

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

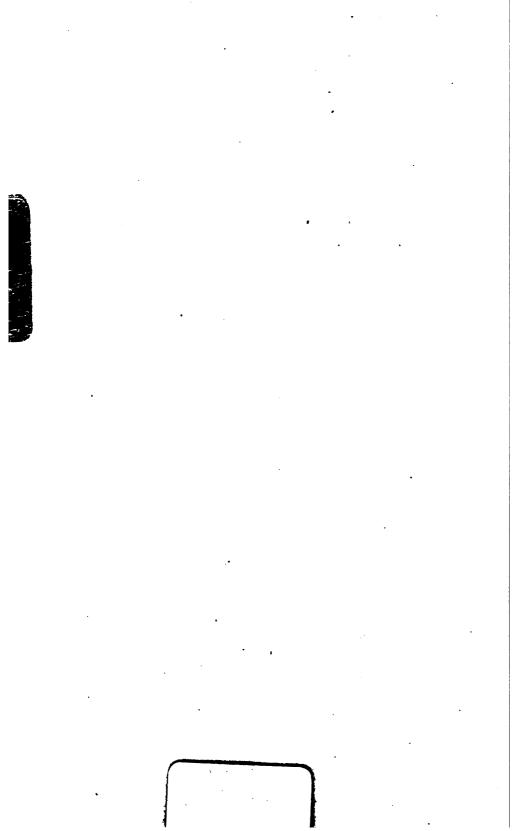

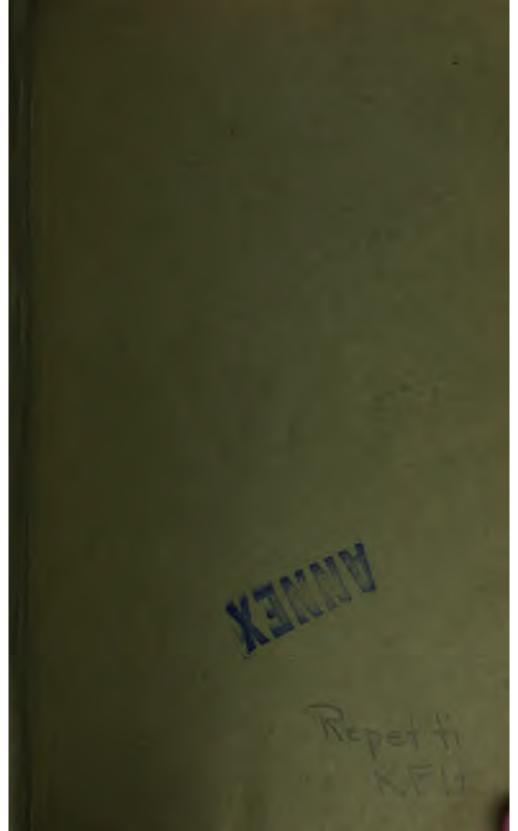





|  |  |  | • |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | • |
|  |  |  |   |
|  |  |  | · |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# DIZIONARIO crocratico risico storico

DELLA TOSCANA

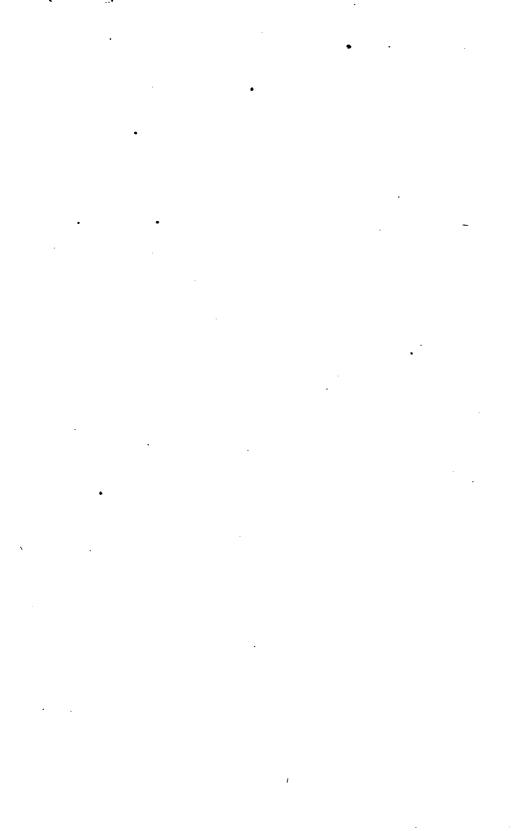

# DIZIONARIO GEOGRAFICO FISICO STORICO DELLA POSCANA

COSTREBETE LA DESCRIZIONE

### DI TUTTI I LUOGHI DEL GRANDUCATO

DUCATO DI LUCCA

GARTAGNANA E LUNIGIANA

COMPILATO

Da Emanuele Repetti

SOCIO ORBITADIO

DELL'I. R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

E DI VARIO ALTRE.

#### VOLUME SECONDO





FIRENZE
PRESSO L'AUTORE E EDITORE

COL TIPL DE A. TOPARE

4855

MACY WIN District YNARGII

# **AVVERTIMENTO**

La generosa ed obbligante indulgenza dal Pubblico elargita al primo volume di questo DIZIONARIO GEOGRAFICO FISICO STORICO mi sprona a manifestare al benevolo Lettore in generale, ed in special modo ai cortesi signori Associati i sentimenti della mia eterna riconoscenza, e a rinnuovare la solenne protesta di continuare col solito ed anche maggior zelo le mie cure, perchè il resto dell'Opera rendasi sempre meno indegno di sì gentile favore.

E gentile infatti debbo dirlo, quando penso che contempraneamente alla mia impresa facevansi di ragione pubblica quelle di tanti chiari ingegni toscani in andar raccogliendo doviziosa suppellettile di fatti illustranti la storia fisica, economica e civile di questa classica provincia italiana.

Nè potrei senza taccia d'ingrato nascondere, che di molto conforto mi fu una consimile cooperazione. Inoltre debbo singolari obblighi ai diligenti lavori statistici prepantidal chiar. sig. Gaetano Gasbarri capo dello Stato Civile del Gran-Ducato; agli spogli di documenti degli Archivj pubblici di Siena con tanta solerzia riuniti dal sig. Ettore Romagnoli; ed a quanto l'onorevole sig. dott. Giovanni Battista Magini facea tesoro per quello che concerne il confronto statistico fra le tre epoche costantemente notate nel mio Dilionazio sotto ogni Comunità del Gran-Ducato.

Ma così citando questi soli personaggi non intendo negare il tributo della mia riconoscenza a tanti altri, i quali con generosa cortesia mi favorirono molte importanti notizie storiche ed economiche non meno del territorio riunito del Gran-Ducato, che dello Stato Lucchese, della Garfagnana e della Lunigiana.

Rispetto poi al numero de'fassicoli di cadaun volume, se mai oltrepassa quello enunciato nel manifesto, i signori Associati ne troveranno la ragione e l'apologia nel grazioso anima loro, del pari che nel desiderio del mio a far cosa che fosse meno indegna di essi. Io ho dovuto estendermi più di quello che non avrei voluto per fare, il meglio che da me si potesse, la descrizione del territorio di ciascheduna comunità, e la storia dei loro capoluoghi; sia perchè quella e questa rimanevan desiderate; sia perchè in alcune di esse volevansi rettificare molti fatti politici, o svisati o taciuti da scrittori posteriori all'età in cui tali avvenimenti accaddero, e che furono da me non senza lunga e penosa assiduità svolti dalle pergamene originali, o dagli spogli degli Archivi, e più che altrove dal doviziosissimo R. Diplomatico di Firenze.

Finalmente rinnuovo la preghiera a tutti quelli che amano il suolo natto e le glorie patrie, di volermi prestare il loro favore nella malagevole mia impresti, essendomi cortesi di notizie e di correzioni, acciò divenga meno imperfetto quanto feci, e più soddisfacente quanto mi resta a fare.

# Errata

# Corrige

| peg. | col. | lin.       | •                         |                                                                                        |
|------|------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 1    | 31         | Dioc- e Comp.             | Dioc. di Siena e Comp.                                                                 |
| 28   | 3    | 14         | che termina a piramide    | che termina a terrazza                                                                 |
| 79   | 3    | 1 <b>5</b> | Pietrafitta               | Pietra viva                                                                            |
| 95   | 3    | 37         | S. Donato in poggio       | S. Donato in collina                                                                   |
| 160  | 3    |            | di Sovicille              | di Sicille                                                                             |
| ivi  | 3    | 30         | di Trequanda e di Fojano  | e di Torrita                                                                           |
| 390  | I    |            | Com. e 3 migl.            | Com. di Montemignajo, Giur. e 3 migl.                                                  |
| 393  | 3    | 45         | Coreglia                  | Corella                                                                                |
| 332  | 2    |            | Bigliolo                  | Cegliolo                                                                               |
| 339  | 1    | 47         | Vettorini                 | Vettolini                                                                              |
| 344  | 3    | 30         | del vesc. florentino.     | del Sovrano:                                                                           |
| 367  | 1    | 21         | nella maremma di Massa    | nella Val-d'Elea                                                                       |
| 368  | 2    | 44         | si aggiunga               | La Com. del Bucine mantiene un me-<br>dico e un chirurgo.                              |
| ivi  | 3    | 50         | si aggiunga               | Due altre fiere si praticano nel cast. di:<br>Ambra, nei giorni 24 di giug. e 19 sett. |
| 444  | 1.1  | 37         | perr. glà filiale         | parr. filiale                                                                          |
| 470  | , ,  |            | di Fosdimovo e            | di Fosdinovo e del R. Serdo                                                            |
|      | : 1  | 42         | capizio di frati          | cepizio di frati Certosini                                                             |
| 514  |      | -          | a tre navete              | a una naveta                                                                           |
| 545  |      | 16         | L'Antifosso dell'Usciana  | L'Antifosso lungo l'Usciana                                                            |
| iri  | 1    | 53         | alla cateratta della Gu-  | alla cateratta del Padule di Pucecchio                                                 |
| 549  | 3    | 13         | S. Marta                  | S. Mattee                                                                              |
| ivi  | 3    | 25         | esazione delle Ipoteche   | esezione del Registro in Fuceschio; la Con-                                            |
| 55:  | 3    | 5o         | CASTELLETTO DE MONTE PO'  | CASTELLETTO M VENDASO                                                                  |
| 659  | 1    | 31         | valloncello d'Antena      | vallonocilo d'Orsanella                                                                |
| 666  | 2    | 15         | Comp. di Firenze.         | Comp. di Pisa.                                                                         |
| 737  | Qu   | adro       |                           | Non è più parrocchia.                                                                  |
| 739  | , `ı | 54         | a maestr. di San-Casciano | a settgrec. di Montespertoli                                                           |
| 740  | 3    | 9          |                           | La parr. di Cispiano ha 60 abit.                                                       |
| 741  | 1    | 21         | CITILLE in Val-d'Elea     | CITILLE in Val-di-Greve.                                                               |
| 780  | t    | 42         | dopo 13 migl.             | dopo 11 migl.                                                                          |

# In molte copie del fascicolo I, rol. II, sono de correggere

| \$3 | E | 21 | Due corsi diversi di acqua | Tre corsi diversi ; cioè, il torr.      |
|-----|---|----|----------------------------|-----------------------------------------|
|     |   |    | in Toscana si appellano    | Elsa che scende dall'Appennino di Ron-  |
|     |   |    | col nome medesimo di       | ta nel fi. Sieve fra Borgo S. Lorenzo e |
|     |   |    | Elsa :                     | Vicebio;                                |
| 54  | ı | 19 | XXXIII del Purgatorio      | XXXIII del Paradiso                     |

•• • . the second of th 

# DIZIONARIO

#### eres consider a proper co

#### **DELLA TOSCANA**

# D

DALLI nella Valle superiore del Serchi, in Garfagnana. Due cas., Dalli di Sopra e Dalli di Sotto, con una parr. (SS. lppolito e Cassiano), esistono nel piviere di Rilano, Giur. di Camporgiano, Dioc. di Massa dacale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiedono entrambi questi casali sul fanco merid. dell'Appennino fra l'Alpe di Mazzir e l'Alpe Faggiola di Sillano, alla destra del torr. Dalli; il quale dopo estersi accoppiato a quello detto Soraggio di crigine al ramo sinistro del fi. Serchio.

Fu questo paese signoria di alcuni valresori denominati nobili di Dalli, stati fesdatri della contessa Matilde. Erano essi casorti dei march. Malaspina, siccome apparisce da due istrumenti di divisione di fesdi, sotto gli anni 1221 e 1289, fra quei marchesi e i nobili di Gragnana, di Casteltecchio e di Dalli in Garfagnana.

Questi ultimi dinasti, sotto il governo di Castruccio, vennero espulsi dai loro feude dalla Garfagnana; dove pesò ricomperero appena estinto quel capitano, ritmando ai loro possessi di Dalli, da principame fuorusciti e nemici, poscia come subiti e fedeli della Rep. di Lucca; in piache, nel 1369, per deliberazione definitiani lucchesi, fu a quei nobili conficuata la signoria del castello e rocca di Dalli, con titolo di luogotenenti della Republica. La quale rocca nel 1396 venne improvvigamente assalita da una mano di amati condotti da Giovanni da Castiglione, istigato dall'Appiani di Pisa. Ricuperata

la rocca poso dopo dai Lucchesi, venne per ordine della Rep. bentosto demolita.

La parr. de'88. Ippolito e Cassiano a Dalli conta 404 abit., dei quali 235 sono in Dalli di Sopra e 169 in Dalli di Sotto.

DALMAZIO(S.) nelle Masse di Città presso Siena. Contrada che porta il titolo della sua parrocchiale, nella Vicaria di Cassiano delle Masse, Com. predetta, Giur. Dioc. Comp. e 2 migl. a maestr. di Siena.

È posta la sua chiesa sulla strada R. romana fuori di porta Camullia sopra un alto piano fra Fontebecci e l'osteria del Ceppo, fra la Valle dell'Arbia, di cui è tributario il torrentello Tressa che nasce sotto il fianco australe di S. Dalmazio, e la Valle superiore dell'Elsa, dove si getta il torrente Staggia che raccoglie le acque della Carpetta sulla pendice settentr. di S. Dalmazio.

Il comunello di S. Dalmazio nei primi secoli della Rep. senese aveva il suo sindaco, abolito prima del 1400.

Questa chiesa, di cui trovansi memorie sino dal 1347, era cappella dipendente dal parroco d'Uopini, situata in luogo solitario prima che fosso aperta (anno 1759) l'attuale strada R. romana, abbandonando l'antica che passava per Uopini e le Badesse sino a Castiglioncello, dove si univa alla strada moderna postale.

La soppressa badia a Quarto de'monaci Cistercensi, sino dal 1773 alienata ai particolari, è compresa nella cura di S. Dalmazio.

La parz. di S. Dalmazio conta 440 abit.

DALMAZIO (S.) in Val-di-Cecina. — Ved. CASTEL S. DALMAZIO.

DALMAZIO (S.) nel Val-d'Arno inferiore. Chiesa che fu a piè del poggio di S. Maria a Monte, nota unicamente nella storia della Toscana per un congresso ivi tenuto nell'aprile del 1248 ad oggetto di stabilire una lega fra varie Comunità, conti e altri nobili raccomandati delle città di Pisa, di Lucca, di Volterra e di altre terre della Toscana.

DAMA (S. LORÉNZO A) nel Val-d' Arno casentinese. Cas. e parr. nel piv. Com. e circa 3 migl. a pon. di Chiusi casentinese, Giur. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posto sul fianco sett. dei poggi che stendonsi dall'Alvernia e da Chiusi fra il Corsalone e la Rassina, sulla destra della strada provinciale che da Bibbiena per l' Alvernia guida in Val-Tiberina.

La parr. di S. Lorenzo a Dama conta 280 abit.

DAME (S. PIETRO A) in Val-Tiberina. Cas. e parr. della così detta Villa d' Acquaviva nel piviere di S. Marco a Poggioni, Com. Giur. Dioc. e circa 9 migl. a grec. di Cortona, Comp. di Arezzo.

Risiede in costa sulla pendice orientale dei poggi che stendonsi fra il valloncello del Nestore, e quello della Minimella, i quali formano contrafforte al dorso del monte cortonese, denominato l'Alta di S. Egidio.

Ebbe il titolo di Dame in Acquaviva da un rio che percorre un breve canale, detto Valle-Dame, innanzi di gettarsi nel torr. Minimella, che è uno dei tributari del famoso fiume di Roma.

La parr. di S. Pietro a Dame comprende la villa di Acquaviva e quella di Ranza, che ha un oratorio (SS. Biagio e Gio. Battista) foudato nel principio del secolo XVI, nel quale esisteva un quadro dipinto dal cav. Pietro Berrettini, prima che fosse trasportato nel secolo decorso nel museo Corazzi a Cortona.

La parr. di S. Pietro a Dame conta 311 abit.

DAME (VALLE) nei Monti cortonesi.

— Ved. Dame (S. Pietro a).

DANCIANO in Val-di-Pierle. Castelluccio nella cura della pieve di S. Donnino, la cui antica chiesa è situata a piè del poggio omonimo. Danciano costituiva

uno dei Terzi della soppressa Com. di Val-di-Pierle. — Ved. Donnino (S.) in Val-di-Pierle.

DARBIA o DABBIA in Val-di-Magra. Vico compreso nella cura della pieve dei SS. Ippolito e Cassiano, nella Com. Giur. e 2 migl. circa a scir. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Fu una delle ville dei marchesi Malaspina di Bagnone, nel 1471 incorporata con quest'ultimo castello alla Rep. sorentina. — Ved. Bagnons.

Non è da dire, se a questo piuttosto che ad altro luogo della Lunigiana riferire volesse il vico Abbia rammentato nella fondazione della badia dell'Aulla fatta nell'884, allorchè dal march. Adalberto di Toscana furono assegnati beni posti in quella sua villa di Lunigiana; comecchè il nome di Dabbia offra più veroniniglianza che quello della villa di Arlia sopra Fivizzano già da noi a tal uopo segnalata.

— Ved. Arlia.

DEBEDUSE, a DOBEDUSE in Val-di-Vara. Vico di poche case nella parr. di S. Giovanni di Borseda, Com. Giur. e circa migl. 1 ½ a maestr. di Calice, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. — Ved. Bosseda.

DEBICÓ in Val-di-Magra. Cas. e parr. (5. Andrea) nella Com. Giur. e circa mi-gl. 2 a ostro di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

È situato in valle alla destra del fi. Rosaro, e la sua parrocchia conta una popolazione di 106 abitanti.

DECCIANO, o DICCIANO (Decianum) in Val-Tiberina. Due borgate (Decciano e Tifi) nella stessa parr. di S. Marla, già Badia a Decciano, nel piv., Com. e circa 2 migl. a pon.-lib. di Caprese, Giur. della Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolcro, già Città di Castello, Comp. di Arezzo.

Sono due borgate situate alla sinistra della fiumana Singerna: Tifi più in alto è a pon., Dicciano più in basso è a lib. del cast. di Caprese.

Furono entrambi casali posseduti sino dal secolo XI dai conti di Montauto e di Galbino, poichè nel 1081 era abate del mon. di Dicciano uno di quei patroni (Pietro di Ranieri di Galbino), a favore di quale due suoi fratelli rinunziaronoi lore diritti di giuspadronato, tanto su quella, quanto sopra altre chiese dei distretti di Caprese e di Anghiari. — Ved. Bini a Decciano e Tiri.

La parr. di S. Maria a Diociano e Tifi

meta 179 abit.

DECCHO nella Valle del Serchio. Vico con part. (S. Frediano) nella contrada e piviere di Brancoli, detto perciò Brancoli Deccio, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città Deccio è 7 migl. a sett.

La sua chiesa è situata alla sinistra del Serchio, fra il ponte a Moriano e quello di Diccimo, lungo la strada maestra che guila il Bagni di Lucca e in Garfagnana. — Ped. Barrecu.

La parr. di S. Frediano a Deccio conta 191 abit.

DECCIO x CERRETOLI in Garfagnam nella Valle superiore del Serchio. Due borgate che danno il nome alla parr. di S. Andrea a Cerretoli, nel piviere e circa 2 migl. a lib. della Pieve-Fosciana, Com. Giur. e nn migl. a pon. di Castelnuovo, Dioc. di Mana ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Le ville di Deccio e Cerretoli sono situte in collina alla destra del fi. Serchio in Castelanovo, Rontamo, Colli e Antikima.

La parr. di S. Andrea a Cerretoli conta 236 abit.

DECIMO (S. CASCIANO a) in Val-di-Greve. — Fed. Sab-Casciano in Val-di-Green

DECIMO (S. CECILIA A) (Ad Decimum militare) in Val-di-Greve. Cas. con anti-ca piere matrice della vicina Terra di San-Casimo a Decimo, da cui è un terzo di migl. a grec-lev. Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi quasi sul dorso dei poggi che finidono la valle della Greve da quella della Pesa sull'antica strada senese, assai presso alla prima posta da Firenze, de è 8 migl. toscane al suo ostro, pari a 10 migl. romane di otto stadi per miglio. Se è vero pertanto, che il nome di Decino conservato a questa località sia derivio dalla decima pietra migliare, a partinda Firenze, non ne consegue altresi, che pri di là passasse un'antica via militare, o consolare.

Sul qual proposito parve al Borghini da avvertire, che fra i molti e veri segni del proprio e primo sito della cattà di Firenze non fosse da dispregiare questo di cotai nomi delle miglia, ohe intorno intorno la cingono; perchè essi ci accennano col dito e ci misurano il luogo appunto, dove ella era; avvegnachè non sono questi i modi di chiamar le miglia, nè i nomi de'tempi bassi de'Longobardi, ma del proprio secolo romano.

Se è vero tuttoció, conviene altresì ammettere per vero, che tali nomi di Quarto. Quinto, Sesto, Settimo, Ottavo, Decimo, ci richiamino alla costruzione delle vie vicinali o municipali aperte in varie direzioni nel distretto de'respettivi municipi sotto il romano impero, dopo però che quest'ultimo variò con le leggi i costumi e i nomi antichi; quando cioè ogni capitale di provincia e ogni potente città, aprendo nuove strade, o restaurando le vecchie, introdusse l'uso di segnare la numerazione delle miglia a cominciare dal capoluogo di quel distretto, e non già dal migliare aureo di Roma, siccome per il tempo trapassato erasi praticato per le grandi strade romane, Appia, Plaminia, Aurelia nuova e vecchia, Emilia, Cassia, ec. Quindi avviene di riscontrare alla distanza di poche miglia dalle città di Pisa, di Luni, di Arles, di Nimes, i cippi migliari con la numerazione III, IV, V, ec. siccome doveva essere alla decima pietra migliare da Firenze sulla strada municipale il luogo di cui porta il nome l'antica pieve di S. Cecilia a Decimo.

Se non fosse interpolata e apocrifa la carta di donazione attribuita a Carlo Magno in favore della badia di Nonantola, si direbbe, che la corte di Decimo e la pieve di S. Cecilia ivi rammentate, fossero state donate da quel conquistatore del regno Longobardo al monaci Nonantolani.

All'art. Chianti (S. Mana Novella in) si accennò un istrumento fatto nel nov. del 1043, nel quale è rammentata la pieve di S. Cecilia a Decimo, e la corte di S. Pietro a Decimo, oggi detto S. Pietro di Soprà. La qual chiesa con sua corte apparteneva al conte Landolfo figlio del conte Gottizio dei nobili di Monte-Rinaldi nel Chianti, nel tempo stesso che i vescovi di Firenze tenevano signoria nel ca-

stello di Decimo e in altre ville e casali dello stesso piviere.

Infatti nel secolo X Lottario III imp., e poco dopo Ottone III, per favorire i prelati fiorentini, esentarono i popoli del piviere di Decimo dall'imposizione dell'Albergaria dovuta ai re d'Italia, o ai loro vicarj nel tempo che essi percorrevano la Toscana. La quale esenzione venne confermata ai vescovi di Firenze dai march. Corrado e Federigo, meditre rappresentavano il sovrano nella Toscana (anno 1120 e 1127).

I diritti dei vescovi sopra Decimo si estesero sino a quello di nominarvi un giusdicente con titolo di rettore o di potestà, acciò giudicasse nelle cause civili con appello davanti al potestà di Firenze; dal cui governo quei terrazzani dipendevano per il politico e per il criminale, nella stessa guisa che allora praticavasi per gli abitanti del Bongo S. Lorrezo, di Caster-Fionentino, ec. dove pure i suddetti vescovi tenevano i loro rettori. Infatti sappiamo che il vescovo Ardingo II, quando determinò di dare ai suoi popoli di Decimo nuovi statuti civili, essi vennero approvati dal Comune di Firenze col consiglio del potestà, non tanto, credo io col Borghini, perchè, dovendo ricercare alcuna fiata l'esecuzione del braccio secolare, si volesse questa cerimonia e consentimento, quanto per aver anche la Signoria di Firenze sua generale superiorità e propria ragione in que'luoghi, onde fosse necessario, come in cosa di comune partecipazione, formare alcuna maniera di governo, ove avesse ciasched uno rispettivamente parte e soddisfazione. (Bongeini, Dei vesc. di Firenze.)

La pieve di S. Cecilia a Decimo, nel principio del secolo XV era stata trascurata e danneggiata dai suoi parrochi,in guisa che il pont. Eugenio IV, con bolla data in Firenze il primo nov. 1440, l'ammensò coi suoi beni al convento dei canonici Agostiniani di S. Donato a Scopeto presso le mura di Firenze. Tale unione però fu aciolta dal pont. Calisto III con bolla spedita li 26 ottobre del 1455 all'arcivescovo di Firenze S. Antonino, mercè cui furono lasciati ai canonici Scopetini i beni poco innanzi donati alla pieve a Decimo da Antonia di Pierozzo Strozzi, vedova di Michele di Lapo da Castellonchio.

Diminuita ognora più di patrimonio, le parrocchia matrice di Decimo declinava a proporzione che aumentava il concorso alla vicina chiesa filiale di San Cassiano, situata nel centro del castello omonimo; talchè questa venne innalzata all'onore di collegiata, e finalmente, nel dicembre del 1797, dichiarata pieve in luogo dell'antica di S. Cecilia a Decimo, stata nominata contemporaneamente prioria.

La pieve di S. Cecilia a Decimo contava 14 parrocchie, attualmente ridotte a dieci; cioè: 1. Prepositura e insigne collegiata de'SS. Ippolito e Cassiano a Decimo; 2. F.: ria di S. Maria a Casavecchia; 3. Prioria di S. Martino detto del Vescovo, o di Argiano; 4. S. Andrea in Percussine; 5. S. Maria di Argiano; 6. S. Bartolommeo a Faltignano; 7. S. Jacopo di Mucciana; 8. S. Lorenzo di Castel-Bonsi; g. S. Pietro di Sotto; 10. S. Pietro di Sopra. Sono annesse delle sunnominate le quattro cure soppresse di S. Angelo d'Argiano unita a S. Maria d'Argiano; di S. Margherita a Caserotta aggregata a Castel-Bonsi; di S. Stefano in Petriolo, e di S. Donato a Chiesanuova, incorporate a S. Bartolommeo a Faltignano.

La parr. di S. Cecilia a Decimo ha 298 ab.
DECIMO, ona DIECIMO nella Valle del
Serchio. Lungo borgo con pieve (S. Maria
Assunta) nella Com. Giur. e circa 2 migl.
a lib. del Borgo a Mozzano, Dioc. e Duc.
di Lucca, da cui è 10 migl. a sett.

È posto sulla destra ripa del Serchio attraversato dalla strada rotabile che percorre la sponda stessa di quel fiume, quasi di fronte al nuovo ponte di pietra concia che attraversa il Serchio, e circa due miglia più basso di quello angustissimo e curvatissimo, denominato della Maddalena.

Il cast. di Decimo sino dall'anno 941 fu donato dal march. Oberto figlio del re Ugo a Currado vescovo di Lucca: ai di cui successori lo stesso castello venne confermato dalla cont. Matilde nel 1078, da Ottone IV nel 1209, e da Carlo IV nel 1355.

Che tali privilegi non bastassero ad esentare i vescovi lucchesi da alcuni tributi verso gli eredi degli antichi signori di Decimo e di altri luoghi di quella contrada, lo fa conoscere il registro Vaticano di Cencio Camerario, nel quale sono notate tutte le corti, masse, castelli, o terre appartenute alla contessa Matilde, della

cii can h Corte di Roma chiamoni erede. Rel quale registro venne segnalata anche la Terra in Decimo e le ville in Roggio, in Conralle e in Tempagnana, luoghi tatti del piviere di Diecimo.

La piere di S. Maria Assunta a Diecimo rei scolo XIII contava per suffragance is succursali, parte delle quali furono pateriormente aggregate ad altre limitrofe pieri.

Le mtiche filiali, della chiesa matrice di Diecimo erano le seguenti; 1. S. Michele di Corsagna; 2. S. Lorenzo di Serre; 3. SS. Giusto e Clemente di Peticcise; & S. Pietro d'Anchiano; 5. S. Pietro di Pescaglia; 6. S. Bartolommeo di Piegajo; 7. SS. Simone e Giuda di Convalle; 8. S. Cassiano di Gello; g. S. Stefano di Valle-Roggi; 10. S. Michele di Cestel di Roggi; 11. SS. Simone e Giada di Vetriano; 12. S. Bartolommeo di Cuna; 13. S. Giusto di Motrone; 14. S. Pietro di Ottavo; 15. S. Prospero di Tempagnana; 16. S. Giusto di Partiglieno; 17. S. Lorenzo di Domassano; 18. S. Michele di Fandagno.-Era compreso acilo stesso pievanato uno spedale per i pellegriai, sotto il titolo di S. Marti-20 al Greppo.

Attualmente sono del piviere di Diecino le parr. di Vetriano, de'SS. Michele e
Caterina a Colognora in Val-di-Roggio,
di S. Stefano a Villa a Roggio, e la cappelmia curata di S. Elisabetta a Dessa.
S. Maria Assunta a Diecimo ha 808 abit.

Decemo nel Volterrano. Cas. perduto, della cui corte e territorio trovo fatta senzione in una pergamena del 1293 appartenuta alla città di Volterra, esistente attualmente nell'Anca. Dipi. Fion.

DETOLE (S.) e S. DITALE in Valdi-Sieve. Pieve antica convertita in una bila chiesa moderna e semplice parr. con nuesse convento di Francescani della Risema, nel piviere di Frascole, Com. Giur. terea 2 migl. a ostro di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risicle alle falde occidentali di una tellina, la cui base si estende sino al fiume Sere, che le scorre a pon., mentre a ostro è bignata dal torr. Moscia, poco lungi dalla prada R. che guida per Dicomano e per l'Alpe di S. Benedetto in Romagna.

La più antica memoria di questa chiesa batteumale troyasi im un istrumento del scoolo X, col quale S. Podio vescovo di Firenze concesse in enfiteusi ai fratelli Giovanni e Ramberto figli del fu Petrone, certe terre poste ad plebem S. Ditalia,loco dicto Mussia. (Lam. Mon. Eccl. Flor. T. II. pag. 785.)

Nell'anno 1100 un conte Alberto di Tedicio dei conti Guidi di Modigliana rinunziò a favore dell'Eremo di Camaldoli a quanto possedeva nel piviere di S. Detole, ivi chiamato S. Ditalis de Brilla in Mugello, giurisdizione di Fiesole.

Questo nome di santo ignoto, rammentato anche nelle bolle di Pasquale II e d' Innocenzo II ai vesc. di Fiesole, non corrispondente a quello di S. Gio. Battista, che fu costantemente il titolare della chiesa di S. Detole, non si sà ancora se derivasse da un dito di S. Biagio, la cui reliquia è sama che pervenisse ab immemorabili in detta chiesa, siccome pensò col Lami l'autore della Descrizione del Mugello; o piuttosto se lo creò il volgo, come opinava un altro erudito, da un'antichissima immagine del Battista dipinta nella primitiva facciata della pieve di S. Giovanni a S. Ditale. Essendo che quella figura teneva alzato il braccio col dito indice disteso in atto di accennare alle turbe il divino Messia che accostavasi al Giordano. (Dall'Ugua. Note alla Descrizione del Mugello del Brocchi, nella Bibl. del Seminario fior.)

Cadeva questa chiesa in rovina, allorchè nel 1713 dal pievano di quel tempo fu coduta ai frati Francescani Riformati, i quali s'impegnarono a riedificarla: siccome con l'elemosine raccolte da quei religiosi in breve tempo fu eseguita non sola l'erezione di un vasto e bene ornato tempio, ma allato ad esso di un comodo convento con spaziosa clausura.

Soppressa in tal guisa la cura e il titolo della pieve a S. Detole, fu per decreto del vescovo di Fiesole, nel 1719, trasportato il suo fonte battesimale nella chiesa di S. Jacopo a Frascole, e fra le vicine parr. battesimali suddivise le cure suffragance della soppressa pieve di S. Detole. Nel tempostesso il suo popolo fu aggregato alla nuova parrocchia eretta nell'oratorio di S. Biagio presso S. Detole, con assegnarle i beni della soppressa pieve, per suo a che nel 1794, dal diocesano fu decretato la riunione dei suoi beni al Seminario fiesolano, e la

traslazione della cura nella vicina chiesa dei PP. Riformati, i quali d'allora in poi con esemplare carità religiosa, non tanto adempiono a questo sacro ufizio, ma ancora nei primi rudimenti letterari istruiscono i fanciulli di quella contrada.

Nel secolo XII la pieve di S. Ditale, o di S. Detole, era matrice delle seguenti chiese: 1. S. Maria di Rincine (attualmente pieve sotto l'invocazione di S. Elema); 2. S. Jacopo a Frascole (eretta in pieve nel 1719); 3. S. Martino al Poggio (soppressa); 4. S. Andrea a Vicorata (esistente); 5. S. Michele a Moscia (rovinata e annessa a Vicorata); 6. S. Pietro di Valle Piana (soppressa); 7. S. Lorenso a Fornace (esistente); 8. S. Lorenzo di Bristallo (soppressa); g. S. Maria d' Agnano (esistente); 10. S. Stefano a Petrojo (esistente); 11. S. Niccola a Cornia (diruta, e la sua cura annessa a Petrojo); 12. SS. Miniato e Donato a Monte Domimi (aggregata a Vicorata, attualmente pubblico oratorio).

La cura di S. Gio. Battista a S. Detole conta 852 abit.

DETOLE (S. BIAGIO & SAN) in Valdi-Sieve. — Ved. DETOLE (S.)

DEZZA nella Valle del Serchio. Cas. con dogana di frontiera di seconda classe dipendente dal dipartimento doganale di Lucca. Ha una chiesa cappellania (S. Elisabetta) nel piviere di *Diecimo*, Com. Giur. e 2 migl. a pon. del Borgo a Mozzano, Dioc. e Duc. di Lucca.

Trovasi alla destra del fi. Serchio, sulla strada comunitativa che rimonta la ripa sinistra del torr. Padogna per varcare nella vallecola di Camajore o in quella di Turrite Cava, salendo l'Alpe della Petrociana. — Ved. Decimo, o Diecimo nella Valle del Serchio.

La cappellania di Dezza ha 175 abit. DIACCETO (Glacetum, o Diaccetum) in Val-di-Sieve. Castellare cont pieve antica sotto il titolo di S. Lorenzo, già S. Jerusalem, nella Com. e un migl. a sett. di Pelago, Giur. e 4 migl. a lev-grec. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

La pieve trovasi sul fianco meridionale del monte della Consuma, un miglio a lev. della strada R. casentinese, mentre a nu terzo di miglio più discosto risiede sopra un tondeggiante poggio il diruto castello, ora villa di Diacceto, già signorla di un'estinta prosapia di conti rurali, detti i Cattani da Diacceto, diramata, secondo alcuni gencalogisti, dai conti siciliani della casata de Aceto. - Non dirò come i Cattani da Diacceto acquistassero podere, e fossero quindi dagl'imperatori infeudati delle castella di Diacceto e di Pelago, riserbando ciò all'art. PELAgo castello; solamente è qui da rammentare, che la stirpe di quei Cattani ba fornito molti soggetti distinti nelle lettere, nella toga, nella spada e nel pastorale; fra i quali sono notissimi il platonico Francesco da Diacceto allievo del Ficino, e i due vescovi Fiesolani Angiolo, e Francesco da Diacceto, l'ultimo dei quali fu autore di varie opere ascetiche.

La pieve di S. Jerusalem a Diacceto è rammentata nelle bolle spedite si vescovi fiesolani dal pont. Pasquale II, agli 11 marzo 1103, e da Innocenzo II, al 16 nov. 1134. Essa è a due navate di pietre conce, ma in cattivo stato con angusta canonica mancante perfino di una sacristis.

Nel secolo XII il suo piviere abbracciava le seguenti 9 cure: 1. S. Niccolò a Nipozzano, esistente; 2. S. Pietro a Ferrano, esistente; 3. S. Maria a Ferrano, stata annessa alla precedente; 4. S. Giusto a Falgano, esistente; 5. S. Maria a Falgano, annessa a S. Giusto; 6. S. Clemente a Pelago, attualmente pieve; 7. S. Martino a Bibbiano, esistente; 8. S. Bartolommeo a Castelnuovo, distrutta; 9. S. Salvatore a Licciolo, soppressa.

La parr. della pieve di S. Lorenzo a Diacceto conta 205 abit.

DICCIANO nella Valle Tiberina. — Ved. DECCIANO.

DICOMANO, talvolta COMANO (Decumanum, e Comanum) in Val-di-Sieve. Grosso borgo, che porta il nome della fiumana che l'attraversa, con antica pieve (S. Maria), capoluogo di Comunità e residenza di un potestà nel Vicariato R. di Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

E situato in pianura sulla nuova strada R. di Romagna, nel gr. 29° 8′ 5″ long. e 43° 53′ 8″ latit., 20 migl. a grec. di Firenze, 10 a sett.-grec. del Pontassieve, 9 migl. a scir. del Borgo S. Lorenzo, 7 a lib. di San-Godenzo, e circa 11 migl. dal varco dell'Alpe di S. Benedetto.

Il nome di Dicomano (Decumanum) ri-

metar dovrebbe ai tempi della Repubblica romana, quando costumavasi di nominare in cotal guisa i sentieri o stradelli che liritarano da lev. a pon. i terreni delle cionie: siccome decumani si appellavano gli esattori delle decime, e decumana puri si dicera la porta questoria situata di frate a quella del pretorio negli accampanenti di quel popolo re.

Un tale etimologia per altro viene infranta da alcune antiche acritture, nelle qui è fatta menzione della pieve di S. Maria in Comano, invece di appellarsi in Dicomano.

la tal guisa fra le altre trovasi acritta in na membraua archetipa del 25 nov. 1136, appartenuta al mon. della Vallombras, era nell'Arch. Dipl. Fior.; siccome noche è detta in Comano nel registro delle cress forentine redatto nell'anno 1299, e subblicato del Lami.

Lo chè daribbe luogo a dubitare che il pass di Dicomano fosse derivato dal segnazio unito al nome della località di Comano, invece di rimontare al Decumano dei trupi romani.

Il documento più antico fra i superstiti, ce parli di questo borgo, è un enfiteusi del 1103 (3 marzo) fatta da Ranieri vesc. di Frenz, quando allivellò le sue corti di Dicommo e di Falgano a un Ranuecio figio di Delfo e a un Winildo figlio di Davizo per l'anno meschimo tributo di 5 soldi lacclesi. (Lam. Mon. Eccl. Plor.)

la Dicomano chbero pure signorla i conti Guidi, per diploma concesso nel 1220 di imperatore Federigo II ai figli del C. Guido Guerra, e mel 1248 dallo stesso imperante conformato ai di lui nipoti Gaido e Simene CC. di Battifolle e di Papi. A questa linea pertanto dei CC. 6mili, nelle divise di quella numerosa fa-Edia magnatizia, restarono di parte i caselli di Colle Cà-Martinocon le sue perimur, la metà del Mercato e del Imatale di Dicomano, il castello del Inu con la sua curia e distretto, le vilkh Pebiano, di Casa-Romana, di Corelle, di Paterno, di Farneto, di Ortica-Jr. e di tanti altri luoghi compresi nell' attule Comunità di Dicomano o in quelle

Dicomano fu sempre un aperta borgata, cui diede origine la comodità della sua sitazione presso allo abooco in Sieve di due flumane, la Moscia e il Dicomano, derivanti dall'Appennino della Falterona. Infatti nel suo vasto foro si praticavano i mercati simo dal secolo XII, mentre si parla del Mercatale e non del cast. di Dicomano nel privilegio di Federigo II testè accennato.

A difesa però dell'aperta borgata sul poggio alla destra del flume, e a cavaliere di Dicomano, fu eretto un fortilizio appellato il Pozzo, già da qualche tempo caduto in rovina. Era quel castello del Pozzo da Dicomano che il conte Guido da Porciano e da Belforte, nel 1337, alienò a Gualterotto de'Bardi di Firenze, e che poi i di lui figli e consorti spesse fiate ai Bardi contrastarono, non ostante le minacce e le condanne di esilio sentenziate dal potestà di Firenze; sino a che quei contrimessi ai comandi della Rep. flor., ai 17 genn. del 1354 (stile comune), vennero liberati dalle precedenti condannagioni.

Nel 1358 il territorio di Dicomano non era stato ancora incorporato al distretto floreutino, e couseguentemente non poteva far parte del suo contado; mentre di costà ottenne il passo, e in Dicomano per tre giorni la compagnia del C. Lando soggiornò, dopo la mala ventura ad essa accaduta nel salire dalla valle del Lamone per il varco delle Scalette sul dorsa dell'Appennino di Belforte.

Avvegnache la Signoria di Firenze a niun patto volle che quei soldati di ventura entrassero, neppure di transito, nel suo contado, prescrivendo loro a tal effetto lo stradale seguente: « da Marradi valicare l'Appenniuo per il malagevole sentiero di Belforte, quindi scendere a Diccomano, poi a Vicorata,a Isola (ossia Londa) a San-Leolino,e di là per il varcofra la Falterona e la Consuma penetrare nel Casentino. — Ved. Belforte di Mugello.

Ciò non ostante furono quei ladroni dai contadini di Val-li-Sieve cotanto di male in cuore accolti, che presto si trovarono in Dicomano assediati e stretti al punto, che in poco d'ora si saria in questo luogo spento quel morbo politico dell'Italia, se la cura della salvezza di quattro cittadini florentini non fosse stata preferita alla pubblica salute. (MATT. VILLANI. Cronic. lib. VIII. cap. 74 e 79. — Amma. Istor. Fiorlib. XI.)

Essendo probabile, come molti opinano,

che il territorio di Dicomano facesse parte della contea di Belforte posta sull'Appennimo omonimo, si può ragionevolmente arguire che questo distretto venisse incorporato a quello di Firenze nell'anno 1375, quaudo appunto la Rep. accrebbe al suo dominio i castelli di Belforte e di Gaitaja mediante il prezzo di 15000 fiorini d'oro pagati al conte Guido da Battifolle in vigore del contratto rogato ai 13 giugno 1374, quindi nel 21 luglio susseguente a un mazziere della Repubblica stessa datone il possesso. (Amma. De'conti Guidi, e Istor. fior. lib. XIII.)

La chiesa plebana di S. Maria a Dicomano, da lunga età di padronato della mensa arcivescovile di Firenze, risiede sopra un poggetto un quarto di migl. a lev. del borgo. Essa fu ricostruita a tre navate, e consacrata li 3 maggio 1568. Ha un quadro all'altare maggiore dipinto dal cav. Curradi.

Dentro il borgo esistono diverse chiese, fra le quali è molto frequentata quella del soppresso ospizio, detta della Madonna dello Spedale da una devota immagine che ivi si venera.

Assai più grandiosa e ricca di marmi è la chiesa di S. Onofrio con vago disegno edificata e dipinta sulla fine del secolo scorso a spese della famiglia delle Pozze. La bella tavola che adorna l'altar maggiore è pittura di Lorenzo Lippi.

In questa chiesa nei giorni festivi ufizia il pievano, per essere della pieve assai più comoda al concorso del popolo.

Il piviere di Dicomano nel secolo XIII aveva le seguenti 5 succursali: 1. S. Stefano di Vicolagna; 2. S. Jacopo di Orticaja; 3. S. Pietro di Fostia (attualmente annesso a S. Donnino a Celle); 4. S. Donato a Villa; 5. S. Donnino a Celle; 5. S. Andrea a Samprognano, o a Riconi (attualmente annesso a S. Jacopo di Orticaja).

Nel 1444 le chiese dipendenti dalla predetta pieve erano aumentate sino al numero di nove; poichè vennero in quell'anno tassate tutte all'occasione del balzello imposto ai pivieri del contado di Firenze; vale a dire, la pieve di S. Maria a Dicomano, S. Jacopo di Orticnja, S. Andrea a Samprognano, S. Bartolo a Castello, S. Stefano a Vicolagna, S. Croce

al Santo nuovo, S. Donato a Villa, S. Pietro a Fostia, e S. Donnino a Celle.

Comunità di Dicomano. — Il territorio di questa Comunità abbraccia una superficie di 17474 quadr.; 420 dei quali sono occupati da corsi d'acqua e da pubbliche strade.

Vi stanziava nel 1833 una popolazione di 4232 abit, vale a dire 199 individui per ogni miglio quadr. di suolo soggetto all'imposizione.

Le sua figura è irregolarissima, assai lunga da lib. a sett.-grec. angustissima mel fianco e sulla schiena dell'Appennino, più larga alla sua base merid. circoscritta dal fi. Sieve e dal torr. Moscia.

Essa confina con 5 Comunità. A sett. per una traversa di circa migl. 1 🕺 ha di fronte la Comunità transappennina di Marradi, che trova sul dorso del Colle Cà-Martino a lev. del varco di Belforte presso le sorgenti del fosso di Costamartoli-Il qual fosso, dopo averlo costeggiato al quanto, abbandona a maestr. davanti al poggio di Sprugnoli. Costà il territorio comunitativo di Disomano voltando da sett. a pon. trova la Com. di Vicchio, con la quale per. sei e più miglia scende di conserva lungo lo sprone dei colli che fiancheggiano a lev. il valloncello di Corella, fra il casale di questo nome e la diruta rocca d'Ampinana, rasentando la strada pedonale che guida pel passo delle Scalette nella valle del Lamone, finchè entra nel borro della Capannaccia e con esso nel fi. Sieve. Allora voltando nella direzione da macstr. a scir. seconda la corrente del fiume, col quale forma un seno tortuoso prima di maritarsi al torrente Dicomano, che trova davanti al capoluogo, e di là continua lungo l'alveo della Sieve sino a che, dopo due altre miglia, entra nello stesso flume il tributario torr. Moscia.

A quest'ultima confluenza la Com. di Dicomano abbandona a pon. il flume Sieve, dove piegaudo a ostro succede alla Com. di Vicchio quella di Pelago, con la quale per circa un miglio rimonta il torr. Moscia. Oltrepassato il poggio di San-Detole, incontra la Com. di Londa, cui serve di limite per il tragitto di un altro migl. il torr. prenominato: poscia entra nel fosso Connia che viene dal lato di lev., e con esso le due Comunità attraversano i comptrafforti orientali che diramansi dalla Falte-

rona Salla cima di una di quelle diramanioni cesa la Comunità di Londa, e suhentra a confine quella di San-Godenzo,
con la quale il territorio della Comunità
in questione, piegando a grec., scende nella
vallecola del Diconsano, il di cui torra
caralca allo shocco del rio di Acquatorta,
doc migl. sopra il capoluogo della Comunità.

Costi voltando faccia a lev. attraversa il terr. Corella per dirigersi sullo sprono che fiancheggia dal lato di lev. quel valloncello, e di là per i borri di Margalla e della Badiaccia rimonta sul giogo dell' Appenoino di Cà-Martino, al di là del quale ritrova la Com. di Marradi.

I maggiori corsi d'acqua di questa Comuniti sono quelli che baguano la parte inferiore del suo territorio; cioè il torr. Diromano, che gli passa in mezzo; il Monia, che ne lambisce i meridionali confini, e la Sieve che entrambi gli accoglie dal lato di lib. e di pon-

Due strade provinciali rotabili passano per il territorio inferiore di Dicomano; quella che percorre la Val-di-Sieve rimontando dal Pontassieve la sinistra sponda dei fiume, e l'altra che guida ia Romagna, ru carrottabile da Luorotno I sino alla base del monte di San-Godenzo, e per musificenza di Luorotno II attualmente apetta atraverso della ripida giogana dell'Alpedi S. Benedetto per scendere sino al confini della Romagna Granducale lungo il fiame Montone.

La qualità del terreno di questa fraziozi di Appennino non offre eccezioni rizirdevoli, oltre quelle delle tre rocce cessete che costituiscono l'esterna e quai miversale ossatura della catena montica che serve di spina fra la Toscana e la langua Granducale.

Solamente è da avvertire, che l'arenaria scistosa e lo schisto marnoso sono le de rocce predominanti di cotesta contrada essendo meno frequente delle preocdan la pietra calcarea compatta, ossia l'oferese, e colombina-

halemi valloncelli verso sett. e grec. E Dissemno lo schisto marnoso presentasi uto ma tinta variegata di rosso ciliegia, di for di pesco e di verde-porro.

I prodotti di suolo più copiosi consisto-

gi, cui sottostanno le selve di castagno e i pascoli naturali. I poderi corredati di vigne e di olivi sono riservati alla pendice inferiore e a un clima più temperato, come è quello dei contorni di Dicomano e presso il torr. Moscia; nel mentre che i campi più ubertosi sono situati lungo il fi. Sieve, fra S. Detole e S. Jacopo a Orticaja.

Antichissimo, e di un gran concorso di grani, di bestiame vaccino e porcino, di pollami e di mercerie, è il mercato di Dicomano, il quale si pratica settimanalmente nel giorno di sabato.

Vi si tengono pure due siere annue, una delle quali nel primo sabato di maggio, e l'altra nel primo mercoledi di ottobre.

Con il regolamento del 23 maggio 1774 sull'organizzazione delle comunità del contado Fiorentino fu costituita questa di Dicomano, aggregando ai 5 popoli dell'antica Comunità del suo nome, quelli delle soppresse Comunità del Pozzo e di Corella, in tutto 15 parrocchie; cioè 1. Dicomano, pieve; 2. Orticaja; 3. Riconi, o Samprognano; 4. Fostia; 5. Vicolagna; 6. Agnano; 7. Tissano; 8. Frascole; 9. Monte Domini; 10. Cornia; 11. Poggio; 12. Vicorati; 13. Moscia; 14. S. Detole; 15. Corella.

La Comunità di Dicomano mantlene un maestro di scuola e un medico-chirurgo.

Risiede nel capoluogo un potestà di terza classe dipendente per le cause criminali e gli atti di polizia dal vicario R. del Pontassieve.

Mon è, ch'io sappia, conosciuta l'epoca precisa dell'erezione di questa potesteria; ma se io non temessi d'ingannarmi crederei, che non dovesse risalire più innanzi dell'anno 1500; meutre sino al 31 ottobre 1485 trovo un istrumento che rammenta la potesteria di Belforte nelle parti del Mugello, la quale più non esisteva nel 1505, giacchè ai 18 giugno di detto anno trovasi nominato il popolo di S. Croce al Santo Nuovo e la potesteria di Dicomano, cuì esso popolo apparteneva. (Arcs. Dire. Fior. Carte di S. Domenico di Fiesole.)

L'ufizio di esazione del Registro trovasi al Ponte a Sieve; la sua cancelleria comunitativa al Borgo S. Lorenzo, la conservazione delle Ipoteche e la Ruota in Pirenzo.

## QUADRO della popolazione della Comunità di Diconano a tre epoche diverse.

| Nome dei luoghi.                        | Titolo delle chiese.            | Dioc. cui   | ľ         | Anno    | Anno  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|---------|-------|
|                                         |                                 | apporten.   | 1551.     | 1745.   | 1833. |
|                                         |                                 |             |           | ~~      |       |
| Agnano                                  | S. Maria, Prioria               | Fiesole     | 112       | 115     | 187   |
| Casa-Romana                             | S. Lucia, idem                  | Firenze     | 149       | 10      | 157   |
| Corella                                 | S. Martino, Pieve               | idem        | (65 լ     | 376     | 611   |
| Detole (S.)                             | S. Gio. Battista, Cura          | Fiesole     | 98        | 160     | 852   |
| DICOMANO                                | S. Maria, Pieve                 | Firenze     | 444       | 529     | 857   |
| Frascole                                | S. Jacopo, Pieve                | Fiesole     | 230       | 361     | 616   |
| Orticaja e Riconi, ossia<br>Samprognano | SS. Jacopo e Andrea,<br>Prioria | Firenze     | 173       | 219     | 135   |
| Tizzano                                 | S. Andrea, Cura                 | Fiesole     | 5g        | 60      | 142   |
| Vico-Lagna                              | S. Stefano, idem                | Firenze     | 144       | 130     | 280   |
| Vico-Rati                               | S. Andres. Prioria              | Fiesole     | 73        | 156     | 175   |
|                                         | 0. 222.00.                      | 2 10000     |           |         | , -   |
|                                         |                                 |             | 2133      | 2105    |       |
| Frasione di pe                          | ppolasioni provenients (        | da altre Cy | munità.   |         |       |
| Nome dei luoghi.                        | Titulo delle chiese.            | Com. dalle  | quali d   | rivano. |       |
|                                         |                                 | _           | ~         | ー       |       |
| Londa<br>Petrojo per Pannesso           | SS. Concesione                  |             | Londa     |         | 32    |
| di Cormia                               | S. Stefano                      |             | idem      |         | 179   |
|                                         |                                 | TOTAL       | . Abita i | iti N.º | 4232  |

DICOMANO fiume, (Decumanus fl.) altrimenti dette di S. Gonzazo. Fiumana tributaria del fl. Sieve. Essa nasce sul dorso sett. della Falterona, a circa 2000 br. sopra il livello del mare, nella pendica opposta a quella delle fonti di Capo d'Arno e che, dopo un corso di circa 13 migl. (la prima metà del quale da lev. a pon. e, la seconda metà da grec.-lib.) ai dirige a guisa di parabola nel fl. Sieve.

- Ha origine da più ruscelli che sotto nomignoli diversi si raccolgono in due fossi maggiori, il Boccina e il Castagno. Riuniti in un solo alveo acquistano il nome di S. Godenso dal sottostante castello omonimo, alle falde orientali del di cui poggio passa la fiumana per giungere sulla strada R. di Romagna al borghetto e albergo che porta il nome del Ponticino. Poco appresso la stessa fiumana accoglie dal lato di sett. il borro di Petrognano, e tre miglia più sotto il torr. Coretta, quindi passa sotto il ponte davanti a Tizzano, e poscia sotto quello di Agnano prima di attraversare il borgo di Dicomano, dove trova l'ultimo ponte un quarto di miglio innanzi di sboccare in Sieve. La sua confluenza, atando alla livellazione barometrica fatta

mel 1815 dal cav. Giovanni Baillou, corrisposicrebbe a br. 266 ½ sopra il livello del mare Mediterranco; vale a dire, obe dilla sorgente al suo abocco in Sieve il Dicomano ha una pendenza di circa 133 bt. per migl., presa la media proporzionale.

Da quali terreni il *Dicomano* si dechini, lo dichiarano le smotte più fiate accadute si fanchi di quel vallone, una delle quali sel 15 maggio 1335 far descritta da Giotnosi Villani, (*Cronic.* lib. XI. c. 26.) el lalima si tempi nostri. Tali avvallameni perianto portarono tale e tanta quantità di terra miglilo-cretacea, e di un tal colore intele seque della Sieve e dell'Arno sino ai mere.

Il some Dicumano è rammentato in un siphura del 26 febb. 1191 a favore delle resoche di S. Ellero in Alfiano sotto Vilonbrosa, alle quali reciuse l'imp. Ar-131 VI, ad imitazione di Federigo I di lui patre, confermò fra le altre cose le possioni che avevano intorno ai fiumi Mocia e Decumano. (Lant. Mon. Eccl. Flor.)

Decutare nel Val-d'Arno pisano. Locati de fu nei contorni di Cascina, nonestata in una membrana del 19 nagio 935 relativa alla collazione della pere di Cascina, con cui si assegna al beseinato, fragli altri beni di suolo, un pesto di terra, quae tenet unum caput in Decueno. (Munar. Ant. M. Aeri.)

DECIMO nella Valle del Serchio. -

DIEVOLE in Val-d'Arbia. Villa signonie sella cura di Vagliagli, Com. Giur. e ccu 7 migl. a maestr. di Castelnuovo La Berardenga, Dioc. e Comp. di Siena. Quala bella casa di campagna con antra fattoria della nobile famiglia senese l'Eslavolti risiede sopra un poggio alla tetta del fi. Arbia dirimpetto al castellare à Valiagli e sulla strada comunitativa che fadda per S. Fedele a Paterno puna S. Giusto alle Monache e a Siena.

Ja è da averire, se appartenesse alla tien prosspia de'Malevolti, ovvero alla tirp de'Ricasoli, o a quella de'Cerretani, quel Ciampolo che nel 22 giugno 1298, dado a Dievole, assegnò questo suo poter si frati Domenicani di Siena, dopo
rere egli indonato l'abito dell'ordine
necimo, cambiato il suo nome in fr. Do-

menico. (Anca. Dint.. Fion. Carte di Vallombrosa.)

DIMEZZANO, cia' MEZZANO nel Vald'Arno superiore. Villa nel popolo di Lucolena, Com. Giur. e circa 6 migl. a lib. di Figline, Dioc. di Piesole, Comp. di Firenze.

Trovasi sopra le sorgenti del torr. Cesto, presso la cresta dei monti che separano la Valle superiore dell'Arno da quelle di Greve e di Pesa.

Probabilmente a questa villa di Dimezsano riferisce il luozo o casale di Mezzana del piviere di S. Pietro a Cintoja, di cui si trova fatta menzione in una membrana degli 8 ottobre 1069, appartenuta alla badia di Monte-Scalari.

DOBBIANA in Val-di-Magra. Cas. con parr. (S. Gio. Battista) nella Com. e 2 migl. circa a sett. di Caprio, Giur. e Dioc. di Pontremoli, Comp. di Pisa.

È situato in poggio sulla ripa sinistra del torr. Ondola, e comprende nel suo distretto varie altre villate o gruppi di case, sotto i nomignoli di Arnaccolo, Macera e Tarasco, che tutte insieme costituiscono con il luogo di Dobbiana una popolazione di 220 abit.

DOCCIA nel Val-d'Arno florentino. Tre luoghi presso la capitale della Toscana portano lo stesso nome di Doccia; la Doccia che dà il titolo alla pieve di S. Andrea, fra Monte Loro e Monte di Croce, 8 migl. a grec. di Firenze; la Doccia nella deliziosa collina di Ficsole, da cui prendeva il titolo il soppresso convento di S. Michele a Doccia dei Prancescani, ridotto attualmente ad uso di villa; e la villa a Doccia presso Sesto, la più nota di tutte per la grandiosa manifattura delle porcellane del march. Ginori. I quali nomi di Doccia (che in lingua nostra equivalgono ad acquidotto) trassero naturalmente origine da qualche stillicidio naturale, o da un artificiale acquidoccio, su cui scorrevano incanalate acque perenni, le quali fluiscono da quelle pendici.

DOCCIA passeo PIESOLE. Piccolo convento di Francescani, attualmente ridotto a casa di campagna, mel popolo, Com. Giur. Dioc. e circa ua migl. a scir. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in costa presso le scaturigini del torrentello Affrico sopra la strada di Majano, di dove si vagheggiano i deliziosi collà siesolani e la popolatissima valle di Firenze, la cui città è 3 migl. a lib. di Doccia.

Fu in origine una casa privata con podere e bosco annesso che Niccolò di Roberto Davanzati comprò nel 1411 da Zanobi di Salvi Benintendi, e che tre anni dopo assegnò a un penitente romito di quell'età, fr. Francesco detto da Scarlino, sebbene nato a Firenze, e oriundo di Linari in Val-d'Elsa. Il quale fr. Francesco per mezzo di elemosine ivi fabbricò un piccolo eremo con cappella sotto il titolo di S. Michele, dove raccolse alcuni suoi compagni romiti Terziari Francescani, i quali confermarono il padronato del luogo alla famiglia Davanzati.

Nello scorrere degli anni una porzione di quei Terziari passò in altro conventino fuori di porta la Croce, e soli quattro di essi restarono alla Doccia. Ma essendo stato ucciso nel 1483 fr. Ciardo da un suo compagno che era ministro in quel luogo, il convento di Doccia fu offerto dalla famiglia Davanzati ai PP. Minori Osservanti, che vi entrarono in possesso nel 1486, dopo avere ottenuta l'approvazione e un breve dal pont. Innocenzo VIII.

Tanto il convento quanto la chiesa di Doccia furono restaurati e abbelliti nella fine del secolo XVI con il disegno lasciato, al dir di alcuni, dal divino Buonarroti sotto la direzione di Santi di Tito; del quale ultimo artista è pure la tavola che tuttora esiste all'altar maggiore, rappresentante la crocifissione.

Fu questo convento soppresso nel 1808, e alienato nel 1817 a possidente privato, che nel convertirlo ad uso di casa di campagna procurò di conservare al fabbricato l'antica forma, tanto nel materiale, quanto nei suoi annessi. Cosicchè quell'edifizio fa sempre da lungi bella comparsa con la lunga e spaziosa sua loggia basata sulla rupe di macigno, per mezzo della quale si passa nell'orto e nel bosco veramente romantico di cipressi, spartito con comodi viali, e cinto da tutte le parti di mura.

Lo stemm. Jei Davanzati esiste tuttora nella facciata e nel piccolo chiostro. Un' arme di marmo sopra un'arca trovavasi nella cappella gentilizia di quella famiglia sopra il sepolero del celebre giureconsulto, e uomo di stato cav. Giuliano Davanzati, figlio del fondatore del convento di Docoia.

1

Poco al di sotto di Doccia risiede l'antica chiesina di S. Maurizio, riedificata dai fondamenti nel 1520 da Francesco Minerbetti arcivescovo di Sassari, quando vi fece costruire due case di campagna, in una delle quali abitò S. Luigi, allorchè, nel 1577, Pier Francesco del Turco condusse l'Angelico Gonzaga a Firenze.

In seguito con le entrate di quest'oratorio si formò la prebenda di un canonicato ab extra eretto nella cattedrale di Fiesole, di padronato della famiglia Minerbetti.

DOCCIA (S. ANDREA a) nel Val-d' Arno fior. all'oriente della capitale. Pieve antica e cas. nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett.-maestr. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sul flanco merid. del Monte di Croce alla destra di un canale omonimo tributario del torr. Sieci.

Questa chiesa era di padronato dei vescovi fiorentini sino da quando il vesc. Ildebrando, nel 1018, fra gli altri doni che fece al mon. di S. Miniato al Monte, fuvvi quello del cast. di Montalto presso Galiga colla chiesa de'SS. Bartolommeo e Miniato del piviere di S. Andrea a Doccia.

La qual donazione nel 1024 non solo fu confermata dall'imp. Arrigo VI, e dai vescovi Lamberto e Azzo successori d'Ildebrando, ma venne da questi ultimi aumentata coll'investire i monaci di S. Miniato anche del giuspadronato della pieve di Deccia, siccome apparisce da una bolla del pont. Lucio III, data nel 1184. Ciò nonostante non sembra che i prelati sior. rinunziassero ai loro diritti sopra i popoli e fedeli della pieve di Doccia, siccome lo danno a vedere le prestazioni di vassallaggio che, nel 19 maggio 1293, gli uomini della pieve di Doccia fecero davanti al sindaco di Andrea vescovo di Firenze; e siccome ne sa prova il diritto di libera collazione che la mensa arcivescovile di Firenze riprese e conserva tuttora sopra questa chiesa plebana e altre di lei suffragance.

Erano anticamente sue filiali, oltre le superstiti, le seguenti 5 parrocchie soppresse; 1. S. Maria e S. Andrea a Novoli; 2. SS. Bartolommeo e Miniato a Montalto; 3. S. Stefano a Pitella; 4. SS. Michele e Pietro a Strada; 5. SS. Miniato e Romolo a Monte di Croce.

....

Quele che esistono attualmente sono:

1. la prioria di S. Martino a Farneto con
l'issesso di Pitella; 2. S. Lorenzo a Galiga con gli annessi di S. Margherita d'
Acraja, già del piviere d'Acone, e quello
di S. Bartelommeo a Montalto; 3. la prioria di S. Maria al Fornello; 4. S. Marti10 a Sieci.

Li part. della pieve di S. Andrea a Decis novera 563 abit.

DOCCIA (FABBRICA DELLE PORCEL-LANE a) nel Val-d'Arno florentino. Grandien manifatura dal march. Ginori stabibia in pressimità della suo villa di Doccia el popolo di S. Romolo a Colonnata, Con. Giar. e appena messo migl. a grecdel bago di Sesto, Dioc. e Comp. di Firose, da cui è 6 migl. a maestro.

La Toscana che ha credito di essere sun an delle prime nazioni a fabbricane e dipingere vaghe e nobili stoviglie, nei soto il vorabolo di Vasi Etruschi; la Toscana che forni alle belle arti, meroè se crafi e scultori ficrentini (Luca della sobia, e Benvenuto Cellini) le prime opre di terra invetriata, e i primi amalti susi sule piastre di oro; la Toscana vide neio, per le care di un illustre florentine, stabilire presso la capitale la prima maisiture di porcellano che sia sorta ed abbi prosperato in Italia.

Carreché questo delicato e ricco geser di storiglie fosse usato nella China e al Gisppone 2000 anni innenzi l'Eva valure; fu solsmente nella prima decade di molo XVIII che, a forza di prove fatte di chimico Tirschenhausen alla nuofisherica di Meissen presso Dresda, si poti sterner, nel 1710, la prima pasta di un vera porcellana, che hen presto forni ente celebre in Europa la manifattura mit delle porcellane di Sassonia.

Otto ami dopo (1718) un operajo fugpiro di Meissen comunicò i processi di seli manifattura a una consimile fabbrin de allora si cresse in Vienna, e che fu li mère di altre molte dell'Alemagna, e for anche di questa fiorentina di Doc-

frate già due anni, dacchè il marchese sutter Carlo Ginori, meditando di stabilire alla sua villa di Doccia una manifattun di percellane all'uso di quelle di Sassosa, seva fatto eseguire diverse prove per recre nel suo scopo, quando egli nel 1737 fu invisto a Vienna a complimentare l'imperatore Francesco J. Fu in tale occasione che il march, prenominato fissò al
suo stipendio due artisti tedeschi; uno
dei quali (Carlo Wandelein) perito nella
ebimica, e forse a portata di qualche aegreto attinto nella fabbrica di Vienna per
stabilire e dirigere a Doccia la manifattura
delle porcellane: e l'altro, semplicista, (Alarico Prugger) per creare e mantenere un
orto o giardino botanico nella stessa villa
Ginori di Doccia.

Dopo molte dispendiose ricerche e processi tentati, la manifattura del Ginori nel 1740 cominciò a porre in commercio i ausi predotti. I quali consistevano in porcellane a pasta dara, e coperta simile, ossia feldepatica e terrosa; le quali porcellane, a pasta e coperta dura, assai più resistente delle porcellane tenere, e d'intoneco vitreo, avevano subito nella fornace un colore corrispondente, se non superiore, a 122 gradi del pirametro di Wedgwood.

In tutti i paesi, nei quali furono introdotte e stabilite simili manifatture esse, o non ebbero lunga durata, o non si sostennero senza il patrocinio e munificanza dei respettivi sovrani, che le eressero a la fecero lavorare per conto proprio.

All'incontro la manifattura di porcellame di Docciasi sostenne costantemente dalla stessa nobile famiglia che la fondò, e che sino dai primordi ottenne dal governo la privativa di esser l'unica in questo genere, senza però escludere la concorrenza della porcellane e di altre stoviglie provenienti dall'estero.

Mancato ai viventi nel 1757 il marchese Carlo Ginori, il di lui figlio e successore, senator Lorenzo, ingrandi gli edifizi e le officine, aumentò i comodi e le macchine relative al lavacro, al miscoglio e preparazione delle terre e delle paste, e diede al fabbricato la forma esteriore che oggi pure conserva. Seguitando egli i metodi e i processi medesimi di fabbricazione lasciati dal padre, e impiegando materiali ora toscani, ora esteri, fece costruire statue, vasi e altri oggetti di porcellana dure, delle più grandi dimensioni; e pervenne a supplire al consumo interno del Granducato, e all'esportazione allora non inceppata dei limitrofi Stati italiani.

ni, rieva fatto eseguire diverse prove per Sino all'anno 1805 la manifattura di incre nel suo scopo, quando egli nel Doccia si era unicamente servita delle

fornaci rettangolari per cuocere le sue porcellane.

Nel 1866 fu costruito un forno cilindrico verticale, come quelli che erano già stabiliti in Francia nella R. fabbrica delle porcellane di Sèvres, e poscia introdotti in Inghilterra in quella di majoliche da Wedgwood.

Dopo tal'epoca la manifattura di Doccia migliorò anche nella lucentezza della sua coperta, nella vivacità e ricchezza dei suoi colori: in guisa che si trovò essa ben tosto in grado di eseguire contemporaneamente alle porcellane diverse altre specie di subalterne fabbricazioni di stoviglie e di majoliche comuni pel servisio della classe più numerosa della popolazione.

Nel 1819 l'attuale march. Leopoldo Carlo Ginori immaginò e costruì un forno circolare a quattro piani, il quale produsse con l'economia del combustibile effetti assai vantaggiosi. Questa fornace alta braccia 37 richiamò l'attenzione e la lode delle persone dell'arte e de'scienziati, fra i quali il nelebre naturalista Al. Brongnart, che ne pubblicò la descrizione e la figura nel Nuovo Dizionario Universale Tecnologico compilato in Francia da una società di dotti, e quindi tradotto a Venezia.

Lo stesso march. L. C. Ginori aumentò il fabbricato, costrul una vasta sala dove riuni una numerusa collezione di scelti modelli di scultura; fece progredire e rese sempre più florida e di buon gusto la parte pittorica con le altre branche numerose d'industria che concorrono al buon successo di si complicata fabbricazione.

Esiste nella manifattura un'accademia di musica e una scuola elementare per comodo e sollievo dei lavoranti stessi.

Potrebbe in questo momento, attesi i grandi aumenti operati nelle officine, estendersi la fabbricazione di Doccia in guisa da supplire al consumo di buona parte d'Italia, se i numerosi Stati nei quali è divisa non avessero adottato un sistema d'isolamento pernicioso per tutti gli abitatori della penisola con dazi gravosi e proibizioni che impediscono la circolazione mediterranea dei prodotti nazionali a vantaggio degli esteri.

Se all'Italia sarà concesso (com'è sperabile) di ottenere ad esempio della Germania un sistema doganale proprio dei suoi bisogni economico-industriali, anche

la manifattura di Doccia potrà progredire, e acquistare maggiore estensione ne'ssaoi rapporti commerciali; mentre l'attivo e intelligente suo proprietario non omette diligenza nè spesa per accrescere pregio e conservare alla patria e alla sua famiglia in stato florido questo genere d'industria, che alimenta circa 200 individui domiciliati presso Doscia, e che fa ornamento alla Toscana e decoro all'illustre prosapia che lo creò e lo possiede.

DOCCIA (VILLA GINORI ni) nel Val-d'Arno fiorentino. Villa signorile con estesa tenuta presso la fabbrica delle porcellane, nella parr. di S. Romolo a Colonnata, Com. Giur. e messo migl. a grec. del Borgo di Sesto, Dioc. e Comp. di Fi-

renze.

Questo palazzo di campagna assai bene spartito e per comoda abitazione signorile modestamente oruato, non offre cosa degna d'osservazione, eccetto un fresco della cappella fatto dal cel. pittore Sabatelli.

Collocata in una favorevole situazione alle falde del monte Morello, e circa 220 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, questa villa presenta nua estesa visuale sopra la deliziosa valle dell'Arno fiorentino, e la città sua regina.

La villa di Doccia però è molto ragguardevole, se si contempla relativamente

ai suoi annessi.

Il march. Leopoldo Carlo Ginori attuat proprietario, negli anni 1816, e 1817 di carestia deplorabile, per dar sostentamento alla numerosa desolata vicina popolazione, fece recingere da muro per il giro di 5500 braccia un vasto spazio di terreno scosceso e sassoso, che ridusse con grave dispendio a delizioso parco. Riuni, e conduse dal vicino Monte-Acuto e dalla valle del Rimaggio molte sorgenti d'acque per adornarlo, mediante acquedotti, ossia doccie mirate per il cammino di 9400 br.

Le strade che danno accesso alla manifattura, alla villa, agli edifizi idraulici e al parco sino alla sommità del monte, là dove trovasi il sito romantico e solitario di Carmignanello, sono state costruite dallo stesso march. Ginori. Esse presentano uno sviluppo di br. 18000, delle quali 13500 sono comprese nel parco sino a Carmignanello. — Ved. Carniosanello.

Sotto la villa di Doccia, nel 1833 è stato fabbricato un frantojo, o mulino da olio;

contrazione tra le più estese e perfette di ginil genere che esistono in Toscana. E.so è corredate di vasti annessi per distendere le olive; in guisa che nel gennajo : 834 potè produrre in coacervato barili 30 di olio per ogai giorno (di ore 24).

l contorni della villa di Doccia meritane di esser visitati da chi ama di esaminaninsultamenti industriosi di un nobile privato, e di godere la veduta della capitale, di tutta la sua valle e delle colline deliziose de la circondano. Domandando il permesno può ottenersi l'accesso nel parco, e perourere il monte senza incomodo, a caval-

be in vettura leggera.

DOFANA in Val-d'Arbia (Duo Fana). Due chiese che ebbero origine da due antichi oratori, uno dei quali fu eretto in ch. para, e l'altro in santuario a memoria dell' spostelo di Siena S. Ansano, che ivi colse la pelma del martirio, nel piviere di Pacisz, Com. Girar. e 5 migl. a lib. di Castelanovo della Berardenga, Dioc. di Arez-20, Comp. di Siena.

Trovansi entrambe le chiese di Dofana mila pianara, o campi di Montaperto, fra le ripa destra del torr. Malena e la sinistra del fi. Arbis, un terzo di miglio distanti fa kro, sebbene il santuario di S. Ansam in più promimo alla confluenza del Maku, e sppena 4 migl. a lev. della città

Della cappella di S. Ansano, dove ripoam il corpo di questo martire della fede, sitrora fatta menzione sino dal secolo VII. Escadochè per attestato di un vecchio medete, stato rettore della medesima dal 795 all'anno 715, si seppe che quell'orsbrio compreso nel piviere di Pacina sotto li fiocesi Aretina era di giospadronato di longobardo senese Willerat, dal quale anstaurato dai fondamenti all'epoca in mirgli vi fece consacrare due altari, nel magiore de quali era il corpo di S. Anum, mentre l'altro fu dedicato a S. Maria, a 5. Pietro e a S. Giuliano. Nel 750 Guasperto R. castaldo di Siena vi fece erigere us move altare, che fu dedicato dal vesoro di Siena senza Pannuenza del diocomo aretino. Ciò bestò a rinnovare l' antica lite sulla giurisdizione vescovile deidue prelati, lite che fu portata davanti al Pont. Stefano II; il quale nel 20 maggio klimno 752 emise sentenza a favore del Pecoro di Arezzo.

A conferma di ciò fu pubblicato un placito, nel 4 marzo del 783, da Carlo Magno, il quale confermò la chiesa, cesia monastero di S. Ansano alla giurisdisiono soclesiastica dei vescovi aretini.

Il titolo di monastero che soleva applicarsi all'età de'Longobardi per denotare una piccola ch., o semplice oratorio, piuttosto che un convento di cenobiti, ha fatto oredere ad alcuni storici essere stato questo di S. Ansano in origine una badiola di Benedettini, com cchè niun documento

superstite possa farme prova.

L'antica chiesa, dove su martirizzato il santo apostolo di Siena, fu riedificata nel 1507 dalla compagnia secolare di S. Ansano della città di Siena, dopo che quel Comune gliene cedè il padronato. Essa è di figura ottagona, rovinosa da ogni lato per i larghi spacchi prodotti in quelle mura dall'avvallamento del sottostante terreno argilloso, bagnato a pon. dalle acque dell'Arbia, e scalzato a lev. da quelle del torr. Malena.

A un quarto di miglio a grec.-lev. esiste la chiesa priorale con fonte battesimale di S. Ansano a Dofana, riedificata a tre navate nel 1529 insieme con la canonica, one parte della quale fu ridotta ad uso di casa di campagna per una privata famiglia che nel seo. XVIII l'acquistò con gli annessi poderi dall'università della Sapienza di Siena, alla quale era stato quell'eoglesiastico benefizio dalla Repubblica senese con l'annuenza pontificia ammentato.

S. Ansano a Dofana conta 118 abit. DOFANA = MONTAPERTI. Cas. comcastellare e ch. parr. (S. Maria) nella-Valle dell'Arbia, piviere di Pacina, Com. Giur. e 4 migl. a lib. di Castelnuovo della Berardenga, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Tanto il cas., quanto la chiesa di S. Maria a Dofana, sono situati sogra la ripa destra del torr. Malena, a contatto delpoggio, su cui esisteva il castello di Montaperto, e un quarto di migl. a scir.-lev. della moderna villa di Montaperti de'signori Brignole di Genova, già de Gori ne' Brancadori di Siena.

La parr. di S. Maria a Dofana fu annessa alla cura del distrutto cast. di Montaperto, entrambe sotto l'invocazione di S. Maria. - Ved. MONTAPERTO.

La perr. di S. Maria a Dofana e Montaperti conta 238 abit.

DOGAJA (Ducaria) a MEZZO-PIANO mella Valle dell'Arno inferiore. Cas. oh' ebbe nome dalla sua posizione presso la Dogaja, o fosso artefatto, per dare scolo alle acque piovane nella pianura sottostante al poggio di Sanminiato, fra la posta della Scala e la bocca d'Elsa.

Era una delle ville del distretto di Sauminiato, registrata nel libro del balsello che la Rep. sior., nel 1444, impose a tutti i popoli e ville del suo contado.

Questo luogo di Dogaja è rammentato in una pergamens rogata li 2 febb. 1127 in Sanminiato, e relativa alla vendita fatta da un tal Rustico del fu Federigo e da Lamberto del fu Fraolmo ad Oderigo del fu Tignoso, di un pezzo di terra posto nel piano del borgo di S. Genesio, in luogo detto Dogaja, pel prezzo di lire 8, soldi 8 e denari 9, moneta pisana. (Anon. Dire. Fron. Mon. di S. Paolo all' Orto di Pisa.)

DOGANE DI FRONTIERA DELLA TO-SCANA. — Innanzi che sedesse sul trono dell'Arno l'Augusta dinastia felicemente regnante, il sistema doganale del Granducato era cotanto complicato e intralciato da dogane intermedie, che i Granduchi Medicei mantennero in vigore sui confini de'contadi, distretti e territori dello Stato antico e nuovo. Essendochè i preesistenti Comuni di Firenzo, di Pisa, di Siena, di Pistoja, ec. coi loro statuti parziali avevano stabilito gabelle ai loro sonfini, per l'esazione delle quali vi occorrevano tali e tante cautele, e cesì differenti riscontri, che veniva paralizzata l'Industria manifatturiera, agricola e commerciale della Toscana, come quella che in tal modo troverasi esposta a continui inceppamenti, a tediose molestie e a importune vessazioni.

Volendo pertanto il Gran Legislatore Leorotro I con paterne cure preparare una vita più felice ai suoi sudditi, e attivare con una ben intesa libertà di commercio l'industria nazionale, con suo Motuproprio del 30 agosto 1781 soppresse nel Granducato di Toscana tutte le dogane interne, che, sotto i nomi di passeggeria o di catene, si trovavano sino allora in vigore nei territori parziali del pisano, pistojese e senese contado, e in varie altre comunità, e sostitui in luogo di quelle una gabella unica per tutto il territorio riunito del Granducato.

Considerò quel Legislatore per territorio staccato del Granducato, ed in conseguenza esentato dalle gabelle e dalle antiche catene varie parti della Toscana: fra le quali quelle più lontane della provincia di Lunigiana, dei vicariati di Pietrasanta, di Barga e di Sestino, la potesteria di Sorbano e il territorio di Val-di-Pierle.

Nel 1814, essendostato abolita la contea di Vernio, furono tolte le dogane frapposte fra il Granducato e il territorio di Vernio.

Con la legge del 3 settembre 1815, essendo stati riuniti al Granducato l'exprincipato di Piombino, e l'ex-feudo del
Monte S. Maria, restarono abolite le dogene limitrofe fra quei dan paesi e il Granducato; e con la notificazione del 23 aprile 1834 furono incorporati allo stesso
territorio riunito il vicariato di Sestino e
il piocolo distretto di Val-di-Pierle.

Le Dogane di frontiera del Granducato sono divise in cinque Dipartimenti doganali, dipendenti dall'amministratore generale delle RR. rendito del Granducato.
Esti prendono il nome dalle città, alle
cui porte si paga la gabella d'introduzione; cioè, Rizenze, Livorno, Siena, Pisa
e Pistoja. Ogauno di questi 5 Dipartimenti doganali è preseduto da un direttore, che
abbraccia col suo distretto una parte determinata del territorio riunito del Granducato.

Tre altri Stati, oltre il Granducale, sono compresi, oppure s'innoltrano con le
lore dogane nel perimetro della Toscana
designata in quest'opera, Sono questi il
Ducato di Lucca, il Ducato di Massa e Carrara, la Garfagnana e la Lunigiana Estense, e il Regno Sardo per la parte della Lunigiana che gli spetta: siccome può vedersi
qui appresso dai Qaadri VI, VII e VIII
posti in seguito ai primi cinque Quadri
relativi ai preaccennati Dipartimenti doganali del Grandusato.

N. I.

# QUADRO delle Dogane di Frontiera dipendenti dal DIPARTIMENTO DOGANALE di FIRENZE. (1)

| NOME                            | COMUNITÁ                  | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                                                                                                  | DIPENDENZE                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Dogane                    | nelle quali,              | della     | che conducono                                                                                                                                    | e                                                                                               |
| di Frontiera.                   | son comprese              | Dogana.   | alle Dogane.                                                                                                                                     | OSSERVAZIONI.                                                                                   |
|                                 | 1                         | "         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
| S. Andrea<br>in Sorbello        | Cortona-                  | 3. Classe | Per le strade maestre della<br>Fratta, Gubbio, Città di<br>Castello, e via della Val-<br>laccia.                                                 | Dipende dal doga-                                                                               |
| Amena                           | idem                      | idem      | Per la via maestra di Città                                                                                                                      | Dipende dal dugan                                                                               |
|                                 |                           |           | di Castello a Castiglion-<br>Fiorentino.                                                                                                         |                                                                                                 |
| Asszzo                          | YLET20                    | 1. Classe | Non ha strade assegnate.                                                                                                                         | Con la legge del                                                                                |
| Baize                           | Verghereto                | 3. Classe | Per la via mulattiera che<br>viene dal Sanatello di-<br>rettamente.                                                                              | 6 aprile 1833 ha riunito molte attribuzioni pro- prie delle dogane principali. Eretta con legge |
| Capanna delle<br>Guardia        | Palazzuolo                | idem      | Vie maestre che vengono<br>da Castel del Rio e da<br>Imola a Palazzuolo.                                                                         | Dipendente dal do-<br>ganiere di <i>Pulas-</i><br>zuolo.                                        |
| Caseg lin                       | Barberino di<br>Mugello   | idem      | Via maestra che viene da<br>Barigazza direttamente.                                                                                              | Dipende dal doga-<br>niere delle Fili-                                                          |
| Castiglion-<br>Piorentino       | Castiglion-<br>Fiorentino | idem ]    | Non ha strade assegnate.                                                                                                                         | gare.<br>Soprintende alle<br>Dogane d' <i>Ansena</i><br>e di <i>Petriolo</i> .                  |
| Catiglioncello<br>di Pirenzuola | Firenzaola                | idem      | Via maestra d'Imola; e via<br>di Castel del Rio.                                                                                                 |                                                                                                 |
| Due-Termini                     | Cortona                   | idem ]    | Per la via Pescisjola che<br>vione dal Borghetto sul<br>Lago Trasimeno, e per la<br>via di Castiglion del La-<br>go, che passa dal Bonci-<br>no. |                                                                                                 |

<sup>(1)</sup> Le innovazioni sulle Dogane di Frontiera del Granducato, che avranno lungo durante la stampa di questo Dizionario, saranno riportate al SUPPLEMENTO.

| NOME          | COMUNITÁ     | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                    | DIPENDENZE                             |
|---------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| delle Dogano  | nelle quali  | della     | che conducono                                                      | e                                      |
| di Frontiera. | son comprese | Dogana.   | alle Dogane.                                                       | OSSERVAZIONI.                          |
|               | -            |           |                                                                    |                                        |
| <del></del>   |              |           |                                                                    |                                        |
| Filigar.      | Firenzuola   | 2. Classe | Per la strada regia postale                                        | Il doganiere delle                     |
|               |              |           | di Bologna. Per quella di-                                         | Filigare soprin-                       |
|               |              |           | ramazione della via Fiam-                                          | l                                      |
|               |              |           | minga che dai Tre. Pog-                                            |                                        |
|               |              |           | gioli, e segnatamente dai<br>Sassi Rossi, volge a pon.             | glia, della Futa<br>e a quella di Pie- |
|               |              |           | verso la rocca di Cavren-                                          |                                        |
|               |              |           | no, traversa il torrente                                           |                                        |
|               |              |           | dell'Asinare e quindi il                                           | Ì                                      |
|               | ·            |           | flume Idige; prosegue per                                          |                                        |
|               |              |           | i così detti <i>Borghi</i> , imboc-<br>ca nella via del Poggio che |                                        |
|               |              | 1         | guida alle Filigare.                                               |                                        |
| Fonte Paolina | S. Piero in  | 3. Classe | Via che viene da S. Uber-                                          | Dipende dal doga-                      |
| _             | Bagne        |           | to a S. Sofia e a Bagno.                                           | niere di Galenta.                      |
| Futa          | Firenzuola   | idem      | Vie che vengono da Piano,                                          |                                        |
|               |              | ļ         | da Menzane e da Barigazza.                                         | niere delle Fili-                      |
| GALBATA       | Galeata      | 2. Classe | Via maestra che viene da                                           | Soprintende anche                      |
| <b>,</b>      | İ            | 1         | Civitella attraversando il                                         | alle Dogane di S.                      |
|               |              | ł         | rio Canino.                                                        | Marina, di S. So-                      |
|               |              | 1         |                                                                    | fin, di Valdanieto,                    |
|               |              | 1         |                                                                    | di Poggio-Vec-<br>chio e di Mazzi.     |
| Giojello      | Monte        | 3. Classe | Strade di S. Secondo, di                                           | Dipende dal doga-                      |
|               | S. Maria     | l         | Lucano e Val-di-Pietrina                                           | niere di Monter-                       |
| •             | İ            |           | che si riuniscono sulla                                            |                                        |
|               |              | Ī         | strada maestra di Giojel-<br>lo. Via del Signorotto.               | 1                                      |
| S. Leo        | Anghiari     | idem      | Strade maestre che vengo-                                          | Dipende dal doga-                      |
|               |              | 1         | no da Città di Castello, dal                                       | niere di San-Se-                       |
|               |              | ۱.,       | Pistrino e da Citerna.                                             | polcro.                                |
| S. Marina     | Galcata      | idem      | Strada maestra che viene da                                        |                                        |
| Marradi       | Marradi      | idem      | Forli nella Valledel Rabbi.<br>Via Gamberaldi, e via di            |                                        |
|               |              |           | Gruffieto direttamente.                                            | niere di Popolano.                     |
| Mazzi         | Verghereto   | idem      | Vie che vengono da S. Aga-                                         | Questa dogana di-                      |
|               | 1            |           | ta, e dalla Massa per il                                           | pende dal doga-                        |
| Mercatale     | Cortona      | idem      | Ponte alla Para.<br>Via dell'Amita, e via di Re-                   | piere di Galeata                       |
| mercatale     | Corwaa       | - Modell  | sichio che mettono in                                              | legge del 23 apri-                     |
|               | 1            |           | quella maestra di Merca-                                           | 1 08 - act ac mp.s.                    |
|               | l            | 1         | tale per quest'ultima di-                                          |                                        |
|               | 1            | 1         | rettamente. Via del fiume                                          | d'Osenja.                              |
| •             | ļ            | 1         | Nicone che viene da Ca-                                            |                                        |
|               | l            | Į         | sacinaglia nel Granducato.                                         | 1                                      |
|               |              |           |                                                                    |                                        |

| NOME                         | COMUNITÁ            | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                                                                          | DIPENDENZE                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Dogane                 | nelle quati         | della     | che conducono                                                                                                            | •                                                                                                                                      |
| ā Frentiera.                 | son comprese        | Dogana    | alie Dogane.                                                                                                             | OSSERVAZIONL                                                                                                                           |
| Medig liana                  | Modigliana          | 3. Classe | Vie maestre che vengono<br>da Brissghella, da Pogna-<br>no e da Faenza.                                                  |                                                                                                                                        |
| Mente-Casa le                | San-Sepolero        | idem      | Per la via maestra che vie-<br>ne da Aucona.                                                                             |                                                                                                                                        |
| Monte - Citero-<br>ne        | Monte S. Ma-<br>ria | idem      | Via di S. Angiolino che<br>dal territorio di Città di<br>Castello conduce nel Gran<br>Ducato.                            | La dogana di Mon-<br>te Citerone di-<br>pende dal dogan.<br>di Monterchi.                                                              |
| Monterone<br>sula Poglia     | Sestino             | idem.     | Via che viene da Belforte<br>per il Mulinaccio diret-<br>tamente. Via che viene<br>dal Palazzaccio.                      |                                                                                                                                        |
| Монтерсия                    | Monterchi           | 2. Classe | Via rotabile di Città di<br>Castello direttamente. Via<br>di Citerna. Via del Mon-<br>te S. Maria. Via di Lip-<br>piano. | Ildoganieredi Mon-<br>terchi sopristen-<br>de anche alle Do-<br>gane di Pantant-<br>to, Rovigliano,<br>Monte-Citerone<br>e Giojello-   |
| Ossasa                       | Cortona             | idem      | Strada R. che viene da Pe-<br>rugia.                                                                                     | Il doganiere di Os-<br>saja soprintende<br>snche alle Dogano<br>dei Due Termini,<br>del Passaggio, di<br>S. Andrea e di<br>Mercattale. |
| P41.4220050<br>in Romagna    | Palazzuolo          | idem      | Via meestra che viene da<br>Imola; via di Gruffieto.                                                                     |                                                                                                                                        |
| Pantan <b>eta</b>            | Monterchi           | 3. Classe | Via maestra procedente da Citerna.                                                                                       |                                                                                                                                        |
| Petriolo<br>is Val-Tiberina  | Cortona             | idem      | Via maestra che viene da<br>Città di Castello lungo<br>il fiume Minimella-                                               |                                                                                                                                        |
| Panaggio<br>in Val-di-Pierle | idem                | idem      | Strada maestra che viene da<br>Val-di-Pierle. Via del Coc-<br>cio che vien Ja Perugia.                                   |                                                                                                                                        |
| Piercaldoli                  | Firenzuola          | idem      | Via maestra d'Imola. Via<br>dello Spedaletto.                                                                            | Il dogan. di Pian-<br>caldolisoprinten-<br>de alla Dogana di<br>Castiglioncello<br>sul fi. Santerno.                                   |

| NOME                              | COMUNITA             | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                                                                                                              | DIPENDENZE                                                         |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| delle Dogane                      | nelle quali          | della     | che conducono                                                                                                                                                | e                                                                  |
| di Prontiera.                     | son comprese         | Dogana.   | alle Dogane.                                                                                                                                                 | OSSERVAZIONI.                                                      |
| Pietramala                        | Firenzuola           | 3. Classe | Per la sola via Fiamminga.                                                                                                                                   | Dipende dal dogan.<br>delle Filigare.                              |
| Poggio-Vec-<br>chiv               | S. Piero<br>in Bagno | idem      | Per la via che viene da Sar-<br>sina lungo il Savio.                                                                                                         | Dipende dal doga-<br>niere di Galeata.                             |
| Popolano                          | Marradi              | 2. Classe | Per le vie di S. Adriano e                                                                                                                                   | Il doganiere di Po-                                                |
|                                   |                      |           | di Campora. Via che dal<br>mulino va al ponte di Ma-<br>rignano, ed il tronco di<br>strada prov. dal ponte di<br>Popolano alla Dogana.                       | polano soprinten-<br>de anche alla Do-<br>gana di <i>Marradi</i> . |
| Ranco<br>sulla Marecchia          | Badia Tedal-<br>da   | idem      | Per la via che vien da Be-<br>scio per il fl. Marecchia<br>direttamente.                                                                                     | soprintende anche<br>alla Dogana dello<br>Balze.                   |
| Rovigliano                        | Monte<br>S. Maria    | 3. Classe | Per la strada di Città di<br>Castello.                                                                                                                       | di Monterchi.                                                      |
| S. Szpolcko                       | S. Sepoloro          | idem      | Per la strada maestra che<br>viene direttamente da<br>Città di Castello.                                                                                     | Soprintende anche                                                  |
| S. Sofia                          | S. Sofia             | 3. Classe | Per la strada maestra che<br>viene direttamente dal<br>subborgo di Mortano.                                                                                  |                                                                    |
| Sbarco del Ca-<br>pannon <b>e</b> | Montepulcia-<br>no   | idem      | Provenienze dallo Stato<br>Pontificio per mezzo del<br>Chiaro o Lago di Monte-<br>puiciano.                                                                  | niere di Valiano.                                                  |
| Sestino<br>!                      | Sestino              | idem      | Per la via che vien da Car-<br>pegna per le serre diret-<br>tamente e per la via che<br>viene dal Palazzaccio.                                               | soprintende an-                                                    |
| TERRA<br>DRL SOLE                 | Terra del So-<br>le  | 1. Classe | Per la strada maestra che<br>vien da Forli nel G. D.                                                                                                         |                                                                    |
| Valdanieto                        | S. Piero<br>in Bagno | 3. Classe | Per la via del Borello che<br>vien da Ranchio per Rul-<br>lato direttamente, e per<br>quella che viene da Mer-<br>cato Saracino per Careste<br>direttamente. | danieto dipende<br>dal doganiere di<br>Galeata.                    |
| <b>У</b> лылно                    | Montepulcia-<br>no   | 2. Clesse | Per la via Lauretana; via<br>di Petrignano; via della<br>Fonte; via de'Paduli,e via<br>d'acqua per la Chiana.                                                | liano soprintende                                                  |

QUADRO delle Dogane di Frontiera dipendenti dal DIPARTIMENTO DOGANALE di LIPORNO.

N. II.

| NOME                          | COMUNITÁ             | CLASSE               | STRADE PERMESSE                                                              | DIPENDENZE                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Dogane                  | nelle quali          | della                | che conducono                                                                | •                                                                                                                                     |
| di Prontiera.                 | sen comprese         | Dogana.              | alle Dogane.                                                                 | OSSERVAZIONI.                                                                                                                         |
| Beretti (Porto)               | Piombino             | 3. Classe            | Scalo di Mare.                                                               | Il doganiere di Por-<br>to Baratti soprin-<br>tende alle Dogane<br>di Bibbona, di Ca-<br>stagneto, di Ca-                             |
| Babona (Por-                  | Bibbona              | idem                 | idem                                                                         | stiglioncello e di<br>Torre Mozza.<br>Dipende dal doga-                                                                               |
| tino di)                      | C > 3                | idem                 | ••                                                                           | niere di Baratti.                                                                                                                     |
| Castagneto<br>Castiglioncello | G herardesca<br>idem | idem                 | idem<br>idem                                                                 | idem<br>idem                                                                                                                          |
| Cecine (Bocca                 | Bibbona              | idem                 | idem                                                                         | Rein                                                                                                                                  |
| di)<br>Polionica              | Massa-merit-         | idem                 | idem                                                                         | N doganiere di <i>Fol</i> -                                                                                                           |
|                               | 4i,ma                |                      |                                                                              | donica soprinten-<br>de alle Dogane del<br>Pontone di Scar-<br>lino, della Torre<br>della Troja, e del-<br>la Torre della<br>Civette. |
| LIVORINO                      | Livorno              | Dogana<br>p rimaria. | Le attuali porte della cit-<br>tà sono altrettante De-<br>gane di Frontiera. | E preseduta dal direttore di que-<br>sto Dipartimento Doganare.                                                                       |
| Protestuo                     | Piombino             |                      | Scalo di Mare.                                                               | 1                                                                                                                                     |
| Pontone<br>di Scerbino        | Gayorrano            | 3. Classe            | idem                                                                         | Dipende dal dogan.<br>di <i>Pollonica</i> .                                                                                           |
| Torre                         | idem -               | idem                 | idem                                                                         | idem                                                                                                                                  |
| Torre                         | Gavorrano            | 3. Classe            | idem                                                                         | 'idem                                                                                                                                 |
| Twre-Mossa                    | Piombino             | idem                 | idem                                                                         | Dipende dal doga-<br>niere di Baracti.                                                                                                |
| Parre S. Vin-                 | Campiglia            | idem                 | idem                                                                         | idem                                                                                                                                  |
| Veda                          | Rosignano            | idem                 | Scalo del Porto.                                                             |                                                                                                                                       |
|                               | 1                    | l                    |                                                                              | l .                                                                                                                                   |

N. III.

# Q U A D R O delle Dogane di Frontiera dipendenti dal DIPARTIMENTO DOGANALE di SIENA.

| NOME                                    | COMUNITA                                 | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                                             | DIPENDENZE                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| delle Dogane                            | nelle quali                              | della     | che conducono                                                                               | e                                                        |
| di Frontiera.                           | son comprese                             | Dogana.   | alle Dogane.                                                                                | osservazioni.                                            |
| Cala di Forno Castislione della Pescasa | Magliano<br>Castiglione<br>della Pescaja |           | Scalo di Mare-<br>Scali del porto-                                                          |                                                          |
| Celle                                   |                                          | 3. Classe | Per le vie che vengono dal<br>Ponte a Centino, da Tre-<br>vinano e da quella diCelle.       |                                                          |
| Cetona                                  | Cetona                                   | idem      | Per le vie di Città dellaPie-<br>ve, di Salci e di Orvieto.                                 | Dipende dal dogan.<br>di Chiusi.                         |
| CHIUSI /                                | Chiusi                                   | 2. Classe | Per il Chiaro di Chiusi; e per<br>le strade del Passo alla<br>Querce, Bifia, e S. Mustiola. |                                                          |
| Pescia,<br>e Manciano                   | Manciano                                 | 3. Classe |                                                                                             | Dipende dal doga-<br>niere di Pitiglia-<br>no.           |
| S. Casciano                             | S. Casciano                              | idem      | Per leviediCittàdellaPieve,                                                                 |                                                          |
| de' Bagni                               | de'Bagni                                 |           | TrevinanoePonteaCentino.                                                                    |                                                          |
| San Giovanni                            |                                          | idem      | Per la via di Proceno, e per                                                                |                                                          |
| delle Contre<br>Pian-Casta-             | Pian - Casta-                            | . عاد     | quella di Onano.<br>Per le vie che vengono da                                               | di Radicofani.                                           |
| gnajo                                   | gnajo                                    | idem      | PonteCentino eda Proceno.                                                                   | ,                                                        |
| PITIGLIANO                              | Pitigliano                               | 1. Classe | Per le strade di Onano, Va-<br>lentano, Farnese, Mon-<br>talto, Grotte e Latera.            |                                                          |
| Port' Ercore                            | Orbetello                                | 2. Classe | Scalo del Mare.                                                                             |                                                          |
| PORTOS STREAMO                          | idem                                     | 1. Classe |                                                                                             |                                                          |
| Radicofani                              | Radicofani                               | 2. Classe | Per la strada R. romana, e<br>per la strada maestra che<br>viene da Proceno.                | Soprintende alla dogana di S. Gio. della Contoe.         |
| Sorano                                  | Sorano                                   | 5. Classe | Per le strade di Onano, di<br>Gradule, di Grotte e La-<br>tera, passando dalle Croci.       |                                                          |
| TALAMONE                                | Orbetello                                | 2. Classe | Scalo di Mare.                                                                              |                                                          |
| Forre delle Sa-<br>line                 |                                          |           | Imboocatura del fiume Al-<br>begua.                                                         |                                                          |
| Torre<br>S. Pancrazio                   | idem                                     | idem      | Scalo di Mare.                                                                              | Dipende dal dogan.<br>di Port' Ercole.                   |
| Trappola                                | Grosseto                                 | idem      | Per la bocca d'Ombrone; e<br>Scalo in detto flume.                                          | Dipende dal dogan.<br>di Castiglione del-<br>la Pescaja. |

N. IV.

# QUADRO delle Doganz di Frontiera dipendenti dal DIPARTIMENTO DOGANALE di PISA.

| IOME                                                  | COMUNITÁ                            |                        | STRADE PERMESSE                                                                                                                                                                      | Dipendense ·                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ide Dogane                                            | nelle quali                         | della                  | che conducono                                                                                                                                                                        | •                                                                                                   |
| á Frontiera.                                          | son comprese                        | Dogana.                | alle Dogane.                                                                                                                                                                         | OSSERVAZIONI.                                                                                       |
| Bagni di<br>S. Giuliano<br>Bientina<br>(Cateratto di) | Bagni di<br>S. Giuliano<br>Bientina | 3. Classe              | Per la via che da S. Maria<br>del Giudice conduce di-<br>rettamente ai Bagni.<br>Per il Padule di Bientina.                                                                          | Il dogan-dei Bagni<br>soprintende alla<br>Dogana di Calci.<br>Questo dogan-so-<br>printende allaDo- |
| (                                                     | }                                   | <b>i</b> '             |                                                                                                                                                                                      | gana del Tiglio.                                                                                    |
| Becca & Anno<br>Calci                                 | Pisa<br>idem                        | 2. Classe<br>3. Classe | Foce e scalo dell'Arno. Strada maestra da Pisa a Castelmaggiore, a Campo di Croce, e alla testa del Ponte grande: strada al- pestre del Castagno che scende tra Asciano e i Ba- gni. | niere de' Bagni di<br>S. Giuliano.                                                                  |
| Piletto <b>le</b>                                     | Vecchiano                           | idem                   | Per la strada del Monte di<br>Quiesa. Via d'acqua del<br>Rellino derivante dal lago<br>di Massaciuccoli.                                                                             | piere di Ripa-                                                                                      |
| Pianora                                               | S. Maria a<br>Monte                 | idem                   | Scalo anl Padule di Bien-<br>tina.                                                                                                                                                   | Il doganiere di <i>Pia-</i> nora soprintende anche alla Dogana di <i>Vojano</i> .                   |
| Pietre a Pa-<br>dule                                  | Vecchiano                           | idem                   | Strada maestra di Quiesa;<br>via d'acqua pel fosso del<br>Rellino. Tutte lestrade si-<br>no al fi. Serchio esclusive.                                                                | · ·                                                                                                 |
| BATRATTA                                              | Bagni di<br>S. Giuliano             | 2. Classe              | Per la strada R. postale<br>proveniente da Lucca.                                                                                                                                    | Soprintende allado-<br>gana di <i>Filettole</i> .                                                   |
| Tiglio                                                | Bientina                            | 3. Classe              | Per la strada maestra che<br>viene da Lucca. Scalo su<br>Padule di Bientina.                                                                                                         | Dipende dal doga-                                                                                   |
| Tourts                                                | Pisa                                |                        | Per le strade RR.diViareg<br>gio e di Pietrasanta. Per<br>la via del Padule che vie<br>ne dal lago di Massacino<br>coli e imbocca nella stra-<br>da auddetta.                        | -                                                                                                   |
| Vejano                                                | Bientina                            | 3. Class               | Scalo sul Padule di Bien<br>tina, o Lago di Sesto.                                                                                                                                   | Dipende dal doga-<br>niere di <i>Pianora</i> .                                                      |

N. V.

## Q U A D R O delle Dogane di Frontiera dipendenti dal DIPARTIMENTO DOGANALE di PISTOJA.

|               |                          |           | 7                                                                                                                           |                                                                                                 |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · NOME        | COMUNITA                 | CLASSE    | STRADE PERMESSE                                                                                                             | DIPENDENZE                                                                                      |
| delle Dogane  | nelle quali              | della     | che conducono                                                                                                               | e                                                                                               |
| di Frontiera. | son comprese             | Dogana.   | alle Dogane.                                                                                                                | OSSERVAZIONI.                                                                                   |
|               |                          |           |                                                                                                                             |                                                                                                 |
| ALTOPASCIO    | Monte-Carlo              | 2. Classe | Per la strada Francesca<br>che viene da Lucca pas-<br>sando per il Turchetto.                                               | Il doganiere dell' Altopascio so- printende anche                                               |
| Boseozuneo    | Cutigliano               | idem      | Per la parte d'acqua la<br>fossa navareccia del Pa-<br>dule di Bientina, cioè, lo<br>Scalo.<br>Per la strada R. modenese.   | chio.                                                                                           |
|               |                          |           | •                                                                                                                           | scolungo soprin-<br>tende anche alle<br>dog. di Cutiglia-<br>no, di Pupiglio e<br>di Vizzaneta. |
| Botronehio    | Castelfranco<br>di Sotto | 3. Classe | Scalo sul Padule di Bien-<br>tina.                                                                                          | Dipende dal doga-<br>niere di <i>Altopa-</i><br>scio.                                           |
| Cardino       | Pescia                   | 2. Classe | Strada R. postale che vie-<br>ne da Lucca passando per<br>il ponte all'Abate.                                               |                                                                                                 |
| Castelvecchio | Vellano                  | 3. Classe | Strada maestra che viene<br>dal Lucchese passando<br>per Stiappa e S. Quiri-<br>co a Vellano, e strada<br>detta del Bercio. | Dipende dal doga-<br>niere del Cardi-<br>no.                                                    |
| Cavarsano     | Vernio                   | idem      |                                                                                                                             | Dipende dal doga-<br>niere di Monte-<br>piano.                                                  |
| Cutigliano    | Cutigliano               | idem      |                                                                                                                             | Dipende dal doga-<br>niere di Bosce-<br>lungo.                                                  |
| Lanciolle.    | Piteglio                 | idem      | Per la strada che viene da<br>Pontito nel Lucchese.                                                                         |                                                                                                 |

|               | 7            | ī          | <del>r</del>                                             |                                             |
|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| NOME          | COMUNITA     | CLASSE     | STRADE PERMESSE                                          | DIPENDENZE                                  |
| delle Dogane  | nelle quali  | della      | che conducono                                            | e                                           |
| di Prontiera. | son comprese | Dogana.    | . alle Dogane.                                           | OSSERVAZIONI.                               |
| al Lionerer   | The Carpina  |            |                                                          |                                             |
|               |              |            |                                                          |                                             |
| Lentula, già  | Cantagallo   | 3. Classe  | Per la strada maestra che                                | Dipende dal dogs                            |
| Treppio       |              |            | viene da Bargi e Stagno                                  | niere del Ponte a                           |
| • • •         | 1            |            | del bolognese, e per quel-                               | Taviano.                                    |
|               | Y C          | idem       | la che proviene da Badi.                                 | D'                                          |
| Hente-Chiari  | Monte Carlo  | IOCM       | Per la strada maestra che<br>viene da S. Martino in      | niere di Squar-                             |
|               | 1            |            | Colle, e passa dalla Tor-                                | ciabocconi.                                 |
|               | 1            |            | re del Seravallino.                                      |                                             |
| Monte-Pi ano  | Vernio       | idem       | Per la via bolognese del                                 | Istituita con legge                         |
|               | 1            |            | Giogo, e via dell'Abadia,<br>o del Bosco, provenienti    | de'25 ott. 1814.<br>Questo doganiere        |
|               | 1            |            | dal Bagno alla Porretta,                                 |                                             |
|               | 1            |            | da Bargi, da Bavigno, e da                               |                                             |
|               | Vellano      | : 3        | Brescipone.                                              | varsano.                                    |
| Petrebuona    | Acriano      | idem       | Per la strada maestra d'<br>Aramo; per quelle di Fib-    | Dipende dal doga-<br>niere del Cardi-       |
|               | 1 1          |            | bialla e di Medicina. che                                | no.                                         |
|               |              |            | conducono direttamente                                   |                                             |
|               |              | .,         | alla dogana.                                             | D                                           |
| lente a Pupi- | Piteglio     | idem       | Strada maestra che viene<br>da Lucchio. Strada dell'     | Dipende dal doga-<br>niere di <i>Bosco-</i> |
| 5lio          | . 1          |            | erta Abetina che viene                                   | lungo.                                      |
|               | 1            |            | da Pontito.                                              | <b>3</b>                                    |
| Poste a Ta-   | Sambuca      | 2. Classe  | Per la strada maestra del                                |                                             |
| <i>1148</i> 0 |              | i          | Reno che viene dal Bagno<br>alla Torretta. Strade che    | Ponte a Tuviano soprintende an-             |
|               |              |            | vengono da Moseacchia e                                  | che alle dogane                             |
| İ             |              |            | dal Pontaccio.                                           | di <i>Lentula</i> , e                       |
|               |              |            |                                                          | Pracchia.                                   |
| Pracchia      | 1            | 3. Chase   | Per la strada maestra che<br>vicue da Montauto, e        | chia dipende dal                            |
|               | go           |            | dal Vizzero nel Bologne-                                 | doganier.del Pon-                           |
|               |              | ·          | se. Via dell'Orsigna. Via                                | te a Taviano.                               |
| 1             |              | 1          | di Maresca che si divide                                 |                                             |
| į             |              | . [        | per Ponte Petri, e S. Mar-<br>cello. Via di Portafranca. |                                             |
| Pinta         | S. Maria     | idem       | Scalo del padule di Bien-                                | Dipende dal doga-                           |
| del Grugno    | a Monte      |            | tina.                                                    | niere dell'Alto-                            |
|               |              |            |                                                          | pascio.                                     |
| Squarciaboc-  | Pescia       | 2. Classe  | Per la strada provinciale<br>che viene da Lucca pres-    | Questo doganiere                            |
| comi          |              |            | so la R. postale.                                        | soprintende an-<br>che alla dogana di       |
|               |              |            |                                                          | Montechiari.                                |
| Vizzaneta     | S. Marcello  | 3. Classe  | Per la strada maestra che                                |                                             |
| -             |              | ]          | viene dall'Alpe alla Croce.                              | a Boscolungo.                               |
| Y. II.        | ı            | <b>r</b> 1 | L I                                                      | 4                                           |
| age           |              |            |                                                          | •                                           |

N. VI.

## QUADRO delle DogANR di FRONTIERA comprese nel Ducato di Lucca.

| NOME                       | COMUNITA           | CLASSE             | STRADE PERMESSE                                                                             |
|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| delle Dogane               | nelle quali        | della              | che conducono                                                                               |
| di Frontiera.              | son comprese       | Dogana.            | alle Dogane.                                                                                |
|                            |                    |                    | <del>-</del>                                                                                |
| 4                          |                    |                    | ,                                                                                           |
| Aramo                      | Villa-Basilica     | 3. Classe          | Per le vie di Vellano, Pietrabuona e Soran                                                  |
| Camajore                   | Camajore           | 2. Classe          | Per la strada maestra di Pietrasanta, e per qu                                              |
|                            |                    | <b>61</b>          | le alpestri di Farnocchia e di Val-di-Caste                                                 |
| CAPEZZANO                  | idem               | I. Classe          | Per la strada R. postale di Genova, e quella di Val-di-Castello.                            |
| Casoli di Lima             | Regnodi Luc-       | 3. Classe          | Per la strada maestra che viene dal Pont                                                    |
|                            | DA DA              |                    | Pupiglio. Per quella di Lanciole e di Piteg                                                 |
| Castel di Co-              | Coreglia           | 2. Clatec          | Per le strade del Barghigiano, e dell'App                                                   |
| REGLIA                     |                    |                    | nino Modenese.                                                                              |
| Castel-Vec-<br>chio        | Capannori          | idem               | Per la strada maestra che viene da Tiglio dallo scalo del Padule di Bientina.               |
| . CERASONNA                | Lucca              | I. Classe          | Per la strada R. postale di Pisa.                                                           |
| COMPITO (S. GB-            |                    | idem               | Per le vie alpestri del Monte Pisano vene                                                   |
| nese di)                   | 1 -                |                    | da Castel-Maggiore e dalla Verruca.                                                         |
| Drzza                      |                    | 2. Classe          | Per le strade alpestri di Turrite-Cava, e de                                                |
| C                          | zano               | idem               | Petrosciana.                                                                                |
| Gallicano<br>S. Maria del  | Gallicano<br>Lucca | idem               | Per le vie della Garfagnana Estensee Granduc<br>Per le strade del Monte Pisano, che veng    |
| GIUDICE                    | 1                  |                    | dai Bagni di S. Giuliano e da Asciano.                                                      |
| S. Martino                 | Capannori          | 3. Classe          | Per la strada maestra che viene da Montecl                                                  |
| in Colle                   |                    |                    | ri per la torre del Seravallino.                                                            |
| MOTRONE                    | Camajore           |                    | Per la via R. di Pietrasanta; e scalo di Mai                                                |
| Nozzano<br>Possalia        | Lucca              | idem               | Per la via maestra di Filettole, e per il Serd                                              |
| Pescaglia Pian di Correlia | idem<br>Coreglia   | 1. Classe          | Per le vie alpestri di Trassilico e Pietrasanti<br>Per le strade che vengono dalla Garfagni |
| PORTE all'ABATE            | 1 00.08            | idem               | Per la strada R. Pesciatina.                                                                |
| QUIESA                     | Viareggio          | 2. Classe          | Per le vie di Migliarino e di Filettole.                                                    |
| Squarciaboc-<br>coni       | Collodi            | idem               | Per la strada Pesciatina che viene dagli All<br>ghi e da Monte-Carlo.                       |
| Terrelio                   | Coreglia           | idem               | Per la nuova strada R. che viene dall'App<br>nino modenese per Monte Rondinaja.             |
| Form del Lago              | Viareggio          | idem               | Per lo scalo del Lago Massacinocoli, e per<br>strada maestra di Migliarino.                 |
| Тидентто                   | Capannori          | 1, Classe          | Per la strada Francesca dell'Altopascio, e<br>lo scalo del Lago di Sesto, ossia di Bient    |
| TURRITH CAPA               | Gallicano          | 2. Classe          | Per la strada alpestre della Petrosciana, e<br>le vie del Barghigiano mediante il Serch     |
| VIAREGGIO                  | Viareggio          | Dogana<br>princip. | Scalo di Mare e del Porto. Vie del Littora                                                  |

#### N. VII.

QUADRO delle Dogane di Frontiera del Ducato di Massa e Carrara e della Garragnana nella porzione spettante alli Stati Estensi.

| NOMB         | NOME                              | - STRADE                                                    | DIPENDENZE                                 |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| delle Dogane | delle Dogane                      | che                                                         |                                            |
| centrali.    | perziali.                         | rimettono alle Dogane.                                      | OSSERVAZIONI.                              |
|              |                                   |                                                             |                                            |
|              | 1                                 |                                                             |                                            |
|              | Direzione                         | Doganale di Modena                                          | i,                                         |
| ,            | / Avensa                          | Per la strada R. postale di                                 |                                            |
| ı            |                                   | Genova direttamente; e via                                  |                                            |
|              |                                   | detta Silcia che viene da<br>Luni                           | che alla dogana del-<br>la Marina di Aven- |
| ,            | 1                                 |                                                             | za.                                        |
|              | Marina di Avensa                  | Scalo di Mare; e via Silcia che                             |                                            |
| CARBARA      | Parmignola                        | viene dalla Marina di Luni.<br>Per la strada R. postale di  |                                            |
|              | 7 2 2 2 2 2 2                     | Genova direttamente.                                        | AUGEL                                      |
|              | Castel poggio                     | Per la strada maestra della                                 |                                            |
|              | 1                                 | Spolverina e per quella di<br>Castelnuovo di Magra.         | re di Carrara.                             |
| _            | Tecchia nel Monte                 | Per la strada alpestre che                                  | idem                                       |
| ,            | Sagro                             | viene da Vinca.                                             |                                            |
|              | ( Perpoli                         | Per la strada provinciale che                               | Dipende dal ricevito-                      |
| CATELEBOVO   | <b>\</b>                          | viene da Gallicano e per                                    |                                            |
| di GARFA-    | ₹ <u> </u>                        | acqua mediante il Serchio.                                  |                                            |
| CBAHA        | Trassilico                        | Per la via di Turrite-Cava.<br>Per le vie alpestri che ven- | idem<br>idem                               |
|              | S. Pellegrino                     | gono dall'Alpe di Barga.                                    | functor                                    |
|              | (                                 | 9020 cm: mpc = 5009m                                        |                                            |
| 1            | (Capannaccia                      | Per la strada R. postale di                                 | • .                                        |
| **** D=***   | Parma a Bassa B :                 | Genova.                                                     | re di <i>Mana.</i><br>idem                 |
| TR DECY-     | ) r orno, o nocca r ri-<br>  gida | Per le vie alpestri di Vinca<br>e della Tambura.            | Jüem                                       |
|              | Murina di Mana                    | Scalo di Mare. Strada del lit-                              | idem                                       |
| (            |                                   | torale the viene dal Cinquale.                              |                                            |
|              | Ī, ,                              |                                                             |                                            |
|              | ,                                 |                                                             |                                            |
|              |                                   |                                                             |                                            |
|              |                                   |                                                             |                                            |

### N. VIII.

# Q U A D R O delle Dogane di Frontiera comprese nella parte della Lunigiana spettante al Regno Sardo.

| -            |                          |                                                                                                    |                                       |
|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NOME         | NOME                     | STRADE                                                                                             |                                       |
| delle Dogane | delle Dogane             | che                                                                                                | OSSERVAZIONI.                         |
| principali.  | subalterne.              | rimettono alle Dogane.                                                                             |                                       |
|              |                          |                                                                                                    |                                       |
| Direzion     | e Doganal                | e di Genova. — Ispezio                                                                             | one della Spezia,                     |
|              | Bollano                  | Per le vie di Albiano, di Poden-<br>zana, e di Giovagallo.                                         | Vi risiede un ricevitore particolare. |
|              | Castelmuovo              | 1                                                                                                  | idem                                  |
|              | di Magra                 | stelpoggio e da Fosdinovo.                                                                         | 1                                     |
|              | Ceparana                 | Per le vie che vengono da Albiano,<br>e da Calice del Granducato.                                  | idem                                  |
|              | Marinella<br>di Luni     | Scalo dalla parte di Mare, e per<br>Bocca di Magra.                                                | idem                                  |
|              | Ortonovo                 | Per le vie di Moneta, di Fontia,<br>e di Sorgnano del Carrarese.                                   | idem                                  |
| ,            | Padivarma                | Per le vie di Calice, di Suvero                                                                    | idem                                  |
| SAREANA (    | sulla Vara               | e Roochetta, e per il fi. Vara.                                                                    | Our diese                             |
|              | Parmignola               | Per'la strada R. di Genova, e<br>per quelle che vengono da Car-<br>rara, o dalla Marina di Avenza. | colare vi risiede un ve-              |
|              | PIANA                    | Per le vie che vengono da Albia-                                                                   |                                       |
|              | di Tiprona               | no mediante il fiume Vara,                                                                         | sario di brigate.                     |
| ,            | S. Michele               | Per le vie che vengono dall'                                                                       | Vi risiede un ricevitore              |
|              | di Crovara               | exfeudo di Giovagallo e da Ca-<br>lice mediante il fiume Vara.                                     | particulare.                          |
| i,           | S. Stefano               | Per le vie che vengono da Ca-                                                                      | Oltre il ricevitore parti-            |
| •            | di Magra                 | prigliola, Albiano e Fosdinovo.                                                                    | colarevistà un veditore.              |
|              | SARZAHA                  | Non vi sono vie assegnate.                                                                         | Dogana principale.                    |
| - 1          |                          | Scalo dei Porti nel Golfo della                                                                    |                                       |
|              | Golfo della              | Spezia.                                                                                            | re particolare.                       |
| _            | Spezia.<br>La z z areito | idem                                                                                               | idem                                  |
|              | del Vari-                | 14614                                                                                              | Idem                                  |
| <i>-</i>     | gnano                    |                                                                                                    |                                       |
| Spezia       | Lerici                   | idem                                                                                               | Oltre il ricevitore part.             |
|              |                          |                                                                                                    | vi si trova un veditore.              |
|              | Porto-Vene-              | idem                                                                                               | Ricevitoria particolare.              |
| T T          | re<br>Smel               | idem, e per le vie interne.                                                                        | Capoluogo di Divisione, e             |
|              | Spezia                   | racm, a ber re me insertte.                                                                        | residenza diun ispettore.             |
|              | Brugnato                 | Per le vie che vengono dall'ex-                                                                    | Vi risiede un ricevitore              |
| LEVANTO      |                          | feudo di Suvero, e da Calice.                                                                      | particolare.                          |
| in Liguria } | Bonassola                | idem ·                                                                                             | idem                                  |

Dould, o Doolis in Val-di-Fine. Vico perduto, da cui ebbe nome la parr. di S. Donato a Doglia mel piv. di Pomaja, Com. della Castellina marittima, Giur. di Rosi-

guno, Dioc. e Comp. di Pisa.

Il documento più antico che io conosca relativo a questo casale distrutto è una probrana dei 15 maggio 1053 fatta nel cs. di Doglia (Dogla) per la quale un tal Ciullone del fu Rollando donò al mon. di S. Felice a Vada la sua porzione di un casino con terreni posti presso la chiesa ii S. Lorenzo (cioè di Col-Mezzano) nel territorio di Rosignano. (Asca. Divi. Fion. (are della Primaziale di Pisa.)

la seguito acquistarono diritti tanto rela corte di Doglia, quanto sulla chiesa d S. Lorenzo' a Col-Messano i monaci à S. Salvatore a Moxi, siccome apparisce da ma bolla del pont. Pasquale II spediud Firenze li 19 sett. 1106 a Benedetto abote di quella badia. - Ved. Dun Ba-HI (L) della CASTRLLINA MASITTIMA.

DOGLIA in Vol-d'Elsa. Cas. che già diele il titolo a una chiesa parr. (S. Jacopo a Doglia) mel piv. di S. Appiano, Con una volta di Cepperello, ossia di Matesato, attualmente di Barberino di Vald'Elsa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Il cas. di Doglia trovasi situato sulla rallecola del torr. Drope, a lev. della trada R. postale di Siena.

Mel 1386 il rettore della cura di S. Jaum a Doglia intervenne al sinodo tenubin Firenze nell'aprile di detto anno per subilire e classare l'imposizione da pagarsi dal dero della diocesi florentina.

& Jacopo a Doglia continuava a essere om non solo nel sec. XV, essendo che il suo ppolo fu inscritto mel balzello imposto mel iji della Rep. fiorentina, ma ancora lo ta illa metà del secolo XVI, mentre la 🞮 di *Doglia è des*ignata nella statistica 🖶 Stato vecchio, ordinata da Cosimo I wh l'anno 1551. A quest'ultima epoca la pr. di S. Jacopo a Doglia contava 33 abit.

DOGLIO (MONTE) in Val-Tiberina. - Ved. MONTEDOGRIO.

DOLCIANO in Val-di-Chiana. Villa e L l'attoria con chiesa curata (S. Leopold) mburbana di Chimsi, della qual città è mpma 2 migl. a sett. Com. Giur. e Dioc. reisim, Comp. di Arezzo.

Esituata alla base sett. della collina di Chimi premo il lago di questo nome.

La R. tenuta di Dolciano è attraversata dalla nuova strada longitudinale, sulle tracce dell'antica via Cassia, nella già palustre, sterile e malsana bondita del Poglieto, convertita in un fruttifero sucle creato dalle colmate, presso dove, quasi contemporaneamente, fu eretta la chiesa parr. sotto l'invocazione di quel santo, il cui nome è cotanto caro ai Toscani. -Ved. Comon Città.

S. Leopoldo a Dolciano ha 300 abit. DOMAZZANO nella Valle del Serchio. Cas. con parr. (SS. Lorenzo e Donato) nel · piv. d'Ottavo, già di Decimo, Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. del Borgo a Mozzano, Dioc. e Duc. di Lucca.

Trovasi alla destra del fi. Serchio pella vallecola percorsa dal torr. Ottave.

La parr. di Domaszano conta 220 abit. DOMENICO (MONTE-) - Ved. MONTE-DOMERICO.

DOMENICO (S.) 111 CAMPIGNO. -Ved. Campigno nella Valle del Lamone.

DOMENICO (S.) SOTTO FIESOLE. Convento che fu de'frati Domenicani dell' Osecrvanza, ossia Gavotti, nella cui chiesa è una delle cure suburbane di Piesole, un miglio a ostro-lib. di detta città, Com. e Giur. medesima, Comp. di Pirenze, da eui è migl. 1 🕺 a maestr.

In fondo al magnifico stradone della grandiosa villa Guadagni, detta della Luna, fondata da Bartolommeo Scala storiografo e segretario della Rep. flor., davanti a un vasto piazza le e a mezza costa del delizioso poggio di Fissole sorge la chiesa e il soppresso convento di S. Domenico di Fissole.

Fu fondato dal B. Gio. di Domenico Banchini fior. dell'ordine de'Predicatori, poi cardinale e arcivescovo di Ragusa; il quale nel nov. dell'anno 1405 ottenne da fr. Jacopo Altoviti vescovo di Fiesole e dai canonici di quel capitolo uno spazio di terreno lavorativo e vignato in luogo chiamato Camerata per costruirvi per i frati del suo ordine un piocolo convento; che tre anni dopo consegnò ai religiosi Domenicani di Firenze, con l'annuenza del pont. Gregorio XII, il quale, con bolla spedita da Lucca li 14 giugno 1408, confermò ai frati di S. Maria Novella la preaccennata cessione fatta da Giovanni prete cardinale di S. Sisto, mentre ivi si erigeva la chiesa e convento di S. Domenico di Fiesole.

Nel 1418 i frati donarono il padronato di quell'incipiente convento ai figli di Barnaba degli Agli di Firenze, il di cui padre aveva disposto per testamento, che a spese di sua eredità si dasse compimento al fabbricato e vi si ponesse l'arme sua, siccome tuttoriò dagli eredi fu eseguito con ispesa di fiorini 6000.

Pertanto i primi religiosi che stabilirono costà una più rigida osservanza vennero dal convento di S. Maria Novella di Firenze, quando ne era superiore e maestro dei novizi il prenominato B. Giovanni Banchini; quello stesso che pochi anni prima aveva dell'abito di S. Domenico vestito S. Antonino primo arcivescovo di Firenze.

Diverse pie persone fiorentine concorsero con elemosine ad aumentare il claustro, e al maggiore adoruamento dell'annessa e vasa sua chiesa, la quale venne arricchita di fini marmi e di egregie pitture.

Essa fu eretta in parrocchia nel 1776, epoca della soppressione della vicina badia Fiesolana. Nel 1808 fu tolta di là quella famiglia religiosa e reso inamovibile il parroco, che attualmente è congruato e di collazione del Sovrano.

La parr. di S. Domenico a Fiesole conta 437 abit.

DOMENICO (S.) A MURCI. — Ved. Musci nella Valle dell'Albegna.

DOMENICO (BORGO S.) a Cortona in Val-di-Chiana. Porta questo nome il aubborgo orientale di Cortona, fuori della porta, già detta *Pecci-Verandi*, poscia di S. Domenico per ragione della chiesa e convento omonimo, che è situato presso alle mura della città.

E ignota l'epoca precisa e il fondatore della chiesa che diede il nome a questo borgo, sebbene i PP. Predicatori esistessero in Cortona sino dal principio del secolo XIV. Ciò deducesi da alcune pergamene cortonesi, e specialmente da un breve nel 1324 spedito da Guido Tarlati vescovo di Arezzo alle monache di S. Michele del borgo S. Vincenzio di Cortona, cui concedeva facoltà di vestire l'abito de'frati Domenicani, e di osservare la loro regola. Al quale effetto costituì i religiosi di quell'ordine in suoi vicari per la direzione spirituale di quelle recluse.

La chiesa di S. Domenico fu demolita in gran parte nel 1552, allorchè Cosimo I de'Medici ordinò che si abbattessero i tre borghi di Cortona per fortificare esterimente la città. Che sebbene i Corton supplicassero quel sovrano, acciocchè si sciassero in piede le chiese suburbas quando giunse il favorevole rescritto, convento e il tempio di S. Domen erano già stati demoliti per metà.

Dopo un lasso di anni i frati Dor nicani, rifugiatisi in altro più angusto lo le ottennero dal G. D. Ferdinando I poter riattare l'antica chiesa e conven dove essi ritornarono nel 1594, e qu stettero sino alla loro soppressione caduta nel 1808.

Il quadro dell'altar maggiore di que tempio diviso in più tabernacoli è ope del B. Gio. Angelico da Fiesole; que della Madonna del Roserio è del cav... copo Cardi da Cigoli. — Ved. Coerona

Fuori di questo borgo trovasi l'anticora soppresso monastero di menache Ber dettine che portavano il titolo delle Cotesse, venute costà da Montemaggio. Ved. Montemaggio.

DOMENICO (SS.) = GIUSTINO A PELLEGRINO. — Ved. PRILEGRINO (S aul Santerno.

DOMINI (MONTE-). — Ved. Mont Domini.

DOMO VECCHIO presso Areazo. -

DONATO (S.) nel pian di Lucca. Co trada che ha preso il nome da un'anti chiesa, già ospizio con canonica, siccon lo diede a una delle porte della città Lucca, detta anche porta a Pisa; attut mente semplice cura nel piviere di Motuolo, Com. Giur. Dioc. e Duc.

S. Donato net pian di Lucca ha 708 abi Donato (S.) ad Asso. — Ved. As. (S. Donato ad).

DONATO (S.) IN AVANE nel Val-Arno superiore. Cas. con parr. nel piv. Gaville, Com. Giur. e 4 migl. a ostr scir. di Figline, Dioc. di Fiesole, Com di Firenze.

Risiede sul fianco sett. dei monti che separano il Val-d'Arno superiore di Chianti presso la rocca di Monte Domii fra Gaville e Meleto in una piaggia critosa, che cuopre un esteso banco di Legnite.

E chiesa prioria di giuspadronat de'conti Capponi di Firenze, e de miscipi Borghesi per l'eredità avuta dai di Salviati.

La parr. di S. Donato in Avane conta ale abit.

DONATO (S.) A BALBANO nella Valk del Serchio. Vill. con pieve nuova, già etteria filiale della pieve di Massaciucoli, Dioc. Lucchese, già Pisana, Com. Gist. e Duc. di Lucca, da sui S. Donato i lilbino è circa 5 migl. a lev.

Trovasi alla destra del fi. Sercbio fra Sezzo e Massaciuccoli, circa un migl. a mestr. di Ripafratta.

Fo una questa delle chiese state nel 1580 staccate dalla Dioc. di Pisa con bolla ad pont. Pio VI, e data in compenso dipiri altre alla diocesi Lucchese, al cui goreno Balbano già apparteneva nel politico.

Li perr. di S. Dometo a Balbano conta 512 abit.

DONATO (S.) A BANZENA. — Ved. lamus nel Val-d'Arno casentinese.

--- AL BORGO ALLA COLLINA. --Ved. Bongo alla COLLINA.

-- I BRENDA. -- Ved. BRENDA nd Val-d'Arno casentinese.

- A CALENZANO. - Ved. CA-IMPANO,

-- II CARRAJA. - Fed. CARRAJA nel pian di Lucca.

- A CASALE DI PARI. - Ped. CAute di Pant.

-- A CASTELNUOVO D'AVANE. - Ved. AVARE (CASTELRUOVO d').

-- A CERTIGNANO. - Ved. Can-

- 11 CISTIO. - Ved. Cistio in Val-di-Sieve.

- A CITILLE. - Ved. CITILLE. - A COFFIA. - Ved. Coppia (S.

- II COLLINA. - Ved. COLLINA S. Donato in).

Donato (S.) a Ciliano in Val-d'Arhi. Pieve e villa distrutta, nella Come Giur. di Bonconvento, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Pu una delle chiese battesimali controvene nella lunga e famosa lite giurisditionale fra i vescovi di Siena e quelli di Areno; ai quali ultimi fu specialmente confermata dal pont. Onorio III con bolla del 27 maggio 1220.

DONATO (8.) A DOMAZZANO. ---

Led DOMYSTANO

DONATO (S.) A FILETTO. -- Ved. FILETTO di Popei.

- A GALLIANO. - Ved. GAL-LIABO.

- A GINESTRETO. - Ved. Gla MESTRETO. \

- IN GRETI. - Ved. GRETI.

- A GUISTRIGONA. - Ved. Gui-STRIGONA.

DONATO (S.) ALL'ISOLA nel Val-d' Arno inferiore. Vill. e chiesa parr., nella Com. Giur. Dioc. e circa 2 migl. a lev. della città di Sanminiato, Comp. di Fi-

Giace sulla ripa sinistra dell'Arno presso la confluenza dell'Elsa, dove probabilmente un doppio ramo di quest'ultimo fiume, circondando una porzione di terreno intorno alle rive dell'Arno, formava un'isoletta, dalla quale prese il titolo la contrada e la chiesa parr. di S. Donate all'Isola.

Era essa una delle parrocchie suffragance della pieve di S. Genesio, siccome apparisce dalla bolla del pont. Celestino III del 1194, e dal registro delle chiese della diocesi lucchese del 1260. Daochè fu eretta in cattedrale la pieve sunnominata, la parr. di S. Donato all'Isola divenne una delle suburbane della chiesa maggiore di Sanminiato.

Riferisce a questo villaggio d'Isola un privilegio dato in Sanminiato nel 1164. col quale il conte Everardo legato imperiale di Federigo I, diede al vescovo di Lucca alcune possessioni della pieve di S. Genesio poste in villa dell'Isola e suo distretto.

S. Donato all'Isola conta 522 abit.

DONATO (S.) A LAMOLE. — Ved. LAMOLE in Val-di-Greve.

- A LIVIZZANO. - Ved. Liviz-ZANO in Val-di-Pesa.

A LUCARDO. - Fed. Lucardo. – a LUCIANO. **— Ved. L**uciabo in Val-di-Greve.

- A MARCIANO. - Ved. MAR-CIANO nel Val-d'Arno casentinese.

— a MENZANO. *— Ved*. Meneans del Pian di Scò.

. \_\_\_ A MOMIGNO. \_ Ved. Monigno. ---- A MUGNANA. -- Ved. Muera-MA in Val-di-Greve.

- A PARI. - Ved. PARI dell'Ar-DEMCHASCA.

DONATO (S.) A PATERNO. — Fed. PATERNO di Vicceio in Mugello.

DONATO (S.) A PERGOGNANO. — Ved. Pergognano.

DONATO (S.) IN POGGIO, (già in Poci) nella Val-di-Pesa. Borgo cioto di mura eon antica pieve. Fu capoluogo di Com. e di Giur. ora nella Com. Potesteria e 3 migl. circa a lev. di Barberino di Val-d' Eisa, Dioc. e Comp. di Firenze.

È posto sull'antica strada provinciale di Siena nel crine dei poggi che diramansi da quelli occidentali del Chianti, e che separano la Val-di-Pesa da quella dell'Elsa, 18 migl. a ostro di Firenze.

La memoria più antica che si conosca relativa a questo luogo è una membrana scritta in Passignano nel gennajo dell'anno 989, per la quale Teudegrimo figlio del fu Sichelmo, chiamato Sighizio, donò al mon. di S. Michele a Passignano la porzione dei beni che teneva indivisi col fratello, situati in Electo e a Sparpagliapula nel piviere di S. Donato in loco Pocie. (Aren. Dipi. Fion. Badia di Passignano.)

Fu pure in loco Pocie, territorio florentino, dove il march. Bonifatio, li 19 di aprile dell'anno 1038, emano un placito, col quale investi e confermò a Uberto ab. di S. Miniato al Monte del re la chiesa di S. Pietro a Ema a tenore della disposizione lasciata dai di lei patroni e fondatori. (Fiorentini. Memorie della C. Matilda.)

La primà volta che io abbia visto nominato il borgo di S. Donato in Poggio, mi sembra che sia in un istrumento della stessa provenienza scritto nel marzo 1090, in burgo apud ecclesiam S. Donati in Poctà. Comecchè un secolo dopo (anno 1191) dall'imp. Arrigo VII fosse stato assegnato a titolo di benefizio al C. Guido di Modigliana la metà del borgo di S. Donato in Poggio, pure ua tal feudo a precaria non venne confermato al pari di tanti altri concessi ai figli ed eredi di quel conte nei diplomi che essi ottennero da Federigo II.

Il borgo di S. Donato in Poggio è segnalato nella storia patria perchè costà, nel 1176, e di nuovo nel 1255, si conchiuse un trattato di pace fra le Rep. di Firenze e di Siena; e perchè fu da S. Donato in Poei quel militare, da cui Semifonte ripetere può la sua distruzione, per avere egli nel 1202 introdotto proditoriamente una mano di Fiorentini armati nella torre dai Semifontesi affidata alla sua difesa.

Finalmente furono di S. Donato in Poggio quei sei soldati pennonieri, alla testa dei quali era ser Panza di Tonso da Stignano gonfaloniere della Lega di S. Donato in Poggio, allorchè in un tal giorno di aprile del 1309, nella piazza del Comune di Firenze, e in altri luoghi della stessa città, mossero grida di rivoluzione contro il popolo e la Signoria di Firenze acclamando: evviva i Magnati.

Per il quale movimento di ribellione, con sentenza dei 22 aprile dell'anno medesimo, furono essi condannati a morte in contumacia da mess. Albertino Musatto de' Mussi da Padova, allora Esecutore degli ordinamenti della giustizia del Comune di Firenze; da quell'uomo medesimo, che poco dopo troviamo acerrimo ghibellino, capitano e storiografo di Arrigo VII all'assedio di Brescia e di Firenze. (Arch. Dipl. Figs. Badia di Passignano.)

Della comunità di S. Donato in Poggio si trova fatta menzione sino dal 1243, quando il pievano della stessa chiesa stabili alcuni patti con gli uomini di S. Donato in Poggio.

Era già questo borgo fortificato di mura e di una rocca, quando fu preso nel 1313 dall'esercito di Arrigo VII, nel mentre che era accampato fra San-Casciano e Barberino di Val-d'Elsa.

I pievani di S. Donato in Poggio furone per molto tempo individui della casa magnatizia de'Gherardini, già signori di molte ville e castelletti di Val-di-Greve, Valdi-Posa e Val-d'Elsa.

Questa pieve era matrice di 12 sucçursali, attualmente riunite in cinque parrocchie, cioè: 1. S. Lorenzo a Cortine, (Prioria esistente); 2. S. Maria a Cerbaja, (annessa alla pieve); 3. S. Martino a Cozzi, (ora in S. Maria del Morocco); 4. S. Michele a Montecorboli, (Prioria annessa alla seguente); 5. S. Miniato a Sicelle; 6. S. Pietro d'Olena, (esistente); 1. S. Polo di Tierre, (annessa alla pieve); 8. S. Silvestro al Ponte di Argenna, (annessa alla pieve); 9. S. Giusto a Ricavo, (esistente); 10. S. Giorgio a Rosa, ossia a Strada, (annessa ad Olena); 11. S. Giovanni alla Villa, (annessa alla pieve); 12. S. Bartolommeo a Piumiano, (annessa anch'essa alla pieve).

Eralest di S. Donata in Poggio residenzi di in potestà traslocato in Barberino di Vald'Elsa, cui fu incorporato lo atesso Comie con il regolamento organico del 23 mazio 1774. T. Ved. Bananamo di Vatd'Essa.

Nel parse di S. Donato in Poggio ogni ano ha luogo una grossa Gera di bestiami e merri, che dura tre giorni dopo la terza donenica di settembre.

La parr. plebana di S. Donato in Pog-

DONATO (S.) A POLCANTO. —

- --- m POLVEROSA. -- Ved. Pot-
  - A PORRONA. Ved. PORRONA. A RENDOLA. Ved. RENDOLA.
- --- A RONTANO. -- Ved. RONTANO.
  --- IN SAMBUCHETA. -- Ved. SAM-
- IN SAMBUCHETA. Ved. SAM-INCPETA IN Val-di-Sieve.

DONATO (S.) A SANGIMIGNANO, pà dette extra meuros di detta Terra in Vald'Elsa. Cas. che porta il nome della su chiesa parr. nel piv. Com. Giur. e 2 miglia circa a lib. di San-Gimignano, Doc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Sign.

Risiede sul fianco sett. del monte di Casterecchio alla destra del fosso Libaja, fra i casali di Castelvecchio e di Rausa.

La chiesa di S. Donato extra muros se confermata al preposto della collegiata di San-Gimignano dal pont. Onorio III can bolla del 3 agosto 1220. — Essa costa una popolazione di 151 abit.

DONATO (S.) A SCOJANO. — Ved. Some in Val-Tiberina.

Donato (S.) a Scopeto presso le mura 5 Firenze. Monastero che su de'canonici listiniani Regolari sulla collina di S. Imacesco di Paola, a mano destra della pata siomana appena esciti de Firenze.

Era in origine una chiesa parrocchiale spendente dai monaci Cistercensi della ladia a Settimo, quando il pont. Martino Vissegnò ai canonici Regolari di S. Salvatore di Bologna. I quali ben presto, mercè leoblazioni private, i sussidi della Rep. siorentina e il favore del pont. Eugenio IV, che ammensò al convento di S. Donato a Scopeto il priorato di S. Andrea a Mosciano e la pieve di S. Cecilia a Decimo coi loro beni, poterono ediscare sulla più amma callium del suburbio meridionale di

Pirenze una decente chiesa e una comoda abitazione claustrale.

Fu uno dei monasteri per ordine del governo nell'anno 1529 atterrati ad oggetto d'impedire ai nemici venuti all'assedio di Firenze un puuto di appoggio alle loro opere militari. (Vazen. Jator. Fior.)

- A SERELLI. — Ved. SERELLI nel Val-d'Arno casentinese.

DONATO (S.) A SESTINO nella Valle della Foglia. Cas. con oh. parr. nel pir. Com. Giur. e circa migl. 1 ½ a maestr. di Sestino, Dioc. di Sansepoloro, già Nullius di Sestino, Comp. di Arezzo.

La ch. di S. Donato a Sestino risiede in costa fra i primi rivi che tributano le acque al fiume Foglia, il quale acorre a ostro della chiesa medesima.

- S. Donato a Sestino conta ro4 abit.
- —— A STABIANO. Ved. STABIANO. —— A STRABATENZA. — Ved. STRABATENZA nella Valle del Bidente.
- —— A TERRICCIUOLA. Ved. Terricciuola in Val-d'Era.
- --- A TORRI. Ved. Tonai alle Falle nel Val-d'Arno fiorentino.
- —— A TUBBIANO. Ved. Tubbiano. —— IN VAL-DI-BOTTE. —— Ved. BOTTE (S. Dobato in Val-di-).

—— A VERZETO. — Ved. VERZETO. DONATO (S.) presso S. MARIA A MONTE, o SS. GIUSEPPE a MARIA A S. DONATO nel Val-d'Arno inferiore. Cas. che cambio l'autico nome di Pompiano o Poppiano, e il titolare della sua chiesa curata (S. Donato in Pompiano) con quello della chiesa moderna dedicata a S. Giuseppe e a S. Maria, nel piv. Com. e quasi 2 migl. a ostro di S. Maria a Monte, Giur. di Castelfranco di Sotto, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

E situato sulla riva destra dell'Arno in mezzo a ubertosi campi colmati dalle torbe del vicino fiume formante costà una curva dirimpetto ai borghetti di Rotta e di Filetto posti nell'altra riva del fiume.

Appella alla parrocchia di S. Donato di Pompiano una bolla concistoriale del pont. Eugenio III spedita nel 16 genn. 1150 a Gottifredo pievano di S. Maria in Montes, colla quale conferma ai rettori di quella pieve tutti i privilogi concessi dal pont.

Innocenzo II suo predecessore, con tutte le cappelle o chiese succursali; fra le quali eravi quella di S. Donato de Pompiano.

Aggiungasi a tutto ciò un giudicato pronunziato in Lucca nell'anno 857 dal vescovo di quella città, assistito dai vassi imperiali, dai scabinie da altri giudici, dietro l'istanza fatta da Anualdo pievano di S. Maria a Monte. Perocchè reclamava dal prete Ghisiprando le possessioni lasciate alla sua pieve dal fu Rachisindo, le quali possessioni erano state acquistate in compra da Gumperto de loco Poppiano.

Anche attualmente li spaziosi poderi di S. Donato a Poppiano fanno parte del patrimonio della pieve di S. Maria a Monte.

La parr. de'SS. Giuseppe e Maria a S.

Donato conta 503 abit.

DONICILIO (S. MARTINO a) nella Valle del Savio in Romagna. Cas. e chiesa parr. nel piviere una volta di S. Maria di Bagno, attualmente di S. Andrea di Alfero, Com. e circa 9 migl. a sett.-grec. di Verghereto, Giur. e altrettante migl. a grec.-lev. di Bagno, Dioc. di Sansepolcro, già Nullius di Bagno, Comp. di Firenze.

Risiede sulla ripa sinistra della fiumana Para, fra Selvapiana e Corneto, negli antichi predj della badia del Trivio, pervenuti in seguito in potere dei nobili Faggiuolani della discendenza del famoso Uguccione figlio di Ranieri da Corneto, al di cui figlio Neri, alla pace del 1353, fra le 72 bicocche confermate a quell'appeninigeno dinasta, trovasi assegnato anche il castrum Donicilii.

Il giuspadronato della parr, di S. Martino a Donicilio fu lungamente contrastato
e preteso dagli arcipreti di Bagno contro
l'abate e i monaci Camaldolensi del Trivio.
Fra i quali pretendenti fuvvi lunga controversia anche per altre chiese di quella contrada, siccome apparisce dalle bolle pontificie spedite agli arcipreti di S. Maria in Bagno sotto gli anni 1136, 1156, 1181, 1193
e 1226. — Ved. Abazia di Bagne, e Bagno.

DONNINI nel Val-d'Arno sopra Firenze. Villa e contrada nel pop. di S. Pietro a Pitiana, Com. Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

S. Martino a Donicilio conta 90 abit.

Giace questa villa nell'insenatura di un valloncello percorso dal torr. Vicano di S. Ellero, alla base occid. del monte di Vallombrosa, fra Pitians, la tenuta di Pa terno e quella di S. Ellero.

Ignorasi se il luogo di Donnini acquistò il nome da qualche cappella dedicata a quel martire, o piuttosto dall'antica famiglia Donnini, che diede due gonfalonicri di giustizia alla città di Firenze; cioè Vanni Donnini, nell'anno 1314, e Domenico Donnini, nel 1356.

DONNINO (S.) A BROZZI. — Ved. Borgo S. Dorribo sotto Firenze.

DONNINO (S.) A CASTEL-MARTINI in Val-di-Nievole. Villa con ch. parr., già ospizio, in mezzo a una tenuta che fu delle RR. possessionì, nella Com. e 3 migl. a pon. di Lamporecchio, Giur. e 6 migl. a ostro di Seravalle, Dioc. di Sanminiato, una volta di Lucca, Comp. di Firenze.

È posta presso la gronda orient, del padule di Fucecchio alle falde delle colline che stendonsi dal Monte-Albano.

Non mi è noto, come questa villa prendesse il nome di Castel-Martini; posso solamente dire, che la sua chiesa esisteva sino dal secolo XIII, sotto il titolo di S. Donnino a Cerbaja, lungo la strada che guida dal Ponte di Nievole a Fucecchio. Eravi allora a contatto uno spedale di padronato della badia di Buggiano, compreso però nel pievanato della chiesa battesimale di S. Lorenzo a Vajano, da lunga mano traslatata col suo titolo nella chiesa di S. Michele a Monte-Vettulini, che fu una delle sue filiali. — Ved. Vajano.

Avvegnachè, nel 1298, il pievano di S. Lorenzo a Vajano mandò un monitorio al prete rettore dello spedale di S. Donnino di Cerbaja per obbligarlo nel sabato santo a portarsi alla pieve, onde assistere alla benedizione del fonte,e a intervenirvi pure nelle altre solennità fra l'anno, compresa quella del titolare della pieve. Contro il qual monitorio il rettore di S. Donnino protestò di appellarsi al pontefice Bonifazio VIII e a Paganello vesc. di Lucca, adducendo per ragione: che lo spedale e chiesa di S. Donnino a Cerbaja dipendevano, tanto nello spirituale come nel temporale, dall'abate e monaci di Buggiano. (A ace. DIPL. FIOR. Cattedrale di Pistoja.)

Però poco tempo innanzi l'ospedale di S. Donnino a Cerbaja apparteneva ai CC. Guidi; un ramo dei quali, nel maggio del 1255, vendè alla Rep. fior. la sua quarta parte del cast. di Cerreto con i padronati di prie chiese, fra le quali fu compresa mete la mansione del tempio di Cerbaja, eil bosco di Cerbaja nella giurisdizione di Cerreto. (P. ILDEFOSSO. Opera cit. T. VIII.)

Comecche la chiesa di S. Donnino a Castel-Martini, già a Cerboja, si trovi registrata sino dal 1260 nel catalogo delle parrocchie, monasteri e oratori della diocei lucchese; e che in quell'epoca fosse contresa nel piviere di Vajano, con la segnente indicazione, Eccl. S. Donnini in urritorio Pistoriensi, ciò non ostante non sipuò dire, che sino d'allora essa fosse cun d'anime, siccome tale la si trova nel secalo XVI, e segnatamente nella statistica dell'anno 1551, quando il popolo di Castel-Martini era composto di sette faziglie con 52 iu dividui. La stessa parrocchia dipo l'erezione della cattedrale di Sanminate fu unita alla chiesa prioria di S. Niccalo a Cecina. Ritornò ad esser cura nell' 1782, dopo che la R. tenuta di Caud-Vartini venne alienata alla casa Bancheri di Pistoja, autorizzata con sovrano meritto dei 3 nov. 1781 alla dotazione della parr. di S. Donnino a Castel-Martini. Nel 1833 la parrocchia di S. Donnino 1 Castel-Martini noverava 695 abit.

DONNINO (S.) A CELLE. — Ved. CELL (S. DOSSISO a).

Dossiso (S.) a CERBAJA in Val-di-Kerole. - Ved. CASTEL-MARTINI, e DONmso (S.) a Castel-Martini.

DONNINO (S.) SUL CERFONE, O A MAJANO in Val-Tiberina. Cas. con autics pieve, nella Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città, è 7 in 8 migl. a lev-scir.

lisiede alla destra del torr. Cerfone materio del Tevere, sul dorso dei poggi dividono il Val-d'Arno aretino dalla Val-Tiberina, lumgo la nuova strada R., dell'Adriatico, presso la villa denoimita il Palazzo al Pero-

Nella copia del diploma di Carlo IV, concesso nel 1356 alla città di Arezzo, leg-¿si un castello S. Domenico del territorio e distretto Aretino, comecchè di esso non eista, che io sappia, alcuna commemoratione nei documenti coevi. Ciò ne induce a dabitare, che quel castrum S. Dominici 🖈 diploma sudd. riferir debba al cast. di S. Dennino a Majano sul Cerfone, che fino d'albra dipendeva ed era compreso nel territorio comunitativo di Arezzo.

La pieve di S. Donnino a Majano anticamente aveva una sola succursale; ciue, S. Egidio a Usciano tuttora esistente. Attualmente ha per suffraganea, oltre quella di Usciano, anche la rettoria di S. Biagio a Russinata.

S. Donnino a Majano conta 497 abit. DONNINO(S.) PRESSO EMPOLI nel Vald'Arno inferiore. Piccolo cas. ch'ebbe nome da una piccola chicsa dedicata al martire S. Donnino, nell'antico piviere, Com. e Giur. di Empoli, da cui trovasi lungi un quarto di migl. a pon., Dioc. e Comp. di Firenze.

Esiste tuttora l'antica chiesa ridotta per metà a cappella privata, e per metà convertita in una piccola tinaja, presso il vecchio camposanto di Empoli, fra la ripa sinistra dell'Arno e la strada detta lucchese.

È quella stessa chiesa che fu riedificata dal suo rettore nell'anno 1273, siccome lo attesta una lapida, che è tuttora murata sulla esterna parete meridionale.

Trovasi S. Donnino la prima fra le 30 chiese succursali della pieve d'Empoli nominata nelle bolle spedite dal pontefice Celestino III (anno 1192) e da Alessandro IV (anno 1258) al capitolo e pievano di Empoli. (Lam. Mon. Eccl. Flor. T. IV.)

La parr. di S. Donnino presso Empoli era già soppressa nel 1444, giacchè in quell'anno più non comparisce tra i popoli del piviere d'Empoli registrati nel balzello imposto dalla Rep. fiorentina.

S. Donnino fu sin d'allora aggregato al capitolo di Empoli con i suoi beni, dati in seguito in affitto a certi coloni dello stesso luogo di S. Donnino. Ai quali, con beneplacito del pont. Giulio II, spedito da Ostia li 14 maggio 1509, fu accordato di cedere la metà de'beni a enfiteusi in favore dei figli del fu conte Mattia Sandonnini di Garfagnana cittadini lucchesi, allora dimoranti in Empoli, per l'annuo canone di 47 staja di grano, di 90 lire di moneta fior., di cento ova, e di tre paja di capponi, da pagarsi nel giorno di S. Donnino. (Pacces. Ricerche storiche della Garfagnana.)

DONNINO (S.) DI GARFAGNANA nella Valle superiore del Serchio. Borgheta to con sovrapposto castellare e chiesa parr. nel piv. Com. e appena mezzo migl. a scir. di Piazza, Giur. di Camporgiano, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-

Sarzaga, Duc. di Modena.

Risiede sopra le rupi di macigno alterato dalle rocce pirogeniche, il borgo sulla strada maestra che guida in Lunigiava, il rastellare e la chiesa fra due rupi coniche, notto le quali passa il si. Serchio poco dope di avere riunito in un solo alveo i due Serchi, quello cioè dell'Appennino di Soraggio e il ramo del Serchio che viene nel 1832 noverava 154 abitdalla Pania di Minucciano.

La prospettiva di S. Donnino di Garfagnana offre una romantica e sommamente pittorica veduta al viandante, sia che egli rimonti il G. Serchio, sia che scenda in Garfagnena dal monto Tea, e dall'Alpe Minuccianese e di Fivizzano. — Ved. Cam-Porgiano Comunità, Piazza e Sala.

Il popolo di S. Donnino confina a lev. con il cas. di Petrognano; a sett. con Orzaglia e Caprignana; a pon. con Piazza e Sala; a ostro con Cascians e Cascianella mediante il fi. Serchio.

Questo S. Donnino si trova nominato in una carta lucchese del 1179 citata dal Pacchi nelle sue Ricerche isteriche della Garfagnana, dove pure viene avvertito, che, nel 22 maggio 1370, il popolo di S. Donnino tornò all'obbedienza della Repubblica di Lucca, dalla quale ottenne perdono delle ribellioni fatte a istigazione degli Antelminelli allora signori di Castiglione di Garfagnana.

Anche il cast. di S. Donnino ebbe i suoi nobili di contado, fra i quali è noto un Ugolino Sandonnini seguace di Arrigo VII e di Giovanni re di Boemia, e un Andrea Sandonniui che ottenne dall'imp. Carlo IV un diploma di nobiltà, e di cui fu nipote Niccolao di Bartolommeo Sandonnini segretario del pont. Paolo II, poi vesc. di Modena, traslatato nel 1479 alla cattedrale di Lucca.

A costui devesi la riedificazione dell'attual chiesa parrocobiale di S. Donnino, dove si conserva una lapida colla seguente iscrizione: Nicolaus de S. Donnino civis et episcopus Lucensis hanc ecclesiam pro salute sua, et suorum a fundamentis erexit. Anno a Nativ. Dom. 1490.

Esso fu che nel 1489 ottenne dal duca Ercole I per sè e per i suoi nipoti l'investitura del feudo di S. Donnino con titolo di contes, confermato in seguito agli eredi da Alfonso I (1518) e da Ercole II (1535) duchi di Modena.

Un ramo di questa famiglia nella per-

sona di Mattia Sandonnini nel 1499 si riparò in Empoli sotto la protezione della Rep. fiorentina, dalla quale ebbe stipendio ed esenzione dalle pubbliche gravezze; e fu costà dove la sua discendenza si estime nel secolo XVIII.

La parr. di S. Donnino di Garfagnana

DONNINO (S.) presso Pisa. Convento de'Cappuccini, già priorato, nel suburbio meridionale di Pisa compreso nel popolo di S. Giusto in Canniccio.

Fu in origine un piccolo monastero edificato circa il 1240 fuori di Pisa dalla parte di Kinzica nella Carraja del Ponterecchio, luogo chiamato le 4 vie, in un terreno di proprietà della badia di S. Paolo a Ripa d'Arno. — Venne riunito alle due badie della Castellina in Val-di-Fine per bolla del pont. Urbano VI dei 13 agosto 1384. — Ved. Bame (Le Dun).

Caduto in bassa fortuna, dalle guerre devastato e di monaci rimasto vuoto, su il mon. di S. Donnino assegnato con le sue sostanze ai PP. Certosini dell'isola di Gorgona, mediante un breve spedito dali' arciv. di Pisa Giuliano Ricci sotto li 3 t lug. 1425. (stil. pis.)

Ma tale unione non sorti il suo effetto, mentre i Benedettini di Firense ad istanza dei Pisani inviarono costà alcuni dei loro monaci a rinverdire l'osservanza e ripopolare l'abbandonato monastero, nel tempo che la maggior parte del superstite patrimonio di S. Donnino era a benefizio de'priori commendatari. Fu l'ultimo benefiziato, il cardinale Ferdinando Medici, poi terzo Granduca di Toscana, quello che nel 1569, con l'annuenza di Cosimo I di lui padre, assegnò la badia di S. Donnino ai religiosi Cappuccini, per l'uso de'quali su rinnovato il convento e la chiesa di S. Donnino, dove essi tuttora convivono.

DONNINO (S.) IN SOGLIO nella Valle del Montone in Romagna. Cas. che ebbe nome dalla sua parr. nella Com. Giur. e circa 6 migl. a pon.-maestr. di Galeats, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze.

È posto sul dorso dei monti che separano la Valle del Rabbi da quella del Montone, nell'antico dominio dei signori di Calboli ; l'ultimo dei quali, Francesco di Paolaccio, nel 1380, lasciò erede la Repubblica fior. di ogni suo bene, e dei 13 unielleti che pomedeva fra il Rabbi e il Mature; sel numero dei quali era il est di S. Donnino in Soglio. — Ved. Sezio in Romagna.

DONNINO (S.) in VAL-ne-PIERLE nela Valle del Tevere. Pieve che porta il nonignolo di un piecolo distretto, già detta il Terro di Val-di-Pierle, nel secolo écoro rianito alla Cum. e Giur. di Cortena, da cui S. Donnino trovasi circa 10 miglia slev. Dioc. parimente di Cortena, uta rolla di Arezzo, al di emi Comp. apparime.

Bissile nella vallecola percorsa dal torr.

Bissale tributario del Tevere, fra il poggio
Mostanare, che ha a pon., e il marchesato
di Sarbello, che è posto al suo lev.

La piere di S. Domoino in Val-di-Pierle fa sargusta con i suoi tre poderi alla nesa episcopale di Cortona molto tempo topo l'erezione di quel vescovado.

Lisa chica, ridotta a due navate, è sensa e non conta più di due altari; coicchi sal declinare del sec. XVIII trevantia isoficiente alla popolazione, il verete decretò, che si traslatasse la cura
cui i lattistero e la canonica nella grantian ricina chiesa e compagnia laicale della
laicana della Croce. La quale ultima
pi rolo XV era stata eretta dalla pietà
diddi in ou-re di una divota immagine
i Notra Donna che ivi si adora.

La parr. di S. Donnino nella Madonna della Croce in Val-di-Pierle conta 830 del.

DONNING (S.) A VILLAMAGNA. — Fed VILLAMAGNA nel Val-d'Arso florentiss.

DONNINO (PIEVE or S.) già di S. lucanen a Semeronte in Val-d'Elsa. here antica, posta nel poggio poco lungi d'logo, dove fu il cast. di Semifonte, s'il Com. e circa 4 migl. a lev. di Ceralle, Giur. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Gap. di Firenze.

Trovasi fra i cast. di Barberino e Certale, di Bagnano e Vico di Val-d'Elsa. ..... Fel. Sentropre.

Il rero titolo della pieve di S. Donnino m quello di S. Jerusalem, detto anche S. Gio, Battista in Jerusalem. — Il suo priere comprendeva i sette popoli seposti, attaalmente riuniti in due: 1. S. Michele a Semifonte (distrutto); 2. S. Sciano a Bagnano (annesso al seguente);

3. S. Maria a Bagnano; 4. S. Maria a Lancialberti (unito al seguente); 5. S. Margherita a Sciano; 6. S. Martino a Liffoti (unito al predetto); 7. S. Ippolito a Mecognano (annesso alla pieve).

La pieve di S. Donnino, o di S. Gio. Battista a S. Jerusalem conta 320 abit;

DONORATICHINO nella Maremma pisana. Villa e tenuta nella Com. della Gherardesca, parr. Giur. e circa 3 migl. a estro di Castagneto, Dioc. di Massa marittima, Comp. di Pisa.

Risiede sopra un'umile collina alla destra del borro di S. Biagio tributario del torr. Acquaviva, circa un miglio a maestr. della Torre S. Viocenzio e del littorale.

Donoratichino faceva parte della contea di Donoratico dei conti della Gherardesca innanzi che, nel secolo XV, vi acquistasse boscaglie e poderi mess. Niccolò di Lorenzo Soderini, uomo animoso, assai potenta e noto nella storia fiorentina per la congiura contro Piero di Cosimo de'Medici, per cui dovè morire in esilio.

Al bando di Niccolò Soderini, e di altri distinti cittadini, tenne dietro la confisca debeni e la condanna di quei ribelli, allorchè, avendo essi ricorso al senato di Venezia, seppero indurlo a una furiosa guerra, che nel 1467 costò alla Rep. fiorentina la vistosissima somma di 1,3000000 fiorini d'oro. (Amss. Istor. Fior.)

Quindi si può ragionevolmente dedurre la cagione per la quale nel 1512 l'arte del Cambio di Firenze cedesse a livello perpetuo i terreni di Donoratiohino del fu ribelle Soderini a mess. Antonio Serristori, alla cui discendenza la fattoria di Donoratichino, detta anche del Palazzo, tuttora appartiene. (Ascu. Dirz. Fion-Carte Soderini.)

Nella tenuta di Donoratichino, li 17 agosto 1505, fa riportata una completa vittoria dai florentini sopra le compagnie del famoso espitano Alviano, investite da più parti fra il fosso della Torre S. Viucenzio e Donoratico. — Ved. Campiclia di Maremma.

DONORATICO nella Maremma pisana. Casa torrita ch'ebbe nome di cast. nella Com. della Gherardesca, parr. e Giur. di Castagneto, da cui è oirea migl. 1 ½ a scir. Dioc. di Massa marittima, Comp. di Pisa.

Giace sulla pendice inferiore del poggio di Gastagnoto, fra questo eastello, il palazzo di Donoratichino e le abbattute rocche di Biserno e di Segalari; possessi tutti che diedero il titolo a diversi rami dell'illustre prosapia Gherardesca, attualmente concentrati e riuniti nell'attuale conte Gui 'o Alberto, unico discendente mascolino dei conti di Donoratico e di Castagneto; di quel ramo, cioè, che più degli altri divenne celebre negli annali della storia pisana. Essendochè fra i signori di Donoratico figura nei fasti storici quel Gherardo del conte Tedice, che nel 1114 si condusse da eroe alla conquista delle Baleari, siccome celebre divenue quel conte Bonifazio signore e capitano della Rep. di Pisa nelle prime decadi del secolo XIV. Per altro rapporto occupano un posto distinto nei tristi della storia pisana il conte Gherardo di Tedice giuniore decapitato in Napoli insieme con il re Corradino, e il di lai anche più infelice nipote conte Ugolino, che mori coi figli e i nipoti nella Torre della Fame.

Finalmente fu della linea stessa dei conti di Donoratico il B. Guido eremita, morto in odore di santità, verso il 1115. Il suo corpo restò sepolto nell'oratorio di S. Maria de Gloria presso Donoratico sino all'anno 1212, epoca della sua traslazione nella chiesa di S. Lorenzo a Castagneto.

— Ved. Gerraadesca.

Nel 1406 Donoratico con tutti gli altri castelli della Gherardesca si sottopose alla Rep. di Firenze, dalla quale quei popoli ottennero particolari atatuti, governati però dai conti della Gherardesca, come vicarj del Comone di Firenze.

Nell'agosto del 1447 alla discesa in Maremma dell'esercito del re Alfonso d'Aragona, Donoratico al pari degli altri luoghi della Gherardesca, fu devastato da quell'oste venuto in Toscana a danno de' Fiorentini. — Ved. Campiglia di Maramma.

Attualmente non resta dell'antico Donoratico che una torre e una porta semidiruta, detta la torre del conte Ugolino, dove nel 1290 Paganello di Ranone conte di Castagneto dettava il suo testamento nelle camere dei conti Guelfo e Lotto di Donoratico. (ARCH. DIPL. Fion. Carte della città di Massa).

DORNA (*Durna*) in Val-di-Chians. Cas. e tenuta, dove fu una ch. parr. (SS. Vito e Niccolò) nel piv. del Toppo, da gram tempo annessa a S. Bartolommeo al Pino, nella Com. Giur. e 3 migl. a scirdi Civitella, Dioc. e Comp di Arezzo, da cui il cas. di Dorna è circa 6 migl. a lib.

Forse la tenuta di Dorna fu compresa nella donazione fatta nel 939 dai re Ugo e Lotario ai canonici del duomo vecchio di Arezzo, quando cioè fu loro assegnata la selva di Alberoro, come quella che confinava, da un lato con l'acqua della Chiana, e da un altro lato con la piscina Corbiniana usque in via Durnensi, et usque in Vicionem. Comecchè sia trattavasi senza dubbio del luogo di Dorna in un'altra donazione a favore della canonica e chiesa arctina, fatta nel febbrajo del 1181 da un certo Rolandino di Mambilia, che le regalò quanto egli possedeva nel cast. di Pigli e suo distretto, in castro Durna et in tota curte ejusdem castri, exceptis duobus hominibus in Malfiano, quorum unus vocatur Micinellus, alter vero Viliolus, quos relinquo Abbatiae de Agnano pro animae meae remedio, etc. (Azcu. de'Canonici di Annzzo.)

Infatti l'attuale possessore della tenuta di Dorna paga sempre a tal'effetto un annuo canone al capitolo della cattedrale aretina.

Anche la badia Camaldolense di S. Quirico delle Rese, altrimenti appellata di Nasciano in Val-di-Chiana, possedeva costà un pezzo di selva, detta la Fratta di Durna, di cui si fa menzione in un istrumento del 1227. (Annal. Canald.)

DOSSO D'ARCIONE nella Maremma grossetana. — Ved. Aacione (S. Ma-nia in).

DOVADOLA (Doudola) in Romagna nella Valle del Montone. Borgo con rocca, già contea di un ramo dei conti Guidi, ora capoluogo di Com. nella Giur. di Terra del Sole, sul confine delle diocesi di Forti e di Bertinoro, Comp. di Firenze.

Trovasi sulla riva destra del fi. Montone che fiancheggia il paese da ostro a ponsino a sett., all'estreme falde di un poggio,
il quale attraversava la valle innanzi che
le acque fluenti del Montone si fossero
fatta strada fra esso, rompendo li strati
orizzontali di quel suolo; strati che sono
corrispondenti sulle due ripe del fiume
sino ad un'altezza di cento e più braccia.

Il borgo di Dovadola era difeso dal lato

del pogio da un'altissima torre quadrata totora esistente, e le cui cortine abbracciamo la parte più esposta e più facilmente accessibile del paese.

Dovidala presenta col suo fabbricato la figura di un triangolo; la di cui parte inferiore, già appellata Badignano, è attracessat dalla nuova strada R. forlivese, la qua cavalea il fi. Montone sopra due ponti, uno a lib. e l'altro a sett., sopra e sutto allo stesso borgo; mentre la parte superiore situata in costa fiancheggia la strada che suida in Val-di-Rabbi.

Quest'ultima porzione di Dovadola dipende nell'ecclesiastico dal vescovo di lettisore, nel tempo che l'altra è sotto la dicei di Forli.

Davadola è nel gr. 29° 33' long. e 44°; bitt, 24° br. sopra il livello del mare adrinico, 6 migl. a sett-grec. della Rocca 8. Cacino, altrettante migl. a scir-lev. di Modigliana, il simile a ostro-lib. di Ium del Sole, e 10 migl. da Forli.

Non si conoscono memorie relative al cut di Dovadola che possino dirsi antenei alla dinastia dei conti Guidi e dei conti, o dochi Traversari loro consorti.

Fu per gran tempo Dovadola sede dei disendenti di quattro fratelli, i CC. Ruggiori. Marcovaldo, Guido e Aghinolfo, nati dal
C. Guido Guerra di Modigliana e da una
serda di Pietro Traversari; a favore dei
qual nipoti il conte Pietro Traversari,
per atto pubblico rogato nel 1195, rimuziò a ceni diritto che egli aveva sopri castelli di Dovadola, di Monte-Acuto
tdi Gello in Romagna: rinunzia che fu
tinnovata, nel 1225, da Paolo figlio di Pieto Traversari.

Narcovaldo, uno dei preaccennati consi uni in matrimonio alla contesa Bratrice figlia del conte Rodolfo di loraja, che restò vedova nell'anno 1239 m due figli ed eredi, i CC. Ruggeri e findo Guerra secondo.

l conti di Dovadola si distinsero fra miigli altri nella storia fiorentina; sia pril partito Guelfo che da essi quasi co-l'antenente fu professato; sia per le luminose cariche di capitani e di potestà preso le repubbliche di Firenze e di Siema coa decoro coperte; sia per il valore militre che taluni di loro dimostrarono. Soa sarà discaro, io spero, di rammentare etto questo articolo i personaggia e le

azioni più rilevanti la storia civile e politica spettante ai conti di Dovadola.

Sino dal 25 marzo 1254 il conte Guido Guerra II figlio di Marcovaldo firme l'istrumento che trattava la vendita al Comune di Firenze del castello di Montemurlo, ceduto per la sua parte insieme con un mulino situato nel luogo detto al bosco de'Conti sul fiume Agna con la selva annessa: presenti al contratto, fra gli altri testimoni, la contessa Beatrice di lui madre e il cel. Brunetto di Bonaccorso Latini. La qual vendita di Montemurlo e sue pertinenze fu ratificata nel 17 aprile dell' anno stesso dal di lui fratello (il C, Ruggieri) nella chiesa della pieve di S. Maria di Bagno in Romagna, e dalla contessa Lena di lui sposa, nel tempo che cssa abitava nel cast. di Dovadola.

Nel 1255, di maggio, i medesimi due fratelli alienarono per lire 9700 la quarta parte dei cestelli, territori e giurisdizioni che avevano in Empoli, a Cerreto, nella mansione di Cerbaja, a Vinci e in Collegonzi.

Nel 1263 segui in Dovadola un atto di divisione e permuta fra i prenominati due fiatelli conti Ruggeri e Guido Guerra da una parte, e il conte Guido del fu Aghinolfo di Romena loro cugino dall'altra, circa i respettivi diritti, feudi e vassalli di Romagua.

Mancato ai vivi il conte Ruggieri, nel 1271 furono stipulati alcuni patti fra il Comune di Tredozio, il conte Guido di Romena, e il conte Guido Salvatico figlio del fu conte Ruggeri di Dovadola. Il quale conte Salvatico, nell'anno 1273, restitul al Comune di Firenze le castella che il C. Ruggeri dopo la giornata di Monteaperto e nelle rivoluzioni di Firenze che vennero dietro, se le aveva usurpate; quell'istesso conte Salvatico che, nell'ottobre del 1278, fece fine e quietanza di certo debito che la Rep. fiorentina aveva contratto con i fratelli conti Ruggeri e Guido Guerra, padre e zio.

Il credito del C. Salvatico sali a tal grido, che nel 1282, mentre era potestà di Siena, venne eletto in capitano della Taglia Guelfa in Toscana; nel 1286 segnalato in comandante dell'esercito fiorentino contro i Pisani, e nuovamente riohiamato nel 1288 a cuoprire la carica di potestà nella stessa città di Siena.

Nel 1289, mediante un atto rogato nel

piano di S. Ruffillo presso Dovadola si fece permuta di beni fra Guido Novello, e Guido Salvatico: all'altimo dei quali toccò di parte il castello e distretto di Dovadola con tutti i diritti baronali, che egli poi, nel 1301, cedè al C. Ruggeri di lui figlio emancipato. (Par. Ildunyono. Delizie degli Eruditi. T. VIII.)

Non fu minore la riputazione che presso il partito Guelfo si acquistò il C. Ruggeri figlio del C. Guido Salvatico, poichè nel 1304 la Rep. fiorentina lo nominò all'importante ufizio di potestà, quello medesimo che nel 1322 dalla Rep. senese fu eletto in capitano del popolo.

Nel 1315, lo stemo conte Ruggeri di Guido Salvatico fu investito dal re Roberto di Sicilia di tutte le ragioni e diritti che il conte Manfredi d'Ampinana figlio del fu conte Guido Novello di Modigliana pretendera sopra il cast. e distretto di Tredozio, per essersi Manfredi posto dalla parte Ghibelliua, e a tale effetto dichiaruto ribelle della chiesa e della Repubblica fiorentina.

Diversamento dai suoi maggiori, dirimpetto alla Signoria di Firenze, si comportò il conte Marcovaldo di Dovadola figlio del prenominato C. Ranieri. Essendochè nel 1340 macchinava, d'intelligenza con i Bardl e i Frescobaldi, di sovvertire l'ordine di quello Stato; sicchè restò rimunerato del suo attentato in maniera tale, che fu posta su di lui una grossa taglia. Se non che, cercando egli ogni strada per tornare in grazia della Repubblica, finalmente, al dire dello storico Ammirato, in considerazione dei servigi prestati dal C. Ruggieri e da'suoi antecessori stati sempre devoti al popolo florentino, gli riesci di ottenere l'assoluzione dal bando della testa e da ogni altra pena, come pure di riacquistare aleuni castelli stati messi ai libri della camera del Comune, come cosa della Repubblica. La quale elargità fu accompagnata dall'abbligo dell'offerta annuale, per la festa di S. Giovanni, di un palio di seta in segno di ossequio, ma non già di soggezione verso il Comune di Firenze.

Nel 1349, quando il conte Marcovaldo Il di Dovadola non era più tra i viventi, la di lui vedova donna Fiesca figlia del marchese Moroello Malaspina di Val-di-Magra e di Alagia Fieschi, ai 24 maggio 1349, trovandosi nel cast. di S. Giovanni

in Val-d'Arno contrasse nuovo matrimonio con il nobile Niccolò del fu Bertoldo Novello della casa Cavalieri del Pecora di Montepulciano, nell'atto che essa stessa a titolo di dote sborsò al nuovo marita i 500 florini d'oro di peso e conio fiorentino, previa una donazione di fiorini cento che il prenominato Niccolò fece alla sposa. (Arcs. Diri. Fion. Carte dei Crociferà di Firenze.) — Ved. Montepulciano.

Alla morte del C. Marcovaldo II, succedè nella signoria di Dovadola il C. Francesco di lui fratello, nato pur esso dal comte Ruggieri. Il quale, avendo mosso questione per diritti di dominio contro i figli del conte Bandino di Monte-Granelli, e sembrando a lui essere questi ultimi favoreggiati di preferenza dalla Signoria di Firenze, si giovò degli amici che teneva nel cast. di Portico per distaccare quegli nomini dalla dipendenza della Repubblica fiorentina. E, quasi che ciò non gli bastasse, andava facendo grandi scorrerie in Romagna in tempo che egli teneva in Portico Giovanni d'Asso degli Ubaldini suo cugino con un buon numero di lance dell'esercito del Legato pontificio. Onde è che il Com. di Firenze ordinò, che s'inviassero costà 300 lance capitanate da mess. Benghi di Buondelmonte. Il qual duce, avendo troppo indugiato per via, resc inutile quella spedizione; per modo che i X della Balia di guerra, hella fine del 1376, spedirono contro il signore di Dovadola 600 fanti sotto la condotta dello storiografo fiorentino Marchionne di Coppo Stefani, che con molta modestia rese conto dell'esito della sua impresa in Romagna, alla rubrica 786 delle sue istorie. Giova sentire lo stesso Autore. « E per » non lodare me mi tacerò della ma-» teria, salvo che ne dirò, che in sei » mesi fu il conte Francesco di Dovadola s si stretto nel suo castello, che di cosa » ch'egli aveme al di fuori, di niuna nou » gli fu possibile a metter dentro, se non » quello che vi si era; e la brigata vi-» vette di quello di fuori continuo del lo-» ro. . . . In sei mesi ch'io vi stetti non » perdei oltre a 15 nomini, e de'snoi a-"» vemmo 123 prigioni, e tollemmo Bec-» cova (così) per forza, ed egli riduse » tutte le sue fortezze e sè dentro de' » muri; e gismmai 🙉n si potè mettere » oste per le grandi nevi che furono in , qual'anne, e sempre sono in quel pae-, e grandissime. Tornai compiuti i sei , mes a Firenze,a di 10 giugno 1377, ed 2 andovi Buono di Taddeo Strada, altro , intinola settembre; tanto che la pace , della Chiesa fu fatta.

di conte Prancesco subentrò per sucessione nel dominio di Dovadola e di altri looghi di Romagna il di lui figlio conte Milatesta, il quale, dapprima aderi alla caus e al partito degli Ordelaffi di Forli, a cui era raccomandato; di poi, nel 1392, " pese sotto la protezione della Rep. fior. che lo accolse mella lega Guelfa stabilita is quell'anno in Bologna; e finalmente rel 1465 lo stesso conte di libera volontà cedè alla Signoria di Firenze ogni suo diritto sul catcho di Dovadola. Per la qual com il postefice Gregorio XII essendosi doluto ton fr. Giovanni di Domenico Banchini po cardinale, ed ora beatificato) mentre questi si trovava in Roma per servigio delli su patria, e intese tali doglianze a Firese, il gorrino commise ai suoi ambamairi di dire al pontefice : che il cast. d Devidola era stato donato e non comprato de mate Malatesta suo legittimo signore.

Morto questo conte, nel 1407, i suoi quitro figli, Giovanni, Carlo, Francesco e Gello, pregarono la Signoria di Firenze si accettarli in accomandigia con i loro caselli di Monte-Vecchio, Tredozio, Parteezo, ec. La qual cosa infatti fu loro conteu con l'obbligo di dare il tributo annuo dipalio, e con dover dichiarare, che la pormose del cast. e pertinenze di Tredozio, già apettante al conte Niccolò del conte Bandiso di Monte Granelli, rimanesse in potente della Rep. fiorentina, come quella che tra sucreduta nei diritti del preaccennato mate Niccolò della consorteria Guidi.

Senon che uno dei 4 figli del C. Malatesta fi C. Guelfo) scostossi dai Fiorentini per spitare il partito dei loro nemici, associandoi apli Ordelaffi di Forli e al duca di Milano. Talchè nella guerra del 1440, il conte Guelfo, trovavasi con l'esercito di Niccolò Ficciono, quando fu bandito della testa dalla Signoria di Firenze, che fece dipingore nelle mara del palazzo del governo la rafigura appeaa per i piedi in compagnia 6 quella del Piccinino.

la degli ultimi avvenimenti di guern relativo al cast. di Dovadola segui nel 1467, allorobě, fallito il disegno ai congiurati florentini contro Piero di Cosimo de'Medici, due di loro, l'ex-gonfalonire Niccolò Soderini e Diotisalvi Neroni, sasistiti da Gio. Francesco di Palla Struzzi, con ogni diligenza e con insinuanti parole talmente commossero il senato di Venezia contro il partito Mediceo, che nel 1467 dal valoroso capitano Bartolommeo Collione fecero tosto assalire il dominio florentino nelle parti di Romagna; e nel primo assalto (non essendo ancora i Fiorentini in ordine) arsero il borgo di Dovadola, e fecero altri guasti nel paese all'intorno. (Machiavelle Istor. fior. lib. VII.)

Alla pace, pubblicata li 27 aprile del 1468, il cast. di Dovadola col suo territorio fu reso alla Rep. florentina, al di cui dominio d'allora in poi quel popolo si è costantemente mautenuto fedele.

Comunità di Dovadola. — La Comdi Dovadola occupa una superficie di 11363 quadr., dei quali 363 sono presi da corsi d'acqua e da strade. — Vi si conta una popolazione di 1975 abit.; a ragione cioè di 141 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

La sua figura irregolarmente ovale è contornata da tre comunità del Granducato e da una dello Stato pontificio. Dai lati di scir.-lev., di ostro e di lib. ha di fronte la Com. della Rocca S. Casciano, a partire dalla sommità del poggio di S. Martino in Avello, e traversando il varco per il quale passa la strada pedonale che da Dovadola porta nella Valle del Rabbi. Discende quindi in cotest'ultima valle formando un angolo rientrante, da primo per termini artificiali, poscia lungo il rio di Calboli, che presto lascia fuori per rimontare il poggio sino al termine delle Gasse. Costà, voltando faccia da scir. a ostro, e poso appresso verso lib., scende la costa che acquapende nel fi. Montone, sino presso allo sbocco del fosso, detto del Campo-mosso. Al quale punto attraversa il fiume e quindi la nuova strada R. per innoltrarsi sul fianco occid. della stessa valle per il poggio del Praticino. Costà forma un angolo retto per dirigersi da ostro a pon- sul monte della Serra, sulla di cui sommità ripiega nella direzione di grec., onde ritornare per termini artificiali sino presso al sume Montone. Dalla quale vicinanza bentosto si ri-

piega nella direzione da grec. a maestr. per andare incontro al torr. della Villa-Renosa, e poscia al fosso di Castel-vecchio. Poco avanti d'entrare nel fosso suaccennato, sottentra a contatto la Com. di Modigliana, con la quale dal fosso predetto passa in un suo tributario, che porta il nome di Canovetto. Lungo esso la Comunità di Dovadola volta faccia da lib. a maestr, e per termini artificiali arriva alla strada provinciale rotabile di Modigliana; al di là della quale entra nell'alveo del Samoggia, che forme confine alle due Comunità sino al fosso detto dell'Acqua salata. A questo punto la Com. di Dovadola lascia il torr. Samoggia e la Com. di Modigliana, e piegando da maestr. a grec. trovasi di fronte alla Com. di Terra del Sole: da primo mediante il fosso predetto, quindi per termini artificiali ritorna a varcare il fi. Montone sopra il rio della Croce. A poca distanza dal siume, piegando a lev. tocca, lungo il rio di Casina, la Com. di Bertinoro dello Stato pontificio, con la quale, mediante quello ed altri borri suoi tributari, sale sul monte di S. Martino in Avello, dove ritorna a confine la Com. della Rocca S. Casciano.

Duc strade rotabili passano per questa Comunità; quella regia che mercè la munificenza sovrana stà presso al termine di sua costruzione, a partire dal fl. Dicomano sotto S. Godenzo sino a Terra del Sole. La seconda via, aperta essa pure da pochi anni, è provinciale. Questa staccasi da Modigliana, e imbocca nella R. forlivese fra la Rocca S. Casciano e Dovadola. Tutte le altre sono vie pedonali, fra le quali contasi quella che guida per Val di-Rabbi a Galeata.

Il fiume Montone che attraversa da lib. a grec. la Comunità di Dovadola è il più copioso corso di acque, nel quale fluiscono quasi che tutti i minori rii e torrenti dello stesso territorio. Fra i poggi più elevati avvi quello di Castel-Ruggiero, il quale s'innalza 628 br. al di sopra del livello del mare Adriatico, mentre la sommità della torre di Dovadola fu segnalata dallo stesso astronomo Pad. Inghirami a un'altezza di 303 br. sopra il livello dello stesso mare.

In quanto alla struttura e qualità del suolo dei contorni di Dovadola, giova qui richiamare ciò che fu brevemente acconpato altrove, e precisamente agli articoli Appennino Toscano, e Bagno, Comunità.

Si disse nel primo luogo (pag. 97, vol. 1.) che, l'esterna ossatura dei contrafforti che spinge l'Appennino dal lato dell'Adriatico, è formata, a preferenza delle altre rocce sedimentarie, di argilla fissile e di grés calcareo-micaceo a strati inclinatissimi, di rado gli uni e gli altri interrotti dal calcareo-appenninico. Le quali rocce vanno gradatamente modificandosi in marna c in argilla cerulea a proporzione che i monti si abbassano e si accostano alla pianura.

Fu poi avvertito all'artic. Bagno (pag. 238, v. 1.) che nella sinistra costa dell'Appennino che acquapende verso l'Adriatico, e segnatamente fra le valli del Savio e del Lamone, l'argilla schistosa può dirsi la roccia predominante. La quale, allorchè trovasi esposta all'azione delle meteore ha si debole grado di durezza, che alla superficie si sfoglia, si stritola, diviene polverulen'a. del colore delle marne cerulee, e consimile, in quanto all'aspetto, a quelle che ricuoprono le colline subappennine dal lato del Mediterraneo.

Che se si aggiunga a tutto ciò la circostanza di riscontrare molti frammenti fossili in quelle rocce racchiusi, e la disposizione e giacitura dei loro strati quasi sempre orizzontale o ad angolo ottusissimo, tuttociò porta a giudicare : che il terreno costituente l'esterna ossatura del fianco dell'Appennino voltato verso il mare Adriatico, se non è di una più recente formazione di quella del lato che guarda il mare Mediterraneo, è al certo assai diverso nella proporzione degli elementi essenziali, dai quali quelle rocce rudimentarie vennero costituite. Un esempio luminoso che serve di conferma a cotesto fenomeno geologico apparisce chiaramente nel territorio di Dovadola; sia che si rimonti la valle del Montone, a partire dalle colline di Terra del Sole e di Castro-Caro; sia che si attraversi la vallecola della Samoggia, risalendo verso la sua sorgente sul monte del Trebbio.

Avvegnachè i colli a pon.-maestr. di Terra del Sole (che possono dirsi l'estremo lembo occidentale della valle del Montene) e specialmente quelli dal Falcone al poggio Sina, trovansi coperti di un tufo calcareo-siliceo poroso, di tinta ora grigia, ora gialla, pieno zeppo di molluschi bivalvi. del genere ostriche, veneri, pettini, e altre specie di spoglie di conchiglie marine, disposte per famiglie, da far conoscere appena il cemento in cui sono impastate. Il qual tufo in molti punti riposa sopra na marna argillosa di tinta cerulea, spra di straterelli di lignite, o di frammenti di altri corpi organici; mentre dallo stem terreno quasi a fior di terra, o se si approfonda a poche braccia, pullulano apper pegne di cloruro di soda (sal marino) in copia tale, che forse da quel sale Castro-Caro ebbe dagli antichi il nome di Castrum Salsubii. — Ved. Gastro-Caro-Caro-

Una simil marna friabile d'indole argillos polveralenta, sottostante al sabbione akareo conchigliare, continua a trovarsi cambinando contr'acqua sui fianchi dei celli che fiancheggiano il fiume Montone e il torr. Samoggia; con questa differenza, che a proporzione che uno si avvicina wao lisproni più alti dell'Appennino, la nem diviene sempre meno friabile, finchè a consolida in una pietra scissile arenariocalcam-argillosa molto analoga al grés schistre dell'opposto Appennino. Allorchè le parti silicee prevalgono, si forma un www macigno adoprato per stipiti, scalini e architravi nell'arte edificatoria, se poi prevale la calor, si usa come l'alberese per fare calcina. Il suo tessuto però è sempre foliaceo, più terreo e meno compatto della pietra serena e della calcarea-appenpinica. Gli esempi di tale conversione del'a marna molle in roccia solida, prima dogni altro, vennero segnalati dal ch. geobeo Brocchi nel Frignano modanese, nei caterni di Bologna, di Urbino, di S. Les e a Cingoli nell'Appennino del Furlo sella sua Conchiologia Subappennina.

Accade un'altra particolarità nello schito marnoso impietrito di Dovadola, e dei
soi contorni; ed è, che per la sola azione
delle meteore egli si sfalda e si diagrega in
misi da lasciare alcune parti prominenti
atto forma di grossi nuclei elittici meno
fribili del restante di quell'aggregato. Il
quale fenomeno va a grado a grado dimiauendo a proporzione che si rimonta verso i contrafforti superiori dell'Appennino
stto l'Alpe di S. Benedetto, dove la roccia stratiforme si mostra di tessuto uniforme e totalmente pietroso. — Ved. Rocca
S. Casciano, Comunità.

Oure le polle di acqua salsa che costà

ritrovansi sotto la marna argillosa, avvi resente l'alveo del Montone, poco sopra Dovadola, un'acqua acidula leggermente marziale, usata la prima volta dal medico attuale, il dottor Pietro Barboni; per cui dal prof. Giuseppe Giuli nella sua Storia delle Acque Minerali di Toscana, (Tomo V. p. 185) fu denominata, Acqua del dott. Barboni a Dovadola.

Per ciò che riguarda la coltura agraria e qualità di prodotti, il suolo spettante al grés e allo schisto marnoso testò descritti, è generalmente destinato ai pascoli, al bosco e alle selve di castagni. Quest'ultime somministrano il maggior prodotto a questa, al pari che a tante altre comunità situate sui due fianchi dell'Appennipo.

Lo schisto-marnoso, allorché è dis enuto polverulento e fendibile dalla vauga, si coltiva a poderi e a vigneti; gli ultimi dei quali sono disposti a ripiani, e ciascuno di essi è fornito di una piccola torre quadrata terminante in una colombaja. Per modo che le vigne formano un vago anfiteatro, non solo intorno a Dovadola, ma ancora nella valle più inferiore del Montone, e in quelle limitrofe del Rabbi e del Bidente.

Finalmente sul tufo conchigliare dei colli fra la Samoggia e il Montone prosperano gli ulivi e i golsi; essenduchè l'educazione dei filugelli costituisce in Dovadola un oggetto importante di risorsa, siccome lo è il frumento e il grano siciliano (mais) che si semina a preferenza di ogni altra granaglia nelle insenature dei borsi e dei torrenti, come pure lungo il fiume stesso del Montone.

È oggimai un'osservazione confermata dall'esperionza, che la vegetazione dei cereali riesce prosperamente nei terreni argillosi, massime quando essi contengono sostanze fossili e saline.

Non si trascura nei luoghi medesimi la coltura della canapa e del lino, così quella delle piante leguminose e dei bulbi di patate.

La circostanza di trovarsi riunite nella Comunità di Devadola, e qualche volta nel perimetro di un piccolo valloncello, le due diverse qualità di suolo poco sopra accennate, e queste in una disposizione locale assai favorevole, fa sì che costà applicare si potrebbe con successo la marnazio ne della creta argillosa mescolandola col tufo siliceo-calcareo marino, mercè l'istruzione pratica sulle Colmate di Monte con tanta

precisione e chiarezza descritta, e con il fatto luminosamente dimostrata nella Val-d'Elsa dall'illustre proprietario e direttore del Podere modello di Meleto. — Ved. Giornia Agrario Toscano, Annata I. e II.

Fra gli animali domestici da frutto, oltre quelli spettanti alla preuaria, formano un articolo di qualche lucro i polli d'India che a branchetti si alimentano dai coloni e dai possidenti, mentre non vi ha forse casa di pigionale, dove non abiti per una buona parte dell'anno, e vi s'ingrassi più d'un porco; siccome non vi è vigna che non abbia il suo nido di colombi.

La Com. di Dovadola, con la legge del 23 sett. dell'anno 1775, fu riunita a quella della Rocca S. Casciano, dalla quale lo stesso Legislatore la separò con regolamento speciale de'18 agosto 1778.

Sotto il governo della Rep. flor. e dei

granduchi Medicei, Dovadola faceva comunità e potesteria distinta, la quale era formata dei popoli di Dovadola, di Gello, Balia di sopra e Balia di sotto, Montacuto, Castel-Ruggieri, Montepolo e Mizuola.

La Comunità mantiene un medico, un chirurgo e un maestro di scuola.

Nell'inveruo, nel giorno di lunedi, si pratica costà un mercato per gli animati porcini, e 3 fiere. Le quali fiere sogliono cadere sotto i giorni 5, e 24 del mese di agosto, e nel o di settembre.

Il tribunale civile di prima istanza per Dovadola è a Terra del Sole, dipendente per il criminale dal vicario della Rocca S. Casciano, dove ha la cancelleria comunitativa e l'esazione del Registro. La conservazione delle Ipoteche e l'ingegnere di Circondario risiedono in Modigliana. La Ruota è a Firenze.

Totale. Abitanti, N.

QUADRO della popolazione della Comunità di Doradota a tre epoche diverse.

Nome dei luoghi: | Titolo delle chiese. | Dioc. cui ap-1 Anno | Anno | Anno

|                               |                          | Decer car up      | 31/1/10  | 20,000  | 33           |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|----------|---------|--------------|
|                               | 1                        | partengono.       | 1551     | 1745    | 1833         |
| <b>~~</b>                     |                          |                   | س        | سك      | اسہا         |
| <b></b>                       |                          | 1                 |          |         |              |
| *Avello                       | S. Martino, Pieve        | Bertinoro         | 101      | 117     | 120          |
| Badia di S. Andrea a Dovadola |                          | Forli             | 328      | 58 i    | 392          |
| Bosco di Monte-<br>vecchio    | S. Stefano, idem         | Bertinoro         | 201      | 110     | 99           |
| Casole e Monte-               | S. Maria, idem           | Forli             | 133      | 155     | ı 5 <b>8</b> |
| Doyadola di sotto             | SS. Annunziata, Pieve    | idem              |          | 57      | 879          |
| Dovadora di sopra             |                          | Bertinoro         | 843      | 113     | 139          |
| ,                             | •                        | •                 | <b> </b> |         |              |
| •                             | _                        | Abitanti, N.º     | 1606     | 1133    |              |
| Frazione                      | di popolazioni provenien | ti da altra Con   | nunità   |         |              |
|                               |                          |                   | *******  |         | Ì            |
| Nome dei luoghi.              | Titolo delle chiese.     | Comunità dal      | le quali | proven- |              |
| <b>~~</b>                     | <u></u>                  | 5                 | ono.     | _       |              |
| Calboli                       | S. Michele               | Bocca S.          | Cascian  | .       | 2            |
| Cerreto                       | S. Pietro in Vinculis    |                   | del Sole | ~       | 84           |
| Limisano S. Maria             |                          | Rocca S. Casciano |          | 13      |              |
| Valle                         | S. Maria                 |                   | tera     | •       | 10           |
| Villa Renosa                  | S. Mercuriale            |                   | Cascian  | .       | 80           |
|                               |                          |                   |          |         |              |

N. B. Una parte della popolazione della parrocchia contrassegnata con l'asteraco\* spetta ad altra Comunità. pozzano in Val-di-Magra. Cas. da miche il nomignolo la ch. parrocchiale (S. Lorenzo a Dozzano) nell'antico piv. di Vignola, Com. Giur. e circa migl. 2 a poz di Pontremoli, Dioc. medesima, già fi Lusi-Sarzuna, Comp. di Pisa.

Trorasi la costa alla sinistra del torr. Gordana, sulla via alpestre che rimonta la Gordana da Pontremoli per Zeri, e di là mo alla vetta del monte Gottaro.

La chiesa parr. di Dozzano prima della neti del secolo XVIII era unita a quella di S. Felicita a Codolo, separata sotto il regno del G. D. Leopoldo I, che la fece erigere nuovamente in parrocchiale.

Li part. di S. Lorenzo a Dozzano nel 1833 noverava 189 abit.

Decama. - Ved. Dogasa.

DUCATO DI LUCCA. — Ved. LUCCA. DUCATO DI MASSA DI CARRARA. — Ved. M1884 di CARRARA.

Decenta, o Ducentola nel Piano orientale di Lucca. Vico perduto che dede il titolo alla parr. di S. Martino a Ducentola nel piviere di Marlia, Com. Gur. Dioc. Duc. e circa 4 migl. a lev... pre. di Lucca.

DUDDA (S. MICHELE A) nel Val-d' Arso superiore. Cas. e parr. nel piv. di Ciatoja, Com. Giur. e 4 migl. a grec.-lev. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

È posto in poggio presso la cresta dei monti che separano la Valle dell'Arno superiore da quella di Val-di-Greve, lungo la nuova strada provinciale che guida da Figliae a Greve, sulla sinistra ripa del tor. Cestio.

Trovasi Dudda registrato nei diplomi impriali tra gli antichi feudi dei conti Guidi insieme con il castello di Torsoli the è situato sullo stesso dorso di monte.

La parr. di S. Michele a Dudda conta

DUDDOVA in Val.d'Ambra. Cas. e par. sotto Pinvocazione di S. Michele, nel piv. di Capannole, Com. Giur. e 4 migl. circa a ostro-lib. del Bucine, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Rissiede in costa sul lato sinistro del fi. Ambra, un miglio a pon. del castello stesso di Ambra.

La chiesa di S. Michele Arcangele di Duddova nel secolo XIII fu di padronato degli Ubertini, prima che essi ne investis-

sero l'abate e i monaci Camaldolensi della badia di S. Pietro a Ruoti.

La parr. di S. Michele a Duddova conta 2:6 abit.

Dvodectno in Val-di-Chiana. La pieve di S. Ansano in vico Duodecim presso Rigomagno, sebbene si trovi citata in poche membrane, pure una di esse della cattedrale di Arezzo, scritta nel luglio del 1053, non lascia alcun dubbio sulla di lei ubicazione.

Trattasi di un istrumento stipulato in Arezzo, col quale la contessa Ermengarda figlia del fu conte Alberto, lasciata vedova dal conte Ranieri di Walfredo di Asciano, cedè in proprietà alla cattedrale, all'epi-copio ed ai canonici aretini, la sua parte di padronato, pervenutarli per Morgincap, (ossia dono mattutinale) della chiesa e canonica dei SS. Martino, Niccolò e Egidio, che dice situata nel contado aretino, e precisamente infra pleba S. Ansani in vico Duodecim, in loco es vocabulo Rigomagno.

La stessa donazione fu preceduta, « può riguardarsi come conferma di altra offerta stata fatta nel sett. del 1036 dalla stessa C. Ermengarda e dal C. Ranieri suo marito, allorchè quei coniugi rinunziarono ai canonici di Arezzo la loro porsione della ch. di S. Maria, S. Martino, e S. Egidio, posta in Rigomagno presso il castello. (Camici. Dei march. di Toscana.)

DUOMO VECCHIO fuori di Arezzo (SS. Stefano e Donato) presso l'attuale camposanto dei canonici di Arezzo, che giace sopra un'umile collina sui fondamenti della vecchia cattedrale, nel suburbio occidentale di Arezzo, e appena un terzo di miglio fuori della porta S. Spirito, fra la strada R. perugina e quella della Chiusa de'Monaci in Val-di-Chiana.

Era invalsa la consuetudine nei primi secoli del Cristianesimo di costruire le chiese matrici. e quindi anche le sottomatrici alquanto lungi dall'abitato. Non fu pertanto Arezzo fra le antiche città vescovili la sola che tenesse la sua cattedrale fnori delle mura urbane; mentre i cittadini di Piesole, di Pirenze, di Pisa di Lucca e di Chiusi, innalzareno i loro Duomi extra moenia, o assai d'appresso a una delle porte della loro città.

Era forse il Duomo vecchio di Arezzo la cattedrale più vetusta che contasse la Toscana dopo il risorgimento delle arti, qualora si eccetui per anzianità il S. Giovanni, ossia l'antico Duomo di Firenze.

Imperocche l'edifizio del duomo aretino fu incominciato nell'anno 1014 sul modello della più bella chiesa della cristianità, voglio dire, del S. Vitale di Ravenna.

Fu ordinato dal vescovo Elemberto, che inviò a tal effetto colà a levare il disegno del tempio del re Teodorico l'abile architetto Mainardo, il quale presede all'esecuzione dell'opera, rimasta compiuta nel 1022 con piena soddisfazione di Teobaldo, allora vescovo di Arezzo. — Ved. Acazzi.

Nell'anno 1110 il popolo di Arezzo, anelando di avere la cattedrale dentro la città, venne in contesa col clero non senza recare qualche guasto al Duomo vecchio. Per la qual violenza l'imp. Arrigo V, nel suo passaggio da Arezzo per Roma (anno millecentoundici) comandò, che a casligo degli Aretini si atterrassero le torri e le mura antiche di quella città. — Ved. Arazzo.

Non cessò per altro il capitolo maggiore di ufiziare e far pontificale nei giorni solenni nel Duomo vecchio, benchè si trovi contemporaneamente un altro capitolo, un nuovo episcopio, e altra cattedra nella chiesa del popolo, cicè nella pieve di S. Maria di Arezzo, la quale fu sempre dentro le mura della città, a differenza dell'altra pieve di S. Maria in Gradis, o in Graticiata, con la quale da molti venne confusa la pieve maggiore. E fu forse in quel lungo trambusto fra il popolo e il elero aretino che le ceneri dell'apostolo S. Donato si trasportarono dal Duomo vecchio nella chiesa del popolo.

Onde meglio provvedere alle bisogne dei cittadini di Arezzo, dietro le ripetute istanze del clero, e le favorevoli informazioni date alla S. Sede dal vescovo di Firenze e dall'abate di Vallombrosa, ad sedandam discordiam et inveteratum odium extinguendum, il pont. Innocenzo III, con bolla dei 26 aprile 1203, uni il Duomo vecchio di S. Donato alla chiesa di S. Pietro, già detta in Castello, ossia S. Pier maggiore, convertita poi in cattedrale. La quale ultima fu riedificata nella forma che ora si vede sul declinare dello stesso sec. XIII con il disegno di Lapo Tedec o, eseguito da Margaritone di Arezzo.

Gli edifitj del Duomo vecchio, della

sua canonica e dell'episcopio, vennero rasati sino ai fondamenti per fatale rescritto di Cosimo I, dato li 21 ottobre 1561; sul riflesso che da quell'umile collina potesse, nei casi di guerra, dall'oste recarsi danno alle nuove mura e bastioni stati innalzati da quel sovrano uella parte meridionale e più bassa della città di Arezzo.

Della struttura, magnificenza e pregio del Duomo vecchio non mancò di darne contezza l'arctino artis a c biografo Giorgio Vasari, tanto nelle vite di Spinello aretino e di Gaddo Gaddi, quant'anche nel proemio di quell'opera.

a Conciofussechè (egli diceva nel proemio della seconda edizione) il detto tempio, come si è potuto vedere a'tempi nostri, a otto facce, è fabbricato delle spoglie del teatro, colosseo ed altri edifizi, ch'eramo stati in Arczzo innanzi che fosse convertita alla fede di Cristo; fu fatto senza risparmio, e con grandissima spesa, e di colonne di granito, di porfido e di mischi, ch'erano stati delle dette fabbriche antiche, adornato. »

Lo stesso autore nella vita di Spinello aretino della prima edizione del Tolentino (Firenze 1550) aggiunge: « che questo pittore dipinse al Duomo vecchio fuori della città di Arezzo la cappella e la chiesa di S. Stefano, nella quale i colori suoi, per essere lavorati risolutamente e a buon fresco, sono ancora finissimi e accesi che pajono dipinti al presente. E in detta chiesa fece di pittura una Nostra Donna, la quale è tenuta dagli Aretini in divozione e in gran riverenza. »

Nella vita di Gaddo Gaddi sior. dello stesso biografo si legge: a che quel pittore lavorò nel Duomo vecchio suor della città di Arezzo, per i Tarlati signori di Pietramala, alcune cose di musaico in una volta, la quale era tutta di spugne, e cuopriva la parte di mezzo di quel tempio; il quale essendo troppo aggravato dalla volta autica di pietre, rovinò al tempo del vescovo Gentile Urbinate (sulla sine del sec. XV) che la fece poi rifare tutta di mattoni.

Le rovine del Duomo vecchio furono in seguito ridotte a camposanto pei canonici della nuova cattedrale; e, nel 1610, il vescovo Pietro Usimbardi volle erigervi una cappellina con apposita iscrizione: « ne vetusti Templi olim diruti memoria, cultusque temporis injuria penitus interiret, etc. »

EDIFIZI DI FOLLONICA. — Ved. For-

EGIDIO (S.) A CAMPRIANO. — Ved. CAMPRIANO nel Val-d'Arno aretino.

—— SOPRA CORTONA. — Ved. ALTA di S. Egidio.

-- A CROCEDEVOLI. - Ved. Cno-

CEREVOLI.

—— A GIUNCARICO. — Ved. Giun-

--- DI GRACCIANO VECCHIO. -

— a FRASSINETA. — Ved. Faas-

A RISTONCHI. — Ved. RISTON-

— — A SAN-PANCRAZIO. — Ved. San-Pancrazio in Val-d'Ambra.

-- (SS.) E MARTINO A SALEC-CHIO. - Ved. SALECCHIO.

EGLIO DI GARFAGNANA (Eglium) nella Valle superiore del Serchio. Vico che fece parte del popolo di Sassi innanzi che avesse cappellania curata (S. Maria e S. Rocco a Eglio) dipendente dal parroco di Sassi, nel pievauato della Pieve-Fosciana, Com. e 2 migl. a pon. di Molazzana, Giur. e migl. 3 a sett.-maestr. di Trassilico, Dioc. di Massa ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

È situato in monte nel vallone della Torrite di Castelnuovo, fra Brucciano, Molazzana, Mont'Altissimo e Sassi.

La prima ch. parrocchiale di Eglio fu fabl:ricata: nel 1495 per comodo di una rezione del popolo di Sassi, al quale sino allora il vico d'Eglio appartenne.

La parr di Eglio con la sezione delle Alpi di Sassi e Eglio conta 604 abit.; dei quali 412 sono della sezione di Eglio.

ELBA (ISOLA DI).—Ved. Isola di Elba.
ELCI (Ilicis, o Ilcii Castrum) in Valdi-Cecina. Villa, già cast. che diede il titolo a una contea e a un'illustre prosspia, ora capoluogo di Com. con pieve (S. Niccològià filiale della distrutta matrice di Sorciano, nella Giur. e circa 6 migl. a ostro di Radicondoli, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sopra una rupe che precipita sulla ripa sinistra del fi. Cecina alla base sett. delle Cornate di Gerfalco, sul fiance dei poggi che separano la vallecola del torr. Pavone da quella della Cecina stessa, fra il gr. 28° 40' 2" long. e 43° 12' 8" latit., circa 5 migl. a lev. di Castelnuovo di Valdi-Cecina; 6 migl. a sett. di Montieri; 16 migl. a sett.-grec. di Massa-marittima; 18 migl. a seir. di Volterra, e 22 migl. a lib. di Siena.

Non vi è da dubitare sull'etimologia semplicissima del nome che porta questa villa o castelletto sorto in mezzo alle foreste de'Lecci.

Il cast. di Elci fu signoreggiato da diversi dinasti; essendochè, nel 989 di agosto, vi risedeva col ricchissimo conte Ildebrando degli Aldobrandeschi di Maremma la sua madre contessa Wuilla tiglia di Landolfo principe di Benevento e di Capua, vedova lasciata dal conte Rodolfo di altro Rodolfo. E fu costà dove la suddetta signora col consenso del figlio e suo mondualdo, per atto pubblico alienava alcuni beni situati in Pisignano di Val-di-Pesa, piviere di S. Stefano a Campoli. (Arch. Dipl. Fior. Badia di Passignano.)

I quali personaggi si trovavano nella vicinanza di Elci, allorchè, nel di 8 ottobre del 1007, stabilirono una permuta di terreni, case e giuspadronati di chiese con Benedetto vescovo di Volterra. Il qual contratto venne rogato e firmato dalle parti contraenti, da più giudici e notari, e dai periti stimatori, in loco Papiana (o Papiana) prope ecclesiam S. Felicis territorio Volaterrense.

La qual chiesa di Papiena, da lunga età distrutta, trovavasi compresa nel piviere di Sorciano, di cui era filiale anche la parrocchia di Elei. — Ved. Sorciano (Pirze di).

Dai conti Aldobrandeschi il cast. d'Eloi col suo distretto fece passaggio (ignoro il come) nei conti Alberti, mentre Federigo I, con diploma, dato in Pavia li 13 agosto 1164, confermò al giovinetto conte Alberto i castelli e luoghi appartenuti al conte

Alberto di lui avo. Mediante l'atto delle divise tra i figli del C. Alberto giuniore il cast. d'Elci, e varj altri di Val-di-Cecina e di Val-di-Cornia toccarono di parte al coate Rainaldo signore di Monterotondo, uno dei di lui figliuoli.

Quest'ultimo dinasta, nel 1213, vendè al Comune di Volterra i suoi diritti, fortilizi e possessioni che aveva in Castelnuovo di Cecina e in Elci; per cui gli antichi vassalli di questi due castelli, sutto il dl 24 maggio 1213, prestarono giuramento di fedeltà al siodaco inviato da Volterra.

Non corse però gran tempo che il cast. d'Elci passò in feudo a un ramo della potente famiglia Pannocchieschi, cui apparteneva quel conte Ranieri d'Elci figlio di Manovello di Ranieri signor di Travalle; il quale, con atto dei 6 aprile 1256, acquistò da Ranieri del fu Castiglione di Castelnuovo una casa e podere, situati nel cast. di Buriano, con tutta la giurisdizione, e gli uomini che appartenevano al venditore nel distretto di quel castello. (Aacs. Dru. Fios. Carte della Com. di Volterra.)

Dal conte Manovello di Ranieri di Travalle nacque altro conte Ranieri, che troviamo nel 1275 potestà in Volterra. Di un conte anonimo, detto il Conticino d' Eloi, fanno pure menzione gli storici intorno a quest'epoca, e segnatamente all'anno 1288, come anico dei Pisani; in sostegno de'quali accorreva di Maremma con 200 soldati di cavalleria, se non fosse stato raggiunto per via dall'esercito florentino staccato da Sanminiato di Val-d' Elsa, che quel drappello assali e disperse, e il Conticino d'Elci fece prigioniero.

Fratello forse dello stesso Conticino essere doveva quel signore di Elci, che un istrumento segnala col nome antonomatico di Conte. Imperocohè di lui erano figli Manovello II, Guglielmo e Gaddo, tre fratelli ohe stavano, nel di 26 marzo del 1327, nel palazzo pubblico di Colle per assistere a un rogito, medianti il quale essi venderono, per il prezzo di lire 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del cast. e di 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque delle 7 parti del 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque 2000, cinque

Con altro contratto rogato nel cassero di Fosini lo stesso Andronaco del fu Cantino rivendè per lire 3000 a don Albizo

del fu Scolajo de' Tancredi da Colle capitano di detta Terra cinque delle sette parti dell'intiero distretto e cast. di Bruciano, suoi fortilizi, giurisdizione, e servigi personali.

Il quale atto di vendita, portando la data del 24 maggio dell'anno 1331, starebbe a contradire l'epoca della morte violenta data dai Colligiani al loro arciprete capitano Albizo di Scolajo, la quale per asserto di Gio. Villani, segui ti so marzo 1330, (Cronache lib. X. c. 173) se non si dicesse, che lo strumento del 24 maggio 1331 fu rogato da un notaro di Sanminiato, che dichiarò, ivi, di seguitare il costume cronologico della sua città, simile a quello pissono, vale a dire, che precedeva di un anno le date croniche dell'antico stile fiorentino.

Ved. Coura di Vald'Elsa.

— Ved. Colle di Val-d'Elsa.

Se poi quella vendita avesse il suo pieno effetto, e per qual modo Bruciano ritornasse con l'andare del tempo in potere
de'conti d'Elci, lo decifri chi lo può. Essendochè nel 28 sett. 1422 il conte Miccolò del fu conte Andronico di Aldobrando de'conti d'Elci vendè per sè e per il
fratello suo Aldobrando per fiorini 840
di conio fior. tutti i diritti di Bruciano
al Com. di Volterra. (Arce. Dire. Fior.
Carte della Com. di Volterra.) — Ved.
Bruciano in Val-di-Cecina.

Bauciano in Val-di-Gecina.

Aggiungasi che alcuni storici senesi, in occasione di parlare del cast, di Fosini quando si sottopose alla loro Rep. con atto del 18 apr. 1332, vien detto già signoria di mess. Albizo de'Tancredi capitano di Colle. Il quale Albizo aveva editicato il castello di Fosini, ornandolo di palazzi e circondando di mura quel cast., che oggi altro non è che una casa da fattore. (Giugura Tommasi. Istor. di Siena. lib. IX.

— Arch. Dipl. di Siena. Kaleffo vecchio.)

Ma presentandosi dipoi, (aggiungono essi) il conte Gaddo d'Elci, e asserendo che il cast. di Fosini si aspettava ad esso lui, il quale si obbligava di conservarlo per il Comune di Siena, i Signori Nove glielo accordarono a titolo di feudo con l'obbligo di un annuo tributo, e di altre condizioni onerose.

Anche gli uomini del Comune di Montalbano, poco innanzi vassalli dei figli di Cione de'Malavolti di Siena, con atto pubblico del 3 giugno 133 i sottoposero i loro aver, e tatto il distretto del cast. di Montalbano alla Rep. semese. (Ascu. dell' Orro di Sizza.)

I conti d'Elci al passaggio dell'imp. Carlo IV do Siena ottennero un amplissimo e socifico diploma, che li dichiarava contipalatini; talchè mediante una tal protenose essi pervennero a ricuperare l'assolan padronanza del loro feudo, come più ampiamente si narra nella relazione titta nel 1569 dall'assessore della Pratica repeta di Firenze, l'auditore Lelio Torelli.

A tenere della quale relazione i conti d'Elci venaere dal G. D. Cosimo I confernati in tutti i loro privilegi, e dichiarati crenti da agni sorta di soggezione ed senggio per la contea d'Elci, che restò a til dictto separata dallo Stato senese.

Tai diritti feudali cessarono dopo compara la legge sull'abolizione dei feudi; per cii il territorio di Elci fu riunito allo Sulo senese, e i suoi abitanti fatti partecipi del braefizio di una legislazione che notare emanando il Solone della Toscana. Il quale legislatore, con motuproprio speciale del 22 maggio 1779, costitul la nuosa Comunità di Elci, con accordarle l'aministrazione delle sue aziende economiche al pari di tutte le altre.

Comunità di Elci. — Il territorio di serta Comunità conservasi presso a poco lo seno di quello che era all'epoca del 1779 testè accennata. Esso occupa una septicie di 19278 quadr., dai quali sono la tetrare 997 quadr. per corsi d'acqua e trade.

Vi si trovava, nel 1833, una popolaziotedi 1249 individui, a ragione appena di 14 sbit. per ogni migl. quada. di suolo insmibile.

Il territorio di Elei, situato fra i contrafiti sett. del poggio di Montieri e della Corneze di Gerfalco, presenta una figura iconografica di un romboide irregolare, la deui diagonale è diretta da grec. a lib. Eso confina con quattro Comunità. A sett. la di fronte il territorio di Monte-Castelli della Com. di Castelnuovo di Vat-fi-Cecina, col quala resta a contatto dalla confinenza del fosso Borrone nel torr. Issone, e di là rimontando l'alveo di quel fosso allo abocco in esso del borro che cente dalla chiesa di Montalbano. Giunto ulla cresta del poggio attraversa la atrada

di Monte-Castelli, quindi scende pel borro Ricavolo nel torr. Fodera, e con esso nel fi. Cecina. A tale sbocco trova sulla ripa destra della Cecina la Com. di Hadicundoli, con la quale rimonta il fiume sino al sno influente Lucignano, che dopo breve tragitto lascia fuori; quindi per termini artificiali, attraversando i borri Riverdallo e Serraja, giunge sulla strada rotabile che guida da Montingegnoli in Maremma. A questo punto, voltando faccia da sett. a lev. rimonta il borro del Quartino, di dove per termini artificiali sale sul poggio delle Galleraje, nella di cui opposta pendice s'incontra con la Com. di Montieri. Costà ripassa la strada maremmana, e per il fosso delle Gulleraje ritorna nel fl. Cecina, che cavalca allo sbocco del fusso di Rio-alto. Di là, incamminandosi alle sorgenti del Rio stesso, varca il poggio di Serra, deve trova la via obe scende da Gerfalco a Elci sul fianco delle Cornate sino al borro di Sambucheta. Indi piegando da lev. a ostro passa sul poggio Mutti, dopo aver tagliato la via che distaccasi dalla strada R. di Massa per condurre a Posini, e ritornare nell'alveo del Pavone, che ritrova assai d'appresso alle sue scaturigini.

Sul Pavone incontra la Com. delle Pomarance, con la quale fronteggia, innanzi tutto, mediante il borro del Confine, poscia, piegando a pon e quindi a maestro, per termini artificiali rientra nel torr. Pavone. Poco innanzi di arrivarvi lascia la Com. delle Pomarance e ritorna a contine con quella di Castelnuovo nella sezione del suo capoluogo. Con quest'ultima fronteggia per breve spazio mediante il Pavone medesimo sino al così detto Borrello, dove abbandona a pon. il torrente per correre lungo i poggi de' Tre-colli, dai quali piegando a maestr. riscende nel Pavone davanti la fattoria di Sesta. A cotesto punto il torr. medesimo torna a esser limite fra la Com. di Elci e quella delle Pomarance sino alla confluenza del fosso Botrone; lungo il quale, a partire dall'imboccatura, la prime entra di nuovo a confine con la sezione di Monte-Castelli spettante alla Comunità di Castelnuovo al luogo di dove si parti.

La Cecina è il maggior corso d'acqua fra quelli che attraversano da ostro a sett. questa Com. Nella qual direzione corre pure il torr. Pavone, che è il secondo per copia d'acque, e che scorre lungo il lembo occidentale dello atesso territorio.

Non vi sono strade meestre rotabili, meno qualche breve tronco, uno de'quali staccasi dalla villa d'Anqua per Montingegnoli dove trova la strada provinciale maremmana.

La maggior parte della superficie di questa contrada è coperta di ondulazioni montuose e di gibbosità provenienti dalle diramazioni spettanti ai poggi di Montieri e di Gerfalco.

La qualità del suolo appartiene nella massima parte alla calcarea stratiforme di origine secondaria, in molti luoghi conchiglifera, e quasi sempre retata da filoni di spato calcareo, che quella roccia in tutte le direzioni attraversa, scompagina e la massa atratiforme in minuti frammenti stritola e divide.

Donde consegue, che i fianchi inferiori dei poggi di Elci si trovano coperti da una quantità prodigiosa di sassolini appena rotolati e consunti negli angoli, misti alla terra calcareo-argillosa proveniente dallo stritolamento della roccia suddivisata. La causa di cotanti filoni spatici, penetrati fra gli spacchi della preesistente calcarea carbonata, non è misteriosa per chi si dà a contemplare lo stato fisico di cotesta contrada, la copia e varietà dei gas che sbucano dalla sua superficie, o che latenti serpeggiano nei contorni del territorio di Elci; quando si osserva, che la stessa Comunità trovasi collocata tra i lagoni, ossia fumacchi di Travalle, quelli di Castelnuovo e di Monte Cerboli; quante volte si esamina, che dal suolo medesimo di Elci emanano in gran copia i gas acido idrosolforico e acido carbonico, liberi o associati ad altre sostanze mineralizzanti; quando si veggono fra mezzo a quel terrenostratiforme le masse di gabbro, di serpentino e di diaspro; l'ultimo de'quali abbonda nel poggio Mutti, fra Fosini e il torr. Pauone.

Aggiungasi a tutto ciò il bagno solfurco delle Galleraje, il quale, sebbene fuori di confine della Com. di Elci, tramanda alcune sue ramificazioni nella riva manca del fi. Cecina spettante a questa Comunità.

Ne fece parola il Targioni, prima del Santi, che diase esservi in riva della Cecina presso un mulino due sorgenti d'acqua acidula sulfurea termale. Ultimamente il prof, G, Giulj diede la descrizione di quelle sorgenti, che egli esaminò in numero di tre; due delle quali sgorgano dalla parte sinistra della Cecina, e di sotto a un terreno calcareo.

Una di esse polle, appellata Acqua forte delle Galleraje, è fredda, acidula e leggermente ferruginosa.

L'altra, che distinguesi col nome di Acqua rossa delle Galleraje, è dessa pure fredda ed acidula, e più ferruginosa della precedente, ma con minore dose di gas acido carbonico. — La magnesia, la calce e la soda formano la base dei sali che trovansi in esse disciolti. (G. Giuli. Storia delle Acque minerali, ec. Voz. 111.)

Il suolo circostante a quelle acque acidule è stato ricoperto da banchi di calcarea conorezionata (travertino) con la qual pietra nel socolo XVII il cav. Marcello de' conti d'Elci fece costruire la magnifica sua villa in Anqua, — Ved. Asqua.

La villa di Anqua che è posta sui colli, la cui base australe è bagnata dal Rimaggio, mentre nell'opposto fianco vi scorre
sotto il torr. Fodere, ha intorno, o assai
d'appresso,un borghetto di case, fra le quali
quella comunitativa, talchè Anqua può dirsi
il capoluogo d'Elci.

I prodotti più rilevanti della Comunità di Elci ritraggonsi dai pascoli, dalla pastorizia e dalle selve di castagno, pianta che giganteggia in cotesto terreno, per cui sembra essere la risorsa principale del passe, dove pure non mancano siti favorevoli, nei quali si coltivano con qualche successo gli olivi, le viti ed altri alberi da frutto. In quanto alla sementa di civaje, il mais, la segale, l'orzo e il frumento sogliono afruttare debolmente ogni due o tre anni lo stesso terreno, che al certo-sarebbe suscettivo di assai maggiori prodotti, se vi fossero più braccia, più strade rotabili, e un' aria più salubre nella calda stagione.

Non vi sono fiere nè mercati, se si eccettui una buona fiera di bestiame che si tiene nel 6 di settembre nel luogo, detto il Palazzone.

Alla Com, di Elci appravvede il potestà di Radicondoli dipendente per gli atti di polizia e per il criminale dal Vicario regio di Casole.

Ha la sua cancelleria in Chiusdino, l' ufisio del Registro, e l'ingegnere di Circondario in Radicondoli. La conservazione, dell'Ipoteche e la Ruota sono a Siena.

#### QUADRO della popolazione della Comunità di Excr a due epoche diverse. (1)

| Nome dei luoghi. | Titolo delle chiese.                    | Dios. cui ap-<br>partengono. |     | #nne<br>1833 |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| ~                |                                         | <b>ن</b> ټ                   | است | 4            |
| Anque            | SS. Ruffo e Bartolommeo,<br>Pieve       | Volterra                     | 344 | 362          |
| Lua              | S. Niccolò, idem                        | idem                         | 179 | 174          |
| Farini           | SS. Niocolò, Pietro e Do-<br>nato, idem | idem                         | 283 | 258          |
| Montalbano       | S. Lorenzo, Cura                        | idem                         | 227 | 251          |
| 'Montingegnoli   | S. Sisto, Pieve                         | idem                         | 112 | 204          |
|                  | 1145                                    | 1249                         |     |              |

(1) Non si conosce la popolazione della Comunità di Elci della prima epoce-

\* Una frezione della parrocchia di Montingegnoli spetta alla Comunità di Idicadoli, dove si troverà riportata.

ELCI in Val-Tiberina. Pictola bictoca con i ruderi di una rocca, nella parr. di S. Gio. battista a Marzana, Com. e cira 7 migl. a lib. del Monte S. Maria, Giar. di Lippiano, Dioc. di Città di Catelle, Comp. di Arezzo.

Siede sol dorso del monte Marzana fra e atunigini dei torr. Aggia e Padondia, a piecola distanza da un altro luogo, danno Eleine, che è situato più in las nel popolo di S. Lorenzo a Piantuo.

Fail cas. d'Blei dai march. del Monte S. laria dato in enfiteusi a piccoli signoroti del contado arctimo, dai quali pervenne ati Tarlati di Pietramala. È diverso dal cat. di Elei posto nella contrada di Monteltro sulla destra del torr. Sonatello, che fa dei nobili Faggiuolani, e dove si riugiò dalle masnade di Pier Saccone Intati il figlio di Uguccione della Faggiuola, da cui allora il castel d'Elci di Santello dipendeva.

ELCI o ELICI (PIEVE A), Ptebs Iticis, nel littorale di Viareggio. Antica pieve (S. Pantaleone) che diede, o che prese il nome da un castello omonimo, nella Com. Glur. e circa 4 migl. a grec.-lev. di Viareggio, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in collina alla base occid. del monte di Quiesa, mezzo migl. a maestr. dal borgo di Massarosa e della strada R. di Genova.

La più antica memoria che si conosca di questa pieve e del suo castello sta in un ordine dispotico mandato agli uomini di quel piviere dal castaldo del marchese Bonifazio, ordine che conservasi in un vecchio libro della cattedrale di Lucca, sebbene senza data cronica, e che fu riportato dal Fiorentini nelle Memorie della contessa Matilde. (lib. 111.)

La pieve a Elici nell'anno 1260 comprendeva 5 chiese succursali: 1. S. Jacopo a Massarosa; 2. S. Lucia a Montigiano; 3. S. Maria a Stiava; 4. S. Pietro a 59

Montegravati (Montramito); 5. S. Giusto a Gualdo.

Attualmente il piviere d'Elci comprende sette popoli: 1. S. Pantaleone a Elici, Pieve; 2. S. Maria Assunta a Stiava, Rettoria; 3. S. Lucia a Montigiano, idem; 4. SS. Jacopo e Andrea a Massarosa, idem; 5. S. Nicolan a Gualdo, idem; 6. S. Martino a Valpromajo, Cappella curata; 7. S. Antonio a Viareggio, Cura amministrata dai PP. Francescani della Riforma.

La parr. della pieve di S. Pantalcone a Elici conta 432 abit.

ELCINE. - Ved. ELCI in Val-Tibe-

ELENA (S.) in BALANO nella Valle dell'Orcia. Vico con due cappelle (S. Salvatore c S. Elena) da molti secoli distrutto. È rammentato in alcune membrane appartenute alla badia di S. Salvatore sul Montaniata; fra le quali una dell'anno 821 scritta nel mese di giugno in Balano, È un istrumento relativo alla rinnovazione e conferma di un contratto livellario di una casa con un pezzo di vigna che il prete Walcari rettore dell'oratorio di S. Salva-Citigliano, territorio senese.

L'altro documento, del maggio 828, fu rogato a S. Elena in Balano, vico che dichiarasi situato nel territorio senese. E un giudicato pronunziato da Pietro diacono figlio del fu Barbolano Sculdascio di Arezzo, delegato da Lamberto vescovo Aretino, per terminare una controversia insorta tra il monastero del Monte-Amiata da una, e Aliperto prete e rettore di S. Donato di Citigliano, per conto della sua chiesa, dall'altra parte, a motivo di due pezzi di terra con vigna posti nel casale denominato Balano. (Brunnty. Cod. Dipl. Vol. II. p. 1.) - Ved. Asso (S. Donato ad).

ELENA (S.) A RINCINE. - Ved. Rincing in Val-di-Sieve.

ELEUTERIO (S.) A SALUTIO. -Ved. SALUTIO (S. BLEUTERIO a).

Ezingo (Vico) nel piano orientale di Lucca. Vico che fu nei contorni della R. villa di Marlia, il quale è rammentato specialmente in una carta lucchese dell'anno 808, relativa alla chiesa di S. Terenzio del vico Elingo nel piviere di Marlia. (Manor. Luccu. T. IV.)

ELLERO (S.) A COLOGNOLE. -Ved. Colonnoln in Val-di-Sieve.

ELLERO (S.) A GALEATA. - Ved. ABAZIA di S. ELLERO.

ELLERO (S. MARIA & S.) — Ved. ALPIANO (S. ELLERO di).

ELMO in Val-d'Elsa. — Fed. ADELEO, o Erno Badia.

ELMO (MONTE DELL') nella Valle della Fiora. È una montuosità sulla giva sinistra del fiume Fiora, che può riguardarsi come parte, se non è il corpo maggiore del monte Vitozzo, cui questo dell'Elmo si congiunge dal lato meridionale, la di cui sommità trovasi 1591 br. al di sopra del mare Mediterraneo, mentre le sue radici si distendono a lib. sotto la deserta città di Sovana e a scir. sino al popolato castello di Sorano.

È incerta qual sia la derivazione del sno nome, per quanto a prima vista si darebbe a un qualche antico eremo, situato sul selvoso dorso del monte, da cui forse derivò l'eremo di S. Benedetto di Calvello, convertito più tardi in una badia di Vallombro ani.

Se non che i ruderi della prima abazia tore posto in Balano aveva comprato in di Calvello sono stati riscontrati presso la base meridionale del monte dell'Elmo e in piccola distanza dal villaggio dov'è presentemente la chiesa parrocchiale di S. Gio. battista dell'Elmo; luogo umido assai, perchè oltre all'essere alla radice del monte, vi passa accosto un'abbondante vena di acqua potabile, chiamata tuttora il fosso del Romitorio, e che serve a dar moto alle macine di un mulino. - Ved. BADIA di CALVELLO.

Potrebbe entrare nel numero delle congetture sull'etimologia del monte dell'Elmo quella stessa che diede origine alla badia di Elmo, perchè su fondata da uno chiamato Adelmo, se non si sapesse che nei contorni di questo monte fu prima e dopo il mille un vico denominato Ulma; e che di esso trovasi spesse volte fatta menzione nelle pergamene della badia Amiatina, e segnatamente sotto gli anni 791, 800, 804 e 884.

Nè è duopo qui rammentare, che gli scrittori dei secoli bassi solevano per lo più terminare le finali dei luoghi in femminino, per dire che Ulma fu scritto invece di Ulmo,o di Olmo. Arroge a tutto ciò che il casale di Ulma, ossia Olmo esisteva anche nella

fac del sec. XVI. Essendo abe, sotto il 24 nagio 1598, l'abate di S. Salvi elesse in supriore della badia di Calvello a Sovana il nonsco D. Verdiano professo Vallombrano, del cast. di Oloro. (ARCH. DIPL. Fio. Carte della Badia Assistina e di lipali.)

ELMO (VILLA BELL') nella Valledela Fiora. È un piccolo villaggio con chica battesimale (Decollazione di S. Gio. battista) nella Com. Giur. e circa 2 migl. anti, maestr. di Sorano, Dioc. di Sovana, Comp di Grosseto.

Trous alla radice del Monte dell'Elm, di cui porta il nome, a poca distanza dal foso del Rossitorio e dai ruderi della ledu di Calvello. — Ved. Elmo (Monte dell').

Li parr. di S. Giovanni Decollato all' Elmo conta 245 abit.

ELSA fiume (Elsa fl.) Due corsi diveridi soma in Tuscana si appellano col nome nedesimo di Elsa; uno nella Valle dil'Albegna, di cui è tributario il torr. Elsa; l'altro, che ha un maggior corpo di sope e un più lungo corso, dà il nome alla Valle dell'Elsa.

Il primo ha la sua origine sulla penfice occidentale dei poggi che stendonri lugo ta ripa destra del fiume Fioratte nigl. a scir. di Manciano, e che secza nell'Albegna alla base sett. della obbs della Marsiliana dopo un tortuoso gio da lev. a lib.-pon. di circa 14 miglia.

L'altr' Elsa che ha l'onore di esser chismia finne, sebbene tributario dell'Arno, di il suo nome a una fertile e lunga valle, muriante tanto rapporto alla storia natrale, quanto alla storia patria. — Ved. l'une dell'Elsa, o Valnessa.

Ils. Elsaba le sue più remote fonti sul inco occid. della Montagauola di Sirna pruo la piere a Molli, fira Siena e Radicontili, sel gr. 28° 3° long. e 43° 17° latit. Esti porta il nome di Elsa morta force pri ragione che non l'alimentano polle vire, siccom'è quella copiosissima che esta dal suelo al lungo di Onci, detta l'Elsa vive; la quale si accoppta all'Elsa morte, dopo che quest'ultima ha percorso sa trajitto di 8 migl. e poco innanzi di passire sotto il secondo ponte all'antica prie d'Elsa. — Ved. Cotta, Comunità.

Trora il terzo ponte davanti al borgo di Spegua, sotto la città di Colle, e il quar-

to presso le mura occidentali di Poggibonsi; al di sotto del quale il fi. Elsa si marita alla Staggio.

A questa confluenza piega il suo corso da sett. a maestro, e corrode a sinistra la base dei poggi di San-Gimignano, di Gambassi, di Montajone, di Castelnuovo, di Meleto, di Canneto e di San-Miniato, mentre dal lato destro rasenta quelli di Certaldo, di Castelfiorentino, di Cambiano, di Gransjolo e di Monterappoli. Passa in questo tragitto sotto 4 ponti di pietra e uno di legno, cioè davanti a Certaldo, a Castelfiorentino, a Granajolo, al Mulin nuovo e al Ponte d'Elsa: sino a che fra Empoli e Sanminiato, giunto nel gr. 28º 32' long. e 43° 43' 5" latit., a Bocca d' Elsa si scarica nell'Arno, dopo un cammino di quasi 40 migl. attraverso di una valle coperta di grandiose case di campagna, di popolosi villaggi, di terre e di castelli; di una valle che ha circa 12 migl di larghezza, e che può direi la più centrale della Toscana, nella stessa guisa che si disse esser tale capporto all'Italia, quella della Chiana.

Mon dirò della natura del terreno percorso dall'Elsa, nè della qualità e copia dei suoi prodotti, per non ripetere quanto fu pubblicato, o quanto sarò per dire nel seguito dell'opera agli articoli speciali delle respettive Comunità della Val-d'Elsa, o al prospetto generale della stessa valle. Solamente qui aggiungerò alcunchè a quanta fu accennato intorno alla proprietà incrostante dell'acqua dell' Elsa viva sotto l'art. Coula, Comunità.

Alla qual deposizione delle acque d'
Elsa viva devonsi ripetere quei tanti spugnoni o travertini porosi che rivestono le
colline e le pendici dei poggi che da Onci
a Spugna fanno apalliera al G. Elsa; sico
chè a ragione Fazio degli Uherti nel suo
Dittamondo (lib. Ill c. 8) cantò:

Non è da trapassare, e etarsi muto,
Dell'E lsa che da Colle a Spugna corre
Che senza prova non l'arei creduto.
Io dico ch'io vi feci un legno porre
Lungo e sottile,e prìa che fosse un mese
Grosso era, e pietra, quando 'l senni
(a torre-

La proprietà dell'acqua d'Elsa, d'incrostare e impietrire i corpi che vi s'immergono, cessa affatto dopo che le acque stesse, che nel primo tragitto hanno temperatura superiore all'ambiente aeriforme, si vanno grado a grado raffreddando, sino a che si mettono a livello della temperatura atmosferica, conservandosi sempre limpide.

Ciò fu con somma avvedutezza osservato del gran prosatore di Certaldo, allorchè nella sua opera de Fluminibus, etc. sosì scrisse dell'Elsa: et circa ejus-intitum, quidquid in ejus aquas projeceris, infra breve dierum spatium lapideo cortice circumdatum comperies; quod post modum in processu sui cursus non facile facit. Hic suis tantum undis perpetuo cursu in exitum usque clarissimus effluit.

Profonda e non memo degna del sommo vate fu la similitudine ch'egli fece al canto XXXIII del Paradiso, allorche disse:

E se stati non fosser acqua d'Elsa
Li pensier vani intorno alla tua mente

La giustizia di Div nell'interdetto Conosceresti all'alber moralmente. Ma perch' i' veggio te nell'intelletto Fatto di pietra ed in peccato tinto, Sicchè t'abbaglia il cuore del mio detto,

ELVELLA, torr. nella Valle della Paglia. Ha la sua origine sul poggio di San-Gasciano de'Bagni, e dopo un miglio in circa di discesa da sett. a ostro, volge il corso a lib. Da questa voltata appunto incomincia l'Elvella a servire di linea di demarcazione fra lo Stato pontificio e il Granducato sino al Ponte Centino che lo cavalca presso la sua confluenza nel flume Paglia, dove l'Elvella si perde dopo un breve cammino di circa sei miglia.

EMA (Ima). Torrente volgarmente chiamato fiume, che dà il nome a una vallecola del Val-d'Arno florentino a ostroscir. e a breve distanza dalla capitale.

In cotesta vallecola ebbe signoria la casa Buondelmonte; contro la quale Dante per la bocca di Cacciaguida esclamò: Molti sarebber lieti, che son tristi,

Se Dio t'avesse conceduto ad'Ema La prima volta ch' a città venisti.

Si apre sul fiance sett. del Monte-Scalari, nel gr. 29° 3' long. e 43° 39' latit. Di costassu l'*Ema* discende per 2 migl. verso maestr. quindi per altre due migl. torce a pon., là dove ancor povero di acque passa

sotto al primo ponte. A breve distanza di là piega a sett. e continua nella stessa direzione per circa 6 migl. accrescendosi per via col tributo che vi spingono i torr. minori, fra i quali, a sinistra il Grassina, e a destra i torr. dell'Antella e del Rimezzano: per sino a che presso la confluenza del Rimes zano passa sotto il secondo ponte-Di là volgendo nuovamente il suo corso a pon. l'Ema lambisce la base australe del poggio di Monte-Ripaldi, e poi di quello di S. Felice a Ema, dove trova il terze ponte, al quale è assai vicino il quarto nuovamente ampliato sulla strada R. romana alla seconda pietra migliare da Firenze, non più che ro migl. lungi dalla sua sorgente, e poco innanzi che l'Ema entri nel fi. Greve, fra il Galluzzo e il poggio di Certosa.

EMA (S. FELICE a). Chiesa assai decente e vasta, una delle antiche parrocchie suburbane del piviere maggiore di S. Giovanni Battista di Firenze; già prioria, ora prepositora con fonte battesimale, distante due migl. a ostr. di Firenze, nella Com. Giur. e un quarto di migl. a lev. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede alla radice australe del poggio detto Imperiale, sulla ripa destra e quasi di fronte al penultimo ponte dell'Ema.

I priori di S. Felice a Ema sono nominati nelle carte della chiesa fiorentina sino dal secolo X. Sul declinare del secolo XI il vescovo fiorentino Ranieri ne cedè il giuspadronato alle monache di S. Pier maggiore, quando questo monastero trovavasi nel suburbio orientale di Firenze. La quale donazione fu approvata nel 1156 dal vesc. Ambrogio, e, nel 1151 e 1192, dai pont. Eugenio e Celestino III.

I parrochi di S. Felice a Ema, sino dal sec. XI, erano tributarii della mensa vescovile, cui pagavano ogni annodue denari d'argento, pari a 24 denari di moneta usuale; e ciò per cagione di due pézzi di terra concessi alla chiesa di S. Felice a Ema dal vesc.Gottifredo de'CC.di Capraja-

Più tardi, in grazia della vistosa sua rendita, questa chiesa fu data in commenda dal pont. Leone X a Pietro de Luna.

Presso S. Felice a Ema fu trovata un' iscrizione in distici greci, spettante al se-polcro eretto a un cane dal suo padrone; esempio, che fu poi imitato dentre Firenze stessa, nel 1530, dall'ambasciatore di Venezia per memoria di un suo cavallo.

S. Felice a Ema conta 1072 abit.

EMA (S. GIUSTO A) costa A MEZZA-NA in Val-d'Ema. Chiesa parr. e cas. nel pir. dell'Impruneta con l'annesso di S. Maria a Carpineta, Com. Giur. e 2 migl. a lev. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Fi-

lisiede in collina alla sinistra dell'*Ema*, fu Mezzo Monte, cosia S. *Gioreulè*, e il poggio di Monte-Ripaldi.

Lachiesa di S. Giusto a Ema è indicata ol titolo di Messana tra le oure sufizzase dell'Impruneta descritte nelle balle coscistoriali dai pont. Adriano e Niccolò IV spedite a quei pievani.

Fu ia origine pedromato degli Amidei, cui successono per eradità i merchesi liccini di Firenze, che tuttora lo constrano.

Li part di S. Giusto a Ema conta 373

EMA (S. PAOLO a). Cas. che porta il titolo della sua chiesa parr. nella vallecola suasima, spettante al piviere di Val-dilabbiana, Com. Giur. e circa 7 migl. a ett-grec. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. § Firenze.

È atunto alla base sett. del Monte-Scabri nell'insenatura del monte, dove scatarice il torr. Ema che gli scorre a ostro, cin mezzo agli antichi possessi dell'estinta prunpin Buondelmonti.

La parr. della prioria di S. Paolo a Em conta 196 abit.

EMA (S. PIETRO A) OSSIA 19 CAM-PIGLIANO. Chiesa prioria e borgata omotina, nel piviere dell'Antella, Com. Giur. ca migl. a lib. del Bagno a Ripoli, Dioc. tComp. di Firenze.

Fa chiesa manuale dei monaci Cluniams, poi Olivetani di S. Miniato al Monte sno da quando l'imp. Corrado I con ciloma degli 14 marzo 1038 minacciò leca coloro che avessero recato molestia i bui della chiesa di S. Pietro a Ema, d'erastata edificata un secolo prima nel lego di Campigliano o Campignano.

lastii, nel nov. del 1046, il conte Beruro del su conte Adimaro, per il bastone de trucva in mano, rinunziò alla chiesa is. Pietro a Ema, le terre che esso alla meisima contrastava, le quali erano pota Ripa, nell'Isola d'Ema, a Fontanelle ca Fernace. (Ancm. Dirz., Fica. Carte fella Badia a Sectimo.)

Non è da decidere, se trattavai delle stesse terre ritolte dagli eredi del C. Bernardo, quando uno di essi, il C. Guido Borguone di Capraja, con atto pubblico del 18 marzo 1184, stando in Corte-nuova, rinunziò al mon. di S. Miniato al Monte, un pezzo di terra posta a Campigliano nel popolo di S. Pietro a Ema. — Ved. Corre-suova nel Val-d'Arno inferiore.

La chiesa di S. Pietro a Ema ritornò sotto la libera disposizione della mensa vescovile di Firenze per rinunzia fatta, nei 21 agosto 1373, dai monaci Olivetani di S. Miniato al Monte; i quali però si ritennero una parte de'suoi beni.

Fu dichiarata prioria con decreto dell' arciv. Martini dei 13 lugl. 1798; e nell' anno 1817 è stata restaurata e ampliata dal priore Luigi Villa suo selante pastore.

La parr. priorale di S. Pietro a Ema ha

EMPOLI (Impolum, Empulum, Emperium) nel Val-d'Arno inferiore. Terra la più popolata della Toscana, di forma regolare e ben fabbricata, che da ogni parte trabocca dal secondo cerobio delle torrite sue mura, capoluogo di Vicariato R. e di Comunità con pieve e insigne collegiata (S. Andrea) nella Dicc. e Comp. di Pirenze.

Giace in un'aperta pianura che porta il nome dell'arno, sulla strada R. pisana che gli passa in mezzo, quasi nel centro del Val-d'Arno di sotto a Firenze, dalla di cui capitale è migl. 18 ½ a pon. passando per la via postale, e 16 migl. per l'antica strada maestra che attraversa il poggio di Malmantile; 30 migl. a lev. di Pisa; 4 migl. da Bocca d'Elsa, e 6 da Samminiato nella stessa direzione; 18 migl. a catro di Pistoja per il giogo di Mont'Albano, e 15 migl. a liba dalla città di Prato.

Questa popolatissima terra, che lo storico Guicciardini chiamava il granajo della Rep. fiorentina, nel secolo XI non era che una piccola borgata col foro davanti alla sua pieve.

Non restano memorie di Empoli che possano dirsi più antiche del sec. VIII. Il luogo di una delle sue chiese succursali (S. Michele a Empoli vecchio) è il primo che si legga fra le carte superstiti del medio evo. Intendo dire della fondazione della badia di S. Savino a Carasiolo pressa Pissa deve tre fratelli di origine longobar-

da, sino-dal 780, si riunirono per condurre vita monastica, dopo aver assegnato a quel cenobio il vasto loro patrimonio, situato nella Valle dell'Arno pisano, e in quella di sotto a Firenze. — Erano fra i luoghi di quest'ultima valle alcune corti e chiese, fra le quali contavansi quelle di Petro-jo, e di Empoli con la chiesa di S. Michele ivi situata; e ciò poco innanzi, che le corti di Pontorme, di Cortenuova, e di Pibbiana con varie altre chiese del Valdarno inferiore dipendessero dai conti Cadolingi, poi Upezzinghi di Pisa. — Ved. Abazia di S. Saveno.

Io non dirò, se da tali provenienze remotissime di giuspadronato, che avevano nel distretto Empolese cospicue famiglie pisane, derivar potesse quel piccolo censo che a lunghissimi intervalli si trova pagato alla cattedrale di Pisa, (fra gli anni 840 e 1012) da alcuni pievani della chiesa matrice di Empoli.

Nè tamposo io potrei asserire, che da cotesto tributo immaginata fosse la leggeada da molti tenuta per vera: che il piviere, cioè, con tutto il distretto di Empoli, prima del secolo XI facesse parte della diocesi e del contado di Pisa. Alla qual leggenda fece una condegna cornice l'apocrifo documento trovato dall'Ughelli nell'archivio del Vaticano, da esso lui pubblicato nell'ItaliaSacra, alla serie degli Arcivesovo di Pisa, e segnatamente sotto l'arcivesovo Uberto de'Rossi Lanfranchi, che si figura esserne stato l'autore

Avvegnache in quel foglio si vuol dare ad intendere, che, mentre Guidone di Travalda reggeva la chiesa pisana, nell'anno 1015 (ub incarnatione), la città di Pisa venisse distrutta dai Pagani; e che poco dopo, rimasta priva del suo pastore, quel clero invitasse il vesc. di Lucca a prenderne cura. Il quale prelato in tale circostanza incorporò alla sua molte pievi della diocesi pisana: mentre facevano dal cauto loro quasi altrettanto i pontefici delle diocesi limitrofe di Volterra e di Firenze. Giacchè quella storiella soggiunge; « che dalla parte del distretto fiorentino i confini diocesani e del contado di Pisa arrivavano al termine di Pietrafitta, dove in una lapida, ivi ancora esistente, si legge questa iscrizione: « Titus Flaminius et Titus Quintus Consules Pisae Milliario XXXII.Hic posuerunt fines suae cipitatis.»

Quindi l'apocrifo rammenta fra le pievi del vosc. di Firenze state tolte alla obiesa pissona quella di Emappoli, che con nome corrotto (dice lo scritto) oggi si nomina Empoli. La qual pieve fu carpita al tempo di Gherardo vescovo fiorentino per opera di un conte Guidone!!!

Tale e si grande è l'ammano di errori e d'inverosimiglianze che si manifesta di primo siancio in quella scrittura, da dover concludere coi Lami e coi Mattei, non esser quella opera di un arcivescovo pisano, o che Uberto, cui venne attribuita, scriveva ciò che di certo egli non sapeva.

Per ciò che riguarda l'iscrizione di Pietraficta, luogo fra Empoli e Pontormo, stata poi in vario modo supplita e interpretata, ciascuno può riscontrarla più esattamente che in altre nell'opera del Targioni (Viaggi per la Toscana. T. IX), La quale confronta con quella incisa nella pietra originale, attualmente esistente nel cortile del palasso degli Antinori di Firenze, dove fa nel sec. XVIII dalla villa di Luciano trasportata. Essa riduocsi alle seguenti poche parole di bella forma e dispostanel modo che appresso:

# T · QVIN · · TIVS · T · F · F · F · L A M I N I N U S C · · · 8 ·

PISAS .

N. B. Fra il QVIN e il TIVS T. F. havvi nella colonnu un'erosione che accenna la mancanza di due lettere. Tale similmente si affaccia nel terzo rigo fra il C e l'S, come pure nel quarto dopo PISAS.

In tutto il restante della pietra non si presentano scabrosità, nè indisj che possano far dubitare di alcuna sillaba, parola o numeri stati consunti.

A togliere di mezzo qualunque dubbio sulla supposta dipendenza di Empoli dalla dionesi di Pisa; all'epoca del vescovo Guidone degl'Upezzinghi di Travalda, gioverà ricordare due strumenti della cattedrale Fiorentina. Col primo dei quali il S. vescovo Podio, nel febbrajo dell'anno 996, diede a irvello delle terre spettanti alla sua mensa poste in Empoli; e col scrondo,

nell'anno 1013, lidebrando véscovo di Fipraze anegnò in dote al monastero di S. Ninisto al Monte, tra le altre rendite, la sa corte di Empoli nel piviere di S. Andres. (Laus. Mon. Eccl. Flor. T. I.)

Commerché fra le scritture pubbliche mentata, sia la più antica delle superstiti, dere si faccia menzione di Empoli, non è per questo da dire che la contrada, denominta in seguito Empoli vecchio, mon esitese da molto tempo innanzi.

Stà a favore di tale congettura la corografica posizione di Empoli, che Cluverio opiava potesse corrispondere al Portus ed Armen, cioè, alla terza stazione dell'antica strada municipale da Pisa a Pirenze.

Lo fa credere il distintivo che nel secolo XIII portava la chiesa di S. Michelangelo a Empoli, detto vecchio sino dall' anno 1258, siccome tale l'appellò il pont. Alenandro IV mella bolla spedita al pievano e canonici di Empoli.

Lo danno a conoscere gli avanzi di romui chifizi consistenti in colonne, capitelli, e impiantiti di mosaico in varie epoche, e perfino nel principio del secolo attule scavati sotto i fondamenti delle stesne mora castellane di Empoli: indizi manifiti di un pressistente paese e del grande rakamento di suolo in quella valle accafuto a cagione delle colmate dell'Orme e dell'Arno. Finalmente lo dimostrano le otto grandi lastre di marmo fengite, cavate nel secolo XI dai ruderi di qualche tempio assai più vetusto per incrostare la fociata di fini marmi della collegiata di Empoli, chiesa fra le più antiche della Tocana; sebbene sin stata in gran parte ril'esterno e totalmente nell'interno redograta.

Em fu compita nell'anno 1093 per le ure del pievano Rodolfo e di quattro confatelli secerdoti, cioè, Bonizone, Anselmo, lolando e Gerardo, nominati nei versi leonisi incisi nell'attico della sua facciata.

Non molto tempo dopo succedè al gonmo della pieve d'Empoli il prete Rolado, uno dei quattro canonici prenomiuti; siccome lo danno a conoscere diveri documenti, uno dei quali rogato nel 1106 nel battistero di S. Giov. Battisfa l'Empoli, che si dice situato nella Judiuric Florentina.

Assi più importante per la storia di

Empôli comparisos una pubblica dichiarazione del di 10 dicembre 1119, fatta a Rolando, custode o propoeto della pieve di Empoli, dalla contessa Emilia moglio del C. Guido Guerra signore di Empoli.

La quale contessa Emilia, stando in Pimella dell'anno 780, poco sopra ram- estoja, col consenso del marito promise e giurò tutto ciù che era stato promesso e giurato in Empoli dal conte Guido Guerra di lei consorte; cioè « che, da quell'ora sino alle calende di maggio avvenire, i due conjugi avrebbero obbligato gli uomini del distretto di Empoli, sia che abitassero alla spicciolata, o che stassero riuniti nei castelli, borghi e ville dell'Empolese contrada, compresi quelli del luogo di Cittadella (fra Empoli vecchio e Empoli nuovo), affinche essi stabilissero il loro domicilio intorno alla chiesa matrice di S. Andrea. di Empoli, donondo per tal'effetto a tute le famiglie un pezzo di terra, o casalino, susticiente a costruirvi le abitazioni, e il luogo per erigere il nuovo castello. Inoltre i prelodati dinasti promisero di difendere la nuove case con gli effetti donati; in guisa. che, se fosse mai in vita toro accaduto it caso che, o per cagione di guerre, o per violenza dei ministri dei re d'Italia, o in qualsiasi altro modo, le nuove abitazioni di Empoli fossero state dalla forza abbattute, i due conjugi Guidi si obbligavano di rifarle a loro spese. »

Faceva parte di questa stessa promessa. a favore di Rolando e dei suoi successori, la difesa di tutti i possessi mobili e immobili spettanti alla pieve d'Empoli, e a 15 chiese delle 30 succursali esistenti allora sotto la giurisdizione di quel pievano. Inoltre fu detto e giurato dai conjugi feudatarj: ch'essi giammai avrebbero ordinato, nè ad altri dato licenza di edificare alcun altra cappella, badia, monastero, o cella monastica nel distretto di Empoli senza il consenso del pievano pro tempore. Una promessa simile a quest'ultima era stata fatta due anni prima allo stesso pievano dal vesa. florentino Gottifredo de'conti di Capraja, di Pontorme e di Cortenuova, con bolla spedita da Capalle li 12 agosto 1117. (LAMI. Mon. Eccl. Flor. T. IV.)

Se a citesto documento si aggiunga l' epiteto di vecchio dato dopo quell'epoca alla contrada delle cure soppresse di S. Lorenzo, S. Donato, S. Mamante e S. Michele, tutte di Empoli vecchio, circa un miglia Ţ

a pon dal paese attuale, chi nen troverà nel sopra esposto documento gl'inconabuli meno che equivoci della Terra più popoleta della Toccana?

lata della Toscana? Dissi 15 delle 30 chiese al sec. KlI dipendenti dalla plebana d'Empoli, essendochè 30 appunto erano quelle designate nelle bolle che i pontefici Niccolò II (anno 1059, 11 dicembre) Celestino III (anno 1192, 27 maggio) e Alessandro IV (auno 1 258, 3 luglio) confermarono ai pievani di Empoli. Erano della battesimale in questione le seguenti succurrali: 1. S. Donnino, fra Empolinuovo evecchio, (annessa al capitolo d'Empoli nel 1473); 2. S. Lorenzo a Empoli vecchio, (non si conescono le sue vestigia); 3. S. Lucia in Cittadella (existita fra Empoli e Ripa); 4. S. Maria in Castel-.lo. (esistente sotto nome di Ripa); 5. S. Donato a Empoli vecchio, (annesso a S. Maria a Ripa); 6. S. Mamante a Empoli vecchio, (annesso nol 1442 alla seguente); 7. S. Michele a Empoli vecchie, (aggregato nel 1787 a S. Maria a Ripa); 8. S. Stefano a Camiana, (da Inago tempo distrutta); g. S. Cristofano a Sarada, (unita a Corte-Nuova); 10. S. Jacopo d' Avane, esistente; 11. S. Pietro presso il fi. Arno, ora detto a Riottoli, esistente; 12. S. Martino a Vitiana (unita alla seguente nel 1783); 13. S. Cristina a Pagnana-canina, esistente; 14. S. Leopardo a Cerbajola, esistente; 15. SS. Simone e Giuda a Cornsola, esistente; 16. SS. Ippolito e Cassiano a Valle oltr'Arno (annessa nel 1459 a S. Maria a Petrojo); 17. S. Giusto a Petrojo (cappella unita nel 1754 alla pieve d'Empoli); 18. S. Ruffino in Padule, (da gran tempo distrutta, presso la clausura della chiesa di S. Giov. Battista de'Cappuccini); 19. S. Jacopo a Bagnolo, (annessa a S. Donato in Val-di-Botte); 20. S. Frediano in Vul-di-Botte, (prerso la villa del Cotone, da lungo tempo unita alla seguente); 21. S. Donato in Val-di-Botte, esistente; 22. S. Maria a Fibbiana, esistente; 23. S. Michele a Lignano (annesso a S. Donato in Valdi-Botte); 24. S. Maria a Corte-Nuova, esistente; 25. S. Martino a Pontorme, idem; 26. S. Michele nel Castello di Pon-

torme, idem: 27. S. Ponziano a Pratigno-

ne (cappellania curata nella stessa parroc-

chia della pieve d'Empoli); 28. S. Maria a

Paguana-nuna oltr'Arno, altrimenti det-

ta a *Spicchio*, esistente; 29. S. Bartolommoo a *Sovigliana* oltr'Arno, esistente; 30. S. Maria a *Petrojo* oltr'Arno, esis-Wente.

Tali sono i nomi e i luoghi delle antiche cappelle succursali d'Empoli, attualmente riunite in 15 parrocchie. Sennoschè, nell'anno 1786, fu eretta una muora
oura sotto l'invocazione de'SS. Michele e
Leopoldo alla Tinnja, staccata in parte
dal popolo di Corte-Nuova, e per il restante dalla parr. di Limite, in quanto alla
porzione della popolazione che quest'ultima avvva sulla sinistra ripa dell'Arno.

Nel 1473 il poat. Sisto IV ardinò l' esame e approvazione dei muovi statuti e costituzioni del capitolo di S. Andrea d' Empeli; al quale capitolo l'arcivescovo di Firenze Rinaldo Orsini, con bolla spedita dal suo palazzo di Roma li 7 dicembre dell' anno 1498, concesse privilegio del cappuocio e della pelle, privilegio che su poco dopo conferniato dal pont, Alessandro VI. In quelle due bolle venne compartito alla ch. di S. Andrea di Empoli l'onorifico epiteto d'insigne fra tutte le collegiate della florentina, e di altre circonvicine diocesi; e pochi anni appresso (22 febb. 1531) fa quel pievano dal pont. Clemente VII decorato del titolo di preposto, cui venne nel tempo stesso accurdato l'uso del roccetto e della mozzetta paonazza.

Ma ripigimulo il corso delle vicende istoriche di Empoli è da sapere, che la stessa facciata della chiesa plebana, ora collegiata, fu presa per sigillo e divisa dalla sua Comunità, e che tale ancora si conserva da tempo assai remoto.

Fu nel 1182, in quell'anno di carcetia, che valse lo stajo di grano soldi otto, quando il Comune di Firenze intento a tenere in freno e togliere di mano si conti e ad altri baroni le rocche e castella, dalle quali essi angariavano vassalli e pesseggeri, e da dove fucevano alle strade orribil guerra. fu allore, che la Rep. di Firenze costrinac gli uomini di Empoli a prestare ubbidienza e ad esser fedeli alla capitale. Con tale atto rogate nel palazzo pubblico a Firenze, nel 3 febb. 1182, stile comune, gli ahitanti di Empoli si obbligarono di seguire la volontà della Rep. Sorentina in ogni guerra, eccetto contro gli antichi loro padreni i conti Guidi; e di pagare un tributo annuo di lire 50, oltre l'offerta nel giorno di

S. Gieranni Battista di un cero maggiore di pello che erono già soliti di offrire gli muni di Pontorme, in tempo che essi crao vassalli del conte Guido Borgognone di Capraja, ch'era pure il signore di Corte-Nava. — Ved. Conta-Nuova.

Agjungasiche, a forma di uno dei capitoli del trattato fra i Fiorentinti e i Lucchesi del di 21 lugi. 1184, il Com. di Lucca si obbligio a no dar ajuto verumo ai nobili di contais, nè a chicohesia, perchè non fabbricasero airun castello nella diocesi e contado forentino, e nominatamente dal fi. Elsa a Firane; e che dentro quei confini i Lucchesi non potranero fare alcun'altro acquisto, (Aumar. Istor. Fior. lib. 1.)

li progressivo ingrandimento della Rep. fernius son fece store oriusi, ne impaunhi cesti e gli altri reagnati di contado. Più di spri altro si maneggiò il conte Gui-6 Gerra II di Modigliana, il quale trounional servigio di Federigo I, mentre prito re d'Italia, nel luglio del 1185, parma di Toscana, ed ebbe alloggio in Fimue, gl'insignò a voler rintuzzare cotanta altreia de Fiorentini, acciò che imparasre ja rgaito a abbidire e aon a contestre agl'imperatorije essere ora il tem-10 opportuno innanzi che quella Repubbies prenda più forza. Non il gran fuoco, alquale cinecuno pon mente, ma la piccola inila and custodita caser quella che arde han Persicochè, se all'acutezza degl'inppi i Fiorentini aggiungevano la potenu, e al pregio delle armi l'ampiezza dei mini, oltre le antiebe aderenze ai Ponkiki romeni, indarno si potrebbe poi speme giammai da alcumo imperatore o re di pler metter piede in Toscana.

Le quali come, come in gran parte paren de fenero vere, cont mossono a grantema indegnazione il Barbarossa, a tale
dedicuo fu decretato sit toglicose al Commete il Firenze il dominio di tutto il contabintio alle sue mura, privandolo d'ogni
prichizione che sopra di esco in qualunque
ado aquistato a'avesse. (Amunaz. Iscor.
l'ar. lib. cit.)

Pso tempo per altro durò in questo sta miliante la città di Firenze, stantodi alcua, nell'anno 1188, fu reso il contato, il quale estendevasi a quel tempo mos alle dicci miglia dalle mura della citti.

Smoothe, nel 1288, i Fiorentini aven-

de in loro potere molte castella, state totte alla signoria dei vicini conti e cattani, ripigliarono l'antico pensiero di ampliare, ordinare e stabilire con legame maggiore di quello della form le cose del contado, continuendosi in domini, e facendo giurare fedeltà come sudditi di Firenze si vassabli dei già vinti, avviliti, o espulsi baroni della Toscana.

Frattanto consideravano i Fiorentini, quanto importasse alla loro politica libertà di toglier di mano ai conti e cattani rurali i castelli e le rocche poste in situazioni atte ad impedire agli eserciti il passaggio; motivo per cui essi obbligarono i conti di Capraja e di Pentorme a ricevere i soldati della Rep. nei loro forti; i conti Alberti di Certaldo ad abbandonare alla volontà del più forte Pogna e Semis ate; i cattani di Barberino a fare lo stesso per la rocca di Combiate,e la consorteria dei conti Guidi a cedere un maggior numero di castella. - I quali dinasti conoscendo finalmente come, a volor conciliarsi il favore di una potente Repubblica, era meglio cedere per amore ciò che gli sarebbe stato d'uopo di abbandonare per forza, risolvettero di rinunziare ai loro diritti sopra molte terre e villaggi del crescente contado della Rep. florentina; cui infatti per contratto pubblico, i quattro figli nipoti del C. Guido Guerra II di Modigliana (ora gli uni ora gli altri) alienarono la loro quarta parte con ogni ragione e giuspadronato che aver potevano in Empoli, sulle chiese e sui beni di quel piviere.

Il primo contratto di tale vendita forogato in Empoli li 6 maggio dell'anno 1255 nel palazzo vecchio de conti Guidi presso la pieve d'Empoli. Con esso il conte Guido Guerra giuniore figlio del fu cente Marcovaldo di Dovadola, rappresentato da Guglielma Bertaldi morto poi gloriommente alla battaglia di Campaldino, vendè per lire 9700 al Com. di Firenze la sua parte del palazzo veschio d'Empoli situato nella piazza del mercatate col palazzo nuovo; la porzione del padronato della pieve di Empoli, dello spedale di S. Giovanni di Cerbajola, l'intiero padronato delle ch. di S. Martino a Vitiana, di S. Lorenzo, di S. Donato e di S. Mamante a Empoli vecchio con ogni dipendenza feudale; come pure tutti i fedeli ivi distintamente nominati, oltre l' alienazione di molti altri luoghi che per

essere fuori del distretto di Empdi non starò qui a rammentare. — Ved. Cransto-Guiot, Vinci, Montevanchi e Monte-mento.

Il simile fu fatto per la loro quarta parte dal conte Guido di Romena, figlio del fu C. Aghinolfo sotto il giorno to di sett. per la somma di lire 9000; e contemporaneamente dai due fratelli conti Guido Movello e Simone figli del conte Guido di Modigliana del fu C. Guido Guerra II, ai quali la Rep. fior. si obbligò pagare lire diecimila.

Finalmente l'ultima quarta parte del distretto Empolese, come anche quella di Vinci, di Cerreto-Guidi, di Collegonzi, ecfu alienata con rogito del di 3 agosto 1273' dal conte Guido Salvatico figlio del conte Ruggieri di Dovadola per il prezzo di lire ottomila.

Tutte le quali somme i Reggitori della Rep. flor, con partito del consiglio generale divisero fra le respettive popolazioni e castelli venduti, accordando a quei popoli facoltà di rivalersene nell'imposizione prediale, ossia della Lira. (P. Ilderosso. Deliz. degti Erud. Toscani. T. VIII.)

Non erano scorsi ancora sei anni dacchè fu concluso in Empoli (nel di primo di febbr. 1255, stile comune) un trattato di pace fra i Comuni di Firenze, di Lucca e di Prato da una parte, e quello di Pistoja dall'altra, quando i capi Ghibellini reduci dalla hattaglia di Monte-Aperto scrisero Empoli, come luogo più centrale, per tenervi la famosa dieta, nella quale si progettò di disfere la città di Firenze, e costruirne una nuova in Empoli. Lo che sarebbe forse avvennto senza l'insistente opposizione di Farinata degli Uberti.

Imperocchè egli solo fu quello che contro l'opinione concorde dei primi capi delle città di Firenze, Piss, Siens, Arezzo, e Pistoja, de'conti, signori e baroni della Toscana intervenuti a quel memorabile parlamento, egli solo con indegnazione d'animo si oppose a far fronte a cotanta seellerata proposta, perchè la vittoria dell'Arbia non producesse un frutto si funesto da esser la rovina della patria sua.

Un altro parlamento ebbe luego nella pieve d'Empoli, nell'anno 1295, dopo la cacciata de Firenze di Giano della Bella, per trattare di una lega Guelfa contro i cospici della Chiesa, cioè contro i Ghi-

belini. La quale lega fu conclusa per um decennio, a cominciare dal primo di giug. di quell'anno, fra i Comuni di Firenze, di Lucca, di Siena, di Prato, di S. Gimignano e di Colle, lasciando lucgo a Pistoja e agli altri Comuni di parte Guelfa della Toscana.

Molte attre volte la Terra di Empoli sa destinata per la sua centralità, come il suogo più opportuno, per i congressi politici, sia, allorche nel 1297, e di nuovo nel 1304, si riconsermò la lega Guelsa della Toscana; sia quando nel 1312 il governo di Pirenze, aspettandosi alle mura della città l'escreito di Arrigo VII, con gli ambasciarci di Lucca, di Siena, di Bologna, di altre città e terre di parte Guelsa, per mezzo di ambasciatri riuniti nella pieve d'Empoli toncluse alleanza e diacusse il modo di resistere a quell'imperante.

Non si può con dati certi asseverare, se la costruzione delle prime mura castellane di Empoli risalga al secolo XII, siccome lo danno a congetturare le espressioni del documento del 1119 di sopra accennato, quando i conjugi CC. Guidi concessero agli uomini del piviere d'Empoli terreno sufficiente a fabbricare intorno alla pieve il loro domicilio e tanto luogo per difendere il passe di Empoli nuovo mediante un castello.

Si può bensi con qualche ragionevolezza arguire, che le prime mura castellane di Empoli non fomero di una grande solidità tosto che non si ritravareno i suoi fondamenti più profondi di due braccia sotto il piano attuale, che è da quell'epoca molto più elevato; è tosto che quelle mura non furona atte a resistere all'impeto della piena dell'Arno accaduta nel 1533, per cui restarono in gran parte atterrate. (Giovanei Villani. Cronic. lib. Xt. c. 1.)

Tale sventura fu apprezzata dalla Rep. florentina, la quale con sua deliberazione del 1336, poco dopo l'esoursione ostite fatta sul territorio Empolese dal fuoruscito Ciupo degli Scolari capitano di Mastino della Scala, provvide al rifacimento delle mura di Empoli e di Pontorme, concedendo a quei popoli, per sostenere le spese, alcune temporarie franchigie ed esenzioni dai pubblici aggravi.

Si potrebbe credere, che una tal provvisione pel rifacimento delle mura di Empaliulese riferire solamente a riparare la poriree dameggiata dal diluvio del 1353, mente si conta un epoca prò-recente delle dificzione del secondo cerchio delle stes mura, commiciando dal 1479, epo a de trorai registrata in un atto del magistato degli Otte, e proceguita nel 1487, aronee apparace dall'iscrizione sopra la lorte Piston, cumerchè tale outruzione ontinuase sache qualche anno dopo.

Il orrebio delle antiche mura di Empoli, mbene alquanto più ristretto di giro, er come quello attuale di figura quasi mianplare,munito a intervalli di terri,con i parte,nel modo che lo da a conoscere fra kmentiti, una delle porte posta a pon. preso quella pissma e una di quelle torri simus nell'angolo fra ostro e lev. presso l' atteste spedale, già l'amtica fortezza. Fu ques'ultina opera di Cosimo I, per ordine de quale la Terra di Empoli venne circondu di spovi ripari, di argini e balgardi e rismio il secondo cerchio delle sue mura. la questo i coraggiosi Empolesi avrebben aputo meglio affirentare e respingere le trappe Tentonico-Ispano-Papali, che dal-Imeño di Firenze Alessandro Vitelli e A Diego Sermiento nel maggio del 1530 contenero ad assalire la loro patria, se ine stata minore la dapporaggine di Pien Orlandini e di Andrea Giugni, lasciati di baro Perrucci alla guardia di Empoli cotre gli assalitori.

Di un tale avvenimento, che a confesione dello storico Segni in gran parte dise perduta la guerra ai Piorentini, Empli conserva la memoria sulle mura di un lutione dalla parte dell'Arno, che ha bitura le impronte delle pallo dell'artiperia del generale spagnolo Sarmienla [Relazione di un Asonimo Empozisii intemperaneo presso il Lam. Hodospor.)

Ai tristi effetti della guerra e del sacco aggionse altra non meno grave calamità de fece grandissima strage in quest'istesso un 1530 nella campagna e dentro la Terra di Empoli, cioè, la peste; alla quale per colmo di misura venne ben tosto dietro un terribile carestia.

L'anedio e presa di Empoli può riguardara cone l'ultimo avvenimento storico di presa Terra, se non si volesse tener conto di usa macchinazione segreta tenuta durate la guerra di Siena dai nemici del guerro Mediceo per consegnare Empoli ai Francesi, pagata col taglio della testa da Gherardo Adimari, e da Taddeo da Castiglione.

Stabilimenti destinuti al culto. — Qualora si contempla Empeli sutto l'aspetto dei suoi edifizi sacri e profani, di beneficenza, d'istruzione e di pubblica comodità non desp sorprendere, se alcuni auteri di geografie universali supposero questa Terra una piccola città, comecchè dovria recare maraviglia di leggere in un'opera di geografia tradotta a'tempi nostri in Italia, Empoli designata città, e sede vescovile.

Fra i mori tempi il più ragguardevole per tutti i rapporti è la chiesa collegiata, la di cui esterna facciata conserva in gran parte la forma che gli fu data nel 1093. Fu cma restaurata e nella aftual forma internamente ridotta nel 1738, cioè un secolo dopo che fu fatto il coro, e pochi anni prima che restame coperta (nel 1763) la soffitta.

Contiguo alla collegiata è l'antico battistero di S. Giovan Battista con due tavole rappresentanti i SS. Giovanni e Andrea contitolari della primitiva pleve di Empoli. Le storie del martirio di S. Andrea dipinte nei gradini dell'altare sono attribuite al Ghirlandajo, mentre il fonte battesimale di marmo bianco è dell'anno 1447.

Tre pezzi di eccellente scultura si trovano nella stesse collegiats, cioè, una statua di S. Sebastiano del Rossellino, un basso rilievo rappresentante la Madonna, che si dice di Mino da Fiesole, e il tripode, che sostiene la pila dell'acquasunta a mano sinistra del maggiore ingresso, col nome del famoso Donatello di Firenze.

Fra le opere di pittura sono da rammentarsi un affresco rappresentante S. Lucia alla sua cappella, opera di Giotto, che si crede anche l'autore di alcuni quadretti situati nell'altare della compagnia di S. Andrea; nn S. Tommaso d'Jacopo da Empoli; il Cenacolo del Cigoli nella compagnia del Corpus Domini; e una tela che rappresenta la visione di S. Giovanni Evangelista opera del Ligozzi nel 1622.

Seconda per antichità e ampiezza ci si offre la chiesa di S. Stefano, che fu dei frati Eremitani di S. Agostino. I quali religiosi sino dal secolo Xill avevano un convento nel subborgo occidentale di Empoli,

tontiguo alla distrutta chicea di S. Maria Maddalena. —In grazia del terreno ottenuto per deliberazione del 2 luglio 1367 dal magistrato degli Octo, ossia degli otto ufiziali delle castella e fortezze del Comune di Firenze, quei frati cressero dentro Empoli il nuovo claustro e la grandiota chiesa di S. Stefano, dove si mantennero sino al 1808, epoca della loro soppressione. Trovasi costà una tavola della Presentazione al tempio, opera dell'Empeli, e una della Natività di N. S. dipinta dal Passignano, oltre varj a fresco del Volterrano, e quelli di non inferiore autore che furone barbaramente imbiancati e sorostati, all' ingresso della chiesa.

Un quadro del Cigoli esprimente l' Esaltazione della Croce è da vedersi nella chiesa di S. Croce delle Benedettine, ossis delle Monache vecchie. Sono così chiamate, per ragione dell'anzianità del loro convento a confronto di un altro di Domenicane. Vennero le prime in Empoli, nel 15:3, dal monastero di S. Brigida esistito nel subborgo meridionale presso il primo convento degli Agostiniani; mentre l'altro monastero di Domenicane sotto l'invocamione della SS. Annunziata fu costruito. fra il 1631 e il 1633, per disposizione testamentaria di Cosimo di Domenico Sandonnimi di Empoli, e nel 1785 dal G. D. Luoporpo I ridotto a conservatorio, affinchè quelle claustrali si prestassero all'educamone e istruzione delle fanciulle.

Tre altri conventi di religiosi contava Empoli fuori del passe innanzi che fosse soppresso quello dei PP. Carmelitani a Cornigia. Gli altri due di mendicanti esistono tuttora; uno è dri PP. Francescani minori Osservanti, situato a S. Maria a Ripa fuori di porta a Pisa, e l'altro dei Cappuccini sulla strada di Monterappoli, che è due terzi di migl. a ostro di Empoli. I primi Zoccolanti furono chiamati nel 1484 dagli Adimari di Firenze, che lor cederono i beni e il giuspadronato della chiesa di S. Maria a Ripa; i Cappuccini vennero nel 1608 nel convento fabbricato da Giovanni di Benedetto Giomi da Empoli sul suolo donato dalla famiglia nobile degli Alessandri di Firenze, mentre l'empolese Tommaso di Gio. Del Greco faceva circondare di muro l'orto della clansura.

Stabilimenti di beneficenza, d'istruzione e di pubblica utilità. -- Empoli ha no ricco Monte Pio fondato nel 1570 con regolamento, nel mese di dicembre di quell'anno stesso; dal Granduca Cosimo I approvato.

Gli asseguamenti per tale azienda, piccoli in principio, andarono progressivamente aumentando, in guisa che adesso il Monte Pio di Empoli ha un capitale di circa 50,000 scudi, oltre qualche altra rendita fondiaria. Arroge a ciò, che molti dei suoi avanzi servirono, e sono custantemente erogati in oggetti di pubblica utilità.

Ospedale di Empoli. — Verj ospizi contava Empoli nei aecoli trapanati, uno in via de'Guiducci, nel luogo dove fu eretto il monastero di S. Croce, e l'altro nel borgo occidentale intitolato a S. Maria della Grotte, eltre quelli di S. Leonardo a Carbajola e di S. Lucia a Pietrafitta. Ma questi spedaletti piuttosto che giovare ai terrazzani per ricovrarli nei casi di malattia o di miseria, servivano di refugio ai bianti, che con il passaporto di un bordone e di un sanrocchino sulle spalle, girando per il mendo, cercavano di campare la vita alle spalle di chi voleva lucrarsi il pane col suo sudore.

lucrarsi il pane col suo sudore.

Decretata nel 1750 la soppressione di aimili ospedali, meno quello di S. Luccia a Pietra-fitta, e i loro beni aggregati allo spedale del Bigallo di Firenze, la Comunità di Empoli rivolse le sue cure all'erezione di un più vasto, più utile e meglio organiszato refugio ai poveri malati del suo distretto.

Il magistrato civico acquistò a tal uopo della casa Dazzi l'antica fortezza erretta o ingrandita da Cosimo I; inguisa che quel locale, che fu destinato alla distruzione dell'umana specie, videsi dal 1766 al 1765 convertito nell'assilo degl'infermi, nel tempio della salute con ben inteso disegne dell'architetto fior. Mannajoni. Suppli alla spesa della fabbrica, siccome in parte supplisso al unantenimento dei malati un'assua entrata di 600 scudi che cavasi dall'eredità del cel. scrittore e archistro dott. Giuseppe Del-Papa.

Quest'uomo benefico che lassici il vintoso suo patrimonio di 90,000 acudi a pubblico benefizio degli Empolesi, questo cittadino generoso fu per la sua patria un altro Lazzaro Fei, in lode del quale Arezzo tributa annualmente una ben meritata orazione. Esme il della Pet-Pape auporò il Poi berésture della Fraternita Aretina in quato che, oltra l'erezione e mantenimato dello sperlade sostenuto in gran pare te dill'eredità Del-Papa e dai recenti vissai laciti dei due fratelli empolesi Lerano e Pietro Fensi, si cavano dalla marrelità agm'anno 30 doti di ceudi 25 l'am per le fanciulte della Comunità di Espoli, e si mantengono quettro pasti di studio, due per cinque anni a favore di giorani secolori nelle Università di Procedi chierioi noi Seminari arcivessovili del Gran-Ducato.

Nè minare è il benefizio che della disposizione testamentaria del dott. Del-Papa risentono i preti di Empuli, mentre a
cincune di loro, tanto canonici quanto
cappellani, aumentò di un mezzo paolo
l'elemosina giornaliora della messa senza
abligo di applicazione; e finalmente raddoppiò l'emorario di 73 seudi che fino allara ritirava il maestro di scuola dalla Com.,
per rui potè eleggorsi un sotto-maestro.

Il numero dei maestri di scuola fu reacutemente aumentato con gli assegnamenti sugli avanzi fatti dal Monte Pio. Le zone saude somunitative venuero apprie nel 1820 nel soppresso convento dei PP. Agostiniani, distribuite in quatto catedre; la prima per la logica e geometria elementare; la acconda per l'unamità e la retorica; la terza per la grammatica; e la quarta per la calligrafia e l'aritmetica.

L'industria cui per indole e per favorenie posizione sono dediti gli Empolési, merebbe anche un buon maestro di teonolesi comferente zi progressi economici die loro più utili manifatture; e per la mala di calligrafia e aritmetica un melo più adatto alla moltitudine dei fanniti che vi concorre.

Tutti i macetri sono eletti dal magistrale communitativo, mentre alla disciplina delle sonole e alla perte economica sorvetiano due deputati.

In quanto all'istruzione delle fanciulle, rea è affidata alle Domenicane del conservatorio della SS. Annunsiata poco sopa rammentate,

Amesso alle scuole pubbliche esiste una opica libreria, corredata di classici, seblue il maggior numero sia di argomento

corlesiastica. Questi ultimi appartennero al ch. empolese Giovanni Marchetti veccovo di Ancira, dai di cui nipeti ed eredili acquistò il sig. Giuseppe Bonistalli attanle preposto della collegiata per ferno dono al pubblico, siccome apparisco da un'iscrizione in marmo fatta perre nel vestibolo dal magistrato civico di Empoli-

Una ricca collezione di MSS. fu lasciata nel 1491 alla sua patria del bememerito piecano Giovanni di Andrea Malepa, ma quei hibri si dissiparone durante M sacco e la peste dell'anno 1530; siccome all'età mostra con maggior danno aucora sono state dissipate,o rose affatto dei topi, le bolle pontificie e tante altre preziose pergamene dell'archivio della collegiata!

Empoli conta pure un'accademia letteraria in più tempi risorta e illauguidita: La più antica, che risale al sec. XVII, appellossi l'accademia delle Cens. Trovavasi in somma decadenza e quasi che spenta; quando essa nel 1710 fu rinnovata col titolo che tuttora porta dei Gelosi-Impasienti. Ma essendo ancor questa caduta ini abbandono, nel 1751 venne miovamente Yipristinata da 20 individui, sumentati nell' anno 1816 sino al numero di 36, e scelti dalle famiglie più rispettabili della Terra. · Annesso alle stanze dell'accademia fu eretto sino dal 1691 il primo testro dalla famiglia Neri che lo cedè, nell'anno 1710, agli accademici; per conto dei quali fu in diversi tempi accresciuto, e finalmente, nel 1818, fabbricato di nuovo con elegante disegno dell'architetto fior. cavalier Luigi Digny.

Fra le istituzioni tendenti alla cultura e decoro del paese si annovera sino dal 1804 un'accademia di Filarmonici, composta di 28 sonatori, che nel 1805 prese il nome di banda militare addetta al corpo dei cacciatori della capitale.

L'edifisio pubblico il più recente di Empoli è la fonte della piazza del mercato. Essendochè conta appena cinque anni dacchè zampilla perenni e copiose acque potabili, condotte dalle colline di Samoutana, di sopra a una vasca sorretta da 3 ninfe, o contornata da una gradinata ornata di 4leoni sugli angoli, che gettano altrettante fonti. La quale opera tutta di marmo di Carrara fu disegnata dall'architetto flor. Giuseppe Martelli, e le tre figure modellate dallo scultore flor. Luigi PampelottiNon dirò dell'edifizio grandioso destinato per due secoli al magazzino generale del sale, se non per rammentare, che da questo stabilimento ricevè incremento sempre maggiore il commercio di Empoli per la concorrenza di tante vetture e persone che costà venivano a provvederlo da quesi totto il Granducato.

Ne dirò del palazzetto con portico situato nella piazza del mercato di fronte al pretorio, la cui facciata conserva pitture atoriche a buon fresco di medioere autore, se non per avvertire il curioso essere fama, che in cotesta casa ai adunasse il parlamento dei Ghibellini depo la sanguinosa battaglia, che fèce scorrer l'Arbia in rosso; comecchè la sala di tutti gli altri congressi politici tonuti in Empoli fosse la chiesa della pieve di S. Andrea.

Dirò bensi che nella casa medesima venne alla luce nel 1648 Giuseppe Del-Papa, l'ultimo archiatro della dinastia Medieca, il più dutto e il più benemerito cittadino che contare possa Empoli nel suo accolo.

Diceva il più dotto del suo secolo, pensando alla lista numerosa di Empolesi che in più tempi si resero illustri in varj rami dello scibile umano, con cura stati raccolti dal dott. Bartolommeo Romagnoli d'Empoli, e da Domenico Maria Manni pubblicati. (Sigilli Antichi. T. XV.)

Fra gli nomini più valenti, senza togliere a Pontorme il suo Alessandro Marchetti, furone da Empoli diversi professori dello Studio pisano e di quella fiorentino. Fra i quali Domenico Vanghetti, Leonardo Giachini, Giachino Sandonmini e Anton Francesco Giomi, che lessero nell'Università di Pisa, mentre nello Studio fior. dettarono i professori Francesco Vannozzi e Giuseppe Romagnoli.

Fu pure nativo di questa Terra un coraggioso viaggiatore, Giovanni di Leonardo o di Lodovico da Empoli, il quale lassiò una descrizione dell'Isola dell'Ascensione, scoperta nel 1501, e visitata per la seconda volta, mentre il preaccennato Giovanni accompagnava, nel 1503, Alfonso Alburquerque all'Indie.

Nella pittura primeggiò Jacopo di Chimenti da Empoli, conosciuto col nome della sua patria. — Nella poesia si distinsero Pier Domenico Barteloni, autore del Ditirambo 11 Bacco in Bosmia; e Ippolito Ne-

ri, che stampò fra le altre sue rime il burlesco poema, in cui si Canta l'eccelsa e singolare impresa di Samminiato e il capitan Cantini, che, nel 1397, ripurtava da quella Terra per trofeo un chiavistello, il quale a similitudine del eatorcio di Anghiari fu appeso al palazzo pretorio di Empoli, dove si mostra tattora.

Alla serie degli uomini illustri empolesi pubblicata dal Manni molti altri sono da azgiungere, fra quelli che vissero dal 1744 all'epoca odierna. Sennonchè io mi limiterò a due individui che hanno lasciato un nome alla posterità, voglio dire, del dott. Vincenzio Chiarugi, e di mons. Giovanni Marchetti, entrambi autori di applaudite opere nella loro professione; e se non fosse mancato in troppo verde età, cosupato avrebbe un posto distinto Giuseppe Salvagnoli. — Ved. Coamots.

Comunità di Empoli. — Il territorio di questa Comunità abbraccia una superficie di 18150 quadr., 897 dei quali sono presi da corei di fiumi, di torrenti, di fussi e da pubbliche strade.

Nell'anno 1833 vi stanziavano 13095 abit., corrispondenti a 609 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con 8 Comunità. Dalla parte di sett. mediante il fi. Arno ha di froute le Com. di Cerreto-Guidi, di Vinci e di Capraja, a partire cioè da Bocca d'Elsa rimontando con la Com. di Cerreto l'Arno sino alla confluenza del torr. Streda, dopo aver passato alla Motta sopra il nuovo ponte dell'Arno.

Dal torr. Stredu sino alle Grotte, al di sopra della ch. di Spicobio entra a confine la Com. di Vinoi, e più oltre quella di Capraja sino dirimpetto allo sbocco del fosso di scolo di Fibbiana. A questo punto il territorio di Empoli piega da sett. a lev. entrando nel foso di scolo prenominato, il quale serve di limite fra la Com. di Empoli e quella di Montelupo, con la quale la prima si accompagna dal fosso di Fibbiana nella strada R. Gorentina, e di là nella così detta Viaccia, per la quale entra nella strada Maremmana. Lungo quest'ultima le due Comunità, camminando di conserva nella direzione di lib., passano per Prunecchio, e di là nel rio di S. Donato in Val-di-Botte, sino a che lo abbandonano per entrare nel borro delle

Grette. A questo punto cessa la Com. di Moskiupo e subentra quella di Montesperioli, com la quale attraversa la strada sie dal Botinaccio conduce alla villa del Poggiale per scendere di là nel fusso del Torrino, poscia in quello della Leccia. col quale passa nel torrente Orme. E rimontando quest'alveo per breve tragitto reo alla confluenza del rio del Fallone, la Com. di Empeli, rivolta a ostro, scorre lungo il rio stesso del l'allone, poscia per quello di Camarilli entra nel piccolo torr. Ormicello, dove trova la Com. di Catel-Fiorentino. Con quest'ultima quelh di Empoli scende insieme per l'Ormicello sino al fosso di Ontana, rimontande alquanto innanzi di trapassarlo per entrare nella via detta Salajola; lungo la quale attraversa la collina di Monterappil sno alla strada R. della Traversa, che oltrpana per giungere, mediante il rio di Canneto, nel 6. Elsa. Il qual flume divide cuità dal lato di lib. la Com. di Empoli da quella di Montajone sino di faccia al borsheito di S. Andrea, dove sottentra per il liuse stesso la Com. di Sanminiato, con la quale ritorna in Arno a Bocca d'Elea.

Dal descritto perimetro territoriale della Com. di Empoli si conosce quanto poco
cuo differisca da quello che sino dal sec. XIII
catituva la Lega di Empoli. Intendo
dire nna delle 76 suddivisioni militari del
contado florentimo da noi già avvertita all'
art. Bacso a Risori Comunità; allorchè si
texano, che quest'ordine di milizia fu organizzato nel 1260, in guisa che in ciascun
anno per la pasqua di Pentecoste, con gran
pampa, giuochi e popolari tornei si confetivano si capitani dei giovani coscritti le
bandicre e insegne della respettiva Le54, o Contrada.

Srbhene oggi manchino a me dati da accertarlo, ho però un gran dubbio che le feste popolari del saracino, della cucca-sna, della corsa, del giuoco delle bandis-re, e quella del volo dell'asino, pratica-te in Empoli nel giorno del Corpus Domini, e residuate attualmente al palio alla lunga e al volo dell'asino, lanciato dalla cima del campanile della collegiata, ho gran dubbio, io dioeve, che tali feste popolari rimontino all'epoca dell'elezione degli ufiziali della Lega dei tre Comuni di Empoli, Pontorme e Monterappeli.

Infatti il sigillo della stessa Lega, illustrato dal Manni (Sigilli Antichi, T. X.), comprendeva le divise dei tre Comuni suddivisati.

La qual Lega era formata di 24 popoli; cioè, 13 parrocchie del Com. di Empoli, 7 di quello di Pontorme, e 4 del Com. di Monterappoli.

Il suo territorio, non solo sotto il regime della Repubblica fiorentina, ma ancera sotto i Granduchi della casa Medici, coatituiva pel civile la potesteria di Empoli, allora dipendente per gli atti di polisia e criminali dal vicario di Certaldo.

All'art. Anno, (vol. 1. pag. 140) fu dato un breve cenno sulla struttura geognostica del bacino della Valle dell'Arno inferiore, nel oni centro è situata la Com. di Empoli, quando dissi, che essa Valle trovasi flancheggiata da due linee di poggi coperti da terreni di natura affatto diversa fra loro; cioè, dal lato dell'Appennino, dai terreni secondarii stratiformi di grès antico, (macigno) di calcarro appenninico-(alberese) e di schisto argilloso (biscinjo). I quali terroni, verso la base meridionale dei suoi contrafforti, (com'è Mont'Albano) restavano coperti de immensi banchi di ciottoli e di ghiaja di natura consimile alle tre rocce preaccennate; mentre che nell'opposto lato dello stesso bacino, fra ostro e pon., si fanno innanzi le colline formate di terreno terziario conchiglifero.

Più specialmente poi agli art. Caraala, e Carasto-Guini, Comunità volt. 1. pag. 464 e 664), in proposito della descrizione del loro suolo, aggiunsi: ohe i colli di Capraja possono dirsi collocati sulla linea di transizione fra le rocce stratiformi secondarie (macigno, alberese, bisciajo) e le marne terziarie marine, montre alla base delle colline medesime serve di bordo il terreno. di alluvione con un profondo hanco di ciottoli e di grosse ghiaje depositate dai fiumi.

La conferma di un tal vero s'incontra nel territorio della Comunità in esame, sia che egli si contempli presso gli orli settentrionali lungo l'Arno, a partire dalle colline di Collegonzi sino a Colle-Alberti, sia che si ostervi dalla parte della vallecola dell'Orma sino al di là dei colli di Monte, rappoli, lunghi coperti tutti di marna cerulea conchigliare consimile a quella che forma l'ossatura delle collina subappenina nella Toscana granducale.

Altronde la pianura di Empoli, posta

fra le due sopraindicate diramazioni di colline, è stata profondamente colmata dalle deposizioni trascinate costà dal fi. Arno, che di secolo in secolo rialza con il suo letto quello del circostante bacino, siccome da un canto apparisce dall'impiantito delle antiche fabbriche di Empoli, tre in quattro braccia più basso del piano attuale, e dal nome di padule restato a un insenatura a piè del colle di Corniola.

Fra i maggiori corsi d'acqua che attraversano, o che lambiscono il territorio di questa Comunità, contasi il fi. Arno, il di cui alveo, a guisa di due segmenti di cerchio, uno concavo el'altro convesso, lo costeggia dal lato di sett., mentre il fiume Elsa gli serve di limite dal lato di occidente, e il fiumicello Orme con i suoi influenti Ormicello e Piavolo lo percorre nella direzione di ostro a settentrione.

Quasi tutti gli altri corsi d'acqua, piuttosto che rivi, sono altrettanti fossi di scolo per mantenere asciutto, sano e fruttifero il piano di Empoli, massimamente fra l'Orme

rehhe senza il soccorso di tali operazioni. È incerto se le acque del fiumicello Orme un di impaludassero in Val-di-Botte; sibbene quelle che scolavano dalla collina

e il fosso di Fibbiana; lo che non avver-

del Cotone, siccome lo provano i nomignoli di pantaneto e di padule conservati a una porzione di cotesta pianura presso i. Cappuccini.

Anche l'Arno (il cui livello avanti a Empoli fu riscontrato 46 br. superiore a quello del mare Mediterraneo), in qualche luogo biforcando lasciava un'isola in mezzo. E bipartito un di egli scorreva davanti a

Empuli sino al distrutto mulino, dov'è l' frola del Piaggione; e forse anche fra Limite e Corte-nuova, innauzi che i Granduchi Medicei, prosciugando e colmando l' antico letto che appellasi Arno-vecchio,

ereassero colà la R. tenuta della Tinaja.

— Ved. Tinaja nel Val-d'Arno inferiore.

A tanti bonificamenti dell'Arno sarebbe
da desiderarsi che fosse aggiunto un pignone a gradinate davanti la Terra di Empoli.

ne a gradinate davanti la Terra di Emponiper un più facile socesso ai navicelli, onde son più fidanza la posterità potesse credere, che costà veramente fu la stasione del Porto sull'Arno dei tempi romani, e l'Emporio mediterraneo dell'Etrusca re-

gione.

Non solamente la favorevole località, ma ancora le facili comunicazioni e le atrade rotabili, che per varie direzioni fanno capo a Empoli, sono altrettanti mezzi incentivi delle industrie e l'anima del commer-

cio di questo piesolo Livorno mediterraneo. Oltre le due strade RR. postali, la 
pisana che passa per Empoli, e la strada 
traversa o Francescu di Val-d'Else, si contano altre vie rotabili; fra le quali la strada detta lucchese, che staccasi dalla R. pisana all'oratorio di S. Rocco nel subborgo 
occid. di Empoli, e che si dirige sull'Arno 
circa mezzo miglio a lev. del ponte nuovo; 
la via appellata di sotto i colli, perchè 
tracciata sul fianco delle colline che contornano da scir. a lib. il territorio Empolese, da Monte-Lupo per Samontana a S.

del Cotone, di Corniola e di Pianezzolo. Giunta al luogo del Terrafino attraversa la strada R. pisana per incamminarsi sull'Arno al di sopra di Bocca d'Elsa, dove trova il nuovo ponte fatto costruire, tra il 1833 e 1835 da una società anonima col disegno e direzione dell'ingegnero pisano Ri-

dolfo Castinelli.

Donato in Val-di-Botte, e di là per le ville

scritto, è situato tra il navalestro della Motta e quello di Bocca d'Elsa presso al luogo dove fa capo nella ripa destra la strada che staccasi sotto Fucecchio dalla Francesca. Esso riposa sopra 6 piloni di materiale, che sostengono 7 archi, ai quali è sovrapposto un piano di travi di querce, della lunghezza di 251 br. e di br. 11 di larghezza compresa la cornice.

Ouesto ponte, che non è ancora stato de-

larghezza compresa la cornice.

Ogni pila è fondata sopra una sollda palizzata compesta di 158 pali e di una doppia graticciata di travette di pino. La larghezza delle pile nei fondamenti è di br. nove; sopra fondamento di br. 6, e di br. 4 all'impostatura degli archi.

La loro altezza della prima risega al piano stradale ragguaglia a br. 16.

Le fiancate, che sono basate sopra 240
peli e sulla stessa doppia graticciata delle
pile, hanno i muri ad ata con una scarpa

esterna di \(\frac{1}{2}\) br. per ogui br. di altesza.

Solida non meno che ingegnosa è la costruzione delle arcate con 24 br. di corda, stantechè sono composte di quattro cavalletti per cadauna; e ogui cavalletto è armato di puntoni, di puntoncini, di aproni, di asticciuole, ec. collegati fra loro mec-

time calene di ferro e di legno, che formane nell'insieme n.º 90 pezzi di querce corrispendenti a 570 br. lineari. Cosicchè Inta la trabeazione del ponte si compone dia" 630 travi facienti tutt'insieme la

mma di lineari br. 3990.

Sopra le asticcimole de'cavalletti posa m impiantito di travette di pino ben connue e incatramate con suo gocciolatojo rella cornice; il quale impiantito è coperto da uno strato di solido smalto, e quindi di una massicciata alla Macadami

Lemallette, formate di legname e di ferrmenti, hanno per soccorso due canapi di the diferro, già serviti con ingegnoso trorato alla più facile formazione dei ponti provisorj.

Sarebbe desiderabile, e forse non passerà gartempo, che una strada più diretta di qu'lla detta lucchese, portasse da Empoli

al Poste-suovo.

Dalla qualità e giacitura del terreno cosituente la Com. di Empoli, si può arguinqui possano essere le principali produrini agrarie della Com. di Empoli; gra-10, tité, vino comune, granturco, legumi, origi e canneti nella più bassa pianura; dia vino più scelto, gelsi, paglia da cappelli e frutta pomifere nelle colline che iem spalliera alla pianura d'Empoli dal late australe e di libeccio.

lipporto alla dolcezza del clima, ramnutro la sentenza del Targioni, che non stredera punto obbligato a Farinata degli liberti, perchè egli solo a viso aperto, al congresso Ghibellino del 1260, impeé de si disfacesse Firenze e che gli abitesti si trasportassero a Empoli. Tanto sel alent'uomo considerava migliore la pinone, più-sana e più fertile la pianu-<sup>3</sup> Empolese; dove ogni sorta di proima agraria è precoce relativamente ai ulemi di Firenze; siccome lo provano krinizie di erbaggi e di legumi che da lepoi alla capitale ni recano nelle opporme stagioni.

Alla ricchezza del snolo accoppia Emmi quelle che i suoi abitanti si procuran nediate diversi rami d'industria. Fra k quali industrie si numerano quattro ibinche di telerie di cotone, che unitaente al altre telaja di privati pongono

annualmente nel commercio 50000 br. di tela; quattro conce che forniscono per anno 30000 cuoja; nove fabbriche di paste; cinque di buoni cappelli di feltro : una fornace di vetri, una di majoliche, e quattro di materiali da costruzione. Si fa inoltre un esteso commercio di paglia da cappelli, tanto greggia quanto lavorata, la quale suole ammontare annualmente a 7 in 800000 libbre.

Un vistoso numero di vetture per baratto di quelle che partono da Firenze per Livorno, o per Pisa e viceversa, i molti carri per il trasporto del sale alle comunità limitrofe e per il concorso settimanale al mercato di Empoli e più spesso al Monte Pio (che è il solo fra Firenze e Pisa) sono altrettanti mezzi di risorsa per molti artigiani, e per varie classi di persone di cotrato paese.

Ogni giovedì si fa in Empoli un mercato di grandissimo concorso, che sembra

una fiera.

Cade bensi una grossa fiera annuale nel giorno 24 di settembre.

La Comunità mantiene in Empoli due medici e due chirurghi.

Risiedevano in Empoli da tempo remotissimo i potestà, fra i quali due sono di gran rinomanza per altro aspetto : cioè, Michele di Lando che, dopo la rivoluzione dei Ciompi, si prese la potesteria di Em-Poli, e Francesco Ferrucci capitano famoso, che tenne il governo civile e militare di Empoli poco innanzi che si estinguesse con lui la Rep. fiorentina.

Nel 1772 il G. D. Leopordo I innalzò la potesteria d'Empoli al grado di Vicariato di 4 classe con la giurisdizione civile e criminale su tutta la Lega di Empoli, e per il criminale soltanto sulla potesteria di Cerreto-Guidi. In seguito, essendo stata quest'ultima assoggettata al vicariato di Fucecchio, fu assegnata al Vicario di Empoli la giurisdizione criminale sulla potesteria di Montelupo.

Trovasi in Empoli la cancelleria comunitativa, la quale serve anco per le comunità di Cerreto-Guidi, di Vinci, di Montelupo e di Capraja. — Trovasi pure in Empoli l'afizio per l'esazione del Regi-

stro. La Ruota è a Firenze.

## QUADRO della popolazione della Comunità di Enport a tre spoche diverse.

| <u> </u>                              | •                                          |              |         | • .                 |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|---------------------|------------|
| Nome dei luoghi.                      | Titolo delle chiese.                       |              |         |                     | Ann        |
|                                       | l                                          | apparteng.   | 1551    | 1 1745              | 183        |
|                                       |                                            |              | حرحا    |                     |            |
| Avane                                 | S. Jacopo, Rettoria                        | Firenze      | 162     | 378                 | <b>5</b> g |
| Bustia (S. Fiore alla)                | S. Stefano, idem                           | Sanminiato   | 159     | 237                 | 42         |
| B: usciana                            | S. Bartolommen, idem                       | idem         | 202     | 181                 | 39         |
| Ccrbajol <b>a</b>                     | S. Leonardo , Prioria con Battistero       | Firenze      | 117     | 137                 | 16         |
| Corniola                              | SS. Simone e Giuda,<br>Rettoria            | idem         | 118     | .156                | 21         |
| Corte nuova                           | S. Maria, idem                             | idem         | 308     | 527                 | 60         |
| Enpota                                | S. Andrea, Prep. e In-<br>signe Collegiata | idem         | 1731    | 2642                | 554        |
| Marcignana                            | S. Pietro, Rettoria                        | Sanminiato   | 105     | 187                 | <b>3</b> a |
| Monterappoli                          | S. Giov. Evangelista,<br>Pieve             |              | 284     | <b>4</b> 5 <b>8</b> | 88         |
| idem                                  | S. Lorenzo, Rettoria                       | idem         | 195     | 246                 | 43         |
| Pagnana e Viliana                     | S. Cristina, idem                          | idem         | 194     | 282                 | 53         |
| Pianezzole                            | S. Michele, idem                           | Sanminiato   | 114     | 225                 | 32         |
| Pontorme                              | S. Martino, idem                           | Firenze      | 289     | 233                 | 31         |
| idem                                  | S. Michele, Prioria con<br>Battistero      | idem         | 362     | 415                 | 75         |
| Riottoli                              | S. Pietro, Rettoria                        | idem         | 62      | 88                  | 15         |
| Ripa e Empoli vec-                    | S. Maria delle Grazie,<br>Cura             | idem         | 286 .   | 358                 | 58         |
| Tinaja                                | S. Michele, Rettoria                       | idem         |         |                     | 2          |
| Val-di-Botte                          | S. Donato, Prioria                         | idem         | 226     | 419                 | 5!         |
|                                       | ∆b                                         | itanti, N.º  | 4910    | 7169                |            |
| Frazione di p                         | opolasioni provenienti                     | da altre Con | runità. |                     |            |
| Nome dei luoghi.                      | Titolo delle chiese.                       | Com. dalle   | quali d | erivano.            |            |
|                                       | · .                                        | _            |         | <u> </u>            |            |
| Franajolo S, Matteo Castel-Fiorentino |                                            |              |         |                     |            |
| •                                     | , • =                                      |              |         |                     |            |

Totale. Abitenti, N.º 13c

EMPOLI VECCHIO nel Val-d'Arno infenore. Contrada che una volta comprendra quattro chiese succursali (S. Lorenno, S. Donato, S. Mamonte e S. Michele) sicone delle quali da molto tempo perdute, altre riunite alla cura di S. Maria a Bipa, già detta in Castello, nel piviere (om. Giur. un miglio o poco più s poudi Empoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa contrada, che attoamente dà il none a una fattoria con casa di campagna del march. Renuccini di Firenze, è situata fra la strada R. pissua e la ripa sinistra dell'Armo, fra Empoli e Avane. Vi ebbero cuti signoria i tre nobili fratelli longobardi che fondarono, nell'anno 780, la badia di S. Savimo presso Pisa. Più tardi vi acquistò giurisdizione la famiglia de'conti Guidi, la quale dopo la metà del secolo IIII slienò i suoi diritti alla Rep. fior.

Delle chiese di S. Lorenzo e di S. Donato a Empoli vecchio non si consecuno reppure le vestigia. Quella di S. Mamante su incorporata alla cura di S. Michele a Empeli vecchio per breve del pont. Eugenio IV, dato nel di 9 aprile 1442.

La parr. di S. Michele a Empoli vecchio dipendeva dalla badia sunnominata,
alla di cui soppressione (anno 1561) cou
l'annenza del pont. Pio IV fu data insiere coi suoi beni all'Ordine equestre di S.
Stefano. — La parr. di S. Michele a Empoli vecchio fu aggregata a quella di S.
Maria a Ripa con decreto arcivescovile
de 14 febb. 1787. — Ved. Ripa (S. Mama).

ENEA (S.) in Val-di-Chiana. Una delle 27 ville, che formavano il complesso dei Comuni di Castigliov-fiorentino, Monteochio-Vesponi, Montanina e Mammi, quando con provvedimento del 14 nov. 1774 ese ville furono unite tutte all'attuale Com. di Castiglion-fiorentino.

Elbe nome di S. Enca dal santo titolare della sua distrutta chiesa, una delle antiche filiali della pieve di S. Maria di Chio, alla quale parr. da qualche secolo è stata anness. — Ved. Chio.

Nella statistica del 1551 la villa, e parr. di S. Enea figurò per 84 abit.

ENPOLA (CAPO D') nell'Isola di Elbe — Ved. Capo d'Enpola.

ENTE o LENTE (Em fl.). Piccola fumana tributaria del fi. Orcia, che scaturisce fra le rocse trachitiche nella pendice occidentale del Mont'Amiata, due miglia a lev. della Terra di Arcidosso.

Veggonsi le sue copiose sorgenti cadere a scaglioni da una discosorsa altissima rupe nel luogo detto a tale effetto Acqua da Alto; nome che conserva quel rio sino alla sua unione con altro terrentello denominato le Melacce, a cui si marita poco innanzi di rasentare dal lato di grec. le mura di Arcidosse, sotto le quali accoglie il tributo del torr. Ai cidosse, dopo che questo dal lato di ostro e lib. ba solcato la base del poggio in cui stà ad urcidosso la terra nominata. Costà, passando sotto il primo ponte riceve il torr. Chioca, e di là drizzando il corso, prima da scir. a maestr., quindi a sett. corre fra la base occid. del poggio di Cartel-del-Piano e quella orient. di Monte - Laterone. Passata cotesta gola, davanti a Monte - Giovi vi confluisce il fosso Villa, e poco dopo quello assai più copioso del torrente Vivo, entrambi derivanti dal Mont'Amiata. A tante acque limpide e perenni un miglio più sotte si accoppiano quelle del grosso torr. Zancona che, unito all'Ente in un più largo e unico letto, riceve dal lato della montagna stessa il torr. Ansedonia, poco innanzi di entrare nel fi. Orcia, non più che 10 migl. lungi dalla sua sorgente di Acqua da Alto.

Le particolarità del sumicello Ente potrebbero ridursi a quella di conservare costantemente nel suo alveo una copia di acque potabili, utili all'agraria e alle arti meccaniche, se non ve ne fosse una singolare per il naturalista, e avvertita dall' autore del Viaggio al Monte-Amiata, quella, cioè, che serve il suo corso, quasi direi, di linea di demarcazione fra le rocce cristalline e volcaniche, che costituiscono la superiore ossatura del Monte-Amiata, dalla sua sommità sino presso alla riva destra dell'Ente: mentre nella sponda sinistra di questa flumana non s'incontrano più che rocce sedimentaric appenniniche. - Ved. Ancinosao, e Castri - del - Piano, Comunùà

Entrod, Jentica, Adentica nel Vald'Arno flor. Cas. forse sinonimo della villa di Antica al suo luogo descritta, e la di cui chiesa parr. di S. Andrea faceva parte del piviere e Com. di Rignano, annessa da lunga mano alla cura di S. Cristofano in Perticaja, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Vero è, che il cas. di Entica o Jentica sino dal sec. XII, quantunque situato sullo stesso poggio di S. Donato in Collina, era compreso nella parrocchia di S. Maria Ughi, oggi detta la Badiuzza, spettante al piv. dell'Antella, Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. del Bagno a Ripoli, dipendente perciò dalla Dioc. fiorentina.

Lo che vien dimostrato da più d'un documento archetipo della badia di Vallombrosa, e precipuamente da un atto pubblico del 23 maggio 1191, nel quale si tratta di una cessione fatta a quel monastero di beni posti presso il cast. d'Jentica, che dichiara compreso nella parr. di S. Maria Ughi. Stanno a conferma di ciò diversi strumenti dello stesso archicenobio dei Vallombrosani, rogati sotto i giorni 23 sett. 1129; 29 nov. 1166; e 2 settemb. 1189, alcuni dei quali scritti in Jentica, ossia Ajentica. (Arch. Dipt. Fior. Carte di Vallombrosa.) — Ved. Artica.

EQUI in Val-di-Magra. Piccolo vill. con parr. (S. Francesco) nel piv. di Codi-ponte, Com. Giur. e 7 migl. a ostro-scir. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

E posto sul torr. Lucido, alla base sett. del sovrastante Pizzo d'Uccello, fra l'insenatura di due creste più alte e discoscese dell'Alpe Apusna. — Questo cupo villaggio un di fece parte dei feudi Malaspina del ramo dei march. dell'Aquila, ai quali i terrazzani di Equi, di Monzone, di Vinci, di Casciana e di Codiponte, nel 1418, si ribellarono, reclamando protezione dal commissario che la Rep. fior. teneva in Lunigiana. — Ved. Codiponte.

Equi è noto nella storia naturale per una vasta caverna, detta la Buca d'Equi, che è un quarto di migl. a pon. del paese. Essa fu visitata dal naturalista Antonio Vallisnieri, e minutamente da esso descritta nell'opera Dell'origine delle fontane.

La caverna ha due buche, una delle quali più alta racchiude nel suo interno un laghetto di acqua morta. La buca superiore comunica coll'altra che ha la sua bocca esterna alle sorgenti copiose e cristalline del torr. Lucido: mentre ambes'internano e sono fiancheggiate da enormi strati di achisto arenario-talcoso e di calcareo semi-granoso, rocce che costituisoono l'apparente ossatura di quello eprone di Alpe Apuana.

Quando il tempo si vuol mettere a pioggia (e particolarmente quando spira seirocco) l'acqua morta chiara e dolce del laghetto della superiore spelonca comincia a gonfiare, e in breve tempo sbocca fuori tanta quantità di acqua che riompie quasi tatta la caverna; indi con impeto grandizsimo esce dalla buca, in guisa che và a investire con strepito orribile nei massi dell'opposta perete, precipitando nel sottostante torr. Lucido tributario dell'Aulella.

A poca distanza da Equi, lungo la via comunale che conduce per Monzone sulla nuova strada militare di Fivizzano, trovasi una polla di acqua solforosa, di già accennata all'art. Acqua Missanau; mentre un miglio verso scir. dello stesso villaggio, alle falde del Pizzo di Uccello, nella cavità percorsa dal torr. Solco, confluente del Lucido, esistono le eave di marmo bianco, attualmente in abbandono, state già rammentate all'art. Cava.

La parr. di S. Francesco a Equi conta 159 abit.

EQUIS (S. MARIA IN) DI SPINELLO Della Valle del Savio. — Ved. SPINELLO.

ERA finme (Hera fl.) Uno dei più copiosi confluenti dell'Arno, da cui prende il nome il vallone fra Volterra e Pontedera, flancheggiato da minori vallecole che nell' Era tributano le loro acque.....Nasce l'Era da due rami diversi di posizione: l'Era viva, che sorge nelle piaggie di Pignano sul fianco occid. del poggio di Castel-Vecchio, e l'Era morta, che scaturisce da due rivi fra S. Nastasio e Spicchia jola alla base del Monte-Miccioli, 4 in 5 migl. a lev. di Volterra. Sotto le pendici orient. di essa città l'Era morta si accoppia alla viva dirigendo il corso da seir, a maestr, fra le frastagliate balze di marna cerulea, e bagnando alla sua destra le colline delle pievi di Villamagna, di Fabbrica, dei paesi di Peccioli, di Forcoli, di Treggiaja e di Monte-Castello; mentre dal sinistro lato ha le piagge di S. Cipriano e dello Spedaletto, i poggi di Orciatico, di Lajatico, di Terricciuola, di Capannoli e di Camugliano, senza mai incontrare alcum ponte di legno nè di pietra, sino a che, dopo un cammino di circa 30 migl., non passa sotto il bel ponte di marmo a Pontedera pochi passi innanzi che l'Era shocchi nell'Arno.

hemo all'Era tributo dal lato destro, solo Volterra i torr. Strolla e Capreggim, e più baso il Fregione; di fronte a Capusoli il rio Ricinajo, e davanti a Cameglimo il torr. Rog lio. Vinfluiscono dal
lato sinstro, fra S. Cipriano e lo Spedaletto il borro dell'Arpino; fra Spedaletto e
latico il torr. Ragune; fra Lajatico e
Terricciola il torr. Stersa della Castellia; fre Casa-Nuova e Capannoli il Romino di Cascina.

lletto sol quale percorre il fi. Era spetta ostantenente a una marna cerulea ricca di coschiglie bivalvi e univalvi marine, tereno che costà appellasi volgarmente bisecana, o muttajone. — Ved. Val-d'Ena. Elà (PONTE n'). — Ved. PONTEUS-11, e POSTADEA.

ERBAJA PERSON MONTE-CARELLI in Tal-di-Siere. Villa signorile e tenuta omoissa della nobil casa fior. Dini, compresa sella cura di S. Michele a Monte-Carelli, Con. Giur. e 6 migl. a grec. di Barberino di Mugello, Dioc. e Comp. di Firesse.

Guer sul fianco, australe dell'Appenniso di Monte Pò, cosìa della Puta, in una rilleola percorsa dal torr. Sorcella, di cui è tributario il fosso Socchieto, dal qui la tenuta di Erbaja è attraversata.

f en luogo meritevole di esser visitato di grologo che persorre la catena del nostro Appennino, deviando appena mezzo niglio a lev. della strada R. bolognese, a pertire dalla posta di Monte-Carelli.

Avregnachè nella tenuta di Erbaja la strattura fisica della catena Appenninica afre una di quelle singolarità da me ossertale acvertita all'art. Appendino (vol. 1 P\$ 97); quella cioè di vedere traboccate in le rocce sedimentarie stratiformi quelk massicoe e cristalline, nelle quali predemina il serpentino e il gabbro. — E precisame sul fosso denominato Lupina doresi osserva a contatto di una roccia galestrina calcarea, da primo apparire dei pezi erratici di diaspro comune e di variolik,quindi, a proporzione che uno s'innoltra veno un tumulo naturale fatto a forma di cupula, trovansi le falde e l'intiero poggetto fernato di serpentino diallagico, cui serve di base il disspro, mentre a questo e a quello famo corona le rocce stratiformi di plestro, o di arenaria calcarea.

Filoni di roccia ofiolitica e serpentinosa si affacciano in due altre località, una delle quali sul torrento Secchieto nel podere di Prunecchio; e l'altra nel podere di proprietà del sig. Bali Martelli, denominato di Gualda, che è posto alla sinistra del torr. Stura, e mezzo migla maestr. della posta di Monte-Carelli.

EREM

ERCOLE (PORT'). — Ved. Port'En-

EREMO, o ROMITORIO. Nome generico che conservano molte località della Toscana, dove fu un qualche abituro, o cenobio isolato di penitenza.

Gli eremi più antichi erano tugurj di anacoreti, che vivevano nelle spelonche, in luoghi solitarj e senza regola fissa, indipendenti da qualunque superiore, e conscii solo a sè stessi delle loro opere.

Fu solamente dopo l'istituzione della Regola Eremitana di S. Agostino, e delle Congregazioni Camaldolensi e Vallombrosane, quando si associò alla disciplina anacoretica la vita cenobitica regolare.

Donde consegue, che tutti i luoghi designati col distintivo di Eremo, o Romitorio, se non furono spelonche abitate da un solo anacoreta indipendente dal superiore di un vicino convento, in cui si professassero i statuti di qualche religione monastica, si debbono tali Romitori riguardare come altrettante celle, i di cui romiti vivevano sotto una delle regola eremitane di S. Agostino, di S. Romualdo o di S. Giangualberto.

EREMO (S. MARIA ALL') sull'Alpe di San-Godenzo. Cas. con chiesa parr. nel piv. di S. Babila, o S. Bavello, Com. e circa 3 miglia a sett. di San-Godenzo, Giur. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul crine dell'Appennino fra le sorgenti del torr. Rio-destro e quelle di Acqua-cheta, i quali due rivi prima di giungere alla badia di S. Benedetto in Biforco accoppiausi al torr. Tronca l'Ossa, dove perdono tutti il loro nome in quello del fi. Montone.

Potrebbe credersi che fosse questo quell'Eremo dei Camaldolensi di Biforco fondato da S. Romualdo nell'anno 989, e da esso lui 32 anni dopo riformato, siccome apparisce da un diploma del 31 dic. 1021, dato in Ravenna dall'imp. Arrigo I, se non si sapesse che quell'Eremo era situato

nel territorio dell'Esarcato di Ravenna: mentre la ch. di S. Maria all'Eremo sino da quella età dipendeva dalla giurisdizione fiorentina, ed era compresa nella diocesi fiesolana. Essendochè, nel 27 aprile dell'auno 1028, Jacopo Bavaro vesc. di Fiesole, nell'atto di fondazione della badia di S. Gaudenzio a piè dell'Alpi, assegnò in patrimonio a quel monastero, fra le altre cose, il giuspadronato e la cappella posta in luogo denominato S. Maria all'Eremo. (UGHELLI. Ital. Sacra in Episc. Fuesul.)

La quale cappella coi suoi beni fu confermata all'abbadia di S. Gaudenzio dal pont. Onorio III con bolla del 12 settemb. 1216; e tale si manteune sino a che, insieme con la detta chiesa abbaziale e sue possessioni, fu ammensata dal pont. Sisto IV al convento e frati dell'ordine dei Servi della SS. Annunsiata di Firenze, con obbligo a questi ultimi di proporre all'approvazione del vescovo fiesolano un sacerdote secolare per la cura dell'anime.

Era nel distretto di questa parrocchia nu'altra cappella sotto l'invocazione di S. Alessandro nell'Alpe, detta di Frassinello, da lunga mano distrutta. — Ved. BASILLA (S.) e San-Godenzo in Val di Sieve.

La parr. di S. Maria all'Eremo conta

319 abit.

EREMO DI ACONA nell'Isola d'Elba.

- Ved. Acous.

EREMO DI S. ANTONIO DELL'AR-DENGHESCA, o ROMITORIO DI VALLE ASPRA nella Valle dell'Ombrone senese, popolo di Ca-ale di Pari, Com. e circa 14 migl. a sett. di Campagnatico, Potesteria e quasi 4 migl. a pon. di Pari, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Era uno dei conventi dei PP. Agostiniani Eremiti, per cui questo e altri simili cenobj preseco il nome di Eremo,ossia di Romitorio.

Ha dato materia di discussione letteraria un'iscrizione stata apposta nella chiesa
di questo cenobio, pubblicata dall'Ughelli,
dal Landucci e dal Gigli, e ultimamente dal
prof. Giuseppe Giuli riportata nella sua
Storia delle Acque Minerali, (tom. IV, p.
216.)Nella quale iscrizione si dice, che quel
tempio di S. Antonio fu eretto da Biagio
eremita, consagrato da S. Donato, al tempo
del pout. Damaso e di Valentiniano imp.
l'anno della Redenzione 370.

Ma tali e tanti sono gli errori oronolo-

gioi e gli anacronismi di quella lapida, che non vi è duopo dubitare dell'ignoranza e della intenzione di chi in tempi meno antichi la fece morare costà.

Tutto ciò che di più certo può dirsi di questo eremo diruto si è, che nel 9 maggio 1206 i conti Ardengheschi con atto pubblico donarono al romito Baunecio selve e pasture intorno a Valle-Aspra per erigervi un'abitazione eremitica; che un secolo dopo questo luogo era abitato dai frati Agostiniani della congregazione Leccetana della provincia senese. Di che sa prova un breve dato in Cortona li 11 maggio 1308; col quate il legato pontificio card. Napoleone Orsini, ad istanza degli Eremiti Agostiniani di S. Lucia di Val-di-Rosia della Dioc. di Volterra, e di quelli di S. Antonio dell'Ardenghesca della Dioc. di Grosseto, annullò un presedente breve da esso spedito a favore di Fr. Vanni di Sasso-Porte, che diceva éssere devoluta alla S. Sede a tenore del Concilio Lateranense la collazione dell'abbadia di Giugnano nella Dioc. di Grosseto spettante ai suddetti due Eremi. - La qual badia di Giugnano da lunga età distrutta existera nel luogo detto ora le Casacce, sul fosso Vennje tributario del fi. Bruna nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di Roccastrada.

L'Eremo di Valle-Aspra su onorato dal pont. Pio II, mentre era a sar uso dei bagni di Petriolo, situati 3 migl. a grec. di quell'Eremo, alloronè su a visitare Fr. Alessandro Oliva generale dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, e Cardinale del titolo di S. Susanna sua creatura. Il quale purporato per sar la corte al pont. abitava in quell'orrido tugurio, circondato da monti, da selve di sugheri. di castagni e di lecci, dove raramente capitava (dice lo stesso pont. nei suoi Commentari) umana creatura, mal sicura dai lupi e dai cignali, soli abitatori di quel deserto.

EREMO DI S. ANTONIO A MONTE PAOLO in Romagna sulla vallecola del torr. Samoggia, tributario del Marzeno, nella parr. di S. Maria a Casola, Com. e cirra a migl. a maestr. di Dovadola, Giur. della Rocca S. Casciano, Dioc. di Forti, Comp. di Firenze.

È situato nel dorso di Monte Paolo, uno dei risalti orient. del monte Trebbio sulla ripa deatra del torr. Samoggia.

È fama che costà negletto al mondo si

remes. Antonio da Padova, e che in una vicia spelonca passasse move mesi in discipia, io veglice in digiuni, imitando i più redi macoreti.

Nel 1629 Giacomo Paganelli nobile havenate dimorante in Castro-Caro a piccola distanza dall'anxidetta speionca, fondò uni cappella a omore del santo Taumaturga, dotandola di rendite. Nel 1790, l'ab. Nichelini di Porli, dopo avere acquistato di Paganelli quel luogo già in rovina, ricdicò una chiesa più vasta con l'abitazione pri un prete che vi risiede a ufiziarla.

ELENO di S. ANTONIO sul MONTE PI-1430 acila Valle del Serohio, sul flanco sett del monte che guarda la città di Lucca — E tradizione che costà si ritirasse e marisse un santo prete discepolo di S. Paoling e che assai più tardi (anno 1944) ivi prespalcuni devoti costruissero altra chicsa deficandola a S. Panerazio, fino a che, nel : 13-, dal pont. I enocenzo II lo stesso eremo in zepregato ai camonici Lateranensi di S. Predinco di Lucca. Ma nel 1233,dal pont. Gregorio IX fu concesso questo luogo ai memci Cistercensi; e finalmente nel 1441 da Eugenio IV venne ammensato al caritalo della cattedrale di Lucca. (Fa. Fiomanis. Origines Hetruso. pietat. 0. 9.) Erruo di S. Barnaba a Gamogna. -

Fed. Gamouma im Romagna.

Enemo di S. Barrolommeo a Gastra.

— Fed. Gamtha nel Val-d'Arno supe-

FREMO DI CALCI, O DELLA COSTA D'
ACQUA nel Val-d'Arno pisano, pievanato de'SS. Gio. ed Ermolao a Calci, Com.
Gur. Dioc. Comp. e 5 migl. a lev. di Pisa.
Quest'Eremo, dedicato ai SS. Jacopo
Teriano, fu sotto la regola degli Eremiti di
fimaldoli, dal secolo XIII sino alla fine del
molo XIV, siceome risulta dalle pergamereche esso possedeva innanzi che fosse ammensato coi suoi beni alla badia di S. Miche-

k in Borgo di Pisa. — Ved. Calci.

EREMO DI CAMALDOLI, OMIA DI
CAMPO AMABILE O DI FONTEBUONA. — Ved. CAMALDOLI.

Ezzmo di S. Egidio, o de'Fazar. — Ved. Alta di S. Egidio in Val-di-Chiana. EBEMO di S. GUGLIELMO, già detto ad Stabulum Rodi, nella Maremma grossetiaz, parr. di S. Andrea a Tirli, Com. Giar. e 5 migl. a maestr. di Castiglion della Pescaja, Dioc. e Comp. di Grosseto. Bisiede nell'insenatura di aspro e selvoso monte, dove ha la prima origine il fusso di *Mala Valle*, o della *Valle*, fosso che scende a tributare le sue acquenella fiumana di Castiglione della Pescaja poco innanzi di entrare in quello scalo di mare.

L'Eremo di S. Guglielmo appellossi in origine lo Stabbio di Rodi, forse per indicare che in così abietto tugurio si erano ritirati uomini d'arme di nobile lia gnaggio, tra i cavalieri di Rodi reduci dalla seconda Crociata.

Lo fondò verso la metà del secolo XII S. Guglielmo, detto il Grande, non tanto per la nascita, o per l'austera e santa vita, che egli insieme con pochi crociati ivi conduceva, quanto anche per la figura gigantesca della sua persona.

Non è pertanto da confondresi, come, molti fecero, con S. Guglielmo dei duchi d'Aquitania, vissuto a tempi di Carlo Magno, nè con qualche altro duca di lui successore, come furono Gu;lichuo IV e Guglielmo IX, i quali terminarono santamente, i loro giorni prima che fosse fondato lo Stabbio di Rodi.

Il qual Eremo divenne la sede generalizia, siccome fu il primo convento, dell' austera regola che da S. Guglielmo si disse de'Guglielmiti. La qual regola su abbraociata da molti anti hi monasteri sparsi nello Stato senese e nella sua Maremma.

Poche vestigie restano di questo cel. monastero, ridotto attualmente a piccolo oratorio dedicato al S. Fundatore, le oui ceneri furono trasportate nella chiesa plebana di Castiglion della Pescaja, dove con gran divozione sono venerate. — Ved. Canstituto della Pescaja.

EREMO DI MONSERRATO nell'Isola, d'Elba. Santuario di Nostra Donna, tenuto in grande venerazione dagli Elbani, e segnatamente dagli abitanti di Longone, dal cui castello l'Eremo di Monserrato è appena un migl. a maestro.

Vi si arriva per una strada fiancheggiata, da una doppia linea di cipressi, salendo sopra una rupe di diaspro comunc, da dove si apre una delle più belle vedute pittoriche che spesso offre da molte situazioni, l'Isola di Elba.

Fra i detritut e i frammenti di diaspro e di serpentino, che costituiscono l'ossatura di quei poggi, vegetano e fioriscono le Agare americane, i fichì d'India, gli olivi, e qualche pianta di vite, il di cui sugo convertesi costà in une vera ambrosia.

EREMO DI MONTENERO. — Ved. Montenero di Livoreo.

EREMO DI MONTESENARIO. — Ved. Montesenario, e Americo (Monte).

EREMO DI MONTICIANO. — Ved. MONTICIANO in Val-di-Merse.

EREMO Nuoro di Strabatenza o dell' Alpe di Cortine nella Valle del Bidente in Romagna. — Ved. Compono (S. Pietro a).

EREMO o ROMITORIO ne ROSIA in Val-di-Merse. Antico convento di Agostimiani Romiti con vasta chiesa (S. Lucia) sulla ripa destra del torr. Rosla, nella Com. Giur. e 9 migl. a grecale di Chiusdino. Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

Questo antico convento dei Romiti Agostiniani, ora ridotto ad uso di casa colonica della tenuta Spannocchia, cui resta a contatto il tempio de SS. Antonio e Lucia, trovasi nella tortucca gola del torr. Rosla, nella traversa della Montagnuola, fra Monte-Arienti e il ponte di Rosla.

Il Romitorio di Rosis, al pari dei documenti superstiti ad esso relativi, rimonta al secolo XIII. — Esso dovè molto alla generosità della nobil famiglia senese de' Spanuocchi, stata costantemente signora di quella vasta tenuta.

Imperocché, con istrumento del di 16 dic. 1225 rogato in Mont'Arienti, Gherardino de Spannocchi permutò con fr. Palmerio priore degli Agostiniani dell'Eremo di S. Lucia di Rosia un pesso di bosco in Juogo detto al colle, ricevendo in cambio altro pezzo di terra nella corte di Saja. Con istrumento poi del 20 genn. dello stesso anno 1225, ab incarnatione, il prete Gherardo di Ugaccione, rettore della chiesa parr. di S. Maria a Montarienti, vendè a fr. Palmerio priòre di S. Lucia di Rosla, che riceveva per i suoi Romiti, una porzione di boarn situate in lungo detto Petraja presso il romitorio di Rosia. - Dal quale vocabolo di Petraja sembra potersi dedurre. che sino d'allora fussero aperte costà delle cave di marmo simile a quello di Montanienti, come infatti vi si trova. -- Con altro rogito del 23 dic. 1 234 gli Eremiti suddetti donarono a prete Andrea canonico della pieve di Rosia per la sua chiesa la porzione del suolo che loro apparteneva al di quà dal-Vado di Fargeto, e dalla parte opposta tanto locale da costruirvi un mulino.

Con breve dato in Isohia, li 17 maggie 1267 Aszo vese. di Grosseto concedeva indulgenza di 40 giorni si suoi diocesan purchè avessero succorso con elemosine la chiesa dell'Eremo di S. Lucia di Rosia della diocesi Volterrana; e tre giorni dope un simil breve fu dato in Marsiliana da Ruggieri vescovo di Massa marittima.

Alla qual'epoca la stessa chiesa esser doveva presso al suo compimento, stantechè il pont. Clemente IV, con breve del 27 nov. 1 266, compartiva indulgenze a chi avesse visitato la chiesa dell'Eremo di S. Lucis di Rosia nell'ottava della sua dedica.

Nei 3 febbr. 1271, Zaccaria del fu Buonaccorso da Spannoochia, per rimedio dell' anima di suo padre e di donna Altigrada sua madre,donò a fr. Bonajute priore dell' Eremoanzidetto un pezzo di terra in luogo denominato Acquarirola; e con altro istrumento del 3 aprile 1278, fatto presso lo stemo Eremo, Accorsino e Viviano del fu maestro Grazia degli Spannoochi, venderono ai frati di S. Lucia di Val-di-Rosia un pezzo di terra in l. d. Corte. - Finalmente nel 19 maggio 1286 Pietro del fu Palmerio de Spannocchi alienò a fr. Filippo sindaco dell'Eremo di Roda tre quarte parti *pro indivi*so d'un pesso di terra boschiva posto in Acquavivola. (Anox. Dire. Fion. Carte di S. Agostine di Siena.)

Essuo di Rurs-Cara nel Monte Pisano. Antico romitorio dedicato a S. Maria; nella parr. di S. Pietro a Cerasomma, pivi di Montuolo, già del Flesso, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, la quale città trovasi 4 migl. circa a grec. di Rups-Cava.

Veggonsi le sae vestigie in una caviti del Monte Pissao alle spalle del cast. di Ripafratta, fra la dogana di tal mome e quella di Cerasomma.

All'errmo stesso fu aggregata la precsistente Cella del Prete Austico, di cui si è fatta menzione al suo luogo.

Fu esso fondato nel principio del secolo XNI nei beni dei nobili di Ripafratta, cho ne conservarono sempre il giaspadronato per aver essi donato una porzione di quel monte agli cremiti di Rupe Cava, la di cui chiesa (S. Maria) fu consagrata nel 1214 da Roberto vescovo di Lucca. Quei romiti dovettero abbracciare la regola Agostiniana per bolla pontificia del 1285.

Le ultime memorie dell'Eremo di Au pe-Cara arrivano all'anno 1368. EREMO DI SELVAMAGGIO. — Ved. Arristo (S.) del Bosco.

EREMO pa'VALLESI. — Ved. VALum in Val-di-Chiana.

EREMO non. VIVO sur. MONTE A-MIATA in Val'd'Orcia. Eremo di monaci Canaldolonii che porta il nome del vicino lurr., nella parr. di S. Marcello del Vivo, Com. e 7 migl. circa a cetro di Castiglion d'Orcia, Giur. di S. Quirico, Dioc. di Mostalcino, già di Chiusi, Comp. di Siena.

La sua instituzione risale al principio del serolo XI, quando l'imperatore Arrigo I, sell'anno 1003, conocese con varj beni questo locale a S. Rummaldo, che per qualche tempo lo abitò, e vi stabili la riforma Camaldolense.

Fu pare privilegiato, nel 1166 dall'imp. Federigo I, che confermò il diploma di Arrigo I, e ne accrebbe il patrimonio. In seguito, per bolla del post. Eugenio III del 13 genn. 1147, fu questo Eremo agregato alla badia di S. Pietro in Campo, posta sulla ripa destra dell'Orcia, altorchè i Benedettini di Campo abbracciarono la riforna degli Eremiti di Camaldoli. — Ved. Bana di S. Pietro in Campo.

Verso il 1337, per causa di alcuni pascoli, i Salimbeni signori di Castiglion d' Orcia feorro assalire dai lore vassalli l' Eremo del Vivo, che devastarono e misero araba. Lo che costrinse quei romiti a refagiarsi nel mon. delle Rose della loro Congregazione a Siena; cui in seguito fu incorporato il patrimonio dell'Eremo del Vivo e della Badia di Campo, sino a che zel : 438 venne alienato ai principi di Farmrse, e dal pont. Paolo III della stessa proupia venduto, o regalato, al card. Cervini, poi papa Marcello II, che lo lasció ai suoi zipoti e discendenti, i quali tuttora conzrvano gli allodisti dopo abolita quella meter. - Ved. Vivo sol Most'Aniata.

ERMETA sul monte Amista. Piccolo remitorio diruto dedicato a S. Maria dai monaci Cistercensi della Abbadia Amiatina. Emo è situato fra le Case-Nuove del Vivo e la cima del Mont'Amiata. — Ved. Abbadia S. Sarvatora, Comunità.

Enuru (S.) di Cozzna in Val-di-Cecina. Una delle chiese soppresse dell'antico piviere di Misciano nella vallecola del torr. Tresse, Com. e Giur. delle Pomarance, Disse di Volterra, Comp. di Pisa.

ERNETE (S.) A S. ERMO neile Colline

pisane. Pieve e cas. nella Com. Giur. e circa 3 migl, a ostro di Lari, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Risiede sul dorso di un poggio selvoso, nel cui fianco occidentale scaturiscono le prime polle del flumicello Isola. È un lurido casale con piccola chiesa, in cui esistono due lapidi, dalle quali si apprende, che essa fu rifatta nel 1630 da Obizzo di Federigo degli Upezzinghi di Pisa antichi signori di cotesta contrada, e consacrata nel di 3 marso del 1717 da Francesco Maria Poggi vescovo di Sanminiato.

Però questa cara trovasi sel catalogo delle chiese della diocesi di Lucca, redatto nel 1260, sotto il piviere di Gello delle Colline (Gello Mattaccine) da deve sino dal 1444 fu costà trasferito il sacro fonte.

Il territorio di S. Ermete confina a sett.grec. con quello di Crespina, a lev. con Usigliano di Lari, a scir. con Parlaccio, a ostro con Gello Mattaccino, a pon. cua Loreusana, e a maestr. con Tripalle.

S. Ermete a S. Ermo conta 540 abit.

ERMETE (S.) nel subborgo australe di Pisa, già detto in Orticaja. Borgata sull' antica via Romèa, o di Emilio Scauro, oggi maremmana, con chiesa parrocchiale, che fu badia de' Cistercensi presso il Portone del Borgo di S. Marco alle Cappelle, nella Com. Gier. Dioc. e Comp. di Pisa, la qual città è appena un migl. a scir.

La badia di S. Ermete fu unita nel secolo XIII a quella della Verruca della stessa Congregazione dei Cistercensi.

Mel 13 marso 1380 il pont. Urbano VI diresse una bolla da Perugia all'arciv. di Pisa e al vesc. di Lucca, con la quale dispensava l'ab. del mon. di S. Ermete di Orticaja, e quello di S. Michele della Verruca dell'ordine Cistercense dall'obbligo di portarsi a Roma per la conferma della laro elezione.

Nel 1447 il pant. Niccolò V, con breva del 19 marzo dato in Roma, approvò una permuta di beni fra la badia di S. Michele in Borgo e quelle di S. Ermete d'Orticaja e della Verruca di Pisa.

S. Ermete a Orticaja conta 569 abit. ERMO (S.) nelle Colline pisane.— Ved. ERMETE (S.) a S. ERMO.

ESCHETO (S. MICHELE m) sul Monte Piamo mella Valle del Serchio. Cas. che prese il montignolo dalle piante che rivestivano questa località, con parrocchia succursale del piviere di Massa Pisana, nella Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, da cui è 5 migl. circa a ostro.

È fatta menzione di questo Escheto in una carta della cattedrale di Lucca del 1018, quando Ildebrando vesc. di Sirna coi fratelli suoi Gherardo e Sismondo, figli di Pietro di Walperto, donarono alla chiesa de SS. Panteleo e Reparata di Lucca un pezzo di vigna situato presso Ischeto.

S. Michele in Escheto conta 162 abit.

Escurro, o Iscurro presso Monte-Riggioni in Val-d'Elsa. Così appellavasi intorno al mille la parte inferiore del padule presso la Badia all'Isola, nella Com. di Monte-Riggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

ESCHIETO, O SCHIETO nella Val-d'Era. Contrada che diede il titolo a un'antica chiesa diruta nel piviere di S. Giovan Battista a Villamagna, Com. Giur. e Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

ESTINE ALTE E BASSE, o LESTINE in Val-di-Merse. Due cas, nella stessa parrocchia de'SS. Quirico e Giulitta da lungo tempo annessa a quella di Bagnaja, nella Com. e 6 migl. a pon. di Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

Trovausi queste bicosche nelle piagge fra l'Arbia e la Merse. A tali Estine appella un diploma dell'imp. Arrigo IV. (4 giugn. 1081) a favore della badia di S. Eugenio presso Siena, confermato dall'imp. Federigo I nei 2 agosto 1185. (Arcs. Dies. Figs. Carte del mon. di S. Eugenio.)

ETRURIA. — Ved. TOSCABA, e INTRO-DUZIONE al DIZIONARIO.

EUFEMIA (S.) m MONTALTO nella Valle del Rabbi in Romagna. Cas. con ch. parrocchiste nella Com. e 3 migl. circa a lev.-grec. di Premilcore, Giur. di Galeata, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze. Risiede in costa sopra il torr. Fantella

Risiede in costa sopra il torr. Fantelli a mezza vis fra Premilcore e Galcata.

La parr. di S. Eufemia conta 159 abit. EUFEMIA (S.) A PIETRAPAZZA nella Valle del Bidente in Romagna. Vico con parr. sotto le sorgenti del Bidente di Strabatenza sulle spalle dell'Appennino di Prataglia, nella Com. Giur. e 4 migl. a pon. di Bagno, Dioc. di San-Sepolcro, già Nullius di Galeata, Comp. di Firenze.

S. Eufemia a Pietrapazza ha 203 abit. EUGENIA (6.) AL BAGNORO.— Fed. BAGNORO presso Arezzo. BUGENIA (S.) nelle Masse di S. Martino di Siena. Borgata con antica chiesa parrocchiale nel viogriato e piviere del Bozzone, Com. delle Masse di S. Martino, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui è mezzo migl. a lev.

Si crede che da questa chiesa una volta prendesse il nome una delle porte della città di Siena, ora detta *Pispini*: volgarmente appellata al *Santo viene*, sicoome si legge nello statuto senese del 1310.

La parr. di S. Eugenia conte 353 abit. EUSEBIO (S.) ALLA CANONICA. — Ved. CANONICA (S. EUSEBIO alla).

EVOLA (Ebuta fl.). Piccola simmana che corre per un'angusta ma langa valle-cola nel bacino inferiore dell'Arno fra l'Ela e l'Era, e quani parallela a questi due siumi.

Nasce sul monte del Cornocchio da due sorgenti fra il Castagno e San-Vivaldo; il fonte più alto, e più prossimo al crocicchio del Castagno, porta il nome di Evola; l' altro che scaturisce più d'appresso a Montígnoso ba il nomignolo di Elvella, e corre presto a unirsi all'Ecola sotto il poggetto di Orgia. Di costà inoltrandusi nella direzione di soir, a maestr. bagna il fianco occidentale dei poggi di Figline e di Montajone, quindi corrode le balse cretose fra i castelli di Tonda e di Mura; oltrepassate le quali trova il primo ponte fra Barbialla e Collegalli. Quindi prosegue fra i colli di Balconevisi e di Moriolo, e finalmente dopo aver lambito a destra le colline di Cigoli, a sinistra quelle di Stabbio, scende nella pianura Sanminiatese, dove attraversa la strada R. pisaua e passa sotto il secondo ponte di pietra alla base orientale delle colline di S. Romano, dopo un tragitto di 20 miglia, e poco più d'un miglio innanzi che shoochi nell'Arno.

Piccoli rivi-influiscono nell'Evola dalla parte sinistra, mentre dal lato destro esso accoglie per via, sotto Barbialia il torr. Orte che acende da Montajone, e più in basso il torr. Ensi che viene da Campriano.

La qualità del suolo di questa vallecola appartiene quasi costantemente alla marna cerulea marina (mattajone) disposta a strati, e nei posti più eminenti coperta dal tufo giallastro conchigliare. I quali strati di tufo talvolta alternano con straterelli di sabbia e di ghiaja, ivi depositate in epoca inaccessibile alla storia.

FABBIANA. - Vod. PAMANA.

PABBIANO. — Vod. Passano di Diconeso, Passano di Pistoja, Passano di Serorezza, e Passano (S.)

PABBIO. - Ved. Pamo.

FABBRI (CASTEL ser) nella Vatle dell'Ombrone pistojese. Borghetto mella par. de'SS. Filippo e Jacopo a Perrecia, Com. Giur. e 3 migl. a sett. di Tuzza, Dioc. di Pistoja, Comp. di Pirese.

Gisce in pienura fra la strada R. pisojen e il fi. Ombrono.

Si dine forse il cast. de Fabbri per suere appartenuto a una famiglia di casato Fabbri, o per essere abitato da fabbri 
lemi.

PABRRI (COSTA a). Contrada con rilla signorile mel suburbio di purta S. Marcdi Siena, dalla cui città è un migl. a lib, nel pop. di S. Maria a Tressa, Com. delle Marc di Città, Giur. Dioc. e Comp. di Siena.

Riside sopra uma piaggia che a pon. à cerosa dal torr. Sorra, a lev. dal torr. Tress, mentre le passa davanti la strada à grometana, ed ha alle spalle la collina degli Agestoli sparsa di amenissime case di campagna.

Presde il nome dalla Costa a Fabbri un vago casino del conte Pieri di Siena, is messo a un giardino attraversato da vali, e contornato da statue di pietra che diconi scolpite da Bartolommeo Mazzuoli utista scuese.

È pure sulla Costa a Pabbri la villa denominata la Pera, già della nobile faniglia Placidi di Siena.

Fassaca nella Valle dell'Arno aretino, cuia della Curassa. Cas. distrutto che diede il titolo alla ch. parroschiale di S. Meria a Fabbrica, nel piviere della Chissa, Com. Giur. Dico. e Comp. di huzzo, dalla quale città era appena 6 migl. a sett.

Non sarebbe improbabile che tati momi fuero derivati anche dalle antiche fabbriche di terraglie, trattandosi di luoghi dove più ficilmente si troyano depositi ar-

gillosi dei fiumi; e tauto più che erano poso lungi di qua i casali di Fabbriciano, e di Contocolle, passi cui si attribuisco una consimile derivazione. — Ved. Circura.

FABBRICA nella Valle dell'Arno inferiore, ossia Fassacca di Cicoca. Vill. con pieve (S. Giov. Bittista) nella Com. Giur. e migl. 2 a pon-maestr. di Sanminiato, Dicc. stessa, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Il villaggio di *Pabbrica di Cigoli* risiole sopra una piccola e deliziosa collina a cavaliese della strada R. pisana, pocolungi dal distrutto castello di Cigoli, oggi convertito in una villa signorile, denominata tuttora il *Castel-vecchio.* — Ked. Cicous.

Fuvvi costà una delle antiche pievi della diocesi Lucchese, sotte l'invocazione de SS. Giov. Battista e Sateraiuo. — Famo menzione di questo villaggio di Fabbrica e della sua pieve dus fra le più vetuste pergamene dell'archivio arcivescovile di Lucca, delle quali una dell'anno 770, relativa al prete Liutprando figlio di Pertulo abitante a Fabbrica, che conferma una donazione di beni fatta tre anni prima alla chicsa di S. Dalmazio; e l'altra del 907, quando Pietro vescovo di Lucca costitul il prete Domenico in pievano della pieve di S. Giovanni Battina e S. Saturnino, situata in loco et finibus Fabrica.

Il piviere di Fubbrica presso Cigoli, nel 1260,contava le seguenti 18 suffragance: 1. S. Lucia a Montebicchieri (esistente.); a. S. Pietro di Vinosen (ignota); 3. S. Salvatore in Piaggia (idem); 4. S. Michele di Mugnano (diruta); 5. S. Donato di Mugnano (idea); 6. S. Michele del Castel di Cigoli (annessa alla pieva); 7. 8. Pietro di Gosano o Nosano (perduta); 8. 88. Romano e Matteo alla Villa di S. Romano (diruta); 9. SS. Stefano e Lucia di Scocalino (idem); 10. S. Jacopo di Filla S. Albano (idem); 11. S. Maria Maddalona di Puticciano (idem); 12. & Pietro di Montalto (idem); 13. S. Maria di Soffiano (idem); 14. S. Martino 4

Ventignano (idem); 15. S. Maria di Fibbiastra (idem); 16. Mon. di S. Gonda o Gioconda (ora villa Borghesi); 17. S. Andrea di Bacoli (distrutta); 18. S. Bartolommeo di Stibbio (esistente).

Nel cast. di l'abbrica di Cigoli fu fondato nel secolo XIII un convento dei frati Umiliati con chiesa dedicata a S. Maria, soppresso dopo la meta del secolo XIV.

Del resto la storia di Fabbrica essendo comune a quella del cast. di Cigoti e del borgo di S. Gonda, a quegli articoli si rinvia il lettore.

La parr, di S Giovanni alla Fabbrica di Cigoli abbraccia una popolosa contrada con la sottostante borgata di Santa Gonda, la quale novera 2040 abit.

FABBRICA in Val-d'Elsa. Villa perduta nel piv. di S. Jerusalem, ossia di S. Donnino a Lucardo, Com. e circa 3 migl. a lev. di Certaldo, Giur. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Fireuze.

In cotesta villa di Fabbrica ebbe podere il gran conte e march. Ugo; il quale nel 998 dotava la badia di Poggibonsi con assegnarle fra le 210 case, casalini e mansi, che uno di essi è situato nel piv. di S. Jerusalem a Lucardo in luogo denominato Valli presso la villa di Fabbrica.

— Ved. Lucardo (S. Dorato A).

FABBRICA in Val-d'Era. Vill. con castellare e antica pieve (S. Maria Assunta) nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a ostro scir. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Risiede in collina ella destra del fi. Era di fronte alla vallecola della fitersa di Castellina marittima.

Fu uno dei castelli sotto la giurisdizione politica del Com. di Pisa, segnatamente nominato nelli statuti del 1284 di quella città (lib. 1, rubr. 83) in cui si assegnano al capitano della Val-d'Era superiore residente a Monte-Foscoli i distretti di Monte-Foscoli, di Latreto, di Fabbrica, di Montecuccheri, di Montecchio e di Cedri.

Acquistò podere in Fabbrica la potente famiglia pisana de'Gaetani, a cui si deve la costruzione del castello già quadriturrito toccato nelle divise alla discendenza del Pletro di Benedetto de'Gaetani; a quello stesso che dopo la caduta di Pisa (anno 1406) venne a stabilirsi con la sua prole a Firanze.

Una porzione della tenuta di Fabbrica, nel 1576, pervenne nella famiglia patrizia de'Ricciardi; e più tardi (anno 1657) per una quarta parte vi acquistò ragione l'illustre casata de'Gaddi; le quali tre prosapie possedevano in conune la vecchia rocca di questo villaggio, allorchè, nel 1685, fecero erigere in luogo di essa un nuovo palazzo, sulla di cui facciata vennero collocate due iscrizioni dettate dal poeta Gio. Battista Ricciardi, per riccordare le accennate vicende della rocca di Fabbrica e dei loro padroni.

La chiesa plehana di Fabbrica è vasta, di antica struttura, di pietre quadrate a tre navate. Essa è stata rimodernata nel 1833, forse nou senza scapito della sua primiera architettura.

La pieve di S. Maria a Fabbrica al sinodo Volterrano dell'anno 1356 era matrice di quattro parrocchie, attualmente riunite in due; cioè: 1. S. Martino a Monteloppio (esistente); 2. S. Lucia a Montecchio (esistente); 3. S. Michele a Cetti (soppressa sul declinare del secolo XVIII); 4. S. Giorgio alla Rocchetta di Montecuccoli (soppressa).

Nei secoli posteriori sembra che al piviere di Fabbrica fossero incorporati i popoli del comune di Ghizzano; essendochè il pont. Giulio II, con bolla degli 11 giugno 1512, ammensò al capitolo di S. Loronzo di Firenze le chiese di S. Maria a Ghizzano e di S. Mustiola unite,e spettanti alla Dicc. di Volterra nel piviere di Fabbrica. (Monzus. Memor. della Basilica Laurenziana.)

La parr. della pieve di S. Maria a Fabbrica conta 768 abit.

FABBRICA in Val-d'Orcia, altrimenti appellata FABBRICA PICCOLOMINI. Villa con parr. (S. Regolo) nella Com. Giur. e circa a migl. a grec. di Pienza, Dioc. medesima, già di Chiusi, Comp. di Siena.

Risiede sopra un elevato poggio fra le sorgenti del torr. Tresa e la villa del Palazzo Massaini.

Fu un antico possesso del conti della Scialenga, ai quali apparteneva quel C. Ranuccio di Fazio Cacciaconti, stato signore di Fabbrica intorno alla metà del secolo XIV. Allo stesso sec. conviene riportare la fondazione della ch. di S. Regolo a Fabbrica, dichiarata più tardiparrocchiale,

espartenuta alla diocesi di Chiusi sino all' erzione della cattedrale di Pienza (anno 1462), cui fu assegnata. Ciò segui un anno prina che Jacopo Piccolomini nipote del post. Pio II comprasse la tenuta di Fabbrica da Gregorio Massaini, da cui a quel tempo era posseduta.

La parrocchia di S. Regolo a Fabbrica comprende nel suo perimetro anche la rilla del Palazzo Massaini, e tutt'insiemeracchinde una popolazione di 336 abit.

FABBRICA in Val-di-Pesa. Villa aigaorile sorta presso i ruderi dell'antico catello can chiesa parr. (S. Andrea) filiale della pieve di S. Stefano a Campoli, Con. Giur. e 5 migl. a scir. di San-Catciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra un risalto di collina nella dotra ripa e a cavaliere del fi. Pesa, quasi di fronte al ponte, sul quale passa la strada R. postale di Siena.

È uno dei possessi più antichi, che abbia conservato la potente stirpe maputinia de'Buondelmonti. — Questo estello trovasi rammentato nel principio del scolo XI fra le membrane state della balia di Passignano; mentre una di recedell'anno 1013 contiene una promessa di sen inquietare il mon. di Passignano nel pussesso di una sorte in luogo detto Colu del Prete Lando, promessa che futta nel cast, di Falbrica nella casa di sbitzione dei fratelli Gutizio e Pietro neti dal fu Gherardone.

Pra i documenti della stema proveniemo riferiscono egualmente al costello di roi si discorre altri tre contratti; uno dei 25 febb. 1015. rogato presso il castello di Pabbrica nel piv. di Campoli; un altro istrumento dell'agosto 1036, fatto matti la chiesa di detto castello e finalmente una seritta di locazione stipulata in Pabrica, nel mese di giugno 1065, per la quie Ranieri del fu Tedaldo affittò 6 fensi di terra per l'annuo canone di 4 fensi da pagarsi mell'alba del giorno del 5. Ratale del Signore nel cast. stesso di Pabrica.

A partire dal 1098 in poi i vescovi floresini acquistarono il giuspadronato del catello e chiesa di S. Andrea a Fabbrica, per donazione fatta in quell'anno al vesc. lasirri da Uguccione del fu lidebrassimo deli Soslari-Buondel monti, il quale conceate la sua porzione del cast., chiesa, case e terreni posti nel territorio di Fabbrica; donazione che fu poi confermata, o aumentata nel secolo XII dai nipoti del predetto Uguccione. Talchè i vescovi fiorentini nel secolo XIII nominavano per proprio conto un loro giusdicente o rettore anche per il cast, di Fabbrica.

Attualmente questo luogo consiate in una riunione di case, la maggior parte destinate all'uso colonico della contigua fattoria con villa annessa della march. Luisa Ferroni, nata Buondelmonti, che è l'ultimo rampollo di quell'illustre prosapia.

La parr. di S. Andrea a Fabbrica ha una populazione di 220 abit.

FABBRICA in Val-di-Sieve. Cas. che ha dato il titolo alla parr. di S. Maria a Fabbrica, da gran tempo annesso a S. Donato al Cischio, ossia Cistio, nel piviere di S. Cresci a Valcava, Com. Giur. e circa 2 migl. a lib. di Vicchio in Mugello, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questo cas. ridotto a poehe abitazioni coloniche risiede in collina sulla destra del fi. Sieve, quasi alle falde sett. di Monte-Giovi.

Vi dominarono sino dal mille i nobili di Cercina, di Monte-Rinaldi e di Monteloro, cui apparteneva quella donna Waldrada del fu Roberto moglie di Sigifredo di Rodolfo, la qual donna, mentre abitava in Cercina, nel di 24 aprile dell'anno 1042, essendo autorizzata dal giudice e da altri buonuomini, vendè o piuttosto regalò al siglio Rodolfo e a tutta la sua discendenza molte corti e case situate a Firenze, a Sesto, a Petriolo, in Val-di-Marina, in Cercina, in Cerreto, a Mozzanello, a Casule, a Pabbrica, in Monteloro, a Fig*line, a Riofino* e i**u a**ltri luoghi del Val-d'Arno e della Val-di-Sieve. (Ascu. Diri. Fion. Carte della Badia di Passignano.)

Nel secolo XIII acquistò tenuta nella euris di Fabbrica e del Cistio la famiglia Aliotti, denominata de'nobili di Padute nel Mugello; i quali nobili, nel 4 gennajo 1252, prestarono ubbidienza come livellarj della chiesa fiorentina al vescovo Giovanni da Velletri.

La cura di S. Maria a Fabbrica sino dal 1390 si trova unita a quella di S. Donato al Cistio. — *Ved*. Cistio.

FABBRICA ALLA PIASTRA presso CIREGLIO nella Valle dell'Ombrone pi-

stojese. Cas. che diede il titolo a una chiesa soppressa (S. Antonio) nel piv. di Brandeglio, ossia di Cireglio, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa 6 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È posto in monte fra il siume Ombrone

e la strada R. modenese.

Questo casale di Falbrica, che ebbe probabilmente la sua crigine al pari di molti altri da qualche officina, trovasi rammentato in varie carte pistojesi sino dai secoli XII e XIII; per cui si distingue da altri casali o castellucci omonimi situati nel territorio pistojese.

FABERICA DI CELLE O DI ARCI-GLIANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. Vico che fu comunello con ch. patrocchiale (S. Frediano) nell'antico piviere di S. Panerazio a Celle, Com. di Porta Lucchese, Giur. Dioc. e circa 3 migl. a pon. maestr. di Pistoja, Comp. di Pi-

renze.

A questo luogo, situato sul torr. Vinci presso Arcigliano, alludono specialmente due atti pubblici; col primo dei quali, rogato in Ripalta di Pistoja li 27 novembre del 1051, un tale Gherardo figlio del fu Tassimanno con sua moglie Cunizza dono alla cattedrale di Pistoja un podere situato nel luogo e confini di Fabbrica. Con l'altro istrumento fatto in Pistoja, li 13 aprile 1223, il console del comunello di Fabbrica comprava per la chiesa parr. di S. Frediano di detto luogo un piccolo podere posto in Arcigliano. (ARCH. DIPL. Fior. Opera di S. Jacopo di Pistoja).

FABBRICA DI CIGÓLI. — Ved. FAB-BRICA nella Valle dell'Arno inferiore.

FABBRICA PICCOLOMINI. — Ved. FABBRICA in Val-d'Orcia.

FABBRICA DELLE PORCELLANE. — Ved. Doccia (Fabbrica delle Porcellane).

FABBRICHE in Val-di-Chiana. Due luoghi di questo nome furono nella stessa Valle, la borgata di Fabbriche sotto la Terra di Lucignano rammentata nelle carte della Badia di Agnano; e le Fabbriche di Quarto, di cui si trova fatta più spesso parola nelle pergamene della cattedrale di Arezzo; e segnatamente allorquando, sotto il di 2 ottobre dell'anno 1025, il vescovo Tedaldo concesse ai monaci Benedettini di S. Plora a Turrita presso Arezzo un pezzo di terra con selva posta sul monte di Fabbriche, nel piv. di S.

Mustiola a Quarto, ch'era a confine con i casali di Sergiano e Villalba, e con la via pubblica. (Anca. della Catterra. di Anzzo.)

FABBRICHE nella Valle dell'Ombrone pistojese. Villa con oratorio (SS. Annunziata alle Fabbriche) nel piviere di S. Giovanni Evangelista in Val-di-Bure, parr. di S. Pietro in Candeglio, Com. di Porta S. Marco, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

FABBRICHE DI FOLLONICA nel littorale di Piombino. -- Ved. Follo-

BICA.

FABBRICHE DRILL GARFAGNANA nella Valle del Serchio. Tre piccoli casali omonimi, due dei quali derivati dalle officine di ferro, si trovano in cotesta valle: la Fabbrica di Castiglione alla sinistra del Serchio sul torr. di Castiglione alla base dell'Alpe di S. Pellegrino, e due altri cas, di Fabbriche posti alla destra del Scrchio medesimo sal fianco orientale dell' Alpe Apuana, detta la Pania della Croce. Di questi due uno è compreso nella parr. di Careggine, e l'altro da il titolo a una ch. parrocchiale (8. Jacopo) nella pieve di Gallicano, Com. Ginr. e 4 migl. a lev. di Trassilion, Dioc. di Massa-ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede quest'ultimo cas. fra la Torrite di Castelnuovo e la fiumana della Petrosciana.

Ebbe origine da un convento di Agostiniani Romiti, chiamato l'eremo de'SS. Giorgio e Galgano a Vallebona, fondato nel 1214 sui terreni donati dalla Com. di Trassilico. Il quale convento essendo stato soppresso nel 1461, fu poco stante edificata in sua vece una nuova chiesa per comodo di quella popolazione addetta in gran parte alle fucine del ferro. La qual chiesa (S. Jacopo) venne consacrata li 21 nov. del 1520 dal vesc. lucchese Guinigi.

La parr. di S. Jacopo a Fabbriche nel

1832 contava 637 abit.

FARRICIANO nel Val-d'Arno aretino. Cas. perduto che diede il nome a una ch. parr. (S. Michele) nel piv. di Sietina, Com. di Capolona, Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, da cui era sirca á migl. a sett. — Ved. FARRICA sulla Chiasse.

FABIANA, FABBIANA nella Valle dell'Ombrone pistojese. Vico nella parr. di S. Maria a Piteccio, piv. di Saturnana, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e 5 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze. Giace nel orno della valle presso la ripa vinistra del fi. Ombrone, fra Piteccio e la Croce a Uzzo-

Questi nomi di Fabiana, di Fabiano, di Fabia, o Fabione, che da sleuni si fanno rimlire a un'origine romana di coloni, o predi uppartenuti alla gente Fabia, potrebbero in vece nen avere altro richiamo fuori di quello della primitiva cappella stata ivi costruita e dedicata ai SS. Pabiano e Sebustiano martiri.

Ciò tanto più ne induce a eredere il cuale di Pabiona in discorso, le di cui memorie superatiti ci avvisano che, costà appunto esisteva una chiesa sotto il titolo dei due santi saartiri prenominati.

Il più antico documento inedito che io coseca, relativo a questo luogo, è un atto di essencipazione di servità fatto in Pistoja li 26 gennajo 1206 da Visconte e Guastavillano fratelli e ligli di Spidalerio di Agliana,tanto per conto proprio,quanto mche come tutori di tre altri fratelli e di um loro sovella. Col quale atto essi assolrettero Bernardino del fu Baldinello della Velle di Villa Pabiana, i suoi figli e posteri da ogni condizione servile, mentre a kri vendevano, a forma dello statuto di Pistoja, i terreni che già quel servo laverva per comto loro, eccettuando dalle vendita le terre messajole. (Ancu. Din. Fron. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Aftri due intrumenti, del 15 genn. 1233 e del 28 genn. 1234 fatti in Pistoja, rammentano un Ammannato del fu Bernardino da Pebiarza (forse figlio del nominato nel 1206) in tempo che egli era converso e custode dello spedale di S. Bartolommes sull'Alpe del Prato del Vescovo-

Ma il più importante di tutti è un'attorogato in Pistoja li 31 maggio 1242, col quale il preaccennato Ammannato del fu Bernardino da Pabiana comprò un pesto di terra posto a Caviana presso S. Pelice sul fi. Ombrone venduto da Giunta del fu Guidotto da Piteccio, da quello stesso Giunta di Guidotto, che in altra membrana pistojese del primo giugao 1202 ii qualificava pittore di professione. — Ved. Perreccio.

Finalmente gli uomini della villa di Fabiana, nel di 7 marzo del 1246, per mezmo del loro comsole rinunziarono a una lite che il comunello di Fabiana avea mosso contro lo spedale del Prato del Vescovo per causa di un dazio. (Anca. cit.)

FABIANO, FABBIANO (Fabianum, Fabianum) nell'Alpe Apuana del Pietrasantino. Piccolo cas. compreso nella parrocchia della pieve di S. Martino alla Cappella, Com. Giur. e circa un migl. a setta Scravezza Dioc. una volta di Luni-Sarzana, ora di Pisa, al cui Comp. appartiene.

È preto nel dorso del monte di Basati verso la ripa sinistra del torr. Serra o di Aimagno, in mezzo alle selve di castagno, fra le cave di marmo della Cappella e quelle del monte Altissimo. — Ved. Sunavezza.

FABIANO nel Golfo Lunense o della Spezia. Vill. con parr. (S. Andrea apost.) nella Com. Mandamento e circa 3 migl. a lib. della Spezia, Provincia di Levante, Dicc. di Luni-Sarzana, R. Sardo.

Questo villaggio, posto sulla schiena del monte della Castellana, fu tra i feudi dei march. Malaspina e luro consorti sino da quando vi risedeva il march. Adalberto. Il quale march. nell'anno 1059, costà in Fabiano, segnò un atto di donazione al monastero di S. Venerio del Golfo; donazione che ampliò o confermò nell' anno 1077. (Munar. Antich. Estensi)

La parr. di S. Andrea a Pabiano nell'anno 1832 contava 408 abit.

FABIANO net MUGELLO in Val-di-Sieve. Cas. la di sui antica chiesa parr. di S. Lorenzo fu annessa a S. Lucia a Casa-Romana; nel piv. di Corella, Com. Giur. e quasi 3 migl. a sett. di Dicomano, Dicc. e Comp. di Firenzo.

Risiede sullo sprone dei poggi che scendono dall'Appennino di Belforte. Esso faceva parte del feudo di Ampinena de'CG. Guidi, confermato nel 1220, e di nuovo nel 1240, dall'imp. Federigo II ai fratelli Simone e Guido figli del conte Guido Guerra II di Modigliana, al cui ramo precipuamente assegnò, fra gli altri luoghò del Mugello, il cast. di Ampinena con tutto il suo distretto, e per l'intiero le ville di Fabiano, di Casa-Romana, di Rossojo, di Paterno, di Farneto, ce.

La cura di S. Lorenzo a Fabiano leggesi nei registri della chiesa fiorentina del 1286 e del 1299.

Nel 1385 si trova unita alla chican parr. di S. Martino al Rossojo, mentre ne secolo XVI fu staccata e raccomandata al parroco di Casa-Romana. — Ved. Саза-Rомана.

FABIANO (S.) sull'Arbia. Villa ch'ebbe il nome da un'antica chiesa nella parr. Com. e circa mezzo migl. a sett. di Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

È situata in una piaggia fra la ripa sinistra del fi. Arbia e la sponda destra del torr. Biana.

Questa villa, attualmente posseduta dalla casa Forteguerri di Siena, apparteneva nel secolo IX al conte Wuinigi autore dei dinasti più antichi del territorio senese, al fondatore della badia di S. Salvatore della Berardenga, alla quale con atto pubblico del febbr. 867 lasciò, fra gli altri beni e padronati, quelli della sua corte di S. Fabiano sopra il fi. Arbia. — Ved. Br-BARDERGA.

FABIANO (S.) ALLE CAMPERIE DI AREZZO. — Ved. CAMPERIE (S. FABIANO alle).

Fariano (S.) di Campozi, o di Monre-Farco nella Val-di-Pesa. Antica villata il cui popolo da varj secoli fu unito a quello di S. Maria a Campoli, altrimenti detto a Mercatale, nel piv. di Campoli, Com. Giur. e circa 3 migl. a lev.-scir. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Campoli, e Campoless.

FABIANO (S.) DI CASTIGLION-AL-BERTL — Ved. Castiglion-Alexant in Vald'Ambra.

- A FALCINELLO. - Ved. FALCINELLO in Val-di-Magra.

DI FIBBIANO in Val-d'Era. Cas. la di cui parr. fu soppressa nel declinare del secolo XVIII, e raccomandata al parroco di S. Pietro a Uliguano, nel piviere di Negra, Com. Giur. Dioc. e circa 4 migl. a grec. di Volterra, Comp. di Firenze.

— DI MONTE SOPRA RONDINE.

— Ved. Monte sopra Rondine nel Vald'Arno arctino.

-- m MONTERONI. - Ved. Fa-

—— A MONTE-SILVESTRE. — Ved.

MONTE-SILVESTEE nel Val-d'Arno Casentinese.

-- DI QUOSA. -- Ved. Quosa nella Valle del Serchio.

melle Colline pisane.

FABIANO (S.) DI S. GIMIGNANEL-LO. — Ved. GIMIGNAURLEO (S.) in Val-di-Chiana.

—— DI SPECIA. — Ved. Specia nella Valle del Bidente in Romagna.

mola di Siena. — Ved. Stichiano in Valdi-Merse.

—— di Tenzano. — Ved. Tenzano in Val-d'Elsa.

—— DI TREMOLETO. — Ved. TRE-MOLETO nelle Colline pisane.

-- DI TROJANA. - Ved. TROJANA nel Val-d'Arno superiore.

FABIO, FABBIO (Fabium Flabium)
nella Valle del Bisenzio. Cas. con parr. (S.
Martino) filiale della pieve de'SS. Vito e
Modesto a Soffignano, Com. Giur. e circa
4 migl. a sett.-grec. di Prato, Dioc. e
Comp. di Firenze.

Questo casale, che fu una delle 45 ville dell'antico contado di Prato,giace in costa sulla riva sinistra del fiume Bisenzio e sul fianco occidentale del monte della Calvana.

Se le etimologie non fossera troppo incerte, e che talvolta non si trovasse in antiche carte scritto Flabium invece di Fabium, si potrebbe attribuire a questo luogo la derivazione stessa che fu data a Fabiano e a Fabiana.

Esisteno in questa parrocchia alcune case di campagna di cittadini Pratesi, fra le quali si conta quella della famiglia Biszocki, già patrona della chiesa di Fabio, che rinunziò nel 1787 alla menaa arcivescovile di Firenze.

La memoria superstite più vetusta, che rammenta la corte di Fabio, o Flabio, risale al mese di aprile dell'anno 1024, quando il vescove Ildebrando dono, o piuttosto confermo al monastero di S. Miniato al Monte sopra Firenze, fra le altre cose, la corte di Fabio, quas est infra territorium de plebe S. Joannis situ Sufignano, una cum ecolesia in honorem S. Petri sita in loco, qui dicitur Cavaldinus etc. (Lam. Mon. Eccl. Flor.)

Fra le carte che riferiscono alla cura di Fabio, meritevoli di essere qui rammentate, avvene una del di 18 maggio 1230 riguardante la vendita di una casa posta nella Terra di Prato dentro le cerchie antiche nel borgo di Palazzuolo, con la mallevadoria del prete rettore di S. Martino a Fabio del preiere di Soffignano; e l'altra del 18 luglio 1486 concernente la rinunzia fatta dal sacerdote Bartolommeo Secenti di Pupigliano della rettoria di S. Matino a Fabio davanti a Rinaldo Orsini arciv. di Firenze, che investi tosto della stesa chiesa di Fabio il chierico ser Lutto di Bartolommeo da Prato. (Angu. Dipl. Fior. Badia di Pajano. — Moarni. Memor. della Basil. Laurenz.)

La parr. di S. Martino a Fabio conta 94 abit.

PABRORO (S. MARIA ni) nel Pian di Ripoli presso Firenze. — Ved. Badiuzza al Parameo.

FACIANO, o FACCIANO in Romagna nelle Valle del Savio. Cas. con parr. (S. Missante a Faciano, altrimenti detta a Associto) mella Com. Giur. e circa to migl. a gree. di Bagno, Dioc. di Sarsina, Comp. di Firenze.

Bisiede sulla ripa sinistra del fi. Savio fra la città di Sarsina e il vill. di Sajaccio. — Era uno degli antichi 13 comuni rissiti nel 1775 in un solo corpo amministrativo col nome di Comunità di Baggo. — Ved. Baggo, e Ruscello.

FAELLA (Faella, etalvolta Favilla) nel Val-d'Arno superiore. Due luoghi omonimi sell'istesso distretto: cioè, il franato castello di Faella e il sottostante prosperoso borgo, nella parr. di S. Maria a Faella, piviere, Com. e circa 2 migl. a ostroscir. del Pian-di-Seò, Giur. e 2 migl. a pon-maestro di Castel-Franco di Sopra, Dioc. di Fiesple, Comp. di Firenze.

Il luogo dove fu l'antico castello di Paella è situato sopra una piaggia di argilla cerulea sulle falde occidentali dell'Appanino di Prato-magno, fra il torr. Paella che gli resta a lev. e quello del Resco Simutano che rode la sua base a pon.

La natura friabile del terreno, che costitrice le frastagliate colline di Pian-di-Scò, di Castel-Franco e di Terranuova sulla ripa destra dell'Arno, ha cagionato l'intiera rovina dell'antico cast. di Faella al pari di quelli di Ostina, di Ganghereto e di varj altri, dei quali sono perdute, o restano appena vestigie.

L'odierno borgo di Faella, che conta circa soo industriosi abit., è posto mezzo miglio a lev. del poggio, in cui esiste-72 il castello omonimo, sulla ripa destra del torrente Paella che tributa le sue acque nel fiume Arno davanti a Pigline, lungo la strada comunitativa fra Castel-Franco di Sopra e Pigline, la quale ultima Terra, mediante Arno, resta 2 migl. a lib. di Faella.

La chiesa di questo borgo fu eretta in prioria nel 10 nov. 1637, e ottenne il fonte battesimale per decreto del 16 apr. 1711 da Orazio Panciatichi vescovo di Fiesole. Venne restaurata e quindi consacrata li 8 sett. 1792 dal vesc. Ranieri Mancini; ed attualmente la regge l'erudito priore Giovacchino Antonielli di Faella, benemerito delle lettere toscane per l'accurata e nitida edizione della Cronica di Giovanni Villani, stampata a Firenze nel 1823, e a migliore lezione ridotta coi testi a penna e note dell'editore.

Il distretto di Faella, confinante con la ripa destra dell'Arno, è un campo di ricerche per i geologi, trovandosi nei suoi contorni il più riceo deposito di carcami fossili appartenuti a grandi quadru pedi di specie perdute. — Ved. gli art. Arno fi., Castel-Farno di Sopar, e Terraruova.

Inoltre è da notare come tali fossili di rado s'incontrino in luoghi lontani dall' Arno, e in piagge più elevate di 200 braccia dal suo alveo, e conseguentemente superiori a quelle di Faella; piagge la cui superficie in tempi assai remoti doveva costituire l'alti-piano formato dai detritus delle rocce sppenniniche depositate nel Val-d'Arno superiore.

Due popoli prendevano il nome dal territorio percorso dal torrente Paella: cioè, S. Michele di Sopra, e S. Michele di Sotto a Faella, entrambi compresi nella Com. di Castel-Franco di Sopra. — Ved. Castet-Paraco di Sopra.

La prioria di S. Maria a Facila conta : 917 shit.

FAETA, FAJETA, FAETO, FAGGE-TA, E FAGGETO. Luoghi tutti sinonimi derivati da selve o macchie di piccoli faggi ivi per lungo tempo esistite, per cui diedero il titolo a un cassle, a un castelletto, a una villa, o a una cura di campagna eretta in vicinanza di tali Faggete.

Tale era nella Valle dell'Arno casentinese il S. Bartolommeo a Faeta, nel piv. di Socana, della Com. di Castel-Focoguano; tale il Faeto del Val-d'Arno superiore, da cui ebbe e conserva il titolo la parr. di S. Maria a Fasto nel piv. di S. Giustino al Borro, Comunità di Loro; tale è il Fasta alla destra del torr. Corsalone, la cui ch. di S. Maria fu unita a S. Andrea a Campi, nella Com. e Giur. di Bibbiena; tale il Fasta, da cui prese il nome la ch. di S. Biagio a Fasta nella pieve di Compito, Com. di Capannori nel Duc. di Lucca; tale è il Fasta di Val-Tiberina nel popolo e Com. di Caprese; tale finalmente è il Fajeto o Faggeto di Romagua, nella Com. e Giur. di Modigliana, per lasciare di molti altri.

FAETO (S. MARIA a) nel Val-d'Arno superiore. Unico popolo superstite fra tanti cas. omonimi, nella Com. e circa 3 migl. a lev. di Loro, Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posto in costa sulla pendice meridi di Prato-magno, fra i torr. Ciofenna e Agna, che uno ha a pou e l'altro a lev.

Esso è quel cast. di Fueto o Fueta del circondario Arctino rammentato nel diploma concesso nel 1356 dall'imp. Carlo IV alla città di Arezzo.

La parr. di S. Maria a Facto conta 289 abit.

FAGGIOLA, FAGGIUOLA, FAZO-LA, FAJOLA, E FAJOLO. — Diverse sezioni dell'Appennino conservano un tal nome, sia perchè furono, o perchè tuttora si mantengono rivestite di faggi, che souo gli alberi naturali e abarigeni dei monti più elevati della Toscana, dove essi vegetano sino alle più alte cime, e a una temperatura atmosferica più bassa di quella che patrebbero comportare i cerri, gli aceri, i frassini, gli abeti, gli ontani e altre piante dell'Appennino.

Noi citerem i fra le più conosciute Faggiols quella dell'Appennino di Soraggio
nella Garfagnana, rammentata all'articolo
Alpe Fazola; la Faggiola di Palazzuolo
in Romagna sul confine del Granducato;
la Faggiola di Strabatenza, sul dorso della Falterona, che diede il nome all'Eremo
nuovo di Fajola, ma più nota sotto il
distintivo di Macchia dell'Opera di S.
Maria del Fiore di Firenze, accennata agli
art. Bacso Comunità, Corsiolo nella
Valle del Bidente e Faltesosa.

Una però delle più estese Faggiole dell'Appranino Toscano è quella che dal Sacro Eremo di Camaldoli si distende da

maestr. a scir. per i gioghi della Falterona, per quelli della Badia di Prataglia, e per il Bustione del Trivio; mentre li sproni che diramansi dal Bastione fra il Savio, il Tevere e la Marecchia veggonsi ricoperti dalla Faggiola di Verghereto, da quella della Cella di S. Alberico e dalla cotanto ricercata Faggiola, dove ebbe origine, e dove propagò il suo avito dominio il valoroso Uguccione della Faggiola, nato dal Faggiolano Banieri da Corneto, che Dante confinò nell'Inferno per essere del numero di quelli che secero alle strade orribit guerre, in una parola l'autore di quell'Uguccione che innalzò la sua stirpe fra i dinasti di Monte-Peltro, di Sarsina e della Massa-Trabaria

FAGGIOLA DI CAMALDOLI. All'articulo Camaldoli. Gamaldoli.

FAGGIOLA DI CAMALDOLI. All'articulo Camaldoli giù si è parlato di questa maestosa Faggiola, famigerata sino da quando il vesc. Giovanni di Arezzo donava al pont. Adriano II (verso l'anno 870) una puzzione di quella Faggiola; quella stessa di cui più tardi i vescovi aretini Elemberto, Tedaldo e Immone (nel secolo XI) concedevano altra porzione agli cremiti di Camaldoli.

Era quest'ultima Faggiola situata sul giogo dell'Appennino che divide la Romagna dalla Toscana, e l'antico contado di Arezzo da quello di Firenze; siccome lo dichiarò Arrigo III re d'Italia nel privilegio concesso ai 3 di gena, del 1047 e tre seculi dopo dall'imp. Carlo IV confermato agli eremiti di Camaldoli. (Annal, Callo.)

FAGGIOLA (CASTRUZO della). Molti scrittori di merito, attenendosi per avventura più alle tradizioni che ai fatti della storia, prescelsero per patria di Uguccione quella selva o torre della Faggiola che più si confaceva ai desiderj di chi bramava voler per concittadino quel potente avventuriere.

Allo scopo di rinvergare ove fosse il castello della Faggiola, quasi araba femice Albertino Musatto lo cercava nel conta do di Rimini, mons. Antonio Graziani nel le selve della Gallia Togata, Lorenz Guazzesi e gli Annalisti Camaldolensi nel l'Appenoino di Bagno e di Caprese, meen tre a Domenico Manni sembro d'averl. scoperto nelle montagne di Montefeltro verso dove a tal uopo, nel 1824, si roca va dal mezzo giorno d'Italia il ch. autori del Veltro Allegorico, l'illustre mio armi

co Carlo Troya, per visitare nel monte di Carpena le rovine del desiderato castello al cao lai dei villici di Monte-Feltro indeato in un'antica torre di quelle selve, che della Faggiole si appella.

Mi con beona pace di tanti vomini ripettabili, se fosse lecito di proferire dopo
di esi anche il mio parere, direi, che il
catello della Faggiola, o non è esistito
giammi, o se tale si volle appellare una
delle 72 bicocche confermate a Neri di
l'accisse colla pace di Sarzana del 1353,
bisquacredere che quella-rocca fosse situata nell'Appennimo di Val-di-Para, cio
nella sede antica dei Faggiolani. — Vod.
Contro della Pacasona.

lafatti è a Corneto dove il eurioso domebbe rivolgero i suoi passi per andare in treria del controverso castello, mentre rati egli troverebbe presso la chiesa di S. Mariso a Corneto la tuttora esistente Torre della Faggiota, da cui prese il cenome la nobile prosspia Sarsinatense d'Perpoloni,e la contrada, in cui per quanun intero secolo essi ebbero la più estemagnoria.

Dini la più estesa signorla essere stata nel territorio e diocesi di Sarsina, e mo ne page ragione, oltre il trattato di pace di Sarzina, un istromento del 10 ottobre 1350, in cui viene segnata la demarcazione è confini tra i possessi del mon. della della S. Alberigo inter ambas Paras e pelli spettanti ai nobili della Faggiola.

— Ved. CRILA S. ALERNIGO.

Pasiano, Pasiano (Pasianum) nel studio orient. di Pisa. Borgata che dieke il titolo a una parr. (S. Stefano) subritana della chiesa primaziale, nella ComGirz. Dioc. e Comp. di Pisa.

Esisteva sulla riva sinistra dell'Arno, in Pulgnano e il Portone fuori di porta Forcotina.

Vi ebbero signoria i magnati pisani del l'erraccia, un di cui ramo trasse il cognome la questo possesso di Fagiano; ed alla di cui stirpe apparteneva quell'Ugo di Golo da Paciano, arciv. di Micosia, che fecdò nel 1264 presso Calci il mon. dei cannici regolari Scopetini di S. Agosticano di Nicosia, attualmente abitato dai religiosi minori Riformati di S. Prancesco.

— Ved. Nicosia nel Val d'Arno pisano.

Le memorie più vetuste del cas. di Fagiano o di Fasiano s'incontrano fra le pergamene pisane, e seguntamente fra i contratti appartenuti al mon. di S. Lorenzo alle Rivolte; uno dei quali del 1 102, fu rogato in Faziano, in luogo detto Prato Regio, presso la ch. di S. Stefano.

Infatti, nell'anno 1182, Guido da Fagiano figlio di Ranuccio, signore di Salviamo e di altri paesi del Porto Pisano, nel suo testamento dichiarò, che qualora egli morisse senza eredi, la sua torre di Fagiano fosse convertita in un ospizio di poveri pellegrini. Lo che ci richiama a quella stessa torre, che fu atterrata nel 1504 dall'esercito fiorentino, mentre assediava Pisa, per servirsi del suo pietrame, onde costruire attraverso dell'Arno una stecesia destinata a deviare la più gran parte delle soque di quel flume in fosse state scavate fra Riglione e il Portone di Pisa, di fronte all'immissario delle Bocchette. -Ved. Rigisour, e Pisa Comunità.

FAGNA (Fania, Fannia) nella Val-di-Sieve. Cas. con antica pieve (S. Maria) nella Com. Giur. e circa un migl. a catrolib. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa vetusta chiesa a tre corpi, risiede sopra un'umile e vaga collina alla sinistra del torr. Levisone, un migl. innanzi che esso sbocchi nel fi. Sieve, e assai d' appresso all'antica strada maestra, che di là s'innoltra per il giogo di Scarperia.

Trovasi a 472 br. sopra il livello del Mediterraneo; presa l'altessa dalla cima del suo campanile.

L'etimologia più plausibile del nome di Fagna sembra quella derivata dagli alberi delle Farnie (Quercus pedunculata Linn.), genere di alberi assai comune nel Mugello, mentre molte annose querce, ad ondornano e fiancheggiano molte delle pubbliche vie di cottesta fertile, deliziosa e pittorica contrada.

La pieve di Fagna è meminata, sino dal 16 giugno 1018, in una donazione fatta da un Rolando notaro figlio del fu Palmeri a Berta sua moglie della terza parte dei suoi possessi situati nel ambarbio di Firenze e nei coufini del Mugello, fra i quali si specificano alcune sostanze posta a Ferrone nel piviere di S. Maria a Fagna.

La stessa pieve di Fagna, e forse gli au-

tori degli Ubaldini, si trovano rammentati in alcune membrane del sec. XI, fra quelle provenienti dal mon. delle Camaldolensi di S. Pietro a Luco. Con una di esse, data in Fontebuona nel febb. dell'anno 1085, il conte Gottizio (Gottifredo) figlio che fu di altro C. Gottizio o Gottidio insieme con la sua consorte C. Cunizza del fu C. Alberto, confessando entrambi di Vivere a legge longobarda, alienarono al conte Taido figlio del fu conte Pagano la loro porzione dei castelli di Luco e di Cantamerulo con tutti i beni che quei coniugi possedevano nei pivieri di S. Giovanni Maggiore, di S. Maria a Fagna, e di S. Felicita a Faltona. Ne meno importante apparisce per la storia e per la geografia altro istrumento, nel mese stesso di febb. e anno 1085, scritto egnalmente nel luogo di Fontebuona, meroè cui i coniugi medesimi rinunziarono a favore dello stesso C. Taido, tutte le ragioni e giurispadropati che essi avevano nei contadi florentino, flesolano, aretino e senese, al pari che in tutta la Marca Toscana, riservandosi i possessi e le corti di Firenze, di Campi, di Decimo, di Corella, come anche la corte e cast. di Luco, quella di Cantamerulo in Vol-di Sieve, e quella di Macerata in Val-di-Pesa, mentre alienavano al C. Taido quanto quei coniugati possedevano nel castello e villa di Monte-Rinaldi con la chiesa ivi edificate di S. Martino, nel cast. e corte di Grignano con la ch. de'SS. Lorenzo e Niccolò, nel cast, e corte di Ricavo con la ch. di S, Stefano, e nel cast. e corte di Camprato con la chiesa di S. Michele, luoghi tutti situati nel Chianti; siccome gli stessi coningi rinunziarono al C. Taido la corte e castello di Rio-fredo con la chiesa di S. Maria; la corte e cast. di Rio-cornacchiajo presso la pieve omonima; la corte di Castro, e la corte di Frena nell'Alpe del Mugello; per le quali véndite e rinunzie ricevevano dal compratore prescelto il prezzo di lire 200 lucchesi. (An-HAL CAMALD.)

Ho già ricordato all'art. CHIARTI (S. MARIA NOVELLA in) che, sino dall'anno 1043, un conte Landolfo figlio del conte Gottizio, e probabilmente fratello del C. Gottizio sopranominato, allorchè contrasse matrimonio con Aldina figlia di Adoaldo, stando in Piancaldoli, donò alla sposa

a titolo di morgineap la quarta parte di tutti i suoi beni e giospadronati: fra i quali eranvi molte possessioni di quelle alicnate dal conte Gottizio e dalla contessa Cunizza al conte Taido. A questo stesso conte della consorteria dei signori del Mugello arroge pure un altro istrumento di donasione a favore del monastero medesimo di Luco, rogato li 20 dicembre dell' anno 995. (loc. oit.)

A quei nobili Mugellani exiandio appartenevano due fratelli, Bernardo e Teuderigo, figli del fu conte Ugone, i quali con Gemma vedova del conte Ubaldo, allora moglic di Bernardo, nell'ottobre del 1102, stando nel cast. di Monte-Corboli in Val-di-Pesa, venderono per 300 lire lucchesi al mon. di S. Pietro a Luco la loro perzione della corte e cast. di Luco con la chiesa di S. Lorenzo e quella di S. Niccolao (all: Rena); la corte e castello di Rio*fredo* con la sua chiesa ; la corte e cast. di Cantamerulo, quella di Rio-cornacchiajo, e di molti altri luoghi compresi fra il corso del fiume Sieve e la montagna della Radicosa; ad eccezione dei servi e delle ancille che i donatori si riservavano nci paesi preaccennati. Le quali corti e cstella si dichiarano poste nei pivieri di S. Maria di Fagna, di S. Giovanni maggiore, e in altri pievanati. (Aunal. Ca-MALD.)

Se di tali magnati, di contado era consorte la famiglia degli Ubaldini, ovvero quell'Albizzo di Rustico che, nel 1089, donava a Ranieri vescovo di Firenze ogni suo diritto e proprietà nel piviere di S. Maria a Fagna, non recherà maraviglia di sentire, che presso la pieve medesima, quasi nel centro, e sopra l'antica strada maestra che varca l'Appennino, fra il Santerno e la Sieve, che nella parte più bella del Mugello venisse poi edificata quella villa principesca, dove l'arcivescovo e cardinale legato Ottaviano Ubaldini accoglieva con magnificenza pari alla sua grandezza porporati, pontefici e teste coronate. Avvegnache nel distrutto palazzo di S. Croce, presso la pieve di Fagna, furono invitati e da esso accolti in ospizio, nel 1252, il pont. Innocenzo IV con tutta la sua corte; e, nel 1272, Carlo d' Angiò re di Sicilia, Baldovino re di Gerusalemme e il pont. Gregorio X.

Della qual villa si accennano dal Broc-

chi k restigie interno alla chiesa, già par. di S. Lorenzo a S. Croce, di cui conservarone il padromato gli Ubaldini, ano a che due fratelli. Ugolino e Ubaldino di Catelano Ubaldini da Monte Gagliasa, con atto pubblico dei 20 marzo 1414, concessero i loro diritti sulla chie e beni di S. Lorenzo a S. Croce alle monache di S. Francesco di Firenze. Le quali recluse, mediante intrumento degli 11 dicembre 1710, cedettero le loro ragioni alla fanigha Guidacoi di Scarperia. (Baocus Ducris del Mugetto.)

Ma sino dal secolo XV, e forse anche prima, il giaspadronato della chiesa plebami è l'agna apparteneva all'illustre prospia de'Machiavelli; sicoome lo prova la prima fra le lettere familiari del famono serettrio fiorentino. Il quale, nel di 2 dicentre 1497, a nome di tutta la casata dei Machiavelli seriveva a un prelato romane, fichiavelli seriveva a un prelato romane, fichiavelli seriveva a un prelato romane, fichia preme la corte papale non venisse per della passessione di Fagna, restasse appliat dei suoi legittimi diritti per nesime la famiglia dei Pazzi, la quale sentra che allora vi agognasse.

Initti il giuspadromato della pievo di Figu ratò costantemente ai Machiavelli, di ci per femmine fur ono eredi i marche-alaguai di Modena. Senonchè a uno dei Rachiavelli (Ristoro di Lorenzo di Niccolò) inbelladel G.D. Cosimo de' Medici, vennero cofecti i beni, in guisa che il sovrano subratò al ognitre vacanne nel diritto di noma atutti i benefizi ecclesiastici di quella implia per l'eredità confiscata a Ristoro.

Persitro verso il 2781 il padronato dellifica pieve di Fagna ritornò per intiero ada casa Rangoni-Machiavelli, dopo che il Gras-Duca rinumziò alla sua voce con i niacondizione, che il pievano pro temperdorene dare scudi 200 alla cassa eccletatica per distribuirle alle cure povere.

Mel vestibulo di cotesta chiesa di Papi chero tombo, o piuttosto cenotofio, il prominato cardinale Ottaviano Ubaldini cil celebre giureconsulto Dino Mugellano nativo di questa pievania.

Il piviere di Fagna, all'epoca del catales delle chiese della dioc. fior. fatto nel 1799, noverava le seguenti utto chiese securali; 1. S. Giovanni a Senni (prioia ristente); 2. S. Martino a Lago (an-1881 alla seguente); 3. S. Michele al Ferrone (raccomandata nel 1787 in parte al parroco di Signano, e in parte a quello di Scarperia); 4. S Andrea a Certiuno (esistente); 5. S. Simone alla Rocca (unita nel 1550 alla precedente); 6. S. Clemente a Signano (esistente); 7. S. Domato a Montecchio (annessa a Scarperia); 8 SS. Miniato e Lucia a Castagnolo (attualmente cappellenia unita alla cura di Fagna).

Nei secolo XIV fu eretta in parrocchiale, e quindi in prepositura la chiesa de SS. Jacopo e Filippo, già cura di S. Barnaba, nel castello di Scarperia; ed inultre fu staccata dal piviere di S. Piero a Sicve la cura di S. Bartolommeo a Petrona, per ineluderla nel pievanato di Fagna, cui tuttora appartiene. — \*\* \*\*ed. Scarpana.

La cura della pieve di S. Maria a Fagna conta 457 abit.

FAGNANO nel Terso delle Masse di S. Martino di Siena in Val-d'Arbia. Villa signorile, già Cas. compreso nel Terzo di Camullia parr. di S. Martino a Cellole, Comdelle Masse di S. Martino, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, dalla quale città la villa di Fagnano è 4 migl. a actt.

Risiede sopra un'amena collina a lev. della strada psov. che guida alla Castellina del Chianti sulla ripa sinistra del toer. Boszone, tributario del fi. Arbia.

Fagnano faceva comunello nel accolo XIV unito a quello di Cellole. Attualmente consiste in una tenuta con casa di campagna della nobile famiglia Bandini Piccolomini, edificata nel 1698 da Gio. Battista Piccolomini con suo disegno. Ha nella cappella due quadri del Casolani; apaziosi viali, fontane e giardini inglesi fanno corredo a questo bel resedio. — Ved. Crizora in Val-d'Arbia.

PAGNANO o FUGNANO in Vald'Elsa. Cas. che diede il nomignolo alla soppressa parrocchia di S. Maria a Fagnano o Fugnano, raccomandata sul finire del secolo XVIII al parrocco dei SS. Jacopo e Pilippo a Ponzano nel piv. di S. Appiano, Com. Giur. e quasi 2 migl. a ostrola. di Barberino di Val-d'Elsa, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Appiano (S.) e Ponzano di Val-d'Elsa.

FAGNANO (Fanianum) nella Valle del Serchio, Cas. antico che ha dato il nome alla chicsa di S. Maria a Fagnano del piviere di Montuolo, già del Flesso, nella Com. Giur. Dioc. a Duc. di Lucca, da cui trovasi lungi circa 4 miglia a libeccio.

La parr. di S. Maria a Fagnano nel 1832 contava 339 abit.

FAGNO (Fannium) nella Valle dell' Ombrone pistojese. Cas. ch'ebbe parr. ora semplice oratorio (S. Francesco) nella pieve e cura di S. Donato a Momigao, già in quella di S. Pancrazio a Celle, Com. e 4 miglia a grec. di Marliana, Giur. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Questo casale è situato in poggio sul fianco sinistro della vallecola percorsa dal torr. Vince, che tributa le sue acque al fi. Ombrone premo Pistoja, - Fagno era un antico feudo della cattedrale di S. Zenone e dei supi vescovi, siccome apparisce da varj documenti, fra i quali uno del nov. 1067, col quale il vesc. Leone di Pistoja diede a livello la pieve di S. Pancrazio a Celle coi suoi beni e offerte de'popolani delle ville soggette, nel di cui numero era anche Fagno. L'altro è degli 8 lug. 1223, col quale un tal Venuto del fu Signoretto di Momigno venne investito del podere lasciato dal fu Giovanni di Gualando di Momigao, giurando di stare agli ordini del vescovo Grazia Dio che lo conferi.

Ls provenienza di tal feudo nelta mensa vescovile di Pistoja risale a un atto di donazione dell'anno 940, fatto a quella cattedrale dal conte Guido del fu conte Teudegrimo e dalla sua consorte contessa Gervisa; i quali coningi concessero alla mensa e canonica di Pistoja diversi poderi e case massarizie con alcune terre, situate in Alliana, in Cascese et in loco nuncupante à Fagno. (Camo: Dei march. di Toscana.)

E lo stesso documento che ci scuopre il figlio di quel conte Teudegrimo, o Tegrimo fedele e compare del re Ugo, giù da noi rammentato agli articoli Asazia di Fosta Taurs, e Agsa in Val-d'Ombrone pistojese, come stipite dei conti Guidi signori a Pistoja innanzi che calasse in Italia Ottone il Grande, col quale alcuni storici supposero che quei potenti baroni venissero dalla Germania in Italia.

Al sinodo pistojese del 26 aprile 13.13, tra i diversi rettori di chiese della diocesi Pistojese trovasi nominato anche quello di Fagno. (Zaccanas. Anecd. Pistorieus.) FAGOGNANA. — Ved. Faognana di Sahminiato nel Val-d'Arno inferiore.

FAJOLA, FAJOLO (EREMO di S. PIETRO di). — Ved. Corriolo, e Strabatrera nella Valle del Bidente.

FALCIANO nel Val-d'Arno casentinese. Cas. di cui porta il titolo un'antica pieve (S. Maria a Falciano) nella Com. Giur. e 2 miglia a grec.-sett. di Subbiano, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in costa sopra uno sprone occid. dell'Alpe di Catenaja, fra la ripa destra del torr. Chiussa e la sinistra del fosso Gravenna, entrambi influenti a sinistra dell'Arno.

Il cas. di Falciano faceva parte della signoria degli Ubertini sino dal secolo X, se è vero che appeliava a quest'illustre prosapia del contado Aretino un istrumento fatto nel sett. del 1027, mercè del quale Ugo figlio di altro Ugo, sopraochiamato Signorecto, ed Ermengarda di lui consorte, fecero donazione alla cattedrale di Arezzo di terreni situati in diverse parti del contado Aretino, fra i quali posessi fuvvi un podere posto in Falciano. — Ved. Acazzi.

Con altro istramento, scritto li 3 ott. del 1080, donna Berta figlia di Landolfo e vedova lasciata da Ranieri di Fuscherio, premesso il consenso del padre e di Arrigo suo cognato, vende alla cattodrale di Areazo tuttociò che le era pervenuto per parte del succero, o per scrittura di morgincap dal lato del marito; cicè le terre, corti, torri, chiese, possessi dominicali, ec., situati nei pivieri di S. Martino a Cabiano, di S. Stefano alla Chiassa, di S. Maria in Gradis, e di S. Maria in Falciano.

Più frequenti s'incontrano le memorie della pieve di Falciano negli annali Camaldolensi, per la ragione che nel piviere di Falciano, sul poggio detto di Popano, sino dal secolo XI fu edificata la badia del Sasso, sotto l'invocazione di S. Giovanni Battista decollato. A favore della quale badia, nel 1101, un nobile aretino per nome Azzo, concesse tutti i suoi beni con qualunque diritto che aver potesse nel piviere di S. Maria in Falciano e segnatamente in loco Agnano.

Nell'ottobre del sere Gherardo del fa Wuinildo con suo figlio Raimondino donò al S. Eremo di Camaldoti la sua porzione de'castelli e corti di Falciano e di Loren238, con tatto quanto gli apparteneva nei rani di Ornina, di Acona, di Follonica, di Camparno e di Larciano.

La piere di Falciano aveva due sole chiese succursali, da gran tempo dirute, ciot. S. Maria de Ghiora, e S. Andrea di Agnano, oltre la badia del Sasso, da gran tmpo ridotta a semplice oratorio.\*

Il Cas. e popolo di S. Maria a Falcian o conta 486 abit.

PALCINELLO in Val-di-Magra. Vill. con parr. (SS. Fabiano e Sebastiano) nelli Com. Giur. e Dioc. di Sarzana, da cui è appena 3 migl. a grec.

lisiede alle falde dell'altima diramasiose occid. dell'Alpe Appana sopra un poggio che la perte del monte di Fosdinovo preso le sorgenti del torr. omonimo, appellato la Giarra di Falcinello.

Fe questo paese uno degli antichi feudi de resc. di Lani dall'imp. Federigo I, con diploma dato im Samminiato, li 29 luglio 185, concesso loro insieme con la guarta parte del sovrastante cast. di Brina. fakizello si diede di buon'ora statuti propijeimoj consoli; i quali ultimi figurarose sel 1202 al comprossesso (ra il ve-10000 di Luni e i marchesi Malaspina per giurare come audditi di quei prelati: umas figuro um secolo dopo (anno 1306) Pas di Falcinello seguace del partito di rescoro di Luni alla pace coi Malamiss trattata dall'escole poeta fiorentino, Busic Alighieri, incaricato a tal uopo dal marchese Franceschino figlio di Morello dei marchesi di Mulazzo.

Gli avanzi della rooca di Brina, rammatata nel trattato di pace del 1306 e ad diploma accemnato, esistono poco luns del villaggio di Falcinello. Essa nel iii fn alienata con Ponzano dal march. istonio figlio d'Jacopo Ambrogio Mala-🎮 march. di Tresana che la vendè al baco di S. Giorgio di Genova, i di cui primatori la incorporarono insieme col knikrio di Palcinello al distretto di Sar-141. - Ved. SARZABA, Comunità.

Li parr. de'SS. Pabiano e Sebastiano a Takinello conta 596 abit.

FALCIANO O FLACCIANO (PIEFE di S. Leouve a) in Val. di-Pesa. - Ved. Pistaso (Pizve di S. Lactino a).

Palcino (Vico) in Val-d'Orcia. -od Asso (S. GLOYARRI ID), e SAR-QUIAI-4 Comunica

FALG FALCONE (MONTE). - Ved. Mos-TE-FALCOSE.

FALESIA nel littorale di Piombino, ora detto Porto de'Faliesi, o Porto vecchio. Piccolo seno di mare che fa parte del gulfo di Piombino, distante un migl. a grece lev. di quella piccola città, nella cui parr. Com. e Giur. è compreso, Dioc. di Massamarittima, Comp. di Grosseto.

Era una delle stazioni lungo l'antica via Aurelia, segnalata negli itinerari marittimi e nella tavola Peutingeriana, fra il porto di Scabri (Pontone di Scarlino) e quello di Populonia (Porto Baratti).

Butilio Numaziano, che vi approdò con la sua feluca verso l'anno 415 dell'E. V., ne sa menzione nel suo stinerario marittimo, mentre gli abitanti di quel littorale festeggiavano la divinità egiziana di Osiride, simbolo della germinazione.

Il qual viaggiatore ne informa, che sino da quell'età esisteva nel seno di Falesia uno stagno pelustre, affidato a un tal querulo circonciso, che indispettiva con i suoi modi inurbani quel curioso viaggiatore.

Finalmente fu in Falesia, dove i 6 figli del conte Tedici della Gherardesca, nell' anno 1022, fundarono nei loro pomeni il distrutto mon. de SS. Giustiniano e Bartolommeo di Falesia, le cui vicende furono rammentate all'art. Asazia di Fa-LESIA. — Fed. Pionsino.

FALFI (CASTEL). -- Ved. CASTEL-

FALGANO (Falganum) in Val-di-Sieve. Cas. e castellare da cui presero il nome due chiese parr. (S. Giusto e S. Maria) da gran tempo riunite, nel piv. di Diseceto, Com. e circa 3 migl. a sett. di Pelago, Giur. del Pontamieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Rislede l'uno e l'altro sul fiamos occidentale del monte della Consuma alla sinistra del torr. Rufina tributario del fi.

Fu Falgano tra i feudi dei CC. Guidi del ramo di Battifelle, di Romena e Poppi. specificato nei diplomi concessi a quei dimasti dall'imp. Federigo II.

Infatti fra le membrane del priorato dei-Camaldolensi di Tosina, e più spesse volte fra quelle della badia dei Vallombrusani di S. Pedele a Strumi, è rammentato il cast: di Palgano. ... Appartiene ai Camaldolensi un'atto del 1099, col quale il conte

Alberto figlio del conte Guido di Romena concesse ai monaci di Camaldoli per il mon. di Poppiena sulla Falterona la porzione delle corti che essi possedevano in Acone, a Monte Bonello. alla Rufina, a Pomino, a Falgano e in altri luoghi.

Documenti di data anteriore trovansi fra le pergamene della badia di Strumi, molti dei quali scritti in Falgano sotto gli anni 1064, 1068, 1072, 1073, 1079, 1080, 1086, 1094 e 1095. Riguardano essi per lo più donazioni di terreni posti nel popolo di Falgano, territorio della pieve di S. Jerusalem, o di S. Giovanni » Diacceto, altrimerti detto a Strada nella giurisdizione florentina e fiesolana.

La parrocchia di S. Maria e S. Giusto a Falgano conta 258 abit.

FALLE nel Val-d'Arno sopra Firenze. Villa signorile con sottostante borghetto nel popolo di S. Donato a Torri, Com. Dioc. e circa 4 migl. a scir. di Fiesole, Comp. di Firenze, che è 5 migl. a lev.

lo non dirò sull'origine del nome, seppure Falle uon sia una corruzione del vocabolo Falde, comecchè alcuni lo reputino etrusco, non potendolo derivare dalla parola latina Falando, avvegnachè essa, al dire di Fasto, equivarrebbe a luogo eminentissimo: e questo delle Falle è un umile collinetta situata alle falde del Monte-Loro, bagnata a lev. dal botro omonimo, a pon. dal torr. Zambra e a ostro dal fiume Arno, da cui entrambi quei confluenti sono accolti sotto la villa delle Falle.

Fu questo luogo sino dal secolo XII dei Gubalducci, posteriormente de' marchesi Guadagni, autori di quel sontuoso palazzo che costà risiede, ed a cui porgono un facile accesso grandiosi viali fiancheggiati e difesi da doppia linea di annosi cipressi. Esso fu pochi anni indietro dall'attuale proprietario sig. Danti di nuove fabbriche abbellito, e aumentato di vaghe prospettive dipinte, figurate, o dalla natura ben diretta create nella vasta e ben coltivata fattoria che circonda quel resedio.

Nel borghetto delle Falle, posto sulla strada R. postale, esisteva anticamente uno spedaletto per i poveri passeggeri e pellegrini sotto il titolo di S. Maria alle Falle.

FALLITA nel suburbio di Pistoja. Villa con oratorio (S. Maria Assunta) nel popolo di S. Biagio a Cascheri, Com. o Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoji da cui la villa di Fallita è un migl. maestr., Comp. di Firenze.

E posta nella pianura salla ripa sinistr del fi. Ombrone. — Ved. CASCHERI.

FALSANO DI CORTONA. — Vei Falsano in Val-Tiberina.

FALTERONA (MONTE ni). Mon Fulteronae. Una delle più centrali e pi elevate montuosità dell'Appennino le scano, sulla di cui parete australe nasci il fiume Arno, nel fianco oscidentale i torr. Dicomano e nella sua schiena i bidenti e il fiume Rabbi: questi tribi tarj del mare Adriatico, quelli del Me diterranco.

La sua più alta sommità, nel gr. 29 19' long. e 43° 52' 7" latit, fu troval dal ch. astronomo prof. Inghirami esser 2825 br. e 8 soldi al di sopra del mar Mediterraneo.

Essa è situata nell'estreme confine dell'Toscana, e dell'Esarcato di Ravenna, sino de ve arrivano per varia direzione dalla pari della Toscana le diocesi di Fiesole e di I rezzo, e dal lato della Romagna i vescovi i e antichi contadi di Sarsina e di Foi linpopoli.

Questa montagna è fra tutte quelle de nostro Appenuino la meglio rivestita ( annosi faggi che ne ricuoprono la su folta giogana, mentre le fanno ala intora ai suoi fianchi maestose schiere di eminer tissimi abeti, e a toro servono di base sele continuate di castagni.

Da quella sommità della Falterona fra poggio Mocati, Prato al Soglio e il po gio a Scali, sul giogo onde a Camaldo si viene, pare che l'Ariosto scuoprisse mare schiavo e il tosco. Realmente ari vato che uno sia su quella cima si pi ripetere con Fazio degli Uberti:

Vidi Mugello, e vidi el Casentino
A man sinistra, e vidi onde Arno en
E come vae da Arezzo al Fiorentis
(Dittamonos lib. 1V, c. )

Fino costassù giunge la macchia est sissima della Faggiola di Strahateuza, o dell'Opera della cattedrale di Firenze, a quale dal lato di lev. si congiunge l'alt Faggiola di Camaldoli, entrambo già e scritte agli art. Baggo di Romagna, Co

FIGURE Valle del Bidente, CAMALDOLI, FAGGIOLA, ec.

I primi e più alti contrafforti che si attaccano, o che derivano immediatamente dalla Falterona, consistono, per la parte di Romagna, nell'Alpe delle Celle, in quelle del Corniolo e del Castel dell'Alpi. Dalla parte poi della Toscana sporge il selvoso monte di Camaldoli, a le Comunità di S. Godenzo, monte di Pietrafitta, l'ultimo dei quali collegasi al giogo della Consuma e questo al Secchieto della Vallombrosa e quindi al Prato-magno per dividere il Mugello dal Casentino, non che dalla Valle dell'Arno superiore; nella stessa guisa che il giogo di Camaldoli con le sue propagini del monte Calvano e del Bastione divide il Val-d'Arno casentinese dalle Valli del Bidente e del Savio, e le Comunità di Poppi e di Stla da quelle di Bagno, di S. Solia e di Premilcore.

La natura del suolo costituente l'ossatura esteriore della Falterona apparticne per la massima parte alle rocce stratiformi di grés antico (macigno) e di argilla schistosa (bisciajo); mentre di rado s' incontra la calcarea appenninica (pietra alberese e colombina), la quale però talvolta si affaccia in qualche insenatura di monte, e precipuamente nei vallo@i della Consuma. Più spesso suole trovarsi nell' uno e nell'altro fianco della Falterona lo schisto galestrino, alterato da filoni metalliferi di ferro e di manganese.

A questa qualità di roccia argillosa e friabile sono appunto da attribuirsi le frane che ogni tanti aoni subissano nelle valli da qualche falda dello stesso monte, e specialmente dalla parte occidentale fra l'Alpe di S. Godenzo e la cima della Falteret; delle quali rovine si contano da pochi secoli tre esempi solemni già stati consegnati alla storia.

Il primo è una rovina del monte accaduta ai 15 maggio del 1335, e raccontata da Giovanni Villani nella sua Cronica fiorentina, al lib. XI cap. 26; quando uno aprone della montagna di Falterona, dalla parte che discende verso il torr. Dicomano in Mogello, scoscose più di quattro miglia infino alla villa del Castagno, e quella con tutte le case e persone e bestie salvatiche e dimestiche e alberi subissò con assai di terreno interno, gittando

abbondanza d'acqua ritennta, oltre all' usato modo torbida come di lavatura di cenere. Quella stessa melletra discese col torr. Dicomano, e tinse il fiume della Sieve; e la Sieve tinse l'acqua del fi. d' Arno infino a Pisa; e durò cost torbido per più di due mesi. (loc. cit.)

Il secondo scoscendimento improvvisamente accadde dopo 306 anni, nello stesso fianco della montagna e nel mese medesimo; cioè, a dì 18 maggio dell'anno 1641.

Se credere dobbiamo alle parole di Benedetto Buonmattei, che descrisse una cotal frana in una lettera a Pier-Francesco Renuccini, la prima volta messa alla luce dal can. Domenico Moreni (Firenze 1827), ivi si racconta, che il primo scoscendimento, già descritto da Giovanni Villani, lasciò a piè della franata piaggia un profondo laghetto, che si chiamava la Gorga nera. Il qual gorgo appunto, nel giorno sopra indicato, spaccandosi nella larghezza di un mezzo miglio il soprastante poggio di Montefaino, non solo fu riempito dal monte franato, ma trascinando al basso col terreno centinaja di faggi, tutto il valloncello ingombrò di macerie e un monticello nuovo si formò, scappando fuori da quella colmata laguna molti pesci colla pelle nera, ma di carne bianchissima, ivi rimasti a seoco.

Nel tempo stesso che dalla Falterona subissava verso il Mugello sopra le sorgenti del Dicomano il Montefaino, dalla banda del Casentino si sfacellava un'altra plaga terribilissima, che da Capo d'Arno sino sopra a Porciano trascinò nella caduta una gran tenuta di castagni.

Nè è da credere che cotesta smotta dal lato della Falterona casentinese fosse la prima fra quelle accadute nei secoli trapassati,mentre una simile rovina era successa circa 80 anni innanzi, quando si svelsero e restarono atterrati fra quelle ruinei infiniti abeti, trovati quasi incarboniti nel 1641, allorchè essi restarono scoperti e trascinati al basso con la falda del terreno che gli aveva accolti.

Il più moderno scoscendimento dal lato di San-Godenzo seguì nel di 15 maggio dell'anno 1827, nel giorno medesimo, in cui era accaduta, nel 1355, la rovina reccontata da Giovanni Villani. Sennonchè la più moderna frana caduta nel pian di Cancelli presso Montefaino, portò nella. fiumena del Dicomano, e di là per la Sieve in Arno tale quantità e qualità di ergilla color di cinabrese, che le acque fluenti sino al mare si mantennero per più settimane tinte di rossigno, in grazia forse degli casidi di ferro e di manganese diffusi nella roccia argillosa e nel galestro costituenti il suolo franato. — Ved. Dicomano fi. e San-Godenzo, Comunità.

FALTIGNANO a CIGLIANO in Valdi-Greve. Contrada composta di più villate, nella parr. di S. Bartolommeo a Faltignamo, con gli annessi popoli di S. Stefano a Petriolo e della Chiesa-nuova, nel piv. Com. Giur. e 2 migl. circa a sett. di San-Casoiano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi posta nel poggio de' Scopeti alla sinistra del fi. Greve e a pon, della strada R. postale che sale a San-Casciano.

La chiesa di S. Bartolommeo a Faltignano fu concessa con le sue rendite al capitolo della insigne collegiata di S. Lorenzo a Firenze, per bolla del 28 nov. 1177 del pont. Alessandro III, cui le confermarono i suoi successori Celestino II (auno 1191) e Onorio III (anno 1225).

Dopo la soppressione della cura di S. Stefano a Petriolo ne acquistò il padronato l'arcispedale di S. Maria Noova di Firenze, e quindi la mensa arcivescovile di Firenze.

La parr. di S. Bartolommeo a Faltignano novera 202 abit.

FALTOGNANO, o FALTUGNANO (Fattunianum) nel Val-d'Arno inferiore. Cas. con chiesa parr. (S. Maria) nel piv. di S. Ansano a Greti, Com. e un migl. a grec. di Vinci, Giur. di Cerreto-Guidi, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È situato presso la sommità del monte Albano, fra la torre di S. Alluccio e la cresta di Pietra-marina, sul bivio delle vie che da Lamporecchio e da Vinci a Faltugnano s'incontrano per valicare il monte Albano o del Barco, passando per S. Giusto, e di là scendere a Carmignano e al Poggio a Cajano.

La parr. di S. Maria a Faltognano conta 308 abit.

FALTOGNANO, o FALTUGNANO nella Valle del Bisenzio. Cas. con chiesa prioria (SS. Giusto e Clemente), oui sono sunessi due altri popoli nel piviere di Soffignano, Com. Giur. e circa 5 migl. a sett.

grec. di Prato, Dioc. e Comp. di Fi.

Risicde in poggio sul fianco occid. del monte della Calvana, ed è la sua chiesa di giuspadronato delle famiglie Bonamici di Prato, e dei conti Strozzi di Firenze.

La parr. de'SS. Giusto e Clemente a Faltugnano novera 234 abit.

FALTONA nella Valle dell'accon casentinese. Vill. con pieve (SSA particulario e Pergentino) nella Com. e l'accont. a maestr. di Talla, Giur. di Castel-Focognano, ossia di Rassina, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra un poggio che fa parte dell'Alpe di S. Trinita nel lato destro dell'Arno e della sua valle, fra i cast. di Talla e di Focognano.

La corte di Faltona è raumentata în un diploma dell'imp. Federigo I, dato in Lodi li 25 giuşno 1161, a favore della badia di Capolona, cui fra le altre possessioni conferì, o confermò in dono curtem de Faltona cum omnibus suis pertinantiis. Poco dopo per nuova concessioni imperiali la badia di Capolona essendo stata data in benefizio al conte Guido di Modigliana, questi dinasti estesero anche costà il loro dominio, siccome apparisce dai diplomi di Arrigo VI (anno 1190) e di Federigo II (ambo 1220) che donarono al conte Guido la metà di Faltona e la commenda dell'abbadia di Capolona.

Il cast. però di Faltona trovasi fra gli antichi possessi degli Ubertini di Castel-Focognano; accettati, nel 1360, sotto l'accomandigia della Rep. fior. — Il comunello di Faltona restò unito al territorio comunitativo di Castel-Focognano sino all'istituzione moderna della Comunità di Talla, cui venne aggregato. — Ved. Talla.

La chiesa parr. di Faltona, già fitiale della pieve di Socana, fu eretta in pievania dal vescovo di Arezzo con decreto del di 25 maggio 1757.

La parr. de'SS. Lorentino e Pergentino a Faltona ha 397 abit.

FALTONA (PIÈVE DI) o DI LARCIA-NO nella Val-di-Sieve. Pieve antichissima dedicata a S. Felicita nella Com. Giur. e 2 migl. a scir. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa chiesa trovasi distinta nelle vecchie carte ora col nome del torr. Faltona, che se resente le mura dal hato orientale, e spese volte è chiamata S. Felicita a Lercino, da un cast. che si diou esistito na miglio sopra la pieve.

Non sembra però che abbia grande appoggio il supposto di coloro che dissero la piere di Faltona in origine situata più lagidi la nel cast. di *Larciano*; e che dope cur questo rovinato, fosse traslocata in un convento di monaci Basiliani, dove è stuta attualmente. (Baoccau, *Descriz. del* 

Hugello, pag. 203).

In qual conto siano da tenersi tali tradicioi ce lo danno bastantemente a conscere i documenti del mosa. di S. Pietro a Luco fatti di pubblica ragione da di smalisti Camaldolensi; tre dei quali citrò, come prà confacenti al nostro proposto. Due di essi, rogati nel dic. 1016, e sel febb. 1085, rammentano la pieve di S. Felicita situata sin d'altora in Fattona, rale a dire molto prima della venuta in lubi dei monaci Bassiliani. Al contrario in un situmento del 15 ottobre 1076, e ia milimi altri di data posteriore la stesapire è indicata non già dal torrente Fattona, ma dal longo di Larciano.

L'attale chiesa di S. Felicita conserva li mi antica struttura a tre navate com milia sesto intero e una tettoja a cavalkti, sella quale leggesi il nome del pirmo Ubaldo degli Ubaldini, che vi fea porre la sua arme nell'agosto del 1489. Tak epoca però è posteriore alla fabbrica d trapio, che sembra doversi riportare ai moli XI e XII, siccome nel 1157 fu scolpito il suo battistero. Al qual proposito regli atti della visita diocesana dell'anno 1537 che riporta l'iscrizione ed epoca ā quel battistero, si avvisa eziandio che il recipiente per l'acqua consisteva alknin un piecolo vaso di terra bibula; de il pulpito parimente era di marmo es miquitatem sapiens, e che tutta la chiem 🗠 la canonica risentiva già di troppo this sua vecchiezza.

Una delle due antiche campane portan la data dell'anno 1317 con l'iscrizione
equente: Puccius Florentinus cum Tades filio suo me fecit. A Mentem sancum spontaneam honorem Deo at putrise liberationem.

Nellaminore, stata fusa nell'anno : 333, legerasi: Fitippo e Bartolommeo Pucti de Florentiu me feçaro. Le Mentem

sanctam, etc. Magister Jacobus canonicus plebis S. Felicitatis, Tottus Cienni et Giannetto Peruzzi dicti populi.

Tali campane, che ci rammentavano una famiglia di fonditori, ai quali spettava quell'Antonio l'ucci poeta che converti in terza rima la cronica di Gio. Villani, vennero distrutte e rifuse nel 1806 dal pievano Carlo Baglioni insieme con altra campana appartenuta alla chiesa di S. Lucia a Monti, in cui era scolpito l'anno 1336 e il nome di Ugolino di Foscolo che la fece. (Dall'Ugna. Aggiunte MSS. afle Deseris. del Mugello del Brucchi, nalla Bibl. del Seminar. fior.)

Il piviere di Faltona comprendeva le seguenti parrocchie, cioè: 1. S. Romolo a Bivigliano, (Prioria esistente); 2. S. Donato a Polcanto (esistente); 3. S. Niccolò alla Pila (annessa alla precedente); 4. S. Clemente a Monte-Caroso, o alla Tassaja (esistente); 5. S. Michele alla Carsa-vecchia (unita nel 1350 all'abbadia di S. Bartolommeo di Buonsolazzo); 6. S. Lucia a Monti (ammensata nel 1735 alla pieve); 7. S. Andrea a Monte-Giori (da lungo tempo diruta).

Sono compresi ia questo stesso piviere i due santuari di Montescuario e della Madonna di Polcanto, con la soppressa badia di Buonsolazzo.

Val-di-Faltona conta 412 abit.

FALZANO, FALSANO (Falsanum) in Val-Tiberina. Cas. con chiesa plebana sotto l'invocazione di S. Maria, cui fu annessa l'altra di S. Angelo, nella Com. Giur. e circa 10 migl. a grec. di Cortona, Dioc. medesima, già di Città di Castello, Comp. di Arezzo.

È posto sulla pendice orientale della piaggia che diramasi dal monte del Poggione nella vallecola di Dame, lungo la ripa sinistra del torrente Minimella, eci miglia prima che entri nel flume Nestore tributario del maggior flume, il Tevere.

Il cas. di Falzano con il suo distretto era signoria dei nobili del Poggione dell'antica casata Alfirri di Cortona, i quali, con istrumento pubblico fatto in Cortona nel maggio dell'anno 1214, posero sotto l'accomandigia del Com. di Cortona le persone e i beni che possedevano in quel distretto: a plebo Fulsani et a flumina

Nestoris versus Cortonam, et specialiter curium de Poggione.

Ai 19 maggio dell'anno 1226 la badesas del mon. di S. Maria di Monte-Maggio, nel far la stessa sottomissione al Comune Cortonese, designò fra i possessi di quell' asceterio la corte di Banza, dal mulino della pieve di Falzano sino verso Cortona. (Altreczzi. Risposta apologetica, ec.)

La chiesa di Falzano è antica; essa mell'istituzione del vescovato di Cortona (anno 1525) fu staccata dalla diocesi di Città di Castello, insieme con due succursali soppresse (S. Agata e S. Angelo), la prima amuiensata a S. Pietro a Dame, l'altra alla pieve, che è di padronato del vescovo.

La parr. di S. Maria a Falzano, o a Falzano conta 196 abit.

FALZANO in Val-di-Magra. — Ved. FAZZANO.

FANGO (BADIA AL). - Ved BADIOLA al Pargo.

FANTELLA nella Valle del Babbi in Romagna. Cas. con parr. (S. Maria) nella Com. Giur. e 4 migl. a pon. di Galeata, Dioc. di Bertiporo, Comp. di Firenze.

La ch. di questo cas posta sulla ripa destra del 6. Rabbi, fu di padronato della badia di S. Ellero a Galeata, cui venne confermata del pont. Eugenio IV con bolla degli 11 marzo 1438. — Ved. GALEATA.

La parr. di S. Maria a Fantella conta 214 abit.

FANTINO nella Valle del Lamone in Romagna. Cas. con parr. (S. Antonio abate) nel piv. di S. Giovanni a Misileo, Com. Giur. e 4 migl. circa a ostro di Palazzolo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sulla ripa sinistra del fi. Lamone alle falde orient. del monte Provaligo, sulla oni prominenza esisteva il forte cast. di Lozzole degli Ubaldini e dei nobili di Susinana che furono signori del Fentino. — Ved. Lozzola.

La parr. di S. Antonio al Fantino conta 128 abit.

FAOGNANA, FAGONANA, FAU-GNANA nel Val-d'Arno inferiore. Contrada nel suburbio della città di Samminiato, da cui prese il nome la soppressa prepositura di S. Martino nell'antico pivicre di S. Genesio, ora cattedrale di Samminiato. Com. Giur. e Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Del luogo di Faoguapa si trova fatta

menzione sino dall'anno 788, allorche la figlie lasciate dal mobile longobardo Imito da Faognana alienarone le loro possessioni della corte di Fangnana al vescovo Giovanni di Lucca. (Bratini Memor. Lucch. T. IV.)

Tre secoli dopo la stessa corte di Faoanana con tutte le sue case e poderi su rinunziata da qualche pia persona al mon. di S. Ponziano di Lucca, siccome apparisce da una sentenza proferita in Pisa, li 17 genn. 1073, da Gottifredo march di Toscana e dalla contessa Beatrice sua consorte, contro i detentori della corte di Paognana reclamata dall'abate di S. Ponziano di Lucca. La qual sentenza fu rinnovata li 4 marzo 1074 dalla contessa Matilde, per la ragione che molti nobili individai di Sanminiato, ad onta del primo giudizio, continuavano a ritencre le possessioni di Faognana e di altre certi poste nel distretto Sanministese. (Lami. Monus. Ecci. Flor. - Fiorestisi. Memor. della contessa, Matilde.)

contessa Mattide.)

Intorno a quella età pella contrada di Faognana fu edificata la chiesa de'SS. Paognato e Martino, decorata in seguito del titolo di prepositura, e rammentata fra le chiese suffragance della pieve di S. Genesio, nella bolla spedita nel 1194 a quel preposto dal pont. Celestino III.

FARNETA, FARNETELLA, FARNETO. Casali e contrada ch'ebbero nome dalla qualità delle piante (Quercus Farnia), come quelle, che vegetarono e rivestirono i luoghi qui sotto descritti.

PARNETA nel Val-d'Arno casentiness. Piocolo cas, già cast, con parr. (S. Stefano) attualmente unita a quella di S. Niccolò a Soci, piv. di Partina, Com. Giur. e quasi 4 migl. a grec. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Aresso.

Risiede sui colli che separano le acque dell'Archinno da quelle del torr. Sova.

Era di proprietà de'conti Guidi ancora quando un loro fittuario, nel 1034, resegnava all'abate del mon, di S. Fedele a Strumi tuttociò che teneva a livello in Farneta di dominio diretto del conta Guido di Battifolle, (Camica)

In realtà quei dinasti ebbero signoris la Farneta sino all'anno 1359, allorchè Marco figliuolo di Galeotto de'conti Guidi, padrone di Soci e di Farneta, rimise si atesso e le cose sue liberamente alla Rep. for ; à la quale fu ribandito, fatto cittadiso, e dategli 5200 florini d'oro così per conto di Soci e della villa di Farmeta, come arche per le ragioni che egli aveva nel Castel-San-Niccolò, nei popoli di Vado, di Gariano e di Cetica.

Alla quale risussise e alienazione prestò il dorsto consenso la sua donna, Margheria ti di Beauccio Salimbeni di Siena. (MATT. VILLES. Cronic. Amma. İstor. flor.) — Fed. Caster.-San-Niccolò e Soci.

FARNETA in Val-di-Chiana. — Ved.

Fanzes (Farnita) in Val-d'Era. Conpredute nel piv. di S. Gervasio, Com. e Giur. di Palaja, Dioc. di Sanaminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Fu Farneta una delle 30 villate e castelletti, le di cui rendite e decime parroccinii, nell'anno 989, venuero per metà alimilate da Guido vescovo di Lucca al abile Teudegrimo figlio del fa Farolfo.

— Fed. Gravasso (S.) in Val-d'Era.

FARNETA in Val-di-Serchio. Contrat con part. (S. Lorenzo) fitiale della pirte di Arliano, nella Com. Gint. Div.e Duc. di Lucca, da cui è circa 4 mil.a maestr.

finiele in costa alla destra della strada li potale che da Ponte S. Pietro si dirigeni monte di Quiesa. — Le memorie pi antiche relative a questa contrada si tromo fra le membrahe dell'arch. arciv. è Loca, e aegnatamente sotto gli anni 188 e 771. — All'art. Anutano di Val-discriti, si è fatta paròta di una controveram per cusa di giurisdizione ecclesiastica de fu decisa nell'ottobre dell'anno medetas da Gherardo vescovo di Luoca a favo-miell'arciprete pievano di Arliano.

Nella contrada e parr. di Farneta fu mitanel sec. XIV una delle prime Certoriella Toscana; sotto l'invocazione dello fraito Santo, soppressa nel 1810, quando im visto locale fu ridotto a profano uso. Li parr. di S. Lorenzo a Farneta nel 133 contava 278 abit.

FARNETA, o PIAZZA FARNETA in Fidi-Tors. Cas. che diede il titolo alla irut chiesa di S. Niccola a Farneta sucarale che fu di S. Lorenzo in Piazza, idetti una casa rustica nella tenuta di Cas-Rossa, Com. e un migl. a scir. di l'aglia, Giur. e Dioc. di Livorno, già di l'in, Comp. medesimo.

Questa tenuta spettante una volta alla nobil pro-apia Gaetani è situata sulla ripa destra del fi. Tora e della strada Emilia, o B. Maremmana, fra l'osteria e il ponte della Torretta, Castel-Anselmo e Lucisna.

Furono da Farneta due notari, un Simone di Glandino che nel 1218 rogò in Monte Massi (presso Nugola) un istrumento di donazione, dettato dal conte Tegrimo del fu conte Ubaldo. L'altro notare era Guglielmo del fu Fabiano, il quale nel 7 aprile 1303 in Castel-Anselmo stipulò un contratto di vendita di terreni posti nel popolo di S. Eufrasia di Medletro. (Ancs. Dirz. Fign. S. Paolo di Pisn.)

Questo luogo di Farneta si mantenne vestito di farnie sino all'anno 1780, epoca in cui quella selva di Farneta fu atterrata dal proprietario Sgrilli di Livorno, che la trasformò in un vasto podere denominato della Casa-Rossa.

PARNETA (FONTE) nel Val-d'Arno casentinese. Villa e tenuta nella Com. Giur. e un migl. cirra a lev. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra una collinetta alla destra del Corsalone dirimpetto al poggio di Montecchio; ed è forse il Faeta ch'ebbe ch. parr. (S. Maria) soppressa dopo la metà del secolo XVIII, e raccomandata al parroco di S. Andrea a Campi.

Infatti tanto Facta, quanto anche Fonte Farneta furono possessi dei monaci Camuldolensi di Partina, soppressi nel 1808, dopo la quale epoca la tenuta di Fonte Farneta fu acquistata dai merch. Corsi di Firenze.

FARNETELLA in Val-di-Chiana. Vill. già cast. con pieve (S. Giovan Battista) nella Com. Giur. e 4 migl. a sett. di Asina-Iduga, Dioc. e Comp. Arctino.

Risiede in collina presso il cast. di Rigomegno sulla pendice orientale dei monti che stendonsi fra la valle dell'Ombrone a quella della Chiana sopra la foce de'Vallesi, per la quale foce si apre il varco il torr. Foenna.

Fu signoria dei conti della Scialenga e Berardenga, quindi del Com. di Siena, che il cast. di Farnetella, nel 1271, free demolire, perchè troppo spesso questo villaggio, posto sulla frontiera del contado Senese, dava asilo ai fuorusciti di contrazio partito. La fabbrica della chiesa di Farnctella attuale rimonta all'anno 1392; e i suoi particolari statuti, superstiti nell'Arch. Dipl. di Siena, portano la deta dell'anno 1559.

La popolazione di Farnetella nel 1549 ascendeva a 302 abit.; nell'anno 1640 faceva 271 abit., nell'anno 1745 ne aveva 320, e all'epoca del 1833 la sua parr.contava 518 abit.

r FARNETO (Farnectum). Fra i casali omonimi di Farneto ne sussistono da tempo remotissimo tre in Val-di-Sieve, i quali diedero il vocabolo ad altrettanti popoli; uno nella curia di Molezano (Villa nuova di Farneto) nel piviere di S. Cassisno in Padule; l'altro nel piviere di S. Stefano in Botena, ora di Vicchio nel Mugello, e il terzo in quello di S. Andrea a Doccia, Com. del Pontassieve.

Inoltre un casale di Farneto su nel piviere di Settimo nei possessi della samiglia Nerli; uno in Val-d'Elsa nel pievanato di S. Pietro in Bossolo; uno nella Valle dell'Ombrone pistojese, noto attualmente sotto il nomignolo di Farnieto nella Com. di Marliana; uno nel Val-d'Arno inferiore nel piviere di Buti, che diede il nome alla chiesa di S. Pietro a Farneto; si ha memoria di un Farneto in Val-di-Greve nel piviere di Sillano, ec.

FARNETO DI BOTENA nel Mugello in Val-di-Sieve. Contrada che diede il nome a due parr.; una esistente (S. Bartulommeo), l'altra annessa a S. Michele a Ripa Canina nel piv. Com. Giur. e circa migl. 2 a grec. di Vicchio, Dioc. e Comp. di Firenze.

"Questa villa di Farneto, con le ville di Casa-Romana, di Connota, Paterno e Rossojo, fu confermata in feudo dagli imperatori Arrrigo VI e Federigo II ai conti Guidi di Modigliana, nel tempo che la ch. parrocchiale di S. Bartolonmeo a Farneto era di giuspadronato della mensa vescovile di Firenze.

La parr. di S. Bartolommeo a Farneto conta 181 abit.

FARNETO DI DOCCIA in Val-di-Sieve. Contrada da cui prese il nome il casale e part. di S. Martino a Farneto nel piv. di Doccia, Com. Giur. e circa 4 miglia a sett. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede nel fianco orientale del Monte

di Croce sulla ripa destra del torr. Argomenna tributario del ù. Sieve.

La più vetusta reminiscenza di questo Farneto rimonta verso la metà del secolo VIII, giac hè fu a questo luogo, dal quale prendeva il nome un rio, cui vuolsi riferire un atto di donasione del march. Uberto figlio di Ugo re d'Italia e padre del G. C. Ugo, fatto in Bavenna a favore di Guido suo fedele, allorchè gli donò alcune possessioni e casali situati in Val-di-Sieve, confinante da un lato col fosso di Farneto, dall'altro lato con il torr. Argomenna, dal terzo lato con la terra di Galiga, e del quarto con le tenute di Cuterano e di Titiano. (Anna. Dei duchi e marchesi di Toscana.)

Più tardi acquistarono podere in questa contrada gli Ardimanni, une dei quali nel sett. del 1236 cedè la sua parte di giuspadronato sulle chiese di S. Martino a Farneto, di S. Stefano di Pitella e de'SS, Michele e Pietro a Strada al vescovo di Firenze e alla sua measa, alla quale tuttora appartiene la chiesa di S. Martino di Farneto con il suo annosso di Pitella, noverando una popolazione di 322 abit.

FARNOCCHIA nella Versilia sull'Alpe Apuana del Pietrasantino. — Monte e villaggio con chiesa parr. antichissima (S. Michele) già filiale della pieve di S. Felicita in Val-di-Castello, poi di quella di S. Martino a Stazzema, che è il capoluego della sua Com. circa migl. 1 ½ a maestr. nella Giur. e 5 migl. a lev.-scir. di Seravezza, Dioc. di Pisa, già di Lucca, Comp. Pisano.

Il Monte o Alpe di Farnocchia, sulla cui piaggia settentrionale riposa il villaggio omonimo, è una continuazione del monte Gabbari, che sporge nella vallecola di Camajore, ed il di cui più elevato pinnacolo fu riscontrato dal ch. prof. pad. Inghirami essere a 1895,9 br. sopra il livello del Mediterraneo, e la posizione geografica fra il gr. 27° 57′ 52″ long. e il gr. 43° 58′ 13″ latit.

L'altezza del monte Gabbari fu misurata eziandio dal ch. professore Michele Bertini di Lucca, che la ritrovà corrispondere a 1880,3 br. della misura lucchese, la quale corrisponde a 0,5005 di metro francese, per ogni br., mentre la toscana misura usata dal primo geografo equivale

a 0,3836, 25 di metro per ogni braccio formino.

L'Alpe di Farnocchia si attacca a soir. col monte Gabbari; a lev. coi monte al Prunc; a sett. con l'Alpe di Stazzema e la l'anie-Forata; a maestr. ha l'Alpe di Terrinca; a pon. i monti del Bottino e iell'Argentiera che soendono verso Pietranta fra Val-di-Castello e Val-di-Rosini; a estro i poggi di Monte-Castresse di Monte-Petri, che si abbassano sino d'a via fi, postale lungo il littorale di Carsiore.

Perinto i monti di Farnocchia possono rigurdarsi come le prime e più meridionali reminenze del ripidiosimo aingolare gruppo di terreni Nettuno-Plutoniani che costituinoso l'Alpe Apuana; ed è altreal ritorso ai monti di Farnocchia, dove più de altrove s'incontrano, fra le rocce di chisto talcoso e di calcareo salino, filoni relilifiri di ferro ossidulato, di solfori di puolo argentifero, di zinco, di antimore, di mercurio e di arrenico. — Ved. Intua, e Statzena, Munena della Intua, e Statzena Comunità.

Il till. di Farmorchia, la di cui più stitu prazione s'incontra in una pergamentocheze dell'anno :98, era sino dai soli morto al mille fra i luoghi possetti di nobili di Corvaja e di Valleati, tocati al ramo de'Corvaresi mediantel'atto di divisione di beni fatto tra le se case comorti con istrumento del 9 cittère 1219. — Ved. Coavasa.

la contrada obbe forse nome delle imie, cui subentrarono selve di castagni, prolinaturali, e qua lohe campo di cereali. Gli abitanti di Farmocchia vivono della patorisia, dell'agraria, dell'arte di carbonici di fabricanti di furbici e altri arnesi è femo proveniente dalle ferriere di Rossa.

la parr. di S. Michele a Farnocchia immi nel registro dell'anno 1260 fra mele del piviere di S. Giovanni e S. fibrita ia Val-di-Caatello della Dioc. di lara, della quale diocesi fu smembrata in 1708, e assegnata a quella di Pisa. — l'ed. Pistassanta.

La parr. di S. Michele a Farnocchia

Fållo (VICO) (Vicus-Farius) nella Valle dell'Ombrone pistojese. Contrada suludana di Pistoja che serve d'indicaziene alla ch. parr. di S. Maria Maggiore fuori di Porta Lucchese, nella Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze,

È una popolosa e fertile pianura situata fra le mura di Pistoja e la ripa sinistra dell'Ombrone, sul borgo dell'antica porta di S. Andrea.

Ebbe casa e podere in Vico-Faro sine dal secolo X il conte Cunerado figlio del fu Tedici, e padre del conte Cadolo autore il più remoto della nobilissima prosapia dei Cadolingi signori di Monte-Cascioli, di Capraja, di Fuceccino ec. Il qual conte Cunerado di Tedici, nel sett. dell'anno 923 stando in Pistoja, donò al capitolo di quella cattedrale per l'amima di Ermengarda sua consorte e del di lui figliuolo le passessioni che aveva in Vico-Fario presso Pistoja.

Avvertasi che poco dopo un altro diusata autore dei conti Guidi, quale fu il conte Guido del fu Teudegrimo, nel di donce fece, nel 940, alla stessa cattedrale di dodici case masserizie di sua attinenza poste nel territorio Pistojese, eravene pure una situata in Vico-Pario. — Ved. AGLIABA, FAGBO, SATURNABA, ec.

La parr. di S. Maria Maggiore a Vico-Faro comprende 1208 abit.

FASCIANO, O FALCIANO PRESSO Volterra. Vico che fu nei suburbi della città, rammentato in un istrumento del 1030, col quale Gunfredo veso. di Volterra col consenso del suo capitolo donò alla badia de'SS. Giusto e Clemente presso la stessa città la corte di Majano con la cappella di S. Quirico, e la corte di Fasciano o Fatciano posta nelle pendici di Volterra.

FASIANO presso Pisa. — Ved. FA-

FATAGLIANO in Val-di-Cecina. Vico che ha dato il nome alla ch. parr. di 8. Pietro a Fatagliano, la quele sul cadere del secolo XVIII venne riunita alla nuoca de'SS. Pietro e Leopoldo detta alle Salina, mel suburbio e circa 4 migl. a ostro della città di Volterra, Com. Giur. a Dioc. medesima, Comp. di Firenze.

È situata in pisnura sulla riva destra del 6. Cecina presso le RR. Saline nuove, ed ha una popolazione di 336 abit., la maggior parte addetta a quelle lavorazioni. — Ved. Moje, e Salise di Volterra. 48 FATUCCHIO (MONTE) o MONTE-

FATUCCHIO (MONTE) o MONTE-FATTUCCHIO (Mons Fatucchius) nel Val-d'Arno casentinese. Cas. con pieve (SS. Pietro e Paolo) nella Com. e 4 migl. a sett. di Chiusi casentinese, Giur. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in poggio fra il torr. Corsalone e la strada provinciale che da Bibbiena guida all'Alvernia, da cui Monte-Fattacchio è 3 migl. a sett.

Si trova una delle più antiche memorie di Monte-Fatucchio e del ano territorio nella dotazione fatta nel 1008 agli eremiti di Camaldoli dal vescovo di Arezzo Elemberto, il quelle, oltre aver donato loro gran parte di quell'Appennino, vi aggiunse un poderino (manso) posto in Monte-Fatucchio dov'era un vigneto fatto piantare in quelle piagge del Corsalona, con l'obbligo ai Camaldolensi di proseguire costà la incominciata coltura e piamtagione di vigneti.

Il qual documento sarebbe importante per l'arte agraria e per la meteorologia, se si conoscesse con precisione sino a qual punto dei monti del casentino giungava la coltivazione delle viti e la maturazione delle uve innanzi che si propagasse per ogni lato il diboccamento dell'Appennino toscano, che ha reso probabilmente più rigido il clima, e quindi più fallace e più rara costà la vegetazione della vite.

Anche in questo casale ebbero signoria gli Ubertini di Arezzo, sotto i quali gli uomini del Com, di Monte-Fatucchio formarono i loro statuti (anno 1394), rinnovati e sanzionati li 23 genn. del 1465, quando quel paese fu incorporato al contado e al governo immediato della Rep. fior.

Uno degli articoli di questi ultimi statuti pronetteva un premio a chi dasse la caccia e uccidesse lupi e orsi, grandi o piccoli, si quali premi doveva contribuire per la metà il Com. di Monte-Fatucchio, e per la quarta parte ciascuno dei Com. limitrofi di Corezzo e di Prassineta. (Fan. Monozzo. Del corso dell'Arno.)

La parr. de'SS. Pietro e Paolo a Monte-Fatucchio novera 212 abit.

FAUGLIA, FAULLIA (Pavulliae Caetr.) in Val-di-Tora. Vill. capoluogo di Comunità e di piviere, nella Giur. di Livorno, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Giace sopra una piaggia marnosa nell' ultima linea delle Colline inferiori pisane fra Collo-Salvetti e Lorcazana, ba-

gnata a lev. dal torr. Tavola e a pon. da quello di Fauglia, ambedue influenti del flumicello Isola, che gli scorre a levante, mentre le passa a pon. il fl. Tora e la stradæ Emitia o R. maremmana: Il villaggio di Fauglia è posto sotto il gr. 28° 10′ 5″ long. e 43° 33′ 2″ latit., appena un migl. a pon. dal diruto cast. di Montalto, quasi tre migl. a scir. di Colle-Salvetti, 12 migl. a lev. di Livorno; 6 migl. a pon. di Lari; 13 a scir. di Pisa; e altrettante a sett. di Rosignano.

Fauglia è uno de villaggi più popolată delle Colline pisane, fabbricato a borghettă abitati da molti artigiani, i plù dei quali să applicano al mestiere di sarto.

Una delle memorie più remote, uelle quali sia rammentato questo paese. È una membrana del 13 ottobre 1187 scritta in Pisa, e appartenuta al mon. di S. Bermardo di quella città, attualmente nel R. Arch. Dipl. di Firenze. Trattasi ivi di una selva pesta in Colle di Bacarello nei contorni di Montalto, venduta da Lamberto del fu Ugolino de Favulia; la qual selva aveva a confine da un lato le terre dell'arcivescovo di Pisa, e dall'altra parte le possessioni dei figli di Gualfredo di Santo Regolo.

Da Fauglia trasse il casato, e forse costà ebbe in origine signoria un'illustre famiglia pisana, la quale godeva gli onori della cittadinanza sino dai primi tempi della Repubblica di Pisa. Non dirò se attenesse alla medesima prosapia quel Pietro di Bertolotto da Favuglia che, nel 1282, vendeva la sua quarta parte della villa e territorio di Favuglia insieme col giuspadronato della ch. plebena di S. Lorenzo in Piazza ai canonici Regolari di S. Agostino di Pisa. (loc. cit.)

Mentre Fauglia dipendeva nel civile dal governo Pisano, vi esercitavano giurisdizione spirituale i vescovi di Lucca, la di cui diocesi anche nei secoli longobardici sino contà sulla Tora alle estreme colline pisane si estendeva.

Il paese di Fauglia nel 1345 si ribellò al Com. di Pisa con altri villaggi delle Colline limitrofe, per suggestione dei figli del conte Bacarozzo di Monte-Scudajo, costituiti dalla Repubblica pisana nell'ufizio di vicari della provincia di Maremma.

Tornato ben presto il paese di Fauglia all'obbidienza della madre patria, su ad

ministe nel 1406 dall'oute florentina, quini nel 1243 per breve tempo rimo delle genti di Niccolò Piccinano al grigio del duca di Milano.

Li dies di S. Lorenzo a Fauglia un di zen parte del pievanato di Tripalle, si di S. Giovansi di Val-d'Isola, instene sa parr., ora suo annesso, di S.

into a Pugnano.

l'arica chiesa era situata fuori del vilgio della parte di settentrione. Quella
ittale invasi dal lato di scir. nel punto
ii misente della collina, costruita con
i natrale della distrutta chiesa e del
atilito. Ottene il secre fonte nel secosivi. Fa eretta in pieve dal vesc. di
innisito Alesandro Strozzal li 15 ottomi 1635, e quindi decorata del titolo di
impoitara dal vesc. Domenico Poltri nei
legi. 1774. Le furono date per suffrapare le sue di Tremoleto, di Tripulte
th l'altriana, già pieve di Triana.

Commità di Fauglia. — Il territorio di quali Communità occupa una superfici replare di 2:633 quadr., da cui muno le detrarre 753 quadr. per corsi

à reput e strade.

Viridera nel 1833 una popolatione ii 5019 sbit., nella proporzione media 4 191 individui per ugni miglio quainto di unlo imponibile.

I no territorio, porte in pianura e petrotesto in colline, ha una figura biimp ca il lato più angusto rivolto a sin, e la testa che guarda a sett.

Confine con 5 comunità. A lev., che è mdei lati più estesi, trovasi a contatto mà Com. di Leri, a partire da grecale Miconforma del fossetto del Padule nel in leak o del Zannone. dove rimonta amao la ripa destra del fossetto; quin-🏧 krmini artificiali arriva sulla stra-America che da Cenaja conduce a Pon-🞮 sella quale per brevissimo tragitto inimiser, quindi oltrepassa per salire le 🐃 i lev. di Crespina simo alla strada Penitativa che guida a Lari. Costà rid kr. a scip, dietro la collina di ≌i e di Belvedere sino a che entra rache da Tripalle va ad Usigliano, e confine la Comunità umus. Aliora voltando la fronte tro-lib. si dirige nel vallomoello del fi. ્ર લો લાં લો veo ripiega verso scir. sk stie le piagge di Montalte e di

Fauglia per arrivare al mulino sul fi. Tora. Costà formando un angolo rientrante, dopo passato il fiume, si rivolge da scir. a lib. per salire il fianco orient, delle colline di Luciana e di Santo-Regolo, dove lascia la Consunità di Lorenzana e trova quella di Orciano. Di fronte a questa Com. piega auovamente a acir. salendo il poggetto di Colle-Pinsuti, dove a Possavilla rivolta faccia a lib. sino a che al vicino fosso della Conella sotteptra a confine la Com. di Colle-Salvetti. Con quest' ultima Com. dopo un corto tragitto nella stema direzione, attraversa la strada comunitativa che staccasi dal Crocicchio della strada R. maremmana o Emilia, nella quale scende per il rio di Rimassano mel torr. Morra. Di là in seguito la via Emilia serve di confine alle due Comunità cavalcando mediante il ponte della Torretta il flume Tora per passare alla sua sinistra, e poco dopo ripassare alla sua destra sopra un altro ponte che appellasi di S. Oro, aeguitando costantemente il sorso della strada R. sino presso al villaggio di Colle-Salvetti, e precisamente sino allo abocco della traversa, detta la Via della Botra. Costà dirigendosi da lib. a lev. entra nella via predetta, che abbandona presso al rio della Tavola, col quale si volge nella diresione di sett. sino a che il rio non entra nel fl. Isola. Alla quale con-Avenza trova la via della Marginata, il di cui andamento dal lato di libeccio serve di limito alle due Comunità sino al fosso Reale o del Zennone. A ques sto punto, passata la villa di Grecciano, si rivolge da lib. a sett. e andando contr'aequa trova sulla ripa destra la Com. di Casciana, con la quale confina resente il fosso del Zannone sino alla coffuenza del fossetto del Padule, dove zitrova dal late di lev. la Com. di Lari.

Fra i maggiori corsi di acqua che attraversano, o che rasentano il territorio comunitativo di Fauglia, si contano il fiume Tora, le due minori fiumane della Morra a quella d'Isola, il fosso Regie o del Zannone, senza dire dei minori tributari.

Un'antica strada R. (l'Emilia) ossia R. maremmana passa a pon. del territorio; e fu costà presso al quadrivio del Crocino, dove nel accolo passatò esisteva fra le macerie la colonna migliare fatta porçe

dall'imp. Antonino Pio al miglio 188 ab Urbe Roma, ora nel Camposanto di Pisa.

Una strada provinciale scorre a sett. della Com. di Fauglia. Essa staccasi dalla prima a Vicarello e per Cenaja si dirige a Ponsacco; tutte le altre sono comunitative, e molte di esse rotabili.

In quanto spetta alla natura del terreno, fa d'uopo rammentare ciò che fu avvertito all'art. Conus-Salvatti Comunità; dove si disse, che cutesta pianura è profondamente coperta da depositi recenti, mentre le colline intorno a Fauglia per lo più apettano alla marna argillosa o al tufo aremario conchigliare.

La coltura del piano è a pascoli, a osreali, a granturco e a viti maritate a
pioppi che producono debolissimo vino.
Quella delle colline consiste in oliveti, in
vigne, in gelsi e in altri alberi da fratto,
dove pure si seminano varie civaje. Più
rari sono i boschi di alto fusto e cedni, i
quali si tagliano ogni 10, o 12 anni.

Negli statuti di Crespina, di Fauglia e di Tripalle, redatti negli anni 1407, 1528, 1537 e 1570, come auche nelle parziali provvisioni sulla permissione di diboscare per condurre a terratico, sono rinnovate le antiche severe proibizioni del taglio degli alberi da frutto boschivi, i quali ivi si dichiarano essere la quercia, l'istia, la farnia, i cerri, i esstagni, i lecci, gli olmi, i frassini e gli aceri. (Manti. Odeporic. MSS. delle colline Pisane.)

Il prodotto del bestiame grosso e minuto potrebbe essere in cotesta contrada più copioso di quello che attualmente lo è in proporzione dei foraggi.

Un gran numero però di pigionali si occupa a Fauglia nelle arti per vestiario villereccio, che suole esitarsi ai mercati settimanali e alle fiere in questa e in al

'il mercato non copieso di Fauglia ca nel giorno di mercoledi. Prende il noi di fiera nei di 10 agosto, nel 29 e settembre. Una fiera pure di bestiane, paunine e di mercanzie ha luogo nel di dicembre in Luciaca, altro minore villa gio della comunità di Fauglia.

Sono mantenuti pel servisio pubbli due maestri di souola e due medici-ci rurghi, i quali risiedono a Fauglia e Crespina, i due più popolosi villaggi.

Prima del regolamento Leopoldino si l'organizzazione delle comunità del Griducato il comunello di Fauglia si riduciva all'estensione della sola sea parrocch confinante a sett. con le cure di Censi di Colle-Salvetti; a ostro con quelle Tremoleto e di Luciana; a lev. con T palle e Crospina, e a pon. con le parc. Castel-Anselmo e di Nugola.

Il comunello di Fanglia abbraccia nel suo circondario i seguenti luoghi primi tre in collina e gli altri in pianu 1. Fanglia; 2. Montalto; 3. Farne ossia Piassa Farneta; 4. Pugnano; Grecciano; 6. Valtriana.

Col regolamento del 17 giug. 1776 v nero incorporati alla Comunità di P. glia i comunelli di Nugola e di Casta Anselmo, dei quali faceva parte la curr Colle-Salvetti, innanzi che quest'ulti luogo fosse dichiarato (nel 1810) capol go di una nuova Comunità. — P. Golla-Salverti, Comunità.

Fauglia ha la cancelleria comunita e l'esazione del Registro in Lari; la Giur, civile a criminale, l'ingegnera circondario e la conservazione delle Ip che sono in Liverno; la Ruota è a I

## POPOLAZIONE della Comunità di Favezia a tre epoche diverse.

| Nome dei luoghi.               | Titolo delle chiese.                                             | Dioc-cui ap-               |                  | Abit.               |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---|
| <b>~~</b>                      |                                                                  |                            | نټ               | ت کی                |   |
| Crespina<br>Fauglia<br>Luciana | S. Michele, Prepositura<br>S. Lorenzo, idem<br>S. Lucia, Prioria | Sanminiato<br>idem<br>Pisa | 379<br>231<br>63 | 1200<br>1280<br>414 | 2 |
| Tripalle                       | SS. Jacopo e Cristofano, id.                                     |                            | 69               | 371                 |   |
| Totale. Abitanti. N.º          |                                                                  |                            | 742              | 3265                | 5 |

Farna in Val-di-Pesa, Cas. perdute, dove fu une ch. parr. (S. Lucia in Farik) nel piv. di Panzano, Com. e Giur. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Fi-

Altro luogo della stersa denominazione eiglera in Val-di-Sieve nel piv. di S. Creci in Val-Cava, rammentato in una membrass del genn. 1100 appartenuta alla badia di Buonsolaszo, e in un istruzesto di enfitensi rogato nel marzo del 1223 appartenente alla chiesa fiorentina.

FAVALTO (CROCE DI). Sommità del moste Marsano, che trovasi situata fra la Ville Tiberina e la Vul-di-Chiana, a 1833 br. sopra il livello del Mediterraneo, nella parr. di S. Giovanni a Mar-1000 0 Marsana, Com, del Monte S. Maria, Giur. di Lippiano, Dioc. di Città

di Castello, Comp. di Arezzo.

Vi ebbero dominio i march, del Monte S. Maria, e quimdi i conti di Cegliolo; i qui altimi, con istrumento del 23 ottobre 1712, nell'atto di sottoporsi al Com. di Corten si obbligarono di non costruire alcun intilizio nel distretto della loro contea, ciot da Cegliolo simo al lago Trasimeno, e & Ferello sino alle Chiane. - Ved. Masses (Mosra di).

PAVANO in Val-di-Magra. Vico nella madi S. Andrea a Gabbiano, Com. e Gier. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, pii di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

FAZZANO, o FALZANO in Val-di-Magra. Cas. mella parr. di S. Maria di Mate dei Bianchi, piv. di Codiponte, Con. Giur. e 5 migl. a cetro di Fivizzano, Dec di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

lisiede in costa alla hase sett. dell'Alpe ipum, che soende dalla schiena del Sapo per il monte di Tenerano, fra il torre lucido e il fl. Aulella. — Ved. Monta & BIANCES.

PEDELE (S.) 18 PATERNO. - Ved. l'irmio nel Chianti.

FEDELE (S.) A STRUMI. - Ved. Strem, e Popper.

PEGATESI (MONTE). — Ved. Mon-

Produce From Inc. - Ved. Fi-

FELCE (S. QUIRICO ALLA) nel Valcamo sopra a Firenze. Cas. e parr. nel pr. Com. e 3 migl. a lib. di Rignano,

7. IL

Giur. del Pontassieve, Dioc. di Ficsole, Comp. di Firenze.

Risiede in costa sul fianco orient. dei poggi che stendonsi da Monte-Scalari verso la ripa sinistra dell'Arno, fra l'Incisa e Rignano, lungo il torr. Salceto.

Ebbero costà podere, e furono patroni **della chiesa di** *Felce* **i conti Bardi di** Vernio, cui sono attualmente subentrati per eredità i conti Guicciardini.

La parr. di S. Quirico alla Felce conta

145 abit.

FELCETI (Filicetum) nella Valle dell' Ombrone pistojese. Cas. che ha dato il nomignolo alla chiesa di S. Giuseppe a Felceti, nella parr. di S. Andrea a Sorripoli o Sorripole, piviere di Cireglio, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa 4 migl. a maestr. di Pistoja, Comp. di Fi-

Trovasi alla hase della Montagna superiore Pistojese, fra i due torr. Vinci, alla sinistra della strada R. modenese che sale alle Piastre.

FELEGARA in Val-di-Magra. Borgata compresa nel popolo di S. Giorgio a Comano, Com. Giur. e circa 5 migl. a sett. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. - Ved. Comano in Val-di-Magra.

FELICE (S.) IN PINCIS. - Ved. Arazo (S. FELICE in) nel Chianti.

FELICE (S.) A EMA. — Ved. Ema (S. FELICE 4).

FELICE (S.) nella Valle d'Ombrone pistojese. Contrada e popolo che prende il nome dalla sua antica chiesa, nel piviere di Saturnana, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e 3 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede in valle sulla ripa sinistra dell' Ombrone presso il ponte, sul quale passa l'antica atrada maestra che varca l'Appennino alle sorgenti della Limentra, dopo superate le sorgenti dell'Ombrone.

Sino dal secolo XIV il popolo di S. Felice costituiva un comunello, mentre trovasi rammentato nella riformagione deliberata, li 21 marzo 1358, dal consiglio degli anziani e del popolo della città di Pistoja, ad oggetto di sedare i partiti e le sommosse nell'anno antecedente accadute nella Montagna di sopra, e per richiamarne i banditi. (Zaccaria. Anecd. Pistor.)

S. Felice sull'Ombrone ha 298 abit.

FELICITA (S.) A CASOLA. — Ved. Casola in Val-di-Magra.

--- A FALTONA. - Ved. FALTONA (PIEVE di).

- A GATTAJA. - Ved. GATTAJA in Val-di-Sieve.

—— A LARCIANO. — Ved. FALTORA (PIEVE di).

TROGNANO. — Ved. Pa-

FRELONICA nel Val-d'Arno casentinese. Cas. ch'ebbe parr. (S. Cecilia) nel piv. di Socana, Com. di Chitignano, Giur. di Castel-Focognano, ora in Rassina, Dioc. e Comp. di Arezzo.

FENARIO (COLLE) nella Valle del Santerno. — Ved. FRENA.

FERALDI (VICO-). — Ved. VICO-FE-BALDI in Val-di-Sieve.

Fercions in Val-di-Chians. Cas. distrutto che diede il titolo alla chiesa di S. Michele al Fercione nel piv. di Bacialla, ora di Terontola, Com. Giur. Dioc. e circa migl. 4 a scir. di Cortona, Comp. di Arezzo. — Ved. Terontola.

FERCOLE (POGGIO DI) nella Valle dell'Ombrone senese. Poggio dove fu un eas. noto attualmente per un buon albergo sulla atrada R. grossetana, a mezza strada fra Siena e Grosseto, nella parr. di S. Donato a Casale di Pari, Com. e circa 12 migl. a sett. di Campagnatico, Giur. e 2 migl. a lib, di Pari, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Era il poggio di Fercole nei possessi della vicina soppressa badia Ardenghesca, il di cui abate col consenso dei suoi monaci, nel 21 dic. 1240, concede a enfitensi a Ventura di Pepone e suoi eredi tutta la possessione sul poggio di Fercole per l' annuo canone di soldi 10 di moneta seneae; e dopo 25 anni nel giorno medesimo (21 dic. 1265) lo stesso abate alienò a Pietro di Scotto fra le altre servitù, pigioni e affitti, che si pagavano alla badia Ardenghesca, anche quelle dovute dagli abitanti della villa e poggio di Fercole. -Che poi costà di buon'ora fosse aperta un osteria, vien dichiarato da un altro contratto della stessa provenienza del 1471, dopo che i diritti e beni della badia Ardenghesca dal pontefice Eugenio IV furono concessi ai monaci Agostiniani Scopetini di S. Maria degli Angeli di Siena. I quali ultimi, nel di 9 novembre di detto anno diedero ad affitto per tre anni a due fratelli figli di Santi di Meo di Civitella un albergo con orto posto nella corte di S. Lorenzo d'Ardenghesca, nel luogo denominato il Poggio a Fercole, per l'annuo canone di lire 100. (Arcs. Dipl. Fion. Carte del mon. di S. Maria degli Angeli a Siena.)

FERIANO (CASALE di) in Val-di-Merse. Cas. perduto nei contorni di Estine (Monte Lestine) parr. de'SS. Quirico e Giulitta a Bagnaja, Com. e circa 6 migl. a pon. di Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Sicna.

Era uno dei casali sino dall'anno 730 denato al mon. di S. Eugenio da Wuarmefrido gastaldo R. nella città di Siena, che ne fu il fondatore, e che gli concesse fra gli altri benì alcune possessioni poste in casali Feriano prope montem Listine. (Munat. Ant. M. Aevi. e Aren. Dipl., Fion. Carte di S. Eugenio presso Siena.)

FERMINA (S.) nel Val-d'Arno aretino.

Ved. Formena (S.)

FERONIA (Luco di). — Ved. PIETRA-

FERONIANO in Val-d'Orcia. Cas. perduto dov'ebbero podere i monaci della badia di S. Salvatore nel Mont'Amiata, fra le di cui pergamene trovasi un istrumento dell'anno 819 fatto nel cas. di Feroniano. Anche l'imperatore Corrado II, con privilegio del 5 aprile 1027 confermò alla badia Amiatina la corte di Feroniano. (Arch. Dipe. Fior. Carte della Badia del Montamiata.)

FERONIANO O FERUNIANO nella Valle dell'Era. Vico da gran tempo perduto fra l'Era e la Cecinella nel piviere di S. Gervasio, Com. e Giur. di Palaja, Dioc. di Sanminiato, anticamente di Lucca, Comp. di Pisa.

In questo vico, stato la prima volta, ch' io sappia, rammentato l'anno 722 fra le carte dell'arch. arciv. lucchese, fu fondata, nell'810, da Odalberto figlio del fu Lamberto presso la sua casa di abitazione, una ch. dedicata a S. Maria, che dichiara posta in loco Feruniano. La qual chiesa fu ceduta poscia in giuspadronato al vescovi di Lucca, mentre uno di essi (il veac. Pietro) nell'anno 897, mediante un giudizio pronunziato in Firenze dal conte Amadeo in presenza di Adalberto march. di Toscana, la rivendicò dai nobili di

Suminiato innienne con la ch. di S. Maria a Valiano nel prevanato di Mosciano, at-

tualmente di Montopoli.

Un scolo più tardi (anno 980) Guido 105c, di Lucca allivellò a Teudegrimo del la Farulfo con la metà del cast. e corte di S. Gerrasio in Val-d'Era diverse terre e ce merizie di quel piviere, una delle quali posta in loco Feruniano.

Nel 1017 il vese. Grimizzo concedò ad nătrusi a Sismendo di Sichelmo de'nobihdi Uzzano e di Montrchiaro in Val-di-Nerole i beni posti a Valiano vicino a. Feruniano e al fiume Era. - Ved. GERvisio (Pieve di S.) in Val-d'Era.

FERRACCIANO in Val-di-Sieve. -Fed TICLIANO.

FERRAGLIA in Val-di-Sieve. Cas. con catellare che dà il nome a un'antica ch. par. (S. Niccolò) nel piv. e Com. di Vaiu dal cui borgo è distante migl. 2 4 a stro, sella Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Giace sopra uma piccola collina alla dein del torr. Carsa e della strada R. boheme, mezzo miglio oltrepassata la prima

pesta di Fontebuona.

En um pomessione della casa Medici. attamente dei principi Corsini, sebbene impadronato della chiesa di Ferraglia is perrenuto nella casa Pitti-Gaddi, che acora lo conserva.

Il rettore di S. Niccolò a Ferraglia siste col suo pievano al sinodo fiorentino 'mulo nel di 3 aprile 1286.

Ecompreso nel popolo di Ferraglia il enhetto di Fontebuona con il suo oratono di S. Carlo.

Li parr. di S. Niccolò a Ferraglia conbang abit.

FERRAJOLO in Val-d'Arbia. Piccolo a che insieme con il popolo di S. Barmneo a Montechiaro formaya un coaraello della Com, di Castelnuovo della feardenga, attualmente annesso alla cura 65 Pietro a Vico d'Arbia, nella Com. 세 Terzo di S. Martino, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui trovasi 5 migl. a lev.

luiede in piaggia fra il torr. Bozzone e i ripa destra del fi. As bia. — Ved. Mon-

Teremo di Val-d'Arbia.

FERRALE nel Val-d'Arno inferiore. Ca con cappella (S. Antonio) nel piv. i S. Amano a Greti, Com. di Vinci, Doc di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risirde in poggio sulle pendici eccid. del Monte-Albano.

PERRALE in Val-di-Sieve. - Ved, PAGLIABECCIO.

FERRANO nel Val-d'Arno sopra a Firenze. Cas. che diede il nome a due parr. attualmente riunite (S. Maria e S. Pietro) nel piviere di Diacceto, Com. e 2 migl. a grec. di Pelago, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in costa sulla ripa destra del torr. Vicano di Pelago, fra la base occid. del monte della Consuma e quella settent. del monte di Vallombrosa, sul confine della regione degli uliveti che sino al Ferrano si coltivano, al di là del qual luogo non si trovano più che selve di castagni.

Ebbero costà podere e signoria le monache di S. Ilario in Alfiano, ora di S. Ellero, allo sbocco del Vicano di S. Ellero fra il Pontassieve e Rignano.

Quindi la corte del Ferrano si trova confermata in feudo alle monache di Alfiano dall'imp. Arrigo VI con diploma dei 26 febbrajo 1191, pubblicato dal. Lami.

La più antica carta che rammenti il casdel Ferrano, è, ch'io sappia, un istrumento del dicembre 1098 appartenuto alla badia di Vallombrosa, relativo alla sicurtà di possesso di una sorte posta in luogo detto Ferrano e Pastino. (Acce. DIPL. FIOR.)

La chiesa di S. Maria al Ferrano, situata più in alto di quella di S. Pietro, fu soppressa innanzi la metà del secolo XVIII, e ridotta in seguito a campo santo deNa superstite cura di quel luogo-

Nel 1551 S. Maria al Ferrano contava 106 abit. mentre ne aveva 225 la cura di S. Pietro, entrambe le quali riunite nel

1745 noveravano 400 abit. Nel 1833 S. Pietro al Ferrano contava 438 abit.

FERRATA (S. CECILIA A) OAL POG-GIO FERRATA in Val-di-Chiana. Ved Poggio S. CECILIA.

FERRIERA DELLA PESCIA di Maremma. - Ved. Procia nella Maremma di Orbetello.

FERRIERA DI ROSINA, E PALAZZO DELLA FERRIERA. -- Ved. Rosina, e Sa-BAVEZZA.

FERRIERE M FOLLONICA. — Ved. Fellorica.

FERRIERE SULLA LIMA. - Ved. La-MA fi., e SANMARCHLO COMUNITÀ.

FERRIOLO in Val-di-Sieve. Castelletto diruto nella vallecola di Faltona.

Era signorla dei vescovi di Fiesole, dai quali fu dato in feudo nel 1269 a Ruggeri di Ferrantino, e nel 1291 al famoso Corso Donati, cui venne dal vescovo Fra Filippo il castello di Ferriolo nel 1298 rinnovato.

FERRO (MINIERE DEL) A RIO.— Ved. Rio nell'Isola di Elba, e Miniere della Toscana.

FERRONE in Val di-Sieve. Cas. la cui parr. (S. Michele) con l'antico annesso di di S. Martino a Lago fu raccomandata in parte alla cura di Signano, e parte alla prepositura di Scarperia nel piv. di Fagna, Com. Giur. e mezzo migl. a maestr. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

E situato in pianura solla ripa sinistra del torr. Levisone fra Scarperia e la magnifica villa del Palagio, già dei Castellani, ora dei march. Tolomei Bifi di Firenze; la qual villa era compresa nel popolo di Ferrone al pari dell'oratorio di S. Martino a Lago, che fu parr. nel secolo XIV insieme con la chiesa di S. Maria del Vivajo posta presso le mura di Scarperia.

Appella ai luoghi del Vivajo e del Ferrone nel Mugello una donazione dei 16 giugno 1018, fatta da Rollando notaro figlio del fu Palmerio a sua moglie, dove sono descritti i luoghi in cui erano posti i beni donati, tra i quali si leggono Vivario et Ferrone. (Lam. Mon. Eccl. Flor.)

"FERRUCCIA nella Valle dell'Ombrone pistojese. Vill. composto di più borgate con pieve (SS. Filippo e Jacopo) nella Com. Giur. e 3 migl. a sett. di Fizzana, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È posto in pianura sulla riva destra del fi. Ombrone, a poca distanza dalla stradà R. che da Firenze passando pel Poggio a Cajano guida a Pistoja, Pescia e Lucca.

La pieve de'SS. Filippo e Jacopo a Ferruccia movera 1152 abit.

FESTIGLIANO E PRATOLINO nel Val-d'Arno florentino. Contrada da cui preso il nome la parr. di S. Jacopo a Pratolino, già detto a Festigliano, nel piv. di S. Cresei a Maciuoli, Com. e circa 4 migl. a ostro di Vaglia, Giur. e Dioc. di Fiesole, da cui Festigliano è quasi 3 miglia a sett., Comp. di Firenze.

Risiede in poggio fra la strada R. bologuese e il torr. Mugnone nel delirioso parco della R. fattoria di Pratolino. Fu la corte di *Fessigliano* dei vescovi di Fiesole sino da quando uno di essi, Regimbaldo figlio del fu Regimbaldo di Rozzo, atando in Firenze, li 2 febb. dell'anno 1018, alla presenza del vesc. fiorentino Ildebraudo, del primicero, dell'arcidiacono e di altri canonici di quella città, donò al capitolo della sua cattedrale, fra le altre sostanze, dieci mansi o poderi di sua pertinenza, oltre un mezzo podere situato nel luogo di *Festigliano*.

Come poi la contrada acquistasse la denominazione che porta generalmente adesso di Pratolino tanto la R. tenuta omonima, quanto la chiesa parrocchiale di Festigliano, si può puramente congetturarlo dalla ĉircostanza che costà presso e nello stesso popolo di Festigliano esisteva il Prato e la Selva Regia. Fanno fede di ciò le bolle pontificie di Pasquale II (anno 1103) e d'Innocenzio II (anno 1134), che confermano ai vescovi di Fiesole, fra le altre possessioni, le corti di Festigliuno e del Prato Regio, state già concedute dai sovrani d'Italia ai prelati di quell'antica diocesi. Inoltre nel catalogo delle chiese fiesolane, scritto nel 1200, trovasi indicata sotto il piviere di S. Cresci a Macinoli la parr. di S. Jacopo a Festigliano, e l'ospedale di S. Pietro de Silva Regia. — Ved. PRATOLIBO (S. Jacopo a).

FEZZANA o FEZZANO in Val-di-Pesa. Cas. che ha dato il nome al popolo di
S. Jacopo a Fessano nel piv. di S. Pancrazio in Val-di-Pesa, Com. Giur. e quasi
2 migl. a sett.-grec. di Montespertoli, Dioc.
e Comp. di Firenze.

È situato in costa fra il torr. Pirginio e il fi. Pesa un migl. circa a scir. della magnifica villa di Monte-Gufoni, fondata dal gran siniscalco Niccolò Acciajuoli sui beni aviti, mentre la sua discendenza ebbe podere auche in Feszano, conservato sino all'ultimo fiato di quella famiglia col giuspadronato della ch. parrocchiale.

È incerto, se applicare devesi a questo Pezzano un istrumento del 2 febb. 1018, col quale Regimbaldo vesc. di Piesole, già rammentato qui sopra (art. Pestiguiaso) donò al capitolo della sua cattedrale 10 poderi, uno dei quali situato in Pizzano (Lam. Mon. Eccl. Flor.)

La parr. di S. Jacopo a Fezzano conta

FEZZANO nel Golfo lunense o della Sprin. Vill. con parrocchia arcipretura (S. Giovanni Battista) nella Com. di Portuvere, Mandamento della Spenia, Provinca di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, B. Sardo.

È situsto nel lato occidentale del Golto della Spezia alla base del monte della Castellana, nel fondo di un'ansa, o cala che internasi in terraferina fra Marola e il Lazzareto di Varignano.

Pu Fezzano sino dal secolo IX uno dei fedi appartenoti ai marc. Malaspina e loro consorti, rammentato negli atti di donatione satti al mon. di S. Venerio nel Golfo stesso. Con uno dei quali intrumenti, rritto in Arcola li 6 genn. 1052, il march. Guidone figlio del fu march. Alberto, coccue al mon. di S. Venerio nell'isola di Tiro maggiore, (oggi del Tino) la parione dei suoi beni situati nei luoghi di Varignano, di Panicaglia e in Cignano sino al Frzzano e al Capo di Monte. La desa clargizione, nel 3 sett. 1058, venne compartita a quel monastero dal march. Oberto figlio del fu march. Alberto. (Mu-11704 Ant. Estens.)

Le perre di S. Gio. Battista a Fezzano.
nel 1832 contava 619 abit.

FIANO, o ALFIANO in Val-d'Elsa. - Ved. Alfiano.

FIANO nella Valle del Serchio. Vill. ca part. (S. Pietro) nel piv. di Val-d' Ottavo, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Luc-ca, da cui il vill. di Fiano è circa 8 migl. 1 mestro.

È situato in costa sui poggi che scendono da Monte-magno, i quali dividono la tallecola della Freddana da quella del ter. Padogna.

S. Pietro a Fiano conta 424 abit.

FIATTONE, o PIATTONI nella Valle del Serchio. Vill. e castellare con parr. (S. Petro) nella Com. Giur. e migl. 2 ½ a mt. di Gallicano, Dioc. e Duc. di Lucca.

lisiede sopra una rupe a cavaliere del É Serchio, sull'ultima propagine dell'Alpe Apuna spettante all'Alpe della Croce, la quie diramazione si estende sino alla rila destra del Serchio.

Li parr. di S. Pietro a Fiattone era tra pelle succursali della pieve di Fosciana, confermata al suo pievano dal pont. Alesundri III con bolla concistoriale data in l'acvento li 23 dic. 1168. La rocca di Fiattone fu smantellata nel 1170, all'occasione della guerra fra i Pisani e i Lucchesi. (Sascampi. Cronache Lucchesi. MSS.)

Non vi sono dati da assicurare, se di costà traesse il nome la famiglia lucchese, detta de'Fiattoni o Fiadoni, cui appartenne l'erudito vescovo fra Tolomeo Lucchese, autore della storia ecclesiastica e degli annali di Lucca.

S. Pietro a Fiattone conta 280 abit.

FIBBIALLA di Valle-Ariana sulla Pescia di Collodi. Cas. già cast. con parr. nel piv. di S. Martino a Medicina, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett-grec. di Villa-Basilica, Dioc. e Duc. di Lucca.

È posto in poggio sullo sprone meridionale che scende dal monte di Battifolle fra le due fiumane che di Pescia maggiore e di Pescia minore, casia di Collodi portano la denominazione.

Il cast. di Fibbialla fu tolto ai Lucchesi dall'esercito della Rep. fior. durante la guerra del 1429 al 1440, e restituito dai Fiorentini alla Rep. di Lucca nel marzo del 1442. — Ved. Collooi.

S. Michele a Fibbialla ha 184 abit.

FIBBIALLA na CANONICI nella Valle del Serchio. Vill. che dà il titolo alla parr. di S. Pietro a *Fibbialla* nel piv. di S. Macario, Com. Giur. e circa 8 migl. a scir. di Camajore, Dioc. e Duc. di Lucca.

La situazione di questo casale di Filbialla è sopra i poggi che stendonsi da quelli di Camajore verso il Serchio, passando fra la vallecola della *Preddana* e il monto di Quiesa.

Ebbe nome di Fibbialla de'Canonici, stante che la sua corte fu donata sino dal 1113 (22 lugho) da diversi condomini al capitolo della cattedrale di S. Martino di Lucca, convalidata in seguito a quel capitole, dai sovrani Arrigo III (anno 1124) Federigo I (anno 1178) e dai duca Guelso marchese di Toscana (anno 1160).

S. Pietro a Fibbialla conta 286 abit. FIBBIANA (Fibiana e Fabiana) nel Val-d'Arno inferiore. Vill. con parr. (S. Maria) nel piv. di Empoli, Com. Giur. e migl. 1 § a pon. di Montelupo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi in pianura lungo la ripa sinistra dell'Arno presso il navelestro di Fibbiana e la torre dei Frescobaldi, dove già fu una pescaja con mulino, rammentata all'art. Aano, come quella della quale ivi si conservano visibili tracce nelle sostruzioni di un edifizio da mulino.

I primi signori di Fibbiana, di Pontormo e di altri luoghi limitrofi si scuoprono sino dal 780 tra quei nobili longobardi che fondarono la badia di S. Savino presso Pisa. I quali nobili assegnarono in dote al mon. medesimo, molte corti e giuspadronati di chiese di loro proprietà, situate nelle Colline pisane, in Maremma e nella Valle dell'Arno fra Pi-

sa c Firenze; e compresero in tale dono le corti di Pontormo, di Empoli e di Fibbiana con tutte le loro appartenenze.

Nel sec. XII la storia seguita a indicarci fra i signori di Fibbiana i conti di Capraja e di Pontormo, alla di cui prosapia apparteneva quel Gottifredo del C. Alberto vescovo di Firenze, il quale, a di 12 novembre 1142, confermò al mon. de'SS. Tommaso e Giorgio a Capraja, dov'era badessa

la sua cugina Berta figlia del conte Ildebrando, tutte le decime che il C. Alberto padre del vescovo Gottifredo e il conte Ildebrando genitore di essa Berta, avevano offerte alla chiesa e monastero medesimo con una porzione dei loro posses-

si posti in Fibbiana e altrove. (Lami. Monum. Eccl. Flor. — CBRACCHISI. Dei

vesc. fior.)

Più tardi acquistò podere in Fibbiana (dove conserva tuttora una vasta tenuta) l'illustre casata dei Mannelli di Firenze, con la quale i conti di Capraja ebbero consorteria, e lo stemma a comune (consistente in tre spade a sghembo), non che i possessi e i giuspadronati delle chiese. Quindi si videro i Mannelli subentrare nei diritti dei conti di Capraja antichi patroni della pieve di Settimo e di S. Maria aFibbiana, diritti che tuttora mantengono. Che perciò si rende probabile che, per cagione della stessa consorteria, sino dal 1342, insorgessero controversie fra i Mannelli e i conti di Pontormo e di Capraja. Controversie, che promossero in quell'anno stesso un lodo del duca d'Atene allora signore di Firenze, per ristabilire la pace fra le due famiglie, nella quale si trovano nominati da trenta individui. (Mansı. Sigilli antichi. T. XII. Sigillo VI.) -

Fed. Pontobno, e Settino (Pieve a). La parr. di S. Maria a Fibbiana conta 663 abit.

FIBBIANO in Val-d'Era. - Ved. FA-BIANO (S.) di FIBBIANO.

FIBBIASTRI nel Val-d'Arno inferiore. Borgata dove fu una chiesa parr. (S. Maria della neve) filiale annessa alla pieve di S. Giovanni alla Fabbrica di Cigoli, Com. Giur. e Dioc. di Sanminiato, Comp. di Firenze.

È Fibbiastri una villata esistente nella pendice occident. della città di Sanminiato, fra il subborgo di S. Chiara e il castello di Cigoli.

Della villa di Fibbiastri sece menzione Giovanni Lelmi nella sua cronica Sanminiatese, all'anno 1316 sotto il di 27 aprile, quando Uguccione della Fagginola capitano e signore di Pisa con i suoi Ghibellini si mosse dalla badia di S. Gonda per predare e dare il guasto alle ville di Monte Donico, Bacoli e Scoccolino, arrivando infino a Fibbiastri, presso S. Chiara, e per la via di Felcino.

La parr. di Fibbiastri trovasi notata nel registro delle chiese della diocesi di Lucca fatto nel 1260. Essa fu soppressa sul declinare del secolo XVIII, poichè nella statistica della diocesi Sanminiatese dell'anno 1745 contava la sua cura 662 abit.

FIBOCCHI (CASTIGLION-). — Ved. CASTIGLION-FIBOCCHI.

FICAJOLO in Val-di-Pesa. Cas. perduto che dava il nomignolo alla chiesa di S. Giovanni a Ficajolo nel piv. di S. Leolino a Panzano, Com. e Giur. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

FICALLE (MONTE) in Val-di-Greve. -Ved. MONTE-FIGALLI.

FICARETO (PIETE di) in Val-di-Chiana. - Ved. Masciano in Val-di-Chiana.

FICARBTO in Val-di-Sieve. Cas. perduto nel piv. di S. Cresci in Val-Cava, Com. e Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

FICECCHIO. — Ved. PUCECCHIO.

FIESCHI nel littorale di Luni. Contrada arenosa sparsa di macchia bassa e di selve di pini e di pioppi fra la bocca della fiumana Parmignola e la Marinella di Luni nella parr. di Cassano, Com. e circa 3 migl. a ostr. di Castelnuovo di Magra, Mandamento e Dioc. di Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

Porta il nome dalla nobil famiglia de' conti Fieschi di Lavagna, che questo terreno da lunga età possiedono.

EIESOLE (Fesulae). Città antichissima, di cui sussistono da tre lati i resti delle ciclopiche sue mura, ridotta quasi al ziente per scarsezza di abitazioni e di abitati, mentre le sue pendici di chiese, di monsteri, di ville e di storici palazzi sono ripiene. È capoluogo di Comunità, residenza di un putestà minore sotto la cancelleria criminale di Firenze, sede di un antico rescovato, nel Comp. fior.

Risiede nel gr. 28° 57' long. 43° 48' 7' latit. a 575 br. sopra il livello del Mediterraneo, calcolato dal prato davanti il convento de'FratiFrancescani, dov'era l'anbea rocca, sopra un continuato poggio di duro macigno, alle cui falde scorre dalla parte di maestr. e pon. il torr. Mugnone, mentre poco lungi dalla sua base meridiotale passa il fi. Arno di mezzo a Firenze, the appena è 3 miglia discosta dalla sua maire patria.

La sua origine è cotanto remota che si è priuta fra la caligine dei secoli, ad onta che molti abbiano tentato d'indagarla ell'elimologia del suo nome, appoggiande: benespesso a favolose novelle, talvolta ad archeologiche congetture e quasi sempre a induzioni poetiche e immaginarie, ren darle una nascita remotissima, sublime; in guisa tale che per avventura non è mancò che un Virgilio per far di Fieseb l'Alba di un altra Roma.

Per verità le vicende storiche di Fiesle e del suo contado collegansi, e sotto ilcuni rapporti s'immedesimano in guisa na quelle più vetuste di Firenze, che pris può ragionevolmente far di manco intepilogare le più essenziali, onde farle strue di esordio e di appoggio alla storia ufferigine e incremento della sua bella le Firenze.

Finole da molti secoli smantellata e diserbis non già per asprezza di clima, o incomoliti del sito, che di questo più salubre ne
in temperato o più ameno si potrebbe da
pi altra città desiderare, ma per la prosmanta grandissima a Firenze che insiene can le ricchezze le più influenti famile a sè richiamò, Fiesole, come dissi, non
resenta altre vestigie della sua antica imorianza se non che la celebrità del nome
tiompagnata dai momentosi ruderi delle
re maraglie, mentre ogni altro avanzo di
rechi edifizi, che si additano come i più
ctarti, appartengono ai tempi del romano

impero, senza dire di quel più che ivi si conta di un'età posteriore.

Di Fiesole etrusca non ne sappiamo niente più che di Luni e di Tiferno, tutte tre città, al pari di Lucca, sul confine o sulle porte dell'Etruria; siccome fu distinta più specialmente questa di Fiesole dal romano oratore. A tale dichiarazione accrescono fede Polibio e Strabone, il primo dei quali accertò, che i Liguri, ai tempi di Annibale, occupavano la catena dell'Appennino dall'uno e dall'altro fianco, a partire dalla sua origine sino ai confini del territorio di Arezzo, segnando l'Arno per linea di demarcasione fra il loro paese e quello degli Etruschi.

Nè molto diversamente da Polibio si espresse il greco geografo, tostochè pose la Liguria nelli si essi Appennini fra la Gallia Cispadana e l'Etruria, e tostochè circoscrissè quest'ultima regione fra le radici meridionali dell'Appennino, il corso del Tevere è il mare inferiore, detto perciò Tirreno, o Toscano. (Starbor. Geogr. lib. V.)

Non è da dire per altro che il corso preciso dell'Arno fosse da un lato la linea costante di demarcazione dell'Etruria con quella de'Liguri, siccome non può dirsi, che in tutti i luoghi il Tevere dividesse la regione degli Etruschi dall'Umbria, dalla Sabina e dal Lazio.

Essendochè i popoli dell'Etruria propriamente detta, parlando dei tempi presecennati, tennero dal lato occidentale l'una e l'altra riva dell'Arno con il paese intorno; e dal lato orientale sembra che in qualche luogo oltrepassassero le sponde del Tevere, Rapporto alla prima parte, ne abbiamo la prova in Pisa e nel territorio di Luni, che sino al Golfo della Spezia con l'Etrusca regione negli ultimi tempi della Romana Repubblica si estendeva; lo dichiara la città di Fiesole che su sempre degli Étruschi, sebbene situata con una gran parte del suo contado fra l'Appennino e l'Arno, mentre dalla parte del Tevere può citarsi Tiferno (Città di Castello) che fu una volta degli Umbri, e quindi a'tempi di Plinio il giovane riguardavasi per città Etrusca.

Lasciando però di Fiesole le cose antichissime e più favolose che simili al vero, come dette abbastanza da altri; che ella fosse una delle prime città edificate in Italia, se non una delle 12 capitali della Tescana; che si governasse come le altre con leggi proprie e a modo delle repubbliche; che soggiacesse al pari di Arezzo, di Chiusi, di Volterra. e forse all'età medesima (circa l'anno U. C. 474) al dominio dei Romani, non vi ha cagione da dubitarne, mè motivo da riandarvi sopra.

Altronde sarebbe inutile il retrocedere verso quella età che trascorse dall'Etrusco dominio a quello della Romana repubblica, giacchè la prima volta che sentesi rammentere Fiesole, ma appena per incidenza dai greci o romani scrittori, è nelle Antichità Romane di Dionisio di Alicarnasso. all'anno 309 innanzi G. C., ossia 444 dopo la fondazione di Roma. — Quasi un secolo più tardi si trova di Fiesole un cenno remoto in Polibio, all'anno 225 prima di G. C. e 528 di Roma, allorchè, sotto il consolato di L. Emilio Papo e di C. Attilio Regolo, egli discorre della battaglia data dai Galli presso Chiusi. Vicino a quest'ultimo tempo (anno 217 prima di G. C.) ne sa menzione T. Livio (Histor. Rom. lib. XXII) quando racconta il passaggio di Annibale dalla Gallia Togata nella Toscana, attraversando l'Appennino de'Liguri, e quindi la fertile regione dei campi Etruschi tra Fiesole e Arezzo; e un anno dopo, al dire di Silio Italico (De-bello Punico. lib. III) una coorte di Piesolani, paese che aveva sommo credito nella scienza aruspicina, si trovò tra le file romane alla battaglia di Canne:

Adfuit et sacris interpres fulminis alis Faesula.

Finalmente Cicerone più a lungo si trattiene a discorrere di quel Manlio amico e capo della congiura di Catilina, che apparteneva a una potente famiglia della colonia Fiesolana stabilita da Silla sul territorio tolto agli antichi abitatori di quel municipio.

Quali, quanti e dove fossero i predi Fiesolani pubblicati e consegnati ai fautori e si legionari di Silla, mancano documenti per asserirlo, siocome egualmente muta è rimasta la storia rapporto alla quantità e ubicazione dei terreni della novella culonia fiorentina dedotta appena 40 anni dopo la flesolana, che tanti a un circa ne corsero dalla dittatura di Silla alla vittoria di Perugia, quando Cesare Ottaviano vincitore dei anoi colleghi risolse di saziare l'ingordigia di 170,000

soldati a danno degli erarj comunitativi, del tesoro sacro, delle proprietà privati che togliere si vedevano agli antich coloni, ai cittadini dei municipi, ai più ricchi ed ubertosi territori delle città d' Italia, senza dare e senza promettere li minima retribuzione a chi ne restava spogliato ed afflitto.

Le violenze dei Sillani, rapporto alli nostra Toscana, contro i possessori indige ni degli antichi contadi di Fiesole, di Volterra e di Arezzo, furono sensa dubbio di gran lunga minori di quelle che venneri esercitate dai veterani di Augusto. I quali si erano resi già padroni delle nostre Maremme col pretesto di custodire il littora le dalle scorrerie de'corsari sotto il comando di Sesto Pumpeo.

Pacifici cittadini d'ogni classe e di ogni età si videro in quelli auni andare raminghi e tapini per le vie, spogliati di sostanze, di abitazione e di poderi. La desolazione e le lacrime delle madri, de'fanciulli e dei vecchi che da ogni parte accorrevano a Roma per chiedere giustizia da un impotente e servile senato, furoso con tali e si forti colori dipinte nelle loro istorie da Dione Cassio e da Appiano Alessandrino, che fanno inorridire chiunque ha sentimento di equità.

Un'egual sorte dove toccare ai Fiesolani, fossero stati essi seguaci del compresso partito di Pompeo, o di qualche estinto rivale di Ottaviano. Avvegnachè simili occupazioni delle sostanze altrui si operamero, dirò, quasi senza legge e senza regola, per quanto una in apparenza dai condottieri della colonia fiorentina se ne invocasse (la legge Giulia): così non sarebbe, fuori di ogni ragione, chi ricercasse in si fatta divisione del territorio fiesolano a favore della colonia fiorentina la prima origine e istituzione di quest'ultimo contado.

Infatti se si dà un'occhiata alla situazione e vicinanza di Firenze alla sua madre patria, alla reciproca promiscuità dei due territori posti in una istessa romasa tr.bù (la Sapinia), promiscuità che si manteane nei secoli posteriori, non vidragione che vaglia a contradire chi dicesse che da tale divisione fosse costituito il contradi di contradi di contradi di contradi contradi di contradi contradi di contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi contradi co

to, electrificon stabiliti i confini e le giaristizioni respettive delle due diocesi ecclesistiche. — Ved. Diocesa di Fis-10.1.

Sal quale proposito, diceva opportunamente il Borghini nei suoi Discorni sull' Orgine di Firenze « si viene a secuopire s poco a poco esser con ragione quel de a molti pare sconvenevole, di trovare de collocate queste due terre (Fiesole e-Firenze) così vicine, e che ebber diversi tenpi e cagione. »

Mi laciando per ora questo a parte, ci che reca maggior fastidio si è l'incertezniscai el troviamo tuttora, non essendovi simi e altro documento che ci dica a un dipreso: in che grado restasse Fiesole dopo questi ultimi travagli recati dai soldati di (stavino, se colonia anch'ella come era pina, oppura mutasse allora di condiziose, e ritorasse a stato di municipio.

Pertanto che a Piesole fossero rimasti i dritti della cittadinanza romana non ne lucino dubbio le autorità di pietre scritte e le parole espresse da antichi autori. Delle prime fece tesoro il proposto Gori rele me iscrizioni delle città di Etruria, acese delle quali rifriscono ai soldati inolani appartenuti alle coorti pretoria-14, o alle romane legioni. - In quanto si scondi, racconta Plinio il vecchio di ua-Cije Crispino Ilario cittadino di Fiesole de clese ingenna del popolo, che, nell' ten trestesimo dell'impero di Augusto, fu relato con grande maraviglia de'fhomani, र्या । di sprile salire in Campidoglio per dire vittime, preceduto da una procuine di 74 tra figliuoli, nipoti e bisni-🎮; fenomeno singolare che meritò di der negli atti pubblici registrato.

la seguo poi materiale e solenne che, spola deduzione della colonia florentina, fende rimanesse in qualcuno dei dus pad, veglio dire, di colonia o di municpo, ce lo dà a conoscere il suo teatro di catraione posteriore alla deduzione della colonia Cenariana a Firenze.

Ilal qual genere di pubblici edifizi si porquire, non tanto della esistenza politicidi Ficole sotto il romano impero, quanbiella popolazione, grandazza, nobiltà e latro in cui la stessa città a quell'epoca a mateneva. — Ma sopratutto la più elotente riprova per la parte politica si è ficia, di avere Ficoole conservato sempre il nome di città, la giurisdizione sua propria, e di essere la sede di uno dei più antichi vescovati della Totoana, istituito in un tempo, in cui il circondario civile di una città soleva servire di norma e di limite a quello della giurisdizione ecclesiastica.

Se peraltro l'istoria di Fiesole a'tempi Etruschi e Romani sterile di fatti si presenta anzi che nò, essa anche più incerta e languida diviene nell'età posteriore; per modo che in mezzo a questo bujo, dove non si può camminare per la pesta, conviene andare a tastoni il meglio che si può, e sempre a gran rischio d'incontrare dei precipizi.

Ognuno sa, che nella prima invasione dei Goti e dei Sciti in Italia, quasi appena incominciato il quinto secolo dell'era volgare, allorohè Radagasio con numerosa orda di barbari penetrò nella Toscana, già occupava Piesole e i suoi contorni, quando gli si fece incontro il gran Stilicone per costernarlo. Imperocchè nei monti ficsolaui Radagasio con tutte le sue genti venne assediato, vinto e preso. Tanto e si copioso fu il numero de'prigioni fatti in tale strategica, che dai vincitori si venderono si paesani per pochiesimi denari a guisa di pecore. Sennonchè una flerissima epidemia, sopraggiunta ai patimenti sofferti, ritolse ai compratori quel muovo acquisto di servi opportuno a ripopolare le già deserte campague; e l'ora estrema della vita politica di Piesole era già per battere, siccome andava con essa ad avvicinarsi quella della caduta dell'impero di occidente.

Imperocche la malaventura di Radagasio non basto a tenere in frono, o neghittose, siene tribù della nordica regione, le quali, avendo radunato nuove e copiosissime milizie, tornarono a combattere l'armata dei Greci in Italia.

Stavasi il re Vibige coi snoi Goti, l'anno 539 dell'E. V., studiando la maniera di mantenersi in possesso delle provincie italiane, mentre l'imperatore Giustiniano faceva ogni possa per riconquistarle conrinfrescati eserciti che affidò al comando del gran Belisario.

Era in quel tempo la città di Fieacle talmente forte e si ben difesa, che ilgreco generale d'armata dovette distaccare dal suo esercito due valenti uffiziali, Cipriano e Giustino, per eseguirne un formale. assedio, nel tempo che egli investiva la città di Osimo. Infatti dopo molto tempo e fatiche, venne fatto ai due capitani sun-pominati di costringere il presidio di Fiesole per penuria di vettovaglia a capitolare la resa.

Qual sorte toccasse a questa città dopo

la sua caduta (dall'anno 539 in poi) la storia non lo dice, ne più la rammenta come luogo atto alla difesa. Parla bensi all'anno 542 della vittoria riportata da Totila sopra i Greci, e di ciò che avvenne in conseguenza di quella, quando il re dei Goti spedi un eaercito in Toscana per assediare Firenze, alla cui difesa era quello stesso capitano Giustino che poco prima aveva conquiatata la città di Fiesole. E fu per soccorrere precisamente Firenze che il visioni, le quali investirono e vinsero l'armata de'Goti nella contrada del Mugello.

Pare da ciò, che, ad onta della capitolazione onorevole del 539, indicata da Procopio, di conservare la viota Fiesole, questa venisse dal comandante Giustino smantellata, e più che altrove dal lato che guarda Pirenze, (siccome da questa parte tuttora appariscono minori le vestigie delle sue muraglie) per fare probabilmente d'allora in poi di Firenze un nuovo punto militare.

Ad onta però degli sforzi ch'ebbero a fare le armate dell'imp. di Costantinopoli, a fine di ritogliere ai barbari i paesi d'Italia, non gioverono essi contro il valore di Totila, al quale arrise la vittoria tanto, che occupò quasi tutta la penisola. Per riconquiatare la quale Giustiniano dopo il richiamo di Belisario a Costantinopoli, inviò l'eunuco Narsete, come colui che si presumeva assai pratico e più abile dell' altro duce negli affari d'Italia.

E ben corrisposero i fatti all'espettativa; imperocchè vinto e disfatto l'esercito di Totila con la morte del re, e poco appresso anche Teja che gli era succeduto al trono, arrivò l'anno 553 quando Narsete aveva già riconquistate tutte le città della Toscana, ad eccezione di Lucca, che sola per tre mesi osò far fronte al favorito di Giustiniano. Nel numero delle città già atate in mano ai Goti, e che si sottoposero senza resistenza a Narsete, furono Volterra, Pisa e Firenze, senza rammentare più Fissale, che per la situazione montuosa c

isolata, per la fortezza delle sue mura e della sua rocca, nel 53g valutavasi da Vitige come un baluardo da poter far fronte all'armata di Belisario.

Dal semplice cenno di tali cose di fatto ognun può da per sè stesso conoscere, quanto sia da prestar fede a quei che le carte empion di sogni, come sembra che fossere gli autori di certe leggende circa il modo con cui dai Piorentini, nell'anno 1010, fu sorpresa e abbattuta la città di Piesole all'occasione della festa di S. Romolo, e come da quell'epoca solamente fosse fatto del fiorentino e del fiesolano un solo contado.

Avvegnachè, senza aver duopo di rammentare che la cattedrale di Fiesole, dove si conservava il corpo di S. Romolo, esisteva quasi un miglio fuori delle etrusche mura fiesolane, altri doonmenti ne avvisano, essere stato assai prima del mille il contado fiesolano aggregato, se non immedesimato, a quello di Firenze, quando

Già era il Caponsacco nel mercato Disceso giù da Fiesole.

Lascerò ai più diligenti e più esperti di me il considerare, se tale aggregazione de'due territori preaccennati possa rimontare all'epoca della distruzione del regue de'Goti, nel tempo in oni l'imp. Giustinia no, che al dire del gran vate Alighieri

Dentro alle leggi traue il troppo e i

nel tempo, dissi, che erdinava muova ri partizione territoriale delle provincie d Italia, e che probabilmente erigera co provvisione parziale i subalterni distreti di alcune città.

Ne io saprei qual divisione giurisdinional sotto quell'imperatore fosse stata messa ii campo e quindi adottata, comecche di ur regolamento politico introdotto nell'inter regno corso fra l'espulsione dei Goti e i entrata dei Longobardi in Italia (dal 55: al 568) si trovi un cenno in Paolo Dia cono e nel Pontificale l'avennata.

Dalla guerra gotica in poi la storie può dirsi taciturna relativamente a Fie sole; e quel poco, che ad essa riferisce sembra limitarsi alle vicende della su chica episcopale. Avveguache Fierole, dopi l'ann 53g, si rammenta appena, e quasi respre per incidenza, ora sotto nome di cutà ficolana, ora di um semplice castello e talvolta di corte.

Infatti negli atti della vita di S. Alesnadro vescovo di Fiesole si viene a sooprire, che sino dalla prima invasione dei
Lesobardi furono tolti molti beni alla
mena vescovile fiesolana, per cui il sant'
amo ricorse personalmente al sovrano.
Esadite le istanze dal re Autari, ritornva Alessandro alla sua sede con il real
privilegio, quando per malvagità degli
surpatori delle sue rendite, fu gettato da
cui pel feno balognese, ove colse la palm del martirio.

In che lacrimevole stato sul declinare del secolo medesimo fosse ridotta la mensa rescribe di Fiesole, lo disse il pont. S. Grescrio Migno in un'epistola a Venanzio vezeo di Luni, (lib. 1711, epist. 44) cui recomandava di soccorrere quella chiesa caluta in povera fortuna; comecche a tate biogne non potesse riparare il membro soccorro di pochi soldi che con quella lettera si domandavagio.

La storia cronologica dei vescovi di Picole è interrotta al pari di quella del so regime civile e amministrativo, a partire dal principio del secolo VIII sino quasi alla metà del secolo IX; giacchè più ami trova alcun prelato che sedesse in quella cattedra, fuori del vescovo Teodalda II quale preside comparve nel 715 a sona come testimone nella causa fra il movo di quella città e il gerarca aretita. Dopo Teodaldo mon si affaccia altri de Gensolfo vescovo Piesolano sottoscritto i cacilio Romano preseduto dal pontalamio II, nell'anno 826.

Nell'anno 844 il santo vescovo Donato di Scazia recossi dalla sua sede di Fiesole ilana trovandolo presente all'incoroname di Lodovico II figlio di Lotario I: coli lostesso Donato due altre volte ritori per assistere cioè, nell'853, al concilio lamno tenuto dal pont. Leone IV, e l'altima volta al concilio Lateranense certralo ott'anni dopo (861) sotto il pontizio di Niccolò I.

E qui cade il destro di rammentare il più antico arcidiacono, fra quelli conomini, della cattedrale di Piesole, in quel s'Andrea di nazione acozzese, il quale infere col ano pastore S. Donato pure di

Seozia, edificò il mon. di S. Martino a Mensola, e nella di cui chiesa gli fu poi dedicata una cappella per venerare le sue reliquie. — Ved. Mansola (S. Mantino a).

la questo frattempo, per il lasso di circa i 30 anni, non riesci tampoco all'eruditissimo Borghini di trovare memoria che in si lungo intervallo mostrasse alcun vescovo di Firenze, meno fortunato in cio dell'Ughelli e del Cerracchini, i quali infra cotesto spazio di anni scuoprirono das altri vescovi della chiesa florentina.

Ma della decadenza e miseria della cattedrale fiesolana ne fornisce nuovo argomento, sebbene meno antico di quello poco
sopra rammentato, un diploma dell'imp.
Guido, spedito in Pavia li 26 marzo dell'
anno 890, col quale si concedono a Zanobi vescovo di Fiesole per la sua cattedrale varie corti e texreni, compresa la
villa di Sala (attualmente Saletta) posta
di là da Fiesole, e che dichiara situata in
comitatu Fesulano et Florentino.

Dalle quali espressioni sembra apparire, che i due contadi fiorentino e fiesolano, già da quel tempo, e forse da molti secoli innanzi, erano riuniti ad una medesima giurisdizione civile, sotto il capo del governo della provincia, ch'era il conte di Firenze.

Nè questo è il solo fra i molti esempi che avrei da poter mettere in campo, se fosse questo altro libro che un dizionario istorico, onde persuadere il lettore, che tale riunione dei due distretti (fiorentino e fiesolano) non avvenne la prima volta nell'anno, o poco dopo l'anno 1010, siccome fu immaginato nella leggenda copiata da Ricordano Malespini e ripetuta da Giovanni Villani. Sceglierò peraltro fra i documenti più opportuni a provarlo tre carte della badia di Passignano, le quali ci offrono altrettanti esempj solenni per farci conoscere il contrario di quel che finora intorno a ciò fu supposto.

La più antica pergamena riguarda un istrumento del 27 marzo 903, rogato nel mon. predetto; la seconda è scritta nel mese di maggio 986 a Cassiglione nel territorio fiorentino, e la terza vel marzo del 994, dettata in Ricavo in Val-di-Pesa, le quali tutte dichiarano di esser fatte nel contado, giudicaria florentina e fiesolana.

Come andassero le bisogne, e in quale stato ai troyasse la città di Fiesole prima

del 6 agosto 1010, lo diranno quei pochi canonici della cattedrale e di S. Alessandro, allorchè, nel 967, interrogati dal lero vescovo Zanobi II di tal nome, per qual regione essi fossero cotanto scarsi di numero, risposero: per la distruzione e dissipazione dei beni della chiesa fiesolana, che a quel tempo trovavasi affatto smunta, desolata

e in rovina. Commosso da tanta miseria il pio prelato con pubblico istrumento assegno al predetto clero diversi terreni a Montefanna, la metà delle entrate spettanti alla chicsa di S. Maria Intemerata (poi S. Maria Primerana) posta in mezzo alla città di Fiesole, e oltre a ciò un podere den minato il Campo Marzo, ch'era situa. to presso il siume Mugnone con altro campo posto in luogo delto ad Putes (forse le Puzzelle) presso la chiesa cattedrale di S. Romolo. La qual donazione fece il prelato a condizione, che i preti inservienti le due chiese maggiori (il Duomo e S. Alessandro) vivessero in comune nella canonica sotto la direzione di Pietro preposto e nel tempo stesso arciprete di quel capitolo. Era forse quello stesso Pietro che succedè a Zanobi II nella sede fiesolana, e che nel 984 ottenne due privilegi dall'imp. Ottone III. Col primo diploma, dato li 27 luglio nella città di Cassano in Calabria, l'imp. confermò la donazione fatta dal vescovo Zanobi al suo capitolo, aggiongendovi inoltre altri quattro poderi, due dei quali posti in S. Gaudenzio, il terzo a Trespiano e il quarto nella villa di Terenzano. Con l'altro privilegio, firmato nella città di Rossano, pure in Calabria nel di 31 lugl. dello stesso anno, fu assegnato alla cattedrale fiesolana il giuspadronato del mon. di S. Salvatore in Agna presso Pistoja con tutti i suoi beni. Il qual privilegio venne poi confermato nel 1027 dall'imp. Corrado II a favore di Jacopo Bavaro, di quel vescovo che con bolla del 25 febb. 1028 trasportò dentro Fiesole, col titolo, le reliquie dell' apostolo S. Romolo dall'antico duomo, ch' era situato alle falde del poggio, trasformando quel locale in una badia. - Ved. ABAZIA FIRSOLANA.

Allo stesso vescovo Jacopo Fiesole deve l'attuale cattedrale, monumento insigne che terrà in pregio e viva, finchè sarà per durare, la storia del medio evo relati-

va a cotesta città. La quale poco mancò che 120 anni dopo non restasse anche priva della sede vescovile, e in conseguenza del nome che solo le resta di città; se la Rep. florentina non si opponeva alle mire del vesc. Rodolfo II, quando egli voteva fare di Figline una nuova città episcopale, col trasportare in quella chiesa parrocchiale la cattedra di Fiesole. — Ved. Figura nel Val-d'Arno superiore.

Non corsero però grandi anni che la Rep. fior. ad istanza del pontefice Gregorio IX, nel 1228, cedè a Ildebrando vescovo di Fiesole per sè e per i suoi successori il libero possesso e la piena giurisdizione della chiesa di S. Maria in Campo dentro Firenze, obbligandosi a fabbricarvi un palazzo annesso per residenza libera dei vescovi fiesolani; e così offriva alla storia ecclesiastica l'anomalia di trovare dentro la stessa città due vescovi e due cattedre, come nei tempi anteriori si trovarono due municipi e quindi due contadi riuniti in uno solo. — Ved. Fiarre.

A ravvivare il lustro e le glorie di Fiesole, apparve verso la metà del secolo XIV il santo vescovo Andrea Corsini, che ridusse (13 oltobre 1350) a munastero di donne sotto la regola di S. Agostino quello delle romite di S. Maria del Fiore a Foniechiara, posto nel pinnacolo del poggio dove fu la rocca fiesolana, nelle case fabbricate a tal uopo dal fiorentino Lepo di Guglielmo loro benefatore.

Tale istituzione e conversione di case sparse in un monastero con clausura, fu preceduta da una sentenza data in Firenze li 3 aprile del 1348 nella cappella del palazzo del Comune, presenti il gonfaloniere di Pirenze Francesco di Lapo di Giovanni e Manno Pagni degli Albizzi priore delle arti, nel tempo che era potestà mess. Quirico di mess. Cardolo da Narni. qual sentenza fu proferita dal magistrato degli otto uffiziali della Torre, ivi nominati, dopo un'inquisizione e procedura promossa sino dal 20 gennajo ultimo passato (anno 1347 stil. sior.), ad oggetto di ricuperare tutti i beni in qualsiasi modo appartenenti o appartenuti al Comune di Firenze; et maxime quoddam terrenum, sive summitatem podii super quo consuevit esse rocca de Fesolis, quod terrenum vulgariter appellatur la rocca

· di Fimile, et positum est in populo canonicae Fesolanae loco dicto di sopra a Sudo Allesandro, cui a primo est eccl. S. Allemandri, a secondo, tertio et quarto Ecclesiae Caronicae Proclanae, et TI PARTEM EPISCOPATUS FESOLARI...... ... kubitoque super illis colloquio cum duinis Prioribus Artium et Vezilli fero Justice, vigore auctoritatis et bolide mbis in hae parte concessarum etc., dichiarano e sentenziano, che il terreno dove fe la moca predetta con tutte le sue direndenze doveva appartenere al Comune di Fireze ammeno che i canonici di Piesule sconestrassero che fosse stato da essi a nome della loro chiesa legittimamente comprato del affiziali del Comune stesso, aventi balia di ciò, salvo il diritto di Lapo di Guglielno per gli edifizi ivi fabbricati. (Anon. Dar From Mon. di Lapo.

A mostrare però i dritti di quel capitelo sopra il terreno dove fu la rocca fiemina, pare che non bastasse il contratto del 12 die. 1335, col quale il canonico Irohno Jacopo Prescobaldi, priore di S. James eltr'Arno di Firenze, alienò al capiolo della cattedrale di Ficsole e per 180 a l'iligno proposto della chiesa fiesokm (poi vescovo nel 1337) un pezzo di terreso di sua proprietà posto nella sommil del monte di Fiesole, in loco ubi anliquitus esse consuevit, et situata fuit roca Fesolanae civitutis, confinatum a Pina parte via, a secunda tertia et cuerta cononicae, sive dictae ecclesiae fewlance, et jus dominii et proprietaus domoi um et quorumlibet edificiorum uper dicto petio terrae constructorum, nho jure omnium Heremitarum inhabiuntium in eis, etc.; il qual possesso fu di mio per il prezzo di fior. 200 d'oro. (1. c.) Aveva però la chiesa fiesolana e il suo milolo altro più antico e non meno sobine documento da mettere in campo mia bolla del pontefice Pasquale II, spedita gli 11 marzo del 1103 a Giovasi resc. di Piesole, mercè la quale gli fu confermato il dominio episcopale e domineale della rocca, e della città Fiesolana. the il capitolo ottenesse la vittoria in tal malitto, si può arguire dal continuo pos-Preso, o del diretto dominio in cui, dopo il uno di tanti secoli, tuttora si trova la cassica fierolana del suolo e del poggio donc sa la rocca, del soro di Fiesole, delle

vetuste muraglie e del pomerio della città: Ma le espressioni di tutte quelle bolle pontificie, nelle quali si tratta di confermare il diritto possessorio di beni già altre volte donati, appellano naturalmente a un precedente privilegio perduto, e che dove necessariamente accordarsi alla chiesa fiesolana da qualche imperatore o re d'Italia.—Accadde oustà per modo d'esempio lo stesso di quello che si praticò dall'imp. Federigo I, verso il vesc. di Luni allorchè, nel 1164, donava qual sacco d'ossa le spoglie di quel corpo estinto, compresovi il circuito delle sue mura, il diruto anfiteatro, e la spiaggia di Luni. Cosicchè ciò che dalle leggi civili era stabilito come proprietà pubblica diventò allora una proprietà privata di un corpo morale.

Ma la più favorevole riprova, in appoggio al nostro assunto storico, si è quella di farci vedere, mediante la bolla di Pasquale II, che, nell'anno 1103, la rocca flesolana era ridotta al niente; eioè, quella rocca medesima da Giovanni Villani raffigurata 22 anni dopo (nel 1125) difesa da gentiluomini, e in tale e si valido stato, che solamente dopo un lungo assedio fu presa dai Fiorentini per diffalta di vittuaglia degli assediati: che per forza mai, egli soggiunge, non l'avrebbero avuta, e fecionla tutta abbattere e disfare infino alle fondamenta, con decreto che mai in sù Fiesole non s'osasse rifare niuna fortezza. (Cronic. fior. lib. IV, c. 32.)

Se tali documenti sincroni sono sufficienti a rettificare e presentare nel suo vero aspetto la storia, non starò a rispondere a tutti quelli che hanno servilmento adottato gli aneddoti storici anteriori all'età di Giovanni Villani, scrittore altretanto semplice e di buona fede, da ammette re per vere leggende antiche, quanto egli era preciso e veridico nel descrivere gli avvenimenti accaduti alla sua età.

Monumenti Etruschi e Romani tuttora esistenti in Fiesole. — Di questi, e di altri molto meno vetusti edifizi di Fiesole e dei suoi contorni fece raccolta, e dipinse le vedute nel 1814, l'antore dell'Itinorario di una giornata d'istruzione a Fiesole, che in aggiunta alle Lettere fiesolane del canonico Angelo Maria Bandini, e del Viaggio pittorico dell'ab. Francesco Fontani, mostra al curioso, anche lungi dalla città di Fiesole, di qual forma, di quanta

mole, e quali siano gli avanzi delle etrusche sue mure; l'ubicazione delle sue abbattute porte; di qual forma e a quanti ordini di muraglie fosse la distrutta rucca fiesolana. — Da quei disegni, assai meglio che sulla faccia del luogo, potrà il curioso riscontrare i ricoperti ruderi e sostruzioni del teatro fiesolano, poco al di sotto della cattedrale, mentre più lungi di là gli si additano gli avanzi di romani acquedotti e la fonse-sotterra.

Il monumento però, se non più antico di tutti, il meglio conservato e più di ogni altro venerato e pregevole, è la basilica che i Fiesolani dedicarono al lore santo vescovo Alessandro.

In questo tempio si veggono in posto e quasi che intatte 15 delle 18 colonne facicati ala al corpo di mezzo, le quali dipidono la fabbrica in tre corpi o navate.

Quantunque a noi manchino documenti coctanci per potere affermare che sia stato questo in origine un tempio pagano, ridotto in seguito per l'uso della religione cristiana; pure, allorchè d riflette alla conservazione, al numero è uniformità delle sue colonne di une stesso marmo Caristio, le quali'si sarebbero senza dubbio rotte, se fossero cadute e poi state rialzate da qualche abbattuto edifizio; qualora si consideri che il pavimento interno dell'attuale basilica fu riscontrato assai più depresso del piano esteriore; e che davanti alla sua platea in tempi remotissimi erano state artalamente scavate nel macigno tre grandi buche a cilindro rovesciato, reputate favisse, e per tali ammesse dall'architetto Giuseppe Del Rosso, e dal prof. Sebastiano Ciampi illustrate; tali e forse altre ragioni ch'io non produco, possono far credere, che la basilica di S. Alessandro, innanzi che si convertisse in chiesa del Cristianesimo, e in sotto-matrice della cattedrale dedicata la prima volta a S. Pietro in Jerusalem, ohe essa chiesa, io diceva, fosse stata una basilica o loggiato anticamente esistito presso un tempio pagane.

Fra gli avanzi delle opere romane, trovati, ed esistenti ancora in Fiesole, si potrebbe indicare all'archeologo un'ara, o piuttosto una base di marmo bianco lunese servita a qualche statuta tuttora fuori della basilica di S. Alessandro, nella quale fu scolpito in carattere dei buoni tempi il titolo in più lipee rimaste mozze per un' incassatura rettangolare statavi aperta a un'epoca posteriore, onde riporvi qualche reliquia.

Doveyano eziandio appartenere ad antichi edifizi i bassorilievi di pietra del paese, nel medio evo adoprati per servire di parapetto a un pozzo nel chiostro della canonica, dote possono vedersi attualmente nel muro sotto il portico. Non starò a dire di tanti altri cimelii in quei contorni stati dissepolti, distrutti o impiegati in altri edifizj più moderni, ovvero trasportati nelle subiacenti ville, e molti di essi a Firenze, ove poterli contemplare quasi altrettanti monumenti gloriosi dell'antica patria. Conciossiache del fasto e opulenza dei Fiesolani diede una solenne riprova il console Tullio Cicerone, per far conoscere al senato di Roma, quanto quei Piesolani derivati dai coloni Sillani si dilettamero consumando le loro ricchezze in deliziosi poderi, in numerosi domestici, nell'imbaudire sontuosi conviti, mentre per mania di fabbricare chiamavansi beati. (Cicra. Catilin. II.) - Ved. FIRERER.

Arroge a ciò la scoperta di circa 70 libbre di denari d'argento trovati nel 1829, scassando uno dei poderi della villa Mozzi, entro l'antico recinto di Fiesele, accanto a un muro di pietre rettangolari, e a una sottostante cisterna di macigno del paese scorniciata a fiorami e teste infantili. Poco lungi di là furono pure dissotterrati alcuni loculi con monete di rame di Massimino imp. (anno 235 dell'era nostra), mentre niuno dei denari d'argento scoperti nel primo nascondiglio era di conio posteriore all'epoca della congiura di Catilina. Tali giusti riflessi diedero a pensare al ch. antiquario R cav. Zannoni, che un tal deposito fosse fatto da qualche pauroso o fuggitivo dopo la vittoria di Campo Piceno (anno di Roma 691).

Monumenti sacri del Medio evo. —
Dopo la basilica di S. Alessandro, nella
quale fu collocato il primo battistero di
Fiesole sotto l'invocazione di S. Pietro in
Gerusalemme (titolo equivalente a S. Pietro nel Giordano ossia nel Battistero) suocede per ordine di antichità la rimodernata chiesa di S. Maria Primerana, già S.
Maria Intemerata, la di cui miracolosa immagine si venerava costà aino dal novecento, e forse anche prima.

La qual chiesa è rammentata in un bre-

vé de vescovo Zanobi II, all'anno 967, alloquado egli donava al capitolo di Fiesole la metà dei beni spettanti alla chiesa della R. Fergine Intemerata, compresa un musione posta ivi presso, e da ceso lui aquistata per farvi l'abitazione col refettuio per il clero delle due chiese maggiori, ciò, la cattedrale di S. Romolo, e la bassica di S. Alessandro.

La quale casa o canonica, dopo la costruiose dell'altra contigua all'attuale cattedrale, fu convertita nella sala municipale. (Bamusu. Lett. flesol.).

La tavola dell'antichissima immagine della B. Vergine Maria che si venera nella chiesa premominata, porta il Gesà Bambino davanti al ventre; la qual maniera dirichiama alla persecuzione degli Iconocisti sotto Pimp. Leone Isaurleo (anno 725—741). La chiesa medesima possedeva su quadro pregevole del Lippi, alienato da quiche anno. Vi si ammira tuttora nella cappella a cornu epistolas un bel basso rilivo di terra invetriata della Robbia.

Ma il tempio più vasto è quello dell'attule esttedrale, dove il vescovo Jacopo Bavaro nel 1028 trasportò con il titolo le reliquie di S. Romolo e di altri santi dal duono vecchio appiè del mon'te riunendovi il titolare della pieve di S. Pietro in Gerusalessane poco sopra accennata.

Sebbene la forma di questa cattedrale suomigli in gran parte a quella della magnifica basilica di S. Miniato al Monte del re presso Firenze, tanto rapporto allo spartito della fabbrion in tre navate, quanto al con collocato nel piano superiore alla cusicaione, ciò nondimeno non è da credere che tutto quest'edifizio fosse compiter de durante la sede del vescovo Bavaro, mentre esso indica di essere stato accreaciato in tempi posteriori, e sino alla metà del secolo XIII.

Infatti se si sa attenzione all'impiantito della chiesa posto a un livello di due braccia inseriore a quello tiel suolo esteriore che la circonda; se si esamina il materiale impiegato nei muri esterni, i quali muri, sebbene tutti dell'isteasa pietra del
paese, si veggono satti di pezzi assai direni per forma, per mole e per età;
silorchè si contempla l'interna struttura
della tribuma sopra la confessione, e quella della navata di merzo siancheggiata da 16
colomne di mesigno (8 per partie) o sostenen-

ti archi a sesto intero diseguali fra lore massimamente i più prossimi all'ingresso maggiore; se finalmente si posa l'occhio sui capitelli collocati in origine, o riportati posteriormente sopra quei fusti, alcuni dei quali sono di marmo bianco, ma sproporzionati al fusto che li sorregge, di ordine architettonico e di lavoro diverso, meno rozzo, e che mostrano di essere appartenuti a edifizj più antichi; tali ed altri riflessi danno adito a congetturare, che la fabbrica della cattedrale eretta dal vesc. Bavaro continuame per un lungo giro di anni. Infatti che sia stata cusa rialzata e prolungata di mole dall'anno 1028 sino almeno al 1256, ce lo indica una memoria inscrita in una colonna delle stemo tempio, mentre altra iscrizione nel pavimento superiore accenna l'anno 1213, in oui fu terminata la torre del campanile, inmalzata sino a 70 braccia dal piano terreno per conto dell'Opera.

Non parlo della facciata ch'è lavoro del secolo XIV compita in tempo del vescovo S. Andrea Corsini, la di cui cattedra ivi si sonserva qual monumento di venerazione.

Fra gli oggetti di arte più meritevoli da considerarsi costà sono le diligenti opere di Mino da Fiesole, che scolpi alla metà del secolo XV l'altaro della cappella dirimpetto al deposito del vescovo Leonardo Salutati, il cui busto è pure lavoro dello straso Mino.

Nulla dirò del quadro oredato del Ghirlandajo, nè degli affresshi di Nicodemo Perruoci, perchè sono pitture guasto e quan perdute.

Nel tempo che si edificava il duomo di Fiesole su posta mano alla centigua casa della cauonica, essendochè il vesc. Bavaro con holla del 1032, dopo la dichiarazione di aver innalzato dai sondamenti la muova cattedrale di Fiesole, voleva anco costruire contigua alla chiesa principale la canonica, affinchè quel capitolo assiduamente vi dimorasse sotto la presidenza del proposto, professando vita regolare. (Udinalli. In Episcop. Fesul.)

La stessa canonica, dopo quattro secoli minacciando rovina, fu restaurata mediante una deliberazione presa nell'anno: 439. Del quale restauro e riparazione abbiamo conferma in una pergamena appartenuta al convento di S. Francesco di Fiessa-le, ora nell'Archivio Diplomatico Fiessa-

tino. È un istrumento rogato li 27 luglio 1439 nel popolo di S. Maria in Campo cel quale mess. Salutato di mess. Coluccio Salutati proposto del capitolo di Piesole, ad oggetto di provvedere alla riedificazione della canonica, comecchè lo impedimero le gravezze imposte dal Comune di Firenze e dalla Sede apostolica, col consenso del capitolo fiesolano adunato in S. Maria in Campo, e con l'approvazione del vescovo Benozso, vendè per il prezzo di florini 30 d'oro a Giovanni di Antonio Parigi per conto dei Frati di S. Francesco di Fiesole quattro pezzi di terra nella misura di staja 10 a corda, e staja 3 e un terzo a seme; le quali terre si dichiarano situate presso il prescoennato convento dei Francescani. (Azcn. Dipt., Fion. L c.)

Tale documento giova pertanto non solo a fissara, l'epoca della ricostruzione della canonica prenominata, ma serve eziandio a confermare la continuazione del possesso, a favore della ohiesa di Fiesole, di quel poggio dove fu la rocca, non ostante la sentenza pronunziata li 3 aprile 1348 dagli uffiziali del magistrato della Torre per rivendicare la cosa pubblica allo Stato.

Eransi ritirate sino dal secolo XIII sul poggio dove fu la rocca fiesolana alcune romite, dette poi di Lapo dal benefattore che sequistò e dono loro il locale.

Questo convento è situato sulla sommità del poggio più prominente di Fiesole verso occidente, da dove si vagheggia tutta la valle di Firenze, e i deliziosi colli che gli fanno fiorita corona. La fabbrica riposa sui fondamenti dell'Acropoli, ossia della rocca di Fiesole. La quale rocca, secondo i riscontri istituiti sul posto parve all'architetto Giuseppe del Rosso, che avesse un triplice recinto di muraglie, l'ultimo dei quali abbracciava anche il tempio già descritto di S. Alessandro.

Sulla fine del secolo XIV, dopo che le monache di Lapo erano scese a piè del monte lungo il torr. Mugnone, in luogo chiamato Pietrafitta, dove abitano aucora, fu consegnato l'antico loro monastero ai frati Francescani della Riforma, che vi si stabilizono, al dire del Wadingo, sino dal 1399. o come vogliono i più, nell'aprile del 1407. Fu questo il primo convento dell'Osservanza di tutta la provincia Toscana di quei Religiosi, famigerato per gli womini distinti di questa famiglia; tra i

quali egli conta (in qualità forse di Taziario) un Niccolò da Uzzano illustre fiurentino, che destinò una parte del suo patrimonio a sollievo de'poveri e alla fondazione dell'uspedale del Ceppo in Fiesole, non che all'edificazione del pubzzo della Sapienza presso la piazza di S. Marco, ridotto poi ad uso del serraglio per le Fiere, e ora a RR. souderie.

Non starò qui a riepilogare le più antiche memorie relative a questo convento di Ficsole, se non per dire, che costà si conservava la bolla originale del concilio Ecumenico di Firenze, data li 6 luglio 1439, e sottoscritta dal pont. Eugenio IV, dall'imp. Giovanni Paleologo e da otto cardinali; bolla che fa consegnata a Fra Alberto da Sarteano compagno di S. Bernardino per portarla nelle parti di Oriente, accompagnato da un breve pontificio dato in Firenze li 22 agosto 1439, che lo nominava commissario nell'India, Etiopia, Egitto e Gerusalemme per la conversione degl'Infedeli. Si trovavano pure in colesto convento due altri brevi, con la data di Firenze del di 28 agosto 1439, per raccomandare Fr. Alberto e i di lui compagni a Giovanni imperatore d'Etiopia e a Tommaso imperatore dell'India, entrambi da papa tenuti cristiani per fuma.

Altre otto bolle dello stesso Eugenio IV date fra il luglio 1442 e il maggio 1443 esistevano costassù innanzi che fossero tra sportate tutte insieme nel R. Arch. Dipl di Firenze dove si conservano. Cinqui delle quali sono dirette al medesimo Fr Alberto che si trovava ancora in Italia ora ministro della Provincia della Rifor ma, detta di S. Antonio di Padova; or Vicario generale dell'Ordine Francesca no; mentre l'ultima bolla del 28 maggi 1443 fu spedita da Siena a Fr. Alberto d Sarteano ed a Jacopo da Montebiondon nunzi alla ch. patriarcale di Aquileja, co autorità di poter assolvere dalle censur quelli i quali, sovvenissero con denari armate che si preparava allora dai Vene ziani e in Ungheria contro il Turco.

Inpanzi di scendere dalla sommità de poggio di Fiesole, e di lasciare il convent di S. Francesco, fa d'uopo entrare i chiesa per contemplare, nel coro una ti vola rappresentante la Madonna incore nata, che è fra le poche opere di Pierro ( Cosimo, sebbene abbia ceduto il posto a us più ampio quadro dell'altar maggiore representante le Stimute di S. Francesco cu S. Antonio e S. Bernardino. Fu esso diputo dal Pignovi, quando non sia piutluso del Parini suo maestro, ma che passa commencate per un Cigoli.

Un'altro bellissimo quadro della B. V., che ha tutti i caratteri per dichiararlo di Filippino Lippi, stà coperto all'altare a coras evangelii presso il presbitero.

Schone rimodernato nel secolo XVIII, appartiene però agli edifizi del medio evo il palano vescovile di Fiesole, situato diriapetto alla facciata della cattedrale, la quale secondo l'uso più comune della chies antiche è volta a occidente. — Cottì è da vedersi nella parete dietro l'altre della interna cappella, dedicata a S. Jeopa, un affresco creduto di Simone memui, comecche nella fascia intorno alla figura da dipinta l'arme del veso. Jacopo Altoriti che cresse o restaurò la cappella, quando il Memmi non era più vivo.

Non dirò di tanti altri oratori e chiese liciti esistenti dentro l'antico cerchio della città, nè di qualle suburbane poste nelle pendici intorno al cerchio meridiosale delle mura fiesolane, giacchè, se tette dovemero noverarsi, si crederebbe che fonero costà quasi più chiese che cat; e ripetere potrei con l'Ughelli, che tel calle di Fiesole, cinto ed ornato da t'mpi e da monasteri, anche i sassi inspirano venerazione, rammentando pietose, nemorabili e care rimembranze.

Fra i monasteri suburbani, oltre quelli ri descritti ai suoi luoghi, come sono L Badia ficaolana, i conventi di S. Midele alla Doccia e di S. Domenico di Fiesk. non è da pessare in silenzio il più izico convento dei Gerolamiti, fondato zi zcolo XV dal B. Carlo de'conti Guidi à Monte Granelli di Bagno in Romagna ni predi del suo amico Cosimo Medici il rochio. È fame che il disegno della chiesa me dell'abile architetto Michelozzo di Betoloumoro, detto dal Vasari Michelozzo di Michelozze, di cui è opera la villa Medici (ora Mozsi). Quest'ultima posta in premo è segnalata nella storia non tanto per reserve stata designata come il luogo dose doveva scoppiare la congiura dei Pani, ma per tanti letterati che vi abitaman, e che me fecero la residenza dell'accadenis platomies sotto Lorenzo il Magnifico.

Molto tempo dopo la soppressione del convento dei Gerolamini, su instituita con le sue rendite una commenda abbasiale estinta con l'ultimo commendatario, il C. Piero Bardi. I di lui eredi avendo alienato cotesto luogo, fu restaurato dall'attual possessore cav. Leopoldo Ricasoli, insieme con la chicea, e devesi pure a lui il quadro di S. Girolamo del cel. prof. Sabatelli .-- Fra le varie opere d'arti che adornano cotesta chiesa merita distinzione una tavola di fr. Angelico da Piesole posta nel primo altare a destra. Nè doveva essere di minor valore quella dirimpetto, all'altare dei Rucellai, divisa in tre spartiti, se non fosse cotanto malmenata. Della stessa mano è il grado della predella, il quale sembra miniato non che dipinto con tale amore, che assomiglia al fare del monaco Camaldolense Bartolommeo della Gatta.

Il secondo altare a destra di chi entra ha un'ancona lavorata in marmo bianco da Andrea Ferrucci, autore pur anco di un ciborio a basso rilievo murato nella sagrestia; mentre all'ingresso del tempio si presenta il deposito di Francesco di Giuvanni di Taddeo Ferrucci con il busto da esso atesso lavorato in porfido sopra un'isorizione nella quale si legge: che, essendo stato egli il primo a scolpire in quella dura pietra orientale, lo rammentava ad excitanda suorum Municipum ingenia, allorchè vivente si andava preparando nel 1576 quel deposito.

Lo imitò nella stess'arte Romolo, una dei quattro figli di Francesco Ferrocci, cui lasciò il segreto di scolpire in porfido.

Nella contigua parete vedesi un'antichissima tavola rappresentante N. Donna col santo Bambino, dove leggesi il noma del pittore greco Andrea Rico da Candia.

In vicinanta della chiesa de'Gerulamini sono due oratori, che uno è del Crocifisso, detto di Fonte-Lucente, situato verso maestro e appiè del poggio dei Frati di Ficsole. L'aitro oratorio dedicato a S. Ansano trovasi sulla strada poco al di sotto della villa Mozzi, già Medici. Esso fu acquistato dal ch. Angelo Maria Bandini che lo ridusse con la casa annessa a un piccolo musco di pitture e di altri oggetti d'arte, e poi lo assegnò con altri fondi in prebenda a un nuovo canonicato della cattedrale di Fiesole sua patria, con obbligo al prebendato di risedere costà e d'istruire nei primi rudimen-

ti i fanciulli della contrada. Ma coteste sono opere che appellano alla moderna età.

Stabilimenti più moderni di Flesole.

Il seminario vescovile è tal edifizio, che esso solo (qualora si eccettui la catte-drale) supera tutti gli altri riuniti insieme della piazza di Fiesole. La sua mole, quella del duomo con la torre e il convento di S. Francesco, è tuttociò che può vedersi da lungi circa il materiale della supersitie città flesolana. La fabbrica posa sopra un rialto alla base occid, del'apoggio della rocca con la facciata vòlta a lev. Ha un alzato di 4 piani, e in una lunghezza di circa 300 br.

Ebbe tenue principio nel 1637 dal vese. Lorenzo della Robbia; l'aumentarono i vescovi successori; nel 1697, Neri Altoviti; nel 1926, Luigi Strozzi; nel 1987, il vesc. Francesco Maria Ginori, e nel 1782 vi aggiunse utili annessi mons. Ranieri Mancini. Ma niuno di quei prelati pervenne a fare quanto a prò del seminario di Piesole fu operato per le ardenti cure dell'attuale benemerito vescovo Giovanni Battista Parretti, che non solamente dal lato meridionale tutto il corpo della fabbrica prolungò, ma di una bella scala e di nuove officine lo forni rialzandolo di due piani; in guisa che vi potranno stanziare comodamente più che 100 convittori.

Esiste all'altare della cappella del seminario un quadro con predella di terra della Robbia, in cui si legge, che fu eseguito per ordine del veso. Guglielmo Polchi, nell'anno 1520.

La biblioteca di questo seminario, copinsa di libri enclesiastici e di classici greci e latini, fu per la maggior parte donata dal ch. letterato fiesolano canonico Angelo Maria Bandini.

La diocesi ha uff altro seminario, eretto di nuovo a Strada nel Casentino per 24 alunni, corredato di cattedre meno quelle per le scienze teologali.

Fiesole ha forniti molti uomini celebri, i più dei quali si distinsero nelle arti del disegno, e nell'amena letteratura. Figurò nella pittura fr. Giovanni Angelico dell' Ordine de'Predicatori, pittore veramente angelico del secolo XV; nella poesia ebbe fama tra i poeti del 300 Dante da Majano che a Fiesole accordiamo al pari che Giuliuno e Benedetto scultori e architetti, perchè nati tutti nel suburbio fiesolano. Qua-

si contemporaneo di fr. Angelico fu il diligentissimo scultore Mino da Fiesole, che lasciò nel duomo il suo capo d'opera. A lui vien dietro Francesco di Giovanni Ferrucci il seniore, nato da una famiglia fiesolana che fu per due secoli un vivajo di artisti e di uomini di grande ingegno. Emendochè ad essa appartiene il pittore Nicodemo, lo scultore e ornatista Andrea di Piero, dalla cui scuola escirono il Montorsoli, il franco ornatista e scultore Silvio Cosini da Ficsole, e quel Francesco Ferrucci giuniore, che sotto il Granducato di Cosimo I ritrovò la maniera di scolpire nel portido. Finalmente devesi rammentare il più famoso di tutta la famiglfa nel capitano Francesco Perrucci, il quale comandò gli ultimi eserciti della Repubblica florentina a Bropoli, a Volterra e nella montagna di Pistoja sino alla battaglia di Cavinana, dove peri da forte. — Ved. Cavinana, e Empole.

In genere di scienze matematiche fece impressione allo stesso Neuwton un Filippo Mangani da Fiesole, di arte contadino; ma nel secolo trapassato portò sopra ogn'altro la palma nelle lettere greche, latine e italiane l'autore del catalogo ragionato della Laurenziana, il canonico Anton Maria Bandini, insigne benefattore della sua patria, per l'instituzione di alcune doti alle povere fanciulle, pel dono di libri d'intruzione agli educandi del Seminario, di un maestro di rudimenti, di un medico e chirurgo pensionati per assistere i poveri della comunità di Fiesole, e di un camonicato aggiunto alla cattedrale della sua patria.

Diocessi di Presone e suoi confine. — Che i vescovi delle diocesi antiche, com' è senza fallo questa di Piesole, estendessero la loro giurisdizione a tenore del distretto civile delle città dove fissarono la loro sede, sembra una verità dimostrata sino da quando il pont. Sisto II, o come altri vogliono. Felice I, (fra il 257 e il 270 dell'E. V.) decretò, che non si potesse accusare un chierico fuori della sua provincia. (Gaatiani. Decreta Sixti II.)

Dottacolo maggiore si è quello d'ignorare quan'e fossero le diocesi della Toscana sottoposte al suo metropolitano, e quali a un dipresso i confini dei contadi e delle ginrisdizioni civili delle singole città della Toscana medesima all'epoca dell'editto dell'imperatore Graziano, pubblicato in Treveri li 22 aprile dell'anno 376.

la riere del quale editto vennero proibite adl'impero d'Occidente le assemblee degli erelici con la confisca dei loro heni, merice sell'anno susseguente (377) l'imp. Valente con altro editto concedeva al clero autolico privilegi e immanità; due decreti sorani che segnano per avventura l' epoca meno comtroversa dei tribunali ecdesiatici, e la vera esistenza politica della notra unta religione, dopo aver essa trionfato di dieci lunghe acerrime persecuzioni ungainarie.

Non dovendo io entrare in cotante spime ricerche, che il lettore non aspetta da me, dirò com la dovuta riserva, essere probabile che sul declinare del quarto secolo, trovandosi tuttora in buono stato la cità di Piccole con un contado e magistrati moi propri, casa sino da quel tempo godene l'onore di sede vescovile, e fosse mideara di un pastore, da cui conseguentenente dipendevano le autto-matrici e i popoli dei vici e castelli compresi dentro i limiti del distretto civile fiesolano. Per modoche, se si potresero conoscere con docamenti coevi quali furone gli antichi limiti giurisdizionali delle città d'Italia sotto l' impero di Graziano, noi sapremmo per forum sino dove si estendevano le giurisdizioni, ossia i contadi di Piesole e di Pirenze a quell'età, e quindi avremmo il più giusto e il più vero perimetro delle loro diocesi.

Certo è che entrambe queste città, per camto viciniasime fra logo, dovevano aven un'esistenza politica e un territorio loro proprio sino dai primi tempi dell'era crisans per le cose già avvertite al principio a questo articolo, e più specialmente apporto a Firenze per la circostanza infictaci da Tacito, allorchè nei primi anni dimpero di Tiberio il popolo fiorentino mlamaya al senato di Roma, acciocchè si ésorname il progetto di voltare le Chiane ≥ f. Arno, per timore che tale aumento si acque some per allagare le campagne tel loro Val-d'Armo.

Per ciò che spetta all'esistenza del conble e diocesi di Piesole sotto l'impero di Giastiniano, ne abbiamo indizi non duba regli atti del concilio Costantinopolitaio contro gli Eutichiani, (anno 536 E.V.) d quale assiste e si sottoscrisse Rustico veroso della chiesa fiesolana; vale a dire tre 🖦 innanzi che Ficsole fosse assediata, resa e disfatta dell'esercito di Belisario.

Già dissi, che oscura e confusa riesce la storia del contado fiesolano, per non stare qui a soggiungere lo stesso del distretto della sua diocesi e del fenomeno di trovarla spartita in due territori l'uno dall' eltro isolati.

Appellasi a tale effetto Isola di Fiesole la contrada circoscritta da quel pesso di diocesi che gira intorno alle dirute mura a alle pendici del colle ficsolano, comprendendo il suburbio della stessa città. Esso abbraccia 22 parrocchie, fra le quali si contano, la canonica della cattedrale e le quattro chiese plebane di Monte-Reggi,

di Lobaco, di Maccinoli e di Monte-Loro, Quest'ultima pieve, la più orientale di tutte quelle dell'isola di Fiesole, confina a lev. con il Monte-Fiesole, comeochè esso appartenga alla diocesi florentina, che gira intorno all'isola da tutti i lati, sebbene a una certa distanza ritorni a confine dal lato opposto la diocesi ficsolana. Cosiochè il cerpo distaccato dalla testa è serrato fra la diocesi di Firense che lo costeggia dal lato di pon. e quella di Arezzo che gli resta a contatto dalla parte opposta di lev, mentre per più corto tragitto la firsolana confina dal lato di sett. con le diocesi transappennine di Facaza e di Forlinpopoli dell'antico Emrcato di Ravenna, e dal lato di ostro arriva sull'Arbia quasi al suburbio di Siena, dove è a contatto con la dioc. di quest'ultima città, -- la nanzi che venissero scorporati nel 1592 i popoli della Castellina del Chianti, di S. Fedele a Paterno, di S. Leolino in Conio, di S. Ministo a Fonte-Rutoli e di S. Michele a Rencine per unirli alla auova diocesi di Colle, cotesta di Fiesole penetrava nella valle superiore dell'Elsa e si congiungeva da quel lato con l'antico territorio della diocesi di Volterra. - Ved. Colle di Val-d'Erga.

Il perimetro attuale della diocesi fiesolana staccato dall'isola suburbana, mi sembra che potrebbe designarsi come appresso:

Partendo dalla ripa destra del fiume Arno alla confluenza della Sieve confina con la diocesi fiorentina mediante quest' ultima fiumana, che rimonta sino allo sbocco del torr. Dicomano. Costà piegando da pon. a maestr. percorre lungo la sponda sinistra del torrente predetto sino a che lo attraversa fra Tizzano e S. Bavello per salire lungo il contrafforte che staccasi dall'Appennino fra il torr. Corel-

la e quello di S. Bavello. A questa cima il territorio della diocesi fiesolana oltrepassa la giogana di S. Maria dell'Eremo, procede sulla sinistra costa d'Appennino quasi di conserva col territorio comunitativo di San-Godenzo di fronte alla diocesi transappennina di Faenza; e insieme con esea scende verso il fosso de' Romiti sino alla caduta di Acquacheta celebrata dall'esule poeta, volgarmente detta la Caduta di Dante. Costà lasciando a grec. l'Acquacheta sale il monte di Londo, quindi per le prata dell'Adriasso si dirige sul monte della Penna, e di là pel rio di Faggio si avanza verso la strada R. che attraversa un poco al di sotto dell'Osteria nuova. Dirimpetto alla quale trova la foce del torr. Troncalossa nel fosso di S. Benedetto, perdendo il nome nel fi. Montone. Quà lascia la dioc. di Faenza e trova quella di Bertinoro, essia di Forlinpopoli, con la quale prosegue il cammino verso lev. andando incontro la corrente del Troncalossa per risalire sulla criniera dell'Appennino che ritrova sulla schiena dell' Alpe di Sau-Godenzo. Lungo essa giogana s'innoltra nella direzione da maestr. a scir. sulla schiena della Falterona, subentrando costà a confine l'antica diocesi transappennina di Sarsina, poi Nullius di Galeata, e ora di Sansepolero. Accompagnandosi con quest'ultima si dirige sul Prato al Soglio, estremo confine fra la Romagua e l' antica Toscana, fra la Com. di Bagno e quella di Stia, fra le diocesi di Fiesole e di Arezzo; l'ultima delle quali diocesi sottentra lungo lo sprone, che stà fra Capo d'Arno e l'Eremo di Camaldoli. Di costassù procedono entrambe di conserva per il tragitto non più corto di 45 miglia, quante a un circa si possono calcolare dal Prato al Soglio sino di là del poggio di S. Polo nel siume Arbia.

Imperocchè la diocesi di Fiesole dal giogo dell'Appennino presso l'Eremo di Camaldoli entra nella valle Casentinese per il contrafforte che separa la vallecola del Fiumicello da quella del torr. Sorra; indi proseguendo lungo la sinistra dell' Arno lo attraversa quasi di fronte alla confluenza del Solano, la cui vallecola rimonta, mediante lo sprone destro della medesima, per arrivare sul giogo di Prato-Magno che trova sopra la diruta badia delle Pratola. Di o stà entra nel Val-d'Arno

superiore passando dall'antica mansione delle Casa Cesariane, altrimenti detta Ad Fines, nel popolo di Certignane, sino a che mediante il torr. Spina ritrova l'Arno davanti alla Terra di San-Giovanni. A questo punto volta faccia da seir. a grecper rimontare contro la corrente del fiume aino al confluente del torr. Dogana sopra la Terra di Montevarchi.

Costà, piegando nuovamente verso scir., per il torr, predetto si dirige verso i poggi che chiudono a lib. la Val-d'Ambra, e per Moncioni e Vertine sale sui monti che separano il Val-d'Arno superiore dalla contrada del Chianti. Da quella sommità con la fronte a ostro s'innoltra fra Barbistio e Gajole, fra Lecchi e S. Polo sino al fi. Arbia. Ona lascia la diocesi di Arezzo, e subentra per breve tragitto quella di Siena nella riva destra dell'Arbia sotto il poggio di Vagliagli, donde volgesi da ostro a lib. per rimontare il corso dell'Arbia fra Vagliagli e Paterno, dove trova la diocesi di Colle. Con cotesta rimonta il torr. Tregoli per salire sull'altipiano occidentale del Chianti verso Fonte-Rutoli. Di costà la diocesi di Fiesole anticamente scendeva nella Val-d'Elsa, dove confinava con la diocesi di Volterra, mediante la pieve di S. Leolino in Conio. Attualmente il poggio di Fonte Rutoli, può riguardarsi dal lato di ostro come l'angolo più prominente e il punto estremo della diocesi di Fiesole, nella stessa guisa che si è visto esserlo dalla parte di lev. il Prato al Soglio sull'Appennino casentinese.

Dalla sommità di Fonte-Rutoli la dicc. di Fiesole voltando a pon. retrocede verso le sorgenti dell'Arbiola per passare fra la Castellina e Colle Petroso; quindi scendendo pel fosso Cerchiajo in Val-di-Pesa, torna di nuovo a confine con la dioc. fior.. con la quale fronteggia più per termini artificiali che naturali, da prima sul flanco dei poggi occid. del Chianti che stendonsi dalla Castellina verso S. Donato in Poggio, quindi tra Sicelle rPiazza, dove entra in Pesa e ne seguita il corso sino presso alla Sambuca. Costà lasciando a lib. la Pesa si dirige per il Poggioavento fra la Sambuca e Passignano, girando da lib. a maestr. per traversare tra Sillano e Macerata i colli che corrono tra la Pesa e la Greve, il di cui ultimo fiume cavalca passate Victio-Haggio, per entrare nella strade chegida in Val-d'Ema. La qual ultima valleccia attraversa là dove prende il nome di Val-di-Rubiana, sino a che per S. Donato in Collina ritorna nel Val-d'Arno sopra a Frienze passando per Torre a Poni, poggio dell'incontro, poggio a Luco, e di li per il fosso di Rosano nell'Arno. Il qual fiume rimonta per ritornare alla confunza del fiume Sieve sino al punto donse in parti.

La diocesi fiesolana nel declinare del mole XIII contava 337 parrocchie, oltre h cattedrale. Vi erano allora 1 7 monasteri, (12 di nomini e 5 di denne) cioè, il sacro Ereno di Vallombross, le badie di Passigame, di Coltibuono, di Monte-Scalari. di l'aglisfoni e di Soffena, tutte abitate da nouci Vallombrosani; la Badia Gesolana, suila di S. Gaudenzio in Alpe e l'eremo di Gistra, che furono dei monaci Cassisesi; la badia di Montemuro e i priorati d Tuint e di Pietrafitta, dei monaci Carakkensi — Appartenevano alla regola burdettina le monache di Majano, di Rome e di S. Ellero sotto la Vallombrosa; mu Canaldolensi le monuche vecchie a Pratorecchio e quelle di Poppiena sopra Ra sel Casentino.

l'ouventi soppressi dei Domenicani e dei Geolamini sotto Fiesole, dei Francenoi l'inori Osservanti della Doccia, dei 
Geocani della Lastra, dei monaci Valleabrauni al Ponte-Rosso e dei Mineri Coventuali a Figline, del pari che 
le reduce di S. Bartolommeo al Pino, di 
lasgamo e di Montevarchi, furono monatri fendati tutti in un'epoca posteriore a 
quili del scolo XIII soprai ndicata.

Melo stato attuale la stessa diocesi una 251 parrocchie, non compresa la tărdrale e la pieve di S. Maria in Campo ruo la residenza del vescovo dentro Firme, più due collegiate (a Figline e a Montrati), un oratorio ufiziato da una confranto di cappellani (a S. Giovanni u Val-d'Arno), e 37 pievi. Quattro di contra dine battasimali sono dentro il circulario dell'inola di Fiesole; 8 in Val-diare; 5 nel Casentino; 12 nel Val-d'Ina, una contando le due collegiate di Iulue e di Montevarchi pare plebane; 6 pri appartengono al Chianti alto e basso; 12 site alla Valle superiore dell'Ema.

În i to monsteri di nomini esistenti

ora nella diocesi flesolana si noverano, le insigni badie di Vallombrosa e di Passignano, sebbene quest'ultima sia ridotta a capizio con parrocchia annessa, tre conventi dei Francescani della Riforma, a Fiesola, a S. Detole in Val-di-Sieve e a Monte-Carlo nel Val-d'Arno superiore; due conventí di Cappuccini, che uno di essi a Figline e l'altro a Montevarchi; altrettanti dei Minori Omervanti, al Pontamieve e al Vivajo presso l'Incise; e quello dei PP. delle Scuole Pie a Figline, subentrati ai Francescani Conventuali. Sei monasteri di monache sussistono tuttora; cioè quello di Lapo sul Mugnone, già delle Agostiniane ora Benedettine; le monache vecchie Camaldolensi a Prato Vecchio contigue ad altro asceterio di Domenicane (S. Maria della Neve); le Agostiniane di 8. Croce, e le Oblate della Carità a Figline; le monache della stessa regola di 8. Agostino a San-Giovanni, dov'è pure un mon. di Francescane, e a Montevarchi quello delle monache Agostiniane, attualmente ridotto a conservatorio per l'educazione e istruzione delle fancialle.

Il vescovo di Fiesole nel 1420 fu dichiarato suffraganeo del Metropolitano di Firenze, epoca dell'erezione di quest'ultima chiesa episcopale in arcivescovile.

Il capitolo della cattedrale di Fiesole è composto di 9 canonici, con più due altri ab extra. Il preposto è la prima ed unica dignità di quel clero.

Fra i vescovi più rinomati che sederono in quella cattedra, è celebre per santità
S. Andrea Corsini. — Precedè questo
santo prelato il vescovo fr. Corrado, che il
Tiraboschi sull'assersione del pad. Ximenes
(Prefasione al Gnomone flor.) citò nella
sua storia lettereria, come astronomo e autore di una regola del Calendario, scritta
in un codice della biblioteca Maglia bechia
na, sul declinare del sec. XIV; ma l'autone di quell'opera si dichiara G.... Episcopus Insulanus, cioè d'Isola piccola città
vescovile della Calabria citeriore.

Nel secolo XVI si distinsero sopra gli altri vescovi fiesolani Braccio Martelli, che nel 1546 al Concilio di Trento figuro perorando a lungo contro le commissioni speciali. Fu di lui successore Francesco de Cattani da Diacceto, autore di varie opere sacre, e uno dei deputati all'edizione del Decamerone, fatta dal Giunti nel 1573. Computera' di Fissots. — La Com. di Fiesole ha una superficie di quadr. 10034, dei quali 1191 quadr. sono occupati da corsi d'acqua e da strade, coa 7888 abit. equivalenti a 427 individui per ogni miglio quadrato di suolo imponibile.

La sua figura rappresenta un triangolo irregolare, uno dei di cui angoli di Fiesole è a sett.-grec. sul giogo detto alle Croci, nella perdice australe di Montesenario, l'altro che guarda scir. posa sulla riva destra dell'Arno alla confluenza del torr. Falle, mentre il terzo angolo voltato a lib. tocca il pomerio di Firenze sulla piazza dell'Arco trionfale alla Porta S. Gallo.

Confina con 6 Comunità. A lev. ha costantemente di fronte la Com. del Pontassieve, da primo mediante il torr. Falla dalla sua confluenza in Arno sino a Cas' alta, poscia per termini artificiali sino alla strada delle Salajole nel varco alle Croci presso la sorgente del Mugnone sopra l'osteria dell'Olmo. Costà ripiegando a maestr.-pon. subentra la Com. di Vaglia, con la quale percorre i poggi posti alla destra del Mugnone lungo le pendici australi della R. tenuta di Pratolino per arrivare sulla strada R. bologuese, che trova tra Montorsoli e Trespiano. Costà incontra la Com. del Pellegrino, cui serve di confine il corso della strada R. preindicata sino al Ponte Rosso sul Mugnone, dove si tocca con la Com. di Firenze, e insieme con essa dirigesi alla chiesa della Madonna della Tossa, e di là per la strada maestra rasente il Parterre fuori di Perta S. Gallo. Di costà prosegue per la strada R. fuori delle mura di Firenze fra la Porta suddetta e Porta Pinti. A questo punto, piegando alquanto verso ostro, subentra la Com. di Rovezzano prendendo la strada del Crocifisso, quindi per il Riposo de Vecchi si dirige verso il torr. Affrico, che attraversa per arrivare alla Capannuccia. Costà forma un angolo rientrante per dirigersi alla villa, già mon. di S. Bartolommeo a Gignolo, e di là per lo stradino che guida sul torr. Mensola, il quale rimonta e poscia trapassa al ponte sotto S. Martino a Mensola, innoltrandosi sulla costa delle circostanti colline nella direzione di grec. sino alla strada che và a Castel di Poggio. A questo punto forma un angolo ripiegando da grec. nella direzione di scir. e quindi di ostro per scendere per Monte - Beni alla destra

del torr. Zambra per Torre, Terenzano e Girone sino alla ripa destra dell'Arno. Costà lungo il corso del fiume ha di fronte la Com. del Bagno a Ripoli sino alla confluenza del torr. Falle, di faccia a Remoluccio, dove abbandona col fiume la Com. suddetta per tornare a confine con quella del Pontassieve.

Fra i corsi d'acqua più copiosi che rasentano o che nascono e muojono nel territorio della Comunità in esame si contano tra i primi: a pon. il torr. Mugnone, e a ostro il fi. Arno. Spetiano ai secondi i torr. Zambra e Falle che soendono verso scir. dai poggi fiesolani, mentre verso ostro si vuotano parimente nell'Arno i rivi Mensola e Affrico, che Boccaccio favoleggiando personificò nel Ninfale fiesolano.

Quattro strade comunitative, le quali sino a un certo punto sono carrozzabili, conducono da Firenze a Fiesole; la prima è quella lungo la ripa destra del Mugnone che staccasi dalla R. bolognese fuori di Porta S. Gallo al Ponte rosso e i borghi di S. Marco vecchio e di Lapo giunge al Ponte la badia, dove sale l'erta sino a S. Domenico. Costà si unisce ad altre due strade rotabili che partono da Firenze, una dalla porta S. Gallo rimontando la ripa sinistra del Mugnone per la villa de' Tre-Visi, o di Schifanoja; l'altra che esce dalla porta a Pinti e s'innoltra per la R. Villa della Quercia sulla delizicisa collina di Camerata. Tutte tre coteste strade si riuniscono nella piazza di S. Domenico, al di là del quale punto un'unica strada sale la costa per la fonte di Baccio Bandinelli presso la villa e osteria delle tre Puzzelle, e di là innoltrasi lasciando a destra la villa Vitelli, e accostandosi poi all'altra più famosa de'Mozzi, state entrambe della famiglia de'Medici.

La quarta via più lunga, ma di più agevole cammino, è quella che dalla porta a Pinti per S. Gervasio, S. Martino a Mensola e Majano è stata resa carrozzabile sino al soppresso convento della Doccia; talchè non manca che un mezzo miglio di salita per arrivare sulla piazza di Fiesole situata nel collo del poggio bipartito su cui sedeva l'antica città. Dalla stessa piazza partono altre vie comunitative, una delle quali prosegue la piccola giogana verso grec. per entrare nella valle della Sieve,

probabilmente sulle tracce della strada vicinale che staccavasi dall'antica Cassia.

Non meno antica dev'essere la strada provinciale denominata Salajota, che rimonta il torr. Mugnone dal Ponte alla badia per l'Olmo e di là passa in Mugello.

Qual sia la natura del terreno dei poggi di Fiesole lo dissero di buon'ora l'Alighieri e il Boccaccio, e ce lo dimostra più solennemente Firenze coi suoi edifizi. Imperocchè se in origine la capitale della Toscana si popolò di quella gente che sente del macigno, è altresi vero, che quasi tutto il suo materiale fu scavato dal monte bicipite fiesolano.

Già fu avvisato, che il poggio più prominente è tutto formato di grossi strati di pietra serena (arenaria) al pari dell'altra prominenza denominata Monte-Ceceri.

Questa pietra firsolana è composta di tre socianze principali, cioè: misa, quarzo, argilla-calcarea, sebbene varino, fauto nella proporzione, quanto nel colore, sia per resistenza allo scalpello, e per alterabilità all'azione delle meteore. Ad onta di tuttociò cisa non esce dalla classe dei grés antichi, ossia dal graussa dell'Tedeschi.

Mentre nel fianco dei monti a maestro di Piesole, come sono quelli dell' Uccelletojo e del Monte-Morello, abbondano gli strati di calcarea appenninica (alberese), in questi flesolani non appariscono visibilmente, o almeno sono rarissimi gli strati della pictra da calcina alternanti con le pietra fiesolane; comerché le vene, o filoni che attraversano quest'ultima in varie direzioni consistano quasi tutti di calcarea carbonata spatiforme. Simili filuni in special modo aumentano di mole insieme con lo schisto argilloso nella vallecola percorsa del torr. Zambra, posta a scir.-lev. di Piesole. È altresi vero che essendo essi pen trati negli spacohi trasversali della roccia arenaria in un'epoca assai più recente della formazione del macigno, ne consegue che un simile fenomeno dove operarai merce di una soluzione naturale di rocce calcaree più antiche e più nascoste.

Quindi non fa meraviglia, se in alcune pendici dei colli fiesolani, apecialmente sul fianco settentrionale, s'incontri una specie di pudinga o pietra serena a grossi elementi, impropriamente chiamata granitello, siccome è quella della vasca del fonte battesimale esistente nel duomo di Fiesole. La quale pudinga effettivamente altro non è che un ammasso di piccoli frammenti di macigno e di altre rocce stratiformi del nostro Appennino, impastate e impietrite mediante un cemento siliceocalcareo che ne formò un nuovo aggregato, una pietra più moderna e meno compatta.

Della qualità del terreno costituente il poggio della rocca ne abbiamo un'antica testimenianza nelle profonde buche, o vogliansi dire *favisse*, scavate nel vivo macigno, e una recente conferma nei sepolcri che si vanno attualmente tagliando entro la pietra serena sul fianco meridionale della basilica di S. Alessandro: mentre per l'epoca intermedia lo dimostra il bellissimo macigno di Fonte-Lucente, che supera ogn'altra pietra arenaria per finezza di grana, per colore plumbeo-occuleo, e per uniformità d'impasto, come quelloch'è suscettibile di più fino lavoro e di qualche pulimento, noto nell'arte col nome di fitone bondito, al pari dell'altro che scavasi sotto Majano.

Dei diversi strati di pietra serena, bigia e leonata che costituiscono il monte
Ceceri, e tutti i poggi che di là si diramano verso Settignano e Monte Loro, ne
abbiamo una dimostrazione permanente
nel numero delle cave aperte costà sino
da quando ne furono estratte quelle grandi moli adoprate nella costruzione delle
ciclopiche mura fiesolane, le quali per
tanti secoli banno resistito alla lima del
tempo e alla violenza degli ponini.

Dirò solamente, che i monti di Pietole forniscono all'arte architettonica la pietra arenaria per eccellenza, il tipo di tutti i macigni della litologia Europea, non che di quelli che si estraggono da tante altre diramazioni dell'Appennino toscano.

La lenta decomposizione dell'arensria, e l'altra più sollecita del bisciajo, ossia del Tramezzuolo che alterna con i suoi strati, costituisce quel sottilissimo strato di terra vegetale argilloso-silicea di cui si rivestono le piagge deliziose di Majano e di Camerata, ove sembra che l'arte edificatoria, l'agraria e il giardinaggio facessero a gara; onde abbellirle di palazzi e di vaghe abitazioni, ornandole di delicati squisitissimi prodotti di Flora e di Pomona, a cominciare dai dolce fico al fragrante annasao, dall'indigeno tulipano alla settemplice camelia, per poter dire coa ragione che

Firenze possiede al pari di Roma il suo delizioso Tusculo.

Prendeva il nome da Fiesole una delle 76 leghe militari del distretto fiorentino erette sino dalla metà del secolo XIII. Esas continuò anche sotto il governo Mediceo a comprendere nel suo perimetro non solamente l'attuale Comunità unita a quella del Pellegrino, ma ancora i subborghi di Firenze, alla destra dell'Arno e quasi antto il distretto della giurisdizione civile.

L'insegna della Lega di Ficsole era come quella della città una messa luna; il quale emblema ebbe comune con la distrutta Luni, quasi per avvisare la posterità che a loro toccò una consimil sorte.

In Fiesole ha luogo una sola flera per anno di vettovaglie e di articoli da vestiario, la quale suol cadere nel di 4 di ottobre. — Vi risiede uno dei sette potestà minori suburbani di Firenze; un medicochirurgo e un maestro di scuola. È capoluogo di un ingegnere di Circondario e di una cancelleria comunitativa. La sua esasione del Registro, la conservazione dell'Ipoteche, la Giur. criminale e la Ruota si trovano in Firenze.

## QUADRO della popolazione della Comunità di Piziozz a tre epoche diverse.

| 0                             |                                  |                             |      |       |               |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------|-------|---------------|--|--|--|
| Nome dei luoghi               | Titolo delle chiese.             | Dios cui up-<br>partengono. |      | Abit. | Abit.<br>1833 |  |  |  |
| <b>~~</b>                     |                                  |                             | 4    | 4     | ~~            |  |  |  |
| *Basciano                     | S. Lorenzo, Cura                 | Ficsole                     | 163  | 118   | 96            |  |  |  |
| Coverciano                    | S. Maria, idem                   | Firense                     | 261  | 268   | 299           |  |  |  |
| †Piesole                      | S. Romolo, Cattedrale            | Fiesole .                   | _    | 1621  | 2086          |  |  |  |
| idem                          | S. Domenico, Prioria             | idem                        | 740  | 946   | 437           |  |  |  |
| Gervasio (S.) nel<br>Suburbio | SS. Gervasio s Protasio,<br>Cura | Firenze                     | 434  | 477   | 676           |  |  |  |
| Majano                        | S. Martino, Prioria              | Ficole                      | 202  | 130   | 232           |  |  |  |
| Marco Vecchio(S.)             | S. Marco, idem                   | Firense                     | 328  | 730   | 1206          |  |  |  |
|                               | S. Martino, Cura                 | Ficsole, già                |      | , ,   |               |  |  |  |
|                               |                                  | di Firenze                  | 194  | 280   | 288           |  |  |  |
| Montereggi e Bu-<br>jano      | S. Ilario, Pieve                 | idem                        | 421  | 263   | 363           |  |  |  |
| Muscoli                       | S. Michele, Cura                 | idem                        | 42   | 55    | 70            |  |  |  |
| Ontignano                     | S. Maria, Prioria                | idem                        | 167  | 188   | 207           |  |  |  |
| Pontanico                     | S. Maria, Cura                   | Firenze                     | 76   | 87    | 97            |  |  |  |
| Poggio sopra Fie-<br>sole     | S. Clemente, Cura                | Ficsole :                   | -    | 82    | 89            |  |  |  |
| Quintole e Giro-              | SS. Pietro e Jacopo, Prio-       | Firense                     | 239  | 344   | 701           |  |  |  |
| Saletta                       | S. Margherita, idem              | Fiesole                     | 146  | 114   | 122           |  |  |  |
| Sveglia                       | S. Andrea, idem                  | idem                        | 165  | 194   | 303           |  |  |  |
| Terenzano                     | S. Martino, idem                 | Firenze                     | 180  | 126   | 137           |  |  |  |
| Torri alle Falle              | S. Donato, idem                  | idem                        | 206  | 260   | 420           |  |  |  |
| Vincigliata                   | S. Maria e S. Lorenzo,<br>idem   | Piesole                     | 50   | 52    | 59            |  |  |  |
| Totale. Abitanti. N.º         |                                  |                             | 4014 | 6344  | 7888          |  |  |  |

<sup>\*</sup> La parrocchia di Basciano, che sino al 1833 fu compresa nella Comunità del Pellegrino, manda nella Comunità di Paglia una frazione di 74 abitanti.

<sup>+</sup> Manca la cifra della popolazione di Fierole all'anno 1551.

PITSOLE (MONTE-) in Val-di-Sieve. Perta il nome di Monte-Fiesole l'ultimo risalto orientale di una montuositi che distradesi da pon. a lev. fra la Siere e PArno dal poggio di Piesole per Moste-Lora, Monte di Croce a Monte-lisino alla ripa destra del fi. Sieve fra il lago della Rufina e il Pontassieve.

Dallo stesso Monte-Fierole prende il mabolo un diruto castello detto il castellare, e l'esistente ch. plebana di S. Lusso a Monte-Fierole.

Sebbene cotesto nome ci richiami a un' crea, nella quale il Monte-Fiesole doveva ir parte del contado fiesolamo, contutto-cò da un tempo assai remoto esso appartime et è compreso nella giurisdizione civile el ecclesiastica di Firenze; mentre i soi rescovi sino dal secolo XII tene-uno giudicenti per far ragione si lori fa-di e tributari in Monte-Fiesole.

Praidocumenti superstiti in appoggio dició potrei eltare un atto di donazione romb nel 17 marzo 1159, col quale Uguotive di Orlandino da Barbischio alienò i fice del vescovato florentino varia posraissi che aveva nei contorni di Vico in Valdistiere, di Licciolo e di Monte-Pierie - Non starò a far menzione degli ali di rassallaggio a favore dei vescovi Armini circa i possessi di Monte-Piesok, atti che trovanci nei libri livellarj a bure della stessa mensa rinnovati sotto (imi 1139, 1253, 1287, 1302 e 1303 ; mero rammenterò la nomina fatta nel 129 di un potestà per interesse del vewo for rapporto si diritti che esti min Monte-Fierole, a Vico, a Pieremdu, a Monte-Rinaldi, a S. Cresci in licm, a Castel-nuovo, a Pagliarrecio, <sup>1</sup> lont'acuto, a S. Stefano in Botena e □ bro distretti.

Il nomero dei fittuarje coloni di Montefunie, che nel 1251 prestarono giurazato di fedeltà e vassalleggio al vesc. fr. Giovanni da Velletri furono 71; e nel 1297 alcuni individui delle famiglie lasci e Menamazzi di Monte-Ficsole si ranobbero livellarj e fedeli della stessa sun vescovile.

La piere di S. Lorenzo a Moute-Fiesoinitiolata anche a S. Giovanni, è comrusuella Com. e Giur. del Pontassieve, da ni è circa 3 miglia a sett., Dioc. e Comp. Fiorentino. — Essa aveva quattro chiese filiali, attualmente ridotte a due, cioè, S. Lucia alla *Pieve-veschia* e S. Pietro a Strada con gli aunessi di S. Maria in Arata, e S. Niccolò a Vico, già detto Vico-Panzanese.

La parr. della piere di Monte-Fiesole conta 245 abit.

FIGURE nel Val-d'Arno superiore. -

FIGHINE or CHIUSI (Fichinium, et Figuinas Castrum) nella Valledella Chiana. Piccolo vill. già cast. son chiesa propositura (S. Michele) già nel piviere di S. Maria Assunta al Palazzone, Com. Giur. e circa 3 migl. a grec. di San-Casciano de' Bagni, Dioc. di Chiusi, Comp. di Sicana.

Se ristracciere si dovesse l'etimologia di cotali nomi di Fighine, Feghine, Figtine, Ficulte e simili, si crederebbe più probabile quella derivata da qualche fabbrica di figuline, tanto più che assei vicini all'etrusca città di Chiesi, la più ricca di figuline, trovansi situati i pacci di Ficulte e di Fighine.

Risiede quest'ultimo sopra uno dei poggi che staccansi a scir. del monte di Cetona fra i torr. Fossalto e Argento, influenti entrambi nella Chiana pontificia al callone di Carnajola.

Era Fighine uno dei castelli dei viscenti di Campiglia d'Orcia, antichi nobili chiusini, che furono anche dinasti di San-Casciano de'Bagni e di Cette. I quali a seconda della fortuna della guerra, o dei partiti predominanti, ora al Comune di Orvieto, ora a quello di Siena, raccomandavansi. — Ved. Campionia d'Oscia e Cetta in Val-di-Paglia.

Infatti nell'archivio diplomatico di Siessa (Bazzasa delle Riformagioni n.º 10) viene fatta menzione di un diploma dell'imp. Federigo II, del 1226, dato nella villa di S. Gimignano a favore di Tancredi Visconte di Campiglia d'Orcis suo vassallo e feudatario per i castelli di Bagno, di Fighine, ec.

Anohe l'imp. Lodovico Bavare nel privilegio spedito a quei dinasti da Roma li 5 aprile 1328, ranmento i castelli di Fighine e di Campursevoli, per essere sub confine della contea o podere dei Masenti di Sarteano con i possessi dei visconti di Campiglia d'Orcia.

Appella a questa stessa contrada un placito pronunziato nel maggio dell'anno 1058 dal march. Gottifredo marito della contessa Beatrice, alla prescuza di molti prelati e nobili dei contadi di Chiusi e di Orvieto, per decidere una causa vertente fra Pietro vescovo chiusino e l'abate del monastero di Capolona presso Arezzo. Il qual placito fin pubblicato nella villa o palazzo di S. Pellegrino presso Fighine (forse l'attual vill. del Palazzone) nel distretto di Chiusi.

Ma più specialmente su rammentata la stessa pieve di S. Maria di Fighine con le sue cappelle nella bolla di Celestino III spedita li 27 dicembre 1191 a Teobaldo vescovo di Chiusi. — Ved. Chiusi, e Palazzone in Val-di-Chiana.

Porta la data del 23 sett. 1441 una lettera di Giovanni di mess. Monaldo da San-Casciano de'Bagni diretta alla Signoria di Siena, in cui si rappresenta : che la terra di Fighine da 50 anni in quà era capitata in molte mani; da primo Gian Tedesco la rubò ed arse, e stette così abbattuta due anni; Bigordo la riprese a preghiere di mess. Monaldo, e dopo due anni la donò ad un suo uomo d'arme, chiamato mess. Bolognino Boecatorta; il quale la ritenne circa due altri anni; dopo vi entrarono i fauti di Cortona al tempo de Bianchi; fimalmente Paolo Orsini ed il Mostardo capitani della Chiesa la venderono per il prezzo di fiorini 200, mentre il Comune di Orvieto la pretendeva per averla posseduta altre volte. Ma intanto il papa troncè questo nodo donando Fighine e il suo territorio ai conti di parte Guelfa Corrado e Luca della consorteria dei Manenti.

Dopo tale esposizione di fatti mess. Giovanni di Monaldo de'visconti di San-Casciano si pose sotto l'accomandigia della Rep. di Siena con tutti i suoi feudi, non escluse le sue ragioni sul cast. di Fighine. (Aucn. Dipl. San. Kaleffetto.)

La sottomissione fatta dai sindaci di Fighine alla Rep senese fu in seguito resa più valida e sotenne dal pont. Pio II, allorchè con breve dato da'Bagni di Petriolo, li ar mage. 1464, investi la Siguoria di Siena del castello e giurisdizione di Fighine con titolo di vicariato perpetuo, a condizione di pagare l'annuo censo di lire 25 alla Camera apostolica.

Dopo però la conquista di Sicna Fighine fu incorporato al dominio di Cosimo Medici primo Gran-Duca di Toscana; e il di lui figlio e successore Ferdinando I, nel 1606, cresse cotesto paese in feudo con titolo di marchesato a favore di Angelo del Bufalo-Cancellieri nobile romano. La quale investitura fu rinnovata nel 1738 in testa del march. Ottavio del Bofalo che vi mantenne un giusdicente sino a che non comparve la legge sull'abolizione dei feudi granducali.

La parr. della prepositura di S. Michele a Fighine conta 200 abit.

FIGHINELLE in Val-di-Pess. Villa signorile nella parr. di S. Donato in Poggio, Gom. Giur. e circa 5 migl. a grec. di Barberino di Val-d'Elsa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa villa della mobil famiglia Nardini di Firenze rammenta quella più antica dei Fighinelli (figli di Nello) da cui probabilmente trasse il vocabolo la casatorrita e la tenuta omonima. Ad essa riferisce probabilmente quel Eolto di Fighinelle in Val-di-Pesa, di cui si trova la più remota ricordanza in una membrana appartenuta alla badia di Passignauo, scritta nel mese di novembre dell'anno 1079. (ARCH. DIPL. Fign. l. c.)

FIGLIANO in Val-di-Sieve. Vill. da cui prende il vocabolo la parr. di S. Michele a Figliano, cui è annessa quella di S. Bartolummeo a Miralbello, nel piviere di S. Giov. Maggiore, Com. Giur. e 3 migl. a sett.-maestr. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

È posto in valle presso la rips sinistra del torr. Bosso sulla strada che da Scarperia guida a S. Giovanni Maggiore.

La parr. di S. Michele a Figliano nel 1833 contava 46 r abit., dei quali 190 individui appartengono alla Com. di Scarperia.

FIGLINE, ota' Figurae, Fegurae, o Fegurae, o Fegurae (Fighinae, Fighinum, Figlinae). Celebre burgo, poi terra ragguardevole nel Val-d'Arno superiore, una delle più centrali e più popolate della Toscana, ora insigne collegiata (S. Maria), in origine una delle chiese filiali della pieve di S. Romolo a Gaville. — È capoluogo di comunità, di cancelleria comunitativa, di un ingegnere di Circondario, residenza di un potestà di prima classe sotto il vicariato

R. di San-Giovanni, nella Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

La posizione geografica di Figline resta fra il gr. 29° 8' long. e 43° 37' 21" latit., a 220 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, 18 migl. a scir. di Firenze passando per l'antica strada R. di S. Donato in Collina, e 24 migl. per la nuova strada poetale lungo la foce di Rignano e lacisa; 26 miglia a maestro di Arezzo, 5 dalla terra di San-Giovanni e 8 da Monte-Varchi nella stessa direzione; 4 migl. a pon. di Castel-Franco di sopra; 8 migl. a pon.-maestr. da Terranuova; 11 migl. a lev. di Greve, e 14 migl. a sett. del Pontassiere.

Ila Figline un giro di mura, della forma di un parallelogramno che termina in due coni troncati, attraversata nella sua maggiore lunghezza dalla strada R. aretina fancheggiata da decenti abitazioni, specialmente lungo il borgo di mezzo, e intorno alla vasta piazza del suo mercato. Trovasi appena un sesto di miglio distante della ripa sinistra dell'Arno che ha di fronte nell'oppoeta riva le ville di Viesca, di Faella e di Monicoro, a piè delle colline ghizjose che formano un continuato lembo fra il corso del fiume e i monti secon. darii che circoscrivono il Val-d'Arno superiore, mentre sulle creste dei colli sovisstanti a Pigline furono già, e ora non restano che i nomi di Figlin-Vecchio, Canel Guineldi e Castel-d'Aszo, coi poderi del Castel-vecchio della Foresta, ora detto la Torricina, e del Castelluccio de' Benzi.

L'attoale Figline è appena un migl. a pon-macstr. dello shocco del Cesto in Arno, mezzo miglio a sett. di Castell'As20, e un quarto di migl. a lev. di Figlin-Vecchio, nel di cui luogo esistono il convento e la clausura de'Cappuccini.

L'esistenza di questa Terra non è più antica del 1150, ella qual epoca rifabbricavasi a piè delle colline di Figlin-vecchio l'attuale borgo intorno alla piazza dove sino d'allora si teneva il mercato.

Premesso ciò non è d'uopo di aggiungere, che tutti i fatti storici e tutti i documenti anteriori al 1150, i quali aver potrasero un qualche rapporto con Figline del Val-d'Arno di sopra, debbonsi riferire al castel vecchio di Figline, o di Feghine, secome allora soleva appellarsi. Le più antiche carte superstiti che ramamentino Figline vecchio appartenevano ai monaci Vallombrosani di Passignano, come quelli che possedevano, in grazia di denazioni ricevute, il giuspadronato della chiese di S. Bartolommeo a Seampata, di S. Lorenzo a Castelvecchio e quella di S. Maria delle monache Vallombrosane.

I primi signori di Figline appariscono gli. Ubertini di Gaville, figli di quell'Azzo che diede il suo nome al distrutto castello di Azzo, ora detto il Castellaccio, posto assai dappresso a Figline vecchio sulla destra del Cesto, dove sono ancora i ruderi di un cassero con sua cisterna. — Ved. Azzo (Castel d').

Imperocchè nel mese di marzo del 1008, e nel novembre dell'anno stesso, due fratelli, Teuderigo e Rodolfo, figli del fu Azzo, stando in Firenze, alienarono a Teuzzo del fu Giovanni una porzione di terra possa a Fighine, in luogo detto Valle maggiore, nel piviere di S. Romolo a Cortule, omia di Gaville.

All'articolo Czacina del Val-d'Arno fiorentino fu accennato un contratto ivi fatto nel 24 aprile 1042, col quale Waldrada del fu Roberto moglie di Sigifredo, di Rodulfo vendè per una fibbia d'oro al fis. glio suo Rodolfo e ai di lui supcessori tutte le case, terre, corti e castelli (cinè case torrite) che possedeva nel contado fiorentino e fiesulano, pervenutegli da Guido di lei primo marito, e da Rodolfo suo suocero; i quali possessi si dichiarano posti a Firenze, a Petriolo, a Sesto, in loco Marina, in Cerci-. na, in Cerreto, in Mozzanetto, in Casole, in Fabbrica, in Monte-Loro e in. Monte-Fanna, con più due corti e castelli che Waldrada possedeva in loco Figline e in loco Riofino con i loro annessi.

Appellano alla stessa consorteria degli Ubertini di Gaville, non che a quella dei Gattani di Combiate, altri pubblici istrumenti confacenti a far conoscere che quei, magnati fiorentini avevano podere, e forse dominio baronale in Figline e nel suo distretto. Citerò fra gli altri un atto del 25 luglio 1051, mercè cui Teuzzo chiamato Rustico figlio del fu Giovanni, stando in Fighine, giudicaria fior., alla presenza di tre giudici oltre il notaro, riannziò a Rodolfo del fu Sigifredo tutte le corti, castelli, chiese, terreni e servi che aveva

comprato da Sigifredo del se Rodosso padre dell'acquirente. Le quali sostanze si dicomi poste nelle corti e cast. di Riossno, di Fighine, di Petriolo, di Cercina, di Cerreto e di Moszanello.

Nel 30 sett. 1084, Teuzzo detto Bacarozzo figlio del fu Benzo faceva donazione alla badia di Passignano, e per casa all' abate Rodolfo, della terza parte di alcune possessioni poste nel Cesto presso il castel di Fighine; e nel 1 marzo del 1109 Ubertino del fu Rolando, stando nel Castel d'Azzo donava al monastero medesimo case e terre situate nella corte di Castel d'Aszo, di Fighine, in Camporso, a Forestello e in Piscinale, corti tutte comprese nei pivieri di S. Romolo . Cortule, (Gaville) di S. Vito a Schergnano (Incisa) e di S. Reparata di Firenze; eccettuati i beni che egli medesimo aveva donati alla chiesa di S. Maria di Fighine, e quelli che si riserbava per l'altra chiesa di S. Michele a Pavelli.

Abitava in Fighine stesso, nel mese di aprile del 1110, Bernardo del fu Pagano nel tempo che egli offriva alla badia di Passignano 19 sorti, o pezzi di terre, poste nella corte di Fighine, acquistate o ricevute in ipoteca da Ubertino del fu Rolando teste nominato.

Nel 4 marzo 1122, Benno di Gerardo, la sua consorte Gisla di Guineldo ed Ermengarda, del fu Rolando, di lui madre, rinunziarono a Buono del fu Segnore nelle mani di Giovanni prete e prepoto della chi S. Bartolomineo a Fighine (altrimenti detto a Scampata) alcune sostanze situate melle corti e cast. di Melazzano e di Monteficalti (a Greve).

Ai 7 nov. del 1135 stavano nel cast. di Fighine vecchio Ugo del fu Alberto di Ubaldo e Tcodora di Uguccione sua moglie, quando donavano allo spedale di Riofino (in Pian-Alberti) un pezzo di terra presso all'aja di esso spedale. — Quattr'anni appresso (6 marzo 1139) dal cast. d'Azzo di Fighine Ildebrando del fu Sichelmo di Benzo, per rogito del not. Servio, rilasciava a favore della chiesa e canonica di S. Angelo a Pavelli il mulino di Poggiale.

Nel 30 dicembre del 1148 fu pure stipulato in *Fighine* dallo stesso notaro Servio un atto, pel quale Teuzzo di Teodericolo di Rambertino alienò alla

badia di Passignano tutte le biade che egli e suo padre crano soliti percipere a titolo di seudo da Albertino da Cercina e dai suoi figli nelle corti di Riofino, del Quercio e di Pian-Alberti, ricevendo a tal effetto dal predetto mon. lire 50 per mano di Alberto prete e priore di S. Bartolo a Pighine.

L'Ammirato nelle vite e azioni dei vescovi di Fiesole scrisse, che nel 1154 il vesc. Rodolfo a preghiere di Alberto priore della chiesa di Fighine confermò allo spedale di Riofino nel Pian-Alberti, (non già della Rufina) tutti i beni che possedeva. L'istrumento del 30 dicembre 1148 da noi poco sopra accennato ci mette in chiaro rapporto a una delle chiese di Figline che sin d'allora era designata come prioria, quella cioè di S. Bartolon:meo a Scampata, dalla quale dipendeva l' ospedale di Riofino in Pian-Alberti, dato in origine alla badia di Passignano. Alla stessa badia nell'anno 1170 due fratelia dei nobili di Combiate, Turpino e Ugo figli di Uberto, con diversi altri cattani del Mugello rinunziarono al mon. suddetto per cento lire di denari vecchi luccheni i loro diritti sallo spedale di Riofino nel Pian-Alberti, sull'ospizio di Combiate, sulla ch. di Casaglia in Val-di-Marina, sulla canonica e ch. di Vigerimo a Barberino, e su quella di S. Bartolommeo di Pigbine. - Ved. Combiate, e Babia di Vicasino.

Importantissimi per la storia ecclesiastica e per le vicende della chiesa maggiore di Figline sono gli atti seguenti, tanto più che alcuni di essi restano tuttora inediti fra le pergamene del R. archivio diplomatico di Firenze.

Il primo di essi fu scritto in Siena, li 1-1 febb. 1159, nella badia di S. Michele de Vallombromni, col quale Orlandino di Ubaldino da Fighine rimunziò a favore del mon. di Passignano il giuspadronato, cura e ordinazione delle chiese di S. Maria a Fighine, di S. Lorenzo a Fighine, e di S. Tommaso a Castelvecchio.

Non corse molto che una di quelle chiese di Figline fu convertita in un monastero sotto la regola Benedettina, siccome lo dimostra fra gli altri un istrumento rogato nel monastero medesimo li 10 agosto dell'anno 1160, quando imilda badessa del mon. di S. Maria a Fighine,

col comenso del prete Tebaldo e delle sue more, promise a Lamberto abate di Pasnguno per onore della chiesa fiesulana e della congregazione Vallombrosana di merrue con le sue compagne la regola di S. Benedetto. (Ancu. Dipr. Fion. Badia di Pangnano.)

Prattanto la popolazione del distretto di Figline sino allora sparsa nelle colline di Fieline vecchio, a Castelvecchio della Forese (ora la Torricina presso la villa di S. Cerbone), al Castel-d'Asso, al Custellucio de Benzi ec. andava raccogliendosi interno al foro di Figline muovo, in guisa de il vescovo fiesolano Rodolfo II. vedendo il popolo di Figline orescere giornalneste in fede e in numero, con bolla si edia da Fiesole il primo aprile 1175, eresz zella ch. di S. Maria di Pigline un bettistero, dopo aver distaccato dall'antico piriere di Gaville le chiese, tributi o sotuz delle seguenti cappelle, che affiliò sile suova chiesa plebana; cioè, S. Mideles Pevelli; S. Maria al Tartigliese; & Brislommeo a Scampata; S. Pictro a Castel-Guineldi; S. Segnore; S. Andrea i lipelta; S. Margherita e S. Andrea a Camiglie; S. Maria a Carpignone; S. Dunto a Spicciano; S. Martino a Aisoreci e S. Ministo a Celle.

ille quali chiese fu aggiunta quella di & Bigio a Gaglianello dopo che, con ato pubblico del 14 giugno 1179 stipulati nella pieve di S. Maria a Fighine, il pimes di S. Vito a Schergnano (presso flicial, presente Lanfranco vescovo di Prole, rinunzio la chiesa predetta di S. l'ajo al pievano di S. Maria di l'Igline, movindosi la metà dei proventi parrocdoli e dei diritti di stola.

limire il vescovo Rodulfo instituiva in Princ il battistero, gettava i fondamenti 🛍 mova pieve e collegiata con canonica rajino annesso per i poveri, trasportando acca i sacri arredi dal poggio del prete lendetto, sul quale era situata l'antica dien di S. Maria.

Ma quel pastore flesolano meditava a hat di essa chiesa privilegii anche magtiai, se la Rep. fiorentina non avesse a hi impedito di traslatare la cattedra di limie a Figline. Del quale progetto troni contezza in un ricorso fatto nel 1187 Più Sede apostolica da don Alberto sucunore di Ugo abate di Pamignano contro

il pievano di Figline, per reclamare alcuni beni col giuspadronato della chicsa di S. Lorenzo di Figline, e i danni fatti per il distrutto monastero di S. Maria, e per riavere gli arredi, reliquie e campane atate tolte di là ; ande faceva istanza affinchè il vescovo abbligasse il pievano e i canonici di Figline sotto pena della censura a restituire alla badia di Passignano con le dette sostanze anche le chiese sunuominate. (Aacs. Dipt. Fion. l. c.)

A tali vertenze se ne aggiunsero altre rapporto al priorato di S. Bartolommeo a Scampata, le quali promossero un lodo pronunziato in Bologna li 20 aprile del 1192 dall'arbitro Baziano maestro di diritto canonico in quell'università; il quele sentenziò in parte a favore di mess. Morando pievano di Figline, e in parte a favore di don Gregorio ab. di Passignano. Nè il lodo basto, poichè ad esso tenne dietro una sentenza proferita nel 1104 da Pietro prete cardinale del titolo di S. Cecilia, e finalmente una bolla del pont. Alessandro IV diretta da Anagni li 12 ottobre 1255 al veso. e capitolo di Fiesole, e quindi partecipata dal pont. medesimo, da Frrentino li 30 aprile 1256, all'abate di Passignano per avvisarlo di aver dato l'ordine al vescovo di Fiesole di restituireli la chiesa e il monastero di S. Maria di Figline con le altre cose più volte reclamate.

Coincide infatti a quest'ultima epoca la costruzione dell'attuale chiesa collegiata di l'igline; essendoché nel giorno 23 febb. del 1252, a nativitate, il vescovo di Fierole Mainetto, dopo aver benedetta la prima pietro da collocarsi nei fondamenti della chiesa plebana di S. Maria di Figline, inviò costà Bernardo canonico fiesolano perchè formalmente in sua vece sul luogo la morasse.

Pinora delle cose ecclesiastiche e delle chiese di Figliae, senza che alcun documento siasi rammentato relativo alla atoria civile o all'amministrazione governati-

va del paese.

L'istrumento che, sotto un tale rapporto, possa dirsi uno dei più antichi, credo che sia quello rogato li 19 maggio del 1211 sulla Cerba (forse il torr. Cervia che scende da Cavriglia in Arno fra San-Giovanni e Figline). È una promessa satta dal notaro Davanzato in nome del Comune di Figline di pagare lire cento a

donna Midonia moglie di meis. Ubaldo, qualora essa prestasse il conscuso al contratto di una vendita fatta dal suo marito di

alcuni beni a quella Comunità.

Ciò non ostante Figline molto tempo prima di quell'età aver doveva una tal quale organizzazione amministrativa e un territorio suo proprio, mentre Gio. Targioni rammenta un istrumento delle Riformagioni di Firenze del 17 maggio 1098 relativo alla promessa fatta dall'università degli uomini di Figline vecchio di pagare al Com. di Firenze 26 danari per ogni focolare, eccettuati gli uomini addetti al servizio militare. La qual promessa di sudditanza alla Rep. flor. trovasi rinnovata un secolo dopo dai Figlinesi per mezzo del loro sindaco.

Ma nel 1223 gli abitanti del castel vecchio di Figline per aderire alla causa imperiale si ribellarono a Firenze, sostegno della parte contraria ossia della chiesa; e nuovamente insorsero ai danni di lei, allorchè, nel 1252, accolsero gli usciti Ghibellini fiorentini con le masnade degli Ubertini e il conte Guido Novello loro condottiero.

Pu allora che i reggitori di Firenze inviarono nel Val-d'Arno di sopra una mano di armati, che stette ad oste a Figline finchè gli assediati si arresero a onorevoli patti. Fra le condizioni fuvvi quella di concedere ai Ghibellini usciti la facoltà di poter ritornare a Firenze. « E ciò fu, (soggiunge Villani, Cronic. lib. VI, c. 51), perche più casati Guelfi ch'erano terrazzani di Fegghine non piacendo loro la signoria de'Ghibellini cercarono detto trattato. E chi disse che quegli della casa de'Franzesi, per moneta ch'ebbono dai Fiorentini, avevano ordinato di dar loro il castello. Partiti gli assediati e il conte Guido con la sua gente, Feggline ad onta della convenzione fu rubato, arso e abbattuto dai vincitori. »

Sennonchè i Ghibellini dopo la memorabile vittoria di Montaperto (tra il 1260 e 1265) fecero man bassa sopra le case dei loro nemici; nè Figline restò esente dalla loro vendetta. Avvegnachè sino dall'ottobre del 1260 Lopo di mess. Bindo Alamanni, Gentile del fu mess. Scolajo da Lucolena e altri canonici della pieve di Figline con varj Ghibellini loro seguaci usarono tali violenze alla chiesa di S. Bartolommco a Scampata, ai suoi beni e al suo rettore, che con scrittura del 30 ottobre 1260 l'ab. Ildebrando di Passignano cercò d'implorare il braccio accolare dal conte Guido Novello, allora potestà di Firenze; ma essendo questo illusorio, ricorse al braccio ecclesiastico perchè fulminasse, come fece nel 4 febb. 1261, contro i persecutori la scomunica. (L. c.)

Nell'estimo ordinato dal Comune di Firenze per conoscere i danni cagionati in quell'epoca alle proprietà dei Guelfi cacciati dalla loro patria, fu registrato, che a Figline i vincitori di Montaperto distrussero una torre o palazzo nel borgo, quattro magazzini e due case nella cura del Castelvecchio di Figline. (P. Ilderouso. Deliz. degli Eruditi. T. VII.)

Dubito pertanto che volesse riferire a cotesto danno il rimborso che fecero gli ufiziali della Torre ossia della Parte Guelfa ai figli di mess. Fortebraccio Palmieri da Figline, quando gli stanziò lire 1175 per valuta di una torre e di quattro botteghe state rovinate dai Ghibellini. (TARGIUMI. Viaggi. art. Figline.)

Tali avvenimenti contribuirono viemaggiormente per fare scendere dal poggio alla sottostante pianura i terrazzani, e per accrescere le abitazioni intorno al foro o mercato della terra attuale di Figline, che bella ma senza alcun recinto di mura trovavasi ancora nel 1312, quando vi passò l'escreito di Arrigo VII di Luxeme burgo, mentre veniva dalla parte di Arezzo all'assedio di Firenze.

Nuovi infortuni a cagione di guerre il borgo di Figline cbbe a soffrire nel 1356, e nel 1363; da primo allorchè fu posto a ruba dalle masnade ghibelline condotte da Saccone Tarlati di Arezzo, poscia dall'oste pisana che insieme a una compagnia di avventurieri inglesi per il poggio di Cintoja dalla Val-di-Greve penetrò nel Val-d'Arno di sopra, quando improvvisamente assali Figline, dove potè raccogliere ricco bottino di vettovaglie, di masserizie e di prigioni.

Indi la stessa oste si rivolse ad assediare la fortezza, situata presso la porta fiorentina, là dove si veggono ancora i suoi resti sotto nome di Cassero. Ciò avvenne nell'anno stesso in cui fu compito il giro delle mura torrite di Figline. Al quale cerchio fu posta mano nel primo mete dell'anno 1357 (ab incurnatione) per solenne provvigione, dal Comue di Firenze, stata nel dic. del 1356 deliberata: acciocchè fosse cinto di mura con due porte maestre il borgo di Feghine, come granajo della città di Firenze, per l'abbondanza della vettovaglia, che continuamente a quel mercato concorre-12. M. Vallasi. Cronice-lib. VII. c. 45.)

losatti i mercuriali di Figline servivano di norma, ed erano riportati a confronto di quelli di Firenze, seguatamente nei tempi di carestia. Un tal vero è dimostrato da un codice inedito del march, Tempi, intitelato Specchio Umano, e di cui fu avtere un biadajuolo fiorentino fra il 1300 e il 1336. In eseo libro trovansi notati i prezzi correnti delle varie qualità di grano e biade che si vendevano in Firenze sulla piazza di Or S. Michele, e tempo jer tempo i nomi dei potestà o vicari reși. e degli ufiziali dell'abbondanza, i provredimenti che essi fecero e' i casi che seguirono nelle maggiori carestie, quando il Comme di Firenze, oltre gli acquisti di prasglie fatti all'estero, mandava bene serso a comprare il grano al mercato di Figline, che sino d'allora cadeva, come era, nel giorno di martedi-

Us'altra tempesta minacció il paese di Figlise nel 1379 per marchinazione di iluni handiti fiorrntini dell'espulso partito dei Ciompi, quando essi, dopo aver omginrato nella vilta de'Perruzzi a Maricolle,invisrono di notte tempo dal Chianti nel Val-d'Arno di sopra una mano d'armiti per occupare in sull'aprire delle porte la terra di Figline.

Il che facilmente sarebbe venuto fatto, zil potestà del luogo, avvertito in tempo di governanti la Rep. di Firenze, non resse ordinato di aprire le porte più trdi dell'usato. (Ammar. Jetor. flor.)

Dopo quest'epoca le memorie di Figlizanon ci presentano fatti relativi alla sustana civile che non siano comuni aglialtri paesi del territorio fiorentino.

Li statuti particolari di Figline, che conservansi in un libro membranaceo nell'arbivio comunitativo, furono riformati samionati li 30 maggio del 1437.

Edifizi pubblici sacri e profuni. — In gli edifizi comsecrati al culto Figline abbada di chiesine, di oratori e di compenie con due tempi maggiori, per quan-

to essi tutt'insieme non bastino a contenere la popolazione che ogni anno va costà sempre aumentando. Pra le due chiese più vaste contasi la collegiata, (unica parrocchia) e quella del convento di S. Francesco. — Della prima si accennò la riedificazione nell'anno 1257, comecchè l'attuale fabbricato conti un'epoca assai posteriore; tanto più che di una riparazione eseguita sul declinare del secolo XV fa menzione la holla relativa all' erezione della pieve di Figline in collegiata insigne. Fu tal privilegio concesso dal pont. Alessandro VI li 29 luglio 1493, sebbene l'ordine dell'esecuzione fusse inviato li 5 ottobre dell'anno medesimo a Roberto Folchi vescovo di Fiesole, e a mess. Francesco Rucellai decano della metropolitana fiorentina. I quali due delegati pontifici, li 28 dello stesso mese, si recarono a Figline per installare in preposto della insigne collegiata di S. Maria di Figline il suo antecedente pievano Diedo di Niccolò Diedi con 12 canonici, stati a tal uopo dotati dai respettivi fonda-

Sono pertanto degne di essere avvertite alcune frasi di quella bolla, che qui perciò si riportano: Quod licet ecclesia praedicta (S. Maria di Figline) olim antiquis temporibus collegiata (la quale espressione appella alla bolla del vesc. Rodolfo II del 1175) . . . tamen deficiente successu temporis inibi canonicorum collegio, ecclesia praedicta desiit esse collegiata, divinusque cultus in en non parum fuit diminutus. Verum si praedictum ecclesiam dilectus filius Jacobus de Mannellis canonicus florentinus, olim illius rector, piu ductus devotione de propriis bonis suis decenter reparaverat et restauraveret, in collegiatam ecclesiam cum una dignitate, quae ibi praepositura nuncuparetur, et dignites principalis existeret pro uno praeposito et XII canonicatus, etc. . . erigeretur. . . Quindi esponendo i diritti dei tre patroni alla nomina del preposto vi comprende per una voce la famiglia Serristori, non già per la dotazione di due canonicati, che uno fondato qualche tempo innanzi dal giureconsulto Giovan Battista Serristori, e l'altro da Antonio suo figlio, ma in vista soltanto che la casa medesima aveva speso 200 fiorini nella riparazione della chiesa di S.

Maria di Figline, e 300 fiorini per l' acquisto di arredi secri. (Ance-della Corlegiata di Figliage.)

Non ostante intiociò la chiesa collegiata di Figline, ridotta com'è nello stato preaente, offre motivo da crederla di fattura posteriore al secolo XV, tanto nell'architettura degli altari, quanto in quella dell' arco della tribuna, lavorati tutti in pietra serena.

Di data anche più recente sono i bassirilievi a chiaro-scuro e l'affresco del sacrifizio d'Abele dipinto nella soffitta dell'oratorio del Corpus Domini, contiguo alla collegiata, opere entrambe assai lodate del pittore fior. Tommaso Gherardini, e forse le migliori pitture di quel tempio, qualora si eccettui l'immagine che ivi si venera di N. Donna attribuita al Cigoli o alla sua scuola.

Il preposto della collegiata conserva sempre gli antichi attributi di capo del piviere di Figline, il quale ha due canonici per vice-parrochi. Il piviere di Figline conta attualmente sette succursali, cioè; i. S. Maria a Pavelli, prioria; 2. S. Bartolommeo a Seumpata, idem; 3. S. Maria al Tartigliese, idem; 4. S. Andrea a Ripalta; 5. S. Maria del Ponte-Rosso; 6. S. Martino a Altoreggi; 7. S. Biagio a Gagtianello.

Seconda per anzianità, non già per grandezza, figura in Figline la chiesa di S. Francesco fondata dai frati Minori Osservanti verso la metà del aecolo XIV. Avvegnachè non si conosse di essa ricordo che rammenti questa famiglia di Francescani prima del 1278, anno in cui fu rogato il testamento della contessa Beatrice figlia del conte Rodolfo di Capraja, stata moglie del conte Marcovaldo di Dovadola. Con il quale testamento fra i moltissimi legati furono assegnate lire 25 ai frati Minori da Fighine. (Lam. Monum. Eccl. Flor. — Baunetti. Codice Dipl. Fior. Vol. II.)

La chiesa è a un solo corpo a croce latina con soffitta a cavalletti come la collegiata, sebbene di essa alquanto più larga e meglio illuminata. Un mai avventuroso partito fu quello di dar di bianco alle pareti della medesima, piene d'istorie dipiute a fresco nel sec. XV da non dispregevole artista, siccome apparisce da una testa stata scoperta nel sovrapposto intonaco a piè di

chiesa, e da un quadro superstite della B. Vergine Annunziata dall'Angelo nell'antica cappella gentilizia de'Serristori. Davanti alla quale esiste la lapida di quella famiglia benemerita di Figline posta nell'anno 1400 da Ser Ristoro di Ser Jacopo per sè e suoi discendenti. — Il quale Ser Ristoro ci ricorda quel notaro della Rep. fior. che ai 9 di ottobre del 1380 nella villa di Strove presso Staggia rogò la pace con il re Carlo di Durazzo.

Il cappellone contiguo a cornu evangelii fu costruito dai dochi Salviati, che fra gli altri beni creditarono dai Franzesi della Foresta un' insigne reliquia della S. Croce, passata con l'acquisto della tenuta di S. Cerbone presso Figline nella casa Lambruschini. — Ved. Cassona (S.) nel Val-d'Arno superiore.

È curiosa la genealogia della provenienza di cotesta reliquia incisa nel reliquiario e ripetuta in una lapida sotto l'altare prescorunato con le seguenti parole:

Partem Crucis, quam Carolus Mag. a Constantino, mox a Philippo Musciattus Fransesius dono suscepit, Fighinum advexit, deinde Nicolaus Musciatti filius ejusdem Fransesiae domus Exc. D. Jacobo Salviati Juliuni duci tradidit, tandem Franciscus Maria filius una cum patribus in hac ara colendam reposuit. Anno Domini 1688.

Fra le pitture superstiti di questo tempiosono da vedersi due antiche tavole, una di N. Donna con il S. Bambino nella cappella a cornu epistolae, fatta dipingere nell'anno 1392 dai capitani della compagnia di Or S. Michele e dello spedalingo di S. Maria Nueva di Firenze, per l' anima di Benso da Fighine loro benefattore.

L'altro quadretto, posto al primo altare, a sinistra di chi entra in chiesa, rappresenta lo sposalizio di S. Caterina di scuola probabilmente senese del sec. XV.

Ma gli affreschi più pregevoli esistono sotto il portico della stessa chiesa e nelle lunette sopra la porteria del convento, tanto dentro che fuori, là dove mi sembro di ritrovare la maniera di Giovanni da San Giovanni; comecchè siano di mano inferiore le altre storie di quel chiestro e i ritratti dei padri più illustri della regola dei Minori conventuali, fra i quali si vede un oriundo Figlinese nel cardinale Pat-

meri, e sotto quello l'arca della nobile fanglis degli Ardimanni oriunda pur casa di fighac.

Erano a contatto della ch. di S. Francesco te compagnie, una delle quali è stata contettita in scuola di educazione per le imasik, dave in parte si conservano nelle pareti storie a buon fresco del sec. XV. La compagnia della Minericordia, aperta da parhi suni sul modello e con il filantropio scopo di quella di Firenze, è situata sello il portico della ch. sopra nominata. Em scrupa il locale di un'altra soppressa wield laicale, chiamata di S. Croce, la on fondazione risaliva al secolo XIV. Statechè nel R. archivio dipl. di Fimuz si conservano varie carte di sua prorenienza, a partire da un breve del 4 de 1372, col quale da Andrea Corsini ratoro di Piesole si concedevano Lo giorni d'indelgenza ai fratelli di quella compagnia laicale.

Fe opera di cotesta società il monastero delle Agostiniane di S. Croce posto nella son piazza di S. Prancesco, di che fa fele la seguente incrizione sopra la porta fichica: Societas S. Crucis fundavit anno D. 1646.

Alla siena compagnia Figline deve il 100 prime spedale, fondate sino dal secob IIV, per conto del quale, nel 1467 e 1470, furono acquistati terrent da Fran-🗫 di Leonardo Serristori cittadino ferentino abitante allora in Figline, e tatare di Luigi Serristori che, nel 1666, miki dai fondamenti la più bella fabhis che conti Figlime, per uso di spedakon un esteso portico nella piazza del Brato di fronte alla collegiata. Costà initi trovansi collocate a terreno le sale pr gli nomini e per le donne inferme, decente chiesa; e nel piano superiore 14 comodo quartiere per il patrono oltre ibitatione per le inservienti. A mantenentile stabilimento forono assegnati fondi Micienti per dodici letti, otto per le femmiete quattro per i maschj, oltre un nuami maggiore di Oblate della carità. Tale istituzione filantropica, che fa witure il cuore di chi la pose ad effet-<sup>k</sup>, non basta però ai bisogni che presenta Bi la numerosa classe di quella gente, de i Romani solevano appellare proletarie, e che, quasi direi, furmicola per le teste di Pigline.

Vi è inoltre fuori di Figline un piccolo convento di Cappuccini (S. Romolo) cretto nel 1710 sulla collina di Figline recchio dal G. D. Cosimo III.

Fra gli edifizi pubblici profani, oltre il cerchio delle sue muraglie, non ha Pigline che il palazzetto del pretorio per residenza del potestà e per le adunanzo comunitative.

Esso ha la figura di un piccolo quadrato. con torre alquanto pendente, costruiti l' uno e l'altra contemporaneamente, o poco depo terminato il lavoro delle mura cad stellane. - Sopra la stessa torre del pretorio comervasi l'antica campana, nella di cui iscrizione è registrato l'appo 1202 in cui fu fusa. Probabilmente è quella campana del cast. di Susinana di là dall'Appennino, che per lettere rilasciate dalla Signoria di Pirenze, li 5 giugno 1307, a Tano di Pietro Lansjolo di Feghine, fu consegnata sei giorni appresso dal nobili uomo Domenico di Guido del Pecora cittadino fior. allora vicario della Rep. in Palazzuolo, al latore di esse per recarla al Comune di Figline ad perpetuam destructionem et mortem totius partis Ghibellinae. (Anen. Dipi. Pion. Sped. di Boni fazio.)

Sopra la porta della torre medesima fa murato posteriormente un marmo rappresentante l'arme di uno dei potestà di Figline, che diohiara essere stato posto, Al tempo di Marsilio di Zanobi Picini Pi di Figline, l'anno MDLX.

Tale documento giova pertanto a farciconoscere un oriundo figlinese, pronipote del famoso Marsilio Ficino filosofo platonico, e nifrote di quel Ficino, oui net
1530 fu mozza la testa in Firenze, mentre la città trovavasi assediata dall'esercito
imperiale ai comundamenti del pape Clemente VII; e ciò in punizione al Ficino
di essersi apertamente cepresso: che a gran
ragione Cosimo de'Medioi aveva meritato:
il titolo di padre della patria. (Ammat.
Listor. fior. lib. XXX.)

Fra gli stabilimenti di pubblica istruzione e di patria carità che onorano le benefiche disposizioni dei Serristori a favore della loro antica patria, Figline possiede una scuola per le fanciule sotto la; cura e ammaestramento delfe donne; e da pochì anni quattro scuole comunitative per utilità dei sesso virile; cioè di calligrafia, di aritmatica, di lingua latino, di

retorica e di geometria sotto la direzione dei PP. Scolopi.

È stata inoltre aperta da tre anni e mantenuta a spese dei particolari una scuola per insegnare nei di festivi i principj di disegno e di meccanica agli artigiani; benefizio che il popolo di Figline dave alle cure filantropiche dello zelante Raffaelo Lambruschini, promotore al pari costa di una cassa di risparmio, affiliata a quella, tanto maggiormente utile, di Firenze.

Figline novera eziandio una sala da teatro per esercitare la gioventù molto

propensa all'armonia.

Un posto con l'annuo assegno di 1 20 scudi, per mantenere un giovane sei anni all'Università di Pisa o di Siena, fu fondato nel 1822 dal figlinese dott. Gio. Battista Buoni; alla cui pietà deve Figline varii altri caritatevoli ricordi; come sarebbero, annue doti alle fanciulle e il pane da dispensarsi ai poveri.

Se da Figline dovessero dirsi oriundi tanti personaggi illustri che diedero le famiglie Serristori, Palmieri, Franzesi della Foresta, gli Ardimanni e varj altri casati cospicui, noi daremmo a sotesta terra più figli che non le spettano.

Ma supplisce per molti, e niuno ad essa contradice il restauratore della filosofia di Platone in Italia, Marsilio di maestro Diotifece, medico e scrittore, fratello di Simone, che fu il bisavo di quell'altro Marsilio che trovammo nel 1560 potestà nella patria avita.

Nel secolo XVI figurò fra i poeti maestro Jacopo da Figline segretario del card. Pietro Corsini; uel secolo susseguente nacque pure costà Giovanni Fabbrini dotto illustratore di vari classici, e autore di unibro sulla Teorica della lingua batina. La qual teorica fece strada a un consimile metodo sul declinare del secolo XVIII, sotto il titolo di versione interlineare, o Amiltoniana propagato.

Anche l'incomparabile latinista Giuseppe Averani prof. nell'Università di Pisa nacque presso Figline; aiccome più tardi da genitori figlinesi vi nacque nel 1739 il celebre Lorenzo Pignotti affiliato poi alla cittadinanza di Arezzo.

Comunità di Figline e Incisa. — La Com. di Figline, sino dal 1828, aumentata di otto parrocchie già spettanti alla Com. dell'Incias, occupa attualmente una superficie di 28:129 quadr., dei quali 1:107 sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche strade. Vi è una popolazione di 1:1000 abit., che ripartitamente corrisponderebbero a 3:28 persone per ogni miglio quadr. di suolo imponibile.

Confina con sette Comunità. A sett. ha di fronte la Com. di Rignano, a partire dalla ripa einistra dell'Arno alla confluen-, an del fosso Salceto mediante il tor. rente medesimo; e di là dirigendosi verso pon. attraversa la strada comunitativa che dall'Incisa va a Rignano, detta del pian d'Isola. Passato il mulinaccio della Felos, entra nel torr. omonimo. mediante il quale va contracqua verso il ponte alle Lame, indi all'altro della Felce, sale sul poggio di S. Donato in Collina attraversando l'antica strada R. aretina per arrivare alla confluenza dei fossi Troghi e del Massons. A questo punto volta la fronte a pon-maestr. per andare incontro alla strada comunitativa che conduce in Ema. Quindi torna a piegare salendo il monte contro il rio della Docciolina, Giunta sul crine dei poggi che dividevano l'antica comunità dell'Incisa da quella di Greve, fronteggia con 'quest'ultima dal lato di pon. camminando insiemo sulla oresta dei poggi del Cerchio e di Biggiano, e di la entrando nella strada comunitativa, s'indirizza so pra il Moate-scalari fra le sorgenti del borro della Ragnaja, tributario dell'Arno e le scaturigini del borro Faule che scen de dalla parte di Greve. Alla confluenzi del Faule nel borro de'Frasi il terri torio della Com. di Figline si rivolgi verso il prato della badia di Monte-scalari al di là del quale trova uno dei più re moti rami del torr. Cesto. Costà piegande da pon. a lib. entra nell'alveo sinuoso de Cesto, coi quale scende nella valle, strada facendo trova la confluenza di u altro ramo che viene da Lucolena sopr il ponte agli Strulli. De questo punt s'inoltra per termini artificiali con l fronte a pon. verso il fianco orient. de poggi di Monte-Domini e di Castiglion per andare a trovare le sorgenti del tori di S. Cipriano, rasentando la via traciata sul poggio di Montemuro simo termine di Casalmonte, che troya all fonti del horro di Pian d'Olmo. Cost abbandona a pen. la Com. di Grasce

pignés atre scende di conserva con la Con à Cavriglia lungo il borro sopraccrauto, sino a che l'oltrepassa per entran in quello del Piscinale, col quale arrin alle Grittafe, e poscia sbocca nel im di Meleto. Mediante il qual fosso ii accompagos nel torr. di S. Cipriano, delle pure del Mulinaccio, correndo panilelo alla strada di Pian-Franzese finchè mira alle Stanguesie, dove ripiega a stro svriandosi per termini artificiali moi colli di Ripalta, del Tartigliese e del Restone. Arrivata al fosso del Forestello min sel trosco di strada vicinale che sissicon quella fi. aretina presso la ripa mistra del torr. Mulimaccio o di S. Cipiene, dore cessa la Com. di Cavriglia entientra quella di S. Giovanni. Quest' dim del leto di scir.- lev. fronteggia con quella di Figline passando dal ponte del Percellino sulla strada postale, indi corrè pri l'alves del torr. prenominato, finchè epo un quarto di miglio sbocca in Arno; de del lato di lev.-grec. per un migl. contima a dividere le due Com., da primo mante l'arginone della Fornace, poscia pra drada provinciale degli Urbini fino il irmine delle Fontacce. A questo punto piezado più verso grec. la comunità i l'glise trovasi a confine con quella di Catelfrasco di Sopra, mediante la strada igli lirbini, sino al ponte che cavalca il ion. Paella, al di là del quale trova sulh strada e lato medesimo la Com. di l'a di Scòrche l'accompagna nel torr. less. Trapassato questo torr. seuza deviandili via degli Urbini cammina di conem con la Com. di Reggello sino al torr. id Popini, col quale ritorna in Arno. la questo parato il corso del fiume cotime dal lato di lev.-grec. il confine Marale fra le due Com. di Pigline e di ligillo fino al ponte del Sacchetti, dove iim delle parte di sett. la Comunità di planuo.

Fin i maggiori corsi di sequa che attantano o che rasentano il territorio dili Comunità di Figline e Inciss, dopo l'ano che per 10 migl. lambisce il suolo di quata Comunità, si contano i torr. Ceta. Malimecio o di S. Cipriano, i borri di Ponte-rosso e di Troghio Salceto.

posti che cavaleano l'Arno lungo il deretto comunitativo di Figline, sono sello dell'Incisa e il ponte delle Panche,

cesia di Bruscheto; ma solo il primo di essi è largo, solido e carrozzabile; il secondo, impostato molto basso, è a piccoli archetti diseguali.

Quello così detto degli Strulli, ossia ponte del diavolo, posa l'unico suo arco sopra altissime rupi di macigno, sulle profonde ripe del torr. Cesto che cavalca fra S. Leo a Celte e la pieve di Gaville. Alcuni dubitarono che fosse questo di opera romana lungo una strada consolare, (la Cassia) per quanto stia a infirmare tale supposto la topografica situazione dello stradale, la qualità della costruzione, e la troppo angusta sua carreggiata.

Nel torr. Cesto finiscono per varj rami tutte le sorgenti e le acque che cadono sul fianco orientale dei poggi ultimi del Chianti, a partire dal giogo di Monte-Domini sino a Monte-scalari.

Le stesse acque per tanti diversi rivi provenienti dai poggi suddetti e da quel·
li di Cintoja, di Torsoli, di Querceto e di Lucolena, si riuniscono in un solo alveo al castellare di Dudda; poco lungi dal quale esse corrono furiose gorgogliando fra le soogliere che sostenguno l'altissimo ponte agli Strulli.

Il torr. di S. Cipriano, ossia del Mulinaccio, accoglie tutti i rii e borri che dai poggi di Montemuro e di Cinciano soendono in Pian-Franzese, e di là si perdé in Arno fra San-Giovanni e Figline.

Al torr. del Ponte-rono danno il primo alimento i poggi di Pian-d'Albero, nei quali ha origine la vallecula che dechina da Monte-scalari verso S. Miniato a Celle, e per le ville di Poggiate e di Campiglia arriva al Ponte-rono sulla strada Biaretine, un quarto di migl. a maestr. di Figline, e altrettanto a pon. dell'Arno.

Il torr. Troghi, ossia di Salceto, principia sotto la villa della Torre a Cuona, e dopo aver corso parallelo alla strada maestra arctina, passa sotto il ponte della Pelce la stessa strada R.; indi girando verso lev. s'ingrossa dei borri di Rimaggio e di Besticci, dopo di che trova il ponte di Salceto nel piano d'Isola, al di là del quale si vuota in Arno.

Una sola strada R., cioè, quella postale aretina, passa per la pianura di questa Comunità, dall'Incisa al ponte del Porcellino. Essa fu sostituita nel 1816 a quella R., ora provinciale, che scende da S. Denato in Collina passando per la Torre a Cuona, il piano di Troghi e di là per il borgo di Bucchio scende all'Incisa, dove si unisce alla R. postale che viene dalla riva destra dell'Arno, dopo avere attraversato il ponte dell'Incisa.

Fra le strade comunitative rotabili ai conta quella stata aperta nel 1833 fra Figline e Greve, varcando i poggi del Chianti inferiore fra Cintoja e Lucolena.

Un tronco di via pure rotabile rimonta il Cesto sino a Gaville staccandosi dalla R. postale all'albergo del Porcellino.

L'autica via Casua non credo che attraversasse il territorio comunitativo di Figline per le ragioni che saranno esposte all'art. Via Cassia.

La qualità del suolo, che cuopre la superficie territoriale della Comunità di Figline, si può ridurre a tre classi; cioè
1.º a terreno scondario formato di rocce
stratiformi compatte; 2.º a terreno di sedimento post-diluviano sparso di fossili animali e vegetabili; 3.º a terreno di deposito di recentissime alluvioni. Spettano alla
prima classe le pietre arenarie che costituiscono quasi sole l'ossatura apparente
dei poggi, fra i quali seprrono i torr. del
Cesto e di S. Cipriano, e donde si escavano i macigni o pietre serene impiegate
per opere di edificatoria e por lastricare le
interne, vie e i portici di Figline.

Entrano nella acconda serie i depositi di marne argillose e di tufo arcuario che costituiscono i vari strati delle colline intermedie fra le rocce secondarie dei poggi predetti e le recenti colmate lungo il fi. Arno. In coteste piagge ghiajose furono sepolte selve estesissime di alto fusto, e intere famiglie di giganteschi quadrupedi, mentre serve loro di coperchio una numerosa serie di banchi orizzontali composti di ghiaja, di rena e di ciottoli di più grandezze, derivati dai massi di pietra calcarea, di macigno e di galcetro, o da simili altre rocce appenniniche. In tal guisa si presentano meglio che altrove lungo il borro dei Cappuocini di Figline; così che dalla profondità di quei banchi e dalla dimensione dei ciottoli si potrebbero quasi numerare le varie alluvioni più o meno lunghe, più o meno violente, più o meno copiose di ghiaja e di ciottoli, per opera delle quali fu colmato a una vistora alterna il fondo della Valle dell'Arno, innanzi che le acque fluenti ne trascinamero una parte per la tortuosa foce dell'Incisa. — l'ed. l'Art. Anno.

Che il Val-d'Arno di sopra a Firenze, avanti e dopo il mille, fosse frigido e palustre per causa dei spagliamenti del fiume reale e degli influenti che dai suoi fianchi vi concorrono, è a parer mio un fatto dimostrato in modo evidente dall' ubicazione dei più antichi castelli e pievi, dai ruderi delle rocche, casali e paesetti più vetusti, la di cui situazione riscontrasi a un livello molto superiore a quello dei villaggi, dei borghi o terre, e delle parrocchie più moderae del Val-d'Arno medesimo; chiese e paesi tutti, i quali non contano una età più vetusta di sette o otto secoli.

Che poi l'Arno anche in tempi meno antichi vagasse nella stessa valle, ce lo attestano tanti terreni conquistati dall'arte idraulica, tante isole, isolotti e bisarni riuniti al continente della pianura di Figline, di San-Giovanni, dell'Incisa, e convertiti in ubertosissimi campi che rassembrano altrettanti giardini.

L'isola del Mezzule nel piano dell'Incisa di fronte al Vivajo, stata colmata e ridotta a un gran podere omonimo, (u capaoe nel 1312 di accogliere l'esorcito dell' imp. Arrigo VII. (G10. VILLANI. Cronica lib. JX, c. 46.) — Di un'isola di Arno dirimpetto a Figline, nel popolo di Castel-Guineldi, si trova fatta menzione, non solamente nel provvedimento fatto, li 2 ottobre 1353, dal magistrato della Parze Guelfa di Firenze per aggindicare i danni e ritrovare i confini delle terre sommerse dall'alluvione dello stesso fiume, ma essa è ricordata nelli statuti fiorentini redatti nel 1321 (lib. III, rubr. 3), dove si tratta della direzione da darsi al fiume Arno per il distretto di Figline; e ciò per effetto (dichiarasi in essa rubrica) dei frequenti spagliamenti dell'Arno, il quale devastava e rendeva totalmente infruttifero 4000 stiora di terra a seme nell'isola circondata dall'Arno. Per la qual cosa fu deliberato doversi addirizzare il corso e dare un migliore regolamento allo stemo fluente a spese dei possidenti frontisti.

Tali ed altri successivi provvedimenti idraulici nel giro di più secoli, presi dal magistrato medesimo, non furono sufficienti a materere costà nel suo camale l'Arno.
logerocché, senza contare il grande dilutio del 1333, che tutto il Val-d'Arno
somerse, ne la piena del 1353, molte allurioni posteriori devastaromo e copersero
di acque tanto la pianura di Figline, quanto quella dei paesi limitrofi.

In conseguenza di ciò trovasi nelle cate e nei libri di questa Comunità, che il mgistrato civico di Figline, nel giorno; aprile 1406, poseia nel 28 febb. 1421, e di movo nel 1468, rintracciò, aggiudico ericoninò si respettivi proprietari, direne porzioni di terra state occupate dall'atno; dal quale, nell'inverno del 1454, o ni quello del 1465 farono portate via pidi 500 br. della strada maestra aretina promo l'imaggio nel territorio di Figline, mendo sommerso da 1200 sticra di terra.

Quiadi ognamo comprende queli provrelineati e quante gravi spese occorressen per la ripetuta costruzione dei ripari side ristringere nel suo alveo e tenere in teno il fiume maggiore della Toscana in 13 aperta piantura, siccome è questa di l'gline premo alla chiusa naturale dell'acu. Non deve pertanto far maravipla, ze tali aggravi si moltiplicamero al भुक्ष के assorbire bene spesso il valore del kado riscquistato. La qual cosa penetrò Taino generoso dell'Augusto Pintno Luoma, per cui fu emanato dal trono uno and Motupropri che renderanno indeibile la memoria di quel sapientissimo talettamo padre, più che principe rigevarore del popolo toscano.

Chi ratra perciò in Figline deve arretari un istante fuori della porta fiorentisi pri leggere sopra di casa un marmo sem dalla gratitudine dei Figlinesi, onde samdare alla posterità la memoria di lata besefizio. — Ved. Sas-Giovansi.

laporto ai prodotti di suole, la parte richesta e più montaosa di questa Com.

lica's soprattutto di beschi a palina o percoli, di castagni, di querce e simili.

Le coline sono in gran parte coltivate inte e ad nivi. Quelle coperte di marna relica o di tufo aremario, distinte coi maridi piegge o di sabbione, sono sposite di alberi, ma si seminano con protito grano un anno si e l'altro no, e nell' see di ripeso si pongono le fave, o vi lucimo crescere le capraggini (Gallega Scinalis) seminate l'anno iananzi sopra

il grano, che poi si sovesciano alla nuova sementa dell'anno susseguente.

Più sertili e più produttive sono le piagge di sabbione, composte di banchi di ninuto renischio, che i Valdarnesi chiamano Sansino.

Una giudiziosa condotta delle acque potrebbe marnare e correggere il terremo più sterile delle piagge argilluse col sistema delle colmate di monte, stato ben descritto e praticato dal march. Cosimo Ridolfi.

La coltivazione della pisnura intorno Figline è molto accurata e ben diretta. Il modo di tener le viti sugli oppi si può citare per modelle, e i lavori dei campi e degli orti sono diligentimimi.

Il bisogno di bestie aratorie, e il commercio notabile che si fa di bestiame da ingrasso, ha stimolato i contadini di questa pianura a seminare foraggi di tutte le stagioni. I sovesci di lupini e di fave vi sono usati comunemente; ei conei, che ivi abbondano, sono costoditi con diligenza.

In generale i prodotti agrarj di Pigline sono squisiti e copiosi; sia nel genere di olii e di vini, come di frutte pomifere e cucurbitacee; sia per la bontà dei cereali e dei legumi, fra i quali i fagiuoli gentili sono ricercatissimi e preferiti a quelli delle altre contrade.

Di qualità assai pregevole è la seta estratta dai bozzoli, che in copia si educano dai contadini nelle campagne di Figline e nella bigattiera modello dei signorf Lambruschini alla loro villa di S. Cerbone, prossima a Figline.

L'ava denominata colore o colorine smerciasi a centinaja di some per i vini che hanno bisogno di ciò che dicesi governo. Essa forma un oggetto di produsione di qualche interesse per cotesta comonità e per quelle ad essa limitrofe.

Non è da tacersi la risorsa (forse la meno fallace) che i possidenti terrieri e i loro contadini ritraggono dal bestiame lanuto, dal vaccino e porcino, dai polli e dal prodotto delle api.

Qualora si escettui la porzione che tocca ai coloni, il frutto di tutte coteste risorse agrarie in ultima analisi va a terminare nelle borse dei possidenti terrieri, per la maggior parte domiciliati a Firenze o lontani da Figline. Per la qual cosa i benestanti sono scarsissimi in proporziona alla popolazione che vi trabocca. Infatti non si trovano in Figline mamifatture speciali, ad eccezione di una fornace di vetri di casa Serristori, di cinque o sei botteguole di fabbri per coltelli e di pochi fabbricanti di funi.

Le cave di macigno sotto Gaville forniscono materia a var) cavatori e scarpellini

del paese.

L'arte della lana, antica risorsa dei Figlinesi, e quella dei tessuti ordinari di lino, una dopo l'altra furono eclissate da industrie più moderne e più fallaci, siccome era una quella della treccia e cappelli di paglia, la quale per qualche anno alla classe più numerosa del popolo forni pane, denari e qualcos'altro.

Del resto il mercato settimanale, che cade in martedi, costituisce quasi che tutta la risorsa dei pigionali di Figline, bottegaj, braccianti, baroccianti e fac-

La Comunità mantiene un chirurgo e due medici condotti.

La potesteria di Figline è tra quelle di prima classe. — Essa non estende la sua giurisdizione civile fuori della comunità riunita di Figline e Incisa. Per il crimiuale e per gli atti di polizia dipende dal vicario R. di San-Giovanni. Vi è una cancelleria comunitativa di terza classe, la quale serve anche alle Com. di Greve e di Reggello. Parimente di terza classe è l'ingegnere di circondario residente in Figline, il quale abbraccia, oltre le tre sunnominate, anche la comunità di Rignano. Il suo ufizio di esazione del Registro è situato in Montevarchi, la conservazione delle Ipoteche im Arezzo, la Ruota a Firenze.

QUADRO della popolazione della Comunità di Fierine e Incisa
a tre epoche diverse.

| a tre epoche diverse.   |                          |                       |            |            |       |  |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|-------|--|--|
| Nome dei luoghi.        | Titolo delle chiese.     | Dioc. cui             |            |            | Abie- |  |  |
|                         |                          | apparten.             | 1551       | 1745       | 1833  |  |  |
|                         |                          |                       |            |            |       |  |  |
| Altoreggi               | S. Martino, Cura         |                       | 160        | 205        | 810   |  |  |
| Ачарс                   | S. Donato, Prioria       |                       | 190        | 196        | 240   |  |  |
| Borri                   | S. Stefano, Cura         | ł                     | 55         | 54         | 40    |  |  |
| Campiglia               | S. Andrea, Prioria       | <u> </u>              | 83         | 204        | 262   |  |  |
| Cappiano                | S. Lorenzo, idem         | Tutte                 | 205        | 304        | 384   |  |  |
| <b>C</b> astagneto      | S. Cerbone, Cura         |                       | <b>6</b> 0 | 254        | 308   |  |  |
| Celle                   | S. Miniato, Prioria      | 7                     | 166        | 205        | 16G   |  |  |
| Figliss                 | S. Maria, Collegiata     | ਚ                     | 1224       | 1938       | 3674  |  |  |
| Gaglianello             | S. Biagio, Cura          | 2                     |            | 141        | 20 (  |  |  |
| Gaville                 | S. Romolo, Pieve         | Ŕ                     | 357        | 582        | 789   |  |  |
| Incisa                  | S. Alessandro, Pieve     | ₽.                    |            | 1064       | 135 E |  |  |
| Loppiano e Incisa       | S. Vito, già Pieve, ora  | 6                     |            | •          | 1     |  |  |
|                         | Prioria                  | Š                     | 357        | 140        | 33 =  |  |  |
| Monte-Scalari           | S. Cassiano, già Badia,  | parrocchie sono della |            | - 4        |       |  |  |
|                         | ora Cura                 | <u>6</u>              |            |            | 87    |  |  |
| Montelfi                | S. Quirico, Cura         |                       | 424        | 247        | 311   |  |  |
| Morniano                | S. Michele, Prioria      | 8                     | 69         | 89         | 113   |  |  |
| Pavelli                 | S. Michele, idem         | ğ.                    | 141        | 155        | 266   |  |  |
| Ponteresso nel Borgo di | S. Maria, già Badia, ora | i i                   |            |            | Ì     |  |  |
| Figline                 | Prioria                  | Diocesi di            | 311        | 300        | 639   |  |  |
| Ripalta                 | S. Andres, Cura          |                       | 110        | 137        | 162   |  |  |
| Scampata                | S. Bartolommeo, Prio-    | Fiesole               |            | Ť          | l     |  |  |
| -                       | ria                      | <b>Š</b> . 1          | 167        | 193        | 240   |  |  |
| Tartigliese             | S. Maria, idem           | •                     | 215        | 290        | 285   |  |  |
| Terrene                 | 8. Pietro, idem          | İ                     | 168        | 342        | 310   |  |  |
| ·Vivaja                 | 8S. Cosimo e Damia-      | Ì                     |            | ''         | 1     |  |  |
|                         | no, Cura                 | l                     | _          | <b> </b> - | 565   |  |  |
|                         | 4462                     | 6836                  | 11000      |            |       |  |  |

FIGLINE nel Val-d'Arno aretino. Cas. dete suna part. sotto il titolo di S. Michele a Pabbricciano, nel piv. di Sietina, di cui ora è annessa, posta presso l'Arno sol cossine della Com. di Subbiano con pella di Capolona, nella Dioc. e Comp. di Arezo.

Li sua etimologia ci richiama probablaente a qualcuna di quelle fabbriche è vai aretini di delicatissimo lavoro, cotuto ricercati nelle mense dei Luculli nami, ed anche degli Etruschi. — Ved. Cisculi, Faranca e Faranciano.

FIGLINE in Val-di-Bisenzio, o FIGLI-NE M PRATO. Vill. con ch. prioria e bitistero (S. Pietro ad Figutinas), nella Cem Giar. Dioc. e circa 3 migl. a sett, di Prato.

lisiede in valle fra la base orient. del Monte-Ferrato e quella occidentale del pegio detto della Costa, sulla strada conanitativa diretta alle vicine cave delle meine di gabbro, dette perciò di Figline. La torre che attualmente è ridotta ad uso di empanile della chiesa parrocchiale, sersi già di difesa, e il cartello che vi è marato accenna l'epoca della sua costruticae, la quale rimonta al secolo XIII.

La chiesa conserva nelle sue pareti alcine pitture del 1400, e una tavola del into titolare che riceve le chiavi dal Edentore alla presenza degli altri apostoli, opera che arieggia della scuola di fra Birtolommeo della Porta.

G'i abitanti sono in gran parte cavator. e scarpellini di marmo serpentino e patra di gabbro che estraggonsi dal conti-710 Monte-Perrato, sotto nome, il primo di Kero di Prato, e l'altra di Pietra da macini sono le più ricereate per mulini fra tutte quelle della Toscana. Lel serpentino di Prato furono incrostati tutti i tempi del medio evo di Fireuz, di Pistoja, di Prato e di varj paesi delb Toscana. - Un altro ramo d'industria raggono i terrazzani dalle fornaci di matkwi, sostituite probabilmente a quelle di fguline, da cui potè ricevere il primo some questo villaggio di Figline e la sua birsa parrocchiale.

La parr. di S. Pietro a Figline conta

FIGURE o PIGHINE in Valdi-Siana, volgarmente appellato TOPPO-FIGHINE. Cas. che he dato il nome all' antica parr. di S. Biagio al Toppo-Fighine ora annesso a S. Egidio a Frassineto nel piviere di Rigutino, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Areszo, dalla qual città trovasi circa 9 migl. a ostro.

Questo cas. di Fighine situato in mezzo alla colmata fattoria di Framineto della R. Corona, trovasi rammentato sino dal 1044 e 1079 nelle carte della chiesa aretina insieme col padule, che costà presso al perto di Alberoro ristagnando bilicava fra le due Chiane; una cioè che volgeva il suo pigro corso verso sett. per entrare nel Val-d'Arno aretino, e l'altra verso ostro appegliando fra Montepulciano e Chiusi, prima di avviarsi nel fi. Paglia, e con esso nel Tevere.

La parrocchia di Toppo-Fighiae per decreto del veso. di Arezzo, dato li 20 febb. 1783, fu riunita alla nuova chiesa de'SS. Biagio e Egidio a Frassineto. — Ved. CRIANA, FRASSINATO E TOPPO-PA-

FIGLINE DI MONTAJONE (Fightni Castr.) in Val-d'Evola. Villa, già cast.
da cui trasse origine e cognome un'antica
famiglia (de' Figlinesi), dove più tardi
acquistò podere, e passò i susi osi poetando il celebre senatore florentino Vincenzio da Filicaja, con ch. parr. (SS.
Cristoforo e Antonio abate) nel piviere, Com. Giur. e circa un migl. a scir.
di Montajone, Dioc. di Volterra, Comp.
di Firenze.

Risiede sopra il poggio Allione fra Montajone, S. Vivaldo e Gambassi, presso le sorgenti del Rio-petroso, che soenda a levante per tributare le sue acque nel fi. Elsa, mentre dalla parte di pon. scorre poco più lungi di là la fiumana dell' Evola e la strada provinciale che da Montajone conduce a S. Cristina, dove si congiunge alla atrada R. Volterrana che viene da Castel-forentino.

Se io non m'inganno a partito, o le memorie di questo paese non sono più antiche del secolo XII, o esse si perdono e farono comuni con quelle dei distrutti cast. dei conti rurali di Camporena e di Montecuceari. — Ved. Montecuceasi in Val-d'Era.

Lo storiografo Montajonese, Ammirato il giovane, nelle vite dei vesc. Volterrani, dopo aver rammentato, sotto l'anno 1161 di gennajo, l'alienazione fatte a fareredella chiesa di Volterra di tuttoció che alcuni conti rurali possedevano nei distretti di Montecuccari, di Camporena, di Ceddra, ec. egli aggiunge, che per atto rogato nel febbrajo del 1183 diversi individui della medesima comorteria sottomisero all'accomandigia di Ugo dei Saladini vesc. di Volterra essi e i loro castelli di Gambassi e di Figline con le respettive curie e distretti. Dalla quale accomandigia probabilmente derivò il diritto per qui il potente vescovo Volterrano. Ildebrando Pannocchieschi, ottenne dal re Arrigo VI vivente l'imp. Federigo I di lui padre un privilegio nel 1186,col quale gli fu confermata la signorla di Montecuccari: comecobè ivi non si rammenti il cast. di Figline stato già ai vescovi Volterrani pochi anni innanzi dai loro signori Fascomandato.

Contattociò questo Figline per lunga pezza fece parte del distretto di Montajone, aderente al governo e territorio di San-Miniato, siccome apparisce dal trattato relátivo alla demarcazione e ricognizione dei confini fra il contado di Sanminiato # il distretto della Rep. florentina sotto l'anno 1297. Essendochè ivi sono topicamente specificati i luoghi e i nomi del termini artificiali e naturali per servire di limite fra la Com- di Gambassi spettante al territorio florentino e quella di Montajone appartenente al Comune di Sanminiato; vale a dire: A loco Ebulae sursus versus levantem usque ad podium de Allione propter vullem quae dicitur Aquabona, et a podio de Allione usque in fossato qui est inter villam de Fighino et silvam de Ritondulo, et sicut trahit ipse fossatus usque, sive prope Castellare, seu Castellaccium; et ab inde in anteu sicut trakit inter terram costiam recte ad Bulneum de Fighino,

Le quali espressioni, secondo il testo del trattato, ci danno a conoscere, che nell' anno 1297 Figline era ridotta a una semplice villa, e che il suo antico castello, o rocca che fosse, era già ridotto a castellare o castellaccio, vale a dire demolito molto tempo innanzi che Montajone con Figline e altri paesi si separassero dal distretto Sanminiatese per essere incorporati al contado di Firenze, sicsome avvenue nell'anno 1369, (Lami.

Monum. Eccl. Flor. - MARKI. Sigil antichi. T. XVI. Sigitto 9.)

Venuto Figline in potere della Refior., anche i signori di quel villaggio fi rono ammetsi con tutta la loro consorter alla cittadinanza di Firenze. conservano i beni allodiali e il giuspadronato del ch. parr. de'SS. Cristofano e Antonio.

Il trattato del 1297 poc'anzi accenu to rammenta sulla linea di confine fra Comunità di Gambassi e di Montajone Bagno di Figline; bagno ossia tera da lungo tempo distrutto, e i di cui ava zi con impiantito a mosaiso e torsi di si tue di marmo, scoperti presso la villa ( signori da Filicaja, richiamano attualme te le lodevoli cure di quei proprieta Forse allo stesso romano edifizio pote no appartenere alcuni cimelii stati trov pei tempi trapassati all'occasione di la rare il suolo intorno a Figline, dove stano ancora due piccole torri-erette quelle alture all'età dei conti rurali.

Alla sua villa di Figline con tanto ( sporto accorreva il celebre poeta V cenzio da Filicaja, che nel ritornare costà a Firenze, mentre descrivevi sommi pregi della stessa città, terminò suo sonetto col dire: . . . altro difa Non trovo in voiche il non aver Figli La parr. de'SS. Cristofano e Antoni

Figline conta 241 abit. FIGLINE DI PRATO. - Ved. Fu

us in Val-di-Bisenzio. FIGLINE (TOPPO-). - Ved. Fi we in Val-di-Chiana.

FILATTIERA (Feleteriae, Filate Castr.) in Val-di-Magra. Cast. già ca luogo di marchesato, attualmente di Comunità granducale, nell'antica piev Vico, detta la pieve vecchia (ora : pretura di S. Stefano) nella Giur. ci e criminale di Bagnone, Dioc. di Poi moli, una volta di Luni-Sarzana, Co di Pisa.

Il cast, di Pilattiera è recinto i avanzi delle sue vecchie mura, enti quali esistono le cadenti pareti rocca e quelle del palazzo dei fu mar-Malaspina di Filattiera.

E situato sopra una vaga collina : a cavaliere della strada R. pontremu già detta Francesca, fra i torr. Capr Monia; il primo de'quali influenti se alla sua base settentrionale, e il sec difopos'o lato, mentre dalla parte di pon paglia nel subiacente piano il fi. Mara, che entramba li accoglie, là dove cresa un larghimieno alveo, seuza argini marali o artificiali, appellato la Gierra. Trorai fas il gr. 27° 36' long. e 44° 27' latt, a 370 br. sopra il livello del ner Mediterranco, 4 unigl. a macatr. di lamas, 4 ½ a seir. di Pontremoli e 18 nigl. da Sarzana nella stessa direzione.

In delle più antiche memorie edite, de ramenti Filattiera e i suoi dinasti, umide per avventura in um contratto di radita regeto nell'anno 1029 nel monastrodi Vicolo del anntado di Piacenza; col quie un Gerardo diacono, figlio del fu Gesein, alienò per l'ire 2000 d'argento al mrch. Ugo figlio del fu march. Oberto tute terre per discimila jugeri peste in Losberdia e in Lunigiana, fra le quali si min Fileteria. Il qual paese è pure semalo in un atto del 1033, ai 20 giu-🎮 sibrehè il march. Alberto figlio del fu and Oberto H (fratello del march. Ugo prominto) nella dotazione del mon. di 5. Maria a Castiglianne presso il Borgo S. Desim, fra i diversi beni assegnò a quella biatato le decime che gli appartenevano ™ lunigiana, fra le quali sono neverate limiera e Suppiano (di Captio). Ciò m pertanto è probabile, che anteriorperte al secolo XI risalga, non solo l'orisix del passe, ma anche la signoria di Filitten setto la consorteria dei quattro nei, (Exerse, Malospina, Palinvicino e limdi) derivati dallo stipite del march. Otets I conte del Palazzo sotto l'imp. Ottome I. E anche a dubitarsi, ohn una lik quattro pievi rimunziate, nel 998, promennicia a Gottifredo vesc. di Lual larch. Oberto II uno dei figli del milette conte del Palazzo, fosse la piere milie di Filattiera, posta sulla strada patrosche, corrispondente a quella altre rolle appellata la pieve di Vico.

Alessi semini di Futattiera intervennenome testimoni alla pace di Lucca del
114, fra i 4 rami delle indicate consorteretana, cil vesa. Lunese dall'altra parte.
li rammenta Filattiera com i possessi di
lesidasa toccati agli Estensi nel privileprosesso da Arrigo IV (anno 1077) ai
serà. Ugo e Polco. Resi furomo acquistati
alla fiat del secolo XII dei marchesi Malepina loro consorti, sicoome apparisce

dal compromesso sulla enfiteusi di alcani di quei domini, fatto nel 1202 fra i Malaapina e il vesc. di Luni, in vigore del lodo, al quale prestarono il consenso, fra vari visdomini e sub-frudatari, anco i signori di tutta la casa di Tresana, di Filattiere, di Mulasso, ec.

Allerchè i vipoti del march. Malaspi. na (Obisto il grande, cui Federigo I nel 1164 aveva confermata la quarta parte di Filattiera), nel 1221, separaronsi di stati e di stemma, Filattiera toccò al ramo di Corrado Pantico; di cui era bisnipote, Alberto di Obiccino che, nel 1275, ai divisè di beni con i march. di Olivola e di Verrucola, nati da un suo fratello. Mediante la quale separazione pervennero a Niccolò Marchesotto figlio del march. Alberta tutti i feudi uniti a Filattiera, cioè Bagnone, Castiglion del Terziere, Malgrate, Treschietto, Corlaga con altri villaggi.

I quali fendi si possedevano dai cimque figli lasciati da Niccolò Marchesotto, allorche essi diedero origine nel 1351 ad altrettante lines di marchesi di Bagnone, di Pilattiera, di Malgrate, di Castiglion del Terziere e di Treschietto. (Maccioni. In eausa del feudo di Treschietto.)

Al march. Riccardino figlio di Obiecino del Marchesotto, nelle divise del 1351. toccarono in feudo i cast. di Filattiera, Zigliana, Biglio, Oramala e altri luozhi. confermati loro con diploma dell'imp. Carlo IV nel 1355; in tempo che lo stesso Riccardino, era capitano di guerra della Rep. flor. Discendente di Riccardino fu quel march. Bernabò di Manfredi che per contratto del 17 marzo 1549 vendè il feudo di Filattiera a Cosimo I, allora duca di Firenze, riservandosi tutti i diritti baronali, sino a che questi vennero rinunziati al Granduca Francesco II da Bernaho figlio di Manfredi, e fratello del march. Ippolito capitano degli eserciti imperiali, noto per avere edificato a sue apese sotto l'impero di Pietro Leopoldo un subborgo della città di Vienna (Joseph-strasse), cho poi vendè al magistrato della stessa città.

Era sio dell'ultimo march, di Filattiera il senatore Marcello giureconsulto distinto e governatore di Siena per il G. D. Francesco II; e questi si merito una medaglia di onore con l'epigrafe Tutori Finium. (Mann. Sigilli antichi. — Ganni. Memor. di Lunigiana.) Comunità di Filattiera. — Questa comunità, il di cui territorio si modellò con l'ex-feudo di tal nome, era formata del castello e corte di Filattiera, e delle ville annesse di Lusignana, Migliaria, Zigliana e Biglio, innanzi che questi due ultimi casali fossero aggregati con le horo pertinenze alla Com. di Bagnone.

Il suo antico distretto trovasi designato nella domanda d'investitura fatta li 31 maggio 1355 all'imp. Carlo IV dal march. Riccardino Malaspina, dove si leggono i nomi dei oastelli del suo marchesato di Filsttiera, cioè Filattiera con Zigliana, Biglio e i loro distretti in questi termini: ab una parte flumen Macrae, ab alia flumen Capriae et ab alia summitas Alpis versus boscum.

Lo smembramento del territorio di Biglio ha fatto del distretto di Filattiera due frazioni di suolo, l'una dall'altra isolata.

La superficie attuale è di 4261 quadr. da cui sono da defalcare 312 quadr. per corsi d'acqua e strade. Ha una parrocchia dentro il castello, che conta nel parse 354 abit e 400 nella campagna. L'altra cura di Lusignana situata nella porzione alpestre e niù elevata, non ha che 91 abit. nel territorio di Filattiera, mentre il restante spetta alla comunità limitrofa di Bagnone. Totale 835 abit., che stanno a razione di 150 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

La porzione maggiore del territorio, che è pure la più produttiva e più abitata, racchinde il capoluogo. Essa presenta la figura di un triangolo troncato, che ha la hase sul fi. Magra, Pangolo opposto tocca l'Appennino di Monte-Orsajo, e i due lati vanno sulle tracce dei torrenti o canali di Monta e di Capria; il primo verso scir., l'altro verso maestro, rispetto a Filattiera, voltati.

Il territorio di questa sezione confina con 6 comunità; 4 delle quali del Granducato, e 2 spettanti agli ex-feudi del Ducato di Modena. — Dal lato di sett. a maestr., mediante il torr. Capria. ha di fronte la Com. granducale di Caprio al suo sbecco in Magra, dove per brevissima tangente passa davanti dal lato di pon. alla Com. di Pontremoli che abbandona alla foce del torr. Teglia. Alla quale foce sottentra nella riva destra del fi. Magra l'ex-feudo dei Malaspina di Mulaz-

so sino alla confluenza del torr. Mangiola. A cotesto punto il letto del fiume serve di linea di demarcasione fra la Com. granducale di Groppoli e quella di Filattiera sino allo sbocco del così detto canale della Fossa. Di fronte alla Fossa la Com. di Filattiera lascia a pon. il letto del fi Magra per rivolgersi dal lato di ostro verso la booca amplissima del torr. Monia; il cui alveo rimonta dalla parte di lev. dirimpetto agli ex-feudi dei Malaspina di Malgrate e di Villafranca sino al poggio di Gigliana. Quivi incontra la Com. di Bagno. ne, con la quale s'innoltra per termini ar tificiali dal lato di gree, sino al torr. Co pria, dove ritrova il confine da cui parti

L'altra sezione, posta a grec. della pri ma, è un angusto ma lungo sprone che stac casi dal Mont'-Orsaje poco lungi dal La go Santo, prima origine del fi. Parma Su cotesta criniera per il tragitto di u terzo di migl. ha di fronte, sul rovesci dell'Appennino il Ducato di Parma, quin di scendendo da quella elevatezza per i così detto Canal Maestro della Capri sino alla frana, e di là per il canale d Molandola, poscia per le strade vicini li della Fornacetta e di Lusignana, ritro va dal lato di pon.-maestr. la Com. grando cale di Bagnone. Presso Lusignana vol tando faccia bruscamente da pon. a lev. v incontro all'ex-seudo Malaspina di Tri schietto, con cui risale sul giogo di mon Orsajo al varco detto la Fusicchia o Fi cicchia di Vico, che è a circa 3:66 b sopra il livello del mare; là dove esiste! confine della Toscana con la Lombardi e del Ducato di Parma con il Vicaria granducale di Bagnone.

Una sola strada maestra attraversa territorio inferiore fra Filattiera e il Magra, quella cioè R. pontremolese, sta recentemente ridutta carrozzabile, e retificata sulle tracce dell'antica Via Fra cesca, o Romèa della Cisa.

Nella guisa che diversifica la struttu corografica della comunità di Filattiei varia egualmente per l'indole del terrer Il quale nella parte montuosa consiste rocce atratiformi delle tre qualità pred minanti nell'Appennino; mentre le pe dici estreme delle ultime colline de stessa catena si riducono per la maggi parte in argilla cerulea conchigliare, grés calcareo-siliceo-terziario, e in depor

Savistiti, e ciettoli calcarco-silicei-argillou. Guziono questi nella parte più bassa fra il Capria e il Monia, alla sinistra del fi. Magra, le cui acque bene spesso inradono tutta la pianura che attraversa il loso Pedale, pianura che porta meritamente il nome di Ghizja di Pilattiera.

Non dirò quanto aia sterile e fallace la producione agraria di outesto pantamo, qualora si debbano escludere le poche alberelle di pioppo e le intermittenti patare; dirò bensi che cotanta magrezza trorasi in qualche modo rinompensata dalla fertilità dei campi vitati delle superiori colline marmose, dai rigogliosi castagai, e dalle superite e perpetue pasture della parte alpina, non che dalla industriosi opera di quei villici, che il benemerito autore del Calendario lunrae rammentò ad esempio di quasi tutte le altre comunità della Lunigiana.

Issatti la Com, di Filattiera produce quasi altrettanto sieno quanto ne raccoglie quella a lei contigua di Bagnone, che ha una superficie territoriale più che quattro volte maggiore di quella di Filattiera.

Scarreggia bensi questa di ulivi per cradena di clima, o esposizione sfavorevole, quando si ecoettuino le colline intorno al espoluego, le quali compariscono feraci di qui produzione campestre e di frutta arborce, dal castagno e nocciuola sino al fico e al susimo.

La comunità di Filattiera è stata la prima tra quelle della Lunigiana granducale a dar l'esempio proficuo della semenla del trifoglio e della lupinella per i prati artificiali, come quelli che contribuitono al doppio scopo di aumentare il prodotto del bestiame da frutto e il raccolto delle biade che per avvicendamento vi succedono.

Dalla statistica pubblicata nel Calendario lunese per l'anno 1835 apparisce, che la superficie produttiva del territorio di Filattiera può a un circa contemplarai distribuita come appresso:

| In coltivato a viti.    |    |     | • | juac | ir. | 602  |
|-------------------------|----|-----|---|------|-----|------|
| A vití e olivi          |    |     | • |      |     | ι 38 |
| in terreno lavorativo   | טמ | obs |   |      |     | 141  |
| laboschi 🔒              |    |     |   |      |     | 183  |
| In castagneti           |    |     |   |      |     |      |
| In praterie artificiali |    |     |   |      |     |      |
| In pastura naturale     |    |     |   |      | •   | 1650 |
| In prodotti diversi     |    |     |   |      |     | ıĂ   |
| In fabbriche            |    |     |   |      |     | 15   |

Totale quedr. 3955

Non vi sono industrie opificiarie, giacchè non si trae profitto dalle cadute dei canali di Capria, di Monia, nè da altri minori fiuenti ad essi intermedii, meno che per muovere qualche macina da mulino, o qualche frullone per gualchiera.

La maggior parte della popolazione è dedicata all'agricoltura e alla pastorisia.

Non vi è legale, non spezieria, nè medico o chirurgo residente in Filatticra, benebè la comunità mantenga un medico per i poveri del distretto.

Il suo giusdicente civile e criminale è il vicario R. di Bagnone, dove Filattiera ha la sua cancelleria comunitativa, mentre l'ufisio per l'esazione del Registro e la conservazione delle Ipoteche sono in Pontremoli; la Ruota a Pisa-

## QUADRO della popolazione della Comunità di FILATTIERA a due epoche diversa

| Nome dei luoghi. | Titolo delle chiese.  |              | Abitanti<br>nel 1745 |        |
|------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------|
| <u></u>          |                       | - tengono:   | الله الله            | إثنت ا |
| PILATTIRRA       | 6. Stefano, Arcipr.   | Pontremoli,  | 518                  | 744    |
| (t)Lusignana     | SS. Vinc. e Anastasio | già di Luni  | 176                  | δι.    |
| •                | Totale                | Abitanti N.º | 689                  | 835    |

(1) Della popolazione di Lusignana è stata computata solamente la porziomituata di là dal canale detto Posponte (Post pontem) che spetta alla Com. di Filattiera. L'altra porzione è compresa nella Comunità limitrofa di Bagnone. FILETTA in Val-di-Merse. Borgata con albergo presso le acque termali del Doccio, poco discosta dal ponte a Masereto, nella parr. di S. Andrea a Frontignano, cui fu annessa la cura di S. Biagio a Filetta, Com. Giur. e 6 migl. a ostro-scir. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

Giace in una pianura, che distinguesi col nome di pian di Filetta sulla ripa sinistra del fi. Merse, lungo la strada R. Grussetana, e dirimpetto al puggio e castellare d'Orgia.

I bagni a Maccreto nel piano di Filetta sono rammentati da Giovanni Viltani all' occasione che, nell'estate del 1313, ne fece uso l'imp. Arrigo VII di Luxemburgo. (G. VILLARI. Crenie. lib. 1X, c. 52.)

Ebbero possessioni nel territorio e borgo di Filetta i monaci della badia di S. Eugenio, detta il Mouistero presso Siena, siccome apparisce da un contratto del 6 sett. 1375 fatto in Siena, in cui si trova la seguente particola: Item petia terras posita in curia burgi de Filetta comitatu Senensi prope flumen Mersae, et fossatum ecclesiae S. Blassi . . . . Boscum de Filetta in via, qua itur Bagnaria. Et praedicta bona pertinent ad monasterium S. Eugenii de Senis. (Asci. Dipt. Fior. Mon. de'SS. Pietro e Pnoto a Monticiano.) — Ved. Fronzichano in Val-di-Merse.

PILETTA in Val-d'Ombrone pistojese. Cas. compreso nel popolo di S. Pietro a Casal-Guidi, Com. Giur. e circa 4 migl. a scir. di Serravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

E situato sulla destra del torr. Stella alla base acttentrionale del monte Albano, ossia di quella diramezione montuosa designata nelle carte pistojesi col nome di Monti di sotto.

FILETTA nella Valle del Tredozio in Romagna. Due casali sotto i nomignoli di Filatta di Sopra, e Filatta di Sotto, esiatono fra i popoli di S. Andrea a Pereta e di S. Lorenzo a Scarzana, nel piv. di S. Valentino, Com. e 2 in 3 migl. a ostro di Tredozio, Giur. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiedono entrambi fra le selve nel rovescio dell'Appennino di S. Benedetto, lungo il vallone percorso dalla fiumana del Treduzio. FILETTO nel Val-d'Arno casentinese. Cas. che dà il nome a una ch. parr. (S. Donato a Filetto) nella Com. Giur. e migh. 2 § a maestr. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede alla base meridionale del poggio di Castel S. Niccolò presso la comfluenza del Solano in Armo, lungo la via comunitativa che rimonta questo finance fra

Poppi e Strada.

Era una delle ville comprese nel distretto dei conti Guidi di Poppi, siccome la ch. di Filette era tra le filiali del piviere di S. Maria a Bujano, sino da quando l'imp, Federigo II con privilegio del 1220, e unovamente nel 1247, confermava si fratelli Guido e Simone figli del conte Guido-Guerra: le ville del distretto di Poppi, cioè Quorle, Loscove, Filesso, Lierna, Sala, Porrena, Corsignarso, Buchena e Pergentina.

La chiesa di Filetto se eretta nel v 141 sotto il padronato dei conti di Poppi.

La parr. di S. Dunato a Filette conta

FILETTO (Filetum) in Val-di-Magra. Vill. con parrocchia (SS. Jacopo e Filippo), prepositura e capo di vicariato foraneo, nella Com. e nu migl. a grec. di Villafranca, Giur. di Aulta, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarsana, attualmente nel Duc. di Modena.

Giace in pianura sulla destra del torr. Bagnene, alla sinistra del fi. Magra e della strada R. pontremolese.

Il villaggio di Filetto una volta faceva parte del feudo dei Malaspina di Malgrate discesi dal march. Bernabò figlio di Niccolò Marchesotto di Filattiera, nel modo che apparisce dall'atto di divise del 1353 e dal privilegio dell'imp. Carlo LV del 1355, in cui trovasi un atticolo che specifica: Malgratum, Gragnana, Urtoranum, Feletum, Moconum et Irola cum ejus confinibus, qui sunt, ab una parse flumem Macras, ab alla flumen Bagnonis. — Ved. MALCRATE.

La parr. de'SS. Jacopo e Filippo di Filetto nel 1832 noverava 406 abit.

FILETTO in Val-di-Serchio. — Ved. FILETTOLE.

FILETTOLE in Val-di-Bisenzio. Vilta con antica pieve (S. Maria) nella Com. Giur. e migl. t ½ a grec. di Prato, Dioc. e Comp. di Pisenze.

Bisiede in costa sulla ripa sinistra e tullo shocco della valle del Bisensio nell' estremo confine della diocesi e dell'antico territorio di Pirenze, sulla costa estrema di un poggio, dal quale si domina la vicim città di Prato, l'inferiore bacino dell' Ombrone, a una porzione di quello dell' Arno a partire dal Poggio a Cajano a Sertavalle, e da Firenze sino a Signa.

Era Fikttole una delle 45 ville del distretto di Prato, dove da tempo assai remelo possicie una tenuta con vago casino l'illustre casa fiorentina de Rucellai.

La pieve di Filettole di padronato Alla mensa arcivescovile ha attualmente ettoposte le seguenti parrocchie; 1. S. Buejo a Cavagliano, Prioria; 2. S. Critina a Pimonte; 3. S. Paolo a Carteano ? i. S. Nichele a Canneto; 5. S. Leonardo a Collina.

L parr. di S. Martino a Gonfienti fu secuta dal piviere di Filettole nel 1784 ed afiliata alla prepositura di S. Quirico a Capalle.

Favri inoltre nel piviere di Filettok un convento di frati Eremitani (8. lim), da lungo tempo ridotto a uno di nili; e uno spedaletto con oraterio (S. Min Maddalena di Ponte Petrini) detto regumente lo Spedale de'Malsani nel pepele di S. Cristina a Pimonte.

Li part, della pieve di Filottole conta 60 abit

FILETTOLE, talvolta FILETTO (Filitalism in Val-di-Serchio. Vill. con parr. S Liwizio) e una dogana di frontiera di 'ma classe dipendente dal doganiere di buinta nel Dipartimento doganale di E. Com. e 3 migt. a sett. di Vecchiano, Gur. dei Bagui di S. Giuliano, Dioc. e (rep. Pisano.

È pesto sulla ripa destra del fl. Serchio 4 ans collinnetta che confina con quella a Castiglioneello dello Stato e Dioc. di

Li memoria più antica che si conosca ida chiesa di S. Mourizio di Filetto sta 3 m pergamena della cattedrale di Luc-4 dell'appo 886, quando quella mensa manile possedeva il ginspadronato della d. di S. Maurizio a Filettole che in seperdè, sebbene tentasse di rivendiah con altri diritti, allorchè Pietro vesc. a lacca li reclamò nell'anno got in Roma Mimp. Ledovico di Provenza. Infatti Michele a Sieve, ora parrocchia prepa-

impetrò allora un privilegio R., in cui si ordinava che Lamberto del fu Rodelando cittadino lucchese, fra le altre cose restituisse et ecclesion unan fundatam in honorem S. Mauritii in loco et fundo Filituli. (Brazini. Memor. lucch. T. IV. - Fighthias Memor. della C. Matilde.)

Contuttociò la chiesa di S. Matrizio di Filettole nel secolo XIV si trova compresa nel piviere di Ripoli della diocesi di Pisa; dal quale diocesano, non so a qual epocavenne eretta in battesimale sonza cure suffragance.

Comprende nel suo distretto due oratorj pubblici intitolati, S. Girolamo di Lajano e S. Maria Maddalena de' Pazzi.

Il paese di Filettole nell'anno 1436 fu occupato e messo a ruba dall'armata del duca di Milano, capitanata da Niccolò Piccinino, cui venne ritulto a messo marso dell'anno susseguente dell'esercito fiuren-

La ch. plebana di S. Maurizio a Filettole conta quá abit.

FILIANO o FILLIANO in Val-dj-Sievo. — Ved. Preziaso.

FILIANO O FIGLIANO in Val-di-Pest. Cas. da cui ebbe titolo la ch. di S. Jacopo a Filliano da lunga età distrutta, nel piv. di S. Stefano a Campoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

FILICAJA in Val-di-Sieve. Torre con bastione e cassero semidiruto, detto tuttora il Palagio, sull'ingresso orientale del Pontassieve, nel popolo Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Pirense, da cui è 10 migl. a lev.

Risiede nells collinetta che propagati dal poggio di Quena sopra la testa del Ponte a Sieve dalla parte destra del fiume predetto.

Fu il castello di Pilicaja fatto murare, nell'anno 1363, dalla Rep. di Firenze per servire di difesa al sottoposto borgo e ponte, fondato sui terreni che la mensa vescovile sino dal 1207 acquistati aveva dai nobili da Quona e da quelli da Filicaja, due antiche prosapie magnatizie, che figurano di buon'ora fra i reggitori della Rep. fior. Una di esse superstite e tuttora illustre, quella che porta il casato da. Filicaja, nell'anno 1313 riceve dal vescovo di Firenze l'investitura della chiesa di 6, aitura della terca del Pontamieve. - Vod.

FILICAJA in Val-di-Tora. Cas. che diede il nome alla chiesa di S. Regolo a Filicaja, già filiale della pieve di S. Lorenzo in Piazza, da lunga mano annessa alla pieve di Parrana, nella Com. e circa 4 migl. a ostro di Colle-Salvetti, Giur. e Dioc. di Livorno, già di Pisa, al di cui Comp. appartiene.

È situato alla base settentr. dei Mouti livornesi sulla destra del fi. Tora, fra le Parrane e Castell'Anselmo. — Ved. Par-

PILICARIA O PREZGARIA in Val-di-Magra. Cas. di cui portò il titolo la cappella di S. Pietro, nel popolo di S. Giorgio a Comano, Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Trovansi le sue vestigie sul fianco meridionale dell'Appennino, che prende il nome di Linari da un'antica roviusta badia, fra Mont'Orsajo e l'Alpe di Camporaghena, sopra uno dei sproni che fiancheggiano le prime fonti del torr. Tavarone, mentre sulla schiena dell'Alpe medesima nasce il laghetto Squincio, da cui ripete la sua più remota origine il fi. Ensa.

Non dirò se questo cas. di Felegaria cerrisponda al Fenoclaria dei marchesi Malaspina o dei loro consorti, uno dei quali nel 1000 e l'altro nel 1051 donarono al mon. di S. Venerio nel Gulfo lunense la loro porzione di beni che possedevano in Fenoclaria. Dirò bensì che questo casale è spesse volte rammentato fra gl'istrumenti appartenuti alla badia di Linari, sotto nome di Felegaria, Filigaria e Filega. nia, uno dei quali rogato in Filiguria, li 25 marzo 1306, tratta di una locazione di terre che l'abate e i monaci di Linari diedero a due figli del fu Adorno da Filigaria. Nel 10 marzo del 1337 li stessi claustrali affittarono a Alberto del fu Guglielmino da Filigaria diversi terreni situati a Monti. Nel 27 lugl. del 1393 Carlino del fu Franceschine vende a uno da Filigaria un pezzo di terra posto nel Com. di Terra-Rossa. Finalmente la chiesa di S. Pietro di Felegaria essendo vacata per morte di Cosimo de'march. Malaspima, che m'era il rettore, fu dai pont. Clemente XI, con breve del 1 agosto dell'anno -1710, incorporata coi suoi bani al conyento di S. Gio. battista degli Agostiniani di Pivizzano. (Anca. Dipi. Fioa. Carte di questo convento.)

FILICIONE O FILICIONE in Val-di-Sieve. Cast. da molto tempo distrutto, comecche non abbia cambiato questo con l'antico vocabolo di Filicino. Da esso prese il distintivo un ramo della ricca e potente famiglia degli Ubaldini nel Mugello.

La storia florentina rammenta all'anno 1280 i castelli di Piliocione, Montaguto e Ampinana, posti tutti alla sinistra del fi. Siève, all'occasione della pace fra i Guelfi e Ghibellini festeggiata in Firenze surl'a piazza vecchia di S. Maria Novella per le cure del card. Lutiso.

Uno degli Ubaldini di cotesto ramo fu quel Geri del già Ugolino da Filiccione, al quale la Signoria di Firenze sborsò 1800 fiorini d'oro, e altrettenta somma pagò a Francesco del cav. Ugolino da Senni per la vendita da essi fatta anche a nome degli altri fratelli del cast di Mont' Accianico, mentre l'oste della Rep. (l' anno 1306) lo stringeva di assedio, e poneva i fondamenti della Terra di Scarperia per servire di battifolle.

FILICHETO delle colline Pisane in Val-di-Tora. Villa signorile fra Crespina e Tripalle, nella Com. e circa 2 migl. a lev. di Fauglia, Giur. di Liverno, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

FILICHINO o FILICINO in Val-di-Sieve. Cas. da cui ebbe il nomignolo la ch. di S. Andrea a Filicino o Filichino, nel piv. di S. Giovanni Maggiore, Com. e Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Filiceiore.

FILIGARE nell'Appennino di Pietramala. Cas. con posta, albergo e dogana di frontiera di seconda classe nel Dipartimento doganale di Firenze, nel popolo di S. Michele a Cavrenno, Com. Giur. e circa sei miglia a maestr.-sett, di Firenzuola, Diot. di Firenze, già di Bologna, Comp. Fiorentiuo.

Trovasi sul rovescio della montagna Radicosa, presso alle prime sorgenti del fi. Idige tributario del mare Adriatico, sulla strada R. postale bolognese, e alla quinta posta (35 migl.) a sett. da Firenze.

Il vasto e veramente regio edifisio della dogana delle Filigare, stato recentemente costruito da capo a fondo di pietra lavorata, con portici e magazzini grandiosi sorprende per la sua magnificenza il passeggere, nel vedere tanta grandezza all'ingresso della Toscana nella parte più alpestre e poco abitata dell'Appennino.

Il doganiere delle Filigare soprintende anche alle dogane di terza classe poste a Casaglia, alla Futa e a Pietramala.

FILIPPO (S.) nel suburbio australe di Lucca. Contrada che prende il titolo dalla sua chiesa parrocchiale nel piviere di S. Paolo, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca. La parr. di S. Fitippo conta 458

FILIPPO (BAGNI of S.) in Val-d'Or-cia. — Ved. Bross di S. Parippo.

FILIPPO (FORTE pi S.) nell'Isola d' Elba. — Ved. Post'Escors.

FILIPPO (S.) A BARBISTIO. — Ved.
BARBISTIO del CHIAPTI.
— ALLA CASTELLINA. — Ved.

CAPTELLINA di SERRAVALLE.

— A PERRUCCIA. — Ved. Per-

mocia in Val-d'Ombrone pistojese.

— a JANO a CAMPORENA. —

Ved. Jabo e Camporena.

— a PONZANO. — Ved. Ponzano

in Vald'Else.
—— a QUARTAJA. — Ved Quar-

TAM in Val-d'Elsa.

—— A TRAVERDE. — Ved. Tambas

in Val-di. Magra.

--- A VALECCHIE. - Ved. VALEC-

FILLINE. - Ved. FIGURE.

FINE fiume (Finis fl.). Piccola fiumana nella maremma piana, che diede il nome a un'antica chiesa (S. Maria ad Finem) fra Pomaja e la Gastellina marittma.

Il fi. Fine ha le sue scaturigioi nel finco occid. del monte della Cerreta della Castellina sopra la pieve e vill. di Pomaja. Riunite tali fonti in un solo alveo incamminasi il fiumicello verso pon. accogliendo per via i borri e torrentelli che vengono da S. Luce e da Orciano sino alla Via Emilia alla radice settentrionale del poggio di Rosignano. Costà volgesi dal lato di ostro per correre quasi parallelo alla strada regia preaccennata sino al ponte della Pescera, dove accoglie quest'ultimo tributario; indi piegando nella direzione di lib. lascia fuori la strada regia, e volgesi al mare Mediterraneo obe trova

fan Rosignano e Vada dopo un brove cammino di circa dieci miglia.

Sul rovescio dello stesso mente, in cui nasce cotesto fiumicello Fine, sorge da minori polle un canale o rio tributario del fi. Cascina che porta lo stesso nome del fiume Fine testè descritto.

A cercare l'etimologia del vocabolo, che i due fluenti designa, sembra naturale quella obe gli derivò per aver servito essi di confine a due diverse giurisdizioni. Così non è improbabile che il fi. Fine abbia dato il nome ad una mansione lungo la strada Emilia, che fu registrata nella Tavola Peutingeriana sulla via Emilia di Scauro, ossia Aurelia nuova, alla trentaduesima pietra migliare, quaei 26 migl. toscane, a partire dalla città di Pisa.

Per egual ragione può eredersi che il fiume prendesse il nomignolo di *Pine*, sino da quando fu riguardato come linea di confine fra il territorio di Volterra (cui apparteneva Vada) e quello di Pisa; voglio dire, innanzi che quest'ultima città estendesse il suo dominio sopra la maremma Volterrana. — Ved. à Fier, Pisa e Vosterrana.

FIOR-or-SELVA, o LUCIANO nel Vald'Arno inferiore. Cas. che diede il nome a una villa dei Frescobaldi son chima parr. (SS. Vito e Modesto), di cui S. Michele a Luciano è un annesso, nel piv. di Signa, Com. Giur. e circa 3 migl. a lev. di Montelupo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sulle colline già coperte di selve e specialmente di pinete, fra il poggio del Malmantile e la ripa destra dell'Arno lungo la golà della Golfolina. — Ved. Luciano sopra la Golfolina.

La parr. de'SS. Vito e Modesto a Fiordi-Selva conta 280 abit.

FIORA (S.) nel Monte-Amiata. ---

FIORA (S.) o S. FLORA in Val-Tiberina. Cas. ch'ebbe nome dalla sua ch. parrocchiale (SS. Flora e Lucilla) una delle antiche filiali del piv. di Micciano, ora dell'arcipretura di San-Sepolero, alla cui Com. Giur. e Dios. fu assegnata, Comp. di Arezzo.

È situata in mezzo a una fertile pianura sulla ripa destra dell'Arno, fra Anghiari e San-Sepolero, dalla cui città è migl. a f a lib. La parr. di S. Fiora in Val-Tibérina conta 250 abit.

FIORA, O FLORA (Bongo di S.) - Ved. Basma nel Val-d'Arno inferioro.

FIORA (S.) DI CARDA. — Ved. CARpa nel Val-d'Arno casentinese.

FIORA (S.) PICCOLA. - Ved. STAG-

—— m SARNA. — Ved. Sarna ndi Val-d'Arno casentinese.

\_\_\_ A SCORGIANO. — Ved. Scoagiano in Val-d'Elsa.

--- A STAGGIANO. - Fed. STAGGIANO nel Val-d'Arno aretino.

--- A TORRITA in Val-di-Chiana. -- Ved. Bates di Torretta.

A VERRAZZANO. — Ved. Vm-

PFORALLE (MONTE-). — Ved. Mon-

FIORE (MONTE-) in Val-di-Magra. Ports questo nomignolo uno sprone di monte che scende dall'Alpe di Mommio, alle prime fonti del flume Aulella nella pieve di S. Pietro a Offino, Com. e circa un migl. a sett. di Casola, Giur. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarnana, Comp. di Piss.

Esisteva costà un fortilizio, (forse quello che ora appellasi Castiglioncello) preso di mira nel 1404 da alcuni faziosi che tentarono di serprenderlo di notte tempo, mediante una sostata per toglierlo i Niccolò Mataspina marchese di Fivizzano. Appella a tale aneddoto una epistola del a4 marzo di detto anno, scritta da Gasola da Giovanni Ser-Nicolai giusdicente in Lunigiana per Paolo Guinigi signore di Lucca. (Barrzu. Miscellan T. IV.)

FIORE (MONTE) nella Valle dell' Ombrone pistojese. È uno dei sproni del Mont'-Albano che scende dalla parte che guarda Pistoja, munito già di torri.

E rammentato nelle croniche florentine, specialmente quando quel popolo, nel 1228, andò a oste la prima volta col carroccio infino alle borgora di Pistoja; mella quale occasione furono disfatte le torri di Monteflore ch'erano molto forti, è il cast. di Carmignano fu tolto ai Pistojesi. (G. VILLANI. Cronac. lib. VI. c. 5.)

Attualmente appellasi la Capanna al Fiore un podere nel popolo di S. Biagio a Piuvica: e Castel de' Piorini un'altro luozo nella parrocchia limitrofa di S. Ma-

ria a Masiano fra l'Ombrone e il torr, Stella. FIORENTINO (CASTEL-). — Ved.

CASTRL-FIGRENTISC-FIORENTINO (CASTIGLION-). -

Ved. Casticulor-Figuration.

FIORENZA. - Ved. FIRENZE.

FIORENZO (S.) A S. FIRENZE net Val-d'Arno aretino. Contrada che ha dato il nome a una parr. soburbana di Arezzo (S. Gio. battista a S. Firenze) mella Com. Giur. Dioc. e Comp. Aretino.

B situata in costa di un poggio pietroso, ricco di viti e di ulivi fra la nuova atrada R. dell'Adriatico e il fosso appellato Bicchiernja, 3 migl. a soir. della città di Arezzo.

S. Gio. Battista a S. Firenze ha 200 abit. FIORENZO (S.) o S. FLORENZIO na VESCONA nella Valle dell'Ombrone senese. Villa signorile che prende il nome dalla sua parrocchia, filiale della pisvina di Vescona, Com, Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Assiano, Dios. di Arezze, Compudi Siena.

La villa di Vescona, già castelletto del conti Guinigi della Scialenga, risiede sulla cresta di una piaggia cretosa, per dove passa la strada R. Lauretana, che da Siena per le Taverne d'Arbia si dirige ad Asciano, restando alla sua destra la cla. di S. Florenzio con le sorgenti del torr. Arabiola, e alla sinistra la villa signorile di Vescona de'nobili Saracini di Siena.

Sulla atrada maestra esisteva uno di quei tanti apedali per i pellegrini, di cui era piena la Toscana. Esso trovasi rammentato negli atatuti aenesi sino dal 1298:

Il Com. di Siena verso il 1893 fece costruire in Vescona una rocca; disfatta o rinchiusa attusimente fra gli edifizi della villa e fattoria Saracini preindicata.

La parr. di S. Florenzo a Vescona conta 156 abit.

FIORI (MONTE) nella Valle del Santerno. È un risalto di monte che fa parte di una pendice dell'Appennino, detto Sasso di Castro, posto sulla ripa sinistra del fi. Santerno, nella parr. di S. Martino a Castro, Come Giur. e circa 4 migl. e pon.-lib. di Firenzuola, Dioc. e Compidi Firenze.

FIORINI (CASTEL DE') nella Valle dell'Ombrone pistojete. — Ved. Fiona (Monta).

FIRENZE, FIORENZA.

FLORENTIA. — Città metropoli della
Toscana, bella, fortunata, felice; residen.
12 dei suoi Grandushi, e sede arcivescovile.

La sua posizione geografica, calcolata dall'osservatorio delle Scuole Pie sopra la piazza di S. Lorenzo, (che può dirsì quai il centro della città alla deatra dell' Arno) trovasi fra il gr. 28° 55' long. e 43° 46' 41" latit., in un suolo 69 br. fior. sopra il livello del mare Mediterraneo. — Esiste Firenze nel euore della Toscana, ed la la città di Liverno 60 migl. al suo lib., Pisa 49 migl. a pon., Lucca 44 a pon.-terra 44 a ostro-lib., Siena 40 a ostro, Arezzo 44 migl. a scir. e appena 3 migl. al suo sett.-grec. gli avanzi di Fiesolo.

Tanti e di tale importanza sono i fatti memorandi relativi alle cose pubbliche di l'irraze, che un intiero libro, non che un solo articolo, non potrebbe bastare a racchiaderli, ancorchè allo sorivente fosse per fortuna a tal mopo concessa la forza e concisione di Tacito.

Scarso d'ingegno com'io sono, ma costante geloso di adempire, comunque io possa, all'obbigo spaventevole che mi sono impoto, procurerò nel discorrere la storia e gli ordini del governo di Firenze, di attenermi alle parti più prominenti, sul rifesso che in una materia da tanti valenti somini scritta e conosciuta, è meglio die poco che diffunderai in molte parole.

Mi è duopo inoltre prevenire il lettore, che all'art. Comparas' di Franza, dove non è molto da dire dello atato finico del no territorio, come quello che è quasi tuto erritorio fiza le civiche mura, mi si offre opportuna occasione per accennare il giro e posizione dei cerchi più angusti e più antichi della citta, e i suoi stabilimenti pubblici con i principali tempj e palazzi.

La città di Firenze, spartita dal fiume Arno che quattro grandiosi ponti di pietrain un sol corpo siuniscono e accomunano, presenta la figura di un pentagono che ha circa cinque miglia di giro, tre lati del quale alla destra e due alla sinistra dell' Arno. Ha otto porte e una postierla, dalle quali si aviluppano ampie strade in mezto a popolatissimi subborghi, superbe case di delizia, amene colline, una fiorente ubertosa e salubre campagna, in guisa che vista dall'alto una immensa città test'insieme con Firenze raffigura.

L'aveva bene contemplata il divino Ariosto, quando nel capitolo XVI delle sus rime scriveva:

Se dentro un mur sotto un medesmo nome, Fosser raccolti i tuoi paluzzi sparsi, Non ti sarian da pareggiar due Rome.

Richiamando alla memoria quanto dissi all'art. Fizzouz, senza favoleggiare sull'origine di Firenze, o sull'etimologia del suo nome, che ora dal culto del dio dellaguerra, ora dal fiore che porta per emblema, dissesi figuratamente città di Marte, e città del Fiore, solamente mi farò lecito di ripetere qui un antico prognostico, che a Firenze meglio forse che ad altra città si potrebbe applicare, quando. la Sibilla Eritrea, o chiunque fosse, andava vaticinando di un paese di Europa il seguente augurio: « In Europas » partibus ex rore nobili descenden-» tium Romuli Romulenes flos quidem » floridus candore mirabili liliatus sub » Morte nascetur. Sed citra florum » morem cum disficultate ac dierum » longitudine deducetur in formam. n Ante tamen quam arescat sibi multa-» rum gentium subiiciet nationes. Et n erit fortitudo ejus in rota, et rota » dabit partes ejus infimas quasi pa-» res. » (Balumi. Miscellan. T. IV.)

Con frasi poco dissimili si esprimeva la Sibilla Tiburtina, che dicesi coctamea di Ottaviano Augusto, quando cioè Roma stava per scendere dall'apogèo della sua gloria, mentre la città del Biore era appena sull'apparire di quella nobile rugiada che dava la vita e doveva far sbocciare e fiosire sotto l'influsso del nume tutelare (Morte) quel candido giglio che fu costante e mblema di Firenze.

Firenze infatti dai fiesolani (Romulesi) ebbe piccolo e lento principio; dalla colonia cesariana di Augusto acquistò territorio e magistrati; dall'industria mercantile più che dall'agitata indipendenza del medio evo ereditò potenza, fortuna e regno, senza che il barbaro Totila abbia avuto il demerito di distruggerla, nè Carle Magna, la gloria di rifabbrisarla.

Chi non desia dar corpo alle ombre è inutile che vada cercando Firenze o la sua storia fra quelle delle città Etrusche, nè di Roma repubblicana; mentre se nou possiamo accertare nè negare, che a quelle remote epoche esistessero presso le sponde dell'Armo, quà dove Firenze siede regina, delle sparse borgate o casali aotto i nomignoli d'illa Arnina, di Camarzo, o di qualsiasi altra maniera si appellassero, altronde non ne consegue, nè alcun documento coevo ci assicura, che sotto nome di Fiorenza una di esse ville sino d'allora venisse intitolata.

Parve bensì ad alcuni che Firenze fusse già sorta in grandezza molto innanzi
che cadesse la Romana repubblica; e che
della medesima città volesse dire Lucio
Floro nel lib. Ill delle sue Epitome, là
dove accenna, che quattro splendidistimi
municipi d'Italia (Spoleto, Preneste, Inzeramna e Plorentia) furono da Silla
venduti all'incosato, quasi nel tempo steso che il viucitore di Mario faceva apianare la città di Sulmona, compagna e
seguace del Mariano partito potentemente sostenuto dai Sannitì, che in quella contrada dominavano.

Per altro una sola autorità, di fronte al silenzio di tanti classici sorittori, ne invita di per sè stessa a stare in guardia e mettere in dubbio, non già l'asserto di Floro, ma la avista di chi i suoi libri copiava, potendo aver letto per avventura Florenzia invece di Florenziami; paese che corrisponderebbe alla tuttora esistente città di Ferentino, descritta da Strabone sulla via Latina poco lungi dall'Interuma del Liri, presso l'odierno cast. d'Isola sul Garigliano. (Stranos. Geogr: lib. V.)

È la stessa città della Campania rammentata come illustre municipio da A. Gellio, e da T. Livio all'anno 569 di Roma, (lib. XXXV.) quando nel suo vasto territorio fu dedotta una colonia Latina.

Avvegnachè non solo è ignoto, che al tempo divisato esistesse, non che fiorisse la città nostra di Firenze, ma tutti i fatti atorioi concorrono a far credere, che il Ferentino dei Volsci (detto anche Ferentio nelle Antichità Romane di Dionisi), e nou già Firenze dell'Etruria, fosse venduto col suo territorio all'asta pubblica da Silla, dopo aver egli disfatto (anno 82 avan-

ti G. C.) Pesercito dei Sauniti fuori della porta Collina presso Roma, e quello comandato da Mario fra Segui e Ferentimo.

Tale su l'opinione di Coluccio Salutati, abbracciata con molto senno da Wincenzio Borghini nelle sue elaboratissimo indagini sull'Origine di l'irenze.

Cosicobè senza accettare tutto quello che su di ciò da molti fu dato sicuramente per vero, ancorchè alcune cose manifestamente non convengano con la verità dei tempi e delle cose, e senza rifiutare assolutamente per false tutto le opinioni emesse e tutti i racconti dati per genuini, si può dire non ostante, che Pirenze sotto l'impero di Cesare Ottaviano avesse un territorio suo proprio tolto (siccome for già indicato all'art. Pizzore) agli antichi coloni flesolani, per assegnario a un numero ignoto di legionari, a ragione di 200 jugeri per ciascheduno. - Che la colonia militare di Firenze sorgesse ben presto in un qualche splendore, lo fece conoscere Tacito nei suoi Annali, allorchè, nell'anno 16 dell'Era Cristiana, il Tevere fatto gonfio per lunghe piogge portò tanto guasto alle campagne di Roma, che in Senato si discusse: se, a moderare in seguito le inondazioni di cotesto fiume, si dovessero deviare alcuni dei maggiori inflúenti suoi, fra i quali la Nera e la Chiana.

Furono perciò ascoltate le ambascerie dei municipi e colonie interessate in tale affare, fra le quali si distinue quella de fiorentini perorando la loro causa; affinche torta dal corso antico non isboccasse la Chiana in Arno, e i fondi loro inondasse. (Tacir. Annal. lib. I. cap. 79.)

Donde chiaro apparisce che i florentini coloni. (come i fiesolani ascritti alla tribà Scapzia) ottennero sino dai primordi del romano impero col territorio magistrati e legislazione propria: che è quanto dire contado e amministrazione diversa da quella della città e contado fiesolano. — Ved. Firsore.

Sebbene la storia per un lungo periodo di secoli non faccia di Firenze menzione che sia da dirsi di qualche rilievo, pure da altri argomenti si può ragionevolmente dedurre, che essa durante il romano impero crescesse in nobiltà di edifizi pubblici; di cui in qualche modo darebbe un'idea la grandezza del suo ansiteatro, che può concepirai tuttora dalla supersifie porzione dell'ambito esteriore, passeggiando fra le pianette di S. Simone e de'Perunzi prome all'ingresso di quella di S. Croce, che tratsi a lev. faori del primo cerohio della città; mentre al suo pon. porta sempre il nome di Terma una etrada, dore farono i bagni pubblici fra le case de' Sesti, poi Buandelmonti e la loggia de' Giompi.

Non parlerò del tempio più insigne della città che nel Buttista

Casgió il primo padrone, some quello che può dirsi, rapporto all' di, un monumento perpetuto di controtrais archeologica, nella stessa guisa che, rapporto al materiale è oggetto di ammiratosse per gli attisti, pei curiosi e pei detti sorpresi e indecisi, se la materia vinta o sia vinta dal lavoro, o se l'edifizio
primitivo resti ecclissato (come sembra ai
pi) dai suoi portentosi accessorj.

## Stato bi Pibruze dal secondo al decimo secolo-

A dimestrare che Firenze (principiando il scolo secondo dell'era volgare) già impinta a un certo splendore, lo prome le premare dell'imp. Adriano; il pale dopo avere governata a nome di Irisao l'Etroria in qualità di pretore, incuto esso stesso regnante, nell'anno mudo del sno impero (119 dell'E. V.) resorò la via Cassia guesta dal tempo; palengadola (a tenore delle espressioni hus superstite colonna miliare) sino a Firez dai confini di Chiusi. A Clusi-rea finibus Plorentiam perdaxit. — Int. Via Cassia.

Vare lapidi scritte, e qualche torso di tau con poehi altri cimeli trovati in franz rammentano il tempo degli Antoni; e forse ci richiama pure all'epoca emil testè citato amfitratro, che sotto nolei spellarii.

En quello stesso Parlagio, nel quale su spoto alle siere coi suoi compagni il sionata martire S. Miniato sotto l'impero i leso perscatore accerrimo dei novelli ratuai. Dei quali Pirenze contare doveva in beso numero, tosto che so anni dopo pel nattirio (313 dell'E. V.) per testimoniata non dubbia sappiamo che al mada adunato in Roma dal pontesse

Melchiade intervenne Felica vescovo di Firenze. Lo che avvenne 80 anni prima che S. Ambrogio vescovo di Milano consucrasse la basilica florentina di S. Lorenzo fabbricata col denaro di pia donna; e ciò un buon secolo innanzi che accadesse la liberazione della stessa città e di tutta la Toscana dalla spaventosa e repentina irruzione dell'oste sterminata di barbari sacsa mel 400 con il loro re Radagasio a devastare l'Italia.

Al quale avvenimento ci richiama la storia di Firenze, stantechè Paolino diacono di S. Ambrogio che acrisse di quel santo la vita, rammenta la seguente particolarità:

» che nel tempo in cui Radaggio assedia»

» va la città di Firenze, il S. vescovo Amabrogio (passato all'altra vita sino dall'

» anno 397) appari in sogno ad uno dei

» suoi cari fiorentini, cui promise nel di

» seguente la liberazione della patria; la

» qual visione da lui riferita ai suoi con

cittadini li riempiè di coraggio. Infatti

» nel giorno appresso, arrivato che fu

» Stilicone generale dell'imp. Onorio, si

» riportò vittoria de'nemicl. »

Tale particolarità supplisce a ciò che non fu avvertito da Paolo Orosio, da S. Agostino e dal cronista Prospero; l'ultimo dei quali sorisse: che l'eseroito steraminato di Radagasio, non già sopra Firenze solamente erasi diretto, ma che era diviso in tre parti, per cui fu più facile di superarlo in quella maniera, che secondo tutte le apparenze ebbe del miracoloso.

Avvenne perciò, che i florentini floco tempo dopo tale liberazione, per consiglio del loro santo vescovo Zanobi, innalzarono quel tempio che poi divenne cattedrale, sotto l'invocazione di S. Reparata, in memoria del giorno ad essa festivo (8 ottobre) in cui la città nostra fu liberata dall'esterminio minacciato dal feroce gonduttore degli Unni e dei Sciti.

Ad eternare le quale ricordanze il popolo florentino, dopo che era divenuto libero di sè stesso, provvide affinchè nello stesso giorno si corresse ogn'anno un palio, il quale prendeva le mosse alla porta S. Pier-Gattolino sino al Vescovado.

Un consimile esempio pare che fosse praticato in Lucca, e in altre città o terre della Toscana, non che della Romagna contigua al Mugello; essendochè alcune di quelle antiche chicae matrici furono dadicate alla stessa vergine e martire Repa-

Che Firense infatti sino d'allora fosse eircondata da fossi e da un cerchio di muraglie ne abbiamo una conferma in Procopio. Il quale nella storia della guerra gotica, all'anno 542, racconta, che tre capitani di Totila assediarono Firenze, castris circum mosma positis, mentre vi era a custodirla uno dei più valenti capitani di Belisario; cioè, quello stesso duca Giustino, che tre anni innanzi con la sua divisione aveva assediata, presa e forse anche smantellata Fiesole. — Ved. Fissora.

Molti scrittori, riportandosi al racconto di alcune coniche, o piuttosto di leggende favolose, dirdero come accaduta la distruzione di Firenze per mano di Totila, (che taluni confusero con Attila): comecchè le sue falangi altro danno non sembra che le recassero fuori di quello che potè derivarle da un passeggiero accampamento. Che se la stessa città in seguito doci apprire le porte e sottomettersi docile at volere dei tre capitani invisti costà da Totila, niun documento ci assicura che da essi, o da chi loro successe, venisse abbattuta e rovinata.

Sa ciò realmente fosse accaduto, nè gli autori di quell'età lo avrebbero taciuto, nè la città di Firenze avrebbe avuta occasione dieci anni dopo (nel 553) d'inviare incontro a Narsete i suoi rappresentanti, per avere dall'esterminatore dei barbari la promessa di salvare la città, gli abitanti e i loro beni.

Non verificandosi la distruzione di Firenze ai tempi di Totila, nè trovandosi alcun'altra ragione per attribuire lo stesso supposto ai Longobardi, che in Firenze arrivarono in un tempo in cui il loro furore erasi alquanto contro le cose e le genti romane afficvolito, non ebbe per conseguenza motivo Carlo Magno di rifare Firenze più bella che non era; siccome allo stesso fortunato conquistatore maneò l'occasione d'innalzare la chiesa de'SS. Apostoli nel borgo occidentale di questa stessa città, che si disse consacrata da Turpino areivescovo di Rems, presente il capitano Orlando; e tutteciò in tempo che Carlo Magno era le centinaja di miglia lontano dall'Italia, mentre tanto Turpine quanto Orlando non si trovavano più nel numerò dei vivi.

Deve bensi Firenze a Carlo Magno la ripristimazione del primo magistrato politico e militare, sotto il titolo di duca, cui venne in segnito sostituito quello di conte con altre subalterne dignità di Giudici, Scabini, Vicarj, Vicadomini, Avvocazi e Centenarj. I quali ufiziali minori, a forma del Capitolare Carolingio dell'anno 809 (S. XXI.) dovevansi eleggere e stabilire, non dal re, ma dal conte e dal popolo.

In conseguenza di ciò non si dovrebbe durare gran fatica a credere, che simo da quei tempi fosse stata in Firenze al pari che nelle altre città del regno Longobardo una tal quale forma di civico regime, e di pubblica amministrazione, senza dubbio ultimo residuo di quella istituzione municipale lasciata dai Romani, e che può dirsi il principio più remoto di quella civica libertà che sorse sotto il patrocinio degl'imperatori Sassoni, e che s' ingiganti durante il dominio degl'imperatori Svevi in Italia.

STATO DI FIRENZE NEI PRIMI TRE SECOLI DOPO IL MILLE.

Il partito presonel sec. XI dalla contessa Beatrice a favore della chiesa e dei papi, e caldamente sostenuto dalla sua figlia Matilde, apri un largo campo a Firenze e a tutti i populi della Toscana, per emanciparsi dal supremo dominio degl'imperatori e dei loro vicari. Cosicchè in tali politiche agitazioni si cresse, e quindi sopra larga e solida base fu stabilito un governo municipale retto, da primo dai consoli e anziani, quindi dai priori (i signori) delle varie corporazioni d'arti e mestieri, preseduti da un Gonfaloniere, e serviti a breve tempo da tre grandi ufiziali forestieri, Potestà, Capitano del popolo, ed Esecutore degli ordinamenti della giustizia. Il quale regime politico finalmente pervenne a supplire in ogni genere alla sovrana autorità.

Fu verso il 1062, dopo la merte della zelante pont. Niccolò II, vescovo di Firenze sotto nome di Gherardo, quando gli subentrò il papa Alessandro II che sedeva sulla cattedra di Lucca; fu allora, io diceva, che si diede il primo esempio di un imperatore fulminato da quella scomunica, che seminò il germe delle cittadine di-

hrorde sotto nome di Papisti e Imperiali, di Gaelfi e Ghibellini, di Biauchi e di Neri, o actto altre consimili divise, che totte le città in genere, ma in apecial modo questa di Firenze, lungamente aglitarozo.

Prattanto in simili trambusti politici, in coteste guerre fra il sacerdozio e l'impero, prosperando le operazioni mercantili e hasearie dei florentini, aparsi nelle principali piazze dell'Afficia, dell'Asia e dell'Europa, si estendevano le corrispondenze, si aprivano nuovi abocchi all'industria manifotturiera, nel tempo stesso che il territorio della madre patria si ampliava, e che il regimento del Comune apingeva sempre più lungi il suo potere.

Infatti i nostri primi cronisti pongono all'anno 1078 l'allargamento del secondo cerbio della città, che precedè di 200 ani a un circa la deliberazione e le fordamenta gettate per il terzo e attuale recisto della medesima, sebbene esso non resisce e impito che molto tempo dopo.

— Ved. Comunitati di Firenze.

Dalla doviziota suppellettile di tenti empilatori di vicende patrie raccogliendo alcun chè di quanto occorre a ristringere is prche pagine le massime vicende storirbe, politiche e amministrative di questa città, a partire dalla minorità del re d' lulia Arrigo III, si può dire, che la Tosca-14, e precipuamente Firenze, nel periodo sepra divisato si reggesse in apparenza in ome del re d'Italia, ma in realtà ad arbitrio di un di bui vicario o della sua donmosto il titolo di marchese. - Vi simoregiava la gran contessa Matilde figlia थे। march. Bonifazio, allorquando un sltro idegalo regio venuto in Toscana con le Banade raccolte dai cattani e conti rarali, 1113, moveva contro Pirenze. In gnia lale che i cittadini per rintuzzare cointa baldanza fecero una delle loro prime imprese militari accorrendo ad assalirlo in un bicecca de'conti Cadolingi, qual era quella del castello di Monte Cascioli, o Cariolli, posto 5 in 6 migl. a pon. di Firene, e poco lungi dall'odierna villa di Catel-Palci, dove restò ucciso Ruberto vicario del re. — Ved. Cascioli (Monta) CASTEL-PULCA.

Da un si tenue principio cominciò la pradezza di cotanta città, in un tempo in ci il di lei contado non oltrepassava, al dire del divino Alighieri, Trespiano ed il Galluzzo.

Ma se da un lato la divisione fra il trono e l'altare, da noi poco sopra accennata, fu il segnate di una quasi indipendenza fra i gevernanti e i governati, fra il principe e i suoi ministri, dall'altra parte si preparava da troppi punti la mina che doveva demolire il mal composto edifizio dello stato ; poichè la pravità de costumi, la poca fede nei giuramenti, la rapina, un' abborrita schiavitù, e nomini prepotenti opprimevano la povera umanità. Per tal modo si vide nei princi soni del secolo XII radunarsi in Firenze il secondo concilio generale (anno 1105) precipuamente motivato dal vescovo Ranieri nomo dotto. quanto giusto. Il quale prelato presedè per 42 april la chiese fiorentina, siccome apparisce dall'epitaffio che la città riconoscente pose al suo sepotero nel tempio che servi al primo duemo di Firenze.

Ebbe questo buen prelato (e in ciò non fu solo in quella età) un po'troppa fissa opinione, che fosse vicina la fine del mondo, e l'Anticristo arrivato: mosso a crederlo dalla malvagità dei tempi, e dalle prave ingorde voglie degli uomini, non meno che dai terremoti, dalle inondazioni, dalle apparizioni di comete, da mostruosi avvenimenti e da tanti altri fenomeni della natura, che allora in sulla terra abbondarono.

In mezzo a tale stato di cose si trovava Firenze, quando il popolo minuto e grasso cominciò a mettersi in arme per reprimere le oltracotanti schiatte de'Cadolingi, degli Ubaldini, degli Uberti. degli Ubertini di Gaville e di altre famiglie magnatizie. Avvegnaché sino d'allora i reggitori della nascente repubblica presero tale partito da far conoscere alla posterità ch'essi avevano una fondata cognizione intorno l'arti del governo. Quindi a coloro che aderivano volentjeri, e che si mantenevano fedeli alla città, usavano molti segni di umanità e di distinzione; al contrario quelli che ricusavano di ubbidire erano puniti con l'esclusione dalla borsa dei signori priori e dalle società delle arti, coll'ammonire ed esiliare i troppo faziosi, coll'espugnare de loro torri, mentre le postessioni di cesi s'incorporavano al contado e patrimonie della Repubblica.

Estimayano quei magistrati, che se la

sola forza del putente talora basta a vincere e soggiogare il debole, non evvi che la razione, e un modo più umano di governare che possa affezionare e legare costaplemente il vinto al vincitore. Così la Signoria di Firenze crebbe in riputazione e grandezza dopo che fece intendere ai contadini: che per liberarli dalle brutali estorsioni di sanguinari sgherri, e di orgogliosi feudatari, aveva determinato di riceverli sotto la sua tutela e protezione, ricomprando degli antichi padroni le loro vite e le loro cose, e spesse volte rindennizzando il signore della perdita dei diritti e ragioni feudali, non che del costo dei loro castelli, torri e resedi pagandoli più di quello che non valevano.

Ogneno che volesse darsi la pena di salcolare le sole provvisioni della Repubblica registrate dagli storiografi fiorentini, relativamente alle somme pagate dalla Signoria di Firenze, (senza dire di quelle che non si conoscono, o di cui manca il valore) facilmente resterebbe convintoche, form niun contado fu a nosì caro prezzo acquistato, quanto quello che nel giro di tre se oli andò formando la Repubblica fiorentina.

Mentre i popoli della campagna accorrevane da ogni parte sotto l'egida della legge, la Signoria di Firense fabbricava loro nuove Terre regolari e munite di mura torrite, perchè servissero di asilo ai refugiati. I quali con la mercè dei privilegi ed escuzioni potentemente alla sua causa affiliava, e ciò nel tempo stesso che di nuovi subborghi e di numerosi edifizi si accresceva dentro e fuori la città capitale.

Altrende queste agitatissimo stato di rivolte, facendo senno dell'nomo plebeo, preparava e promoveva in tanta energia di vita un coraggio animoso, e un'industria sempre crescente in una natione sommente perspicace, cui tuti altro epiteto dare si deveva fuori di quello che di cieca le fu attribuito dalla maliguità di chi disse dei florentimi, che

Vecchia fama nel mendo di chiama orbi.
Già da gran tempo le generazioni meno antiche e meno partigiane hanno deciso, ce fu generosità grandissima piuttosto che contrà quella usata dai florentini allora quando essi offersero ai Pisani di guardere la loro città dalle interne e anche dalle

esterne agitazioni, mentre i cittadini atti alle armi accorrevano all'impresa delle isole Baleari (anno 1114 circa). Se fin cecità, allorohè, in ricompensa della custodia fedelmente prestata, i difensori scolsero, fra le spoglie offerte, i due fusti di colonne di porfido, che tuttora davasti alla porta di mezzo del tempio del Battista veggonsi collocate.

Tanto maggiormente lodevole risultare deve cotesto generoso procedere di fronte a coloro che ripensano, come l'abbandono delle proprie case per difendere quelle degli altri, fruttasse si fiorentini l' incendio materiale della loro patria, e quello più terribile che derivò da alcume opinioni religiose.

Fu in quell'anno stesso del ritorno trionfale da Majorca, o poco dopo, allorchè cessò di vivere la contessa Matilde, la quale chiamando erede della sua casa e del suo podere la Sede Apostolica, lasció alle generazioni successive un fomite inestinguibile di rivolte, di dispiaceri, di pretensioni e di guerre acerbissime. — Quindi non passò molto tempo che l'imp. Arrigo V con poderosa oste rientrò in Italia per contrastare al pontefice i possessi della sua corona, gran parte dei quali erano stati sino allora presi e goduti dai marchesi di Toscana, per il governo della quale l'imp. condusse il march. Corrado di lui nipote.

Nè lungo tempe passò in mezzo a tati turbolenze che videsi suocedere al trono della Germania e dell'Italia quel Federigo Barbarossa, il quale mise a soqquadro non solo i pepeli della Lombardia, ma che promosse in Firenze una delle più feroci commozioni popolari, che fu il funesto segnale di tante altre civiche calamità. Fra le quali disgraziatamente celebre per le conseguenze si rese quella dell' 215, promossa dagli Uberti per una donzella nobile fidanzata poi ripudiata da un Buondelmente.

Ma le prime risse, che cangiaronsi in battaglie di partito, ebbero un tristo preludio fino dall'anno 1177, eposa della caduta di una pila del primo ponte, situato
allora fuori della città, voglio dire, del ponte
vecchio. Furono quelli della schiatta degli
Uberti, i più possenti e maggiori cittadini
di Firenze, che coi loro seguaci nobili e
popolani, cominciarono a sopraffare i consoli, nei quali consistera la prima magistra-

tundegibile con errti ordini a corto intervallo; e fu si smoderata guerra, che quasi egai di si combattevano i cittadini insieme in più parti della città, da contrada a cutrada, da terre a torre; le quali torri fan d'allora crebbero per la città in buon sumero all'altezza di 100 e di 120 braccia (Malassona). Cronica fior. cap. 80.)

Pertanto non è da dire che, nei tempi pateriori alle due epoche e avvenimenti test citati, si vivesse in Firenze senza sparginento di sangue cittadino, avvegnarit le sue plazze spesse volte servirono di orribite spettacolo a crudeli esecutioni.

lo non debbo nè posso qui enumerare le nolte traversie pubbliche e private della metropoli della Toscana, tosto che da una numerona schiera di valentissimi statici dell'uno e dell'altro partito furono fitte lunghe e replicate descrizioni più o fitte lunghe e replicate descrizioni più o scos fedeli, più o meno tetre o tuminose grando la loro maniera di vedere e di praner.

Fu infatti da molti osservato che il lidespini e G. Villani, mostraronsi prescupiti da assurde e insulse leggende teate da cui in luogo di fatti veri; e non praza ragione în tacciato il Villani di estire troppo in favore della parte Griela, siccome scriveva con pungente rabbiat bibbellina Dante, il quale sempre indispetito contro i giudici e reggitori che controro a sentenziare la sua condanna di rillo, livido nelle sue opere si avventa di fina di coloro che ai suoi disegni in pulche guisa avversi si dimostrarono.

Akuni di quegli storici supposero, che i comi di Pirenze fossero una conseguenza riottosto reliquia del governo romano, ritene non siavi più dubbio che cotesta mentratura venisse introdotta nelle città el nedio evo dai collegi delle diverse arti, i sembri delle quali convenendo insieme, deristo per comme interesse di stare all' dibidinza dei loro maestri, che consoli spellarono.

Cosi senza l'appoggio di documenti del l'mpo, e scevi di prove legittime, i primi moniti ebbero anche a credere, che molte illatri e primarie famiglie, nel passaggio i Carlo Magno, altre all'arrivo di Ottone il Grande, venissero d'oltremonti a stabilini in Firenze. a Pisa, a Pistoja o nei ko contadi, nei quali ottenziero ville se castelli, badie e altre chiese doviziose di beni di suolo.

Fu detto essere di queste ultime arrivate con Ottone I la schiatta dei conti
Guidi, mentre essa feudi ed estese possessioni aveva già nella Romagna, nell'Appennino e nelle Valli dell'Arno auperiora
e inferiore, in quelle dell'Ombrone pistojese, dell'Elsa e della Sieve sino dai tempi dei re Ugo e Lotario, vale a dire molti
anni innanzi la venuta di Ottone il Grande in Toscana. — Ved. Facno, Fano (Vico), Pistoza, ec.

Contro questi potenti feuda ari la Signorla di Firenze ebbe a rivolgere molte volte e per lunga stagione le sue armi, ora per tegliere loro e disfare il castello di Monte di Croce, fra l'Arno e la Sieve, ora per acquistare dai medesimi a caro preszo Montemurlo, fra Prato e Pistoja, Cerreto. Vinci, Empoli, Monterappoli e altri molti castelli, nel Val-d'Arno inferiore; e sinalmente moltimimi altri paesi più tardi in Val d'Ambra, in Mugello, nel Casentino e in Romagna. Operavasi de simile maniera verso i Cadolingi di Capraja, gli Alberti di Mangona, di Certaldo, di Pogna e di Semifoute; nel tempo che eserciti più numerosi si dirigevano verso i contadi di Pisa, di Siena, di Volterra, di Arezzo e di Pistoja, devoti quasi sempre all'impero, quando Firente era il braooio destro della chiesa e dell'indipendenza Tostana.

Imperocché poss dopo maneato Federigo II (anno 1250) i fiorential cavalcareno in Magello per puttire l'audacia degli Uhaddini, corsero a Pistoja per abbattere i Ghibellini, spedirono gento nel Val-d'Arno superiore contro gli usciti della città, merciarono a Pontadera, dove restò sconfitto l'esercito Pisano, quando da un'altra parte facevano fronte a'scuesi per sostenere l'indipendenza di Montalcino, e tutto ciò si operava nel giro di uno stesso anno.

À buon diritto pertanto i fiorentini celebrarono, come fausto l'anno 1252, il quale chiamarono l'anno delle vittorie.

In questo tempo la città essendo tranquilla e felice, quasi per trofeo dell'acquistata fortuna e per la riconciliazione dei partiti che, vivente Federigo II, l'avevano tenuta divisa, fu coniato il fiorino d'oro della somma purezza di 24 carati e del peso di un ottavo d'oncia, con l'impronta del santo Precursore e del giglio, moneta che per la bontà e bella forma fu imitata da quasi tutte le nazioni di Buropa, e conservata con poca variazione di peso e niuna affatto di lega anco ai di nostri, sotto nome di zecchino gigliato. Del quale fiorino è tre volte maggiore l'altro più consueto gigliato, conosciuto in commercio col nome di ruspune.

Due anni prima ohe tali nose si operassero, Firenze aveva rifo mato il governo civile e militare, affi lando quello al consiglio di 12 anziani, questo a due giudici forestieri, polestà e capitan da popolo, sotto dei quali militavano i cittadini distribuiti in ischiere con gonfaloni, 20 per la città e 96 nel contado, quanti erano allora i pivieri.

Che la fortuna non accecasse il popolo florentino in mezzo alle sue contentezze, e che l'onore e la probità pubblica e privata non si lasciassero sempre vincere dalla bramosia del guadagno o dallo spirito di partito, lo provano due fatti storici che occorsero a quel tempo e nell'anno medesimo.

Riporterò col Villani le parole del Malespini, antore contemporaneo, quando i florentini, nel 1256, mandarono in ajutodegli Orvietani 500 cavalieri, dei quali feciono capitano il conte Guido Guerrade'conti Guidi.

Giunto questi in Aresso, senza volontào mandato del Comune di Firenze, cacciò
dal governo e dalla città i Ghibellini che
ne tenevano la signoria, mentre erano in
pace coi fiorentini. Per cui questi ultimi
carsero ad oste a Arezzo, e tanto vi stettono, ch'ebbono la terra al loro comandamento e rimisonsi i Ghibellini.

Tale racconto prestasi eziandio a corroborare l'opinione già da me esternata all' art. Coarona, rapporto alla sorpresa e assalto dato a questa città nel febb. del 1.258 dai Ghibellini allora dominanti in Arezzo piuttosto che dai Guelfi fuorusciti di entrambi i paesi.

L'altro avvenimento che avrebbe immortalato un cittadino dell'antica Grecia o di Roma, se a queste nazioni fosse appartenuto, segui dopo la vittoria riportata nel 1256 al ponte al Serchio dai fiorentini sopra i pisani: per la quale i vinti dovettero comprare la pace a condizioni assai gravose, come era quella, di consegnare la rocca di Motrone presso Pietrasanta. Non potendo' con la forza, tentarono i pisani di corrompere segretamente alcuni degli anziani di Firenze, perchè il cast di Motrone fosse piuttosto atterrato-

Era uno di essi Aldobrandino Ottobuoni; il quale nelle precedenti discussioni del senato fiorentino aveva di buona fede consigliato i suoi colleghi, che quel fortilizio si disfacesse piuttosto che mantenervi un dispendioso presidio per contodella Repubblica.

Ma dalla secreta offerta che gli venne esibita di 4000 florini d'oro, se a lui riesciva di far prevalere nel giorno della deliberazione la già emessa opinione, senza esitanza si avvide che egli s'ingannava. Tornato pertanto in consiglio con tanta eloquenza percrò, che giunse a lar prendere il provvedimento contrario.

Era salita Firenze in breve giro di anni a tanta presperità e fortezza, che non solamente capo di Toscana divenne, ma tra le prime città d'Italia fu annoverata.

I Ghibellini pertanto veggendosi mancare di ogni pubblica autorità, e avendo alla testa Farinata degli Uberti, si raccolsero tutti a Siena, una delle città ch'era tornata di nuovo in guerra coi fiorentini mercè l'ajuto di Manfredi figlio di Pederigo II re di Puglia. Il quale regnante nel mese di luglio del 1260 mandò in Toscana a sostegno degl'imperiali 800 cavalieri tedeachi sotto il comando del conte Giordano, oapitano in quei tempi assai reputato.

Fu allora che i Ghibellini di Siena assistiti dai pisani e dai fuorusciti di molti altri paesi bandirono oste a Montalcino. Nè sembrando cosa convenevole ai reggitori di Firenze di abbandonare alle proprie forze i Montalcinesi, senza perre indugio in mezzo, raccolsero e inviarone colà un poderoso esercito. Il quale per malizia dei nemici fatto deviare di strada, colla lusinga di consegnargli una delle porte di Siena, diede occasione alla famosa battaglia di Montaperto, che appellare si potrebbe il Waterloo del medio evo.

La strage, per la quale fu vista l'Arbia correre sangue, dopo il segnale del traditore Bocca degli Abati, divenne si orzibile che parve agliscrittori fior di poterla paragonare (proporzionando le cose alle nazioni) alla disfatta di Canne; seppure non la superasse nelle conseguenze pubbliche e private.

Sarbbe opera lunga e laboricea il registrare tanti estil, tanto erudeità e tanto meltte operate in Firenze e nel suo conudo contro la persone e la proprietà, senza dre tutto il male che ricenti la Toccana e pur perte dell'Italia superiore dai vinchei di Montaperto. Dirò benei essere sinta la irracibilità di questi a tale vituprio, che conculcando ogni legge naturakecivile, invel perfino contro lo sfacellu advere del benemerito consittadiso Aldobrandino Ottobomi (cai la patria riconcente aveva essité un monomento in S. Reperata) acurandelo della tomba dove toransi già da tre zoni sepolto, per gettrio ia una vile cloaca, dopo averlo per uta la città orribilmente trascinato.

Ville, mobili, poderi e tutte le sestamse d'Guelli venuero potte a sacco, dipera e mosse a commune, i loro resedj, le tori, i palazzi pazzamente atterrati; e pr colmo di vendetta al parlamento del cpi della Lega Ghibellina in Empoli fu nesso a partito il progetto di disfare da capa a fondo la stessa città di Firenze: lo cta serebe indubitatamente accadoto exar l'opposizione desian del capitano Parasta degli Uberti.

Aggressi il passe a nome del re Menicii dal conte Giordano, ma in realtà atta l'infusso di rabbioni amministratori; de mutarono la faccia alle cose pubblide e private di tatta la Tescana, ad eccesone di Lucea, l'unica fra tatta le città de in quei momenti conservasse l'antico rque, e che a moltà cittadiri esuli oftine un refugio in tanta calemità.

Poco appresso, dovendo il conte Giorino partire, fu costituito vicario del re in Tossasa il C. Guido Novello di Modifoss, in mano del quale fu riposto anche igrerno della giustinia di Firenne.

Usa delle prime operazioni del pofestà shibellino su di cacciare i Guelsi da Luo-ze e dal suo distretto conducendo l'esercio della Lega, puima nel Val-d'Arno infriore, per compare le quattro terre lei lucchesi (Fucecchio, S. Croca, Castelfraco e S. Maria a Monte), poscia nei subburghi di Lucca. Fu allora che i reggioni di casa città si trovarono costretti a sumettere al capitano dei Ghibellini demini il termine di tre giorni di casciare i pulaphi sotto pena della vita; molti dei pali in tale sunesta spangiuntura surono

contretti a prendere il partito di andare oltremonti e oltremare a procurarei miglior ventura.

Fra questi ed altri posteriori frangenti, ad istanza dei pontefioi, entrò in Italia Carlo d'Angiò per escciare da Napoli Munfredi. Allora i Guelfi usciti di Firenze si esibirono al papa Clemente IV di concorrere all'impresa con i loro cavalieri. Avendo il pont. accettata l'offerta milizia, enuegnò alla medesima una bandiora avente la sua arme, quella etessa obe d'allora in poi ritenne sempre il magistrato della Parte Guelfa di Firenze, cioè, un'aquita vermiglia in campo bianco con sotto un esercente verdo.

Appena giunee la novella in Firenze della battaglia guadagnata a Benevento con la morte del re Manfredi, l'altimo giorne di febb. 1266, i Guelfi che erano ai confini, ovvero sparsi e nascosti per il contado, appressarousi alla città, dove il popole cra di animo più guelfo che ghibellino, e misero tale paura nel conte Guido Novelle potestà e governatore del Ghibellini, che egli, nel di 11 novembre 1266, coi caporali e suoi militi fuggi alla volta di Prato. Il popolo rimise in Firenze i Gueld che riformazono il governo, offrendo per deci anni la signorla al re Carlo d'Angiò; il quale, nal marzo del 1267, vi inviò per suo vicerio il conte Guido di Munforte accompagnato da 800 francesi a cavallo. Il suo ingresso in Firense accadde nella stessa solennità di Pasqua di Resurrezione, nella quale i Ghibellini, 52 anni innauzi, cen la morte di Buendelmonte attirarone sopra la loro patria cotante disavventure; talche parve a G. Villani, che questo fosse giudisio di Dio, poichè i Ghibellini in Firenze non tornarono mai più d'allora in poi in pieno stato. (G. Villani. Cronica. lib. VH. a. 15.)

Da questo reingresso dei Guelfi, dope un esilio di sei anni, ebbe origine la seconda riforma politica del governo florentino, so si valuta per prima quella del 1250, stata peso sopra accompata. Nel nuove siondimemento fu deciso di richiamare tutti i cittadini esuli di qualunque partito, e-dò perdonare ai Ghibellini le passate insigierio.

Fu allora istituito il magistrato dei capitani di Parte Guelfa, incaricato d'incamerare i beni dei ribelli. Si ordinarona diversi consigli, quello di 12 buonomini, senza dei quali niun progetto, nè alcuna spesa si ammetteva: e perchè le sue deliberazioni avessero effetto, vi era necessario il voto dei gonfalonieri o espitani delle arti maggiori, e dei consiglieri di credenza ch'erano 80, e da questi consigli doveva passare al consiglio generale, ossia dei 300 dove assisteva il podestà.

Ma quento fu l'anno 1267 avventurose ai Guelfi di Firense, altrettanto riesel sciagurate il 1269 mediante le alluvioni dell'Arno, che mell'ottobre, traboccando dal auo letto, melta gente, molti alberi, molte case, e perfino i ponti di S. Trinita e della Carraje, trascinò nei torbidi suoi

gorghi.

Tacerò del passaggio del re Corradino, che alla parte Guelfa per breve istante tolse il governo di Toscana per favorire i Ghibellini, i quali mediante un tal favore in Firenze occuparono quasi tutti gli ufizi dello stato. Avvegnachè la aconfitta di Tagliscozzo del 25 agoato 1268 (la quale costò il trono e la vita a Corradino ultime rampollo degli imperateri Svevi, e a Carlo d'Angiò amicurò il regne) portè anche la costernazione noi Ghibellini di Firenze, costretti a fuggire dalla loro patria, o a umili condizioni accordarsi con la parte contraria che tornava in seggio.

L'anno 1293 fu memorabile per la eittà di Firenze a motivo della venuta del pont. Gregorio X con Baldovino imp. di Costantinopoli e Carlo d'Angiò re di Napoli; e bramando quel papa di rimettervi costà la pace tra il partito dominante e i Ghibellini di fuori, nel di 2 di luglio, tutta quella papale, imperiale e regia comitiva in presenza del popolo si presentò nel greto d'Arno a piè del ponte Rubaconte, dove il pont. volle che si facesse pace fra le parti avverse; comecchè essa fosse di breve durata. Ne più lunga fu quella che nel 1277 tornò a farsi per opera del cardinale Latino Orsini, delegato a ciò dal pontefice Niccolò III, che tentò di riformare il governo di Firenze, instituendo un magiatrato di 14 cittadini, dei quali 8 Guelfi e 6 Ghibellini.

Dopo tutti questi casi, nel 1282, sormin Firenze una nuova magistraturo progettata dai mercanti di Calimale, che rimpiazsò quella dei 14 oreati dal card. Latino; quella cioè, dei Priori delle Arti,

detti più tardi (anno 1458) Priori di Libertà. — Erano aletti a breve tempo fra le arti maggiori, (ano per ogni sesto della città). I quali in compagnia del capitano del popolo costituivano il potere escentivo, e tutte le grandi e gravi cose della Repubblica dovevano da cui lore governarsi.

Niuno che fosse stato nobile o grande poteva ottare a tale ufizio, se pure non era ascritto a una delle arti maggiori, a condizione di sostituire all'antico magna-

tizio un popolare carato.

La storia ha conservato il nome di quei sei priori che, nel 1285, camminando prosperamente gli affari interni ed esterni, deliberarono di ampliare la città con un terzo cerchio di mura, che è quello che tuttora si vede, nel tempo che si dava ordine a lastricare di mattoni le interne vie, cominciando dalla loggia d'Orto S. Michele, dove allora si teneva il mercato del grano.

Le cose dei florentini, dopo creato il magistrato de'Priori, procedettero cotanto bene, che gli aretini presero il partito d'imitarne l'esempio coll'affidere a uno solo l'autorità concorde di più. Avvenne però, che il priore da essi eletto perseguitando oltremodo i grandi, questi, nel 1287. prestamente lo finirono, cacciando i Guelfi dalla città per affidare le redini del governo al vescovo Guglielmo degli Ubertini, nomo stimato valoroso e grandissimo partigiano dei Ghibellini. Il quale mitrato con l'assalto di Certona, nel 1258, apri la sua carriera politico-militare, e nel 1989, la chiuse vittima di ambisione e di coraggio con la bettaglia di Campaldino.

Battaglia che fu per lunghi suni colebrata con palio dai florentini nel giorno di S. Barnaba, santo che Firenze prese per secondo protettore delle città.

Battaglia famosa non tanto per le conseguenze, quanto per gli uomini celebri che figurarono fra i prodi nelle file dei fiorentini, tra i quali Vieri de Cerchi e Corso Donati, due personaggi che si fecero in seguito capi di due potenti fazioni; e per avervi militato Dante Alighieri allora Guelfo; mentre 22 anni dopo fu allontanato dalla patria per Ghibellino, nel tempo che sedeva nel magistrato de Priori Dina Compagni, cronista che succedè immadistricté a Ricordano Malespini, quando appusto succesa lo storico più celebre Giovani Villani.

Era appene corno un anno dalla vittoria di Campaldino, che si credè bene di fare un correzione alli statuti, ristringendo a si sesi invece di un anno l'afizio dei poteti di Firenze, e di dar effetto a una provisione che victava di ricleggere prima di tre suni oggi priore stato di magistrato.

Nos estante che i popolani si fossero inquati più volte di perger rimedio cen provedimenti e leggi nuove alle sivili diordie, orde téneré in freno la potenca higrandi, questi però giovandosi del fawe de'parentadi, della reputazione di misvectiula nobiltà e della fresca gioria a mi acquistata nelle pltime battaglie, Inlierato l'ardire agli offesi di accusarii; ni gli stemi giudici si arrischiavano di unicarli ogni qual volta l'achusa fosse midita. Ma quando anobe si discorreva zik seietà popolari della maniera di nombre alla salute e libertà comune, ense mestravasi disposto, e a niuno baun l'anino di farsene capo.

il relore e l'industria di un cittadino peli totamente l'inviluppo di tale megoza Questi fu Giano della Bella, uomo di cadizione populare, mato però di nobile implia, per ricchezze, aderenze e conde dell'aniversale apprezzato. Il quale unde nuovamente eletto de'Priori delle ri el entrato in carica li 15 febb. del াপু, a nativitate, persuase i suoi com-Pi, the per date maggior forza al po-📂 🞮 d'uopo aggiungere all'utizio dei hieri une di maggiore autorità degli al-E Queste si chiamo il Gonfalunière di fishin, perchè alla sua custodia fu affiil gorfalone con l'insegna del popolo, em la crose sousa nel campo biance, 'm pardia di mille soldati d'infanteria, i mi numero pessia per due volte si raldoppid.

Quindi si fecero linggi municipali sotto kne di Ordini della giustizia, per pusiri i potenti che avenecro oltraggiati i potenti che avenecro oltraggiati i potenti che avenecro oltraggiati i potenti e fu deliberato, che qualunque iniglia avene avuti caranicri, (crano in litto 33 caste di messeri) s'intendene che kero de'grandi, e che niuno di loro hene catrare in arggio de'signori, nè furatare gunfaloniere di giustizia, o alcuo de'snoi culleghi.

E a questo ordine di cose legarono tutte le compagnie delle arti o Capitadini, dando ai loro consoli qualche autorità nei consigli generali.

Tali mutazioni di stato promovendo ascusse continue e severe punizioni, dovevano sempre più inacerbire per paura a
per adegno i potenti cittadini, i quali non
tuati dalla nobiltà del sengue, ma per industric emoreroli, e talvolta per illeciti
guadegni eransi fatti grandi, a danne quasi aempre del popole minuto che volevano più umile; in guita che essi trovarono
finalmente il metto di abbattere questo, costringendo Giano della Bella ad allontanersi dalla città (anno 1295), cui temad
dietro il guasto che si diede alle sue abitasioni, e la condanna di tutto il ano lignaggio a un perpetuo callio.

Il breve periodo del guverno florentino riformato da Giano della Bella porta talesuggello perenne e gloriose nei monumenti della patria, che ognuno resta ammirato a considerare, che per magnanimo concepimento di quella Signoria fu decretata nell'anno stemo 1294 la costruzione, e gettati i fondamenti di due più grandi oh. di Firenze, cloè, S. Croce, che è il Panteun dei fiorentini, e S. Reparata, che divenne quella maestosa cattedrale, la quale si vede sempre da tutti con maraviglia: ne l mentre che l'arte dei mercanti di Calimala faceva agomberare d'intorno al baltistero di S. Giovanni le arche romane di vecchi sepoleri per rivestire con migliore disegno l'esterne mura di nobili marmi bianchi e neri, invete dei guasti e cadenti mecigni.

Ne questi soli Inropo i monumenti pubblici, ai quali allora si dava opera; imperocchè si ajutavano di denari e di tutti i mezzi i frati Predicatori per l'edificazione della chiesa di S. Maria Novella, e i frati Agostiniani per quella di S. Spirito, frattanto che s'ingrandiya la piasza contigua dopo comprate le case dei particolari, c nel tempo stesso che si dava compimento all'acquedotto che dall'Arno entrando per la porta Ghibellina conduceva per uso delle arti copiosa fonte ai lavatoj di S. Simone, e quando infine si apriva una nuova porta del secondo cerchio in Oltrarno al canto della Cuculia, porta che fu chiamata di Giuno della Bella.

Chiudevasi questo periodo di magistra-

tura con la morte del primo dotto fiorentino Brunetto Latini, e con la esaltazione al papato di Bonifazio VIII, pontefice di alto ingegno e di grande ardire, quello stesso cui avvenne lo straordinario accidente di trovarsi complimentato da dodici diversi ambasciatori inviati a Roma in nome di altrettanti governi di Europa, i quali tutti interrogati: qual fosse la loro patria? risposero tutti esser nati cittadini di Firenze; per cui Bonifazio ebbe a proferire tale sentenza, che defini i fiorentini per un quinto elemento.

Innenzi rhe il secolo XIII spirasse, la Repubblica ordinò l'edificazione di due castelli regolari nel Val-d'Arno di sopra, sotto i nomi di S. Giovanni e di Castel-Franco; diede principio al maestoso palazzo di residenza della Signoria, (ora il Palazzo vecchio) nel tempo medesimo che fece metter mano ad alzare i fondamenti e le mura del terzo cerchio della città. — Ved. Computa' di Franza.

STATO di FIRENEE dal 1300 sino alla cacciara del puca d'Arres.

Allora quando uno si fa a considerare la storia di Firenze, fra il declinare del secolo XIII e l'apparire e crescere del sus-seguente, resta sopraffatto e indeciso, se vi sia stata una generazione meno irrequieta di quella, o se vi avesse altra città, che per copia di virtù, per chiari uomini e per private ricchezze di questa maggiormente frorisse.

Sennonchè cotante doti de'fiorentini, anziebè patrimonio pubblico, essendo parziale corredo d'individui e di famiglie, queste e quelli, sia che fosse troppo vigore, o piuttosto antico livore, ad ogni piccola acintilla si vedevano accendore di sdegno, e convertire le personali discordie in pubbliche micidiali ostilità.

Infatti per cause meramente private da due nobili famiglie consanguinee sorsero in Pistoja col secolo XIV due nuove fazioni, sotto il distintivo di Bianca e di Nera. Ciascuna delle quali fu accolta e presa a proteggere in Firenze, da Donato Corsi la Nera, da Vieri de'Cerchi la Bianca; due schiatte potenti, una più nobile, l'altra più ricca, e sempre fra loro mal d'accordo. Per modo tale che per esse primieramente tornò a mettersi

-

in Firenze tanto scompiglio, che nom solo la città, ma tutto il contado si divise: e molte volte battagliando o in altra guisa ai sacrificò chi per l'una e chi per l'altra parte.

Tutti i Ghibellini tennero co'Cerchi, perchè speravano aver da loro memo offesa; vi si accostarono quelli ch'eramo dell'animo di Giano della Bella, dolenti della sua cacciata. A questi si aggiunsero i parenti e amici de'Cerchi e le persone nemiche di Corso Donati, tra le quali il poeta Guido Cavalcanti, il nipote di Ricordano Malespini, Baschiera Tosinghi, Corso Adimari e Naldo Gherardini.

Colla parte di Corso Donati tennera i grandi, amici e parenti suoi, firri quali. Pino de'Rossi, Geri Spini e loro consorti, Pazzino de'Pazzi, la maggior parte dei Bardi, quelli della Tosa, e molti altri messeri, o cavalieri.

Credendo, o per lo meno figurandosi di provvedere alle discordie interne com l' intervento esterno, la Signorla di Firenze pregò il papa Bonifazio VIII, affinchè mandasse un personaggio di sangue reale, per riformare la discorde città, che ben presto arrivò, li 4 nevembre 1501, e fu molto onorato.

Ognuno sa che Carlo di Valois giunse a disporre del governo florentino a seconda dell'arbitrio suo; ognun sa che poco dopo il suo arrivo furono confinati ed espulsi dalla patria Dante Alighieri, il padre del Petrarca e moltissimi altri di parte Bianca, ai quali per giunta vennero confiscati e tolti i lero beni e le loro case disfatta.

Ecco le parole di Dino Compagni, testimone oculare: « L'uno nemico offendeva l'altro; si facevano ruberie; i potenti domandavano denari ai deboli; maritavansi le fanciulle a form; uccidevansi uomini, e quando una casa ardea forte mess. Carlo domandava: ehe fuoce è quello? gli era risposto ch'era una capanna, quando era un ricco palazzo. »

Partito da Firenze Carlo di Valois, e dal mondo Bonifazio VIII, nuove divisiona fra i grandi e i popolani di parte Neru causerono nuove risse, tamulti e battaglie cittadine, tantochè la Signorla ricorse a Benedetto XI appena fatto pontefice, rismettendosi alla sua elezione per avere un buon potestà. — Questo ancedeloto storico Parma l'agamento di una lettera di quel papa, spedita li 10 aprile 1304 da Monte Rosi alla Signoria, nella quale, nomina tre o quattro candidati per cuoprire l'ofinio richiesto, esortando il popolo florentino illa concerdia e alla pace. Al quale scopo, egli soggiange, aveva inviato a Firenzi il card. fr. Niccolò vescovo d'Ostia, descrivendone l'ottimo curattere nel modo simile a quello che ci viene dipinto dallo storico Gia. Villani. (Manna. Sigitti antichi. Tom. XXV.)

Frattanto nè il legato pontificio ottenne Vintento voluto, nè il potestà ricercate potè più comparire a Firenze, involta più che mai fra tumulti, perturbazioni, asmii e revine.

A simili mali politici se ne aggiunsero due materiali, la caduta del ponte alla Caraja (il di 1 maggio 1304) allora di lepame, per troppa calca di popolo accorn a redere una rappresentazione che si facta nell'Armo dell'anime dannate nell' hieno. A tal rovina tenne dietro (10 giugo) un artifiziale incendio che arse e emano 1700 case, a cominciare dalla piazza del Duomo, Or S. Michele, via di Calinala, Mercato Nuovo e Vacchereccia sino al Poste vecchio; incendio che portò h misria in molte famiglie, e che per coedkaza di acelleratezza rese celebre al pri del nome di Ercetrato quello di Neri Abati, che di tal maligno artifizio fu adibbitato.

No trascurarono i fuormenità di trarre profito da tanta desolazione e apavento, opiendo il destro, per rientrare con arata meno in Firenze; e già erano in loss numero penetrati mella città, e date pincipio al combattimento, se un primo antaggio non li abigottiva a segno da nitirari dall'azione, in guisa che il loro olso per poco senno e per viltà andò illito. Iavece di vittoria essi abbando-alvos molte vittime al furore della parte iritat; la quale rivolse le armi contro le catella dei magnati di contado che a bii imprese avevano contribuito.

Fa illora dai Ners' dopo qualche resisteza preso e disfatto ai nobili de'Cavalcati il castello delle Stinche fra la Pesa e la Greve, e gli abitanti chiusi nelle suore carceri fabbricate in Firenze sul tereno degli Uberti, (anno 1305) attoalmeste convertite in belle ed ariose abita-

sicni. Nè a questo solo castigo si limitò la Signoria retta dalla parte Guelfa, ma unitasi al governo di Lucca, mosse guerra a Pistoja, i cui vittadini dopo estinata difesa, per rabbia di fame, dovettero aprire le porte agli assalitori (li 10 d'agrile 1366) e vedere, ad onta della capitolazione, atterrare le mura della città e je case dei grandi mettere a sacco.

La terza impresa fu diretta nel Mugello contro gli Ubaldini, i quali con buon numero di Ghibellini usciti di Pirenze, si fecero forti nel cast. di Montaccianico; presso il quale la Repubblica flor. fece edificare (anno 1306) la regolare terra murata di S. Barnaba, ossia di Scarperia.

Prima che l'anno stesso terminasse il suo giro, sembrando ai popolani di Firense che i loro grandi avessero presa troppa baldanza, vollero rafforzare il governo coll'istituire l'ufizio dell'Esecutore degli ordinamenti della giustizia, perchè egli dovesse sorvegliare e procedere contro i grandi che offendesero i popolani e contro i rivoltosi. -- Il primo eletto in tale carica fu Mattee de'Termibili di Amelia, sotto di cui si abbelli alcuna parte di Firenze, e si rifece la via de Cavalcanti, oggi detta di Baccano, di che resta ivi tuttora la lapida con lo stemma. Al Ternibill, nel 1309, successe nel medesimo impiego di Esecutore degli ordinamenti della giustizia Albertino Musatto da Padova, # quale tre anni dopo figurò sotto le bandiere dell'imp. Arrigo VII con la penna e con la spada.

In realth la comparen di Arrigo VII in Italia fu per i florentini simile a quella di un astro apportatore di nuove procelle, comecchè Firenze dopo Brescie sia stata la città che mostrè maggior cuore, e tale da resistere è render vana ogni sorta di minaccia, anche nel tempo che essa fu da numerusa cato (anno 1313) assediata e lo sue belle e popolose campagne dagli assedianti dilapidate.

La morte dell'imperatore rincuorè il governo di l'irense che per un tempo determinato si era messo sotto la protezione di Roberto re di Napoli- Imperocchè da questo coransto s'inviava costè il potestà sotto nome di vicario R., accompagnato da più centinaja di cavalieri e da beroni del regno. Esso sopravvedeva alla giustizia tanto nel civile che nel criminale, e comandava

la guerra previo giuramento, di attenersi fedelmente agli statuti della Repubblica.

Prattante nuovi casi trassero nuova precella dalla parte di Val-di-Nievole, quando Uguccione della Faggiuola, giunto a Plas, rianimò i Ghibellini, mestl e avviliti per l'inattesa morte di Arrigo VII, a apresenza di vittoria. Questa infatti l'ottenue ben presto solenne e completa (20 agosto 1315) contro l'oste rimita dei Fiomentini, Semesi, Volterrani, Pistojesi, e di tutte le Terre di parte Guelfa della Toscana, racculta fia la Pescia maggiure e la Rievole, in guisa che la battaglia di Montesatini fu quasi un altra disfatta di Montaperto.

Dissi, quesi di Montaperto, avvegnachè mon giunsero questa volta i vincitori Ghibellini di mettere a soqquadro come allora fecero la Toscana tutta; e se ad alcuni di essi in Firenze riesci di riporre il piede, mancò loro la forza di prendera stato. Al contrario i vincitori inasprimono i vinti, talchè agli usciti prolungarono la pena di esilio, pubblicando i lero benz, e sentenziavano altri, all'altimo supplizio, fra i quali Dante Alighieri, mel tempo stensi che s'innalzavano le nuove mura, dalla porta al Prato a quella di San-Gallo, per mettersi in difesa da quelli di faeri.

Vi fu anche un momento in cui Firense si rallegro, quando senti avvenuta in un giorno medesimo (so aprile 1316) l' espulsione di Uguccione dalla Sigueria di Pisa e da quella di Lucca, per sevrebia tirannia usata in verso le due città; dalle quali i soreatini con tutti i loro alleati hen prasto ottennero i prigioni fatti alla sconsitta di Montecatini.

Sennonché in lungo di Uguecione sorse in Castruccio un più intraprendente capitano, e di più alta mente di qualsiasi altro di quel secolo; avvegnaché egli diede assai che fare e hene spesso triste lezioni ai fiorentini finché visse.

Egli adunque senza alcuna provocazione rompendo con Firenzo la pace, alla testa dei lucchesi e dei pisani, nella primavera del 1320, e nuovamente nel 1321 e 1323, corto nella Val-di-Rièvole, e di là nel Val-di-Armo inferiore recando ogni sorta di donno e sacologgio ai paesi aperti, o difesi da musi e da rocabe del contado fio-pentino, a ardi perfino con l'oste di avvicimarsi a Prato. Lo atesto duce nell'anno

1325 pervenne inaspettatamente a impadronirsi di Pistoja. Quest'ultimo colpo d'i mano di un destro politico e di un valoroso militare provocò tale ira e vergogna mef governo e popolo florentino, che si raccolse in città un esercito più nameroso di quanti altri ne avesse avuti Firenze im proprio, sensa contare l'aumento che ricerè dalle milizie a piedi e a cavallo delle città collegate.

Ma una si numerosa oste, obe credeva di potere conquistare Lucca son che i paesi tolti da Castruccio, restò vinta com grande strage (li 23 sett. 1325), e in gran parte esangue o prigioniera di più accorto capitano fra le paludi di Bientina e di Fucecchio. La rotta dell'Altopascio, che contasi fra le memorabili sconsitte degli eserciti siorentini, mosse il vincitore verso Firenze con l'idea di profittare della paura e dello scompiglio del popolo, orade con manovra di mano maestra vedere d' impadronirsi della stessa città. Fu allora che a insulto e scherno dei viati fece battese moneta a Signa e correre tre palj da Peretola sino al ponte alle Mosse, che è un miglio presso a Firenze, mentre i fiorentini stavansi ringhiusi dentro le nuovo mure che procurerono in massima fretta di circondare di fossi e fortificare. Se in quell'occasione non fosse comparsa a salvare la patria un'altra Vetturia nella matrona de'Frescobaldi, la quale per la carità della patria distogliesse il figlio Guido Tarlati vescoro di Arezzo dall'unire il suo esercito a quello di Costruccio, Firenze avrebbe dovuto socombere a tauta sciagura.

Gipne poco dopo in sussidio Gualtieri duca d'Atene, in qualità di vicario interino di Carlo duca di Calabria con 400 cavalli. Il quale Gualtieri seppe tenere il suo posto saviamente, finchè non arrivò lo stesso duca di Calabria figlio del re Roberto accompagnato da una splendida corte. Ma le pompose feste date dei fioremtini per riconoscere quel principe in quasi assoluto signore della Repubblica, piuttosto che occupanti in recogliere gente per tentare di respingere il temuto Castruccio, fecero perdere tanto tempo, che quest'accorto capitano poté porsi in grado da riparere a tutti gli assalti, che dopo gli furono mossi contro de più lati con la crece, con la spada e con le congiure.

Ad aggravare la somma di tante sciagure

il commercio di Pirenze risenti contemporancamente alla disfatta dell'Altopascio un danno immenso pel fallimento di 400,000 forini d'oro della società mercantile de' Petri e degli Scali.

Che più! a sostegno di Castruccio stava per muoversi dalla Germania con numeroso seguito Lodovico duca di Baviera, per venire a incoronarsi re a Milano, a Roma imperatore. Ma il capitano lucchese. volendo fare pomposa corte all'intruso corecato, costretto di allontanarsi dai suoi domini perdè Pistoje per sorpresa dei fiorentini. Comecche un tale acquisto costasse ben presto lagrime di sangue ai pistojesi obbligati di arrendersi per fame a discrizione del reduce e indispettito Castruccio, che seppe rendere immobile un numeroso esercito fiorentino (3 agosto 1328) inviatogli contro. Dopo tale emergente il re Bavaro si andava avvicinando minaccioso verso Firenze; e già il governo preparavasi a fargli fronte quanto poteva fortificando le mura della città e quelle dei vicini castelli, e provvedendo l'una e gli altri di armi e di vettovaglie, sul timore di dovere aostenere un secondo assedio più formidabile di quello del settimo Arrigo: quando la morte di Castruccio liberò Pirenze e il suo contado da tante angoscie.

Assi maggiore fu la pante e il douno che le avvenne nell'autonno del 1833, allorobè aegul una delle più straboschevoli inondazioni dell'Armo, la quale allago tutta Firenze, colla distruzione di movi, di pecaje e di tre ponti dentro la città, ciol, del ponte Vecchio, del ponte di S. Triaita, e di quello della Carraja.

Immensa fu la rovina e gundammato della campagna, siechè Giovanni Villeni son trovando numero di moneta che postime adeguarla, solamente aggiunge che a rifabbricare i ponti, le mura è le vie del Com. di Firenze si spesero più di 150,000 fiorini d'oro.

Sorprenderà il sentire come pochi mesi dopo accaduto tanto fiagello, si tornasse a ricostruire, non solamente i ponti, muri e altri edifizi abbattuti, ma si spendessero grandi semone per l'annona, per il megnifico palazzo alzato sopra le logge di Or S. Michde, dopo la provvisione dalla Signoria decretata, nel di 25 sett. dell'anno 1336, mentre si gettavano i fondamenti

della torre maravigliusa di Giotto; e tutte ciò nel tempo stemo che si ettendeva alla dispendiosa guerra e alla malaugurata compra di Lucca, per la quale i reggitori di Firenze spesero invano una disordinata comua di meneta, non calculando quella che consumossi nelle guerre di Lombardia contro Mastino della Scala.

Del dominio e della entrata che aveva il Comune di Firenze tra il 1336 e il 1338 ne ragionò lo storico G. Villeni cittadino guelfo, e uno de'mercanti fiorentini, quando la sua patria nignoreggiava in Pistoja, in Colle di Val-d'Elsa e nei respettivi contadi, quando teneva 18 castella murate del territorio di Lucca, e 46 castella forti del distretto e contado di Firenze, senza le tante rocche e castelletti di proprietà dei cittadini, oltre una grandissima quantità di terre, horghi e ville non murate.

La somma dell'entrate di Firenze stavasi più che altrove nel commercio, che formava la maggior riochezza dei cittadini; i quali però ebbero poco dopo ann fatale scossa nel fatlimento delle compagnie de' Peruzzi e dei Berdi, creditori di 1,365,000 fiorini d'oro per somministrazioni fatte a Eduardo III se d'Inghilterra, ché-non trovossi in grado di coddisfare.

Pareva alla Signoria di Florene di non patere fra tente avventure sostraced meglio il guerro che uffidandone l'esseutivo a una specie di dittatore, oni dicelero il titolo di Capitano della guardio, o Conservatore del papelo. Quest'afiatale ereate tre anni dope tà grand'alluvione, sena'obbliga di ubbidire agli ordini della giustivia, nè di render conto ad alcune fuori che ai Priori delle arti, tenne si aspre a crudca governo che alcune petenti famiglie corciarono di cuppirare nella cietà per abbattere il capitano e abolice quell'ufizio.

Coi Bardi si unirone alcuni de Presonhaldi, de Rossi, de conti Guidi, i Passi di Val-d'Arno, i Tarlati di Arezzo, gli Übertini, gli Ubaldini, i Guaznaletti di Prato, i Belforti di Volterra e più altri: i quali doveano levare la città a rumore per uccidere il capitano della guardia, e vifare in Firanze nuovo stato. E sarelsbe letu certamente venuto fatte, se non vi fosse stato oli rivelesse la congiura; che scoppiò con tristo effetto dei congiurati nel settimo compleanno della disastrosa piena dell' Arno, cioè il di d'Ognissanti 1340. Era nel numero dei congiurati mess. Jacopo de'Frescobaldi priore di S. Jacopo Oltrarno, quello stesso che nel 1335 alienò al capitolo fissolano i terreni posti sul poggio dove fu la rocca di Fissole, e che a cagion di simil congiura fu condannato come ribelle del governo con la confissa de'ssoi averi. — Fed. Fissota pag. 113, col t.

Da tale macchinazione nacque una riforma nel regime di Pirenze, la quale fruttò, invece di uno, due Conservaturi, abusivamente detti, della pace. A questi fu moordata maggiore autorità di prima, ad uno per sorvegliare la città e all'altro il contado; siochè dal cattivo governo di costoro si venne presto a cadere nelle pessime meni di Gualtieri duca d'Atene, chiamato a coprire lo stesso ufizio di Conservatore della pace, quale altre volta escroitò con plauso e giustizia. Cosiochè poco dopo il popolo si diede di buona voglia in bracoio a lui acclamandolo, invece di Conservatore per un anno, Signore di Firenze e Principe a vita con illimitata autorità.

Che però se al duos riesci facile-di acquitane la città e diotro a casa tutto lo stato di una. Repubblica che in libertà non sapera mantenersi, e la servità patire non poteva, per egual modo Gualtieri vide prestamente strapparsi lo scettro, sbalsandolo dal trono quei grandi e quei popolani medesimi, dal quali era stato onorato, acelamato e posto in palagio.

Le accuse secrete, i tormenti, le condanue in denari, le punizioni a un daro caroere, al taglio della testa, della lingua o della mano, ed altre turpitudini e dissolutezze, furono i flagelli che subentrarono alle esultanti feste di gioja fatte nel di 3 settembre 1342 a onore del duca d'Atene. A rendere le quali più solenni vi concorse perfino la persona più rispettabile della città, quale fu il vescovo fr. Angelo Acciajuoli, che a coronare la festa della Signorla del duca Gualtieri, disse un panegirico per magnificare le credute virtù del mascherato principe appresso il popolo.

Ma l'atroce maniera di operare del duca d'Atene e dei suoi satelliti, gli preparò contro in un tempo medesimo tre cospirasioni diverse, di grandi e di popolani, senga che una sapesse nulla dell'altra.

Lo stesso vescovo di Firenze Acciajuali,

pentito di avere ingiustamente lodato il tiranno, si era fatto capo della prima e più forte congiura. Alla testa della seconda si posero i Donati e i Pazzi, mentre della tersa era il primo Autonio Adimari. La scoperta di tante e si numerose machinazioni spaventò, ma non avvili il desca, il quale si preparava a farne vendetta da suo pari, quando tutti è cittadini corsero armati in piazza per aesediarlo in palazzo, trucidare i suoi agenti e cacciare via il tirànno dalla residenza dei Siguori con perpetuo esilio dallo stato.

I 21 gonfaloni delle arti maggiori e mimori, che ogn'anno nel giorno di S. Anna
sventolano intorno ai pilastri della chiesa
di Or S. Michele, rammentane la festa anmiversaria della cacciata del duca d'Atene
(26 luglio 1343); il di cui governo mon
lesciò altra memoria lodevole fisori di quella che per tristezza sua derivò in bene alla
città, mercè la riunione di molle famiglie
cospicue per odio inveterato fra esse d'animo alienate, e la magnifica strada che a tempo suo fu ampliata da Or S. Michele sino
allo sbocco della piszza delle Signoria.

## STATO DI FIRENZE dal 1343 alla CAPITOLAZIONE di PISA.

Posata alquanto la città dal furore dopola cacciata del duca d'Atene, 14 cittadini nominati dal popolo sotto la presidenza del vescovo Acciajuoli si occuparono di riformare il governo e le magistrature; e vinse il partito che i magnati fossero a parte degli ufizi per maggior unione dell' universale, in guisa che i grandi entrarono nel magistrato della Signorla per una terza parte, e negli altri ufizi per la metà.

Era stata fino allora la città di Firenze divisa per Sesti, cinque alla destra e uno alla sinistra dell'Arno, questo era nominato di Ottrarno, gli altri si appellavano S. Piero Scheraggio, Borgo (SS. Apostoli). S. Pancrazio. Porta del Duomo e Porta S. Piero; cosicchè, sei Priori (Signori), uno per Sesto, si erano fatti. Eccetto che per alcune mutazioni già da noi avvertite, talvelta 12 6 13 col gonfaloniere si vennero a creare, ma poco di poi crane tornati a sei. - Parve bene di ziformare la città da Sestieri in Quartieri, si per essere i Sesti di Oltrarno e di S. Pier Scheraggio i più imposti degli altri, si perchè dei grandi upo per Quartiere elegger si voleva. Nos estante simili misure governative ne i grandi si acquetarono, nè il popolo si trovi contento di averli per colleghi negl'impieghi maggiori, nè la mediazione del tracoro Acciajoli bastò a contentare gli nai e gli altri.

Contro tali e così frequenti mutazioni c.l.º ordine del governo, che soggettavano Escaze a continue agitazioni e a sempre sore riforme, scagliossi non senza ragione li penna dell'esule poeta, quando rivolgadosi verso la patria esclamava:

Vero di te che fai tanto sottili

Provvedimenti, che a mezzo novembre
Non giunge quel che tu d'ottobre fili.

(DASTE. Purgat. c. VI.)

Cissemo infatti avrebbe creduto, caccato che su da Firenze il duca d'Atene, che piesero i cittadini vivervi quieti, onorati chlici. Nondimeno tante erano le leggi, tati gli ordinamenti di giustizia, disponenti per loro natura, piuttosto che a impedire, a promuovere divisione, che Firenze poco tempo ebbe a godere in pace il fiutto della riacquistata libertà.

Ermocorse infatti poche settimane, quando memoro quei mali, dei quali erasi dubiato, eche mossero la città a nuovi rusari, battagliando il popolo contro i nobili barricati nelle loro torri, sulle testatidei ponti e nei capi-strade: e fu tanto sinata la zuffa contro i grandi, che questi a trevarono da ogni lato costretti a cedere d'impeto di tutta una popolazione armata e quindi a lasciare l'ufizio dei Siguoni timente in mano degli artigiani.

Tu illera che dal partito vincitore si iprisino il Gonfaloniere di giustizia, comi al tempo di Giano della Bella, che si imisero nel consiglio intimo della Sissia 16 gonfalonieri di arti e mestieri: pri modochè tutto il regime governativo sili arbitro del popolo grasso e minuto i ma ridotto.

Il solo benefizio che potesse servire in quiche modo ad acquetare i grandi fu quilo d'inscrivere 500 magnati, fra la cità e il contado, uella classe dei popolan, e conseguentemente di abilitare i medisimi agl'impieghi dello Stato.

A quest'epoca (anno 1344) risale l'istizione delle compagnie de' Vigiti, oggi igellati Pompieri, promossa dai molti incalj che ognora per la città accadevano; e fu destinata la campana che si recò da Vernio, quando s'appigliava il fuoco di notte, a darne il cenno dai merli del palazzo del popolo.

Provvidesi eziandio all'indennità di coloro, i quali avevano prestato al Comune, con iscrivere i loro crediti nei libri del debito pubblico, mercè d'un provvedimento deliberato nel febbrajo 1345. Il qual debito si trovò che ammontava a 570,000 florini d'oro; cui vi erano da aggiugnere quasi altri 100,000 florini, per ragione della compra di Lucca, pretesi da Mastino della Scala. Pel quale debito la Rep. accordò ai creditori dello stato il 5 per 100 d'usufrutto; ciò che diede origine al Monte dei 5 intieri (Mons quinque integrorum), espressione talvolta specificala negli atti posteriori a quell'età.

A rinfrancare i creditori del Monte comune la Signoria di Firenze destinata aveva una parte delle rendite sopra le gabelle comunitative. Quali esse fossero, e a qual somma, all'anno 1338, ascendessero simili proventi e le maggiori risorse della Rep. Gorentiga, lo lasció scritto a memoria dei posteri Giovanni Villani nel lib. XI della sua Cronica; al cap. 92 della quale apparisce, che : il Comune di Firenze di sue rendite fisse aveva assai piccola entrata, ma reggevasi in quei tempi per gabelle, e nei casi di bisogno, per prestauze o imposte (balzello) sopra le ricchezze dei suoi cittadini. Le quali gabelle vendevansi annualmente all'incanto, e rendevano al governo un anno per l'altro circa 300,000 Gorini d'oro, allorquando questa moneta si spendeva a ragione di lire 3 e soldi a a un circa; lo che corrispondeva a 930,000 lire. Allo stesso proposito nota pure il Villani, che ne il re di Napoli, ne quello di Sicilia, nè quello di Aragona avevano allora tanto d'entrata.

## Rendite fisse di Firenze innanzi la peste del 1348.

Rendevano le gabelle delle porte
pei generi che cutravano, e
che uscivano dalla città, fiorini 90,200
Quella della vendita del vino a
minuto, > 58,300
L'estimo del contado, > 30,100
La rendita del sale, > 14,450
fior. 193,050

N. B. Le anxidette 4 maggiori gabelle erano destinate, nel 1338, a far fronte alle spese della guerra di Lombardia, che in mesi trentuno e mezzo costò al Comune di Firenze più di 600,000 fioriui d'oro.

| •                                 |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Somma a tergo fior. 1             | 93,050               |
| La gabella sopra i prestatori, »  | 3,000                |
| - dei contratti, »                | 20,000               |
| - delle bestie e dei macelli      | -                    |
| della città, »                    | 15,000               |
| - dei macelli del contado, »      | 4,400                |
| - delle farine e macinature, »    | 4,250                |
| - delle pigioni della città, »    | 4,150                |
| - delle pigioni del contado, »    |                      |
| - dei cittadini che andavano      |                      |
| di fuori in impiego,              | 3,500                |
| - delle accuse e scuse,           | 1,400                |
| - dei mercati della città per     | ,,                   |
| le bestie vive,                   | 2,000                |
| - dei mercati del contado,        | 2,000                |
| - del segno dei pesi e misure,»   | 600                  |
| - della spazzatura delle biade    | ,                    |
| · sulla piazza d'Orsanmichele,    |                      |
| e nolo delle bigoncie,            | 750                  |
| - degli sporti delle case,        | 7,000                |
| - delle Trecche, e Trecconi,      | 450                  |
| - della tassa e mallevadoria di   | 450                  |
|                                   |                      |
| portare l'arme,a soldi 20 per     | 1,300                |
| ciascuno.                         | 1,300                |
| dei Messi, »                      | 100                  |
| - dei foderi del legname che      | 5 <b>o</b>           |
| venivano per Arno, »              | 30                   |
| - dei richiami dei Cous.dell'ar-  | 2                    |
| ti perciò che toccava alCom.,»    | 300                  |
| - degli approvatori di malle-     |                      |
| vadorie, »                        | 250                  |
| I beni dei ribelli banditi ren-   |                      |
| devano, almeno »                  | 7,000                |
| li guadagno della zecca sulla     |                      |
| moneta dell'oro valutavasi, »     | 2,300                |
| Quello sulla moneta dei quat-     | _                    |
| trini e piccioli,                 | 1,500                |
| I passaggi dei beni, »            | 1,600                |
| Le condannagioni rendevano, »     | 20,000               |
| I nobili del contado pagavano, »  | 2,000                |
| L'entrata de' difetti de' soldati |                      |
| a cevallo e de'fauti, »           | 7,000                |
| Quella delle prigioni,            | 1,000                |
| Totale, fiorini                   | 306.400              |
| Si amenta abamaria mendita a      | Jourgeon<br>Jame ama |

Totale, fiorini 306,400 Si avverta che varie rendite, come quella delle gabelle sulle mulina e pescaje, delle possessioni del contado, e altre minori entrate del Com. di Firenze, sono indicate senza darne la somma dallo stesso au-

tore. Il quale dopo aver noverate nel capitolo susseguente (93) le spese dei diversi impiegati civili e militari della città di Firenze, discorre nel cap. 94 del numero e classe dei suoi abitanti, delle quantità delle parrocchie, conventi, badie, ec. In guisa che stimavasi che fossero silora in Firenze da 25,000 uomini atti a portare arme, dai 15 in fino ai 70 anni, tutti cittadini, tra i quali 1500 uobili della classe dei grandi con 75 cavalieri di corredo.

Si battezzavano in questi tempi in San Giovanni per anno dai 5500 ai 6000 bambini; nel qual numero per altro è da avvertire esservi comprese le parrocchie suburbane dipendenti dalla pieve maggiore di S. Reparata. Calcolavasi la populazione totale della città a circa 90,000 bocche dal consumo del pane che bisognava di continuo, sebbene un tal calcolo fosse per riuscire assai fallace, sia perchè la maggior parte de'ricchi nobili e agiati cittadini stavano con le loro famiglie 4 mesi dell'anno, e taluni più, nelle loro villè di contado, sia perchè molti di loro panizzavano per conto proprio.

Entravano in Firenze nel giro di un anno, da 55000 cogni di vino, e in tempi di abbondanza sino a 65000.

Si macellavano per anno i seguenti capi di bestie:

Manzi e vitelle circa

N.º 4,000

Agnelli, castrati e pecore 3 60,000
Capre e becchi 3 20,000
Majali 3 30,000

Ogni giorno abbisognavano per gli abit. di Firenze grano, moggia N. 140
Entravano nel mese di luglio dalla porta S. Frediano some di poponi 4000, e tutte si distribuivano nella città.

I fanciulli e fanciulle che frequentavano le scuole di leggere erano circa N. 10,000 Quellì che imparavano l'abbaco in sei

grandi scuole pubbliche, 1,200
I giovanetti che studiavano grammatica
e logica in 4 grandi scuole, 5 600

Le chiese, fra quelle della città e dei subborghi, N.º 57 cioè Parrocchie, N.º 57 Badie con 80 monaci, » 5 Priorati, » 2 Conventi di frati, » 22

Monasteri con 500 donne»

N.º 110

24

Preti cappellani, N.º 300 Sprdali per 1000 poveri e informi, s Botteghe dell'arte della Lana, s

Queste impanuavano da 70 in 80 mila preze di panai lani, che valevano 1,200,000 farini d'oro a un circa, e davano lavoro da rivere a più di 30,000 persone.

I fondachi dell'arte di Calimala, ossia de'nercanti e acconciatori de'panni foresieri, eraso intorno a venti. Essi acconciavaso ogn'anno più di 10,000 pezze di pansi che facevano venire di Francia e di altre parti oltramontane, per la valuta di 300,000 fiorini d'oro, e tutti questi panni eras venduti in Firenze, senza contare quelli che si rinviavano all'estero.

l banchi dei cambisti erano circa 80. Le botteghe di setajoli, 83

Si coniavano ogn'anno di moneta d'oro forini 350,000, e talvolta sino a 400,000. Di moneta d'argento da quattro piccioli l'una se ne batteva circa lire 20,000 Il collegio de'giudici era di circa N.º 80 Quello dei notari, » 600 I medici e cerusici circa » 60 Le botteghe de'speziali intorno a » 100 I forni della città » 146

Imercatanti e merciaj erano in gran numero, e da non potersi contare le botteghe delle arti e mestieri minori.

Oltre a ciò non vi era cittadino, popolmo o grande, che non avesse già edificato, ache non fosse per costruire in contado vas qualche possessione con belli edifizi e nalto neglio che in città. « E si magnifica cau era a vedere, (cito le espressioni delhstorio) che i forestieri non usati a Fimue venendo di fuori, i più credevane per le ricche abitazioni e belli palagi ohe cano d'intorno a tre miglia a Firenze, de tutti fossono della stessa città, senza di delle case, torri, cortilie giardini muni più da luugi, talchè si atimava che inlato a sei miglia aveva tanti ricchi e nobii abitari che due Firenze non avrebbono tanti. »

Tale si manteneva lo stato di questa capiale dopo la cacciata del duca d'Atene,
quado due più micidiali e invisibili nenic, uno dopo l'altro, vennero ad amalirla,
c'giunero quasi a distruggerla; voglio direla desolatrice carestia del 1346, e 1347,
ela memorabile pestilenza del 1348 da
Gioranni Boccaccio con tanta eloquenza
dacritta.

Per i quali due flagelli mancarono in questa città quasi 100,000 persone: se pure non fu esagerato di troppo il novero dato dal Boccaccio; avvegnachè 10 anni innansi, per asserzione di Giovanni Villani, rimasto vittima di quella pestilenza, la popolazione di Firenze, non compresi gli abit. delle parrocchie suburbane, stimavasi che fosse di circa 90,000 abitanti.

Gli assegnamenti che il Comune aveva accordati per proseguire la grandiosa fabbrica di S. Maria del Fiore in questi anni di traversie furono sospesi, siccome lo manifesta un'istanza degli Operaj di quel tempio presentata al magistrato della Signoria li 12 marzo 1350 stile comune; nella quale fu esposto: comé fino dall'anno: 332 era stato ordinato dai Signori Priori, che quelli i quali compravano le gabelle del Comune pagamero agli Operaj della nuova cattedrale due denari per lira dell'incasso che ritraevano per servire alla detta costruzione; e siccome un tal ordine non era stato osservato, e per mancanza di mezzi gli Operai erano sul punto di dovec sospendere la fabbrica con disonore del Comune, per ciò domandavano la conferma di tale provvisione. Infatti la Signoria rescrisse per l'esatto adempimento di ciè che fu deliberato nell'anno 1332. (Ancu. DIPL. FIOR. Carte del Bigallo.)

Ad accrescere nuova costernazione alla desolata città si aggiunse, tre anni dopo, la manifesta ostilità d'un potente principe in mess. Giovanni Visconti arcivescovo di Milano. Il quale, impadronitosi di Bologna, inviava per la valle del Reno un numeroso esercito, che, oltrepassato l'Appennino di Pistoja, scorrendo disertò le campague delle valti dell'Ombrone e del Bisenzio sino quasi alle porte di Firenze. E ciò nel tempo stesso che si scoprivano fautori del Visconti gl'Ubaldini del Mugello, i Pazzi del Val-d'Arno, gli Ubertini di Val-d'Ambra e i Tarlati di Arezzo.

Finita che su cotesta dispendiosa guerra, con il trattato di Sarzana (anno 1353), Firenze ebbe che sare con le compagnie di avventurieri rimaste senza offerente che le assoldasse. E quasi che ciò non bastasse a tormentare i fiorentini, sopraggiunse altra cagione di scandalo per odio intestino di due potenti famiglie, gli Albizzi e i Ricci; le quali rinnovarono con la ripristinazione dei capitani di Par-

te Guelfa le tragiche scene dei partiti, e le persecuzioni verso i cittadini tenuti, o accusati per Ghibellini. In apparenza contro questi partitanti, ma in realtà per soddisfare le private vendette, fu data a quel magiatrato di terroristi maggiore e più dispotica autorità di prima, essendo in suo arbitrio di ammonire chiunque cittadino reputasse non perfetto Guelfo, privandolo per tal gastigo del diritto di poter concorrere ad esercitare alcun ufizio, o impiego civile nella Repubblica.

È avvegnache un tal modo di procedere dispiacesse a molti, e inclusive a Uguccione dei Ricci che ne fu l'autore, questi essendo entrato uno dei priori (anno 1358), con altra legge provvide, che ai sei capitani di Parte Guelfa tre se ne aggiungessero, dei quali due fossero dei minori artefici, e che non si potesse ammonire un cittadino, se prima una deputazione di 24 Guelfi non confermesse la sentenza dei capitani di Parte, che aveva chiarito, o dichiarato uno come Ghibellino.

Nè è da passare sotto silenzio, che in mezzo a simili vicende civili, politiche e naturali, la Signoria di Firenze riparava a forti spese straordinarie, come quella di pagare nel passaggio dell'imp. Carlo IV 100,000 fiorini (anno 1355) per la conferma degli antichi privilegi; di spenderne 35,000 per la costruzione delle mura castellane di S. Casciano in Val-di-Pesa; e ciò nel tempo istesso che accerchiavasi la terra di Figline, e che abbellivasi la città col proseguire la sospesa fabbrica della cattedrale, col terminare il cerchio delle mura di Firenze fra porta S. Gallo e porta la Croce, coll'ampliare la piazza del popolo, e col dar principio alla magnifica loggia dell' Orgagna, appena che questo insigne artista chbe compito il sontuoso tabernacolo del-La Madonna d'Orsanmichele, il quale costò la forte somma di 80,000 fiorini d'oro.

A tanta prosperità interna corrispondevano le cose di fuori, sia per l'espulsione della compagnia del conte Lando dal territorio fiorentino, per la quale Firenze accolse con pompa straordinaria e quasi in trionfo il capitano Pandolfo Malatesta condottiere dei suoi eserciti; sia per l'acquisto che si fece poco dopo (anno 1360) de'paesi tolti ai Tarlati, agli Ubaldini e ai Belforti, famiglie nemiche della repubblica.

Se non che amarcggiava l'animo di molti

nobili cittadini la tirannia dei capitani di Parte Guelfa, i quali ad onta della legge del 1359, che doveva tenergli in freno, avevano ricominciato ad ammonire senza riguardo, o pietà.

Nè guari andò che alcuni nobili fiorentini, stati reclusi dagli impieghi come ammoniti, pensando col danno pubblico vendicarsi delle offese private, trattavano niente meno che di dare Firenze in mano al Visconti di Milano. Figurava nel numero dei congiuratiBartolonimeo de'Medici,uomo ardito e di grande animo, il quale, o per rimorso di carità di patria, o per conoscersi in pericolo, svelò (anno 1360) il segreto a Silvestro, fratello più virtuoso e di natura amantissimo della sua patria, pregandolo di provvedere allo scampo suo ed a quello della repubblica. Infatti i capi della congiura forono arrestati e decapitati, e tutti gli altri condannati all'esilio.

Con l'anno 1361, dopo molte reciproche violazioni di trattati, si venne ad un'aperta rottura tra i fiorentini ed i pisani; i quali erano da cinque anni inaspriti, per aver quelli abbandonato il Porto pisano e stabilito il loro commercio marittimo nella Maremma senese al porto di Talamone.

Nel mentre si viveva nella città con simili travagli, il Com. di Firenze non trascurava le cose politiche all'esterno; fra le quali una delle maggiori che accadessero nel 136 t fu di spedir gente a liberare Volterra dalla tirannia di Boochino Belforti, mentre a lui porgevano ajuto i pisani. Ciò bastò a inasprire la ferita riaperta nel 1357 a cagione delle antiche franchigie tolte dalla repubblica di Pisa alle mercanie dei for. che venivano per la via di Porto pisano, e che costrinse il Comune di Firenze a rivolgersi verso Siena per giovarsi di uno dei suoi porti, benchè questo fosse più remoto e assai meno comodo scalo.

Le piccole e indifferenti scaramuccie accadute, dal 1357 al 1361, fra i due popoli non presere l'aria d'un'sperta ostilità se non dopo l'occupazione d'un castelletto sopra Pescia (Pietrabuona); pel quale si accese tale incendio, che diede occasione ad una guerra disastrosissima, tanto per Firenze, quanto per Pisa.

Avvegnachè, se la prima campagna fu quasi sempre nell'esito delle battaglie favorcyole ai florentini, nella seconda e tern sirvoltò la fortuna dal lato dei pisani; sa per la morte del prode capitano Piero Farner; sia per la peste che tornò a fare ringe in Firenze, dove tolse ai viventi su stro storico in Matteo Villani; sia per l'ajto di una numerosa compagnia d'avtentreri inglesi che, militando per la repubblica pisana, si diedero a percorrere a susci il contado fiorentino sino alle mun della capitale.

Na ogui scorno, se non bastò, a riparer tutti i danni accaduti, fu cancellato
dila sola giornata del 29 luglio 1364,
piorata che Firenze tuttora festeggia con
è cora del palio di S. Vittorio, in memoria della segnalata vittoria riportata in
quel di fra il paese di Cascina e la badia
di S. Savino dall'esercito fiorentino sopra
l'ostr piana. Dopo si decisiva battaglia, per
sindezza di spese, ma non di gare, fu
oschua la pace di Pescia, che tornò le
me illo stato di prima.

Fa allora che la Signoria di Firenze deretò nuovi assegnamenti di denari per copire il terzo cerchio delle mura, per prognire la gran torre di Giotto e la labbica della chiesa principale ridotta gial chiudersi delle sue volte; e fu nell'ano 1366 che in questo sacro grandioso rifizio ribe luogo la prima funzione publica, allorchè il cav. bresciano Guglielmo d'Pederzocchi, come potestà di Firenze, resis solenne giuramento nelle mani del fonfaloniere di giustizia Michele Castelliniassitito dai Priori delle arti, da'Colleje e da un immenso popolo.

Non lasciava per altro vivere in pace i famini il sospetto che essi avevano di fregrandi potentati, al momento che s'incaminavano verso l' Italia, il papa Urbo V da Avignone per la via di mare, e l'aperatore Carlo IV dall'Alemagna per l'alpi della Chiarentana (Carniola).

M'ero e la destrezza dei fior. bastaromaripararetutto; talchè ad essi fu affidato i dificile incarico d'intromettersi paciarj la la nobiltà e il popolo di Siena dopo la ulerzione del 1368, ch'ebbe a costar la rita Carlo IV in mezzo a una numerosa malleria costretta a prendere la fuga; e i pore opera dei fiorentini quella d'inlare 'anno 1369) l'imperatore stesso a inettere alla testa del governo di Pisa 'aro Gambacorti, ch'egli medesimo pochi anni innanzi aveva fatto esiliare dalla sua patria.

Il quale ultimo avvenimento fu di preludio a ristabilire con profitto reciproso fra i pisani e i florentini le antiche frauchigie delle mercanzie, tornando questi ad approdare con i loro legni al Porto pisano, e abbandonando quello più remoto e meno sicuro della Maremma senese.

In una parola la politica fiorentina pervenne quasi nel tempo atesso a aventare i disegni di Bernabò Visconti sopra la Toscana coll'impedire che si rimettesse in Pisa l'ex-doge Agnello suo partitante, col recoperare la Terra di Samminiato ad onta di un esercito milapese che difendeva i sollevati, col prestarsi generossmente a favore dei lucchesi perchè prendetsero cura contro i maneggi della biscia di Milano, coadiuvandoli col denaro, per ridurre il vicario dell'imp. Carlo IV a lasciare Lucca in libertà. Nè in questo mentre la Signoria di Firenze si stava dal richiamare le forze e il pensiero del nemico verso i suoi stati, portando la guerra in Lombardia, sebbene questa riesci di corta durata.

Ma per fatalità delle cose umane, se il più delle volte le guerre esterne solevano attemprare e assepire le discordie interne, la pace con le potense limitrofe era quasi costantemente per Firenze il preludio di sollevazioni domestiche e di battaglie civili.

Per i suoi meriti nella guerra pissua di grande era stato fatto popolano il valoroso difensore di Barga, Benchi de'Buondelmonti, mercè cui egli diveniva abile a poter sedere nel magistrato de'Signori.

Nel tempo che il Benchi aspettava di entrare dei Priori si fece una legge: che niuno de'grandi fatto del popolo potesse esercitare quella magistratura se non dopo un intervallo di anni venti,a meno che la persona graziata non mutasse arme e casato, rifiutando la consorteria e parentela antica.

Il quale maligno divieto mosse a sdegno la persona che più di ciascun'altra era stata presa di mira, sicchè il Benchi, accozzatosi con Piero degli Albizzi dittatore della setta de'Guelfi, indusse il tirannico magistrato della Parle a tornare ad ammonire con più ferocia di prima.— Per le quali sciagure molti probi cittadini mossi dall'amore della patria, dopo varii consigli si recarono nel palazzo del popoto per indurre la Signoria a porre un rimedio a cotanto arbitrario e oppressivo procedere contro il vivere libero in un paese che aveva nome estemma di libertà.

Il provvedimento preso (anno 1372) dai Signori fu di creare i Dieci di Libertà, e di affidare a 56 cittadini il difficile incarico di liberare con mezzi opportuni la Rep. da tali ingiustizie. Tale provvedimento appunto servi per dimostrare quanto fosse vero l'assioma politico del Machiavelli, quando disse: che gli assai nomini, sono più atti a conservare un ordine buono, che a saperlo per loro medesimi ritrovare.—Infatti i 56 deputati a tanto negozio pensarono più a spegnere le esistenti sette di quello che a tor via le cagioni delle future, nè l'una cosa nè l'altra conseguirono. Imperciocobè essi esclusero per un triennio da tutte le magistrature tre principali individui delle famiglie Albizzi e Ricci, e fra questi Piero degli Albizzi e Uguccione de'Ricci; eccetto che dal potere essere ammessi fra i capitani di Parte, cagione primaria di ogni scandalo. La quale deliberazione, se tolse per eguale misura ai due capi di setta il seggio della Signoria, quello del magistrato de' Guelfi restò aperto a Piero degli Albizzi, dove teneva grandissima autorità; e se prima egli e i suoi fautori erano all'ammonire caldi, diventarono dopo questa ingiuria ardentissimi. Alla quale mala volontà nuovo ardire si aggiusse, dopochè nel 1373, per timore di quel tremendo tribunale, non solo fu rigettato dal senato fior, il progetto di una legge il cui scopo era: che nessuna ammonizione avesse effetto per l'avvenire, se prima non fosse approvata dal magistrato de'Signori e dai Collegi, ma appena che escì di signoria il Petrobuoni, da cui tal riforma venne proposta, fu egli arrestato e, quasi per grazia, condannato all'esilio dai Robespierre della Rep. florentina.

A coteste vendette cittadine si aggiunsero pubbliche afflisioni colla carestia del 1374, e con l'ostile contegno del cardinal di S. Agnolo Legato di Bologna; il quale, anziche sovvenire i florentini di viveri, mentre di questi tutta Romagna abbondava, come appari la primavera del 1375, con grande esercito valicò l'Appennino di Firenzuola nell'animo di affamare e così di poter impadronirsi di Firenze. La qual impresa sarebbe succeduta secondo i suoi voti, se le trappe mercenarie fomero state, più fedeli al Legato, e se ai florentimi fosse mancato il rimedio potentissimo, cui sapevano ricorrere nei mali più perigliosi, per corrompere la compagnia inglese, mercè il regalo di 130,000 florini d'oro, obbligando-la ad abbandonare il cardinale ed a rispettare per 5 anni il dominio florentimo.

Nè questo bastò alla Signoria intenta a punire l'ambizioso porporato nemico. Imperocchè quella guerra, che non si voleva in casa propria, fu portata nello stato donde era partita. Si creò tosto un magistrato di otto cittadini, chiamati dal popolo gli Otto Santi della guerra, con autorità di poter operare senza appello, e spendere senza darne conto. Si fece lega con Bernabò Visconti, si posero delle tasse sul clero, e si giunse in pochi mesi a far ribellare al pontefice molte città, fra le quali Forli, Gubbio, Città di Castello, Perugia. Todi, Viterbo e Bologna, da dove al Legato convenne ritirarsi quasi in fuga. Cosicchè nei tre anni che durò la guerra i fiorentini dimostrarono coi fatti alla Corte romana, come prima suoi amici l'avessero costantemente e validamente difesa, così suoi nemici la potevano senza timore affliggere e mettere a sogquadro.

Essendo morto il papa Gregorio XI (anno 1378) e rimasta Firenze senza guerra di fuori, tornò a viversi in gran confusione dentro la città, dove i capitani di Parte erano giunti a tanta audacia che, nè ai Signori, nè agli Otto di guerra portavano alcuna riverenza, per modo che coll' ammonire divennero gli arbitri del potere e i padroni di escludere dagli uffizi più importanti della repubblica chiunque da loro fosse stato preso di mira.

La prima coraggiosa resistenza a questa tirannia venne da una famiglia di ricchi popolani, che acquistando sempre più credito e fortuna si pose più tardi al timone della repubblica, e finalmente se ne appropriò tutto il carico. Quel messer Silvestro de'Medici, che poebi anni innanzi aveva svelato alla Signoria la congiura, in cui era implicato il di lui fratello, quello atesso fu il promotore di una legge che l'oligarchia dei capitani di Parte doveva raffrenare, e agli cauli, al pari che agli ammoniti, dare speranza di poter essere alla patria e alle dignità richiamati.

La legge stessa arringata, combattuta e

finalmente approvata, richiamò alla piszza dei Signori un immenso popolo che mise a scompiglio tutta la città, e che partoti la popolare sedizione, meglio conosciuta sotto nome di tumutto de'Ciompi, e provocata dall'infima plebe, la quale invitò men. Silvestro de'Medici a farsene capo.

Scoppiò la rivoluzione nel 20 luglio del 1378.e il giorno appresso sedeva in palazzo il confalonier de'Giompi Michele di Lando. Ouesto plebeo, di arte scardassiere, deliberò quietare la città e fermare i tumulti con tali ordini di giustizia, che lo dimostarono cotanto sagace e prudente, da do-1-re piuttosto alla natura che alla fortuna traemi obbligato. E per dar principio alla riforma della città egli rinnovò i sindachi delle arti, privò del magistrato i Sgnori e i Collegj, arse le borse degli ufini, licenziò gli Otto della guerra, e feœ dai nuovi sindachi delle arti creare la Signoria, quattro della plebe minuta, due delle arti maggiori e due delle minori. Dette a Silvestro de'Medici l'entrate delle botteghe del ponte vecchio, e a se stesso rierrò la potesteria d'Empoli. Manon trova ndo la plebe buona la riforma fatta dal suo partigiano, si sollevò coutro di lui, che seppe coraggiosamente affrontarla e tenerli a dovere con fermezza, prudenza e valore; sicchè terminato il tempo della magistratura di cui fu onorato, lo accompagnò una grandissima moltitudine dal palazzo alla sua casa privata, preceduto da donzelli della Signoria con l'arme del popolo, una targa, una lancia e un palafreno ornato magnificamente, in testimotianza delle virtù da esso dimostrate.

Spenta la sedizione, rimase un occulto femento in varie classi di cittadini; il pubblico ben presto si nauseò del puzzo degli nomini di vile mestiere, che in grazia della riforma de'Ciompi erano pervenuti a redere in palazzo accanto ai nobili popolai. I malcontenti di dentro, dando maggior ansa ai cittadini esuli, tenevano con revi loro strette pratiche per richiamarli in città a costo anche di dare la patria in mano a una qualche potenza nemica.

Il che era cagione che in Firenze con grandissimo sospetto si vivesse, e che si prestasse facilmente fede alle segrete delazioni; cosicchè accusati molti de'grandi, come traditori della patria furono giudicati. Nè a Piero degli Albizzi giovò la grandezza della casa, nè l'autica riputazione sua, per campare la vita.

Ai quali pericoli, oltre l'aggiungere altre leggi e nuove armi soldare in fortificazione e difesa del Comune, con una somma di danari si provvide che il re Carlo di Durazzo, su cui i fuorusciti appoggiavano ogni aperanza, nel passaggio dalla Toscana non recasse molestia alcuna alla Repubblica fiorentina.

In mezzo a tanti avvenimenti la tranquillità interna non fu sconvolta, se non quando (anno 1381) la violenza di due popolani tolse ad armata mano dalle carceri del capitano del popolo un falso e vilissimo accusatore d' innocenti e ragguardevoli cittadini, meritamente condannato al supplizio.

Tale violenza scandalizzò la città; eGiorgio Scali, uno dei suoi promotori, venne arrestato, giudicato e con alcuni dei suoi più stretti amici in mezzo al popolo armato in pubblica piazza decapitato. E perchè Firense era piena di diversi umori e desiderii, ognuno, innanzi che l'armi si posassero, di conseguirli a seconda della propria passione agognava; tanto che per lo spazio d'un auno si andò per la città tumultuando, ora dal partito dei grandi, ora dai nobili popolani, ed ora degli artigiani minori e dal popolo minuto. In conclusione, prima che terminasse l'anno 1381, si formò un governo, per il quale alla patria tutti i confinati dal giugno 1378 in poi si restituirono, nel tempo stesso che ripristinossi il magistrato della Parte, e che alle arti infime e alla plebe fu tolto l'onore dai Ciompi accordato di essere ammessa agliufizi e alle magistrature della Rep., riducendo al terzo i Priori delle arti minori, cd escludendo questi dalla dignità di gonfaloniere di giustizia. Fra le molte provvisioni e riforme fu pure ristretto l'abuso di far grandi i popolani, e arcigrandi i grandi o magnati.

Cadde sotto la giustizia del capitano del popolo un seguace del decapitato Giorgio Scali, Ciardo vinattiere plebeo, la di cui taberna nei Camaldoli di S. Lorenzo porta tuttora il nome di Cetta di Ciardo. Costui dove subire la stessa sorte del suo protettore, quando un nuovo tumulto popolare si levo, nel febb. del 1382, che produsse l'esilio di un numero grande di cittadini; fra i quali parve sopramodo cosa

detestabile ohe fosse compreso Michele di Lando, dimenticando le singolari sue virtù di avere salvato, nel 1378, Firenze dal furore e dalle rapine di un'ebria canaglia.

Fermata finalmente la sommossa con severi castighi, visse Firenze infino al 1393 bastantemente quieta, ma non esente dal vedere i cittadini esiliati e ammonici; nel tempo che la repubblica al di fuori estendeva il suo territorio con la compra della città e contado d'Arezzo (an. 1384). Tale acquisto, che assai rallegrò i fiorentini, fu bentosto amareggiato dagli avvenimenti che accadevanonell'Italia superiore, dopochè Giovanni Galeazzo conte di Virtù, imposessatosi della persona di Bernabò suo zio, si era reso di tutta Lombardia principe. I nperocchè Vicenza, Verona ePadova con tutte le terre dei Signori della Scala e dei Carraresi erano cadute in potere del Visconti, quando egli rivolse le armi e gli artifizi verso la Toscana per staccare Pisa, Siena od Arezzo dall'amicizia de'florentini.

Ma i reggitori di Firenze in mezzo a tanti pericoli, a tanti segreti muneggi, a si numerose armate, che sotto le insegne della biscia milanese militavano, non si lasciarono punto nè poco spaventare; e se era più cauto uno dei suoi condottieri di eserciti, il conte Giovanni d'Armignao, davanti Alessandria della Paglia. (anno 1391) il duca di Milano andava a rischio di perdere il proprio invece d'impossessarsi degli stati altrui.

La reciproca stanchezza, benchè gli odj non fussero scemati, fece prestare orecchia alle proposizioni di pace, la quale si concluse in Genova nel gennajo del 1392; meroè cui ritornarono entrambe le parti nello stato in cui erano prima della guerra, dipo avere sofferto danni scambievoli, immense spese e fatiche. E perchèdagli agenti del nemico si domandava idonea mallevadoria per osservare il convenuto trattato. Guido del Palagio, uno degli ambasciatori fiorentini, a quel congresso con grandezza d'animo rispose: La spada sia quella che sodi, poiché Giovanni Galeazzo ha futto esperienza delle nostre forze e noi delle sue. (Aunta. Istor. Fior. lib. XV.)

Attendeva la Rep. fior. a respirare dalle passate molestie, e a provvedere con nuove leggi a riempire la città di abitazioni, obbligando chiunque veniva fatto cittadino a

fabbricare una casa in Firenze, almeno di ceuto florini d'oro, e condanu ando al doppio coloro che non avessero soddisfatto a tale obbligo imposto con precedente riformagione del 1378. Così provvidesi ad accrescere il numero de'cappellani nella nuova cattedrale florentina, affinchè si celebrassero i divini ufizi con maestà proporzionata al tempio e al carattere di un popolo devoto e dovizioso, e quindi pubblicossi una legge, cho per ciascun testamento, legato, o codicillo si dovessero pagare soldi venti all'Opera di S. Reparata.

Nel principio dell'anno 1393, seguitando le cose ad essere quiete, si ridussero le scritture pubbliche nei libri che sino ai nostri glorai portano il noma delle Rifurmazioni; e questi, conservati nella sala de'grandi del palazzo del popolo, vennero affidati alla diligenza e fede di due probi cittadini.

Vedendo poi, che la moneta del fiorino d'oro per la sua bontà era trasportata fuori, dove cambiavasi con guadagno, fu proibito di estrarre dal territorio della Repubblica più di 50 fiorini d'oro per volta, nel tempo stesso che si accrebbe del cinque per cento la valuta del fiorino nuovo in confronto di quello del suggello vecchio.

Cessò la quiete interna della città tostochè prese possesso del gonfalonierato di giustizia (sett. 1393) Maso di Luca degli Albizzi, nipote di Piero a cui nel 1379 fu mozzo il capo. Serbava egli nell'animo fresca la memoria dell'offesa con ferma deliberazione di vendicarsi (quando ne avesse il destro) de'suoi nemici, e in particolare degli Alberti: a uno dei quali (Benedetto) la morte di Piero degli Albizzi fu imputata. Maso colse l'occasione di uno, che sopra certe pratiche tenute coi ribelli fu esaminato, il quale diversi individui degli Alberti fra i complici di quella congiura nominò. Per la qual cosa molti di costoro venendo arrestati, fu deliberato che tutti della stirpeAlberti, salvoAntonio ei fratelli suoi, sigli di Niccolso, sossero fatti de' grandi e confinati, nel tempo che molti popolani furono ammonici o morti. Tante ingiurie e condanne mossero le arti e il popolo minuto a sollevarsi, parendogli che fosse tolto loro l'onore e la vita. Una parte di costoro corse a casa di Vieri de' Medici, il quale dopo la morte di Silvestro suo cugino, era rimasto capo di quella potente famigia popolara rammentandogli, che come Sitestro aveva salvata la patria dalla tiransia di Piero degli Albizzi, così da lui il popolo fiorentino sperava che dagli artigli del nuovo gonfaloniero e dei suoi futori lo liberasse.

Non mancò che la voglia a Vieri di fari principe della città, uè mancò chi al medesino suggerisse quello che poteva fare. Il pensando all'instabilità del favore della plebe, che vede freddamente salire sulla forca di il giorno innanzi avrebbe posto sul troso, Vieri diede buone parole, andò al palazto de'Signori per confortargli alla moderasione, e indesse il popolo a posare le armi, promettendogli giustizia. Non per questo il discorso del Medici moderò il contegno del gonfaloniere, nè le condannagioni e gli cilj si videro diminuire, e molto meno rerocare.

Fra cetesti ed altri simili tentativi degli celi e dei malcontenti che avevano in min di riformare a loro piacere il governo della città, il duca di Milano non perdera mai l'occasione di tenere in scatto, ora con artifiziose proteste di pace, ora mediante un'apparente tregua, e ora con guerra apeta, i reggitori del dominio fioren-

Infatti non era appena firmato a Genon il trattato del 1392 che il conte di Virtà, indispettito di non aver potuto staoure dall'amicizia dei Fiorentini Piero Gambacorti signore di Pisa, si rivolse a correspere l'ingrato segretario di lui, Jaopo diAppiano, al punto da farne il sicario del proprio padrone, adescato di sottentare al medesimo nel governo della città; la quie mercè di tal perfidia serva divenne del potente protettore. A sostenere il nuow tiranno di Pisa, furono dal duca inviakia Toscana alcune compagnie di avvenurieri per allettare Jacopo d'Appiano a me maggiori non senza lusinga di soggioare anche Lucca; siccome il Visconti alopravasi nel tempo stesso a togliere ai Fiorentini la Terra di Sanminiato, dando peranza a Benedetto Mangiadori d'essere l'arbitro della sua patria. Se non che un smile attentato per fedeltà dei Sanminia. tesi e delle popolazioni limitrofe verso la repubblica fiurentina non sorti l'effetto desiderato. Imperocchè i Sanminiatesi armi in massa assediarono il Mangiadori zel pretorio medesimo, dove egli barbaramente poco innanzi aveva assassinato (20 febbr. 1397) un inerme senatore fiorentino, Davanzato Davanzati, mentre costà esercitava l'ufizio di vicario.

Se a cotali cose si aggiungano i forti armamenti del duca di Milano, le scorrerio e i danni che si facevano per la Toscana dalle masnade assoldate dallostesso Visconti, nel tempo che egli tirava nel suo partito i reggitori di Siena ed era già principe di Perugia, non vi è da domandare qual risolnzione dovesse prendere un popòlo accorto e potente, che vedeva da ogni intorno inceppate le sue comunicazioni commerciali e torglisi una dopo l'altra le principali risorse tendenti a conquiderlo, impoverirlo ed abbatterlo.

Fu risoluta la guerra con pieno arbitrioai Dieci della balla onde la spingessero con vigore non solo in Toscana, ma la portassero anche in Lombardia, cercando da ogni parte e a qualunque prezzo armi e collegaticontro il prepotente tiranno dell'alta Italia.

Questa seconda guerra col duca di Milano ebbe fine, o piuttosto fu sospesa, con la tregua pubblicata nel maggio 1398, poco innanzi che accadesse in Pisa la morte d'Jacopo d'Appiano; al quale succedè nel governo il figlio Gherardo. Ma, non avendo nè il coraggio nè l'accortezza del padre per sostenere la potonza ereditata di fronte a un'apparente protettore che voleva con l'inganno, o con la forza soggiogare e impadronirsi di tutte le repubbliche della Toscana, Gherardo diede ben presto ascolto alle proposizioni di Giovanni Galeazzo, al quale conseguò per il prea-20 di 200,000 liorini d'oro la città e territorio di Pisa, riservando per sè l'assoluto dominio dell'isola d'Elba, del territorio di Piombino, e di pochi altri minori castelli fra la Cornia e il padule di Castiglione.

Fu questo un colpo di fulmine che afflisse i Fiorentini più che se avessero pezduta una battaglia campale. Tentò il duca eziandio, per mezzo d'un altro iniquo attentato, d'impossessarsi di Lucca; e ciò col persuadere un fratello ad uccidere l'altro fratello, Lazzaro Guinigi, che aveva la maggiorauza nella sua patria-Fu anche per opera dello atesso Visconti, che ebbero ardire di ribellarsi dai Fiorentini molti degli Ubertini ed alcuni dei conti Guidi; nel tempo che i Senesi incantati dal sibilo di quella serpe si lasciavano accertruppe milanesi la stessa capitale con le principali fortezze della loro repubblica.

A tanto sbigottimento e precipizio delle cose politiche in Toscana si aggiunse nuova sciagura nella pestilenza, la quale percorrendo l'Italia fece una strage orribile in Firenze per rendere ad essa sempre più tristo l'ultimo anno del secolo XIV.

Lo sdegno dei Fiorentini verso il duca milanese andava tanto maggiormente inasprendosi, quanto più si moltiplicavano le offese, e quanto meno queste erano dirette e scoperte onde poterle rintuzzare.

Alle quali cose si aggiunse (anno 1401) il timore che Bologna, caduta sotto la signoria di Giovanni Bentivoglio, non fosse in grado neppure essa di resistere alle astuzie del Visconti; mentre egli non ebbe ribrezzo di maneggiarai in questo tempo, perchè morisse di veleno l'eletto imp. Roberto di Baviera, col promettere al venale suo medico 40,000 flor. d'oro. Tale iniquità determinò l'offeso Augusto a scendere sollecitamente in Italia con un'armata di 15,000 uomini a cavallo, ed un buon numero di fanti, nell'intenzione di shalzare di seggio e di punire il Visconti; alla quale impresa veniva non meno caldamente stimolato dai. Fiorentini con la promessa di grandi somme di denaro. Ma per fortuna del duca di Milano, dopo il primo scontro d'armi accaduto verso Brescia con la peggio dei Tedeschi, l'imperatore trovossi abbandonato dalla maggior parte de'principi alemanni che lo avevano accompagnato con le loro milisie in Italia; cosicchè ai Fiorentini aumentarono i pericoli, dopo aver pagati senza alcun yantaggio 200,000 florini a Roberto prima che egli ritornasse in Germania.

Intanto lo sforzo della guerra dalle vicinanze di Milano si ridusse intorno a Bologna (anno 1402), alla cui difesa erano accorsi con l'este fiorentina molti collegati; ma questi, invece di tenersi dentro le mura, vollero azzardare la battaglia tre miglia lungi dalla città, al ponte di Casalecchio, dove restò sconfitta dai milanesi l'armata della lega, ohe poco dopo perdè Bologna, ultimo propuguacolo della repubblica fio-

Ma allora quando Giovanni Galeazzo

non aveva quasi più ostacoli da superare per impadronirsi di Firenze, ciuta per ogni chiare dai suoi avvolgimenti, cedendo alle parte dalle sue forze; quando faceva preparare un diadema d'oro per incoronarsi sulle sponde dell'Arno in re d'Italia; mentre fuggiva la peste di Pavia, egli fu colpito improvvisamente dalla morte sulle rive del Lambro (3 settembre 1402); cosicchè per inaspettata fortuna la repubblica siorentina si trovò suori di un pericolo che minacciava la sua esistenza politica; e così ebbe fine una delle guerre più lunghe e più disastrose che contino gli annali di Firenze.

Le grandi turbolenze insorte nello stato milanese e in tutti i paesi dove Galeazzo teneva guardia e signoria, ricondussero ben presto Bologna e Perugia sotto il dominio del Papa, e fecero risolvere poco dopo anche i Senesi a escire di mano ai Visconti di Milano e a rappacificarsi coi florentini. Kra intanto Pisa toccata a un figlio naturale del conte di Virtà (Gabriello Maria), che governava il paese con poca soddisfazione dei suoi abitanti.Dondechè la Signoria di Firenze, sperando di potere occupare Pisa per sorpresa, fece marciare segretamente verso quella città un esercito, che fu non solamente dai Pisani respinto, ma che mosse gelosia nei reggitori della rep. di Genova, per timore che Firenze, dopo la conquista di Pisa, fosse per divenire potenza marittima.

Si maneggiarono quindi i Genovesi con Gabbriello Maria, e col re di Francia, per chè volessero prendere il novello Signor di Pisa sotto la loro accomandigia. Accettata una tale protezione, fu intimato al governo di Firenze di desistere da ogni ostilità coutro il protetto pupillo milanese; ma vedendo che i Fiorentini non prestavano orecchie a simili minacce, furono sequestrate le molte merci che essi possedevano in Genova, nel mentre che Buccicaldo maresciallo di Francia e governatore de'Genovesi presidiava di gente e di navigli Livorno e altre fortezze del littorale pisano. Convenne alla Signoria di Firenze cedere all'urgenza e adattarsi a una tregua col Visconti (an. 1404) promossa e intavolata dal Buccicaldo, da quello stesso che un anno dopo offerse segretamente la compra di Pisa ai Fiorentini, cercando di persuadere Gabbriello Maria ad aderirvi stante la difficoltà di poter conservare quella città. IPismi avendo potuto trapelare un tale seguinto si sollevarono, e dopo fiera
mfa (ar luglio 1405) costrinsero Gabhriello a ricoverarsi colla madre e coi suoi
solditi mella cittadella, e di là fuggire a
Sarzana. Ciò determinò il Visconti a conchudere il trattato della vendita di Pisa e
del suo territorio conGinoCapponi a tal nopo incaricato dal Comune di Firenze, per
modo che la guarnigione lasciata quivi
dal Pisa con le fortesse di Ripafratta e di S.
Maria in Castello ai Fiorentini, obbligandoi questi a pagare al venditore 200,000
forini d'oro.

Ma benehè la cittadella di Pisa al pari delle altre due fortezze dalle milizie milanesi venime consegnata alle truppe fiorentiae, non per questo i Pisani si lasciarono esi ficilmente porre il giogo per ubbidireade'padroni che da gran tempo odiavano. la guia che mentre la guarnigione fiorentiaa prendeva le disposizioni opportune per soggiogare la città di Pisa, avvenue che, per negligenza o vigliaccheria delle entinelle, il presidio della cittadella fu sopreso e fatto prigione dai Pisani armati in mana alla presenza di tutto un esercito forentino accampato fuori della città.

La novella di questa perdita rattristò Firenze, e quindi mosse a sdegno la Signoria un'ambasciata orgogliosa invista dai Pismi a richiedere con espressioni quasichè derisorie le fortezze di Ripafratta e di S. Maria in Castello. Cosicchè la guerne fu di comune consentimento deliberata gagliarda per terra e per mare contro i Pismi, i quali dal canto loro si preparaono a sostenerla con il maggior loro sforzo e la più ostinata risoluzione.

Gino Capponi e Maso degli Albizzi fumo destinati commissari dell'esercito in tale impresa, ma il Capponi sopra ogni skro i distinse per le provvide disposizioni da esso date nell'esercito, affinebe Pia restasse per ogni lato circondata da formale assendio, per impedirle di rioevere qualciasi specie di soccorso.

Quantumque la grande strettezza delle vittoraglie facesse sperare che la città assediata non potesse lungamente resistere, son ostante la Signoria di Firenze caldamente desiderava di averla sollecitamente per mezzo della forza.

Si credè persiò di far rimpiazzare

Gino Capponi e Maso degli Albissi da due nuovi commissari, Vieri Guadagni e Jacopo Gianfighiassi, i quali giunti al eampo promisero grandi ricompense ai soldati, se riescivano a penetrare di assalto deutro Pisa. L'esercito florentino tentò infatti di notte tempo la scalata dalla parte sinistra dell'Arno, ma i Pisani animosamente vi accorsero armati, ributtando con grave perdita gli assalitori dalle mura della città.

Compresa la difficoltà di guadagnare Pisa per scalata, si accerchiò di più stretto amedio, si cambiò il generale e si rinviò al campo GinoCapponi; il quale in un sol giorno (21 giug. 1406) seppe rappacificare con incredibile destrezza gli umori inaspriti dei due coraggiosi capitani dell'esercito florentino, rendendoli entrambi nel tempo stesso più utili all'opera. Frattanto gli assediati scarseggiando ognor più di viveri d'ogni specie, si risolsero a cacciar fuqridiPisa le bocche inutili ; la qual cosa sembrando che fosse per portare più in lungo la guerra, determinò i commissari florentini a bandire nel campo, che qualunque nome uscendo dalla città venime fatto prigione, sarebbe impiccato, le donne bollate in viso, e scorciati i loro panni infino sopra il ventre. Tali ed altre non meno aspre misure, come quella di far gettare in Arno un messo del duca di Borgogna, inviato al campo dei Fiorentini per intimare al loro esercito in nome del suo padrone di astenersi dal molestare Pisa, tolsero viepiù speranza di salvezza agli assediati. Perlochè Giovanni Gambacorti, che allora reggeva la suddetta città, pensò di fare intendere segretamente alla Signoria di Firenza: che dove egli fosse certo di ottenere alcune oneste condizioni, tratterebbe la resa di Pisa e del suo dominio.

Si diede facoltà ai commissari florentini di atipulare la capitolazione, le condizioni della quale furono infatti più vantaggiose al Gambacorti che ai Pisani. — Ved. Pusa. — Allora Gino Capponi, la mattina de' 9 ottob. 1406, marciando alla testa dell' esercito, entrò placidamente in Pisa, dopo aver minacciato con bando e con le forche alsate, che sarebbe impiccato chiunque avesse avuto ardire di saccheggiare la troppo afflitta e sparuta città.

Così cessò la pisana Repubblica; e quel-

la città che per quattro secoli figurò fra le prime potenze marittime dell'Europa, e che fu un tempo si grande magnifica e pepolosa, da quel momento in poi vide strapparsi ogni sua ragione di atato, sparire dal novero dei governi della Toscana, per vivere spossata e solinga nell'ozio del auo servaggio.

## STATO DI FIRENZE DAL 1406 SINO ALLA CONGIURA DEI PAZZI.

Comecchè il mantenimento della guerra di l'isa avesse costretto la Signoria di Firenze a creare con nuove imprestanze un nuovo Monte comune, non lasciava in questo mentre di abbellire sempre più la città. Avvegnachè si provvide a decorare l'esterne pareti della fabbrica d'Orsanmichele con assegnare a ciascuna corporazione delle ai ti una nicchia o pilastro per collocarvi le statue di marmo o di bronzo dei santi protettori, lavorate dai migliori maestri; e ciò nel 1cmpo che uno di questi, Lorenzo Ghiberti, per commissione dell'arte di Calimala, fondeva le maravigliose porte del Battistero. Fu eziandio dopo finita la guerra pisana che gli operaj di S. Maria del Fiore insieme ai consoli dell'arte della lana decretarono di fare innalzare quella macstosa cupola che mostra il genio del sommo artefice Filippo Brunelleschi.

Non mancarono ciò non ostante ai Fiorentiui occupazioni di maggior momento per l' ostinatezza di due papi (Benedetto XIII e Gregorio XII), i quali nel mentre che contrastavansi le chiavi di S. Pietro, tenevano agitata e divisa la cristianità. Le premurose istanze dei reggitori di Firenze, unite a quelle di altri governi italiani, indussero finalmente i padri della chiesa a tenere un concilio in Pisa, dove fu eletto in legittimo pontefice (26 giug. 1409) il cardinale Pietro di Candia, che prese il nome d'Alessandro V, senza peraltro che i due rivali v'intervenissero per deporre, come promettevano, la tiara. Uno di essi, Gregorio XII, era protetto da Ladislao re di Napoli, il quale dopo essersi impadronito di Roma, inoltravasi con poderosa oste in Toscana, disertando il contado senese, e minacciando cose peggiori ai Fiorentini.

L'arrivo dell'oste napoletana alle porte di Siena, e le mosse che di là prendeva per invadere il territorio della Rep. fiorentina, guastando e mettendo a ruba quan to incontrava, determinarono la Signoria a opporvisi con quante maggiori forze poteva Per tale effetto strinse lega con i Senesi col cardinal Coscia legato pontificio e con Luigi II d'Augió rivale a Ladislao nell successione del regno di Napoli, e com tale dal pontefice Alessandro V proclama to in Pisa.

L'unica impresa che in quel frattemp riescisse all'esercito napoletano su d'im padronirsi (30 giugno 1409), per mezz di pratiche tenute con quei di dentre della città di Cortona; la quale posci Ladislao, per rappacisicarsi cedè al Comun di Firenze, (gennajo del 1411) mediante i prezzo di 60,000 siorini d'oro; dopo che l repubblica ne aveva consumati in quello ostilità più di 600,000.

Trovandosi i Fiorentini stanchi da tan te vessazioni e smunti da straordinari spese, rivolsero l'animo a porre un fren ai suoi governanti, affinche in avvenire aoi potessero muover guerra, far leghe, o con federazioni, nè inviare eserciti fuori de dominio, o dove la Rep. fiorentina no aveva giurisdizione, se prima il progett non venisse approvato da quattro di versi consigli; oicè 1.º da quello de'200. 2.º dal consiglio de'134; 3.º da quello delCapitano ossiadelPopolo;4.º finalmente dal consiglio delPotestà, ovvero del Comune

Una delle più importanti deliberazioni di queste quattro Camere fu di convertiri in legge dello Stato (anno 1415) la compilazione degli Statuti fiorentini, stata affidata a una commissione composta di cinque esperti cittadini, assistiti da Paole di Castro e da Bartolommeo Volpi da Soncino, due sommi giureconsulti che allora leggevano nello Studio di Firenze.

In questo medesimo tempo vennero istituiti i vicariati di Mugello e di Val-d'Elsa, destinando la residenza loro a Scarperia e a Certaldo, quando già il vicario del Val-d'Arno di sopra aveva il pretorio iu San-Giovanni; e ciò nel tempo che dichiaravasi Fiesole e l'Impruneta (ora al Galluzzo) residenza di due minori potestà.

Mancando allora nella circolazione la piccola moneta dei piccioli, fu decretato di coniarne una quantità col determinare, che la lega per fabbricarli fosse composta di undici once di rame e di un'oncia di argento purissimo per ogni libbra, della qua-

le la zeca ne dovesse formare mille piecidi, corrispondenti fra tutti al valore di lure 4, 3, 4; quando il fiorino nuovo o di negello computavasi lire 3, 13, 4.

l'erbuona fortuna la città di Firenze dopo la pace con Ladislao visse per qualche amo tranquilla dentro e fuori, siochè
rel 1/21 si fece dai Genovesi per 100,000
cenii d'oro l'importante acquisto del
pate di Livorno, di quel porto che dovered dresire uno dei più grandi emporii
di Mediterraneo, e il centro del compercio marittimo della Toscana.

Una perdita però assai lacrimevole fu litti in questo anno medesimo (1421) in Gine Capponi cittadino benemerito della na patria, in servigio della quale egli muscrò tutta la sua vita, soevro di mire issirette, c alieno dalle passioni dei partiti In dominanti. Questo nuovo Aristide kl'Atme d'Italia; che contribui sopra gu'altro nella conquista di Pisa, innanzi dimorire cibbe la contentenza di sapere, dei Fiorentini con la compra di Livoris servano assicurato stabilmente l'impriante possesso della città e terr. di Pisa, ndicii diritti eventuali aveva teste rimuisto, con la pace del 1420, Filippo Maria modei figli del conte di Virtù che riacquini la maggior parte della Lombardia.

fors'ultimo duca, per quanto non comhuelingegno del padre, ne aveva eredita tata la crudeltà e finzione, sicchè in appelungamente persistere nella propresdi non impacciarsi delle cose di Toscanedi Romagna. Quindi non erano decor-1 mora quattro anni, quando Filippo na poderosa oste penetrato nell'Emilia, indolentemente assali e ai rese padrone ilada, di Lugo, di Porli e di Forlimpo-Mi. Un tal disleale procedere del Viscont determinò la Signoria di Firenze a una manguerra, nella quale i di lei eserciti fumetre volte sconfitti, innanzi che le rierise di associare all'impresa i Veneziani re altri alleati, e così di poter richiaprincipali forze del duca milanese leatro i moi dominii.

la questo tempo Firenze trovavasi in rade molestia per conto delle gravezze dele imposte sopra i grandi, cosicchè uno libro, Binaldo di Maso degli Albizzi, datatti amolti de'suoi colleghi adunati nella chien di S. Stefano al ponte, propose fai provedimenti da prendersi quello di

scemare della metà il numero delle arti minori, e così di quattordici ridurle a sette; affinchè la plebe nei consigli della Repubblica avesse meno voti e autorità, mentre si veniva ad accrescere nei parlamenti l'influenza dei grandi.

Alla proposta dell'Albizzi, comecchè soddisfacesse il genio di quegli adunati, rispose Niccolò da Uzzano, uno dei cittadini di più invecchiata esperienza, dicendo: che il voler raffrenare la plebe senza opporsi a coloro, i quali ogni volta che vogliono la possono far sollevare, non era altro che il nutrire uno che potesse impadronirsi di tutti; cosiochè egli concludeva di non doversi cosa alcuna in diminuzione dei diritti della plebe tentar di operare, senza guadagnare prima quei ricchi e potenti popolani, i quali sotto zelo di pietà, ajutando i poveri, sollevando i miseri, pagando i debiti altrui, impiegando in diversi mestieri ed esercizj gli artigiani, e facendo il volgo quasi ministro delle loro ricchezze, venivano per tali meszi a impadronirsi della moltitudine.

Conobbe manifestamente ciascuno che l'Uzzano intendeva discorrere di Giovanni di Bicci deiMedici, il quale essendo diventato ricchissimo e di natura benigno e geperoso, poteva dirsi anche il primo della sua famiglia che riacquistò grandissima popolarità nella sua patria. Fu dunque di consenso comune incaricato Rinaldo degli Albizzi che fosse con Giovanni, e il confortasse a entrare con essi loro nella progettata impresa. Ma questi giudicando pericoloso il rimedio proposto, come quello che portare doveva manifesta divisione nella città a rischio della rovina della repubblica e di chi ne fosse stato autore, il Medici disapprovò il consiglio di Rinaldo e dei nobili suoi colleghi. Conosciuta dal pubblico una tal pratica, non fece essa che accrescere popolarità e reputazione a Giovanni e alla sua casa a scapito del partito contrario.

Ma continuando ciascuno a dolersi di essere oltre misura gravati nelle tasse imposte durante la guerra, fu deliberata la legge del catasto (anno 1427) in modo che ogni possidente dovesse pagare un mezzo florino per cento di capitale.

Non volevano i grandi sopportare un simile censimento; ma non trovando strada da disfare la legge che l'ordinava, pensarono al modo di farle contro, col procurarle de'malcontenti per avere così più compagni a urtaria.

Mostrarono dunque agli ufiziali deputati a imporre il catasto, come la legge gli obbligava ad accatastare eziandio i beni dei comuni distrettuali, fra i quali Volterra col suo territorio, per vedere se tra quelli vi fossero altri possessi de'Fiorentini.

Il tentativo fu fatto; ma la bisogna andò in una maniera poco favorevole alla quiete della repubblica; giacchè dopo molto doglianze e dispute non volendo i Volterrani ubbidire, aegui ribellione per opera di un ardito plebeo (Giusto Landioi), che fattosi capo del tumulto trasse la città dalle mani dei Fiorentini, ed egli stesso signore della sua patria si dichiarò, e per sole due settimane vi si mantenne.

Perduta adunque e ritornata quasiochè in un tratto Volterra sotto il dominio fiorentino, successe a questa sommossa la guerra di Lucca; la quale città, dopo la ricuperata indipendenza dell'anno 1370, era stata agitata dalle interne fazioni niente meno delle altre repubbliche toscane. La famiglia Guinigi, una delle più potenti e più cospicue prosapie lucchesi, da quell'epoca in poi si acquistò tale ascendente sopra i suoi concittadini, che Francesco, poi Lazzaro suo figlio, quindi Paolo Guinigi fratello di quest'ultimo, quasi senza interruzione per mezzo secolo yi governarono come principi.

Somministrò Paolo Guinigi nell'ultima guerra cagione di dolersi alla Rep. florentina per aver mandato il figlio con una mano di armati nell'esercito del duca di Milano; talchè uno dei capitani di compagnie stato al soldo de Fiorentini, Niccolò Fortebraccio, muovendosi da Fucecchio, ostilmente s'innoltrò nel territorio di Lucca. Lo che diede a dubitare che avesse operato non senza tacita annuenza di qualcuno de'reggitori di Firenze, cui riesci poi facile impresa di persuadere i loro colleghi per i mpegnarli in una guerra, che facevasi credere di breve durata, di sicuro successo e utile quanto giusta. L'esito peraltro dimostrò tutto il contrario; mentre il cimento fu lungo, difficile, dispendiosissimo e totalmente sfavorevole ai Fiorentini; cosicchè, invece di acquistare il territorio di Lucca, la Rep. fiorentina vide invadersi e disertare una gran parte del proprio.

Mentre che questa guerra travaglia Firenze, ribollivano sempre più i mali umori dei partiti dentro la città, e Cosi de'Medici, dopo la morte di Giovanni i padre, con maggior animo nelle cose pi bliche, con maggior studio e solerzia gli amici che non fece il di lui genit si governava, nel tempo stesso che int deva a beneficare e con dimostrazioni ( quenti di liberalità a farsi molti par giani. Dimodochè l'esempio suo aum tando il carico a quelli che governavali pareva loro che, il lasciar crescere in co guisa la potenza di Cosimo, fosse per venire sempre più opera pericolosa, più pericoloso era il progetto propo dal contrario partito, di esiliare Cosi dalla patria, siccome lo fece conosc Niccolò da Uzzano. Imperocchè int pellato su di ciò, quest'uomo veneras rispose: che coloro, i quali pensa no di cacciare Cosimo di Firenze, vevano prima che ogni cosa misurare loro forze è quelle di colui che voleva abalzare. E dato anche riuscisse fatto esiliarlo, soggiungeva, essere quasi impobile, tra tanti suoi amici che vi rimaro bero, ovviare che presto non rimpatrial Non solo adunque l'Uzzano non volle ci sigliare, ma altamente disapprovò di pigl re un partito, che per ogni lato egli vede dannoso alla città.

Queste regioni discorse da un uome somma riputazione nella repubblica, r frenarono alquanto l'animo di coloro ( bramavano la rovina di Cosimo il vecch ma seguita la pace di Ferrara (26 apr 1433) mercè la quale Lucca col suo ter torio restò libera, e non molto dopo ma cato di vitaNiccolò da Uzzano, la città di renze rimase senza guerra, e la fazione grandi senza alcun freno; onde Rina degli Albizzi, che di tal partito era princi impaziente dell'autorità e stima sem crescente di Cosimo de'Medici, e veder che uno dei due di loro doveva ormai s combere, tenne tal modo con i Signori gl'indusse a chiamar Cosimo in palaz rinchiuderlo in una prigione, e qui dalla patria esiliarlo.

Rimasta Firenze vedova di un ta cittadino, erano tutti sorpresi e sbigott vinti e vincitori. Dondeche Rinaldo de Albizzi dubitando della sus apparecchi rovins, rampognava quelli del suo partite esersi lociati vinorre dai preghi e dai denari dei loro nemici; coll'aver lasciato Cosimo ia vita e gli amici suoi nella città; essenérchè gli nomini grandi, o non si hanno a trecare, o tocchi che sono debbonsi speguere affatto,

Ma il consiglio di messa. Rinaldo essende restato senza l'effetto da esso lui desidento, avvenne che prima di un anno dacchè
Cosimo era stato confinato a Padova, appene entrati di governo otto Priori e il gonidesiere, tutti partigiani dell'esule, si
mificò il pronostico fatto da Niccolò da
Inano; Cosimo de'Medici fu richiamato,
acolto e acclamato in Firenze quasi
une un cittadino che tornasse trionfante
la una vittoria, con tanto concorso di
gute e dimostrazione di benevolenza, che
diciscano volontariamente venne salutato
lesciattore del popolo, e Padre della
metria.

Appena rimensi in Firenze dall'esilio 'anti inginriati cittadini aderenti e arguaci di Cosimo, pensarono questi senz'alcun ripetto di assicurarsi dello Stato e delle pine magistrature, apogliando la città di renci e di sospetti, e volgendosi a benefore nuove genti per fare più gagliarda la parte loro. La famiglia degli Alberti, e pulsaque altro esule o ribelle venne resituito coi suoi beni alla patria; tutti i mai, eccetto pochissimi, nell'ordine popilare furono ascritti; le possessioni dei Praici di Cosimo per piccolo prezzo la i partigiani di lui si divisero; e se pesta proscrizione dal sangue (ancorchè na qualche parte nel sangue restasse tinb) fosse stata accompagnata, avrebbe a mila di Silla e di Ottaviano potuto quaa quipararai. Oltre di ciò il partito ficaimo con opportuni provvedimenti, Propriandosi le redini della repubblica e besdo dalle borse degli elettori i nomi de' renici per riempirle di amici, sempre più i latificava. Fu dato ai sigg. Otto di guarla autorità sopra la vita, si proibl a chic-Scuia di potere scrivere o ricevere letterdai ribelli confinati, ed ogni parola, ogni enno, ogni usanza che a quelli che gover-197200 fosse in alcuna parte dispiaciuta, <sup>vaiva</sup> con pene gravissime gastigata. E richè alcuni amici dolcemente avverti-😘 Cosimo, non potersi patire che per inte famiglie ornatissime, per si grandi cittadini abalzati dalla patria, la città si

guastasse, ebbero da lui cotale risposta; esser meglio città guasta che perduta. Non si offannamero però, giacchè con poche braccia di scarlatto molti cittadini ogni di poteva vestire, conoscendo bene egli, che a mantenere uno stato nuovo gli abbisoguavano uomini nuovi. Per tutta la vita di Cosimo la città di Firenze restò compressa nella quiete della servitù, senza che avesse mai luogo uno di quei movimenti, coi quali una popolazione suol tentare di risequistare la perduta libertà. - Realmente a partire dall'apno 1434 cominciò la decadenza della Rep. fior., la quale sino d'allora restò sotto il dominio diretto o indiretto della casa de' Medici. E benchè Pirenze avesse in seguito alcuni brevi intervalli di libertà, essa ricadde ben presto nel primo laccio, sino a che, abolite coi nomi le forme antiche, si converti la repubblica in principato.

Poco innanzi che tali mutazioni politiche e proscrizioni cittadine fossero incominciate, si serrò l'occhio della maestosa cupola di S. Maria del Fiore, nel giorno atesso che abarcò a Liverno il pont. Eugenio IV, quello medesimo che nel di 25 marzo del 1436, nel giorno della Pasqua di Resurrezione con magnificenza confacente a una grande e ricca città consacrò la metropolitana florentina; nella quale, dopo la sacra funzione, fu creato cavaliere dal pontefice Giuliano di Niccolao di Roberto Davanzati allora gonfaloniere di giustizia e riputatissimo cittadino, cui Eugenio di sua propria mano cinse il fermaglio nel petto.

Nell'anno stesso 1436 il governo di Cosimo diede motivo di alterare la pace col duca di Milano; poichè sentits la sollevazione di Genova, i reggitori di Firenze fecero lega coiGenovesi e coiVeneziani contro quel duca, lo che bastò al Visconti per ricominciare le ostilità senza altra dichiarazione di guerra. A fomentare la quale contribuirono i maneggi dei fuorusciti fiorentini, fra i quali precipuamente si distinse Rinaldo degli Albizzi, che da Trapani rompendo i confini si era recato a Milano. Accadde la prima battaglia fra i due eserciti sotto Barga con esito favorevole a'Fiorentini, capitanati dal conteFrancesco Sforza. Questa prima vittoria persuase e indusse la Signoria a tentare un'altra

volta l'impresa di Lucca, difesa virilmente dai suoi abitanti, e quindi liberata per poca costanza del C. Sforza; il quale lusingato dal matrimonio di Bianca figlia del duca di Milano, abbandonò il servigio de Fiorentini per passare a quello del loro nemico, lo che obbligò a lasciare in pace i Lucchesi e aprire con essi un trattato (28 aprile 1438) che accordò al conte Sforza una parte del territorio conquistato. — Ved. Cosbotia.

Ebbe poco dopo Firenze il maestoso spettacolo del greco imperatore Giovanni Paleologo, del pontesse Eugenio IV, di cardinali, patriarchi, metropolitani, e di un buon numero di prelati Igreci e latini venuti per riunire nel Concilio ecumenico la chiesa greca con la latina.

Frattanto gli esuli florentini uon cessavano di sollecitare il duca di Milano a rimetterli in Firenze, dove contavano facilmente di poter entrare con l'ajuto dei fautori che avevano in città. Le loro istanze furono essudite dal Visconti, il quale affidò la spedizione militare al miglior suo capitano Niccolò Piccinino. Questi innoltratosi con numeroso esercito in Romagna, penetrò nella Toscana per la valle del Lamone, ed estese le sue scorrerie nel Mugello e nel Casentino, di dove trapessò nella valle superiore del Tevere. Costà accorse l'armata fiorentina: e a'20 giugno 1440 consegui sotto Anghiari la vittoria, per la quale Firenze si rallegrò a segno che ogni anno la rammenta con la corsa del palio di S. Pietro. Accrebbe letizia alla città l'acquisto che si fece poco dopo(marzo 1441) della nobil Terra del Borgo S. Sepolero venduta col suo distretto alla Rep. fiorentina dal pontefice Eugenio IV per il prezzo di 25,000 ducati d'oro.

Uno dei commissari dell'esercito fiorentino fu Neri di Gino Capponi, che in questa stessa guerra si era maravigliosamente distinto non tanto per i felici successi mercè sua ottenuti nel Casentino e nella Val-Tiberina contro il conte di Poppi e il Piccinino, quanto anche per molti altri importanti servigi che in qualità di legato aveva resi alla sua patria; sicchè egli era riguardato dopo Cosimo de'Medici il principale cittadino di Firenze. Si nobili prerogative dovettero dare tale ombra al capo del governo, che fornì a molti cagione

di sospettare, che fosse stato effetto del coperta politica di Cosimo per abbassare fama e autorità del Capponi, quello di cosi gliare il gonfaloniere Orlandini a far ta cidare e quindi gettare dalle finestre a palazzo del popolo il capitano Baldaccio Anghiari, militare sopra ogn'altro cos lentissimo e grandemente al Capponi affaionato.

La morte del duca di Milano (12 agos 1448) fece restar in tronco le trattati di pare intavolate con le Rep. di Fires e di Venezia, quando un nuovo nemico affacciò nel re Alfonso di Napoli. Il qual chiamato da Filippo Maria all'eredità de lo Stato milanese, veniva avvicinandosi o numerosa oste di cavalli e di fanti nel Toscana.Considerando egli, che per la 🔻 del Val-d'Arno superiore non poteva far c sa alcuna di gran momento, rivolse il s esercito verso il territorio di Volterra, dove penetrò nelle pisane maremme. I Fi rentini veggendo un re potente in ca loro, il quale non soleva così di leggie dalle sue imprese desistere, nè poten conoscere essi dove un simil contegno os le avesse andare a riuscire, tentarono di api re con Alfonso una qualche trattativa amicizia; per aderire alla quale chiede quel re, che la Repubblica gli pagasse 50,0 scudi, e non s'impacciasse de'fatti di Pio bino. Concorreva la maggior parte d cittadini in simile accordo, meno che N ri Capponi, il quale affacciò in consig così valide e persuadenti ragioni, c fu concluso, non doversi il governo Firenze in alcun modo piegare a far pa col re, se il signore di Piombino, che de'Fiorentini raccomandato, non si lascia dall'Aragonese quieto nel principato.

Intanto il re di Napoli con ogni si ao per mare e per terra infestava con nuamente la Terra di Piombino, sino che, nel di 8 sett. 1448, fu ordinato di pri derla per assalto. Ma il coraggio dei Pio binesi, la fermezza di Rinaldo Orsini le principe e gli ajuti dei Fiorentini, resvano ogni sforzo, in guisa che gli assalta furono costretti di ritirarsi dalla battagi e quindi dopo gravi perdite di abbama nare la Maremma e tutta la Toscana.

Nel mentre che l'esercito d'Alfonso tornava mezzo ed infermo a Napoli, il co Franc.Sforza, come genero del morto Visc ti, adoprava ogni possa da riconquist per custo proprio il ducato di Milano, contro voglia di quelle popolazioni che si erano sollevate e rimesse in libertà; e ad enta dei Veneziani, le cui armate inogn'incontro egli sconfisse per terra e per acqua. Fu lo Sforza sovvenuto palesemente dalla hepubblica fiorentina, e privatamente da la hepubblica fiorentina, e privatamente da la cissimo de'Medici, sperando questi di proracciarsi in quello un presidio ai figli rai nipoti, e agli aderenti della sua casa na valido protettore ed amico.

Quanto su sentito con giubilo dai reggitri del Comune di Pirenze l'ingresso el C. Sforza in Milano acclamato da quei cittadini in loro principe (anno 1450), altrettanto i Veneziani e il re di Napoli si erano adontati con il governo siornativo, quischè i suoi sorcorsi pecuniarii avesseno posto in grado il sortunato figlio del Ctignola di vincere e sarsi signore della lombardia.

lacomingiaronsi le ostilità dai due polestati con l'espulsione dei nazionali Froratai dai veneti e dai napoletani dominii, tratando eziandio di farli esiliare dagli rali del Levante, a fine di escluderli dal comercio di Candia, di Costantinopoli edisagusi. E per nuocere in tutte le mapere alla Signoria di Firenze, i Veneziani kero lega con la Rep. di Sieua, e procunesso di mutare lo stato di Bologna per dataccarla dall'amicizia de'Fiorentini. Intato che questi stringevano alleauza col moro duca di Milano e preparavansi alla pera, il re di Napoli, che seutiva anun la vergogna di essere stato costretbaretrocedere con numerosa oste dalh Toscana, inviava costà il suo figlio Indinando con 8000 cavalli, e 4000 fanall qual esercito entrato per la Val-5Chiana, si fermo davanti il castello di Pano, che dopo un pertinace assedio di Brorni dovette rendersi a patti (2 sett. 1451). Avuto ch'ebbero i nemici Fojan tennero nei confini del Chianti, verso Indo e Cacchiano, combattendoli inutilmate, prima di accamparsi davanti il de-Meastello di Rencine che l'ebbono in podi giorni. Nun accadde però lo stesso delli Catellina, paese propinquo 10 miglia a Sem; giacchè per quanto il luogo, per arre per sito, non presentasse grandi ostaodi pare resistè a quell'esercito, che vi Ette ingtilmente un mese e mezzo a 'embitterlo, intanto che una numerosa flottiglia del re, scorrendo lungo la mariua pisana, per poca deligenza del castellano occupava la rocca di Vada.

I Fiorentini, non essendo ancora in forze da misurarsi con quelle dell'Aragonese. stavano sulle difese, schivando di venire a battaglia, sino a che i nemici si ridussero ai quartieri d'inverno. Nel qual tempo la Rep. in varie guise preparavasi a respingere l'oste napoletana, sia con l'indurre Repato d'Angiò a venire dalla Provenza in Italia per contrastare ad Alfonso la successione al regno di Sicilia, sia con l'accomodare al nuovo duca di Milano 80,000 fiorini d'oro, per ricevere da esso una squadra di 2000 soldati di cavalleria, sia con l'assoldare Manuello d'Appiano Signore di Piombino condottiero di 1500 cavalli. Con tali ajuti la Repubblica fiorentina riacquistò facilmente (nell'estate del 1453) i parsi tulti dai Napoletani; e ciò nel tempo medesimo che scoprivasi in Romagna un suo ribelle in quel Gherardo di Giovanni Gambacorti, al di cui padre la Signeria di Firenze, mercè la capitolazione di Pisa, aveva concesso il dominio del Vicariato di. Bagno.

Le ostilità del re Alfonso dovettero obbligatamente cessare dopo il trattato conchiuso, nel gaprile 1454, fra iVeneziani e il duca di Milano; alla quale pace aderirono volentieri i Fiorentini, più tardi e di male in cuore l'Aragonese, costretto a richiamare dalla Toscana le sue truppe e il di lui tiglio Ferdinaudo col mentre questi aspirava a impadronirsi di Siena.

Poco dupo questo tempo senti Firenze come un ristoro ai sofferti mali la notizia della morte di un suo fiero nemico in Alfonso di Aragona, amareggiata però dalla perdita che poco prima la repubblica aveva fatta in un semmo cittadino, Neri di Gino Capponi, mancato in Firenze, li 22 novembre dell'annu 1457, fra i compianti di tutta la città; la quale riguardò sempre in cotesto integerrimo nomo di stato il fedele seguace delle civili virtù ereditate dal padre, seppure nou lo sorpassava per maturità nei cousigli, per valentia nei mezzi della guerra, e per destrezza nelle ambascerie che sostenne.

Memore dei Ricordi, che per lui distese il genitore, fece egli conoscere all'universale, che il servire la patria è un sacro dovere di cittadino sino al punto, che neppure l'ingratitudine o gli intrighi delle fazioni poterono affievolire in esso tale dovere, e molto meno indurlo in sentimenti contrarii all'interesse e all'onore del suo paese.

In una parola Neri Capponi fu dopo Cosimo il cittadino più rispettato di Firenze, con questa differenza, che Neri si acquistò credito e riputazione somma per vie pubbliche e notorie, in modo che egli aveva assai amici e nessuni, o pochi partigiani; mentre Cosimo, essendosi fatto strada per vie pubbliche e private, aveva più partigiani che amici.—Fintantochè il Capponi visse, gli aderenti di Cosimo per paura si mantennero uniti e forti; perduto Neri, la cui stima universale serviva ai settari d'un qualche freno, cominciarono i medesimi a trovarsi meno concordi fra loro, e a desiderare una più assoluta autorità.

Infatti morto che su appena il Capponi, ebbe luogo in Firenze qualche movi: mento più di segreti maneggi, che di forza aperta, per tentare di riformare la costituzione del 1434. Avvegnachè dopo il ritorno di Cosimo il governo erasi ristretto nelle mani di pochi individui, i quali non solamente non lasciavano campo alla sorte nell'elezione della Signoria, ma avevano fatto nascere tale provvisione, che toglieva perfino uno dei più preziosi diritti ai cittadini, cioè la libertà di chiamare in gindizio quelli che gli governavano. I partigiani stessi di Cosimo, o fossero fra loro discordi, o si travassero annojati di questo perpetuo dittatore, o troppo grave cosa gli sembrasse servilmente dipendere dall'arbitrio di coloro che facevano e disfacevano a loro senno leggi e magistrati, raccolti insieme ragionavano, e pubblicamente consigliavano; 1.º ch'egli era bene che la dittatoria potestà della Balia, della quale era per terminare il suo tempo, più non si rinnovasse; 2.º che si serrassero le borse dei Priori; 3.º e che quei magistrati, non più a mano, ma a sorte secondo i favori dei passati squittini si estraessero.

Cosimo che sapeva in ogni modo di non correre alcun rischio nella sua dittatura, condiscese alle preci della malcontenta fazione; conoscendo bene che nelle borse, dalle quali doveva sortire ogni bimestre la prima magistratura, erano stati chiusi i nomi di cittadini di tutti i ceti, la maggior parte nuovi e al Padre della patria per

avidità d'impieghi, per interessi di demari, o per ragione di mercatura ligi o ben affetti. Ottenuta tale riforma, parve all'universale di avere acquistata la propria libertà, sebbene l'esito mostrò ben presto tutto ii contrario. Imperciocchè fatti gli aquittinj, ed entrati di Signoria gli eletti, questi non operarono mica secondo la voglia di coloro che tal riforma avevano promossa; ma secondo il proprio arbitrio, o quello del loro padrone, la repubblica governavano. Si accorsero ben presto gl'innovatori della loro follia, giacchè non al Medici, ma ad essi stessi avevano preclusa la strada alle cariche e si erano lasciata fuggire di mano la cosa che ambivano di carpire.

Quello però che sece più spaventare i malcontenti, ed a Cosimo dette maggiore occasione a fargli ravvedere, fu allorchè risuscitò il modo di rifare il catasto come nel 1427. Questa legge vinta, e di già creato il magistrato che la doveva eseguire, fece risolvere i grandi a stringersi insieme per scongiurare Cosimo, affinchè volesse ristabilire l'ordine oligarchico da esso stato introdotto fino dall'anno 1434. Il dittatore peraltro non volle così per fretta dare ascolto a simili lamenti, acciocchè i faziosi sentissero più vivamente il loro errore, e ne portassero più lunga pena. Tentossi nei consigli la legge di far nuova Balla, ma non si ottenne; e perchè un gonfaloniere volle senza consentimento adunare il popolo a parlamento, lo fece Cosimo dai Priori di lui colleghi sbessare in modo, che egli impazzò, e come stupido dal palazzo della Signoria alla casa sua fu rimandato.

Nondimeno perchè un tal contegno aveva fatto crescere l'orgoglio nei nuovi governanti, e nella plebe gli insulti verso i grandi, non parve a Cosimo il lasciare più oltre trascorrere le cose, che le non si potessero poi ritirare a sua posta, Dondechè essendo pervenuto al gonfalone della giustizia Luca Pitti, uomo animoso ed audace, si credè costui un istrumento opportuno per governare l'impresa; riservandosi il Medici a favorire il tentativo dietro la scena, acciò, se la riforma non sortiva l'esito desiderato, ogni biasimo a Luca e non a Cosimo fosse imputato. Volle il Pitti aul principio teutare la mutazione col persuadere i suoi colleghi, che cotesta introdotta libertà di elezione era una licenza

sfrenata; al quale erroneo consiglio si opposero i magistrati con tali forti espressioni, che uno di essi come sedizioso venac arrestato e posto alla tortura. Fu allon de Pitti ricorse all'arbitrio; e avendo ripieno di armati il palazzo, chiamò il popolo in piazza, cui per forza fece conentire quello che volontariamente non mera potuto ottenere, riducendo il governo al regime del 1434, e coronando la su opera col fare esiliare quattordici citafini che si erano dichiarati caldamente staccati alla pubblica libertà. Innanzi che Piti terminasse la sua magistratura si propose una riformagione, in vigore della quie la magistratura suprema della repubblica, stata fino allora appellata dei frieri delle Arti, dovette prendere il titob dei Priori di Libertà, quando appunb in Pirenze era cessata ogni libera ragione.

Fu Luca Pitti in premio dell'opera sua alla Signoria fatto cavaliere, e da Cosimo ricamente presentato, nel mentre quasi tatta la città concorreva a offerirgli doni. Casicchè egli venne in tanta fidanza e supribia da por mano a innalzare due granimi editizi, che uno in Firenze, cangiato pacia nella maratosa reggia, (sebbene di plano Pitti conservi tuttora il nome) Paltro a Rusciano sopra a Ricorboli luogo propinquo un miglio alla città. Per conbut a fine i quali edifizi Luca non perdoara ad alcuno straordinacio modo; per eni 🛤 solo i cittadini lo presentavano, e delkow necessarie all'edificatoria lo sovveivaso, ma le comunità e le popolazioni Alforentino distretto gli somministravamajuti, nel tempo che agli uomini di ogni ekto macchiati Luca offriva asilo, purchè nik sue case lavorassero.

Gli altri grandi della città, se non ediimino al pari, non crano meno violati ne meno rapaci del Pitti; in modo de, se allora Firenze non aveva guerre di lari che la distruggessero, dai suoi cittadii madistrotta.

Signi durante questo tempo la morte di Como (il di 1 di agosto 1464); di quel-Promo ch'ebbe la forza di tenere per 30 mi selle sue mani il governo della repub-Mez, e che ne assicarò il dominio nelli sua casa. Lasció di sè grandissimo desibrio nella città e all'estero, in quanto che m solumente egli superò ogui altro, dei

tempi suoi, d'autorità, di prudenza e di ricchezze, ma anco di magnificenza e di liberalità. La quale ultima prerogativa si fece conoscere assai visibilmente dopo la morte sua, giacchè non vi era cittadino di alcuna qualità cui Cosimo grossa somma di denari non avesse prestata. E tanto era il credito ch'egli teneva all'estero, che quando i Veneziani, e Alfonso d'Aragona contro la repubblica fiorentina si collegarono, Cosimo col ritirare il suo avere dalle piazze di Napoli e di Venezia, si crede vi lasciasse un vuoto tale di numerario, che i due sopraddetti potentati fossere costretti ad accedere alle proposte condizioni di

FIRE

Apparve la magnificenza di Cosimo in varj edifizj sacri che in Firenze, nel poggio di Fiesole, e nel contado dai fondamenti fece costruire. Il suo grandioso palazzo in via Larga (poscia de'march. Riccardi) e quattro sontuose ville, a Careggi, a Fiesole, a Cafaggiolo ed a Trebbio non solo edificò, ma di vasi preziosi e di tavole da egregi artisti dipinte adornò, senza dire di altreminari fabbriche, cappelle, altari o

ospizi da esso fondati e arricchiti.

Difficilmente si potrebbe indicare nella storia del medio evo un cittadino che al pari di Cosimo sia stato colmato di elogj; talchè a lui, un anno dopo morto, la Signoria di Firenze per decreto pubblico confermò il titolo di Padre della patria. Nondimeno negli ultimi tempi della vita angustiava l'animo del vecchio Medici non aver potuto, nel lungo periodo che egli tenne le redini dello Stato, di un acquisto onorevole accrescere il dominio florentino; e tanto più se ne doleva, quanto che gli parve essere stato da Francesco Sforza ingannato; il quale mentre era conte promisegli, appena si fosse insignorito di Milano, di fare per i Fiorentini l'impresa di Lucca, che poi non mantenne.

Lasciò Cosimo erede delle sue ricohezze e del suo potere il figlio Piero, debole e infermiccio, cui commise morendo, che delle sostanze e dello stato secondo il consiglio d'un suo intimo confidente e cittadino riputatissimo (messer Diotisalvi Neroni) si lasciasse governare. Ma la fiducia nell'amico e consigliere non corrisposero nè alle promesse del Neroni, nè alle speranze del Medici. Imperocchè sotto pretesto di rimediare ai disordini del patri-

monio, Diotisalvi indusse Piero de'Medici a ritirare dai suoi debitori somme rilevanti di denari, imprestate loro dal padre per acquistarsi nella città e fuori partigiani ed amici; la quale operazione posta ad effetto cagionò in Firenze grandi fallimenti, per cui molti mormorando, si alienarono dal suo partito. - Visto da messer Neroni, che i suoi consigli ottenevano l'effetto desiderato, si strinse con Luca Pitti, con Agnolo Acciajoli e con Niccolò Soderini, bramosi, ognuno per diverso fine, di torre a Piero la reputazione, e lo stato. - Luca Pitti, il più potente cittadino dopo Cosimo, morto lui non voleva essere il secondo. Agnolo Acciajoli,per private cause, nutriva odio con i Medici; mentre Niccolò Soderini, mosso da mire meno ambiziose, bramava che la sua patria più liberamente vivesse, e dai magistrati estratti a sorte si governasse.

Pareva a questi capi di avere la vittoria in mano, perchè la maggior parte del popolo, con cui essi adonestavano la loro impresa, gli seguiva. Si tentò inutilmente da alcuni più pacifici cittadini di acquetare tali dissapori, mentre le inimicizie cominciarono a manifestarsi sperte dopo la morte di Francesco Sforza duca di Milano (8 marzo 1466). Ma non giovando l' eloquenza del Soderini, nè l'orgoglio del Pitti, nè le segrete arti del Neconi a screditare Piero de'Medici, fuvvi chi fra i congiurati propose che si dovesse uccidere quest'altr'idolo della plebe; ricordando quello che a Rinaldo degli Albizzi, a Pal-Ja Strozzi, a Ridolfo Peruzzi e a tanti altri grandi della città era intervenuto a cagione di aver lasciato Cosimo in vita prima dell'esilio.

A volere con sicurezza eseguire il meditato disegno, stimarono i faziosi necessario un esterno soccorso d'armati. S'imprgno di coadiuvarli nell'impresa Ercole d'Este fratello di Borso marchese, poi duca di Ferrara; il quale inviò una compagnia di sopra mille cavalli verso l'Appenpino di Fiumalbo, intanto che i congiurati designavano il tempo e il luogo di assalire Piero de'Medici nell'andare o nel tornare ch'egli faceva alla città dalla sua villa di Careggi. La destrezza però fino d'allora manifestata dal giovinetto Lorenzo suo figlio, e quindi gli appoggi de'fautori ed amici della sua casa, sconcertarono talmente gli avversari, che tenendo questi titubanti

e irresoluti, molti di essi crederono bei di venire con Piero a una riconciliazion

Ma Niccolò Soderini, stimando va mo e tal rimedio e troppo grave l'attentat sebbene non condotto a fine, perchè il M dici volesse dimenticarlo, con energici parole stimolò Luca Pitti a ritornare co più calore e più fermezza all'esecuzion dell'impresa.

Si raccolsero armi e amici tanto in citt che in contado, e si soliecitò il mare! Ercole d'Este, assinchè con le sue genti facesse innanzi da Fiumalbo per la mou tagna di Pistoja. Questa novella, sapuf da Piero, egli ordinò al figlio Lorenz di essere con Luca Pitti, affinchè con ogn suo iugegno lo persuadesse a desistere d quei movimenti; lo che a meraviglia ric sci a lui di renderselo mansueto in guis che tenuti inoperosi i congiurati, venne : terminare il tempo di quella Signoria, mella quale i contrarj al partito Mediceo ave vano troppi fautori. Ma entrati di seggio nuovi priori e gonfaloniere di giustizia quasi tutti amici della casa Medici, la parte di Piero non istette più sospesa un istante; giacche non più tardi che nel secondo giorno (2 sett. 1466) chiamato il popolo a parlamento, si crearono quattro giorni appresso gliOtto di balla insieme col capitano del popolo; e la prima legge della nuova Signoria fu, che le borse dei priori per dieci anui si tenessero a mano, affinche non si eleggessero più a sorte. Poco appresso si pubblicarono i nomi degli esiliati, fra i quali l'Acciajoli coi figli, il Neroni e duc fratelli, il Soderini con Geri suo figliuolo, e Gualtieri Panciatichi di Pistoja. Non fu nel numero dei confinati Luca Pitti, il che gli accrebbe biasimo, come se avesse pattuito la salvezza sua col danno degli amici e compagni. Ma ben presto egli conobbe essergli stata predetta la verità da Niccolò Soderini, perciocche la sua casa non fu più frequentata, ed egli non più veniva salutato da persona che lo incontrasse per via, mentre altri losfuggivano, e altri gli mormoravano dietro chiamandolo rapace e crudele, e molti le cose da loro a Luca donate, come imprestate richiedevano; talchè non solo dal suo superbo edificare si rimase, ma il resto della vita che gli sopravanzò finì oscuramente.

Alcuni dei principati esuli, fra i quali

Memi e Soder.ni, si recarono a Venezia, sipendo che l'odio di quei senatori verso la casi dei Medici, che aveva assistito lo Sfata loro nemico, non era ancora spento. Il desiderio pertanto di vendicarsi mosse i regitori della Repubblica veneziana a dire aculto ai fauro sciti fiorentini, é abbene apertamente contro Firenze non indichiarassero, somministrarono però genevami e denari con il migliore condottiere d'eserciti (Bartulommeo Collione), cui in aeguito unironsi le forze di altri regoli dell'Emilia e della Romagna.

Intanto dal canto suo il governo di Firmze preparavasi alla difesa raccogliendo descridai cittadini mediante un balzello di 100,000 formi d'oro, sollecitando ajuti allestro, e collegandosi per 25 anni col dura di Milano e col re di Napoli. Nell'estabelel 1467 i due eserciti nemici trovaziasi di finote nel territorio d'Imola, done succese (25 luglio) la battaglia della Milatella, quale sorti un evento indeciso, sibbae da ambe te parti infino a notte si combattese con gian fermezza e valore.

Peròdopo quella giornata non a cadde pufra le parti belligeranti cosa alcuna di aubile, sia perchè il generale veneziano ca le sue forze si ritirasse alquanto verso la Lombardia, sia per una tregua che, agli 8 di agosto, si fece per intavolare condimu di pace; intanto che, sopraggiunto l'arreno, ciascuna delle due armate si ndusse alle stanze. Peraltro a Firenze, dove non si contava molto sulla conclusiae del trattato, si fecero nuove provvissei di denari per tre anni successivi erdiante imprestanze, le quali produssero al pubblico erario la vistosa somma di 1.200,000 fiorini d'oro.

Infatti, appena entrato il mese di febb. del 1/68, si seppe a Firenze con poca soddifazone, come il pontefice Paolo II di naziore reneziano, a guisa di arbitro aveva publicata in Roma la pace, a condizione che
le parti belligeranti, collegandosi insieme,
foresero pagare un'annua pensione di
100,000 scudi a Bartolommeo Collione per
la guerra che si aveva a fare contro i Turchi in Albania, e intanto ordinava che ai
Firentini il borgo di Dovadola, e al sige-re d'Imola Mordano e Bagnara si restiluisero.

Non piacque alla Signoria di Firenze, it al duca di Milano, di avere a pascere

con i loro denari un capitano di ventura, e fecero sentire al pontefice che si sarchbero appellati di tafe arbitrio al futuro Concilio; ma Paolo II volendo persistere nella pronunziata sentenza, procedette all' atto di scomunica contro coloro che da quella dissentivano.

Dopo che la repubblica fiorentina ebberceato il magistrato dei Dieci della guerra, e che il duca di Milano e i Veneziani ebbero inviato gli eserciti verso la Romagna per ricominciare le ostilità, il pontefice, mitigando la prima sentenza, nel di 25 aprile del 1468 pronunziò migliori condizioni di pace, senza fare più menzione del veneto condottiero.

Nel tempo che tali affari di fuori si maneggiavano, la Signoria di Firenze dava il bando di ribelli al Neroni, al Soderini e all'Acciajoli per avere rotti i confini, e per essere stati la cagione di una guerra dispendiosissima, alle spese della qualo dovettero in parte supplire le sostanze dei fuorusciti. — Ved. Dosobariosimo.

Nell'anno medesimo 1468 la repubblica fiorentina acquistò in compra da Lodovico Fregoso per 30,000 fiorini d'oro Sarzana, Sarzanello, Castelnuovo e alcuni altri minori castelli della Lunigiana.

Terminata la guerra e sopite le civili tempeste, Lorenzo dei Medici, uno dei principali attori in tali politiche faccende, volle rallegrare la città con torneamenti ed altre feste spettacolose atte ad affezionare sempre più il popolo alla sua causa. Se non che l'infermità del di lui padre, aggravandosi ognora più, dava campo agli ambiziosi del dominante partito di regolare a loro arbitrio la cosa pubblica. Si vuole da alcuni istorici florentini, che un giorno Piero chiamasse a sè i principali cittadini, e parlasse loro in guisa da farli vergognare, rampognandoli d'avere troppo abusato della fiducia che in essi aveva riposta, sia perchè eransi fra loro i beni degli esiliati divisi, sia perchè vendendo a capriccio la giustizia, gl'insolenti esaltavano e gli uomini pacifici con ogni sorta d'ingiuria opprimevano. Ma vedendo che tali rimostranze non giovavano, Piero fece venire celatamente nella villa di Cafaggiolo Agnolo Acciajoli; nè si dubitò punto dal Machiavelli, che se il figlio del Padre della patria non forse stato dalla morte sopraggiunto, volesse richiamare i fuorusciti per frenare le rapine di coloro, i quali, sotto il manto dell' amicizia e di un falso amore patriottico, si erano impadroniti delle prime magistrature della città.

FIRE

In tanta angustia di animo, aggravandosi il male della podagra, Piero de' Medici, li 2 dic. 1469, cessò di vivere, senza che Firenze potesse intieramente conoscere le sue virtù. Ma tanto era saldamente stabilito il potere della sua casa, che dopo la morte di lui non segui movimento alcuno; così che i suoi due figliuoli furono, benchè giovanetti, come capi della repubblica generalmente onorati. Alla quale tranquillità interna contribui più di tutti Tommaso Soderini, cittadino di gran prudenza, di somma avvedutezza nelle cose politiche, e sinceramente ai Medici affezionato. Imperocchè lungi egli dall'imitare il fratello Niccolò Soderini, mustrò coll' effetto quanto la sua fede fosse diversa da quella del Neroni, allora quando ragunò uno scelto numero di fiorentini nel convento di S. Antonio presso porta Faenza, dove intervennero Lorenzo e Giuliano de' Medici: e a quell'assemblea con grave eloquenza delle condizioni della città, di quelle dell'Italia, e degli umori dei vari principi di essa avendo a lungo discorso, concluse, che se desideravano essi in Firenze si vivesse uniti, e dalle divisioni di deutro come dalle guerre di fuori sicuri, era necessario osservare quei due giovanetti, e loro ·la buona riputazione ereditata dal padre e dall'avo mantenere. Parlò dopo il Sode. rini Lorenzo con tanta saviezza e modestia, che a ciascuno egli dette grandi speranze di sè; siochè prima che di là partissero gli adunati, giurarono tutti di prendere i due pupilli come in figliuoli, e questi vioeversa di tenere quei cittadini per altrettanti padri.

Continuava la quiete in Firenze, allorchè nel 1470 occorse in Prato un improvviso tumulto eccitato da un fuoruscito
(BernardoNardi), il quale, introducendosi di
motte tempo con pochi armati nella Terra,
volle tentare un colpo da disperato. Ma
la debolezza de'mezzi, ta scarsità dei fautori e la fedeltà dei Pratesi, non che del
avaliere Giorgio Ginori che arrestò il
capo di quella sommossa, fecero pagare caro ai ribelli un simile attentato.

Sul declinare dell'anno 1470 Lorenzo de'Medioi abbe il primo onore pubblico, quando fu eletto sindaco del Comune, affiuchè a nome del popolo nella metropolitana fiorentina il gonfaloniere Gianfigliazzi per le sue mani fosse vestito cavaliere.

Nell'anno appresso(1471) con straordinaria pompa i Fiorentini accolsero nelle loro mura il duca e la duchessa di Milano accompagnati da un magnifico corteggio. In tale circostanza si fecero sacre rappresentanze spettacolose, una delle quali cagiono l'incendio dell'antica chiesa di S. Spirito.

Prima che l'anno medesimo terminasse. il sistema governativo di questa città subi un'altra riforma a scapito della pubblica libertà, stautechè per ristringere il governo nelle mani di pochi, fu vinto il partito di eleggere una commissione di 40 cittadini. all'arbitrio dei quali fu affidata la nomina del consiglio de'200. A costoro medesimi fu data potestà di fare tutto quello che il popolo fiorentino insieme, (eccetto di levare il catasto) soleva per mezzo delle 4 Camere ordinare, annullando per conseguenza i Consigli del Comune e del Popolo, all'anno 1382 poco sopra rammentati. Fra le varie riformagioni in tale oceasione decretate, fu approvata anche quella che ridusse al numero di 12 le 21 corporazioni delle arti e mestieri.

Nel mentre che tali riforme in Firenze preparavansi, cessava di vivere in Roma il pontefice Paolo II, cui poco dopo succede il cardinale Francesco della Rovere, che prese il nome di Sisto IV; quello stesso Sisto che doveva essere il più animoso persecutore della casa de'Medici, sebbene da principio dasse segni di gran favore a Lorenzo, allorchè su destinato dalla repubblica fiorentina tra i sei ambasciatori andati a Roma per complimentarlo. È fama che Lorenzo de'Medici avesse avuto animo di fare il fratello Giuliano cardinale, forse per rimanere egli più libero nelle cose del governo della città, ma che al pontefice non sembrasse bene di aggiungere cotanta riputazione a quella potente famiglia.

In quell'anno stesso 1471, si suscitarono dei dissapori fra i Volterrani e i Fiorentini, a cagione di alcune divergenze insorte per conto delle allumiere di Castelnuovo, state concesse in affitto dal Comune di Volterra a una società composta di negozianti tanto fiorentini che senesi. I Volterrati affidarono la decisione della lite all'arbitrio di Lorenzo de'Medici, sperando di avere in lui un patrono, o almeso un giudice spassionato, ma trovarono invece un loro avversario e tiranno.
Avvenachè per un fatto meramente privato fu dichiarata la guerra, assediata e
presa Volterra, e tosto riunita. insieme
on il suo distretto, al contado della Repforentina. — Ved. Volterra.

Per consolare l'afflitta città abbandonati (1472) a un orribile saccheggio, che fu cusa della sua desolazione, vi si recò l'arbitro Lorenzo, il quale, nel tempo che spargeva denari per calinare lo sdegno dei unti, faceva costruire nel punto più prominente della città una fortezza, in mezta alla quale vide erigersi la bastiglia del Maschio.

Il conte Federigo d'Urbino capitano generale di quell'impresa, fu dalla Signoria di Firenze con grandi onori ricevuto, di praissi oggetti regalato, e con decreto publico dichiarato cittadino. Affinchè poi la cittadinanza non paresse vana, il Comune comprò da Luca Pitti, per donare al conte di Urbino, la possessione manifica della villa di Rusciano fuori di parta S. Niccolò.

Na questo generale, con poco decoro so e punta gratitudine a tante dimostrariai, abbandono ben tosto gli stipendi della repubblica fiorentina, per passare al servizio del re di Napoli e del pont. Sisto o seperto, l'altro novello e più pericoloso remico della città di Firenze e de'Medici dela dominavano.

Nè tampoco quei due sovrani della basel alia tralasciarono di tentare gli animi Prari signori di Romagna e dei Senesi pereffendere sempre più d'appresso i Fioratini, nel tempo che papa Sisto lusingavialtamente l'ambizione del conte Fedeigo dichiarandolo duca d' Urbino. Del quale ostile procedere accorgendosi i reggitori della Repubblica, non mancaro-🗅 essi di prepararsi alla difesa; sicchè rui col duca di Milano, con la Rep. di Venezia, con i Perugini e con il signore di Faenza si collegarono. In questi sospetti e avversità di umori, fra i principi e le repubbliche dell'Italia, si visse qualche mo innanzi che alcun serio tumulto nucesie. Si mosse questo in Milano, nella chiesa e nel giorno di S. Stefano (an. 1476) da pochi congiurati, i quali trucidarono il duca Galeazzo; lo che fu un tristo preludio di altro non meno sacrilego assassinio, col quale puco dopo si tentò in Pirenze di spegnere con le persone il già colossale potere della famiglia che vi signoreggiava.

Dopo la vittoria riportata nel 1466 da Piero de'Medici sopra i di lui nemici, si era riformato e ristretto in modo il reggimento della Rep. fior. da ridurre le prime magistrature nelle mani di Lorenzo o dei suoi ministri e seguaci; sicché a coloro che n'erano malcontenti, o conveniva con pazienza quel modo di vivere comportare, e se pure avessero bramato di liberarsene, era duopo il tentarlo segretamente, e per via di congiure.

Non ignorava però Sisto IV, che Lorenzo de'Medici, in grazia di tanta influenza, formava un obice potentissimo alla sua ambizione, di che esso pontefice già contava più di una prova, sia allorchè voleva comprare per il nipote Girolamo Riario la città d'Imola, sia quando il Medici segretamente ajutava Niccolò Vitelli, signore della Città di Castello, perchè si era opposto alle armi e alle minacce di Sisto, intento a rimettere in quella città i fuorusciti. Adontato da queste, e forse da altre cause meno palesi, Sisto IV, appena vacata la sede arcivescovile di Pisa, la conferi(nel 1474) al cardinale Francesco Salviati, che sapeva dei Medici acerrimo nemico; tolse a questi la tesoreria pontificia di Roma per conferirla a Francesco de' Pazzi, stirpe per ricchezze e pobiltà in Firenze delle più cospicue, e ai Medici rivale. - Aveva Cosimo de'Medici già da un pezzo la Biauca figlia di Piero con Guglielmo nipote di mess. Jacopo della famiglia de'Pazzi aveva in matrimonio congiunta, sperando che quel parentado levasse via l'inimicizie fra le due case rivali; nondimeno la cosa procedette altrimenti; perché Lorenzo, volendo esser solo a dominare, vedeva contrario alla sua autorità riunirsi nei cittadini ricchezze e stato. Questo fece che a mess. Jacopo, primo della famiglia Pazzi, ed ai molti nipoti di lui non solamente non furono conceduti quei gradi di onore, che a loro più degli altri cittadini pareva meritare , ma il dispetto e l'inimicizia contro i Medici ognora più in quelli si accrebbe dopo che il magistrato

degli Otto di balla, per una leggera cagione, Francesco de'Pazzi da Roma a Firenze costrinse a ritornare.

Una maggiore onta e danto negl'interessi, per l'influenza di Lorenzo, risenti Giovanni de' Pazzi altro fratello di Francesco, allorchè vide carpire alla sua famiglia una ricchissima credità lasciata da Giovanni Borromeo, e ciò in vigore di una legge retroattiva, che spogliò la moglie sua, unica figlia del Borromeo, per far passare il patrimonio del suocero in Carlo Borromeo di lui nipote.

Non potendo adunque con tanta nobiltà e illustri parentele sopportare si grandi ingiurie, i Pazzi cominciarone a pensere al modo di vendicarsene, e decisero: che solo col sangue di Lorenzo e di Giuliano onte. si fatte potevano ripararsi e speguere odi cotanto intestini e feroci. Dopo varie conferenze intavolate a Roma da Francesco de' Pazzi, il più ardito di sua famiglia, si associò al criminoso progetto il conte Girolamo Riario nipote del Papa, e quindi il cardinale Salviati arcivescovo di Pisa, di puco tempo avanti stato offeso dai Medici; e finalmente si tirò, vebbene non senza fatica, nella volontà dei congiurati il vecchio Jacopo. Furono eziandio concertati i mezzi per ricevere di fuori un pronto ajuto all'impresa che si meditava, tenendo i congiurati a loro disposizione un corpo di cavalleria nei confini dellaRomagna, comandato dal generale pontificio Gio.Battista da Montesecco, uno dei pincipali attori in quella orribile acena. Della quale scena si fece teatro la chiesa metropolitana di Firenze piena di popolo, in presenza di un cardinale, in giorno festivo (26 aprile 1478), quando ai delebrava la principale messa, e nel punto stesso in cui

Tratto dal ciel misteriosamente Dai sussurrati carmi il figliuol Dio Fra le sacerdotali dita scende.

Fatta una simile deliberazione, i congiorati se n'andarono a S. Maria del Fiore, dove, nell'ora e al momento segnalato, quelli apparecchiati ad uccidere Giuliano con tanto studio lo ferirono, che dopo pochi passi cadde estinto; ma gli altri destinati a trucidare il fratello Lorenzo, con si poca fermezza all'assunto impegno adem-

pirono, che egli fu in tempo, con l'armi sue di porsi sulle difese,e con l'ajuto degl'amici, che tosto lo attorniaro no, di ricovrarsi e mettersi in salvo nella vicina sagrestia In questo mentre l'arcivescuro Salvia ti si era mosso con un drappello di congiurati verso il palazzo del popolo per assalire il magistrato della Signoria, ma invece l'arcivescovo stesso e i suoi seguaci, per ordine del gonfaloniere, cui pervenne in tempo la notizia di tanto eccesso, vennero presto disarmati, e quindi, parte alle finestre del palazzo con un laccio alli gola sospesi, e parte gettati nella piazza e dall'accorso popolo fatti a pezzi e trascinati per la città; in una parola quanti nella congiura si scoprirono complici, furono presi e trucidati.

## STATO DI FIRENZE DAL 1478 ALL'ULTINO SUO ASSEDIO.

Fu in ogni tempo e fra tutte le nazion costantemente provato essere pur troppi vero il politico assiona dal più scaltro isto rico fiorentino tre sccoli indietro pronunziato «che le congiure generalmente so gliono partorire a chi le muove rovina, et a colui, contro il quale sono mosse, gran dezza. Dondechè quasi sempre un principi d'una città da simili macchinazioni assalito se non è ammazzato (il che raramente in terviene) sale in maggior potenza, e molte volte, essendo buono, diventa cattivo.»

L'importante periodo istorico che ab biamo qui sopra percorso, trovandosi quas tramezzo a quelli dell'antica e della moder na istoria, ha da poter mostrare alla po sterità, sia che rivolga l'occhio verso remoti avvenimenti della prima, sia alla rivoluzioni della seconda, molti clamoro si esempi confacenti a confermare sem pre più l'assioma del Machiavelli.

Infatti l'esilio di Cosimo, seguito bei presto dal suo richiamo, portò nella su persona autorità e riputazione tale divenire il regolatore della repubblici fiorentina; la cospirazione del 1466 confermò a Piero di lui figlio le redini delli stato; finalmente la congiura de'Pazz fruttò a Lorenzo, detto poi il Magnifico onoranza maggiore e immenso potere ai suoi discendenti corone e triregui a Firenze stragi senza esempio, oppressioni senza freno, e guerre senza frutto

Dopoche il piano della discorsa congiura ando fallito, senza che nella città seguisse matazione del reggimento dai nemiciinterni e dai potentati di fuora desiderato, il post. Sisto IV e Ferdinando re di Napoli risolvettero di eseguise a forza aperta
quello che mon avevano potuto ottenere
di muosto. Dondechè con grandissima cekriti messi i loro eserciti insieme, verto Firenze gli fecero incamminare, prereduti dalla dichiarazione di non volero
altro dalla repubblica fiorentina, se non
che l'enilio di Lorenzo de Medici, unicolero pemico.

Intanto incominciarono a far sentire gli effetti della loro ostifità col sequestrare le percanzie o altre sostanze che i l'iurentini averano nei dominii di Roma e di Napeli; e perchè, oltre le temporali anche le spirituali ferite Firenze sentisse, si fulminarene maledizioni d'interdetto dal Vaticano. Fu risposto al Breve di scomunica di papa Sisto con la forza e dignità confacenu a un popolo stato sempre della Cattolica religione e dell'Apostolica sede valido miegno. Si cercò dalla Rep. fiorentina di raficeare le forze spirituali fra le mani di cetal pontefice col dare ordini perentorj. afiachè nella metropolitana stessa, dove eraseguito il sacrilego attentato, si tenesse sa sinodo da tutti i prelati della Toscana. ngetti al dominio di Firenze; e costà inútti, nel di 23 luglio 1478, quei padri della Chiesa discussero e pronunziarono un appello delle ingiurie e dei torti di Sisto IV al futuro Concilio.

Si prepararono quindi con ogni sollecitaline le armi temporali, mettendo insieme truppo e denari in quella somma che i l'inventini poterono maggiore; mandarono per ajuti al duca di Milano e ai Venetani, e in faccia a Italia tutta, dando prove non equivoche dell'ica, della persecuione e dell'ingiuntizia del pontefice, la lero cauna cun valide ragioni giustifica-

Non passà molto tempo che l'esercito regio-papalino, penetrando per la Val-di-Chiana, arrivò sul territorio fiorentino in Chianti, dove si trattenne 40 giorni ad setdiare la Castellina; e ciò innanzi che la Repubblica avesse messo in ordine forze sufficienti da fargli fronte.—Frattanto essendo sopraggiunto il verno senza che il nemico facesse altro acquisto d'importanza, se si

eccettui il cast.di Monte Sansavino, si ridusse agli alloggiamenti nel contado di Siena, il cui governo mostrossi di lui amico.

Al ritorno della primavera i Fiorentini avevano presi- tali vigorosi provvedimenti che furono in grado di respingere dalle cumpagne di Pisa alcune bande di fuorusciti capitanate da valenti condottieri, e poco dopo con una divisione del loro esercito comandata da Roberto Malatesta riportarono una luminosa vittoria sull'armata papalina al lago Trasimeno; nel tempo stesso che un'altra divisione, campeggiando. fra Colle e Poggibonsi, teneva in scacco l'oste napoletana. Ma i disordini che sopravvenuero nel campo de' Fiorentini presso Poggibousi (fosse per avidità di preda fra i soldati, o per discordia fra i loro comandanti) produssero tale sconcerto che essi con ogni qualità di offesa fra loro asseliron-i,e quindi uno di quei capi (Ercole duca di Ferrara) ritornussene con le sue geuti in Lombardia.

Allora il duce napoletano, profittando delle accadute dissensioni che l'avversario avevano indebolito, mosse coi suoi rapidamente da Siena verso Poggibonsi per assaliro il campo de' Fiorentini; i quali senza vedero la faccia del nemico si fuggirono abbandonando bagagli, viveri e artiglieria. Convenne perciò in tanta sventura richiamero frettolosamente il Malatesta dall'assedio di Perugia, affinché cuoprisse Firenze da un. colpo di mano, e difendesse il suo contado messo a ruba dall'oste Aragonese cheaveva sparso da per tutto spavento e desolazione. - Che se il duca di Calabria avesse profittato della fortuna a lui offerta dalla viltà di un esercito prezzolato, la causa di Lorenso de'Medici, e forse la stessa Firenze era perduta. Ma la dilazione, che fu sempre favorevole agli oppressi, salvò anche questa volta la città insieme col feliceprotagonista di quella guerra. Al che si ag-. giunse l'avvioinamento della fredda stagione, che sospese le ostilità per rinchiudere. le truppe, secondo l'uso di quell'età, nei quartieri d'inverno.

Era quasi per finire il suo corso l'anno 1479, quando il papa e il re di Napoli, dopo due campagne, mandarono a offrire per tre mesi una tregua che fu volentieriaccettata dai Fiorentini; ai quali un tale riposo servi per distintamente conoscere i sostenuti affanni, gli ultimi errori nella

guerra commessi, le perdite fatte, le spese invano sostenute, le gravezze e i molti diagusti che la repubblica per l'ambizione di una sola famiglia ingiustamente sopportava. - Le quali avvertenze, non solo tra i privati, ma nei consigli pubblici animosamente discorse, mossero Lorenzo dei Medici ad una di quelle azioni, che sogliono giudicarsi dal successo; temerarie, se infausto, grandi, se l'evento riesce felice. Risolse Lorenzo di recarsi egli stesso a Napo'i, per mettere all'estremo cimento la insinuante eloquenza sua, e il carattere del re Ferdinando, comecchè questo per molti esempi lo avesse dato a conoscere atrocissimo.

Imbarcatosi egli a Livorno nel cuor dell'inverno (5 dicembre 1479) con lettere eredenziali della Repubblica,giunse a Napoli preceduto da si gran fama e riputazione, che non solamente dal re, ma da tatta la città venne onoratamente e con grande espettazione accolto e corteggiato.

. Il trionfo però di Lorenzo fu dopo essersi presentato al trono di Ferdinando, davanti al quale egli con tali persuasive maniere e con si grande intelligenza parlò degli affari politici della sua patria, delle condizioni e diversi umori dei principi e popoli d'Italia, di quello che si poteva sperare nella pace e temere nella guerra, che Ferdinando, dopo l'ebbe udito, si maravigliò più della grandezza d'animo di Lorenzo, della finczza d'ingegno e gravità del suo giudizio, di quello che non si era prima maravigliato dell'avere egli solo potuto tante traversie sopportare. Entrò il re di Napoli in tutte le viste dell'ospite già suo nemico, tanto chè uon solo si free la pace (6 marzo 1480), ma fra loro nacquero accordi perpetui a conservazione de'comuni Stati. Tornò pertanto Lorenzo in Firenze grandissimo, s'egli se n'era partito grande, e fu dalla città ricevuto con quella allegrezza, che le sublimi sue qualità e i recenti servigi meritavano. — Quello che arrecò noja a tanto tripudio fu la perdita che la repubblica fiorentina in questo tempo intese della città di Sarzana, stata inaspettatamente occupata da Agostino Fregoso di Genova contro la fede dei trattati; mentre dalla parte di Siena i Fiorentini miravano non senza inquietudine il duca di Calabria fermo col suo esercito, e dimostrando di guervi ritenuto dalle discordie di quei cittadini, talchè era fatto l'arbitro delle differenze loro al segno, che molti in denari, alcuni con le caroeri, altri coll'esilio ed anche alla morte avendo condanuati, dieule all'universale ragioni da sospettare che di quella città non fosse per divenire tiranno.

Per buona sorte però de'Senesi e de'Fiorentini nacque un' accidente inaspettato,
il quale diede al re di Napoli e al papa
maggiori pensieri che quelli della Toscana, allorchè (28 lugl. 1480) lo sbarco repeutino di 6000 Turchi sulle coste di Taranto, l'assalto e l'uccisione che fecero (4
agosto) di quanta gente essi trovarono in
Otranto, costrinero il re Ferdinando a richiamare con grande prenura il figlio e
le sue genti dalla Toscana.

Questo medesimo caso obbligo Sisto IV a mutar consiglio; e dove prima non aveva mai voluto ascoltare proposizioni dai Fiorentini, fece loro sentire, che quando si piegasero eglino a domandargli perdono, sarebhe venuto a un accordo. - Non parve alla città interdetta di lasciar passare una si favorevole occasione. Furomo inviati a Roma 12 ambasciatori, i quali, dopo aloune pratiche, ricevati nel portico di S. Pietro, doverono gettarsi ai piedi del papa assiso in trono, sircondato da'suoi cardinali e prelati, per iscusarsi dell'accaduto con espressioni serviti e con i più grandi segni di umiliazione. Alle quali scuse Sisto rispose con parole piene di superbia e d'ira, rimproverando ai Piorentini i pretesi delitti e le cattive opere che avevano data cagione s'accendesse una guerra,che fu spenta per la benignità di altri e non per i meriti loro. Lessesi poscia la formula della benedizione e dell'accordo; al quale Sistó IV, oltre le convenute, altre condizioni onerose aggiunse per obbligare i Fiorentini a tenere armata una flottiglia contro il Turco.

Parcva che gli affari politici di Firenze fossero assai bene assestati, ancorachè molti si lamentassero, che il Magnifico coi denari del Comune alle cose sue private piuttosto che a quelle della Repubblica avesse rimediato. Solo restava da reconquistare Sarzana, che Agostino Fregose aveva venduta alla società politico-mercantile del banco di S. Giorgio di Genova, la quals a quell'epoca possedeva anche Pietrasanta. Ciò diede impulso a riaccendere contre i Genovesi nuova guerra;

e la prima operazione fu diretta ad assa. lire e conquistare Pietrasanta, nell'anno medesimo ia cui mort Sisto IV, (1484) e che rionalso sulla cattedra di S. Pietro il cardinale Gio. Battista Cybo col nome di hacceazo VIII. Mostrò questi un animo più pacifico e un'inclimazione più favorerele ai Pierentini; lo chè conosciuto ben presto da Lorenzo de'Medici, fu con ogni industria da esso coltivato; cosicchè desiderando il nuovo papa d'investire di quiche stato, e onorare di amici un fitimolo che teneva, chiamato Prancescheto, non conobbe in Italia con chi lo porue meglio congiungere che con Maddaless figlia del Magnifico, onde formare as utile non meno che decoroso parentade Questo infatti si concluse, nell'anno nedesimo (1487) che i Fiorentini ruppero l'acreito de'Genovesi davanti Sarzana, e richbero questa città.

Riposò la Repubblica tranquilla nella petenza e nei talenti di Lorenzo de'Medici, il quale emendo rimesto libero dalle interne ed externe molestie, si volse tutto zi conodi della vita e agli ornamenti della pice, attendendo a fare acquisto di libri mi, di ma. antichi, di oggetti di belle arti, e morado di ogni maniera scienziati, artisti, fiologi e poeti con affetto e generosità un megiore, in quanto che egli conozemi nelle lettere assai versato. I più cekhi inggui della sua età erano piuttosto panici e i compagni che i protetti di lamo; siechè il palazzo veramente rema de mo innalzato nel poggio a Cajano, i pittoresco ritiro di Agnano alle falde del linte pisano, e le magnifiche ville di Carme di Fiesole, ascoltavano spesse volte nime il linguaggio del filosofo e le rime si peta fra le geniali opere dell'artista e kenne grazie del mecenate.

Pareche ajutamero a rendere più giorion'inggimento di Lorenzo alcuni cittadini innte a far più bella la città coll'edificaine di superbi palazzi; dei quali senza inbio quello di Filippo di Matteo Strozzi cassi pur oggi per uno dei più nobili e ji mestosi d'Italia.

Lorenzo trovavasi al colmo della sua grandeza, quando fu recato a Giovanni suo fifinsio il esppello cardinalizio nella età di 17 mmi, prr modo che giovane si trovò lato papa col nome che da esso prese il secola dei prodigi di Raffaello e di Michelagnolo.

All'alta rinomanza di Lorenzo cooperava non tanto il suo merito letterario, il giudizio finissimo che aveva nelle arti, e l'impulso generoso ch'egli dava agli studi, pei qualiFirenze divenne la sede della letteratura e dei sommi artisti di Europa, quanto anche vi concorreva la stima e riputazione in cui egli era tenuto dai monarchi. A lui infatti dovettero gli Estensi la pace che salvò loro lo Stato nel 1484 gli Aragonesi di Napoli il ritorno della tranquillità turbata nel 1486 dalla guerra de'suoi baroni; il pontefice Innocenzo VIII la sommissione di Osimo ribellata da un suo tiranno; infine l'Italia tutta di non avere Lorenzo in veruna maniera acconsentito alla discesa dei Francesi, quando volevano soccorrerlo contro Sisto IV.

In una parola Lorenzo, comecche guidasse i Fiorentini alle arti e ai piaceri per distoglierli dalle cure politiche dei loro avi, comecche egli giungesse fino a manomettere il Monte comune per resistere ai di lui nemici, fu altronde tale nomo che seppe compensare con moltissimo bene il male che faceva alla libertà, parola divenuta ormai vuota di senso tra un popolo che da più di mezzo secolo la pubblica libertà aveva perduta, e in un tempo in cui la gente che cresceva aveva succhiato altro latte e si andava nutrendo di principi diversi da quelli delle già estinta generazioni.

Laonde non si avrebbe più a ricercare, dirò col Pignotti, se il Magnifico sia stato l'oppressore della repubblica; ma piuttosto, sè il governo repubblicano fosse pei Fiorentini a quell'epoca il più adattato.

Mori Lorenzo nella villa di Careggi, li 8 aprile del 1490, della dolorosa malattia ereditata dal padre, con soli 44 anni di età. In punto di morte volle vedere il padre Savonarola, di cui aveva mendicata l'amicizia per l'ambizione di avere un letterato di più e un oratore meno nemico; ma egli voltò le spalle a quel frate Gavosso, quando fu da lui richiesto di restituire a Firenze il libero regime.

Piero primogenito di Lorenzo, non ostante il difetto dell'età, per partito della Signoria (il cui gonfaloniere, come se fosse morto il sovrano di Firenze. aveva preso l'abito di corruccio), e grazie all'intervento dei principi italiani che ave-

vano inviati costà i loro ambasciatori per condolersi della morte del Magnifico, Piero, io diceva, qual successore del padre anche nelle cose di stato, fu dichiarato abile a tutti gli onori, magistrature, dignità e privilegi della repubblica. Quanto però a Lorenzo fosse inferiore il figlio, d'ingegno e di carattere, lo provò ben presto Firenze e l'Italia tutta.

Mancato con Lorenzo de'Medici il moderatore dei governi di quasi tutta la penisola, e succeduta alla sua perdita quella del pacifico Innocenzo VIII, salì nel sua posto lo scaltrissimo Rodrigo Borgia, che cambiò il nome in Alessandro VI.

Turbossi ben presto la pace d'Italia con lo svilupparsi fra i due più potenti principi della medesima quei cattivi semi e tenebrosi motivi che la prudenza di Lorenzo e il suo credito avevano saputi tenere in freno e comprimere, se non del tutto estirpare.

Avvegnaché la troppa ambizione di Lodovico Sforza arbitro del duca di Milano, mosse il re di Napoli a richiederlo di liberare dalla tutela il nipote, giunto ormai ai suoi 20 anni. Dissimulò Lodovico; ma poco dopo si ruppe ogni pace. Allora Piero de'Medici che avrebbe potuto tenere la bilancia eguale tra quei due rivali, lasciò travedere qualche propensione verso Ferdinando, al sospettoso Lodovico, il quale per copidigia di regno meditò di abbattere la casa Aragonese di Napoli col chiamare i Francesi in Italia, e col far ritornare in scena il testamento, vero o apocrifo, della regina Giovanna II; la quale, dopo aver diseredato Alfonso re d'Aragona, lasciò i suoi diritti a Renato duca d' Angiò.

Intanto Lodovico Sforza, più noto col soprannome di Moro, simulando sempre, per segreti emissari faceva credere ai principi Italiani, ch'egli adopravasi con ogn' impegno per stornare il re di Francia dal pensiero che aveva di acendere con numeroso esercito dalle Alpi.

A quest'oggetto Lodovico aveva inviato un ambasciatore a Piero de'Medici, il qualè credè di aver in mano l'occasione propizia per convincere Carlo VIII della mala
fede del suo preteso alleato, onde distorlo
dalla meditata impress. Ma la bisogna
andè tutta al contrario: stantechè tale
rivelazione non solamente non distornò il

re di Francia dall'imminente guerra, ma la condetta di Piero de'Mèdici, fatta palese al Moro, chiuse tra i due governi ogni strada a qualsiasi riconcil·azione.

Arroge a ciò, che l'esito disgraziato di un tale maneggio fu la conseguenza di un altro fatto, il quale portò l'ultimo col po al credito e all'autorità del figlio del Magni-

fico nella sua patria.

r Carlo VIII con forbito esercito era di già nel 1494 penetrato nella Toscana per la Lombardia, valicando l'Appennino della Cisa o di Pontremoli, quando s'intese a Firenze, che i Francesi avevano disertati molti paesi della Lunigiana soggetti o raccomandati della Repubblica, e che già quell'oste era intorno ad assediare Sarzana.

L'avvicinamento di una formidabite armata, e le atrocità che aveva commescu nella sua marcia, destarono tale indegnazione e spavento nei Fiorentini, che esternando il loro mal umora contro Piero de' Medici, liberamente incolpavano la sua inconsideratezza di non averenulla preveduto e nulla apparecchiato, onde fare argine a tanta piena, che minacciava l'imminente rovina della città e della repubblica.

Parve che Piero allora si scuotesse da tenta ignavia; e ricordandosi forse per la prima volta, ma poco a proposito, degli esempj di suo padre, volle copiare quello che fu senza dubbio il più difficile, e che bastò a segnalare le eminenti qualità del

Magnifico.

Piero si decise di partire per la Lunigiane alla testa di un'ambasceria di ragguardevoli cittadini, che lasciò indietro a Pietrasanta, per recarsi solo a Sarzana davanti a Carlo VIII, nel tempo che i Francesi investivano la fortezza di Sarzanello ; ma egli, che non aveva nè il genio nè la destrezza Lorenzo, ritornò carico di accuse a Firenze, ove gli fù inibito l'ingresso nel palazzo della Signoria, per avere arbitrariamente offerte e cedute ai Francesi le fortezze di Sarzana, di Sarzanello, di Pietrasanta e di Motrone, e perfino quelle di Pisa e di Livorno, membri importantimimi dello Stato. Per la qual cosa il popolo fiorentino essendosi contro un tale arbitrio acerbamente irritato, Piero dagli amici suoi sbigottiti lasciato senza consiglio, temendo della vita, con viltà pari

Per tele sconsigliata partenza, più che per le arbitrarie concessioni fatte al re di Francia, Piero, Giuliamo e il card. Gioracai Medici, tre figli del Magnifico, fu-1000 dichiarati ribelli, e alcuni dei loro palazzi dal popolo saccheggiati.

Proteguivano intanto i Francesi la loro secia per la Toscana, sicchè appena giunti in Pisa vi furomo accolti con tanta ktizia dal popolo, che prese a gridare lileria. Non poteva Carlo aderirvi senza leère la son dignità rompendo le convenposi stabilite con Piero in Sarzana. Una deputazione di Pisani recossi al palazzo don Carlo alloggiava, e arppe con si flebili espressioni dipingere l'intollerabile giop de Fiorentini, che quel coronato, alzanto la mano, disse : di voler fare ciò che see gusto; la quale risposta su interprethe quanto una concessione di ciò che i Pismi domandavano. Esciti dall'udienza i epotati gridarono al popolo affoliato, che glistiendeva, essere stata dal re accordată agraria. Ciò bastò alla plebe per abbatten tetti gli stemmi della Rep. fiorentina, e pure in Arno l'insegna del Marsocco, (il kope) nella di cui vece fu innalzata h status del liberatore Carlo VIII.

Queti, non sapendo bene le cose che avenumerse, volle che restamero in Pisa pi sinali de Fiorentini per esercitarvi la silis giurisdizione, non ostente che avesse celta la cittadella vecchia ai Pisani, ikresdo le sue genti la nuova. Quindi Culo con il grosso dell'armata si diresse i firenze, dove entrò pomposemente, si " sevembre 1494, colla lancia alla comi; lo che secondo l'aso francese indicava numi della città. Andò ad alloggiare nel pamo de'Medici in Via Larga,e a tutti i an militari furono assegnati quartien dentro la città. La quale illumimata di Mike addobbata con tappeti di giorno, Forstava l'idea di una festa in mezzo ai riori pericoli, sperando i Fiorentini di see in qualche modo a placare il granfisimo sdegno contro di essi concepito da 🔛 re. Nondimeno, per essere provvedutia ogni caso, aveva il governo ordinato zi naggiori cittadini, che empiessero le lonese occultamente di nomini del conbde, the vi facessero entrare i condottiena i loro camerati militari stipendiati

alla feila, fuggi coi fratelli lungi dalla dalla Repubblica, e che ciascuno, tanto dentro quanto fuori della città, stane attento per correre all'armi al suono della campana maggiore del pubblico palagio. Terminate le prime cerimonie sestevoli verso cotanto gravosi capiti, incominciossi a trattere di accordo. Le prime proposte del re furono esorbitanti, scordatosi, o messa in non cale la convenzione fatta con Piero de'Medici; avvegnachè egli, oltre le domande intollerabili in denari, pretendeva di essere riconosciuto signore di Firenze e del suo dominios dalla quale richiesta, benchè finalmente si discostasse, voleva nonostante lasciarvi uomini di toga con una qualche regia giurisdizione.

Erano da ogni parte esacerbati gli animi, non volendo Carlo dalle ultime sue pretensioni declinare, nè i Fiorentini a somme troppo gravose di moneta in alcuna guisa obbligarsi, ne giurisdizione e preminenza d'impero nel loro stato consentirgli, quando in mezzo a tante difficoltà quasi insuperabili sviluppossi la virtù di Piero Capponi, uno dei quattro cittadini deputati a trattare col re. Era il Capponi uomo d'ingegno, come d'animo grande, e in Firenze stimato per queste qualità, che rendevansi in lui più splendide dall'esser nato di famiglia onorata, e dall'avere egli per avo unNeri e per bisavolo unGino Capponi, due nomini che bastano a controbilanciare i tristi di un intiero secolo.

Avvenne intanto che Piero Capponi trovandosi un di coi suoi colleghi alla presenza di Carlo VIII, e leggendosi da un segretario regio i capitoli immoderati, i quali come ultimatum dal re si proponevano, Piero con gesti impetuosi, tolta di mano del segretario quella scrittura, la stracció innanzi agli. occhi di Carlo VIII, soggiongendo con voce coneitata: poiché si domandano cose si disoneste, voi sonerete le vostre trombe, e noi soneremo le nostre compane; volendo espressemente inferire, che le differenze si sarebbero decise con l'armi; e con il medesimo impeto, andandogli dietro i compagni si parti subito dalla presenza e dalle camere del re de Francesi.

Quest'azione risoluta ed attiva, che poteva porre in estremo pericolo ogn'altra città, fu la salvezza di Firenze. L'energia di Pier Capponi davanti a un potente monarca, in mezzo a un esercito tanto più or-

goglioso, quanto che non aveva visto ancora in Italia altro che scene di tradimenti, di bassezze e di viltà, sece tale e tanta impressione nell'animo di Carlo e dei suoi cortigiani, che richiamati indietro i deputati della Rep. fiorentina, e lasciate le domande, alle quali ricusavano di consentire, si convenne insieme in questa sentenza; r.ºChe la città di Firenze fosse amica, confederata e sotto la protezione perpetua della corona di Francia; 2.º Che le fortezze di Sarzana, Sarzanello, Pietrasanta, Motrone, Pisa e Livorno, cedute da Piero de'Medici, rimanessero in mano de'Francesi fino a che il re non avesse fatta l'impresa del regno di Napoli; 3.º Che in questo frattempo la giurisdizione, il governo e l'entrate di quelle terre e città fossero secondo il solito dei Fiorentini; 4.º Che si restituissero subito tutti gli altri paesi tolti e ribellati alla Repubblica, o li potesse ricuperare con l'arme, in caso che i rivoltosi ricusassero di aderirvi; 5.4 Che i Fiorentini pagassero al re per sussidio della sua impresa 120,000 ducati a tutto giugno dell' anno 1495; 6.º Che si perdoname ai Pisani il delitto di ribellione; 7.º Che fossero liberati dal bando di ribelli Piero de'Medici, il cardinal Giovanni e Giuliano di lui fratelli; ma non potesse il primo accostarsi per cente miglia ai confini del dominio florentino, gli altri due a cento miglia dalla città di Firenze.

Questi furono gli articoli e le condizioni più importanti del trattato fra Carlo VIII e la repubblica florentina, pubblicato e giurato solennemente durante la celebrazione della messa (26 novembre 1494) nella chiesa metropolitana, assistendo alla funzione lo stesso monarca con tutta la corte, la sua truppa in parata e un affollato popolo.

Due giorni dopo il re abbandonò Firenze, dov'era dimorato dieci di, partendo verso Siena accompagnato da due ambasciatori, eioè, da Francesco Soderini vescovo di Volterra, che fu poi cardinale, e da Meri Capponi cugino di Piero.

Contuttoció ne l'esilio della famiglia Medici, ne la partenza dell'esercito francese giovarono a ristabilire in Firenze la tranquillità, oppure a portare un più libero regime, dove già da 60 anni era rimusto poco più che l'apparenza ed il nome di Repubblica.

În tale stato di cose pensò invece la Signoria di accrescer forza al potere esecutivo. Fu convocato il popolo in piazza (2 dicembre 1494) per carpirgli una tumultuaria approvazione onde eleggere una Balis, o giunta straordinaria, con pieno potere di riformare il governo. Purono quindi dalla creata Balia nominati i Venti Accoppintori, ossia coloro che avevano il diritto di serutinare e porre nelle borse i nomi di cittadini aventi diritto di potere esercitare l'ufizio dei Priori e le primarie magistrature dello Stato. Si elessero iDieci della guerra, che variando titolo furono chiamati i Dieci di libertà e pace. Perchè poi non nascesse più il caso di sopraffare l'un l'altro per la via dell'arbitrio, fu eletta una deputazione di altri 10 cittadini destinati a sgravare chi fosse stato troppo imposto, a far grazia ai debitori vecchi, e a porre sopra i beni stabili unicamente una gravezza, la quale, dal retribuire la decima parte del prodotto sulla rendita totale. fu chiamata l'imposizione della Decima.

Cotali riforme, che ristringevano in mano di pochi il governo, incontrarono una grande opposizione dalla parte di coloro, cui piaceva un più largo e comune regime; sicebé sorsero subito due nuove fazioni. Il fomite delle civili discordie acquistò maggior sviluppo da un religioso entusiasmo, tostochè osò prendervi parte uni troppo zelante missionario, (fra Girolamo Savonarola) che, salito in gran fama di nomo di Dio, nelle sue predicazioni mescolava alle massime del Vangelo le discussioni politiche, declamate in tuono profetico. -La sua voce tuonando dal pergamo fra il partito aristocratico e quello popolare, diè il tratto alla bilancia a favore del secondo, onde questo de'Piagnoni o Frateschi, l'altro degli Arrabbiati era chiamato. Il primo trionfo de' Piagnoni fu la destituzione dei 20 Accoppiatori, i quali uno dopo l'altro volontariamente o costretti si dimessero dal loro ufizio.

Si formò in seguito un Consiglio generale composto di 83º cittadini dell'età di 3º anni compiti, purchè fossero netti di specchio, cioè non insoritti come morosi al libro delle pubbliche gravezze. Da quel Consiglio si eleggevano i diversi magistrati tanto della città, quanto del contado e dominio florentino. Per l'elezione dei priori di cadaun quartiere, traevassi a sorte dalle

borse 24 emdidati, quindi si eleggevano tra quelli a pluralità di voti i due destinati a cotrare di signoria, e quando toccava a quel quartiere la nomina del gonfaloniere di giustizia, vinceva il nomo di quello che mose riunito più voti dei 20 dalle borse leati a torte.

Per accogliere al grande assemblea di citadini, che in seguito fu accresciuta circu del doppio, fabbricossi per suggerianto del Savonarola il vasto salune nel pluno della Signoria, terminato con troppa meta da Simone del Pollajolo. Che però mendo la sala riuscita bassa e poco luminas, fo più tardi da Conimo I fatta rialme e dipingere da Giorgio Vasari.

Mill'occasione di tale reforma governa-ाद in segno di giustizia e d'aver oppresud tiranno, rizzoni sulla ringhiera del shno della Signoria, ora sotto un arco deliligu dell'Orgagna, il gruppo di bronzo di Ginditta, opera egregia di Donatello. li sel mentre gli animi dei Fiorentini i apitatano per dare più larga forma al minento della città, i loro negozi esterni 🛥 adavano migliorando, sia per la maninbelione dei Pisani, risoluti di non Meroare più sotto il dominio fiorentino, sia erchè il re Carlo, quantunque avesse già moits la conquista di Napoli, non soinci mencato alla promessa di restituire ! fertesse che gli erano state consegnate, n'e me genti medesime favorivano e aismo i Piani, divenuti aggressori,a impanami di varie castella tolte ai Fiorentini. - Si Irallò per mezzo di ambascistori de restituzione di Pisa davanti al re klareva promessa, e a tal uopo riscussa Rama di denaro. Ai lamenti dei Pi-Mealle accuse di crudeltà di leggi, e di mare gravezze imposte loro dai Fioren-Acai liceva eco in Roma Burgundio Leoobbre giureconsulto pisano), fu risposto ime della Repubblica dal vesc. Soderi-"the i Pranti furumo governati colle stei-Mir condizioni degli altri paesi del do-Budi Firence. La decisione sulla sorte Pas, veniva altresi ritardata dai mi-<sup>tri del</sup> re, avidi di raccogliere grandi me di moneta da ambe le parti. Tutto di Fiorentini inutilmente trntato; in-Mio Mante fraGirolamo, andato a Poggiei incentro aCarloVIII, che ritornava da min a nome di Dio gi'intimò l'adempitie delle promesse, ripurtandone solo

parola di restituire le piezze richieste, tostoché il re fosse giunto in Asti.

Arrivato costà con le sue genti il monaroa, dopo essersi col ferro aperta la strada a Fornovo in mezzo a un grand'esercito della lega nemica, ritornò a Firenze inaspettatamente Nictolò Alamanni con l' ordine del re, affinchè Livorno e Pisa fossero restituite in grazia delle convenzioni tra esso e i delegati della repubblica stabilite in Turino ai primi di settembre dello stesso anno 1495.

Infatti Livorno si riebbe subito con le sue torri (15 settembre) senza altra difficoltà, che quella dell'ajuto di nuova moneta. Non segui lo stesso delle altre fortezze, e molto meno di Pisa, il di cui generale francese Entragues trovava sempre pretestà di dilazione, benchè replicati ordini rice. vesse dal suo sovrano. La passione dell'ores e l'amore per una giovinetta pissua a tal segno prevalse in lui sopra l'obbedienza e fedeltà dovuta al suo principe, che per 12,000 ducati per sè, e 8,000 per distribuire ai soldati, l'Entragues consegnò, nel primo di del 1496, la cittadella ai Pisani, dai quali per auo consiglio fu subito disfatta. Si aggiunse quindi l'altro tradimento per di lui mezzo operato, vendendo Sarzena e Sarzanello per 24,000 scudi ai Genovesi, e poco dopo alienando Pietrasenta e Motrone per 17,000 scudi ai Lucchesi, senza carare gli ordini più pressauti del re diFrencia. Ma questi infedeli ministri non trano i soli che facessero contro i Fiorentini, tostochè il duca di Milano, il senato di Venesia e l'imperatore Massimiliano inviavano a Pisa soccorsi d'ogni specie, mossi ognuno di essi da diversi fini.

Stavano le truppe fiorentine compeggiando in Val-d'Era, quando per ricuperate il castelletto di Sojana il commissario della Repubblica, nel 21 sett. 1496, animando i suoi all'assalto, rimase colpito a morte; e Firenze ebbe a piangere in quel prode l'intrepido Piero Capponi, quello stesso che strappondo i capitoli alla pressenza di Carlo VIII con coraggiosa risposta due anni iomanzi aveva salvato l'onere e la libertà della sua patria.

Crebbero i timori e l'allarme in Firenze per l'avvicinamento dell' imperatore, quando s'intese che a Genova s'inibarosva con animo di fare l'impresa di Livorno. Fu peroiò presidiata validamente questa piazza, talchè si trovò in grado di far fronte alle forze che la strinsero di assedio per terra e per mare: e potè anche sostenere la penuria di vettovaglie fino alla comparsa di una flotta dalla Provenza, la quale, passando in mezzo a quella de'nemici, entrò nel porto con soccorso di viveri, di armi e di militari.

La qual cosa ravvivò il coraggio e le forse negli assediati tanto che, rinnovando di frequente le sortite con esito sempre sfavorevole ai nemici, venne costretto l'imperatore a ritirarsi con le sue genti dall'assedio, dopo avere con poca gloria e verun profitto rischiata la vita.

D'allora in poi i Fiorentini ripresero (nov. del 1496) la maggior parte delle terre e castella delle colline pisane, intanto one l'oste imperiale ripiegavasi verso Sarzana, e che l'esercito della lega, per diacordia dei capi, gelosia dei gabinetti, mancanza di paghe e di vettovaglie, stavasi nei quartieri inoperoso, e disgustato.

A quest'epoca risale il pio istituto in Firenze del Monte di pietà, proposto nelle sue prediche dal Savonarola, e per accatto di elemosine fundato a benefizio dei bisognosi, con la lodevole mira di frenare le strabocchevoli usure.

Si tentò poco dopo una trattativa tra le parti belligeranti, ma i Veneziani capi della lega non solo non vi concorsero, ma apertamente sostonevano Piero dei Medici, il quale cercava per forza di rimpatriare. Favorito in seguito dal duca di Milano e dai Senesi, aveva Piero concertato con i fautori di dentro di levare a rumore Firenze; alle cui porte con ogni diligenza alla testa di 800 cavalli e di 3000 fanti la mattina del 28 aprile 1497 videsi accostare, contando fra i complici suoi aderenti nella città Bernardo del Nero allora gonfaloniere di giustizia. Ma sconcertati i congiurati appena videro scoperta l'impresa di Piero poco innanzi del suo arrivo alla Porta romana, e avviliti dalle misure di difesa che il governo bentosto ebbe ordinate, quei di dentro stettero inoperosi, e Piero de'Medici con i suoi armati credè bene di ritirarsi frettolosamente per timore che gli venisse tagliata la strada da qualche divisione dell'esercito fiorentino che poteva richiamarsi in Val-1'Elsa dal territorio pisano. I capi della congiura furono con-

dannati a morte senza accordar loro il benefisio dell'appello, lo che inaspri altamente il partito degli Arrabbiati comtro i Prateschi, in guisa che riesci loro da vendicarsene con altre armi e con tali mezzi, che portarono sul patibolo il frate campione della fior. libertà (4 maggio a 498).

La quale luttuosa estastrofe fu preceduta di pochi giorni dalla morte di Carlo VIII; così che se con la perdita del frate predicatore fu tolto al partito Mediceo un pericoloso nemico nella città, mancò altreal ad esso una parte di appoggio nelle forze esterne e specialmente in quelle del duca di Milano per rivolgerlea guardare la casa propria, minacciata da Luigi XII pronto a incamminarsi dalla Francia nella Lombardia alla conquista di quel ducato. Per questi accidenti la Rep. fiorentina a vendo creato di nuovo i Dieci di libertà, e condotti al suo servizio nomini d'ogni arme e valenti capitani, spingeva con vigore l'impresa dalla parte di Pisa, nel tempo che da un altro lato faceva fronte a nuova eserciti de'Veneziani che dalla Romagna rimontavano le valli transappennine per scendere con Piero de'Medici nel Casentino e in Val-Tiberina.

Riesci quindi ai Fiorentiai di stringere amicizia con Luigi XII nella seconda sua disessa in Lombardia (anno 1500) e di ottenere al loro soldo 5000 Svizzeri e 500 lance, onde riavere ad ogni costo Pisa. La quale città era loro scappata di mano pochi mesi innauzi, all'occasione che fu atterrata (10 agosto 1499) una parte dela sue mura, assalita ed espugnata la rocca di Stampace. — Ved. Pisa.

Ma per avventura anche la posteriore impresa militare de Francesi contro Pisa non riesci meglio delle altre e fu- anzi la più disgraziata delle precedenti pei Fiorentini. Avvegnachè appena arrivato quell'esercito in Lunigiana, tolse Massa e Carrara al marchese Alberigo Malaspina amico della repubblica; occupò quindi Pietrasanta, e fece accordo coi Lucchesi di non restituir questa Terra ai Fiorentini innanzi che essi riacquistassero Pisa, Giunto finalmente quel corpo di truppe davanti alla prescennata città, fu incominciato con gran fervore l'assedio, ed era già aperta la breccia in una estensione di 40 braccia, quando per imperizia del capitano, e per disordine nella milisis, o per segrete intelligenze con gli amedinăi, fu sospeso il colputanio che quest'ultimi rizminiati da soccuri quasi inaspettati, tolsero affatto ogni sperauza agli assalatori di guadagnare la leo caltà.

Nua cetante che Firenze sentisse la gaeza di tanti mali, erano però questi di gran lunga superati dal timore fortissimo ce vi si aggiunne di perdere, non tanto Pinon le terre e castella del suo antico catide, ma l'independenza propria, tosto he si scuoperrono le prave voglie del frauaksto deca Valentino. Il quale ajutato di kari, di consigli e di forse dal padre, con l'apprato tatolo di voler reintegrare le memla sparse dello Stato pontificio, sotto la gulezione del re di Francia, aveva rivolte k mire all'occupazione dell'Emilia, cotringendo a faggire da Imola la contesa Caterina Riario coi figli, togliendo la sporia di Rimini a Pandolfo Malatesta, Pauro 2 Giovanni Sforza e Fuenza ad Astorn Kastedi; l'ultimo de quali contro la fele della capitolazione fatto prigione, a less per ordine del duca fu barbaramento stragolato. Questo stesso fior di virtà, onde stateaersi l'acquisto di tante belle opere islomagoa, stava apparecchiundosi a dare accuzione a de'conoetti anco più amisura-Limpegnando Alessandro VI a collegarsi per interesse proprio coi Veneziani, nell'utenzione di petere rimettere in Pirenze foule famiglia de'Medici, onde avere per mi vicini principi nuovi, riconoscenti

la questo stato di agitazioni politiche pracipiò il secolo XVI, quel secolo in cui Lirrano spirare uma dopo l'altra le re-Pibbliche di Pisa, di Firenze e di Siena. In quato i reggitori dello Stato fioreu-🖾 🌬 trascurassero di vegliare e di provtakre alla pubblica salvezza con ugni sorh di mezzi, pure tanta diligenza sembrava radiciente alla grandezta dei mali che liu minacciavano. Cominciò il duca Vakatino a mandare a chiedere passe e vetlanglie per i luoghi della Repubblica; le quali cose uttenne a condizione, che le suo tati non devemero entrare in terra alcu-<sup>14 marata</sup>, nè condur seso ribelli o nemici della Stato. - Appena peraltro il Valenhas videsi arrivato con 800 nomini d'ar-😘 e 7000 fanti a Barberino di Mugelle, reciatendere alla Signoria di Pirenze, che i tolerlo tenere amico, conveniva organiszare un'altra forma di governo; oltre di che domandava che gli venisse accordata qua pensione a titolo di capitano di eserciti, e che fosse data qualche soddisfazione ai Vitelli e agli Orsini, e qualora volcase egli intraprender la conquista di Prombino, non dovesse essere impedito dalla fepubblica, seppure non fo voleva ajutare. — Fuori che in mutare Stato, fu risposto al duca, che si compiacerebbe. Ma accostandosi egli con le sue masnade sempre più vicino a Firenze, giempi la città di spivento, non tauto pel u mero de'uemici di fuori, quanto per l'intelligenza che dubitavasi esistesse con quelli di dentro.

Intanto, a prevenire ogni tumulto, sipresero i necessari provvedimenti col guarnire i poggi dei contorni e la città di gente fedele. Essendo già il duca Valentino arrivato a Campi, sei miglia vicino a Firenze, e veggendo egli i cittadini quieti o il governo fermo nel suo proponimento, sopraggiuntigli in questo mentre ordini dal re di Francia che gl'inibivano di molestare la repubblica florentina, risolvè accordarsi seco mediante una provvisione di 36,000 ducati per 3 anni, con il solo obbligo di mandare 300 uomini d'arme ad ogni bisogno di guerra : purchè nessuna dello due parti fosse per ajutare i nemici o ribelli dell'altra, e che la Repubblica non desse noja al duca nell'impresa che era per fare di Piombino. Firmate le convenzioni. il Valentino ai 17 maggio 1501 perti con le sue genti per Buspoli e di la per la Val-d'Eba, rubaudo i paesi che attraversava, come se vi passasse un nemico; il quale, innoltratosi in Val-di-Cecina, non prima del 25 maggio usci dal distretto della Repubblica, e per Val-di-Cornia eutrò nel Piombinese.

Fratanto i Fiorential ripresero con più calore le castilità contro Pisa, dove le cose sue sarebbero procedute con felice successo, se nuovi tumulti insorti in Val-Tiberina e in Val-di-Chiana, non avessero richiamate al roye le armi della Repubblica: E perchè d'ogni parte le crescessero i pericoli intorno a questo tempo (gingno 1502) il feroce Valentino tolse lo stato a Guidobaldo duca d'Urbino, e poco depo, entrato nel dominio di Camerino, con bestiale ferità strangolò con i teneri suoi figli Giulio Varano di quel paese Siguore, nel tempo quasi medesimo che-

Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Aughiari, Pieve S. Stefano, ed altri castelli limitro-fi ribellavansi ai Piorentini, ed accoglievano fra le loro mura Piero de' Medici, il Cardinale di lui fratello, e Vitellorso Vitelli. Sennonchè quest'ultimo spaventato dalla erudeltà del Valentino, e temendo di eserue preda come il Varano (siocome in realtà avvenne), si accordò con le truppe Francesi accorse nel Val-d'Arno superiore, consegnando ai loro ufiziali la città di Arezzo, la quale bentosto con gli altri paesi del contado aretino, per ordine di Luigi XII, venne nell'agosto del 1502 ai Fiorentini riconsegnata.

Per quanto quest'ultimo successo recasse un qualche conforto a Firenze, tuttevia continuava nei cittadini ragionevole motivo di temere dell'insidie del fraudolento duca, essendo ormai conosciuto per uomo, che nè ad amici, nè a nemici serbando alcuna fede, procurava di sottomettere ogni cosa alla sua crudelissima libidine. Laonde in Firenze, per meglio vegghiare sui maneggi di lui, che qual nuovo conte di Virtù, mirava niente meno che a insignorirsi di Siena, di Lucca e di Pisa, asinche poi, circondata dalle sue armi, la repubblica fiorentina venisse a cadergli in seno per forza, fu convocato dalla Signoria il consiglio generale; nel quale fu deciso di creare il primo magistrato della Repubblica, non più ogni due mesi, come fino allora erasi usato, ma un primo console a vita con l'antico titolo di gonfaloniere; così che per evitare un estremo si andò a rischio di incorrere in un altro più pericoloso del primo. Fortunatamente cadde l'elezione in Piero Soderini, nomo di somma probità, accetto generalmente al popolo quanto un Publicola, e privo di figli da non poter dare ombra di aver a destinare ai suoi discendenti lo stato. Insieme col gonfaloniere a vita (che incominciò col mese di novembre 1502) fu dato principio al tribunale collegiale della Ruota fiorentina nel palazzo del potestà, levato via, non solo l'appello al capitano del popolo, ma questo magistrato medesimo dichiarato soppresso.

Fu cagione di maggior sodisfazione alla città, ed accrebbe onore alla famiglia Soderini, oltre l'elezione di Piero, la promozione del cardinal Francesco di lui fratel-

lo, fatta li 31 maggio 1503, appena tornato dall'ambasceria di Francia. Il novello porporato fu accolto in patria con solenne entratura e con onore grandissimo dai magistrati e da tutti gli ordini dei cittadini, poche settimane innanzi che con letizia di tutta Italia giungemero avvisi della morte di papa Alessandro (18 agosto 1503) stimata per molti conti utile ai Piorentini. Sali per pochi giorni sulla sedia di S. Pietro il pont. Pio III di casa Piccolomini, mipote di Pio II, per modo che dovette riaprirei presto il Conclave. Dal quale nel di primo di novembre fu proclamato in pontesice il cardinale Giuliano della Rovere, nipote di Sisto IV, che prese il nome di Giulio II, uomo di maravigliosa altezza d'animo, che aveva vigorosamente sostenuta l'inimicisia di Alessandro VI per la ecclesiastica libertà, ed erasi familisrizzato nell'arte della politica alla corte di Francia, da esso sino allora costantemente frequentata. — La Signoria di Firenze inviò a Roma ambasciatori, affinchè, dopo le consuete cerimonie di obbedienza, mostrassero a Giulio II il sommo pericolo che derivare poteva ad esso lui e ai Fiorentini, nel caso che la Romagna fosse pervenuta in potere dei Veneziani: le cui armate in tempo di sede vacante avevano occupata la città di Facuza e molti altri paesi dei Malatesta in Val-di-Lamone, ne erano giovati a nulla i soccorsi mandati da Firenze in favore e a sosteguo di quei

piccoli principi.

Ricominciarono in quest'anno le ostilità tra i Francesi e gli Spagnoli nel regno di Napoli, quando rinforzati quest'ultimi sotto la condotta del famoso Consalvo di Cordova, nelle vicinanze del Garigliano (dicembre 1503) riportarono una completa vittoria sopra i Francesi, fra le cui file trovavasi Piero de'Medici. Questi fuggendo allora sopra una barca, alla foce di quel fiume terminò annegato una vita errante dopo 9 anni di esilio dalla patria.

Chi volesse salire al Monte Cassino vedrebbe il bel cenotafio, che nel 1552 fece colà erigere Cosimo I con la seguente iscrizione: Petro Medici Magni Laurentii filio, Leonis X Pont. Max. fratri, Clementis VII patrueli; Qui cum Gallorum castra sequeretur, ex adverso praelio ad Liris ostium periit. Anno aetat. XXXIII.

Dopo una vittoria cotanto segnalata, co-

mindareso eli Spegnoli a rendersi formidabili a tutta Italia; onde il Comune di Pirenze, benché fosse in lega e sotto la protezione del re di Francia, inviò al Gran cipitano Consalvo un ambasciatore, acciochè con ogni studio procacciasse di arlo benevolo ai Fiorentini, nè rivolgense amparte delle sue genti in soccorso di Pisa ; cetro la quale città all'apparire della primivera del 1504 si volevano riprendere con più calore le ostilità. Ma i Piseni dinesti a vincere o morire, quasi sempre mestarono tatti i meszi e tutti gli sforzi del popolo fior, non di rado resi vani dalle ptesse oltramontane, per mentenere nelbloro dependenza l'una e l'altra città : t ciò sino a che, sul declinare dell'anno 1508, il re Cristianissimo, quindi il re Cattolico, mettendo i Pisani a mercato, isdusero i Fiorcentini, quando volessero seza opposizione dei due coronati, battagiando farsi padroni di Pisa, a pagar loro procesomme di denaro (100,000 ducati zi re di Francia, e 50,000 a quello di Spagm); e dopo tutto ciò chiese ed ottenne nche la sua quota (40,000 ducati) Massimiliano imperatore.

Estresi vero che quest'ultima paga sopa qui altra fruttò alla Repubblica fioretias, avendola effettuata dopo le capitazioni che confermarono al Comune di Firenze tutti i privilegi concessifi di precedenti imperatori, compresa la citi e distretto fiorentino, compresa Pisa ca l'antico contado, potesse mai aver avuto finpero. (Annum. St. Fior. I.XXVIII.)

Frattanto a volere che i Pisani, stretti da mgiori difficoltà, si riducessero più pre-\* alla resa, fu dai Fiorentini assoldata ⋈ 1509 una flottiglia, perchè guardasse meta sulla foce di Arno, e alla città pr via di mare impedisse ogni soccorso di pute e di vettovaglie; mentre dalla parte a terra Pisa era assediata dall'esercito diviso in tre parti; una delle quai accampossi alla sinistra e le altre de alla destra dell'Arno. Tutti gli altri pesi essendo chiusi, venne perciò a manun agli assediati ogni speranza di soccomo, per modo che facendosi sentire la ime con le più lacrimevoli miserie, coneciò il minuto popolo a tumultuare. Saulo il governo pisano di venire ad una tratativa per tener tranquilla la plebe,

e nel tempo stesso tentare un colpo di mano sopra l'esercito fiorentino; ma la prima essendo stata scoperta, e il seconda andato fallito, bisognò che i Pisani si pisgassero alla resa.

Era sulla fine del maggio 1509, quando si diresero a Firenze otto ambasciatori pissani accompagnati da Alamanno Salviati, uno dei tre commissari dell'esercito florentino, per presentarsi alla Signoria, dalla quale ottennero una onorevolissima capitolazione, com ampio perdono della ribellione e di tante ingiurie e danni fatti alle cose pubbliche e private de Fiorentini.

Nell'ottavo giorno di giugno i tre commissarj della Repubblica presero il possesso di Pisa, tornata dopo una ribellione di 15 anni sotto il dominio Piorentino, e per la seconda volta, passato di poco il periodo di un secolo, vinta dalla fame e dall'oro, più che dalle armi soggiogata.

Vi furono rimessi secondo l'antico costume i consucti magistrati, nominati però dalla Signorla di Firenze con l'approvazione de'consigli: e a tempo brevissimo vennero eletti per primi, Alamanno Salviati in Capitano del popolo, ossia Comervatore della pace, e Francesco Taddej in Potestà di Pisa.

Acconce in cotal modo le più importanti cose dello Stato, restava però alla città di Pirenze il dispisocre delle recenti nozze senza consentimento della Repubblica contratte da Filippo Strozzi figlio di quell'altro Filippo che edificò il grandioso palazzo, per aver egli, contro una legge che proibiva le parentele coi ribelli, tolta in moglie Clarice figlia di Piero de'Medici; onde Filippo fu condannato a una multa, e per cinque anni ammonito. — Nè potevasi mai prevedere che la sorella di Leone X col suo marito Filippo Strozzi,come anche i figli che erane per nascere da quel connubio, dovemero essere fieri nemici non meno al deca Alessandro siglio di Lorenzo de'Medici, loro respettivo nipote e cugino, quanto anche al di lui successore duca Cosimo I.

Dopo l'acquisto di Pisa, il governo fiorentino, avendo rivolte le sue cure alla parte economica, bandi la moneta d'argento tosata, e fissò un giusto peso per le altre. Fu allora che si aumentarono sino a tre, dove prima erauo due, gli ufistali della zecca, al pari dei Triumviri monetales di

Roma; che si coniò, oltre diverse altre monete di minor valore, quella d'argento, di cui ne entravano venti per ogni fioribo d' ore, la quale dal papa allora regnante fu chiamata col nome di Giutio.

Dopo tali provvedimenti il gonfaloniere perpetuo, veggendo essere già finiti 8 anni del suo reggimento, volle dar conto di tutte le pubbliche spese fatte in tempo della sua amministrazione. Ordinò a tal uopo lo spoglio dei libri della Camera, ossia della depositeria dello Stato, e raccolto tutto quello che dai sindachi del Comune era stato saldato, fu trovato essersi spesi in quel periodo di anni per conto della Repubblica 908,300 florini d'oro.

Ciò fu notificato ai 22 di dicembre \$510. Il giorpo inpanzi che si sonoprisse una congiura contro il Soderini, ordita in Bologna da un Prinzivalle di Luigi Stufa giovine florentino, il quale, immaghando di aver per compagni alcuni suoi concittadini, recossi a Firenze per tentare Pilippo Strozzi, che come parente de'Medici e per tale effetto ammonito, credè pronto a entrare nella cospirazione; ma accortosi dalla risposta dello Strozzi, che non solo non avrebbe aderito, ma che probabilmente potrebbe svelare al governo il suo reo disegno, si ricovrò prentamente in Siena. Il Soderini che veder doveva in questo attentato con quali nemici aveva a fare, invece di cercare ogni mezzo di riconciliarsi con il pontruce, conscio dell'attentato, lo adegnò maggiormente coll'accordare ad alcuni cardinali la città di Pisa per tenervi un concilio. Da ciò ne avvenus che Giulio II richiamò da Pirenze il sno Legato, e fulminò sulla città l'interdctto, che provvisoriamente sospese all'avvicinarsi dell'esercito francese. Ciò accadde poco prima della famosa giornata di Ravenna, (11 aprile 1512) in cui si coln-ò di gloria il valoroso duca Alfonso d'Este, e nella quale restò prigioniero il cardinale Giovanni de'Medici Legato pontificio. Ma la morte del prode generale di Foix, rimasto nel campo di battaglia, bastò a distruggere tutti i frutti della vittoria dagli alleati de'Fiorentini riportata.

Appena Giulio II vide l'esercito francese ritirarsi dall'Italia, riprese il suo tuono imperioso, stimolato dall'odio contro il gonfaloniere Soderini, non meno che dal desiderig di avera autorità più che spirituale sopra tutta l'Italia. Dondeché Giulio nel luglio del 1512, intimò ai Fiorentini di rimuovere dal governo il Soderini, premu rosamenteinsistendo, affinché si rimettessen in patria i fuorusciti, e nella pristima grandezza la famiglia de' Medici. Indi spedi a Firenze Lorenzo Pucoi suo datario, pes tentare con l'oratore che vi teneva Dom Raimondo di Cardona vicerè di Napoli, silora generale dell'esercito alleato, i Fiorentini a staccarsi dall' amicizia del re di Francia, affinchè si suissero alla lega, cui fu dato il titolo di Sacra.

Frattanto che si perdeva in progetti e

ga, cui fu dato il titolo di Sacra.

Frattanto che si perdeva in progetti e in trattative il gonfaloniere della Repubblica fiorentina, tenevasi in Mantova un congresso segreto fragli ambasciatori della Sacra alleanza, nel quale si determinò, che il ducato di Milano fosse reso a Massimiliano Sforza, e che si assalise repentinamente il territorio fiorentino. Con questa deliberazione il Vicerè alla testa di un esercito spagnolo si mosse da Bologna per l'Appennino di Pietramala, dove lo raggiunse il cardinale Giovanni de'Medici con la qualità di Legato pontificio in Toscana, di corto fuggito verso Milano dalle mani de'Francesi, dei quali era rimasto sino allora prigioriero.

A Firenza inteso l'assistamento desti

A Firenze, inteso l'avvicinamento degli Spagnoli, sul timore eziandio che da un' altra parte si avanzassero le truppe pontificie, erano gli abitanti in grandissimo spavento, tanto più che poche erano le genti d'arme, nè alcun capitano di vaglia, eni si potesse il comando affidare. Nondimeno si cercò di provvedere al riparo sollecitamente, quanto la brevità del tempo lo comportava; nè si mancò eziandio di tentare, benchè tardi, la via dell'accordo, mandando ambasciatori al Papa e al Vicerè. Ma se da un lato il primo mostrossi inflessibile alle offerte e alle proghiere, rispondendo non essere questa impresa sua, e farsi senza soldati pontificii; dall'altro lato il Vicerè, che già era disceso col suo esercito dall'Appennino della Futa a Barberino di Mugello, presso 18 miglia a Firenze, rispondeva per un suo messo alla Signoria, non essere intenzione della Sacra lega di alterare il dominio, ne la libertà dello Stato, solo che si rimovesse il gonfaloniere Soderini, e che i Medici potessero ritornare a godere la patria. A tali domande esposte nel consiglio gene-

rale il gonfaloniere si mostrò prento ad strire per ciò che rignardava la ma person, col rinunziare la suprema magistratera, aella quale per consentimento pubthe era tanti anni seduto: dichiarando nel tempo stesso, che si attribuirebbe a sambre felicità, se questa domandata risumia e il richiamo de'Medici in patria cone privati oittadini, e non arbitri elle leggi e dei magistrati, fosse il ven nezzo della ,rakute della petria. Non m dubbio quello che il consiglio genenk reme a deliberare, per l'inclinazione de arera quasi tutto il popolo di manterre il governo libero. Perciò con maviglioso secordo fo risoluto, che si concentisse al ritorno de'Medici come nomini privati, ma che si rifiutasse la doranda di rimunarre II gonfaloniere Soderini, e con la vita si attendesse a difedere la comone libertà. - Però volti tuti i pensieri alla guerra, e fatta provvi-#a di denari, si spedirono 2000 fanti con pedi remini di cavalleria nella Terra di Prato; la quale si trmeva avesse a esser h prima assaltata, siccome infatti lo fu pehi giorni appresso dal Vicerè. Il quale, Piche a Barberino ebbe raccolto l'esercito e le artiglierie, si accostò con 5000 raini di quella terribile fanteria, che in sputo sola far argine a tanto impele nella giornata di Ravenna; indi a poco uninció a battere con due cannoni le was di Prato verso la porta, che ha tutbra il nome del Serraglio; e appena aper-<sup>12</sup> la breccia, s'ordinò l'assalto, non tro-120do più ostacoli mediante la fuga dei diensori.In guisa che gli Spagnoli, entrati ániro, corsero liberamente la Terra (il di 19 rosto dell'anno 1512) dove non era più mistenza magrida, fuga, violenza, sacco, f preision i.

trenioni.

Ni sarebbe stata salva cosa alcuna dall'araziza, libidine e crudettà dei vincitoi, se il cardinal de'Medici, messe le guarde alla chiesa maggiore, (dove era uno dei
trati suo benefizi ecclesiastici) non
seuse cercato di conservare l'onestà dello
done, he quasi tutte vi si erano rifugiate.

I cittadini più facoltosi, salvati alla strage,
formo costretti per via di minacce, o dai
lementi straziati, di redimersi a carissimo
prezzo dalla prigionia de' Spagnoli.

Il miserabile evento di Prato spaventò talla Firenze, e più d'ogn'altro il gonfa-

leniere, il quale retto piuttorio che rettore, irresoluto lasciavasi guidare dalla volontà degli altri; cosicchè furonvi molti giovani nobili, e avidi di cose nuove che divennero più audaci. Contavasi fra questi Anton Francesco degli Albizzi e Paulo Vettori, i quali già eransi con Giulio de' Medici, figlio di Giuliano, occultamente abboccati in una villa del territorio fiorentino dalla parte di Siena. Ora avendo essi comunicato il progetto loro a Bartolommeo Valori, glovine splendido e al pari del Vettori indahitato, decisero insieme di cavar per forsa il genfaloniere dalla residenza della SIgnoria. Infatti, due giorni dopo la perdita di Prato, entrati così con pechi compagni in palazzo, e introdottisi nella camera del Soderini, lo minacciareno di tergli la vita, se non si partiva di là, dandogli in tal caso fede di salvario. Alla qual cosa per soverchio timere cedendo il gonfaloniere, fu tratto di palazzo e accompagnato alla casa del Valori, donde la notte appresso si condussa fuori di Stato.

Risenti particolarmente i tristi effetti di cotale avventura il celebre Niccolò Macchiavelli, il quale avendo in questo tempa perduta la carica di segretario della Repubblica, si ridusse a vivere ritirato e meschino nella sua villetta a S. Andrea in Percussina, maledicendo la dappocaggine di Pier Soderini, reta ormai volgare da quel suoi piccantissimi versi:

La notte che mort Pier Soderini L'al ma n'andò dell'inferno alla bocea; E Pluto le gridò: anima sciocca, Che inferno? Va'nel Limbo de'bambini.

Ma lo scritto che dà maggiormente a conoscere il carattere del Segretario florentino, a me sembra il tenebroso opuscolo da esso lui in detta villa dopo il ritorno de Mediei a Firenze sul subietto del Principato compilato, per indirizzarlo alla magnificenza di Giuliano, sperando, siccomo l'autore faceva presentire all'amico Vettori, che quel suo lavoro fosse per essere accetto a un principe, e massime a un principe come lui nuovo; e desideroso che questi Signori Medici cominciassero ad adoprarlo(Niccolò); perchè se poi (cito le sue parole) non me li guadagnassi, io mi dorrei di mè. (LETTERA DEL MACRIA-FRLLI A FRANCESCO VETTORI-)

La fraudolenta caeciata del gonfaloniere perpetno accaduta nel giorno stesso che dovevano escire di carica i veschi priori, fu non senza minaccia dei congiurati formalmente acconsentita dalla Signoria che esciva di seggio, e delle altre magistrature.

Non era appena il Soderini dalla città partito, che i nuovi Signori inviarono al Vicerè legati per trattare di un accordo, il quale per opera del cardinale de'Medici facilmente si compose; obbligandosi il governo di Firenze di restituire alla patria, come privati cittadini, tutti gl'individui della famiglia Medici, con facoltà di ricomprare fra certo tempo i loro beni dal fisco alienati; mentre dovè la Signoria aderire, in quanto alle cose politiche di fuori, ad entrare nella Sacra lega, è inoltre ad adempire agli obblighi verso di quella contratti dal cardinale, pagando, aice, per mercede del ritorno de'Medici 40,000 ducati all'Imperatore; 80,000 al Vicerè per le spese della guerra, e per interesse suo proprio altri 20,000 ducati.

Rimossi per tal guisa i pericoli della guerra, i Fiorentini determinarono con nuove leggi, che il gonfaloniere si eleggene per un anno, sebbene dopo il primo eletto (Gio. Battista Ridolfi) si ritornasse all'antico sistema bimestrale. Quindi fu risoluto che, senza alterare il senato, o sia il consiglio degli 80 (con l'autorità del quale si deliberavano le cose più gravi), per dargli maggior vigore gli si aggregassero in perpetuo tutti coloro she nei tempi trascorsi avessero amministrate le prime dignità; vale a dire, dentro la città, quegli che fossero stati o gonfalonieri di giustizia, o dei dieci della balia di guerra; e fuori di Firenze, coloro che, essendo stati nel consiglio degli 80, avessero anche escguite ambascerie presso qualche potenza, o fossero stati commissarj generali nella guerra. In quanto al resto rimasero fermi per allora gli ordinamenti antichi.

Ma troppo erano trascorse le cose, e troppo potenti nemici aveva la pubblica libertà. Nel centro del dominio un esercite prepotente e sospetto; dentro la città audaciasimi giovani cupidi di opprimerla; dello stesso animo, benchè con le parole dimostrasse il contrario, era il cardinale de' Medici; il quale non reputava premio degno di tante fatiche il riterno sue e de'suoi come privati cittadini. La Signoria avendo ratificato il trattate dagli ambasciatori conchiuso col Vicere, questi nel 14 di settembre entrò im Firenze, accompagnato da molti soldata e uficiali del suo esercito, dal cardinale Gievanni, dal fratello Giuliano e dal loro nipote Lorenzo.

Quindi nel giorno seguente, mentre era congregato nel palazzo del popolo per le cose occorrenti'il generale consiglio, comparve costà il Vicerè con un numeroso seguito sotto titolo di avere a trattare di un qualche pubblico negozio; quando in poco d'ora, sopraggiunta altre gente d'armi, all' improvviso fu assalita la porta, e occupati tutti i posti della residenza, depredando gli argenti, e ciò che v'era per uso della Signoria. Costretti i Priori dalla forza, dovettero cedere alla proposizione fatta da Giulianode'Medici, presente a quella scena, di far chiamare subito al suono della campana maggiore il popolo in piazza. Coloro pertanto che vi concorsero, circondati dagli Spagnoli armati, consentirono che fosse data ampia Balla a 50 cittadini, investendoli per un anno della medesima autorità che aveva presso i Romani la somma dittatura, con autorità di potersi da sè modesimi per un altro anno raffermare. Furono quindi cotesti arbitri scelti tutti fra i dipendenti o amici del cardinale, in guisa che la nuova Balla, a forza di riformagioni, ridusee il governo alla forma medesima ch'era innanzi all'anno 1494, col ridonare ai Medici non solo il perduto dominio e grandezza, ma col porli in grado di governare la città più imperiosamente e con arbitrio più assoluto di quello che soleva fare lo stesso Magnifico. In tal modo fu oppressa quella libertà civile che dal probo gonfaloniere Suderini era stata in Firenze rispettata, e per opera di armate straniere questa volta carpita dalla famiglia medesima, cui nei tempi trascorsi era riescito di assorbirla a forza di buone grazie, di munificenze e di oro.

Era da pochi mesi restituito alla patria e agli onori l'espulso ramo Mediceo, quando s'intese la morte di Giulio II, accaduta in Roma la mattina del di 21 febbrajo 1513, mentre egli proponevasi di spogliare il prode duca Alfonso del dominio di Ferrara. Nonostante i suoi amisurati concetti, Giulio II lasciò di sè altissima ricordanza per il gigantesco progetto di li-

heure l'Italia dal dominio dei forestieri, che egli a imitazione degli antichi Romani qualificava col titolo di barbari, per l'ambisione inessauribile di esaltare col nezzo della guerra e col sangue dei Cristiani l'impero temporale della Chiena, per l'ardore generosissimo con cui frori le arti belle, e i sommi maestri, de allora florivano; cosiochè mercè di que pontefice diveune ammirabile il tempio maggiore dell'orbe Cattolico, e l'imenso palazzo Vaticano.

Il settimo giorno del conclave (11 marn), sensa discrepanza di alcuno, fu eletto u pontefice il cardinale Giovanni de'Meési, di soli 37 anni, il quale assunse il none di Leone X. --- Senti di questa eleziom quasi tutta la Cristianità, e Firenze proquamente, gioja e piacere grandissi-50, per la chiara memoria del valore patreo, e per la fame che risuonava per tatto della liberalità, dolcezza e amore di lai remo le arti e i letterati. -- La cavalun solenne del possesso di Leone X, nella quie si vuole che egli prodigasse la somn di 100,000 ducati, riesci una festa delk più magnifiche, e di tanta pompa, cheRo-🖘 da molti secoli non aveva visto nè la più deceratane la più bella; e fece quel giorno più memorabile e di maggiore ammiraziomil considerare, che colui che formava l'egetto di tanto splendore era stato l'anminanzi, in quel di medesimo (11 di apie) fatto da' Francesi miserabilmente prisone alla sanguinosa battaglia di Ramaa.

Per tale avvenimento i Firentini diventro estusiasti, e tutte le altre città della l'acua fecero pubbliche feste e allegoride rappresentazioni, fra le quali si raccua quella eseguita a Siena col cavallo l'ajano condotto in città, con cui pare che rabblicamente si volesse avvertire il pophi del perisolo che minacciava alla sua libriti quella stessa famiglia, per un individao della quale allora si festeggiava.

Pra i dieci ambasciatori florentini detinsti a recarsi in tal circostanza a Roma fi compreso l'arcivescovo Cosimo de'Pazni, un sopraggiunto da grave infermità, rmo di vivere nel giorno atesso della ran cavalcata di Leone, il quale poco dopaneninò alla stessa cattedra arcivescovidi Firenze il cavalier gerosolimitano Giulio de'Medici nato da Giuliano suo zio, quello stesso Giulio, che nella festa predetta, armato sopra un grosso corsiere videsi in Roma portare il gonfalone della religione di Rodi, e alla prima promozione nominato cardinale di Santa Chiesa.

Pochi mesi dopo, il pontefice Leone X. fatto arbitro fra i Piorentini e i Lucchesi a cagione di alcune pretensioni di State, prozunziò sentenza che i secondi dovessero restituire ai primi la Terra di Pietrasanta con il suo distretto. - Governavasi pertanto la città di Firenze a piacere e secondo gli ordini del Papa, il quale indusse il magistrato della Balla a creare in capitano de'Fiorentini con suprema assoluta potestà Lorenzo suo nipote, figliacle di quel Piero che cedè le fortesse della Repubblica a Carlo VIII; nel tempo che il fratello Giuliano imbarcava a Livorno con la noveila sposa figlia di Filippo duca di Savoja, invitato dal Papa a Roma non senza conforto di farlo salire sopra uno dei troni d'Italia, per quanto il carattere di Giuliano da tali ambizioni si mostrasse alieno anzi che nò.

Appena arrivato in Roma, Giuliano fu nominato capitan generale della Chiosa, e il cardinale Giulio inviato a Bologna Legato apostolico. Giuliano però non tenne che di nome quella carica; avvegnachè essendosi ammalato, fu incaricato del comando delle truppe pontificie il nipote Lorenzo, con ordine di passare in Lombardia per unirsi alle genti dei Collegati destinati a far fronte a Francesi che col loro re Francesco I tornavano in Italia.

La vittoriosa giornata da questi ottenuta (13 sett. 1515) a S. Donato presso Marignano, decise Leone X a stringere accordo, e quindi a collegarsi col vincitore. At a t di ottobre i plenipotenziari convennero nei preliminari del trattato di pane, meroè cui il re prese sotto la sua protezione il Pantafice, il fratello e il nipote, a condizione però che la Chiesa restituisee Parma e Piacenza tolta da Giulio II, esme membri del ducato di Milano.

Quindi Leone X, avendo fatto invitare Francesco I a un abboccamento in Bologna, si parti da Roma Il 6 novem. 1515, accompagnato da 18 cardinali e da un corrispondente corteggio di prelati, di ambasciatori esteri e di altri illustri personaggi; ed entrando in Tossana per la Val-di-Chiana, prese la strada di Arez-

20, di Montevarchi e dell'Inoisa, di dove per S. Donate in Collina si conduses, ai 16 dello stesso mese, all'impruneta, e nel giorno appresso alla villa Gianfigliazzi a Marignolle. Costà si trattemae tre giorni per dar tempo ai Fiorentini di compice i grandiosi preparativi,che si facevano ad oggetto di ricevere il pontesso con pompa non più veduta. Egli vi entrè li 30 nov. passando come un conquistatore per sette archi trionfali tetti ornati di figure allegoriche, oltre quella di Lorenzo padre del pontefice, posta sopra un arco a S. Felice in Piazza con cotto queste parole: His est Filiate meus dilectus. Altre pompose feste si rinnovarono al ritorno del pontetice da Bologua. - Per altro nè cotanta gioja della città, nè la presenza di si acciamato rontefice bastareno a sollevare il di lui fratello Giuliano dalla infermità che lo affliggeva,e contro la quale riescirono vani tutti i rimedi dell'arte; sicchè poco dopo la partenza del Papa, nella Badia Fiesplana, dove ultimamente era stato condotte, Il 17 marzo del 1516 mori nella fresoa età di 37 anni, non lasciando che un figlio naturale, Ippolito, che su poi cardinele, natogli mentre era esule in Urbino.

Giuliano per le sue lodevoli qualità, per Il gusto che nelle lettere e nelle belle arti aveva ereditato, a preferenza di ogni altro della sua casa, portò l'onorevole paterno titolo di Magnifico, trasmesso anche al figlio Ippolito. Egli fu dai Fiorentini sinceramente compianto, tanto più che la ma autorità servi di freno all'orguglio del nipote Lorenzo e alle brame smoderate di Leone X di lui fratello, trattenendolo, finchè visse, dal perseguitare il geperoso cepite del suo esilio, Francesco Maris della Rovere duca di Urbino. Ma appena mapoato ai viventi Giuliano, tormentato dalla sorella Clarice il Papa occupò il ducate d'Urbino con una guerra che cesto (dal #517 al 1518) non meno di 800,000 ducati, la maggior parte cavati dai Fiorentini ; guerra peco enerata al prime e peco utile ai secondi, che devettere contentarsi das anni dopo (luglio 1520) di ricevere in ricompensa di tanta moneta il Vicariato di Sestino con la fortezza di S. Leo, e la regione di Montefeltro. — Ved. SESTINO.

Questa stema guerra diede chiaramente a sunoscere quanto l'affatto del nipotismo

fosse di pregindizio ai papi, con tutto che dopo il trattato di cessione di quei ducato, Lorenzo de'Medioi, riconesciuto in nuovo duca di Urbino, avesse fissato il matrimonio (aprile 1518) con Maddalana di Buslugne, da cui nacque la celebre Caterina di Francia, che costò la vita alla madre (28 aprile 1519.) fiimase anche orfana sette giorni depose in cui venue ai mondo (11 giugno 1519) il primo Granduca di Toscaua.

Non fu la perdita di Lorenzo pianta dai Fiorentini, come quella di Giuliano; che anzi per un rumore divulgatosi, simo da quando torno di Francia sposo, essere intensione di lui farsi Signore di Firenze, molti cittadini sentirono contento della sua morte. Infatti tostochè la sorte arrise al duca Lorenzo, questi manifestò un carattere orgoglioso e prepotente a segho she tutti gli affari pubblici si facevano dalle sue creature ; di modo che egli considerava lo Stato diorentino come un patrimonio avito, di cui potesse liberamente disporre; e lo faceva con tale arbitrio, che trascurava perfino quelle formalità e quella decenza che usarono i suoi maggiori, 🗪 non altro per far credere al popolo che esso viveva sempre sotto un libero regime. Lo stesso cardinal Giulio di lui zio, recatosi da Roma a visitarlo, ne riparti ben presto mai soddisfatto. - Torno il cardinale a Firenze negli estremi giorni del di lui nipote ; estinto il quale, e compite le esequie con le consucte condoglianze, audò il porporato a visitare la Signoria, e con quella moderazione e politica che Lorenzo non conosceva, si truttenne con essa a riordanare le cose del governo, mostrando dispiacere, che la scelta dei magistrati, soliti per antico uso a trarsi dalle borse a sorte, fosse stata fatta ad elezione del duca. E allorchè Leone X destinò quel cardinale arcivescovo di Firenze in preside e governatore della Repubblica, questi seppe con tali prudenti consigli provvedere al reggimento di casa, che si fece ammirare e ben volere dal maggior numero de'Fiorentini, non accortisi ancora dei suoi ambiziosi desiderj, tenuti per tanti anni con incredibile artifizio mascherati e compressi.

Vide Leone X nella morte di Lorenzo mancare il fondamento principale su cui volen hance un trono per la sua famiglia; e ti su anche alcuno che in tal'occasione mon mancò davanti lo stemo Papa di percere la causa de'Fiorentini; avvegnachè nella persona di lui si andava a spegnere il sangue legittimo dei discendenti del vecchio Cosimo, da cui cotanta grandezza era stata sondata, pregandolo a voler fare opera giorina e ben meritata col rimettere la patria in quella libertà che aveva prima.

Non era ancora terminato l'anno 1519 quando a Leone fu recato l'avvivo della morte in Firenze accaduta di Maddalena di lui sorella, madre di Lorenzo Cybo, primo di quella famiglia fra i marchesi di Massa e Carrara, e madre parimente di quel cardinale Innocenzo Cybo che ebbe cotanta parte negli affari politici di Firenze si tempi del duon Alessandro, e di Casimo I.

Alla morte della sorella del Papa tenne betro (7 febbr. 1580) l'altra della cogusta Alfonsina Orsini veduva di Piero de'
Medici, quella che aopra tutti con fervone istanze aveva indotto lo stesso Leone
a fare l'impresa d'Urbino, ed alla quale fu
lato ad enfitrusi dalla Rep. fiorentina senza sborso di denari, il padule di Fueccchio.

Cos questa rapidità le grandi speranze e le grandi fortune nate e svanite quasi ad un tempo stesso, mostravano in messo ille gli rie de'Medici la caducità dell'umaze grandezze; dondechè Leone da tante morti ammonito, pensò a far costruire la fimoa sagrentia nuova di S. Lorenzo a Firezze per collucarvi le sepulture del fratello Giuliano, e del nipote Lorenzo: per cygire le quali il Buonarroti, senza sasta dei suoi biografi, nell'aprile del 1521, la trovismo a Carrara, dove stette qualche tapo a contrattare i marmi delle cave, de appellansi del Polvaccio, per quelle zpolture. — Ved. Szazvezza.

Avera pur cessato di vivere nell'anno 1519 l'imperatore Massimiliano I d'Austra, che lasciò il trono al nipote Carlo V: sulla di cui testa per una mirabile subinazione di circostanze e di ereditate secresioni, oltre gli Stati aviti della Germania, si riunirono le corvone del Romano impero, dei regni di Spagna, e dell'Isdie, dei Paesi Bassi, della Borgogna e della Franca Contea. Ottenne la corona mpriale per elezione, gli altri Stati per ditti paterni, e materni.

Quamio perciò si considera quanti furono i colpi della fortuna, che rimpirono sotto il comando di quell'Augusto giovinetto si vasta porzione dell'Europa e dell'America, non si può fare a meno di non riconoscere ciò che è stato dagli storici chiamato la propizia stella della Casa d'Austria.

Questa nuova e straordinaria potenza diede motivo a Leone X di cambiare sistema alla sua politica, cosiochè staccomi egli dalla lega col re di Francia per stringere alleanza col nuovo imperatore, sotto la di cui protesione pose nel tempo sti sao i suoi parenti, la repubblica florentina s la S. Sede. All'incontro i Veneziani e il duca Alfonso di Ferrara si collegarone coi Francesi, i quali ben presto perdettero Milano, e la maggior parte delle città della Lombardia, occupata dalle truppe Spagnole; e ciò nel tempo che gli Svizzent al servizio del Papa ricuperavano i ducati di Parma e Piacenza. Poco dopo l'annunzio di questa fortanata impresa, un'immatura ed improvvisa morte colse Leone X,ncl di i dicembre dell'anno 1521, non senza suspetto di propinato veleno, trapassato con il cordoglio di non aver egli riparato a tempo all'esplosione di un'eresia che col pretesto degli abnsi di una corte corrotta staccò dal grembo di S. Chiesa una gran parte dell'Alemagna, cosicchè fu pagata da quel pontefice amai cara la gloria di dare il nome al suo secolo.

Alla morte di Leone il cardinale Giulio de'Medici parti da Firenze per recarsi a Roma al conclave; nel quale dopo 38. giorni di Sede vacante trovossi proclamato in pontefice il cardinale di Utrecht del titolo de'SS. Giovanni e Paolo, che prese il nome di Adriano VI. Ferminato il conclave ritornò in patrie il cardinale Giulio, sotto i di cui auspiej continuava a governarsi la repubblica fiorentina, tanto nello spirituale quanto nel temporale; più sicuro di prima per aver egli sventati i tentativi del cardinal Soderini suo rivale che avrebbe voluto togliere di mana al Medici le redini dello Stato. Conosceva però Giulio l'amore de'suoi concittadini per la perdata libertà, stata sna mercè quasi che spenta dalla forza esterna; quindi lasciava ad essi travedere una qualche speranza di restituirli nel pristino regime. La quale finzione seppe si bene rivestire, che già

tenevasi in Firenze come un evento talmente sicuro, che disputavasi perfino sulla forma del governo più acconcio alla città. Vi erano in via della Scala i celebri - Orti Oricellarj, così detti da Bernardo Rucellaj letterato distinto, il quale, dopo la morte del suo cognato Lorenzo il Magnifico, ivi accolse la celebre Accademia Platonica. Ora continuandosi tale riunione, si raccoglievano costà molti giovani amanti delle lettere per disputare di subbietto politico, e leggervi discorsi liberi e confacenti alla riforma del governo. Quest'opinione giunse tant'oltre, che Alessandro de'Pazzi compose un'orazione a nome del popolo siorentino per ringraziare il cardinoi de'Medici di tanto benefizio nel giorno della riforma. Fu l'orazione portata all'arcivescovo porporato, il quale, dopo essere stato più volte interrogato a dirne il suo parere, rispose che, l'orazione gli piacevo, ma non il soggetto.

Probabilmente il trovarsi delusi in tali lusinghe, piuttosto che mossi da frivole cagioni private, indusse alcuni di
quei letterati a cospirare contro la vita
del cardinale; dondechè due di loro furono presi, processati, ed ebbero la testa
morza, mentre altri forono esiliati come
cospiratori. Non andò senza macchia di
qualche intelligenza con i processati Nicculò Machiavelli che i suoi discorsi sulle
Decadi di T. Livio soleva leggere negli
Orti Oricellarj; i di cui concorrenti furono in tal circostanza banditi, e dispersi,
oppure dal governo sorvegliati.

Frattento il pont. Adriano VI arrivava dalla Spagna a Livorno (23 agosto 1522) accompagnato da Paolo Vettori che, in rimunerazione di avere cacciato di seggio il Soderini per rimettervi i Medici, fu fatto da Leone X generale delle gales pontificie. Di là il Papa si recò a Roma, seguitato poco dopo dal cardinale de'Medici, che divenne il consigliere di Adriano, al quale poco dopo la di lui morte successe nel trono del Vaticano (19 novembre 1523) sotto nome diClemente VII.-- Uno dei primi atti di clemenza del nuovo eletto fu la restituzione della patria, dei beni e degli onori alla famiglia Soderini, azione assai lodevole, seppure non fu, come dissero alcuni storici, quella bolla pontificia alla Signoria di Firenze spedita per condizione da esso ricevuta in conclave: o almeno lo fe-

ce per mostrare di fuori e col nome quella clemenza e pietà, la quale egli, a dir vero, dentro e co'fatti non ebbe. - Il nuovo Papa, dietro l'esempio di Leone X, disegnò subito che la graudezza della casa de'Medici venisse non ne' discendenti legittimi di Lorenzo fratello di Cosimo padre della patria, ma nella persona d'Ippolito figliuolo naturale del magnifico Giuliano, ed in quella di Alessandro figliuolo medesimamente spurio di Lorenzo duca d'Urbino. - I quali due individui, sebbene di tenera età, Clemente VII avrebbe voluto, se non fargli signori assoluti di Firenze, almeno investirli di autorità straordinaria, senza parò dimostrare di essere a ciò mosso del suo arbitrio o volontà, ma richiesto e quasi pregato dai Piorentini tutti per il pubblico bene e salute universale della città. La cagione perchè egli andava così ritenuto e guardingo era, oltre alla natura sua, il sospetto che aveva di Giovannino de' Medici; così allora appellavasi a distinzione dell'altro Giovanni, poi Papa Leone, quel valoroso capitano delle bande nere, che fu padre di Cosimo I.

Tanto Clemento VII si adoperò affinche la Signoria di Firenze decretasse l'abilitazione di Ippolito figlio di Giuliano a tutti gli ufizj e dignità della repubblica, non ostante l'età sua di 15 anni, che alla fine d'agosto del 1524 il Magnifico (che con questo titolo volle rinnovarsi in lui la memoria del padre e dell'avo) fu accolto in Firenze senz'altra cerimonia, affidando Clemente la spedizione del gli affari politici, e la direzione del giovanetto al Legato Silvio Passerini di Cortona. Questo ministro metteva ogni studio nel contentare il Papa in tutte le cose quanto sapeva e poteva il più, non curandosi nè di apogliare troppo il pubblico, nè di aggravare fuori d'ogni modo e misura i privati; in guisa che al suo tempo, quantunque fosse di breve durata, oltre due accatti, che si posero ai secolari,e non comprese l'imposizioni che si misero agli ecclesiastici, bisognò ancora che si vendessero dei beni delle corporazioni d'arti e mestieri. Ippolito per tanto era contemplato in quel momento come signore e rappresentante di tutta la casa Medici : nè si poteva alcun affare di Stato dai magistrati della repubblica fiorentina discutere

sensa consultare questo fanciullo, o il cardinale suo direttore.

Scorrevano per l'Italia in questo tempo due eserciti, l'uno della lega di Carlo V, l'altro di quella di Francesco I. Clemente VII, ingannandosi ne'suoi calcoli politici, abbandonò la lega dell'Imperatore per tenersi a qu'ella del re de'Francesi; quindi avvenne che le milizie di Carlo V, dopo la vittoria di Pavia, piombarono per vendetta sullo Stato pontificio e in Toscana, mentre che per un'altra via varcaya l'Appennino del Mugello un corpo di truppe della lega contraria, condutto dal duca d'Urbino, cui il governo fiorentino in grazia di quest'alleanza riconsegnò le fortezze di S. Leo e di Majolo avute da Leone X, insieme col distretto di Montefeltro, a riserva di Sestino.

Erasi intorno alla stessa epoca, secondo il disegno del celebre architetto Antonio di SanGallo, posto mano a innalzare alcuni bistioni fuori della porta a San Miniato; i quali infino al poggio di Giramonte arrivavano; mentre per consiglio dei capitani Federigo da Bozzole, e del conte Piero Navarra con infinito dispiacere di chiunque ciò vide, quasi tutte le tori, le quali a guisa di ghirlanda a ogni 200 braccia le mura di Firenze coronavano, vennero gettate a terra o sino al pari delle mura rasate.

Stavano per tanto gli animi dei Fiorentini sollevati, mentre avevano due potentimimi eserciti nel loro territorio, uno come nemico, l'altro sotto nome d'amico, ma entrambi per manometterio e saccheggiarlo. Infatti le truppe appena arrivate nei contorni di Arezzo, si dettero a predare la Val-di-Chiana e il Casentino, avanzandosi sino nel Val-d'Arno di supra a Firenze. Quando ai 30 di aprile 1527 alcuni nobili e arditissimi giovani, de'quali si era fatto capo Piero di Alamanno Salviati, profittando dell'imbarazzo dei governanti, e di un pontefice loro nemico, chiesero armi alla Signoria sotto pretesto di difendere la città contro le soldatesche di Carlo V. Spaventato il cardinale Passerini da tale domanda, si ritirò dalla città col pegno a lui affidato per passare al campo del duca d'Urbino, il quale era omai giunto presso Pirenze. - Ma rinfrancato il Passerini dalle mortazioni di Baccio Valori, che al vivo dipinee in quei primi momenti d'inopinata

mutazione la titubanza e confusione del governo fiorentino, animato anche dai capitani dell'esercito dei collegati e dal coraggioso Piero Noferi conte di Montedoglio, determinò di lasciarsi ricondurre in Firenze, dove i soldati con le moschetterie forzarono quelli del palazzo a sottomettersi, e dopo una convenzione dallo storico Francesco Guicciardini dettata sopra un banco d'una bottega in via del Garbo, quindi dal cardinale Silvio e da Ippolito de'Medici sottoscritta, restarono per essa tutti gli atti del magistrato della sollevazione annullati, e a tutti i capi della sommossa accordato il perdono.

În questo mentre Carlo di Borbone alla testa di un esercito sfrenato di Tedeschi, Spagnoli e Italiani, sloggiando da Arezzo attraversò in fretta il territorio senese, per arrivare a grandi giornate a Roma. La quale città trovandosi sprovvista e sorpresa, fu messa barbara nente a sacco e sangue da quelle masnade, sebbene al Borbone costasse la vita (6 maggio 1527).

Tale orrenda sventura che obbligò Clemente VII a rinchiudersi nel Castel S. Angelo, ridestò coraggio nei Fiorentini, sperando di poter compire con maggior fondamento e più prudenza, che non erasi fatto nel mese innanzi, il disegno di ricuperare l'antica libertà.

Ad accrescere il pubblico fermento era giunta in Firenze con Filippo Strozzi Clarice de'Medici sua moglie, entrambi sdegnati coutro il Papa; il primo per essere stato dato in ostaggio agli Spagnoli, e quindi lasciato esposto all'indiscretezza dei nemici, l'altra (ch'era figlia di Piero de'Medici, di cui ereditò tutta l'alterigia) perchè mirava con disdegno due Meglici bastardi preferiti alla sua famiglia nel principato di Firenze, e per non averle Clemente VII mantenuta la promessa di fargli cardinale Pietro suo figlio maggiore. All'arrivo di quei due conjugi a Firenze si tennero segreti consigli, dove intervennero i principali cittadini, i quali indussero la Signoria a far un decreto che riapriva il gran consiglio del popolo, salvo che il numero dei votanti limitossi a 800 invecedi mille; e di più obbligarono quei Signori a oceare una nuova balia di 20 buon'uomini, 5 per quartiere,l'autorità della quale per tutto il luglio vegnente durar dovesse. Deliberossi ancora, che si avessero

ad eleggere 120 uomini, (30 per quartere) di 29 anni compiti, i quali insieme
coi Signori, colleghi e halla, avessero autorità di rinnovare, infino ai 20 di giugno
susseguente quegli ufizi che costumavano
prima di essere nominati dal consiglio de'
sessanta. Allora Filippo Strozzi partecipò
al cardinale Passerini e al Medici siffatta
provvisione, e nel tempo stesso anunnazio
al conte Noferi, che la Repubblica non
aveva più bisogno di lui, nè delle sue
guardie al palazzo.

Vista e letta dal cardinale tal provvisione, prima di firmarla vi fece aggiungere gli articoli seguenti (in data del 17 maggio 1527); cioè, che Ippolito, Alessandro e la duchessina Caterina de'Medici fos-ero come gli altri cittadini rispettati; che non si potesse procedere controloro, nè contro il cardinale di Cortona e suoi parenti per cagione di cose aeguite dopo parenti per casione di cose aeguite dopo di 1512; che fosse loro permesso di stare o di allontanarsi dalla città a loro piacimento ed arbitrio; eche a tutti di Casa Medici fosse conceduta esenzione per cinque anni dalle pubbliche gravezze.

Non credette per altro il cardinale di Cortona che si potesse con sicurezza riprender la vita privata in una città, nella quale si era dominato da principe; dondechè determinò di partirsi con i due giovani, consentendolo il governo, per ordine del quale furono accomiatati, e verso i confini scortati dai fanti del conto Piero Noferi di Montedoglio.

Fu questa la terza ed ultima cacciata de'Medici, i quali stati fuora tre anni a viva forza, nel modo che qui appresso si dirà, ricuperarono la patria, della quale si fecero assolutamente signori e padroni, confipreso tutto il suo distretto e dominio. 1860

Una qualche riforma si portò in quest' occasione sul sistema civile dal governo, col nominare un Senato di 80 individui, e col portare a un anuo la durata della prima magistratora. Concorse la maggior parte de' voti a eleggere gonfaloniere di ginstizia, sino al luglio del 1528, Niccolò Capponi figliuolo di quel Piero, che fu cotanto benemerito della patria, e cognato per via di moglie di Filippo Strozzi testà nominato. Egli erasi acquistata qualche riputazione appresso i suoi cittadini simo da quando fu dei tre commissari di

guerra all'ultima impresa di Pisa, deve si era fatto un gran nome Gino suo arcavolo nella prima capitolazione della stessa città.

Avendo in tal guisa i Fiorentini ricuperata la tanto ambita libertà, molte cose nondimeno venivano a turbare questo quesi universale contento. Imperocchè la peste che in quest'anno ricomparve con leggieri principj, venne a tale che dal mese di maggio intino al novembre si trovareno eucr morte dentro la città circa 40,000 persone, oltre le molte famiglie fuggite per ripararsi a Prato e nei luoghi meno allitti; in modo che, non potendosi per le deliberazioni pubbliche riunire nel generale consiglio 800 cittadini, si decretò che per allora servisse la metà. Dopo la peste nacque sì gran carestia che per molti anni non si ricordava in Firenze nè in contado essere stata la maggiore. Ma quello che non meno di coteste sciagure affliggera i buoni, era il non trovarsi tra i cittadini quell'unione che in tal caso sarebbe stata necessaria; in guisa tale che, appena s'erano i Medici di Firenze partiti, il popolo corse alle lor case per rubarle, e con gran fatica potè il Capponi, con altri buon' uomini difendere le une, e raffrenare l'altro.

Aggiungasi che a molti parve di vedere grandissima parte di coloro,pei quali i Medici restarono cacciati, non cercare punto il vivere libero e lo stato popolare, ma sivvero un governo di pochi, una vera aristocrazia: cui ad altro non voleva riferirsi quel consiglio di ottimati da loro medesimi con si grande autorità nominati.

Laonde in mezzo a tanti mali cagionati dalla peste, dalla fame, dalla spese soffere per guerre esterne, o per interne sofferazioni, la Signoria volse l'animo a opere di devozione, e a ordinare leggi santissime con la mira di poter riformare i guasti, disonesti e viziosi costumi mella città.

Avvicinandosi il tempo, in cai Niccolò Capponi doveva lasciare la prima magistratura, da lui medesimo fu promossa nel consiglio generale una proposizione sopra tutte singolarissima, quella cioè di eleggere Gesà Cristo per Re de'Fiorentini. Il progetto fu accolto a prima giunta quesi a pieni suffragi, se si eccettuino 26, che tal decreto non approvarono. — Fa il titolo di questa legge scritto sopra

la pota del Palazzo della Signoria in lettere d'oro, attorno al nome di Geaù che tattora ivi scolpito si vede; nella quale cos se seguito il pensiero del Savonarola, che, in una predica, aveva proclamato fra la numerosa sua udienza Geaù Crato per Re del pepolo fiorentino.

Per queste fatto Niccolò Capponi essendei arquistato maggior favore fra i cittadei averne, che nell'elezione imminente del navro genfaloniere egli fu raffermato, nendo avuto ne'secondi favori per emulo in quell'onore mess. Baldassarre Carduci.

En la città di Firenze nell'età che queste cose seguivano, aggravata da molti schiti, staute le esorbitanti spese che s'erano fatte per servire più che altro ai politei disegni dei Medici, le quali somme didenaro furono cavate dalle borse dei citalini, o per via di balzelli a tutta perŝia, o per via di accatti che mai o di ndo si rendevano. Ed era necessario che is ial modo seguisse, tostochè le usuali entak del governo fiorentino non oltrepasswam allora i 270,000 scudi in circa, dei essli se ne assorbivano 80,000 nel rendere i fretti e le paghe del Monte comune; e infima 100,000 scudi si spendevano annualmente nel palazzo dei Signori, nelle pathe degl'impiegati, nelle guardie ordinarie èlle Stato e delle fortezza, nelle muraglie jabbliche di fortificazioni, e in simili abrecose. Quindi non restando che assai pro di avanzo dell'entrate consuete per le ar spese, faceva duopo bene spesso ritarre a degli accatti. Infatti in que-ಚ ಸಂ೫೦ anno 1528 due imprestanze 2000 poste; una delle quali di 20,000 ini da pagarsi fra 25 giorni da 20 statiai, a mille florini per cia-cuno; e lara di fiorini 70,000 da accattarsi fra tata il popolo dentro il mese di luglio 🖈 nedesimo anno. Ma tutte queste provisioni non erano sufficienti a riparare ile urgenze della Repubblica, siochè pon dopo furono tassati 40 cittadini per marare da essi altri 20,000 fiorini.

Fin le colpe apposte al passato governo, à più ragionevole era l'inutile dissipaziote del denaro; poichè calcolossi essersi pre sell'arquisto, e poi nella difesa del decato d'Urbino, per fare un appannaggio il deca Lorenzo, almeno mezzo milione di deti d'oro; un'egual somma nelle guerre di Leone X contro i Francesi; 300,000 ducati ai capitani imperiali prima dell'e-lezione di Clemente VII, e nella guerra che incominciò allora ad accendersi, e che terminò quando fu consumata la Repubblica, si distrussero non meno di 600,000 ducati d'oro.

La trista rimembranza di queste e di altre non meno odiose cose spingeva spesse volte una folla di giovani a trascorrere agli insulti verso gli antichi reggitori della città, e contro tutti quelli che mantenevansi ancora, o che furono amici dei Medici.

Il gonfaloniere Capponi era l'uomo del giusto mezzo di quella età, più Piagnone che Arrabbiato. La sua moderazione sembra che venisse in lui consigliata dai riguardi dovuti a un concittadino Pontefice, col quale i Fiorentini venivano indirettamente ad casere in lega mediante quella che essi avevano col re di Francia .-- Peraltro i fanatici della nuova libertà, i nemici più arditi de'Medici si diedero a calunniare pubblicamente Niccolò Capponi; dei quali fecrei capo un uomo feroce, Baldassarre Carducci, già professore di diritto nell'università di Padova. Era costui nella mutazione del governo tornato alla patria con gran favore, sicchè tanto alla prima quanto alla seconda elezione del gonfaloniere annuale, era sempre appresso al Capponi, rivale il più prossimo per numero di voti. Dopo la conferma del Capponi nella carica di gonfaloniere, il Carducci fu allontanato dalla città con l'onorevole veste di ambasciatore della Repubblica al re di Francia, acciocchè impegnasse quella maestà a non intrigarsi con Papa Clemente, e per dimostrarle che Firenze era paratissima ad ogni spesa onde sostenere la sua parte in Italia. - Una mano di giovani nobili, al gonfaloniere avversi, col pretesto di voler formare una compagnia armata per la custodia della città, sotto la quale si sarebbero poi riuniti tutti i loro fautori, chiesero perciò ai Signori una bandiera col motto Libertas.

Conobbe quel magistrato l'importanza della domanda e il disegno de'faziosi, ende in vece di mettere a partito il provvedimento richiesto, la Signoria ricorse all'espediente di armare tutta la cittadinanza indistintamente, dai 18 infino in 36 anni, divisa in 16 compagnie di circa 300 soldati per ciascuna (quattro per Quartiere)

militante sotto i soliti antichi 16 stendardi o gonfaloni dei Quartieri della città. Ragunavansi ogni mese per le rassegne, e per eseguire gli esercizi militari, armatı tutti di picche, di corsaletti e di archibusi con al belle armi che la rivista di quelle bande recava diletto, fiducia e meraviglia anche ai forestieri.

Tali furono le pubbliche sciagure, tali le molte gare private che a quell'epoca affliggevano la Rep. florentina; mentre in quanto alle cose di fuori non erano per anche in Firenze messe le barbe del puovo regime popolare, che cominciarono a avellersi da ambizioni segrete, da inimicizie palesi, da opinioni opposte e contradittorie intorno al reggimento politico della stessa città.

Una delle quali opposizioni, sostenuta con troppo partito nel generale consiglio. fu d'importantissima conseguenza a Firenze, come quella che segnalò la perdita irrefragabile della sua libertà. Essendochè le truppe imperiali, dopo il saccheggio di Roma, mentre stavano assediando in castello il pont. Clemente VII, mandarono agenti a Pirenze perchè facessero intendere ai suoi reggitori, che se volevano collegarsi con loro, promettevano la ratifica di Cesare ad ogni convenzione che fosse per trattarsi a favore e in difesa della repubblica Gorentina e della sua liber-

Sopra di che fattesi più pratiche, non vi fu modo che i cittadini più influenti e i primi capi del populo volessero mai dare orecchi a trattativa alcuna, preferendo piuttosto che la città fosse de'Francesi allesta. In siffatta opinione concordavano altresi molti buoni ed onesti cittadini, che tenevano in riverenza le profezie di fra Girolamo Savenarola, il quale allorchè predicava la felicità di Firenze, usava dire Gigli con Gigli dover florire. Questa opinione, che fu la più conforme all'umore del popolo, persuase talmente i reggitori della città, che essi fecero subito una specie di coalizione col re Francesco I contre l'imperatore Carlo V, coalizione che portò seco ben presto con un doloroso e lungo suedio la perdita irreparabile della Repubblica. I Fiorentini rinnovando l'antico trattato di alleanza con la Francia, si trovarono per conseguenza ad essere per singolare contradizione momentaneamente alleati eziandio con Clemente VII lore peculiare nemico.

Non mai o radissime volte avvenne, che magistrato alcuno deliberasse cosa nessuma la quale interamente soddisfacesse a tutti ed anche non fosse da molti biasimata. Nè è dubbio che a mantenere quel governo, bisognava (a parere dello storico Varchi) lasciata la via di mezzo, o accomunare lo stato anco al minuto popolo, come nella congiura de'Ciompi, o seguitando il volere degli Arrabbiati e tirannicamente procedendo, assicurarsi affatto dei capi del popolo; magli uomini molte volte o non fanno o non possono ne risolvere ne eseguire ciò che conoscono e quanto vorrebbero. Oltre che in una repubblica non bene ordinata, anzi corrotta, com'era allora questa di Firenze, è del tutto impossibile,o che vi surgano mai uomini buoni e valenti, o che pure insurgendovi, non siano invidiati tanto e perseguitati, che eglino o sdegnati si mutino, o cacciati si partano, o afflitti si muojano.

Scabroso e difficilissimo pertanto era il ben dirigere il timone della Rep. fiorentina a cui presedeva allora il Capponi, uomo, cui piaceva da un lato la libertà, mentre dall'altro lato avrebbe voluto conciliare con la maestà del pontificato la fortuna della casa Medici e l'indipendenza della

sua patria,

Mentre i nemici del gonfaloniere Capponi erano intenti a spiarne le pratiche e le azioni per ruinarlo nella pubblica opinione, accadde un accidente il più opportuno ai loro disegni. - Siccome egli odiava i modi violenti, dopo l'ultima espulsione de'Medici, aveva posta ogni sua cura in frenare quanto poteva la rabbia dei loro nemici riammettendo agl'impieghi gli antichi aderenti di quella odiata famiglia,e cercando di non inasprire con misure troppo caustiche Clemente VII. Teneva pure una privata corrispondenza in Roma con Jacopo Salviati familiare e parente del Pontefice. Aveva appunto il Capponi ricevuta una lettera, nella quale, benchè si dicesse che il Papa amava la libertà di Firenze, nondimeno vi si leggevano alcune espressioni ambigue atte a generare sospetto.

Questa lettera, caduta per negligenza di tasca al gonfaloniere, fu recata a uno dei Signori (Jacopo Gherardi) nemico

accrrimo del Capponi; il quale Gherardi trovando in quel foglio un corpo di delitto, chiamò tosto in palazzo i suoi amici armati, fece adunare il consiglio coi suoi colleghi,dai quali sollecitò un precipitoso giudizio, promovendo la sentenza di morte sopra il gonfaloniere. Ma se non restò vinul proposizione del Gherardi, si vinse pero il partito di deporre il Capponi dalla prima magistratura, eleggendo in sua rece per otto mesi (18 aprile 1528) Francesco Carducci di professione merca-Lote. -- Credette Niccolò rito:narsene la era a casa, quando i Signori, di cui era prepisto l'accusatore Jacopo Gherardi. raginarisi col nuovo gonfaloniere obbliganno il vecchio a restare in palazzo per recre esaminato intorno alla sua condotti di un giuri di 80 cittadini. Comparve l Capponi in presenza dei suoi giudici pr ben due volte, l'ultima delle quali us tanta gravità, moderazione e sicunua discorse di sè medesimo e del suo oprato da sventare in ogni parte l'accusa tlatti i sospetti cavati da quella lettera; n guisa che quel giuridico consesso, mamigliato della bontà, della prodenza, e elle sue virtù cittadine, decise che dalla fatta querela sosse assoluto. Dopo di ciò d Capponi fu onorevolmente da alcuni registrati e da molto popolo alla sua au accompagnato.

En di due mesi a un circa entrata la Egoria nuova in palaszo col gonfaloniere (adacci, quando sentissi il primo accordo hall Papa e l'Imperatore, pubblicato in Broilina 2'29 gingno. Nel quale tratta-1, perció che a Firenze apparteneva, era id convenuto che l'imperatore avrebbe 🚧 per moglie Margherita sua figliuola Marale ad Alessandro de'Medici, nipote á (lesente, obbligandosi Cesare di ri-Milere in Firenze il prefato Alessandro, I unifico Ippolito, già creato cardinaediretituirli entrambi in quella granma, in cui erano innanzi la loro cac-= Al quale accordo andò dien quello conchinso in Cambray li 5 agot col re di Francia; dal quale, sebbene si remdessero dal re i suoi collegati d' <sup>ldia, l'esperienza nondimeno mostrò che</sup> ni soi non raccolsero frutto alcuno con selle grandi paci dei due più grandi merchi dell'Europa. Tali notizie intese "Forestini , ormai accertati che la

guerra doveva venire loro addosso fecero tosto diverse pratiche per riconciliarsi coll'Imperatore e anche col Papa; ma froncata ogni speranza di accomodamento, risolvettero correre la sorte terribile della guerra, disponendo i cittadini e la città alla più vigorosa resistenza e difesa.

## Stato di Fibenze dubante il suo ultimo assedio.

Per quanto alla storia antica, e alla moderna ancors non manchino esempi di grandissima maraviglia per l'ardire, fermezza, ed eroico valore dagli abitan. ti di alcune castella o città dimostrato nel sostenere orribili assedi; pure questo di Firenze si rese al pari di qualsiasi altro meritevole di trapassare alla memoria degli uomini; non tanto, per i sacrifizi di ogni genere, cui in quel lungo periodo i Fiorentini soggiacquero, ma per ravvisare in quella guerra le cagioni che per le mutazioni dei tempi, per la malafede degli uomini, per la debolezza dei mezzi, per i falsi o irresoluti consigli dei suoi stessi ufiziali e magistrati, nelle maggiori bisogne tutte concorsero a lasciare ad ogui modo, e contro voglia dei più, cadere Firenze vinta ed afflitta ai piedi di un suo ostinatissimo nemico.

Prima che si scoprisse la corrispondenza del Capponi, per diversi altri riscontri eransi i Fiorentini accorti che Papa Clemente, sebbene colle parole dicesse il contrario, non cercava coi fatti altro intento, che o per amore o per forza il dominio di Firenze ricuperare.

Per la qual cosa, sino dal bel principio della espulsione della sua Casa, i reggitori del governo florentino pensarono a organizzare le 30 ordinanze, ossia battaglioni delle Leghe del contado, affidandone la condotta per due anni a due valenti uomini di guerra (Babbone da Brisighella, e Francesco de'marchesi del Monte) con amplissima autorità di poterle comandare, senza però rimuovere gli ufiziali nominati dal magistrato dei Nove della milizia, e di dovere essi stessi stare agli ordini de'commissarj e governatori generali. Le ordinanze del distretto fior. affidate al comando del Brisighella erapo queste 16: 1. Pescia; 2. Barga; 3. Fivizzano e Castiglion del Tersie-

re; 4. Pietra-Santa; 5. Vico-Pisano; 6. Scarperia e Barberin di Mugello; 7. Borgo S. Lorenzo, Vicchio e Dicomano; 8. Pontassieve e Cassia; 9. Firenzuola • Piancaldoli; 10. Marradi e Palaszuolo; 11. Castrocaro e Portico; 12. Modigliana; 13. Galeata; 14. Val-di-Bagno; 15. Poppi, Castel S. Niccolò e Pratovecchio; 16. Bibbiena, Castel-Focognano e Subbiano. - Le altre 14 ordinanze consegnate a Francesco del Monte furono: 1. San-Miniato al Tedesco; 2. Campiglia; 3. Pomarance; 4. Radda, Greve e Colle; 5. San-Gimignano e Poggibonsi; 6. Terra nuova, Castel-Franco, Laterina, Montevarchie il Bueine; 7. Monte San-Savino, Fojano e Civitella; 8. Montepulciano; 9. Cortona; 10. Castiglion - Aretino; 11. Ares-20; 12. Anghiari, Montedoglio e Monterchi; 13. Borgo a San-Sepolero; 14. Pieve San-Stefano, Chiusi e Caprese.

Un'altra provvisione di somma importansa per la pubblica sicurezza era stata vinta nei consigli prima che entrasse l'anno 1529; la quale fu mossa dalla determinanione l'anno innanzi presa, di fortificare la città di Firenze; e perchè ciò senza grave danno di molti particolari non si poteva eseguire, fu deciso che stesse ai Nove ufiziali della milizia a dichiarare la valuta di tutte le case, monasteri e altri edifizi che per tale cagione bisognasse disfare e gettare a terra; e similmente stimassero essi il valore de'campi o altre terre, che in fortificando occorresse guastare. Le quali stime e valute dovessero finalmente esser valide quando la Signoria con tutti i collegi dentro il termine di dieci giorni le avessero approvate. Il che fatto, si dovevano i padroni di detti effetti scrivere creditori in un libro particolare del Monte comune, per riceverne gl'interessi a ragione del 5 per cento, infintanto che il Comune non avesse soddisfatto loro il valore del capitale.

Quindi per fornire i confini di gente armata, i Dieci di Libertà inviarono commissario di tutte le genti fiorentine ad Arezzo e Cortona Raffaello Girolami; il quale menò seco otto capitani appartenuti alle bande nere così dette, perchè alla morte del valoroso loro duce, Giovanni de' Medici, si monturarono tutte a futto.

Pa autorizzato il Girolami ad assoldare

5000 fanti e quanti poteme il più di quelli appartenuti alle accennate bande nere.

Lo stesso magistrato dei Diesi clesse per un anno con titolo di governatore sopra le fortificazioni e ripari della città di Firenze il sommo Michelagnolo Buonarroti, mentrò pur anche dei Nove della milizia.

della milizia.

Perchè poi non mancassero denari da pagare le compagnie e i capitazi assoldati, furono in uno stesso giurno (6 agosto 1529) proposte e vinta tre provvisioni; la prima di esse relativa a un imprestito di 80,000 florini; la seconda fu per tassare un accatto a quelli che mon l'avessero avuto nel 1528; e la terza per incamerare tutti i residui dei balzelli e prestanze, o qualsiasi altra impusizione passata e non saldata.

Prima che fosse eletto in ajutante del commissario di guerra ad Arcaso, aveva militato fra le bande nere il capitano Francesco di Niccolò Ferrucci, quell'uomo che da privatimimo cittadino, mentre era potestà di Radda (anno 1527) diede prove di valore col ritogliere armata mano la preda ai nemici e respisgere i Senesi di là dat Chianti; quindi, passato alla guardia di Empoli, selì a tauta virtà durante la guerra e assedio di Firenze, che a lui, sebbene troppo tardi, fu dal suo governo tanta autorità militare accordata, quanta forse nessuo altro cittadino dalle repubbliche italiane del medio evo ottenne giammai.

evo ottenne giammai.

Così il Ferrucci, se in vece di essere inviato a Perugia presso Malatesta Baglioni, fusse restato con le soldatesche in Arezzo, non avrebbe al certo tanto vilmente e senza preciso comando, lassiate questo posto in balla dei memici; come fece appunto chi in appresso venne al presidio di quella stessa città.

Avvegnachè l'esercito fiorentino sotto gli ordini del commissario Anton Francesco degli Albizzi, snaichè aspettare quello del nemico comandato dal principe Filiberto d'Oranges, ritirossi da Arezzo a Montevarchi, e costà, unitosi al Malatesta che aveva abbandonato con le sue genti l'erugia, si accostò a Firenze con maravigliosa sorpresa dei cittadini e dei magistrati, meno il gonfaloniere Carducci, che senza consultare la Signoria nè i Dicai della guerra aveva scritto all' Albizzi che

si nitresse con le truppe verso Firenze per seggier difesa della città. Se poi una tal misura non mostrò uell'Albizzi troppo timore, diede almeno a travedere una tal quale propensione verso il partito de'Medici, come alcuni non senza ragione dubitarono, rammentandore che era quel medesimo Albizzi che aveva cavato di palazzo il gontalonicre Soderini. Comunque na quella strategica fu si mal concepta e di si gran danno nei resultameno sollecitare la rovina e caduta della cità.

In tata confusione di cose quei metessi Tedeschi, Spagnoli e Italiani, che un tata rapacità, libidine e barbarie sumo due anni innanzi stuprata e sacdeggita Roma, arrivarono alla vista di finese, prima che eglino sel pensassero. — Nondimeno i governanti della Rep. fumo talleciti a mettere in armi tutta la giomuli di Firenze, la quale memore delle pere assute mostrossi ardente nel difendre la patria, e ognor pronta a obbedire si conundamenti e ai capitani che fosseri per eserle assegnati.

Fu deposto, e poco meno che vicino i perdere la testa, il commissario Albizzi, rimpiazzato da Raffaello Girolami e da laobi Bartolini, nominati entrambi con appa balia commissari di guerra di tutto fremito fiorentino.

En questo formato di circa 8000 soldati lentieri e di 3000 urbani distribuiti co-= appresso. Col titolo di governatore perale ebbe il primo grado nel comado della guarnigione Malatesta Bagliosi quello atesso che con poco buon prebio avera aperta la campagna ritirankida Perugia. Ebbe il secondo grado Melmo Colonna eletto in capitano sopra welcordinanze civili dei Quartieri delh città e del bastione di San-Miniato. Le bappe sparse nel territorio per guardare kume e città murate, come Prato, Pisto-" Empoli, Volterra, Pisa, Colle e Mouteplans, ascendevano a circa 7000 fanti en 600 cavalli. La spesa poi di quest'esercib mentava intorno a 70,000 ducati il me-R. Com maravigliosa a dirsi, se si ha ripurdo alla durata di quell'assedio; se si omidera, che in quel periodo furono a Firene errati tutti gli esercizi, sospeso ogni concrete e lavorio, fuorche di vivere tutti armati, e intenti giorno e notte in militari ronde e scaramucce.

Nel di 24 ottobre del 1529 il generale de'nemici postò le sue genti sulle colline di Montici e di Arcetri, nel pian di Giullari, alla torre del Gallo e a Giramonte. Da cotest'ultimo punto più prossimo alle mura della città sece battere inutilmente con 150 colpi di cannone il campanile di San-Miniato al Monte, fasciato per consiglio del Buonarroti di coltroni, e sopra il quale era stato collocato un pezzo di artiglieria che dauneggiava, senza ricever dauno, il campo nemico. Si facevano ogni tanto. ora di notte e ora di giorao, delle sortite dalle bande guidate da Prospero Colonna loro generale, ad onta che molte volte fossero impedite dal troppo cauto comandante supremo Baglioni. Da un altro lato tosto che l'esercito imperiale si avvicinò a Firenze, i Senesi cominciarono a correre e rubare nel territorio. florentino al loro limitrofo, cacciando armata mano i Ricasoli di Brolio, dove misero fuoco, e mandando gente ad assalire Montepulciano, con tutto che non riescisse per allora d'averlo. - Aggiungasi che i popoli delle città e principali terre del distretto fiorentino, come Arezzo, Pistoja, Volterra e San-Miniato, non potendo tollerare di vedersisoggetti a guisa di schiavi ad un governo di nome libero, appena potè porgersi loro il destro, sollevaronsi contro i Fiorentini, tenuti da essi anche più nemici dell' esercito invasore. E quasi che ciò non bastasse a congiurare ai denni di Firenze, vi furono molti dei suoi più influenti o ricchi cittadini, i quali appena che videro arrivata sulle colline alla sinistra dell'Arno un'armata imperiale per stringere d'assedio Firenze, nel loro animo gioirono. Avvegnachè, se in apparenza mostravano di amare la patrio, in realtà essi aktro non ambivano che di assicurarsi uno stato, per cui più spesse volte ai Medici anzichè alla Repubblica, parvero affezionati.

Per le quali ultime ragioni entrato che fu gonfaloniere di giustizia col genn. del 1530 Raffaello Girolami (quello fra i 4 ambasciatori inviati a Carlo V, che ritornò solo in patria), si diè bando di ribelli a .28 emigrati delle famiglie primario di Firenze: fra i quali Jacopo Salviati, Pier Francesco Ridolfi, lo storico Francesco Guiccardini, Alessandro Corsini ecco

A Baccio Valori ch'era commissario per il Pontefice nel campo nemico, oltre la taglia di mille fiorini d'oro a chi lo dasse vivo come traditore della patria, fu afregiata è adrucita una lista della casa sua da capo a piè, secondo una legge antica. Nè potè passare senza taccia di traditore, e pagarne la pena, Lorenzo Soderini, che ragguagliava Baccio Valori nel campo nemico di ciò che di più importante accadeva in Firenze.

La severità dell'enunciato bando fu cagione che molti ritornassero in patria, e tra questi Michelagnolo Buonarroti; il quale poco innanzi con Rinaldo Corsini e Antonio Mini suo creato se n'era uscito di Firenze. La cagione si fu per aver cgli, come uomo zelante della salute della sua patria, inutilmente avvertito il gonfaloniere Carducci, dal quale fu mal accolto, quando lo prevenne a stare in guardia del Malatesta Baglioni, avendo inteso dire dal suo amico Mario Orsini (uno de' comandanti dell'esercito fiorentino che lasnio la vita in quell'assedio) che era da temersi for temente (siccome i fatti ogni giorno più lo confermarono) che Malatestu dovesse fur tradimento.

L'esercito dell'Orange si distese dintorno alle colline sopra Firenze in guisa da circondare con un semicerchio tutta quella parte della città situata alla ainistra dell' Arno, mentre dal lato destro verso il poggio di Fiesole e dalla parte del piano di Sesto e di Campi le comunicazioni si mantennero libere sino a che non calarono dall'Appennino di Bologna 8000 Tedeschi mandati dall'Imperatore; di modo che non micno di 34,000 combattenti congiuravano nel tempo stesso alla rovina di Firenze e del suo stato. - Con tutto ciò le mura della città conservavansi tuttora illese, nè i Fiorentini tralasciavano di mostrare ad ogni uopo prontezza, coraggio ed anche valentia nel combattere contro l'esercito il più agguerrito di Europa.

Ne mancavano a tener vivo il coraggio degli assediati, oltre l'amore della libertà e la difesa delle cose più care, le prediche di alcuni fervorosi frati Domenicani (fra Benedetto da Fojano e fra Zaccharia da Fivizzano) i quali, a imitazione del loro correligioso fra Girolamo Savonarola, vaticinavano vittoria e felicità per le piazze, per le chiese e persino nel gran salone del palazzo del popolo.

A siffatte prediche tenevano dietro precessioni analoghe per riscaldare sempre più l'animo de'Fiorentini; i quali non contenti di tenersi sulle difese domandavano spesse volte ai loro capi di essere condotti fuori delle mura a combattere gli assedianti.-Fra le diverse azioni, due massimamente meritano di essere qui rammentate; la prima accaduta nella notte piovosissima del to novembre 3539, quando il principe di Orange, pensando di ricevere meno offesa dall'artiglierie, o di trovare i Fiorentini, per cagione della festa di S. Martino, sepolti nel sonno e nel vino, con 400 scale, stategli fornite con molti altri arnesi di guerra dai Senesi, s'accostò a un tempo stesso con tutte le sue genti alle mura e ai bastioni della città dalla parte d'Oltrarno, cioè dalla porta S. Niccolò sino a quella di S. Frediano. Ma oltre che gli assalitori trovarono le sentinelle e le guardie vigilanti, la milizia nazionale e tutto il popolo sorse all'arme in un attimo; sicchè alle quattro ore di notte era corsa tanta gente armata in tutte le vie conducenti alle porte di Oltrarno,che dalla calca non si puteva passar più oltre. Fu in quella stessa notte veduto un vecchio condurre seco per mano un suo figliolino, il quale dallo storico Varchi interrogato, cosa egli far volesse di quel fanciullo, rispose: voglioch'egli scampi o muora insieme con meco per la libertà della patria.

L'altro fatto che fa onore alle milizie fiorentine, fu quando esse impazienti di assalire il nemico si presentarono ai comandanti prontissime ad investirlo nei suoi stessi accampamenti. Laqual cosa, essendo contraria ai voti e alle intenzioni di Malatesta Baglioni, cui poco innanzi a nome della repubblica il gonfaloniere Raffaello Girolami aveva consegnato il bastone del comando generale, fu da lui quasi a inganno consentita; giacche inviò le milizie fiorentine al primo assalto contro la prode fanteria Spagnola, forte non tanto per il sito in cui era postata, quanto per essere la truppa più valorosa di ogni altra; talchè dava minore speranza di essere vinta, e meggior motivo al Baglioni di screditare il suo emulo Stefano Colonna, onesto quanto valoroso comandante di quelle guardie nazionali. Ordinò dunque il Malatesta, che la mattina del 5 di maggio 1530 dovemero, divise in tre colonne, essir fuo-

ma m'ora medesima da tre lati, cioè dalli meta S. Frediano, dalla porta di S. Per Gattolini, e da quella di S. Giorgio mila Costa; e ciò dopo avere data istruzime ai comandanti, che investissero a prima gianta e s'impossessassero del poggio di Colombaja, dore fu il convento di 8. Donato a Scopeto, fra la collina di Sen-Gaggio e quella di Bellosguardo. Il poggio era fortificato e guardato da un regimento di veterani Spagnoli e da u oraggioso loro colonnello, Baracone da live, che vi restò morto dopo un sanguinoso assalto: nel quale assalto le milizie érdero prove non dubbie di coraggio e di destrezza. Nel tempo che da questo lato i Fiorentini attaccavano con intrepidezza gli Spagnoli, un'altra colonna escita per aporta S. Frediano assaliva i nemici alle pile, combattendo aspramente contro quelliche guardavano i poggi di Mont'Olireto e di Bellosguardo sino a Marignolle. Dondechè l'Orange veggendo tanta gente feers, e dubitando che volcese assaltare tuttail campo, comandò ai Tedeschi postatialla destra del fiume di mettersi in ordiman per accorrere in rinforzo agli Spapuli combattenti nell'opposto lato. La tera colonna, che doveva escire dai batimi di S. Miniato e dalla porta S. Giorgio, per cooperare di concerto con l'abre due, non si mosse dai suoi quartieri, svendo in quella mattina medesima perduto il suo capitano, Amico da Vesafro, stato ucciso da Stefano Colonna adestato da una di Ini ardita e insubordanta risposta. Vacillarono pertanto in pella zuffa le valorose fanterie Spagnole, de furono presso ad esser rotte, se non rairano rinforzate da muove compagnie; bodehè essendo i nemici superiori di nmero, di posizione e di disciplina, terrenne alle truppe fiorentine ritirarsi es been ordise dalle suburbane colline, apo aver combattuto, con sommo valore thilanciato l'esito di quella giornata, che poleva convertirsi in una gloriosa vittoria, z in quella avesse agito la terza colonna.

Fra i distriti fiorentini che restarono noti ia quella sanguinosa fazione fuvvi l'em di Leopoldo de Pazzi capitano del safilone della Vipera, e mess. Lodovico di licolò Machiavelli ch'era il porta insegne del cipitano Michelagnolo da Parrano.

Ai 16 di maggio, fatta la rassegua ge-

nerale delle milizie urbane, quelle dai 18 infino a 40 anni si trovarono essere intorne a 3000. e 2000 l'altre da 40 a 55 anni. Fu poi cantata una solenne messa sulla piazza di S. Giovanni, presente la Signoria, i Dieci di Libertà e il generale con tutte le bande civiche, alle quali si fece prestare giuramento (toccando ciascuno il libro aperto del vangeli), che non abbandonerebbe mai l'un l'altro, e finchè avesse spirito ciascuno difenderebbe la libertà della patria.

Per cavare denari in tutti quei modi che i Fiorentini potevano, su fatto un lotto di beni dei ribelli, al quale si metteva un ducato per polizza; e cominciata ai 17 maggio nei modi soliti la pubblica estrazione, se ne cavarono 6600 fiorini d'uro. Nello stesso mese, dopo esser stata messa a partito undici volte, fu vinta una legge, mediante la quale si raccolsono tutti gli argenti e gli ori non coniati dalle varie classi di abitanti di Firenze, eccetto dai cittadini che allora militavano, e medesimamente farono raccattati gli ori egli argenti delle chiese, lasciati solamente i necessiri al culto divino, non escluse le gioje d'interno alla reliquia della S. Croce, e quelle della mitra che Leone X donò al capitolo della cattedrale. Quindi fatte le stime, e accreditatine i respettivi padroni, si mandarono in zecca, e furono coniati per sino a 53000 ducati di una nuova moneta d'argento, alla quale era unito un peco d'oro, del peso di denari 13 e gr. 7 l'una, speudendosi ciascuna di esse per un mezzo ducato (lire 3, 10). Coteste monete da una parte avevano il giglio con le parole intorno Senatus Populusque Florentinus; nel rovescio la croce con una corona di spine, e nel contorno Jesus Rex noster es Deus noster.

Nel tempo medesimo che intorno a Firenze ogni giorno si bagnava il terreno di sangue per le frequenti scaramucce, naoque un caso che tenne la guarnigione, la città e i nemici di fuori intenti a un duello, insorto per cagione di amore di donna più che di patria. Furono due nobili fiorentini, Lodovico Martelli che militava a favore della città, e Giovanni Bandini ribelle nel campo nemico. I quali, dopo essersi con cartello stidati, richiesero di avere ciascuno un compagno, pure nobile e cittadino, nel daellare. Il Martelli si elesse

Dante da Castiglione, ed il Bandini Bertino Aldobrandi. Uscirono i due cavalieri di Firenze con licenza del Malatesta e dell'Orange nelle designate arene in due chiusi steccati, e in presenza dei due eserciti sul poggio de'Baroncelli, ora il Poggio Imperiale. Vennesi al fatto, e nel duello del Martelli contro il Bandini resto Lodovico ferito a morte, mentre nell'altro agone si combattè con diversa fortuna, perchèl'Aldobrandi aveva date cinque ferite a Dante, che stava quasi sulle difese, quando questi menò la spada con tanto impeto contro l'avversario, che lo fece di subito morire; e comecchè dall'una e dall'altra parte fosse eguale la perdita e la vittoria, ciò nondimeno si rispose a gara dalla città e dal campo con lo sparo delle artiglierie.

Quanto il pericolo si faceva più grande, tanto più cresceva l'odio contro i traditori. Per la qual cosa furono cendannati a morte Jacopo Corsi e il di lui figlio Giovanni accusati di avere tenuto trattato di consegnare al nemico Pisa, ch'era stata alla loro custodia da Na Repubblica affidata, Subi la stessa sorte un frate Francescano convinto diaver avuto in mira d'inchiodare le artiglieric; e fu impiccato Lorenzo Soderini, già commissario di guerra a Prato, perchè ragguagliava, come si disse, il nemico di quanto accadeva giornalmente in Firenze. Farà ribrezzo a taluni il sentire, che si condannassero alla pena della testa perfino eoloro che pronunziavano parole in qualche guisa favorevoli agli antenati degli espulsi Medici, non eccettuato Cosimo il padre della patria e Lorenzo il magnifico. -Reca perciò maraviglia, che in mezzo a tanta sorveglianza contre i cittadini sospetti di tradimento, e fra cotanti pericoli, il governo non rivolgesse una maggiore attenzione verso il generale Malatesta Baglioni, già reso sospetto dalle cese dette da Michelagnolo al gonfaloniere Carducci. e dalle stesse di lui operazioni, senza contare la segreta corrispondenza che egli teneva con il generale nemico e, indirettamente, con papa Clemente: siccome lo provarono poi la cedola trovata in petto dell'Orange, quando fu spogliato il suo corpo in campo di battaglia, e le lettere fatte di pubblico diritto dal Lunig,

In mezzo però a tanti traditori risaltava più splendida la fede e il valore di un sol cittadino che rese lungamente incerto l'esito di si potenti e ostinati nemici fia alla battaglia di Gavinana. Mancò allor a Firenze un'altr'uomo come Francesc Ferrucci a comandere l'esercito durant l'assedio della città, sicchè la sua virti potesse stancare, e forse anche obbligass l'esercito nemico a sloggiare di là; e cos rimettere ad altro tempo la conquista la schiavitù di Firenze da Clemente VI ardentemente desiderata.

Fu Ferrucci il solo piloto che mostrassi più capacità e maggior coraggio in mezzo: si procellosa tempesta. Da Empoli, dove fu inviato col titolo di commissario di guerra per guardare tutto il Val-d'Arne inferiore e sovvenire di vettovaglie l'assediata città, terribile quanto il fulmine egli accorreva, ora a San-Miniato scalando le sue mura per cacciarne i nemici, ora con un'ardita marcia compariva a Volterra che alla Repubblica si era ribellata, e costà, vinti i sollevati, batteva Spagnoli e Italiani accorsi per riavere la città. - Dopo tal gloriosa azione, il Ferracci fu con decreto della Signoria innalzato a un grado quasi dittatorio, che le dichiarò commissario generale degli eserciti della Repubblica. Fu allora che quel prode meditò di eseguire la più ardita impresa che abbia mai lentato fra moltissimi ostacoli e con poohissimi mezzi qualsiasi generale, deciso di perire o di liberare dalla fame e dall'assedio la sua patria. Fatte le necessarie disposizioni per la conservazione e disesa di Volterra, il Ferrucci in tre marcie lungo la Cecina, pel littorale di Rosignane, Valdi-Fine e Val-di-Tora si condusse a Pisa con oirca 1500 fanti, oltre alcune lance e pochi soldati di cavalleria. Giunto costà si ammalò di febbre, per cui fu obbligato a trattenersi 13 giorni; dove accozzatosi con Gianpaolo Orsini e con Bernardo Strozzi, commissarj di guerra in quella città, si occupò nei preparativi della sua impresa. Frattanto egli visitò le due cittadelle, prese seco per istatichi coloro, i quali dubitava più capaci di muovere tumulto; riuni insieme sotto 25 bandiere un esercito di circa 3000 pedoni, e di 600 cavalli; fece preparare un buon numero di trombe artifiziate (quasi gli antichi razzi alla Congreve) che gettavano fuoco lavorato, per distribuirle a ciascona compagnia, provvidesi di pezzi da campagna, di una buona quantità di scale, di varie qualità di ser-

rimenti, di molta munizione da guerra, e delle necessarie vettovaglie, fra le quali una buona dose di biscotto. Appena sentiss libero dalla febbre il Ferrucci, nella notte che precedè il di primo agosto, uscì con il suo esercito di Pisa per la porta di Lucca, il cui territorio attraversò per incamminarsi in Val-di-Nievole; mail capitano Maramaldo co'suoi Calcbresi, seguitando d'appresso l'esercito del Ferrucci, aveva già barricato il passaggio sulla Pescia ninore al ponte di Squarciaboccone; per la qual cosa Ferrucci dovè rivolgere la narcia a settentrione, rimontando la Valk-Ariana; talchè la sera arrivò a Medicina castello de' Lucchesi, dove pernottò. La mattina del 2 agosto, partito a buonissim'ore, mostrava di voler condurre l'esercito per la volta dei poggi fra Prato e Pistojaal Montale, per cui sece sembiante di prendere la strada che mena a Pistoja; ma poco stante volse il cammino più in allo remo le sorgenti della Pescia maggiore, sino al castello di Calamecca, dove si ferni la seconda notte. La mattina del 3 agono, che fu l'ultimo giorno della vita del ferrurci, giunto che fu sulla cresta della montagna, ingannato dalle guide inviate di Cancellieri, che volevano punire i lom privati nemici, trovossi invece a San-Marcello. Il quale castello tenendo dalla parte de'Panciatichi, seguaci dei Medici, fa cradelissimamente arso e quasi dis-

Questa marcia del Ferrucci non fu knota al principe d'Orange, come quello the veniva informato di tutto dal generale de Fiorentini Malatesta Baglioni, il quakaveva promesso di non combattere gli allogiamenti dorante la sua assenza. Armate il principe con circa 8000 soldati la Pistoja e Gavinana, ebbe avviso, come il Ferrucci era con le sue genti comparso a San-Marcello; per lo che dopo aver rinfrerato l'esercito, si avviò in fretta verso la brra di Gavinana per essere il primo ad occuparia, mentre il commissario fiorentino con l'istessa mira movendosi in ordinanza <sup>da San</sup>-Marcello, presentossi davanti a quel piese quasi contemporaneamente al capitano nemico Pabbrisio Maramaldo, nel mentre che questi dall'opposta banda per la rettura di un moro stava per entrarvi.

Non dirò le prove di valore che con sproporzionato numero di forze fecero i

soldati florentini condotti a quel cimento. È nota la buona fortuna che essi ebbero al principio della battaglia, avendo visto cadere estinto l'Orange generale dei nemici; ma ciò non fu che un passeggero segnale di vittoria contrastata da una battaglia sanguinosissima; nella quale i Tedeschi, facendo barriera a chi fuggiva, rinfrescavano con nuove genti il combattimento dentro e fuori di Gavinana.

Benchè il Ferrucci e l'Orsini avessero formata tutta una fila di ufiziali e sostenessero gagliardamente l'impeto Austro-Ispano-Papale, scagliandosi dovunque vedevano. il bisogno maggiore, e incoraggiande i soldati, che al combattimento lasciavansi infilzare dalle picche,o trapassare dagl'archibusi piuttosto che ritirarsi un passo a dietro; pur non ostante tanto ardire, quel prode Fiesolano vedendo la piazza di Gavinana ricoperta di cadaveri correre sangue da ogni parte, nè potendo molto adoprare le trombe da fuoco per le grandi piogge in quel di cadute, dopo essere rimasti esangui nel campo circa 2500 combattenti, il Ferrucci con i suoi ajutanti trovossi fatto prigione. Ma un si bel trionfo non bastava al Maramaldo, il quale contro il diritto delle genti, per vendicarsi dell'onta ricevuta a Volterra, dopo averlo fatto disarmare, trapassò al Ferrucci la gola, togliendo barbaramente di vita il più ardito e valoroso capitano di quell'età, colui che perfino morendo bravava il suo nemico col dirgli: che egli ammazzava un uome oramai morto.

Allorchè giunse a Firenze il fatale avviso dell'esito di quella giornata, la città fu piena di spavento e di dolore. Ad onta però di tanta sventura, il governo resisteva ancora, e ricusava ad ogni modo di aderire alla condizione costantemente richiesta dagli agenti Cesareo-Papali, quella cioè di rimettere i Medici in patria. Così il popolo anzichè capitolare chiedeva di esser condotto a battersi contro gli assedianti prima che fosse di ritorno l'esercito vittorioso dalla montagna di Pistoja. Ma il Baglioni, il quale aveva, come si disse, assicurato l'Orange, che di Firenze non uscirebbe al-CHDO a nojare il campo durante l'assenza di lui e delle truppe imperiali, ostinatamente si oppose a tale istanza sino al punto di minacciare, che avrebbe lasciato il comando piuttosto che con un'eperazione intempestiva procurare la certa rovina e il sacco della città.

Quando però la dinasione del Malatesta fu dal governo accettata, vedutosi il perfido deluso, poco mancò che non pugnalasse il commissario Andreolo Niccolini nell'atto che questo gli presentava il congedo. Si sparse per Firenze l'allarme a cagione di un simile attentato; per cui il gonfaloniere Raffaello Girolami mosso a sdegno, risolvè di mettersi alla testa del popolo per andare a combattere, e a viva forza cacciare dalla città il Baglioni oramai scoperto traditore e nemico. Ma questi aveva già fatto occupare dalla fanteria perugina la porta S. Pier Gattolini, e sbarrate le vie di là d'Arno con parecchi pezzi di moschetti piantati sui capistrade.

Firenze era ormai perduta, e alcuna forsa umana non poteva a quell'ora salvarla dai traditori di dentro e dalle masnade che da lungo tempo la tenevano assediata, avide di aver presto a saziare con le cose più preziose dei Fiorentini la loro inesauribile libidine e avidità.

Cosicchè dopo tanto sangue sparso in undici mesi di assedio, dopo infinite agitazioni intestine, dopo tante privazioni sofferte, di fame, di peste e di stenti, dopo avere nel periodo di soli tre anni (dall'agosto del 1527 all'agosto del 1530) a forza di contribuzioni straordinarie forniti per le spese di guerra 1,416500 fiorini d'oro, dopo tuttociò Firenze finalmente dovè abbassare la fronte ai suoi interni ed esterni nemici.

Fu in mezzo a tante desolazioni che la Signoria risolvè d'inviare, la mattina del 10 agosto, quattro ambasciatori a don Ferrante Gonzaga, luogotenente generale nel campo nemico, per chiedere una capitolazione. Le trattative furono aperte nella casa dove risedeva Baccio Valori incaricato del papa Clemente, nel poggio di S. Margherita a Montici, alla presenza di Ferrante a nome di Cesare e di Baccio Valori per conto del Pontefice da una, e dall'altra parte, Barde Altoviti, Jacopo Morelli, Lorenzo di Filippo Strozzi, e Pier Francesco Portinari, rappresentanti della Repubblica fiorentina. Il giorno appresso vennero i capitoli approvati dai Signori, dai collegi e dal consiglio degli 80. - Sono troppo note le condizioni di quell'accordo per non averle qui a riportare; nè giova tampoco rammentare esser stata posta per base della capitolazione: che qualunque fosse la forma del governo da stabilirsi in Frenze da S. M. I. dentro il termine di 4 mesi, s'intendeva sempre che la libertà sarebbesi conservata, e tutte le azioni passate tanto pel pubblico che pei privati perdonate e poste in oblio. Avvegnache di tutti i dieci capitoli, non solo non ne fu osservato alcuno, ma di ciascuno di essi fu fatto presso che il contrario.

In quel giorao (20 agosto) in cui Baccio Valori da 4 compagnie di soldati Corsi aveva fatto occupare il palazzo della Signoria, e tutti i capistrade che rimettono nella piazza, in quel giorno stesso al suono del campanone di palazzo fecesi chiamare il popolo a parlamento, perchè si rappresentasse in ringhiera l'ultima farsa repubblicana dai Signori. Per ordine dei quali adalta voce il cancelliere delle Tratte per tre volte all'udienza domandò: se piaceva al popolo si creassero 12 persone che avessero tanta autorità e balia essi soli quanta soleva averne il popolo fiorentino tutto insieme? Fu risposto da quella gente di sì, col gridare palle, palle, Medici, Medici.

Tra le prime deliberazioni prese dai Dodici riformatori (dei quali fece parte lo stesso Baccio Valori) fu quella di togliere il potere esecutivo alla Signoria, di levare di mezzo i Dieci di Libertà, e di cassare gli Otto di Prutica, col crearne de'auovi. Nè gran tempo trascorse, dacchè le promesse recentemente giurate furono scancellate col sangue di molti cittadini giustiziati, son le deportazioni, le confische, le prigioni, ed altre simili atrocità atte ad incutere, piuttosto che amore, paura e terrore al popolo, per dovere meglio accogliere il nuovo principe Alessandro, nipote di Clemente VII, che era per arrivare a Firenze con la bolla di Carlo V e col titolo di Signore della Repubblica fiorentina.

> Stato di Firenze durante La Dinastia Medicea.

#### ALESSANDRO I DUCA.

Speravasi che si avessero a estinguere in Firenze le fazioni, spegnere le ire e distruggere i sospetti con la morte, con le carceri e con l'esportazione de'più ardenti repubblicani; e ciò tanto più, quanto che multi lusingavansi di un quieto vivere sotto il dominio di quella casa, la quale, poterasi dire, che ormai da un secolo teneva in mano il governo della Rep. Gorentina.

Con ou si fatto apparecchio cominciò l' anno 153 t, quando nel mese di aprile si videre appiccare sopra la porta del palazzo de'Sigiori le armi del Papa, onde incominciare a dare alcun segno, come le cose per l'avvesire avessero a procedere; e poco stette a sentirsi la notizia, che Alessandro de'Medici, già fidanzato di Margherita d'Austria, incamuinavasi verso la Toscana. Giunto con un numeroso seguito a Prato, nel di 5 di leglio, e, secondo l'Ammirato, nel giorno medesimo anniversario della cacciata del daza d'Atene, sece il duca novello le sua entratura in Firenze per la porta a Faenza, incontrato da un drappello di giovani, complimentato degli ambasciatori esteri e naniosali, corteggiato dalla nobiltà e dal popelo accompagnato alla chiesa della Nunziati, equiadi al suo palazzo in Via larga.-La sattina seguente il duca in compagnia del ministro di Carlo V, del nunzio di Cleamie VII, e in mezzo a un gran codasso dicittadini andò al palazzo dei Signori, i qui, preceduti dal gonfaloniere Benedetto Boundelmonti, andarono incontro al principe simo alla scala.

Toto che il Duca arrivò nel salone, mesmin una specie di residenza, il ministro speriale (ch'era alla destra del princip) kee leggere la bolla di Carlo V, in rire della quale Cesare ordinava, che Illustre famiglia de Medici, e conse-Pentemente il signor Alessandro de' Nedici duca di Civita di Penna suo Akitisimo genero, dovesse essere ricevuto texitato nella patria con tutta la sua un con quella stema autorità e magțierenza, la quale vi avevano i Medici rami che cacciati ne fossero; e che riformandosi lo Stato, e creandosi i magi-Wrati come innanzi al 1527, il duca Akuendro fosse capo e proposto di ul rezgimento in tutti gli ufizj, nel molo d'era stoto deliberato per legge muncipele nel di 17 del mese di sebbrajo praimo passato; e che in tale supremazia a conservasse, finche durava la vita sua; cui dopo la sua morte succedessero nel pure i suoi legittimi figliuoli ed eredi. Itsendo poi a mancare la linea di Alessandro, in tal caso S. M. I. ordina e vuole, che nello stesso dominio succeda il più propinquo di detta casa de' Medici della linea di Cosimo il vecchio o di Lorenzo di lui fratello.

Fatta una tale cerimonia, il gonfaloniere, e dopo lui i priori ed i maggiori magistrati ivi presenti, con segni e con parole di umiltà e di riverenza, mostrarono di sottoporsi mansueti al volere di Cesare, che ordinava sotto l'imperio de'Medici l' agitata loro patria tornasse a riposarsi.

Parendo dunque che in tal modo fosse ogni cosa acquietata, fu stimato che, come non più necessarie, le armi di ogni sorta fossero dai cittadini fedelmente consegnate. Per conseguenza vennero soppressi i 16 gonfalonieri delle compagnie; fu dato un altro scopo al temuto magistrato dei Capitani di Parte, convertendolo nei Nove ufiziali sopra i hastioni, ponti e strade; fu tolta via la sicurtà che si faceva ai magistrati di non poter esser convenuti davanti ai tribnnali come le persone private; ne molto in là andò, che si volle anche scancellare l'ultima immagine della Repubblica col togliere di mezzo la Signoria. Ciò avvenne nell'aprile del 1532 sotto Gio. Francesco de'Nobili, ultimo Gonfaloniere di giustizia, dopo una serie di 1372 che per il corso di 240 anni avevano tenuto nel Palazzo vecchio il gonfalone della Rep. siorentina.

Da quel momento, a tutto rigore, dovrebbe annoverarei l'epoca del principato del duca Alemandro, quando cioè la Signoria fu autorizzata ad eleggere una commissione di 12 cittadini, oltre il gonfaloniere ultimo, con piena potestà di riformare l'amministrazione governativa dello Stato. - La più sollecita operazione fu quella di nominare 48 senatori a vita, per destinarli consiglieri e coadiutori del supremo capo e signore della Repubblica. Fu quindi ringraziata per sempre e licenziata di palszzo la Signoria; dopo che essa era uscita nel di 1º maggio con solennità a prendere il duca Alessandro per condurlo nella residenza dei gonfalonieri di giustizia, come spettavasi a chi era divenuto di Firenze assoluto padrone. Infine per abolire ogni vestigio di libertà, fu distrutto il campanone che chiamava il popolo a parlamento.

Il senato, o sia il consiglio de'48, per poter squittinare gli ulizj e spedire le petizioni private, si aggregò un consiglio di 200 cittadini, che dal numero chiamossi de' 200, e da questo prese nome il salone del palazzo vecchio, dove soleva già riunirsi il gran consiglio del popolo.

Fu dato ordine che ogni tre mesi dei 48 senatori ai traessero quattro per formare un magistrato che su chiamato dei Consiglieri. A uno di essi si diede il titolo di luogotenente del Duca, il quale doveva in qualche modo rappresentare l'estinta Signoria e decidere molte cause importanti a quella magistratura riserbate. Dai 48, previa l'approvazione del Duca, si deliberavano le leggi, si vincevano le provvisioni, si proponevano le imposizioni; ed era necessario che in tutti i magistrati della città presedesse alcuno di quei senatori.

Data e stabilita questa nuova forma di governo, con dispaccio del 12 maggio 1532 ne su reso partecipe l'Imperatore in termini a un dipresso del tenore seguente: «I Dodici riformatori della Repubblica fiorentina si fanno un dovere di partecipare a S. M. I. la riforma stabilita nel governo della città, essendo stato cassato il magistrato de'priori, nel quale avendo potato per l'addietro aspirare qualunque del popolo, erasi ridotto una sorgente feconda di sedizioni e di tumulti; che perciò hanno trasferita tutta l'autorità della Signoria in 4 consiglieri da scersi fra la nobiltà e il fiore della cittadinanza; cosicchè a questo nuovo magistrato, alla città, e a tutta la repubblica, i Dodici riformatori avevano costituito per capo e signore il Duca Alessandro de' Medici genero della Maestà sua, nel quale, e in tutti i suoi successori legittimi essi dichiaravano transfusa tutta la dignità e autorità della Repubblica fiorentina. » (Riformagioni di Firense.)

Ad oggetto di guadagnar la plebe ed assopirla nei divertimenti, il duca Alessandro, a imitazione del duca d'Atene, ripristinò i Saturnali fiorentini, volgarmente appellati Potenze, significato che davasi a diverse brigate di persone del popolo; le quali univansi sotto un capo col titolo e con la veste di duca, di signore, di marchese, di monarca, d'imperatore, di re, o di gransignore. Ciascuna Potenza aveva bandiera e insegna sua propria, e soleva cominciare i suoi spettacoli dal primo di maggio sino

a tutta estate, sesteggiando per la città, e gareggiando l'una con l'altra per lusso, per invenzione e per brio, talchè spesso terminavasi in risse civili, in battaglie cruemti di sassate, in crapole scandolose e se altri tumulti popolari. È memorabile l'iscrizione lapidaria esistente nella facciata della chiesa di S. Lucia sul Prato, come quella che rammenta uno di quei campioni: Imperator Ego vici praetiando lapidibus. Anno MDXXXXIV.

In apparenza il populo mostrava di essersi quasi scordato delle vecchie sofferenze e sventure; e i cittadini non spatriati, attendendo a coltivare e a murare, pareva ohe ne dassere una specie di conferma. E ra tra questi Filippo Strozzi, il quale comprava case per gittarle a terra, onde avere piazza davanti al suo palazzo; e tutti coloro che avevano sporti alle case di via larga, per far il piacere del duca e accrescere bellezza a quella via, li fecero in pochi mesi levare. Nell'anno medesimo che ciò si operava (1534) per dare maggiore luce e rendere più salubri la sbitazioni private, fu accresciuto ornamento alla piazza de'Signori, ora del Gran-Duca, collocandosi davanti alla porta del palazzo ducale e allato al Davidde del Buonarroti il gruppo di Ercole e Cacco, scolpito da Baccio Bandinelli.

Ma questa non era che apparenza di felicità; avvegnachè le famiglie più potenti e più ricche, i grandi capitalisti, i maestri delle arti maggiori per dispetto, per timore, o per livore si erano allontanati da Firenze; dove in sostanza vivevasi di malavoglia nell'universale, sia per la novità del governo, sia per vedersi in certo modo degradati, si ancora per la violenza sua, come pure per i cattivi portamenti della famiglia del Duca, e dei soldati che erano alla sua guardia. Al che si aggiungeva pure, che lo stesso duca Alessandro in verso le donne, di qualunque condizione o stato elleno fossero, mostravasi disonestissimo.

Per assicurar sempre più il suo potere, Alessandro aveva posta mano a erigere in un augolo della città verso maestro, presso la porta Faenza e il torr. Mugnone, una fortezza spasiosa e, forte; convinto esso, e più di lui papa Glemente, di non potere contare dentro Firenze su dhun migliore e più sicuro appoggio, quale fora senza dubbio quello che posseggono i buoni principi

nell'anore dei loro sudditi. Per dae lango al asovo eastello, che prese il titolo di S. Gio. Battista dal monastero di donne Vallombroanne ivi presso levato, dovettero demolirsi, fra le altre fabbriohe, l'anba villa di S. Antonio degli arcivescovi di Firenze, e il enntiguo borgo di porta l'anza. Forni denari per tale impresa il reco l'ilippo Stronzi, quello stesso a cui quattro anni dopo la fortezza di S. Gio. latista servi di careere e di tomba.

Viverasi în cotesta guisa în Firenze, allorché accadde la morte di Clemente VII (19 sett.) în quel giorno atesso în oui era terasto dell'esilio Cosimo di lui bisavolo.—La vde vacante dopo pochi giorni (15 stubre) fu coperta dat cardinale decano Alexandro Farnese, che volle esser chiamato Paolo III.

frattanto una gran parte dei fuorusciti forestini si era raccolta in Roma, dove essi amindiarono ad avvisimare Filippo Strozai ci soi maggiori figliccoli e quindi a fac harte al cardinale Ippolito de Medici, met quello che, in confronto del duca Akmadro, per emere maggiore di età e di rem, sentira tuttora il rancore di essere stato da papa Clemente a lui posposto, nel principato della sua patria. Dondo avvennche la cua d'Ippolito era diventata l'aab della più nobil parte defaurusciti, i quali accresoevano con ogni arte e onn mipotere questo mal talento del cardinak mno il duce, sperando essi che cotal iunicizia dovesse partorire la rovina di biti e due loro, siccome accadde in realtà, m me in quella maniera, e con quell'esiuche i fuorusciti si aspettavano.... Concontrano a favorire fra i principali flomini i maneggi de'faorusciti, oltre i so-Prindicati Strozzi stati di recente offesi da Alemadro, anche i cardinati Ridolfi e Salini, moni a ciò dall'interesse privato più proto che da volere obe la patria loso vime in libertà. Conciossiaché giaschedun á mi era nato di una figliuola di Loren-<sup>nij</sup> Hagnifico, nipote di Cosimo, la di on linea era mancata in papa Leone fraida delle loro madri. A questa così fatta <sup>rigione</sup> aggiungevasi Fonta di vedersi quei Presti da qualche tempo villanamente di doca offesi e maltrattati. Per effetto <sup>d</sup> de Lorenzo Ridolfi, fratello del cardink, giovane di natali per nobiltà di san-Pa e per ricchesze cospious, dubitanda

che Alessandro fosse di mal animo verso di lui che tenea per moglie una figliuola di Filippo Strozzi, nascosamente di Firenze si aliuntanò. Nè molto tempo passò che egli insieme con Bernardo Salviati fratello dell' altro cardinale, con Piero di Filippo Strozzi, ed altri si recarono in Spagna alla corte di Carlo V a perorare la causa della loro patria, a a dolersi con S. M. I. del tirannico contegno del capo della Repubblica tiorentina. Furono ascoltati da Cesare i reclami dai nobili fuorusciti florentini, ai quali promise che, dopo fatta l'impresa di Tunisi, egli tratterebbe di ciò alla sua tornata in Napoli. Allora tutti quelli che trovavansi raccolti in Roma deliberarono di mandare ilcardinale de'Medici a Tunisi con altri sette compagni per raccomandarsi all' Imperatore quanto mai potemero il più, acció volesse degnarsi di ordinare in Firenne quel governo che più gli piecesse: solo ch'egli ne levame il duca Alemandro.

I suorusciti dubitando della mente del cerdinale, nè fidandosi del tutto di lui, imposero a quei sette compagni di sorveglerie. Erasi già consumata in questi maneggi la maggior parte dell'estate del 1535, quando il cardinale Ippolito, anmaletosi in Itri di febbre prodotta da mele aria, o, come altri dissero, di veleno datogli per conto del duca, ai 10 di agusto si. mori, lasciando in molti grandissimo desiderio di sè, în quantoché egli mostrossi d'indole cortese, di grand'animo, e amatore d'ogni maniera di virtà. Frattanto s'intese, che Cesere dopo la, presa di Tunisi era sbar. cato a Napoli, e che costà aveva assai lu: singhevolmente accolto un incaricato de foorusciti.

I cardinali Ridolfi e Salviati con i principali esuli florentini erano già partiti per quella città, onde amistere al processo che colà agitar dovevasi davanti lo stesso Imperatore, mentre dall'altra parte il cardinale Innocenzo Cybo sollecitava il duca Alessandro, a partire da Firenze accompagnato da nubile corteggio e da valenti giuresonsulti e oratori, affinche potesse meglio difendersi dagli addebiti di cui fu accusato.

L'istorico Guicciardini gli servi di avvocato, e seppe si bene piatire la causa del suo signore, che l'Imperatore ritirò la proposizione di rendece il duos Alessandra

7. IL

feudatario di Cesare; dopo convinto. che la città di Firenze, essendo stata tanto tempo con somma fatica e spesa liberata dal dominio della Camera Aulica, non era cosa giusta nè onorevole di farla soggiacere un'altra volta sotto quel giogo. Altra cagione indusse Cesare a rimettere la cittàe dizione fiorentina sotto il libero dominio di colui, il quale essendo per divenire genero di Carlo V, doveva considerare quasi come un suo governatore e come se lo Stato Gorentino facesse quasi parte dell'Impero. Contribui eziandio a favorire Alessandro la situazione politica dell'Italia, per la morte accaduta del duca di Milano, e per la guerra che andava a accendersi con la Francia. Dondechè Carlo V si decise di assicurare il trono di Firenze ad Alessandro sollecitando la celebrazione del contratto matrimoniale; per concludere il quale il Duca ebbe peraltro a sopportare condizioni molto gravose, onde assicurare le convenienze della sposa, non meno che quelle dell'Angusto di lei genitore.

Il Duca per la vittoria diplomatica riportata sopra i suoi nemici, e per le nozze
solennizzate (li 29 febbrajo 1536) con
Margherita d'Austria, tornò festeggiaute a
Firenze, dove accolse fra gli archi trionfali, e in mezzo a sontuose feste e spettacoli il più potente monarca dell'Europa
nel suo Augusto suocero.

D'allora in poi Alessandro non ebbe più ritegno onde mostrare ogni severità contro i malcontenti, imporre forti gravesze ai nuovi sudditi, e soddisfare liberamente all'effrenata sua libidine verso le vergini e le matrone; sino a che Lorenzino di Pierfrancesco de'Medici, ch'era il suo più prossimo agnato, ed il ministro più confidente di Alessandro nei piaceri, sperando di ereditarne il trono, piuttosto che di ridonare alla patria la pubblica libertà, la notte de'6 di gennajo 1537, nella propria casa del traditore in Via larga, allorchè il duca stava nel sonno immerso, proditoriamente lo scannò nel trentesimo anno della sua età.

Fu Alessandro de'Medici uomo d'ingegno perspicace, di animo irrequieto e insaziabile, desideroso peraltro e capace di grandi cose. Aveva complessione robusta, prontezza nel risolvere, caldo fuor di modo nelle passioni, senza rispetto nelle cose divine, come nelle umane. Cosino Duca II, Granduca I.

La storia dopo un lungo intervallo di tre seculi con pacato animo dai lettori contemplata può esser giudicata forse meglio che da coloro, i quali, benchè coetanei, non furono però tutti concordi nel discorrere delle cause, e dello scopo dell'assassinio del primo duca di Firenze. Quindi è, che niuno dei scrittori di quella età apparisce giudice imparziale a decidere, se Lorenzino fu un vile e scellerato assassino, piuttostochè la brutta copia di un Bruto novello. Consiossiachè anche all'epoca in cui segui quella tragica scena, per testimonianza dello storico Varchi, nessuno potè sciogliere quella politica dubbiezza e darne sentenza che fosse senz'appello.

Cheochè ne sia, Lorenzino dopo il duchicidio evase dallo Stato come un colpevole di capitale delitto; e il giorno susseguente, non vedendosi a Firenze comparire il principe in luogo verano, si cominciò dai suoi più intimi a dubitare, e infine a certificare quello che era di lui avvenuto. Allora il cardinal Innocenzo Cybo, perchè non si levasse tumulto nella città, procurò che si tenesse occulto il caso avvenuto; e intanto scrisse al generale Alessandro Vitelli, che partisse subito da Città di Castello. Lo stess'ordine inviò ai comandanti delle bande di Pisa, e di Mugclio, affiuchè usassero ogni diligenza e si trasferissero con quanta più gente potevano alla capitale. Quindi nello stesso palazzo de! Medici, dove il cardinale abitava, ragunato per suo ordine il senato de'48, dopo qualche deliberazione, fu proposto in successore legittimo dell'estinto duca il signor Cosimo figlio di Giovanni delle Bande nere; il quale avvisato dai suoi amici, parti tosto dalla sua villa del Trebbio nel Mugello per recarsi a Firenze. — La presenza di questo giovanetto in patris, il gran concorso di tanti amici e soldati, vecchi compagni del padre, nel visitario, servi di pungolo al cardinale per esplorare l'animo di Cosimo. Il quale avendogli date molte buone parole, nel caso che fosse eletto per capo della Repubblica, di osservare con ogni sua possa le condizioni propostegli, Cosimo nel terzo giorno dopo la morte del duca Alessandro, fu nominato dal senato fiorentino al governo della Rep., ad

recezione di un senatore, Palla Rucellai, il soloche protestò non volere più in Pirense nè duchi, nè principi, nè signori.

Ma se al suono dell'inaspettata novella della morte del doca Alessandro, i repubblicani fuorasciti si erano rallegrati, e gi mossi da Roma per avviarai armati verso la patria, altrettanto gli alterò e sbigotti d'annazio della sollecita elexione fatta de naltro principe di casa Medici nella penona di Cosmo.

Farà maraviglia agli momini spassionati à riscontrare alla testa di due spedizioni militari di fuziosi (quella prima di Val-di-Giuna, e l'altra di Montemurlo) fra i capi fuorusciti, quel Baccio Valori che fu commissario del pontefice Clemente all'assedio di Firenze e primo campione del governo assoluto di questa città. Ila il giovinetto Cosimo mostrò senno raziatià da vecchio fin dall'esordio del mormici espisando, con efficaci misure di difesa a sventare i loro disegni da ogni parte provvedeva e riparava.

Nei tempo stesso l'Imperatore col mezn del conte Sifontes suo ambasciatore, con allo del 21 giugno 1537, dichiarava legitima e valida l'elezione di Cosimo figlio di Goranni de'Medici, come più prossimo e di regne età che alcun altro di detta casa; oniche il governo della Repubblica dopo con passar doveva ai suoi discendenti legitimmente nati da lui, aiccome l'ordinava il lob imperiale nel 1530 pronunziato. Per hqual cosa veggendosi i fuorusciti privati l'qui speranza, non restava loro altra via de il tentare quella dell'armi, animati a 40 anche dalla corte di Francia, che proactiera di assisterli. Si ragunarono peroi alla Mirandola, oltre un buon numero tuli fiorentini, intorno a 4000 solda-L'Capo dell'impresa si fece Baccio Valon: comandante della fanteria fu eletto il <sup>alog</sup>cello Capino da Mantova, e capitano Whorusciti mess. Piero di Filippo Strozzi; lutta gente nuova, e più piena di ferota che di molta esperienza e di virtuose wre Avvegnachè per la massima parte dacano di coloro che comparvero in queli scena ricoperti sotto il mantello della ibata piuttosto all'ambizione propria, de al pubblico bene agognavano.

Latadosi pertanto quegli armati mossi true Bologna, accadde che il. Valori, adiratosi per conto di paghe, senza por mente a quello che si faceva, quantunque nel governo degli Stati e degli eserciti uomo intendentissimo egli fosse riputato, insieme con alcuni pochi de'suoi, montato a cavallo, verso Firenze si mosse, come se in paese àmico fosse per entrare, con pensiero di far alto alla sua più che regia villa del Barone situata poco lungi da Montemurlo. Il quale disordinato movimento non piacendo ai capi di quell'impresa per i mali che ne potevano avvenire, fu pregato Pilippo Strozzi che con alcuni cavalleggeri quella piccola colonna raggiungesse e le facesse far alto per via.

Era già il Valori arrivato alle Fabbriche in Val-di-Bure presso il Montale di Pisto-. ja, quando fo raggiunto dallo Strozzi. Ma questi invece di adempire il consiglio avuto, egli che molte volte aveva detto di non voler in quella guerra intervenire, da Baccio a proseguir oltre si lasciò tirare. Giunti essi ai 26 luglio del 1537 alla villa del Barone con meno di 80 tra soldati a ca-. vallo e a piedi: e trovandosi di fronte a una potenza sostenuta da'sudditi fedeli, da . molte forze proprie e da quelle dell'Imperatore, viddero bene allora, che non era quella stanza da starvi sicuri ; cosicchè deliberarono di ricovrarsi nella fortezza quadrata di Montemurlo, che a ostro-libreccio dal Barone è discosta meno di un miglio Quantunque sino d'allora Montemurlo fosse stata ridotta a uso di villa dalla casa Nerli di Pirenze, pure per esser posta nella sommità di un poggio isolato, che domina la pianura fra Prato e Pistoja, e per aver qualche recinto delle antiche reliquie di quel fortilizio, fu re-. putata tuttora capace di sostenere un assaltò e a servire di difesa.

Intanto Piero Strozzi con 800 fanti incamminavasi da Bologna per la stessa via in appoggio e salvezza del padre e de'compagni, la qual marcia esegui con tanta diligenza, che a'28 dello stesso mese arrivò a . Montemurlo, dove già si erano raccolti molti contadini armati dai Cancellieri, che in quelle campagne avevano molti resedj e vaste possessioni.

Queste novelle riportate in Firenze, turbarono grandemente il governo e i Palleschi; ma quando s'incominciò a sentire che Baccio Vatori avea cavalcato da Montemurio al Barone, dove quasi in sicures,

sa attendeva a disegnare fabbriche, a ordinare coltivazioni nuove ed a pigliarsi i piaceri della villa; quando seppesi che, non ostante l'arrivo di Piero Strozzi, e il sopraggiungere delle altre genti del paese in loro favore, ogni cosa negligentemente costà si governava, incominciò a entrare negli animi del Duca e de'anoi capitani certa speranza di far quelle genti mal capitare. Al quale effetto i Palleschi sparsero ad arte voci di paura, figurando di segnare alloggiamenti e di prendere disposizioni di difesa, fintanto che la notte del 31 di luglio 1537, Federigo da Montauto comandante di due compagnie di fanti in Pistoja, chiamati a sè tutti i Panciatichi, si dresse verso Montemurlo; e ciò nel tempo medesimo che Alessandro Vitelli, generale in capo dell'impresa, erasi avviato da Firenze a Prato con 7000 soldati e 900 cavalleggieri capitanati da Ridolfo Baglioni, ai quali teneva dictro dalla parte di Fiesole Francesco Sarmiento con 1500 Spagnoli e con due compagnie di Tedeschi. Tutta quest' oste la mattina all'alba del primo agosto era già nella Terra di Prato pronta ad assalire Montemurlo, quando Federigo da Montauto dal lato opposto aveva digià assaliti i Cancellieri nella badia di Pacciana.

Piero Strozzi, che non s'aspettava addosso tanta piena, erasi di buon mattino spinto innanzi con puchi fucilieri, avendo seco Sandrino da Filicaja giovine animoso, con la mira di far cadere in un agguato i cavalteggieri del capitano Pozzo già di prima postati in Prato. Ma appena furon visti i nemici in grosso numero nel piano fra Moutemurlo e Prato, lo Strozzi trovossi dalla cavalleria del Baglioni assalito, gittato a terra, e fatto prigione; e solo il benefizio delle tenebre, non essendo aucor giorno chiaro, potè salverlo, col gittarsi da una ripa, e per tuoghi coperti allontamandosi, in sicuro ricovvarsi.

Era sceso dall'Appennino, e giunto la sera innanzi con tutto il resto delle genti de'fuorusciti alle Fabbriche. Bernardo Salviati comandante dell'esercito de'fuorusciti; ma una tempesta grandissima di pioggia che aveva fatto ingrossare tutti i torrenti, l'aveva a gran forza rattenuto, in guisa che non potè in alcun modo respingere Federigo da Montauto che nella badia di Pacciana e dalla parte di Agliana combatteva i Concellieri col capitan Mattana da

Cutigliado, ne recare ajuto ai capi fuorusciti rinchiusi nel castello di Montemurlo. dove per asserto di uno storico contemporanco (Bernardo Segni) non era che um piccolo presidio armato di tre spingarde, e difeso da un antiporto in parte rovinato. -- Baccio Valori, e Filippo Strozzi dormivano quasi senza alcun pensiero, e le stesso faceva Anton Francesco degli Albizzi, che la sera innanzi era costà arrivato; tutti tre capi di partito contro i Palleschi, dopo essere stati dei Medici caldi fautori ed amici. V'erano di più due Filippi Valori, uno figliuolo e l'altro nipote di Baccio, con Paclantonio pure figlio di Baccio, e genero di Filippo Strozzi.

L'importanza dei prigionieri, e il timore che sopraggiugnesse in loro soccorso il rimanente dell'esercito dei fuorusciti. servi di stimolo agli assedianti per sollecitamente assalire la casa torrita di Montemurlo, della quale dopo breve ostacolo si resero padroni;ma Filippo Strozzi volle arrendersi unicamente al Vitelli, da cui ebbe parola di salvarlo. Questo avvenimento riempi di spavento i liberali della città e i fuorusciti con il restante del loro esercitos il quale, voltando le spalle al nemicu, si sbandò al di là dell'Appennino. I prigioni di Montemurlo furono condotti in Firence in vile equipaggio, per fare un tristo e miserabile spettacolo in faccia a un popolo estatico di rimirare tanti mobili personaggi, stati in governo e come principi di Firenze, menati vilmente su di un cavalluccio con un sudicio sajo in dosso e senza berretta in capo nel declinare di cocente giornata (li 2 di agosto) procedendo innanzi il Vitelli trionfante di si gran vittoria. Dopo questa umiliante comparsa una gran parte di quei prigioni a quattro per giorno furono condannati a lasciare la testa sopra un palco devanti alla ringhiera del palazzo ducale, o nelle prigioni del bargello. Toccò quest'ultima sorte a Baccio Valori, il quale fu decapitato insieme con i 2 Filippi figlio e nipote con Anton Francesco degli Albizzi e Alessandro Rondinelli, nello stesso giorno 20 agosto, in cui Baccio sette anni innanzi colla forza dell'armi era entrato nel palazzo de'Signori a riformare il governo della sua patria, allorchè da spergiuro ruppe la convenzione firmata dieci giorui innanzi nel campo imperiale sopra Firenze.

Filippo Strezzi e Paolantonio Valori tuo graero per allora si rimasero nel cantello prigioni, guardati da Alemandro Vitelli a nome e per conto dell'Imperatore; sino a che, chiamato dal pontefice Paolo III in capitano del suo esercito, egli concenò la fortezza coi prigionieri a don Lopes Urtados ministro dell'Imperatore, il male vi destinò esstellano don Giovanni di Luna, non senza risentimento dello Strozzi cui il Vitelli aveva mancato di fede, e con dispiacere di Cosimo per non mergli state consegnate colui, pel quale aveva pagati y 8000 scudi di taglia al Vitelli, e i parenti dell'illustre prigione ricebe gioje e denaci.

Debitando Cosimo che Filippo, stante i mili e potenti mezzi, non ritorname in grazia di Carlo V., faceva di tutto, affinchè gli fosse dato nelle mani. Ma l'Imperatere che aveva promesso al Papa di campergli la vita, se egli non era colpevole ella morte del duca Alessandro, non lasciava intendere altro, se non che bisogna-72 venire in chiaro di un tale addebito. Per questa ragione riesci al Duca di far commare lo Strozzi in fortezza e di ottesere che si affidasse il processo a un canselliere deeli Otto di Balia. Furono dati alcani tratti di corda a Filippo, che, di gratilimima complessione com'egli era, penendo assai, venne levato dal tormento mando però sempre di non sapere cosa alcuna dell'assessinio ducale. Dopo queto furono encese le mani addosso a Giulime Gondi sao stretto amico, che venne caminato a furia di tortura. Compito il proceso, si mandò in Spagna all'Imperatre; e in seguito di ciò fu deto ordi-≈ che lo Strozzi fosse consegnato in mano d Corimo. S'udi poi al principio dell'an-16 1538, come Filippo da sè stesso s'era anazzato in prigione per ajuto di una spida stata lasciata nel carcere, come disri, a caso da uno di quei obe lo guardavmo. Nella quale occasione si resero soti alcuni suoi scritti, fra i quali quella Virgiliana sentenza vergata(è fama)col proprio sengue : Exeriatur aliquis nostris ez omibus ultor.

Il suo corpo peraltro non fu più veduta, nè si seppe mai in che luogo preciso renime sepolto.—Comecchò fra il volgo si spurgesse voce che Filippo si fosse per sè seno ammazzato, più certa fama in fra pochi fu, ch'ei venisse scammato per ordine del castellano, o del marchese del Vasto, avendo quei due Spagnoli promesso allo Strozzi di mon darlo in potere del Duca, sul dubbio che volesse per mano del carnefice farlo giustiziare.

Poichè Cosimo si ebbe levato dipanzi Filippo Strozzi, che considerava come il suo più formidabile rivale; dopo che vide allontanarsi de Firenze il Vitelli e il cardinal Cybo; poiche finalmente la maggior parte di quei florentini che furone autori del principato Mediceo, infra poco tempo cadde di strazio, di dolore, o di mala contentezza morta, parve a Cosimo d'esser rimasto senza sospetto di nemici, e nel governo della Repubblica più libero del suo volere ; sicchè da quell'epoca in poi si applicò a liberarsi da tutti quei vincoli, nei quali lo avevano involto le condizioni politiche che gli ottennero il trono.-- Il riguardo dovuto a molti sepatori che avevano promossa la sua elezione; la soggezione che gl'Imponevano i ministri e i generali di Cesare, erano catene troppo pesanti per un giovine flero e cupo quale fa Cosimo, che mal soffriva di dover parteeipare con altri il potere e la gloria. Cominciò pertanto a ristringere la cognizione degli affari fra pochi suol confidenti, e ad assuefare i magistrati ad una maggior subordinazione ai suoi voleri. A tal effette pubblicò nel 1549 un motuproprio, cel quale ordinava che nessun magistrato potesse adunarsi a deliberare senza il suo assenso; e fu per questo che Giorgio Vesari volendo dipingere il Granduca in presenza dei senatori, prese per simbolo di questi ultimi il silenzio.

Un'imposizione del sette per cento si raccolse per le pubbliche contingenze, e per supplire alle spese onde vigilare alla sicurezza del dominio con l'erezione o restauro di fortezze e di mura castellane in varie città dello Stato, per munire di bastioni la città di Firenze dalla parte di Oltrarno e per ridurre a fortilizio il palazzo, a uso villa degli arcivescovi, presso il monastero di S. Miniato al Monte.

Dopo la vittoria di Montemurlo Cosime manifestò il suo piano politico della lega con Carlo V, anteponendo di associare i suoi interessi con chi dominava le Spagne, l'Alemagna, ed era in Italia signore del regno di Napoli e della Lombardia, piut-

tosto che accomunarli a quelli della Franeia, ove reggeva Caterina de'Medici, la quale come ultima erede del ramo di Lorenzo il Magnifico riguardò per qualche tempo Cosimo quale usurpatore de'suoi diritti alla signoria di Firenze. Questo politico sistema pertanto impegnò il duca a prender parte in tutti gli avvenimenti che potevano riguardar gl'interessi dell' Imperatore nelle cose d'Italia. Nè potendo egli, siccome ambiva, sposare la vedova del duca Alessandro, per stringere un vincolo di parentado e procacciarsi vieppiù la grazia di Carlo V, chiese a scelta di S. M. una sposa, ed ebbe Eleonora secondogenita di don Pietro di Toledo vicerè di Napoli, spettante alle primarie famiglie di Spagna. Essa fu pomposamente accolta e festeggiata nel giugno del 1539, nella casa Medici, e un anno depo nel palazzo già detto de' Signori, riordinato e ridotto a nobile residenza ducale.

Iu occasione delle nozze di donna Eleonora Cosimo trovossi obbligato a far lavorare gli argenti altrove, perchè in Firenze erano mancati i migliori artisti e i principali manifattori atati dispersi in tempo di assedio, o dopo la caduta della Repubblica dalla patria allontanatisi.

Largo nelle spese domestiche non meno che nel contribuire denaro e gente all'Imperatore, dilettandosi specialmente nel murare grandiose fabbriche, e nel tenere in corso diverse galere, Cosimo I consumava infinito peculio, in guisa chè oltre l'entrate ordinarie, oltre i beni confiscati a più di 400 ricchi funrusciti sentenziati, o condannati in contumacia con pena della vita, eg!i trovavasi soventi volte forzato a impor gravezze straordinarie alla città e dominio florentino, non che ad insistere presso il pont. Paolo III, per avere l'importare di due decime esatte in Toscana sopra i beni ecclesiastici, in ricompensa (diceva la bolla del 31 maggio 1538 che le concedeva) delle spese fatte per la difesa dei luoghi marittimi contro il Turco. (Riformagioni di Firense.)

Voleva il Papa tornare a imporre altre decime, ma Cosimo vi si oppose tanto che rese senza effetto le armi spirituali contro esso e contro i suoi sudditi fulminate, rintuzzando anche le armi temporali, che avevano incominciato a invadere il territorio toscano dalla parte di Cortona.

Per le quali contingenze Cosimo ricorse nel 1541 a un accatto, nel quale furono tassati persino i mercanti fiorentini che abitavano fuori del suo Stato.

Nel 1543 fu ordinata un'altra maggiore imposizione a tutta perdita onde supplire a una grossa somma di denaro richiesta dall'Imperature prima di consegnare al Granduca le fortezze di Firenze, di Pisa e di Livorno.

Dopo aver chiesto ripetute volte a Carlo V il territorio di Piombino, Cuimo l'ottenne nel 1548, ma ben presto per un intrigo di corte gli fu ritolto; nè per questo egli giammai apparentemente fece mostra d'averne sdegno, nemmeno quando i ministri Cesarei gelosi del savore che egli godeva presso si gran monarca, quasi per derisione, in compenso di tanti sacrifizi fatti per la causa imperiale, gli offrivano de'possessi in America. - Tanta costanza, e una così ferma imperturbabilità spianarono a Cosimo la via onde aggiungere ai suoi domini la città e lo Stato di Siena, divenuto dopo la caduta della Repo fiorentina il nido de'fuorusciti e di tutti i malcontenti del governo spagnolo in

Dovè pertanto Siena accettare presidio imperiale, ma quella popolazione non soffrendo che vi si edificasse una fortezza sollevossi per discacciare la guarnigione cosicchè nel 1552 s'impegnò una guerra accanita, nella quale prese parte a favor dei Senesi la Francia, non già per sostener la causa della libertà, ma per menomar la maggioranza che gli Spagnoli avevan acquistata nella Penisola. — Ved. Siene

Perduta da Piero Strozzi, gran Mare sciallo di Francia,nel 2 di agosto 1554, l battaglia di Marciano in Val-di-Chiana, I truppe Cesareo-Medicee si recarono into no a Siena, la quale stretta e combattul da ogni parte, dovè finalmente aprire ! porte ai nemici (25 aprile 1555) dopo ei sere state distrutte le facoltà con un gra numero di quei cittadini, e dopo esser c duto in potere degli imperiali quasi tuti il dominio senese, ad eccezione di poci paesi meridionali e degli ultimi avan della Repubblica, che finalmente si estise quattr'anni dopo in Montaleino. — Ma vero conquistatore di Siena fu Cosimo: quale coi suoi denari e coi suoi talen dal palazzo Pitti, riparando a ogni l ugus, aveva dirette e anstenute le operazioni militari di quella campagna.

La difesa peraltro che i Senesi fecero della loro libertà è uno dei periodi più enorevoli dell'astoria italiana, tale da non prefere al confronto con alcuni di quelli di Sparta e di Atene.

Ma la caduta della Rep. di Siena è altresi l'epoca la più desolante per quella rata porzione della Toscana, e forse una delle più fomeste all'Italia; poichè l'emigrationi, le morti e la miseria, in cui si ridusero molti saimi negozianti e possidenti terrieri, isterilirone con le industrie e deleriorarone le campagne, gran parte delle quali sino dal 1549 aveva risentiti i dansi delle numerose bandite da Cosimo I istrodotte mello Stato Gorentino.

Al pari, e forse più dell'agricoltura, era desduto quel commercio, che aveva formie le grandi fortune e la forza della Rep. forentina prima di Lorenzo il Magnifico, alla di cui età cominciarono molte famiglie mercantili e varie colonie di operal a spatriare per recarsi in loghisterra, in Francia e in altre parti di Europa, dove stabilirono ragioni bancarie, fondachi di lanticj e drapperie di seta e di oro. Pimimente quelle arti che tanto contribuiroao alla grandezza di Firenze, quelle ricche cae di commercio che aveyano resa cotanto opulenta e forte cotesta città, si ridusero quasi all'inazione, dopo che Cosimo I riolvé di classare una casta di nobili, coll' istituire nel 1561 l'ordine cavalleresco di S. Stefano Papa e Martire, per far militare i nuovi crocesegnati sulle galere toscabe contro i Turchi; nel tempo che il reso della mobiltà si gettava in folla melle aticamere della corte granducale, o si conscrava alla vita ecolesiantica.

Dopo la conquista di Siena, Cosimo I, memore delle gravi contestazioni avvite con Paolo III, cercò di farsi molti amici nel Cenclave, sirchè egli contribui grandemete, nel 1559, all'elezione di Pio IV. Del quale pontefice Cosimo seppe guadagnarsi l'animo in guisa che fu sul punto diesere da lui fregiato del titolo di Re. Non ebbe minor favore dal di lui successore Pio V, il quale con solenne cerimonia in Roma nella sala dei Re, il di 5 di marzo dol 1570, gli pose in capo la corona granducale ad cuta delle proteste fatte dal ministro Cesarco; siechè i suvrani della Toscana

da quell'anno in appresso goderono delle enorificenze di Granduchi. In ossequio di Pio V Cosimo emenò una legge, con la quale fu ordinato ai giudici e ai notari, che tutti gli atti pobblici fossero intestati col nome del Papa viventa innanzi a quello del Granduca regnante.

La decorazione del toson d'oro che più tardi Carlo Vinviò a Cosimo, la conseguenza di un imprestito, o piuttosto di un regalo di 100,000 ducati d'oro.

Stabilito lo Stato vechio (che così chiamossi dopo il 1559 l'autico dominie florentino)e ingrandito con lo Stato nuova, ossia quello della distrutta Rep. senesa, Cosimo I, assicurato che fu da ogni interno sconvolgimento, pensò a preservare il suo dominio da qualunque violenza esterna che ne potesse mai turbare la quiete. - Dopo avere eretto le fortezze melle città di Areszo e di Pistoja, procurò una difesa alle fronticre dello Stato col guarnire di torri e di fortilizi le coste, col circondare di mura e fabbricare una rocca dentro la città di S. Sepolero in Val-Tiberina, coll'innalzere dei fondamenti due piazze d'armi, una nell'estremo confine della Romagna, appellandola Eliopali (Trrra del Sole), l'altra munita di due fortissimi castelli nell'Isola d'Elba, designata un tempo col nome del fundatore (Cosmopoli), più nota però sotto l'antico vecabolo di Porto-Ferrajo. Fece incominciare un porto più ampio a Livorno, costruire nel Mugello sopra S. Pier aSieve l'ampia fortezsa di S.Martino, dopo che presso Poggibonsi aveva rifabbricato con solida regolarità il bastione che da Arrigo di Lussemburgo prese il nome di Poggio Imperiale. -Dilettavasi inoltre Cosimo, e spendeva assai, in fare mine per cavare argento e altri metalli; perciò a Pietrasanta inviò ingegneri mineristi chiamati dalla Germania, nutrendo molti in simile esercizio senza ritrarne gran frutto, e piuttosto con sue danno, se credere si deve allo storico Bernardo Segni. (Stor. Fior. lib. XI.)

Dal bilancio fatto nel 1550 di tutte l'entrate ordinarie del dominio florentino appariva, che esse ammontavano a lorde a ducati 437,934 per anno, e al nette delle spese ordinarie a ducati 267,903.

— Però la sorgente maggiore delle recobetze di Cosimo I, colle quali suppliva alle straordinarie spese e al fatte

della sua corte, traevale non tanto dai beni dei ribelli (molti de'quali assegnò a'luoghi pii, o donò agli amici) quanto anco dal monopolio della mercatura: stantechè egli interessavasi con le razioni di ricchi negozianti nelle piazze di Anversa, Bruges, Londra. Lisbona, Barcellona, Marsilia, Lione, Venezia, Napoli e Roma.

Al qual uopo Cosmo impiegava continuamente due galconi pel trasporto delle mercanzie del Levante e dell'Italia nei porti di Spagna, di Portogallo e di Fiandra, da dove ritornavano carichi delle merca di quelle contrade. Anco la granduchessi Eleonora, al pari del marito intenta a un simile esercizio, potè in progresso, sebbene venuta in Toscana con piccola dote, accumulare un ragguardevolissimo peculio.

Per queste ragioni le opere di lanificio e i broccati di seta e oro ripresero in Firenze un qualche favore, talchè il prodotto dei panni fivi (detti del Garbo) e di quelli ordinarj, uell'anno 1575, ammontò alla somma di due milioni di ducati: nè in questo calculo si contemplarono i drappi di seta, nè le più minute manifatture, che ricevevansi in America con avidità. In conseguenza di ciò Cosimo I divenne il più ricco e denaroso principe dell'Italia, sirchè alla sua morte, stando alle Memorie MSS. del Settimanni, il di lui successore trovò in cama un avanzo di sei milioni e mezzo di ducati, parte in contanti e parte in verghe di argento e di oro.

Se Cosimo seppe sormontare le difficoltà per stabilirsi sul trono coll'imitare i primi anni del regno d'Augusto a furia di morti, di condanne e di proscrizioni; lo seppe anche, emulare nella magnificenza e nel fare più bella la capitale del suo dominio per sontuosità di edifizi. Tra i quali giova qui rammentare il primo ingrandimento del palazzo che conserva il nome del suo fondatore (Luca Pitti), divenuto la più magnifica reggia dell'Europa; il sontuoso fabbricato con portico tutto di pietra concia per servire di residenza a XIII magistrati, detto perciò degli Ufizj; il lungo corridore che cavalca l'Arno sul ponte vecchio per unire la reggia nuova de' Pitta con quella del Palaszo vecchio; la biblioteca Laurenziana disegnata da Michelagnolo e compita dell'Ammannati, che fu l'autore del sorprendente e leggerissimo ponte di

S. Trinits.—È opera di Cosimo la edificazione del Ghetto che trovasi collocato nel centro della città, fra il distrutto Campidoglio, il Foro vecchio e l'Arcivescovado. — Institui l'Archivio generale sopra la fabbrica isolata di Or-San-Michele per raccogliervi tutti i pubblici contratti della Stato vecchio. Col disegno del Vasari fece edificare il loggiato della Pescheria in Mercato vecchio. mentre Bernardo Tasso innalzava più grandiose loggie in Mercato muovo, sopra le quali, nel 1612, forone collocate le filze degli originali delle pubbliche scritture.

Lo streso Cosimo ordinò che s'Inpalzasse sotto le logge dell'Orgagna la statua del Perseo di Benvenuto Cellini; sulla piazza di S. Lorenzo la base storiata dal Bandinelli per collocarvi sopra la statua di Giovanni de'Medici di lui padre. Per ordine del sovrano medesimo fu fatto l'acquedotto e la gran fonte di Piassa;fu alzata una colonna di granito delle Terme Antonine di Roma trasportata nella piazza di S.Trinita e messavi sopra la statua di porfido scolpita dal Ferrucci. Una minore colonna di marmo fu posta a S. Felice in Piazza, e quella maggiore di tutte che si ruppe primad'essere collocata nella piazza di S. Marco, poco-lungi dal giardino de" Semplici; giardino ordinato dallo sterso G. D. un anno dopo di quello di Pisa, ohe è il più antico orto accademico istituito n Italia, cui presedè il primo botanico d'Europa, il Cesalpino.

Devesi ancora a Cosimo l'istituzione dell'Accademia fiorentina, fondata nell'anno 1542, richiamando così a nuova vita quella aperta in Firenze nel 1485 da Giovanni Mazzuoli detto lo Stradino; dalla quale Accademia nacque l'altra più famosa del bel parlare, che prese per simbolo il Buratto e il titolo di Crusca.

Nacquero a Cosimo I dalla granduchessa Eleonora 7 figliuoli maschi e 3 femmine, oltre una figlia dalla seconda moglie Cammilla Martelli, la quale donna però non fece mai riconoscere per granduchessa.

In quanto alle passioni amorose, e alle vicende domestiche attinenti alla famiglia del primo Granduca, non avendo esse influenza sulle cose pubbliche, debbono taccrei anziehè propagarsi dallo storico, che non ama confondere l'aomo di stato con l'uomo privato.

### FRANCESCO I, GRANDUCA II.

Morto Cosimo I, li 21 di aprile 1574, nella sua villa di Castello in età di anni 55, gli successe il figlio primogenito Francesco nato nel 1541. Questi sino dal 1564 era stato messo a parte del governo col titolo di reggente, senza però che il padre ghi cedesse nè la corona nè il maneggio degli affari diplomatici. Ciò avvenne un anno innanzi che Francesco prendeme in sposa Giovanna Arciduchema d' Austria figlia dell'imp. Ferdinando I.

La congiura di molti giovani attinenti a samiglie nobili di Firenze, dei quali trovavasi alla testa Orazio Pucci, punita con la morte di alcuni di loro e la condanna di ribelli di Lutti gli altri, segnalò il primo anno del suo regno. Era tra i principali congiurati Pierino di Lorenzo di Piero Ridolfi, il cui palazzo in via de'Fornabuoni, ricco di statae e di altri oggetti di belle arti, fu da Francesco I con il giardino e case contigue, nel febb. del 1576, donato a Marco Scittico cardinale di Altemps per affezionarlo alla sua casa: e da questo, pel maggio 1577, venduto per 13000 ducatid'oro ad Alessandro de'Medici arcivescoto di Firenze; sino a che i suoi eredi, del ramo de'Medici de'principi di Ottajano di Napoli, nel gennajo del 1607, aliemrono tatto quel fabbricato per ducati. 21000 a Bardo Corsi di Firenze. (ARCH. Dir. Fion. - Carte del Monte di Pie-

Nel secondo anno, Francesco I fu riconosciuto dall'imperatore Massimiliano col titolo di Granduca di Toscana, e in seguito dal re di Spagna e da tutti gli altri sovrani. In tal guisa fu terminata una clamorosa causa di precedenza fra la casa de' Medici e quella d'Este, stata per 35 anni il Pamatempo diplomatico di tutti i gabinetti di Europa.

Francesco I, se da un lato superava il padre in dottrina, dall'altro lato gli era di gran lunga inferiore nei talenti di uomo di stato.

Gl'imperatori ed i re, che avevano ambito l'amicizia di Cosimo, consideravano il figlio meramente come un feudatario. Poco attento per natura agli affari, indifferenle per la principessa di cui era stato fatto sposo, più di ogn'altra cosa l'oscupavano

le feste, i conviti, e alcuni fisico-chimici esperimenti. È altresi vero che Francesco non obliò i grandiosi concetti del padre, come quello di proseguire le fortificazioni di Livorno, di gettare solennemente (28 marzo 1577) la prima pietra della nuova città, e di destinare assegnamenti opportuni a farne un grande emperio; e per quantol'incominciata impresa non progredisse a grandi passi, tuttavia fu continuata per fino she durò il suo regno.

Lo stesso Granduoa seguitò l'operazione incominciata da Cosimo I col far rivedere e zinnovare gli statuti municipali, onde metterli in consonanza col governo monarebico, come anche per gli statuti delle artie mestieri, alle quali corporazioni peraltro tolse i loro patrimonj. — Tutto in somma mirava in lui a compire l'opera paterna, ad estinguere cioè ogni residuo di autorità repubblicana, lasciando solamente le appa-

renze e i nomi senza potere.

Imperocchè sotto Francesco I il magistrato Supremo, ossia quello dei 4 Consigheri e del Luogotenente granducale, che doveva raffigurare l'immagine della Signoria di Firenze, era divenuto un mero tribunale civile: così pure gli altri magistrati, comecché decretassero in nome proprio, non. agivano che in forza di un rescritto sovrano. - La giurisdizione criminale, per quanto fosse esercitata dagli Otto di Guardia, o di Balia, tutta l'autorità riconcentrossi nel loro segretario Lorenzo Corboli da Montevarchi, che divenue uno de'più terribili eprepotenti ministri di Francesco-I:

Alla contabilità delle finanze dello Stato presedeva un ministro col. titolo di depositario generale. A lui erano subordinate, non solamente le varie branche dell' amministrazione economica, ma anco quelle del commercio privato del Granduca, per cui Francesco teneva in corso due galeoni destinati a convojare altri legni carichi di produzioni di varie contrade. La mercatura delle gioje era la sola che quel principe esercitasse da per sè stesso, essendo più d'ogn'altro intelligente in si fatte merci, e vago di averne delle più rare e più preziose.

Se in questa parte superò lo stesso suo padre, non lo imitò peraltro rapporto alla sua splendidezza. Imperocchè, se nei primi tempi Francesco tenne una corte con fasto. quasi regio, negli ultimi anni della sua

vita comparve al pubblico troppo ristretta e peco decorcas.

Divenuto per vergogna e per rimorso inaccessibile ai sudditi, viveva ritirato nella villa di Pratolino, nella costruzione della quale si racconta che egli impiegasea una somma immensa di denaro, lasciando totalmente in mano dei ministri le redini dello Stato.

Il principato di Francesco I non fu di longa durata, essendo egli morto in compendio, quasi insieme con la seconda moglie Bianca Cappello, il di 19 ottobre 1589 nella villa del Poggio a Cajano, mentre correva l'anno XIV° del suo regno e il XLVII° di sua età.

Fraucesco fu protettore dei migliori artisti, e a lui si deve la fondazione della sorprendente Galleria di Firenze, stata motabilmente accresciuta da quasi tutti i Granduchi della prima e della secondi dinastia; talchè la numerosa collezione di oggetti di belle arti, di pitture di varie acuole e di varia età, può dirisi la più completa di tutte le Gallerie di Europa.

Fra i più eccellenti architetti da Francesco I nelle maggiori sue fabbriche adoprati furono l'Ammannati e il Buontalenti. Il primo di essi disegnò la costosa villa di Pratolino, per la quale Francesco I spese scudi 782000; ed è opera dello stesso architetto il palazzo delle RR. Guardie in Via larga denominato il Casino di S. Marco. Diede pure molte commissioni di pitture ad Alessandro Allori, a Bernardino Poccetti e ad altri; e fu sotto un arco delle logge dell'Orgagna inmalzò il sorprendente gruppo delle Sabine.

Le lettere italiane coltivate e incoraggite per istinto della Casa de'Medici, sembra che fissasero a quest'epoca la loro sede in Firenze, dove comparve il Tacito italiano, mercè l'opera di Bernardo Dayansati.

# FERDMANDO I, GRANDUCA III.

Essendo il Granduca Francesco mancato senza figliuoli maschi, pecse tosto le redini del governo Ferdinando suo fratello minore, il quale puù dirsi il più gran principe della dinastia Medicea, e quello che fu dai sudditi realmente amato, e general-

mente stimato. Imperocchè, se da porporato aveva dato prove luminose di un gran talento e di un animo nobile, allorchè divenne Granduca si distinse per ogni genere di azioni. — Creato Cardinale a quattordici anni dal pontefice Pio IV, divenuto adulto si recò a Roma (anno 1569) dove mostrò di buonora la sua indole gonerosa e l'amore ingenito nella sua famiglia per gli artisti e per gli oggetti più rarı di belle arti, acquistando a caro prezzo la Venere de'Medici e la famiglia della Niobe, i Lottatori, l'Ermafrodito, il così detto Arrotino, e molte altre statue e teste antiche, onde ornare la deliziosa villa Medicea, da esso lui fatta edificare sul colle Pinciano. Egli fu che apri in Roma la stamperia di Propaganda con caratteri orientali, affine di agevolare la propagazione della fede nelle parti degl'Infedeli in Oriente.

Con si fausti auspiej Ferdinando I, appena salito sul tromo della Toscana, vi sviluppò un piano di politica upposto a quello de'suoi antecessori, perché mirava a emanciparsi dalla corte di Spagna e a legare al suo sistema i varj principi d'Italia, tutti disgustati dell'orgoglio e della prepotenza di Filippo II.

Ne diede una prima prova il matrimonio. contratto nel 1589 con la principessa Cristina figlia di Carlo duca di Lorena, a preferenza di un'Arciduchessa d'Austria, e di una figlia del duca di Braganza, che la Spagna voleva dare al Granduca; e a costo delle rimostranze fattegli, che, a forma del trattato della cessione di Siena nel 1557, i matrimonj di casa Medici dovevano stabilirsi a beneplacito della corte di Madrid. Ferdinando intento a strappare il freno spagnuolo offri piuttosto la sua mano a una principessa Lorenese propostagli da Caterina regina di Francia sua parente, la quale in occasione di tali nozze cedè ogni sua ragione sui beni di casa Medici, e ogni diritto che poteva avere ereditato sul ducato di Urbino. - Nelle feste eseguite in Firenze per tali nozze si diede il primo saggio de'drammi musicali e dell'Opera italiana nel nuovo teatro coatruito sopra la fabbrica degli Ufizi.

Le più grandi cure di Ferdinando I furono dirette a tre oggetti di pubblica economia per la felicità dei suoi sudditi; cioè all'aumento e prosperità del commercio di Liverno, al disseccamento della Valdi-Chiana, e alla riduzione della Marenna senose.

Pieno di desiderio di porre in esecuzione le idee del padre, Ferdinando continuò i richiamare in Pisa i mercanti esteri. procurando loro" magmatini e abitazioni, nestre nel 1589 mel porto di Liverno velen gettare i fondamenti della fortezza mova, e dentro il mare piantare le palisnte per fondarvi sopra un muraglione che mire deveva il fanale alla Terraforma: asti dove sorgevano numerosi edifizi, costà ine accorrevano da ogni contrada compercipti e artisti di qualunque setta o relipine, sotto l'egida di un indulto di tolleranupubblicato nel 1503, incoraggiti da provrefinenti benefici coloro che vi accorreчво, e da utili franchigie per le industrie che vi si esercitavano. --- Onde poi mere una comunicazione più diretta e piì fadle fra Pisa e Livorno, lo stesso priacipe fece voltare una parte dell'Armo el diversorio del canale Naviglio, e ciò topo aver memo al coperto il littorale di contrabbando tunitarie, mercè le compagnie de cavallegeri di costa istituite nel 1592.

Quettr'enui continui di carestie, avenà portati fuori della Toscana più di due mimi di scudi d'oro per comprare vettowie, e sviluppate dentro il dominio epiświche malattie, mortalità straordinarie t bigottimento universale, suggerirono Panimo imperturbabile di Perdinando m mezzo di tirar profitto anche dalle publiche calemità. Nella speranza di riture la sussistenza dal proprio Stato, quato Granduca rivolse le sue cure al prorepresto della Val-di-Chiana, e alla riimme della Maremma senese, nel tempo de che egli procurava di risanare l'umi-4 Val-di-Nievole e la basse pienura di Patria.

La grandezza d'animo di un tal princire fe d'immenso sollievo ai suoi popoli, a
becezio dei quali egli versava a larga mami iteori lasciati da Francesco I. Però fra
k divene leggi agrarie da esso pubblicate,
we furono di quelle che vincolarono il
commercio con la speranza di prevenire le
constie, e che conseguentemente paralizzatano egn'altra misura tendente ad acoretere la produzione del scolo. Instituì il
mistrato dai Fossi per dirigere con un

sistema uniforme le operazioni idrauliche delle provincie di Piea e di Grosseto.

Il genio di Ferdinando per le grandi imprese marittime e per le sue peculiari speculazioni mercantili in diverse parti di Europa, somministravagli frequenti occasioni di occupare utilmente la toscana marineria in varie spedisioni nell'America, nel Mar-rosso e contro i Turchi in Levante. Al qual effetto aumentava egli annualmente il numero dei suoi legni, montati dalle azevane dell'Ordine militare di S. Stefano; talchè la sua marina era nel Mediterraneo la più esercitata e la più formidabile per la piraterla contro i Levantini e gli Affricani.

Fra le più ardite e gloriose imprese della flotta Toscana comandeta dall'ammiraglio cavaliere Jacopo Inghirami, fu senza dubbio quella della città di Bona sulla costa di Barberia (anno 1607), dove si conquistarono 11 insegne, 1500 schiavi, molte armi e projettili da fuoco.

Una si felice spedizione eseguita sotto li nome del figlio primogenito del Granduca, fu appresa in Firenze come un augurio della prospera fortuna di questo principe, allora in età di 17 anni, in tempo appunto che trattavasi il suo matrimonio. — Tali nozze furono infatti celebrate con straordinaria pompa in Firenze nell'anno susaggnete, epoca in cui Ferdinando riuni stabilmente al suo dominio la coutea di Pitigliano, acquistata dagli Orsini.

Un'altra non meno gloriosa vittoria si ottenne dalla flotta del Granduca sopra i Turchi nell'Arcipelago, nella quale occasione si fecero 700 prigionieri con una preda che oltrepassò il valora di due milioni di ducati. Questa seconda impresa marittima era per chiudero quell'anno fra le allegreze e il giubbilo universale, quando la fatalità della sorte volle che tanto giubbilo fosse funestato dalla morte di Ferdinando, accaduta li 3 febbrajo del 1609, col compianto dei Tuscani e di tutta l'Europa.

Avveguache Ferdinando I, per quanto egli pote, fece il bene dei suoi sudditi e della sua famiglia, siccome avrebbe volutu farlo all'Italia tutta col tentare d'indebolire l'influenza spagnuola nella bella penisola, al qual fine egli recò soccorso di forze, di denari e di consiglia Enrico IV re di Francia, che fu della corte Spagnuola rivale.

Ferdinando I, riuniya tutte le qualità se-

cessarie d'un ottimo principe; il suo geverno non fu soggetto a intrighi di corte, nè egli, nel corso di 23 anni, variò mai i tre principali e fedeli ministri del suo consiglio, Betisario Vinta per gli affari Esteri, Lorenzo Usimbardi per gli affari Interni,e Carlo Antonio del Posso arcivescovo di Pisa per gli affari di Giustizia e di Regio Diritto. - Ingenuo ma cauto, saggio ma vigoroso nelle deliberazioni, di animo risoluto ma grande anche nelle disgrazie, di carattere collerico ma che sapeva placarsi e conoscere da sè stesso il suo naturale, per cui egli godeva quando sentiva che i suoi ministri avevano sospeso le risoluzioni date in mezzo a quei trasporti. L'impreta del re delle Api collo sciame attorno, ed il motto Majestate tantum, che si vede nella base della statua equestre fatta da Gio. Bologna dei metalli rapiti al fiero Trace, ed innalzata nella piazza della Nunziata in Firenze per onorare la memoria di Ferdinando I, denota bastantemente, che in mezzo alle altre virtù trionfava in lui la clemenza. - Quanto era frugale ed economo in famiglia, altrettanto Ferdinando mostravasi splendido e generoso nell'occasioni di pubbliche feste, nelle grandi imprese, nel soccorrere i suoi popoli, nel premiare la virtù e i fedeli servigj.

Firenze acquistò, mercè questo principe, due rarità che la resero infinitamente più pregevole per i dilettanti del bello; essendo stata arricchita della statua della Venere detta de'Medici, capo d'opera della acultura antica, e della numerosa famiglia marmorea della Niobe, adornamento il più bello della R. Galleria, e ciò per acquisto fatto in Roma da Ferdinando mentre era Cardinale.

Fu pensiero dello stesso principe la fondazione di un nobile e marstoso asilo ai trapassati della famiglia granducale, facendo disegnare dal fratello don Giovanni nato da Cosimo I e da Eleonora degli Albizzi, architetto militare più che civile, il tempio ottagono della cappella de'Principi accosto alla R. basilica di S. Lorenzo a Firenze; tempie che fa incominciato nel 1604, proseguito dal figlio e dal nipote di Ferdinando I, e portato presso che al termine di una completa decorazione dal magnanimo Granduca Leoroneo II felicemente regnante. Fed. Comuniva di Fianazza.

Col disegno del Buontalenti Ferdinando I edificò nel 1590 la fortezza di Belvedere sul poggio di Boboli, e quindi istitul lo spedale de'Convalescenti sulla piazza di S. Maria Novella. - Fondò, sebbene senza effetto, il monte de'Vacabili con la mira di rimediare ai danni che risentivano le arti, il commercio e l'agricoltura dal patrimonio ecclesiastico, come quello che assorbiva la maggior parte dei beni della Toscana, nel mentre che monaci, preti e frati negavano di soddisfare le gabelle al principe. - Pece erigere coll'opera di Gio. Bologna la statua equestre di Cosimo I auo padre, e sulla coscia del ponte vecchio dalla parte di Oltr'Arno il gruppo marmoreo della lotta di Ercole col Centauro. Donè all'altare della SS. Annunziata de'Servi il paleutto di argento, scolpito col disegno di Matteo Nigetti. Impiegò il Buontalenti mell'innalzare dai fondamenti in brevissimo tempo la villa Ferdinanda, ossia di Artinino, dopo aver costruito presso Montelopo quella dell'Ambrogiana. --- Fra le grandi opere fatte in Pisa contasi l'acquedotto magnifico dal suo figlio Cesimo II compito per condurre da Asciano acque copiose e salubri dentro la città, dove fece restaurare con grandissima spesa il duomo, stato da un incendio nel 1594 rovinato; spri il primo museo di storia naturale, ed cresse il collegio Ferdinando per gli alunni di quella Università, in tempo che il di lui ministro arcivescovo del Pozzo impiegava lesue ricchesze nella fondazione del collegio Puteano. — InSiena avvivò quella languente Università col mettervi non meno di 35 cattedre. A Grosseto compi la costruzione delle sue mura castellane e della fortezza incominciate da Francesco L

Il commercio de'Fiorentini e le loro manifatture eransi mantenuto nell'istesso grado a cui pervennero sotto Cosimo I.

— Contasi che si fabbricassero allora annualmente in Firenze per tre milioni di scudi fra drappi di seta, tele d'oro, di argento e rasce. È certo che si compravano ogu'anno 300,000 scudi di sete greggie nei regni delle due Sicilie; talche l'estrazione di si ragguardevole somma di denaro dallo Stato indusse Ferdinando a promuovere con ogu'impegno la propagazione e coltura dei gelsi in Toscana. Molti Fiorentini in quel tempo viaggiavano all'Indie e

in America, riportando in patria nuove e rarisime produzioni da quelle contrade. Esi forono che insegnarono la mercatura di cuatrabbando agl'Inglesi e agli Olandesi, soi quali altora facevano un commercio attivo i Fiorentini, stati incoraggiti dall'esempio dei loro antenati, Amerigo Vesencie e Giovanni da Verrazzano, due somini che ispirarono nei Toscani tutti l'ardire per lungue navigazioni.

Ferdinando suo dai prumi anni che sali ni trono pensò di riunire le acti più belle e di maggior lusso nella R. Galleria sopra g'Ufizi, invitando nel tempo medesimo da qui parte artefici per eseguirle, onde emancipre i suo i stati dalle manifatture estere.

L'arte di lavorare e di commettere le pietre dure introdotta da Cosimo e favorita da Francesco, ricevè da Ferdinando maggior perfesione sino al punto di rappresentare un esse ritratti a guisa di mosaico.

Lasciò Perdinando otto figli, quattro muchi e altrettante femmine, tutti nati dalla granduchessa Cristina di Lorena, al-la quale assegnò un legato annuo di 27000 cadi, oltre il libero governo, sua vita naturale durante, dei capitanati o vicariati di Montepulciano e di Pietrasanta, e ciò a forma de patti nuziali.

#### Cosimo II, GRANDUCA IV.

Seli sul trono della Toscana Cosimo II el giorno in cui morl il di lui padre che pi servi di modello, e nella fresca età di mai 19 non compiti. Il principio del suo premo fu illustrato dalle scoperte astromiche dell'immortale Galileo, richiamato da Padova, allorchè questo genio diede il nome di Stelle Medicee ai satelliti di Giove. Concorsero a rendere più splendida a corte di Cosimo un'ambasceria del Sofi aPersia e la successiva venuta a Firenze di sa Saltano profugo, fratello dell'imperatore Ottomanno Acmet; e per ultimo la comparsa dell'Emir di Sorla, profugo egli pure a cagione dell'invasione dei suoi Stati fatta dai Turchi. Tali avventure facevano mattere ad ogni momento crociate di sacre alleanze e spedizioni in Terra Santa, progettate da Cosimo II senza che sortissero alcan effetto, perchè tutti gli occhi allora erano rivolti alla rivalità tra la Prancia e la Spagna, dall'unione delle quali due momerchie dipendeva la pace dell'Europa.

Frattanto gli amici della quiete pubblica promossero tra le due dinastie un doppio parentado, e Cosimo II ebbe la gloria di essere il mediatore e il considente di si importante patto di famiglia, mediante un reciproco matrimonio, che fu conchiuso dopo molti contrasti, nel 1611, fra i figli primogeniti e le figlie dell'una e dell'altra dinastia, convalidato da una lega difensiva fra le due corone. Era per compirsi un terzo matrimonio fra Caterina sorella di Cosimo II ed Enrico principe di Galles, figlio di Giacomo re d'Inghilterra; il quale monarca per l'ampiezza della dote anteponeva una sposa di casa de'Medici a molte altre di famiglie reali, accordando alla futura nuora e alla qua corte l'esercizio libero della religione cattolice, e promettendo anso una modificazione al giuramento di fedeltà che dai cattolici si prestava in quel regno. Ma il cardinal Bellarmino sconcertò tutto, e Paolo V negava a Cosimo II la dispensa del parentado con una corte eterodossa tanto che la morte immatura del principe di Galles terminò tutte le questioni.

Cosimo II era tutto per la pare de'suoi sudditi, e trovava sempre il modo di condorre prudentemente gli affari che avrebbero potuto metterlo in urto con i sovrani di Europa. Nel suo politico contegno peraltro segul le massime di famiglia tendenti ad aderire ai voleri della corte di Madrid; cosicchè, in vigore della capitolazione di Siena del 1557, non potè negare un corpo di milizie in sussidio de'governatori spagnuoli in Milano, si all'occasione delle controversie insorte sulla successione del Monferrato (anno 1613), quanto allorchè comparvero, nel 1616, i Francesi in Piemonte. Ebbe Cosimo II molte brighe col ministro di Francia, dopo che a Parigi fu assassinato il maresciallo d'Ancre, dal che ne vennero i mali trattamenti fatti da Luigi XIII alla propria madre Maria de'Medici.

Il governo di Cosimo II non presenta un'epoca tanto importante come quella di Perdinando suo padre; chè anzi sotto un qualche aspetto sino d'allora furono sparsi i semi del futuro decadimento dello Stato.

Egualmente benigno rerso i sudditi, non era egli egualmente magnanimo, pronto e intraprendente come il padre. Principe culto, d'indole moderata e di salute cagionosa e fiacca, fin per natura sensibile ai piaceri dell'immaginazione, alla musica-

alla poesia e agli spettacoli cavallereschi. La sua corte fu montata con maggior fasto che non era stata ai tempi del padre e dell' avo; e per accrescere il numero di chi doveva popolarla,si vide sotto di lui introdursi nel palazzoPitti la società dei nani e dei buffoni; gli mancavano però le ricchezze del padre e dell'avo, per aver abbandonato affatto la mercatura. Moltiplicò le cacce e le pesche riaervate nelle RR. bandite, e nel 1619 cominciò a concederle anche ai gentiluomini con grave danno dell'agricoltura. - Nel 1620 cambiò un punto importante della legislazione fiorentina, poichè ristriuse, e spogliò in gran parte le femmine del diritto di successione.

Aprì un asilo in Livorno ai Mori cacciati di Spagna, ma fu costretto, stante la loro ferocia, a rimandarli quasi tntti in Barberia.—Sotto la direzione e soprintendenza di don Giovanni de'Medici suo zio costrui il Molo che porta il nome di Molo di Cosimo, accrebbe abitazioni e comodi alla nuova città, che audava sempre più prosperando per concorso di merci, di negozianti e di artiguani.

negozianti e di artigiani.

Fiorirono sotto il suo regno, tra gli architetti Matteo Nigetti e Giulio Parigi, ai quali commise la continuazione della grandiosa reggia del palazzo Pitti, della R. cappella di S. Lorenzo e la costruzione della loggia del Grano; tra i pittori il Cigoli, il Passignano, Cristofano Allori ed il Rosselli, ch'ebbero tutti commissioni e lavori dal Granduca; tra gl'incisori in rame il Callotta; e tra gli scultori il Francavilla, il Fancelli, e Pietro Tacca che divenne il miglior allievo di Gio. Bologoa, qui affidò il layoro del superbo monumento eretto nel Molo di Livorno in onore di Ferdinando I di lui padre, rappresentato in una statua colossale di marmo, alla cui base sono incatenati alcuni schiavi di bronzo di una maravigliosa bel-

La massima gloria però e il maggior decoro di Firenze e della Toscana era in questo tempo Galileo, meritamente onorato da Cosimo II; il qual principe, se non veniva rapito da morte immatura, non avrebbe forse sofferto di vedere il più gran genio delle scienze mattematiche lasciato iu balla per opprimersi, come poi lo fu, dalla maldicenza, dall'ignoranza e dalla malvagità.

Ma tutto cominció a declinare dal mo mento in cui Cosimo, nel 1615, afflitto da malattia, e presago di un prossimo fine, credè prevenire le triste conseguenze de la la sua morte con un testamento che servisse di norma al governo della Reggenza del figlio minore. - In tale occasione egli aumentò alle sanciulle le doti instituite dal padre coll'ultima sua volontà ; assegnò i fondi per il proseguimento delleRR. fabbriche; costitui ai figli cadetti un'annua entrata di 40,000 scudi per ciascuno, alle principesse le doti, e alla granduchessa sua consorte un annuo legato di 30,000 scudi, oltre il governo delle città di Colle e di San-Miniato con le loro entrate, dichiarandola Tutrice e Reggente del figlio insieme con la vedova granduchessa Cristina di lui madre, e trasfondendo in esse, durante la minorità del successore, il pieno esercizio della sovranità, previo il parcre di un consiglio di quattro ministri, cui dovevano servire di segretarj il Pichena ed il Cioli.

Chiuse il suo tesoroa chiunque, proibendo imprestiti, operazioni mercantali e spese straordinarie: e volle che solo potesse a prirsi il suo seriguo per dotare le principes-e, o per sovvenire alle pubbliche calamità.

Mori Cosimo II li 28 febbrajo 1621, nella freschissima età di 31 anni, lassiando 5 figliuoli maschi e 3 femmine, nati dallagranduchessa Maris Maddalena d'Austria.

## FERDINANDO II, GRANDUCA V.

Nato nel 1610, ai 14 di luglio, non potè prendere le redini dello Stato, se non che al suo diciottesim'anno. Per tal modo la Toscana restò sei anni e mezzo in balla della Reggenza instituita da Cosimo II. La qual Reggenza cominciò subito a divenir pesante ai popoli per mezzo d'inopportuni sconvolgimenti e di riforme meno che necessarie, trascurando quelle ordinate dal testatore, lasciando sussistere tuttocià che serviva al fasto inutile, e sospendendo i lavori delle fabbriche granducali. - Le vedoveGranduchesse tutrici si allontanaro: no talmente dalle massime della pubblica economia, che la Toscana se ne risenti per lunghissima età. Esse medesime intrapresero per loro conto il commercio dei grani della Maremma senese, con che finirono di rovinare quella provincia sventurata.

La saggia condotta di Ferdinando II appere sino dal primo anno del suo governo (um 1628), quando la Toscana fu invasa dimortifera pestilenza, che rapi a Firenze gonabitanti, e che portò la desolazione e n totale sconvolgimento al commercio di Liverno. Di molto cordoglio fu anche pel porane principe il vedere arrivare con la na famiglia in Firenze il duca di Lorena no cogino per cercare un asilo in Toscana, poglisto de'suoi Stati dai Francesi. Diede «cuione a ciò la guerra de' 30 anni, accesa in Europa dai maneggi del cardinal Richelieu, stinato nel cereare la depressione della cas d'Austria si in Germania, come nella Spogna: talché nel 1635 quest'incendio si cannicò anche all'Italia. Il solo duca Odurdo Parmese di Parma si lasciò sedurre delle pratiche del ministro francese, e lenche Ferdinando II facesse di tutto, per distornario dalla sconsigliata determinazio-M, non per questo vi riesci; siccome inutiliferono i augi eforzi per combinare una les, cie tendeme a mantenere la neutrahti ne principi italiani. La guerra contimò, i Francesi ebbero la peggio, e toccò poi al Granduca di salvare il Farnese suo uquato dallo adegno degli Austriaci.

L'occupazione di Castro e di Ronciglione. ista dai Barberini nipoti di Urbano VIII idano del Farnese, i raggiri e i contitei dissapori ricevuti dalla corte di Roma 1 capione di giuriadizione, mossero e fecemissorgere fra Urbano VIII e Ferdinando nerie contese, che terminarono in una perra. Per rafforzare l'esercito toscano cetro il Papa furono invitati tutti i bravietutti i facinoresi dell'Italia: e per soterme le spese furono accresciute di un bro legabelle, dichiarati alcuni oggetti di Gritto di regalia, e introdotto l'uso della ata bollata. Questa guerra ridicola e diwirosa si ridusse poi ad alcuni piccoli atti d'armi, e alla hattaglia di Mongiovian, seguita li 4 sett. 1643, nella quale nou a contarono più di 25 morti sul campo. la tale occasione, volendo profittare del-L'apitolazione di Siena del 1557,a tenore della quale la casade Medici doveva prestare noccorso di milizie alla Spagna in ogni coalingenza di guerra con patto di reciprotil, il Granduca aveva chiesto per la pri-🖿 volta sussidio di genti di armi alla Spa-[14; ma gli fu tosto negato col diplomatia ripiego, che la corte di Madrid avrebbe doveto prestare egual soccorso al Papa, il quale lo poteva pretendere per l'alto dominio sul regno di Napoli, allora sotto il governo spagnolo.

Nell'anno 1662 l'Italia trovaudosi minacciata, e in procinto di esser posta a socquadro da Luigi XIV per un disgustoso accidente occorso al suo ambasciatore in Roma, Ferdinando II s'intromise in tale spinoso affare, facendosi il mediatore di un accomodamento tra il re di Francia e il pont. Alessandro VII.

È reputato questo Granduca tra i migliori della dinastia Medioca, sebbene non migliorasse in alcuna guisa, durante il suo regno, la sorte della Toscana, il di cui stato economico-agrario fu anzicheno oppresso da vincoli sempre maggiori. Dondeohè la coltura delle terre si abbandonò e il commercio si affievoll, nel mentre che le mazioni oltramazine e oltramontane s'impadronivano di tutti i rami di maggior profitto.

Ferdinando II, cinque auni dopo essersi messo alla testa del suo Stato, erasi unito in matrimonio a Vittoria di Ubaldo della Rovere, principessa ereditaria del ducato di Urbino, come ultimo fiato della sua casa, e da cui ebbe soli due figliuoli.

La prudenza fu la compagna del sue governo; ma essendo questa virtù per ordinario scompagnata dal coraggio, così Ferdinando II venne addebitato di non aver saputo far valere le sue ragioni per parte della moglie sul ducato d'Urbino, di cui ella era legittima erede; di non avere troppo bena regolata la guerra contro i Barberini, e di avere abbandonato il progetto di erigere un monumento a Galileo, allorolè gli fu fatto sentire, non doversi far l'elogio di un nomo ch'era stato nelle mani dell'Inquisione.

Ferdinando al pari degli altri Granduchi suoi predecessori protesse coloro che professavano le Belle arti, tra i quali Pietro Tacca scultore, al quale ordinò una copia in bronzo del Cignale di marmo antico di Galleria per porlo davanti alle loggie di Mercato nuovo; Giovanni da S. Giovanni, e Pietro da Cortona pittori, e Stefano della Bella incisore.

Ma chi si distinse sopra tutti della famiglia Medici nel proteggere i cultori delle scienze esatte, fu il cardinal Leopoldo, uno dei fratelli di Ferdinando II. Divenuto egli stesso dottissimo, prima che vestisse la sacra porpora, fondò nei 19 giugno 1657, la celebre accademia del Cimento, la prima che si dedicasse agli studj della fisica esperimentale e che figurasse in Europa,

Avvi memoria che presso il Gr. D. Ferdinando si truessero private adunanze scientifiche fino dal 1648, in cui il Viviami preparò una Raccolta di Esperienze senz'ordine, dove furono descritti molti strumentid'invenzione dello stessoGrauduca, riportati in disegno nel Saggio diNosturali Esperienze. Quest'accademia, celebre per i grandi nomini che la componevano, e per l'importanza delle scoperte che diede alla luce, tenne l'ultima sua adunanza scientifica li 5 marzo del 1667.

Due furono i motivi che cospirarono al suo scioglimento, la dissensione tra gli accademici prodotta dall'irrequieto Alfonso Borelli, e la promozione di Leopoldo al cardinalato. Vogliono alcuni, che anche l'Inquisizione vi avesse la sua parte, mal contenta del principio di negare quello che non si vedeva.

Fu dono del card. Leopoldo alla Galleria di Firenze la raccolta dei ritratti dei più rinomati pittori, dipinti da loro medesimi, collezione che fu sempre più, e che anche ai nostri giorni viene con cura particolare dei ritratti de'migliori pittori dell'Eurepa aumentata. Cominciò la raccolta dei Cammei, e aumentò quella delle Medaglie di circa 2000 delle più rare, fra le quali 750 in oro. A lui si deve la prima Collezione dei disegni che ivi si conserva dai primi sbozzi de'scolari de'Greci fino ai tempi di Raffarlio.

A spese di un altro cardinale (Carlo de' Medici) fratello del granduca Ferdinando II, videsi compita la magnifica chiesa de'SS. Michele e Gaetano nella piasza degli Antinori, cominciata col disegno di don Giovanni de'Medici zio di Ferdinando, proseguita da Matteo Nigetti, e terminata nel a648 da Gherardo Silvani.

Fu ai tempi di Ferdinando II. quaudo Eleonora Ramirez da Montalvo fondò nel 1647 la Congregazione per l'educazione delle fanciulle nelle case presso quella del celebre Viviani, in via dell'Amore, attnalmente in Ripoli, e nel 1650 il nubile Conservatorio della Quiete presso la R. Villa di Castello.

Ferdinando II nel 1633 aggregò al

Granducato la contea di S. Fiora, venduta dalla cata Sforza, e nel 1650 Pontremoli col suo territorio, comprato dalla corte di Spagna. — Mori nel 1670, ai 23 di maggio, lasciando due figli maschi, Cosimo suo primogenito e Francesco Maria.

### COSIMO III, GRANDUCA VI.

Cosimo nato ai 14 agosto 1642, successe immediatamente al padre nel governo dello Stato, non però nelle qualità di animo e nella nobiltà delle idee. Quantauqua educato in una corte florita d'aomini letterati e di filosofi, pel suo corto talento, e per una certa propensione all'ascetticismo eagli scrupoli insinuatigli dalla madre, Cosimo non ricavò alcun utile profitto per sè e molto meno per i suoi sudditi.

La maniera di viaggiare ch'egli tenne in varie parti di Europa, all'età di 26 anni, dimostrò chiaramente ch'egli nel visitare le contrade e i gabinetti mon andava a cercar sapienza, nè arte di governare tra i costumi delle varie nazioni, ma sivvero a far pompa della sua magnificenza e di una vistosa pietà. Non è da maravigliarsi però se il nome che si era fatto in Europa un letterato del suo segnito, il conte Lorenzo Magalotti, stato segretario dell'accademia del Cimento, offuscasse quello del principe che accompagnava.

Il frutto, che Cosimo III raccoise dalla visita delle corti oltramontane, fu il disprezzo per le cose del proprio paese; talchè la sua casa fu montata in una maniera più magnifica e più dispendiosa, la reggia addobbata di drappi di Francia e d'Inghilterra, le genti di servizio per maggior fasto chiamate da remote regioni, e la mensa sontuosamente imbandita coi prodotti più delicati ed esotici.

Il carattere costante di Cosimo III era quello di figurare facoltoso e potente. A tale effetto comprava dall'Imperatore per grosse somme di danaro il titolo di Altezza Reale; regalava con profusione tutti i forestieri di distinzione che lo visitavano, faceva lo stesso annualmente con tutti i ministri esteri, e con molti monarchi: ma quelli che più d'ogn'altro esaurivano i auoi riochi scrigni erano gli ecclesiastici, i prelati di Roma, e in special modo i Geauti; i quali ultimi sino dal fondo dell' Asia strappavano da lui generosi assegna-

menti, che il popolo per derisione chiamava pensioni sul Credo, in vista specialmente dei tesori che si profondevano agli eterodosi per convertirli, ai neofiti per alimenterli, ai santuari, per arricchirli, ai missionari acciocchè trattenessero il popolo in frquenti prediche e processioni.

la conseguenza di queste e di altre conumili prove di ambiziose magnificenze e di pictose dimostrazioni, le avite ricchezae e quelle dello Stato si esaurirono al punto di mancare al granduca talvolta il deuan per le paghe della milizia e dei pubbisi impiegati. Arroge a ciò l'esorbitanti name che colesto principe, minacciato da m'invasione militare, dovette contribuire alla Camera audica per i feudi di Lunigiana; in conto dei quali, dal 1706 al 1711, si cal-દ્યાં the pagasse 300,000 doppie d'oro. Per tali angustie trovossi costretto di ricorrerea gravose imposizioni straordinarie, osu collette, proprie ad alienargii, piuttostoché a conciliargli l'obbedienza e l'affemec dei sudditi; e ciò non bastando, bisegno che Cosimo III ipotecasse per sino k me più preziose gioje.

Mailmale ancor più grave era, che la propessione del principe per le persone bitte induceva molti furbi e ribaldi all'iperisia, come mezzo sicuro di entrargli la grazia. Che però destava onta e dispetti refere quei falsi devoti proteggersi scamlecolmente e far setta fra loro, come sopisso praticare tante altre congreghe seprete da tutti i governi condannate.

A un sovrano di simil tempra, e she stan ngorosamente sul puntiglio delle ceri-Maie, a quello qui non si vedeva mai sul labbro un sorriso, sul volto un moto d'ilama, a lui toccò in moglie una brillante pracipessa (Margherita Luisa d'Orleans) lella rezzi e tutta grazie, stata già educata sa corte di Luigi XIV culla mira di far-Muna regina di Francia. Non era appena caduso il trattato di matrimonio, che mon il ministro Mazzarino, e la madre di lei hale di annullare il contratto; ma Luigi Iff mise la sposa promessa sul duro bina o di andare in Toscana al talamo di Commo, o in un convento rinchiusa per in the vivera; cosicche alla principessa de Orleans convenne obbedire, e di mal'umore con altra passione in cuore recarsi. a merito in Pirenze.

Al che si aggiunga la scambiovole disi-

atima che atante la diversità dei caratteri, ben presto nacque fra la suocera Granduchessa vedova e la Granduchessa sposa.

Quindi avvenue che un si fatto matrimonio fu pieno di amarezze, vivendo à e-niugi in una quasi continua discordia. Dissi quasi continua, mentre nei brevi totervalli di ravvicinamento, che seguirono nel primo decennio, la granduchessa Margherita rimase per tre volte incinta e partori, oltre una femmina (Anna Maria Luisa) due figliuoli maschi, cioè, Ferdinando: premorto al padre,e Gio. Gastone che fu. l'ultimo granduca della dinastia Medicea; Quando Cosimo credè di avere in tal guisa assicurata la successione, cominciò a rimirare con occhio severo anzichenò la condotta di sua moglie; rimandè in Francia le donne che l'avevano seguitata, ed essà medesima fu rilegata al Poggio a Cajano; dalla qual villa non avendo potuto fuggire, chiese il divorzio. Fu gioco forza nel· 1675 di venire ad un componimento, nel quale fu stabilito, che la Granduchessa si ritirasse nel convento di Montmartse a Parigi, di dove,per avere troppo spesso e con poeo decoro infranta la clausura, nel 1692fu traslocata nel convento di S.Mendes per starvi a patti più austeri.

Le massime, il bigottismo e il troppo serio contegno di Cosimo III gli avevano pura shenato il figlio primogenito, che senza prole, nel 1713, mort consunto dai disordini, benchè fin dal 1688 avesse spossata la virtuosa principessa Violante di Baviera.

Per assicurere la successione della dinastia, Cosimo ammogliò il figlio secondogenito, poi il fratello suo Prancesco Maria, che a tal effetto dovè spogharsi della perpora. Toccarono ad ambedue (nipote e zio) donne stravaganti; la prima di esse non voleva venire in Toscana per essergli stato narrato il tragico fine di tante principesse di casa. Medici; l'altra riflutavasi di giusere cut marito perchè s'era fitta in mente di aver a contrarre qualche malattia contagiosa. E siccome ai mali della fantasia rare volte si trova rimedio, questo sesto e penultimo granduca Mediceo, condannato a vivere fra i dissapori e le discordie domestiche, ebbe il dolore di vedere in suavita preparata l'estinzione di una casa. che aveva pacificamente regnato per quasidne secoli sulla più bella parte d'Italia. Penso altora ai futuri destini della Toscana, ma le potenze di Europa vi provvedeveno per esso, e senz'esso.

li lodo di Carlo V del 1530 aveva eacluso dalla successione le femmine e le linee distaccate dai rami Medicei del duca Alessandro, e di quello più propinquo che gli succede del primoGranduca.Talchè oon la morte di Cosimo III e della sua prole mascolina si riputavano consumate le disposizioni imperiali, e Firenze rientrata in diritto dell'autica libertà. Questo pensiero svani appena posto sul tappeto del Granduca; ne molto più giovo un atto organico disteso dal senato fiorentino, con cui, annullando l'esclusione delle femmine dalla sovranità, chiamavasi alla successione del trono granducale, in mancanza de'maschi, Anna Maria Lusa Elettrice Palatina figlia affezionata di Cosimo III.

Con queste norme, morta che fosse l' Elettrice, gli eredi al trono della Toscana comparivano i Farnesi di Parma, come quelli ch'erano nati da una sorella di Ferdinando II, e conseguentemente i figli di Elisabetta ultima di casa Farnese, sposata a Filippo V. Per tal guisa sarebbe venuto ad accumularsi nella famiglia Borbonica di Spagna, ottre il ducato di Parma e Piacenza, anche il granducato di Toscana. lo che teneva in perplessità tutte le potenze di Europa.

Finalmente nel 1718 fu convenuto fra l'Imperatore, il re di Francia, il re d'Inghilterra e gli Stati-uniti dell'Olanda, che il primogenito nato da Elisabetta Farnese e da Filippo V sarebbe il successore al Granducato, purchè la Toscana dovesse costituirsi in feudo imperiale mascolino.

Cosimo III si rammarico di vedere esclusa dalla successione la di lui figlia prediletta, nè gli rimase se non che la consolazione dei deboli, quella cioè delle inutili proteste.

Mori Cosimo nell'età di 81 anni compiti, il di 31 ottobre del 1723, dopo aver regnato per più di mezzo secolo (53 anni 5 mesi eggiorni)col lasciare il suo trono tra le incertezze, e i sudditi nell'abbattimento, nella confusione e nella miseria.

Fra gli atti della sua amministrazione economica fuvvi un debole teutativo di risanare la Marcuma senese, quando chiamo costà una colonia di 800 famiglie di Mainotti, la quale tutta vi perl.—Comecchè Cosimo III fosse cotanto intollerante in fatto di opinioni religiose, pure non ale-

gnò diammettere nei suoi Statii predetti greci scismatici, pensando alla riunione della chiesa greca colla latina; nel mentre che nemico acerrimo de'protestanti egli rifiutosa: di accogliere quegli Ugonotti che dopo la revoca dell'editto di Nantes avevano chiesto di stabilirsi in Pisa e nelle Maremme toscane per portarvi le industrie delle quali arricchirono invece i Pacsi Bassi: e ciò ad onta che essi avessero esibito al Granduca di tentare a loro spese il bonificamento del littorale toscano. Del restante la miseria a'suoi tempi crebbe a tale misura da vedere aumentati i furti e i delitti in guisa, che nel 1680 Cosimo III fu costretto a instituire una Ruota criminale per riparare al disbrigo dei molti proorssi delittuosi. - Nel 1700 egli fondò in Firenze la congregazione di S. Giovanni Battista per fornire lavoro e mezzi di sussistenza ai poveri, mentre si moltiplicavano per la Toscana gli ospizi de'vagabondi e dei mendicanti; nè per questo gli artigiani restavansi dal tumultuare per non trovar esito ai loro lavori, dei quali talvolta lo stesso sovrano videsi costretto addessarsi lo smercio.

Ciò non ostante nel periodo della sua lunga dominazione si pubblicarono due editti importanti: quello del 1717, con cui fu abolita la pena di morte nei delitti di delazione di armi, il che può dirsi a que' tempi cosa straordinaria: ed un altro motuproprio, nel 1719, tendente a facilitare il giro delle proprietà col diminuire la tasa della gabella de'contratti.

Il progresso peraltro nelle scienze esatte si arrestò e quasi si spense in Firenze, mancato che fu il fondatore della scuola del Cimento. La morte del cardinale Leopoldo, accaduta nel 1765, fece prendere un'altra direzione agli studi, tornando colà donde sono soliti di principiare, alla cultura cioè delle lingue, alla poesia e all'eloquenza. Al periodo delle scienze succede quello della letteratura, e perita l'accademia del Cimento rimasero quelle della Crusca e degli Apatisti, la prima dedicata unicamente alla lingua volgare, l'altra alle muse. Il Coltellini fu il fundatore e il campione di questa; Benedetto Averani, i due Salvini e Orazio Rucellai i capi di quella, arguiti da molt'altri.

Sebbene gli studi della buona filosofia si rallentassero sempre più aotto, il regno di Cosimo III, che fu' costante protettore delle dettrine dei Gesuiti, non potè però tracurare affatto un Francesco Redi, un Guseppe Averani, un Niccolò Gualtieri, un Pire Antonio Micheli, un Gio. Battista Nelli seniore, un padre Grandi e unt'altri che nelle scienze fisiche, mattentiche, mediche e naturali gremogliamo in Toscana a quell'ctà.

la una parola le scienze economiche, norsli e filosofiche, ai tempi di Cosimo III su forto un passo in avanti; e sebbene le rarie nazioni Europee, all'occasione delliguerra della Successione, si fossero vienderolmente comunicate nuove idee, tattaria i claustrali che frequentavano la arte granducale, gridando alla corrutklane impedirano la propagazione. Pure, o lese ambizione di figurare, o piuitosto tirtuon insistenza dell'archiatro Francesco leti, Cosimo III si lasciò indurre ad aconcere di oggetti naturali il musco di Pin mentre in Firenze arricchiva la Gallerii delle Statue di pietre preziose e favorak della maggior rarità.

## Guscastone I, GRANDUCA VII.

Macque Giovanni Gastone ai 24 maggio fell'anno 1671, ed ebbe in dono dalla nater quelle virtù che mancarono a Cosim III, la giustizia, la clemenza e l'ingemit

Fornito di un talento svegliato, polè ricchire di bunn'ora la sua urente dei protti che ascoltò dai più valenti maestri di pel scolo, Benedetto Bresciani, Enrico Svis, Giuseppe Averani, e dai familiari caprasi ed esercitazioni del geometra larrozini, dell'abate Salvini e del celebre laribabechi, che fu il Varrone della sua di.

L'idole di un tal principe, e tali prela facevano presagire ai Toscaui di avere posedere in lui un sovrano superiore a panti lo precedettero. Suo padre stesso la basinata di dottore della casa Medici. — Desinato dapprima alla porpora, fu potu induto al matrimonio per dar successoriale casa regnante; ma la discordia principiagnuta sino dai primi istanti fra esso chinogle, fece dileguare le conocepite spetanze. L'indifferenza del padre verso di lui, la resproca disistima del figlio, la prevista letasanza dal trono per la robusta ves-

chiesza di chi l'occupava, e la non più sporata prole, concorsero ad avvilirlo e a diagnitario. — Era Giangastone di carattere affabile e sensibile, ma i dissapori sofferti influirono sopra di lui sino al punto di cercare nell'indolenza, nella dissipazione e nella scostumatezza un alleviamento alle sue aventure,

Trovavasi in tale stato di abbattimento, quando all'età di 53 auni sall sul trono, dove gli fu facile trovare in un suo lacebe, fatto siutante di camera, un altro Sejanu infame ministro di turpitudini. — Ma il peggio si fu che, reputandosi usufruttuario, piuttosto che vero sovrano della Toscana, Giangastone si fece ben presto conoscere indifferente alla gloria della sua dominazione ed al governo dello Stato; donde me abbandonava la cura all'arbitrio di pochi, ovvero poco e di malavoglia egli operava.

Difficilissimo s'era reso l'accesso de'audditi al suo trono, e le più volte concedute a prezzo dai favoriti; rarissime le conferenze con i suoi ministri; talchè int à anni di governo si conta che tenesse quel Granduca non più che tre consigli di Stato.

Pare che in materia di politica egli si prefiggesse la massima di Sully, che il monilo cammina da per sè.

Assucfatto da principe a vivere ristretto per lo scarso assegnamento fissatogli dal padre, anche da Granduca conservò contraggenio alle pompe, ricusando ogni apparato di savrana formalità. Quindi le apese pel suo trattamento erano limitatissime, e le rendite della Tuscana non dissipandosi come ai tempi del suo antecessore, le RR. casse rigargitarono a segno, che polè nei primi auni del suo governo diminuire una gran parte delle straordinarie gravezze per tanti modi da Cosimo III studiule; e potè ridurre i frutti onerosi dei luoghi di Monte dal cinque al 3 4 per cento.

Un provvedimento importante, che poi a tanti altri di simil genere servi di modello, fu quello della Pia casa di Lavore, cui appellò il motuproprio del 18 maggio 1734, quando Giangastone converti lo spedale di Bonifazio sotto il titolo diS. G. Battista in Conservatorio de' poveri del Granducato per applicarli a quel lavori dei quali potevano essercapaci secondo la loro condizione. Al quale oggetto concorse l'annuenza del pontef. Clemente XII, il quale, con breva del 15 maggio dello stesso anno, riu-

mi a quel pio stabilimento l'entrate e i prasessi di quattro monasteri di donne, stati in tale occasione soppressi.

Frattanto i confidenti ed i familiari di Giangastone, intenti a spogliare quel buon padrone, fecero di tutto per indurlo a dar corso al denaro dello Stato, adombrando la loro venalità col vantaggio che egli in tal guisa avrebbe procurato a'suoi sudditi. Ebbe tal forza il loro consiglio che Giangastone non solo si diede a comprare manifatture, gioje, pitture e tutto ciò che gli veniva proposto, ma risolvè d'assegnare la provvisione di un ruspo per settimana ad una turba di giovinetti, distinti in segnito con l'epiteto di Ruspanti, e segnulati dai loro concittadini per la grande familiarità col principe e per le loro dissolutezze. D' onde avvenue che quella popolazione divenuta bigotta sotto Cosimo III (tanto influiace l'esempio de'maggiori!), si vide in gran parte trasformata in libertina.

Continuandosi in questo frattempo a trattare fra le corti di Europa della successione eventuale al trono di Toscana, arrivò l'anno 1729, quando fu deciso dal plenipotenziari riuniti in Siviglia : che rimanessero ferme le convenzioni stabilite dal trattato di Londra del di 2 agosto 1718 a favore di don Carlo figlio di Filippo V, e che la Spagna inviasse a presidiare con le sue truppe alcune piazze del Granducato. - Giangastone obbligato perciò ad occuparsi continuamente in un argomento, ch'era l'annunxio incescante della sua fine, disgustato com'era, dovette altresi acconsentire a ricevere nella reggia l'Infante don Carlo destinato a succedergli, il quale col titolo di Gran principe ereditario della Toscana nel 1931 sbarcò a Livorno per recarsi quindi nel palazzo Pitti a Firenze.

Due anni dopo, essendo scoppiata in Europa la guerra per la successione di Polonia, videsi strascinare nel vortice delle vicende universali anchela Toscana, la quale per buona di lei ventura, col trattato di Vienna de'19 nov. 1735 fu ceduta in compenso all'antica casa sovrana della Lorena, siel tempo che il preaccunato Infante riconoscevasi in re delle due Sicilie.

Restando per tal modo annullato il trattato di Siviglia, Giangastone calcolava di poter essere ritornato nella sua liberià, tantochè rivolse il pensiero a rimettere in

campo un atto, il quale, a insinuazione di Cosimo III, sino dall'anno 1713 era stato emesso dal senato fiorentino a favore dell'Elettrice Palatina sorella di Giangastone; e oiò nella guisa medesima che fu operato nel 1537, allorchè il senato elesse Cosimo in capo della Repubidi Firenze. Ma quel consesso non aveva più autorità, e il Granduca parlava di scnatusconsulti, e di prammatiche a chi non lo voleva udire. Vedute però le milizie tedesche sottentrate alle spagnuole nelle piazze della Toscana, Giangastone domandò ai sorrani della quadruplice alleanza che, qualora il Granducato doveva passare alla casa di Lorena, fosse liberato da qualunque vincolo di fendalità, cui la Camera aulica pretendeva assoggettarlo.

la Camera aulica pretendeva assoggettarlo.

Per torre di mezzo ogni aspettativa di
regresso all'Impero, avuto il consenso della
Dieta germanica, l'imp. Carlo VI con diploma de'24 gennajo 1737 stabili che, dopo la
morte del granduca Giangastone, la piena sovranità, proprietà e possessione della
Toscana restasse investita nel duca Francesco III di Lorena e nei suoi discendenti
maschi per ordine di primogenitura; e che,
venendo a mancare la sua discendenzamasoolina, si rifondessero li stessi diritti nel
principe Carlo di Lorena di lui fratello con
il medesimo ordine di successione.

Turbava altresi l'ammo dei Toscani, che potesse venire il caso, in cui il nuovo granduca Francesco stasse assente dal suo seggio, e che lo Stato come provincia per reggenti si governasse. I ministri d'Austria e di Lorena risposero alle istanze fatte sù di tale proposito : che non restando la Toscana compresa nella prammatica sanzione, nè potendo, a forma del trattato di Londra, esser incorporata con gli Stati ereditarj della casa d'Austria, subito che la successione Austriaca si fosse consolidata nel primogenito di Francesco III già unito in matrimonio a Maria Teresa figlia ed erede di Carlo VI, il granducato di Toscana si trasferirebbe nel secondogenito, e in mancanza di esso nel principe Carlo di Lorena e suoi discendenti, i quali per soddisfare ai desideri del popolo toscano fisserobbero costà la loro residenza.

Dopo tali disposizioni diplomatiche si aspettava che la morte venisse a troncare a Giangastone una vita resa ormai nojosa dalle infermità, dagli affanni e dalle srecollege. Mori infatti Pultimo grandua Mediceo nel 1737, ai 9 di luglio; e il principe di Craon investito dei poteri plenipolenziari prese possesso del Grandicato in nome di Francesco III duca di Lorena e re di Gerusalemme.

STATO DI PIRENZE SOTTO LA DINASTIA LOTABINGIO-AUSTRIACA FRLICRMENTE REGNANTE.

# Prancesco II, GRANDUCA VIIL

Sino dalle prime parole di questo lungo articolo diedi a Firenze i titoli di fortuwine felice, oltre quello di bella, che shou diretto per il suo materiale tutto il mondo le accorda. Avvegnachè, se queto città sotto l'aspetto storico nelle sue paste vicende si riguarda, le conviene l' epiteto di fortunata, tostochè durante il priodo della Repubblica, ad onta di agi-Mesine rivolazioni intestine, di langhe e rovinose guerre straniere e municipali, di pubbliche calamità, di pestilenze, careste, di alluvioni e di tanti altri straordiun fagelli, la si vedde per fortuna da simili traversie scampata e risorta sempre più prosperosa.

Fu fortunata durante il periodo Metivo in guisa che, dopo tante proscrizioni, Puti, esili e vendette, in mezzo si tristi rempj di mal costume, di turpitudini, di vokuze, di arbitri, d'ipocrisie e di abietime, fra tanti mali e tante battiture il polo sorentino, benchè avvilito, scandalasto, oppresso, impoverito, per fortuna omervo quell'innato istinto di filantropiucità, quella dolcezza di costumi, e welle massime di cristiana pietà che lo estimero in ogni tempo e sollo tutte k forme politiche.

Fu poi felice Firenze, dopo che la spema di un migliore avvenire, con l'estatione d'una famiglia già cittadina, poi filla dominatrice della sua patria, era per prominel cuore degli uomini giusti et mesti, talché quella generazione, che fu coatemporanea del granduca Gio. Gasto-», difficilmente avrebbe immaginato di borer cedere il luogo ad una migliore; e pochi infatti furonvi allora di quelli,i quaa per i passati disordini, avendo visto le ou all'ultimo esterminio e abbassamento

ridotte, di risalire verso il bene e ad un' epoca più felice potessero lusingarsi.

Tali a un dipresso erano le circostanze di Firenze, allorché ema con tutto il Granducato passò nella casa di Lorena, non restando della stirpe Medicea che l'Elettrica Palatina, dichiarata da tanti congressi destituta d'ogni diritto a succedere al trono; benchè in seguito venisse trattata dal nuovo Granduca con tutti quei riguardi ed onorificenze maggiori che Ella piteva mai desiderare, sino al punto di offrirle la reggenza dello Stato.

Erano a quel tempo le core della Toscana nel massimo disordine. Abusi moltissimi nella pubblica amministrazione; leggi civili improvvide, intricate, parziali; contese perpetue di giurisdizione; procedura dispendiosa; ingiusti giudizi; pene eccessive e crudeli nel sistema criminale; poca sicurezza personale; asili sacri pieni di malfattori; commercio mal favorito; agricoltura in abbandono; pomessioni mal ripartite; fidecommissi inceppati; patrimonio ecclesiastico troppo vesto e troppo immune ; una caterva di feudatori ; da ogni parte banditesignoriali o comunitative; coloni troppo poveri; dogane intermedie ad ogni passo; dazi onerosissimi, e un debito pubblico di circa 65 milioni di lire To-

Lo scioglimento di tanti nodi, la liberazione da tanti vincoli oppressivi, furono l'opera pacifica, umans, ammirabile della dinastia felicemente regnante in Toscana; di questa dinastia che non fondò la libertà sulle parole,nè sù i contrasti dei poteri, ma ve la stabili di proprio istinto sulla hase di saggie leggi dettate dalla filosofia, dalla morale, da santissimi principi di cristiana religione, di giustizia e di equità, da chi in una parola non conosceva altra via fuori di quella che traccia la virtù e la vera gloria.

Francesco III duca di Lorena e di Bar, poi granduca di Toscana II di questo nome, e I imperatore in Allemagna, nacque dal duca di Lorena Giuseppe Carlo e da Elisabetta Carlotta d'Orleans li 8 dicembre dell'an. 1708. Egli discendeva dal pio e valoroso Goffredo di Buglione primo re cristiano di Gerusalemme, da cui la dinastia Lotaringia ereditò il titolo, e ciò che vale più del titolo molte virtù di Ini e di tanti loro antenati, a partire da Carlo Magno. - Sino dall'età di 12 anni Francesoo di Lorena fu educato alla corte di Vienna sotto la vigilanza dell'imperatore Carlo VI, che voleva preparare in quel principe il suo genero e successore all'Impero. – Gli avvenimenti politici sopraggiunti poco dopo aver preso possesso (anno 1726) della Lorena per la morte del padre, produssero un cambiamento importantissimo nella sorte di Francesco III e della sua casa. Avvenguaché in compenso dei suoi Statiereditari, egli ebbe in sovranità il granducato di Toscana. Egli lo acquistò poco dopo unitosi in matrimonio (12 febbrajo 1736) all'Arciduchessa Maria Teresa unica figlia ed erede dell'imp. Carlo VI; per modo che Francesco III di Lorena diventò il fortunato fecondo stipite della Casa Austriaca felicemente regnante.

Principe guerriero, saggio, istruito e religioso, egli diede molte prove di prudenza, di sapere e di valore, si nei campi di battaglia, come ne'consigli dell'aulica sua reggia.

Fra i primi provvedimenti economici, dei quali, appena mancato l'ultimo granduca di casa Medici, la Toscana risentisse i baoni effetti, fu quello di estinguere il debito fatto dal suo predecessore per mantenere sei mila spagnuoli che per sei anni (dal 1731 al 1737) avevano presidiato Pisa. Livorno e Portoferrajo. In tale occasione Fraueesco II, con l'annuenza pontificia, obbligò gli ecclesiastici e i luoghi pii a concorrere al pari degli altri sudditi a contribuire la loro quota a ragione di quasi il tre per cento, sulle loro rendite annuali ; e fu a tale uopo diretto il motuproprio del 4 nov. 1737, con cui nominò una deputazione laica ad oggetto d'avere esutte informazioni sul patrimonio e stato economico de'luoghi pii,e delle corporazioni si monastiche come secolari.D'onde apparl, che le rendite annue del patrimonio ecclesiastico di tutto il Granducato, detratte le dots congrue delle parrocchie, le commende di Malta e i benefizi de' Cardinali, ascendevano alla somma di 1,120,827 scudi da lire 7 l'uno; de'quali per 369,324 scudi di rendita spettavano alla diocesi fiorentina; scudi 118,291 a Siema; 76,152 ad Arezzo; 75,797 a P stoja; 66,985 a Pisa, e 60,965 alla dioc. di Fiesole.

Che la maggior parte delle rendite dello Stato fosse allora assorbita dai creditori del debito pubblico per pagare i frutti annui, lo dichiarò lo stesso monarca, allorchè con due motupropri, del 3 marzo e 4 aprile

1738, non volendo imporre nuove gravezze. ordino, prima la vendita dei beni allodiali per estinguere una porzione di luoghi di monte; quindi vedendo che tal progetto non poteva effettuarsi con celerità come si desiderava, limitò la restituzione dei luoghi medesimi a una cifra proporzionata agli avanzi delle pubbliche rendite, riducendo il frutto dei luoghi superstiti dal 3 hal 3 per cento. Mentre da una parte il principe tendeva ad alleggerire il debito pubblico, dall'altra perte si cercava di diminuire il numero eccessivo degl'impiegati, preferendo piuttosto di dare in affitto. non solo i beni della Corona, ma di appaltare, come ai tempi della Repubblica, le regalie e gabelle anzichè farle amministrare a conto del sovrano.

Fra le numerose regalie fuvvi quella del gioco del Lotto, che dopo di essere, stato più volte proibito, venne finalmente nel 15 co aduttato a concesso in anualto

nel 1719 adottato e concesso in appalto. L'abaso dei feriati, i quali, sospendendo le braccia degli artigiani e l'esercizio di ogni civile giurisdizione, recavano danno incalcolabile al commercio e all'industria, richiamò l'attenzione di Francesco II, giacchè nel primo anno del suo governo vennero tolti cinque giorni feriati, a principiare dal 19 e 23 novembre, destinati a rammentare l'esaltazione al pontificato e l'incoronazione di Clemente VII distruttore della Repubblica siorentina; quindi i due primi giorni di agosto stati sino allora festeggiati in memoria della battaglia di Marciano, che decise della sorte di Siena; e finalmente il giorno o di gennajo, in cui soleva solennizzarsi l'anniversario dell'elézione di Cosimo I in duca della repubblica di Firenze.

Dodici anni dopo prestò al principe anche una mano il pontefice Benedetto XIV, vista la moltiplicità dei giorni festivie la necessità di sidurli a un più ristretto numero, e ciò col fine di facilitare ai braccianti il modo di procacciarsi da vivere senza offesa delle leggi divine e umane.

Al principio dell'anno 1739 Francesco II, accompagnato dalla sua immortale consorte Maria Teresa edal principe Carlo di Lorena di lui fratello, arvivò in Toscana; e nel di 19 di gennajo fece un festevole e magnifico ingresso nella sua capitale, passando sotto il grandioso arcotrionfale presso la porta S. Gallo a tale effetto innalsa-

le col disegno e direzione dell'architetto

Dopo aver beato della loro augusta presenza le città di Pisa e di Livorno, gli August coniugi alla fine del mese di aprile dell'anno stesso ripartirono per l'Allemaga, lasciando in Firenze un consiglio di leggenza, al quale dovevano riferire i conspleri di guerra, e di finanze per rendere più pronta, facile ed esatta l'esecuzione della volontà sovrana.

Una delle prime deliberazioni di quella lleggenza su quella emessa nel 6 di luglio 1739, quando la Società botanica di frenze, instituita sino dal 1716 dall'inrese naturalista Pier Antonio Micheli, fu difinarata sotto la speciale protezione del pusduca Francesco II, che le accordo l'orto d'amplici presso le RR. scuderie di S. Lirco con un annuo assegno di 300 scudi per le spese neccessarie alla coltura e murvazione del medesimo, sino a che lo am giardino e la Società botanica, nell'ano 1783, venne incorporata a quella più celebre dell'Imperiale e Reale Accadenia economico-agraria dei Georgoliti, kquile ebbe vita sotto il dominio delbitrio Granduca Francesco II nell'anno

Li il più evidente vantaggio che abbia hatto il pubblico da quella Società botania surono i Viaggi per la Toscana del til. Giovanni Targioni-Tuzzetti, opera de la sommo onore al suo nome, non mo che al monarca che la comandò. Irregnaché Francesco II sapendo che il Alor mezzo di rendere attivi e utili i api scientifici era quello di ordinare kilavori grandiosi, commise alla Società busica di compilare la Storia Naturale \*pesi del Granducato. Il qual inunes fu dell'Accademia stessa affidato el Malato Targioni, affinchè visitando le fice parti della Toscana egli facesse quelkonernazioni fisiche, geologiche, mediche, buniche, istoriche che il suo gran sapere ti apice di rianire.

Tendeva a incoraggira l'agricoltura sile dal 1738 l'affitto di tutte le possosioni dellaCorona, a di quelle spattanti all'erine cavallerezco di S. Stefana. — A mento struo scopo miravano i motupropri del 1738, del 1750 e del 1762, coi quali l'anezzo II, per il corso di 34 anni dichialibera la tratta dei grani della Marconona

senese, anche nei casi di qualunque carestia che fosse per avvenire.

Svincolò da alcuni inceppamenti il commercio interno fra lo Stato vecchio (dominio fiorentino e pisano) e le Stato nuovo (ossia senese); alleggeri le gabella di estrazione per le manifatture di lino, di quoja e di lana; promosse l'educazione dei filugelli con moltiplicare la piantagione dei
gelsi lungo le strade regie; procurò di migliorare le campagne della Val-di-Nievole,
della piannra pistojese e grossetana mediante opere idrauliche.

Ma il sistema della riforma legislativa cominciò a svilupparsi allorchè fu preso di mira lo svincolamento di molti beni resi fino aflora inalienabili.

Mercè la legge dei 22 giugno 1747 fu ristretta e limitata sino al quarto grado dopo quello del fondatore la durata de'fidecommissi; la qual legge adottata ed ampliata dall'Augusto suo figlio, il granduca Pietro Leopoldo, venne sempre più a zallentare i vincoli della proprietà, e a moderarei perniciosi effetti dell'inalicabilità dei beni stabili, uno degl ostacoli più nocivi alla prosperità del commersio e dell'agricoltura.

Con le leggi del 21 apr. 1749, e del 15 marzo successivo, sopra i feudi e i feudatarj, lo stesso monarca ebbe in mira di liberare i vassalli dalla prepotenza dei baroni, e di garantire nel tempo medesimo le franchigie municipali, riservando ai tribunali ordinarj del Granducato l'appello nelle cause civili e miste, mentre vincolava la giurisdizione criminale dei vicari feudali a delle riforme salutari. - Fu ellora che tutti gli elementi della sovranità, come sarebbero i diritti di mero e misto impero, la potestà legislativa, la libera scelta delle milizie dello Stato, e tuttociò che trovasi comprese sotto il nome di Regelle, vennero con quelle due leggi riservate al sommo imperante.

Era pure di grandissimo vincolo alla libera commerciabilità de'beni fendi quell'immenso patrimonio posseduto dalle corporazioni coclesiastiche e laicali, da tutte quelle persone immaginarie, che per esistero civilmente hanno bisogno d'essore rappresentate da sindaci, o amministratori. Le quali mani morte, cesendo per loro natara perpetue e indefettibili, ritengono tenaciosimamente ciò che hanno una volta

acquistato, e che difficilmente sogliono rilasciare al comune commercio degli uomini. — Per evitare appunto questo condensamento eccessivo di beni in simili mani morte, Francesco II, con motuproprio del 1 febbrajo 1751, proibi il pasasggio delle sostanze nei corpi morali, sicchè questi non potessero più ricevere alcuna eredità senza un privilegio sovrano.

Nel 1745, ad oggetto di conoscere esattamente il numero e lo stato de'suoi sudditi in Toscana, il Granduca ordinò al Rucellai segretario del Regio diritto un prospetto statistico formato sulle note sumministrate dai parrochi di cadauna diocesi. La quale statistica doveva registrarsi in altrettanti prospetti stampati a tal nopo forniti, dove alle respettive caselle furono specificati i nomi del luogo, del santo titolare della parrocchia, della comunità cui appartenevano, più il numero delle case, delle famiglie e quello dell'anime, indicando l'età, lo stato, la religione, e distinguendo le cifre degli impuberi dagli adulti, i maschi dalle femmine, quindi il numero de'maritati, e finalmente degli ecclesiastici ripartiti in chierici, in sacerdoti, in secolari, religiosi, romiti e monache. In ultimo non dovevano trascurarsi gli Ebrei, nè gli altri Eterodossi che vi potessero stanziare, per famiglie, per sesso e per stato.

Frattanto ravvicinandosi il mezzo del cammino del socolo XVIII, venne fuori una legge (20 nov. 1749) che ordinò l'uniformità del computo annuo per tutto il Granducato; cosicche gli atti pubblici dell' antico dominio pisano che fino allora avevano seguitato a contar l'anno ab incornatione, cioè nove mesi è cinque giorni prima dello stile comune,e gli atti pubblici dell'antico contado fiorentino che restavano indietro un anno allo stile pisano, dovettero dal primo di gennajo dell'anno 1750 uniformarsi tutti al comune calendario romano. A memoria di ciò fu posta un'iscrizione in marmo sotto la loggia dell'Orgagna nella piazza granducale, dettata dal celebre Giovanni Lami.

Francesco II diede alla Toscana il primo esempio per far godere agli autori il diritto della loro proprietà letteraria, e l' avvocato Carlo Goldoni, benchè non Toscano, fu quello che lo meritò. Imperocchè egli ottenne dal Granduca un privilegio (27 sett. 1753) che gli assicurava per dieci anni la privativa di stampare in Firenzel sue commedie, minacciando pene e perdit di tutti gli esemplari a chi avesse ardit introdurre nel Granducato altre ediziot dall'estero, o contraffare la privilegiata.

Francesco protesse gli studi al pari de gli autori, mentre ampliò il collegio de PP. Scolopi, allura posto nelle antiche ca se dei Cerchi; institui nell'ospedale di Orbatello la prima cattedra di Osterricia pe servire di scuola alle levatrici; apri a pubblico la copiosa biblioteca fasciata da Magliabechi; accolse sotto fa sua protezion l'istituto di scuole pubbliche per l'educazione delle funciulle aperto in Livorno, ec

In generale durante il regno di Francesco II si riordinò la pubblica aummin strazione; e se la Toscana non risent tutti quei vantaggi che aveva in anim quel sommo regnante di procurarle, bi sognò attribuirlo alla trista circostanzi dei tempi più che all'assenza del principe, cioè alle dispendiose e lunghe guero che si dovettero sostenere dall'immortati e potenti nemici, dopo ch'eglini avevano riconosciuto e promesso di non le dere i di Lei diritti sulla estesa eredità la soiatagli dall'imperatore Carlo VI.

Erano in questo stato le cose, quandi fortunatamente il cielo destine al governi della Toscana l'Arciduca Pietro Leopoldi secondogenito di Cesare, nato il 15 di maggi 1747. Fino dal 1753 erasi convenuto fri Carlo III e l'imp. Francesco di dare in spisa al prelodato Arciduca l'Infanta Mari Luisa di Spagna, previa la libera cessione a favore dello stesso secondogenito e delli sua discendenza, del Granducato, dichia randolo indipendente e separato dagli Stati Austriaci.

Per l'effettuazione del quale atto l'Arci-luca primogenita. Giuseppe, come quellche portava in sè cot titolo i diritti diGran principe ereditario della Toscana, rinun ziò formalmente ogni ragione a favore de fratello e della di Lui successione.

Le feste di sosì fausto connubio solenniz zato in Inspruck nell'agosto del 1765, furo no rattristate dalla morte ivi accaduta del l'imperatore Francesco; e i di 3 di sett del 1765, giunse in Firenze il desiderat sovrano con l'Augusta consorte, primgiorno per la Tuscana del suo secold'oro. PISTRO LEOPOLDO I, GRAEDUCA IX.

Che bel nome! che cara rimembranza per i Toscani è quella di Pietro Leopoldo! La giustizia e pro-perità che con le sue ansee e saggie leggi ne apportò, tanti vincoli ed aggravi che per il bene delle generazioni viventi e successive Egli infranse e annichilà, questi soli due titoli servono amalzare e stabilire Pietro Leopoldo sul troco dell'immortalità finchè esisterà la specie umana, sino a che ai farà buon diritto alla ragione.

Basta aprire il tibro della sua legislasione per vedere con quale ordine, con quale proposito deliberato questo principe disponeva e preparava ai suoi piuttusto figi che sudditi il loro bem essere, correggendo a poso a poso i difetti ed i vizi sequistati dall'abitudine dei privilegi di carpusazioni, di famiglie e d'individui, dill'mefficacia e pregiudizio di provvedimenti amurdi, deplorabili. Volle che l' stile dei suoi popoli fosse condito dalla persuasione di chi lo ricevava; volle dimestrare al mondo la maggiore prosperità di uno Stato, prodotta dalla saviezza di m supremo cd unico Legislatore.

Non vi è anno, non vi è mese, non vi è dri così giurno nel regno di Pietro Leopaldo che non sia fecondo di utili provvedimenti si nell'economico, quanto nel poltico, tanto nel civile, come nel morale.

Al suo arrivo in Tosoana tutte le risorn dello Stato, gabelle e regalie di ogni pacre, lati-fondi della Corona, quelli della religione di S. Stefano, tutti i proventi della finanza erano fra le mani di avidi spaltatori; le arti e mestieri si trovavano attopostà a tame multiformi, a ingimte prative, a fori parziali; il commercio e l'agricoltura da mille ostacoli, da moltiplici agravj ed angarie oppressi.

Pietro Leopoldo sino dai primi anni del mo governo prese di mira a liberare dai vincoli la più sacra delle proprietà, la individuale, allora quando cominciò a sopprimere le matricole delle arti e mestieri (ettemb. 1767, febbrajo e maggio 1770) a benefizio dell'interesse personale, onde far progredire le industrie private. Corollario del medesimo principio fu l'aboliziane delle così dette comandate e di altre prestazioni servili che esigevano le

comunità dai contadini e dalle loro bestie da lavoro (giugno 1776).

Per la stessa massima volle liberare i suoi populi dalle vessazioni indivisibili dal sistema degli appalti; che perciò non curando quel Sovrano la diminuzione delle rendite regie, prescrisse (agosto dell' anno 1768) l'abolizione di ogni sorta di privative, d'incette, di monopolj, di esenzioni e d'immunità dagli oneri sociali, tanto per le proprietà dei privati, quanto per quelle del principe, del fisco, e di qualsiasi altro corpo e univereità; onde le pubbliche gravezze riuscissero meno scasibili, e perchè fossero, come la giustizia esigeva, risentite ugualmente da tutti i possessori (marzo del 1770). Pu conseguenza di quel sistema legislativo la libera circolazione e negoziazione de'generi di suolo, e loro manifatture, sopprimendo a tale nopo ogni sorta di tasse, di contribuzioni parziali, di gabelle interne e di proventi delle piazze e mercati (agosto, ottobre e dicembre del 1775; marzo 1778; settembre 1784).

Nel mentre si ridonava la vita e il rispetto alla proprietà individuale, il magnanimo Legislatore applicava la sua granda opera all'abolizione dei vincoli che investivano l'integrità del diritto della proprietà fondiaria, o che ne inceppavano la uso e la commerciabilità (marzo 1769 e febbrajo 1778).

Risplende poi nel maggior lame possibile la paterna ciemenza di quel sovrano verso i suoi sudditi, allorchè, per risvegliere l'amor proprio ne'possidenti, on le ognuno concurresse alle operazioni d'interesse comune, da primo creò (22 giug. 1769) la Camera delle comunità, incorporandovi quelle del magistrato de'Capitani di Parte, degli Ufiziali dei finmi e del tribunale dei Nove Conservatori del dominio florentino; quindi organizzò un sistema governativo ed economico per tutte le comunità del Granducato, incominciando dalle città di Volterra e di Arezzo (sett. e dic. 1772). a Persuaso (diceva il Legislatore nella parte proemiale) che niuno deve avere maggior selo e premura per la buona condotta e direzione degli affari comunitativi, quanto quelli che vi hanno tutto l'interesse; e confidando Noi che la lib rtà che averà ciascheduno di esaminare le spese, le flistribuzioni delle tasse e gravezze, e di dire il proprio sentimento sopra i partiti da preudersi, snimerà i cittadini a impiegare i loro talenti in servigio della patria, e a contribuire con tutto le loro forze alla pubblica felicità, nella quale essi sono i primi interessati, abbismo risoluto ec. »

Donde ne consegui, che le magistrature comunitative, presedute da un gonfaloniere, il quale suole corrispondere direttamente con il provveditore, ossia col capo della Camera delle comunità del suo Compartimento, vennero a costituire, rapporto all'econ mico, una rappresentanza civica nel Granducato, onorevole al municipio, utile allo Stato.

Con altre misure economico-governative fu tentata da Pietro Leopoldo la laboriosa impresa di migliorare le condizioni della Marcmma senese. Al qual effetto, dopo er formato un sistema di governo e di ainministrazione speciale immediatamente dipeudente dalla sua sovrana autorità (mar-20 e dicen.bre 1766, aprile 1767 e 1788), erogò rilevanti somme di denaro (1,700,500 lire) per l'escavazione di fossi e capali, per la costruzione di nuove strade e acquedotti, per rendere più sicuro e più comodo l'accesso del porto di Castiglion della Pescaja. Tentò inoltre di migliorare la sorte degli abitanti indigeni, e di accrescerne il numero, allettando gli stranieri a stabilirvi la loro dimora mercè di privilegi personali e di esenzioni commerciali, rimuovendo altresi ogui ostacolo all'industria dei particolari e consigliando le comunità della Provincia inferiore dello Stato senese a voler assegnare alle famiglie forestiere che vi si stabilissero una parte dei molti terreni comunitativi che restavano improduttivi e inoperosi, mentre il R. erario si obbligava a pagare il quarto del prezzo delle nuove case a chi le fabbricava.

Tutto sembrava coordinato nel piano legislativo-economico di P. Leopoldo, tanto rapporto alla proprietà personale, quanto relativamente alla commerciabilità dei produtti, dei beni mobili e degli stabili. — La legge diretta a prevenire il condeusamento successivo delle proprietà nei particolari era stata preceduta da quella sulle mani-morte con il motuproprio del 2 marso 1769, che servi di aumento e sviluppo a quello emanato nel 1751 dal Granduca France-sco II suo augusto genitore.

# La legge sui fidecommissi del 22 giug.

dell'anno 1747 (diceva un profondo giareconsulto, figlio vivente di questa bella Firenze) quantunque fosse stata dettata dailo spirito eminente di ristringere l'astituzione de'fidecommissi alla sola classe de 'nobili, di limitare la qualità e natura dei beni coi quali potevano fondarsene dei muovi, d'impedire che la loro istituzione fosse il meno possibile pregiudicevole all'interesse dei terzi: pure quella modificazione di sistema de'fidecommissi e de'maggiorati per la gran mente di Pietro Leopoldo, che voleva lo svinculamento totale, pienissimo del diritto di proprietà fondiaria, era un sistema assurdo nella sua base, una sorgente inesauribile di mali murali ed economici per le sue conseguenze e per i suoi resultati. »

« Sapeva Egli, che una nobiltà immobile e permanente con delle grandi e costanti ricchezze territoriali era un vecchio pregiudisio, una chimera ideale; e che d'altronde qualunque grado d'influenza politica sulla costituzione dello Stato possa mai attribuirsi a cotesta classe della società, Pietro Leopoldo non poteva, nè voleva comprarla a pregiudizio di tutto l'universale. Sapeva in ogni caso, che la nobiltà non abbisogna dei fidecommissi per cunservarsi, che si rinnovella e si recluta continuamente ogni giorno anche dalle altre classi della civile società, e che le vere sorgenti della ricchezza, l'ordine, l'economia, l'industria, il commercio fanno sorgere questa nuova nobiltà, questa muova aristocrazia territoriale per subeutrare a quella porzione dell'antica, di cui neppure i fidecommissi in tutto il loro vigore hanno potuto ritardare la decadenza a (Gia. Poggi, Saggio di un Trattato sul Sistema Livellare. T. I, S. 293 e segg.)

Frattanto il benefico Legislatore della Toscana con una delle solite leggi foriere delle sue più grandi riforme, dopo avere nel 1782 ordinato la resoluzione di tutti i fidecommissi dividui fatti e da farsi, appena che una porzione qualunque dei loro beni fosse rimasta sciolta dal vincolo fidecommissario per l'esaurito passaggio nei 4 gradi prescritti dalla legge del 1747. Pietro Leopoldo, con motuproprio del 23 fibbr. 1789, comandò il proscoglimento di tutti i fidecommissi stati fatti per il passato, salve alcune modificazioni. All'occasione medesima proibi a chiunque

er quibimi titolo di erigere nuove fondamui di simil genere, o a titolo anche di militazione, le quali per qualche tempo merche breve, rendemero i beni di qualnai specie e natura inalienabili.

Per ciò che riguarda il sistema giudinirio, con legge del 30 settembre del 1972 quel menarca organizzò il Compartimento di giustizia dello Stato fiorentino, coll'inrotire della giurisdizione civile i respettiri potestà, e riservando la giurisdizione mininale ai vicari regi, o al magistrato deli Otto di Guardia e Balia rapporto l Firenze e al suo circondario limitato allesette potesterie minori. In tale occamor resto annullata la cumulativa giuridizione, che in vigore della legge dell'anno 1423 i vicari di Certaldo, di S. Giovanni n Val-d'Arno e quello di Scarperia nel Mugello ebbero sino allora sopra le sette potesterie suburbane di Fiesole, Sesto, Campi, Lastra a Signa, Galluszo, San-Casciano e Bagno a Ripoli.

Finalmente dopo la riforma di varj tribraili (sett. 1774) fu soppresso (26 maggio 1777) il magistrato degli Otto, allorde renne creato pel criminale un Tribooke Supremo in Pirenze, incaricato a dampegnare le diverse incombenze del magistrato suddetto, e di tutti gli altri tribunali parziali della capitale e di altre città del Granducato, i quali potessero nere avuta una qualche giurisdizione criminale.

Ma la giustizia unita alla clemenza, e statte le altre più belle virtà di quel mapanimo Legislatore si manifestano nel soluproprio de'30 novembre 1786, che estituisce il più sacrosanto codice della pocedura criminale. Dopo aver Egli aboliti i privilegi personali , dopo aver preggiati i diritti civili di qualunque dane di sudditi, dopo avere annullata qui specie d'immunità, dopo aver riosociuta l'antica legislazione criminale troppo cradele e severa e derivata da massime stabilite nei tempi meno felici dell'Impero Romano, o nelle turbolenze dell' marchia del medio evo, e per consegueum non adattata al dolce e manmeto carattere della Nazione Toscana, stabili, che le querele dovessero darsi per formale istanza, che si restituissero i comtunaci all'integrità delle difese, che le pe-M fomero proporzionate al delitto; non

ammise la confisca dei beni, von più il giuramento dei rei, nell'accusa contro gli affini; impedi ogni sorta di tortura, abolì il delitto di lesa maestà, e la pena di morte; destinò l'avanzo delle pene pecuniarie e delle multe a rindennizzare quegli innocenti che il necessario corso della giustizia avesse talvolta potuto sottoporre al carcere e alle molestie di un processo, oppure lo assegno a sollievo dei danneggiati pei delitti altrui.

L'effetto fu conforme alle provvide misure e alle clementi intenzioni del Legislatore; avvegnachè i costumi non solo si raddolcirono e le industrie si accrebbero. ma l'ozio, i vizj e i delitti andarono gradatamente a diminuire, sino a che arrivò il momento in cui le prigioni di tutto il Granducato (cosa maravigliosa a dirsi!) si trovarone vuote di delinquenti e di accusati.

Per modo chè la Toscana, guidata da Pierro Leopoldo precorse le altre nazioni anche in questo ramo di civiltà; e sin d' allora potè dimostrare all'Europa, che la prosperità e la quiete dei popoli desunte : da leggi imparziali, giuste, e da una saggia libertà, non da moltiplici gravose imposte, possono costituire la vera felicità della nazione, e la costante ricchezza del R. erario.

Dopo tuttociò restava a togliere di mezzo un'altra specie di vincolo alla libera disposizione della proprietà fondiaria, vincolo che rimontava all'epoca della Rep. fiorentipa, continuato sotto la dinastia Medicea, e fortunatamente tolto per sempre dall'Imperiale dinastia dominante. Imperocchè spesse volte accadeva, che il libero venditore di uno stabile doveva impegnarsi in faccia al compratore e ai suoi eredi' dell'evizione dello stabile venduto, e ciò a cagione dell'inquisitore dell' Eretica pravità. La quale responsabilità ad ogni sinistro evento ricadere doveva a svantaggio del venditore, innanzi che restasse abolito' in Toscana il temuto tribunale del Sant' ufizio. - Se non che qualche zelante,pervenne ad impegnare Pietro Leopoldo in alcune riforme ecclesiastiche, le quali, essendo state prese in sinistro dal popolo e da Roma, suscitarono tanto rumore, che ne fu tosto ripiena tutta Europa. Comecchè sia a lode del vero, la rettitudine dei principi di quel monarca risplendè e trionfo anche in cotesta delicata materia, to stoche da imperatore Egli ripristino i seminari vescovili e varie altre costumanze ecclesiastiche.

La massima sempre vera, perchè auteuticata dall'esperienza, è quella, che allor quando si tratta di amministrazione di giustizia, le immunità, le privative e i privilegi sono, non solo direttamente contrarj al bene generale di una ben ordinata società, ma perniciosi pur anche agl'individui che ne godono il favore. I quali ultimi sogliono usare di quei privilegi come di altrettanti incentivi per fomentare gl'ingiusti capricci della prepotenza e dell'animosità, impegnandosi persino a far fronte e a contrastare contro la forza di una non equivoca ragione. Tali giusti motivi obbligarono Pietro Leopoldo a parificare nel Granducato indistintamente i cittadini, perciò che riguarda l'amministrazione della giustizia, con l'abolizione dei sacri asili e delle parziali giurisdizioni esercitate dalle curie e tribunali vescovili negli affari secolari, riscribando loro le cause meramente spirituali (luglio 1778, e ottobre 1782). Per la stessa ragione annullò il tribunale della Nunziatura, (sett. 1778) quello dell'Inquisizione (lug. 1782) e varie altre prerogative, delle quali fruivano i rappresentanti delle municipali magistrature (giug. 1779) i cavalieri di S. Stefano (1783) a i feudatarj (febb. 1786).

Si ripristinarono perciò nei loro diritti i tribunali e magistrati ordinarj, cui furono date istruzioni opportune e ordini rigorosi sui termini e istanze delle cause, sul modo di spedirle, sulle tasse e spese di liti, angli onorari dovuti ai causidici, ai motari e ai cancelliers (dic. 1771 ott. 1779) con provvide istruzioni per rendere meno penoso il carcere ai detenuti (nov.

Sapeva Pietro Leopoldo che tutte queste riforme, che si fatte abolizioni di tasse, di appalti, di propine, di fronte a tante mibbliche spese dovevano vistosissimamente diminuire le regie entrate. Lo sapeva e lo diceva, ma più lo moveva il desiderio del bene pubblico che il vantaggio proprio; avregnaché prevedeva ciò che avvenue, cioè, che una più esatta amministrazione de' beni, una più attiva circolazione de'genezi, una più libera, più estesa e migliore manifattura de'prodotti nostrali dovevano supplire a tuttoció che perdeva. E chiaramente lo dimostrò col fatto, tosto che questo stesso Granduca fu in grado, non se lamente di soddisfare ai frutti del debit pubblico, ma di erigere stabilimenti nuo vi e di estinguere tanti luoghi di mont per la somma di lire 56,649,201.

Tra mezzo a tutte queste cose Pietr Leopoldo non tralasciava di ordinare nell' varie parti del Granducato stabilimenti d utilità pubblica, si per l'educazione mora le, civile e religiosa, tanto per soccorso de poveri, come anche per decoro della sant

religione che professava.

Non dirò delle moltissime chiese parroc chiali edificate per le campagne, dove, ( mancava chi amministrasse i sacramenti o non bastavano i mezzi da mantenere parrochi, o per veochiezza cadevano le lo ro abitazioni.

Nè starò a dire dei canali aperti, dei pont costruiti, dei paduli bonificati in Marem ma e in Val-di-Nievole, dei laghi pro sciugati, delle grandiose terme edic ficate; nè starò ad enumerare quali quante, e a che vistosa somma ascendesse ro le strade aperte nel Granducato sotte il suo regno. Senza far menzione alcuni delle vecchie vie maestre restaurate, nè di quelle per abbellimento e per comodo di varie terre e città costruite, basterà dare un'occhiata alla seguente nota officiale.

La strada che dalla città di Pistoja valicando la montagna guida sulla sommità dell' Appennino ai confini del

| con appearance at               |           |
|---------------------------------|-----------|
| Modenese, costò lire            | 2,612,805 |
| Da Pistoja fino al confine Luc- |           |
| chese del ponte all'Abbate »    | 1,000,881 |
| Da Pisa a Livorno               | 263,181   |
| Quella R. Lauretana che da      | -         |
| Siena per Asciano varca in      |           |
| Val-di-Chiana                   | 273,884   |
| La Traversa che dal Borgo a     | • •       |
| Buggiano conduce a Pisa,        |           |
| e quella che và ad Alto-        | 1         |
| pascio »                        | 346,603   |
| La strada che si prolunga per   | 1         |
| Vi∞ Pisano, Calcinaja eVal-     | 1         |
| di-Nievole                      | 340,193   |
| Quella della Valdichiana per    |           |
| Torrita                         | 273,879   |
| La strada da Volterra alla ma-  |           |
| rina di Cecina 🦼                | 94,313    |
| Quella da Siena a Grosseto »    | 227,082   |
| La strada da Massa a Follopica  | 140,000   |
|                                 |           |

TOTALE. Live 5,572,916

ilimise incompleta la strada aperta al latasieve per San-Godenzo dovendo seare l'Alpe di S. Benedetto e traversa-si l'amagna toscana; la qual via si arre-sa a piè della montagna medesima, les accessa è stata continuata mella parte lidificite e più al pestre dalla magnanimità lidiconno Luorouzo felicemente regnante. Su si conosce esattamente il costo di

pite altre strade tracciate sotto lo stesso finaluca, come sono quelle dal Pontassieve lo alla Consuma, da Pisa al Fitto della fecia, il tronco della strada Aretina da Jahirasca ad Arezzo, l'altro tronco dal lamose al Bastardo sino in Valdichiana, quello dalle Fornacette alla strada di Vingano.

Non occorre indagare quanto costamero i Empimati contruiti lontano dall'abitato, in rilina al motuproprio de'30 nov. 1775, lairche quello solo di Trespiano, spettanta illicità di Firenze, importò lire 32551.

Per cellos di Leonoldo no estima di

Per ordine di Leopoldo un milione di bre fe rrogato megli 83 conservatori e staki menti di educazione per le fancialle di latti i ceti, sparsi nel Granducato.

Bata aggiungere, in quanto spetta alla uti di Pirenze, che nel tempo medesimo my rano scuole pubbliche per ogni clas-Re per agui sesso in ciascuno dei quatin quartieri della capitale, nei quali detio chirurghi ostetrici e levatrici stipulule. Assegnò premj ai medici e a diseque avesse liberato dalla morte apprestrasfissi ed affogati. Riuni per un più mtb zervizio i molti ospedali della città nitre più grandiosi di S. Maria Nuova, hillanocenti e di Bonifazio, conservanb moltre quello speciale dei Benfratelli. li quali ospedali non solo aumentò le mite e il locale, ma fece rialzare dai indunenti con più ordine e maggiori comá e simmetria quello di Bonifuzio Luri destinandone una porzione agl'invalif, Paltra ai dementi dei due semi.

Nell'area già occupata da un monastero i dome e dal soppresso apedale di S. fatte. Pietro Leopoldo fece innalzare un randioso edifisio per l'accademia delle lelle arti, fornito di maestri del disegno, lalla pittura alla scagliola, dall'incisione la rame e in comei al commesso delle piere dure, e assegnando premi agli alumni preparò in quel locale, oltre agli seconuti soccessi, una copiesa callosione di con-

delli in quadri della scuola fiorentina, e in gessi tratti dai capi d'opera di scultura antichi e moderni. Mentre tutto ciò operava a prò delle Belle arti, lo stesso G. D. faceva acquisto del palazzo Torrigiani, promimo alla sua reggia de'Pitti, per convertirlo in un Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale con un Osservatorio astronomico, onde offrire alla vista giornaliera del pubblico la più memorabile e rara collezione d' istrumenti fisici dell' Accademia del Cimento, di preparazioni anatomiche in cera e di prodotti dei tre regni della natura raccolti da varie parti del globo, con l' esemplare vivente del reguo vegetabile nel contiguo splendidissimo orto botanico.

Gli studi di Pisa e di Siena meglio si ordinarono, nel tempo che a Firenze nuove cattedre di agraria, di giurisprudenza e di medicina s'instituivano; che le librorie della Laurenziana e della Maglishechiana di codici numerosi e di libri provenienti dalle biblioteche Palatina, Gaddiana e Strosziana si arricchivano; quando la galleria sopra gli Ufizi e la loggia dell'Orgagna di antiche statae si adornavano.

Inoltre institui sopra la fabbrica degli Ufizj un monumente alla storia del medie evo nell'Archivio Diplomatico, che quel sovramo ordinò ad oggetto di raccogliervi gli antichi documenti MSS. in cartapecera. « Avendo in veduta (diec il motaproprio del 24 dicembre 1778) li importanti lumi, che tali documenti pussono apportare non solo all'erudizione ed afl'istoria, quanto ancora ai pubblici e privati diritti, S. A. B. ha determinate di stabilire in Firenze un pubblico Archivio Diplomatico, preseduto da un direttore con due ajuti che travaglieranno sotto di lui per l'ordinazione ed illustrazione delle cartapecore; riserbandosi S. A. R. ad accrescere di questi il numero, allorchè si riconoscerà, che la quantità dei decumenti lo esiga. »

Con quale operasità, selo ed intelligenza cotest'Archivio Diplometico, dall' eposa della sea institucione sino a nggi abbia progredito, lo diranno tutti quelli che ebbero occasione di vistarlo ed amunimaia quella copiosissima raccolta, di 140000 pergamene, circa 135000 di cose di già apogliate, oronologiosmente ordinate, a in gran parte da quegl'implegati illustrata.

Ma il fatto che più di ogni altro recherà stupore alla posterità, e che renderà Leopoldo tanto più grande quanto più il mondo invecchierà, sarà quello di sentire che un principe indipendente, come un Granduca di Toscapa, innanti che fosse chiamato dai destini a succedere al defunto fratello sopra un più alto trono, volle lasciare ai suoi sudditi un pegno prezioso e solenne della sua clemenza e bontà col pubblicare un Rendimento di conti esatto e sincero assai più di quello che avrebbe potuto aspettarsi da un amministratore o curatore, anzichè da un padrone assoluto, cui non restava alcuna cosa, eccetto la sua coscienza, da consultare. - Quel magnanimo e sapiente monarca era talmente persuaso, che il più esticace mezzo per sempre più consolidare la fiducia dei popoli verso il governo fosse quello di sottoporre alla cognizione di ciascun individuo le diverse mire e ragioni che avevano servito di fondamento ai provvedimenti prescritti secondo l'esigenza e l'opportunità delle circostanze, volle manifestare senza riserva e colla massima chiarezza l'erogazione dei prodotti delle pubbliche contribuzioni. Che perciò Egli stesso con simili eroiche parole esordiò il suo famoso Rendiconto, allorche fece dare alle stampe il dettaglio regionato, non tanto di ciò che riguardava l'amministrazione della finanza, dal sno avvenimento al trono della Toscana fine a tutto l'anno 1789, ma di quante ancera potesse mai aver rapporto alle principali operazioni e regolamenti di pubblica economia agraria, industriale e di commercio, alle leggi civili e criminali, alla pubblica morale e disciplina ecclesiastica, alli stabilimenti di carità e d'istruzione. Premessa una sincera esposizione dello stato politico ed economico della Toscana, quel Sovrano diede un dimostrativo discarico della totalità delle RR. rendite, e della loro erogazione. Dalla quale dimostrazione appariva; che nell'anno 1765, ultimo del governo di Francesco II,gli Ausgnamenti ed Entrate diverse dello Stato ascendevano a lire 8,958,685. 17. 4, quando le Spese ed Aggravj, tanto ordinarj come straordinarj, assorbivano la somma di lire 8,448,892. 1. 10. -- Avanzo netto lire 509,193 15 6.

Altronde il prospetto generale dell'Entrata e Uscita, desunto dai resultati dell' anno 1789, diede di prodotto, a *Emerate* lire 9,199,121. 1. 9; e a *Uscite* hire 8,405,056. 8. 4. Cosiochè restarono aureriori l'Entrate di lire 784,064. 8. 4.

Per la quale generosa e spontanos dimostrazione Pietro Leopoldo, con una sorprendente chiarezza, con documenti e prove di fatto, volle a chiunque dimostrare non solamente il resultato della percezione, ma anche l'erogazione delle rendite de'anoi stati per il corso di 24 anni del suo felice governo, onde far conoscere il suo massimo disinteresse e la costante premura con cui Egli aveva impiegate le pubbliche risorse nel migliorare l'amministrazione economica, agravando progressivamente lo Stato dal debito che lo affliga geva, nel tempo che a favore dei suoi audditi il Granduca rinunziava a molti assegnamenti, a tante gabelle, tanti appalti, taute regalio, tasse e privilegi percepiti dai sovrani che prima di lui avevano retto i destini della Toscana.

Non aveva appena cominciato il suo corso l'anno 1790, quando giunse a Firenze la trista nuova della immatura morte dell'imperatore Giuseppe II nella fresca età di 49 anni, caso tento più dolente per i Toscani, in quanto che doveva allontanare da essi l'Augusta personadel benefico sovrano che con sommo amore e filantropia per 25 anni gli aveva diretti, corretti, visitati e beneficati,

Infatti l'imperatore Leopoldo, nel di t di marzo del 1790, lasciò Firenze dopo avere nominato un consiglio di Reggenza con facoltà di spedire tutti gli affari a tenore delle istruzioni e ordini che riceverebbe da S. M. R. e Imperiale nella sua qualità di Granduca di Toscana.

Nel settembre dell'anno medesimo 1 790 furono celebrati in Vienna i ben augurati sponsali dell'Arciduca Ferdinando secondogenito dell'Imperatore con l'Infanta Luisa Maria Amalia figlia di Ferdinando IV re di Napoli. La quale celebrazione fu preceduta dall'atte solenne fatto in Vienna, li 21 di luglio 1790, da S. M. R. e Apostolica a favore dello stesso Ferdinando suo figlio, cui rinunziò la libera sovranità del Granducato di Toscana.

Infatti il nuovo Granduca fu annunziato e proclamato in Firenze con editto della Reggenza del 7 marzo dell'anno 1791, in seguito da un dispaccio dell'imperature.

951

Il metaproprio dei 22 febbrajo 1792, ol quile Pietro Leopoldo annunzio ai Instani la censazione del suo governo, costituice un monumento storico glorioso per quel Monarca, per la Nazione che resz, per l'Augusto Figlio che gli succedè. Eco con quali memorande parolo quel gueroso Sovrano si congedava dai Toscani. · Terminando il mio governo dal giorno della pubblicazione dell'atto stipulato in Vienna il di 21 luglio 1700, ho credito di dovere ed insieme di giustizia, di dare s militare, alla mobiltà, alla cittadinanza, al ceto desPimpiegati, ai capi di dipartimento e specialmente alla Reggenza, come anche a tutta intiera la nazione e popsio toscano un pubblico contrassegno del mio particolare gradimento, riconomuza e gratitudine per l'attaccamento che house dimestrato alla mia persona, qualo apcora per lo zelo, premura e leura volontà, con cui è stato dagl'impiepi e da tutto il pubblico concorso cosustanente contribuito alla buona rinscita di quanto è stato operato nel tempo del mio governo. Con questa persuasione ni lusingo ancora, che dagli effetti ognuno wi riesto persuaso, che ben lungi dall' ner avuto fini secondarj, ed oggetti particalari, tutte le pene che mi sono dato uno state sempre dirette al pubblico vanupio ed all'adempimento dei miei doven E vero che sono state le mie cure larprente ricompensate dallo selo e premun del ministero e del pubblico, il quale si i interessato alla felice riuscita delle mie merazioni; ma questo appunto mi porge bile il motivo e speranza che il mio Piglio, i quile non ho tralasciato d'inculcare li deni sentimenti, troverà pure in ogni orto pell'attaccamento, affetto e docilità, che

imano il carattere della Nazione. » leato quel principe, fortunato quel popie che ha tanta contentezza da poter are di lasciare la generazione che gli suoede cresciuta e stabilita nei precetti della uté, sell'esperionza del ben operare e sel possesso della comune felicità!

Tale quale Cesare lo predisse fu l'ottiso principe Ferdinando III, che il suo polelo amo dalle fasce, e che fatto Granduca ca elizione sincera di affetto e di rispetto arda ed asclamò nel giorno 8 di aprile dell'anno 1791, giorno in cui Egli giunse on l'Augusta Sposa mella sun capitale.

PERDINANDO III, GRANDUCA X.

Non vi fu forse nei tempi trapassati uu sovramo, il quale, trovandosi in mezzo alle più difficiti circustanze politiche, senra eserciti da farsi ragione e con un piccoto Stato da governare, sapesse al pari di Ferdinando III felicitare i sudditi mediante la doloesza del suo dominio.

Non aveva la Toscana in sessanta anni di governo della dinastia Lotaringio-Austriaca assaggiate per anco le leggi amarissime della necessità. I primi suoi colpi e l'ire prime della fortuna aspettarono che fome salito sul trono il figlio del Gran Leopoido, affinchè le più intricate difficoltà nell'arte di regnare servissero di tirocinio

all'ottimo principe.

Erano la mente e l'animo di Ferdinando rivolti a completare alcune dispusizioni economiche, giudiciarie e governative, incominciate dall'augustissimo suo Genitore. Tale fu la legge del 18 ottobre 1791, sull' importante oggetto delle dogane, cui appellava l'editto del 30 agosto 1781 per stabiliro una gabella unica e una tariffa generale. Tale l'opera utilissima che tanto l'Avocome il Genitore eransi proposta per la compilazione di un Codice toscano, della quale importantissima impresa, con dispaccio del 21 maggio 1792, Ferdinando III affidò l'incarico all'insigne giureconsulto Gio. Maria Lampredi, invitando a concorrervi coi loro lumi tutti i magistrati del Granducato. Tele ancora l'idea che dettò la legge del 26 sett. 1704 sulla revoca dell'affrancazione della Tassa di Redenzione alle Comunità per l'estinzione dei luoghi di Monte, nella veduta di preparare i mezzi alla rettificazione del Catasto, cui si opponeva direttamente l'operazione dello scioglimento del Debito pubblico, ordinata con le leggi del primo e del 7 marzo 1788, che doveva convertire in un debito privato la respettiva tangente della Tassa prenominata. Mosso il Granduca dal desiderio di provvedere ai bisogni in tempi di carestia, pubblicò la legge del 9 ottobre 1792, colla quale venne proibita l'estrazione dei generi frumentari indigeni del Granducato, e si ristabilivano gli ufiziali dell'Annona e della Grascia.

Ma le sublimi qualità, e la doleczza del carattere di Ferdinando III rapporto

agli affari politici si svilupparono sino da quando prese fuoco la rivuluzione francese; e fu Ferdinando III il primo tra i regnanti, il quale, penetrato dal sentimento della sua posizione, consentisse di trattare mediante un suo ministro col Comitato di Salute pubblica. Il trattato del 5 febb. 1794, che stabiliva la neutralità fra la Toscana e la Francia, fu intavolato e sottoscritto dal Granduca nel desiderio di liberare i suoi popoli dalle sciagure, e se stesso da quei pericoli, ai quali però ben presto sudditi e sovrano si trovarone esposti. Imperocchè appena le armate della Repubblica francese ebbero superate le Alpi (anno 1796), quel Direttorio dopo avere ottenuto che si allontapassero tutti gli emigrati refugiati in Toscana, comandò, che una divisione dell'esercito di Bonsparte penetrasse nel Granducato, (26 giugno 1796) sotto pretesto che la bandiera repubblicana era stata insultata dagl'Inglesi nel porto di Livorno, che le proprietà dei negozianti francesi vi fossero state violate. Intanto che il vincitore di Montenotte faceva eseguire in Livorno il sequestro di tutti i capitali del commercio inglese, e di ogni sorta di mercanzie che potevasi scuoprire di proprietà loro, o dei sudditi delle potenze belligeranti; intanto che, per colmo di arbitrio, si arrestava il governatore di Livorno inviandolo con dei lamehti a Firenze; frattanto che le carpite merci si vendevano con molte fraudi; nel mentre che si mugnevano i negozianti tutti di quel porto con cinque milioni di lire di riscatto, sovrastava al Granduca il pericolo di vedersi toglicre lo Stato, siccome tale era l'intenzione di Bonaparte.

All'epoca di questa prima invasione francese nella Toscana Firenze vide spogliarsi di molti capi d'opera di belle arti, fra i quali la famosa Venere de'Medici, ritornati tutti nel 1815.

Intanto che i Francesi maltrattavano Livorno, gl'Inglesi non portavano maggior rispetto a Porto-Ferrajo, dove nel di 9 di luglio si presentarono minacciosi con grossa flottiglia e con truppe da sbarco. La perdita istantanea della Corsica, obbligò gl'Inglesi a lasciare quel porto, dopo averlo per breve tempo occupato; e ciò poco dopo che, previo lo sborso di due milioni di lire le truppe francesi avevano eva-

cnate Liverno (maggio 1797) impegnazido il Granduca a dovere chiudere agl'Inglessi i porti del littorale. — Ma non per questo il Direttorio rinunziava alle sue mure tendenti alla conquista definitiva della Toscana.

L'armistizio di Campo-Pormio, e qui noti la pace di Udine sospere, ma non distorno il Direttorio dal meditato progetto. Avvegnachè si ebbe ricorso ad altri mezzi ce ma sollecitare indurettamente i meno cauti, o i più esaltati a tentare di sollevare gli animi dei Toscani per natura loro propensi alla pace, e fedeli all'ottimo loro monarca.

Già da qualche tempo s'introducevano da vari punti in Toseana comini senza carattere e forse col solo scopo di prepararo dei fautori alla Francia, e di staccare i sudditi dalla soggezione e affetto verso il sovrano. Fu una questa delle ragioni che abbligò Ferdinando a smaoare la tegge del 30 agosto 1795, con la qualc deviò in qualche parte delle massime che costituizzono la magna carsa de'30 nov. 1786 del Codice oriminale toscano.

« Convinto da una trista e dolorosa esperienza (diceva l'augusto Figlio di Pietro Leopoldo) che un sistema più dolce nella procedura, più mite nelle pene, per quanto era confacente al carattere mansneto della nazione toscana, poteva per altro richiamare dai paesi circonvicini dei soggetti facinomesi con grave discapito della quiete e sicurezza dello Stato e dei sudditi, si trovò Egli perciò costretto a richiamare un maggior rigere nei giudizi, e ad aggravare il gastigo, onde atterrire i mali intensionati, e specialmente coloro che avesaro tentato di sovvertire l'ordine pubblico. »

Al principio del 1798 il Direttorio escutivo fece dichiarare al Grandaca che bisognava sorgliere, o un'all'canza attiva, o un'ostilità dichiarata. Mentre però Ferdinando si lusingava di veder compiti i quoi voti per il ristabilimento della pace, specialmente in Italia, Egli acutiva presso alle porte dei suoi Stati movimenti di armate, e misure di guerra minaccianti la sicurezza e tranquillità sua e dei suoi sudditi. Quindi, vide la necessità di prendente delle precanzioni per la comune difesa, con un appello ai suoi buoni Toscani; fatto nel 30 nevembre 1798, altorchè in-

recera la divina Provvidenza, affinolid volene preservare da ogni disastro questo mocente parer, il quale non aveva se ma che de diritti alla riconoscenza di telle le Nazioni.

Si formarono pertanto vari corpi di volontari da arraularsi ne'battaglioni di Bande, disendenti dagli ufiziali della truppa repolata, onde provvedere alla difesa della comune patris.

Ma il Governo francese che aveva penetrato la politica del Granduca, e la Rep. Ciulpina che erasi accorta della vigilanza the si praticava in Toscana sopra gl'individui provenienti dalla Lombardia, cbbere ricorso ad ua nnovo pretesto, come quello d'aversavorita e permessa alle truppe napoletane l'occupazione di Livorno, nel gennajo dell'anno 1799. Dietro a si fatto redamo si vide entrare minacciosa nel Graduerto una divisione dell'armata fracese, per rimuovere la quale il Principe mgo ribevanti somme onde facilitare ti Napoletani l'evacuazione di Livorno e la ritirata de'Repubblicani dal Granducato.

Na poco dopo (marzo 1799) rottasi la pee tra la Repubblica francese e l'Imperstore, suche la Toscana fu compreu sella dichiarazione di guerra; sosiochè i francesi penetrarono da tre punti nel teritorio Granducale, e il ventisette di nazo, giorne di lutto universale, Ferdimode III con l'Augusta famiglia dovè lariare la sua reggia, e con dolore abbanimre i suoi desolati sudditi dopo averli pertati ad adattarai con rassegnazione alla wie.

## STATE OF PROBECT DURANTE L'ASSESSA 1948484 di Ferdinando III.

Gli avvenimenti politici, di cui molti la mi summo testimoni, e il desiderio di straverage sollecitamente cotesta tempe-, des laguna per rientiare al più presto nel pato, renderà più rapido il discorso sulle ricende politiche che chiuarro con molto herine il secolo XVIII, e che in mezzo a lumultuose sevizie diedero principio al tecolo XIX.

Cratundici giorni Firenze e una gran parte della Toscana ubbidi sommessa e tariarra agli ordini di chi subentiò al go-, rem di Perdinando III, in guisa chè un ge-

minario di guerro (Reinhard) reggendo la somma delle cose, uel 5 aprile annunzia. vano ai Fiorentini, che il giorno 18 germissale, anno VII Repubblicano, farebbe epoca nei loro annali, dopo il voto legalmente espresso dai rappresentanti della città. Stautechè quel giorno era stato destinato alla festa patriottica dell'erezione dell'albero della libertà, davanti al vecchio palazzo del popolo fiorentino.

Era appena scorso un mese da che le truppe francesi occupavano la Toscana. quando gli abitauti delle città di Cortona e di Arezzo pieni di furore e di vendetta. innalzando i insegna della tivolta, e gridando Viva-Maria, distruggevano gli alberi della libertà,e facevano manbassa sopra chiumque fosse stato di francesismo sospetto,

Mentre tali faccende mette vano in gran pericolo la Toscana, in vista che le forze de'Repubblicani erano ancora considerevoli in Italia, mentre era per attraversaria un numeroso esercito reduce dall'invasione di Napoli, il duumvirato di Reinhard e di Gaultier con proclami atterriva (5 maggio 1799) tutte le comunità della Toscana, nelle quali si fossero formati attruppamenti sediziosi.

E quasi che la nazione toscana avesse di proprio intuito chiesto di essere rigenerata all'uso di quel governo, veniva rimproverato dai duumviri con queste ridevoli parole chi era avvezzo a vivere sótto le leggi Leopoldine: . . . . . . Voi che atterrate gli alberi della libertà, doveyate nel giorno in cui essi furono piantaci esclamare : noi vogliamo rimanere schiavi; la ragione non è fatta per noi ; ci dichiariamo indegni di esercitare i diritti dell' шото!!!....

Per buona sorte degli Aretini, verso il finir di maggio l'armata di Macdonald passava da Siena, donde questo maresciallo fulminava bando di esterminio, se Arezzo e Cortona ben tosto non si sottomettevano. Ma gli Aretini e i Cortonesi non si sbigottirono; e la tempesta attraversò senza toccare il loro territorio. Quindi le tresanguinose giornate della Trebbia (18 19 20 giug.) avendo deciso delle sorti in Italia, liberossi la Toscana dai Francesi; i quali senza attendere alcuna truppa regolata dell' esercito vincitore, nella notte del 4 al 5 luglio, lasciarono Firenze vuota di presidio, tente di dizisione (Gaultier) e un com- e di egni sorta di pubblico denaro.

La loro taciturna ritirata da una popolosa città mise a cimento il buon ordine e la quiete pubblica in guisa, che ad onta delle esortazioni dei magistrati provvisori Firenze videsi involta fra persecuzioni di cittadini e di contadini, i quali senz'ordine e senza legge a furia di spaventevoli grida e d'insulti imprigionavano, saccheggiavano e inveivano tumultuariamente contro coloro che avevano servito o in qualche modo aderito al governo francese. - Per buona sorte l'anarchia non fu di lunga durata, cui successe un governo provvisorio, che nell'assenza tanto deplorata del legittimo sovrano sostenne l'amministrazione dello Stato. In questo modo termino l'anno 1799, ed era già a mezzo il corso il 1800, quando arrivò a Firenze la novella della battaglia di Marengo, (14 giugno) che ripose i destini dell'Italia a dell'Europa in mano di Napo-

Allora pur anche la Toscana dovette di nuovo piegare il collo al giogo francese, e nel 15 ottobre di detto anno i generali Dupont e Miollis entravano in Firenze, 4 giorni innanzi che Mounier e Cara-Saint-Cyr s'impadronissero a viva forza di Arezzo e la ponessero a sacco. Intanto un triumvirato di parte francese era succeduto alla reggenza che aveva governato pel legittimo principe questa provincia; quando pel trattato di Luneville (9 febbrajo 1801) il primo Console Napoleone sedè a Lodovico di Borbone, figlio dell'Infante duca di Parma, il Granducato sotto il titolo di Regno di Etruria; regno pagato a caro prezzo dalla Spagna con la cessione della Luigiana, col dono di cinque vascelli e con lo sborso di più milioni in contante. Si prometteva poi nel suddetto trattato una indennità piena ed intera al Granduca Ferdinando III in Alemagna, dei suoi stati aviti d'Italia.

Ne è da tacersi la fedeltà degli Elbani verso questo amatissimo principe; poichè Portoferrajo resistè alle forze di terra e di mare apedite dalla Francia per conquistare l'Isola; nè fu capitolato se non dopo il trattato d'Amiens fra la Francia e l'Inghilterra. e l'annuenza richiesta dal legitimo principe, pel quale combattevano; efu d'allora in poi che la Francia si ritenne tutta l'Isola. Frattanto fu ricevuto dal general Murat nel 12 agosto in Firenze il

re Lodovico, il quele, per quento disbrigar si volesse delle truppe francesi stanziate in Livorno, non riesci che tardi nell'intento. — Egli con decreto del 2 giug. dell' anno 1802 associò la Regina sua consorte ai consiglio e alla direzione delle pubbliche cose. Ma infermiccio di salute com'egli era, dopo il ritorno da un viaggio in Ispagna, morì nel 29 maggio 1803, lasciando il trono al piccolo figlio Carlo Lodovico, assistito dalla vedova Maria Luisa, come Regina reggente.

Avvenivano tali cose in Toscans, quando con passi di gigante Napoleone Bonaparte da un Senatus-Consulto nel 18 maggio del 1803, veniva dichiarato imperatore de'Francesi, e nel 2 del successiva dicembre dall'immortale Pio VII nella metropoli della Francia incoronato.

Quindi nel 26 maggio del 1805 cins in Milano il diadema come re d'Italia; e forse credutosi più che mortale non conobbe più freno alle ambizioni. Nè abbandonollo la volubil fortuna, finchè non le spinse all'apice della grandezza con la vittoria di Austerlitz (nel 2 die. 1805, an niversario della sua vittoria morale sulla democrazia francese), e col celebre trattate di Presburgo (26 dicembre detto), in cul povelli regni creava, altri ne distruggeva e permutava, facendo dinastica la sua casata Meroè i capitoli di quel trattato, Perdi nando III, che fino dal 1803 reggeva Salisburgo col titolo di Elettore, ebbe nuovi sede e granducato in Wurtzburgo, ove nel 1807 Egli creava l'ordine del merito sot to il titolo di S. Giuseppe. Frattanto le Regina reggente di Etruria non dimenticava i disegni de'principi Austriaci a fe vor delle lettere, consacramio col motu proprio del 20 febbrajo dello stesso anni il R. Museo alla pubblica istruzione-

Ma agitando sempre nella sua ment l'imperator de' Francesi prepotenti con cetti, convenne con Carlo IV re di Spa gna, mediante il trattato di Fontaineblem (27 ottobre del 1807) ahe s'imcorpora se la Toscana affa Francia, e che Carl Lodovico re di Etruria a titolo d'indes nità avesse il regno della Lusitania set tentrionale, mentre si destinavano le princip della Pace, e il rimanente del Portogallo al l'Impero francese; decorando col titolo Imperatore delle due Americho il mentoval

Carlo IV re di Spagna. Per questi politid divimmenti la Regina reggente si troto contretta a licenziarsi nel 10 dicembre 1807 co'suoi popoli in cotal guisa; « Avendei l'imperatore dei Francesi e re d' lulia reso noto, che per un trattato concluso com S. M. Cattolica vengono a midestinati altri Stati in compenso del ngo di Etroria, dichiariamo da queno giorno cessato il nostro governo è Kiecliamo la Nazione da qualunque riscolo di sudditanza ec. » - Difatti in quello stesso giorno entrarono in Firenze k ndatesche francesi, tenendo il superiore comando Reille e Miollis, fino a tanto che, pubblicate il codice Napoleone nel 25 pagio 1808, una Giunta di governo da Meson preseduta, nel 9 luglio dell'anno addetto, non ne prese l'assoluta direzione. Divin la Toscana in tre dipartimenti. dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterranco, ottenne dall'Imperator de'Francesi di etrusca origine due gran privilegi, cioè l'eso del patrio idioma nel foro e nei pubthei affari, e lo splendor d'una corte, didistradone Granduchessa (6 marzo 1809) h su sorella maggiore.

Ma per quanto proseguis:e la volubil futuna a decorare Napoleone di allori sele giornate di Eylau, di Fryedland, di Edaul e di Wagram, pure l'ingiusta guerra da lui mossa al re di Spagna per usus parși la corona, e l'altra ardimentosissima catro la Russia, furon cagione che tutta Europa si collegasse in cotal modo per la m roins, che nel di 14 aprile 1814 dura mentà lo astrinse a rinunziare all'impen - Risenti la Toscana, come ogni altra princia, l'effetto delle strepitose vicenk, e nel 1 febbrajo di quell'anno era già prtita di Pirenze la granduchessa francez, e nel giorno 6 entrarono nella città miine napoletane addivenute amiche e colepite coll'Austria. Ma spuntò finalmente il ridente giorno del 19 aprile, in cui ne 12 preso possesso pel sospirato suo antico Spore Ferdinando III; il quale nel 18 ettembre dell'anno stesso fra i trasporti di gioja e le acclamazioni più vive fece l'agresso solemne nella sua metropoli, dopo 15 anni di dolorosa assenza-

Fu il governo francese per i Toscani impoportabile e duro, perchè governo imoluto e di reggimenti non propri al carattere di docile Nazione. Non vi fu famiglia, cui non contristanse la fatal coscrizione; increbbero i diritti riuniti; pesò il prepotente comando. Pure fra tanti mali fuvvi alcun bene. Si migliorarono le branche amministrative per la precisione, l'ordine e il rigore introdottivi; furono moltiplicate ed ampliate le strade in servigio al commercio, eretti ponti, abbellite e illuminate le città, protetti gli ingegni, incoraggiate le arti e le manifatturé coll'erigere a incremento di esse il Conservatorio annesso all'Accademia delle Belle-Arti con una confacente biblioteca. Piacque la pubblicità dei giudizi, la sollecitudine nelle sentenze, la bontà delle leggi civili, la severità nella procedura commerciale, e ciò che più monta, restò esonerato e liberato lo Stato di ogni suo debito per messo dei beni delle soppresse corporazioni morali.

GOPERNO DI FERDINANDO III IN TOSCANA DOPO LA RESTAURAZIONE.

Ritornato all'avito trono il desideratissimo Ferdinando III, fece tosto risplendere in pienissima luce quella caratteristica virtù che seco nacque e l'accompagnò nel sepolero, la più squisita bontà.

Infatti nel novello reggineuto egli prese per guida delle sue opere la felicità dello Stato, e non le infiammate passioni de'tempi; nè senti brama alcuna divendetta per le ingiurie e i delitti, onde furono pur troppo brutti e sanguinosi gli ultimi giorni del secolo trapassato. Fra i primi atti del suo animo generoso si fu quello d'interrogar la sapienza de'toscani giureonsulti, per dare ai sudditi leggi, quali richiedeva l'età presente e tanta esperienza di cose.

Pose adunque mano nel 1814 a riordinare il governo secondo le istituzioni del suo Augusto genitore, nè tampoco trascurò le stranicre, che a lui parvero le più utili alla pubblica prosperità dopo un'esperienza dimostrata.

Per queste ragioni i tribunali, i magistrati, le ruote si riprodussero secondo l' antico sistema, e in una forma di evidente giustizia; imperciocchè volle che palesi fossero le azioni delle cause si civili, che criminali; palesi le accuse, le difese, le assoluzioni, le condanne. — Con motuproprio de' 13 ottobre 1814 creò la Ruota civile e criminale di Grosseto, che comprendeva nella sua giurisdizione totto il territorio dell'antica provincia inferiore senese, e nel rapporti di Ruota criminale estendeva la sua giurisdizione anche al Piombinese e all'isola dell'Elba.

Ma il cielo politico non era ancora sereno; fosche nubi addensaronsi, e minacciarono altra funesta esplosione. Nel 20 marzo 1815 Napoleone, evaso dall'Elba, entrava in Parigi. e un esercito di Murat nell'8 aprile in Firenze; e già pendevan di nuovo i destini d'Italia e di Francia, quando la battaglia di Tolentino (4 maggio) e quella memoranda di Watterloo (18 giugno) spensero affatto ogn'incendio di guerra, e ogni aperanza di regno e d'impero nei due vinti cognati.

Se però dileguavansi le temute politiche calamità, due tremendi flagelli ricomparivano ad affliggere la Toscana, la fame red il tifo. Non è a direi con quanto selo si adoprasse l'ottimo Principe per fare argine ai mali, e come tosto cacciasse la prima, procecciando all'indigente un guadagno col promovere opere pubbliche d'egni maniera e in ogni angolo dello Stato; e come in seguito vincesse l'altra, crigendo ovunque spedali ed ospizi, ed affidandoli alla cura di zelanti cittadini. Fu grande allora il fervor dei lavori nelle regie fabbriche, e sommo nell'apertura di nuove strade; fra le quali sono da rammentarsi, quella regia della Val-Tiberina per render più pronto il commercio fra i due mari ; quella per cui comunica Volterra conSiena, e che si lega coll'altra pur nuova chedaSiena guida ad Arczzo; quella sul littorale del mare Mediterraneo che unisce Grosseto ad Orbetello, quella che traversa il Casentino, e l'altra infine che dal Ponte a Sieve più comodamente conduce al Superiore Valdarno, che fu dichiarata R. postale.

A tali imprese cento altri consimili benefici provvedimenti andarono uniti: di modo tale che può dirsi, a ragione, di si ottimo Principe, che se non lasciò trascorrere giorno in cui non fosse cortese di qualche privato favore, non passò altresì mese senza segnalare l'epoca di un qualche suo pubblico benefizio.

Infatti con soviano motuproprio degli 11 gennajo 1815 stabiliva il collegio Forteguerri di Pistoja, nel luogo della Sapienza, cui il benemerito card. Niccolò Forteguerri, sino dal 1473 aveva donati amplissimi fondi per l'istruzione della giventù; e corrispondendo alle benefiche m re di quel porporato, Ferdinando III riu in quel collegio tutte le pubbliche scuo della città di Pistoja. Con altro motupo prio del 21 novembre dell'anno istesso er geva in Firenze l'ospizio della Maternit e fu nello stesso anno (18 dicembre) ci aprivasi in Firenze la Pia Casa di Lavor per raccogliervi i questuanti della cit e del suburbio.

Neppure il segnente anno (1816) ai dò scarso di sue grazie; imperocchè o motuproprio del 2 settembre confermò R. deputazione degli spedali e luoghi p del Granducato, e la incaricò di riorg nizzarne e sistemarne i loro patrimoni.

Nel 1817 beneficò Siena col pio si bilimento di Mendicità, associando i su caritatevoli sussidii alle volontarie obli zioni dei benemeriti di quella città. Ne l'anno medesimo, con notificazione del 2 febbrajo, creò in Firenze un Archivio ce trale, destinato a raccogliere e conserva le scritture e i documenti spettanti al soppresse corporazioni religiose, affinch non si smarrissero così preziose e intre senti memorie; istituzione carissima ag eruditi, utilissima alle amministrazioni.

Nel tempo che incoraggiava con sovrer munificenza la già accreditata Accademi delle Belle-Arti in Firenze, dava vita i quest'anno, con decreto del 23 agosto, a una sorella di lei nella dotta Alfea, racci mandando ai professori una acrupolosa y gilanza sopra tutti gli oggetti di ari sparsi intorno alle chiese, ne'monaste ri, ed in altri pubblici atabilimenti, com anche nelle strade, nelle piazze di Pisa nei Inoghi suburbani, per riunirli all'uos nel museo dell'antichità patria, qual è Campo santo di quella città. Nella stess Pisa raddoppiava le sue beneficenze col si vrano motuproprio del 28 nov., mercè ci si soccorrevano molti infelici con la fila: tropica scuola de'Sordi-muti.

Giunse pure in quest'anno alla su maturità quel disegno che fin dai prin esordi del suo governo Ferdinando III avi concepito, onde rimuovere le disparità di contributo, mediante l'istituzione della tai sa prediale da distribuirsi per tutta la si perficie del Granducato con proporzior adegnata al valore dei beni A tale oggeto, con motuproprio de'24 nov. 1817 ore

le Deputazione per la direzione del nuove Cataste; per cui non solo incoraggi l' stronomo insigne prof. Giovanni Inghirani s intraprendere una triangolazione per tatta la Toscana, ma vollo di più che l'I. e R. Governo se ne addossasse tutto intien il dispendio sino ad avere da lui una carn geometrica della Toscana ricavata dal rero nella proporzione di 1 a 200000, della più esatta esecuzione.

Questo beneaugurato anno 1817 ottenna infine dalla beneficenza del Principe l'ufino dello Stato civile, dipendente dal Sepetario del Regio Diritto, destinato a fornuci registri de'nati, de'morti e de'matrimonj nel Granducato. Dai quali registri s banno son solo i resultamenti stalizici si parziali che generali rispetto alla popolazione ne'suoi variati rapporti, maltresi le nozioni più precise sulla dunu nedia della vita umana, siocome in Pracia fa dato il primoesempio dalboureau delle Longitudini, cui presiedono sommi mienziati. Si conservano inoltre in tale alzio numerosi campioni statistico-geograsci di tutte le località della Toscana, semdo le diverse loro dipendenze nell'ordimpolitico, giudiciario, economico, civile. Dopo aver provvisto con l'istituzione di una deputazione ecclesiastica per l'amministrazione interna della Metropolitana ferentina e del tempio di S. Giov. Batti-🖎 con motoproprio del 22 febb. 1818 hatemo Granduca creò una deputazione molare sopra l'Opera di S. Maria del Fiore; la quale formita di sufficienti rendi-<sup>k, non</sup> solo ba potuto sostenere i restauri ⊭limoe l'altro lempio,ma è giunta ancora a inalzare tre vasti ed uniformi palazzi, fitriggendo le umili case e lasciando libro spazio all'oechio dello spettatore per contemplare la simetria e l'ordine di un essizio per ogni lato sublime, e tutta la lellezza della maravigliosa torre di Giotto.

Pra così varie e moltiplici cure per mader felice il suo popolo un'altra pur re regea nella mente del Principe, per mi nel 4 dicembre 1819 stabiliva delinitivamente l'organizzazione della guardia dei Pompieri, non tanto rivestendola di militare, quanto ol procurarle un numero vistoso di mechine. Abbelli quindi le RR. ville, e amplio la reggia del palazzo de' Pitti.

si rimase dall'adunare opere di singolare artificio, dal porgere occasione ad egregii per emular la natura con la mente e con la mano, e dal beneficare i cultori delle scienze e delle lettere. Si dee al suo animo generoso la sanzione dell'annuo premio che per concessione imperiale già decretava la Crusca. Arricchi poi talmente di preziose opere e di splendide edizioni la sua biblioteca Palatina, che ora può dirsi senza tema di esagerazione una delle più insigni di Europa.

Del suo benefico amore verso l'agricoltura apertamente fanno fede la Val-di-Cecina e la Val-di-Chiana, e specialmente quest'ultima che per vastità di colmate, per numerosi viali e per le nuove fabbriche quasi vasto giardino ramembra.

Sposò Ferdinando III in seconde nozze nel 6 aprile 1821 Maria Ferdinanda Amalia, figlia di Massimiliano Principe di Sassonia, e secondando Egli le materne sollecitudini del di Lei cnore e quelle della sua pietosa Sorella, nel 24 nov. 1823 decretava che sorgesse il R. Istituto della SS. Annunziata per l'educazione delle ingenue fanciulle, onde la società non patisse del maggior de'bisogni, quale si è un' ottima madre di famiglia.

Un vivere così bello e riposato in Toscana persuase potenti stranieri che vennero d'oltremonti e d'oltremare a fermar la dimora sulle rive dell'Arno; e chi per le calamità de'tempi si trovò senza patria, quivi una patria rinvenne sotto l'egida della giustizia.

Ritornava da un viaggio nelle Chiane l' ottimo Ferdinando nel 12 giugno dell'anno 1824, ma ritornava alla capitale col germe del male che a noi voleva barbaramente rapirlo appena arrivato all'undecimo lustro della sua età. I cittadini entrati in sollecitudine per l'imminente pericolo, taciturni erravano per le vic, ingombravano i sacri templi, sogguardavansi, interrogavansi, e penetravano negli atrii stessi e nelle sale del regio palazzo, smarriti, sparuti, affannosi, desolati. Niun' altra premura, nessun affare domestico o civile, tutti i pami, tutte le lingue, tutte le orecchie a questo solo erano rivolte, di questo solo occupate! Il pallore di un volto nell'altro si diffondes: nè potrei agguagliar con parole quel che io strato Anice alle belle arti di pace, non vidi, e nell'intimo petto sentii fra il gemito e il tumulto della raggia e del popolo. Suono l'ultim'ora, e il 18 giugno
1824 fu giorno di pianto per tutti; e dico per tutti, perchè, anche gli stranieri
medesimi che si trovarono presenti a così
frista e inusitata scena, rimasero talmente
commossi, che proruppero al pari di noi
in tristi lamenti ed in sincere tagrime.

# LEOPOLDO II, GRUEDUCA XI PELICEMENTE REGUARTE.

Riparava l'amara perdita il benefico figlio di si benelico padre, il Granduca Leopoldo II, che or felicemente regge i nostri destini. L'imprendere a parlare di un sovrano che siede sul trono, sarebbe subbietto di non lieve difficoltà, se gli argomenti di evidenza e di fatto non mostrassero vere quelle espressioni di encomio e di lode che gli vengono tributate. Francheggiati per tanto da evidenti e indubitate prove, noi selutiamo il Granduca Leopoldo II, come quel Principe che, prendendo le vie calcate dall'Avo e dal Padre, non solo raccolse i frutti da loro preparati, ma di altri ancora afficttò la maturità ; e molti più semi Egli và spargendo per viemaggiormente rendere prosperoso e felice il suo Stato.

Era Egli intento ai placidi studii sull' opere del Maguifico e di Galileo, quando, mancato il Genitore, gli fu mestieri nel fiore degli anni dedicarsi alla somma delle pubbliche cose.

Il primo atto del suo governo su un segnalato savore a prò del commercio, sopprimendo la così detta tassa del sigillo delle carni; allorchè l'I. e R. Consulta con la notificazione del 16 nov. 1824 manifestava in questi termini i sentimenti del novello Signore. « S. A. I. e R. meditando i providi sistemi di governo adottati dall' Augusto dilettissimo suo Genitore, potè apprezzare i pragotti di rettificazioni a amministrative, ed i risparmi già disposti a maturità, onde supplire a qualche diminusione delle pubbliche imposte.

» Non tardò quindi a prenderne di » mira una, che oltre al naturale suo pe-» so si distingueva per essere opposta nel » tempo stesso agli interessi dei proprie-» tarj e dei consumatori. Era essa in oltre » contraria alla legislazione economica » stabilita sotto il regno glorisso del sao » Avo immortale, onde per lungo esperimento divenne qui evidente quanta » pubblica prosperità produce la somma » di tutte le industrie individuali eccita-» te da una libera e leale concorrenza, e » quanto danno rechino privilegi e prero-» gative, che, abbagliando con molto tume » in alcuni punti, spargono oblio sopra » tutti gli altri lasciati nell'oscurità.

» L'I. e R. A. S. egualmente animata
» da paterna soldesitudine a favore di o
» gni classe di persone e di ogni perte
» del Granducato, ha benignamente volu» to che resti abolita la così detta tassa
» del sigillo delle carni, e proventi de'
» macelli, e felicitandosi di porgere la
» mano al compimente del pensiero Avito
» in questo saggio di beneficenza, ordina
» e comanda quanto appresso, ec. »

con tali benefici sentimenti, e con tale sapienza economica si assideva nel sogito toscano il Granduca Lespolde II. Il quale, dopo decretata (1 novembre 1825) l'organizzazione del dipartimento delle acque e strade, pensò ad aprire per tre grandi vie tre gioghi dell'Appennino; cioè, con la strada della Cisa in Lunigiana, son quella di Urbania, concorrendo per questa alla spesa anche al di là del Granducato, e con la strada di Bonagna per la Valle del Montone. Le ultime due vie Begie pongono in comunicazione diretta i dere mari che circoscrivono la bella Penisola.

Ma erano appena date tali provide disposizioni, che il Principe apriva il suo euore a grazie più singolari e munifiche col motuproprio del 4 dic. dell'anno medesimo, di cui è bello il riferire le clementi-espressioni. « Se su grato al nostro cuore il sar n godere dal i dello scorso maggio si nostri » amatissimi sudditi i vantaggi dell'abolin zione di un'antica tessa, dannesa non » meno ai consumatori che ai proprietari » ed agli agricoltori, molto più consolante » è il potere nel volgere del cadente anno » (1825) accorder lore un ulteriore alleviamento ai pubblici aggravi. Portata da » Noi la più seria attensione sulla pro-» prietà fondiaria, e dopo emersi assicurati, che quando ciccostanze imprevinte » non sopravvengano, lo stato della finanza » permette una diminusione della tassa » prediale, abbiemo determinato di ordina-» re, conforme ordiniamo e vogliamo: . Che dal 1 gennajo pareimo avvenire

, resti dinimita della quarta parte la , tesa prediale, la quale, a forma del mo-, taproprio del 7 ottobre 1817, è impo-, su e si esige attualmente a profitto del , l. erario, ec. 2

Con universale esultanta incominciava alsaque il sao corso il 1826, nè vi fu uomo essibile che non professasse sincera grabindine verso tanto benefattore. Ne queto è il tutto; imperciocchè in quest'anno approvò ancora lo stabilimento della Bana di sconto (27 settembre) con associarvil I. Governo, e col munirla delle opportune garanzie e privilegi. - Preserisse sell'anno 1827 (20 agosto) i regolamenti deli affari riguardanti l'economica ammiastrzione del patrimoni dei pupilli e attoposti, e volle che a favore degli interdetti per causa di prodigalità, l'ipoteca tada legale su i heni dei loro curatori s'inindue infina nel modo stesso e per gli desiesetti, per i quali si acquista a saur deli interdetti a cagione di demenza s l'imbecillità, ed a favore de minori, semidil sistema ipotecario del Granducato. homo al qual sistema, conservato come om stilissima da Ferdinando III, altri mobmenti, per renderlo viemaggiormente tik, renaero in appresso da Leopoldo II omadati.

Volgeva l'aumo 1828, e sollo i sovrani repiciisi apriva in Siena una scuola pubba per i Sordi-muti, non tanto sostenuta i matanee oblazioni, quanto da larghi mil della regia Famiglia. — Non era però puls quell'anno fortunato al suo termik, quando comparve quel selebratissimo Eduproprio del 27 novembre, come l' mazio di una delle più grandi operaim scientifiche ed economiche di quest' ta che meritò l'applauso di Europa, e la mptus gratitudine del popolo toscano. la eso si angunziava ai sudditi il granles divisamento di risanare e render shal pari dell'altre terre, la provincia rmetana. Non vi fu accademia, non vi I gernale che non si compiacesse di kirlo, indicando essere di già spuntato nd giorno, in cui condurre si dovea ad letto un disegno da tanto tempo conceita, e sempre debolmente tentato. Eccone tasquanime espressioni: « S. A. I. e R. retò profondamente commossa dallo "Mallore ed inealubrità, che desolando i tatte le maremme toscane scoraggivano

» con l'idea dei tentativi praticati senza » conseguirne lo sperato meglioramento. '» Volle S. A. I. e R. sull'esempio de' » suoi Augusti predecessori con assidua » paterna cura riscontrare ocularmente » l'estensione dei mali, e riuni quanti lu-» mi emergevano dalla storia, dalla teoria » e dalla esperienza. — Potè allora con-» vincersi che tutte le risorse della natu-» ra e dell'arte non erano esaurite, e fissando intanto la sua sovrana considera-» zione sopra la pianura di Grosseto, la » sottrasse in pochi mesi a quell'elemen-» to d'infezione che può emanare dalla » mescolanza delle acque marine colle » pluviali. - Ponendo poi mente alla » glacitura di quel terreno, e al pingue » limo che trasportano i suoi influenti, » trovò condizioni le più favorevoli ad un a sistema di colmate fino al presente ivi » sconosciuto, dal qual sistema in altre » provincie del Granducato si ottennero i » più felici risultamenti. - In sequela » pertanto di maturo consiglio S. A. I. e » R. determinò di dare opera ad un'im-» presa di manifesto interesse per il tera ritorio grossetano, e di sommo vantaga gio per l'intero Granducato, essendo a altronde prezioso per il suo cuore il a considerare, che questo nuovo benefizio » per tutti i suoi amatissimi sudditi non a imporrà loro veruno aggravio ulteriore, » Avuto riguardo alla natura e vastità » dell'impresa, e alla rapidità necessaria a nell'esecuzione, come nei provvedimen-» ti che di tempo in tempo può essere » urgente di adottare, S. A. I. e R. non na prindicato conciliabile di commettere » la cura e le operazioni della bonificaa zione grossetana agli ordinari mezzi » amministrativi e di arte, che offre l' » istituzione in quella provincia di una Camera di sopraintendenza comunitati-» va, e di una ispezione di acque e stra-» de; ed è rimasta all'incontro pienamen-» te convinta, che la condotta delle ope-» razioni idrauliche deve esser libera nel-» la sua azione, ed indipendente dagli » ordinarii rapporti, che convengono alle » amministrazioni non transitorie, ma » permanenti. Quindi dispone ec. ec. » Alle parole successero opere prontissime, fervide, singolari. Popolaronsi quei luoghi palustri e limacciosi, di caravane di lavoranti, ai quali fu imposto ordine e disciplina.

Quelle selve non più deserte offrivano lo spettacolo delle rive del Ceilan, e del villaggio di Condacti, che in tempo della pesca di romite spelonche addivengono borgate popolose e vivaci. Desideroso l'ottimo Principe, che senza interruzione progredisse l'impresa, di continuo dirigevasi ne' auoi viaggi per quella provincia, provvedeva con nuovi consigli a nuovi bisogni. vegliava, incoraggiava, remunerava; talmentechè ottenne finalmente, che nel 26 aprile 1830 in sua presenza e tra i numerosi operanti ed il molto popolo accorso, in pochi istanti fosse tolta ogni separazione che tuttora esisteva fra l'alveo del fiume Ombrone e quello del gran Canale diversivo, stato nei precedenti mesi escavato. Stipulata omai con quel saggio preliminare la garanzia di vedere uno strato immenso di terra vegetabile ricuoprire pestilenti marazzi, e sorger la messe là dove infarcivano sterili piante palustri, grande ed iterato fu il grido di gioja e di conforto. Se fosse questa la sola magnanima azione di Leopoldo II, durante il suo regno, basterebbe a rendere il suo nome memorando, immortale!

Di giorno in giorno pertanto vedesi l' etrusca maremma ritornare al florido stato de'prischi tempi, e manifesta la presenza e la cura della mano dell'uomo. La celebre via Emilia di Scauro restaurata, anzi di nuovo costrutta, ampliata e rettificata per mettere in comunicazione il Compartimento di Pisa con quello di Grosseto; il paludoso Prelio, l'isola di Pacuvio sgombrati d'acque limacciose e di mofetico orrore; i diboscati campi, le messi sorgenti, i sentieri, i ponti, le rustiche e padronali abitazioni edificate, tuttocià desta il plauso, l'ammirazione e la speranza. Sia lode adunque al sapientissimo Principe che ha tanto in amore l'agricoltura, quell'arte nobilissima, fugatrice dell'ozio, dispensiera di ricohezze, vita della vita sociale; arte veramente indigena, arte nostra, di che fummo maestri agli stranieri e che dobbiamo a tutta possa riporre in vigore, non indegni al certo, nè per clima, nè per si favorevoli auspicii, nè per isvegliato ingegno di possederla. Una nazione divenuta agricola, diventa conseguentemente commerciale; la sovrabbondanza de'suoi prodotti chiama l'esportazioni; così la povertà rustica stata prima impiegata per le

campagne ad aumentare i prodotti, bendisce quindi la povertà cittadina coll'aumento delle manifatture. Quei dotti forestieri, che hanno non ha guari percorsa l' Italia, non obliarono di celebrare per le stampe la rigenerazione della nostra maremma; (Ved. Viaggi di Alfredo Reummont ec.) e qualunque leggitore non può scorrere quelle pagine senza unirsi ai voti delle popolazioni beneficate verso l'Auguato benefattore.

Ma se Egli col fervore di tante opere rallegiava le classi agricole e commerciali, non pertanto pose in dimenticanza la coltura delle scienze e delle lettere, anzi, siccome si tempi Medioci, volle che il nome toscano si associasse alle scientifiche glorie di un potentissimo regno. Parlo della spedizione Gallico-Tosca in Egitto, donde ritornati nell'anno 1830 i nustri dotti nomini recarono seco molti capi d'opera, che esposti furono alla pubblica ammirazione, accoppiati a più di 1300 duegni delle cose più singolari della classica terra dei Farsoni.

Acquistò poi l'indigenza un mezzo di aumentare il guadagno nella regia sanzione delle Casse di risparmio; e la pubblica economia ottenne auovi vantaggi per essere state anche la manifattura del ferro ridotta al generale sistema di libera concorrenza. Tali erano le liete sorti della patria nostra in questo suddetto anno, il quale destinato a veder compiti molti dei grandi concetti de'nostri maggiori, si rese immortale per la solenne inaugurazione del monumento che finalmente fu inalzato al Padre della lingua e della puesia Toscana. Così inclinava felicemente per noi al suo tramonto il 1830, quando inaspettate politiche vicende tutta Europa commossero!

Ma invano per noi romoreggiò la procella, intanto che il R. Liceo eretto nel Museo di fisica e storia naturale in Firense otteneva dalla munificenza del Principe celeberrimi professori, sicolè ripresero quivi gli ottimi studii il suo corso, nel tempo che si perfezionava la Specola, e di quanto era d'uopo arriochivasi quell'insigne stabilimento sede del sapere.

Spettava però all'anno 1835 un'altra fi quelle sovrane risoluzioni che caratterizzano la magnanimità di Leopoldo II, e fu questa l'impresa della nuova circonvallasione della città di Lavorno, che cresce e gisatregia quasi regina dei mari. È cas mirabile a dini, e forse incredibile ai pateri, come appeua fu al pubblico ansuniato il sovrano volcre, mille mani corsero all'opera, come rapidamente i resorso, come dopo 15 lone quasi tocchi al suo temae un giro di maglia di mura un hae; quando in simili imprese nelle tratorse età furono tentativi non di meà nè di anni, ma di suocessive generationi.

Ed oh! qual funesto nemico in questo impe appunto venne ad involgere Livorso di lutto, e ad intimorire Pintera Tomas; ed oh! di quali generosi e magnassi soccorsi, sagge previdenze, e benefici di qui generos fu capace il cuore verasente paterno del Granduca Leopoldo M. Sensi aggiungere alcun aggravio ai suoi sediti, versò. Egli a larga mano sul custrante popolo di quella città grazie e frori, cresse spedali, provvide alla nettraza, si disinfettamento, premiò i più operusi e infie riparà a quanto può attendersi da un Inscipe che tiene per figli i suoi sudditi.

Rè alla marittima cuttà erano solo rivolte le care di Lui, ma la capitale ed ogni alto luogo del Granducato affettuosimente gli attestano la loro rinonoscenza. Is pure effetto del malaugarato Cholena che non godè la Tossana di una festiviti nei natali del Gran principe eretturio, Ferdinando, festa che duveva sugrilure una fortunalissima epoca ne'nostri ati: impersiocchè in così bella occasione Egli accoglieva neila reggia tutto il suo peole csultante.

Nel principie di quell'anno medesimo, ilimata la diapendiusa impresa del catata instituiva un nuovo dipartimento per li concrezzione di quell'estimo medesi-

3000c

mo, oltre una direzione per il corpo deglingegneri di acque e strade incariesta diformare i progetti, e di sorvegliare all'esecuzione dei lavori relativi. Infatti meroò di tali provvedimenti il Granducato contaggi tante e si buone strade regio, provinciali e comunitative rotabili, che non vi è rimasto quasi angolo della Toscana, cui. restino a desiderare strade maestre da comunicare per varie direzioni.

Finalmente, per raccogliere in breve il. molto che resterebbe da dire, accennerò, come sotto il felice guverno di Leopuldo II ci. vede condotta a perfezione ugni parte esteziore del regio palazen, riordinata e fatta come pubblica quella classica galleria ebe sopravanza ogn'altra di qualunque reggia e metropoli; come da accreditati pennelli fu dipinto it nuovo quartiere nel palazzo de'Pitti, oltre la cupela della Cappella de'Principi in S. Lorenzo, dove tutto. si appronta per ultimarla; come si abbelluce ognora più la città, e massime con la magnifica via S. Leopoldo, che forma la continuazione della più bella e più ampia delle sue strade; come si sospendono a traverso dell'Arno sopra e sotto la città duc ponti di ferro; come si amplia la fah-. brica dell'Istituto delle Scuole Pie a benefisio della numerosa scolaresca; come le pitture di Andrea del Sarto nel vestibolo dell'Annunziata furono restaurate edifese; come intorno alla base dei tre ouspicui edifizi sacri di S. Giovanni, della Metropolitana e della Torre di Or-San-Michele, furono posti stabili e decenti ripari di ferro; come in fine, per dir tutto in una parola, si vede condurre verso il suo. perfezionamento quanto la grandezza Medicea, la mente dell'Avo, e il cuore del Padre intesero a gloria, a utilità e felicità. del toscano popolo di ordinare.

## COMUNITA DI FIRENZE.

Il circondario della Comunità di Firenze, a tenore del motuproprio del 20 nov. 1761, fa circoscritto dallo spazio della mera della città, da quello della fortezza l', Ramo che le attraversa, e dal corso dell' fino fra le due pescaje. A questo circonderio furono aggiunti nell'anno 1833 alcani spazio fuori delle mura dalla parte

destra dell'Arno; cosicchè l'attuale perimetro della Comunità di Firenze è contrassegnato dal giro che fa la strada regiaintorno alla mura esterne, dalle quali essaalla destra del fiume in quettro punti per breve spazio si discosta, cioè verso grecaledavanti alla porta S. Gallo per abbrecciare il perserre e la piazza dell'arcotrionfale; davanti alla chiusa porta Guelfa, verso levante sopra alla pescaja della Zeteca vecchia; dal lato di maestro fungo la strada nuova che gira intorno alla fortezza da Basso; e dat lato di libeccio sino al pilone destro del nuovo ponte di ferro, rimontando di là la sponda destra dell'Arno sino alla pescoja d'Ognissanti,

Tutta la superficie della Comunità di Pirenze occupa quadrati 1556,17 (quasi due miglia toscane quadre), dei quali quadrati 306,47 sono presi da strade e dal letto del fi. Arno; donde avviene, che la superficie imponibile riducesi a quadr 1249,70. La quale superficie è occupata per circa tre quarti da fabbriche e per il restante da orti e giardini interni, dai campi e dal pomerio della città. — I suoi abitanti nell'anno 1833 ascendevano a 95927. (Ved. qui appresso il Quadro della popotazione.)

#### PARIE GRANDEZZE DE'SUOI CERCHI.

Il giro attuale delle mura, comprese le larghezze delle due pescaje che attraversano l'Arno sopra e sotto a Firenze, ammonta in tutto a braccia fiorentine 16330, equivalenti a miglia cinque e tre quarti, più braccia 38 1/3, siccome apparisce dalle varie sezioni seguenti.

403

250

816

1526

1337

1466

1752

1052

1082

323

448

662

200

1130

Larghezza della Pescaja dalla porta S. Niccolò alla Zecca vecchia. Br. Giro delle mura della fabbrica della Zecra vecchia. Da questa alla porta alla Croce. » Di costà alla porta a Pinti. Da porta a Pinti a porta S. Gallo.» Dalla porta S. Gallo al bastione a levante della fortezza da Basso o di S. Gio. Battista. Giro esterno della fortezza sudd. » Dal bastione a ponente sino alla porta al Prato. Della porta al Prato fino alla porticoinola dell'antica Gora. » Dalla posticciuola fino alla Pescaja di Ognissanti. Larghezza della Pescaja d'Ognis-Dalla casa della Guardia sulle mura di Oltrarno sino al terrino della Sardigna. Dal torrivo alla portaS. Frediano.» Dalla porta S. Frediano alla porta S. Pier Gattolini o Romana. »

Da questa porta a quella chiusa di S. Giorgio sulla Costa. 206
Dalla porta S. Giorgio alla porta S. Miniato. 293
Da questa alla porta S. Niccolò. 258
Di là sinu alla Pescaja. 21

Cerchie più antico. — Quando si vi lesse confrontare il cerchio più antico dell città di Firenze (mancando noi di proi che bastino ad assicurare, quale mai fosi il giro delle sue mura al tempo dei Rom ni) si vedrà che l'attuale perimetro, que lo cioè decretato dalla Rep. fiorentina ni 1884, è circa dieci volte maggiore del primo, e quattro volte più esteso del second cerchio della atessa città.

Imperocche il primo circuito quasi re tangolare era situato intieramente nella destro dell'Arno presso dove confluva fiumicello Mugnone.

Il quale fiumicello, per tre volte do variare letto e direzione, mentre nei ten pi antichi esso attraversava una parte de l'attuale città, tostochè all'epoca del prin cerchio le sue acque ffuivano dove oggi la via Larga, presso la quale furono scope ti i piloni di due ponti; uno dei quali da la chiesa di S. Marco e l'altro fra il pala so Panciatichi e la chiesa di S. Giovann no. In seguito fu quel fiumicello di cos artatamente volto verso S. Lorenzo, p girare intorno a questa chiesa, e di là diet alle mura antiche, di dove sembra che si drigesse in Arno in vicinanza di S. Trinit

Un solo ponte detto poi il Ponte re chio, attraversava allora il flume Arno fu ri della Porta S. Maria, presso l'anti pescheria e il mercato degli erbagg mentre dal lato opposto del flume, accos alla chiesa di S. Felicita, trovavasi il ca po santo o cimiterio dei primi Cristiani

Ma delle mura di Firenze, innanzi cincominciasse il secondo cerchio del città, non restano autorità o indizi ti ove poter fondare un dato sicuro. Cer è che, dal Malespini in poi, quasi tutti storici florentini concorrono a credere allora la città non oltrepassasse (a parti dal lato di levante) la strada detta del Preconsolo, prolungandosi a destra verso piazza di S. Firenze sino al canto do borgo de'Greci, dove aembra che fosse

potieria di quei della Pera, detti in serato de Perassi. Di là continuando vern scirocco simo al pelazzo o castello di Mafronte, poi de Carcellani, s'indirizzan sella sponda dell'Arno. Dalla parte munca, piegando a grecale, proseguiva il me dalla via del Proconsolo al canto de' Pari dove esisteva la primitiva purta Si Piero; indi contiauando per S. Maria in (anno, attraversava il suolo degli attuali federetti di S. Maria del Fiore, e volgado la fronte a settentrione, lasciava dento le città il tempio di S. Giovanni, cesia ilDuom;passato il quale trovava la seconb perte detta del Duomo, dalla quale si mirranel borgo S. Lorenzo. Con la stessa érrioge i noltravasi si mo al canto de Carnemhi, dove piegava a ponente,a un dipresso pria direzione che tuttora conservano le dade de'Rondinelli e de'Tornabyoni sino danto degli Strozzi. Costà presso era la tra porta detta di S. Brancasio, di sotto de quale le mura proseguivano diritto pr na de Legnajnoli sino alla postierla bita porta Rossa. Oltrepassata questa principale, piegando da ponente a ostro, enbrache le mura recentamero il borgo S. Apostoli per aboccare alla porta di In S. Maria presso alle caso degl'Infangii Dirostà per una linca egualmente amtafra la via de'Lamberteschi e quella tdi trchibusieri, si obindeva il giro al with di Altafronte.

The era il giro della città, quando firema dentro dalla cerchia antica,

Ortella toglie ancora e tersa e nona, Si nova in pace sobria e pudica.

I uddescritto primo cerchio, che può abusi dell'estensione di circa 3500 b. opriva, come ho detto, una superficie itumo che appena equivaleva alla decoupate del cerchio attuale.

Se non che il fabbricato di quell'antica forer, situato tuttura nel centro della citi, ra citremodo compatto con poche e perde pizze, con si anguste vie, che piutato in contribuitato i più tetri ed opachi contribuitato dite il e multissime torri di pietra rigi, che a guisa di campanili quadrati fale 60 e le 100 braccia si alzavano.

As la fortana e le ricchezze di Firenze nevendo in ragione opposta a quelle di Prole sua marlee patria, e la popolaziole trabectando da ogni parte, fu gioco fer-

za disfare le antiche porte e abbattere le vecchie mura, per occupare più vasto spezio.

Secondo cerchio di Firenze. — Nell'anno 1078 cominciarono i Fiorentini cotesto secondo e più largo circuito per mettere i borghi in città. Quindi il borgo de'Greci e quello di S. Pietro dal lato di levante fino alla chiesa di S. Pier Maggiore; dal lato di settentrione il borgo S. Lerenzo; dalla parte di ponente i borghi di S. Braneazio, de'SS. Apostoli e di Parione, e dal lato di mezzodi, ossia di Oltrarno, i borghi Pitiglioso, di S. Jacopo e di S. Felice in Piazza entrarogo in città.

Giravano queste mura dalla porta S. Piero al canto di via dello Sprone, dove facendo gomito travavasi una postierla detta degli Albertinelli per una schiatta che era in quel luogo, e di costà si usciva per borgo Pinti. Poi seguitando la direzione da scirocco a maestro correvano le mura per via S. Egidio, S. Maria Nuova e via de Cresci fino a S. Michele Vinlomini. Costà trovavasi la porta detta di Balla dalle balle di mercanzie provenienti dal bolognese e dalla Lombardia. Di là continuando pet via de'Pucci attraversavano la via Large, presso dove si congiunge con la strada degli Spadaj, ora via de'Martelli; donde proteguivano lungo l'antico alveo del Magnone, attraversando la piazza di S. Lorenzo, e di là intorno ai moderni fundamenti di questa basilica volgevanci incontro libeccio. Presso piazza Madonna esisteva una porticciuola detta del Mugnone; e poco più giù, in via del Giglio, altra postieria che prese il nome da quei del Baschiera. Da via del Giglio il giro delle mura trapassava della Croce al Trebbio, e di là al borgo San-Brançazio dove sbocca la strada del Muro, detta poi via del *Moro*. A questo crociochio fu aperta la porta denominata di San Paolo, perchè lasciava fuori col borgo la chicae di tal nome. Seguitando la via del Mora arrivavano le mura all'Arno, presso cui terminava il borgo antico di Parione e cominciava quello più moderno, appellato tuttora d'Ognissanti, e costà esisteva nu' altra porta della città, detta della Carraja. Di costà rimontava la ripa destra dell'Arno sino al Ponte di Rubaconte, dove esisteva la poetierla di Ruggieri da Quona; quindi piegava verso S. Jacopo tra' Fossi, e rasentando il Parlagio tornava a S. Pier Maggiore.

Tutto il secondo cerchio, posto alla destra dell'Arno, fu suddiviso in 5 sestieri, comprendendo nel sesto sestiere il fabbricato situato nell'Oltrarno. Il qual sestiere d'Oltrarpo fu pure l'ultimo ad essere circondato di mura; giacchè, nei secoli XI e XII riducevasi a tre borghi, ciascuno de' quali era chiuso da una porta. A capo del borgo S. Jacopo lungh'Arno, eta una porta sopra le case de'Frescobaldi; il borge verso mezzodi da S. Pelicita a S. Pelice era chiuso dalla porta detta di Piassaje il terso borgo da levante abitato da persone più che di bassa mano, detto perciè borgo Pidig lioso, corrispondente alla via de'Bardi,aveva a capo di esso la porta detta a Roma, perchè conduceva a quell'alma città per l'antica via Cassia, che l'imp. Trajano fece costruire da Chiusi sino a Firenze. - Ved. Pr-BERZE pag. 151, c VIA CASSIA.

Questi tre borghi non avevano altre mura oltre le accennate porte e i dossi delle case, che chiudevano i borghi medesimi con orti e giardini. Comecchè Gio. Villani asserisca, che le mura d'Oltrarno del secondo cerchio cominciavano dalla porta a Roma (presso S. Lucia de'Magnohi), di dove montavano verso S. Giorgio alla Costa per poi riesoire a S. Felice in Piazza rinchiudendo il borgo di Piazza, e quello di S. Jacopo, quasi come andavano i detti borghi, egli poscia soggiunge; che si freiono le mura d'Oltrarno al poggio più in alto, come sono ora, al tempo che di prima i Ghibellini signoreggiarono la città di Firenze.

Interne al qual periodo (dal 1260 al 1266) probabilmente furono alsate le mura di Oltrarne fra la porta di Piazza e il ranto della Cuculia: avvegnachè di cotesta porzione di mura è fatta menzione in un istrumento del 12 febb. 1262 stil. fior. pubblicato dal Manni (Sigilli Antichi. T. XXVI. 8).

E fu sul canto della Cuculia, di fronte a via de'Serragli, dove nel 1295 per decreto pubblico si edificò la porta di Giano della Bella. (Aunia. Istor. Fior.)

Terzo, e attuale cerchio della città. - Se dobhiamo prestar fede a Giovanni Villani, rapporto ai fatti accaduti in Firenze alla sua età, fu nel febb. del 1284 st. flor , quando, la città essendo cresciuta di popolo e di grandi borghi, cominciaron si a fondare le nugre porte donde conse-

guirono le nuove mura; cioè quella di Candida di là da S. Ambrogio, altrimei detta la porta alla Croce in Gorgo; la por di San-Gallo is sul Mugnone, quella d Prato d'Ognissanti, e laporta d'incont alle donne che si dicono di Paenza 1 cors in sal Mugnone. Il qual flume alqui to dinanzi era stato addirizzato; che p ma correa avvolto per Cofaggio (poi 1 delle Lance) e presso alle seconde cerch facendosi molesto assai alla città quan cresces; e fecion vi sù i ponti dinanzi a dette porte e rimase il lavoro delle mu innanzi che fomero all'Arcora, per la i vella che venne in Firenze della sconfi di mare, che il re Carlo d'Angiò ricevè Ruggeri di Loria (Gro. Villagi. C. nic. lib. VII. cap. 99.)

Dopo due lustri (nel 1293) per bisos di moneta, non volendo il Comune cres re imposizioni, si venderono le mura y chie ed i terreni che v'erano intorno. lib. VIII. cap. 2.)

Nel di 29 novembre del 1299 si com ciarono a fondare le nuove e terze mi della città, a partire dalla Gora di Ogi santi infino alla porta al Prato; ma auove pubbliche avversità stette bi tempo che non vi si marò più innanzi solamente undici anni dope per tema d la venuta dell'imp. Arrigo VII fu con nata e chiusa da fossi la città, dalla por 8. Gallo a quella alla Croce al Gorgo i no al fiume Arno, e poi dalla porta S. Gallo infino a quella del Prato. S nalzarono in poco tempo le mura braccia, imperciocchè la vittà era ti schinsa e le mura vecchie in gran pi disfatte, e vendute ai possidenti vic (ivi lib. IX, cap. 10.)

Nel 1324 la Rep. Gorentina deliberi contornare al difuori le nuove muri fossi e far toro addosso i harbacami, e d 200 braccia una torre alta 60, e l'argi braccia. Giovanni Villani, che ne f descrizione (lib. IX, cap. 256) fu uno gli ufiziali del Comune a ciò deputati.

Finalmente nel di 22 di gennajo 1327, stile florent., si comfuciò a foni la gran porta Romana, ossia di S. Gattolini; e in quei tempi si edificai le mura nuove che dalla detta porta gono verso il poggio di Boboli.--- Non i questo che tutto il terzo cerchio della tà restauc compito in quell'amno st piecome de molti scrittori fin opinato. (Americ. Istor. fior. lib. XL.)

lafatti nel 1360 si compiveno le mu-12 coi merli tra la porta alla Crocè e quella di S. Gallo, mentre il restante di term cerchio continuavasi a lavorare aiche molto tempo dopo, come me fanno por i decreti della repubblica Corentiz, allorohè nel 1368, la Signoria con provvisioni del 25 ottobre, 5 febb., 2, e ió mirio dell'anno stesso, e di nuovo nel sé sano e so aprile del 1369, deliberò desi prendene ad imprestito dall'Opera d S. Reparata del demaro, già destinato a procquire quella chiesa, per impiegarkal compimento e fortificazione delle mundella città di Firenze, che costruivansi diqui e di là del fimme Armo presso alla propi della porta della Giustizia. (Azon. Bat. Opera di S. M. del Piore.) - Che il terro orrebio della città non fosse anconumpilo nel 1386 lo dimostra il legato alire dur, che ogni autor di testamento kten lasciare, da servire per metà selle tostruzione dei mori della città, e pri l'altra metà nella fabbrica di S. Repa-ML (Acce. Dirt. Pion. Carte del Bigal-

Sotto il governo del duca Alessandro, h b torre piantata sui fondamenti del pole Reale e la porta di S. Francesco, un ella Giustisia, mel luogo che servi M brere tempo alle officine della Zecca, kito luttora la Zecca vecchia, quel prines free contruire ana specie di fortilizio. Il portone di pietra forte, esistente tuttera es l'arme Medioca, restò in gran parte Mirrato del terreno depositato per le tole di Firenze dalla piena dell'Arno illiano 1557, e che fu per consiglio Minnemeto in seguito dalle vie racallo e trasportato a ridosso alle mura di città, a partire dalla porta suddetta les quella di S. Galla.

forte del terso ed assuale cerchio dile città. — Questo terso cerchio eble edici tra porta e postierle; dicci alla desta, e sei alla simistra dell'Arno. Otto dese furono murate o disfatte al principie di soverno Mediceo; cioè, la porta di Giustizia, la porta Guelfa, la postiria de Servi, la porta destra dell'Arno. Alla sinistra dello stesso fiume furono dase la postierla di Camaldoli, fra S.

Pier Gattolini e S. Prediano, e più tardi le porte di S. Giorgio sulla Cesta, e quella di S. Miniato. Quest'ultima per altro è stata riaperta nel 1834. Cosiechè attualmente esistono otto porte e una postierla; cioè, Porta la Croce. Pinti, S. Gallo, Prato, Porticciuola della Gora d'Ognizanti. Porta S. Prediano, S. Pier Gattolini, S. Miniato, e S. Niccotò.

Ponti della città. - Pirense antica non ebbe che un solo ponte fuori del sua primo cerchio, dirimpetto a porta S. Maria. Su questo solido ponte furono in seguito costruite diverse botteghe per mo di menelli, ma Cosimo I, dopo aver fatto innaltare il corridore che mette in comunipasione la reggia de'Pitti col Palazzo vecchio, ordinò che le botteghe del ponte Vecchio si riscrbassero unicamente agli orefici e giojellieri. Prese il nome di ponte Vecchio dopo essere stato fatto, nel 1918, il ponte alla Carraja che rovinò nel 1269, e successivamente rifatto e ricaduto due volte, sino a che dopo la piena del 1333 la solidamente ricostruito di pietra. Nel 1236 lu fabbricato il ponte alle Grazie, detto di Rubaconte dal nome di Rubaconte da Mandello, che allora esercitava in Firense Pufisio di potestà. Nel 1251 fu edificato il ponte a S. Trinita che cadde, ora per intero, ora in parte, nel 1269. nei 1333, nei 1346 e nei 1557. Dopo quest'altima epoca fu costruito di forma svelta ed elegante dall'architetto Ammannoto. Nel 1317 si fondaron le pile del ponte Renle accosto alle mura della Zecon vecchis, ponte che non fu mai terminato.

Dopa la terribile piena del 1333 il Comone di Fireuza decretà la demolizione delle pescaje di sotto a Firenze; onde con provvisione del 14 novemb. 1340 la Bignoria assegnò ai monaci della Badia a Settimo fiorini 600 d'oro per la distruzione di alcune pescaje di sotto a Firenze, ad oggetto di rimettere nel corso naturale le acque del fiume Arno dalla parte delle mura della città, le quali cagionavano inondazioni alla porta S. Francesco. (Azcn. Dire. Fios. Carte di Cestello.)

PRINCIPALI EDIFIZI SACRI DI FIRENZE.

S. Giovanni, Batistero, già Duomo e Cattedrale. — La sua origine rimonta probabilmente ai tempi del gentilesimo, comecchè taluni congetturassero che fosse edificato dai Longobardi. La forma della sua cupola a guisa del Panteon di Roma, i marmi antichi e le colonne messe più tardi intorno alle interme pareti, la immemorabile sua esistenza, e l'essere questo dichiarato sino dai primi secoli di Firenze cristiana il Duomo e la madre chiesa della diocesi florantina sono altrettanti motivi che ci spingono a credere cotesto tempio sorto in un'epoca anteriore alla regina Teodelinda, o all'invasione de'Longobardi in Toscana.

Nel principio del secolo XIII ne era eperajo un tale Arduino; imperocche a quel maestro dell'Opera del Duomo di S. Giovanni di Firenze, nel 29 maggio 1207, il pont. Innocenzo III diresse da Roma un breve, col quale prese sotto la protezione della Sede Apostolica tutte le possessioni del Duomo di S. Giovanni, confermandogli le decime che già da 50 anni per la chiesa medesima riscuotevansi dai suoi operaj.

Riferisce allo stesso Arduino operajo una sentenza del 25 nov. 1210, data in Firense nella curia di S. Michele in Orto da Pace giudice dell'imperature Federigo II per il Comune di Firenze, con la quale decise una controversia tra i monaci della badia florentina e Arduino operajo del Duomo di S. Giovanni, per esser l'Opera stessa creditrice della decima di un anno, per ragione di un pezzo di terra comprato dall'abate di detto monastero.

Anche nel 1217 il vescovo di Firenze Giovanni da Velletri, sepolto in S. Giovanni, diresse nel mese di novembre ad Arduino operajo di S. Giovanni un breve, col quale, per favorire le di lui istanze, confermò la pia elargizione fatta dai vescovi suoi antecessori all'Opera del Duomo delle decime spettanti alla mensa vescovile per i soli pivieri però di S. Giovanni, di Ripoli, di Settimo, di S. Stefano in Pane, di Remole, di Empoli e di Calenzano. Il breve è firmato dal vescovo medesimo e da dieci canonici, comprese le tre dignità del proposto, dell'arcidiacono e dell' arciprete del Duomo. (ARCH. DIPL. Fion. Arte di Calimala.)

Circa l'anno 1293 fu questo tempio per ordine della Repubblica incrostato dimarmi bianchi e neri con la direzione e dise-

gno di Arnolfo capo maestro del Comune, il quale in tale occasione foce lastricare la piazza di S. Giovanni.

Posava allora, il sacro edifizio sopra usu giro di scalere, stato rinterrato dopo il ria lzamento progressivo del piano della città; intorno al qual tempio esistevano le casse di marmo e gli avelli rammentati dal Boccaccio. Dalla parte della tribuna attuale quel tempio aveva il vestibolo e l'unico ingresso posto dirimpetto al palazzo di 8. Giovanni, ossia all'Episcopio, con un sulo altare nell'opposta parete voltata a levante. Fra Jacopo da Torrita, Audrea Taffi ed altri in diversi tempi rivestirono la cupola e la tribuna di mossici. Andrea Pisano gettò, nel 1330, la porta di bronzo dalla parte di meszodi; più tardi (snuo 1400) fu collocata al posto quella volta a settemtrione, opera di Lorenzo Ghiberti, che fu pure l'autore della terza maravigliosa, dirimpetto alla cattedrale verso levante. Finalmente le statue di bronzo sopra i cornicioni delle porte medesime furono eseguite da Vincenzio Danti, da Francesco Rustici e da Andrea Contucci da San-Savino.

Metropolitana di S. Maria del Fiore, già S. Reparata. - Questo grandioso e solido tempio che abbraccia un'area di 22118 braccia quadrate, questo portentoso e imponente edifizio che basta da sè solo a dimestrare la magnanimità e l'ardire di quei cittadini che l'ordinazono, fu decretato dal Comune di Firenze pell'amno 1294, quando commise ad Arnolfo capomaestro della Signoria: di far il disegno della rinnovazione di S. Reparata con quella più a lta e sontuosa magnificenza che inventar non si possa nè maggiore, nè più bella dall'industria e poter degli nomini; secondo che da'più savj di questa città è stato detto e consigliato in pubblica e privata adunanza, cioè: « non doversi intraprender le cose del Comune, se il concetto non è di farle corrispondenti ad un cuore, che vien futto grandivimo perchè composto dell'animo di più cittadini uniti insieme in un solo volere. »

Il lungo periodo scorso dalla fondazione fino al compimento della metropolitana, diè luogo alla mutazione di diversi architetti per succedere a quelli che di mano in mano mancavano dopo morto il primo autore Arnolfo di Cambio da Colle.

Nel 1332 subentrò l'eccellente Giotto;

si em lei Taddeo Gaddi, che fu rimpiazmo la Andrea Orgagna e questi da Filippo diser Brunellesco. Quest'ultimo,torsu da Roma nell'anno 1407, consigliò gii operaj, che si elevasse la cupola, non pi immediatamente sopra gli archi, siceme Arnolfo aveva disegnato, ma sopra un tamburo, onde renderla più svelta e nigiormente illuminata. Superati da quel sublime artesice tutti i contrasti dei noi rivali, nel corno di 14 anni (dal 1421 al 1435) intraprese e terminò la fabbrica à quella portentosa cupola che niuno si mia di contemplare. Nel 1437 fu dato principio all'elegantissima lanterna sul di-1930 dello stesso Brunellesco, la quale re-ங் வரைita nel 1456, cioè 12 anni dopo aperdita del suo immortale autore, che ordio ii portane a un'altezza di braccia 21 compresa la palla e la croce di sopra d primento della chiesa.

Questo tempio a croce latina con tre espi, o navate, è diviso da quattro arditsini archi a pesto acuto. Ha di larghezubnecia 67 e soldi 2; di lunghezza tobie br. 160 e soldi 18. Due tribune compres quella di mezzo, con 5 cappelle istorio per siascuna, formano la croce, la tuk ha br. 160 di larghezza. Sopra gli zhi dei cappelloni si alza la gran en pola.e mi di coro ottagono riitti di marmi potto Cosimo I, e contornato. a mellenti figure in basso rilievo, scolpe la Giovanni dell'Opera, da Vincenzio lai, da Baccio Bandinelli e da altri. Il Minento di marmi bianchi e a differenti shri è shmebile per i vari spartiti disemid sommi artisti : mentre quello intotal coro fu delineato da Michelagnoh komerroti, l'altro della navata di mes-Mid Francesco da Sam-Gallo, ed il ribante di Giuliano di Baccio d'Agnolo. li tette grandi porte, quattro laterali, be nella facciata. Le esterne pareti dimpiosono tutte increstate a disegno Rami bianchi, rossi e neri, sparse di imiestatue e di delicatissimi ornati. La brists che fu incominciata col disegno i Giotlo, venue disfatta nel 1588 con inmine di ricostruirla più bella. Ricomre per altro un tal vuoto il contiguo memile, ossia la gran torre di Giotto, m nel suo genere la più portentosa Ministra, siccome con tale scopo nel 1334 cm fu dalla Signoria di Firenze

con queste parole decretata: « Si costruisca un edifizio così magnifico, che per altezza e qualità del lavoro venga a superare tutti quanti in quel genere ne fossero stati fatti da' Greci e da' Romani ne' tempi della loro più florida potenza. »

Questa torre, che ha 140 braccia di altezza e 100 di circonferenza, finisce sormentata da un ballatojo praticabile; al di sopra del quale nel modello era diseguata una cuspide alta braccia 50, tralasciata da Taddeo Gaddi, che tirò avanti la fabbrica dopo la morte di Giotto.

Basilica di S. Lorenso e R. Cappella dei Principi. — Non vi ha in Firenze tempio dedicato al vero Dio, il quale conti un'epoca, se non la più remota, senza dubbio la meno contrastata, della chiesa di S. Lorenzo; talchè alcuni pontefici la qualificarono col titolo di chiesa principale. Arroge a ciò che i canonici di questa collegiata vestirono degli abiti canonicali uniformi a quelli dei canonici della cattadrale, sino a che il pont. Eugenio IV, con bolla del 23 dicembre 1432, terminò le dissensioni su tal proposito fra i due capitoli insorte. (Aacu. Dipl. Fion. Opera di S. Maria del Fiore.)

Pu nella primitiva chiesa di S. Lorenzo. dove predicò S. Ambrogio; fu costà dove ebbe il primo sepolero uno de'più antichi vescovi florentini, S. Zanobi, e dove in seguito trovaron riposo le seneri di Cosimo padre della patria; per la di cui munificenza la chiesa di S. Lorenzo, bruciata nel 1417, fu costruita di nuovo sopra un più magnifico e grandioso disegno ordinato a Filippo di Ser Brunellesco. - È questo templo a croce latina con tre navate divise da otto colonne per parte d'ordine corintio. Presso i cappelloni a destra e a sinistra havvi l'accesso alle due sagrestie, vecchia e nuova; l'ultima delle quali, disegnata dal Buonarroti, è arriochita dai due depositi maravigliosi di Lorenzo duca di Urbino, e di Giuliano duca di Nemours, l'uno e l'altro della famiglia de'Medici, a scolpitientrambi da Michel più che terreno. Angel divino. - Un altro più sontuoso edizio è quello situato dietro al gran cappellone di mezzo, destinato ai sepolori dei Principi Medicei. E disegno di don Giovanni dei Medici, continuato dal Nigetti a spese dei Granduchi Ferdinando I,

Cosimo II e Ferdinando II che l'arricchirono d'intarsj, di lavori di pietre dure e di depositi con due statue di bronzo fuse da Giovan Bologna e da Pietro Tacca. Ma cotant'opera era restata incompleta si nel pavimento, si nell'altare di pietre dure, come nella cupola e nella fasoia inferiore, sino a che il regnante Granduca Leopoldo II cou munificenza pari alla grandezza del suo animo ordinò a valentissimi artisti il compimento di si grandioso lavoro. Il quale lavoro è ormai giunto, rispetto alla cupola, con gran meraviglia del pubblico al suo compimento, merce l'immortale pennello del cav. Pietro Benvenuti, mentre con incessante attività sudano gli altri artefici per adempire pienamento ai voti del magnanimo Principe.

Nel chiostro contiguo alla hasilica di 8. Lorenzo trovasi l'insigne biblioteca Laurenziana, costruita con disegno del Buonarroti; annessa alla quale va attualmente terminandosi la sala a guisa di rotonda per collocarvi una copiosa raccolta delle principali, più antiche e più rare edizioni, dono generoso lasciato alla patria dal dotto conte Giovanni d'Elei.

Chiesa di S. Croce. — Fu fundata nel 1294 col disegno di Arnolfo architetto del Comune, quando la Repubblica florentina decretava opere degne di Roma nella sua maggior potenza.

La chicas è diviss in tre navate separate da otto arcate a sesto acuto per parte, lunga br. 240 e larga br. 70.

Quà Cimabne diede i primi saggi del suo valore nell'arte di dipingere. Costà Giotto mostro la potenza del suo pennello me' grandi affreschi; e qui una turba di pittori fecero a gara nel rappresentare storie aui muri, sulle tavole e sulle tele.

Questo tempio sino al 1434 fu il deposito dei trofei florentini e dei loro capitani, siccome ora è divenuto il panteon della nazione per collocarvi le cosa e innalzarvi i sepolori degli uomini più insigni figli naturali o adottivi di Firenze.

Quà la scultura emulò la pittura nelle belle statue che adornano i depositi dei divino Buonarroti, di Galileo, di Machiavelli, di Alfieri, di Leonardo Bruni, dei Marsuppini, del Pantoni e dell'Alighieri.

Chiese di S. Maria Novella. — Questo ammirabile edifizio dei PP. Domonisani, è opera di tre religiusi laici dello stoss'ordine, fra Ristoro, fra Giovanni e fra Sisto. Fu fondato nel 1278, e restò quasi compito all'epoca della famosa peste del 1348.

La chiesa è lunga hr. 170 a tre corpicon archi a sesto semi-acuto di varia grandezza; gli archi di mezzo sono più larghi di quelli verso la facciata, e questi meno stretti di quelli vicino al prebiterio; contuttociò l'insiene è di un effetto pieno di armonia. I più valenti artisti gareggiarono gli uni dopo gli altri in adornarla; Cimabue, l'Orgagna, il Ghirlandajo, il Lippi, Santi di Tito, il Vasari, il Bronzino, ed altri distinti pittori, vi lavorarono.

La famiglia de'Ricci, ch'era in antico patrona della cappella maggiore, fece pitturare il coro da Andrea Orgagna, che dipinse esiandio nel 1357 gli affreschi del Paradiso e delle bulgie dell'Infermo nel cappellone della grociata presso ta sagrestia. Dilavate però ben presto le putture dall'acque piovane, fu il coro di nuevo dipinto da capo a fondo in sei gran quadri per lato da Domenico del Ghirlandajo a spese di Giovanni Tornabuoni, già Toinaquinci, che vedessivi effigiato al naturale con Francesca di Luca Pitti sua moglie, e con molti altri illustri nomini di quell'età. Tutta questa pittura, che desta la maraviglia in coloro che gustano ilbello, non costò più di mille fiorini. Pu terminata nel 1400, anno in cui hori Lorenzo il Magnifico, in tempo di pace, di abbondanza e di prosperità; come apparisce dall'iscrizione posta sulla muraglia a cornu Epistolue, la quale dice : Anno MCCCCLXXXX, quo pulcherrima civitas opibus, victoriis, artibus, aedificiisque nobilis, copia, salubrisate, pace perfruebatur.

Nel chiostro contiguo alla chiesa, eseguito da Fra Giovanni da Campi, trovasi
la famosa cappella del Capitolo, di struttura gutica, foudata circa il 1320 col diseguo di un altro converso Domenicano,
fra Jacopo da Nipozzano, La pittura delle
interne pareti fu affidata a due celebri artisti di quella età, Simone Memmi che dipinse tre facciate, e Taddeo Gaddi che fece
l'affresco della quarta pareta dirimpetto
all'altare.

Chiesa di S. Spirito. — Il tempio più vago, più bello e meglio spartito di quanti altri ne potrebbe contare tutto l'osbe citimo, è l'opera mirabile del più grande architette del suo secolo, Filippo di Ser Brazellesco. Egli disegnò negli ultimi tempi di sua vita (ammo 1440) questo perientore secre edifizio a eroce latima che inlerati sopra cinque ordini paralleli di siene a forgia corintia, con basi, capitel-L'architerri e fregj di pietra serena com pa precisione lavorati. Tre ordini isoin percorreno con egual simetria l'amhilatorio, la tribuno e i bracci, che costipierre la esoce latina. Tutto l'edifisio ¿ hago braccia 161, largo mella crociata k of a nel rimanente br. 54. Gli altri de edini di colonne sono appoggiati alle peti del tempio, e servono di uniforme e radios divisione alle 38 cappelle, che a pia di milte nicchie girano intorno e more di adornamento al gran tempio.

in memo alla erociata si alta la cupula, uta la quale gira il coro di figura ettagon, utto di mermi fini, di statue e di hahatri lavorato. Nel centro della chicas atto la cupola sorge un vago tempietto, metto da colonne di verde antico, con l' str maggiore, tutto di pietre dure e prime commesso, il quale fu dalla nobit inidia Michelozzi con la spesa di roo,000 mii sel secolo XVII fatto innalazze.

Mole pitture di eccellenti maestri airano gli altari di questa chiesa e della anigu agrestia; la qual ultima è della frandi un bel tempietto ottagono, openiel Crenaca. — Baccio d'Agnolo fu l' attre della svelta torre o campanile; Barlenneo Ammanmato e Alfonso Parigi rimbrarsoo gli apaziosi chiestri del conipo corrento.

Torre e chiesa di Or-San-Michele. —

(este eminente edifizio, destinato in oripe per l'annona, collocato nel centro di
l'esse astisa e nella parte più elevata,
i kurtato dalla Signoria di Firenze sulio dopo che chbe ordinato a Giotto la
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo. Fa nel
pi segnifica torre del mondo.

Farmini, affidandone il disegno a Giotto,
a cone altri voglicono, a Taddeo Gaddi, e
la cura per l'escausione all'Università di
l'a 8. Maria, ossia all'arte della Seta-

Pa benedetta la prima pietra nel 29 lejio 1337 dal vescovo di Firenze alla fetenza di tutti i magistrati della città,

7. IL

gelfando nei fondamenti medaglie d'oro e d'argento coniate con l'impronta del dise-, gnato edifizio, e intorno queste parole: Ut magnificentia Poputi Flor. Artium et Artificum ostendatur. Nel rovescio erano, l'armi della Rep. e del Popolo colla leggenda: Respub. et Pop. Decus et Honor.

La fabbrica è di pietra concia lunga br. 42, larga 32, alta 80; ha due ordini di finestroni, e termina con degli sporti intagliati a guisa della Loggia di Andrea Orgagna.

Ba'immagine della Madonna, dipinta intavola da Ugolino Senese, veneravasi appoggiata a uno dei pilastri esterni di questo loggiato. La quale Madonna, nell'anno-1291, avendo fatti molti miracoli, diede origine a una compagnia per ricevera l'elemosine elargite dai fedeli. Tali elargizioni si accre bhero al punto, che, all'occasione dell'orribile peste del 1348; più che 35000 florini d'oro le furono lasciatrin donodai cittadini côlti da quella morta.

Per tali ragioni i capitani di essa Compagnia, con l'aumuenza del Governo risulsero di serrare la già innalasta Loggia; e di piazza destinata alla vendita giornaliera del grano, ridurla ad uso di cratorio per opera dello stesso Orgagna, che fu pureautore dell' elaborato tabernacolo, dove nel 1359 quella immagine venne colloca'a.

Non era appena compito questo ricco e delicato lavoro, quando i capitani della compagnia medesima deliberavano (14 novembre del 1358) di assegnare all'Ogera di S. Reparata per la fabbrica della facciata della cattedrale tutto il danaro che la compagnia della Madonna di Or-San-Michele teneva nel Monte Comune.

Se non che poso dopo, revocando essi in parte quella deliberazione (28 dic. 13.8) limitarono il dono all'annua offerta di 250 fiorini d'oro per un quinquennio, onde impiegare il denaro restanta all'erezione di una cappella sotto la stessa loggia o chiesa di S. Michele in onore di S. Anna, in me moria del giorno, in cui Firenze fu liberata dalla tirannia del duca di Atene. (Ascu. Dipt. Fion. Opera di S. M. del Fiore.)

Ci richiama all'epoca della conquista di Pisa (anno 1406) una provvisione della Signoria, con la quale destinò a ciascuno de'collegi delle arti di Firenze una della nicchie nelle esterne pareti della Torre di Or-San-Michele, perchè vi facessero collocare le statue di marmo o di bronzo dei loro santi avvocati con l'insegns respettiva delle arti, nel modo che tuttora si asserva nella base delle varie statue eseguite da Donatello, da Andrea del Verrocchio, da Lorenzo Ghiberti, da Baccio da Montelupo, da Nanni d'Antonio del Bianco, e da Giovan Bologna. Simone da Fiesole fu autore della statua di marmo rappresentante la B. Vergine col santo Bambino, ordinata per l'arte de'Mcdici e Speziali, che fu dalla nicchia esterna trasportata in chiesa.

Archivio pubblico nella Torre di Or-San-Michele. - Quelle sale in origine stabilite a'magazzini dell'annona, furono destinate da Cosimo I a rioevere i più preziosi titoli della proprietà dello Stato e dei privati, quando con decreto dei 14 dicembre 1569 ordinò, che di tutti gli atti rogati dai notari fosse conservata una copia originale nell'archivio pubblico, e che alla morte dei notari venissero trasmessi costà i protocolli. - Nel 18 lugl. 1572 fu decretata la separazione dei protocolli dagli originali, trasportando questi ultimi pell'archivio del Proconsolo sotto la cura e custodia dei conservatori dell' archivio pubblico di Or-San-Michele.

Essendo stato venduto lo stabile del Proconsolo, e trovandosi le stanze surrogate in quella vece poco comode, venne deliberato dal Grauduca Ferdinando I, nel 27 maggio 1612, il trasporto sopra le logge di Mercato nuovo di tutte le mandate dei pubblici istrumenti originali.

Finalmente con sovrano rescritto del 26 ottobre 1823 fu creato un posto di archivista per la riordinazione degli atti originali posti nella loggia di Mercato nuovo.

Basilica della SS. Annunziata. — Correva il secolo XIV quando l'immagine della SS. Annunziata dipinta a fresco all'ingresso di questo tempio divenne l'oggetto più sacro della devozione dei Piorentini,

Nel 1262 uno di casa Falconieri aveva già fatto edificare la prima chiesa, la quale in seguito fu ingrandita e adornata di un soro rotondo con una cupola disegnata da Leon Batista Alberti, e finalmente di un portico fatto davanti la facciata, dal Caccini a spese di Roberto Pucci.

Nel 1461 il Michelozzi per ordine di Piero de'Medici eresse la cappella della Beata Vergine a foggia di padiglione, e in questo tempio nel vestibulo e nei chicatri si immortalarono Andrea del Sarto, il Franciabigio, l'Empoli, il Rosselli e il Pontormo fra i pittori, Baccio Bandinolli e Giuliano da San-Gallo fra gli scuttori.

Nell'immenso numero dell'altre chiese meritano di esser rammentate quella del Carmine per le pitture principalmente di Massocio e di Masolino da Panicale, rispettate dall'incendio che distrusse quasi per intiero questa chiesa nel 1771; como pure fu rispettata la ricca cappella di S. Andrea Corsini e il mausolco destinato a Pier Soderini. — Morita pure di esser considerata la chiesa della SS. Trinità, rifatta sul disegno di Niccolò Pissno, meno la facciata col presbiterio, che sono opera di Bernardo Buontalenti; nella quale chiesa la cappella dei Sassetti è tutta dipinta a fresso da Domenico Ghirlandajo.

Nè è da passare in silenzio la vetusta chiesa dei SS. Apostoli, quelle della Badia, de'SS. Michele e Gaetano, di S. Giovannino delle Scuole Pie, di S. Marco e di S. Felicita, per tacero di moltissime altra.

#### PII ISTITUTI DI BENEFICENZA.

Compagnia della Misericordia, capa d'opera dell'umana carità. — Una società in mezzo alla società, più utile di questa, più zelante, e più disinteressata sarebbe difficile rintracciarla. — Fu il suo principio nell'anno 1244, cagionato dalle frequenti pestilenze di quei tempi, che stimolarono de'zelanti cittadini ad associarsi insieme per soccorrere l'umanità ne'casi d'infermità, o di accidenti fortuiti, accorrendo al primo invito tanto di notte che di giorno (non eccettuati i casi di pestilenza) per trasportare gl'infermi dalle case e dalle pubbliche strade alli spedali, e nel caso di morte improvvisa alla sepoltura. Il popole fiorentino applaudi a quest" opera, e vi concorse generosamente col servizio della persona, coll'elemosine giornaliere, e coi lasciti testamentari. Forse questo stesso patrimonio volontario e collettizio fu la cagione per cui la compagnia della Misericordia per decreto della Rep. florentina rimase soppressa nel 1425, allorché si riuni il titolo con le sue entrate all'altra compagnia contigua di S. Maria del Bigallo. Ma i frequenti sconcerti, che accadevano nella città, per malati o per morti abbandonati, fece meglio comprendere l'utilità e l'importanza del pio istituto della Misericordia; ed i suoi statuti

saichi, sottoscritti nel 1492; inducono a codere, che la predetta compagnia non rimanose soppressa che per circa 60 anni. Molti privilegi furono concessi a questa illustropica società, tanto otto la repubblica, qualo sotto la monarchia; in guisa che la monarchia; in guisa che la monarchia costante quel annto selo ed ardone che diè origine a si umano istituto.

Compagnia del Bigallo. - Ciò che kækenità per la compagnia della Miseriordia venne fatto dalla religione militante per l'istituto del Bigallo. - Terminate k unquinese battaglie contro gli cretici Paterini, circa il 1290, che bandi fra Pietro da Verona capo di quella milizia sera sorse la compagnia di S. Maria del Bigallo, là dove si dipinsero le glorie dei crecegnati sopra la loggia di Niccolò Pime, chiameta della Misericordia vecchia. l'even quindi raccomandati alla pictà di peta compagnia molti piccoli spedali (an 200 di numero) sparsi per il contade forentino, onde albergarvi infermi e pilegrini. Le spedale chiamato del Bigello, nel popolo di S. Quirico a Ruballa, and alla compagnia il nome che porta.

Tale istituzione, e tauti ospedaletti dumuso sino alla metà del sec. XVIII, quanbotò l'ospitalità cessò di essere un dome di religione, ma il Granduca Cosise i aveva riunito alla compagnia del
fullo sache l'incarico di accogliere gli
stini abbandonati. Il luogo dove questi
iddici si riunirono fu dapprima nello spedie di Bonifazio, dappoi nel convento di
l'Caterina degli Abbandonati, trasportati
zin nello spedale degl'Innocenti.

5. Mertino de' Buomomini. — Questa pimis chiesuola situata fra il monastero di bidia di Firenze e le antiche case de Cerchi, fu fondata nel 986, per uso di prochis sotto il governo de' Benedettini ell vicina badia. Tale si manteneva alha quando il religioso domenicano fra latonino, che fu poi il santo arcivescovo bemtino, nel 1441, pensò di provvedere i poreri vergognosi, e specialmente i citbini poveri, che non ardivano questuare. A tale oggetto scelse dodici cittadini di mesto costume, i quali dopo aver ricevu-<sup>le dal</sup> fendatore le costituzioni, adunaron-🏻 🕯 primo in casa di uno di loro, quindi 🖦 chiesa di San Martino del Vescovo, h dicai cara fu poi soppressa nel 1471.

Fra gli obblighi fondamentali di quest' istituto avvi quello di dovere alienare qualsiasi fondo lasciato dai benefattori per erogare il prodotto in sollievo dei poveri.

Congragazione di S. Giovan Battista.

— Eretta da pie persone, su consermata nel 1700 dal Sovrano allora regnante, e quindi protetta e ampliata dai RR. Succéssori, ed in special modo da Leopoldo II felicemente regnante. Tende essa pure a prevenire la questua somministrando vesti e letta alle miserabili famiglie della città.

Fra le caritatevoli istituzioni Firenze conta la casa pia di San Filippo Neri, eretta nol 1650 da Filippo Franci per raccogliere i faucilli erranti ed oziosi per le vie. Così la Pia Casa di lavoro, grandioso e utiliasimo asilo, fu aperta nel 1815 per raccogliervi i questuanti, e togliendoli dall'ozio, impiegarli in diversi mestieri.

Tali sono le aale infantili che la filantropia di molti cittadini e dame promuove in Firenze per addestrare dalla più tenera età i figliuoli del povero ai buoni costumi.

Non dirò del grandioso arcispedale di Santa Maria Nuova e delle scuole scientifiche ivi nel 1818 aumentate; taccrò dello Spedale degli Innocenti, e dell'altro di Bonifazio, giacobè a ognun di loro vi sarebbe d'uopo di un lungo articolo.

Appartiene allo stésso genere l'ospizio di Orbatello fondato nel 1372 da Niccolò Alberti per ricovere le vittime della seduzione, onde depositarvi il loro feto.

## STABILIMENT! D'ISTRUSIONE PUBBLICA.

La via della Studio fra la canonica del Duomo e la chiesa dei Ricci, e la via della Sapienza fra le due piazze di S. Marco e della Nunziata, ci rammentano due antichi stabilimenti di pubblica istruzione, che uno aperto a spese della Rep. l'altro fondato da un illustre cittadino Niccolò da Uzzano.

Non era ancora cessata la gran moria del 1348, allorche i Fiorentini, pensando di richiamare gente alla loro città, e dilatarla in fama e in onore, operarono si che costà fosse generale Studio di varie scienze, lettere ed arti; cioè in sacra Teologia; in diritto Canonico; in Giurisprudenza; in Astrologia e Filosofia; in Medicina; nelle Arti e Letteratura.

Era questo studio ridotto alla sola facoltà di Teologia, quando Cosimo I nel 1542 assegnò quelle case all'Accademia florentina, sino a che questa nel 1784 cedette il posto al collegio dei chierici Eugeniani della Metropolitana per le loro scuole.

Non ebbe miglior fortuna la casa della Sapienza incominciata a fabbricare verso il 1430 da Niccolò da Uzzano, il quale alla sua morte assegnò un fondo conspicuo per mantenimento di 50 scolari poveri. Se non chè l'edifizio restò incompleto, e gli assegnamenti a quel collegio destinati furono dalla Repubblica convertiti in altri usi.

Ripararono in parte a questo vuoto i PP. Gesuiti chiamati in Firenze nel 1551 dalla duchessa Eleonora di Toledo moglie di Cosimo I, e con generosa liberalità da quel sovrano e da molti cittadini assistiti. Cosicchè nel 1559 quei Padri diedero principio al Collegio e nhiesa di S. Giovannino col disegno e i mezzi di Bartolommeo Ammannato, il quale fu cotanto liberale che donò quasi tutto il suo patrimonio a quei religiosi, per cui si negli ultimi anni di sua vita si ridusse indigente.

Ma i Gesuiti non si curavano molto d'istruire i poveri, a favor dei quali vennero dopo So anni i compagni del Calasauzio; e fra questi il P. Clemente Settimj, maestro del ch. Viviani, e il P. Franc. Michelini anccessore di Galileo nello Studio pisano. Infatti i PP. Scolopj introdussero migliori metodi d'istruzione, si in letteratura, che nello studio della tisica e delle matematiche.

Dalle case de'Cerchi, dove le Scuole Pie furono in origine collocate, passarono nel. 1775 nel Collegio dei soppressi Geauiti a SanGiovannino, dovetuttora con gran plauso e profitto della gioventù quei religiosi esercitano il loro filantropico ministero.

All'istruzione ecclesiastica del clero fiorentino provvedono le scuole delle chiese collegiate, e per le scienze sacre i professori del Seminario fiorentino.

Alla prima istruzione elementare riparaa o tre pubbliche scuole di reciproco insegnamento, e diversi privati istituti.

Dopo annullata la testamentaria volontà di Niccolò da Uzzano, Fircuze non ebbe più stabilimento con convito per i studenti; e sebbene nel 1812 si preparava il vasto monastero di Candeli per riempire un tal vuoto in così vasta città; pure non resta oggi che il nome di Liceo a quellocale, senzachè priacipiasse a servire a tal 1150.

Più fortunate furono le fanciulle di ogni classe, le quali, oltre le pubbliche scuole dei Quartieri instituite dal G. D. Pietro Leopoldo, contano in Pirenze otto ben forniti Conservatori, quello Imp. e R. della SS. Annunziata, quelli di Ripoli, delle Mantellate, di S. Agata, degli Angiolini, delle Salesiane, delle Giovaechine, e l'educatorio di Fuligno.

## PALASI REGIN TIRENTE.

Il palazzo Vecchio, già della Signoria situato nella gran piazza chiamata de Signori, poi del Granduca, fu disegnato da Arnolfo da Colle. La sua torre posante imparte sulli sporti è alta 150 brac.; il gran salone lungo br. 90 e largo br. 37, fu dipinto dal Vasari. La cappella al secondopiano venne pitturata da Domenico Ghirlandajo. — In questo palazzo trovansi riuniti tutti gli ufizi delle RR. Segreterie di Stato; quelli delle RR. Possessioni. la R. Depositeria, l'ufizio de Sindacati, la Guardaroba maggiore e la R. Degana.

Il palazzo Pitti, una delle plu magnifiche reggie, fu cominciato nel 1440, da Luca Pitti col disegno del Brunellesco, e nel 1560 per ordine di Cosimo I fa aggiunto il magnifico cortile dall'Ammanato. In seguito Alfonso Parigi numentò i flanchi dell'edifizio ; e il Paoletti per ordine del G. D. Pietro Leopoldo costrui il quartiere della Meridiana verso Boboli. e cominciò il Rondò a lev. della facciata. Finalmente Ferdinando III e Leopoldo II felicemente regnante commisero al R. architetto Poccianti nuovi grandiosi annessi tanto interni che esterni per accrescere bellezza e armonia a cotesta imponente mole. Dalla quale mediante un lungo corridore coperto, fatto nel 1564 dal Vasari, si comunica con la R. fabbrica degli Ufizi, e di là col palazzo Vecchio.

Il R. palazzo della Crocetta su fatto riedificare e ampliare dal G. D. Pietro Leopoldo col R. Casino di S. Marco, e le RR. Scuderie. Due superbi palazzi vennero recentemente dal Governo acquistati, cioè, il palazzo Riccardi, già di casa de'Medici, opera in gran parte dell'architetto Michelozzi; e il palazzo detto Non-finzio, che su per Roberto Strozzi diegnato dallo Scamozzi, cui il Buontalenti aggiunee la facciata, e il Cigoli il bel cortile.

Per i tanti nobili palazzi dei privati, i di cui fondatori occupano nella storia un posto distinto, rinvierò alle Guide speciali.

# POPOLAZIONE della Città di FIRENZE a tre epoche diverse

## divisa per Quantran. (1)

| Tuolo delle Parrocchie | Epoca delle Par-<br>rocchie soppresse,<br>e delle erette. | Papul.<br>del<br>1551. | Popol<br>del<br>1745. | Popol.<br>del<br>1833. | OSSERPARIONI. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| '                      | l                                                         | •                      | •                     |                        | •             |

## QUARTIERE DI S. GIOVANNI

| 4077                        |                     | <b></b>    | · • • • • |                |                    |
|-----------------------------|---------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| Netropolitana di S. Marial  | 1                   | <b>1</b> 1 | 1765      |                | (1) N. B. Nella    |
| del Piore, già S. Reparata  |                     |            | 1         |                | caredellaMetro-    |
| no i reguenti annessi( t ). |                     |            | 1         |                | politana è com-    |
| S. Pietro Celoro (2).       | Soppressa neli448.  |            | 1         |                | presa la popola-   |
| i Indrea in Mercato         | Soppressanel:785.   |            | 330       | 1              | sione del Ghet-    |
| ecchio.                     | ••                  |            | . 7       |                | to di 384 abit.    |
| S. Benedetto dalla Cano-    | Soppress mel 1771.  |            | 153       |                | ľ                  |
| nica.                       | 11                  | 1          | 1         |                | (a) Venne ri-      |
| S. Cristofano degli Adi-    | Soporessa neli786.  |            | 226       | 3421           | dotta ad wso di    |
| meri dietro il Bigallo-     |                     | •          | l/        |                | Biblioteca della   |
| i. Maria Nepotecosa, o S.   | Soparema pelindo.   | •          | 398       |                | Cattedrale ano     |
| Dennino degl'Adimari.       | ooff come man log.  | 1          | المودا    |                | a whe wel 1680     |
| & Meria degl'Alberi-        | idem                | 25680      | 221       |                | si opererti pell'  |
| ghi (3)                     |                     | (          |           |                | architto e sdu-    |
| S. Nichele delle Trombe.    | Sonreese nel m85.   | 1          | 131       |                | nansa del Capi-    |
| E. Tommaso in Mercato       | Soppress select     | Į          | :45       | ٠,             | tolo 'forentino.   |
| Feeching                    | soppiessa asayog.   |            | 143       |                | cui serve tatte-   |
|                             |                     |            |           | ı <b>583</b> 7 |                    |
| Indicae insigne Coffegia-   |                     | I          | 12703     | 13037          | ra.                |
| udi S. Lorenzo.             |                     | l          |           |                | (9) W              |
| Elichele Visdomini.         |                     | ł          | 3046      | 2497           | (3)Una porzione    |
| S. Annonziata, per una      | retta depo la rovi- | i          | 2592      | 2730           | della cura di S.   |
| prime della parrocchia      |                     | 1          |           |                | Maria degl'Al-     |
| insportata da S. Prier      | giore (1783).       | i          | l .       | 1              | berighi tooco il-  |
| Maggiore. (4)               |                     | 1          |           | 1              | la parr. di S-     |
| L Erros evangelista.        | PP. Domenicadi.     | 1          | 470       |                | Marghorita.        |
| Lidio in S. Maria Woova.    | 1 .                 | 250        | -         | 385            |                    |
| L Mris sello Spedale de-    |                     | 127        | -         | 73             | (4)L'altra por-    |
| filmocenti, cesia degli     | Caterina degli      |            | ł         |                | sione della parr.  |
| Emerti.                     | Abbandonati.        | 1          | 1         |                | dis.PierMaggio-    |
| i Gio. Battista mello Spe-  | Con l'annesso di S. | 178        |           | 127            | re fo data allacu- |
| ale di Bonifazio.           | Lucia.              | 1          | 1         | ·              | ra diS.Giuseppe.   |
| L. Marie in Compo.          | Residenza del ve-   | _          | _         | 1 1 1          | 1                  |
| •                           | scovo di Fiesole.   | 1          | 1         |                | B                  |
| ı                           | Ton an Alde         | 2626       | 2012      | 1              |                    |
|                             | Totale Abit.        | , 20233    | 122121    | ,30109         |                    |

<sup>(1)</sup> La popolazione del 1551 non trovasi distinta per parrocchie, ma 10 lanunt per case e Quartieri.

|                                                      | Epoca delle Pur-    | Popol.     | Popol. | Popol.  |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|---------|---------------------------------|
| Titolo delle Parrocchie.                             |                     | del        | del    | del     | OSSERFAZIONI.                   |
|                                                      | e delle erette.     | 1551.      | 1745.  | 18334   |                                 |
|                                                      |                     |            |        |         |                                 |
| QUARTII                                              | ere di s. m         | ÀRIA       | NO     | VEL     | L A.                            |
| SS. Apostoli, Prioria an-                            | 1                   | 1          | 4597   | 1       | 1                               |
| tica con l'annesso di                                |                     |            | ' (    | 1287    |                                 |
| S. Maria sopra Porta in S.                           | Soppresa nel 1785.  |            | 634    |         |                                 |
| Biagio, antica Prioria.                              | ,                   |            | , ,    |         |                                 |
| S. Gaetano in S. Michele                             |                     |            | 391 }  |         |                                 |
| Bertelde, omia degl'Anti-                            |                     |            |        |         |                                 |
| nori, con gli annessi di<br>S. Miniato fra le Torri, | Sannassa nelva 8 5  |            | 246    |         |                                 |
| S. Maria Ughi.                                       | idem                | ·          | 224    |         |                                 |
| 8. Donato de Vecchietti.                             | . idem              |            | 301    | 1926    | _                               |
| S. Leone nella Piazza de'                            | idem                |            | 211    |         |                                 |
| Brunelleschi                                         |                     | <b>)</b>   |        | 1       | •                               |
| S. Maria in Campidoglio.                             | idemi               |            | 16     |         |                                 |
| S. Piero Buon Consiglio.                             | idem                | ) i o 336  | 268    |         |                                 |
| S. Maria Maggiore, con l'an-                         |                     | )          | 8707   | •       |                                 |
| nesso dell'antica prioria di                         |                     | ĺ          |        | 1633    |                                 |
| S. Ruffitto sulla Piarzet-                           | idem                |            | 70 (   | 1033    |                                 |
| ta dell'Olio.                                        | nd n                | •          | ַ ו    |         |                                 |
| S. Maria Novella.                                    | PP. Domenicani.     |            | 2502   | 3153    |                                 |
| SS. Trinità, con l'annesso di                        |                     |            | 1916   | 2955    |                                 |
| S. Panerasio.<br>S. Salvadore in Ognimenti           | Soppressa pel 1809. |            | 1520   |         |                                 |
| con l'annesso di                                     | PP. Francescani.    | <i>'</i> ; | 2700   | 3115    | •                               |
| S. Paolo dei PP. Tere-                               |                     |            | i      |         |                                 |
| siani, già prioria.                                  |                     | ł          |        | i I     |                                 |
| S. Lucia sul Prato.                                  |                     |            | 4644   | 5043    | •                               |
| S. Giovanni Battista nella                           | Cura di Militari.   | 300        |        | 1 267   |                                 |
| Fortezza da Basso                                    |                     | i          | 1      | 1       |                                 |
| •                                                    | Totals.             | 10636      | 14231  | 19934   |                                 |
| , Q <b>σ Δ</b>                                       | RTIERE DI           | 5. 5 1     | PIRI   | т О.    | •                               |
| S.Frediano in Cestello, Col-                         |                     |            | 53027  |         | (5) La porzione                 |
| leg. con parte della cura di                         |                     |            | 1 . 2  | >1 0288 | della oura di S.                |
| S. Maria in Versaja. (5)                             | Soppressa neli764.  |            | 2160   |         | Maria in Verza-                 |
| S. Felicita, con l'annesso                           |                     |            | 2373   | 3645    | ja fuori di porta               |
| dell'antica Prioria di                               | 8                   |            |        | 1 1     | S. Frediano fu                  |
| S. Jacopo sopr'Arno. S. Felice in Piazza.            | Soppressa nel:575.  | ł          | 3369   | 5085    | data alia par-<br>rocchia muova |
| S. Piero in Gattolino.                               |                     | },4680     |        |         | rocchia muova<br>di S. Maria al |
| S.Niccolò oltr'Arno, Prior.                          |                     | ,,4000     | 1911   |         | Pignone.                        |
| S. Lucia de'Magnoli con l'                           | Ì                   | j          | 4797   |         |                                 |
| annesso di                                           |                     | i          | 1 ""   | 1031    |                                 |
| S. Maria sopr <sup>3</sup> Arno.                     | Soppressa nel 1785. |            | 240    |         |                                 |
| S. Spirito, ossia S. Giorgio                         |                     | i i        | 733    | 957     |                                 |
| sulla Costa.                                         | 1                   |            | }      |         |                                 |
| S. Maria nella Portezza di                           | Cara di Militari.   | l          | -      | 374     |                                 |
| Belvedere.                                           | i i                 |            |        |         |                                 |
|                                                      | Totale.             | 14680      | 117781 | 25432   |                                 |
|                                                      |                     | -          |        | •       | -                               |

|                                          | Bpoca delle Par     | - Popol.  | Popol.                                  | Popol. |                                     |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Tuolo delle Parrocchie.                  | rocchie soppresse   | , del     | del                                     | del    | OSSERFATIONI.                       |
|                                          | e delle erette.     | 1551.     | 1745.                                   | 1833.  |                                     |
| Q U .                                    | I<br>ARTIERE D      | '<br>IS.C | ROC                                     | E.     |                                     |
| 8. Michele in Orto, Prepo-               | <b>5</b>            | ſ         | 7507                                    |        | (6) La cura di                      |
| stura con gl'ammessi di                  |                     |           | 1 1                                     |        | S. Martino fe                       |
|                                          | Soppressa nel 1769. |           | 450                                     | 1865   | aggregata a quel-                   |
| S. Bartolommeo in vin<br>Cacinjoli       | Soppressa neli 768. |           | 337                                     | -      | la di S.Procolo,<br>e il suo locale |
| & Stefano al Ponte con gl'               |                     |           | 13975                                   |        | ceduto allaCon-                     |
| annousi di                               | ]                   |           | ''                                      |        | gregazione dei                      |
| L Cecilia in Vacche rec-                 | Soppressa neli 783. |           | ι63 <b>)</b>                            | 1201   | XII Buonomini                       |
| cia.                                     |                     |           | 1 (                                     |        | nel 147 1.                          |
| L. Pietro Scheraggio.                    | Soppressa nel 1561. |           | J                                       |        |                                     |
| 5 lemigio Prioria antica,                | j                   |           | 15987                                   |        | (7)La cura di S.                    |
| ne l'annesso di.                         |                     |           | }                                       | 2520   | Procolo fu data                     |
| 8. Pirense.                              | Soppressa nel 1769. |           | 3:5)                                    |        | a S. Stefano da                     |
| s stefano della Badia con                | PP. Benedettini.    |           | )                                       |        | Badia.                              |
| gimmeni di                               | 8                   | )         | (                                       |        | ***                                 |
| i. Mertino del Vescovo,                  | Soppressa net 1471  | <b>'</b>  | <b>│</b>                                | 333    | (8)Altra porsio-                    |
| in parte. (6)<br>S. Apollinare.          | Soppressa neli755.  | 9122      | 607                                     | 1      | ne fu annessa al-                   |
| i Kargherita nella Ma-                   |                     |           | 215                                     |        | la Metropolita-                     |
| dem de Ricei con l'                      |                     | )         | 215 }                                   |        | ne.                                 |
| morno di                                 | 1 1054.             |           | · (                                     |        | (9) Instituita                      |
| 18. Procolo e Nicodemo(7)                | Soppress nelva88.   |           | 307                                     | 1023   | con la porzione                     |
| S. Meria degl'Alberighi                  | Soppressa neli 760. |           | 400                                     |        | orientale della                     |
| per ana porzione- (8)                    |                     |           | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |        | distrutta parr.                     |
| Simme, Prioria antica.                   |                     |           | 22801                                   | 1875   | e chiesa di S.                      |
| Llampo tra i Possi, Prio-                |                     |           | 1283                                    |        | Pier Maggiore,                      |
| na matica,                               |                     |           |                                         | -31-   |                                     |
| Labrogio, Prioria an-                    | 1                   | i         | 4771                                    | 6937   |                                     |
| bra.                                     | j                   |           | '''                                     | , ,    |                                     |
| L Giuseppe dalle Com-<br>n.(9)           | Eretta nel 1784.    | _         | 4492                                    | 5259   |                                     |
| i l'erdinando nella Pia<br>Gu di Levoro. | Eretta nel 1815.    | -         | -                                       | 832    |                                     |
|                                          | Totale              | 9122      | 19374                                   | 24382  |                                     |
|                                          |                     | -         | <del>-</del> -                          | •      |                                     |
|                                          |                     |           |                                         |        |                                     |

Recapsvolatione di tutta la popolazione della città di FIRENZE distribuita per Quaetieni.

|           |                                                                           | Anno<br>1551.                   | Anno<br>1745.                    | 1833.                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| QUARTIERI | 1° S. Giovanni,<br>2° S. Maria Novella.<br>3° S. Spirito,<br>4° S. Croce. | 26235<br>10636<br>14680<br>9122 | 92131<br>14231<br>17781<br>19374 | 2618g<br>19924<br>25432<br>24382 |
|           | Totabe, Abit.                                                             | 60773                           | 73517                            | 95927                            |

|      | POPOLAZIONE | NUME          | NUMERO DEI NATI | ITAN   | MUNE   | NUMERO DEI MORTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITHOM  | NUMERO    | NUMERO   |          |
|------|-------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------|
|      | FIRENZE     | MYACHI LAHAMA |                 | TUTALE | HASCEL | MTFCET   1488   148   148   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   178   17 | 37,550 | MATRIMONJ | GENITORI | CENTENAN |
|      |             | 1865          | 500             | 31.66  | 103.   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | 898      |          |
| 810  | 82.084      | 1759          | 1777            | 3536   | 600    | 1677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3186   | 200       | 80 (S)   | ۱.       |
| 1820 | 83,306      | 1856          | 1800            | 3656   | 1493   | 1472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2965   | 763       | 827      | -        |
| 821  | 84,791      | 1831          | 1743            | 3574   | 1698   | 1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3456   | 719       | 753      | ł        |
| 1811 | 85,249      | 1931          | 17.8            | 3649   | 1661   | 16(0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3301   | 730       | 800      | ı        |
| 1823 | 86,976      | 1934          | 1841            | 3775   | 1450   | 1473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3923   | 708       | 858      | *        |
| 1824 |             | 30            | 1802            | 3693   | 2009   | 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3176   | 720       | 807      | 1        |
| 1825 | 9,373       | 8             | 9 9             | 3846   | 020    | 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3239   | 925       | 790      | 1        |
| 1826 | 90,423      | 974           | 200             | 3008   | 1506   | 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # 10 C | 736       | 2000     | 1        |
| 1828 | 02.363      | 2017          | 789             | 3806   | 1826   | 1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3541   | 236       | 86.      | 1 1      |
|      | 92,763      | 850           | 1765            | 3      | 1591   | 1589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.84   | 685       | 790      | -        |
| 1830 | 93,437      | 1778          | 1760            | 3538   | 1576   | 1,532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 70  | 724       | 772      | -        |
| 1831 | 94,156      | 1896          | 1949            | 3845   | 1654   | 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3266   | 709       | 838      | ı        |
| 1892 | 94,519      | 1847          | 1842            | 3689   | 1730   | 1693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3412   | 726       | 864      | i        |
| 1833 | 95,937      | 1920          | 1770            | 3690   | 2428   | 2517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4945   | 695       | 2003     | •        |
| 1834 | 96,240      | 1971          | 1916            | 3887   | 7518   | 1633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3150   | 779       | 8        |          |
| 1835 | 97,201      | 1872          | 1857            | 3729   | 1698   | 1866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3564   | 766       | 9        | 1        |
| 1836 | 97,648 (*)  | :             | :               | :      | :      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :      | :         | :        | :        |
|      |             |               |                 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |           |          |          |

### DIOCESI DI FIRENZE

Non essendoci di alcun vescovo fiorentino prima del secolo IV memoria che fernamente chiara e certa si possa dire, rigion vuole che si cominci dal vescovo Felice, il quale nell'anno 3:3 assiste al Concilio romano adunato per causa dei Donaziani.

Essendoché (dirò col Borghini, e con molti altri dotti serittori della chiesa fiorentina) di quel vescovo Frontino, del quale parlano alcuni come di un discepolo di S. Pietro Apostolo, e da lui specialmente mandato in Toscana con Paolino e con Romolo loro compagni a predicare la fede di Gesà Cristo, non si trovano scritture nè autorità che sembrino potere con sicurezza affermarlo, onde pichiare il principio della diocesi fiorentina dal primo secolo del Cristianesimo.

Il più antico adunque che si trovi tra i rescori di Firenze, è quel Felice di sopra nominato, dopo del quale per circa 60 anni non s'incontrano notizie sicure di alki vescovi suoi successori sino al glorioso & Zanobi. Arroge a ciò che il più delle tolle nei primi secoli solevano quei gerarchi prendere il titolo del loro vescorado da quello della chiesa matrice o cattelrale in cui sedevano, nel modo che lo surono in Toscana i prelati di Arezzo, 4 Lucca, di Fiesole, di Volterra, ec.

Uno dei più vetusti esempj a prova ăul vero lo forniscono per la diocesi brentina molte pergamene del suo ardivio, a partire da quella dell'anno 723, ella quale Specioso si qualifica vescovo tell episcopio e chiesa matrice di S. Giwanni. Così in due istrumenti, uno dol i ४. 967 sotto il vesc. Sichelmo, l'altro wd 5 febb. 990 sotto il vesc. S. Podio, si ramenta il Duomo di S. Giovanni, ubi Echelmus ( nel primo) et Dominus Podus (nel secondo) tunc erat Episcopus. la'altra membrana del sett. 972 nomi-🖴 Domum 🛮 Episcopalem Sancti Joannis ure civitatem Florentiae.

Per egual modo nella fondazione delli ladia di S. Miniato al Monte, fatta nel 1013 dal vescovo lidebrando, quel gerarca si sottoscrisce: Ildebrandus Sancti Joanns servus et indignus Episcopus.

L'altrest vero che la pieve di S. Repa-

dal secolo XI sembra che acquistasse il privilegio di concattedrale, mentre il vescovo lidebrando nella carta dell'anno 1013 poco sopra rammentata si qualifica Episcopus Sancti Joannis vel Sanctae Reparatae, nel modo istesso che per atto pubblico dei 15 gennaio 1040, rogato in Signa, si offrono terreni alla chiesa e canonica del Duomo di S. Giovanni e di S. Repareta. (Lant, Monum. Eccles. Flor. pessim.)

Che veramente la chiesa del Battista fosse la prima sede e la cittedrale dei vescovi di Firenze si può eziandio argomentario dall'antica consustudine che avevano i nuovi eletti di cantare la prima meem in quel tempio, mentre costa tamquam in suum stallum entravano a prenderne il possesso (l. o.). In conseguenza di ciò, e a buon diritto, il sommo poeta chiamava ovile di S. Giovanni la cittadinanza fiorentina, e Firenze la città del Battista.

In cotanta venerazione ed amore era tenuto il nome di S. Giovanni dal popolo tiorentino, che nei primi secoli dopo il mille le terre e le castella, i magnati di contado e altri signori, quando volevano sottomettere essi e le loro sostanze al Comune di Firenze, dichiaravano di farlo, non a favore della città nè de'suoi magistrati, ma sivvero a onore di S. Giovanni, cui promettevano l'offerta di un annuo tributo. Cosicchè il santo precursore di G. Cristo consideravasi dai fiorentini nella stessa guisa che per il dominio e città di Venezia era riguardato il S. Marco.

Ma lasciando a parte coteste cose, mi limiterò piuttesto a dire di ciò che più direttamente giova a far conoscere l'antico e moderno perimetro della diocesi in discorso. Quando peraltro dico perimetro antico non intendo già di risalire al primitivo stato, in cui Firenze venne alla fede di Cristo, e nè anche partirmi dalla meno dubbiosa serie dei suoi vescovi, quando cioè la capitale della Toscana contava una diocesi sua propria. Imperocchè, ammessa anche per verisimile l'opinione del sopralodato Borghini, che i termini, cioè, della giurisdizione ecclesiastica di Firenze, fossero i medesimi di quelli del territorio che fu consegnato ai coloni fiorentini sotto i Triumviri, omia nei primi anni ph, (ora S. Maria del Fiore) a partire dell'impero di Ottaviano, pure non conotrono della città, San Podio, Giovanni da Velletri, il vescovo Gherardo che fu pont. sotto nome di Niccolò II; frate Angelo Acciajoli e il cardinale dello stesso nome e casato; Pietro Corsini cardinale e politico insigne; il vescovo Antonio d' Orso, che esortò ed animò i Fiorentini alla difesa della patria, quando era minacciata dall' Imperatore Arrigo VII. Nel novero poi degli arcivescovi della stes-

sa diocesi precede tutti gli altri per viriu e dottrina il nostro Santo Antonino, per rinomanza Giulio, e Alessandro de' Medici, entrambi i quali salirono sulla cattedra di S. Pietro, uno coi nome di Clemente VII, l'altro di Leone XI, Tommaso de' Conti della Gherardesca, Francesco Maria Incontri, Antonio Martini, oltre a moltissimi altri virtuosi e zekanti prelati che sederono sulla stessa cattedra.

## 

#### COMPARTIMENTO DI FIRENZE

La città di Firenze non ebbe negli antichi tempi un molto vasto contado; giacchè il suo distretto non si può dedurre, siccome è stato qui sopra avvertito, dall' estensione della diocesi ecclesiastica.

Contentandoci adunque di prendere le notizie dai tempi meno occuri, fa duopo partire dall'epoca in cui la Rep. fiorentina incominciò a fare registrare regolarmente i suoi decreti, o Riformagioni.

Quando il Comune di Firenze estendeva il suo dominio su i paesi assoggettati per via di armi, oppure mediante capitolazioni, il territorio in tal guisa acquistato faceva parte del distretto fiorentino; il quale distrette trattavasi quasi nel modo istesso che la Rep. Romana usava rispetto ai municipj, cui lasciava il diritto di eleggere i magistrati propri, e quello di far uso di statuti e leggi loro parziali, variando però nella qualità de' tributi e per altre prerogative di cittadinanza. Altronde gli abitanti del contado fiorentino non erano, come quelli del distretto, capitolati nè conquistati, ma sivvero consideravansi come i cittadini e gli abitanti della capitale con eguali privilegi, diritti ed esenzioni, siccome Roma usava verso le colonie di diritto romano.

La stessa ripartizione materiale della città di Firenze, divisa prima in Sestieri, poi in Quartieri, venne applicata egualmente al contado fiorentino. La qual divisione servì sotto la Rep. fior. quasi sempre di norma all'amministrazione della giustizia, quando le cause del contado si portavano e discutevano davanti i giudici assessori o collaterali del potestà, e innauziche s'instituissero i vicariati di S. Giovanni, di Scarperia, e di Certaldo, i quali

ultimi, in vigore della legge del 1423, ebbero in certi casi ripartitamente la giurisdizione criminale sopra le comuniti del contado fiorentino a partire dalle porte di Pirenze.

Per tal guisa spettava al Quartiere di S. Giovanni la porzione del contudo posta alla destra dell'Arno sopra Firenze, cominciando dalle chiese suburbane fra la porta S. Gallo e l'Arno. Cosiochè dalla comunità di Fiesole innoltravasi per Poutassieve, e di la per Cascia e Piaudisco nel Val d'Arno superiore sino a Terramova e Loro; mentre nel Valdarno del Casentino non abbracciava che le Comunità di Raggiolo e di Castel S. Niccolò, situate nella così detta Montagna fiorestina.

Il Quartier di S. Croce compreudeva la porzione del contado posta alla sinistra dell'Arno sopra a Firenze, a partire dalle chiese suburbane situate fra la porta Romana e quella di S. Niccolò, e di là rimontando le Valli di Ema e di Greve, e quindi quella della Pesa, giungeva nel Chianti sino sopra Brolio dove varcava in Val-d'Ambra per arrivare con quel fiume in Arno sopra Montevarchi.

Il Quartiere di S. Maria Novella comprendeva il contado alla destra dell'Arno sotto a Firenze, a partire dalle cure suburbane fra la porta S. Gallo e porta al Prato, abbracciava i pivieri di S. Stefano in Paue, di Cercina e di Maccioli donde per Monte-Senario entrava in Mugello, e oltrepassava il giogo di Scarperia scendendo per l'Alpi così dette fiorentine o di Firenzuola. Da quel punto retrocedeva per lo Stale e per Mangona nella valle del Bisenzio, che attraversava sui confini della comunità di Prato, passando a sett. di Montemurlo e di là fra Tizzana

riva sull' Arno. Costà volgendo la faccia delib. a macs. rimonta la sponda destra dell'Arno di conserva con la diocesi di Suminiato che stà sulla destra ripa, e la forentina alla sinistra, sino di fronte alla confluenza del torr. Strido nell'Arno. Quiri la fiorentina oltrepassa questo fiume perarrivare sulle colline di Petrojo e di Spicchio e di là al villaggio di Limite, confine della moderna diocesi di Sanministo un tempo di Lucra, e sin dove si estende umo dei lembi della diaccii di Pisloja; la quale ultima arriva sul fiume Amo rimontandolo unitamente a quella di Firenze tra Montelupo e Capraja, di là per la gola della Golfolina giunge per le pendici di Artimino presso a Sigu. A questo punto la diocesi di Firenze ripassa alla destra dell'Arno per inoltrarsi destro terra lungo la strada da Lecore a Mezzna, dove sottentra la diocesi di Prato in continuazione di quella di Pistoja, e com essa, approssimandosi al ponerio orientale della città di Prato, rimonta il fiume Bisenzio, mercè cui confimno le due diocesi sino presso al Mercaule di Vermio. Costà quella florentina abbandona a pon il Bisenzia per mise ralla pendice occidentale del poggio di Mingona, di dove inoltrasi per il vallone della Stura nell' Appennino dello Stale, t di là dietro al Sasso di Castro ove incontra la dioc. di Bologna, con la quale la fiorentina confina dal lato di sett. fra Monte-Beni e Montoggioli, donde si avanza ni giogo della Radicosa sino alla doguna delle Filigare, e di là per i poggi che dividono le acque del fiume Idige da quelle del Sillaro, e la diocesi di Bologna di rescovado d'Imola. Con quest' ultima diec. la florentina gira interno all' Appennino di Piancaldoli con la faccia a grecale, e quindi attraversando la valle del Smierno entra in quella superiore del Senio, che percorre sino al monte Gambaraldi. Sulla sommità di questa monngna trova la dioc. di Facuza, con la quale la nostra di Firenze, piegando da grec. a lev., retrocede verso la Colla di C-saglia sull'Appennino che separa il Mugello e l'antica Toscana dalla Romagna, depo esser passata per un contrafforte settestrionale formato dai monti di Pravaligo e di Calsolano, col quale sorpassa la di Casaghia, seguitando la criniera dell' Appennino nella direzione da maestr. a scir. cammina insieme con la stessa diocesi Faentina sino al Passo delle Scalette o di Belforte, nella di cui pendice meridionale ritrova il vescovato di Fiesole.

La diocesi fiorentina negli ultimi secoli non ha sofferto se non che piccole variazioni, mentre nel 1592, se essa perdette il piviere di Poggibonis per darlo alla diocesi di Colle, nel 1785 acquistò quattro parrocchie transappennine, tre delle quali (Bruscoli, Pietramala e Cavrenno) staccaronsi dalla dioc. di Bologna, e una (Piancaldoli) da quella d'Imola. Finalmente nel 1795 fu fatta una permuta fra Firenze e Fiesole della parrocchia di Trespiano, che la diocesi fiesolana cedè alla forentina, ricevando in cambio la cura di S. Martino a Mensola.

Il vescovato in discorso conta attualmente 474 parrocchie, 28 delle quali dentro la città con due collegiate, oltre la metropolitana. Ha sotto di sè 61 pievi, quattro delle quali some decorate di coliegiste; e sono, Empoli, Castel-Fierentino. San-Casciano e l'Impraneta. Si meverano se conventi di Regolari, se dei quali in eitth, 5 nel suburblo, c 7 neb contade. Vi si conservano 19 menasteri di denne in città, a dei quali mel suburbi, oltre es Conservatori che une di essi è fuori di città, in tutte 770 monache; a differenza che all'epora della chiusara del Concilio di Trento si enumerarono dentro Firenze \$§23 monache ripartite in 47 monasterj; e per la diocesi, compresi i suburbi della città, 14 monasteri con 970 monache. - Vi sono due seminarj, uno dentro la città, l'altro a Firenzuola di la dall'Appennino.

Nel 1420 la cattedrale florentina fu dichiarata metropolitana con bolla del pentessee Martino V, e il vescovo Amerigo di Filippo di Tommaso Corsini, nel 12 dicembre dello stesso anno, stato insignito in Roma del pallio sacro, fu il primo che incominciò la serie degli arcivescovi fiorentini. In seguito vennero destinati per sufraganei del metropolitano fiorentino i vescovi di Fiesole, Pistoja, Prato, San-Sepolero, Colle, e Sanminiato.

dopo esser passata per un contrafforte setlentrionale formato dai monti di *Prava*ligo e di Calsolano, col quale sorpassa la prudenza e dottrina, sono da annoverarzaduta del torr. di Valbura. Dal giogo si il glorioso San Zanobi secondo pa-

| munit. con l'annesse Com.    | Valle in cui è compreso<br>il Capoluogo. | ritor. in quadr.            |              |
|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| BAGNO, Cancell.              | Valle del Savio.                         | 66386,35                    | 6399         |
| Sorbano                      | detta^.                                  | 10749,05                    | 1116         |
| Roseo S. Lorrezo, Canc. Ing. | Val di Sieve                             | 42301,94                    | 10787        |
| Viochio                      | detta                                    | 42053,38                    | 8691         |
| Dicomano (R)                 | detta                                    | 17054,49                    | 1232         |
| San-Godenzo                  | detta                                    | 28506,68                    | 2704         |
| Buggiano, Cancell.           | Val di Nievole                           | 12930,74                    | 9135         |
| Massa e Cozzile              | detta                                    | 4613,24                     | 2769         |
| SAN-CARCIANO, Cane, (A)      | Val di Pesa e Val di Greve               | 30096,07                    | 11097        |
| Montespertoli                | Val di Pesa e Val d' Elsa                | 35186,33                    | 6934         |
| Barberino di Val d'Elsa      | Val d'Elsa                               | 35067,19                    | 7869         |
| CASTEL FIORENT. Canc. Ing.   | detta                                    | 14001,20                    | 6053         |
| Certaldo                     | detta                                    | 21264,87                    | 5336         |
| Montajone                    | Valli d'Elsa e d'Evola                   | 58203,94                    | 8725         |
| CASTELFRANCO-DE-SOTTO,       |                                          |                             | 1            |
| Cancell.                     | Val d'Arno inferiore .                   | 10449,56                    | 4092         |
| Montecalvoli                 | detta                                    | 1582,52                     | 1140         |
| Montopoli                    | detta                                    | 4063,89                     | 2886         |
| S. Maria in Monte            | detta                                    | yo68,41                     | 3117         |
| Emport Cancell. Ing.         | detta                                    | 17267,39                    | 13095        |
| Montelupo                    | detta                                    | 6661,58                     | 4204         |
| Саргаја                      | detta                                    | 7028,02                     | 2406         |
| Cerreto (R)                  | detta                                    | 14095,37                    | 4905         |
| Vinci                        | detta                                    | 14770,93                    | 5054         |
| FIESOLE, Canc. Ing.          | Val d' Arno fiorentino                   | 14842,97                    | 7888         |
| Pellegrino                   | detta                                    | 5870,36                     | 5469         |
| Sesto                        | detta                                    | 14329,48                    | 8796         |
| Brozzi                       | detta                                    | 4396,94                     | 7816         |
| Campi (R)                    | detta                                    | 7904,81                     | 8918         |
| Signa                        | detta                                    | 4902,46                     | 5738         |
| Calenzano                    | detta                                    | 20903,61                    | 5307         |
| Mentemurio                   | Vald'Ombrone pistojese                   | 8579,90                     | 2350         |
| FIGLIER, Canc. Ing.          | Val d'Arno superiore                     | 27937,37                    | 15000        |
| Reggello                     | detta                                    | 34274,26                    | 9492         |
| Greve (R)                    | Val di Greve                             | 48041,61                    | 8747         |
| FIRENZE, Capitale            | Val d' Arno fiorentino                   | 1556,17                     | 95927        |
| FIREHRUOLA, Cane.            | Valle del Santerno .                     | 77481,50                    | 8242         |
| Fucucanto, Canc.             | Val d'Arno inferiore.                    |                             | 9940         |
| Santa-Croce                  | detta                                    | 18090,22                    | 6450         |
| GALBATA, Canc. (A)           | Valle del Bidente                        | 7749, <b>68</b><br>21460,05 | 2894         |
| Santa-Sofia                  | detta                                    |                             | 1639         |
| Galluzzo, Cane.              | Val d' Arno fiorentino                   | 18861,42                    | 11729        |
|                              |                                          | 20151,27                    | 8162         |
| Legnaja<br>Regno a Ripoli    | detta                                    | 6865,26                     |              |
| Bagno a Ripoli<br>Rovezzano  | detta                                    | 21942,37                    | 11617        |
| Caselliua e Torri            | detta                                    | 2581,53                     | 4170<br>8132 |
| Lastra a Signa               | ueus                                     | 14828,77                    | 0133         |

|                                         | Riporto quadr.                          | 918951,54 N.         | ° 395466     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
| S. MARCELLO, Canc. Ing.                 | Valdi Lima                              | 24462,93             | 48a5         |
| 15 Cutigliano                           | detta                                   | 18517,03             | 2199         |
| Piteglio                                | detta                                   | 14309,64             | 3:36         |
| A Missing Cane                          | Valle del Lamone                        | 44374,19             | 6732         |
| Palazzuolo, Ing.                        | Vulle del Senio                         | 31317,96             | 3319         |
| 17 SARMINIATO, Canc. Ing.               | Val d'Arno inferiore.                   | 31931,63             | 13960        |
| 18 MODIGLIANA, Canc. Ing.               | Valle del Marzena                       | 28844,87             | 4810         |
| (Monte Catini di Val di                 | ·                                       |                      |              |
| Nievole, Canc.                          | Val di Nievole                          | 8562,14              | 534•         |
| Monsummano, e Monte                     |                                         | _                    |              |
| ( Vettolini , <i>Ing</i> .              | detta                                   | 9294,08              | 520y         |
| ( PESCIA, Canc. Ing.                    | detta                                   | 7330,35              | 5334         |
| ) Monte Carlo                           | detta                                   | 10166,09             | 6472         |
| Uzzano                                  | detta                                   | 3590,44              | 3847         |
| ( Vellano (R)                           | detta                                   | 7111,46              | 2520         |
| PISTOIA Citth e Cortine,                | <u></u> .                               |                      |              |
| Canc. Ing.                              | Val d'Ombrone pist.                     | <b>386,6</b> 0       | 11101        |
| Porta al Borgo                          | detta                                   | 35497,41             | 13394        |
| " \ Porta Carratica                     | detta                                   | 5980,52              | 6738         |
| Porta Lucchese                          | detta                                   | 7368,47              | 5504         |
| Porta S. Marco                          | detta                                   | 18494,93             | 6696         |
| PENTOTA (POTESTRAIR M)                  |                                         |                      |              |
| Tizzana, Canc.                          | detta                                   | 13004,29             | 7791         |
| Seravalle                               | detta e Val di Nievole                  | 12019,97             | 4867         |
| Lamporecchio                            | Val d'Arno inferiore .                  | 13301,52             | 6101         |
| <sup>22</sup> Marliana                  | Val d'Ombrone e Val                     |                      |              |
| Ì ==                                    | di Nievole                              | 11985,17             | 3345         |
| Montale (A)                             | Val d'Ombrone                           | 19393,11             | 6718         |
| Cantagallo                              | Val di Bisenzio                         | 23837,54             | 4942         |
| Sembuce                                 | Val del Reno bologness                  | 22228,92             | 2632         |
| PORTASSIEVE, Canc. Ing.                 | Val d'Arno fiorentino                   | 32105,94             | 8699         |
| 23 Pelago                               | detta                                   | <b>28386,96</b>      | 7493         |
| Londa                                   | Val di Sieve                            | 15356,43             | 2383         |
| PRATO, Canc. Ing.                       | Val di Bisenzio                         | 36885,17             | 30390        |
| Carmignauo                              | Val d'Ombrone pist.  Valle del Montone. | 12534,19             | 8495<br>2506 |
| ROCCA S. CASCIANO, Canc.                |                                         | 1570417              | 1894         |
| Tredozio                                | detta                                   | 17697,09             | 2281         |
| Premilcuore                             | Valle del Rabbi                         | 17970,96<br>38238,15 | 2872         |
| Dovadola                                | Valle del Montone.                      | 11000,38             | 1975         |
| ( Scarperia, Canc.                      | Val di Sieve                            | 22846,08             | 5112         |
| S. Piero a Sieve                        | detta                                   | 10349,93             | 2718         |
| 1                                       | detta                                   | 16324,00             | 2656         |
| 26 / Vaglia<br>Barberino di Mugello (A) | detta                                   | 20024,00             | 2030         |
| Ing. (R) Canc.                          | detta                                   | 44980,16             | 8771         |
| Vernio                                  | Val di Bisenzio.                        | 15373,37             | 3617         |
| 77 TERRA DEL SOLE, Canc.                | Valle del Montone.                      | 9938,44              | 33ug         |
| ( VOLTERRA, Canc. Ing.                  | Valli d'Era e di Cecina                 | 77789,73             | 40434        |
| 28 Montecatiui di Val di Ce-            | . III w Zhu o wi Gooina                 | יונערווי             | 4-4-4        |
| cina.                                   | come sopra                              | 40377,70             | 2575         |
| •                                       |                                         | 700////0             |              |

Totale . . . quadr. 1,799018,65 N.º 681083

Nel presente prospetto la lett. (A) indica residenza di un'Ingegnere ajuto; la lett. (R) di un secondo Cancelliere. — NB. La superficie territoriale è stata rettificata.

### STRADE REGIE E PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMPARTIMENTO DI FIRENZE.

#### STRADE REGIE.

1. Strada R. postale Bolognese. Dalla porta S. Gallo di Firenze per la Futa sino al confine delle Filigare.

2. Strada R. postale Romana. Dalla porta Romana di Firenze sino al confine con il Compartimento di Siena fra il territorio di Barberino di Val d'Elsa e quello di Poggibonsi.

3. Strada R. postale Pisana. Dalla porta S. Frediano di Firenze sino al confine con il Compartimento di Pisa sul ponte

della Cecinella.

4. Strada R. postale Aretina. Dalla porta la Croce per Pontassieve e l'Incisa sino al confine con il Compartimento d'Arezzo fra San-Giovanni e Figline.

5. Strada vecchia, già postale Aretina. Dalla porta S. Niccolò di Firenze per S. Donato in Collina fino all' Incisa, dove si accomuna alla R. postale nuova.

- 6. Strada R. postale Lucchese. Dalla porta al Prato di Firenze per Prato, Pistoja e Pescia al confine con lo Stato di Lucca alla dogana del Cardino.
- 7. Strada R. Pistojese per il Poggio a Cajano. Staccasi dalla postale Lucchese alla piazza di Peretola sino alla porta Carratica di Pistoja.
- 8. Strada traversa Romana. Staccasi dalla R. postale Pisana all'osteria bianca rimontando la Val d'Elsa per Castel-fiorentino e Certaldo sino al confine di questa comunità e del Comp. florentino.
- 9. Strada traversa di Val-di-Nievole. Staccasi dalla R. postale Lucchese al Borgo a Buggiano, e attraversa la Val-di-Nievole per Bellavista sino al confine del Compartimento di Pisa al poggio di S. Colomba, fra la Com. di S. Maria in Monte e quella di Calcinaja.

10. Strada R. Modenese. Dalla porta al Borgo della città di Pistoja fino al confine del Compartimento fiorentino e della

Toscana a Bosco lungo.

11. Strada nuova di Romagna. Staccasi dalla R. postale Aretina al Pontassieve per Dicomano e il Ponticino, varca l'Alpe di S. Godenzo per entrare nella Valle del Montone che percorre passando per S. Benedetto in Alpe, Portico, Rocca S. Casciano, Dovadola e Terra del Sole sul confine del Compartimento fiorentino e con la Com. di Forlì dello Stato Pontificio.

- 12. Strada traversa dell'Altopascio nella sezione della strada antica Romea. Dal porto dell'Altopascio fino al poute della
- 13. Strada R. del circondario esterno delle mura di Firenze, a partire dalle RR. Cascine sulla testata del nuovo ponte sospeso, e di là girando intorno al pomerio della città, termina alla porta S. Frediano.

## STRADE PROFINCIALI SPETTANTI AL COM-PARTIMENTO DI FIRENZE.

- 1. Strada del Mugello. Staccasi dalla strada R. Bolognese presso Novoli, passa per S. Piero a Sieve, Borgo S. Lorenzo, Vicchio e termina a Dicomano.
- 2. Strada delle Salajole. Staccasi dalla R. Bolognese al ponte Rosso presso la porta S. Gallo di Firenze, e rimontando il fiumicello Mugnone passa sotto il poggio di Fiesole, quindi per quello dell' Olmo entra in Val-di-Sieve e termina al ponte che cavalca il fiume Sieve davanti al Borgo S. Lorenzo
- 3. Strada Faentina. Staccasi dal Borgo S. Lorenzo, sale l'Appennino di Casaglia per entrare nella Valle del Lamone passando per Marradi, e termina al confine del Compartimento fiorentino e del Granducato con la Comunità Pontificia di Brisighelia al poute di Marignano sul fiume Lamone.
- 4. Strada Militare, o Mulattiera di Barberino di Mugello. Si dirama dalla R. Bolognese presso la posta di Monte Carelli, e passando per Barberino di Mugello varca il Monte alle Croci per entrare in Valdi-Marina, indi per Campi s'innoltra al ponte di Signa, dove si unisce alla R. Pisana.
- 5. Strada di Val-di-Bisenzio. Dalla porta del Serraglio della città di Prato rimontando il fiume Bisenzio finchè a Vernio sale l'Appennino di Montepiano inoltrandosi da questa dogana verso il rio Rimalpasso sul confine Bolognese.

6. Strada Montallese. Principia dalla porta del Serraglio di Prato passando a' piè di Montemurlo, e di la per Montale giunge sino alla porta S. Marco della cattà di Pistoja.

. Strada Francesca, più comunemente Valdarnese, o Empolese. Staccasi dalla strada R. Pistojese al ponte a Nievole, e passando per Monsummano e Stabbia aniva a Fucecchio, di dove proseguendo lungo la ripa destra dell'Arno, passa per le Terre e di Santa-Croce e di Castel-Franco di sotto, quindi attraversa il canale della Guciana al porto di S. Maria in Monte, sino a che giunge al confine del Comp. forentino col pisano, che trova alla Naretta sulla strada R. Pistojese.

8. Strada Luechese, denominata Romam, o antica Romea. Staccasi dalla strada R. Pisana all'Osteria Bianca, passa l'Arno dirimpetto a Fucecchio, e di la per il ponte a Cappiano, la Cerbaja e Altepascio giunge al confine Lucchese presso il Turchetto. (NB. il tratto dal porto di Altopascio al ponte Sibolla è strada

9. Strada Chiantigiana. Si stacca dall' intica strada postale Arctina alla voltata del Bendino fuori di porta S. Niccolò, e pasando per il ponte a Ema, per Greve e per Ponzano, arriva al confine della Com di Greve con quello della Castellin, dove prosegue nel Comp. di Siena.

10. Strada Casentinese. Staccasi dalla A. postale Aretina passato il Pontassieve, e sle il monte della Consuma sino al conuse della Com. di Monte Miguajo presso l'esteria della Consuma, dove entra nel

Comp. Aretino.

11. Primo ramo della strada Volterresa per la parte di Castelfiorentino. Si stacca dalla R. Romana sotto al Galluz-20, passa per i poggi della Romola, in Val-di-Pesa, và a Montespertoli e Casteltorentino; di la per Gambassi sale il monte del Cornocchio passando pel Casigno, simo a che presso Montemiccioli si congiunge al secondo ramo della strada Volterrana che viene dalla città di

12. Secondo ramo della strada Vol-

terrana. Staccasi dal primo ramo della strada medesima sotto il poggio di Montemiccioli sino al confine della Comunità di Colle e del Comp. senese.

13. Terzo ramo della strada Volterrana. Incomincia da Montemiccioli sul confine della comunità di Volterra con quella di Colle e per Spicchiajuola passa da Volterra, e di la per il territorio di Montecatino giunge al principio della Com. di Guardistallo, dove sottentra il Comp. pisano.

14. Strada Maremmana. Questa dalle Moje Leopoldine conduce al guado di Cecina, anzi al nuovo ponte sospeso.

15. Strada provinciale da Firense a Siena. Si direma dalla R. Romana al ponte nuovo sulla Pesa, e passando per la Sambuca e S. Donato in Poggio giunge al confine della Com. di Barberino di Val d'Elsa con quello della Castellina nel Compartimento senese.

16. Proseguimento della strada Urbinese de' Sette pouti e Riofi nel Val-d'Arno superiore. La sezione di questa via compresa nel Compartimento florentino, comincia presso la villa di Renaccio, e arriva fino alla nuova strada R. postale Aretina vicino al ponte dell'Incisa .-Ved. Arreso (Compartmento di).

17. Strada provinciale Lucchese, denominata Romana. Principia dalla R. Romana al bivio suori la porta Pisana di Empoli, e conduce sino al nuovo ponte sull'Arno sopra la bocca d' Elsa.

18. Strada provinciale di San-Gimignano. Staccasi dalla R. Traversa Romuna a Certaldo per dirigersi sino a San-Gimignano.

19. Strada provinciale, detta la Nuova Volterrana. Questa dalle vicinanze di

Rioddi si dirige a Capannoli.

20. Strada provinciale Traversa Romagnola. Staccasi dalla nuova via R. di Romagna presso Dovadola, e passando per Modigliana, S. Reparata e Sessana, giunge all'altra via provinciale Faentina presso S. Adriano sul fiume Lamone.

FIRENZUOLA nel Val-d'Arno inferiore. Piccolo borghetto che fa parte del popolo de'SS. Giuseppe ed Anna a S. Donato, già detto in *Pompiano*, sulla ripa destra dell'Arno nella Com. e 2 migl. a ostro di S. Maria a Monte, Giur. di Castelfranco di sotto, Dioc. di Sanminiato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

FIRENZUOLA nella Valle del Marzeno in Romagna. Villata compresa nel pop. di S. Cassiano, Com. Giur. e quasi a miglia a grec. di Modigliana, Dioc. di Faen-

za, Comp. di Firenze.

FIRENZUOLA, FIORENZUOLA (Florentiola) nella Valle del Santerno, una volta detta nell'Alpi fiorentine.... Castello quadrangolare che può classarsi fra le piccole Terre del Granducato per essere capoluogo di piviere e di comunità, residenza di un Vicario R. di quinta classe e di una caucelleria comunitativa, nella Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in pianura presso la riva sinistra del fiume Santerno nel centro di un profondo vallone fiancheggiato a lev. dal Monte-Coloreta, a ostro da quello di Castel-Guerrino, a lib. da Monte-Fo, a pon. dal Sasso di Castro, a maestr. dal Monte Beni, e da Montoggioli, a sett. dalla mon-

tagna della Radicosa.

Firenzuola trovasi fra il gr. 29° 2' 5" long. e 44° 7' 3" latit.; 28 migl. a sett. di Firenze, 10 migl. per la stessa direzione da Scarperia, 14 migl. a grec. di Barberino di Mugello, e circa 6. migl. a ostro-scir. di Pietramala.

È attraversata dall'antica strada postale che valicava l'Appennino del Mugello per il giogo di Scarperia, 4 migl. a pon. dell' attuale strada R. bolognese, e della posta e comodo albergo, del Covigliajo.

Dobbiamo allo storico Giovanni Villani, quand'era nel Consiglio del popolo fior., la denominazione che per suo avviso fu data alla Terra di Firenzuola, tostochè al lib. X. cap. 196 della sua cronica egli racconta, come il Comune di Firenze nell'anno 1332 ordinò si fabbricasse cotesta Terra oltre Alpe in sul fiume Santerno, acciocchè gli Ubaldini non si potessero così spesso ribellare; e come furono destinati a presedere a tal costruzione sei grandi popolani di Firenze con grande balla; come poi, i detti ufiziali essendo in contrasto coi Signori priori sul nome da darsi alla nuova Terra, Giovanni Villani, suggerì di chiamarla Firenzuola; eper averla più cara e favorire il suo stato, egli stesso soggiunge, che le diedono per insegna e gonfalone mezza l'arme del Comune (il giglio) e mezza quella del Popolo di Firenze (la croce rossa in campo bianco). Inoltre fu ordinato, che la maggior chiesa della nuova Terra si chiamasse S. Firenze; e feciono franchi coloro che si recassero ad abitarla, e vi ordinarono un mercato per settimana. Cominciossi a fondarla a dì 8 di aprile dell'an-

no 1332. (lib. e loc. cit.) Fin qui lo storico Villani. Al che aggiungerò, che sino dal 29 aprile del 2306 la Repubblica fiorentina aveva fatto una provvisione in pubblico consiglio, con la quale fu proposta e approvata la riformagione per la costruzione di due nuove Terre murate, una nel Mugello, e l'altra di là dall'Alpe. Quindi con altra riformagione del 18 luglio, anno 1306, li stessi Réggitori di Firenze si limitarono a ordinare l'esecuzione per una delle due Terre, quella cioè del Mugello, affidando l'incarico a un loro deputato e capitano. Mess. Matteo, affinche egli disegnasse e facesse eseguire nel luogo della Scarperia una Terra di quella forma e grandezza, secondochè avesse egli creduto meglio di ordinare. La qual Terra si doveva chiamare Castel S. Barnaba, a lode e reverenza di quel santo patrono del Comune di Firenze. (Ancu. Diel. Fron. Carte dell' Arch. gen.)

Fu pertanto dopo 26 anni che ritornò in campo e si diede intiera esecuzione alla provisione della Signoria del 20 aprile del 1306, quando si rinnovò l'ordine diedificare l'altra Terra in mezzo alle Alpi florentine, incaricando sei ufiziali per l'edificazione della medesima, e per redigere i suoi statuti municipali. I primi sei cittadini fiorentini incaricati dalla Repubblica furono mess. Bartolommeo da Castel-fiorentino, dottor di legge di somma riputazione; Coppo Borghese, rammentato dal Boccaccio come uno de' più probi cittadini di quell'età; Guidone di Guazza; Spinello di Mosciano, stato già gonfaloniere per due volte; Benincasa Folchi, e Lottieri da Filicaja.

Da un frammento dei primi statuti di Firenzuola, compilati dai sei cittadini soprannominati apparisce, che a questo paese furono uniti i comuni di Tirli e di Bordignano con i loro territorii.

Il più antico documento, che io conova, sato scritto in Firenzuola, è un comprenesso rogato li 21 agosto 1332 da Bettino del fu Cino da Rabatta. (Anon. Dir. Fios. loc. cit.)

Non ostante che ai primi sei ufiziali ramaestati sino dal 1332 fosse stato dalodala Signoria l'incarico di far costruire case, e contornare di mura la nuova lerra, bisogna ben dire che tale costruitose venisse rallentata o sospesa, tostochè nel primo genn. del 1339 si presento in Firenzuola mesa. Naddo di Duccio Buocili di Firenze, come eletto dalla Signoria insieme con sei ufiziali deputati a presere all'edificazione della medesima, dalle calende di luglio sino a quelle di ganajo dello stesso anno. (loc. cit.)

Dopo tuttoció recherà forse sorpress il kgere in Matteo Villani, che cotesta Tern di Firenzuola, allorche nel luglio del 1351 fu investita dagli Ubaldini, non era sucora cinta di mura, nè di fossi, nè di seccati, ma solamente incominciata; e dentro v'erano capanne per alberghi, e lieve guardia per tener sicuro il cammino, sicche (gli Ubaldini) senza contrasto la presono e arsono. (M. Villani,

Cronaca lib. II. cap. 6.)

Il guasto dato dagli Uhaldini, e dall' ute milanese, al quale essi eransi associati, obbligò la Signoria di Firenze a pensar più seriamente alla difesa dell'Alpi fiomine, di cui Firenzuola dovea essere dapoluogo. Quindi è che fu nuovamenrordinata la sua riedificazione, circondandola di mura, quando già il Comune di Firenze aveva rivendicati i suoi diritti sell'Alpi medesime, sia per la lite vinta nd 1358 contro i Bolognesi per le rationi che i monaci della badia di Settimino dal 1048 avevano acquistate nello Stale; sia per la compra che la Repubblica fiorentina avea fatto nel 1359 da alcone famiglie degli Ubaldini del casiello di Monte-Coloreto, posto a grec. di Firenzuola, e di quello di Monte-Gemoli alib. della terra medesima; alla quale ullima epoca tutto il distretto dell'Alpi sorentine, ossia del vicariato di Firenzuola, su recato a contado, e gli uomini e fedeli di quel territorio dichiarati

liberi. (M. VILLANI Cron. lib. XI. cap. 26); sia mercè del testamento di Giovacchino di Maghinardo degli Ubaldini, rogato nel 6 agosto 1362, col quale egli dichiazò erede la Rep. fiorentina di 12 castella e rocche e di altrettante ville, parte delle quali situate nel Podere degli Ubaldini (potesteria di Palazzuolo), e parte comprese nelle Alpi fiorentine.

D'allora in poi Firenzuola fu meglio fortificata e munita di una piccola rocca dal lato occidentale, quantunque i suoi baluardi posti sugli angoli delle mura castellane con feritoje per le spingarde, rammentino piuttosto i tempi di Lorenzo il Magnifico, sotto il di cui governo la Repub. fior., dopo vinti i nemici interni ed esterni, per asserto del Machiavelli, fortificò anche il castello di Firenzuola.

Non ostante tuttoció, nel 1372, un Gasparri Ubaldini, stipendiato dalla Chiesa, prese per tradimento Castellione, stato ceduto nel 1371 alla Rep. da Ottaviano di Maghipardo da Susinana. Nella qual circostauza per maggior onta fu trucidato il castellano con tutti coloro che erano a guardia in quel castello, che tenevasi in nome del Comune di Firenze. La qual cosa indusse la Signoria a non lasciare senza vendetta l'ingiuria ricevuta, sì perchè parea che il fatto venisse più da alto, sì perchè sarebbe stata infamia per il governo il soffrire che si dicesse, che nell'Alpe dei Fiorentini si rubasse; imperocchè infiniti furti si commettevano in coteste montagne per commissione o per annuenza degli Ubaldini. Che però a 11 di questi dinasti fu messa taglia di mille florizi d'oro per cisscheduno, da pagarsi a chi li avene dati morti o vivi nelle mani del Comune. Quattro di essi erano i figliuoli di Vanni da Susinana con tre nipoti di lui; i due fratelli Maghinardo e Antonio del fu Ugolino di Tano da Castello con un figlio di detto Maghinardo, e Andrea di Ghisello. — In aumento di tale deliberazione fu creato, come nel 1350, un magistrato d'otto cittadini con titolo d'ufiziali dell'Alpi di Firenze, ai quali fu data autorità di munire di nuove difese i luoghi che v'erano della repubblica e di provvedere alla loro Sicuresza.

Quindi nell'anno susseguente, essen-

do stato vinto nel suo castello del Frassino, e a Firenze decapitato Maghinardo Novello, reputato il più valoroso uomo della stirpe Ubaldini, poco dopo il governo avendo compro da Ugolino di Francesco il castello di Caprile nelle Alpi florentine, conquistò i castelli di Susinana e di Tirli, che i figlioli e il nipote di Ottaviano degli Ubaldini delle Pignole rinunziarono alla Rep. per il prezzo di 7000 fiorini d' oro, oltre il cast. di Lozzole e le ragioni che quei dinasti potevano pretendere nell' Alpi e uel Podere; per modo che si posero intieramente nelle braccia della Repubblica, la quale tolse di bando e liberò quei magnati da ogni condunnagione, restituendo loro i beni allodiali del Mugello e dichiarandoli cittadini popolani.

Così dopo la seconda ricostruzione di Firenzuola, spenta che fu la potenza degli Ubaldini dopo essere stati spogliati dei 14 castelli ch'erano loro restati, otto dei quali nel Podere, ora distretto di Palazzuolo, e sei nell'Alpe de' Fiorentini, ossia nel circondario di Firenzuola, la Rep. instituì due Vicariati nelle parti transappennine, quello cioè di Palazzuolo nel distretto, e l'altro di Firenzuola nel contado fiorentino.

La residenza pertanto del vicario dell'Alpi fiorentine nei primi tempi sembra che fosse in Tirli e non in Firenzuola, dando ciò a congetturarlo una sentenza pronunziata in Tirli li 12 agosto 1409 da mess. Donato Acciajoli di Firenze, allora vicario dell'Alpi fiorentine. (Ancs. Dirz. Fron. Carte dell'Arch. gen.)

lo dissi che alle fortificazioni a guisa di fortini, esistenti sui quattro angoli delle mura di Firenzuola, deve precedere la costruzione della piccola rocca situata sulle mura occidentali, mentre sino dal 1377 serviva essa di residenza al potestà, siocome lo dichiara una pergamena del 29 maggio di detto anno. - Riguarda questa il possesso preso di quella potesteria da Michele di Lando cittadino fior., al quale ufficio dalla Signoria era stato eletto .- Il ritrovare costà Michele di Lando, famoso gonfaloniere di Firenze nell' anno 1388, dopo essere stato potestà nel 1366 a Mantigno nel Podere degli Ubaldini, ne induce a credere che cotesto uomo singolare avesse dimostrato talenti superiori al suo mestiere di scardassiere anche

prima di farsi campione della rivoluzione populare dei Ciompi. — Ved. Franza.

Un'altra membrana della provenienza sopraccennata, rogata nel dì 29 ottobre 1381, riguarda il giuramento prestato davanti al giudice delle gabelle del Comune di Firenze da Lorenzo di Piero Romoli beccajo, estratto a sorte in castellano della rocca di Firenzuola.

Dovè peraltro contribuire all' incremento e prosperità di Firenzuola la strada maestra bolognese stata aperta dal Comune di Firenze per il giogo di Scarperia sino dal 1361, ad oggetto di scansare quella più antica che passava in mezzo ai possessi degli Ubaldini per il Borgo di Cornacchiaja e Castel-Guerrino. — Ved. Boago A Cornacchiasa.

Infatti Firenzuola fu per quattro secoli il luogo di stazione, tanto a chi In lettiga o sui muli veniva dal bolognese in Toscana, quanto a coloro che valicavano il giogo di Scarperia per recarsi dal fiorentino nel bolognese; cosicchè più iscrizioni leggonsi tuttora uel portico, dove fù l'albergo nella strada di mezzo di Firenzuola, relative alla fermata che costà fecero varj principi e teste coronate.

Conseguenza della medesima strada maestra fu la fondazione di un ospizio per i pellegrini alla porta bolognese sotto il titolo di S. Jacopo, e una chiesa dei religiosi dell'Ordine di S. Antonio di Vienna nel Delfinato, i di cui possessi furono annessi alla precettoria di Firenze dello stesso titolo, mentre lo spedale di S. Jacopo insieme coi suoi beni nel secolo decorso restò ammensato alla commenda dei cavalieri di Malta di S. Jacopo in Campo-Corbolini a Firenze.

La chiesa parrocchiale di Firenzuola, sotto l'invocazione dei SS. Giovanni e Fiorenzo, mediante una bolla del pont. Innocenzo VIII fu data in padronato al capitolo della Metropolitana fiorentina insieme con la sua antica pieve di S. Giovanni di Cornacchiaja. A quell'epoca la parr. di Firenzuola era prioria; nel luglio del 1784 fu dichiarata prepositura, e finalmente con decreto de 26 sett. 1829 l'arciv. Ferdinando Minucci la eresse in chiesa plebana, staccandola dalla sua matrice con assegnarle le seguenti 4 filiali; 1.º S. Maria a Rifredo, prioria; 2.º S. Maria a Frena; 3.º S. Pietro a Santer-

badia de'Vallombrosani.

La posizione di Firenzuola e del suo vicariato oltre l'Appennino indusse il governo, dietro il consiglio dell'arcivescovo Antonio Martini, ad erigere nel 1800 nel fabbricato dove fu il maggiore albergo, ridotto già ad uso di pubbliche scuole, un Seminario dove potessero essere ammessi, non solamente i chierici al di là dell'Apdella diocesi fiorentina, non esclusi i secolari che vi volessero concorrere per l'eco- me appresso:

m; 4.º S. Pietro a Moscheta, già ab- nomia della retta, e per la buona istruzione e disciplina che vi fiorisce.

Gli abitanti di Firenzuola sono andati aumentando anche dopo che questo paese (anno 1752) cossò di esser luogo di fermata e di passaggio per la strada maestra del giogo. Avvegnachè nel 1551 non si contavano costà che soli 250 abitanti ripartiti in 55 case; nel 1745 vi si trovavano 62 case con 77 famiglie e 336 abipronino, ma ancora quelli di altre parti tanti, quando nell'anno 1833 vi erano 133 famiglie con 613 abitanti divisi co-

Morinento della popolazione del capoluogo della Comunità di Firensuola a tre epoche diverse diviso per famiglie.

| Анно | naschi |    | maschi |    | confugati<br>dei<br>due sessi | EGGLESIA-<br>STIGI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|--------|----|--------|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551 | 1      | 1  | 1      | _  | _                             | _                  | 55                          | 256                           |
| 1745 | 47     | 51 | 68     | 66 | 96                            | 8                  | 63                          | 336                           |
| 1833 | 90     | 86 | 52     | 94 | 229                           | 62                 | 133                         | 613                           |

man il Magnifico, Angiolo Giovannini, più conosciuto sotto nome del Firenzuola.

Fu costà dove si tenne nel 1736 un ongresso fra i generali dell'esercito spaemolo e gli Austriaci, ad oggetto di conertare l'esecuzione del trattato di Vienne relativo al passaggio della corona manducale della Toscana nella casa soma di Lorena alla morte di Giangame ultimo granduca di casa Medici.

Comunità di Firenzuola. - Il territ. munitativo di Firenzuola occupa una merficie di 80174 quadrati, 2693 dei quali spettano a corsi d'acqua ed a pubbliche strade.

Vi si trovava nel 1833 una popolaziome di 8316 abit. corrispondente a 87 individui per ogni migl. quadrato di suolo imponibile.

Confina, di quà dall'Appennino, con quattro comunità del Granducato, e, sul rovescio della stessa giogana, con nove co-

In Firenzuola ebbe i natali un celebre muni della legazione e diocesi di Bologna, letterato del secolo XV, l'amico di Lo- e con una contea compresa nella diocesi e contado d'Imola.

L'accurato autore di un articolo di statistica inserito nel Giornale agrario toscano (T. IX. n.º 34) ha fornito al pubblico varie notizie, di alcune delle quali io pure mi gioverò. - Egli, a proposito della projezione di questo territorio, l'assomiglia alla forma di un pampano di vite, di cui la sezione del vill. di Bruscoli. a pon.-maestr. di Firenzuola, presenta la punta più prominente, e quella nominata di Frena, che è a scir. dello stesso capoluogo, può dirsi la base, ossia l'angolo più rientrante della stessa figura.

A lev. il territorio di Firenzuola confina con quello della comunità granducale di Palazzuolo, mediante la cresta dei monti che separano la Valle del Santerno da quella del Senio, a partire cioè dal giogo della dogana di Faggiuola, camminando nella direzione di lib. pel poggio del Lago, per il Cimone della Piana, i

poggi del Cerro e di Momigna, il monte del Fabbro e il Cimone della Bastia. Di costà scende nella Valle del Santerno pel rio dell'Alpi sino al suo sbocco nel torr. Rovigo; il quale torr. rimonta piegando da lib. a ostr.-scir. per arrivare sulla criniera dell'Appennino che divide la Romagna dal Mugello. Giunto al borro della Serra il territ, di Firenzuola lascia la comunità di Palazzuolo e va incontro a quella del Borgo S. Lorenzo, con la quale fronteggia camminando da lev. a pon. lungo la giogana, dal monte Paganico sino alla fonte ai Prati sul giogo di Scarperia. Là trovasi a confine dal lato di ostro con la Com. di Scarperia, con la quale percorre a sett. dell' antica strada maestra per la cresta dei poggi che ptopagansi dal giogo per Fonte Mansina, la Cà bruciata, Castel-Guerrino e Spassavento sino al Monte di Fò sulla strada R. Bolognese. Costà cessa la Com. di Scarperia, e sottentra quella di Barberino di Mugello, il di cui territorio è confinato da quello di Firenzuola, da primo dalla parte di pon. e lib. mediante la strada postale, a partire dall'osteria del Monte di Fò sino a S. Lucia dello Stale, in seguito si volge verso ostro, e poco stante a pon. sino al di la della Cascina Lensoni, già ospedale dei Cistercensi, detto lo Stale, sull'antica via

maestra di Bruscoli. Passato il vill. di Bruscoli comincia il territorio bolognese spettante ai comuni di Barigazza, di Sparro, di Castiglion dei Gatti, di Piano, di Monte Ridente, di Castel dell' Alpi e di Mongidori, paesi situati a pon. della strada R. postale di Bologna, mentre a lev. della strada medesima il territorio di Firenzuola tocca i comuni di Campeggio, di Gragnano, di S. Benedetto, e di Querceto, villaggi tutti della diocesi e contado di Bologna; mentre dal lato di grec. là dove il territorio di Firenzuola lambisce la valle superiore del Sellaro, e quindi ritorna in quella del Santerno, ha di fronte la contea Imolese di Tossignano, fino a che arriva alla dogana della Paggiuola, dove ritrova la Com. di Palazzuolo.

Dopo fatta menzione delle ragioni che la badia de' Cistercensi di Settimo aveva nello Stale, e della causa trattata e vinta in Bologna nel 1358 dal Comune di Firenze, il medesimo storico Matteo Villani avvisò, che in quell'occasione furono stabiliti i confini tra i due Stati limitrofi, determinati e posti per mess. Alderighi da Siena arbitro in tra i detti Comuni. I termini assegnati furono i seguenti:

PIRE

« Il Mulinello » piè di Pietramala » compreso nel territorio fiorentino, Ba» rigazza, il Poggio del fuoco e quello » delle Palli, e mezzo Monte Beni, e » Sasso Corvaro, (Sasso di Castro) e il » prato di Barigazzo » (Cron. Lib. VIII.

c. 95).

In generale il territorio di Firenzuola è montuoso ed alpestre, intersecato da angusti e profondi valloni, e bagnato da diversi torrenti, molti dei quali divengono fiumi, e vanno tutti a tributare le loro acque nel mare Adriatico. Il solo fiume Santerno che nasce sopra le balze settentrionali del Monte Fò presso la Futa, attraversa da lib. a lev., e poscia a grec. il territorio di questa comunità per un tragitto di circa 12 miglia. Gli rendono il tributo in questo primo corso, a destra i torr. Violla e Rovigo, e a sinistra i due Diaterna, il rio Barondoli e altri borri. La maggior lunghezza di questo territorio è di miglia 16 a un circa, la maggior larghezza di circa miglia 13. 3.

I monti più elevati, stati misurati dal ch. prof. pad. Giovanni Inghirami delle

Scuole Pie, sono i seguenti:

La struttura geognostica di questo ter ritorio, esaminata lungo il fiume Santèrno, presenta una profonda e continuat stratificazione quasi orizzontale di grandissimi lastroni di grès secondario. La loro formazione risulta da un deposito da renaria micacea con più calce ed argill di quella contenuta nella pietra forte di Firenze, e nei macigni che affacciansi i gran copia nella pendice meridionale de l'Appennino toscauo.

Una tale varietà di grès o sia di ar naria marnosa lungo il Santerno, è mo tisimo conforme a quella che incontrasi nelle valli transappennine del Senio, del Lamone, del Marzena, del Montone, dei tre Bidenti e del Savio, siccome fu già avvertito agli articoli Appennino Toscono, Bagno, Devadola, e come si avrà luogo di parlarne di nuovo agli articoli Marradi, Modigliana, Palassuolo, Premilcuore, Rocca S. Casciano, Santa-Sofia, e Tredosio. L'aspetto di questo grès è più terrere e di minore consistenza della pietra forte di Firenze, ma di una tinta grigia più pallida e sbiadita, che fa effervescenza con gli acidi, ed alterna con sottili strati di schisto marnoso, o di bisciajo.

Lungo il torrente Viccione, tributario del Rosigo, si presenta una qualità di schisto argilloso nero-fumo, friabilissimo, e sparso di minute particelle micocce che gli danno un lustro setaceo.

I monti però situati a settentrione di Firenzuola, (fra Pietramala e Caburaccia) si mostrano coperti d'una specie di calcara dolomitica, semigranosa, pellucida e biancastra; mentre nel rovescio delli stesi monti, presso le sorgenti del fiume Sillaro, emergono rocce massive di aurofolite-quarzoso-dialtagica, che si usa per farmacine da mulino, alla qual pietra i passani-danno il nome di Maltesca dal hogo d'onde la scavano.

Allo stesso genere ofiolitico appartice l'esterna ossatura di Monte-Beni e del Sasso di Castro, due monti a pon. e maestr. di Firenzuola. Sono essi coperti di grandi mesi sconnessi di una specie di breccia disllagica e feldspatica sparsa di filoni di candido quarzo jalino, ricchi di cristalli ferro solfurato. A cotesta roccia serve di contorno una specie di diaspro siliceoggilloso, di color rosso-bruno incrostato di esido di manganese e di cristalli di quarte Ved. Castao (Sasso nt) e Monte-Beni.

Dal greto del torrente Vialla presso la su confluenza nel Santerno, al luogo detto Pratolino che è a un quarto di miglio a ostro di Firenzuola, trasuda un'acqua minerale fredda, leggermente acidula, solforosa e potabile, ma in tanta piccola quantità che sarebbe difficile potenene prevalere per uno di bagni.

Eguali, se non più searsi indizi d'un' sequa consimile si presentano a riprese nel letto del Santerno, presso allo sbocco del torrente Booigo, sotto le rovine del

così detto Castellaccio, e circa due miglia a lev. di Firenzuola.

Dell'Aoqua buja, e dei Fuochi o terreni ardenti di Pietramala.

D'indole, e natura diversa dall'acque minerali testè accennate è l'Acqua buja di Pietremala. Consiste questa in una piccolissima pozza d'acqua, situata in un avvallamento, o foce, frapposta tra Monto-Beni e Montoggicli, circa noo passi a lib. di Pietramala. Tale è cotesta pozza, che men di rado trovasi senz'acqua, e asciutta; al presentarvi però d'un zolfino, il terreno del piccolo bacino si accende in varie fiammelle, che un leggero vento però basta ad estinguere; senza che quelle fiamme tramandino sensibile odore di zolfo, di petrolio, di hitume, o di altra sostanza consimile.

Meszo miglio più lungi di là, verso lev., esistono da tempo assai remoto i terreni ardenti ossia i fuochi di Pietramala. Occupano essi uno spasio di circa quattro. braccia di diametro su di una pianeggiante pendice, framezzo a una roccia spettante a una varietà di arenaria galestrina, comecche poco lungi di la un poggio che gli sovrasta dal lato di grec. sia composto di calcarea dolomitica. — Nel luogo circoscritto dalle fiamme, i sassi di quell' arenaria, subiscono una cottura, e dal grigio si cangiano in colordi mattone, come se fossero esposti al fuoco lente di una fornace. La terra che contorna lo spazio ardente, appartiene alla stessa specie di roccia stratiforme, di tinta nerastra, leggermente untuosa, e quasi sciolta in renischio.

Le fiamme sono costanti, meno il caso di un vento impetuoso che le soffoghi; poco apparenti di giorno, si mostrano visibilissime anche da lungi di notte. Esse si alzano ordinariamente da terra circa un piede; ma in tempi piovosi o umidi prendono maggior forza e accrescimento. Quest'ultimo fenomeno fu avvertito pure dallo storico sassone Lorenzo Scradero nel suo viaggio fatto in Italia dopo la metà del secolo XVI. (Lava. Sumadura, Monumentorum Italiae Libri IV).

Non vi sono corsi di acqua che avvicinino tanto questi, quanto i fuochi dell' Acqua buja. Il fluido acriforme infiam-

mabile che gli alimenta, tramanda un leg- da 1521 proprietarj. Esso su calcolato ri gero odore bituminoso, o di petrolio; talchè da gran tempo è prevalsa l'opinione che questa sostanza unita alla decomposizione dei solfuri di ferro, sia la causa principale e l'origine dei terreni ardenti di Pictramala.

Al cel. ab. Ambrogio Soldani, che visitò questa località nel 1785, sembrò di sentire tramondare dai fuochi ardenti di Pistramala qualche edore di petrolio; me in quelli dell' Acqua buja non vi scuoprì alcun sentore, donde egli concluse, che dai spiragli di quella terra sviluppasi un'aria purissima, capace di prender fuoco. Recentemente il chimico Andrea Cozzi, esaminando la stessa località, sentì a una piccola distanza l'odore nauscante del petrolio, sostanza che realmente egli ottenne in qualche dese dall'analisi che instituì sulla terra de' terreni ardenti di Pietramala. Avvegnaché libbre 5 terra estratta d'attorno ai detti fuochi gli diedero-circa un denaro di petrolio, dell'acido idroclorico e solforoso, pochi solfati, e una piccola dose di borato di magnesia.

Tali fenomeni, di cui si trovano nel rovescio dell'Appennino toscano alcuni altri esempi, e segnatamente nei fuochi di Portico, e nel gas idrogeno che sviluppasi dalle acque termali di Bagno, richiamano l'attenzione del geologo in cotesta contrada; sia per contemplare la formazione del terreno sulla schiena di quell'Appennino, il quale sembra, come dissi, diverso da quello che costituisce la sua pendice dal lato del Mediterranco; sia per i corpi organici che vi si racchiudo. no; sia per la pece montana, che dalle fenditure talvolta (come vedesi presso Marradi) trasuda, quanto ancora per le rocce massive o plutoniane che di là emersero, e precipuamente nel distretto di Firenzuola, fenomeni tutti che possono concorrere a spiegare quello de'solievamenti parziali, e di epoca posteriore ai depositi terziari, di cui incontransi esempi assai frequenti nei gruppi dei monti lungo il littorale toscano. - Fed. Alpe Apuana, Arbentano (MORTE), APPENSING TOSGANO, CAMPIGLIA DI MARIMMA, ISOLA DELL' BLEA, MORET PIsani e Livornesi ec.

Dalla statistica sopramenzionata risulta, che nella superficie del territorio di Firenzuola nell'anno 1834 vi possedevano partitamente nel modo seguente.

|                       | . qua | ir. | 562,7          |
|-----------------------|-------|-----|----------------|
| A viti e olivi        |       |     | 4,71           |
| Lavorativo nudo       |       |     | 17229,9        |
|                       |       |     | 19328,8        |
| Selve di Castagni .   |       | •   | 8469,9         |
| Prato                 |       |     | 5816,5         |
| Sodaglie a pastura .  |       | >   | 24458,3        |
| Prodotti diversi      |       |     | 1540,6         |
| Fabbriche             |       | *   | 152,1          |
| Beni esenti per legge |       | >   | 108.6          |
| Superficie de fiumi,  |       |     |                |
| strade                | • •   | *   | <b>2692,</b> 6 |

Totale guadr. 80174,1

Attualmente due sole strade rotabi passano pel territorio di Firenzuola, cio la regia bolognese, che fu aperta nel 175 e che attraversa il territorio di Firenzuo dall'osteria del Monte di Fò sino al coi fine delle Filigare. L'altra via che è c munitativa, parte da Firenzuola, e sbo ca nella suddetta strada R. presso la p sta del Covigliajo. Il nomignolo che por di Via povera, rammenta i tempi di car stia e di tifo, in cui fu costruita (an 1817) per dar lavoro si poveri.

Due altre strade comunitative sono tualmente in costruzione: a una di e non manca che una porzione spettante al limitrofa Com. di Scarperia per mette in comunicazione diretta la Valle Santerno con quella della Sieve, media il giogo di Scarperia. L'altra via, che lavorandosi, deve condurre dalla stra regia pel crine della montagna della l dicesa al villaggio di Piancaldoli, oi proseguire di là per Castel di Rio a Ir la. — Tutte le altre strade sono mulattie

Il clima di questa contrada è rig nell'inverno, spesse volte nevoso, e sol posto alle bufere; temperato e più caldo, piovoso nell'estiva stagione; doi avviene che difficilmente e in pochi pu alligni e fruttifichi l'ulivo, e che rie meschina la raccolta dell'uva e dei ge come pure quella di una gran parte frutti. Suppliscono invece le copiose i colte di funghi, e quella recenteme scoperta dei tartufi.

L'aria di Firenzuola per quanto umida anziche no, in vista che il pa

trovasi eircondato da tre corsi d'acqua, cioè dal fi. Santerno, dal rio Barondoli, e dalla gora dei mulini, può dirsi però salubre. Tale lo manifesta l'aspetto de' suoi abitanti, e il sapere che un solo medico condotto può riparare alla cura di tutti șii abitanti della Comunită sparsi in una superficie di circa 100 miglia quadrate.

Ciò non ostante si rimarcano in Firenmola assai frequenti le odontalgie, e le malattie del genere inflammatorio. L'Autore dell'art. statistico già rammentato, oservò che la demenza è un flagello che affligge più che altrove l'uomo in quest' angolo della Toscana. Avvegnachè nella Comunità di Firenzuola si sogliono contare sette individui fra tutta la sua popolizione attaccati da tal malattia, e questi generalmente appartengono a famiglie dimoranti nelle più elevate situazioni.

Si fa in questa, al pari che in altre Com. dell'Appennino toscano, un gran conto della raccolta delle castagne, ma si ha poca cura delle piante che le producono. I prati e le pasture naturali alimentano nuneresi branchi di bestiame lanuto e bovine, e costituiscono una delle maggiori risorse prediali. Ma questa pure viene diminuita dalle spese occorrenti per le fide nella atagione invernale, essendochè molti pastori conducono i loro greggi nelh Maremma.

Esistono nel territorio comunitativo di Firenzuola 43 cascine fra grandi e piccole. - Dal bosco si ritrae poco più che l'alimento delle pecore, e il legname per il consumo del paese, stantechè deperisce molta ricchezza di combustibile per mancanza di meszi da trasporto. Le piante boschive, essendo per la maggior parte di œmo, producono raramente frutto; ragione per cui scarseggiano anzi che nò i branchi degli animali nevi. Tenuissima ino ad ora fu la vendita del carbone, ma de poco im qua và introducendosi il bosco ceduso nelle località più facilmente accessibili, cui accresceranno valore le strade rotabili sopra rammentate, onde agevolarme il trasporto.

E limitata a poco più di un quinto di tutta la superficie territoriale la terra lavorativa a seme, e questa ogni triennio conta un anno di ozio, per la ragione precipua, che troppo poche sono le braccia che si dedicano all'agricoltura, e scarsissime sono quelle che si applicano a un qualche mestiere, o arte d'industria manifatturiera.

Sebbene il territorio di Firenzuola sia percorso da molte correnti d'acqua, pochi sono gli edifizi che ne traggono profitto, opponendovisi la mancanza di buone strade. Vi si contano 58 mulini quasi tutti di un palmento, una tintoria, una gualchiera ed una polveriera.

Le caccia si riguarda come un oggetto di distruzione piuttosto che di profitto. La raccolta de'funghi fornisce alle opportune stagioni un piccolo mezzo di lucro alla povera gente. Anche la recente comparsa de' tartufi bianchi e neri, dovrà valutarsi come una delle spontance produzioni di cotesta contrada.

Il Regolamento comunitativo locale è in data dei 22. genn. 1776. Riduce esso gli antichi 25 comunelli a 27 parrocchie, e più due frazioni parrocchiali, la di cui chiesa è situata suori di questa Comunità.

Per l'istruzione pubblica suppliscono i maestri del seminario, comecchè pochi fuori degli ecclesiastici frequentino le scuole. La Comunità per altro mantiene un maestro, un medico ed un chirurgo.

Hanno luogo in Firenzuola due fiere annue ed un mercato settimanale. Le prime si praticano nel lunedì della Pasqua di Pentecoste, e nel 24 di Agosto. I secondi, che cadono nel giorno di lunedì, risalgono all'origine del castello. Il maggiore commercio consiste in tele di canapa di Bologna, in bestiame grosso e minuto, e in granaglie provenienti in gran parte dallo Stato Pontificio.

Firenzuola è residenza di un Vicario R. di quinta classe, il quale però non estende la sua giurisdizione civile e criminale fuori del territorio della Comunità.

Vi è una Cancelleria comunitativa di quarta classe, l'ingegnere di Circondario risiede a Palazzuolo, l'afizio della Conservazione delle Ipoteche a Modigliana, quello del Registro al Borgo S. Lorenzo, e la Ruota a Firenze.

|                     |                               |                        | Po   | polazio | ne         |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|------|---------|------------|
| Nome dei luoghi     | Titolo delle Chiese           | Diocesi cui            | Anno |         | 1          |
|                     |                               | appartengono           | 1551 | 1745    | 1833       |
| Bordignano          | S. Giov. Battista, Pieve      | Firenze                | 173  | 261     | 318        |
| Brentosanico        | S. Biagio, Cura               | idem                   | 186  | 50      | 8o         |
| Bruscoli            | S. Martino , Prioria          | idem<br>già di Bologna | 402  | 426     | 514        |
| Caburaccia e Cul-   | 1                             |                        | 1    | i i     | ľ          |
| cedra               | S. Maria, Prioria             | Firense                | 315  | 167     | 167        |
| Camaggiore          | S. Giov. decollato, Pieve     | idem                   |      | 414     | 303        |
| Casanuova           | S. Michele , Cura             | idem                   | 268  | 278     | 288        |
| Castelvecchio       | S. Giorgio , Cura             | idem                   | 78   | 100     | 123        |
| Castiglioncello     | SS. Giov. e Paolo, Cappella-  |                        |      |         | 1          |
| · ·                 | nia Curata                    | idem                   | _    |         | 85         |
| Castro, già Montale | S. Iacopo, Cura               | idem                   | 334  | , ,     | 321        |
| Castro              | S. Martino, Cura              | idem                   |      | 392     | 230        |
| Cavrenno            | S. Michele, Cura              | idem                   | 312  | 168     | 599        |
|                     | <u> </u>                      | già di Bologna         | i    |         | Ì          |
| Cornacchiaja        | S. Giov. Battista, Pieve      | Firenze                | 327  | 282     | 382        |
| Covigliajo          | S. Matteo , Cura              | idem                   | _    | 57      | 186        |
| FIREMEUOLA          | S. Giov. Battista, Pieve      | idem                   | 250  | 336     | 613        |
| Frena               | S. Maria , Prioria            | idem                   | 278  | 257     | 262        |
| Monti               | S. Michele, Cura              | idem                   | 306  | 72      | 151        |
|                     |                               | già d'Imola            |      |         | 1          |
| Moscheta            | S. Pietro, già Abbazia        | idem                   | 195  | 201     | 254        |
| Peglio              | S. Lorenzo, Cura              | idem                   | 210  | 172     | 166        |
| Pellegrino (S.)     | SS. Domenico e Giustino,      | §                      |      | · ·     |            |
| • • •               | Cappellania, Curata           | iđem                   | 99   | 158     | 178        |
| Piancaldoli         | S. Andrea, Prepositura        | idem                   | 479  | 535     | 903        |
|                     |                               | già d' Imola           |      |         |            |
| Pietramala          | S. Lorenzo, Pieve             | idem                   | 349  | 378     | 437        |
|                     |                               | già di Bologna         |      | · ·     |            |
| Rapezzo             | S. Stefano , Cura             | Firenze                | 382  | 283     | 254        |
| Rifredo             | S. Maria Assunta, Prioria     | idem                   | 170  | 197     | 230        |
| Santerno            | S. Pietro, Cura               | idem                   | 296  | 289     | 243        |
| Tirli               | S. Patrizio ; Prioria         | idem                   | 756  | 543     | 528        |
| Valli               | S. Bartolommeo, Cura          | idem                   | 180  | 131     | 215        |
| Visignano           | SS. Iacopo e Cristofano, Cura | idem                   | 129  | 104     | 125        |
| · ·                 |                               | ·                      |      |         | <u>.</u> . |

Somma N.º 6474 N.º 6251

## Frazioni di POPOLAZIONE provenienti da parr. situate fuori di Comunità.

| Nome dei luoghi  | Titolo delle Chiese        | Comunità in cui sono<br>situate le Chiese |    |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----|
| Stale            | S. Lucia                   | Barberino di Mugello                      | 74 |
| Casetta di Tiara | Visit. della Vergine Maria | Palazzuolo                                | 88 |

Totale Abitanti N.º 8316

FIRIDOLFI (MONTE) in Val di Peerdinata la vendita di tutte le terre componenti la Fattoria della Cecina, ed il

FISCIANO (Fisianum) nella Valle dell'Ombrone pistojese.—Cas. nella parr. di S. Moro, piv. di S. Giovanni in Valdi. Bare, Com. di Porta S. Marco, Giur. e Dioc. di Pistoja, dalla qual città è circa i nigl. a grec., Comp. di Firenze.

Risiede in costa alle falde merid. del monte di Fonte-Taona nella vallecola perrors dal torr. Bure. — A questo luogo di Fisciano riferisce una carta della cattedrale di Pistoja del 1084 (14 febb.) ripurdante quattro poderi che il conte
Guglielmo Bulgaro figlio del fu C. Lotbrio, stando in Fucecchio, donò al vesc.
Guido per la sua cattedrale di Pistoja, fra
iquii poderi uno era posto in luogo detto Fisciano. (Zaccania. Anecd. Pistor.)

Anche nella douazione che fece, nel 1019, la badessa di S. Ellero a S. Gualberto e ai suoi compagni del monte di Vallombrosa, vi aggiunse, fra gli altri possessisituati lungi da quel monte, due predi, uno dei quali posto in Fisciano, e l'altro a S. Moro. (Ugualli, in Episc. Fecul.—Soldani. Histor. Passinian.)

FITTO DI CECINA uella Maremma tolerrana. — La nuova colonia e borgata del Fitto di Cecina, sorta quasi per intato dopoche comparve alla luce l'art. Cacia (Firto mi della presente opera, mi obbliga a ritornarvi sopra per darne magnicolle contezza, e rettificare alcune espressioni relative al casamento di bocca di Cecia per non doverlo confondere con quello del Fitto.

Porta il nome di Fitto di Cecina un pazzetto fatto costruire sulla ripa sinisia del fi. Gecina, lungo la via R. maremma (antica Emilia di Scauro) del Grandaca Ferdinando I, fra il 1590 e il 1591, m poco al di sotto di un ponte di legno cetto alla stessa epoca e dopo pochi lutti rovinato.

La Casa de'Medici possedeva costà moli heni anche prima che diveuisse regnanle: altri ve ne aggiunse nel secolo XVI per acquisti fatti da Cosimo I nel 1548, e da Francesco I nel 1579. Anche la Granduchessa Eleonora nel 1548 prese in affitto per l'annuo canone di scudi 200 latti i terreni spettanti alla comunità di Ribbona.

All'estinzione della dinastia Medicea fu

ponenti la Fattoria della Cecina, ed il senatore Carlo Ginori ne fece l'acquisto per contratto del 27 novembre 1738. Poco dopo lo stesso Ginori, comprato che ebbe dal marchese Carlotti il marchesato di Riparbella, e aggiunti altri terreni, per acquisti fatti da varii proprietari, ottenne dal Granduca Francesco II, con diploma del 27 giugno 1739, l'infeudazione dei paesi di Guardistallo, di Casale e di Bibbona, con facoltà al feudatario di riunire sotto una stessa giurisdizione i 4 castelli e pertinenze annesse, compresa la colonia di Cecina ch'era per formare, concedendogli a titolo oneroso l'affrancazione di quel territorio.

Con tali ed altri sovrani favori quel marchese animoso si accinse all'esecuzione del vasto progetto che meditava, col bonificare e ripopolare quel palustre suolo. Egli pertanto consultò il celebre idraulico Bernardino Zendrini, il quale suggerì, che si scavasse primieramente nel piano di Bibbona un canale quasi parallelo al lido del mare, a partire dal punto più profondo del padule, ch'era allora fra la Cecina e la gora della Magona, affinchè quelle acque potessero sboccare nel fiume predetto presso alla sua foce in mare, e che per sì fatto modo venissero a riunirsi in un solo alveo i due torrenti, o fossi, denominati delle Tane e della Madonna, i quali si perdevano nei marazzi e paduline sparse per il piano di Bibbona.

În meno di un anno sulla riva del mare presso la foce di Cecina furono edificati il vasto casamento della nuova colonia e magazzini annessi, due grandiose cisterne, e 33 case facienti ala al palazzo per servire ai villici chiamati dal regno di Napoli e da altre contrade. - Nel tempo stesso fu posta mano a prosciugare i paduletti del piamo di Bibbona e della Cinquantina, si dicioccarono molte terre incolte per ridurlo a sementa; s'intrapresero delle piantagioni di ulivi, viti e pioppi, e si suddivisero le terre da lavorarsi ai respettivi coloni. Tale si mostrò l'attività, con la quale si progrediva in quella intrapresa, che i colti a terreni preparati per la sementa del grano, all'epoca del 1738 erano di sole saccate 373, mentre nel 1753 si trovarono aumentati sino a saccate 2000.

Era pure intenzione del march. Ginori. oltre a far prosperare l'agricoltura nella colonia della Cecina, incoraggirvi il commercio coll'introdurvi le arti, le manifat-

ture e la pesca dei coralli.

Ma nel tempo che si poneva mano a tanti progetti, nel mentre si sostenevano arditissime spese per dar compimento a così vasta opera, fu pubblicata la legge del 21 aprile 1749 sopra i feudi e i feudatarj, la quale paralizzò tutte le speranze del marchese Carlo Ginori, richiamando sotto l'unisono regime del sommo imperante tutti i sudditi del Granducato. Dovè pertanto il Ginori offrire al governo la retrocessione di una vasta possessione, che per l'efficaci di lui cure incominciava a variare di aspetto.

La restituzione del Fitto di Cecina fu accettata dalla Reggenza a nome del Granduca Fráncesco II, portata ad effetto e compita con atto pubblico del 25 novembre 1755, allorchè furono pagati al march. Ginori 90000 scudi in compensazione delle vistose spese da lui fatte in cotesta vasta, incolta, allora deserta e malsana

pianura.

Dopo tal epoca la tenuta del Fitto di Cecina su proprietà dello scrittojo delle RR. possessioni, del banchiere Sassi e di altri; quindi tornò intieramente nei possessi della Corona, sino a che nel 1834, dopo facilitato il transito per questa contrada mediante il bel ponte di legno sul fiume Ceciua, e la continuazione della strada R. maremmana aperta con sovrana munificenza, sulle tracce dell'Emilia di Scauro, fu concessa in enfiteusi perpetua una parte di quelle terre a diversi privati con obbligo di costruirvi case coloniche, e di stabilirvi famiglie stazionarie. — Già nel giro di due anni sono state fabbricate quaranta comode case, abitate attualmente dai respettivi coloni, e alcune di esse con doppia famiglia. Presso il rammentato poute trovasi già una parte di tali abitazioni poste a piccola distanza fra loro, le quali fronteggiano ai due lati la nuova strada R. maremmana, in guisa che presentano l'aspetto di un piccolo borgo.

Nou si è provata alcuna difficoltà dai nuovi possidenti per ottenere o stanziare costà famiglie coloniche. Un fabbro ferrajo vi si è domiciliato dopo avervi sab-

ta una rivendita di sale e tabacco con diverse osterie, oltre l'albergo in cui da gran. tempo fu convertito il casamento del Fitto. Il governo inoltre ha concesso l'introduzione di una fiera annua, la quale fa sperare che sia per essere di qualche utilità ai paesi limitrofi stante la centralità del nuovo borgo di Cecina, dove forse un giorno si vedrà anche un mercato settimanale.

Con la nuova allivellazione di altri terreni del Fitto di Cecina, a forma della notificazione del decorso novembre 1836, altre 30 case saranuo per fabbricarsi costà nel periodo di soli due anni, mentre gli attendenti a tali acquisti sono in numero maggiore delle concessioni.

Si è cominciata con buon successo la cultura delle viti, dei gelsi, e in qualche punto anche degli olivi. La prateria artificiale, sia di lupinella, sia di erba medica, vi è stata introdotta, e dall'effetto dimostrata della massima utilità.

Il bestiame bovino non più scorre liberamente vagando per quella pianura, siccome nei tempi audati, giacchè a quello è stato sostituito il domestico, di cui già sono ripiene le respettive stalle coloniche.

Ma ciò che più d'ogni altro deve consolare è, che l'esperieuza di due anni continui ha dimostrato non essere quell'aria insalubre quanto si era temuto, mentre famiglie provenienti da luoghi interni montuosi e di aria fina, vi hanno passato due stagioni estive bastantemente in salute, e quanto sogliono goderne gli abitanti della pianura pisana.

Ad oggetto di riparare all'introduzione dell'acqua salsa presso del Tombolo, causa potentissima, se non forse unica della malattia endemica delle pianure ricorrenti al mare, sarebbe necessario che l'amministrazione si occupasse delle due foci, della Cecinella e del Capo-Cavallo, applicandovi cateratte mobili, siccome con evidente vantaggio si vide ai tempi nostri eseguito al Cinquale presso il lago di Porta, al Fiume-morto presso Pietrasanta, e alla Fiumara di Castiglione della Pescaja.-Così questa contrada che su la prima porzione della Maremma toscana bonificata e ripopolata, potrà servire di ben augurato preludio ai miglioramenti che con mezzi più estesi si vanno attualmenbricata una comoda casa. Vi è stata aper-, te operando dal magnanimo principe che

FIUMANA, FIUMARA ( Rivière dei Francesi).- Nome generico dato ai maggiori torrenti che scendono dalla schiena dell' Appennino; come la Fiumana della Valle, tralisciato lo specifico di Acereta, la Fiumana del Tredozio cc. Anche l'emisstrio del Padule di Castiglion della Pesaja vien designato con lo stesso vocabole di Fiumana, o Fiumara.

FIUME DI GATTAJA (S. FELICITA al) o S. Freicita a Gattaja nella Val-di-Siere.—Chiesa filiale della pieve di S. Cassiano in Padule, con l'annesso di S. Martino al Pagliereccio, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Vicchio, Dioc. e Comp. di Firenze.

luesto luogo ha preso il nomignolo dilla rocca di Gattaja, e dal torrente omonimo, altrimenti denominato il Coturm o il fiume Muccione. La sua chiesa parr. risiede nel fianco merid. dell' Appennino di Casaglia alla destra del torr. Muccione, o Coturno, sotto le rovine della rocca di Gattaja.

Non è da confondersi cotesta località del Fiume di Gattaja con quella del Castrum Flumen, castello donato nel secolo XI. ai rescovi di Fiesole dai Longobardi del Mugello, e quindi confermato ai vescovi fiesohui dai pont. Pasquale II (anno 1103) e da linnocenzo II (anno 1134). Avvegnachè il Castel di Fiume era posto dal lato meridionale della Val di Sieve, nel piviere di 3. Cresci in Val-Cava, là dove esistono le nucerie di un castelletto che diede il titolo alla parr. di S. Stefano al Fiume, dal tkino torr. Fistona. La qual cura di S. Stefano nei secoli posteriori fu ammensaha quella di S. Ansano a Monte-aceraja.

La rocca di Gattaja innalzata sopra un delle creste dell'Appennino era posseduta dai conti Guidi da Battifolle quando nel 1291, uno di que' dinasti, militado coi Fiorentini, venne costà ad oste matro Manfredi figlio del Conte Guido Novello per avere questi ribellato alla Rep. il vicino castello d'Ampinana. (G. VILLANI Cronic. lib. VII. c. 150).

Già a quella suddetta età la badia di S. Maria a Crespino, di cui i Conti Guidi erano commendatarj, possedeva beni in Gattaja, siccome rapporto al casale di Fiume vi tenevano podere e giurisdizione

dirige a sempre' migliori destini la To- i vescovi di Firenze. Avvegnachò, nel dì 15 giugno 1320, gli uomini di S. Felicita in Fiume confessarono e riconobbero i termini dell'Alpe di Gattaja e i fitti delle terre e pascoli di detta Alpe, che dichiararono appartenere totalmente al vescovado di Firenze; e ciò due giorni dopo che quei popolani ebbero nominato un sindaco a comparire davanti al loro signore Antonio d'Orso vescovo fiorentino per ratificare in ogni parte la confinazione dell'Alpe medesima e la giurisdizione su di quella, come pure sul distretto della parrocchia, di S. Felicita nel fiume Coturno.

Finalmente nel 12 giugno del 1321 i. popolani di S. Felicita nel fiume di Coturno giurarono fedeltà al procuratore del vescovo Antonio stando nel poggio di Ca-. stel-Potente, che dichiararono essere anche questo un castelluccio della mensa vescovile di Firenze. (Lam, Mon. Eccl. Flor.) La parr. di S. Felicita al fiume di Gattaja nel 1833 contava 544 abit.

FIUME (S. STEFANO AL) in Val-di-Sieve. -Chiesa parr. distrutta e ammensata alla parr. di S. Ansano a Montaceraja, piv. di S. Cresci in Valcava, Com. Giur. e circa 3 migl. a ostro del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze. - Ved. Fivme ne GATTAJA.

FIUME MORTO nel Val d'Arno pisano. - S' intende per Fiume Morto quel canale maestro che, lungo la destra ripa dell'Arno, attraversa la pianura pisana, a partire da Caprona. - Esso porta nelle varie sezioni del suo cammino altrettante denominazioni; poichè dalla sua origine fino all'intersecazione del fosso di Ripafratta col Fiume Morto, questo appellasi Fossa Vicinaja; di là fino alla Madonna dell'Acqua prende il nome di Fossa di Maltraverso, poi dicesi Fossa di Scorno fino al ponte della Sterpaja, dove incomincia a nominarsi Fiume Morto, continuando così fino al suo sbocco in mare.

Tutia la campagna interposta fra l'Arno, il Serchio e i Monti Pisani confluisce nel Fiume Morto; il quale una volta imboccava nel Serchio, ed ora ha la sua foce propria. Fu pensiero del matematico Castelli quello di voltare lo scolo di questa campagna direttamente nel mare, progetto che ad onta della contrarietà riesci felicissimo in guisa che da quel tempo in poi questa già palustre pianura ha preso un

miglior aspetto, essendosi a poco a poco con i puri mezzi agronomici spurgati e assai ristretti diversi paduletti, come quelli di Agnano, di Asciano, e d'intorno ai Bagni di S. Giuliano.

Il mantenimento del Fiume Morto, e de'suoi influenti per tutta la sua lunghezza fu sempre a carico dell'Ufizio de' Fossi di Pisa. - Ved. Fossa-Cuccia, e FOSSA-VICINAJA.

FIUME-MORTO di Pietrasanta. Ved. Fosso DELLE PRATA alla marina di Mo-

FIUMI (MADONNA DE'TRE') in Valdi-Sieve. Cas. che ha preso il nome da un devoto santuario sulla strada provinciale faentina, nel popolo di Ronta, Com. Giur. e 5 migl. a sett.-grec. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa chiesa costruita a tre navate risiede a mezza costa dell' Appennino tra Razzuolo e Casaglia sulla tipa destra del torr. Elsa. - Costà concorrono nell'estiva stagione molti devoti da varii paesi per venerare una devota antica immagine della B. Vergine che vi si conserva.

FIUMICELLO (S. MARIA A) nella Valle del Rabbi in Romagna. - Cas. che diede il titolo a una parr. nella Com. Giur. e circa 5 miglia a ostro di Premilcuore, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze.

È posto nella pendice settentr. della montagna di Falterona sotto le sorgenti della fiumana tributaria del Rabbi, detta il Fiumicello, dalla quale prese nome il suo popolo, attualmente aggregato alla cura di S. Niccolò al Castel dell' Alpi.

Fu la chiesa di S. Maria a Fiumicello della badis di S. Benedetto in Alpe, stata confermata a quel monastero dal pontefice Callisto II con breve del 13 aprile 1124. - Stante poi un istrumento del 13 giugno 1360, fatto in Premilcuore, l'abate di S. Benedetto in Alpe diede a livello la suddetta chiesa ed i suoi beni per 9 anni al rettore della cura di S Lorenzo di Premilcuore con l'onere annuale di una candela di due libbre, con doverla ufiziare e pagare le collette. (Ancu. Diri. Fion. Carte della Badia di Ripoli).

FIVIZZANO (FIFISANUM, FIFIZANUM, FORUM VERRUCOLAE BOSORUM) in Val-di-Magra.—Terra nobile, grande, ben fabbricata con mura castellane, capo luogo di uella Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

È situata alla sinistra del fiume Rosaro disotto alla confluenza in esso del torr. Mommio, sopra di un pianeggiante contrafforte che scende nella direzione di grec. a lib. dal giogo dell'Appennino appellato l'Alpe di Mommio. E attraversata dalla nuova strada militare che dalla Lunigiana per Cerretto dell'Alpe guida a Modena, ed ha vicino un terzo di migl. a grec. l'antico castelletto della Verrucola,

Fivizzano trovasi fra il gr. 27º 47" long. e il gr. 44° 14' 4" latit., a un'elevatezza di 724 br. sopra il livello del mare Mediterraneo; 24 migl. a scir. di Pontremoli per le nuove strade rotabili, 20 miglia per le vic traverse, 14 miglia da Bagnone nella stessa direzione, 14 a sett. di Carrara, 12 da Fosdinovo, e circa 16 miglia da Sarzana, entrambi questi ultimi situati al suo libeccio.

Il nome di Fivizzano non figura ch'io mi sappia in documenti auteriori al 1200; che perciò è una mera congettura quella di coloro, i quali fanno di questo paese un corrispondente del Viracelum di Tolomeo, e i suoi monti specificano per i monti Violati che accenno Plinio. La cosa meno controversa è, che in colesta contrada si estendeva quella tribù de' Liguri etruschi, ai quali, dopo essere stati vinti e traslocati fra i Sanniti, subentrò nell' anno di Roma 577, una romana colonia dedotta a Lucca, aggregando così all'untico municipio lucchese una nuova popolazione di 2000 militari ammessi alla cittadinanza della capitale. A ciascuno di quei coloni i Triumviri destinati a condurla assegnarono una vastissima estensione di territorio della Lunigiana (jugeri 51 e / per ogni individuo) corrispondente nella totalità a 103000 jugeri di terre alpestri state tolte ai Liguri, sebbene in origine appartenessero agli Etruschi. (T. Liv. Hist. Rom. lib. XLI.)

Infatti i vocaboli di molti castelli e luo ghi di Val-di-Magra sorti nei predi de coloni lucchesi, non solo conservano un desinenza di origine latina, ma i nome stessi rammentano dei padroni, cui que fondi furono probabilmente consegnat dai Triumviri, o da altri romani poste riormente acquistati. Una consimile de comunità, residenza di un vicario regio rivazione mostrano di avere molti villa gi del territorio di Fivizzano, e della Val di Magra, come sono, per modo di es. Albiano, Bolano, Cecina, Cesariano, Comano, Gragnano, Magliano, Marciaso, Turano, Terenzeno, Tenerano, Valerano, Vezzano, ecc, nomi dei quali ne ritroviamo de'consimili nella Tavola alimentaria di Velep, in cui si tratta di fondi assegnati in ipoteca a' tempi dell'imp. Trajano dai cohai laccehesi, le di cui possessioni si estendevano fino nella schiena dell' Appennino di Veleja. Dondechè non sarebbe strana cosa il dubitare, che il luogo dove poi sorse Fivizzano fosse stato un fondo di provenienza di qualche romano, Vez-2000, o Vizzano, passato nei figli, in guisa da sar nascere il composto di Fivizzano.

Ma lasciando ai curiosi tali indagini, dirò bensì che la storia per molti secoli embra muta relativamente a questo importante paese della Lunigiana; conciossizchè la sua località, fino dall'origine destinata a servire di mercatale, per molti ecoli venne compresa sotto la giurisdizione del vicino castello della Verrucola, appellata de' Bosi dai feudatari dei marchesi Estensi, i quali sino dai prini secoli dopo il mille costà signoreg-

giavano.

Che però la Verrucola de' Bosi facesse parte del patrimonio dei marchesi di Tostana, discendenti da Oberto conte del pabuto sotto Ottone il grande, lo prova il privilegio dell'imp. Arrigo V concesso nel 1077 ai marchesi Folco ed Ugo figli del march. Azzo d' Este, cui confermò, fra k altre terre del contado di Luni, Filattiera, la Verrucola, Cumano, l'Abazia di Linari ec. Ma intorno alla stessa età, o poo dopo, i march. Estensi dovettero cedere in enfiteusi il castello della Verrucon il suo distretto ai nobili della 224 di Bosone, mentre nel 1104 fu stipulto nel cast. di Verrucola, nell'abituione di quel subfeudatario, cioè in Camminata Domini Bosonis, un istrumento, col quale i Benedettini di S. Prospero a Reggio affittarono a Oddone Biano, per se e per i suoi discendenti, la vasta possessione della Corte Nasseta, giù donata da Carlo Magno al vescovo di Reggio. Era questa una tenuta nella schiena dell'Ap-Jennino di Lunigiana, che dui confini di Bismantova arrivava sino alle scaturigi-

Palaredo per la strada usque in fines Thusciae. La quale espressione abbiamo qui ripetuta per dimostrare, che la criniera dell'Appennino nel medio, come nell'attuale evo, a partire dalla Lunigiana sino alle sorgenti del Tevere, serviva di confine fra la Toscana e le regioni transappennine. - Ved. APPENNING TOSCANO.

Ma per tornare a Fivizzano, dirò, che questo paese prima del 1300 venne riguardato come un sol corpo e popolazione con quello della Verrucola de'Bosi, meschinissimo castello situato sopra il dorso di un' angusta lingua di terra, alla riunione di due torrenti; mentre la prossima situazione pianeggiante di Fivizzano offriva spazio e comodità assai maggiore ai pas-

seggieri e agli abitanti.

Ciò non ostante Fivizzano anche uei secoli XIII e XIV continuava a dipendere dalla Verrucola-Bosi, non solo per la giurisdizione civile, ma in quanto anche alla spirituale; siccome lo danno a congetturare le bolle dei pontefici Eugenio III (anno 1149) e Innocenzio III (anno 1208) dirette ai vescovi di Luni; nelle quali bolle fra le chiese battesimali e cappelle suqoursali di quella diocesi, dopo la pieve di S. Paolo a Vendaso, si nominano le cappellanie di S. Maria di Pognano e di S. Margherita del Castel di Verrucola; la quale ultima sembra che servisse allora di parrocchiale ai Fivizzanesi. Infatti che nella cura di Verrucola anche nel sec. XIII fosse compresa la popolazione di Fivizzano, si può dedurre da varii documenti sincroni, e soprattutto dal lodo pronunziato in Sarzana nel maggio 1202., dagli arbitri sopra l'infeudazione di alcuni caștelli della Lunigiana, ceduti dai march. Estensi ai Malaspina, e da questi alienati a Goffredo vescovo di Luni. Alla quale sentenza furono invitati a presture il consenso tutti i Comuni e nobili feudatari delle parti contraenti; in guisa che per la parte dei marchesi Malaspina, fra gli ultri loro fedeli, vi concorse l'adesione dei signori e del popolo della Verrucola-Bosi, ossia di Fivizzano, domini et populus de Verucula. — Questo documento, giova eziandio a confermarci, che il distretto di Fivizza; no col cast. della Verrucola nel secolo XIII riconosceva per suoi diretti padroni i marchesi Malaspina, comecche da cent' anni ni del fi. Secchia, ascendendo dal moute innanzi vi dominasse costà la famiglia

٠.

subfeudataria dei discendenti di quel Bosone che abitava in Verrucola nel 1104.

Il distretto di Verrucola-Bosi, ossivvero
la giurisdizione di Fivizzano, nel primo
istrumento di divise della famiglia Malaspina, celebrato nel 1221 nella città
di Parma fra Currado l'antico e Obicino
figliodel march. Guglielmo cugino di Currado, toccò al marchese Obicino Malaspina con gli altri feudi di Val-di-Magra situati alla sinistra del fiume.

Mediante una successiva suddivisione fatta nel 1175 fra il march. Alberto figlio del nominato Obicino, e due suoi nipoti nati da Bernabò e da Isnardo, la Verrucola col suo Foro fu assegnata a Gabbriello figlio del march. Isnardo, da cui nacquero i marchesi Isnardo II, Azzolino e Spinetta. Quest'ultimo, che per le sue gesta marziali si acquistò il titolodi grande, non avendo ottenuta prole maschile, lasciò il suo patrimonio ai nipoti nati dai due fratelli; cosicche i figli di Azzolino ebbero i feudi di Fosdinovo, di Gragnola e di Olivola, mentre Niccolò figliuolo d'Isnardo II divenne lo stipite de'marchesi della Verrucola e del distretto Fivizzanese.

Era Niccolò uno di quei marchesi di Lunigiana, che il Comune di Firenze, per atto pubblico dei 26 sett. del 1404, ricevè coi suoi feudi in accomandigia dopo che ebbe dato prove di affezione alla Rep. fior. siccome lo provano le sue lettere scritte nell'anno stesso 1404 al comune e uomini di Carrara. Gli abitanti di quel paese essendo soggetti ai Visconti di Milano, erano invitati dal march. a scuotere il giogo del Biscione, innanzi di vedersi venire addosso come nemiche le masnade che dirigevausi costà dalla Signoria di Firenze. (Balusi, Miscell. T. IV.)

Ma l'assassinio crudelmente ordinato nel 1418 di Leonardo march. di Gragno-la per torre la vita al vecchio march. di Fivizzano Niccolò, al di lui figlio e successore Bartolommeo e alla nuora, mosse a sdegno i Fiorentini in guisa che fu to-sto inviata in Lunigiana una numerosa coorte di armati, onde punire quel ribaldo, e prender cura del piccolo fanciullo Spinetta figlio unico del march. Bartolommeo scampato fra tanta tragedia. — Infatti giunto questi alla maggior età venne ristabilito dalla Rep. fior. nei suoi diritti al marchesalo di Fivizzano; e fu me-

diante il patrocinio di quei Repubblicani che il march. Spinetta II., dopo aver visto i suoi feudi occupati dall'oste milanese, li riacquistò per condizione stipulata in uno degli articoli nella pace di Ferrara (aprile 1433).

Per altro Spinetta II. non fu molto più fortunato del di lui padre, di cui ebbe a subire un egual fine, divenuto vittima nel 1475 di una congiura tramata e consumata dagli abitanti di Fivizzano. Dopo di che i Fivizzanesi, essendosi dichiarati di vivere a comune, chiesero protezione dal governo di Firenze, il quale fino d'allora teneva in alcune terre e castella di Lunigiana giurisdizione e dominio. Fu inviato a tal uopo a Fivizzano (anno 1477) mess. Agnolo della Stufa diplomatico di gran fama, ad oggetto di capitolare con quei popoli, e per regolare altri politici negozii relativi a quella contrada. (Mannı, Sigilli antichi T. XX.)

Da quell'epoca Fivizzano cominciò a divenire capoluogo di un capitanato al pari di quello di Castiglione del Terziere, detto poi di Bagnone, con l'autorità e le onorificenze medesime dell'altro di Sarzana, tre capitanati allora dipendenti dal-

lo stesso dominio fiorentino

La Terra di Fivizzano fu travagliata diverse volte da ostili incursioni. Nel 1317 dalle genti di Castruccio, che obbligarono il march. Spinetta ospite di Uguccione della Paggiola a rifugiarsi a Verona; nel 1430, allorchè fu occupata dall'armata de'Visconti di Milano comandata da Niccolò Piccinino; nel 1494 fu assalita dai Francesi scesi con Carlo VIII ai danni dell'Italia, ai quali servì di scorta il march. Gabbriello di Posdinovo; e finalmente nel 1537 questa Terra ebbe a sofirire un vandalico saccheggio dalle truppe spagnuole comandate dal march. del Vasto.

L'importante posizione di Fivizzano allo sbocco di una foce dell'Appennino, e i frequenti saccheggi, cui essa trovossi esposta, indusse da primo la Rep. fior., di poi Cosimo I, mentre era duca di Firenze, a circondare nuovamente la Terra di muraglie castellane, e a stabilirvi una guarnigione militare sotto il comando di un maestro di campo.

fatti giunto questi alla maggior età venne ristabilito dalla Rep. fior nei suoi diritti al marchesato di Fivizzano; e fu meri castellani di Fivizzano, al pari di tante abre saura di Terre e Castelli, servono d'ingombro piuttosto che di difesa alle case ivi racchiuse.

Del resto questa Terra e ben fabbricata con regolari e larghe strade lastricate, con una vasta piazza sede del suo antico e copioso mercato, mentre il pretorio trovasi alquanto lungi di là. Nel centro di em piazza havvi una bella fonte stata eretta al principio del secolo XVIII.

La chiesa parrocchiale col titolo di prepositura de' SS. Jacopo e Antonio, situata pressima alla piazza del mercato fu restaurata, se non fabbricata di pianta, nel nel secolo XVI, allorchè i suoi altari vennero decorati di buone pitture, fra le quali il miracolo di Lazzaro. Alla stessa età spettano tre buone tavole, già situate nel con, quella cioè che rappresenta S. Schastiano, un'altra S. Rocco, e la terza una deposizione della Croce.

La chiesa di S. Giov. Battista, presso cui su costruito un convento di Agostiniani Leccetami, esisteva sino dall'anno 1321, siccome lo provano le carte sincrone di quel monastero trasportate nel R. Arch Dipl. di Firenze. Lo che starebbe a infirmare l'espressioni di una lapida stata collocata in tempi meno antichi presso l'altar maggiore, a tenor della quale si arderebbe questo tempio fondato (forse restaurato) da Pucció di Duccio della Verrucola, nel mese di aprile del 1336.-Il pont. Bonifazio IX sulla fine del secolo XV concesse la stessa chiesa ai Frati Eremiti dell'Ordine di S. Agostino, ad istan-21 del march. Nicoolò Malaspina, cui è doruta la fabbrica del convento annesso.

La detta religiosa famiglia diede varii somini distinti, la cui biografia su data dall' A. delle Memorie storiche di Lunigiana. Meritano tra quelli di essere segnaliti mons. Agostino Molari sagrista del S. Palazzo apostolico setto i pontefici Gregorio XIII e Clemente VIII, e mercè cui heh. di S. Gio. Batt. di Fivizzano fa non solo arricchita di sacri arredi e di ante reliquie, ma ottenne eziandio nel 1535, sotto il di 1 ottobre, un breve dal pont. Grekorio XIII che sopprimeva la badia di S. Bartolommeo a Linari sul giogo di quell'Appennino, per ammensare i suoi beni alla ch. e mon. degli Agostiniani di Fivizzano. Quest'ultimo venne soppresso sul declinare del sec, XVIII e poi

convertito in un conservatorio sotto la stessa regola di S. Agostino, attualmente ridotto in monastero di Benedettine.

Tre altri conventi esistevano nei contorni di Fivizzano, uno di Carmelitani, potto a mezzo migl. a lev. del paese, nel la cura di Cerignano, stato soppresso nel passato secolo al pari di quello delle momache Clarisse del cast. di Verrucola; mentre il terzo è tuttora abitato dai Francescani zoccolanti fuori della porta di sopra. Quest'ultimo fu aperto nel 1440 per le cure del march. Spinetta II; quindi stato ampliato nel 1490 a spese del Comune e dei particolari.

La chiesina dello Spedalino, situata al principio della strada del borgo, fra la piazza del mercato e la porta chiamata di sopra, si crede che sia il primo spedale fondato dal march. Spinetta il Grande, in ordine al suo testamento del 1352; per quanto le memorie locali lo dichiarino appartenuto ai Canonici, detti di S. Antonio del Fuoco della Congregazione di Vienna nel Delfinato, siccome lo mostrano le pergamene di quella Precettoria pervenute nell'Arch. Dipl. di Firenze, e più specialmente un'iscrizione scolpita sopra quel fabbricato con l'arme dello stesso Ordine religioso.

L'attuale ospedale capace di 30 letti, e hen provvisto di asseguamenti, fu eretto nel 1732 dal Commissario di Fivizzano

Giuliano Capponi di Firenze.

Al mantenimento dei fanciulli esposti provvedono le rendite dello stesso spedale secondo il sistema usato da quelle degl'Innocenti di Firenze, sistema dimo strato fecondo di ottimi resultamenti.

Vi è un Monte pio fondato nel 1586 da un benemerito concittadino Giov. Antonio Neri; altri legati pii furono lasciati da diversi benefattori per dotare cinque

fanciulle l'anno.

La Comunità mantiene per l'istruzione della gioventù quattro muestri di seuola, dall'abbaco sino alla filosofia; mentre le Benedettine del monustero di S. Giu. Battista inseguano gratis alle fanciulle del puese, leggere, scrivere ed i più essenziali lavori donneschi.

Vi sono pure due medici, un chirurgo e una levatrice stipendiati dal Comune.— Beilo e ben decorato è il moderno teatro; ben fornita la nuova tipografia Bartoli, la quale ci rammenta una delle prime stamperie dell'Italia stata aperta nel 1472 in cotesta Terra da tre compagni (comices) gratuitamente supposti conti della famiglia Onorati; avvegnachè essi da Venezia si recarono nella loro patria a Fivizzano, dove impressero in detto anno le opere di Virgilio, comecchè nell' anno appresso ritornassero a Venezia, dove asvevano appresa l'arte, e dove nelle case di Marco de' Conti, stamparono nel 1474 il Giovenale e il Cicerone de Officiis.

Danno occasione di movimento e di lucro ai Fivizzanesi due mercati settimanali di gran concorso nei giorni di mercoledì e di sabato, stanteche qua fanno la loro stazione tanto i conduttori dei prodotti che provengono per la via modenese dalla Lombardia in Lunigiana, quanto quelli che si esportano per il giogo medesimo dalla Riviera di Levante e da Livorno in Lombardia.

I prodetti di suolo, che sogliome abbondare oltre il consumo del distretto, sono le castague, il carbone, le legna, il bestiame minuto, le pelli, il burro, il cacio e peco più.

L'industria manifatturiera avrebhe bisogno costà, al pari, se non più che in altri luoghi, di migliorare e di accrescersi, per emancipare la popolazione il più che fosse possibile da tanti onerosi e vo-

lontari tributi.

Ciò non ostante, mercè le esenzioni dalle gabelle, che gode questa porzione di territorio distaccata dal Granducato, e in grazia delle strade aperte, delle leggi benefiche e protettrici dell'industria, e dell'individuo, la Terra di Fivinzano al pari del castello della Verrucola, da tre secoli a questa parte va ognora più aumentando di abitazioni e di abitanti, siccome può vedersi dal quadro statistico delle solite tre epoche qui sotto riportato.

Movimento della popolazione della Tunza di Firizzano e del Castulzo dulla Vuntucola a tre epoche diverse diviso per famiglie.

| TERRA DI FIVIZZANO       |               |                  |        |     |                               |                                        |                 |                              |  |  |  |
|--------------------------|---------------|------------------|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|
| Awno                     | maschi maschi |                  | maschi |     | confugati<br>dei<br>due sessi | ecclesia-<br>stici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle | Totalità<br>della<br>Popolas |  |  |  |
| 1551                     | 1             |                  | _      | _   | _                             | -                                      | 175             | 882                          |  |  |  |
| 1745                     | 178           | 187              | 171    | 273 | 448                           | 79 (1)                                 | 240             | 1329                         |  |  |  |
| 1833                     | n85           | <b>230</b>       | 259    | 36o | 649                           | 31 (2)                                 | 367             | ₽8o5                         |  |  |  |
| CASTELLO DELLA VERRUCOLA |               |                  |        |     |                               |                                        |                 |                              |  |  |  |
| . 1551                   | -             | -                | -      | _   | _                             | -                                      | 16              | 57                           |  |  |  |
| 1745                     | 16            | 10               | 13     | 25  | 28                            | <b>ኔ</b> ን (3)                         | 19              | 119                          |  |  |  |
| 1833                     | 30            | 3 t <sub>.</sub> | 32     | 25  | 68                            | ı.                                     | 36              | 187                          |  |  |  |

<sup>(1)</sup> In questo numero sono compresi 34 religiosi dei due conventi allora esistenti.

(2) Facevano parte di questo numero 12 monache.

<sup>(3)</sup> Oioè, 26 monache clarisse, e un solo prete parroco.

Committà di Fivisano. — La superficie territoriale di questa Comunità fu calculata estendersi a 64043 quadrati, dai quali debbonsi detrarre 2533 per i corsi di acque e strade. Nell'atmo 1833 vi esistevano 12672 abit. corrispondenti a circa 166 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio comunitativo di Fivizzano può dirsi diviso in due sezioni, una delle quali subappennina, e l'altra subapuana. La prima di esse, che è la porzione maggiore, in mezzo a cui risiede il capoluogo, scende dal fianco meridionale dell' Appennino sino alla base; l'altra, che guarda la fuccia settentrionale, si appoggia sulla schiena dell'Alpe Apunna, a cominciare dalle sue radici sino alle più elevate creste del Pizzo di Uccello e del Monte Sagro. Cosicchè il terr. Fivizzanese zella suz maggior lunghezza, che è di cirm 18 miglia, attraversa da ostro a sett. tutta la valle orientale della Magra, il cui fondo o talveg è solcato dal fiume Aulella. In coteste fondo il territorio della Comunità in discorso vedesi talmente ristringere, che riducesi in alcuni punti a un'angusta tangente, siccom' è quella davanti alle ville di Alebbio e di Sercognano.

Esso confina sul crine dell'Appennino con la Lombardia, cioè a sett. con il Duc. di Parma mediante la glogana di Camporaghena, a partire dalla foce dell'Alpe detta di Lanari al termine triplice della Branciola, per dirigersi a lev. verso il laghetto Squincio, dove attraversa le più alte scuturigini del fiume Ensa, quindi volgendo la fronte a grecale trapassa la Trechia de' Corvi (grotta), le cime di Montauto e di Pietra-Saginda, sino a che al Masso delle 4 Croci sottentra a confine dallo stesso lato sul giogo della montagna il Ducato di Modena. Di fronte a questo si dirige verso il varco della strada militare, s di là alle prime fonti del fiume Secchin, e percorrendo in seguito la giogana dell' Alpe di Mommio rasenta l'estremo lembo della selva ducale del Cerreto dell'Alpi, un tempo della Carte Nasseta dei Benedettini di Reggio, sino a che arriva sulla cima di Monte-Mondo. A questo punto, dove nasce il torr. Mommio, il territ. comunit di Fivizzano, volgendo la fronte da grec. a scir., abbandona il crine dell'Ap-

pennino e i confini della Lombardia per scendere in Val-di-Magra, avendo costa a confine la comunità granducale di Casola; con la quate percorre di conserva le creste dei poggi di Monte-Grosso, della Croce di Ferro e di Monte di Po, sino a che arriva nei contorni di Turlago, dove taglia la strada comunitativa fra Casola e Fivizzano: quindi passa per Terenzano, dopo di che entra nel borro di Sarcognano, e lungh'esso arriva nel fiume Aulella. A colesta tangente il territorio Fivizzanese rimonta per breve tragitto verso lev. il corso dell'Aulella; quindi rivolgendosi a grec. oltrepassa alla sinistra del fiume per entrare nella sezione subapuana. Costà dirigendosi contro la corr. del torrente Lucido di Equi; quindi rimontando il profondo fosso suo tribut rio, deneminato il Solco, giunge con esso alla ripida parete del Pizzo d'Uccello. Sormontata quell' altissima cresta dell'Alpe Apuana, sottentra a confine su quella sommità dal lato di lev. la comunità di Minucciano, spettante allo Stato di Lucca. Con quest'ulti. ma il territorio comunitativo di Fivizmno costeggia circa dute miglia per le nude balze che portano i nomignoli di Tana de'Grucchi, del Bastione, del Vallino dell'Asino, e del Sasso-galante. A cotesta balza dietro le spalle del monte Tam*bura* trova dal lato di scir. la Com. di Massa Ducale, con la quale perviene all' avvallamento che unisce il monte della Tambura al marmoreo Monte-Sagro spettante alla Com. di Carrara. Quà piegando da scir. a lib., passa sopra le scaturigiti del torr. Lucido di Vinca, sale sui prati di Campo-Cecina nella sommità del Sagro, poscia percorrendo l'erbose cime dei poggi di Faggiuola, di Birola, di Acquasparta e di Pruto-secco, dopo il tragitto di circa tre migl. abbandona a ostro la Com. di Carrara, al termine denominato dell'Uomo morto, dove si tocca dal lato di pon.-lib. con la Com. Esteuse, giù ex-feudo di Fosdinovo. Di fronte a questa il territorio comunitativo di Fivizzano riscende l'Alpe Apuana lungo il borro Costia sino passato il villaggio di Cecina, al qual punto retrocede nella direzione di scir. nino verso le sorgenti del fosso di Tenerano, per dirigersi nel torr. Lucido di Vinca. e lungh' esso ritornare nel fiume Aulella poco lungi dalle shocco del fosso di Sar-

cognano, - Costà seconda per poco la corrente del fiume sino al borro di Ripa, dove passa alla sinistra dell' Aulella per ritornare nel borro Costia presso il villaggio di Cecina: quindi inoltrandosi nella direzione di lib., sale nella schiena dei monti di Fosdinovo per il torr. di Pulica sino a S. Terenzo de Monti, di dove si avanza nella direzione di pon. per andare incontro al fosso di Ruggiano, e con esso scendere nel torr. Bardine. - A tale confluente cessa la Com. di Fosdinovo, ed entra a confine quella dell'ex-feudo di Aulla appartenente pur essa al ducato di Modena, da primo mediante il Bardine, cui presto attraversa per quindi varcare l'Aulella di dove in seguito imbocca nel suo confluente Arcinnasso, e lo abbandone dietro al poggio di Collecchia, proseguendo dal lato di pon. per termini artificiali sino al colle di Migliarino. Costà trova i confini degli ex-seudi della Bastia e di Varano compresi nella Com. Estense di Licciana; di fronte alla quale il territorio di Fivizzano arriva alla confluenza del torr. Tana con quello del Canalone o Tavarone, e rimontando quest'ultimo, sale sulla vetta dell'Appennino, là dove ritrova al triplice termine della Barciola l'estremo confine del Ducato di Parma.

Dalla corografica descrizione del territorio di Fivizzano è facile congetturare dell'aspetto di questo paese, come quello che trovasi situato fra i due gruppi più elevati dei monti toscani; giacche dalla parte dell'Appennino la sommità dell'Alpe di Camporaghena trovasì a 3424 braccia sopra il livello del mare Mediterraneo, mentre dal lato dell'Alpe Apuana la cima del Pizzo d'Uccello si alza 3212 br. — Cotesto Pizzo si unisce a lev. con il più eccelso monte della Toscana, denomihato il Pisanino della Pania, mentre se-'condo le osservazioni trigonometriche del Pad. Giov. Inghirami trovasi a 3511 br. fior. sebbene per le osservazioni dell'astronomo pad. Michele Bertini non apparisca più alto di 3296,4 br. lucchesi. Quest'ultimo astronomo riscontrò pure la cima del monte Tambura elevata br. lucch. 3203,1 sopra il livello del mare.

Dal fianco dell'Appenuino si stendono sopra il territorio Fivizzanese tre sproni subalterni, i quali costituiscono le due vallecole dell'Aulella e del Rosaro, oltre una terza che si forma in memo ad ene mediante l'avvaliamento interposto fra l'alpe di Camporaghena e quella di Mommio, il quale avvaliamento è percorso dal torrente Mommio. Al principio della vallecola del Rosaro, fra mezzo a sempre verdi praterie ed a vaghi boschetti di carpini e di ontani, apresi un limpido laghetto che circonda una rupe cavernosa, da cui ha origine la fiumana del Rosaro, la quale scendendo di fà, presso a Fivizzano si marita al torrente del Mommio, fin tunto che nel centro della valle non si scarica tel fiume Aulella.

Dal lato dell'Alpe Apuana si staccano, sopra le balze cavernose di Equi, le guglie di S. Giorgio, di Ajola, di Tenerano e del monte della Spolverina. Da questi sproni nascono i profondi burroni, nei quali scorrono i torr. Lucido d' Equi, Lucido di Finca, e il Bardine, tutti tributarii dell'Autella dal sinistro suo lato.

Gli sproni dei monti che scendono della purte dell' Appennino, sono sessi più sccessibili di quelli che precipitano nella valle dal lato dell'Alpe Apunna, dove pochi e malagevoli varchi si aprono fra quell'aggregato di acutissime rupi.

Da pochi anni il territ. di Fivizzano non contava alcuna strada carreggiabile mentre anguste, ripido e mal tenute eranc le vie pedonali e mulattiere, che nei tempi andati attraversavano cotesta contrada l'alveo del di cui torrenti e borri servivi di traccia comune alle acque piovane e a viaggiatore. Attualmente Fivizzano è attraversato dalla cia militure, che da Modena per Castelnuovo ne' Monti guida il Val di Magra, passando per Aulla, Fosdi novo e Caniparola, dove si unisce all strada R. di Genova.

Una nuova importantissima comunicazione rotabile fu aperta nel 1835 ti Fivizzano e Poutremoli per la nuova strida che mette questa città in comunicazione non solamente con Bagnone e l'Au la, ma con Fornuovo e Parma mediante varco carreggiabile dell'Appennino del Cisa. Una terza strada carreggiabile sattualmente costruendosi fra Fosdinovo Carrara, passando il varco più depres dell'Alpe Apuana sul monte della Spoverina.

ni subalterni, i quali costituiscono le due La via militare modanese, che ent vallecole dell'Aulella e del Rosaro, oftre per la foce di Sassabbo nel territorio F

vizumese, è a sufficemen lorga. « comodamente rotubile. Essa, ad eccesione di alcuni brevi tratti, non ha più di 8 br. per
teo di pendenza. Il henemerito autore del
Glendario Lunese, l' avvocato Girolano
taggiolli, fino dal primo numero (anno
tast) di quella pregevole operetta formì
molti dati statistici relativi alla Terra e
distretto di Fivizzamo, sua patria, alcuni
dei quali mi gioverà qui il riepilogare.

Dalle esservazioni meteorologiche ivi riportate si deduce, che il clima di cotesto territorio nell'inverno riesce generalmente molto meno rigido, e nella estate assai più temperato di ciò che promette la elevazione del smolo e la posizione de mon-

ti circostanti.

I venti, che vi predominano, sono il letante, lo scirocco, il ponente e il così dette vento d'Alpe, (grecale), il quale ultino più dannoso degli altri soffin con impeto funesto a quelle campagne.

La neve nou si trattiene molto sulle colline e nei luoghi più depressi della valle la pioggia è per ordinario molto copion in tatte le stagioni. Le nebbie di prinavera sogliono esser fatali alle racelle del vino e dell'olio, mentre le grandini, che investono per lo più la sola parte elevata del suelo non riescono tanto faneste ai prodotti dell'agricoltura.

Generalmente la temperatura del clima fivizzanese è sottoposta a subiti passaggi, cum non infrequente di malattic; quimdi le infiammazioni, il di cui sviluppo è maggiore in primavera e in autunno, possono riguardarsi come le sole malattic

dimeteriche di cotesto paese.

La struttura geognostica della contrada in questione presenta due formazioni esmuialmente tra loro diverse, oltre una me più recente formazione di terreno isterposta fra le due prime. Avveguachè h faccia set tentrionale dell'Appennino di Momenio e di Camporaghena presentasi quisi da per tutto ricoperta di rocce secondarie stratiformi consistenti per la Misima parte in arenaria o macigno e in calcaria compatta. All'incontro dal lato ustrale il dorso del Monte Sagro e del Fizzo d'Uccello consistono in gran parte in terreno massiccio di steaschisto e di akarea più o meno saccaroide, cui serve di mantello la calcarea cavernosa.

Lungo la cresta dell' Alpe di Campora-

gheun, a partire dal varco della via militare sino al segnale trigonometrico del prof. Inghirami, comparisce la calcarea appenninica di tinta, ora cenerina, ora cerulea, attraversata da frequenti filoni di spato candido, ai quali filoni spesso subentrano in coteste alture quelli di solfato di calce (gesso).

Alle sorgenti più remote del fi. Rosaro si affaccia l'arenaria compatta, di struttura uniforme a quella di molti altri luoghi dell'Appennino toscano. La stessa roccia continua a mostrarsi sino alla foce di un profondo vallone denominato dello Spedalaccio, sopra le gessaje di Sassalbo.

Su cotesto fianco meridionale dell'Alpe di Camporaghena trovasi un fatto geologico importantissimo. Fu nel giugno del 1832, allorchè mi furono di cortese scorta in cotesta montagna due gentili fivizzanesi, l'Avv. Odoardo Sani, e Olinto Sarteschi, poco inuanzi che visitasse e descrivesse la stessa località il chiar. prof. pisano Paolo Savi (Nuov. Giorn. Pisano N.º 63). — E una ripidissima balza che porta il nome di Lama dello Spedalaccio coperta di un macigno convertito in steaschisto verdastro con vene di solfo in cristalli, in mezzo a cui trovasi un filone di ferro oligisto. La stessa roccia steaschistosa, a proporzione che si alloutana dal filone metallico va perdendo porzione del suo talco, diviene meno lucente e acquista una tinta cupa tendente al nerastro, sino a che a una maggior distanza vedesi ritornare allo stato di comune macigno, o pietra arenaria, nella quale le scaglie talcosè sembra che siano rimpiazzate da più minute particelle di mica.

Seguitando a scendere per lo stesso vallone compariscono, a destra e a sinistra del borro, li sproni gessosi e zolforiferi del paese di Sassalbo, in mezzo a un terreno cavernoso e bucherellato a guisa di alveari, per cagione, (io dubito) del gas acido carbonico, e idro-solforico che si svilupparono di la mediante la reciproca decomposizione dei sottostanti solfuri in solfati, e quindi della sovrapposta roccia calcarea carbonata, per ridurla in calcarea solfata, ossia in una gessaja.

Da Sassalbo salendo lo sprone del monte che sta alla sinistra del fi. Rosaro, ricomparisce il grés antico compatto color ceruleo. Quindi, arrivati al podere di Pasigagliola sulla via militare, si affaccia uno
schisto calcareo argilloso, che a luogbi convertesi in ardesia, meutre in altre parti
è affatto marnoso. Esso tingesi in color
rosso cupo merce dell'ossidazione del ferro che ivi intorno si rinviene, talvolta
allo stato di ferro oligisto, tali altre fiate
unito al solfo o all'acido solforico, formando così dei filoni di solfuri e di solfati, dei quali sono asperse coteste sommità.

Nella parte orientale dello stesso contrafforte che forma spalliera occidentale alla vallecola percorsa dal torr. Mommio, ricomparisce il grés antico (arenaria) a grandi elementi ; talchè esso raffigura, ora una breccia calcareo-silicea, ora una varietà di calcarea-silicea stratiforme (pietra forte di Firenze), e ora filoni di spato calcareo-magnesiaco (specie di Miemmite?), cui subentra uno schisto argillo-siliceo, (galestro), sino a che nel canale del Risecco ricomparisce il grés autico compatto di grana minuta e uniforme, come la pietra serena di Fiesole. Quest'ultima roccia costituisce i contorni del laghetto, donde prende origine il fiumicello Rosaro, e forma le rupi che gli sovrastano nella sommità di quell' Appennino. È pure della stessa indole la pietra che ricuopre le pendici del monte a destra e a sinistra della strada militare sino alla sommità del poggio di Vendaso. Costà sottentra lo schisto argillo-siliceo friabile (galestro) di tinta perastra, che alterna con la calcarea-arenaria; cui succede una specie di alberese in strati inclinatissimi di tinta cerulea e talvolta ceciata; le quali ultime due rocce continuano ad incontrarsi sino al di sotto del castelletto della Verrucola alla confluenza del torr. Mommio nel Rosaro, nel qual punto alla sinistra del torr. Mommio apparisce di nuoyo l'arenaria-cerulea, ossia il macigno fiesolano a grandi elementi; e questa roccia rudimentaria serve di ossatura al poggio, su cui è fabbricata la Terra di Fivizzano.

Scendendo la pendice di Fivizzano, la pietra arenaria alterna con una specie di breccia o poudinga silicea, la quale, in luogo denominato la Valle, si scava per uso di macine da mulino. Di la passando alla destra del fiume Rosaro, oltre il ponte di Posara, il terreno si ricuopre di una marna, nella quale si formano rognoni di

preressice, che incontransi alla superficie del suolo segnatumente al luogo detto il Corso del cavallo.

In quanto alla sezione subapuana del territorio di Fivizzano posta nel lato sinistro del fiume Aulella, sino alla sommila del Pizzo d' Uccello e del Monte-Sagro, rinvierò il lettore agli art. Alpa APUARA, AJOLA, EQUI, MUREORE, TENERAno; e solumente qui avvertirò che da cotesta parte le rocce calcuree, argillose e arenarie trovansi alterate o cangiate affatto di aspetto. Avvegnachè sui fianchi dei monti Apuani il macigno apparisce in masse di pietra verrucana o echistosa; la roccia argillosa vedesi convertita in ardesia, e la calcarea compatta cangiata in un terreno semicristallino di aspetto saccaroide, coperto bene spesso da una calcarea cavernosa; sicché in colesto lato sono frequenti le grotte che costà volgarmente appellansi Buche o Tecchie; avvertendo che la roccia calcarea diviene più candida e più cristallina a misura che si avvicina al centro della montagna, dove sembra essere stata maggiore la forza plutoniana, alla quale i geologi moderni attribuiscono una simile trasformazione del terreno appenninico.

Fra le produzioni minerali dei territorio, sono le cave di gesso di Sassalbo, a poca distanza dalle quali esistomo alcune tracce di vene e di filoni metallici contenenti ferro e rame, mentre nell'Alpe opposta delle Panie si cavano marmi bianchi e venati presso il villaggio di Equi, siccome nelle vicinanze di Ajola si estrae del feldspato fatiscente, o caodino per uso della Fabbrica Ginori delle porcellane della Doccia presso Fireures ec.

Circa i prodotti agrarj il territorio della Comunità di Fivizzano, secondo i estcoli forniti dal prelod. autore del Calendario Lunese, si suddivide come appresso:

| Coltivato a viti Quadrati | 3394,00    |
|---------------------------|------------|
|                           | 3907,20    |
| Layorativo nudo           | 3012,19    |
|                           | 12684,25   |
| Selve di Castagni         | 16471,04   |
|                           | 2980,07    |
| Pastura nelle sodaglie.   | 21145,58   |
| Prodotti diversi          | 284,17     |
| Fabbriche                 | 163,62     |
| Matala Oundres            | : Brata at |

Totale . . Quadrati 64042,15

la questo territorio i soli prati falciabili posono dare annualmente in massi libbre 3,590,000 di fieno; donde ne consegse, che uno de' più ragguardevoli prodotti della contrada deve consistere nel
betiame. — I castagni però sono quelli
che somministrano il vitto quasi giornafiero alla popolazione agricola, e che cosituiscono la maggior ricchezza dei Fivizzanesi, mentre del suo frutto avanzano
un anno per l'altro al consumo della popolazione staja 23000 di castagne, che vendute ai Genovesi e ai Lombardi forniscono
una rendita di circa 69000 lire toscane.

La coltura della vigna, benche sia in aumento, non basta ancora al consumo del paese. Avanza però il prodotto degli olivi, mentre rendono barili 3640 d'olio cira; se non che le piante, tenendosi soverchiamente fitte, alte e frondose, producoso meno per loro medesime, e per le semente del sottoposto terreno che adugerino.

Il prodetto de' cereali non basta al consamo. - Il grano fà appena del 4, sia per mucanza di concimazione, sia per il metodo di preparare le terre, sia per la molta ombra delle alberete che ingombrano i campi. - La raccolta annua dei cereali, al netto dal seme, è di circa staia 30000, il loro consumo di circa stata 43500, a cui si aggiungano circa 7000 staia di formentone, proveniente dall'estero. - Un articolo di risorsa è la canapa accreditata nel commercio a segno che il suo prezzo è di oltre un quarto maggiore di quello della canapa di Bologna. La porzione che n'esporta all'estero, si calcola che srutti non meno di lire 6000 per anno.

Fra le produzioni spontanee del suolo, le piante boschive ed i pascoli naturali sono le più rilevanti. La quantità dei faggi, i moltissimi eastagni, le quercie, i cerri, i carpini, i frassini e altre specie di alberà di alto fusto forniscono il legname d'uso, non che per esitarne al di fuori.

Tra i frutti di terra, che non hanno d' wopo di cultura, meritano di esser ricordati, per il lucro che essi forniscono, i prugnoli specialmente di Vinca, nelle di cui montuose praterie nascono copiose e fragranti prugnolaje.

Le industrie poi del paese si riducono a una ferriera, a diverse formaci da

mattoni e da calce, a 15 tintorie, 12 guntchiere, 4 concie, 1 cartiera, 2 cererie, 1 polveriera, 1 stamperia, un negozio di librajo, 2 fabbriche di cappelli di pelo, 4 fabbriche di paste, e una trattura di seta, che è stata aperta nel 1835.

Con la legge Leopoldina del 30 setà. 1772, al Vicariato di Fivizzano su riunita la giurisdizione civile, criminale e mista del distretto che competeva all'Auditore di questa Terra, con più nove castella della soppressa potesteria della così detta Terra e corte di Codiponte.

Finalmente, dopo il motuproprio del 24 febb. del 1777, furono riuniti in un sol

corpo i comuni conosciuti sotto i vocaboli di terre, ville e castelli della corte di Fivizzano, più i ar comunelli della giurisdizione dello stesso Vicariato.

Fivizzano diede i natali a molti uomini illustri in varie facoltà. - Nel sec. XIV, a Giovanni Manzini, che visse alla corte del duca Gio, Galeazzo Visconti. Nel sec. XVI si fece un nome all'assedio di Firenze fra Zaccaria da Fivizzano; nelle scienze sacre figurarono la Alessio Stradella al Concilio di Trento, Andrea Securani generale del suo Ordine Eremitano, e mons. Agostino Molari già rammentato. Nel sec. XVII ebbero fama di dotti canonisti i fratelli Carlo e Giulio Sarteschi. Nei secoli XVIII e XIX salirono in celebrità due altri fratelli Fivizzanesi, Domenico Battini prof. di medicina all' Univer. di Siena, cui sì devono varii opuscoli importanti, e Costantino Battini, che fu generale dell'Ordine de Servi di Maria, prof. all'Università di Pisa, e autore dell'Apologia de' secoli barbari. Ma superò in grido ogn'altro Fivizzanese l'Orazio italiano, Giovanni Fantoni, il Labindo fra gli Arcadi. - Fra quelli della nostra età merita lode il teste defunto prete Emanuele Gerini per le Memorie istoriche della IAInigiana pubblicate nel 1826.

Risiede in Fivizzano il Vicario R. che comprende nel civile e nel criminale la Com. di Casola, e pel solo criminale la Com. di Albiano. — Vi è un Cancelliere comunitativo di terza classe, che abbraccia anche le Comunità di Casola e di Albiano. Havvi un Esattore dell'ufizio del Registro; il Conservatore delle Ipoteche è

a Poutremoli; la Ruota a Pisa.

|                          | m: 1 22 01:                                             | Diocesi cui               | Popolazione |            |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|
| Nome dei luoghi          | Titolo delle Chiese                                     | appartengono              | Anno        |            | Auno       |
|                          | •                                                       |                           | 1561        | 1745       | 1833       |
| Agnino                   | S. Michele, Prioria                                     |                           | 400         | 428        | 524        |
| <b>∆iola</b>             | S. Maurizio, Cura                                       |                           | 175         | 170        | 123        |
| Alebbio e sue ville      | S. Gemign no, Cura                                      |                           | 242         | 203        | 283        |
| Arlia                    | S. Pietro, Cura                                         |                           | 130         | 159        | 215        |
| Bottignana               | S. Bartolommeo, Cura                                    | 1                         | 62          | 76         | 135        |
| Camporaghena             | SS. Pietro e Paolo, Cura                                | j                         | -           | 172        | 238        |
| Canneto                  | SS. Colombano e Martino,                                |                           |             |            |            |
|                          | Cura                                                    | -                         |             | 174        | 154        |
| Cecina                   | S. Giov. Evangelista, Cura                              | Tutte                     | 200         | 165        | 169<br>376 |
| Cerignano                | S. Venanzio Abate, Cura                                 |                           | 116         | 271        | 370        |
| Ceserano                 | S. Bartolommeo, Cura                                    | •                         | 206         | , ,        | 132        |
| Colla e Maglietola       | SS. Cipriano e Giustina, Cura                           | 8                         | 179         | 172        | 180        |
| Collecchia               | S. Lucia, Cura                                          | l g                       | 195         | 109        | 173        |
| Collegnago               | S. Caterina, Cura                                       | le popolazioni sono della | 863         | 99         | 700        |
| Comano                   | S. Giorgio, Pieve Prepositura                           | ē.                        | 162         | 343        | 215        |
| Cotto                    | S. Jacopo maggiore, Cura<br>S. Maria Assunta, Pieve Ar- | 1 E.                      | 1           | 1          |            |
| Crespiano                | 1                                                       | 8                         | 718         | 488        | 632        |
| Date a Charling          | cipretura<br>S. Andrea Apostolo, Cura                   | 8                         | 121         | 96         | 108        |
|                          | S. Francesco, Cura                                      | <u>_</u>                  | 115         | 130        | 159        |
| Equi                     | SS. Jacopo e Antonio Abate,                             | 1 1                       |             | 1          | -          |
| FIVELLANO                | Pieve Prepositura                                       | L                         | 882         | 1329       | 1805       |
| Carrana a Grannoli       | SS. Lorenzo e Lucia, Cura                               | Diocesi                   | 634         | 500        | 490        |
|                          | S. Martino, Cappellania Cur.                            | 8                         | 76          | -          | 79         |
| Isolano                  | S. Martino Vescovo, Cura                                |                           | 214         | 116        | 141        |
| Magliano<br>Mommio       | S. Martino, Cura                                        | <u>e</u> :                | 266         | 177        | 200        |
| Moncigoli                | S. Maria Muddalena, Cura                                | ₩                         | 246         | 321        | 243        |
| Monte de Bianchi         | S. Maria della Nevee S. Mar-                            | . 8                       | 1           | ł          | 1          |
| MOTIC OF MISHEM          | tino, Prioria                                           | 1 5                       | _           | 341        | 486        |
| Monzone                  | S. Prospero Vescovo, Cura                               | Pontremoli, già           | 224         | 273        | 397        |
| Pò                       | S. Matteo, Cura                                         | 1                         | 193         | 148        | 193        |
| Pognana                  | S. Maria Assunta, Prioria                               |                           | 224         | 265        | 361        |
| Posara                   | S. Colombano Abate, Cura                                | 1                         | 247         | 157        | 256        |
| Quarazzana               | S. Biagio, Cura                                         | <u>e</u> .                | 108         | 88         | 107        |
| Rometta                  | SS. Pietro e Paolo, Cura                                |                           | -           | 143        | 167        |
| Sassalbo                 | S. Michele, Cura                                        | Luni-Sarzana              | 192         | 311        | 394        |
| Soliera                  | S. Maria Assunta, Pieve Ar-                             | . E                       | ł           | l          | 1          |
|                          | cipretura                                               | <u> </u>                  | 439         | 308        | 447        |
| Spicciano                | S. Michele , Cura                                       | ] =                       | 123         | 96         | 117        |
| Tenerano                 | S. Michele, Cura                                        | 1 2                       | 144         | 162        | 169        |
| Terenzano e Tur-<br>lago | SS. Jacopo e Felice, Cura                               |                           | 213         | 82         | 248        |
| San-Terenzo              | S. Terenzio, Prioria                                    | r                         | 339         | 478        | 476        |
| Torsana                  | S. Jacopo maggiore, Cura                                | 1                         | 45          | <b>I</b> — | 56         |
| Turano                   | S. Francesco, idem                                      | 1                         | 118         | 70         | 70         |
| Vendaso                  | S. Paolo, Pieve                                         | ŀ                         | 225         | 167        | 249        |
| Verrucola                | S. Margherita, Cura                                     | ſ                         | 57          | 119        | 187        |
| Vinca                    | S. Andrea Apostolo, Cura                                | I                         | 426         | 340        | 438        |
|                          | •                                                       | •                         |             |            |            |

Somma totale . . . . N. 9644 N. 9915 N. 1267

Figure di Lunigiana, attualmente Fezseno nei Golfo della Spezia, e non Fiviz-1200, come fu creduto dall'autore delle Nessorie Storiche della Lunigiana. — Ved. Fizzazo nel Golfo Lunense.

FLECCIANO in Val di Pesa. — Ved. LEO-LEO (S.) A PARZANO.

Fiesso (Flexus) nella Valle del Serchio. Vice perduto che ha dato il suo nome all'antica pieve di S. Martino di Montuolo, già de Flexu, o ad Flexum presso h strada R. pisana, nella Com. Giur. Dioc. Duc. e circa 3 migl. a lib. di Lucca. Trovasi l'attuale chiesa del Flesso, esii di Montuolo, sulla ripa destra dell'Osari (Auxer fl.), là dove questo ramo sinisto del Serchio formava un gomito prima diconfluire nel tronco principale, chiamato Serdum, che al di sotto di tal confluenu designossi col nome di Auserclum. . 7d. Serceso e Ozzane. — L'etimologia d somignolo Flexus emerge naturale qual pari di altre località, nelle quali istato adoperato il vocabolo medesimo. -Fed. Fixeso nel Val d'Arno fiorentino e Fusso nel Val d'Arno pisano.

Me secolo X quivi sull'Ozzari esisteva ma pescaja dalla contessa Wuilla made del march. Ugo donata al mon. di S. Poniano di Lucca, e dall'imp. Ottone Hf, sell'anno 999, fra le altre cose confermata allo sesso cenobio, con queste parole: a piscariam de Flexo, quae est in fluvio Azari cum omnibus pertinentiis suis etc. Processell, Cron. della Badia fior.)

Sembra che si debbano pur auco rifenne illa prenominata località le parole di registro Vaticano di Cencio Cumenno, tostoche fra i tributi che i Lucdesi pagavano nel secolo XIII alla Corte di Roma si trova compresa la Terra a Fleza. — Ved. Montuolo.

Fizsso nel Val d'Arno pisano. — Queto Cat. esisteva nella Com. e piv. di Vico
piano, forse alla confluenza dell'antico Bisano chesi trovava costà, e nel territorio
di Calcinaja, al cui alveo è restato tuttora
il none di Arno vecchio. — Ved. Carcasus. Di questo Flesso trovasi menzione
in un istrumento dell'anno 975, col quale
alherico vescovo di Pisa diede ad enfiteusi
il due fatelli march. Oberto e Adalberto
rogeniori degli Estensi, dei Malaspina
e dei Pallavicini, i beni della pieve di
lico, fra i quali eranvi quelli situati in

luogo appellato Flesso. Lo sterso casale è rammentato in altra carta lucchese del tott relativa alla vendita di alcuni effetti posti nei confini di Vico pisano. I quali effetti erano stati in parte alienati nel 1002 dal march. Adalberto figlio del fu Oberto e nipote del march. Adalberto, uno dei due fratelli che l'ebbero in enfiteusi nel 975. — Ved. l'Apparatica alla presente Opera.

FLEXO nel Val d'Arno fiorentino. —
Gas. perduto situato probabilmente nelle vicinanze del Bisarno esistito nel Pian di Ripoli, e che pote prendere il nome di Flesso dalla voltata o gomito che far doveva il fiume Arno in quella località.

Un'istrumento fatto in Firenze nel 790, relativo alla badia di S. Bartolommeo a Ripoli, rammenta nella dote assegnata a quel monastero, item ad Flexo casam et possessionem; ..... cum vinea in Flexo. (UGHELLI in Archiep. florent.)

FLORA (S.) - Ved. FIGRA (S.)

FLORA (S.) in Castello nella Valle del Bidente. — Cas. perduto sul poggio sovrastante alla Terra di S. Sofia in Romagna, Com. stessa, Giur. di Galeata, Dioc. di Sau-Sepolcro, già Nullius di Galeata, Comp. di Pirenze.

Questo casale con le sue dipendenze apparteneva ai nobili di Valbona, dai quali fu donato alla badia di S. Maria in Cosmedin, detta all' Isola, sul Bidente.— Ved. SARTA-SOFIA.

FLOM (BORGO DI S.) nel Val d'Arno inferiore. — Ved. BASTIA nel Val d'Arno inferiore.

FLOSCOLI (MONTE) o MONTE-FLO-SCULI (Mons Flusculi) in Valdi Sieve. Cas. e poggio che ha dato il titolo alla ch. parr. di S. Maria, volgarmente appellata a Monte Fruscoli, o Foscoli con l'ansesso de'SS. Ippolito e Cassiano a Monte Flosculi nel piv. Com. Giur. e 2 miglia a grec. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede alla destra del torr. Elsa, un migl. a lev. della strada faentina, alla base dell'Appennino di Coreglia.—A questa parrocchia ha relazione un documento importante la storia fiorentina. Contiene questo una provvisione dei 20 febbraio 2290, deliberata dalla Signoria di Firenze, con la quale fu nominato e autorizzato un sindaco della Rep. a potere spen-

dere la somma di 3000 fiorini per acquistare dal vescovo e dal capitolo fiorentino i diritti reali e personali, gli assitti, i servigj, le albergarie, ogni fedeltà e gius di colonia, che il clero e preside fiorentino avevano sopra gli uomini di molte ville, terre e castella del Mugello; fra le quali in essa provvisione sono specificate le terre del comune di Pulicciano, le ville di Ronta, di Fabiano, di Molessano, di Piazzano, le corti del Borgo S. Lorenzo, di S. Maria di Monteflosculi e di altri luoghi posti in Val-di-Sieve. (LAMI, Monum. Eccl. Flor. T. III. pag. 1463).

La chiesa parrocchiale di S. Maria a Monte-Flosculi trovandosi ridotta in cattivo stato, dal padronato del popolo passò nella famiglia Bruni sino dai tempi dell' Arcivescovo S. Antonino; il quale con decreto del 9 luglio 1455 ammensò alla cura di S. Maria quella di S. Ippolito a Monte-Flosculi, obbligando i patroni a fornirla di arredi sacri. — Ciò non ostaute la chiesa di S. Maria a Monte-Flosculi andò sempre più decadendo, così che nel 3 genn. 1566 fu soppressa con decreto arcivescovile che aggregò il suo popolo a quello della pieve di S. Giovanni maggiore. ( Dell' Ugna, Note MSS. al Brocchi nella biblioteca del Seminario fior.)

Ma posteriormente tornò la stessa chiesa di Monteslosculi parrocchiale sotto il piviere del Borgo S. Lorenzo, e di giuspadronato delle nobili famiglie Ridolfi e Mancini.

La parr. di S. Maria a Monte Flosculi nel 1833 contava 140 abit.

FO (MONTE) nell'Appennino del Mugello. - Ved. Monte-Fo.

FOCARDO (CAPO e FORTE) nell'Isola di Elba, nella Com. e Giur. di Longone.

È una punta o promontorio con fortino all'ingresso australe del porto, e dirimpetto alla fortezza di Longone.

FOCE e FOCI. — Titolo generico che serve a segnalare varie località, sebbene sotto un doppio aspetto: di sbocco, cioè, o varco da una in altra vallecola, appellato Foce e talvolta Colla, (Colle de'Francesi); oppure, viene usato ad esprimere la Foce o Bocca di un fiume o fiumana. sia direttamente in mare, sia confluente in altro fiume. Al secondo significato riferiscono i primi tre luoghi seguenti; gli altri successivi spettano al primo caso.

FOCE DI CALA BUJA. - Sbocco del canal di Piombino sull'estremo promontorio di Populonia.

FOCE DEL CINQUALE. Shocco dell' emissario del Lago di Porta nel mare Mediterraneo fra la marina di Pietrasanta

e quella di Montignoso.

FOCE o BOCCA DI MAGRA. -– Da questa Foce prese il distintivo fil mon. degli Agostiniani Romitani di S. Croce ad fauces Macrae, noto specialmente per una lettera dedicatoria, attribuita al priore di quel convento (Pr. Ilario) e diretta a Uguccione della Faggiuola, per commissione (a detta dell'autore) datagli verbalmente da Dante Alighieri, nell'atto che gli consegnò la prima cantica della divina Commedia per spedirla al Faggiuolano. - Ved. Tross, Veltro allegorico.

FOCE DI FILETTOLE nella Valle del Serchio. — È un profondo avvallamento formato dalle pendici del monte di Filettole che resta a sett., e di quello di Avanc che è dalla parte di ostro. Nel fondo di questa foce fu tentato una volta di farvi un canale per introdurvi un ramo del Serchio, preso sopra la steccaja di Ripafratta, ad oggetto di condurlo a colmare con le sue torbe il lago e padule di Massaciuccoli.

FOCE TRA MASSA R CARRARA. -Varco della nuova strada R. postale sul monte Bruciana; il qual passaggio separa il territorio Massese dal Carrarese.

FOCE DI ZERI in Val di Magra. -Varco dell'Appennino nella Liguria orientale, situato in una depressione del Monte-Rotondo sull'estremo confine della Valdi-Magra, e della Lunigiana.

FOCOGNANO (CASTEL) - Ped. Castra-Focognano nel Val d'Arno casenti-

nese.

Fodignano (Fodignanum) nella Vallecola di Marina tributaria indiretta dell'Arno sotto Firenze. — Cas. che fu nel piv. di Legri, Com. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze. --- A questo luogo riferisce un atto di vendita rogato nel febbr. dell'anno 1044 in Scarabrone in Val di Carza. (Ancu. Diri. Fion. Carte di Cestello).

FOENNA fiumana in Val-di-Chiana.--Uno dei più grossi influenti della Chiana, che porta in cotesta valle, come diceva il cel. Torricelli, arene d'oro. Ha le sue prime fonti sulle pendici merldionali de' poggi che separano la Val di Chiana da quella dell' Ombrone senese, e la Com. di Monte S. Savino da quella di Rapolano.

La Foenna infatti nasce nel poggio di S. Giustino sul fianco orientale del monte di Palazzuolo, prende di prima mosu la direzione da sett. a ostro, solcando una profonda foce fra il poggio di S. Cecilia che rasenta a destra, e quello del Calcione che lascia a sinistra; quindi dopo aver bagnato il casale di Modanella, e le falde occidentali del poggio di Rigomigno, giunge a piè del colle di S. Genignanello delle Serre, sull'autica strada Lauretama. Costà riceve il tributo del soso Sentino, quindi piega bruscamente da ostro a lev. passando la foce tra i Valksi e Rigomagno, onde nella direzione di scir. rasentare a destra le colline pietrose di Farnetella, di Scrofiano e di Asinalunga, mentre a sinistra rode le piagge maraose della Castellina e di Bettolle, fino a che nella bassa pianura va spagliando e colmando il suolo presso al Canal-maestro della Chiana; e ciò dopo che le Foenna è passata sopra al fosso Fuga di Montepulciano, mediante la costruzione di una chiavica a doppia luce.

FOGLIANO in Val-d'Arbia,—Cas. con pieve prepositura (S. Giov. Battista) nel Vicar. di Barontoli, Com. Giur. e circa 4 miglia a lev.-scir. di Sovicille, Dioc. e

Comp. di Siena.

La pieve di Fogliano con le case intorno risiede sulle piagge cretose fra il torr. Serre e la strada R. grossetana, che gli

passa a pon.

Era un'autica chiesa plebana piuttosto grande e a tre navate tutta di pietra di travertino, quando minacciando rovita, per le cure dell'attuale pievano Lurinifu riedificata insieme con la cauonica, e su quiudi consacrata nel 19 settembre del 1830 dall'arcivescovo Giuseppè Manciai, che in tale occasione decorò quel pievano del titolo di preposto.

La pieve di Fogliano trovasi rammentata nella bolla di Clemente III del 20 apr. 1189 diretta a Bono vescovo di Siena.

Anche gli statuti senesi dell'anno 1270 famo menzione dei sindaci di Fogliano. La villa di Fogliano soffrì pur essa i guasti dati dall'esercito Austro-Spagnolo nel torno 6 maggio 1554.

La parr. di S. Giovan Battista a Forgliano nel 1833 contava 151 abit.

FOGNANO, FIGNANO, già Orrignano (Offinianum) nel Val d'Arno casentinese. — Cas. che diede il nome a una
parrocchia (S. Stefano) e a un comunello della Com. e Giur. di Chiusi e Caprese, attualmente annesso al popolo di
S. Donato a Banzena nella Com. Giur. e
circa 4 migl. a grec, di Bibbiena, Dioc. e
Comp. di Arezzo.

Di questo casale, situato in poggio lungo il torr. Corsalone, trovasi una delle più antiche rimembranze nell'atto di fondazione della badia di Prataglia (sett. del 1008), allorchè Elemberto vesc. di Arezzo, fra i molti terreni di cotesta contrada, assegnò alla nominata badia un predio nella villa di Offiniano posta nel distretto della pieve di Bibbiena. (ARMALE. CAMALE.)

Offignano, ora Fognano, fu nel numero delle ville e castelletti del coutado aretino confermate alla città di Arezzo dall'imp. Carlo IV con diploma del 1356.

FOGNANO o FUGNANO in Val d'Elsa. — Cas. già cast. con parr. (S. Maria in Funiano) annessa alla cura di S. Giorgio a Cinciano, entrambe nel piviere di S. Appiano, Com. Giur. e circa 2 migl. a scir. di Barberino di Val-d'Elsa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Non sarebbe forse troppo ardita congettura quella di credere cotesto nome di Fognano una elisione di Fondagnano, castello che fu in queste parti tra i feudi posseduti dai Conti Alberti, e uno dei primi assalito e disfatto dai Fiorentini nell'anno 1119 nelle vicinanze di Pogna, appartenuta con Semifonte ai preaccennati dinasti. (Ricondano Malesprin, G. Villani, Cronic.) — Ved. Fondagnano.

FOGNANO, o FUGNANO (Fugnanum) nella Valle dell' Ombrone pistojese. Due villate, Fognano di sopra e Fognano di sotto, con antica prioria (S. Martino) nel piviere, Com. Giur. e a migl. a grec. di Montale, Dioc. di Pistoja, che trovasi quasi 6 migl. al suo lib., nel Comp. di Firenze.

Tanto la chiesa quanto le ville risiedono in poggio lungo il torr. Agna, dal quale ripetono il nomignolo, quasi fundus Agnanus, per contrazione ridotto a Fugnano. — La ch. di S. Martino a Fugnano apparteneva al vicino mon. di S. Salvatore in Agna sino da quando l'imp. Ottone II, nel 984, assegnò l'uno e l'altro luogo in benefizio alla mensa vescovile di Fiesole. Da questa mensa li smembrò nel 1127 Jacopo Bavaro, vesc. Fiesolano, per dare in dote la chiesa di Fugnano alla badia di S. Bartolommeo, da esso fondata nella collina di Fiesole, cui venne confermata dal pont. Inuocenzo II, allorche nella sua bolla del 22 sett. 1141 specificò fra le chiese di suo padronato monasterium S. Salvatoris de Alena (Agna) cum ecclesia S. Potiti (S. Poto a Piazzanese) et ecclesia S. Martini in Fugnano, etc. - Ved. ABARIA FIRSOLANA. AGRA (S. SALVATORE IN). IPPOLITO (S.) A PIAZZANESE.

La parr. di S. Martino a Fugnano, o a Fognano conta 356 abit.

FOJANO nel Val-d'Arno fiorentino. — Borghetto che ha cambiato l'antico nome di Fojano, quindi di Forno in Pane, in quello che porta attualmente di borgo al Ponte a Rifredi, nel suburbio e un migl. a maestr. della città di Firenze, parr. della pieve di S. Stefano in Pane, Com. del Pellegrino, Giur. e 3 migl. a soir. di Fiesole, Dioc. e Comp. di Firenze.

Un istrumento del 1 ott. 1027, spettante al capitolo della cattedrale di Firenze, tratta della vendita di un pezzo di terra posto in loco Fojano, ubi et Forno in Pane vocatur, infra territorium plebis S. Stephani siti in Pane. — Ved. Pane (S. Stephano in) e Ponte a Ripardi.

FOJANO (Fogianum, Fojanum) in Val di Chiana. Terra cospicua, ben fabbricata, con insigne collegiata (S. Martino vescovo) cipoluogo di Comunità e di Potesteria nel Vicariato R. di Monte S. Savino, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede nell'ombellico della Val di Chiana toscana, sull'alti-piano e nel punto più eminente di una fra le umili colline che fiaucheggiano il Canal-maestro della Chiana, contornata da tre lati dal fiumicello Esse.—La parte superiore che costituisce il castello, ossia il primo cerchio della Terra di Fojano, trovasi a 694 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, nel gr. 29° 29' long. e 43° 15' latit. 16 migl. a ostro di Arezzo, 12 a grec. di Montepulciano, 9 a pon. di Cortona, e 17 migl. a sett. della città di Chiusi.

Questa bella e popolos: Terra presenta March. di Toscana).

tuttora le traccie di un doppio cerchio di mura; il primo dei quali, girando intorno alla parte più elevata della collina, costituiva l'ambito dell'antico custello, di figura ovale. Era detto cerchio munito di torri altissime, con tre porte, e tutto fabbricato di mattoni. Dentro il superiore castello sono compresi due uniformi e grandiosi palazzi, uno dei quali spetta al magistrato municipale, e l'altro per uso del pretorio. Presso a questi esiste tuttora una delle torri poste a difesa della porta settentrionale del castello, attualmente ridotta ad arco.

Di figura triangolare quasi equilatera è il secondo giro delle mura di Fojano, le quali racchiudouo non solo l'antico castello, ma due ordini di strade fiancheggiate da abitazioni e da piazze, menochè dal lato australe, dove non vi ha che una sola via con doppia fila di case tra il muro del castel vecchio, e il secondo cerchio. Quest' ultimo conta pur esso tre porte, situate negli angoli, cioè, verso sett. la porta Fiorentina, dal lato di lev. la porta delle Chiane, e a lib. la porta Cortonese.

Sebbene finora s'ignori l'origine di Fojano, pure non è mancato chi tentasse di farla credere remotissima, quando si congetturava, che Fojano fosse una derivazione di Fanum, o di Forum Jani.

Comecchè sia, il castello e pieve di Fojano si trovano rammentati sino dal mille; essendochè in una carta del maggio 1021, spettante alla cattedrale di Arezzo, è nominata la pieve di S. Martino sito Fojano. Costà a quell'epoca vi avevano giurisdizione e podere i conti della Scialenga e della Berardenga, discendenti dal conte di Siena Wuinigi di origine salica. — Ved. Berardenga, e Asciano.

Lo prova un atto di donazione de 1036 fatto dal conte Ranieri del fu conte Wualfredo, e da Ermengarda sua moglifiglia del fu conte Alberto, i quali coniu gi, stando in Arezzo, offrirono ad una le ro chiesa posta presso Rigomagno nel pi viere di S. Stefano al Vico Duodecim (or ai Vallesi) la loro porzione della corte paterna di Fojano, ereditata dal conte Wua fredo, e toccata per metà al predetto con Ranieri mediante le divise fatte cou l'a tro fratello suo Wualfredo. (Cameer, D. March. di Toscana).

Del casale poi, che portò il nome di Corte recchia di Fojano, è fatta menzione in una pergamena dell'eremo di Camaldoli, data il 1. genn. del 1145, con la qualdi march. Guido del fu march. Ranieri (del Monte S. Maria) rinunziò a favore della badia de'Camaldolensi di S. Quirico delle Rose, ossia di Nasciano presso Fojano, tutti i diritti giusti o ingiusti che gli polevano appartenere nella possessione Pinelli, piviere di S. Martino a Fojano, in loco dicto Corte-vecchia.

Lo stesso casale della Corte-vecchia è rammentato in un istrumento del q mar-20 1315 appartenuto alla Comunità di Foj no. - Del resto questo paese divenne uno dei castelli più importanti del contido e giurisdizione di Arezzo, cui fu immediatamente soggetto, sino a che ne prese possesso nel 1337 la Rep. fiorentina, poco innanzi il trattato, che accordava temporariamente al Comune di Perugia la custodia e governo di Fojano, di Lucignano, di Monte S. Savino e di Anghiari. - Se non che all'occasione della cacciata del Duca di Atene da Firenze, Fojano al pari degli altri castelli dell'antico conta lo Aretino tornò sotto il regime e giorisdizione della madre patria, alla quale fu nuovamente confermatodall'imp. Crlo IV con diploma dato in Siena nel maggio del 1356. Tornarono per altro i Fojanesi volontari all'obbedienza della Rep. fiorentina, nel 1383, poco innanzi, cioè, che essa riacquistasse la città di Arezzo.

Fino da quell'epoca la Signoria di Fireme, e per essa i capitani di Parte Guelsa pensarono di sortificare di torri e di mura Fojano, che consideravasi allora come uno de'castelli di frontiera del distretto fiorentino. — Era esso già nel caso di far resistenza a un'armata, quando 2'22 luglio del 1452 si accampò intorno a Fojano la vanguardia dell'esercito di Alfonso re di Napoli, che veniva in Toxana ai danni della Rep. fior. e che per il corso di 43 giorni di assedio battagliando finalmente conquistò Fojano a patti onorevoli, quali meritavansi da validi difensori. Fu in grazia della virile resistenza fatta dai Fojanesi, che i Fiorentini, presi alla sprovvista, ehbero tempo di munire i luoghi più importanti e di metter assieme un ragionevole esercito. Infatti non corse molto che la Rep. fior. ricuporò Fojano (14 giugno 1435), nella quale occasione dalla Signoria fu decretato, che fossero rindennizzati gli abitanti del danno sofferto mercè la concessione di alcune franchigie ed esenzioni.

Dal 1387 al 1512 non meno di 6 sentenze per cagione di confini fra la Comunità di Fojano e quella di Lucignano furono pronunziate dagli arbitri; una delle quali del 20 ottobre 1441 fu dettata nella chiesa del convento di S. Maria a Vertighe de' Francescani Riformati presso il Monte S. Savino dal celebre predicatore fra Alberto da Sarteano stato eletto arbitro dalle due comunità.

Nel tempo che Sisto IV solleticava gli animi dei Senesi, affinchè si unissero a lui ed al re di Napoli contro i Fiorentini. questi procuravano di riparare e fortificare i castelli posti nel confine orientale del distretto della loro Rep. - Non so se a quest'epoca si debba fare risalire la costruzione del secondo cerchio intorno al castello di Pojano; vero è peraltro che nel dì 29 novembre 1476, i capitani della Parte Guelfa di Firenze fecero vendere alcuni beni di ribelli situati nel villaggio del Pozzo in Val di Chiana, ondeerogarne il prezzo nella costruzione delle mura castellane di Fojano. — Dopo aver munito di un secondo recinto il castello predetto, lo stesso magistrato della Parte Guelfa rilasciò in dono alla comunità di Fojano le torri del castel vecchio, il pomerio, o carbonaja, con i terreni interposti tra il primo e il secondo muro. Tale ce lo dà a divedere una deliberazione presa nel 29 marzo 1578, con la quale revocate furono le precedenti concessioni rapporto alle torri e carbonaje del castel vecchio di Fojano, allorchè i capitani di Parte Guelsa ordinarono ai castellani di richiudere le aperture state fatte nei muri di Fojano, e di rendere liberi tutti i luoghi, terreni e piazze, state occupate da quel comune. Ignoro se il decreto avesse il suo pieno effetto, avvegnachè alcuni edifizi pubblici eretti in quella età, fra i quali la chiesa collegiata, si trovano collocati appunto nel pomerio del castel vecchio. (ARCH. DIPL. FIOR. Com. di Fojano).

Ma in quale stato fossero i due cerchi delle mura di *Fojano* all'epocadell'ultima guerra di Siena, lo indico l'*Adriani* nell'

istoria de'suol tempi, quando Piero di Filippo Strozzi luogotenente generale dell'esercito Gallo-Italiano, nel luglio del 1554, dalla parte della chiesa di S. Francesco piantò due cannoni per abbattere la muraglia della Terra di Fojano occupata dai nemici; e poichè dopo 140 colpi fu fatta tanta ruina che agevolmente per l'apertura vi si poteva entrare, vi si mosse l'assalto. Questo per sorte toccò ai Francesi, che mescolati con alcuni valorosi Italiani, i quali, facendo loro la via innanzi, si misero con tanta furia a salire un poco di scarpa, la quale era rimasta sopra il fosso, che presto penetrarono dentro il paese; e benché il castello da quella parte avesse un ultro cerchio di mura da ritirarvisi i paesani con la guarnigione, nulla giovò, perchè coloro che avevano lasciata la prima, fuggendo senz'ordine alcuno al loro scampo, abbandonarono anche la seconda difesa.

In tale assalto fu messo il fuoco al maggior numero delle case di Fojano, uccise senza distinzione alcuna di sesso o di età da 160 persone, fra le quali il castellano Carlotto Orsini, essendo gli altri rimasti prigioni insieme col potestà Pandolfo Benvenuti.

La perdita di Fojano mosse il march. di Marignano con tutto il suo esercito Austro-Spagnolo, il quale da Oliveto di Val-di-Chiana recossi ad assalire Marciano occupato anch'esso da 15 insegne d'Italiani. Piero Strozzi udito l'avvicinamento del nemico, si mosse da Fojano con tutte le sue genti, e fu costà ne' campi fra Fojano e Marciano, dove, nel giorno due di agosto 1554, ebbe luogo la strepitosa battaglia che decise della sorte della Repubblica senese.

Nell'anno stesso Cosimo I, con decreto del 13 nov., esentò per tre anni la popolazione di Fojano dalle tasse e contribuzioni ordinarie e straordinarie, onde compensarla dei danni sofferti nel saccheggio datole dalle genti di Piero Strozzi; il quale privilegio fu prorogato du e altre volte per il tempo e termine di un novennio ciascuno.

Finalmente i capitani della Parte Guelfa di Firenze, con atto degli 11 febb. 1572 (stile fior.) venderono alla comunità di Fojano per il prezzo di lire 575 le ripe, i fossi e le carbonaje intorno alle mura

esteriori di detta Terra in tutto il loro circuito, fino alla larghezza di 40 a 50 braccia, con la proibizione però di èrigere fabbriche intorno alle mura castellane più vicine di 10 braccia.

Fra il primo e il secondo cerchio fu eretta la nuova chiesa plebana di Fojano, dichiarata collegiata da un breve di Leone X, spedito li 22 dicembre 1515 al pievano e agli abitanti di Fojano. Essendochè questi avevano fatto istanza di erigere dentro il paese un'altra chiesa battesimale, per essere la pieve vecchia troppo lontana, e di sopprimere la chiesa parrocchiale di S. Leonardo, situata nella piazza alta dov'è il pretorio, perchè, asserivano i postulanti, essere questa troppo esposta ai tumulti, ai giuochi, ai balli e alle risse che spesso in cotesta piazza accadevano a turbamento dei divini ufizi; e perchè fossero assegnati i suoi beni alla nuova chiesa che si desiderava di erigere in collegiata. — Leone X concesse la grazia richiesta per la chiesa plebana, che innalzò all'onore di collegiata insigne con sei canonici euna dignità, l'arciprete pievano.

Infatti la nuova collegiata fu edificata fra il primo e il secondo cerchio, senza che la chiesa di S. Leonardo restasse tolta di là. Essendochè trovasi questa sino ai nostri tempi fra le parrocchiali di Fojanot, trasferita nel 1783 nella ch. di S. Cristina, e finalmente nel 1788 soppressa, ed il suo popolo aggregato a quello della chiesa collegiata.

La pieve di S. Martino di Fojano conta attualmente quattro parrocchie succursali, cioè la prioria di S. Angelo nel Castel vecchio; seconda S. Cecilia; terza S. Maria del Carmine presso Fojano; quarta S. Biagio al Pozzo. — La prioria di S. Cecilia nel secolo decorso fu traslatata nell'oratorio di S. Maria della Pace fuori di porta Fiorentina. La ch. di S. Maria del Carmine fuori di porta Cortonese fu eretta in parrocchia con decreto vescovile del 17 agosto 1791, siccome lo fu quella di S. Biagio nel villaggio del Pozzo mediente un decreto vescovile del 21 luglio 1728.

Esistevano pure in Fojano due conventi, uno di frati Domenicani (S. Tommaso) l'altro di Francescani Osservanti (S. Francesco). L'antico mon. di Benedettine sotto il titolo di S. Silvestro con-

servasi tuttora, e riceve fanciulle in educazione. Nel territorio di Fojano era compresa la badia de'Camaldolensi di S. Quirico alle Rose. — Ved. Anasia di S. Quinico alla Rose.

Esiste poco lungi d'Anasciano il tempietto ottagono della *Vittoria* fatto innalzare da Cosimo I sopra il risalto di una collina, in memoria del trionfo che colà nel 2 agosto 1554 riportò l'esercito Austro-Ispano contro i Franco-Italiani.

Fra li stabilimenti di beneficenza Fojano conta sino dal secolo XV una pia congregazione che ebbe, e che conserva il nome di *Fraternita*, la quale dispensa i frutti dei suoi capitali a sollievo di famiglie bisognose, e nel dotare oneste fanciulle.

Vi è un ricco Monte pio che couta la sua esistenza sino dal secolo XVI.

Gli antichi due spedaletti sono stati rimpiazzati da un più comodo e meglio provvisto spedale comunitativo, stato eretto da Leopoldo I nel soppresso convento di S. Francesco fuori di Fojano.

Fra le molte e belle abitazioni, che rendono più decorosa questa Terra, quelle che più delle altre grandiose, sono i due elifizi pubblici di quasi uniforme architettura, esistenti nella piazza alta, e la casa di delizia della famiglia Passerini fuori di porta Cortonese. Un vago teatro su costruito col disegno di Leonardo Vegni fra la porta sudd. e il castelvecchio.

Molti oggetti di belle arti possiede Fojano, fra i quali meritano di essere veduti i bellissimi alto-rilievi di terra invetriata della Robbia nelle chiese di S. Angelo, nella Fraternita e nella Collegiata. In quest'ultima fra le buone pitture si distingue una tavola di Luca Signonelli, rappresentante la coronazione di Nostra Donna. L'erudito artista danese dott. Gaye, nel 1836, ha riscontrato nell'archivio di questa collegiata la ricevuta firmata da Luca Signorelli di Cortona, nel di 14 di giugno 1523, nella quale dichiarò di aver egli compito nel termine prefisso di 16 mesi la pittura allogatagli nel 24 marzo 1522, e di aver ricevuto la somma pattuita di go ducati d'oro. Cotesto quadro pertanto deve contarsi fra le ultime opere di Luca Signorelli; oltre di che serve a rettificare un errore biografico del Vasari, il quale diede quel pittore per morto nel 1521.

La Comunità di Fojano mantiene due medici e un chirurgo; due maestri di scuola nel capoluogo, e uno nel villaggio del Pozzo, dove risiede acche un medica chirurgo.

Pochi Fojanesi si distinsero nella repubblica letteraria, se non fu quel frate
Benedetto da Fojano predicatore famoso
in Firenze durante l'ultimo suo assedio,
e che in Castel S. Angelo pagò con usura
la pena alle sue diatribe contre il pont:
Clemente VII e la Casa de' Medioi; e pochi
rammentano un Niccolò Mannozzi, che fu
medico, e autore di un piccolo opuscolo
apologetico sulla salubrità dell'aria di
Fojano, e sull'antichità di Cortona, pubblicato in Firenze nel 1613.

Lo storico Adriani fece menzione di un capitano Biagio da Fojano, che militando pei Senesi si distinse nella guerra ultima di Siena, all'occasione dell'assalto

dato alla sua patria.

L'industria principale degli abitanti di questa Terra si riduce ai lavori agrarj, al commercio de' bestiami e de' cereali; dei quali ultimi Fojano sino dal medio evo fu, quasi direi, l'emporio della fertile Val-di-Chiana. - Lo provano attualmente i suoi frequentatissimi e copiosi mercati che si praticano nella mattina di ogni lunedi; lo dice il concorso alle sue siere, che succedono nel lunedì della settimana chiamata di Passione, nel giorno dopo la Pentecoste, nel primo lunedì di agosto, e nel terzo lunedì di ottobre; mentre per i tempi più antichi lo dimostra, fra gli altri, un istrumento del 18 agosto 1297, col quale i sindaci di Fojano a nome e per interesse della loro comunità venderono a due banchieri di Arezzo 32000 staja di grano buono, da pagarsi a rate nel termine di anni otto, per la somma di lire 5500 di denari pisani, cioè, a ragione di soldi 3 e denari 6 lo stajo. (Ancu. DIPL. FIOR. Comunità di Fojano.)

Sul quadro della popolazione della Terra di Fojano, che si esibisce a tergo, giova avvertire che la popolazione delle parrocchie delle quattro parrocchie costituenti i tre *Terzieri* di Fojano, non abita tutta dentro la Terra, mentre quasi una meta delle famiglie designate trovasi sparsa per i sobborghi e per le circostanti cam-

pagne.

Movimento della popolazione della TEMA DI FOIANO a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | maschi femm. |     | maschi femm. |     | coniugati<br>dei<br>due sessi | ecclesia-<br>stici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|--------------|-----|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1551 |              | ١.  | _            | -   | _                             | _                                      | 544             | 2539                          |
| 1745 | 594          | 562 | 509          | 620 | 1292                          | 130                                    | 806             | 3707                          |
| r833 | 866          | 917 | 744          | 767 | 1700                          | 62                                     | 921             | 5 <b>o</b> 55                 |

Comunità di Fojano. — Il territorio della comunità di Fojano può assomigliarsi alla figura d'un cono con punta tondeggiante, la di cui base è volta a sett. e il vertice a ostro — Esso abbraccia una superficie di 11787 quadr. fra i quali sono compresi 409 quadr. occupati da corsi di acqua e da strade.

Nel 1833 vi si trovavano stanziati 6425 abit., a ragione di 444 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con cinque comunità; due delle quali (Cortona e Castiglion-fiorentino) fronteggiano dal lato di lev. mediante il Canal-maestro della Chiana; dal lato di ostro e di lib. ha di fronte la comunità di Asinalunga, dal Canal-maestro sino alla Casa-rossa, dove subentra la Com. di Lucignano; con questa ultima, piegando verso pou., rimonta il fiumicello Esse sino alla strada comunitativa, che guida al villaggio del Pozzo; e finalmente di costà per termini artificiali, voltando la fronte a maestro, e quindi a sett., ritorna al Canal-maestro di conserva con la Com. di Marciano.

Molte strade, tutte larghe, tutte buone e rotabili, attraversano in varie direzioni il territorio comunitativo di Fojano. Fra tante vie accennerò solamente le due provinciali, cioè la Longitudinale della Val di Chiana, che passa per Fojano da sett. a ostro, e l'antica via Lauretana, o delle Folci, che attraversa il territorio da maestro a libeccio.

Notabili avanzi di un' antica strada, (forse la via Cassia) segnalò nel sec. XVII Baldassarre Nardi, autore di un libro ine-

dito sulla bonificazione delle Chiane. Un tronco di essa tra Fojano e il Pozzo, e un altro pezzo s'incontra presso Fonte a Ronco, dove ritiene sempre il nome di via della Selce.

La pianura del territorio di Fojano è bagnata da due diversi corsi d'acqua, a lev. dalla Chiana, mentre da maest. a lib. e quindi da ost. a scir. è circondata dal flumicello che porta il distintivo di Esse di Fojano, per non equivocarlo con l'altro fiumicello omonimo, il quale scorre nel lato opposto della stessa valle, appellato Esse di Cortona.

L'Esse di Fojano, detto anche del Monte San Savino, trae origine presso la cima del monte di Palazzuolo sul confine della Val-di-Chiana cou la Val-d'Ambra; di costà scende da lev. a scir. passando in un canale formato dai poggi di pietra arenaria del monte S. Savino, a piè dei quali riceve il tributo del fosso Leprone; quindi voltando faccia da scir. a lev. s'avvia fra le piaggie cretose di Marciano, del Pozzo e di Fojano, cui serpeggiando lambisce alla sua sinistra, fino a tanto che voltando faccia nuovamente verso lev.-grec., av viasi parallelo al Canal-maestro della Chiana, nel quale sbocca alla base orientale della collina del Pozzo.

L'Esse di Fojano, e diversi altri influenti che scendono a destra e a sinistra nel Canal-maestro, hanno dovuto cangiare l'antica loro direzione, ch'era verso ostro, per rivolgersi verso sett., dopo che l'arte idrometrica ha saputo obbligare per via di lente ma progressive colmate l'inversione della Chiana toscana. — Ved. CBIANA.

Sifitto corso sinuosissimo, e in gran parle artefatto, di un fiumicello come è quello dell' Esse, il quale raccoglie le acque fra terreni ora solidi come il macigno, ora friabili come la creta, è di una grandissima utilità alla pianura del distretto Fojanese. Essendoche cotesto fiumicello, il quale, ad imitazione delle Chiane, riescipti lunga età dannoso e funesto alla ferbilità del suolo e alla salubrità degli abitanti di Fojano, è stato all'età nostra convertito in profitto grandissimo delle stesse campagne e di chi le abita.

Amegliocomprendere l'anzidetta verità importa che io aggiunga due parole sulla struttura fisica del terreno che cuopre la

superficie di cotesta comunità.

Imperocchè la qualità precipua del di lei suolo appartiene al terreno appellato di alluvione, parte del quale rimonta all' epoca antidiluviana, quando cioè depositaronsi costà le crete tufacee con intiere famiglie di conchiglie marine, terreno che riveste l'antico fondo della valle, in mezzo a cui attualmente scorre il canal maestro della Chiana, e che costituisce le collime, ossia l'alti-piano gibboso che fiancheggia a destra e a sinistra il Canale maestro, o il falveg, ch'io chiamerei la carena della valle. — Ved. Cuana fiume.

Testimoni d'un tal deposito debbono riguardarsi i banchi di ostriche e di altre conchiglie marine, tuttora esistenti nelle colline fra il letto della Foenna, e quello dell'Esse, riunite in banchi che si presentano allo scoperto presso la Castelina fra Fojano, e Asinalunga, e a Casalta sulla strada comunitativa che guida da Lucignano a Bettolle.

A un simile tufo marino nelle colline, ossia nell'alti-piano fra l'Esse e il Canal maestro della Chiana, sono addossati depositi ghiajosi postdiluviani, nei quali trovansi racchiusi avanzi di grandi quadrupedi di specie perdute consimili a quelli sepolti nel Valdarno aretino, e nel Valdarno sopra e sotto a Firenze.

Al principio dell'inversione dall'antico corso dell'Esse, presso la strada Longitudinale tra Fojano e Bettolle, il terreno addossato alla pianura che stà all'oriente del colle di Fojano, è tutto di alluvione, tutto o quasi tutto da tre secoli a questa parte conquistato sopra le acque dell'Esse e quelle delle due Chiane che costà

lungamente pigre impaladavano. — Ved. CHIANA e FRASSINETO.

Fu il Comune di Fojano il primo a sentire la necessità di affidare a una mano potente l'impresa del bonificamento della Val-di-Chiana, sebbene la Rep. fior. più volte vi avesse rivolte le sue mire per eseguirlo a carico delle vicine popolazioni. Avvegnachè i comunisti di Fojano, prima de suoi vicini, risolvettero di cedere, per atto pubblico del 10 giugno 1525, quei fondi palustri al cardinale Ippolito de Medici nipote cugino del Pont. Clemente VII, e socio in tale impresa, affinchè eglino a proprie spese e per loro vantaggio, ma con quelle cautele e condizioni ivi prescritte, la malsana pianura della Chiana potessero bonificare e ridurre a perenne cultura.

Ma gli avvenimenti politici già discorsi all'articolo Franza impedirono al cardinale Ippolito e a Clemente VII di continuare i lavori incominciati. Quindi tanta impresa restò interrotta sino a che Cosimo I, oltre la conferma del contratto preaccennato, acquistò dalle comunità limitrofe vaste estensioni di territorio infrigidito e malsauo; siccome lo dimostrava la perizia eseguita nell'anno 1551 dall' ingegnere ducale Antonio Ricasoli, e la mappa idrografica che l'accompagnava. Dalla quale perizia risulta, che allora la pianura orientale della comunità di Fojano era stagnante, e che per il tragitto di circa o miglia, cioè dal porto di Pilli a quello di Fojano, le acque della Chiana non avevano pendeuza sensibile nè verso il Tevere nè verso l'Arno, sicchè sotto alla collina di Fojano il padule spagliava per la larghezza di miglia r e ;, ed era tre braccia profondo in tempo ordinario, e br. cinque uel tempo di escrescenze e di lunghe pioggie. — Fedi CHIANA.

Attualmente però quasi che tutta l'enunciata estensione di terreno palustre e malsano vedesi bonificata mercè il metodo di tenere il fiumicello Esse in colmata; il quale avendo rialzato con le sue torbe la superficie del terreno, potò incanalarsi in un piano inferiore col dare una decisa pendenza alle acque che ivi arrestavansi: in guisa tale che ne emersero due estese tenute della R. Corona, le quali dai paesi delle sovrastanti colline presero il

nome di Fojano e di Pozzo.

La qualità del terreno testè accennato rende le acque che v'infiltrano cariche di sali a base argillosa; cosiochè mancando costà sorgenti di acque salubri e leggere, gli abitanti di Fojano usano di quel-

la piovana delle cisterne.

La porzione maggiore del territorio di questa comunità posta in collina è coltivata a viti e a olivi; la minore porzione conservasi a bosco, e a seminagione di biade.—La pianura che circonda da tre lati le colline di Fojano e di Pozzo è destinata ad uso di praterie, a vasti campi e a sementa di cereali, di legumi, di mass, di lino e di canapa, mentre i campi e le pubbliche strade veggonsi fiancheggiate da gelsi e da loppi, a cui sono raccomandate le viti. Il prof. Giulj, autore di una Statistica agraria della Val-di-Chiana, nel 1825, fra gli altri calcoli valutò che vi fossero costà 8400 capi di animali domestici.

Con regolemento del 14 nov. 1774 fu approvata dall'Augusto Legislatore l'organizzazione della muova comunità di Fojano, il di cui territorio abbraccia i tre Terzieri; cioè S. Martino a Fojano, S. Cecilia dentro la Terra medesima, S. Angelo, S. Leonardo, e S. Biagio nel vill di Pozzo.—Col motuproprio del 30 set tembre 1772, relativo al nuovo compartimento dello Stato fiorentino, fu confermato Fojano residenza di un potestà di prima classe, dipendente pel criminale e per la polizia dal Vicario R. del Monte San-Savino.

Havvi in Fojano la Caucelleria comunit che abbraccia le Com. di Lucignano e di Marciano. Vi è un ajuto dell'ingegnero di Circendario di Cortona; l'ufizio di esazione del Registro trovasi a Lucignano, le conservazione dell'Ipoteche e la Ruota so

no in Areszo.

QUADRO della popolazione della Comunità di Fosano a tre epoche diverse.

| Nome dei luoghi    | Titolo delle Chiese                                                           | Diocesi cui<br>appartengono   | Popolazione  |              |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tionie des adogras |                                                                               |                               | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anna<br>1833 |
| Martino de S. Co.  | S. Martino, Collegiata<br>S. Leonardo, Prioria<br>S. Cecilia in S. Maria del- | izioni ap-<br>alla Dio-<br>o  | 672          | 2719         | 2055         |
| rojano cilia       | Pace, Prioria                                                                 | pole                          | 789          | 52           | 1183         |
|                    | S. Michele Archaug., Prioria<br>S. Maria del Carmine, idem                    |                               | 1078         | 658          | 787          |
| Villaggio di Pozzo | S. Biagio, Rettoria                                                           | Tutte le<br>parter<br>cesi di | 305          | 890          | 137a         |

Somma totale . . . . .

Abitanti N.º 2844 N.º 4597 N.º 6425

Forzenago o Forsenago in Val-di-Magra. — Villata nel popolo di Monte de'Bianchi, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede in una piaggia begnata a pondal torr. Lucido di Vinca, e a sett. dal fiume Aulella. — Ved. Monte de Blanger.

Folgori e Scalvaja in Val-di-Merse.—
Ved. Luriano.

FOLLO (Follum) in Val-di-Magra. — Vill. con pieve prepositura (SS. Martin e Leonardo) capoluogo di Com. nel Man damento, Dioc. e circa 6 migl. a pon. d Sarzana, Provincia di Levante, R. Sarde

È situato alla destra del fi. Vara dietr ai monti della Spezia. — Questo villaggi era tra i feudi dei marchesi Malaspina, quali nel 1202 cederono in enfiteusi per petua al vescovo di Luni, fra gli altri ca stelli e casali che pessedevano nella Lunigiana, anche questo di Follo, che poi un altro vescovo assegnò in feudo ai conti Fieschi di Lavagna. - Ved. Bavanino.

La Com. di Follo abbraccia le popolazioni seguenti, dove nel 1832 si noveravano simo a 2013 abitanti, cieè:

: Follo, SS. Martino e Leonardo, Prepositura . . . abit. 400 1 Carnea, S. Maria Assunta, Rettoria . 268 3 Polverata, S. Niccolò vesc. di Bari, Rettoria. 800 i Sorbolo, S. Lorenzo, idem 168 5 Tivegas, S. Lorenzo, Arcipret. » 6 Piena di Battolla, S. Maria, Ret-35o 7 Bastremoli, S. Rocco, succursale » 258

> Totale Abit. 2013

FOLLONICA nel littorale di Massa marittima. — Cas. che serve di residenza all' ulizio delle miniere e fonderie granducali, nella parr. plebana del castello di Valli, Com. Giur. e 6. migl. a scir.-lib. di Gavorrano, Dioc. di Massa marittima, che è 10 migl. a sett.-grec. Comp. di Grosseto.

Di questa borgata, che deve la sua origine ai forni fusori della miniera di ferro costa trasportata dalla vicina isola di Elba, s'incontra una debole rimembranza in un istrumento rogato il di primo genn. 1038. Trattasi di una donazione fatta alla badia di Sestigna di un pezzo di terra posto nel luogo Fullonica. - L'etimologia di un tal nome sembra pertanto doverla ripetere da qualche antica officina fullonice, ossia follo a acqua; al che agevolmente doveva prestarsi cotesto littorale, nel qua le scendono copiosi canali di acque perenni dai poggi di Massa e dalla subiacente contrada di Valpiana.

La storia di Follonica, trovandosi connessa con quella del vicino cadente castello di Valli, sarà riportata all'articolo Valle de Follorica, per discorrere in questo dello stato attuale del nascente borgo, e dei celebri suoi forni fusori.

Allorchė il R. Governo, nell'anno 1836, disciolse l'amministrazione della Magona, coll'allivellare tutti gli edifizj e ferriere della montagna di Pistoja e del Pie-

zione delle Miniere e Fonderie del ferro nazionale, destinando Follonica a centro della medesima. Da tale amministrazione pertanto dipendono gli impiegati alle miniere dell' Elba, quelli dei forni e ferriere di Valpiana e di Cecina, e le macchie cedue che le furono assegnate in dote onde ricavare in parte il carbone necessario ad alimentare i lavori di quelle ciclopiche fucine.

Forni di Follonica; quantità di ferraccio che vi si fonde, e lavori di getto a disegno. - La situazione di Follonica sulla riva del mare, dirimpetto all'isola dell' Elba, ed alle miniere di Rio, da cui è separata da un canale di circa 20 migl. di traversa, e in messo ad estese macchie, può dirsi senza dubbio la più favorevole alla lavorazione del ferro e la più adattata al suo commercio. - Esiste costà un forno con macchina sofiante a vento asciutto. alto br. 14 e soldi 3, e largo nel suo maggiore diametro br. 3 e soldi 16.

Cotesto forno è capace di fondere e di produrre da 45 a 50 migliaja di ferraccio... o ghisa per ogni 24 ore; cosicchè a piena lavorazione (che è dal dicembre al giugno) si calcola di ottenere un prodotto di circa otto milioni di libbre di ghisa.

Si eseguiscono eziandio dei getti di ferro fuso in forme; per es. projettili da artiglieria di ogni sorta, tubi per acquedotti, stufe, fuocolari ec.; e non ha molto che si è dato principio ad eseguire oggetti d'intaglio di non poca difficoltà, come sarebbe il tempietto di ferro eretto sulla piazza di Grosseto per adornamento di quella fonte, ed i pioli e colonnini perla balaustrata intorno ai fondamenti del Duomo di Firenze. All' oggetto di accre-scere e perfezionare una simile manifattura, la quale possa stare a confronto con quella delle fabbriche estere, è stato di recente costruito in Follonica un grandioso edifizio ad uso di fonderia con un forno, al quale verrà applicato il metodo i stato già introdotto nell'Inghilterra e in Francia, quello, cioè, di servirsi dell'ariariscaldata.

Frattanto, a favorire sempre più l'industria e il commercio di questo prodotto naturale e nazionale, è stato notabilmente abbassato il prezzo del ferraccio, col ridurlo a lire 41 toscane, ossia franchi trasantimo, creò una nuova amministra- 34 per ogni mille libbre. — Arroge a ciò

la qualità del ferro di sua natura migliore di qualunque altra miniera dell'Europa, per arguire che sempre maggiore possa divenire il consumo per l'interno, e l'esportazione della ghisa di Follonica

per gli stati esteri.

Del Forno di Valpiana, della quantità e qualità delle ucque motrici. - Dicesi Valpiana una prima pianura che nella larghezza di 4 miglia forma cornice ai poggi di Massa, la quale a guisa di ampio gradino trovasi frapposta fra due specie di argini paralleli; cioè, l'argine superiore, che serve di lembo al poggio su cui risiede la città di Massa, che è 4 migl. a ostr.-lib., e l'argine inferiore, che separa Valpiana dal littorale più depresso di Follonica.

In Valpiana si trova un forno fusorio sull'antico sistema delle trombe a acqua, il quale di rado è messo in attività, atteso il maggior costo dei trasporti del minerale. Oltre il forno ed un mulino, sono in Valpiana tre ferriere ed una fabbrica cilindrica lungo il corso di quella gora o canale che viene dal poggio di Massa, e che prosegue per Follonica sino al mare.

Il meccanismo di tutti gli opificii qui sopra rammentati riceve il movimento da due sorgenti, la Ronna e le Venelle, le cui acque si riuniscono in un solo canale poco al di sopra delle officine di Valpiana. La sorgente della Ronna scaturisce limpida e tepida dalle rocce di calcarea cavernosa che formano l'esterna ossatura dei colli di Mussa; ma a proporzione che le sue acque scorrono all'aria aperta, esse, raffreddandosi dal naturale loro tepore, depositano lungo il canale una dose di carbonato calcareo (travertino) non minore del tartaro, di cui il fi. Elsa incrosta l'alveo presso le sue scaturigini. Le prenominate due sorgenti della Ronna e delle Venelle sono costanti e copiose. In più luoghi lungo il loro corso presentano vistose cadute, segnatamente all'ingresso e all'egresso della pianura di Valpiana, delle quali cadute potrebbero profittare con grandissimo vantaggio altre industrie, oltre quelle di sopra accennate.

A facilitare sul lido di Follonica lo sbarco e l'imbarcazione dei generi; e speeialmente a fornire un più comodo scalo ai bastimenti che costà trasportano la vena del ferro di Rio, fu fabbricato nel 1834 un ponte di leguo di solidissima costruzione col disegno e direzione dell'architetto Francesco Leoni, addetto alle officine di Follonica. Cotesto ponte è formato di 18 o 19 pontoni, 14 dei quali sono foderati di rame nella parte sommersa nel mare, nel quale s'innoltrano per il tratto di circa 220 braccia; per modo che possono avvicinarsi alla testata del ponte medesimo tutti i bastimenti che non sono di grande portata.

Il disetto di acque salubri e potabili, uno dei dolorosi mali che affliggono le nostre Marenme, indusse il R. Governo a tentare nel 1836, sotto la direzione dell' amministratore attuale Raffaello Sivieri. la perforazione di un pozzo artesiano nell' orto della casa di Amministrazione, che è circa 400 braccia lungi dal lido del mare, e 4 br. al di sopra del suo livello.

Con tutto che non siasi ottenuta acqua saliente sopra la superficie del suolo, pure l'esito ha corrisposto allo scopo, mentre alla profondità di br. 40 circa, dopo aver trapanato un altissimo strato di creta calcarea, si trovò un getto, il quale ascende sino a un braccio al di sotto della superficie del suolo, e che tauto d'inverno quanto d'estate somministra per via di tromba una buona acqua potabile nella quantità

di circa 20 barili per ora.

La popolazione di Follonica nella stagione delle lavorazioni, (dal novembre al giugno) da pochi anni progressivamente è aumentata, talchè, se prima otto o nove capanne bastavano, ora non sono sufficienti le venti case che attualmente si contano in cotesta spiaggia, non comprese le officine, i magazzini, e le abitazioni spettanti alla R. Amministrazione. - Per la crescente popolazione di Follonica il governo ha ordinato la costruzione di una nuova chiesa invece dell'antica, ormai troppo angusta cappella della SS. Concezione, cui sarà aggiunta la canonica per traslocarvi il pievano della ch. parrocch. del castello di Valli, che è circa un miglio a maestr. di Follonica, e migl. 2 a ostro-lib. dell'autichissima pieve del Pastorale (de Pastoralibus). — Ved. Pastorale, nella Maremma massetana.

In Follonica è stato aperto di recente un macello e una farmacia; e vi si tiene da pochi anni una fiera di tre giorni nel mese di aprile.

FOLLONICA (POGGIO DI) in Val-di-

Merse — Porta il nome di Follonica un poggio nel distretto della parrocchia di Monte-Pesciui, Com. e Giur. del Murlo di Vescovado, Dioc. e Comp. di Siena.

A questo Monte Follonica, piuttosto che a quello di Val-di-Chiana, io dubito che intendesse riferire Andrea Bacci nolla sua opera de Thermis (pag. 310) in cui dà avriso della scoperta fatta ivi a'tempi suoi di una miniera di rame, coll'indicare l'ubicazione di quel Monte Follonica, che dice posto 8 migl. a sinistra della via romana per andare a Siena. Le quali espressioni non potrebbero convenire al Monte Follosica della Val di Chiana, sia per la direzione, che è a destra della via proveniente da Roma, sia per la distanza maggiore, quanto aucora per la qualità del terreno tufaceo e scevro di miniere, come e quello che ricuopre il Monte Follonica presso Monte Pulciano; mentre la contrada di Monte-Pescini, dov' è il Poggio di Follonica, è formata in gran parte di gabbro e di serpentino, due qualità di rocce, nelle quali sogliono incontrarsi filoni o nodi prù o meno ricchi di rame.— Ved. Varerano del Vescovado in Val-di-Merse.

FOLLONICA o FOLLONICO (MON-TE) — Ved. Monte-Follonico in Val-di-Chiana.

FONACO o FONICO (S. MARIA A) in Val-Tiberina. Cas. che ha dato il nome a una parrocchia nella Com. Giur. e circa 2 migl. a ostro di Monterchi, Dioc. di Sansepolero, già di Città di Castello, Comp. di Arezzo.

Risiede in monte alla destra del torr. Podonchio, e la sua parrocchia conta una popolazione di soli 82 abit.

FONDAGUANO in Val d' Elsa. — Ved. FRONDAGUANO.

FONDAGNO nella Valle del Serchio.— Cas. com parr. (S. Michele) nel piv. di Pescaglia, Com. e 4 migl. a lib. del Borgo a Mozzano, Giur. del Bagno, Dioc. e Duc. di Lucca.

É posto in costa sulla destra ripa del torr. Padognaz, che scende pure alla dritta del Serchio.—Il casale di Fondagno, appellato anch' esso un di castello, apparteneva ai vescovi di Lucca, ai quali fu confermato dall' imp. Ottone IV, con privilegio del 14 dic. 1209, e dall'imp. Carlo IV, nel 15 febb. 1355.

La parr. di Fondagno conta 136 abit. Fondignano, o Fodignano in Val-di-Marina. — Cas. perduto nel piviere di Logri. Ad esso riferisce una pergamena della badia de'Cistercensi di Settimo, del lugl. 1044, relativa a una vendita di terreni posti in Fodignano nel piv. di S. Severo di Marina — (Aacs. Diri. Fion. Carte di Cestello e di Settimo).

Fondoli nel Val-d'Arno superiore. — Cas, che diede il nomignolo alla chiesa di S. Lucia a Fondoli nel piv. di Cascia. — Ved. Cascia.

FONGAJA nella Montagnuola di Siena — Ved. Fungata.

FONTANA, FONTANELLA, FONTE, FONTANELLE, FONTI. — Questi ed altri nomi consimili servono a designare diverse villate e casali in Toscana. —Tale è la villa di Fontana nel popolo di S. Pietro in Collina della Com. di Porta Lucchese di Pistoja; la Fontana-Ghisi nel piviere di Saturnana, Com. di Porta al Borgo, pure di Pistoja; altra villa Fontana nel popolo di Loppia, Com. e Giur. di Barga; la Fonte o Fontana-Taona nella montagna di Pistoja che diede il nome a una badia; il Poggio Fontana nel pope e Com. di S. Maria a Monte, ec.

Saranno pertanto qui appresso segnalati i luoghi cotradistinti con i suddetti vecaboli, i quali servirono o servono tuttora d'indicazione a una parrocchia, casale, e altro luogo distinto.

FONTANELLA nella Valle dell'Arbia. Cas. che formava uno dei 34 comunelli della Com. di Buonconveuto, riuniti in una sola amministrazione comunitativa mediante il regolamento governativo del dì a giug. 1777.— Ved. Buonconvento.

FONTANELLA (S. MARIA IN) nella Valle del Rabbi. — Cas. e parr. volgarmente appellata S. Maria del Rio di Campi nella Com. e Giur. di Premilcore, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze. — A questo Cas. di Fontanella alludevano i diplomi degli Imp. Arrigo VI e Federigo II, che confermarono ai CC. Guidi di Modigliana, fra gli altri luoghi della Romagua, anco il casale di Fontanella. — Ved. Rio m Campi.

FONTANELLE in Val-di-Chiana. — Cas. che diede il titolo alla parr. di S. Burtolommeo alle Fontanelle, unita nel 1783 al pop. di S. Andrea a Petreto, Com. Giur.

e circa 3 migl. a lev. di Castiglion-Fiorentino, Dioc. e Comp. d'Arenzo. — Fed. Patratto e Fortamente.

FONTE A RONCO in Val-di-Chiana.—Fattoria della R. Corona nel popolo di S. Marco di Alberoro, Com. Giur. e circa 4 migl. a lev. di Monte San-Savino. Dioc. e Comp. d'Arezzo.—Il fabbricato della Fattoria risiede alle falde orientali dell'altipiano che rasenta la parte occidentale del Canal-maestro della Chiana sopra la strada Longitudinale.

La fattoria di Fonte a Ronco si compone nella massima parte di terre che infrigidivano a piè delle colline della Fonte a Ronco e di Tegoleto, state conquistate in gran parte dai due primi Granduchi mercè le colmate; e poscia cedute al militare ordine di S. Stefano Papa e M.; il quale andò sempre aumentando il bonificamento di simili possessioni fino a che esse, nel 1809, ritornarono in potere della R. Gorona: — Ved. Alexanono e Tracolato.

FONTE (PIAN DELLA) nel Val-d'Arno superiore — Fed. Ingma.

FONTE-BENEDETTA nelle Masse di Città di Siena. — Ved. Benedetta (Fonre) in Val di Tressa.

FONTE-BENEDETTA (ABAZIA DI) nell'Alpi di S. Trinita. — Ved. Abazia di S. Trimita nell'Alpi del Casentino.

FONTE-BECCI presso Siena. — Ved. Buoga ( Foura ).

FONTE-BUONA DI CAMPI nella Valle dell' Ombrone Senese. — Ved. Admania della Burardenga, e Berardenga (Monastero della).

FONTE-BUONA, o FONTEBUONO DE CAMALDOLI. — Fed. CAMALDOLI (SAGRO ERRHO DE )

FONTE-BUOWA in Val-di-Sieve. — Borghetto e prima posta da Firenze sulla strada R. bolognese, 8 migl. a sett. della stessa città, nella parr. di S. Michele alle Macchie, già a Fonte-Buona, piviere di Macciaoli, Com. e quasi 3 migl. a ostro di Vaglia, Giur. di Scarperia, Dioc. di Fiesole, Comp. fiorentino.

In questo borghetto, posto in pianura alla sinistra del torr. Carza, nel secolo XI s'incontrauo i primi magnati del Mugello. Tale era quel conte Gotizio figlio di altro C. Gotizio di legge longobarda, il quale insieme con la contessa Cunizza sua moglio e figlia del fu C. Alberto, nel febb.

del 1085, mentre risiedevano in loco qui dicitur Fonte bona, cederono al conte Tagido figlio del fù conte Pagano la loro porzione dei castelli di Luco e di Cantamerlo con tutti i beni che essi possedevano nei pivieri di S. Giovanni Maggiore, di S. Maria a Fagna, e di S. Felicita a Faltona nel Mugello .- Nello stesso mese ed anno i coniugi medesimi, dal luogo pure di Fontebuona, fecero altra donazione a favore del prefato conte Tagido, cui rinunziarono, per il prezzo di lire 200, le proprietà e ragioni che essi avevano in tutta la Toscana, ad eccezione delle loro corti di Firenze, di Campi, di Decimo, di Corella, e dei castelli di Luco, di Cantamerlo e di Monte-Aceraja. Nel tempo stesso investirono il predetto conte Tagido di tutto ciò che a quei coniugi apparteneva nella villa di Monte Binaldi, e del juspadronato che aveano sulla chiesa di S. Martino del cast. di Riccoo, su quella di S. Stefano nel cast. di Camprato in Chianti, sulla ch. di S. Michele nel cast. di Rifredo, e su quella di S. Maria nel cast. di Rio Cornacchiaja presso la pieve di S. Maria e di S. Giov. Battista; come pure rinunziarono a favore dello stesso C. Tagido i diritti loro sulla corte di Castro e sopra quella di Frence nel fiume Santerno. (Annal. Camald.)

Più tardi in Fontebuona fu eretto une spedale per i pellegrini; e attualmente havvi un pubblico oratorio sotto il titole di S. Carlo, raccomandato al parroco di S. Niccolò a Ferraglia della Dioc. fiorentina. — Ved. Maccara (S. Maccara alla)

FONTE-CHIUSI nella Valle del Savi in Romagna. — Cas. che dà il nome all parr. di S. Maria a Fonte-Chiusi nell Com. Giur. e circa 5 migl. a grec. di Bagno, Dioc. di Sansepolcro, già Nullius d Bagno, Comp. di Firenze. — Risiede i monte presso Castel-Benedetto, dalla cu comunità dipendeva Fonte-Chiusi innar zi l'esecuzione del regolamento del 19 281 sto 1775, che ordinò l'unione di quest comunello alla comunità di Bagno. — Vei Burguetto (Castel).

Fonte-Chiusi e Castel-Benedetto fi rono nel numero dei luoghi di Val-di-B gno che l'imp. Federigo II inserì nell'u timo privilegio da esso accordato nel 12 aí conti Guidi; cioè, dopochè questi di nasti nel 1225 ne avevano fatto acquis

dai conti di Castro-caro. - Si crede che fermato dal pont. Alessandro III con brea Fonte-Chiusi nascesse la beata Giovanna vergine di Bugno.

La parr. di S. Maria a Fonte-Chiusi

conta 350 abitanti.

Forre-Maszina nell'Appennino di Firenzuola nella Valle del Santerno. - Antim spedale diruto (S. Niccola a Fonte Manzina) ora detto la Cà bruciata, sulla fore dell' Appennino che stà fra il giogo di Castel-Guerrino e quello di Scarperia, lungo l'inospita strada anticamente tracciata sotto il cast. di Monte-Gemoli e presm altri fortilizi degli Ubaldini .- Ved. FREEZUOLA, MONTE-GREGALI delle Alpi fiorentine, e Borgo a Cornacculaja.

FONTE-PAOLINA nella Valle del Savio in Romagna. - Nome rimasto a una degana di frontiera del Granducato, situata sulle pendici occidentali del monte Mescolino, mella strada che viene da S. Uberto dello Stato pontificio, e che costà s'anisce a quella che da Bagno conduce a S. Sofia.

Forse derivò il nome di Fonte-Paolina dauna chiesa sotto il vocabolo di S. Paole in Fontana, che fu di padronato di un conte Ranieri di Bertinoro, stata da questi nel 1253 rinunziata alla badia di S. Maria in Cosmedin all' Isola. - (Annal. Cimium.).—Il doganiere di Fonte-Paolina e dipendente da quello di Galeata.

FORTE-PIRZIANA (S. Maria a) - Ved. Personano in Val d'Elsa, e Badra di S.

PIETRO A GERRETO.

FONTE-RUTOLI (Fons Rutoli) in Val d' Elsa. — Cas. già castello, con chiesa. perrocchiale (S. Martino) nella Com. e quasi 3 migl. a ostr. della Castellina del Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, gia di Fiesole, Comp. di Siena.

E posto sulla cima dei poggi che sepaano il Chianti dalla Val d'Elsa, nell'antico confine della Dioc. di Fiesole, e della giurisdizione politica dello Stato fiorentino. --- Da cotesto poggio ha origine nel lato australe il torr. Staggia, mentre sella schiena volta a sett. nasce sopra il Cas. di Tregoli uno dei primi rami del fi. Arbia.

Ebbero signoria in Fonte-Rutoli i nobili di Staggia: in seguito acquistarono il giuspadronato della chiesa parrocchia-🗠 di S. Martino i monaci Vallombrosani di Passignano, all: quale badia venne con-

ve dell'anno 1177.

Nel 6 ottobre del 1208 fü firmata sopra il poggio di Fonte-Rutoli una convenzione fra i sindaci delle repubbliche di Firenze e di Siena, in cui si trova la rinunzia che quest' ultima ficeva alle ragioni e diritti che aver potesse in Poggibonsi e sue pertinenze. (LAMI, Mon. Eccl. Flor.).

S. Miniato a Fonte-Rutoli ha 69 abit. FONTESTERNI nel Val-d'Arno sopra Firenze. — Ved. FORTISTERNIL

Fonte-Taona. — Ved. Anatta di Fos-TANA-TAORA.

FONTE (S. ILARIO ALLA) nel suburbio meridionale di Firense. - Ved. COLOMBAJA (S. ILARIO·A).

FONTI (S. MARTINO ALLE) OF VEro a TIGNANO in Val d'Elsa. — Cas. e parr. nel piv. Com. Giur. e un terzo di migl. a scir. di Castel-fiorentino, Dioc.

e Comp. di Fireuze.

La chiesa di questo Cas, riposa sopra una piccola prominenza alla sinistra della strada R. Traversa che guida a Poggibonsi. - Prende il titolo da una fontana che appie della collina scaturisce. La chiesa parr. di S. Martino alle Fonti è di giuspadronato delle nobili famiglie Cattani di Firenze e Mancini di Cortona. - Essa conta 235 abit.

FONTI (S. PIETRO ALLE), O SOPRA LE Form nel Val d'Arno inferiore. - Cas. e parr. anticamente filiale della pieve di S. Genesio, attualmente suburbana della cattedrale di Sanminiato, dalla qual città è appena un migl. a grec., nella Com. e Giur. medesima, Comp. di Firenze.

E una delle chiese nominate nella bolla concistoriale spedita dal pont. Celestino-III, li 24 aprile 1194, al preposto della pieve di S. Genesio in Vico-Walari, al quale confermò anche la chiesa di S. Pietro super fontem con tutte le sue appartenenze.

S. Pietro alle Fonti conta 584 abit.

FONTIA nella vallecola dell' Avenza. –Vill. con parr. (S. Niccolò) nella Com. Giur. e quasi 3 migl. a lib. di Carrara, Duc. e Dioc. di Massa ducale, già filiale della pieve di Ortonovo, spettante alle Dioc. di Luni-Sarzana.

Risiede in costa nella pendice orientale del monte che separa il territorio di Carrara da quello di Ortonovo, compreso

nel R. Sardo; un miglio a maestro del cast. di Avenza, e 2 migl. appena dal littorale.-La chiesa parr. di Fontia fu smembrata dalla pieve di Ortonovo, ed era di giuspadronato del capitolo di quella cattedrale.

La parr. di Fontia contava nel 1832

una popolazione di 300 abitanti.

FONTIANO in Val-di-Chiana. — Cas. la cui parr. di S. Biagio su riunita al popolo di S. Andrea a Pigli, o Pilli, piv. di S. Mustiola a Quarto, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città è 5 migl. a ostro.—Risiede sopra la strada R. postale che da Arezzo conduce a Perugia, alle falde occidentali del poggio di Lignano.

Nel lugl. del 1132 il Cas. di Fontiano con le sue appartenense fu comprato dall'abbate di S. Flora e Lucilla coi denari ritratti da altri effetti che quel monastero possedeva in Castel-Focognano nel Casentino, e che alienò all'abbate del monastero di S. Trinita in Alpe. - Ved. Press in Val-di-Chiana.

La parr. di S. Andrea a Fontiano e Pilli conta 588 abit.

FONTISTERNI, O FONTESTERNI (Fonsternis) nel Val-d'Arno sopra Firenze. - Cas. che dà il titolo alla parr. di S. Lorenzo nel piviere di Pitiana, Com. Giur. e circa 6 migl. a muestr. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sulla ripa destra del torr. Picano di S. Ellero, torr. che prende il nome dall'antico mon. omonimo, che è quasi un migl. a pon. di Fontisterni.-Nell'atto di donazione, del 3 lug. 1039 a favore di S. Giangualberto, la badessa di S. Ellero rammenta, fra i beni donati a quel santo abbate, un castagneto confinante con Fontesterni.-Infatti portano la data di questo luogo diversi contratti della badia di Vallombrosa, fra i quali uno dei 20 maggio 1194 e un altro degli 11 giugno 1212. (ARCH. DIPL. FIOR. Carte di Vallombrosa).

La parr. di S. Lorenzo a Fontisterni conta 250 abit.

FONZA (CALA e CAPO DI) Ved. Ca-PO DI FORZA nell'Isola d'Elba.

FONZANO, o FRONZANO (Fonzanum) nel Val-d'Arno superiore. - Cas. con parr. (S. Denato) nel piv. di Pitiana, Com. Giur. e 2 migl. a sett. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Giace in poggio sul fianco occidentale

Marnia, che viene da ostro, e il borro Trana, che scende dall'opposto into.

La parr. di S. Donato a Fonzano conta 443 abit.

FORCI (Vicus Forci) nella Valle del Serchio. - Cas. ch'ebbe chiesa parr. (S. Michele) attualmente annessa alla pieve di S. Stefano a Torre nella Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla quale città trovasi circa 4 migl. a sett.

Risiede in valle alla destra del torr. Freddana e del fi. Serchio, nel quale poco lungi da Forci la Freddana si scarica.

Ha dato il lustro a Forci una villa della famiglia dei Bonvisi di Lucca, che fu di ospizio a molti letterati, per cui il Varchi cantò:

Or fia che col Menoechio e col gentile Balbano e gli altri che nel cuor mi stanno Riveder possa un di Forci e Lopeglia.

Sono altresì note agli eruditi le conversazioni accademiche di Ortensio Landi, che intitolò: Questiones Forcianae.

Forcole (S. Michele in) di Pistoja.-Badia soppressa dei Vallombrosani, anticamente situata nel suburbio orient. di Pistoja, poscia rinchiusa nell'attuale e più ampio cerchio della stessa città.

FORCOLE, FORCOLI (Castrum Furcolae) in Val-d'Era. - Vill. con più borgate e case di delizia, dal di cui territorio prendevano il titolo tre chiese (S. Andrea, S. Martino e S. Frediano) da lunga mano viunite all'attuale prioria di S. Frediano a Forcole, nell'antico piviere di S. Gervasio, ora nel Caposesto e 4 migl. a pon. di Palaja, Com. e Giur. medesima, Dios. di Sanminiato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

La parr, e le ville di Forcoli risiedono sopra piagge cretose lungo la ripa destra del fi. Era e del torr. Roglio che ne corrodono la base, aventi dirimpetto i villaggi di Capannoli e di Solaja che sono alla sinistra del fiume predetto.

La storia di Forcoli ci si presenta alquanto complicata per la pluralità dei dinasti, che ivi tennero giurisdizione e dominio ad un tempo istesso. - Avvegnachè nel secolo XI possedevano Forcoli i discendenti del march. Oberto autor delle dinastie Estensi e Malaspina, dei march. del monte di Vallombrosa fra il torrente Pallavicini di Lombardia, e dei march.

di Masa é di Livorno. Uno dei quali dissendenti (il march. Alberto del fù marchese Obizo) con istrumento celebrato li 3 febb. del 1062 in Casal-maggiore sul Pò, offri in dono alla badia di S. Michele a Peggio Marturi (Poggibonsi) la porsione delle corti, castella, e territori appartenuti al di lui genitore nei contadi di lacca, di Pissa e di Volterra; fra le quali lacca, di Pissa e di Volterra; fra le quali possisioni ivi si specificano quelle di Capusoli, e di Forcole in Val d'Era, di Como nel Val-d'Arno pisano, ec.

Posteriormente i cenobiti di Poggibousi, e per essi il loro abate Ridolfo, con atto sipulato mella ch. di S. Maria di Casole, nel di 4 settembre del 1129, alienò a Ruggieri arcivescovo di Pisa per soldi 3540 tatte le possessioni ebe quella badia contra di avere uel terrilorio pisano, desipundo per confine, da Capannoli sino all'Arno e di là sino al mare.

Lo stesso arcivescovo Ruggieri tre anni innanzi (9 settembre 1146) per lise 80 luchesi aveva acquistato in compra da Guido Malaparte figlio di altro Guido, e da Galiana sua moglie, il sastello e il lorgo di Forcole con le sue pendici e distretto, il tutto nei seguenti confini; cioè, a lev. serviva di termine il torr. Alica, s ostro il fi. Era sipo al mulipo di Malempo, e dal lato di occid. il vivo di Tregieja Quindi un nipote del suddetto Guido, sando in Strido, nell'anno 1153 vende a Gregorio vesc. di Lucca la sua terza perte del castello, poggio e borgo di Forale, pervenutagli di ragione nelle divise fatte tra esso Guido e Ranieri zio materm, e tra i figli del fu Malaparte suo zio paterno. Dodici anni innanzi di tale alierazione di Forcole al vescovo di Lucca, un conte Guido, figlio del fu conte Ugo della Gherardesca, aveva posto sè e i suoi iendi sotto l'accomandigia degli arcivesovi e consoli di Pisa, promettendo di difendere e mantenere a favore della chienaggiore, non che della città di Pisa, tatto ciò che il C. Guido Malaparte e Galiana sua moglie avevano posseduto nel cast di Porcole e suo distretto.

Ecco pertanto due vescovi (il luccheze e il pissuo) entrati ciascuno al possesso di uma porzione del cast. e distretto di Forcole, per alienazioni fatte dai loro antichi dinasti.

Infatti mei diplomi concessi dagl'imp.

Ottone IV (14 dic. 1209) e Carlo IV (15 febb. 1355) fu confermata ai vescovi di Lucca partem castri et cartis, quod vocatur Forcule cum suis pertinentiis, podio videlicet S. Martini, cum silvis, pratis, etc.

Giò non ostante il possesso reale e la giurisdizione civile di Forcole sino da quel secolo spettava alla Rep. di Pisa, come quella che teneva guardie e caporale in quel castello, che posteriormente, essendo caduto iu rovina, venne convertito in una casa di campagna.

Nel 1285 il cast. di Forcole su tolto al Comune di Pisa dai Fiorentini che costà tennero per qualche tempo una piccola guarnigione, assoldata dagli Upezzinghi ribelli pisani.- Nel 1362, essendosi riaccesa la guerra tra le due repubbliche, l'oste de Fiorentini capitanata dal march. Bonifazio Lupi di Soragna assalì e diede il guasto in Val-d'Era a circa trenta tra villaggi e castella dei Pisani, fra i quali fuvvi il borgo sottostante al castello di Forcole, denominato allora il Mercatale. Ma tanto l'uno che l'altro luogo, nel 1406 si assoggettò alla Rep. di Firenzo contemporaneamente a tutti gli altri paesi dell'antico contado pisano.

La villa signorile di Forcole, situata nel luogo dove fu il cestello, appartenne a varie famiglie patrizie pisane, la prima delle quali fu quella degli Upezuinghi, e poscia l'altra del Torto. Da esse la villa e tenuta di Forcole entrò nelle famiglie del Mosez e del Borgo pur nobili pisane, sino a che nel 1811 acquistata in compra dal C. Giuseppe Conti, questi rialzò dai fondamenti un nuovo palazzo, con un ponte per avere un più facile accesso dalla parte della collina che gli stà dal lato di sett.; al che aggiunse un vago giardino inglese il di lui figlio, il principe Don Cosimo Conti.

Fa parte del distretto e del popolo di Forcole la villa di Montachita della casa Landucci di Pisa, situata sulla cima di una collina cretosa mezzo miglio a sett. di quella di Forcole.

La parr. di S. Frediano a Forcole o Forcoli conta 772 abit.

FORCOLI (MONTE) in Val-d'Era. ---

FORCOLISE, O FORCULISE (S. BARTOLON-NEO IN) - Ved. ABBAHA DI BUONSULLARG. FORESTO (MONTE) nel Casentino.

Ved. Monte-Fonesto.

FORLI (S. NICCOLO' a), già a Forle, nel Val-d'Arno superiore. — Cas. e pop. nel piv. di Cascia, Com. Giur. e quasi un migl. a lev. scir. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Nel 1521 la chiesa di Forli fu ammennata insieme con le sue entrate dal pont. Leone X al capitolo della basilica e insigne collegiata di S. Lorenzo di Firenze, con l'onere di mantenervi un parroco congrusto.

La parr. di S. Niccolò a Forli nel 1833 moverava 149 abit.

FORMENA (S.) o S. FIRMINA a S. Formena nel suburbio merid. di Arezzo.—Cas. e parr, nel piv. di S. Eugenia al Bagnoro, Com. Giur. Dioc e Comp. di Arezzo, de cui è circa a migl. a ostro.

zo, da cui è circa a migl. a ostro.

È una villata situata fra mezzo a belle coltivazioni è case di campagna, alle falde sett. del poggio di Lignano. — Essa ha il merito di essere stata culla all' inventore del più nobil metro poetico, essendo nato costà fra Guittone di Arezzo, caval. Gaudente, poi monaco Camaldoleuse, e primo fondatore del più vasto monastero (S. Maria degli Angeli) che questa stessa Congregazione abbia avuto, e che in parte conservi in mezzo alla capitale della Tostena.

Le parr. di S. Formena conta 483 abit. FORMICA (ISOLA). — Ved. lsola FORMICA.

FORMICHE DI GROSSETO — Ved.

FORNACE, FORNACI, FORNACET-TE ec. — Nomi di molte ville e borgate, le quali naturalmente rammentano l'origine loro venuta da qualche fornace di mattoni o di altre terraglie. — Omettendo di riportare qui i nomi di luoghi che non riuniscono un gruppo di case, o che non danno il loro vocabolo a una chiesa parrocchiale, ci limiteremo a segnalare solamente i seguenti:

FORNACE in Val d'Ema. — Borghetto attraversato dalla strada provinciale del Chianti sulla ripa sinistra dell'Ema, nel confine del piviere e parr. di S. Maria dell'Antella, e del pop. di S. Martino a Strada, spettante alla pieve dell'Impruneta, Com. Giur. e 4 migl. a lev.-scir. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

A questo borguecio probabilmente riferire volle una donazione fatta nel nov. dell'anno 1046 dal conte Bernardo Adimari alla ch. di S. Pietro a Ema cedendole i suoi diritti sopra alcune terre poste nei luoghi di Ripa, nell'isola d'Ema, a Fontanelle, e a Fornace. (Ancn. Diri. Fion. Carte di Cestello).

FORNACE (S. LORENZO A) in Valdi Sieve.—Cas. già cast. con parr. nel piv. di Rincine, Com. e quasi 3 migl. a lev. di Londa, Giur. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Misiedo in monte alle sorgenti del torr.

Moscia, presso il varco del Casentino,
e sopra l'antica strada per la quale da Dicomano e Londa passò con le sue masuade,
nell'anno 1368, il conte Lando famoso capitano di ventura.

Alla diruta rocca di questo casale riferiscono i diplomi imperiali di Arrigo VI e Federigo II a favore dei conti Guidi, ai quali furono confermati i feudi di Fornace, di Vicorata, di S. Leolino del Conte con le respettive corti, ec.

Nel 1356 il conte di Battifolle e il conte Guido Domestico di Modigliana venderono al Comune di Firenze le ville di Rineine, di Fornace e di Castagno per 1650 fiorini d'oro. — Le vestigie della rocca di Fornace appariscono dal lato sett. della pieve di Rineine. — Ved. Leolino (S.) in Monte.

La parr. di S. Lorenzo a Fornace conta 277 abit.

FORNACE nella Valle del Serchio. — Piccolo borgo lungo la ripa sinistra del fiume Serchio sulla strada che porta a Barga, nella parr. di S. Maria a Loppia, Com. Giur. e circa a migl. a ostro di Barga, Dioc. e Comp. di Pisa.

FORNACE E BORGHETTO in Val. Tiberina.— Borghetto nel suburbio occid della città di San-Sepolero, parr. di S. A. gostino ai Servi, Com. Giur. Dioc. mede sima, Comp. di Arezzo.

FORNACELLE nelle Masse di S. Mar tino di Siena. — Villa della casa Palmie ri, già dei Testa-Piccolomini, sulla strad R. romana, e 4 migl. a maestr. di Siena quasi allo sbocco del Pian del Lago.

FORNACETTE nel Val-d'Arno piss no. — Borgo e posta di cavalli sulla stri da R. pisana con ch. parr. (S. Andrea già detta al Castellare, o al Pozzale, nel Com. Giur. e migl. 2 à a pon. di Pontadera, Dioc. e Comp. di Pisa, da cui è migl. 9 e mezzo a levante.

Della parr. di S. Andrea al Castellare trovasi fatta menzione in una carta della primaziale di Pisa del 13 aprile 1213, comecchè il vero nome di questo Castellare stabra che fosse Alfiano, di cni la più an-

tica notizia risale all'anno 975. — Ved. Aleiano nel Val-d'Arno pisano.

Sono annessi di questo popolo le soppresse cappellanie de'SS. Lorenzo, Martino e Donato in Cesano, piccolo distretto nella cura delle Fornacette alla destra dell'Arno.

La chiesa predetta fu rifabbricata più ampia negli anni 1786 e 1787, nel luogo dell'antica, e dirimpetto alla bella palazzia degli Orsini possidenti dello stesso luogo. Nella tribuna vi è un quadro dipinto dal Vallombrosano D. Ignazio Hugford.

Poco lungi dalle Fornacette trovasi sull'argine del *Trabocco* dell'Arno l'inutile *Regolatore* composto di 3; arcate. — Fed. Annecto.

La parr. delle Fornacette, ossia di S.

Andrea al Pozzale conta 985 abit. FORNACI nelle Masse di Città di Siena. — Piccola borgata lungo la strada R. grossetana sul torr. Sorra, fra la Costa la Pinoe la Costa a Fabbri, 2 migl. a lib. di Siena. — Ebbe nome dalle fornaci di mattoni che esistono costà sino da quando con il materiale che esse fornirono si edicava il palazzo del Comune, il duomo, e um gran parte delle abitazioni pubbliche e private della città di Siena.

FORNACI in Val-di-Bure. — Villata sel pop. di S. Alessio, Com. di Porta S. Marco, Giur. Dioc. e mezzo migl. a grec.

di Pistoja, Comp. di Firenze.

FORNACI in Val-d'Ombrone pistojese. Borghetto sulla strada R. Lucchese nel pop. ci S. Pantaleo, Com. di Porta Lucchese, Giur. Dioc. di Pistoja, dalla qual città è 3 migl. a pon., nel Comp. di Firenze.

FORNELLO nel Val-d'Arno casentinese.—Cas. che ha dato il titolo alla parr. di S. Stefano, nel piv. Com. e circa à migl. a lib. di Monte Mignajo, Giur. di Castel-S. Niccolò, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede sulla schiena del monte di Pratomagno, fra le sorgenti del torr. Scheggia. — Ha una popolazione di 159 abit. FORNELLO in Val-di Sieve.—Cas. com parr. (S. Maria al Fornello) nel piv. di Doccia, Com. Giur. e 5 migl. a maestro del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questo Cas. posto sul fianco merid. del monte di Croce, fu un tempo signoria dei conti Guidi, poi dei vescovi di Firenze.

S. Maria al Fornello ha 253 abit.

FORNI DI FOLLONICA — Ved. Fozzonica nel littorale di Massa marittima.

FORNI DI RUOSINA — Ved. RUOSINA.

FORNO nella vallecola del Frigido. —
Vill. altrimenti appellato Rocca-Frigida
con ch. parr. (S. Pietro) filiale dell'antica
pieve di S. Vitale al Mirteto, Com. Giur.
Dioc. e Duc. di Massa ducale, dalla quale

città è circa 3 migl. a sett.

E situato alla base dell'Alpe Apuana fra l'Alpe di Vinca, il monte della Tambura e quello di Colonnata del Carrarese. Soaturiscono poco lungi dal Forno le copiose e limpide sorgenti del Frigido, donde prese il nome la diruta rocca sovrastante al villaggio. Esso fu un tempo abitato dai lavoranti ai formi del ferro, che costà lungo il Frigido esisterono finchè abbondarono le selve di castagni, in mezzo ai quali risiede il paese. -- Attualmente esso è la patria d'industriosissime famiglie: essendochè il maggior numero delle donne è addetto alle telaja di panniliui e mezze lane, mentre i maschi si occupano speelalmente a fabbricar cappelli di feltro, che esitano a Massa e nelle città limitrofe.

È per anco indecisa la lite che insorse nel principio del secolo XVI tra gli uomini del Forno e quelli di Vinca per cagione dell' Alpe Butaja, situata a confine e pretesa da ciascuno dei due popoli preaccennati; soggetto che servì di argomento a una lettera del 7 marzo 1512 (stile com.) diretta a nome della Rep. fior. al suo Commissario a Fivizzano da Niccolò Machiavelli negli ultimi mesi del suo segretariato sotto Pier Soderini.

La parr. del Forno conta 789 abit.
FORNO (CALA DI) — Ved. GALA-DI-

FORNO-VOLASCO nella Valle del Serchio. — Vill. con parr. (S. Francesco) nella Com. Giur. e circa 3 migl. a lib. di Trassilico, nel governo provinciale di Castel-nuovo della Garfagnana, Dioc. di Massa ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede in una gola dell'Alpe Apuana

solenta dal torr. Petrosciana, sulla strada mulattiera che da Gallicano rimonta quelgiogo a pon. della Pania-forsta, e presso al confine fra la Com. di Stazzema e il Vicariato granducale di Pietrasanta con il distretto di Trassilico spettante al Duca di Modena.

Ebbe origine questo piccolo e tetro villaggio, nel secolo XVI o poco innanzi, da una compagnia di Bresciani e Bergamaschi costà venuti per cavare il minerale del ferro tra mezzo ai filoni e vene che attraversano le roccecaleareo-granose, dalle quali furono ricoperte le pareti superiori di cotesta montagna.

R tuttora in attività uno di quei forni, nel quale però si lavora la ghisa estratta a Follonica dalla miniera di Rio dell'isola d'Elba; essendo che a Forno Volasco gli seavi del minerale sono stati da lunga mano abbandonati.—Costà s'incontra una di quelle caverne, o grotte, che sogliono essere assai frequenti nei monti calcarei cavernosi. Essa porta il nome della Grotta che urla, stante l'eco che tramandano le diverse sue concamerazioni, tutte incrostate di stalattiti tartarose, le quali pendono dalle volte come l'acqua ghiasciata starebbe alle gronde dei tetti.

Poco al di sopra di Forno Volasco, lungo la strada della Petrosciana, là dove al terreno stratiforme compatto sottentra quello massivo di calcarea semi-cristallina, da cotesto pussaggio di formazioni, di là appunto scaturiscono le copiose fonti, dalle quali è formata la fiumana della Petrosciana, detta la Torrita di Gallicano.

La parr. di S. Francesco a Forno-Volasco conta 315 abit.

FORNOLI, ossia Fornvoto in Val-di-Magra.— Vill. con parr. (S. Michele) nella Com. e circa mezzo migl. a sett. di Terrarossa, Giur. e circa 4 migl. a ostro di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Serzana, Comp. di Pisa.

È situato in poggio fra la ripa sinistra del fi. Magra e la destra del torr. Civiglia.

Fornoli fece parte del march. di Castiglione del Terziere dei march. Malaspina, dai quali quei vassalli si ribellarono nel 1430, tostochè videro Bartolomeo e Gian-Lodovico, marchesi di Castiglione del Terziere, mancar di fede alla Rep. fior., di cui erano raccomandati; cosicche anche il popolo di Fornoli si diede

in balla di quel governo, che lo dichimò distrettuale dello stato fiorentino.

A questo luogo di Fornoli riferisce un fatto d'armi raccoutato dall'Ammirato (Istor. fior. lib. 32) sotto l'anno 1538; quando il capitan Luchino da Fivizzano, mon potendo più tollerare che quelli di Fornuolo, o Fornoli, sudditi del duca di Firenze, fossero alcuna volta stati oltraggiati dai vassalli del march, di Villafranca, dopo non essergli riuscito di corgli in um luogo in agguato, con 500 fanti ragunati dal paese, aveva occupato loro Verrucoletta (oggi Virgoletta); per il che i Malaspina si gettarono nelle braccia degli Spagnuoli, I quali di loro consentimento (come fu creduto) entrarono di furto una notte in Fivizzano, mentre facevano le viste di volervi amichevolmente alloggiare. - Ved. FIVIZZANO.

Il distretto della parr: di S. Michele a Fornoli prima del 1834 era compreso nella Com. di Bagnone, dalla quale passò in quella più vicina di Terrarossa.

La parrocchia di S. Michele a Fornoli conta 581 abitanti.

FORNOLI, o FORNORI nella Valle del Serchio. — Vill. già cast. con parr. (SS Pietro e Paolo) nel piv. dei Monti di Vil la, Com. e quasi a migl. a sett. del Borgo a Mozzano, Giur. del Bagno, Dioc. e Duc di Lucca.

È situato sulla strada provinciale delli Garfagnana alla destra del fi. Lima, e d fronte al ponte di Chifenti, che è quas alla confluenza della Lima nel Serchio — Ped. Chipupti.

Fu in origine il cast. di Fornoli, Fornori, feudo dei vescovi di Lueca, i qui li vi possedevano beni sino da quando un di essi (Corrado) nel 930, ai 16 ott., concedè in feudo ai nobili di Corvaja il sieme con altri luoghi della Valle del Se chio, e quindi vennero ai discendenti e quella stirpe confermati, nel 991, dal ves Gherardo, e nel 1062 dal vescovo Ansi mo che fu poi Papa Alessandro II.

Il medesimo castello fu diroccato n 1187 per essersi quegli abitanti ribelli più volte alla madre patria, ai quali nalmente nel 1308 a maggiore punizi loro fu tolto il diritto della cittadinani (Memoa. Lucca. T. III. — Ptolom. Anna Luccas.)

Fornoli nella bolla d'oro dell'imp

Carlo IV fu compreso fra i castelli della Gariaguana che militavano per la causa ghibellina, ossia dell'Impero.

La parr. de' SS. Pietro e Paolo a For-

noli conta 357 abit.

Fouroit (Boccae Piere di) nella Valle dell' Ombrone senese. — Della distrutta Rocca di Fornoli, ora detta Rocca al Forno, restano pochi ruderi quasi migli 1 \( \frac{1}{2}\) a scir. di Roccastrada. Veggonsi quelle macerie sopra un risalto di monte; mentre \( \frac{1}{2}\) miglio più lungi, in un ciglione più depresso, sono alcune rovine di fabbriche appellate la Pieve Vecchia, che alcune memorie dicono stata dedicata a S. Andres. Questa \( \frac{1}{2}\) quel e insieme con le sue cappelle travisi rammentata dal Pont. Calisto III nella bolla spedita, nel 13 apr. 1188, a Gualfredo vesovo di Grosseto.

In quanto poi alla Rocca di Fornoli tutti gli storici senesi concordano nel dire, che essa faceva parte della contea dell' Arlengheica, ma niuno di loro indicò la su precisa ubicazione. Questa per altro approsimativamente fu accennata dall'atto di possesso della città di Grosseto e suo territorio dato li 27 gen. 1250 da Gualtieri incaricato imperiale al potestà e al sindaco della Rep. di Siena; poichè, degrivendosi ivi i confini del territorio Grossetano, furono dal lato di maestr. e di ett egnalati i seguenti termini: a Gessis le Sasso Forte usque ad Fornori, et a Ciritella usque ad Saxum etc. (MALEVOLTI. Inorie Senesi, Parte II). - Le cronache e gli atti pubblici di Siena parlano della loces di Fornoki all' anno 1202, quando i conti dell' Ardenghesca, e di Monte-Pezini nel Vescovado, vinti dalle forze della kp. senese, si obbligarono a pagare un mmo tributo per i loro castelli di Valdi-Mare e di Val-d'Ombrone, fra i quali si movern la Rocca di Fornoli. (Anon. Durl. Su. Kaleffo dell' Assunta).

Nel 1228, ai 24 d'aprile, Scolario del fù Irnardo, Ardingo del fù Tancredi, Ranieri del fù Ildebrandino, e Malpollione conti di Fornoli, insieme con Napoleone del fù Guido e Ruggeri conte di Pari, stando in Foro de Ardenghesca, donarono all'ermo di S. Maria di Monte-Specchio una tenuta posta nel distretto di Monte-Pescini. (Arcmy. Dirz. Fron. Cart. del

Conv. di Lecceto.)

Nel 1254 Ranieri di Malpollione e Bernardo di Scolario conti di Fornoli, giurarono fedeltà al re Manfredi e al Comune di Siena, promettendo di tenere la Rocca di Fornoli a libera disposizione dei Signori Nove di quella città. (Anca. Duz. San. Haleffo Vecchio).

Nel 1270 il conte Ugo-Forte, rifugiatosi nella Rocca di Fornoli con altri fuorusciti, avendo ricusato di sottomettersi e
di obbedire alla Rep. Senese, i di lei governanti dopo varie pratiche spedirono
una mano di soldati all'assedio di quel
fortilizio, il quale dopo 3 mesi, nell'agosto del 1272, fu preso e sino ai fondamenti diroccato. (Dr., Cron. Sanese.—MaLEVOLTI e TORMANI, Istor. Sanese).

FORNUOLO - Ved. FORNOLI IN Val-

di-Magra.

FORO, o MERCATALE (Forum Mercatorum).—A diversi luoghi della Toscana, e dirò anche dell'Italia, è rimasto il nome di Foro ossia di Mercatale, come quelli che trassero la loro origine dai mercati anzichè dai Fori di giustisia, che in luoghi aperti nei tempi feudali solevano praticarsi, e conseguentemente alquanto lungi dai castelli e residenze dei conti, marchesi o altri baroni che in quelle tali contrade dominavano.

Giova pure avvertire, che tutte le loealità destinate nel medio evo a servir di mercato, sorsero e aumentarono di popolazione, in guisa che il *Mercatale* divenne il paese più popolato e finalmente il cape luogo del distretto feudale.

Un tal vero, restando confermato dalla storia dei secoli trascorsi, concorre sempre più a provare, che l'industria e il commercio non amano inceppamenti di sorta, nè angarte militari. Sono di questo numero i Fori seguenti:

FORO, O MERCATALE di Val-di-Pesa.—Ved. Campolese (Monte) e Mercatale di Campole.

FORO, o MERCATALE di Dicomano sotto il Castello e nell'antica giurisdizione de' Conti del Pozzo. — Ved. Dicomano, e Pozzo in Val-di-Sieve.

FORO, o MERCATALE della Torra S. REPARATA in Val d'Ambra.— Ved. Torra di Mercatale, già de'Conti Guidi.

FORO, o MERCATALE di Val-di-Pierle.—Ved. Murgatale di Cortona, già dei Marchesi del Monte del ramo di Sorbello.

FORO, o MERCATALE del castello ... - DI TORRE NOVA. - Ved.: Torredei Conti di Vernio. — Fed. Mercatata di Vernio.

FORO DELLA VERRUCOLA in Val-di Sieve. - Ved. SAN-PIERO A SIEVE.

Magra. - Ved. FIVIZZANO.

FORRA, FORRE, e FORRETTA. -Vocaboli topografici di varii luoghi della Toscana, usati precipuamente nel Pistojese per denotare una stretta, profonda foce di monti. - Tale è la Forra nell' Appennino di Cutigliano; la Forra Gonsi in Val di Brana; la Forra al Fico nel monte di Seravalle, e la Forretta sopra Piteglio in Val di Lima.

FORTE o TORRE DI ANTIGNANO. - Ved. ANTIGHANO.

- DI BIBBONA. - Ved. BIEDONA.

- DI BOCCA D' ARNO. - Ved. Buc-CA D' ARNO.

L DI BOCCA di CECINA. - Ved. Ca-CIMA ( BOOCA DI ).

- DI BOCCA DEL SERCHIO. - Vod. BOCCA DEL SERCESO.

- DEI CAVALLEGGIERI nel Littorale presso Livorno. — Ved. Livorno.

- DEL CINQUALE nel Littorale di Pietrasanta. - Fortino fatto costruire dal G. D. Pietro Leopoldo I. allo sbocco dell'emissario del lago di Porta, presso le cateratte mobili, erette nel 1810, ad oggetto d'impedire la promiscuità dell'acqua salata con l'acqua dolce; le quali cateratte produssero un sensibile miglioramento sull'economia fisica degli abitanti del vicino villaggio di Montignoso.
- FORTE DEL FALCONE. → Ved. PORTOPERRAIO.
- DI FOCARDO. Ved. LORGONE RELL' ISOLA D' ELBA.
- DEI MARMI alla Marina di Pietrasanta. - È uno scalo munito di un fortino e di guardie, appellato dei Marmi, perchè si caricano costà i marmi provenienti delle cave di Seravezza e di Stazzema nel Pietrasantino.
- DI MONTE-FILIPPO. Ved. Pont'-ERCOLE.
- DI MOTRONE. Ved. MOTRONE DI PIETRASANTA.
- --- DELLA STELLA nell' Isola d' Elba. - Ved. PORTOFERRAIO.
- DELLA STELLA nel Monte Argentaro. -- Ved. Port'-Ercolk.
- DI TORREMOZZA. Ved. Torre-MOESA.

MOVA.

FORTEZZA DI S. MARTINO sulla

FORTINI (MONTE). — Ved. Monta-FORTINO.

FORTINO (SASSO). - Ved. Sasso-FORTING.

FORTUNA (S. GIUSTO IN) o IN FOR-TUNI in Val di Sieve. - Cas. e parr. nel piv. Com. e mezzo miglio circa a maestr. di San-Piero a Sieve, Giur. di Scarperia,

Dioc. e Comp. di Firenze.

È posta la chiesa in pianura alla sinistra del fi. Sieve dirimpetto alla sortezza di S. Martino. Essa è di padronato dei vescovi fiorentini, i quali possedevano terreni e case in questo distretto sino dal eccolo undecimo. Lo prova una donazione fatta ai 30 genn. del 1100 da diverse persone alla mensa vescovile di Firenze di tutte le possessioni, che esse avevano nel casale di Fortuni, cioè, in curia et districtu curtis de Fortuni infra territorium S. Petri ad Sievem. - Infatti nei tempi successivi i popolani di S. Giusto in Fortuni prestarono omaggio ai vescovi di Firenze come loro tributarii dei terreni e case coloniche da essi abitate. (Lami, Mon. Eccl. Flor. )

La ch. di S. Giusto è sempre di padronato della mensa arcivescovile, comecchè verso il 1370 fosse governata da un monaco Vallombrosano della badia di Spugna, con l'annuenza dell'ordinario. Ciò risulta dalla visita fatta a questa prioria sotto il di 6 ottobre 1370 da don Simone da Gavillo generale della Congregazione Vallombrosana. — (Dell' UGRA, Note

MSS. al Brocchi).

La parr. di S. Giusto in Fortuna, o Fortuni, conta 225 abit.

Fosci, Fusci, ora Foci, in Val d' Elsa. — Contrada e torr. omonimo che diedero il titolo a due chiese (S. Martino, e S. Stefano) nel piviere Com. Giur. e circa 3 migl. a lev. di San-Gimignano, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

In questo luogo, che ripeter deve la sua etimologiada un Fusci, nome usato da i Longobardi, teneva corte e poderi il march. Ugo di Toscana, il quale, con istrumento dato nel luogo di Fusci nel genn. del 997, confermò ed aumentò la donazione stata fatta dalla di lui madre la contessa. Wit-

da figlia di Odalgario aveva offerto alla Bedia medesima un perso di terra con pubblica, e con le case e terreni del mardote (10 agosto 998) alla Badia di S. Misoleanemente tali donazioni alla Badia forentina si aggiumsero i diplomi di Ottomegio 1019 ) nei quali privilegi sono no 1832 ascendeva a 788 abitenti, cioè: comprese fra le corti donate, una quae dicitur Casalia; alia vero Fusci.

Con privilegio del 1186 Arrigo VI acendò al Vesc. di Volterra Ildebrando Pannochieschi il cast. di Fusci; dove conta-4100 allora una qualche giurisdizione e potere anche i conti Cadolingi di Fucec-

chie, per ragione di donne.

Che poi la contrada di Fosci dusse il 20me a due cestelli del contado di Volkm, compresi nel piviere e distretto della Terra di San-Gimignano, non me lascia debitare una bolla del Pont. Lucio III, spedita da Velletri li 29 genu. 1182 al capitolo della prepositura di San-Gimignam, cui fra le altre cose confermò: quiquid labetis in curte de castello Fossi, in curte de Casalia etc. Anche nella bolla del Post Onorio III, data in Orvicto li 3 ago-<sup>#01120</sup>, si confermarono al preposto della piere predetta le due chiese poste in Fori, cioè S. Martino, e S. Stefano di Fom - Ved. Casabill, e Colle de Moute in Val d'Elsa.

Mella rinnovazione dei confini fra le comunità di Poggibonsi e di San-Gimimmo, nell'anno 1345, il distretto del casello di Fosci restò diviso fra i due terniori comunitativi. — (Tangiosa, Viaggi Tomo VIII.

FOSCIANA (PIEVE). - Ved. Preva-FOSCIANA e BASELIGA (PIEVE) in Garfa-

FOSCIANDORA di Garíaguana nella Valle del Serebio. — Cas. che insieme con altre tre villate costituisce una piccola comunità di una sola parrocchia (SS. Michele e Andrea a Migliano) stata filiale della Pieve Fosciana, ora eretta in batte-

le all'Abbadia di Pirenze; mentro pochi di Cartol-nuovo di Garfaguana, Dioc. di men innanzi (1 ottobre 996) Ermengae- Massa ducale, già di Lucca, Due di Mo-

Tutte le quattro villate del popolo di can, posto presso il borgo di Fusui, con- Migliano sono situate sui poggi che stepfinate col fiume omonimo, con la via donsi alla sinistra del Serchio dai contrafforti occidentali dell' Appennino di chee Ugo, I quali terreni del march. Ugo Barga. - Ognuno de' quattro casali ha renzero da esso poco dopo assegnati in una chiesa propria, nella quale il parroco va alternativamente a nfiziare nei giorchele a Poggibonsi. - A confermare più ni festivi, sebbene la sua residenza sia-in quella di S. Maria Lauretana a Migliano.

La popolazione di questa parrocchia se III (8 gent. 1000) e di Arrigo II (14 quadripartita, come sopra è detto, all'an-

| Villa | di Fosciandora  |      |    | al  | it. | 202 |
|-------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|
|       | de Ceserana.    |      |    |     |     |     |
|       | Villa propriame | ente | de | ita |     | 151 |
|       | di Migliano: .  |      |    |     |     |     |
|       | •               |      |    |     | -   |     |
|       | Totale .        |      |    | Al  | it. | 788 |

FOSDINOVO (Fordenovum) in Valdi Magra. - Castello murato capoluogo di comunità e di giurisdizione, stato per molti secoli residenza di una branca di marchesi Malaspina, ora sede del R. Delegato governativo della provincia Estense di Lunigiana; con chiesa prepositura (S. Remigio) nella Dioc. di Massa ducale, testè di Luni-Sarzana, Duc. di Modena?

È Fosdinovo situato sopra un monte che si specchia sul mare e sulle rovine di Luni, a destra della strada R. che guida per Sarsana a Genova e sulla nuova strada militare Modenese. - Trovasi a 954 br. sopra il livello del mare Mediterranco, nel gr. 27° 40' 8" long., e 44° 8' 2" latit., 4 migl. a lev-grec. di Sarzana, per le vie traverse, 6 per la strada carrozmbile; 6 migl. a sett. dall'anfiteatro di Luni e 7 dalla foce di Megra, 12 migl. a lib. di Fiviszano, e 8 migl. a maestra di Carrara.

Non vi è ragione per credere, nè alcuna giusta critica per sostenere, che Fosdinovo sia un'alterazione del nome di Fosse Papiriane, cioè di un'antica mansione esistita sulla via Emilia di Scauro, lungo il littorale della Toscana occidentale, a forma di quanto è accennato dalla Tavola Teodosiana e da altri Itinerarii. Avvegnachè quelle Posse esistevano fra Pisa e il simale, nella Gine, e quasi a migl. a lev. Frigido, e non già fra il Frigido e Lami,

nel piano, e non già in cima a un monte com' è quello di Fosdinovo. Che perciò rapporto a questo castello non possiamo allontanarei dall'epoca, in cui comincia a conoscersi nella storia. — Ved. Fossa Parmana.

Di Fosdinovo pertanto non s'incontrano, che io appia, più veiuste memorie di quella del concordato celebrato in Terrarossa (13 maggio 1202); col quale atto, essendo state decise per lodo le vertense fra il vescovo di Luni cou i marchesi Malaspina da una, e i nobili di Vezzano dall'altra parte, dovettero prestare il consenso anche i consoli, i nobili e il popolo di Fosdinovo.

Se predere dobbiamo all'autore delle Memorie istoriche di Lunigiana (tomo II pag. 21), siguoreggiavano allora in Fosdinovo, come feudatari dei marebesi Malaspina, i nobili di Erberia e quelli di casa Buttafava: ai quali subfeudaturii devesi l'edificazione del cassero di Fosdinovo, situato in un'eminenza per comodo ed onore dei consoli e del comune, siccome appare dai rogiti di ser Conforto dell'anno 1202. Questo fortilizio fu acquistato assieme con altre terre e ragioni per il prezzo di 500 fior. d'oro nel 1340 dal march. Spimetta Malaspina; e venne poi sì fattamente ampliato, che potè servire di resedio feudale ai discendenti di quella famiglia.

Attualmente è residenza del Delegato ducale della provinsia della Lunigiana Estense, che di Aulla e di Fosdinovo forma a vicenda il capoluogo; mentre la famiglia Malaspina, che ne fu Signora, abita in mezzo ai suoi possessi allodiali a più del suddetto monte nella magnifica sua villa di Canipprola. (Garasoutt, Calend. lunese per l'anno 1835,)

Morto in Fosdinove, dove nel 135a fece il suo testamento, il march. Spinetta I, lasciò i suoi feudi e possessioni ai mipoti di lui nati dai march. Isnardo e Azzolino, i quali nel 1355 ottennero dall'imp. Carlo IV la conferma delle precedenti investiture imperiali.

Il march. Galcotto, figlio del soprannominato Isnardo, divenne lo stipite dei toparchi di Fosdinovo, nella di cui chiesa maggiore esiste il suo deposito ricco di marmi.—Al march. Galcotto succedè, nel 1367, il suo primogenito Gabbriello II, il quale morì senza prole nel 1390; allora

questo marchesato restò diviso fra i de fratelli minori, Spinetta II, che fu duca di Gravina, e Leonardo. A quesi ultimo toocarono i feudi di Gragnola, di Castel dell'Aquila, di Viano, e altri villaggi, mentre al duca di Gravina restò il feudo di Fosdinovo con il suo distretto.

Spinetta II, mancato ai viventi nel 1398, lasciò due figli, Gabbriello III, il quale mort senza prole use 1405, e Autonio Alberico I, in cui ricaddero non so lamente tutte le ragioni del marcheato, ma ne aumentò egli stesso la potenza e giurisdizione; sia allorchè nel 1412, all'occasione della morte violenta del march. Olivola, riebbe le ville di Pulica e di Agnino; sia allorquando, spentasi la linea dei marchesi di Gragnola e di Castel dell'Aquila (anno 1441) potè riacquistare una parte dei feudi aviti.

Il march. Antonio Alberico era raccomandato della Rep. fiorentina, dalla quale fu onorato con pubblico decreto (anno 1429) della qualità di cittadino fiorentino da estendersi a tutta la sua successione. Se non che egli un momento si staceò dagli antichi, suoi protettori per unire le sue genti a quelle del duce di Milano, che in Lunigiana scesero a far guerra alla Rep. fior. Ma ben tosto quel marchese dové anche sostenere l'infortunio di vedersi togliere nel 1430 varie castella da Niccolò Piccinino generale di Filippo Maria Visconti; le quali, riconquistate nel 1437 dal conte Francesco Sforza generale dei Piorentini, furono rese ed Antonio Alberico I, sotto il cui governo si diedero anco gli abitanti di Massa di Carrara per libera convenzione, stipulata nel dì 8 dic. dell' anno 1442. - Fed. MASSA BUGALE.

Nel 1445 cessò di vivere il march. Antonio Alberico I, lasciando 5 figliuoli, cioè, Spinetta III che fu nutore dei Malaspim di Verona, Lazzapo che divenne marches di Gragnola, Giacomo, a cui toccò Massa, e che nel 1473 ingrandì il suo dominio coll'univvi la signoria di Carrara per vidi permuta fatta con Antonietto figlio di Spinetta Fregoso; e finalmente il quark figlio, Gabbriello IV, in cui ben prest (anno 1466) si accumulò la porzione de quinto fratello Francesco, fu riconosciu to marchese di Fosdinovo.

Appena stipulato nel 17 nov. 1467 l'at to di divisione fra i quattro fra telli super stiti, il marchese Gabbriello stando in Fosdinovo, con istrumento del 18 nov. dell'anno stesso 1467, cedè in permuta a uno dei fratelli (Spinetta) i beni allo-disli, che la famiglia Malaspina possodeva nel Verenese ricevendo il feudo di Olivola che era toccato al predetto fratello.

Lo stesso Gabbrielle IV nel 1468 rinnovo un trattato di amicizia con la Rep. for., per la quale, nel 1471, militò nella guerra di Volterra, e nel 1478 alla difesa e custodia di Sarzana. Se non che egli oscarò i suoi meriti in faccia ai Fiorentini medesimi, ed alla sua famiglia, allorche si accosto ai Francesi discesi nel 1494 in Val-di-Magra ai danni della Toscana: e ciò nella lusinga di riavere il dominio che i suoi estinti sgnati tenevano in Fivizzano. — Gabbriello IV cessò di vivere nel 1508, lasciando 4 figli machi, e una femmina (Argentina) maritata al pusillanime gonfaloniere della Rep. fiorentina, Piero Soderini.

Il march. Lorenzo fu dei 4 figli quello che continuò la linea di Fosdinovo, e che, per privilegio nel 1529 concesso dall'imp. Carlo V, institui la primogenitura del feudo mel suo primogenito e successore marthese Giuseppe, che succedè nel 1551 al governo feudale di Fosdinovo, ricevendone l'investitura dall'Imp. Ferdinando I. Mancato questi ai viventi nel 1565, il di hei figlio march. Andrea, dopo riformati gli statuti particolari di Fosdinovo, lasciò colla vita il marchesato nel 1610 al suo figlio Giacomo II, dal quale passò nel 1663 in eredità a Pasquale di lui maggior nato. A questo marchese l'Imp. Leopoldo I rinuovò l'antico privilegio di batter moneta, siccome apparisce dall'iscrizione apposta sulla facciata dell'edifizio della Zecca di Fosdinovo.

Al march. Pasquale, morto nel 1670 senza prole, succedè il fratello Ippelito, stato ucciso poco dopo a tradimento dall' aktro fratello Ferdinando, lasciando la moglie incinta di un figlio. Questo postumo, chiamato Carlo Agostino, mancato al mondo mel 1722, lasciò due figli cioè, il march. Azzolimo, che stabilì a Mapoli la sun famiglim, e Gabbriello V primogenito; a favore del quale, nel 1723, fu confermata l'investitura imperiale di Fosdinovo, feudo, che nel 1758, toccò al suo primogenito Carlo Emanuele, che non cho e figliuo-

li, e che fu l'ultimo feudatario di questo marchesato. — Avvegnache nel 1796 egli ne fu spogliato dai Francesi che assegnarono l'ex-feudo di Fosdinovo al territorio della Rep. Cisalpina, quindi ai cegno d'Italia, sino a che alla pace di Vienna, nel 1814, venne insieme con gli altri exfeudi dei Malaspina di Lunigiana incorporato al ducato di Modena, restando al vivente march. Giuseppe, nipote dell' ultimo feudatario di Fosdinovo, i heni allodiali della sua famiglia, ai quali appartiene la vasta tenuta e villa signorile di Caniparola.

Questo bel palazzo di campagna fu edificato a pic del poggio di Fosdinovo, circa l'anno 1724, dal march. Gabbriello V nel luogo dove esisteva una torre, e com il terrapieno scavato dai fondamenti some un monticulo accosto alla villa di Caniparola, intorno al quale monticello fu fatta una piantagione a piccoli ripiani di sculte viti di una qualità che diede un liquore squisito conosciuto per la Lunigiana col nome dell'artefatta collina, il Montesagna.

Nel 1828. su dipinta la gran sala dal pittore uapoletano Natali, nel tempo stesso che il marchese proprietario tentava di promuovere e rendere proficua l'escavazione della recentemente abbandonata miniera di antractio posta poeo lungi dalla sua villa di Caniparola.

Fra gli edifizi sacri Fosdinovo conta tre comode e ben ornate chiese, due delle quali, la pieve prepositura e l'oratorio de' Bianchi, possiedono un eccellente organo dei valenti Serassi di Bergamo.

Fra gli stabilimenti di pubblica beneficenza vi si conta un'ospedale instituito nel secolo XIV, il di cui precipuo scopo è di somministrare vitto e medicinali ai poveri infermi al loro domicilio. Vi è un monte frumentario eretto dal Comune di Fosdinovo sino dal 1759 per distribuire nell'inverno e nella primavera le granaglie del monte suddetto ai coloni e ai poveri possidenti terrieri, onde riaverle con un piccolo aumento dopo la raccolta, erogandone quindi il lucro in altre opere di beneficenza, o in supplemento allo stipendio del maestro di scuola. -- Vi sono inoltre diversi legati pii per sussidii dotali o per distribuirsi ai più bisognosi della parrocchia.

Fosdinovo ha un piccolo teatro di proprietà della famiglia dei march. Malaspina, e una magnifica arena per il gioco del pallone fuori della porta che sonduce a Sarzana.

Le Com. mantiene un maestro di scuola elementare, un medico e un chirurgo.

Vi risiede, oltre il A. delegato governativo, il comandante militare della provincia Estense di Lunigiana e un giudice di prima istanza, per le cause tanto civili quanto criminali dentro i limiti territoriali della Com. di Fivizzano.

Comunità di Fosdinovo. Mancando per ora di notizie catastali, non si può conoscere l'esatta estensione della superficie territoriale della Com. di Fosdinovo, la quale nel 1832 contava una popolazione di 4208 abitanti.

Essa confina con 5 comunith; cioè, da lev. a sett. con la Com. granducale di Fivizzano; da sett. a maestro con quella dell' exfeudo di Aulla; da maestr. a lib. con la Com. di Sarzana spettante al R. Sardo; da lib. a scir. con quella di Castelnuovo di Luni pure del R. Sardo; e dalla parte di scir. con la Com. di Carrara del Duc. di Modena.

Due torrenti nascopo nei fianchi del monte di Fosdinovo, dal lato che guarda il littorale, cioè verso estro il torr. Isurone e verso lib. la così detta Ghiara di Giacano, entrambi tributarii diretti del fiume Magra sopra e sotto Sarsaua. Dalla parte poi che guarda sott. ha origine nella foce del monte di Fosdinovo il più alto ramo del torr. Bardine, il quale porta il nome di Pulica dal villaggio che avvicina.

La qualità predominante del terrano di questa comunità spetta alla formazione dell'arenaria, ossia grès stratiforme antico, ed alla calcarea appenninica.

Al chiar. prof. Paolo Savi si debbono le più recenti, e più accurate ispezioni sulla giacitura della lignite di Caniparola, la quale riscontrò nell'istessa disposizione geognostica di quella da esso lui visitata in Val-di-Cecina. Lo accompagnava costà l'amico naturalista sig. Girolamo Guidoni, quando per il fosso di Alba-Chiara potè contemplare con la massima evidenza, nella parte superiore del suolo antracitico un conglomerato di alluvione disposto in strati orizzontali, mentre al di sotto appariva a strati quasi verticali, o leggiermente in-

olinati , un'arenaria micacea grouolana friabile più o meno ripiena di particelle carbonose. La quale arenaria, da primo alternava con strati di marna argillosa mescolata d'impronte di fossili vegetabili. marini (Fucoides intricatus, e F. furcatus) e di vegetabili terrestri, e di piante dicotiledoni; quindi a proporzione che approfondava la roccia stessa diveniva leggermente bituminose, e recchiudeva fra i snoi strati di varia grossezza di ligni. te, risultati dalla carbonizzazione di piante dicotiledoni, e per conseguenza di ua' epoca geologica non molto antica. In seguite vide succedere al di sotto del letto antracitico nuovi strati di marna e di arenaria; ma in ragione che questi ultimi si allontanano da quelli della lignite, ritornano gradatamente a vero macigno, ossia pietra serena, e sensa interruzione continuano in talguisa verso il monte di Fosdinovo per i poggi che di la si dirigono dal lato di pon-maestro verso la cima di monte Grosso, e a scir., mentre verso il moute di Castel-Poggio li strati marnosi divengono più ricchi di calce, e infine si convertono in una specie di alberese, o calcarea compatta dell'Appenaino. — Tutti questi passaggi, dice il Savi, si osservano nello stesso canale d'Alba-Chiara tributario dell' Isarone, basta rimontarlo per lo spazio di meszo miglio. Da tutto ciò il ch. autore fu condotto ad ammettere per conseguenza: che la Lignite, chiamata impropriamente Carton Fossile di Caniparola, al pari di ogn'altro terreno carbonifero di quella località, deve riguardarsi come la parte più superficiale ed estrema della formazione arenaria che cinge le montagne calcaree dell' Alpi Apuane.

Tali osservazioni del dotto fisico pisano mi sembra che armonizzino e servano
di appoggio a quanto fu da me debolmente accennato, allorchè nei Cenni sull'Alpe
Apuana e i Marmi di Carrara (pag. 9)
io diceva: che i fianchi meridionali del
marmoreo monte Sagro sopra Carrara consistono in altrettante diramazioni, le quali
a proporzione che si allontanano dal suo
centro vauno cangiandosi in varie formazioni di schisto micseco, talcoso e argilloso, di calcareo intermedio compatto e
di grauwake (macigno) sino a quella del
carbon fossile (lignite), di cai s'incoutra

un ricco henco a Camiperola alle falde di Fosdinoro, ricoperto da strati orizzontali

di argilla e di sabbia.

La prospettiva di Fosdinovo è fra le più deliziose che presentino le vaghe colline formanti cornice al littorale di Sarzan, non escluse quelle che fanno corona al magnifico golfo di Luni, ora della Spezia.

Il 1800 clima è temperato, l'aria è balnmica, i prodotti di suolo squisiti, la vegenzione vigorosa e variatissima, a partire dall'albero indigeno della montagna, il castagno, sino alle piante più delicate dei giardini.

Formano un magico contrasto con una tal variata e rigogliosa vegetazione le scoscese e nude cime del monte Sagro nel Cartarese, le quali cime sovrastano dal hio di levante al paese di Fosdinovo.

Tra i prodotti di suolo è noto il vino squisitissimo, che da circa un secolo si ottice dalle viti piantate, come dissi, sull' stifiziale collina di Montesagna presso il palazzo di Ganiparola. — In generale però l'agricoltura, e le industrie che ne dipendono, restano costà indietro in confronto della vantaggiosa località, e della

feracità del suolo; comecchè il savio amministratore che da qualche tempo dirige la cosa pubblica a nome del suo principe, vada procurando qualche rimedio. Tale si è quello di assicurare meglio al proprietario i frutti del suo podere, e di promovere incitamento con adeguato premio ai più zelanti cultori del suolo. — Ved. Calendario Lunese del 1835.

Non passavano per Fosdinovo strade rotabili innanzi che fosse stata aperta la via militare modanese, tracciata nel 1822 tra il Monte Grosso e quello della Spolverina, la quale attraversando in tal guisa la fose di Fosdinovo, dove non si montava se non mediante uno di quei malagevoli cammini che Dante segnalò fra Lorioi e Turbia. — Essa attraversa tutto il territorio comunitativo, dal Portone di Caniparola al confine di Tendola, nella lunghezza di circa 8 miglia.

Nel 1829 fu istituito costà un mercato settimanale che si tiene nel giorno di giovedì. Antica e di gran concorso è la fiera che cade nel primo di ottobre, giorno di S. Remigio patrono e titolare della chiesa

prepostale di Fosdinovo.

POPOLAZIONE della Comunità di Fospinoro negli anni 1832 e 1833.

| Nome dei Juoghi                                                                  | Titolo delle Chiese                                                                                                                                                                                                                          | Diocesi<br>cui<br>appartengono                                                   | Popolazione Anuo Anno                                        |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Carignano Cartila Fossurovo Gisceano Gragnola Marciaso Pieve di Viano Ponzanello | Natività di Maria, Rettoria<br>SS. Pietro e Paolo, Rettoria<br>S. Remigio, Prepositura<br>SS. Fabiano e Sebastiano, Prep.<br>SS. Ippolito e Cassiano, Prep.<br>S. Bartolommeo, Rettoria<br>S. Martino Vescovo, Pieve<br>S. Martino, Rettoria | le Popolationi ap-<br>tengono alla Diocesi<br>Massa ducale, già di<br>ai-Sarzana | 1832<br>505<br>60<br>1350<br>336<br>270<br>267<br>687<br>362 | 205<br>63<br>1448<br>320<br>331<br>239<br>783<br>488 |
| Posteria<br>Palica<br>Tendola                                                    | S. Bartolomusco, Rettoria<br>S. Giov. Battista, Rettoria<br>S. Caterina, Rettoria                                                                                                                                                            | Tutte<br>par<br>di I                                                             | 330<br>311                                                   | 340<br>253<br>378                                    |

Lomma totale . . . . . . . . . Abitanti 4308 n.º 4848

FOSINI in Val-di-Cecina.—Villa piantata sulle vestigia di una rocca, che dà il titolo a una ch. parr. (SS. Pietro Niccolò e Donato), un dì filiale della pieve di Mor-Risiede sopra

ba, nella Com. e 4 migl. a lib. di Elci, Giur. di Radicondoli, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sopra una rupe sporgente da

uno sprone che resta a maestro dei monte di Gerfalco nel valloncello del terr. Pasone che gli scorre a pon., fra Brusciano e Travalle, e quasi nel centro di quel suolo agitate donde costantemente sbuffano con sibilo i così detti fumacchi dei Lagoni di Castelnuovo, di Serazzano, di Monterotondo, di Monte Cerboli e di Travalle.

Il cast. di Fosini, ora villa della casa Sergardi di Siema, è stato dominato da più padroni, sebbene la sua più antica origine si debba all'estesa consorteria de'conti Pannocchieschi di Maremma.

Essendoché da quei dinasti Fosini passò sotto il dominio temporale e assoluto d'Ildebrando Pannocchieschi vescovo e signore di Volterra, a cui su consermato per l'intiero con tutte le sue pertinenze dal re Arrigo figlio dell'imp. Federigo L mediante un privilegio dato in Sanmi-

niato li 28 agosto 1186.

Mancato il potente vescovo Ildebrando, il cast. di Fosini toccò a un ramo de Pannocchieschi che più tardi prese il casato dal castello di Elci, mentre uno di quei consorti, il conte Andronico d'Elci figlio del fu Contino, stando nel suo cassero di Fosini, li 21 maggio 1331 (stil. pis., e 1330 stil. com.) vendè per il prezzo di lire 3000 a don Albizzo del fu Scolajo de' Tancredi, arciprete e capitano di Colle, 5 delle 7 parti di tutto il cast. di Brusciano con il suo distretto, che egli medesimo aveva comprato nel 26 marzo 1327 dai fratelli Manovello, Guglielmo e Gaddo figliuoli di un'altro conte d'Elci. — Ved. Brusciano in Val-di-Cecina.

Allo stesso Albizzo de Tancredi da Colle dovettero i conti d' Elci a quell' epoca alienare il cast. e tenuta di Fosini, tostochè gli storici sanesi asseriscono, che dall' arciprete Albizzo, tiranno della sua patria, fu riedificato il castello in discorso. Ma poco appresso avvenuto essendo il di Bolgheri e il lido del mare. tragico fine di lui, già rammentato all'art. e con l'obbligo di un annuo tributo; in costantemente fece parte del distretto del- per la foce di Calambrone.

la conten, e ora della comunità di Elci. - Ved. Elct.

Di una maggiore importanza per il fi. sico naturalista riesce questo luogo, non tanto per essere sparita a piè della rupe di Fosini una scaturigine d'acqua sulfurea, quanto per le cessate detonazioni solterrance, che di costà si facevano sentire con maggiore forza che altrove, allorchè l'atmosfera diveniva tempestosa. (G. Giv-1.3, Storia delle acque min. della Toscams, T. I. pag. 43).

La chiesa attuale di S. Niccolò a Fosini fu eretta nel 1601. - Essa nel 1833 no-

verata 258 abit.

FOSSA, DOGAJA, POSSATO ec. Sinonimi tutti di un qualche scolo perenne o temporario di acque incassato nella bassa pianura. Tra le varie fosse o dogaje noterò le segenti come più distinte nella storia idrografica della Toscana.

FOSSA BURLAMACCA nel littorale di Viareggio. — Fossa antichissima, che porta il nome di una famiglia patrizia lucchese, perchè forse attraversava i di lei terreni, o che fu probabilmente a spese della casa Barlamacchi riaperta sulle antiche tracce delle Fosse Papiriane degli antichi itinerarii. Ne induce a eredere ciò il ritrovare questa *Fossa* situata appunto a circa ro migl. a pon. di Pisa, là dove esisteva un albergo o mansione sulla via di Emilio Scauro. — Questa è quella Fossa che costituisce l'emissario navigabile del lago di Massacciuccoli, il quale termina in mare mediante il canale di Viareggio. -Ved. Viangogo e Fosse Papiniane.

FOSSA CAMMILLA nel littorale della Cecina. — Scolo aperto sul declinare del secolo XVIII dal conte Cammillo della Gherardesca nella vasta tenuta di quella illustre prosapia, ad effetto d'incanalare le acque che ristagnavano fra il suo cast.

FOSSA CHIARA in Val-di-Tora. — È Colle, gli nomini di Fosini con atto del un cancie che raccoglie un gran corpo d'ac-18 agosto 1332 si sottomisero al Comune que della pianura situata fra l'Arno e ledi Siena. - Dopo peraltro la morte di Al- colline inferiori pisane. - Questa fessa, che bizzo, il conte Gaddo d'Elci occupò Fo- può dirsi una continuazione dell'antico sini in nome dei Signori Nove di Sièna, Arnaccio, parte dalle Fornacette paralledai quali l'ottenue nel 1340 in dominio la al Rio del Pozzale, sino a che passa sotcon il titolo di vicario della Repubblica, to uno de' Ponti di Stagno per unirsi allo scolo di tutti gli altri corsi d'acqua di guisa che da quel tempo in poi Fosini quella pianura, e quindi perdersi in mare

FOSSA CUCCIA fra l'Armo e il Screbio. - È usodei più antichi scoli del *Fiume* Morto più prossimi al lido del mare. Avvegnaché la Fossu Cuccia principia nella tenuta delle RR. Cascine di Pisa rasente all'argine dell'Arno; perde dentro essa il me nome il Fosso Scorno, e varii altri fessi che mettono in mezzo lo stradone delk RR. Cascine, lungo l'antico letto del Serchio. - Due istrumenti del 13 maggio 1085, e del 24 luglio 1098, appartenuti al mon. di S. Rossore di Pisa, rammentano h Fosse Cuccia. Un terzo ne riporta il pd. Grandi nelle sue *Epist. de Pandectis* dell'anno 1147 sul giudizio dato dai messi o legati imperiali in una causa vertente fra i monaci di S. Rossore da una parte, il vecevo con i canonici della Primaziale di Pin dall'altra parte; i quali ultimi provvisoriamente entrarono al possesso dei pezzi di terra e selva controversi, e situti preso il mare, et junta flumen Armm et juxta fauces veteris Sercli et juzie socam quae dicitur Cuccii etc. Quesu slessi terreni, nell'anno 1160, furone confermati alla chiesa maggiore di Pisa dal duca Guelfone marchèse di Toscana; equindi nel 1178, dallo stesso imp. Federigo I, sotto nome di Selva del Tomlolo Pisano, i di cui confini descrive con: a faucibus veteris Sercli usque ad lumen Arni, et a Fossa Cuccii usque ad mare, sicut eadem fossa in directum respicit versus fluvium Auxeris. — Ved. Pisa Comunità.

POSSA MAGNA fra l'Arno e il Serchio. - El principio da due capi, e riceve k reque di scolo della planura di Nodica tdi Malaventre, a sett. della strada R. di Viareggio, per quindi vuotarle nel lago di Massacciuccoli. - Nel 1136 il Pont. insocenzo II confermò alla chiesa di S. Niccoló di Migliarino i beni stati ad essa oncessi dalla contessa Matilde, i quali dichiara situati fra Montione e la Fossa Magna; comecchè un'altra Fossa Magna dirersa da questa di Massacciuccoli esisesse nella pianura meridionale di Pisa ila sinistra dell'Arno, scavata nell' anno 1159, nella lunghezza di 1 500 pertiche, dal Comune di Pisa; cioè, Fossam Magnam u Leporare a Cornio (f. Scornio) usque 🎮 petrariam Tufi. (Tangoni, Viaggi Tom. I.)

di pianura pisana, soggetta per altro a restare bene spesso impadulata, ha risvegliato più volte il desiderio di portarvi qualche miglioramento, ma sempre con infelice successo. Uno di questi tentativi fu eseguito nel 1653 nella pianura traversata della Fossa Magna di Massaciuccoli per le cure dell'olandese Wander-Stract; il quale ottenue dal principe la proprietà del terreno tosto che lo avesse stabilmente bonificato. Egli infatti tentò di prosciugarlo mediante l'intersecazione di frequenti canali e fosse, che attestava. no alla Fossa Magna, sperando in tal guisa di poter condurre tutte le acque della pianura interposta, facendovele salire col mezzo dei molini a vento. Ma due grandi inconvenienti, cioè la forza del vento che fra noi non è regolare come in Olanda, e la qualità del terreno limaccioso e fragilissimo, resero inutili le fatiche di quell' intraprenditore e le enormi spese che assorbirono tutto il patrimonio del progettista; in guisa tale che non è restato a quella palustre pianura altro che il nome di Val-di-Stratte.

FOSSA DI MALTRAVERSO. - Ved. FOSSA DI VICINAJA, e FIUME, MORTO.

FOSSA NUOVA nel Val-d'Arno pisano. - Quest' antica lunga fossa della pianura orientale di Pisa ha origine nelle vicinante del fi. Cascina presso l'estreme pendici settentrionali delle colline pisane, fra Cevoli e Ponsacco. Essa in principio si dirige da scir. a maestro; quindi, curvando a pon., scorre fra il fosso del Zannone, che gli passa a sinistra, e la fossa dell: Salajela, che accoglie a destra con il rio del *Pozsale*, sino a che perde con gli altri fossi il proprio nome al confluente del si. Tora, poco innanzi di passare setto i Ponti di Stagno.

A questa Fossa Nuova riferisce la rubrica 19 del libr. IV de Statuti pisani dell' anno 1284, intitolata: De Fossa Nova Gonfi. - Foveam dictam Foveam novam, quae est in Gonfo Vallis Arni, faciemus ampliari, ut aqua per eam possit discurrere in Ghinghium, sive Stagnum.

FOSSA VICINAJA nel Val d'Arno pisano.—Questa fossa raccoglie le acque che scolano fra l'Arno e il Monte Pisano, a partire da Caprona presso il torr. Zambra fino all'intersecazione del canale di La bellezza e vastità di questa porzione Ripafratta, e dei Regni di S. Giuliano, dove prende il nome di Fosse di Maltraverso. — Ved. Froms Monro.

La prima spertura della Fossa Vicinaja fa fatta eseguire nel secolo XIII da Enrico Gatti cittadino pisano (Statati pisani dell'anno 1284. Lib. IV rubr. 18).

FOSSATO nell'Appennino pistojese.— Vill. già cast. con parr. (S. Lorenzo) filiale della pieve di Treppio, Com. e 4 migl. a sett. di Cantagallo, Giur. della Sambuca, Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Pirenze.

E situato sul dorso dell'Appennino, alla destra della finamua Limentra confluente del piccolo Reno, presso la dogana di confine detta di Lontula.

È questo uno dei castelli, che insieme con Treppio, la Sambuca, e Torni, dopo lunghe controversie, nel 1219, fu rivendicato dal Comune di Pistoja per sentenza proferita dal card. Ugo vesc. d'Ostia eletto per arbitro fra i Bolognesi e i Pistojesi; ma poco dopo il pont. Onorio III con lettere date li 18 febb. 1221, parlando dei paesi nell'Appennino di Bologna ricuperati, e di quelli posti in Val di Bisenzio, come appartenuti alla contessa Matilde, nomina come suoi i cast. di Monticelli, Mangona, Fossato e Torri, terre che il preaccennato Pont. asseriva pervenute alla S. Sede, dalla quale erano state date in feudo ad Alberto conte di Prato per l'annuo tributo di un'astorre e di due bracchi. (Saviou, Annali Bologn.)

Possedeva sostanze a Monticelli e in Fossato la badia de Vallombrosani di Vajano, siccome apparisce da una permuta fatta, nel 10 aprile del 1176, con i fratelli Ubaldino e Ubertino figli di Guido di Ubaldo. (Anos. Dros. Funa. Carte della Badia di Ripoli.)

La parr. di S. Lorenzo al Fossato conta 443 abit.

FOSSATO in Val-di-Merse, — Cas. che diede il nomignolo alla ch. di S. Bartolommeo al Fossato, stata filiale della pieve di Tocchi, Com. di Sovicille, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

Fosse Parinana (Fosse Papirianae)
nel littorale fra Pisa e Pietrasanta.
Alcuni scrittori supposero che alle Fosse
Papiriane, segnate come luogo di stazione
militare nella Tavola di Peutinger lungo
la via Aurelia nuova o Emilia di Scauro,
potesse essere subentrato il paese di Fo-

sdimovo; ma oltre che le fosse di scolo non sogliono praticarsi in cima ai poggi, dove non vi può essere ristagno di acque, anche la posizione geografica di Foedinovo fà totalmente contro a tale supposto. Avvegnache la Tavola Teodosiana di Peutinger pone le Foese Papiriane 12 migl. romene a pon. di Pisa e 10 miglia innanzi di arrivate ad Tabernam Frigidam, che era la penultima mansione lungo il littorale toscano, contando per ultima la tappa di Luni, dirimpetto alle di cui rovine siede il poggio e cast. di Fosdinovo, cice 36 migl. a pon. di Pisa. --- Altronde a 29 migl. dalla stessa città di Pisa si trovano da tempi remotissimi le fosse della palustre campagna di Massacciuccoli, fra le quali quella navigabile sino al mare, denominata attualmente Fossa Burlamacca.

Non vi sono documenti da poter dire col Demstero: che di tali opere idrauliche fosse stato autore L. Papirio Crasso, nè L. Papirio Gursore, stati entrambi in Roma dittatori in un' epoca, nella quale il popolo di Quirino non si era ancora impadronito dell'Etruria.

Bensì di un L. Papirio giuniore trovasi fatta menzione in un marmo lucchese esistente nel casino de'Nobili di Lucca. È un' iscrizione votiva di L. Papirio Augustale in Pisa e in Lucca; in guisa che la critica è piuttosto a favore di questo L. Papirio funzionario a Lucca e a Pisa, per sospettarlo autore delle Fosse Papiriane, e delle terme, delle quali restano alcuni avanzi in quella contrada. — Ped. Masagorogogo.

FOSSETTO DEL PADULE DE CASTI-GLION DELLA PESCAJA. — Fed. PADULE DE CASTIGLION DELLA PERCASA, C GROSSETO.

FOSSI in Val-di-Sieve. — Cas. che dà il nome alla parr. di S. Maria del Carmine ai Fossi, nel piviere di Pomino, Com. Giur. e circa 5 migl, a grec. di Pelago, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul dorso del monte della Consuma nello sprone che scende in Sieve fra i torr. Rufina e Moscia.

È una cura eretta sui cadere del secolo XVIII per provvedere alla sparsa popolazione di quell'alpestre località, da cui erano alquanto distanti le chiese parrocchiali di Pomino e di Tosina, cui prima di allora dovevano ricorrere i popolani dell'attuale cura di Fossi.

Le parr. di S. Maria del Carmine ai dell'Isola, dove è cavaloato sul gran viele.

Fossi novera 165 abit.

d'ingresso da un harghissimo ponte di pie-

FOSSO detto ANTIFOSSO D'ARNAC-CIO .- Il largo alves dell'Armaccio, già canal di diversione di una parte dell'Arno, abbandonato nel 1761, trovasi attualmente ripieno e colmato in guisa che lungh' esso è stata tracciata la strada rotabile di Arnaccio, la quale in linea retta dalle Formette conduce pei Ponti di Stagno a Livorno, ed è più corte di quelle del Zannone di circa due miglia. - Ad oggetto pertinto di raccogliere le acque che spagliavano nella pianura, furono aperti due Fossi, che corrono paralleli al colmato alveo di Arnaccio; il fosso sinistro si chiama Rio del Possale, il destro Antifosso d'Arnaccio, o piuttosto Fossa Chiara.

FOSSO, detto ANTIFOSSO DELLA GU-SCIANA. — Ved. Gusciana.

FOSSO DE'BAGNI DI S. GIULIANO presso Pisa. Questo canale aperto da Lorenzo de Medici, detto il Magnifico, e compito da Cosimo I, ha la sua origine dal fiune Serchio; il quale mediante una steccaja on cateratta, a guisa di gran gora passa del principio per un canale murato e coperto, poscia con curvo giro rasenta la baseccid. del Monte Pisano fino ai Bagni di S. Giuliano; e là dopo raccolti gli scoli di quei poggi, con cammino quasi diretto e un sufficiente declive rendesi navigabile ano dentro a Pisa, e serve strada facendo a metter in moto diversi mulini nel suo tragitto di circa miglia 7 e ; prima di motarsi nell'Arno.

FOSSO ARNONICO, O RINONICO, SIA FOSSO VECCHIO, O DELLA GUERRA. —
Frd. Armaccio.

FOSSO BANDITO, o FOSSO MACI-MANTE, dell' Isola delle Reali Cascine. —Questo gran fosso, che rasenta le mura occid. della città di Firenze presso la Porticcinola d'Ognissanti, e che nei sec. XIV e XV serviva di Gora ai Frati Umiliați del vicino convento per lavare le lane e per gualchiere, nasce dalla pescaja dell' Arno posta dirimpetto alla chiesa e muro d'Ognissanti, di dove per un callone eutra in un canale detto delle mulina, perché dà il moto a varie macini sopra e sotto al giardino della Vagaloggia, ridotto ad uso di pubblici bagni; di là passa davanti alla porticciuola della città, detta della Gora, per entrare nelle RR. Cascine tojo.

dell'Isela, dove è cavalonto sul gran viale d'ingresso da un harghissimo ponte di pietra lavorata. In seguito cammina in linea retta quasi parallelo all'alveo dell'Arno sino a che, dopo due miglia di corso, mediante una botte attravorsa l'alveo del tore.

Mugaone davanti alle mulina del Barco, quindi passa sotto la strada R. pistojese ai borgo di Petriolo, per dirigersi nel piano dell'Osmannoro, dove raccoglie i fossi e dogaje di quella bassa pianura, finchè alle mulina di S. Moro, sette miglia lungi dalla sua origine, entra nel fi. Bisenzio, e con esso ritorna nell'Arno al ponte di Signa.

La costruzione di questo Fosso e dei suoi influenti (fra i maggiori de'quali è la Dogaja o Fosso Reale) rimonta a un'epoca assai remota; stantechè tutto il suolo costituente le RR. Cascine dell'Isola, proseguendo fino verso Brozzi, sembra che sia stato formato da uno di quei. Bisarni, che allora incontravansi nel corso del fiume. Infatti al di sotto della pescaja d'Ognissanti l'Arno si suddivideva, siccome si è accennato all'articolo Buarno sotto Firenze, e lo indica il nome antico d'Isola restato all' I e R. tenuta delle Cascine, e meglio lo provano li Statuti fiorentini del 1321 (Lib. II. rubr. 63), dove si conosce quanto il Comune di Firenze provvedesse a prosciugare più che fosse possibile i fertili terreni di alluvione della pianura percorsa dal Fosso Macinante.

L'antico Fosso, o Dogaja, che raccoglie le acque della pianura fra Sesto e Campi, fur prolungato dai granduchi Medicei mediante l'escavazione di quel Fosso Reale, che passa sotto il nuovo ponte della struda R. lucchese presso al fosso dell'Osmannoro, e di là si dirige nel Fosso Macinante alla chiesa di S. Moro.

FOSSO DELLE BOCCHETTE—Ved.
Rightness.

FOSSO DEL CARIGIO in Val-di-Tora.

— È una continuazione del Fosso Veschio, che parte dalle Fornacette nella direzione da lev. a pon. quasi parallelo alla strada M. pissua, sino a che vicino alla strada Maremmana cambia direzione da pon. a ostro e prende il vocabolo di Fosso Carigio, il quale si confonde con la Fossa Chiara dopo che ha raccolto le acque dei Fossi del Torale, del Nugolajo, e di Oratojo.

FOSSO DIVERSIVO DELL'ORSZONE.

FOSSO MACINANTE di Firenze. — Ved. Fosso Bandiro dell'Isola delle RR. Cascine.

FOSSO MACINANTE di Pisa. — Ved. Fosso dei Bagri di S. Giuliano o di Ri-

FOSSO MARTELLO DI GROSSETO. ---

FOSSO MOLLETTA DI GROSSETO. -

FOSSO NAVIGANTE DI GROSSETO. -

Ved. Grossero Comunità.

FOSSO DELLE PRATA alla marina di Pietrasanta, altrimenti appellato Fiume Morto. — È un ramo, e anticamente l'unico alveo del fi. Versilia, che staccasi attualmente da quello di Seravezza alla base occidentale del monte di Vallecchia sotto il colle di Capriglia, per dirigersi verso scir. attraversando la strada R. di Genova sotto il così detto Ponticino di Pietrasanta.

FOSSO REALE nella Val-di-Tora. ---

FOSSO REALE di CALAMBRONE. Questo fosso costituisce il principale e più esteso scolo di acque che raccolgonsi nella pianura meridionale di Pisa fra le colline pisane, la strada R. di Maremma, o Emilia, e l'Arno. - Ha la sua origine nelle colline inferiori fra il cast. di Leoli e Ponsacco, dove prende il vocabolo di Fosso del Zannone, di là seendentio nella direzione da scir. a maestr, corre di conserva con l'Antifosso sino a che diviene 'il Fosso Reale, il quale avviandosi da maestr. a lib. dopo il cammino di circa 12 migl. passa sotto i Ponti di Stagno, e di là per Bocca di Calambrone s'introduce nel mare Mediterraneo.

Il Fosso Reale fu fatto nel 1554; esso

riunisce le acque che scorrono dalle colline di Crespina e di Lari, quelle dei piocoli flumi Isola e Tora, in ultimo raccoglie il torr. Ugione e altri minori scoli e fossi artefatti.

FOSSO DI RIPAFRATTA — Ved. Fosso dei Bashi di S. Giuliano.

FOSSO VECCHIO. — Ved. Fosso DEL GARDIO.

FOSSO DEL ZANNONE.—Ved. Posso Reale di Calambrone.

FOSSOLA e MONETA nella Vallecola di Avenza. — Un villaggio nascente e una rocca cadente, quello posto alle falde, questa sulla vetta di un poggio che costituisce l'ultimo sprone meridionale del Monte Sagro, nella Com. Giur. e appena un migl. a lib. di Carrara, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Fossola è una villata sparsa che si aggruppa ed ingrossa a mano a mano che crescono le abitazioni nei contorni del tempio stato eretto nel principio di questo secolo alla destra del fiumicello Avenza sotto l'invocazione di S. Gio. Battista, titolare dell'antica ch. pare del sovrastante cast. di Moneta. — Ved. Moneta.

La parr. di Fossola e Moneta nel 1832

noverava 754 abit.

FOSTIA (Fustia) in Val-di-Sieve.— Cas. la di cui ch. parrocchiale di (S. Pietro) nel 1565 fu aggregata alla cura di S. Donnino a Celle nella Com. Giur. e 4 migl. circa a scir. di Vicchio, Dioc. s Comp. di Firenze.

È situato alla destra del fi. Sieve, quasi di fronte alla confinenza del Dicomano, fra i casali di Celle e di Villa. — Fu signoria dei CG. Guidi di Romena venduta a Torrigiano de' Cerchi, per rescritto ottenuto dalla Signoria di Firenze li 13 marzo del 1300. — Ved. Celle (S. Dorrigo A).

FRANCESCA (VIA).—Ved. VIA FRAN-

gesca, Francisena o Romèa.

FRANCESCO (S.) DI PAOLA a Ballosourano. — Poggio sparso di deliziose
ville, che prende il nome da un soppresso convento, presso le mura, e a lib. della
città di Firenze, fra la porta Romana
e la porta Pisana o di S. Frediano. È
compreso nella parr. di S. Vito a Bellosguardo, Com. di Legnaja, Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, dalla
quale città è appena mezzo migl. lonta-

no. - Fu convento dei religiosi Puolotti, soppresso verso il 1780, e convertito nell'archivio comunitativo e casa del Cancelliere delle comunità del Galluzzo, di Legnaja, della Lastra a Signa, di Casellina e Torri, del Bagno a Ripoli, e di Rovezzano

FRANCESCO (S.) DI FIESOLE. — È uno dei primi conventi dei frati Francesani della riforma di S. Bernardino da Siena, eretto dove già fu un monastero di Romite, dette le monache di Lapo, sopra il colle e sui fondamenti della rocca fiesolana. - Ved. FIRSOLE.

FRANCESCO (SS.) E MARCO A CA-STRONCELLO. - Ved. Castroncello in Val di-Chiana.

FRANCESCO (S.) A GANGHERETO -Ved. GARGHERETO.

FRANCHI (MONTE) nella Valle dell' Ombrone senese. - Ved. MONTE-FRANCHI.

FRASCOLE in Val-di-Sieve. - Cas. e ch. plebana (S. Jacopo Maggiore) con l'antico annesso di S. Martino a Cansana, nelh Com. Giur. e mezzo migl. a lev. di Ditomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in collina, e a cavaliere del pece di Dicomano, alla cui base settentrionale scorre il torr. Dicomano, a pon. il fi. Sieve, e a ostr. il torr. Moscia.

Era Frascole nel circondario del distretto di cast. del Pozzo, le cui vestigie reggonsi tuttora nella villetta Cerini sopra la chiesa di S. Martino, già parrocchiale, stata unita a quella di Frascole per decreto vescovile del 15 nov. 1468.— Ved. Pozzo (Castel DEL) in Val-di-Sieve.

La parr. plebana di S. Jacopo a Fra-

mle conta 6 : 6. abit.

FRASSIGNONI (S. MARIA DI) nella Valle del Reno. — Cas. con parr. nella Com. e 4 migl a lib. dalla Sambuca, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, giù di Bologna, Comp. di Firenze, - Risiede mella schiena 'dell' Appennino pistojese presso al confine del Granducato con la provincia di Bologna, lungo la strada maedra che per il Reno conduce ai Bagni delh Porretta nel bologuese.

La parr. di S. Maria a Frassignoni con-

ta 201 abit.

FRASSINE, o FRASSINO ( MADON-M DEL), già al Gualdo e Bagno del Re in Val di Cornia. — Cas. e parr. nella a scir. del capoluogo.

Com. Dioc. e circa zo migl. a pon. maestr. di Massa marittima, Giur. di Monte Rotondo, che è 5 migl. a grec., Comp. di Grosseto.

Era una piccola devota chiesa, stata poscia ampliata ed abbellita, sopra una collina alla sinistra del fiume Cornia, alle cui pendici occidentali passa il fosso Malguado, detto anche di Risecco. - Il colle del Frassine nei secoli andati appellavasi di S. Regolo da un oratorio, in cui si conservavano le ceneri del martire S. Regolo, prima che si traslocassero alla fine del secolo VIII a Lucca da vescovi di questa città, stati patroni dell'oratorio di S. Regolo nel Gualdo del Re. - Ved. Connino (CONTADO).

L'oratorio di S. Regolo in Gualdo nel secolo XVII fu restaurato dal parroco della sottostante chiesa di S. Maria del Frassine, siccome ne sa sede l'iscrizione che ivi si legge del seguente tenore: Succellum D. Reguli vetustate dirutum R. Dominus Gaspar Salvestrinus Virginis Frassetanae, nec non D. Reguli et Martiris Rector instaurandum curavit; anno Ju-

bilaei 1625.

Il piano interposto fra il fi. Cornia e la collina del Frassine è in gran parte coperto di piante di frassini, dove tuttora si scuoprono rovine di cdifizi antichi, fra i quali il Casone o Palazzo detto del Rè: siccome del Rè si diceva cotesto bosco (Gualdum) del Frassine e le sue Terme. – *Ved.* Bagni Vetuloniensi.

In mezzo a simili boscaglie, presso alle falde del colle di S. Regolo, trovasi l'attuale chiesa parr. della Madonna del Frassine, stata rimodernata nel secolo trapassato. In essa si venera da molti secoli con gran concorso dei popoli di Maremma in un'immagine di legno la B. Vergine Maria, e nel mese Mariano (di maggio) si pratica costà una fiera di gran concorso.

La parr. della Madonna del Frassine abbraccia una grande estensione di territorio, nel quale si trovano comprese le bandite dei castelli distrutti di Trecasi, di Castiglion-Bernardi e di Vetulonia.

La parr. del Frassine conta 436 abit. FRASSINELLO (TOPPO) in Val di Chiana. - Una delle 27 ville della Comunità di Castiglion-Fiorentino nella pieve di Montecchio-Vesponi, e circa 2 migl. FRASSINETA nell'Appennino di Verghereto.— Cas. ridotto a casa colonica, già compreso fra i 72 castelletti e altre bicoche confermate a Neri di Uguccione della Faggiuola nel trattato di pace del 1353 fra la Rep. fiorentina e l'Arciv. di Milano con i loro aderenti.

FRASSINETA nel Val d'Arno casentinese. — Cas. con parr. (S. Egidio) nel piv. di S. Martino a Gello, Com. e 6 migl. a sett.-maestr. di Chiusi casentinese, Giur. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo-

La badia di Prataglia acquistò possessione nel casale di Frassineta fino dai primi tempi della sua fondazione, mentre fu nel 1016 che vennero consegnati a quel monastero alcuni effetti situati nei casali di Gello e di Frassineta.

Nel 1257 gli uomini del territorio di Galeata, traversando il contiguo Appennino, depredarono il casale di Frassineta e altri luoghi del Casentino di pertinenza della badia di Prataglia; dondechè fu spedito un monitorio dal Conservatore Apostolico all'arciprete della pieve di S. Pietro di Galleata, affinchè i popolani del detto piviere, sotto pena di scomunica, riparassero dentro 15 giorni i danni fatti ai luoghi del mon. di Prataglia.

La villa di Frassineta fu donata nel 1269 da Guglielmo Ubertini vescovo di Arezzo all' Eremo di Camaldoli con tutti i beni e ragioni che la sua mensa aveva nel castello di Seravalle. (Annal. Camalo.)

Frassineta cadde in seguito in potere dei Tarlati di Pietramala, ai quali su tolta, nel 1360, dai Fiorentini, mentre le loro truppe assediavano la Terra di Bibbiena. (M. VILLARI, Cronic. fior.)

La parr. di S. Egidio a Frassineta nel

1833 contava 105 abit.

FRASSINETO in Val di Chiana.—Villa e parr. (S. Egidio) con l'annesso di S. Biagio al *Toppo Fighine*, nel piviere di Rigutino, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città la villa di Frassineto è circa 9 migl. a ostro.

È questa una delle fattorie della Corona granducale posta sulla ripa destra del Canal-maestro della Chiana dirimpetto all' altra fattoria R. della Fonte a Ronco, in un suolo stato per molti secoli un fondo palustre. Avvegnachè questa contrada nelle antiche carte fu designata con l'espressione inter ambas Clanas; ed era altresì

nei suoi contorni dove, nel secolo XVI, fu riscontrato il pernio, o la pendenza incerta delle due Chiane; giacche in un istrumento dell'aprile 1079, in cui si tratta della vendita di terre poste nel distretto di Pulicciano, lasciate alla contessa Sofia vedova di Arrigo dei marchesi del Monte S. Maria, i confini delle medesime sono designati: sicut vadit via de Toppo de Fighine usque in palude. — Già si è avvertito, che la contrada di Frassineto abbraccia quella del soppresso popolo di S. Biagio al Toppo Fighine, stato unito alla chiesa parr. di Frassineto per decreto vescovile del 20 febb. 1783. - Ved. Froume o Froume di Val-di-Chiana.

La tenuta di Frassineto e quella della Fonte a Ronco furono delle prime state colmate dall'amministrazione della Religione di S. Stefano, cui l'assegnarono in dote i primi Granduchi della Toscana. Esiste in questa tenuta una delle prime filande a vapore che vennero introdotte in Toscana fino dal 1811.

La parr. de SS. Egidio e Biagio a Fras-

sineto conta 685 abit.

FRASSINI in Val-di-Merse. — Villa compresa nella parrocchia di S. Lorenzo al Castelletto, già S. Lorenzo di Bossolino, Com. Giur. e circa 3 migl. a grec. di Chiusdino, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena. — È posta sulla strada che da Frosini conduce a Chiusdino.

FRASSINO nel Val d'Arno casentinese. — Cas. con parr. (S. Pietro) nella Com. Giur. e un migl. circa a lev. di Ortignano, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in poggio sulla ripa destra del torr. Treggina fra le selve di castagni, sostituite a quelle del frassino, da cui il casale ebbe nome.

La parr. di S. Pietro al Frassino conta 271 abit.

FRASSINO nella Valle del Senio in Romagna. — Cast. con rocca diruta nella parr. di S. Michele alla Rocca, piv. di Misileo, Com. e Giur. di Palazzuolo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Fu uno dei castelli degli Ubaldini della linea de'Pagani di Susinana, ribellatisi alla Rep. fiorentina nel 1373, quando nella rocca del Frassino l'oste fiorentina assediò Maghinardo di Susinana, che consideravasi come il capo e il più ardito militare di quella famiglia; in guisa che caduto insieme col suo castello del Frassino, egli su condotto prigione a Firenze, e come ribelle dal potestà condannato al laglio della testa. — Allora il cast. del Frassino su spianato insieme con quello il Sasinana, dopo una provisione fatta nel 1387 dalla Balia dei Dieci di guerra, on l'approvazione della Signoria di Firenze. (Ammirat. Istor. fior. lib. XV.)

FRATELLE nella Valle Tiberina.— Cas. con parr. (SS. Cristofano ed Agata) nel piv. di Corliano, Com. Giur. e circa 5 nigl. a sett. della Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. Are-

ino.

Risiede alla sinistra del Tevere sulla stada che sale verso le sue sorgenti, nella forra di due contrafforti occid. del poggio chiamato de' Tre Vescovi, e dirimpetto al giogo appenninico del Bastio-

æ che gli resta a maestro.

Il casale di Fratelle era di giurisdiziome dei conti Orlandi di Chiusi casentinese, da essi ceduto alla badia del Trivio sino dal declinare del secolo XIII. Infatti gli abbati di quel monastero esercitavano giurisdizione in Fratelle anche alla fine del secolo XIV, siccome lo dimostra un atto pubblico del 20 dic. 1392, col quale D. Gregorio abbate del Trivio, stando nel castello di Valsavignone, dichiarò appertenergli a titolo di reversione alcuni diritti e terreni posti nelle corti di Bulciano, Bulcianello, Castellare, Calaniccia, Fratelle, e Valsavignone. Anche nel trattato di pace stipulato in Sarzana nel 1353 fra la Repubblica florentina da una parte, e dall'altra l'Arciv. Visconti di Milano e i loro seguaci, si trovano fra i castelli e luoghi confermati alla badia del Trivio, questi di Fratelle, Civitella. Valsavignone, Calaniccia, Bulciano e Bulcianello. - Ved. Bulciano e Bul-CABELLO.

La parr. di Fratelle con quella di Valsvignone costituiva la comunità di quest' ultimo nome innanzi che il regolamento del 13 agosto 1776 l'avesse riunita in un sol corpo con la comunità della Pieve S. Stefano.

La parr. de' SS. Cristofano ed Agata a Fratelle conta 51 abit.

FRATTA in Val-di-Chiana. — Molti haoghi e villate, specialmente in Val-di Chiana, portano il nome di Fratta, quasi piccola chiusa circondata di siepe. — Due di questi servono tuttora a designare due ville, una delle quali con chiesa parrocchiale.

FRATTA (VILLA DELLA) fra Torrita e Asinalunga in Val di Chiana. — Cas. con villa signorile e oratorio nel piviere de' SS. Martino e Costanzo, Com. Giur. e 3 migl. a sett. di Torrita, Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. Aretino.

Questa bella villa signorile della nobile schiatta Gori-Pannilini di Siena, fu architettata da Baldassarre Peruzzi. Essa è posta alla sinistra della strada rotabile che da Asinalunga guida a Torrita, contornata da grandiosi annessi, e in mezzo a vasti poderi con buone case coloniche. Ebbero signoria in questa Fratta gli ascendenti di quel prepotente Ghino di Tacco da Torrita, che diè argomento ad una graziosa novella del Boccaccio, per il modo con cui egli, signoreggiando nel castello di Radicofani, seppe accomodare lo stomaco al ricco abbate di Clugny, men-

tre con treno principesco si recava a far uso dei bagni Chiusini.

FRATTA DI CORTONA o VILLA BELLA FRATTA in Val-di-Chiuna.—Cas. che dà il titolo alla parrocchia di S. Agata alla Villa della Fratta nel piv. di S. Eusebio a Cegliolo, Com. Giur. e Dioc. di Cortona, da cui è circa 3 migl. a ponslib., Comp. di Arezzo.—Giace in pianura fra il rio di Loreto e il torr. Esse di Cortona, alla sinistra della strada comunitativa, la quale staccasi dalla R. perugina a S. Eusebio per avviarsi di la verso il Chiuso di Cortona, alla Fratticciuola e a Farneta.

Questa Villa della Fratta faceva parte della contea di Cegliolo, per cui si disse la Fratta de'Conti, cioè de'conti Bandinucci; comecchè nel secolo XIV vi possedesse una gran tenuta il conte Betto del conte Guglielmo de'Guidi di Modigliana marito di Donna Tescia; la qual tenuta alienò in parte con istrumento del 2 aprile 1347, a un figlio di Orlando Griffoli di Cortona. Ma la maggior porzione dello stesso possesso fu venduta, per atto del 14 agosto 1376, da Benedetto terzo vesçovo di Cortona, per la somma di lire 1481 di mon. cortonese, in esecuzione del testamento del prenominato conte Betto, e per

La chiesa parr. di S. Agata alla Villa della Fratta fu di giuspadronato de' conti Bandinucci fino all'ultimo fiato, che fu la contessa Maddalena, maritata verso il 1400 a Mess. Giovanni di Tommaso della Bocia, da cui derivò la nobil famiglia cortonese de' Tommasi. Quindi è che perverne in quest'ultima casa la metà del padronato di detta chiesa, e per un'altra metà nelle monache di S. Trinita, dove eransi ritirate nel 1439 due nipoti ed eredi del conte Cristofano Bandinucci.

La parr. di S. Agata alla Villa della Fratta nel 1833 contava 594 abit.

FRATTA DI FOJANO, ossia di Guinildo in Val-di-Chiana.—Erano in cotesti parte della Chiana tre possessioni con resedio, e casa-torrita, aventi il nome di Fratta; una detta di Winildo o Guinildo; l'altra di Paterno, e la terza Fratta di Ranuccio, possedute tutte dai monaci Camaldoleusi di S. Quirico alle Rose o a Nasciano, ai quali era stata donata nel 1086 da tre donne maritate a tre figli di Guinildo signore di quel territorio.

Infatti le bolle dei pont. Eugenio III (anno 1151, 29 marzo) e di Gregorio IX (anno 1227, 22 giugno) confermarono alla badia di S. Quirico alle Rose, appellata auche di Fojano, oltre i terreni situati nelle tre Fratte prenominate, anche la ch. di S. Giorgio della Fratta Winidi con il castello, o resedio padronale, ivi situato. — Ved. Badia di S. Quirico alle Roseno di Nasciano.

Chi sà che la chiesa di S. Cristofano della Fratta registrata verso il 1390 fra quelle della diocesi di Arezzo nel piviere di Fojano, non corrisponda alla Fratta Winidi? Ciò tanto più lo dà a congetturare, in quanto che nello stesso registro è notata la chiesa di S. Clemente de Fracta Resuccini, o Rainucci, nel piviere di Ficareto, ora pieve di Marciano.

FEATTA DI MURELLO in Arezzo. — A questa Fratta, che diede il vocabolo alla chiesa parr. di S. Maria al Murello, posta già nel suburbio occidentale, quindi

dentro all'attuale cerchio della città di Arezzo, riferisce un privilegio a favore della badia di Capolona, concesso dall' imp. Corrado I nel 1027, e confermato dagl'imp. Arrigo III, nel 1047, e Federigo I, nel 1161, nei quali diplomi, fra i beni donati a quel monastero, viene rammentata la Fratta di Murello.

Infatti in un lodo del 1227, promosso ad istanza dell'ab. di Capolona contro l'ab. Camaldolense di S. Maria in Gradi, fu aggindicato sul diritto che aveva il primo nella contrada che dalla chiesa di S. Maria al Murello scende alla porta della città (di Arezzo) per la quale si andava a S. Laurentino. (Annal. Camald. — Puccamelli. Cronic. della Badia fior.)

Fratta di Paterno in Val-di-Chirna. — Ved. Fratta di Fojano.

FRATTA DI RAINUCCIO in Val-di-Chiana. — Ved. FRATTA DI FOJANO.

FRATTA WINILDI in Val-di-Chiana. -

FRATTA (MONTE DI) in Romagna nelle Valle del Montone. — Era uno dei castelletti dei conti Guidi di Modigliana, a favore dei quali gl'imp. Arrigo VI e Federigo II confermarono Castrum de Monte de Fracta, et dimidium patronati abbatiae S. Benedicti de Bifurco etc.

FRATTICCIUOLAR CERRETO in Val di Chiana. — Ved. Cerreto di Cortona.

FREDDANA nella Valle del Serchio. È un torr. copioso di acque che dà il nome alla vallecola che percorre fra Monte-Magno e il fiume Serchio. — Ha origine tramezzo alla convalle del monte di Quiesa col Monte-Magno, e che strada facendo ingrossa col raccogliere in fondo alla valle che percorre le acque dal fianco sett. del primo e dalle pendici meridionali del secondo. Esso cammina parallelo alla via provinciale, denominata di Collina, e dà il suo nome di Preddana al valloncello circoscritto dai monti preaccennati sino alla sponda destra del fi. Serchio, nel quale si scarica davanti a Mon-S-Quilico.

FREDDANA (S. MARTINO 1m) nella Valle del Serchio. — Cas. con parr. nel piviere di Val-d'Ottavo, già di Monsagrati, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, da cui trovasi quasi 6 migl. a maestro.

Risiede alla base orientale del Monte-Magno sulla strada provinciale di Collina, detta anche di S. Martino, o della prende il vocabolo.

Le parr. di S. Martino in Freddana nel 1832 comtava 237 abit.

FREDIANO (S). A ARAMO. — Ved.

- A ARSINA. Ved. Arsina.
- A BURGIANICO. Ved. Burgia-
- a CAMPIGNANO. Ved. Campisuso di Viareggio.
- A CAMUGLIANO. Ved. CAMU-
- 1 CHIFENTI.— Ved. Criperti nella Valle del Serchio.
- A CASTELVECCHIO M S. GIMI-GRADO. — Fed. CASTELVECCERO DE S. GIMI-
  - A DECCIO. Fed. Duocio.
- 1 FORCOLL Ved. Forcom in Val-d'Era.
- → a LARI. Ved. Frediano (S.) di Uncliano, ossia S. FREDIANO ALLE CAVE.
- a LUNATA. Ved. Lubata. \_\_ MONTE-FEGATESI.— Fed. Mon-
- TO-FREATURE. — A MONTIGNOSO. — Fed. Monte-
- ssoo di Volterra. 🗕 a NEBBIANO. 🛶 Ved. Nessiano in Val-di-Pesa.
- 1 PIAZZANO. Ved. Piazzano in
- Val-di-Serchio. - AL SASSO. - Fed. Sasso di Garfa-
- mana. – A SETTIMO. — Ved. Serrmo nel Val-d'Arno pisano.

FREDIANO (S.) DI USIGLIANO DI LARI, detto anche S. FREDIANO ALLE CAvi in Val-d'Era nelle colline pisane. --Piccolo cas. che prese il nome dalla sua ch. parr. (SS. Frediano e Lorenzo) di Usigliano, ora riunita alla cura di Casciana, nel piv. del lingno a Acqua, Com. Giur. e migl. 2 ! a ostro di Lari, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

L noto questo luego per le sue cave di pietra lenticolare, o lumachella (tufo calcirco marino), adoprata comunemente nei pietrami per le porte e finestre. — Ved. URGULEO DI LARI.

FREDIANO (S.) DE VECCHIANO. -Ved. VECCHIANO.

FREGAJOLO o FRAGAJOLO in Val Tiberina. - Cas. che diede il nome al

Fredons, alla sinistra del torr. da cui munelli di Caprese, attualmente convertito in S. Biagio a Centosoldi. - Ved. CENTOSOLDI.

> FREGGINA nel Val-d'Arno casentinese. - Cas. che diede il titolo a una ch. parr. (S. Felicita) trasferita in S. Niccolò di Seravalle, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

> Risiede in poggio alla destra del torr. Archiano lungo la via che guida al sacro Eremo di Camaldoli.

Una donazione fatta nel 1034 alla badia di Prataglia, rammenta cotesto casal di Freggina, nel distretto del quale era forse situato quel Cerreto Fregginese, che il conte Bandino di Romena, nel 1368, alienò ai Camaldolensi del sacro Eremo unitamente al casale di Asqua.

La parr. di S. Felicita a Freggina fu unita formalmente a quella di Seravalle per decreto vescovile del 10 dic. 1790.

FREGIONAJA (S. Maria a) uella Valle del Serchio. - Monastero celebre dov'ebbe origine, e di cui portò il nome la Congregazione dei Canonici Lateranensi sotto la regola di S. Agostino, detti i Roccettini, attualmente ridotto in ospedale de'dementi del Ducato di Lucca, dalla qual città trovasi 4 migl. a ponente.

Questo grandioso edifizio è situato sopra un'amena collina alla ,destra del fi. Serchio, e a sinistra della strada postale del monte di Quiesa. Esso fu edificato intorno all'anno 1107 dalla celebre contessa Matilde; quindi in più vasta forma rinnovato nel 1252 a spese di Marcovaldo Malpigli lucchese; e finalmente nel principio del secolo XIX, dopo soppressi i Canonici Lateranensi di S. Frediano di Lucca, il monastero di Fregionaja, dall' uso di villa a cui era stato ridotto da quei Canonici, fu convertito in casa pei dementi dello Stato lucchese .- Ved. Lucca.

FRENA nella Valle del Santerno. -Cas. con antica parr. (S. Maria in Frena) talvolta detta in Colle Frenario, nella Com. Giur. e circa migl. 1 & a scir. di Firenzuola, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in costa alla destra del fiume Santerno e della strada provinciale che scende a Firenzuola dal giogo di Scarperia.

Frena fu una fra le tante corti, chiese pop. di S. Biagio, uno degli antichi co- e castelli di giuspadronato del conte Goti346

zio e della contessa Cunizza, coningi altre volte citati; i quali nel 1085 alienarono al conte Tagido tuttociò che possedevano nel piv. di Rio Cornacchiajo, compresa la corte di Frena e il giuspadronato di quella chiesa, che allora era dedicata a S. Niccolò. — Ved. Borgo a Cornacchiaja, e Fonte-Bora in Val-di-Sieve.

La parr. di S. Maria a Frena nel 1833 noverava 262 abit.

FRENELLO e LOPEGLIA — Ved. Lo-PEGLIA nella Valle del Serchio.

FRESCIANO nella Valle superiore della Marecchia. — Vill. e chiesa plebana (SS. Pietro e Paolo) nella Com. Giur. e 3 migl. a maestro della Badia Tedalda, Dioc. di Sansepolcro, già di Montefeltro, Comp. di Arezzo.

Risiede sulla ripa sinistra del fi. Marecchia nel nodo centrale dell'Appennino, sotto il poggio de' Tre Vescovi che gli resta a maestro avendo al suo pon. il poggio della Zucca, e dal lato di ostro-lib. l'Alpe della Luna.

II pievanato di Fresciano comprende sei parr. cioè: 1. S. Pietro a Fresciano, Pieve; 2. S. Bartolommeo a Caprile, Prioria; 3. S. Maria a Pratieghi, Pieve; 4. S. Maria a Roffelle, Cura; 5. S. Emilio a Vianaggio, Cura; 6. S. Tommaso a Montebotolino, Cura. — Ved. Badia Te-Balda.

La parr. di S. Pietro a Fresciano conta 155 abit.

FRIGIDO (f. Frigidus) nel Massese.

— Fiumana che raccoglie le sue limpide acque dalla hase marmorea del monte di Tambura, eda quello dell'Alpe bassa nella pendice meridionale delle Alpi Apuane spettanti al ducato di Massa di Carrara. Le sue più remote polle partono di sopra al villaggio di Rasceto presso la strada della Tambura, circa 6 miglia lungi dalla sua foce in mare; ma la fiumana non prende il nome di Frigido se non quando si avvicina al villaggio del Forno, altrimenti detto di Rocca Frigida, dove nuove sorgenti si accoppiano a quelle del canale di Rasceto.

Di là riunite in un solo alveo percorrono fra le rupi di calcarea carbonata, or saccaroide, ora semigranosa, e a luoghi cavernosa, interrotta da strati di steaschisto, sino a che giunge presso al borgo occidentale di Massa. Costà il *Frigido* passa

sotto a un alto e stretto ponte, per quindi essere cavalcato da uno più moderno largo e pianeggiante, fatto tutto coi marmi di Carrara, per servire di tragitto alla nuova strada R. postale di Genova. - Al di là di questo hel ponte terminano i poggi che fiancheggiano l'alveo superiore del Frigido; il quale libero si avanzi in mezzo alla deliziosa e leggermente inclinata pianura Massese, sino a che trova l'ultimoe più antico ponte sulla strada Emilia di Scauro, detta della Selce, o Francesca, dove esiste tuttora la chiesa col soppresso ospedale di S. Leonardo, noto negli Itinerarii del Medio Evo, forse nel luogo dove in più antica età esisteva un albergo o mansione designata sotto il vocabolo di Taberne frigide, o Taberna frigida.

Passato l'ultimo ponte, la fiumana, nel luogo denominato i Tinelli, sembra ingojata dal terreno sopra il quale passa; in guisa che quando il Frigido è meno ricco di acque, queste spariscono nel greto del fiume, e solamente dopo mezzo miglio veggonsi ripullulare non molto lungi dal lido del mare. — Ved. Massa ducale.

FROMENTALE, o FORMENTALE nella Valle del Serchio. — Cas. con parr. (S. Bartolommeo) filiale della pieve di Arliano, nella Com. Giur. Dioc. e Duc. di Luoca, dalla quale città è circa 5 migl. a ponente.

Si trova fatta menzione di questa contrada in una carta dell'archivio Arciv. di Lucca, all'anno 892. È una decisione sopra una controversia fra il pievano di Arliano e quello di S. Macario, l'ultimo dei quali a quell'età pretendeva di avere giurisdizione sopra la ch. e popolo di Fromentale. — Ved. Arliano.

La parr. di S. Bartolommeo a Fromentale nel 1832 noverava 77 abit.

Frondictiano in Val-d'Elsa. — Ved Fundictiano.

FRONTIGNANO ( Fruntinianum ) in Val di Merse. — Villa signorile dei marchesi Zondadari, dalla quale prese il titolo uno degli antichi 32 comunelli della Com. di Sovicille, e la sua ch. parr. (S. Andrea) ora annessa a quella di S. Biagio a Filetta, nella Com. Giur. e circa migl. 6 à a ostro-scir. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede in una plaggia alla sinistra della strada R. grossetana e del fi. Merse nelle ultime propagini sett. dei poggi di Murlo del Vescovado.

Ebbero nel comune di Frontignano podere e mulino i monaci di S. Eugenio presso Siena, siccome apparisce da un istrumento del 5 sett. 1375 appartenuto al convento degli Eremitani Agostiniani di Monticiano. (Anga. Dipl. Fron.)

E nota la villa di Frontignano per le sue cave da gesso, e per esservi albergato nel 3 aprile 1538 il Pout. Paolo III.

La parr. dei SS. Andrea e Biagio a Frontiguano e Filetta conta 159 abit.

FRONZANO nel Val-d'Arno di sopra a Firenze. — Cas. con parr. (S. Donato) nel piv. di Pitiana, Com. Giur. e circa 2 migl. a sett. di Reggello, Dioc. di Piesqle, Comp. di Firenze.

Èsituato nella pendice meridionale del monte di Vallombrosa, sull'antica strada mestra che dalla Pieve a Cascia porta a quella di Pitiana, e di là per Pelago in Val-di-Sieve.

La chiem di S. Donato a Fronzano dal vecovo Bavaro di Fiesole fu assegnata coi moi heni in dote e giuspadronato alla hadia di S. Bartolommeo sotto Fiesole, e a questa confermata dal pont. Innocenzo II mediante una bolla del 22 sett. 1141. (Ucantel in Episc. Fesulan.)

Il padronato della chiesa parr. di Fronzano nei tempi posteriori passò nella casa Pandolfini, da cui l'ha ereditata per femnina un Samminiatelli di Pisa.

La parr. di S. Donato a Fronzano conta (43 abit.

FRONZOLA, o FRONZOLE nel Val-d' Arno casentinese. — Autica rocca diruta con parr. (S. Lorenzo) nel piv. Com. Giur. e un buon migl. a ostro di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra un risalto di monte che sta cavaliere di Poppi, i di cui dinasti vi aquistarono giurisdizione siuo da quando l'imperatore Arrigo VI destinò i conti Guidi protettori e custodi della badia di Capolona, assegnando loro il cast. di Fronzola a titolo di commenda, et commenditiam de Fronzola. Avvegnachè Federiago I, con privilegio dato in Lodi li 25 giugno 1161, nel confermare che fece alla balia prenominata i beni già donati, vi agiunse di più il casale con la pieve di Rujano e il castello di Fronzola.

L'assedio e la conquista di questo forti-

lizio, fatta nel 1322 dall'esercito aretino capitanato dal vesc. Guido Tarlati, formò una delle gloriose imprese del belligero prelato, le quali furono scolpite nel magnifico cenotafio di marmo, esistente nella cattedrale di Arezzo.

Con tuttociò il cast, di Fronzola poco dopo la cacciata da Firenze del duca d'Atene fu ritolto al fratello del vescovo Tarlati mediante l'ajuto di 500 soldati di cavalleria che la Rep. fiorentina inviò al conte Simone di Battifolle (auno 1344). La stessa rocca per ordine della Signoria di Firenze nel 1440 fu disfatta contemporaneamente a una parte delle mura di Poppi, quando fu espulso dall'avito dominio il conte Francesco di Battifolle, in punizione di aver presa troppa parte con l'oste dei Visconti di Milano. Negli avanzi delle mura di Fronzola si conserva tuttora l'insegna gentilizia de' conti Guidi (il Leopardo). - Ved. Porri.

Dal poggio di Fronzola si domina la più gran parte della valle del Casentino.

La parr. di S. Lorenzo a Fronzola nel 1833 non aveva che 76 abit.

FROSINI (castrum Frosinae) in Valdi Merse. — Villa signorile, già castello, con vasta tenuta omonima, stata grancia della vicina badia di S. Galgano, nella parr. plebana di S. Maria a Monti, ora detta di Malcavolo, Com. Giur. e circa 6 migl. a grec. di Chiusdino, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

La rocca di Frosini esisteva sopra un poggio alto e scosceso di calcarea semigranosa avente un dirupo dalla parte del sottoposto torrente. La villa di Frosini, fanora semplice fattoria con alcune case attorno e una cappella (S. Galgano) succursale della pieve di Malcavolo, trovasi alla base del poggio sul fosso Frella, uno de'confluenti della Feccia, presso la strada provinciale che per Rosia guida a Chiusdino.

La corte di Frosini faceva parte di una contea sino da quando il conte Gherardo figlio di altro C. Gherardo, autore della casa Gherardesca, nel 1004 dotò il mon. di S. Maria di Serena presso Chiusdino, con assegnarle, fra le altre sostanze, la sesta parte del castello di Frosini, della chiesa di S. Michele e della sua corte. In seguito il castello medesimo si trova nominato in un lodo pronunziato in Pisa li 16 ago-

sto 1134 dagli arbitri, nominati dal pont. Po, rettore dell'ospedale situato nella con-· Innocenzo II, per terminare una contro- te di Frosini, di pagare a Giunta di Marversia fra Crescenzio de' conti Pannoc- tino notaro 12 staja di grano per salario chieschi vesc. di Volterra da una, e donna Gena moglie del C. Ugo di Guido coi suoi figli dall'altra parte. Fu pertanto giudicato, che la detta donna insieme coi figli dovesse, nei casi di guerra, dare asilo nel castello di Frosini alle genti armate del vescovo Pannocchieschi, e che il vescovo promettesse di rilasciare in feudo ai figli del prenominato Ugo il cast. medesimo di Frosini con la sua corte, purchè non fosse molestato nel dominio della metà del cast. di Chiusdino e di Montieri.

I conti di Frosini per altro continuarono a recare molestie al vesc. Crescenzio per causa dello stesso castello, sicchè Crescenzio torno ad appellare al Pontefice Innocenzio II, che affidò la causa al vesc. di Firenze, il quale proferì sentenza favorevole al suo collega. - Ved. Chiu-SDINO.

A infirmare, se nou le ragioni, al certo il dominio temporale dei vescovi di Volterra sul castello e corte di Frosini, dovè contribuire di assai la sottomissione di quei conti alla Rep. di Siena, ad onta del privilegio conceduto da Arrigo VI (anno 1186) a favore del prelato volterrano Idelbrando Pannocchieschi, cui confermò l'intiero cast. e distretto di Frosini.

Arroge a tuttociò il giuramento che prestò nel 1204 uno di quei conti alla presenza de Signori Nove di Siena, quando dichiarò di non aver mai nè venduto né in altro modo ceduto al vescovo lidebrando la sua porzione dei castelli e distretti di Frosini e di Miranduolo, promettendo di non alienarli senza il consenso e l'approvazione del consiglio della repubblica senese. — (ARCE. DIPL. SEN. Keleffo dell' Assunta).

Con tuttociò una parte del territorio di Frosini fino d'allora trovasi posseduta dai vescovi volterrani Ildebrando e Pagano, entrambi della stirpe de' conti Pannocchieschi, autori e benefattori insigni della badia di S. Galgano, alla quale avevano ceduto anche il cast. e distretto di Frosini.

Nel secolo XIII fu eretta in Frosini una mansione, ossia ospizio per i pellegrini, siccome apparisce da un istrumento del 2 gennaio 1243 fatto in Frosine. Tratta di un' obbligazione di fra Olivieannuo dell'assistenza da lui prestata e da prestarsi nelle cause che aveva l'ospizio di Frosini contro Ranieri e Ildebrandino fratelli e figli di Ranieri, e contro Gherardo dei conti di Frosini. (Ance. Dire. Fron. Carte di S. Agostino di Siena).

Erano questi due fratelli Ikiebrandino e Ranieri quegli stessi, che nel 5 marzo 1257, stando in Siena, venderouo la sesta parte per indiviso di tatto il distrette del castellare di Miranduolo. (Tareioni, Viaggi.)

Dopo il secolo XIV il territorio di Frosini fu definitivamente incorporato al vasto patrimonio della ricca badia de' Cistercensi di S. Galgano a Montesiepi, badia d'allora in poi assegnata in commenda a prelati domestici, o a porporati. L'ultimo commendatario, cardinale Giuseppe Maria Feroni, sotto il governo di Pietro Leopoldo francò la tenuta predetta, in guisa che potè liberalmente disporre di essa a favore dei suoi nipoti ed eredi. - Il march. Leopoldo Feroni di Firense, a cui toccò di parte la fattoria di Prosini, ha fatto cangiare d'aspetto a questa possessione mediante le molte e ben intese coltivazioni intraprese, e i nuovi edifizi che vi fa erigere; fra i quali merita di essere qui rammentato un ricco tempio che, in luogo del piccolo oratorio di S. Galgano, si va attualmente a compire con l'aunessa canonica, per servire di chiesa battesimale e di residenza al pievano di Malcavolo. - Ved. MALCAVULO.

Il tempio di Frosini, disegnato dall'abile ingegnere, il cav. Baccani di Firenze, è di architettura dorica con facciata, tre altari, tribuna e impiantito di marmi del luogo. È lungo br. 31, largo br. 16 e un terzo, e alto br. 22. La volta è adorna di stucchi dorati; i quadri destinati ai tre altari, dell'altezza di br. 4., e della lar ghezza di br. 3, sono dipinti dall'egregio prof. cav. Benvenuti. Quello dell'altai maggiore rappresenta la B. Vergine de Buonconsiglio, titolare della nuova chie sa; gli altri due rassigurano, uno la visio ne di S. Galgano, e l'altro il divino Sal vatore con varj apostoli e genti.

l poggi di Frosini, che propagansi da gli sproni meridionali della Montagnuoli di Siena, somo coperti di marmi mischi di grana presso che saccaroide, di tinta bisneo-grigia, venati e a colori suscettibili di un bel pulimento.— Ved. Monta-unola di Siena.

FUCECCHIO (Ficiclum, Ficeclum, Ficechium e Fucecchium) nel Val-d'Armo inferiore. — Terra nobile, grande e popolosa al segno che trabocca da più lati dil'antico cerchio delle sue mura torrite, in gran parte ora disfatte. — È capoluogo di un vicariato R. e di una comunità on cancelleria; ha un insigne collegiata (S. Giovanni Battista) nella Dioc. di Sanniniato, una volta di Lucca, nel Comp. di Firenze.

La parte più antica è posta nella somniù di una collina, ultima tra quelle che propagansi lungo la ripa destra dell'Arno di Monte-Albano per i colli di Gerreto-Guidi. La porzione moderna di Fucecchio a estende per più strade quasi parallele sulla docile pendice della collina medesina dirimpetto al fi. Arno, che è appena su terzo di miglio al suo ostro-lib.; mente da sett. a maestro, due migl. lungi di la, passa il canal della Gusciana emissario avigabile del padule di Fucecchio.

È una delle Terre più centrali del Vald'Amo inferiore sopra l'antica strada Romea, ossia Francesca, attualmente appellata la Traversa lucchese. — Giace fra il gr. 28° 28' long. e 43° 43' 8'' latit., 26 migl. a pon. di Pirenze, e 7 da Empolimella stessa direzioue; 22 migl. a lev. di Pisa, 18 a scir. di Lucca, e altrettante a ctr.-lib. di Pistoja; 14 migl. a ostr.-scir. di Pescia, e 4 miglia a sett.-maestro della città di Sanminiato.

Non vi ha bisogno ch'io rammenti agli eraditi il supposto decreto del re Desiderio, nè i frammenti delle Origini di Cahae scoperti, o immaginati da fr. Annio Viterbese, per non avere a sognare con ha dei Focesi coloni, cui attribuisce il nome di Fucecchio, e del suo Lago Focese; avvegnachè l'origine di quest'ultimo è assai moderna, mentre quella del paese dimora tuttora sepolti fra le tenebre dei secoli anteriori al mille dell'Era volgare.

Ma se l'istoria da un lato ci ricusa di appalesare gl'incunabuli di Fucecchio più chiaramente di quelli che adombrati finora li mostrò agli eruditi sotto i no-

mignoli di Borgo-nuovo e di Sala-Marzana, essa dall'altro canto ci scuoprì nei primi dinasti di Fucecchio una delle più antiche famiglie nobili della Toscana, la quale per il giro di tre secoli signoreggiò in molti paesi del contado pistojese e fiorentino. Avvegnache uno di quei discendenti (il conte Lottario di Borgonuovo) nell'anno 1006, di ottobre, presedeva ai giudizi come conte imperiale nella città di Pistoja, ed era suo nipote quel conte Ugo signore di Monte-Cascioli, e di Monte-Orlandi, il quale un secolo dopo (anno 1113) combattendo con l'esercito di Arrigo III, motivò le prime mosse di guerra dei Fiorentini, i quali a Monte-Cascioli uccisero il Vicario Regio, e quel castello dai fondamenti diroccarono. - Ved. Cascioli (Monte) e Finenze.

Dobbiamo specialmente ai preziosi archivii della cattedrale pistojese la scoperta di due illustri prosapie di conti imperiali, che tenuero patrimonio e dominio nella città di Pistoja e nel suo contado, molti anni iunanzi che scendesse in Italia l'Imp. Ottone I.

Non starò a rammentare quel conte Teudegrimo, dichiarato nel 927 compare dal re Ugo, il quale può stabilirsi come stipite il più remoto della potente dinastia de' conti Guidi; ma solamente mi fermerò sopra l'altra prosapia di conti, che nei secoli intorno al mille dominava nel distretto di Fucecchio; voglio dire dei conti chiamati Cadolinghi, o Cadolingi da un loro antenato per nome Cadolo. Questo C. Cadolo, che nel 988 non era più nel, numero dei viventi, aveva fondato, appiè del poggio di Fucecchio, un oratorio che, nel 1004, fu dal di lui figlio conte Lottario ridotto ad uso di monastero sotto il titolo di S. Maria e S. Salvatore a Borgonuovo. - Ved. ABASIA DI BORGONUOVO.

Ma non è tampoco vero che il conte Cadolo fosse a rigore lo stipite più antico di quella schiatta, tosto che fra le carte della cattedrale pistojese si trovarono tre istrumenti degli anni 923, 932, e 961, nei quali si danno a conoscere, non solo il padre del conte Cadolo, che portava il nome di Currado o Cunerado, ma anche l'avo di lui, appellato Tedice. — (Camici, Dei Marchesi di Toscana.)

Dall' istesse membrane inoltre apparisce, che il C. Cadolo aveva sposato in pri-

Y. 11.

me nozze donna Berta, e che teneva per sorella un'Ermengarda maritata a Tassi-

manno nobile pistoiese.

Più nota e più illustre fu la seconda moglie del C. Cadolo, la contessa Gemma, come quella che nasceva da Landolfo principe di Capua e di Benevento: della qual Gemma fu sorella la contessa Willa sposata al C. Rodolfo degli Aldobrandeschi di Maremma.— Ved. Sovana, E Santa-Fiora.

Al conte Cadolo pertanto sopravvisse una figlia, la contessa Willa, la quale fino dal 988 era restata vedova di un conte Ranieri sanese della consorteria degli Ardengheschi. — Ved. Case-novole.

Unico tra i figli del conte Cadolo fu quel C. Lottario fondatore del monastero già oratorio di Borgonuovo presso Fuccchio, e benefattore insigne dell'abbadia di S. Salvatore a Settimo, quello stesso Lottario, che nell'anno 1006 esercitava l'ufizio di Conte imperiale nella città di Pistoia. — (Arca Dire. Fior. Carte del Capitolo di Pistoja.)

Quantunque di Fucecchio non si abbiano memorie vetuste al pari di quelle del suo Borgonuovo, pure questa stessa qualificazione di nuovo accenna di per se stessa la preesistenza di un borgo o castello più antico, che poco lungi dal Borgonuovo doveva trovarsi. - Infatti che sino dal accolo undecimo esistesse sopra il poggio di Fucecchio un casale o palazzo dominicale, lo dimostra il solo nome di Sala Marzana, che portava il colle su cui risiede il monastero con l'attuale collegiata; essendochè nei tempi longobardici le più grandi ville signorili solevano designarsi col vocabolo di Sala, o di Saletta. - Che realmente nel poggio di Sala Marzana si trovasse a quell'età un resedio lo dichiara un' istrumento dell'anno 1114 dato in Colle-Alberti nelle vicinanze di Fucecchio; col quale il C. Guido, signore di Cerreto e di Empoli, e la contessa Emilia figlia di Rinaldo sua consorte, rinunziarono a favore della cattedrale di Lucca la metà della terza parte che loro si aspettava del poggio e castello di Sala Marzana insieme con la chiesa e torre ivi situate. (LAMI, Hodoepor.)

Comecchè la bisogna andasse è indubitato, che il castello di Fucecchio trovasi la prima volta nominato in un istrumento del 14 febb. 1034 spettante alla ch. mag-

giore di Pistoja. Trattasi di una donazione fatta dal C. Guglielmo Bulgaro, a favore della cattedrale pistojese, di 4 poderi per suffragare l'anima dei suoi genitori, conte Lottario e contessa Adelasia, e di un suo fratello defunto Ugo. Il quale istrumento fu rogato in Fucecchio judicaria pistoriense. (ZACGARIA, Anecd. Pistor. — Ancs., Dirl. Fion. Capit. di Pistoja).

Oltre il fratello sunnominato ebbe il conte Guglielmo per sorella la beata Berta, resa chiara per santa vita, stata badessa del monastero di Cavriglia dell' Ordine Vallombrosano, e fondatrice di quello di S. Vettorio in San-Gimignano; alla quale badessa Berta fu donata la chiesa predetta di S. Vettorio per atto rogato in Catignano il di 1. ott. 1075 alla presenza del conte Uguccione figlio del nominato C. Guglielmo, e conseguentemente nipote della stessa Berta badessa di Cavriglia. — Ved. Catignano di Cambassi, Cavalglia. — Ved. Catignano di ).

Il conte Guglielmo ebbe dalla sua moglie contessa Cilia nata da Teuzzo quattro figli, cioè: Ugo, Ranieri, Lottario II, e Bulgarino. I due primi risedevano in Fucecchio, allorchè nel 20 maggio 1096 rinunziarono a favore della badia di Passignano i loro diritti sopra un possesso situato in luogo Valle nel piviere di S. Pietro a Sillano, stato già acquistato dal C. Uguccione loro padre. (Arch. Dire. Fior. Carte della Badia di Passignano).

Più frequenti sono i documenti del C. Lottario II, sia quando unitamente al suo fratello il C. Ugo, nel 25 agosto 1101 confermò la douazione paterna e materna alla badia di S. Maria a Monte-Piano; sia allorchè nel 3 genn. 1104 questi due fratelli, mentre erano in Monte-Carelli del Mugello, assegnarono un censo alla badia di Settimo; sia finalmente quando gli stessi personaggi nell'aprile del 1105, stando a Varna sotto Gambassi, investirono il vescovo di Volterra di una loro corte e castello in quel distretto, mentre nell'anno medesimo 1105, da Pisa, i due germani medesimi, rinunziarono a favore del monastero di Borgonuovo la metà del loro castello e corte di Fucecchio, la metà dei castelli di Morroua, di Catignano e di Monte-Cascinli presso Firenze, di Monte-Magno nel Pistojese, del castello e corte sulla Pescia e di tutte le ville, castelli e corti che possederano nell' Appennino, riservandosi soltanto di tali donazioni l'usufrutto.

Finalmente Bulgaro, o Bulgarino, quarto figlio del conte Uguccione assisteva con gli altri tre fratelli a un atto di donazione del 2 dic. 1097 fatta all'ospedale dell' Altopascio, consistente in un pezzo di terra posto nella Pescia minore. Lo stesso G. Bulgarello è nominato in altro documento del sett. 1097, appartenuto alla badia della Berardenga; e finalmente tutti e quattro i figli del conte Uguccione sono rammentati dal Pont. Calisto II, in una bolla del 21 maggio 1121 a favore della ladia di Morrona.

Nel 1 106, uno dei quattro figli, il C. Ugo con la sua moglie C. Cecilia, mentre abitavano nel castello di Monte-Cascioli presso la chiesa di S. Michele, donarono alla bidia di Fucecchio, e per essa all'abhate Auselmo, una parte del poggio di Sala-Marzena, di quel poggio sopra il quale su sabbricata un'altra chiesa con monastem e ospedale sotto lo stesso titolo di S. Salvatore; mentre circa al 1100 i moraci di Borgonuovo preseduti dall'abbate Anelmo avevano chiesta al Pont. Pasquak II, ed ottenuta facoltà di traslocare sul poggio il loro cenubio. Allo stesso abbate Anselmo nel 1110, fu rilasciato per la sua bedia di Fucerchio il giuspadronato della ch. e badia di S. Bartolommeo a Cappiano stata di recente edificata sopra il fiume Arme, che si disse poi la Gusciana.

Nel 1107 ai 21 nov. il C. Ugo suddetto edonna Gecilia sua consorte, nel tempoche suvano in Monte-Cascioli, rinunziarono a favore della ch. e mon. di S. Maria a Mantignano un possesso che tenevano in luogo derto Cesari nel piviere di Settimo.

Nel 1113, avendo cessato di vivere il C. Ugo del fu C. Uguccione, sembra che con esso lui si estiuguesse la prosapia dei conti Cadolingi di Borgonuovo. Essendochè nel giorno 20 febb. 1114 la contessa Cecilia lasciata vedova dal conte Ugo, mentre risiedeva in Fucecchio, alla presenza di Ugo Visconte e di altri buonomini, ordinò che fosse data esecuzione all'ultima volontà del suo marito. Che perciò investi e rifiutò a favore dei vescovi di Lucca, di Volterra, di Pistoja, di Pisa e del capitolo di S. Reparata a Firenze la metà di tutti i castelli, corti, poderi e case che il conte Ugo possedeva in tutti i sun-

nominati vescovadi, eccettuato il diritto spettante alla vedova per dono mattutinale, detto il morgincap, ed escluse le milizie e i servi di lui; e tutto ciò a tenore del testamento, nel quale era espressa la condizione, che tali ripartizioni ai vescovi dovessero avere effetto nel caso che il testatore non lasciasse figli propri, e fratanto dichiarava la C. Cecilia sua moglie usufruttuaria di tutti i beni, purchè essa mantenesse onestamente il letto vedovile.

Infatti, a tenore dell' accennato testamento, gli esecutori del medesimo investirono Rodolfo vescovo di Lucca della intiera metà del poggio, del borgo e corte di Fucerchio con tutte le sue pertinenze, della metà della corte e cast. di Musigliana, di quella di Massa Piscatoria, della Cerbaja, del Galleno, di Monte-Falcone. (Anca. Angly. Di Lucca).

Un' eguale consegna fu fatta al vescovo di Volterra della metà dei castelli, terreni e ville posseduti dal fu conte Ugo nella diocesi Volterrana, fra i quali Catignano, Gambassi, S. Benedetto, Mucchio, Puliciano, Colle-Muscoli, Camporbiano, Casaglia, Fosci, Morrona, Monte Vaso e Pietracassa. (Ammanto, De' Vesc. di Polterra.)

A tenore pertanto di quanto il conte Ugo prescrisse nel suo testamento, la di lui consorte C. Cecilia continuò a ritenere e sfruttare i luoghi sopradescritti, riconoscendo solamente in domini diretti i vescovi respettivi. Perciò poi che riguarda Fucecchio, la predetta vedova, nel 1119, rinnovò il giuramento di fedeltà a Benedetto vescovo di Lucca, come signore del castello e dipendenze di Fucecchio, eccetuati i di lei allodiali, o sia la porzione stata donata dal marito nel giorno dopo le sue nozze a titolo di morgincap.

Fu probabilmente in forza di cotesto diritto della quarta parte di tutti i heni del conte Ugo, trasfuso nella contessa Cecilia di lui consorte, che dall'anno 1114 in poi venne sostituita per una parte del dominio di Fucecchio un'altra prosapia non meno illustre della Cadolingia, quale fu quella dei Visconti di Pisa, spettauti al ramo degli Opezainghi.

Come ciò accadesse, si rende facile a congetturarlo dai documenti superstiti relativi all'ultimo conte della stirpe de' Cadolingi, dai quali apparisce, che egli non lasciò prole dalla contessa Cecilia, mentre questa da un primo talamo contava non meno di due figli, siccome apparisce da un atto di donazione fatta, nel 1089, dal di lei marito alla badia di Morrona, con notizia dei suoi più prossimi parenti; sub notitia duorum proximorum parentum meorum Ugolini et Rainuccini germani. -Quale parentela avessero col conte Ugo quei due fratelli *Ugolino e Rainuccino* lo dissero essi stessi, allora quando si sottoscrissero a piè dell' istrumento teste accennato, dove si dichiarano figliastri del C. Ugo, cioè: filii suprascriptae comitissae Caeciliae. (LEONIS URBEVET. Chronic. Imper.)

Questo documento da quesi per se solo a dimostrare l'estinzione della stirpe Cadolingia, la quale dopo sette generazioni (da Tedice di Pistoja al conte Ugo di Monte-Cascioli) s'innestò per via di donna in un ramo della illustre prosapia de'

Visconti di Pisa.

Quindi chiari emergono i diritti, coi quali la vedova medesima donava al conte Arduino figlio del conte Guido la sua quarta parte della corte e del castello d'Acqui (Bagno a Acqua) sulle colline pisane, nel modo stesso che lo spiega una posteriore cessione fatta dal conte Arduino il 20 nov. 1131 alla primaziale di Pisa, della quarta parte di Acqui, quae sibi (Caeciliae) evenit per morgincap praefati comitis Ugonis viri sui. (Muratori Ant. M. Aevi T. III.)

Non è qui il luogo da discutere il quesito, se discesero dal suddetto Ugolino Visconti quei due fratelli Guido cardinale di S. Chiesa e Ubaldino, filii quondam Ugonis de castro Ficercle, i quali, nel 18 marzo 1144, donarono al Pont. Lucio II la loro porzione del castello di Moutalto presso l'Arno, non tanto per ciò che toccava ai due fratelli predetti, quanto per la porzione stata ceduta a uno di essi da due altri fratelli, cioè Upichio (leggo Upithio ) e Ranuccio; mentre i due fratelli donatari dichiaravano, che le quattro parti suddivisate del cast. di Montalto restavano ancora indivise con una quinta di pertinenza di Turpino figlio del fu Rolando altro quinto fratello. (MURATORI, oper. cit. T. IV.)

Non occorre agli eruditi di aggiungere, che il cardinale Guido o Guidone testè

rammentato era quel porporato diacono creato nel nov. del 1130 dal Pont. Innocenzio II., e di cui sono stati raccolti i fasti dagli autori delle Memorie di più uomini illustri pisani. Mi fermerò solamente a rammentare, che Pisa conserva tuttora in S. Francesco due lapide sepoltuarie, una delle quali cuopre i resti di Guido Visconti di Fucecchio, e l'altra quelli dei suoi eredi. Quali fossero questi eredi ce li scuopre un istrumento del 15 maggio 1213 rogato nel distretto di Fucecchio presso il siume Arno, dove intervennero, fra i varj Visconti di questa Terra, un Upezzino figlio del fu Guido Visconte. Questo nome di Upezzino sembra che divenisse casato della pisana prosapia Upezzinghi, la quale innestò ai possessi aviti di Calcinaja quelli pervenutile per eredità materna dai conti Cadolingi di Morrona e di Fucecchio. — Dondechè sul declinare del sec. XII, e in quello successivo, la famiglia Upezzinghi, allorchè su riconosciuta signora di varie castella dagl'imperatori Federigo I (anno 1178) e Ottone IV (anno 1209), come anche nei trattati stipulati nel 1285 e 1296 fra i nobili di Calcinaja e la Rep. di Pisa, in tutte queste occasioni vide i diversi individui della sua casa pubblicamente qualificati e riconosciuti come de'Cadolingi; de domo, sive domibus Upezingorum et Cadolingorum. (Tronct, Annal. pis. -GAMURRINI, Famigl. nob. Umbr. e Tosc. – Lami Hodoepor.)

Nell'agosto del 1187, dopochè Arrigo VI da Fucecchio con l'assistenza dei Visconti del luogo, Guido e Orlandino, aveva spedito due diplomi a favore dei monasteri di S. Salvi e di Montescalari, lo stesso imperante, nel 19 agosto 1187, inviava da Bologna un privilegio ai Fucecchiesi, ai quali concedeva tutti i casamenti e terre del poggio di Fucecchio senza obbligo di annuo censo con la facoltà di edificarvi un castello. Inoltre dichiarava, che quando il paese di Fucecchio fosse stato accasato dentro le mura castellane, i suoi abitanti, nel termine di quattro anni dovessero consegnare al R. fisco tante terre poste fuori della curia di Fucecchio, quanto potevano valere quelle occupate nel poggio suddetto spettanti al patrimonio

Dalle quali espressioni sembra di poter

regio.

conchiudere, che prima dell'anno 1187 Fucecchio non aveva castello, e quindi che su gratuita l'espressione dell'annalista Tolomeo lucchese, allorche sotto l'anno 1139 parlò della distruzione del castello di Fucecchio.

Che poi molti terreni del distretto di Fucecchio a quella età appartenessero alla R. corona d'Italia ne abbiamo doppia conferma, sia allorchè per atto pubblico rogato nel borgo di S. Genesio, li 21 marzo 1190, un legato dell'Imp. Arrigo VI prese a mutuo per conto del governo mille marche d' argento da Ildebraudo vesc. di Volterra, a favore del quale mutuaute rilasció, fra le altre rendite della Corona, quelle della corte e castello di Fucecchio; sia quando l'imperatore Federigo II, con diploma dato in Sanminiato, nel 1226 di giugno, confermò alla badia di Fucecchio tatto quello che le sù donato dall'Imp. Arrigo VI, compresa la percezione a di lei favore di tutte le decime degli agri e terre di nuovo acquisto, ossia delle colmate dell'Arno, e della Gusciana, poste nella curia o distretto di Fucecchio. (Lame, Hodoepor. e Monum. Eccl. Flor.)

La rocea o torre di Fucecchio con le mura castellane erano bensi in piedi all' epoca della battaglia di Montaperto, stantechè in esso castello, nell'anno 1261 di settembre, i Guelfi raminghi per la Tosana poterono sostenere un mese di assedio, allorquan!o vi si pose a oste coi suoi Ghibellini il conte Guido Novello vicario pel re Manfredi in Toscana, senza che le truppe tedesche nè quelle italiane per ingegni di macchine e assalti potessero Fucecchio conquistare. (Malespini e Giov. Villari, Cronic.)

Ciò non ostante i Fucecchiesi dovettero cedere al più forte, ricevendo fra le loro mura, (nell'anno 1263) le milizie ghibelline, sino a che queste al loro turno furono espulse di costà (anno 1267) dal contrario partito.

Non scorsero quindi molti anni da che Fucecchio, dilatando vistosamente il suo distretto, divenne la Terra più importante alla destra del Valdarno inferiore; mentre, nell'anno 1280, si aggregarono alla giurisdizione di Fucecchio gli uomini e il comune di Massa Piscatoria; nel 1281 fecero lo stesso gli abitanti di Cappiano, e nel 1284 quelli di Galleno e Orentano.

Se non che tante concessioni di diritti e tanti acquisti giurisdizionali fatti dal comune di Fucecchio sopra il territorio e distretto della Cerbaja, suscitarono bentosto motivi di controversia con gli altri comuni limitrofi, e segnatamente con quelli di Santa-Croce e di Castelfranco. A quest' epoca pertanto rimontano le lunghe di spute, che ad onta di ripetuti lodi e sentenze per il corso di piti secoli si rinnovarono fra le comunità sopraccennate.

Frattanto Fucecchio, stante la centralità della sua situazione, dopo di avere accolto fra le sue mura vari marchesi della Toscana, imperatori e re d'Italia, fu destinata negli anni 1993 e 1308, como punto di riunione, per rappacificare insieme, da primo i Pisani, di poi la parte Ghibellina con la Guelfa di tutte le re-

pubbliche della Toscana.

Fintanto che la Rep. di Lucca si governò a parte Guelfa, Fucecchio e tutte le altre terre lucchesi del Val d'Arno inferiore si mantennero fedeli a quella città, ma dopo che vide cacciati da Lucca (lugl. 1314) i Guelfi con il vicario del re Roberto di Napoli e acclamato in capitano e signore di quella città Uguccione della Faggiuola, i popoli del Val-d'Arno accolsero con maggior cuore di quello che avevano usato nel 1261 i Guelfi, in guisa che Fucecchio, Santa-Croce, Castelfranco, S. Maria a Monte, e Monte Calvoli si dettero in guardia alla Repub. fiorentina, sostegno costante e il più valente della lega Guelfa in Toscana. Infatti nel 1315 era già stato invisto da Firenze per potestà di Santa-Croce Baldovino Uberti, il quale insieme con i consiglieri e deputați di quella Terra, nel 21 luglio 1315, elesse il sindaco per conchiudere un trattato di lega con tutti gli altri comuni del Valdarno inferiore. Ĉiò fu poco innanzi che arrivasse a Fucecchio il capitano di tutta la parte Guelfa, Piero fratello del re Roberto con il di lui nipote Carlo e le loro guardie a cavallo, mentre si recavano a dar battaglia a Uguccione sotto Montecatini; battaglia che fu al pari di quella di Monteaperto fatale alla libertà toscana; e dopo la quale giornata (29 agosto 1315) il castello di Fucecchio prestò un opportuno scampo e refugio a molti capitani e soldati dell'esercito sconfitto. Che Fucecchio si mantenesse fedele alla parte Guel-

fa anche dopo la vittoria dei Ghibellini, e che i suoi abitanti non imitassero l'esempio di molti altri paesi, con l'andar dietro al vincitore, lo prova il fatto di Cerreto-Guidi e di Vinci, due paesi ribellati alla Repubblica fiorentina poco dopo la disfatta di Montecatini: mentre si racconta, che, li 29 marzo 1317, i Lucchesi con 350 cavalieri venuero per la via di Greti appresso Cerreto-Guidi; la qual cosa intesa in Fucerchio, dov'erano altrettanti cavalieri Guelfi e 500 fanti con gli usciti di Lucca, immediatamente armalisi, parendo loro esser più forti, sotto il comando di Monaldo Oltramontano capitano per il Comune di Firenze, andarono a trovar gli avversarii in detto luogo, dove arrivati incominciarono a far fatti d'armi, e ognuna delle due parti nel combattere si adoperava virilmente, ma pure alla fine, fosse astuzia ovvero sorte, i Ghibellini ruppero i Guelfi mettendo questi in fuga, benchè la vittoria riuscisse loro assai dannosa. (Giov. Leilei, Cronic. Sanmin.)

Nello stesso anno 1317, ai 12 di magg., in Napoli davanti al re Roberto fu conchiuso un trattato di pace fra i Pisani e Lucchesi dal lato ghibellino, mentre dalla parte guelfa stavano i Fiorentini, i Sanesi, i Pistojesi ed altri popoli della Toscana, tra i quali i sindachi di Fucecchio, S. Croce, Castelfranco, Cappiano, Ultrario, Massa - Piscatoria, Santa-Maria-a-Moute e Montefalcone; i quali 8 comuni si protestarono di far pace solo coi Pisani e non coi Lucchesi. (Ammirato, Ist. fior. lib. V.)

Ma poco durò, come era solito accadere in quella età, la pace coi Lucchesi, mentre il loro reggitore e capitano generale Castruccio, vago di signoria, senza alcuna dichiarazione mosse guerra ai Fiorentini; e colle masnade dei Pisani cavalcò improvvisamente nel Valdarno, (aprile del 1320) guastando e ardendo nel territorio di Fuoecchio; dove investì e prese il cust. di Cappiano, la torre sul ponte della Gu. sciana e il cast. di Montefalconi; luoghi già guardati dai Fiorentini. — Una seconda volta con eguale sorpresa, ma con sinistro successo Castruccio, ai dì 19 dicembre dell' anuo 1323, con più di 150 uomini a cavallo e 500 a piede si partì da Lucca per arrivare di notte tempo in Fucecchio, dove teneva corrispondenza con alcuni di quei il dominio, e giurisdizione della Repu

terrazzani, i quali avevano smurato uni delle porte per introdurvi il capitano luc chese con le sue genti. Le quali combat tendo fra le tenebre, occuparono una part della terra e la rocca che vi avevano co minciata a fare i Fiorentini, salvo la torre ma i Fucecchiesi facendo cenni di fuoc per aver soccorso dalle castella vicine, or erano milizie del Comune di Firenze queste vi accorsero all'apparire del gior no, sicché terrazzani e soldati combatte rono con tal valore per le piazze e pe le vie barricate, che rari esempi la stori di quella età ci presenta di una giornat simile ostinatamente battagliata fra le mu ra di un ca-tello.

Benchè Custruccio in tanto cimento assalito da più parti, facesse ufizio di sol dato e di capitano, pure avendo tocco un ferita nel volto, a gran pena scampo l vita, dopo esser caduti dei suoi più d 150 fra morti e prigioni con tutti i cava li e le insegne. Che se i vincitori incalzar do i vinti fossero corsi dietro a Castrui cio, fu tenuto per cosa certa che si sarebb in quel di posto fine a una guerra, la qui le portò sull'orlo della rovina, e su pe metter fine alla esistenza politica non ch alla libertà dei Fiorentini. (G. VILLAN Cronic. lib. IX. cap. 233.)

Due anni dopo Fucecchio servì di r fugio a una parte dell'esercito fiorentia stato sconfitto (25 sett. 1325) nelle can pagne dell' Altopascio dal valoroso cap tano lucchese, ma non bastò tanta vitt ria a far aprire le porte di Fucecchio vincitore. Che più? nel giugno del 132 in questo paese, dove si era raccolta, buor quantità di armati stava per mettere s effetto il piano meditato, di cavalcare Lucca onde sorprendere la città, se il pr getto non veniva scoperto in tempo e ma dato a vuoto dal vigilante Castruccio.

Nell'anno 1330, mentre i Fiorentinis vano all'assedio di Lucca, le comunità Fucecchio, di Santa-Croce e di Castelfra co fecero istanza alla Signoria di Firen di essere ammesse sotto la potestà e don nio della loro Repubblica; alla quale ista za con deliberazione del 12 nov. 1330 risposto; e finalmente sotto il 14 dic. sa cessivo, alla presenza dei delegati della ( munità e uomini di Fucecchio, nel pak zo del popolo fior, furono ricevuti sol

blica a onorevoli patti e condizioni, redatte in 17 capitoli e giurate dal giureconsulto Bartolommeo da Castel-fiorentino deputato della Rep., e da Guiduccio di Ser Chelle, da Maestro Giovanni, Ser Vanni, Foresino, e Ser Puccino sindaci tutti che rappresentavano la comunità di Fucecchio.

Fra i Fucecchiesi teste nominati figurato due individui Ser Vanni e Foresino della Volta, famiglia stata assai potente e una qualche fiata arbitra di Fucecchio

ga patria.

Nacque dal primo di essi (da Ser Vanni) un Messer Currado, detto auche Corradaccio, e il prete Bonavolta che a quell' epoca medesima era pievano della pieve di Fucecchio. Dell'altro individuo, Foresino della Volta, illustrò un sigillo il Manni ( Sigilli antiohi T. VIII ). Nella quale illustrazione si trovano documenti atti a far conoscere che, all'anno 1337, Guidaccio figlio di Mess. Corradaccio della Volta di Fucecchio fu creato in Firenze cavaliere da Malatesta de Malatesti di Rimini, allora capitano di guerra della Repubblica fiorentina. E pure ivi riportato un decreto del duca d'Atene sotto il 30 dic. 1342, relativo a un reclamo presentato da donna Costanza figlia ed erede per una terza parte del fu Poserello del fu Mess. Forese, detto Foresino della Volta di Fucecchia, e moglie di Napoleoue del sa Lippaccio di Mess. Lambertuccio de' Frescobaldi. Dello stesso Foresino si nominano in quel decreto due altri figli Uberto e Bandaccio, sull'eredità dei quali li stessa donna Costanza pretendeva una terra parte.

All'anno 1345 lo storico Villani racconta, come a di 27 d'aprile, quelli della Volta, nobili e de' più possenti di Fucccibio, coll'ajuto de' loro amici di Saminiato e di gente del contado di Lucca, corsono la Terra di Fucecchio per ribellarla e torla alla Repubblica di Firenze. Lo che sarebbe loro venuto fatto, se non era il subito soccorso delle masnade de' Fiorentini ch'erano nelle castella di Vald'Arno e di Val-di-Nievole, le quali combattendo quelli della Volta e i loro seguaci, sconfissero e cacciorno dalla Terra con assai morti e presi e impiccati per la gola. (G. Villari, Cronic. lib. XII c. 45).

Ma quasichè ciò non bastasse, poco do- la costruzione di una sega ad acq po il Comune di Firenze fu di nuovo in segare i legni ad uso della marina.

pericolo di perdere Fucecchio, essendo scesi di notte dalla rocca del Geruglio nella Gerbaja 500 fauti che i Pisani vi tenevano alla guardia, dai quali fu tentato di sorprendere Fucecchio; comecche per forte contrasto trovato non ries isse poi loro il disegno. Finalmente nel 1349 nacquero in Fucecchio nuovi scandali per trovarsi molti della famiglia Volta fuorusciti: di modo che fu stimato hene dalla Signoria di Pirenze di rimetterli in patria e di restituire loro i beni confiscati. (Ammaat. Istor. fior. lib. X).

A quei dì la Terra di Fucecchio era governata nel militare da un capitano della torre, ossia cassero del castello, per il cui mantenimento il comune di Fucecchio pagava a quello di Firenze lire 1200 per anno. - Nel civile e criminale era retta da un potestà, eletto a sorte dalla Signoria di Firenze fra i cittadini imborsati; nei casi però di un secondo giudizio le cause si portavano al giudice delle appellazioni a Fireuze. Regolava l'economico un consiglio di anziani preseduto dal gonfaloniere che amministrava e vendeva l'entrata delle gabelle della vendita del vino, quella dei fiumi Arno e Gusciana. delle porte di Fucecchio, i pascoli, ec.

Le Comunità manteneva un medico e un maestro di scuola, siccome apparisoe da una deliberazione di quel consiglio fatta lì 26 sett. 1345, colla quale su deciso di dare lire 65 a maestro Simone medico da Pistoja per residuo di suo salario del servizio prestato in due anni al comune di Fucecchio, a tenore dell'istanza di Ser Giovanni di Betto da Firenze maestro di scuola de'giovanetti del comune di Fucecchio. (ARCE. DIPL. Flor. Carte della Comunità di Fueecchio).

Nel 1350, ai 5 ott. il consiglio comunitativo di Fucecchio nomino quattro ufiziali con balla di riformare li statuti co-

munitativi.

Nel 1430, a dì 29 aprile, Neri di Gino Capponi commissario generale dei Dieci di Balta di Firenze diede ordine ai comunisti di Fucecchio di chiudere a loro spese il passo del Ponte a Cappiano, e di erigervi un fortilizio a tenore della deliberazione dei Consoli di Mare, per conto dei quali, nel dì 9 marzo 1435, fu ordinata la costruzione di una sega ad acqua da segare i legni ad uso della marina.

Finalmente con atto pubblico del 15 sett. 1515 la comunità di Fucecchio, e quelle di Val-di-Nievole concordarono con Ser Niccolò di Michelozzo de Michelozzi cittadino e notaro fiorentino, come procuratore di Alfonsina Orsini vedova di Piero di Lorenzo de'Medici, per la cessione dei terreni che la stessa Donna Alfonsina si proponeva diseccare intorno al Lago nuovo, comunemente appellato Lago di Fucecchio. - Ved. PADULE DI FUCECCHIO.

In quanto spetta alla storia ecclesiastica, Fucecchio deve il suo lustro all'antica badia di S. Salvatore del Borgonuovo, risabbricata nel principio del secolo XII nel poggio di Salamarzana, sul quale risiede tuttora la ch. e il convento, sebbene sotto ordine e sesso diverso di religiosi. Essendochè il Pont. Gregorio VII con bolla del 9 maggio 1085, confermata da molti altri Papi, esentò l'abbadia di Fucecchio da qualsiasi giurisdizione episcopale, e la dichiarò immediatamente soggetta alla Sede Apostolica. In grazia pertanto di tali privilegi l'abbate del monastero di S. Salvatore esentato dai diritti del pievano di Cappiano, in cui Fucecchio era compreso, dominava e investiva liberamente tutti i rettori delle chiese predette, la prima delle quali era l'attuale collegiata di S. Giov. Battista stata eretta in battesimale per privilegio concesso nel 1098 dal Pont. Urbano II. — Ciò suscitò lunga lite fra l'abbate di Fucecchio e il vescovo di Lucca, per cui il Pont. Innocenzo III, dovè più volte (dal 1205 al 1208) a diversi delegati apostolici affidarne l'esame e il giudizio, stato sempre favorevole agli abbati di Fucecchio.

Ma nel 14 ottobre del 1257 per ordine del Pont. Alessandro IV, l'abbadia di Fucecchio restò soppressa, e i di lei possessi, diritti e privilegi furono trasferiti nelle monache e nella badessa delle Clarisse di Gattajola presso Lucca. Dalla quale soggezione le chiese di Fucecchio restarono sciolte, allorchè furono assegnate alla diocesi di Sanminiato, siccome fu dichiarato dal Pout. Gregorio XV con bolla del 5 dicembre 1622, che riguarda l'erezione di quest' ultimo vescovado.

Quale fosse la capacità dell'antica chiesa plebana di Fucecchio si può ravvisare dalla nuova, mentre questa fu innalza-

fondamenti dell'antica con più svelto e grandioso disegno, con la spesa di sopra 12000 lire fiorentine a carico della comunità. Non vi sono pitture moderne che fermino l'artista, il quale ha bensì di che occuparsi nelle tavole della sagrestia appartenute alla vecchia chiesa.

Nel claustro poi della badia di S. Salvatore, mezzo secolo dopo la soppressione di quella famiglia di Vallombrosani, furono introdotti i Francescani Minori conventuali, i quali nel declinare del sec. XVIII cedettero il loro posto alle Clarisse e alle Camaldolensi, costà riunite dopo la soppressione dei due monasteri di S. Chiara e di S. Benedetto, fino allora esistiti dentro Fucecchio.

L'arcipretura di Fucecchio fu eretta in collegiata con breve vescovile del 15 aprile 1780, confermato dal Pont. Pio VII nel a giugno 1815.

Il suo capitolo, la cui memoria risale al 1546, è composto di 12 canonici, non compresa la dignità dell'arciprete pievano. Conta due canonici ab extra, e 6 cappellani curati, 4 dei quali residenti in Fucecchio, il 5.º alla chiesa di S. Bartolommeo a Cappiano, e il 6.º a S. Pierino oltr'Arno, due cappellanie curate, dipondenti dall'arciprete di Fucecchio, cappellanie che sono per erigersi in parrocchie.

La collegiata di Fucecchio è uno dei Caposesto, o Vicariati foranci della diocesi di Sanminiato, il quale abbraccia le parrocchie delle comunità di Fucecchio, di Cerreto-Guidi e quelle della Com. di Lamporecchio che spettauo alla diocesi predetta.

La soppressa chiesa di S. Andrea a Fucecchio presso la porta di Cappiano, esisteva fino dal 1235, poiche nell'agosto di quell'anno, vi su stipulato un contratto.

Anche la società di S. Maria della Croce a Fucecchio conta memorie del secolo XIV.

Un altro convento di Francescani zoccolanti, la Vergine del Ritiro, esiste a piè del poggio sulla strada dell'Arno, ossia sull' antica via Francesca, dove va sorgendo un borgo nuovo, e dove trovasi altra devota chiesa, la Madonna delle Pedute, davanti alla gran piazza di sotto, dov'è stato edificato un elegantissimo tentro.

Nella piazza di mezzo posta nel centro ta uel 1782 a forma di croce latina sui della Terra esiste il palazzo comunitativo da gran tempo ridotto ad eso di pretorie; ed era in questa piazza di messo, davanti a un'immagine gigantesea di S. Gristofano tuttora esistente, dove nei secoli trasorsi rogavansi i contratti della Comunità, senza la quale formalità gli atti pubblici dichiaravansi di nion valore.

Reca però sorpresa di non trovare in Fuccchio fra gli stabilimenti di pubblica pietà un ospedale, dopo che costà fino dil principio del secslo XI ve n'era uno per i pellegrini, affidato in seguito a una compagnia secolare; e tanto più che cotesto paese contasi fra le Terre più popolate del Granducato, e che per la buoua amministrazione delle sue randite la Comunità di Fucccchio conta oggi in avanzo una somma non minore di 700,000 lire toscane.

Supplisono in parte allo scopo le benefiche disposizioni testamentarie di due benemeriti Fucecchiesi, il canonico Luigi Paperini, e Vincenzio Montanelli, già gonfaloniere; avendo essi destinato a benefizio dei poveri il frutto dei loro patrimonj (circa 7000 scudi di fondo).

La Comunità per altro mantieue due medici, due chirurghi e due maestri di scuola, che uno di elementi, e l'altro di

belle lettere.

Circa l'aumento straordinario della popolazione di Fucecchio, dal 1551 al 1833, si può vedere nella tavoletta qui appresso, nella quale fa d'uopo avvertire, che la popolazione del 1551 è comprensiva di tutto il distretto comunitativo di Fucecchio, vale a dire, che cua equivale appena a un quinto della popolazione attuale.

Movimento della popolazione della Tzun Di Fuezcano e sue pendici a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Auro  | maschi | fomm. | maschi      |      | coniverti<br>dei<br>due sessi | acclesia-<br>atici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle | Totalità<br>della<br>Popolas. |
|-------|--------|-------|-------------|------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| ,55 r | -      | _     |             | _    | _                             |                                        | .363            | 1958                          |
| 1745  | 571    | 501   | <b>69</b> 6 | 1479 | 650                           | 151                                    | 879             | 4048                          |
| 1833  | 1026   | 1148  | 1289        | 1278 | 2466                          | 98                                     | 1399            | 7305                          |

Vi stanziava nel 1833 una popolazione di 9940 abit., corrispondenti a circa 452 individui per ogni migl. quadr. di suolo

imponibile.

Confina con i territorii di otto comunità. — Dal lato di sett. per il tragitto di circa mezzo migl. ha di fronte la Com. di Uzzano mediante il fosso Sibolla, a partire dal ponte sulla strada R. traversa della Val-di-Nievole sino al ponte detto alle Porte che cavalea il fosso medesimo.

Ivi sottentra a confine la Com. di Buggiano lungo lo stesso fosso, con cui si accompagna nel canal nuovo del Capannone, che poi attraversa da pon. a lev.grec. per varcare il padule inferiore di Fucecchio nella sezione denominata l'Ajone, onde giungere al canale del Terzo che trova al porto delle Morette. Quivi subentra a confine dal lato di lev. la Com. di Lamporecchio, con la quale percorre il predetto canale sino davanti alla chiesa di Stahbia. A questo punto trova la Com. di Cerreto-Guidi lungo il canale del Terzo, finchè esso, un miglio più sotto, si accoppia a quello del Capannone, dove i due canali cambiano il nome in quello di maestro della Gusciana, emissario del padule di Fucecchio; canale che può riguardarsi come una continuazione del fiume Nievole, che va a tributare le sue acque in Arno, poco lungi dalla Seressa, emissario del lago di Rientina. — Ved. Gusciana e Nizvola fiume.

Il terreno che costituisce l'esterna ossatura del poggio di Fucecchio, è simile a quello di cui sono formate le colline longitudinali alla Gusciana, consistenti in ripetuti letti di ghiaja della grossezza di una nocciola sino a quella di un uovo di struzzo, ghiaje derivanti tutte da rocce di macigno, e di alberese trascinate costà dai monti detti di sotto Pistoia, ossia dal

gruppo di Mont' Albano.

Che poi le acque dell'Arno vagassero in un largo letto lungo le colline di Cerreto-Guidi, quelle di Ripoli e Fuccchio, lo dichiara il nome di Greti, che sino da otto secoli almeno porta questa contrada; e che il fiume medesimo si dividesse in coteste parti per un doppio alveo, ossivvero Bisarno, lo danno a conoscere molti documenti del medio evo; fra i quali citerò l'itinerario di Filippo Augusto re di Francia, allorchè reduce della terza crociata (an. 1191), da Roma si avviava per la strada Francesca nell'alta Italia. (Auto-Logia di Firenza, Giugno del 1823 pag. 16).

Allora la strada Francesca attraversava sotto il poggio di Fucecchio due bracci dell' Arno: quello a sinistra, il più discosto dalla collina, appellavasi Arno nero, e sopra di esso gli Ospitalieri dell'Altopascio nei tempi estivi tenevano una specie di palanca, inservibile quando l'Arno era grosso; l'altro ramo minore che correva rasente la collina di esso Fucecchio, designavasi col vocabolo di Arno bianco. Anche sù questo bisarno, chiamato Arnicino in alcune carte del secolo XIII, l'Imp. Federigo II con privilegio dell'aprile 1244. diede facoltà alli stessi Ospitalieri dell' Altopascio di costruire per comodo ed uso dei passeggieri una specie di ponte mobile presso Fucecchio, cioè super fluvium Arni albi.

Nel secolo XV le alluvioni del fiume dovettero ostruire l'Arno bianco, ossia il ramo più piccolo, mentre al terreno di quel letto colmato resto l'originario nomignolo di Arnicino. Tale si appella in un contratto del 1481, col quale Guglielmo di Niccolo Capponi, maestro generale e commendatario perpetuo della mansione d'Altopascio, permuto e cede ai con-

soli dell'arte del cambio di Firenze, fra gli altri beni, un pezzo di terra presso Pospedale di S. Giovanni, vicino alla porta Fiorentina di Fuccechio, denominata porta Bernarda, e diversi altri pezzi di terra presso al cassero della Rocca, e nelle vicinanze della porta di Cappiano, non che ad Arnicino presso il fiume Arno. (Lam, Hodoepor. parte IF.)

Le terre acquistate per l'incanalamento in un solo alveo dell'Arno davanti a Fucecchio, vennero in potere della badia preaccennata, alla quale l'imperatore Federigo II, con privilegio del luglio 1226, condonò anche le decime dovute al R. Fisco: ut liveat eidem monasterio decimas universas terrarum et novorum agrorum spectantium ad Curiam de Ficialo, et ejus districtu percipere, vel habere. (Lam,

l. cit.)

Esisteva costà, nelle terre dei nuovi acquisti fra le ripe dell'Arno e Fucecchio, una chiesa sino dal secolo XII in luogo detto Grimagneto, per la quale era iusorta lite fra l'abbate Anselmo di Fuccechio, che sosteneva esser di padronato del suo monastero, e il pievano di S. Genesio, che la reclamava come filiale del suo piviere; sicchè il Papa Pasquale II sentenziò in questa causa, e la sentenza fu confermata da Celestino III nella bolla del 24 aprile 1194 a favore del preposto di S. Genesio. — Anche rapporto ai confini distrettuali del territorio alla sinistra dell'Arno, sino da quel tempo erano insorte controversie fra il comune di Fucecchio e quello di Sanminiato, per terminare le guali, nel 30 sett. del 1294, fu pronunziato un lodo da quattro arbitri eletti dalle parti; nella quale circostanza furono eziandio apposti i termini e tracciata una fossa nueva lungo la via detta il Petrorio, nella fossa di Cavane sino al fiume.

In quanto al distretto di Fucecchio situato alla destra dell'Arno e nella Cerhaja, si prese per norma una deliberazione dei 30 sett. 1309, fatta dal collegio de' Priori e degli Anziani della Rep. di Lucca, con la quale fu concesso ai Comuni di Oltrario, di Massa-Piscatoria e di Cappiano la domandata unione con quello di Fucecchio. (Anca. Dire. Fion. Carte

della Com. di Fucecchio.)

A quell'epoca, ed anche nei secoli posteriori, la comunità di Fucecchio dava

in affitto i pascoli della Cerbaja alla destra del camal della Gusciana, cioè, di Orentano, di Galleno e di Staffoli. Per effetto di che i suoi sindachi, nel 1413, (13 agosto ) affattarono per cento fiorini d'oro l'anno quelle pasture a Mess. Gentile figlio del fu maestro Tommaso del Garbo medico famoso di Firenze; quindi, nel 1418 ai 7 di giug., il potestà di Finuze eletto in giudice compromissario dai andachi doi comuni di Fucecchio, di Santa-Croce e di Castelfranco per cagione dei detti pascoli, mediante un lodo da esso pronunziato, fu assegnata a ciascuno dei sopraddetti comuni la loro porzione delle Cerbaja, descrivendone i respettivi confini. In quanto alle disserenze nate fra la. Com. di Fucecchio e quella di Larciano, poi di Lamporecchio, per la stessa cagionediconfini delle terre poste nel territorie di Fucecchio intorno al fiume Gusciana o Lago nuovo, fu ogni vertenza terminata dagli arbitri con lodo del 22 legl. 1459. Ciò avvenne 24 anni dopo che h Rep. forentina, aveva istituito un ufitio di cinque cittadini, chiamati i Maestri del Lago muovo, il cui scopo era quello di fare rialzare un callone o pescaja dipietre nel fiume Gusciana presso il pontea Cappiano, e di costruire un argine lungo la Gusciana per la pianura di Fucecchio, a partire dalla pescaja suddetta sino verso i monti di Cerreto-Guidi, per la lunghezza di circa un miglio, affinche si alasse sopra la pianura almeno due braccia e mezzo, ad oggetto di creare ivi un lago che dasse alla capitale molto pesce; per cui quell'artifiziale ristagno d'acque se chiamato da primo Lago nuovo, e poseriormente Lago o Padule di Fucecchie. Quindi restò il nome di Gusciana phmente al canale maestro che riceve il di lui avanzo alle calle di Cappiano, da dore s'inoltra lungo la base meridionak delle colline della Cerbaja, di conserva con l'Antifosso scavato nel 1740 dal matematico Tommaso Perelli, per facilitare lo scolo delle campagne adiacenti.

Un anno dopo la costruzione della pessaja di Cappiano e la formazione del moco lago di Fucecchio con provvisione del 9 marzo 1436 (stile comune), la Signoria di Firenze ordino, che sopra la giu costruita pescaja del ponte a Cappiano losse fatto un edifizio con sega ad acqua.

convertito in seguito in un mulino delle RR. possessioni.

Ma per le vicende idrometriche del Lago della Gusciana, rinvio il lettore agli articoli Gusciana, e Padule di Puceccero; solamente mi limiterò qui a rammentare il benefico editto de' 4 settembre 1780, col quale, dopo quasi un secolo di reclami dei popoli della Val-di-Nievole, e di Fucecchio, dopo tante ripetute visite e relazioni di sommi matematici, che reclamavano le cure del R. governo per ottenere la massima depressione delle acque del padule di Fucecchio con la demolizione indispensabile della pescaja alzata nel 1435 al ponte a Cappiano; il sommo legislatore della Toscana, Pietro Leofoldo I, di sempre cara memoria, derogando a qualunque legge iu contrario, e specialmente all'editto del 18 magg. 1649, relativo al Lago di Fucecchio, si degnò di rinunziare alla privativa della pesca, al lucro delle mulina di Cappiano, e ai diritti di proprietà acquistati dai Granduchi suoi antecessori intorno alla vasta circonferenza del padule suddetto. In grazia di ciò non solamente fu restituita la libera navigazione della Gusciana senza obbligo di alcun dazio, ma volendo accordare ogni possibile favore all'industria e all'agricoltura del paese, su permesso a chiunque di valersi dei prodotti del padule di Fucecchio, tanto in genere di pesce, quanto di piante e di pascoli; vennero ristrette dentro più angusti confini le RR. bandite, e fu concessa piena lihertà ai possidenti frontisti di deviare le acque de' torrenti e de'rivi di Vinci e di Fucecchio per colmare i loro terreni. E quasi che simili atti di sovrana elargità non bastassero, volle quel magnanimo Principe sostenere la spesa occorrente a sopprimere le mulina e il callone del ponte a Cappiano, facendo nel tempo stesso ridurre in miglior forma l' unico emissario del padule, si rapporto alla sua profondità, quanto alla direzione ed ampiezza del medesimo; cosicche si valuto che asceudesse a un milione di lire fiorentine il valore degli scapiti unito all'importare della spesa occorsa per eseguire i lavori necessarii a migliorare lo stato fisico ed economico di quella palustre e malsana pianura.

Infatti in grazia di tali provvide mi-

sure, non solamente la campagna Fucecchiese migliorò al pari di quella delle comunità limitrofe al padule, ma l'aria divenne sempre meno nociva, talchè sparirono costà quelle malattie endemiche, le quali, imperversando uei tempi anteriori, decimavano o mantenevano infermicci coloro che nell'estiva stagione vi stanziavano.

Da quanto si è finora discorso è facile arguire di qual natura siano i prodotti agrari preponderanti e superiori al consumo degli abitanti di questa comunità; come infatti vi si raccolgono assai biade, grano, formentone, lino e canapa, e più che altro fieno e pattume, sicche il bestiame potrebbe costà abbondare più di quello che attualmente vi si nutrisce.

Il vino della pianura fra la Gusciana e l'Arno partecipa di quello che si raccoglie nel già palustre Osmannoro fra Campi e Peretola, stato a buon diritto maledetto dal Redi. E siccome difficilmente quei vini arrivano sani alla calda stagione, si ricorre al compenso della distillazione; la quale industria è quasi esclusivamente propria degli abitanti di Santa-Croce.

In Fucecchio l'arte più estesa è quella di pettinare il lino e la canapa, due generi che in oggi sono portati costa per la maggior parte dall'estero, mentre questo mestiere in origine nacque e si propagò in Fucecchio pel bisogno di lavorare il prodotto del proprio paese.

Esistono in Fucecchio sei tintorie per tingere i tessuti di filo e di canapa; vi si contano due fabbriche di cappelli di feltro; e sulle rive dell'Arno sono due fornaci di terraglie.

In conformità del Regolamento generale de' 29. sett. 1774, relativo all' organizzazione di un migliore sistema economico delle comunità del distretto fiorentino, anche a questa di Fucecchio, con editto speciale del 19 dicembre dell'anno predetto, fu prescritto un nuovo sistema amministrativo, e l'estensione del suo territorio compreso dentro i confini della giurisdizione civile, o potesteria di Fucecchio. — Era dessa composta di sette popoli, e parrocchie; cioè 1. Arcipretura di S. Gio. Batt. dentro la Terra di Fucecchio, 2. Parr. succursale di S. Pierino di là d'Arno; 3. Parr. succursale di S. Bartolommeo a Cappiano; 4. Parr. di S. Pier

tro al Galleno; 5. Parr. di S. Gregorio alla Torre, già detta ad Oltrario; 6. Parr. della Madonna della Querce; 7. Parr. della Pieve di S. Maria a Massa-Piscatoria.

Già sino d'allora le due eure succursali di Cappiano e di Oltrarno facevano parta di quella dell'arcipretura di Pacecchio, ma nell'anno corrente (1837) per decreto del Vesc. di Samminiato, vanno esse ad essere costituite in ch. parrocchiali assolute.

Il commercio e le industrie di Fucecchio non corrispondono alla numerosa popolazione che vi abita, nè allo spirito del secolo che le promuove, nè alla situazione favorevole del paese.

È però da sperare, che il nuovo solido e ben costruito ponte, il primo di pietre che attraversi l'Arno nella valle inferiore, a bocca d'Elsa, e quello che va attualmente a innaltarsi per concession Regia da una società anonima allo sbocco della Gasciana presso Pontedera, saranno per divenire due de più potenti incentivi, onde invitare e promuovere maggiori industrie e nuovi mezzi di risorsa per paesi posti lungo la strada R. Valdarnesse e quella Traversa lucchere.

In Fucecchio ciascun mercoledt non festivo si tiene un mercato dei più frequentati della Valle, dopo quello di Empoli. Vi si fanno pure due fiere, una nel giorno dopo l' Ascensione, e l'altra nel martedt successivo alla festa di Tutti i Santi.

Se contare si dovessero i Visconti fra i soggetti di maggior merito che ha fornito Fucecchio, noi dovremmo citare non solamente il card. Guido di sopra rammentato, ma Filippo Visconte di Pucecchio, che nel 1288 comandava una galera alla battaglia della Meloria; e Corsino Visconte, che fu giudice degli appelli in Volterra nell'anno 1265.

Era forse della stessa consorteria quell' Enrico Conte e Vescovo di Luni, che dall' anno 1273 al 1296, governando la sua chiesa, rivendico molti diritti e giurisdizioni; e fu egli che pensò a far trascrivere tutti i diplomi, privilegii, lodi, contratti di acquisti, donazioni e capitolazioni in un libro membranaceo, che attualmente si conserva nella cattedrale di Sarzana sotto il nome di Codice Pallavicino.

chio, 2. Parr. succursale di S. Pierino di Nel principio del secolo XVIII ebbe i là d'Arno; 3. Parr. succursale di S. Bar-tolommeo a Cappiano; 4. Parr. di S. Pie-sulto Pietro Moneta, e verso la metà del-

tro Torrigiani, che Pescia educò e che a buon diritto rivendica come suo citta-

Risiede in Fucecchio un Vicario R. di terra classe, il quale per il criminale estende la sua giurisdizione anco sopra sa, e la Muota a Firenze.

ló stesso secolo macque pure costà l'ul- le potesterie di Castelfranco di sotto, e di timo defunto Archiatro granducale Pie- Cerreto-Guidi. La cancelleria comunitativa di quarta classe, abbraccia la Com. di Fucecchio e quella di Santa Croce. Vi è un ufizio per l'esazione del registro. L'Iugegnere di Circondario stà in Samminiato; la Conservazione delle Ipoteche in Pi-

POPOLAZIONE della Comunità di Fuczccuto a tre epoche diverse.

|                           |                                          | Diocesi                  | Popolazione  |              |              |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome dei luoghi           | Titolo delle Chiese                      | cui<br>appartengono      | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |
| Puccchio con le           | S. Gio. Battista, Arcipro-               | Samminiato, già          |              |              |              |
| sue pertinenze<br>Galleno | tura e Collegiata<br>S. Pietro, Rettoria | di Lucca<br>Idem         | 1958         | 4048         | 7305<br>836  |
| Massa-Piscatoria,         | S. Maria, Pieve                          | Pescia, già di Pi-       | _            |              | i            |
| Queros (della)            | Madonna, Rettoria                        | stoja<br>Samminiato, già | _            | 346          | 588          |
| <b>4</b>                  |                                          | di Lucca                 |              | 321          | \$39         |
| Torre, già Oltrario       | S. Gregorio, Rettorla                    | Idem                     |              | 423          | 678          |

Somma totale . . . . . . . . Abitanti 1958 n.º 5599 n.º 9940

FUGNANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. - Ved. Pognano.

FUGNANO e BILIANO in Val-d' Era. - Due villate dipendenti da una sola ch. parr. (S. Michele) sino dallo scorso secolo riunita alla parr. di S. Cipriano nel piviere di S. Giovanni a Villamagna, Com. Giur. Dioc. e migl. 2 & a sett.-maest. di Volterra, Comp. di Pirenze.

Le due ville s'incoutrano sul dorso delle colline, che diramansi dal monte di Volterra fra il borro Arpino e il fi. Era.

Nel 1293 gli abitanti di Fugnano e Biliano rinnovarono il giuramento di fedellà alla città di Volterra (Arce. Dipl. Fion. Comunità di Volterra).

Fra le case di campagna ne esiste costà una di proprietà della patrizia famiglia volterrana Maffei.

La parr. di S. Michele a Fugnano nel

1745 contava 59 abit.

FUGNANO di S. Gimignano. — Cas. li cui parr. di S. Bartolommeo apparteneva alla Dioc. di Volterra, innanzi che sosse soppressa sul declinare del secolo XVIII.

Essa nel 1745 contava 66 abit., mentre mel 1551 aveva soli 28 individui.

FULIGNANO (Fulinianum) in Vald' Elsa. — Cas. e antica ch. parr. (S. Lorenzo) con l'annesso di S. Michele a Remignoli, ora plebana, una volta filiale della ch. prepositura di San-Gimignano, da cui è circa migl. 2 🕏 a lev. nella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Colle, una volta di Volterra, Comp. di Siena

Risiede in collina alla sinistra del borro del Rio presso il poggio Chiarenti. Ebbero signoria in Fulignano i nobili di Staggia sino dal secolo X, poichè uno di essi, Tegrimo, detto anche Teuzzo, figlio d' Ildebrando, e della contessa Ava, nel 29 apr. 994, per causa di nozze, e a titolo di antefatto, o di morgineap donò a Saudrada sua sposa la quarta parte dei beni del suo patrimonio situati nei contadi di Volterra, di Firenze, di Siena e di Fiesole, ivi nominativamente descritti, fra i quali fuvvi anche la sua corte di Fulignano col giuspadronato della ch. di S. Lorenzo. (ARCH. DIFL. Flox., Carte di S. Eugenio al Monastero.)

Nell'anno poi 1087, si 25 aprile, quattro fratelli mobili di contado, riunitità nella badia di S. Salvadore a Isola, venderono a quei monaci la loro porzione di corte di Fulignano con la sesta parte della corte e cast. di Staggia, eccettuata la torre dentro il castello e una casa dentro le mura di Castiglioncello (Ghinibaldi).

Anche in un atto di donazione, fatto nell'ott. del 996 alla badia fiorentina, si nominano due corti poste in questo casale di Fulignano: siccome pure i Pont: Lucio III nel 1182, e Onorio III nel 1220, confermarono ai preposti della pieve di San-Gimignano i diritti che aveva la loro chiesa nella corte di Fulignatto, e nella sua cappella di S. Lorenzo.

La parr. di S. Lorenzo a Fulignano conta \$67 abit.

Fullenano nel Val-d'Arno sotto Firenze. - Cas. che fu nel pinno di Sesto, popolo di S. Romolo a Colonnata, Com. e Giur, di Seste, Dioc. e Comp. di Firense.

A questo luogo di Fulignano riferisce. un istrumento rogato, nel nov. del 1042, in Piancaldoli dell' Appennino Imolese, ora del Vicariato R. di Firenzuola; col quale atto il C. Landolfo figlio del fu C. Gottifredo, detto Gottisio, a seconda della legge longobarda che professava, donò per eagione di nozze (morgincap) alla sua sposa Aldina figlia di Adoaldo la quarta parte d'un gran numero di corti che possedeva nella Toscana, e precisamente nel Chianti, nel Mugelio, e nel piano di Se. sto, in cui nomina fra le altre la sua corte di Fulignano.

Anche i canonici della cattedrale di Firenze, e più tardi la chiesa collegiata di S. Maria Maggiore della stessa città tenevano dei fitti in Fuliguano del popolo di Colonnata. In quanto alla cattedrale fiorentina si rammentarono due documenti sotto gli anni 1072 e 1084 all'art. Co-LONNATA DI Susto; rapporto poi a S. Maria Maggiore, esse nel 1224 acquistò un pezzo di terra situato nella villa di Colonnata in luogo denominato Fulignano. · Ved. Coronnata di Sesto.

FULTIGNANO nella Valle del Bisenzio. — Ved. Faltignano.

FULTIGNANO (EREMO DI S. SAL-VADORE A). —È uno dei primi conventi in Tostana, che poi, aggregate a quelle della Selva del Lago nel Monte-Maggio presso Siena, diede il titolo alla Congregazione Lecostana. - Fed. Lucturo.

FUMAJOLO (MONTE) nell'Appenuino di Verghereto. — Queste monte poste sul confine del Granducato con la regione Urbinate di Monte-Feltro e di Sarsina, fra il monte Cornaro e le Balse risiede nel nodo della catena centrale dell'Appennino, da dove incominciano a schiudersi tre valli le più centrali dell' Italia; cioè; la Valle del Tevere, quella del Savio e la valle della Marecchia nell'antica provincia dell'Alpi Appennine. - Fed. Banta TEDALDA.

Il monte Fumajolo fa designato in un istrumento del 1330, nel quale si dichiara che la chiesa di S Giovan Battista inter ambas Perus, attualmente parr. plebana, era situata fra il monte Ocri de Saxeno (forse quello che ora è chiamato i Sassoni, a cagione delle grandi rupi sconnesse di calcarea dolomitica che lo ricuoprono), la piaggia di S. Alberigo, il monte di Fumajolo e il monte di Acquilone. Anche in una convenzione stipulata, li 10 ottobre 1350, fra i nobili della Faggiuola e il priore di S. Gio. Battista fra le due Pare, per cagione delle respettive possessioni, è descritto il perimetro territoriale che costà possedeva la suddetta chiesa, a partire dal monte Fumajolo. - Ved. Cal-LA DI S. ALBERIGO, C VERGERETO COMUnità.

Funalgablo (S. Fabiano a) in Val-d' Elsa, altrimenti detto a Tensano. — Cas. e parr. che fu nel piv. di S. Agnese in Chianti, Com. Giur. e circa 3 migl. a lev. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già di Siena, Comp. Senese.

Il casale di Fumalgallo è rammentato in un istrumento del 30 aprile 1048 appertenuto alla badia di S. Salvatore a Isola, col quale due coniugi della consorteria dei signori di Staggia, stando nel luogo di Tenzano presso il cast. di Fumalgallo, alienarono alcuni possessi di Staggia, di Strove e di Bucignano. (Azcu. Dirr. Fron. Carte di S. Eugenio al Monistero).

La ch. di S. Fabiano a Fumalgallo, ossia di Tenzano era di padronato della badia di Poggibonsi sino dal 1180, siccome apparisce da un contratto del 26 nov. di di Romitani Agostiniani che si conosca detto anno, riguardante una permuta di un pezzo di terra fra il camerlingo di detta bedia e prete Guglielmo rettore della chiesa di S. Fabiano di Fumalgallo, che poi si disse di Corte-Nuova. (Anos.

Dur. From. Osped. di Bonifazio).

il padronato della ch. sudd. con i beni del mon. di Poggibonsi passò nalle mon. del Paradiso in Pian di Ripoli, e finalnente nell'Ospedale di Bonifazio di Fi-MAZE. - Ved. TERRARO, @ CORTE-NUOVA.

Fundagrano, Fondignano, Fundiglia-10 o Frompiculano in Val-di-Pesa. --- Cas. perduto nel piv. di S. Paucrazio in Valdi-Pesa, Com. e Giur. di Monte-Spertoli, Dioc. e Comp. di Fireuze.

Del casale chiamato castello di Fundagnano è fatta menzione sine dall'anno 981 tra le carte del R. Arch. Dipl. Fior. appartenute alla badia di Passignano.

Fu probabilmente quel castello di Frondigliano dei CG. Alberti, assulito e disfatto dzi Fiorentini nel 1199, anno in cui essi recappasi all'assedio del vicino cast. di Semissate, che fu pur esso de'CC. Alberti. .... (Malespine, e Gio. Villan Cronaca.)

FUNDO-GELLINO o FONDO GELA LINO in Val-d'Ambra. - Questo predio, quasi piccolo agro (agellinus), di cui altualmente conserva il vocabolo un podere presso la ch. plebana di Monte-Benichi, trovasi sul fianco orientale di Monte-Fenali. Esso è rammentato fino dal 715 nella lite agitata in Siena per cagione delle pievi del contado senese, comprese però nella diocesi di Arezzo; mentre a quell' epoca dava il titolo a una cappella (S. Pietre in fundo Gellino) compresa nel piviere di S. Maria ad Altaserra, attualmenle pieve di S. Maria a Montebenichi. -Forse a questo fondo Gellino riferisce un istrumento del gennajo 1003, sol quale i bisnipoti del Conte Wuinigi confermarono alla loro badia della Berardenga, fra gli altri possessi del Chianti, quelli in Gellino putido in Colle fenali, in Sextano, in Piscinule etc. - Ved. Berarden-GI, C ALTIMERRI.

Fusno-Luco nella Valle dell'Ombrone – Ved. Chiusure, e Luco (S. Anscuese. -GELO IN ).

FURBO-MAGRO pel littorale di Livorno. - Podere che su dei Conti della Gherardesca, forse sino da quando Walfredo di Radgauso cittadino pisano assegnò in dou, nell'anno 754, alla sua badia di S. Pie-

tro a Palassuele presso Monteverdi, fra gli altri predii, castelli e casali, anco i terreni che possedeva in Fundo-Magno.

Probahilmente fu della stessa prosapia dei CC. della Gherardesca quel C. Rodolfo, che, nel 15 maggio del 949, ottenue ad enfitousi da Zanobi vesc. di Pisu la terza parte di tuttociò che la sua cattedrale pessedeva nel distretto di Porto-pisano, compresi i fitti che pagavano gli abitanti della villa di Fundo-Magno.

Infatti la tenuta del Fondo-Magno era posta a confine con i beni dei Conti della Gherardesca, siccome lo specifica una cartz del 13 nov. 1017. -- (MURATORI, Ant.

M. Aevi. T. III).

FUNGAJA (Fungaria) sul Monte-Maggio presso Siena. - Villa con chiesa parrocch. sotto il titolo di S. Michele, alla quale è stata riunita la cura di S. Lorenzo al Colle, nella Com. e circa 4 migl. a lib. di Monte-Riggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

È posta nella pendice merid. del Monte-Muggio, là dove si schiude la vallecola del Pian del Lago di Rosia. - Ebbero signoria in Fungaja alcuni magnati sanesi, come era quel Baldovino di Gherurdino. che nell'ottob. del 1128, stando in Siena, dono alla badia di S. Salvadore all'Isola le terre ch'egli possedeva in Lecore, e a Fungaja.

Era in questa parrocchia l'oratorio di S. Michele di Arnano, forse lo stesso dell' attuale parrocchia di Fungaja, presso la quale havvi una casa di campagna della fumiglia Borghesi di Siena.

La. parr. di S. Michele a Fungaja con l'annesso di S. Lorenzo al Colle conta 118

FUNINO nella Valle dell'Ombrone senese. - Questa villa, che innunzi il Regolamento del 9 dicembre 1777 contavasi fra i 17 comunelli del distretto di Asciano, è rammentata fino dall'agosto 1118 in un atto di permuta di beni fra la badia di S. Eugenio al Monistero presso Siena e la badia di Coltibuono. — (Aaca, DIPL. FIUR. Badia di Coltibuono)

FUSIANO, o FUSCIANO (Fusianum) nella Valle dell' Ombrone pistojese. -Villata che diede il titolo alla chiesa di S. Biagio, il di cui popolo da lunga mano è aggregato a quello della pieve di S. Maria a Bacchereto, nelle pendici orientali di Monte-Albano, Com. Giur. e circa a migl. a pon. di Carmignano, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

La ch. parr. di S. Biagio a Fusciano

o Fusiano è rammentata in una membrana dell'antico mon, di S. Bartolommeo di Pistoja sotto il di 7 aprile 1298, e in quelle de' PP, Domenicani della stessa città, al 18 genn. 1430. (Azes. Dire. Fron. Carte di quei due Monasteri).

FUTA (MONTE DELLA) ossia MONTE pi FO' nell' Appennino dello Stale. --Porta il nome di Futa il varco più frequentato della catena centrale dell'Appennino, che trovasi a 1560 br. sopra il livello del mare Mediterranco, circa 60 br. più depresso della sovrastante cresta del Monte di Fo.

Di sostà, venendo dal cast. di Gagliano, passava l'antica strada maestra, che dalla provincia del Mugello varcava il giogo dello Stale, da dove proseguiva nel territorio di Bologna. La qual via maestra fu afforzata nel 1358 dalla Rep. fiorentina, onde difender il contado da una nuova incursione che meditavano di eseguire per al passo dello Stale le compagnie di capitani di ventura; siechè (per asserto del cronista Matteo Villani) in breve tempo fu fatta lungo l'Appennino dello Stale una chiusa per la traversa dei poggi di otto miglia con fossi e steccati, torri e spesse bertesche di legname. (MATT. VIL-LANI, Cronica ).

Fu in quell'occasione che i reggitori della Rep. sorentina seceso rintracciare l'istrumento della donazione del territorio dello Stale fatta ai 7 dicembre 1048 dal C. Guglielmo Bulgaro di Fuccchio a savore della badia di Settimo presso Firense cui assegnò in dote la contrada, che poi prese il nome di Contea dello Stale.

cepielo per alloggiarvi i passeggiari, in un tempo in cui non era ancora in uso l'arte degli albergatori nelle città, molto meno nelle sperte campagne e nei monti più inospiti dell'Appennino.

Tali ricerche furono specialmente promosse dallo scopo di rintracciare i confini fra il territorio bolognese e quello fiorentino, nel quale ultimo era comprese la vasta tenuta dello Stale, ossia dell'Ospedale; tenuta che ivi dichiarasi posta nella contrada di Galliano. Nella specificazione di tali confini, sebbene non sia qualificato il vareo della Futa, ossia del Monte di Fò, pure sembra ivi designato con le espressioni di Colline di Feo di Ubaldo e di Feo di Carbone.

La fabbrica della dogana della Futa. tutta di pietre quadrate, su satta costruire dal G. D. Pizrao Lacronno I, che istituì questa dogana dopo la soppressione della Contea dello Stale. - Ved. STALE.

Fanno capo alla dogana della Futa le merci che entrano nel Granducato per le vie che provengono da Piano, da Menzane e da Barigazza. - Il doganiere della Futa è di terza classe, e dipende da queb lo di seconda classe delle Filigare.

Il passo della Futa era temuto una volta dai passeggieri per la violenza dei venti che soffano su quelle nude sommità dell' Appennino, specialmente lungo la criniora dei monti fra la Futq e l'osteria della Traversa presso il Sasso di Castro, la qual criniera divide la valle transappenuina del Santerno da quella superiore della Sieve, ossia del Mugello. La munificenza del Granduca felicemente regnante ha procurato un riparo a tali bufere, mediante la costruzione di due lunghi e grossi muraglioni, che a guisa di bastioni difendono le vetture e i passeggieri nei punti più affinche quei monaci vi erigessero un esposti al vento in mezzo a quel passaggio.

Gabasola — Ved. Cabasolb e Gab-

GABBARI (MONTE). — Ved. ALPE APEANA, FARROCCHIA, STAZZEMA.

GABBIANA o GABIANA (Gabiana) in Val-di-Magra. — Cas. che dà il nome al-h parr. di S. Andrea a Gabbiana nella Com. Giur. e circa 3 miglia a scir. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarana, Comp. di Pisa.

Risiede sopra un poggio, la cui base è bagnata dal torr. Civiglia tributario sinistro del fiume Magra quasi sulla foce del

Tavarone.

Questi nomi di Gabbiana, Gabbiano, Gabbiola, Gabiaula, e simili, parve a molti eruditi che essi ripeter debbano la loro etimologia ed origine da predii appartenuti a coloni o altri romani addetti alla gente Gabbia o Gavia.

Fanno parte della popolazione di Gabbiana diverse villate, fra le quali Cassolana, Greciola, Baratti, Deglio, Favale, Casella, ec. consistenti tutte in piccoli

gruppi di case e di famiglie.

Il casale maggiore, quello di Cassolana, è nominato in un istrumento di divisione di feudi, fatta nel 1275 fra divere diramazioni de' marchesi Malaspina, detti dello spino-fiorito.

La parr. di S. Andrea a Gabbiana nel

1833 contava 358 abit.

GABBIANELLO (Gabianellum) in ValdiSieve. — Cas. la cui ch. parr. (S. Michele) è annessa alla cura di Luciglipno nel piv. di S. Giovanni in Petrojo, Com. Giur. e circa 4 migl. a lev.-scir. di Barberino li Nugello, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sopra una piccola collina alla sinistra del fi. Sieve, fra la villa Gerini delle Maschere e il convento del *Bosco ai* 

Frati. - Ved. LUCIGLIANO.

GABBIANO nel Val-d'Arno inferiore.

— Cas. ridotto a un colle boschivo con oratorio (S. Barbara) già parr. dell'antiro piviere di Montopoli, dalla qual Terra e circa un migl. a ostro, nel popolo, Com. e Giur. istessa, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

È il colle di Gabbiano bagnato a pon. dal torr. Cecina, a non molta distanza dalla via comunitativa che da Montopoli guida a Palaja.

GABBIANO in Val di Chiana. — Cas. e parr. (S. Firmena) nel piv. di Cignano Com. Giur. e circa 7 migl. a lib. di Cortona, Dioc. medesima, una volta di Chiusi,

Comp. di Arezzo.

Trovasi in un poggetto alla sinistra del rio Massarone, alla cui destra passa la strada provinciale che da Cortona guida a Valiano sul Canal maestro della Chiana.

La parr. di S. Firmena a Gabbiano no-

vera 192 abit.

GABBIANO in Val di-Greve. — Villa che fu dei Ridolfi, attualmente Rosselli del Turco, nella parr. di S. Andrea a Novole, Com. Giur. e circa migl. 4 \frac{1}{2} a lev. di Sancasciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

GABBIANO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. con ch. parr. (S. Michele) nel piviere di Vinacciano, Com. della Porta Lucchese di Pistoja, Giur. e Dioc. della stessa città, dalla quale è circa 3 miglia a pon. Comp. di Firenze.

Giace alla base orientale del poggio di Seravalle alla destra del torr. Finci, e

della strada R. lucchese.

La parr. di S. Michele a Gabbiano ha

149 abit.

GABBIANO in Val-di-Sieve.—Cas. con parr. (S. Lorenzo) nel piv. Com. e circa migl. 2 ½ a sett. di S. Piero a Sieve, Giur. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Cotesto Gabbiano è posto in una pianura sulla strada comunitativa che dirigesi per Gagliano alla destra del torr. Cornocchio, sul confine della Com. di S. Piero a Sieve con quella di Scarperia.

L'altare maggiore della ch. di Gabbiano ha una bella tavola dipinta da Jacopo Vignali rappresentante il titolare con altri tre santi della Congregazione Vallombrosana stata patrona di questa chiesa. Fino al principio del secolo XIX era essa governata da un curato monaco Vallombrosano della badia di Vigesimo, sebbene nel secolo XIV fosse manuale della badia de' Vallombrosani, come apparisce dalla visita fatta li 6 ottobre 1372 da don Simone da Gaville generale di quella Congregazione. Attualmente il parroco è inamovibile.

La parr. di S. Lorenzo a Gabbiano conta 111 abit., 3o dei quali spettano alla Com. di Scarperia.

GARRIANO, e GARRIATA nella Valle del Serchio in Garfagnana. — Villa perduta dove fu un monastero nell'antica vicaria e piviere di Gallicano, Dioc. di Lucca, Duc. di Modena.

Fu signoria dei nobili di Corvaja, ai quali appartiene un istrumento del 1266 dato nella villa di Gabbiano, in orto Vinciguerrae quondam domini Veltri olim de Castello Aghinolfi. (Memor. per servire all'Istoria di Lucca. T. III.)

Il monastero di Gabbiata o Cabbiata trovasi registrato nel piviere di Gallicano sino dal 1260.

GABBIAVOLA, GABBIAVOLI, già GABRIAULA e GABAJOLE in Val d'Elsa.

Io dubito che questa villa di Gabbiavola sia quella che diede il titolo a una ch. parrocchiale (S. Bartolommeo) filiale di S. Ippolito a Castel-fiorentino, rammentata in un istrumento rogato in Castel-fiorentino nel 1415 ai 28 luglio. Esso contiene la vendita di un pezzo di terra posto nel popolo di S. Bartolommeo a Gabhajola, nel pien di Pesciola, fatta da un popolano di S. Quirico alla Sodera nel piviere di S. Pietro in Mercato (Ancu. Diri.. Fion, Carte di Cestello); e forse è la medesima chiesa di S. Bartolommeo a Gabbiolla che trovasi registrata nei cataloghi della diocesi fiorentina e nel balzello imposto dalla Rep., nel 1444, sotto il piviere di Monterappoli.

Comecchessia la cura di S. Bartolommeo a Gabbiavole, già detta a Cabajole, fu annessa alla cura di S. Frediano a Nebhiano con decreto arcivescovile del 2 gennaio 1782, nel piviere e Com. di Castelfiorentino, sebbene pel civile dipenda dalla Giur. di Montespertoli, da cui è circa 5 migl. a pon., Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede la villa di Gabbiavola in collina a sinistra della strada provinciale volterrana che da Montespertoli guida a Castel-fiorentino. — Ved. CABAIOLE.

Cotesta villata, al pari di altri castelli di Val-d'Elsa, appartenne si conti Alberti del ramo di Certaldo, siccome apparisce dall'istrumento di divisione fatta in Monterotondo li 24 febbrajo 1208 fra il conte Rainaldo e il coute Maghinardo, fratelli e figli del C. Alberto e della contessa Traversara, noti specialmente per la guerra di Semifonte che fu pur loro feudo. Nel quale istrumento, fra le possessioni dei conti Alberti situate in Val-di Elsa e in Val-di-Pesa, si rammentuno le corti di Ripa, di Tignano, di Fondignano, di Bagnolo, di Gricciana, di Tresalli e di Gabbiaula. (Anca. Dira, Fion.— Carte dell'Ospedale di Bonifazio).

Tali possessioni dei CC. Alberti ci richiamano a una deliberazione fatta dalla Signorla di Firenze li 13 aprile del 1318, mercè cui furono deputate 15 persone per esaminare i privilegi di esenzioni dalle gabelle che reclamava un conte Alberto, chiamato Berto, che fu figlio del C. Azzolino, e nipote di Alberto del C. Maghinardo sopranominato. Il qual conte Berto di Azzolino, uel 1318, abitava il palazzo antico dei conti suoi agnati in Certaldo, e godeva le possessioni di Gabbiavola. — (Targiori, Fiaggi T. VIII p. 114 e segg.)

Alla predetta chiesa di S. Bartolommeo a Gabbiauola, ossia a Gabajola, riferisce un'iscrizione ivi collocata, nel 1592, dal C. Alberto figlio del C. Antonio degli Alberti di Firenze, che può leggersi nel Lami. (Mon. Eccl. Flor. Tom. II p. 783).

GABBIOLA in Val di Pesa (Caviania o Gabii-Aula). — Cas. che ebbe ch. parr. (S. Stefano) il cui popolo sino dal secolo XVI fu annesso alla pieve di S. Giovanni in Sugana, attualmente oratorio pubblico nella Com. della Casellina e Torri, Giur. e circa 4 migl. a maestro di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in mezzo alle pinete sui poggi della Romola, alla destra del primo ramo della strada provinciale volterrana che si stacca dalla R. romana al Galluzzo.

La parrocchia di S. Stefano a Gabbiola, in vista della scarsissima sua rendita, fu soppressa per decreto dei 16 nov. 1565 da Mons. Guido Serguidi vicario arcivescovile ad istanza del pievano di Sugana.

Poco lungi dall'oratorio di Gabbiola, ma alquanto più in alto, si vedono le tracce coi fondamenti di un muro nella luughezza di br. 104, e nella larghezza di br. 50, indizj di un gran fabbricato quatorrita; giacchè tuttora cotesta località conserva il nome di castello.

Aquesta Gabbiola, detta Gastel-vecchio di Val di Pesa, probabilmente appella un istrumento del 27 ott. 1075, stipulato in Gabiaula giudicaria florentina, col quale Pietro del fu Albino da Gabiaula vende h quarta parte del poggio di Castelvecchio. ( Ances. Durs. Fron Badia di Passigrano).

Gazzazzo (Gabretum) in Val-di-Cecim.-Cast. distrutto dietro ai poggi di Monte-Catitti di Val-di-Cecina, alla eni chiesa filiale su riunita la pieve dei SS. Dionigi, Rustico ed Eleuterio di Gabbreto, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Il castello di Gabbreto deve il suo nome alla qualità del suolo di gabbro che in otesti monti predomina; ed era uno di quei tanti castelletti del contado volterrano, che Arrigo VI nel 1186 concesse con titolo di feutdo a Ildebrando Pannocchieschi Vesc. di Voltetra.

Masimili privilegj, comecchè personali e di precaria durata, risultando sempre in pregindizio della pubblica libertà, in ur tempo in cui tutti i popoli tentavano di rivendicarla, anche gli uomini di Gabbreto, al pari di tutti gli altri shitanti delle ville registrate nel diploma preaccranato, tornarono presto sotto l'obbedenza del comune di Volterra. Infatti nei ssoi archivii si ritrovano gli atti pubblici di sottomissione prestata dai diversi popoli di quel contado al potestà di Voltara, atti che vennero rinnovati dopo compresse le forze dei Ghibellini mercè k hattaglie di Benevento. Quindi anche i sindachi del comune di Gabbreto giunrono obbedienza alla città di Velterra nel giorno 25 genn. del 1273, siccome l'avevano giurata i suoi antecessori nel die. del 1225 e nel nov. del 1251.

A tenore dello statuto della città di Volterra il comune di Gabbreto, per l'imposizione prediale dell'anno 1288, fu allinto nella somma di lire 7150, mentre Miemmo fu tassato in L. 1250, Sorbajano Agnano in L. 500 per ciascuno. Cosicche il totale della prediale toccata nell'anno suddivisato a un distretto territoriale quasi che uguale a quello dell'attuale comunità di Monte-Catini, ammonto a L. stoo di quella moneta, corrispondente a

drilungo, ad uso probabilmente di casa un dipresso a circa 36000 lire fiorentine del corso attuale. — (Augn. Dirl. Flor. Carte della Comunità di Volterra).

> Il cast. di Gabbreto è rammentato come un fortilizio in un trattato di tregua fatta nel 1315 fra i Pisani, e i Volterrani dopo la battaglia di Monte-Catini di Val di Nievole:

> La pieve di Gabbreto comprendeva nella sua giurisdizione le seguenti sette chiese: 1. S. Biagio di Monte Catini, eretta in pieve sotto lo stesso titolo, 2. S. Giovanni di Sorbolatico degli Ospitalieri dell'Altopascio, attualmente villa signorile della casa Inghirami; 3. lo Spedaletto di Agnano sull'Era, degli Ospitalieri medesimi, adesso fattoria dei Principi Corsini; 4. la chiesa di Caprile, soppressa, sul poggio di Caporciano; 5. S. Niccolò a Buriano, esistente; 6. la chiesa di Terenzano, distrutta; 7. S. Andrea di Miemmo, chiesa riedificata dal G. D. Pietro Leopoldo I.

> Gabbreto fu segnalato sul confine dell' antico contado pisano nei diplomi con cessi dagl'Imp. Arrigo VI, Ottone IV è

Carlo IV a quella città.

Nel 1403, ai so agosto, l'arcidiacono di Volterra, come delegato apostolico, incorporò al decanato della cattedrale di quella città la pieve di Gabbreto e la chiesa di S. Martino di Seandicci nel piv. di Pava, ossia a Pitti, della Dioc. medesima, unitamente ai loro beni. (Arcs. Diri. Fior. Olivetani di Pisa). - Ved. MONTE-CATINI di Val di Cecina.

GABBRO, GABBRETO, MONTE. GAR. BRO. MONTE-FERRATO, MONTE-NE-RO, MONTE-TIGNOSO, MONTE-PELA-TO, MONTE-ROGNOSO ec. - Sono di quei nomi dati a una qualche contrada. poggio o castello, ordinariamente situati d'appresso, o anche sopra un terreno che i naturalisti toscani chiamarono gabbro. Il qual terreno generalmente di tinta verde-nera, d'aspetto ferriguo, di qualità magnesiaca, suol essere poco propizio alla vegetazione di molte piante. - Noi indicheremo quì appresso alcune poche coutrade designate col nome di Gabbro o di Monte-Gabbro comprese nella Toscana.

GABBRO (CASTEL nz) nei monti Livornesi in Val di Tora. - Vill. aperto e senza indizio di alcuna rocca o torre con ch. battesimale (S. Michele) nella Com. e circa 6 migl. a ostro di Colle-Salvetti,

Giur. Dioc. e 8 migl. a pon.-scir. di Livorno, Comp. di Pisa.

Risiede in costa sulla pendice orientale dei così detti Monti Livornesi sopra
l'antica via Emilia di Scauro, ossia R.
maremmana, fra mezzo alle rocce di gabbro, dalle quali tolse il nome, dopo aver
lasciato quello più antico che portava di
Contrino, titolo con cui distinguevasi la
sua ch. parr. di S. Michele, quando era filiale della pieve di S. Giovanni a Camajano, situata sul botro di Riardo nel luogo denominato tuttora la pievaccia.

Ved. Canajano.

La memoria più vetusta che a me siasi presentata, relativa a questo villaggio di Gabbro, è in una pergamena del 1203 appartenuta al mon. di S. Lorenzo alle Rivolte di Pisa. (Arcu. Dirl. Fior.)

La parr. di S. Michele a Gabbro, nel 1551 contava soli 198 abit., nel 1745 ne aveva 369, e nel 1833 ne noverava 836.

GABBBO in Val-di-Cecina. — Cas. esistito nelle spalle del poggio di Montieri, da cui ebbe titolo la chiesa della Canonica di Gabbro, faciente parte del soppresso piviere di Sorciano fra Montieri ed Elci, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

GABBRO (MONTE) in Val d'Elsa—Castellare che ebbe il nome da un poggio dove fu una chiesa parrocchiale, atualmente in rovina, nella pieve di S. Maria a Conèo, Com. Giur. Dioc. e quasi 4 migl. a pon. di Colle, Comp. di Siena.

È situato presso la strada R. volterrana, che passa a sett. di *Monte-Gabbro*, poco lungi dalla villa di Pulicciano, e dell'antico cast. di Picchena.

Il cast. e distretto di Monte-Gabbro su concesso dall'imp. Arrigo VI al vescovo di Volterra Ildebrando Pannocchieschi, dai successori del quale passò nella potente signora di Monte-Gabbro. Anche la chiesa prepositura di San-Gimignano possedeva beni nella corte di Monte-Gabbro, confermati a quel preposto dal pont. Onorio III con bolla del 3 agosto 1220.

La natura del terreno però non corrisponde al nome di Gabbro che porta questa collina, quantunque poco lungi di là si trovino rocce ofiolitiche. Avvegnache il *Monte-Gabbro* trovasi coperto da un tufo arenario ripieno di conchiglie fossili mariue, e precipuamente di grandi terebra-

tule, di balani, di came, di pettini, di spondili, di echini rosacei, di coralliti ec

L'antica chiesa, della quale attualmente non esiste che un avanzo di navata, rovino in parte per una smotta di quel terreno.

In prossimità di un terzo di migl., a lev. dei ruderi di Monte-Gabbro, trovasi un masso di calearia marnosa che ha una naturale perforazione internamente cavernosa, la quale al mutare dei tempi tramanda un risentito sofio di vento, detto perciò il buco del vento.

GABURRACCIA. — Ved. CASURRACCIA nella Valle del Santerno.

GAENNA O GAIENNA in Val di Chiana.

— Cast. distrutto che diede il titolo alla parr. di S. Maria a Gajenna nel piv. del Toppo, Com. e Giur. di Civitella, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Il cast. di Gaenna pare che sia esistito presso la badia di S. Martino al Pino; essendoche un istrumento del 6 sett. 1306 appartenuto a questo stesso monastero, attualmente nel R. Arch. Dipl. di Firenze (Carte dell'Ospedale di Bonifazio) rammenta alcuni heui posti nella caria di Gaenna o Gajenna spettanti alla badia del Pino.

La chiesa di S. Maria a Gaenna trovasi registrata tra quelle dell'antico piviere del Toppo (adesso Badia al Pino) uel catalogo delle chiese della diocesi aretina compilato sulla fine del secolo XIV pubblicato dal Lami. (Mon. Eccl. Flor. T. III.)

Fu uno dei castelletti rammentati fra quelli del contado aretino nel privilegio di Carlo IV spedito nel 1356 alla città e comune di Arezzo.

GAGGIO o GAGIO (Gajum e Gagium) nell'Appennino di Pistoja, Valle del Bisenzio, popolo di S. Michele a Treppio, Com. e circa 2 migl. a sett. di Cautagallo, Giur. di Vernio, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

I vocaboli di Gaggio, Gajo, Cajo, Caggiolo, Gajole, ec. applicati dai Longobardi ai boschi con pascoli, sono conservati ad alcune località, che furono, o che sono tuttora foreste con niturali pasture. Ciò lo dichiara meglio di ogni altra scrittura un diploma del 21 magg. 1014 dell'Imp. Arrigo II, col quale accordò al monastero di S. Zeno a Verona l'uso di alcune selve regie: ut in regalibus silvis tam in Gajo.

quam in escreris pascuis licentiam habeant greges ovium suarum, nec non porcorum, jumentorum, et caeterorum animalium ad ipsam ecclesiam (S. Zeni) pertinentium, absque aliqua datione, verzuione pascua habeant etc. — Di simile natura era il Gajo del casale di Pezza, e quello della villa di Offiniano (oggi Fogano) entrambi nell'Appenniuo casentinese, rammentati nell'istrumento di fondinione dell'abbadia di Prataglia, e in una bolla del pontefice Adriano IV spedita nel 1155 al pievano di Bibbiena. (Aunal. Canale.) — Ved. Cagio, Cagiolo, Cagiole, e Giole.

GAGGIO e CORTI in Val-l'Elsa. — Due Cas. che ebbero parr (S. Niccolò e S. Lorenzo) nel piviere di S. Giov. Battista in Castello, ora annessi a S. Martino a Lano, nella Com. Giur. Dioc. e circa 4 migl. a ostro di Colle, Comp. di Siena.

Queste due villate sono situate in collina, fra il fosso degli Strulli e il fi. Elsa, presso dove si riuniscono le due strade comunitative che da Colle e dalla Pievo

d'Elsa si dirigono a Casole.

Se non fù una di coteste la villa Gajo che rammentasi nell'istrumento di donazione fatta nel 998 dal march. Ugo alla hadis di Poggibonsi, alla suddetta certamente appella un atto di procura fatto alle Corti, nel 9 lugl. 1301, dai popolani delle Corti e di Caggio, o Gaggio per promettere obbedienza al comune di Colle. (Arca. lari. Fron. Carte della Com. di Colle).—Fed. Lano.

GAGGIO (S.) presso Firenze. — Monastero imsigne di donne, tuttora esistente salla collina omonima presso la strata R. romana con una piccola borgata, che appena è mezzo migl. fuori della porta S. Fer Gattolini, nella parr. di S. Ilario a Colombaja, Com. Giur. e migl. 1 / a sett. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Prese il nome di S. Gaggio questo asceterio da uno più antico esistito qua vicino, e nom da una torre, come fu creduto da alcuni, appartenuta alle famiglie Baroni, e Pulci, la qual torre si dice, che nel secolo XIII servisse di luogo di ritirata per le conventicole di alcuni cittadini fiorentini della setta de Paterini.

Avvegnachè le monache propriamente dette di S. Gaggio sino da quel secolo esistevano mel poggio medesimo, mentre a

quelle donne rinchiuse di S. Gagio (S. Caio), sino dal 1278 fù lasciato per testamento un legato di 10 lire dalla contessa Beatrice figlia del conte Rodolfo di Ca-

praja.

L'attuale monastero di S. Gaggio, già detto S. Caterina in Monte, data la sua primitiva fondazione nel mese di dic. del 1344; mentre per atto del 2 dic. di detto anno fu fatta la prima compra di due poderi con case annesse, posti nel popolo di S. Ilario a Colombaja in luogo detto Sangaggio, per il prezzo di 1300 fioriui d'oro da donna Nera figlia del fu Lapo di Manerio, vedova del fu Sennozzo di Bencino del Sanna del popolo di S. Felice in Piazza di Firenze, la quale donna dichiarò, che comprava i suddetti predii ad oggetto di edificare in mezzo ad essi. un monastero.

All'istrumento di compra segui immediatamente l'atto di mallevadoria, che il genero prestò a Vanni di Lamberto venditore dei due poderi, per istrumento rogato in casa di Mess. Tommaso di Corsino Corsini, uomo celebre nei fasti fiorentini.

Nel dì 11 dello stesso mese ed anno. Amerigo cardinale dell'ordine dei preti del titolo di S. Martino ai Monti, Legato della S. Sede, inerendo alle preci di donna Nera, che domandava di fondare un monastero sotto il titolo, e in onore di S. Caterina V. e M. nei poderi suddetti, iucaricò l'abbate del monastero di S. Miniato al Monte di esaminar la convenienza del luogo; il quale avendolo trovato opportuno, lo benedisse, e concedè facoltà a donna Nera di fondarvi sopra un monastero di donne con chiesa da dedicarsi a S. Caterina vergine e martire; e inoltre di poter ella nominare per la prima volta 12 fanciulle da monacarsi e la badessa. In conseguenza di che donna Nera nell'atto istesso, in presenza dell'abbate nominò intanto 4 delle dodici fanciulle, cioè: Caterina figlia di Mess. Tommaso di Corsino Corsini, Andrea figlia della fondatrice e del fù Sennozzo di Bencino del Sanna, Elisabetta figlia di Gherardo Corsini, e Agnesa del fu Ammannato Amidei, tutte fiorentine. Dulle quali fanciulle l'abbate medesimo a nome del cardinal Legato riceve la professione sotto la regola di S. Agostino, e finalmente donna Nera elesse per prima badessa del monastero di S

GAGG

Caterina in Monte suor Aguem figlia del fu Ammanuato Amidei testè vestita mo-

All'edificazione del nuovo tempio, e del sacro asilo di nobili vergini fiorentine contribuì assaissimo mess. Tommaso Corstni, e donna Ghita sua moglie, cui apparteneva una figlia, e una nipote tra le quattro prime claustrali di S. Gaggio; in guisa che talvolta quelle monache furono appellate le Signore di messer Tommaso Gorsini.

nache, ottenuta licenza dal suo superiore, nominò ed elesse per badessa del prefato monastero suor Andrea figlia del fu Sennozzo e di donna Nera fondatrice; la qual nomina nel di 13 dello stesso mese fu canonicamente confermata dal vicario vescovile. Dopo la morte della seconda superiora, accaduta nel principio del 1387, fu eletta in abbadessa di S. Gaggio (li 6

Questo ci dice l'epitaffio scolpito in un arca magnifica di marmo con la figura di Tommaso Corsini eseguita dal Silvani, e collocata presso l'altar maggiore della ch. di S. Gaggio, sotto il sepolero del quale riposano le ossa di donna Nera fondutrice e quelle di donna Ghita degli Albizzi consorte dello stesso Corsini.

A benificare il monastero di S. Gaggio concorse ezimudio uno dei figli dei prenominati due coniugi, cioè il cardinale fiorentino Pietro Corsini, il quale morendo alla corte di Avignone, nel 16 agosto del 1405, lasciò la metà del suo avere al fratello Mess. Filippo Corsini, e l'altru metà alla sorelle e alla cugina sua, entrambe monache in San Gaggio.

Infatti tra le carte appartenute a questo monastero esiste un inventario fatto in Avignone li 19 agosto 1405 nel palazzo del teste defunto cardinale Pietro Corsini, di tutti i mobili, arredi sacri, gioje, denaro e di una scelta e doviziosa collezione di libri in pergamena e in papiro. (Ancu. Dirt. Fion. Monast. di S. Gaggio).

Il monastero di S. Caterina in Monte acquistò ben presto un tal credito, che 9 anni dopo la sua fondazione accolse nel suo claustro anche le monache del vicino asceterio sotto il titolo di S. Gaggio.

Avvegnsche nel di 17 dicembre 1353, la badessa di S. Gaggio, dopo aver supplicato a nome delle sue monache il vicario del vescovo di Firenze Agnolo Acciajoli per la riunione dei due monasteri, rassegno la sua carica nelle mani di don Matteo da Narni vicario vescovile, annuendo a ciò le monache di S. Caterina in Moute, al-qual monastero nell'atto medesimo fu riunito quello di S. Gaggio con i suoi beni.

Nel 5 dicembre del 1354, essendo morta la prima badessa del monastero di S. Ca-

terina, fra Benedetto del convento di S. Sepolero a Colombaja, dell'ordine di S. Agostino, per mandato speciale delle monache, ottenuta licenza dal suo superiofato monastero suor Andrea figlia del fu Sennozzo e di donna Nera fondatrice; la qual nomina nel di 13 dello stesso mese fu camonicamente confermata del vicario vescovile. Dopo la morte della seconda superiora, accaduta nel principio del 1387, fu eletta in abbadessa di S. Gaggio (li 6 mar. 1387 stil. com.) Suor Elisahetta Gorsini; mancata la quale fù nominata (nel 22 genn. 1396 stile comune) suor Felice di mess. Niccolò di Guelfo de'Cavalcanti, e finalmente nel 6 die. 1406 venne acclamata suor Caterina di Mess. Tomm:50 Corsini'una delle prime quattro fanciulle elette monache da donna Nera fondatrice del luogo. - Che se a tutto ciò si aggiunga la lettera scritta da S. Caterina da Siena alle monache di S. Gaggio per confortarle dell'afflizione che risentivano a cagione della morte di donna Nera, quando scriveva loto: che eravi per esse monna Chita Corsini, e le pregava di prestare ad essa obbedienza in tutte quelle cose che sono ordinate secondo Dio e la S. Religione; se a tutto ciò, io diceva, si aggiunga questa lettera, chiaro apparisce, che tanto la fondatrice, quanto la moglie di Mess, Tommaso Corsini furono protettrici piuttostoche direttrici di spirito, e non mai badesse del monastero di S. Caterina nel Monte detto di S. Gaggio. — Ved. G. B. CASOTTI, Memorie istoriche dell' Impruneta. - Ancu. Diri. Fion. Carte del Mon. di S. Gaggio.

GAGGIOLETO in Val-di-Chiana.— Era una questa delle 26 ville del distret to di Castiglion-fiorentino compresa ne Terziere di Mercato, e riunita sotto una so la amministrazione comunitativa col Re golamento del 14 nov. 1774.— Ved. Ca stiglion-Florantino.

GAGGIOLO o CAGIOLO di Val-d'Arbia. — Villa che fu uno dei 34 comunell dell'antica comunità di Buonconvento in nanzi che fossero stati riuniti in un so corpo mediante l'editto del 2 giug. 1777 — Ved. Buonconvento, Cagio, Gaso, Cagio e Gasole.

GAGLIANA, già GALLIANO (Gallia num) nella Valle del Lamone nella Ra magna granducale. -- Cas. com parr. (S. Ruffillo) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a sett-grec. di Marradi, Disc. di Facuza,

Comp. fiorentino.

Risiede sul fianco meridionale del montedi Budrialto, presso al confine della Romigna granducale con lo Stato pontificio, în la strada prov. di Modigliana, che gli passa sotto a ler., e il fi. Lamone che gli sorre dal lato di pon.

Fu signoria dei conti Guidi, ai quali per privilegio degl'Imp. Arrigo VI e Federigo II venne confermato tutto il territorio di Galliana, o Galliano con i ca-

nli di Abeto, di Popolano es.

Il padronato però della chiesa di Gallianz, era stato concesso dall'Imp. Arrigo H alla badia di S. Benedetto in Biforce, con diploma del 31 dicembre 1022, a quella badia che era stata da poce tempo indietro edificata, dice quel privilegio, super res nostri juris in Alpe quae dicitur Biforco.

Li parr, di S. Bufillo a Gagliana conta

13: abit.

GAGLIANBLLO e GAGLIANELLA nel Val-d'Arno superiore.-- Cas. con parr. (S. Biagio) nel piviere Com. Giar. e circa na migl. a maestr. di Figline, Dioc. di

Ficole, Comp. di Firenze,

Il popolo di Gaglianello apparteneva al piviere di S. Vito all' Incisa quando Lanfranco vescovo di Fiesole con l'annenza di quel pievano, sotto il di 14 giumo dell'anno 1179 decretò, che la chiesa di S. Biagio a Gaglievello fosse unita e dovesse sar parte del piviere di Figline, riservando al pievano di S. Vito la metà dei proventi parrocchiali. - Ved. Fi-

La chiesa di Gaglianello è di gius-padronato dell'antica famiglia Palmieri di Figline.

La parr. di S. Biagio a Gaglianello conta 201 abit.

GAGLIANO o GALLIANO (Galliani Castrum) in Val-di-Sieve. — Antico borgo con sovrastante castello e ch. parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di S. Gavino Adimavi, Com. Giur. e circa 3 migl. a grec-lev. di Barberino di Mugello, Dioc, e Comp. di Firenze.

Risiede sopra un poggetto un migl. a kv. della strada R. bolognese sull'antica via maestro che dalla pieve di S. Agata dirigevasi sul giogo dell'Appennino della Futa.

Fu Gagliano capo luogo di un vasto distretto che estendevasi sino al confine bologuese innanzi che si formasse la contea della Tenuta dello Stale. In Gagliano nel 1201 fu sanzionato un trattato di concordia fra il Comune di Firenze rappresentato dal suo potestà Paganello de'Porcari, e alcuni individui degli Ubaldini. (P. Ilduponeo, delizie degli Eruditi T. VII)-

A questo Gagliano, e all'antica strada maestra della Futa, sembra che voglia riferire una deliberazione della Signoria di Firenze fatta nel principio del secolo XIV, per la quale fu ordinato il riattamento della pubblica via che in mezzo a un bosco da Gagliano passava per il podere degli Ubaklini fino al distretto fiorentino, per cui si ordinava il taglio degli alberi da una parte della predetta strada per la larghezza di 40 braccia, acciò i viandanti potessero passar liberamente, Ciò è coerente all'ospizio pei passeggeri pellegrini che esisteva in quei tempi in Gagliano. (Ancu. Dret. Fron. Bonifazio).

Gagliano fu saccheggiato ed arso dagli Ubaldini di Villanuova e da altri di parte ghibellina, senza riguardo a sesso nê ad età. (Ripormagioni di Fir.) -- Il cast. istesso fu disfatto nel 1352 per ordine del governo di Firenze, affinchè non servisse di riparo ai nemici della Rep. fior., e specialmente all'oste milanese che a quell'età guerreggiava contro i Fioren-

tini in Val-di-Sieve.

Da questo o da altro cast. di Gagliano prese probabilmente il casato la famiglia fiorontina Gagliani, che diede eccellenti maestri di musica.

Vi è tradizione che la chiesa di Gagliano fosse consacrata da S. Tommaso Cantuariense, mentre egli nel 1163 passava di là dirigendosi a Rom». Essa su eretta in prioria con decreto arcivescovile del 7 nov. 1548.

In Galliano esiste tottavia una casa che fu degli Ubaldini di quelli del ramo di Tano da Castello, alla qual linea appartenne mons. Pier Francesco Ubaldini, che nel 14 giug. 1545 fu consacrato vesc. di Nazianzo dal pont. Paolo III, traslocato poco dopo alla cattedra episcopale di Pistoja,

La parr. di S. Bartolommeo a Gagliano

conta 659 abit.

la Valle dell'Ombrone pistojese. — Villa mella parr. della pieve di S. Giovanni Evangelista in Val-di-Bure, Com. di Porta S. Marco, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Questa villa posta in costa sul torr. Bure, circa 3 migl. a grec. di Pistoja, fu rammentata sino dal 6 agosto 1189 in una membrana appartenuta all'Opera della cappella di S. Giacomo di Pistoja. (Anca. Der. Fron.)

GAJALDATICO, O GUAJALDATICA. - Ved. Porta-Carratica di Pistoja.

GAIRHNA - Ved. GARNUA in Val-di-Chiana.

GAJOLE (Gajolae già Cajolum) del Chianti nella Valle dell'Arbia. - Piccolo borgo sulla strada provinciale del Chianti alto, capoluogo di comunità con pieve (S. Siglamondo a Gajole) già S. Pietro in Avenano, Ginr. di Radda, Dioc. di Fiesole. Comp. di Siena.

Risiede nel fianco occidentale del monte Grosso o Grossi lungo il torr. Massellone sulla strada provinciale del Chianti che da Siena guida a Montevarchi, nel gr. 29° 15′ 6″ long., 43° 28′ 5′ latit.; circa 3 migl. a lev.-scir. di Radda, 9 a lev. della Castellina, 10 migl. a pon.-lib. di Montevarchi, e altrettante a sett. di San-Giovanni in Val-d'Arno.

I vocaboli di Gajole o Gajolo, quelli di Avane e Avenano, con cui vennero designate tre pievi del Chianti alto, ne richiamano all'antico stato selvoso di cotesta contrada posseduta da marchesi, da conti e da altri baroni della Toscana, i quali costà nel Chianti nei secoli intorno

GAGLIORANO, o GALLIORANA nel- al mille ebbero il loro Brolio, (chiusa con casa signorile) il Gagio o Gagiolo - Ved. AVANE, AVENANO, BROLIO, CHIANTI, GAGGIO e Cagroro.

> Forse a questo Gajole corrispondeva la villa di *Gajo* di cui si fa parola dal march. Ugo nella donazione fatta nel 998 alla hadia di Poggibonsi, alla quale assegnò fra gli altri terreni del Chianti un manso posto in villa Gajo, e uno in quella di Ama.

> Il borgo di Gajole ebbe origine dai mercati che in mezzo al boschi e pascoli di Gajole lungo la strada maestra nel secolo XII si praticavano; per modo che il Mercato di Gajole, o il Mercato di Barbistio sono rammentati in varie pergamene della badia di Coltibuono, ora nel R. Arch. Dipl. di Firenze, seguatamente sotto gli anni 1077, 1214, 1235 e 1275.

Questo paese non aveva a quell'epoca ancora una chiesa parrocchiale sua propria, ma era compreso nel popolo della Pieve di S. Pietro in Avenano, poscia di S. Maria a Spaltenna, situata in un poggio poco lungi dal borgo di Gajole, di dove nell'anno 1709 fu traslatato il battistero nella chiesa di S. Sigismondo a Gajole riunita a quella di S. Margherita a Castelvecchio, mentre i beni della pieve di Spaltenna dalla famiglia Ricasoli patrona della pieve medesima vennero ammensati al canonicato fondato nella Metropolitana di Firenze.

Înfatti nella statistica del 1551 non comparisce ancora il popolo di Gajole, compreso allora in quello di S. Bartolommeo a Vertine, siccome risulta dal seguente prospetto.

Movimento della popolazione del borgo di Gasone unito alla cura di Verrine a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | maschi |     | Maschi |    | coniucati<br>dei<br>due sessi | ecclesta-<br>stict<br>dei due<br>sessi | delle | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|--------|-----|--------|----|-------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 1551 | _      | _   | _      | 1  | _                             | -                                      | 109   | 656                           |
| 1745 | 87     | 61  | 87     | 66 | 151                           | 2                                      | 79    | 454                           |
| 1833 | 125    | 119 | 144    | 71 | 220                           | 2                                      | 114   | 68 s                          |

Comunità di Gajole. — Il territorio comunitativo di Gajole abbraccia una superficie di 36954 quadr., 639 dei quali sono occupati da corsi di acqua e da strade. —Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 4398 abit., equivalenti a 97 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

La figura del suo territorio si accosta a quella di un romboide coi lati volti a seir. a grec. a maestro e a lib.; e fronteggia lungo il suo perimetro con sei co-

manità del Granducato.

Dal lato di scir. a lev. ha di fronte la comunità di Castelnuovo della Berardenga, a cominciare da una lingua estrema che si prolunga sino al ponte a Pianella sull'Arbia rasente la strada provinciale di S. Gusmè, di dove si dirige verso sett. rimoutando il poggio di S. Giusto alle Monache, e le acque del borro di Burnia sino presso alla chiesa di Nebbiano. Da questo punto per termini artificiali sale nella sommità del monte di Sestaccia o di Cita-Mura, e quindi sulla cima di Monte Ficalli, dove si dischiude la valle dell'Ambra, lasciando a tergo quella dell'Ombrose senese.

Da cotesto vertice, piegando verso lev., si dirige Iungo il torr. dell'Ambrella nel a. Ambra, alla cui influenza subentra a, confine la Com. del Bucine. Con questa rimonta l'alveo del f. Ambra per salire verso maestro sul Monte-Luco, nella vetta del quale davanti alla ch. di Nusenna trovala Com. di Montevarchi. Di fronte alla medesima percorre la giogana dei monti più elevati del Chianti sino al poggio dell' Aquila. Costà subentra la Com. di Cavrielia, con la quale continua a percorrere nella direzione di maestro la stessa giogana, sino passato il giogo fra Monte-Roundo e Monte-Grossi, al di là della strada provinciale del Val d'Arno, Al borro detto del Lavatojo penetra nel Val d'Arno per abbracciare una parte della pendice settentrionale di quei poggi, dov'è la soppressa badia di Coltibuono. Costà presso lascia la Com. di Cavriglia ed entra s confine quella di Radda, con la quale fiule sul crine dei poggi passando a sett. di S. Donato in Perano. Quindi volta dal bio di pon. per scendere dalla sommità del monte, lungo i borri di Fontercoli e di Vallimaggio, passa fra Radda e Ver-Inc sino a-che al di là della ch. di S. Giu-

sto in Salcio incontra il borro del Rigo, il di cui corso seconda per arrivare nell' Arbia. Mediante quest'ultima fiumana la Com. di Gajole ha di fronte dal lato di lib. quella della Castellina del Chianti, che dopo un tragitto di quasi tre miglia lascia al ponte a Pianella, dove ritrova la Com. di Castel nuovo della Berardenga.

Il territorio comunitativo di Gajole, di cui è centro il castello di Broglio de'Ricasoli, costituisce la parte più elevata e più montuosa del distretto del Chianti, mentre quasi tutti i poggi che lo ricuoprono possono dirsi altrettanti contraftorti diramati dalle pendici occidentali e meridionali del Monte Luco, la cima del quale s' innalza a 1422 braccia sopra il livello del mare Mediterranco. Ed ha tuttora le vestigie del castellare che portò il nome di Monte-Luco della Berardenga.

Ved. Berardenga (Monte-Luco della ).

Esso è fiancheggiato, a ostro dal Monte Fenali, e a maestr. dal Monte Grossi, due fianchi immediati del Monte-Luco, e che formano la continuazione di quella giogaja del Chianti alto, dalla quale hanno principio le valli dell'Ombrone, dell'

Arbia e della Pesa.

La natura del terreno dominante di questi poggi consiste in calcarea appenninica (alberese) ricoperta bene spesso da un macigno schistoso alterato, noto in Toscana sotto il nome di galestro, il quale si nasconde nei contorni di Gajole; e trovasi sostituito da altro terreno stratiforme compatto, mentre più lungi di là, scendendo nell'Arbia, vedesi ricoperto da un terreno terziario conchigliare marino. Cotesta qualità di terreno è favorevolissima all'olivo e alla vite, non che agli alberi da frutto di più alto fusto: ed è appunto nella Comunità di Gajole dove si ottengono squisitissimi vini, e lucidissime sete, che somministrano al commercio specialmente le tenute di Cacchiano e di Brolio della casa Ricasoli.

E altrest vero che il prodotto maggiore di questo territorio è quello che si ricava dalle sue numerose, e folte selve di castagno, e dai bosohi di leccio e di cerro, in mezzo alle quali trovano pingue alimento numerose mandre di majali, il conmercio dei quali fornisce in molti leoghi del Chianti la maggiore risorsa di quei propgietarii. A rendere più proficuo e più

esteso un siffatto genere d'industria agraria resterebbe da desiderare qualche nuova strada rotabile più agevole di quelle, che attualmente attraversano il Ghianti alto, troppo anguste o tracciate in troppo ripide posizioni.

filanda eretta da pochi anni nel castello teche e la Ruota a Firenze.

di Brolio dall' intelligente agronomo il barone Bettino Ricasoli.

La Comunità di Gajole mantiene un medico e un chirurgo. Il Vicario regio e l'Ingegnere di circondario risiedono in Radda, l'ufizio di esazione del Registro Fra le manifatture agrarie contasi la stà in Greve, la Conservazione delle Ipo-

POPOLAZIONE della Comunità di GAJOLE a tre epoche diverse.

|                   |                            | Diocesi             | Popolazione  |              |              |
|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome dei luoghi   | Titolo delle Chiese        | cui<br>appartengono | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Ango<br>1833 |
| Barbistio         | SS. Jacopo e Filippo, Ret- | ,                   |              |              |              |
|                   | toria                      | Arezzo              | 138          | 145          | 145          |
| Brolio            | S. Regolo, Prioria         | idem                | 169          | 279          | 322          |
| Campiglie         | S. Maria, Rettoria         | idem                | 136          | 256          | 200          |
| Castagnetoli      | S. Pietro, Rettoria        | idem                | 184          | 243          | 278          |
| Coltibuono        | S. Lorenzo, già Badia      | Piesole             |              | 89           | 194          |
| GAJOLE            | S. Sigismondo, Pieve       | idem                |              | 138          | 295          |
| Lecchi            | S. Martino, Rettoria       | Arezzo              | 155          | 254          | 317          |
| Lucignanello      | S. Cristofano, Rettoria    | idem                | 124          | 143          | 185          |
| Monteluco a S.    |                            | ł                   |              | Ī            | ł            |
| Vincenti          | S. Vincenzio, Pieve        | idem                | 92           | 275          | 181          |
| Nebbiano, o Tor-  | •                          |                     | 1            |              | ľ            |
| ricella           | S. Michele, Rettoria       | idem                | 91           | 83           | 71           |
| Nusenna           | S. Giusto, Rettoria        | idem                | 104          | 90           | 116          |
| Polo (S.) in Ros- |                            | }                   | 1            | 1            | 1            |
| so con l'annes-   |                            | l.                  | l            | l            | 1            |
| so di Adine       | S. Paolo, Pieve            | Fiesole             | 249          | 426          | 490          |
| Rietine           | S. Maria, Rettoria         | Arezzo              | 111          | 174          | 195          |
| Selvóle           | S. Niccolò, Rettoria       | Fiesole             | 95           | 102          | 135          |
| Starda            | S. Martino, Rettoria       | Arezzo              | 297          | 118          | 192          |
| Valle             | S. Marcellino, Pieve       | idem                | 316          | 405          | 548          |
| Venano            | S. Pietro, Prioria         | Fiesole             | 34           | 196          | 148          |
| Verline           | S. Bartolommeo             | idem                | 622          | 316          | 386          |

Somma totale . . . . . . . Abitanti 2882 NP 3782 Nº 4398

GALATRONA (Galatruna, già Canastruna) nei poggi del Val-d'Arno superiore. - Castellare già castello formato da più torri, di cui resta tuttora una delle maggiori con antica pieve (S. Gio. Battista) detta a Petriolo, nella Com. e quasi 3 migl. a pon.-lib. del Bucine, Giur. e migl. 3 🖠 a ostro di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sulla cresta dei poggi che forma-

teluco del Chianti sulla sinistra del fiume Ambra, e alla destra del torr. Trigesimo o di Caposelvi suo tributario. La torre superstite di Galatrona si alza a una elevatezza di 859 br. sopra il livello del mare Mediterraneo.

Nelle scritture antiche questo luogo portava il nome di Canastruna; tale fra le altre ce lo indica una carta del 25 maggio 963 scritta in Canastruna, nella quano il contrafforte settentrionale a Mon- le sì tratta della renunzia fatta da un Teudiperto figlio del fu Rigimbaldo della porzione del suo giuspadronato sulla chiesa di S. Martino posta in luogo Streula (forse Stielle) nel piviere di S. Marcellino in Chianti. (ARGH. DIPL. FIOR. Badia di Coltibuono ).

Il castello di Galatrona, e la torre di S. Reparata con altre terre del Viscontado di Val-d'Ambra dei CC. Guidi, furono occupate da Saccone Tarlati, al quale le tolsero nel 1335 i Fiorentini, allorchè quegli abitanti furono affrancati per cinque anni da ogni gravezza. — (Giov. Vil-LAMI, Cronaca lib, XI cap. 41.)

Nel secolo XIV il magistrato degli Otto destinati alla conservazione delle fortezze e rocche del Comune di Firenze diedero li consegua, come castellani, della rocca e torri di Galatrona, a quei cittadini che furono estratti a sorte dalle borse. — (Arcu. Dun. From. Carte dell' Arch. Gen.)

La pieve di S. Giovan Battista a Petrio. lo, ossia a Galatrona, fu dichiarata arcipretura con decreto vescovile del 2. maggio 1744. Essa nel secolo XIV contava undici chiese filiali, attualmente ridotte a 7, cioè: 1 S. Maria di Starda; 2 S. Giusto a Nusenna; 3 S. Donato a Rendola; 4 S. Michele a Tontenano; 5 S. Biagio alla Torre a Mercatale; 6 S. Reparata a Mercatale; ; SS. Jacopo e Cristofano a Solata. — Le altre quattro ch. filiali erano: 1 S. Mattia a Castelvecchio, distrutta; 2 S. Lorenzo a Caposelvi, assegnata al piviere di Levane; 3 S. Croce a Pietravelsa, soppressa; 4 S. Andrea a Cennano assegnata alla diocesi di Fiesole, e traslocata nella Terra di Montevarchi.

La chiesa di Galatrona è di antica costruzione; ivi conservasi un battistero di alto-rilievo in terra verniciata lavorato dagli artisti della Robbia.

Al popolo di Galatrona apparteneva quel Nepo fatto comparire Mago da Lorenzo de' Medici detto il Magnifico in una celia un po' troppo pericolosa e lunga, che raccontasi fatta al medico maestro Manente in una giocosa novella del Lasca, ripetuta nelle Veglie piacevoli del Manni.

La parr. plebana di Petriolo, ossia di S. Giov. Battista a Galatrona conta 256

GALBINO DI MONTAUTO nella Valle-Tiberina. - Vill. che ha dato il titolo all'illustre famiglia de'conti da Montauto,

i quali dominarono nel contado aretino sino dal secolo decimo: e costà in Galbino i suoi eredi ebbero e conservano palazzo e tenuta, nella parr. arcipretura di S. Andrea a Galbino, Com. Giur. e migl. 1 👌 a pou.-maestro di Anghiari, Dioc. di San-Sepolero, già di Arezzo, Comp. Aretino,

Risiede sulla ripa destra della fiumana Sovara alla base meridionale del Mont'Au to, sopra l'antica strada provinciale che dalla valle dell'Arno aretino per il varco del Chiavaretto entra in quella superiore del Tevere.

.La memoria più antica superstite di Galbino appella a quel nobile Ranieri di Galbino, che nel 25 maggio dell'ann. 1070 assistè in Firenze a un placito della contessa Beatrice march. di Toscana a favore della badia della Berardenga. Erano figli di Ranieri di Galbino Alberico e Bernardo signori di Anghiari, l'ultimo dei quali fondò nel 1104 la badia di S. Bartolommeo in Anghiari.

Nel 1187 i nobili di Galbino, Alberto, Matteo e Guglielmo figli di Ranieri ripresero agli Eremiti di Camaldoli il castello di Castiglione in Montedoglio, per cui quei monaci reclamarono al Pontefice che delego Ranieri vescovo di Fiesole, e questi nel 1199 citò detti nobili a comparire presso Capolona. — Ved. Angulani, BADIA A DECCIANO, MONTEDOGLIO E MONTAU-To di Val-Tiberina.

S. Andrea a Galbino conta 345 abit.

GALCIANA nella Valle dell' Ombrone pistojese. - Borgata con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di S. Ippolito a Piazzanese, Com. Giur. e quasi 2 migl. a pon. della città di Prato, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

E posta sulla ripa sinistra del fosso *Bar*dino, in mezzo a un'ubertosa pianura lungo la strada che da Gonfienti per Galciana e S. Ippolito a Piazzanese va a riunirsi al ponte di Agliana alla strada R. postale lucchese.

Galciana, di cui s'incontrano memorie anco nel secolo XI, era una delle maggiori ville, che in num. di 45 sino dai tempi della Repubblica fior. facevano parte del distretto giurisdizionale di Prato.

Alla chiesa di Galciana fu riunito da molto tempo indietro il popolo di S. Paqlo della villa di Armignano; che ne era separato nell'anno 1551, quando il pop. di S. Pietro a Galciana noverava 459 abit., e quello di Armignano 85 abitanti. Nell'anno 1745 le due ville riunite contavano 689 abitanti, e nel 1833 si trovano aumentati sino a 1369 individui.

GALEANO. — Ved. GALLIANO E GA-

GALEATA (Galiata, già Caligata) nella Valle del Bidente. — Borgo dove fu un castello, attualmente capoluogo di comunità, residenza di un potestà di terza classe sotto il Vicariato R. della Rocca S. Casciano, con antica chiesa arcipretura (S. Pietro in Bosco) nella Dioc. di San-Sepolcro, già della badia di S. Ellero, in origine di Forlinpopoli e Bertinoro, Comp. di Firenze.

È situato sulla sinistra del fi. Bidente lungo la strada provinciale che da Forlì per Meldola e Civitella di Galèata rimonta la valle dei tre Bidenti.—Il borgo principale è fiancheggiato da decenti abitazioni, per la maggior parte fornite di portici, con vasta piazza per i mercati situata alla testa del borgo. — Trovasi nel gr. 29° 34' 4" long. e 44° latit.; 8 migl. a scir. della Rocca S. Casciano, 16 migl. a ostro di Forlì, 3 à a sett. di Santa-Sofia, e 12 migl. circa a sett.-maestro di Bagno.

Favoleggiarono molti scrittori sull'origine e sul nome di questo luogo. Taluni lo tennero per un romano municipio denominato Mevaniola, cui diedero impulso varie iscrizioni antiche trovate presso Galeata, ora nella chiesa arcipretura; fra le quali è nota quella scolpita nel piodistallo di marmo grechetto, che serve attualmente di base e di bacino al fonte battesimale.

Ivi si legge in bel carattere del primo o secondo secolo dell'era nostra la seguente incrizione: — Q · Velcennar · L · F · Stel.

Pacculo · Decurioni · MEVANIOLAE · CC.

MM · Patrono · Honora · Contentius · Impendium · Remisit · Et (pro) Dedicatione · Statuar · Numea · Coll · Irsorum · Sportul.

Dedit · Sing · Denarios · Binos · L. D. D. D.

Altri vi furono i quali, esaminando la situazione di Galeata posta nel fondo di un'angusta valle, e il suo pristino nome di Caligata, sospettarono che dovesse attribuire la sua denominazione al verbo caligo, quasi luogo nebuloso e fosco; comecchè i più siano di parere, che costà in Caligata si stabilissero molti lavoranti

di Calceari (Caligarii), tanto più che di predj dei Caligari, situati in coteste parti, trovasi fatta menzione fra le antiche carte dell'archivio arcivescovile di Ravenna.

Arroge a ciò il caso di vedere tuttora in Galeata le arti de' calzolai e de' sarti le più numerose e più costantemente esercitate dal popolo, che ne ha fatto sempre un articolo di sua maggiore industria manifatturiera, e di commercio nei mercati settimanali.

Il principio della storia meno incerta di Galeata può attaccarsi a quello della sua celebre badia di S. Ellero situata sul poggio sovrastante al borgo di Galeata dal lato di pon.-maestro, la quale badia può dirsi senza dubbio la più antica di quante se ne conobbero nella Toscana, e nella Romagna granducale. — Ved. Arama di Galeata.

Quindi non è da tenersi in gran conto la vaga tradizione sorta nei secoli più prossimi alla nostra età di un palazzo di campagna che fece costruire il re Teodorico a grecale del poggio di S. Ellero, in una collina luogo detto la Saetta, mezzo migl. a sett. di Galeata.

Che però nei secoli anteriori al mille Galeata, o *Calicata*, come allora veniva appellata, non fosse che un piccolo luogo dipendente dai monaci di S. Ellero, ne lo assicura una lettera del papa Adriano I scritta a Carlo Magno (anno 786), e una bolla di Gregorio V all'arcivescovo di Ravenna (anno 996), dai quali due Pont. Galeata fu designate col titolo di vico, di luogo, o di predio. — Adriano I con quella lettera reclamava presso il nuovo re di Lombardia i danni fatti dalle genti condotte in cotesti monti dal suo duca fiorentino Gundibrando, perchè egli aveva messo a ruba gli ospizj di pertinenza del monastero di Galeata, fra i quali la corte Sassantina; corte che potrebbe corrispondere all'eremo del Sasso, altrimenti detto dell'Alpe di Cortine nei monti del Corniolo, dove s'incontrano i suoi ruderi; vale a dire poco lungi dal giogo dell' Appennino della Falterona, confine naturale della Toscana, e dell'antico contado fiesolano-fiorentino. - Ved. Commono e SASSETTO DI SARTA-SOFIA.

Rapporto alla bolla di Gregorio V, allorchè confermava a Giovanni arcivescovo di Ravenna il monastero di S. Ilacognomento Caligata.

Il paese pertanto di Galeata fino dal secolo ottavo dipendeva dall'abbate e dai monaci di S. Ilario, donato in origine da un nobile ravennate Obrizio, sebbene il cast. di Galeata in seguito tornasse sottoposto ai vescovi di Bertinoro o ai loro conti. Che infatti questi ultimi, un ramo dei quali prese il titolo di conti di Ghiazzuolo, avessero qualche fiata tolto ai monaci di S. Ilario alcuni possessi e giurisdizioni, lo conferma un testamento fatto nel genn. del 1062, col quale il conte Gherardo figlio di Ugo conte di Bertinoro fra le altre cose dispose, che nel caso in cui il di lui figlio ed erede non lasciasse successione, fosse restituito al mon. di S. Ilario tuttociò che egli possedeva in Galeata. — (FARTUZZI, Monum. Ravenn. T. I.)

La badia medesima aveva a quel tempo anco giurisdizione sul vicino castello di Civitella di Galeata, attualmente nello Skio pontificio. Quindi si trova, nell'anno 1076, che Manfredi abbate di s. Ellero col consenso de'suoi monaci confermò a Wiperto Arciv. di Bavenna il cast. di Civitella con tutte le dipendenze, e quello di Castel vecchio, situati entrambi nel contado di Forlinpopoli, pievanato di S. Pietro in Bosco, ossia di Galeata. (Annaz. Camald.) Dondechè gli abbati commenda-

rio, dichiarò essere questo situato in agro tarj di S. Ellero sino da quella età, con beneplacito, prima dei Metropolitani di Ravenna, poscia dei conti di Bertinoro, e finalmente dei principi Malatesta di Forlì, esercitarono doppia giurisd., spirituale e temporale, non solamente nel paese di Galeata, ma sopra gli abitanti della loro diocesi abbaziale; e ciò finchè i popoli di Galeata, nel 1411, si costituirono a comune con proprii statuti, e finalmente, nel 1425, si sottoposero alla Rep. fiorentina, a patti di pagare un annuo tributo a S. Giovanni Battista, e di ricever potestà e castellano dalla Signoria di Firenze.

Se non che uno dei primi ad esercitare cotesto doppio ufizio in nome della Repubblica fu quel Zanobi del Pino, che nel 1426 vilmente cedè la rocca sopra Galeata all'esercito del duca di Milano.

L'attuale chiesa maggiore ossia l'arcipretura di Galeata fu consacrata nel 1182, e la facciata restò compita nel 1194, anno di gran terremuoti, cui fu spesse fiate soggetta questa contrada.

L'arcipretura di Galeata, sotto il titolo di S. Pietro in Bosco, attualmente ha sotto di sè le seguenti quattro ch. parrocchiali; 1. S. Zenone a S. Zeno con battistero e titolo di arcipretura; 2. S. Martino a Pianetto, già convento di Minori francescani, ora prioria; 3. S. Maria al Pantano 4. S. Mamante a Chiesole, o a Bufolano.

Movimento della popolazione di GALEATA e S. ELLEM a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ално | maschi |            | Maschi |     | conivgati<br>dei<br>due sessi | BOCLESIA-<br>STICE<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|--------|------------|--------|-----|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551 | _      | 1          | -      | _   | _                             | -                                      | 161                         | 858                           |
| 1745 | 74     | 8 <u>,</u> | 135    | 195 | 213                           | 16                                     | 128                         | 714                           |
| 1833 | 125    | 146        | 144    | 140 | <b>35</b> 0                   | 10                                     | 461                         | 1086                          |

siastica e civile di Galeata ai tempi della . sulla giogana dell'Appennino per la macrepubblica fior. e del governo Medioso chia dell'Opera del Duomo di Firenze sino abbracciava una gran parte delle valli a quella del Sacro Eremo di Camaldoli.

Antica diocesi abbasiale di S. Ellero. superiori dei tre Bidenti, a partire dalla - Il territorio della giurisdizione eccle- montagna di Falterona, e di la proseguendo Confinava nelle parti di Romagna, a pon. maestro con le Comunità della Rocca S. Casciano e di Premilcore nella Valle del Rabbi, mentre verso il lato di scir. a lev. era separata dalla valle del Savio mediante il contrafforte che scende dall'appennino di Prataglia fra la valle del Savio e Valbona; finalmente dal lato di gree. a sett. terminava con i vescovati di Sarsina e di di Forlinpopoli compresi attualmente per la maggior parte nello Stato pontificio.-Permodoche il territorio antico di Galeata doveva far parte, o almeno avere a confine, da pon. a maestro la tribù de' Galli Boi, cangiata poscia nell'Esarcato di Ravenna; da lev. a grec. i popoli Sarsinatensi dell'Umbria, e a ostro-lib. la Toscana mediante la criniera dell' Appennino. - Ved. Appennino Toscano.

Dall'abbate di Galeata dipendeva l'abbadia all'Isola, entrambe le quali giurisdizioni abbracciavano il distretto di 32 popoli, già descritti all'art: Badia di S. Ma-MIA IN COSMEDIN. Coteste popolazioni si ridussero in seguito a 19 comunelli della comunità di Galeata, descritti nel Regolamento parziale del 21 agosto 1775 relativo alla nuova organizzazione e riforma della stessa comunità dipendente dall'antico distretto fiorentino.

La diocesi abbaziale di S. Ellero a Ga-Icata fu soppressa nel 1784, e le sue chiese parrocchiali assegnate al vescovo di Sansepolero con il titolo di abbate perpetuo di S. Ellero e di S. Maria in Cosmedin. - Ved. Sansepolero (Diocest DI)

Comunità di Galeata. - Il territorio che costituiva l'antica comunità di Galeata componevasi, siccome fu testè accennato, di 19 comunelli; ma in ordine a un decreto dell'Imp. Napoleone, emanato li 9 maggio 1811, fu essa ridotta a 12 comunelli, destinando gli altri sette per la nuova comunità di Santa-Sofia.

Contemplata la Com. di Galcata nello stato attuale, essa occupa una superficie territoriale di 21460 quadr., dei quali 805 quadr. sono presi da strade e da corsi di acqua. — Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 2800 abitanti, equivalenti a circa 112 individui per ogni miglio quadr. di suolo imponibile.

pontificio. Essendochè verso maestro fronteggia con la Com. della Rocca S. Casciano mediante la cresta dei poggi di Monte Colombo, che dividono la Valle del Montone da quella del Rabbi, finchè per il fosso di Cà-Martino scende in quest' ultimo. A tale confluenza rimonta il Rabbi che poi abbandona a pon, per entrare in un tributario del lato destro, denominato il fosso di *Ripacavallo*. Quivi trova a confine dal lato di lib. la Com. di Premilcore, con la quale per termini artificiali sale sul poggio di Montalto e quindi attraversa il torr. di Fantella e la sua vallecola per ritornare sul contrafforte che separa la valle del Rabbi da quella del Bidente. In questa schiena di poggi cessa la Com. di Premileore, e subentra verso ostro quella di Santa-Sofia, con la quale il territorio di Galeata s'incammina di conserva nel fiume Bidente, che trova passata la Casa nuova della strada maestra fra Santa-Sofia e Galeata. Il corso del Bidente separa per un breve tragitto dal lato di lev. la Com. di Galeata dallo Stato pontificio; di fronte al quale si dirige di là dal fiume, per circoscrivere le pendici del poggio della Torre Bonini finche si accompagna per mezzo migl. col torr. Soasa, e quindi rivolgesi verso il fi. Bidente, nel cui alveo rientra davanti la collina della Saetta, volgarmente appellata la villa del re Teodorico. Da quest'ultimo punto fino alla chiesa del Pantano il Bidente serve di limite fra la Com. di Galeata e lo Stato pontificio, col quale seguita a fronteggiare anche alla sinistra del fiume, camminando coutro la corrente del fosso del Pantano per salire sui poggi che fanno cornice alla valle del Rabbi, nella quale il territorio di Galeata riscende mediante il borro di Roncaglia. Costà ripiega da grec. a sett. rimontando per circa 2 migl. di tragitto il corso del Rabbi, senza valutare una piccola frazione di suolo che ha questa Com, poco lungi di quà in mezzo allo Stato pontificio, e in fine rimonta sul vertice di Monte Colombo, dove ritorna a contatto la comunità della Rocca S. Casciano.

Il territorio di Galeata è attraversato dal fi. Bidente dopo aver questo accolto Confina da tre lati con altrettante co., in un solo alveo i tre Bidenti delle valmunità del Granducato; dal quarto lato lecole superiori; cioè il Bidente del Corlambisce per termini artificiali lo Stato niolo, quello di Valbona o di Hidracoli, e il Bidente di Strabatensa. — Ved. Bi-

Uno dei monti più elevati di questa commità è quello situato a lev. di Galeata fra il Bidente e il torr. Soasa, il quale e senalato da una torre, denominata del Bonna. Esso si alza 1146 br. sopra il livello del mare Adriatico.

La qualità dominante del suolo di quesa contrada corrisponde quasi perfettamente a quella delle ultre valli trasversali alla schiena dell' Appennino, e seguaumente al terreno stato già segnalato nelk valli superiori dei fiumi Savio e Santerno agli art. Bagno e Firenzuola. -Infatti li strati, nei quali il Bidente trovzi profondamente incassato, sono quasi tutti composti di arenaria-calcarea (pietra forte) alternanti con quelli di schisto marmoso (bisciajo). La quale stratificazione il più delle volte s'incontra leggermente in. dinata, e in pochi rarissimi casi in giacitura contrastante con altri strati della stessa specie. Coteste roccie a luoghi racchiadono frammenti di vegetabili incarboniti, e conchiglie marine pietrificate.

Coi frantumi di queste due stratificazioni èricoperta la valle di Galeata, dove trovasi un terreno profondamente arabile, di natera argillosa-calcarea, propizio ai pascoli, alla cultura dei cereali, e più che altro a quella del formentone (mais). -- Vi prospera eziandio la vite, che sornisce un ottimo liquore, e vi si coltivano con qualche sucesso i gelsi, talche il prodotto dei filuelli costituisce per i possidenti di Galeaun articolo di risorsa agraria. In pochi loghi l'olivo alligna costà al pari che nelle vili contigue del Montone e del Marzeno. fra gli alberi però di alto fusto abbondano sopra gli altri i castagni, e le piante loschive di cerri, lecci, faggi, ed abeti.

Eccettuata la stagione invernale il cliad di Galeata può dirsi temperato; le malattie dominanti in questa, come in mol-

tealtre comunità della Romagna granducale, tendono al carattere iuflammatorio; sia per l'abuso dei liquori; sia per il quasi quotidiano uso del formentone, di che il maggior numero degli abitanti di campagna suole nutrirsi; sia per i passaggi troppo istantanei di temperatura atmosferio, cui è soggetta cotesta contrada.

Il borgo di Galeata è stato frequenți volte soggetto a forti scosse di terremucto, alcune delle quali fanno epoca nella storia. Tale per es. fu quella accaduta nel 1194 registrata nella facciata della chiesa battesimale di S. Pietro in Bosco, dove leggesi la seguențe iscrizione: Hoc opus est actum post partum Virginis factum, Anno milleno centeno quarto cum nonageno. Ind. XII. Tempore Celestini PP. III. et Enrici Imperatoris, et Suarizi S. Illarii abbatis. — Et eodem anno terremotus magni fuerunt in partibus istis.

Il Rossi nella sua Hist. Ravenn. aggiunge, che i terremoti più violenti accaddero in Galeata nell'anno 1279, talche fu allora scosso dai fondamenti il monastero di S. Ellero.

In Galeata nella buona stagione si tiene un mercato "settimanale di vettovaglie, merci e bestiami nel giorno di lunedì.

La Comunità mantiene un medico, un chirurgo e un maestro di scuola. Risiede in Galeata un potestà di terza classe, dipendente per il criminale e per gli atti di polizia dal Vicario R. della Rocca S. Casciano. Esso abbraccia nella sua giurisdizione civile l'antico distretto della comunità, cioè quello di Galeata e di Santa-Sofia. Vi si trova pure un cancelliere comunitativo di quinta classe, il quale serve anche alla Com..di Santa-Sofia. Vi abita un ingegnere ajuto del Circondario di Modigliana, dov' è la Conservazione delle Ipoteche. L'Ufizio del Registro stà alla Rocca S. Casciano, la Ruota a Firenze.

| •                           |                                              | Diocesi                               | Popolazione  |              |              |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Nome dei tuoghi             | Titolo delle Chiese                          | cui<br>appartengono                   | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anuo<br>1833 |  |
| Chiesole, o Bufa-<br>lano   | S. Mamante, Rettorla                         | Sansepolcro<br>già Galeata<br>Nullius | 108          | 97           | 129          |  |
| S. Ellero in Val-<br>cauria | S. Ellero, già Abbadia, ora<br>Arcipretura   | idem                                  | 95           | 56           | 92           |  |
| Fantella                    | S. Maria, Rettoria                           | Bertinoro                             | 218          | 168          | 214          |  |
| GALBAȚA                     | S. Pietro in Bosco, Arcipre-<br>tura e Pieve | Sansepolcro                           | 0 = 0        | 2.0          |              |  |
| _                           |                                              | già Galeata                           | 858          | 658          | 994          |  |
| Pantano                     | S. Maria, Rettoria                           | idem                                  | -            | 15           | 19           |  |
| Partice to                  | S. Marina, Rettoria                          | Bertinoro                             | 188          | 208          | 311          |  |
| Pianetto                    | S. Martino, Prioria                          | Sansepolcro                           |              |              |              |  |
|                             |                                              | già Galcata                           | 297          | 303          | 416          |  |
| *Soglio                     | S. Donnino, Rettoria                         | Bertinoro                             | 199          | 235          | 265          |  |
| San-Zeno                    | S. Zenoue, Arcipretura con                   | Sansepolcro                           | -            | 1 1          |              |  |
|                             | battistero                                   | giù Galesta                           | 192          | 187          | 295          |  |
|                             | Semma .                                      | Abitanti                              | 2354 1       | .° 1927      |              |  |

## Frazione di POPOLAZIONI provenienti da altre Comunità

| Nome dei luoghi | Titolo delle Chiese  | Comunità donde provengono |      |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------|
| Civitella       | S. Michele           | Stato Pontificio          | · 31 |
| Collina         | SS. Matteo e Martino | idena                     | 1 11 |
| Montalto        | S Eufemia            | Premilcore                | 24   |
| Porcontico .    | S. Lorenzo .         | Stato Pontificio          | 16   |
| Santa-Sofia     | S. Sofia             | Sauta-Sofia               | 33   |
| Tontola         | S. Pietro            | Stato Poutificio          | 40   |

Totale . . . . Abitanti n.º 2890

## N.B. L'asterisco \* indica che una frazione di quel popolo spetta a un'altra Comunità.

GALENA. — Ved. GALLENA e GALLENO. GALGANO (S.) in Val di Merse.—Ved. sieve, Dioc. e Comp. di Firenze. Ababia di S. Galgano, e Frosini.

Galiano nella Valle dell'Ombrone. -Ved. GALLIANO.

GALIANO in Val-di-Sieve. - Ved.

GALICARZA. - Ved. CALICARZA.

GALIGA (Castr. Galicae) in Val-di-Sieve. - Casa-torrita da cui ha preso il nomignolo una chiesa parr. (S. Lorenzo) nel piviere di s. Andrea a Doccia, Com.

Giur. e eirea 5 migl. a sett. del Pontas-

Risiede in poggio fra Monte di Croce, Monte Giovi e Montalto, alle sorgenti del torr. Argomenna tributario alla destra del fiume Sieve.

Fu Galiga signoria dei conti Guidi fino dall'anno 960, quando il march. Oberto figlio del re Ugo e la sua moglie Willa, stando in Ravenna, donarono li 24 aprile del 960 al loro fedele Guido (credo il figlio del conte Teudegrimo che ebbe a compare lo stesso re Igo) una tenuta nella Toscana posta in luogo detto Porcaja, la quale confinagra da un lato col fossato di Farneto, da un'altra parte col fiumicello Argomenna, dal terno lato con la terra di Galiga e finalmente dal quarto lato con la terra di Caterano e Tilliano, luoghi tutti compresi nel piviere di Doccia. -Fed. Argomenha e Farneto de Doccia.

Infatti il castello di Galiga con la sua corte e distretto fu confermato ai CC. Guidi dagl' Imp. Arrigo VI, (anno 1191) e Felerigo II (anno 1220). — Nel febb. del 1115 un Gherardo del su Berto donò al mon. di S. Miniato al Monte sopra Firenze tutti i heni mobili e immobili che possedeva mella corte di Galiga compresa Li sua chiesa, e i possessi che gli appartenevano nella corte di Montalto col giuspairenato della ch. di S. Romolo, e quanto aveva nella corte e castello del Monte, quadretto dipinto da Ventura Salimbeni. di Groce con la chiesa; dono anche i beni della sua corte di S. Maria di Acone con la stessa cappella, e quelli della corte di Petrojo con la ch. di S. Martino nel piviere di S. Jerusalem di Acone. Le quali possessioni il donatario dichiarò circoscritte nei seguenti confini, cioò: dalla pila di Monte Giovi sino alla Croce, e di le a Monte Loro, e da Monte Loro sino in Argomenna, e da Argomenna sino a Basciano e alla chiesa di S. Stefano di Promila, quindi alla sossa, che per il Fulcome scende nel torrente Sieci, - Ved. B. suano di Val-di-Sieve.

La parr. di S. Lorenzo a Galiga nel 1551 noverava 49 abit., che nel 1745 erano aumentati a 232, e nel 1833 sino a 245.

GALIGNARA nella Valle dell'Ombrone pistojese.-Villa che su nel popolo di S. Michele a Vignole, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett. di Tizzana, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze. - Ped. Vigrolz.

GALIGNANO (Galinianum) nel suburbio a lib.di Siena nella Valle dell'Arbia.-Villa, già comunello con eremo, poi ch. parr. (S. Maria a Galignano) ora annesso alla pieve de' SS. Giusto e Clemente a Casciamo nella Com. delle Masse di Città, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui è circa duse migl. a lib.

Risiede sopra la collina cretosa di Agostoli presso la Costa ai Fabbri, alla destra della strada R. grossetana, fra i torr. Tressa'e Sorra.

Sino dall' anno 1324 in Galignano fu edificato un piccolo eremo nci possessi che furono di Vannuccio del fu Andreolo cittadino senese, da esso lui donati ai Camaldolensi con suo testamento del 24 ottobre 1324; e gillinel 30 ottobre dello stesso anno trovasi fatta l'elezione del priore dei nuovi eremiti, comecchè essi non abitassero lungo tempo a Galignano, per essersi riuniti ai Camaldolensi del mon. di S. Mustiola all' Arco, poi della Rosa alle porte di Siena.

Qualche tempo dopo tale riunione la chiesa di Galignano cambià l'antico titolare in quello di S. Andrea, attualmente cappella di S. Andreino a Galiguano.

La famiglia Montepulcianese Fortini, già proprietaria della prossima villa denominata la Monaca, fece collocare nell'altere della chiesa di Galignano un vago

GALISTERNA, Q GALISTURNA. - Ved. PANSANO.

GALLENA, o GALENA nella Montagauola di Siena in Val-d'Elsa. - Villa șignorile che ha dato il nome a un antico oasale e ad una chiesa parrocchiale (S. Pietro) nel piviere di Scuola, Com. Giur. e circa 5 migl. a grec. di Casole, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

È posta sul fianco occidentale della Montagnuola nella ripa sinistra del fosso detto il Rio di Messo, tributario dell' Elsa, costituente un valloncello, di cui fa parte il piano di Gallena. - Lungh'esso si cavano marmi bianco-gialloguoli per uso di ornato, e veggonsi da quelle pendici pullulare sorgenti di acqua minerale acidula solforosa. - ( Ved. pag. 45 del votume I. di quest'opera.)

La villa di Gallena, ora della casa Mignanelli di Siona, apparteneva una volta ai nobili di Staggia di origine francese, un ramo dei quali infatti prese il casato di Franzesi della Foresta. - Questa villa fu indicata sotto il vocabolo di corte di Piscina nera, detta Gallena, in un coutratto del 29 aprile 994, col quale Tegrimo detto-Teuzzo figlio d' Ildebrando d'Igelfredo e della contessa Ava di Monte Maggio, per causa di nozze donò a Sindrada sua sposa figlia di Guido Visconte la quarta parte dei beni che possedeva nei contadi di Volterra, di Firenze, di Siena e di Fiesole, fra i quali la corte, la rocca

e chiesa d'Elsa, la corte di Piscina nigra, detta Gallena ec. - Ved. Fulighano, Stag-GIA C STROVE.

Nel 1297, ai 18 agosto, in Gallena fu rogato un'istrumento di permuta di un pezzo di terra posto in luogo detto il Rigo o Rivo, fra un abitante della villa di Gallena e uno di Radi Montano. (ARCH. DIPL. Fion. Carte di S. Eugenio, e del Mongstero delle Trafisse di Siena.)

La parr. di S. Pietro a Gallena nel 1833 contava 113 abit.

GALLENA, o GALLENO nel Pietrasantino. - Piccolo cas. in Val-di-Castello, nella parr. di S. Maria Maddalena di Valdi-Castello, Com. Giur. e circa 3 migl. a grec. di Pietrasanta, Dioc.e Comp. di Pisa.

Questo cusule, situato sul fianco meridionale del monte di Farnocchia, prese origine e nome della qualità dei filoni che nell'arte metallurgica vengono indicati col nome di Gallena, i quali filoni costà in varii tempi, e anco alla nostra età, si cavarono per estrarne con molta spesa poco argenio.

Questa villa di Gallena è rammentata insieme con le sue cave argentisere in un istrumento di divise fatte nel 9 ott. 1219 fra la consorteria dei nobili di Corvaja e di Vallecchia. Così pure negli 11 luglio del 1314 fu presentata un'istanza da quei dinasti al giudice assessore di Uguccione della Fagginola in Pisa, nella speranza di essere reintegrati dei luoghi tolti loro in Versilia, fra i quali luoghi si nomina la villa di Galleno. — Ved. Argan-TIERA di Pictrasanta e Miniere della To-

GALLENO, già GALLENA in Val-di-Nievole-Borghetto con ch. parr. (S. Pietro) nella Com. Giur. e circa 5 migl. a maestro di Fucecchio, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura alla hase setteutrionale delle colline della Cerbaja; a levante del qual borgo trovasi il padule di Fucecchio, a ponente quello di Bientina, in mezzo a un terreno ricco-di maechie e di pastura. Dondechè nell'itinerario di Filippo Augusto (anno 1190) cotesto luogo posto sulla strada Romêa fu qualificato con l'epiteto di Grassa Gallena.

sa Lucchese, e la Traversa Pistojese, inoltre da questo borghetto si stacca un' altra via rotabile comunitativa, quella cioè che guida ad Orentano.

Il Galleno col suo territorio ha dato il nome a un borro tributario del padule di Bientina, detto anticamente dei Cervi, o di Cervaja, dove fluiscono le seque delle colline orientali della Cerbaja, inclusive di quelle che pel rio di Val di Torre scendono dal fianco settentrionale del Poggio Adorno.

I conti Cadolingi di Fucecehio tennero signoria anche nel Galleno, sino a che l'ultimo di quei dinasti, il conte Ugo, nel 1113 rinunziò la metà della corte del Galleno e sue pertinenze ai vescovi di Lucca. - Ved. Puckemio.

Una delle più antiche carte, in cui si rammenta i horgo del Galleno, è datata metallici (solfuro di piombo argentifero) , li 16 aprile del 1080. Riguarda essa una donazione o vendita fatta per il prezzo di 220 soldi al mon. di Monte Cassino da Tedice figlio del fu Flamma (sid), di tutte le possessioni e diritti che gli erano pervenuti de parte di donna Ermellina sua madre, che fu figlia di un Sigismondo; le quali possessioni erano situate nei luoghi di Teupascio (ora Altopascio), di Orentano, a S. Martino in Oliveto, nella Cerbaja, luogo detto S. Nazario con una porzione di chiesa, in Massa, in Galleno e in Cappiano.

Il Manni che pubblicò questo documento (Sigilli antichi T. XIX pag. 5) riporta anco il sigillo del comune di Galleno consistente in una porta di ferro che chiude l'ingresso di una specie di torre merlata, sopra la quale leggesi : Galleno.

Dopo la donazione del conte Ugo i vescovi lucchesi ottennero dagl'Imp. Ottone IV (14 dic. 1209) e Carlo IV (15 feb. 1355) due privilegii uniformi che confermavano a quei prelati, fra le altre giurisdizioni temporali, quella del cast. di S. Maria in Monte con tutto il suo distretto sino al horgo del Galleno: a loco videlicet qui dicitur Catiana ad buccam de Uisciana, et in Cervaja et Staffole usque ad locum qui dicitur Gallenum, et deinde usque ad burgum qui similiter dicitur Gallenum, cum silvis, villis, pascuis etc. - Ved SABTA MARIA IN MONTE.

Il Galleno finalmente fu rammentato Trovasi sull'incrociatura di due stra- a confine del distretto della Cerbaja nel de maestre, l'antica Francesca o Traver- privilegio concesso da Giovanni re di Boemia al nobile pesciatino Buonaginntz di Bartolommeo Garzoni. — Ved. Carnaja in Val di Nievole.

Nel distretto del Galleno acquistò molte possessioni a titolo di compra o di donazione l'ospedale dell'Altopascio, al quale nel 27 sett. del 1183 da Armenia contessa vedova del conte Ranieri di Collegalli e da Arrigo suo figlio furono offerti alcuni bni posti nel comune del Galleno nei luoghi detti Greppio e Prata: quindi ai 10 marzo 1202 fu venduto al rettore dell'ospedale medesimo un mulino sul rio del Galleno o di Cerbi da un tal Buonvassallo nativo del luogo; la qual vendita venne confermata nel 12 genn. del 1231 a Alberto maestro e rettore dell'Altopascio.

Nel 1284 sotto il 3 giugno gli uomini del comune di Galleno domandarono di esere ammessi e dichiarati legittimi terrazani e comunisti di Fucecchio, promettendo ad Anselmo medico figlio del fu Filippo, come sindaco e rappresentante del Com. di Fucecchio, di sottoporsi a tutti gli oneri e privilegii della stessa Comunità. Un simile atto di sottomissione fu rinnovato nel primo febb. 1368. (Anca. Drs. Funn. Carte della Com. di Fucecchio.)

Nel a aprile del 1354 il comune di S. Pietro al Galleno elesse un procuratore a difendere qualunque lite che detto comune aver potesse avanti i potestà e vicarii del Valdarno di Sotto e di Val di Nievole, antorizzandolo nel tempo stesso a poter vendere le possessioni spettanti al comune medesimo in detti luoghi. (loc. cit.)

La parr. di S. Pietro al Galleno nel

1833 noverava 845 abit.

Devesi però avvertire che 145 abitanti spettano alla comunità limitrofa di Casel-Franco di Sotto.

GALLIANA, o GALIANA, e GALIANO. — Ved. Gagliana, e Gagliano.

GALLIABO, O GALIANO (Galianum Castr.)
in Val-d'Ombrone senese. — Casa torrita,
con chiesa (S. Salvatore) distrutta nella
Com. Giur. e un migl. a greco di Campagnatico, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Di questa torre, che ha dato il titolo a un castello, quindi ad una delle tante celle, o grancio della badia Amiatiha, non resta attualmente rudero, comecchè dovesse esistere a piè del poggio di Campagnatico sulla ripa destra del fi. Ombrone.

Avvegnachè il cast.di Galliano sull'Ombrone è rammentato in varie membrane della prenominata abbadia, dalle quali si rileva, che esso fu posseduto dai conti Aldobrandeschi di Sovana e di Grosseto; mentre uno di quella consorteria, il marchese Lamberto figlio del march. Ildebrando, sino dal 18 aprile 973, abitando nel suo castello di Galiano, in Waliano intus castello meo, quod est super fluvio Umbrone, vendè, o piuttosto oppignorò al prete Ropprando figlio di Benedetto per la cospicua somma di diecimila lire, pagate in presenza di molti testimoni del contado di Chiusi, 45 corti coi loro castelli e pertinenze, le quali corti trovavansi sparse nei contadi di Roselle, di Sovana, di Castro, di Toscanella, di Chiusi, di Populonia, di Parma, Piacenza, Genova ec. comprendendo in tal vendita tutti gli aldi, aldiane, e bestiami divisi e indivisi. Una delle 45 corti alienate nel contado di Boselle, fu questa di Galiano col castello, la chiesa e la torre, che dichiara posta sulla ripa del fiume Ombrone. -( ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia del Monte-Antiata).

Che questi suddetti beni del march. Lamberto fossero oppignorati, piuttosto che alienati al prete Ropprando, si deduce da un altro atto pubblico del 17 aprile 989; rogato in Lattaja, col quale la contessa Ermengarda figlia del C. Ranies ri, rimasta vedova del suddetto marchese Lamberto, riacquistò dal prete medesimo Ropprando figlio di Benedetto, per la stessa somma di dieci mila lire, tutte le 45 corti preaccennate. Delle quali corti la, stessa contessa Ermengarda, col consenso di Uberto di lei mondualdo, vendé la metà di una casa massarizia con podere posto nei confini di Galliano per soldi cento al prete Guntardo figlio di Walperto. -Non è quindi improbabile, che sia questa la stessa C. Ermengarda che rimaritossi più tardi al conte Bernardo figlio di altro C. Bernardo, a cui essa premorì, siccome rilevasi da un'altra pergamena Amiatina dell'anno mille, sotto li 22 nov., data in

Curtine loco Rosellense.

Quindici anni dopo la vendita fatta nel 989 della meta di una casa masserizia, o podere posto in Galliano al prete Guntardo, questo nel di 6 sett. del 1004, stando in Cosona in Val-d' Orcia, alienò a favore di Rotilda figlia di Bonizio la quarta parte della casa di Galliano per il prez-

zo di un anello di argento.

Finalmento in Galliano davanti la ch. di S. Salvatore, è dato un istrumento del 22 febb. 1007, col quale Winizzone abbate del mon. di Monte Amiata allivellò a Ildizio figlio di Adelmo una casa massarizia ( ossia podere ) posta in luogo detto Campagnatico per il censo annuo di denari 18 di argento da pagarsi alla cella di Gaglianulo spettante a detta badia. Infatti nei due diplomi dall' Imp. Corrado II concessi a quella badia (5 aprile 1027, e 10 aprile 1036) e in quello confermato nel 20 lugl. 1194 dall'Imp. Arrigo VI, si trova nominata Curtem S. Salvatoris in Campagnatico, et Cellam S. Mariae positam juxta Campagnaticum. - Ved. Campagnatico.

GALLICANO (Galicanum) nella Valle del Serchio. — Borgo con sovrastante castellare e pieve, capoluogo di comunità, sede di un giurisdicente di prima istanza, nella Dioc. e Duc. di Lucca, che è cir-

ca 15 migl. al suo ostro.

Trovasi sulla destra del torr. Petrosciana, detto anche la Torrita di Gallicano, presso al suo sbocco nel fi. Serchio, di fronte al monte e Terra di Barga, da cui Gallicano'è 2 migl. 1 a lib., alla base orientale della Pania della Croce. - È nel gr. 28° 6' long. e 44° 3' 6" latit. sull' incrociatura della strada provinciale che da Lucca rimonta la Valle del Serchio sino a Castelnuovo di Garfagnana con quella comunitativa che scende da Barga alla foce del torr. Corsonna, e costà passato il Serchio prosegue per Gallicano sull'Alpe della Petrosciana rimontando il torr. omonimo per entrare nella vallecola opposta della Versilia, spettante al Pietratantino..

Una delle reminiscenze più antiche di questo luogo di Gallicano conservasi in una membrana dell'archivio arcivescovile di Lucca dell'anno 771. È un istrumento col quale un tal Marcellino di Controne vendè a Peredeo vescovo di Lucca una piccola casa posta in Gallicano.—Con tutciciò l'origine di Gallicano potrebbe credersi assai più remota, supponendola derivata da un qualche predio di famiglia romana di simile casato. Ciò lo dà tanto più facilmente a sospettare il trovarsi

fra i nomi dei coloni Velejati e Lucchesi ai tempi di Trajano, registrati nella Tavola alimentaria di Veleja, un *Cornelio* Gallicano.

Nel secolo decimo i nobili di Corvaja acquistarono giurisdizione in Gallicano mediante un trattato di enfiteusi fatta nel 991 fra i figli di Fraolmo Visconte lucchese e Gherardo vescovo di questa città; it quale ultimo allivellò ai primi la metà dei beni delle chiese plebane di S. Giulia e S. Giov. Battista di Controne, di S. Stefano e S. Giov. Battista a Bargi (ora Cerreto del Borgo a Mozzano), e le decime che dovevano pagare le molte ville e abitanti di quei contorni, fra le quali si trova compresa anco la villa di Gallicano. — Ved. Carreto del Borgo a Mozzano, e

ONTRONE.

Infatti la consorteria del nobili di Corvaja e di Vallecchia dominava in Gallicano nel 1170, allorchè costà quei dinasti accolsero l'oste pisana rotta ed espulsa dai Lucchesi, ai quali ultimi il paese istesso di nuovo si ribellò nel 1370 per opera di Rolando Antelminelli fuoruscito di Lucca. Ciò determinò i reggitori di questa città ad inviare in Garfagnana un corpo di truppe sotto il comaudo di Giovanni degli Obizi; cosicchè, appena riconquistato il cast. di Gallicano, nel 23 luglio 1371, fu decretata la demolizione del cassero e della torre sopra l'antiporto, obbligando quei terrazzani a rinnovare il giuramento di fedeltà al Comune di Lucca, siccome fu eseguito per atto pubblico stipulato nel 17 nov. 1371 nell'arringo (ossia piazza) davanti alla chiesa plebana di S. Giacomo.

Nel 1429, i popoli della vicaria di Gallicano, compreso il capoluogo, si sottomisero al march. Niccolò III di Modena; ma appena cessò di vivere il march. Leone llo di lui successore, (ottob. 1440), il governo di Luoca fece assalire all'improvviso cotesta parte di Garfagnana dalle sue genti, alle quali riusci cosa agevole riconquistare molte tarre e castella, come lo furono Gallicano, Verni, Perpoli, Fiattone, Lupinaja, Ariana e Trepignana.

A tale avviso il duca Borso, succeduto nel trono di Modena e Reggio al fratello Leonello, spedi tosto in Garfagnana sotto due capitani, Alberto Pio da Carpi e Manfredo da Correggio, un buon numero di milizie, mercè cui non solamente

furono ricuperati i luoghi testè nominati, ma parecchi altri vennero tolti di quelli resuti in potere de Lucchesi. - Itt consemenza di ciò la Rep. di Lucca fu costretta a cercare un aggiustamento mediante l'interposizione dei Fiotentini, e quindi rimettersi nell'arbitrio pronunziato li 28 sprile 1451 dal Pont. Niccolo V. - In vipore di clò fu sentenziato, che le terre o villaggi di Brucciano, Calomini, Cascio, Fabriche, Formo-Volasco, Gragliana, Molazzanta, Trassilico, Valico di sopra e Valico di sotto, i quali avevano fatto parte sino allora della vicaria di Gallicano, rimmessero al dominio Estense. Dondeche il duca di Modena da quell'epoca eresse sei suoi possessi di Garfagnana una terza vicaria, appellata futtora di Trassilico, dal luogo dove fui stabilita la residenna del giudice ordinario. -- Ved. Tansstico e Garpagnana.

Così ebbe fine l'intralciata e confusa divisione politica della Garfagnauz, specialmente di quella così detta Garfagnane bassa. Avvegnachè la Terra di Barga, Sommo-Cologua con altri minori paesi, si-Gallicano, furono confermati definitivamente alla Repubblica florentina mediansino della Scala.

Ciò non ostante ancora non sono sopile le vertenze che sino da quell'età insorsero fra gli nomini del distretto di Barga e quelli di Gallicano e del Cardoso a cagione dei pascoli e del passo del Monte di Gragno situato alla destra del fiume Serchio, malgrado i molti compromessi, lodi e giudicati stati fatti e pronunziati dal secolo XIV sino a noi. — Ved. Gracio (MORTE DI):

Nei 1383, si 10 feb. il pievano di Gallicano fu ammonito per cagione della sua miniera di vestire: quia incedit (diceva la entenza) in habitu laicali, et indecenti cum coma more Caesareo, et cum clamide brevi, et collaritio et caputio brevi, etc. - PACCHI, Mem. Istor. della Garfagaana).

La vecchia pieve di Gallicano, trovandosi alquanto lungi dal castello in luogo komodo e silvestre, quegli abitanti impetrarono dal pont. Innocenzo VIII un breve, dato li 26 nov. 1485, col quale con-

cedeva l'erezione di una muova chiesa battesimale, da farsi coi materiali dell' antica dentro il castello.

Nel 1260 la stessa pieve contava nella sua giurisdizione 23 chiese, alcune delle quali da lungo tempo distrutte; le altre esistenti spettano per la maggior parte alla vicaria di Trassilico, e alla muova Dioc. di Massa ducale. I titoli delle chiese di Gallicano erano i seguenti: 4 S. Jacopo a Gallicano, attuale pieve, 2 S. Andrea a Gallicano (soppressa); 3 SS. Lorenzo e Stefano a Cascio, rettoria esistente, 4 S. Martino di Verni, rettoria esistente, 5 S. Pietro a Trassilio, rettoria esistente; 6 S. Maris in Giuviano soppressa, 7 SS. Jacopo e Cristofano in Valigo di sotto, rettoria esistente; 8 S. Michele, a Valico di sopra, rettoria esistente; 9 S. Romano di Spulitiano rettoria esistente, 10 S. Quirico di Vergemoli, rettoria esistente, 11 S. Tommeso a Calomini, rettoria esistente, 13 S. Maria al Pianusso. (annessa nel 1340 alla parr. di Gallicatto); 14 S. Genesio al Cardoso, rettoria esistente; 15 S Timoteo a Cirognana, dituati alla sinistra del Serchio di fronte a. strutta; 16 SS. Alessandro e Margherita a Bolognana, rettoria esistente; 17 S. Michele in Mologno, perduta; 18 S. Bartote l'acquisto onerosissimo di Lueca per lommeo a Sartidaa, perduta; 19 Ospedalo trattato da essi concluso nel 1341 con Ma. 9. Concordio in Colle Asinario (distrutto); 20 Monastero di Gabbiata (distrutto). 21 Ospedale di Garilliano (distrutto), 22 Chiesa delle monache di Cascio (distrut-ta), 23 Eremo di Valbona della Garfagnana (distrutto).

> Nella chiesa maggiore di Gallicano si ammira una delle più belle storie in basso rilievo di terra verniciata di Luca della Robbia, la quale non cede al confron-. to di quella bellissima che accennammo all'art. Banca, situata nella chiesa delle Clarisse di quella Terra.

> Comunità e Giurisdizione di Gallioano. - La Comunità di Gallicano confina a lev. con quella Granducale di Barga mediante il corso del Serchio, il Monte di Gragno e il torr. di Treppignana, il qual ultimo è tributario sinistro del preaccennato fiume. - Per la parte di sett. la Comunità di Gallicano ha di fronte il territorio comunitativo di Castelnuovo: a fraesfro quello di Molazzana, e dal lato di pon. la Comunità di Trassilico, tutte tre dipendenti dal Duca di Modena; mentre

a ostro fronteggia con la Comunità lucchese del Borgo a Mozzano.

Non si conosce ancora l'estensione superficiale del suo territorio, che può dirsi costituire insieme con quello di Barga l'ingresso australe della Garfagnana bassa; alla quale serrano l'accesso, verso poule Alpi della Petrosciana e della Croce; mentre dall'opposta pendice scendono dall'Appennino alla sinistra del Serchio i contrafforti dell' Alpesella, dell' Alpe di Barga, e del Monte-Rondinaja.—Ved. Garragnama.

Nel territorio dell'attuale comunità di Gallicano esistono 10 popoli, tre dei quali (*Lupinaja*, *Riana*, *Treppignana*) sono alla sinistra, e sette di essi trovansi alla destra del Serchio.

La natura del suolo di questa comunità è per la massima parte composto di calcarea compatta, la quale lungo il Serchio vien coperta da ripetuti banchi di ghiaja e ciottoli trascinativi dai torr. che scendono, a destra dalla Pania della Croce, e dalla Petrosciana, a sinistra dall'Alpe di Barga.

S'incontra quasi da pertutto il castagno, produzione principale del paese, cui succedono i pascoli naturali; quindi la pecuaria e i boschi costituiscono le principali risorse di Gallicano. In minor copia vi alliguano le piante leguminose e i cereali; presso l'abitato e lungo i torrenti si semina la cauapa e il lino. Copiosissime riescono le raccolte dei funghi; scarso e sempre immaturo il prodotto della vigna; e anche più raro quello dell'ulivo.

Da Gallicano sua patria prese il nome il Padre Gregorio autore di un libretto sul modo di comporre e recitare le prediche.

dall'Appennino alla sinistra del Serchio i contrassorti dell' Alpesella, dell' Alpe di Barga, e del Monte-Rondinaja.—Ved. classe. La Ricevitoria del Registro è al Borgano Mozzano, la Conserv. delle Ipoteche, Nel territorio dell' attuale comunità e i Tribunali maggiori sono a Lucca.

I popoli della Comunità di Gallicano, in quanto allo spirituale, restano attualmente divisi fra due diocesi, giacchè le parrocchie poste àlla destra del Serchio, riferisono col priorato, ossia vicario diocesano di Coreglia, dipendente dal vesc. di Lucca; e quelle poste alla sinistra del Serchio sono comprese nel priorato, ossia vicariato vescovile di Castiglione, riunito alla nuova diocesi di Massa ducale.

La Vicaria, ora Commissariato di Gallicano, nel 138a contava 344 famiglie e 1551 abit. Nel 1745 nella stessa ginrisdizione si noveravano 2464 abit., mentre nel 183a la sua popolazione ascendeva a 3078 individui ripartiti come nella Tavoletta qui appresso:

POPOLAZIONE della Comunità di GALLICANO nel Ducato di Lucca nell'anno 1832.

| Nome dei Luoghi                  | Titolo delle. Chiese                 | Abitanti |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Bolognana                        | SS. Alessandro e Margherita, Cura    | . 301    |
| Cardoso                          | S. Genesio, Rettoria                 | 353      |
| Fiattone                         | SS. Pietro e Paolo, Rettoria         | 280      |
| GALLICANO                        | S. Giov. Battista e S. Jacopo, Pieve | 2087     |
| Lupinaja                         | S. Pietro, Rettoria                  | . 196    |
| Perpoli                          | S. Michele, Rettoria                 | 206      |
| Riena<br>San-Romano, già in Spu- | S. Silvestro, Cura                   | 185      |
| litiano                          | S. Romano, Rettoria                  | 242      |
| Treppignana                      | S. Martino, Cura                     | 161      |
| Verni                            | S. Martine, Bettoria                 | 201      |

Totale . . . . . . . . . Abitanti n.º 3078

facente parte di quei colli di Arcetri, che stendonsi di là verso sett. sino alla cosu de Magnoli e al poggio di Boboli dentro Firenze.

La Torre del Gallo, osservata dal vivente atronomo Padre Giovanni Inghirami delle Scuole Pie, fu:riscontrata alta 344 br. sopra il livello del mare Mediterranco.

Il poggio del Gallo confina a sett. con Girmonte, a grec. con S. Miniato al Monte, versu lib. col Poggio Imperiale, a estro col Pian-di Giullari, e a pon.-maestro con li sortezza di Belvedere e la città di Firene, che è appena un miglio lontana di là; sel popolo di S. Leonardo in Arcetri, Con. Giur. e circa due migl. a gree. del Gallazzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Non che io voglia, nè debba ad ogni passo rammentare tante case-torrite che tanno corona sui poggi intorno alla valle deliziosa di Firenze, per quanto melte di ese'sotto varii rapporti interessino l'istoria di cotesta classica terra: ma perchè sarebbe omissione indegna di un cultore delle fisiche discipline di non segnalare nella presente opera la casa-torrita della Torre del Gallo, come quella che, per fama tradizionale di due secoli, credesi stata specola al divino Galileo, nel tempo che sa costretto a vivere gli ultimi suoi nove anni di carcere nella vicina villa di Arcetri, denominata il Giojello.

La Torre pertanto del Gallo è un fabbricato solido e quadrato con un cortile sel centro contornato per tre lati da un legiato sorretto da otto colonne di maciçuo di ordine corintio e di una maniera di levoro che non sembra più antica del scolo XV. Non vi è che il pian terreno cil primo piano, sopra il quale si alza 📭 solida torre quadrata terminata da nerli e da un interno ballatojo.

presentante un gallo, potrebbe aver dato fior. lib. X.) il nome alla Torre del Gallo, se il più veterano fra gl'istorici fiorentini, Ricordano Malespini, non me avesse avvertiti, che questo poggio era posseduto dalla famichia magnatizia de' Galli. Stantechè, diceva egli mella Istoria fior. al cap. 57, che all'età sua dentro la città di Firenze, in

GALLO (FORRE DEL) nel suburbio avevano un poggio allato a Santo Miniaaustrale di Firenze.—Casa torrita con po- to al Monte, che si chiamava il Poggio deri annessi sopra un'elevata prominenza, de'Galli, e toglievanvi (cioè riscuotevano il pedaggio) per antico passaggio, ma il Comune (di Firenze) ogni cosa abbattè.

La casa de'Galli pertanto era in origine grande e possente, ma avendo abbracciato il partito ghibellino con quella de' Cappiardi loro vicini e consorti, si ridusse in povera fortuna; (G. VILLANI, Cronic. lib. IV. cap. 13) e all'occasione della pace del Cardinal Latino fra i due partiti, (anno 1286) alcuni della casa de Galli furono confinati, e i loro beni confiscati: sicchè i poderi con la Torre del Gallo posteriormente passarono in mano di altri cittadini; prima i Lanfredini, dopo essi nella casa Buiui; poi in Cassaudra Cerretani Marsuppini, dalla quale gli ereditarono nel secolo scorso i Gondi, che alienarono quel terreno con la Torre del Gallo ai fratelli Grassi, e da questi ne sece acquisto l'attuale possessore, il ch. avvocato fiorentino Luigi Piccioli.

Possedeva la Torre del Gallo con i poderi annessi la famiglia Lanfredini al tempo in cui risale l'attuale fabbricato, che di poca età dove precedere quella dell' ultimo assedio di Pirenze, quando in questa Villa del Gallo, nell' ottobre del .1529, venne a postarsi una parte dell' esercito imperiale-papalino, e con esso il colonnello conte Pier Maria di San-Secondo; mentre a Giramonte, fra il Poggio del Gallo e l'Erta canina, prese alloggio Alessandro Vitelli, e verso la Porta a S. Giorgio, più vicino a S. Leonardo, si postò il march. del Vasto. Nella villa de' Balducci Pirro Colonna; nel palazzo di Rusciano, già di . Luca Pitti sopra Ricorboli, prese stanza un'altro colonnello, Gio, Battista Savello; in sul poggio di S. Margherita a Montici il signor Sciarra-Colonna, e nel Pian di Giullari nelle caso de' Guicciardini il principe d' Orange, comandante in capo La vecchia banderuola di ferro, rap- dell'esercito di assedio. — (VARCHI, Istor.

"Ancora i nostri (aggiunge Bêrnardo Segni) avevano messo due pezzi di artiglieria sul campanile della chiesa di S. Miniato, coi quali infestavano il campo nemico; ed essi all'incontro di que'poggi vicini, e al dirimpetto del Gallo, villa de' Lanfredini, avendo piantati due altri Porta Santa Maria crano i Galli, che già pezzi grossi, tiravano al campanile, essendovi il sig. Mario Orsini vicino, e il di Arezzo, dalla qual città trovansi le due sig. Giorgio Santa-Croce con altri capitani e lo stesso Malatesta Baglione (generale dei fiorentini). Pu ferito il sig. Mario ed il sig. Giorgio da una pietra, onde morirono ambedue, e così alcuni altri giovani siorentini vi surono seriti e ne restarono morti, fra i quali fu Averardo Pe-

trini " (Ssou Istor. for. lib. III.) Ma se la Torre del Gallo riescì allora funesta ni Fiorentini, essa cancellò eziandio ogni trista rimembranza un secolo dopo, tostoché ebbe l'onore di servire di specola a quell'occhio che vide nell'emisse. re più egli solo che tatti gli occhi insieme dei dotti trapassati, - Sì, fu il sommo Galileo quello che, confinato costà dalla malignità e dall'ignoranza, visse dal 1634 al 1642 in mezzo ai suoi discepoli ed amici nella villa del Giojello posta nel *pian di Guillari*, circa 300 passi distante dall'eminente poggio del Gollo, nella cui torre è voce tradizionale, che egli si recasse a effettuare alcune delle importantissime sue osservazioni astronomiche, quando specialmente dovè combattere l'opinione del P. Liceti sulle cause del candore della luna,

Brano fra gli affezionati discepoli che allora frequentavano si sublime maestro, oltre Vincenzio Viviani, due religiosi Scolopj, il Padre Angelo Sesti, ed il Padre Clemente Settimi, i quali servirono ul Galileo di amanuensi anche negli ultimi due anni di sua vita, divenuto cieco.

A sì gran maestro, non che al Padre Settimi suo discepolo, fa grand'onore e rende la dovuta giustinia quel santo filosofo che fondò la Congregazione dei Cherici Regolari delle Scuole Pie, S. Giuseppe Calasanzio; il quale scriveva da Roma ne' 16 aprile 1639 al Padre Ministro delle Scuole Pie di Firenze queste auree parole: Se per caso il signor Galileo dimandasse che per qualche notte restasse là (in Arcetri) il P. Clemente, vostra Reverenza glielo permetta; e Dio voglia che ne sappia cavare il profitto che doveria. - (TARGIONI, Notizie degli Aggrandimenti fisici T. I. pag. 141) - Fed. Giullari (Pian DI).

GALLORO e PANACCIANO nel Vald'Arno aretino. — Due ville che facevan parte delle Camperle suburbane di Arezzo, nel quartiere del Bagnoro, popolo di S. Maria a Peneta, Com. Giur. Dioc. e Comp.

ville circa 3 migl, a lev.

GALLUZZO nel suburbio meridionale di Pirenze. - Piccolo borghetto capolnogo di una vasta comunità sparsa per ogn' intorno di comodi palazzi e di case di campagna, scarsissima di villaggi aggruppati, fatta da lunga età residenza di uno dei sette potestà minori dipendenti dal Commissario regio del Quartiere S. Spirito di Firenze, dalla qual città il Galluzzo è 2 migl. a sett., nella parr. di S. Lucia a Massa Pagani (Massa Paganorum) volgarmente detta a Mazza-Pagani, filiale della chiesa maggiore di S. Giov. Battista, nella Dioc. e Comp. fiorentino.

È situato sopra un piccolo risalto di collina che attraversava l'antica strada R. romana, là dove si stacca il primo ramo di quella provinciale volterrana, presso alla confluenza della fiumana dell' Ema nella Greve, fra il gr. 28° 53′ 5″ long. e 43° 44' 3" lutit.

È ignota l'origine e l'antichità del Galluzzo, comecche Dante abhia fatto tammentare questo luogo al suo trisavolo Caociaguida, quando disse:

O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti ch'io dico, ed al Galluzzo Ed a Trespiano aver vostro confine.

Certo è, che 5o anni prima che Daute scrivesse il divino poema, fu indicato il Galluzzo, allora quando alcune compagnie di armati senesi e pisani, nel 1253 fecero una rapida scorreria infino alla Pietra del Galluzzo presso Firenze un miglio e per onta tagliaro il capo al Galluzzo. (Andrea Det, Cronic. Senere). - Donde sembra poter congetturare, che il borgbetto del Galluzzo, fino d'allora situato sulla strada maestra che guida a Siena, prendesse il nomignolo da una qualche insegna, (forse di Taberna) raffigurante un piccolo gallo, insegna che servi anco di arme parlante alle potenti famiglie fiorentine de' Galli e de' Galluzzi.

Nè fia tampoco improbabile, che la magratizia famiglia de' Galluzzi avesse costa qualcuno di quei resedj, case-torrite o palazzi di campagna sino d'allora in copia esistiti nei colli intorno a Firenze.

Di un podere della chiesa fiorentina, posto presso il Galluzzo, denominato il Palagio, si trova fatta menzione in un

istramento appartenuto alla badia di S. nello stesso Arch. altra carta del 4 marzo Miniato al Monte stato rogato nel mon. 1335, dove è rammentato il luogo del della Certesa, li 29 ott. dell'anno 1393, Galluzzo nel popolo di S. Lucia a Massaora nel R. Arch. Dipl.; siecome è pure Pagani. (Carte del Mon. di Nicosia).

Novimento della popolazione del GALLUZZO, ossia del suo popolo a MASSA-PAGANI a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Димо | maschi maschi |    | maschi femm. |    | coniugati<br>dei<br>due sessi | ecclesia-<br>erici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle | Totalità<br>della<br>Popolas. |
|------|---------------|----|--------------|----|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1551 | _             | 1  | 1            | _  | 1                             | -                                      | 42              | 233                           |
| 1745 | _             | -  | _            | _  |                               | _                                      | 70              | 407                           |
| 1833 | 82            | 68 | 71           | 55 | 196                           | 24                                     | 8 <sub>9</sub>  | 476                           |

Comunità del Galluzzo. — Il territorio di questa comunità si estende nel suburhie meridionale della città di Firenze in ma superficie di 20151 quadr., dei quali 607 sono presi da corsi d'acqua e da pubbliche vie. Vi stanziava nel 1833 una popolizione di 11729 abit., calcolati a ragiom di 482 individui per ogni migl. quadr. di spolo imponibile,

Confina con 4 comunità. Dalla parte di zii. fronteggia con Firenze lungo la strada regia che gira fuori delle mura della ciua, dalla porta S. Miniato sino a quella di S. Pier Gattolini, ossia Romana. Alla piazza fuori di questa porta subentra la comunità di Legnaja, con la quale volgendesi da sett. a maestro entra mella prima strada che staccasi dalla R. postale per slire il poggio, dov'era il convento di S. Bonato a Scopeto, sulla cui cresta seguita la direzione verso lib. sino al bivio, il cui braccio sinistro diramasi per la villa di Colombaja, per dove s'incammina nelli strada maestra delle Campora che passa dalla villa, già monastero delle Romite, sino alla via di questo nome, Lungh' essa scende nel fiumicello della Greve, il quale

il colle di Giogoli, deve lungo il borro della Ragnaja arriva alla strada provincisle volterrana, mediante la quale confinano le due comunità sino alle scaturigini del berro di Tramonti. Quà sottentra la comunità di S. Casciano, con la quale questa del Galluzzo fronteggia mediante il borro predetto sino a che con esso riscende nella Greve lungo la forra di Montebuoni. Da cotesto punto la stessa Greve serve di limite alle due comunità per il corso di circa 5 migl., da primo nella direzione da sett. a ostro, poscia da pon, a seir. Oltrepassato che sia il ponte di Cappello e la strada traversa che dall' Impruneta guida a Mercatale, entra nelconfluente Calosina, lasciando a pon. il fiume Greve. A questa confluenza subentra a confine la Com. di Greve, dalla quale è divisa prima dal torr. Calosina, poseia dal fosso Sorbeto e da quello del Frassine; merce cui sale sui poggi che separano la vallecola della Greve da quella dell'Ema traversando la strada Chiantigiana, finche pel borro delle Mortinete entra in Ema. A questa fiumana sottentra dal lato di lev. la comunità del Bagno a Ripocavalca sul ponte dell' Asse per varcare li, di conserva alla quale l'altra del Galil poggio che separa la vallecola della Gre-luzzo seguita il corso dell' Ema sino allo ve da que la del Vingone, nel cui fosso abocco in essa del torr. Grassina. Qui pieentra a piè del poggio di Mosciano. Qui gando da lev. a sett. rimonta per breve voltando la fronte a pon. va incontro alle tragitto il corso del Grassina, poscia un sorgenti del Vingone, quindi oltrepassa suo influente manco, denominato il fosso

delle Fonti; di la entra nello stradello detto di Campiglia, e quindi ritorna sulla via Chiantigiana, con la quale arriva al Pont'-a-Ema. A questo punto riprende il corso della fiumana da scir. a maestro sino a che entra nella strada delle Cinque vie, quindi per quella comunitativa sale il poggio di Montici passando davanti alla chiesa parrocchiale; dopodichè voltando faccia a lib. s'inoltra per il Pian-di-Giullari rasentando fra le case de' Guicciardini e la villa del Giojello, abitata dal sommo Galileo. Al trivio, in cui termina l'altipiano di Giullari, volta faccia a sett., e percorrendo la strada che dirigesi fra il poggio della Torre del Gatto e quello di Giramonte, arriva alla Volta San-Miniato, e quindi poco appresso imbocca nella strada dell' Erta-canina, lungo la quale scende alla porta S. Miniato.

I corsi principali di acqua che passano per il territorio comunitativo del Galluzzo sono la Greve e l'Ema, due fiumane che si riuniscono fra la collina del Galluzzo e il poggio di Certosa, dove l'Ema perde il nome, e di la per un solo alveo si dirigono le loro acque nell'Arno circa 3 migl. a pon. di Firenze.

Una strada regia, la postale romana, percorre la Com. del Galluzzo dalla porta S. Pier-Gattolini sino al ponte di Montebuoni sulla Greve. Essa pel tragitto di un migl. e mezzo è stata rettificata deviando dall'antico corso, a partire dalla villa del Fossone, presso il borghetto di S. Gaggio, ad oggetto di scansare le salite di Malavolta, del Portico e del Galluzzo, per dove passava la vecchia strada postale, nella quale rientra fra il Galluzzo e il ponte della Certosa sopra l'Ema.

Si contano fra le strade provinciali il primo ramo della volterrana, che staccasi dalla postale sotto il Galluzzo, la strada Chiantigiana che entra nella comunità in discorso al Pont'a Ema, e la trapassa alle Mortinete. Tutte le altre vie rotabili (e sono molte) appartengono alle comunitative, meno lo stradoue regio che dalla porta S. Pier-Gattolini sale dolcemente per il cammino di un miglio fra doppie file di annosi cipressi alla R. villa del Poggio Imperiale.

Pochi e angusti ripiani presenta il territorio gibboso e variatissimo di questa comunità, stantechè lo cuoprono per ogni

lato le amenissime colline, che inghirlandano la valle dell'Arno fiorentino, da lib. a scir. della capitale. Infatti a lev. della strada R. romana, sormontando il Poggio Imperiale per l'alti-piano di Giullari, diramansi i deliziosi colli di Arcetri, di Montici, di Monte-Ripaldi ec., mentre a pon. della strada R. medesima presentansi le colline di Bellosguardo, di Colombaja, di Giogoli, di Mosciano, ec. tutte coperte di ridenti vegetazioni, sparse di casamenti di delizia posti in mezzo ad amenissimi giardini.

La struttura fisica del suolo di questa contrada può dirsi un' appendice di quella dell'opposto lato dell'Arno, dove si alzano i poggi di Settignano e di Fiesole. Sennonchè dal lato del Galluzzo la roccia predominante consiste in un'arenaria più ricca di calce della fiesolana. Tale è per esempio quella pietra stratiforme che costituisce la Costa de' Magnoli e il poggio di Boboli, e di là continua per l'alti-piano

di Arcetri a Montici. Di qualità consimile è la pietra che serve di ossatura alle colline di Bellosguardo, di Colombaja, del Portico e del Galluzzo. Essa è conosciuta volgarmente sotto il nome di pietra forte, come quella che resiste più della pietra fiesolana all' azione degli agenti meteorici, e si presta meglio di ogni altra all'uso dei lastrici. Aggiungasi a ciò, che cotesta pietra sorte suol essere in strati di confacente grossezza, per lo più disposti quasi che orizzontalmente, e alternanti con sottili stra-. terelli di schisto marnoso. Possono vedersi tali pietre specialmente alla Costa fuori della porta di S. Giorgio, nelle colline di Colombaia, del Portico, e a Monte Ripaldi presso Montici; ed è in questi ultimi due luoghi, dove sino dai secoli di mez-20 furono aperte le cave delle pietre, con le quali si lastricano a grandi poligoni le belle strade di Firenze, sino agli antiporti.

La hisogna cammina ben diversamente rapporto alla qualità dei terreni che s' incontrano nei poggi fra l'Ema e la Greve, massimamente dove questi due fiumicelli più d'appresso si avvicinano all' Impruneta; avvegnachè costà il macigno pare abbia sofferto una sì fatta alterazione, che sebbene non possa dirsi un'opera manifesta del fuoco, egli però è si poco atto all'agricoltura, che ne restano offese e quasi ab-

394

bruciste le tenere piante; dondechè molti campagnuoli toscani sogliono appellare colesta qualità di terra, gabbreto, terreno focujolo, e talvolta galestrino. Infatti è nella vicinanza di tali aridi poggi, detti delle Mortinete, dove si affacciano le rocce ofiolitiche di serpentino e di gabbo diallagico dell'Impruneta.

Due terzi del terreno di questa comunità è coltivato a viti, a olivi, grano e frutte, prodotti tutti che riescono di squisito apore. Anche le minori raccolte conosciute sotto il nome di riprese, come carciofi, spragi, piselli, fravole ec. danno un'entrata vistosa ni padroni e ai coloni dei poderi della comunità del Galluzzo, per quanto tali entrate oggi siano diminuite in confronto de'tempi trascorsi; stante che li coltivazione di tali prodotti, se prima era una prerogativa dei poderi dentro il raggio di uno o due miglia intorno alla città, essa da qualche tempo si è estesa quasi in tutti i distretti delle comunità suburbane a Pirenze, cioè: del Galluzzo, Bagno a Ripoli, Rovezzano, Fiesole, Pelkgrino e Legnaja.

L'attenzione colla quale sono tenute le piante da frutto, il terreno pulito dai sasi e dalle erbe cattive, il vigore della regetazione per l'abbondanza dei concimi che i villici suburbani vanno giornalmente raccogliendo nella capitale, rendono un tal suolo, benchè di natura sassoso, fertile al punto che giunge a produrre dell'8 e 9 per uno. Quindi è, che cotesta parte della campagna di Firenze vedesi rivestire un aspetto di continuati gurdini piuttosto che di poderi.- Ad appagare vie meglio l'occhio dell'osservatore concorre assaissimo la moltitudine dei pabui e delle case elegantissime sporgenti sul dorso, nei fianchi e per ogni lato delle numerose e variamente disposte colline, le quali dai poggi della Romola e da quelli dei Scopeti di San-Casciano sino alle porte di Firenze si distendono.

Chi, per esempio, non ammira il vasto e imponente fabbricato della R. Villa del Poggio Imperiale? Chi non adocchia anche da lungi il grandioso palazzo già de' Ricci nel poggio di Pozzolatico, dov'è fama che si trattenesse quell'Agnolo da Firenzuola, che per astrazione dissi amico di Lorenzo il Magnifico, quando questi morì

Firenze senza contemplare la città e i suoi popolati contorni dalla casa torrita che fu de'Michelozzi a Bellosguardo? Chi non resta sorpreso nel vedere sul poggio di Montauto in forma d'isolato castello il Monta acuto grandioso convento edificato da Niccolo Acciajoli per i PP. della Certosa?... Ma io non terminerei così per fretta se numerare solamente dovessi le case di delizia che a centinaja s'incontrano nella comunità del Galluzzo, talchè non si potrebhero ripetere nel caso nostro espressioni più adeguate di quelle che proferì l' Ariosto, allorchè contemplando la valle intorno a Firenze esclamò:

A veder pien di tante ville i colli Par che'l terren ve le germogli, come Vermene germogliar suol e rampolli.

Non meno di 9 monasteri, oltre quello principesco della Certosa, esistevano nei tempi scorsi nei contorni del Galluzzo. Fra i conventi degli uomini citerò; 1.º quello di S. Maria nel poggio di S. Sepolero alle Campora dei Gerolamini, soppresso nel 1434; 2.º il conv. dei Canonici Scopetini in S. Donato a Scopeto, atterrato nel 1529 all'occasione dell'assedio di Firenze; 3.º il convento de' frati Bernardoni, denominati Foliacensi, eretto nel luogo detto la Pace dalla Granduchessa Cristina fra il Poggio Imperiale e le mura della città.

Fra i monasteri abitati da donne, oltre i due di S. Maria della Disciplina al Portico, e di S. Caterina e S. Gaggio tuttora esistenti, si contava quello di Monticelli a Colombaja foudato dal Card. Ottaviano Ubaldini, e uno di Benedettine assai d'appresso la porta S. Miniato, abhattuto esso pure nel 1529 per ordine della Signoria di Firenze. Il mon. delle Clarisse a S. Matteo in Arcetri, ora ridotto a uso di villa; siccome è stato ridotto quello di S. Michele alle Romite dell'Ordine di S. Agostino presso il Galluzzo; il quale ultimo fu soppresso sino dal 1446, per breve del pont. Eugenio IV, che riunì i suoi beni a quelli di S. Donato a Scopeto.

Fra le arti d'industria più frequenti nella comunità del Galluzzo possono contarsi quelle dei scarpellini, cavatori, e lavoranti di pietre da lastrico, e i numeroinnanzi che l'altro nascesse? Chi capitò a si vetturali impiegati al giornaliero trasporto dei lastroni iu città.— Anco le fornaci da calcina, da mattoni e da vasi di terra, da statue e animali da giardini incontrausi frequenti volte in questa comunità, specialmente all' Impruneta, al Ponte all'Asse, a Malavolta e alla Porta Romena.

Fra le utili manifatture havvene une nuovamente introdotta con la fabbrica della Colla-forte in un comodo locale fuori della porta a S. Miniato sul confine della comunità del Galluzzo con quella del Bagno a Ripoli.—Autore e direttore della medesima è l'industrioso chimico Vincenzo Manteri di Livorno, il primo per avventura che siasi occupato ad introdurre in Toscana quest'importante ramo manifatturiero, sino da quando eresse nel 1833 due fabbriche di Colla-forte a Castel del Piano e a Colle di Val-d' Elsa. — Ved. Castel-per-Piano.

Senuonche la più recente di tutte fondata per associazione presso la porta S. Miniato è messa in attività dal vapore mediante un'ingegnoso apparato, nella costruzione del quale trovasi semplicità, intelligenza scientifica, sicurezza, e quel che è più da valutarsi, niuna benche minima sorta di esalazione, nè alcun cattivo odore, come suol accadere in tutte le fabbriche condotte col sistema ordinario di simil genere di prodotti animali.

Il desiderio costante di perfezionare una lavorazione siffatta, unito all'intima convinzione che il Manteri nutriva sull'azione in qualche modo distruttiva del fuoco sopra i carnicci e altre sostanze animali che s'impiegano come primi materiali alla produzione della Colla-forte, ha di fatto confermato in questo suo nuovo meccanismo quello che i principii della scienza permettevano di prevedere; cioè, che

una simile azione alterante non può aver huogo per l'applicazione del vapore, per eui deve ottenersi, siccome egli ottiene, con tale processo minor perdita di materia e perciò maggior quantità di prodotto, il quale riesce eziandio di miglior qualità, meno snervato, più tenace e più perfetto di quello ottenuto col metodo consueto.

L'azione del vapore dell'acqua che svolgesi dalla sottoposta caldaja s'introduce nell'apparato capace di contenere circa 1500 libbre di carnicci, ossia de'ritagli delle pelli di amimali, per estrarne tutta la Colla-forte, che possono somministrare; la quale Colla, dopo circa 12 ore dell'azione del vapore resta compita, e di là si estrae perfettissima mediante una chiavetta di ottone, senza il soccorso di ulteriore operazione. Pinalmente raffreddata che sia in catinelle apposite, con faci in un terrazzo superio e hen ventilato a secerare nelle telaja.

Mel Galluzzo fino dal secolo XV trasportò dall'Impruneta la sua residenza uno dei 7 potestà minori suburbani a Firenze; il quale anticamente per le cause criminali dipendeva dal Vicario di Certaldo, in seguito dal Magistrato dei Signori Otto, ed osa dalla Ruota Criminale di Firenze.

La cancelleria comunitativa del Galluzzo abbraccia, oltre la comunità in discorso, quelle del Begno a Ripoli, di Rovezzano, di Legnaja, di Caselliua e Torri, e della Lastra a Signa; comecchè il cancelliere, e i libri della cancelleria siano collocati a S. Francesco di Paola nella Com. di Legnaja.— L'ufizio del Registro, la Conservazione delle Ipoteche, l'Ingegnere del Circondario e la Raota sono a Firence.

| W J.: In1:                                                    | Titolo delle Chiese                                      | Diocesi cui           | Popolazione  |              |              |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Nome dei luoghi                                               | Titoto dette Cinese                                      | apparten<br>gono      | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |  |
| 'Arcetri con l'annes-<br>so di S Ministo<br>al Monte          | S. Leonardo, Prioria<br>S. Miniato al Monte              |                       | 135<br>401   | 895          | 857          |  |
| Begnolo                                                       | S. Martino, Rettoria                                     |                       | 146          | 218          | 247          |  |
| Colline                                                       | S Lorenzo, Rettoria                                      |                       | 166          | 199          | 265          |  |
| Colombaja con l'an-<br>nesso di S. Sepol-<br>cro alle Campora | S. Ilario, Prioria<br>S. Maria a S. Sepolcro             | Firenze               | 3e8<br>96    | } 697        | 751          |  |
| Ema .                                                         | S. Felice, Prepositure                                   | g;                    | 485          | 851          | 1072         |  |
| Ema, o Mezzana con                                            | S. Giusto, Rettoria                                      |                       | 312          | Ì            |              |  |
| l'annesso di Car-<br>pineta                                   | S. Margherita a Car-<br>pineta<br>I S. Lucia a Massa Ps- | )ioœ                  | 78           | 306          | 373          |  |
| GALLUISO                                                      | gani, Prioria                                            |                       | 233          | 407          | 476          |  |
| Giogoli con l'an-<br>nesso di Colle-<br>Ramoli                | S. Alessandro, Pieve<br>S. Maria diruta                  | spettano alla Diocesi | 478<br>65    | 743          | 954          |  |
| Giorsulè (a S.)                                               | S. Pietro, Prioria                                       | Pe l                  | 203          | 383          | 482          |  |
| Impruneta                                                     | S. Maria, Pieve, Pre-<br>positura e Collegiata           | Tutte le parrochie    | 1025         | 1546         | 2592         |  |
| Montebo <del>ni</del><br>Monteripaldi                         | S. Pietro, Prioria<br>S. Michele, Rettoria               | ğ                     | 243<br>78    | 287          | 514          |  |
| *Montici                                                      | S. Margherita, Prioria                                   |                       | 241          | 58g          | 543          |  |
| Nizzano                                                       | S. Michele, Rettoria                                     |                       | 72           | 104          | 167          |  |
| Paradiso e Badiuz-                                            |                                                          | 1                     |              | 1            | ł            |  |
| za a Moccoli                                                  | S. Maria e S. Brigida,                                   | Ť                     | _            |              |              |  |
| Pozzolatico                                                   | Rettoria<br>S. Stefano, Prioria                          | [ €                   | 73           | 156          | 263          |  |
| Osintole                                                      | S. Miniato, Prioria                                      |                       | 486<br>134   | 725          | 213          |  |
| Rose (alle)                                                   | S. Lorenzo, Rettoria                                     | Į į                   | 215          | 285          | 445          |  |
| Strada con l'annes-                                           | S. Martino, Prioria                                      |                       | 172          | \$ 456       | 785          |  |
| so di Montauto                                                | S. Maria a Montauto                                      | 1                     | 115          | <b>J</b>     | 703          |  |
| Viciano                                                       | S. Cristofano, Rettoria                                  | _                     | 106          | 141          | 220          |  |

Totale . . . . . . . . Abitanti s.º 5866 s.º 9234 s.º 12362

Spettano alla Com. di Ripoli : . . Abit. n.º 633

Restano a quella del Galluzzo . . . Abit. n.º 11729

Ved. la Tavoletta della Popolazione della Comunità del Bagno a Ripoli.

GALOGNANO nel Val-d'Arno aretino. e Comp. di Arezzo, da cui era circa 3 mi-- Cas. distrutto, da cui prese il nomigno- gl. a pon.-maestro. le la pieve di S. Martine a Galognano, altrimenti detta a Castro e negli Ortali, ora fluenza del torr. Castro nel fi. Chiana fan-

Del Galognano aretino presso la conin S. Andrea a Quarata, Com. Giur. Dioc. no menzione più carte della badia di S. Flora di detta città, dalle quali apparisce che quei monaci ebbero giurisdizione costà fino dal 941 per beni donati da un Guglielmo figlio del fu Arizio, nel Gaggio di Finile e nella selva presso detto Gaggio spettante alla chiesa di S. Maria in Montione; le quali possessioni erano state ritolte ai monaci dai discendenti dei primi donatari. Tale affare diede occasione a diversi reclami di quegli abbati davanti al Conte del S. Palazzo, oppure agl'Imperatori stessi, siccome risulta dai placiti pronunziati negli anni 970, 990, e 1014 a favore della badia di S. Flora e Lucilla di Arezzo. — (Muratori, Antich. Estens.)

Nell'anuo 1032 l'abbate ed i monaci della precitata badia col consenso del vesc. Teodaldo ebbero in permuta altri beni, alcuni dei quali situati nello stesso piviere di S. Martino a Galognano, ossia agli Ortali, e nei casali di Quarata e di Cam-

Anche nel 1115 furono donate al monastero medesimo altre possessioni poste nei contorni di Galognano sul fiumicello Castro. (Muratori, Ant. M. Aevi.)

Nel 1283, agli 8 sett. Guglielmo abbate di S. Flora elesse il rettore della chiesà di S. Andrea a Quarata, il quale chiese ed ottenne la conferma dal pievano di Galognano. - Finalmente con decreto vescovile del 12 aprile 1354 gli abitanti della villa di Pratantico posta nel distretto della parrocchia plebana di S. Martino di Galognano ottennero facoltà di poter edificare una nuova chiesa parrocchiale (S. Giov. Battista a Prato-Antico) con assegnare alla medesima le decime e sovvenzioni solite pagarsi da quei popolani alla loro antica parrocchia e pieve di Galognano. - Ved. Quarata e Montione nel Val-d'Arno arctino, Caiusua Obertenga e Prato-Antico.

GALOGNANO in Val-d'Elsa. — Casa torrita o villa signorile che diede il titolo all'antica ch. parr. di S. Ansano, una delle filiali della pieve di Monte Castello, attualmente annessa alla parrocchia di S. Maria Maddalena a Castiglioni, nella Com. Giur. e Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Trovasi alla destra del fi. Elsa sopra una piaggia bagnata dal fosso *Renajo* presso la strada provinciale che da Poggibonsi guida à Colle.

Di questo Galognano e della sua chiesa di S. Ansano è fatta menzione in un istrumento di donazione del 998, col quale il march. Ugo offrì al mon. di S. Michelea Poggibonsi anche il giuspadronato di questa cappella.—Molte altre pergamenedello stesso luogo pio danno a conoscere, che ad esso spettava anche nei secoli XII, XIII, e XIV la chiesa di Galognano, siccome lo provano tra le altre le membrane del 17 aprile 1220, del 17 giugno 1283, e del 9 luglio 1319.

La villa di Galognano nel secolo XV fu acquistata dalla famiglia della Rena, alla quale appartenne il capitano Cosimo, autore Della Serie degli antichi Duchi e Marchesi di Toscana, dove di questo possesso di famiglia vien fatta menzione (pag. 172-174-)

GAMBARUCCI in Val di Merse. — Villa posta nel monte delle Serre di Petriolo confinante con il comunello di Tocchi, con quello delle Serre al Santo, con Petriolo e con Iesa, di cui fa parte, nella parr. de' SS. Iacopo e Filippo al Santo, Com. di Monticiano, già di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena.

Fu Gambarucci uno dei 32 comunelli della comunità di Sovicille rammentato nel regolamento parziale del 2 giugno 1777 relativo all'organizzazione amministrativa di quella comunità, che poi nel 1834 fu assegnato alla Com. di Monticiano.

In seguito divenne Gambarucci parte della grancia d'*Iesa* spettante allo Spedale di S. Maria della Scala di Siena.

Nel 1271 per decreto della Rep. senese Gambarucci fu designato residenza di un notaro civile. Attualmente riducesi a un luogo che abbraccia tre poderi.

GAMBASSI in Val-d'Elsa. — Borgo con castellare, stato capoluogo di una comunità, attualmente riunita a quella di Montajone, da cui è circa 4 migl. a scir. nella stessa Giur. con chiesa prepositura (SS. Jacopo e Stefano) nell'antico piviere di S. Maria a Chianni, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Risiede in un risalto di poggio, su cui esisteva la rocca, a una elevatezza di 592 braccia sopra il mar Mediterraneo, sul fianco sett. del monte del Castagno; in mezzo ad esso passa la strada provinciale volterrana che viene da Castelfiorentino.

Anche Gambassi ebbe i suoi dinasti;

fra i quali comparisce al 9 genn. 1037 un Guido del su Ranieri, che in quel giorno offrì a Gunfredo vesc. di Volterra la terza perte della sua porzione del poggio e castello di Gambassi con la chiesa di S. Stefano. Nel secolo appresso (anno 1113) il C. Ugo del fu C. Uguccione de'Cadolingi, îra le molte terre, casali e castelli che posedeva, rassegno la metà di dominio di. quelli posti nel contado di Volterra ai vezovidi detta città; fra i quali luoghi e giurisdizioni si novera anche Gambassi. Quindi è che tra i castelli conceduti in feudo da Arrigo VI a Ildebrando vescovo di Volterra, fu compreso anche questo di Gambassi; mentre l'imperatore Federigo ll. pochi anni dopo diede l'investitara del castello medesimo a Gualtieri deeli Opezzinghi da Calcinaja, a quello stesso soggetto, che nel 1222 esercitava l'ufizio di potestà nella Terra di S. Gimiguano. (Though Annali Pisani).

Peraltro un atto pubblico del 1224 dato in Gambassi, stà a provere una certa indipendenza degli uomini di questo paese, trattandosi di un compromesso fatto in Calgano da Monte-Tignoso e in Sanguique della Pietra per terminare le controresie insorte fra i Lambardi e gli altri abitanti del cast. di Gambassi nuovo evecchio. In virtù del qual compromesso gli arbitri proferirono un lodo li 26 magrio 1224, nella chiesa del castel nuovo di Gambassi, che assolveva i Lambardi dai dazii stati loro imposti dalla comunità di Gambassi per il transito delle merci e del sale portato dalle loro bestie a soma. ALCE. DIPL. Fron. Carte della Com. di San-Gimignano.)

Dal documento testè citato pertanto risella, che fino dal 1224 il cast. di Gamlassi aveva un borgo nuovo e la sua ch. parr. sotto il castel vecchio.

Inoltre, nel 1230, con suo decreto la Siraoria di Firenze diede facoltà a Gianfante di Berbellotto di Fante cittadino fioratino di procedere contro la Comunità
di S. Gimignano per il diritto di visconteria che pretendeva di avere nel castello
di Gambassi, come anche sopra Pulicciato e Ulignano; ma quegli abitanti avendo fatto sentire i Joro reclami, fu compromesso in Otto-da Mandello potestà di Firenze. Questi nel 30 genn. 1231 (stile
comune) sentenziò, che la comunità di

S. Gimignano in riguardo dei diritti di detto Gianfante dovesse accettanlo in potestà di detta Terra con un'annua retribuzione di lire 300 (loc. cit.)

Dopo la pace di Fucecchio (anno 1293). Gambassi col suo contado fu incorporato al territorio della Rep fiorentina, che ne costitul una comunità a confine con il territorio di San Gimignano, con Montajone, e con quello di Castel-Fiorentino mediante il fiume Elsa.

Nel 1317, il popolo di Gambassi, in contemplazione dei danni ricevuti dall'oste pisana, venne esentato per provvisione della Signoria di Firenze dalle pubbliche gravezze. Sennonchè più tardi egli ebbe a soffrire danni maggiori (magg. del 1432) quando la Val d'Elsa fu saccheggiata dalla compagnia di ventura condotta costà da Beruardino della Carda, ai danni della Rep. di Firenze. Riconquistato poco appresso dalle armi siorentine, Gambassi dopo quell' epoca non vide altri nemici, comecche l'esercito napoletano-papalino si accostasse alle sue mura, dalle quali fu respinto nel 15 sett. 1479, e che più tardi fosse stato maltrattato dal duca Valentino, allorchè passò di costà, nel maggio del 1501, rubando con le sue genti piuttosto come ladroni, che come uomini comprati dai Fiorentini.

Nacque in tal luogo, e su conosciuto col nome di Cieco da Gambassi, Giov. Giannelli, rinomato scultore di plastica nel secolo XVII, sebbene privo sosse di vista.

Gambassi era potesteria e capoluogo di una comunità, che abbracciava 4 comuni, Gambassi, Montignoso, Camporbiano, e Pulicciano, con altre 8 parrocchie; cioè, Varna, tre popoli di Catignano, Gavignalla, Agresti, Badia di Cerreto, e S. Cristina. — Questi dodici popoli furono incorporati alla comunità di Montajone medianta il regolamento del 23 maggio 1774 sulla nuova organizzazione delle Comunità del Contado fiorentino.

La ch. prepositura de'SS. Jacopo e Stefano a Gambassi conta 574 abit.

GAMBERAJA, o GAMBERAJE nella vallecola dell' Ema sopra Firenze. — Cas. da cui prese il titolo una parrocchia soppressa (S. Michele a Gamberaja), attualmente di padronato della illustre Casa Renuccini, e annesso al popolo di S. Doualo in Collina nel piviere dell'Antella, Com.

Giur. e circa 4 migl. a scir. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze, da cui

è circa sei migl. a scir.

Una vetusta memoria di questo casale la dà un istrumento della badia di Vallombrosa del gen. 1085, rogato in Gamberaja piviere dell'Antella.—La prenominata badia per contratto de' 29 nov. 1166 comprò dei terreni posti nel castello di Antica, e nella corte di Gamberaja. (ARCH. Diri. Fion. Carte di Vallombrosa).

GAMBERALDI (Camparaldum, quasi Campus Araldi) nella Valle del Lamone. — Monte e cas. che ha dato il titolo a una parrocchia (S. Matteo a Gamberaldi) sull'estremo confine della Romagna graducale e della diocesi fiorentina con il contado e diocesi di Faenza, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a maestr. di Marradi, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Il monte di Gamberaldi è uno dei contrafforti settentrionali della catena centrale dell'Appennino che si alza fra il Senio e il Lamone nella Romagna toscana.

Fu questo luogo posseduto solamente per una terza parte dai conti Guidi di Modigliana, siccome apparisce dai privilegi concessi loro da Arrigo VI, e da Foderigo II. — Ved. Manant.

La parr. di S. Matteo a Gamberaldi

conta 102 abit.

GAMOGNA, o GAMUGNO nella Valle Acereta in Romagna. — Autico eremo, ora ch. parr. (S. Barnaba) già membro dell'abbazia di S. Giov. Batista di Acereta nella Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di Marradi, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiede in monte fra le foreste di faggi presso le sorgenti del torr. detto della Valle, il quale scorre alla sua sinistra e sulla schiena della giogana dell'Appeanino di

S. Benedetto.

In questo luogo S. Pier Damiano mell' anno 1053, mercè la donazione a lui fatta dal conte Guido di Modigliana e dalla contessa Ermellina di lui eonarte, fondò un eremo per i Camaldolensi della sottostante abazia di Acereta, dove egli si ritirò per qualche tempo (anno 1061), mentre era maggior generale della Croce Avellana. — Nel 1191 il superiore di Gamogna aveva riuniti i beni di quest' eremo a quelli della vicina badia senza licenza del diocesano, per cui Celestino III, con bolla del 3 genn. 1195, ordinò al ve-

scovo di Faenza d'impedire e di apurullare tale incorporazione. - Peraltro col progredire dei tempi l'eremo di Gamogna fu considerato come un solo corpo con la sottostante badia di Acereta, sinche divenne insieme con essa benefizio di un abbate commendatario. Tale era, allorquando Clemente VII, con breve del 14 nov. 1532, ammensò badia ed eremo al capitolo di S. Lorenzo di Firenze. — Nel 1736 la chiesa di Gamogna, minacciando rovina per le forti scosse di terremoto accadute costà, fu ricostruita a spese del capitolo preaccennato, il quale previi gli opportuni consensi alienò quei beni per acquistarne altri nei contorni di Prato. - Ved. Massana.

Nell'eremo di Gamogna si cominciò prima che altrove l'uso della recita giornaliera dell'ufizio della B. Vergine, per consiglio di S. Pier Damiano, ma essendo stato sospeso per tre auni cotesto pio esercizio, accaddero agli eremiti di Gamogna disavventure straordinarie. (Para. Damiani, Epistolee. — Baronu, Annal. Eccles. ad ann. 1056.)

La parr. di S. Barnaba a Gamogna con-

ta 332 abit.

GANGALANDI nel Val-d'Arno sotto Firenze. — Contrada con più borgate che diedero il nome a un'estesa conaunità, ora detta della Lastra a Signa, dov'è un giusdicente minore nel piviere di Signa, Dioc. e Comp. di Firenze, dalla quale città la borgata di S. Martino a Gangalandi trovasi lontana 7 miglia a pouente.

Dicesi più specialmente di Gangalandi il paese che dalla posta della Lastra a Signa sale il poggio a ostro-lev., dove sono tante case, tante ville signorili con du chiese e un grandioso convento, che da lungi Gangalandi ha l'aspetto di un vasto delizioso villaggio, piuttosto che di più

casali spieciolati.

L'istoria più antica di Gangalandi e dei nobili di simil cognome si promiscua talmente con quella dei conti Cadolingi di Fucecchio, da fare quasi sospettare che la famiglia magnatizia de' Gangalandi, se non appartenne alla stessa convorteria de' Cadolingi, fosse almeno nel numero dei loro visconti. Essa era estratta, come dice G. Villani, da quella schiatta di signori e di haroni, che poi si chiamarono Cattani o Lambardi; della quale schiatta era invalsa la fama che il gran conte Ugo pri-

ma del mille creasse cavalieri i signori da Gangalandi insieme con i Giandonati, i Puci, i Nerli, quelli della Bella ec., famiglie tutte che ebbero coi Frescobaldi, e coi conti Cadolingi case torrite e altri maggiori fortilizii in cotesta contrada.

Chei conti di Borgonuovo, o sia di Fuecchio, dominassero fra Settimo e Gangahudi, lo dimostrano molte carte de Cistercensi di Cestello, ed i fatti marziali acciduti nei contorni della Lastra a Signa, quando i Fiorentini presero e disfeero al conte Ugo, ultimo fiato de' Cadolingi, il castello di Monte Orlando (anno 1107) e sei anni appresso quello di Monte Cascioli. Avvegnache il cast. di Monte Cixioli risiedeva 2 migl. a lev. di Gangalandi fra Castel Pulci e il borghetto de' Granatieri, mentre nel luogo di Monte Orlando trovasi attualmente il convento di S. Michele e S. Lucia dei Frati Francescani della Riforma.

Non memo antiche sono le memorie relatire alla ch. di S. Martino a Gangalandi, la quale, benchè filiale della pieve di S. Giov. Battista a Signa posta alla destra dell'Arno, ottenne il fonte battesimale sino dall'anno 1278 per privilegio concesso dal cardinale Giovanni del titolo di S. Teodoro, Legato apostolico in Toscana, all'occasione ch' era stata interrotta la libera comunicazione fra Signa e Grugalandi per la rovina del ponte di Signa, che sino d'allora esisteva sopra il fiume Arno.

Uno dei documenti più vetusti, quello che dichiara la ch. di S. Martino a Gangalanti prioria con capitolo, risale al 1108.

Essendochè nel detto anno Bernardo di Mimaro ed altri magnati, dopo che ebbero tolti e per qualche tempo sfruttati ibeni delle cure di S. Martino e di S. Nichele a Gangalandi, li restituirono per rimedio delle loro anime ai due luoghi pii. Avuto quindi il consiglio di Ranieri vesc. di Firenze, e di Pietro arcidiacono della cattedrale, risolvettero di unire in un solo Orpo l'amministrazione di entrambe le chiese, in guisa che i loro canonici (ossia esppellani) di pendessero da un solo rettore con titolo di Priore. Per la qual cosa mell'atto medesimo fu assegnato da essi tanlo terreno quanto poteva occorrere per ostruire la camonica con la clausura, aggiungendovi di più il dono di un'altro

terreno presso la ripa del castel di Gangalandi. Quindi sottoposero al superiore, della chiesa di Gangalandi l'ospedale allora esistente nel Monte Politano, riservando i donatarii per loro ed i loro eredi il giuspadronato sopra le medesime cose a titolo di protezione. (Lam, Monum. Eccl. Flor. T. II. p. 1439).

Contuttoció la ch. di S. Michele a Gangalandi fu parrocchia sino al 1648, epoca in cui vi entrarono i Frati dell'Osservanza, allorchè edificarono l'attual convento; e la cura di S. Michele fu annessa con i suoi beni alla prepositura.

Che poi la chiesa di S. Martino a Gangalandi avesse capitolo e (anonici, viventi vita comune col superiore, hasta a provarlo un istrumento dell'anno 1111, col quale il priore e capitolo della chiesa e canonica di S. Martino a Gangalandi si obbligavano pagare al vescovo di Pistoja un annuo tributo, consistente in una lampreda e in 24 denari, a forma dei patti ivi stipulati. Ma cotesto tributo essendo andato in disuso, nel 1257 il vescovo pistojese Guidaloste ne reclamò l'osservanza avanti il Pont. Alessandro IV; il quale con breve, dato in Viterbo li 7 agosto 1257, nominò delegato apostolico per cotesto affare il pievano di S. Pietro in Campo della Dioc. di Lucca. Questi con lodo del 23 ott. dello stesso anno decise, che il superiore e i canonici di S. Martino a Gaugalandi dovessero retribuire al vescovado di Pistoja l'antico annuale tributo di una lampreda e di due soldi di moneta lucchese o pisana. (ARCE. DIFI. FIOR. Carte del Vescovato di Pistoja.)

Un' altra riprova sull'antichità della collegiata di Gangalandi può fornirla un' investitura del 1233 fatta dal priore del S. Eremo di Camaldoli, previo il consenso di Ardingo vescovo di Firenze, che conferì il priorato di S. Margherita a Tosina al prete Alberto Corsini canonico di S. Maria a Gangalandi.— (Arcu. Dipl. Fior. Carte di S. Michele in Borgo a Pisa).

L'attual battistero di Gangalandi consiste in una gran vasca ottagona di marmo bianco, 4 specchi della quale furono

scolpiti da sufficiente scalpello in figure a basso rilievo. Esso portà la data del 1423. In quanto alla prosapia de Gangalandi, portò essa il titolo di Conti senza che avesse giurisdizione feudale o contea.

Fra i più distinti soggetti, che ha fornito all' istoria la stirpe de' Gangalandi, citerò un Corsino Gangalandi, che nel 1232 fù potestă della città di Volterra, confermato nell'anno istesso dal magistrato civico della medesima città; un Tano de'Gangalandi, che nel 1265 fu testimone al trattato di alleanza offensiva e difensiva antto il nome di Lega fra diverse comunità ghibelline della Toscana; un Chianni de'Conti da Gangalandi stato potestà di Monte-Castelli in Val-di-Cecina nel 1264: ed è forse quell'istesso Chianni figlio del fu Currado, che nella riconciliazione dei partiti, procurata nel 1280 ai Fiorentini dal cardinale Latino, su compreso fra i capi ghibellini esiliati da Firenze insieme col suo fratello Pollino, con Tano figlio di Filippo, e con Tondinello di Corsino, l'ultimo de'quale sposò una figlia di Jacopo Upezzinghi dei nobili di Caprona.

Se il nome di Corsino, spesse volte ripetuto nella discendenza dei Conti da Gangalandi, divenisse nel secolo XIV casato di una famiglia magnatizia, la quale tuttora primeggia in Firerze, lascio la cura di rintracciarlo ai genealogisti, i quali probabilmente scopriranno nelle sbarre del di lei blasone una di quelle illustri

schiatte siorentine, che

Del gran Barone, il cui nome e il cui pregio La festa di Tommaso riconforta

Finalmente prese più tardi il cognome dal paese di Gangalandi sua patria un ser Michele di ser Diotifece, che sino dall' anno 1332 si trova notaro delle Riformagioni della Signoria di Firenze, spedito dalla repubblica nel 1354 in Avignone al Papa, dopo esservi stato invisto Giovanni Boccaccio, con l'incarico d'interpellare S. Santità sulle intenzioni del re Carlo di Boemia, il quale si era mosso con le sue genti per calare in Italia. — (Arca. Dipl. Fior. Carte della Com. di Volterra. — Lami, Mon. Eccl. Flor. — Armia. Istor. fior.)

Nel 1466 godeva la prepositura di S. Martino a Gangalandi col titolo di rettore il celebre artista e letterato Leon Battista di Lorenzo Alberti, nipote di quel potente cavaliere e negoziante Benedetto degli Alberti, il quale per cagione di partiti venne esiliato nel 1387 all'isola di

Rodi presso la sua casa bancaria, dove poco dopo morì.

Un documento scoperto recentemente dal letterato danese dottor Gaye, fra le carte del soppresso magistrato dell'Arte dei Mercadanti di Calimala, serve a confermare Leon Battista Alberti nella qualità di priore di Gangalandi. È una deliberazione presa dai giudici dell'Arte di Calimala, sotto il dì 9 di giugno 1466, ad petitionem Marci Parentis nomine Domini Baptistae de Albertis Rectoris Ecclesiae S. Martini de Gangalandi, per ordinare il gravamento a carico di Biagio di Antonio muratore per la somma di 44 fiorini.— (Arch. Del Magista. Supramo di Firenze.)

La parr. di S. Martino a Gangalandi con l'annesso di S. Michele conta 4388 abit. GANGHERETO, già GANGHARITA nel Val-d'Arno superiore. — Cast. distrutto che dava il nome a una contrada composta di più popoli, costituente attualmente una gran parte della comunità di Terranuova, nella cui Com. e Giur. è compresa la superstite chiesa parr. di S. Giorgio in S. Francesco a Ganghereto, piviere di Gropina, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Il cast. di Ganghereto, di cui si fa menzione nell'istoria toscana, oggi non e altro che una casa colonica denominata il e stellare, i di migl. a ostro della ch. parr. di Ganghereto, l'una e l'altra un migl. a grec. di Terranuova, sopra balze frastagliate, corrose e avvallate, in mezzo a un terreno marnoso coperto di ghiaje e di renischio, dove ritrovansi sepolte le ossa fossili di mastodonti e di altri varii quadrupedi di specie perdute.

Fù Ganghereto signoria dei conti Ubertini di Soffena molto innanzi che la metà di detto castello pervenisse ai conti Guidi, ai quali fu confermata dagl' Imp. Arrigo VI e Federigo II—Av vegnachè con istrumento, dato li 10 febb. 1085, infra castrum qui nominatur Gangarita judicaria forentina donna Berta figlia del già conte Guido, lasciata vedova da Uberto figlio del fù conte Uberto (degli Ubertini) insieme con i suoi figli Uberto ed Alberto donarouo al monastero di Monte-Scalari, e per esso a Eppone suo abhate, due pezzi di terra posti, uno in Monte-Scalari, e l'altro in Caprignano.—(Arcn. Diel. Fior. Carte della Badia di Montescalari).

A Ganghereto si acquartierò nel 1948 il conte Giordano vicario di Federigo II in Toscana; e di costà si mosse con i suoi Tedeschi ed altre milizie ghibelline per assalire il cast. di Montevarchi, dove si erano rifugiati e fortificati i Guelfi fiorentini esuli dalla patria.

Nel 1251, stante i reclami avanzati dal conte Guido, fu tenuto in Siena un consiglio intormo alle prede tolte dalle milizie snesi ai terrazzani di Ganghereto nell' escursione che fecero nel Val-d'Arno con i suoruseiti di Firenze del partito ghi-

bellino. (ARCH. DTPL. SER.)

Il cast. di Ganghereto fù diroccato nel 1271 dai suoi abitanti per ordine della Rep. fiorentina con l'onere di ricostruirae un'altro più regolare nella sottostante pianura, dove poi sorse il cast. di S. Maria di Ganghereto, denominato Terra nuova. — Ped. Tanannova.

Ridotto che fu il paese a horgate, una parte dei popoli di Ganghereto fu staccata, nel 1293, dalla giurisdizione dei conti Guidi e Ubertini; dissi una parte, poichè una porzione di quei villici nel 1336, si ribello dagli antichi suoi padroni, e ad esempio di molti altri vassalli ricorse allo protezione della Rep. fiorentina, che allora ordinò si circondasse di mura e di torri il castello di S. Maria.

Se non che tali borgate conservavano aucora una qualche specie di fortilizio, avvegnachè nel 1302 molti fuorusciti della cua Guidalotti da Sommaja, dei Cerchi da Firenze, degli Ubertini da Soffena e Gaville con alcuni de'Pazzi di Valdarno, rompendo i confini, dopo essersi adunati nella ch. di S. Gaudenzio, scesero a handiere spiegate dall'Appennino di Pratomagno nel Val-d'Arno superiore, e preero Gangkereta: - Per tali atti di ribellione con sentenza del 21 lugl. 1302 furono essi condannati in contumacia dal potestà di Firenze; lo che ci richiama alla congrega di Ghibellini fiorentine a S. Godenzo, alla quale assiste l'esule poeta.-( Ved. SAN-GODERZO ).

Nel distretto di Ganghereto, presso il priorato de Vallombrosani di S. Giorgio, si crede che sia stato eretto uno dei primi conventi della religione francescana dallo stesso fondatore dell' Ordine Serafico. Il qual convento si andava riedificando verso il 1430 dai Frati della Rifor-

ma, nel tempo che Carlo da Ricasoli regalava agli stessi Francescani l'amena collina di Monte-Carlo nell'opposta pendioc. — E poichè il celebre Poggio Bracciolini, avendo coala vicina una sua villa, cercava ogni mezzo d'impedirlo, motivò una lunga lettera di Fr. Alberto da Sarteano scritta a quel letterato, perchè desistesse dal fatto proposito. — Ved. Monre-Ganco nel Val-d'Arno superiore.

Non meno di tre chiese parr. eran comprese nel distretto e prendevano il titolo da Ganghereto; 1.º San Niccolò a Ganghereto; parr. soppressa con decreto del vescovo d'Arezzo del 300 genn. 1790, che l'unì alla chiesa arcipretura di Terranuova; 2.º S. Giorgio a Ganghereto, già priorato di monaci Vallombrosani ora sotto il titolo di S. Francesco; 3.º S. Giustino, detto al Trebbio di Ganghereto, esistente tuttora col titolo d'arcipretura nel piviere di Gropina.

La chiesa di S. Francesco a Ganghereto conserva nell'altare a cornu evangelii una tavola rappresentante S. Francesco, la quale fu creduta dipinta da Margheritone d'Arezzo; per quanto ritoccata da più moderno autore che rivesti di ueri panni

il Serafico d'Assisi.

Derivò da Ganghereto il giureconsulto Giuliano, che la Rep. fior. impiegò in varie occasioni come suo delegato, una fra le altre, per confermare nel 1297 in Empoli il trattato di lega fra le comunità

guelfe della Toscana.

Sino dal secolo X per donazioni fatte da varii individui della consorteria degli Ubertini e dei Pazzi di Val-d'Arno, acquistarono poderi, chiese ed ospizi in Ganghereto i monaci di S. Trinita dell'Alpi, merce cui fu ridotto a convento di monaci Benedettini il priorato di S. Giorgio a Ganghereto, passato quindi nel 1435, insieme con i beni della sunnominata badia, e con quelli di Soffena alla Congregazione di Vallombrosa.

Infatti il giuspadronato e la nomina del parroco della distrutta chiesa di S. Niccolò a Ganghereto spettava al priore del mon. di S. Giorgio di detto luogo, siccome lo dimostra l'investitura da esso data li 29 lug. 1267 al nuovo parroco di S. Niccolò, previa la promessa di un'annua offerta di 60 pani di grano ed altre grasce al priore patrono. — Anche il cast. di Terra nuova, eretto dalla Rep. florentina nel 1337 sul terreno degli Ubertini e dei Guidi, portava il nome in origine di Castel di S. Maria a Ganghereto. Trovasi inoltre una deliberazione del di o febbraio 1366, mercè cui l'abbate di S. Trinita nell'Alpi con altri priori di monasteri dipendenti da quella badia accordarono facoltà a Giacomo priore di S. Giorgio a Gaughereto di poter vendere per vantaggio del suo monastero due pezzi di terra posti nella corte del cast. di S. Maria di Ganghereto, uno dei quali dicesi posto nella contrada del Pozzo, e l'altro nel piano di Cioffenna. — (ARCH. Dirlon. Fion. Curte della Badia di Ripoli).

La parr. di S. Francesco, già di S. Giorgio a Gungbereto, conta 149 abit.

GARFAGNANA nella Valle del Serchio (Carfaniana, presso alcuni Cafferonia e Lucus Feroniae.) — Dicesi Garfagnana la valle superiore del Serchio, posta fra l'Appennino, l'Alpe Apuana e i contrafforti che scendono da questa e da quello, i quali si riscontrano, nella parte superiore, fra le sorgenti del Serchio, là dove la Garfagnana resta a contatto della Val-di-Magra, mentre la parte inferiore della stessa contrada mi sembra che termini fra i poggi di Coreglia e il monte Bargilio alla confluenza della Lima nel Serchio sotto la foce della Torrita Cava.

Presa pertanto la Garfagnana nella sua più estesa longitudine e latitudine, essa. ha dal lato di grec. la catena dell'Appennino che divide la Toscana dalla Lombardia, la Valle del Serchio da quella della Secchia, la moderna dalla più antica sede dei Liguri Etruschi, meutre sull'opposta giogaja dell'Alpe Apuana, il cui fianco meridionale acquapende verso il littorale, trovasi a confine col distretto lucchese di Camajore, con quello granducale del Pietrasantino, e col ducato Estense di Massa e Carrara.

I punti estremi presi dalla Garfaguana a contatto della Val-di-Magra, a maestro sono segnalati dalle altissime rupi del Pizzo di Uccello, fra le di cui scogliere veggonsi scaturire le prime fonti del Serchio di Minucciano, a grec. dai gioghi Appenninici appellati dell'Alpe Fazzola e dell' Ospedaletto, nelle cui pendici meridionali ha origine il Serchio di Soraggio. I con-

trafforti che scendono dai sopra enunciati monti in direzione, gli uni da maestro a scir, gli altri da grec. a lib., vanno a confondersi insieme presso al varco del così detto Monte Tea, fra il gr. 44° 13' di latit., e il gr. 27° 53' long.— Due migl. a scir. di esso varco si riuniscono in un solo alveo le due sopra indicate fiumane del Serchio, fra le pittoresche guglie ofiolitiche di Piazza, di Sala, di S. Donnino e di Petrognano.

Qualora poi si voglia limitare la Garfagnana bassa alla confluenza della Lima nel Serchio, può essa considerarsi quasi chiusa dai contrafforti che dalla purte di lev. scendono dall'Appennino Rondinaja, mentre dal lato opposto propagansi dall'Alpe Apuana fra le profonde foci solcate dalle limpide fiumane di Torrita di Gallicano, e di Torrita Cava. Avvegnachè fra essi innoltrasi fino al Serchio una diramazione di quell'Alpe che termina nel monte Bargilio, fra il gr. 44° 1' latit. e il gr. 28° 3' long.

La lunghezza pertanto della Garfagnana essendo di circa 20 migl. geografiche, nella direzione stessa del fiume che la percorre, vale a dire da maestro a scir., e la sua larghezza media da grec. a lib. calcolata per approssimazione a ra migl. lineari, ne verrebbe a resultare una superficie quadr. di circa 240 migl. geografiche. - Che se vuolsi aggiungere l'aumento di un quarto per le grandi gibbosità, le quali intersecano la stessa superficie, ne avremo una di 300 migl. geogr. quadr. equivalenti a migl. toscane 336 🛔, dove nel 1832 abitavano 40163 persone, a ragione di circa 119 teste per ogni migl. quadr. toscano.

I chiari professori P. Giov. Inghirami di Firenze e P. Michele Bertini di Lucca, oltre il Maggiore del genio Giuseppe Carandini di Modena, hanno calcolato mediante ripetute triangolazioni l'altezza dei monti e luoghi qui sotto descritti, i quali ridotti a br. fiorentine, danno le seguenti altezze

Altezza del Pisanino dal segnale

del Prof. Inghirami Br. fior. 3511,02
— della Penna di Sombra idem » 3027,03

— del Monte Rondinaja idem » 3325,05 — Pania della Croce idem . . » 3188,03

- Alpe di Mommio idem . . » 3282,01

Alterra del Pisanino dal segnale del Prof. Bertini . . Br. fior. 3335,23 - del Monte Rondinaja id. . > 3362,95 - Pania della Croce idem . . . 3187,21 -della Penna di Sombra id. » 3027,04 — dell'Alpicella delle Tre potenze, alla foce del Giovo, dal seguale del Prof. Bertini . . . » 3313,48 - Monte Palodina sopra Galli-- del varco dell'Alpe di S. Pellegrino sulla strada mulattiera, presa dal Maggiore del genio Carandini . . . . . . » 2758,76 - Al Cardosetto sull' Alpe stessa di S. Pellegrino, idem . . . » 2817,50 - Sal poggio di Mont' Alfonso, dalla garetta più alta di quel 

La qualità del terreno che cuopre il suelo montuoso della Garfagnana deve riportarsi a epoche e formazioni diverse. Nell'Appennino superiore, a partire dall' Alpe di Mommio presso l'Ospedaletto, e di hlungo il giogo di S. Pellegrino per l'Alpe di Barga sino al monte Rondinaja, consiste in grés antico alternante con lo schisto argilloso, ed eziandio con la calcarea compatta; alle quali rocce nelle pendici inferiori sottentra una calcarea ocracea ammonitica, che ricuopre banchi di lignite, mentre sotto l'Appennino di Sillano si formarono fra le rocce stratiformi compatte copiosi e larghi filoni di solfato di calce ( gesso ).

All'incontro le balze delle Panie, che sovrastano al Serchio dalla parte di pon., nei luoghi più elevati consistono in calcarea granosa o saccaroide a contatto dello steschisto, mentre i poggi e i coni pirmidali che si avvicinano alla confluenza dei due Serchj (di Soraggio e di Minucciano) sono coperti da un macigno alterato, il quale a luoghi trovasi convertito in rocce ofiolitiche ricche di diallagio, ein uno schisto lucente che accostasi a quello della lavagna. — Ved. Camponciano Comunità.

Se poi dalla storia della natura si passa a quella dei popoli, non vi hà d'uopo che io mi fermi a far lunghe parole sulla pretesa derivazione del nome di Garfagnana, dopo che lo stesso argomento fu magistralmente discusso dall'abbate D. Pacchi nelle

sue Ricerohe istoriche della Garfagnana, la dove vennero richiamati ad esame i supposti frammenti delle Origini di Catone, e dell'Itinerario di Antonino, non che le traduzioni interpolate della Geografia di Tolomeo, nei di cui codici greci sarebbe fatica fautile di ricercare il preteso Lucus Feroniae, che molti traduttori infedeli di loro arbitrio inserirono fra Lucca e Luni.

Strabone, che a comun sentimento fu il geografo più istruito e più esatto della sua età, nell'accennare di volo la contrada fra Luni e Lucca non nomina per ombra la Garfagnana; solamente parlando di quel gruppo di monti che separa la valle superiore del Serchio dal littorale tra Pisa e Sarzana, cioè, dell'Alpe Apuana, dichiarò che: Ad montes Lunae incumbentes est Luca, ubi plerique vicatim habitant. Dondechè la contrada che forma il soggetto del presente discorso, a testimonianza del preaccennato scrittore, sino dai primi tempi del romano impero era abitata a vici, a castelletti, a case aggruppate; e tale essa si mantenne e si conserva tuttora, non già sparsa e spicciolata come ora vediamo le valli inferiori del Serchio, dell'Arno, dell'Ombrone pistojese ec., ma riunita in piccoli castelletti sotto la guardia di un protettore (il sindaco o il parroco) sostituito agli antichi baroni, cattani o altri magnati che vi dominavano nei secoli barbari.

Ciò premesso, non sembra doversi mettere in dubbio, che la contrada chiamata, e conosciuta dai Longobardi in poi con il vocabolo di Garfagnana, qualunque altro nome prima di allora ella avesse, era compresa in origine, come Lucca e Luni, nell' Etruria Transarnina, innanzi, cioè, che penetrassero fino quà i Liguri Apuani ed P Friniati. Le quali due tribù furono rintuzzate a riprese, e quindi fatte prigioni ed espulse, quando le terre della Garfaguana con una gran parte di quelle della Val-di-Magra, e della Valle superiore del Taro, nell'anno di Roma 577, vennero distribuite, nella vistosa quantità di 103,000 jugeri, alla colonia di 2000 cittadini romani dedotta a Lucca; comecchè quest' ultima città insieme col suo territorio alla stessa epoca fosse inclusa nella provincia de'Liguri addetta alla Gallia Cisalpina, dalla quale restò separata all'occasione della nuova di visione politica dell'

Italia introdotta da Ottaviano Augusto, quando l'uni alla Toscana.

•Già agli articoli Alpa Apuana e Appannino Toscano dissi, che i Liguri spettanti alla tribù dei Friniati (vale a dire alla contrada montuosa situata sulla schiena dell' Appennino di Garfagnana) essendo penetrati nella valle superiore del Serchio, lungamente vi signoreggiarono benchè spesso respinti, non mai abbattuti e avviliti dall'oste romana. Dissi, che gli eserciti inviati da Roma a Pisa tennero quasi sempre la stessa via, rimontando cioè il corso del Serchio, dove i Liguri invasori, nascosti fra discoscese balze, fra convalli anguste di alti monti e di asprissime rupi, improvvisamente calavano verso le foci dello stesso vallone, per dare addosso o per tagliare la ritirata alle coorti di veterani i meglio agguerriti del popolo romano..

Fù d'appresso ai precipizii, fra le profonde gole dei laberinti che incontransi presso le sorgenti del Serchio e quelle dell' Aulella, fra la Garfagnana e la Lunigiana orientale, fù in quei luoghi più che altrove l'impeditissimo e angusto varco coperto di folte selve, senza traccia di vie, e sparso di ripide scogliere, là dove si serrano, s'intersecano e si annodano le due valli più settentrionali e più aspre della Toscana, fu senza dubbjo tra i burroni di cotesta montuosa e cupa contrada, dove i fatti più clamorosi della guerra ligustica furono battagliati. Uno tra quelli descritti dal grande istorico patavino, a colui che percorse la Garfagnana alta, sembrerà quasi di poterio ravvisare nel sito, dove le tribù dei Liguri Etruschi assediarono il eampo del romano Console Q. Minucio Termo. Imperocchè rammentando le espressioni di T. Livio, (Decade IV. lib. 5.) allorchè Q. Minucio da Pisa mosse il suo esercito incontro ai nemici, mentre attraversava per luoghi stretti, i Liguri preser quel passo e chiusero la via; sicchè non potendo penetrare più avanti, Q. Minucio fece dar volta alle sue genti, le quali ritornando per il varco dond'erano penetrate lo trovarono occupato dai nemici. Che se non riparava al periglio l'ardire di 800 cavalieri Numidi coll'attraversare a briglia sciolta le poste de'Liguri per metter fuoco alle ville e spavento negli assedianti, la memoria si rinnovava, dice lo storico, della sconfitta delle forche caudine. Chi pertanto ha visitato i luoghi più aspri della Garfagmana superiore nou crederà troppo ardita congettura quella che io quì azzardo dicendo, che il paese di Minucciano, situato fra le balze del Pisanino e del monte Tea, acquistò probabilmente il suo nome dalla località che framenta le gole, fra le quali trovosi chiuso e in grande pericolo di esser perduto l'esercito del Console Q. Minucio Termo.

Vinte finalmente ed espulse dalla contrada Etrusca le varie razze di Liguri, anche la Garfagnana dovè, siccome già dissi, far parte del territorio dispensato alla romana colonia dedotta a Lucca; ed è volgata sentenza, che i vocaboli di Albiano, di Barga, di Colognora, Gallicano, Ceserana, Gragnana, Gragno, Cassio, Gragnanella, Magliano, Petrognano, Sillano, e di tanti altri restati a cotesta provincia, siano tra quelli che ci rammentano i predii di genti romane; tanto più che molti nomi consimili si ritrovano fra quei coloni Lucchesi che estendevano le loro possessioni nell'Appennino di Pontremoli, di Parma e di Veleja. Tali sarebbero un M. Petronius, un L. Granius, un Corn. Galicanus, un Albius Secundus, un Q. Cassius Faustus, un M. Petronius, nominati nella Tavola alimentaria Velejate. - Non dirò del Barga, nè del saltus proediaque Bargae nella stessa Tavola designati, potendo verosimilmente quei predii e quei boschi riferire al villaggio di Bargi sul Taro, piuttostoche alla Terra di Barga nella Garfagnana.

Comunque sia di ciò, è un fatto costante nell'istoria, che in Garfagnana i boschì, sia di abeti, sia di cerri e di faggi, erano più d'ora frequenti, abitati da lupi, da orsi, da cinghiali o da altri animali selvatici sino ai tempi non molto remoti dai nostri, tostochè nei secoli XV e XVI di costà si recava l'annuo tributo di un orso a Modena. — Ved. Alex Fazzola.

Estinto il romano impero, anche la Garfaguana resto vittima di frequenti cambiamenti e agitazioni, sia quando il di lei territorio fu ripartito fra i duchi Longobardi di Lucca; sia allorche essa fu cedula in gran parte ai gerarchi della sua chiesa, ora a titolo di eredità, ora sotto l'ombra di donazioni impetrate dai rè dai loro cortigiani o dai duchi medesi mai sia finalmente quando al Longobardo soz-

tentrato il dominio dei re Franchi e dei Sassoni, sotto il loro governo i marchesi venuti per essi in Toscana quasi da despoti dominarono sopra la Gariagnana. - Tale era per es. all'epoca de'Longobardi quel vescovo di Lucca Walprando figlio del duca Walperto che assegnò per suo testamento parte dei beni suoi e di quelli ereditati del padre alla cattedrale lucchese, comprese alcune sue possessioni della Garfagnana. Infatti i di lui esecutori testamentarii con istrumento del genn:, auno 793, consegnarono a Giovanni vescovo di Lucca una Sala, o palazzo del suddetto Walprando, situato in finibus Garfaniense; e inoltre dieci case con poderi che gli appartenevano nei luoghi di Magliano, Caprignano, Silano, Corfiliano, Caboli, Bitario, Rufiliana, Elio ec. ville quasi tutte esistenti tuttora nella Garfagnana superiore. — Quindi alcune delle possessioni teste nominate, nel 940, dal vescovo Corrado furono date in feudo al nobile Rodi-Isado figlio di Cunimundo in finibus Carfaniana, in loco ubi dicitur Corfiliano (nella Com. di Minucciano) in loco Serramezzana (ivi); in loco Sugrage (f. Soraggio), in loco Caprugnano, e in loco Cassiano. (ARCH. ARCIV. LUCCH.)

Quindi fra il secolo IX e il secolo XII signoreggiarono nella provincia in discorso a nome, ora di uno ora di un altro corenato, i march. di Toscana, fra i quali si rese celebre nella storia politica d'Italia il figlio del conte Bonifazio di Lucca, quell'Adalberto il Ricco, che nell'880 donò alla cattedrale lucchese le decime delle sue corti e possessioni che aveva in Lucca, a Brancoli, a Pescia, a S. Genesio e nella Garfagnana; mentre 4 anni dopo lo stesso toperca destinò l'annuo tributo sopra i suoi vasti possessi di Lunigiana e di Garfagnana al mon. di S. Caprasio da lui siesso fondato nell'884 presso la confluen-22 dell' Aulella nella Magra, dove aveva L sua corte e castello dell'Aulia. - Ved. ABIZIA DELL'AULLA.

• Che poi nei secoli susseguenti acquistassero giurisdizione nella Garfagnana superiore i marchesi Estensi, i Pallavicini, ed i Malaspina, lo dimostra un privilegio dall' Imp. Arrigo IV concesso nel 1077 a Folco d'Este, la donazione fatta nel 1033 dal march. Alberto de Pallavicini al suo mon. di Castiglione al Borgo S. Donnino;

e in quanto ai Malaspina la compra fatta nel 1341 dui Fiorentini di 64 ville che fiuo allora possederono in Garfaguana i marchesi Malaspina di Lunigiana.

Nou dirò dei molti baroni e valvassori creature dei vescovi di Lucca e dei marchesi di Toscana, i quali fra il X e il XII secolo ottennero a titolo di subfeudo molti eastellucci della Garfagnana, dai quali discese la casa de' Nobili da Castello, ossia di S. Michele di Villa, i signori di Dalli, di Gragnana, di Verrucola-Gherardinga, di Caregine, di Baciano, di Castiglione, di Posciana, di Celabaroti, di Ceserana ec.

Ma chi più d'ogn'altro governatore imperiale fece da arbitro su cotesta contrada fu la marchesa e gran contessa Matilde, la quale senza ordine e senza consenso del sommo imperante dichiarossi in fatto, se non in diritto, signora quasi assoluta di tutta la Garfagnana: dato per vero, come è fama, che come roba della sua casa donasse, oltre i suoi possessi ereditarii, la giurisdizione politica su questa provincia alla S. Sede Romana.

Dissi, com'è fama, mentre quella marchesa, sebbene tra i feudatarii d'Italia fosse potentissima, pure rappresentava unicamente in nome dei regnanti di quell'età il regio dominio nelle parti di Toscana e della Liguria; non ostante che da alcuni storici venisse chiamata col titolo pomposo di Domina Tusciae et Liguriae, mentre altri cronisti, come il Giordano, la dissero donna potentissima dal fiume Serchio fino a Frassinoro (nel Frignano), e Giov. Villani, al lib. IV. cap. 20 della sua cronaca, ripetendo la volgata che correva ai suoi tempi della potenza avuta dalla contessa Matilde, scriveva: Dicesi (si noti l'espressione) che Garfagnana e la maggior parte del Frignano fu sua.

Non sò quanto possa dimostrarsi con un dicesi il dominio di una estesa contrada, quando i diritti della contessa non potevano esser diversi da quelli che ivi ebbero il marchese Adalberto il Ricco, gli Estensi, i Pallavicini ed i Malaspina, diritti, che dovettero limitarsi a possessioni allodiali o feudali, non già a giurisdi-

zione di un assoluto dominio.

Arroge a tuttociò, che le ricchezze della contessa Matilde erano state formate da tenute ensiteutiche di castelli baronali con le loro corti, e da molte altre possessioni pervenute a titolo di feudi in potere del march. Bonifazio di lei padre a furia di livelli da esso lui fatti con varie chiese, monasteri e vescovi, nei contadi di Lucoa, di Pisa, di Modena, e di Mantova ec.

Avvegnachè nei secoli intorno al mille avvenne alla Garfagnana ciò che accadeva in altre parti della Toscana e dell' Italia. Sul qual proposito giova qui rammentare quanto fu dal Muratori avvertito ne'suoi Annali d'Italia. « In questi tempi, scrive egli, si studiavano i principi e gran signori di pelare, ora soavemente, ora violentemente le chiese. La maniera souve era quella di prendere a livello i loro beni e castella con promettere un annuo canone, e intanto donar qualche terra in proprietà agli stessi luoghi santi per indurre i vescovi e gli abbati, col piccolo presente vantaggio, a livellare essi beni; l'usufrutto de' quali mai più non soleva atrivare a consolidarsi col diretto dominio. Uno de' gran cacciatori di tali beni (soggiunge il sommo Anualista) era il marchese Bonifazio, padre della gloriosa contessa Matilde ».

Da tuttociò sembra apparire che, se la potente marchesana era proprietaria in Garfagnana di molte masse, corti e terre allodiali, come in realtà ve le possedeva, essa non fu giammai padrona assoluta di tutta la provincia. Infatti nel registro vaticano de censibus etc. compilato da Cencio Camerario, forse un anno inuanzi che fosse creato cardinale, e a4 anni prima che salisse sulla cattedra di S. Pietro col nome di Onorio III, in quel registro di tributi pontificii non si parla già della Garfagnana intera, ma di poche terre, poderi, decime e masse pervenute alla S. Sede verosimilmente dopo la morte della figlia del march. Bonifazio.—Erano di questo numero le terre o masse di S. Pietro a Ceserana, delle Ville di Migliana, di Fosciana, di quelle della corte di Castiglione, della villa di Colle, in Massa Silicana (Silico), in Caricino (Careggine) in Rojo (Roggio) in Casatico, in Corfino, in Petrognano, nel castello di Corfiniano, e in poche altre masse, sopra le quali la Rev. Camera Apostolica ritraeva allora un qualche reddito, dichiarandole situate in Garfagnana, ovvero posita in Comunitatu Lucensi.—(Garampi Illustraz. di un Sigillo. - PACGHI, Op. cit.)

Fu verso l'anno 1228, quando molti nobili rurali della Garfaguana trovandesi bersagliati da varii partiti, in mezzo alle guerre che inflerivano allora più che mai tra i lucchesi e i pisani, tra il sacerdozio e l'impero, fu allora che quei baroni dopo avere nel 1185 chiesta e ottenuta la libertà, col riconoscere in legittimo sovrano l'imp. Federigo I, fu 113 anni dopo la morte di Matilde, che un numero dei signori di castelli in Garfagnana ricorse alla protezione del pontefice Gregorio IX; allora quando con atto pubblico, rogato li 24 ott. 1228 nella pieve di Pugnano presso Ripafratta, essi o i loro rappresentanti si sottoposero volontariamente (sponte juraverunt), alla Corte di Roma.

Quindi è, che tre anni dopo (anno 1231) mentre il Comune di Lucca cercava di ricuperare quella provincia, il Pont. Gregorio IX in una circolare diretta all'Arciv. di Pisa, ai vescovi di Luni, di Volterra e di Pistoja, per ripartire fra di loro il limitrofo territorio della interdetta diocesi lucchese, quel sommo gerarca chiamò la Garfagnana Terram Ecclesiae Ro. manae; nè in tale occasione frattanto la rammentò come avente su di essa antichi diritti per donazioni fatte dalla contessa Matilde. Sivvero in quelle circolari pontificie dichiarò, che i Garfagnini si erano dati in accomandizia alla S. Sede con atto solenne del 24 ott. 1228 testè citato. -

(PACCET, loc. cit.)

Ma i Lucchesi, che avevano potuto riavere da Federigo II la restituzione della Garfagnana, poco dopo che quel regnante l'ebbe assegnata in benefizio al figlio naturale Enzo re di Sardegna, nell'anno 1240, inviarono col vicario Imperiale marchese Oberto Pallavicino i loro armati ad occupare tutta la valle superiore del Serchio. - Avvertasi, che 14 anni dopo il giuramento di fedeltà prestato nelle mani del delegato pontificio dai signori della Garfagnana, quelli istessi Cattani (tanto erano variabili a quel tempo le cose politiche d'Italia) per la mediazio ne del nominato march. Pallavicino poterono impetrare da Federigo II (12 genn. 1242 ) la conferma del privilegio stato ad essi concesso dal di lui avo Federigo I.

Con tuttociò il Comune di Lucca tornò a viva forza a farsi padrone di tutta la Garfagnana, dove continuò a governare

405

per langa età, sebbene spesse fiate le sue genti venissero inquietate ora dai Pisani, ora dai parenti ed eredi di Castruccio Antelminelli, ed ora dagli eserciti inviati costà dalla Lombardia.

Pieno e pacifico ne ebbe Lucca il possesso dal 1377 al 1429, nel quale ultimo anno l'oste fiorentina corsa all'assedio di quella città, invase e si ritenne la massima parte della Garfagnana. - Fed. Bax-

GA C CORRECTA.

Fu in tale invasione che gli abitanti dell'Alpe di Silico assai prossimi al Frignano, previe convenzioni reciproche, nel giorno 17 dic. 1429, si posero sotto la tutela di Niccolò d'Este marchese di Ferrara.- Nel 3 febb. dell'anno successivo l'esempio di Silico fu seguitato dalle terre e villaggi di Corfino, Castelnuovo, Pieve Fosciana, Massa di Sasso-Rosso, Gragnanella, Magliano ed Eglio, dei quali popoli si costituì la Vicaria di Castelnuovo. Molti altri paesi della Garfagnana alta, tosto che rimasero liberi dalla soggezione della Rep. fiorentina, ricorsero essi pure all'Aquila Estense (anno 1446) che ne formo la Vicaria di Camporgiano.-Quindi avvenne, che nel 1450 i Lucchesi, avendo riconquistato alcune terre già incorporate al dominio Estense, non solo esse furono ritolte loro dalle armi del marehese Borso d'Este, ma vennero occupati diversi altri castelli tra quelli che Lucca conservava in Garfagnana; e di questa nuova conquista fu creata una terza Vicaria che si nominò di Trassilico dal capoluogo del giusdicente. Finalmente di altre villate sparse nella Garfagnana superiore in numero di dieci, essendosi date nel 24 lugl. 1451 spontaneamente al sovrano di Ferrara, ne sorse una quarta Vicaria chiamata delle Terre nuove, comecchè a questa provvedesse il medesimo giusdicente della Vicaria di Castelnuovo.

Posteriormente al 1451 la Garfagnana sofferse altre politiche vicende; essendochè nel 1512 fu invasa dalle genti condotte da Francesco Maria della Rovere duca di Urbino per conto del pont. Giulio II, dalle cui armi restò ben presto liherata. Nell'anno 1520 parimente fu occupata da un esercito inviato costà dalla Rep. fiorentina ad insinuazione di papa Leone X; ma anche allora l'invasione ostile disparve dalla Garfagnana stante la morte accaduta

alla fine dell'anno istesso di quel Leon che l'ha fra gli artigli avuta. - Nel 1602 e 1603 di nuovo i Lucchesi tentarono mediante la forza, e quindi nel 1806 per via di ragione, di ricuperare la porzione di quella provincia già da gran tempo perduta: ma le forze non valsero, e le ragioni davanti al tribunale Cesareo di Milano non furono giudicate più buone. Dopo di chè, nel 1613, i Lucchesi ritornando a fare nuova guerra cogli Estensi, anche quella fiata ebbero la peggio, tanto dal lato della spada, quanto da quello della toga; essendochè l'Aulico tribunale, nel 1678, sentenziò per la seconda volta inappellabilmente a savore dei duchi di Modena e Reggio.

Le tre vicarie del dominio Estense in Garfagnana; cioè, di Castelnuovo, di Camporgiano e di Trassilico, contauo tutte insieme 92 tra villaggi, terre e borgate, non compresa la piccola città di Castelnuovo. Presedeva nel politico e nel civile, siccome tuttora vi presiede, un luogoteneute ducale col titolo di governatore. In cotesta qualità furono inviati dai duchi di Ferrara nella Garfagnana due celebri poeti, Lodovico Ariosto nel 1522, e il conte Fulvio Testi nel 1640. A tempo dell'Ariosto non erano ancora sopite le politiche discordie, le quali dovettero influire non poco a rendere gli abitanti di cotesta contrada più risentiti e più litigiosi; talchè quel letterato governatore discontento auziche nò del soggiorno e dell'impiego, verseggiando nella satira IV descriveva la corografica situazione del capoluogo della Garfagnana Estense con le terzine qui appresso:

La nuda Pania tra l'aurora e il noto, Dall'altre parti il Giogo mi circonda Che fà di un Pellegrin la gloria noto; Quest'è una falda, ov'abito profonda, D'onde non muovo i piè senza salire Del selvoso Appennin la fiera sponda. O starmi in rocca, o voglia all'aria uscire Accuse e liti, e sempre gridi ascolto, Furti, omicidii odo, vendette ed ire.

Che le sopra enunciate guerre di partito e di nazioni influissero alcun chè a rendere più ostico il popolo Garfagnino, lo disse il poeta medesimo nella stessa satira, quando alluder volle alle invasioni ostili fatte nella Garfagnana dalle truppe lucchesi, e poscia dalle fiorentine agli ordini del Pont. Leone X:

Dei saper la licenza in che è venuto Questo paese, poichè la Pantera, Indi il Leon l'ha fra gli artigli avuto.

Quindi non deve recare una grau maraviglia se l'Ariosto, nel tempo che continuava nell'impiego di commissario ducale, mostrasse alquanto di mul umore verso i suoi amministrati anche nella satira VII con i seguenti versi:

Piuttosto di'ch'io lascerò l'asprezza
Di questi sassi, e questa gente inculta
Simile al luogo ov'ella è nata e avvezza.
E non avrò qual da punir con multa,
Qual con minacce, e da dolermi ognora;
Che quì la forza alla ragione insulta.

Di carattere più pacifico, e in tempi meno ostili governava Fulvio Testi la stessa contrada, della quale egli ne fece un quadro poetico veramente immaginoso, come è quello che espresse in una sua ode così:

Qui dove argenteo il corso
La Turrita discioglie e seco viene
A maritarsi innamorato il Serchio;
E sul meriggio al dorso
Del gran padre Appennin opache scene
Di rintrecciati faggi alzan coperchio,
Merto mio nò, soverchio
Favor del gran Francesco ozio midiede,
E fè ne' regni suoi regnar mia fede.

Il territorio di Castiglione, apparteneute al ducate di Lucca, è stato recentemente ceduto all'amministrazione civile e politica della Garfagnana Estense, alla quale dovrà essere unito un giorno con altri distretti limitrofi, secondo ciò che fu stabilito nel 1814 col trattato di Vienna.

Riepilogando il discorso dirò, che la Garfagnana non fu mai il Lucus Feroniae, nè il Caferonianum attribuito, quello a Tolommeo, questo a un'opera di Catone e all'Itinerario di Antonino; bensi che essa è la contrada montuosa e anonima fra l'Arno e la Magra, nella quale, anco ai tempi di Strabone, abitava gente bellicosa a borgate, quella provincia verso cui, più volte movendo da Pisa per la valle del

Serchio, penetrarono non sensa stento le romane legioni scaramucciando senza tenervi piè fermo, guerreggiando senza avvilire nè abbattere gl' indomiti Liguri fino costà penetrati dalle fonti della Magra, della Scoltenna e della Secchia, finchè dai Romani incorsi di la dal giogo, nel Frignano furono assediati dalle legioni dei Consoli P. Cornelio e M. Bebio intorno al monte Anido sede dei loro maggiori; e di costà, resisi prigionieri, vennero trasportati in numero di 40000 nel centro del Sannio fra gl'Irpini. Ad essi poco dopo si aggiunsero 7000 Liguri di quella tribù Apuana che abitava verso le sorgenti del fiume Magra, stati colà investiti e presi dalla seconda e guarta legione del Cons. Q. Fulvio Flacco e condotti anch' essi fra i Sanniti. (T. Lave, Decad. IV. lib. 9 e 10.)

Dal quale ultimo fatto istorico descritto da T. Livio ne emerge di per sè stessa l'importante notizia, che i monti tra Lucca e Luni non erano la nativa stanza, essia la sede antica dei Liguri Apuani, e molto meno dal lato che acquapende verso Camajore, Pietrasanta, Massa e Carrara; mentre quel littorale era compreso nei territorii di Pisa, ovvero di Luni, due città sino d'allora alleate dei Romani. Un tal vero lo manifesta in più luoghi lo stesso T. Livio, segnatamente, allorchè toccò al Cons. P. Muzio a guerreggiare intorno al fiume Audena in Lunigiana per punire quei Liguri, che 18 auni innanzi erano scesi a derubare nell' Agro Lunense e Pisano numerosi bestiami, che trasportarono nei loro vici e castelli posti sulla schiena del vicino Appennino del Frignano. (T. Livii, Lib. 35 cap. 41). • Ved. Pirtraaanta.

Espulsi dalla Garfagnana i Liguri, e quindi occupato il terreno dai coloni inviati da Roma, dopo quanto ho già detto all'art. Fiviniano, o che sarò per aggiungere a quelli di Luminiana e Pompaniori, io non domanderò più, se il popolo che subentrò e si propagò nelle valli del Serchio e della Magra, sia di provenienza romana piuttosto che aborigena Etrusca, o Ligure; se l'indole e il carattere dei Garfagnini debbasi ripetere dalle razze di montanari che un tempo stanziarono co. stà, o piuttosto dai popoli che in epoche posteriori dominarono nella stessa contrada.

Comunque sia di ciò, la vita pastorale ed agreste degli abitanti di cotesta provincia, e forse anche la geografica posizione, inflairono sul carattere e sull'indole del popolo, ardito, fiero e propenso alla vendetta: per cui l'aureo latinista P. Beverini nei suoi Aunali lucchesi dichiarò quegli abitanti aspera et tellicosa gens. - Più estesamente, con maggior verità e certa scienza parlò dei Garfagnini nei suoi opuscoli il Vallisneri, quando disse: che gli uomini sono per lo più di piccola statura, di colore la maggior parte tirante al fosco, con occhi vivaci, forti e nerhoruti, sempre all'arme apparecchisti, facili allo sdegno, avidi di vendetta, ricordevoli delle ingiurie, d'arguto e versatile ingegno, amici ai forestieri, dell'ospitalità amantissimi, fedeli al suo padrone, atti alle lettere, dotati dalla natura dell'amenissimo parlar toscano, allegri, destri al salto ed al canto, spiritosissimi, ingegnosi nelle arti e nelle mercature solleciti.

La Garfagnana nei tempi antichi doveva essere assai diversa dalla Garfagnana dei tempi nostri, ed anco da quella del medio evo, sia pel numero e qualità de'suoi abitanti, sia pel genere delle produzioni

agrarie della sua contrada.

Dall'istoria si può congetturare che sotto i Liguri, e durante il dominio della Rep. Romana, cotesta porzione montuosa della Toscana fusse eoperta di folti boschi (saltus), e di pascoli naturali nei luoghi più spogliati e discoscesi. Sottentrati ai Romani i Goti e i Longobardi, nell'ultimo secolo di questi dominatori, trovansi per la prima volta documenti che rammentano le vigne, i castagni e gli ulivi in varie posizioni della Garfagnana superiore e inferiore; lo che starebbe a far credere, che il suo clima fu nei tempi scorsi più benigno, siccome è stato ed è costantemente salubre in tutte le stagioni e in ogni luogo.

Quanto poi sia austera la temperatura della Garfagnana in confronto dell'ambiente delle vallecole di Camajore, della Versilia e del Frigido, situate alla base meridionale delle Panie, lo disse Spallanzani, allorchè da Massa avviandosi in Garfagnana per il monte della Tambura, esclamò: se di quà (verso Massa) tutto ti ricrea; di là (verso la Garfagnana) tutto ti stringe il cuore. — Per egual modo,

allorquando si osservano le cime dei suoi monti, e segnatamente di quelli delle Panie, la di cui schiena è volta a tramontana, per quattro o cinque mesi dell'anno rivestite di neve; quando si contempla la criniera dell'Appennino, dove furono già selve di faggi e di abeti, rimasta ora quasi spogliata a cagione dei diboscamenti e delle successive coltivazioni di quel suolo; quando si riflette, che nella speranza di accrescere la sementa delle granaglie, il paese trovasi assai più di prima esposto alle bufere e ad ogni sorta d'intemperie meteoriche; allorchè si vede la parte alpestre ridotta meno infruttifera, e più ghiajosa la valle inferiore della Garfagnana; dopo tali riflessi farà maraviglia il riscontrare costà l'albero di Minerva vegetante nelle più umili e favorevoli posizioni difese dai venti boreali, o fra le convalli dei monti aperti a scir. e a meztogiorno, dove anche la coltura dei gelsi si và ognora più propagando.

Tutto il resto sono selve di castagni o pascoli naturali, meno pochi campi intorno ai castelli, terre e villaggi, seminati a grano, vecciati, segale, a cauapa o lino.

Dond'è che la pastorizia può dirsi generalmente la sorgente di maggiore utilità dei Garfagnini, i quali vivono del prodotto dei castagni e delle mandre. Queste ultime consistono per la massima parte in pecore, essendo assai minore il numero delle capre, majali, vacche ec.

Le pecore e le capre nell'inverno abbandonano i monti della Garfaguana per passare la rigida stagione nelle Maremme granducali ed anco nel Lucchese.

Giusta l'adegnato sull'ultimo decennio formato sopra dati officiali, la Garfagnana Estense, nel luglio del 1832, possedeva N.º 66217 animali domestici delle specie seguenti;

| Bestie b |  |  | N.º | 8836 |       |
|----------|--|--|-----|------|-------|
| Pecore.  |  |  |     | >>   | 47505 |
| Capre .  |  |  |     | 39   | 6958  |
| Majali . |  |  |     |      |       |
| Cavalli  |  |  |     | *    | 255   |
| Asini .  |  |  |     | *    | 624   |
| Muli .   |  |  |     | >    | 172   |
|          |  |  | _   |      |       |

Totale degli animali N.º 66217

La quantità di castagni, che formano,

come dissi, l'elemento precipuo della pubblica sussistenza dei Garfagniui, non ha fatto dimenticar loro alcuni generi di coltura agraria, e tali da potere riescire hastantemente prosperosi, fra i quali la propagazione delle patate, comecchè essa potrebbe aumentarsi di più nell'Alpe.

Anche l'educazione dei filugelli pare che progressivamente si accresca con la piantagione dei gelsi; talchè oggi giorno la sola Garfagnana Estense sommnistra 40000 libbre di bozzoli per mandare fuori via la seta senza lavorare.

Nè tampoco si tira quel profitto che si potrebbe dal pelo, dalle pelli di capra e d'agnello, come nè anche dalla lana: giacchè le pelli col pelo s' inviano greggie all'estero, e la lana resta per la massima parte nel Granducato e nel Ducato di Lucca, dove sono tosati i greggi prima di ricondurli in Garfagnana; mentre la lana che si tosa in settembre adoprasi in patria per fabbricare cappelli ordinarj o per tessere rozzi panni lani.

In una contrada tanto ricca di acque perenni con cadute e pendenze portentose, come quelle dei due Serchj di Minuociano e di Soraggio, della Torrita di Castelnuovo, e della Torrita di Gallicano, per tralasciare di tanti altri minori torrenti, sorprende di non trovare edifizii ad acqua, qualora si tolgano 4 o 5 ferriere, ed i mutini indispensabili alle comuni macinature.

La Garfagnana, oltre le lane greggie, le pelli e la seta, esporta all'estero cappelli ordinarii di pelo, tele grosse di filati nostrali, poche pelli conciate, formaggio, hestiame pecorino e hovino, castagne e leguami da lavoro.

Riceve dall'estero olio, vino, granaglie, panni, telerie, generi coloniali, pelli lavorate e terraglie.

La bilancia dell'uscita si può valutare pari a quella dell'entrata, avuto riguardo alla condizione, ed economia degli abitanti, il maggior numero dei quali spetta alla classe pastorale ed agricola.

Manca a ravvivare l'industria e il commercio della Garfagnana, non già la quantità delle strade comunali, molte delle quali potrebbero appellarsi viottoli pericolosi piuttosto che vie pubbliche, ma sivvero il ridurre possibilmente carreggiabili quelle provinciali, fra le quali si lascia deside-

rare una essenzialissima che possa aptire una comunicazione rotabile fra la Garfagnana e la Val-di-Magra, passando per il già descritto varco del Monte Tea, e quindi lungo il fiume Aulella, la quale via da Castelnuovo anderebbe a congiungersi alla strada militare di Fivizzano. — Ved. Castelnuovo ng Garpagara.

Quanto la Garfagnana superiore fosse più incolta e più scarsa di abitanti nel secolo XIV in confronto dei tempi nostri, può dedursi da un'ordinazione del consiglio generale di Lucca del 27 agosto 1371, relativa a ristabilire e conservare la pace fra le due vicarie della Garfagnana superiore, cioè di Castiglione e di Camporgiano; allora quando esse abbracciavano nella loro giurisdizione tutto il territorio delle attuali vicarie di Castelnuovo, di Camporgiano e di Minucciano.

Essendochè, all'anno 1371, la vicaria di Camporgiano comprendeva 42 tra ville e castelli con N.º 664 famiglie, mentre la vicaria di Castiglione contava in 26 villaggi e casali N.º 397 famiglie.

## Nell'anno 1371

Totale dei villaggi . . . N.º 68

— delle famiglie . . . . » 1061

Che se si conceda il maximum della popolazione di ciascuna famiglia, presa la media proporzionale di 5 iudividui per focolare, si avranno dalle 1061 famiglie N.º 5305 abitanti, là dove nella stessa superficie territoriale, all'anno 1832, esisteva una popolazione quasi 5 volte maggiore, cioè:

## Nell'anno 1832

Totale dei villaggi . . . N.º 86
— degli abitanti . . . . » 22144

Tutta la Garfagnana, presa nel perimetro sopra descritto, escludendo quella parte dell'antica vicaria di Coreglia che acquapende nella Val-di-Lima, e fatta astrazione dalle ville del Minuccianese che entrano in Val-di-Magra, dividesi in tre vicarie dello Stato Estense, due del Ducato di Lucca (Minucciano e Gallicano) e una del Granducato di Toscana (Barga); le quali sei giurisdizioni civili abbracciano 18 comunità con 67 parrocchie, e un totale di 40163 abit. distribuiti come appresso.

## QUADRO della Popolazione della GARPAGNANA divisa per Giurisdizioni e Comunità.

| Capoluoghi<br>di Giurisdizione | N.º delle<br>Comunità | Capoluoghi<br>di Comunità                                             | Nº delle<br>Parrocchie | Numero<br>degli<br>Abitanti          |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| BARGA, Granducale              | 1                     | Barga<br>Camporgiano<br>Careggine<br>Giuncugnano                      | 7 8                    | 6790<br>1838<br>1347<br>898          |
| Camporgiano, Estense           | 7                     | Piazza San-Romano Sillamo Vagli-Sotto Castelnuovo Castiglion-Lucchese | 963456                 | 1745<br>1487<br>1901<br>1968<br>3393 |
| Catelwovo, Estense             | 5                     | Fosciandora Pieve-Fosciana Villa-Collemandina                         | 8 4                    | 788<br>2625<br>1 <b>9</b> 30         |
| Gallicano, Lucchese            | 1 1                   | Gallicano                                                             | 10                     | 3078                                 |
| Misecciano, Lucchese           | 1 2                   | Minucciano .<br>Malazzana                                             | 6 5                    | 2083<br>2131                         |
| Trassruico, Estense            | 3                     | Trassilico<br>Vergemoli                                               | 5 4                    | 3165<br>1640                         |

Comunità #.º 18

Parrocchie M.º 98 Abit. M.º 40163 .

GARGIANO nel Val-d'Arno casentinez.—Gas. che diede il titolo a una ch. parr. (S. Biagio) riunita nel 1784 alla pieve di S. Maria a Partina nella Com. Giur. e circa 4 migl. 'a sett. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo. — Ved. Partina.

GÀRGONZA in Val-di-Chiana. — Castelletto in parte smantellato, dal quale prende il titolo la ch. plebana de'SS. Tiburzio e Susanna nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a maestro del Monte San-Savino, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posto sopra un risalto di poggio alle falde orientali del monte di Palazzuolo, fra la strada R. d'Arezzo a Siena, e la fiumana dell'Esse di Monte San-Savino.—Esso offre gli avanzi di mura e porte castellane con torre ed edifizj interni ad uso attalmente di una fattoria del marchese Corsi di Firenze.

Non posso dare indicazioni migliori del Ambra, erasi accampato davanti a Gargonfabbricato di Gargonza, per quanto mi vi za preparando le macchine per abbatter-

recassi con la speranza di visitarlo, stantechè il villico che l'abita, per un tratto di scortesia straordinaria in Toscana, la sera del 19 settembre 1831, ricusandomi alloggio, non volle che io potessi dire di avere passato una notte là dove è fama che un di capitasse Dante Alighieri.

Avvegnachè il cast. di Gargonza è celebre per la congrega tenutavi nel 1304 dai Ghibellini di Firenze e di Arezzo, fra i quali si crede che fosse l'esule poeta.

Fù Gargonza uno dei castelli degli Ubertini, preso nel 1285 dagli Aretini uniti ai Ghibellini fuorusciti di Siena sotto il comando del vescovo Guglielmino di Arezzo. — (Anna. Dr., Cronic. Senes.)

Nel 1307 l'esercito de'Fiorentini, capitanato dal loro potestà mess. Ferrantino de'Malatesti, dopo aver prese agli Aretini e agli Ubertini molte castella in Val-d' Ambra, erasi accampato davanti a Gargonza preparando le macchine per abbatterne le mura; e sarebbe caduto, se non veniva divertito di là l'esercito assalitore per uno strattagemma del cardinal Napoleone Orsini Legato pontificio e direttore della guerra contro i Fierentini. Avvegnachè, nel tempo che egli faceva sparger voce di un occulto trattato per avere la città di Firenze, si partì con tutte le sue genti da Arezzo, e tenendo la via del Casentino, mostrava sopra Romena di voler scendere verso Firenze per il varco della Consuma; la qual cosa venuta a notizia dei cittadini ch'erano restati a-casa, mise in tutti grandissimo spavento, onde la Signoria fece scrivere con grandissima fretta al campo, che lasciando Gargonza l'armata accorresse a soccorrere la patria posta in pericolo: e nella medesima sera le genti ch'erano all'assedio si levarono di là, abbandonando il paese con gran confusione. — (G. VIL-LAMI. Cronica Lib. VIII. cap. 89. — Am-MIRAT. Istor. fior. Lib. IV.)

Nel 1381, ai 29 nov. il milite mess. Gio. vanni del fu Azzone degli Ubertini, a nome suo e dei consorti, vendè ai Nove governatori di Siena per il prezzo di 4000 fiorini d'oro il castello di Gargonza con la giurisdizione, distretto e col giuspadronato della chiesa e castello di Palazzuolo: siochè Agnolo di Ghino sindaco della Rep. di Siena ne prese tosto il possesso. (ARCE. DIEL. SEE. Kaleffo nero).

Ma quattr'anni dopo i Fiorentini e i Senesi disputandosi la preda fatta sugli Aretini per conto delle castella di Val-di-Chiana, fu risoluto da ambe le parti di rimettere la questione di Lucignano all'arbitrio dei Bolognesi, e che intanto i Senesi dovessero restituire alla Rep. fior. il Monte San-Savino, Palazzuolo, Gargonza, e San-Pancrazio; i quali paesi vennero consegnati nel di 6 ott. 1385 a Lotto Castellani sindaco della Rep. fiorentina.

Sennonchè alcuni fra i castelli prenominati, dopo qualche tempo avendo dati forti indizii di ribellione, per decreto della Signoria di Firenze, nel 1433, fu ordinato di atterrarne le mura, tra le quali quelle del castello di Gargonza. (Amma. Istor. fior. Lib. XV e XX).

Rimase però in piedi con un avanzo di mura la torre o cassero di Gargonza, quello che tuttora si vede; e che il governo fiorentino ritenne sino all'anno 1545, epoca in cui i capitani di Parte Guelfa, con istrumento del 27 febb. 1546 stile comune, diedero a livello con il fabbricato di Gargonza l'annesso distretto a Luigi Lotteringhi della Stufa e suoi eredi, gravandolo però di un annuo censo di lire due da pagarsi alla comunità del Monte San-Savino per l'uso della torre di Gargonza. Il qual onere, con deliberazione fatta dal magistrato civico del Monte San-Savino, nell'anno 1727 passò nel march. Corsì di Firenze acquirente della tenuta e del castellare, ora fattoria di Gargonza.

La chiesa de SS. Tiburzio e Susanna a Gargonza anticamente era filiale della pieve del Monte S. Savino.

Essa nel 1833 contava una popolazione di 564 abit. GARILLIANA, o GRAGLIANA di Garfagnana nella Valle del Serchio. — Ved. GRAGLIANA e CAMPOLEMISI.

GARLIANO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (SS. Pietro e Donato) nel piviere di Vado, Com. Giur. e
circa 3 migl. a ostro-lib. del Castel-S. Niccolò, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.
Risiede in costa su di uno sprone che
scende dal dorso del monte di Pratomagno alla destra del torr. Solano, fra Raggiolo e Castel S. Niccolò.

Fu signoria dei CC Guidi di Battifolle, al cui ramo venne confermata dall'Imp. Federigo II, nel 1248, villam Garliani insieme a tanti altri luoghi che quei dinasti possedevano nel Casentino.

Gli abitanti di Garliano, stante le gravose angarie usate loro dal conte Galeotto signore del Castel-S. Niccolò, ricorscro alla protezione dei Fiorentim, il di cui governo nell'anno 1342 incorporò il territorio di Castel S. Niccolò a quello della Repubblica, designando la contrada sotto il nome di Montagna Fiorentina.— Ved. Castel-S. Niccolò, e Rassiolo.

La parr. de'SS. Pietro e Donato a Garliano nel 1833 noverava 419 abit.

GASSANO e GROPPOLI in Val-di Magra. — Vill. e cas. con una sola parr. (SS. Lorenzo e Lucia) nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a lib. di Fivizzano Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Sono situati in pianura fra il Rosaro e l'Aulella presso la ripa destra di quest'ultimo fiume. — Sapendo che costà ebbero signoria sino dal secolo X gli autori dei Pallaviciai, degli Estensi e dei Malaspina, si può dubitare che a questo Gassano riferire volesse l'atto di fondazione del mon. di S. Maria a Castiglione presso Borgo S. Donnimo, (anno 1033), nel quale è nominato fra i paesi di Lunigiana anche un Gassano.

Infatti Gassano è noverato fra le ville e estelli dei march. Malaspina del ramo di Fivizano e Fosdinovo, toccato nelle divise fraterne del 1393 insieme con Gragoola e Castel dell'Aquila a Leonardo, uno dei figli del march. Galeotto di Fosdinovo quel march. stesso, cui molti vassalli nel 1418 si ribellarouo dopo l'orrenda tragedi che egli esegui coatro i march. di Verrucola suoi affini. — Ved. Fivizzano.

La parr. de'SS. Lorenzo e Lucia a Gasamo e Groppoli abbracciava nel 1833 una

popolazione di 490 abit.

GASTRA (S. BARTOLOMMEO A) nel Vald'Arno superiore. — Eremo abbandonato nel giogo dell'appennino di Pratomagno sopra le sorgenti del torr. Resco-Simontano, fra il piviere di Cascia e quello
del Pian-di-Scò, Com. medesima, Giur. di
Castel-Franco, Dioc. di Fiesole, Comp. di
Arezzo.

la prima memoria dell'eremo di Gasta risale al principio del secolo XI, quando, nel 12 marzo del 1008, un tal Guido, chiamato Guinizzone, figlio di altro Guinizzone, stando in Gastra donò alla badia di S. Trinita in Alpi, e per essa a Bonizme abbate della medesima, quattro picoli poderi posti nel piviere di S. Maria a Sco, nei nomignoli detti alla Corte, al Campo Romagnoli, e a Vitoni, oltre la sesta parte dei prati e selve con altri beni che egli possedeva nell'Alpe di Gastra, in Frassineta, e a Gastrigola, le quali possessioni si descrissero coi seguenti onfini; 1.º rio de Lecuville, qui dividit intra Frassinetulo et Lecuville usque alla Incisa; 2.º intra Castilione et Monte Acatulo, et usque in jugo de Alpe; de 3.º letere jugo de Alpe; et de 4.º latere currit rio qui vocatur Resclo. - Tale donazione lu accompagnata dall'obbligo all'abbate e monaci di S. Trinita in Alpi di edificare dentro i designati beni nel termine di tre anni una chiesa in onore della B. Vergine, di S. Bartolommeo e di S. Benedetto on l'abitazione per gli eremiti. Quindi nell'agosto del 1014 Uberto figlio di Guido (forse del suddetto Guido di Guinizzone) e Ranieri del fu Ranieri, staudo in Soffena, rinunziarono ai monaci di S. Trinita in Alpi la porzione del giuspadronato che lor competeva sopra i beni e la chiesa de'SS. Bartolommeo e Benedetto a Gastra, con aggiunger inoltre il dono di un podere situato in Laterina.

Nel 1278 ai 20 marzo, Ranieri ed altri Pazzi del Val-d'Arno, di quelli che fecero alle strade orribil guerra, promisero all'abbate di S. Trinita in Alpi di restituire i possessi che avevano tolti al monastero di S. Bartolommeo di Gastra, appartenuti alla stessa badia. (Arch. Dipl. Fion. Carte della badia di Ripoli).

Nei secoli posteriori l'eremo di Gastra fu riunito coi suoi beni e con titolo di priorato alla badia di Soffena, stata pur! essa membro della badia di S. Trinita in Alpi, innanzi che l'una e l'altro fossero dati alla Congregazione di Vallombrosa; cosicche l'abbate claustrale, quindi l'abb. commendatario portava il doppio titolo di abbate di Gastra e Soffena.

Era commendatario di quei luoghi pii l'abb. Baldovinetti di Firenze, allorchè it Granduca Pierao Laorondo I, nel 1779, soppresse i due già deserti cenobii, asseguando il patrimonio di Gastra alla nuova pieve di S. Tommaso a Castel-Franco-di-Sopra. — Ved. Castral-Franco-di-Sopra.

GATTAJA in Val-di-Sieve. — Rocca distrutta nell'Appennino di Corellia sopra le sorgenti del torr. omonimo, nel pop. di S. Felicita al fiume di Gattaja, Com. Giur. e circa 5 migl. a sett. di Vicchio Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Frume di Gattaja.

GATTAJOLA e SALISSINA nella Valle del Serchio. — Due villate riunite in una sola sezione e popolo (S. Andrea a Gattajola) nel piviere di Vico-Pelago, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città distanno circa 3 migl. a ostro.

Sono situate le due villate alla base settentrionale del Monte-Pisano, la dove allacciansi i nuovi acquedotti delle fonti di Lucca, e dove fu una foresta chiamata la selva di Gattajola, ed una casa di campagna del celebre capitano Castruccio. Più nota ancora è Gattajola per aver dato il titolo a un monastero di donne (S. Mariae ad Gattariolam) che il Comune di Lucca, nell'anno 1198, fece edificare. Es-

so è rammentato nel Registro taticano di Cencio Camerario, e in quello delle chiese lucchesi del 1260. Se ne fa menzione nel testamento di Castruccio Castracani che aveva tra quelle vergini una sua figliuola. Il mon. di Gattajola fu barbaramente incendiato verso il 1220 per vendetta più che femminile, come dice l'annalista lucchese Beverini, d'una di quelle claustrali, la quale di notte tempo gli diede fuoco.

Le stesse monache furono in seguito traslocate in città nel mon. di S. Chiara, conservando però il titolo della primiti-

va provenienza di Gattajola.

Nel 1255 il vescovo di Lucca rinunziò all'abbadessa e monache di Gattajola i suoi diritti e giurisdizioni acquistate sulla badia di S. Salvatore di Fucecchio, sui beni e giuspudronato delle chiese e popoli annessi. - Ved. Pugeccaro.

Il parroco di S. Andrea a Gattajola è priore, ossia vicario perpetuo vescovile dei pivieri di Vico-Pelago, e' di Montuolo.

La parr. di S. Andrea a Gattajola e Sa-

lissina nel 1832 contava 316 abit. GATTANO, o GAETANI (S. GIOVAN-NI DE') nel suburbio di Pisa. - Contrada che prende il nome dalla sua antica chiesa parrocchiale (S. Joannes Gaetanorum) volgarmente appellata S. Giovanni al Gattano, filiale della chiesa maggiore di Pisa, nella quale Com. Giur. Dioc. e Comp. è compresa.

La chiesa del Gattano è un amile edifizio situato fuori della Porta-a-Mare di Pisa sulla ripa sinistra dell'Arno. Deve la sua fondazione alla famiglia pisana, della quale porta il titolo sino dal secolo XII, cui a quell'epoca apparteneva il padronato. Dondechè il prete maestro Gerardo rettore di essa chiesa nell'anno 1256, ai 21 aprile, col consenso di Gerardo del fu Gaetano di Gaddo e di altri individui della casa Gaetani, diede licenza alla badessa del monastero di S. Croce alla Foce d'Arno dell'Ordine Cistercense di poter fabbricare sopra un appezzamento di terra a Ripa d'Arno, in luogo detto Carrajola fuori delle mura di Pisa, un nuovo monastero con oratorio in onore della B. Vergine e di S. Bernardo. — (ARCE. DIPL. Fion. Mon. di S. Bernardo di Pisa.)-Fed. ARRO ( BOCCA D').

Molto più antica è la notizia della chiesa di S. Giovanni de'Gactani che sommi- Essa nel 1833 contava 221 abit.

nistra il Tronci nei suoi Annali pisami, desunta dalla tradizione ad esso lui riferita, cioè, che alcune navi di Pisani ritornando dall' inselice impresa di Tole. maide con l'arcivescovo Ubaldo de Lanfranchi (anno 1192 circa) si fermassero a questa ripa dell'Arno, dove depositarono presso la chiesa de' Gaetani una porzione di quella terra presa ne' luoghi santi, la quale terra fu riposta nel piccolo camposanto vicino.

La parr. di S. Giovanni de' Gaetani, o

del Gattano, conta 1583 abit. GATTOLI (MONTE.) o MONTE GAT-

TORI in Val-d' Ombrone pistojese. -Villa nella parr. plebana di S. Lucia a Vinacciano, con cappella (S. Simone ad Montem Catuli), Com. Giur. e circa 2 miglia a scir. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze. 🕙

Risiede in costa nella pendice sett. dei poggi che diramausi dal Mont' Albano

verso la foce di Seravalle.

Fra le varie pergamene pistojesi che rammentano la villa di Monte Gattori avvene una del 5 genn. 1306. Consiste in un contratto matrimoniale fra Vanni di Duccio da Seravalle con Iacopa di Beschiera di Cambio da Monte Gattori, alla qual donna, previa dichiarazione di vivere a legge longobarda, lo sposo sece un dono a titolo di *Meta* matrimoniale. (Anca. Dirl. Fion. Opera di S. Iacopo di Pistoja).

GAUDENZIO (S.) a CAMPOLI — Ved.

CAMPOLI.

- A INCASTRO - Ved. INCASTRO. - NEL PIAN-DI SCO' - Fed. Sco. - A SAN-GODENZO - Fed. SAN-

GODENZO. - A TORSOLI — Ved. Torsoli.

GAVENA nel Val-d'Arno inferiore. -Villa che ha dato il titolo a una ch. parr. (S. Bartolommeo a Gavena) nel piv. di S. Leonardo a Ripoli, Com. Giur. e circa 3 migl. a lib.-pon. di Cerreto-Guidi, Dice. di Sauminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

La villa di Gavena già de' march. Montalvi di Firenze, ora de' Banti di Fucecchio, è posta alle falde meridionali delle colline che stendonsi da Cerreto a Fucecchio lungo la strada provinciale Valdaruese presso la destra ripa dell'Arno.

La parr. di S. Bartolommeo a Gavena è registrata nel catalogo lucchese del 1260.

Val-d'Else. — Cas. con parr. (S. Andrea) sulla Greve e di S. Pietro a Sillano. nel piviere di S. Maria a Chianni, Com. Giar. e circa 5 migl. a lev.-scir. di Montijone, Dioc. di Volterra, Comp. di Fi-

Risiede in poggio sulla sinistra della studa provinciale volterrana, fra Pilli e Sembassi. --- Era un comunello di Gambusi, stato riunito alla giurisdizione di

Entajone con la legge del 23 magg. 1774. Le parr. di S. Andrea a Gavignalla nel

1833 comtava 182 abit.

GAVIGNANO in Val-d'Elsa. Cas. la cui ch parr. (S. Donato) fu raccomandata al parroco di S. Pietro a Cedda nella Com. Gior, e circa migl. 1 & a sett. di Poggibossi, Dioc. di Colle, già di Firenze, Comp. di Siena.

Di questo Gavignano fu fatta menziose dal march. Ugo nella dotazione della bedie di Poggibonsi, all'anno 998. Il rettore della ch. di S. Donate a Gavignano nel 3 aprile 1286 fu nel numero dei parndi della diocesi fiorentina che assistema a un'adunanza tenuta in Firenze per la tassazione di una colletta ecclesiasica. — (Last, Mon. Eccl. Flor.)

Garicai ano in Val-d'Ema. - Casa-torrits con chiesa distrutta, da cui prese il cante una famiglia magnatizia fiorentina e h parr. di S. Matteo, stata annessa a S. Andrea a Morgiano, nella Com. Giur. e eirea 5 migl. n ostro del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Esistono gli avanzi di un solido fabbriuto, dove forse fu il resedio dei nobili da Gavignano, convertito in una casa cobuica del podere detto tuttora di Gavigrano, appartenuto ai marchesi Capponi.

Trovasi sul fianco settentr. del Monte-घ 👌 migl. al di sopra dell'oratorio di S. Salvadore a Montemassi, ora detto S. Donatino, fra Quarata e Morgiano, alla destra dell' Ema e della Val-di-Rubbiana.

La stirpe fior., che prese il titolo dal suo resedio di Gavignano, è rammentata da Ricordano Malespini nelle sue istorie al cap. 60, là dove dice, che quei da Garignano ebbono tenute inverso Montajone.

Al Gavignano di Val-d'Ema riferisce una pergamena del 1042, riguardante una permuta di terreni con l'abbate di Passignano che ricevè per il suo mon. terre

GAPIGNALLA (quasi Gavini Aula) in bio altre situate nei pivieri di S. Cresci-

Fu rogato costà iu Gavignano, nel 10marzo 1141, un istrumento di vendita di un podere posto a S. Donato in Collina. (Anon. Dur. From. Carte della Valonbrosa e di Passignano.)

Nel podere di Gavignauo esistono cave di un bel macigno di grana fine quanto quello di Fiesole. E fu in un masso scavato costà, dove un qualche scalpellino ebbe il capriccio d'imprimere da destra. a sinistra alcune informi lettere cubitali in due linee parallele che Cosimo della Rena suppose potessero essere appartenute ad un sepolero etrusco.

La parr. di S. Matteo a Gavignano nel-1551 contava 8 famiglie con 68 abit.

GAVIGNO nell'Appennino pistojese .-Cas. sulla sommità dei poggi che diramansi a lib. del monte Casciajo fra il vallone della Limentra e quello del Bisenzio, nella parr. di S. Pietro a Cavarsano, nella Conz. Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Vernio, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

GAVILLE nel Val-d'Arno superiore. - Piccolo castelletto con antica e grandiosa ch. plebana (S. Romolo), giù detta in Cortule, o Corticella, nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a ostr.-lib. di Figline, Dioc. di Fiesele, Comp. di Firenze.

Il castelletto di Gaville, distante un quarto di miglio dalla pieve, è posto sopra un poggetto di solida pietra arenaria, bagnato da non. a sett. dal torr. Cesto, e da lib. a lev. da un ramo del borro di S. Cipriano, le acque dei quali fluiscono dai fianchi orientali dei poggi di Lucolena e di Montedomini.

Il maggior fabbricato di Gaville attualmente si riduce agli annessi della fattoria che fu del baron del Nero di Firenze, alienata alla celebre madama di Stael figlia del ministro Neker. - Si trova nel castello l'oratorio pubblico di S. Cristofano, forse sostituito alla diruta chiesa di S. Clemente a Gaville, che fu una delle antiche suffragauce della battesimale di S. Romalo in Cortule.

Tre botteghe di fabbri, una di legnajuolo, due di scarpellini e un ciabattino sono i soli artigiani che abitano attualmente nel custelluccio di Gaville.

Tanta scarsità di gente mi rammentava poste in Gavignano, e ne cedè in cam- la cagione per la quale, sino dal sec. XIII, il castello di Gaville restò quasi deserto: essendoché fu estinta una gran parte de' suoi abitanti in vendetta dell'omicidio di Francesco Guercio de' Cavalcanti, che Dante figurò nella settima bolgia dell'Inferno fra i cinque ladroni fiorentini.

L'altro era quel che tu, Gaville, piagni.

. I Magnati signori di Gaville appartenmero alla consorteria di nobili del contado florentino, di cara degli Ubertini che ni dissero da Gaville. - Era della stessa schiatta quell' Ubertino figlio di Guido da Gaville, la cui madre Adelasia nata Ubaldini, insieme con la figlia Emilia, abitando nel cast. di Gaville, nel 1174, donavano a Pietro Filigno spedalingo dello spedale di Riofino presso il fiume Cesto per l'anima di Ubertino loro respettivo padre e figlio, una presa di terra posta mella fratta di Carrajola. — (Anca. Dire. Fron. Badia di Passignano).

Tale si mostra quel Guido di Ubertino che, nel 14 dic. 1903, mentr'era nel castelletto di Villole, promise a Guido e a Ubaldo di Orlandino di Ubaldino di far la guerra con lui e per lui a spese comuni, assistito da tutti i suoi fedeli e vassalli di Carrajola, Vignalla, Piano-Alberti, e Poggio Ricciuto. (loc. cit.)

Tale fu pure quell'Ubertino da Gaville, if quale è rammentato come estinto in un istrumento rogate nel castel di Gaville il aprile 1240, riguardante la vendita fatta a Buonagrazia di Simonetto da Brolio in Chianti di alcuni terreni posti presso Monte-Luco a Lecchi, e in Tornano, beni che appartennero al suddetto Ubertino da Gaville. (loc. cit. Carte di Valombrosa).

Tale fu quell'Ubertino del fu mess. Guglielmino degli Ubertini da Gaville, il quale due anni dopo la vittoria riportata nel 1260 dai Ghibellini a Montaperto, a mano armata obbligò i monaci e l'abbate di Coltibuono a cedergli per fiorini 2150 le vaste possessioni di Mumignano con la chiesa e lo spedale ivi situati; le quali possessioni dopo la morte del detto Uhertino i tre figli di lui, cioè, Uhertino Novello, Neri, e Accerito venderono a Lamberto degli Abati per il prezzo di lire 8000. Per la qual cosa i monaci di Coltibuono, avendo più volte reclamato al potestà di Firenze, nel 29 ott. 1294 rinnovarono l'istanza affinche quel giudice supre- piccolo portico, e al di sopra un'iscrizione

mo condamente Lamberto degli Abrii s restituire le predette cose, ed i figli del fè Ubortino da Gaville a pagare i frutti di anni 3; arretrati. -- (loc. cit. Badie di Coltibuoto).

Finalmente Neri, uno dei prenominati figli di Ubertino da Gaville, su colui il quale insieme col figlio suo Guglielmo ed altri magnati della stessa consorteria degli Ubertini di Gaville e di Soffen, unitisi ad altri capi ghihellini, tm-i quali 5 della potente famiglia de'Cerchi di Firenze, nel 2 giug. del 130a, saccheggiarono e abbruciarone la villa di Lucolena sopra Gaville, e tutta la contrada interne. (Riformazioni di Firenze). Purono quei medesimi fuorusciti che, uniti ad altri dei Guidalotti de Sommaja, dei Paszi di Vald'Arno, dei Gherardini di Val-di-Greve, degli Ubaldini di Mugelle, insieme con Dante Alighieri si raccolsero a congrega nella chiesa di San-Godenzo pore immanzi che alcumi di essi, partendo di li per la Consuma, valicassero il monte di Pratomagno, e scendendo per il vallone del Cioffenna a bandiere spiegate asulissero il castello di Ganghereto, mettendo a ruba il paese. Dondechè il potestà di Firenze, con sentenza del 22 legi. dello stesso anno 1302, condanno a morte 12 de' Corchi, tutti i Guidalotti, gli Ubertini di Gaville, e i Pazzi di Val-d'Arne con Ugolino del fù Ugolino degli Ubaldini della Pila di Mugello. (Ammar. Ist. for. lib. lV e Riformagioni di Firenze). - Ved. Sur-GODENEO.

La chiesa plebana di Gaville è grandiosa, di struttura probabilmente anteriore al secolo XII. Ha finestre anguste e bialunghe con tettoja a cavalletti; trovasi spartita in tre navate com sei archi per perte a sesto intero, dei guali i tre più prosimi alla facciata sono sostemuti da colonne di macigno, gli altri da pilastri della stessa pietra lavorata.

Le colonne che sorreggono i primi due archi hanno capitelli di scultura assai goffa con figure, animali allegorici e gli emhlemi dell'apocalisse. L'altar maggiore, la volta della tribuna, e i sei altari laterali sono di opera assai più moderna. Il quadro antico dell'altare maggiore è stato collocato a piè della chiesa sopra la porta di mesto. — Nella fucciata esterna avvi un dell'umo 1601 con Parme della nobil casa Mozzi, attazle patrona della pieve di Gaville insieme con il marchese Torrigiani, nella qualità quest' ultimo di crede dell' estinta prompia del Barone del Nero.

Contigue alla chiesa plebana è la grandies canonica rimodernata dall'attuale pierano Fracassiui. Essa era costruita sul mameto disegno dei chiostri delle antiche billetimali, quando i surati delle cappelk sifragence (intitolati allora canonici) virezano in comune col pievano.

La piere di Gaville prima dell'erezione della collegiata di Figline abbracciava nd suo perimetro quasi tutto il distretto delle stessa comunità, innanzi che vi fosse rizzita quella dell'Incisa. -- Avvegnachè kantiche chiese della pieve di Figline fu-1000 filiali di questa di Gaville, siccome

is git avvertito all'art. Figures. L'attale piviere di S. Romolo è composto di 10 parrocchie, einė: S. Romolo a Gaville, pieve con l'annesso di S. Clousente; 2 S. Gristina a Meleto, prioria; 3 S. Andres a Campiglia, prioria; 4 S. Donato in Assne, prioria; 5 S. Stafano a Luolem, prioria; 6 S. Gaudenzio a Torsoli, cm; 7 S. Martino a Pian-Franzese, prioris; 8 S. Ciprisno in Avane, con l'annesso di S. Maria in Acome, cura; 9 S. Miniato 1 Celle, antica camonica e priorato, con Innesso di S. Leone a Celle; 10 S. Casnino a Montescalari, già badia.

la parr. plebana di S. Romolo a Gaville nel 1633 contava 789 abit.

Garina, o Garinga in Val-di-Chiana.-Sue date anticamente a una delle porte della città di Chiusi, detta ora porte Lorinia. — Anche una delle porte della cità di Montepulciano portava lo stesso recabele e le dava ad un espedale conti-(100, appellato di S. Maria alla porta Garing. - Fed. MONTE-PHILCIANO.

GAVINANA - Fed. CAVERANA.

GAVINO (S.) ADIMARI -- Fed. Ant-MAN (S. GAVINO) in Val-di-Sieve.

-AL CORNOCCHIO — Fed. Cornoccmo in Val-di-Sieve.

GAPINO (CASALE DI) mel littorale di Li-10100. — Villa perduta, della quale fu litta menzione in un'istrumento di enfiteusi, rogato in Pisa li 15 maggio 949, neroż cui Zenobi vescovo allivellò al conk hodolfo di Ghisolfo la terza parte di uti i fitti e tributi che pagavano al- e Comp. di Grosseto.

la pieve dei SS. Stefano e Cristofano al Porto Pisano gli abitanti delle ville di quel piviere, fra le quali si noverano le ville di Fondo-Magno, Salviano, Santa-Giulia, Casale di Gavino, Villa-Magna, e molte altre.

GAVISERRI, già Gariszasa nel Vald'Arno casentinese. — Casa-torrita ch'ebbe nome di castello, con oratorio diruto (SS. Trività e S. Egidio), attualmente riedificata e dichiarata parr. sotto l'invocazione di S. Andrea Corsini nel piviere, Com. e circa 3 migl. a grec.-sett. di Stia, Giur. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

È situata sul monte di Palterona, fra le sorgenti di Capo d' Arno e quelle del torr. Staggia, poco lungi dai raderi della chiesa di S. Niccolò a Monte-messano.

Fu Gaviserri de' conti Guidi di Romena, uno dei quali, il C. Guido del fu C. Alberto, nell'aprile del 1054, rinunziò in favore della chiesa di S. Maria a Sprugnano al giuspadronato della cappella di Gaviserra; comecchè la stessa cappella nel 1066 dai fratelli CC. Alberto e Ugo, due figli del prenominato C. Guido, venisse accordata ai religiosi insieme alla ch. di S. Maria a Poppiena.

Sembra infatti che Gaviserri appartenesse agli Eremiti di Camaldoli anche verso la metà del secolo XVI, tostochè nel privilegio concesso li 17 marzo 1355 dall'imperator Carlo IV alla Congregazione dei Camaldolensi, sono rammentate le chiese di S. Egidio di Gaviserra e di S. Niccolò di Monte-messano, come di loro giutisdizione.

L'una e l'altra delle nominate chiese eranodirute allorquando fu eretta, nell'anno 1786, la nuova di S. Andrea a Gavi-serri, cui vennero assegnati i pochi beni superstiti delle chiese di S. Egidio, di S. Niccolò e di S. Salvatore a Basilica. --- Fed. Basicica (S. Salvatore a) c Mos-TR-MESSANO.

La parr. di S. Andrez Corsini a Gaviserri conta 163 abit.

GAVORBANO (Geoorranum) mella Maremma fra Massa e Grosseto. - Terra, già castello con avanzi di mura ed una rocca, capoluogo di comunità, residenza di un potestà, con antien pieve (S. Giuliano, già S. Cosimo o Gusme) nella Dioc.

 È situata topra un poggio appartenente alla giogana che separa la vallecola della Pecora da quella della Bruna, a cavaliere della strada R. maremmana che le passa sotto dal lato che gnarda sett., in una posizione più elevata 458 braccia del livello del mare Mediterraneo.

Trovasi nel gr. 28° 34′ 2″ long., 42° 54′ 4" latit.; circa 18 migl. a maestr. di Grosseto, 13 migl. a ostro di Massa; 3 migl. a grec. di Scarlino, e 6 migl. dallo sbocco del suo padule nel mare toscano.

Per quanto siasi detto, che costà verso Gavorrano doveva trovarsi l'antica mansione di Maniliana, ossia Manliana, per ragione che essa vedesi seguata nella tavola Teodosiana fra Populonia e la Bruna, con tutto ciò sino al secolo XII la storia di Gavorrano resta sepolta fra le distruzioni di tante terre e castelli che quasi invano il curioso andrebbe ora cercando per le toscane Maremme; nè Gavorrauo si rinviene prima dell'epoca, in cui alcune famiglie secolari o monastiche, feudatarie dell'imperio o dei vescovi, poterono dominare senza grande ostacolo in mezzo a orride selve, a deserti campi, e a poche capanne di poveri vassalli.

I primi dinasti di Gavorrano si mostrano nei conti Alberti di Mangona, almeno finchè non si scuoprano documenti più vetusti di un privilegio dato in Pavia il di 14 agosto 1164, col quale Federigo I restituì al giovinetto conte Alberto in feudo le terre e giurisdizioni appartenute al C. Alberto di lui avo; annoverando, come luoghi feudali, i castelli di Cornia, di Scarlino e di Gavorrano tra quelli che il conte Alberto seniore possedeya nella maremma di Massa e Populonia.

Al diploma regio testè accennato succede per ordine di data cronologica una bolla del Pont. Clemente III, spedita nel 1188 a Gualfredo veseovo di Grosseto, al quale, fra le chiese plebane spettanti alla sua diocesi, fu confermata quella di Governano con le cappelle, sostanze, giurisdizioni e tributi che sino d'allora alcuni Visdomini di Massa le pagavano.

Il conte Rainaldo, uno dei figli del conte Alberto di Mangona stato privilegiato da Federigo I, mediante divisione dei beni paterni, fatta li 16 febb. 1208, ebbe di parte i feudi della Maremma, e conseguen-

di Scarlino e di Monte Rotondo, nell'altimo dei quali il C. Bainaldo teneva precipuamente la sua residenza.

Alla morte del C. Rainaldo subentrarono nei di lui diritti feudali i conti Pannocchieschi di Elci, di Travale e del castel della Pietra, comecchè gli abitanti di Gavorrano si reggenero allora a comune.

Stà a provare l'indipendenza degli nomini di Gavorrano la deliberazione press nel 1278 dal Comune di Volterra, quando rimise al libero arbitrio dell'università di Gavorrano l'elezione del potestà che doveva nell'anno susseguente entrare in affizio in detta città. Infatti con pertito comunitativo del 26 ottobre del 1278 i Gavorranesi, adempiendo all'onorevole incarico, nominarono potestà di Volterra il nobil uomo Nello, ossia Paganello del fu Inghiramo de' Pannocchieschi signore del cast. della Pietra. Egli era quel Nello marito della Pia, alla quale l'Alighieri mise in bocca le misteriose parole:

Siena mi se', dissecemi Maremma; Salsi colui che'nnanellata pria, Disposando, m'area con la sua gemma.

Quel Nello, che maritò una sua figlia per nome Fresca al C. Manovello de Pannocchieschi d'Elci, e che, per atte pubblico del 20 genn. 2000 1300 rinunziò la sua parte di Gavorrano, di Gerfalco, di Travale e di Fosini al fratello suo Mangiante. (Arcu. Diri. Sun. Carte della città di Massa.)

Ma alle fazioni di partito, che più acerbe e crudeli si resero nel secolo XIV, i Pannocchieschi per la maggior parte Ghibellini, insieme coi loro fedeli e vassalli commisero ogni sorta di ruberie, di omicidii e d'incendii a danno dei Massetani, mentre questi dal canto loro (acevano rappresaglie di uomini, di bestiame e di generi nelle terre de'Pannocchieschi.

Con lettera, scritta li 27 sett. del 1320 al capitano e priori della città di Massa, Carlo duca di Calabria, e vicario in Toscana per il di lui padre Roberto rè di Napoli, faceva loro intendere, che per la morte di Manovello e de'suoi fratelli conti d'Elci il cast. di Gavorrano toccava ad altri Pannoochieschi, fra i gusli a Gabbriello e Niccoluccio figli di Dino de Pannoctemente i castelli di Elci, di Gavorrano, chiesehi di Castiglion-Bernardi, a Ugo e Neri, dello Scarpa, figlio di Mangiante: che i melesimi feudatarii, essendo stati corretti dal Comune di Massa ad abbandonre il suddetto castello di Gavorrano, dorevano essere restituiti al possesso.

Hodigitavvertito, che il conte Manorello d'Elci aveva per moglie una figlia di Sello d'Inghiramo della Pietra.

Ciò non ostante i Massetani non perleroso di vista la depressione dei Pannocchiechi, onde togliere loro ogni specie di sonizio sulle castella del distretto di Massa, o ad esso limitrofe.

A tale scopo tendevano le convenzioni stabilite nel 30 sett. del 13n7 fra il Conune di Massa e quello di Gavorrano con i seguenti capitoli; 1.º che il potestà di Givernano fosse nominato dai governatori di Massa con obbligo di giudicare secondo li statuti del luogo, eccettuati alcuni delitti, per i quali era d'uopo ricorrere al foro di Massa; 2.º che i prodotti del pes non dovessero pagare dazio per entrare nel territorio di Massa; 3.º che, vokude i Massetani fare acquisto dai Panmediechi della rocca, case, terreni e fitti, che i conti possedevano in Gavorrano, non fossero aumentati i canoni e le pensioni zi Gavorranesi; 4.º che questi ultimi ambbero consegnato alle milizie Masseune il loro castello; 5.º finalmente, che esi arebbero considerati come i cittadini di Massa, e che terrebbero per amici gli amici di questo Comune, e viceversa. (An-CI. DIPL. Saw. loc. cit.

Un anno dopo stabilite tali convenzioni, i governatori della città di Massa mediante un loro simdaco, per contratto del 2 nov. 1328, acquistarono dal nobil nomo Kino di Cione de' Malavolti di Siena la metà del castello e giurisdizione della Piein, con la porzione de' castelli e territorii di Gavorrano e Gerfalco, stati poco tempo innanzi al Malavolti alienati dai fratelli Nello e Nerio di Mangiante Pannocchieschi. - Per convalidare il prenomi-Palo acquisto, i reggitori di Massa sei giorni dopo (8 nov. 1328) ottennero l'adesione e conferma dai Pannocchieschi sopraccennati, all'occasione della vendita da essi fattallo stesso Comune, per il prezzo di 6000 <sup>lorini</sup>, degli antichi diritti sopra i castelli di Gavorrano e Gerfalco, oltre quelli che Polessero pretendere sui cast. di Perolla, Acces e Monte-Pozzali. - Dondeché nei

preliminari della pace conclusa in Montepoli li 22 agosto 13a9 fra i diversi popoli della Toscana, quelfi e ghibellini, sino dal dì 30 luglio precedente fu disteso un articolo speciale destinato a convalidare l'acquisto di Gavorrano al Comune di Massa. (loc. cit.)

Ma in quell'anno istesso i Senesi, avendo accolto sotto la loro accomandigia e cittadinanza i conti di Elci, di Giuncarico, di Castiglion-Bernardi ed altri signerà della consorteria Punnocchieschi, si riaccessoro ben presto cagioni più serie di dispordia fra i Comuni di Siena e di Massa. Quest' ultimo, collegandosi allora com a Pisani, fra i patti couvenuti nel trattato del 3 giug. 1331, non tralasciò quello relativo al castello e giurisdizione che pretendeva sopra Gavorrano.

Altora i Senesi corsero ad oste sopra il contado di Massa, e in poco tempo, benchè i Pisani avessero inviato gente in ajuto dei loro alle iti, s'impadronirono di Gavorrano, di Perolla, di Colonna, e di Monterotondo; per modo che i Gavorranesi dovettero risolversi, nel di 8 dic. 1331, d'inviare un loro sindaco a Siena per sottomettersi nuovamente a questa Repubblica

Quindi fu facile si Malavolti di potere rivendicare i loro diritti sopra Gavorrano, comecchè di buona o di malavoglia pochi anni innanzi gli avessero a favore di Massa alienati.

Infatti all'opoca della sedizione del 1390, per cui i Senesi si posero sotto la tutela e protezione di Giovanni Galcazzo duca di Milano, i Malavolti, ai quali in tal frangente era stato decapitato un onorato individuo (mess. Niccolò) allontanandosi dalla patria, si ritirarono in campagna alle loro castella. Era alla testa di tutta la famiglia Orlando Malavolti, il quale in nome suo e dei nipoti Donusdeo e Bartolommeo, nel 2 febb. 1390, capitolan-'do con i Dieci di Balia della Rep. fior. fu accettato dai Fiorentini in accomandigia con tutte le sue castella, fra le quali Gavorrano, Pietra, Ravi, Tatti e Alma. (Ma-LAVOLTI, Ist. di Siena P. II.)

All'occasione però dell'invasione dell'esercito napoletano condotto dal re Alfonso d'Aragona nelle maremme di Piombino, di Massa e di Grosseto, anche il castello di Gavorrano, verso l'anno 1250, su mili-

tarmente cocupato. Ma i nipoti di mess. Orlando Malavolti, facendo vive le loro ragioni con il patrecinio del Pont. Pio II e dei suoi congiunti di casa Piccolomini, nel 1460 poterono riavere dal re di Napoli il castello e giurisdizione di Gavorrano. Sennonchè poco appresso la Rep. senese obbligò i Gavorranesi alla recognizione degli antichi capitoli di sottomissione, siccome infatti nel 1464 furono essi rimuovati e giurati.

· Quindi nell'anno susseguente i nipoti e pronipoti di Orlando Malavolti, mediante istrumenti rogati li 6 di febb. e li 19 magg. 1465, rinunziarono per il presso di fiorini 5000 da lire 4 l'uno, ad ogni ragio-

ne di possesso sopra Gavorrano in favore della stessa Repubblica, (Anos. Derc. Scs. Kaleffo dell' Assunta ).

Dal 1465 in poi i Gavorranesi segnitarono la sorte del governo di Siena anche dopo che questa Rep. restò incorporata allo Stato vecchio del dominio fiorentino. – Ped. Serva.

Balla popolazione di Gavorrano indicata nel sottostante quadro si rileva, che essa, fra il 1640 e il 1745, fu quasi stazionaria ma che andò progredendo dopo i miglioramenti sopravvenuti in cotesta Maremma mercè le benefiche cure dall'Augusta dinastia felicemento regnante nel Granducato di Toscana.

Movimento della popolazione della Terra di Garonzano a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анно | 1MP U<br>maschi |     | maschi | femm. | dne serri<br>Gei<br>CONIGETI | roclesta-<br>stict<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas |
|------|-----------------|-----|--------|-------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1640 | _               | -   | _      | -     | -                            | 1                                      | 72                          | 276                          |
| 1745 | 44              | 56  | 38     | 64    | 86                           | 7                                      | 82                          | 295                          |
| 1833 | 131 -           | 118 | 68     | 79    | 198                          | . 4                                    | 120                         | 5y8                          |

Comunità di Gavorrano. — Il territorio comunitativo di Gavorrano, dopo la soppressione della comunità di Scarlino, si esteude sopra una superficie irregolare di 66934 quadr. dei quali 882 sono presi da strade e da corsi di acque. - Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 3104 abit. a ragione di quasi 37 persone per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con 5 comunità del Granducato. - Ha dal lato di lib. il littorale, lungo il quale la comunità di Gavorrano si estende dalla hocca di Alma sino sopra Follonica; partendo cioè da ostro a sett. dalla torre delle Civette rasenta il seno di Portiglione e il puntone di Scarlino, donde, curvando la spiaggia nella direzione da sett. a maestro, passa davanti lo scalo di Folionica per sino alla foce del borro Sa-

percorre nella direzione di sett. i poggi che separano la valle della Pecera da quella della Cornia per arrivare sino alla franata torre di Montioni vecchio. Oltrepassato entesto poggio trova la Com. di Suvereto, con la quale cambiando direzione da sett. a lev. entra nel fosso dell' Acque ners, e di là nella strada detta della Dogana, dove cessa la Com. di Suvereto e sottentra a confine quella di Massa marittima. Con quest'ultima attraversa lo stradone di Valpiana e quindi i poggi che sono fra il lago dell'Accesa, il diruto castel della Pietra e la strada R. maremmana sino al Poggio Pinsuto. Quivi, dopo aver fatto un angolo rientrante e poscia sporgente, piega verso lev. per andare incontro alla frumana Bruna. Mediante l'alveo della Brune fronteggia dal late di lev. con livoli. Quà trova la Com. di Piombino, e la Com, di Roccastrada, sino a che dadi conserva con essa, scostandosi dal mare, vanti al Vado Renoso lascia fuori la Brume per relgersi a seir. Da questo lato tsova la Com. di Castiglione della Pescaja, con la quale il territorio di Gavorrano si toca mediante l'alveo del torr. Rigo rimontandolo di conserva fra il poggio di Caldana e quello di Tirli, quindi varcando quest'ultimo per entrare nel siumicello Ame, in quello che costituisce il maggior oppo d'acque correnti nel territorio di favorrano, e con esso ritorna al mare.

Fra le strade rotabili la sola R. maremman (già Emilia di Scauro) attraversa
nella sta maggior lunghezza la comunità
di Gavorrane, entrando a pon. nel suo
territorio presso Valli di Follonica sino al
torr. Rigo, dove cessa la Com. dopo il tragitto di 12 migl. — Contansi pure fra le
tie rotabili lo stradone che da Follonica
porta per Valpiana a Massa e la via che
da padale di Scarlino sale al castello dello stesso nome.

La parte più montuosa del territorio is discreo spetta a una diramazione dei peggi che stendonsi da sett. a lib. a destra della Brung passando fra Ravi e Gavornas, în Scarlino e Monte di Muro sino al lillorde di Pian-& Alma, mentre rasentano vero pon.-lib. il corso della stessa fiumam, ga confine del contado e della dioc. di Reselle con quella di Populonia.— Un'alta più umile catena di poggi gira dietro a quelli sui quali risiede la città di Mas-ય, la quale ¿minor giogana , dirigendosi de lev. a lib. sino a Montioni, separa le aque della Pecora da quelle della Cornia, ch cemenità di Gavorrano dal territorio di Savereto e di Piombino.

Variatissimi di formazione, d'indole e distruttura sono i terreni che costituiscole la crosta apparente del suolo comunitativo di Gavorrano.

Fu Giorgio Santi il primo fra i naturalisti a segnalare nella catena dei poggi che separano la vallecola dell'Alma da quella della Bruna un fatto geologico importantissimo, quando disse di aver trovato nei monticelli a lev. e a scir. di Gavorrano rapi di granito frapposte a scogliere di saa pietra tufacea vulcanica (specie di trachite); sembrandogli questa formata di terra feldspatosa con dei grossi cristalli striati el opachi di feldspato bianco, bene spesso colorati specialmente di rossigno, cui altri ammassi di quarzo e piecoli cristalli di mica. Fu pure lo stesso natura-

lista che disse, di avere ravvisato un'analogia fra coteste rocce e quelle che aveva visitato sul Mont'Amiata.

Ma di un' importanza assai maggiore, e più al giorno con gli avanzamenti della scienza geologica, sono le osservazioni fatte nel 1835 dal ch. prof. pisano Paolo Savi nella contrada in discorso; contrada che egli indicò come una delle più confacenti fra quelle della Toscana per dimostrare le alterazioni plutoniane sofferte dalle rocce calcareo-compatte (alberese) mercè l'emersione, o in grazia di un qualche terrepo cristallino e massiecio che l'avvicina. — Quindi io non potrei meglio servire, allo scopo se non col riportare le

perole di questo scienziato.

« Nel gruppo di monti che separa la proviucia Scarlinese (ossia la vallecola dell'Alma) della Grossetana, trovasi della parte settentrionale, precisamente ove siede la Terra di Gavorrano, una massa granitica che sembra essere stata la causa al sollevamento de'circonvicini poggi e della: conversione di quel calcare compatto in marmo salino che in abbondanza s'incontra nelle vicinanze. — Se dal Puntone di Scarlino, resentando lo Stagno omonime si piega verso Gavorrano, i monti lungo i quali si cammina vedonsi essere per la maggior parte formati di strati di macigno più o meno compatto, di grana varia per la grossezza, che alterna con schisti argillosi e con strati di alberese. Il piccolo paese di Scarlino sta sopra un monte composto da questi medesimi materali; ed un' eguale struttura presso a poco s'incontra sino quasi alla base del poggio di Gavorrano. Ma nelle vicinanze di quest' nitimo, particolarmente avviandosi alla suddetta Terra per la strada che cou l'Emilia si unisce, travansi il macigno ed i suci schisti convertiti in un galestro molto siliceo, la cui alterazione o plutonizzazione è tanto maggiore quanto più si accosta al poggio, e quanto più su di questo 🕫 ascende. Ma poco al di sopra del livello della pianura compariscono degli strati calcarei più o meno contorti, coloriti e venati, che poi divengono in qualche luogo cavernosi, ed in qualche altro ancor fetidi; cosicchè giunti quasi al termine della salita, ogni segno di stratificazione sparisce, ed il calcare, al pari del galestro, riducesi a un calgere cavernoso grigio-conere, letido, poroso e sfacelato in guiss da sembrare a prima vista un tufo. Questa è la roccia che dal lato meridionale sta a contatto della massa granitica.—Presso una torre diruta, che rimane un tiro di fucile fuori di Gavorrano, dal lato di lib. ossia di Scarlino, vedesi in quella emergere un grosso filone feldspato-calcareo di colore carneo grigiastro. 2

« Il paese di Gavorrano è posato dal lato occidentale sul terreno calcareo, e dal lato orientale sopra un granito similissimo a quello dell'Isola dell'Elba, cioè di color grigiastro, di grana piuttosto minuta, abbondante in grossi cristalli di feldspato, contenente scarsi cristalli di turmalina nera, per lo più rimaiti a ventri gemmati. »

« Lascinto Gavorrano, se si prosegue la via verso il puese di Ravi e Caldana, continua il terreno granitico per circa un miglio fino cioè al punto, dove la strada B., dopo essersi diretta verso mezzo giorno, bruscamente rivolta a levante. La roccia calcareo-feldspatica ricomparisce da questo lato, e subentra immediatamente al gravito ; essa continua quasi sempre della stessa natura promiscuata per lo spazio di un tiro di fucile; dopo di che diviene gradatamente più ricca di frammenti calcarei, e questi, accrescendosi gradatamente di volume, fanno cangiare la roccia di aspetto, e finisce per convertirsi in una calcarea saccaroide oppure cavernosa, delle cui due varietà apparisce costituita la porzione dei monti situati a lev. di Gavorrano. >

« Partendo da quel posto fino al di là di Ravi, il terreno che si percorre è tutto calcareo; però formato, ora da una roccia candida e granosa, ora brecciata, ora grigio-cavernosa e setida, sempre hensi massiccia e senza nessun indizio di stratificazione. — Press' a poco è della stessa natura il monte di Ravi, al pari di quelli che incontransi da questo paesetto fino a Caldana. Il monte e le vicinanze consistono in una calcarea salino-brecciata, la quale a proporzione che si avvicina verso Caldana riempiesi di vene spatose; e la calcarea most randosi gradatamente meno salina, acquista un color rossastro che aumenta sempre più d'intensità, mentre dalla tinta di fior di pesco passa al color mattone, ed arriva sino a quello della vinaccia. --- La caya del bel marmo persichino rimane dal

lato di gree. del cast. di Caldana. In questa qualità di pietra trovansi sepolti i resti di grosse conchiglie ammonitiche. — A scir. di Caldana cessa il terreno calcareo e ricomparisce il macigno con l'argilla schistosa in strati emergenti da scir. a maestro. — Avanti però di giugnere i castello, in un poggetto che gli è di faccia, trovansi degli strati schistosi alterati, consolidati merce la siliciuzzzione, ed in maniera tale da esser convertiti in un vero diespro. » — (Nuovo Giornale della realizzazione per la siliciuzzazione per la siliciuzzazione, ed in maniera tale da esser convertiti in un vero diespro. » — (Nuovo Giornale della realizzazione Pisa, N.º 78):

Alle falde dei poggi situati a sett. di Gavorrano, in lontananza poco più d'un miglio da questa Terra scaturiscono diverse sorgenti di acqua termale acidula e leggermente ferruginosa di mezzo a una calcarea stratiforme alquanto granom e sparsa di filomi di spato candido. È questo bagno rammentato nell'antico statato parsiale di Gavorrano. — Fed. Basno ni Garonanzo.

Se poi si contemplano i poggi di Montioni, che chiudono dal lato di maestro la comunità di Gavorrano, nella massima parte consistono in calcarea-argillosa stratiforme compatta, color bianco latte, sparsa a luoghi di venature metalliche che tingono la roccia in rosso o in giallastro. Cotesta pietra si converte bene spesso in un'argilfolite friabile, disposta a strati interrolti e frammentarii, ora verticali, ora trasversali e ondalati, e quasi sempre alternanti o racchiusi in una creta argillosa. La stessa roccia in gran parte viene alterata e decomposta dalle emanazioni acide solforose o dai solfuri metallici; i quali ultimi in forma di vene insinuansi nella roccia caugiata in allumite. - È questa una delle località della valle di Cornia atta a somministrare i materiali per la confezione dell'allume; ed è costà, a Montioni vecchio, dove si fabbricava l'allume in tempi molto anteriori a quelli delle famigerate allumiere della Tolfa. - Ved. Montioni.

Di epoca assai più moderna, e di natura molto diversa dalle rocce dei mani qui sopra descritti, è il terreno avventizio che ricuopre il Pian-d'Alma, la palustre pianura d'attorno allo Stagno di Scarlino, e quella della spiaggia di Follonica. Avvegnachè esso è il resultato dello sfacelo progressivo dei poggi che fanno ala e corona alle vallecole dell'Alma,

della Pecora e della Ronna, le di cui acque costantemente trascinano seco le rocce staldate e cadute a piè de' poggi che lambiscono; cosicchè stritolate in minuti frammenti vengono spinte in mare e dalle traversie lungo la spiaggia alternativamente risospinte a far argine ai fiumi.

Quindi avvenne che per il raffentato sbocco delle fiumane dell' Alma e della Pecora, si formarono, progressivamente crescendo, i padaletti di Pian-d' Alma, e quello più vasto di Scarlino. Ma questi ed altri simili ristagni di acque lungo il littorale toscano, per le provide cure dell' Augusto Principe, cui stà sommamente a cuore il miglior ben essere possibile dei suoi sudditi, vanno a sparire gradatamente dalle toscane maremme, e sono arra sicura per veder migliorare in ogni rapporto le condizioni fisiche di cotesta contrada, la cui atmosfera restò per molti secoli viziata dalle nocive esalazioni di simili marazzi e lagune.

Chiamasi Puntone di Scarlino una palanca posta attraverso al canale di comunicazione fra il mare e lo stagno, mentre di quà dal Puntone avvi la palizzata per riteuere i pesci che vi entrano dal mare. Dietro il promontorio o capo meridionale del palustre lido di Scarlino trovasi una piccola cala presso la torre di Portilione, col qual nome ci si rammenta un porto, e forse quello istesso di Scapri designato negli antichi Itinerarii.

L'Augusto Leoronno II intento a beneficare ogni parte dei suoi felicissimi Stati, nella fiducia di ridurre all'antica condizione fisica le maremme del Granducato, ha rivolto le sue cure anco al littorale massetano.

Quindi per separare la maligna promiscuità delle acque terrestri dalle marine, sino dal 1830 ordinò la sommersione di navigli carichi di pietre alla foce dello stagno di Scarlino; fece percorrere alla Pecora un nuovo alveo per il tragitto di migl. 2 ½, affinchè dirigesse le sue acque a colmare la parte settentrionale del padule, mentre dal lato di lev. un nuovo canale và trascinando in esso le torbe che mei tempi piovosi vi portano i fossi, ed i rivi fluenti dalle pendici dei monti di Gavorrano e di Scarlino.

Nel lungo periodo in cui i signori di Piombino erano subentrati agli antichi feudatarii con diritti e potere di sovranità assoluta nella parte occidentale del territorio di Gavorrano, che spettava alla comunità di Scarlino, essi tenevano qual demanio dello Stato una buona porzione di quelle foreste, mentre i privati avevano l'onere del leguatico, del pascolo, e in alcuni luoghi della sementa: sicchè ai mali fisici prodotti della malsania dell'aria si aggiunsero quelli derivati da una barbara legislazione.

Con Motuproprio dei 18 nov. 1833, il Magnanimo Leororpo II convinto, che tali servitù, mentre ritardano lo sviluppo e i progressi dell'agricoltura, sono di non lieve ostacolo alla facilità delle contrattazioni fondiarie, volle degnarsi di abolire i diritti di pascolo e di legnatico esercitati dal demanio dello Stato per conto del principe o da altre persone, sia per causa di riservo di dominio, legge, consuetudine; o in qualunque altra forma risultante, nel territorio del già principato di Piombino; in guisa che da quel giorno in poi autorizzo i possessori a potere affrancare i loro possessi da tali servitù mediante un congruo prezzo, o un equivalente frutto desunto dal prodotto annuo dell'abolito servaggio.

La troppo scarsa popolazione fu di un terribile obice per rendere più fruttisera quel suolo, comecche di natura ferace. Ciò non ostante nelle vicinanze di Gavorrano e nel pian d'Alma non mancano coltivazioni a viti, a ulivi e a frutte di varia specie.- I boschi di sughere e di cerri, le folte macchie di scope, di marruche, sondri e ginepri, (recondito abituro di cignali) ingombrando quasi per cinque sesti il territorio comunitativo di Gavorrano, vale a dire circa 70 miglia quad. di suolo, sono altrettante prove lagrimevoli di un paese abbandonato per molti secoli al capriccio eventuale della natura e alla insalubrità e desolazione dell'umana specie.

Le selve cedue e di alto fusto da qualehe tempo vanno progressivamente diradando, dopo di esser stata introdotta nelle Maremme la lavorazione della potassa e il commercio della scorza di cerri per le conce; nonostante che, viceversa, siano diminuiti i prodotti delle ghiande, come del sughero, di quella scorza esteriore che si può ottenere ogni tre o quattro anni della grossezza di 5 sino a 7 soldi, staccan-

dola dalla querce della prenominata qualità. (Quercus suber Linn.)

La scorza per uso delle conce cestituisce la seconda veste al tronco dello stesso albero, la quale viene staccata di dosso alla pianta, senza che soffra sensibilmente nella sua vegetazione, quando si abbia l'avvertenza di lasciare verticalmente al tronco una striscia unita della scorza medesima dai Maremmani appellata cordoncino.

Questo prodotto che prima era trascurato perchè non conosciuto, ha portato somme vistose di denaro a molti proprietarii di Maremma. Infatti la scorza estratta negli anni di maggiore lavorazione, come fu quello del 1827, si calcola che possa ascendere a circa 12,000,000 libbre; che a lire 40 il migliajo ammonterebbero # lire 480,000.

Le cataste e il carbone sono due articoli importantissimi per questa contrada. Una gran parte del carbone si cava dalle macchie riservate alle fucine di Follonica e di Valpiana: il restante si porta lungo la spiaggia di Alma e al Pontone di Scarlino, dove s' imbarca per il Genovesato.

Le dogarelle di cerro e di farnia costituiscono il quarto prodotto delle foreste, e questo in confronto dei precedenti è forse il più scarso nel territorio comunitativo di Gavorrano.

Finalmente le fide per i pascoli in determinati tempi dell'anno, sono anch'esse di non piccola risorsa per i proprietarii dei boschi, e dei terreni lasciati in riposo, o a maggese.

La messe è forse di tutte il più essenziale prodotto dei possidenti Gavorranesi, siccome lo è degli altri proprietarii ter-

rieri della Maremma.

Rapporto al bestiame, sia pecorino o caprino, sia bovino o cavallino, appartiene per la massima parte a proprietarii non indigeni, i quali conducono o inviano dall'Appennino toscano a svernare le loro mandre nelle Maremme. Dissi per la no in Grosseto.

maggior parte non indigeni, mentre si trovano costà anche i bestiami stazionaria, fra i quali la numerosa mandria di cavalla dei Lepori di Gavorrano.

Tre sorgenti d'industria manifatturiera sono poste nei tre angoli estremi della comunità di Gavorrano; cioè, nell'angolo a maestro del capoluogo le cave di Allumite per la confezione dell'allume di Montioni; nell'angolo a lev. le cave del marmo persichino di Caldana; e a pon., mel littorale di Folionica la grandiosa manifattura Regia dei forni e annesse ferriere per fondere la vena del ferro dell'Isola di Elba, e lavorarne la ghisa. — È altresì vero che il maggior numero dei lavoranti vien costà, e ritorna nell'estate nella sua patria, che è verso Pistoja.

Con notificazione del 1832, allorche venne eretta in Capoluogo di una nuova comunità Castiglion-della Pescaja, i distretti parrocchiali di Colonna e di Tirli furono smembrati dalla comunità di Gavorrano per incorporarli alla nuova preaccennata. Quindi la superficie territoriale e la popolazione della comunità, che si riporta nella tavoletta a tergo, deve contemplarsi anteriore all' effettuato smembramento. — Ved. Casticator-della Percaja

Comunità.

In Gavorrano risiedono un medico e un maestro di scuola.

Il potestà di Gavorrano non ha la giurisdizione civile sopra tutta la comunità, giacchè le popolazioni di Colonna e di Giuncarico dipendono dal potestà di quest'ultimo paese; mentre a quella di Tirli, anche innanzi che fosse staccata dalla comunità di Gavorrano, provvedeva il vicario R. di Castiglion-della Pescaja anche per il civile, siccome da lui dipendono in quanto al criminale tutti due i potestà preaccennati. - La cancelleria comunitativa, e l'esazione del Registro sono in Massa, la conservazione delle Ipoteche. l'ingegnere di Circondario e la Ruota stan-

POPOLAZIONE della Comunità di Garonnano a tre epoche diverse, innanzi però che fossero staccati i distretti di Colonna e di Tirli.

| Nome dei Luoghi         | Titolo delle Chiese                              | Diocesi<br>cui<br>appartengono | Popolasione  |              |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |                                                  |                                | Anno<br>1640 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |
| Caldana<br>(a) Colonna  | S. Biagio, Pieve<br>SS. Simone e Giuda,          | Grosseto                       | 329          | 325          | 427          |
|                         | Pieve                                            | idem                           | 158          | r38          | 283          |
| GAVORRANO<br>Giuncarico | S. Giuliano, Arcipretura<br>SS. Egidio e Giusto, | idem                           | 276          | 295          | 598          |
|                         | Pieve                                            | idem                           | 204          | 170          | 552          |
| Ravi<br>"Scarlino       | S. Leonardo, Pieve<br>S. Martino in S. Dona-     | idem                           | 163          | 142          | 309          |
|                         | to, Pieve                                        | idem                           |              | 315          | 528          |
| (a) Tirli               | S. Andrea, Pieve                                 | idem                           | _            | _            | 363          |
| *Valli e Follonica      | S. Andrea, Pieve e SS.<br>Concezione             | Massa marit-                   |              |              |              |
|                         | l I                                              | tima                           | -            |              | 44           |

Somma totale . . . . . . Abitanti n.º 1130 n.º 1385 n.º 3104

N. B. Dei popoli contrassegnati con l'asterisco \* non si conosce la popolazione nelle due epoche più antiche, stantechè essi allora facevano parte del principato di Piombino. Quelli segnati con la lettera (a) furono dati col loro distretto alla nuova Comunità di Castiglion della Pescaja.

GAZZAJA e BARCA nella Valle dell' Ombrone senese. — Due villate in un solo popolo (S. Pietro in Barca), nella Com. Giur. e circa migl. 3 a pon. di Castelauovo della Berardenga, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Gazzaja e Barca formavano uno dei 38 cmunelli, che componevano la comunità di Castelmaovo suddetto innanzi la legge del 2 giugno 1777 relativa all'organizzione economica delle comunità dello Suto senese. — Ved. Bernadenda (Castel-Provo Della).

Fellino (Fondo) in Val-d'Ambra. —

GELLO (Gelli o Agelli Castrum). — Non vi è valle, non vi ha distretto, o contado che non abbia avuto, o che non conzervi una borgata, un vico, o castello designato con il nomignolo di Gello.

Allorchè agli articoli Agento segnalai alcuni antichi casali di tal nome esistiti in Toscana, dissi che l'origine di un tal rocabolo sembrava dovuta a un piccolo predio (agellus) piuttostochè a nomi della

romana famiglia Gellia, e molto meno alla derivazione che ne diede Da-Cange, desunta da vecchi documenti, la quale starebbe a significare un vaso vinario, una misura di liquidi, o vaso di figulina.

Frattanto sopra due luoghi di Gello, distinti nelle vecchie carte colla denominazione di Agello, sa duopo che io ritorni a dire una parola per correggere la già segnata ubicazione. — Sono i primi fra i notati qui appresso.

GELLO O ÂGELLO in Val-di-Chiana. — Questo è quel GELLO che diede il vocabolo alla pieve di S. Pietro in Agello, la quale non è da confondersi con la pieve di S. Pietro in Monticello presso Rigutino, come io scrissi all'art. AGELLO in Val-di-Chiana, e tornai a discorrere all'art. Badia di S. Quinico della Rose; mentre la pieve di Agello doveva trovarsi fra i villaggi di Pozzo, di Nasciano e di Marciano, in mezzo al campo di battaglia, dove nel 2 agosto 1554 fu decisa la sorte politica dei Senesi.

Già dissi che la pieve di S. Pietro, site

Agello, è rammentata in una carta del lugl. anno 1040, esistente nell'archivio della cattedrale di Arezzo. Più frequenti però sono le memorie di lei fra i molti istrumenti di donazione a favore della badia di Nasciano, ossia di S. Quirico delle. Rose, sotto gli anni 1075, 1082, 1086, 1094, 1097, 1098, e 1104. (Annal Camald.)

Consistono quasi tutte in rinunzie di beni, pro remedio animae, a favore dei Camaldolensi della badia predetta, e della badiola di S. Michele della Corte di Lupone, (detta ora Badicorte) comprese entrambe nel piviere di S. Pietro a Gello, che appellossi anco la pieve di S. Pietro a Ficureto.

Della corte poi di Ficareto è fatta più speciale menzione in una carta di giugno del 1082, con la quale un Guicciardo di Giovanni donò alla ch. di S. Angelo della Corte di Lupone due pezzi di terra posti nel distretto di Ficareto, in luogo denominato Figallo presso la via che guida a Cesa. - Ved. Badiconte, E Badia Di S. QUIRICO DELLE ROSE.

La pieve prenominata esisteva ancora sul declinare del secolo XV; alla qual epoca comprendeva nel suo distretto, oltre le badie di Nasciano e di Badicorte, le seguenti chiese; 1 S. Giovanni, S. Biagio e S. Prospero a Montagnano; 2 SS. Angelo e Lucia a Cesa; 3 S. Maria e S. Stefano a Marciano; 4 S. Andrea al Pozzo; 5 S. Maria di Caggiolo; 6 S. Clemente alla Fratta di Ranuccio; 7 S. Giorgio a Cerreto. - Ved. MARCIANO, e Poszo in Valdi-Chiana.

GELLO o AGELLO di Romagna. -Questo casale, che dissi situato nella Valle Acereta, trovasi invece tra le valli del Rabbi e del Montone, nella Com. di Dovadola, già feudo dei Conti Guidi. Di ciò ne ammaestra un istrumento del 1216 a favore del conte Pietro Traversari marito di una figlia del conte Guido Guerra, ed i privilegii concessi a quei dinasti dagl' Imp. Arrigo VI e Federigo II: i quali confermarono ai CC. Guidi di Modigliana, fra gli altri luoghi di Romagna, Dovadola con tutta la sua corte, Gello, Morite-Polo ec.

Nella statistica del 1551 questo Gello figura fra i luoghi della comunità di Dovadola, dove allora si contavano otto samiglie con 50 abit.

GELLO DELL'ABATE, o sia GELLO del Casentino. - Cas. da cui prende il nomignolo una ch. parr. ora battesimale, (S. Martino) già filiale della pieve di Partina, con l'anuesso di S. Giovanni a Tramoggiano, nella Com. Giur. e 4 migl. a lev.-grec. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Giace sopra un risalto di poggio alla sinistra del torr. Corsalone e della strada pedonale che monta verso l'Appennino del Bastione.

Si disse Gello dell' Abate stante che questo castelletto fu soggetto agli abati Camaldolensi di Prataglia, i quali ne divennero a poco a poco signori mediante varie donazioni fatte loro pro remedio animae sotto gli anni 1019, 1021, 1065, e 1114. (ANNAL. CAMALD.).

Verso il 1314 il castello di Gello e quelli di Banzena e di Serravalle furono tolti agli abbati di Prataglia da Guido Tarlati vescovo di Arezzo, dal quale passarono nel fratello Pier Saccone e suoi figli; con tutto chè al Com. di Arezzo fosse stato confermato da Carlo IV (anno 1356) il cast. di Gello dell' Abate. Ma espugnata dai Fiorentini Bibbiena, e fatto ivi prigioniero Marco di Pier-Saccone, egli, o piuttosto un di lui fratello bastardo, come altri scrissero, per nome Luzzi, con la mediazione dei Senesi annuendovi l'abbate di Prataglia, vendè (5 aprile 1361) alla Signoria di Firenze il castello di Gello dell'Abate, onorato da Matteo Villani del titolo di bel castelletto attorniato da buoni terreni, per fornire il quale nel 1390 la Rep. fior. iuviò, al dire dell'Ammirato, cento muli carichi di grano.

Alla parr. di S. Martino a Gello dell' Abate fu da lunga mano aggregata quella di S. Giovanni a Tramoggiano, uno degli antichi comunelli di Bibbiena, e patria di quell'eccellente miniatore, Domenico della Tramoggiana, che miniò per la Metropolitana fiorentina due libri corali, pei quali ottenne di premio mille fiorini d'oro. (Tiraboscei, Humiliat. Monum. T. II. p. 405).

La parr. di Gello dell'Abate conta 150 abit.

GELLO DI ANGHIARI in Val-Tiberina. - Cas. con parr. (S. Niccolò), nel piviere di S. Giov. al Ponte alla Piera, già detto a Spelino, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a pon. di Anghiari, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sulla pendice orientale dei poggi fiancheggiati da due fiumane: a poudalla Chiassa tributaria dell'Arno, e a lev dalla Sovara che si marita al Tevere.

Vi ebbero signoria i nobili di Galbino e di Montauto, sino da quando uno di esi (Bernardino di Sidonia) nell'anno 1104 donò fra gli altri beni il Colle di Gello agli Eremiti di Camaldoli, qual parte di dote da quei conti assegnata alla nuova badia di Anghiari. Non ostante il giupadronato della chiesa di Gello restò, e si mantenne costantemente nei conti di Montauto. — Ved. Aromani.

La parr. di S. Niccolò a Gello nel 1833 contava 114 abit.

GELLO e BOTTANO de' BAGNI di S. GIULIANO, già detto Gello di Valnosou presso Pisa. — Due borgate unite sotto la chiesa parrocchiale (S. Giovanni a Gello) cou l'aunesso della soppressa cura di S. Cristofano di Bottano, nel piviere della Primaziale, Com. Giur. e circa un migl. a ostro de' Bagni di S. Giuliano, Dioc. e Comp. di Pisa, dalla qual città è circa migl. a ! al suo sett.-grec.

Si trovano entrambe le villate lungo il fosso macinante di Ripafratta, nella pianura di Val-d'Osoli, poco lungi dalle gronde del padule di Agnano. — Fu probabilmente in vista della palustre situazione in cui giaceva questo luogo, che gli fu dato il distintivo di Gello Putido, e quindi di Gello di Val-d'Osoli dal fiume o fosso omonimo; il qual fosso, rasentando i Bagni di S. Giuliano, fluiva nell'altro dell'Anguillara, e questo come quello perdeva il nome nel fosso di Scorno, e di la nel Fiume Morto. — Ved. Osou, e Ficag Monto.

La parr. di Gello e Bottano nel 1833 noverava 1063 abit.

GELLO del BORGO, ossia di Var-n'Orravo nella Valle del Serchio. — Vill. con castelletto e parr. (SS. Ippolito e Cassiano) nel piviere di Pescaglia, già di Diecimo, Com. del Borgo a Mozzano, Dioc. e Duc. di Lucca, da cui Gello trovasi circa 10 migl. a sett-maestro.

Risiede sulla cresta dei poggi che sceudono dall'Alpe della Petrosciana per sino Ala ripa destra del Serchio, fra la vallecola di *Padogna* e quella di *Fossa Cava*. Fu questo Gello nominato fra i castelli e villaggi della contea di Coreglia nel diploma da Carlo IV, li 12 maggio 1355, rilasciato a Francesco Castracani, e che dopo varie vicende, nel 1441, ritornò stibilmente sotto il dominio immediato di Lucca. — Ved. Corrella.

La parr. de'SS. Ippolito e Cassiano a Gello conta 462 abit.

GELLO di CAMAJORE, già ACELLO, nella vallecola del Camajore. — Cas. che unitamente a Vado costituisce una sezione e una cappellania curata con ch. (S. Ansano) nel piviere, Com. Giur. e circa migl. 2 a sett. di Camajore, Dioc. e Duc. di Lucca.

È posto nel fianco meridionale dell'Alpe Apuana, sopra uno de' contrafforti che, stendonsi dal monte della Maddalena sino al fiumicello di Camajore.

È noto Gello per un soppresso monastero di donne dell'Ordine di S. Benedetto, il cui fabbricato con chiesa annessa di antica struttura esiste tuttora sotto il titolo de'SS. Martino e Giusto a Gello.

Fu signoria della famiglia de'magnati Longobardi che diede alla chiesa di Luc-, ca il vescovo Peredeo, il quale nell'anno 760 donò al mon. di S. Pietro di Camajore una casa con podere posto in Agello.

Più tardi si trovano costà i nobili di Montemagno, autori dei Paganelli di Lucca e di Pisa. A questi si deve il monastero di S. Martino di Agello, fondato nel 1089, e dal Pont. Eugenio III della stessa casa de Paganelli, con bolla del 1148, dichiarato immediatamente soggetto alla Sede Apostolica con tutti i suoi beni, dei quali alcuni in quella bolla si dicono situati nel territorio di Massa de' Marchesi, attualmente detta Massa ducale.—(Munaturi, Ant. M. Aevi T. V. col. 997).—Ved. Camajore, Montemagno, e Vano del Lucchese.

La chiesa di Gello e Vado fu edificata nel 1778; quindi nel 1790 eretta in cappellania curata dipendente dal priore della Collegiata di Camajore. — Essa nel 1832 contava 648 abit. — Ved. Vado di Camajora.

GELLO DI CASAGLIA, già AGELLO in Val-di-Cecina. — Cas. che dà il suo vocabolo alla chiesa battesimale di S. Lorenzo a Gello, stata filiale della pieve di S. Giov. Battista a Casaglia, nella Com.

Giur, e circa 5 migl. a lib. di Monte-Ca- ta a S. Lorenzo di Lavajano, nel piviere tini di Val-di-Gecina, Dioc, di Volterra,

Comp. di Firenze.

Risiede sopra una collina presso la ripa destra del fiume Cecina, a piè della quale passa l'antica strada maestra che guida in Maremma, dove fu nei secoli andati un espizio denominato l'ospedale di Gello.

Trovandosi questo Gello in mezzo a Inoghi posseduti dall'antica prosapia dei Conti della Gherardesca, sa tenere per verosimile che debba riferire al Gello o Agello di Cosaglia un podere con casa annessa sino dal 754 donato da S. Walfredo al mon. di S. Pietre a Palazzuolo presso Monteverdi, ch'esso stesso fondò ed abitò con tutti i suoi quattro figli. — Ved. Aesseo in Val-di-Cecina.

Fu il distretto di Gello da Arrigo VI, nel 1186, assegnato insieme col castello di Casaglia ed altri luoghi del territorio Velterrano a Ildebrando Pannocchieschi vez scovo di Volterra; ed è quel Gello che si rammenta a confine dell'antico contado pisano nei diplomi concessi dagl'Imp. Federigo I, e II, da Arrigo VI, da Ottone IV e da Carlo IV alla città di Pisa.

La parr. di S. Lorenzo a Gello di Caseglia conta 181 abit., dei quali circa la metà attualmente appartengono al territorio della comunità di Volterra.

GELLO O AGELLO DI CHIUSI. - Ved. A-GELLO CANUSINO.

GELLO, O AGELLO delle COLLINE. - Ved. GELLO-MATTACINO.

GELLO pr CORLIANO nel Val-d'Arno inferiore. - Villata compresa nel popolo di S. Andrea a Corliano, detto anche Corliano di Gello, nella Com. Giur. e Dioc. di Sanminiato, da cui è circa 4 miglia a scir., Comp. di Firenze.

Fu questo Gello una delle antiche ville del distretto Sanminiatese, gli abitanti della quale uniti a quelli della loro pieve di S. Giovanni a Corazzano, nel nov. del 1314, presero parte a un fattarello d'armi raccontato nel Diario del Sanminiatese Giovanni Lelmi.

GELLO DI GROPPOLI, in Val-d'Ombrone pistojese. — Ved. Groppoli Bel Pi-

GELLO or LAVAJANO, o di S. Sariso nel Val-d'Arno pisano.—Cas. che diede il titolo alla parr. di S. Michele a Gello, detta anche al Poszale, attualmente riuni- na all'impresa delle Isole Balcari.

di Ponsacco, Com. Giur. e quasi 3 migl. a lib. di Pontedera, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

È situato in mezzo a una bassa pisnura colmata dalla fiumana Cascina e dalla Fossa Nuova, sullo stradone di Gello, che guida dalle Fornacette a Ponsacco.-- Costà si accampò l'esercito fiorentino, all'occasione della famosa battaglia di S. Vittorio, accaduta li 28 luglio del 1364, fra Cascina e la Badia di S. Savino.

Poco lungi dalla chiesa di Gello esiste tuttora un gran casamento colonico in mezzo a un vasto podere, appellato la Ba-DIA DEGLI ASINI, di cui si è satta menzione all'articolo Babia di Grillo.

La sua più antica memoria consiste in una chiesuola dedicata a S. Maria, detta del Pozzale, stata dai suoi patroni donata alla badia di S. Savino dell'Ordine di S. Benedetto sino dal 780, anno della sua fondazione nei contorni di Calci. - Fed. ABARIA DI S. SAVINO.

Ciò verosimilmente diede luogo alla denominazione di questo Gello di Lavajano, che le carte pisame appellano talvolta Gello di S. Savino, - Questa vasta possessione fu più tardi dai monaci ceduta alle sorelle Camaldolensi di S. Matteo di Pisa: quindi uacque la voce che nel luogo del sussistente casone di Gello si erigesse un mon. di donne dell'Ordine stesso Benedettino, tanto più che il capitano Giovanni Mariti scnoprì costà delle vestigie di vecchi edifizi con qualche tronco di colonne di granitello bigio. (G. Marm, Odeporico MS. sulle colline pisene.)

Contigua al casamento esiste tuttora una cappellina, edificata nel 1112, sotto l'invocazione di S. Maria Assunta e di altri santi, siccome lo attesta una vetusta iscrizione situata sopra la porta, che dice: VIII Kal. Novemb. Anno MCXII. Indict. IV. Hec Eccl. dedicata in onorem 8. Marie, et S. Petri, et S. Martini, et S. Sixti, et S. Benedicti, et S. Acathe. In tempore Domini G. Abb. Et. Ven. P. Episcopi Pisane Ecclesie.

Lo che ci richiama ai tempi di Pietro Moricone, il quale sedè nella cattedra della Primaziale di Pisa dal 1104 al 1120; a quello stesso prelato che, verso l'anno 1114, accompagno l'armata navale pisse A quell'epoca pertanto la chiesa di S. Maria del Poszale dipendeva sempre dall' ablate Camaldolense di S. Savino. S'ignora il tempo preciso in cui il possesso di Gello passò nelle monache di S. Matteo di Fist: alle quali senza dubbio apparteneva sulla fine del secolo XV. Ciò rilevasi di un frammento d'iscrizione, che serve di soglia ad una finestra del casamento addivisato, dove il prenominato Mariti lese... Die ... no MCCCCLXXXI... selta Gaetara Badessa di San....

Mei contorni di Gello, alquanto più vicina a Ponsacco è una villata, detta la Magione da una cappella, ora dedicitaa S. Carlo, con la croce Gerosolimitana sopra la porta, perchè apparteneva alla commenda degli Ospitalieri di S. Sepolcro di Pisa. Esa riferisce probabilmente a quella Magione di S. Croce di Oltremare, compresa insieme con la chiesa di S. Michele e S. Lorento di Gello nell'antico piviere di Appiano, ossia di Ponsacco, come risulta dal catalogo delle chiese della diocesi di Lacca redatto nell'anno 1260. — Ved. Агливо in Val-d'Era.

La parr. di S. Lorenzo a Gello di Larajano comta 488 abit.

Gello di Paganico nella Valle dell' Ombrone senese. - Cast. disfatto, che i nobili di Mont' Orsajo verso la fine del scolo XII possederono, mentre alcuni di quei dinasti della consorteria dei conti dell'Ardenghesca, nel 1205, sottoposero il bro cast. di Gello al Comune di Siena; abbenché lo stesso paese nel 1213 dipendesz zmpre da quei dinasti. Nel 1270, Ugolforte ribelle della Rep. di Siena, occupò Gello con altri castelli dell'Ardenghesca, m riconquistato nell' anno susseguente dalle armi senesi, quel governo lo fece atterrare, incorporando il suo distretto alla giurisdizione di Paganico. (Arca. Dirz. Sas. Consigli del popolo e della campana.)

GELLO e PAGOGNANO. — Ved. Gzzto del Val-d'Arno aretino.

GELLO DE PALAJA in Val-d'Era. —
Cas. con parr. (S. Lorenzo) stata filiale
della pieve di S. Gervasio, nella Com.
Giur. e un migl. circa a lib. di Palaja,
Dioc. di Samminiato, già di Lucca, Comp.

Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa. Risiede sopra una piaggia cretosa fra Palaja, S. Gervasio, Collegoli, Alica e Par-

uno. - Il cas. di Gello di Palaja nel secolo

XIII dipendeva nel politico e nel civile dal vicario di Montefoscoli, ossia di Vald'Era superiore, il quale inviavasi da Pisa a forma di un articolo delli statuti di questa città redatti nel 1284.

La chiesa di S. Lorenzo di Gello esisteva sino dal secolo XIII, trovandola compresa nel più volte citato registro della diocesi di Lucca sotto l'anno 1260.

La parr. di S. Lorenzo a Gello di Pa-

laja nel 1833 aveva 191 abit.

GELIO, o AGELLO nel Pian di Piastoja in Val-d'Ombrone pistojese. — Cas, che ha dato il nome a un'autichissima chiesa parr. (S. Maria a Gello) altrimenti detta ad Pontes, nella Com. della Porta al Borgo, Giur. Dioc. e migl. 2 \( \frac{1}{2} \) a sett. maestro di Pistoja, Comp. di Firenze.

E situato alla destra del fiume Ombrone sulla testata del ponte che fu appellato dell'Asinajo, presso la confluenza del torr.

Vincio nell'Ombrone.

La fondazione della chiesa di S. Maria e S. Pietro in loco Piunte rimonta al secolo VIII. - Devesi all'opera pia di un Winifredo figlio del fu Willerado nobile pistojese, il quale nell'anno 766, ai o di aprile, insieme con tre suoi figli assegnò all'oratorio da esso lui edificata in onore di S. Maria e S. Pietro, in luogo chiamato a Piunte, varie possessioni con case massarizie, a condizione che i contadini, ossia gli uomini romani, ogni anno per ciascheduna delle possessioni date loro a colonia, recassero all'oratorio di S. Maria ai Ponti un'offerta a titolo di canone in olio, in cera, o in oro del valore di un tremisse monetta allora corrente; e che ognuno di di quei massari, o coloni prestasse in servizio della chiesa stessa 4 giorni di angarie per anno. — ( ZACCARIA, Anecd. Pistor. FIORAVANTI, Mem. Stor. di Pistoia.) - Ved. l'Art.\_Calamecga.

Nei secoli posteriori dispose del giuspadronato della ch. di S. Maria ai Ponti di Gello, almeno per una parte, la C. Matilde, tostochè con placito del 6 sett. 1099 dato dal casale del Prato del Vescovo, nela strada fra Pistoia e la Sambuca, avuto il consenso del vescovo e dell' arciprete della chiesa pistojese, essa donava alla badia di Fonte-Taona la sua porzione della chiesa di S. Maria a Piunte. — (Fioravanti Opera cit.)

Il priore della chiesa di S. Maria a Gel-

lo, nel 30 di maggio del 1306, fu destinato dal vicario del vescovo di Pistoia a mettere in possesso il nuovo rettore dello spedale al Ponte S. Pietro presso l'Ombrone.

— (ZACGARIA Oper. cit.)

La parr. di S. Maria a Gello comprende nel suo popolo gli oratorii di S. Spirito ai Ponti, della Madonna dell' Umiltà detta dei Tucci, di S. Francesco di Paola a Ponsano e di S. Domenico a Longino.

La parr. di S. Maria a Gello nel 1833

contava 828 abit.

GELLO, O AGELLO del Pian di Ripoli nel suburbio orientale di Firenze. — Cas. perduto che fu nel piviere di S. Pietro a Ripoli, già detto S. Pietro a Quarto, nella Com. e Giur. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Che l'ubicazione di questo Gello fosse nella contrada detta tuttora a Quarto, lo dà a dimostrare un'istrumento dell'anno 790, concernente una donazione a favore della badia di S. Bartolommeo a Ripoli, detto allora in Recavata, fatta dai bisnipoti di Adonaldo fondatore primario di quella chiesa, alla quale, fra le altre sostanze, assegnarono essi una casa con podere situata in Gello di Quarto, cioè, casam et possessionem quae recta fuit per Bonifridum, quae est posita prope Quartulo, ubi et Aurico vocatur.

Anche la distrutta chiesa parr. di S. Cecilia in Firenze, sino dal secolo X, possedeva beni in cotesto luogo di Gello, mentre nell'anno 966, nel di primo di aprile, dal vescovo fiorentino Sichelmo furono concessi a livello bona posita in loco Gello in plebe S. Petri de Quarto, quae pertinebant ad ecclesiam cardinalem S. Ceciliae. — (Lami, Mon. Eccl. Flor.)

GELLO DI PRATO in Val-di-Bisenzio. — Cas. che diede il titolo a una delle 45 ville del distretto di Prato, ed alla ch. parr. di S. Bartolommeo a Gello sino dal secolo scorso traslatta nell'oratorio di S. Maria del Soccorso, nel piv. di S. Giusto a Piazzanese, Com. Giur. e Dioc. di Prato, da cui Gello è mezzo migl. a ostro-lib., nel Comp. di Firenze.

Trovasi nel suburbio meridionale di Prato fuori della Porta di S. Trinita, fra-S. Giusto a Piazzauese e Griguano.

La villa di Gello nel 1551 comprendeva N.º 1110 abit. — La parr. di S. Bartolommeo a Gello in S. Maria del Soccorso

mel 1745 aveva solamente 154 abit., mentre nel 1833 contava 1288 abit.

GELLO DI PONSACCO. — Ved. Gel-LO DI LAVAJANO.

GELLO DI S. SAPINO NEL VALDANO.

SANO. — Ved. GELLO DI LAVAJANO.

GELLO di SOPANA. - Ved. AGELLO di SOPANA.

GELLO DEL VALDARNO ARETINO, detto Gello e Pagognano. — Due piccoli casali con parr. (S. Bartolommeo a Gello) nel piv. di S. Polo, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città trovansi circa 4 migl. a grec.

Queste due bicocche che costituivano un comunello delle Camperie di Arezzo, nel quartiere della Chiassa, risiedono sul poggio di Pietramala presso l'antica strada mulattiera di Anghiari nei possessi aviti di Saccone Tarlati da Pietramala.

La parr. di S. Bartolommeo a Gello conta 84 abit.

GELLO DI VAL D'ORCIA. — Ved. A-GELLO CHIUSINO.

GELLO DE VAL D'OSOLI. - Fed.

GELLO B BOTTANO.

GELLO-BISCARDO nel Val-d'Arno aretino. — Cas. con ch. parr. (S. Giov. Battista) il cui popolo costituisce uno dei Due comunelli distrettuali di Laterina, essendo l'altro, Castiglion-Fibocchi, capoluogo della Comunità, da cui Gello-Biscardo è circa 3 migl. a ostro, nella Giur. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sopra uno sprone del monte che dal giogo, fra il Pratomagno e l'Alpe di S. Trinita, si stende nella direzione di scir. fino alla Gola dell'Inferno, fra il Val-d'Arno aretino e quello superiore.

Fu uno questo fra i molti castelletti degli Ubertini di Arezzo, i quali dominarono auche nel castello di Carda situato sul rovescio dell'istesso giogo. Dondeche non sarebbe troppo ardita indusione di chi opinasse che, per distinguere questo dai cast. di Carda degli Ubertini, lo appellasero Biscardo, quasi bis Carda, o seconda Carda; comecche altri abbiano preferito la sua derivasione da un nome proprio, che non trovo tra quei padroni, cior, Wiscardo. — Ved. Castiolion-Fisoccai.

La parr. di S. Giovanni Battista a Gello-Biscardo couta 172 abit.

GELLO-MATTACINO (Gellum Matthaei Cini) giù Gello delle Colline in

Val-di-Tora. - Cas. dal quale prese il distintivo la più remota pieve dell'antica diocesi di Imeca (S. Martino di Gello, o S. Martino in Colline) traslocata in S. Ermo a S. Ermete, Com. Giur. e circa migl. 4 a ostro di Lari, attualmente della Dioc. di Sanminiato, Comp. di Pisa.

Questo casale, che fu comunello, risiede rella cresta delle colline superiori pisane, alle sorgenti del fosso Giunco marino, tribitario del fiumicello Tora, presso dove si shiudono e senturiscono due piccole valli; cioè, a scir. quella percorsa dal finmicello Fine, e a lev. la vallecola della Cascina.

Le memorie più antiche superstiti della pieve di S. Giovanni e S. Martino a Gello nelle Colline risalgono agli anui 764, 770 e 781, fra le pergamene dell'Arch. Arciv. di Lucca, parte delle quali furono edite dal Muratori, e parte da Domenico Bertini nel vol. IV delle Memorie Lucchesi.

La pieve di Gello era già diruta nel 1260, avveguaché il suo battistero era stato traslocato nella chiesa manuale o suffraganes di S. Cristina; la qual chiesa trovavasi nel luogo di Tartaglia, un terzo di migl. a pon di Gello. - D'allora in poi la cura di S. Cristina giunt i privilegii di pieve, mentre il giuspadronato apparteneva alla famiglia Opezzinghi di Pisa, sotto un muovo titolo di S. Maria e S. Giov. Battista.-Dalla località di Tartaglia mel 1444, il soute battesimale fu trasferito nella chie-# di S. Ermete, compresa nell'antico piviere di Gello. Conservossi però il padrousto nella casa Operzinghi, siccome lo dichiara l'arme loro ed un' iscrizione posta sulla porta della nuova chiesa di S. Ernete dell' anno 1630. - Ved. Eansn (S.) A S. Rame.

Il remitorio di S. Maria Maddalena a Pereta, che pur esso faceva parte del piviere di Gello, attualmente è un oratorio dentro la entra di Palascio e Ceppato.

Perebè poi guesto Gello delle Colline pisane si chiamasse Gello Mattueino, o Mattacini, è da supere, che sotto il go-verso di Cosimo I la tenuta di Gello fu vendnta ad Alessandro di Mattee. Cini cittadino fiorentino, il quale fra il 1548 e il 1550 mosse lite alla vicina comunità di Santa-Luce a causa di confini di paroli, decisa nel 1550, quando vennero apposti i termini fra i hoschi comuneli di

Santa-Luce e le possessioni di Gello della famiglia Cini. Fu allora che il nuovo proprietario avendo fatto coltivare e fabbricare diverse case nella tenuta di Gello delle Colline, questo luogo principiò a distinguersi con la denominazione di Gello di Matteo Cini, poi per sincope Mattacini e Mattacino.

Serve a conferma di ciò una notificazione, pubblicata il primo di maggio del 1551 dal Mugistrato della Parte, relativa all'imposizione per i risarcimenti della strada Maremmana o Emilia di Scauro, da Colle-Salvetti al fiume Cecina, nella quale notificazione trovasi designato fra i luoghi e possidenti frontisti, anche questo Gello di Matteo Cini.

Attualmente Gello Mattacino consiste in poche case rustiche con un'antica torre e una cappella pubblica dedicata a S. Prancesco, di padronato della nobil casa pisana Rosselmini, proprietaria della tenuta e del mulino di Gello, ch'è alimentato dal copioso fosso del Giunco-Marino. -- (Gio. MARITI, Odeporico MS. delle Colline pisane nella Bibliot. Riccardiana).

GEMIGNANELLO (S.) - Ved. Gini-GRANELTO (S.) ALLE SERRE DE RAPOLARO,

- D'ALEBBIO. - Ved. ALEBOTO.

- D'ANTONA. - Ved. Antona. GEMIGNANO (S.) Terra in Val-d'Elsa. - Fed. SAN-GIMIGNANO.

— DI CARREOLA. — Fed. CARREOLA. — DI CONTRONE. — Fed. CONTRONE.

- D' IROLA. - Ved. Inola.

- DI MORIANO. - Ved. GIMIGNANO (S.) DI MORTANO.

- A PETROJO, o al POGGIO. Ved. Petrojo de Barberino di Val-d'Elsa.

- DI TORANO. - Ved. Torano di 'Val-di-Magra.

- (CASTEL DI SAN-) - Fed. CASTEL-LO DI SAN-GIMIGNANO.

GEMINI (ISOLOTTO DR') .-- Due scogli che emergono fuori dell'onde alla base del monte Calamita dal lato di lib. dell' Isola d'Elba, dai quali prende il nome la vicina Cala de Gemini presso il Porto d Longone. - Ved. GALA DE'GEMINI.

GEMOLI (MONTE) - Ped. Monra-

Genous in Val-di-Cecina.

GENOUI (ROCCA DI MONTE) - Ved. MON-TE-GENOZI di Firenzuola.

GENA (Bongo DI) in Val-d' Elsa. - Piccolo borgo perduto, che lascio il suo no. ane al fosso che fluisce da S. Leolino in Conjo nel torr. Staggia, fra Rincine e il cast. di Staggia, nella Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena.

Fu signoria una volta dei conti Guidi, confermata ai medesimi dall'Imp. Arrigo VI con privilegio del 1191; comecche un anno prima (21 marzo 1190) Enrico Testa maresciallo dello stesso sovrano avesse impegnato per la somma di mille marche d'argento ad Ildebrando vescovo di Volterra, fra gli altri redditi, quelli del Borgo di Gena col suo pedaggio. - Fa menzione dello stesso borgo una petizione presentata dal procuratore dei monaci Benedettini della badia dell' Isola al pontefice Onorio III, in data del 14 sett. 1226, con la quale reclamasi dai nobili di Staggia la restituzioneal mouastero dell' Isola di quei beni che gli appartenevano a titolo di oblazioni o di altro, stati ad esso donati deptro il perimetro designato fra Siena, Poggibonsi e il Borgo di Gena .--(ARCH. DIPL. FLOR. Carte del Mon. di. S. Eugenio presso Siena. — Amminat. Let. della famiglia dei CC. Guidi).

GENESIO (S.) o Gineaio al Cardoso.-Fed. Cannoso nella Valle del Serchio.

- DI COMPITO. - Ved. Compito, e GIRERE (S.) A S. GIRESTO.

- 4 Manuoli. - Ved. Manuoli nella Valle del Serchio.

- DI GIGHANO DI BRANCOLI. - Ved. GIunano a Brancoli nella Valle del Serchio. - DI VIÇO-VALLARI. - Ved. BORGO S.

GENESIO nel Val-d'Arno inferiore.

- ( PIEFE DI S.) - Ved. Bongo S. Gr-

mesio, e Sahmeniato citlà-

GENNARO (S.) nel Lucchese, - Cast. che prende il nome dalla sottostante pieve, che domina una ridente contrada sparsa di ville, di palazzi di campagna e di casali, nella pendice meridionale del monte Pizzorna, Com. Giur. e circa 4 migl. a sett.-grec, di Capaunore, Dioc. e Duc. di Lucca.

Tanto la pieve quanto il cast. di S. Gennaro sono collocati in mezzo alle sorgenti del torr. Lescia tributario del lago

di Sesto, ossia di Bientina.

Ebbero nel cast. di S. Gennaro signoria, possessioni e fortilizii i siguori della casa Porcari, i quali sino dall'anuo

una parte dei loro beni posti nel distretto di S. Gennaro.

Il castello medesimo con quello suo vicino di Gragnano, entrambi dei sunnominati dinasti, furono disfatti dai Lucchesi nel 1209, allorchè i Porcaresi vennero posti al bando dall'Imp. Ottone IV per aver ucoiso Guido da Pruvano potestà di Lucca, - (Bavanna, Annal. Lucens.)

Il pievano di S. Gennaro è priore, ossia vicario perpetuo dei vescovi di Lucca. La sua giurisdizione vicariale, ossia Priorato, eltre il piviere di S. Gennaro comprende quelli di Villa-Basilica, di Collodi, di S. Quirico e di Medicina.

Nel 1300 era pievano di S. Gennaro un Guglielmo degli Antelminelli canonico di Lucca, il quale insieme con altri di sua famiglia, avendo prestato ajuto ai nemici della chiesa, fu dal pont. Bonifazio VIII con bolla del 15 settembre 1301 privato di tutte le prebende e dignità ecclesinstiche. - (Anos. Dirt. Fron. Opers di S. Jacopo di Pistoja).

La pieve di S. Gennaro è matrice di sole due chiese parrocchiali, S. Maria Assunta a Tofari, e S. Pietro a Petrognano.

La popolazione della parr. di S. Gen-

naro conta 1164 abit.

GERFALCO in Val-di-Cecina. - Cast. smantellato, ora vill. sopra un monte omonimo con pieve (S. Bisgie) nella Com. Giur. e circa 6 migl. a maestr. di Montieri, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede fra le sorgenti del finane Cecina e del torr. Pavone mo tributario, in una insenatura di monte verso l'estremità orientale delle Cornate di Gerfalco, che gli sovrastano; benchè il villaggio sia a un' elevatezza di 1345 br. sopra il livello del mare Mediterranco.

Essendo stata designata con il vocabolo istesso di Gerfalco la rocca sopra il monte di Cortona, dove ora si dice il Torreone, ciò darebbe quasi a indicare, che sotto simili nomignoli si volesse una volta dere ad intendere nu qualche fortilizio situato nella cima di un monte scosceso, quesi abituro dei falchi, che gli girano intorno.

Ma se l'etimologia di Gerfalco è ignota, anche l'istoria del paese non si rende grau fatto pelese prima del secolo XII.

A quell'età tenevano pertanto un bero-,1038 cederono alla cattedrale di Lucca uale dominio in Gerfalco, i conti Pannocchieschi, dalla di oui schiatta era disceso Ildebrando potentissimo vescovo di Voltera che fu, ora tra i seguaci della lega guelfa in Toscana, ora uno dei capi dell' opposto partito, militante per Federigo I e per Arcigo VI suo figliuolo. Da quest'ultimo infatti, vivente ancora il padre, nell' sgoto del 1186 il vesc. Ildebrando impetro un magnifico privilegio, eol quala ottene, fra i molti dominii e giurisditioni temporali dei villaggi e casali compresi nella diocesi di Volterra, la conferenti del suo distretto, comprese eziandio le see miniere di argento.

In conseguenza di ciò i vescovi volterrani successori d'Ildebrando continuarono
a godere di una porzione del feudo e dei
vassalli di Gerfalco anche dopo la battaglia di Montaperto (anno 1260), tostochè
in un registro dell' Arch. delle Riformagioni di Siena, all'anno 1266, si trovano
descritti i nomi e il numero degli abitanti
di Gerfalco che dovevano restare fedeli
del C. Manovello figlio del C. Ranieri
d'Elci, mediante la cessione fatta a di lui
favore dal vescovo di Volterra della sua
porzione feudale di quel castello.

Nel 1303 Dino de Pannocchieschi, conte di Castiglion-Bernardi, vendè a uno dei ssoi consorti, Mangiante d'Inghiramo del castel della Pietra, i diritti che gli appartenevano sopra quello di Gerfalco.

Ma nel 1317, il C. Bernardino di Fazio de Pannocchieschi avendo obbligato con istrumento del 16 ottobre al Com. di Voltra altra porzione dei castelli di Travile e di Gerfalco, gli abitanti risolvettro di sottomettersi al Comune di Massa, dal quale, per quanto essì ottenessero condizioni onorevoli, ben presto si distaccarono; tostochè volontariamente, oppur costretti, nel 1318, ai 13 ott., mediante i loro sindachi si posero sotto il patrocinio dei Senesi, salve le ragioni, che avevano nel loro paese i conti Pannocchieschi.

Un consimile atto di sudditanza, con l'obbligo di recare nel 14 agosto, un anno tributo a Siena fu rinnovato dai delegati del Comune di Gerfalco avanti ai Norgovernatori di Siena nel 16 dic. del 1331: e nuovamente, nel 1340, all'occasione che il C. Gaddo e il C. Andronico del fu Cantino signori di Elci alienarono alla Rep. senese la loro porzione dei di-

riti che potevano pretendere sa quel castello. Quindi si aggiunsero nel 1367 e nel 1360 le rendite di altri individui della stessa stirpe, i quali rinunziarono ogni loro ragione sul castello di Gerfalco e suo territorio alla Repubblica.—(Anca. Dur. Fion. e Sen., Carte di Massa, e Kalefo nero delle Riformagioni di Siena).

Da quell'epoca i Nove governatori della Rep. senese destinarono in Gerfalco un giusdicente minore, per giudicare nel civile a tenore dello statuto comunitativo.

Il territorio di Gerfalco è noto per i snoi marmi color persichino, del quali nel secolo XIV si giovarono i Senesi per la fabbrica specialmente del loro bel Duomo — Ved. Connara di Ganzago.

Non sò però quanto potessero trar profitto i vescovi di Volterra, o chi per essi, dalle miniere di argento, delle quali fu fatta menzione nel diploma di Arrigo VI sopra enunciato. Ad esse probabilmente appartengono le vestigie di antichi scavi che attualmente ripieni incontransi nelle convalli di Gerfalco, e nominatamente fra il Poggio di Mutti e le due Cornate. — (Santi, Viaggio terzo per la Toscana).

Nell'anno 1323 edificavasi prossimo a Gerfalco un convento di Eremiti Agostiniani sotto il titolo di S. Groce, dopo che per cagion delle guerre restò devastato un più antico claustro situato nel distretto medesimo sopra il poggiodenominato Monte Beni. Non avendo pertanto quei frati mezzi sufficienti da proseguire la fabbrica della chiesa e del chiostro, con istrumento degli 11 agosto 1323, venderono al Com. di Massa il predetto poggio di Monte Beni con i terreni adiacenti. (Anca. Diri. Fion. Carte di Massa).

La parr. di S. Biagio a Gerfalco nel 1594 aveva 870 abit.; nel 1640 ne contava 717; nel 1745 era ridotta a 413, mentre nel 1833 noverava 748 abit.

GERFALCO (MONTE DI) - Fed.

GERI (CASA) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Villa nel pepolo di S. Maria delle Grazie a Satornana, Com. della Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa 3 migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Mi rammenta questa villa quel nobile fiorentino Bonaguida di Geri Frescobaldi, il quale, nel 14 nov. 1306, contrasse matrimonio in Pistoja con donna Bice di Neri di Gono pistojese: la quale donna, nel 18 magg. del 1307, rinunziò allo stesso marito tutte le ragioni che essa aveva sull'eredità del defunto di lei padre.

Un altro documento del primo di genn. 1345 fa vedere, che da quel matrimonio macque un altro Geri di Bonagiunta Frescobaldi, la di cui cognata, moglie di Jacopo di Bonagiunta, lo elesse in procuratore nel giorno di già citato. — (Arca. Dur. Fron. Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

GERMAGNANO nella Valle Tiberina.

Villa nella parr. di S. Michele alla
Battuta, alias alla Montagna, nella Com.
Giar. e Dioc. di Sansepolcro, Comp. di
Arezzo.

GERMANO (S.) A MORIOLO.— Ved. Moriolo.

GERMANO (S.) al SANTO-NOVO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. che prese il titolo dalla antica sua chiesa, già oratorio chiamato al Santonovo, ora parrocchiale sotto il piviere di Montemagno, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Tizzana, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede alla base orientale del Mont'Albano, ossia dei Monti di Sotto Pistoja, rapporto a quelli che diconsi di Sopra apettanti alla catene dell'Appennino, poco lungi dal torr. Stella, sul quale esiste il ponte di S. Germano.

La ch. di S. Germano al Santo-Nuovo fu eretta in cura sotto il G. D. Pietro Leopoldo. Essa uel 1833 contava 507 abit.

GERMINAJA (S. NICCOLO' A) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Cas. e ch. parv. nel piv. di S. Giov. in Val-di-Bure, Com. della Porta S. Marco, Giur. e Dioc. di Pistoja, dalla qual città è quasi 3 migl. a sett. nel Comp. di Firenze.

Risiede sopra un poggio che appoggiasi all'Appennino di Taona, fra le vallecole della *Bruna* e della *Bure*.

La più antica rimembranza che io conosca di questo luogo trovasi in un'istrumento rogato in Pistoja nel lugl. del 1099,
mercè cui il conte Guido del fù conte
Guido insieme col di lui figliuolo C. Guido,
chiamato Guerra, rinuuziarono a favore
del monastero e monache di S. Mercuriale di Pistoja nelle maui di Teberga badessa a tutti gli usi che essi fruivano sui
terreni e case poste nei luoghi denominati
Cavajano, Miano e Germinaja, sebbene di

diretto dominio del mon. predetto. (Anca-Bura. Fron. Carte di quel monastero).

La prima chiesa stata cretta in prioriza con cappellani, fu dedicata alla B. V. Maria, siccome lo dimostra un'istrumento del 27 genn. 1175, col quale il rettore della cladi S. Maria a Garminaja, previo il consenso dei suoi cappellani, si obbligava pagare al mon. di S. Mercuriale di Pistoja l'annuo tributo di 15 denari di moneta lucchese.

La parr. di S. Niccolò a Germinaja conta 125 abit.

GERSOLÈ (S.) o GIORSULÈ in Vald'Ema. — Cas. sparso di ville signorili e case di campagna con chiesa parr. (S. Pietro in Jerusalem) nel piviere dell'Impruneta, Com. Giur. e circa migl. a a levescir. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, che è 4 migl. lontane.

Risiede sul pinnacolo del poggio chiamato Mezzo-monte, il quale propagasi dall'altro più elevato dell'Impruneta che gli resta dal lato di ostro, fra la vallecola dell' Ema e quella della Greve. Ha una elevatezza di 443 br. sopra il livello del mare Mediterraueo presa dalla sommità del campanile della chiesa, ch'è 13a br. più basso di quello dell'Impruneta. — Ved. Impruneta.

Il nome di S. Gersolè è senza dubbio un'alterazione di quello di S. Jerusaleme o Gerusalemme, titolo della ch. parrocchiale dedicata a S. Pietro in Jerusalem, siccome lo dichisrano le bolle de'pontenei Adriano IV e Niccolò IV, apedite negli anni 1156 e 1291 ai pievani dell'Impraneta, in conferma dei privilegi alla stessa pieve stati anteriormente concessi dal pontefice Niccolò II, un di vescovo di Firenze col nome di Gherardo.

La villa di S. Gersolè, come quella che produce buoni vini, fu rammentata da Francesco Redi nel suo Ditirambo, là dove per osservare l'uso di guerreggiar poetando con Febo istesso, protesta che un tal costume è preferibile

## \_ ..

## E più grato di quelch' d Il buon vin di Gersolè.

Poco lungi dalla chiesa di S. Gersolè trovasi la bella villa di Mezzo-monte de' principi Corsini, e più d'appresso alla canonica la casa torrita de'conti Alberti di Firenze, começchè anticamente sul pogdere le famiglia magnatizia de' Gherardini antica e costante patrona della chieu e prioria di S. Pietro in Jerusalem.

La parz. di S. Gersolè conta 482 abit. GENERALEM (S.) DI ACONE. - Ved. Acom (Piviene de)

GENUSALEM (S.) DI CERCINA. - Ved. Cencus nel Val-d'Arno fiorentino.

GERUSALEM (S.) IN GUIAOCETO. - Ved. Diacero in Val-di-Sieve.

Genusalem (S.) in Poning .- Ved. Po-

GERUSALEM (S. DONNINO 18), o S. Gio. Battista in Jerusalem, già Pieve di Semifonte. — Ved. Donneno (Pieve de S.) in Val-d'Elsa.

GERVASIO (S.), S. CERRARIO, e S. CERvasso ael suburbio orientale di Firenze.-Villata sparsa di deliziose abitazioni di ampagna e di vaghe collinette. Essa prende il nome dalla ch. de'SS. Gervasio e Protasio, succursale della chiesa maggiore di Firenze, dalla qual città trovasi poco più di un migl. a grec.-lev., nella Com. Giur. e circa 2 migl. a ostro di Fiesole, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in pianura alla base meridionak delle ridenti colline di Camerata, che dal poggio di Fiesole s' inoltrano fra i terr. Affrico e Mugnone nel piano orientale di Pirenze.

Senza contare sulla tradizione, che fa riulire la fondazione primitiva di questa chiesa de' SS. Gervasio e Protasio all' elà di S. Zanobi; senza valutare i ricordi di Leopoldo del Migliore che pongono all'anno 1065 cotesta chiesa nel grado di collegiata con caponici, restano però fra i documenti superstiti quelli appartenuti all'ospedale di S. Paolo in Pinti, attualmente nel R. archivio diplomatico di Firenze, i quali sino dal 1200 fanno menuone della villa e parrocchia di S. Cervasio, e delle terre che ivi intorno possedevano alcune distinte famiglie fiorentine di quell' età.

Il primo è nu istrumento rogato in Firenze nel dì 8 genn. 1204, relativo alla vendita che Uberto di Guittone di Gioranni e domna Marsobilia di lui moglie secro allo spedale di S. Paolo in Pinti suori delle nuove mura della città di Firenze, non molto lungi dalla chiesa di S. Pier Maggiore, di una presa di terra di

gio di S. Gerrolè dovè possedere cest a po- stiera 15 e panora 7, posta nella Villa di S. Cervasio, per il prezzo di lire 148 e den. 10 di buona moneta; la qual terra confinava da due purti con i poderi dei figli del su Searlattino cittadino forentino.

Cite questo comfinante perchè 12 anni dopo, mediante scrittura del 22 marzo 1216, Rinaldo del su Scarlattino con Tedaldesca di lui moglie, avuto il consenso di donna Adalina vedova del predetto Scarlattino, alienarono allo spedalingo dello spedal di Pinti un appensamento di terra nel popolo di S. Cervasio, a confine del quale erano fra gli altri i terreni dei figli Gondi. Lo che giova all'istoria delle famiglie fiorentine, in quanto che i poderi con la magnifica villa Gondi di Camerata in vicinanza della chiesa di S. Gervasio appartengono tuttora alla casa Gondi.

Nel 1226, il 13 lugl., Capitano del fu Forteguerra abitante nel borgo di S. Pier Maggiore vendè allo stesso spedale di Pinti una presa di terra posta nel popolo di S. Gervasio, infra cappellam S. Gervasii, confinante da tre lati con i beni di Gunlterotto de' Cerchi.

Nel 7 febbraio del 1283 Folco del fu Ricovero Portinari, padre dell'angelica Beatrice di Dante, e fondatore primario dell' Arcispedale di S. Maria Nuova, permutò con lo spedalingo di Pinti alcuni effetti che egli possedeva nella parrocchia di S. Ambrogio, ricevendone altri posti nel popolo di S. Gervasio. Lo stesso Folco Portinari, nel 7 di sett. del 1288, diede a titolo di permuta al rettore dello spedale sopranominato due case situate nel borgo di Pinti, che egli stesso aveva comprate nel 21 agosto precedente da Bindo del fa Cerchio dei Cerchi di Firenze, e ne riceve in cambio un pezzo di terra posto nel popolo di S. Cervasio, oltre 2000 lire di fiorini piccoli. — (Ancu. Dirz. Fron. Carte dello Spedale di Bonifazio. - Lu-MI, Mon. Eccl. Flor.)

Il popolo della parr. di S. Gervasio confinava con quelli di S. Ambrogio e di S. Pier Maggiore, quando queste due parrocchie si estendevano fuori delle mura della città. - Attualmente essa è circoscritta a ostro dalla parr. di S. Salvi, a lev. da quella di S. Maria a Coverciano, a lib. arriva sino alle mura della città, a pon. e sett. ha la parr. di S. Marco Vecchio.

La riedificazione della chiesa di S. Ger-

vasio rammenta la religiosa munificenza del Granduca Pravao Luoromo, che la fece rialzare dai fondamenti nel 1784 da un piano ridotto mezzo hraccio più basso del suolo esteriore. Essa fu consacrata nell' anno 1800 dall'Arciv. Autonio Martini, abbellita di affreschi e di decenti orusti dai parrochi di quella e della presente età.

Nella tribuna dietro l'altar maggiore vi è un quadro rappresentante il divino Redentore che sazia la turba famelica, dipinto nel 1592 da Santi di Tito, che fu pure l'autore di un altra pittura raffigurante il martirio di S. Stefano protomartire all'altare del santo titolare, nella quale leggesi il nome dell'autore che la fece mell'anno 1599.

La parr. di S. Gervasio nel 1551 novorava 434 abit. Nel 1745 ne aveva 477; mentre nel 1833 vi si contavano 676 abit.

GERVASIO (S.) in Val-d'Era.—Antica pieve che diede il nome a un fortilizio attualmente ridotto ad uso di fabbriche per una grossa fattoria che costa possiede la march. Alamanni-Uguccioni di Firenze, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a maestr. di Palaja, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Il castello di S. Gervasio risiede in cima ad un elevato e scosceso poggetto e guisa di verruos, alla cui base settentrio:

male trovasi la pieve.

Sino al secolo IX risalgono le memorie della vetusta chiesa battesimale sotto ·il titolo di S. Giov. Battista e di S. Gervasio. Riferisce alla medesima un istrumento di permuta di diverse terre fatto da Pietro vescovo di Lucca a vantaggio della ch. plebana di S. Gervasio sotto l'anno 899. Anche nel 930 un contratto, rogato da Bonizio notaro regio nella stessa chiesa di S. Gervasio, tratta di un *chiuso* con casa situata infra Castello istius ecclesiae Sancti Cervasi, che Pietro vescovo Lucchese accordò a livello per l'annuo tributo di due denari d'argento; il qual chiuso si estendeva di fronte sette piedi della misura del piede Liutprando, e 14 piedi nei lati.

Nel 980 un altro vescovo di Lucca per nome Guido iuvestì a titolo d'enfiteusi Teudegrimo figlio del fu Farolfo della metà del castello, corte e pertinenze di S. Gervasio spettante alla vicina chiesa plebana dello stesso titolo, con più la metà

per indiviso di otto case masserizie, ossi poderi, due dei quali situati in luogo detto Casale e in Ferugnano, tre in luogo denominato Monte, il settimo nel vocabolo di Campovigne, e l'ottavo dove dicevasi Sotto-strada. Inoltre fu allivellata al medesimo personaggio la metà di tutti i redditi, decime e tributi, che pagavano alla pieve di S. Gervasio i popoli delle ville di Pinocchio, Ferugnano, Montalto, Partiglione, Subripule, Villa Aliga, Salecta, Appiano, Valli, (ora Vallichiesi) Comugnano (forse Comugnori) Paratiana, Tugnano, (forse Tojano vecchio) Vivaja, Palaja, Collinule, Pulica, Casale Lapidi, Cardignanula, Tribbiaja (f. Treggiaja ) Puligno, Marciano, Villa Cerretulo, Materaja, Ducenta, Muscianese, Viaplana, Sigonsano, Farneta, Colle-Carelli, Tavernule, Rapezano, Carbona in Cercino, o di qualsisiasi altro luogo, i di cui abitanti fossero stati consueti pagare alla predetta pieve tributi annuzli, tanto in opere, quanto in bestiame o in produzioni di suolo. Per la quale enfiteusi il prenominato Teudegrimo si obbligo dare alla mensa vescovile di Lucca l'annuo censo di soldi 15, con la penale mancando di 600 soldi d'argento.

Nell'agosto del 1077 stando il vescovo Anselmo in Lucca, allivellò ai fratelli Tegrimo e Ugo il castello di S. Gervasio con la pieve di S. Giovanni ivi situata, a condizione che i fittuarii retribuissero l'annuo canone di tre denari moneta lucchese. Frattanto il vescovo di Lucca si obbligava per sè e per i suoi successori a difendere i preaccennati fratelli nel possesso della loro porzione del castello di Palaja, stato sino da quel tempo circondato di fossi e di carbonaje, meno nei casi di dover far guerra contro il re, il marchese o la marchesa di Toscana. — (Anost. Aactv. m Lucca, e Memor. Lucchesi T. V.)

Che i vescovi di Lucca acquistassero un dominio più che spirituale nel castel di S. Gervasio e suo distretto ce lo palesano diversi fatti posteriori ai secoli X. e XI. Lo dice fra gli altri il contratto di permuta e respettiva cessione di dominio feudale di alcuni castelli di Val d' Era e Val di Cecina, stipulato nella canonica della pieve di S. Genesio nel 1109, fra Rangerio vescovo di Lucca e il conte Ugo del fu C. Tedice della Gherardesca; lo

attesta un istrumento del 1119 fra l'abate del mon. di Serena e Benedetto vescovo di Lucca, riguardante il cambio di varii puesi situati fra la Cecina e l'Arno, e precipuamente di alcuni castelli e ville del piviere di S. Gervasio; lo prova il trattato di pace stabilito nel 1175 con la mediazione di Federigo I. fra i Lucchesi e i Pisani, i quali ultimi sino dal 1148 si erano impadroniti di S. Gervasio, ma che in vigore del trattato predetto riconsegnarono a due canonici delegati dal vescovo di Lucca le pieri di Tripallo, di Miliano, di Acqui, di Triana, di Sovigliana, di Padule, con i astelli di Ceoli, di Santo-Pietro, di Appiero, di Monte-Culacio, di Sojana, di Alica, di Monte-Castelli, di Cerretulo, di Tojano, di Pianetole, e molti altri paesetti stati invasi dall'oste pisama e dai suoi alleati .- (Hisz: Pis. in Script. Rer. Ital .-ALCE. ARCEV. MR LUCCA, Memorie Lucchesi T. V.)

Anche più evidenti appariscono i diritti fendali acquistati dai vescovi di Lucca sopra molti paesi della loro diocesi mediante un diploma ad essi concesso nel 1309 dall'imp. Ottone IV, e confermato loro da Carlo IV. nel 1355, nel quale attivano nominati, fra gli altri fendi, catellum et curtem de Planectore cum sileia, villis etc. castrum S. Gervasii cum mullus suis pertinentiis et solite usu ad juditium facciendam etc.

Altre memorie ci dicono, che nel 1335 la mensa vescovile di Lucca diede a livello perpetuo per un annuo canone tutto il territorio di S. Gervasio.

Tornarome nuovamente i Pisani a impatronirsi di questo paese, tostochè in altra pae stipulata nel 1256 tra i Lucchesi ed i Pisani, questi si obbligarono di restituire il cast. di S. Gervasio ai delegati Fiorentini. Ma ossia che i Pisani non osserussero i patti, o che presto li rompessero, isto stà che in altro accordo pacifico del 176 la Rep. di Pisa obbligossi a rimettere nelle mani di un commissario pontificio il cast. di S. Gervasio con le sue ville e dipendenze.

Lostesso cast. fu ripreso dall'oste pisana nella guerra riaccesa nel secolo susseguente tra la Rep. di Firenze e quella di Pisa; ma lo riperde nel 1397. Lo riebbe per pochi mesi nel 1496, quando il Com. di Pha ribellossi ai Fiorentini, sotto il cui dominio S. Gervasio d'allora in poi stabilmente ritorno con gli altri paesi dell'antico contado di Pisa. — (Amna., Istor. for.)

La chiesa plebana di S. Gervasio era di antica struttura, e divisa in tre navate, inmanzi che essa in gran parte rovinasse; per cui nel restaurarla venue impiccolita e chiusi gli archi delle navate laterali.

Alla stessa pieve sino dal secolo XIII era unito il distrutto tempio di S. Colombano, siccome lo dichiara il registro delle chiese lucchesi scritto nel 1260. A quell' epoca appartenevano al piv. di S. Gervasio le seguenti chiese e ville; r. S. Maria e S. Iacopo a Alica, attualmente prepositura; 2. SS. Lorenzo e Bartolommeo a Treggiaja, esistente; 3. S. Martino a Pulaja, ora pieve e caposesto della diocesi di Sanminiato; 4. S. Pietro a Pinocchio, perduta, 5. SS. Stefano e Biagio a Cerretulo, o Cerretello, distrutta; 6. S Maria di Rapazo, ignota; 7. SS. Lucia e Michele u Cereino, perduta; 8. S. Vittore di Trezgiaja, distrutta; 9. S. Bartolommeo a Collegoli, esistente; 10. S. Maria a Partino. esistente; 11. S. Lorenzo a Gello, esistente; 12. SS. Giusto e Leonardo de Rocta ad Falle, ora S. Mutteo alla Motta; v3. S. Donato a Pianettole, perduta; 14 SS. Pietro e Michele a Salecto, parr. esistente a Saletta; 15. S. Martino a Forcole, soppressa; 16. S. Frediano a Forcole, esistente; 17. S. Andrea a Forcole, annessa alla precedente; 18. S. Michele a Treggiaja, distrutta; ry. SS. Andrea, Stefano e Lucia a Monte-Castello, attualmente pieve; 20. SS. Audrea e Tommuso a Colcarelli, distrutta; 21. S. Margherita a Tavelle, ignota; 22. Spedale di S. Maria e S. Pietre & Castel del Basco, nuova parr. sotto il titolo di S. Brunone; 23. Monastero di S. Casciano in Carisio. Questa badia peraltro restava dentro i confini della diocesi di Volterra. - Ped. Badia di Caristo.

La parr. plehana di S. Giov. Battista s S. Gervasio nel 1551 non aveva più che 84 abit. Nel 1745 vi erano 221 abit., e nel 1833 vi si contavano 244 abit.

GERVASIO (S.) A VIRGOLETTA. — Ved. VIRGOLETTA in Val-di-magra.

GERPASIO (PIEPE DI S.) IN ALPINIANO O A S. MARTINO A OBAGO. — Ped. LUBAGO, OPAGO, OVVETO OBAGO.

pochi mesi nel 1496, quando il Com. di Generasio (Piere di S.) a Montano, ov-Pia ribello:si ai Fiorentini, sotto il cui vero a Sconsiano. — Ved. Palago.

GETA (PALAZZO DI) nella Val-d'Orcia. - Antica grancia dell'ospedale di S. Maria della Scala di Siena nel pop. di S. Eustachio al Castelvecchio, non molto lungi dall'osteria della Scala, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lev. di Castiglion d'Orcia, Dioc. di Pienza, Comp. di Siena.

Trovasi il Palasso di Geta presso il confluente del torr. Vellora nel fi. Orcia, fra le stazioni postali della Poderina e

di Ricersi.

La teuuta di Geta prima della metà del secolo XIV apparteneva alla potente famiglia dei nobili del Pecora da Montepulciano, uno dei quali, Bertoldo di Bertoldo, nel 1349, alienò a Cioue de'Salimbeui di Siena il castello e podere di Geta. (ARCH. DEI COSTRATTI DE SIENA). - Ved, CASTELVEQUEIO di VAL-D'ORCIA, & CASTI-STION D'ORGIA.

Nel 1419 la tonuta del Palasso di Geta era sempre posseduta dai Sulimbeni, tostoché in quell'anno, a dì 8 giugno, Angiolino del fu Salimbene Salimbeni e Giovanni di lui figlio venderono a Francesco del su Gabbriello da Montepulciano cittadino senese fra gli altri terreni la tenuta di Geta con il pulazzo e asse unnesse, posta a confine con il distretto dell' Eremo del Vivo. - ( ARCH. DIPL. SER. Balzana 118).

GHERARDESCA & BOLGHERI nella Maremma pisana. - Una Comunità del Granducato contrasseguata con doppio vocabolo. Fu detta della Gherardesca dalla illustre prosapia dei conti della Gherardesca, stante le vaste tenute ed i molti castelli che costà fino dal mille possedeva il conte Gherardo, il quale, se non deve dirsi lo atipite più remoto, è senza fallo il più conosciuto di quella nobile prompia, che tenne d'allora in poi, anche per gli nomini che fornì, un posto luminoso negli annali della pisana repubblica: e che dopo otto secoli di lustro forma tuttora uno dei più belli ornamenti della nobiltà toscana. - L'altro titolo della comunità della Gherardesca è stato preso dal eastello di Bolgheri situato in mezzo ai feudi, ora quasi nel centro degli allodiali della stema stirpe a piè dei monti detti perciò della Gherardesca.

Ció nonostante le magistrature della comunità della Gherardesca, tanto nell'am-

la loro residenza nel castello di Castagneto situato sopra una propagine occidentale dei poggi della Gherardesca, dove trovasi il cassero, ossia il palazzo di quei dinasti che fecero di Castagneto sede della loro contea, come poi fu fatto capoluogo della stessa Comunità, e di un potestà dipendente dal vicario R. di Rosignano, nella Dioc. di Massa-marittima, Comp. di Pim.

I cenni istorici di Castagneto, al pari di quelli di Bolgheri, di Biserno e di Donoratico, furono dati agli articoli respettivi cui rinviamo il lettore per non tornare a ripetere ciò che fu detto relativamente ai conti della Gherardesca, ai loro feudi e privilegii, o per non dire ciò che dovrì appartenere all'Appandica dell'Opera: cosicche in quanto alla comunità della Gherardesca resta solo da aggiungere qui la descrizione corografica e la statistica del suo territorio.

Comunità della Gherardesca e Bolsheri. - Il territorio di questa comunità occupa una superficie di 40615, quadr. dai quali sono da defalcarne 716 per corsi di aoqua e strade. - Vi stanziava nel 1833 mna popolazione di 2476 abit. divisa in tre parrocchie, a ragione cioè di 50 abit. per ogni miglio quadr. di suolo imponibile, mentre nel 1551 vi si contavano appena ra abit. per ciascun migl.qualmo.

Il territorio comunitativo della Gherardesca e Bolgheri confina dalla parte di terra con 5 comunità del Granducato, mentre dal lato di pon, ha per limite la spiaggia del mare toscano per una traversa di 6 migi., circoscritta a ostro dal torr. Acqua-viva, e da sett. da termini artificiali situati alla destra della Fossa Cammilla. Da quest'ultimo lato trovasi a contatto per quasi 8 miglia con la Com. di Bibbona, mediante una linea quasi perpendicolare al lido del mare, la massima parte tracciata in pianura, la minore nei colli che scendono dal Poggio al Pruno. ossia dalla giogana della Gherardesca. Costà sul vertice, per dove passa la strada comunale tra Bolgheri e la Sassa, subentra a confine dal lato di lev. la Com. di Monteverdi, con la quale l'altra dirigendosi verso ostro percorre fra i poggi di Castiglioncello e quelli di Caselle. Giunta sulla fiumana della Sterza di Val-diministrativo, quanto nel civile, tengono Cecina, risale con essa verso il crine dei

monti della Gherardesca che percorre fra k menti del torr. Pelasino e il poggio della rocca diruta di Segalari. Al varco delle via detta di Casaveochia trova la Con. della Sassotta, con la quale questa dilli Ghenrdesca passa per Capo-di-monunpri il poggio della Rocchetta, così deta dal distrutto castelletto dei conti di lium, appartenuto alla stessa prosapia dei conti della Gherardesca.

fa le più remote scaturigini del born spellato della Rocchetta e quelle del lom di Acquaviva, subentra la Com. di Serereto, con la quale l'altra corre di conun nella direzione di grec. a estr.-lib. pril trigitto di oltre un miglio, sino a che presso la cima di Monte-Calvi giunge 1 tocare la Com. di Campiglia. Cou qued'ultima voltando la fronte a ostro scende ulla direzione di pon. dalle pendici di Monte-Calvi verso il borro o torr. di Acquaries, nel quale dopo a migl. s'introduce mediante un suo fosso tributario. tiche con esso giunge al lido del mare che ritors un quarto di migl. a pon. della Torre di S. Vincenzio.

Fraitorrenti e corsi maggiori di acque che percorrono, o che rasentano il territorio della Gherardesca, senza contare la Serse, il cui al veo per corto tragitto lambisc la parte montuosa a lev. di questa Comunità, possono annoverarsi, dal lato diett. il borro della Bufalaccia che scenk dai poggi sopra Bolgheri e termina al lido nella Fossa Cammilla; sud confine ustale il torr. di Acquaviva e nell'inkruo del territorio i borri di Castagneto edei Mulini, il primo dei quali corre nelh direzione di scir. a maestr. partendo di poggi di Castagneto, e l'altro fra quellidi Segulari e di Castiglioncello si avva nella pianura da lev. a pon. per unirapresso il littorale con l'altro borro testè mainato.

Poche e cattive strade si potevano annverare nel selvoso e già deserto territorio della Gherardesca, innanzi che foszicostruita con magnificenza veramente ninn, e rettificata nell'andamento quelh già militare di Emilio Scauro; la quale altrarera per il tragitto di nove miglia li pianura della Gherardesca non molto langi dalla spiaggia. — Anco le vie comunistive che staccansi dalla suddetta sotto

va di Castagueto, come pure la strada fra cotesta Terra e Bolgheri, sono rese sufficientemente rotabili. Nulla dirò dell'ampio stradone fiancheggiato da doppia fila di pioppine, che dalla strada R. maremmana per retta linca di quasi tre miglia conduce al castello di Bolgheri, essendo questa opera ordinata e mantenuta dal conte della Gherardesca, per maggior comodità di lui, e utile dei suoi effetti.

Il terreno della vasta pianura di Bolgheri consiste in un profondo letto di sedimento moderno formato da frantumi di rocce e di terriccio trascinati dai superiori monti della Gherardesca.

Nelle colline, che stendonsi dai poggi di Donoratico simo presso alla foce di Acquaviva, si affrocia una roccia feldspatica consimile al peperino (Trachite) del monte Amiata, indizio sicuro di un cataclismo accaduto in epoche anteriori alla storia, cataclismo che fu capace di cangiare struttura ed aspetto alle rocce plutonizzate, che emersero lungo cotesto littorale fra l'Isola dell'Elba, i monti della Gherardesca, di Campiglia, di Gavorrano ec. - Quindi non deve far maraviglia se poco lungi dalle rocce trachitiche il calcareo stratiforme compatto, che costituisce l'ossatura dei monti della Gherardesca e del Campigliese, cangiò le antiche sue forme stratificate in massicce, e si converti in varie qualità di marmo saccaroide e granoso. Tale si disse essere quello di Fucinaja e di Monte-Calvi all'articolo Campella Comunità, siccome tale può dirsi il bel marmo bianeo di Castagneto, oltre i broccatelli ed i mischi hrecciuti della Gherardesca e Bolgheri, che si trovano nelle balze intorno al romitorio di S. Maria di Gloria,

La scoperta della formazione trachitica nei poggi meridionali della Gherardesca fu, se non erro, segualata la prima volta dal più grande naturalista, che, dopo il Micheli, contar posso l'Italia nella prima metà del secolo XVIII. Fu Giovanni Targioni-Tozzetti quel dotto che nei suoi viaggi, fatti sino dal 1742 per le Maremme pisane, volterrane e massetane, osservava nei monti della Gherardesca, e segnatamente in quello detto della Rocchetta, oltre un'antica cava di marmo bianco, simile al marmo dei Monti pisani, una kulline di Donoratico e all'Osteria nuo- certa pietra dura quanto l'arenaria, me della natura del granito o del peperino di S. Fiora, cioè composta di granelli configurati di spato, o quarzo laminare biancastro (feldspato) e di scagliette nere metalliche e vetrine, o vogliamo dire di schorl ehe sfogliano (mtca). In Castagneto se ne servono per fare gli stipiti delle porte e delle finestre. (G. Targioni, Viaggi ediz. del 1751 T. III p. 172, e T. IV pag. 234 ediz. seconda).

La stessa roccia trachitica fu riscontrata dopo 90 e più anni dal prof. Paolo Savi e da me alla torre di S. Vincenzio e a Bolgheri, mentre alle falde del
Poggio al Pruno sopra il cast. di Bolgheri e in altre località esistono molte altre
masse cristalliue spettanti alle rocce serpentinose. — Ved. Poosio al Pauno.

Del marmo bianco sopra Castagneto, e di quello mischio e colorito in rosso si trovano antichi scavi nel borro della Rocchetta, il cui alveo è sparso di altri ciottoli di diaspro schistoso, di pietra cornea e di argillolite. Fu pure nelle viscere dello stesso monte della Rocchetta, dove nei bassi tempi si aprirono profondi cunicoli per estrarre ferro, rame e zinco dai solturi metallici che in forma di vene, di nodi e di piecoli filoni attraversano quel terreno plutonizzato,

L'agricoltura della Gherardesca può dirsi insieme con quella di Campiglia fra le più avanzate di tutte le altre comunità della Maremma toscana.

Questo fatto potrà dipendere, più che dalla natura del terreno, dalla minore malignità del clima, dalla maggior vicinanza ai luoghi ove l'agronomia trovasi in prospero stato, o piuttosto dalle premurose e intelligenti cure dei più ricchi possidenti, se non lo deve a tutte queste cause unite insieme.

I principali prodotti consistono in cereali, bestiame grosso e minuto, boschi, vino, olio e castagne.

Il territorio della pianura può considerarsi per un terzo coltivato a semeuta, un altro terzo a bosco ceduo e di alto fusto, ed il restaute a prati artificiali e a caloria. Il suolo prestasi assai bene al lavoro della vanga, stante l'essere molto sciolto e profondo, talchè i campi vangati danno comunemente del 10 in granaglie. Vero è che la massima quantità delle terre destinate a sementa viene preparata dall'

aratro, più per scarsità di braccia che per volontà dei proprietarii. Le piantagioni delle viti appoggiate ai pali di scopa e ginepro, ovvero maritate agli alberi di loppo si accostano ai metodi dell' agricoltura fiorentina, al pari che nell'arte di governare gli ulivi e di estrarne l'olio, massimamente nelle vaste tenute di Bolgheri e di Castagneto possedute da un solo e intelligente padrone, il conte Guido-Alberto della Gherardesca.

Ai cereali, che costituiscono il prodotto maggiore di quasi tutte le comunità della Maremma, succede assai da vicino quello dei bestiami, poichè le sole tenute testè nominate alimentano da 1500 pecore mansionarie (non valutando le mandre che vi passano nell'inverno, e che tornano alla montagna in primavera). Una mandria di quasi aoo cavalli delle migliori razze nostrali, un buon numero di bufali e di bovi da lavoro, oltre una quantità di majali e di altri animali domestici suscettibili di progressivo aumento, di quantità e di guadagno, spettano allo stesso Signore.

I boschi per le legna da cataste, per il carbone, per la scorza da conce, per le dogarelle, per la cenere di potassa che se ne ricava, forniscono il terzo ramo di risorsa di questa comunità. Di minor resultato, sebbene ognor crescente, può dirsi il prodotto dell'olio e del vino. Assai maggiore è quello delle castagne.

Anoo gli alveari, in grazia della cura che se ne tiene nelle tenute della Gherardesca, sono da riguardarsi come un prodotto di qualche considerazione.

Rapporto al clima e allo stato sanitario della contrada rinvio il lettore agli Art. Bolonesi e Castagnero.

Fra gli stabilimenti di beneficenza a Castagneto si prepara quello di un ospedale, mentre il conte della Gherardesca sino dal 1817 ha dato un bell'esempio di utile beneficenza coll'aprire deutro il suo castello di Bolgheri un asilo agli orfani nati nelle sue possessioni per fornirli di sussistenza, di educazione e in fine di collocamento.

La comunità mantiene un medico, un chirurgo e un maestro di scuola, che risiedono in Castagneto, dove, oltre un potestà che riferisce al Vicario R. di Campiglia, esiste una cancelleria comunitativa che abbraccia le comunità di Monteverdi

a Rosignano; l'ufizio del Registro a Piom. Volterra, e la Ruota a Pisa.

«Sassetta. — L'ingegnere di Circondario è bino ; la conservazione delle Ipoteche a

POPOLAZIONE della Com. della Guzzazdusca e Bolguzza a tre epoche diverse.

| Nome dei luoghi               | Titolo delle Chiese                           | Diocesi<br>cui<br>appartengono | Popolazione  |              |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                               |                                               |                                | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |
| Bolgheri                      | SS. Jacopo e Cristofano,<br>Pieve             | Massa marit-<br>tima           |              | 109          | 535          |
| Caragneto (a) Castiglioncello | S. Lorenzo, Prepositura<br>S. Bernardo, Pieve | idem<br>idem                   | 462          | 109          | 1860<br>81   |

Totale . . . . . . . . Abitanti n.º 573 n.º 218 n.º 2476

(a) La popolazione di Castagneto del 1745, quand era feudo, non si conosce; telchè resta da aggiungere alla statistica di quell'anno.

GHERARDESCA (CASTAGNETO MILL) - Ved. CASTAGNETO della GHERAR-

- (CASTIGLIONCELLO DELLA) --Fed. CASTIGLIONCELLO DELLA GHERARDESCA. - (MONTI DELLA) - Ved. Poggio AL PRUNO.

GHERARDI (POGGIO) nelle colline di Fiesole. - Villa che ha l'aspetto di un antico fortilizio nel popolo di S. Maria a Coverciano, Com. Giur. Dioc. e circa due migl. a scir. di Fiesole, Comp. di Firenu, dalla qual città è 2 scarse migl. a grec. Risiede sopra il risalto di una collina fra i due torrentelli di Mensola, e di Affrio, in mezzo a deliziose case di campagna, ui sovrastano le nude balze pietrose di Monte-Ceceri con le numerose lapidicine del macigno fiesolano.-Porta da qualche scolo il distintivo di Poggio-Gherardi della nobile famiglia de' Gherardi, che sito dal 1433, dopo diversi passaggi, dai Lilgaldi nei Baroncelli, poi negli Albizzi. quindi nei Baldesi, e finalmente nei Zati, fee quest'acquisto che tuttora possiede.

Vi su chi non dubitò di asserire, che nella villa di Poggio-Gherardi, onde fugcire le schifoso aspetto della città di Firenze nel tempo della crudelissima pestilenta del 1348, nei primi quattro giorni si refugiassero le sette donne novellatrici coi in giovani novellatori messi in scena nel Deamerone: tanto più che il padre del loccaccio, possedè una villetta nel popolo di Majano, a confine con quello di Coverciano, dei quali luoghi il gran prosatore si compiacque descrivere le bellezze nell' Ameto, nel Ninfale Fiesolano, e singolarmente nelle Cento Novelle.

Quindi è che, alla dipintura da esso fațta della prima dimora di quella brigata, parve a qualcuno di riconoscere la villa in discorso, e precipuamente a Roberto Gherardi, che ne fece soggetto di un apposito capitolo della sua inedita Villeggiatura di Majano.

« Era il luogo sopra una piccola mon-» tagnetta da ogni parte lontano alquanto » alle nostre strade, di varij arboscelli e » piante tutte di verdi fronde ripiene, » piacevoli a riguardare, in sul colmo della » quale era un palagio con bello e gran » cortile nel mezzo, con loggie, e con sale » e con camere, ciascuna verso di sè bel-» lissima, e di liete dipinture ragguarde-» vole ed ornata, con pratelli d'attorno » e con giardini maravigliosi, e con pozzi » d'acque freschissimi, e con volte di pre-» ziosi vini, cose più atte a curiosi bevi-» tori che a sobrie ed oneste donne ». — ( Boccaccio, Prefazione al Decamerone).

Osservando la villa del Poggio-Gherardi, sia per la sua ubicazione, sia per trovarsi fuori di strada, sia per la sua struttura antica, di un'ampiezza ragguardevole con gran cortile nel mezzo, che ha le logge intorno da tre lati; sia per i prati che la circondano con giardini, uno dei quali dopo il 1709 fu ridotto ad orto, sia ancora per il pozzo di mirabile profondità con acque freschissime, tutto ciò tende ad avvalorare l'opinione che in si bel resedie di campagna, lungi due scarse miglia dalla città, si avviasse, e che quà facesse la prima sua stazione la faceta comitiva del gran prosatore.

GHERARDINGA O GERRARDENGA (ROCCA, O VERRUCOLA DELLA) - Ved. VERRUCOLA della Garfagnana.

GHEZZANO ( Ghitianum ) nel Vald'Arno pisauo. — Vill. composto di più borgate nella parr. battesimale di S. Giov. Battista con l'annessa cura di S. Michele a Ghezzano, entrambe comprese nell'antica pieve di Caprona, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro dei Bagni di S. Giuliano, Dioc. e Comp. di Pisa, dalla qual città trovasi la chiesa 2 migl. a lev.

Risiede in pianura sulla ripa destra dell' Arno lungo la strada provinciale di Calcinaja. Varii documenti pisani fanno menzione di questa contrada. Uno de'più vetusti, che risale al 15 lug. 1030, è un istrumento col quale Ugo Visconti figlio del fu Gherardo nobile pisano alienò un pezzo di terra compreso dentro i confini di Ghezzano, in loco et finibus Ghitiano, dove si diceva il Prato di Tedice, vicevendo da Orso compratore il prezzo di soldi 100 in un anello d'oro.—(Azca. Dirz. Fion. Carte della Badia di S. Michele in Borgo di Pisa).

Le medesime località di Ghezzano e del Prato di Tedice sono rammentate in altra pergamena del 1078. (loc. cit.)

Nel di 8. febb. del 1083 Imelda moglie di Ugo di altro Ugo, e figlia di Tebaldo, per il merito di un anello d'oro investà Leone abbate del mon. di S. Michele in Borgo di tutte le terre e vigne che ella possedeva in Ghezzano. (loc. cit.)

Nel secolo XIV il soppresso popolo di S. Michele a Ghezzano formava un comunello separato da quello di S. Giovanni Battista. (Ancu. Dipr. Flor. Carte di S. Martino di Pisa).

La parr. di S. Giovan Battista a Ghezzano nel 1833 contava 400 abit.

GHIACCETO. - Ved. DIACCETO.

GHIAZZANO (Glacianum) nel Vald'Arno arctino. - Villa nella parr. di S. Pietro a Calbi e Quole, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Areszo, da cui è 3 migl. a scir.

Rislede sopra il torr. Vingone nella pendice orient. del poggio di Lignano, in mezzo a case di campagna ed a diligenti coltivazioni di vigne e di uliveti.

GHIGI (MONTE) DI TREQUANDA. - Ved. Montes, già Monte-Guier in Val. d'Orcia.

GHIVIZZANO nella Valle del Serchio.-Cast. con parr. (SS. Pietro e Paolo, già S. Martino) nel priorato, Com. Giur. e 3 migl. a ostro di Coreglia, Dioc. e Duc. di Lucca.

È situato sopra un poggio bagnato a lev. dal fosso Sovicchiana, e a pon. dal Sigone, entrambi confluenti nel Serchio che gli passa un buon migl. a lib., mentre una fertile pianura resta fra meszo ai tre corsi di acqua.

Fu il Cast. di Ghivizzano signoria speciale di Castruccio Antelminelli di Lucca, che vi ampliò il palazzo de'suoi antenati.

Anteriormente a quell' età Ghivizzano faceva parte dei feudi de' Rollandinghi di Loppia, dal cui piviere dipendeva la chiesa di S. Martino di Ghivizzano.

Poco dopo mancato Castruccio, Ghivizzano con il territorio di Coreglia fu occupato dall'oste fiorentina, alla quale fu ripreso nel 1352 da Francesco Castracani, da quello stesso dinasta, cui Carlo IV nel 1356 confermò con titolo di contea il fendale possesso del distretto di Coreglia e del Borgo a Mozzano, compreso il cast. e distretto di Ghivizzano.

Ritornò il castello medesimo nel 1386 sotto il dominio di Lucca, ma fu assalito e preso di nuovo nel 1437 dalle armi fio. rentine sotto il comando del conte Francesco Sforza, cui, mercè la pace del 1438. venne assegnata la contea di Coreglia. Se non che egli, nel 1441, rivendè il territorio medesimo alla Rep. di Lucca, per la qual cessione gli abitanti di Ghivizzano con tutti gli altri della Vicaria di Coreglia, nel 14 maggio del 1441, prestarono giuramento di fedeltà, mediante i loro sindachi agli Anziani di Lucca.

La parr. de' SS. Pietro e Paolo a Ghivizzano nel 1832 contava 517 abit.

GHIZZANO, o GHEZZANO in Vald' Era. - Vill. giù cast. con pieve (SS. Germano e Prospero ) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lev. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Rislede sulla cresta delle colline cre-

tose che propagansi dal poggio di S. Vivaldo per Castel-Falfi fra le sorgenti del Melogio e del Roglio degli Olmi, che poi questo e quello si accoppiano e quindi sono accolti dal Roglio maggiore alla base occidentale delle colline di Ghizzano.

Situato nel confine di due aptiche dioœi (Volterrana e Lucchese), sulla linea didemarcazione di due contadi (Fiorentino e Pisano) in Ghizzano signoreggiarom a seconda dei tempi diversi padroni. Il primo che trovo in quel Castello è un conte Ranieri, detto Pannocchia, figliuoh del conte Ugolino d'Elci, il quale con h su moglie Sibilla, nel 1139, mediantistrumento del 22 gennaio alienò per cento lire la sua porzione di Ghizzano, di Lajatico, di Legoli, di Vignale, di Castel-Falfi, di Celtole, e di altri luoghi al vemoo di Volterra Adimaro Adimari e suoi ncesori. Salito sulla cattedra volterrana il vescovo Galgano de' Pannocchieschi, eglinel genn. del 1162 acquistò per la sua chien dal conte Guglielmino del fu C. Ranieri della stessa consorteria de' Pannochieschi ogni suo diritto sui castelli e distretti di Monte-Cuccari, Camporena, Leptico, Ghizzano e Codri. - Ved. Capai.

chieschi successore a Galgano nel vescoper conseguenza fu a lui confermata da Arrigo VI, con diploma del 1186, merce cui ottenne l'alto dominio sopra molti paesi del contado di Volterra, come Ghiszano,

lajatico, Peccioli, Legoli ec.

Figurò il vesc. Ildebrando alternativamente, ora fra i Guelfa, ora fra i Ghibellini. Era coi primi quando concorse nella kga,o taglia conclusa nel nov. del 1197 nel lorgo di S. Genesio fra i commissarii delle attà di Firenze, Lucca, Siena, ed altre terre e dinasti della Toscana. La qual taglia fa rinnovata nel marzo del 1201 specialmente tra i Fiorentini e i Senesi: quando della lega ghibellina era sostegno precipuo la Rep. di Pisa. Questa infatti inviò la sua gente armata in Val-d' Era ad occupare fra gli altri castelli Peccioli, Laptico, Legoli e Ghizzano. Ciò svegliò i rientimenti del vescovo volterrano, il quale reclamando i suoi diritti presso il pontefice Innocento III, questo minacciò

restituivano i castelli spettanti al prelato Volterrano. — Infatti i Pannocchieschi continuarono ad avere qualche giurisdizione in Ghizzano anche dopo la morte del vescovo Ildebrando: tostochè nel 1213, quando sedeva nella cattedra di S. Ottaviano a Volterra il vescovo Paganello, tenuto pur esso della prosapia Paunocchieschi, troviamo in Ghizzano il conte Rainaldo, uno dei figli del conte Alberto di Mangona: quello stesso Rainaldo che signoreggiava insieme con i Pannocchieschi a Castelnuovo di Val-di-Cecina, a Elci ed a Gavorrano. ( Ved. questi Art.)

Avvegnachè con atto pubblico degli 11 magg. 1913, rogato nella chiesa di S. Germano del castel di Ghizzano, il prenominato C. Rainaldo del fu C. Alberto per mille lire di moneta volterrana vendè al Comune di Volterra tutti i vassalli, possessi e giurisdizioni che gli appartenevano in Castelnuovo di Cecina. (Argu. Diri.

Fron. Comunità di Volterra).

Tentarono successivamente i vescovi di Volterra di rinfrescare i loro diritti coll' autorità dell' Imp. Carlo IV, dal quale fu facil cosa per ben due volte ottenere (anni 1355 e 1363) diplomi che ripete-Doppia autorità pertanto ereditò in vano ad verbum ciò che in altri tempi fu Ghissano il potente Ildebrando Pannoc- ad essi concesso da Arrigo VI, compresi i feudi di Peccioli e di Ghizzano: e ciò vado di Volterra, e doppia giurisdizione nel tempo che lo stesso Carlo IV rinnovava (anno 1355) ai Pisani i privilegii dei due primi Federighi, di Arrigo VI e di Ottone IV, coi quali si confermava alla Rep. di Pisa la giurisdizione del suo antico contado, e specialmente dei castelli sunnominati di Peccioli e di Ghizsano con il loro distretto.

Infatti gli uomini di Ghizzano fino dal secolo XIII dipendevano nel civile dal capitano che inviava a Peccioli il governo di Pisa: dal quale si ribellarono, allorchè Ugolino Visconti Giudice di Gallura, nel 1982, cacciato come Guelfo dalla patria, si uni ai Fiorentini, e fatto comandante generale della taglia guelfa di Toscana, osteggiò in Val-d'Era, cacciando i magistrati e le guarnigioni che stavano in quelle terre a nome degli Anziani di Pisa.

Quindi la Signoria di Firenze con provvisione del 6. lugl. 1292, sulla domanda di Ugolino Giudice di Gallura, deliberò di tener sotto il di lui comando una mano la città dell' interdetto, se i Pisani non di soldati a Peccioli, a Ghizzano e in altri luoghi di Val d'Era. Sennonchè, alla pace di Fucecchio del 1293, furono riconsegnati ai delegati di Pisa i paesi stati fino allora sotto il regime del Giudice di Gallura a requisizione dei Fiorentini.

Quindi tanto Peccioli quanto Ghizzano con il capitanato di Val-d'Era tornarono sotto il dominio di Pisa sino a che, nel 1362, riaccesasi la guerra fra le due Repubbliche rivali, quest'ultimo cast. su dei primi investiti dal march. Bonifazio Lupi di Soragna, generale dell'esercito fior., che l'occupò a patti, malgrado che per poco tempo vi tenesse il piè fermo. ---Essendochè alla pace pubblicata in Firenze il I di sett. del 1364, fu incluso fra i capitoli l'obbligo di rendere al Comune di Pisa il castello di Ghizzano tre giorni appresso; siccome si dovè consegnare la Terra di Peccioli venti giorni dopo la pubblicazione del trattato. - (MATT. VILLANI, e Ammn. Istor. Fior.)

Fu dopo quest'ultima età, che acquistò in Ghizzano podere con alcuni diritti baronali la casa Venerosi dei conti di Strido, alla quale appartenne il bel palazzo e la torre situati nella parte più eminente, dove probabilmente esisteva la rocca di Ghizzano, palazzo che fu poi abbellito dalla famiglia Pescioliui-Venerosi, attuale proprietaria della tenuta annessa. Poco lungi havvi altra casa di campagna appartenente all'illustre prosapia fiorentina de' Ricci, stata anch'essa de'conti Cevoli-Venerosi di Pisa, che l'alienarono nel 1727 al senatore Federigo de' Ricci.

Nella facciata di quest'ultimo resedio leggesi una iscrizione in marmo riportata nel Giornale Agrario Toscano n.º 23 dell' anno 1832: sulle di cui ampollose e affettate espressioni, contro la storica verità, lascio il proferire giudizio a chi leggerà le seguenti parole: « Questo castello di » Ghizzano fu già dominato dall' anti-» chissima, vera e schietta casata dei Ve-» nerosi conti di Strido; ed era ripieno » di case e di popolo, paese allegro e de-» lizioso; adesso le case sono tutte casca-» te, ed è restato totalmente distrutto di » persone. — Il coute Gaspero Cevoli fece » fare la presente iscrizione per memo-» ria dei conti Venerosi suoi avi mater-» ni, per l'amore che portava a questo » castello di Ghizzano, essendo stato al-» levato in esso nella sua fanciullezza; ed

» avendolo veduto fiorito, gli dispiace ss-» saissimo di vederlo al presente in cosà » cattivo stato senza speranza alcuna che » mai più possa ritornare nel suo florido » stato ».

» Il nostro Signore Iddio perdoni chi ne » è stato la causa.—Eresse l'anno 1658 ».

Basterà solamente avvertire il lettore, che poco innanzi che nascesse quel buon uomo del conte Gaspero Cevoli allevato nel castel dei suoi avi materni a Ghizzano, cioè nel 1551, la sua popolazione non era che di 404 abit. la quale trovasi scemata di 51 individui al 1745, mentre nel 1833 si vede accresciuta di 40 teste sopra quella dell'epoca compianta dall'autore della capricciosa memoria qui sopra riportata.

Anticamente la pieve di Ghizzano era a destra del torr. Roglio, e portava il distintivo di Pieve al Pino, ora semplice oratorio. Essa aveva le seguenti chiese succursali; 1. Canonica di S. Pietro in Corte, soppressa; 2. S. Germano di Ghizzano, ora pieve; 3. S. Pietro di Libbiano, eretta pur essa in battesimale; 4. S. Frediano al Pratello, ora cappella privata. - Le seguenti tre chiese verso il secolo XV furono staccate dalla loro matrice di Monte Foseoli e date alla pieve di Ghizzano; cioè, S. Prospero di Ghizzano, disfatta nel 1818, e riunita alla pieve di S. Germano; 5. S. Maria, ora cappella; 6. S. Mustiola. Queste due cure furono soppresse nel 1512 dal Pont. Giulio II, per ammensare i loro beni al capitolo della Collegiata di S. Lorenzo di Firenze.

Ai 30 gennajo del 1406, stile comune, nella chiesa di S. Germano del cast. di Ghizzano, adunati gli abitanti del comune, elessero i sindachi per inviarli a Firenze presso i Signori dieci di Balia ad oggetto di sottomettere il comune medesimo alla repubblica e contado fiorentino, trovandosi a quell' adunanza fra i testimoni il prete Piero di Antonio pievano della chiesa di S. Maria a Monte nel Val-d'Arno di sotto—(Ancu. Dipl. Fron.; Carte delle Riformagioni di Firenze.)

La chiesa di Ghizzano è stata riedificata dai fondamenti nel 1818 per le cure del testè defunto pievano Raffaello Matteucci, cui devesi egualmente la restaurazione della canonica.

La parr. di Ghizzano ha 444 abit.

GIACCHERINO nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Vico che ha dato il nomignolo a un convento di frati Francescani della Riforma nella parrocchia di S. Pietro in Vincio, o a Vico-Petroso, Com. di Porta Lucchese, Giur. Dioc. e circa a migl. a pon. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Trovasi alla destra del torr. Vincio pocolungi dalla sua confluenza nell' Ombrone, e dal borghetto delle Fornaci che è al suo ostro sulla strada R. Lucchese.— Era in antico in Giaccherino un oratorio pubblico sotto il titolo di S. Giuseppe alla Scala con annesso spedale dei pellegrini, stato membro di quello maggiore di S. Maria della Scala di Sieua.

Io non saprei schiarire il dubbio che ni si presenta, cioè, se questo nome di Giaccherino debba la sua origine a un Gian-Carlo o Carlino della nobile prosapia de' Lazzeri di Pistoja lasciato erede el 13;8 da Zarino di Vanni de' Lazzeri con obbligo di fare nel contado pistojese mo spedale con 12 letti nel termine di un anno; o piuttosto se debba la sua etimologia a un antico mulino sul Vincio che fu già di Ghesino, o Gherino, rammentato in una membrana della cattedrale pistojese dell'aprile 1051.—(Arcs. Dire. Foa. Carte dell' Opera di S. Jacopo, e della Cattedrale di Pistoja).

GIAMPERETA (Jampereta) nel Vald'Arno casentinese. — Cas. con parr. (S. Naria e S. Silvestro) già filiale dell'antica
piere di Bibbiena, ora dipendente dalla
attesimale di Chiusi, da cui è circa 3
migl. a sett., Com. medesima, Giur. di
Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede alla sinistra del Corsalone che viene dal Monte Fattucchio, da Monte Silvestri e dall' Alvernia, sotto la cresta dei monti che fanuo sprone a quello di Cal-

runo e del Bastione.

Il dominio del castello di Giampereta su confermato al Comune di Arezzo con diploma spedito nel 1356 dall'Imp. Carlo IV; mentre la giurisdizione ecclesiastica della chiesa parrocchiale di S. Silvestro a Giampereta sino del 1155 era stata assegnata dal pont. Adriano IV ai pievani di S. Ippolito di Bibbiena.

Alla chiesa di S. Silvestro a Giampereta nel secolo XV, se non prima, fu ammenuta la sua vicina di S. Maria al Corsa-

lone, per cui l'altra portò in seguito il doppio titolare di S. Maria e S. Silvestro. La parr. di Giampereta nel 1833 non

contava più che 71 abit.

GIANUTRI (ISOLA DI) - Fed. Isola DI GIANUTRI.

GIGLIANA volgarmente Zigliana, nella Val-di-Magra. — Cas. con parr. (S. Michele) nella Com. Giur. e circa migl. 4 a maestr. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Trovasi sulla cresta di un contrafforte dell'Appennino di mont'Orsajo, fra il torr. Capria che gli scorre dal lato di maestro, e il torr. Monia che gli bagna il piede

dalla parte di ostro.

Fu già avvertito all'art. Filatrica Comunità, che Gigliana, ossia Zigliana e Biglio facevano parte del feudo dei Malaspina di Filattiera discesi da Obiccino di Niccolò Marchesotto, padre di quel Riccardino Malaspina, che militò da capitano di guerra negli eserciti della Rep. fior., e che nel 31 di maggio del 1355, stando nel suo palazzo di Firenze, sottoscrisse un mandato di procura, affinche gli agenti da esso autorizzati si recassero presso l'Imp. Carlo IV per dimandare a nome di lui e de'suoi zii paterni l'investitura dei feudi aviti, che per diploma ottennero nell'anno stesso, specificando, fra gli altri luoghi del marchesato di Filattiera, Zigliana, Biglio, i cui feudi si dichiarano posti fra i seguenti confini: ab una parte flumen Macrae, ab alia flumen Capriae, et ab alia summitas Alpis versus boscum. — (MANNI, Sigilli antichi T. X. - MACCIONI, Docum. del feudo di Treschietto. ) - Ved. BAGNORE e FILAT-

La parr. di S. Michele a Gigliana, o Zigliana conta 242 abit.

GIGLIO ( ISOLA DEL ) — Ved. Isola DEL Giolio.

GIGLIO (S. MARIA DEL) nel Val-d'Arno superiore. — Borghetto sulla strada
R. postale aretina un quarto di miglio
fuori della porta fiorentina della Terra di
Montevarchi, nella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze,

Ha preso il nome da una devota e bella chiesa stata eretta dalla pietà dei fedeli, e quindi dichiarata parrocchiale per decreto del vesc. di Fiesole, nel 1786.

Essa nel 1833 contava 572 abit.

GIGLIOLI (MONTE) nella Romagna Granducale.—Porta questo vocabolo uno dei contrafforti che si appoggiano alla schiena dell'Appennino di Falterona, fra il Bidente del Corniolo e il fiume Rabbi, nella Com. di S. Sofia. — La sua cima trovasi a 779 br. sopra il livello del mare.

GIGNORO (MONASTERO DI) nel suburbio orientale di Firenze. — Mon. distrutto e chiesa esistente (S. Bartolommeo) nel piviere della chiesa maggiore di Firenze, da cui è quasi 2 migl. a lev., sul confine fra la parr. di S. Maria a Coverciano e S. Pietro a Varlungo, Com. e Giur. di Fiesole, Dioc. e Comp. Fiorentino.

La chiesa di Gignoro trovasi in pianura alla destra del torrentello *Mensola*, lungo uno stradello che staccasi dalla strada R. di fuori la Porta alla Croce per riunirsi a quella vicinale di Majano.

La chiesa parr. di Gignoro portava il titolo di S. Michele. Si crede che possa essere stata la medesima dell'attual cappella di Gignoro ivi esistente, e di antica struttura, dedicata a S. Bartolommeo.

Da lunga pezza fu distrutto il monastero di recluse Benedettine, contiguo alla chiesa. Esso ripete la sua fondazione da un tal Pace giudice fiorentino verso la metà del sec. XIII, comecchè ottant' anni dopo subentrasse la famiglia de' Baroncelli nel giuspadronato dello stesso asceterio, avendo avuto parte alla sua dotazione un Bartolommeo di Mainetto loro antenato.

Alle donne Recluse del monastero di Gignoro lasciò un legato di cinque lire, nel testamento del 1278, la contessa Beatrice figlia del C. Rodolfo di Capraja, e vedova del C. Marcovaldo di Dovadola.

Le monache di Gignoro, sino dal declinare del sec. XIV, furono traslatate dentro Firenze, e unite alle Recluse di Regina Coeli in Via S. Gallo, volgarmente dette di Chiarito dal suo fondatore. — Ved. COVERCIARO.

GILIO (S.) o S. EGIDIO a CAMPRIA-NO. — Fed. CAMPRIANO nel Val-d'Arno Aretino. — Simile invio valga per gli altri luoghi e parrocchie di campagna che portano il titolo di S. Gilio o Egidio insieme al nome specifico della località.

GILIONI (CASTEL) in Val-Tiberina.

— Cast. ridotto a un podere con castagneto nella parr. di S. Cristofano di Monna,
piviere di S. Maria alla Selva, Com. e

quasi 3 migl. a scir. di Caprese, Giar. delha Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolcro, già di Arezzo, al cui Comp. appartiene.

Trovasi presso l'acqua acidula della Madonna della Selva: ed è quel Castel-Gilione dei conti di Galbino e Montanto, di cui trovasi fatta commemorazione in un istrumento del 13 nov. 1083, col quale Alberico figlio del fu Banieri di Galbino vendè al fratello Bernardo e al di lui figlio Ranieri la sua porzione del cast. d'Anghiari, con la pieve di Miociano, e uttociò ch'era di suo diritto in Campiano, nel Castel-Gilione, e altrove. — (Amalla Camala).

GIMIGNANELLO (S.) ALLE SERRE fra la Val-di-Chiana e la Val-di-Ombrone senese. — Fortilizio, ora villa Sansedoni con casale e perrocchia (SS. Fabiano e Sebastiano) già filiale della pieve di S. Agata d'Asciano, ora di S. Lorenzo alle Serre, nella Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di Rapolano, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Il castello di S. Gimignauello, già di S. Gemignano, prese il nome dalla sua primitiva chiesa, specificaudosi col vocabolo alle Serre dalla sua posizione, che trovasi in una foce posta a maestro di Monte Alceto, e nel punto dove si serra la valle dell'Ombrone schiudendosi quella della Chiana, nell'ultima delle quali s'incammina la Foenna de' Vallesi, che da San-Gimignanello trae le sue più lontane scaturigini.

Il cast. di S. Gimignanello fu uno dei feudi dei conti della Scialenga, signori di Asciano, ai quali senza dubbio apparteneva quel C. Walfredo del fu G. Ranieri di Walfredo di Siscano (Asciano) che nel febb. dell'anno 1022, mentre risiedeva in questo castello di S. Gemignano delle Serre, donò al capitolo della cattedrale di Arezzo la quarta parte della Chiusa che fu del march. Oberto in Val-di-Chiana. — Ved. Chiusa Obertaga.

Comprato dai Senesi nel 1212, San-Gimignanello fu destinato a fortilizio con residenza di un giusdicente minore sotto gli ordini immediati del potestà di Siena.

La chiesa di S. Gimignanello fu riedificata dalla patrizia famiglia seuese de'Sansedoni, che subeutrò in molti degli antichi possessi allodiali dei conti della Berardenga e della Scialenga. La nomina del parroco è alternativa fra i Sansedoni e i vescovi di Arezzo.

La perr. de SS. Fabiano e Sebastiano a S. Gimignanello, nel 1640 contava soli 140 abit; nel 1745 aumentò sino a 228 abit e nel 1833 aveva 198 abit.

GMIGNANO (TERRA DI S.) — Ved. Shi-Gmignano in Val-d'Elsa.

GINIGNANO(S.) A PETROJO. — Fed. Promo in Val-d'Elsa.

GINESE (S.), A S. GINESIO DI COM-PITO nel Lucchese.— Vill. sotto il titolo della ch. parrocchiale, la quale sino dal sc. XIII fu registrata nel piviere di S. Giov. Battista a Compito, Com. Giur. e nea 3 migl. a ostro di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca, da cui distà circa 5 miglia nella direzione di scir.

Èsimata alla base orientale del Monte-Fisno fra il lago di Sesto, il fosso di Compito e la strada provinciale che da Lacca guida a Bientina.

La parr. di S. Ginesio conta 838 abit. GINESIO(S.) nel Val-d'Arno inferiore. — Ved. Bongo S. Gransio.

GINESTRA, o GENESTRA di MONTE-VARCHI nel Val-d'Arno superiore. hutico spedale sotto il titolo di S. Michele alla Ginestra, poi monastero di donne, soppresso e ridotto nel 1793 a chiesa parrocchiale con l'annesso di S. Croce a Pietraversa del piviere di Galatrona, nella Com. Giur. e appena mezzo migl. a scir. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in una piaggia sopra la strada L'arctina alla destra del borro Chiuve, e sell'antica via mulattiera che sale a Galatona per entrare in 'Val-d'Ambra.

Appella alla chiesa di S. Angelo alla Ginetta, e al suo antico spedale per i pellegnai, una bolla del Pont. Martino IV diretta da Orvieto li 13 giugno 1283 all'amprete della pieve di Montepulciana, in la quale lo incaricò di esaminare e decidere una questione di giuspadçunato per una cappella dello Spedale di S. Angelo alla Genestra di Montevarchi, a modito che il rettore e i fratelli di quell'opizio da una parte, e il Comune di Montevarchi dall'altra lo pretendevano.

Asca. Dipl. Pion, Carte di Montepulciano).

Ignoro qual fu la decisione dell'arbitro patificio, ma qualunque ella fosse, è esto però, che negli anni precedenti avevano giurisdizione per una quarta parte sull'ospedale della Ginestra e sue pertinenze i conti Guido Novello e Simono fratelli, e figli del conte Guido e di Giovanna de'march. Pallavicini: mentre ad essi, con diploma del 1247, l'imperatore Federigo II fra i varii possessi confermo quartam partem Montis Varchi et Hospitale de Genestra cum ejus pertinentis, et totum Hospitale Montis Secchi ec. (Quest'ultimo spedale era compreso nel piviere di S. Marcellino in Chianti).

Le altre tre parti dei luoghi sopranominati, nelle divise del 1225 erano loccate alle tre diramazioni dei conti Guidi di Bagno, di Modigliana e Dovadola, i quali poi, tra il 1255 e il 1284, venderono al Comune di Firenze tutti i loro diritti e giurisdizioni sopra il castello e distretto di Montevarchi, ec. — Ved. Dovadola, Modicilara, Montevarqui, Popri, Cerre-To-Guidi e altri castelli.

Nel luogo dello spedale della Ginestra subentrarono le monache clarisse cou lo stesso titolo di S. Michele alla Ginestra, siuo a che quelle reclusè furono traslatate in Arezzo; e ciò poco innanzi che na; scesse il decreto del vescovo aretino (4 magg. 1793) col quale ordinò la traslazione della parrocchia di S. Croce a Pietra-versa sopra Levanella nel soppresso monastero di S. Michele alla Ginestra.

La parr. di S. Crooe e S. Michele alla Ginestra nel 1833 aveva 298 abit.

GINESTRA (SPEDALE DELLA) in Val-di Pesa. — Antico spedale di pellegrini soppresso nel secolo trapassato, attualmente oratorio pubblico sotto il titolo della SS. Concezione nel popolo di S. Martino a Carcheri, Com. Giur. e quasi 5 migl. a ostro-lib. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi sul bivio della strada maestra che costeggia la ripa destra del fi. Pesa con quella che in altra direzione sale i poggi della Romola per entrare nel piano di Settimo. — Ped. CARGRESI.

GINESTRETO (S. DONATO A) in Vald'Arbia, — Cas. con parrocchia ed alcune case di delizia nella vicaria ecclesiastica di Barontoli, Com. delle Masse di Citta, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui trovasi circa 4 migl. a ostro.

Riposa sopra una piaggia cretosa, bagnata a lib. dal torr. Sorra, fra la pievo di

5 ;

7. IĮ,

Fogliano, la chiesa di Monsindoli e quella di Montecchio.

Fu Ginestreto uno dei comunelli dove risiedevano i sindaci sino dal principio del secolo XIV, dei quali fece uno spoglio l'erudito senese signor Ettore Romagnoli, che in Ginestreto possiede una casa di campagna stata giù abitata dal culto Antonio Borgognini che accolse e fu visitato costà dall'Alfieri, dal Bertola e da altri suoi illustri amici.

Li 20 dic. 1332 fu rogata in Ginestreto una scritta matrimoniale, con la quale donna Agnola del fu Vannello di Ventura da Siena assegnò in dote allo sposo Piero di Tura del fu Piero notaro due pezzi di terra posti nel distretto di Monterone di Vel-d'Arbia, e nel distretto di Ginestreto, in luogo detto Miglieto. (Aacs. Diel. Pion. Carte degli Agostiniani di Biena.)

La chiesa di S. Donato, di cui si trova qualche memoria dopo il secolo XVI, possiede una tavola rappresentante la B. V. di Matteo da Siena, stata dei signori Gori-Gandellini, acquistata e donata dal sullodato Romagnofi allo stesso tempio, dov'è un altro quadro esprimente S. Gio. Battista di Taddeo da Siena. (Ett. Romagnoti, Cenni storico-artistici di Siena e suoi contorni).

I vini di Ginestreto sono lodati dal Gi-

gli nel suo Diario sanese.

Altri luoghi di minor conto portano il nomignolo di Ginestreto dalla qualità delle piante che vi doverono abbondare, Tale per esempio fu un Ginestreto nel popolo di S. Maria al Fornello in Val di Sieve, un Ginestreto nel piviere di S. Cassiano a Decimo in Val di Greve ec., dei quali si fà menzione sino dal secolo XII nei contratti della meusa vescovile di Firenze.

La parr. di S. Donato a Ginestreto nel 1640 aveva 67 abit., nel 1745 ne contava 74, e nel 1833 erano 81 abit.

GIOGO. - Fed. Giovo e Giovi.

GIOGOLI (S. ALESSANDRO A) nel Val d'Arno fiorentiuo. — È una delle pievi che fanno corona al suburbio meridionale di Firenze, nella Com. Giur. e circa migl. 2 a lib. del Galluzzo, Dioc. Comp. e migl. 4 da Firenze.

Prende il nome dai piccoli gioghi (jugula) che formano i contrafforti posti intorno ai poggi della Romola, per dove passa il primo ramo della strada volterrana, altrimenti detta della Romola, ed è quell'jugulum, e quella Romula che leggonsi in una sentenza data nel palazzo del Domo di S. Giovanni in Firenze, li 25 febb. 1075, dalla cont. Beatrice, nella sua qualità di marchesa della Toscana, a favore delle monache di S. Felicita, e di Berta loro badessa. (Lam, Mon. Eccl. Flor. P. Izonropso Deliz. degli Eruditi T. VII).

La pieve di S. Alessandro a Giogoli sino dal mille nella festività del Battista pagava l'annuo tributo di 12 denari di argento alla mensa vescovile, che possedeva molte sostanze nel piv. di Giogoli, tra le quali eranvi dei predii situati in Colle Ramoli, volgarmente detto Colle Gramoli, dal vesc. Lamberto nel 1028 donati, e da Atto di lui successore nel 1037 confermati al mon. di S. Miniato al Monte.

Una delle più antiche memorie superstiti della pieve di Giogoli si conserva in una pergamena appartenuta alla hadia di Settimo, ora nel R. Arch, Dipl. di Firenze, come quella che porta la data del 20

novembre dell'anno 1011.

La chiesa di Giogoli è di antica costruzione, a tre navate con sei archi per parte sorretti da sette pilastri, con tribuna e altare con sotterranea confessione sostemuta da piccole colonne, il tutto di pietra lavorata stata ricoperta da intonaco, per nascondere la sua veneranda antichità, nel tempo stesso che fu chiusa la sotterranea confessione, e rialzato il pavimento inferiore al presbitero.

Essa sino agli ultimi tempi del secolo XVIII fu di gius padronato della nobil prosapia de'Bondelmonti, la quale costà possedeva terreni, ville e case sino dai tempi che noi chiamiamo antichi.

Alla pieve di S. Alessandro a Giogoli da lunga pezza fu annessa la ch. di S. Maria a Colle Ramoli. Il suo piviere nel secolo XIII aveva le seguenti succursali; 1. S. Maria a Greve, prioria; 2. S. Maria a Marignolle, idem; 3. S. Martino a Scandicci, idem; 4. S. Zanobi a Casignano, rettoria; 5. S. Paolo a Mosciano, idem; 6. S. Cristofano a Viciano, rettoria.

Vi furono aggiunte in seguito tre altre parrocchie, cioè; 7. il priorato, già prepositura di S. Andrea a *Mosciano* stato prima del piviere di S. Giuliano a Settimo; 8. S. Bartolommeo in Tuto, o a Scandicci, priorato che fu dei monaci Benedettini di Firenze; 9. S. Quirico a Marignolle, ritornato sotto Giogoli, come lo era nel geolo XI.—Ved. i respettivi articoli.

La grandiosa villa denomiuata Collazzi, posta sopra a Giogoli, appartiene tutton alla nobile famiglia *Dini*, che la elifico.

La parr. plebana di S Alessandro a Giogoli nel 1833 noverava 954 abit.

GIOJELLO in Val-Tiberina.—Dogana di frontiera di terza classe nella parr. di S. Michele a Verciano, Com. e 3 migl. a scir. del Monte S. Maria, Giur. di Lippino, Dioc. di Città di Castello, Comp. di Arezzo.

Trovasi alla base meridionale del Monte S. Maria nella ripa destra del torr. Agzia, sul confine del Granducato, e lungo una strada mulattiera che dirigesi a Città di Castello, nella quale fanno capo le vie traverse di S. Secondo, di Lucano, di Valdi-Pietrina e del Signorotto.

La dogana del Giojello dipende da quella di seconda classe di Monterchi.

GIOJELLO DI ARCETRI nel suburbio meridionale di Firenze. — Villa nel Pian di Giullari nota per aver accolto fra le sue mura il divino Galileo. — Ved. GALLO I POGGIO DEL) e GIULLARI (PIAN DI).

GIONA nel Val-d'Arno Casentinese. — Cas con ch. parr. (S. Maria Assunta) nel piviere di Gello dell'Abate, Com. Giur. e circa 6 migl. a grec. di Bibbiena, Dioc. c Comp. di Arezzo.

Trovasi in poggio alla destra del torr. Corsalone sulla pendice occidentale dell' Appennino di Corezzo. — Ebbero signoria anche in Giona i conti Guidi, e prima di esi i signori di Caprese e di Chiusi. — Fed. Correzzo.

La parr. di S. Maria a' Giona conta 98

GIORGIO (S.) A CANNETO. — Ved. nel Val-d'Arno aretino.

Cautro in Val-d'Elsa. GIORGIO (S.) A (

Giorgio (S.) a CASTELNUOVO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Borgata, dove probabilmente nel medio eto fu una di quelle case-torrite, cui albora soleva darsi il nome di Castello, con chiesa parrocchiale nel piviere di S. Mana a Colonica, Com. Giur. Dioc. e quasi i migl. a ostro-lib. di Prato, Comp. di Firenze.

È situata in mezzo ad una fertile pianura che abbraccia una porzione delle RR. Cascine del Poggio a Cajano sulla strada che guida a Prato. — È una delle 45 ville del distretto Pratese da non doversi confondere con S. Giorgio a Colonica, siccome per inavvertènza fu detto all'art. Castelinovo di Colonica.

Il territorio di Castelnuovo della Com. di Prato confina a pon. con quello della Com. di Carmiguano, e a ostro con la Com. di Signa, le quali si toccano sul fiume Ombrone, la dove nel 1300 fu costruito un ponte di pietra invece dell'antico di legno, sebbene tuttora si appelli il Ponte dell'Asse.

L'iscrizione in marmo che ivi su posta, era del seguente tenore. In Christi nomine amen. Annis Domini ucclexexemini hic pons suit consecratus pro Comuni Prati, et in annis Domini uccc factus et completus.

La parr. di S. Giorgio a Castelnuovo

nel 1833 contava 459 ahit.

GIORGIO (S.) A CASTELVECCHIO nella Valle del Santerno. — Castellare con chiesa parr. nella pieve di Bordignano, cui fu un tempo aggregata; nella Com. Giur. e circa 6 migl. a sett.-grec. di Firenzuola, Dioc. e Comp. di Firenze.

E situato sopra il vertice di un poggio alle prime fonti del torr. Diaterna di Visignano. — Non posso dire, se al castellare di Castelvecchio riferisca il cast. di Carpino del piviere di Bordignano venduto nel 1228 dal signore del cast. di Visignano ad Albizzo di Ugolino di Albizzo degli Ubaldini. — (Lami, Mon. Eccl. Flor. T. IV. p. 4.)

La parr. di S. Giorgio a Castelvecchio conta 123 abit.

GIORGIO (S.) A CINCIANO. — Ved. Cinciano in Val-d'Elsa.

— A COLIGNOLE. — Ved. Colignole
nel Val d'Arma amtina

GIORGIO (S.) A COLONICA nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Parr. e una delle 45 ville del distretto di Prato, nella Com. Giur. e Dioc. della stessa città, da cui è quasi 3 migl. a ostro, presso la pieve di Colonica, matrice eziandio di S. Giorgio a Castelnuovo. — Ved. Colonica, nella valle suddetta.

La parr. di S. Giorgio a Colonica novera 570 abit.

GIORGIO (S.) AL LAGO nella Valle del Lamone in Romagua. — Cas. con ch. parrocchiale nel piviere, Com. Giur. e circa 3 migl. a pon. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiede sulla pendice occidentale del Poggio di Melandro; e conta una popola-

zione di 74 abit.

— AI LAPI. — Ved. LAPI e MONTE-LIscaso nelle Masse di S. Martino di Siena. — A OLTRARIO. — Ved. TORRE (S. GIOR-

GIO ALLA ).

— ALL' OMBRONE di Pistoja. — Borgata che prende il nome dalla sua parrocchia e dal fiume che le scorre d'appresso, nella Com. di Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, da cui è un miglio a maestr., Comp. di Pirenze.

Aislede in pianura alla destra del fiume Ombrone, e comprende nel suo distretto le cappelle denominate S. Maria al Cerro e S. Pietro de Fioravanti, siccome apparteneva pure allo stesso popolo l'oratorio di S. Vito, al quale fece una donazione di beni sino dall'anno 766 il nobile pistojese Wuinifrido figlio di Wuillerado, a tenore della dichiarazione specificata nell'atto di fondazione della chiesa di S. Maria ai Ponti, ossia di Gello.

La parr. di S. Giorgio all'Ombrone ha

418 abit.

— A ORBICCIANO.— Ved. ORBICCIANO.
— A PAREZZANA. — Ved. PAREZZANA.

— ALLA PIAZZA, O A GRIGNANO. — Ned. GRIGNANO e PIAZZA in Val-di-Pesa.

- A PIAZZANESE. - Ved. PIAZZA-

RESE in Val-d'Ombrone pistojese.

— A POMPIANO. — Ved. Pompiano e Vicanano nelle Masse di S. Martino di Siena.

- A PONETA. - Ved. PONETA.

- AL POZZO. - Ved. Pozzo in Valdi Magra.

- ALLA RENA. - Ved. Luco, e RENA

in Val di-Sieve.

— A ROSATA. — Ved. Rosata nella Valle del Tredozio in Romagna.

- A RUBALLA. - Ved. RUBALLA.

— A SALUTIO. — Ved. SALUTIO.

— A TELARO. — Ved. TELARO in Valdi-Magra.

- ALLA TORRE. - Ved. Torre d'OL-TRARIO, O TORRE (S. GIORGIO ALLA).

GIORGIO (PORTA S.) di Firenze. -

.GIORGIO (SS.) a LUCA a TUORI.-

GIORGIO (SS.) z LORENZO A MON-TALBINO. — Ved. Montalbino.

GIOTANNI (S.) IN ALTURA. - Ved. SAR-

GIOVANNI nel Val-d'Arno superiore.

GIOVANNI (S.) n'ASSO. — Ved. As-

so (S. Giovanni di).

— DI CERRETO. — Ved. Curreto in Val-d'Arbia.

— DELLE CONTEE. — Ved. SARGIOVAR-MI DELLE CONTEE nella Val-di-Paglia.

— (TERRA DI S.) — Ved. SARGIOVARHI nel Val-d'Arno superiore.

— A VILLANUOVA di Montepulciano.— Ved. VILLANUOVA di MONTEPULCIANO.

Per non ingombrare troppe pagine avvertirò di nuovo il lettore, che le villate spicciolate, le parrocchie o contrade sparse, le quali oltre il nome del santo titolare portano seco un altro vocabolo specifico, si troveranno descritte sotto alla loro denominazione speciale, memo i casi, come dissi nell'avvertimento al primo volume, dei borghi, villaggi riuniti, castelli murati, di terre o città, il di cui nome è collegato al titolo; come Sangiovanni del Valdano; Sangiovanni delle Contra ec.

GIOVANNI (S.) MAGGIORE nella Val-di-Sieve. — Cas. che porta il semplice nome della sua antica chiesa battesimale nella Com. Giur. e quasi a migl. a sett. del Borgo San-Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

E una chiesa a tre navate di sufficente ampiezza posta sopra un'amena collinetta presso la strada provinciale faentiua fra il Borgo, Scarperia e il cast. di Pulicciano, quasi nell'ombelico del Mugello.

Le memorie superstiti della pieve di S. Giovanni Maggiore rimontano sino al secolo X, mentre nella più antica collezione di fitti spettanti alla mensa fiorentina, riunita, nel libro detto il Bullettone, si legge, che a' tempi dell'Imp. Lotario, la pieve di S. Giovanni Maggiore doveva pagare annualmente al vescovato fiorentino a titolo di censo soldi 17 nella festa del Battista.

La chiesa plebana di S. Giovanni Maggiore fu molte volte rammentata nelle carte appartenute al mon. di S. Pietro a Luco, a partire dal secolo XL (ANNAL. CAMALD.)

— Ved. FAGNA, FONTE- BUONA e Luco in Val-di-Sieve.

Che intorno alla stessa età vi fosse eosià an qualche piccolo fortilizio o casatorrita appartenuta ai vescovi fiorentini, lo di a conoscere in altra pagina il preaccennato Bullettone; e forse il vocabolo di Corte rimasto a una villa compresa nello steso popolo, stata un tempo della casa Fresobaldi, ora de'Pepi con l'annesso oratorio di S. Lodovico, derivò il nome dal castellare o cortedi S. Giovanni Maggiore.

Il Manni, che illustrò un sigillo del smio XIV appartenuto a Niccolò pievano klle pieve di S. Giovanni Maggiore, riporta le memorie superstiti esistenti in detta chiesa, delle quali la più vetusta è m'iscrizione in pietra dell'anno 1523, rellecata sot to un busto di terra-cotta presso l'altare di S. Sebastiano, la quale dice: che Francesco Minerbetti Arciv. Turitano restarò questo tempio quasi diruto, raddoppio le sue entrate, e insignì la sua famiglia del di lei giuspadronato; diritto sino dall' anno 1513 stato concesso dal Pont. Leone X a Francesco e ad Andrea întelli Minerbetti ed ai loro eredi e successori, nei quali infatti si mantenne insno all'ultimo fiato di quella famiglia, spento sal declinare del secolo XVIII.

L'erudito senator Carlo Strozzi nelle se ricerche sull'origine di varie chiese forentine, trovò, che nel 1363 i canonici, (ossia i cappellani) della pieve di S. Giovanni Maggiore elessero capitolarmente in pievano un Giovanni di Bernardo.

Lo stesso Manni nell'illustrazione del sigillo appartenuto al pievano Niccolò Pigli, rammenta alcuni altri pievani di S. Giovanni Maggiore di epoche pusteriori, presentati quasi tutti dai patroni Minerhetti. Ai quali devesi aggiungerne uno chiaro per dottrina, quale fu il teologo Antelo dell'Ogna che lasciò al Seminario forentino, di cui fu per lunghi anni retore, i sooi MSS. fra i quali si contano le note aggiunte alla Descrizione del Muzello di G. M. Brocchi.

La pieve di S. Giovanni Maggiore era matrice di 14 parrocchie, attualmente riunite alle 7 seguenti; 1. S. Michele a Ron-la, prioria con l'annesso della soppressa cura shbaziale di S. Paolo a Razzuolo nella cui chiesa fu trasferita, nel 1785, l'altra di Ronta; 2. S. Maria a Pulicciamo, prioria cui fu unito S. Michele alla Bata; 3. S. Agata a Mucciano con l'an-

nesso di S. Jacopo fra le Scope, appellato anche di Pianettole; 4. S. Bartolom meo di Miralbello, già sotto la pieve di Pagna, riunito nel 1792 a Sau Michele a Figliano; 5. S. Pietro a Luco, già Mon. di donne Camaldolensi con due annessi, cioè, S. Niccolò e S. Giorgio alla Rena, stati ammensati con bolla del 30 aprile 1473 dal Pont. Sisto IV alle monache di Luco; 6. S. Pietro ad vincula di Casaglia, prioria; 7. S. Stefano a Grezzano, con l'amnesso di S. Margherita alla Rena.

La parr. della pieve di S. Giovanni

Maggiore conta 437 abit.

GIOVAN-BATTISTA (S.) A CASTEL-LO. — Fed. CASTELIO (Prive a) in Val-

d'Elsa.

GIOVE, GIOVI, GIOVO. - Molts montuosità della Toscana, e fuori di Tescana ancora, si distinguono con i nomi di Monte-Giove, Monte-Giovi, del Giago, o del Giovo, per diroi più chiaramente che la loro etimologia non derivo da tempietti, da anaglifi o da montagne dedicate alla suprema divinità del paganesimo, ma sivvero dal vertice, o crine del monti, che per metafora giogo e in qualche contrada appellasi zovo e giovo. - Tale è il giogo della giogana dell' Appennino, il quele serve di comunicazione ed aggioga le valli del mare Adriatico con quelle del mare Toscano. Tale il Monte-Giove che si frappone fra il Vadd' Arno fiorentino e la Val-di-Sieve; tale il Monte-Giori situato fra la vallecola della Chiassa e il corso dell'Arno, fra il Cascutino e la Valle di Arezzo; tale il Monte-Giovi che stà fra i valloncelli dell'Ente e del Vivo alla base occidentale del Monte-Amiata; tale finalmente può dichiararsi il Monte-Giove che fa parte della spina montuosa dell'Isola di Elba. - Ved. Monra-Giova, e Monra-Giovi.

GIOVENALE (S.) DI CASCIA nel Val-d'Arno superiore. — Villa che ha preso il nome da una chiesa soppressa, nel piviere di Cascia, Com. Giur. e un migl. a seir. di Reggello.

La ch. di S. Giovenale con breve del 1052 fu ammensata dal vescovo di Fiesole Jacopo Bavaro al capitolo della sua cattedrale insieme con tre poderi da esso lui acquistati. Attualmente vi sono due grandiose case di campagna con vasti poderi annessi, mei quali si ritrova il modello della diligente coltivazione toscana. - menti. In un lodo dato in Sarzana li 12 Fed. CASCIA.

GIOVI (CASTELLO e BORGO DI ) Castrum Jovis, nel Val-d'Arno aretino.-Piccolo castello posto sopra una rupe di macigno fra l'Arno e la confluenza del torr. Chiassa, con ch. plebana (S. Maria de Jove) nella Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, da cui è circa 4 migl. a sett.

Trovasi sullo sbocco della Valle di Artzze, donde l'Arno agli Aretini

## disdegnoso torce il muso.

Fra gl'istrumenti spettanti alla Fraternita di Areazo avvene uno dato in Giovi (Actum Josi), del 17 aprile 1303, relativo alla compra di alcuni beni posti in districtu de Jove, vocabulo strada vecchia.

La parr. di S. Maria a Giovi era una delle antiche succursali della pieve di S. Stefano alla Chiassa, il cai battistero sino dal secolo XIV fu traslocato nella ch. di Giovi, stata eretta d'allora in poi in hattesimale. Concorre alla sua data il Principe e la casa patrizia fierentina de' Pe-PURZI. - Ved. CHIASSA (S. STEFANO IN) e CHIAMA (S. MARIA DELLA).

La parr. di S. Maria Assunta a Giovi conta 376 abit.

GIOVI (MONTE)- Ved. Monte-Grovi. Gioriano (Jovianum) nella Valle del Serchio. - Castello distrutto, che diede il titolo a una ch. parr. (S. Maria a Gioviano) nel piviere Com. e Giur. di Gallicano, Dioc. e Ducato di Lucca.

È rammentata la chiesa di Gioviano nel catalogo dei pievanati lucchesi del 1260, mentre il casale di Gioviano trovasi annoverato nell' investitura della contea di Coreglia, con diploma dell'Imp. Carlo IV concessa nel 1355 a Francesco Castracani. – *Ve*d. Gallicano e Coreglia*:* 

GIOVO o ZOVO dell' Appennino di Garfagnana e di Lunigiana (Jovium et Juvium Alpis). - Varie carte del medio evo tra quelle pubblicate dal Muratori giovano ad avvalorare il mio asserto; cioè, che i vocaboli di Giove, Giovi e Monte-Giovi derivino, come dissi, dal giogo dei monti. - Portano tuttora il nome corrotto di Zovo, o Giovo varie sommità dell' Appennino di Lunigiana e Garfagnana. — Senza dire degli altri varchi, per dove passano le strade, come quello del Giogo di Scarperia, citerò i seguenti docu-

magg. 1202, designando ivi i confini della diocesi di Luni, si notano quelli del Giogo della Pania: comprendendo totum curiam Corvariae et Vallechiae usque ad montem, qui dicitur Juva (sic), et ab eo monte usque ad summitatem Alpium (Apenninorum). In altro istrumento del 1232 sulla confinazione del distretto Modanese col Lucchese lungo la criniera dell'Appennino è segnalato il confine asque ad Jovum Alpe. In altra convenzione del 1281 tra il Comune di Lucca e quello di Modena per il mantenimento della strada dell'Alpe di S. Pellegrino, sono espresse le seguenti parole: a Zovo Alpis, idest a Zugo Apennini.

GIRAMONTE (VILLA e COLLE di) presso le mura al mezzo giorno di Firenze. - Questo luogo è più fiate rammentato dagli autori delle storie fiorentine e specialmente dal Varchi. Consiste in un delizioso casino di campagna situato sopra un piccolo poggetto posto fra il monte di S. Miniato, il poggio del Gallo e la fortezza di Belvedere, nella part. di S. Leonardo in Arcetri già di S. Ministo al Monte, Com. e Giur. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, che è mezzo migl. lun-

gi di là.

Il nome di Giramonte nei bassi tempi era nome d'individuo e non di località. La villa e il colle di Giramonte chiama vasi del Palagio, quando l'acquistò nel 1498 un tal Giramonte di Benedetto di Giuliano Giul, che visse fino al 1532; da cui l'ereditarono i suoi figli Pier Francesco e Benedetto, e quindi i successori di quest' ultimo, dai quali per testamento di Francesco di Guglielmo di Benedetto di Giramonte, rogato li 23 aprile 1629, passò insieme col podere in Francesco ed Ottaviano di Guglielmo da Verrazzano che poco dopo aver riedificato il Palagio di Giramonte, lo vendè nel 1636 al prete Niccolò del fu Giov. Ribaldesi.

Nel 1681 per contratto del 30 dic. Pacquistò Ferdinando d'Antonio Migliorini, la cui famiglia possedè Giramonte fino al 1765, anno in cui lo comprò Giuseppe Costa. Dall' erede di quest' ultimo, Pietro Costa, nel 1822 l'ottenne in compra Ferdinando Piazzesi, e da questi nel 1824 per contratto del 4 febb. I attuale possessore Sig. Gaspero Puliti. - L'arme di pietra sopra la porta del Palagio sembra della casa da Verrazzano, cui si deve probabilmente la bella porta d'ingresso e la

restaurazione del Palagio.

Ma chi rese quasi celebre il Palagio e il colle di Giramonte fu la sua posizione a avaliere di Firenze; fu il bastione che per ordine dei Mediei poco innanzi la loro ultima cacciata da Firenze, verso il 1526, si cominciò a innalzare col disegno di Antonio da S. Gallo, allorchè il colle di Giramonte entrò nella linea delle fortificazioni, che tre anni dopo in uno spasio più riconcentrato, e di più facile difess, Michelagnolo Buonarroti esegui. --- Fu nel bastione di Giramonte, dove nell'ottobre del 1529 si postò una colonna dell'esercito che assediò la città, piantando costà t cannoni, sicché per tre di conținui si scaricarono, sebbene senza danno, contro il campanile di S. Miniato armato di homharda e fasciato di materassi di lana. Ma fu più tristo quel giorno, in cui un colpo di artiglieria venuto da Giramonte uccise. fra gli altri, due valorosi capitani dei Fiorentini, Mario Orsini e Giorgio, Santa-Croce. - Fed. GALLO (POGGIO DEL).

Finalmente fu dallo stesso colle di Giramonte, donde alla stessa epoca fu diretto un colpo di grossa colubrina contro il plazzo della Signoria dentro Firenze, ma la colubrina, esseudo quella la prima volta che si scaricò, si aperse, e la palla cadde in Baldracca (presso il palazzo d'Altafronte de' Gastellani) e senza alcun danno colse nella casa del manigoldo.— (Vaz-

cu, Stor. Fior. lib. X.)

GIROLAMO (S.) MAL PIAN DI AN-GHIARI in Val-Tiberina. — Borgata che ebbe nome da una chiesa, alla quale fu aggregata la parrocchia di S. Stefano d'Anghiari filiale della pieve di Micciano, Com. Giur. e circa mezzo migl. a lev. di Anghiari, Dioc, e Comp. di Arezzo.

È posta alla base del poggio di Anghiari sulla sinistra dello stradone che và a Sausepolero. — Fu di giuspadronato dei conti di Galbino e di Montauto fino dal secolo XI. Avvegnachè nelle lettere di protezione concesse ai cauonici di Arezza dal march. Gottifredo e dalla contessa Beatrice sua moglie, in data di Firenze del 9 giugno 1058, è confermata loro la chiesa di S. Girolamo con le sue terre in

Anghiari, e la ch. di S. Donato a Tubbia-

no, quas Roginarius filius Roginarii da Majano per cartulam dederunt praedictis Canonicis S. Donati. (Aut. M. Azvi.)

Discendevano da questo Ranieri i due fratelli Bernardo e Alberico, che nel 1082 rinunziarono le loro voci a favore di un terzo fratello, Pietro, abbate del mon. di S. Maria a Decciano, di pudronato della stessa prosapia. .... Ved. Badia a Decciano e Tipi.

Poco lungi dalla chiesa de' SS. Girolamo e Stefano di Anghiari, sopra la Gora che mette iu moto diversi mulini, esiste il così detto ponticino, davanti al quale, ai 20 giug. 1440, seguì il primo scontro che fu presagio di memorabile giornata fra l'esergito fiorentino e quello del duca di Milano comundato da Niccolò Piccinino. — Ved. Аконтан.

La parr. de' SS. Stefeno e Girolamo nel Pian d'Anghiari conta 339 abit.

GIROLAMO (S.) presso Fiesole.—Ved. Firsole.

GIROLAMO (S.) nel suburbio orientale di Volterra in Val-d' Era. — Convento dei Franceseani della Riforma con ch. parrocchiale nella Com. Giur. Dioc. e un' quarto di migl. a lev. di Volterra, Comp. di Pirenze.

È situato fuori della porta a Selei in una piaggia detta già a Vellosoli.... Tanto la chiesa quanto il convento furono edificati tra il 1445 e il 1465 a spese del Comune di Volterra che l'assegnò ai frati Francescani dell'Osservanza.

Si associò ad accrescere il fabbricato la ricca borsa di Cosimo de'Medici all'occasione che si recò a Volterra, nel 1447, per cui fu collocata l'arme di sua famiglia nella facciata del tempio. Compì l'opera Pietro di Cosimo Medici, siccome apparisce da un'iscrizione che leggevasi nel coro della stessa chiesa, espressa così: Casperat haec Cosmus, qui tot monumenta perorbem exegit, Latti gloria quanta soli; sed visum est superis ubi proemia ferre merenti. Absolvit patrio Petrus ab ingenio. — Anno Domini 1465 die X. Nov.

La stessa iscrizione, o che dicesse troppo più del vero, o che servisse d'impaccio ai pittori, venne tolta all'occasione che fu dipinta la cupola e il coro da Lorenzo Forconi e da Luigi Lorenzo volterrani.

Le due statue di terra cotta, poste ai lati dell'altar maggiore, sono fra le poche 9: pere superstiti di Cecco da Gambassi. Fra i quadri havvene uno di Domenico Ghirlandejo, ano di Santi di Tito, e un terzo in cui è scritto: Opus Benvenuti Joannis de Benis. MCCCCLVI.

Nelle due cappelle sotto il portico si conservano lavori di alto rilievo di terra detta della Robbia, in uno dei quali leggesi: Questa tasola à fatto fare Michelangelo di Niccolajo Ceregli. MCCCCC. Un'altra bella tavola della Robbia esiste mel convento contiguo.

La parr. di S. Girolamo fuori le mura di Volterra conta 481 abit.

GIRONE nel Val-d'Arno sopra Firenne. — Piccolo borgo composto di diversi
grappi di case detti al Girone, a Bassi e
all' Anchetta, lungo la nuova strada R.
aretina e di Romagna. Da esso prese il nome la chiesa di S. Jacopo a Girone, il cui
popolo fu annesso a S. Pietro a Quintole,
nel piviere di Remole, Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di Fiesole, Dioc. e Comp.
di Firenze, dalla qual città è quasi 4 miglia a lev.

Trovasi sulla ripa destra dell'Arno alla base australe del poggio di Settignano, dove l'alveo del fiume forma semicerchio mediante ripari e pigne di muraglie, detti anticamente gironi dal giro che facevano intorno ai fortilizii, o mura castellane.

Vi fu chi dubitò essere i muri di questo Girone vestigia appartenute a qualche pila del ponte rammentato da Giov. Vilni, (Cronic. Lib. I. c. 57) cost a il solo che » avesse aflora sopra l'Arno, nou però do-» ve sono oggi; ma si dice per molti ch' » era lo antico ponte dei Fiesolani, il qua-» le era da Girone a Candegli; e quella » era l'antica e diritta strada e cammino » da Roma a Fiesole, e per andare in Lom-» bardia e di la da monti ».—La quale congettura quanto sia di poco peso lo vede ognuno di per sè, che voglia dare un'occhiata alla località, all'andamento delle antiche vie e all'autorità degli storici del Lazio.

Da Girone prendono il titolo le vicine gualchiere sull'Arno, presso le quali è un oratorio sotto l'invocazione di S. Antonio da Padova. — Ved. Quintole di Remole.

GIRONE (S. MARIA 18) DI PORTICO nella Valle del Montone — Porta il nome di S. Maria in Girone la chiesa plebana del cast. di Portico, stante il trovarsi col-

locata sopra il girone dell'antico castello di Portico. — Ved. Poarreo.

La perr. di S. Maria in Girone conta

GIUCCANO, volgarmente detto Zuccano in Val di Magra — Gas. con parr. (SS. Fabiano e Sebastiano) nella Com Giur. e 
2 migl. a ostro di Fosdinovo, Dioc. di 
Massa ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Questo Cas. posto sopra un poggio coltivato a ulivi e castagni, fu tra i feudi dei march. Malaspina di Fosdinovo, ai quali nelle divise del 1393 toccò di parte con Fosdinovo, Marciaso, Pulica, Tendola, Posterla, Colla, Bardine, S. Terenzo in Monti, Zuocano, ossia Giueçano ed altri villaggi. — Ved. Fosdinovo.

La parr. de' SS. Fabiano e Sebastiano a Giuccano nel 1833 contava 320 abit.

GIUDICE (S. MARIA DEL) ossia di LEDNE GIUDICE NEl Monte Pisano in Val di Serchio.—Grosso Vill. che porta il nome della sua chiesa parr., già suffraganea della pieve, ora rettoria di Massa Pisana, nella Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, da eui trovasi quasi 5 migl. a ostro.

Risiede presso il giogo del Monte Pisano, sul varco della strada mulattiera che dai Bagni di S. Giuliano attraversa il monte per andare direttamente a Lucca.

Questa chiesa ebbe nome ed origine da Leone Gludice, personaggio distinto lucchese, figlio di altro Leone di professione giudice, il quale fiorì sul declinare del secolo X, epoca cui deve probabilmente risalire la fondazione della chiesa di S. Maria di Leone Giudice. — A Leone giumiore riferisce un istrumento rogato li 13 marzo 1002 nel sobborgo di Lucca presso la porta S. Frediano, col quale il marchese Adalberto Pallavicini figlio di Oberto o Alberto, che premorì al padre march. Adalberto, vendè a Leone Giudice la porzione che quel toparca teneva tuttora indivisa con altri consorti, consistente iu terre e case poste nei contorni di Vico Auseressa (ora Vico Pisano), a S. Genesio. - Il quale acquisto dopo nove anni (9 lugl. 1011) fu dallo stesso Leone Giudice alienato per metà a favore di Ugo figlio di altro Ugo nobile pisano. - (Mu-BATORI, Antich. Estens. ) - Ved. AUSE-RESSA , CRIANO FLESSO del Val d'Arno e VICO-PISANO.

Anche dal lato opposto del Monte Pisano nel distretto di Calci, e nel popolo di S. Salvatore al Colle esisteva un mulino, chiamato il mulino del Giudice.

Nel catalogo delle chiese lucchesi del 1160 la parr. di S. Maria di Leone Giudice apparteneva alla pieve di S. Ambrogio di Massa Pisana; però nei tempi postriori da quest' ultima venne trasferito il S. Fonte nella prima, alla quale trovana assegnate le seguenti tre ch parrocchia: I. S. Loreuzo in Vaccoli; a. S. Ambrogio di Massa Pisana; 3. S. Michele in Escheto. — Ved. Massa-Pisana, e Monna Pisano.

La parr. di S. Maria del Giudice com-

prende 1766 abit.

di Lecca. — Ved. Sorbano del Giudice e

Sormeo del Vescovo.

GIUFFENNA, CIOFFENNA e CIUFFEN-11, torr. nel Val d'Arno superiore. - È um homana tributaria alla destra dell' Arno, la quale ha il suo principio dalle faggete che cuoprono la criuiera del monte Pratomagno, passa sotto la rocca della Trappola de signori da Ricasoli, presso la quale accoglie tre borri, il 1º detto di Modine, il 2.º di S. Chimento, e il 3.º di Casale. Poco al di sotto rasenta le mura occidentali del cast. di Loro, e scende per il Cas. di Penna verso il piano di Terramova, che l'avvicina dal lato orientale. Finalmente mezzo miglio dopo esser pasnia sotto il ponte che appellasi di Terra-Buova, entra in Arno quasi dirimpetto alla collina e al convento di Monte Carlo.

GIUGLIANO, o GULLIANO nel Vald'Arno casentinese. — Cas. la cui parr. di S. Giorgio fu annessa alla cura di S. Maria a Vogognano, nella Com. e Giur. di Subbiano, Dioc. e Comp. di Arezzo. —

Fed. VOGOGHANO.

Giugnamo (Bania ni) nella Valle della Bruna in Maremma. — Quest'antico monastero di monaci eremiti era situato in mezo ai boschi sul fosso delle Venaje, tributario del fiume Bruna, fra Monte-Lija, Monte-Massi e Roccastrada, in luogo detto attualmente le Casacaie, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di Roccustrada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Poche notizie di questa badia restano fra le carte degli Eremiti Agostiniani di Siena, ai quali furono riuniti gli eremi di Fal d'Aspra, dell'Ardenghesca, e di Fal-di-Rosia de Pannocchieschi, che sino dal secolo XIII possedevano la badia di Giugnano con le sue foreste. — Ved. Enumo di Rosia, ed Enumo di Valle Aspra.

GIULLARI (PIAN 21) nel suburbio australe di Firenze. — Borghetto posto sulla cima pianeggiante dei colli di Arcetri che stendonsi tra la fiumana dell' Ema e la ripa destra dell'Arno a partire dalla costa de' Magnoli, e di Boboli dentro Firenze.

Il borgo di Giullari è attraversato dalla strada provinciale del Chianti che divide costà la Com. del Galluzzo da quella del Bagno a Ripoli. Si chiama a sentimento del Varchi, Pian di Giullari dalle feste come si può credere o Giullerie che anticamente vi si facevano. - Nel mezzo al horghetto havvi una piccola piazzetta, nella quale è un pozzo e una chiesuola dedicata alla SS. Trinità, già spedale di pellegrini. Costà fanno capo tre strade, una delle quali viene da S. Leonardo in Arcetri e dalla porta ora chiusa di S. Giorgio, la quale via continuando diritto per Montici e per Greve dirigesi a Radda nel Chianti; l'altra che vien da pon. conduce al soppresso mon. di S. Matteo in Arcetri e al Poggio Imperiale, e la terza nella direzione di scirocco porta a diverse ville,

Nelle case de Guicciardini, che sono dal lato di lev. sulla strada Chiantigiana, prese stanza nel 1529 il principe d'Orange comandante dell'esercito che assediò la città di Firenze, mentre dal lato opposto poco innanzi di arrivare alla piazza trovasi la villetta del Giojello, celebre per esservi abitato gli ultimi 9 anni di sua vita il divino Galileo, siccome lo attesta al viandante la iscrizione marmorea abe leggesi nella facciata, del seguente tenore:

## Σιυ Θεω

ABES QUAS PIATOR INTUERIS LICET RXIGUAS DIVINUS GALILÆUS CORLI MAXINUS SPECTATOR ET NATURALIS PHILOSOPPIA RESTITUTOR SEU POTIUS PARENS PSEUDOSOPPIAN MALIS ARTIBUS COACTUS IMOQUUIT AB ABO 1631 RAL NOTENBRIS AD ABUM 1642 SEXTO IDUS JANUARII HEIC BATURÆ CONCESSIT LOCI GENIUM SANCTUM PERERARS ET TITULUM AB JOANNS BAPTISTA CLEMENTE

BELLIO · STEPHANIANI · ORDINIS · EQUITE SENATORE · AC · PATRICIO · FLORENTINO ETERNITATI · DICATUM · SUSPICE · ANTONIO BONAJUTI · I · C. FUNDI · DOMINO · ANNUENTE.

GIULIANO (S.) nel Monte pisano. — Chiesuola distrutta, che diede il suo nome al monte per cui i Pisan veder Lucca non ponno, e ai subiacenti Bagni di Pisa, detti per ciò di S. Giuliano.

Essa chiesa esisteva sulla cima del Monte Pisano dentro i confini della diocesi lucchese, siccome apparisce da una membrana dell'Arch. Arciv. di Lucca dell'anno 987. È un contratto enfiteutico, col quale Teudegrimo allivello a IIdebrando figlio del fu Ildebrando una casa massarizia posta in luogo detto il Colle, di pertinenza della chiesa di S. Giuliano di Monte pisano, e inoltre gli assegno certo tributo delle Saline situate a Vada, che ritraeva la sopraddetta chiesa di S. Giuliano. — Ved. Vada.

GIULIANO (S.) a QUERCIOLANO. — Ved. Querciolano.

— a SETTIMO. — Ved. Settimo (Pie-ve di)

GÍULITTA (SS.) e QUIRICO a CAPAN-NOLE. — Ved. CAPANHOLE in Val-d'Ambra. — Egualmente gli altri luoghi, la cui parrocchia è sotto il titolo di S. Giulitta, saranno descritti al loro vocabolo speci-

GIUMELIO nella Montagna di Pistoja.

— Porta cotesto nomignolo uno sprone di poggio, dove furono tentati dei scavi di miniera di piombo argentifero.—Esso acquapende sul fiume Lima, nella Com. di Piteglio, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Piatoja, Comp. di Firenze. — Ved. Prrecuto Comunità.

GIUNCARICO (Juncaricum) nella Maremma di Grosseto. — Cast. con ch. plebana (S. Egidio Abate) residenza di un potestà, nella Com. e circa 6 migl. a levseir. di Gavorrano, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Risiede sulla cima di un poggio coltivato, fra la strada R. grossetana che gli passa sotto a ostro, e il torr. Sovata che gli gira intorno da sett. a stir.

È Giuncarico uno dei pochi paesi della Maremma, di cui resta qualche memoria anteriore al secolo IX. — Due pergamene importantissime per la storia fisico-econo-

mica di cotesta contrada si conservano nel R. Arch. Dipl. di Firenze provenienti dalla badia Amiatina. Sono due istrumenti di locazione di due poderi situati in Giuncarico, che Guntifredo figlio di Tuzio Esercitale della città di Chiusi, nel mese di marzo dell'anno 772, stando nel territorio di Roselle in luogo detto a S. Donato, affittò, uno ad Auderado, e l'altro a Teudiperto uomo libero, con l'onere ai fittuarii di certe angarie e di recare alla casa dominicale posta nella città di Roselle nella stagione di estate dieci moggia di sale, ponendo una penale reciproca mel caso di mancare ai patti convenuti. (Pizzarri, Antich. Toscane T. II. - BRUNETTI, Codice Diplom. T. I.)

Ora alla domanda che tutti fanno, se l'aria della Maremma grossetana fu nei tempi antichi perniciosa alla salute, quanto
poi lo divenne nei secoli più vicini a uoi,
potranno rispondere fra gli altri i due documenti autentici, che abbiamo teste citati, nei quali vien inglunto ai fittuari
l'obbligo di portare nell'estiva stagiose
i tributi convenuti alla casa dominicale
situata nella città di Roselle.

Resta bensì a sapere, dove mai poteva essere quella chiesa di S. Donato del territorio Rosellano, in cui furono stipulati i due contratti enfiteutici di sopra accennati; sù di che aggiungerò le seguenti riflessioni,

Di una pieve della diocesi di Roselle sotto il titolo di S. Donato, posta in loco Morrano, o Murano, fanno menzione diversi contratti appartenuti alla badia di Sestinga presso Colonna. Il più antico di essi è del 26 agosto 994, scritto in Morrano contado di Roselle; il 2.º del 29 aprile 1032, fatto avanti la pieve di Morrano; e il 3.º del 6 sett. 1073, rogato in Morrano presso la chiesa di S. Donato. Nei citali istrumenti trattasi di beni della badia di Sestinga situati nei confini di Morrano, nei nomignoli di Parantina, Rancolaja, Aperita, o Perita e di Caralle, luoghi che furono dentro i limiti della comunità attuale di Gavorrano. Quindi vi ha ragione di credere che la chiesa nella quale, nel marzo del 772, furono stipulate le due prime contrattazioni livellarie, riferisca alla pieve di S. Donato a Murano, o Morrano, situata forse nel luogo che dicesi ora Monte di Muro in Pian d'Alma. E chi sa

che non fosse quella pieve de Alma confermata con le sue cappelle e decime a Gualfredo vescovo Rosellano dal pontefice Clemente III nella bolla concistoriale, data in Laterano li 12 aprile dell'anno 1188? Nella qual bolla trovasi eziandio nominata una chiesa dedicata a S. Donato cum possessionibus suis, quae Episcopatui proprie spectant con la vicina canonica di Scarlino e le cappelle di Lodena e di Caralle. - Infatti fra le otto parrocchie della diocesi di Grosseto state soppresse nella Riforma Leopoldina fuvvi la piere di S. Donato presso Scarlino, riunita all'altra che conserva il doppio titolo di S. Donato in S. Martino. - Ved. Scarseso e Mosra di Muno in pian d'Alma.

Ma tornando a Giuncarico diro, che in questo paese sino dal secolo XI acquistarono giurisdizione e podere i nobili del castel di Pietra della casa Pannocchieschi, mentre uno di essi, Ranieri figlio di altro Ranieri, nel 21 marzo del 1094, stando nel suo castello di Giuncarico, affittò all'abate del mon. di Sestinga posto nel poggio di S. Frediano la porzione del colle medesimo che gli si apparteneva, ritraendone l'annuo canone di soldi 2 di argento, da pagarsi nel mese di agosto nella sua corte di Giuncarico.

Più generosi verso i monaci di Sestinga surono nel 1104, tre fratelli, cioè Rodolfo, Lamberto e Ruberto figli del fu Pietro, i quali con Reberga di lei madre, figlia di Lamberto, ai 18 ag., mentre abitavano nel castello della Pietra, venderono per 24 soldi al mon. di Sestinga tutta la loro porzione del poggio di S. Frediano e della corte di Sestinga ivi situata. Un mene dopo Ranieri ahate del mon. suddetto stando in Portiglione, li 22 sett. 1104, acquisto dai fratelli Ugo e Salvagno figli del su Guido tutte le ragioni e possessioni che furono ad essi vendute da Rodolfo, Lamberto e Roberto figli del fu Pietro, a partire dal Monte Aquilone fino al castel della Pietra, e dal castel di Ravi fino alla Bruna, in Giuncarico e in Sestinga.

Nel 1121 ai 15 dic. Benno ab. di Sestinga, trovandosi in S. Roffino nella corte di Celle, comprò per 20 soldi da Gerardo del su Nello e da Ermellina d'Ildebrando sea moglie diversi terreni posti a Rancoluja e altrove, dentro il distretto di Giun-

carico-e di Sestinga, quando già poco innanzi lo stesso ab. Benno aveva ottenuto da Bernardo vescovo di Roselle, per il tenue tributo annuo di 4 o 5 soldi, la cessione delle decime provenienti dai villaggi e corti di Tirli, Ravi, Tatti, Alma, Caralle, Giuncarico, Prata, Caldana ec. tributo che i monaci di Sestinga dovevano recare siccome infatti recavano annualmente a Grossetto nella vigilia di S. Loreuzo. (Ancs. Dre. Fron. Carte degli Agostiniani di Siena).

Dopo che ai monaci furono subentrati nella badia di Sestinga i Frati Agostiniani Eremiti, questi ottennero nel 23 febb. 1288 un breve da Rainaldo vescovo di Siena delegato dal pont. Onorio IV, scritto in Giuncarico, e diretto al prete Pace proposto della chiesa di S. Gilio di detto castello, affinchè dentro il termina di 15 giorni egli compensasse i frati Agostiniani di Sestinga delle decime da lui percette nel suo piviere. (loc. cit.)

Io non saprei, se fu per la sospensione del solito tributo di 4 o 5 soldi che Restauro vescovo di Grosseto, nel 1311, aveva diretto ai parrochi delle pievi di Buriano, Colonna, Ravi e Giuncarico lettere con l'ordine d'intimare sotto pena della scomunica a tutti i debitori del convento di Sestinga, sia per ragione di frutti, di censi o di altri oneri, di ritenersi nelle mani il denaro, finchè i detti frati non avessero pagato alla mensa vescovile le imposizioni e collette; per la qual cosa gli Eremiti di Sestinga, sotto il di 29 lugl. 1311, si appellarono alla S. Sede. So bensì che nell'anno 1313 ai 9 agosto, il procuratore del convento di Sestinga si recò nel castello d'Ischia nel palazzo vescovile per pagare a Restauro vescovo di Grosseto la somma di soldi 8 per il canone di due anni arretrati. (loc. cit.)

Frattanto il dominio di Giuncarico si continuava a tenere dalla famiglia Pannocchieschi del ramo dei conti di Travale ed Elci. Di essa era capo il conte Ranieri, allorchè nell'anno 1282, prestò ubbidienza per sè e per i suoi figli al Comune di Siena (ai 24 maggio 1282) consegnando per il tempo di tre anni sotto titolo di Giuncarico, con patto che la Repubblica lo proteggesse nel dominio e giurisdizione del castello, del distretto e degli uo-

mini di Giuncarico. — (Malavolm, Istor. di Siena Parte II).

Nel', 265 il nobile Enrico Gioseppi, in qualità di tutore del conte Ranieri Manovelli figlio del su Ranieri conte di Elci e Travale, riottenne il possesso del castello suddetto, mediante un rogito fatto nel cassero d'Elci li 14 febb. 1285; per cui il Comune di Siena a certi patti rinunziò ai suoi diritti sopra il castello di Giuncarico e suo territorio. - Nel 1314 risiedeva costà il conte Nello della Pietra marito della Pia, il quale in detto anno fece il suo testamento nella camera del pievano; e nello stesso anno 1314, ai 29 marzo, si sottomise di nuovo con le opportune solennità il castello e distretto di Giuncarico, alla Rep. di Siena, a nome della quale ne prese la protezione il conte Carlo di Battifolle di lei potestà. - (MARAvorti, Istor. di Siena Parte II.)

Nel 1330 il conte Gaddo d' Eloi figlio di Conticino, e signore del cast. di Giuncarico stipulò per mezzo del suo sindaco un nuovo trattato con i Signori Nove di Siena, obbligandosi di conservare e di tenere a disposizione della Repubblica il cast. e uomini di Giuncarico, di somministrare in tempo di guerra 8 uomini a cavallo e 25 fanti, e di mandare a Siena un cero di libbre 10 per la festa della Madonna di agosto, ed altre condizioni. — (Aaca. Dre. Sun. Kaleffo vecchio).

Nel 1360 il C. Ranieri figlio del fu C. Gaddo, in nome anche di Ugolinuccio e di Giovanni suoi fratelli, promise alla Rep. di Siena di offrire per il castello di Giuncarico al Duomo di Siena l'annuo tributo di un palio di seta del valore almeno di 20 fiorini d'oro. (loc. cit. Kalefo nero, e Malavolti Istor. di Siena Parte II).

Nel 30 ag. 1405, donna Lippa figlia di Ugolinuccio de' conti d' Elci col consenso del suo mondualdo e procuratore, dopo essersi dichiarata contenta delle doti costituitegli dai CC. Bocchino e Federigo figli del fu Conte Ranieri d'Elci, rinunzia in favore del di lei cugino conte Bocchino alle ragioni che se le competevano di sua parte per diritti ereditarii della madre donna Cia, di Ugolinuccio suo padre, e di Giacomo suo fratello, sui beni posseduti in Giuncarico e sua corte, e specialmente per le ragioni sul castello.

Lo stesso C. Bocchino nel 1430 vendè al Comune di Siena per il prezzo di 400 fiorini la parte di Giuncarico donatagli da Donna Lippa assieme con più case e terreni; e per la stessa somma poco innami il conte Federigo del fu C. Ranieri Vanni del C. Gaddo del fu C. Ranieri, e Ranieri del C. Manovello della stessa consorteria dei C. d'Elci avevano rinunziato alla stessa Repubblica la loro parte per indiviso della corte e giurisdizione di Giuncarico. (loc. cit. Kaleffetto).

Da quell'epoca in poi il paese di Giuncarico restò costantemente incorporato al contado e giurisdizione di Siena, di cui seguitò la sorte.

La parr. di S. Egidio a Giuncarico nel 1833 contava 552 abit.

GIUNCHETO in Val-di-Serchio. — Ved. Barga Comunità, e Tierzo (S. Gresto A).

GIÚNCUGNANO di Garfagnana nella Valle del Serchio. — Vill. con parr. (S. Antonino martire), filiale della pieve di Piazza, capoluogo di comunità, nella Giur. e circa 5 migl. a maestr. di Camporgiano, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Trovasi uello sprone occidentale dell' Appennino, chiamato il Monte Tea, che ha dirimpetto le ripide ed eminenti scogliere del monte Pisanino dell'Alpe Apuana, presso al confine della Garfaguana con la Lunigiana, e quasi sul collo fra la Valle della Magra e quella del Serchio.

La comunità di Giuncugnano comprende, oltre il villaggio dello stesso nome il casale di Vargliano, e quello di Capoli, con i villaggi di Magliano e di Pontecchio. Sono due parrocchie, le quali contano 898 abit. distribuiti come appresso:

GIUSEPPE (S.) DI VAL-d'ARNO. — Ved. Donato (S.) presso S. Maria a Monte nel Val-d'Arno inferiore.

GIUSTINA (S.) AL RIO in Val-di-Magra. — Cas, con parr. nella Com. e Man-

damento di Godano, Provincia di Levante, Dioc. di Luni-Serzana, R. Sardo.

Trovasi sulla pendice meridionale del Monte-Rotondo, che acquapende nel fiume Vara, di cui è tributario il Rio, dal quale prende l'indicazione la cura di S. Giastina. — Ved. Gonano.

Le parr. di S. Giustina al Rio nel 1832 aveva 360 abit.

GIUSTINO (S:) nel Val-d'Arno superiore, altrimenti detto S. Giustino al Borro. — Cas. designato col nome della sua chiesa arcipretura, nella Com. e circa 5 migl. a scir.-lev. di Loro, Giur. di Terransova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco merid. dell'Alpe di S. Trinita continuazione di Pratomagno, lango il torr. Agna e sopra la strada provinciale detta Urbinese che passa da Loro e per il Borro e Castiglion-Fibocchi, quindi cavalca l'Arno sopra il Ponte a Buriano e guida ad Arezzo.

Auticamente questo popolo portava la denominazione specifica di S. Giustino a Cabiano, poi al Borro. Della pieve di S. Giustino a Cabiano havvi memoria in una carta aretina del 1011.

Nel catalogo delle chiese della stessa diocesi redatto nel 1265 la Pieve di S. Giustino comprendeva due chiese succurali, cioè, S. Bartolommeo a Cerreto, ossa a Vitareta, e S. Michele a Cafaggiola, ammensata dal Pont. Adriano IV alla badia di S. Maria in Gradi di Arazzo.—
Vel. Caragogo nel Val-d'Arno superiore.

Nella chiesa della pieve di S. Giustino, li 17 agosto del 1273, si trovava il vescovo Guglielmino di Arezzo, davanti al quale reclamarono i sindaci dei monasteri di S. Flora di Arezzo, di Capolona, del Sasso e dell' Alpe di S. Trinita, mon. tutti della diocesi aretina, a cagione di una colletta.—(Frindu. Monozzo, Dello stato del fune Arno Parte II).

Nel secolo XIV la stessa pieve di S. Giustino, detta allora al Borro, contava le seguenti 7 chiese filiali; 1. S. Michele a Cafaggio o Cafaggiola, soppressa; 2. S. Bartolommeo a Vitareta, esistente; 3. S. Biagio al Borro, esistente; 5. S. Apollinare, distrutta; 6. SS. Fabiano e Sebastiano alla Trojana, esistente; 7. Spedale di S. Andrea della Trojana, soppresso.

La pieve di S. Giustino conta 309 abit.

Grustino (S.) a Menisciano, ora S. Michele a Melisciano o Milicciano nel Vald'Arno aretino. — Cas. con parrocchia nel piviere di S. Giovanni a Cipoloma, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, da cui trovasi 6. migl. a maestro.

Il castello di S. Giustino in Melisciano con la sua corte è rammentato in una lèttera di protezione spedita in Firenze li 9 giug. 1058 da Gottifredo marchese di Toscana e dalla contessa Beatrice sua moglie ai canonici della cattedrale di Arezzo, ai quali confermò e promise difendere, fra gli altri loro possessi, Curtem etiam et Castrum S. Justini in Melisciano.

Nel secolo XIV la ch. di *Melisciano* dovè essere riedificata sotto l'invocazione che porta attualmente di S. Michele. *Ved.* Marisciano, o Milisciano.

GIUSTINO (S.) a MONTE GIOVI. — Ved. Monte Giovi nel Val-d'Appo aretino. GIUSTINO (S.) o S. GIUSTO a PA-LAZZUOLO. — Ved. Palaszuolo in Valdi-Chiana.

GIUSTINO (S.) o S. GIUSTO a VENERE. — Ved. VENERE nel Val-d'Arno aretino.

GIUSTO (S.) di BRANCOLI nella Valle del Serchio. — Borgata che porta il nome dalla sua parrocchia nel piviere di Brancoli, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città è lontana 6 migl. a sett.

Trovasi sulla strada maestra de'Bagni alla sinistra del Serchio, fra il ponte a Moriano e il ponte a Decimo. — Ved. Brancout.

La parr. di S. Giusto a Brancoli con P annesso di S. Lorenzo a Brancoli nel 1832 contava 3g1 abit.

GIUSTO (S.) di COMPITO. — Fed. Compito nel Lucchese.

— A EMA — Ved. EMA (S. GIUSTO A)
GIUSTO (CASTEL S.) Sull'Arbia. — Ved.
GIUSTO (S.) alle MONACHE.

GIUSTO (PIEVE or S.) a BALLI presso Sovicille in Val-di-Merse. — Cas. con antica ch. plebana dedicata ai SS. Giusto e Clemente nella Com. Giur. e migl. 1 ½ a sett.-grec. di Sovicille, Dioc di Colle, già di Volterra, Comp. di Siena, che trovasi distante 6 migl. al suo lev.

È una delle più antiche pievi della diocesi di Volterra posta alle falde orientali della Montagnuola, sulla destra del torr. Serpenna tributario del fi. Marse. Si fa menzione di questa pieve di S. Giusto in un giudizio dato dalla contessa Matilde, li 2 febb. 1078, a favore della chiesa volterrana, alla quale confermò i diritti e beni spettanti alle pievi di Molli, di Pernina e di S. Giusto con la villa di Personata, dov' era una cappella succur-

Infatti nelle vicinanze di S. Giusto sussiste tuttora un luogo di Personata, ove si osserva una villa con cappella gentilizia di figura ottagona di proprietà dei signori Finetti di Siena, come pure vige sempre il nomignolo di S. Margherita in Personata, ad una più vetusta chie suola, ora ridotta ad uso di capanna presso una casa colonica con po lere omonimo.

La pieve di S. Giusto a Balli è tutta di pietra, in origine a tre navate, lunga br. 25, e larga br. 17, con tribuna e tre altari, due archi per parte a sesto tondo, 4 finestre nella navata maggiore ostie e strettissime, formate a strombo ostia a guisa di feritoja, talchè la luce maggiore entra da quella stata aperta recentemente sopra la porta d'ingresso.

Dissi che in origine la chiesa era a tre navate, se non che un pievano più gotico di quelli che la fabbricarono, verso la fine del secolo XVII, fece chiudere la navata a cornu epistolae, per ridurla a cella vinaria.

La pieve di S. Giusto a Balli nei primi secoli dopo il mille aveva, come si è avvertito, per succursale la chiesa di S. Margherita di Personata, la quale sussisteva anche nel 1356, e la parr. di S. Bartolonumeo ad Ancajano posta salla schieua della Montagnola. Quest'ultima essendo stata devastata nel 1554 dall'esercito Austro-Ispano, fu annessa alla pieve di S. Giusto, sino a che il Pont. Alessandro VII la fece riedificare nel 1662 con nobile disegno molto simile a quello della chiesa di Provenzano di Siena; e finalmente nel 1788 dal vescovo di Golle fu decorata del titolo di pieve.

La pieve de' SS. Giusto e Clemente a Balli nel 1833 contava 277 abit.

. Giosto (S.) A CAMPI nel Val-d'Arno fiorentino. — Chiesa che fu del piviere di S. Stefano a Campi da lungo tempo aunessa alla cura di S. Cresci nella Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Firenze. Un'istrumento del 9 giugno 1257, rogato da Brunetto di Bonaccorso Latini, tratta di alcuni effetti posseduti dal capitolo fiorentino nella parrocchia di S. Giusto a Campi, sui quali beni fu data al capitolo una somma di cento lire che dove pagare al vescovo di Firenze d'ordine del pontefice, per la colletta imposta pro stipendiis militum Romanae curiae missorum in Apuliam. (Lam, Mon. Eccl. Flor. T. II.) — Ved. Campi (S. Campi (A. Campi (S. Campi L. Campi (S. Campi (S. Campi L. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Campi (S. Camp

GIUSTO (S.) A CAMPOLESE, O A CAMPORESE in Val-d'Elsa. — Villa dov'era una chiesa parr., il cui popolo fu raccomandato sino dal 1466 al parroco di Nebbiano dal santo Arcivescovo Antonino, ed i suoi beni ammensati al monastero di Mantignano, nel piviere di Settimo. — Fed. Camporese.

GIUSTO (SS.) & CLEMENTE ALLA BA-DIA nel suburbio di Volterra in Val-d'Era. - All'art. Abasia di S. Giusto fu detto, che essa era vicinissima al subborgo di S. Stefano, del cui popolo fa parte; mentre il borgo che l'avvicina è propriamente appellato di S. Giusto, compreso nei confini della stessa parrocchia e chiesa abhaziale. Comecchè più prossimo alla città, e fuori della stessa porta di S. Francesco trovisi l'altro borgo, detto di S. Stefano e S. Giusto da una ch. parr. di cui fa parte; donde è, che invece di una sola sono due cure, quella cioè della badia di S. Giusto, e l'altra di S. Stefano extra moenia.

La parr. pertanto dell'Abazia di S. Giusto comprende oltre il borgo omonimo anche il castelletto di Monte Bradoni, i cui avanzi sono a grec. della stessa badia.

La sua chiesa ha sette altari, tre per parte e quello maggiore. Oltre il bel quadro di Donato Mascagni, rappresentante la Natività di Nostra Donna, non deve omettersi una bellissima tavola all'altare dirimpetto, la quale rappresenta Maria Vergine con S. Benedetto e S. Romualdo ed altri Santi e Sante dell'Ordine Camaldo-lense, dipinta da Domenico Ghirlandajo. È bello l'affresco dello sfondo, e i due Santi dell'ordine, S. Benedetto e S. Romualdo ai lati dell'organo, dipinti nel 1629 da Baldassarre Franceschini.

La parr. de'SS. Giusto e Clemente alla Badia nel 1833 contava 211 abit.

GIUSTO (SS.) a STEFANO extra moe-

niedi Volterra. Chiesa grandiosa eretta dal popolo volterrano nel subborgo di porta S. Francesco, detto la contrada di Prato Marzio, anticamente Monte Albim, ora Borgo S. Stefano, nella via che conduce alla badia dello stesso santo patrono della città.

Le memoria della primitiva costruzione di questa chiesa, del di lei fondatore, del unto a cui fu dedicata, del re longobirdo che allora regnava, e del vescovo de edeva nella cattedra di Volterra sul aden del secolo VII, leggesi tuttora scolpita in una gotica iscrizione latina afisa alle pareti del coro nel moderno tempio, espressa nei termini seguenti: Honon 8. Justi Alchis inlustris Castaldius seri justit tempore domini Cuniperti resis, Gaudentiano episcopo.

Assorbita nel 1627 dalle franate balze, l'antichissima chiesa di S. Giusto, colle oblizioni dei fedeli fu dato principio al mestoso tempio presso la chiesa di S. Steim già parrocchia, attualmente cappelh, della quale si hanno memorie fino

dal 1300.

Mella sacrestia è stato collocato un quado rappresentante S. Sebastiano, di quelli probabilmente appartenuti alla subissata chiesa di S. Giusto, con la presente iscritione: « Questa tavola an facto fare la contrada di Prato Marzio di Volterra Anno » Domini MCCCCLXXVIII ».

Il chiar. Padre Giov. Inghirami delle Scuole pie nell'anno 1809 fissò nel pavimento di questa chiesa uno Gnomone.

Nella compagnia contigua alla stessa chiesa di S. Giusto esiste una tavola rappresentante la deposizione dalla croce di G. C., alquanto maltrattata. Essa porta il nome dell'autore e l'epoca in cui su eseguita Nicolaus Circinianus de Ripomarane pingebat A. D. MDLXXXX.

Nella vicina piazzetta di S. Stefano, ossia di Prato Marzio, esiste un torso di statua antica, di cui Ciriaco Anoonitano pubblicò l'iscrizione allora esistente nella hase, la quale diceva: Sodales A. Novio. A. F. Pliconti. Seviro Augustali.

La parr. de' SS. Giusto e Stefano extra moenia conta 876 abit.

GIUSTO (S.) IN CANNICCIO nel suburbio meridionale di Pisa. — Borgata con ch. parr. nel piviere della primaziale, è appena un migl. distante. - Trovasi fuori della Porta Fiorentina, fra il fosso de' Navicelli e l'antica strada Romes, o di Emilio Scauro, oggi R. Maremmana.

La ch. di S. Giusto in Canniccio esisteva sino dal secolo XII, come lo prova una membrana dell'anno 1181 appartenuta al mon. dei Canonici Regolari Agostiniani di S. Martino di Pisa, a cui era sottoposta. (ARCH. DIPL. FIOR. Mon. cit.)

La parr. di S. Giusto in Canniccio conta

676 abit.

GIUSTO(S.) ALLE MONACHE in Vald'Arbia, già detto a Rentennano, talvolta Castel di S. Giusto. - Villa signorile dove già fu un fortilizio, e iunanzi tutto un convento di monache con chiesa sotto il titolo de' SS. Giusto e Clemente nel popolo di S. Cristina a Rentennano, da gran tempo riunito alla cura di S. Cristofano a Lucignanello, o Lucignano, nel piviere di S. Marcellino in Chianti, Com. Giur. e quasi 7 migl. a ostro di Gajole, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena, dalla qual città è circa 6 migl. a grec.

Trovasi alla sinistra dell' Arbia sul crine dei poggi che separano le crete senesi dalle rocce stratiformi compatte del Chianti alto, e la valle dell'Ombrone dalla vallecola dell'Arhia sua tributaria, presso al luogo dove si toccano tre diocesi, cioè, di Arezzo, di Siena e di Fiesole, e sull'antica linea di demarcazione fra il contado fio-

rentino e quello senese.

Infatti la villa di S. Giusto a Rentennano fu segnalata a confine tra i due contadi nel trattato di concordia concluso in Poggibonsi nel 1204 dagli arbitri delle due Repubbliche, fiorentina e senese, in presenza dei vescovi di Firenze, di Fiesole e di Volterra, del Conte Guido, del C. Manente di Sarteano, del C. Cacciaguerra, e di molti altri testimoni; mercè della quale convenzione restò fissato il confine dei due contadi nel Chianti alto Tornano, Campi, alla villa di Larginano, alla chiesa e villa di S. Giusto a Rentenna-

Che poi fino dalla stessa epoca vi fosse in S. Giusto a Rentennano un monastero di donne lo fa credere una pergamena del 12 febb. 1206 riguardante una transazione di lite che verteva tra le monache dei SS. Giusto e Clemente a Rentennano ed-Com Giur. Dioc. e Comp. di Pisa, da cui i fratelli Guido, Spinello, e Currado di Cerreto, a cagione di mulini che avevano in comune nel Pian di Arsicoia e in quello di Valle nel distretto di Quercia grossa; lo conferma un atto del 2 lugl. 1211 fatto nel Chianti, col quale i fratelli Ugo e Ramieri, con Uggerio e Bernardino, figli del suddetto Ugo della Valle, rifiutarono ogni diritto ed azione che avevano sui beni del mon. di S. Giusto. — Ved. Carasto del Calanti.

Finalmente a dimestrare nel secolo XIII la conservazione del mon. medesimo si potrebbe aggiungere una bolla degli 11 marso 1277 del Pont. Giovanni XXI diretta alla hadessa e alle monache di S. Giusto & Rentessano della Dioc. aretina, con la quale dispensa quell'asceterio dalle pubbliche imposte, con obbligo però alle monache di non dare ad enfiteusi alcuna delle loro possessioni.

Le stesse recluse di Rentennano godevano il giuspadronato della vicina chiesa parr. di S Cristina, mentre esse, con partitto degli 8 aprile 1279, elessero il rettore della medesima nella persona del prete Pietro Canonico di S. Manellino del Chianti, Dioc. di Arezzo, al qual piviere apparteneva il monastero di S. Giusto. In altra membrana del 17 febb. 1296, della stessa provenienza, si aggiunge, che il mon. di S. Giusto e S. Clemente a Rentennano trovasi nella diocesi di Arezzo e mel Contado fiorentino. — (Ancu. Dirz. Fion. Carte delle Trafisse o del Santuocio di Siena.)

Ma non era ancora compito l'anno sago, che le monache di S. Giusto furono traslatate nel mon. di S. Maria Novella di Siena, e queste poi unite alle Cisterciensi di S. Prospero nella Castellaccia, dette in seguito del Santuccio, o delle Trafisse. (loc. cit.)

Restò per altro il nome di S. Giusto alle Monache al primitivo monastero, il quale fu acquistato e ridotto in fortilizio dalla nobile famiglia de'Ricasoli, che nel Chianti fu sempre molto potente.

Lo possedeva nell'anno 1390 Agnolo Ricasoli che su poi vescovo di Arezzo, fratello di Albertaccio e di Bettino valorosi guerrieri, capi di parte guelsa a Firenze. Il quale Agnolo avendo cognizione del paese, teneva nel suo castello di S. Giusto d'Arbia una mano di sedeli armati, e eeglicado essi l'opportunità facevano di

costà frequenti danni al contado di Sicna, città allora dominata dei Visconti di Milano. Onde il governo senese inviò in detto anno ad assalire cotesto castello il valente capitan di guerra Giovanni Ubaldini con tutte le sue genti; il quale, dopo varii inutili assalti con perdita di molti di loro, avendo recato da Siena le bombarde, istrumento di guerra forse per la prima volta adoprato in Toscana, cominciò a bombardare il castello. A così fatta batteria non potendo reggere le mura castellane di S. Giusto, dopo cadute buona parte di esse, gli assediati, avendo date molte prove di valore, si resero li 8 di giugno a patti che gli fussero salve le persone e i loro averi. Frutto di tal vittoria, che pure costò la vita poco dopo al capitano Ubaldini per i disagi patiti, fu la demolizione del soggiogato cast. di S. Giusto alle Monache, sulle cui vestigia venne in seguito innalzata la villa che attualmente con i predii intorno appartiene al pupillo Bentivogli di Firenze. (Annin. Istor. Fior. Lib. XV. — MALAVOLTI, Istor. di Siena Part. II.)

GIUSTO (S.) A MONTE RANTOLI, volgarmente appellato S. Giusto a Monte-Martiri fra la Valle dell'Ema e della Greve. — È una cappella posta sopra il monte omonimo, nella parr. e piviere di S. Pietro a Cintoja, Com. Giur. e circa i migl. a sett. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede sul pinnacolo di un poggio isolato a greco dalle sorgenti che scendono
dal monte di Cintoja, per tributarle nell'
Ema, mentre a lib. gli scorre il fi. Greve.
Fu chiamato Monte de' Martiri, dopo che
Baccio Gherardini Vesc. di Fiesole nella
visita diocesana del 1616, ai 10 marzo,
scuoprì e riscontrò sotto l'altare dell'oratorio di S. Giusto quattro loculi con le
ossa di diversi Santi martiri, da esso in
più decente luogo riposti e custoditi, siccome lo manifesta l'iscrizione scolpita nel
macigno sotto la mensa dell'altare.

Monte Rantoli è più noto per il suo marmo persichino adoprato, per asserto del Targioni, a incrostare alcune parti della cattedrale di Firenze, sebbeue sia di strutura schistosa. Esso si affaccia dalla parte di lev. volta verso il monte di Gintoja, dove la roccia di macigno, che costituisce la massa principale del Mosste di S. Giu-

sto, degenera in un galestro tramezzato da stratí di calcarea-schistosa, la quale roccia è attraversata quasi sempre da filoni di spato candido, che dal colore lilla passano al persichino e quindi al rosso ocracco.

Il sago dove si affaccia una simile specie di marmo schistoso appellasi il poggio di Cafaggio, nei boschi della fattoria di Cintoja di casa Masetti, patrona della chiesa di S. Giusto a Monte Rantoli, ed in quelli limitrofi del march. Riccardi-Vernaccia.

GIUSTO (S.) A MONTALBANO. — Cappelle sulla sommità di Mont'Albano, presso il giogo di *Pietra-Marina*, nella perr. plebana di Bacchereto, Com. Giur. e circa 2 migl. 2 lib. di Carmignano, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

L'elevatezza di S. Giusto a Mont'Albano misurata dal suo campanile fu trovata dal pad. Giovanni Inghirami br. 720 al di sopra del livello del mare Mediterraneo.

GIUSTO (S.) A MONTE PESCINI, o AS. SALVATORE in Val-di-Merse.—Ved. Monte Pascini del Vescovado di Murlo.

- A PIAZZANESE. - Ved. PIASSARRn in Val-d' Ombrone pistojese.

— IN SALCIO. — Ved. SALCIO in Vald'Arbia.

— A VISIGNANO. — Fed. VISIGNANO nel Val-d'Arno pisano.

— (CASTEL DE S.) O DE PORCARI. — Vod. Porcare.

— (MONTE). — Ved. Monte-Giusto nella Valle del Savio.

— (VILLA DI S.) — Fed. PIAZZANERE.

Lo stesso riporto valga per tutte le altre contrade e parrocchie di campagna, che
sotto il titolo di S. Giusto non si trovassero
qui rammentate.

GIUSTAGNANA nella Vallecola della Versilia. — Cas. nella parr. di S. Martino alla Cappella, Com. Giur. e circa mezzo migl. a sett. di Seravezza, Dioc. di Pisa, già di Luni-Surzana, Comp. Pisano. È posto in monte a lev. della strada che

guida alle cave de'marmi, risalendo contro le sorgenti della Serra, ossia del Rio Magno.

GIOVAGALLO, o ZOVAGALLO, (Java, o Jugum-Galli) in Val-di-Magra.—Cast. con chiesa arcipretura (S. Michele), che fu capoluogo di un ex-feudo dei marchesi Malaspina di Mulazzo, ora nella Com. Giur. e migl. 2 e } a lib. di Tre-

sana, Dioc. di Massa ducale, giù di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede sopra uno sprone orientale del monte Corneviglia alla sinistra del fiume Magra, fra il territorio granducale di Calice, che è a pon., e quello di Terra-Rossa posto a lev., mentre a ostro tocca il distretto di Bolano del Regno Sardo, e a sett. quello di Groppoli del Granducato. Il castello di Giovagallo (Cucavallo?) è rammentato fino dal 1033 nell'istrumento di fondazione del mon, di S. Maria di Castiglione presso Borgo S. Donnino spettante al marchese Adalberto figlio del fu march. Oberto de Pallavicini. Dopo la permuta fatta al principio del secolo XIH tra gli Estensi ed i Malaspina, il cast. di Giovagallo toccò di parte a un ramo dei march. di Mulazzo discesi da Manfredi figlio di Corrado, che Dante chiamo antico per distinguerlo dal suo nipote Corrado II, da esso raffigurato nel Purgatorio. -Il march. Manfredi nato da Corrado I nel 1260 militò per i Guelfi di Lucca alla battaglia di Monteaperto, dove restò prigioniero de' Senesi con altri due fratelli. Moroello e Federigo. Lo stesso Manfredi, dopo la divisione dei feudi di famiglia, fatta nel 1266 con gli altri suoi fratelli Moroello, Alberto e Federigo, tutti figli di Corrado I, divenne marchese di Giovagallo, Lusuolo, Madrignano e di alcuni altri casali che appartevano ai Malaspina nell'isola di Sardegna, dove il detto Manfredi verso la fine del 1282 morà. - Successe nel marchesato di Giovagallo il di lui figlio Moroello, quello stesso che fu capitano generale dell'esercito Incchese contro Pistoja, tra il 1304 e 1306; cului che venne adombrato da Dante in quel verso,

Tragge Marte vapor di Val di Magra.

Egli mancò circa il 1315, lasciando di sè e di Alagia del Fiesco, nipote del pont. Adriano V, due figli maschi, il marchese Manfredi II e Luchino: più una figlia appellata Fresca, la quale si maritò in prime nozze al C. Marcovaldo de' conti Guidi da Dovadola, ed in seconde nozze (nell'anno 1349) a Niccolò di Bertoldo del Pecora tiranno di Montepulciano. — Ved. Montepulciano.

che iu capoluogo di un ex-feudo dei marchesi Malaspina di Mulazzo, ora nella successe nel marchesato di Giovagallo l'u-Com. Giur. e migl. 2 e 💃 a lib. di Tre- nico tra i suoi figli maschi, Moroello HI

di tal nome, oltre una femmina chiamata Alagia, che si unì in matrimonio ad un' altre Moroello di Mulazzo, nato dal marchese Franceschino, da me in altro tempo dimostrato il vero ospite di Dante.

Nel 1347 Argentina Grimaldi, vedova del march. Moroello III di Giovagallo, rimase tutrice del figlio Giovanni, il quale morì in età pupillare pochi anni dopo del padre. Dondechè verso la metà del secolo XIV, essendo cessata la linea dei march. di Giovagallo discesi da Manfredi di Corrado I, cotesto feudo con altre ville acquistate sul lato sinistro della Magra da un marchese di Olivola, ritornarono, quello ai marchesi di Mulazzo, e queste ai march. di Villafranca. - (Geren, Mem. storiche di Lunigiana T. II).

La parr. di S. Michele'a Giovagallo, oltre il cast. omonimo, comprende le ville di Chiusura, della Chiesa, di Pietrasalta, di Tavella e Vigonzola, le quali tutte insieme nel 1832 contavano 340 abitanti, crescinti sino a 482 bocche nell'anno susseguente. — Ved. Tarsana.

GIUVIANO o GIOVIANO nella Valle del Serchio. - Borgata con ch. parrocchiale (S. Maria in Giuviano) stata già nell'antico piviere e vicaria di Gallicano, ora filiale di S. Giov. Battista a Cerreto, Com. e circa 3 migl. a sett. del Borgo a Mozzano, Giur. dei Bagni, Dioc. e Duc. di Lucca.

Trovasi la borgata alla base di un poggio su cui fu il cast. di Gioviano, detto perciò il Pian della Rocca, lungo la strada che dal Borgo a Mozzano conduce a Gallicano.

All'art. Groviano riportato al suo luogo devesi aggiungere che, se il cast, di Gioviano fu distrutto, esiste tuttora il suo borgo con la chiesa parr. sotto l'autico titolo di S. Maria Assunta, la quale nel 1832 contava 330 abit.

GODANO (Castrum Codani) in Valdi-Magra - Cast. capoluogo di Com. e di Mandamento con parrocchia (S. Masia Assunta) nella Provincia di Levante, Dioc. di Brugnato, R. Sardo.

È posto sul fianco meridionale del Monte Rotondo acquapendente alla sinistra del fiume Vara. - Era uno degli antichi possessi dei discendenti del march. Oberto coute del S. Palazzo sotto l'Imp. Otto-

ch. Azzo con diploma del 1077 dell'imp. Arrigo III. - Dopo la permuta fra gli Estensi e i Malaspina il castello di Godano con la sua giurisdizione pervenne ai marchesi di Mulazzo, dei quali fu autore quel Corrado Malaspina chiamato Antico dall'Alighieri, al quale nella divisione patrimoniale, fatta nel 1221 tra i figli e nipoti del march. Obizo il grande, toccarono per sè e per i suoi eredi, i feudi di Mulazzo, di Giovagallo, di Godano, di Chiusola, di Podenzana, di Tresana con altri castelletti di Val-di-Magra e fuori di là. Nelle seconde divise fatte nel 1408 fra i diversi marchesi di Mulazzo pronipoti di Franceschino Malaspina stato ospite di Dante, il marchesato di Godano e Chiusola restò a un Moroello del march. Antonio di Mulazzo, dal quale passò nel di lui immediato successore Antonio II che ebbe un figlio per nome Antonio III, e che su padre di Alessandro ultimo della stirpe dei marchesi di Godano.

I signori di Godano sono rammentati nel lodo dato in Sarzana nel 1202 promosso dalle vertenze insorte fra i march. Malaspina, i vescovi di Luni e i loro visdomini o feudatarii. - Anche li statuti parziali di Pontremoli fanno parola dei Signori di Godano e Chiusola, i quali dovevano pagare la colletta e le imposizioni a guisa dei borghesi a quella comunità. Da ciò si rileva che i signori di Godano erano sotto l'accomandigia de' Pontremolesi senza bisogno di credere, come taluni opinarono, che essi fossero feudatarii di quel Comune. - Infatti come raccomandato di Galeazzo Maria Sforza-Visconti duca di Milano e signore di Pontremoli, figurò il march. Antonio III di Godano in un'istrumento speciale conchiuso in Pontremoli, li 29 giug. del 1493, in casa dello stesso marchese, col quale Baldassarre del fu Bernardino di Anguisola piacentino, fu investito delle qualità di suo procuratore e nunzio, ad effetto di stabilire con il duca di Milano patti di accomandigia.

Ma il governo di Antonio III e del suo figlio Alessandro non dovè essere molto mite verso i suoi feudatarji, come può dedursi dalle convenzioni che, nel 27 agosto 1524, gli uomini di Godano conclusero con Sforzino Sforza, governatore ducale ne I confermato per la loro porzione ai di Pontremoli, cui pagarono 500 scudi march. Ugo e Folco Estensi figli del mar- per riscattare se stessi e le loro cose dalla schiavitù del march. Alessandro Malaspina, e ciò nel mentre che quegli abitanti si sottoponevano liberamente al ducale dominio insieme con gli uomini di Chiusola, di Pignona, di Bregazzana, di Marcatorio, di S. Maria di Godano, di Setta e di Scogna. (Arch. Comun. di Pontremoli).

Non corse però gran tempo che lo stesso governatore di Pontremoli fece demolire sino ai fondamenti la rocca di Godano proper multa nefanda crimina in dicto cauro et arce Godani perpetrata per D. Antonium III et Alexandrum ejus filium ermarchionibus Malaspinis de Mulatio. Na riconoscendo quel governatore, di non potere essere in situazione di dar loro un valido ajuto, e volendo provvedere alla futura difesa degli abitanti nelle Alpi di Godano, per liberarli in totum a manibus dictorum marchionum tamquam leonum rugientium dictum locum injuste possidentium, in vigore delle lettere presentate dai sindaci di quella contrada, egli gratis et amore gli pose in libera e piena libertà di sottoporsi in perpetuo alla Camera di San Giorgio di Genova, siccome le dichiara un' atto pubblico rogato in Godano li 28 ottobre 1525 dal notaro Battista Pignono di Zignano. (loc. cit.)

Da quell'epoca in poi, non solumente cessò il dominio dei march. di Godano, ma quel feudo con tutti i villaggi annessi restò incorporato alla Rep. di Genova, la di cui sorte ha costantemente seguitato.

Il distretto di Godano mediante la giogana del Monte Rotondo e del Monte Gottaro confina a sett. con la Com. di Zeri e la Giur. di Pontremoli; da lev. a scir. trovasi a contatto con gli ex-feudi, di Suvero e Rocchetta, ora del Duc. di Modena; a pon. con il Mandamento di Varese della Provincia di Chiavari, e dal lato di ostro lib., mediante il fiume Para, col Mandamento di Borghetto della Provincia di Levante, entrambi del Regno Sardo.

In Godano risiede un sindaco che presiede il Consiglio municipale. Vi è un giudice di prima istanza, cui riferisce tutto il Mandamento, il quale comprende 14 parrocchie, con 4662 abitanti. Il Tribunale di appello è a Sarzana; l'Intendente per l'Amministrazione della Provincia risiede alla Spezia.

POPOLAZIONE del Mandamento di Godano nel Regno Sardo all'anno 1832.

| Nome dei Comuni                 | Titolo delle Chiese                   | Diocesi<br>cui<br>appartengone | Abitanti |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Antessio Bergasana, o Castel S. | S. Lorenzo, Rettoria                  | Luni-Serzana                   | 243      |
| Andrea                          | S. Andrea, Pieve prepositura          | idem                           | 271      |
| Bozzolo                         | S. Antonio Ab., Rettoria              | Brugnato                       | 152      |
| Brugmato, città                 | S. Pietro, Cattedrale                 | idem                           | 800      |
| Chiusola                        | S. Michele, Rettoria                  | Luni-Sarzana                   | 108      |
| Cornice                         | S. Colombano, Rettoria                | Brugnato                       | 400      |
| Godano (S. Maria di)            | S. Maria Assunta, Rettoria            | idem                           | 167      |
| GROPPO DE GODANO                | S. Siro, Pieve arcipretura            | Lani-Sarzana                   | 385      |
| Pignona                         | S. Croce, Rettoria                    | idem .                         | 190      |
| Rio                             | S. Cristina, Rettoria                 | idem                           | . 360    |
| Sesta                           | S. Maria e S. Marco, Pieve arcip.     | · idem                         | 390      |
| Scogna                          | S. Cristofano, Pieve arcipretura      | idem                           | . 280    |
| Torpiana e<br>Valginneata       | S. Martino vescovo S. Andrea Rettorie | idem                           | 257      |
| Zignago                         | S. Pietro, Pieve arcipretura          | idem                           | 665      |

GODEMINI (VILLA DE') nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Antica villa: la cui cappella (S. Girolamo de Godemini) posta ulla hase sett. dei così detti Monti di Sotto Pistoja, fu da lunga mano annessa: alla parr. di S. Pietro alla Collina, nella Com. Giur. e circa a migl. a lev. scir. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenne. - Ved. Coldina (SS. Pirtro e Gi-ROLAMO alla ).

GODENNANO in Val-d' Elsa. — Cas. ch'ebbe ch. parr. (S. Bartolommeo) nel piviere di S. Leolino in Conio, riunita a S. Sulvatore della Castellina, Com. e Giur. medesima, Dioc. di Colle, già di Fiesole, Comp. di Siena.

La chiesa di S. Bartolommeo a Godennano doveva essere in povera fortuna fino dal secolo XIII, mentre fu esentata dalle imposte, tanto in occasione della colletta del 1299, quanto del balzello del 1444, sebbene entrambe le volte nominata nel piviere medesimo di S. Leolino in Conio.

GODENZO (S.) in Val-di-Bisenzio.-Villa che porta il titolo della sua antica chiesa parr., ora semplice oratorio privato dei signori Buonamici di Prato, possessori della villa di San-Godenzo, nella parr. e piv. di S. Vito a Sofignano, Com. Giar. e circa 6 migl. a sett.-grec. di Prato, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiède a mezza costa sul fianco occid. del monte della Galvana, alla sinistra del fi. Bisenzio, che sotto la villa di S. Godenzo si attraversa sul ponte a Gabbolana.

Era una delle 45 ville del distretto di Prato, alla quale appellano diverse membrane degli archivii pratesi.- Nel distretto della villa di S. Godenzo presso al ponte di Gabbolana esiste attualmente una Ferriera con distendino, dove si raffina la Chisa dei forni di Follonica, e si riduce il ferro in vergbe di ogni dimensione. Il locale appartiene sempre al possessore della villa di S. Godenzo.

La villa di S. Godenzo nel 1551 contava in 15 case 114 abit.

GODENZO (CASTEL DI S.) - Ved. SAN-GODENZO in Val-di-Sieve.

(Golvo DI) nell' Isola dell'Elba.

- DI CAMPO. - Ved. CAMPO (GOLro ni) nell' Isola dell' Elbe.

- DI PROCCHIO. - Ved. PROCCHIO (Golro DI) nell' Isola dell' Elba.

GOLFO DELLA SPEZIA. - Ved. SPE-MA, e LUNI ( PORTO DI ).

--- DELLA STELLA.--Ved.Steeld(Gue-PO DRIXA) nell'Isola dell'Elba.

- VITICCIO. - Ved. VITICCIO ( GOZ-PO DI ) nell' Isola dell' Elba.

GOLFOLINA. - Ved. GONFOLINA.

GOMBITELLI o GOMITELLI z PUO-SI nella Valle del Serebio. - Vill. e castellare con ch. payr. (S. Michele) dipendente dal priore della collegiata di Camajore, alla di cui Com. e Giur. spettano il vill. di Gombitelli e la villa di Puosi, la quale distà dal primo sopra mezzo migl. nella Dioc. e Duc. di Lucca.

Si trovano ambedue sul crine dei poggi che separano la vallecola della Freddana da quella di Pedogna, circa un migl. 1 a grec. di Montemagno, ai cui dinasti apparteneva il castello di Gombitelli. Della sua rocca piccole vestigie si accennano presso il vill. omonimo, abitato quasi per l'intiero da fabbri e calderai bergamaschi, mentre la villa di Puosi si riduce a una casa di campagna con pochi poderi annessi.

La parr. di S. Michele a Gombitelli nel 1832 contava 334 abit.

GONDA (S.) o S. GIOCONDA (BA-DIA or) nel Val-d'Arno inferiore. -- Borghetto, altrimenti detto la Catena, sulla strada R. pisana nella parr. di S. Giov. Battista alla Fabbrica di Cigoli, Com. Giur. e circa migl. due a maestr. di Samminiato, Dioc. medesima, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Risiede in pianura quasi a mezza via tra Firenze e Pisa presso il rio di Bacoli, alla base sett. delle colline che stendonsi da Sanminiato verso Cigoli.

All'Art. Catena di S. Gonda fu avvisato in qual maniera a questo borghetto restasse il nome di Catena, mentre il suo più antico nomignolo era Obacula o Bacula. derivato dal rio vicino, e da una chiesa di S. Andrea stata designata col nomignolo ad Obacula. — Ped. BAGULA.

A questa subentrò l'altra di S. Gioconda che divenne ospizio e badia di Camal-GOLFO DI ACONA. - Ved. Acona dolensi con il doppio titolo di S. Barto-. lommeo e S. Gioconda, poi di S. Gonda,

Infatti le sue memorie non cominciano che dal secolo XIII; mentre il primo docamento, nel quale (per quant'io sappia) si sa menzione dell'Abazia di S. Gonda,

Dioc di Lucca, è del 15 febbraio 1252, dato nella casa della chiesa di S. Bartohomeo a Sovigliana sull'Arno nel piviere d'Empoli, Com. di Vinci. È un'istrumento, col quale il conte Guido Guerra figlio del su conte Marcovaldo e di donna Fresa Maspina, rinunziò il giuspadronato della chiesa di S. Maria di Pietrafitta con tutti i suoi beni a favore dei monaci Camkolensi nelle mani di don Martino priore generale di Camaldoli. Il qual priore accelto l'offerta, dopo aver preso consiglio da don Benedetto abbate di Pozzevoli, da don Paolo abate di S. Gioconda e da altri priori e monaci Camaldolensi. (An-ML CAMALD. )

Il mon. di S. Gioconda trovasi rammentio nel privilegio amplissimo concesso nel 23 lugl. 1258 dal Pont. Alessandro IV ila Congregazione di Camaldoli, e nel diploma rinnovato alla medesima dall'Imp. Carlo V sotto li 17 marzo del 1355.

Gli Annalisti dello stesso Ordine monatico hanno pubblicato i nomi di molti abiti di S. Gonda, dopo quell'abate Paolo sopraneminato. Tra i quali un Enrico nel 1259; un Gherardo abate di S. Gioconda de Obacula nel 1263 e 1273; un luca nel 1282, cui successe nel 1283 l'ab. Rodolfo; un Buono nel 1313; un Matteo nel 1315; ed un Romualdo nel 1343, ec.

Gli abati di S. Gonda per un certo tempo furono superiori spirituali del monastero di S. Benedetto a Monteappio fuori della porta Poggivisi, ossia di S. Caterina a Sanminiato. Ciò avvenne dopo de le monache di Monteappio, mel 1330, impetrarono dal vescovo di Lucca facoltà di poter cambiare l'abito nero di S. Agostino in quello bianco di S. Romualdo, di prendere la riforma e la disciplina dell'Ordine camaldoleuse, e di potersi tottoporre all'abate e monastero di S. Bartelommeo e S. Gonda della stessa regola e diocesi.

Infatti con atto del 29 marzo 1343 don Bonaventura priore generale di Camaldoli concedè facoltà alla badessa e alle mombhe Camaldolensi di S. Benedetto a Saminiato di poter alienare un pezzo di terra per estinguere un loro debito, previo il consenso di don Romualdo abate del mon. di S. Bartolommeo a S. Gonda. (Carte del Capitolo della Catedrale di Samminiato).

Nel 1403, ai a novembre, l'abate del mon. di S Gonda elesse e investì la badessa del mon. di S. Benedetto posto fuori di porta Poggivisi a Sanminiato. (Carte dell'Arch. cit.)

Ma le fortune e i beni della badia di S. Gonda circa detto tempo furono dilapidati in guisa che il Pont. Martino V, con breve dato in Firenze li 20 aprile 1419, accordò all'abate di S. Gonda l'applicazione di 1500 fiorini d'oro delle cose mal tolte per sollevare la miseria della badia medesima. La qual badia per asserto dello stesso pontefice, di ricchissima che fu, ed ospite generosa di pellegrini, per cagione di guerre trovavasi ridotta in tale povertà, che le sue reudite non bastavano appena a mantenere l'abate con un solo monaco, senza dire che tutta la fabbrica cadeva in rovina.—(Annale. Camale.)

Fu pure in cotesto tempo, quando l'abate di S. Gonda cedè i suoi diritti di elezione della badessa e giurisdizione sul mon. delle Camaldolensi di S. Benedetto presso le mura di Sanminiato a favore di don Antonio da Parma priore di Camaldoli. Dondechè il di lui successore ab. Ambrogio Traversari, nonostante i reclami di don Michele abate di S. Gonda, nominò di suo pieno diritto la hadessa del mon. di Monteappio.

Intorno alla stessa età il mon. di S. Gonda fu incorporato con i suoi beni alla Prepositura dei Frati Umiliati di S. Michele di Cigoli, finchè l'ab. Delfino, Maggiore di Camaldoli, alle istanze del magistrato di Sanminiato, cercò di rimuove. re il priore di S. Benedetto di Monteappio, dopo che questo mon. era stato riunito coi suoi beni alla badia de' Camaldolensi di S. Felice in Piazza a Firenze; e quindi lo stesso Maggior Delfino nel 1501 rinunziò la badia di S. Gonda al Cardinale protettore dell'Ordine camaldolense. Finalmente il capitolo generale, tenuto nel 1512 in S. Maria degli Angeli a Firenze, determinò di unire la badia di S. Gonda al mon. di S. Benedetto fuori le mura di Firenze, siccome apparisce da una bolla del Pont. Leone del 5 giugno del 1514.

Nou ostante tali determinazioni la badia di S. Gonda non servì più che a somministrare un titolo di commenda abaziale a dei secolari o prelati domestici de' pontefici, sino a che essa con i suoi beni

divenne proprietà dei duchi Salviati di Firenze, dai quali l'ebbero per successione ereditaria i principi Borghesi-Aldobrandini di Roma, cui la badia, ora villa di S. Gonda, tuttora appartiene.

Ho già detto, che nel horghetto della Catenu, ossia a S. Gonda, i Sanminiatesi riscuolevano il pedaggio delle merci, confermato ai medesimi dai Fiorentini, allorchè il Comune di Sanminiato si diede a quella Repubblica col trattato del 17 febb. 1369. - Ped. CATENA A S. GONDA.

GONDO nel Val-d'Arno sotto Firenze. - E un podere compreso nella R Tenuta di Castello e della Petraja nel popolo di S. Michele a Castello, Com. Giur.

Dioc. e Comp. di Pirenze.

Fu eretto costà nel Gondo un edifizio corredato di nuove macine differenti dalle ordinarie con gran pressa idraulica che il Granduca LEGFOLDO II felicemente regnante ordino, e fece venire appositamente da Londra, affinchè servisse di modello e di utile eccitamento da imitarsi dai ricchi possidenti di oliveti per la migliore manifattura dell'olio, oggetto di somma importanza per l'oleisera Toscana.

GONFIENTI, o CONFIENTI in Val-

di Bisenzio. — Fed. Confirma.

— nel Val-d'Arno inferiore. — Ved. Bassa (S. Maria alla) e Ripoli (S. Leo-HARDO A )

— (Rocc⊿ di) — Ved. Conpienti (Roc-

ca) in Val-di-Merse.

GONFO NUOVO z VECCHIO (Gonfum o Gunfum) nel piano meridionale di Pisa. - Due contrade o tenute palustri, una delle quali esiste nelle vicinanze di Vicarello, mentre il più antico Gonfo era situato più d'appresso a Macerata, e dava il nome alla distrutta chiesa di S. Frediano in Gonfo nel piviere di S. Casciano a Settimo, il primo nella Com. di Colle-Salvetti, l'altro in quelle di Cascina. Di questo Gonfo e della sua cappella fanno menzione fra gli altri due istrumenti pisani, che uno del 22 settembre del 1216 fatto in Gonfo presso la chiesa di S. Frediano, e l'altro dato in Pisa, li 10 maggio 1236, relativo alla vendita di un pezzo di terra posto in Gonfo nei confini di Macerata. (ARCE. DIPL. FIOR. Carte della Primaziale di Pisa.)

Questa stessa tenuta del Gonfo di Ma-

I' Imp. Ottone IV fu concessa in feudo insieme col castello di Tonda in Val d'Evola ai fratelli Guido e Ventilio figli del fu conte Ildebraudino dei conti della Gherardesca di Settimo e dei loro successori. In conferma del quale diploma si aggiunse un privilegio dato in Pisa, li 4 genn. del 1921, da Corrado vescovo di Spira cancelliere e Legato imperiale in Italia, che avvalorava le concessioni medesime in favore dei due fratelli conti del castello di Tonda. (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Com. di Sanminiato). - Ved. TORBA-

L'altro Gonso era posto tra l'antica pieve di Miliano, ora di Crespina, e quella di Val-Triana; avvegnachè le terre di quel Gonfo furono accordate in dote della pieve di Miliano ai vescovi di Lucca dall' Imp. Ottone IV con diploma del 14 dic. 1209, cioè, et plebem de Miliano cum mansis et silvis, et justitia, pratis, pascuis, et cum terra quae dicitur Gonfo,

atque albergaria, etc.

Al Gonfo vecchio e nuovo appella un diploma dell'Imp. Corrado II, dato in Norimberga li 18 luglio 1138, a favore di Balduino Arciv. di Pisa, cui confermò fra le altre cose Gonfum vetus et novum; il qual dono, a petizione dell'Arciv. Ubaldo, fu rinnovato alla chiesa pisana dall'Imp. Federigo I con privilegio dato in Pavia li 9 marzo 1178.

Dalli Statuti pisani del 1984 si conosce, che le acque stagnanti del Gonfo nuovo venivano raccolte in una fossa omonima: mentre la rubrica 19 del lib. IV, intitolata de Fossa nova Gonsi, tratta di far ampliare la detta Fossa nova, quae est in Gonfo Vallis Arni, ut aqua per eam possit discurrere in Ghinghium sive stagnum (cioè ai ponti di Stagno). - Infatti dicesi tuttora lo Scolo del Gonfo un fossato, confluente nella Fossa muova ossia nel Gonfo nuovo che passa la via Emilia di Scauro sotto un ponte chiamato della Fossa nuova, o del Fosso Reale. -Fed. Fossa Nuova, e Ponte di Stagno.

GONFOLINA, o GOLFOLINA (Petra Gulfolina) nel Val-d'Arno sotto Firenze fra il Porto di Mezzo sotto Signa e Senminiatello sopra Montelupo. — Questo nome è rimasto alla chiusa, ossia stretto in cui termina il Val d'Arno fiorentino, e dove per un tortuoso passaggio fra le rupi cerata con diploma del 28 dic. 1212 dal- di duro macigno che fiancheggiano a destra i poggi del Barco di Artimino, e a sinistra quelli di Malmantile, il fiume si è aperta la via per entrare nel Val d'Arno inferiore. — Quindi gli antichi scrittori appellarono questo luogo lo Stretto della Pietra Golfolina, frase che in tre parole dà a conoscere la qualità del sito, l'indole del terreno, e il gonfo, o golfo che costà dovė formarsi in tempi remoti: intendo dire, innanzi che la natura più che l'arte scalzasse quelle rupi che facevano ostacolo al suo passaggio, e all'impeto delle acque.

All'art. Artimino dissi, che il poggio su cui risiede il castello e palazzo omonimo presentasi sotto forma di un bastione all' ingresso superiore dello stretto meno angusto della Golfolina, donde probabilmente potè derivare il nome di Artimino,

quasi Arctus minor.

Comecche sia è ben credibile che la rosura lungo il seno della Golfolina sia opera tutta o quasi tutta della natura, piuttostoché tagliata dall'arte, siccome fu creduto da molti istorici, a partire dal buon Villani. Fu forse questi il primo a opinare che il taglio della Golfolina fosse stato comandato dalla necessità di far sgorgare dal bacino intorno a Firenze le acque stagnanti; quiudi una tal mano d'opera dell' incisione della *Pietra Golfolina* è stata ricordata nelle istorie fiorentine da Piero Boninsegni, da Bartolommeo della Scala, dall'Ammirato e dal Borghini. Per egual modo molti seguitarono a supporre con lo stesso Villani, che Castruccio fosse cotanto credulo da lasciarsi infinocchiare dai maestri periti ingegneri, che non si poteva con una grossa muraglia alzare il corso del fiume Arno allo stretto della Pietra Golfolina per sare allagare Firenze, stautechè il calo di Arno da Fiorenza in fin laggiù eru 150 braccia, e perciò lasciò di fare tale impresa. — (G. VILLARI, Cronic. Lib. IX. cap. 335).

Chi però si fece ad emendare questo passo del Villani, e de' seguaci suoi, incorse in un'altro fallo, siccome avvenne all'autore della prefazione della Raccolta degli scrittori dell'Acque, il quale asserì: che se avessero i maestri ben misurato, trovato avrebbero, che il declive d' Arno non era se non la trentesima parte di quanto essi ritrovarono, vale a dire di sole 5 braccia da Firenze alla Golfolina.

Ma ove si adoprino istrumenti baro-

metrici o meglio anco teodoliti ripetitori, si vedrebbe che dalla pescaja di Ognissanti di Firenze sino al pelo dell' Arno davanti a Empoli, che è circa 7 miglia più sotto della Golfolina, la peudenza dell' Arno ammonta a circa br. 29; cosicchè prendendo la media proporzionale di br. r & di pendenza per ogni miglio, si può dire che da Firenze alla Pietra Gonfolina vi sia un declive di br. 18 toscane.

La più antica rimembranza di cotesta chiusa, sotto nome di Pietra Gulfolina la trovo in un'istrumento del 9 maggio 1124, col quale Ubaldino figlio di Adimaro fece una permuta di beui con Giovanui arciprete e preposto della cattedrale di S. Giovanni e S. Reparata di Firenze; per effetto della quale Ubaldino cedè al Capitolo alcune vigne, terre ec. posse. dute da Bernardo arcidiacono figlio di altro Bernardo, e ricevè in cambio due moggia di terreno boschivo, posto sul Rio Maggiore, che sboccava ad Petrani Gulfolinam. (LAMI, Mon. Eccl. Flor. T. II. pag. 1441).

Infatti tutta quella foce era coperta di macchia bassa, di lecci e di pinete che formavano, a destra le pinete de' Fresco. baldi, poi il R. Parco di Artimino, mentre a sinistra, di dove scorre il rio di Colle maggiore, si conserva il nome delle Selve al soppresso mon. de' Frati Carmelitani della Congregazione di Mantova, alla vicina ch. parrocchiale, alla villa Salviati, che accolse fra tanti distinti personaggi Galileo Galilei, alla magnifica villa di Bellos guardo del marchese Pucci, già de' Medici, a quella di Luciano degli Antinori, posta fra le Selve, il Malmantile e la Golfolina, ec.

Nella parte più angusta dello stretto di Golfolina esistono da gran tempo molte cave di pietra serena, consimile per grana, per colore e per uso a quella fiesolana, per cui viene adoperata per usi architettonici, e mediante l'Arno, o per l'Ombrone pistojese suo confluente all' ingresso della Gonfolina, viene spedita per acqua a Firenze, a Pisa, Livorno, Pistoja e in varie altre città della Toscana.

Il dotto Giovanni Targioni-Tozzetti nell' esaminare la struttura delle rocce che costituiscono l'esterna ossatura dei monti di Artimino e della Gonfolina, e le cave di pietra serena ivi aperte da una

468

remota età, osservò che la direzione delli strati è con la testata volta a grecale e la base a lib.; che essi variano notabilmente fra di loro in altezza, in consistenza e in grossezza di grana, donde ne derivano essenzialmente macigni di qualità diversa. In generale però la pietra arenaria della Gonfolina è di grana meno fine e meno unisorme di quella di Fiesole, racchiudendo bene spesso dei frammenti eterogenei, tanto del genere di altre pietre, quanto di fossili vegetabili, fra i quali il precitato naturalista riscontrò delle materie carbonizzate sotto l'aspetto di carbon fossile. (Targioni Viaggi ec. T. I.)

Con la pietra di macigno alternano minori strati di schisto marnoso, ossia bisciajo. — Nella parte esterna del monte la pietra serena molte volte è rimpiazzata da strati di un conglomerato siliceo composto di piccole ghiaje di varia qualità e colori, la qual roccia avendo una figura consimile al legume chiamato cicerchia, dagli antichi litologi toscani fu appellata pietra cicerchina, corrispondente ad una pudinga, o grossolano conglomerato di arenaria.

Al principio dello stretto della Gonfolina ho detto che sbocca in Arno il fi. Ombrone pistojese, il quale dopo passato il Poggio a Cajano entra in un'angusta fora lambendo a destra i poggi di Artimino e di Comeana, mentre a sinistra rasenta le colline di Signa. - Ved. Ombrone Pi-

La strada R. pisana tracciata sulla sinistra ripa lungo il tortuoso alveo dell'Arno nella traversa della Gonfolina, fu resa carreggiabile, sotto il granducato di Francesco II, dopo la metà del secolo XVIII; giacchè nei tempi anteriori la via principale, conosciuta allora sotto il vocabolo di strada militare pisana, altrimenti detta di Malmantile, passava attraverso del monte davanti a quel castello che diede argomento al giocoso poema del Lippi, e ritornava sull'Arno a San-Miniatello presso Montelupo.

Non già che prima di allora non fosse stata aperta una strada sull' andamento a un di presso dell'attuale R. postale pisana. Sì certo essa vi esisteva fino dal 1369, anno in cui la Signoria di Firenze conchiuse un trattato con il governo di Pisa, mercè cui fra i due popoli furono ristabi-

lite le antiche franchigie delle respettive mercanzie; sicchè essendo stato riaperto ai legni e alle merci dei Fiorentini il Porto pisano, i senatori (dice l'Ammirato) per comodità de' mercanti dettero ordine di far la strada che passa per Golfolina lungo Arno, acciocche i carri vi andassero comodamente. - Ma o gli ordini non furono eseguiti con troppa precisione, o con l'andare del tempo la strada della Golfolina tornò ad essere impraticabile dai carri più di quella selciata del Malmantile, siccome tale fu riscontrata dal prelodato Targioni Tozzetti nel 1742, quando disse: « La strada per la quale io passai dalla » Lastra a Montelupo è sufficientemente » larga comoda e piana; solo intorno alle » Latomie della Golfolina è alquanto di-» rupata e impraticabile ai carriaggi; ma » con poca spesa si potrebbe ridurre usa-» bile, e allora si farebbe assai meno sco-» scesa ed aspra dell'altra ». — Ved. Via R. POSTALE PISANA.

GONZI (COLLE.) — Ved. Colle

GONZI (MONTE) - Ved. Monte GONEI.

GORA DI BRANA. -*– Ved.* Gora di Scornio nel suburbio di Pistoja.

GORA or CANDEGLIA nel suburbio a grec. di Pistoja. - Una delle molte Gore pistojesi, che prende l'acqua sotto la confluenza delle due Bure presso la chiesa di Candeglia, e di la si dirige da grec. a lib. alla Porta S. Marco di Pistoja passando sopra il ponte che ivi cavalca il fiumicello Brana per entrare in città. Esa mette in moto quattro mulini nel subborgo ed offre un gran servizio all'irrigazione degli orti che sono tanto fuori la città quanto dentro le mura, nel piano di Pescina, del Pantano e di Pelago.-Ved. PORTA S. MARCO DI PISTOJA (Comunità).

GORA DI GORA, OSSIA GORA D'OM-BRONCELLO nel sub. sett. di Pistoja .-Fra le diverse Gore che attraversano la pianura suburbana a sett. di Pistoja, la maggiore di tutte è quella che diede il nome a un comunello, e che porta il distintivo di Gora di Gora, o di Gora di Ombroncello. Essa prende le acque da una steccaja alla coscia sinistra del Ponte Asinatico, quasi 2 migl. 2 sett. di Pistoja dirimpetto alla villa e alla collina di Bellosguardo, di dove si dirige all'antico edifisio della rameria acquistato sotto il Granduca Francesco II, riedificato nel 1752 in più vasta dimensione e ridotto ad uso di ferriera con cilindro per filiera.

Presso quest'edifizio la Gora di Gora si divide in due rami, il maggiore dei quali prosegue il corso al di là della fabbrica suddetta fra la ripa sinistra dell'Omerone e lo stradone della Porta al Borgo, osia la via regia modenese, mentre il sso ramo minore, appellato la Goricina di Capo di Strada, attraversa lo stradone nedesimo, lungo il quale eosteggia dal lato di lev. rasentando il fabbricato dove sa lo spedale di S. Lucia di Burgianico, presso cui la Goricina si accoppia alla Gora di Scornio che proviene dal fiumicello Brana. — Ved. Gora di Scornio.

Il ramo maggiore della Gora di Gora, o di Ombroncello, si avanza dalla Filiera verso Pistoja mettendo in moto le macine di 11 mulini, oltre l'essusso continuo di nove fori di privilegio. Strada secudo essa passa di mezzo al podere depominato tuttora di S. Michele in Gora dall'antico monastero e chiesa omonima, della quale chiesa restano indizii nella vicina casa colonica. Quindi per la via detta de Mulini la Gora di Gora si avvicina alk mura di Pistoja, nella quale città s'introduce sotto il bastione di Porta al Borgo dirimpetto al convento di S. Francesco; edi là, traversandola in linea diagonale lango le strade o sotto le case, va finalmente riunirsi alle Gore di Scornio e di Candeglia dopo aver provvisto al servizio di molti edifizii e officine, nel tempo medesimo che una porzione delle loro acque dirigesi per varii fori di privilegio agli stabilimenti pubblici, ai palazzi, o giardini privati.-Le Gore rinuite escono dalle mura orientali di Pistoja presso la cittadelh, dove mettono in moto le macine di un milino innanzi di vuotarsi nel fiumicello Brana.—Ved. Porta al Borgo, Comunità. Quale direzione sino dal secolo XIII

arese la Gora di Ombroncello dentro la sessa città lo manifestano fra le altre le pergamene dell' antichissimo mon. di S. Bartolommeo di Pistoja, e specialmente una riguardante la deliberazione presa nel 1994 dal consiglio generale di detta città, con cai si ordinava: che ciascun proprietario di case sopra il fi. della Gora, ed i tintori e quojai che tenevano lungh'essa

le loro officine fossero tenuti, almeno una volta l'anno, a far cavare la melletta e i sassi da detta Gora, acciocche l'acqui potesse scorrere libera nel suo letto, proibendo a ciascun quojaio di metter tanti cuoj nel prenominato canale della Gora, o di farvi alcuna chiusa di legno o di pietre, dai quali ostacoli derivar potesse il trabocco delle acque della Gora a rischio di vederle scorrere per le strade.

Nel 16 magg. del 1295 gli operai del mon. predetto di S. Bartolommeo fecero istanza a Mainetto degli Scali potestà di Pistoja, acciocche a tenore degli statuti. della città facesse giustizia, coll'impedire, che restasse turbato il possesso che aveva quel mon. sopra le acque della Gora dell' Ombroncello. La qual Gora (s'aggiunge) corre per la città di Pistoja dalla chiesa di S. Francesco fino al mulino di proprietà dello stesso monastero. Tuttociò si reclamava dagli operai per essere stato incominciato un acquidotto, il quale era per preudere e deviare ad altro uso una parte delle acque della Gora d' Ombroncello .- (ARCH. DIPL. FIOR. Carte del Mon. di S. Bartolommeo di Pistoja).

GORA SOTTO MARLIANA in Val-di-Nie-vole.—Porta la data della Gora sotto Marliana un istrumento del 30 agosto 1285, col quale il procuratore dello spedale di Spazzavento fece una permuta di beni con il parroco della ch. di S. Martino di Groppore. (Anon. Dire.. Fion. Carte dell' Opera di S. Iacopo di Pistoja.)

GORA DI OGNISSANTI alla Portic-CIOLA DI FIRENZE, OSSIR FOSSO MAGINANTE. ---Questa Gora, che ha lasciato il suo nome a una strada posta fra le mura della città di Firenze, la piazzetta della Porticciuola, e il borgo di Ognissanti, ci rammenta quel Fosso Bandito o Fosso Macinante dell'Isola delle RR. cascine già descritto al suo articolo, dove si annunzió, che nei secoli XIV e XV egli serviva di Gora alle lavorazioni della lana dei Frati Umiliati del vicino convento di Ognissanti. - In prova di che qui solamente aggiungerò la notizia del primo acquisto fatto dai Frati Umiliati di un terreno con casa annessa rasedte questa sino d'allora esistente Gora.

È un istrumento del 30 maggio 1250, rogato nel monastero di S. Salvadore a Vajano nel distretto di Prato, col quale Lacopo di Mainero Tornaquinci giudice e cittadino fiorentino, ed i figli suoi Follerio e Lottieri venderono a fra Ruffino dell'Ordine dei Frati Umiliati, priore del convento di S. Donato a Torri un appezzamento di terra con casa situato quasi appresso (prope vel quasi prope) la città di Firenze. La qual casa e terreno confinavano, a 1.º con la via pubblica; a 2.º con la terra che fu d'Iacopo Altogradi, e allora della chiesa di S. Lucia mediante la fossa a comune; a 3.º con i beni della chiesa e canonica di S. Paolo e di Uguccione Pratacozzi, divisi da una fossa a comune; e dal 4.º lato, che corrispondeva verso il fi. Arno, con la via quae tendit per Insulam dicti fluminis Arni; con quella via cioè, che dopo l'ingrandimento e la costruzione del terzo ed attuale cerchio della città prese il nome di Via Gora. - ( Tirano-SCHI, Monum. veter. Fr. Umiliat. T. I. pag. 230 e seg. ) - Fed. Fosso BANDITO, o Magnante dell'Isola delle RR. Cascine.

GORA DI OMBRONCELLO. — Ved. Gora Di Gora, e Porta al Borgo, Comunità.

GORA DI PRATO. — Ved. Prato, Comunità.

GORA DI SCORNIO, O GORA DI BRA-MA nel suburbio sett. di Pistoja. - Questa Gora ha il suo principio presso la ch. parr. di Burgianico dal fiumicello Brana, di dove dirigesi nel grandioso parco di Scornio, quindi introducendosi in un acquedotto murato e coperto passa sotto il magnifico palazzo di campagna del cav. Niccolò Puccini di Pistoja per fino a che · arriva sulla strada R. modanese, ed ivi si congiunge alla Goricina di Capo di Strada, dove appunto le due Gore danno il moto alle macine di un mulino, e ad una cartiera. Di costà lungo la strada R. modenese le due Gore per un solo alveo si dirigono al bastione a lev. di Porta al Borgo, percorrendo la città; e quivi si uniscono alla Gora di Gora e a quella di Candeglia. - Ved. Gora di Gora, Porta al Borgo, Comunità, e Scorrio (VILLA DI).

Il mulino unico con casa annessa e cartiera, cui serve la Gora di Scornio o di Brana fuori di Porta al Borgo, oggi de' Batistini, appartenne un tempo alle monache di S. Angelo in Gora, siccome deducesi da un'istrumento del 13 marzo 1466 proveniente da quel monastero. — Ved. Gora (S. MICERER 18).

GORA (S. MARIA ASSUNTA m) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Popolosa borgata che prende il distintivo dall'antico comunello di Gora, e dalla chiesa parrocchiale foudata 60 anni indietro un miglio a sett. di Pistoja, nella Com. della Porta al Borgo, già di Gora, Giur. e Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Giace in pianura sullo stradone o borgo attraversato dalla via R. modenese, alla sinistra del fiume Ombrone, mentre alla destra le scorre la Gora di Scornio e il fiumicello di Brana. — Ved. Gona di Gona, e Assunta (S. Maria) di Porta al Borgo di Pistoja.

La parr. di S. Maria Assunta in Gora nel 1833 noverava 1206 abit.

Goas (S. Michelle Di) nel suburbio settentrionale di Pistoja. — Fu un monastero di Benedettine da lunga mano deserto, con tutto che gli avanzi della sua ch. e dell'antico chiostro con i terreni annessi si possedessero dalle medesime claustrali dopo che esse dovettero trasferirsi in Pistoja; donde consegue che il luogo conserva tuttora il nome di S. Michele di Gora.— Esisteva nella parr. di S. Maria Assunta in Gora, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e mezzo migl. a sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

La memoria più antica a me nota della chiesa di S. Michele di Gora è del 9 giugno 1191, quando alcuni pistojesi tornati di Terrasanta dalla prigionia di Saladino, all'occasione che fu tolta ai crocesegnati la città di Gerusalemme (anno 1187), avendo ritrovato la chiesa di S. Angelo di Gora in povera fortuna, spesero in benefizio della medesima il denaro che da essi era stato messo insieme in sissatta impresa pia-militare.

Fra gli altri documenti superstiti riferisce alla stessa chiesa di S. Michele di Gora un testamento rogato alla Piscina in Pistoja li 30 luglio 1219, mercè cui il testatore Attamai del fu Pari, volèndo andare oltremare in servizio di Dio, lasciò diversi legati pii, fra i quali a S. Angelo in Gora, allo spedale del Ponte di Brana, a quello di Osnello, e all'altare di S. Jacopo di Pistoja una rendita annua di di olio per ciascuno. (Ancm. Dipl. Fios. Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja).

Nel 31 luglio 1239 donna Speciosa ve-

dova di Banese, e Adimantro di lei figlio, desiderosi di visitare la Terrasanta, inmui di partire donarono alla chiesa di S. Michele di Gora nelle mani del suo rettore prete Bondi una casa posta in Pistoja nella contrada di S. Andrea.

Verso la metà del secolo XIII si raccolero nelle case di S. Michele di Gora alcune pinzochere, denominate la prima volta in una carta dell'ottob. 1257 le Suore della Gora. Alle quali Suore con sentenza del 3 nov. x304 il giudice assessore di Tolosato degli Uberti potesta e capitano del popolo di Pistoja, rappresentante il cardinale Niccolò da Prato, Dominum generalem prelibatae civitatis, assegnò alle monache di S. Michele di Gora un pezzo di terra posto a Campore in luogo detto Torbeghia, che godevano alcuni fittuarii stati morosi per due annate di frutti, da essi dovuti al monastero di S. Angelo di Gora. (Carte del mon. di Gora nell'Arch. sopra citáto ).

Fu nel mese di marzo del 1320, quando k monache di Gora, per cagione delle guerre che allora infierivano tra i Fiorentini e Castruccio Signor di Lucca, dovettero trasferirii dentro Pistoja in alcune case poste nella parr. di S. Maria in Torri, state loro concesse da Sanguigno del fu Amadore cittadino pistojese. (Anca. Dira. Fion. Carte degli Agostiniani di Pistoja).

Vel 1321, e nuovamente nel dicembre del 1333, le stesse monache comprarono altre case con orto, contigue alle prime abitazioni, da Jacopo del fu Agnolo di Ser Ormanno di Pistoja, cui shorsarono il prezzo di lire 550; talchè nell'anno 1334 em stato costruito chiesa e chiostro sotto lo stesso vocabolo di S. Michele di Gora.

Prese quel mon. il doppio titolo di S. Michele e S. Nicolao, dopoché alle stesse claustrali furono riunite nel 1676 le monache del vicino asceterio di S. Nicolao in Torri, sino a che nell'anno 1786 quel mon. venne soppresso insieme con la chiea Acquistato in compra dai sigg. Banchieri, fu ridotto quel focale in un bel palagio con giardino annesso, e finalmente dai Banchieri venduto alla famiglia Tolomei di Pistoja che lo abita e continuamente lo abbellisce.

GORASCO in Val-di-Magra. — Piccolo Vill. con chiesa parr. (S. Bartolommeo)

di Aulla, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarzana; Duc. di Modena.

Risiede sopra un poggio bagnato a sett. dal siume Aulella, a ostr. lib. dal torr. Bardine presso la confluenza di questo nel primo. — E uno dei villaggi che fecero parte dell'ex-feudo marchionale dell'Aulla, del quale Gorasco seguì i politici deatini. - Fed. Aulla.

La parr. di S. Bartolommeo a Gorasco

nel 1832 contava 163 abit.

GORDANA in Val-di-Magra. - Grosso torrente o fiumana tributaria dal lato destro della Magra, a cui si riunisce sotto la città di Pontremoli. - Nasce la Gordana presso la cima orientale del monte Gottaro sull'estremo confine occidentale della Toscana con la Liguria e col Parmigiano, a una elevatezza di quasi 2800 br. sopra il livello del mare Mediterraneo. Costassu le sue prime fonti prendono il vocabolo di sosso o canale di Gottara, quindi sotto nome di canal di Cedola arrivano davanti al poggio di Zeri, dove acquistano il nome di Gordana, dopo essersi congiunte al canal di Moriccio che dalla Pelata discende nel profondo vallone. Costà sotto Coloretta la Gordana riceve dal lato destro le acque della Dorgiola, che scendono dai contrafforti del monte Rotondo, mentre dal lato sinistro si versano nella medesima i rii di Noce e del Fiume, e poco sotto il canale del Groppo Marcio che dal lago del Ghiaraccio ha il suo principio.-Ristretta quivi la Gordana tra monte Colombo che la spalleggia a destra, e i poggi di Pradelinara che le stanno a sinistra', scorre precipitosa e serpeggiante fra profon li burroni conosciuti sotto il nomignolo di Stretti di Giaredo. È questo luogo rinomato per l'ottimo dei vini di Valdi Magra, dove al geologo per avventura offre materia di studio il singolare passaggio che ivi apparisce dalla calcarea argillo-silicea ad un bel diaspro macchiato. - Ved. BARGA, Comunità.

Quest'ultimo senomeno si presenta rimontando la ripa sinistra della Gordana poco innanzi di entrare nelli Stretti di Giaredo, là dove il precipitoso torrente si è aperto un naturale passaggio fra rupi e burroni, dopo aver sculzato a piè della diga gli strati di arenaria e di schisto marnoso-calcareo, mentre altri strati mella Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. fanno ponte alle acque, e sostengono sul loro dorso i superiori macigni; e ciò fino a che l'impeto delle acque non abbia più estesamente scalzata la base per aprire da cima a fondo un libero varco, nella stessa guisa di quelle chiuse che nei tempi antichi vennero franate ed aperte dalla forza delle acque fluenti ad ogni strangolamento di ciascun vallone.

Passati li Stretti di Giaredo, la Gordana accoglie alla sua destra il rio di Torano, detto della Mzemla; il quale deriva da monte Burello sopra il villaggio di Arzellato; quindi, rinchiusa fra i poggi di Vallelonga e di S. Cristofano, la Gordana corre a scaricarsi nella Magra dirimpetto al borgo dell' Annunziata, dopo aver percorso un' cammino di circa 12 miglia da pon. a lev. in una pendenza media di 200 braccia per ogni miglio di discesa.

GORDANA (GAVEZZANA DI).—Fed.

GAVEZZANA GORDANA.

GORDENA (BAGNI DI) in Val-di-Cornia. — Ved. BAGNI VETULONIENSI.

GORFIGLIANO o CORFIGLIANO (Corfiglianum) nella Valle superfore del Serchio. — Vill. con parr. (S. Giusto) filiale di S. Lorenzo in Tassonara, nella Com. Giur. e un migl. a scir. di Minucciano, Dioc. di Luni-Saraana, Duc. di Lucca.

È situato presso la serra che chiude la valle del Serchio, sul fianco orientale del monte Pisanino, sotto le sergenti del Serchio Minuccianese che passa al suo sett.

Due vetusti documenti relativi a Corfigliano furono accennati all'art. Ganya-GRARA (Vol. II. p. 503). Ilprimo di essi, quantunque scritto nell'anno 793, ci richiama all'epoca del duca di Lucca Walperto e del di lui figlio Walprando, che fu vescovo nella stessa città prima del 755. Il secondo documento è un contratto dell'anno 940, relativo ad una enfiteusi che Corrado vescovo di Lucca fece a favore del longobardo lucchese Rodilando figlio di Cunimondo, cui assegnò fra le altre cose due poderi situati in finibus Carfuniana ubi dicitur Curfiliano. Egli eta forse quel castello medesimo di Corfilia. no, al quale appella un reclamo fatto da Gherardo vesc. di Lucca (anno 997) nella corte dei fratelli Ranieri e Fraolmo signori di Corvaja e Vallecchia contro Cunimondo, appellato Cunizio, figlio del fu Sighifredo, e contro Sigismondo del fu Sigismondo, per cagione del castello di

Corfiliano, o Gorfiliano, e della pieve di Gallicano. — Ved Gallicano.

Anche, la Corte di Roma in tempi meno antichi pote acquistare signoria, se non feudale, almeno di utile dominio in Corfiliano e nei paesi limitrofi, mentre nel Registro vaticano trovansi notate fra le altre quelle provenienti dalle terre poste in Petroniano, in castello de Curfiniano, etc.

La parr. di S. Giusto a Corfiliano, o

Gorfiliano conta 529 abit.

GORGA SCURA (ROCCA DI) nella Valle della Marecchia, --- Castelluccio nella Com. e Giur. della Badia Tedalda, Dioc. di San-Sepolcro, Comp. di Arezzo.

La rocca di Gorga-Scura dava il titolo ai conti della famiglia Schianteschi-Cantagallina di San-Sepolcro, estinta sul finire del secolo XVIII nel conte Francesco Schianteschi. — Dopo di che il Granduca Ferdinando III con motuproprio de' 27 febb. 1798 ordino, che d'allora in poi il comune di Gorga-Scura posto nel vicaniato di Sestino, per il civile dipendesse dal potestà della Badia Tedalda, alla di cui comunità in tutti i rapporti fu incorporato il territorio di Gorga-Scura.

GORGO (PORTA AL) di Firenze. -

Ved. Finenze, Comunità.

GORGO (S. PAOLO in), ossia Pieve DI S. Paolo nel piano orientale di Lucca. Com. Giur, e a migl. a pon. di Capan-

nori, Dioc. e Duc. di Lucca.

Quest'antica pieve, che appellossi di S. Paolo in Gurgite al pari di altra distrutta chiesa di S. Maria in Gurgite, è situata sulla strada Francesca che da Lucca si dirige in Val-di-Nievole, passando per l'Altopascio. Entrambe presero il nomignolo di Gorgo (in Gurgite) nome che ebbero a comune con un vicino casale, stantechè costà formava gomito, e ingurgava quel ramo del fiumel ucchese che appellossi dell' Ozzeri, ora dell' Ozzeretto, siccome dell' Ozzeri sempre si appella l'ultima sua sezione, la quale scorre da Pontetetto fino alla sua confluenza nel ramo principale del Serchio.

Quindi i nomignoli d'Interacula (Antraccoli) di Traponzio, di Vico-pelago, e di Gurgite stati dati, e conservati in parte alla contrada percorsa dall'antico Ozzari, indicano abbastanza qual era la condizione idrometrica di cotesta bassa pianura innanzi che accadesse la deviazio-

ne del ramo dell'Ozzeri, cui forse riferire potrebbe il famigerato miracolo di S. Frediano. - Ved. Osour, Ozsuri e Sercuto.

Del vico di Gorgo, del monastero di S. Maria in Gurgite (ora probabilmente di Paganico) e di altra chiesa dedicata ai SS. Pietro e Paolo in Gurgite, si trovano poche memorie in alcune membrane del secolo VIII. La prima è un istrumento del 757, rogato nel contado di Lucca in Vico Gurgite, col quale Eonando offrì alla ch. di S. Maria sita in loco Gurgite, ubi Leo. naci abas preesse videtur, terra mea, que habere visus sum in loco Tripontio. Il qual terreno confinava, da una parte con un fosso, da un'altra parte con la via pubblica, e da un terzo lato con un podere dallo stesso donatario stato offerto alla vicina chiesa di S. Pietro. (Manon. Lucca. T. IV.)

Nell'anno 789, un altro lucchese per nome Tanimundo, figlio del fu Gianfredo de loco Gurgite, ottenne a locazione da due figli del fu Gumberto delle terre con casa annessa che i medesimi fratelli avevano donato alla chiesa di S. Maria situata in loco Gurgite, con l'onere al locatario dell' annuo canone di cinque buoni semissi di moneta spendibile, e la penale di un tremisse nel caso di non lavorare a dovere le terre della chiesa predetta, e di esseré espulso di là. - Il qual contratto fu rogato nel territorio di Lucca nel luogo denominato Vico di Gundualdo (loc. cit.)

Con tanta scarsità di documenti e in sì gran distanza di età sarebbe inutile il voler rintracciare da qual Gundualdo prendesse il nome il Fico suddetto: solo dirò che anche il medico dei re Desiderio e Adelchi pernome Gundualdo, nell'istrumento del 5 febb., anno 266, o 267, relativo alla fondazione del mon. di S. Bartolommeo di Pistoja, fra gli altri beni che gli assegnò in dote, fuvvi una sua corte posta sul fiume Ozzari nei confini di Lucca · et aliam curtem que dicitur ad Osare finibus Lucensis. ( ARCH. DIPL. FIOR. Carte di S. Bartol. di Pistoja ).

La pieve di S. Paolo in Gorgo nel 1260 aveva sotto di sè le seguenti chiese succursali, r. S. Donato di Carraja, rettoria esistente; 2. S. Giorgio di Caratula, ora di Parezzana, cura esistente; 3. S. Pietro di Toringo, rettoria esistente; 4.

6. S. Maria di Paganico, prioria, alla quale presiede un vicario perpetuo.

La pieve di S. Paolo abbraccia una popolosa e fertilissima campagna, nel cui perimetro all'anno 1832 esistevano 1029 abitanti.

GORGONA (ISOLA DI). — Fed. Isola DI GORGONA.

GOSTA, A COSTA, AGOSTA IN Val-di Nievole. - Ved. Agosta.

GOSTAGGIOLI, COSTAGGIOLI o' Monte Acuctions nel Val-d'Arno sotto Firenze. - Piccolo poggetto che scende nella pianura del piviere di Settimo, nel cui distretto trovasi compreso, Com. di Casellina e Torri, Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questo luogo oscuro per la geografia, può recar qualche debole scintilla alla storia municipale per quel Villan d'Aguglione che fu giudice collaterale del potestà di Firenze nel Sestiere di Porta S. Piero, il quale segnò la prima sentenza di esilio contro Dante Alighieri.

Costaggiuoli e Monte Aguglione sarono registrati in una membrana del 22 ott. 1340 appartenuta alla badia di S. Salvatore a Settimo. Trattasi in essa di un compromesso fatto da Baldo del fu Tingo da Firenze di vendere a Baldino del fu Tignoso di S. Martino alla Palma per il prezzo di 300 fiorini d'oro un podere posto nel popolo della pieve di S. Giuliano a Settimo, in luogo denominato Costaggiuoli, o Monte Aguglione. (ARCH. DIPL. Fion. Carte di Cestello ). - Ved. Acu-GLIONE ( MONTE ).

GRACCIANO in Val-di-Chians .- Cas. con ch. parr. (S. Egidio), da cui prende il nome una delle porte della città di Montepulciano, che è circa migl. 3 a lib. di Gracciano, Com. Giur. e Dioc. medesima, una volta di Chiusi, Comp. di Arezzo.

Risiede alle falde sett. del monte sulla cui vetta risiede Montepulciano, lungo la strada longitudinale della Val-di-Chiana, alla destra del torr. Salarco, in mezzo ad un'amena e ubertosa campagna.

Il popolo della villa di Gracciano innanzi l'erezione della cattedra vescovile in Montepulciano (anno 1561) faceva parte della diocesi di Chiusi insieme con quelli di S. Albino e di Cervognano. -S. Michele di Mugnano, distrutta; 5. S. Fa fede di ciò un lodo dato nella curia Stefano di Tussignano, prioria esistente; romana li 6 maggio 1551 da Francesco

da Recanati referendario dell'una e dell'al- pitelli, stipiti e molti di quei marmi che tra Segnatura, arbitro eletto da Giovanni Ricci vescovo di Chiusi da una parte, e dall'altra parte dagli abitanti delle ville di S. Albino, di Cervognano, di Gracciano e della vecchia badia de'Caggiolari (forse la villa di Argiano), tutti luoghi del distretto di Montepulciano, per terminare le vertenze insorte a cagione di tributi, ossia d'alcune decime pretese dal vescovo di Chiusi, oltre quelle che i popoli medesimi solevano pagare ai respettivi parrochi .- (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Comunità di Montepulciano).

La parr. di S. Egidio a Gracciano nel 1833 noverava 840 abit.

GRADO (S. PIETRO IN ) nel suburbio a lib. di Pisa. — È un tempio antico a tre navate con cura d'anime, di cui l'Arcívescovo è il primo parroco con titolo di Priore preposto. - Giace sulla ripa sinistra dell'Arno presso la strada R. di Livorno e il fosso dei Navicelli, nella Com. Giur. Dioc. e Comp. di Pisa, dalla qual città è appena 3 migl. a lib.

Stando alla testimonianza di Strabone, se è vero che la città di Pisa all'età sua era soli venti stadii lontana dal lido, presso S. Pietro in Grado sul principio dell' Era volgare trovarsi doveva la Bocca d'Arno. Infatti sembra che costà fosse lo scalo, donde acquistò il nome la località ad Gradus, e dov'è tradizione che l'Apostolo S. Pietro venendo d'Antiochia discendesse dal naviglio e approdasse sul suolo etrusco; agginngendosi, che nel luogo del suo sbarco egli edificò il primo altare per rigenerare alla vera fede una parte del popolo idolatra.

Varii scrittori di una età molto meno vetusta convalidarono simile tradizione, comecchè non si trovino fra loro concordi circa l'epoca più precisa dello sbarco.

In uno dei sermoni scritti intorno alla metà del secolo XIII dall'arcivescovo pisano Federigo Visconti si racconta, che la prima chiesa di S. Pietro in Grado fu edificata dallo stesso Principe degli Apostoli assistito da alcuni suoi discepoli, e che essa poscia fu consacrata dal pontefice Clemente I di lui successore.

Distrutto dal tempo il piccolo oratorio, i Pisani ne eressero uno più grandioso tutto di pietra lavorata, nella quale riedificazione essi adoprarono colonne, ca- civ. Oddone Sala supplicò il Pont. Cle-

erano serviti ad altri edifizii sacri e profani di epoca assai più remota.

Di simile provenienza debbono riguardarsi le 26 colonne che dividono in tre ambulatorii la chiesa di S. Pietro in Grado, delle quali colonne 15 sono di marmo greco ed 11 di granito orientale. Di opera egualmente romana sembrano quei capitelli di più ordini architettonici, di stile e di grandezza fra loro diversa, che furono sovrapposti alle medesime colonne nella riedificazione del tempio.

Tali dovevano essere i marmi dei portici esteriori tolti di la nel 1790, allora quando nuovamente restaurata la chiesa, da un bianco intonaco di calcina fu ricoperta la sua rispettabile antichità.

Nella preaccennata riedificazione del tempio di S. Pietro in Grado vennero in egual modo adoperati alcuni marmi scritti, siccome ne sa fede un cippo migliare, stato murato nel portico della chiesa, e illustrato dal Chimentelli (De honore Bisellii pag. 42). Il qual cippo facilmente doveva trovarsi sulla pubblica via nelle vicinanze di Pisa, mentre aveva lettere e numeri che indicavano il IV miglio: A CIPITATE PISANA M. P. IIII.

L'epoca della seconda costruzione di sì venerando edifizio probabilmente precede quella della grandiosa Primaziale pisana, avvegnachè nelle mura della tribuua, state imbiancate nel 1791, furono effigiati i pontefici fino a Giovanni XIII, che è il 130° nella serie dei Papi, il quale sedè nella cattedra di S. Pietro tra l'anno 965 e il 973. Dondechè non sarà vano il credere col Morrona, che costà fosse stata dipinta la serie dei Papi fino a quello sotto di cui fu dato mano a riedificare in più grandiose forme la chiesa prenominata.

La torre però del campanile è opera di quadro disposta a liste di marmi bianchi e neri secondo l' uso dei secoli immediatamente posteriori al mille.

S. Pietro in Grado fino da quella età era di pieno diritto degli arcivescovi pisani, siccome lo dichiarano un documento del 1148, dell'Arciv. Villano, e un lodo del 1252, quando l'Arciv. Vitale reclamava la suddetta chiesa dalle mani secolari, mentre ne era Preposto Gottifredo da Porcari; e finalmente nel 1312, allorchè l'Ar-

mente V, affinche facesse restituire alla sua mensa arcivescovile la chiesa suddetta concessa da Bonifazio VIII in benefizio a Benedetto de' Gaetani di Pisa, e dopo la di lui morte stata occupata da altri secolari. Quindi Clemente V, annuendo alle preci dell'Arciv. Oddone, con bolla del 10 luglio 1312 ordinò che la ch. di S. Pietro in Grado coi suoi beni fosse restituita agli arcivescovi pisani. - D'allora in poi presiede al governo della parrocchia di S. Pietro in Grado un sacerdote vice-proposto a nome dell'arcivescovo di Pisa, che è il parroco nato di questo vetusto e dovizioso priorato.

La parr. di S. Pietro in Grado nel 1833

contava 779 abit.

GRAGLIANA e CAMPOLEMISI in Valdi-Serchio nella Garfagnana. - Sono due casali con una parr. (SS. Marco e Leonardo) nella Com. e 3 in 4 migl. a ostro di Trassilico, Dioc. di Massa ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiedono sul dorso dell'Alpe Apuana sotto le sorgenti della Torrita Cava che gli passa dalla parte di scir., sul confine dello Stato lucchese e di quello della Versilia granducale, ossia del Pietrasantino, poco lungi da una strada pedonale che varca quell'Alpe dal lato di Pomezzana.

Il titolare della sua ch. parr. era lo stesso di quello che portava un antico spedale eretto in Gragliana, il quale nel 1415 fu unito in perpetuo insieme con i suoi beni alla chiesa parr. di Trassilico. Posteriormente però fu eretta costassù in Campokmisi una nuova ch. parrocchiale a cui somministrò la necessaria congrua il parroco di Trassilico.

La parrocchia di Gragliana e Campo. lemisi nel 1832 contava 125 abit.

GRAGNA in Val-di-Serchio nella Garfagnana alta. — Piccolo cus. della Com. e parr. di Pontecchio, Giur. di Camporgiano, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena. - Ved. Ponreceso di Garfagnana.

GRAGNANA di Carrara. — Vill. con ch. arcipretura (S. Michele) nella Com. Gior. e quasi 2 migl. a maestr. di Carrara, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sar-2202, Duc. di Modena.

Risiede in costa alla destra della strada che varca il monte della Spolverina nella jarte occidentale dell'Alpe Apuana, presso al confine con l'ex-feudo di Fosdinovo, che è dalla parte di pon., mentre dal lato di lib. avvicinasi al Mandamento Sardo di Ortonovo, e mediante il giogo dell' Alpe predetta verso sett. si tocca col territorio della comunità granducale di Fivizzano.

La parr. di S. Michele a Gragnana nel

1832 contava 760 abit.

GRAGNANA, o GRAGNANO (Gragnanum, vel Grinianum) nella Garfagnana alta. - Castellare con sottoposto horgo e cappella succursale (S. Margherita) nella parr. di Nicciano filiale della pieve di Piazza, che è distante un miglio a scir. sotto la medesima comunità, nella Giur. e circa 4 migl. a maestr. di Camporgiano, Dioc. di Massa ducale, già di Lani-Sarzana, Duc. di Modena.

Il castellare risiede sopra un poggio isolato facente parte dei contrafforti che serrano la valle superiore del Serchio, fra il torr. Lasca, che gli scorre a lib. e quello di Gragnana, che lo bagna da sett. a lev.

La borgata di Gragnana è posta lungo la strada mulattiera che guida nella vicina Val-di-Magra, passando per il casale di Capoli, che è l'ultimo paese della Gar-

fagnana alta.

Il castello di Gragnana fu dominato da una prosapia lucchese della consorteria dei nobili di Versilia. Erano tra quei fedeli di Garfagnana, a favore dei quali l'Imp. Federigo I spedì un diploma li 4 luglio del 1185, confermato da Federigo II li 12 genn. del 1242. Furono gli stessi signori di Gragnana subfeudatarii dei marchesi Malaspina, siccome lo dimostra un trattato di alleanza conchiuso nel 1202 dal march. Guglielmo del fu Moroello Malaspina con il Comune di Modena. Nel quale havvi la promessa del marchese di fare osservare le stesse condizioni ai signori di Gragnana, ai Soffredinghi, a quelli della casa Gherardinga e ad altri nobili, o cattani di Versilia, di Garfagnana, e di Lunigiana.

Il castello di Gragnana, trovandosi come dissi situato nella serra della Valle del Serchio, da dove si domina l'ingresso, fu occupato militarmente da Castruccio Antelminelli, allorchè costrinse a soggettarglisi alcuni di quei dinasti, (Corrigio e Puccinello suo figlio) i quali si erano ribellati al dominatore di Lucca. — (Albo

Mannuggi; Vita di Castruccio).

La cappellania di S. Margherita in Gragnana, o Gragnano novera 205 abit.

GRAGNANA, o GRAGNANO in Valdi-Magra. — Cast. distrutto dell'ex feudo di Malgrate già dei march. Malaspina di Filattiera, nel popolo di S. Lorenzo a Malgrate, Com. di Villafranca, Giur. di Aulla, Dioc. di Massa ducale, poco fà di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Il cast. di Gragnano fu dato in subfeudo a una famiglia di cattani che presero il titolo di conti di Gragnano.

Fra i nobili di questo Gragnano il Boccaccio tramaudò alla posterità quel Niccolò di Gragnano, o Grignano, di cui era rimasta vedova donna Spina figlia del marchese Corrado II di Villafranca, che in modo assai romantico nel 1282 divenae sposa di Gioffredo Capece di Napoli.

Alla stessa prosapia dei signori o conti di Gragnano appartenne quell'Azzo che nel 1315 sposò una figlia di Castruccio Antelminelli; e forse fu della stirpe medesima quell' Ugolino de Gragnana, cui appella una lapida esistente nella chiesa di S. Francesco a Sarzana, per rammentare il padronato della cappella ivi dedicata al santo d'Assisi, di sua fondazione.

GRAGNANELLA nella Val-del-Serchio in Garfagnana. — Vill. che ha dato il titolo alla ch. parr. di S Bartolommeo a Gragnanella, nel piviere di Fosciana, Com. Giur. e circa 2 migl. a maestro di Castelnuovo, Dioc. di Massa ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede in poggio sulla destra del fi. Serchio, intersecato dalla strada Vandelli, la quale sale sull'Alpe Apuana al varco della Tambura per scendere di lassù nella vallecola del Frigido a Massa ducale e a Carrara.

La chiesa di S. Bartolommeo a Gragnanella era tra quelle registrate nella bolla spedita l'anno 1168 dal Pont. Alessandro III al pievano di Fosciana, ivi appellata S. Bartolommeo de Gragnano.

Verso il declinare del secolo XVI la cura di Gragnanella restò unita a quella di Cerretoli, quando sulle loro rendite il Pont. Clemente VIII assegnò un'annua pensione di 50 ducati al prete Pietro Campori prima che egli fosse creato cardinale di S. Chiesa.

La parr. di S. Bartolommeo a Gragnanella nel 1832 contava 157 abit. GRAGNANO in Val-di-Nievole. — Cas. perduto che diede il titolo alla chiesa di S. Bartolommeo a Gragnano, registrata nel 1260 fra quelle del piviere di Montecatini, ora nella Dioc. di Pescia, già di Lucca, Comp. di Firenze.

GRAGNANO, talvolta Garenano, nei colli all'oriente di Lucca. —Cas. già cast. che serve di nome specifico alla ch. parr. di S. Nicolao, già S. Maria a Gragnano, nel piviere di Segromigno, Com. Giur. e quasi 3 migl. a grec. di Capannori, Dioc. Duc. e circa 6 migl. a lev. di Lucca.

È situato sopra gli ultimi colli che servono di base al monte delle Pizzorne posto a cavaliere della strada R. postale tra Lucca e Pescia.

E quel poggio di Gragnano presso il Collo delle Donne, dove l'oste fiorentina si accampò di passaggio nell'ottobre del 1330, e una seconda volta nel 27 marzo 1342 in Grignano fermò per un mese e mezzo il quartiere generale Malatesta da Rimini capitano di un copioso esercito, che la Signoria di Firenze a lui affidò nella speranza che tali forze bastassero a levare i Pisani dall'assedio della città di Lucca.

Fu questo castelletto dominato dai nobile da Porcari, uno dei quali, Donnuccio, chiamato Sirico, nel 1039, offrì alla cattedrale di Lucca la metà delle rendite e tributi che ritraeva dai suoi possessi di Porcari, Tofori, S. Gennaro, Gragnano ec.

La chiesa parrocchiale di Gragnano, nel secolo XIII era la prima del piviere di Segromigno. Essa nel 1832 abbracciava una popolosa campagna con 1297 abitanti.

GRAGNANO, o GRIGNANO in Val-di-Pesa. — Ved. Grignano in Val-di-Pesa. GRAGNANO o GRIGNANO in Val-di

Sieve — Ved. Gridnamo in Val-di-Sieve.
GRAGNANO, in Val-Tiberina. — Cas.
che ha dato il titolo a una ch. parr. (SS.
Lorentino e Pergentino) nell'arcipretura,
Com. Giur. Dioc. e circa 2. migl. a pon.
maest. di Sau-Sepolero, Comp. di Arezo.

È posto in pianura alla sinistra del Tevere, già nel distretto del castello di Montedoglio, stato però riunito per intiero dopo il 1833 alla comunità di Sansepolero.

— Ved. Angniani, comunità.

La parr. di Gragnano nel 1833 contava 269 abit., dei quali 126 in quell' anno appartenevano alla comunità di An-

ghiari.

GRAGNANO a TORRI nel Val-d'Arno aretino. — Uno degli antichi comunelli delle camperte di Arezzo, spettante al quartiere della Chiassa, nel piviere medesimo, Com. Giur. e Comp. di Arezzo.

GRAGNO (MONTE or) in Val-di-Serchio nella Garfagnana. - Questo monte è posto sulla ripa destra del Serchio nell' ingresso più angusto e più impedito della Garfagnana bassa, in sito contenzioso fra il territorio di Gallicano lucchese e quello di Barga granducale. - Esisteva su di esso un castello omonimo rammentato simo dal secolo XII, e una chiesa parrocchiale dedicata a S. Giacomo ch'era filiale della pieve di Loppia, ossia di Barga. Era questo Gragno tra i luoghi dalla contessa Matilde donati alla chiesa romana, dalla quale nel 1192 fu dato ad enfiteusi insieme con altre possessioni del Barghigiano. Comecché il Comune di Barga da tempi assai remoti avesse giurisdizione sopra i pascoli del monte di Gragno, pare iu a quel popolo costantemente contradetto un tal diritto dagli abitanti di Gallicano, a favore dei quali nel 1509 l'Imp. Massimiliano I confermò il monte di Gragno col dichiararlo compreso nel distretto lucchese, sul precipuo riflesso quod locus ille, et iter per ipsum est porta et exitus ex lucensi territorio, quo Lucensibus clauso de facili a Florentinis obsideri possent, qui jamdudum omnia pene alia itima terrestria, per quae exitus ex agro lucensi haberi potest, occuparunt. (Lunia. Cod. Ital. D.pl. T. II.) - Pochi anni dopo un tal privilegio, a cagione del medesimo monte di Gragno, si riaccesero le autiche controversie tra i popoli di Gallicano e quelli di Barga; ma le parti essendosi rimesse al giudizio del Pout. Leone X, egli nel 1514 decise, che i Barghigiani per il corso di 50 anni lasciassero il possesso di detto monte agli uomini di Gallicano, a condizione che questi pagar dovessero agli uomini di Barga l'annuo canone di cento scudi. Scorsi i 50 anni si rinnovarono tra i due popoli gli antichi contrasti per l'oggetto dei pascoli del monte di Gragno, e di nuovo le due parti si assoggettarono al lodo invocato dal Pout. Pio V; il quale nel 1570 pronunzio, che la proprietà di Gragno fosse della Rep. di

Lucea, ma che all'occorrenza di torbidi o di guerra il Granduca di Toscana potesse mettere sul monte di Gragno un presidio di soldati.

Fatto sta, che da quell'epoca in poi continuarono, nè possono dirsi ancora pienamente sopite fra i due popoli, le vertenze sul conteso monte per diritti di pasture, di passo, di tributi ec.

GRAGNOLA in Val-di-Magra. - Vill. con sovrastante rocca denominata Castel dell' Aquila. - Esso diede il titolo a un ramo dei marchesi Malaspina di Fosdinovo, alla cui Com. e Giur. attualmente appartiene, e dal cui capoluogo Gragnola distà circa 8 migl. a grec. - Ha una chiesa prepositura (SS. Ippolito e Cassiano) nella Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Il sovrastante castello dell'Aquila prese il nomignolo dalla sua ripida situazione, mentre è posto in cima al poggio; alla di cui base esiste il villaggio di Graguola hagnato a oriente dal torr. Lucido di Vinca, ed a sett. dal fi. Aulella, presso alla confluenza dei due corsi d'acqua

All' art. Fosdinovo fu avvertito, che il marchesato di Gragnola tre anni dopo la morte del march. Gabbriello di Fosdinovo (anno 1393) restò diviso fra due fratelli di lui, cioè Spinetta Malaspina duca di Gravina, e Leonardo I. Quest'ultimo fu padre di Leonardo II march. del castel dell'Aquila, che, nel 1418 con eccesso di fellonia, occupò i castelli di Verrucola e Fivizzano, dopo assassinati quei marchesi suoi congiunti per impadrouirsi delle loro terre. Ma ben presto egli pagò la pena di tanta crudeltà, mentre la Rep. fiorentina, della quale i marchesi di Fivizzano erano raccomandati, inviò in Lunigiana un buou numero di fanti e cavalli per ritogliere a Leonardo II ciò che non era suo, nel tempo stesso che a lui si ribellarono i suoi antichi vassalli dell' Aquila, di Gragnola, Vezzanello, Viano, e di altre ville adiacenti, i quali ritornarono sotto il dominio del marchese di Fosdinovo Antonio Alberico I. Fu alla morte di questo Alberico I, (anno 1445) che uno dei di lui figli, Lazzaro III, divenne march. di Gragnola e dei luoghi annessi.

A Lazzaro III successe nel 1451 il figlio Leonardo III, il quale propagò questa linea di murchesi, e rinnovò con gli altri 478

suoi consorti, per istrumento del 1468, i patti di alleanza e di accomandigia con la Rep. fiorentina.

Leonardo III lasciò alla sua morte tre figli, che nel 1516 si divisero il feudo paterno. Gragnola toccò a uno di essi, per nome Galeotto, da cui passò nel march. Corrado di lui figlio. Da questo ereditò, verso il 1574, il marchesato medesimo Gio. Battista, che lo lasciò (circa il 1602) al figlio suo Cosimo. Quest'ultimo, non avendo avuto successione, lasciò il feudo nel 1638 al fratello Alessandro, il quale nel 1642 dichiarò erede del suo marchesato Ferdinando II Granduca di Toscana.

Tale disposizione dell'ultimo marchese di Gragnola hastò per suscitare una lunga lite fra l'erede chiamato col testamento del march. Alessandro ed i marchesi Malaspina di Olivola e di Verona, i quali affacciarono diritti di successione, come diacendenti del march. Autonio Alberico I di Fosdinovo. La lite ebbe termine con una sentenza della Corte aulica di Vienna, che decise la causa a favore dei Malaspina del primo ramo di Fosdinovo; per effetto della quale il marchesato di Gragnola mai più d'allora in poi fu distaccato da quel distretto feudale.

La parr. de'SS. Ippolito e Cassiano a Gragnola nel 1832 noverava 270 abit., ma nel 1833 quella popolazione era aumentata sino a 331 individui.

GRANAGGIO, O GRUNAGGIO (S. LUCA DI). — Ved. GRUNAGGIO alla Golfolina nel Vald'Arno sotto Firenze.

GRAMIGNANA, o GRAMIGNANO di LARI in Val-d'Era. — Piccola borgata nel popolo di Usiglian di Lari, Com. Giur. e circa un migl. a ostr-scir. di Lari, Dioc. di Sanministo, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Trovasi nelle colline superiori pisane a mezza via sulla strada comunitativa che da Lari guida a Casciana. — È un possesso della famiglia Scotti, ora de'Principi Corsini, appartenuto ai signori Biagiotti di Pisa fino da quando il horgo di Gramignano fu ad essi concesso nell'anno 1496 dall' Imp. Massimiliano I.

Gramignauo formava uno degli antichi comunelli di Lari rammentati nello Statuto fiorentino del 1415.

GRAMOLAZZO DI MINUCCIANO nella Valle superiore del Serchio, ossia nella Garfaguana alta. — Cas. con chiesa succursale (S. Bartolom meo) compresa nella cura di Minucciano, alla cui Com. e Giur. appartiene, nell'antica sua Dioc. di Luni-Sarzana, Duc. di Lucca.

Giace nella pendice orient. del monte Pisanino sotto le sorgenti del Serchio di Minucciano, fra le rupi marmoree e le selve di castagni. — Ved. Minucciano.

GRANAJOLA, o GRANAJOLO in Valdi Lima. — Cas. già cast. che dà il titolo alla ch. parr. di S. Michele a Granajola, filiale d'ella pieve dei Monti di Villa, nella Com. e circa 5 migl. a grec. del Borgo a Mozzano, Giur. dei Bagni, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede alla destra del fiume Lima sopra un risalto di poggio che fa parte del monte Fegatese, in mezzo a selve di castagni, a oliveti e vigneti bassi disposti a ripiani a guisa di anfiteatro.

In Granajola acquistarono podere i nobili di Vallecchia e Corvaja sino dal secolo X, siccome lo attesta un'istrumento del 991, in cui trattasi di un livello fatto da Gherardo vesc. di Lucca, della terza parte dei beni della ch. plebana di S. Giulia e S. Gio. Battista a Controne, che ivi si dichiara situata in loco et finibus ubi dicitur Granajolo. — Ved. Controne.

In seguito Granajola con tutti i luoghi della vicarla di Coreglia fece parte della contea di Francesco Castracani degli Antelminelli, della quale il Cas. di Granajola segui i politici destini. — Ved. Conzula.

La parr. di S. Michele a Granajola, o Granajolo nel 1832 contava 274 abit.

GRANAJOLO in Val-d'Elsa — Villa signorile con chiesa parr. (S. Matteo) e l'antico annesso di S. Maria al Borgovecchio nel piviere di Monterappoli, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi in pianura lungo la strada R. traversa, ossia Francesca, alla destra del fiume Elsa, dirimpetto al bel ponte di pietra che il march. Roberto Pucci signore della vasta tenuta di Granajolo fece edificare sul declinare del secolo XVIII.

— Ved. Granasolo (Porte del)

Granajolo, Monterappoli e Corbinaja, già Carbonaja, fecero parte dei molti fendi che possedevano nel Valdarno inferiore i conti Guidi, dimostrandolo i privilegii ad essi concessi da Arrigo VI, nel 1191, e da Federigo II, nel 1220 e 1247.

La villa Pucci di Granajolo corrisponde al Cas. di Borgovecchio, la di cui cappella, contigua alla villa, conserva il tito-

lo di S. Maria al Borgovecchio.

Il giuspadronato della chiesa di S. Matteo a Granajolo dal secolo XV in poi ha subito molte vicende. Nel 1486 apparteneva a Francesco di Lodovico di Giramonte Frescobaldi ed ai figli di Niccolò di Paolo Frescobaldi, i quali in detto anno sotto il di 3o agosto, davanti all'Arciv. di Firenze Rinaldo Orsini, rinunziamuo il giuspadronato di quella chiesa e della pieve di Monterappoli a favore di Bertoldo di Gherardo di Filippo Corsini e dei loro figli. (Mozza, Memor. della Basil. Laurenz. )

Più tardi divenne padronato delle cae Venturi e Riccardi, ed attualmente lo

e della mensa arcivescovile.

I confini del comunello di Granajolo, corrispondenti a quelli del circondario della sua parrocchia, si trovano registrati nella demarcazione del distretto Sanminialese con il contado fiorentino fatta nell'ottobre del 1291 dagli ufiziali a ciò delegati dalle respettive comunità; cioè, dalla parte dell' Elsa confina col distretto di Castelnuovo mediante il fiume e la strada di Sanminiato; di quà da Elsa, a sett. con il territorio di Monterappoli, a lev .grec, con la parr, di Celiaula mediante il torr. Ormicello, e dal lato di scir. con quella di Cambiano.

La parr. di S. Matteo a Granajolo nel

1833 noverava 182 abit.

GRANAJOLO (PONTE DI). - Questo bel ponte tutto di pietra lavorata, largo epianeggiante, fù opera del matematico Pietro Ferroni, eseguita sul declinare del secolo XVIII a spese del march. Roberto Pacci signore della vasta fattoria omonima. Esso cavalca il fiume Elsa sopra olto piloni e sette archi; ciascuu arco è fornito di cateratte da calarsi mediante argani o per colmare i campi contigui o performare steccaja in tempi di acque basse, onde non resti sospesa la macinazione del vicino mulino di Granajolo, nel quale sono messe in moto otto mucine nel tempo medesimo.

GRASASOZO in Val-di-Sieve. - Villa da longa mano perduta, che fù nel piviere di S. Giovanni maggiore, Com. e Giur. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di

Firenze. - La corte di Granajolo nel piviere di S. Giovanni maggiore è cammen. tata in un istrumento dell'archivio della Metropolitana fiorentina, rogato tiella chiesa di S. Lorenzo in Mugello nell'anto 941. - (Lant, Mon. Eccl. Flor. T. I pag. 598).

GRANATIERI (VILLA pz') nel Valdarno sotto Firenze. - Villa e borghetto sulla strada R. pisana nella parr. plebana di S. Giuliano a Settimo, Com. di Casellina e Torri, Giur. e 2 migl. a lev. della Lastra a Sigua, Dioc. e Comp. di Firenze.

Prese il titolo da alcune statue di terra cotta rassiguranti de' Granatieri in fazio-

ne sui muri della villa Fenzi.

Nel poggetto che si avanza dal lato di ostro assai d'appresso alla villa de'Granatieri esisteva il castello di Monte Cascioli, dove nel 1113 Roberto Tedesco vicario di Arrigo III in una delle prime fazioni del popolo fiorentino incontrò la morte insieme con il conte Uguccione de' Cadolingi, che fu l'ultimo signore di quella bicocca. - Ved. Cascioli (Monte).

GRANCE, o GRANCIA nella Valle dell' Ombrone senese. - Villa, già detta le Capanne di Grosseto, dalla quale prese il titolo la sua chiesa parrocchiale di S. Maria, nella Com. Giur. e appena 2 migl. a scir. di Grosseto, Comp. medesimo, sebbene nella Dioc. di Sovana.

È situata nella ripa sinistra dell' Ombrone, a lev.-grec. della strada R. maremmana che guida a Orbetello, fra il colle pietroso dell'Alberese che resta a ostro, e quello di Poggio Cavallo che è al suo maestro.

Debbo pertanto qui retti ficare un equivoco preso all'art. Albertest, dove fu confusa la parr. di S. Maria della Grancia o Grance con la vicina ch. curata di S. Robano all'Alberese - Fu costà alle Capanne di Grosseto un convento di Frati Osservanti dell'Ordine di S. Francesco, i quali nel 1740 abbandonarono quel convento e la parrocchia che amministravano.

Prese dopo quell'epoca il nome di Grancia, stante che quella possessione dal governo fu donata all'ospedale di Grosseto che la concesse a livello perpetuo.

La parr. di S. Maria delle Grance nel-1833 contava 10 abitanti.

GRANCE, o GRANCIA dello Spedale di Siena. - Ped. Montisi in Val d'Orcia. Di

GRANDUCATO

SCANA. — Questo bel paese che a buon diritto si è meritato il titolo di giardino dell'Italia, faceudo astrazione al suo territorio staccato, confina da ostro a grec. con lo Stato pontificio, dal lato di sett. con la Lombardia modanese, da maestro a lib. con il Ducato di Lucca, e da lib. a ostro col mar Tirreno o Mediterranco. — Esso oocupa circa tre quinti dell'antica Etruria, qualora si contemplino i suoi più noti confini fra la Magra, il Tevere, l'Appennino e il mar Tirreno. Alla quale su-

una porzione di territorio transtiberino, già conosciuto col nome di *Massa Trabaria*. Avvegnachè nei due territorii testè nominati il Granducato possiede 19 comunità in una superficie di 576,107 quadragrarii, pari a miglia toscane 717 e un

terzo, dove nel 1833 si trovava una po-

perficie si deve aggiungere la parte tran-

sappennina della Romagna granducale, ed

polazione fissa di 57,986 abit.

In quanto alla porzione disunita del Granducato di Toscana, essa comprende diversi distretti all'occidente del Ducato di Lucca. Tali sono il Pietrasantino nella contrada della Versilia, consistente in tre comunità; il distretto di Barga nella Garfagnana, ed i territorii di Pontremoli, di Bagnone e di Fivizzano con le potesterie subalterne di Albiano, di Calice ed altre 6 comunità nella Lunigiana. In tutte 15 comunità con 66,852 abit. in una superficie di 278,566 quadrati, equivalenti a quasi 347 migl. quadr. toscane; vale a dire meno della metà di estensione territoriale di quanto alla Toscana appartiene nella parte transappennina e transtiberina, con la differenza però che nel territorio disunito havvi una popolazione più che doppia di quella posta di là dall'Appennino e dal fi. Tevere.

Spettano pure al Granducato varie isole del mare Tirreno, la maggiore delle quali è quella dell'Elba, che abbraccia 4 comunità, e che nell'anno 1833 noverava 16,450 abit.; mentre l'isola del Giglio, seconda per grandezza, non superava i 1500 abit. Le altre, poco o punto abitate, si ridueono alle isolette di Pianosa, di Giannutri, della Gorgona, di Monte-Cristo ec.

Tutto il Granducato, compreso il territorio disunito rinchiudesi fra il grado 27° 20' e 29° 30' di long, ed il gr. 42' e 13' e 44° 30' di latit.; deutro i quali limiti è projettata la hella carta geometrica della Toscana ricavata dal vero nella proporzione di 1 a 200,000 dal celebre astronomo P. Giovanni Inghirami delle Scuole pie di Firenze.

Il Granducato di Toscana è composto dagli antichi dominii della repubblica fiorentina e di quella pisana riuniti in un solo corpo di amministrazione politica e giudiziaria dopo l'ultima conquista di Pisa (anno 1509,) meno il distretto Piombinese e quelli delle Isole dell'Elba, di Pianosa e di Montecristo staccati nel 1399 dall'antico territorio della Rep. di Pisa per costituirli in signoria all'Appiani e sua discendenza dopo aver venduta la patria.

Nel 1531 tutto il dominio della repubblica fiorentina cadde in potere della casa Medici, allorchè si dichiarò capo della repubblica di Firenze, quindi sovrano assoluto della medesima, il duca Alessandro.

Il di lui successore Cosimo I ampliò vistosamente il nuovo ducato con i seguenti acquisti. Nel 1546, nel vicariato di Bagnone, già capitanato di Castiglion del Terziere, comprò dai conti di Noceto la Rocca Sigilliua con le sue ville; nel 1549 dai marchesi Malaspina l'ex-feudo di Filattiera, e nel 1551 dagli stessi dinasti il castello di Corlaga con le ville annesse.

Nel 1554 lo stesso Cosimo acquistò in nome della duchessa Eleonora di Toledo sua consorte il marchesato di Castiglion della Pescaja e l'Isola del Giglio.

Tostochè il territorio della Rep. di Siena venne in potere di Cosimo I mediante il trattato concordato in Firenze li 3 lugl. del 1557, ratificato da Filippo II re di Spagna li 29 nov. 1558, il duca medesimo seppe riunire alla sua corona il dominio dello Stato fiorentino con quello della nuovamente spenta Rep. di Siena, conservando a quest' ultima un' amministrazione giudiziaria, civile e politica sua propria. Fu escluso il territorio di Orbetello coi paesi adiacenti, stante che il re di Spagna volle ritenerlo sotto il nome di RR. Presidii di Toscana.

Da quell'epoca fu distinto l'uno dall'altro ducale dominio, qualificando il fiorentino col nome di *Stato vecchio*, e il senese di *Stato nuovo*. — Dal 1558 al 1569 Cosimo II intitolavasi Duca di

Firenze e di Siena, finchè nel 1569 fu dichiarato dal Pont. Pio V, e incoronato primo Granduca, titolo che fu confermato nel 1577 dall' Imp. Massimiliano a quel regnante ed ai suoi successori.

All' occasione del trattato del 1557 per la cessione dello Stato senese, Cosimo I ottenue in compra da Filippo II il castello

di Portoferrajo con il suo porto e un limitato distretto nell'Isola dell'Elba.

Francesco I, Granduca secondo, nel 1574 aggiunse alla sua corona i paesi di Lusuolo e di Riccò, e 4 anni dopo il castello di Groppoli con i loro distretti l'uno e gli altri posti in Lunigiana, per compra fatta

dai marchesi Malaspina.

Il terzo Granduca, Ferdinando I, nel 1604 e 1606 acquistò dai conti Giov. Antonio, e Bertoldo figli del C. Alessandro Orsini le contee di Pitigliano e di Sorano; per modo che potè in tal guisa incorporare ai suoi dominj quel territorio che da Cosimo I soleva chiamarsi il zolfanello delle guerre d'Italia.

Cosimo II accrebbe al Granducato la contea di Scanzano, acquistata nel 1615 dal duca Alessandro Sforza conte di Santa-Fiora; e nel 1616 la contea di Castell'Ottieri avuto in compra dal conte Si-Bolfo di Plamminio Ottieri.—Finalmente nel 1618 acquistò dal March. Fabrizio Malaspina l'ex-feudo di Terrarossa in Lu-

nigiana. Nel 1633 il Granduca Ferdinando II ottenne dal conte Mario Sforza duca di Segni la contea di S. Fiora, e nel 1650 egli aggiunse al territorio del Granduca-

to il distretto di Pontremoli per acquisto meroso fatto da Filippo IV re di Spagna. Nel 1770 il Granduca Pietro Leopoldo I comprò dai MM. Malaspina di Mulazwil territorio di Calice e di Veppo nella

Lunigiana, di cui formò una potesteria. Col trattato di Luneville del 1801 fu rienita al governo dell'Etruria l' Isola dell'Elba, smembrata momentaneamente. di Granducato per servire di reggia e ubbidire essa sola a quel Grande, cui l' Eumpa intera sembrava campo troppo angusto alle sue gigantesche imprese.

Finalmente nel 1808 furono riuniti al dominio toscano i RR. Presidii di Orbetello ec: e col trattato di Vienna del 1814 venne aggiunto il Principato di Piombi-30, nel tempo che fu tolta ogui speciodi · ricevere in educazione N.º 48 con 1544 .

giurisdizione baronale ai conti e marchesi dei feudi imperiali di Vernio, di Montau to e del Monte S. Maria.

## DIFISIONE ECCLESIASTICA DEL GRANDUCATO

Esistono nel Granducato 3 sedi arcivescovili, a Firense, a Pisa ed a Siena, e 19 cattedre episcopali, delle quali 6 sono suffragance del metropolitano di Firenze, cioè Pistoja, Prato, Fiesole, Colle, Samminiato e San Sepolero. Sono addetti al metropolitano di Pisa i vescovi di Livorno e di Pontremoli; e cinque al metropolitano di Siena, cioè Chiusi, Pienza, Sovana. Grosseto e Massa marittima.—Le sei città vescovili di Areszo, Cortona, Polterra, Montalcino, Montepulciano e Pescia restano immediatamente soggette al Pontefice Romano.

Sebbene le diocesi del Granducato siano 22, i vescovi per altro non sono più di 20, stantechè la città di Prato lo ha comune con Pistoja, e Pienza con Chiusi.

L'arcivescovo di Bologna e i vescovi d'Imola, di Faenza, di Forlì, di Bertinoro e di Sarsina, tutti dello Stato pontificio, hanno giurisdizione spirituale sulla maggior parte della Romagna granducale, mentre quelli di Città di Castello, di Città della Pieve, e l'Abate delle Tre fontane esercitano la loro sopra alcuni paesi della Valle Tiberina, sul territorio di S. Fiora, in Orbetello e nell'Isola del Giglio.

Oltre le tre città con sede arcivescovile, le quali rammentano le metropoli di, tre estinte repubbliche, ed oltre le 19 città con sede vescovile, si contano nel Granducato tre piazze forti, cioè Portoferrajo sede di un governatore civile e militare nell' Isola dell' Elba, Piombino stata capitale del principato del suo nome, e Orbetello già capoluogo degli Stati dei RR. Presidii, tutte tre decorate del titolo di città, sebbene non sieno vescovili. In conseguenza di che il Granducato attualmente conta oltre la capitale, 24 città con circa 180 terre, borghi, e grossi castelli murati.

Esistevano nel 1836 dentro il territorio del Granducato N.º 243 conventi; dei quali N.º 130 appartengono a religiosi di Ordini diversi con 2358 frati. I monasteri di donne sotto regole diverse sono 65 con 2451 monache, ed i conservatorii per oblate. Totale fra religiosi, monache e oblate N.º 6353 individui.

Il regio magistrato della Giurisdizione, o Segreteria del Regio Diritto, prende cognizione di tutto ciò che può interessare i diritti della Corona granducale e dei privati nelle materie scolesiastiche e beneficiarie, accorda il regio azequatur a tutti i brevi pontificii, decreti, sentenze ed atti di pubblica potestà prevenienti da Stati esteri, purché non sieno lesivi ai pubblici diritti; soprintende a tutta l'economia dei conventi ed altri luoghi che non dipendono dagli ufizi comunitativi; invigila alla conservazione e risarcimento delle fabbriche secre. Dipendono dal suo dipartimento gli economi generali de' benefizii vacanti di tutte le diocesi del Granducato, oltre le ingerenze che interessano gl'individui, i corpi, i beni, i diritti degli ecclesiastici, e le materie di disciplina che, a tenore dei regolamenti e delle leggi fondamentali del Granducato, richiedono la sovrana autorità.

Finalmente il Segretario del R. Diritto, in coerenza della legge del 18 giug. 1817, ha la sorveglianz: dell'ufizio dello Stato Civile, dei registri di nascite, morti e matrimonii che accadono nel Granducato.

DIFISIONE GOFERNATIFA E GIUDIZIARIA RELLA CAPITALE DEL GRANDUCATO SE-CONDO LE PIÙ MODERNE RIFORNE.

Firenze è la residenza del Sovrano, e conseguentemente il centro di tutti i dipartimenti governativi, giudiziarii, amministrativi, finanzieri, militari ec. del Granducato.

Nella capitale pertanto esistono le Segreterie dei Dipartimenti di Stato, di Finanze, di Guerra e degli Artan estrati. — Sono esse presedute dal Primo Direttore delle RR. Segreterie, che è Segretario R., Consigliere Intimo di Finanze e di Guerra. Presiede alla seconda il Direttore della R. Segreteria di Stato; alla terra il Direttore della R. Segreteria di Pinanze e della R. Depositeria; e alla quarta il Direttore del Dipartimento della Guerra e degli Affari esteri.

Per rapporto al sistema giudiziario risiedouo in Pirenze le seguenti magistrature disposte per ordine di precedenza nelle loro attribuzioni respettive. I. La suprema magistratura è quella dell'I. e R. Consulta di Giustisia e Grazia. Essa rappresenta il Sovrano regnante in ciò che riguarda la vigilanza del governo per l'amministrazione della giustisia nei tribunali civili e criminali di Granducato, e per render conto al Principe, oppure per risolvere in suo nome gli affari di Giustisia e di Grazia.

Ha la sopriutendenza a tutti i tribunali di giustizia del Granducato, e ad essa fa duopo ricorrere per le sentenze di qualunque magistrato o giudice sebben delegato, allorchè mancano i rimedii ordinarii, e quando le leggi provvedono col solo mezzo di ricorso al Sovrano regnante.

È incaricata di minutare le leggi a misura delle commissioni che ne riceve dalle RR. Segreterie di Stato, Finanze e Guerra, e deve alle occorrenze proporre quelle riforme che le sembrano utili nel sistema della legislazione toscana, oltre varie altre particolari attribuzioni.

II. La seconda magistratura gindiziaria appellasi Consiglio Supremo di Giustizia Civile, il quale giudica in seconda appellazione le sentenze proferite dalle RR. Ruote di prime appellazioni civili di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, e dal Tribunale collegiale di prima istanza erretto in Grosseto con motuproprio del 31 dic. 1836.

III. Una Ruota Criminale Essa estende la sua giurisdizione sopra tutte le cause criminali del Granducato, escluse quelle del Compartimento di Grosseto, i di cui titoli si puniscono con pene inferiori alla detensione nella fortezza di Volterra, o alla reclusione surrogata al confino per delitti di furto, nei quali casi provvede i Tribunale di prima Istanza di Grosseto con l'appello in seconda istanza alla R. Ruota Criminale di Pirenze.

IV. Una Ruota Civile di prima appellazione, la quale conosce in seconda istanza delli appelli interposti dalle sentenze emanate dal Magistrato Supremo di Firenze, dal Tribunale di Commercio della stessa città, dal Tribunale collegiale di Pistoja, e dai Vicarii e Potestà compresi nella sua giurisdizione.

V. Un Magistrato Supremo Civile, che decide in prima istanza tutte le cause co-cedenti gli scudi 200 fino a qualunque somma, sieno esse ordinarie, sommarie, essecutive, mere civili, o miste della città

e contado fiorentino circoscritto dalle sette Potesterie minori di Campi, San Casciano, Piesole, Galluzzo, Lastra, Bagno a Ripoli e Sesto.

Inoltre le cause di merito inferiore alli scudi 200 sino alle lire 200 sono decise da un solo auditore, egualmente che alcune cause di merito incerto. In simile modo da un solo auditore si decidono in seconda istanza tutte le cause di merito inferiore a lire 200 giudicate in prima istanza dai potestà minori e dai vicarii soggetti alla Ruota di Firenze, esclusi i vicariati di San-Marcello e di Pescia. Lo stesso Magistrato Supremo Civile conosce delle cause concernenti la regalla, il patrimonio

della Corona, e il Fisco, ad eccezione di

quelle di competenza degli auditori dei

Governi di Siena e di Livorno.

Fa parte del Magistrato Supremo civile con voto consultivo un auditore che ha il titolo di Provveditore amministrativo el economico, perchè a lui è affidata la soprintendenza ai patrimonii dei pupilli, dei minori e degl'interdetti. Egli ha inoltre l'amministrazione economica della cancelleria del Consiglio Supremo di Giustizia, della Ruota civile, dello stesso Magistato Supremo e del Tribunale di Commercio di Firenze.

VI. Il Tribunale di Commercio è composto di un assessore legale e di due giudici mercanti estratti ogni anno dalla lista dei uotabili. È di sua ingerenza la decisione delle cause commerciali dei negotianti domiciliati in Firenze e nel circondario delle sette potesterie minori. L'assessore legale inoltre adempie alle funzioni
di giudice commissario in tutti i fallimenti, ed a quelle di presidente del corpo
degli azionisti della Banca di sconto stabilita nella capitale.

VII Il Presidente del Buon-governo tiene la direzione superiore della Polizia e del Buon-governo per tutto il Granda cato, e corrisponde perciò con tutti i Dipritimenti e Ministeri. Egli propone al Sovrano per il canale della I. e R. Consulta gl'impieghi provinciali di giudicatura. — Dipendono da lui i tre commissarii della città di Firenze e tutta la forza civile esecutiva dello Stato. Ha inoltre la facoltà d'imporre delle pene economiche nei termini prescritti dalle leggi e dai regolamenta veglianti.

VIII. I tre Commissariati della città di Firenze sono designati coi nomi di tre Quartieri; 1 S. Spirito alla sinistra dell' Arno, 2 S. Croce, e 3 S. Maria Movella che abbracaiano metà per ciascheduno il Quartiere intermedio di S. Giovanni alla destra dello stesso fiume. — Essi giudicano nel civile in prima istanza le cause di un merito non superiore alle lire 70, ed è per il loro organo che il Presidente del Buon governo fa esseguire gli ordini di polizia, e governativi.

DIVISIONE GOVERNATIVA & GIUDIZIANIA
PER LE CITTÀ DEL GRANDUCATO VUONI
DELLA CAPITALE.

Nell' ordine governativo e giudiziario il Granducato ha quattro Governi provinciali, i di cui capi, appellati Governatori, risiedono in Siena, in Livorno, in Pisa e in Portoferrajo. Ciascuno di essi ha un consultore con titolo di auditore del governo, il quale riunisce pel giudiziario le attribuzioni dei vicarii regii.

I Governatori di Livorno e di Portoferraja, oltre il presedere al civile, hanno anche il governo militare nella circoscrizione del loro territorio. Il Governatore di Livorno estende la sua giurisdizione militare e sanitaria a tutto il littorale toscano, mentre quello di Portoferrajo si limita alle Isole dell'Elha e di Pianosa.

Tutti i quattro Governatori rappresentano l'autorità sovrana per l'osservanza delle leggi e per il buon regolamento della provincia assegnata loro. Inoltre sono superiori locali nelle materie di Buon-governo e di polizia, soggetti però in questa parte alla direzione del Presidente di Buon-governo.

Sono finalmente nel Granducato cinque Commissarii regii, residenti in Grosseto, in Arezzo, a Volterra, a Pistoja ed in Pontremoli. Quello di Grosseto, ossia della Provincia inferiore di Siena, sopravvede all'economico in tutta l'estensione del Compartimento di tal nome. Il Commissario R. di Arezzo esteude la sua giurisdizione, in quanto al criminale, in tutto il suo vicariato, mentre ia fatto di polizia e di Buon-governo abbraccia i vicariati di Poppi, del Monte San-Savino, di Castiglion-Fiorentino, di Cortona, di San-Sepolero, di Anghiari, della Pieve S. Stefano e ci Sestino.

Il Commissario R. di Volterra, oltre il proprio vicariato, comprende quello di Colle. Il Commissario R. di Pistoja, oltre la giurisdizione criminale del suo distretto, abbraccia per la polizia quella del vicariato di S. Marcello. Finalmente il Commissario R. di Pontremoli, oltre la giurisdizione criminale del vicariato di Pontremoli, sopravvede per gli affari di Buongoverno anco ai vicariati di Fivizzano e di Bagnone, e per la criminale deve riserire a lui il potestà di Calice.

I Commissarii regii di Folterra e di Pontremoli alle attribuzioni di rappresentanza sovrana per l'osservanza delle loggi, e per il buon regolamento e polizia del territorio di sua giurisdizione, comuni a tutti i Commissarii regii, uniscono quelle dei vicarii locali nelle materie criminali per tutta l'estensione dell'antico loro vicariato. Essi sentenziano in prima istanza tutte le cause ordinarie. sommarie, esecutive, mere civili, miste e commerciali di dette città e loro territorio, parché siano di un merito superiore alle lire 200. Nelle cause di un merito inferiore giudica in prima istanza il loro cancelliere civile. Per le sentenze date tanto dal cancelliere suddetto quanto dal potestà di Calice e dai Vicarii RR. di Fivizzano e di Begnone nelle cause di un merito inferiore alle lire 200 si ricorre al Commissario R. di Pontremoli; ma per quelle di maggior merito alla Ruota civile di Pisa.

Il Commissario R. di Grosseto limita le sue ingerenze agli oggetti di polizia e di Buongoverno confidatigli con regolamento speciale.

In quanto alla classazione giudiziaria per i Compartimenti di Pisa, di Siena e di Arezzo, in ognuna di queste suddette città risiede una Ruota Civile come nella capitale, mentre la Ruota di Grosseto con il Motuproprio del 31 dicembre 1836 è stata soppressa, ed ivi stabilito un Tribunale collegiale di prima istanza civile e criminale. - Quest'ultimo giudica in prima istanza di tutte le cause civili che superano in merito certo il valore di lire 400, ed in seconda istanza proferisce sentenza nelle cause appellabili state decise dai tribunali inferiori del Commissariato R. di Grosseto. Compete al tribunale medesimo il conoscere e risolvere le domande d'interdizione. Nelle materie criminali è com. petente a decidere le cause relative a delitti ed a trasgressioni che si commettessero nel territorio della Provincia inferio. re di Siena, e che dalle leggi ed osservanze esistenti si puniscono con pene più miti di quelle della detensione nella fortezza di Volterra, e per i delitti di furto con penali minori di quelle della reclusione a un tempo determinato.

Con il Motuproprio dei 31 dicembre 1836 i vicariati di Piombino e di Campiglia con le potesterie dipendenti da quest' ultimo (meno quella di Castagneto che fu aggiunta al vicariato di Rosignano), vennero staccati della Ruota di Pisa, e aggregati al Tribunale di prima istanza di Grosseto, mentre per l'economico il Vicario di Campiglia dal Commissariato di Volterra è passato sotto quello di Grosseto.

N.º I. PROSPETTO DEL CIRCONDARIO DELLA RUOTA CIPILE DI FIRENZE CON I SUOI Tribunali subalterni disposti per or-DINE ALFABETICO.

Nome dei Capoluozhi di TribunaliCollegiali, Commissariati e Vicariati Regi.

Nome dei Capo luoghi delle Potesterie dipendenti.

*Bagn*o, Vicar. di IV classe Empoli, Vic. di III cl.

Montelupo Bagno a Ripoli Campi Fiesole Galluzzo Lastra a Sigua

S. Casciano

Sesto

senza Potesterie

FIRENZE, Magistrato Supremo, e Tribunal di Commercio

Firenzuola, Vic. di

IV classe

classe

senza Potesterie Cerreto-Guidi Fucecchio, Vic. di II 🕽 Castel-Franco di sollo

Marradi, Vic. di IV. classe *Modigliana*, idem

Pescia, Vic. di I cl.

Palazzuolo senza Potesterie Borgo-Buggiano Monte-Carlo Monsummano

Nome dei Capoluo-Nome dei Capoluoghi delle Poteghi di Tribunali Collegiali, Commissariasterie dipendenti. ti e Vicariati Regii. Montale PISTOVA, Trib. Colle-Sambuca Seravalle Tizzana Pontassieve, Vic. di III classe Dicomano

Carmignano Prato, Vic. di I cl. Mercatale di Vernio

Greve

Galeata

Figline

Reggello Terranuova

Montajone

gello

Pomarance

**Vicchio** 

Montespertoli

Premilcore

Castel-Franco di sopra

senza Potesterie

Castel-Fiorentino

Barberino di Mu-

Borgo S Lorenzo

Rolda, Vic. di IV cl. Rocca S. Casciano, Vic. di III classo

Terra del Sole San-Giovanni, Vic. di

II classe

San-Marcello, Vic. di III classe San-Miniato, Vic. di

I classe

Scarperia, Vic. di III classe

VOLTERRA, Commissa-

riato Regio

V.º II. PROSPETTO DEL CIRCONDARIO DELLA Chiusi, Vic. di V cl. RUOTA CIVILE DI PISA COI SUOI TRI-BUNALI SUBALTERNI DISPOSTI PER ORDINE ALFABETICO.

Some ec. come sopra. Nome ec. come sop.

idem

Albiano

Chianni

Peccioli

Bagnone, Vic. di IV cl. senza Potesterie Barga, idem Fivizzano, Vic. di Il classe

Lari, idem

LIVORNO, Magistr. Ci. vile e Consolare Pietrasanta, Vic. di III classe

senza Potesterie

Seravezza

PISA, Tribunale di prima Istanza

Nome dei Capoluo-

ghi di Tribunali Col-

legiali, Commissaria-

ti e Vicariati Régii.

Pontedera, Vic. di II classe

Pontremoli, Commissariato Regio Portoferrajo, Vic. di / Lungone

II classe Rosignano, Vic. di Castagneto IV classe

Vico-Pisano, Vic. di III classe

RUOTA CIPILE DI SIENA CON I SUOI TRI-BUNALI SUBALTERNI DISPOSTI PER ORDINE ALFABETICO.

N.º III. PROSPETTO DEL CIRCONDARIO DELLA

Nome ec. come sopra.

Abbadia S. Salvadore, Vic. di V classe Asinalunga, Vic. di III classe

Casole, Vic. di IV cl.

Colle, Vic. di II cl.

Montalcino, Vic. di

IV classe

Montepulciano, Vic. di III classe Pienza, Vic. di V cl.

Radicofani, idem

SIENA, Tribunale di prima Istanza

Bagni di S. Giuliano

Nome dei Capo-

luoghi delle Pote-

sterie dipendenti.

Palaja

Calice ) Marciana

Guardistallo

senza Potesterie

Nome ec. come sop.

Pian Castagnajo Asciano Rapolano

Torrita Chiusdino Montieri Radicondoli Cetona

Chianciano Sarteano Barberino di Vald' Elsa

> Poggi bonsi San-Gimiguano Buonconvento Murlo di Vesco-

> > vado

senza Potesterie San-Quirico San-Casciano de' Bagni

Castelnuovo della Berardenga Monticiano

62

Sovicille

V. 11.

N.º IV. PROSPETTO DEL CIRCONDARIO DELLA RUOTA CIFILE D' AREZZO CON I SUOI TAI-BUNALI SUBALTERNI DISPOSTI PER ORDINE ALPABETICO.

Nome dei Capoluoghi di Tribunali Collegiali, Commissaria ti e Vicariati Regii.

Nome dei Capoluoghi delle Potesterie dipendenti.

sensa Potesterie

sensa Potestorie

Bibbiena

Rassina

Pratovecchio

Anghiari, Vic. di IV / Lippiano Monterchi classe Bucine AREZZO, Tribunale Montevarchi di prima Istanza L Subbiano Castiglionfiorentino,

Vic. di IV cl. Cortona, Vic. di I cl.

idem Civitella Monte S. Savino, Vic. Fojano di III classe Luciguano

Pieve S. Stefano, Vic. di IV classe

Poppi, Vic. di II cl.

Strada Sansepolcro, idem senza Potesterie Sestino, Vic. di IV cl. Badia Tedalda

N.º V. PROSPETTO DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE CIFILE & CRIMINALE DI GROS-SETO CON I SUOI TRIBUNALI SUBALTERNI DISPOSTI PER ORDINE ALFABETICO.

Nome ec. come sopra. Nome ec come sop.

Arcidosso, Vic. di III classe

Castel del Piano Cinigiano Monticello Rocca Albegna Santa-Fiora

Campiglia, Vic. di IV classe Monteverdi Castiglion della Pe- f Gavorrano scaja, Vic. di V cl. \ Giuncarico GROSSETO, Comm. Campagnatico Regio, e Vic. di IV Pari classe. l Roccastrada Giglio, Vic. di V cl. senza Potesterie Manciano, idem

idem

Nome dei Capoluoghi di Tribunali Col-Rgiali, Commissaria ti e Vicariati Regi.

Nome dei Capo luoghi delle Potesterie dipendenti.

Massa-Marittimu, i- Monterotoudo Prata dem Orbetello, Vic. di IV Porto San-Stefano classe senza Potesterie Piombino, idem *Pitigliano*, Vic. di IV classe Sorano Mentiano Scanzano, idem

## DIVISIONE MILITARE DEL GRANDUCATO.

Il Dipartimento della Guerra è sotto la direzione di un Consigliere I. e R. Segretario di Stato. Il comando generale delle truppe di linea è affidato a un Generale maggiore; la R. Guardia del Corpo e quella R. Palatina ricevono gli ordini dal Principe regnante, o direttamente o per il mezzo del Maggior domo maggiore.

Vi sono due Governatori militari, a Livorno e all'Isola dell' Elba. Quello di Livorno ha il comando della stessa città, suo porto e distretto con tutto il littorale toscano, comprese le isole del Giglio e di Gorgona. Il Governatore dell'Isola dell'Elba ha il comando militare della detta Isola e di quella di Pianosa e loro dipendenze.

I Corpi di truppe del Granducato consistono in due Reggimenti di Fanteria, in un Battaglione di Granatieri, uno di RR. Cacciatori a cavallo, un corpo d'Invalidi, Veterani, e uno di Artiglieri; in tre Battaglioni di Cacciatori volontarii di Costa, e in quattro compagnie di Cannonieri guardacoste sedentarii dell' Elba.

DIVISIONE ECONOMICA E SUPERFICIE Territoriale del Granducato is TERRAPERMA.

La Toscana granducale resto prima di tutto divisa in tre provincie, Fiorentina, Pisana, e Senese; quindi con la legge del 18 marzo 1766 fu suddivisa la Senese in superiore ed inferiore; finalmente col motuproprio del 1 novembre 1825 venne ripartita in cinque Compartimenti.

Sino dal 22 giugno del 1769 con Sovrano motuproprio fu creato il dipartimento della Camera delle Comunità sostituita afl'antico magistrato dei Nove Conservatori del dominio fiorentino, a quello dei Capitani di Parte, e agli Ufiziali dei Fiumi. Dopo la restaurazione il sovrano motuproprio de' 27 giugno 1814 destinò quattro Soprintendenze comunitative, tante quante erano le Camere o Compartimenti territoriali del Granducato. Le quali Camere erano presedute dai respettivi Provveditori sotto l'ispezione di un Soprassindaco per governare l'economico delle Comunità, Luoghi pii, Acque e Strade.

Con la legge del 1 novembre 1825 alle quattro Camere di Soprintendenza comunitativa, che esistevano a Firenze, Pisa, Siena e Grosseto, ne su aggiunta una quinta da risedere in Arezzo. Nel tempo stesso venne soppressa la carica di Soprassindaco insieme coll'ufizio che ne dipendeva, affidando ai Provveditori delle Camere dei respettivi Compartimenti le in-

cumbenze del Soprassindaco.

In conseguenza di tali sovrane disposizioni i Provveditori delle 5 Camere di Soprintendenza comunitativa con immediata dipendenza dalle II. e RR Segreterie dirigono esclusivamente gli affari economici delle Comunità e Luoghi pii comunitativi, soprintendono alle deputazioni dei fiumi, sorvegliano all'esazione della tassa di famiglia, ed alla collazione dei fondi necessarii al mantenimento delle strade provinciali; e per la parte economica ai lavori di strade regie, dei ponti e strade provinciali, comprese dentro i limiti del circondario del loro Compartimento respettivo.

Ciascuno de' 5 Provveditori esercita la sua giurisdizione in tutti gli affari beneficiali di giuspadronato delle comunità del suo Compartimento, dei popoli e luoghi pii laicali. È di sua attribuzione l'esame ed approvazione, previa l'impetrata fa-coltà, de'contratti livellarii e di tutti gli altri istrumenti che si celebrano dai rappresentanti le comunità, luoghi pii, e

monti del Presto, o di Pietà.

Di speciale competenza della Camera del Compartimento di Firenze è la sorveglianza all'Azienda del monte dei Presti della capitale, e l'amministrazione eco- superficie di 1,876,645 quadrati agrarii,

nomica dei Bagni di Monte-Catini, mentre la direzione dei lavori spetta al dipartimento del Corpo degl'Ingegneri.

Così la Camera di Pisa alle attribuzioni generali di tutte le altre Camere unisce la soprintendenza generale all'amministrazione dei Bagni de' forzati, e amministra gl'interessi delle masse de' contribuenti alle spese dell'Arno e Serchio. Inoltre il Provveditore della Camera medesima presiede la deputazione generale amministrativa de' fiumi, fossi e canali della provincia pisana.

È poi di speciale attribuzione della Camera di Siena la soprintendenza ai benefizii di data del Sovrano, il presedere all'amministrazione di quell'I. e R. Università, ed alla deputazione economica

del nobil collegio Tolomei.

Il Granducato di Toscana conta attualmente 242 comunità in Terraferma e 5 nelle Isole. Al loro servizio provvede una rappresentanza civile di notabili (i priori) preseduta dal gonfaloniere, e amministrata dal cancelliere comunitativo, l'uno e l'altro di nomina sovrana.

I cancellieri comunitativi per natura del loro impiego sono i consultori legali delle comunità e degli stabilimenti comunitativi, i custodi degli archivii municipali, ed i ministri regii del Catasto.

Sono essi sotto l'immediata ispezione e sorveglianza del respettivo Provveditore della Camera di soprintendenza comunitativa e corrispondono con l'ufizio della Conservazione del Catasto per tutti gli affari a quest' ultimo relativi.

Le cancellerie comunitative del Granducato sono 77, divise in cinque classi, in guisa che una cancelleria comprende nella sua giurisdizione una, due, e talvolta anche quattro e cinque comunità in proporzione della importanza degli affari e della vastità del territorio.

Il Compartimento di Firenze conta sette città, compresa la capitale, cioè, Firenze, Fiesole, Pescia, Pistoja, Prato, Sanminiato e Volterra. Esso abbraccia novanta Comunità sotto 28 Cancellerie.

Rapporto alle comunità dipendenti da una stessa cancelleria, vedasi il Quadro delle Comunità all'art, di ciascun capoluego di Compartimento.

Il Compartimento fiorentino ha una

corrispondenti a miglia toscane 2336 ?; delle quali miglia 84 ½, pari a quadr. 67,814, sono occupate da corsi d'acqua e da pubbliche strade. Sulla stessa superficie territoriale nell' anno 1836 esisteva una popolazione fissa di 671,857 abit.

Cosicche presa la media proporzionale, e concedendo alla parte transappenninica ciò che si detrae dalla popolosissima valle dell'Arno sopra e solto a Firenze, verrebbero a ripartirsi nel Compartimento fiorentino circa 288 individui per ogni miglio quadrato.—Ved. la tavoletta prima qui appresso a pag. 495, e Romagna Grandugale.

2. Il Compartimento di Pisa, oltre il capoluogo di Pisa comprende tre altre città, Livorno, Pontremoli e Portoferrajo. — Innanzi le riforme compartimentali del 1834 e 1837, esso contava 56 comunità, tre delle quali, cioè, Piombino, Campiglia e Suvereto, furono date nel 1834 al Compartimento di Grosseto, cui inoltre sono state aggregate nel 1837 due altre comunità, cioè, Monte-Verdi e Sassetta.

Quindi, se si contemplano le ultime riforme dell'anno 1837, il Compartimento medesimo si troverà ridotto a 51 comunità sotto 14 cancellerie. Delle quali comunità 30 sono nel Territorio unito, altre 4 nell'Isola dell'Elba, e 15 situate nel Territorio disunito della Versilia, della Lunigiana e della Garfagnana granducale.

Le 52 comunità del Compartimento pissano di Terraferma, innanzi le ultime riforme, abbracciavano una superficie di 987,587 quadrati, pari a 1229 migl. toscane; dei quali quadrati 47,530, ossiano miglia 59, spettano a corsi d'acqua estrade. Vi stanziava nell'anno 1833 una populazione di 307,416 abit corrispondenti in proporzione ripartita a 250 individui per ogni migl quadrato.

Non si conosce esattamente la dimensione territoriale dell'Isola dell'Elba, dove nel. 1833 abitavano 16,422 individui ripartiti in quattro comunità dello stesso Compartimento pisano, cioè, Portoferrajo, Longone, Marciana e Rio. Cosicche nel totale la popolazione delle 56 comunità del Compartimento di Pisa nel 1833 ammontava a 323,838 abitanti.

3. Il Compartimento di Siena, di cui è capitale la stessa città, abbraccia trenta-quattro comunità, fra le quali vi sono quattro città, cioè Siena, Colle, Montalcino e Pienza, ed ha 10 Cancellerie comunitative. — Occupa nel totale una superficie di 1,006,358 quadrati, equivalenti a 1253 ¼ migl. quadr.; delle quali quasi migl. 39, ossiano quadrati 31,208 sono per corsi di acqua e per pubbliche vie. — Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 134,320 abitanti; che ripartitamente corrispondono a 107 ¼ individui per ogni miglio quadrato.

4. Il Compartimento di Arezzo, di cui è capoluogo la città medesima, comprende 49 comunità con le cinque città di Arezzo, di Chiusi, di Cortona, di Montepulciano e di Sansepolero, il tutto amministrato da 17 cancellieri comunitativi.

nistrato da 17 cancellieri comunitativi.
Esso occupa una superficie territoriale di 1,141.744 quadrati, corrispondenti
presso a poco a migl. 1422 toscane; delle quali migl. 41 ½ circa, pari a 33,260
quadr. sono prese da corsi di acqua e da
strade.—Nel 1833 vivevano co-tà 221,929
abitanti, corrispondenti in proporzione
medfà a 156 individui per ogni migl. quadrato.

5. Il Compartimento di Grosseto, di cui questa città è capoluogo, contemplato a tutto il 1833 contava 18 comunità, una delle quali costituisce l'isola del Giglio. Compreudeva allora quattro città, cioè, Grosseto, Massa-Marittima, Orbetello, e Sovana, ed occupava in Terraferma una superficie territoriale di 1,372,711 quadrati agrarii, equivalenti a migl. 1709 '; dei quali quadr. 30,574 (pari a migl. 38) trovansi coperti da corsi d'acqua e da strade. Vi stanziava nel 1833 una popolazione di 59,926 abitanti, dei quali 1502 individui spettano all'Isola del Giglio. Dondeche esistevano in Terraferma 58,424 persone, equivalenti a circa 33 ' individui per ogni miglio quadrato. Però al principio del 1837 il Compartimento di Grosseto era aumentato sino a 23 comunità, distribuite in 8 Cancellerie. - Ved. la tavoletta seconda della pagina 495 qui appresso.

| K.    | MOFIMENTO della Popolazione del COMPARTIMENTO 21 FIRENZE dall'anno 1818 al 1836 inclusive. | lla Popole | rsione del      | COMPA   | RTIMEN  | TO DI F          | IRENZE  | dull'anno 181 | 8 al 1836 inclu    | sive.      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|---------|------------------|---------|---------------|--------------------|------------|
| A 4   | POPOLAZIONE                                                                                | NUM        | NUMERO DEI NATI | NATI    | NUME    | NUMERO DEI MORTI | MORTI   | TUMERO        | NUMERO<br>DEI NATI | CENTE.     |
|       |                                                                                            | MASCEI N   | MASCHI PERMINE  | TOTALE  | MASCEL  | MASCEL PERMINE   | TOTALE  | MATRIMONS     | GENITORI           | MARS       |
| 9     | 200                                                                                        | 8 3        | 338             | 10.16.  | 1778    | 38.8             | 16 825  | 4846          | 87.87              | *0         |
| 18.0  | 562.215                                                                                    | 11.362     | 10,782          | 22,144  | 8,087   | 7,075            | 16,062  | 6 29 3        | 1479               | m          |
| 1830  | 548,194                                                                                    | 11,460     | 10,927          | 22,387  | 8,743   | 8,150            | 16,393  | 5849          | 1416               | •          |
| 1821  | 555,895                                                                                    | 12,180     | 11,480          | 23,660  | 8,511   | 8,243            | 16.754  | 5335          | 1390               | ¥0         |
| 1822  | 56.,376                                                                                    | 12,913     | 12,007          | 24,920  | 9,121   | 8,981            | 18,102  | 5304          | 1395               | m          |
| 1823  | 568,385                                                                                    | 12,673     | 12,033          | \$4.706 | 7,589   | 7,300            | 14,889  | 5119          | 1328               | 4          |
| 1824  | 577,704                                                                                    | 12,891     | 12,199          | 25,090  | 8,335   | 8,049            | 16,384  | 5314          | 1961               | 7          |
| 1825  | 565,891                                                                                    | 13,5;6     | 12,847          | 26,423  | 8,562   | 8,309            | 16,871  | 5553          | 1254               | •          |
| 1826  | 596,258                                                                                    | 13,647     | 13,997          | \$5,95  | 8,733   | 8,571            | 17,3.14 | 5093          | 1261               | <b>-</b> ( |
| 1827  | 605,313                                                                                    | 13,574     | 12,878          | 26,452  | 8,167   | 8,125            | 16,392  | 4622          | 0011               | 77         |
| 1828  | 614,614                                                                                    | 13,794     | 12,020          | 20,714  | 0,028   | 6,427            | 17,049  | 4047          | 1202               | i '        |
| 1829  | 625,104                                                                                    | 13,452     | 12,071          | 25,300  | 9,100   | 8,613            | 17.654  | 4104          | 1165               | ۰.         |
| 1831  | 650.025                                                                                    | 13.200     | 12,064          | 26,173  | 0,4,0   | 0,000            | 18,539  | 4256          | 1287               | •          |
| 1832. | 647,229                                                                                    | 12,971     | 12,583          | 25,554  | . 9.093 | 9,071            | 18,164  | 4343          | 1283               | •          |
| 1833  | 653,328                                                                                    | 12,157     | 818,11          | 23,985  | 11,060  | 11,110           | 22,170  | 4082          | 1250               | -          |
| 1834  | 656,464                                                                                    | 13,331     | 13,805          | 26,136  | 9,854   | 6.61             | 19,771  | 8994          | 1325               | •          |
| 1835  | 664,682                                                                                    | 19,691     | 12,527          | 25,218  | 9,826   | 9,511            | 18,797  | 4638          | 1326               | <b>S</b>   |
| 1836  | 671,857                                                                                    | 12,794     | 13,476          | a5,270  | 8,638   | 8,406            | 17,044  | 4721          | 1303               | •          |
|       |                                                                                            |            |                 |         |         |                  |         |               |                    |            |

|   |        |         |       | -      |        | -      |        |        | 1829 309,319 | 1848 303,632 | _             |              | _      |        |        | _      | _      | 1820 267,097 |        | 1818 258,184 |             | A N N I POPOLAZIONE |                  |  |   |
|---|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------------------|--|---|
|   | 0273   | 6 1 9 6 | 833   | 6305   | 6010   | 6022   | 6142   | 6045   | 6010         | 1959         | 6156          | 6123         | 6132   | 5990   | 6066   | 6038   | 5901   | 5523         | 5468   | 1084         | M > s C B I | $\overline{)}$      | NUM              |  |   |
| _ | 970    | 200     | 7     | 5008   | 5786   | 5704   | 6005   | 5785   | 5618         | 5704         | 5 <b>6</b> 92 | 5864         | 5758   | 5758   | 5509   | 5577   | 5561   | 5299         | 5231   | 4446         | **********  |                     | NUMERO DEI NATI  |  |   |
|   | 12,240 |         |       | 12,303 | 11,796 | 11,726 | 12,147 | 11,830 | 11,628       | 11,968       | 11,848        | 11,987       | 11,890 | 11,748 | 11,575 | 11,615 | 11,462 | 10,822       | 10,699 | 9,247        | TOTALE      |                     | NATI             |  |   |
|   | 2920   | 300     | 5305  | 4270   | 4454   | 4077   | 4489   | 4459   | 4307         | 3745         | 3760          | 3993         | 3956   | 3674   | 3409   | 3471   | 3670   | 3748         | 37:9   | 3813         | MASCRI      |                     | NUME             |  | • |
|   | 3732   | 37.0    | 5170  | 4043   | 4282   | 3490   | 4385   | 4202   | 4234         | 3606         | 3801          | 3995         | 4032   | 3437   | 3099   | 3470   | 3493   | 3555         | 3531   | 3717         | PRHMINE     |                     | NUMERO DEI MORTI |  |   |
|   | 7472   |         | 10484 | 8313   | 8736   | 7967   | 8874   | 8741   | 8541         | 7351         | 7561          | 7987         | 7988   | 7111   | 6508   | 6941   | 7162   | 7303         | 7260   | 7530         | TOTALE      | <u> </u>            | MORTI            |  |   |
|   | . 2010 |         | 2260  | 2498   | 2289   | 2272   | 2148   | 2178   | 2008         | 2177         | 2323          | 2932         | 2270   | 2422   | 2137   | 2443   | 2475   | 2838         | 2657   | 2139         | MATRIMONJ   | ING                 | NUMERO           |  |   |
|   | 212    | »       |       | 376    | 365    | 403    | 406    | 389    | 394          | 406          | 382           | 435          | 467    | 524    | 194    | 484    | 479    | 545          | 602    | 495          | GENITORI    | DA JGHOTI           | NUMERO           |  |   |
|   | н      |         | -     | p      | -      |        | _      | i      |              | 1            | ע             | <sub>D</sub> | 1      | ١      | i      | -      | v      | No.          | n      | ω            |             | NARL                | CENTE-           |  |   |

|      | MOVIMENTO della Popolazione del COMPARTIMENTO 21 SIENA dall'anno 1818 al 1836 inclusive. | della Pope | olazione d      | H COMF | ARTIME | NTO PI           | SIENA | dall' anno 1818 | al 1836 inclusi       | ve.    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|--------|------------------|-------|-----------------|-----------------------|--------|
| ×    | HNOIZY MODOL                                                                             | (          | NUMERO DEI NATI | NATI   | NUME   | NUMERO DEI MORTI | MORTI | NUMERO          | NUMERO<br>DEI NATI    | CENTE- |
|      |                                                                                          |            | MASCRI PERMINE  | TOTALE | MASCH1 | PERMINE          | TOTAL | MATRIMONJ       | DA 168071<br>GENITORI | NARJ   |
| 1818 | 116,231                                                                                  | 2567       | 2354            | 1269   | 2302   | 2126             | 4328  | 1047            | 320                   | I      |
| 1819 | 117,727                                                                                  | 2726       | 1692            | 5177   | 2054   | 1970             | 4024  | 1304            | 373                   |        |
| 1820 | 1 19,638                                                                                 | 2751       | 2577            | 5328   | 1963   | 1931             | 3894  | 1511            | 361                   | 1      |
| 1821 | 120,716                                                                                  | 2810       | 2573            | 5383   | 2436   | 2216             | 4652  | 1112            | 370                   | I      |
| 1822 | 615,161                                                                                  | 2791       | <b>2652</b>     | 5443   | 2131   | 2072             | 4203  | 7111            | 341                   | -      |
| 1813 | 121,974                                                                                  | 2760       | 2747            | 5507   | 1835   | 1766             | 3601  | 1039            | 334                   | ı      |
| 1824 | 123,530                                                                                  | 3040       | 2736            | 5776   | 8761   | 1838             | 3786  | 1052            | 332                   | 1      |
| 1825 | 135,461                                                                                  | 2815       | 2676            | 5491   | 1843   | 1757             | 3600  | 1222            | 289                   | 1      |
| 1826 | 128,123                                                                                  | 2943       | 2794            | 5737   | 2105   | 8015             | 4213  | . 6601          | 306                   | ١      |
| 1827 | 129.474                                                                                  | 2897       | 2725            | 5622   | 1828   | 1676             | 3504  | 977             | 276                   | 6      |
| 1828 | 131,066                                                                                  | 3093       | 2853            | 5946   | 1893   | 1878             | 3770  | 936             | 339                   |        |
| 1829 | 132,576                                                                                  | \$666      | 2733            | 5657   | 2305   | 2368             | 4573  | 870             | 374                   | =      |
| 1830 | 133,045                                                                                  | 2805       | 2607            | 5412   | 2350   | 9716             | 96+9  | 985             | 359                   | ١      |
| 1831 | 133,888                                                                                  | 3027       | 2872            | 5899   | 2537   | 1646             | 5028  | 7901            | 475                   | m      |
| 1832 | 134,127                                                                                  | 2742       | 2080            | 5422   | 2365   | 2071             | 4236  | 1033            | 344                   | m      |
| 1833 | 134,320                                                                                  | 3018       | 2625            | 5553   | 2282   | 2.89             | 1644  | 6101            | 017                   | 1      |
| 1834 | 135,529                                                                                  | 2973       | <b>38</b> 06    | 5779   | 1961   | 1920             | 3881  | 1103            | 617                   | ţ      |
| 1835 | 137,572                                                                                  | 2950       | 2757            | 5707   | 2090   | 1925             | 4015  | 1089            | 617                   | -      |
| 1836 | 139.651                                                                                  | 2948       | 2770            | 5718   | 1869   | 1797             | 3666  | 1103            | 375                   | *      |
|      |                                                                                          | _          | _               |        | _      |                  |       | - 4             |                       |        |

|      | MOVINENTO della Popolazione del COMPARTIMENTO vi AREZZO dall'anno 1818 al 1836 inclusive | lla Popol | zzione del      | COMPA  | RTIME  | VTO DI A         | REZZO  | dull' anno 1818 | al 1836 inclus     | ive.       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|--------|------------------|--------|-----------------|--------------------|------------|
| INNV | POPOLAZIONE                                                                              | TWUN      | NUMERO DEF NATI | ITAN   | NUME   | NUMERO DEI MORTI | MORTI  | NUMERO          | NUMERO<br>DEI NATI | CENTE-     |
|      |                                                                                          | MASCRI    | MARCRI FLMMINE  | TOTALE | MASCHI | PERKINE          | TOTALE | NATRIMONJ       | GENITORI           | NARJ       |
| 1818 | 183,499                                                                                  | 3466      | 3244            | 6710   | 3102   | 300              | 5006   |                 | 32 /               | .u         |
| 1819 | 187,631                                                                                  | 3990      | 3836            | 7826   | 2791   | 2754             | 5545   | 2014            | 451                | <b>-</b> ( |
| 1820 | 188,733                                                                                  | 4010      | 3800            | 7810   | 2747   | 2572             | 5319   | 2122            | 502                | u          |
| 1521 | 191,395                                                                                  | 4086      | 3971            | 8057   | 2959   | 2842             | 5801   | 1636            | 418                | <b>u</b>   |
| 1822 | 194,390                                                                                  | 1001      | 3924            | 0.00   | 2978   | 2902             | 5880   | 1789            | 383                | -          |
| 1824 | 193,094                                                                                  | 4306      | 4043            | 8486   | 2000   | 2071             | 5729   | 1652            | 365                | w          |
| 1825 | 200,720                                                                                  | 4521      | 4317            | 8838   | 2780   | 2553             | 5342   | 1740            | 376                | -          |
| 1826 | 203,292                                                                                  | 4557      | 4275            | 8832   | 3010   | 2778             | . 5788 | 1748            | 353                | 1          |
| 1827 | 206,975                                                                                  | 4502      | 4140            | 8642   | 2484   | 2602             | 4886   | 1481            | 293                | *          |
| 1829 | 213,062                                                                                  | 4247      | 9004            | 8253   | 3414   | 3234             | 8488   | 1423            | 3304               | א א        |
| 1830 | 214,405                                                                                  | 4244      | 3964            | 8008   | 3173   | 3054             | 6227   | 1444            | 280                | <b>D</b> ( |
| 1831 | 217,614                                                                                  | 4530      | 4113            | 8642   | 3449   | 3248             | 6697   | 1628            | 311                | IJ.        |
| 1832 | 919,328                                                                                  | 4398      | 4080            | 8478   | 3001   | 2803             | 5804   | 1590            | 309                | 54         |
| 1033 | 221,929                                                                                  | 4205      | 4062            | 6167   | 2879   | 2798             | 5677   | 1531            | 300                | i          |
| 1034 | 323,535                                                                                  | 4400      | 1001            | 0727   | 3503   | 3271             | 6774   | 1779            | 319                | v          |
| 1836 | 328,616                                                                                  | 4357      | 4164            | 8504   | 3109   | 3223             | 6332   | 1414            | 33 33              |            |
|      |                                                                                          |           |                 |        |        |                  |        | 1               |                    |            |

| M    | MOVIMENTO della Popolazione del COMPARTIMENTO 21 GROSSETO dall'anno 1818 al 1836 inclusive<br>non valutate le ultime Riforme territoriali. | Ila Popola | zione del<br>non | COMPA.      | RTIMES<br>ultime h | del COMPARTIMENTO DI GROSSE.<br>non valutate le ultime Riforme territoriali | ROSSE Tritoriali. | O dall'anno 18 | 18 af 1836 incl       | 45106  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------|
| ANNI | POPOLAZIONE                                                                                                                                | NUME       | NUMERO DEI NATI  | KATI        | NUME               | NUMERO DEI MORTI                                                            | HORTI             | NUMERO         | NUMERO<br>DEI NATI    | CENTE- |
| ;    |                                                                                                                                            | MASCHE     | PERKINE          | ror 4LE     | MASCHE             | PERMINE                                                                     | TOTALE            | MATRIMONJ      | BA IGHOTI<br>GENITORI | NARJ   |
| 1818 | 46,897                                                                                                                                     | 1932       | 1711             | \$403       | 1125               | 1004                                                                        | 6616              | 651            | 103                   |        |
| 6181 | 48,870                                                                                                                                     | 1177       | 1083             | 3360        | 1001               | 864                                                                         | 1871              | 643            | 136                   | -      |
| 1820 | 48,680                                                                                                                                     | 1333       | 0701             | 2273        | 1043               | 849                                                                         | 1891              | 548            | 96                    | ſ      |
| 1821 | 49,851                                                                                                                                     | 1202       | 1140             | 2342        | 1020               | 849                                                                         | 1869              | 538            | 96                    | ١      |
| 1822 | 50,057                                                                                                                                     | 1213       | 1203             | 9416        | 956                | 888                                                                         | 1844              | 537            | 123                   | J      |
| 1823 | 50,007                                                                                                                                     | 1284       | 1102             | 386         | 988                | 727                                                                         | 1613              | 2 <b>6</b> 1   | 100                   |        |
| 1824 | 52,006                                                                                                                                     | 1295       | 1611             | 2486        | 966                | 842                                                                         | 1837              | 571            | 101                   | j      |
| 1825 | 52,553                                                                                                                                     | 6521       | 1878             | 2027        | 82.<br>2.          | 683                                                                         | 1539              | 638            | 901                   | ı      |
| 1826 | 53,736                                                                                                                                     | 1329       | 2021             | 1108        | 506                | 1.6                                                                         | 1004              | 517            | 100                   | 1      |
| 1828 | 55,416                                                                                                                                     | 1320       | 1255             | 2584        | 10001              | 203                                                                         | 1907              | 4.76           | 79                    | -      |
| 1829 | 56,277                                                                                                                                     | 1312       | 1176             | 2488        | 1080               | 0001                                                                        | 2080              | 513            | 26                    | -      |
| 1830 | 57,409                                                                                                                                     | 1275       | 1213             | 2488        | 1332               | 1145                                                                        | 2477              | 543            | 06                    | 8      |
| 1831 | 58,136                                                                                                                                     | 1432       | 1364             | 2686        | 1250               | \$601                                                                       | 2344              | 607            | 6                     | 1      |
| 1832 | 58,292                                                                                                                                     | 1276       | 1160             | 2436        | 326                | 923                                                                         | 1894              | 527            | 8,                    | ۲      |
| 1833 | 59,926                                                                                                                                     | 1345       | 1309             | <b>3654</b> | 1911               | 914                                                                         | 2055              | 558            | 85                    | ı      |
| 1834 | 64,765                                                                                                                                     | 1417       | 1314             | 2736        | 1339               | 1911                                                                        | 2506              | 116            | 811                   | 1      |
| 1635 | 984,99                                                                                                                                     | 1638       | 1524             | 3162        | ÷96                | 897                                                                         | 1861              | 909            | 142                   | -      |
| 1836 | 62,379                                                                                                                                     | 1641       | 2271             | 2913        | 1001:3             | 922                                                                         | 1973              | 702            | 811                   | -      |
|      |                                                                                                                                            |            |                  |             |                    |                                                                             |                   |                |                       |        |

|        | •           | NOM         | NOMENO DEL NATI    | MAIL    | MOTOR      | MOINTAIN DESCRIPTION OF I |          | VONERO    |                        | _          |
|--------|-------------|-------------|--------------------|---------|------------|---------------------------|----------|-----------|------------------------|------------|
| 2<br>2 | POPOLAZIONE | H + 1 C = 1 | M V C E 1 LE MAINE | 217.101 | H T 2 CM L |                           | 707.42.2 | MATRIMONJ | DA 16NOTTI<br>GENITORI | NARJ       |
| 8181   | 1,143,286   | 21,898      | 20,550             | 42,448  | 18,683     | 18,125                    | 36,8•8   | 10,582    | 2529                   | 13         |
| 6181   | 1,159,502   | 24,723      | 23,383             | 48,106  | 17,668     | 17,094                    | 34,762   | 12,720    | 3041                   | œ :        |
| 1820   | 1,172,342   | 24,977      | 23,643             | 48,620  | 17,743     | 17,057                    | 34,800   | 12,553    | 2920                   | 10         |
| 1821   | 1,189,627   | 26,179      | 24,725             | 50,904  | 18,596     | 17,642                    | 36,238   | 11,113    | 2651                   | و          |
| 1623   | 1,202,605   | 27,219      | 25,363             | 52,582  | 18,657     | 18,313                    | 36,970   | 11,187    | 2726                   | <b>a</b> . |
| 1823   | 1,216,881   | 27,073      | 25,434             | 52,507  | 16,577     | 15,763                    | 32,340   | 10,558    | 2588                   | œ          |
| 1824   | 1,237,738   | 27,612      | 26,074             | 53,686  | 17,816     | 16,878                    | 34,694   | 11,157    | 2663                   | œ          |
| 1825   | 1,256,150   | 28,393      | 26,876             | 55,269  | 18,006     | 17,334                    | 35,340   | 11,432    | 2492                   | 7          |
| 1826   | 1,277,209   | 28,599      | 26,212             | 55,811  | 18,793     | 18,363                    | 37,156   | 10,667    | 2474                   | w          |
| 1827   | 1,295,855   | 28,434      | 26,647             | 55,081  | 17,280     | 16,977                    | 34,257   | 9,898     | 9219                   | 13         |
| 1020   | 1,315,441   | 20,044      | 26,974             | 55,818  | 16,226     | 17,755                    | 35,983   | 9,659     | 2412                   | ω          |
| 1629   | 1,336,338   | 27,945      | 26,204             | 54,149  | 20,266     | 19,769                    | 40,035   | 8,769     | 2351                   | <b>\$</b>  |
| 1030   | 1,348,752   | 27,217      | 26,111             | 53,328  | 20,355     | 19,240                    | 39,595   | 9,412     | 2263                   | 0          |
| 1631   | 1,365,705   | 28,330      | 37,217             | 55,547  | 21.165     | 20,317                    | 41,482   | 9,703     | 2576                   | 00         |
| 1032   | 1,378,795   | 27,409      | 26,207             | 53,613  | 19,307     | 18,758                    | 38,065   | 9,765     | 2426                   |            |
| 1833   | 1,393,341   | 26,645      | 25,610             | 52,255  | 21,816     | 21,293                    | 43,109   | 9.479     | 2410                   | b          |
| 1834   | 1,401,336   | 28,492      | 27,184             | 55,676  | 20,927     | 20,318                    | 41,245   | 10,759    | 2557                   | 00         |
| 1835   | 1,421,937   | 27,739      | 27,040             | 54,779  | 20,754     | 20,735.                   | 681,14   | 9,987     | 2617                   | 10         |
| 1836   | 1,436,785   | 27,862      | 26,791             | 54,653  | 18,145     | 17,538                    | 35,683   | 10,567    | 2413                   | 10         |

MOVIMENTO della Popolazione del GRANDUCATO DI TOSCANA dal 1818 al 1836 inclusive.

## BIC APITOLAZIONE della Popolazione e della superficie territoriale del Geanducato in Terraferma nell'anno 1833.

| Compartimenti<br>del<br>Granducato                                                                                                                                                                                | Numero<br>degli<br>Abitanti | Superficie<br>territoriale<br>in quadrati<br>agrari                           | Superficie<br>territoriale<br>in miglia<br>toscane | Proporzione<br>media degli<br>Abitanti per<br>ogni miglio<br>quadrato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.º COMP. DI FIRENEE 2.º COMP. DI PISA 3.º COMP. DI SERNA 4.º COMP. DI ARRESO 5.º COMP. DI GROSSETO  Totale della Terraferma del Granducato, Abit. n.º  LIGILA DELL' ELDA LIGILA DELL GIGLIO  Totale Abitanti n.º | 16,422                      | 1,876,645<br>987,587<br>1,006,358<br>1,141,744<br>1,372,711<br>Tot. 6,385,045 | 1229 7<br>1253 7<br>1421 7<br>1709 1               | 279 ± 250 107 ± 156 33 ± Tot. 174                                     |

# RICAPITOLAZIONE della Popolazione e della superficie territoriale del Gaznoucaro in Terraferma nell'anno 1836 secondo le ultime Riforme.

| Compartimenti<br>del<br>Granducato                                                                                                                                                                            | Numero<br>degli<br>Abitanti | Superficie<br>territoriale<br>in quadrati<br>agrari             | Superficie<br>territoriale<br>in miglia<br>toscane | Proporzione<br>media degli<br>Abitanti per<br>ogni miglio<br>quadrato |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.º COMP. DI FIRREZE 2.º COMP. DI PISA 3.º COMP. DI SIRNA 4.º COMP. DI GROSSETO 5.º COMP. DI GROSSETO Totale della Terraferma del Granducato, Abit. n.º ISOLA DELL'ELBA ISOLA DELL GIGLIO Totale Abitanti n.º | 17,099                      | 1,876,645<br>840,193<br>1,006,358<br>1,141,744<br>1,520,105<br> | 1045<br>1253 g<br>1421 g<br>1893 g                 | 288 } 293 111 160 } 36 }  Tot. 180 }                                  |

DIPARTIMENTO DEL CATASTO.

La prima istituzione del Catasto in Firenze rimonta all'anno 1288, sebbene un estimo daziale fosse stato proposto fino dal 1266 sotto il governo del conte Guido Novello vicario regio in Toscana per il re Manfredi di Sicilia; ma quell'estimo non ebbe effetto, e invece fu una delle cause motrici dell'espulsione del vicario ghibellino e del suo partito dalla città e dominio fiorentino. - Dal 1288, variando sempre metodo per difetto di giusta ripartizione delle gravezze, si arrivò al 1427, anno in cui Giovanni di Averardo de' Medici propose alla Signoria la riformagione del 27 maggio, mercè cui fu stabilito il Catasto, sopra del quale precipuamente d'allora in poi furono regolate le gravezze dei cittadini arruolati, distribuiti, e accatastati nei libri detti della Decima dei quattro Quartieri della città, ciascuno dei quali Quartieri era suddiviso in altrettanti gonfaloni.

Per altro non sempre uniforme resultava la quota che assegnavasi agli accatastati, mentre se la riformagione del 27 maggio 1427 determinò la gravezza imponibile sulla decima parte del frutto netto degli stabili, a ragione del 5 per cento, con provvedimenti posteriori la rendita fondiaria venne computata, dirò quasi a scaletta, cioè, a proporzione delle entrate del contribuente. Dondechè coloro che avevano soli cento fiorini di rendita netta da ogni aggravio pagavano di decima il 3 per cento, quelli che arrivavano a 200 fiorini di rendita pagavano il tre e mezzo per cento, il 4 per cento chi ne aveva 500 di rendita libera, e così gradatamente aumentava la decima fino alla rendita di mille o più fiorini, che pagava il 5 per cento di censimento.

Non ostante sissatto provvedimento, col quale ripartivansi le pubblche gravezze in proporzione delle forze di coloro che dovevano sopportarle, vi restarono sempre due disetti radicali. Il primo era quello che derivò dell'includere nelle liste catastali i beni tutti e le sostanze dei cittadini, quantunque sossero sitnate suori del territorio siorentino, e conseguentemente sottoposte alle leggi e imposizioni dei governi esteri. L'altro vizio derivò dal comprendere nella distribuzione delle gravez-

ze l'industria personale. Tali difetti continuarono a tenersi in vigore sino a che, nel 1494, la Rep. fiorentina ordinò la formazione di un nuovo censimento che intitolossi Decima per i fondi urbani, Estimo per quelli di contado; e tenendo fermo il principio già stato adottato del censimento sopra la decima parte delle rendite per i beni stabili compresi nel dominio fiorentino, vennero escluse le proprietà che i cittadini possedevano nei territorii esteri, togliendo dal catasto le tasse dell'industria, del traffico e di ogni altra sorte di frutto che non rinasce.

In tutte le riforme anteriori e posteriori alla legge del 1494 si adottò il principio di rilevare la Decima, o dalla rendita degli stabili, o dalla stima che resultava dall'istrumento di compra, dai libri degli Estimi delle comunità, nei quali trovavansi iscritti i beni fondi, o dalla perizia che si ordinava agli stimatori delle Leghe del contado, e nei casi di controversia, dalla stima di altri periti giudicialmente deputati.

Prima della riformagione del 1534, confermata nel 1570, e convertita in legge per tutto il Granducato, non vi era differenza tra il modo d'imporre la *Decima* agli stabili della eittà e contado fiorentino, e a quelli del suo distretto.

Avvegnachè sino all'epoca testè accennata fu introdotta la consuetudine di rilevare la decima catastale sulla valuta degli stabili a ragione di den. uno e mezzo
per ogni fiorino d'oro, corrispondente a
lire 4x e soldi 3 per ogni mille fiorini
d'oro di capitale; vale a dire, che fu calcolato a ragione del sei per cento il frutto di quel capitale, di cui era gravata la
Decima pei terreni e case del distretto
fiorentino.

Tante più onerosa riesciva poi una tal prediale, in quanto che gli stabili situati nel distretto fiorentino erano soggetti, ol tre all'estimo catastale, alle gravezze delle respettive comunità, nel territorio delle quali si trovavano situati: e in quanti che gli stabili dai cittadini fiorentini una volta acquistati nel distretto erano esenti dalle gravezze comunitative. Donde aveniva che il censimento delle comuniti cadeva quasi per l'intiero sopra i terreni dei distrettuali. Cotesto metodo continua praticarsi sino alla legge del 1570, con

fermata nel 1590, mercè cui venne tolto un tal privilegio, obbligando i cittadini, abbenchè ascritti al libro della *Decima* in Firenze, a pagare al pari dei distrettuali le gravezze dovute alle respettive comuniti, nel eui territorio si trovavano i loro possessi situati.

Ma nel progredire dell'età si affacciarono sempre nuovi difetti, o per errore di misura, o per inesattezza di stima, o per ommissione, o per complicanza di passaggi di beni fondi, o per progressivo aumento di case edificate, e di terre incolte

rese produttive, e viceversa.

Per riparare a tali ed altri simili diordini, il governo francese, dopo che ebbe incorporato al suo impero il granducito di Toscana, fece eseguire le mappe, le misure, e le stime parziali dei beni fondi di varie comunità. Alla qual opera si rivolse ben presto l'animo benefico del Granduca Ferdinando III, allorchè restituito ai voti del suo popolo nel dì 7 ottobre 1817 ordinò la legge fondamentale del moderno censimento per tutta la Terraferma del Granducato, per ricondurre la distribuzione delle gravezze pubbliche ad una misura eguale e con proporzione adeguata alle rendite dei beni stabili, mercè di un nuovo generale estimario, che voleva che fosse compilato con intelligenza, con uniformità di sistema, e con quelle migliori regole che la scienza, l'arte, l'onestà e l'esperienza dovevano suggerire.

Con altro motuproprio del 24 nov. dello stesso anno l'Augusto Principe affidò a
una deputazione la direzione di si importante lavoro, sia nei rapporti metrici,
quanto nei rapporti economici. L'opera
era quasi presso al suo termine, quando
la legge del 1 nov. 1825 instituiva una Soprintendenza alla conservazione del nuoro Catasto per invigilare e dirigere il censimento dei fondi urbani creati o aumentati dopo la compilazione di quell'estimario, e per soprintendere alle divisioni
del dazio prediale correspettivamente ai
cangiamenti delle proprietà fondiarie e lo-

ro volture estimali.

Finalmente col motuproprio del 31 dicembre 1834, essendo già stato messo in attività il moderno Catasto, fu soppresso l'ufizio di Soprintendenza e creato un Conservatore del Catasto con speciali attribuzioni. DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E STRADE.

Questo dipartimento ripete la sua creazione al Sovrano Mòtuproprio del 1 nov. 1825, col quale fu istituito un Corpo d'Ingegneri d'Acque e Strade sotto l'ispezione del Soprintendente alla conservazione del Catasto. In seguito la legge del 31 dicembre 1834 stabilì indipendentemente dall' Ufizio del catasto quello relativo alla direzione dei lavori di Acque e Strade.

Questo dipartimento riunisce in gran parte le attribuzioni degli antichi ufiziali de Fiumi e dei capitani di Parte Guelfa, la cui istituzione rimonta all'epoca della Rep. fiorentina. Ma chi diede il primo impulso a tale instituzione fu quel gran Principe che risvegliò in Toscana l'agricoltura, l' industria, e il commercio dal loro letargo, soccorrendo l'una e le altre con disposizioni magnanime e liberali. - All'art. Firenze, vol. II. pag. 248 fu già avvertito, che senza valutare le strade maestre rettificate, e quelle che per mancanza di tempo non restarono ultimate, Pietro Leopoldo I nella sola costruzione di dieci strade regie nuove impiegò la somma di 5,572,916 lire toscane.

Il Granduca Ferdinando III, seguitando le tracce dell' Augusto genitore, volle che l'utile di queste grandi comunicazioni fosse risentito prontamente anche uelle parti più interne del Granducato. Quindi con motuproprio dei 22 febb. 1793, richiamato in vigore con l'editto de' 12 sett. 1814, fu introdotto l'utilissimo sistema degli accolli delle strade comunitative. Finalmente con la legge del 1 nov. 1825, dato vita al dipartimento delle Acque e Strade, l'Augusto Legislatore ha in tal guisa provveduto all'unisona utilissima direzione e sorveglianza dei lavori di pon-

ti, corsi d'acque e strade.

Le strade accampionate nel Granducato a tutto il 1832 correvano lo spazio di 7042 miglia toscane, cioè:

Lunghezza delle Str. Regie. . mig. 729
delle Str. Provinciali. » 882
delle Str. Comunitative » 5431
Lunghezza totale . mig. 7042

Ad eccezione di un direttore speciale, il Corpo degl'ingegneri rimane qual era nel 1825, cioè, un Consiglio centrale degl'in-

gegneri, di oni fa parte il Direttore residente in Firenze; cinque Ispettori residenti nei eapolooghi di Compartimento, e gl'Ingegneri de'respettivi Circoudarii.

È di attribuzione di questo moderno dipartimento la formazione e discussione dei progetti del Principe, la sorveglianza dell'esecuzione tanto dei lavori di acque e strade per conto regio, quanto dei lavori di acque, strade e fabbriche per conto comunitativo. Spetta al Direttore la sorveglianza sulle operazioni degl' Ispettori, sotto-ispettori ed ingegneri di Circondario. Egli propone all'esame e risoluzione del Consiglio degl' Ingegneri tutti gli affari di sua competenza a forma della legge del 31 dicembre 1834, ed in coerenza del regolamento ed istruzioni dei 10 dic. 1826.

Lo stesso dipartimento ha la direzione dei lavori ai Bagni di Montecatini e l'amministrazione del Padule di Fucecchio.

Con la legge del 1. nov. 1825 tutta la superficie del Granducato, rapporto alla direzione delle acque e strade, fu ripartita in 37 circondarii, distinti in 5 classi d'ingegneri per ordine di anzianità. In appresso essendo stato riconosciuto che alcuni di quei circondarli erano troppo vasti per non potersi ben sorvegliare da un solo ingegnere, vennero perciò divisi in due sezioni la minore delle quali fu affidata alle cure di un ingegnere giuniore, oui fu dato il titolo di Ajuto: comecchè egli debba al pari degli altri riferire direttamente con l'ispettore del suo Compartimento.

#### CIRCONDARII DEL COMPARTIMENTO FIGHENTINO.

Residenza degl' Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii.

Borgo S. Lorenzo Borgo S. Lorrizo Vicchio Superficie imponibi-Scarperia le, quadr. 194,428 Barberino di Mu-Corsi d'Acgello San-Piero a Sieve que e Stra-Vaglia de quadr. 5,044 Vernio

Residenza degl' Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Gomunità comprese nei respettivi Ciroondarii.

CAPTEL-FROMENTING Superficie imponibile, quadrați 93,470 Acque e Str. 12,373

EMPOLI Superficie imponibile, quadrati 71,878 Acque e Str. 3,499

FIREGLE Superficie imponibile quadrati 68,247 Acque e Sir. 3,524

FIGLIER Superficie imponibi- Reggello le, quadr. 125,422 \Greve Acque e Str.

FIRENZE Superf. tot. q. 1556

GALLUESO Superficie imponibile, quadrati 66,308 Acque e Str. 2,755

SARRINIATO Superficie imponibile, quadrati 82, 433 Acque e Str. 5,569

MODIGLIANA Superficie imponibile, quadr. 101,152 Acque e Str. 2,874

MORSTIMMANO Superficie imponibile, quadrati 47,590 Acque e Str. 1,336

Castel-Fiorentino Certaldo Montajone

Empoli Lastra Capraja Moutelupo Cerreto Vinci Fiesole Pellegrino Sesto Brozzi Calenzano

Campi Figline 3,874 (Rignano

> Firenze Galluzzo Bagno a Ripoli Casellina e Torri Legnaja Rovezzano Samminiato Fucecchio S. Croce Castel-Franco di sotto

S. Maria in Monte Monte-Calvoli Montopoli Modigliana Portico Tredozio Terra del Sole Dovadola Rocca S. Casciano Monsummano

Monte-Catini di Val-di-Nievole Massa e Cozzile Lamporecchio Seravalle

Residenza degl'Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

PALAZZUOLO

Saperficie imponibi-

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii.

k, quadr. 153,183 Acque e Str. 4,249 PESCIA Saperficie imponibi-

k,quadrati 41,128 Acque e Str. 1,298 PISTOJA

Saperficie imponibile,quadrati 79,614 Acque e Str. 2,688

POSTASSIEVE Superficie imponibile, quadr. 121,400 Acque e Str. 3,786 PRATO

Superficie imponibile quadrati 62,902 Aque e Str. 2,940 ( VOLTERRA Superficie imponibile, quadr. 117,468 Loque e Str. 6,707

Divisione di Circondarj e Residenze di Ajuti-Ingegneri

San-Casciano Superficie imponibi- ) Barberino di Valle, quadr. 100,349 Acque e Str.

GALRATA Superficie imponibile, quadr. 145,694 Acque e Str. 4,380

SAN-MARCELLO Superficie imponibik, q**uadrati 53,**289 Acque e Str. 1,286 MONTALE

Superficie imponibi- Sambuca le, quadrati 81,474 \ Cantagallo Acque e Str. 2,307 Tizzana

Palazzuolo Firenzuola Marradi Pescia

Monte-Carlo Uzzano Vellano Buggiano Pistoja Porta al Borgo Porta Carratica Porta Lucchese

Porta S. Marco Marliana Pontassieve Dicomano San-Godenzo Londa Pelago

Prato Carmignano Montemurlo

Volterra Monte-Catini di Val-di-Cecina

San-Casciano d'Elsa 3,420 Montespertoli

Galeata S. Sofia Premilcuore Bagno Sorbano

San-Marcello Cutigliano Piteglio

Montale

CIRCONDARII DEL COMPARTIMENTO PISANO.

Residensa degl'Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii

GUARDISTALLO Superficie imponibile, quadrati 81,741 Acque e Str. 2,278

LARI Superficie imponibile, quadr. 120,302 Acque e Str. 3,693

Livorno Superficie imponibile, quadrati 27,007 Acque e Str. 871 PIETRASANTA

Superficie imponibi-Seravezza le, quadrati 46,620 Acque e Str. 1,408

PISA Superficie imponibi- ) Pisa le, quadrati 78,491 Acque e Str. 3,672 (

PORTEDERA Superficie imponibile, quadrati 48.902 Acque e Str. 2,347

Pontremoli Superficie imponibile, quadr. 119,282 Acque e Str. 5,623

PORTOFERRAJO Superficie imponibi- ) Longone le . . . . ignota Marciana Acque e Str. ignota (Rio

Guardistallo Montescudajo Bibbona Casale Gherardesca Lari

Chianni Fauglia Colle-Salvetti Lorenzana S. Luce

Livorno

Pietrasanta

Stazzema

Cascina

Pontedera Caponnoli Vico-Pisano Bientina Calcinaja Ponsacco Pontremoli Caprio Calice Zeri

Bagnone Filattiera Groppoli Terrarossa Portoferrajo Divisione di Circondarii e Residenze di Ajuti-Ingegneri.

Residenza degl'Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

nei respettivi Circondarii.

Nome delle Comunità comprese

BARGA Superficie imponibile, quadrati 21,378 Acque e Str. 1,042 FIVIESANO Fivizzano Superficie imponibi-Casola le, quadrati 59,193 Albiano Acque e Str. 3,514 PROGROUM Peccioli Superficie imponibi-Palaja le, quadrati 50,5 : 1 Lajatico Acque e Str. 3,035 Terricciola PISA Bagni di S. Giu-Superficie imponibiliano le, quadrati 44,061 Vecchiano Acque e Str. 2,391 POMARANCE **Pomarance** Castel-Nuovo di

Superficie imponibile, quadrati 89,057 Acque e Str. 3,203

Rosignano ROSIGNANO Orciano Superficie imponibi-Riparbella le, quadrati 69,857 Castellina Marit-Acque e Str. 2,088

CIRCORDARII DEL COMPARTIMENTO Senese.

Residenza ec. come sopra.

Nome ec. come sopra.

Val-di-Cecina

tima

Asciano ASCIANO Rapolano Superficie imponibi-Castel-Nuovo della le, quadr. 157,839 Berardenga Acque e Str. 5,205 Trequanda COLLE

Colle Superficie imponibi-San-Gimignano le, quadrati 86,059 Poggibonsi Acque e Str. 1,934

Residenza de gl' Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii.

Montalcino Buonconvento

S. Quiri∞

Castiglion d'Orcia

S. Giovanni d'Asso

Castellina in Chi-

S. Casciano de' Ba-

Badia S. Salvadore

( Pian Castagnajo

Radicondoli

Murlo

Pienza

Radda

Gajole

anti

Cavriglia

gni

Casole

Sovicille

Chiusdino

Monticiano

Monti<del>cr</del>i

Radicofani

MONTALCINO Superficie imponibile, quadr. 208,389 Acque e Str. 7,879

RADDA Superficie imponibile, quadr. 105,561 Acque e Str. 2,118

RADICOFANI Superficie imponibile, quadr. 104,735 Acque e Str. 4,044

RADICONDOLI Superficie imponibi-

le, quadr. 220,570 Acque e Str. 7,520

Eloi SIENA Siena Superf. tot. quad. 484 )

Divisione di Circondarj e Residenze di Ajuti-Ingegneri.

SIRWA Superficie imponibile, quadrati 91,682 Acque e Str. 2,432

Masse del terzo di Città Masse del terzo di S. Martino Monteriggioni Monteroni

CIRCONDARII DEL COMPARTIMENTO ARETINO.

Residenza ec. come sopra.

Nome cc. come sopra.

**AREZZO** Superficie imponibile, quadr. 176,633 Acque e Str. 5,281

Arezzo Castiglion-Fiorentino Subbiano Capolona

Residenza degl' Ingegneri e superficie territoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii.

Residenza degl'Ingegneri e superficie terricoriale di ciascun Circondario.

Nome delle Comunità comprese nei respettivi Circondarii.

CORTONA Superficie imponibile, quadr. 135,701 Acque e Str. 4,354 MONTRPULCIANO

Superficie imponibi-

MONTEVARCHI

leque e Str.

le, quadr. 113,825

2,817

Cortona Asinalunga Torrita

Montepulciano Chiasi Città Sarteano Chianciano Cetona

Montevarchi Castiglion - Uber-

Superficie imponibi-Due Comuni di Lale, quadrati 84,002 terina Laterina Acque e Str. 2,911 Bucine Val-d'Ambra

Pieve San Stefano PIEVE SAN-STEFANO Vergbereto Superficie imponibi. Caprese le, quadr. 153,489 Sestino leque e Str. 4,805 Badia Tedalda Poppi Bibbiena

Porrs Castel San Niccolò Superficie imponibi-Raggiolo le, quadr. 133,283 Ortignano leque e Str. 3,856 Montemignajo Prato-Vecchio Stia

San-Sepolcro SAN-SEPOLCRO Monterchi Superficie imponibi-Anghiari k, quadrati 91,191 Monte Santa Ma-Acque e Str. 3,334 ria

Divisione di Circondarii e Residenze di Ajuti-Ingegneri,

Castel-Focognano RASSINA Chiusi in Casen-Superficie imponibitino k, quadrati 67,289 Chitignano Acque e Str. 1,889 Talla Fojano POJANO

Monte-Sau-Savino Saperficie imponibi-Civitella le, quadrati 85,017 Lucignano Acque e Str. 2,282 Marciano

SAN-GIOVANNI Superficie imponibile, quadrati 68,048 Acque e Str. 2,124

San-Giovanni Castel-Franco di sopra Pian-di-Sco Loro Terranuova

CIRCONDARII DEL COMPARTIMENTO GROSSET ANO.

Residenza ec. come sopra.

Nome ec. come sopra.

Castel del Piano

Arcidosso

Cinigiano

Roccalbegna

Santa-Fiora

Campiglia

Piombino

Monteverdi

Suvereto

Grosseto

Scansano

Magliano

Castiglion

Gavorrano

Pitigliano

Manciano

Sorano

Pescaja

Massa-Marittima

della

Sassetta

ARCIDOSSO Superficie imponibile, quadr. 192,597 Acque e Str. 6,070

CAMPIGLIA Superficie imponibile, quadr. 145,422 Acque e Str. 2,534

GROSSETO Superficie imponibile, quadr. 324,446 Acque e Str. 7,910

Massa-Marittima Superficie imponibile, quadr. 196,988 Acque e Str. 1,108 PITIGLIANO

Saperficie imponibile, quadr. 234,341 Acque e Str. 3,908 ROCCA-STRADA

Superficie imponibi- ) Rocca-Strada Acque e Str. 5,111

le, quadr. 199,795 ) Campagnatico Divisione di Circondarii e Residenze

di Ajuti-Ingegneri.

Orbetello Superficie imponibi- ) Orbetello le, quadrati 92,617 ) Isola del Giglio Acque e Str. 1,561

64

V. II.

GRANELLI (MONTE). — Ved. Monte-Granelli uella Valle del Savio.

GRANIA, o GRANCIA DI CRETA, nella Valle dell'Arbia. — Cas. con chiesa plebana (S. Martino), cui fu annesso il popolo di S. Angelo a *Ponzano*, nella Com. Giur. e 6 migl. circa a pou.-maestr. di Asciano, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede in una piaggia cretosa fra il fosso Grania che la hagua a pon.-maestr. ed il torr. Arbiola che gli passa dal lato di lev., entrambi confluenti del fiume Arbia, il quale scorre poco lungi dal Cas. di Grania verso libeccio.

Fra le membrane della badia Amiatina una dell'aprile 1038 fu scritta in S. Martino dicto Grania. È un contratto, col quale Guido figlio di altro Guido, e Ildebrando figlio di Ranieri dei signori di Sarteano promettono ad Alpichiso abate del mon. di S. Salvatore del Monte Amiata di non molestarlo nei beni che il suo monastero possedeva nel contado di Chiusi, ricevendo eglino per tale promessa soldi 100 dall'abate predetto.

La pieve di S. Martino in Grania e il castello omonimo si trovano rammentati nella bolla del Pont. Clemente III, spedita li ao aprile 1198 a Buono vescovo di Siena, all'occasione in cui furono confermati alla cattedra senese gli antichi diritti che essa aveva sulla pieve di S. Martino in Grania, e nello stesso castello.

Anche la badia di S. Eugenio presso Siena, chiamata il Monistero aveva delle possessioni in Grania, in Vescona, in Melanino ed in altri luoghi della Val-d'Arbia, rammentate nelle bolle pontificie di Alessandro III (anno 1176) e d'Innocenzo III (anno 1207).

Il comunello di Grania e quello di S. Martino in Grania furono riuniti sotto una sola amministrazione economica alla comunità di Asciano con regolamento speciale dei 9 dic. 1777. — Ved. Asciano Comunità.

Nella chiesa di S. Martino in Grania esiste un bel quadro del cav. Francesco Vanni, descritto a lungo dal Pad. Guglielmo della Valle nelle sue Lettere Senesi. (Tom. II.)

Francesco Alberti denominato il *Poe-*tonto, verso la metà del secolo XVI, fu pievano di questa chiesa di Grania.

Non deve confondersi il Grania o Gran-

cia di Creta con il castello delle Grance dello spedale di Siena, mentre questo corrisponde al cast. di Montisi, cui spetta un fatto d'armi ivi accaduto nel 1554, quando quei villani con straordinario ardimento ne sostennero la difesa contro l'impeto delle armi Austro-Ispano-Medicee, sacrificandosi la maggior parte per la difesa della patria. (Ammar. Istor. for. lib. 34)

La parr. di S. Martino in Grania nel 1833 contava 159 abit.

GRASSINA nella vallecola dell'Ema.— Borghetto alla destra dell'Ema nel popolo di S. Michele a Tegolaja, piv. dell'Antella, Com. Giur. ocirca 5 migl. a levscir. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

È situato in pianura alla base orientale del poggio di Mezzomonte e poco lungi dal colle su cui risiede la semidiruta rocca di Montauto, alla confluenza del torr. Grassina nella fiumana dell'Ema, sul trivio dove shoccano nella strada provinciale chiantigiana quelle comunitative di Lappeggi e di Mezzomonte, o dell'Impruneta.

Nella posizione di Grassina sullo sbocco di tre strade doveva esservi un qualche fortilizio, tostochè il castello di Grassina è rammentato in una membrana del 21 maggio 1229, fra quelle appartenute alla badia della Vallombrosa, ora nel R. Arch. Dipl. Fior.

La massima parte degli abitanti del borgo di Grassina si occupa nel mestiere di lavandajo di panni lini, profittando delle non copiose acque del fosso omonimo.

GRAVAGNA in Val-di Magra. — Cas. con ch. parr. (S. Bartolommeo) nella Com. Giur. e circa 10 migl. a sett.-grec. di Pontremoli, Dioc. medesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

È il paese più vicino al varco della Cisa sull'estremo confine della Toscana con il ducato di Parma, circa un migl. a scir. della strada parmigiana della Cisa, ossia dell'antica via Francesca pontremolese, già detta del Monte-Bardone.

Scaturisce dal fianco superiore del monte di Gravagna il più lontano confluente del fi. Magra, nel quale si vuotano poco dopo le acque del torr. Gravagna, che accoglie il Civasola appena esso arriva in Val-d'Antena.

L'Alpe di Gravagna essendo coperta di pascoli alpini e di faggete indica l'indu-

stria dei suoi abitanti, la quale nella massima parte riducesi alla pastorizia, e al mestiere di taglialegne e di carbonaro.

La part. di S. Bartolommeo a Gravagna nel 1833 contava 187 abit.

GRAZIANO in Val-Tiberina. - Piccolo Cas. con ch. parr. (S. Lucia) nella Com. e 2 mig. a grec. del Monte S. Maria, Giur. di Lippiano, Dioc. di Città-di-Castello, Comp. di Arezzo.

Trovasi sull' estremo confine del Granducato alla destra del torr. Erchi presso la dogana di Monte-Citerone, alla base sett. del Monte S. Maria, e appena 3 migl. a pon della Città-di-Castello. Ignoro se da questo luogo prendesse il casato l'illustre famiglia Graziani di San-Sepolcro.

La parr. di S. Lucia a Graziano nel 1833 noverava soli 5g abit.

GRAZIE (EREMO DELLE) O DI ACOxa — Ved. Acona (Golvo m) nell' isola dell' Elba.

- (S. ANDREA ALLE) - Ved. Strada (S. AEDREA A) presso Colle di Val d'Elsa. - (S. MARIA ALLE) nel Val d' Arno essentinese. - Cas. già denominato il Casalino, quindi designato con quello della sua chiesa parrocchiale, nel piviere, Com. e circa due migl. a maestr. di Stia, Giur. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede in monte dalla parte sinistra dell'Arno sopra la torre e Cas. di Porciano, lungo l'antica strada che dal Casentino passa in Val-di-Sieve per S. Leolino

del Coute e per Londa.

Prendeva costà il nome da S. Maria delle Grazie una fattoria del R. arcispedale di S. Maria Nuova, dal di cui archivio su estratta copia di una supplica che Lorenzo Salucci spedalingo nel 1446 presentò al Pont. Niccolò V. Trovasi in essa descritta la confinazione di questa contrada, la quale fino d'allora intitolavasi di S. Maria delle Grazie; mentre si dichiara quella fattoria situata in loco qui dicitur Casalino infra metas plebanatus plebis S. Mariae supra Staggiam, prope castrum Portiani Fesulanae dioecesis, est quaedam cappella sub vocabulo B. Mariae DELLE GAAZIS nuncupata. - (FIRD. Monoszo, Dello stato del fiume Arno).

Questo documento pertanto ne assicu-12, che il Casalino di S. Maria delle Grazie sopra Porciano è affatto diverso dal- zio semplice, e con titolo di commenda

l'altro Casalino di Pratovecchio, il quale ha pure S. Maria per titolare della sua chiesa parrocchiale. - Ved. Casalino nel Val d'Àrno casentinese.

La parr, di S. Maria alle Grazie nel 1833 contava 110 abit.

GRAZIE (S. MARIA DELLE) nel suburbio meridionale di Arezzo. --- Convento e chiesa de' PP. Carmelitani Scalzi nel popolo suburbano di S. Croce, Com. Giur. Dioc. e Comp. di Arezzo, dalla qual città è appena mezzo migl. a ostro.

Risiede alle falde di amena collina, detta il monte a Pitigliano, bagnata a lib. dal fosso Vingone, e a grec. da quello della Bicchieraja, fra la strada R. dell' Adriatico e la postale diretta a Perugia.

Nel luogo del convento di S. Maria delle Grazie esisteva anticamente la Fonte Tenta, che il popolo di Arezzo tenne in una specie di superstiziosa venerazione, siccome fu asserito negli atti dei SS. Martiri Gaudenzio e Columato pubblicati dai Bollaudisti sotto li 19 giugno, e nella vita di S. Bernardino scritta da S. Giovanni da Capistrano, e siccome lo prova una deliberazione del magistrato civico di Arezzo dei 19 maggio 1455 pubblicata dal Guazsesi in una nota alla sua disertazione sulla Via Cassia. - Ved. Acquenorit di Arero.

In quel documento pertanto si racconta, che quando S. Bernardino predicava (anno 1428) in S. Francesco fuori le mura di Arezzo, esisteva nel suburbio meridionale la Fonte Tenta, alla quale quel popolo soleva accorrere a stuolo per i responsi, nella stessa guisa che ai tempi del paganesimo si ricorreva all'oracolo di Delfo. Vedute tali stoltezze, S. Bernardino feee alla turba un energico sermone, quindi con una scure in mano, messosi alla testa dei suoi ascoltatori, si diresse al fonte designato per atterrare il supposto oracolo ninfale, siccome fu tosto eseguito, riempiendo il luogo di macerie e di sassi.

Poco dopo il magistrato di Arezzo deeretò che in quella stessa località fosse edificata una chiesa in onore della Natività di Maria SS. delle Grazie, presso la quale fu poscia eretta una clausura. - Vi en. trarono nel 1504 i Frati Gesuati, i quali ufiziarono la stessa chiesa fino alla soppressione del loro Ordine (auno 1688). Allora la medesima fu ridotta a benefiabazinle ad ogni vacanza conferivasi dal vescovo di Arezzo. Ma uno di quelli abati commendatarii, sotto il di 16 marzo 1695, cou l'aunuenza dell'ordinario cedè la chiesa delle Grazie con la clausura anuessa ai religiosi Carmelitani Scalzi, ai quali dopo le temporarie soppressioni del secolo ultimo scaduto e di quello che corre, fu restituita, ed è tuttora da essi devotamente ufiziata.

Merita l'attenzione dei cultori di belle arti il bellissimo atrio davanti la chiesa, lavoro pregevole di Benedetto da Majano, stato a lungo descritto nella vita di lui dal biografo Vasari, precipuamente per vederlo sporgere in fuori con grande ingegno tre braccia dalla parete con gocciolatojo di grossissime pietre di macignosenza appoggio di modiglioni, con tutto che ad esso non manchi sicurezza e solidità. Anche il vasto prato intorno al tempio era circondato da un portico di elegante struttura, che fu distrutto sulla fine del secolo scorso onde evitare la spesa della restaurazione, nel tempo che si ricostruiva in torma più piccola la gradinata dinanzi all'atrio del tempio medesimo.

Meriterebbe per se sola una descrizione la tavola a mezzo rilievo dell'altar maggiore con fino artifizio lavorata da Andrea della Robbia ad ornamento della pittura della B. Vergine colorita da Parri di Spinello celebre pittore aretino.

Un'altra buona tavola esiste nella cappella a cornu epistolae. Essa rappresenta la Nostra Donna con S. Bernardino ed altri Santi, dipinta circa l'anno 1456 da Neri di Lorenzo de' Bicci di Arezzo.

Il quadretto dell'altare a destra di chi entra in chiesa, esprimente la Natività del Redentore con S. Caterina V. e M. e il beato Colombino, è opera lodata di Bernardino Santini.

GRAZIE (S. MARIA DELLE) nella Valle dell' Ombrone pistojese. — Ved. SATURNANA.

GRAZIE (S. MARTINO WELLA MA-DONNA DELLE) nel suburbio settentr. di Montepulciano in Val-di-Chiana. — Borgata e chiesa parr. sulla strada R. lauretana, quasi un migl. fuori della porta di Gracciano, nella Com. e Giur. di Montepulciano, Dioc. medesima, già di Arezzo, Comp. Aretino.

Fu costà in origine un convento di frati

Carmelitani della Congregazione di Mantova, soppresso nel 1774, e quindi ceduto con la chiesa al parroco della cura suburbana, già spedale della Madonna di S. Martino, che trasferì lo stesso titolo nella nuova residenza.

Il tempio della Madonua delle Grazie, in cui si venera una miracolosa immagine della B. Vergine Maria di terra invetriata detta della Robbia, fu edificato nel secondo decennio del secolo XVI, mentre da documenti sincroni risulta, che l'ufiziavano i PP. Carmelitani sino dal 1525. Quindi sembra poco esatta l'epoca stata posteriormente scolpita in marmo collocato nella parete interna della stessa chiesa, nel quale si legge, che la città di Montepulciano nen prima del 29 nov. del 1561 consegnò questo tempio alla cura dei frati Carmelitani dell'Osservanza.

Avvegnachè (ra le pergamene della città medesima che conservansi attualmente nel R. Arch. Dipl. a Firenze, esiste una bolla del Card. Silvio Passerini del titolo di S. Lucina, Legato apostolico in Toscana e nell'Umbria, scritta da Firenze li 17 luglio 1526. Nella qual bolla, dopo aver riterito che, per rinunzia fatta dai frati dell'Ordine del Carmine della Congregazione di Lombardia, essendo vacata la chiesa di S. Maria delle Grazie fuori delle mura di Montepulciano, da essi per l'addietro abitata, il prenominato Legato pontificio ordinava a Buonsignore de' Buonsignori di Forlì, ed a Silverio de'Bianchi di Cortona vicario del vescovo di Fiesole di conferire la suddetta chiesa vacante al chierico Rocco de'Chiarugi di Montepulciano. Quindi lo stesso cardinale Legato. con lettere del 3 agosto 1526, dirette ai sopranominati Buonsignore e Silverio, soggiungeva, che appena conferita al chierico Chiarugi la chiesa di S. Maria delle Grazie in nome della S. Sede, lo mettessero della medesima al possesso.

Tale documento pertanto ne induce a dover credere, che la data cronica indicata dal marmo posto nella parete della stessa chiesa non sia troppo esatta, o che i Carmelitani ritornassero nel convento medesimo molt'anni dopo di averlo abbandonato.

Certo è che la comunità di Montepulciano rivendicando i suoi diritti ritornò al possesso di quella chiesa, e forse poste-

melitani dell'Osservanza, i quali vi stettero sino al 25 luglio del 1774, giorno della soppressione di quel convento. In conseguenza di ciò la stessa chiesa di S. Maria delle Grazie fu dichiarata parrocchia invece di quella di S. Martino presso le mura di Montepulciano.

La parr. di S. Martino alla Madonua delle Grazie nel 1833 noverava 644 abit.

Gazczas in Val-d' Orcia. - Vico distrutto che fu nei contorni e distretto di 5. Giovanni d'Asso nel piviere di Pava, Com. di S. Giovanni d'Asso, Giur. e Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. di Siena.

Grecena è rammentato nell'esame dei testimoni sentiti in Siena nel 715 dal notaro del re Luitprando, nella causa che sino d'allora agitavasi fra il vescovo senese e quello aretino, a motivo di giurisdizioni diocesane.

GRECIANO o GRECCIANO in Val di Sieve - Ved. GREERAND

GRECIANO o GRICCIANO in Val di Tora. - Ved. GRIEBANO.

GRECIGNANO in Valdi Sieve. - Ved. GLICIGHANO.

GRECIOLA in Val di Magra - Villata di poche case situata nella parr. di S. Andrea a Gabbiana, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. - Ved. GABBIANA.

GRECO, . PIEVE S. STEFANO nella Valle del Serchio. - Due borgate che davano il titolo a due chiese parrocchiali (S. Andrea a Greco e S. Stefano a Torri) riunite alla seconda che è chiesa plebana, nella Com. Giur. Dioc. Duc. e intorno 4 4 migl. a maestro di Lucca.

Queste due borgate situate in collina alla destra del torrente Freddana costituiscono una delle sezioni della comunità di Lucca, dove nel 1832 contavansi 457 abit. Ped. Torai (Pieve DI S. STEFANO A).

GREGNANO o GRAGNANO nella Valdi-Magra. - Cas. dove fine al declinare del secolo XVIII fu una chiesa parr. (S. Lorenzo di Gragnano) nella Com. Giur. dell' exfeudo di Tresana o Trezzana, già dei marchesi di Mulazzo, ora dello Stato Estense, Dioc. di Luni-Sarzana.

Le notizie storiche dei Signori di Gragnano subfeudatarii dei march. Malaspina

riormente nel 1561 vi richiamò i Car- piuttosto a questo Gregnano, che ad altro luogo omonimo della stessa valle. --Ved. Graguano in Val di Magra.

La parr. di S. Lorenzo di Gragmano

nel 1745 contava 130 abit.

GREGNANO o GRAGNANO in Val-Tiberina. - Cas. che da il titolo alla ch. parr. di S. Maria a Gregnano nel piviere di S. Casciano in Stratina, Com. e circa 3 migl. a sett. di Caprese, Giur. della Pieve S. Stefano, Dioc. di Sansepolero, già di Arezzo, Comp. Aretino.

È posto sulla fiumana Singerna presso la confluenza del torr. Tritesta che viene dal monte Foresto sotto la rocca di Chiusi. - Fu uno dei casali dei conti di Galbino e Montauto rammentato nella divisione di beni fatta li 12 marzo 1082 fra Alberico di Ranieri di Galbino con Tederanda del fu Bosone sua moglie da una, e Bernardo di Ranieri di lui fratello dall'altra parte, del castello di Anghiari con tutti i beni e padronati di chiese che quella famiglia teneva nella valle superiore del Tevere, e specialmente di tutto ciò che possedeva nel piviere di S. Cassiano in Stratina (Caprese) sino al fiume Singerna, siccome corre da Gregnano sino al monastero di S. Maria a Decciano, o Dicciano. (ANNAL. CAMALD.)

Fu costà, in comitatu aretino infra plebe S. Cassiani in Stratina, in loco qui dicitur Gregnano, dove nell'ottobre del 1014 venne celebrato un atto di permuta di beni tra l'abate del mon. di S. Salvatore in Popano e quello della badia di S. Fiora di Arezzo, fra i quali beni è specificato un pezzo di terra posto in Gregnano nel preneminato piviere. (Camici, Continuazione della serie de'march. di Toscana).

Il popolo di Gregnano fu tra gli 11 comunelli di Caprese riuniti in un sol corpo di amministrazione col regolamento del 25 giugno 1776. - Ved. CAPRESE.

La parr. di S. Maria a Gregnano nel 1833 noverava 56 abit.

GREGORIO (S) ALLA TORRE nella Val-di-Nievole. — Ved. Torre DI OLTRARIO.

GREPINE (SS. IACOPO e CRISTOPANO di) in Val-di-Merse. — Chiesa e casale da lungo tempo perduti, la cui ubicazione era sulle pendici sett. del monte di Gerfalco. nel circondario della distrutta pieve di Sorsciano. Si può arguire tutto ciò da un di Mulazzo sembrano doversi applicare documento dell'anno 1252, col quale Rainaldo pievano di Sorsciano, dopo aver ottenuta licenza da Ranieri vescovo di Volterra, rinunziò alla badia di S. Galgano in Val-di-Merse ogni sua giuriffizione sulle chiese dei SS. Fabiano e Sebastiano di Papena, di S. Maria e S. Pietro di Scarpergiano, di S. Martino di Vespero, e de' SS. Iacopo e Cristofano di Grepine. Le quali chiese fino alla preaccennata età furouo immediatamente soggette e dipendenti della pieve di Sorsciano.— (Aacs. della D. Sen. Kaleffo di S. Galgano).— Grett, Diario senese.

GREPPO O GREPPIO (S. MARTINO IN) nella Valle di Nievole. Ospedale esistito sopra il poggio detto di Greppo, nel popolo di S. Pietro al Galleno, Com. Giur. e circa 6 migl. a maestr. di Fucecchio, Dioc. di Samminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Riferisce a cotesto poggio di Greppio e all'ospedale di S. Martino un diploma di Federigo II dell'aprile 1244 a favore degli ospitalieri dell'Altopascio, cui confermò quandam domum ubi dicitur Podio de Greppio prope Burgum Galleni cum omnibus justitiis et pertinentiis suis; quae domus ex concambio facto cum hospitali S. Martini de Greppio ad ejus potestatem devenit.

In questa stessa località di Greppio, nei confini del Galleno, esisteva un mulino che un tal Sardo di Simone nel 25 agosto 1225 rinunziò ai frati dello spedale d'Altopascio. — (Arch. Dirr. Fign. Raccolta d'istrumenti in pergamena dello Spedale di Altopascio). Forse è quello spedaleto nel comune del Galleno di cui fa menzione un carta della Comunità di Fucecchio dell'anno 1401.

Dopo tali documenti che precisano l'abicazione dell'antico spedale di S. Martino in Greppio presso il Galleno, lascierò ad altri giudicare se fu errore quello di aver collocato nel registro delle chiese lucchesi, redatto nel 1260, l'ospedale di S. Martino in Greppo nel piviere di Diecimo nella Valle-del-Serchio, o seppure vi furono due spedali omonimi nella stessa Dioc.

In una chiesa di S. Martino di Groppo fu celebrato un contratto da un notaro del duca Guelfo di Spoleto e marchese di Toseana nell'anno 1160.

GREPPO, GREPPI e GROPPO. — Varie borgate e vici presero e conservano

il nome di Greppo e di Groppo dalla loto posizione che ordinariamente suol essere in un ripido risalto di poggio, o sopra una rupe scoscesa che Greppo o Groppo appellasi. Tali sono fra gli altri il Greppo sopra Greve, il Greppo-Lungo nei monti di Camajore e la villa di Greppa di Castiglion Fiorentino.-Lo stesso dicasi dei luoghi che portano il nomignolo di Groppo, i quali incontransi di frequente più che altrove nella Val di Magra, come sono il Groppo di Bagnone, il Groppo di Godano, il Groppo-Fosco di Terrarossa, il Groppo di Licciana, il Groppo S. Piero di Fivizzano, il Groppo d'Alosio di Val d'Antena, il Groppo di Bola, di Panicale ec. ville e casali tutti situati sopra lame, o di scoscese balze nei monti della Lunigiana. - Ved. Gaorro.

GREPPO-LUNGO e MONTE BELLO nella vallecola di Camajore. — Due Cas. con castellare posti sopra discoscese balze nella parrocchia di S. Stefano a Montebello, già filiale della pieve di S. Felicita in Val-di-Castello, attualmente della collegiata di Camajore, nella cui Com. Giur. i due casali trovansi compresi, Dioc. e

Duc. di Lucca.

Ebbero signoria in entrambi i castelletti i nobili di Vallecchia, i quali nel 1192 con atto pubblico sottoposero alla Rep. di Lucca i loro castelli di Montebello e di Greppo-Lungo con quanto essi possedevano in quel distretto. Un'eguale sottomissione fu ripetuta 6 anni dopo dai nobili di Corvaja loro consorti. (Prolom. Annal. Luc.)

La parr. di Montebello e Greppo-Lun-

go nel 1832 aveva 321 abit.

GRESCIAULA, GRESCIAFOLA, O GRICIA-FOLA nella Valle del Bisenzio. — Una delle 45 ville del distretto di Prato che diede il titolo alla diruta ch. parrocchiale di S. Michele, il cui popolo da lunga mano fu annesso a quello di S. Martino a Pupigliano, nella Com. Giur. Dioc. e circa 5 migl. a sett. di Prato, Comp. di Firenze.

Il poggio franante di Gresciavola spor ge alla destra del fi. Bisenzio sopra il canale che conserva il nome della localita.

Un istrumento del 10 sett. 1213, rogato in Firenze, rammenta un Baldanza del fu Guglielmo da Gresciaula, il quale, previo il consenso del potestà e con-

soli di Firenze comprò da due coniugi due pezzi di terra posti in Val-di-Bisenzio sotto la villa di S. Lucia, in luogo detto Pepolo. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte degli

spedali di Prato).

Il parroco di S. Michele a Gresciaula assiste al sinodo tenuto in Pistoja li 26 aprile 1313 dal vescovo Ermanno a cagione della colletta che doveva imporsi al clero della diocesi pistojese. — (ZACCARIA, Anecd. Pistor.)

Il popolo di S. Michele a Gresciaula nel 1551 abbracciava o fuochi con 45 abit.

GRESSA nel Valdarno casentinese. -Villa e rocca con chiesa parr. (S. Iacopo) nel piviere di Partina, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede la rocca sulla cresta di un poggio, il cui fianco volto a grec. è bagnato dal fosso che porta il vocabolo di Gressa uno dei confluenti dell'Archiano.

Sino dal secolo XI il cast. di Gressa aveva due recinti di mura castellane. Esso dipendeva nel temporale come nello spirituale dai vescovi di Arezzo, i quali spesse volte recaronsi ad abitare costà fra i loro vassalli a guisa di villeggiatura.

Vi si trovava infatti nel 1240 il vescovo Guglielmino degli Ubertini, quando nel 9 sebbrajo da Gressa spedi un breve d'indulgenze a tutti i fedeli che avessero contribuito con le loro elemosine all'edificazione del nuovo spedale di S Maria de' Ponti sul Castro, allora situato nel suburbio, rinchiuso quindi nella città d'A-

Nel 1257 il vescovo medesimo, onde pagare alcuni suoi debiti, oppignorò il cast. di Gressa ai Fiorentini, dalle cui armi nel febbrajo del 1259 venne assediato, preso e smantellato per rappresaglia contro quel prelato, a cagione di aver fatto stalare di notte tempo dagli Aretini le mura di Cortona, e soggiogato quella Terra al suo partito poco amica. — (Giov. Vil-LANI, Cronica Lib. VI cap. 67). — Ved. CORTONA.

Non ostante questa lezione il di lui successore vesc. Brandino de' conti Guidi tornò a soggiornare in Gressa, dove infatti egli risiedeva nel giugno del 1299, nel mentre che egli spedì una bolla alla balessa Camaldolense di S. Giov. Battista · Pratovecchio per autorizzarla a far traslocare nella ch. di S Benedetto in Arezzo le reliquie dei Santi dalla chiesa di S. Ilario a Pulia ch' era di giuspadronato di quel mon. - Ved. Pulia di Arezzo.

Il Comunello di Gressa prima del Regolamento, che lo riunì all'amministrazione di Bibbiena comprendeva i popoli di Gressa, di Giona e di Querceto.

La parr. di S. Jacopo a Gressa nel 1833

contava 170 abit.

GRETI (S. ANSANO m) nel Val-d'Arno inferiore - Ved. Ansano (S.) IN GRETI.

GRETI (S. DONATO m) nel Val-d'Ar. no inferiore. - Villata con ch. par. nel piviere di S. Giov. Battista in Greti, Com. e circa migl. 3 ! a ostro di Vinci, Giur. di Cerreto, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede alla base meridionale del monte Albano sulle colline cretose e ghiajose che fiancheggiano la ripa destra dell'Arno. colà dove il nome di Greti o Creti da tempi remotissimi è divenuto il distintivo della contrada, giacche se ne trova fatta memoria in una carta pistojese del 767 e in altra del 780 della badia di S. Savino presso Pisa. - Ved. BIBIANI (VILLA DI) nel Val-d'Arno inferiore.

La chiesa di S. Donato in Greti su di giuspadronato dei conti Guidi insieme con tutta la contrada omonima, siccome lo prova un diploma dell'Imp. Federigo II del 1240 a favore di Guido Novello, e di Simone figli del conte Guido di Modigliana, ed il contratto del 1255, col quale i medesimi fratelli venderono al Comune di Firenze la porzione di loro giurisdizione sopra varie castella e chiese, fra le quali sono specificate nel Val-d'Arno inferiore. S. Bartolommeo di Streda, S. Maria di Pagnana, le parrocchie di Sovigliana, di Petrojo, la Pieve di Greti, S. Donato di Vinci, altrimenti detto S. Donato di Greti, di Colle-Gonzi ec. Nei secoli susseguenti la Rep. fiorentina destinò in questa contrada un giusdicente che abbracciava tutta la giurisdizione di Greti innanzi che prendesse il titolo di potestà di Vinci e Cerreto. — Ved. CERRETO-GUIDI, e VINCI del Val-d'Arno inferiore.

La parr. di S. Donato in Greti nel 1833 contava 320 abit.

GRETI (PIEVE) nel Val-d'Arno inferiore. - Una delle antiche pievi dedicate al Battista ed a S. Ansano, nella Com. e quasi 3 migl. a ostro-scir. di Vinci, Giur.

di Cerreto-Guidi, Dioc di Pistoja, Comp. alla sua destra la grandiosa villa di Uzdi Firenze. zano appartenuta alla celebre famiglia fio-

Risiede nelle colline cretose che servono di lembo fra il monte Albano e la sponda destra dell'Arno. — È quella pieve di Greti rammentata nel diploma di Ottone III, spedito da Roma li 25 febbr. del 938 ad Antonino vesc. di Pistoja. La qual pieve in seguito fu tolta dalle mani ecclesiastiche insieme con le chiese battesimali di Casale, di Lamporecchio e di Spanerecchio state poi recuperate nel secolo XI dalle mani dei laici per le cure del vesc. di Pistoja Ildebrando, siccome lo appalesò il Pont. Pasquale II in una bolla diretta allo stesso prelato li 14 novembre

Quindi la pieve di Greti fu tra quelle che vennero confermate a Graziano vescovo di Pistoja da Federigo I con diploma dato in S. Quirico di Val-d' Orcia li 4 giugno del 1155. Ciò non ostante un secolo dopo il di lui nipote Federigo II (anno 1247) assegnò le rendite e il padronato della stessa chiesa ai conti Guidi, dai quali nel 1255 fu rinunziato con altre giurisdizioni, alla Rep. Fiorentina. Ved. l'articolo precedente, e Ansano (S.) in Garri).

del 1105. - (ZACCARIA, Anecd. Pistor.)

La parr. della pieve di S. Gio. Battista in Greti nel 1833 aveva 235 abit.

GREVE fi. (Greve fumen). — Fiumana che ha dato il nome a una vallecola, a un horgo capoluogo di comunità, a più villate e popoli posti presso il corso delle sue acque. — La Greve trae la sua sorgente dalle pendici settentrionali del poggio che porta il nome del distrutto castello delle Stinche, costituente uno de'contrafforti occidentali dei monti del Chianti, il quale staccasi nella direzione di greco a lib. dal giogo della Badiaccia di Montemuro, separando le acque e la vallecola della Greve da quelle che dal lato opposto versano nel fi. Pesa.

Giunta al casale di Montagliari la Greve accoglie i rii che scendono dai poggi di Lamole, di Torsoli e di Casole; quiudi scorrendo il suo alveo da scir. a maestro passa rasente il Borgo di Greve, che incontra alla sua sinistra appiè del poggio dove fu il castello omonimo e dov'è la sua pieve già sotto il titolo di S. Cresci a Monte-Ficalle. — Un miglio a sett. del detto Borgo la fiumana della Greve lascia

zano appartenuta alla celebre famiglia fiorentina di tale casata, ora a quella magnatizia de' Masetti di Firenze. Davanti a Uzzano la Greve, piegando verso lib. e quindi ritornando nella direzione di maest., accerchia da tre lati il poggio di Vicebio-Maggio, di dove s'innoltra sino al ponte di Mercatale. Costà fra il poggio di Colle-Bonsi e quelli che scendono a lil. dell'Impruneta, la fiumana rivolgesi a pon. sotto i colli amenissimi di Percussina, per quindi lambire la base orientale del poggio de' Scopeti, e rodere nell'opposto lato il pietroso masso di Montebuoni, al quale gira intorno da lev. a pon. Finalmente voltando a scir-grecale s'incammina verso la hase occid. del Montauto, su cui siede regina la chiesa e convento della Certosa. Costà presso si unisce alla Greve, e in lei perde il suo nome il fiumicello Ema.

Di là rivolgendo la direzione da sett. a maestro lambisce alle falde orientali i colli di Marignolle e Scandicci, quindi varca la strada pisana sotto il ponte a Greve per vuotarsi finalmente nell'Arno tre miglia al di sotto di Firenze, dopo il tragitto di 22 migl.

GREVE (BORGO DI)—Borgo sulla strada provinciale chiantigiana, capoluogo di comunità e di potesteria, con chiesa parrocchiale (S. Croce) nel piviere di S. Cresci a Monteficalle, ora Mortefioralle, nel vicariato di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede lungo la ripa sinistra della fiumana, della quale porta il nome, alla base orientale del poggio di Montefioralle, nel gr. 43° 35′ 3″ latit. e 28° 58′ 6″ long. 14 migl. a ostro-scir. di Firenze, 8 migl. a maestro di Badda, altrettante a sett. della Castellina del Chianti, 19 migl. a grec di Barberino di Val-d'Elsa, 10 migl. a pon.-lib. di Figline, e altrettante a scir. di San-Casciano.

Il castello di Greve lo trovo rammentato in un istrumento del 15 giug. 1080 celebrato a Greve presso il castello, e in un altro del 1 lugl. 1085, allorchè S. Bernardo Uberti nell'atto di vestirsi monaco nel mon. di S. Salvi donò a quel conobio fra gli altri beni quelli che possedeva in Greve — (Arch. Diel. Fior. Badie di Passignano e di Valloribrosa).

In sostanza questo luogo era un piccolo borgo del piviere di S. Cresci a Monficalle, nella diogesi di Fiesole, cresciuto vistosamente di case e di abitanti in grazia della sua favorevole località e dei suoi mercati settimanali. Avvegnachè il borgo di Greve è posto sulla strada maestra del Chianti quasi egualmente distante dai piesi più centrali della Val di Pesa, della vavano 696 abit, con 159 fuochi,

Val d'Elsa, e del Valdarno sopra, e presso a Firenze.

Infatti dal prospetto della sua popola. zione, che si riporta nella tabella qui sotto, a colpo d'occhio si vede, che il popolo del borgo di Greve nell'auno 1551 non contava più che ga individui, ripartiti in 27 famiglie, mentre nel 1833 vi si tro-

Movimento della popolazione del Borgo di GREFR a tre epoche diverse, divisa per samiglie.

| Аихо | maschi |            | maschi | -   | goniegati<br>dei<br>due sossi | stict<br>dei due<br>sessi | Num ro<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz |
|------|--------|------------|--------|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1221 | -      | 1          |        |     | _                             | _                         | 27                          | 92                           |
| 1745 | 24     | 23         | 66     | 45  | G <sub>a</sub>                | 2                         | 48                          | 222                          |
| 1833 | 111    | <b>y</b> 6 | 96     | 110 | 280                           | 3                         | 159                         | 6y6                          |

Comunità di Greve. — Questa comunità si estende fra la Pesa e i monti settentrionali del Chianti fino presso a S. Donato in Collina, in una superficie territoriale irregolare, la quale occupa 4905\$ quadrati, pari a migl. 61 toscane; dei quali quadr. 1011 spettano a corsi di acqua e a pubbliche strade. --- Vi stansiava nel 1833 una popolazione di 8849 abit., a ragione di circa 146 individui per ogni miglio quadr. di suolo imponibile.

Confina con 8 comunità; cioè, dalla parte di scir. con quella di Radda mediante il contrafforte che staccasi dai monti del Chianti fra il giogo di Torsoli e quello della Badiaccia di Montemuro, il quale contrafforte s'inoltra da gree, verso lib. per il poggio delle Stinche fra la valle superiore della Pesa e quella della Greve. Alle regenti del borro delle Stinche, che trova presso il distrutto castello omonimo, ilterritorio comunitativo di Greve cambia direzione da lib. a ostro per incamminarsi alla base occidentale del poggetto del cast. di Monte Ripaldi sino al ponte della Pesa sulla strada chiantigiana. Costà trova la Com. della Castellina del Chianii, con la quale dopo aver voltato faccia da

ostr. a lib. fronteggia mediante la corrente dello stesso fiume fino allo sbocco in esso del fosso delle Villane. Cotesto confinenta destro della Pesa serve di limite alla Com. di Greve e a quella di Barberino di Val d'Elm, rimontandolo insieme sul fianco orientale del Poggio a Vento. Quindi mediante la via di Rignana, e finalmente per altra via, tracciata sul crine dei poggi che separano dal lato di lib. le acque della valle di Pesa da quelle della Greve, arriva alle sorgenti del borro di Fontanelle presso Tracolle, dove subentra a confine la Com. di San-Gasciano. Si tocca con essa questa di Greve lungo il fosso di Storno, e piegando a maestr. acquapende nella fiumana del suo nome : di là rivoltando la faccia a lib. seguita l'andamento dell'alveo della stessa fiumana di Greve fino allo sbocco del borro Calosina, che finisce alla sua destra.

Alla confluenza del Calosina in Greve la Com. in discorso trova di fronte quella del Galluzzo, con la quale confina da lib. a maestr. rimontando il Calosina, quindi i fossi di Sorbeto e del Frassine, finchè arriva sui poggi che separano la Val di Greve da quella minore dell'Ema, nella

cui fiumana discende mediante il borro delle Mortinete. Allo sbocco di questo canale comincia la Com. del Bagno a Ripoli, con la quale l'altra di Greve cammina di conserva dal lato di sett. rimontando per Castelruggeri nei poggi di Val-di-Rubiana, donde dirigesi verso Montemassi. Di là pel crine settentrionale dei monti che stendonsi a maestro di Monte-Scalari il territorio di Greve innoltrasi sino presso a S. Donato in Collina. Costassù sottentra alla Com. del Bagno a Ripoli quella di Rignano, con la quale si accompagna dal lato di grec., ma dopo corto tragitto entra a confine con l'altra di Greve la Com. di Figline, percorrendo insieme la giogana de'monti che chiudono a pon. la valle superiore dell'Arno. Cosicchè passando sul crine del poggio alla Croce e su quello di *Biggiano*, quindi attraversando la strada comunitativa del Pian di S. Polo, si dirige a Monte-Scalari, dove tro va le prime fonti del borro Ragnaja tributario del torr. Cesto nel Val-d'Arno superiore. Di là proseguendo sulla schiena orientale dello stesso monte arriva alla Fonte al Grillo, che pur'essa si scarica nel torr. Cesto.

A questo confluente il territorio comunitativo di Greve cambia direzione da lev. a scir. per rimontare sulla cresta della giogana alla Casa al Monte, dove cessa la Com. di Figline, e sottentra dal lato di lev.-scir. quella di Cavriglia. Con questa l'altra di Greve cammina lungo il giogo sino alla Badiaccia di Montemuro, dove ritrova la comunità di Radda.

I maggiori corsi di acqua che attraversano o che fiancheggiano il territorio comunitativo di Greve sono tre; r.º il fiume Pesa che rasenta la comunità dal lato di lib.; 2.º la fiumana della Greve e il 3.º l'Ema.

I monti più prominenti del territorio di questa comunità sono il Monte-Scalari, il poggio di Cintoja alta e quello di Croce, formanti i due ultimi appeudice al primo, mentre quello di S. Giusto a Monte Rantoli sporge isolato a lib. di Cintoja alta, fra le sorgenti dell' Ema e la fiumana di Greve.

Fra le strade rotabili avvi la provinciale chiantigiana, che attraversa la comunità di Greve nella sua maggior lunghezza di circa 14 migl. da sett. a ostro.

Sono comunitative rotabili le strade che da Greve si dirigono per Passignano nella R. romana al Ponte di Pesa; quella che per Mercatale guida a San-Casciano, e la strada nuova che varca il poggio di Gintoja alta per entrare nel Val-d'Arno superiore sino alla R. aretina oltrepassato Figline.

La natura del terreno spetta alle rocce stratiformi appenniniche; fra le quali abbondano, uel monte e in collina, il bisciajo ed il galestro. Il marmo persichi no, che affacciasi fra il Moute-Rantoli e il poggio di Cintoja alta trovasi subalterno al macigno, e spetta ad un schisto cal-

careo-argilloso.

I prodotti agrarii della steasa comunità nella parte montuosa consistono in boschi, in pasture, in selve di castagni, e in paline: mentre le colline e le vallecole sono coltivate a ulivi, a viti, sparse di alberi fruttiferi e di sementa. I colli di Uzzano, di Panzano, di Verazzano, che rammentano nomi d'illustri famiglie fiorentine, sono celebri per i loro vini, tra i quali porta il vanto il generoso liquore delle viti basse di Lamole.

Con sovrano motuproprio dei 13 febbraio 1773 alla comunità di Greve, la quale prima di quel tempo si componera di 23 parrocchie, furono aggregati i 16 popoli che costituivano allora la comunità di Cintoja, in tutto parrocchie 39, ridotte attualmente a 35.— Ved. il quadro della

popolazione qui appresso.

In Greve si tiene un mercato settimale nel giorno di sabato. Due piccole fiere nel corso dell'anno hanno luogo nella sua vasta piazza fornita di portici, una delle quali cade nel primo mercoledi di giugno, e l'altra nel primo mercoledi di settembre. Anche in Monte-Fioralle, nel 10 agosto, e a Panzano, nel 16 detto, si praticano due fiere di cercali e bestiame.

La comunità di Greve mantiene due medici condotti, uno dei quali dimora a

S. Cristofano a Strada.

Risiede in Greve un potesta sotto il vicario R. di Radda. Esso ha la giurisdizione civile nel solo distretto della comunità. Trovasi pure in Greve un usizio di esazione del Registro, un cancelliere ajuto di quello comunitativo di Fiegline, dove risiede l'ingegnere di Cira condario. La conservazione delle Ipoteche e la Ruota sono in Firenze.

|                      |                                        | Diocesi             | P            | polazi       | one          |
|----------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome dei Luoghi      | Titolo delle Chiese                    | cui<br>appartengono | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |
| Barbiano             | S. Lucia, Cura                         | Fiesole             | 41           | 169          | 269          |
| Bisticci             | S. Lucia, Cura                         | idem                | 116          | 128          | 165          |
| Canonica di Piti.    |                                        |                     |              |              | Ī            |
| gnano                | S. Maria, Prioria                      | idem                | 34           | 71           | 69           |
| Casole               | S. Andrea, Cura                        | idem                | 87           | 119          | 172          |
| Cecione              | S. Martino, Cura                       | idem                | 181          | 184          | 158          |
| Cintoja bassa        | S. Maria, Cura                         | idem                | 139          | 236          | 275          |
| Cintoja alta         | S. Pietro, Pieve                       | idem                | 65           | 140          | 142          |
| Citille              | S. Donato, Prioria                     | idem                | 104          | 141          | 168          |
| Collecalli           | S. Stefano, Cura                       | idem                | 95           | 122          | 142          |
| Convertoje           | S. Silvestro, Cura                     | idem                | 192          | 113          | 144          |
| Dudda                | S. Michele, Cura                       | idem                | 123          | 247          | 256          |
| Ema                  | S. Paolo, Prioria                      | idem                | 95           | 122          | 196          |
| GREVE                | S. Croce, Prioria                      | idem                | 92           | 222          | 696          |
| Lamole               | S. Donato, Prioria                     | idem                | 336          | 224          | 359          |
| Linari               | S. Andrea, Cura                        | idem                | 68           | 79           | 80           |
| Lucolena             | S. Stefano, Prioria                    | idem                | 354          | 467          | 64 r         |
| Montagliari          | S. Niccolò, Cura                       | idem                | 176          | 316          | 199          |
| Montefioralli        | S. Cresci, Pieve                       | idem                | 125          | 278          | 316          |
| Montefioralli e Pino | S. Stefano, Prioria<br>S. Piero, Cura  | idem                | 219          | 240          | 328          |
| Mugnana              | S. Donato, Cura                        | idem                | 74           | 118          | 312          |
| Panzalla             | S. Clemente, Cura                      | idem                |              | 62           | 6.0          |
| Panzano, Pieve       | S. Leolino, Pieve                      | idem                | 78           | 262          | 388          |
| Panzano, Castello    | S. Maria, Prioria                      | idem                | 619          | 663          | 947          |
| Petriolo             | S. Maria, Prioria                      | idem                | 135          | 186 I        | 226          |
| Pitigliolo e Pancole | (S. Ilario, Cura<br>S. Cristina, Cura  | Firenze             | 155          | 182          | 262          |
| Poneta               | S. Giorgio, Cura                       | idem                | 79           | 119          | 147          |
| Rignana in Valle     | S. Maria, Prioria e S. Bartolommeo     | Fiesole             | 59           | 98           | 213          |
| Sezzate              | S. Martino, Cura                       | idem                | 133          | 196          | 115          |
| Sillano              | S. Pietro, Pieve                       | idem                | 32           | 100          | 42           |
| Strada               | S. Cristofano, Cura                    | Firenze             | 158          | 218          | 410          |
| Stinche              | S. Pietro, Cura                        | Fiesole             | 104          | _            |              |
| Torsoli              | S. Gaudenzio, Cura                     | idem                | 171          | 811          | 120          |
| Uzzano               | S. Martino, Prioria                    | idem                | 65           | 144          | 155          |
| Val di Rubiana       | S. Miniato, Pieve                      | idem                | 243          | 308          | 365          |
| Valle {              | S. Martino e S. Bartolom-<br>meo, Cura | idem                | 91           | 98           | 142          |
| Vicebio maggio       | S. Maria, Prioria                      | idem                | 77           | 107          | 153          |

Totale . . . . . . . Abitanti n.º 4865 n.º 6497 n.º 8849

GREVE A SCANDICCI nel Val d'Arno sotto Firenze. — Villa presso la quale su un castello, donde ha preso il nomignolo l'antica parrocchia di S. Maria a Greve nel piviere di Giogoli, Com. di Legnaja, Giur. e circa due migl. a maestr. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, da cui trovasi distante tre buone miglia a lib.

Risiede sopra un'amena collina, presso le falde dei poggi della Romola che la spalleggiano a pon., mentre dal lato di lev. bagna le sue radici il fiumicello Greve.

Il cast. di Scandicci con l'annessa corte e chiesa di Greve erano di padronato della contessa Willa madre del march. Ugo, la quale, con istrumento dato in Pisa li 31 maggio 978, assegnò fra gli altri beni alla badia fiorentina da essa sin d'allora fondata, la sua Corte ad Greve cum castello, qui dicitur Scandicio, et cum ecclesia, seu cum triginta mansis, qui ad ipsa curte sunt pertinentibus de culta res per mensura ad justa pertica mensuratas modiorum tricentos, et de terris agrestibus modiorum quingentos.

Sul qual proposito giova avvertire, che la misura del moggio qui sopra indicata doveva essere di una capacità molto minore di quella ch'ebbe posterioriormente, giacchè la sola corte di Greve a Scandicci di proprietà della contessa Willa, se si dovesse valutare a moggia nostrali, cioè a 24 staja per moggio, avrebbe occupato essa sola una superficie di 19000 staja a seme, vale a dire più che non è l'intiero territorio di Scandicci. Altresì è noto che il re Luitprando, tra le misure che riformò, corresse e fissò ancor quella della capacità di tre moggia. Ma quel moggio era eguale, se pon più piccolo dello stajo comune, sicohè la misura trium modiorum a un di presso corrispondeva al nostro

La stessa corte di Greve a Scandicci fu confermata alla Badia fiorentina da Ottone III, con diploma degli 8 gennaio del 1002 dato in Paterno, dove quell'imperatore pochi giorni dopo morì. Eguali privilegii furono accordati a quel monastero da Arrigo II, nel 14 maggio del 1010; da Corrado II nel 1 di aprile del 1030 e nel 1074 dall'Imp. Arrigo IV. Anche nelle bolle pontificie di Alessandro II e III, e di Pasquale II, nelle quali si confermano alla stessa Badia i beni donati, si

specifica la corte di Greve e la chiesa di S. Martino, cioè quella di Scandicci. Di questa chiesa infatti conservarono costantemente il giuspadronato i monaci Benedettini della Badia florentina, mentre il rettore dell'altra ch. di S. Maria a Greve cra di nomina dal vescovo di Firenze, alla cui mensa quel parroco nel secolo XIII era tenuto di pagare l'annuo tribulo di un congio di vino.

Di un'altra corte di Greve, diversa da quella posseduta dalla contessa Willa, vien fatta menzione in due istrumenti del se. colo XI. Uno dell' ottobre 1004 riguarda un livello fatto da Pietro del su Alberto di un poder posto a Solicciano con l'obbligo al fittuario di recare nel Natale del Signore l'aunua pensione di sei danari d'argen. to alla sua corte posta in loco Greve. L'altro è un contratto del 1 luglio 1085, col quale S. Bernardo figlio del fu Brupone Überti offri alla badia di S. Salvi presso Firenze fra le altre cose, tutte le possessioni che egli aveva nella contra la di Ar. cetri, e la intiera sua corte di Greve con case, terreni, vigne, e portici ad essa corte annessi. (LAMI, Mon. Eccl. Flor. - GAL-LETTI dell'origine della Badia for.)

La chiesa di S. Maria a Greve di Scaudicci è attualmente di data regia; e la sua parrocchia nel 1833 contava 510 abit.

GREVE (PONTE A) nel Val d'Arno sotto Firenze. — Borgata con ch. parr. (S. Lorenzo al Ponte a Greve, già detta alle Cave) una delle suburbane della Metropolitana, nella Com. di Legnaja, Giur. e 3 migl. a maestr. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, da cui trovasi quasi migl. 3 a ponente.

La chiesa e la borgata sono situate alla destra del fiume Greve presso la testata del ponte di pietra che lo cavalca sulla

strada R. pisana.

Fu questa chiesa di giuspadronato della estinta famiglia fiorentina dei Soldanieri, posteriormente della mensa arcivescovile, sebbene per qualche sempo passasse nella famiglia Deti, la quale ne godeva il padronato nel secolo XVII.

da Arrigo II, nel 14 maggio del 1010; da Corrado II nel 1 di aprile del 1030 e mel 1074 dall'Imp. Arrigo IV. Anche nelle bolle pontificie di Alessandro II e III, e di Pasquale II, nelle quali si confermano alla stessa Badia i beni donati, si

Iu cotesta chiesa nell' anno 1361 fu dai suoi patrini immerso nel bagno mess. Luca da Panzano la notte innunzi che fosse vestito cavaliere dell' Ordine cavalleresco del Bagno, e cinto per mano del del Gonfaloniere dalla Signoria di Firente sulla porta del palazzo del popolo.
(Marzi Sigilli antichi).

La parr. di S. Lozenzo al Ponte a Grere nel 1883 noverava neg abit.

GREZZANO in Val-di Sieve. — Cas. e chiesa parr. (S. Stefano) con l'annesso di S. Margherita alla Rena, nel piviere di S. Giovanni Maggiore, Com. Giur. e quai 5 migl. a sett. del Borgo S. Lorenzo, Dio: e Comp. di Firenze.

Trovasi sul fisuco meridienale dell'Appennino di Razzuolo, o di Monte-Altuzzo

lango il terr. Boeso.

La prima memoria che incontro di questo casale di Gressano è del 1 lugl. 1065, quando S. Bernardo di Brunone degli Uberti, nell'atto di vestire l'abito monactele nel mon. di S. Salvi, donò alla badia medesima de' Valtombrosani i heni che egli possedeva nella contrada di Arostri, la sua corte di Greve, il castelle e terroni che aveva in Lucardo, e in una villetta del piviere di Cillaula con quanto altro era di sua pertinenza in Magello cum castello et curte, quae vocatur S. Joannis Majoris, et in Gressano, etc. (Uousella, Ital. Soer. in Archiep. Florent.)

Il rettore della chiesa di S. Stefano di Grezzano col pievano di S. Gio. Maggiore insieme con Pietro abate di S. Pietro di Moscheto ed altri, nel luglio 1086, assisterono in Luco del Mugello a un contrito enfitentico fra Rodolfo priore di Gimaldoli, e Alberto pievano di Cornac-

thiaja. - (Annal. Camald.)

In seguito nelle ragioni del mon. di S. Salvi sopra i beni donati in Grezzano subentrò la badia di Moscheto della stessa Congregazione Vallombrosana, la quale nel secolo XIII pagava un annuo censo alla mensa vescovile di Firenze, stante che varii effetti del castelvecchio di Grezzano nel 1117 furono donati, e altri nel 1290 furono acquistati per la chiesa fiorentina. (Lim, Mon. Esci. Plor.)

In quanto alla signoria baronale del Grezzano pare che appartenesse ai CC. Guidi, ai quali venne confermata da un privilegio dell'imp. Arrigo VI (anno 1196) e da due altri di Federigo II (negli anni

1220, e 1247 ).

la chiesa di S. Stefano a Grezzano silo dal 1220 dipendeva dal piviere di S. Giovanni Maggiore (Lam op. cit.) Essa da lunga età è di padronato dell'arcispe-

dale di S. Maria nuova, cui spetta il dominio diretto di una tenuta con villa omonima situata nella cura di Grezsano.

Sono compresi nel popolo medesimo due grandiosi casali, uno appellato Poggiforsoli, e l'altro più vicino al giogo dell' Appennino che porta il nome di Mansano.

La parr. di S. Stefano a Grezzano nel

2833 contava 448 abit.

GRICCIANO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. che ebbe ch. parr. (S. Maria) ed una vicina cappella (S. Giusto) attushmente raccomandata al parroco di S. Donato a Brenda, nel piviere di Romena, Com. Giure e circa a migl. a scir. di Prato vecchio, Dioc. di Fiessele, Comp. di Arazzo.

Risiede in poggio alla sinistra del fiume Arno fra Pratovecchio e Meggiona. La ch. parrocchiale di S. Maria era di collazione del vescovo di Piesole, quella di S. Giusto apparteneva ai monaci di Camaldoli per donazione fatta loro dalla contessa Emilia vedova del C. Guido con istrumento del 7 febb. 1137 regato nel claustro della ch. medesima di S. Giusto in presenza della donazrice e della badessa Sofia di lei figlia — (Annal Camaldo)

La parr. di S. Maria a Gricciano nel 1745 contava ra famiglie con 70 abit.

GRICCIANO in Val-d' Elsa. — Villa che diede il titolo alla soppressa chiesa perr. di S. Jacopo, annessa alla cura di S. Michele a Vallecchio, nel piviere, Com. Giur. e quasi 4 migl. a grec. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Firenze.

È posta in una piaggia fra i torr. Orme, ed Ormiello a pon. del primo ramo della strada provinciale volterrana.

Fu Gricciano un casale de'conti Alberti, toccato di parte al C. Maghinardo del conte Alberto, mediante l'istrumento di divise stipulato li 23 febb. 1208 nel cast. di Licignano, col quale toccò al conte Maghinardo suddetto tutto ciò che il C. Alberto di lui padre possedeva nei cast. e distretti di Certaldo, di Semifonte, di Ripa, di Tignano, di Fondignano, di Bignola, di Gabbiola, di Trevalli, di Gricciano ec.

Nei secoli più vicini a noi la villa e pertinenze di Gricciano passò nei duchi Salviati di Firenze, e quindi fu acquistata dai signori Ricoi di Livorno, che attualmente la possiedono.

La chiesa parr. di S. Jacopo a Griccia-

no è rammentata in una sentenza proferita in Firenze li 21 ott. 1400 dal giudice collaterale del potestà in causa di una cessione di dote. (ARCH. DIPL. FIOR. Carte delle Riformagioni).

Il popolo di S. Jacopo a Gricciano fu tassato per fiorini tre nel balzello o imposizione decretata per il contado e distretto fiorentino con riformagione della Signoria di Firenze dei 18 dic. 1444.

Faceva parte del popolo di Gricciano il. casale delle Cortine, dal quale forse prese il nomignolo l'attuale tenuta di Coreina del Cav. Danti, dove nel secolo XIV possedevano effetti i vescovi fiorentini.

GRICCIANO o GRIZZANO di Crespina in Val-di-Tora. - Villa in mezzo ad un vasto possesso omonimo, che diede il nome ad uuo degli antichi comunelli compresi nel popolo, Com. e circa 3 migl. a sett. di Fauglia, Giur. di Livorno, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

È situato in pianura fra il fiume Tora, il sosso Reale, o del Zancone e la base delle colline superiori pisane, in mezzo a recenti colmate create per cura del proprietario Scotti di Pisa, attualmente della principessa Corsini sua figlia ed erede.

Non è da asserire se a questo luogo riferisca un istrumento della cattedrale di Lucca, dato in Griciano nell'agosto dell' anno 775, per il quale un tal Guisprando offrì alla ch. di S. Frediano di Griciano un podere con casa colonica situato nello stesso casale. — (Memoa. Lucce. T. IV.)

Gaiciarola nella Valle di Bisenzio -

Ved. GRESCIAFOLA.

GRICIGLIANA nella Valle del Bisenzio. - Vill. con ch. parr. (S. Caterina) nel piviere di Usella, Com. e circa 3 miglia a lev. di Cantagallo, Giur. di Montale, già di Mangona, poi di Berberino di Mugello, nella Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sopra una collina posta alla destra del fi. Bisenzio e della strada provinciale di Vernio, dirimpetto al ripido col-

le della rocca di Cerbaja.

Nella villa di Gricigliana fu stipulato li 10 genn. 1354 un contratto di matrimonio fra Nerio del fu Neri di Usella e Giovanni di Vannino da Gricigliana. ---Riferisce poi alla chiesa di Gricigliana un legato testamentario di un tal Egidio da Prato, col quale si ordinava l'erezione di una cappella in Gricigliana sotto il titol lo di S. Bernardo, assegnandole in dote un pezzo di terra di 3o stiora posto nella villa d'Ajolo presso Prato. (Arcz. Dir. Fion. Carte degli Spedali di Prato).

La parr. di S. Caterina a Gricigliana

nel 1833 aveva 240 abit.

GRICIGLIANO DE REMOLE nel Vald' Arno sopra Firenze. --- Villa signorile nel popolo della pieve di Remole, Com. Giur. e circa 4 migl. a maestro del Poatassieve, Dioc. e Comp. di Firenze, da cui è 6 migl. circa a lev.-grec.

Risiede sulla pendice meridionale di Monte-Loro in una collina, a piè delle quale scorre a lev. il torr. Sieci, a pon-

quello delle Falle.

Era una fattoria con terreni annessiche la pia società della Madonna di Orsanni chele a cagione di legati pii possedeva ( che alienò a titolo di livello perpetuo: Niccolò di Ugolino della nobil casa fioren tina de'Martelli per contratto rogato li 1 giugno 1478.

Era allora il casamento di Gricigliani quasi diruto; ma ben presto fu dai Mar telli con tale eleganza riedificato, che s decantò la sua bellezza e l'amenissima po sizione in un poemetto latino che ha pe titolo Gricilianum Martelli, del quele n diamo un saggio nei 4 seguenti distici

Mons est ascensu facilis, vermusque nival Sidere, quem dirimit senus ab urbe la pis.

Qua spirant Euri, Boreae, Zephirique fo Dona, coronatur regia villa jugo. (ren Quá coelum perstant Austri patet Arnu et amplus

Cujus Martellis pars bona servit, age Qua solem videt occiduum domus inclyte gressum

Nobilis inducit flexile ruris iter. etc.

GRICIGNANO in Val-di-Sieve. — Ca e chiesa parr. (S. Andrea) con l'annesso S. Michele a Montaceraja nel pivie Com. Giur. e circa migl. 3 a ostro d Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di F renze.

Risiede in collina fra le falde sett. d Monte-Giove e quelle orient. di Monte-S nario sulla via delle Salajole lungo il tot di Pistona. - La ch. di S. Michele a Mo taceraja del piviere di S. Cresci in Vale è posta dal lato di lev. in un poggio a cavaliere della strada delle Salajole.

Il castel vecchio sopra la villa de' Castagni o di Gricignano è rammentato in una donazione fatta nel genn. 1117 da un Adimari a Gottifredo vescovo di Firenze, alla cui meusa episcopale da tempo immemorabile spetta il padronato della ch. part. di Gricignano. — Essa nel 1833 contata 116 abilanti.

GRICIGNANO in Val-Tiberina — Cas. con parr. (S. Biagio) nella Com. Giur. Dioc. e circa 2 migl. a lib. di Sın Sepolaro, Comp. di Arezzo. — Trovasi in aperta campagna presso la ripa destra del Terret, fra lo stradone e la Gora di Anghiari.

La parr. di S. Biagio a Gricignano nel-

1833 contava 3go abit.

GRIGNANELLO, GRIGNANO, o GREGNANO in Val-di Pesa. — Due casali e un castellare che diedero il titolo a tre chiese (S. Giorgio a Grignano di sotto, S. Loreno a Grignano di sopra, e S. Antrea di Grignanello) attualmente riunitalia cura di S. Giorgio alla Piazza, nel piviere di S. Giorgio alla Piazza, nel piviere di S. Leolino a Panzano, Com. e circa tre migl. sett. della Castellina, Giur. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

GRIGNANO o GREGNANO presso MONTE-RINALDI nella Val-di-Pesa.—Giova qui avvertire che due castelletti omonimi esistono in due valli e giurisdizioni diverse, uno diruto, l'altro convertito in una magnifica casa di campagna; cioè, Grignano in Val-di-Pesa, di cui si parla nel presente articolo Grignano in Val-di-Sieve, del quale si farà menzione qui appresso; tutti due non molto distanti da un castellare che porta il nome di Monte-Rinaldi.

Il cast. di Grignano in Val-di-Pesa diede il titolo alla ch. parr. di S. Lorenzo a
Grignano di sopra tuttora esistente, e a
quella di S. Giorgio a Grignano, ossia
Grignano di sotto, attualmente detta S.
Giorgio alla Piazza, entrambe nel piviere di S. Leolino a Panzano, giurisdizione
reclesiastica di Fiesole, civile e politica di
Firenze, stantechè spettano alla Com. della Castellina del Chianti, Giur. di Radda,
Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Tale promiscuità di due giurisdizioni cadiuvano per avventura a far distin-

guere il cast. di *Grignano* di Val-di-Pesa, spettante alla giurisdizione di due diverse città, dal Grignano di Val-di-Sieve, che appartenne costantemente alla diocesi e giurisdizione civile di Firenze.

Il diruto cast. di *Grignano* esisteva sopra un risalto di collina alla sinistra del fiume Pesa, di fronte a quello della pieve di S. Leolino a Panzano che trovasi sulla ripa destra del fiume medesimo.

Le notizie istoriche di questo Grigna; no, che rimontano al principio del sec. XI, possono cercarsi fra le membrane inedite della badia di Passignano, e in quelle del monastero di S. Pietro a Luco edite dal Lami e dagli Annalisti camaldolensi.

La più vetusta memoria superstite, in cui si rammenta questo luogo, è un istrumento appartenuto alla badia di Passignano, che porta la data dell'anno 1022 di febbrajo, rogato in Grignano giudiciaria florentina, nel quale si tratta di una vigna concessa a livello posta in Grignano. Specificano meglio l'ubicazione di questo luogo due altre membrane della stessa provenienza, una delle quali dell'agosto 1025 relativa alla vendita di terre poste in Grignano lungo il fiume Pesa, e l'altra dei 31 ottobre 1035; mentre in un istrumento del maggio 1039 fatto in Grignano si fa menzione del Gregnano di sopra. e del Gregnano di sotto nel piviere di S. Leolino a Flacciano (ora a Panzano). Della Torricella poi di Grignano, detta attualmente la Torraccia, vien fatta speciale menzione in due carte del marzo 1046 e 1048, e in una terza del dicembre 1050, tutte provenienti dalla stessa badia di Passignano.

Anche un istrumento fatto in Grignano nel marzo 1084, e appartenuto alla badia di Coltibuono, tratta della vendita di nn pezzo di terra posto in luogo detto Corte vecchia, col quale i venditori si riservano la porzione di giuspadronato ad essi spettante dell'oratorio di S. Giorgio a Grignano, piviere di S. Leonino a Flacciano. — Anca. Dire. Fion. Carte delle Badie di Passignano e Coltibuono).

All'art. Chianti (S. Maria Novella in) fu riportato un documento dell'anno 1043, dal quale si rileva che a quell'età era signore del poggio e del castello di Grignano un conte Landolfo figlio del conte Gotizio, ossia Gotifredo, il quale assegnò

a titolo di morgincop alla sua sposa Aldina la quarta parte dei suoi beni, eccettuato il monte, poggio e eastello di Grignano con tutte le abitazioni o altri edifizi. Lo stesso Landolfo nel 1082 ri jedeva in Monte-Binaldi, quando insieme con la sua moglie Aldina donasono alla loro figlia Ziabulina sposa di Teuderigo del fu Ugo i lore castelli di Monte-Rineldi e di Grignano, situati nei pivieri di S. Maria Novella e di S. Leolino a Flacciano:---Tre anni dopo (febb. 1085) un altro conte del Mugello e del Chianti, fratello del prenominato Landolfo, cioè il G. Gotisio del fu Gotizio e la contessa Cunizza sua moglie rinunziarono a Tagido del fu Pagano, per il prezzo di lire 200, tutte le corti, castelli e case che possedevano nei contadi florentino, fiesolano e aretino, compresi i giuspadronati delle chiese: fra i quali luoghi sono ivi specificati il castello e villa di Monte-Rinaldi con la sua chiesa sotto il titolo di S. Martino, il castello e corte di Grignano con la chiesa di S. Lorenzo, ec. Ved. Fortunuona e Lugo in Val-di-Sieve.

Nei secoli posteriori dominarono in Grignano i Bernardini signori eziandio di Monte Rinaldi, dalla cui famiglia prese il nome un poggetto di Grignano, che appellasi tuttora Monte-Bernardi. — La contrada di Grignano ha dato il nomignolo a 4 popoli, 1.º S. Lorenzo a Grignano di sotto; 3.º S. Clemente a Grignano, ossia alla Torrioella, detta ora alla Torraccia; 4.º S. Andrea a Grignanello.

Una sola chiesa conserva il titolo di Grignano; cioè, quella di S. Lorenzo; mentre l'altra di S. Giorgio ha preso il vocabolo di S. Giorgio alla Piazza, e la terza di S. Glemente alla Torraccia (di Grignano) fu ridotta a benefizio di padronato del Seminario di Fiesole, mentre il suo popolo fu annesso a quello sella pieve di Panzano, siccome lo è anche quello di S, Andrea a Grignanello.

Alla parrocchia di S. Lorenzo a Grignano prima del secolo XV era stata aggregata la cura di S. Maria a Monterip il-di, o Monripaldi, per cui essa conserva il doppio titolo. Il padronato dell'una come dell'altra passò nella famiglia Carducci, sino a che Bernardo di Teodoro Carducci lo rinunziò a Raffaello di Francesco Buon-

mattei, dal quale essendo stato con testamento dei 28 aprile 1649 nominato suo erede il nobile Gio. Battista di Lodovico Biffi, pervenne nei marchesi Biffi. Tolomei di Firenze, che conservano costantemente la collazione della medesima chiesa di Grigmano,

Sa di Grignano,

Gli storici fiorentini rammentano questo Grignano all'anno 1452 all'occasione
che l'esercito napoletano condotto da Ferdinando figlio del re Alfonso all'assedio
delta Castellina del Chianti andava scorrendo, rubando e bruciando i puesi intorno, fra i quali Pietrofitta, Grignano e la
fortezza delle Stinche; e fu in contemplazione dei danni sofferti, che la Rep. fiorcon sua riformagione esentò quei popoli
per 10 anni delle pubbliche gravezze.—
(ARGE DELLE RIFOREADIGH DI FRENZE).

La parr. di S. Maria e S. Lorenzo a Grignano nel 1833 aveva 174 abit.

GRIGNANO presso Prato in Val-di-Bisenzio (Grinianum, un tempo Gricignanum, e Gherignanum). — Due contrade
portavano il nome medesimo di Grignano o Gherignano, una posta fra il vecchio
e l'attual cerchio delle mura di Piato dalla parte meridionale, l'altra situata pure
a ostro un migl. e mezzo fuori della stessa città. Tanto qua che là vi fu un antico monustero dell'ordine Vallombrosmo
sotto il titolo di S. Maria a Grignano.

Quello dentro Prato esisteva sino dal principio del secolo XII, dove fu rogato nell'ottobre 1130 spettante alla Prepositura di Prato. Che il suddetto mon. fosso in Prato lo dà a conoscere un'atto di donazione fatto nell'agosto del 1171 alla ch. di S. Maria a Grignano, che dichiara posta nel circondario della Pieve di S. Stefano di Prato, e lo confermano le bolle dirette agli abati di Vallombrosa dai poutefici Anastasio IV (anno 1153), Alessandro III (1176); Urbano III (1186), Innocenzo III (1198 e 1204), eOnorio III (1216), nelle quali trovansi confermati alla Congregazione Vallombrosapa tutti i monasteri allora militanti sotto la Riforma Benedettina di S. Giovan Gualberto, fra i quali questo di S. Moria di Prato.

La hadia di Grignano era compresa nella tuttora esistente parr. di S. Pietro Forello, di antico padronato del Capitolo di Prato, ora del Principe. Ed è da avvertire che questo nome di Forello, adesso Fivelli si attribuisce all'essere questa chiesa fuori dell'antico recinto di Prato.

Anche lo spedale vecchio della Misericordia fabbricato fuori delle prime cerchia di Prato nel luogo detto Grignano, vedesi tuttora contiguo al collegio Cicognini, sebbene per uso di una pia confraternita, detta sempre della Misericordia. Tale lo dichiarò una bolla data in Firenze dal Card. Ugo del titolo di S. Sabina diretta al potestà, al capitano e al consiglio del Comune di Prato, con la quale quel porporato aderendo alle loro istan-26 prese sotto la sua protezione l'ospedale della Misericordia posto fuori della mura di Prato in luogo detto Gricignano (Grignano). - Dubito bensì che dovesse servire per l'altra chiesa abaziale di S. Maria di Grignano in campagna la tavola che Jacopo del fu Lazzaro pittore di Pistoja si obbligò dipingere, per il pres-20 di florini otto d'oro, in brevissimo tempo (dal 20 gennaio al 25 marzo 13.72), per l'altare della madonna di Grignano, nella qual tavola rappresentavasi la figura di Nostra Donna, e quelle di S. Giovanni e di S. Caterina. (Ancu. Dirz. Fion. Opera di S. Iacopo di Pistoja.)

Piualmente il Pont. Leone X. nel 1515 incorporò il patrimonio del mon. di Grigmo di Prato, al pari di quello della badia di Pacciana e di alcune altre chiese, al capitolo della Metropolitana di Firenze ad oggetto di accrescer l'entrate

di quei canonici.

Infatti dove erano la chiesa e il claustro di Grignano in Prato sorse la magnifica fabbrica del collegio Cicognini, avissudolo al passeggiero una lapida presso la porta del collegio, nella quale sono solpite le seguenti parole: Hic fuit templum S. Mariae de Grignano olim capituli Florentini. Ed è per conto del collegio enlesimo che si paga tuttora una ricognizione annua in cera al clero della Metropolitana succeduto nelle ragioni dei souaci Vallombrosani.

Auche la badia di S. Maria di Grignano posta fuori di Prato da lungo tempo su soppressa, comecchè esista sempre il libbricato a poca distanza dalla ch. parr. di S. Pietro a Grignano.

GRIGNANO in Val-di-Sieve. — Villa squorile con fattoria omonima nel po-

polo di S. Lucia alla Pieve-Vecchia, già di S. Niccolò a Vico suo annesso, nel piviere di S. Lorenzo a Monte-Fiesole, Com. Giur. e circa 2 migl. a sett. del Pontassieve, Dioc. e Comp. di Firenze.

È un magnifico palazzo di campagna situato in costa sul fianco orientale di Monte-Fiesole alla destra del fi. Sieve, di untica pertinenza della nobile famiglia fiorentina Gondi, che tuttora lo possiede con

la fattoria e poderi annessi.

Questo è quel Grignano, il quale trovandosi non molto lungi dal poggio di Monte Rinaldi posto a maestro di Monte-Giore, potrebbe nelle memorie che lo riguardano confondersi con il Grignano in Val-di-Pesa, se non si sapesse che questo di Val-di-Sieve fu un tempo di giuspadronato dei vesovi fiorentini, nella cui diocesi è compreso, a differenza dell'altro che appartenne costantemente alla diocesi fiesolana.

GRIGMANO (S. PIETRO A) nella Valle del Bisenzio. — Contrada con ch. parr. nella pianura meridionale di Prato, da cui trovasi migl. 1 \( \frac{1}{2} \) a ostro, nella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Pistoja, Comp.

di Firenze.

La ch. parrocchiale di Grignano è situata sulla strada che dalla Madonna del Soccorso fuori di Prato guida per Colonica a Campi e a Signa.

Era una delle 45 ville del territorio di Prato, rammentata fra le altre volte all'anno 1284 sotto li 24 marzo, all'occasione di un pacificamento fra gli abitanti delle ville di Grignano, di Casole e di Faltognano per tutte le offese che si erano scambievolmente fatte. (Anca. Diru. Fion. Spedali riuniti di Prato).

La popolazione della parr. e villa di S. Pietro a Grignano nel 1551 contava 219 abitanti; nel 1745 ne aveva 291, e nel 1833 era aumentata sino a 658 abit.

GRIMOBI nella Valle dell'Arno superiore. — Piccolo borguccio posseduto in gran parte dalla famiglia Sacchetti nativa del luogo nella parr. di S. Silvestro a Montajo, piviere e Com. di Cavriglia, Giur. e circa 6 migl. a lib. di San-Giovanni, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco settentrionale dei monti del Chianti, lungo la strada proviuciale che da Montevarchi sale per Col-

tibuono nel Chianti.

GROMIGNANA nella Valle-del-Serchio. - Cus. con cappella succursale della parr. di S. Lorenzo del Pian-di-Coreglia, nella Com. Giur. e circa un migl. a ostro di Corèglia, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in collina fra il torr. Sigone, che lo rasenta dal lato di pon. e la strada regia del Monte-Rondinaja, che gli passa dappresso verso levante.

La succursale di Gromignana nel 1832

centava 178 abit.

GROWINIO, O SOTTO-GROWIGHO. - Ved. Secromique.

GRONDOLA in Val-di-Magra. - Cas. già Cast. con parrocchia nella Com. Giur. e Dioc. di Pontremoli, da cui distà circa 3 migl. a muestro, nel Comp. di Pisa.

- Risiede sulla sommità di un poggio bagnato a pon. dal torr. Ferde, mentre più lungi alla sua base volta a scirocco scorre il torr. Magriola. — È a cavaliere dell'antica strada pontremolese che costà biforca per salire, verso sett. per il Monte Molinatico nel ducato di Parma in Lombardia, ed a maestr. per l'altro ramo, rimontando il torr. Ferdesina, varca la cresta di quell' Appennino per entrare nel vallone percorso dal torr. Tarodine e di là dirigersi a Borgo-Taro.

Nel cast. di Grondola, al pari che nel suo poggio e distretto, dominarono i marchesi Malaspina sino dai tempi di Obizzo il Grande, il quale probabilmente per la via di Grondola accomiatò l'Imp. Federigo I mentre i Pontremolesi, che sostenevano la parte Guelfa della lega Lombarda, gli chiusero il passaggio per il loro paese. - Ved. Pontarmoli.

Il cast. e distretto di Grondola considerandosi allora come la chiave al varco dell'Appennino pontremolese per contrastare il passo tanto ai Parmigiani che vi scendevano dalla Cisa, quanto ai Piacentini che vi arrivavano da Borgo-Taro, non deve far maraviglia se il poggio di Grondola nel secolo XII fu preso di mira tanto dai Parmigiani, che militavano sotto le insegne Ghibelline, quanto dai Piaceutini sostenitori dell'opposto partito. Ecco il perchè a cagione del castello e poggio di Grondola la città di Piacenza, nel 17 dicembre 1195, tenne un generale consiglio nel vecchio palazzo comunitativo, nel quale il March. Alberto Malaspina figlio di Obizzo il Grande, uell'atto di prestar

giuramento di fedeltà ai Piacentini in rome proprio e di Corrado suo nipote, allora pupillo, promise di consegnare nelle mani del loro potestà il poggio di Grondola con tutti gli altri luoghi muniti che i Malaspina tenevano in quel distretto.

Fra le promesse in tal circostanza dal March. Alberto giurate eravi la seguente: ita quod neque aliud castrum possit aedificari, nec levari in tota curte Grondules. nisi in concordia atque consensu Comunis Placentiae et D. Alberti marchionis, et Conradi nepotis ejus. Dondechè nello stesso atto il March. Alberto dichiarò: se possidere nomine Comunis Placentiae praedictum podium Grondulas et omnia podia curtis Grondulae. (Posozaza, Memorie Istor. di Piacenza T. V.)

Accettata la cessione del supremo dominio di Grondola, il Comune di Piacenza incuricò, per ricevere la formale consegna di quel poggio, Iacopo Calvo eletto potestà di Pontremoli; la qual terra a quel tempo era parimente unita in lega e sotto l'accomandigia dei Piacentini. (loc. cit.)

Nel 1197 il March. Moroello Malaspina, fratello di Alberto, e Guglielmo suo figlio prestarono il loro consenso alla cessione di Groudola a favore dei Piacentini.

Per simit guisa Corrado Malaspina appena escito dalla minor età, giovine di 18 anni, comparve nel palazzo del Comune di Piacenza, e là in pieno consiglio con atto pubblico, li 15 marzo 1198, ratificò la cessione fatta tre auni iunanzi dal March. Alberto suo zio ai Piacentini, e nel tempo stesso aderì alle condizioni di pace e concordia state sino dal 6 novembre 1194 stipulate fra i Piacentini e i Pontremolesi con i marchesi Moroello e con Guglielmo suo figlio loro raccomandati.

Nel distretto di Grondola, oltre il castello e il cusule omonimo, vi è una villata che apppellasi Montamese.

La parr. di S. Nicodemo di Grondola nel 1833 contava 285 abit.

GROPINA (PIEVE pl) nel Val-d'Arno superiore. - Pieve antica intitolata a S. Pietro, nella Com. e quasi un migl. a scir. di Loro, Giuè. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in poggio alla sinistra del torr. Cioffenna sulla strada maestra che da Loro guida per il Borro al borgo di Laterina.

La chiesa di Gropina può noverarsi fra i tempii più vetusti del Cristianesimo conservati in Toscana. - Non parlerò del controverso diploma attribuito a Carle Magno a favore della badia di Nonantoh, nel quale si nomina la pieve di S. Pietro a Gropina; nè dirò com'essa con tutto il suo territorio fu assegnata a titolo di benefizio al conte Guido di Modigliana per privilegio ottenuto dall'Imp. Arrigo VI nel 1191, e ai di lui figli da Federigo II nel 1220 confermato. Neppure gioverà rammentare, che sino dal 1037 avevano podere nel piviere di Gropina gli Ubaldini del Mugello, tostochè uno di essi, nel giugno di detto anno ne alienò una parte ad Adalagia figlia di Petrone. (ALCE. DIFL. Flox. Carte del monastero di S. Pietro a Luco).

Non staro tampoco a richiamare alla memoria come nel piviere di Gropina possedeva beni il monastero di S. Ellero sotto Vallombrosa, al quele furono confermate con un diploma nei 26 febb. 1191 concesso dall' Imp. Arrigo VI.

Mi fermerò solamente a discorrere della struttura del tempio di S. Pietro a Gropina per essere desso uno dei più solidi e meglio conservati edifizii d'architettura a sesto tondo.

La chiesa è a tre navate con una sola porta d'ingresso; ha due file di colonne, mi per parte cavate tutte da un solo pezm di macigno. Sopra le colonne posano opitelli e architravi assai disferenti fra bro con i soliti capricciosi ornamenti di fogliami, bestie e figure : comecché i capitelli posti a destra di chi entra rappresentino figure più caricate delle altre situate a sinistra. Merita di essere contemplata la tribuna tanto esternamente, quanto internamente; avvegnachè essa di dentro è circondata da due ordini di colonne staccate dal muro, le une sopra le altre; fra quelle dell'ordine superiore esistono due strettissime finestre. Nella parte esterna la tribuna medesima è contornata da un ordine di colonnette staccate alquanto dal muro, le quali riposano 20pra dei semplicissimi pilastri con archetti sovrapposti. Siffatti ornamenti architettonici della tribuna contrastano vi-Mosamente con la semplicità della facciata della chiesa, la quale è di una solidissima e imponente costruzione. Le pietre della

porta, per esempio, sono quanto mai si può desiderare bene unite e aderenti fra loro senza alcun visibile cemento. Della medesima struttura è il muro esterno laterale della chiesa a mano sinistra, al par di quello della parte inferiore della già descritta tribuna. Sulla mano destra, contigua al muro della facciata, si alza la torre del campanile, tutta di pietra serena. scarpellata. In una sua parete è scolpito l'anno 1233, sebbene le vecchie campane contassero un'epoca più antica, massimamente la maggiore; la quale portava nel giro l'anno 1153, la campana più piccola restò fusa nell'anno 1223, e la mezzana. nell'anno 1317, con il nome dell'autore, Bertusi Florentinus me fecit. (Ancu. DELL' OPERA DE S. MARIA DEL FIORE, dagli spogli del Dott. GATE).

Le due accennate finestre nella tribuna, e forse un occhio nella facciata, attualmente ingrandito, erano le sole aperture per le quali entrava una languida e scarsa

luce nel tempio di Gropina.

La tettoja è di legno, come usavasi in simili fabbriche. È molto curioso il pergamo, trovandosi appoggiato a una delle colonne della chiesa, come nel duomo di Siena, sostenuto davanti da due colonnette legate insieme mediante un fascio. La testa del leone, l'aquila, e una capricciosa figura che si ripetono unite insieme nella parte anteriore non sono emblemi ignoti in simili monumenti. Rara benst è l'iscrizione della tavola sorretta dalla nominata capricciosa figura.

Secondo il solito anche in cotesto paese, al pari che altrove, molti opinano che fosse costà in Gropina un tempio del paganesimo, eredendo di trovare indizii d'idolatria nei capitelli ec. ec. I quali lavori non mostrano particolarità fuori di quella di altre antiche chiese che conservansi nella valle superiore dell'Arno, la cui architettonica struttura può stabilirsi fra il mille e mille ducento dell'Era cristiana.

Da una lettera autografa di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, diretta da Firenze li 21 marzo 1487 all'oratore Giovanni de' Lanfredini a Roma, apparisce, che il pontefice Innocenzo VIII aveva assegnata la pieve di Gropiua in benefizio al celebre letterato Agnolo Poliziano. (Arch. Madicao, spogli del Dott. Gaye).

Non corsero però molti anni dalla mor-

te del Poliziano alla bolla del Pont. Leo- Pontremoli, già di Luni-Surzana, Comp. ne X (anno 1515), con la quale la pieve di Gropiua fu ammensata con tutti i suoi beni al capitolo della Metropolitana fiorentina per accrescere le rendite di quei eanonici, ai quali appartiene tuttora il diritto di nominare il pievano.

A quell' età il piviere di Gropina abbracciava un vasto distretto, dal quale in seguito si formarono le comunità di Loro e di Terranuova. Avvegnachè la pieve di Gropina sino dal secolo XVI ha contato 26 popoli o chiese suffragance, cioè 1.º S. Maria al Tasso; 2.º SS. Iacopo e Filippo ul Tasso; 3.º S. Stefano al Tasso; 4.º S. Maria a Pernina; 5.ºS. Maria alla Cicognu; 6. S. Clemente a Seravalle; 7. S. Margherita a Montalto; 8.º S. Iacopo a Modane; y.º S. Martino a Vajana; 10.º S. Croce alla Penna; 11.º S. Niccola a Gangareto 12.º S. Giorgio a Gangareto; 13.º S. Giustino ul Trebbio di Gangareto; 14.º S. Lorenzo n Trevigne, o di Marta; 15.º SS. Apollinare e Lucia a Monte-Marciano; 16.º S. Bartolommeo al Pozzo; 17.º S. Biagio a Mori; 18.º S. Lucia a Pratovalle; 19.º S. Niccola al Terrajo; 20.º S. Maria ai Cavi; 21.º S. Andrea a Loro; 22.º S. Michele all'Anciolina; 23°. S. Michele in Pian di Radice; 24.º S. Donato a Venca; 25.º S. Pietro a Treggiaja; 26.º S. Niccola, poi S. Silvestro al Renaccio.

Attualmente la pieve di Gropina divide la sua giurisdizione insieme con le chiese battesimali di Monte-Marciano, di Pian-Travigne e di Gangareto in Terranuova, state tutte sue filiali.

Nel 1833 la parr. di S. Pietro a Gropina contava 198 abit.

GROPPINO (STRETTO DI) nella Valle dell'Arno casentinese. - Ved. Anno.

GROPPO, e GREPPO.— Ved. GREPPO. GROPPO-DALOSIO, o GROPPO D' ALESSIO in Val-di-Magra. - Villata nella parrocchia di S. Matteo di Val-d'Antena, Com. Giur. Dioc. e circa 6 migl. a grec. di Pontremoli, Comp. di Pisa.

Risiede in costa fra l'Appennino del monte Molinatico, e quello di mont' Orsajo, sotto le prime fonti del siume Magru. Ved. VAL-D'ANTENA.

GROPPO-FOSCO in Val-di-Magra. -Castellare nella parr. di S. Michele di Fornoli, Com. e circa 2 migl. a sett. di Terrarossa, Giur. di Bagnone, Dioc. di

di Pisa.

È posto sopra la balsa di un poggio is luogo detto la Chiesaccia, alle cui falde dal lato di ostro scorre il torr. Civiglia, mentre dalla parte opposta scende il fi. Magra.

Il castello di Groppo-Fosco fu tra i feudi che il March. Obizzo Malaspina possedeva in Lunigiana, siccome apparisce dal privilegio ch'egli dopo la pace di Costanza, nel ag sett. 1164, ottenne dall' Imp. Federigo I, e che dal Federigo II nel dicembre del 1200 fu confermata a favore dei march. Corrado I e Obizzo IL

In seguito nelle divisioni dei feudi fra i Malaspina fatte nel 1221 e nel 1275, Groppo Fosco con i castelli di Bagnone, di Filattiera, di Villa-franca ed altri totcarono al March. Alberto figlio di Obizzo Il, che su nipote di Obizzo il Grande. Nel 1351 segui una terza suddivisione fra i nipoti del suddetto Alberto, per la quale si stabilirono cinque rami di marchesati; cioè di Filattiera, di Bagnone, di Castiglione del Terziere, di Malgrate e di Treschietto, la quale suddivisione la confermata ai respettivi feudatarii nel 1355 da Carlo V con speciali diplomi d'investitura.

Groppo-Fosco con Fornoli toccò di parte ai marchesi di Castiglione del Terziere, dai quali quella popolazione nel 1430 si ribellò per sottoporsi alla Rep. sioreatina. - Ved. Formour in Val-di-Magra.

GROPPO-S.-PIETRO in Val-di-Magra. — Cas. con castellare che prese il titolo dalla sua posizione montuosa e dalla chiesa parrocchiale (S. Pietro) altrimenti denominata in Felegandra, la quale restò soppressa nel 1710. Il suo popolo fu raccomandato al pievano di S. Maria di Crespiano, che è nella Com. Giur. e circa migl. 8 a sett. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, giù di Luni-Sarzana. Comp. di Pisa.

Risiede sulla groppa di un contrafforte che scende dall'Appennino alla destra del torr. Tana e alla sinistra del Canalone fra il giogo di Camporaghena e quello del distrutto monastero di Linari.

Fu patrimonio degli Estensi, Pallavicini, Malaspina e di altri marchesi derivati da Oberto conte del S. Palazzo sotto i due primi Ottoni, i di cui discendenti diedero in subfendo il cast. di Groppo S. Pietro con il suo distretto. Stantechè alla celebrazione del lodo pubblicato nel 1203 in Terra-rossa per terminare le vertenze a cagione di feudi tra il vescovo di Lani e i marchesi Malaspina, nel numero di quelli che doveron giurare di osservare i patti del lodo, vi fureno anche i Signori di Groppo-S.-Pietro.

Questo paese pertanto faceva corpo di comunità con amministrazione sua propria sino dal secolo XIV, mentre nel 1347 gli ufiziali del comune di Groppo-S.-Pietro costituirono due procuratori per agire gl'interessi e terminere le controversie che allora vertevano fra detto comune ed i monaci della badia di S. Bartolommeo di Linari. Infatti i due aindaci medesimi in seguito assieme con l'abate di Linari sabilirono i confini territoriali fra il co-comune di Groppo-S.-Pietro e i beni della badia suddetta. — (Anca. Drz. Froz. Carte degli Agostiniani di Fivissano).

Nel 1377 la comunità di Groppo-S.-Pietro, con atto speciale del dì 6 marso, si pose sotto l'accomandigia della Rep. fiorentina. (Atti delle Riformagioni di Fi-

renze).

Nel secolo XVI nuove dispute si accesero fra il comune di Groppo-S.-Pietro e l'abate commendatario del mon. di Linari, per cui nel 23 gingno 1539 fn emanato un lodo da due delegati apostolici, cioè dagli arcipreti di S. Maria di Crespiano, e di S. Maria di Solera. Non per questo gli nomini di Groppo-S.-Piero si acquetrono, mentre nel 1569 con sentenza del 12 luglio pubblicata in Fivizzano, l'arciprete della pieve di S. Martino di Viano, giudice nuovamente delegato in quella caus, condannò il suddetto comune a cedere alla parte contraria il possesso di due luoghi uno detto Casberta, e l'altro Metadi.

La lite pertanto non terminò cogli arbitri, ma si vicorse ai tribunali ordinarii in prima, seconda e terza istanza, fino a che sotto il di 20 dicembre 1575 il Magistrato del tribunal supremo di Firenze a nome del Granduca Cosimo I, confermando una sentenza della Ruota fiorentina dei 17 dicembre dello stesso anno, annullò tutti i giudicati ed arbitri stati pronunziati a favore della badia di Linari contro la comunità di Groppo S. Pietro.

Finalmente nel 1710 per la morte del suo rettore Cosimo Malaspina essendo rimasta vacante la chiesa di S. Pietro in Felegara posta fra Groppo-S.-Pietro e Comeno, con bolla del Pont. Ciemente XI, data in Roma il r di agosto di detto anno, essa chiesa restò soppressa ed i suoi beni ammensati a quella del convento di S. Giov. Battista degli Agostiniani di Pivizzano, mentre il popolo di S. Pietro dove restare raccomandato ai parrochi di Crespiano e di Comano. (Ancs. Dirz. Fron. Carte sopracitate).

Il comune di Groppo-S.-Pietro era fra li ar comunelli del vicariato di Fivizzano stati riuniti in un sol corpo di amministrazione con motuproprio dei 24 febb. 1777. Il comunello di Groppo-S.-Pietro nel 1551 contava 149 fuochi con 718 abit.

GROPPOLE nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Ved. GROPPORI, GROPPORI.

GROPPOLI in Val-di-Magra. — Cast. con più casali nella stessa parr. de'SS. Lorenzo e Damiano, il cui popolo costituisce l'intiera Comunità, compresa nella Giur. e Dioc. di Pontremoli, da cui è circa 6 migl. a ostro, Comp. di Pisa.

Sono tanti gruppetti di case, ciascuno dei quili ha un nome proprio; cioè, Talaverna, Graville, Gravedo, Costa-rossa, Serla è Craveggia, caseli tutti situati fra i due torr. Mangiola, e Geriola, sparsi sul dorso, ovvero appiè di un poggio che diramasi verso lev. dal monte Cornoviglia sino alla ripa destra del fi. Magra.

L'antico castello risiede nel punto più elevato: sono in luogo più basso la chiesa, la casetta della comunità, e la palazzina dei marchesi *Brignole-Sale*, i, quali tenuero negli ultimi due secoli scorsi a titolo di feudo granducale questo di Grop-

poli.

Era innanzi possessore dello stesso feudo Antonio Landi di Piacenza per eredità lasciata a Brisseide sua moglie dal di lei padre marchese Azzone Malaspina che non ebbe figli maschi, quando nel 1549, salvo il beneplacito Cesareo, lo stesso conte Landi vendè per 5000 scudi a Cosimo de' Medici, allora Duca di Firenze il castello e distretto di Groppoli con tutte le ragioni che il conte aveva ereditate per la quarta parte sui castelli di Godano e di Bolano.

Se non che poco dopo di essere state

preso possesso di Groppoli a nome del nuovo sovrano, invece del beneplacito imperiale si suscitò una lite che dopo 5 anni terminò con sentenza dei giudici delegati dalla Corte Aulica, per la quale il duca di Firenze fu obbligato a rilasciare l'acquistato feudo di Groppoli al marchese Giov. Cristolano Malaspina figlio di Giovan Gaspero, e nipote del sopranominato march. Azzone, dovendo però questi promettere di non alienare giammai ad altri il marchesato di Groppoli eccetto che al duca Cosimo, o ai di lui successori per ordine di primogenitura.

Infatti nel 1577 il marchese Anton Maria figlio del preaccennato Giov. Cristofano vende al G. D. di Toscana Francesco I per sè e suoi successori il castello, territorio e giurisdizione di Groppoli con tutti i beni allodiali e liberi contro il prezzo di scudi 2 1000 da investirsi per metà in beni stabili, e per l'altra metà in censi da fondarsi nel dominio di Firenze o di Siena. Alla quale alienazione diede forza e validità il beneplacito e la nuova investitura dell'Imp. Ridolfo II, mediante un diploma del 12 dicembre 1578. a favore della casa Medici allora regnante. (Azca. DELLE RIPORMAGIONI DI FIRENSE).

Allora il Granduca Francesco I incorporò il castello e territorio di Groppoli allo Stato fiorentino, sottoponendolo ai magistrati e giurisdizione della sua ca-

pitale.

Nel 1588 il G. D. Ferdinando I sposando madama Cristina di Lorena obbligo il castello e territorio di Groppoli per assicurazione della di lei dote, in forza della quale disposizione derogò ad ogni legge in contrario. Ciò avvenne dopo che con istrumento de' 14 giug. 1588 gli altri 4 figli del defunto March. Giov. Cristofaro (Giovanni, Gaspero, Ottaviano, e Cesare) ratificarono la vendita di Groppoli fatta dal March. Azzone loro fratello con la cessione pienissima di qualsifosse ragione a favore dei Granduchi di Toscana.

Pertanto net 1592 il G. D. Ferdinando I concesse in seudo con titolo di marchesato il Cast. di Groppoli con tutto il suo territorio e giurisdizione a Giulio figlio di Niccolò Sale nobile genovese, ai suoi figli e discendenti, o successori di qualunque sorte in infinito, a condizione chese e sempre indivisibile si conservane il marchesato, conforme apparisce dal diploma granducale spedito sotto li 4 luglio dell'anno sopraindicato. (ARCH. DELLE RIPORMAGIONI DI FIRENZE ).

Venuto a mancare di vita il marchese Giulio Sale, egli con suo testamento destinò suoi successori nel feudo di Groppoli per ordine di primogenitura i discendenti di Donna Girolama figlia sua e moglie di Giov. Francesco Brignole pa-

trizio di Genova.

Quindi è che ad istanza fatta in nome di Antonio Giulio Brignole-Sale, ancon pupillo e figlio primogenito dei coniugi Giov. Francesco e Donna Girolama, il G. D. Ferdinando I approvò l'accennata disposizione testamentaria di Giulio Sale march. di Groppoli, e quindi con diplo ma de' 27 giugno 1610 venue rinnovata l'investitura del marchemto granducale con la dichiarazione, che mancando, o non esistendo figli maschi di detto primogenito Antonio Giulio Brignole-Sale, succedessero nel marchesato di Groppoli gli altri figli e discendenti dei sunnominati coniugi. Lo chè infatti segu) nelle gene. razioni posteriori in vigore delle opportune investiture richieste a tenore delle convenzioni e delle successive leggi relative as feudi granducali.

Se non che alla pubblicazione della legge sui feudi del 1749, il march. Brignole-Sale ricusò di ubbidire al di lei disposto e di pubblicarla nel sno marchesato. Ciò promosse una lunga procedura davanti ad una commissione giuridica a tal' uopo nel 1756 destinata dalla Pratica Segreta di Firenze. A tenore del cui giudizio fu dichiarato, che il feudo di Groppoli non cra-imperiale, come asserivasi da quel marchese, ma incontrastabilmente dipendente dalla Corona granducale di Toscana, e conseguentemente sottoposto alla legge generale dei feudi del 1749.

In conseguenza di ciò nel 1773 esendo stata pubblicata in Groppoli la legge testè accennata fu ristretta la giurisdizione del feudatario, finchè all'invasione estera questi perdè ogni politica e civile azione, la quale alla restaurazione della Dinastia granducale felicemente regnante fu tutta trasfusa nel supremo potere del peraltro che uno soltanto fosse il mar- G. D. Ferdinando III e dei suoi successori: di questa comunità occupa una superficie di 3580 quadr., dei quali 885 sono presi da corsi d'acqua e da strade pedonali. Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 712 abit., a ragione di 214 individui per ogni mig. quad. di suolo imponibile.

Confina dal lato di lev. con due Com. del Granducato poste a lev. e a pon. di quella di Groppoli, mentre per i lati più estesi volti a lev. a sett.-maestr. e a ostrokir. tocca gli ex-feudi di Mulazzo e di Casteoli, ora dello Stato Estense.

La figura iconografica di questa comunità potrebbe quasi paragonarsi a quella di un'intera zampa di bestia capripede che avesse un'angusta strozzatura sotto il sinocchio. Avvegnachè la punta del piede volta verso pou.-lib. tocca sulla sommità del monte Corneviglia per circa 400 braccia la Com. granducale di Calice mediante la via maestra che da Calice guida a Pontremoli; la quale via dal lato di pon.mæstr. serve di confine anche con l'exfendo di Mulazzo dello Stato Estense sino a che l'abbandona per rivolgersi da pon.maestro a sett.; costà percorrendo per termini artificiali verso la cima di un poggio del Monte-Bruno, forma un angolo rientrante, quindi passando alternativamente di costa in piaggia e di piaggia in costa si dirige verso il canale Seragosa mediante un suo minore influente (Canen), fiuché cambiando direzione entra nel torr. Mangiola, e con esso arriva nella Magra. Il qual fiume dal lato di grec.-lev, serve di confine alla Com. di Groppoli di fronte a quella pur granducale di Filattiera simo allo shocco in Magra del torr. Geriola. Costà il territorio comunitativo di Groppoli abbandona la Magra, e voltando la fronte a ostro trova la Com. dell' ex-leudo di Tresana. Di conserva con essa

Comunità di Groppoli. - Il territorio rimonta il Geriola sino al canal del Follo, salendo sul flanco meridionale del Monte-Bruno, sopra il quale ritrova il confine della Com. di Calice.

> Il territorio comunitativo di Groppoli è quasi tutto montuoso ad eccezione della parte più prossima alla sponda della Magra e dei due influenti Mangiola e Geriola. Costà realmente esiste la maggior popolazione sparsa per i casali di Talaverna e di Cravilla. A forma dei calcoli fatti dal ch. autore del Calendario Lunese (anno 1835) la superficie del territorio di Groppoli si divide come appresso:

| Coltivato a viti  | quadrati | 461,65  |
|-------------------|----------|---------|
| - a viti e olivi  |          | 127,97  |
| - layorativo nudo | »        | 72,66   |
| Bosco             | »        | 7,41    |
| Castagneto        |          | 1131,80 |
| Prato             |          |         |
| Pastura           | >        | 782.42  |
| Prodotti diversi  |          |         |
| Fabbriche         |          |         |
| Totale            | . Quadr. | 2691,12 |

#### Il raccolto annuo consiste:

| In fieno Libbre<br>Farina di castagne Staja |       |
|---------------------------------------------|-------|
| In grano                                    | 5800  |
| Biade diverse                               | 3334  |
| Vino Barili                                 | 433 £ |
| Olio                                        | 70    |

La comunità di Groppoli mantiene un medico chirurgo, il quale risiede in Pontremoli, dove trovasi pure il suo ufizio di esazione del Registro, la conservazione delle Ipoteche, e l'ingegnere di Circondario. La sua Cancelleria comunitativa è in Bagnone, dal di cui Vicario R. Groppoli dipende per il civile e per il criminale. La Ruota è in Pisa.

#### POPOLAZIONE della Comunità e Parrocchia di Groppoli all'anno 1833.

| marchi |    | maschi | femm. | CONTUGATI<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|--------|----|--------|-------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 96     | 97 | 131    | 129   | 248                           | 11                 | 131                         | 713                           |

GROPPOLI, già GROPPORE (Groporae) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Castellare, villa e borgata dove 
furono più chiese; cioè, 1.º S. Martino a 
Groppore, 2.º S. Michele e S. Lorenzo a 
Groppore, quella addetta alla parrocchia 
della Castellina di Seravalle, queste ripartite fra le chiese di S. Michele a Calloria, e di S. Pietro a Spassorento parte 
nella Com. di Seravalle e porzione in 
quella di Porta-Lucchese, Giur. Dioc. e 
eiroa 3 miglia a pon. di Pistoja, Comp. 
di Firenzo.

Il castellare di Groppoli è situato in costa alla destra del torr. Fincio, mentre il borgo trovasi in pianura presso la strada R. Lucchese.

Il castello di Groppore, valgarmente detto di Groppoli, con l'antica sua chiese di S. Martino è rammentato in una carta della cattedrale pistojese dei 13 maggio 1043, con la quale il C. Guido figlio di altro C. Guido, trovandosi infermo nel suo castello di Vinci, dopo ottenuto il conænso dalla sua consorte Adeletta figlia del fu Ildebrando, donò al capitolo della cattedrale di Pistoja l'intera sua perzione del castello di Groppore con la quarta parte de villa illa, cujus vocabulum est S. Martini, quae est aedificata infra ipso castello, sicut a muro et a confinio et a fossa circumdata, una cum propugnaculis suis....et terris, et vineis etc....et omnibus rebus de jam dicto castello et curse quicquid mihi Guido Comes in hereditate et successione reliquit de parte b. m. Guidi, qui fuit genitor meus, etc. (Causci, de' Duchi e March. di Toscana).

Del castello, corte e giurisdizione di Groppore si fa pure menzione in due jstrumenti dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja; il primo dei quali dell'ottobre 1117, e l'altro del 4 maggio 1366. L'ultimo di questi è una locazione di terreno lavorativo, fatta da Ser Leonardo da Baronto de' Ricciardi di Pistoja. Della stessa provenienza sono altri istrumenti, nei quali, sotto gli anni 1255, 1287, 1307, e 1344, sono rammentate la chiesa di S. Lorenso di Groppore, e l'isola del Vinci nel territorio di S. Lorenzo a Groppore. -- Anche al sinodo pistojese del 1313 assistè il parroco della chiesa di S. Lorenzo di Groppore.

In quanto al borgo, alla ch. di S. Mar-

tino e alla pieve di S. Michele a Groppore possono consultarsi le carte del 15 nov. 1282, del 30 agosto 1285 e del 17 luglio 1346, appartenute all'Opera di S. Jacopo di Pistoja, attualmente nel R. Arch. Dipl. Fior.

Quella del 30 agosto 1285 è un istrumento rogato presso la Gozz di Groppore relativo ad una permuta di beni fatta dal procuratore dello spedale di Spazzavento con il rettore della chiesa di S. Martino

di Groppore.

Rapporto alla pieve di S. Michele a Groppore essa è nominata nelle holle dei PP. Urbano II e Pasquale II (auni 1094 e 1105) al clero e vescovo di Pistoja, c più specialmente in un istrumento dei 4 ott. 1174, rogato a Groppore davanti la chiesa. Riguarda esso la compra fatta dalle monache di S. Mercuriale di Pistoja di un uliveto posto nel territorio della pieve di S. Michele a Groppore presso il fiume Vinci. (Anca. Dire. Fion. Carte del Mondi S. Mercuriale di Pistoja).

Nella chiesa di S. Michele a Groppore esiste uno dei pergami più antichi, di cui parli la storia della scultura italiana, tostochè esso fu lavorato nell'anno 1198.

Sebbene si distingua poco il soggetto storico che vi è scolpito, vi si legge chiaramente la seguente iscrizione, riportata nella Guida di Pistoja a pag. 73. dal Cav. Francesco Tolomei.

### Hoc Opus fecit sieri S. V. Pleban. Anno Domini MCLXXXVIII.—

Mel distretto di Groppoli era una villa sotto il vocabolo di Gello, rammentata in un istrumento del 31 dic. 13e9 che su degli Olivetani di Pistoja, ed è forse quella villa di Gello di cui si parla in altra carta degli 8 giugno del 1398, fra quelle dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja, altrimenti appellata Gello di Gulliano.— ( Anca. Dirè. Froz.)

GROPPOLI e GASSANO in Val-di-Magra. — Ved. Gassano e Groppoli.

GROSSA (QUERCE). Fed. Queres Gaossa in Val-d'Arbia.

GROSSA (VILLA) in Val-dj.Magra — Ved. Catica Comunità.

GROSSENNANA (CANONICA) o a GROSSENNANO mella Valle dell'Ombrone senese. — Ved. Canonica a Grossensia.

inferiere dell'Ombrone senese. - Città forte, non grande, ma ben fabbricata e difesa da una rocca con sei bastioni intorno al giro esagono delle solide sue mura.

La città di Grosseto giace quasi nel centro di una vasta ubertosa pianura, che ha da lib. a scir. la spiaggia del mare, a lev. l'Ombrone, a pon. la fiumana della Bruna e il vasto padule di Castiglione della Pescaja, da grec. a maestro i poggi di Moscona, di Roselle, di Batignano, e di Monte-Pescali, mentre nell'ultima linea si alzano sopra gli altri i monti di Rocca-Strada, di Sasso-Forte e di Monte-Massi. Il piano di Grosseto è 16 braccia più alto del livello del mare Mediterraneo, la cui riva è circa 6 miglia loutana. - Trovasi nel gr. 28° 47' di long., 42° 46' di latit., circa 25 migl. a scir. di Massa-Marittima; 28 migl. a sett. di Orbetello; 30 a lib. di Montalcino; e 52 migl. da Siena per la strada R. grossetana, equivalenti a un dipresso a 45 migl. florentine di 67,3008 a grado.

Sottentrò alla distrutta città etrusca di Roselle, le cui rovine sono 5 migl. al suo sett grec., e di là fu traslocata in Grosseto la sede episcopale. Dà il nome perciò a un vescovato; è capoluogo di uno dei cinque Compartimenti del Granducato, conseguentemente sede di una Camera di soprintendenza comunitativa. --- Vi risiede un commissario regio, un magistrato civico, un tribunale collegiale civile e eriminale, un comandante militare della Provincia, un capitano comandante della piazza e del littorale. Vi si trova inokre un usiz o del Registro, un conservatore delle Ipoteche, un ingegnere di Circondario, e la R. Amministrazione economico-idrauliea per i bouificamenti della Maremma.

Mentre un raggio di benigna stella scende sull'orizzonte grossetano ad alzare l'animo degli indigeni a grandi speranze di un propizio avvenire; mentre gli sguardiditatti i buoni tranquillamente rivolgonsi verso cotesta contrada, nel tempo che le menti dei dottrinanti, degli speculatori, dei curiosi sembrano voler squarciare, anzichè tentare di alzare a poco a poco la densa misteriosa veste, sotto la quale nascondousi le opere della natura, cresce in proporzione l'ansietà di conomre le storiche vicende di una città sor-

GROSSETO (Grossetum) nella Valle ta nel medio evo in mezzo ad una valle che forma uno degli oggetti delle provide cure e delle generose munificenze dell'Augusto Principe che attualmente regge i destini della Toscana.

> Si è da varii autori variamente appellata la capitale della grossetana provincia, designandola il più delle volte Grossetum, álcun altra fiata Crassetum, mentre taluni la denominarono Rosetum; parò le scritture più vetuste e più genuine, le bolle dei pontefici Innocenzo II, del 1138, di Celestino II, del 1143, di Clemente III, del 1188, dichiaravano chiarameute essere il suo vero nome Grossetum. - A buon diritto pertanto il Cluverio nella sua Italia antiqua chiamò impudentissimo Fr. Annio viterbese, che il nome della città grossetana alterò in quello di Rosetum.

> La più vetusta notizia di Grosseto potrebbe risalire a un diploma di Lodovico Pio spedito nell'815, o piuttosto nell'830, a favore della badia di S. Antimo in Vald'Orcia, col quale le concesse una gran parte di territorio posto fra i monti di Gavorrano e di Castiglion della Pescaja sino lungo il mare: deinde juxta litus maris pervenit ad locum ubi stagnus in mare mittit, et ex illo loco pervenit ad terram S. Laurentii (titolare della cattedrale Rosellana, ora di Grosseto). L'espressione pertanto di Terra S. Laurentii potrebbe riferire piuttosto che alla chiesa di Grosseto, ai possessi che fra il lido del mare e lo stagno di Castiglione aveva la cattedrale di Roselle, pervenuti più tardi al capitolo di Grosseto o all'Opera della sua chiesa, e finalmente al magistrato dei Fossi. Non è perció da far gran conto di tale espressione per dare a Grosseto un' origine più remota di quella che realmente potrebbe avere.

> E certo peraltro che nel secolo decimo si nomina apertamente il castello e corte di Grosseto con una chiesa che fu di padronato di un marchese Lamberto nato da Ildebrando stato esso pure marchese. e che Cosimo della Rena presume essere stato figlio di altro march. Lamberto e nipote di Adalberto il Ricco potentissimo marchese di Toscana. - È un istrumento stipulato li 18 aprile dell'anno 973 nel castello di Galiano presso il si. Ombrone, col quale il prenominato marchese Lam

berto per la vistosa somma di 10000 lire alienò al prete Ropprando figlio del fu Benedetto 45 corti da essolui possedute in Toscana e in Lombordia, compreso il monastero di S. Pietro a Monteverdi. Erano tra i castelli dal Marchese alienati Suvereto, e Fromentaria nel contado di Populonia, il cast. di Radicofani, quelli di Cannule, di Monticello, di Manciano e di Campiano nei contadi di Chiusi e di Sovana, la corte e cast. in Alma, quelli di Scarlino, di Buriano, di Galiano e di Campagnatico nel contado di Roselle, et curte Grosito cum castro et ecclesia ibidem consistente. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia Amiatina. UGRELLE in Episc. Volaterran. — Rxxx dei duchi e march. di Toscana).

All' Art. GALIANO nella Valle dell'Ombrone senese, facendo menzione dello stesso documento, aggiunsi, che nel 17 aprile del 989 la contessa Ermengarda, stando nel cast. di Lattaja, dopo la morte del march. Lamberto suo marito riacquistò dal prete Ropprando per la stessa somma di 10000 lire le 45 corti e castelli alienati. Tali possessi allodiali; essendo mancati ai due coniugi sopranominati i figli e forse gli credi di famiglia, sembra che restassero divisi fra i conti Aldobrandeschi. i conti Alberti, ed i nipoti del March. Oberto I conte del S. Palazzo sotto i due primi Ottoni in Italia. - Ved. ROSELLE, So-VANA, SCARLINO, SUVERETO E l'Appendice al DIMORARIO.

Ma ritornando a Grosseto, il citato istrumento del 973 ci avvisa, che sino d'allora in cotesto luogo esisteva una chiesa di padronato del marchese Lamberto, riacquistata dalla contessa Ermengarda, la qual chiesa non deve confondersi con la plebana di S. Maria Assunta di Grosseto, la quale più tardi divenne cattedrase della più moderna diocesi di Roselle.

Di questa stessa ch. plebana, dell'epoca di sua consacrazione e dedica vien fatta distinta menzione in un privilegio concesso li 7 aprile del 1101 da Ildebrando vescovo di Roselle a Domenico abate del mon. di S. Maria sul Monte Alborense, col quale il vescovo rinunziò in vantaggio di quei monaci a tutte le decime diocesane. Tale rinunzia fu fatta in presenza di S. Bernardo degli Uberti cardinale, di Alberto preposto di Roselle e di Ranieri

vicedomino: cioè, in loco quod vocatus Grossetum in Ecclesia S. Mariae virginis die dedicationis ejus tertio. — (Uansus in Episc. Grosset).

Per altro la chiesa plebada di S. Maria esisteva in Grosseto anche un secolo innanzi, tostochè essa è rammentata in un istrumento appartenuto alla badia di S. Salvatore di Monte Amiata rogato li 7 febb. 1015, in Grosseto apud plebem S. Mariae.

Nel 1138 Grosseto doveva essere milito a un certo grado di prosperità, di popolazione e di sicurezza ogni qualvolta si considera che dal Pont. Innocenzo Il fu decorato del titolo di città, quando egli con bolla di detto anno ordinò, che in Grosseto fosse trasferita la sede episcopale di Roselle: stantechè, per asserzione dello stesso Gerarca, Bosellana ecclesia multorum praedonum in circuitu habitantium stimulis, et infestationibus agitatur, et populus ejusdem loci ad magnam desolutionem atque paucitatem est redactus, communicato fratrum nostrorum consilio, dignitatem episcopalis sedis in eadem urbe hactenus habitam in Grosselanan civitatem apostolica autoritate trasferimus, etc.

Dalle quali espressioni si deduce che se Roselle era a quel tempo desolata d abitatori ed esposta alle rapine dei ladr e malviventi di quei contorni, vicevers in Grosseto si stava più al sicuro: sicch non vi doveva mancare la popolazione 🛚 cessaria alla sua difesa. Che però il nu mero de'suoi abitanti non fosse quale de vrebbe averlo una mediocre città, si di duce dalla bolla dei Pont. Clemente Il dei 12 aprile 1188, con la quale fu concesi al vescovo Gualtieri di Grosseto fra le a tre cose la giurisdizione sulla meta tutto Grosseto, consistente in 60 casalir e quattro chiese cioè: medietatem totil Grosseti, et sexaginta casalinos supi cum curte, et districtu suo, et toto Tun bulo, et ecclesiis, scilicet: ecclesia s. P tri, ecclesia s. Michaelis, ecclesia s. A dreae, ecclesia s. Georgi.

La cattedrale di Grosseto avevagian 1143 i suoi canonici, e così cinque an dopo la traslazione del vescovado, nel ter po che sussisteva sempre un capitolo ne la chiesa di Roselle. Lo che chiaro app risce da una bolla tuttora inedita di Cel stino II de' 23 dicembre di detto anno, con la quale si ordina, che i beni della chiesa grossetana siano divisi per egual porzione fra i due capitoli, e che il clero di Roselle presti reverenza al capitolo di Grosseto come di maggior dignità. (Archiv. vescovile di Grosseto).

Dopo la metà del secolo XII s'incontrano fra le pergamene della badia di Montamiata molti istrumenti confaceuti a dimostrare la signoria che i conti Aldobrandeschi tenniero in Grosseto.

Dal 989 in poi, epoca della ricompra fatta dalla contessa Ermengarda vedova del march. Lamberto delle 45 corti da esso alienate, Grosseto con i paesi di Campagnatico, di Lattaja, di Marciano, di Campiano, di Monticello, di Suvereto, di Scarlino, di Buriano, ed altri castelli delle Maremme toscane, si trovano d'allora in poi sotto il dominio dei conti Aldobrandeschi, ovvero dei loro feudatari.

E qui di passo può aggiungersi che, in quanto al castello perduto di Campiano, trovansene fatta menzione in un placito celebrato nel contado di Sovana, del luglio 991 dal conte Uberto degli Aldobrandeschi a favore della badia Amiatina per alcuni beni posti in Campiano ed in Agello. — Ved. Aggzaso di Sovana.

Che infatti i conti Aldobrandeschi tenessero palazzo e residenza in Grosseto lo sttestamo molti istramenti dei secoli posteriori al mille.

Il primo di essi è quello del 7 febb. 1015 di già citato, col quale il conte Ildebrando figlio del fu C. Ridolfo, stando in Grosseto presso la pieve di S. Maria, per il merito di un auello d'oro promise a Winizone abate del mon. di S. Salvadore di Montamiata di non contendergli la metà del poggio e cast. di Monte-Nero. La stessa promessa per un egual regalo furipetuta nel 6 dic. 1047 dal C. Ildebrando figlio del prenominato conte, il quale rinnuziò alla stessa badia Amiatina non solo i suoi diritti sul cast. di Monte-Nero, ma ancora quelli sopra Monte-Latrone.

Infatti nel dic. del 1152, nel tempo che risiedeva nel suo cast. di Grosseto, la contessa Germma vedova del C. Uguccione assieme col figlio Ildebrandino Novello offrirono alla badia di S. Salvadore sul Monte Amiata la mett di tutti i possessi che Ardilaffo da Grosseto figlio del fu Guglielmo

ebbe ad enfiteusi dalla casa Aldobrandesca. (Anon. Dirk. Fion. Carte della badia cit.)

Quest' ultimo atto di cessione dei conti di Grosseto coincide a un dipresso con l'epoca segnalata del Matavolti, e dagli atti delle Riformagioni della Rep. senese relativamente al giuramento prestato iu Siena nel mese di luglio del 1151 dai sindaci del Comune di Grosseto, allora quando i Grossetani promisero di mandare a loro spese tre volte l'anno otto soldati in servigio di quella repubblica.

Con tutto ciò Grosseto a quell'età dipendeva sempre dai couti di Sovana, siccome lo provano tutti i documenti superstiti dei secoli XII. e XIII., tra i quali citerò il testamento del conte Ildebrandino figlio di altro conte Ildebrando, celebrato li 22 novembre 1208 in Sovana nel palazzo de' canonici alla presenza di Viviano vescovo di quella diocesi. Fra le diverse disposizioni il testatore obbligava i suoi figli ed eredi a continuare il solito dono annuo all' Opera della canonica di Grosseto, finchè non fosse terminata la fabbrica della chiesa maggiore. Confessava la dote di mille marche d'argento ricevuta dalla G. Adelaide sua moglie; alla qual donna assegnava un'annua pensione di altre mille marche, rilasciandole a cauzione il castello con le rendite di Selvena e tutti gli oggetti che il testatore aveva in Siena, fra i quali si specificano i vasi preziosi stati da esso impegnati in detta città. Volle di più che gli eredi rilasciassero alla medesima contessa Adelaide le rendite di Arcidosso e di Orbetello, finchè non le fosse restituita la dote, e inoltre l'usufrutto di tutto il bestiame pecorino di Garfagnana. Qualora poi i figli non tenessero la detta loro madre come signora, ordinava e voleva ch'essa avesse il libero possesso di Sovana, il vitto, vestiario ed abitazione oltre gli oggetti e le rendite sunnominate. Finalmente instituiva e nominava eredi universali i di lui figli, cioè: Ildebrandino, Bonifazio, Guglielmo, Tommaso, Gemma, Marghe. rita, e Cristofano. (ARCH. DELLO SPEDALE DELLA SCALA DI SIERA N.º 1056).

Nel 19 sett. dell'anno 1213 risedeva nel suo palazzo di Grosseto il conte Ildebrando figlio maggiore del dinasta già nominato, quando, alla presenza di Ranieri del fu Ugo di Valcortese, dei fratelli Pannocchia e Mangiante de'conti Pannocchieschi, egli diede in feudo perpetuo contitolo di Viscontado a Manto del fu Guglielmo di Grosseto ed ai suoi eredi il castello e torre di Batignano con il suo distretto, riservandosi la partecipazione dei frutti sulle miniere di argento che ivi esistessero, o che potessero rinvenirvisi. — Ved. Batignano.

Quanti e quali fossero i viscouti feudatarii della casa Aldobrandesca siguora di Grosseto ce lo dimostra un diploma dell'Imp. Federigo II, spedito nel mese di maggio del 1221 da Messima al suo fedele Ildebrando conte Palatino di Toscana. Al quale conte fra gli altri feudi confermò Civitatem suam Grosseti et universos cives ejusdem cum omnibus bonis suis, quae nunc possident et in antea possidebant etc.

Una copia dello stesso privilegio fu tracritta, collazionata e autenticata da tre notari di Grosseto alla presenza di più testimoni, sotto il di 24 aprile 1249, nella chiesa maggiore della stessa città. (Muzar. Ant. M. Aevi T. I).

In quel medesimo anno 1221 (a'di a ottobre) i tre fratelli conti Palatini, Ildebrando, Bonifazio e Guglielmo, conchiusero un trattato di lega con la Repdi Siena, obbligandosi verso di lei ad alcuni patti: fra i quali specificavasi la consegna da farsi alla Rep. senese dei castelli di Belforte e Radicondoli, e l'obbligò di far giurare lo stesso trattato a 2000 uomini delle città, terre e castella comprese nella giurisdizione Aldobrandesca, fra i quali paesi soggetti ai conti si annoveravano Grosseto, Magliano, Saturnia, Sovana, Pitigliano ec. (Malavolti, Istor. di Siena, e Arcm. Dipl. San. Kaleffo dell' Assunta).

Il popolo di Grosseto comincia a comparire in un grado più decoroso di politica civiltà all'anno 1222, quando, nel di 8 di aprile nella chiesa di S. Michele di Grosseto in pubblica adunanza i conti Palatini Ildebrando e Bonifazio in nome proprio e dei conti Guglielmo e Ildebrandino giuniore loro fratelli, volendo remunerare i molti servigii ad essi ed ai conti antecessori prestati dagli uomini di Grosseto, concederono a questo Comune varii privilegii ed esenzioni. (Raleffo e Archivio citato).

Dovendo attenerci all' asserzione delle storico pocosopra nominato, segui nel 1224 un grande incendio di gnerra, per effetto di che la città di Grosseto fu presa nell' agosto dello stesso anno ad onta che essa fosse stata valorosamente difesa dai suoi abitanti, e che vi si trovassero intorno a 3000 uomini capaci di portar le armi; comecchè dopo pochi giorni si fo se ribellata, e nuovamente dai Senesi represa li 8 settembre susseguente.

Peraltro la Gronaca di Andrea Dei precisa il giorno della occupazione di Grosseto, dicendo: In quest'anno (1224) si prese Grosseto per battaglia il di di S. Maria di settembre, e fuvvi preso Guido di Palagio loro potestà. Giò giova eziandio a rettificare la data cromica di un antico libretto dell'archivio del Duomo di Siena, copiato da Uberto Benvoglienti eriportato dal Muratori in forma di nota sotto la Gronaca del Dei. (Rerum Italic. Script. T. XIV).

Il qual giornale segna per abaglio to anni innauzi la presa di Grosseto, leggendosi ivi: Anno Domini 1214, VI ldus septembris capta est civitas Crasseti a Senensibus, muris per violentiam dirutis, et pro majori parte combusta, es populus Senas ductus est captivus.

Peraltro non si potrebbero conciliare i racconti del Malavolti sulla doppia conquista di Grosseto nel breve giro di un mese con i documenti coevi tuttora esistenti negli archivii senesi, e precipuamente con il trattato di pace stipulato sotto i di 24, 29 agosto e 1 sett. 1224, in Sienne e nel pian d'Orgia sulla Merse fra i conti Aldobrandeschi e la repubblica senese rapporto alla cessione di Grosseto.

Infatti con atto pubblico rogato in Grosseto li 22 ottobre dell'anno 1224, gli uomini della stessa città, giuraromo sottomissione al Comune di Siena, obbligandosi a pagere annualmente un tributo di lire 48 ed offrire 50 libbre di cera alla chiesa maggiore di Siena negiorno di S. Maria Assunta. La quale sottomissione fu poi confermata in Siena li 27 dic. 1224 da 23 deputati, e mon già di 6.50 cittadini dei primarii di Grosseto, co me si trova stampato nella storia del Malavolti. (Ann. Dipr. Sun. Kaleffo vecchio.

Anche il vescovo di Grosseto nel 1225 inviò in Siena i suoi procuratori per sot

toporre all'accomandigia di quella repubblica, con atto del 30 aprile, i suoi castelli d'Istia e di Roselle insieme con tutti i beni della mensa vescovile di Grosseto, promettendole un annuo tributo di lire 25, e l'offerta di un cero di libbre 12 per la Madonna di agosto.

Gli abitanti di Grosseto in quei tempi, al pari di molti individui della casa Aldobrandesca fedeli alla Rep. di Siena, tenevano al partito ghibellino. Infatti nel novembre del 1242 risedeva in Grosseto Pandolfo da Fasianella governatore e capitano generale dell'Imp. Federigo II in Toscana; dondeché nel di 3 nov. del medesimo anno, stando nella chiesa maggiore di Grosseto, egli emanò una sentenza per una causa fra alcuni nobili ed il Comune di San-Gimignano, mentre due an. ni inn inzi (nel giugno del 1240) lo stesso capitan-generale di Federigo II stava all' assedio di Sovana presso il fiume Arminio (Fiora) e nel 1242 ai 17 giug. dai suoi accampamenti davanti al castello di Selvena nella valle di Albegua spedì un ordine di Federigo II dato in Faenza li 8 maggio del 1242, al vicario di Fucecchio. (Anca. Dura. From. Carte delle Comunità di S. Gimignano, di Fucecchio e della Badia Amiatina).

Nel febb. del 1243 lo stesso Imp. Federigo II passò da Grosseto, di dove spedi un diploma a favore del Comune di Montepulciano, cui confermava gli antichi privilegii.—(Aren. cit. Carte della Com. di Montepulciano).

Nel 1245 di marzo trovo in Grosseto nella qualità di giudice, sotto gli ordini del medesimo vicario imperiale Pandolfo da Fasianella, un mess. Filippo da Brindisi, il quale nel 30 agosto dello stesso auno teneva il suo tribunale in Casole. sotto il medesimo vicario Pandolfo.

I due documenti inediti testè citati, di cui trovansi gli autentici fra le pergamene appartenute alla Badia Amiatina, giovano per avventura a rettificare un supposto vaticizio fatto da Guido Bonatti Forlivese, celebre astronomo di quella età, allorché nella sua opera lasciò scritto, ch'essendo l'Imp. Federigo in Grosseto, ed egli in Forlì, dalla combinazione dei pianeti conobbe che tramavasi congiura contro la vita dell'Imperatore, e che avendone-

dolfo da Fasancila, Teobaldo, Francesco e più altri de'suoi secretarii avevano contro di lui congiurato, senza che alcuno degli astrologi della sua corte ne avesse avuto sentore. - (Guidonis Bonatti, De Astronomia. Tractatus quintus. — TIRA-DOGGEI, Stor. della Letter. Ital. T. IV. P. II. Lib. II.)

Che l'astrologo Bonatti non facesse molto bene i suoi calcoli, o che l'incontro de'pianeti accadesse in altro tempo, e non già quando Federigo II passò da Grosseto e dalla sua Maremma, lo dimostrauo altri documenti più positivi. Tale sarebbe quello di trovere Federigo nel giugno del 1243 non più a Grosseto ma a S. Germano nella Campania, e a Foggia nel sett. del 1245, vale a dire, poco innanzi che Pandol- . fo di Fasianella fosse scoperto e palesato traditore dell'impero.

Infatti ni 30 di agosto del 1245 la congiura da Fasianella non doveva essere aucor nota, tostochè egli cuopriva sempre l'importante carica di vicario imperiale, di capitan generale in Toscana; bensì ai 4 ott. dello stesso anno le carte Amiatiue ci scuoprono un Costantino di Sicilia vicario per Federigo II nel contado di Siena e nella discesi di Chiusi.

I Senesi in grazia della loro fedelta verso la causa imperiale ottennero da Gualtieri vicario imperiale l'investitura della città di Grosseto e del suo territorio, in guisa che egli sotto li 27 gennajo dell'. anno 1250 ne diede l'investitura per la Rep. a Ventrilio di Guido Ventrili da Pisa, il quale cuopriva in Siena la carica di potestà. In tale occasione gli uomini di Grosseto, e il giorno dopo i visconti feudatarii dei conti Aldobrandeschi chiamati nella stessa città, insieme con i cittadini grossetani nella chiesa maggiore, davanti al potestà di Siena giurarono fedeltà e ubbidienza a quella Rep. obbligandosi di far guerra insieme con essa ai conti Aldobrandeschi ribelli all'impero, e protestando di tenere si comandi della Signoria di Siena tutte le castella del territorio grossetano, e quelle che i feudatarii possedevano nella conten Aldobrandesca. In tale circostanza i confini della Maremma grossetana furono designati fra i seguenti luoghi: Maritima vero intelligatur ad haeq, a Massa usque ad Portilionem (cioè, dal lo egli avvertito, trovossi in fatti che Pan- lato di ponente, dal distrette di Massa fino

alla Torre di Portiglione che trovasi fra boeca d'Alma e il pontone di Scarlino) et a Gessis de Sassoforte usque ad Fornoli, et a Civitella usque ad Sassum (cioè, dalla parte di settentrione, fino al Sasso di Maremma sull'Ombrone) et per Montamiatam, ut vulgariter dicitur, usque Pitillianum, et sicut trahit flumen Arminis usque ad mare (pel lato cioè di levante fino a ostro, mentre da ostro a pomente forma confine il mare).

Nel tempo che le armi imperiali combattevano in Maremma le terre e i fedeli del conte Guglielmo degli Aldobrandeschi, e il di lui figlio Uberto conte di Campugnatico, seguaci entrambi del partito guelfo, il loro respettivo nipote e cugino conte Ildebrandino figlio del conte Bonifazio militava con gli Orvietatti contro gl' Imperiali. A costui riesci, mediante i suoi procuratori, nel 17 maggio del 1251, di accordarsi a buoni patti con la Repubblica di Siena, promettendo di aderire alle antiche condizioni del 1931; ma ben presto, e più di una volta, tornò a mancare di fede. (MALAVOLTI Stor. di Siena ).

Appens fu morto Federigo II i Grossetani, anzichè riconoscere l'autorità del re Manfredi, si staccarono dal suo governo e costituironsi a comune, siccome lo dà a conoscere un'istrumento della Badia Amistina dei 12 dicembre 1258 fatto in Grosseto sotto il portico dei Consoli.

Sennenchè i reggitori del dominio senese con provvisione degli 6 gennajo e s febbrajo del 1259, deliberarono di raccogliere un esercito dalla città, dai sobborghi, delle terre e castella del suo contado per mandarlo all'impresa di Grosseto sotto gli ordini del potestà. - Riconquistata nell'anno medesimo la capitale della Maremma, fu dato ordine di fabbricarvi il cassero e di tenervi guarnigione senese.

Erano le cose della provincia grossetana in questo stato, quando i Fiorentini nella primavera del 1260 fecero una cavalenta fino alle porte di Siena, recando danno intorno al paese e stringendo d'assedio la stessa città.

Allora i Senesi impegnarono il re Manfredi di Napoli a mandare un maggior rinferzo di cavalleria tedesca sotto il co-

rio in Toscana, nel tempo che richiama: rono le guarnigioni da Grosseto, e da altri luoghi della Maremma. Fu in tale emergente di nuovo aperta la via di pace al conte Ildebraudino del fu C. Bonifazio di S. Fiora a condizione di dover egli bandi. re dal suo stato alcuni vassalli ribelli all' impero, ai quali patti neppure questa fata quel dinasta fermo si mantenne.

Dopo pochi mesi accadde (sett. 1260) la famora giornata di Montaperto, per effetto della quale il Comune di Siena ricuperò tutti i paesi stati già da qualche tempo tolti, o di recente tornati a ribellarsi ai senesi.

Furono perciò rinviate genti d'arme a Grosseto, espulsi di là gli abitanti ribelli e tolti a quel Comune i fondi pubblici per incemerarli a quelli di Siena, o per asseguarli si cittadini muovi e fedeli al partito vincitore. Un documento inedito del 13 dicembre 1260 esistente fra le pergamene della badia Amiatina nell'Arch. Dipl. Fior. riporta un decreto dei Dispensatori delle terre del Comune di Grosseto eletti da quel potestà Jacopo di Benvenuta, col quale fu donato un pesso di terra ad un muovo cittadino grossetano per fame ciò che vuolesse. Quindi nel 1262 rinnovossi la capitolazione fra le due citti, obbligandosi i Grossetani ad accettare eubbidire al potestà inviato da Siena, a militare in difesa della stessa repubblica, e a tenere per nemici i nemici di lei, e altronde a favorire gli amici della medesima, accomunando ai cittadini senesi i privilegi di quelli di Grosseto.

Nell'anno medesimo 1262 il più volte nominato conte Ildebrandino figlio di Bonifazio conte di S. Fiora dopo lunghe trattative mentre egli trovavasi al Bagno a Vignome li 31 d'ottobre, capitolò con i sindaci della Rep. senese, e si obbligò non solamente a mantenere i patti e condizioni sottoscritte sino dal 17 maggio 1251, ma adert eziandio a molti altri capitoli stati nella muova trattativa aggiunti.

La morte però del re Manfredi avendo sbigottiti i ghibellini allora dominanti iu tutta la Toscana, l'opposto partito riprese tosto speranza di ricuperare la perduta sua dignità. Allora la città di Grosseto ribellandosi dal governo aristocratico di Siena (auno 1266) si diede in potestà dei mendo del conte Giordano, già suo vica- fuorusciti e dei nemici di quella repulblica; alla testa dei quali si era posto Pepone de' Visconti di Campiglia che poso dopo perdè con la vita Grosseto, riconquistato dalle armi senesi (Anon. Dur., San. Bicherna).

Vennero frattanto a mancare alcupi dei conti Aldobrandeschi, per cui sotto gli 11 ottobre del 1272, fu stipulata una divisione de' beni allodiali fra il C. Ildebrandino, chiamato il Rosso, figlio di Guglielmo conte di Sovana ed il C. Ildebrandino figlio di Bonifazio conte di S. Fiora. In vigore di tale sontratto restarono indivisi, ed a comune fra le due branche Aldobrandesche i diritti sulla città di Grosseto, sopra Massa, Saturnia, e la miniera di mercurio di Selvena.

Dopo la morte del C. Ildebrandino Rosso di Sovana, accaduta li 6 maggio del 1284, un nuovo istrumento di transazione fu celebrato li 6 agosto del 1286 nel castello di S. Fiora tra la contessa Margherita figlia ed erede dell'estinto conte di Sovana, rappresentata dal conte Guido di Monforte suo marito, da una, ed i conti Ildebrandino Novello, Bonifazio, Umberto, Enrico Novello e Guido fratelli e figli del fu Ildebrandino conte palatino di S. Fiora, dall'altra parte. Quindi pochi anni dopo i prenominati 5 fratelli conti di S. Fiora insieme con la contessa Giovanna loro madre, per atto pubblico dei 2 agosto 2297, rogato in S. Fiora da Michele d'Jacopo medico e notaro, si fecero nuove divise fra loro per mezzo di polizze tirate a sorte. (Ancu. Divi. Fion. Carte della Com. di Folterra).

In tutti i contratti di famiglia, posteriori all'atto di divisione del 1272, fra i conti Aldobrandeschi, non si rammenta più Grosseto, nè si mettono più in campo le ragioni che essi nei tempi trascorsi vi tennero direttamente, oppure mediante i loro Visconti, Lambardi, o Cattani.

Infatti, previa una capitolazione stipulata in Siena nel novembre del 1277, i Grossetani si obbligarono di far pace e guerra a libera disposizione del Comune di Siena, e di esentare dalle pubbliche gravezze i cittadini senesi che venissero ad abitare nel loro territorio. (Angu. Dire. Sen. Kaleffo dell' Assunta).

Dopo che Siena pertanto divenne libera dominatrice di Grosseto e del vasto suo territorio, pote pacificamente conti-

muarsi la fabbrica della grandiom sua cattedrale, alla quale impresa fu dato incominciamento sino dal principio del secolo XIII, siccome apparisce dal testamento del 1208 del conte Ildebrandino poco sopra rammentato. Pertanto dalle iscrizioni superstiti nella facciata esterna di quel Duomo si rileva, che l'architettura della stessa facciata fu opera del capo maestro Sozo Rustichini di Siena, incominciata nel 1293 a tempo del nobil uomo senese Filippo Malavolti vice-potestà di Grosseto, mentre la parte interna incrostata cesa pure di marmo sino alla metà, sebbene ora berbaramente ricoperta d'intonaco, indica in altra lapida ivi murata l'anno 1295, allorché il nobil nomo Mino de' Piccolomini era potestà di Grosseto.

Più moderna è la torre per uso di campanile, nella quale esiste un' iscrizione che dichiara essere stata fabbricata nel 1402 dal provido uomo Domenico di Francesco da Monte Merano operajo a vita dell'Opera di S. Maria di Grosseto.

Finalmente il battistero e la sovrapposta lunetta di marmo rappresentante la SS. Annunziata furono scolpiti dall'artista Antonio Ghini da Siena, nell'anno 1474, al tempo dell'operajo Salvatore Lemi.

Ma riprendendo il filo della storia, rammenterò come nel 1310, essendo insorto in Siena un tumulto fra i nobili ed il popolo, molte antiche famiglie feudatarie dei couti Aldobrandeschi profittarono di tale circostanza per ribellarsi dal governo senese.

Era tra questi Bino di Abbate del Malia visconte di Grosseto e di Batignano, il quale avendo cacciato il partito dominante, s'impossessò della città; e quantunque non vi si potesse lungamente mantenere in dominio, pure dopo due anai gli riescì d'impadronirsi di nuovo della medesima. — Avvegnachè la Signoria di Siena essendo continuamente in contrasto coi partiti di dentro e con i nemici di fuori, dovè per un qualche tempo lasciare Grosseto in balla agli antichi feudatarii, e perfine riconoscerne in certo modo il dominio, mediante una trattativa di pace fermata li 17 aprile 1317 fra la Rep. senese e i conti di S. Fiora. (MALAVOLTI, Storia di Siena Parte II).

Si mantennero in tale stato gli affari

politici di Grosseto fino al gennajo del 1334 (stile comune) quando si ebbe notizia della morte di Bino di mess. Abbate, già signore di Grosseto, che lenciò eredi due suoi figli Malta ed Abbatino. Allora il magistrato de' Signori Nove inviò in Maremma una mano di gente d'armi capitanata da mess. Jacopò di Conte de'Gabbrielli da Gubbio loro potestà, la quale bentosto investì Grosseto, se ne impadronì, e mandò i figli del tiranno prigionieri a Siena.

Non corsero però molti anni dacchè i CC. di S. Fiora, alleatisi con Castruccio signore di Lucca e con Guido Tarlati vescovo di Areazo, rioccuparono varii paesi della Maremma, fra i quali fuvvi il castello di Montemassi, dopo lungo assedio riconquistato dai Senesi, nell'agosto del 1328, coll'ainto dei Fiorentini.

Passò nello stesso anno di Maremma l'Imp. Lodovico il Bavaro con le sue truppe. B su ad istanza dei conti di S. Fiora che lo stesso Imperatore con una parte dell'armata del re di Siellia staccata da Talamone ai 15 settembre del 1328 si accampò davanti a Grosseto, cui, al dire dei eronisti contemporanei, diede più battaglie, ma uon l'ebbe; cosicchè dopo quattro giorni il Bavaro con le sue genti, coll'antipapa e coi nuovi cardinali parti di là per Pisa senza alcun buon successo, (G. Villant, e Ardana Dei, Croniche fiorent. e senes.)

Nel giorno 23 genuajo dell' 1334 dal gran consiglio di Siena furono approvate varie proposizioni del concistoro dei Nove rapporto al dominio di Grosseto e del suo distretto, tra le quali fuvvi anche quella di dovere riformare i suoi statuti, e di accordare la facoltà al giudice di Grosseto di poter allontanarsi dalla sua residenza nei mesi di luglio, agosto e settembre, col lasciarvi un suo vicario. Di più essendo decretata una fortezza in questa stessa cittù, nel giorno 31 di marzo dello stesso anno fù posta la prima pietra. Tale edifizio per altro fu sospeso stante la fuga dei Malla prigionieri da Siena, e la nuova ribellione che per di loro intrigo fu accesa in Grosseto: per cagione della quale i Senesi, nel 1335, spedirono un esercito con il conte Marcovaldo de'CC. Guidi di Dovadola loro capitano di guerra sotto Grosseto. La quale città, essendo stata mu-

nita di ripari e ben difem, sostenne un assedio, intanto che uno dei capi, Abbatiao del Malla, essendosi recato a Pisa a chieder soccorso a quel governo, raccolse una mano di armati a piedi e a cavallo, ci quali tornò a investire nei contorni di Grosseto l'oste senese che mise in fuga, ponendo a sacco e fuoco gli abbandonsti accampamenti (23 nov. 1335).

L'anno appresso i Signori Nove avendo rimandato altre masnade da Siena a Grosseto sotto il comando di Ugolino di Guido march. del Monte S. Maria, il ribelle Abbatino del Malla insieme co'suoi nipoti venendo a buoni patti, ottennero una capitolazione, mercè la quale i ribelli doverono lasciare la città di Grosseto libera, e consegnare i prigioni stati fatti ai Senesi; e viceversa il governo di Siena promise di liberare i Malla capi della rivolta da ogni bando e condannagione, e di restituirgli una somma di denaro che la Repubblica aveva riscosso da Simone Piccolomini debitore dei Malia per la compra fatta del castello di Batignano.

Ricaperato Grosseto, fu ripresa l'edificazione della rocca, dei suoi fossi e carbonaje. Al qual effetto venue demolito un casamento presso la Porta Cittadina di Grosseto, che il governo nel 1345 acquistò dalla moglie di Guelfo d' Jacopo de Lanfranchi di Pisa figlia di Petruccio Beringhieri di Grosseto. (Malavolti, Opera cit. e Agen. Dipl., su Serra, Kaleffo dell' Assunta).

La rocca predetta fino dal 1350 era in grado di servire di difesa, tostochè fu collocata nel cassero della medesima una lapida, nella quale si leggono tuttora queste parole: Al Nome di Dio e di Madonna Sunta Maria, Año Dñi encecur. Si fece questo Kasaro, e si fecero tutte.... al tempo .... ano e di Lonardo di Cholo di Giovani di Gano cittadini di Siena e ufitiali sopra el deto Kasaro e mura eleti per lo Ckomune di Siena.

Nella sommossa di Siena del 1355, molti popoli dello stesso dominio, seguirono l'esempio della capitale, fra i quali furonvi anche i Grossetani, e fu allora che il popolo tentò di assalire e di occupare il cassero. Ma ben presto i rivoltosi inviarono a Siena un delegato a chiedere perdono; lo chè fu loro accordato dal governo dei XII a condizioni sempre più one-

ron, fra le quali fuvvi quella di ubbidire alle leggi e statuti senesi, e di rinunziare a tatti gl'indulti e privilegii imperiali.

Da quell'epoca in poi Grosseto si mantana eostantemente sotto la custodia e dominio senese, per ordine del quale fu rifatto nel 1420 lo statuto più conosciuto di cotesta città. Finalmente essa ebbe a soffrire nuove traversie dall'esercito napolemo del re Alfonso di Aragona, allorchè nell'invermo del 1447 occupò Castiglion della Pescaja e quindi prese stanza fino all'estate in Grosseto e nel suo territorio.

Ott'anni dopo, le campagne e i contorni di Grosseto ricevettero il guasto dalla compagnia di avventurieri condotta da Jampo Piccinino a danno della Rep. senez; la quale, dopo di essere stata battuta. nei confini della Maremma verso Castro e Toscanella, si fuggì alla volta di Castislion della Pescaja sovvenuta del bisoguevole dal re Alfonso. In conseguenza di che poso dopo essa occupò il castel di Colonm, e tentò d'impadronirsi della città di Grosseto per danneggiare viemaggiormenle i paesi del dominio di Siena. Pacificato il re Alfomso eoi Senesi, questi riottenpero quamto era stato loro tolto dall'ayventuriere capitano nelle Maremme di Grosseto e di Orbetello. Frattanto non cessarono le calamità di questa provincia, la quale andava di mano in mano a diminuire sempre più di popolazione, di sicurezza pubblica, di produzione di suolo, e di salubrità di clima.

Trovavasi Grosseto in posizione sì fatu allorquando armate di terra e di mare portarono l'ultimo scempio nella già troppo trista contrada. La situazione politica della Rep. di Siena era ormai divenuta vacillante per incostanza di governo, per complotti intestini e per gare politiche ira i gabinetti. Le conseguenze lacrimevoli di una lunga guerra preparata contro quella Rep. da Cosimo I, e sostenuta dalle armi imperiali, si risentirono anche a Grosseto. Infatti i Francesi alleati dei Senesi, dopo essere stati respinti dalla capitale, si ridussero per la maggior parte a Montalcino e nella Maremma grossetana, mentre Piero Strozzi attendeva a fortificare la piazza di Grosseto per avere copia espingere di la provvisioni di vettovaglie, e per accorrere in qualunque luogo del littorale, non saprei, dirò col Muratori,

se per difendere o piuttosto per devastare d'avvantaggio un troppo infelice paese.

Si sostennero i Francesi a Grosseto fino all'auno 1559, epoca della conclusione della pace tra il re di Francia Enrico II e il re di Spagna Filippo II: dopo di che sottentrarono in Grosseto e nel suo distretto le armi e le leggi del nuovo duca di Siena.

Cosimo I, tostoché poté divenire tranquillo padrone dello Stato senese e della sua maremma, pensò di giovare al commercio e all'agricoltura di tutta la provincia, coll'istituire nel 1560 a Grosseto una fiera annua per 10 giorni da incominciare il dì 15 e terminare il 25 di aprile. Inoltre provvide all'interna polizia della città e a quella del suo agro; ordinò l'escavazione di un fosso della lunghezza di 1500 br. nella pianura di Montepescali, per raccogliere e dar corso alle acque stagnanti di diversi paduli.

Lo stesso Granduca foce aggiungere alla città di Grosseto nuove fortificazioni; ma il cerchio esagono delle mura attuali con i suoi bastioni sono opere del Granduca Francesco I, terminate da Ferdinaudo I poco dopo il suo avvenimento al trono granducale.

Fu questo terzo Granduca che provvide di acque salubri la città mediante la costruzione di sei pubbliche cisterne di acque piovane; che fondò in Grosselo uno spedale filiale di quello della Scala di Siena con una dote sufficiente a muntenere almeno 24 malati. Allo stesso fine di migliorare le condizioni fisiche del suolo mirava l'escavazione dei fossi principali della pianura grossetana. Fu il medesimo Ferdinando I quegli che ordinò (sebbene per intrighi degli affittuarii i suo1 ordini venissero maliziosamente modificati) la demolizione della pescaja di Castiglione, non curando lo scapito che andava a risentire il R. erario per l'inazione in cui restavano i mulini adiacenti al padule di Castiglione; e ciò nel tempo che si poneva opera alla circoscrizione, e prosciugamento di una parte del padule omonimo, non che all'arginatura del fiume Ombrone da Grosseto fino alla torre della Trappola.

Affinche poi tutte le operazioni idrauliche fossero saggiamente dirette e costantemente ben mantenute, Ferdinando I stabili in Grosseto un Ufizio, denominato dei Fossi, al cui provveditore con speciali istruzioni affidò la sorveglianza dei lavori già eseguiti, o da farsi, la manutensione di tutte le cisterne pubbliche,

dei ponti, strade, argini ec.

Coteste benefiche misure a favore di Grosseto e delle sue campagne furono mantenute in vigore e protette da Cosimo II figlio e successore di Ferdinando I nel breve periodo del di lui governo. Imperocchè dal 1609 sino all'ultimo anno di sua vita (1621) il Granduca Cosimo II fece continuare l'escavazione di un canale navigante nella pianura grossetana, e di altro canale più d'appresso alla città per servizio dei mulini e dell'abbeveratojo; ridusse dalle lire 15 a lire 7 1 per moggio la gabella della tratta dei grani; fece edificare nuove case in Grosseto per comodo dei forestieri che andavano a stabilirsi in Maremma, e ordinò altri provvedimenti relativi alla pulizia municipale e alla riforma dell' Ufizio dei Fossi poco sopra enunciato.

Frattanto che la rigenerazione della Maremma grossetana andava lentamente operandosi sotto il governo di Ferdinando I e di Cosimo II, bisogna altresì confessare, che cotesto periodo fu per quella provincia il più felice tra quelli del governo Mediceo. Avvegnachè dopo quell'epoca non solo troppo isolati furono i bonificamenti ordinati da Ferdinando II, da Cosimo III e da Gian-Gastone per salvare la Maremma grossetana da una luttuosa caduta, ma si cessò di sorvegliare indefessamente all'esatta manutensione delle operazioni idrauliche state anteriormente effettuate. - Che se talvolta alcuni provvedimenti da un lato si temperarono, dall' altra parte vennero abrogate nella loro pienezza diverse leggi economiche, cui sostituironsi altre, le quali divennero potenti ostacoli alla desiderata riescita di una fisico-economica riduzione della nominata regione.

In meno di un secolo, dalla morte cioè di Gosimo II fino al 1700, la popolazione di Grosseto decrebbe a segno che, se nel principio del sec. XVII ascendeva a 3000 abit. essa all'entrare del secolo XVIII non contava più che 700 anime. Gosì la sementa dell'agro grossetano dalle 1300 moggia di grano su diminuita sino alle moggia 300. Per egual modo l'entrate dei pa-

scoli nello stesso periodo di tempo dalle lire 101,177 si ridussero a lire 39,956.

Dondechè l'abbaudono, o la poca sorveglianza delle opere idrauliche, se non distrusse affatto, rese però quasi senza effetto tutto ciò che era stato fatto sotto il governo di Ferdinando I e di Cosimo II.

Alla meth del secolo XVIII il fiame Ombrone senz' argini era aperto in cento lati, i canali e fossi di scolo dell'agro grossetano si erano interrati e ripieni, il padule di Castiglion della Pescaja spandeva a capriccio le sue acque nella circostante pianura, nè queste si scaricavano giammai alla debita profondità stante la soglia

troppo alta delle sue boschette.

Era Grosseto con tutto il suo agro ridotto in uno stato lacrimevole allora quando l'Augusto Pierro Leorozdo I, appena salito sul trono della Toscana, rivolse il paterno suo animo verso la Maremma senese con volontà di migliorarne la trista situazione. - Nel tempo pertante che uno dei più valenti matematici di quell'età per comando sovrano metteva alla prova un piano ragionato di fisica ridusione della Provincia marittima senese, il magnanimo Principe ordinava un sistema di governo e di amministrazione economico-civile, che doveva dipendere immediatamente dalla sua sovrana autorità. Con la legge del 18 marzo 1766 la città di Grosseto fu dichiarata capoluogo di tutta la Provincia inferiore di Siena; quindi con altro motuproprio del 10 dicembre dello stesso anno fu descritto e assegnato il perimetro delle subalterne giurisdizioni, suddividendo la stessa Provincia in otto giudicature.

Frattanto si comandava l'arginatura del fiume Ombrone, il ricavamento dei canali di navigazione e degli scoli maestri per facilitare lo scarico alle acque che spagliavano nella pianura grossetana; si ricostruivano i già abbandonati acquedotti con altre operazione idrauliche; si rendeva più comodo e più sicuro l'accesso dello scalo di Castiglion della Pescaja; si aprivamo nuove strade, si migliorava la sorte degli abitanti coll'abolire le servitù de' pascoli, si aumentava il numero dei proprietarii indigeni, nel tempo che si allettavano gli stranieri con ogni sorta di favori e col concedere loro a larghe condizioni la divisione dei latifondi di mani-morte. - Si promuoveva l'industria mercè privilegii

el esenzioni commerciali; si rimborsavano dal R. erario della quarta ed anche della terza parte della spesa i fondatori di nuove case. Finalmente alle famiglie avventizie che recavansi a stabilire nella Provincia inferiore senese si asseguvano a titolo di livello perpetuo tante pozioni dei terremi comunitativi divenui alvatici, o infrigiditi, e divenuti di poca o niuna utilità.

Di tale matura, tante e sì generose furono le sovrame disposizioni a favore delh Maremela grosselana dal Granduca Pirno Leorozpo I ordinate, oltre l'organizmione di un' amministrazione economico-governativa, allorchè nel 1775 Egli noninò um deputazione composta di pubblicisti, economisti, matematici e periti garii, affinché visitasse e riferisse sulla condizione economica e fisica della Maremma, sulle opere dal Sovrano ordinate. La depatzzione dopo avere adempito l'onorevole commissione, nel lugl. del 1776, abhasò al trono la sua relazione divisa indoe parti ; la prima delle quali riguardava le proposizioni economiche, e la seenda le proposizioni idrometriche, nella quile furono descritti i lavori, idraulici in tutto o in parte effettmati.

La fabbrica della cateratta costruita sulla ripa destra dell'Ombrone, per accogliere una porzione delle sue acque mediante il Fosso Navigante, fu rammentata la prima fra tutte le operazioni idrometriche, in quanto che riguardavasi come lavoro fondamentale, su cui si appoggiavano dal matematico Xinenes e dalla deputazione medesima tutte le altre opere relative alla riduzione della grossetana.

Fra i lavori idraulici giù compiuti nella pianura di Grosseto s'indicava il nuo-10 Fosso Navigante con i tre Regolatori, dai quali le acque che traboccavano dal Mavigante si scaricavano per il Canal di Rinfresco mel padule di Castiglione. Erano pure fra le operazioni idrauliche già completate il Sostegno detto del Querciolo, la Cateratta grande del padule. l'edifizio del mulino di Grosseto, l'argine d'Ombrone, il rivuotamento della Molle, della Molletta, del Lago Bernardo, del fosso Martello, del fosso Tanaro e di altri minori canali di scolo, l'acquedotto di Castiglione, la darsena di Grosseto, il piotole Sostegno di San-Giovanni ec.

Restava ancora a compirsi, fra le operazioni idrometriche di quel sistema, il Canal intermedio (nella cui vece fu incominciato il nuovo fosso Navigante) il Canal degli Abboccatoj, la colmata di S. Guglielmo e i lavori al porto di Castiglione.

Relativamente al piano del bonificamento a quel tempo stabilito gioverà qui riportare le precise parole della relazione citata: « Dipende infatti (la massima operazione) dal ravvivamento delle ac-» que del padule vastissimo di Castiglio. » ne, che è il cardine fondamentale di » tutte le dispendiose operazioni idrome-» triche fino ad ora eseguite nella Provin. » cia inferiore di Siena » e che, a parere » della deputazione; era il solo bonifica-» mento possibile del precitato padule. » Giacche noi siamo di sentimento (par. » lanoi deputati) ch'esso padule non pos-» sa asciugarsi nè per essiccazione, nè » per alluvione, o sivvero, nè col metodo delle colmate, ne col cavo de' nuovi fossi » che l'attraversino; e che non possa nep-» pure ridursi ad uno stagno ripieno di » acqua salsa.

» Non è pertanto maravigliosa la circostanza che quasi tutti i matematici,
i quali anche nel secolo prossimamente
decorso sotto il governo dei Medici sovrani hanno sottoposto all'esame il miglioramento delle Maremme, abbiano
sempre proposta ed effettuata in alcuni
tempi la presa d'un corso d'acque dal fi.
Ombrone, mediante una steccaja prossima alle Bucacce, una cateratta all'Incile corrispondente, e mediante anco fi
fosso Barchetti, ch'era un manufatto
canale escavato nella pianura contigua»,

Tali espressioni pertanto dimostrano ad evidenza da quali principii fossero mossi i matematici che operarono nei due secoli ultimamente scorsi, tanto sotto il governo Mediceo, quanto sotto quello di Pietra LEGFOLDO I, rapporto alla fisica riduzione delle Maremme: cioè, col procurare di tenere meno frigida la pianura mediante la buona manutensione dei fossi di scolo, ma sopra ogn'altra cosa col rinfrescare iu estate il malsano padule di Castiglione mediante il Fosso Navigante, e col tener chiuse le sue cateratte durante l'inverno. affinche non vi s'introducessero le acque dell'Ombrone: e ciò fintanto che i respettivi influenti mantenevano il pelo delle acque del padule oltre i consueti deter-

minati segni elevato.

Mostravano quei periti di credere quasichè impossibile di colmare col torbido Ombrone il vasto padule che lo avvicina; ed in tale persuasione furono comandati ordini severi, affinchè al sopraggiunger di una qualche piena si abbassasse la cateratta del Fosso Navigante per impedire l'introduzione delle torbe nel padule di Castiglione: nè si permetteva che la cateratta si rialzasse se non dopo chiarificate le acque dello stesso fiume.

Si agiva pertanto allora con un sistema diametralmente opposto a quello che si và attualmente praticando nelle tòscane Maremme; sistema del quale si conoscopo i felici risultamenti, sia per tutto ciò che si è acquistato col mezzo delle grandi colmate in Val-di-Chiana, sia per quello che si và acquistando nella Maremma, e specialmente per l'immensa quantità di terra che fu trasportata fra il 1833 e il 1837 dalle piene dell'Ombrone nel padule sopraunominato, mercè le nuove opere idrauliche ordinate dall'Augusto Reguante Leorozpo II, nella ragionevole lusinga di poter finalmente ristabilire la natura fisica di cotesto suolo nei perduti suoi diritti.

Lavori preordinati al bonificamento della Maremma grossetana dal Granduca LEGEOLDO Il felicemente regnante.

Appena salito sul trono paterno ed avito Laoronno II rivolse uno aguardo benefico verso la porzione più infelice e nel tempo stesso più seducente e produttiva del Granducato. La prima operazione ordinata nel 1826 fu la costruzione di un solido ponte munito di cateratte mobili a traverso alla fiumara di Castiglion della Pescaja, ad oggetto d'impedire l'ingresso delle acque marine del canale di Castiglione e conseguentemente la loro miscela colle acque dolci del contiguo padule. Il buon successo di cotesta utilissima opera fu il segnale d'imprese assai maggiori, tostochè essa di poco precedè il magnanimo motuproprio del novembre 1828, col quale fu ordinata la fisica riduzione delle Maremme, nel tempo stesso che l'Augusto Sovrano affidava la direzione degli opportuni lavori ad una aperto alle così dette Bucacce sulla ripa

commissione economico-idraulica, alla quale nel 1833 fu sostituito un Ufizio preseduto, per la parte idraulica, dal direttore del Corpo degl'ingegneri Cav.commendatore Alessandro Mauetti, e, per ciò che spetta alla parte economica, dal Cav. Giacómo Grandoni provveditore della Camera di Soprintendenza comunitativa di

Colmazione del Padule di Castiglio. ne. - Questa vasta laguna, che su sempre riguardata come causa precipua della malsaula della valle grossetana, fa anche la prima ad esser presa di mira per distruggere con lei i suoi maletici miasmi. — È stato poco sopra accennato che nei tempi passati la scienza idrometrica aveva inutilmente tentato di pervenire al desiderato intento mediante il mantener fresco in estate il padule di Castiglione con le acque chiare dell'Ombrone; giacchè gl'idraulici allora consultati giudicarono quasi impossibile il poterlo bouificare per colmate. All'incontro col sistema attualmente praticato si vede progressivamente colmare o impicciolire il padule, nel tempo che sì dà un più facile sbocco ai suoi influenti naturali, e più che altro mercè l'apertura di due vasti canali artificiali, per i quali entrano nel palustre bacino le acque dell'Ombrone a depositare le loro torbe durante le piene.

Uno degl'influenti naturali è la Sovata, la quale fiumana insieme con i minori suoi tributarii che scendono nel padule di Castiglione dai poggi di Buriano, di Tirli e di Castiglione, su la prima ad essere riordinata e inalveata (anno 1829) per la lunghezza di miglia 6 👌 in circa.

Il torrente Bruna che raccoglie tutte le acque che scendono dai monti di Prats e del distrutto castel di Pietra, venne esso pure nel 1820 incanalato, rettificato ed il suo alveo circoscritto di nuovo per la lunghezza di oltre cinque miglia. — Un eguale operazione su eseguita nel torrente Fossa e nei suoi influenti, che portano nel padule medesimo le acque fluenti dai poggi di Roccastrada, di Sticciano, di Monte-Lattaja e di Monte-Pescali.

Influenti artificiali. - Ad operazioni assai più grandiose fu dato principio nell'anno 1830 con l'escavazione del Primo Canale diversivo di Ombrone; il quale su destra del fiume dirimpetto al Poggio Carello, in distanza di circa migl. 2 ¼ a ler. di Grosseto. Dopo essere stata rinfornza la ripa dell'Ombrone con un riparo a lotti presso la cateratta del Ximenes, fu costruito all'apertura del nuovo canale un robusto dentello ed una steccaja obliqua alla corrente del fiume, in guisa tele che il dentello spinge nel canale il filone delte acque nei tempi di piene, mentre la steccaja obbliga ad introdurvisi le acque del fiume medesimo, allorche sono esse al pelo ordinario.

Questo Canal diversivo, che ha 5 miglis di lunghezza in una larghezza di 28 braccia all'orlo, e 14 alla base, giunge nel pidule al punto denominato Lago Boccio, o Trogone di Barbanella. Esso è attraversato da tre solidi e bellissimi ponti di legno con pignoni di materiali, due dei quali situati sulle strade regie di Scanuno, e di Siena, e il terzo su quella provinciale di Massa, mentre due altri ponti movi di simile costruzione cavalcano i torrenti della Fossa e della Bruna. - Tutto questo la voro, che potrebbe credersi nn'opera di molti anni successivi ed il ritratto di lunghe e straordinarie impositioni, fu per maraviglia ordinato, diretto ed eseguito senza imposizione di alcun pubblico aggravio nel breve periodo di centosessanta giorni, dall' inverno alla primavera dell'anno 1830, mercè di un sorte volere, di una vigile sorveglianza, di operose braccia e di una ben diretta esecuzione.

Nello stesso primo Canale diversivo presso la svolta di S. Martino è stata costruita una cateratta di presa d'acqua, la quale mette in moto le macine di un mulino edificato presso l'antico nel luogo chiamato il Ponticino di Grosseto, nel tempo che le stesse acque giovano a rinfrescare e lavare i canali, nei quali scolano le closche con tutte le altre immondizie della città.

Il secondo Canale diversivo fu aperto alla cateratta Ximenes, circa due miglia sotto al primo diversivo, mediante un'altra steccaja obliqua, che obbliga le acque a dirigersi nel padule quasi per l'istesso mdamento dell'antico Canal Navigante al luogo detto la Padulina di Castiglione, che trova alla distanza di circa miglia 3 e i dalla suddetta cateratta.

I risultamenti delle colmate ottenute fino al mese di maggio dell'anno corrente 1837 sono vistosissimi, per non dire superiori ad ogni espettazione. Avvegnachè la superficie del padule di Castiglione della Pescaja, compreso lo spazio delle gronde che occorreva colmare per costituire il terreno di nuovo acquisto adequatamente pendente al mare, nell'anno 1820 si estendeva a 33 miglia quadr. Della qual superficie nel mese di maggio del 1837 fu riscontrato che oltre 14 migl quadr. emergevano quasi dalle acque, e che poco mancava per giungere al desiderato completo risanamento e fisica riduzione di quella stessa porzione di padule, onde poterla convertire in un suolo coltivabile ed innocuo. - Fed. PADULE DI CASTI-GLIONE.

Oltre l'emissario antico del padule alla fiumara di Castiglione sono stati aperti nel 1833 due altri rami di sbocco; uno pei quali è contiguo al ponte delle cateratte mobili per il più facile scarico delle acque del padule chiarificate; l'altro emissario, denominato di S. Leopoldo, è stato scavato nel tombolo di Castiglione fra la torre di S. Rocco e quella delle Marse. Esso è cavalcato da un solido ponte con porte a bilico e scatto, attualmente in costruzione, il quele meccanismo ha per oggetto d'impedire la malefica promiscuità delle acque marine con le palustri, mentre quest'ultimo emissario, a riduzione completa del padule, dovrà servire di continuazione sino al mare dell'alveo della Bruna che ora spaglia le sue acque nel padule a dirimpetto.

Bonificamento per essiceazione. — Il Lagacciuolo Bernardo, detto anche Lago del Vescovo per essere di pertinenza di quella mensa, è stato prosciugato totalmente col rettificare e approfondare il suo emissario (fosso Molla), che va pur esso a perdersi nel padule maggiore di Castiglione dopo un cammino di circa 3 miglia da greco a libeccio. Tale operazione idraulica può dirsi il compimento di quella stata già incominciata dal Ximenes, mercè cui una gran parte del Lago Bernardo per essiceazione si bonificò.

Per egual modo il padule dell'Alberese postosulla sinistra dell'Ombrone, ma dentro i confini della comunità di Grosseto, è stato intieramente disseccato coll'apertura di opportuni scoli alle acque che ivi delle proprietà fondiarie, e col destinare stagnavano.

Grosseto centro di un più vasto Compar-

Io non parlerò delle altre opere idrauliche che per munificenza sovrana coutemporaneamente a queste del territorio grossetano si eseguiscono nei minori paduli di Scarlino e di Piombino, e nel lago di Rimigliano. Nè starò neppure a noverare i molti lavori architettonici, non le varie strade regie e provinciali che si aprirono, o riordinarono, non i numerosi e marmorei ponti che s'innalzarono per le Maremme, dovendo io qui limitarmi alle opere recentemente eseguite nella città e distretto grossetano. E d'uopo bensì di aggiungere, che per provvedere la capitale della Maremma di acque fresche e salubri, l'Augusto Regnante nel 1830 fece trasportare nella piazza maggiore di Grosseto una di quelle grandi macchine, con le quali si trivellano i così detti possi artesiani. L'opera sorti un tale effetto che, dopo un costante lavoro di più mesi, la trivellazione del suolo essendo penetrata alla profondità di circa 210 braccia, scaturirono di sotto a quell'immenso deposito antidiluviano e postdiluviano copiose acque potabili dolci e perenni, le quali salirono fino a otto braccia sotto il livello attuale di Grosseto.

Due trombe circondate da un vago tempietto gotico lavorato col ferro fuso ai forni di Follonica indicano alle generazioni viventi e future uno dei tanti e sommi benefizii di Leorolpo II a favore della popolazione di Grosseto.

Fra i provvedimenti importanti e contemporanei alle opere sopraccennate non devonsi omettere quelli relativi alla edificazione dei macelli lungi dalla città di Grosseto, il riordinamento e il lastrico delle strade interne, la costruzione più regolare e completa delle fogne, la riduzione ad ameno passeggio pubblico dei bastioni, che circondano la città, e le estese piantagioni di alberi che fiancheggiano e adombrano le pubbliche vie suburbane.

Alle quali cose sono da aggiungere i miglioramenti ordinati ed eseguiti a spese della comunità di Grosseto e dei particolari, incoraggiti dall'esempio e dalle beneficenze del magnanimo Principe, il quale facilitò loro ogni mezzo d'industria con saggi provvedimenti per la ripartizione delle proprietà fondiarie, e col destinare Grosseto centro di un più vasto Compartimento, e sede di un Tribunale collegiale civile e criminale, quivi stabilite al principio dell'anno che corre 1837.

Per l'istruzione della gioventà vi è un maestro comunitativo per le scuole elementari, un altro che insegna la lingua latina e le belle lettere. La Teologia morale vien dettata du un canonico della cattedrale. Si mantengono due aluni secolari nell'università di Siena, e due altri nel seminario di quella città per il chiericato.

La comunità di Grosseto mantiene un medico e un chirurgo condotti con l'obbligo di fare il servizio anche allo spedale.

Fra gli ufizi pubblici di sopra accennati che risiedono in Grosseto debbo aggiungere quello di una cancelleria comunitativa, la quale abbraccia le comunità di Grosseto, di Castiglion della Pescaja, di Magliano e di Scansano. Altronde non esiste costà, come fu dette in principio, un comandante militare della Provincia, ma sibbeue un comandante della piazza e del littorale, che è pure il Maggiore del terro battaglione dei Cacciatori volontarii.

La hiografia di Grosseto in poche linee si chiude. - In santità può nominarsi il beato Andrea da Grosseto Minore Osservante; in dignità Mons. Francesco Boldrini prelato alla Corte di Vienna; in arme Giuseppe Ariosti che militò sotto il principe Eugenio di Savoja, e fu generale della Casa d'Austria; in lettere quell'Andrea da Grosseto che tradusse in Parigi in lingua italiana prima del 1280 i Trattati di Albertano da Brescia, un codice del quale conservasi nella biblioteca Magliabechiana di Firenze; in scienze fisiche potrebbe Grosseto vantare un suo benemerito medico in Gio. Antonio Pizzetti, che tenne cotesta città per sua seconda patria, se la Terra dell'Abbadia S. Salvadore non lo rivendicasse come suo al pari dell'autore delle Antichità Toscone, Pietro Paolo Pinzetti di lui fratello. Finalmente in giurisprudenza, in politica, in erudizione sacra e profana supplisce per molti il nome di Giovanni Valeri, morto in Siena nel 1827, e il di cui sepolcro esiste nel duomo di Grosseto.

Novimento della popolazione della città di GROSSETO a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Анко | maschi femm. |     | maschi femm. |     | confugati<br>dei<br>due sessi | ecclesta-<br>stict<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |  |
|------|--------------|-----|--------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 1640 | -            | _   | _            |     | _                             | -                                      | 238                         | 1340                          |  |
| 1745 | 85           | 70  | 68           | 100 | 270                           | 55                                     | 313                         | 648                           |  |
| 1833 | 278          | 245 | 684          | 257 | 822                           | , 35                                   | 452                         | 2321                          |  |

Diocest Di Gaossero. - Dalla etrusca tittà di Roselle nacque Grosseto, come da Fiesole ebbe vita e si elevò al rango di capitale Firenze. Ma se le reliquie di Roselle al pari di quelle di Fiesole furono dai re d'Italia donate ai loro vemovi, non può dirsi pertanto che eguale sia stata la loro sorte. Avvegnachè Fiesole si mantenne costantemente sede di una giurisdizione episcopale, nel tempo che Firenze cresceva d'importanza politica, civile ed ecclesiastica, quando Roselle era divenuta una macla di sassi, e mentre Grosseto andava accorciando e restringendo ognora più il territorio e le giurisdizioni in essa trasfuse dalla sua vicina e un dì celebre città.

Quando fosse inviato a Roselle il suo primo vescovo è tuttora ignoto, e forse niuno lo saprà mai; giacchè assai poche sono le città, delle quali possa dirsi l'epoca precisa e indubitata del loro primo Pastore; nè di Roselle si conosce il più mico di quel Rolando che nell'auno 499 assitè al Sinodo romano tenuto dal Pont. Simmaco.

Ho già avvertito altrove (Vol. II pag. 117) essere prevalsa l'opinione, che nelle anliche diocesi la giurisdizione episcopale seguisse l'andamento della civile, e che comuni fossero i termini all'una e all'altra potestà. Contuttociò niuno potrebbe assicurare, se dal tempo dell'istituzione dei vescovati fino all'età in cui cominciano a comparire i documenti delle respettive diocesi, fossero accadute riforme territoriali per la parte civile, oppure per quella ecclesiastica.

Nell'ipotesi pertanto che all'epoca de' Longobardi stassero sempre fermi i li-. miti della diocesi ecclesiastica di Roselle. non possiamo ricordarne altri foori di quelli che dal lato di grecale avvicinavano la rosellana con la diocesi aretina, i quali confini dovevano incontrarsi sopra l'imboccatura dell'Orcia nell'Ombrone. Conciossiaché nella deposizione dei testimoni esaminati in Siena nell'anno 715 per ordine del re Luitprando relativamente a molte pievi del contado senese dipendenti dal vescovo di Arezzo, parmi di vedere in quell'esame, che si tratti anche del confine della diocesi aretina con quella rosellana; almeno se si voglia concedere, che in quel rogito il notaro scrivesse per abbreviatura fines Rusanas invece di fines Rusellanas, e che l'ama. nuense dopo tre secoli trascrivendo quel deposto, interpetrasse fines Pisanas. Infatti nell'accennata procedura fra i testimoni esaminati fu un tale Florentino prete della pieve di S. Restituta in Val d'Orcia, il quale asserì che, quando mancava il vescovo in Arezzo egli prendeva il crisma da Siena o da Roselle. Quindi interrogato lo stesso vescovo rosellano Gaudioso, depose, che molte volte pregato dal vescovo aretino, egli aveva ordinato preti, consacrato altari e hattisteri di quella diocesi; e per la stessa ragione di vicinauza fu pure interrogato, e sentito l'asserto di Fabrone chierico del confine Rosellano. — Che poi la diocesi aretina dalla parte di Val d'Orcia si estendesse usque in Sancto Angelo fine Pisana (leggo Rusana) lo attestava un altro chierico, per

nome Alerato, quando depose, che la diocesi di S. Donato si estendeva da quella parte al di la di Sancta Matre Ecclesia in Mensolas (che era l'antica pieve di Montalcino esistente un miglio a levante della città) usque in S. Angelo a Bollenis fines Pisanas (correggo fines Rusellanas) et usque in S. Maria in fundo Sexta. Conforme alla precedente fu la deposizione fatta davanti el regio Gastaldo da un terzo chierico, cioè da Romano nativo del castel Policiano.

Donde conseguirebbe, che nel principio del secolo VIII la diocesi di Roselle probabilmente confinava verso S. Sigismondo ed il Poggio alle Mura con la diocesi aretina, mediante la pieve esistente tuttora di S. Restituta e quella di S. Angelo a Bollenis, del qual ultimo plebanato faceva parte l'oratorio di S. Maria in fundo Sexta. — Ved. Anosto (S.) in Colle.

Di costà passando alla sinistra del fiume Orcia doveva sottentrare a confine la diocesi di Chiusi, con la quale questa di Roselle dirigendosi a scir. di conserva con la diogesi chiusina rimontavano insieme. vergimilmente per il torr. Ribusieri, sui poggi a maestro di Monte-Labro; cioè, fra Monticello, già della diocesi chiusina, e Cinigiano che fu della diocesi rosellense e poi della grossetana. Su quella montuosità terminando i confini colla diocesi di Chiusi, incominciavano quelli con la giurisdizione di Sovana, con la quale la diocesi di Roselle scendendo di conserva per uno dei canali delle Melacce. e di là, dopo attraversati i torrenti delle Trasubbie, inoltrandosi verso ostro fra Monte-Pò e Monte-Orgiali, abbracciava quest'ultimo paese, come rileverò fra poco, per salire la giogana dei monti a ponente di Scansano. Di costà continuando il cammino verso libeccio per i poggi che separano la valle dell'Ombrone da quella dell'Albegna, passava verosimilmente per Montiano Vecchio, l'Alberese e l'Uccel· lina, tracciando a un dipresso gli attuali confini australi della comunità di Grosseto, per arrivare finalmente fra Collelungo e Calafuria sulla riva del mare.

Sebbene languido, pure forniscono un qualche lume atto a corroborare la sopra espressa congettura, prima di tutto la bolla del Pont. Pio II del 13 agosto 146a relativa alla fondazione del vescovato di

Montalcino, oui assegnò ciuque pievi della diocesi di Grosseto, cioè, Camigliano, Argiano, Poggio alle Mura, Porrona e Cinigiano. In secondo luogo per ciò che riguarda la parte attualmente compresa nella diocesi di Sovana staccata in tempi ignoti dalla diocesi di Roselle, porge un qualche indizio la bolla del Pont. Clemente III del 12 aprile 1188 a Gualfredo vescovo di Grosseto, alla cui giurisdizione confermò i diritti che la sua mensa aveva nel castello e distretto di Monte-Calvi.

În quanto spetta alla chiesa e abbazia di Monte-Calvi, che fosse essa realmente sotto la giurisdizione dei vescovi di Roselle, lo manifesta un privilegio concesso nel 1101 da Itdebrando vescovo Rosellano all'abate di quel monastero, in favore del quale rinunziò a tutte le decime diocesane. Ma più chiaramente lo dicono le lettere monitorie scritte nel 1121 dal Pont. Callisto II al vescovo rosellano, quando questo ricusava di mantenere le elargizioni e privilegi stati concessi a quei monaci rapporto alle decime e al diritto di sepoltura. (Uoretti, in Episc. Rosell.)

Altronde difficilmente uno si persuaderà, che la diocesi di Sovana estendesse la sua giurisdizione sino presso le mura di Roselle, come avrebbe dovuto accadere se il corso dell'Ombrone avesse costantemente formato, nella guisa che ora vediamo, il limite fra le due diocesi; e ciò nel tempo ehe il distretto comunitativo di Grosseto s'innoltrava, come attualmente, sulla parte sinistra del medesimo fiume sino a quattro e cinque miglia lungi dall'attuale perimetro diocessno.

In quanto ai confini della stessa diocesi con quella di Populonia, ossia di Massa-Marittima, dalla parte di libeccio, furono segnalati dal Pont. Gregorio VII in una bolla spedita li 20 nov. 1075 a Guglielmo vescovo di Populonia. Dalla quale resulta, che il corso del fiume Alma serviva di limite fra le due diocesi; in guisa che dal mare rimontava i poggi a pondi Grosseto per la strada d'Alma passando per Else, per Pietra Bianca (forse il diruto castel di Pietra) e per altri luoghi ora ignoti.

Dal lato poi di maestro la diocesi di Roselle confinava e sempre confina l'attuale di Grosseto con quella Volterrana salendo verso le sorgenti della Merse, fra i monti di Prata e quelli a sett. di Boccheggiano, lungo la cui crinicra dirigevasi verso lev. nel vallone della Farma sino verso Petriolo, dal lato di sett. dove auticamente sembra che entrasse a confine con la diocesi di Siena. L'ultima delle quali nei tempi posteriori dovè oltrepassare gli antichi suoi limiti, e penetrare nella vallecola del Lanzo sino a Paganico, giacchè fra le altre ch. di quella vallecola l'abbazia dell'Ardenghesca, ora spettante alla diocesi di Siena, apparteneva a quella di Grosseto.

Sotto il vescovo rosellano per nome Rolando, che alcuni hanno erroneamente creduto essere asoeso (anno 1159) sulla cattedra pontificia col nome di Alessandro III, la sede da Roselle fu trasferita in Grosseto; comecchè per alcun tempo i vescovi grossetani tenessero bene spesso la loro residenza nel vicino castello d'Ischia, o Istia sull'Ombrone, dove essi avvano un palazzo, le di cui rovine attestano tuttora una qualche magnificenza.

Se si dovesse tener dietro a una tradizione Aveterata, si direbbe che dopo la presa di Roselle fatta dai Saraceni il vescovo ed i canonici da Roselle andassero ad ufiziare nel contiguo colle, denominato la Canonica, il quale giace tra il poggio di Moscona e la città di Grosseto. Lo che tanto più è da credere in quanto che ruderi frequenti in quei dintorni danno per loro stessi a peusare, che ivi fossero antiche abitazioni; siccome vi si sono visti sino al secolo scorso gli avanzi di una chiesa piuttosto grande costruita di pietre lavorate. Se non che il nome di Canonica, solito ad indicare un luogo dove fu una parrocchia plebana, dovrebbe più verosimilmente riferire alla distrutta pieve di Moscona, della quale esistono documenti per fino al secolo XIV.

In prova di che citerò fra gli altri un appello fatto li 8 luglio del 1331 davanti a Donusdeo vesc. di Siena da Fr. Agostino di Grosseto priore del convento degli Agostiniani di Sestinga contro una lettera di Cenni pievano della Pieve di Moscona vicario d'Agnolo vescovo di Grosseto, con la quale si avvertiva la popolazione di Colonna, che i frati di Sestinga erano caduti nelle scomuniche fulminate dal Cardinal Giovanni del titolo di S. Teodoro Legato apostolico, per non aver quei Frati

veno le sorgenti della Merse, fra i monti pagato alla mensa grossetana i soliti tribudi Prata e quelli a sett. di Boccheggiano, ti.— (Anon. Dirz. Fron. Carte di S. Agolungo la cui criniera dirigevasi verso lev. stino di Siena).

Ecco frattanto una delle pievi state omesse nella bolla di Glemente III al vescovo di Grosseto, seppure il battistero di
Moscoua non fu eretto dopo il 1188. Checchè ne sia, nel secolo XII dovevano esistere varie di quelle cinque pievi rammentate nel 1462 dal Pont. Pio II, allorchè le
staccò dalla diocesi grossetana per darle alla nuova di Montalcino. — Nè tampoco la
bolla del 1188 fa parola della pieve di S.
Giovanni di Cajano, o Ancajano, che fu
nella vallecola del Lanzo, la quale esistere
doveva non molto lungi da Paganico, essendochè la ch. parrocchiale di Monte-Verdi sull'Ombrone era una delle sne filiali.

Così la soppressa badia di S. Lorenzo dell'Ardenghesca sotto Civitella, quantunque dopo la metà del sec. XV sia stata compresa nella diocesi di Siena, apparteneva, come dissi pocò sopra, a quella di Grosseto, dimostrandolo molti privilegi pontificii e altre membrane appartenute a quel cenobio.

Non esiste attualmente nè in Grosseto nè in tutta la sua diocesi alcuna graucia, convento o badia, mentre uon meno di 18 monasteri si contavano auticamente nella stessa giurisdizione. Tali erano:

r. La Badia de' Benedettini, poi dei Canonici Regolari Leccetani di S. Lorenzo dell'Ardenghesca, soppressa nel 1790.

2. La Badia de' Benedettini, poi dei Cistercensi di S. Maria dell'Alberese, all'Uccellina, da lunga mano diruta.

3. Quella di Grosseto sotto il titolo di S. Fortunato dello stesso Ordine, ceduta ai Frati Minori vivente S. Francesco; ed il cui monastero venne in parte demolto al tempo della costruzione delle nuove mura della città. Soppressa nel principio del secolo XIX.

4. La Badiola di S. Panerazio del Fango de' Benedettini, poi de' Guglielmiti, stata eretta in commenda dal Pont. Pio II per la famiglia Concini, quindi assengnata alla Religione di S. Stefano papa e martire. Nel 1717 sussisteva ancora colà una chiesa dedicata a S. Lihertesca.

la quale si avvertiva la popolazione di Colonna, che i frati di Sestinga erano caduti nelle scomuniche fulminate dal Cardinal Giovanni del titolo di S. Teodoro Legato apostolico, per non aver quei Frati

6 Convento, o Eremo di S. Guglielmo fra Tirli e Castiglion della Pescaja; casa generalizia dei Guglielmiti. Diruto.

 Badia di Giugnano dei Cistercensi di S. Galgano, poi Eremo degli Agostiniani. Da lunga età diruta nel distretto di Rocca-Strada. — Ved. Giugnano.

8. Monastero dei Camaldolensi presso Montecucco. Diruto.

9. Monastero di S. Stefano dell'Ordine Cistercense, presso il Cast. del Sasso di Maremma, e Grancia di S. Bartolommeo a Galliano sotto Campagnatico. Entrambi da più secoli distrutti.

10. Convento di Agostiniani a Tirli. Soppresso sul cadere del secolo XVIII.

 Convento di Agostiniani a Scarlino. — Soppresso nel principio del secolo XIX.

ra. Convento di Agostiniani Eremiti sotto il titolo di S. Antonio in Vald'Aspra, nel popolo di Casale di Pari. Diruto.

13. Convento di Agostiviani sotto il titolo di S. Lucia sotto Batignano. Fu ridotto ad ospizio, allorchè dalla Granduchessa Cristina di Lorena venne eretto il seguente.

14. Convento di S. Croce presso Batignano, prima abitato dagli Agostiniani, poi dai Minori Osservanti di S. Francesco. Soppresso nel principio del secolo XIX.

15. Convento di Francescani Minori Osservanti presso la porta di Castigliun della Pescaja. Da qualche tempo diruto.

16. Convento di Osservanti, detto la Nave, presso Mont'Orsajo. Abbandonato nel 1751.

17. Convento di Osservanti a Monte di

Muro presso Searlino. Diruto.

18. Monastero di Benedettine in Grosseto, poi di Francescane. Totalmente demolito all'occasione che vennero rifabbricate le mura di detta città sotto il Granduca Francesco I. Ne fu però costruito un altro in vicinanza dell'antico, che venne soppresso sul declinare del secolo XVIII.

Non meno di 14 sarebbero le pievi della diocesi di Grosseto, delle quali si è perduta la memoria, e per fino di molte iguorasi la esatta ubicazione. — Sono di questo numero:

Le Pievi di Rocca, di Alma, di Padule, di Bagnolo, di Civita, di Caminino, di Fornoli, di Martura, di Morrano, di

Pagna, di Tohiano, di Lattaja, di Moscona e di Ancajano.

Fra le parrocchie soppresse da più di un secolo sono la Pieve a Lattaja, e le cure di S. Andrea e di S. Lucia in Grosseto. — Di quella di S. Giorgio, che dava il nome a uno dei Terzi della città, non trovo più memorie dopo la metà del secolo XIV. Quella che diede il vocabolo al Terzo di S. Michele a Grosseto fu soppressa sotte il G. D. Lacocuro I. — Appartiene a quest'ultima epoca la soppressione della parrocchia di S. Maria a Campagnatico, di S. Marta a Colle-Massari, di S. Leonardo a Belagajo, di S. Donato a Scarlino, di S. Stefano a Monte-Pescali, e di S. Antonio alla Torre della Trappola.

La diocesi attuale conta 36 parrocchie, 26 delle quali plehane, compresa la cattedrale di Grosseto. Quest' ultima aveva i suoi canonici fino dal 1143, siccome è stato da noi di sopra avvisato.

Dodici Canonici, fra i quali il Preposto unica dignità del Capitolo e Pievano nato dell'antica chiesa matrice di Grosseto, nove Cappellani compreso il sigrestano, e sei Chierici stipendiati dall'Opera formano attualmente il Clero della cattedrale di Grosseto.

Il patrimonio dell' Opera di S. Maria di Grosseto, cui fu riunito quello della diruta chiesa di S. Lorenzo di Roselle, era una volta pinguissimo. Desso fruttava annualmente sopra 70000 lire toscane, giacchè quell'Opera possedeva di soli terreni circa 96000 stiora di suolo, di cui un quarto formava la bandita del Tombolo fra l'Ombrone e la fiumara di Castiglione, il padule e la riva del mare. Cotesto latifondo fino dall'anno 1592 fu assegnato in dote all'Ufizio de' Fossi. - Per il restante l'Opera suddetta fu obbligata dalle leggi veglianti sulle mani-morte ad allivellare tutti i possessi immobili, dai quali ne ritrae una rendita di circa lire 11000.

A tenore dello Statuto di Grosseto erano devolute all'Opera le sostanze di coloro che fossero mancati senza eredi legittimi.

Fra i vescovi di Grosseto che meritano particolare menzione sono da contarsi:

1.º Fra Giacomo Tolomei Minore Conventuale, nunzio di Urbano VI e predicatore della Crociata contro l'antipapa Clemente VII. Il quale vescovo però im-

plicatosi in una congiura contro la Repubblica senese, morì nascosto e ramingo dalla sua sede e dalla patria.

2.º Il Card. Antonio Casini, vescovo di Siena, il quale teneva in amministrazione anche il vescovato di Grosseto.

3.º Il Card. Giuliano Cesarini di molta dottrina ed esperienza negli affari ecclesiastici, che specialmente si adoperò nel concilio Ecumenico di Firenze per l'unione delle due chiese; e che ottenne esso pure in commenda la diocesi di Grosseto.

4.º Il vescovo Claudio Borghese celebrato per erudizione dall'Arciv. di Siena Francesco Piccolomini suo maestro.

Converti or Gaossaro — La superficie territoriale di questa Comunità occupa 118,956 quadr. agrarii, dai quali sono da detrarre 2,957 quadr. per strade, per corsi d'acque e canali. — Vi era nel 1833 una popolazione fissa di 2732 abit. corrispondente repartitamente a circa 19 individui per ogni migl. quadr. di suelo imponibile; compresi però nella stessa superficie anche i paduli, laghetti e paduline in attuale bonificamento.

Il territorio comunitativo di Grosseto presenta la figura di un trapezio, uno dei lati da estro a libeccio confina col mare, mentre gli altri tre trovansi a contatto con 5 comunità del Granducato.

Dal lato volto a pon-maestro tocca la comunità di Castiglion della Pescaja, a partire dietro alle case poste sulla sinistra del porto; di dove, rimontando la fiumara, rasenta la gronda occidentale del padule di Castiglione sino allo sbocco in esso del torr. Bruna. Gostà subentra la comunità di Boccastrada, con la quale l'altra di Grosseto piega da pon. a sett. passandoinsieme per la colmata degli Acquisti sotto Monte-Pescali, finchè entrano nel torrente della Fossa, col quale nella direzione di grec. salgono sopra i poggi di Batigna. no. In cotesto angolo del territorio comunitativo di Grosseto viene a confine la Com. di Campagnatico, con la quale la prima voltando da sett. a scir. attraversa la strada che da Batignano guida a Montorsajo, quindi tagliando la strada R. senese, passa dietro il poggio Mortajo, lascia a pon, le rovine di Roselle, e scende per la vallecola delle Concie nel fiume Ombrone. Costà cessa la Com. di Campagnatico ed

incomincia quella di Scansano, da primo mediante l'alveo tortuoso dell'Ombrone fino dirimpetto ad Istia, dove sbocca il fosso Majano, che le due comunità rimontano di conserva alla sinistra dell' Ombrone per salire sul poggio di Cerralto. A cotesto punto cessa la comunità di Scansano, sottentrando quella di Maglia, con la quale la nostra di Grosseto percorre nella direzione di grec. a lib. il crine dei colli che separano la Valle dell' Ombrone da quella dell' Osa, passando a pon. di Montiano vecchio, e di la per il fosso Rispescia scendendo insieme nella pianura dell'Alberese, dove attraversano le vestigie dell'antica via Aurelia presso al bivio della strada R. Orbetellana con quella della Grancia. Costà finalmente, salendo il poggio dell'Uccellina, i territorii delle due opposte comunità rasentano quell'abbaudonato cenobio, per scendere di là nell'opposta pendice fra Cala di Forno e Colle-Lungo sino alla costa del mare. Da cotesto punto avviandosi alla Bocca d'Ombrone, che è quattro migl. al suo pon., e di là sino al porto di Castiglion della Pescaja che è altre 9 miglia a pon.-maestr. di detta foce, serve di confine il littorale toscano.

Cinque strade regie, oltre quella intarno al pomerio di Grosseto, partono per 5 venti diversi dalla stessa città. A sett. la B. senese; a maestro quella per la Maremma di Massa, provvisoriamente tracciata per Monte-Pescali; a ostro la strada R. Orbestlana; a lib. la strada di S. Rocco diretta alla marina, e a lev.-grec. quella di Scansano.

Dell'antica via Aurelia fu distrutto da pochi anni un residuo della solida sua massicciata lungo la macchia del Tombolo fra Castiglione, il padule e il fiume Ombrone, mentre poche tracce della medesima via consolare sussistono tuttora tra l'Alberese e Collecchio.

Spettano alle comunitative rotabili la strada da Grosseto alla Grancia e a Montiano; quella che staccasi dalla R. Orbeteliana per conflurre lungo la ripa destra dell' Ombrone alla sua foce, e il tronco di strada che dalla stessa R. di S. Rocco lungo il Tombole porta a Castiglion della Pescaja.

Fra i corsi d'acqua che entrano nella comunità di Grosseto, il maggiore e più copioso di acque è il fi. Ombrone, il quale stessa comunità da grec. a lib. - Scende e che nell'estate il mercurio dell'istrudal poggio di Batignano a sett. di Grosseto il fosso Molletta; e dai bagni di Roselle posti alle falde occid, del poggio omonimo prende alimento il fosso della Molla, questo e quello tributarii del padule di Castiglione con altri fossi minori. Ivi presso parimente si scaricano, a maestro di Grosseto le acque del torr. Fossa; poco più a pon. quelle della Bruna, e finalmente rasenta il suo confine occidentale l'alveo della Sovata.

Più numerosi sono i fossi artificialmente aperti da due secoli e mezzo indietro sotto i nomignoli di fosso Martello, di fosso Navigante, fosso Tunaro ec., moltidei quali divennero di poco, o di niuno effetto, specialmente dopo che nell'anno 1830 fu aperto il primo canale diversivo, e tre anni dopo un secondo canale, quello al disopra, e questo sotto alla città di Grosseto per ricevere nei tempi di piena le torbe dell'Ombrone e condurle in varia direzione a colmare il padule di Castiglione.

Clima di Grosseto e della sua pianura. — E l'articolo più imbarazzante per chi volesse avventurarsi nell'investigazione delle cause sulla malsania di cotesta coutrada: avvegnachè non vi è secolo, non vi è anno, non v'è quasi giorno che non si serivano memorie, che non si facciano osservazioni, the non si pubblichino viaggi ed altre opere più o meno voluminose intorno al clima delle toscane Maremme. Pure ad onta di tutto ciò vi è ancora chi dubita, che la causa della malaria delle italiane Maremme si nasconda al pari del Choléra-Morbus fra quei problemi di modicina fisica, cui non è dato ancora di poter risolvere.

Il clima di Grosseto, al par di quello del suo vasto distretto, è generalmente temperato. Infatti dalle meteorologiche osservazioni instituite per il corso non interrotto di due anni da un dottissimo canonico grossetano, la di cui modestia m'inibisce di nominarlo, comecchè molte ed importanti notizie a lui io debba, dalle osservazioni metereologiche, io diceva, può dedursi per resultato, che il termometro nell'inverno alla levata del sole in Grosseto segna due gradi più che quello dell' osservatorio Ximeniano a Firenze,

da primo rasenta, quindi attraversa la che a mezzo giorno è due gradi più alto, mento medesimo resta inferiore di un grado almeno.-Lo stesso osservatore avverti, che nelle mattinate d'aprile e di maggio a Grosseto il termometro dalla levata sino a tre ore di sole cresce di nove interi gradi, mentre di estate nelle ore meridiane resta inferiore di un grado almeno alla temperatura segnata da quello di Firenze.

Il barometro a Grosseto va ordinariamente d'accordo con il Ximeniano, delle Scuole Pie, oppure non ne differisce che di qualche decimo di linea.

Le osservazioni igrometriche istituite in Grosseto dal prelodato canonico non abbracciano che lo spazio di un anno in circa; nel qual tempo due igrometri, uno fabbricato a Parigi e l'altro a Siena, non hanno segnato mai sotto il grado 50°, mentre a Firenze l'indice dello stesso istrumento trovavasi sotto il gr. 30.º - lu generale l'igrometro a Grosseto di prima mattina è superiore a quello dell'osservatorio Ximeniano di 10 gr. almeno, e nelle ore meridiane lo vince di 20, di 30 e per fino di 35 gradi. Nell'estate del 1836 l'indice di quell'istrumento oltrepasio tutta la scala al di là del centigrado.

Di non minore rilievo potrebbero essere le omervazioni igrometriche in una contrada cotanto maligna in estate al sorgere e tramontar del sole, se le analisi dei vapori della sera e del mattino potessero arrivare a scuoprire ai chimici ed ai fisici i principi sceptici e deleterii che restano per un certo spazio sospesi negli strati inferiori della maremmana atmosfera.

B un fatto meritevole di esser convalidato da altri esempii consimili quello recentemente osservato dal dott. Bartoli, medico già da 18 anni in Grosseto, cioè, che gli abitanti dei piani superiori delle case più elevate nella suddetta città sembrano meno soggetti degli altri alle malatticendemiche del paese.

Un'altra testimonianza viene offerta dalla maggior longevità nelle donne, tostochè nel ventennie ultimo decorso vi sono stati due esempii poco comuni anche nei paesi più sani; avendo una donna vissuto 97 anni in Grosseto, e un'altra 103 anni in Buriano, paese il più screditato fra quelli che avvicinano il padule di Castiglione. - Erano quelle femmine vedove eatrambe, ne uscirono giammai dall'agro Grosetano. Inoltre non è difficile di trovare costà donne che abbiano avuti quattro, cinque e talvolta anche sette mariti, ma è ben difficile trovare uomini che si siano ammogliati più di due volte.

L'età media dei Grossetani fu computata del Ximenes anni 19 e 1; mentre di soli 19 anni la valutò il dottor Gio. Antonio Pizzetti medico di un merito distinto, il quale esercitò con plauso la suaprofessione per anni 40 a Grosseto.

Tutte le osservazioni sulla statistica medica di cotesta comunità tendono a dimostrare; t.º che si ammalano più maschi che semmine, più campagnuoli che cittidini, più adulti che impuheri; 2.º che le malattie predominanti sono inflammatorie e gastriche, ma specialmente sull'avvicinarii dell'autunno febbri periodiche di ogni tipo e carattere. Tali malattie endemiche sogliono essere in generale più frequenti negli anni, nei quali i calori etivi sono preceduti da invernata umida e rigida, precipuamente nei luoghi dove rarseggiano o mancano acque buone e potabili, e dove la nettezza delle strade, delle abitazioni e degli individui suole maggiormente trascurarsi.

Acque stagnanti del territorio grossetano. — Il territorio della pianura di bresseto fu più o meno sparso di acque lacustri e palustri, con tutto che sempre libero corresse al mare il fiume maggiore del contrado senese; ma non sempre egualmente vasti, egualmente perniciosi all'umana economia furono i laghi e i paduli di questa stessa contrada. - Non è questo lucço opportuno per indagare, se il padule di Castiglion della Pescaja nei tempi antithi fosse stagno marino, o piuttosto una sumana che spagliava le sue acque nella pinura a pon. di Grosseto, siccome lo farebbe congetturare il doppio nome di Annis, e di Lacus Praelius o Prilis che gli su dato. Dirò bensì che esso da gran tempo si rese uno dei più vasti fomiti d'infezione della Maremma grossetana, sia per h fermentazione putrida delle materie organiche che morivano nel suo bacino, sia per la miscela alle acque palustri delle salinee minerali che vi fluivano dai poggi di Moscona e di Batignano, sia finalmente paril suo letto coperto di torba o di cuom, cui trovasi sottoposto un deposito conchigliare marino, che molti fisici sogliono riguardare come una delle cause della malaria maremmana.

Sul qual proposito gioverà ch' io qui rammenti al lettore quanto dissi 14 anni addietro, allorché furono pubblicate nell' Antologia di Firenzo (agosto 1823) alcune mie osservazioni intorno al clima delle Maremme.

« Se l'infezione dei paesi deve in gran » parte ripetersi dall' impadulamento di » acque, nelle quali infradiciano materie: » organiche, e dal concorso reciproco delle » acque salse e termali con le palustri, è » fuori di dubbio che, ad onta di certe » anomalie le qualt in ragion del clima » cader possono in alcuni siti, il maggiore » alimento dell'aria cattiva delle Marem-» me si nasconde nelle materie putride » d'un suolo coperto di frequenti rista-» gni e di salmastro lagune, donde nelle-» calde stagioni esalano pestilenziali va-» peri che poi, abbandonati a sè stessi, ri-» cadono sulla terra al levare e tramontar » del sole . . . . . »

« Se inoltre si ristetta che un numero » di malattie contagiose, o ha la sua sede, » o maggiormente infierisce nelle regioni » marittime, sacilmente si scenderà nel» l'opinione di coloro i quali accordano » una non piccola influenza ai venti che » hamo lambito la superficie del mare » prima d'attraversare terreni palustri » ed immondi. Pertanto, come l'espe » rienza ne insegna, tali essere i venti salubri o nucivi quali sono i luoghi per » dov'essi passano, ne conseguita, che » un medesimo vento secondo la posizion » dei paesi potrà avere diverse esi anche » opposte qualità. »

Quindi rieseono perniciosissimi all'agro grossetano ed alla stessa città i venti di austro e di libeccio, questo perchè dopo attraversato il mare lambisce e trascina verso Grosseto i vapori che nella calda atagione emanano dalla superficie palustre ed immonda del padule di Castiglione; mentre quelli che vengono dal lato d'austro concorrono ad aggravarne i perniciosi effetti mediante il loro passaggio dal palustre lido di Talamone innanzi di penetrare per la gola dell'Alberese, la mesolanza dell'atmosfera marittima a quella terrestre impregnata di putride ed insalubri esalezioni. Infatti alcuni valenti medici nell'investigare le cause, per le quali il contagio della febbre gialla suol limitarsi lungo le spiagge del mare, ne trovarono la cagione precipua nel miscaglio delle due atmofere, marittima e terrestre.

Ad onta di tuttociò, nè queste nè altre consimili osservazioni potranno uscire dalla sfera dell'ipotesi se non allora quando sottentreranno in loro seccorso prove più evidenti, e fatti meno contrastabili.

Indole salmastrosa del suolo grossetano. - A rendere le paludi grossetane più malefiche potrebbe concorrere la natura del circostante suole salmastroso, non meno che i rifiuti delle acque mlino-termali che alle stagnanti finora si unirono.

Tali sono, rapporto alla natura del suolo, quelle vaste piazzate di terreno sterile e coperto di efflorescenza salina, di cui si veggono le traces perfino dentro i fossi delle fortificazioni di Grosseto, e principalmente nei bassi fondi della padulina fra il Tombolo di Castiglione e il suo padule.

Non è pertanto difficile a dedurre da tutto ciò, come, e perebè il padule di Castiglione divenisse fetente e causa di ma-Jaria, specialmente quando all'umidità. del suolo si aggiungeva il calor solare. - Il cratere che serve di bacino al padule ed alla pianura grossetana trovasi, come dissi, coperto di spoglie vegetabili (torba e cuora) e di sostanze marine, le quali allorehè sono profondamente ricoperte dalle acque conservansi quasi inalterate per l' azione del sale da cui il terreno è inzuppato, o per alcun altra di quelle cagioni che devono ritardare ed impedire la putrefazione, e renderne almeno gli effetti insensibili. Fra gli ostacoli alla putrescibilità primeggia la colonna d'acqua che ricuopre in inverno quel terreno, mentre nell'estate la loro alterazione e putrescenza è dovuta all'alternante poucorso dell' amidità e del calore estivo.

È un fatto tristamente provato in luoghi di aria sanissima sul lido del mare, e specialmente nei porti, quello di vedere comparire in un clima di natura sua innocuo i più micidiali effetti col solo esporre a contatto dell'aria una gran quantità di alga e altri prodotti organici ri-

stabilito una viva fermentazione, le di cui esalazioni sono capaci a spopolare e render malsane le più ridenti contrade.

Una solenne conferma di ciò fu data sette anni fa dal March. Cosimo Ridolfi, allorchè nella pubblica adunanza dei 16 giugno 1830 all'accademia dei Georgofili descrisse i resultati chimici da esso ottenuti coll'analisi della terra depositata nel palude di Castiglione della Pescaja. La qual terra di natura argillosa e di salso sapore, era colorata leggermente in grigio-celureo simile al mattajone dei terreni terziarii marini delle Valli dell' Elsa, dell' Era, dell' Arbia e dell'Ombrone, mentre esposta al contatto con l'aria nel disseccarsi soleva cuoprirsi d'una efflorescenza salina. - Analizzata da lui diede di resultato per egni libbra di terra denari 4 e gr. 8 4 di sal marino, più grani 9 di sostanza vegeto-animale eminentemente putrescibile. La qual ultima sostanza esposta all'evaporazione esalò, da principio un odore particolare disgustoso e ammoniacale, dipoi grato e somigliantissimo a quello del brodo. Pote l'analizzatore, accortarsi, che una densa soluzione in acqua della nominata sostanza vegetoanimale, non separata dai sali che accompagnano la terra, conservavasi in vaso appropriato senza corrompersi, e senza esalare cattivo odore; mentre separata dai sali, la stessa sostanza organica prontamente alterandosi cadeva tutta in preda di una decisa putrefazione.

Chi sà dire frattanto, se a quest'ultima causa non sia da attribuirsi la malaria che si respira in estate nel profondo vallone della Farma intorno ai bagni di Petriolo, a quelli di Macereto sul fiume Merse, alle terme di S. Filippo e di Vignone poste lungo il Formone e il fiume Orcia? — Senza aver duopo di rammentare altri paesi, hastano questi soli per far credere che la malattia maremmana non è circoscritta unicamente ai luoghi vicini al mare e alle paludi, tosto che quelli testè citati, quantunque esenti da palustri ristagni, quantunque lontani dal lido e difesi da venti marini mercè di un'alta barriera di poggi, ad outa di ciò, a Petriolo, a Macereto, a S. Filippo, al Bagno gettati dalle onde sul lido, ossia delle ma- a Vignone vi si acquista in estate al pari, terie limacsiose scavate dal fondo del mare, e forse più facilmente che in Maremma, sulle quali le pioggie ed il sole abbiano quella malattia che conoscevasi nell'agro romano sino dai tempi di Plauto col nome di morbo solstiziale; quello stesso morbo, per il quale Tibullo avvertiva i suoi amici di non recarsi negli ardori dei mesi canicolari in Etruria a fare uso di quei bagni; (Truct... Lib. III. Eleg. 5.) quel morbo, pel quale 150 anni dopo di Tibullo ne avvisava Plinio giuniore, che l'aria del littorale etrusco (dal Tevere a Lismi) era grave e malsana. (Epistol. Lib. v. Epist. 6).

Contuttorio il olima maremmano fu migliore di oggidì, siccome furono i sopra nominati luoghi più abitati e assai più frequentati nella calda stagione da perso

naggi cospicni.

Non è mia intenzione di aggiungero i potesi ad ipotesi, e molto meno di filosofare m delle cause incerte, come quelle che potesero aver contribuito a rendere sempre più micidiale la sofferta alterazione del nolo o dell'atmosfera delle già accennate contrade; credo hensì opportuno avvertire, che anche nelle Maremme l'inlezione dell'aere sembra che di secolo in scolo abbia progredito in peggio al segno da non ritrovarsi oggi quasi che poche o punte reliquie di varie castella, città, lerre, rocche, pievi, monasteri, che colà esistevano tanto nel primo come nel medio evo, dei quali luoghi la storia modena non ci ha conservato appena appena che i nomi.

Il sper che innanzi il mille frequentavasi Roselle non solamente nei tempi estivi, ma che nel mese di agosto ivi si relebrava la festa maggiore della diocesi, la quale cadeva, come ognun sà, nel giorno di S. Lorenzo, titolare dell'antica cattedrale; il trovare in Roselle di settembre (anno 892) l'imperatore Guido con la sua corte; il vedere per le Maremme di Grosseto e di Sovana gli eserciti di Federigo II ( dal 1240 al 1245) nei tempi estivi accamparsi, ora davanti le mura di Sovana, ora intorno a Selvena, h dove oggidi non si passerebbe impamente una notte d'estate; il sentire assediata fra l'agosto e il settembre (an-10 1224) da poderosa oste senese la città di Grosseto, sotto alla quale nel 1328 nella prima metà di settembre stette a bivacco 4 giorni con le sue genti l'Imp. Lodovico il Bavaro; questi, e tanti altri uti che qui tralascio, mi sembrano argomenti velevoli a dimostrare, che fra il nono ed il decimoquarto secolo i mali della Maremma non fossero ontanto meligni e permiciosi all'umana economia, siccome lo divennero sempre più nei tempi posteriori.

Quantunque però la costituzione geoponica ed atmosferica del distorale toscana sia andata deteriorando, ad onta che a tatto rigore manchino argomenti confacenti a dimostrare che, prima del dominio romano l'aria delle nostre Maremme fosse di rara bontà, contuttociò non dobbiamo spaventarci dei funesti pronostici fatti da chi troppo facilmente credulo nel poeti, creò i suoi vaticinii sopra argomenti tatt' altro che positivi.— ( Fed. la mia memoria interno al clima delle Maremme nell'Aurozogia pi Firanza del 1823).

Se vi fu cangiamento di livello nel mare? — Nonostante che sia queste un quesito da mettere in campo piuttosto all'
Art. Larronazz Toscano, pure mi vi richiamano qui specialmente alcune conclusioni emesse da un celebre architetto (il
Cav. Antonio Niccolini) del quale nell'
anno 1829 fu pubblicato in Napoli un
Rapporto sulle acque che invadono il pavimento dell'antico edifisio, detto il Tempio di Giove Serupide a Pozzuoli.

Al teste nominato Niccolini parve di avere davanti agli occhi dei fatti incontrastabiti per dedurre, che 4 diverse fasi sieno accadute nel mare dopo l'edificazione del Tempio di Pozzaoli; fasi (dic'egli) che pocrebbero influire sulle rilevanti operazioni che in varie parti si praticano per lo miglioramento d'alcune Maremme, le quali forso resistono alle benefiche cure dei respettivi governi per l'ostacolo mederimo del rialzamento del mare.

Lascio da parte le speciose idee sopra una nuova teoria della terra messe in campo pochi mesi dopo dallo stesso autore ad oggetto di spiegare le cause di alcuni straordinarii accidenti fisici accaduti in un luogo, che Strabone a buon diritto appellava il Foro di Vulcano, e Plinio i Campi di Flegra. Per conseguenza non dovrebbe recar maraviglia, se per due volte avvallò il seno Bajano, vale a dire nel 1198, epoca dell'eruzione della Solfatara di Pozzuoli, e nel 1538, epoca della comparsa del Monte nuovo, allorchè sparì la maggior parte del pescoso Lago Lucrino, quando por-

zione delle sue acque si arrestarono nell' avvallato terreno che circondava le tre superstiti e già semi-sepolte colonne del tempio di Serspide a Pozzuoli. Tuttocio armoniszerebbe con la storia fisica di quella vulcanica contrada: ma che tali fenomeni siano atati comuni a tutti i littorali del Mediterraneo e dell'Oceano, questo è quello che non resiste a una giusta critica, e che sta in contradizione dei fatti segnalati dai geografi, dai portulani, e dagl' istorici di tutta Europa.

Sebbene in varii tempi e in diversi luoghi molti naturalisti;abbiano istituito sul lembo delle coste osservazioni periodiche ad oggetto di rischiarare un punto di geografia fisica importantissimo per ciè che spetta al ritiramento o avanzamento dei mari, ciò non ostante quelle eseguite finora nei diversi baciui dell'Europa non hanne fornito risultamenti che possane dirsi fra loro corrispondenti e concordi.

È altresì vero che le indagini fatte intorno al mare Mediterraneo, e nella parte superiore dell'Adriatico, potrebbero servire di appoggio all'opinione di quelli che sostengono il rialzamento piuttosto che l'abbassamento del mare; ma è altrettanto vero che anche all'epoca attuale esistono delle cause tendenti ad accrescere progressivamente la spiaggia del littorale toscano, ch'è di sua natura inclinatissimo all'orizzonte, massimamente nelle grandi pianure e in vicinauza alla foce dei fiomi. Basterà di dare un'occhiata al periplo dell'Italia antica per convincersi che fu visitato 18 e più secoli indietro di la porzione delle Maremms toscone più geografo Strabone. Che se fosse giammi vicina al lido fu già un fondo di mare, avvenuto da quell'epoca in poi alcuna stato aggiunto al continente della peni- fasi sensibile nel livello del mare Medisola in un'epoca che la geologia suole ap- terraneo, sarebbe indubitatamente succpellare recentissima, perchè è l'opera duto, nei casi di depressione di livello, il naturale, costante, progressiva dell'ab- prosciugamento dello stagno di Orbetello, bassamento dei monti, e delle materie che come quello che è di fondo bassissimo; le acque correnti seco trascinano col rial- mentre nel caso contrario, supponendo zare la sottostante pianura, ed accrescere che il livello del mare si alzasse più di la spiaggia a furia di tomboli o dune parallele fra loro, e così respingendo sempre più lungi le acque del mare.

In quanto agl' interrimenti recentissimi del littorale di Grosseto ne abbiamo fra le altre una prova evidentissima alla foce dell'Ombrene, il di cui fiume a memoria di uomini fu visto protrarsi circa vendone io far parola ai loro respettivi mezzo miglio dentro le onde.

I'E. V. in poi abhia sofferto una sensibile alterazione, questo è quello che uon trevasi concorde al vero, e che non stà in armonia con la topografia fisica, nè con le vicende istoriche della Toscana littoranea.

Se si tiene per dimostrato che, ai tempi di Cicerone e di Tito Livio il fiume 0mbrone ed il lago Prelio, ossia di Castiglione, fossero accessibili ai navigli che vi penetravano dalla parte del mare, bisogna egualmente accordare che il livello di quest' ultimo fu poco diverso, se non più elevato, di quello che oggi apparisce. Avveguachè, se attualmente da Grossio alla foce d'Ombrone contasi una pendenza di oirea br. a & per migl., se il corso dell'emissario alla fiumara di Castiglione fu riscontrato rapido ansi che pigro, sarebbe difficile cosa oggidi senza il soccoro di mazzi meccanici ai bastimenti il poter sormontare le stesse foci. Questi soli due fatti piuttosto che favorire starebbero: scapito del preteso rialzamento del mare, qualora non si riflettesse che gl'interrimenti della spiaggia sono comuni al rialsamento della pianura che l'avvicina. - Ognuno di noi infatti potrebbe riscontrare tuttora esser tale, siccome lo fu 14 secoli indietro, cioè sparso di picoli scogli a fior d'acqua, il giro esteriore del promonterio Argentaro, interno al quale nell'auno 420 costeggiò descrivendolo Rutilio Numaziano. Ognuno può ritrovare lo stagno salso d'Orbetello tale quale quello che lo è, o più di quello che lo su dalla fondazione del paese di Subcosa, lo stesso luego ( corrispondente alla città di Orbetello) sarebbe rimasto in gran parle sommerso dalle onde.

Nulla dirò dei paesi littoranei situati a ponente della provincia grossetana, doarticoli; solamente avvertirò qui, che an-Ma che il livello del mare toscano dal- che all'età nostra sull'ingresso del piccolo porto di Vada sussistomo due secche a fior d'acque che servono a quello sealo di dubbioso ingresso, nella stessa guisa che ce lo dipinse il poeta Rutilio, allorahe vi approdò com la sua feluca.

Dopo questi pochi esempi, cui si potrebbero aggiungere varii altri da vedersi all' Art. Lettonale Toscano, sarà forza concludere, che il mare Mediterranco dall' Era cristiana in poi non ha variato sensibilmente di livello, e che in conseguenza non deve avere meno che per via indiretta influito, nè può da esso dedursi alcuna cosa sulla deteriorata condizione fisica delle Maremme; intendo dire a cagione delle dune, o tomboli stati respinti dalle onde tempestose lungo il littorale, e la di cui barrieza bene spesso impedisca il libere scolo delle acque piovane che ivi si arrestano, e apesse fiate con le acque dei flutti marini si promiscuano a danno evidente della umana economia nei tempi estivi.

Le antiche suline esistite presso la bocca di Ombrone, e quelle situate fra la torre delle Masse e la fiumara di Castiglione, so no state, prima quelle, poi queste, abbandonate, sul riflesso che le Moje volterrane, e le saline di Porto-Ferrajo somministrano tanto sal genama e sal marino da supplire ai bisogni interni e da soddisfare al commercio esterno della Toscana. — Ved. Moje Voltenanne.

Esistono bensì, e furono nel 1822 in miglior forma riedificate dal Granduca Ferdinando III le terme Rosellane a piè delpoggio occidentale di Moscona, 3 miglia circa a sett. di Grosseto.

Fra i monti più elevati della comunità di Grosseto uno è quello dell'Uccellina, la cui elevatezza calcolata dalla cima del campanile di quell'abbandonato cenobio fu riscontrata dal ch. astronomo prof. Inghirami in quel punto a 564 br. sopra il livello del mare.

Il territorio di questa comunità è formato di quattro antichi comuni, distinti coi nomi dei loro capoluoghi: cioè, Grosseto, Batignano, Istia, già Ischia e Roselle, Grancia con l'Alberese.

Il distretto della Grancia ed Alherese posto dalla parte sinistra dell'Ombrone è il fiù deserto d'abitatori: avvegnachè i lavoranti di quelle tenute, o sono avventizii, o vengono a pernottare in Grosso-

to. - Il Poggio-Cavallo, quelli di Monte-Calvi, dell'Alberese e dell' Uccellina, situati tutti a levante del fiume Ombrone, sono coperti nella maggior parte da una calcarca semigranosa attraversata da frequenti filoni di ferro e di manganese, che comunicano a quella roccia un aspetto di marmo venato di tinta ora grigia, ora cupa ed ora persichina. Sono della formazione medesima i poggi della Canonica, di Moscona e di Roselle situati alla destra del fiume, ma la roccia calcarea di questi ultimi trovasi più latamente squarciata e quindi ripiena da filoni di spato calcareo cristallino. Esistono in cotesti poggi, specialmente sulle pendici occidentah, dei potenti banchi di breccia calcareo-siliesa composta di ciottoli e ghiaja di alberese e di pietra cornes agglutinati da un cemento siliceo e talvolta non ancora bene collegati, in guisa che scavati si prestano utilmente per rifioritura alla massicciata delle pubbliche strade.

Tali sono quei bauchi che incontransi lungo la strada R. senese sui monti di Batignano e di Mont'Orsaio. La struttura di essi consiste in una roccia calcarea ora compatta, ora cavernosa, alla quale subentra, nelle pendici inferiori, un travertino poroso (calcarea concrezionata), la cui formazione per un gran tratto propagasi dal poggio di Roselle verso la pianura grossetana.

In quanto spetta alla formazione geognostica del suolo di Grosseto un bel monumento è stato di recente somministrato alla scienza dalla trivellazione del pozzo artesiano eseguita nella piazza del Duomo. Imperocchè sino alla profondità di 40 braccia inferiormente al livello del suolo fu trapanato un terreno di deposito consistente in una marna argillosa. Sotto le 40 braccia fino alle 98 di profondità s'incontrarono ghiaje e ciottoli di calcarea grigio-nerastra con larghe vene di spato di natura consimile a quella che incontrasi nelle pendici occidentali dei poggi che circoscrivono la valle a settentrione di Grosseto. Dalle braccia 98 sino alla profondità di 130 la trivellazione non estrasse da quel profondo letto altro che una pretta argilla plastica scevra di conchiglie, mentre al di sotto di quel potente banco argilloso cominciò a scuoprirsi una marna ricca di conchiglie microscopiche; la

quale marna continuò a comparire sino al- reni delle pianura, anche senza le cure di la scaturigine dell'acqua viva, che emerse alle 210 braccia sotto il livello di Grosseto.

L'agricoltura grossetana come quella di tutta la sua Maremma è specialmente limitata alla coltivazione della cascola rossa, o grano mazzocchio rosso ( Triticum aestivum, spica erecta, subfusca), della vena, dell'orzo, e delle altre biade.

Il grano rende per l'ordinario nei ter- due epoche diverse.

una diligente cultura, del sette e dell'oto per uno di seme, ma nelle terre concimate, cioè nelle mandrie, nelle cetine, o grascete, non è straordinaria la rendita del 12 sino al 18 per uno. I prodotti però della vena e dell'orzo sono proporzionatamente più copiosi di quelli del grano.

Eccone due esempii di fatto tratti da

Confronto approssimativo della sununa e della nacconta di granaglia nella Comunità di Grossero a due epoche diverse.

| ОШКА | NOME                                                | GR                 | ANO              | VENA z BIADE   |                    |  |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--|
|      | DEI LUGGEI                                          | seminato           | raccolto         | seminate       | raccolte           |  |
| 1792 | Grosseto e Grancia<br>Batignano<br>Istia e suo agro | » 2,259<br>» t,685 | » 15,911         | » 602<br>» 870 | = 3,416<br>= 3,488 |  |
| 1824 | Grosseto e Grancia<br>Batignano<br>Istia e suo agro | » 766<br>» 912     | » 7, <b>36</b> 8 | » 480<br>» 280 | » 4,10/<br>» 3,16/ |  |

Quante volte per altro si rivolga l'occhio all'estensione dei sopraccitati territorii, alla quantità del terreno che potrebbe sottoporsi a cultura, al sistema delle terzerie che ivi si pratica in guisa tale che, mentre una parte è seminata, un'egual porzione si prepara per la sementa dell'anno successivo, e la terza porzione, dalla quale si ottenne l'ultima raccolta, si lascia in riposo, ognuno a prima vista si accorge, che lo stato attuale dell'agricoltura grossetana trovasi anzi che nò in un deciso languore.

In quanto alla coltivazione degli altri generi frumentarii, dei legumi e delle piante filamentose, essa può considerarsi di poca o di niuna entità.

Il granturco si semina in così piccola quantità da non bastare al consumo che ne fanno le persone mercenarie avventizie, le quali scendono nella Maremma grossetana per occuparsi nei lavori della campagna, e nel taglio delle boscaglie.

Sfortunatamente un tale languore non solo apparisce nella sementa del grano, ma ancora nella coltivazione delle piante di alto fusto, e soprattutto delle più utili e più ricche, quali sarebbero gli ulivi e le viti, comecche la quantità degli nlivi salvatici e delle viti gigantesche, che in Maremma si veggono, indichino essere cotesto il loro suolo prediletto.

Si trovano è vero nell'agro grosselano, e specialmente nei poggi di Batignano, d'istia ulivi domestici che offrono nua sollecita e prospera vegetazione; ma sono lasciati quasi dirò in preda a loro stessi senza potarli, nè zapparli, nè concimarli, nè ripulirili al piede, e bene spesso abbandonati in un terreno sodo destinato alla sola pastura.

Colesti ulivi domestici dell'agro d'Istia e di Grosseto nell'anno 1824 non resero che staja 351 di olio, e quelli di Batigna-

no staja 575.

Veggonsi pure costà diversi vigneti di varia estensione. Sono generalmente viti hasse, piantate, piuttosto che in costa, in pianura ed a fogna aperta. Contuttociò la loro coltivazione riesce costosissima ai proprietarii, dovendo far lavorare la vigna da gente a vventizia e per la massima parte poco capace. Quindi consegue che la cola, sia per la quantità, come per la qualità del prodotto; nè questo bastar può a supplire al consumo delle respettive benché scarse popolazioni.

Nel distretto di Batignano . . » 330

A Istia e suoi contorni . . . . » 318

Totale . . . Barili 1814

Cotesto vino è per lo più spiritoso, non ingrato al gusto, ma alquanto salmastroso, grave allo stomaco e poco o punto ricercato in commercio.

La pastorizia forma sicuramente uno dei principali articoli dell'industria agraria, e può riguardarsi la prima risora economica ed il più importante fra i prodotti del territorio comunitativo di Groseto, sia per lo smercio delle lane, dei formaggi e delle pelli, come aucora per la vendita dei vitelli, dei majali, degli agnelli e dei molti capi di bestiame vaccino, cavallino, ec.

Nel 1824 il bestiame da fratto e da lavoro in tutto il territorio suddetto ammontava approssimativamente a 15,918 capi di bestie non comprese le bufaline.

Esso fu calcolato ripartitamente nei eguenti capi:

### Nel distretto di Grossete

| Bestiame | Bovino N.º | 679  | ) Totale   |
|----------|------------|------|------------|
| ·        | Vaccino    | 2607 | / <b>L</b> |
|          | Cavallino  | 1042 | ,          |
| -        | Pecorino   | 7120 | 12,412     |
| -        | Caprino »  | 80a  | l .        |
| ***      | Porcino    | 155  | )          |

## Nel distretto di Batignano

| lestiame | Bovino N.º        | 47    |     |
|----------|-------------------|-------|-----|
|          | Vaccino »         | .69   |     |
| -        | Cavallino »       | 83 (  |     |
|          | Pecorino          | 107   | 302 |
|          | Caprino »         | á L   |     |
| -        | Porcino           | 48    |     |
|          | Nel distretto d'I | Tstia |     |

Bestiame Bovino . N.º 79

Vaccino . . » 191

Cevallino . » 124

Peoorino . » 1900

Caprino . . » 800

Poreino . . » 50

Totale del Bestiame ..... Capi Nº 15,918

Il bestiame grosso, vaccino e cavallino, per inveterato uso nell'attuale montatura dell'azienza agraria maremmana, suol tenarsi migrante, indomito, talvolta feroce e quasi salvatico, sotto la denominazione di bestiame *braido* . È lasciato in balla di sè stesso, in mezzo a vaste tenute, a sterpeti, a macchie, o bandite, di notte come di giorno esposto all'intemperie delle stagioni. Vero è che, dietro le disposizioni economico-governative state recentemente emanate, i maggiori possidenti sono stati obbligati a chiudere di più solide difese le loro bandite, ingiungendo ai guardiani delle mandrie una sorveglianza più esatta. Ciò non ostante l'uso di tenere il bestiame grosso nelle stalle e di difenderlo dalle intemperie, il bisogno di migliorare le razze cavalline e la qualità dei pascoli non è sentito ancora quanto basta, sicchè in pochi luoghi e da pochissimi proprietarii trovasi praticato in guisa da veder migliorare e rendere più proficuo cotesto importantissimo articolo d'industria maremmana.

Parlando del commercio che, mediante la produzione del regno animale, ha luogo nel territorio grossetano, non devesi ommettere quello che ivi si ottiene coi del Tombolo posta fra il padule di Carti. mezzi della pesca e della caccia.

Nelle selve di Batignano, d'Istia, della Grancia e dell'Alberese trovano asilo e copioso pascolo, fra i quadrupedi salvatici, i cinghiali, i caprioli, le lepri, il tasso, la volpe, la martora, l'istrice e il lupo; mentre fra i volatili vi abbondano le starne, le quaglie, le beccaccie, gli astori, i colombacci, le tortore, le pernici, li storni, i tordi, i merli, e tutti i piocoli volatili spettanti alla classe dei passeri .

Nei luoghi palustri e bassi allignavano in quantità le anatre, le pavoncelle, le oche, i pivieri, i beccaocini, i cigni, ec.

Il padule di Castiglione della Pescaja soleva essere copioso di pesci, consistenti in anguille, lucci, tinche, gavonchi e testuggini di acqua dolce. Tali specie di pesce nei tempi andati erano nella estiva stagione malsane e cattive: dacché però il nominato padule trovasi circoscritto in più angusto spazio, e questo attraversato e alimentato da acque fresche e correnti, i suoi pesci sono delicati, selubri e di eccellente sapore. Anche i fossi della pianura grossetana abbondano di quei vermi ( le sanguisughe ) la cui raccolta costituisce, specialmente da 40 anni a questa parte, un articolo di produzione naturale, benchè indifferente all'interesse degl'indigeni, i quali lasciano a benefizio degli avventurieri una simile raccolta,

Nel mare, a Cala di Forno, si pescano nella stagione del passo le acciughe, e da Cala di Forno a Castiglione della Pescaja grandissima quantità di pesci di varia qualità in tatte le stagioni.

Oltrechè i boschi sono, come dissi, il vivajo, la mandria, l'ovile e il serbatojo degli animali da frutto domestici e salvatici, essi forniscono molte piante di alto fusto nei cerri, lecci, farnie, ischie e soprattutto nelle sughere, il di cui taglio irregolare e continuo somministra molto legname da costruzione, moltissimo vien ridotto in doganelle, in carbone, e in cataste da ardere, o convertito in potassa, oltre una prodigiosa quantità di scorza che staccasi dalle sughere; tutti questi prodotti boschivi hanno procurato e procurano un annuo lucro alla Maremma in generale ed anche alla comunità di cano, ch'io sappia, a Grosseto siere an-Grosseto, cui appartiene la vasta pineta nuali e mercati settimanali.

glione e il littorale. Da quest'ultima macchia, oltre il legname ed i pascoli, suole ritrarsi un qualche frutto dalla vendita per incanto dei pinocchi. Ma il lucro dei boschi in generale e specialmente nella maremma grossetana anderà sempre decrescendo, uon tanto per la diminuzione del suo legname, quanto ancora per la mi. nor pastura che resterà ai bestiami, seppure non si cercherà di supplirvi con l'introduzione delle praterie artificiali, le quali presto o tardi dovranno divenire la più vantaggiosa e la più confacente coltura all'economia agraria del paese, ed alle circostanze economiche dell'Europa.

Fra gli oggetti d'industria manifatturiera la comunità di Grosseto conta varie fornaci da calcina e da mattoni; più um di terraglie in Grosseto. Vi è da pochi anni una fabbrica di lastre di vetro a Batignano, la quale può dirsi la prima di tal genere che sia stata aperta in Toscana. — Ved. Batighano.

La vendita delle grasce che compariscono nel commercio suol praticarsi nella piazza di Grosseto, da dove per mezzo del porto di Castiglione, o per lo scalo della bocca di Ombrone, o della torre di S. Rocco, s'inviano per mare a Livorno, all'isola di Elba, a quella del Giglio, in Corsica, a Genova e altrove.

Uno dei mezzi più efficaci e più utili a promuovere il commercio della Maremma grossetana fu quello senza dubbio di migliorare le strade che già esistevano, e di aprirne altre tutte ampie e rotabili.

Al principio del presente articolo si sono già accemnate le strade maestre che in sei diverse direzioni partono da Groseto. Alla fine dell'articolo si possono vedere quali e quante strade regie e provinciali, senza rammentare le comunitative, esistono attualmente, e tutte rotabili, nel Compartimento grossetano. Resta solo a compirsi, e non anderà guari, che il colmato padule di Castiglione permetterà che passi sul nuovo suolo rialzato e risanato un tronco della strada regia Marenmana, che da Grossoto verrà diretto per il littorale di Massa senza il bisogno di parsare, come ora, per Monte-Pescali. Man-

POPOLAZIONE della Comunità di GROSSETO a tre epoche diverse.

|                                         |                                                                                           | Diocesi                                  | Popolazione  |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Nome dei luoghi                         | Titolo delle Chiese                                                                       | cui<br>appartengono                      | Anno<br>1640 | Anno<br>1745      | Anno<br>1833      |
| Alberese (a) Batignano Grancia Grosseto | S. Robano, Cappellania<br>S. Martino, Pieve<br>S. Maria, Pieve<br>S. Lorenzo in S. Maria, | Sovana<br>Grosseto<br>Sovana<br>Grosseto | 442<br>1340  | 167<br>21-<br>648 | 294<br>10<br>2321 |
| Istia d'Ombrone                         | Cattedrale<br>S. Salvatore, Pieve                                                         | idem                                     | 137          | 48                | Joq               |

Torale . . . . . . . . Abitanti n. 1919 n. 884 n. 2732

## (a) La cappellania dell'Alberese sa parte della parrocchia di Monteano.

Compartimento di Grosseto. — Allorchè li 27 genn. 1250 (a nativitate) Gualtieri, già delegato di Federigo II, per commissione e in nome di Manfredi re di Sicilia diede il possesso di Grosseto al potestà di Siena e al sindaco dello stesso Comune, fu circoscritta la Provincia grosselana dentro i limiti poco sopra (pag. 529 e 530) designati.

In seguito la Provincia marittima senese abbracciò un perimetro più esteso dalla parte di setteutrione e di ponente, dopo la conquista di Massa e del suo territorio. Finalmente il Granduca Pistro Laorolno I, con suo motuproprio del so nov. 1765, nel desiderio di migliorare la sorte delle toscane Maremme, divise in due provincie l'antico Stato senese; quindi con altro motuproprio dei 18 marzo 1766 vi ordinò un governo economico, e giudiciario col farme centro la città di Grosseto, i di cui magistrati volle che fossero immediatamente e unicamente dipendenti dalla sovrana sua autorità.

Fu allora che ai 4 capitanati di Grosseto, di Massa, di Sovana e di Arcidosso, approvati con rescritto del granduca Cosimo III sotto i 10 genn. 1691 (a nati-

vitate), furono aggiunti i territorii delle ex-contee di Scansano, Pitigliano, Sora-, no, Castellottieri, S. Giovanni delle Contee, e di S. Fiora con più l'ex-marchesato di Castiglione della Pescaja e dell'I-sola del Giglio.

Nel 1808, essendo stati restituiti al dominio toscano i RR. Presidii, fu aggiunto alla provincia grossetana e al suo governo il vicariato di Orbetello.

Finalmente con motuproprio del 27 giugno 1814 la stessa provincia ricevè una nuova organizzazione economica, quando Grosseto su destinata sede di una Camera di soprintendenza comunitativa del Granducato composta allora di 18 comunità, e aumentata a tutto il 1836 di altre cinque che vennero staccate dal Compartimento Pisano.

In conseguenza di ciò il Compartimento grossetano, non compresa la comunità dell'Isola del Giglio, in Terraferma nel 1836 contava 22 comunità in una superficie territoriale di 1,408,804 quadr agrarii, pari a migl. toscane 1754, dove esistevano 71,894 abit., a proporzione cioè di 41 individui per ogni miglio quadr.

— Ved. Granduugato di Toscama.

PROSPETTO delle Comunità del Compartimento di GROSSETO distributo per Cancellerie secondo le ultime Riforme del 1836, ma con la statistica idell'anno consueto 1833 e la superficie territoriale rettificata.

| . ( | Capoluoghi<br>delle<br>Cancellerio Comunitative<br>con le annesse Com. | Palle<br>in cui è compreso<br>il capoluogo<br>delle Comunità | Superficie<br>territoriale<br>in<br>guadrati | Popolazione<br>delle<br>Comunità |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--|
|     | GROSSETO, Cancelleria                                                  |                                                              |                                              |                                  |  |
|     | comunitativa e Ing.                                                    | Ombrone senesc                                               | 118956,68                                    | ł                                |  |
| 1 4 | CASTIGLION BELLA PROCAJA                                               | Idem .                                                       | 60138,01                                     | 2438                             |  |
|     | Magliano                                                               | Valle d'Albegna                                              | 73101,22                                     | 1473                             |  |
| (   | Seansano                                                               | Idem .                                                       | 80171,27                                     | 1082                             |  |
| (   | Massa-Marittima, Cancel-                                               | Valle di Pecora                                              | 129280,16                                    | 3141                             |  |
| 24  | liere e Ingegnere                                                      |                                                              | _                                            | 6193                             |  |
| (   | Gavorrano                                                              | Valle di Alma                                                | 70816,43                                     | 2374                             |  |
| - ( | CAMPIGLIA, Canc. e Ing.                                                | Valle di Cornis                                              | 33582,12                                     | 2141                             |  |
| 1   | Piombino                                                               | Idem                                                         | 40680,01                                     | 2443                             |  |
| 3 ( | Suvereto                                                               | Idem                                                         | 27080,29                                     | 755                              |  |
| 1   | Monteverdi                                                             | Idem .                                                       | 28422,47                                     | 768                              |  |
| (   | Sessetta                                                               | Idem                                                         | 7672,24                                      | 689                              |  |
| •   | ROCCLETEADA, Cancelleria                                               | Valle inferiore dell'                                        |                                              | § .                              |  |
| 44  | comunitativa                                                           | Ombrone sense                                                | 101317,66                                    | 4080                             |  |
|     | Campaguatico .                                                         | Idem                                                         | 103589,32                                    | 3:36                             |  |
| - 6 | Ancidosso, Canc. e Ing.                                                | Valle dell' Orcia                                            | 27168,77                                     | 4365                             |  |
| 1   | Castel del Piano                                                       | Idem                                                         | 22071,71                                     | 4587                             |  |
| _ } | Cinigiano Cinigiano                                                    | Valle inferiore dell'                                        | 1                                            | <u>I</u>                         |  |
| - 1 | ) -                                                                    | Ombrone senese                                               | 59433,84                                     | 3658                             |  |
|     | Roccalbegua                                                            | Valie dell' Albegna                                          | 48460,21                                     | 3216                             |  |
| (   | Santa-Fiora (R)                                                        | Valle di Fiora                                               | 42534,16                                     | 4397                             |  |
| . ( | Presentano, Canc. e Ing.                                               | Idem                                                         | 29902,23                                     | 3193                             |  |
| 6 Z | Manciano                                                               | Valdi Fiora e Albegna                                        | 142757,71                                    | 2573                             |  |
| . ( | Sorano                                                                 | Valle di Fiora                                               | 67490,60                                     | 3851                             |  |
| , 1 | ORRETELLO, Canc. (A)                                                   | Valle dell' Albegna                                          | 94178,52                                     | 4823                             |  |
| ă l | Gierio                                                                 | Isola                                                        | •••                                          | 1503                             |  |

Totale . . . . . Quadrati 1408804,53 Abit. n. 65880

NB. La lettera (A) indica residensa di un Ingegnere ajuto, e la lett. (R) residensa di un secondo Cancelliere.

### STRADE REGIE E PROVINCIALI CHE ATTRAVERSANO IL COMPARTIMENTO DI GROSSETO.

STRADE REGIE SPETTANTI AL COMPANTI-MENTO DI GROSSETO

1. Strada R. postale Senese. Dalla porta nuova di Grosseto passando per Batigna- zione della Via Emilia. Dal confine del

dove continua nel Compartimento senese sino a Siena.

a. Strada R. Maremmana, o continuano, Paganico e Fercole conduce a Petriolo, Compartimento pisano passando per Gavorteno, e provvisoriamente per Monte-Pescali entra in Grosseto.

- 3. Strada R. di S. Rocco. Dulla porta vecchia della città di Grusseto alla torre di S. Rocco sul littorale.
- 4. Strada R. Orbetellana. Puori della porta vecchia di Grosseto staccasi dalla R. che gira attorno alle mura della città per dirigersi alla basca dell'Alberese dove si passa l'Ombrone, e di la per l'Osa equindi per l'Albegna che varca, il primo presso la torre di Talamonaccio, l'attro alla torre delle Saline, e va ad Orbetello.
- 5. Strada R. da Grosseto a Scansano. Staceasi dalla strada R. intorno alle mura faori della porta vecchia di Grosseto, si dirige per Istia, dove si passa in barca l'Ombrone, e di là conduce a Scansano.
- 6. Strada B. del Sostegno. Si dirama da quella di S. Rocco e va alla sabbrica del mulino del Sostegno, lungo l'antico Fosso Navigante.
- 7. Strada R. fuori delle Mura. Gira intorno ai bastioni della città di Grosseto,

# STRADE PROFINCIALI CHE ATTRAFERSANO IL COMPARTIMENTO GROSSETANO.

- 1. Strada di Massa, o del Cerro Buca. 10. Dal confine del Compartimento di Pisa in Inogo detto il Cerro Bucato giunge a Grosseto, passando per Massa-Marittima e Monte-Pescali.
- 2. Strada Massetana. Dal confine del Comp. di Siena in comunità di Montieri giunge a Massa.
- 3. Strada di Montalcino. Dal confine del Comp. di Siena presso l'Ombrone si unisce alla strada R. Senese in vicinanza dell'osteria dei Cannicci.
- 4. Strada di Castel del Piano. Dal confine del Comp. di Siena in comunità di Castiglion d'Orcia conduce a Castel del Piano.
- 5. Strada da *Sorano a Scansano*. Da Sorano arriva a Scansano passando per Pitigliano e Marciano.
- 6. Strada dei Cannicci o di Castel del Piano. Dalla strada R. Senese presso l'osteria dei Cannicci giunge a Castel del Piano passando presso Monte-Giovi.
- 7. Strada dal Ponte di Rigo a Sorano. Dal confine del Comp. di Siena al torr. di Siele presso la Sforzesca, passando per S. Giovanni delle Contee, Castell'Otticri e S. Valentino fino a Sorano.

GROSSO (MONTE). -- Fed. Monte-Grosso.

GROSSOLI (MONTE). — Ved. Mos-TR-GROSSOLI & MONTE-GROSSI.

GROTTA (S. MARIA DELLA). — Fed.
Montreconto delle Masse di Città di Siena.
GROTTE (S. MARIA ALLE) o a RIPA. — Fed. Ripa (S. Maria a).

GROTTI in Val-d'Arbia. Casa torrita, già fortilizio nella soppressa cura di S. Michele a Palombaja, aunessa da lungo tempo alla parr. plebana di S. Gio. Battista a Corsano nella Com. e circa 5 migl. a pondi Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede sulla cima di un colle alla cua base dal lato di grec, scorre il torr. Sorre e da pon. le acque scendono nel fi. Merse.

La grandiosa torre, già fortilizio della famiglia Ugargieri, è ridotta ad uso di casa di campagna dal March. Nerli di Siena attuale possessore.

La torre di Grotti fu presa e devastata con le case annesse e la vicina torre delle Strine dai soldati austro-ispani nell'ultima guerra contro Siena e Montalcino.

GRUFFIETO nella Valle del Senie in Romagna. — Cas. nel popolo di S. Michele alla Rocca, Com. Giur. e a migl. a lev. di Palazzuolo, Dioc. e Comp. di Firenze.

È posto sulla schiena del monte Gamberaldi dal lato che guarda sett.-muestr, lungo la via mulattiera ehe da Palazzuolo per Gruffieto esce fuori del Granducato e si unisce alla provinciale Faentina sulla ripa sinistra del fi. Lamone.

GRUGNO (DOGANA DELLA PUNTA DEL) in Val-di-Nievole. — Dogana di terza classe dipendente dal doganiere dell' Altopascio. — È situata allo scalo del lago di Bientina fra la dogana della Passora e quella di Botronchio nella parr. di Staffoli, Com. e oirca 6 migl. a maestr. di Santa-Croce, Giur. di Castelfranco di Sotto, Dioc. di Sanmininto, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Questo nomignolo di Grugno mi richiama alla memoria un istrumento dei 17 aprile 1198 appartenuto alla comunità di Fucecchio, nel quale si nomina una casa con terreni del territorio di Staffoli posseduta a titolo di livello da un tal Grugno abitante di Staffoli.—(Anca. Dira. Fion. Carte di Fucecchio). GRUMAGGIO, o GROMAGGIO nel Val-d'Arno sotto Firenze. Antico conventimo ridotto a casa colonica eon oratorio contiguo intitolato a S. Luca nella parrdi S. Stefano alle Busche, piviere di Artimimo, Com. e Giur. della Lastra a Signa, da dove è distante migl. 3 a pon., nella Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

. Trovasi sulla ripa destra dell'Arno, poco innansi di arrivare allo stretto della Golfolina, e passata la foce dell'Ombrose

pistojese.

Deve la sua origine a Mess. Leonardo di Niccolò Frescobaldi cittadino fiorentino, saggio al pari che pio, il quale dopo aver fondato nei proprii heni di Grumaggio l'oratorio di S. Luca, lo concedò, ai ao luglio 1413, con una piceola rendita annua a Fra Carlo dei conti di Monte Grauelli fondatore della Congregazione dei Girolamini a Fiesole. La qual donszione fu convalidata nel 5 aprile 1430 da Francesco di Tommaso Frescobaldi, e quindi dal Pont. Eugenio IV con holla dei 13 genn. 144a approvata. — (Manna, Sigilli antichi Tom. VII.)

Gaumozo, nel Val-d'Arno pisano.—Cas. da cui prese il titolo la diruta chiesa di S. Frediano di Grumolo nel piviere di S. Lorenzo alle Corti, Com. e circa 4 migl. a pon. di Cascina, Giur. di Pontedera,

Dioc. e Comp. di Pisa.

Il Comunello di S. Frediano di Grumolo trovasi rammentato nelle carte della Primaziale di Pisa.— Ved. Conyi (S. Lo-RRIMO ALLE).

Gaunuzo, o Cumuzo nella Val d'Evola. — Cas. perduto ch'ebbe nome di castello, e che diode il titolo alla chiesa di S. Martino di Cumulo, o Grumulo, nel piviere di Barbinaja, Com, Giur. e Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze. — Ved. Cumulo.

GUADALTO, o QUADALTO (MO-NASTERO DI) uella Valle del Senio in Romagna. --- Ped. Paramuoro di Ro-

magna.

GUADO. - Ved. VADO.

GUADO-EURGO ( S. MARTING DI ) altrimenti detto in Kinszca, già nel suburbio, poscia dentso la città di Pisa.—Ved. Pisa.

Guano-Lungo nel suburbio orientale di Firenze. — Ved. Variungo.

GUAIAEDATICA (PORTA). — Ved. PORTA CALDATICA, OFA CARRATICA di Pistoja.

GGALDA (PIERE DI S. MANA DI TERAL) sul Monte-Pisano. — Era una chiesa plebana, alla quele io dubito che fosse più tardi sostituito il nome di S. Maria di Massa-Pisana. Alla pieve di S. Maria di Terra Gualda, o Walda, appella una membrana dell'Arch. Arciv. di Lucca dell'881, quando Gherardo vescovo di detta città diede l'investitura della pieve medesima al prete Alprando con l'obbligo di pagare ogn' anno alla sua mensa 60 denari d'argento.

Nel 1742 l'Arciv. di Pisa avendo fatto occupare il poggio di Terra Gualda, e ivi incominciato a edificare un castello a pregindizio del vescovo lucchese, questi ricorse al pontefice Innocenso II, il quale destinò il Ven. Atto vescovo di Pisa destinò il Ven. Atto vescovo di Pisa nato che ordinò all'arcivescovo di Pisa di disfare dentro il termine di otto giorni il nuovo castello per ordine di lui cominciato ad edificarsi sul poggio di Terra Wal-

do. (Ancu. Angiv. Di Lucca).

Nell'atto della fondazione della Badia di S. Savino presso Pisa (del 30 aprile 780) i tre fratelli nobili pisani che la eressero, assegnarono fra le altre cose al nuovo monastero la metà della corte che essi possedevano in Terra Walda (Annal. Camall.) Ved. Massa-Pisana.

GUALDIMARS (PORTA) DI PRATO. - Ved.

PRATO città.

GUALDO, GUALDA, e GUALDIC-CIOLA. — Varie località conservano anche in Toscana il nome originario tedesco di Gualdo (Waldum) equivalente ad un bosco speciale, privilegiato e di uso quasi riservato al solo suo signore.

Tale era il Waldum Domini Regis appartenuto ai re longobardi, situato alla sinistra del fiume Cornia, nel bosco dove oggi trovasi la ch. parrocchiale del Frassine. Tale fu l'aitro Gualdo posto nella medesima valle alla destra dello stesso fi. fra Monteverdi e la Sassetta, il quale diode il titolo a un comunello, e ad una distrutta pieve (S. Maria de Gualda), e di cui conserva tuttora il nome la contrada. Appartenne auch'esso ai re longobardi, e forse faceva parte del Gualdo-del Re che abbiamo poco sopra nominato: tostochè il Pont. Gregorio VII nella bolla di confinazione della diocesi di Massa del 20 nov. 1075 il Gualdo che deserive a confine fra la pieve di S. Giovanni (di Campiglia) e la cappella o basilica di S. Filippo presso Monteverdi, è appellato Gualdo del Re; inde vero ad Sanctum Johannem in Gualdum Domini Regis et ad S. Philippum et inde ad Montem Viridem .- Ma ai tempi di Gregorio VII il Gualdo di Monteverdi era passato in potere dei conti di Suvereto, tostochè il conte Ugo figlio del C. Ridolfo e di Ermengarda, con istrumento del 10 giugno 2053, vendè alla badìa di S. Pietro a Palazzuolo presso Monteverdi, e per essa ad Azzone abate di quel monastero il castello e distretto di Gualdo, ossia di Gualda, unitamente al giuspadronato e beni della pieve di S. Maria de Gualda.

Tule acquisto fu confermato al monastero di Monteverdi dal Pont. Alessandro III nel 1176. — Era console della villa di Gualda un tal Gualandello, alforchè; nel 1230 ai 7 giug., gli uomini di questo comunello insieme con quelli di Monteverdi e di Campetroso, con l'annuenza dei monaci loro signori, non avendo essi forze sufficienti per difendersi dai haroni di contado che loro toglievano le sostanze, ricorsero alla protezione del Comune di Massa, col quale stabilirono patti di accomandigia, obbligandosi i primi di non imporre pedaggio ai Massetani, di militare, richiesti, in loro servigio, edi pagare per ciascuno dei due comunelli l'annuo tributo di mezza marca d'argento nella vigilia di S. Cerbone. (Ancu. Dipl. Fron. Carte della Com. di Massa).

Li 7 sett. dell'anno 1298 l'abate ed i monaci della badha di Monteverdi, per esser difesi nei beni che tuttora restavano al monastero, assegnarono al Comune di Voltera per il tempo di 29 anni, contro una piccolaretribuzione livellaria, la terza parte di tutte le selve situate nei territorii di Monteverdi, di Canneto, e di Gualda.—
(Anc. Dipl. Pion. Carte delle Com. di Voltera).— Ved. Abasia di Monteverdi, e Montevendi, e Montevendi Comunità.

GUALDO DEL RE in Val-di-Cornia.—All' art. Cornino (Conrado) feci menzione del Bagno Regio e del Gualdo del Re, presso i quali luoghi sino dal secolo VII esisteva l'oratorio di S. Regolo cou le reliquie di quel martire. All'art. Frassinz (Madonna del) aggiunsi alcunchè relativo allo stesso Gualdo del Re, in mezzo al quale sot-

to il regno dei Longobardi fu edificata la devota chiesa di già citata.

Il Gualdo e Bagno del Re con l'oratorio di S. Regolo in Waldo Domini Regis sono spesse fiate rammentati nelle carte dei vescovi longobardi di Lucca, alla di cui mensa, per eredità lasciata da quei gerarchi, sembra che pervenisse una parte del Gualdo stesso col padronato della ch. di S. Regolo, il di cui corpo sul declinare del secolo VIII venne di là in Lucca trasportato .- Dopo il mille una porzione del Gualdo del Re posta alla sinistra del fiume Cornia si appello Gualdicciolo, nome che fù comune a due mulini sulla Cornia situati a confine con il distretto territoriale di Campetroso, lochè è dimostrato da varii istrumenti della città di Massa sotto gli anni 1266 (25 gen.), 1279 (25 magg.), 1294 (26 nov.) e 1322 (5 giugno) negli Arch. Dirt. Fron. e Senses

GUALDO nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con parr. (S. Stefano al Gualdo) nel piviere di Romena, Com. e circa 4 migl. a pon. di Stia, Ginr. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco orient. del contrafforte dell'Appenuino che congiunge il monte di Palterona a quello della Consuma nel mezzo alle selve di castagni.

La parr. di S. Stefano al Gualdo nel 1833 contava 171 ubit.

GUALDO nei Val-d'Arno fiorentino. — Cas. posto sul già selvoso monte Morello, dal quale ha preso il vocabolo la parrocchiale di S. Giusto a Gualdo, cui fu annessa nel 1783 la cura di S. Donato a Lonciano, nel piviere, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett.-grec. di Sesto, Dioc. e Comp. di Firenze.

Giace sulla parte più alpestre del monte Morello, il di cui vertice fu già rivestito di abeti e di altre piante di alto fusto. — Ved. Monte-Montello e Longiano.

La chiesa di S. Giusto a Gualdo è di giuspadronato dei Fioravanti di Firenzuola. — La sua parrocchia nel 1833 noverava 141 abit.

GUALDO nella Valle del Montone in Romagna. — Cas. con chiesa parr. (S. Antonio in Gualdo) già detta in Salutare, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a lib. di Terra del Sole, Dioc. e Comp. di Firenze.

DEL) aggiunsi alcunchè relativo allo stes-Trovasi nella ripa destra del fi. Mon-Description del Re, in mezzo al quale sottone sul confine estremo del Granducato. La parr. di S. Antonio in Gualdo nel

1833 contava of abit.

GUALDO nella Val-di-Magra. — Nome perduto, sebbene perduta non sia la selva che tuttora si conserva in quell'alpestre località sugli ultimi poggi occid. dell'Alpe Apuana, nella parr. di Ceserano, Com. Giur. e circa 5 migl. a sett. di Fosdinovo, Dioc. di Massa-ducale, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Si fa commemorazione di questo Gualdo in un istrumento della cattedrale di Lucca dell'anno 879, allorchè Gherardo Vesc. di detta città fece una permuta di beni situati nel contado di Luni, in loco ubi dicitur Pulicha prope Colugnola, confinanti da un lato con le terre e selve della chiesa maggiore di S. Maria di Luni, e dall'altro lato con quelle della catte drale di Lucca; cioè, in Waldo finibus Lunensis prope rivum Pisciula, a Lognatica, et Ciserano. — Ved. CESHARMO, e COLOGNOLA in Val-di-Magra.

GUALDO DE VIAREGGIO nella Valle del Serchio. — Cas. con ch. parr. (S. Nicolao, già S. Giusto) nel piviere di Elci, Com. Giur. e circa 7 migl. a grec. di Viareggio, Dioc. e Duc. di Lucca. — Risiede presso la vetta del monte di Quiesa fra la via provinciale, che da Camajore per la vallecola della Freddana guida a Lucca, e la via R. che dalla stessa città, varcando il monte di Quiesa, scende nel littorale di Viareggio e di Pietrasanta.

Trovasi memoria del Gualdo di Viareggio in un istrumento di concordia, del mese di giugno 1099, fra i canonici della chiesa maggiore di Lucca e Guidone figlio d'Ildebrando signore di Montemagno, per le rapine che i di lui vassalli andavano facendo sui beni e persone dipendenti dal capitolo lucchese, nelle corti di Massa-Rosa, di Riscetulo, di Montisciana, e di Gualdo. (Muzar. Ant. M. Aevi.)

La chiesa di Gualdo sul monte di Quiesa nel secolo XIII era sotto l'invocazione di S. Giusto nel piviere medesime di Elci, ma nella vicaria di Camajore, dalla quale venne staccata nel secolo XVIII.

La parrocchia di S. Nicolao di Gualdo è semplice cappellania curata, la quale nel 1832 contava 189 abit.

GUALDO ( PADULE pr) nella vallecola dell'Alma in Maremma. — Piccolo ristagno di acque nel seno di Scarlino presso la torre detta del Barbiere, fra la riva del mare e il promontorio, o capo di Troja, nel popolo di Scarlino, Com. Giur. e circa migl. 12 a lib. di Gavorrano, Dioc. e Comp. di Grosseto.

GÚARDAVALLE in Val-di-Chiana.— Villata che formava un comunello nella parrocchia di S. Stefano di Guardavalle da quasi quattro secoli stata annessa alla chiesa collegiata di Torrita, Com. e Giur. medesima, Dioc. di Pienza, già di Areszo, al cui Compartimento appartiene.

Risiede in costa sulla pendice dei poggi che diramansi a sett. del Monte-Follonica fra Torrita e Ciliano.

Incominciò Guardavalle a figurare nella storia municipale dopo gli allori colti dai Senesi nei campi di Montaperto; tostochè il governo di Siena, sentito il consiglio del popolo, nel 1271, deliberò d'inviare un giusdicente minore, o notaro civile a risedere nel cast. di Guardavalle.

Questo luogo sembra che dasse il suo nome ad una famiglia potente di Torrita, alla quale riferisce un istrumento del 15 sett. 1327. È un mandato di procura fatto nella villa di Ciliano nella can comunitativa, mercè cui gli nomini di Ciliano diedero facoltà a Pietro figlio di Guccio di vendere a Niccoluccio di Ghino dei Guardavalli un pezzo di terra in parte selvosa, in parte prativa e palustre, posta nella contrada di Greppo nel piano della pieve di S. Vincensio. - Un altro istrumento del 19 genn. 1331 rogato nel castello dell'Amorosa da Gio. di Biagio da Torrita riguarda la vendita di due poderi con case annesse posti nel distretto di Torrita e di Guardavalle nel contado di Siena. (ARCH. DIPL. Fron. Carte della Com. di Montepulciano, e dei PP.Crociferi di Firenze).

Alla stessa famiglia de' Guardavalli appella una deliberazione della Rep. di Siena, del 21 agosto 1444, con la quale fu accordata la somma di fiorini 200 a Bertoldo di Magio dei nobili di Guardavalle per essersi mantenuti fedeli ai Senesi, con pericolo di vedersi togliere le posessioni proprie dai Montepulcianesi.

La chiesa parr. di S. Stefano a Guardavalle, già di padronato de' frati Agostiniani di Siena, fu a loro istanza soppressa dal Pont. Sisto IV con bolla del 15 maggio 1473, permettendo che venissero incor-

porati i suoi beni all'entrate di quel convento. (Anen. Diri. Fion. Carte di S. Agostino di Siena). — Ved. Monte-Follonica e Torrita.

GUARDIA (VILLA DI) in Val-di-Fine. Villa distrutta che diede il nome alla chiesa di S. Michele di Guardia nel piviere di Pomaja, da lunga mano stata riunita alla parr. di Pastina, nella Com. di S. Luce, Giur. di Lari, Dioc. e Comp. di Pisa.

Il nome di Guardia nel medio evo usavasi più frequentemente che altrove dai Pisani, fra i quali soleva equivalere ad una speciale corte, di villa o tenuta.—
Tale era la Guardia-Baldini, la Guardianuova e vecchia nel distretto di Crespina, la Guardia-Orticaria a S. Ermete presso Pisa, la Guardia-Silvatica nel Comune di Malaventre, la Guardia di Putignano nei contorni di Cascina, ec.

Questa di Pomaja esisteva nell'estreme Colline superiori pisane fra Pastina e Pomaja, là dove dal capitan Mariti sulla fine del secolo XVIII fu visto nel presbitero della chiesa di Guardia un' iscrizione relativa alla sua riedificazione, fatta nel 1220. Dalle rovine poi di un fortilizio trovate sul poggio di S. Michele di Guardia, e dalle macerie di muri e di case sparse in quei contorni lo stesso viaggiatore Gio. Mariti rilevò, che colà sosse esistito un castello. È altresì vero che questo luogo col nome di Villa di Guardia si trova designato in un istrumento rogato li 20 maggio 1301, davanti alla porta della chiesa di S. Michele di Guardia, allorchè i popolani preseduti dal prete Orlando pievano di Pomaja, ed in presenza del rettore della chiesa di S. Bartolommeo di Pastina, del parroco di S. Luce e di molti altri testimoni, elessero ed investirono il nuovo Rettore della chiesa vacante di S. Michele della Villa di Guardia, Com. di S. Luce, piviere di Pomaja, Dioc. pisana. (GIOVANNI MARI-11, Odeporico delle Colline pisane MS. nella Biblioteca Riccardiana).

GUARDISTALLO, già Gualdistallo, nella Maremma della Cecina. — Cast. con sottostante borgo, capoluogo di comunità, residenza di un potestà, di un cancelliere comunitativo, e d'un ingegnere di circondario, con pieve prepositura (SS. Lorenzo e Agata) nella Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

È posto sulle colline selvose ( quasi Stallum Gualdi ) a sett. del poggio al Pruno fra la Cecina, la Sterza ed il littorale di Bibbona, nel gr. 28°19' long. e 43°19' latit.; 7 migl. a lev. di Bocca di Cecina, 16 migl. a lib. di Volterra, 11 a scir. di Rosignano, e circa 34 migl. a ostro di Pisa.

Guardistallo era una delle più grosse borgate con cassero tuttora in piedi, già appartenute all'illustre casa Gherardesca, dalla cui famiglia discendevano quei due fratelli Gherardo e Ranieri figli del fu conte Gherardo, i quali nel 2 giugno del 1155 donarono alla chiesa volterrana, e per essa al vescovo Galgano, la porzione dei beni che essi possedevano nel castello di Guardistallo, nel suo borgo e distretto.

Che tali doni per altro fossero precarii lo dimostra un altro istrumento dei 25 luglio 1160, mediante il quale gli stessi due conti con le respettive mogli offrirono allo spedale di Linaglia, da godersi però dopo la loro morte, tra le altre cose una macchia posta in Ischeto sotto Guardistallo fra la Sterza e la Cecina. Ed erano quei medesimi fratelli, che 17 anni dopo, nel 1 dic. dell'anno 1177, trovandosi in Vada, assegnarono a quel monastero di S. Felice 25 pezzi di terra situati nel piviere di Rosignano. Alla stessa donazione prestarono il loro consenso le respettive mogli, cioè, la contessa Erminia moglie del C. Ranieri, che allora abitava in Montescudajo, e la C. Adelasia moglie del C. Gherardo nel tempo che risedeva in Guardistallo. (Ancu. Dirl. Fion. Carte del Mon. di S. Lorenzo alle Rivolte, e di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa).

Fu senza dubbio un equivoco preso dal Targioni quello di confondere la chiesa di S. Agata a Guardistallo della diocesi volterrana con la pieve di S. Giorgio a Guastalla, dipendente allora dal vescovo di Reggio; tostochè l'autore dei Viaggi per la Toscana credè applicare a questa di Guardistallo un documento del 1070, nel quale si da notizia di tutti i castelli, pievi, cappelle, loro possessi, e decime, che il potente marchese Bonifazio aveva ottenuto in feudo dal vescovo di Reggio; alla cui diocesi allora apparteneva anche la pieve di S. Giorgio, ora cattedrale di Guastalla, cioè, et Plebem de Wardestalla cum cappella S. Georgii et cum centum

jugera. - (Munatoni, Ant. Med. Aevi. to fiorentino, dall'altra parte. - (Ance. Dissert, XXXVI).

La chiesa pertanto di Guardistallo, seppure nel 1070 esisteva, non poteva essere altro che una semplice cappella sotto il doppio titolo de' SS. Lorenzo ed Agata. Tale ce la manifesta anche nel secolo XIII un istrumento del 29 luglio 1224, col quale il prete Alberto Cappellano e Rettore della chiesa de' SS. Lorenzo ed Agata a Guardistallo vendè allo spedale di Linaglia, situato fra Guardistallo e Casale, la metà di un pezzo di terra presso Linaglia, in luogo detto le Valli, nella curia e distretto di Casale. (Ancu. Dipl. Fion. Carte del Mon. alle Rivolte di Pisa).

Nel sinodo volterrano del 1356 la ch. di Guardistallo, sebbene al di là della Cecina, era riguardata come quelle del Sesto della città di Volterra. Infatti essa dipende costantemente dal capitolo della cattedrale volterrana, cui spetta la spedizione delle bolle della prepositura di Guardistallo al pari di molte altre chiese suburbane, comecchè attualmente Guardistallo appartenga al Sesto di Montescudajo.

La chiesa di Guardistallo era per altro prepositura innanzi del 1436, avvegnachè in quest'ultimo anno Cosimo dei Medici, denominato Padre della patria, scrisse al suo amico Roberto Adimari vescovo di Volterra per raccomandargli specialmente il Preposto della chiesa di Guardistallo. (Aunirat. dei Vesc. di Volterra).

Le vicende storiche di Guardistallo sono comuni a quelle del cast. di Bibbona e degli altri paesi limitrofi, un dì signoreggiati dai conti della Gherardesca, sebbene sotto l'alto dominio della Rep. di Pisa, e ciò fino a che questa fu dai fiorentini conquistata; alla qual epoca (anno 1406), Guardistallo su uno dei primi tra i castelli della Maremma pisana a inviare i sindaci a Firenze per giurare sottomissione e fedeltà alla nuova Siguoria. - Fed. Bissona, e Montescudajo.

Finalmente gli uomini del comune di Guardistallo, con deliberazione dei 13 gennajo 1410, elessero procuratori per ragione delle questioni di confini fra il loro territorio e quelli delle limitrofe comunità di Gello di Casaglia e di Querceto del contado di Volterra da un lato, e fra i comuni di Casale e di Montescudajo delDIPL. Flox. Comun. di Volterra).

Dopo la qual epoca quasi sempre Guardistallo si mautenne fedele ai dominatori di Firenze, ai quali fu tolto per breve tempo nel 1447 dalle armi del re Alfonso di Aragona.

Comunità di Guardistallo.—Che i confini territoriali della comunità di Guardistallo siano poco diversi da quelli che sino dal 1410 vennero determinati dai periti dei respettivi comuni limitrofi, non vi sono prove da accertarlo, nè da negarlo; dirò solo che il suo distretto abbraccia una superficie di 6660 quadr. agrarii equivalente a circa migl. 8 e un quarto; che la sua figura iconografica potrebbe quasi assomigliarsi alla porzione superiore di un braccio umano, la cui scapola sia volta a lev. verso dove confluisce il torr. Sterza nel fi. Cecina. Dell'accennata superficie però 249 quadr. sono occupati da corsi di acqua e da strade. Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 1140 abit. a ragione cioè di 142 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

La giurisdizione di Guardistallo trovasi circoscritta, come nell'anno 1410, dalla parte di sett. con le parrocchie di Casaglia e di Querceto, due antiche comunità, attualmente comprese in quella di Montecatini di Val-di-Cecina; dalla parte di sett. a pon. con la Com. di Montescudajo mediante le colline che guardano **la** marina di Cecina, e dal lato di lib. a ostro con la Com. di Casale, cioè dalle colline fra Guardistallo e Casale sino al poggio dei Gabbri. Sopra questo poggio a lev. sottentra a confine la comunità di Bibbona rimontando di conserva i botri del Canale e delle Caprareccie. Giunta alla sommità dei Gabbri questa di Guardistallo trova la Com. di Montecatini, già di Casaglia. con la quale riscende nella vallecola della Sterza, che oltrepassa presso la sua confinenza nella Cecina, per abbracciare cinque o sei poderí alla destra delle due ultime fiumane.

Tutte le strade di questa comunità sono anguste e non rotabili, meno quella che staccasi dalla R. maremmana per salire a Guardistallo; alla quale forse non resterà più lungo tempo un desiderio la congiunzione di un ramo di strada rotabile l'antico contado pisano, allora del distret- per mettere il paese in comunicazione con quelle provinciali della Cecina per Volterra, e della Val-d'Era per Pisa.

Il territorio di Guardistallo è coltivato in parte a viti, a olivi ed a granaglia; ma il più è rimasto boschivo e a pastura. Mancano nel paese sorgenti di acque potabili, e scarsissime sono le buone cisterne per mantenere bevibili le acque piovane.

La comunità di Guardistallo tiene un medico-chirurgo condotto e un maestro di scuola. Vi risiede un potestà, che ha giurisdizione civile anche sulle comuni-

tà di Bibbona, Montescudajo e Casale; è dipendente per la polizia e pel criminale dal Vicario R. di Rosignano. Con Regolamento recente è stato eretto Guardistallo capoluogo di un Ingegnere di Circondario e di una Cancelleria comunitativa; l' uno e l'altra abbracciano oltre questa le comunità della Gherardesca, ossia di Castagneto, di Bibbona, di Montescudajo e di Casale. — L'ufizio di esazione del Registro e la conservazione delle Ipoteche sono in Volterra; la Ruota a Pisa.

Movimento della popolazione della Comunità di GUARDISTALLO a tre epoche diverse.

| Аяно | maschi femm. |     | Maschi |     | coniugati<br>dei<br>due sessi | stici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas. |
|------|--------------|-----|--------|-----|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1551 | -            | _   | _      | _   | _                             | _                         | 90                          | 428                           |
| 1745 | 76           | 67  | 4:     | 67  | 160                           | 4                         | 76                          | 415                           |
| 1833 | 225          | 208 | 133    | 135 | 433                           | 6                         | 223                         | 1140                          |

GUARLONE (VILLA DEL) e aunessa contrada nel suburbio orientale di Firenze fuori della porta alla Croce.

Dicesi Guarlone il più vetusto possesso che conservano tuttora i monaci Vallombrosani di Firenze, donato al loro istitutore S. Gio. Gualberto insieme con la chiesa di S. Salvi fino dall'anno 1048 (26 marzo e 16 aprile) per dote del nuovo mouastero da erigersi costà nel luogo già detto Paratinula. — Ved. Abasia di S. Salvi.

La tenuta del Guarlone consisteva in diversi poderi con un palazzo torrito, attualmente ridotto a un casone abitato da una famiglia colonica di quei monaci, costà dove nei primi secoli risiedeva l'abate generale della Congregazione Valombrosana. — Trovasi sulla ripa destra dell'Arno presso la confluenza del torrentuccio Africo, un miglio circa a lev. della città di Firenze, nella parr. e dirimpetto alla chiesa di S. Salvi, Com. Giur. e un migl. a maestr. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

I nomi di *Varlungo* (già Vado-longo), di *Guarlone, Bisarno e Ripoli* rimasti alla

contrada che costeggia l'Arno sopra Firenze danno a vedere, che in cotesto tratto di paese un di l'Arno spagliava le sue acque e formava de' lunghi e larghi guadi e dei doppi alvei o bisarni.

Sino dal secolo XII esistere dovevano lungo la ripa del Guarlone quelli abbandonati mulini di S. Salvi, le cui vestigie sotto nome di Mulinaccio, e di Casaccia (ridottaaosteria) attualmente si appellano. Avvegnaché si può dubitare che a cotesti edifizii volessero riferire le parole del privilegio che l'Imp. Arrigo VI nel 1187 (29 aprile) accordava ai monaci di S. Salvi, ai quali fra le altre cose confermò omnia aedificia, quae sive in flumine Arni, sive in aliis aquis in suo proprio fundo habent. - Senza dubbio alle stesse mulina del Guarlone appellò Giovanni Villani nella sua Gronaca (Lib. XII cap. 117) quando progettava al governo di quel tempo la costruzione di un muro nella ripa destra dell'Arno, il quale dalla coscia del ponte reale (ossia dal luogo detto attualmente la Zecca vecchia) continuasse verso levante fiuo alle mulina di S. Salvi

per raddrizzare il corso del fiume e allargare il suo ingresso in città.

Forse questo lavoro fu eseguito poco dopo non senza danno della ripa opposta del fiame; giacche trevo nel 16 lugl. 1359 una sentenza del Potestà di Firenze, con la quale fu aggiudicata al monastero di S. Salvi una grande estensione di terreno posto dirimpetto alla tenuta del Guarlone, che le piene dell'Arno avevano invaso nelle parrocchie di S. Pietro in Palco e di S. Miniato al Monte: cioè dal Bisarno sino alla Pigna di Camarzo. - Ved. Bi-SARRO E CAMARZO.

Nel 1381 il mulinaccio del Guarlone era già divenuto inoperoso per causa dell' essersi l'Arno gettato verso la ripa destra, e reso inutile il canale della superstite gora con le mulina di S. Salvi, poste nel luogo dove ora si dice la Casaccia.

Nel palazzo del Guarlone tenne la sua ultima residenza il prepotente Don Ruggieri dei Buondelmonti stato abate di Passignano, poi di Vallombrosa, il quale nel dì 14 agosto 1316 vi morì, e costà con suo testamento nel giorno innanzi dispose che sossero restituiti alla badia di Passignano e a quella di Vallombrosa gli arredi preziosi ed i vasi sacri di argento che egli si era arbitrariamente appropriati.— Ved. ARRABIA DI PASSIGNANO.

GUARNIALLA nel Val-d'Arno sopra Firenze. - Cas. perduto che diede il titolo ad una chiesa parrocchiale (S. Maria a Guarnialla) nel piviere di S. Pietro a Pitiana, Com. Giur. e circa 3 migl. a sett. di Rignano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. - Ved. Prriana.

GUASTICCE (S. RANIERI ALLE) in Val-di-Tora. — Nuova popolazione sorta sopra un terreno nuovo poco lungi dai Ponti di Stagno, nella Com. e 4 migl. a pon. di Colle-Salvetti, Giur. Dioc. e 6 migl. a lev. di Livorno, Comp. di Pisa, la qual città è circa 10 migl. al suo ostro.

Il nome di Guasticce quasi di per se solo basta per indicare l'origine poco favorevole della sua ubicazione: stantechè cotesta contrada fu lungamente affiita e guasta dalle acque palustri e saline che nella sua bassa pianura spagliavano, innanzi che venissero raccolte nei fossi e nel rio, detto tuttora dell'Acqua-Salsa.

Cominciò l'opera Cosimo I, allora quan-

per le cateratte delle Bocchette di Riglione, ad oggetto di colmare con le loro deposizioni i bassi fondi della pianura meridionale di Pisa non escluso il palustre terreno delle Guasticce.

Ma il suolo di quest'ultima contrada venne vistosamente migliorato dacchè furono aperti li scoli del padule di Vicarello mediante il taglio di due umili colline, fra le quali vennero tracciati i canali artefatti che dalle Guasticce dirigonsi nell'Antifosso Reale. Per effetto di ciò si bonificarono ridonando alla coltura mille stiora di terreno malsano e infecondo, convertito dagli attuali proprietarii Carega e Carmignani in altrettante agrarie tenute utili precipuamente alla pastorizia.

GUAZZINO (S. MARIA DELLE GRA-ZIE A) o alla CASTELLINA in Val-di-Chiana. — All' Art. Castrllina di Asikalunga dissi, che la chiesa parrocchiale conosciula più volgarmente sotto il nomignolo di S. Maria al Guassino era nel piviere, Com. Giur. e 2 migl. a grec. di Asinalunga, Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. Aretino.

Qui solamente aggiungerò, che il vocabolo di Guassino potrebbe esser derivato dai possessi che ebbe costà un Guazzino di Montepulciano, del di cui figlio (Duccio di Guazzino) è fatta menzione in un istrumento del 19 febb. dell'anno 1310, quando egli a nome della comunità di Montepulciano ricevè in deposito da Guglielmo dei Cavalieri del Pecora mille fiorini d'oro per restituirgli ad ogni sua richiesta. (Ancu. Diri. Fion. Carte di detta Comunità).

La parr. di S. Maria delle Grazie a Guazzino nel 1833 contava 486 abit.

GUELFA (PORTA) di FIRENZE. -Ved. Finenza Comunità.

GUFONI (MONTE). - Ved. MONTE-GUPONI.

GUGLIANO o GULLIANO del Vincio (Gullianum) nella Valle dell'Ombrone pistojese. - Vico che ha dato il nome a un comunello del distretto di Pistoja con cappella (S. Maria Maddalena) dell'antico piviere di S. Pancrazio a Celle, poi di S. Pierino in Vincio, nella Com di Porta-Lucchese, Giur. Dioc. e circa 3 migl. a pon. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Trovasi nei poggi che scendono a lev. do sece dirigere le torbe acque dell'Arno della vallecola del Vincio sulla strada detta di Gugliano, mediante la quale il territorio comunitativo di Porta-Lucchese confina con quello di Porta-al-Borgo di

Pistoia.

Una delle più vetuste reminiscenze di Gugliano conservasi in un istrumento della ch. pistojese dell'anno 1067, quando il vescovo Leone nel mese di novembre di detto anno investì a titolo di enfiteusi Signoretto di Gherardo di tutti i beni, decime e degli altri oneri dovuti dagli abitanti delle 17 ville del pievanato di Celle; fra le quali ville trovasi designata anche questa di Gugliano.

Nel poggio di Gugliano si aprirono le prime cave di macigno, che l'Opera di S. Jacopo di Pistoja acquistò, innanzi tutto a livello (15 lugl. 1163), poscia in compra (27 genn. 1192) dal suo proprietario. (Ann. Dipe. Fion., Carte di detta Opera).

GUGLIANO DÍ COMEANA nel Vald'Arno sotto Firenze. — Vico con cappella (S. Andrea) nel popolo di S. Michele a Comeana piviere di Artimino, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Carmignano, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È posto alle falde orientali del poggio di Artimino fra la riva destra dell' Ombrone pistojese e la sinistra del torrente Elsano nella R. tenuta delle Ginestre.

La chiesa di S. Andrea a Gugliano fu anticamente di padronato della nobil famiglia Mazzinghi. La qual ch. sino alla fue del secolo XV era parrocchia distinta e non aucora riuntta a quella di Comeana, siccome la credette l'Ammirato nel suo libro delle Famiglie nobili fiorentine, alla Gente Mazzinghia.

Avvegnachè fra le pergamene dell'Arte della Lana depositate nell'Arch. Dipl. Fior. havvi un istrumento dei 28 agosto 1580, fatto nella casa d'Jacopo del fu Ugolino Mazzinghi posta nel popolo di S. Andrea a Gugliano del Comune di Artimino, col quale atto tanto Jacopo come Domenico di Bernardo Mazzinghi nominarono il rettore della cappella di S. Andrea di Scozia posta nella ch. di S. Donnino di Brozzi, allora vacante e di loro padronato.

GÜGLIANO (Jullianum, o Julianum) nella Valle del Serchio. — Cas. con chiesa parr. (S. Stefano) il di cui parroco è vicario perpetuo, nella Com. Giur. Dioc. e

Duc. di Lucos, da cui Gugliano è distante circa 5 migl. verso sett.

Risiede in collina presso le sorgenti del rio detto *Rivangaja*, uno dei tributarii alla destra del fiume Serchio.

Di un'antica chiesa sotto l'invocazione de' SS. Martino e Giorgio in loco Juliano della diocesi e contado di Lucca trovasi commemorazione in una pergamena dell'Archivio Arciv. lucchese dell'anno 817. — Per altro questa del piviere di Torri sino dal 1260 fu designata nel catalogo delle chiese di essa diocesi. con il titolo che conserva attualmente di S. Stefano di Gulliano.

La parr. di S. Stefano a Gugliano nel

1832 contava 135 abit.

GUGLIESCHI (BIRBIANO). — Ved. Birbiano Guglieschi.

GUGLIONE per UGLIONE, o AGU-GLIONE.—All'Art. Acuelione, o piuttosto Ucznone di Val-d'Elsa, dissi, esservi chi opina che da quell' Uglione traesse i natali quel giusdicente Baldo, quel Villan d'Aguglione, che confermò ed aggravò la prima condanna di esilio di Dante Alighieri, seppure quel villano giudice non traesse i suoi natali da una località più vicina a Firenze, posta nel popolo della pieve di Settimo, chiamata Monte Aguglione, o a Guglione. A questo poggio adunque spettano tre pergamene inedite dell'Arch. Dipl. Fior. - La prima apparteneva alla badia de' Cistercensi di Settimo. È un'obbligazione del 22 ottobre 1340 con la quale Baldo del fu Tiugo del Rosso del popolo di S. Felice in Piazza, prorogò il termine decennale, per cui si obbligava di vendere a Baldino del fu Tignoso del popolo di S. Martino alla Palma un podere posto nella parr. della pieve di Settimo, luogo detto Costaggioli, o Monte Aguglione. La seconda è una carta del mon. di S. Donato a Torri del 28 nov. 1352 relativa alla vendita della metà per indiviso di una casa con terre annesse posta nel pop. della pieve di Settimo luogo detto a piè di Monte Aguglione; e la terza, che appartenne al mon. di S. Pier Maggiore di Firenze del 26 sett. 1388, tratta del fitto di un pezzo di terra posto nel popolo suddetto, luogo detto Monte-Guglione. - Ved. AGUGLIONE, e UGLIONE.

GUGLIELMO (EREMO DI S.) - Ved.

EREMO DI S. GUGLIELMO.

Antica rocca, già detta di Gerfalco, la quale è situata sul vertice del monte sopra Cortona. Dalla rocca Guglielmesca prese il distintivo la chiesa di S. Maria Maddelena a Guglielmesca, già parrocchiale, quindi ridotta a benefizio e raccomandata al parrocco di S. Giorgio, poi di S. Giov. Battista dentro Cortona, finalmente annessa alla cura di S. Carlo a Torreone.

Cotesta rocca ebbe probabilmente nome di Guglielmesca dal vescovo Guglielmo Ubertini, il quale appeua impadronitosi di Cortona (anno 1258) con istrumento de' 6 febb. dello stesso anno alienò al Comune di Arezzo il poggio superiore a Cortona, dov' era la rocca detta di Gerfalco, a partire dalla Porta Montanina sino alla Porta di Castellonchio, compreso tutto il terreno fra la chiesa di Marsano e la Rocca di Gerfalco con le sue adiacenze, dichiarando tutto quel poggio di pertinenza del vescovado di Arezzo. — Ved. Cortona e Torriore a Guglielmesca.

GULIANO, GALBANO, già CALLIANO nella Maremma Grossetana. — È un tenimento appartenuto alla prepositura della cattedrale di Grosseto posto sulla ripa destra del fi. Ombrone a 4 migl. dalla sua foce. Non domanderò se questo luogo potè acquistare il nome che porta da una chiesa di S. Giuliano esistita nel piano di Grosseto, cui riferiscono due pergamene della badia Amiatina del 9 aprile e 29 maggio 1235, nelle quali trattasi della compra di due pezzi di terra posti nel distretto di Grosseto nel piano di S. Giuliano; ma sivvero rammenterò qui ciò che non dissi all'Art. Gaossero rapporto a una sua chiesa antichissima e ai beni che essa possedeva in Calliano. È una scrittura dell'anno 803 di agosto con la quale Jacopo vescovo di Lucca diede ad enfiteusi i beni della chiesa di S. Giorgio di Grosseto di padronato della mensa lucchese, i quali beni erano posti in loco Grossito et in Calliano. (MEMOR. LUCCH. T. IV pag. 38).

I possessi di Galliano pervennero nel capitolo della cattedrale di Grosseto, e formavano parte della prebenda di quel Proposto, che li alienò pochi anni indietro per rinvestirne il prezzo.

GUIDI (CASALE).— Fed. CASAL-GUIDI.
GUIDI (CERRETO). — Fed. CERRETOGUIDI.

GUIDI(MONTE).—Ved. Monte-Guidi.
Guidinos (Roccs). — Ved. Convasa.
GUIDO (CASONE a CAPPELLA M
S.). — Ved. Boloneri, e Gherandesca.
Guiglishads (Guillarada, o Willarada

GUIGLIANDA (Guillarada, o Willarada nel Val-d'Arno pisano. — Cas. perduto che diede il titolo a una chiesa tuttora in piedi (S. Maria) nel piviere e parr. di Calci, Giur. Dioc. e Comp. di Pisa, dalla qual città è circa 7 migl. a lev.

Il suo nome di origine longobarda può dare un qualche indizio sull'epoca della fondazione della ch. di Willarada, di cui si trovano memorie nei secoli intorno al mille fra le carte degli Olivetani di Pisa e della primaziale. Infatti el patrimonio del capitolo maggiore di Pisa appartenevano i beni col padronato di S. Maria in Guillarada, il tutto confermato dal Pont. Adriano IV con bolla dei 9 giug. 1156 diretta da Benevento a Leone arciprete ed ai canonici della chiesa maggiore di Pisa.

GUINADI in Val-di-Magra. — Villata eon chiesa parr. (S. Pietro) nella Com. di Zeri, Giur. e circa 5 migl. a maestr. di Pontremoli, Dioc. medesima, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede presso la cima dell'Appennino sul monte Molinatico, innanzi che il torr. Verdesina entri net fi. Verde, in mezzo a praterie naturali, a selve di faggi e di castagni presso al confine della Toscana con il Ducato di Parma.

Se le abitazioni di questa villata fossero insieme raccolte, esse formerebbero un grosso villaggio, stantechè la parrocchia di Guinadi nel 1745 contava 112 cese con 636 abitanti, il cui numero andò descrescendo in proporzione che aumentava quello della vicina città. — Ved. Porrarrott.

Nel 1833 la parr. di S. Pietro a Guinadicontava 503 abit.

GUINELDO (CASTEL). — Ved. CASTEL-GUINELDO nel Val-d'Arno superiore.

GUINIANO, GIUNIANO, e GIUGNANO (BADIA DI) nella Maremma grossetana. — Monastero distrutto, che fu sul fosso Venaje tributario della Bruno. Era una piccola badia dei Cistercieni di S. Galgano concessa loro dal Pont. Innocenzo IV, e quindi ai medesimi confermata dall'Imp. Ottone IV con privilegio spedito all'abate di S. Galgano li 31 ott. 1209. (Uonella In Episc. Volaterr.)

Non è de dire che fosse la stessa di quella chiesa di S. Pietro in Guiniano, la quale insieme con altra (S. Maria in Arcione) fu data nel 1251, ossia confermata dall' Imp. Arrigo III all'abazia ed ai momei di S. Antimo in Val-d'Orcia.

Nel principio del secolo XIV la badha di Guiniano insieme con i suoi beni, e quelli della hadìa di Sestinga presso Co-100na, passarono nei frati Agostiniani Eremiti di Siena. — Ved. Errno di S. Antonio MILL'ARDENGHESCA C BADIA DI SESTINGA.

Guinilbo (Fratta DI) o di Guinela 10. - Ved. FLATTA DI FOJANO.

Guinizingo, o Guinieingo (Castel) in Val-di-Sieve. - Cas. che prese il titolo del suo signore, e che lo diede ad una chie. m parrocchiale (S. Martino) nel piviere di S. Agata in Mugello, Com. Giur. e circa due migl. a pon. di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Era questo luogo di un Cavalcanti per nome Guinizingo, il quale fioriva nel principio del secolo XIII. - Nel distretto e presso il castel Guinizingo, nei a : sett. del 1223, fu rogato un istrumento, mercè cui un tale Ascianello del fu Ottaviano di Guicciardino vende una casa e un resedio posti nel castel di Guinizingo al prenominato Guinisingo e ai di lui figli; ai quali, per i danni ricevuti nella loro torre, palazzo e case distrutte dai Ghibellini dopo la giornata di Montaperto, la Rep. Fior. accordo una ricompensa. Quindi é che nell'estimo ordinato dal Comune di Firense sopra i guasti cagionati in contado ai possidenti Guelfi fiorentini si notarono, nel contado del Sesto di Porta del Duomo, fra le altre cose danneggiate ai sedeli della Repubblica anche le seguenti: La tersa parte del castel d'Ascianello con sei case e curia esistenti in detto cattello di proprietà dei figli di Guinisingo dei Cavalcanti. Una casa con mulino e colombaja nel rio Tobiano presso detto castello. La metà del cast. di Guinizingo, del palazao e torre di Guinizingo dei suddetti fratelli Cavaleanti, ec. (P. Ilduranso, Delizie degli Eruditi T. VII.) - Ved. Accumento in Val-di-Sieve.

Finalmente gli uomini del comune di Guinisingo trovansi fra quei popoli che la Signoria di Firenze con provvisione del 18 leglio 1306 invitò a recarsi ad abitare la zuova terra che quel governo Val-d'Arno superiore. v. k.

faceva edificare a piè dell'Alpi del Mugello (Scarperia), ad oggetto di tenere in freno la superbia degli Übaldini. — Fed. SCARPBRIA

GUISTRIGONA in Val-d'Arbia. ... t un ameno villaggio che ha dato il titolo a due chiese, cioè, a quella de'SS. Cristofano e Giusto, detta alla Canonica, la quale da lunga età trovasi unita alla parrocchiale di S. Donato nell'antico piviere di Pacina.

Il suo popolo è diviso fra due comunità. quella cioè di Asciano sull'Ombrone, che è 7 migli. a ostro-scir., e la Com. di Ca. stelnuovo della Berardenga, che trovasi quasi 3 migl. al suo lib. dalla parte che guarda i campi di Montaperte, nella Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena, da cui Guistrigona dista circa 8 migl. a lev.

Infatti questo villaggio esiste sulle piagge cretose che a lev. tributano le seque nell'Ombrone, mentre nelle pendici a pon. scaturiscono i rivi che alimentano la Biena, la quale si scarica nell'Arbia.

Attualmente passa per Guistrigona una strada rotabile che la comunità di Castelnuovo ha aperto dal capoluogo alla R. di Biena o Arctina, mediante la quale e stata resa molto più comoda e più sollecita la comunicazione fra Castelnuovo e la città di Siena.

L'antica chiesa sotto il titolo di S. Ginsto a Guistrigona era di giuspadronato dell'abazia di S. Antimo in Val-d'Orcia, cui fu confermata, nel 1051, dall'Imp. Arrigo III; diversa da altra cappella di Guistrigoua, che il Pont. Alessandro III nel 1181 accordava alla badia della Berardenga. A un quarto di migl. a maestr. della chiesa parrocchiale esiste la bella villa signorile di Guistrigona con vaghi annessi, spettante alla nobil famiglia Bolgherini di Siena.

La chiesa e la canonica di S. Donato a Guistrigona insieme con le sue possessioni furono vistosamente migliorate nel secolo decorso dal suo benemerito parroco Gio. Battista Guidi di Castelnuovo della Berardenga,

La suddetta parrocchia nel 1833 contava 224 abit., 21 dei quali appartenevano alla comunità di Asciano. — Ved. Asciano Comunità.

GURGITE (VICO DI) - Ved. Gonco (S. PAOLO IN ).

Guizzarda (Rocca). — Ved. Lore nel

GUSCIANA, USCIANA, Jusciana (Juziana), ed una volta, almeno in parte, Aanz. — Questo fiume che è stato reso suscettibile alla navigazione delle piccole barehe per circa to mesi dell'anno, raccoglie tutte le acque della valle di Nievole che scolano nel vasto bacino del padule di Fuceschio, anticamente conosciuto sotto il nome di Lago o Padule dell'Usciana. Attualmente l'Usciana non è che la continuazione dell'emissario del padule sunnominato; il quale emissario a partire dalle gronde del padule sino alle cateratte, o Calle del Ponte a Cappiano appellasi il Canal-Maestro.

Dalle Calle di Cappiano in poi il fiume di Gusciana con placido declive dirigesi da grec. a lib. resentando le pendici meridionali dei colli delle Gerbaje di Cappiano, di Poggio Adorno, di Monte-Falcone, del Pozco, di S. Maria a Monte e di Monte-Calvoli, per quindi tributare le sue acque nell'Arno alla Bocea d'Uscia-

ma, luogo detto il Bufalo.

L'Usciana o Gusciana nel suo tragitto di circa sette migl. è cavalente da 5 ponti; il z.ºè il ponte a Cappiano; il 2.º il ponte del territorio di S. Groce, già di Rosajolo, dove fu ana torre rammentata da Giov. Villani sotto l'anno 1327; il 3.º é quello del distretto di Castel-Franco di Sotto; il A.º trovasi sulla strada provinciale del Val-d'Arno a piè della collina di S. Maria a Monte, che su risabbricato ed ampliato nel 1725 sopra i piloni del vecchio ponte di Bibbiano; e finalmente il 5.º cavalca la Gusciana sotto Monte-Calvoli.

L'Antifocso, che corre quasi parallelo alla Gusciana, dal Ponte a Cappiano sino alla sua bocca in Arno, è opera ordinata dal Granduca Francesco II, e primo dell' Imperiale dinastia regnante, eseguita nell'anno 1740 dal matematico Tommaso Perelli contemporaneemente all'arginazione dell'Arno e dell'Usciana.

Finalmente il corso dell' Usciana ricevè un nuovo perfezionamento nel 1774

per ordine del Granduca Leopoldo I dal

matematico Pietro Ferroni.

Le più antiche memorie superstiti che siano a mia notizia relativamente a questo corso di acque ed ai varii nomignoli, coi quali innanzi il mille le sue diverse sezioni designavansi, sono da vedersi agli Articoli Arne, e Fucuccuio. Ai medesimi trini si arrestavano.

può aggiungersi un documento anche più vetusto, relativo alla fondazione della Abazia di Monteverdi, ebe è dell'anno 754: allorquando Walfredo nobile pisano asseguò a quella badia fra gli altri beni un prato presso il padule di Usciana, e la porzione dei terreni che egli possedeve ad Arsicciola. - Ved. Associati.

Fra le memorie dell'*Usciana* posteriori al mille ne citerò quettro provenienti tutte dall'Arch. Arciv. di Lucca. Le due prime sono del 1047 e 1068, quando il vescovo lucchese diede ad enfiteusi, e la contessa Beatrice con suo placito sanziono un' investitura fatta a favore di un conte Guido di alcune possessioni situate nei luoghi di Usciana e nel Vico Anseressere. - Ved. Auszazsa.

La terza è un istrumento di cessione del 1114, col quale l'esecutore testamen. tario del conte Ugo figlio del C. Uguccione de'Cadolingi di Fucecchio investi il vesc. di Lucca della metà dei possessi che il conte preneminato teneva nella diocesi lucchese: fra le quali possessioni si nominano i beni posti sull'Usciana. Finalmente il 4.º documento è una permuta di alcuni possessi che la cattedrale di S. Martino aveva in S. Maria a Monte, nel luogo denominato Bibiano inter Arnum et Useianam.

Nel documento del 754 di sopra rammentato si chiama la Gusciana col nome di padule piuttosto che di fiume o canale; nella stessa guisa fu appellata nel 1181 da Tolomes Annalista lucchese, allorche il Commune di Lucca fece ricouosesre come aequisto della Rep. le terre che erano state colmate e abbandonate dai paduli di Lavane, e dell'Usciana.

Che una volta la Gusciana lungo il corso del suo alveo spagliasse per i campi contigui e gli lasciasse coperti di acquitrini, ne abbiemo un riscontro nel nome di Usciana vecchia rimasto ad un antico suo letto fra il ponte di Gastel-Franco e quello di S. Maria a Monte; e più che altro lo dimostrano le ragioni che indussero il Perelli a proporre l'apertura dell'Antifosso della Gusciana con lo scopo di liberare una vasta estensione di pianure frigida dalle acque che, in inverno specialmente, per la sua depressa situazione costà pigre in grandi e frequenti asquigne, fu quelta di obbligare nel 1279 le co- Panuzz di Fucuccano. munità della Val-di-Nievole a comperare venire non si potesse più edificare sopra Dioc. di Areszo, Comp. di Siena. l'Usciana cosa alcuna.

Val-di-Nievole al dominio della Rep. fiofiume; e sebbene ott'anni dopo per ordine del governo medesimo tali edifizii fossero disfatti, nondimeno poco dopo simili lavori vennero rimessi in piedi, e poi nuevamente nel 1370 disfatti.

Ma nell'amno 1394, in occasione della guerra insorta tra i Pisani e li Fiorentini, con atto di riformagione de' 27 aprile di detto anno, la Signoria di Firenze, considerando che per utilità della repubblica era necessario di fortificare e chiudere molti passi, particolarmente dalla parte del Valdarno di sotto, acciocche non fossero defraudate le gabelle, e che non entrassero nel territorio fiorentino le società di armati, decretò l'istituzione di un magistrato di cittadini guelfi autorizzato ad ordinare opportune difese. Quindi con altra deliberazione del 4 maggio successivo la Signoria medesima elesse per deputati sopra le fortificazioni da farsi mel Vald'Arno inferiore gli otto Ufiziali di Guardia; i quali con ordine dei 16 febb. 1395 concederono al Comune di S. Croce facoltà di poter fabbricare e ridurre a modo di fortilizio un mulimo ed una pescaja sul fiume Gusciana presso al ponte; colà dové era esistito un cousimil edifizio che fu eagione nel 1343 di una fiera mischia fra i diversi popoli della Val-di-Nievole e i Fucecchiesi da una parte, e quelli di S. Croce, di Gastel-franco, di S. Maria a Monte e di Mostopuli dall'altra. Di varil mulini più volte sulla Gusciana fatti e poi dislatti, e di altre vicende idrauliche della stessa contrada, il lettore troverà mag-

Una riprova delle premure usate dal vista dell'abate Grandi; in Targioni-Tozgoverno di Lucca, allorche dominava in zetti nelle sua opera Sopra le cause dell' coleste parti, di liberare dalle innonda- insalubrità dell'aria di Val-di Nievole, zioni della Gusciana le adiacenti campa- e nell'Odeporico dell'ab. Lumi. - Ved.

GUSME (S.) NEL CHIANTI, o S. GUtutti gli edifizii di steccaje, mulini, ed SMB'IN CAMPI (Cast. S. Cosmae) in Val altri ostacoli stati costruiti sopra l'Uscid- d'Ombrone senese. -- Castello che ebbe na dagli abitanti delle Terre di Val-d'Ar- nome, dalla sua autica chiesa parr. (Ss. no, rioè di Fuceschio, S. Croce, Castel- Cosimo e Damiano), nel piviere di S. Fefranco, S. Maria a Monte ec., e di or- lice in Pincis, Com. Giur. e circa 3 migl. dinare sotto pene gravissime, che in av- a sett. di Castelnuovo della Berardeuga,

È situate sul collo del monte cui so-Sennonché dopo essere stata ceduta la prasta a sett. la torre di Campi, detta Le Castellaccia, presso le più alte e prime rentina (anno 1339), vennero bentosto scaturigini del fiame Ombrone, sulla strarifabbricati mulini e pescaje sullo stesso da provinciale del Chianti per il Vald'Arno, la quale non è, almeno per ora, rotabile che da Siena fino a S. Gusme.

> Era questo uno dei principali castelli dei conti senesi discesi da quel coute Winigi di Raginieri o Ranieri, il quale fino dal febb. 867 insieme con Richilds equ moglie donò al mon, di S. Salvadore della Berardenga nell'atto di sua sonderione tutto ciò che egli possedora nella villa di Campi e in Sestano insiemo con la chiesa de SS. Cosimo e Dumismo, quae síta est ibidem in Campi. La qual donazione con istrumento dato in Siena, nell' aprile dell'881, dal C. Berardo e dal C. Ranieri, figli dei coniugi fondatori, vennero tutte quelle possessioni paterne confermate allo stesso monastero, nel mentre che ivi era badessa una loro sorella per nome Itta.

> 'Nel r167 Cristiano Vesc. di Magonza, e vicario per l'Imp. Federigo I in Tescana, diede in feudo, e nel 1187 Arrigo VI confermò l'investitura del Cast. di S. Gusme a favore del milite Ranieri dei Ricasoli, la cui famiglia sino da quella età possedova grandi 'tanute e onstelletti mel' Chianti. (Ancn. Dept. Sen.)

Cotesto castello di Campi insieme con la rocca di Sesta nel 1403 fu occupato da due fratelli fuorusciti senesi, figli di Meo di Giovanni Giuntini; schnonche essi con la mediazione dei Fierentini l'anno segnente riconsegnarono i due fortiliziti ai govennanti di Siena con ritirarne Boo 'horipi (loc. cit.)

Nel 1478 agli 11 settembre l'esercito del giori notizie nella *Relazione sopra Bella*-re Alfonso d'Aragode occupò B. Gusmè. Wel 1528 signoreggiò per poco in S. Guamè altro rihelle senese per nome Giovanni Damiani, il quale costà assoldò alcumi mamadieri per tentare di entrare con essi furtivamente in Siena. (Макачокті, Stor. Sen. Parte III).

Più daunosa agli abitanti di S. Gusmè fu la visita fatta loro dalle truppe Austro-Ispane nell'ultima guerra di Siena, sia quando nei contorni di S. Gusmè, ai a5 febb. del 1554, ebbe luogo una fazione di armi fra gl'Imperiali e i Senesi, sia allorchè tre mesi dopo (13 maggio 1554) l'oste medesima ripasando per S. Gusmè mise a sacco e fuoco le abitazioni di quella contrada.

Il paese di S. Gusmè fu residensa di un giusdicente minore, e capoluogo di una comunità, stata riunita a quella di Castelnuovo della Berardenga col regolamento del 2 giugno 1777. — Ved. BERAR-BERGA (CASTEL NUOVO DELLA).

Il Manni nei suoi Sigilli antiehi (Tom. XXVII) ne illustrò uno appartenuto alla comunità di S. Gusmè avente la leggenda intorno: 8. Comunis 800 Ghusmè, con la figura di S. Gosimo in abito di lucco, ed un vaso nella mano sinistra con un non so chè altro nella mano destra.

Attualmente la maggior parte di S. Gusmè è di proprietà della nobil famiglia senese Clementini, cui spetta anche la prossima grandiosa villa di Arceno, già del Taja, anticamente pur essa appartenuta si conti della Berardenga e della Scialenga.

S. Gusmè in Campi fu patria di quel Pietro Pettinajo da Campi rammentato dall'Alighieri nel canto XIII del Purgatorio; e costà nel 1556 ebbe i natali il celebre pittore Pietro di Giulio Sorri discepolo di Arcangelo Salimbeni, e dipoi di Bomenico da Passignano. — È opera di lui una tavola che si conserva nella chiesa parrocchiale di S. Gusmè.

La parr. di S. Cosimo a S. Gusme nel

1833 noverava 642 abit.

Guzzano, Guzzano (Gutianum) sul
monte Javello nella Valle dell'Ombrone
pistojese. — Vico perdute che diede il
titolo all'oratorio di S. Michele a Guzzano,
nella parrocchia di S. Pietre di Albiano,
piviere e Com. di Montemurlo, Giur. di
Prato, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

GUZZO, o UZZO (CROCE A) — Fed.

Usso (Caoca A).

GUZZO, o UZZO (S. LORENZO A).— Ved. Usao (S. Lorenzo A) nella Valte dell' Ombrone pistojese.

## AVVERTIMENTO

Era già stampato l'Art. Granducato de Toscana in questo Dizionario allorché comparve il Sovrano Motuproprio del 7 settembre 1837, la cui merce vien eretto un sesto Commissariato Regio nella Romagna granducale di residenza nella Rocca S. Casciano; il quale ostenderà la sua giurisdizione governativa e politica sopra i 4 Vicariati RR. di Modigliama, di Marradi, della Rocca S. Casciano e di Bagno. Con lo stesso Mosuproprio su ordinato nella Rocca S. Casciano un Tribunale collegiale di prima istanza pel civile e pel criminale, da incominciare il suo ufizio dopo il di 12 novembre dell' anno stesso 1837. Esso abbraccerà nella sua giurisdizione tutta l'estensione del nuovo Commissariato R. della Romagna granducale, ed avrà le attribuzioni e regolamenti medesimi del Tribunale collegiale stato aperto con l'anno 1837 in Grosseto. -- Con lo stesso Motuproprio furono soppresse le Potesterie di Palazzuolo e di Premilcore, riunendo quella di Palazzuolo pel civile, siccome lo era pel criminale, al Vicario Regio di Marradi, e la Potesteria di Premilcore al Vicario R. della Rocca S. Casciano.

ACOPINO (S.) IN POLVEROSA, uscite poso innanzi le monache domegià S. Iacopo della Burella nel suburbio nicane di S. Giuliano, sotto la cura dei occidentale di Pirenze. — Contrude fuori frati di S. Maria Novella dello stess' Ordella Porta al Prato, dalla quale prese il nomignolo la chiera, poi monastero di S. Donato a Torri, ossia in Polverosa, convertito nella grandiosa Filla Demideffice di Polverose costantemente si appella la chiesa parrocchiale di S. Iacopino, situata sulla strada R. pratese o di Sesto, nella Com. e circa un migl. a lih. dal Pellegrino, Giur. di Fiesole, Diec. e Comp. di Firenze, dalla oui città è un sesto di miglio a pon.-maestro.

Portava una volta il nome di *Polverosa* non solo quel tratto di pianura che dalla Porta al Prato sino al di là di S. Donato in Polverosa e presso al Ponte a Rifredi si extende, ma ancora una possione attualmente inclusa nella città, a partire dalla chiesa di S. Lucia sul Prato alla Porta di Poleerosa; la quale ultima fu abbattuta con le mura della città, allorche il primo Duca di Firenze vi sestitui la Fertenza da Bassoj. Restò bensì il nome alla superstite Via Polverosa, che alla Porta omonima conduceva traversando la via della Scala ed il podere Stionni, fra la Porta al Prato e la distrutta Porta Faensa. — Fed. G10. Vallem. Cronio. Lib. IX C. 258

Parimente nel popolo di S. Lucie (ra la Via Polverosa e la Porta al Prato fuvvi un ospedale detto di S. Eusebio in Pelrerosa edificate per i lebbresi nel secole XIII, in un tempo cieè, in cui quella porzione di paese non era campresa dontre l'attual cerchie di Firense.

Egli è ben vero che lo spedsle di 8. Eusebio in Polverosa, anche dopo il terzo la nomina del di cui parroco spetta attualed ultimo ingrandimento della città, fu lasciato sulla piazza della Porta al Prato, dove si riceverono i lebbresi fintante che nel 1533 il suo locale fu assegnato alle monache di S. Anna. D'allora in poi l'ospedale di S. Rusebio venne traslocato nel monastero di S. Giuliano fuori delle mura di Porta Faenza, nel locale donde, a cagione dell'assedio della città, erano

dine de Predicatori.

Era sin d'allora nella parrocchia di S. Maria Novella la ch. di S. Jacopino in Polverosa, altrimenti detta alla Burella dalla famiglia fiorentina, della quale in origine la sua collazione dipendeva.

Avvegnache l'oratorio medesimo nel secolo XIII apparteneva a meestro Salvi di Benincasa della Burella medico fiorentine, abitante nel popolo di S. Maria Novella, il quale nel 1250 donò, e poi mel 2261 ai 15 sett. confermò l'atte di denazione della ch. di S. Iacopino, insieme con sei stiera di terra ed alcune case annesse, al capitolo e frati di S. Maria Novella rappresentati da fr. Aldobrandino Cavalcanti priore di quel convento. Il qual supriore con istrumento dei 27 aprile 1950 elesse il prete Salvi in cappellano amovibile della chiesa di S. Iacopino, che dichiarasi posta nel popolo di S. Maria Novella, e dipendente immediatamente dal priore di quei claustrali.

Non era peraltro ancora compito il secele XIII quando l'oratorio di S. Iacopino in Polverosa venne cretto in cappellania suburbana del piviere maggiore di S. Roperata, cocie di S. Giovanni di Firenze.

Nel 1736 la stessa-chiesa fu riedificata. o restaurata, a spese dei frati di S. Maria Novella, i quali nel 1760 ne rinunziarono il giuspadronato a favore delle menache di S. Donato in Polverosa, siccome lo attesta un' iscrizione in marmo murata sulla facciata esteriore di quel tempio, mente al Principe.

Le parrocchia di S. Iacopino in Polverosa nel 1833 contava 1368 abitanti.

IACOPO (S.) ALL'ABBADIA A RO-FENO. - Ved. BADIA A ROFFERO.

- AD ACQUAVIVA. - Fed. Acqua-VIVA DI LIVORNO.

- AD AGAZZI. - Fed. Agant & Caro-pt-Moura riunite.

BANO.

AGRARO presso Pisa.

- AD ALICA. - Ved. ALICA.

- AD ALTOPASCIO. — Ved. Alto-PARCIO.

- ad AVANE. - Fed. Avanr (S. Ia-60FO-AP).

- A BALCONEVISI. - Fed. BALCO-BRYMI.

- A BARBISTIO. - Ved. BARBIETIO.

- ALLA BASTIA. - Ved. BASTIA in Val-di-Magra.

- A BOLGHERI. - Ved. Bolomeni. - AL BORGO. - Ved. Bonco A Mos-

- A BOVEGLIO. - Ved. Bovseuo.

- A CAFAGGIOREGGIO : META-TO. — Fed. Capaggioraggio

- A CAMPORGIANO. - Ved. CAM-PORGLANG.

- ALLE CAPANNE DE CAREGGINE. Kod. CAPANNE DI GARFAGHANA.

- A CARDETO. - Fed. CARDETO.

- A CASTRO. - Fed. Castro mell'Appennino di Firenzuola.

- ABEA CAVALLINA. - Fed. CAVAL-LIMA in Val-di-Sieve.

- A COLDAJA. - Ped. COLDAJA.

- A CONVERSELLE. - Ved. Com-VERSELLE in Bomagna.

- A CORTENNANO. - Ved. CORTEN mano in Val-d'Elsa.

- A COZZILE. - Ved. Comizz.

--- a CBAPIANA. --- Vod. Cramaha.

- A CULIGNOLA. - Vad. Cussessesa nel Val-d'Arno pissoo.

- A FARBRICHE - Ved. FARMICHE DI GARPAGNANA.

. IACOPO (SS.) z FILUPPO A FER-RUCCIA mella Valle dell'Ombrone pistojese.--- Villa con chiesa plebana situata mella Com. Giur. e circa 3 migl. a sett. di Tizzena, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firence.

Ebbe erigine cotesto nomignolo di Ferruccia da una donna pistojese chiamata Monna Ferruccia, la quale con suo testamento dei 7 dicembre 1385, fetto nel

pellita nella sua chiesa de' Ss. Iacopo e Filippo, chiamata lo Sante di Monne Ferraccia, nel territorio di Vignole con-

territorio d'Agliana, ordinò di essere sep-

tado pistojese.

: Ancheum istrumento dei 15 genn. 1396, relativo alla compra di un pesso di terre suano nel Val-d'Arte inferiore.

IACOPO (S.) AD AGNANO. - Ved. acquistato dagli operai della società di Maria vergine, dichiara questa società posta nella chiesa de' Ss. Iacopo e Filippo. denominata lo Santo di Monna Ferruccia di Vignole. (Angu. Dipl., Fion. Carte del Vescovato, e dei PP. Serviti di Pistojeh .- Ved. Franuccia, a Vienous nella Valle dell'Ombrone pistojese.

IAGOPO (S.) A FEZZANA. - Ved. FREEZHA O FERRANO in Val-di-Pesa.

- A FILETTO. - Fed. Franco in Val-di-Magro.

- A FRASCOLE. - Ved. FRASCOLE. - A GALLICANO. - Fed. GALLI-

cano nella Valle del Serchio. - A GAMBASSI. - Fod. GAMBASS.

--- a GRESSA. --- Ved. Gressa.

- A IMPIANO. - Fed. IMPIANO. - A LONGONE. - Ped. LONGONE.

— A LUGLIANO. — Ped. LUGLIANO.

- A MANDRIOLL - Fed. MANDRIOLI.

- A MASSAROSA. - Fed. MARAGOL. - A METATO. - Fed. CAPAGGIOREG-

OIO E METATO. · - A MOCCIANA. - Fed. Mocciana.

- A MODINE. - Fed. Monrae.

- A MOGGIONA. - Fed. Moggiora. - A MONISTERO D'OMBRONE. -Fed. MONTATERO D'OMBRONE, E BERARDERO

( MONISTERO DELLA ). - A MONTE-CALVOLI. - Fed. Monre-Carvors sel Val-d'Arno inferiore.

- A MONTE-CARELLI. - Ped. Mor-TR-CARELLI.

- A MONTE-CASTELLA . - Ved. Monya-Castalli.

- A NAVACCHIO. - Fed. NAVACCETO. - A ONTABETA. - Ved. ORTABETA.

— a ORTICAJA. — Ped. Outicaja id Val-di-Sieve.

- A PEDONA. - Ved. Persona.

- A PIBTRAFITTA. - Fed. Pietraperra del Chianti.

- A PODENZANA. - Ped. Poorssana nolla Val-di-Magra.

- A POLVEROSA. - Fed. JACOPINO (S.) IN POLVEROSA.

- PONTEBOSIO. - Fed. PORTE-

nosto nella Val-di-Magra. - A PONZANO. - Fed. PONZANO in Val-d'Elea.

- A PRATOLINO. - Vod. PRATOLINO, R PROTICULARS

- A PULIGNATO. - Fed. Port-

IACOPO (S.) A QUARTAJA. - Fed. QUARTAJA

- A QUERCETO. - Ved. Quenque.

- A RECGELLO. - Ved. RECERTED.

\_ a RIO. — Fed. Rio di Tardorio.

🗕 alia SAMBUCA . 🗕 Ved. Sambuqa in Val-di-Pesa.

– 11 SANTO. – Ped. Santo in Valdi-Merse.

— a SCARPERIA. — Ved. Sciarraia.

- A SOLATA. - Ved. SOLAVA.

- A SPICCHIAJOLA. - Fed. Sezo-CHIAJORA.

- A TAENA. - Ped. TARRA.

- A TARTIGLIA. - Vod. TARMELIA.

- 11 TASSO. - Fed. Tasse nel Vald'Arno superiore.

- 1 TERENZANO. - Ved. TEREN-

- A TERROSSOLA. - Ved. Takane-

- ALLA TRAPPOLA. - Ved. Taas-POLA.

\_ A TRECENTO. — Fed. Tracsero. - A UZZANO, -- Ved. Uzzano in Valdi-Nievole.

- A VALLICO-SOTTO. - Ved. VALuco-corro in Garfaguana.

- A VICARELLO. - Ved. Vica-MILLO.

- A VILLANUOVA. - Ped. VILLA-\*vova in Val-di-Sieve.

- I VOLTIGGIANO. - Ped. Volriegiano in Val-d'Elsa.

IACOPO ( BORGO at S. ) - Ved. Ac-QUAVIVA (S. IACOPO BI ) C LEVORNO.

IANDAJA mella Valle dell'Ombrone pistojese, - Contrada che diede il nome Firenze.

ll comunello d' landaja nel 1551 contara 221 abit. - Fed. MONTALE.

IANELLA, o GIANELLA. -- Due ville il titolo alla ch. di S. Michele a Jamella Altociglio e l'altro a Chiavello. tella parroccisia di S. Donato in Greti,

Vinci, Giur. di Cerreto-Guidi, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

JANO e CAMPORENA. - Vod. Auguano e Camronina in Val-d'Era.

JANO (S. DONATO A) - Fed. AGLAMO in Val-d'Elsa.

JANO nella Valle dell' Ombrone pistojese. - Vill. con ch. parr. (Ss. Martino e Lucia) nel piv. di S. Gio. Bettista in Val-di-Bure, Com. di Porta S. Marco, Giur. Dioc. e circa 4 migl. a grec. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede in costa sui poggi che separano la valiscola del torr. Bure da quella della Brana sopra Candeglia.

La parr. de'SS. Martino e Lucia a Jamo nel 1833 contava 365 abit.

JAVELLO (MONTE), detto amebe GIAVELLO, o CHIAVELLO fra la Valle del Bisenzio e quella dell'Ombrone pistojese. - B uno sprone il più meridiona. le dell'Appennino pistojese, il quale si steude dal monte di Taona nella direzione da maéstr. a. soir. e separa le .comunită di Cantagallo e di Prato, poste nella Valle del Bisenzio, da quelle del Mentale e di Monte-Murlo, situate mella Valle dell'Ombrone pistojese.

Nel tempo che i conti Alberti, signoreggiavano sul fianco settentzionale del Monte-Lavello, i conti Guidi dominavano nella pendice meridionale dell'istesso monte sino alle sue propagini estreme.

Con tutto cio sembra scevro di ogni fondamente il discorso di Ricordano Malespini (Istor. Fior. Cap. LXXI.) ripetato da Gio. Villani (Cronica Lib. IV. C. 26.), quando si dava a credere, che i aun comunello dell'attuale comunità del Pratesi la prima volta che si ribellarono Montale, nella oni parr. e Giur. è com- ai Fiorentini (anno 1107) di poco si crano preso il soppresso popolo d' *Iandaja*, Dioc. levati d'appresso a Monte-Muslo, di sopra ecirca 5 migl. a lev. di Pistoja, Comp. di a un poggio chiemato Chiavello, dove essi innanzi abitarene in casali, e villate, ed erano fedeli dei conti Guidi ec. -Ved. Prero città.

Trovo fatta menzione del monte Chiaportano questo vocabolo; una di esse vello in una membrana dell'Arch, Dipl. sull'Istmo del Tombolo nel lembo occi- Fior, appartenuta alla badia di Vajano. dentale dello Stagno di Orbetello, Com. È un atto di donazione del gennaio 1436 Ginr. e circa un migl. e mezzo distante che due fratelli da Castiglione di Val di da quella città. L'altra villa omonima Bisensio secero al Mon. presecennato di è posta nel Val d'Arno inseriore, e diede due pezzi di terra, uno dei quali posto a

JERA nella Val-di-Magra. - Cas. con piviere di S. Maria a Limite, Com. di ch. parr. (S. Martino) nella Com. ed exfeudo di Treschietto, Giur. di Aulla, Dioc. di Massa-ducale, già di Luni-Serzana, Duc. di Modena.

È situato in monte presso la vetta dell' Appennino di Mont' Orsajo, ed era una delle popolazioni e castelli facenti parte dell'ex-marchesato di Treschietto.— Ved. Tanagararro.

La parr. di S. Martino a Jera nel 1832 contava 257 abit.

JERUSALEM (S.). — Fed. Gerusalem (S.) e Gerusalem (S.)

JESA in Val-di-Meres. — Vill. composto di sette casali distinti coi seguenti nomignoli: Cerbaja, Le-Case, Contra, Jesa, Lama, Querciglioni e Solaja, tutti della chiesa battesimale di S. Michele a Jesa mella Com. Giur. e 14 migl. a ostro di Sovioille, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiedono tutte le ville sul monte a pon. dell'alto poggio delle Serre di Peteriolo fra il fi. Merse e il torr. Ferma: l'ultimo dei quali dal lato di cetro lambisce le falde del poggio d'Jese e sue ville.

Il territorio di Jesa confina a maestro con quello di Menticiano; a sett. con il popolo di Tocchi; a lev. con quello delle Serre al Santo e di Gamberucci; a scir. con Pari, mediante il terr. Farma; a cetro con la tenuta, già popolo di Belaggie; ed a pon. con Torniella e Scalvaja.

Una membrana del convento di S. Agostino di Siena, del 1 aprile 1338, rammenta la contrada di Gamberucci e del Bagno a Petriolo confinante con la via che và alla silla d'Jesa.

Nel 1271 la Rep. senese destinò in Jesa un giusdicente minore dipendente dal Potestà di Siena: ma più tardi tale giurisdizione su riunita alla potesteria di Pari nel civile, e nel criminale al Vicario R. di Monticiano.

La chiesa plebana d'Jesa è di libera collazione dell'Arcivescovo di Siena. — Essa nel 1883 contava 415 abit.

IGNO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Villa dei vescovi di Pistoja, compresa nel popolo di S. Michele alla Piazza del piviere di Brandeglio, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e cirea migl. 4 n sett. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È situata in collina alla destra del fiume Ombrone di fronte al ponte di San Pelice. — Cotesto grandioso febbricato fu

eretto ad use di villa verso il 1545 u spess del cardinale fiorentino Roberto de' Pusci, in tempo che era vescevo di Pistoja.

Vi fu chi, favoleggiando sull'etimologia di questo nome Igno, sespettò che il luogo medesimo treesse l'origine dal fusco sacro delle vergini Vestali, le quali sino dai tempi della Rep. Romana, ed anche innanzi la battaglia di Catilina potessero avere abitato costà un asilo sacro alla Dea Vesta. — Ved. Pronavanti, Memorie istoriche della cistà di Pistoja.

ILARIO (S.) IN CAMPO. — Fod. CAMPO (S. ILARIO IN).

- A COLOGNORE. - Fed. Concession in Val-di-Sieve.

- A COLOMBAJA, - Fed. Colomban.

— A GALEATA. — Fod. GAZEATA — A ISOLA. — Fod. Isona in Vald'Arbia.

- A LUNGAGNANA. - Ved. Luneaegana in Val-d'Else.

— A MONTEREGGI. — Fed. Mormmost presso Fiesole.

- A ONETA. - Fed. Onera.

— A PITIGLIOLO. — Fed. Personozo in Val-d'Ema.

- A SETTIMO. - Ved. Surrano nel Val d'Arno fiorentino.

ILARIO (S.) in SELFA-LORGA, nel Vald'Arno pisano. — Chiesa parr. che su da lungo tempo annessa ella cara di S. Lorenzo a Pagnetico nella pieve di S. Casciano a Settimo, Com. e circa migl. a a pon. di Gascina, Giur. di Pontedera, Dioc. e Comp. di Pisa, da sui era 6 migl. a lev.

La chiesa e comunello di Beles-Longa giaceva lungo la strada R. pisana fra Settimo, Casciavola e Pagnatico. Essa chiesa nei secoli XIII e XIV era di padronato dei monaci Cistercensi di S. Ermete in Orticaja, e di S. Michele alla Verraca.

Un istrumento del 1176 appartenuto alle monache di S. Lorenzo alle Rivolte di Pisa, ora nel R. Arch. Dipl. Fior. sa rogato in Selva-Longa, luogo detto Pagnatico.

Nel medio evo la Selva-Longu coprime doveva un gran tratto di puese lungo la ripa sinistra dell'Armo, avvegnachè in una carta del 1041, apportenuta alla badia di S. Michele in Borgo di Pisa, si accennano alcune terre poste in Selva-Longa, in luo go detto Goduli, presso la chiesa di S. Bartolommeo a Maroni. Nel 1087 (8 aprile)

il nobile pisano Brizio del fu Erizio dono ai canonici della cattedrale di Pisa, i quali viveyano allora regolarmente, alcuni suoi beni situati in Pagnatico, a Selva-Longa, a Musigliano, a Scorno, a Cucigliano e a Lugnano. (Angn. Dipl. Fion. loc. cit.) ILARIO (S.) DI TITIGNANO. - Ved.

Titishano nel Val-d'Arno pisano.

ILATRO, nel littorale della Cecina .--Piccolo scalo posto fra il Forte di Bibbom e la Bocca di Cecina. Esso ha tolto il nome dal borro Ratro che, rasentando il tombolo fra il fosso delle Tane e quello della Cecinella, corre quasi parallelo al littorale ed alla strada R. Maremmana, nella Com. e circa miglia 3 a lib. di Bibbons, Giur. di Guardistallo, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Ebbe lo stesso nomignolodell'accennato borro un'antica chiesa denominata S. Biagio de Illatro, la quale insieme con la sua corte o distretto, nell'anno 1004, fu donata alla badia di S. Maria di Serena presso Chiusdino dal conte Gherardo figlio di altro conte di simil nome della nobile stirpedei conti della Gherardesca.-- Ved.

RIMONA Comunità.

PLA ROSDIER.

LCETO (MONT')—Fed. MONT'ALCETO. ILCI. - Ved. Eler, Elier, Leccio, e

LICINELLO (MONT') - Fed. Mont's

ALCHIELLO. ILCINO (MONTE). - Ved. MONTAL-

ILICETO. - Fed. Lacouro.

IMBROGIANA. - Ved. Ambrogiana. IMBUTO (MULINO DELL') nel Vald'Arno aretino. - Ved. Arno, e Monta so-

IMPIANO (Cast. de in Plano) nel Vald'Arno arctino. --- Cas. con ch. parr. (SS. Jacopo e Gristofano d'Impiano), al quale è stato annesso il popolo di S. Andrea a Montarfori, nel piviere, Com. e circa migl. : La scir. di Laterina, Giur. di Monterarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Esituato sulla ripa sinistra dell'Arno allo shocco della gola denominata la Valle dell'Inferno, dirimpetto al ponte del Romito, altrimenti detto della Valle.

La memoria più antica che mi sia dato <sup>di</sup> poter riscontrare, dove si rammeuti la Villa di Piano nel piviere di S. Cassiano di Campavane, ossiz di Laterina, è un

zo, e appartenuto alla badia di S. Trinita in Alpi. Trattasi in esso di una donazione che due coniugi fecero al monastero predetto di un pezzo di terra di loro proprietà situato nel piviere di S. Cassiano di Campavane nella villa denominata Piano.

La chiesa e spedaletto di S. Cataldo al Ponte di Valle erano nel popolo della parrocchia di Piano, il di cui parroco nel o giugno 1372 a nome dell'abate di S. Trinita in Alpi mise in possesso di quell'ospizio il rettore della chiesa di S. Pietro di Sopioro compresa nello stesso piviere di Laterina, ossia di Campavane. — ( Azcu. Diri. Fion. Carte della Badia di Ripoli ).

La parr. de' SS. Jacopo e Cristofano e Impiano nel 1833 aveva 275 abit.

IMPRUNETA, già in Pinera, in Pimra, in Pinero fra le vallecole dell' Ema e della Greve. - Grosso Vill. con antica e celebre chiesa plebana, attualmente insigne collegiata (S. Maria in Pineta) nella Com. Giur. e circa migl. 4 2 a ostro-scir. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze, la cui città è quasi 7 migl. al suo sett.

Risiede sopra un poggio di gabbro spogliato di alberi, stato però coperto da una pineta che diede il nome al villaggio d'In pineta, ora Impruneta. Il qual villaggio, se non ripete la sua origine, certamente deve il suo incremento e la sua prosperità alla costante devozione dei fedeli verso una miracolosa immagine della Madonna, che venne da molti secoli indietro ritrovata nel luogo dove si edificò la chiesa plebana. Fu questa costantemente protetta dalla potente casa de' Bondelmonti già signora della contrada, ed a cui si deve il grandioso, devoto e ben adorno tempio che ivi si ammira.

Il villaggio dell'Impruneta è un complesso di varie borgora staccate le une dalle altre, lungo le quali per diverse direzioni trovansi altrettante vie che sboccano nella vasta piazza della devota chiesa; la quale è situata sul dorso di un colle spettante a quelli che separano la vallecola dell'Ema dalla Val-di-Greve.

Per quanto la pieve dell'Impruneta debba contarsi fra le più cospicue e vetuste chiese sottomatrici della diocesi fiorentina, pure non riescì al suo erudito istramento del febb. 1074 rogato in Arez- illustratore Gio. Battista Casotti di trovare documenti ad essa relativi, che possano dirsi anteriori al secolo XI.

Avvegnachè la ch..di S. Maria dell' Impruneta è rammentata prima di tutto in un istrumento del 4 nov. 1040 relativo a un offerta di beni fatta da Rolando del fu Gottifredo all'altare di S. Gio. Evangelista eretto nella pieve di S. Reparata a Firenze, e poco innanzi stato consacrato da Tedaldo vescovo di Arezso. — Si parla pure della stessa chiesa plebana in un contratto del 1 luglio 1042; e sembra che appelli all'anno 1054 l'iscrizione in marmo esistente nella facciata del tempio medesimo, nella quale fu indicata l'epoca della sua consacrazione fatta da Umberto cardinale di Selva Candida. - Fu poi celebrato nella stessa pieve di S. Maria in Pineta un istrumento, nel di 13 novem. 1074, relativo ad una certa divisione di beni. (Ancz. Dirz. Fion. Badia di Passignano).

Sono note abbastanza le bolle dei pontefici Adriano IV (anno 1156) e Niccolò IV (anno 1291) dirette ai pievani dell'Impruneta, con le quali si confermano loro tutti i beni, e nominatamente la giurisdizione e tributi che loro dovevano i popoli delle chiese suffragance.

La pieve dell'Impraneta contava as succursali, state poscia riunite in 16, oltre la chiesa plebana. -- Attualmente il suo territorio confina dal lato di sett. con il piviere di S. Pietro a Ripoli e con le chiese suburbane della cattedrale di Firenze; da maestro a pon. avvicina il distretto del piviere di S. Alessandro a Giogoli: da pon. a ostro confina con il piewanato di S. Casciano a Decimo; da ostro a lev. con quello di S. Cresci a Monte-Koralle sulla Greve; a lev. con le pievi di S. Pietro a Cintoja, e di S. Miniato di Val di-Rubbiana; e finalmente a grec. con il piviere di S. Maria dell'Antella.

Le parrocchie suffragance della pieve dell'Impruneta sono le seguenti: 1. S. Martino a Strada con due aunessi, cioè S. Lucia a Montaute e S. Pietro a Doglia; 2. S. Stefano a Pozsolatico; 3. S. Pietre a Montebuoni, già detto di Mulier mala; 4. S. Martino a Bagnolo; 5. S. Pietro in Jerusalem, volgarmente chiamato S. Gersolè; 6. S. Andrea a Lujano con l'annes. so di S. Romólo de' Bosti; 7. S. Miniato Giorgio a Poneto; 10. S. Giusto a Mersana, ossia a Ema, con l'annesso di S. Maria a Carpineta; 11. S. Ilario a Pitigliolo a vicenda con la seguente; 12. S. Cristina a Pancole; 13. S. Lorenzo in Collina; 14. S. Lorenzo alle Rose; 15. S. Martino a Cofferi; 16. S Michele a Nissano, traslatato nel 1791 nell'oratorio del Crocifisso a Montoriole.

Le bolle pontificie di sopra accennate rammentano due altre chiese; quella di S. Stefano a Bifonica, già romitorio, ed ora cappella semplice nella parrocchia dell' Impruneta: e l'altra è la chiesa di S. Pietro a Montecchio, della quale esistono i ruderi insieme con quelli del rovinstocastelletto omonimo a sett. ed un terzo di

migl. lungi dall'Impruneta.

Fu sempre di tale importanza il benefizio dei pievani dell'Impruneta, che molte volte su chiesto ed ottenute in conmenda da vescovi e da cardinali; e l'istoria fiorentina, all'anno 1331, ha tramandato ai posteri un fatto, che produsse l'interdetto sopra tutta la città a causa dell' elezione del Card. Orsini in pievano dell' Impruneta, fatta dal Papa a pregiudizio dei Buondelmonti, che ne erano già da lungo tempo di ragione i patroni.

Ma più d'ogn'altro le croniche discorrono delle circostanze critiche, per le quali spesse fiate il governo fiorentino in casi di guerra, o per disavventure di pestilenze, di lunga siccità, o di ostinate piogge ebbe ricorso alla miracolosa Immagine della Madonna dell'Impruneta, il cui venerato tabernacolo con gran treno, grandissimo concorso e devozione veniva processionalmente portato a Firenza

Con istrumento celebrato nella pieve dell'Impruneta, del dì 2 marzo 1431 (s nativitate), fu dato il possesso al nuoro rettore di una cappellania ivi fondata dal Card. Antonio Casini, il quale fu vicario del pievano dell'Impruneta Francesco Zabarella innanzi che quest'ultimo salisse sulla cattedra episcopale di Firenze. -Dallo stesso istrumento pertanto risulta, che la pieve dell'Impruneta sino d'allora aveva un capitolo di cappellani, i quali viveano vita regolare e canonica per ufiziare giornalmente col pievano, mentre presedevano all'economica amministrazione dei beni di quella chiesa gli Ufiziaa Quintole; 8. S. Cristoforo a Strada; 9. S. li dell'Opera; la di oui istituzione, piuttorio che cresta, venne riformata con una bolls speciale del Pont. Giulio II, nell' 4000 1511.

Ma chi concorse al maggior lustro e decoro di cotesta chiesa fu, come dissi, la famiglia magnatizia de' Buondelmonti, patrona antichissima della pieve e di quasi tutte le cappellanie e parrocchie del mo vasto circondario.

Vero è, che uno dei suoi pievani, e nel tempo stesso Vesc. di Volterra, Antonio degli Agli nobile fiorentino, durante la sua amministrazione (dal 1439 al 1477) si vuole che impiegasse più di 12000 fiorini d'oro in benefizio della ch. dell'Impruneta. È altresì vero, che mediante la vendita delle ricche suppellettili, lasciate nel 1593 per legato dal Cav. Francesco Buondelmonti, la restaurasione del tempio dell'Impruneta potè essere portata quasi a quel punto medesimo, in cui attualmente la si vede.

Finalmente nel 1634 la sua facciata fu adornata del portico a spese della Confraternita delle Stimate di Firenze.

I due loggiati della piazza vennero edificati fra il 1653 e il 1670 per il pubblico mercato, e massimamente per la fiera di gran concorso che da lungo tempo suol farsi all'Impruneta nei tre giorni dopo la festa di S. Luca, e la cui rappreseutanza è stata perpetuata dal noto, bizzarro balino d' Iacopo Callot, che con maravigliosa maniera l'integliò in rame.

Con solenne funzione nella terza domenica di luglio dell'anno 1834 l'Arciv. di Firenze Ferdinando Minucci dichiarò la pieve dell' Impruneta collegiata prepositura con 9 canonici, 3 sostituti e la sola dignità del preposto pievano, dopo che ivi fu letto dal cancelliere arcivescovile il breve a ciò relativo del Pont. Gregorio XVI dei 7 giug. antecedente.

Nella qual circostanza nell'istrumento di concessione fu rammentato, che la Pieve dell'Impruneta era stata decorata del titolo di collegiata sino dall'anno 1469 on breve del Pont. Paolo II, per quanto a quel breve non fosse stata data esecuzione per mancanza del consenso de' legittimi patroni della chiesa plebana e delle cappellanie dell'Impruneta.

Il villaggio dell'Impruneta nei tempi

ra delle milizie di contado e ad una delle Potesterie suburbane della capitale. ---Ped. Gallutto Comunità.

La parrocchia di S. Maria dell'Impruneta nel 1833 comprendeva 2592 abit.

INCASTRO, o LONCASTRO (S. GAU-DENZIO ALL', o A) in Val-di-Sieve.—Cas. e parr. dove fu una piccola badia nel pieviere di S. Cassiano in Padule nella Com. Giur. e quasi due migl. a sett. di Vicchio, Dioc. e Comp. di Firenze. - Risiede su di un risalto di poggio che forma parte dello sprone dell'appennino di Belforte fra i torrenti Arsella e Muccione.

Innanzi che la chiesa abaziale dell'Incastro divenisse padronato dei conti Guidi, confermata loro dagl' imperatori Arvigo VI e Federigo II, il castelluccio dell'Incastro dipendeva dai vescovi di Pirenze, alla oui mensa appartiene tuttora la collazione di quella cura. Derivò in parte ciò da una permuta di beni fatta fra l'abate e monaci di Loncastro ed il vescovo Gottifredo per contratto dei 25 aprile 1131. Dopo quest'epoca gli uomini della parr. d'Incastro giurarono di presare obbidienza di vassallaggio al potestà che eleggevasi dal vescovo di Firenze per esercitare l'ufizio di giusdicente minore sopra i castelli e popolazioni di S. Cresci in Valcava, e di Loncastro.

Li 13 aprile 1286 assistè al sinodo di Firenze il rettore della chiesa di S. Gaudeuzio all'Incastro, la cui parrocchia nel e833 contava 118 abitanti.

Incinula, o Intinula. — Ved. Antrila. INCISA, o ANCISA, e talvolta LANCISA (Ancisa) nel Val-d'Arno superiore. --- Borgo con sovrastante castello, e chiesa parr. (S. Alessandro, una volta S. Biagio) stato capo-luogo di Com. e Giur. prima unitamente alla Com. di Cascia, poi solo, fin-chè nel 1828 fa riunito alla Com. e Giur. di Figline, nella Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi l'Inoisa sulla sinistra dell'Arno dirimpetto ad una torre e ponte di pietra sull'ingresso della così detta Gola dell'Incisa, dalla quale fu creduto che potesse derivare il suo nome (ad saxa incisa): comecchè il lungo e tortuoso tratto, per il quale passa l'Arno dall' Incisa fino al Pondella Repubblica fiorentina dava il no- tassiove, altro non sia che una rosura opeme, insigme con il Galluzzo, ad una Le-rata dalle acque correnti fra la serra dei poggi che scendono dalla Vallombrosa, dal Monte alle Croci e da Monte-Scalari. La stessa chiusa separa il Valdarno superiore dal Valdarno di Firenze, e mostra visibilmente la corrispondenza che una volta esisteva fra gli strati dell'una e l'altra ripa.

All' Incisa si riuniscono le due strade regie di Arezzo, l'antica che da Firenze per il Bagno a Ripoli sale all' Apparita, attraversa il poggio di S. Donato in Collina e di Torre a Quona per scendere al Pian della Fente, vecchia mansione ed ospedale presso l'Incisa, a 15 miglia da Firenze. L'altra è la via postale che dalla Porta alla Croce percorre lungo la ripa destra dell'Arno passando per Pontassieve, S. Ellero, davanti a Rignano, e quindi varcato l'Arno sul ponte di pietra di fronte al borgo dell'Incisa, và a riunirsi costà, dopo 21 miglia di cammino, alla vecchia strada aretina.

Una delle rimembranze superstiti del castello di Ancisa trovasi in un istrumento del 18 febb. 1135 appartenuto all'abbadia di Montescalari, rogato nel castello dell'Ancisa, che fino d'allora esisteva, e forse corrispondente a quello che porta tuttora il nome di Castelvecchio, ch'è poco distante dalle mura castellane sopra il borgo attuate dell'Incisa.

Anche iu una bolla del Pont. Anastasio IV, spedita li 30 dic. 1153 a Rodolfo
vescovo di Fiesole (colla quale confermava alla sua mensa le chiese plebane, i monasteri della diocesi fiesolana allora esistenti e molte altre possessioni) furono
specificate anche le sostanze che i prelati
di Fiesole avevano nella corte, o distretto
dell'Ancisa. (Uguerri in Episc. Fesul.)

La rocca dell' Incisa fu edificata sopra il borgo a guisa di battifolle, nell'anno 1223, dalla Rep. fiorentina, in difesa di quell'angusta foce, non solamente per tenere a freno i Pazzi, gli Uhertini di Gaville, i Ricasoli ed altri nobili di contado nel Val-d'Arno superiore, ma affinchè rimanesse sempre aperta la strada di poter far guerra ai nemici domestici che signoreggiavano troppo dappresso alla stessa città.

Nel 1312 di sett. al castello dell'Incisa e, affinche prendesse in affitto dai monaci accorsero da Firenze popolo e cavalieri della Badia di Montescalari, siocome egli per chiudere il passo del ponte e castello nello stesso giorno eseguì, per conto deldell'Incisa all'Imp. Arrigo VII, mentre la comunità dell'Incisa, un mulino a due

da Arezzo marciava con numeroso esercito contro i Fiorentini. Le genti imperiali
di prima giunta si accamparono nel piano dell' Incisa sull'Isola, che allora esisteva in mezzo all'Arno, la quale appellavai, come tuttora quel luogo si appella, il
Mezzule. — Ved. Figura, e Isola dia
Mezzule.

Quindi veggendo, che l'oste fiorentina non voleva avventurarsi alla battaglia. l'esercito ghibellino si mosse di là, e per angusti passi valicando i poggi di sopra all' Incisa, di costà assalì e mise in fuga quei soldati della repubblica che gli si fecero innanzi, seguitandoli con la spada alle reni infino nel borgo dell'Incisa. La notte veniente l'imperatore s'attendò coi suoi due migl. sotto in un luogo, chiamato da Leonardo Bruni, Borgo del Padule, donde la mattina si mosse verso Firenze. nella fiducia d'impadronirsi della città senza contrasto, mentre aveva lasciato il nemico come assediato e impaurito dentro il castel dell' Incisa. - (G. VILLANI, Cronic. Lib. IX C. 46).

Assai maggiore fu il danno e lo spavento de' Fiorentini nel 1356, allorchè i Pisani con le compagnie degli avventurieri Inglesi, essendo penetrati sino nel Val-d'Arno superiore, assalirono, presero il passo dell'Incisa, e cacciaron di là i Fiorentini. I quali trovandosi senza capitano, morto a Figline, non seppero difendersi meglio, nè cautamente patteggiare la propria salvezza, nè quella degli abitanti dell' Incisa, il cui borgo in conseguenza fu posto a ruba e in fiamme dai vincitori.

Il castello, o borgo dell'Incisa sino dal secolo XIII formava corpo di comunità, e già nel 1337 aveva i suoi particolari statuti. Ciò apparisce da una deliberazione dei 17 marzo di detto anno, per cui il magistrato comunitativo dell'Incisa composto di sei consiglieri e di sette altri ufiziali, tutti della parrocchie di S. Biagio dell' Ancisa, (la cui chiesa esisteva nel castello), adunatosi a suono di campana nella casa comunitativa tenuta a pigione, a forma dello statuto speciale, elesse in sindaco Michele del fu Buti di detto popolo e comune, ivi presente e accettan-1e, affinchò prendesse in affitto dai monaci della Badia di Montescalari, siocome egli nello stesso giorno eseguì, per conto delponte dell' Incisa (oggi detto il mulino delle Coste) a condizione di dover pagare moggia di grano. Actum in castro Ancisae prope castellum et ecclesiam S. Blasii.

Che il titolare della chiesa parrocchiale dell'Incisa fosse allora, e per molto tempo dopo, S. Biagio, lo attestano varii documenti, uno dei quali del 16 marzo 1323 appartenuto al Mon. di S. Pier maggiore di Firenze; mentre nei secoli posteriori fino al XVIII, più spesse volte si rammenta la parr. di S. Biagio all'Incisa nelle carte dei Capitani di Parte, e Ufiziali de' fiumi del Dominio fiorentino.

Alla comunità dell'Incisa erano uniti altri sei popoli; cioè Borri, Cappiano, Castagneto, Montelfi, Morniano e Loppiano.

Da Loppiano attualmente prende il nome l'antien matrice dell'Incisa sotto il titolo de' Ss. Vito e Modesto, in luogo già detto a Scergnano. La qual pieve nel secolo XIII contava 12 chiese suffragance; 1. S. Biagio, ora S. Alessandro all'Incisa; 2. S. Quirico a Montelfi, esistente; 3. S. Lorenzo a Cappiano, esistente; 4. S. Stefano di Alfiano, ignota; 5. Canonica di S. Pietro al Terreno, esistente; 6. S. Biagio a Gaglianella, data nel 1179 alla pieve di Figline; 7. S. Giusto di Strovil-lio, ignota; 8. S. Michele a Morniano, esistente; 9. S. Cerbone a Castagneto, esistente; 10. S. Stefano a Borri, esistente (forse la stessa della soprannominata di Alfiano); 11. S. Maria a Morniano, distrutta; 12. S. Bartolommeo a Foramela. ignota.

Nell'anno 1786 fu eretta in parr. e in pieve la chiesa di S. Alessandro nel borgo dell' Incisa, già succursale di S. Quirico a Montelfi, poichè si trova sulla riva sinistra del borro di Chiesa-nuova, il qual borro di videva la cura suddetta dalla par-

rocchia di S. Biagio all'Incisa.

Al piviere dell'Incisa fu aggiunta nel 1807 una nuova parrocchia eretta nella chiesa dei SS. Cosimo e Damiano al Vivejo dei Frati Prancescani.

Il castello dell'Incisa è celebre per essere stata patria dei progenitori di Francesco Petrarca, la di cui casetta paterna esiste tuttora dentro il castello sovrastante al borgo, posseduta una volta dalla nobil fa-

palmenti posto nel fiume Arno presso il miglia Castellani, attualmente dai Brucalassi dell' Incisa.

Dall'Incisa trasse pure l'origine e il a quei monaci un annue canone di 10 casato un letterato del secolo XVII, Pier Antonio di Filippo Dell'Ancisa, la cui famiglia fu consorte di quella dell'immortale Petrarca.

Nacque nel borgo dell'Incisa nel 1715 Angelo Nanuoni, che può dirsi il restauratore della scuola chirurgica toscana.

Finalmente lo storico Varchi ricorda un fatto memorabile accaduto nel 1528 a una tal Lucrezia Mazzanti presa dai soldati dell' Oranges, per esporla alle libidini di un loro capitano, la qual donna con stratagemma potè allontanarsi dalle guardie che la tenevano in custodia, e incontaminata si annegò nel vicino fiume.

La parrocchia di S. Alessandro all' Incisa nel 1833 contava 1351 abit.

INCISA nella Valle del Savio. — Ved. SELVAPIANA DI BAGNO in Romagna.

INCISA nella Montagna pistojese. ---Fed. LANCISA.

INNOCENZA (SANTA) ALLA PIANA nella Valle dell'Arbia. - Pieve autica con villa signorile nella Com. Giur. e un migl. circa a maestr. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena.

È situata in una piaggia frapposta al torr. Stile e al fi. Arbia, davanti a una pianura, lungo la quale quest'ultimo fiume vagava da un lato all'altro con danno immenso delle limitrofe campagne e della vicina strada R. romana, innanzi che fossero eseguite le opere idrauliche, per le quali restò colmata una delle insenature di quella fiumana, e nel tempo medesimo venne raddrizzata la strada R. dal Ponte d'Arbia a Buonconvento.

La Pieve di S. Innocenza è nominata nella bolla del Pont. Clemente III spedita nel 1189 a Bono vescovo di Siena.

La sua canonica conserva il claustro come quando i cappellani o viceparrochi convivevano canonicamente col pievano. Nella stessa canonica la sera del 7 luglio 1538 alloggiò il Pont. Paolo III al suo ritorno dal congresso di Nizza.

La villa della Piana, già fattoria, o Grancia dell'ospedale della Scala di Siena, fu acquistata nel secolo XVI dalla nobil famiglia senese de'Vecchi, alla quale attualmente appartiene.

Doveva essere una volta rinomato il

vino moscadello di cotesta *Piana*, tostochè il pievano di S. Innocenza per patto del 1599 si obbligava pagare alla mensa trcivescovile di Siena l'annuo canone di una soma di uva moscadella.

La pieve di S. Iunocenza alla Piana mel 1833 contava 501 abit.

INFERNO (VALLE DRIL'). — Due profonde gole in Toscana sono designate col nome di Valle dell'Inferno, la prima è quella che dallo stretto di Rondine, o sia dell'Imbuto, apre all'Arno il passaggio dal contado di Arezzo nel Val-d'Arno superiore, la qual gola si schiude al ponte al Romito; la seconda Valle dell' Inferno trovasi in un'insenatura dei monti fra Tirli e Castiglion della Pescaja, lungo il fosso denominato della Valle.

INTRACCULE. — Ved. ANTRACCOLI, e Goa-

so (S. Paole in).

IOLO, già AJOLO (Ajolum) nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Contrada composta di più borgate, da cui prendono il nome due popoli, cioè l'antica pieve di S. Pietro di Ajolo, e la parrocchia di S. Andrea di Ajolo, nella Com. Giur. e quasi tre migl. a lib. di Prato, Dioc. di Pistoja, Comp. di Fireno di

È posta in pianura presso il fosso di Ajolo confluente nell'Ombrone fra Prato e le cascine del Poggio a Cajano.

La memoria più antica che io abbia potnto vedere, spettante ad Ajolo, è un istrumento inedito del giugno 1055 appartenuto alla prepositura di Prato, nel quale si tratta di terre poste nel vico di Ajolo.

Per contratto de'28 Dic. 1098 Ildebrandino figlio di Soffredo da Ajolo promise a Ugo preposto del capitolo della cattedrale di Pistoja di pagare alla sua canonica l'annuo censo di 48 denari per tutte le terre che egli e il di lui fratello Drudo tenevano a livello dalla chiesa pistojese.

Fu poi rogato, nel maggio 1130, in Ajolo contado di Pistoja, un istrumento relativo alla vendita di diverse prese di terra. (Anca. Diri. Fron. loc. cit. e Carte della Badia di Montescalari).

Più importante per l'agronomia è un contratto del 28 aprile 1281, concernente una cessione di terreni che il monastero di S. Bartolommeo di Pistoja possedeva nelle ville di Ajolo, di Narnali e di Casqle, tutte nel distretto di Prato, cambiati

con altri beni dei contorni di Pistoja. Nel quale contratto le terre coltivabili e libere furono valutate a ragione di lire ro e soldi 10 per ogni stioro, e quelle aggravata di censo livellario, a ragione di lire 3 per ogni stajo di fitto. (Ancu. Dura. Fron. Carte del Mon. di S. Bastolommee di Pistoja.)

La pieve di S. Pietro ad Ajolo è rama mentata nelle bolle pontificie state spedite ai vescovi di Pistoja dai Pont. Pasquale II, Innocenzio II, Anastasio IV; Onorio III ec.

Unorio III ec.

Forse da questo luogo trasse i natali
uno dei più antichi scrittori di lingua
volgare, glacchè innanzi il 1278 tradusse
i Trattati morali di Albertano giudice di
Brescia; quel Ser Soffredo del Grazia figlio di Soffredo che si dichiare di S.
Ajuolo nel territorio pistojese: seppure
S. Ajuolo non fu una delle villate, la
qui chiesa parrocchiale era dedicata a S.
Agnolo, come, per es. S. Agnolo di Pisvica, che per lunga etta i disse la Pieve di
S. Agnuolo, oppure l'altra di S. Agnolo
alla Piassa.

IONA. — Fed. Grown nel Val'd'Arno casentinose.

IOVI, a IOVO. — Ped. Grove, e Grove.

IPPOLITO (S.) A ACCOLE, O IN ARSIA
NO. — Ped. ARME, e MARIA (S.) A MOSTE.

IPPOLITO (S.) A LATERINA. — Ped.

LATERINA nel Val-d'Arno superiore.

TA PIAZZANESE. Ped. Plantain nella Valle dell'Ombrone pistojese.

— (PIEVE DI S.) in Val-di-Magra. — Ped. Basnom.

- DI VAL-D'ELSA. - Ved. CASTR-FIORRITMO, & PIRVE-VROSEIA DE CASTRI-FIORRITMO.

— pi VAL-DI-PESA.—Pieve antica, il di cui battistero è stato di corto traslocato in una delle sue chiese suffraganee (S. Giovanni Evangelista) a Montelupo, Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Firenze.

La vecchia chiesa plebana con l'annessa canonica di S. Ippolito è situata alla base meridionale dei poggi di Malmantile presso la strada provinciale tracciata sulla destra ripa del fi. Pesa. Il suo piviere abbraccia un'esteso territorio fra il fi. Pesa e lo stretto della Golfolina, il paese di Montelupo e la montuosa contrada del Malmantile.

La pieve di S. Ippolito in Val-di-Peca è di pedronato della patrizia famiglia dei Frescobaldi, la quale, oltre che aveva costà qualche giurisdizione, da lungo tempo vi possiede villa e terreni. Fu per decreto arcivescovile dei 25 aprile 1789, ch'essa venue trasferita col titolo nella chiesa di S. Giovanni Evangelista a Montelupo, facendo dell'autica parrocchia plebana un annesso del popolo di Montelupo con la rizedenza di un cappellano curato.

Il piviere sudd. nel medio evo contava 16 parrocchie, oltre due spedali. Attualmenté trovansi riunite in otto cure, cioè: z. Pieve di S. Ippolito, in S. Giovanni a Montelupo; a. S. Maria a Marliano, prioria con gli annessi di S. Andrea a Castratole, di S. Lorenzo a Marliano, di S. Donato a Misciano e di S. Stefano a Spicchiello; 3. S. Maria di Sammontam con l'annesso di S. Giusto a Petrognano; 4. S. Maria a Pulico con l'annesso di S. Gaudenzio a Pulica; 5. S. Pietro is Selva, o al Malmantile, prioria con l'annesso di S. Michele a Bracciatica, o a Luciano. 6. S. Miniato a S. Miniatello, ossia a Montelupo; 7. SS. Quirico e Lucia all'Ambrogiana, prioria; 8. S. Martino a Carcheri. Il popolo di quest'ultima ch. perr. con decreto del 3 giugno 1789 fu aggregato al pievere di S. Vincenzio a Torri. - Anche la soppressa cura di S. Pietro a Nebiola fu smembrata dall'antico piviere di S. Ippolito, e unita alla chiesa parr. di S. Michele a Quarantola, entrambe finalmente incorporate al popolo di S. Andrea al Botinaccio nel piviere di Ciliaula.

Lo spedale di S. Maria della Ginestra nel popolo di Carcheri è ridotto presentemente a pubblico oratorio. Quello di S. Pietro di Capraja nel popolo di S. Miniatello trovasi da langa mano distrutto .- Ved. Montagues.

IPPOLITO (S.) o S. POTO A VER-NIO. - Ved. VERNIO.

IPPOLITO (SS.) = CASSIANO. — Fed. Garciano (S.); Garriano (S.); e San-Cargiano. IROLA in Val-di-Magra. - Cas. con ch. parr. (S. Gemignano) nella Com. e circa 4 migl. a sett. di Villafranca, Giur. dell'Aulla, Dioc. di Massa-ducale, già di Loni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede in uno sprone che si distende

gnone, sino alla sinistra del fl. Magra. -Il paese d'Irola fu uno dei castelletti feudali dei March. Malaspina di Villafranca. - Ved. VILLAHRANGA.

La parr. di S. Gemignano a Irola nel 1832 noverava 210 abit.

ISCHETO, ESCHETO ( Ischetum) ---Ved. Escurro, ed Escuiro.

ISCHIA, ora ISTIA D'OMBRONE ( Ischiae Cast.) nella Maremma grossetana. - Cast. in gran parte diruto con antica pieve (S. Salvatore) nella Com. Giur. Dioc. e Comp. di Grosseto, dalla qual città è circa 4 migl. a grec.-lev.

Risiede a piè delle ultime diramazioni orientali del poggio di Moscona sulla ripa destra del fiume Ombrone, là dove si attraversa in navalestro per continuare la strada R. da Grosseto a Scansano.

Una delle memorie più antiche del castello d'Istia di Roselle, e dei signori che vi ebbero podere, conservasi fra le pergamene dell'Arch. Arciv. lucchese. È un istrumento celebrato in Lucca li 9 ott. dell'862, col quale il conte Ildebrando figlio del su Heriprando conte di Marittima, (l'amicissimo del potente March. Adalberto) con il di lui germanoGeremia vescovo di Lucca stabilì di fare una permuta di beni di sua proprietà contro altre possessioni che la cattedrale di Lucca teneva nelle Maremme, cedendo la corte e le case di sua pertinenza poste nel luogo di Cammiano, porzione dell'oratorio di S. Maria situato a Buxiato ed il padrouato della chiesa di S. Maria a Tereglio in Val-di-Lima. Dall'altra parte il vescovo di Lucca rinunziava al di lui fratello altri beni della mensa vescovile lucchese, fra i quali la corte e casa domnicata con la chiesa posta nel luogo di Mucciano sul territorio di Soana, ed il giuspadronato della chiesa di S. Eusebio a Lusciano, pure nel contado soanese. I quali beni lo stesso conte Ildebrando già da tempo innanzi teneva a titolo di livello dal vescovato di Lucca. Oltre a ciò il conte Ildebrando ricevè dal vescovo Geremia i seguenti beni della mensa lucchese: et dedisti mihi (Hildeprando) in commutationem casis, et capannis et rebus illis in loco Isohie finibus Rosellense pertinentis ipsi Episcopatui vestro, quas Gumperto vassallo vestro in beneficio abuit..... Ubi 41 Monte Orsajo, fra i torr. Monia e Ba- et super hanc commutationem Domnus nostro Hludovicus Imperator direxit missos suos, idest Teudilascius diaconus et cappellano, et Teudimondo vasso ipsius Cisaris, qui ambulaverunt cum alios bonos et credentes homines, atque renuntiaverunt nobis secundum legem, etc. (ARCR. ARCIV. LUCCH. e Memorie per servire all' Istoria del Ducato di Lucca T. V.)

Ignoro, se fu in grazia di tale permuta che i conti Aldobrandeschi di Sovana cominciassero ad acquistare un qualche dominio in Ischia, al segno che questo castello insieme con Roselle fu poi rammentato fra i molti feudi della casa Aldobrandesca nelle suddivisioni accadute nel secolo XIII fra gl'individui delle due diramazioni di quella dinastia, cioè, dei conti di S. Fiora e dei conti di Sovana; comecchè la signoria feudale d'Ischia, al pari dell'altra di Roselle, sino dal secolo XII si trovi costantemente appartenente ai voscovi di Grosseto.

Una prova, che Ischia d'Ombrone spettasse ai suoi vescovi l'abbiamo nella bolla di Clemente III al vescovo Gualfredo, cui venne confermato tutto intiero il castello d'Ischia: Castellum de Ischia integre cum ecclesiis, curte et districtu suo, aquis, piscariis et molendinis, et quicquid edificii est, vel proveniri potest in flumine Umbronis, infra curtem, et districtum praedicti castri et in Lacu Bernardi, et quicquid juris a praenominato fluvio juste ab Episcopo poterit jure domini exigi.

In quanto poi a Roselle la stessa bolla concedeva al gerarca di Grosscto gli avanzi di Roselle, che non appella più città, ma Castellum de Rosella cum curte, et districtu suo, praediis, pratis, pascuis, rivis et universis possessionibns suis, et quicquid juste, et rationabiliter habes in Canonica de Roselle, videlicet medietatem omnium testamentorum, et circa nomina pensionis singulis annis decem solidorum, et albergarias duas generales cum viginti quinque equitaturis, et speciales quantascumque cum septem vel octo equitaturis per annum recipere volueris.

Dalle ultime espressioni sembra apparire, che Roselle a quell'epoca non fosse priva di abitanti e di abitazioni. Nè lo fu molti anni dopo, tostochè nell'Arch. diplo-

il consiglio degli uomini di Roselle, oltenuto il consenso da Fra Bartolommeo vescovo di Grosseto loro Signore, elesse in sindaco Guiduccino di Pazzetto (lo stesso uomo che 12 giorni innanzi era stato eletto in sindaco dagli abitanti del castello d'Ischia) per autorizzarlo a stipulare un atto di accomandigia colla Repubblica di Siena. — (Arcu. Dipl. San. Haleffo dell'Assunta).

Infatti, che il distretto del cast. d'Ischia fino d'allora stasse unito a quello di Ro. selle, lo dimostra un altro documento del 1262, quando furono stabiliti i confini fra quei due comunelli ed il distretto di Grosseto, mediante un atto celebrato li 7 luglio dell'anno 1262 in Ischia nel palazzo episcopalc. (Xruzurs, E.ame dell'

Esame, pag. 380). Già dissi all'art. Grossero (Vol. II pag. 529) che il vescovo di questa città con istrumento del 30 aprile 1228 aveva posto sotto l'accomandigia della Rep. senese i suoi castelli d'Ischia e di Roselle. Per effetto della quale accomondigia, allorchè l'esercito senese (anno 1259) riconquistò la città di Grosseto con i paesi di quella Maremma ribellati al partito ghihellino e imperiale, i Signori Nove di Siena ad istanza del vescovo grossetano fecero significare al conte Giordano e agli altri capitani dell'esercito della lega imperiale, che avessero proibito ai loro soldati di recare danni ai mulini e case d'Ischia. (ARCH. DIFL. SER. Consigli del Popolo).

Dopo la terza impresa di Grosseto, fatta dai Senesi nell'anno 1266, i reggitori di quel governo deliberarono di far consegnare la rocca d'Ischia in custodia del capitano del popolo senese; comecchè per il civile rendesse ragione ai paesani un potestà a nome dei vescovi. È opera di questi ultimi la torre d'Istia contigua ad un vasto palazzo diroccato, dove una volta i prelati grossetani tenevano frequente, se non l'ordinaria loro residenza.

Fra i documenti inediti, che stanno a conferma di ciò, citerò i seguenti. Un breve spedito in Ischia, li 17 maggio dell'anno 1267, da Azzo vescovo di Grosseto per concedere indulgenze a quei diocesani che fossero per soccorrere la fabbrica della chiesa di S. Lucia degli Eremiti di Rosia. matico di Siena conservasi un mandato (Fed. Erreo pa Rosia). Il secondo docudi procura dei 27 agosto 1287, col quale mento è dei 27 ottobre del 1299, allorchè Giovanni vescovo di Grosseto, stando nella casa di S. Salvatore d'Ischia, costitul un suo procuratore per comparire davanti al Card. Teodorigo giudice compromissario nella causa delle decime vertente fra la sua mensa e la badia di Montamiata. (Carte di detta Badia). Il terzo istrumento, dell'anno 1313, 9 agosto, fu fatto nel castello d'Ischia nel palazzo vescovile, quando vi risiedeva Restauro vescovo di Grosseto. (Carte degli Agostiniani di Siena).

Delle mura del palazzo vescovile in Ischia restano tuttora in piedi con la torre molti avanzi, sufficienti a dare un'idea

della sua grandezza.

I castelli d'Ischia e di Roselle con i respettivi diritti feudali vennero ceduti intieramente alla Rep. di Siena, nell'anno 146a, dal vescovo Giovanni Agazzari telebre canonista dei suoi tempi, il quale sentendone poscia rimorso donò alla mena vescovile grossetana alcuni effetti che egli possedeva in proprio a Seravalle in Val d'Arbia presso Buonconvento.

Nella vendita delle possessioni d'Ischia, eseguita nel 1498 dal governo senese a favore di Gasparre Petrucci di Siena, si nomina lo spedaletto dei Battenti d'Ischia, siccome di una chiesa di S. Maria Maddalena in Ischia e del suo rettore vieu fatta commemorazione in una membrana del 9 agosto 1288 appartenuta al convento degli Agostiniani di Siena, ora nel R. Arch. Dipl. Fior.

La perr. della pieve di S. Salvatore d'Ischia, o a Istia d'Ombrone, nel 1595 aveva 243 abit., nel 1640 ne contava 137, nel 1718 era ridotta a 50, nel 1745 non aveva che 48 abit., mentre nel 1833 no-

verava 107 abit.

ISOLA nel Val-d'Arno superiore. — Molti luoghi quantunque in mezzo al continente, ma che sono, o che surono una volta isolati dalle acque correnti di una fiumana o da un lago palustre che li circondò, appellaronsi Isola. Tale esser doveva questa del Val-d'Arno superiore lungo la stretta gola dell'Arno fra Rignano e l'Incisa, nel popolo di S. Salvatore al Leccio, Com. e 3 migl. a maestr. di Reggello, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Nel piano di quest'Isola fu innalanta cisa in luogo detto al nei hassi tempi una villa, o resedio in forma di fortilizio, posseduta dalla nobile fa-Muggiore di Firenze).

miglia Pepi di Firenze col titolo antonomastico d'Isola.

Si trova qualche menzione di quest'Isola, e di un mulino stato ivi edificato nel sec. XI, in un contratto celebrato nel cast. di Cetinavecchia li 14 ottob. 1097, appartenuto alla badia di Monte Scalari, e pubblicato dal Manni nei suoi Sigilli antichi.

Di data più recente, ma forse di maggiore importanza storica, è una particola di testamento rogato in Firenze nel popolo de'SS. Apostoli, li 24 febb. 1368, col quale Naldino del fu Niccolò degli Altoviti di detta città, per l'anima sua e di donna Soave del fu Baldo d'Aguglione, vedova di Bardo di Niccolò Altoviti e cognata del testatore, della quale era stato erede, lasciò al monastero delle recluse di S. Marta a Montughi un podere con casa sopra e terre lavorative, posto nel popolo di S. Salvatore a Leccio, in luogo detto Cafaggio. Di più vi aggiunse due altre prese di terra situate in detto popolo nell' Isola d'Arno, ec. (Arcs. Dips. Fion. Carte del Mon. di S. Marta a Montughi).

Isola DEL MEZZULE presso l'Incisa. —
Un'altra Isola più vasta e assai più nota
nell'istoria esisteva in mezzo all'Arno sopra l'Incisa, appellata Isola del Mezzule,
dove nel 1313 si accampò con tutto il suo
esercito l'Imp. Arrigo VII. Ma questa iaoletta da molto tempo fu riunita alla ripa
sinistra dell'Arno, in guisa che il nome
di Mezzule si è conservato alla sua località, ch'è situata sul lato manco del fiume,
dove l'Arno stesso fa una curva fra il
fosso di Ribottoli e quello di Rimaggio

presso alla Massa.

Un cartone delle terre rilasciate dal fiume Arno nel Messule dell'Incisa, e consegnate l'anno 1582 dagli ufiziali dei fiumi, conservasi nell'Incisa presso la famiglia Brucalessi. È autenticato sull'originale della stessa pianta esistita mella cancelleria del magistrato della Parte, e ufiziali dei siumi della città di Firenze. Riferisce alla già Isola del Mezzule, fra gli altri, un istrumento degli 8 febbrajo 1434, rogato all'Incisa, mercè cui due fratelli popolani della pieve di S. Vito all' Incisa venderono 4 stiora e un 8.º di terra seminativa posta nel Mezzule dell'Ancisa in luogo detto alla Lama. (Ancu. Drr. Fion. Carte del Mon. di S. Pier ISOLA DEL MEZZULE, O DI MEZZANA presso la Badia a Settimo nel Val-d'Arno fiorentino 4 in 5 migl. sotto Firenze.

Nell' istessa guisa che sparì di mezzo all'Arno l'Isola del Messule all'Incisa, è scomparsa quella che nel secolo XIV esisteva fra la Badia a Settimo e S. Donnino a Brozzi nel Val d'Arno sotto Fireuze; nella quale ultima isola, denominata pure del Messule, o di Messana (quasi dire in messo al fiume) esisteva nel 1318 un podere di 40 stiora di terra, che i figli di Mainetto del fu Rinaldo Pulci di Firenze in quell'anno (li 31 agosto) venderono alla badia di S. Salvatore a Settimo, valutando il prezzo a ragione di lire 15 per ogni stioro di quella terra. (Anon. Dirt. From. Carte dell'Abbadia di S. Salvatore a Settimo)

ISOLA (S. DONATO A, o BALL') nel Val-d'Arno inferiore. — Contrada e popolo tuttora esistente, già compreso nell'antico piviere di S. Genesio, ora parr. suburbana della cattedrale di Sanminiato, Com. Giur. e Dioc. medesima, dalla qual città la chiesa di S. Donato all' Isola è

quasi 4 migl. a maestro.

Giace presso la ripa sinistra dell'Arno sotto il confluente dell'Evola, sul greto colmato dal fiume, che in coteste parti formava uno dei suoi Bisarni, nel modo che fu avvertito agli articoli Fucaccato e Anno Bianco, e siccome si avrà luogo di ritornavvi sopra in quello di Samumaro Comunità.

Una delle autiche carte, nelle quali è rammentata quest' Isola, conservasi nell' Archivio Arciv. di Lucca. È un placito del 26 lugi. 1168, col quale Everardo conte di Sunminiato, e Legato dell'Imp. Federigo I in Toscana, diede l'investitura a Pievano vescovo scismatico a Lucca di alcuni beni di quella mensa vescovile situati nel borgo di S. Genesio e nel suo distretto, cioè in Villa dell'Isola e suoi confini, come pure in Colonica di Castiglione, oltre l'assegnamento di altri possessi, che Aldobrandino figlio del fu Ugo di Palaja teneva a fitto dalla cattedrale di Lucca, posti nel castello di Sanminiato e sua curia.

La chiesa di S. Donato dall' Isola è rammentata nel numero delle suffraganee della pieve di S. Genesio, sino dal secolo XII, nel privilegio del Pont. Cele-

stino III diretto al preposto delle piere testè nominata. Essa è quella medesima, che sotto il vocabolo di S. Donato Dallisora leggesi nel registro delle chiese della Dioc. lucchese compilato nel 1260.

Nel 1833 la parr. di S. Donato all'Isola, o dall'Isola contava 522 abit.

ISOLA DEL LAGO PRILE, O di CASTIGLE-BE DELLA PESCAJA.— Ped. BADIA AL FARGO. ISOLA in Val-d'Arbia.— Cas. con ch. parr. (S. Ilario all'Isola) nel vicariato foranco di Monteroni, Com. del Terzo delle Masse di S. Martino, Giur. Dioc. e Comp. di Siona, da cui è quasi 5 miglia a scir.

Trovasi la chiesa di S. Ilario con la contrada d'Isola luugo la strada R. romanafra il fi. Arbia ed il torr. Tressa; ed è quel luogo d'Isola di Arbia corso e devastato nel 1364 dalla compagnia di Brettoni comandati da Giovanni Augud, di che è fatta menzione da molti storici senesi.

Nel 1380 fu tagliata una grande incurvatura o gomito che faceva l'alveo dell'Arbia davanti all'Isola, la quale probabilmente derivò ilsuo nome dall'essere stata un di isolata dalle acque dello stesso fiume,

La parrocchia di S. Ilario a Isola nel 1833 contava 139 abit.

ISOLA nella Valle del Bidente in Romagna. — Ved. Badia di S. Maria in Cosmidin, o all'Isola.

ISOLA in Val-d'Elsa, ossia di Stat-GLA. — Ved. Anazia DELL'ISOLA.

Isola di Anelia in Bocca di Magra. --

ISOLA presso la SPEZIA in Lunigiana. — Cas. con castellare e chiesa parrocchiale (SS. Jacopo e Cristofano) nel Mandamento e circa 2 migl. a lev. della Spezia, Prov. di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, R. Sardo.

È una contrada stata un di coperta e quindi isolata dalle acque del golfo lunense, ossia della Spezia, tuttora assai prossima ai marazzi di acque salse del contiguo seno di mare, chiamati li Stagnosi.

Cotest' Isola consiste in un aggregato di poche case, essendoche la maggior popolazione della sua parrocchia viene costituita dagli abitanti del superiore vill. di Migliarina, dove si contano intorno a 100 famiglie. — Ved. Serria Comunità.

La parr. prepositura de' SS. Jacopo e Cristofano all' Isola di Spezia e Migliarina nel 1832 contava 636 abit.

ISOLA (PIAN n')— Fed. IsoLa nel Vald'Arno superiore, e IsoLa fiumicello.

ISOLA DELL'ARIO VECCHIO nel Val-d'Arno pisano. — Ved. Galcinaja, e Vico-Piano.

ISOLA-SANTA nella Valle del Serchio in Garfagnana. — Cas. con chiesa parr. (S. Iacopo) nel piv. e Com. di Careggine, Giur. e 10 migl. a ostro di Camporgiano, Dioc. di Massa-ducale, già di Lucca, Duc. di Modena.

Risiede sul dorso dell'Alpe Apuana fra il Mont'Altissimo e la Penna di Sombra, presso le sorgenti della Torrita di Castelnuovo, fra i faggi e le naturali pasture.

La chiesa e il cas. d'Isola-Santa ebbero origine da un vecchio spedale, che nel 1260 fu tassato di lire 80 per le Grociate. Nel 1608, attesa la troppa distanza dalla parr. di Careggine, gli nomini d'Isola-Santa e di Capanne concorsero, ciascuno per metà, alle spese e mantenimento di un parroco conceduto dal vescovo di Lucca. Nel secolo XVIII la parrocchia d'Isola-Santa fu traslatata in altro piecolo casele, chiamato sino dalla sua origine le Capanne. — Fed. Capanne di Garmagana.

All'Isola-Santa esistono i ruderi di un edifizio, dove si fondeva la vena di una vicina miniera di ferro ossidulato.

La popolazione del cas. d'Isola-Sauta, indipendentemente da quella delle Capanne, nel 1832 riducevasi a 95 abit.

## ISOLE DELL'ARGIPELAGO TOSCANO.

Le Isole sparse e appartenenti al Mar tirreno, stando alla divisione geografica da noi adottata, sono tutte quelle situate ad una certa limitata distanza dal littorale della Toscana, a partire dal promontorio di Portovenere sino al di là del promontorio Cossano: nel quale spazio la

più settentrionale è l'Isola di Palmaria, la più meridionale quella di Giannutri, e la più occidentale l'Isola di Capraju. La prima e l'ultima delle tre isole testè nominate appartengono al ducato di Gemova, Regno Sardo; Giannutri con le isole del Giglio, di Monte-Cristo, di Pamajola, dell' Elba e della Gorgona dipendono dal Granduca di Toscana insieme con i minori isolotti di Palmajola, di Cerboli, di Troja, la Formica di Monte-Cristo, di Burano e quelle così dette di Grosseto, oltre lo scoglio in mezzo al banco della Meloria.

Non si conosce esattamente la superficie quadrata di tutte le isole preaccennate, ma approssimativamente calcolate, esse occupano in mezzo al mare circa 115 migl. quadr. di un terreno in gran parte massiccio e plutoniano; siccome si avrà luogo di osservare nei seguenti respettivi articoli di ciascuna delle Isole dell'Arcipelago toscano.

ISOLA DI CAPRAJA (Capraria, Aegilon). — Piccola isola con un grosso villaggio dello stesso nome, e una chiesa plebana (S. Niccola di Bari) capoluogo di Mandamento, nella Provincia e Dioc. di Genova, una volta di Luni, R. Sardo.

L'isoletta di Capraja, la quale occupa appena 7 migl. di superficie quadr. e 16 incirca di circonferenza, è situata fra il gr. 27° 26' 5'' e 27° 0' 2'' di long., ed il gr. 43° 0' 3'' e 43° 44' 4'' di latit. — Trovasi 23 migl. a maest. dall'Isola dell'Elba, 25 a grec. dal Capo-Corso, 30 migl. da Bastia in Corsica, 42 a lib. di Livorno, e 110 migl. a ostro da Genova.

È di forma bislunga, montuosa, scoscesa e di dificile accesso, meno che verso la costa orientale. Da questo lato è il villaggio sopra un porto protetto da un' forte piantato su di una rupe, stato fabbricato dai Genovesi nel principio del sec. XII. Un migl. circa distante al suo sett. havvi un altro piecolo scalo denominato il *Porte* recchio, dove tuttora appariscono ruderi di un antico paese e di una chiesa con monastero dedicata a S. Stefano.

Non è improbabile che cotesta Isola traesse il nome di Capraja dalle molte capre, che tuttora salvatiche si trovano costà al pari che in altre isolette più deserte dell'Arcipelago toscano.

La qualità del suo terreno è nella mas-

sima parte di rocce cristalline, fra le quali si noverano diversi marmi serpentini, de' graniti e delle lave, talche più di un naturalista dichiarò quest'isola di origine vulcanica, o almeno plutoniana.

Infatti il P. Ermenegildo Pini, che soleva attribuire molte fatture del nostro pianeta più all'acqua che al fuoco, dichiarò, che l'isola di Capraja era certamente un prodotto del fuoco; perciocchè la trovò sparsa intorno di lave, di scorie, di pozzolana e di ceneri vulcaniche, e nella parte centrale della medesima vide un laghetto, il di cui bacino qualificò per un antico cratere di vulcano spento. (Pini, Osservazioni sulla miniera del ferro di Rio ec. §. 38).

Realmento nella punta meridionale dell'isola, al Capo Zenopido, distante dal porto di Capraja circa 4 migl. verso ostro, scorgesi una specie di cratere vulcanico, cui aumenta credito il terreno all'intorno cosperso di pozzolena mista a

dei frammenti di pomice.

Sopra poi la sommità della piccola catena di monti costà emersi dal mare, distante 3 migl. a pon. del villaggio di Capraja, esiste sempre il laghetto accennato dal naturalista milanese Pini, laghetto cui gl'isolani sogliono qualificare col vocabolo di Stagnone.

L'ossatura predominante dell'Isola è formata da una roccia quarzosa di tinta grigio-nericcia, da uno steaschisto color di piombo, da una pietra cornea, e da rocce granitiche. Vi abbonda pure un argilla di ottima qualità adoperata dagl' indigeni per fabbricare stoviglie.

Il terreno è generalmente sterile; le produzioni del suolo si riducono a poche granaglie, ad una scarsa saporita pastura ed a pochissim' olio. La principale risorsa agraria dei Caprajesi sta nel raccolto del vino che riesce di eccellente qualità.

Gli abitanti sono naturalmente marinari, dovendo essi per la maggior parte guadagnarsi da vivere mediante la pesca,

o il cabotaggio.

Fu Capraja al pari della Gorgona fra le prime isolette del Mar tirreno, dove sino dal secolo IV si refugiarono alcuui Cristiani a condur vita anacoretica, sebbene dispregiati e derisi dall'idolatra patrizio francese Rutilio Numaziano. Il quale ricordò i monaci della Capraja nel tempo che, veleggiando lango il littorile toscano; scriveva il suo itinerario:

Processu pelagi, jam se Capraria tollit, Squallet lucifugis insula plena viris, etc.

Infatti i cenobiti della Capraja vi dovevano essere stati in copioso numero, tostoche la spedizione di un'armata marittima ai tempi dell'Imp. Onorio, essedosi incamminata verso l'Affrica per reprimere il ribelle Gildone, l'ammiraglio di quella flotta, per asserto dello storico Paolo Orosio, volle approdare con alcuni legni a Capraja ad oggetto d'imbarcare una porsione di quei monaci, dei quali l'isola allora era piena.

In quanto alla giurisdizione ecclesastica, sembra che la Capraja nei primi secoli del Cristianesimo fosse compren insieme con la Gorgona nella discesi di Luni, siccome apparisce da alcune lettere di S. Gregorio Magno scritte al Ven. Venanzio vescovo della prenominata città. — Ved. Luni-Sarana Diocesi.

L'isola di Capraja dopo il secolo X, se non prima, restò quasi sempre una dipendenza della Corsica in quanto al politico, siccome lo era stata di Luni per la parte ecclesiastica. - La conquistarono i Saraceni, ai quali fu ritolta dai Pisani, e a questi confermata mediante ripetuti diplomi imp. da Arrigo VI, Ottone IV e Carlo IV, insieme con le isole della Corsica, della Gorgona, dell'Elba e della Pianosa. Più tardi la Capraja divenne signoria del patrizio lacopo di Maro, che venne spogliato, nell'anno r 507, dalla Rep. genovese. Allo stesso governo fu ripresa dai Corsi nella loro sollevazione del 1767, e quindi nell'anno susseguente, essendo stata rinunziata la Corsica al governo di Francia, restò eccettuata l'isola di Capraja, che d'altora in poi venne riunita alla Repubblica di Genova.

Nel 7814 la stessa isoletta fu occupata ostilmente dagl' Inglesi, ed il loro ammiraglio Nelson fino dall'anno 1796 aveva fatto saltare in aria una parte della fortezza sopra il porto. Finalmente nel 1815, in forza del trattato di Vienna, l'isola di Capraja fu consegnata con tutto il territorio Ligure al Re di Sardegna.

bene dispregiati e derisi dall'idolatra patrizio francese Rutilio Numaziano. Il quale ricordò i monaci della Capraja nel ha l'incarico della polizia e della sanità.

Risiedono nel paese di Capraja, oltre il comandante dell'Isola, un commissario di marina ed un giudice di prima istanza, le cui sentenze per affari di commercio, sino alle lir. 300, sono inappellabili.

L'Intendenza generale, l'ufizio della conservazione delle Ipoteche ed il tribunale di Appello sono in Genova.

La parr. arcipretura di S. Niccola di

Bari a Capraja conta circa 1000 abit.

ISOLA DELL'ELBA ( Ilva de' Latini, Actalia dei Greci ). — È là principale delle asale dell'Arcipelago toscano, posta fra il gr. 27° 46' e 28° 6' di long. ed il gr. 42° 43′ e 42° 53′ di latit.

L'Elba ha di fronte, ed è circa 8 migl. a lib. di Piombino, a partire dai puuti più vicini al continente , circa 12 migl. a ostro-lib. dal porto Baratto, o di Populonia, a3 migl. a scir. dall'isola di Capraja, 15 migl. a sett.-grec. dall'isola di Pianosa, partendo dal golfo di Campo, 20 a pon. della spiaggia di Follonica, e 50 migh a ostro di Livorno.

L'isola dell'Elba ha una periseria sinuosa di circa 60 migl. e una superficie territoriale di 84 migl. quadr., in cui nel 1836 si comtavano 17099 abitanti, equivalenti proporzionatamente a 285 teste

per ogni migl. quadr.

Essa presenta la figura di un gruppo montuoso tripartito, che allungasi dal lato di pon., dove si alza colossale, mentre verso lev. bipartito si avanza per due opposte direzioni, una verso sett. sino al Capo della Vita, e l'altra verso ostro che termina al monte e Capo della Calamita. Queste tre diramazioni sono collegate e comunicano insieme mediante minori montuosità, ossia poggi subalterni, i quali nei punti di maggiore depressione costituiseono anguste profonde vallecole, che servono di cornice ai frequenti seni di mare posti a sett. e ad ostro dell' Elba.

La base pertanto di questa piccola Trinacria può costituirsi, verso pon. nel monte Campana, o Capana; il suo centro nel monte Volterrajo, e la testa volta a ost. sul monte della Calamita, mentre il monte Giove forma la fronte che guarda sett.

Il giro intorno la costa fu calcolato, come dissi, di 60 miglia, mediante i grandiosi seni che s'internano nell'Isola, i quali servono di ricovero sicuro ai naviganti.

monte Campana, che si alza 1944,7 br. sopra il livello del mare. È il monte più colossale, più massiccio e più eminente fra tutti quelli delle isole dell'Arcipelago toscano. Esso solo costituisce la parte più occidentale dell'Elba, fra la marina di Marciana volta a sett., e la marina di Campo che guarda il lato opposto.

L'Elba non è intersecata da alcun fiume, sivvero da piccoli torrenti, molti dei quali sono alimentati da rivi di acque sorgenti perenni e potabili, se si eccettuino quelle che diedero il nome al paese di Rio, presso il quale si affacciano le acque salino-ferruginose omonime.

Il clima dell'Elba in generale è temperato e sano, meno nel piano di Lungone, e in qualche altra insenatura, massimamente là dove alle acque marine si promiscuano quelle terrestri quando vi ristagnano. Non vi è poi situazione nell'Isola che non offra un aspetto magico, variato, e sorprendente per tutti coloro, cui palpita in seno un'anima sensibile: talchè da ogni parte, in ogni punto l'occhio scuopre prospettive variate e pittoresche.

Se poi la si vuol contemplare dal lato della storia naturale, l'isola dell'Elba a buon diritto appellare si potrebbe il più dovizioso gabinetto mineralogico della Toscana. È questo il sito dove sembra che la natura abbia voluto riunire in un piccolo diametro sorprendenti fenomeni, e tali da richiamarvi costantemente i di lei cultori, spinti e allettati, non solamente dalla singolare costituzione gengnostica di questi monti, ma ancora dalla ricchezza delle miniere, e dalle preziose variate cristallizzazioni dei molti minerali che in quelle rocce si aggruppano e in belle forme si accoppiano.

Fra i naturalisti ed i fisici del secolo XVIII, che in generale o parzialmente la percorsero e la descrissero, possono contarsi il medico fiorentino Alberto Giuseppe Buzzegoli che, nel 1762, pubblicò un suo trattato sopra l'Acqua minerale di Rio, ed il chiar. geologo Ermenegildo Pini, che, nel 1777, diede alla luce in Milano le sue Osservazioni mineralogiche su la Miniera di Ferro di Rio ed altre parti dell' Isola d'Elba.—Più copioso è il novero dei naturalisti oltramontani che visitarono e scrissero alcunchè sulla mineralogia dell' Il punto più elevato è sulla cima del Isola medesima; tali furono Ferber, il

Baron de Dietrich, Tronsson de Coudrai, il tedesco Koestlin, ed il celebre De-Saussure, che, per asserto del suo biografo Sennebier, nel di lui Viaggio inedito dell' Italia comprese anche l'Elba.

Nel secolo attuale l'Isola medesima fu visitata dal ch. Alessandro Brongniart, e nel 1808 fu particolarmente descritta dal naturalista Thiebaut De-Berneaud, nel tempo che il matematico L. Puissant per ordine del suo governo sui monti e promontorii dell'Elba instituiva triangolazioni geodetiche, e l'ingegnere geografo G. B. Poison disegnava ed ombreggiava la mappa della sua superficie.

Più recentemente degli altri la percorsero e la esaminarono i professori naturalisti di due università della Toscana, cioè Paolo Savi di Pisa e Giuseppe Giulj di Siena.

Dirò, che io pare nel 1830, sul declinare del mese di marzo, e nei primi giormi di aprile in compagnia di un distinto geologo prussiano, Federigo Hoffmann, feci un'escursione per l'isola dell'Elba, dove mi si offrì l'occasione d'imparare, che le rocce plutoniane in molti luoghi si erano fatte strada, e avevano alterato le rocce calcuree, le schistose ed i macigni; che le rocce granitiche trovavausi in alcuni siti imprigionate nelle rocce stratiformi a guisa di filoni; che il granito costituiva quasi generalmente la parte occidentale dell'Isola, a partire dalla marina di Marciana sino a quella del lato opposto di Campo; che la stessa roccia cristallina compariva di nuovo nel golfo di Langone, e specialmente dal lato orientale di quel seno, subalterua e tramezno ad una roccia di gneis; che il calcare salino avente i caratteri tutti di un marmo sublamellare, e talvolta saccaroide bianco-perlato, vedesi ora a contatto delle rocce di granito, segnatamente a libeccio di S. Ilario in Campo, in luogo detto Pun. ta di Cavoli, ora contiguo alle rocce serpentinose, tale mostrandosi al Capo di Arco, che è a lev. di Porto Lungone, ed anche dal lato opposto dell'Isola nel golfo di Procchio alla base settentrionale dei poggi che servono di spina alla porzione occid. dell' Elba .- Vidi, che le rocce serpentinose comparivano fra il calcare e il macigno dietro il poggio della miniera di

nistro del golfo di Procchio, a S. Piero in Campo ec.; che la spiaggia esteriore di Portoferrajo, al luogo della Ghiaja situata a maestr. e poco lungi dal Falcone, era coperta di ciottoli ovali di varia mole, spettanti ad una roccia feldspatica compatta di aspetto bianco amorfo, sparsa di particelle di mica, di turmalina e di piccoli cristalli quarzosi; la qual roccia feldspatica fu vista in posto al così detto Capo bianco, donde la violenza delle traversie e la forza dei flutti staccano di continuo quei massi, li rotolano, li logorano, e li trascinano sulla spiaggia. Infine potei quivi osservare un'altra qualità di ciottoli e di ghiaja tufacea di colore ceciato, la quale spesse volte incrosta e forma un aggregato con i ciottoli feldspatici testè nominati, e di cui apparisce formato il poggio del Forte S. Ilario presso al Capo bianco.

Non s'incontrarono in quella breve escursione terreni terziarii marini, nè sembra che dopo una più diligente ricerca ve li scuoprisse tampoco il prof. pisano Paolo Savi.

Quest' ultimo naturalista nel tempo che dava a sperare di fornire ai scienziati una sua carta geologica con l'opportuna descrizione dell'Isola stessa, quasi per anticipazione faceva inserire nel Nuovo giornale de'Letterati di Pisa (anno 1833) un Cenno sulla costituzione geologica dell'isola dell'Elba, onde far conoscere alcuni fatti utili alla scienza, e non ancora da altri dotti stati avvertiti, o seppure sotto tutt'altro aspetto annunziati.

Giova quel Cenno ai studiosi per avere un'idea chiara, non solamente della struttura geognostica dell' Elba, ma dei principali feuomeni e accidenti geologici che s'incontrano nei suoi terreni.

w La parte occidentale dell'Isola delrocce di granito, segnatamente a libeccio
di S. Ilario in Campo, in luogo detto Punta di Cavoli, ora contiguo alle rocce serpentinose, tale mostrandosi al Capo di
Arco, che è a lev. di Porto Lungone, ed
anche dal lato opposto dell'Isola nel golfo
di Procchio alla base settentrionale dei
poggi che servono di spina alla porzione
occid. dell'Elba.— Vidi, che le rocce serpentinose comparivano fra il calcare e il
macigno dietro il poggio della miniera di
Rio, nel golfo della Stella, sul corno si-

al seno di Portoferrajo, termina al Capo della Vita; mentre la medesima branca dal lato meridionale estendesi sino a levante del Golfo della Stella, dove forma il monte di Capo liveri e il Capo della Calanita ».

« Quattro sono le rocce pietrose che costituiscono quest' ultima porzione dell'Isola, cioè, il Macigno, il Verrucano (breccia siliceo-steoschistosa) il Calcare e

il Serpentino. »

« L'altra porzione montuosa nella parte settentrionale dell'Elba, vale a dire, la piccola giogana che sul lato di Portoferrajo si avanza da lib. verso grec.-lev., appartiene alla formazione del Macigno, composta cioè di arenaria (pietra serena), di calcare alterato ( quasi marmoreo ) e di schisto galestrino. Alla base della stessa montuosità, verso il lato orientale havvi una serie di collinette ofiolitiche, consistenti in serpentino e granitone, le quali separano i monti che voltano la froute a grec. da quelli che costituiscono la costiera orientale sino al Capo della Calamita. L'esterna ossatura di quest'ultima costa marittima consiste in gran parte di calcare più o meno salino, e di quell'arenaria brecciata designata col nome di Ferrucano, di cui crede il Savi che, a cagione delle rocce plutoniane che l'avvicinano, sia una modificazione quel gneis alterato dalle injezioni granitiche, che fu pure osservato dal Prof. Federigo Hoffmann e da me nel seno di Porto-Lungone. Finalmente a contatto del Verrucano, o piuttosto fra esso e la roccia calcarea, il Savi riscontrò i filoni metalliseri e le grandi masse del ferro dell'Elba, una delle quali costituisce l'antica ed inesauribile miniera di Rio »

Nell'Isola stessa, come dissi poco sopra, non havvi alcuna formazionereferibile alla serie di quelle che i geologi sogliono appellare terreni terziarii. Vi sono bensi de' terreni alluviali, e fra questi il prelodato Savi include una Pudinga a cemento calcareo, situata in due punti dalla costa settentrionale dell'Isola, il primo cioè alli Scalieri nel Golfo Viticcio, e l'altro al Capo della Vita nella punta più prominente dell'Isola verso la Terraferma. Entrano pure fra i terreni di alluvione i ciottoli di feldspato candido della spiaggia delle Ghiaje, imprigionati fra i

cospicui depositi di tufo, che incrostano ed avviluppano le stesse ghiaje feldspatiche sotto il Capo bianco.

Due anni dopo esser comparsa la memoria geologica testè indicata, fu pubblicato in Siena per i torchi di Onorato Porri un opuscolo del Prof. Giuseppe Giulj, che portava il seguente titolo: Progetto d'una carta geografica ed orictognostica della Toscana per servire alla tecnologia, o al modo di rendere utili i minerali del Granducato alle arti, ed alle manifatture; a cui s'unisce la carta topografica geognostica ed orittognostica dell'Isola dell' Elba, ed isolette adiacenti colle necessarie spiegazioni per dare una idea dell' applicazione del Progetto.

La prima parte relativa al Progetto era stata inserita sino dal 1833 nel giornale di Belle-arti e Tecnologia di Lampato in Venezia. La seconda parte spettaute all'esceuzione particolare del Progetto, in cui è presa per modello l'Isola dell'Elba, venne alla luce la prima volta nell'anno 1835. A questa ultima trovasi unita una piccola Carta geognostica ed orictognostica dell'Elba e dei piccoli isolotti adiacenti, preceduta da un'illustrazione per dare un'idea del modo, con cui il professor Giuli vorrebbe eseguire il suo laborioso e grande Progetto per tutta la Toscana da esso lui a tal fine visitata.

Secondo le osservazioni e la classazione scientifica del Prof. senese i terreni predominanti nell'Isola dell'Elba sarebbero sei, cioè: 1.º il Calcareo, che è comune al vicino scoglio o isolotto di Gerboli nel canal di Piombino, 2.º il Serpentino, 3.º lo Schisto-calcareo, 4.º il Granito, 5.º lo Schisto-argilloso, 6.º le Miniere estese di ferro.

Con uno speciale avviso nella nota (2) pag. 15, si avverte il lettore, che il Macigno esiste soltanto nell'isola di Pal-

majola.

Fra le specie minerali, l'autore indica le seguenti 18, cioè: 1.º Kaolino; 2.º Amianto; 3.º Quarzo; 4.º Marmo Statuario; 5.º Turmalina; 6.º Calcedonio; 7.º Ossido di Manganese, 8.º Smeriglio; 9.º Cianite; 10.º Ferro solfato. 11.º Berillo, 12º Granato nobile; 13.º Rame; 14.º Ferro magnetico; 15.º Terra gialla; 16.º Potassa nitrata; 17.º Acque minerali potabili; 18.º Jenite e Amfibula.

Altri, non io, potrà, se vuole istituire confronti con le opere di quelli autori che visitarono o che scrissero sulle varie cristallazioni minerali dell'Isola dell'Elba, (per es. il P. Pini nell'opera citata, e Ottaviano Targioni-Tozzetti nella sua descrizione dei minerali ritrovati in un sol masso di granito dell' Elba); dirò solamente, che, in quanto alla serie dei terreni dell'Elba, designati nel Progetto dal Prof. Giuli, a taluno forse non sembrerà giusto di vedere escluso il Masigno, tostochè molti naturalisti ve lo trovarono in tanta copia da occupare un posto importante nella carta geognostica della stessa contrada. In quanto poi alle specie minerali segnalate dal Prof. senese, non troverà coerente al principio ammesso dall'autore quello d'inserire fra i minerali il marmo statuario, e forse anche alcune altre sostanze, tosto che quello e queste potrebbero dirsi modificazioni, o al più membri dei terreni che l'A. aveva già ammesso fra i predominanti dell'Isola in discorso.

Finalmente nel 1836 il prof. Savi fece inserire nel già citato giornale de Letterati di Pisa un'apposita memoria sulla Miniera dell'Elba; nella quale, dopo aver fatto una succinta descrizione geognostica dell'Isola, tratta in altrettanti articoli della Miniera di Rio, della sua escavazione, della qualità e classazione scientifica delle varie specie di quel minerale, del suo trasporto a Follonica e altrove per fondere quella Vena in ghisa o ferraccio ec.

L' isola dell' Elba a cagione della ricchezza dei suoi filoni di ferro è più nota nella storia mineralogica che non lo sia nella civile e politica: donde consegue che da tutti con enfasi si ripete quel noto verso di Virgilio,

Insula inexhaustis chalybum generosa metallis.

La dove il Prof. Savi ragionava della disposizione geognostica e della natura delle rocce che costituiscono il monte della miniera di Rio e sue attinenze, volle anche riepilogare quel più che da lui stesso nel Cenno geologico del 1833 era stato annunziato relativamente ad altri filoni di ferro che incontransi a qualche distanza dal monte della miniera di Rio. Fra i quali citava il filone della Cavina di Capo del Pero, che l'autore considera una ri-

petizione in piccolo della miniera di Ric. Cost al monte della Calamita indicava un grosso filone di ferro inserito, anzi posto a immediato contatto della roccia calcarea con quella del Verrucano.

Quantunque, a parere del Prof. Savi. non siavi dubbio, che la miniera di Rio debba esser riguardata come appartenente alla serie delle miniere in filoni, pure sono, dic'egli, scusabili quei naturalisti, à quali hanno asserito altrimenti. Avvegnachè oltre ad essere costà potentissime le diramazioni del gran filone metallico, ossia del complesso, o nodo di grossi filoni, i quali in più direzioni attraversano molte porzioni delle rocce pietrose del gran filone matrice, pure tali rocce trovansi sì fattamente dal ferro alterate che si possono con la miniera confondere; mentre altre porzioni pietrose del Verrucano brecciato restano totalmente mascoste e sepolte sotto gli sterminati ammassi delle gettate, ossia degli spurghi della miniera medesima.

Gli strati pietrosi che servono di tetto slla miniera di Rio appartengono a un Calcare compatto, in alcuni luoghi alterato e convertito iu Calcare cavernoso

ripieno di piriti tessulari.

Tali strati hanno una generale inclinazione da levante a ponente, la qual direzione fu riscontrata dal Prof. Savi comune a quella di tutte le rocce stratiformi sparse nell'isola dell'Elba. Gli strati delle rocce pietrose che costituiscono il letto della miniera suddetta, in vicinanza della marina, appartengono alla formazione del terreno di macigno alterato, ossia al Verrucano del Savi, cui egli attribuisce l'Arenaria quarzo-talcosa ed i Schisti siliceo-magnesiaci verdastri di quella località. A quest'ultima formazione riferisce auco l'Isolotto davanti a Rio, ed una parte del monte a destra della marina di Rio, su cui è fabbricata la Torre, come pure il selvoso Monte Giove, il quale ultimo è separato verso grec. dal monticello della miniera per un assai scosceso burrone. — Ved. Rio Comunità.

La miniera del ferro ha dato, cone dissi, una remota celebrità all'isola dell'Elba; essendochè la sua scavazione era conosciuta fino dai tempi di Alessandro Magno, seppure il di lui maestro Aristotela fu il genuino autore dell'opera che porta per titolo De mirabilibus auscul-

tationibus ; giacchè in essa la miniera di ferro dell'Elba è rammentata sotto nome di Perro Populonio, non solamente perchè l'Isola stessa apparteneva al distretto di Populonia, ma perchè erano in Populouiz i forni, nei quali anche nei primi secoli dell' Era volgare quel minerale si fondeva. - Se Virgilio pertanto aveva ragione di chiamare inesauribile la miniera dell' Elba, ebbe torto altrende Strabone a scrivere, che questo terrono avesse tale e tanta virtà da riprodurre le miniere nelle fosse, donde i metalli erane stati scavati (Geogr. Lib. V). Che se nila tradizione non prestò molta fede dodici secoli dopo Stabone, la rimise per altro in campo il naturalista senese Vannoccio Biringucci, dicendo: essere opinione di molti, che fra certo tempo in quel terreno, dove già si cavò la miniera, di nuove il ferro si rigenerasse. Finalmente nel secolo ultimo passato in una Memoria sulla miniera di ferro oristalliasato dell'Isola dell' Elba, il francese Tronsson de Coudrai ritornò ad affacciare l'idea di Strabone, appoggiandola al fatto di due picconi incrostati di minerale, che egli vedde presso l'intendente di quall'escavazione; opinione che, senza negare il fatto di pieconi, fu dichiarata erronea dal P. Ermenegildo Pini nelle Osservasioni mineralogiche su la miniera di Ferro di Rio (S. 30), da quello stesso naturalista, che dissenti pure dal sentimento del Ferber: che il monte cioè della minieri di Rio potesse essere una continuazione di alcune montagne del vicino continente, e segnatamente del Campigliese, di Massa marittima ec.

Vidi pare io uno strumento di ferro che fu dissepolto da alcuni di quelli abbandonati scavi, il quale arpese trovavasi ricoperto da un'intonaco ferruginoso. Incrostazioni di tal fatta le vide ed esamino il prenominato Prof. Savi, il quale giustamente ne assegnò la causa a quella stessa, per la quale si formano le stalattiti nei terreni calcarei, coll'attribuire un tal fenomeno alle infiltrazioni e depositi delle eque cariche di ossido di ferro che s'infiltrano quotidiniamente dentro le miniere di Rio. Nelle viscere di quel monticello nasce e riceve i suoi principii salino-ferroginosi l'acqua minerale di Rio, che scaturisce alla sua base orient. Essa fu di-

ligentemente analizzata nel 1828, e quindi pubblicato il chimico risultamento dal farmacista Portoferrajese Giov. Battista Pandolfini-Barberi, in guisa da non aver d'uopo che una nuova analisi venisse posteriormente istituita nel 1834 da due altri farmacisti di Portoferrajo. — Ved. Rio Gomunità.

Comecchè la marina di Rio non abbia uno sealo sicuro e sufficiente a ricoverare in tempo di traversie i molti legni destinati al trasporto delle doviziose miniere, pure ad essi presta refugio opportuno il vicino sicuro golfo di *Porto-Lungone*.

Dalla miniera di Rio si estraggono un anno per l'altro sopra 53 milioni di libbro di vena, dei quali circa 15 milioni si fondono, dal mese di dicembre al giugno, nei forni di Follonica, 8 milioni nei forni di Cecina e di Capatbio, e so milioni di libbre si trasportano a Civitavecchia, a Genova, e nel regno delle Due Sicilie.

Già fino dal principio del presente articolo si disse, che l'Isola dell'Elba è formata dall'aggruppamento di alcune montuosità emere dal mare, li di cui scossesi contrafforti in varia forma e direzione vanno ad immergersi nel mare Mediterraneo, formando intorno all'Isola una costa frastagliata e epesso incavata da seni, e da porti naturali più o meno estesi, profondi e sicuri.

Per quanto però quest' Isola debba dirsi montuosa, per quanto le sue rocce siano ora oristalline, ora compatte-stratiformi, e tutte pietrose, nondimeno molte di esse alla superficie del suolo vengono dagli agenti meteorici incotte a poco a poco stritolate, e quindi ridotte in arena suscettibile a trasformarsi in terreno da coltura. Infatti i monti delle rocce granitiche a pon. dell'Isola, al pari di quelli esposti al suo lev. ed a sett. sono quasi per ogni dove vestiti di lecci, di querce, di castagni, o di alberi da frutto, soprattutto di noci; ai quali monti fanno pendice i colli sparsi di vigne, di oliveti, e di piante proprie dei climi più meridionali. Sono di questo numero la palma dattilifera, il fico d'India (opuntia) l'aloe (agave americana), le quali ultime due piante nascono spontance, e servono nell'Elba come a Piombino per circondare i campi a guisa di siepi. Fra i suffrutici e i frutici abbondano i lentischi, il rosmarino, i cisti, i

mirti, l'isopo, il timo, le scope, gli albatri, i citisi, le medri-selve, le sabine ec.

Nel 1816 il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti nel visitare quest' Isola raccolse alcune notizie statistiche, che fornirono argomento ad una sua memoria letta all'accademia dei Georgofili a Firenze.

I vini dell' Isola dell'Elba, massime quelli che si ottengono dai vigneti piantati nella parte orientale, riescono di ottima qualità, al pari dell'aceto fortissimo che vi si fabbrica: talchè ad aunata piena la raccolta arriva a tuo,000 barili di vino di eccellente sapore e spiritoso, gran parte del quale si spedisce in Toscana e altrove.

Scarreggiano i cereali, più ancora l'olio, nè possono dirsi copiosi i pascoli e le castagne. Gli animali cavallini e somarimi, che ascendono a circa 1600 capi, sono piccoli ma pieni di brio. Il bestiame vaccino non oltrepassa i a40 capi, il pecorino i 1300, ma il più copioso e il più nocivo è il caprino, del quale esistono all' Elba per fino a rboo capi. La pecuaria dell' Elba fornisce latticini delicati, le api un mele squisito in grazia dell'erbe e fiori aromatici dei quali si natrono. - Scarsissimo è il bestiame porcino ed il pol-

Fra gli animali salvatici vi sono lepri, conigli, scojattoli, ghiri ec. I lupi ed i cinghiali già da gran tempo furono estirpati dall'Elba. Vi nidificano, fra i volatili, le pernici, le tortore, le quaglie, le starne, i colombi, le lodole, i passeri ed altri uccelli di simili specie.

Il mare intorno all'Isola offre abbondantissime e variate pescagioni; fra le quali riescono le più lucrose quelle dei tonni, delle acciughe e delle sardelle.

Le saline del golfo di Portoferrajo poste lungo la spiaggia, da libeccio a ostro del capoluogo dell'Isola, furono ordinate dal Granduca Francesco II, e possono fornire annualmente perfino a 60,000 sacca di sale di circa 140 libbre il sacco (8,400,000 libbre) che si deposita nei vicini magazzini, il piu vesto dei quali fu fatto costruire alla punta del Capo-Bianco dal Granduca Leopoldo I.

Da pochi anni in quà il chimico Giov. Battista Pandolfini-Barberi, previz l'annuenza del governo, ottenne dalle acque madri delle saline di Portoferrajo una vistosa quantità di ottimo sale purgativo

(solfato di magnesia) la cui costante raccolta non solo giovò a supplire agli efetti medicinali del sal d'Inghilterra, o d'Epcom, ma ancora a migliorare il sale marino di Portoferrajo, che innanzi la presocennata operazione soleva unirsi a quello prodotto dalle acque madri.

Vi sono due tonnare, una nel golfo di Portoferrajo, e l'altra, che è la più estesa, nel golfo di Procchio, presso il luogo denominato il Bagno. In esse dalla primavera sino al novembre si fa un'abbondan-

te pesca di tonno.

Si centano in tutta l'Isola dell'Elba, sopra 240 bastimenti da trasporto della capacità in tutti di circa 17,000 tonellate. Molti di essi sogliono costruirsi nel piccolo contiere della marina di Marciana, i di cui abitanti sono quasi tutti esperti, attivi e coraggiosi marinari.

In quanto alla storia civile e politica dell' Isola dell'Elba mancano notizie sicure dalla decadenza delle cose romane Ano al secolo Xi dell'Era volgare; ed anche poco o punto se ne conosce dei tempi di Roma antica quando pure non si volesse prestar fede all'enfatico poeta Silio Italico, ed a certe altre leggende create da troppo semplici, o da troppo maliziosi scrittori. Quello che si sà di meno dubhio è, che nel secolo VI dell'E. V. l'Isola dell'Elba dipendeva dal governo civile ed ecclesiastico di Populonia, e che in essa il santo vescovo di quella chiesa, Cerbone, ed i suoi preti si refugiarono dalla persecuzione del duca longobardo Gumaritt, quando tutta la volterrana Maremma e la città di Populouia fu messa a ferro e fuoco. Durante il dominio dei Longobardi l'Isola dell'Elba e tutto il littorale toscano, per asserto del Pont. Andriano L dipendevano dal duca della Marca toscana residente a Lucca, o a Pisa

Nel secolo XI però l'Isola dell'Elba sembra che restasse sotto la speciale dipendendenza dei reggitori del Comune di Pisa, cui venne tolta dai Genovesi nel 1290, sei auni dopo la fatale giornata della Meloria.

La recuperarono i primi a patti onerosi dettati dai secondi mercè di un trattato, nel 1309, quando era potestà e capitano generale dei Pisani il conte Federigo da Montefeltro. In tale occasione i mercanti, ed i più ricchi cittadini si trovareno dal governo obbligati a somministrare la some ma di 56,000 fiorini d'oro destinata a pagare l'imposizione per l'acquisto dell'Elba, col ricevere in cambio una proporzionata partita di vene della miniera di Rio. Il qual fatto taciuto sinora, (se pnr non erro) dai cronisti pisani, manifestamente lo mostrano tre pagamenti fatti nell'anno 1310 (stile comune) da diversi cittadini di Pisa. Il primo è un istrumento rogato li 12 agosto 1311 (stile pis.) col quale un tal Luparello albergatore della cappella di S. Matteo di Pisa pagò 5000 fiorini d'oro nelle mani dell'esattore del Comune di Pisa, per l'imposizione di 56,000 fiorini, che doverano servire per comprare l'Isola dell'Elba a tempo di Federigo conte di Montefeltro potestà e capitano generale di Pisa. (Ancu. Diri. Fron. Carte del Monast. di S. Michele in Borgo di Pisa).

Il secondo appelia a un' altro pagamento effettuato ai 21 agosto dell'anno medesimo da un tal Marino Livornese, spedalingo e patrono dell'ospedale di S. Ranieri di Livorno, all'occasione che sborsò all'esattore del Comune di Pisa fiorini 30 d'oro in conto dell'imposizione alla città e contado di Pisa per prezzo della vena del ferro dell'Isola dell'Elba da vendersi aquelli, ai quali era stata mandata l'imposizione. Un terzo pagamento è del 5 nov. dell'anno stesso 1311, quando Bartolo del fu lacopo da Montemagno confesso al procuratore generale d'una società mercantile, che amministrava la vena dell'Elha per interesse del Comune di Pisa, di aver ricevuto tre centenari di quel minerale, del peso di libbre 33,333 } per centenaro, al prezzo di fiorini 180 d'oro, equivalenti a fiorini 60 per ogni centenaro; col quale atto quel debitore prometteva di fare il convenuto pagamento dentro il termine di mesi sei. (Ancu. Dipl. Fron. Carte della Primaziale di Pisa).

L'Isola dell' Elba si governò con le leggi di Pisa fino a che, nel 1399, il capitano di quel popolo, Gherardo di Appiano negoziò e vendè la patria, e con essa tutto il dominio pisano al duca di Milano Gio. Galeazzo Visconti. Di che venne egli remuuerato con grossa somma di moneta e con rilasciargli il libero governo della porzione più remota del contado pisano, cioè della maremma di Piombino insieme con le Isole dell' Elba, di Pia-

nosa e di Monte-Cristo, che allora ne dipendevano. — Ved. Pionamo.

Era mancato già da tre anni Iacopo Appiano V dinasta di Piombino, che lasciò un figlio pupillo sotto la reggenza della madre, quando, nell'aprile del 1548, gli apparati di varie potenze indussero l'Imperat. Carlo V a far consegnare una porzione dell'Isola dell'Elba, cioè il territorio di Portoferrajo al duca di Firenze Cosimo I per fortificarlo e presidiarlo. Quest'ultimo paese è così ben favorito dalla natura che, mediante un colle bicipite posto alle sue spalle, il seuo del Ferrajo resta quasi chiuso dall'aperto mare, ed ha poi al suo ingresso una lingua di terra, ohe, stendendosi in mezzo al golfo, viene a formare la bocca del porto.

Purono infatti da Cosimo I inviati al Perrajo con mille soldati 300 guastatori e muratori per intraprendere sotto la direzione dell'architetto militare Gio. Battista Camerini la costruzione dei tre punti da esso lui designati. Fu quindi dato il nome di Falcone alla fortezza eretta sulla prominenza maggiore posta a sett. del porto; si appellò Stella l'altra fortezza sulla prominenza a grec. del paese, stantechè le di lei fortificazioni trovansi disposte a guisa di raggiera; e fu detta Linguella la solida torre ottangolare situata all'estremità di una lingua di terra sull'ingresso interno del porto. Alle quali fortificazioni, eseguite con mirabile sollecitudine e diligenza, il Granduca che a tutto provvedeva dalle sue stanze di Livorno, fece aggiungere un recinto intorno al sottoposto paese di gagliardissime mura, chiamandolo del suo fondatore col vocabolo di Cosmopoli. Ved. PORTOVERRASO.

Il territorio in quell'occasione assegnato al distretto di Portoferrajo si estendeva dentro terra per un saggio di circa due miglia nei limiti a un dipresso di quelli che costituiscono l'attuale comunità.

Il Fanale esistente sulla punta estrema del forte Stella fu fatto innalzare nel 1788 dal Granduca Leopoldo I.

Nel 1553 una flotta Turca unita ad altra Francese, comparve ai 7 di agosto davanti all'Elba con animo d'insignorirsi di Portoferrajo. Smontò a terra le sue truppe dalla parte di Porto-Lungone, prese Capoliveri, assalì la fortezza del Giogo (sopra Monte Giove) e devastò le Terre di Rio e di Marciana, mettendo a sacco e fuoco tutta la contrada; ma Portoferrajo, gagliardamente da Cosimo I provvista di soldati e di munizioni, restò illesa da tanto danno e sorpresa.

Iu tutto il restante dell'Isola dell'Elba, costituente le tre Comunità di Marciana, Lungone e Rio, continuarone a comandare i principi di Piombino, se si eccettui il Porto di Langone, nel quale il governo di Filippo III re di Spagua sotto aspetto di ricovrarvi una flotta di galere, ma in realtà per tenere in soggesione le fortificazioni del Portoferrajo, nel 1596 profuse un'enorme moneta per fabbricare sul corno si uistro di quel sono la grandiosa fortezza che ivi si vede, dove per il corso di un secolo e mezzo stette di presidio una numerosa guaraigione spagauole, rimpiazzata nel 1759 dalle truppe napoletane soggette al ramo Borbonico attualmente regnante nelle Due Sicilie. Fed. Luneoux.

Dagli avvenimenti politici che per le cose di Francia sconvolsero l' Europa nelle ultime decadi del secolo XVIII e nei primi anni del secolo che corre, non andò esente tampoco l'Isola dell'Elba.

Non dirò dello sbarco a Portoferrajo di 4000 realisti emigrati da Tolone sopra legni inglesi, accadute nel primo giorno dell'anno 1794.

Non dirò come sopra questa piazza forte, dopo che le truppe francesi ebbero occupato Livorno, si diresse un'armata navale inglese dalla Corsica; nè come Portoferrajo, in forza di una convenzione dei 10 luglio 1796, dal presidio del Granduca di Toscana fu ceduta agl' Inglesi. Nemmeno starò a ripetere in qual guisa questi ultimi, nell'aprile dell'anno 1797, dovettero riconsegnare la stessa piazza al suo legittimo sovrano; nè per quali vicende tutta l'Isola, nell'aprile del 1799, cadesse sotto il dominio del direttorio francese. Non farò parola dell'assedio sostenuto dal presidio napoletano nella fortezza di Langone, nè dell'insurrezione degli Elbani, quando uniti alle suddette truppe napoletane assodiarono quelle della Repubblica francese nelle fortificazioni di Portoferrajo, sino al punto di obbligarle a capitolare la resa (17 luglio 1799) e quindi imbarcarsi per ristabilire costà il governo toscano in nome del Granduca Ferdinando III.

Dirò solamente, essere stata tale la fedeltà degli Elbani verso l'amato loro principe, che, mediante il trattato di Luneville (9 fabb. 1801) l'Isola dell'Elba essendo stata ceduta insieme con la Toscana all'Infante Lodovico di Borbone nuovo re di Etruria moderna, il presidio di Porteferrajo unito ai coraggiosi abitanti si opposero e resisterono animosi alle forze unite di terra e di mare spedite dalla Francia per riconquistare l'Isola. Ma ogni sforzo riescì vano fino a che il Granduca Ferdinando III, dopo la conclusione del trattato di Amiens (25 marzo 1802) non inviò al comandante di Portoferrajo la sua annuenza, affinchè si sottomettesse al governo francese, cui era stata in ultima analisi ceduta tutta l'Elba. Questa venne da primo separatamente amministrata, poscia (7 aprile 1809) riunita al Granducato sotto l'amministrazione di Blisa sorella dell' Imperator dei Francesi, di quell'uomo straordinario, che occuperà sempre un posto eminente nell'istoria militare e politica del mondo, di quel Napoleone Bonaparte, che dopo aver vinto cento battaglie e conquistata la metà dell' Europa, dovè scegliersi per reggia Portoferrajo, per totale dominio la piccola Isola dell' Elba, fino a che dopo pochi mesi (dal 3 maggio 1814 al 26 febb. 1815) fu da esso lui cotanto angusta sede abbandonata per correr dietro a quella sorte che gli aveva voltate le spalle; sicche l' Isola dell'Elba fu nell'anno istesso consegnata al governatore per il suo ben amato sovrano.-Fed. PORTOFERRADO

ISOLA DI GIANNUTRI ( Diamam degli antichi, e Artemisia di Plinio).— Piccola isola di due migl. appena di superficie con 4 di perimetro. È della figura di una mesza luna con le corna verso levante che fauno ala ad un aperto golfo. Ha una superficie di quasi 3 migl. quadr.; è situata fra il gr. 28° 45′ e 28° 46′ 4″ long. ed il gr. 42° 14′ e 42° 16′ latit., circa 7 migl. a ostro del promontorio Argentaro, a partire dalla sua punta più prominente alla torre della Giana; 12 migl. a ostro-lib. di Port' Ercole, e 15 a scir. del porto dell' Isola del Giglio.

Mancano notizie vetuste intormo a cotesta isola, siccome è cosa altrettanto incerta, se il suo primo nome di *Dianum*, o *Dianea*, derivasse da un qualche tempio dedicate a quella Dea occiatrice. Certo è peraltro, che in Giannutri s'incontrano tuttora non pechi ruderi di fabbriche romane, e tali da far credere che esse fossero di una qualche magnificenza.

Della forma, e di alcune vestigia romane trovate in Giamuttri e disegnate nel 1807 da Giovanni Grazzini ingegnere, fu con gajo stile discorso a lungo da Onofrio Boni in una sua lettera a Gio. Gherardo de' Rossi, pubblicata in un giornale di Firenze (l'Ape) nell'auno 1809 insieme con una mappa topografica dell' Isola, piante ed alzati di alcuni avanzi di edifizii romani. Il più grande dei quali, essendo diviso in varii ricettacoli, fu creduto dal Grazzini una conserva d'acqua, mentre altri residui appartengono a fabbriche in gran parte sotterrate. Esistevano allora costà 5 colonne di granito dell' Isola del Giglio, varii capitelli corintii di marme bianco, de'frammenti di tavolette di porsido, di serpentino, di giallo e di verde antico, dai quali probabilmente crano rivestite le pareti di quell'edifizio, creduto un tempio, avanzando tra quelle macie dei resti di pavimento marmoreo di mossico.

Di monumenti scritti null'altro in quella breve escursione fu scoperto eccetto che una medaglia coll'effigie di Nerva, in cui leggevasi: I. NERVA. C. A. PON. MAX. T. P. C. III. P. P., e nel rovescio AEQVI-

TAS AVGVSTI.

Oltre a ciò vi furono trovati dei mattoni sigilfati colle iscrizioni circolari. -Tutti questi frammenti venuero trasportati nella R. Galleria di Firenze colla memoria del luogo, nel quale erano stati rinvenuti.

Più recente è la notizia che dell' Isola di Giamnutri ha fornito al pubblico il Prof. Giuseppe Giuli nel giornale senese del lugl. 1833, intitolato l'Indicatore, nel quale, a pag. 35, ci avvisa, che l'Isola è montmosa ed è composta di pietra calcarea; che quasi nel centro havvi una collina di breccia calcarea, sopra cui (pel 1806) fer costruito un fortino, attualmente diruto affatto per essere stato fabbricato malamente. Quindi lo stesso autore soggiunge:

« La circonferenza dell'Isola sarà cir-> ca 5 miglia, la sua maggior lunghezsa » è di 2 maigl. circa, ed ha principio dalla » fino alla Punte di metro giorno. La lar-» ghezza è circa un miglio, ed ha prin-» cipio della Cala dello Spalmadore e » termina alla Cala Maestra ».

« Sopra la piaggia vi si contano le se-» guenti cale, e, cominclando l'indica-» zione di esse dalla parte di lev., e pro-» seguendo il cammino verso mezzo gior-» no, e tornando al punto da cui si è » partito, si centa la cala dello Spalma-» dore, la cala del Lino, l'altra del Folo » di notte, che è la più vicina alla punta » di mezzo giorno; e passata la medesima » s' incontra la cala del Grottone; a pon. » la cala del Brigantino; verso maestro » la cala Maestra; a tramontana la cala » di Punta secca e l'altra dello Sfondo, » e volgendo verso oriente si ha la cala • del Cannone ».

« Non vi esiste alcuna traccia d'anti-» che coltivazioni, e solo vi si trovano » degli Olivi salvatici, dei Corbessoli, » dei Sondri o Lentischi, e delle grosse Sabine ».

« L'isola è priva di sorgenti di acqua, » e per questo, quando nel 1806 vi fu » posto un presidio militare, vi manda-» vano in botti questa bevanda dal vici-» no monte Argentale ».

Pure l'Isola di Giannutri al pari di quella del Giglio è rammentata nel privilegio attribuito a Carlo Magno e nella bella del Pont. Leone III, che il primo donò e l'altro confermò al Mon. de'SS. Vincenzo e Anastasio ad Aquas Salvias, o alle Tre fontane presso Roma, l'Ansedouia col suo porto, il tombolo della Feniglia, Port' Ercole, lo Stagno, il monte Argentaro, le isole del Giglio e di Giannutri sino a cento miglia di mare. I quali privilegii molti secoli dopo furono rinnovati a favore dei monaci delle Tre fontane, dai pontefici Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV, Alessandro III e Lu. cio III, rammentando in tutte quelle bolle il dono fatto da Carlo Magno dei castelli, stagni, porti, ed isole sopra nominate.

Tutti questi paesi con i diritti feudali, mediante un'istrumento del 1299, dall' abate delle Tre fontane furono ceduti a titolo di enfiteusi perpetua al conte Ildebrandino, detto il Rosso, figlio del C. Guglielmo de'conti Palatini di Sovana. La Punta secca a tramontana, e si estende qual enfiteusi venue rinnovata in Orbetello nel 1286 a favore della contessa Mar- tre na promontorio sporgente in mare dal gherita figlia unica del suddetto conte Ildebrandino, ed erede della casa Aldobrandesca di Sovana. Onde imprimere una più solenne validità a cotesta investitura, concorse eziandio il heneplacito del Pont. Bonifazio VIII, mercè di un suo breve spedito del Laterano li 10 di marzo del 1303.

Finalmente l'abate delle Tre fontane, per atto pubblico rogato in Roma li 10 maggio del 1358, investì i conti Ildebrandino, Niccola e Gentile della famiglia Orsini conti di Sovana, rinnovando in testa loro il feudo medesimo del territorio Orbetellano con l'Ansedonia, il Monte Argentaro, le Isole del Giglio e di Ginanutri, luoghi tutti già stati infeudati a favore dei loro genitori C. Guido e contessa Anastasia, come figlia questa ed erede della C. Margherita testè nominata.

Una simile rinnovazione del feudo dell'Ausedonia fu fatta in Pitigliano li 15 giug. 1401 da Fra Bernardo monaco Cistercense dell' abbadia delle Tre fontane, sindaco del suo monastero, in testa del conte Bertoldo Orsini di Pitigliano, di Orso, d'Ildebrandino, e di Niccola suei figli ed eredi. Finalmente con atto dei 12 agosto 1452, previo un lodo del Pont. Niccolò V, l'abate e i monaci delle Tre fontane cederono liberamente ed in perpetuo il suddetto feudo alla Rep. senese per l'annuo tributo di 50 florini con altri patti e condizioni; il qual tributo più tardi fu ridotto a ducati 5 d'argento. -In conseguenza di tuttociò, per quanto di niun frutto, l'Isola di Giannutri si conservò e costituì costantemente una porzione del territorio giurisdizionale di Orbetello. — Ved. ORBETELIO, e PITIGLIANO.

ISOLA DEL GIGLIO (Igilium)-E dopo l'Elba l'isola del Giglio la più grande, più popolata, e per natura del suolo la più conforme a quella dell' Elba fra intie le altre dell'Arcipelago toscano. — Vi si trova un grosso castello capoluogo di comunità, residenza di un vicario R. e di un comandante militare. Ha una ch. plebana (S. Pietro) con una cappella curata nella Dioc. Nullius dell'Abbadia delle Tre fontane, una volta di quella di Sovana, Comp.

di Grosseto.

L'Isola del Giglio è bislunga con due opposti capi, che uno nella direzione di sett. e l'altro di ostro-scir. - Avvi inol-

Lato di pon., il quale costituisce il corno destro di un largo seno aperto a sett che si appella Golfo del Campese.

Trovasi l'isola del Giglio situata fra il gr. 28° 31' 5" e 29° 35' 5" di long. ed il gr. 42° 19' e 42° 24' 5" di latit.

Il suo porto guarda a lev. dirimpetto al promontorio Argentaro, dalla cui punta più occidentale (Capo d'Uomo) è 11 migl. lontano, mentre resta 15 migl. al suo lev.-grec. il Porto S. Stefano.

Scarsissime anzi che nò possono dirsi le notizie superstiti relative alla storia civile e politica dell'isola del Giglio, mentre poche cose scritte su di essa pervennero sino a noi degli autori romani, e quasi per avventura fu incidentemente rammentata da G. Cesare (De Bello Civili, Lib. 1 cap. 19) quando Domizio Enobarbo coi marinari Gigliesi e Cosmni armò sette navi leggere, con le quali veleggiò sino a Marsiglia.

Dopo una lacuna di quasi 5 secoli passava per questi mari il poeta patrizio Rutilio Numaziano, il quale scorgendo dalle coste del promontorio Argentaro le selvose cime dei monti del Giglio, ne avviuva, che in quest'Isola eransi di corto tenpo refugiati molti cittadini romani, intimoriti dalla ferocia dei barbari discesia

danni dell'Impero in Italia.

Merita di essere qui riportata l'elegante ed enfatica descrizione di quel poeta:

Eminus Igilii silvosa cacumina miror, Quam fraudare ne fas laudis honore suae, Haec proprios nuper tutata est Insula sal-

Sive loci ingenio, seu domini genio. Gurgite cum modico victricibus obstitut

Tamquam longiquo dissociata mari. Haec multos lacera suscepit ab Urbe sugatos:

Haec fessis posito certa timore salus.

Se il poeta, come vi è ragione di supporre, fu veridico, questi quattro distici, nel tempo che fanno un ben meritato elogio all' ospitalità di quegli antichi isolani, ci danno anche a conoscere che le stato geoponico del Giglio nel secolo V dell' Era volgare doveva essere ben diver so da quello che ci si presenta all'epoc attuale, cioè ben vestito di boscaglie.

dei Longobardi nella Toscana, niuno scrittore, nè alcun documento è pervenuto, ch' io sappia, fino a noi per dirci una parola dei Gigliesi, o da qual amministrazione economica e politica la loro isola dipendesse. Solamente le memorie dell'antico monastero de' SS. Vincenzio ed Anastasio ed Aquas Salvias, ossia alle Tre fontane, ci hanno fatto credere, che nel principio del secolo IX Carlo Magno donasse a quei monaci le Isole del Giglio e di Giannutri con cento miglia di mare oltre il territorio Cossano.

Già si è veduto all'Art. Giannutai, che, nel 1269, l'abate delle Tre fontane infeudo i luoghi medesimi, compresa l'Isola del Giglio, al C. Ildebrandino di Sovana, ai suoi figli ed eredi, contro l'annuo tributo di qualche fiorino, riservandosi per altro il diritto del laudemio ogni 25 anni e la giurisdizione ecclesiastica che dopo tanti secoli tuttora conserva. Quando però uno di questi signori abati rinunnò i suoi diritti alla Rep. senese, nell'Isola del Giglio sventolava la bandiera del giglio di Firenze, dopo esservi stati per qualche secolo a signoreggiarla i Pisani, ai quali momentaneamente venne tolta nella guerra del 1362, e quadi restituita dalla Rep. fior. nella pace di Fucecchio del 1364. (MATTEO VILLARI, Cronaca. - Am-MIRAT. Stor. for.)

Ma conquistata dai Fiorentini la città di Pisa (anno 1406) tutti i paesi del suo dominio si assoggettarono a Firenze. Nel numero dei nuovi sudditi furono anche i Gigliesi, per mezzo di certi capitoli, in vigore dei quali ottennero delle limitate esenzioni, che ogni 5 anni venivano prorogate, col recare a Firenze, come tutti gli altri popoli conquistati , l'annuo tributo del pallio nel giorno di S. Giovanni.

In prova di che citerò la deliberazione presa dai Gigliesi in una solenne adumnza tenuta nel giorno 25 di magg. 1408 nella loro chiesa parrocchiale di S. Pietro, quando nominarono due sindaci per inviarli a Firenze a presentare il loro omaggio alla Signoria, e un palio del valore di otto fiorini d'oro a S. Gio. Buttista. (ARCH. DIPL. FIOR. Carte delle Riformagioni ).

A nuovi e più lontani padroni, per quasi tre lustri, ebbero i Gigliesi ad ubbi-

Durante l'invasione dei Goff, e poi dire, tostochè nell'Isola loro sharoarono i soldati dell'armata navale di Alfonso d'Aragona rè di Napoli; per di cui conto vi stette un presidio dall'anno 1447 sino al 1460. Allora il Pont. Pio II avendo potuto aggiustare le vertenze fra l'abate commendatario delle Tre fontane e la Rep. senese relativamente al territorio Orbetellano, in vigore di una sua bolla dei 21 maggio 1459, egli ben tosto proenrò ed ottenne dal re Alfonso per il di lui nipote Antonio Piccolomini d' Aragona e suoi successori la libera cessione della Signoria dell'Isola del Giglio con il castello e distretto di Castiglione della Pescaja, e le Rocchette di Pian d'Alma: la qual Signoria dallo stesso Antonio Piceolomini fu ceduta poco dopo ad un di lui fratello, Andrea duca d'Amalfi, con diritto di successione a favore dei di lui figli ed eredi.

Alla stessa discendenza di Andrea Piccolomini gl'Isolani del Giglio ubbidirono fino a che donna Silvia Piccolomini, ed il di lei marito don Indico da Capestrano, previo l'assenso del re di Spagna Filip. po II, con atto pubblico degli 11 genn. 1558 (stil. fior. ) venderouo l' Isola medesima, Castiglion della Pescaja e le Rocchette di Pian d'Alma a Donna Eleonora di Toledo moglie di Cosimo I allora duca di Firenze, per il prezzo di 32,162 ducati napoletani. Alla morte della stessa Donna Eleouora tanto l'Isola del Giglio come Castiglion della Pescaja con le respettiva giurisdizioni furano incorporati al dominio granducale di Toscana.

Il successore di Cosimo, Francesco I, fra i molti tentativi di miniere, che fece ricercare ed aprire con poco favorevole successo nel suo dominio, vi fu anche quello di una miniera di ferro nella costa occidentale del Giglio, poco sopra rammen-

Il terzo Granduca di Toscana, Ferdinando I, con suo testamento destino, che dell' Isola del Giglio unitamente ad altri beni se ne formasse una primogenitura a favore del figlio Principe ereditario Cosimo II da passare ne' suoi discendenti e successori al trono della Toscana. In conseguenza di ciò quest'Isola ha l'onore di dare il titolo di Signoria speciale ai figli primogeniti dei Sovrani della Toscana.

Tostochè il Granduca Leopoldo I, sep-

pe che gli abitanti del Giglio mancavano di mulino da macinare le granaglie per il loro consumo, ordinò che si costruisse sopra una eminenza dirimpetto al castello un mulino e vento, stato a torto dai Gigliesi abbandonato, e finalmente nel 1816 distrutto nel timore che potesse servire di punto di attacco contro il paese nei casi di un qualche sbarco ostile.

Nel 1796 il Granduca Ferdinando III fece restaurare con molta spesa il porto del Giglio, i di cui abitanti grati al loro benefattore, con pubblico decrete offrirono al medesimo non meno di 12 colonne di granito rimaste in quelle cave sino

dal tempo dei Romani.

Tre anni dopo i Gigliesi diedero prove di valore, allora quando nel 18 ottobre 1799 una flottiglia di 12 legni Algerini gettò sulla loro spinggia una quantità di barbareschi a depredar l'Isola e ad investire il castello, contro il quale per due giorni con accanimento da loro pari ogni maniera d'armi adoprarono; ma gli assaliti seppero non solamente far fronte a al inaspettata tempesta, ma ebbero anche il coraggio d'incalzare gli assalitori, respingendoli nel mare, ed obbligandoli con perdita di gente a rimbarcarsi e fuggire.

Sono infatti gli uomini del Giglio addetti ed esercitati nel servizio militare sotto un capitano di linea, il quale comanda al presidio della fortezza e del porto, a quello del golfo del Campese e delle torri intorno alla costa pel servizio sa-

nitario.

Comunità del Giglio. — L' bola intiera occupa approssimativamente una superficie di otto migl. quadr.

Nel 1833 vi si trovavano 1502 abit., a a ragione cioè di 188 individui per ogni

migl. quadr.

La maggiore popolazione è riunita nel castello omonimo situato sulla pendice orientale del monte che resta a cavaliere del porto, dov'è una borgata disposta a semicerchio sulla rada con circa 200 abit. Poche altre capanne di pescatori difese da una torre si trovano nell'opposto seno dell'Isola al golfo del Campere.

Il castello del Giglio he di long. 28º

33" e di latit. 42° 22'.

L'isola è tutta montuosa. La maggiore larghesza, presa dal porto del Giglio alla Punta della Salina nell'opposto promostorio, è di 3 migl. lineari, alla quale distanza si può aggiungere un miglio per le gibbosità dei monti che l'attravorsano. In sua maggior lunghezza press dalla punta settentrionale alla meridionale, dal Capo Fonario al Capo Rosso, è quasti sei migl. lineari, ossiano migl. sette in circo qualora si debbano valutare i basto-rovesci ed i monti che l'attraversano.

La qualità del terreno di quest' Isola appartiene quasi generalmente alle rocce granitiche. Sono esse di fondo cenerinochiaro picchiettato di frequenti macchie mere di mica, massimamente dove il granito presenta le sue masse in forma di grandi rupi. Al Giglio, più frequentemente che non segue all' Isola dell' Elba, la parte esterna del granito d'ordinario diviene friabile e si disfà in guisa che i suoi ingredienti finiscono col ridurai in sebbla feldspato-arenosa di una tinta rubiconda e talvolta di colore gialfastro.

Non mancano però situazioni dove lo stesso granito si palesa duro e massiccio con i suoi naturali caratteri, specialmente a lovante presso la Punta del Castellare, e accanto al porto. — Di costà infatti i Romani, al pari che nell' Elba, acavarono grandi vasche e colossali colonne, donde era agevole il caricarle, condurle alla capitale del mondo, o altrove. A queste istesse cave appartengono le colonne di granito che si ritrovarono nella vicina Isola di Giannutri, mentre altre in maggior numero rimasero abbonzate sulle cave in questa del Giglio.

Sul dorso dei monti del Giglio il granito, a parere del geologo Brocchi, resta intersocato da filoni di una specie di granitello che offre uniformità di aspetto, ma i di cui elementi e parti cristalline sono assai più minute di quelle del granito.

Cotesto granitello presenta una tinta biancastra a frattura ineguale; ed è in si fatti filoni, dove si racchiudono le belle turmaline nere del Giglio accompagnate da bizzarri gruppi, o da cristalli isolati di quarzo jalino di un ragguardevole volume. Alla stessa qualità di rocce granitiche a piccoli eristalli appartengono certi rognoni, più foschi di tinta, più serrati di elementi, di forma tondeggiante, e chiusi fra le masse del granito. Un consimile fenomeno presentasi eziandio fra le rupi tra-

chitiche del Monte-Amiata, e precipuamente verso la sommità della montagna, dove si trovano grossi nuclei di pasta pure trachitica, ma di colore, di frattura e di grana diversa, conosciuti volgarmente sotto il nome esprimentissimo di anime di sasso: rapporto al quale feuomeno geologico fu fatta parola all' Art. Abbadia S. Sazvanone, e di esso dovrò toruare a discorrere all' Art. Morra-Amiaza.

Le rocee granitiche dell'Isola del Giglio trovansi in alcuni luoghi compenetrate da filoni metallici, segnatamente di ferro micaceo a piccole lamine brillanti, nel quale si racchiudono cristalli di quarzo. Tale è quel filone del monte chiamato della Vena, a cagione di una miniera di ferro che vi fu aperta sotto il Granduca Francesco I, comecchè poco dopo abhandonsta, forse per cagione che quel filone non s'internava nella montagna, per quanto apparisce dai luoghi dove fu scavato.

Dissi poco sopra, che l'Isola del Giglio è quasi generalmente coparta di graniti; ed alla stessa formazione realmente spetta la piccola catena che costituisce la spina centrale dell'Isola, dal Capo Fenajo al Capo Bosso; ma il promontorio occidentale, ossia del Capo Franco, il di cui perimetro littoraneo comincia dalla Punta delle Saline sino al Golfo del Campese, appartiene a tutt' altro sistema. Imperocchè esso è formato da un gruppo di monticelli calcarei comunicanti con la catena principale mediante una piccola vallecola, o canale che si appella impropriamente la Valle Ortana.

Il calcare che s'incontra costà è variamente modificato, ora cellulare o cavernoso, ora compatto di color ceciato a largbe venature di spato candido, ora grigio plumbeo fetido, e finalmente in alcuni luoghi di tessitura quasi cristallina. Simili rocce calcaree trovansi interrotte, oppure alternano con dello schisto argilloso e galestrimo. Presentasi quest' ultimo nella punta più meridionale del promontorio del Franco attraversato da vene di ferro solforato e micaceo, talchè la roccia argillosa acquista i caratteri di un' alumite. Infatti la stessa località è designata con la denominazione di Cava dell'Allume. A questo punto di passaggio, dove terminano le rocce stratiformi e ritornano i gramiti, scaturisce quasi sull'orlo

del mare uno stilicidio di acqua minerale acidulo-ferruginosa, la quale chimicamente saggiata, sembrò al Prof. Gio. Giulj dovesse contenere una porsione di acido libero, che egli suppose probabilmente acido solforico, e più dei solfati-di ferro, di calce, di allumina, e dell' idroclorato di soda. — Ved. Gruts Storia naturale delle Acque minrali della Toscana T. IV.

Da pochi naturalisti quest' Isola fu visitata e descritta. Non vi capitò nel secolo passato Giorgio Santi, per quanto molti giorni impiegasse intorno al vicino monte Argentaro, forse perchè poco favorevolmente prevenuto dell'accoglienza che i Gigliesi qualche anno innanzi avevano fatto al naturalista abate Fortis, che fugarono a colpi di sassi, come colui che fu preso per un negromante. La visitò bensì pacificamente e con gran frutto, nella primavera del 1818, il ch. naturalista Brocchi, e la sua visita recò alla scienza la più dotta e più estesa relazione geologica orittognostica e statistica di quante altre memorie finora siano comparse alla luce relative all' Isola del Giglio. Ved. Biblioteca Italiana Vol. XI dalla pag. 356 alla 370.

Sotto un altro aspetto vi approdò nel 1795 l'abile ingegnere Alessandro Nini, il quale par commissione del Granduca Ferdinando III presedè alla restaurazione di quel molo, affinchè si ricovrassero al siouro i legni pescherecci dei Gigliesi.

L'inedita relazione del Nini ed altre notizie statistiche raccolte dal giureconsulto Giovanni Lessi servirono di materiale ad usa di lui memoria sconomica sull'Isola predetta, stata letta e quindi pubblicata negli Atti dell'accademia de' Georgofili. (T. V della prima colezione).

Il più recente autore che abbia visto e scritto sull'isola medesima, al peri che sulle altre del Granducato, è il prof. Giuseppe Giuli, al quale, oltre il saggio analitico dell'acqua ferruginosa qui sopra annuziato, appartiene un articolo sulla statistica agraria dell'Isola del Giglio che ognuno potrà riscentrare nel Vol. 79 della già citata Biblioteca Italiana, dove fu inserito nel 1835, e che può servire di appendice a quanto era stato avvertito dal dott. Attilio Zuocagni-Orlandini nella sua Tavola geografica fisica e storica dell'Arcipelago toscasso.

« La superficie del Giglio (secondo i calcoli del Prof. Giulj) è ricoperta in parte di bosco ceduo, e questo in una superficie che fu da Iui valutata circa miglia 7 quadr.; le sommità delle montague sono nude e affitto sterili, il restante è destinato alla coltivazione delle viti e dei cereali. Questi ultimi terreni si trovano nella parte settentrionale e nella meridionale; la prima dicesi del *Penajo*, la seconda del Capo Rosso. In questi due punti i Gigliesi seminano un anno il grano, e l'anno dopo le civaje o piante baccelline. »

« Nei terreni dove è stato raccolto il grano, dopo la svinatura vi sotterrano le vinacce e nel marzo susseguente vi seminano fave, piselli, lenticchie bianche e vecce nere, le quali semente occupano un quinto dello stesso terreno; negli altri quattro quinti vi sogliono seminare i fagiuoli. Viene calcolato, (soggiunge lo stesso autore) che vi si destinino cento moggia di terreno a grano ed altrettanto a le-

gumi. >

« La raccolta media del grano è di moggia 300, ossiano 7200 staja, è altrettanta quella dei fagiuoli, con più 800 staja di

altri legumi ».

« Le piante legnose fruttifere coltivate al Giglio sono le viti, che si trovano in tutti i terreni ove si fanno le semente; gli olivi sono in soarso numero, comecchè questa pianta vi potrebbe ben vegetare; così bavvi piccola quantità di castagni, di noci e in generale di frutti di ogni specie. »

Fra le piante naturali del Giglio il Brocchi accennò il Lichen Roccella che cuopre la superficie delle rapi granitiche nei siti più prossimi al mare, e che si

raccoglie come pianta tintoria.

« Esistono nell'Isola medesima (secondo la statistica del Prof. Giulj) quattrocento somari, cento pecore, mille capre e pochissimi majali; vi si alimenta un gran numero di galline e di piccioni, e raramente si porta dal continente qualche vitello per ingrassarlo ».

« Gli nomini sono nel tempo stesso marinari, militari ed agricoltori; ed il Brocchi asserì che il gonfaloniere medesimo, che è la principal carica del comune, lavora il suo campo. Quelli che abitano nel porto, per la maggior parte Napoletani, posseggono delle piccole barche, con le quali trasportano in Terraferma il vino dell'Isola, il pesce fresco che pescano, e le acciughe che mlano; tre oggetti d'industria commerciale dei Gigliesi. I generi principali d'importaziene si riducono a carne bovina da macello; olio, carni salate, generi coloniali e agli articoli che occorrono ni bisogni domestici ».

a Le donne vi menano una vita assai kboriosa, essendo di loro incumbenza preparare il cibo per la famiglia, e portarlo
al campo o altrove, macinare a mano nel
corso della notte il grano per panizzarlo,
macerare, filare e tessere il lino e la canapa, imbiancare il tessuto e cucirlo, ajutare gli uomini nel sappare la vigna, inaffiare il piccolo orticello nell'estate, mistere e trebbiare il grano ec.; in guisa che
esse possono essere assomigliate alla donna forte della saora Scrittura ».

Più dettagliata ancora è la statistica economico-agraria del Giglio stata pubblicata dal Dott. Attilio Zuccagni-Orlandini nella Tavola XX del suo Atlante della Toscana. - Egli avvertiva, che la vita laboriosissima dei Gigliesi, uomini e donne, non basta a ottenere da quelle rupi granitiche frumento proporzionato al loro consumo, tostochè il grano manca per sei mesi dell'anno; che le piante di castagni perirono tutte; ehe il buon vino, che ottengono in quantità media di 12,000 barili per anno, vendesi per la massima parte nel Continente, perchè i Gigliesi si contentano dissetarsi dell'acquerello, o messovino, e neppure in tutti i tempi dell'anno; che la raccolta dell' olio non oltrepassa i 12 barili. Non vi è frantojo, nè tampoco vi sono mulini, dopo abbandouato e distrutto l'unico mulino a vento fatto provvidamente costruire dal Granduca Leopoldo I. Il grano per conseguenza è macinato a mano grossolanamente, trichè produce un cattivo pane. Le olive si schiacciano fra due sassi per averne il poco d'olio testè accennato. Gli alberi da frutte vi allignano di ogni specie e danno pomi saporitissimi. Lo zibibbo è un prodotto molto utile. Non vi sono gelsi, e vi si contano pochissimi al-

Non hanno quest'isolant bestiame vaccino e pochissimi sono i cavalli. Vi si contano circa 200 pecore, ed altrettauti majali. Havvi bensì una maggior copia di capre soverchiamente dannose. I più nomerosi fra gli animali domestici sono i somari, i quali oltrepassano i 600.

A confermare l'ottimo carattere dei Gigliesi concordano unisoni li due prelo- ivi a preferenza degli altri luoghi mandati viaggiatori, Brocchi e Giulj.

Quest' ultimo scrittore conclude, che nell'Isola del Giglio, essendo tutti gli abitanti piccoli possidenti, non si trovano fra di loro accattoni, nè di quelli che hanno cumulate molte ricchezze. Il furto è rarissimo, e rarissimi sono gli altri delitti, sicchè vi regna in generale la pace ed il quieto vivere, e sono riconoscenti al loro Sovrano, da cui ricevono molti benefizi.

Il naturalista lombardo aveva inoltre avvertito, che il buon ordine regna nell'Isola del Giglio fra tutti gl'individui; per cui rarissimi sono i latrocinii, come qualunque altro delitto, e l'ottimo carattere dei Gigliesi altrettanto più risalta all' oochio dell'osservatore, quando voglia paragonario all'indole trista di alcune altre popolazioni dell'Italia meridionale. Potrebbesi dire, che nelle isole di piccola estensione in molto minor numero debbono essere i delinquenti, attesa la maggior difficoltà dello scampo. Comecchè un tale riflesso sia vero, non crede il Brocchi che questa possa essere l'unica causa della buona condotta dei Gigliesi. Un'altra ven'ha, a parer ano, più efficace e più ge- erano distribuiti come appresso.

neralmente applicabile, quella cioè, che nei paesi nei quali le proprietà sono repartite fra molti, e dove il contadino è esso medesimo posseditore di un fondo, tiensi il buon ordine, e più osservata sono le leggi, e rispettate.

Risiede nel castello del Giglio un vicario R. di quinta classe, la cui giurisdizione civile, criminale e politice è circoscritta dentro i limiti dell'Isola. Vi è anche un comandante col grado di capitano, ed un sottotenente castellano della torre del porto. Il primo è pure deputato di sanità, ed entrambi ricevono gli ordini dal Governatore di Livorno comandante del littorale.

Trovasi al Giglio la cancelleria dell'unica sua comunità. L'ingegnere di Circondario e l'ufizio del Registro stanno a Orbetello; la conservazione delle Ipoteche, e il tribunale di prima Istanza a Grosseto. Tutta l'Isola ha una sola parrocchia arcipretura (S. Pietro apostolo), la cui chiesa esiste nel superiore castello, oltre una cappella curata nella sottoposta borgata del porto. Per la giurisdizione ecclesiastica vi tiene ragione il Cardinale Abate commendatario delle Tre Fontane.

L'isola del Giglio nell'anno 1745 aveva 859 abit.; nel 1833 ne contava 1502, che aumentarono fino a 1530 nel 1836. Essi

Movimento della Popolazione della Comunita' dell' Isola del Giglio a tre epoche diverse.

| Анио | 1MP V<br>maschi |     | maschi | femm. | confugati<br>dei<br>due sessi | stici<br>dei due<br>sessi | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|-----------------|-----|--------|-------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1745 | 114             | 119 | 204    | 144   | 262                           | 16                        | 217                         | 859 4                         |
| 1833 | 241             | 230 | 159    | 169   | 692                           | 18                        | 356                         | 1502                          |
| 1836 | 286             | 248 | 240    | 187   | 552                           | 17                        | 320.                        | 1530                          |

Gorgon degli antichi, poi Gorgona). Pic- to è 22 migl. a pon.-lib. con chiesa parr.

ISOLA DELLA GORGONA (Urgon o la Corsica e Livorno, dal quale ultimo porcola isola dell'Arcipelago toscano posta fra (S. Maria e S. Gorgonio) nella Com. e 600

Giur. di Livorno, Dioc. medesima, già di Pisa, e anticamente sotto quella di Luni, Comp. pisano.

La sua posizione geografica, presa dalla cima più elevata e centrale dell'Isola, è nel gr. 27° 33' long. e 43° 26' latit.

È tutto un monte massiccio che a guisa di pico sporge di mezzo al mare. Ha quasi 4 miglia di circonferenza, ed una di superficie quadr. con un piccolo seno voltato a settentrione, mancante però di spiaggia.

Dal lato di pon. il monte che costituisce la Gorgona scende a dirupo a guisa di altissima e lunga parete che si approfonda nel mare, talchè quel fianco porta il nome di precipizii. Nel piccolo seno settentrionale esistono poche capanne di pescatori, alcuni magazzini ed una chiesa sotto la protezione di una torre posta sullo sprone del vicino poggio. Nella cima del monte trovasi un fortino custodito da un presidio incaricato di dare gli opportuni segnali al Fanale di Livorno.

Le rovine dell'antico monastero de' Certosini vaggonsi tuttora nel poggio che piega verso il seno settentr. in vicinanza della torre, dove sottentrò la Grancia o casa di fattoria dei Certosini di Pisa.

La Gorgona fu rammentata, fra gli antichi geografi, da Plinio, da Pomponio Mela e da Tolomeo. A questi si potrebbe aggiungere Rutilio Numaziano, come colui che ne parlò con maggior distinzione per inveire contro quei solitari, e per compiangere un giovine, ricco cittadino, che aveva di corto abbandonato il mondo e l'idolatria per ricovrarsi fra i monaci della Gorgona a condurre vita eremitica e cristiana.

Assurgit Ponti medio circumflua Gorgon, Inter Pisanum, Cyrniaeumque latus. Adversus scopulos, damni monimenta recentis.

Perditus hic vivo funere civis erat. Noster enim nuper juvenis majoribus amplis,

Nec censu inferior, conjugiove minor Impulsus furiis homines, divosque reli-

Et turpem latebram credulus exulavit.

I cenobiti della Gorgona sono in altra guisa rammentati da due luminari del

Cristianesimo, S. Agostino e S. Gregorio, avvegnachè il primo vi fu accolto in ospizio, allorchè alla Gorgona approdò nel suo trgitto dall'Affrica a Luni; ed il Pont. S. Gregorio rammentò cotest' Isola in alcune lettere inviate al ven. S. Venazio vescovo lunense per raccomandarghi la sorvegliauza sulla disciplina ed esemplarità dei claustrali della Gorgona e di Capraja, che dalla sua spirituale giurisdizione dipendevano. - Fed. Isola DI CAPRAJA.

Alla metà del secolo XI i monaci Benedettini di S. Maria e S. Gorgonio della Gorgona ottennero dal Pont. Alessandro II un breve, spedito da Lucca li 16 agosto 1070 a quell'abbate Adamo, nel mentre dichiarava il monastero della Gorgona immediatamente soggetto alla Sede apostolica. Con'lo stesso breve il Pont. incorporò al Mon. della Gorgona una cappella posta nel Borgo fuori di Pisa presso la chiesa di S. Vito, la qual cappella fu dedicata ai Ss. Milziade e Gorgonio. In seguito i claustrali della Gorgona, infastiditi dalle frequenti rapine dei corsari, abbandonarono quasi che affatto l'Isola per riunirsi in Pisa alla nuova famiglia nel convento che eressero a contatto della cappella testè nominata. Ma anche questo claustro, a cagione di guerre, di pestileuze e di altre traversie, andò di mano in mano decimandosi di claustrali, talchè nel 1374, non vi essendo rimasti che soli tre mosaci, fu soppresso con holla del 19 febbr. dal Pont. Gregorio XI, e nell'atto medesimo il suo locale insieme con i beni annessi venne assegnato ai Frati Certosini, affinchè questi ripopolassero e restaurassero il deserto cenobio dell' Isola di Gorgona.-Nell'enunciata bolla il Pont. Gregorio XI ricordava, che il monastero della Gorgona fu già di gran devozione, e popolato da un copioso numero di monaci.

Ritornò infatti cotest' Isola a popolarsi di religiosi, tostochè fino al namero di 40 Certosini erano costà, quando nel 1410 vi sharcarene i Barbareschi che presere e condussero alcuni di que frati in schiavitù. Ciò viene affermato dal Pont. Hartino V in una lettera scritta nel 1423 ai monaci della Gorgona, e nell'anno susseguente all'arcivescovo di Pisa Giuliano Ricci, nella quale gli rammenta, che nel 1421 i corsari erano sbarcati alla Gorgoua, dove tuttoció ch'era distante dalla rocca e dal presidio, cioè, chiesa, convento, case, mulini, barche, e quanto altro capitò loro alle mani, tutto fu rubato, oppure distrutto; e due frati conversi, un oblato, con due inservienti del monastero condotti in schiavità. In conseguenza di ciò i Certosimi, al pari dei Benedettini, dovettero abbandonare la Gorgona, per ricovrarsi invece in stanza più tranquilla nella Falle graziosa di Galci, dove poi sorse una fra le più belle e magnifiche Certose dell'Italia. (MATTEARII, Histor. Eccl. Pisan. T. II. - Argu. delle Ripore. di Fir.)

I Pisani, che sino dal secolo XII avevano l'alto dominio della Gorgona, in vista di tanta sciagura, esentarono i Certosini e le loro possessioni dalle pubbliche gravezze, ad esempio del Pont. Martino V che li esomerò dalle ecclesiastiche collette.

Non è stato possibile (almeno in quanto a me) di trovare nei pubblici archivii alcun documento speciale, donde conoscere il tempo preciso, in cui l'Isola della Gorgona passò nel dominio della Rep. fiorentina. Vi sono bensì buone ragioni per credere, che ciò avvenisse contemporaneamente all'acquisto di Pisa e del suo contado (aumo 1406), o almeno all'epoca della compra di Livorno e del suo capitanaio (anno 1421). - Comunque sia, fatto è, che intorno alla metà del secolo XV si secero diverse risormagioni dalla Signoria di Firenze relative alla giurisdizione e custodia della Gorgona: i quali provvedimenti danno a conoscere non solo la dipendenza della Gorgona al dominio florentino, quanto ancora la spesa che vi roleva per la costruzione e mantenimento delle fortificazioni, e dei soldati che vi erano di presidio, come pure la quantità dei viveri che colà s'inviavano a sostenumento di quei poveri abitanti. (Ancu. delle Repormagions by Firense).

Infatti in progresso di tempo la Rep. for si determinò di abbandonare la dilesa della Gorgona alle cure dei frati Certosini di Calci, ai quali tuttora appartenevano i beni dell'antica abazia di S. Maria e S. Gorgonio; ma anche questa volta dovettero essi rinunziare all'impegno di custodire l'Isola, mancando loro mezzi

sani della casa Griffi, e siò fino a che Leone X nel 1518 con sua bolla dichiarò l'isola medesima esente e libera dal dominio di qualunque persona, o università, purchè questa da cent'anni indietro avesse cessato di possederla; quindi ne conferì la temporale giurisdizione al Comune di Firenze, riservando alla S. Sede la giurisdizione spirituale. Frattanto con l'animo di veder cotest'Isola ripopolata, con breve del 1520 il Pont. medesimo ne diede l'investitura al padre maestro Stefano di Bisignano dell' Ordine Carmelitano da goderla per se, suoi eredi o persone da esso lui nominate, a condizione peraltro, tanto egli quanto i suoi successori, di prestare giuramento di fedeltà alla Signoria di Firenze, senza il di cui cousenso dovevano riguardarsi come nulle le nomine che dal padre Stefano di Bisignano o dai suoi successori venissero fatte.

Dondechè il religioso prenomiuato, sotto dì 4 lugl. 1520, davanti il magistrato degli Otto di Pratica, giurò sottomissione alla Rep. fior., nell'atto in cui ottenne da essa alcuni capitoli, che esentavano gli abitanti della Gorgona per cinque anni da ogni dazio, o importazione per tuttociò che fosse per servire al loro vitto e vestito.

Ma anche questo frate feudatario non ebbe miglior fortuna dei claustrali che prima di lui avevano posseduto la Gorgona; avvegnache nel 1564 un'altra classe di ecclesiastici ottenne dal Granduca Cosimo I l'Isola medesima. Pu dietro le istanze dell'arcivescovo di Cirzico, il quale si obbligava di far custodire la Gorgona dai suoi monaci Basiliani, che venne accordata facoltà a quei cocollati di abitare e difendere la Gorgona, assegnando alla nuova colonia monastica l'annua pensione di scudi 200, pari alla somma, cui ascendeva la spesa del presidio di detta Isola. Peraltro nell'atto d'infeudazione il Granduca Cosimo I di proprio pugno ingiungeva la clausula seguente « che i » monaci possino godere dell'usufrutto » della Gorgona, dell'jus lignandi per loro » consumo; che non possino peraltro aver » il diritto della pesca, riservando perpe-» tuamente il diretto dominio dell'Isola adeguati al copioso numero dei Barbare. » a S. A. R.; che si dia loro (ai monaci schi che spesso la infestavano. Quindi è » Basiliani) l'uso della fortezza e di quelche la Gorgona, nel 1509, fu da primo con- » la abitazione che vi è, e ne abbino l'uso, cessa in enfiteusi a due fratelli nobili pi- » mentre che i detti frati vi staranno ».

Ma anche cotesta colonia di monacistranieri andò ben presto a deperire, sebbene non si sappia l'epoca, nella quale i Basilianiabbandonarono la Gorgona. Solamente è noto che, nel 1705, il Granduca Cosimo III, alle preci del priore e frati della Certosa di Calci, accordò a questi facoltà di potere ritornare al godimento dei terreni che anticamente possedevano nell'Isola in discorso, sotto le seguenti condizioni: 1.º che i Certosini dovessero lasciare libero lo scalo maestro della Gorgona per comodo dei marinari, passeggeri, pescatori ed altri che si recassero ad abitare l'Isola; 2.º che attese le spese che S. A. R. doveva fare pel mantenimento di un presidio, e della fabbrica del Castel-vecchio e Torre nuova, dovessero i Certosini lasciare alla Corona stiora 600 di terreno designato intorno la Torre vecchia; 3.º che gli stabili e terreni ceduti ai Certosini non fossero soggetti ad altro aggravio, eccettuata l'imposta della decima fino allora dai medesimi pagata per lo studio di Pisa; 4.º che fosse in facoltà dei soldati della Torre nuova di potere sar legna per loro uso, purchè non taglino viti o alberi da frutto; 5.º che la Certosa non fosse obbligata alla spesa del risarcimento delle torri e fortificazioni dell'Isola, nè al pagamento dei soldati; 6.º che il mero e misto impero della Gorgona dovesse rimanere sempre al Granduca, come lo era nel tempo passato, in ordine anche alle bolle pontificie, ed in particolare a quelle di Leone X e di Clemente VII; 7.0 che fosse in potere di S. A. R. di ordinare leggi, statuti e far amministrare giustizia ai secolari che andasscro a stabilirsi nella Gorgona; 8.º che fosse permesso ai detti frati di poter pescare nel mare come tutti gli altri sudditi del Granducato.

Nella stessa occasione furono disegnate le opportune mappe dell'Isola, nelle quali veniva determinato con apposite demarcazioni il terreno che S. A. R. erasi riservato in vigore della suddetta convenzione. (Arge. DELLE RIFORMAGIONI DI FIRRER)

Dai pochi cenni istorici testè riportati ne consegue; che l'Isola della Gorgona fu sempre scarsa di abitazioni e di abitanti, e che la ragione principale dovè essere la sterilità del suo terreno, e forse anche la penuria di acque perenni e potabili. Ciò nonostante le piante hoschive, se viti gli olivi e gli abitanti furono nei tempi antichi assai più frequenti nella Gorgona di oggidh, in cui il suo territorio si affata per conto della R. Corona.

Vegetano tuttora costà i lecci, pochi olivi e castagni, con qualche altro albero pomifero. I vigneti della Gorgona, che fornivano un prezioso liquore, ora sono resi sterili e in gran parte inselvatichiti per mancanza di braccia.

Il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti, approdundo nell'estate del 1836 alla Gorgona, fra le varie piante erbacee vi recolse il Cheiranthus incamus, l'Urtica grandidentata, il Teucrium marum, la Globularia alypum, il Galium purpareum, il Galium erectum, ed altre

Attualmente tutta la popolazione fissa della Gorgona si riduce a 70 individui, compreso il presidio sotto il comando di un capitano di linea.

La risorsa precipua, e quasi unica del paese, consiste nella pesca delle ottime acciughe, che in questo mare appariscono tra il principio di luglio e la metà di agosto. Alla stessa pesca prendono parte, e fanno il loro recapito alla Gorgona, 600 barche di pescatori toscaui, genovesi e napoletani. Sogliono costà salarsi negli anni più favorevoli in appositi bariletti da 900,000 libbre di acciughe le più gastose e più ricercate di tutte quelle che si pescano e si fatturano nelle altre isole e porti del mare Mediterranco.

La parr. di S. Gorgonio alla Gorgona nel 1833 contava 70 abit.

ISOLA IN MONTE-CRISTO, (Oglasa di Plinio, e secondo altri Isola di Monte-Giove). — È cotesta isoletta tutto uno scoglio colossale eminente di granito, attualmente disabitato, il quale sorge in mezzo al mare a8 migl. a pon. e nell'istessa latitudine dell'Isola del Giglio. È la più lontana dal Continente fra le Isola dell'Arcipelago toscano, la più elevata di tutte dopo il monte Capana dell'Elba, poichè la sua cima trovasi più che a 1100 br. sopra il livello del mare.

La sua posizione geografica è nel gr. 27° 57' long. e 42° 21' di latit., 20 migl. a scir. dell' Isola di Pianosa, 32 migl. a ostro dell' Elba, e 39 migl. a pon. dal Monte-Argentaro, che è uno dei punti continentali il più vicino a Monte-Cristo.

Si valuta che quest' isoletta possa occupare circa 4 migl. di superficie quadr. con 6 di perimetro. Essa ha una figura quasi cilindrica senza spiaggia, senza seni, e con un angusto scalo volto a maestro, là dove precipita in mare l'unico borro, il cui alveo serve di strada per salire in quella rupe. In capo alla stessa via trovasi il diruto monastero di Monte-Cristo on la chiesa, giacente in un piccolo ripiano circon dato da cupe, frondose e sempre verdi piante di lecci che coronano quelle scogliere, ed i cui rami sull'onde del mare con romantico effetto si specchiano. Fuori della via del borro di Calamaestra tutte le rupi all'intorno dell'isoletta si alzano quasi perpendicolari al pelago che le circonda, in guisa che a niuno, a cui non siamo dati ali ed artigli, fia possibile il rampicarvisi.

L'Isola di Monte-Cristo non è rammentata da alcun romano scrittore, meno che da Plinio, il quale l'accenna di volo sotto nome di Oglasa. Non ne sece tampoco menzione Rutilio nel suo itinerario marittimo da Rome a Luni, comecché egli indubitatamente non avria tralasciato di descriverla, se fosse veridica un' invalsa tradizione, cioè, che nell'Isola medesima gl'idolatri avessero innalzato un tempio

al loro Giove Ottimo Massimo.

L'istoria pertanto di Monte-Cristo incomincia dopo la metà del sec. V, cioè dappoiche in essa con alcuni compagni refugiossi (circa l'anno 455 ) S. Mamiliano vescovo di Palermo, stato espulso dai Vandali dalla sua sede. Dopo tale emigrazione fu eretto in Monte-Cristo un devoto eremo con chiesuola ufiziata da quei profughi Cristiani, che vennero poscia beneficati e assistiti da ricchi e pietosi personaggi.

Molti documenti relativi a cospicue donazioni fatte dai dinasti della Corsica ai monaci di Monte-Cristo furono riportati dal Muratori nelle sue Antichità del Medio Evo, e dagli Annalisti Camaldolensi. A questi ultimi inoltre dobbiamo quel poco che si conosce intorno alle vicende

del monastero di Monte-Cristo.

Avvegnachè nel 1232 il Pont. Gregorio IX, con sua bolla del 10 marzo diretta tre isole del granducato visito anche que-La Rieti al vescovo di Massa marittima, sta, fece inserire nell' Indicatore saneo incarico d'incorporare il Mon. di S. se sotto li 16 luglio 1833 una sua descri-Muniliano a Monte Cristo della sua dio- zione col disegno del monastero di Mon-

cesi all' Ordine Camaldolense, mentre con altra bolla pontificia del 15 marzo dell' anno istesso commetteva al Priore del S. Eremo di Camaldoli d'introdurre nel claustro di Monte-Cristo la regola di S. Romualdo tosto che il vescovo di Massa avesse formalmente ammensato quel cenobio alla Congregazione di Camaldoli.

Ma il Priore del Sacro Eremo non sembra che trovasse di sua convenienza un tale acquisto, in guisa che Gregorio IX con nuova bolla degli 8 dicembre 1237, diretta all'abbate Camaldolense di Candeli presso Firenze, commise a questo la riforma del Mon. di Monte-Cristo, giacobè (soggiungeva il Pont.) il Priore di Camaldoli non solo non aveva voluto eseguire una simile commissione, ma ancora con scandalo aveva quel luogo abbandonato.

Nè l'abbate di Candeli fu più ubbidiente del Priore di Camaldoli agli ordini del Papa, donde che questi nell'anno susseguente (7 marzo 1238) diresse un breve al potestà del Comune di Piombino, acciò costringesse i monaci di Monte-Cristo a ubbidire all'abbate di S. Michele in Borgo di Pisa, al quale aveva invisto l'istruzione opportuna per riformarli.

Infatti al superiore della badia di S. Michele in Borgo è indiritta un'altra bolla dei 19 febb. 1239, con la quale Gregorio IX dava varie istruzioni per introdurre nel Mon. di Monte-Cristo la riforma di S. Romualdo. (Ance. Dipl. Flor. Carte di S. Michele di Pisa).

La nuova famiglia di Camaldolensi abitò e si mantenne nell'Isola di Monte-Cristo sino a che venne protetta dalla Rep. di Pisa dominatrice di quei mari: ma accaduta la cessione dell'Isola agli Appiani con Piombino, la Pianosa e l'Elba, più liberamente tornarono in coteste acque i filibustieri dell'Affrica. Quindi è, che alla sicurezza degli eremiti di Monte-Cristo non bastando la difesa naturale e la inaccessibilità di quelle rupi, essi dovetteroabbandonare l'isolato ritiro alle capre salvatiche, alle martore, ai conigli ed ai topi, i soli romiti abitatori superstiti di Monte-Cristo.

Il Prof. G. Giulj, che al pari delle al-

to-Cristo e della contigua chica, l'unica fabbrica che ivi resti tuttora in piedi.

La pianta del claustro, compreso il piocolo tempio, è di forma quadra, che misura 32 br. per ogni lato. La facciata della chiesa è voltata a ponente, nel suo interno a metà della navata vi sono due mari, dai quali viene quasi ad esser divisa in due parti. La luce vi penetra dalle pareti mediante finestre strette e costruite a guisa di feritoje.

Nei dintorni del diruto monastero s'incontrano varie grotte, presso una delle guali agorga copiosa fontana perenne. Sussistono ancora alcune murclie poste a sostegno di piccoli campetti, dove vegetò Palmaria insieme con le isolette di Tila vite e l'ulivo. I viaggiatori che bra- so e di Tinotto, situate una dietro l'almassero visitare quest'Isola disabitata, e tra, formane un solo sistema ed una conper conseguenza acttoposta alla contuma- tinuazione dello stesso prossontorio di cia , è d'uepo che si facciano accompa- Porto-Venere, il quale è disgiunto dalgnere de guardie di sanità, quali potran- le tre isole mediante altrettanti avvallano prendere all'Isola dell'Elba, oppure menti inferiori al livello del mare; in a quella del Giglio.

ISOLA DI PALMARIA (Palmaria). e isolette adiacenti di Trao (Tyrus major) e Tuerro ( Tyrus miner ). - Tre isolette, una più piccola dell'altra, la maggiore delle quali è la Palmaria davanti a Porto Venere. Sono tutte tre situate davanti all'imboccatura del Golfo della Spezia (entico Golfo lunense) dalla parte occidi Porto-Venere, nella cui parr. e comunità sono comprese, Mandamento della Spezia, Provincia di Levante, Dioc. di Genova, già di Luni-Sarzana, R. Sardo.

L'Isola della Palmaria è di figura triangolere quasi equilatera, che ha la punta di un angolo voltata a maestro, e da querapi di Porto-Venere, formando con esse no una torre che gl'Inglesi fecero saltare in aria nel 1800, nota sotto il vocabolo d'Isolotto e *Forte di Scuola*. Finalmente il terzo angolo guarda l'aperto pelago a 1829 le stesse località il geologo ingle ostro; e da esso è distante 400 br., o poco se De la Bèche, il quale ne rese conti nin, dall'isolotto di Tino, già detto Tiro in una sua memoria, che fa parte degli

maggiore, il quale ha quasi un miglio di circonferenza. A questo si avvicim per una bocca di mare di 150 braccia il minore isolotto di Tinotto, che ha il perimetro d'un quarto di migl. con tre piecoli satelliti, o formiche a scir. dell'isoli principale.

La Palmaria nel suo lato volto a lib. è sparsa di scogli e di rupi difficilmente accessibili, mentre dalla parte interna che guarda il seno di Porto-Venere i suoi colli archeggiando pianeggiano con

pittoresca gradazione.

Dalla giacitura, e uniformità delle rocce non è difficile di accorgersi, che la guisa che da Porto-Venere sino al Timoto, secondo il computo fatto dal celebre astronomo barone di Zach, non vi è più lunga distanza di 3000 metri.

La situazione geografica della Palmiria, presa dal suo centro, è nel gr. 27º 30' 3" long. e 44° 2' 5" latit.; quasi 4 migl. a lev.-grec. di Lerici; circa 5 migl. a ostro della Spezia; e 8 migl. a lev. della dentale, ed assai vicine al promontorio Bocca di Magra. — L'isola intiera ha usa circonferenza di tre migl. con una superficie di circa un migl. quadr.

Le strutture e indole delle rocce calciree e dei marmi neri venati di bianco e di giallo, che s'incontrano tanto nel promontorio di Porto-Venere, quanto nella isole in discorso, chiamarono costà distinsto lato si avvicina a 200 braccia dalle ti naturalisti, come Spallanzani, Spaloni, Ferber, Domenico Viviani, Cordiet la Bocca piccola del suo porto. L'angolo e qualche altro. Ma le principali nozio dell'isola che guarda lev.-grec., costitui- ni geognostiche della Palmaria le dobsee la Bocca grande dello stesso Porto-biamo al naturalista Girolamo Guidosi, Venere dirimpetto al seno di Maralonga il quale fu il primo a scuoprire dei fossili e a quello di Lerici. Davanti al prolunga- nel calcareo bigio di Porto-Venere e delle mento di quest'angolo della *Palmaria* sue isolette, come risulta dalle sue Osserserge dal mare a guisa di appendice uno vazioni geognostiche e mineralogiche soseoglio, sul quale i Genovesi costruiro. pra i monti che circondano il Golfo della Spesia, pubblicate nel Giornale Ligustica per l'anno 1827.

In compagnia del Guidoni visitò ne

Annali delle scienze naturali che si pubblicano a Parigi.

Osservazioni ulteriori furono rese di pubblica ragione dallo stesso Guidoni (anno 1830) nel giornale dei Letterati di Pisa, e due anni dopo nuove indagini sulla formazione dei monti del Golfo e delle Alpi Apuane fornirono al naturalista stesso ed a Lorenzo Pareto dei fatti importanti che vennero inseriti nella Biblioteca italiana (T. 67). Donde ne conseguiva non solo la conferma sull'esistenza dei fossili racchiusi fra il calcare compatto delle Isole, e del promontorio di Porto-Venere ec., ma ancora fu osservato, che quelle rocce bene spesso perdono la tessitura compatta aquistandone una semigranosa sino al punto da modificarsi in una specie di bardiglio (marmo nero venato di Porto-Venere). Un esempio di questa modificazione di calcare fu incontrato nell'Isola del Tinotto da Guidoni e Pareto, che segnalarono un banco di calcare scuro contenente dei molluschi bivalvi, dei quali se ne perdeva ogni vestigio di mano a mano che la roccia calcarea compatta appariva più granosa e marmorina. A contatto del calcare trovavasi un banco della stessa formazione che racchiudeva numerosi ammoniti, ed altre conchiglie concamerate.

È infatti nell'Isola della Palmaria, dove esistono le antiche e moderne lapidicine del hel marmo di Porto-Venere, chiamato dai Francesi marbre Portor, perocchè ha un fondo nero sparso di vene e di macchie giallo-dorate. Tali macchie per altro talvolta mancano, oppure vengono supplite da altre vene di un più moderno calcare bianco cristallino spatico.

A cotesto marmo deve la Palmaria la sua celebrità, sebbene sia ancor dubbio, se le prime escavazioni rimontino più indietro del secolo XVI (TARGIONI Fiaggi, ediz. 2. T. XI); mentre altri, e fra questi Chabrol nella sua memoria sul Golfo della Spezia, e il Cav. di S. Quintino nelle sue tre lezioni sui Marmi lunensi, sono di parere, che i marmi delle lapidicine di Luni, adoprati dai Romani sino dai tempi di G. Cesare, si cavassero dai due promontori del golfo di Luni, cioè dal Capo Corvo, dove esiste una qualità di marmo brecciato giallo-rosso, prossimo ad un calare bianco saccaroide, e dal promontorio di Porto-Venere, non che dalla Palmaria ec. ( Vedi i miei cenni sull'Alpe Apuana ed i marmi di Carrara pag. 84 a 86 ).

Allorchè l'abile Vincenzo Barelli, capo di sezione nell'amministrazione dell'Interno, pubblicò in Torino (1835) i suoi Cenni di Statistica mineralogica degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, anche i marmi della Palmaria ebbero al loro posto la respettiva descrizione geognostica e mineralogica con i nomi delle località donde si estraggono.

Ivi pertanto fu avvertito (pag. 357) a che il marmo detto Portoro (Calcareo di Porto-Venere) è di tinta nera con rilegature e venule gialle color d'oro, rosee-hianchiccie e bigio-violacee, e che la sua frattura è tra la granulare e la minutamente scagliosa; che esso presentasi nella punta meridionale dell' Isola Palmaria disposto a strati, la cui grossezza varia da metri 0,50 a metri 3,00; e che la loro direzione è di gradi 65 a scirocco con l'inclinazione di gradi 20 a grecale.

Dalle analisi fatte risulta, che la pasta scura o nera dei marmi sopra descritti è colorata dall'ossido di manganese; la gialla poi è una marna ferruginosa indurita.»

- « Una cava di marmo Portoro di color bigio-scuro, quasi nero, e variegato da rilegature e venule biancastro-giallicce, esiste all'estremità occidentale dell'Isola medesima. Consiste in un hanco della grossezza di circa 4 metri, diretto a gradi 50 a scirocco, ed inclinato di gradi 15 a levante.»
- « Poco distante dalla medesima cava, denominata della Fornace, havvene una detta del Canale, dove gli strati di varia spessezza sono diretti a tramontana, ed inclinati di gr. 33 a levante. »
- « La loro escavazione e lavorazione viene effettuata da lavoranti Carraresi, tanto alla Palmaria, quanto nel seno delle Gruzie, due località che somministrano alle arti i marmi più ricercati di quel Golfo.»

Anche il Prof. Savi, nel visitare all'Isola di Palmaria, al Tino e Tinotto la struttura geognostica, e l'indole mineralogica di quelle rocce calcaree conchiglifere, riconobbe che li strati situati all'estremità orientale delle tre isolette erano pieni zeppi di fossili, cioè molluschi bivalvi, univalvi e zoofiti, mentre nella estremità occidentale delle isole preaccennate trovò la

stessa roccia calcare cangiata in una specie di Dolomite bianca e granulare. (Savi, Studii geologici sulla Toscona nel giornale dei Letter. di Pisa N.º 71 anno 1833).

Sotto un altro rapporto scientifico la Palmaria è nota agli astronomi, dopo che costà fissò un punto della sua triangolazione il matematico Antonio Rossi da Porto-Venere; ed il semaforo, che ivi si vede, rammenta tuttora le operazioni geodetiche intraprese, e gli scandagli fatti nel 1812 da quello scienziato e da lui notificati nel 1820 al baron di Zach, che li pubblicò nel Vol. IV delle Corrispondences Astronomiques (pag. 479 e 547). Il Rossi volle anche aggiungere ai suoi lavori geografici e idrografici un cenno storico-statistico della sua patria e dei luoghi principali del Golfo della Spezia. I quali cenni possono dirsi una conferma di quanto fu già pubblicato dal benemerito Giov. Targioni Tozzetti nella seconda edizione dei suoi Viaggi; a differenza però, che, se nel 1777 la Palmaria aveva molti frutti, molti uliveti e deliziosi vignali con alcune villette vicine alla marina, attualmente essa trovasi quasi affatto abbandonata ed inselvita, per mancanza di braccia. Il Rossi sulla vaga asserzione di alcuni storici, era nella fiducia che alla Palmaria vi sia stato un paesetto appellato Borgo S. Giovanni, per quanto non esistano di esso alcune benchè minime vestigie, e che tutte le fabbriche della Palmaria ora siano ridotte ad una casetta abitata da un culto straniero.

Sulle tracce di meno dubbie e assai più antiche memorie lo stesso Autore affermava, che l'Isoletta di *Tino*, ossia di *Tiro maggiore*, era stata un tempo nella massima parte abboschita di pini.

Altri ripeterono scrivendo, che costà vi fù un tempio dedicato a Venere, mentre alcuni storiografi, non saprei con qual fondamento, sono giunti a dire, che non si riscontra in queste isolette alcun antico vestigio di opera umana. Eppure non sono totalmente distrutti, e veggonsi anche al giorno d'oggi gli avanzi di un monastero che all' Isoletta del Tino esisteva fino dal cadere del secolo VI. Costà visse un santo eremita per nome Venerio, e costà fu venerato il suo corpo fino a che, nell'anno 820 ai 13 uovembre, venne dall' Isoletta del Tino trasportato nella badia di S. Prospero a Reggio in Lombardia.

Ma le continue incursioni de Saraceni, costrinsero alla fin fine i monaci dell'eremo di S. Venerio ad abbandonare l'Isola di Tiro maggiore, ed a ritirarsi in più difesa stauza, nel fondo di un seno del Golfo della Spezia. Abitavano già essi da qualche tempo il convento di S. Maria delle Grazie fabbricato nel nuovo locale presso l'attual Lazzeretto di Varignano, quando dal Pont. Eugenio IV vennero riformati sotto la regola di Monte-Oliveto, ed autorizzati a fruire degli antichi possessi, fra i quali erano comprese le isolette di Tiro maggiore, minore, e Palmaria; sulle quali conservarono fino al 1796 il diretto dominio, mediante un piccolo censo che ritraevano dall'affittuario.

Nella sommità dell'isolotto del Tino i Genovesi fabbricarono una torre per impedire gli sbarchi che ad ogni istante vi facevano i Barbareschi.

Che cotesta isoletta, e non gia la Palmaria, si appellasse Tiro maggiore ce ne fornirono ripetuta prova le carte dei monaci di S. Venerio reccolta dal Muratori e pubblicate nella Parte I delle Antichità Estensi, come quelle, nelle quali si tratta di donazioni fatte nei secoli XI e XII dai marchesi progenitori della casa d'Este, dei Malaspina, dei Pallavicini ec. di beni posti in Panigalia, a Varignano, in Fesano, a Porto Venere, in Tiro maggiore ec., a favore del Mon. di S. Venerio posto nell' Isola di Tiro maggiore.

Fra le suddette è un istrumento rogato in Moute Rosso (di là da Porto-Venere) li 30 marzo 1056, mercè del quale il march. Guido figlio del fu march. Alberto, dopo varii atti di generosa pietà fatti a favore dello stesso luogo negli anni 1051 e 1051, quando abitava nel suo castel di Arcola, nel 1056 dissi, donò ai monaci di S. Venerio nell' Isola di Tiro maggiore la porzione di beni che gli si appartenevano nelle tre Isole di Porto-Venere.

Sul quale proposito, sentendo io qui nominare le tre isole col nome d'Isole di Porto-Venere, mi fa rammentare di una lettera di S. Gregorio Magno responsiva ad altra di S. Venerio vescovo di Luni, per suggerirgli il contegno che dovera tenere nel castigare ecclesiasticamente un diacono abbate di Porto-Venere, ch'era caduto in non so qual peccato.

Finalmente all'isolotto del Tino nel

1833 con lieta brigata approdò uno spiritoso erudito genovese, Davide Bertolotti, quando nel suo Viaggio per la Liguria marittima (T. III. p. 153) graziosamente di questo luogo scriveva così:

« L' isolotto del Tino, a cui poscia approdammo, è pure tutto del marmo stesso (*Portoro*). Ivi trovammo

50 (2 071070). IVI ELOVELLE

## « In un luoghetto solitario e bello

» posato un pranzo fattoci cortesemente » imbandire da una grazia venuta anch' » ella a rallegrarlo col beante suo aspet-» to. L' erbe ed i fiori ci porgevano il » desco ed il seggio. Un pino ed un elce » facevano ombrello alla mensa. In altri » tempi io v'avrei con ben altri colori » dipinto questo desinare nel più capric-» cioso degli eremi. »

« Due soli abitatori ha l'isoletta del » Tino, ed è loro ufficio aver cura del » Faro che accendesi per servigio dei na-» viganti sopra una vecchia torre eretta » dai Genovesi in una punta dell'Isola ».

« Il Tinotto, terza ed ultima isola a » mezzogiorno del Golfo, non è che un » hreve scoglio coronato da rovine di un » antico edifizio. Reca la tradizione (a » detta del Lamorati) che vi albergassero » alcuni pii solitarii, ma niun documento » storico lo contesta e la disciplina eccle-» siastica forse non lo avrebbe permesso. »

Conviene usar cautela, nè fia prudente, che i naviganti si azzardino d'accostarvisi, giacchè l'angustia del luogo, e qualche secca sott'acqua ne rendono periglioso il

passaggio.

ISOLA ni PIANOSA (Planasia Insula, ed anche Planusia).—La Pianosa ha preso naturalmente il nome dalla sua figura quasi tutta piana, ad eccezione di un tumulo, o piccola collinetta che si alza poche braccia sopra il livello del mare, volgarmente appellata la collina di Gianfilippo.

La parte centrale della Pianosa è nel gr. 27° 42' long. e 42° 35' latit. — Dalla sua spiaggia settentr. è circa 15 migl. distante il littorale di Campo nell' Isola dell' Elba, che è posta al suo grec., ed ha circa 20 migl. al suo scir. l'Isola di Monte-Cristo. — È di figura quasi triangolare con la base a ostro, e l'angolo opposto prolungato a guisa di lingua di terra che guarda a sett. — Occupa una superficie di quasi 4 migl. quadr. con un perimetro tre volte

maggiore. È priva di seni e di porti naturali, meno un angusto scalo capace di ricevere i piccoli legni, comecchè se gli dia il bel titolo di porto. — Contigua ad esso havvi la darsena proporzionata allo scalo ed al paese che ivi fu. Dirimpetto al porto sorge dall'onde uno scoglio designato col nomignolo medesimo di quello situato sulla punta della Palmaria all'ingresso del Golfo della Spezia, cioè di Scuola. Ebbe ragione pertanto Marziano Capella a dichiarare lo sbarco all'Isola di Pianosa:

Fallax navigantium, mentiens que propinquitas. (De Nupt. philos. lib. 6.)

La qualità del suolo della uniforme Pianosa risulta da strati orizzontali di tufo costituito da arena granitica collegata da un copioso cemento calcareo, e da innumerevoli avanzi di fossili marini, i quali appartennero a conchiglie univalvi e bivalvi, a coralli, echini, ed altri radiati.

Sotto gli strati di simile tufo talvolta scuopronsi dei banchi di argilla plastica.

Questo terreno pertanto si presta facilmente all'escavazione delle grotte artificiali dei pochi isolani che nelle vicinanze del piccolo porto della Pianosa negli scorsi tempi abitavano.

Fra le acque potabili, oltre varii pozzi, incontrasi nella Pianosa anche qualche fonte, una delle quali copiosa e perenne scaturisce da uno scoglio calcare in luogo detto la Botte sulla riva occid. dell'Isola.

La Pianosa è stata di recente illustrata dall'erudita penna del Dott. Attilio Zuccagni, il quale, dopo avere dato un rapidissimo cenno istorico dell'Isola stessa nel suo Atlante toscano, più a dilungo ne ha discorso in una posteriore descrizione topografico-fisico-storica della Pianosa, alla quale serve di corredo una Mappa delineata in proporzioni maggiori di quante altre finora comparvero alla luce.

Il primo articolo dell'opuscolo accennato versa sulla topografia fisica; il secondo destinato alle notizie storiche dichiara essere tuttora ignoto, se gli Etruschi abbiano abitata la Pianosa, giacchè le sue prime memorie non oltrepassano l'epoca del triumvirato di Pompeo, Lepido e Ottaviano. Fu infatti dopo che Ottaviano Augusto era divenuto l'unico

imperante del mondo allorquando, vinto dalle carezze e dal pianto dell'ambiziosissima Livia, cacciò nella Pianosa Agrippa Postumo, di lui nipote per parte della figliuola Giulia, comecchè il giovine esiliato, per asserto di Tacito, rozzo in vero d'ogni gentil costume, fosse altronde di ogni colpa innocente.

Frattanto Ottaviano sentendo rimorso di ciò, si sparse voce in Roma che nascostamente, e solo con lui Fabio Massimo, si recasse nella Pianosa, e che costà scioltisi in pianto fra l'avo Augusto e l'infelice nipote, si dassero segni di tenerezza reciproca; ond'era sorta speranza che renderebbesi Agrippa agli aviti lari.

Tale abboccamento, avendo palesato Massimo alla sua moglie, e dessa a Livia, questa con frettolose lettere richiamò dall' Illirico il figlio Tiberio Nerone allora Cesare, che arrivò in tempo in cui Ottaviano Augusto in Nola spirava, e lui veniva al momento istesso proclamato Imperatore.

Prima impresa del nuovo Augusto fu (soggiunge Tacito) l'uccisione di Agrippa Postumo alla Pianosa, cui sopraffatto ed inerme, quantunque d'animo saldo, un centurione stentatamente ammazzò.

Nella Pianosa il nome di Agrippa dopo 18 secoli non è ancora spento, e questo solo fatto costituisce l'avvenimento storico il più celebre che possa citarsi di cotest' Isola; giacchè rimontano al tempo della relegazione di Agrippa, gli avanzi delle Terme giacenti sulla spiaggia appellata il Bagno di Agrippa, mezzo miglio a sett. del piccolo porto.

Di ciò che accadesse nella Pianosa sotto l'imperio dei Barbari tacque la storia.

Il nome di Pianosa ricomparisce nelle cronache municipali di Pisa e di Genova all'epoca delle lotte sanguinose più volte battagliatr nei primi tre secoli dopo il mille fra le due emule repubbliche.

Nel 1112 una flotta genovese di sette galere navigò alla volta della Pianosa che tosto invase, ma sopraggiunte poco dopo forze superiori pisane, i Genovesi dovettero ritirarsi da quella conquista dopo avere distrutte le fortificazioni del castello e quelle del suo porto.

Da un placito pronunziato in Pisa li 9 Nov. 1138 ab Incarnatione dai giudici e consoli di quella città, si appalesa come il Comune di Pisa, riconquistata che ebbe l'Isola di Pianosa, la cedesse in feudos diversi magnati, e fra questi Leone di Canizo, il quale per atto pubblico rinunziò e donò la metà dell' Isola medesima a Balduino Arc. di Pisa. Dondechè i giudici, e fra questi un tal Marchesio, restituirono all' Arcivescovo il possesso della metà di Pia-DOSR. - (MURATORI, Ant. M. Aevi T. III.)

Per altro i Genovesi tornarono nel 1283 a sbarcare con numeroso naviglio nella Pianosa, quando, al dire dei loro Annalisti, l'Isola medesima era popolata da alcuni coloni di crudele e pessima indole, che vivevano di prede di mare. In tale occasione furono distrutte le nuove torri, posta a ferro e fuoco la borgata, messi in ceppi e condotti prigioni a Genova 150 di quegli abitauti. Ma anche questa fiata dopo pochi mesi i Pisani ritornarono ad impadronirsi della Pianosa.

A conferma degli ultimi fatti testè citati si presta un istrumento inedito dell' archivio Roncioni di Pisa del 5 febbraio 1284 comunicatomi dall'erudito pisano

dott. Gio. Battista Coletti.

È una provvisione presa dagli anziani e dai collegii del popolo, dai consoli di mare, e delle arti, dal capitano, consiglieri e gonfaloniere della città di Pisa, premesso il giuramento di Filippo potestà dei Pisani, dietro l'istanza del loro arcivescovo Ruggero. Aveva quest'ultimo esibite a que' Signori alcune lettere dell'arcivescovo di Genova, in cui si narrava, che Niccoloso del fu Tatone da Chiavari, chierico di S. Siro di Ponte, era detenuto nelle carceri pisane da quelli di Pianosa, e faceva istanza che fosse liberato. In vista di ciò l'arcivescovo Ruggero proponeta al governo di liberare il suddetto chierico genovese, a condizione per altro che il Comune di Genova facesse uscire dalle sue carceri, e rimandasse libero alla patria Ugolino figlio di Uguccione Vernagalli chierico suddiacono, e Pievano dell'Isola di Pianosa, stato preso nel mese di aprile o maggio ultimo passato, e fino da quel tempo detenuto nelle carceri di Genova coi laici pisani. La proposizione essendo stata discussa in pieno consiglio, la Signoria approvò a forma di quanto l'Arciv. Ruggero aveva progettato. Ma la fatale disfatta accaduta pochi mesi dopo alla Meloria, rese i Genovesi padroui del mare toscano e insieme della Pianosa.

Della quale Isola i Pisani tornarono uel secolo susseguente al possesso, a condizione per altro (se dobbiamo prestare sede agli storici di Genova) di lasciare la Pianosa incolta e deserta di abitatori.

Era in tale meschino stato cotest' Isola, quando nel 1399 toccò a Gherardo Appiani insieme con le altre dell'Elba e di Monte-Cristo, oltre il paese di Piombino.

Durante il dominio degli Appiani sembra che la Pianosa si ripopolasse alquanto, e che vi si riattassero le abbattute fortificzioni; avvegnachè un'armata navale Gallo-Turca nel tempo che depredava l'Isola dell' Elha, corse anche sulla Pianosa; e dopo di averne smantellata la torre posta a difesa del piccolo porto, condusse schiavi quanti di quegl'isolani potè trovare.

Da una lettera scritta su tale emergente da Deodato Spadari, stato pievano di quella popolazione, a Ventura Bufalini Vesc. di Massa-marittima, si rileva, che nella stessa occasione segul la distruzione del paese della Pianosa, abbenchè questo fosse circondato di muraglie, e nel mezzo avesse una bellissima rocca, quale restò espugnata per la rottura della sua cisterna, aggiungendo quel pievano, che il villaggio di Pianosa era formato di 40 in 45 fuochi. (Nucc., Stor. dell'Isola dell'Elba pag. 93).

Una pergamena dell'Archio. Dipl. Fior. mi ha dato a conoscere qual fu il santo titolare della chiesa parrocchiale dell' Isola di Pianosa. — È una bolla del primo di ottobre 1538, con la quale il Pont. Paolo III assegna va in benefizio al Cav. Giorgio Ugolini di Firenze castellano del Castel S. Angelo di Roma la chiesa plebana di S. Gaudenzio dell'Isola di Pianosa, ossiano le sue rendite superstiti, assieme con quelle di Santo Pietro nelle Colline pisane, e di S. Maria a Chianni presso Gambassi.

Per riparare l'Isola di Pianosa, e difendere il littorale toscano dalle incursioni dei Barbareschi, il Granduca Ferdinando I nel 1594 fece istanza all' Imperatore di averla in feudo insieme con l' Elba e Monte-Cristo; ed infatti gli furono promesse, comecchè per altre ragioni la promessa non avesse effetto. Donde avvenue che la Pianoso, finchè stette sotto il dominio dei principi Appiani, rimase sprovvista di abitazioni e deserta di popolo.

Quindi non saprei con qual fondamento

di verità fosse fatto credere a M. Thiebaut, che gli abitanti di Campo e di Marciana dell'Isola dell'Elba pervenissero a discacciare i Barbareschi ed a rendere alla Pianosa lo splendore suo primiero.

« Ma sono ora circa 20 anni (scriveva Thiebaut, nel 1808 il suo viaggio all'Isola dell'Elha) che, dopo una lunga resistenza e una perdita considerevole da una parte e l'altra, i coloni furono vinti dal numero, e 300 di loro condotti in schiavitù. Questa disgrazia (soggiunge egli) d'allora in poi allontanò il coltivatore dalla Pianosa, che uon domanda altro che braccia per produrre delle ricche messi. »

Il silenzio della storia sopra un fatto troppo vicino all'età in cui viviamo, ed i documenti dei tempi già scorsi ci fanno tenere in poco credito la raccontata disgrazia: e molto meno si vorrà credere, che per effetto di ciò il coltivatore Elbano non siasi più accostato a seminare i cereali nella deserta Pianosa, giacchè quest' uso fu continuato, in special modo dagli abitanti di Campo e di Marciana, fino all'anno 1834, epoca in cui tutta l'Isola di Pianosa fu condizionatamente dal governo toscano concessa in enfiteusi perpetua ad un solo proprietario.

Nel principio del secolo che corre la Pianosa venne incorporata alla più vicina municipalità dell'Isola dell'Elba (S. Pierin Campo); e dall'Elba parte tuttora mensualmente la muta del presidio destinato a guardare il piccolo scalo della Pianosa, difeso già da una torre, innanzi che questa fosse fatta saltare in aria dagl'Inglesi nel maggio del 1809.

Nella rovinosa caduta di Napoleone dal seggio imperiale, allorchè il destino lo guidò all' Elba, fu unita a questa la signoria di Pianosa, la quale dopo 18 secoli vide in lui un altro Augusto; e fu si grata, dice il Zuccagni, l'impressione eccitatasi in Napoleone alla vista di quel luogo di delizie, che formò tosto il disegno di mandarri una colonia agricola.

Quale si fosse lo stato agrario dell'Isola di Pianosa nei primi anni del secolo attuale lo disse il Prof. Autonio Targioni-Tozzetti in una sua lezione all'accademia dei Georgofili, letta nell'anno 1817, allorchè avvisava, che la sua superficie irregolarmente piana, coperta in grau parte da macchia di olivastri, di albatri, e di sondri, serviva alla pastura di pochi bestiami, e la minore porzione alla sementa di un cento saccata di grano che si faceva dagli abitanti di Marciana e di Campo, i quali da molti anui solevano dalla loro Isola dell' Elba trasferirsi alla Pianosa nelle stagioni a tale oggetto più opportune.

Cotesta specie di lavoranti avventurieri andava scegliendo quà è là delle piazzate di terreno capace alla sementa, quindi zappata la terra, e di rado adoprando l'aratro, vi spargeva sopra il grano nella quantità media di circa cento sacca, ossia di 300 staja. Dopo raccolta la messe si lasciavano quei campi senza alcun'altra coltivazione per l'anno susseguente, e là si trasportavano dall' Elba a pascere i bestiami, i quali consistevano per la maggior parte in capre e pecore, in un minor numero di bovi e cavalli, che nel totale ascendevano a circa 1600 capi.

Il grano alla Pianosa, benchè coltivato nel modo qui sopra annunziato, soleva dare dell'otto per uno, ma la raccolta soffriva un grande scapito, se nella primavera non cadevano piogge a rinfrescare

quelle aride campagne.

Niun altro prodotto cereale, nè di biade nè di legumi, si raccoglieva in quest'Isola eccettuatone il grano. - Pochissime viti si trovano alla Pianosa, e quelle salvatiche e sterili verso la spiaggia occidentale nel luogo denominato le Cannelle. Sotto il governo dei principi di Piombino i coltivatori di Marciana e di Campo, a titolo di fitto delle terre che seminavano nella Pianosa, pagavano lire due toscane per ogni sacco di sementa, il che portava all'erario del principe L. 200 l'anno. Restava bensì a carico dei coltivatori la provvisione del deputato di sanità, a ragione di L. 2 soldi 13 e den. 4, e talvolta più per giorno, e la paga del cappellauo a una lira il giorno per il tempo in cui gli Elbani erano obbligati a trattenersi per le loro faccende nella Pianosa.

Il governo francese nel luglio 1807 sgravò dell'incarico delle suddette spese i coltivatori e sittuarii della Pianosa, e addossandosi il mantenimento della sanità, aumentò il fitto del suolo col portarlo a lire 4 soldi 5 e den. 4 per ogni saccata del terreno che occupavasi.

A quell'epoca il Prof. Targioni-Tozzetti valutò che vi fossero nella Pianosa da cir-

ca 20,000 piante grandissime di ulivastri, dalle quali non era stato mai ritratto alcun utile nè dal pubblico, nè dai particolari. La macchia di albatri e lentischi non produceva al governo un benchè minimo profitto, giacche fu sempre abbandonata alla discrezione dei pastori e dei coltivatori che ne solevano fare strazio. Alcuni agricoltori di Campo raccoglievano bensì dai sondri circa un cento di sacca di seme per estrarne olio da ardere, poledone ritrarre a un bel circa 24 barili.

In quale stato si trovasse nel 1836 l'Isola di Pianosa, e quali sossero le sue ultime condizioni agrarie, lo fa poi conoscere l'opuscolo del Dott. Attilio Zuccagni Orlandini poco sopra rammentato. In esso trovansi riportate le condizioni, con le quali il governo toscano, nel 1835, concesse in affitto perpetuo al cav. Stichling console del Re di Prussia a Liverno tutta l'Isola di Pianosa, col pagare il canone annuo di L. 1500 fior., esonerandolo per anni dieci da qualunque imposizione.

In forza pertanto di quel contratto l'affittuario si è obbligato d'introdurre nella Pianosa deutro il giro di dieci anni non meno di 20 famiglie di contadini, preparando loro altrettanti poderi con case e necessarii annessi.Gli corre altresì l'obbligo dentro lo stesso decennio di far disboscare e potare la vastissima inselvatichita uliveta (circa 30,000 piante) onde ridurla alla primitiva domestichezza.

Oltre la enunciata quantità di ulivastri vegetavano prima del 1834, e vegetano tuttora nella Pianosa, fra gli alberi ed arbusti, i lecci, le sabine, gli albatri, i lentischi, le mortelle, i carubbi, i fichi ed altre varietà di frutti pomiferi. - Vi allignano e vi crescono in copia, fra le piante bulbose, gli anagiridi, le cipolle scille, i porri domestici e salvatici, e questi ultimi in numero prodigioso.

Annidano sempre nella Pianosa, al pari che nelle altre isole disabitate del Mare toscano, grossi e numerosi topi, conigli e lepri, henchè questi in più scarsa copia.

Non aveva appena il nuovo affittuario dell' Isola di Pianosa incominciato a dare opera a una così importante quanto laboriosa intrapresa, che già un battello a vapore veleggiando da Livorno per le Isole dell'Arcipelago toscano con una comitiva di viaggiatori delle tre giornate, approdò anche alla Pianosa per visitare la novella colonia e i nuovi lavori. Nè corsero mesi, che comparve nel giornale Agrario toscano la lettera di uno dei viaggiatori medesimi, del Cav Commend. Lapo de' Ricci indiritta al console Cav. Carlo Sticling, con la quale si suggerivano al coraggioso impresario alcune osservazioni economico-agrarie per la coltura più proficua dell' Isola: consigliandolo, per es., di non impegnarsi nella costruzione di molte fabbriche, nè in affrettata coltivazione, ma di principiare dalle operazioni facili, delle quali il successo non sia dubbioso, senza lasciarsi illudere da mania di troppi tentativi, avendo veduto molte volte, che la passione di fare bella mostra in agricoltura nuoce alla buona e saggia economia, quale deve aversi in mira in ogni sorta di speculazione.

ISOLA DEL LAGO DI BIENTINA. ... Ved. BIENTINA, e LAGO DI BIENTINA.

ISOLA ROSSA davanti al Monte-Argentaro. - Ved. Argentaro (Monte).

ISOLA DI TINO, O TIRO MAGGIORE. -Ved. Isola di Palmaria.

ISOLA DI TINOTTO, o di TINO MI-NORE. - Ved. Isola DI PALMARIA.

Isola DI LONDA in Val-di-Sieve .- Ved. LONDA.

IsoLa sul Fincro, nella Valle dell'Ombrone pistojese. - Contrada che su comunello e diede il nome alla chiesa parr. di S. Pietro de Isola, annessa a S. Michele in Piazza, nella Com. di Porta al Borgo, Giur. e Dioc. di Pistoja, da cui dista circa 4 migl. a maestr., nel Comp. di Firenze.

A questa contrada, forse un dì stata ridotta ad Isoladall'Ombrone e dal torr. Vincio presso la villa di Romagnana, appellano molte membrane appartenute all'Opera di S. Jacopo di Pistoja, attualmente nell'Arch. Dipl. Fior. Tra le quali citerò quelle rogate li 30 apr. 1265, li 15 magg. 1283, li 21 marzo 1298, li 13 fehb. 1323, eli 24 sett. 1329. Da quest'ultima si rileva, che il luogo d'Isola anche in quel tempo formava un comunello del piviere di Groppoli; e tale si mantenne sino al 7 giugno 1775, allorchè in aumento della legge dei 29 Sett. 1774, che dovè servire di foudamento per l'organizzazione economica delle comunità della provincia pistojese, fu emanato il motuproprio, pel quale vennero incorporati diversi comu- str. a scir. davanti alla spiaggia di Gros-

nelli, fra i gnali questo d'Isola con S. Augelo in *Piassa* , alla nuova comunità della Cortina di Porta al Borgo. — Ved. Porta AL Bongo, Comunità.

La Ch. d'Isola fu confermata ai vescovi di Pistoja dalle bolle dei pontefici Pasquale II, Innocenzo II, e Onorio III.

Nel 1313 il parroco di S. Pietro d'Isola in Vincio fu tra quelli che concorsero al sinodo pistojese tenuto dal vescovo Ermanno per tassare il clero della sua diocesi, che doveva concorrere alle pubbliche gravezze. (ZACCARIA, Anecd. Pistor.)

ISOLANO, già Insulano in Val-di-Magra. - Cas. con cappella (S. Martino) compresa nella pieve di Viano, Com. Giur. e circa 6 migl. a ostro di Fivizzano, Dioc. di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Risiede alla base sett. del monte Spolverina sulla schiena del marmoreo pico del Sagro di Carrara fra la ripa del torr. Lucido di Vinca, che gli resta a lev., e la strada militare da Fosdinovo a Modena, sull'estremo confine del territorio Fiviz zanese con l'exfeudo di Gragnola del distretto di Fosdinovo.

Gli uomini d'Isolano dipendevano dal March. di Castel dell'Aquila, o di Gragnola, allora quando vollero liberamente sottomettersi alla Rep. fiorentina in compagnia degli abitanti di Tenerano ( 20 aprile del 1504), dalla quale Rep. nell'atto medesimo ottennero diversil privilegii e favorevoli esenzioni.

La cappellania curata d'Isolano dipende dalla pieve e fa parte della parr. di S. Martino a Viano, sebbene quest'ultima sia compresa nel territorio Estense di Fosdinovo.

La cappellania d' Isolano nel 1853 contava solamente 79 abit.

ISOLETTA, o FORMICA DI MONTE-CRISTO. — È uno scoglio deserto in mezzo a profondo mare tra l'Isola di Pianosa e quella di Monte-Cristo, l'altima delle quali è circa 9 migl, al suo scir.

Questa formica ha una circonferenza di quasi due terzi di miglio, ed è situata nel gr. 27° 49' 5" long. e 42° 13' 7" latit.

ISOLETTE, o FORMICHE DI GROS-SETO. — Dicousi le Formiche di Grosseto quattro o cinque piccolissimi isolotti, o scogli che spuntano dal mare disposti un dietro l'altro nella direzione da maeseto, e precisamente di faccia alla bocca di Scarlino, pure esso ha per ogni intordi Ombrone, che è 8 in 9 migl. a grec. delle Formiche predette.

I piloti non hanno costà da temere d' investire in secche ne in baje, mentre il mare intorno alle Formiche di Grosseto, secondo gli scandagli fatti dal celebre geografo nautico Cap. Smyth, è profondo dalle 20 alle 180 br.

ISOLOTTO DI CERBOLI. - È uno scoglio disabitato sporgente dalle onde a guisa di una cupola in mezzo al canale e A migl. a ostro di Piombino, ed egualmente distante, per il lato di pon., dal Capo del Pero dell'Isola di Elha.

L'isolotto di Cerboli è in gran parte rivestito di mortelle, di lentischi e di altri frutici silvestri. - Sotto la dinastia dei principi Appiani sopra la rupe di Cerboli fu edificata una torre, stata già da gran tempo abbandonata, e le cui rovine servono di tranquillo ricovero ai serpenti ed ai topi.

ISOLOTTO, o SCOGLIO DELLA ME-LORIA. — Ved. Meloria (Banco della) LIVORNO, e PORTO PISANO.

ISOLOTTO DI PALMAJOLA. rupe composta di macigno e di calcare compatto di doppia estensione dell'isolotto di Cerboli (circa un miglio di perimetro) e di figura triangolare. Trovasi situata fra quella di Cerboli e il Capo della Vita, che è la punta più sett. dell'Elba, da cui Palmajola è appena 2 migl. distante.

Nella sommità della Palmajola havvi una piccola rocca con caserma fatta erigere da uno dei principi di Piombino, costantemente abitata da piccolo presidio per l'opportunità della sua posizione a difesa del canale di Piombino, e delle coste che l'avvicinano.

Non molto lungi, e nella stessa latit. fra il Capo della Vita e quest' isolotto di Palmajola, esiste un altro scoglio, che dai suoi naturali e più numerosi abitatori porta il nome d'Isola de' Topi.

ISOLOTTO DI TROJA. - L'isolotto di Troja sporge dal mare dirimpetto al promontorio ed alla torre della Troja, situata nella punta australe del seno di Scarlino, fra il littorale di Pian d'Alma e il fortino delle Rocchette, nel gr. 28º 22' long. e 42° 48' latit.

Per quanto questo scoglio non sia più di mezzo miglio lontano dalla spiaggia stoja.) - Ved. AVAGLIO.

no un fondo di mare non minore di 18 br. che a lunghi pesca sino a 60 br.

ISOLOTTO, o FORMICA DI BURA. NO. — È uno scoglio che siede sopra un banco a fior d'acqua situato circa due miglia discosto dal tombolo che chiude il Lago di Burano e dal fortino di Macchiatonda, che gli resta di fronte.

È l'isolotto più meridionale dell'Arcipelago toscano spettante al Granducato. La sua posizione geografica stà nel gr. 28º 59' long. e 42° 23' latit.

ISTIA D'OMBRONE. · Ved. Iscuta nella Valle inferiore dell'Ombrone senese.

JUSCIANA, USCIANA. — Ved. GUSCIANA. Juliano di Radicondoli in Val-di-Merse. - Cas. che diede il nomignolo a una chiesa parr. (S. Cristina de Juliano) da lungo tempo distrutta, nel piviere, Com. e Giur. di Radicondoli, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

La chiesa di S. Cristina d'Juliano trovasi designata fra quelle del pievanato di Radicondoli nel sinodo volterrano celebrato nell'anno 1356.

Juliano nella Maremma grossetana.-*Ved. Guliano e Galliano* mella Valle isferiore dell' Ombrone senese.

IVARIO, Iraro, ed ora Avaguo in Val-di-Nievole. — Cas. che fu comunello ed aveva la sua chiesa di S. Michele filiale della pieve di S. Leonardo alla Serra, nella Com, e circa 2 migl. a sett. di Marliana, Giur. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sul vertice del contrafforte che scende dai monti di sopra a Pistoja fra le sorgenti della Nievole e quelle della Pescia maggiore. - Vi ebbero podere i Lambardi di Montecatini stati patroni della chiesa di S. Michele d'Ivaro, siccome apparisce da un atto di protesta fatto li 16 febb. 1243 a nome del pievano della pieve di Serra e degli uomini della Com. d'Ivayo a cagione del giuspadrousto della chiesa suddetta nel piviere prenominato preteso dai Lambardi, mentre gli uomini d'Ivayo sostenevano, che non si Lambardi, ma ad essi spettava il diritto di presentare al pievano il prete rettore della parrocchia. — (Angu. Dirt. Fior. Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pi-

## L

LABACO, o LOBACO. — Ved. Lubaco (Pixva ni ) nei monti di Fiesole.

LABREVE (MONTE). — Ved. Mon-

LACONA. - Ved. ACONA e LAGURA.

LACONE. - Ved. Acons.

LACURA. - Ved. LAGURA.

Lacrania. — Ved. Latraja nella Valle inferiore dell' Ombrone senese.

LAGACCI (Ss. MARIA E PRUDEN-ZIO at) nella Valle del Reno. — Due villate (i Lagacci di sopra, ed i Lagacci di sotto) nella Com. e circa migl. 3 a lib. della Sambuca, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Firenze.

Trovansi alla sinistra del Reno lungo la strada maestra che passa per la foce dell' Appennino pistojese, dirigendosi al Cast. della Sambuca, e di la per i Bagni della

Porretta a Bologna.

Le chiesa parr. dei Lagacci nei secoli scorsi portava il titolo di S. Michele di Stagno nel piviere di S. Gio. Battista alle Capanne. — Il popolo dei Lagacci sul declinare del secolo XVIII fu distaccato dalla diocesi di Bologna, e insieme con quelli della Sambuca, di Pavane, del Cassero e di Frassignori fu riunito alla giurisdizione vescovile di Pistoja, siccome già da lungo tempo inuanzi i luogbi medesimi pel civile e per il politico dipendevano dai magistrati di quella stessa città.

I vocaboli di Stagno e di Lagacci che conservansi in cotesta contrada, derivarono naturalmente dai ristagni formati dal fiume Reno, non tanto per la poca inclinazione del suo alveo, come ancora per le smotte dei terreni che spesse volte dilamano dalle superiori halze di schisto marnoso, e che trattengono in questa elevata Gosfolina dell'Appennino pistojese lo scolo libero alle acque fluenti.

o libero ane acque nuenti.

La parr. di S. Maria e S. Prudenzio ai Lagacci nel 1833 contava 142 abit.

LAGACCIOLI DI CAPALBIO nella Maremma orbetellana. — Consistono in varii ristagni d'acque ricche di carbonato calcare, i di cui lembi e campi limitrofi

sono latamente incrostati da un travertino cellulare, il quale s'incontra latamente sparso a pochi piedi sotto la terra vegetabile per tutte quelle Maremme.

Sono i Lagaccioli distanti tre migl. a sett.-grec. di Capalbio, sul lato destro della strada comunitativa che guida a Manciano, alla base sett. dei poggi donde scende il borro del Rigo ai Sorci, uno dei tributarii del torr. Elsa, e questi del fi. Albegna.

Il Lago Acquato è il più esteso di tutti i Lagaccioli di Capalbio, ed è a lui secondo il Lago Secco, sebbene questo debba dirsi una pozzanghera piuttosto che

meritare il titolo di lago.

Quasi nello stesso meridiano, ma 5 in 6 migl. a pon. de' Lagaccioli testè accennati, esiste un'altra piccola laguna d'acque stagnanti, la quale porta essa pure l'immeritato nome di Lago del Cutignolo.

Più vasto di tutti spande in mezzo al travertino le sue acque il Lago di S. Floriano, situato alla base meridionale del poggio di Capalbiaccio alla sinistra della strada maremmana che guida a Montalto nello stato Pontificio, quasi al bivio dove sbocca la via vicinale che scende dal Cast. di Capalbio, da cui il Lago di S. Floriano è 3 migl. a lib.

LAGENA. - Ved. GENA (Bongo DI), e

ARGENA

LAGHETTO DI STAFFOLI nel Vald'Arno inferiore. — È una continuazione
che forma appendice verso scir. al Lago
di Bientina dal lato più angusto di quest'ultimo, ed intorno al quale sono poste
le dogane di frontiera del Grugno, delle
Panora e di Vajano.

Porta esso il distintivo di Laghetto di Staffoli dal nome del popolo in cui è compreso, nella R. tenuta delle Panora a lev. della strada R. pistojese del Val-d'Arno inferiore, nella Com. e 5 migl. a maest. di Santa-Croce, Giur. di Castelfranco di sotto, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Con motuproprio del di 11 nov. 1776 il Granduca Leopoldo I, viste e considerate le ragioni, dichiarò il Lago di Istaf-

78

foli di pertinenza della sua corona, e non della mensa arcivescovile di Lucca, la quale sino a quel tempo ne aveva goduto il frutto.

LAGININA, O LARGENNA. — Ved. ARCE-HA, ARGENINO, e LARGININO nel Chianti. LAGNA (VICO). — Ved. VICO-LAGNA in Val.di-Sieve.

LAGO ACQUATO. — Fed. LAGACCIOLE DI CAPALBIO.

LAGO D'ACQUA MARCIA. — Fed. LAGO SCAPAJOLO.

LAGO DELL' ACCESA. — Ved. Accesa (LAGO DELL')

LAGO DELLA BASSA nella Maremma di Orhetello. — È un angusto lago palustre di figura bislunga posto fra il Lago salso di Burano e il fosso del Chiarone nella deserta pianura dell'estrema Maremma toscana. Esso è alimentato dai borri e fossi che vi scolauo dai poggi superiori di Capalbio, il più copioso de' quali, appellato il borro del Sasso, scorre fra Capalbio e il torr. Chiarone.

LAGO DI BIENTINA, O DI SESTO (Lacus Sexti). — È il più esteso, e forse il più costante fra i Laghi della Toscana, noto dal secolo VIII in poi col nome di Lago di Sesto, perchè vicino ad esso dalla parte di maestr. havvi un Cast. che prese il nome dalla sesta pietra migliare esistita sulla vicina strada maestra che da Lucca guida nel Val-d'Arno inferiore.

La linea di confine fra lo stato di Lucca e il granducato de Toscana attraversa il Lago medesimo quasi nel mezzo, ma in linea diagonale, a partire verso lev. dal porto dell'Altopascio sino alla dogana del Tiglio verso lib. — Ha dal lato di maestr. la pianura di Lucca, dalla parte orientale la Val-di-Nievole percorsa dalle due Pescie; a sett. i poggi di Monte-Carlo e di Porcari, mentre le falde estreme delle orientali diramazioni del Monte Pisano servono al Lago medesimo di argine da pon. a lib. - Il Lago di Bientina o di Sesto, compreso il suo vasto lembo palustre, occupa una superficie di circa 14 migl. quadr., la metà della quale trovasi costantemente coperta dalle acque, ed è distinta dal Padule col nome di Chiaro, Esso è di figura irregolare e bislunga diretta da maestr. a scir., fra il gr. 28º 17' al 28° 22' long., e il gr. 43° 21' 7" al 43° 26' 4" latit.

Comecchè alcuni abbiano opinato, che nei tempi remoti questo Lago non esistesse, perchè non vien rammentato dai geografi nè dalle memorie storiche auteriormente al sec. VIII, quantunque il matematico Ximenes abbia asserito, che il Logo di Sesto fino al secolo XV non fu che un'angusta e bassa palude; pure la sua topografica giscitura, in un suolo assai depresso e mantenuto lacustre non solamente dalle acque correnti dei fossi che vi fluiscono, mæ dalle polle naturali che scaturiscono dal fondo del suo bacino, ci obbligano quasi di per loro stesse a dover fare risalire la sua origine ad un'epoca molto anteriore al secolo VIII, allora quando cioè il suo fondo doveva essere molto più depresso di quello che attual-

mente apparisce. Io debbo astenermi da qualsiasi riflessione propria di un idraulico anzi che di uno storico; ma se è vero, che il pelo medio dell'acqua di questo Lago non è più che 20 br. a un circa superiore al livello del mare Mediterraneo; se è provato, che il piano della città di Lucca, e le acque del Serchio al Poute S. Pietro sono 30 br. più alte dello stesso mare; se fu da geometri e da insigni matematici più d'une volta calcolato, che la livellazione del piano fra il Serchio ed il Lago di Sesse pende sensibilmente verso quest'ultimo; se questo calcolo a suo dauno fu messo a prova dall'esercito fiorentino mentre nell'anuo 1430 accampava nei contorni del piano di Capannori con intenzione di allagare la città assediata, restando invece il campo degli assedianti invaso dalle acque artificialmente dal Serchio deviate; se è vero, che la tendenza del Serchio a straripare verso il Lago di Sesto su pure avvertita nel sec. XVII dal celebre idraulico ab. Castelli, e con lagrimevole desolazione recentemente dall'effetto dimoatrata, allorquando il Serchio sotto la confluenza della Freddana nel 1810 rappe gli argini a San Quilico, e di là allagando il piano di Lucca, prese naturalmente la via di Sesto; se è vero tuttociò, non deve sembrare strana la congettura di chi altra volta opinò che il ramo del Serchio, conosciuto nelle antiche carte col nome di Auxer, dai moderni con quello di 0+ zeri, staccato in tempi remoti dal ramo maggiore a S. Casciano a Vico, si dirigesse per Antraccoli, S. Paolo in Gorgo, e sotto il poggio di Porcari entrasse nel Lago di Sesto — Al che si aggiunga il nome dell'antico emissario del Lago, che quasi piccolo Auser, Auseressola, poi Seressa vecchia fu appellato. — Ved. Auserissola, Birntina, Capannori, Origi e Sergio.

Non ostante che il livello del Lago di Bientina o di Sesto sia inferiore a quello del Serchio preso nello stesso gr. di lutit., contuttociò il fondo del di lui bacino, la circostante pianura e il pelo delle sue acque dal secolo XII in poi debbono essersi sensibilmente rialzati e riempiti. Cosicche quell'Osseri che si voltava verso lev. per vuolarsi tutto, o quasi tutto nel Lago di Sesto, adesso a guisa delle Chiane si divide in due opposte direzioni, una delle quali conservando l'antico nome di Oueri, si rivolta a pon. per entrare nel fiume Serchio, e l'altra incamminandosi a lev. forse per il vecchio alveo si vuota nel Lago mediante un fosso che porta il moderno nome di Rogio.

Col rialzarsi di livello restò sommersa e spart quasi affatto di mezzo al Lago di Sesto e di Bientina, quell' Isola nella quale furono misurate 15 coltre di terra di pertinenza dei monaci dell'antichissima Badia di Sesto e dov' è fama che fosse un fortilizio presidinto da 300 Lucchesi, quando nel 1147 furono costà assaliti dai Pisani. - Devesi altresì al progressivo rializamento del fondo del Logo l'obbligo di ricorrere ogni tanti anni ad accrescere gli argini del padule intorno al Chiaro e di rialzare le cateratte dei suoi emisurii, affinche le acque dell'Arno nei tempi di piena non si versino ed allaghino la pianura di Bientina.

in quanto alle notizie storiche ed economiche, ai prodotti vegetabili ed animali di questo Lago e del suo padule; rapporto ai diversi fossi suoi tributari o a quelli che gli servono di canali emissarii, potranno supplire in gran parte gli articoli Brantera, Carannoni e Monta-Carano.

LAGO m BURANO nel Littorale di Orbetello. È uno stagno di acqua salsa della langhezza di circa otto miglia nella larghezza non maggiore di i di migl. È separato dal mare mediante una diga naturale o tombiolo che stendesi lungo il littorale, a partire dalla torre di S. Bia-

gio presso lo Spacco della regina sino af fosso del Chiarone, sul confine meridionale del Granducato.

Il Lago di Burano dal lato di terra accoglie le acque terrestri che vi porta dalla parte australe il fosso Chiarone, e dal lato sett. il fosso Melone, il primo che scende dai forni delle ferriere della Pescia romana, l'altro che passa fra il poggio delle Tombe, ossia fra il Tricosto e Capalbiaccio: mentre dal lato del tombolo il Lago di Burano comunica e promiscua le sue acque con quelle del mare mediante una foce aperta quasi a mezza via presso la Torre di Burano.

La diga intermedia fra il Lago e il mare è vestita di macchia bassa, che dà il nomignolo di Macchia-tonda a un fortino posto fra la torre omonima e quella di S. Biagio, ossia della Tagliata. A due miglia di là, e dirimpetto al forte di Macchia-tonda sporge fuori del Pelago un isolotto che porta il vocabolo di Formica di Burano, mentre dalla parte di Terraferma esistono due piccoli stagni di acqua dolce poco lungi dal Lago in discorso. Uno di essi di figura bislunga, situato presso il confine romano, appellasi Lago della Bassa, e l'altro più angusto e di figura ovale giacente a piè del poggio di Capalbiaccio o del distrutto castello di Tricosto, porta il vocabolo di Lago di S. Floriano. - Ved. LAGAGOIOLI DI CAPALBIO.

Il Lago di Burano è nominato nei privilegi pontificii a favore del monastero delle Tre fontane, a cui apparteneva col territorio dell' Ansedonia anche cotesto Lago salso prima che fosse ceduto in subfeudo dagli abati commendatarii di quel luogo pio alla casa Aldobrandesca di Sovana, e da questa nell'anno 1331 venduto alla Rep. senese per il prezzo di fior. 1500. (Ancm. Dipl. Sun. Kaleffo dell' Assunta).

LAGO DI CASTIGLIONE. — Ved. Padule di Castiglion della Pescaja.

LAGO, o CHIARO DI CHIUSI (Lacus Clusinus) nella Val-di-Chiana. — Questo Lago, contrassegnato col nome della città che sopra vi si specchia, costituisce uno dei ristagni più centrali del fiume Chiana.—Esso attualmente trovasi posto quasi sul bilico, dove incomincia per due opposte direzioni la pendenza fra le due Chiane, cioè quella dello stato Pontificio che per l'antico alveo si dirige sino al fiume

Paglia verso il Tevere, e la Chiana granducale che per forza di arte da Chiusi per un cammino inverso al suo corso antico sino alla Chiusa de' Monaci sotto le sue antiche fonti lentamente s'incammina, così chè di là precipita nel piano inferiore del Val-d'Arno aretino. — Ved. Chiana fi.

In cotesto punto di pendenza incerta, nei contorni di Chiusi la Chiana spagliar doveva le sue acque fino dai tempi di Augusto, tostochè il geografo Strabone rammentò il pescoso Lago vicino a Chiusi. Il quale Lago non è improbabile che a quella remota età fosse più profondo di oggidì, siccome realmente era assai più basso il pelo delle sue acque e il fondo del suo bacino, in guisa che insieme con quello di Montepulciano poteva per avventura costituire un solo corpo di acque. — Ved. l'Art. Causs.

Attualmente il Lago, o Chiaro di Chiusi occupa una superficie irregolare di circa due migl. quadr. non valutando le sue gronde palustri. Queste peraltro distendonsi più che altrove dal lato di pon., e di ostro; talchè da quella parte i suoi paglieti per quanto diminuiti conservano tuttora il mome di padule delle Bosse.

Il Lago medesino trovasi situato fra il gr. 29° 36' 8' al 29° 38' 6" long. e il gr. 43° 2' al 43° 4' n' latit. — La sua ripa meridionale, là dove si alzano le due insultanti torricelle di Beccati questo, e Beccati quest'altro resta un migl. circa a sett. grec. della città che gli dà il nome.

A Chiusi nell'età di mezzo riguardavasi con tale importanza cotesto piccolo Lago, che, ricopiando in miniatura la solenne funzione della repubblica di Venezia di sposare il mare Adriatico nel giorno dell' Ascensione, il magistrato comunitativo della città di Chiusi, nella domenica in Albis, navigando in gondola per il Lago, appena era giunto sul confine del territorio di Montepulciano, alla presenza di testimoni, di giudici e del notaro sposava quelle acque con anello di argento dorato fra il suono delle trombe e gli urli del banditore, che ad alta voce proclamava essere il popolo e comune della città di Chiusi libero, unico e assoluto signore di quel Lago. — Ved. CHIANA e CHIUSI, Comunità.

LAGO DEL COTIGNOLO. — Ved. LA-GAGGIOLI DI CAPALDIO.

LAGO DELL' EDIFIZIO, ossia SOL-FUREO in Val-di-Cornia (Aquae Albalae, o Aquae Calidae). - È questo Lago rinchiuso in un incavo di poggio due migl. circa a pon. e nella parr. di Moate-Rotondo, sulla ripa destra del fi. Cornia, nel quale fluisce il suo emissario Risecco, già sul confine territoriale del distrutto castel di Cornia, a poca distanza dal castellare di Vecchiena. Esso presenta una figura quasi circolare di un quarto di miglio di superficie; ed è situato nel gr. 28° 34' 7' di long. e 43° 9' di latit., circa 15 migl. lungi dalla spiaggiadi Piombino. Prese il nome di Lago dell'Edifizio da una vicina fabbrica, della quale esistono tuttora le rovine, fatta per la confezione del vetriolo verde che si estraeva da quelle acque minerali.

le acque minerali.
È alimentato da polle termali che pullulano dal fondo del suo bacino, caldissime, fumanti, e che tramandano odossolfurco. Sono esse alquanto albiccie, per
cui nei secoli bassi ad alcune di quelle
polle venue dato il vocabolo di Aquae Calidae, e di Aquae Albulae.

Avyeguache alcune carte del medio evo tendono a farmi credere, che cotesto Lago dell'Edifizio abbia per avventura a corrispondere alle Acque albule, e calde della Val-di-Cornia, quali furono designate sino dal secolo VIII nelle pergamene dell'Arch. Arciv. Lucch. e in quelle appertenute alle comunità di Massa e di Volterra; e conseguentemente che esse Lago conti la sua origine già da molti secoli. (Tangross, Fiaggi ec. T. IV pag. 220). - All'Art. Bagni Vetuloniensi fu da me avvertito (Vol. I di quest'opera, pag. 231) che sino dall'anno 754 erano rammentate le Acque Albule nella valle di Cornia a confine col Gualdo del Re, vale a dire, col territorio della parrocchia di S. Maria del Frassine, che dal lato di sett. si avvicina al Bagno del Re, da cui è alquanto più settentrionale il Lago Sulfureo dell'Edifizio.

Delle stesse Acque calde fanno menzione più e diverse carte della comunità di Massa, fra lequali citerò un istrumento dei 15 marzo 1031, rogato nell'abbadia di Palazzuolo presso Monte-Verdi, all'occasione che un Guido d' Oddone donò al Monsuddetto tuttociò che possedeva all'Acqua Calda. Con più precisione le rammento il Pont. Gregorio VII in una bolla spe-

dits al Vesc. di Populonia li so novembre 1075, con la quale vengono designati i confini della diocesi di Populonia, che dal lato della Val-di-Cornia iucontrava i seguesti luoghi: inde ad Sanctum Johannem in Gualdum Domni Regis, et ad S. Philippum et inde ad Montem Viridem, et inde ad fontem Fontignani per Fajanum Paganicum in AQUAM CALDULAM, et ad campum Mustiolae. Inde vero ad Sussianum, et exinde ad Viniale, etc.

Anche in un pubblico istrumento degli 11 sett. 1254 relativo al possesso preso dal siudaco del comune di Massa del distrutto eastello di Castiglion Bernardi e di altri pezzi di terra situati in Val di Cornia, sono notati fra i confini di quel comunello, poscia bandita, i luoghi di Acqua calda nella Cornia, di Fontignano, e del Pian del Lago. Le stesse Acque calde surono altresi rammentate in un contratto dei 20 genn. 1105 celebrato nel vicino castello della Leccia del distretto volterrano, quando la contessa Gisla vedova del C. Rodolfo nato dal C. Ugo, col consenso di Uguccione di lei figliuolo e mondualdo, in ordine al testamento del predetto suo marito assegnò fra le altre possessioni all'abbadia di Palazzuolo a Monte-Verdi una massa, o tenuta, posta in Cafaggio e in Aque Albule, oltre la metà di altra massa situata nel luogo che denomiuavasi Gordena, e una terza massa in luogo chiamato Vecchiena. (ARCE. DIPL. F10A. e Su., Carte di Massa.)

Dal qual ultimo documento si rileva di più, che le Acque albule erano situate in una località diversa da quella di Gordena, dove esistevano le terme del Bagno Begio, altrimenti appellate dei Bagni di Gordena. — Ved. Bagni Veruloriensi.

Finalmente, che alle Acque calde di Val di Cornia corrisponda l'attual Lago Sulfureo di Monterotondo non ne lascia dubbio la dichiarazione dei testimoni essminati in Volterra nel 1295 ad oggetto di rintracciare i confini territoriali del già distrutto castello di Cornia. I quali testimoni dovendo indicare i nomi delle località, diehiararono, che il territorio del già distrutto Cast. di Cornia confinava, dalla parte della corte di Lustignano con questa mediante il fiume Cornia fiuo alla confluenza del borro di Ricavo, e di là a casa Malliani, et tendit ipsum ad Aquam

CALIDAM et ipsum super Veochenam et descendit ad S. Quilicum, et descendit ad planum de Cagivoli, et trahit per viam Rii putridi (ora Riputine) usque ad fontanellam, et trahit sursum ad podium Montis Cassiani, et descendit in botrum rivi Tassi (forse il oost detto Ritasso) et trahit sursum ad Serram Stechariae, et inter dictos confines est curia castri de Cornia. (Ancu. Diri. Fron. Carte di Volterra.) — Ved. Connia, Castello.

Comunque sia, certo è, che il Lago dell' Edifisio versa il rifiuto delle sue acque nel borro del Risecco, presso il quale esisteva la sorgente chiàmata ancora il Bagno del Re, e la conserva d'acqua, che porta il nome di Botte o Cantina del Re.

Il Lago dell'Edifizio offre lo spettacolo proprio dei Lagoni del Volterrano e del Massetano, cioè acqua caldissima, torbida, fumante con strepito esterno e sotterraneo; che fornisce acido borico, e solfati di allumina, di calce, di ferro ec. — Fu per raccogliere quest'ultimo sale (vetriolo verde) di cui havyene maggior quantità, che costà nei secoli passati si eresse l'Edifisio per la sua estrazione stata interrotta e ripresa per varie volte, e finalmente affatto abbandonata, sicchè dall'edifizio dove si confezionava il vetriolo prese nome il Lago.

LAGO DI FUCECCHIO. — Ved. Pa-

LAGO DEL GHIARACCIO. — Vod. LA-GO-PREOSO.

*Laco di Lapano, o di Lapiano* nel Vald'Arno inferiore. - Il Lago di Lavano. o di Laviano io dubito che abbia esistito nel luogo detto attualmente le Prata della Vajana sulla ripa sinistra dell'Arno fra il Castel del Bosco e la bocca del torrente Cecinella. - Questo Lago da gran tempo sparito e colmato trovasi rammentato più fiate dalle antiche carte dell'Arch. Arciv, di Lucca, e da Tolommeo lucchese negli Annali della sua patria, segnatamente allorche quest'ultimo ne avviso, che nel 1282 il Comune di Lucca fece riscontrare la quantità di terreni palustri abbandonati dal padule di Lavano, dalla Gueciana, e dal padule di Sesto, come pure l'acquisto che si era fatto nella Cerbaja di terreni colmati dalle acque della Pescia. Fed. LATIANO (PIBER DI)

LAGO DI MASSACIUCCOLI presso la Marina di Viareggio. ... È il secondo Lago della Toscana per ordine di ampiezza situato sul confine occidentale del Ducato di-Lucca, com'è il Lago di Sesto sull'estremo confine orientale dello stesso dominio. Il Lago di Massaciuccoli giace fra il gr. 27° 58' al 28° 1' long. e il gr. 43° 49' al 43° 51' latit., circa 8 migl. a pon.-lib. di. Lucca, e 4 in 5 migl. a grec. di Viareggio. Occupa esso una superficie di 3 migl. quadr. con una periferia tre in quattro volte più estesa; è compreso per la massima parte nella Com. e Giur. di Viareggio, nel di cui canale, mediante la Fossa Burlamacca, sbocca il suo emissario, mentre una quinta parte del Lago medesimo dal lato meridionale appartiene alla Com. di Vecchiano del territorio granducale.

Questo Lago ha vastissime adiacenze o paglieti palustri, per cui il suolo intorno, meno che dal lato di sett. dove le sue gronde vanno gradatamente ad alzarsi poggiando verso il monte di Quiesa, per tutto altrove è intersecato da frequenti profonde fosse, parte delle quali tributano le loro acque nel Lago, e parte ne ricevono il rifiuto per versarlo lentamente nella gran fossa emissaria e navigabile che entra in Viareggio.

All'Articolo Fosse Papielane io esternai un dabbio, che la Fossa Burlamacca corrispondesse, almeno in parte, alle Fosse Papiriane, state aperte sotto il romano impero nei contorni di Massaciuccoli, probabilmente con lo stesso scopo di rendere suscettibile all'agricoltura una cotanto estesa e uliginosa pianura.

La cosa singolare si è, che la sabbia del bacino del Lago di Massaciuccoli è emineutemente silicea, mentre il suo vasto lembo palustre consiste di terreni in grau parte argillosi e calcarei.

In quanto alla pendenza tra il Lago di Massaciuccoli ed il livello del mare Me-·diterraneo, il primo, secondo i calcoli del matematico Ximenes, presenterebbe un declive ragguagliatamente di un'oncia di br. per miglio. - Fed. VIAREGEIO.

LAGO, o CHIARO DI MONTE-PUL-· CIANO nella Val-di-Chiana. — Chiamasi con questo nome un ristagno di acque chiare prodotto dalla scarsa pendenza che trovò la Chiana in cotesta pianura del territorio Montepulcianese, nella stessa guisa che elle ristagnano sotto Chiusi, col

munica per mezzo del Canale denominito il Passo alla Querce.

Il Chiaro di Montepulciano è di figura bislunga da sett. a ostro; egualmente che l'altro di Chiusi, ed ha il suo lembo orientale a confine con lo stato Ecclesiastico.

La sua posizione geografica è tra il gr. 29° 34' al 29° 35' 2" long. e il gr. 43° 4' al 43° 6' 5" latit., sei in sette migl. a lev. di Montepulciano, 5 migl. a sett.-maestr. della città di Chiusi, e sole tre migl. distante dal lembo inferiore del suo Chiaro, la cui estensione poco diversifica da quella del Lago Chiusino; e conservo finora al pari di esso i suoi paglieti, sebbene questi per mezzo dell'arte idraulica vadano gradatamente a ristringersi e colmarsi.

Il Lago di Montepulciano fornisce in copia delicate tinche, anguille, luci, folaghe, e molti germani, per cui la comunità di Montepulciano ritrae per via di appalto un vistoso reddito anuno. Nei secoli XIV e XV si vendeva all'incanto dalla stessa comunità la gabella del pesce del Lago, per il qual dazio nell'anno 1417 ritrasse lire 340 da Bertoldo Magi appaltatore di quel Chiaro. - Ved. CHIARA C Montepulciano, Comunità.

LAGO NERO nella Montagna di Pistoja. - È uno dei piccolissimi ristagni d'acqua, che insieme col Lago Piatta, Lago delle Capanne, e Lago del Greppo, esistono sul pianeggiante crine dell'Appennino, denominato il monte delle Tre-potenze, perchè costassù fra le sorgenti del fiume Scoltenna, e del Sestajone si trovano a confine tre Stati e tre diverse Diocesi, cioè, Lucca, Modena e Pistoja pel Granducato. L'emissario del Lago Nero costituisce le prime fonti del torr. Sestajone noto per il grandioso ponte che lo cavalca sulla strada R. Modanese.

LAGO, o STAGNO or ORBETELLO. Ved. Oamentao, Comunità.

LAGO PELOSO, già Piscina Pelosa, nell'Appennino pontremolese in Val-di-Magra. - È questo al pari del Lago Nero uno dei piccoli laghetti di limpide e fresche acque soliti a formarsi iu una qualche concavità sulla cresta erbosa dell'Appennino toscano. Il Lago Peloso ed il vicino laghetto Ghiaraccio, entrambi di piccolissima superficie, trovansi sull' erta groppa della così detta Pelata di Zeri fra monte di cui Lago questo di Montepulciano co- Gottaro e monte Molinatico, vicino a cu-

pe solve di cerri, sette miglia circa a pou. di Pontremoli, nella cui giurisdizione sono entrambi compresi, quantunque spettino alla Com. di Zeri nel Comp. di Pisa.

Se io non temessi di errare direi, che appellare volesse a questa Piscina ossia Lago Peloso, e forse anche all'origine del paese di Zeri, un placito o giudizio pronunsiato li 20 agosto dell'anno 972 dal March. Oberto autore degli Estensi, dei Malaspina, e dei Pallaviciui, quando trovandosi egli investito dai due primi Ottoni dell'eminente grado di Conte del S. Palazzo in Italia, da quei regnanti avevaanche ottenuto in benefizio il dovizioso Mon. di S. Colombano di Bobbio. - Trattavasi di una lite fra il monastero di S. Martino di Pavia, e quello di S. Colombano di Bobbio reclamando quest' ultimo davanti a quel giudice supremo i suoi diritti ed il danno ricevuto in una sua foresta di cerri posta sull'Appennino pontremolese, dove erano stati tagliati arbitrariamente da un cento di alberi d'ordine del Mon. di S. Martino, cioè: un silva una quae est posita in loco qui dicitur Montacongum. Della qual vastissima selva furono indicati fra gli altri i confini ≋guenti: Silva decernitur Cerro, ubi ab antiquis clavos ferreos (sic) inflixus fuerat; verum etiam de ipso Cerro, deinde . . . . . per vites, quae . . . . . Pisci-11, quae dicitur Pellos1, de manca, et alia parte ascendentem per fossatum, qui dicitur Romdeso per . . . . qui in Borgo, qui dicitur de Blide etc. (MURATORI, Antichità Estensi, Parte I.)

LAGO DE PEROTTO. — Ved. LAGO DE PORTA, O di PLETRA SANTA.

LAGO DI PIBTRA, O DELLA BRUNA nella Maremma grossetana.-- Fu questo un Lago artificiale di molta spesa e di corta durata fabbricato nel vallone superiore della Bruna fra i monti di Perolla, il Lago dell'Accesa, ed, il distretto settentrionale di Gavorrano. Fu denominato *Lago di* Pietra, forse perchè situato dentro i confini territoriali del distrutto Cast. di Pietra, già sede di Nello marito della Pia. Gli avanzi del gran muraglione, sui quali tuttora si passeggia, incontransi lungo la fiumana Bruna, circa 3 migl. a sett.-grec. di Giuncarico, nel luogo appellato il Mulino del Muro.

di Siena un cotanto ardito lavoro nou già nell'anno 1489, come fu scritto dai cronisti senesi, ma sivvero nell'anno 1469, mentre era architetto di quel Comune Francesco di Giorgio di Martino cittadino senese, allievo del sommo Brunellesco e maestro che fu dell'esimio Baldassarre Peruzzi.

Mercè le indagini fatte nell'archivio diplomatico di Siena dall'erudito Prof. Ettore Romagnoli, si è venuto a couoscere, che all'architetto Francesco di Giorgio fù affidato l'incarico di disegnare la gran muraglia del Lago di Pietra, ma che quel bell' ingegno non assistè all'esecuzione dell'opera. Al qual muramento, computato 6000 canne di lavoro al preszo di lire sei la canna, fu posta mano poco tempo dopo, precedendo il taglio delle folte selve che rivestivano quei deserti. Fu scelta pertanto un'apposita insenatura o forra di poggi per attraversarla con un lungo gressissimo ed elevato muraglione che potesse raccogliere e tenere in collo tanta copia di acqua dei torrenti tributarii del fiume sopraindicato; e tutto ciò ad oggetto di poter fornire in tutti i tempi alla città di Siena gran copia di pesce. Il preledato Romagnoli tenendo dietro a tali ricerche, trovò nell'archivio suddetto, al Vol. VIII. Ragioni rivedute, sotto l'auno 1473 notato, che il muramento del Lago artificiale progrediva sotto l'ispezione di Antonio di Matteo Pizzicajolo operajo del muramento del Lago, e che l'impresario del lavoro era un mastro Adamo di mastro Domenico da S. Vito Lombardo, cui era stata pagata dal Comune di Siena in due acconti la somma di lire 10,800. - Quindi Pietro dell' Abaco calcolatore della Repubblica fu incaricato di misurare il muraglioue fatto per il nuovo Lago, che su calcolato canne 3772. Rapporto alle spese della calcina, dei materiali, e degli urnesi serviti per quel muramento, esse ammontarono a lire 28,193. 13. 4.

Negli archivi di Siena non si trova più rammentato il Lago di Pietra, o della Bruna, se non all'anno 1476, allorchè i governanti di quella città, sotto dì 25 luglio di detto anno, ordinarono che diversi maestri dell'arte andassero a visitare il Lago della Bruna; e finalmente nel dicembre del 1492 scrissero lettere pressau-Fu proposto e deliberato dal Comune tissime al loro architetto Francesco di

Giorgio di Martino che trovavasi a Napoli, richiamandolo sollecitamente a Siena, e prevenendolo, che il muro del Lago della Bruna minacciava fortemente di rovinare.

Infatti pochi mesi dopo la gran muraglia cedè alla immensa piuta del grau volume di acque ivi raccolte, dove dovevano essere trasportati 120,000 libbre di

pesci dal Lago di Perugia.

Racconta il cronista Allegretti nel suo diario sanese: come il 1 gennajo dell'anno 1493 arrivò novella, qualmente il Lago di Maremma, nel quale non si era anco cominciato a pescare, aveva cacciato in terra il muro, e allagato molto paese, e morto nomini e bestiame; e che questo era accaduto per difetto di chi l'aveva fatto. (MURAT. Script. R. Italic. T. XXIII).

LAGO, o STAGNO DI PORTA (Lacus de Porta Beltrami ). - Lago palustre, situato nel gr. 43° 59', 5 lat., e 27° 49', 8" long., il quale occupa la superficie di un migl. quadr. con la periferia di circa 3 migl., presso il littorale e tre miglia a pon.-maestr. di Pietrasanta, egualmente distante, ma a scir. di Massa di Carrara.

È alimentato da sorgenti che pullulano dalle vicinanze del diruto fortino della Porta di Beltrame e dalla pendice meridionale dei monti che stendonsi fra la rocca di Montignoso e la fiumana di Seravezza.

Non vi è ricordo della sua esistenza anteriore al sec. XIII. Fu regella dei signori di Corvaja, concesso in seguito dalla repubblica di Lucca a un nobile lucchese, Perotto degli Streghi, per cui d'allora in poi lo Stagno di Porta denominossi Stagno di Perotto, sino a che, nel 1513, il Lago stesso unito al territorio di Pietrasanta venne sotto il dominio della Rep. di Firenze.

L'estrazione che fu fatta recentemente dal letto del Lago di Porta di un termine marmoreo con le sigle Æ AR, più la cifra numerica CXIIX sottostante, ed il trovarsi nel fondo dello stesso letto coperto dalla cuora il selciato di una strada, sembrano indizii sufficienti a dovere con qualche ragione affermare, che le dune, e i rinterramenti lungo la vicina spiaggia abbiano potuto far nascere un lago dove esistevano campi e regie vie. - Fed. VIA EMILIA DI SCAURO.

LAGO PRELIO, O DI PRILE. - Ved. PA-DULE DI CASTIGLION DELLA PESCAJA.

fiviszanese. - B forse questo il più pittoresco fra tutti i laghetti dell'Appennino toscano, che dà origine e nome al fiume Rosaro, uno dei maggiori influenti dell' Aulella, ricco tributario del fiume Magra.

Probabilmente a questo laghetto montano diede il titolo che porta un vecchio cespuglio, o rosajo silvestre (Rosa canina Linn.) le cui radici internansi nelli spacchi naturali di un gran masso di macigno che sorge in mezzo al Lego, dove è fama che la stessa pianta da tempo immemorabile si riproduca, siccome annualmente nella primavera germoglia e fiorisce senza pericolo di essere manomessa, perchè

Nè gregge nè pastor se le avvicina.

È situato poco al di sotto del giogo, e a scir. del varco per dove passa la strada militare di Modena, in una insengtura del monte Forame, che forma lo sprone occid. dell'Alpe di Mommio, sulla di cui schiena si raccoglie un più esteso Lago, quello di Cerreto dell'Alpi, di pertinenza della Lombardia modanese.

Il Lago del Rosaro presentasi in forma bislunga circondato da olezzanti praterie, cui fauno ombra e cornice fronzuti rami di carpini e di ontani. La sua periferia è di circa un 4.º di miglio, a una elevatezza di 1900 br. sopra il livello del mare Mediterranco, nel gr. 27° 53' long. e 44° 17' latit. sulle 7 migl. a grec. di Fivizzano, alla cui comunità il Lago e il fiume Rosaro appartengono. - Ved. Fivistano, Comunità.

LAGO DI ROSIA.— Ved. LAGO (PIAN DEL). LAGO DI RUMIGLIANO, OSSIA DI TOR-RE-NUOVA nel littorale di Piombino.— È un Lago che va a sparire dalle mappe geografiche della Toscava, come quello cui recentemente fu aperto un emissario a livello del suo fondo, e con una pendenza sufficiente a condurre le sue acque in mare. Questo Lago della figura di un angusto parallelogrammo era lungo il tombolo, che per due miglia costeggiava fra la torre de'Cavalleggieri e la Torre-nuova, presso al corno sett. del Porto Baratto, già di Populonia, nella cui parrocchia lo stesso Lago è compreso, Com. Giur. e circa sette migl a sett. di Piombino, Dioc., di Massamarittima, Comp. di Grosseto, una volta di Pisa. - Ved. Pionarno, Comunità.

LAGO SANTO sull'Appennino di Bar-LAGO per ROSARO nell'Appennino ga. - È un piccolo laghetto montano situato sulla sommità dell' Appennino toscano, denominato l' Alpe di Barga nel gr. 28° 15' long. e 44° 8' 5" latit. S'inabissa in un cupo burrone chiuso a pon. da altissime rupi di macigno in strati orizzontali fessi verticalmente in più parti e divisi, mentre a lev. è riparato da un largo margine coperto di faggi.

La sua veduta raccapriccia per la grande oscurità trapelando la luce solamente fra mezzo ai folti rami dei faggi che l'attorniano.

Il naturalista Carlo Amoretti, che visitò questo laghetto nell'estate del, 1762 in una lettera al celebre Spallazzani diceva, che impropriamente gli fu attribuita la denominazione di Lago Santo, meritando questo piuttosto di esser chiamato Lago Lifernale.

La sua figura bislunga è di circa 600 br., tre quarti meno la sua larghezza e gira intorno quasi un miglio. La limpidezza delle sue acque permette di scorgerne il fondo, tutto disseminato di pietre. Il loro trabocco, sufficiente a far girare una grossa macina da mulino, scende per dirupi e precipizi verso sett. e accoppiandosi per via con altri rivi prende costà origine il fiume Scoltenna, il quale avvicinandosi alla pianura di Modena cambia il suo nome in quello di Panaro.

I lembi occidentali del Lago Santo servono di confine ai pascoli dei Barghigiani, comecchè la giurisdizione spetti alla provincia modanese del Frignano.— Ved. Barga, Comunità.

LAGO, o LAGHI ot SANT'ANTONIO AL BOSCO, detti anche di Staggia in Val-d'Elsa. — Sono due piccoli ristagni di acque, uno dei quali chiamasi Lago Scuro, e l'altro Lago della Chiesa o di S. Antonio. Presero entrambi il nome dalla parrocchiale, nel cui distretto sono situati. Trovansi alla destra della strada amaestra che da Monte-Riggioni guida Colle, fra Castiglioncello, Staggia e la Badta di S. Salvatore dell'Isola, cui tali laghetti nei tempi trascorsi appartenevano sotto il vocabolo di Padule del Canneto.

In qual condizione si trovasse nei secoli intorno al mille questa palustre contrada lo accenno un breve dei 23 aprile 1038 dato nella Badia dell'Isola da Gunfredo vescovo di Volterra, col quale confermò all'abate e monaci di quel monastero le decime del vicino Padule. Arroge a ciò una deliberazione presa nel 1245 da Lucherio abate dell'Isola di fare approfondare la fossa emissaria del Padule di Canneto, perchè le sue acque più facilmente scolassero nel fiume Staggia. Appella allo stesso ristagno di acque presso l'Isola una rubrica delli statuti senesi del 1284 relativa al Padule di Canneto; e finalmente vi riferisce una provvisione della Signoria di Siena del primo agosto 1322, con la quale ordinò ripulire la fossa emissaria di quel Padule, il di cui deposito infestava l'aria della circostante contrada. — Ved. Abazza della circostante contrada. — Ved. Abazza della Circostante

Un terzo e più esteso laghetto palustre, nelle vicinanze dei prenominati, venne recentemente colmato ed il suo terreno ridotto a cultura di proprietà della nobile famiglia Bianchi di Siena.

Rammentò i due laghetti dell'Abbadia a Isola Giorgio Merula nella sua Cosmografia (parte II lib. 4) come dotati essi di qualità prodigiose, allorchè scriveva: che in Toscana presso il Vico della Badia tra i confini del territorio fiorentino e quello di Siena esistono due Laghi distanti l'uno dall'altro un tiro d'arco, de'quali uno ha le acque chiarissime, nè al dire di quegli abitanti vi si trova fondo; l'altro un poco più piecolo contiene un'acqua nera come la pece, priva affatto di pesci; e se vi si getta dentro un legno, questo và tosto al fondo nè più apparisce.

LAGO SCAFAJOLO sulla Montagna di Pistoja. — È forse il Lago alpino più celebre di tutti gli altri posti sul dorso dell' Appennino toscano, ed è più di og ii altro rammentato dalli scrittori; fra i quali Boccaccio, Agricola. Gesnero, Claudio, Fromond, Vallisnieri, Saverio Manetti, e finalmente il giureconsulto pistojese Antonio Matani, allorchè pubblicò nel secolo passato una sua Relazione istorica e filosofica delle produzioni naturali del territorio pistojese.

Giace il Lago Scafajolo sull'estremo confine della Toscana in una specie di zana o incurvatura formata da due prominenti corna dell'Appennino, cioè dal Corno alle Scale che gli resta a scir. e dall' Alpe alla Croce, la quale stà fra il Lago Scafajolo che guarda a lev. e il piccolo ristagno di acque denominato Lago d'Acqua Marcia situato al suo maestr.

Il Lago Scafajolo è posto nel gr. 28° 20' long. e 44° 7' 4" latit., a 3250 braccia sopra il livello del mare Mediterraneo, sul lembo della Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

La figura del Lago Scafajolo si avvicina a quella di un parallelogrammo della lunghezza di 260 br. e della larghezza a

un dipresso di 100 br.

È invalsa nel volgo l'antica tradizione, che si sollevi sulle acque di questo Lago una orribile burrasca tostochè vi sia gettata dentro una qualunque pietra o anco un tronco di leguame. Lo che non solamente è inverisimile, ma è stato provato erroneo da tutti coloro, cui è veuuto il destro di farne la prova.

A comprendere poi in qual modo il Lago Scafajolo sia costantemente coperto di acque, è da sapere, che lo alimenta una sorgente perenne, e che vi scolano le acque e le nevi della parte occidentale del Corno alle Scale, e dei poggi più prominenti, dai quali è contornato.

LAGO DI SCARLINO. - Ved. PADU-

LE DI SCARLINO.

LAGO DI SESTO. — Fed. LAGO DI BIRRITIRA.

LAGO DI SIBOLLA in Val di-Nievole. — Piccolo laghetto alimentato dalle acque che scaturiscono dal foudo del suo bacino, alla destra della *Pescia di Col*lodi, in mezzo alla pianura delle Cerbaje, fra il poggio di Monte-Carlo e quello della Madouna della Querce, nel popolo e un migl. circa a lev.-grec. dell'Altopascio, Com. e Giur. di Monte Carlo, Dioc. di Pescia, già di Lucca, Comp. di Firenze.

Il canale emissario del Lago di Sibolla, appellato esso pure il fosso Sibolla, attraversa la strada R. pistojese del Val d'Arno, dopo di chè s'incammina nel Canale chiamato Nuovo, tributario del padule di Fucecchio.

Appella al Lago di Sibolla ed al suo fosso emissario un decreto del potestà di Lucca sotto li 22 agosto 1263 relativo al l'ordine dato ai frati dell'Altopascio di escavare il fosso o acquedotto della Sibolla nel terreno di loro proprietà, già stato incominciato, per la parte che le apparteneva, dalla comunità di Vivinaja ossia del distretto che posteriormente prese il nome di Monte-Carlo. — (Arca.

Diri. Fion. Raccolta membranacea d'Istra-

LAGO SOLFUREÓ M MONTE-RO-TONDO. — Ped. Lago dell'Emirino, e Lagoni del Volterrano e Masgetano.

LAGO SQUINCIO sull'Appennino sivizzanese. — Piccolo laghetto montano situato sul vertice dell'Appennino sira la elevata groppa dell'Alpe di Camporaghena, che gli resta a scir.-lev., e l'Alpe della abazia di S. Bartolommeo a Linari. È situato nel gr. 27° 48' long. e 44° 21' 4" latit. ad una elevatezza di circa 3400 br. sopra il livello del mare, in guisa che può questo riguardarsi come il più alto di tutti i Laghi dell'Appennino toscano.

Trovasi sull'estremo confine della Toscana e del territorio fivizzanese con il ducato di Parma, il di cui fiume Enza riceve i primi e più lontani tributi dal

Lago Squincio.

LAGÓ VERDE sull'Appennino pontremolese. — L'ultimo e più lontano laghetto alpestre della Toscana occidentale che trovasi presso al confine del ducato di Parma e Piacenza.

È posto nel gr. 27° 27' 6" long. e 44° 24' 5" latit. Ha preso, o piuttosto egli su che diede il nome al siume Verde, il quale nasce in coteste balze.

Il Lago Verde ha la sua sede in un' insenatura del monte Colombo, fra il Lago Peloso, che gli resta a lib. e la chiesa di Gervara, nella cui parr. è compreso, Come circa 7 migl. a sett.-grec. di Zeri, Giur. Dioc. e 6 migl. a maestr. di Pontressoli, Comp.di Pisa.—Ved. Zan Comunità.

Lago sul Monta Montalo in Val-di-Sieve. — Della corte del Lago donata sino dal secolo X dal vescovo fiorentino Sichelmo alla canonica di S. Giovanni ne fanno menzione molti storici della chiesa fiorentina. Fra questi è il Brocchi, il quale nel rammentare il precitato documento opina, che la corte del Lago sul Monte Morello corrisponda al luogo chiamato Bagno, che nella sua descrizione del Mugello (pag. 184) indica esistente in un podere detto il Palagio, fra Pinati e Scarabone, cioè, sulla schiena già selvosa del Monte-Morello.

LAGO (S. GIORGIO IN) nella Valle del Lamone. — Cas. e ch. parr. che dà il nome a un piccolo popolo nel piviere Com. Giur. e circa 4 migl. a pon. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Fi-

È situato nelle ultime propagini occidentali del monte Melandro, sull'estremo confine della Romagna granducale.

Laparr. di S. Giorgio in Lago nel 1833 contava 74 abit.

Lisco (S. Martino a) in Val-di-Sieve.—Contrada che portò il distintivo della sua chica parrocchiale, soppressa nel secoloXIV, ed il cui popolo fu riunito a quello di S. Michele a Ferrone, attualmente annesso alla ch. prepositura di Scarperia, da cui dista circa 2 migl. a maestr., Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Firenze.

Fra gli strumenti appartenuti alla compagnia di S. Maria di Scarperia havvene uno del 20 aprile 1287, nel quale si fa menzione della parrocchia di S. Martino a Lago, e della Selva posta nello

stesso popolo.

VI si trova pure una quietanzi dei ag Dic. 1288 firmata nel Mercato de' Petromi, (oggi detto a Petrone) dal notaro Guido Bonacchi del Lago; mercè la quale il sindaco dei consoli dell'arte dei calzolai della città e contado florentino diede facoltà a Dino del fu Leone del popolo di S. Gavino al Cornocchio, come nuovo Maestro Calsolajo, di esercitare il suo mestiere, stante l'aver pagato soldi dieci di florini piccoli per il libero esercizio della medesima arte. (Arcs. Dirz. Fior. loc. cit.) — Ved. Francose.

LAGO (PIAN DEL) in Val-di-Merse. --E una piccola pianura rinchiusa fra i poggi di Lecceto della Selva e la Montagnola, circa 4 migl. a pon. di Siena. Prese il nome che tuttora porta da una quantità di acque, le quali, non trovando una libera foce, in questo piano ristagnavano con grave danno delle campagne, dei limitrofi abitanti e perfino della città di Sieua. Sotto il Granduca Leopoldo I, Francesco Bindi-Sergardi gentiluomo senese incoraggito dalla protezione del Sovrano, diede opera all'ardita impresa per trovare un esitoalle acque che impadulavano nel Pian del Lago. Ma avendo egli esauriti i mezzi senza compire l'impresa, vi accorse opportuna la mano generosa del Gran Leopoldo, mercè cui furono traforati monti e rupi in guisa che le acque pigre e staguanti ebbero scolo costante e sicuro nel

piano inferiore della vallecola di Rosia. Per tal modo sanificato e reso fertile il Pian del Lago, quasi costantemente nei tempi andati coperto dalle acque, il magnanimo Principe donò il bonificato suolo a colui che nella tentata opera tutta la sua fortuna aveva sacrificato.

LAGO (SELVA DEL). — Ved. LECCE-TO DELLA SELVA DEL LAGO.

LAGO (TORRE pr) nella marina di Viareggio. — Contrada con nuova ch. parr. (S. Giuseppe) nel pievanato di Massacinecoli, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Viareggio, Dioc. e Duc. di Lucca.

Questa contrada ha preso il nome della torre posta sul lembo occid. del Lago di Massaciuccoli, poco lungi dalla quale sulta strada R. di Viareggio alla fine del secolo XVIII fu edificata una chiesa, che tuttora si appella la Chiesa nuova, e tosto dichiarata parrocchia per comodo delle circostanti abitazioni.

La parr. di S. Giuseppe alla Torre di Lago nel 1832 contava 694 abit.

LAGO (VILLA DEL.) o di COLLA-MI-SMOLE sotto la Valombrosa. — Villa iu mezzo a una selva di abeti, designata colnome di Colle-Mignole nel popolo di S. Miniato a Bibbiano, piviere di Diacceto, Com. e circa 4 migl. a lev. di Pelago, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Fieraze.

La Villa del Lago è posta fra il monte di Valombrosa e la Consuma, sulla ripa sinistra del torr. Vicano di S. Ellero, in una selva ch'era posseduta e riservata alla caccia dei principi di casa Medici, alienata in seguito ai Bertolini, e da questi venduta ai mouaci di Valombrosa.

In tanta distanza di tempi e senza speciali indicazioni e confronti mon vi è fondamento da poter a questo luogo di Lago riferire un istrumento dell'anno mille citato dall'abate P. L. Galletti nel suo Ragionamento sull'origine della Badia fiorentina, a pag. 149. Trattasi della donazione fatta alla Badia fiorentina di una corte posta a Bibbiano, altrimenti detta Calcinaria, ch' era nel circondario della pieve di S. Giovanni, la qual corte dichiarasi situata nella contrada del Lago.

Il trovare questa corte del Lago in un' erta pendice di monte, dove sembra difficile che siasi formato un ristagno naturale di acque, per quanto lo dia a credere anche il nome di Pelago, conservato al villaggio situato 5 migl. più sotto; il sapere che il couvento del Bosco ai Frati in Mugello, detto anche del Lago, si appellò prima di tutto della Selva, sotto il qual ultimo vocabolo trovasi più volte indicato, questi ed altri riflessi danno motivo di sospettare, che molti luoghi di poggio, contrassegnati col vocabolo di Laghi, fossero selva, o Luchi piuttosto che Laghi, e che i copisti delle antiche carte originali potende facilmente scambiare l'u in a, trascrivessero Laco o Lacu, per Luco, o Lucu.

LAGO (VILLA DI) presso Dicomano in Val-di-Sieve. — Villa signorile della famiglia Vivaj con oratorio (S. Maria, già S. Barbera) nella parr. Com. e Giur. di Dicomano, Dioc. e Comp. di Firenze.

LAGONI del Volterrano, e Massetano, Funacean, Surpioni, Bulicami, LacononiLi. — Non sono questi nè le Lacune dei Latini, nè le Salse de' Francesi, ma sivvero consistono in un fenomeno geologico che si affaccia particolarmente in sette ovvero otto diverse località situate intorno ad una montuosità dove si schiudono tre diverse valli, cioè, nella faccia volta a settentrione la valle della Cecina, in quella volta a ostro la valle della Cornia e sul fianco volto a grecale la valle superiore del fiume Merse.

Forse la scienza non ebbe finora un vocabolo speciale e adequato per esprimer cotesto fenomeno meglio di quello con cui gli abitanti indigeni appellarono cotesti Lagoni con gli epiteti di Soffioni, di Bulicami e di Fumacchi.

In realtà i vocaboli di Soffioni e di Fumaechi danno a conoscere benissimo l'effetto e le qualità distintive e precipue
dei Lagoni volterrani; avvegnachè questi
shucano impetuosamente dal terreno con
un sibilo econsimile ad un mantice che
soffi in un forno da ferriera, sibilo quasi
sempre accompagnato da urente vapore
che tramanda, a seconda dei tempi, un
edore più o meno intenso di ova putrefatte ( gas idrogene solforato ).

Distinguonsi poi tali Lagoni col nome di Bulicami, quando con sotterranco gorgoglio sogliono balzare a scatti in guisa di bolle framezzo ad un terreno fangoso, assai più umido di quello proprio dei Soffoni. In tale condizione i Lagoni, specialmente designati col nome di Bulicami, spandono per l'atmosfera sino alle 60 e più braccia un fumo vaporoso, che offre da lungi l'aspetto di candida nube.

In una parola i Lagoni in discorso sono altrettante fucine urentissime, le quili variando sempre sede, senza fiamma e senza fueco compariscono ingannevolialla superficie di un terreno argillo-calcareo stratiforme e conchigliare di colore plumbeo, fra i pertugi di piccole concività contornate da terreno instabile, che sotto i piedi rintruona, cosparso di spiragli e di pozzanghere marnose. Di costà i Fumacchi soffiano con violenza quell' aria urente vaporosa, che satura le acque torbide riunite naturalmente o artificialmente intorno ai Lagoni. - Sono queste medesime acque quelle che, chiarite in una conserva, e di là condotte sopra un vasto fornello a galera coperto da numerose caldaje di piombo vengono messe in evaporazione da una caldissima corrente di un vicino Soffione, finchè quelle seque nel termine di circa 20 ore ridotte alla condensazione opportuna, si fanuo sorrere in una fabbrica contigua ove sono reccolte in appositi tini; e costà in riposo si cristallizza quell'acido borico che i Legoni volterrani da pochi anni forniscono all' Europa in grandissima copia con una economia inaspettata.

Esaminando poi le varie sedi, donde simili senomeni si affacciano, mi sembrò di trovarle circoscritte fra il gr. 28° 27' e 28' 40' long. e il gr. 43° 10' e 43° 15' latit. alla base setteutrionale e occidentale della così detta Cornata di Gerfalco, sull'incrociatura e nodo di una doppia calcha di monti ricchi di filoni metalliseri, in mezzo ad una raggiera di poggi formati in gran parte di terreni massicci, cristallini e plutonizzati, in vicinanza di numerose micidiali mosete e di salutisera eque termali, fra le solsiere, allumiere e gessaje, nè molto lungi dalle copiosissima Moje volterrane.

Con tuttoció non posso dissimulare : me stesso la titubanza che chhi nel pensare, come mai sì clamorosi femomeni ca
paci di produrre più borace di quanto me
forniscono tutt' insieme i Laghi di Criso
colla alla China, al Giappone ed al Thi
bet, come mai, io diceva, tali fenomeni

potevano ignorarsi, ed esser taciuti dagl

antichi italiani scrittori di cose naturali! Ne frattanto mi si presentava alcuno che i Lagoni volterrani avesse accennati e descritti prima del fisico Ugolino da Montecatini; il quale sul declinare del sec. XIV essendo stato inviato dalla Rep. tior. insieme col suo cancelliere Coluccio Salutati al Bagno a Morba per esaminare quelle acque termali, egli in tale occasione vide e descrisse i Lagoni di Castel-nuovo di Val-di-Gecina, benchè situati sull'opposta pendice meridionale del monte, dov'è il Bagno a Morba, dal quale non sono distanti che pochi passi i Lagoni di Monte Cerboli, per quanto questi ultimi non siano stati da Ugolino in alcuna guisa accennati. (Ugolini, De Balneis.)

Altronde se non traveggo mi sembra, che sino dal secolo VI di Roma esser dovesero in cer to modo conosciuti i Lagoni del Volterrano; giacchè non saprei a quale altra contrada dell'Etruria meglio che a colesta si potesse applicara la breve ma espressiva dipintura che ne fece Lucreio Caro nel sesto libro del suo poema De Rerum Natura, quando egli, descrivendo i vaporosi Bulicami del Lago d'Averno, li paragonava ai caldi Fumaochi che sino d'allora prorompevano dalle viscere di alcuni monti dell'Etruria.

Is locus est Cumas apud, Hetruscos et montes

Oppleti calidis ubi fumant fontibus aucti.

Infatti una delle proprietà caratteristiche dei Lagoni volterrani è quellu segulata da Lucrezio, di rendersi cioè più intensi e più fumanti tutte le volte che vi concorra dell'acqua.

Questa stessa proprietà su pure avvertita dall'archiatro pontificio Andrea Bacci, quando nella sua opera de Thermis (libro IV) trattando delle Lacune volterrane, scriveva, come a lui era stato narrato, che tostochè il tempo si disponeva alla pioggia, lo strepito, il gorgoglio eil sumo dei nominati Lagoni più seusibile, più veemente e copioso appariva.

Un secolo dopo del Bacci Paolo Merula nella Cosmografia generale (Parte II. Lib. 4 Cap. 13) discorrendo dei Laghi, Paduli, Siagni e Lucune della Toscana, ed accennando i Lagoni della Leccia presso Monte Rotondo, li descriveva nella seguente guisa: « Haud procul Lecia

quibusdam in locis aquae tanto strepitu, tantaque violentia bulliunt, ut altitudina pedum decem exiliant, nec mimore cum sonitu rursum cadant: praeterea tanti suit fervoris, ut injecti animalis vivi ossa exemplo carne nudata sursum emergant.

Pure con tutte coteste singolarità i Lagoni volterrani furono visti per maraviglia in una lunga serie di secoli senza mai esaminare e conoscere quanto con essi la natura produceva. — Fu il chimico Hoefer, farmacista del Granduca Leopoldo I, quello che analizzò le acque salse di uno dei Lagoni volterrani nella Val-di-Cornia, chiamato il Lago Cerchiajo, e fu egli che vi trovò l'acido borico in dose variabile. Avvegnachè una libbra di acqua stata attinta dal Lago Cerchiajo nel novembre 1777 somministrò in ultimo resultato 36 grani d'acido borico. mentre l'acqua dello stesso Lago raccolta nel mese di giugno dell'anno susseguente 1778, formi quasi doppia dose dello stesso acido, corrispondente ad una centesima parte del liquido analizzato.

Nuovi e più estesi esperimenti poco dopo vennero intrapresi dal ch. anatomico e chimico Paolo Mascagni sopra i Lagoni delle valli superiori della Cecina e della Cornia, a partire da quelli più piccoli e più orientali di tutti, situati alle sorgenti del fiume Merse, poco lungi dal Castelletto, cui diè nome la casa Mascagni; e fu egli il primo che meditasse di trar profitto dai Lagoni per fabbricare un borace identico a quello che ci si reca dalla China, con lo scopo di creare un nuovo articolo d'industria manifatturiera nazionale. — Ved. P. Maracagni, Commentarii ec.

Era il Mascagni in tale divisamento, e già andava tentando di trar profitto dal vapore, o piuttosto dall'acqua dei gorgoglianti Lagonivolterrani, quando nel 1810 cercò al governo di quel tempo un brevetto di privativa per la meditata impresa. — Ottenuto il brevetto, poso dopo fu questo dal Mascagni ceduto ad altos speculatore, il quale non seppe ricavara dal fenomeno dei Lagoni quel profitto che produrre doveva l'idea non ancera bene sviluppata dal fisico testò lodato; rapporto cioè al giovarsi del calore urente che a guisa di vento sbuffa dai Lagoni; sic-

come la seppeaviluppare con profitto l'attuale intraprenditore. Fra questo e quello, cioè, dal 1814 al 1818, si applicò alla stessa intrapresa della raccolta dell'acido borico, e dalla successiva lavorazione del bornce il chim. livornese Giuseppe Guer. razzi, il quale, dopo aver ottenuto dal primo impresario l'Edifizio dei Lagoni di Monte Rotondo, intorno a questi si occupò con tale industria, che essendosi accorto, come una parte dell'acido borico veniva trascinata fuori dei Lagoni dalla forza dei cocenti vapori, e quindi abbandonata lungi dal cratere, ed assicuratosi che quelle acque erano suscettibili di caricarsi di una maggiore dose di acido borico, egli cercò il mezzo di saturare maggiormente quelle dei suoi Lagoni; e vi pervenne coll'aprire nel terreno delle pendici superiori diverse cavità, onde raccogliervi e riunirvi le acque dei superiori Lagoni, o di altre polle per quindi inviarle di là nei sottostanti Bulicami. Per tal guisa il Guerrazzi ottenne delle acque dei suoi Lagoni una quantità di acido borico tre volte maggiore di quella che naturalmente nei tempi lanteriori avevano fornito i Lagoni volterrani.

Non fu questo però che un lampo precursore di più estesa, più ingegnosa e più proficua scoperta, che l'arte e la scienza giustamente debbono all'ingegno d'un intelligente negoziante francese, il Cav. Larderel.

L'auno 1818 segna l'epoca della cessata impresa Guerrazzi e della nuova e più estesamente attivata dalla ditta Chemin, Prard, Larderel e Compagni; a favore della quale, per deliberazione del magistrato comunitativo delle Pomarance furono aggiudicati a titolo di fitto perpetuo i Lagoni di Monte Cerboli, situati nel territorio di quella comunità; Lagoni che possono dirsi attualmente i più estesi e più ricchi di acido borico di tutti gli altri dell'antico contado e diocesi di Volterra riuniti insieme.

Quattro edifizi furono contemporaneamente costruiti dalla nuova impresa, cioè a Monte Cerboli, a Castelnuovo, a Monte Botondo ed a Lustignano, e tutti furono assai presto in grado di somministrare in breve tempo tale quantità di acido borico da poterio fornir puro, o in stato di borace alle fabbriche di terraglie dell' Europa.

Era d'uopo pertanto di auraentare l'esito con il rivasso del prezzo; lo che non sarebbe mai accaduto senza trovare una via più facile, ed un metodo meno dispendioso per ottener dai *Lagoni* del Vollerrano l'acido che si ricercava.

Non starò qui a ripetere i varii tentativi che in linea di prove furono intrapresi dall'industrioso Larderel, quando uno che vale per tutti è bastato ad esonerarlo dalla spesa del combustibile, e della metà almeno dei lavoranti che v'impiegava.

A Larderel si deve il meritato elogio di aver saputo allacciare e quasi inceppare e dirigere a sua voglia e lungi dalla sua sede l'urente ed effrenato vapore dei Lagoni, inviandolo dal chiusino artificiale per via sotterrauea ristretto in condotti di piombo sino alla fabbrica del gran fornello riscaldato dal vapore medesimo, nel mentre che questo stesso vapore trapassa sotto le numerose caldaje contenenti l'acqua dei Lagoni.

Uno solo di questi soffioni vaporosi in tal guisa allacciato e diretto può essere sufficiente a mettere in eboltizione fra breve spazio 20 ed anche 30 calda je della capacità ciascuna di 20 barili di acqua, e conseguentemente di far bollire al tempo stesso 84,000 libbre di liquido salso.

Dopo la primavera del 1833, epoca in cui visitai per la seconda volta i Lagoni di Monte-Cerboli e di Castelnuovo, entrambi sulla strada provinciale di Massa-marittima, avendo già veduti nel 1830 quelli lungo la Valle superiore della Cornia, dall'anno 1833, io diceva, all'anno 1837 le lavorazioni per il borace sono talmente aumentate da superare di gran lunga i calcoli sino d'allora stati esibiti in un rapporto, di cui io fui relatore per invito ricevuto dall'Accademia dei Georgofili insieme con il Prof. Giovacchino Taddei. E ciò ad oggetto di render conto di una memoria stata presentata dal Sig. Larderel sulla impresa dei suoi Lagoni. - Infatti nel 1833 le fabbriche erette a Monte-Rotondo, a Castelnuovo, al Sasso ed a Serazzano non rendevano tutte insieme più che 300,000 libbre di acido borico per anno, mentre quelle sole di Monte-Cerboli in 45 caldaje disposte in due fabbriche producevano dello stesso acido 600,000 libbre. Del quale acido una oltava parte veniva combinato con la soda per ridurlo in borace artificiale identico, o quasi, a quello dell' Indie: il rimanente si speliva in natura all'estero per la via di Livorno.

Ma non è l'acido borico l'unico prodotto dei Lagoni volterrani, avvegnachè non mancauo di accoppiarsi alle sue acque faugose altre soatauze, fra le quali lozoffo, che talvolta si separa isolato, ovvero unito alferro iu stato di solfuro, oppur sciolto nell'acqua vaporosa in stato di acido idrosolforico, ovvero nell'acqua liquida convertito in acido, e quindi unitosi alle basi di allumina, di calce, di magnesia, di ammoniaca, e di ossido di ferro per formarne altrettanti sali, i quali per la massima parte si mantengono insieme con alcuni borati sciolti melle acque madri residuali delle lavorazioni sopra indicate.

Il prodotto medio annuo dell'acido borico, fornito nell'ultimo decennio dai cinque Lagoni dei luoghi teste indicati, trovasi riportato nella Statistica del Granducato di Toscana recentemente pubblicala dal colomnello conte L. Seristori nel modo qui appresso.

| Nome della località<br>dei Lagoni                                                                                               | Anno<br>del<br>lavoro                                                         | Acido<br>borico<br>prodotto                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dai Lagoni volterrani<br>di Monte-Cerboli,<br>di Monte-Rotondo,<br>di Castel-nuovo, di<br>Serazzano e del<br>Sasso in complesso | (1826<br>1827<br>1838<br>1829<br>1830<br>1831<br>1832<br>1833<br>1834<br>1835 | Libbre 149,000 66,000 197,000 376,000 602,000 789,000 1,103,000 1,347,000 1,725,000 1,841,000 |

- 1 LAGONI DI CARBOLI, O DI MON-TE ROTONDO. — Ved. LAGONI DI MON-11-ROTONDO IN Val-di-Cornia.
- 2 LAGONI DI CASTEL-NUOVO. --
- 3 LAGONI DELL' EDIFIZIO. Ved. Luco dell' Edifizio in Val-di-Cornia.

- 4 LAGONI DELLA LECCIA. Ved. LECCIA in Val-di-Cornia.
- 5 LAGONI DI LUSTIGNANO. Ved. Lustignano in Val-di-Cornia.
- 6 LAGONI DI MONTE-CERBOLI. -Ved. Monte-Cerboli in Val-di-Cecina.
- 7 LAGONI DI MONTE-ROTONDO. LAGONE CERCHIAJO e SOLFUREO in Val-di-Cornia. - Portano il nome da Lagoni di Monte-Rotondo tutti quei Fumacchi e Bulicami compresi nel popolo di Monte-Rotondo, Dioc. di Volterra, Comp. di Grosseto. - Sono questi Lagoni situati sulle pendici occidentali dei monti che servouo di contrafforte alla Cornata di Gerfalco stendendo i suoi bracci lungo le ripe della Cornia. Alla sinistra di questa fiumana esiste il Lagone più noto per la scoperta dell'acido borico, cioè il Lago Cerchiajo. Di tutti i Lagoni del territorio di Monte-Rotondo il più grande è quello denominato dell'Edifizio da una fabbrica erettavi nei secoli passati, di cui restano ancora le rovine.-Pu alzata, come dissi all'Art. Lago dell' Edifizio, per estrarre da questo Lagone uno dei suoi ingredienti, qual'è il solfato di ferro (vetriolo verde).

Appartengono pure si Lagoni di Monte-Rotondo quelli detti del Bonifei e delle Pianacce descritti dal Sauti, dal Guerrazzi, e da altri scienziati.

- 8 LAGONI DEL SASSO. Ved. Sasso di Val-di-Cornia.
- 9 LAGONI DI SERAZZANO. Ved. Serazzano di Val-di-Cornia.

LAGUNA nella Valle del Montone in Romagna.—Piccola contrada, che pure fu una special signoria situata sulla pendice del monte che resta a levante della Rocca S. Casciano, fra il popolo di Calbola e quello della Rocca prenominata, che trovasi a un'incirca due migl. al suo ponnella Com. e Giur. medesima, Dioc. di Bertinoro, Comp. di Firenze.

Il piccolo distretto di Laguna sino al 1763 fu un ridotto di contrabandi, benchè questo luogo sia circondato per tutti i lati dal territorio del Granducato; avvegnachè per una invalsa abitudine, e forse dalla sinonimia di altra Lagona posta nella pianura di Ravenna, gli arcivescovi di detta città esercitarono auche su queta Laguna una specie di diritto feudale. Ma nel 1763, volendo il governo gran-

ducale togliere di casa sua cotanto abuso, credè di buona ragione sottoporre l'affittuario della signoria di Laguna sgli oneri tutti degli altri sudditi, e nel tempo stesso toglier di mezzo cotesto scandaloso asilo di malviventi e di contrabandi.

Alla partecipazione degli ordini inviati dalla reggenza del Granduca Francesco II, l'arcivescovo di Ravenna non tralasciò di esporre le sue ragioni, le quali esaminate dal magistrato della Pratica segreta, furono trovate prive di appoggio e di ogni sorta di documento che porgesse un qualche indizio di privilegi ed esenzioni sulla Laguna della Rocca S. Casciano.

Frattanto nel 1774, dopo nuovo diligente esame, il Granduca Leopoldo I con suo motuproprio dei 6 giugno dichiarò questo luogo di Laguna di pertinenza e giurisdizione libera della sua Corona, ordinando che lo stesso motuproprio fosse partecipato al metropolitano di Ravenna, dal quale poscia nel 1776 fu pienamente approvato.

Finalmente nel 1775, all'occasione dell' organizzazione economica della comunità della Rocca S. Casciano, gli abitanti del territorio di Laguna, già situati nel distretto di Monsignano, furono ripartiti fra il popolo di S. Maria a Calbola, e quello di S. Maria alla Rocca S. Casciano.

LAIANO nella Valle inferiore del Serchio. — Cas. che diede il nome alla distrutta chiesa di S. Maria a Lajano nell'antico pievanato di Pugnano, Com. di Vecchiano, Giur. dei Bagni di S. Giuliano, Dioc. e Comp. di Pisa.

In questa contrada di Lajano possedeva beni la primaziale di Pisa sino dall'anno 857, quando Giovanni vescovo di detta diocesi, con istrumento de' a6 giugno, a nome e per conto della sua cattedrale allivellò alcuni terreni situati in Lajano. (Muratori, Ant. M. Aevi).

La chiesa di S. Maria a Lajano trovasi registrata nel catalogo di quelle della diocesi di Pisa, redatto nel 1372.

LAJATICO, già Alarroo in Val-d'Era (Castr. Ajatici e Lajatici). — Cast. capoluogo di comunità con ch. plebana (S. Leonardo) nella Giur. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Risiede sulla sommità di un poggio spettante ad uno sprone interposto fra i torr. Sterza e Ragone alla sinistra del fiume Bra. — Trovasi nel gr. 28° 23' 5" long. e 43° 28' 6" latit., circa 380 br. più elevato del livelto del mare Mediterraneo, 5 migl. a ostro di Peccioli, altrettante a scir. di Terricciuola, 8 migl. a sett. di Monte-Catini in Val-di-Ceclna, e 14 migl. a maestr. di Volterra, passando per la strada provinciale di Val-d'Era.

La più antica memoria in cui si faccia menzione di un luogo denominato Lajatico trovasi in una carta dell'archivio arcivescovile di Pisa dell'anno 891, già pubblicata dal Muratori; ma quel Lajatico esser doveva nel distretto di Livorno della diocesi di Pisa, e per conseguenza ben lungi, ed affatto distinto dal Lajatico di Val-d'Era, che fu serapre della diocesi volterrana.

Forse al Lajatico livornese appellavano le parole di un istrumento del 21 agosto 1314, venuto nell'Arch. Dipl. di Fir. dal Mon. di S. Lorenzo alla Rivolta di Pisa; nel quale atto pubblico si nomina un luogo di Lajatico presso Colle-Alberti in Val-di-Tora.

Comunque sia la bisogna, certo è che il castello di Lajatico di Val d'Era nel secolo XII apparteneva ai conti Pannocchieschi d'Elci, giacchè il conte Ranieri Pannochia, figlio del C. Ugolino d'Elci, e la contessa Sibilla sua consorte, mediante un rogito dei 22 genn. 1139, alienarone a favore di Adimaro Adimari vescovo di Volterra la loro parte di Lajatico e di altri castelli in Val-d' Era. Un'altra porzione di Lajatico fu ceduta, nel genn. del 1160, dal conte Guglielmino, della stessa consorteria dei Paunocchieschi, a Galgano vescovo di Volterra. Finalmente il successore di quest'ultimo prelato, il potente Ildebrando Pannocchieschi vescovo e signore di Volterra, potè ottenere da Arrigo VI un diploma (26 agosto 1186), merci cui acquistò la giurisdizione politica so pra molti paesi della sua diocesi, fra i quali Lajatico, Peccioli, Ghissano, Legoli ec Ma il Vesc, Ildebrando non sembra chi pacificamente ne godesse il possesso, to stochè sino dall'esordio del secolo XII do minavano costà i Pisani, nonostante chi essi sossero ammoniti dal pontefice Inno cenzo III, ricusandosi all'invito di conse guare i castelli di Peccioli, di Ghizzano di Legoli e di Lajatico al Vesc. volterrand A ciò essi tanto più si rifiuta vano, in quat toche lo stesso Imp. Arrigo VI aveva assicurato ai Pisani con diploma dei 30 maggio 1193 l'alto dominio non solamente del Cast. di *Lajatico*, ma ancora di molte altre corti e paesi del vescovado di Volterra. Un simile privilegio fu posteriormente concesso al Comune di Pisa da Ottone IV (anno 1209) e da Carlo IV (anno 1355). Se non che dopo accaduta la terribile giornata navale alla Meloria, i rivali o nemici dei Pisani profittando della circostanza, tentarono di ritornare al possesso dei paesi stati loro tolti da quel Comune o di acquistarne dei nuovi.

Comparve fra i pretendenti anche Ranieri degli Ubertini, Vesc. di Volterra, il quale per procurarsi un valido protettore, con atto pubblico dei 21 dicembre 1284, pose sè e la sua mensa con 22 castelli, fra i quali Lajatico e sei ville del vescovado volterrano, sotto l'accomandigia della Rep. di Firenze, per il tempo e termine di nove anni e undici mesi. -Al che su spinto quel Vesc. eziandio per rimborsare i Fiorentini delle spese fatte o da farsi affine di ricuperare i castelli medesimi dalle mani dei Pisani, cedendo frattanto al Comune di Firenze la metà dei dazii che la mensa di Volterra ritraeva dalle saline e dalle miniere di rame e di argento di sua giurisdizione. E perchè il vescovo di Volterra a quel tempo faceva battere moneta piccola, la repubblica fiorentina ne ammise la circolazione nel territorio del suo dominio, a condizione però che la moneta fosse della lega e bontà di quella della zecca di Firenze. Con lo stesso atto fu accordata facoltà al governo fiorentino di poter costruire un porto lungo la marina volterrana, concorrendo il vescovo nella metà della spesa. - In conseguenza di tale concordato. sotto gli 11 gennajo 1285 (stile comune) lo stesso prelato Ranieri sece prender possesso da un sindaco del Comune di Firenze del castello di Lujatico, ed in conseguenza di ciò quei vassalli prestarono giuramento di fedeltà alla Rep. fiorentina. (Amminato, dei Vesc. di Volterra. - Ancil. BELLE RIFORM AGIONI. )

Non era però corso ancora un decennio the alla pace di Fucecchio (12 luglio 1293) il paese di Lajatico con molti altri della Val-d'Era furono dal governo di Firenze quello di Pisa riconsegnati.

Il castello di Lejatico, nell'agosto 1362, ricadde nuovamente in potere dei Fiorentini, all'occasione cioè di una nuova guerra contro i Pisani, dai quali però fu ben presto assalito e ripreso con la morte del presidio che vi era a guardia. - Continuò Lajatico a ubbidire ai diversi reggitori di Pisa fino alla cacciata di Gabbriello Marja Visconti, alloraquando (luglio 1405), i Pisani si sollevarono contro di quel tiranno, che maneggiavasi di vendere la loro patria ai Fiorentini. - Allora fu, che Pietro Guetani, uno dei potenti cittadini pisani, occupò armata mano, e si ritenne per proprio conto i castelli di Lajatico. di Orciatico e di Pietra Cassa, tre luoghi che pochi mesi dopo lo stesso Gaetani a favorevoli condizioni consegnò ai Dieci di Balia per la Rep. fiorentina.

Dopo cotante peripezie il castello e distretto di Lajatico passò nel 19 Nov. 1405 alla devozione del Comune di Firenze con l'obbligo di pagare l'annua pensione di fiorini 200, e di presentare nel giorno di S. Gievan Battista a Firenze il tributo di un cero di libbre 15. (Ammaat. Istor. fior. Lib. 17. — Arcw. DELLE RIPORMAGIONI.

TARGIONI, Viaggi T. III.)

Non dirò della sollevazione dei terrazzani di Lajatico e dei luoghi prenominati, accaduta nel 1431 per opera di Niccolò Piccinino generale del duca di Milano, nè delle conseguenze che poco dopo accaddero, quando in pena della ribellione la Rep. fior. ordinò al suo generale ( anno 1434) di smantellare le fortezze di Lajatico, di Orciatico e di Pietra Cassa. Dirò bens), come i suddetti castelli con i loro distretti e pertinenze, mercè un diploma dei 10 giug. 1644, dal Granduca Ferdinando Il surono concessi in feudo con titolo di marchesato al nobile fiorentino Bartolommeo del fu senatore Filippo Corsini per esso, per i di lui figli e discendenti maschi, con ordine di primogenitura, contro il prezzo di scudi 10150 fior.

Al marchesato di Lajatico fu quindi incorporata la vicina tenuta dello Spedaletto, che lo stesso Bartolommeo Corsini sino dal febb. 1607 ( stil. com. ) aveva acquistata per scudi 31000 da Alberigo Cyboprincipe di Massa e Carrara. La qual fattoria dello Spedaletto, già di Agnano, era stata comprata da Francesco Cybo avolo di Alberigo suddetto, ed autore dei principi, poi duchi di Massa e Carrara, sino da quando ebbe luogo, e forse innauzi il contratto di matrimonio fra lo stesso Francesco Cybo e Maddalena de'Medici figlia di Lorenzo, chiamato il Magnifico.

Il marchesato di Lajatico dopo la legge dei az aprile 1749 sopra i feudi grandu-

cali ritornò, in quanto alla giurisdizione civile, sotto l'autorità del sommo imperante, e finalmente costituì una delle comunità del Granducato, mediante il motuproprio dei 17 giugno 1776 relativo alla nuova organizzazione economica delle comunità dell'antico dominio pisano.

Movimento della Popolazione del Castello di Lasatico a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Аяво | maschi femm. |     | ADVLTI<br>maschi femm. |     | contugati<br>dei<br>due sessi | dei dei due |      | Totalità<br>della<br>Popolas |  |
|------|--------------|-----|------------------------|-----|-------------------------------|-------------|------|------------------------------|--|
| 155t | -            | -   | 1                      | 1   | _                             | -           | 80   | 449                          |  |
| 1745 | 82           | `72 | 105                    | 70  | 140                           | 4           | 70   | 473                          |  |
| 1833 | 141          | 132 | 135                    | 107 | 370                           | 4.          | 1 5o | 839                          |  |

Comunità di Lajatico. Questa comunità abbraccia una superficie territoriale di 27,425 quadr., 1173 dei quali sono occupati da corsi d'acque e da strade. Vi esisteva nel 1833 una popolazione di 1526 abit., a ragione di circa 77 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Essa confina con sei comunità. La sua figura iconografica potrebbe assomigliarsi ad un trapezio con un angolo prolungato verso sett., dove passa a guisa di tangente il fi. Era, il cui alveo dal lato di grec. divide questa dalla Com. di Peccioli; mentre dal lato di pon.-maestro costituisce i termini della Com. di Lajatico con quella di Terricciuola il torr. Sterza, rimontando questo dalla sua foce in Era sino al borro della Grillaja. Costà cessa il confine con Terricciuola e sottentra la comunità di Chianni, con la quale la prima prosegue ad andare contr'acqua su per il torrente sino al pontone di Strido, presso cui il braccio sinistro della Sterza si riunisce al destro, che appellasi la Stersuola. Lungo quest'ultimo il territorio comunitativo di Lajatico, dopo aver voltato fronte da pon. a lib. cammina di conserva con quello di Riparbella, sino a che allo sbocco del borro di Miemo la comunità di Lajatico, piegan-

do da lib. a ostro, lascia colla Sterzuola il confine di Riparbella per dirigersi dalla parte di scir. lungo il borro di Miemo insieme con la Com. di Monte Catini di Valdi-Cecina; con la quale, dopo aver essa attraversato la via pedonale che dalla ch. di Miemo incamminasi per Pietra Cassa a Lajatico, trapassa le prime fonti del torr. Force, e quindi la strada comunitativa di Miemo ad Orciatico. Di costà per termini artificiali corre nella direzione da lib. a grec. sino al torr. Foscechia, in cui cessa dal lato di lev. la Com. di Monte-Catini ed incomincia l'altra di Volterra. Con quest'ultima la Com. di Lajatico mediante il torr. Foscecchia si unisce al Regone e con esso lui scende nel flume Era; alla qual confluenta sottentra la Com. di Peccioli servendo ad entrambe di confine, come dissi, lo stesso fiame simo allo shocco del torr. Steras in Era.

I corsi d'acque più coplosi che percorrono, oppure che rusentano il territorio di Lajatico sono, dal lato di grec. il fiume Era, dalla parte di pon. il torr. Stersa, e dal lato di scir. i torr. Fosce ( Foscecchia, i quali due ultimi si vuo tano uno dopo l'altro nel torr. Ragone te stè accennato, a lev: del capo-luogo.

bastina, meno il tronco che al ponte dell'Era, ossia dalla R. provinciale delle Saline per condurre al Cast. di Lujatico.

L'indole e struttura geognostica del terreno di questa comunità è complicata e sconvolta; stantechè dalla parte dei poggi che innoltransi verso le sorgenti della Sterza veggonsi comparire ad intervalli rocce cristalline e massicce del genere ofiolitico, oppure di natura calcarea o siliceo argillosa, mentre sul loro confine surono sepolte intere selve di piante monocoliledoni convertite attualmente in lignite. All'incontro le colline inferiori a Pietra Cassa sono formate di marne cecontinuamente le piagge orientali e settentrionali dei poggi di Lajatico, ricoperte esse medesime nei posti più emipenti di una panchina tufacea o renischio siliceo-calcare copioso di fossili di varia specie.

L'oculatissimo Giovanni Targioni-Tozzetti, fino dal 1742 viaggiando per coteste parti, avvertì, che poco fuori di Lajatico si perde il tufo, e da li perfino a Volterra uon s'incontrano più che nude colline di creta, le quali si stendono per un immenso tratto d'ogni intorno. Nei poggi di Lajatico lo stesso naturalista annunziò l'esistenza di diversi molluschi bivalvi e univalvi, e di una rena composta quasi tutta di testacei differentissimi, ed appenu visibili coll'occhio nudo. - Non trovando per quelle biancane che pochissime case da lavoratori, parve al prelodato viaggiatore di doverne attribuire le cause; 1.º alla mancanza delle acque sane bevibili ; a.º allo smottamento del terreno, e poca stabilità degli edifizii; 3.º alla troppa magrezza delle biancane, ed alla mancanza o troppa scarsità delle pasture. E considerando al modo di rendere frattifere ed abitabili coteste vastissime campagne delle valli dell'Era, della Cecina, dell'Ela ec. coperte nella massima parte della stessa creta cenerognola, che appellasi mattajone o biancana, egli suggeriva alcuni mezzi per rimediarvi: 1.º con fontane fatte venire, quando si potesse, dalle colline superiori Ruota in Pisa.

Tutte le strade comunitative di que- di tuso, o sivvero con l'ajuto di cistersto gibboso distretto sono pedonali, o a ne; a.º facendo si che abbiano maggiore stabilità gli edifizii mediante palafitte e la Sterza staccasi dalla via nuova lungo sproni ai fondamenti, oppure collo scegliere i luoghi che conservano dei residui di tufo e di panchina per piantarvi sopra le case; 3.º in quanto poi a correggere la magrezza e qualità argillosa del mattajone lo stesso Targioni suggeriva un metodo che dopo settant'anni con tanta economia e successo fu praticato dal fattore Agostino Testaferrata nella vasta tenuta Ridolfi in Val-d'Elsa, quello cioè di marnare la creta, ossia il mattajone, per mezzo della rena del superiore tufo disfatto ec. (TAR-Giour, Viaggi T. 3.º pag. 15 e altrove). --Ved. MELETO di Val-d'Elsa.

Di un'acqua minerale idrosolforata e rulee, ossia di biancane che rivestono fredda che scaturisce nei contorni di Orciatico rese contezza un secolo fa me-, diante una lettera filosofica il Dott. Carlo Taglini di Chianni, distinto Prof. nello studio pisano.

Fra i prodotti principali del territorio di Lajatico sono i cereali, le vigne, e sui poggi tufacei e calcurei gli ulivi e il bosco. I foraggi costituiscono in questo paese uu articolo importante per il bestiame bovino e pecorino, ma quelle fra le piante di tale specie che meglio vi si addicuno sono i trifogli e la lupinella, le quali nel tempo stesso servono di utile avvicendamento a cotesta qualità di terreno argilloso, dove suole vegetare spontanea l'erba Sulla (Hedysarum coronarium), il nettare dei di cui fiori fornisce alle api un cibo squisito per subbricare un miele il più delicato della Toscana.

Si tiene in Lajatico una sola fiera annuale di bestiame li 25 settembre.

La comunità mantiene un medico chirurgo, e due maestri di scuola, che uno residente in Lajatico e l'altro a Orciatico.

Per le cause civili questa comunità è compresa nella potesteria di Peccioli, ma in quanto al criminale vi fa ragione il Vicario R. di Lari , dov'è pure l'ufizio di esazione del Registro con la cancelleria comunitativa. L'ingeguere di Circondario risiede in Peccioli; la conservazione delle Ipoteche in Livorno, e la

POPOLAZIONE della Comunità di LAIATICO a tre epoche diverse.

| Nome dei luoghi                      | Titolo delle Chiese | Diocesi<br>cui<br>appartengono | Popolazione Anno Anno Anno 1551 1945 1833 |            |            |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Lajatico Orciaticocon Pie- tra-Cassa | S. Leonardo, Pieve  | Volterra<br>idem               | 449                                       | 473<br>465 | 839<br>681 |

Totale . . . . . . . . . Abitanti #. 677 #. 938#.1516

LAMA DI CALCI nel Val d'Arno pisano. — Cas. con chiesa parr. (S: Andrea a Lama) nel piviere di S. Giovanni Evangelista di Calci, Gom. e Giur. di Pisa, da cui trovasi circa 7 migl. a lev., nella Dioc. e Comp. pisano.

Questo nomignolo di Lama suole applicarsi bene spesso a talune di quelle Forre di poggi, i di cui fianchi scoscesi sono stati corrosi e dilamati da uno o più

corsi di acque.

Infatti alla Lama di Calci ha data origine e nome il limpido torr. Zambra, che scendendo da Tracolle sulla faccia meridionale del Monte-Pisano, fra il Castel maggiore e il paese di Calci, passa per la dilamata contrada della Lama, lasciando alla sua sinistra la chiesa di S. Andrea.

Non starò qui a descrivere quei luoghetti, che sebbene portino il nomignolo di Lama, pure non diedero mai il titolo a un qualche vico, casale, ossia popolazione. Sarebbero di questo numero la Lama della Corsonna di Barga, la Lama della Singerna di Caprese, la Lama sul torr. Pavone di Castelnuovo di Val-di Cecina; le Lame di Tredozio, di Modigliama, di Castelfranco di sopra, ed anche dell' Appennino di Zeri in Lunigiana; la Lama di Vicchio in Mugello, le Lame di Pelago sotto Valombrosa, la Lama di Porta al Borgo di Pistoja, quelle di Larciano sul Monte Albano, di Castel-Focognane nel Casentino ec. - Mi limiterò pertanto a registrare qui appresso solamente un'altra villata che diede il suo vocabolo ad un popolo con l'indicazione specifica di Lama.

La parr. di S. Andrea a Lama di Calci nel 1833 contava 269 abit.

LAMA in Val-di-Marina. — Vico dal quale prese il distintivo la chiesa part. di S. Martino alla Zama, i di cui beni furono da lunga mano ammensati all'arcispedale di S. Maria Nuova nel tempo che il suo popolo si riunt a quello di S. Pietro a Casaglia, nel plviere di Carraja, Com. e circa 7 migl. a sett. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze. — Ved. Casaglia ni Carrasano.

LAMARI o LAMMARI, nel piano orientale di Lucca. — Contrada con pieve (S. Jacopo) nella Com. Giur. e circa a migl. a maestr.-sett. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città è 3 migl. a grec.

Incontrasi sulla parte sinistra del secchio Ozzeretto fra la R. villa di Marlia e la strada R. pesciatina, in mezzo a deliziosa pianura ed a ben coltivate campagne.

Fra le antiche membrane dell'archivio arcivescovile di Luoca, due ch'io sappia rammentano la pieve e contrada di Lamari, una dell'anno 906, e l'altra dell'anno 1056. A tenore della prima pergamena, la chiesa battesimale di Lamari nel 906 era dedicata a S. Giovanni Battista e a S. Maria. L'altra poi del 1056 tratta di una donazione per l'anima del defunto Vesc. Giovanni fatta da Benedetto chierico alla cattedrale di S. Martino, cui assegnò varii pezzi di terra situati a Sugrominio, in Tramonte presso Brancoli, in Martia, in Lunata e in Lamari.

La pieve di S. Jacopo a Lamari non ha; nè pare che abbia avuto nei tempi indictro alcuna ch. parrocch. sua suffragane. La pieve di S. Jacopo a Lamari, o Lammari nel 1832 contava 2665 abit.

LAMOLA, o LAMOLE. — Varie contrade segnalate con la denominazione di Lamola o Lamole, vale a dire di piccole Lame, danno di per sè stesse a conoscere che la loro posizione è poco lungi da un corso di acqua, dove ruppe e trascinò via una parte di ripa. Tale è la borgata di Lamole allo stretto della Golfolina, il casale di Lamole sul poggio corroso dalle acque della Greve, la chiesa di Lamole fra Arcidoso e Monte Latrone sulla ripa sinistra dell'Ente, tre luoghi che qui sotto descrivo.

LAMOLE DELLA GOLFOLINA nel Vald'Arno sotto Firenze. — Cas. con annesso
horghetto appellato Bauciamesa, nella parrocchia di S. Maria a Lamole, piviere de'
Ss. Giov. e Lorenzo a Signa, Com. Giur.
e eirea 3 migl. a pon. della Lastra a Signa,
Dioc. e Comp. di Firenze.

Il casale e chiesa di Lamole sono più a pon. del borghetto di Brucianese, entrambi però sulla strada R. pisana nella gola tortuosa percorsa dall'Arno in Golfolina, e poco lungi dalle cave di pietra

serena, o di macigno.

La parr. di S. Maria a Lemole nel 1833

contava 529 abit.

LAMOLE in Val-di-Greve. — Cas. che dà il titulo alla parrocchia di S. Donato a Lamole nel piviere di S. Maria Novella in Chianti, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi sulla pendice settentrionale del poggio delle Stinche, fra i due primi rami della fiumana di Greve, nella strada pedonale che guida sulla cresta del monte di Cintoja.

I vigneti che danno il buon vin di Lamele cotanto lodato, sono piantati fra i macigni di colesto poggio, quasi sull'ingresso della contrada del Chianti.

La parrocchia di S. Donato a Lamole

nel 1833 contava 359 abit.

LAMOLE, LAMOLA, AMOLA ( Lamulae) in Val-d'Orcia. — Pieve antichissima (S. Maria ad Lamulas) attualmente ridotta a pubblico oratorio nella parr. arcipretale di S. Clemente a Monte Latrone, dal qual castello è distante circa un miglio a lev-scir., nella Com. Giur. e migl. † a maestr. di Arcidosso, Dioc. di Montaleino, già di Chiusi, Comp. di Grosseto.

E une chiesa di antica struttura a tre navate, situata quasi a mezza strada tra Arcidosso e Monte-Latrone, sul cammino tracciato lungo le discoscese balze che bagna alla sua sinistra il fiumicello *Ente*.

Del vico e pieve di Lamole sussistono memorie fino dal secolo IX fra le carte della badia del Monte Amiata, al quale Mon. sino d'allora la stessa chiesa plehana apparteneva. Il più antico istrumento fu stipulato nell'anno 853 di gennajo nel *vico* di Lamole. - Anche la grancia, ossia cella di S. Maria a Lamule venue confermata alla badia Amiatina dall'Imp. Lodovico II con diploma dei 4 lugi. 853 spedito in Pavia dalla residenza regia. ---Sette anni dopo il preposto della stessa badia, per atto pubblico rogato in Monticello, allivellò una casa con terreni posti a Lamole, ad Arcidosso ed a Monticello per l'anuno tributo di 9 denari in moneta, e di un'anfora di vino da recarsi alla cella di Lamole.

Che l'ubicazione del casale, ossia villata di Lamole, fosse dov' è tuttora la chiesa già pieve omonima, lo prova un contratto della stessa badia rogato in Chiusi li 12 sett. 869, per il quale Pietro abate di quel monastero diede a livello un pezzo di terra posto nel casale di Lamole confinante col fiume Ente, con la via pubblica e con la vigna di Ansichisi.

Pochi anni innanzi lo stesso sbate Pietro aveva ottenuto un privilegio dall'Imp. Guido, dato nella città di Roselle li 14 sett. 892, mercè cui furono confermati alla badia di S. Salvatore nel Monte Amista tutti i feudi, giurisdizioni, decime, chiese, celle e corti statele concesse dall'Imp. Lodovico II, a condizione peraltre che gli abati ed i monaci ne erogassero il prodotto in henefizio dello spedale sin d'allora esistente all'Abbadia S. Salvadore, ed in elemosine ai poveri.

In tale occasione lo stesso Imper. Guido concedè alla badia Amiatina la facoltà
di aprire un mercato sabbatino, e di poterlo stabilire dove fosse piaciuto all'abate
o al proposto del monastero, con i tributi
consueti da erogarsi in vantaggio dei monaci e dei poveri pellegrini. — Infatti il
nuovo mercato venne dai monaci aperto e
introdotto nel casale di Lamole, e non
già all' Abbadia S. Salvadore, come in
principio aveva io congetturato, e di che

mi fanno ricredere tre inediti documenti di quel celebre monastero. Uno è dei 15 giugno 1240, stipulato nella curia di Monte-Latrone, quando Manfredi abate del Monte Amiata davanti a Lon Graziano custellano imperiale di Arcidosso protestò, e recatosi nel campo imperiale davanti al castello di Selvena rinnovò la protesta innanzi don Pandolfo capitano generale in Tuscana, dichiarando: qualmente il monastero del Monte-Amiata possedeva i diritti pro individuo sulla metà del mercato di Lamole, esibendosi l'abate Manfredi prouto a rispondere ai suoi contradittori in giudizio.

Il secondo documento riguarda l'esame di diversi testimoni fatto li 5 marzo 1249 per ordine apedito da Poggibonsi li 29 Mov. 1248 da Federigo d'Antiochia vicario generale in Toscana per l'Imp. Federigo II di lui padre. I quali testimoni comparsi davanti a ser Matteo notaro Imp. in S. Quirico asserirond, che il mercato Sabbatino era solito farsi dal Mon. di Montaminta ab immemorabili davanti alla Pieve di Lamole.

Finalmente il terzo documento è una citazione fatta da Iacopo notaro del Castel dell'Abbadia di commissione del vicario Imp. Federigo d'Antiochia, cou la quale fu intimato Giovanni camarlingo e rappresentante della comunità di Arcidosso a comparire personalmente dentro il termine di otto giorni nella curia imperiale davanti al vicario Federigo di Antiochia per cagione che la comunità di Arcidosso aveva aperto nel proprio paese un mercato in pregiudizio di quello che il Mon. Amiatino teneva nel luogo di Lamele. (Anca. Divi. Fioa. Badia cit.)

Nel secolo XIV la chiesa di S. Maria di Lamola, ossia Lamole, continuava ad essere la pieve matrice di Monte-Latrone, di cui è filiale l'attuale arcipretura di S. Clemente, siccome lo dimostra fra gli altri un istrumento degli 8 ottobre 1363, con il quale don Bernardo ahate del Monamiatino elesse un monsco di quella badia in pievano amovibile della pieve di Lamole, che su rettore nel tempo medesimo di S. Clemente a Monte-Latrone.

In seguito il battistero fu trasportato col titolo di arcipretura nella chiesa di S. Clemente, restando l'antica matrice di Lamole semplice oratorio sotto lo stesso popolo di Monte-Latrone, comecchè per venerazione del santuario la chiesa di lamole resti costantemente ufiziata nei giorui festivi. — Ved. Lanoza (S. Mana a).

LAMONE già Amone fi. (Amon, o Ancmon di Plinio) nelle parti di Romagna.-Una delle principali fiumane che hano origine sulla schiena dell' Appennino toscano. - Questa del Lamone ha principio da due rivi che scendono a destra ed a sinistra del giogo, presso la così detta Colla di Casaglia, per dove passa la strada provinciale di Faenza. Il ramo destro a partire dall'origine porta il nome di Lamone che conserva sino alla sua foce nel mare Adriatico. Sotto la hadia di Crespino si unisce al primo, e costà perde il proprio vocabolo di Crespino il ramo che scende da pouente. Per tal guisa il Lamone arricchito di acque precipita con maraviglioso effetto balzando a scaglioni di rupe in rupe, spumanti in estate, ma che fra i diacciuoli nell'inverno scendono senza strepito dall'eminente pittoresca cascata di Valbura. In tal guisa fra poggio e poggio il Lamone si avanza nella valle del suo nome, e accogliendo per via i tributi dei borri che vi fluiscono verso pon. dai monti Calsolano e Pravaglio, arriva sotto il castellaccio di Biforco, dove, dopo la discesa di quasi mille br., la stessa fiumana s'ingrossa con il copioso tributo del torr. Campigno per attraversare rigogliosa la Terra di Marradi. - Poco al di sotto del ponte a Popolano l'alveo del fiume serve per quasi tre miglia di linea di confine fra la Romagna pontificia e la granducale, la quale ultima abhandona al ponte di Mariguano.

Non è mio scopo aggiungere, come il Lamone continui placido il cammino, lambendo per via il pomerio delle mura meridionali di Faenza dopo essersi riunita a lui la Samoggia rioca del Marzeno e di molti subalterni tributarii della Romagna granducale; nè dire, qualmente da Faenza dirigendosi a grecale, il Lamone arrivi alla spiaggia dell' Adriatico tra il fiume Posaro e la città di Bavenna.

La qualità del terreno che questo fiume attraversa nel territorio granducale consiste nella massima parte in un grès siliceo micacco argilloso alternante con uno schisto calcareo-marnoso, disposto in strati orizzontali dalla parte dell'Appennino di Crespino, e pressochè verticali dal lato orient,

donde scende il primo ramo del Lamone. Una simile giacitura verticale presenta la roccia medesima dall'una e dall'altra sponda del Lamone nel subborgo meridionale di Marradi, ossia di Biforco, mentre le ripe e il letto del fiume in quell'angusto ripiano sono coperte da inerostazioni di calcarea cavernosa stalagmitica, concrezioni che non sono rare in essa valle. —

Ved. Mannadi Comunità.

LAGERETO, O AGRESTI in Val-d'Elsa.— Cas. che diede il nomignolo ad una ch. parr. (S. Michele a Lagresto, o Agresti) nel piv. di Gambassi, Com. e Giur. di Montajone, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.— Ved. Gambassi.

La parr. di S. Michele a Lagresto nel 1551 contava 58 abit.

LAMPAGGIO nel Val-d'Arno inferiore. — Piccolo cas. o villata nella parr. di S. Giorgio a Porciano, Com. e circa migl. I \(\frac{1}{2}\) a lev-grec. di Lamporecchio, Giur. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede presso la sommità del Monte Albano, ed è una possessione della commenda dell'Ordine cavalleresco di S. Stef-uo PP. e martire della prosapia dei principi Rospigliosi di Pistoja.

LAMPORECCHIO (Lamporeclum) sul Monte Albano nel Val-d'Arno inferiore. — Vill. spicciolato ch' ebbe un qualche fortilizio, da cui ricevè l'onorevole titolo di castello che dà nome ad una chiesa
plebana (S. Stefano) e ad una comunità
nella Giur. e circa 9 migl. a lib. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Contuttoció a questo luogo di Lamporecchio, piuttosto che il titolo compartitole dal Redi di famoso Castel per quel Masetto, si addice meglio quello di contrada, mentre gli manca una riunione di labbriche con strade che circoscrivono una porzione di terreno col nome specifico di questa popolazione, che è spicciolata in poderi, case e ville sparse su per la gibbosa pendice occidentale del Monte-Albano. Tale può dirsi la villa di Spicchio dov'è la maestosa casa di campagna de' principi Rospigliosi con i suoi vasti annessi, fatta erigere con disegno del Bernini dal Pont. Clemente IX della stessa Emiglia pistojese. Tali sono le villate di Pupiano, di Orbignano, di Porciano, di S. Baronto e di Lampuggio, che quasi circondano il capoluogo della comunità, ridotto alla chiesa parrocchiale ed alla sua canonica con qualche casa lì appresso.

Della rocca, torre, o altro fortilizio, che diede il titolo di castello a Lamporecchio, non havvi vestigio alcuno che possa meritare tal nome; seppure non si debla credere avanzo di un debole fortino un pianeggiante recinto di 70 br. lungo, 40 largo, e a grosso, murato sopra una emiuenza sovrastante alla chiesa di Lamporecchio che chiamasi il Castellaccio, comecchè per la debolezza dei suoi muri quei ruderi abbiano forma piuttosto di un diroccato convento che di fortezza.

Fa d'uopo peraltro avvertire, che costà dal lato rivolto a pon., quasi a fior di terra, sussistono tuttora due l'eritoje; e che nel casi di aver dovuto lavorare il sottostante terreno ad una certa profondità, vi fu scoperta una piuttosto spaziosa cisterna.

Di faccia a cotesto poggetto del Castel. laccio dal lato che guarda pon., varcando una forra, o insenatura di poggi, vedesi sopra la sommità di un altro risalto una torre quadrata, forse alta 30 br., fabbricata con buon pietrame che ha due porte per entrare nei due piani, uno sopra l'altro, divisi da volte reali, e solo comunicanti fra loro per un interno angusto passaggio. Ma il descritto edifizio non sembra di costruzione molto antica, ne trovasi circondato da alcun altro antemurale o hastione. Chiamano cotesta torre il Castello del Vitoni, perchè di proprietà di Domenico Vitoni discendente dal celebre architetto pistojese, che soleva appellarsi Bonaventura di Arrighetto Vitoni dalle forre di Lamporecchio. — Ved. Forna.

Non si conoscono memorie di Lamporecchio anteriori al secolo XI, nè io ho presente veruna scrittura, nella quale si faccia menzione di esso anteriormente ad un contratto dei 19 genn. 1057. È un atto, col quale Martino vescovo di Pistoja donò la ch. di S. Mercuriale di sno padronato al Mon. di S. Martino a Casanuova di Varazzano dotandola di varie possessioni, situate nel luogo di Lamporecchio, in Alfiano, in Caviniano, in Nievole ec. Si arroge qui la tradizione fra quei villici, che nel luogo del Castellaccio sopra descritto sia esistito un convento, la cui campana fu trasportata a Vinci.

Una bolla del Pont. Pasquale I diretta

a Ildebrando vescovo di Pistoja li 14 Nov. 1105 confermò alla chiesa cattedrale di detta città, fra le altre cose e possessi le sue Corti situate a Casale, a Lamporecchio, a Greti, e a Spanarecchio, le quali erano state carpite alla mensa episcopale, e quindi rivendicate dal prenominato vescovo Ildebrando: mercè cui la sua mensa riebbe quelle sostanze, quas solertia vestrae religionis (scriveva il Papa ) de laicorum eripuit manibus.

A convalidare nei vescovi pistojesi il dominio temporale di Lamporecchio e del suo distretto cooperò anche un diploma imperiale di Federigo I, spedito da S. Quirico in Val-d' Orcia li 4 luglio 1255 al vescovo Franci, cui donò fra le altre giurisdizioni baronali Monte-Magno con Lamporecchio ed ogni suo diritto, diritto che riduoevasi all'annuo tributo di 19 soldi moneta lucchese, e di due torte.

Infatti come fedeli del vescovo di Pistoja gli nomini di Lamporecchio e di Orbignano compariscono nel 1224, quando un castaldo della città di Pistoia, a nome dello stesso Comune e per ordine del potestà, protestò in pubblica adunanza nella chiesa del castello di Lamporecchio davanti al vescovo Graziadio, contro l'atto di sommissione e di fedeltà che questo prelato riceveva dai consoli e dalla maggior parte del popolo di Lamporecchio e di Orbignano come vassalli della sua chiesa. In seguito di tale protesta fu aggiunta all'atto di fedeltà la seguente clausola : salva la giurisdizione, consuetudine e ragioni che aveva sui sudditi e territorio di Lamporecchio e di Orbignano il Comune di Pistoja. (ZACCARIA, Anecd. Pistorien.)

Nè questa era la prima volta che i vescovi di Pistoja, dopo il privilegio ottenuto dall'Imp. Federigo I e confermato da Arrigo VI (28 ott. 1196) e da Ottone IV (anno 1209), si tennero per signori di Lamporecchio e di Orbignano; es endochè sino dal 1264 cra insorta lite tra Soffredo vescovo di Pistoja da una parte, e gli uomini del comune di Lamporecchio e di Orbignano dall'altra, querelandosi questi d'insoliti servigi di vassallaggio, d'indebite esazioni ec.; e pel contrario il vescovo opponendo, che gli uomini delle due comunità anzidette, essendo di sua giurisdi- quello di Castro e Conio, entrambi sizione spirituale e temporale, non corri- tuati sul Mont'Albano. ( Ammana. Istor. spondevano alla mensa vescovile ciò che for. Lib. VII).

era di giuttizia; avvegnaché erano già scorsi 14 anni, dacchè eglino nou solamente negavano di prestare le albergarie, ma facevano delle congiure e delle legle in pregiudizio dei suoi diritti. La lite fu portata davanti al Pont. Innocensio III, Il quale ne affidò la procedura all'Arcir. di Pisa, al vescovo di Luni e all'abete di S. Ponziano di Lucca. - Ma la decisione andando in lungo, il Pont. medesimo con bolla del 30 marzo 1216 sostitui all'Arciv. pisano e all'abate di S. Ponziano Giovanni da Velletri vescovo di Firenze, e Opizzone canonico di Luca. Da questi tre arbitri riunitisi a Pirenze nel palazzo di S. Giovanni, sotto li 21 sett. 1218, fu proferita sentenza definitiva, per la quale furono condannati gli uomini di Lamporecchio di pagare ai Vesc. di Pistoja l'annuo cauone di 15 lire in tanto buon vino: e viceversa fu inihito al prelato pistojese di poter smacchiare e appoderare le terre di quella medesima comunità, siccome aveva praticato nei lenpi trapassati. (Ancu. Divi. Fioa. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Il fortilizio che esisteva sino dal secolo XIII nei contorni di Lamporecchio fu guardato dalla fazione ghibellinadi Pistoja, tostochè con petizione del primo di aprile 1284 gli uomini di Artimino supplicavano i rappresentanti del Comune di Pistoja, affinchè ad onore della parte Guelfa prendessero la difesa e custodia di Artimino e del suo distretto, onde liberare quegli abitanti dalle scorrerie dei Ghibellini, che allora occupavano il castello di Lamporecchio. (Zaccaria I. cit.)

Durante le guerre accese nelle prime decadi del secolo XIV fra il Comune di Pistoja e quello di Firenze, ed in seguilo fra i Piorentini e Uguccione della Fag giuola, cui non molto dopo tennero dietro vicende anche più disastrose per conto di Castruccio signore di Lucca, nel giro di tre decadi gli uomini di Lamporecchio dovettero ubbidire ora all'uno ora all'altro vincitore. Dopo la morte del capitano lucchese il Cast. di Lamporecchio tornò all'obbedienza dei Fiorentini, i quali col trattato di pace dei 24 maggio 1329 restituirono ai Pistojesi il castello medesimo e Pinalmente la comunità di Lamporecchio gli 11 apr. 1351 si sottomise separatamente alla Rep. fior., che dichiarò il territorio medesimo faciente parte del distretto fiorentino.

Doude avvenne, che la corte di Lamporecchio, trovaudosi a confine delle comunità di Tizzana e di Cerreto Guidi

comprese nel contado fiorentino, furono poste tra queste e quella le Passeggerie o Dogane di frontiera che il Contado di Firenze allora teneva nel suo territorio distrettuale, come se si trattasse di limiti fra due stati e due dominii diversi. — Ved. l'Articolo Firenze Compartimento.

Movimento della Popolazione del PIETANATO DI LAMPONECCHIO e sue ville a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| Ana. | naschi maschi |     | maschi |     | dei |   | delle | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|---------------|-----|--------|-----|-----|---|-------|-------------------------------|
| 1551 | -             | -   | -      | -   | -   |   | 280   | 1485                          |
| 1745 | 155           | 114 | 223    | 286 | 129 | 6 | 180   | 913                           |
| 1833 | 218           | 223 | 258    | 266 | 762 | 7 | 305   | 1734                          |

Comunità di Lamporecchio. — Il territorio comunitativo di Lamporecchio occupa una superficie di 13726 quadr., dai quali sono da detrarre 425 quadr. percorsi da acque di fossi e torrenti e da pubbliche strade.

Nel 1833 vi si trovavano 6122 abit., a ragione cioè di 360 individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sette comunità. Sulla giogana del Monte Albano, ossia del *Barco*, ha di fronte verso grec. la Com. di Tizzana, a partire dal bivio della via di Leporaja per entrare in quella che dirigesi a S. Alluccio, mediante la quale i due territorii si accompagnano insieme sino al così detto tabernacolo de' Bonfanti, e di là per confini artificiali arrivano al termine del Sasso Bianco. Costà subentra la comunità di Seravalle, e con questa l'altra di Lamporecchio passa il poggio delle Bandite per quindi entrare nel borro dell' Ulivecchio, col quale scende la pendice occidentale del Monte-Albano, finchè alla confluenza del rio di Cecina davanti al custelletto di questo nome il territorio di Lamporecchio rimonta l'alveo del borro Cerralto. Giunto sulla cresta del monte nella via della Ciliegia, voltando faccia da

sett. a pon., scende verso la Val-di-Nievolo di conserva con il territorio comunitativo delle due Terre di Monsummano e Monte Vettolini, da primo per la strada della Casalina, poi per il viottolo della pieve di Vajano, quindi per i borriciattoli della Paduletta e di Brogi tributarii del rio Cecina, finchè con esso rio giunge al Canale del Terzo sulla gronda orientale del padule di Fucecchio. Lango il Canal del Terso, il territorio comunitativo in discorso voltando a lib. corre di conserva con la Com. di Buggiano per circa mezzo miglio, e poscia con quella di Fucecchio per un buon miglio, finchè sulla strada delle Prata, cambiando direzione, lascia a lib. il padule di Fucecchio e incontra dal lato di ostro-scir. la Com. di Cerreto-Guidi. Con essa fronteggia mediante la strada predetta, poi per lo stradone della Valle di Bagnolo, percorso il quale trapassa la via che da Cerreto-Guidi va a Lamporecchio. Costà piegando verso lev. sottentra la Com. di Vinci, con la quale attraversa per termini artificiali le sinuosità dei poggi tra Lamporecchio e Vinci, finchè entra nella strada di Leporaja e con essa ritorna sulla sommità del Monte Albano, dove ritrova sullo shocco

della via comunitativa di S. Alluccio il stesso monte sopra Carmignano e Tizzana, territorio di Tizzana.

Non passano per questa Comunità strade regie nè provinciali, e quelle comunitative sono quasi tutte pedonali, se si eccettuino pochi tronchi di vie vicinali che dirigonsi a Lamporecchio da Cerreto-Guidi, da Vinci e dalla strada provinciale di Val-di-Nievole.

Piccoli sono i torrenti o borri che percorrono il territorio in discorso, fra i quali il più esteso e copioso di acque sarebbe il Fincio. Egli è uno dei tributarii del nadule di Fucecchio, dalle cui torbe traggono profitto i possidenti frontisti della gronda orientale per colmare e honificare quel suolo. Il Fincio di Lamporecchio, ch'è hen diverso dal Fincio che scende nel fiume Ombrone dai Monti di sopra a Pistoja, nasce sulla pendice occidentale dei Monti di sotto, mentre le sue più lontane sorgenti partono dalle vicinanze della così della Pietra Marina. - E questo il punto più eminente del Monte Albano, il luogo donde si scuopre una gran parte della Toscana occidentale e meridionale, giacchè, eccettuato l'Appennino pistojese e l'Alpe Apuana, non gli si parano davanti monti ad emo superiori, per quanto la Pietra Marina non sia che 944 br. al di sopra del livello del mare: - Di quà si gode a scir.-lev. libera prospettiva della valle fiorentina e di tutte le vallecole sue tributarie, a sett la catena dell'Appennino; a pon. le valli di Nievole, dell'Arno inferiore e del Serchio, con tutto il delta pisano, dall'Appennino al mare, da' Monti Livornesi alla punta del Corvo, ossia al promontorio di Luni.

La qualità del terreno della comunità di Lamporecchio, in quanto spetta alla pendice superiore del Monte-Albano, appartiene nella massima parte a una calcarea stratiforme compatta spesse volte alterata e unita ad altre sostanze terrose e metalliche in guisa da farle cambiare colore e convertirla in galestro venato, mentre alla base occidentale presso al lembo del padule di Fucecchio il suolo trovasi coperto da ciottoli, da ghiaje fluttate, e da un deposito martoso palustre.

Essendo pertanto le rocce componenti il territorio superiore della Com. di Lamporecchio di natura identica e quasi simile a quelle che cuoprono le spalle allo Seravalle, dalla quale venuero nuovamen-

stesso monte sopra Carmignano e Tizzana, non vi ha d'nopo domandare, se costa il prosperino le viti, e qual sorta di vino forniscano i suoi grappoli. Che se mai alcuno ne dubitasse, saprà dal Redi, che fra i vini più prelibati della Toscana fu da esso designato il topazio pigiato in Lamporecchio.

Anco quattro secoli innanzi del Redi il vino di questa contrada era talmente in credito, che i vescovi di Pistoja facerano recare alla loro mensa in tanto buon vino di Lamporecchio i tributi e censi che quegli abitanti solevano pagare dei terreni appartenuti alla sua cattedrale.

Al pari dell'uva riescono ottimi i frutti di varie specie di piante che vegeffino costà sul Monte-Albano, fra le quali la più rieca e produttiva è quella dell'olivo.

La piocola e variata cultura è quella che meglio si addice a questo suolo calcarco-argillo-siliceo, per la maggior parte appoderato e sparso di case coloniche e di ville, eccettuando la porzione più alta della comunità, destinata al bosco e alla pastura.

La chiesa di Lamporecchio sotto il titolo di S. Stefano è molto antica. Essa era a
tre navate, una delle quali è stata chiusa
per uso di Compagnia. — Non vi si legge
un nome nè un millesimo sopra i sepolcri, o sopra le porte, più antico del 1612.
Evvi un bellissimo altare di mezzo con
tavola rappresentante la Visitazione, composta di quattro figure quasi di uatural
grandezza; cioè la Madonna, S. Elisabetta
in ginocchio, S. Rocco e S. Sebastiano,
il tutto lavoro di terra invetriata della
souola della Robbia.

Anche i pilastri della tribuna sono adorni di basso-rilievi a frutta diverse e a fiorami di vario colore.

Il pievano di Lamporecchio è vicario foranco, e spettano al suo piviere le se guenti tre chiese parrocchiali: 1. S. Marla Maddalena a *Orbignano*; 2. S. Baronto, già abbadha; 3. S. Giorgio a *Porciano*.

La comunità di Lamporecchio innanti la legge del 29 sett. 1774, relativa alla riforma delle comunità del distretto fioreatino, era composta dei popoli di S. Stefano a Lamporecchio, di S. Baronto e di S. Giorgio a Porciano; ma in vigore del regolamento dei 7 giugno 1775 i sunnominati tre comunelli furono incorporati coa altri undici alla comunità e potesteria di Seravalle, dalla quale vennero nuovamen-

nistrazione economica, per riunirli in un tetto pistojese Bonaventura Vitoni. sol corpo con i popoli di Orbignano, di Larciano, di Cecina, e di Castel-Martini, nel modo che tuttora si mantengono

Ebbe i natali in Lamporecchio il poeta Francesco Berni, sebbene i di lui ge-Lamporecchio fu orinndo, e sorse nella Ruota è in Firenze.

te staccati nel 1810, in quanto all'ammi- torre di sua famiglia nacque il cel: archi-

La Comunità di Lamporecchio dipende per il civile dal potestà di Seravalle, per il politico ed il criminale dal commissario R di Pistoja, dove ha la sua cancelleria comunitativa, l'ufizio del Reginitori fossero da Bibbiena; siccome di stro, e la conservazione delle Ipoteche. La

POPOLAZIONE della Comunità di Lauroreccuso a tre epoche diverse.

|                                                            |                            | Diocesi                      | Popolazione  |              |              |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Nome dei Luoghi                                            | Titolo delle Chiege        | cui<br>appartengono          | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |  |
| S. Baronto, pres-<br>su <i>Varazzano</i><br>Castel-Martini | S. Baronto, già Badia      | Pistoja                      | 366          | 397          | 522          |  |
| già a Gerbaja.                                             | S. Donnino, Prioria        | San-Miniato,<br>già di Lucca | 52           |              | 6 <b>9</b> 5 |  |
| Cecina<br>Lumporecchio e                                   | S. Niccelò, Pieve          | idem                         | 259          | 533          | 55u          |  |
| sue ville                                                  | S. Stefano, Pieve          | <b>.</b>                     | 1 4          | 913          | 1734         |  |
| Orbiguano                                                  | S. Maria Maddalena, Prior. | <b>Pistoja</b>               | 1485         | 409          | 645          |  |
| Porciano                                                   | S Giorgio, Rettoria        | ا                            | , (          | 185          | 284          |  |
| Larciano                                                   | S. Stefano, Pieve          | Sen-Mimato,                  | ا مرم        |              |              |  |
| •                                                          | l                          | già di Lucca                 | 638          | 1042         | 1692         |  |

Totale. . . . . . . . . Abitanti n. 2800 n. 3476 n. 6122

LANCIALBERTI in Val d'Elsa.—Cas. che diede il titolo alla soppressa 'cura di S. Maria a Lancialberti, attualmente unita a S. Margherita a Sciano nel piviere di S. Giov. Battista in Jerusalem, un di a Semifonte, volgarmente di S. Donnino a Lucardo, Com. e quasi a migl. a scir. di Certaldo, Giur. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede Lancialberti sopra una piaggia di tufo conchigliare alla destra del fiume Elsa e della strada R. Francesca.

Bbbe podere costà la nobil famiglia Grifoni di Firenze, che su patrona della chiesa di Lancialberti sino a che questa cura con decreto arcivescovile dei 26 aprile 1802 insieme cond'altra di S. Martino a Lifoli fu riunita alla parrocchia di S. e dal castello di Calamecca da un capo Margherita a Sciano dello stesso pievana- di fazione guelfa, Spino di Trivulzio. Ma to.-Ved. Sciano, o Asciano in Val d'Elsa. essendo dopo tornati i Ghibellini a Lan-

Il popolo di Lancialberti nel 1551 contava 48 abit. e 87 nell' anno 1745.

LANCIOLE, o LANCIUOLE (Castr. Lanciolae) in Val-di-Nievole. - Cast. con dogana di frontiera e chiesa parr. (S. Bartolommeo) nella Com. e circa 3 migl. a lib. di Piteglio, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È situato nei monti di sopra a Pistoja presso le sorgenti della Pescia maggiore, sulla strada che guida a Pontito e Lucchio nel dominio lucchese, presso il confine della Dioc. pistojese, o del Granducato con il Ducato di Lucca.

Fu uno dei castelli della Montagna pistojese che tenne la fazione ghibellina, la quale nel 1290 venne cacciata di costà ciole, vennero questi di nuovo assaliti dalle genti del Trivulsio, che scalaronole mura castellane, riportandone completa vittoria; in guisa che ogni anno nel giorno 16 di febbrajo il popolo di Lauciole costumava solennizzare il compleanno della gloriosa giornata. — Ved. Cararozz.

Con provvedimento dell'anno 1330 dagli Anziani di Pistoja fu dell'herato, che anche Lanciole avesse il suo giusdicente minore, il quale facesse ragione al popolo di Lanciole e a quello di Crespole sotto la dipendenza criminale e politica del capitano della Montagna.

Nel 1403, di ottobre, il cast. di Lanciole, essendosi sedate le fazioni Panciatichi e Cancellieri, si sottopose con tutti gli altri castelli della Montagna di Pistoja al governo del Comune di Firenze, dal quale ottenne alcune favorevoli capitolazioni. Nel 1428 insorsero controversie di confine tra le comunità di Crespole e Lanciole del dominio fior. e quella di Pontito della repubblica lucchese, le quali restarouo terminate nel 1429.

Il doganiere di Lanciole è di terza classe, e dipende da quello di seconda che risiede alla dogana del *Cardino* sulla strada R. da Pescia a Lucca.

La parr. di S. Bartolommeo a Lanciole nel 1833 noverava 212 abit.

LANCIOLINA, o ANCIOLINA e GHIAS-SAJA nel Val-d'Arno superiore. — Vill. con antica rocca che diede il nome al popolo di S. Angelo all'Anciolina, già nel piviere di Gropina, attualmente riunito alla cura di Chiassaja, nella Com. pievanato e circa a migl. a lev. di Loro, Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posto sul fianco occidentale e vicino al giogo dell'Alpe di S. Trinita fra le più alte sorgenti del torr. Agna.

Fu il Cast. di Lanciolina feudo pur esso dei conti Guidi di Modigliana confermato ai medesimi nel 1220 dall'Imp. Federigo II. Dai conti Guidi passò Lanciolina in potere degli Ubertini di Soffena per retaggio lasciato da una donna degli Ubertini maritata al conte Alessandro dei conti Guidi di Romena. Della quale femmina fu nipote ed erede quell'Aghinolfo figlio di Bettino il Grosso, cui riferisce Giov. Villani (Cronaca Lib. IX cap. 272), là dove racconta, come nelle calende di ottobre del 1324 si arrendè al Co-

mune di Firenze il castello di Lanciolim, per cagione che, guerreggiando il contado di Valdarno Aghinolfo di Bettino Grosso degli Ubertini con sua masnada che dimorava in Lanciolina, fu sconfitto e fatto prigioniero dagli uomini di Castel-Franco di sopra, e da quelli di Loro: onde per redimersene Aghinolfo dovè riunziare ad ogni ragione sopra la prenominata rocca e suo distretto a favore del Comune di Firenze.

Il pesse intorno a Lanciolina nel 1302 era stato saccheggiato dai Ghibellini ribelli usciti da Firenze, tra i quali alcani dei Pazzi e degli Ubertini di Valdarno. Per la qual cosa con sentenza dei 21 luglio di detto anno il potestà della repubblica condanuò quei ribelli in contumacia alla pena della testa. — Ped. Gamenzaro.

È fama che dalla rocca di Lanciolina traesse i natali il celebre Poggio Bracciolini, sebbene i suoi biografi abbiano indicato in vece di quella il capoluogo della potesteria, cioè Terranuova.

Nel casale di Chiassaja, compreso nell'antica corte e distretto territoriale di Lanciolina, è situata la ch. parr. di entrambi i paesi, la cui popolazione nel 1833 ascendeva a 253 abit.

LANCISA o ANCISA nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Inclea.

LANCISA, O ANCISA DI VAL-DI-BAGEO in Romagna. — Ved. SELVAPIANA nella Valle del Savio.

LANCISA, o ANGISA in Val-di Lima.

— Cas. con cappella (S. Maria) nel piviere e popolo di Lizzano, Com. Giur. e circa a migl. a sett. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

R situato in costa fra Lizzano e San-Marcello sull'antica strada maestra modenese, stata aperta o piuttosto restaurata nel 1225, sopra uno sprone della montagna che scende alla sinistra del fiume Lima. Era Lancisa un comunello di Lizzano, che con Spignana nel 1551 costituivano tutti tre insieme una popolazione di 1625 abit. — Ved. Lizzano.

LANO e CORTI in Val-d'Elsa. — Villate composte di due popoli insieme riuniti (Ss. Niccolò e Lurenzo delle Corti, e S. Martino a Lano) pell'antico piviere di S. Gio. Battista a Castello, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro di Colle, Dioc. medesima, già di Volterra, Comp. di Siena.

LAPP

Le villate di Lano e delle Corti s' incentrano nella strada provinciale tra Casole e Colle sulle piagge che rasentano dal lato manco il corso dell' Elsa morta.— Ved. Corri (LE) in Val-d' Elsa.

La parr. di S. Martino a Lano e Corti nel 1833 noverava 119 abit. — Confrontala con la popolazione del 1551, la parr. delle Corti allora aveva 104, e quella di Lano 53 abit., mentre nel 1745 la parrocchia delle Corti era ridotta a 53 individui, e l'altra di S. Martino a Lano a 42 abit.

LAPI (S. GIORGIO A) nella Val d'Arbia. — Antico comunello del Terzo delle Masse di S. Martino, che portò il distintivo della sua chiesa parr. attualmente diruta, e da lunga mano riunita al popolo di S. Pietro a Monte-Liscai nel piviere e vicariato foraneo del Bozzone, Giur. Dioc. e Comp. di Siena, da cui il Cas. di Lapi, o all'Api dista quasi tre migl. a grec.

È situato in un' amena collina fra i torr. Bolgione e Bossone, che bordeggiano il così detto Piano di Lapi.

Ebbe origine da un monastero di donne della congregazione di Camaldoli, eretto nella prima metà del secolo XII sopra i beni donati a quelle recluse dall'abate del Mon. della Rosa, e più tardi spesse fiate sovvenuto per pubblico decreto dal Comune di Siena.

Alcuni istrumenti relativi al Mon. di S. Giorgio a Lapi, o all' Api, s'incontrano fra le membrane appartenute alle Trafisse di Siena; il più antico dei quali è dei 15 giug. 1306 rogato nella chiesa del Monastero di S. Giorgio all' Api. In altro contratto, dei 22 aprile 1316, trattasi della compra di un mulino detto della Querciola posto sul fiume Bozzone, che fu acquistato a nome delle monache di S. Giorgio all' Api. (Anca. Dira. Fion. Carte del Mon. delle Trafisse).

Queste claustrali nel 1409, essendo rimaste in piccol numero, furono incorporate al vicino Mon. di S. Mamiliano a Valli — La chiesa peraltro di S. Giorgio continuò a servire di parrocchiale sotto il governo di un religioso sacerdote Camaldolense, sino a che verso la metà del secolo XVII, minacciando essa povina, fu soppressa, e la sua cura raccomandata al parrocco di S. Pietro a Monte-Liscai.

Col regolamento Leopoldino del 2 giugno 1777 relativo all'organizzazione economica delle comunità dolla provincia superiore senese, il comunello di S. Giorgio a Lapi, o all'Api figurò fra quelli che componevano la Com. del Terzo di S. Martino di Siena.

Al presente non esiste di quel fabbricato altro che un avanzo della tribuna della chiesa di S. Giorgio a Lapi, il cui distretto nel 1640 consisteva in otto poderi, dove si trovavano 50 abit. — Ved. Sirna (Comunità del Terzo di S. Martino di )

LABTICA O LASANTICA, detta anche Antica nel Val-d'Arno superiore. — Villa signorila che diede il nome a un'antica chiesa parr. (S. Andrea) da lunga mano riunita al popolo di S. Cristoforo a Perticaja, nel piviere e Com. di Rignano, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze. — Ved. Antica nel Val-d'Arno superiore.

LAPPEGGI, APPEGGI o LAPPEGGIO nella vallecola dell'Ema. — Contrada sparsa di bei palazzi di campagna, fra i quali una villa magnifica della sasa granducale Medicea con cappella (S. Maria Maddalena de'Pazzi) nel popolo della pieve di S. Maria all'Antella, Com. Giur. e 3 migl. a ostro del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenza, dalla qual città le ville di Lappeggi sono a un bel circa 5 migl. a scir.

Nei socoli trapassati portava singolarmente il titolo di Lappeggi una casa torrita e rinchiusa da muri esistente tuttora sull'ingresso dell'alto piano di Lappeggi nella strada che guida a Mondeggi; comecchè sotto nome di Lappeggi o Lappeggio s'intende una estensione di territorio fra il torr. Grassina e l'Ema nella parte meridionale del popolo dell'Antella, contrada celebrata dal Redi nel Bacco in Toscana, allorchè cantava:

Ma se chieggio
Di Lappeggio
La bevanda porporina,
Si dia fondo alla cantina.

La casa torrita di Lappeggi testè nominata, nel secolo XIV apparteneva alla badia di Montescalari, il cui abate l'allivellò insieme con un podere ed altre terre annesse. Riferisce a una tale enfiteusi fra gli altri un istrumento del 1.º aprile 1337 rogato nel popolo della chiesa ple-

hana di S. Maria dell' Antella loco dicto Lapegio, col quale Guiduccio del fu Gherardo del fu Buonagiunta de' Bardi di Firenze prestava mallevadoria per l'acquisto di un podere satto dal Mon. di S. Cassiano a Monte-Scalari, obbligandosi a rilevare quei monaci da ogni caso di condanna, bando, confisca, o prestanza, lira, dell'estimo, gabelle imposte e da imporsi dal Comune di Firenze, come pure da ogni possibile sentenza d'inquisizione per conto di eresia ec.

Appella anche più specialmente alla Casa torrita di Lappeggi un atto pubblico dei 24 gennajo 1340. — Trattavasi di rivendicare al Mon· di Monte-Scalari un grosso podere posto in Val·di-Rubiana coutro gli credi di Cione del fu Uberto del popolo di S. Andrea a Linari, piviere di S. Miniato a Rubiana, con molte altre terre e case, tra le quali il palazzo con la torre di Lappeggi, ivi designati costi quandam domum altam sive turrim cum quadam alia domo positam juxta eam citatam turrim in populo plebis Antillae, loco dicto Lappeggi. (Anca. Dura. Fron. Carte della badia di Monte-Scalari).

La Torre stessa di Lappeggi con la casa annessa e il vasto podere contiguo nel 1750 dal Mon. di Monte-Scalari furono allivellati al Cardinale de' Bardi, da cui pervennero nei suoi nipoti ed eredi. Estinta la sua linea nel conte Girolamo Bardi, di rinnovato il livello fra l'attuale possessore sig. Rimediotti e l'Opera esterna di S. Maria del Fiore, subentrata nelle ragioni della soppressa badia di Monte-Scalari per elargità sovrana.

Ma i possessi più estesi, le case di campagna le più grandiose, i lunghi e larghi viali, i molti giardini, le fonti artificiali, per cui è salita in maggior nome la contrada di Lappeggio, furono in gran parte acquistati dalla casa dei Medici, che a Lappeggio ed alla villa di Mondeggi ebbe parco, poderi e palagi sino dall' epoca di Leone X. — Ved. Mossendo.

La villa reale però di Lappeggiocon tutti i vasti annessi, giardini, ragnaje, passeggi, vasche e fontane copiosissime di acque condotte dal poggio a grec. per il cammino di quasi due miglia in varie direzioni ai possessi Medicei, sono quasi tutti opera del cardinale Francesco Maria fratello di Cosimo III. Per volonti del que le sorsero in pochi anni sul pianeggian. te dorso delle colline di Lappeggio stradoni fiancheggiati da una doppia linea di cipressi con statue sui quadrivii, sui trivii e ad ogni capo strada. Eu quel porporato che fece convertire incolte selve in ameni giardini, case coloniche in campestri palazzi, malagevoli viottoli in ampie strade carrozzabili. Ma per sapere quanto operò a Lappeggio il cardinal Francesco Maria niuno il disse, nè il poteva forse dir meglio del piacevole poeta Fagiuoli, del quale ne gioverà qui ripetere il veridico ragguaglio inviato alla principessa Anna Elettrice Palatina, nipote del cardinale prenominato, con le segnenti terzine.

Bisogna ire a Lappeggio, e veder là, Addove pare che per via d'incanti Faccia quanto mai vuole e quanto si. Dove non era goccia d'acqua, tanti In breve vivi fonti ei volle avere Che si trovano adesso in tutti i canti; Le vasche, le conserve, le peschiere, I boschetti, le grotte e le verzure .Si fanno dal vedere al non vedere. N'un tratto saltan su statue e pitture, Gallerie, gabinetti, terrazzini, Lontananze, vedute e diritture. Corne funghi fa nascere i giardini, Cangia i tuguri in nobili stanzoni, In palazzi le case ai contadini. I hoschi in amenissimi stradoni; Ne' viali ove appena entrava un solo, Oggi due mute insiem vanno a gironi. Ogni cosa lassù fassi in un volo; Vi è tatto fuorchè il tempo; oquesto mai Non v'è, nè se ne dà pur un saggiolo-Questo signore a quel che io osservai S'adatteria al divin : che le parole Dixit et fucta sunt piacciongli assai. Però si prova a fare ciò ch' ei vuole: (sto; Prenderia un po' d'onnipotenza in pre-Ma tal servizio a niun fur mai si suole. (G. B. FARTUOLI, Rime piacevoli, Parte I. cap. 5.)

Ma sul declinare del secolo XVIII la R. Villa di Lappeggio con tatti i suoi aunessi fu data in affitto, e quindi venduta. Dopo di che gli olmi e cipressi lungo i viali per il giro di circa quattro miglia vennero atterrali, e lo stesso palazzo di-

sfutto più che per metà, e poi riedificato dall'attual possessore Cap. Cambiagi.

LARCIANO DI LAMPORECCHIO nel Val-d'Arno inferiore. - Vill. con pieve (S. Silvestro) già filiale della distrutta matrice di S. Lorenzo a Vajano, nella Com. e quasi due migl.a maestr. di Lamporecchio, Giur. di Seravalle, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Fireuze.

Risiede sul Ganco occid. del Monte-Albano, ossia dei monti detti di sotto rapporto a Pistoja, fra Lamporecchio, il Cas. di Cecina e la chiesa di S. Baronto, un miglio presso alla sommità del monte

preaccennalo.

Sino dalla metà del secolo X, fu Larciano antica signoria dei conti Guidi; avvegnachè nell'ottobre dell'anno ges, due figli del Conte Tegrimo, (l'autore dei conti Guidi di Modigliana) cioè Ranieri e Guido, stando in Pistoja, per l'anima del padre e di donna Ingheldrada loro madre donarono alla cattedrale de' Ss. Zenone, Rufino e Felice, e per essa al suo vescovo Raimbaldo, un casalino dove era stata fondata la chiesa di S. Pietro, in loco dicto Casise presso la villa di Larciano, con atto pubblico degli 11 ottobre delicon tutte le terre vigne e massérizie a quella appartenenti. — Ved. Cascasa nel Val-d'Arno inferiore.

Infatti il Cast. di Larciano trovasi nel numero dei feudi imperiali confermati ai conti Guidi dagl'imperatori Arrigo VI e Federigo II insieme con altri, luoghi limitrofi, cioè medietatem plebis de Vajano, Vinci, Larcianum cum sua curte, podium de Colleclo cum omnibus appenditiis suis, Marinas ec. (forse il luogo detto ora Pietra Marina sulla vetta dello stesso Monte-Albano).

Dondechè questo medesimo castello di Larciano, unitamente ai casali di Cecina, di Casi e col poggio di Collecchio, nell'anno 1225 sotto li 23 Nov. furono venduti dai 4 fratelli figli del conte Guido Guerra di Modigliana al Comune di Pistoja per il prezzo di 6000 lire con tutte le respettive loro giurisdizioni. - Fed. Cor. leccuso, Casi e Cecina di Lamporecchio.

In vigore di tale acquisto i popoli dei luoghi suddetti, divenuti sudditi contadini pistojesi dovettero obbligarsi a pagare alla stessa eittä un annuo tributo in denaro. (FIORAVANTI, Memor. della città di Pistoja, cap. XIII )

Dall'anzidetta epoca in poi il Comune di Pistoja fortificò di mura e di baluardi il castel di Larciano; talchè questo soleva riguardarsi fra i principali castelli dei monti di sotto. Quindi è, che nel 1302 avendo i Fiorentini coi Lucchesi mos-o guerra a Pistoja, una delle prime imprese fu l'assedio di Seravalle, alla cui resa tenne dietro quella del Cast. di Larciano (ott. 1302), av vegnachè troppo tardi arrivò in soccorso una schiera di armati da Pistoja a tale scopó inviata.

Alla pace del 1329 Larciano su restituito dai Fiorentini all'antico dominio. fornito di armi e di armati, specialmente all'occasione che nel 1391, calando dalla montagua di sopra verso i monti di sotto un esercito mandato dal Visconti duca di Milano contro i Fiorentini ed i Pistojesi insieme alleati, questi ultimi scrissero lettere (19 sett.) ai terrazzani del castello di Larciano, dalle quali apparisce, che anche allora costà continuava ad avervi residenza un potestà istituitovi fino dall'auno 1330, e costà in Larciano nel 1401 fu raffermato, quando il Comune di Pistoja berò, che la città col contado pistojese fosse in avvenire contado fiorentino. Fu allora che tutte le potesterie del pistojese, non dipendenti dal capitanato della Montagna superiore, furono ridotte al numero di quattro, alle quali venne stabilito il pretorio al Montale, a Tizzana, a Seravalle ed a Larciano.

Con editto del 1 nov. 1772, in esecuzione del motaproprio de' 30 sett. precedente, relativo al nuovo compartimento dei tribunali di giustizia del dominio fiorentino, la potesteria di Larciano su soppressa e riunita alla giurisdizione del potestà di Seravalle. Quindi nel 1774 la comunità di Larciano restò riunita con Cecina, Orbignano, Porciano e S. Baronto in un sol corpo di amministrazione a quella di Lamporecchio. - Ved. Lam-PORECCEIO.

La parr. di S. Silvestro a Larciano nel 1833 noverava 1692 abit.

LARCIANO DI BAGNO in Romagna.-Cas. che ha dato il titolo alla parrocchia di S. Martino a Larciano, nella Com. Giur. e un migl. circa a grec. di Bagno, Dioc. di San-Sepolero, già della Badia Nullius di Bagno, Comp. di Firenze.

Risiede in collina alla destra del fiume Savio, sopra i poggi che stendonsi verso maestro dal monte Comero.

Anche questo Larciano fu signoria dei conti Guidi di Modigliana dopo che i figli del conte Guido Guerra, quelli medesimi che avevano venduto nel 1225 il Larciano pistojese, acquistarouo la metà del Gast. di Larciano di Bagno e dei vicini paesi di Fonte-chiusi e della Castellina da diversi signori di quella contrada, fra i quali un coute di Castrocaro, per il prezzo di lire 960 di Ravenna. Dondechè nel privilegio dai CC. Guidi ottenuto la seconda volta (anno 1247) dall'Imp. Federigo II, fu compresa fra i feudi di quei dinasti anche la giurisdizione sulla metà dei tre castelli prenominati.

In quanto alle vicende istoriche del Larciano di Bagno, essendo state comuni con quelle del capoluogo, invierò il lettore all'Art. Bagno, cui potrei aggiungere la notizia di una permuta fatta li 30 luglio 1405, per la quale il Comune di Firenze acquistò liberamente dal conte Antonio di Bandino de' couti Guidi da Monte-Granelli in Romagna tutte le ragioni che al medesimo per qualsiasi titolo potevano competersi sopra i castelli di Bagno, di Larciano, della Rocca di Corzano, di Larciano, della Rocca di Corzano, di Lancisa, ossia di Selvapiana, del Castel Benedetto, di Monte di Sacco e del castello di Tredozio.

LARCIANO (PIEVE DI), O DI FAL-TONA. — Ved. FALTONA (PIEVE DI) nella Val-di-Sieve.

LARGININO, o LARGENINO, talvolta, l'Argennina nel Chianti alto in Val-d'Arbia. — Poggio e casale che fu comunello con chiesa parrocchiale (S. Pietro a Larginino) da lungo tempo diruta, la quale tu ammensata con S. Giusto a Rentennano alla parrocchia di Lucignano, ossia di Lucignanello nel piviere di S. Marcellino in Avane, volgarmente chiamato a Brolio, o in Chianti, Com. e circa 6 migl. a ostro di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Agli Art. Argena, Argennina e Argeno fu avvisato, che tali nomignoli erano rimasti ad alcuni poggi collocati sul lembo, e facenti quasi argine fra il Chianti fiorentino e il Chianti della Berardenga senese. Infatti il poggio dell' Argennina, o sia di Larginino fu segualato a confine

dei due territorii e giurisdizioni politiche di Siena e di Firenze nel lodo pronuziato dagli arbitri in Poggibonsi li 8 luglio del 2203, nel quale documento cotesta frontiera trovasi designata col seguente ordine: Mons Lucus de Lecchi, Lucinianum, villa de Larginino, Cacchianum, Mons Castellum (Monti?) Torricella, Brolio etc.

Nel secolo XIII possedevano beni in Largenino le monache di S. Prospero di Siena, alle quali spettava pur ancoil giuspadronato della chiesa omonima, il cui popolo pel civile altora dipendeva dalla comunità di Querce Grossa.

Sulla fine del secolo XIV il popolo di Largenino doveva esser già unito a quello di Luggnano, tostochè queste due villate formavano un sol comunello quando i suoi abitanti nel 1385, ai 15 aprile, come dipendenti in qualche modo dalla giurisdizione d'Arezzo, prestarono giuramento di fedeltà ed ottennero alcune esenzioni dalla Rep. fior.— Ved. Argentina, Avanz S. Marcellino in), Berardenga, Luggesan, Grusto (S.) alle Moracez.

LARGNANO nel Val-d'Arno casentinese. — Fed. Luxuiano.

LARGNANO nella Val-di-Chiaua. — Cas. con ch. parr. (S. Michele Angelo) nel piviere di Val-di-Chio, Com. Giur. e circa 7 migl. a grec. di Castiglion-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È situato quasi sul vertice del Monte-Marzana fra le sorgenti di tre financelli, il Nestore, il Gerfone ed il Vingone, che i due primi volti a lev. e scir. scendono nella Val-Tiberina, il terzo nella direzione di pon. percorre in mezzo alla deliziosa Val di-Chio, che è la Valchiusa di Val-di-Chiana.

La ch. di S. Angelo a Largu-no fu cretta in prioria per decreto vescovile dei 22 magg. 2757.

La parr. medesima nel 1833 contava soli 77 abit.

LARI nelle Colline superiori pisane.— Terra murata con sovrastante castello attualmente ridotto a pretorio, capoluogo di comunità e di piviere (S. Maria e S. Leonardo) nella Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Trovasi Lari sopra una collina di tufo conchigliare posta fra la vallecola della Cascina, che l'avvicina dal lato di lev e la Valle della Tora, che gli resta a pon., mentre dal lato di sett. gli si aprono davanti le Valli dell'Arno pisano e del Serchio lucchese.

Sebbene la situazione di Lari non sia più elevata di 346 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, ciò nouostante si scuopre di costà un'estesa veduta, cui fanno cornice, per la parte di lev. a grec. i monti che dividono la Pesa dall'Elsa; per il lato di sett. e maestr. i gioghi dell'Appennino di Pistoja, di Lucca e dell'Alpe Apusna; da maestr. a pon. il mare toseano sino ai mouti Livornesi, mentre nella direzione da ostro a lev. chiudeno il panorama i monti di Gerfalco e di Montieri, oltre quello che emerge più in avanti con la città di Volterra sul dorso.

Lari è posto nel gr. 28º 15' long. e 43º 34' latit.; 8 migl. all'incirea a pos. di Peccioli; 6 a ostro di Ponsacco, e 9 da Pontadera nella stessa direzione; 18 migl. a scir. di Pisa, e 20 a lev. di Livorno, che è quasi nello stesso suo meridiano.

Lari è di figura quasi orbiculare con doppio giro di mura castellane. Quelle più alte del centro racchiudono l'antica rocca, che serve di residenza al vicario R. con piazza davanti, cisterna in mezzo, e cui dà unico ingresso una scala di 95 gradini con antiporto. Alla metà della salita havvi altra cisterna per uso del pubblice fatta-nel 1448 con l'arme de' Pitti e quella delli Scali, stati vicarii delle colline pisane a Lari.

Il cerchio inferiore delle mura che circondano il castello di Luri racchinde tra questo e quelle una strada, la quale gira intorno all'alto rotondeggiante fortilizio, in guisa che potrebbe assomigliarsi quasi ad un flos in flore, mentre esso sporge di. sopra alle subiacenti vie e alla chiesa plebana della Terra. Le mura di quest'ultima hanno tre antiche porte, per le quali si entra dentro il paese; cioè una a grec. detta la Porta fiorentina con l'arme de' Medici sopra l'arco, dal lato sinistro lo stemma de' Salviati, e a destra quello di Lari, che è una torre sopra un'iscrizione del seguente tenore: Al tempo di Batista di Giano Salviati a di XV febbrajo MDXXXIV. Un' altra porta voltata a pon. ha un antiporto con muri intorno, e dicesi la Porticciuola, o Porta Pisana, Livornese e Maremmana. Il terzo ingresso tra ostro e parte nelle turboleuse insorte fra diversi

scir si appellava la Porta Folterrana, o del Ponte: Essa fu demolita nell'anno 1780. per facilitare alle carra ed alle vetture l'entratura nella Terra. Sopra quest'ultima porta era murata altra iscrizione in pietra con li stemmi dei sotto nominati vicarii, cioè: Tempore Bonacursii Luce de Pittis Vic. MCCCC LIII. - Laurentii Bongianni Vic. 1453.

Di questa Terra principale delle collime pisane non s'incontrano memorie moito antiche, qualora non si voglia fabbricare castelli in aria, andando in traccia di vaghe congetture per dare una stiracchiata spiegazione del suo vocabolo, che alcuni cercarono fra le divinità pagune dei Lari domestici o dei Lari delle campagne, altri fra i nomi e prenemi di famiglie romane, mentre certuni credettero di trovare a questa congettura qualche appoggio nella scoperta fatta nei contorni di Lari d'idoletti e medaglie antichissi-1 me di bronzo e di argento, alcune delle quali si mostravano nella villa signorile dei Pamlolfini fuori della Porta pisana, presso il subborgo chiamato del Colle. Comunque sia, di una corre e castello di Lari nel contado pisano si fa menzione in un placito o giudizio pronunziato; in Pisa li 31 agosto 1067 de Gottifredo march di Toscana; mercè cui fu ordinato di restituire al vescovo pisano ed alla sua:

debrando figlio di un tale Alchero. Si può peraltro credere, ché durante l'esistenza della Rep. di Pisa il castello di Lari si ritenesse sempre presidiato per conto di quel governo, giacchè da un istrumento degli 11 Dio. 1375 apparisce, qualmente gli abitanti di Lari, considerando all'inconveniente di dovere prendere ogni sei mesi a pigione una casa per i muovi capitani delle colline pisane, i quali venire solevano sino d'allora a render giustizia in Lari, deliberarono, a sgravio del loro comune, di acquistare in compra a tal uopo una sufficiente abitazione, siccome fu eseguito mediante l'istrumento testè citato. (MARITI, Odeporico delle Colline, MS. nella Riccardiana).

cattedrale i beni e il padronato di una!

chiesa situati nella corte e castello di La-

ri; in conseguenza della denazione che era-

già stata fatta alla di lui mensa da un Il-

Nel 1164 i terrazzani di Lari presero

paesi del dominio di Pisa, contro i queli i governanti di questa città invisrono gente armata per farli ritornare alla obbedienza dovuta. Peraltro nel secolo susasguente il popolo di Lari se lotto nuovamente insorse, e l'opportunità del sito pare che prestasse ardire ad alcuni potenti pisani, ribelli e suorusciti della patria, i quali si fortificarono costà.

E tuttora ignota l'epoca nella quale il Cast, di Lari fu fabbricato, ma nel 1230 vi si ritirarono gli Upentinghi dal vicino lere pessesso di Mazzagamboli, e da essi eredesi che vi fosse la prima volta costruita la rocca superiore, stata più tardi rifabbricata con maggiore solidità, e finalmente convertita nel palazzo pretorio, e negli annossi della curia, conserrando sempre il nome di castello.

Non seprei tempoco dire, nè quande, ne come il castel di Lari principiasse ad essere destinato a fortilizio presidiato e aetto l'immediato dominio della Rep. pisame. È fama peraltro che il giuspadronate del lango fosse pervenuto per titolo di donazione dagli Uperzinghi di Masnagambeli negli arcivescovi di Pisa, per i le comunità di Lori, e più tardi la Corone di Toscana pagava un picaolo cenco annuo all'Arciv. di Pim.

L'opeca della sua riedificazione fu registrata da mano posteriore a piè dello stemma di mess. Jacopo di Bongianni Gianfighazzi stato vicario di Lari per la Rep. flor, mell'anno 45a3. Avvegnaché sotto il blasque del testé accennato vicario, murato sulla porta interna del pretorio, leggesi la seguente maccheronica ottava:

Ero casa caduca, abietta e vile, Minacciaro rovina ad ogni vento. In me non era loggia nè cortile, Ma ogni cosa piena di sparento. Or surge come casa signorile, Non fu dal ciel favor mai tardo o lento. Per grasia d'esso nobil Gianfigliasso Di vil tugurio divento palazzo.

Ma chi scrisse questi versi non vide forse i due distici che furone impressi e cotti colla terra verniciata della Robbia insieme coll'arme di un altro nobile fiorentino, stato vicario in Lari pel Comune di Firenze nell'anno 1525 Fu questi Ber- catalogo del 1260 fra quelle della Did talommaa Capponi, a piè della di eui ar-lucchese come filiale della pieve di S. Ba

me muzzta nel cortile del pretorio gonsi i seguenti quattro versi:

Temporis et muri saevas subitura rui Transtulit intutum signa beni gnus an Qui struzit fastu longe, remotus ab o Nomine Capponius Bartholomeus en

Al Capponi suddetto precedè di un no nell'istessa carica Alessandro di Pie di Mariotto Segni (dal 25 sett. del zi al a5 marte susseguente) il cui stem ed anno trovasi fra le numerose armi i rate nell'esterna parete del pretorio lo stemma del medesimo vicario Se è ripetuto in un bellissimo alto rili di scultura di Luca della Robbia che c servasi nel quartiere del vicario di ri. - È un ovato rappresentante una donun col S. Bimbino tetto di veri bianca, contornato da un festone di fi di frutti e di fogliami a diversi colori

La Terra di Lari si sottomesse con a pubblico al dominio della Rep. fior. 1 l'ettobre del 1406. D'allera in pei la pitania delle colline superiori e inferi pisane prese il titolo di vicariato di La ed il primo vicerio fiorentino che tenne ragione su Angelo di Giovanni

Gli statuti comunitativi di Lari v nero riformati sotto il vicario Niccolò Roberto Davanzati, e contano la data z febb. 1414. Dulla nota peraltro de statutarii che concorsere a formarli ri vasi, che li statuti medesimi erano app cabili a tutto il vicariato, al quale alk trovavansi soggetti i comuni seguen 1. Lari, 2. Cascina, 3. Parlascio, 4. C pato, 5. Sant' Brmo con peche ville, 6. A le Montanino, 7. Bagno a Acqua, e S. Ri fino, 8. Cevoli e Gramignano, 9. Lava no, 10. Crespina con Carpineto, 11. Fi triana, 12. Tremoleto, 13. Lorenzen 14. S. Regolo con Bucciano, 15. S. La con Riperbella, 16. Castellina con Pon je, 17. Rosignano, 18. Fada, 19. Cast nuovo (della Misericordia) 20. Casu vecchio con Gabbro, 21. Colognola e Pa rana, 22. Castell Anselmo, 23. Nuge e Campi, 24. Colle-Salvetti, 25. Pia: Farneta, 26. Vicarello.

Le chiese parr. di Leri è notate n

di Phaneo a Triena. Il pedronato della meina spetiava da tempo immemorabile ppolo, comecchè nel 1418 vi concor-

per una voce l'Arciv. di Pisa. richisma alla mente il placito del del march. Gottifredo, mercè sui late no restituiti al Vese, pisano dei bepo il padronato di una chiesa nelle rieneuze di Lari per donazioni antepente fatte alla sua mensa vescovile. in decreto delli zo dicembre 1392 il la bro di Lucsa diede licenza al rettore me cura di Lari di battezsare i suoi po-Mai per la ragione, ch'era stata distrutpieve di Triana. Con tuttociò il mwalfoste non venne collocato nella chiesa Leri prima dell'anno 1449, e ciò mete l'annuo tributo alla mensa lucchei libbre due di cera.

🛍 🎜 chiesa plebana di Lari è di una sola inta, ed ha sull'architrave esterno della "Yta scolpito l'anno MCCCC. Sul fron-P'fe della faccinta sono state collocate due la fluctie di marmo bianco, comecchè non 14 pero fatte per quel posto. Una di esse \* presenta la SS. Annuaziata, e l'altra magelo Gabbriello. Sono entrambe di #ipno scalpello : e qualche intendente le Improste opera di Tommaso figlio del chre Andrea Pisano scultore, archib e uno de' più valenti allievi di suo ire.

Presta pieve non conta alcuna parroc-<sup>2</sup> In suffraganca, ma piacque a Mons. Sua-FVesc. di Sanminiato di costituirla nel

1737 una dei caposesti , nei quali distribuì le chiese della sua diocesi, assegnande al capesesto di Lari le perrocchie di Cevoli, di Sarofino, del Bagno a Acqua, di Colle-Montenino, Parlascie, Sant Ermo, Casciana, Usigliano, Fanglia, Grespina, Tripalle e Tremoleto.

Dalla sopra esposta mota dei varii comuni che concorsero alla compilazione degli statuti di Lori e di tutto il distretto resulterebbe, che nell'anne 1415 quel vicariato non comprendeva nella sua giurisdizione altre che le celline superiori pisane, le quali pel civile trovavansi allora suddivise nelle patesterie di Lari, di Crespina e di Rosignami

Poehi anni dopo peraltro il vicariato di Lari si estere non solamente sopra tutte le colline superiori , ma ancora sulle inferiori pisane, sioè verso quelle che fiancheggiano la Valle dell'Era. In conseguenza di chè la sua giurisdizione oltre le tre potesterie di sopra nominate ebbe anche quelle di Peccioli e di Palaja.

Nei secoli posteriori lo stesso vicariato fu soggetto a diverse modificazioni e smembramenti, il più recente dei quali segui nell'anno 1833, quando fu cretto il vicariato di Rosignano.

Il clima di Lari e dei suoi conterni è ottimo, e le acque dei fonti, quantunque scarse, sono buone.

Nell'estate suppliscono le acque delle cisterne, e quelle di una fonte pubblica per gli usi più comuni ed esterni.

Movimento della Popolazione della Tuesa di Lau a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| OKKĀ  | maschi femm. |     | am. maschi femm. |     | dei sessi erici |    | dei ROCLESIA. delle |      | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas. |
|-------|--------------|-----|------------------|-----|-----------------|----|---------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|
| 155 t | _            |     | _                | _   | -               | -  | 104                 | 619  |                             |                               |
| 1745  | 141          | 149 | 160              | 176 | <b>288</b>      | 9  | 171                 | 923  |                             |                               |
| 1833  | 296          | 257 | 225              | 217 | 563             | 29 | 278                 | 1570 |                             |                               |

Comunità di Lari. Il territorio di que- sono occupati da corsi di acqua e da pub-🖴 comunità abbraccia una superficie di 🔝 bliche strade. 🛶 Vi si trovava nel 1833 <sup>17,8</sup>79 quadr. agrarii, dei quali 671 quadr. una popolazione di 7483 sbit., calcolsti u regione di circa anti individui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Questo territorio, oho presenta una figura conica irregolare con la base tra scir. e lib., trovaci circondato de 9 comunità.

La parte volta a leir, confina con la Com. di Chianni mediante il torr. Fine detto di Rivalto, per distinguerlo dal fi. Fine che scende dall'opposta pendice dei monti di Chianni alla marina di Rosigaano, mentre il torrente Fine tributa le sue acque nella Cascina. A questa confluenza subentre dal lato di lev. la Com. di Terricciuela, con la quale l'opposta di Lari cammina di conserva lungo la preaccenuata fiumana. Alla strada tra Cevoli e Santo Pietro incomincia la Com. di Capannoli, seguita il corso della Cascina sino a che giunta vicino a Ponsacco lascia a destra il fiume e coa esso la Com. di Capannoli. Quà voltando da lev. a grec. incoutra il territorio della Com. di Ponsacco, cui serve di limite la Fossanuova fino alla casa del podere omonimo, dove sottentra la Com. di Pontedera, con la quale l'altra di Lari fronteggia di conserva per lo stradone di Palmerino, che costituises la punta del como sopra indicato. Costà il territorio di Lari voltando da gree. a maestr. e quindi a pon. incontra la Com. di Cascina, e và con essa di conserva mediante il fossetto dello Stroszi e la stradone di Palmerino sino al Posso del Zannone. A questo fosso trova la Com. di Fauglia e con essa questa di Lari corre lungo tratto dal lato di pon., ora mediante termini artificiali, ora lungo piccoli fossi fino al fiumicello Tore. Su questo fiume la Com. di Lari voltando faccia da pon. a lib. trova dirimpetto quella di Santa-Luce, con la quale diri gesi verso la strada comunitativa che guida a Colle-Montanine, e di là per termini artificiali procegue col terr... Fine di Aivalto,, nella direzione da lib. a grec. finche ritrova la Com. di Chianni.

Fra i maggiori corsi di acqua che attraversanoto che rasentano la Com. di Lari, si possono contare, a lev. la fiumana della Cascina, a sett. il fiumicello Crevpina, e dal lato di sett. il Fosso Rèale o del Zanzone. Quest'ultimo ha la sua origine sulla pendice sett. della nollina di Lari, mentre il Crespina nasce nella collina di Usigliano a ostro dello stesso capo-imogo.

Moite e buone strade rotabilizono stra aperte nel territorio di questa comunità. Una strada provinciale rasenta il territorio della comunità dal lato di lev., a partire dalla R. pisana a Pontedera, la quale passando da Ponsacco e di la lungo la Cascina giunge al Bagno a Acqua. Un altro tronco di strada provinciale si stacca a Ponsacco per dirigersi verso lib. sulla collina di Orceto, e costà rimontando il fosso dello Zannone perviene a Lari.

La qualità del terrenor di questa comunità riducesi quasi tutta ad un tufo
calcareo arenoso più o meno ricco di argilla. Egli ha un colore giallo rossastro:
è zeppo di molluschi di varia apecie, di
univalvi, hivalvi e concamerati, dalla
grandezza delle ostriche di un palmo sino
alle conchiglie quasi microscopiche. Sono
di quest'ultima classe gl' innumerabili
ammoniti che costituiscono il tufo pietroso, ossia la Lumachella delle cave di
S. Prediano a Usigliano di Lari, e del
poggio di Parlascio.

Sul confine a lib. della comunità di Imri, comecchè la natura predominante del terreno sia costà pure dello stesso genere, ciò nonostante il tufo che lo ricuopre è più scarso di testacci.

In questa stessa comunità è compreso il famoso Bagno a Acqua, denominato auche il Bagno di Carciana, sopra il quale non starò ad aggiungere parola a quanto dissi al suo Arl. Acqua (Bagno a).

L'agricoltura nei contorni di Lari vi è ben praticata, e le sue terre ricche di molluschi calcinati col continuo loro stritolamento divengono più feconde, quantunque gl'ingrassi artificiali e gli avvicendamenti agrarii vi potrebbero essere meglio praticati. - Le raccolte consistono in olio huonissimo, in molto vino di mediocre qualità, in grano appena sufficiente al consumo, in una quantità vistosa di pere, mele, pesche ed altri frutti che si smerciano ai mercati di Pisa e di Livorno, iu carciofi ed in copiosi piselli che inviansi freschi nelle suddette città e altrove. Non vi sono praterie stabili, ma vi si semina la lupinella in dose più che sufficiente al bisogno degli animali cavallini, i quali non sogliono essere troppi in questa comunità.

Fra gli alberi da frutto sono in aumento i gelsi, mentre le selve di castagui val-

no gradatamente a diradarsi e quasi a distruggersi; siccome sembra che siano stati distrutti i boschi di lecci e di pini, il più longevo dei quali cadde nel 1782, e sino dal 1632 per la sterminata sua altezza e grossezza riguardavasi famoso, al pari del colossale quercione esistente tuttora sul trivio fra la strada provinciale da Ponsacco al Bugno a Agqua e quella che conduce a Santo-Pietro.

Il capitano Giovanni Mariti autore di varii Odeporici per le colline pisane da esso eseguiti a intervalli sulla fine del secolo XVIII, potè calcolare il prodotto del raccolto annuale dei popoli compresi nella comunità di Lari, deducendolo da un decennio; in guisa che, presa la media proporzione, trovò che il territorio comunitative in questione forniva annualmente le seguenti vettovaglie:

|       |               |               |            |            |       |            | ٠,   | Be   | ır | ili | 70,000                    |
|-------|---------------|---------------|------------|------------|-------|------------|------|------|----|-----|---------------------------|
|       |               |               |            |            |       |            |      |      |    |     | 30,000                    |
|       |               |               |            |            |       |            |      |      |    |     |                           |
|       |               |               |            |            |       |            |      |      |    |     |                           |
| inute |               |               |            | :          |       |            |      |      |    | *   | 60,000                    |
|       |               |               |            |            |       |            |      |      |    | >   | 10,000                    |
|       | osse<br>inute | osse<br>inute | osse inute | osse inute | rosse | osse inute | osse | osse |    |     | Barili Staja Staja inute. |

In ordine al motuproprio dei 17 Giug. 1776, col quale il Granduca Leopoldo I rese comuni all'antico territorio pisano quei benefizj che aveva già compartito al contado fiorentino, allorche ordinò un Livorno, la Ruota in Pisa.

piano economico per tutte le comunità più confacente al sistema di quell'atile e giusta libertà che fruttò tanti beni alla Toscana, in ordine, dissi, a quel sovrano motuproprio, la comunità di Lari abbracciò in un solo corpo amministrativo dieci preesistenti comunità nella guisa che attualmente conservasi. Ved. la Tav. della sua popolazione a piè del presente Art.

La comunità di Lari mantiene un medico-chirurgo nel capoluogo, ediversi maestri di scuole elementari residenti in Lari, in Casciana, al Bagno a Acqua ed a Cevoli.

Il vicario regio di Lari, che è di seconda classe, rapporto al buon governo e alla polizia è sottoposto al governatore di Pisa. Egli ha la giurisdizione civile su tutta la comunità di Lari, e sopra le limitrose di Lorenzana e di Senta-Luce. In quanto alla giuristizione criminale, oltre le già nominate, abbraccia il distretto delle potesterie di Peccioli e di Chianni.

Inoltre risiede in Lapi una cancelleria comunitativa di II classe, la quale serve anche alle Com. di Fauglia, di Colle-Salvetti, di Lorenzana, di Santa-Luce e di Chianni. - Vi è un ufizio di emzione del Registro, ed un ingegnere di Circondario, il quale comprende oltre questa di Lari le cinque soprannominate comunità.

La conservazione delle Ipoteche è in

POPOLAZIONE della Comunità di Lau a tre epoche diverse,

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | Diocesi                                               | Popolazione                                                        |                                                      |                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Nome dei Luoghi                                                                                                                                | Titolo delle Chie <b>șe</b>                                                                                                                                                                            | cui<br>appartenzono                                   | Anno 1551 1745  326 723 358 646 170 84 316 619 923 228 247 182 258 | Anno<br>1745                                         | Anno<br>1833                                                    |  |
| Bagno a Acqua<br>Casciana<br>Cevoli<br>Colle Montanino<br>S. Ermo<br>Laur e sue ville,<br>Parlascio e Cep-<br>pato<br>Perignano<br>San-Roffino | S. Maria Assunta, Pieve S. Niccolò, Prioria Ss. Pietro e Paolo, Pieve S. Lorenzo, Rettoria S. Ermete, Pieve S. Mariae S. Leonardo, id. Ss. Quirico e Giulitta, Prioria S. Lucia, idem S. Lorenzo, idem | Tutte le parrocchie spett<br>alla Diocesi di Sanminia | 358<br>170<br>84<br>619                                            | 514<br>723<br>646<br>170<br>316<br>923<br>247<br>258 | 1012<br>1027<br>1172<br>294<br>540<br>1570<br>435<br>677<br>301 |  |
| Usiglianodi Lari                                                                                                                               | S. Lorenzo, idem                                                                                                                                                                                       | tano                                                  | 152                                                                | manca                                                | 455                                                             |  |

Toralz . . . . . . . . . Abitanti n. 2207 n. 3970 n. 7483

LARI (USIGLIANO pr) - Fed. Ust- di S. Gimignano, Dioc. di Colle, già à CLIANO DI LAM.

LARI (S.) nel Val-d'Arno pisano. --Ved. TITIONANO.

LARNIANO in Val d'Arbia. - Cas. che diede il titolo a due chiese (S. Maria e S. Sebastiano a Larniano) annesse alla pieve del Bozzone, nella Com. Giur. e 6 migl. a pon. di Castelnuovo della Berardenga, Dioc. e Com. di Siena, dalla quale città è circa migl. 3 } a grec.

Risiede sopra un'amena collinetta bor-

degginta dal torr. Bossone e dal Rigo. -Della ch. di S. Maria a Larniano fa menzione un istrumento dell'Arch. della cattodrale di Siena del 1224 contenente la conferma fatta dal Vesc. senese Buonfiglio di diversi beni spettanti alla chiesa di Lar-

niano lasciati a quei canonici dai vescovi Leone e Gualfredo suoi antecessori. Un moderno oratorio sotto lo stesso titolo di S Maria a Larniano esiste presso

la villa della nobile famiglia Bianchi. Larniano era uno dei 38 comunelli del-· la Berardenga riunito alla comunità di Cartelmuovo con speciale regolamento dei 2 ging. 1777. - Ved. BERARDENGA (CA-STEL SUOVO DELLA), Comunità.

LARNIANO o LARGNANO (Larnianum) nel Val-d'Arno casentinese. - Vill. con chiesa prioria (S. Michele) nel piviere Com. Giur. e circa 7 migl. a sett. di, Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Trovasi sulla pendice occid. del monte e sulla destra della strada per la quale si và a Camaldoli, essendo il S. Eremo da Larniano circa 3 migl. più a lev.

Fp in Larniano una selvosa tenuta dei vescovi di Arezzo sino dal mille, giacchè nel 1027 il vescovo Teodaldo donò ai primi eremiti di Camaldoli le decime che la mensa di S. Donato ritraeva da cotesta contrada. La qual donazione fu confermata al S. Eremo nel 1037 dal vescovo aretino Immone, e nel 1064 dal Vesc. Costantino, quindi da altri loro successori e da un buon numero di bolle pontificie. (ARNAL. CAMARD.)

La chiesa di S. Michele a Larniano fu eretta in prioria con decreto vescovile dei 22 maggio 1757. - Essa nel 1833 conta-▼a 16o abit.

LARNIANO in Val-d' Elsa - Cas. con parr. (S. Martino) nel piviere di Celloli, Com. Giur. e circa 5 migl. a pon.-maestr. Volterra, Comp. di Siena.

Risiede in poggio fra la sommità di monte del Castagno, la strada R. voltarana e le sorgenti dei due tort. Cassian.

La parr. di S. Martino a Larniano trovasi inscrita nel estalogo delle chiese del la diocesi di Volterra redatto nel simb di quella città sotto li 10 nov. del 1356.

Il popolo di *Larniano* e quello anness di Guinsano, innanzi il regolamento seciale sull'organizzazione economica della Com. di San-Gimignano (4 marzo 1776) formavano due comunelli separati.—Fet. San-Gimighano, Comunità.

La parr. di S. Martino a Larniano se! 1833 contava 3:5 abit.

LASTRA ALLA LOGGIA, oppure so pra la LOGGIA na PAZZI mel suburbo sett. di Firenze. - Borgata con ville si gnorili ed un soppresso ospedale di pelle grini lungo la strada R. bolognese ala seconda pietra migliare, nel popolo di S Croce al Pino, Com. del Pellegrino, Gir Dioc. e 2 migl. a pop. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Appellasi questa la Lastra alla Legga da una sottostante villa signorile che fer se appartenne anticamente alla nobiliz miglia de' Pazzi, e ciò anche per distinguerla da un altro paese omomimo situi: fra la chiesa di Gangalandi e Signa, chi mato la Lastra a Signa.

La Lastra alle Loggia dei Pessi ri siede sopra l'ultimo poggio che dal lib di sett. si accosta a Firenze, fra il monk di Fiesole che gli resta a lev. e i colli di Careggi situati al suo pon. — Era così un borghetto di poche case piantato sopo grandi lastroni di macigno, ossia di pien serena, della quale voggonsi ivi aper alcune comodissime cave.

L'antica strada maestra bolognese par sava di mezzo al quasi abbandonato lor ghetto della Lastra situato a cavaliere dela strada regia attuale la quale rasenta 🕹 cune vagbe palazzine di campagna post sul giogo che domina la città di Firenze

La Lastra, della quale ora si discome è nota nelle cronache, specialmente perchè fu costà nel 1304 una ragunata di Ghibellini di diverse contrade con l'istenzione di sorprendere Firenze e cacciare dal suo governo la parte guelfa. « A 🔄 29 luglio di detto anno, scriveva Gio. Vil-

lani, quegli armati marciarono con tanla segretezza, che furono prima alla Lastra che in Pirenze si sapesse cotale sorpresa, e poche volte si trovò la città in maggior confusione. Ma essi si arrestarono la notte ad albergo alla Lastra ed a Trespiano in fino a Fontebuona per attendere 300 cavalieri pistolesi con molti soldati; e veggendo che la mattina seguentenon venivano, lasciando i Bolognesi alla Lattra, si vollono studiare di venire ad assalire Firenze, credendosi di averla senza colpo di spada, tanto più che allora non erano alla città le cerchie delle mure nuove, ne i fossi, (cioè il terro cerchio attualmente in piedi) e le recehie mure erano schiuse e rotte in più parti. Ma per la mala condotta di quei capitani, e per viltà di quei combattenti al primo assalto di una delle porte (quella degli Spadaj, ossia di Fia muova) tutta l'este si mise in confusione ed in fuga (G. Vis-LANI, Cronaca Lib. VIII cap. 74 ).

Ott'anni dopo dovè trattenersi alla Lastra Niccolò Vesc. di Butrinto, quando insieme con Pandolfo Ricasoli venivano come ambasciatori straordinarii di Arrigo VII, per vedere di poter indurre i Piorentini a ricevere quell'imperatore la quanto allo spavento e all'assalto dato a quel prelato ed al suo seguito dalla plebe accorsa costà da Firenae per caeciarneli, tutto ciò su dallo stesso vescovo dettagliatamente descritto nella sua Relazione del viaggio di Arrigo VII.

Dalla terrazza della Lastra presentasi alla vista di chi viene da Bologna une della Toscana, dei suoi popolati subborghi, dei mille palazzi e case di campagna che adornano le seducenti e delisiose colline coronanti il piano di Firenze.

Questo piccolo luogo ha il merito di esere patria di uno dei più grandi lette. rati fiorentini che fiorissero nel secolo XIII, cioè Ser Brunetto Latini. o almeno del di lui fratello e dei suoi maggiori. uno, che dalla Lastra presso Piesole sumno, o almeno si dichiararono nativi un Mess. Buonaccorso di Latino seniore, avo li Ser Brunetto e di Ser Buonaccorso di Latino giuniore, entrambi di professione notari. — In quanto a Buonaccorso seniore

parla per esso un istrumento del 17 luglio 1208 esistente nelle Riformagioni di Firenze, o fra i zibaktoni storici spogliati dal Migliore, i quali conservansi nella Biblioteca Magliabechisna. - R un atto di procura fatto in Firenze, cui si trovarono presenti i seguenti due cittudini ; Ego Bonaccursus Latini de Lastra, Ego Arnoldus Arrighi de Riccis. - Appartiene poi a Bonaccorso figliuolo di Latino giuniore un altro documento già edito da Domenico Manni. È l'esemplare di un istrumento della cattedrale di Fiesole dei 14 aprile 1072, autenticato sull'originale sotto di 12 maggio 1290 per ordiné di Alcampo Bouafédi giudice civile del Sesto di Porta S. Piero per il Comune di Firenze dal notaro Buonaccorso di Lutino, che si firmò : Ego Bonaccursus Latini de Lastra. (Mann Sigilli antichi, Vol. F. Sigillo 8.)

Che nel secolo XIII la famiglia di Brunetto Latini abitasse in Firenze nei popolo di S. Maria Maggiore, oltre che non ne lascia dubbio il sepolero di Brunetto e dei suoi, esistente tuttora in parte nel chiostro di quel convento, giova ezinndio a confermarlo un altro documente dei 28 aprile 1298 riportato melli zibulcon il suo esercito pacificamente in città. doni del Migliore di già citati; dove in un atto pubblico figura fra alcuni distinti florentini anche un figlio di Ser Brunetto: cioè Bonaccursus, qui Bonacchus vocatur, quondam Brunecti Latini populi S. Mariae Majoris Florentiae. - Ecco frattanto un terzo Bonaccorso di casa Latini, nipote del notaro teste nomina. to, e figlio che fu di Ser Brunetto Latini. delle più belle prospettive della capitale ignoto per quanto io sappia ai biografi di cotesto filologo fiorentino.

Per egual maniera finora fu ignorato un altro figlio di Ser Brunetto Latini, chiamato Ser Cresta, esso pure notaro. Costui era già mancato ai viventi nel 1306, tostochè con istrumento dei 12 febb. 1307 ( stile comune ), rogato in Firenze nella chiesa di S. Salvatore del Vescovato, donna Bice vedova di Ser Cresta figlio che Avveguache documenti sincroni ne avvi- fu di Ser Brunetto Latini del popolo di S. M. Maggiore di Firenze, come tutrice di Ticia e di Francesca figlie pupille di lei e del nominato Ser Cresta, previa l' autorizzazione di Cione di Baldovino suo mondualdo, in nome delle stesse figliuole dono tra i vivi a Parisio pievano della

pieve di Vaglia, che riceveva per le monache di S. Maria Maddalena di Firenze, un pezzo di terra posto nel popolo della pieve di S. Martino a Sesto, in luogo denomimato la Selva. (Anca. Dirt. Fion. carte della Badia a Settimo).

Che se ai prenominati due figli di Ser Brunetto si aggiunga il solo noto di lui figlinolo Perseo, che abitava nella medesima parrocchia di S. M. Maggiore auche nel 1331, come avrò luogo di far conoscere all' Art. Leccai (Mosra Luco A), bisognerà ben dire, che sia stata un poco troppo severa, e forse ingiusta l'accusa data dal poeta delle tre visioni al suo maestro Brunetto che nelle bolge dell'Inferno fra i peccatori più schifi e più snaturati lo figurò.

All'art. Babia per Piro accennai un altro cittadino della Lastra (Maso di Drudolo lanajolo), il quale nel 1352 assegnò la chiesa del Pino, da esso lui fondata e dotata, a benefizio dei monaci cistercensi della badia a Settimo, che vi fabbricarono un piccolo monastero, stato soppresso dal Pont. Niccolò V .- Ved. Pino (S. Croce AL).

LASTRA A SIGNA, ossia di GANGA-LANDI nel Val-d'Arno sotto Firenze. -Cast. già di Gangalandi, stato sempre solto la parrocchia di S. Martino a Gangalandi, della cui antica comunità è attualmente capoluogo, e dove tiene residenza un potestà minore suburbano alla capitale, nella Dioc. e Comp. di Firenze.

Trovasi sulla ripa sinistra dell'Arno fra le pendici sett. del poggio di Gangalandi e la ripa sinistra del fiume Arno, vicino al ponte di Signa e lungo la strada A. pisana, che ha la prima posta dei cavalli presso le mura della Lustra; 7 migl. a pon. di Firenze, 10 migl. a ostro di Prato, e 11. a lev. di Empoli, nel gr. 28°

46 long. e 43° 46' 4" latit.

Comecche non abbia io trovato provvisioni della Rep. o altri documenti autentici, che riferiscano direttamente a questo Cast. della Lastra con tutto ciò vi sono delle ragioni da far credere, che Il luogo dove è sorto questo Cast. acquistasse il vocabolo di Lastra dagli strati di macigno posti verso il poggio e coi quali il paese accomunò il nome. - Per ora mi contenterò ripetere con altri istorici, che cotesto luogo nel 1365 dai Pisani uniti alle compagnie Inglesi fu saccheggiato

e messo a fuoco, e che pochi anni dopo il Comune di Firenze per difesa della strada pisana, sentito il parere del capitano Augut quand'egli era passato al loro sollo (1377), stando alle parole dello storico Jacopo Nardi, fece circondare il borgo della Lastra a Signa di alte mura merlate e torrite, le quali corrisponderebbero a quelle che a guisa di triangolo intorno alla Lastra tuttora restano inutilmente in piedi. Vi danno accesso tre porte; quella volta verso ostro, detta il Portone di Baccio, guida sul poggio di Gangalandi alla chiesa parrocchiale; la Porta fiorentina a lev., e quella *pisana* a pon. danno ingresso ed egresso all'antica strada R. di Piss, che trapassava in mezzo al borgo della Lastra, attualmente tracciata fuori delle mu-

LAST

ra dalla parte della collina. La storia finalmente dopo il lungo intervallo di un secolo e mezzo torna a dirci una parola del castello della Lastra, quando nel 1529, all'occasione che l'esercito imperiale stava assediando Firenze, fu postato alla Lastra un presidio militare, perchè da tal banda venivano comodamente provvisioni alla città da Empoli dov'era commissario quel valoroso Francesco Perrucci, il quale di la amministrava gli ajuti per la patria con gran diligenza, con molto avvertimento, el animoso consiglio. « Aveva costui, scrive il Segni, mandate nella Lastra per conmissione dei Dieci di Balia tre compagnie di soldati, le quali dovessero custodire questo castello, perchè gl'inimici, insignorendosene, non chiudessero quel passo. La qual cosa avendo presentito il principe d'Oranges generale in capo dell'esercito imperiale, staccò subito dal campo sei insegne di Spaguuoli per combatter la Lstra. Questi arrivati sotto il castello e presentatisi colle scale alle muraglie, furono ributtati da quelli di dentro; onde seleguati i capitani chiesono all'Orange: l'artiglieria per battere la Terra, ed avuula con più 500 Lanzi mandativi dal Principe, la batterono a due bande, e di poi dieronvi l'assalto. Mentre che agli assediati mincava la munizione da trarre, e ragionatano d'accordare, i Lanzi i primi entrateno dentro, e tagliando a pezzi i soldați, ed i terrazzaui, la saccheggiarono, benchi gli Spagnuoli salvassero la vita alla più parte de'soldati, e si contentassino della

sole taglie. Ed era preso appunto d'allora il castello, quando Otto da Montauto commissario proposto alla guardia di Prato marciava di là con quattro bande in sua difesa. » (Sagui, Storie fior. Lib. IV. )..

Depo tale avvenimento bellico il Cast. della Lastra non sembra che patisse altre marziali vicende; nè pare che nella storia civile si possano di lui contare fasti maggiori di quello di essere stato dichiarato a residenza di un potestà minore, allorchè il suo distretto insieme a quello della Com di Casellina e Torri furono staccati dalla potesteria di Montelupo e dal Vicaristo di Certaldo, mentre in quanto all' amministrazione economica la Lastra a Signa diede il suo nome all'antica comunità di Gangalandi.

Solamente la giurisdizione ecclesiastics, più ferma per molti rapporti nelle sue zbitedini e suddivisioni di plebanati, mostra di non avere variato punto nè poco nella denominazione e dependenza del popolo della Lastra a Signa. Avvegnachè la popolazione del suo castello sino dalla sua origine fece parte, e tuttora si conserva otto la cura del preposto di S. Martino a Gengalandi.

Ciò non ostante non apparisce chiaramente manisesto che il Cast. di Ganga-

contrano fatti per dire, che esso sia esistito più in alto, dove si sà che fu un altro fortilizio conosciuto nella storia col nome di Cast. di Monte Orlando, Altronde tutti i documenti superstiti concorrono a far credere che il ricercato Cast. di Gangalandi fosse nello stesso luogo della Lastra.

All'art. GAMEALANDI, fu rammentato un documento dell'anno 1108, col quale diversi nobili fiorentini patroni delle chiese di S. Michele e di S. Martino a Gangalandi, non che di un sottoposto ospedale situato in Monte Politiano, assegnarono i nominati luoghi pii con le respettive abitazioni e terreni di karo patrimonio all'amministrazione e governo del preposto di San Martino a Gangalandi, cui donarono fra le altre sostanze delle case e delle terre poste justa ripam castri Gangalandi. -- Se si trattasse qui della ripa d'Arno piuttosto che di una ripa di poggio, la questione si mostrepebbe decisa in favore della Lastra. Concorre peraltre a corroborare quest'ultima opinione il sapere, che da lunga mano esisteva dentro il castel della Lastra un ricco espedate per ricevere i pellegrini sotto il titolo di S. Antonio, ospedale che fu pure uno di quelli conservati dall'editto del 1751, comecché dei suoi beni ne fosse già stata landi fosse in poggio, dov'è la preposi- instituita una commenda per l'Ordine dei tura di S. Martino, e molto meno s'in- cavalieri di S. Stefano PP. e martire.

Novimento della Popolazione della Pannoccusa puesa Lastua, ossia di Gangalanni a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| ОККА | maschi |     |     | maschi femm.     |      | ecclesia-<br>stici | actie | Totalità<br>della<br>Popolaz. |
|------|--------|-----|-----|------------------|------|--------------------|-------|-------------------------------|
| 1551 | _      | ٠   | 1   | -                | _    | -                  | 113   | 469                           |
| 1745 | 369    | 600 | 817 | 6 <sub>9</sub> 8 | 688  | 53                 | 45 t  | 3135                          |
| 1833 | 501    | 594 | 633 | 652              | 1956 | 53                 | 896   | 4388                          |

erritorio di questa comunità abbraccia ma superficie di 12581 quadr., dei quali i30 sono presi da corsi d'acqua e da strak. - Nel 1833 vi stanziava una popola-

Comunità della Lastra a Signa. - Il dividui per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Il territorio di questa comunità presenta la figura di un romboide con uno dei suoi angoli (quello volto a grec.) troncato. mae di 8023 abit., a ragione di 535 in- Esso è confinato fra cinque comunità. Dal lato di sett. ha la Com. di Signe, mediante il fi. Arno, a partire dallo sbecco del fosso Rigone fino a quello del borro della Macinaja, che è sull'ingresso della Golfolina. Dai qual punto il tortuoso alveo dell'Arno serve a separare la comunità della Lastra da quella di Carmignano sino alla fornace e alla nave di Camajone. Costà lascia a destra il fiume, e voltando faccia da sett. a pon., trova la Com. di Montelupo, con la quale taglia la strada R. pisana e di là salendo il peggio di Luciano, attraversa l'antica strada maestra di Pisa, che per breve tratto costeggia; quindi passando a lev. del castello del Malmantile, entra nel borro Rimicchiese, e con esso scende nel fiume Pesa. - A questo punto piegando alquanto da pon. a lib. s' incammina contro acqua lungo il fiume prenominato, finchè alla foce del torr. Firgilio abbandona la Com. di Monte-Lupo sottentra quella di Montespertoli, con la quale si accompagna sino alla confluenza del Ritortola. Costà lascia a destra il fi. Pesa, e trova dal lato di scir.-lev. la Com. della Casellina e Torri, e insieme con essa l'altra della Lastra cammina di conserva su per i poggi della Romola; da primo rimontando il rio Ritortola, quindi per termini artificiali arriva sulla cima del poggio di Carcheri, e di là per la via comunale della Ginestra riscende la pendice sett. del poggio medesimo per avviarsi verso l'Arno, servendo alle due comunità di confine, da primo il fosso di Valimorta, poi la così detta strada di Romania, e quindi i termini artificiali, Iungo i quali attraversa la strada R. pisana mezzo migl. circa a lev. della Lastra per avviarsi col fosso Rigone nell'Arno di fronte alla Com. di Signa.

Due strade maestre attraversano da lev. a pon. la comunità della Lastra a Signa, cioè l'antica pisana che passa per il poggio di Malmantile, e la moderna R. postale, che attualmente è praticata fuori del castello dalla parte del poggio di Gangalandi.

In quanto alla natura del terreno, per ciò che riguarda il piano della Lastra, esso consiste tutto di terreno fluitato, e colmato dalle alluvioni dell'Arno, mentre il poggio di Gangalandi, e quelli contigui di Lecceto e del Malmantile sono formati di macigno alternante con strati

di schisto marmoso, ossia di bisciejo, siccome fu già avvertito all'Art. Gossoum. Ivi pure fa detto che la superficie di coteste ora popolose e hen coltivate collineera coperta di pinete e di selve di lecci, talchè col nomignolo di Lecceto viene indicato un soppresso convento di Domenicani Gavotti. Porta il distintivo della Selva la chiesa parrocchiale del Malmantile (S. Pietro in Selva), ed il soppresso convento dei Carmelitani dell'Osservana di Mantova, come pure la villa Salviati, ora Borghesi, e l'altra detta such'essa la Selva già del Cav. Strozzi, ora Chemia.

Il territorio comunitativo della Lastra dal secolo XIV in poi ha quasi totsluente cambiato di aspetto, sia dalla parte dei colli, dove alle folte pineta ed alle selve di lecci e di querceti vennero sostituiti vaghi giardini pensili, ridenti coltirazioni, ben adorni viali, e grandiose cue di campagna. — Altrettanto può dirsi che abbia variato di aspetto la pianera sopri e sotto alla Lastra, dove un di il fiume Armo, senza sponde, senza pignomi, e seza alcun argine, a suo capriccio correra per doppio alveo.

Infatti davanti al Cast, della Lastra, rei popolo di S. Martino a Gaugalandi, il figme nel secolo XIII formava un bistro, come quello davanti alla badia a Settimo; e costà a Gangalandi basso gli stessi sonaci di Settimo sino dal 1252 ottennero dal governo fiorentino licenza di fabbricare una pescaja sulla ripa sinistra dell'Arno, in luogo che appellavasi il Mer-.catale di Signa. Quindi con atto pubblico dei quattro marzo 1253 il prete Rognoso pievano di S. Giovanni a Signa, previo il consenso dei canonici della sua piere, vende al mon. di Settimo una pescajadi Giuncheto situata nel fiume Arno presso al ponticello.

Che realmente la prenominata pescija fosse dalla parte sinistra dell'Arno, e per conseguenza nel distretto della Lastra, non ne lasciano dubitare tre altri contratti; nno dei quali fu celebrato in Signa li so gennajo 1268, mercè cui tre possidenti venderono ai monaci di Settimo la lore porzione di un mulino con pescaja posta nel fiume Arno presso Signa in luogo chidnato Giuncheto. Il secondo istrumento del 20 nov. 1278 trattava di una permuta di terre poste nel popolo di S.

Martino a Gangalandi sotto le mulina prezioso acquisto per l'agraria, una piadella badia a Settimo. Finalmente per contretto dei 13 giugno 1319 i monaci predetti aftittarono per due anni i mulini maggiori della loro badia posti nel fiume Arno nel popolo di S. Murtino a Gangalandi per l'annuo camone di 70 mog. gia di grano.

Sono quei mulini presso Signa, per i quali Castruccio Antelminelli , mentre col suo esercito armeggiava negli accempamenti di Signa, concedè sotto di 26 febb. 1316 un selvacondotto a favore dei mugnai, dei lavoranti, de' contadini, e di tutti coloro che si recavano ai mulini della badia a Settimo presso Signa a macinare il grano e le biade durante la guerra che facevasi dal capitano lucchese al Comune di Firenze. (ARCH. DIFE. FROR. Carte della Badia a Settimo).

Alli stessi mulini ed alla pescaja fra Gangalandi e Signa appellano eziandio moltissime deliberazioni dei priori, gonsaloniere di giustizia e collegi della Rep. for. discusse fra il 1319 e il 1340, sino a quella che, previa una congrua compensazione ai monaci suddetti, ordinò di atterrare tutti i mulini tra Signa e Gangalandi e di demolire le relative pescaje per declinare e rimettere nel corso naturale le acque dell'Arno; a cagione (diceva il decreto) delle frequenti inondazioni che per tali impedimenti accadevano tanto dalla parte destra della pianura tra Brozzi e Signa, quanto dal lato opposto verso Settimo e la Lastra. (ARCH. DIPL. Fion. loc. cit.)

Infatti dopo la demolizione delle pescaje di Gangalandi molto terreno, che innanzi era coperto, o circondato dalle acque dell'Arno, restò asciutto e libero alla coltura, talché la Signoria di Firenze con riformagione degli 11 ag. 1361 comandò che gli ufiziali del mugistrato di Torre onfinassero e repartissero, sia il terreno dell' Isola che più non esisteva nell'Arno presso Signa, quanto le terre scoperte che avevano servito di letto ad una parte dello lommeo a Bracciatica (idem). stesso fiume, avvegnachè questo si era totalmente diretto dall'altro lato. (Azon. DIPL. FIOR. Leit. e RIPORMAGIONI DI FER. )

Così quella pianura che fu sterile greto dell'Arno, a poco a poco bonificata dalle

nura fruttifera jn vino, in cereali, in legumi e in ortaggi.

Molto più variata, più ricca e più vaga è la coltivazione delle colline di Gangalandi, di Monte Orlando, del Malmantile. o della Selva, di Lecceto, di Belvedere, di Luciano ec., tutte colline vaghe e deliziose per la loro posizione, che dominano dalla parte orient. il Valdarno fior., a sett. le Valli dell'Ombr. e del Bisenzio; a pon. il Valdarno inferiore; ed a ostro le Valli della Pesa e dell'Elsa: colline tutte ridenti per la moltitudine dei palazzi e delle ville signorili, per la bellezza dei frequenti giardini, uccellari, boschetti e viali, e che coronano un anfiteatro adorno di piante fruttifere di ogni specie.

Ma la ricchezza maggiore degli abitanti della Lastra e di Gangalandi consiste nella manifattura dei cappelli di paglia, le cui trecce ivi ed a Signa dalle donne specialmente si fabbricano con tale maestria, che quei cappelli portano il loro nome oltremonte ed oltremare. Avvi costà una delle più grandiose fabbriche di tal genere di proprietà del negoziante Paequale Benini, il quale fornisce per questo solo articolo manifatturiero materia da lavoro a più centinaja d'individui

dell'uno e dell'altro sesso.

Dopo il motuproprio dei 23 maggio 1774 relativo all'organizzazione di 39 comunità dei tre vicariati del contado fiorentino, cotesta della Lastra a Signa riunì in un solo corpo di amministrazioni dodici preesistenti comunelli e popoli diversi, sotto i seguenti vocaboli: 1. S. Maria a Lamole, 2. S. Stefano a Calcinaja; 3. S. Stefano alle Busche (di Oltrarno); 4. S. Pietro in Selva; 5. S. Martino a Gangalandi con la sua Lega, cioè: 6. S. Maria a Pulica; 7. S. Martino a Carcheri; 8. S. Andrea a Castratoli, (soppresso); g. S. Maria a Marliano (idem); 10. S. Donato a Misciano (idem); 11. S. Pietro a Nebbiatoli (idem); 12. S. Barto-

Mediante le riforme fatte nel 1833 venne staccato dalla comunità della Lastra ed incluso nella Com. di Carmignano il territorio e la popolazione di S. Stefano alle Busche situato alla destra dell'Arno, colmate dello stesso fiusae e:da quelle e viceversa furono incorporati alla prima dei torr. Vingune e Rigone, divenne un i popoli di Castagnolo, di S. Ilario e di

CASELLINA e Tonai Comunità.

La comunità della Lastra a Signa mantiene un medico chirurgo e un maestro di scuola, e costà esiste una compagnia della Misericordia, associata a quella cotanto benemerita di Firenze.

Si tiene alla Lastra a Signa una fiera nel dì 16 agosto. Da due anni in quà vi è stato introdotto ogni 15 giorni un mercato che cade nel mercoledì. A tal effetto fu costruita una comoda piazza dentro il castello, ed un'altra se ne prepara destinata ni bestiami,

S. Bomplo a Settimo, già della Com. di sepolero nella sua ch. parr. di Gangala. Casellina e Torri. — Ned Carmonaro, di il Dott Alessandro Bicchierai medico distinto del secolo XVIII, ed autore di varii scritti, fra i quali è ben conosciuto il voluminoso trattato sui Bagni di Montecatini.

Risiede alla Lastra uno dei 7 potesti suburbani coadiutore del commissario del Quartiere di S. Spirito della città di Firenze; egli abbraccia nella sua giurisdizione civile, oltre la Com. della Lastra, quella della Casellina e Torri. - La sua cancelleria comunitativa, l'ufizio di esazione del Registro e l'ingegnere di Circondario trovansi in Empoli. La conservazione Ebbe i natali alla Lastra a Signa, e delle Ipoteche, e la Ruota sono a Firenze.

POPOLAZIONE della Comunità della Lastra a Signa, già di Gangalardi, a tre epoche diverse.

|                                         |                           | Diocesi                  | Popolazione  |              |              |  |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Nome dei Luoghi                         | Titolo delle Chiese       | cui<br>appartengono      | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anno<br>1833 |  |
| Calcinaja                               | S. Stefano, Prioria       |                          | 1            | 349          | 601          |  |
| Carcheri con l'an-<br>nesso di Neb-     | S. Martino, Rettoria      | Tutte                    | 148          | 280          | 534          |  |
| biatoli                                 | S. Pietro, soppressa      |                          | 41           | <b>)</b>     | 1            |  |
| Castagnolo                              | S. Maria, Rettoria        | <u> </u>                 | 99           | 95           | <b>153</b>   |  |
| Gangalandi, e La-<br>etra a Signa       | S. Martino, Prepositura   | p                        | 409          | 3135         | 4388         |  |
| Lamole, o Brucia-                       | · -                       | į ž                      | 1            |              | •            |  |
| nese                                    | S. Maria, Prioria         | 2: <u>6:</u>             |              | 513          | 529          |  |
| Marliano                                | S. Maria, Prioria         | ⊒i g.                    | 108          | }            | l            |  |
| con gli annessi<br>di <i>Castratoli</i> | S. Andrea, soppressa      | hie spettano<br>Firenze. | 67           | 264          | 355          |  |
| . e di Misciano                         | S. Donato. soppressa      | , , ,                    | 52           | )            |              |  |
| Pulica                                  | S. Maria, Prioria         | 1 2                      | 28r          | 199          | 322          |  |
| Selva, o a Malman-<br>tile, con gli an- | S. Pietro, Prioria        | į.                       | 88           | 409          | }            |  |
| nessi di Luciano                        | S. Michele, soppressa     | שַ                       | 52           | 248          | 711          |  |
| e di Bracciatica                        | S. Bartolommeo, soppressa | Diocesi                  |              | 1 -40        | 1            |  |
| Settimo                                 | S. Ilario, Rettoria       | <b>)</b> 2.              | 116          | 125          | 177          |  |
| Settimo                                 | S. Romolo, Prioria        |                          | 206          | 170          | 253          |  |

Totale. . . . . . . . . . Abitanti #. 1727 #. 5677 #. 8023

in Romagna.

LATERA in Val-di-Sieve. - Castellare, che fu una forte rocca, della quale porta il vocabolo un'antica ch. parrocchiale (S.

LASTRA (POGGIO ALLA). - Fed. Niccolò) cui fu annessa la soppressa cura di Poegio ALLA LASTRA nella Valle del-Savio S. Maria a Casi, nel piviere di S. Giovanni in Petrojo, Com. Giur. e circa 2 migl. a ostro di Barberino di Mugello, Dioc. e Comp. di Firenze.

Le rovine della rocea di Latera disfatta

uel 1352 per ordina della Rep. fiorentina, esistono tuttora sopra un poggetto isolato che sporge sulla ripa destra del fiume Sieve, dirimpetto al borgo della Cavallina, che gli resta quasi un migl. a maestro, mentre nel poggio a scir. risiede la grandiosa chiesa plebana di Petrojo.

Prendeva il nome dallo stesso luogo di Latera un altro popolo sotto il titolo di S. Maria a Latera, situato dal lato opposto della Sieve, innanzi che quella cura, nel 1516, per comodità degli abitanti fosse trasferita nell'attuale chiesa di S. Jacopo

posta nel borgo della Cavallina.

Una delle memorie più antiche superstiti, in cui si rammenti questo luogo di Latera è stata riportata dal Lami nei suoi Monumenti della chiesa fiorentina a pag. 1420. È un contratto di compra e veudita di beni fra Teuzio di Arduino e Pietro figlio di Farolfo, rogato in Latera judicaria florentina, anno ab Incarnatione 1034, Imperii Curradi oetavo, mense aprilis, indictione II.

Fu il castol di Latera dei Lambardi o Cattani da Barberino e da Combiaté sino da quando, nel 1072, (1 genn.) due fratelli Uberto e Teuderigo figli di Ugo, stando nel loro castello di Latera investirono il rettore dello spedale di Selvapiana presso Affrico in Val-di-Marina di un pezzo di terra vignato con l'obbligo di pagargli l'annuo canone di due den. d'argento (Anon. Dirz. Fion. Carte della badia di Passignano.)

Nel sottoposto piano di Latera sull'antica strada da Firenze a Barberino, nel principio del secolo XIII, vi era un luogo destinato allo smercio delle vettovaglie ec. che appellavasi perciò il mercato di Matraceto di Latera; e fu costà nel di primo maggio del 1212, dove un tal Giovanni rinunzio in mano di Capo-in-Sacco priore della canonica di S. Maria a Vigesimo, che riceveva per la badia di Passignano e per lo spedale di Combiate, ad ogni diritto e ragione che gli potesse mai competere sullo spedale e badia prenominata. (loc. cit.)

La ch. di Latera continua ad essere di giuspadronato dei Cattani da Barberino, alternativamente con i marchesi Gua-

Dai documenti citati dal Brocchi nella ma descrizione del Mugello rilevasi, che

da Latera trasse la sua prima origine la famiglia magnatizia dei Magalotti, la quale tanti uomini esimii fornì alle lettere, alla spada e alla toga.

Di un'eroica, benchè povera donna da Latera, moglie e madre di 25 anni si racconta una scena lagrimevole dal Rondinelli nella sua relazione del contagio stato in Firenze dal 1630 al 1633, scena che dal ch. autore del romanzo storico, la Monaca di Monsa, su trasportata da La-

tera a Careggi.

La quale contadina, per nome Elisabetta, essendo stata attaccata dalla peste dei gavoccioli, ebbe il coraggio di abbandonare semiviva la casa del marito ed i suoi teneri figli per timore di non comunicar loro il contagioso morbo; sicchè strascinatasi così malata all'abitazione del becchino della parrocchia, lo scongiurò per tema di non impestare gli oggetti del suo amore a volerla seppellire moribonda com'era. Questi sorpreso da sì straordinario affetto che la induceva a far ciò, procurò invano consolarla, sicchè adagiatasi in una stanza presso la tomba, poche ore dopo spirò là dove fu seppellita.

La parr. di S. Niccolò a Latera nel 1833

noverava 304 abit.

LATERINA, già Laterino e Le Terine nel Val d'Arno superiore. — Cast. con sottoposta borgata a cavaliere della vecchia strada maestra aretina, capoluogo di comunità dello stesso nome e di una chiesa plebana, che portò il vocabolo della sua località, denominata Campavane, Giur. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede il borgo sopra un alto-piano presso la ripa destra dell'Arno, circondato da tre parti da corsi di acque; cioè, a pon. dal torr. Loreno, a lev. dal torr. Bregna, e dal lato di ostro dal fiume Arno. Trovasi quasi sullo sbocco della così detta Valle dell' Inferno, dirimpetto al ponte al Romito, detto anche a Valle, nel gr. 29 22' 2" long. e 43° 31' latit., 8 migl. a lev.-grec. di Montevarchi, 7 a lev.-scir. di Terranuova, e circa 9 migl. a pon.maestr. di Arezzo.

Se fosse autentico un diploma attribuito all'imperatore Ottone I, che pubblicò la prima volta il Zazzera nella sua Nobiltà d'Italia, e che nel corrente secolo fu rimesso in campo da Giorgio Viani, il quale lo stampò nell'appendice alle sue Memorie

della Famiglia Cybo, e della Monete di Massae di Lunigiana, si direbbe che, tanto del castello e distretto di Lateriua, quanto dell'altro di Montevarchi fosse stato feudutario un fedele di quell'Imp. per nome Guidone Cybo genovese, nominato nell'asserito privilegio dell'Imp. Ottone il Grande, dato in Viterbo li 9 dicembre 962, l'anno 26 del suo impero. Ma oltre che un simile documento non consuona per nessun rapporto con la storia, ha poi quello scritto troppi manifesti contrassegni di falsità, per dichiararlo apocrifo, sia rapporto all'anuo dell'impero di Ottone, sia perchè nel Dic. del 962 egli si trovava a Pavia e non a Viterbo, come ancora per molte espressioni inverosimili e inusitate che ivi si leggono.

I primi signori di Laterina conosciuti nell'istoria furono gli Ubertini di Arezso. — Già all'Art. Gastra fu accennato un istrumento dell'agosto 1014, col quale due nobili di quella consorteria, Uberto figlio di Guido e Ranieri nato da altro Ranieri, stando nel loro castello di Soffena donarono ai monaci di S. Trinita in Alpi l'oratorio di S. Bartolommeo a Gastra con

un podere posto in Laterina.

Nelle guerre battagliate fra i Guelfi di Firenze ed i Ghibellini di Arezzo, questi ultimi, guidati dal loro vescovo Guglielmino, della stessa prosapia degli Ubertini, e da Guido Novello potestà di Arezzo, nel maggio del 1288 eransi accampati mella posizione vantaggiosa di Laterina, posizione che fu riguardata come la chiave all'ingresso del Val d'Arno di Arezzo; e di sul contado fiorentino pose a ruba tutto il paese intorno a Montevarchi e a Figline, penetrando fino a S. Donato in Collina.

Per la qual cosa la Signoria di Firenze volendo rintuzzare cotanto ardire, bandi la guerra contro il comune di Arezzoe tutti i suoi aderenti; sicchè messa insieme un' armata numerosa di tutta la Lega guelfa di Toscana, mosse questa verso il contado aretino, e in su le prime giunte prese ed abbattè alla sinistra dell'Arno il cast. vecchio di Levane, chiamato castel Leona, quindi alla destra del fiume, fra Gaughereto e Laterina, i castelli delle Conie e di Castiglion degli Ubertini. Trovò l'oste maggiore ostacolo da superare a Laterina, alla cui guardia stava un valente capita-

no, Lupo di Farinata degli Uberti di Arezzo, quello stesso che poeo tempo dopo ebbe il comando delle compagnie ghibelline contro la città di Chiusi, da dove però fu cacciato dai Guelfi dopo la giornata di Campaldino.— Ved. Carvar.

Ma il castel di Laterina, ad onta della sua favorevole situazione, per quanto fosse di gente e di ogni cosa guarnito da poter reggere un assodio per tre mesi, non fece resistenza più che otto giorni; e Lupo degli Uberti, al quale fu la guardia di Laterina dagli Aretini affidata, senza rossore di sè e della sua città resesi per vinto, scasandosi con chi lo rimpreverava: mon ester costume dei lapi a lasoiarsi rinchiadere. (Gno. Villani, Cronica Lib. VH. c. 120).

CadutoLaterina in poter dei Fiorentini, venne da essi guarnito di presidio e di munizioni; e dopo un anno (li 15 sett. 1288) i campi di Laterina furono per rinnovare la memoria di Alba Longs a tempo degli Orași e dei Curiași. Avvegnaché sentendo gli Aretini la cavalcata che faceva verso Laterina l'oste dei Fiorentini, animosi i primi spedirono ai secondi il gusato della disfida, designando per campo di onore il piano di Laterina. Infatti gli Aretiui insieme con le compagnie de Romagnoli, Marchigiani, e dei fuorusciti ghibellini di Toscana, in numero di 700 cavalieri e di 8000 pedoni armati, vennero schierati alla ripa sinistra dell'Arno, che si chiamava Cà della Riccia. Visto cotesto apparato i Fiorentini s'armarono ed uscirono dal castello per schierarsi in sulla ripa destra dello stesso fiume sfidando l'oste aretina alla richiesta battaglia; ma questi anzi che dare risposta con le opre piuttosto che in parole, dopo inutili manovre senza muovere spada dal fodero voltando le spalle, tornarono in Arezzo. -(GIO. VILLAMI, Cronica 1. cit. cap. 124).

Cotesto fatto precede di poche settimane la giornata di Campaldino, che fu la gloria delle armi guelfe. Per la quale vittoria si ripristinò la prepouderanza nella bilancia politica della Toscana a favore della Rep. fior. D'allora in poi non solo restò un presidio in Laterina, ma nel 1298 vi fu edificata una rocca, la quale nel 1304 dagli Aretini e dalle masnade degli Ubertini e dei Pazzi di Valdarno venne assediata e pochi giorni stette ad arrendersi; percochè essa era rimasta mal

fornita di viveri e di armati. (Gio. Villani, Cronac. Lib. VIII. cap. 73.)

Da quel fatto in poi il Cast. di Laterina tornò in polere degli Ubertini, che lo custodirono per conto del Comune di Arezzo. Sennonchè nel 1326 il potente Guido di Pietramala, signore quasi assoluto di quella città, potè accorgersi che Buoso degli Ubertini, allora proposto della cattedrale di Arezzo, assistito dai parenti si maneggiava nella corte del Papa per fare shalzare dalla cattedra di S. Donato il ghibellino Tarlati, nel tempo che tutta la consorteria degli Ubertini cercava di conciliarsi l'amicizia dei Fiorentini col rimettere questi al possesso di Laterina. Allora il vescovo Guido corse con le sue milizie all'assedio del prenominato castello, e conquistato che l'ebbe, lo fece disfare in guisa che, al dire di G. Villani, non vi rimase pietra sopra pietra. (Oper. cit Lib. IX cap. 343).

Ma appena che Buoso degli Ubertini fu eletto dal clero in vescovo di Arezzo, egli tanto per conto proprio che a nome della sua prosapia, nel 1336, richiese l'amicizia dalla Rep. fior. offrendole il possesso delle terre e cattella degli Ubertini da poterle ritenere fino a guerra finita contro il Comune di Arezzo. Fra i luoghi consegnati fuvvi anche il castello di Laterina, dove, attesa l'importanza del sito e specialmente perchè dominava la strada maestra sulla destra ripa dell'Arno, la Signoria di Firenze ordinò che la rocca fosse ivi nuovamente riedificata.

Ciò non ostante mancò poco, nel 1347, che i terrazzani medesimi, per segreti maneggi dei Tarlati fuorusciti di Arezzo, non togliessero ai Fiorentini il castello da essi rifatto; ma scoperta la congiura, vi si riparò col far mozzare il capo ai ribelli.

Finalmente il paese di Laterina, dopo la compra fatta per la seconda volta di Arezzo e del suo contado, mediante un contratto rogato nel castello medesimo sotto li 5 Nov. del 1384, venne stabilmente incorporato al distretto fiorentino. ( Аминах. Istor. fior. )

In quanto all'istoria ecclesiastica della chiesa de'SS. Ippolito e Cassiano di Laterina è da sapere, che questa nei secoli intorno al mille portava, come già dissi, il nomignolo della località dove tuttora esiste la pieve vecchia, cioè di S. Cas-

siano a Campavane. Essa talvolta si disse dell'Isola staute l'essere situata in un'umile collina dirimpetto al Ponte a Valle, circoscritta a lev. dal torr. Bregna, a pon. da quello del Loreno e dal borro Campavane, mentre il fi. Arno le scorre dal lato di ostro.

L'antica pieve di S. Cassiano a Campasane è piuttosto vasta, ed aveva in origine tre navate, sebhene al presente sia ridotta ad una sola. Nella parte esteriore esiste un' iscrizione de' secoli bassi con lo stemma della famiglia Bardi. Sulla piccola piazza all'ingresso della chiesa si vede un residuo d'impiantito a pietre bianche e turchine a guisa di mosaico, e nei contorni molte vestigie di fabbriche che danno a conoscere esservi stato un villaggio. Al presente altro non resta fa piedi, oltre la suddetta chiesa, fuorchè la torre o campanile con due o tre case coloniche poco discoste di là.

Di quest' antica pieve su satta menzione in una carta del 1051, li 2 marzo, con la quale un certo Gotizo siglio che su di altro Gotizo vendè alla hadia di S. Flora di Arezzo, situata prope Episcopio Sancti Donati, la sua porzione del poggio e castello di Montoto con la parte del giuspadronato che gli apparteneva della ch. di S. Gio. Battista edificata nello stesso castello, piviere di S. Cassiano a Campavane, con alcuni beni posti nella villa di Piano di Scò dirimpetto a Laterina.

Fu eziandio all'Art. Împiano fatta menzione di un' istrumento del febb. 1074 appartenuto alla badia di S. Trinifa in Alpi, col quale, come ho detto poco sopra, fu donata casa e podere in Laterina al medesimo monastero.

Sulla fine del sec. XII il pievano di Laterina sembra che continuasse a risedere nella chiesa matrice, tostoche la sua ch. plebana designavasi sempre col titolo di S. Cassiano a Campavane.

Tale ancora venue indicata iu un istrumento del mese di dic. 1196, rogato nello spedale di Monsoglio, col quale fu fatta donazione alla badia di S. Trinita di Fonte-benedetta, ossia in Alpi, di un podere posto nel distretto di Rondine, piviere di S. Cassiano a Campavane. (Anun. Dirt. Fion. Carte della badia di Ripoli.)

Due anni dopo il pievano di Laterina ottenne un privilegio dal Pont. Clemento III, che gli confermava la giurisdizione sulle chiese suffragance della sua battesimale, dalla quale allora dipendevano le seguenti cappelle, cioè: 1. Ospedale detto dell'Isoletta (forse quello di Monsoglio); 2. S. Maria di Costa; 3. S. Biagio di Campavane; 4. S. Lorenzo della Penna (esistente); 5. S. Maria a Poggiacuto (perduta); 6. S. Bartolommeo a Caselli (forse l'attuale parr. di Fitereta ); 7. S. Michele a Caprenne (distrutta); 8. S. Giorgio al Piano di Castiglion-Ubertini (riunita alla parr. seguente, della quale porta il titolo); g. S. Stefano al Monte (annessa alla precedente ); 10. S. Maria di Sergina o Sercina (diruta); 11. SS. Iacopo e Cristoforo d' Impiano (esistente); 12. Ospedale di S. Cataldo al Ponte di Valle (dirato); 13. S. Pietro di Soppioro, ossia di Casanuova (esistente); 14. S. Giov. Bat. Re presso Firenze.

tista a Montoto (esistente k 15. SS. Fion e Lucilla alle Conie (distrutta); 16. S. Maria a Valle (attualmente cappellania annessa alla prepositura di Lateriaa); 17. S. Pietro a Rondine (esistente).

Attualmente sono rimaste suffragance della pieve di Laterina, in concorrenza con la pieve già sua filiale di S. Stefano in Pian di Castiglione-Ubertini, quattre parrocchie; cioè, Fitereta, Penna, Impiano ed il suo annesso di Montarfore.

Fra i pievani non residenti a laterina accennerò un mess. Giov. Battista figlio del celebre Poggio Bracciolini canonico fiorentino, sotto il di cui governo intorno al 1469, fu tentate di ammessare i beni della suddetta pieve alla cappella di S. Iacopo eretta dagli Alberti nella chiesa di S. Miniato al Monte del

Movimento della Popolazione della Parroccuia di Laterina a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| ониА | naschi | femm. | Maschi     |     | due sessi<br>dei<br>compuents | ecclesia<br>Stigi | Numero<br>delle<br>famiglie | To:alità<br>della<br>Popolas |
|------|--------|-------|------------|-----|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1551 | 1      | 1     | 1          | -   | ì                             | 1                 | 138                         | 660                          |
| 1745 | 107    | 90    | 170        | 181 | 206                           | 2.2               | 146                         | 765                          |
| 1833 | 203    | 175   | <b>230</b> | 202 | 418                           | 7                 | 195                         | 1235                         |

Comunità di Laterina. - Il territorio di questa comunità occupa una superficie di 7003 quadr., dei quali circa 320 sono presi da corsi di acque e da strade.

Nell'anno 1833 vi si trovano 1923 individui, equivalenti a 231 abit. per ogni migl. quadr. di suolo imponibile.

Confina con sei comunità. - Dal lato di sett. ha di fronte il territorio della comunità di Arezzo, a partire dalla ripa destra dell'Arno fino alla strada che porta il nome di vecchia aretina, al di là della quale subentra dal lato di sett. il territorio dei *Due comuni distrettuali di La*terina, ossia di Castiglion-Fibocchi. Di couserva con esso, dopo attraversato il

torr. Loreno, dove treva la Com. di Terranuova. Con quest'ultima percorre nella stessa direzione le piagge di Viterela sino al torr. Agna, pessato il quale voltando faccia da sett. a pon. tocca la Comdi Castiglion-Ubertini, e con essa dirigesi nell'Arno. Costà rimontando il corso del fiume cammina di conserva con il territorio dei Cinque comuni di Val-d'Ambre sino a che al ponte al Romito trapassa sulla ripa sinistra dell'Arno per correre contr'acqua nel fosso di Poggi. Quindi mediante una strada rotabile, e poscia per una pedonale si dirige verso ostro sulla via R. postale aretina, che percorre dal pian di Pergine sino al fosso del Gastorrente Bregna, si dirige verso pon. nel scione. Costà sottentra la Com. di Civitella

rimontando insieme per brave tratto il fosso predetto, e di là peuetrando in quello di Lodola, piega con esso da ostro a scir. e quindi a lev. finchè ritorna in Arno col borro di Rimaggio.

Fra i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunitativo di Laterina, il maggiore di tutti è l'Arme che gli resta a ostro, quindi il torr. Agna, che gli scorre a pos., mentre il Loreno ed il Bregna gli passano in mezzo, dirigendosi, il primo da sett. a ostro, e l'altro da grec. a lib.

Due strade maestre traversano questa comunità: la Vecchia aretina che parte da Areszo, e varcando l'Arno sul ponte a Buriano, passa sotto il castello di Laterina per andare a unirsi a quella detta Urbinese, L'altra è la via regia postale che lambe il confine australe della stessa comunità.

La qualità e struttura del suo terreno spetta in generale a due formazioni disparate, cioè al terreno secondurio inferiore e a quello quadernario, nel quale talvolta si trovano dispersi i carcami fossili di grandi mammiferi appartenuti a

resse perdete.

L'ossatura visibile dei poggi che stanno alle spalle di Laterina, come di quelli situati nel lato opposto di Val-d'Ambra alla sinistra dell'Arno, consiste nella massima parte in macigno stratificato. Il quale macigno, se a laoghi emerge da un tufo giallastro che lo ricuopre, altrove resta il suolo coltivabile di quelle piagge. - Il Ipoteche, e la Ruota in Arezzo.

terreno terziario marino che precedè quest'ultimo, e che deve aver ricoperto le rocce di grès antico e di calcareo compatto se non fu, come è supponibile, trascinato via dalle acque correnti, esso peraltro non comparisce come dovrebbe fra le due formazioni sopra enunciate.

Di mezzo al terreno superiore sgorgano di basso in alto presso la ripa sinistra dell' Arno varie polle di acque minerali solforose ed acidule fredde, come sono quelle vicino al ponte al Romito, ed alla nave dell'Inferno. Tali acque furono analizzate. descritte e pubblicate nel 1827 dal chimico aretino Dott. Antonio Fabroni nella Storia ed analisi dell'acqua acidula-minerale di Montione e di varie altre di quelle vicinanze.

Il clima di Laterina e del suo territorio è salubre e temperato; le produzioni del suolo varie e tutte squisite, fra le quali primeggiano i vini, i cercali, l'o-

lio, i filugelli ec.

La comunità di Laterina fu costituita dei cinque popoli che tuttora conserva, quando ricevè la sua organizzazione economica col regolamento parziale dei 23 maggio 1774. - Essa mantiene un medico, un chirurgo e un maestro di scuola. - La potesteria di Laterina nel declinare del secolo passato fu riunita a quella di Montevarchi, dove trovasi la sua cancelleria comunitativa e l'ufizio di esazione del tuttora nascosto da un terreno di tra- Registro. L'ingegnere di Circondario stà porto, sotto un sabbione che costituisce in San-Giovanni, la conservazione delle

POPOLAZIONE della Comunità di LATERINA a tre epoche diverse.

| _                                       |                                                                                                    | Diocesi                              | Popolazione     |  |                            |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|----------------------------|--|
| Nome dei Luoghi                         | Titolo delle Chiese                                                                                | cui<br>appartengono                  | Anno<br>1551    |  | Anno<br>1833               |  |
| Casanuova, già a<br>Soppioro<br>Impiano | S. Pietro, Rettoria<br>SS Jacopo e Cristofano id.                                                  | Tutte le p<br>spettano<br>cesi di    | 147<br>196      |  | 130<br>275                 |  |
| LATERINA Penna Vitereta                 | SS.Ippolito e Cassiano, già<br>in Campavane, Pieve<br>S. Lorenzo, Rettoria<br>S. Bartolommeo, idem | parrocchie<br>ao alla Dio-<br>Arezzo | 660<br>61<br>99 |  | 1235<br>127<br>15 <b>6</b> |  |

. Abitanti n. 1153 n. 1284 n. 1923

LATERINA (PORTA) — Ped. SINIA. LATERONE (MONTE) — Ped. Mou-TE-LATRONE.

LATERRINE, O ALLE TERRINE (S.

AGATA ) - Fed. TERRINE.

LATICASTELLI nella Valle dell'Ombrone senese. — Villa che diede il titolo a un comunello nella parr. Com. e Giur. di Bapolano, Dioc. di Arezzo, Comp. di Siena.

Fu uno dei comunelli riuniti alla comunità di Rapolano con regolamento spe-

eiale dei a giugno 1777.

LATIGNANO nel Val-d'Arno pisano. — Grossa borgata che dà il nome alla sua ch. parr. (S. Pietro) nel piviere, Com. e migl. a § a ostro-scir. di Cascina, Dioc. e Comp. di Pisa.

Giace in una bassa pianura fra il rio di Possale, o Posso Arnonico, e la Fossa nuova, lungo lo stradone che da Cascina disimi pra Callo di Lavrianna Possano

dirigesi per Gello di Lavajano a Ponsacco. La parrocchia di S. Pietro a Latignano nel 1833 contava 982 abit.

LATRIANO. — Ved. Taiana e Taiano. LATRONE (MONTE) — Ved. Monte-

LATTAJA, e MONTE-LATTAJA nella grossetana Maremma. — Castellare, ossia casa torrita, che ha dato il titolo ad un comunello e ad un'antica pieve, attualmente riunita alla parr. di S. Andrea a Monte-Massi, nella Com. Giur. e circa 8 migl. a lib. di Roccastrada, Dioc. e Comp. di Grosseto.

Porta poi il nome di Monte-Lattaja una piccola eminenza coperta di ulivi e di vigne con casa di campagna fiancheggiata a pon. dal rio dei Baj, ed a lev. dal borro Bandinella tributario del torr. Fossa, fra Sticciano, Monte-Massi, Monte Pescali e Roccastrada, mentre quasi un miglio discosto dal Monte-Lattaja trovasi il luogo di Lattaja che diede il nome alla sua edirata.

Il Cast. di Lattaja nei secoli trascorsi fu abitato da villici, da servi e da padroni; e costà nella baronale torre di Lattaja le memorie superstiti hanno segnalato, all' anno 973, un conte Ridolfo nato da altro conte per nome Gherardo che fu conte del Palasso in Italia, mentre un altro documento ne avvisa, che all'anno 989 risiedeva nello stesso Cast. di Lattaja una contessa Ermengarda vedova del marches Lamberto d'Ildebrando.

Sono due pergamene pervenute nell' Arch. Dipl. Fior. dalla badia di Montmiata, nella prima delle quali su serito un istrumento di compra e vendita di due pozzi di terra con una vigna posti nel territorio di Campagnatico, che un tal Gennari del su Amalperto allenà per il preso di venti soldi al conte Ridolfo figlia di Gherardo che su conte del Palazzo. — Fatto in luogo chiamato Lattaria nella Torre. — Rogò Giovanni notaro dell' Imperatore.

Con l'altro istrumento del 17 aprile 989, celebrato parimente in Lattaria dallo stesso notaro Giovanni, Ermengarda figlia del conte Ranieri , e vedova di Lanberto d'Ildebrando che fu marchese, dopo avere sotto suo vero giorno, per rogito del medesimo notaro imperiale, ricomprato per diecimila lire 45 corti e castelli alienati nel 973 dal suo marito, nel predetto dì 17 aprile 989, col consenso di Oherto suo mondualdo, vendè per il prezzo di cento soldi a Guntardo prete figlio di Walperto la metà di una casa massarizia, osia podere con sue attinenze, posta nei confini di Galliano. - Fed. Campagnatico e Galliano nella Valle dell' Ombrose senese.

A qual prosapia appartenesse il primo personaggio che trovavasi signore di Littaja nel 973, e la vedova di lui residente costà 16 anni dopo, non è qui luogo a discaterlo; dirò bensì che il castello, il monte e la corte di Lattaja tre secoli dopo era signoria dei conti Pannocchieschi, siccome fra gli altri lo dimostra un istrumento del so marzo 1321, col quale la nobil donna Necchina figlia del conte Bonifazio di Travale e moglie lasciata da Guccio di Guido conte di Lattaja, nella sua qualità di tutrice dei figli Neri e Coccia, sottopose all'accomundigia del Comune di Massa la signoria che questi avevano per la sesta parte del castello e corte di Ravi e nel castello e corte di Lattaja, a condizione che il Comune di Massa si obbligasse a difendere i raccomandati pupilli da qualunque insulto. ( Anca. Dirt. San. Carte della città di Massa ).

In quanto alla pieve di Lattaja esta esisteva fino dal secolo XII, siecome lo dichiaro il Pout. Clemente III nella bol-

la del 1188, con la quale confermava al vescovo di Grosseto fra le altre chiese auche la battesimale di *Lattaria* con i suoi beni, decime e distretto.

Essa pieve su tra quelle soppresse dopo entrato il secolo XVIII, allorchè il suo territorio su diviso sra la cura di Monte-

Massi e quella di Sticciano.

Attualmente il cadente palazzo, ossia la casa-torrita di Lattaja con i terreni annessi appartiene ai marchesi Zondadari, mentre il Monte-Lattaja con le coltivationi intorno spetta ai Brancadori, altra nobile famiglia senese.

La pieve di Lattaja nel 1640 era ridotta a sette poderi con soli 25 abit.

LAVACCHIO (Lavaclum) nella vallecola del Frigido presso Massa-ducale. — Cas. con eappella curata (SS. Annunziata) nella pieve di S. Vitale del Morteto, Com. Giur. e circa un migl. a maestr. di Massaducale, Dioc. medesimà, già di Luni-Sarzana, Duc. di Modena.

Risiede alla destra della fiumana del Frigido sulla pendice meridionale del monte Bruciana fra le selve dei castagni e sopra vaghi terrazzi piantati a vigneti

dirimpetto al lido del mare.

Diversi luoghi in Toscana ebbero e conservano tuttora il nome di *Lavacchi*, o *Lavacchio*, sebbene tutti siano stati sempre casali o villate di poca considerazione.

Sono fra questi un Lavacchio di Castelvecchio nel Barghigiano, forse quel Lavaclo, posto in loco Corsania (o Corsona), che fu rammentato in una membrana dell'Arch. Arciv. di Lucca dell' 853 (24 agosto). Un Lavacchio era nel Val-d'Arno inferiore, cui appella un altro istrumento dell'898 (9 maggio) entrambi pubblicati nel T. V, P. II delle Mem. Lucch .- Esisteva un altro luogo di Lavacchio nella Com. di Sesto presso Firenze; uno in quella di Pelago sopra il Pontassieve; uno nei monti di Cantagallo; uno nel piviere di Cintoja in Val di Greve; uno nell' Isola dell' Elba, comunità di Marciana; e finalmente un Lavacchio, ora Lavaggio Rosso nelle parti di Lunigiana. Forse a questo ultimo piuttosto che al Lavacchio del Frigido appellava quella corte di Lavaclum rammentata in un privilegio di Ottone I spedito nel 963 si vescovi di Luni; tanto più che il villaggio di Lavaggio Rosso dà tuttora il titolo a una popola-

zione nel Mandamento di Levanto, di là da Porto-Venere, e conseguentemente fuori dei limiti prescritti a quest'opera.

LAVAJANO VECCHIO a NUOVO in Val-d'Era. — Due villate che diedero il nome a due popoli (S. Michele di Lavajano vecchio e S. Martino di Lavajano nuovo) riuniti alla parr. di S. Lorenzo a Gello di Lavajano sottoposti anticamente alla distrutta pieve di Triana, attualmente a quella di Ponsacco, nella Com. Giur. e circa migl. 3 i a lib. di Pontedera, Dioc. di San-Miniato, già di Lucca, Comp. di Pisa.

Trovavansi entrambe queste villate a piè dell'estrema base delle colline pisane fra Lari, Ponsacco e Cenaja, in mezzo a una pianura già stata fondo di padule, chiamato tuttora del Pozzale, padule che torbe delle superiori colline depositate dalle acque del Fosso Zannone e della Fossa-Nuova hanno di secolo in secolo visto-samente bonificato.

Fra le memorie più antiche di Lavajano e del suo Agello, ossia Gello, citerò un contratto dei 24 nov. 880, col quale Gherardo vescovo di Lucca allivellò una casa padronale con corte e podere annesso, posta in loco ubi dicitur Lavajano prope Agello, la qual casa era di pertinenza della ch. di S. Frediauo di Lucca. — (Bansoccani, Mem. Lucch. T. V. P. II.)

Havvi un'altra carta dell'anno 986, ma questa riferisce più specialmente a una distrutta pieve della Dioc. lucchese, detta a Laviano, talvolta a Lavajano, o a Lavano. Forse anche alla stessa perduta pieve appellava una permuta fatta nel 1119 tra l'abate e monaci della badia di Serena e il Vesc. di Lucca, quando questo a quelli rinunziò alcune sue possessioni situate in Laviano, o Lavajano, a Monte-Castello ec

E per me dubbio ancera, se debba sppellare al castello e borgo di Lavajano
vecchio un atto di donazione rogato in
Pisa li 18 nov. 1156 (stile comune), col
quale un Gualfredo figlio del conte Arrigo
della consorteria dei Conti della Gherardesca, vendè all'Arciv. Villano per la suacattedrale di Pisa la porsione che gli perveniva del castello e borgo di Lavajano
col suo distretto e con tutto ciò che lo
stesso Gualfredo teneva a titolo di pegno
nella corte di Strido, nel castello e di-

stretto di Monte-Vaso ce. (Munat. Ant. cinella a Castel del Bosco, in una paluste

M. Aevi T. III).

Nè tampoco io credo che tratti del Lavajano di Ponsacco una pergamena dell'Arch. Arc. di Lucca dell'anno 731, relativa alla dotazione di una chiesa sotto il titolo di S. Maria fondata in Laveriano; mentre una nota scritta a tergo della carta con caratteri del secolo XI o XII, porta la seguente indicazione: Offertio vinee in S. Maria de la Vajana. La quale indicazione giova piuttosto per la chiesa di S. Maria a Vajano o alla Vajana dell'antico piviere di Montopoli, già di Musciano, alla qual chiesa riferiscono molti altri documenti del medio evo. — Ved. Feruntano e Valiano di Montopoli.

Al Lavajano di Ponsacco appellano bensì le Cronache pisane all'anno 1369 (stile comune), allorchè costà in Lavajano quel governo fece edificare una specie di rocca con fossi intorno e ponte levatojo. La qual rocca fu combattuta, presa ed atterrata dall'oste fiorentina pochi anni dopo (1388). — (Muraz. Monum. Pis. in

R. Ital. Script. T. XV.)

Il popolo di Lavajano si sottomesse e prestò giuramento di fedeltà alla Rep. fior. sotto li 10 nov. 1406, e nell'atto medesimo furono concesse alcune capitolazioni a quel comunello insieme al popolo di Perignano. (Riformagioni di Pra.)

Portò il cognome di Lavajano sua patria un distinto diplomatico pisano, mess. Gasparri di Lavajano, i di cui talenti nel 1406 fruttarono a Giovanni Gambacorti per ottenere dalla Signoria di Fienze un largo partito all'occasione della resa della città di Pisa stretta da fame per lungo assedio. — Ved. Gello di Lavajano.

LAVAJANO (GELLO DI).—Fed. GELLO

DI LAVAJANO.

La-Vasano, Lavano, e Laviano (Pieres Di) nel Val-d'Arno inferiore. — Pieve distrutta fino dal secolo XIII e traslatata in Monte-Castello, nella Com. Giur. e circa migl. 3 ' a lev. di Pontedera, Dioc. di San-Miniato, una volta di Lucca, Comp. di Pisa.

Il luogo di Lavano, o Laviano, da cui prese il vocabolo l'antica chiesa battesimale di S. Maria e S. Giovan Battista, ho motivo di credere che esistesse presso la sponda sinistra dell'Arno fra il torr. Cecinella a Castel del Bosco, in una paluste pianura da lunga mano colmata e ridota a poderi della fattoria di Varramista con praterie designate tuttora coll'originmi denominazione di Prata della Vajana, siccome fu già indicato all'Art. Laco ni Larano o di Larano.

Fra i più antichi documenti che rammentino cotesta pieve, havvene uno rogato in Lucca nell'anno 968, col quale il vescovo Adalongo, avuto il consenso dal suo capitolo, investi il chierico Garsone della pieve di S. Maria e S. Gio. Battina di Laviano. (Anca. Ancav. de Lucca).

Concorre exiandio a far riconoscere l'ubicazione di cotesta perduta chiesa halteimale un altro istrumento della stessa provenienza, dato in Lucca nel 986; merci cui il nobile lucchese Guido del fu Teudegrimo ricevè a livello da Teudegrimo vescovo di Lucca alcuni terreni apprenenti alla pieve di S. Gervasio, i quali erano situati presso il casale di S. Gervasio, ed inoltre due cascine con meserizie poste in loco Leviano prope finio Arno.

Forse a questo stesso luogo di Laviano riferisce, come ho già detto, un contratto del 1119, col quale seguì una permuta di beni, fra il Vesc. di Lucca e l'abate del Mon. di S. Maria di Serena presso Chiusdino, situati a Monte-Castello, a Golle-Carelli, a Forcoli, a Capannoli, nel luogo di Laviano, e altrove.

La pieve di Laviano nel 1260 avera una sola chiesa succursale, dedicata a S. Remigio nella vallecola appellata Ramista, vallecola che col progredire dell'eti per contrazione si disse Valramista el ora di Varramista, nome della villa megnifica del marchese Gino Capponi di Firenve posta su piccolo tumulo alla sinistra del torr. Cecinella e della strata R. postale che guida a Pisa. — Ved. Morte-Castello, Valaro (S. Maria a), Valamista.

LAVANE, e LAVANO. — Fed. AVASE, LA-VASANO e LAGO DI LAVANO. LAVELLO nella Valle del Montone is

Romagna. — Ved. Avello. LAVENZA. — Ved. Avenza.

LAZZARO (S.) A LUCARDO. — Pol. Lucardo.

- A LUNI in Val-di-Magra. - Piccola borgata che conserva il nome di un antico ospedale di lebbrosi situato sulla strada R. postale di Genova viciuo al Portone di Caniparola, nel popolo, Com. e quasi due migl. a lib. di Castel-Nuovo di Magra, Mandamento e Dioc. di Sarzana, Regno Sardo.

La borgata con la chiesa di S. Lazzaro esiste alla base meridionale del poggio di Castel-Nuovo di Magra, fra i campi dove fu Luni e la città di Sarzana, un migl. circa a lev. del fiume Magra e tre dalla

sua foce in mare.

Varii luoghi, ed anche alcuni subborghi di città, conservano il titolo di S. Lazzaro; quasi sempre indizio che ivi furono degli ospedali per lebbrosi, i quali a tenore degli statuti municipali solevano cilificarsi e tenersi circa un miglio lungi dalla città, quando quella immonda malattia cutanca non era ancora estirpata dalla classe dei poveri, e dei bianti che la propagarono per l'Italia. — Tale fu lo spedale di S. Lazzaro presso Pontremoli, quello di S. Lazzaro fuori della porta Romana a Siena, il S. Lazzaro fuori di Porta ai Selci di Volterra, il S. Lazzaro alle Fornaci di Porta a Lucca fuori di Pistoja ec.

LAZZERETTO di S. Jacopo, di S. Leopoldo e di S. Rocco a Livorno. — Ved.

LIVORNO.

LAZZERETTO DI VARIGNANO. —

Fed. Varignano nel Golfo della Spezia.

LECCETO (EREMO e CONVENTO

DI) ossia della SELVA del LAGO detto
anche di Fultignano, nella Com. delle

Masse di Città, Giur. Dioc. e Comp. di
Siena, da cui Lecceto è distante quasi 5
migl. a pon.

Questo insigne convento che su sede principale, e che diede il nome alla congregazione Leccetana degli Eremiti Agostiniani, trovasi sul fianco orientale del Monte-Maggio sopra un terreno calcareocavernoso, ed in mezzo a una solta oscura selva di lecci, che portò il distintivo del Lago da un subiacente prosciugato Lago fiuo al cadere del secolo XVIII esistito nel Pian di Rosia.

Quantunque alcuni scrittori abbiano opinato, che la fondazione dell'Eremo di Lecceto risalga all'epoca remota di S. Agostino, ciò nonostante non si è trovato in quegli archivii un documento che possa dirsi più vetusto di quello rogato in Siena nel gennaio del 1123. Con esso

un conte Uguccione figlio del fa C. Ardingo della casa Ardenghesca donò alcuni suoi terreni, vigne e selve alla chiesa di S. Leopardo posta nella Selva del Lago, là dove per altro non apparisce che allora esistesse alcun claustro, o riunione di frati romiti.

Riedificata poco lungi di là una nuova chiesa nel principio del secolo XIII, fu questa consacrata, nel maggio del 1202, da Buono Vesc. di Siena, che la dedicò a S. Salvatore, alla B. V. Maria, ed a S. Benedetto, frattanto che l'altra di S. Leonardo alla Selva del Lago convertivasi in un Eremo sotto la regola di S. Agostino.

Infatti mediante due contratti del 20 febb. e 20 agosto dello stesso anno 1233 il prete Giovanni priore della chiesa di S. Leonardo alla Selva del Lago fece due permute di beni immobili col cedere alcune terre che il suo eremo possedeva nel vicino Piano di Arnano, e in luogo de-

nominato Campo al Lago.

Comecchè la chiesa con il convento di S. Salvatore a Lecceto fosse distinta da quella di S. Leonardo, e preseduta da persona religiosa diversa da quella dell'altro cenobio, ciò non ostante entrambi i conventi portarono il titolo di Lecceto, osia della Selva del Lago. Ciò lo appalesa fra gli altri un contratto di mezzeria fatto nell'eremo di S. Salvatore di Fultignano li 9 nov. 1293, col quale frate Ugo del fu Ranieri, come sindaco degli Eremiti Agostiniani di S. Salvatore di Fultignano della Selva del Lago, di S. Leonardo della detta Selva, e degli Eremiti del poggio di S. Agata a Siena, diede a lavorare per la metà dei prodotti un podere posto nella contrada di Arnano e della Selva del Lago, comunità di Pastina di proprietà dei tre sunnominati conventi di Eremitani.

Ciò non ostante il convento maggiore e la casa generalizia della congregazione Leccetana era a S. Leonardo di Lecceto. Questo fu in parte edificato nel 1330 da un Fr. Giovanni Incontri, e quiadi a spese degli stessi claustrali circondato di mura, di torri e di altre fortificazioni per ripararlo dalle incursioni dei fuorusciti e dalle compagnie di masnade, che in quell' età solevano andare frequentemente a gironi.

In una pergamena della stessa provenienza dei 16 dicembre 1398 si rammenta una porzione di selva posta a Monte-Cugnano presso il fortilizio dei frati di S. Leonardo della Selva del Lago, che il Comune di Siena diede ad enfiteusi a quei religiosi Eremitani.

L'Eremo della Selva del Lago su più di una volta visitato da S. Caterina da Siena, e varie sue lettere sono dirette a fr. Guglielmo da Lecceto. Anche S. Bernardino con molti altri preclari soggetti onorarono questo stesso eremo, dichiarato nel 1387 capo d'Ordine. Più tardi S. Pio V celebrò la messa in una di quelle cappelle che poscia gli su dedicata.

Nel 144a nel vasto locale del convento di S. Leonardo a Lecceto fu accolto in ospizio con la sua corte il Pont. Eugenio IV, che vi spedì qualche bolla. Nel 1450 vi albergò Pio II con sei cardinali, e prima di lui i Pont. Gregorio XII e Martino V visitarono questo celebratissimo claustro.

In quanto alla Selva del Lego varii documenti, oltre quelli poco sopra citati, provano che fino dal secolo XIII essa apparteneva al Comune di Siena, dal quale, almeno in parte, venue concessa a titolo di enfiteusi alli stessi Eremitani, siccome lo dimostrano varii provvedimenti della Signoria di Siena sotto gli anni 1206, 1211, 1249, 1256, 1258, 1266, 1271, 1301 e 1306, tutti relativi alla sorveglianza e lavori richiesti per la conservazione della Selva del Lago. (ARCH. DIFL. SER. Kaleffo vecchio).

Nel 1433 al convento di Lecceto furono ammeusati tutti i beni dell'eremo di S. Maria di Montespecchi per trovarsi questo allora quasi diruto. Nel 1514 gli Eremitani di Lecceto aumentarono le loro rendite mediante due contratti di compra fatta nel 13 ottobre dal magnate Borghese del fu Pandolfo Petrucci di una selva dell'estensione di 72 stiora, e di alcuni pezzi di terra, il tutto situato nelle Masse di Città. (Asca. Dire. Fron. Carte di S. Leonardo a Lecceto).

Malgrado la sua isolata e selvosa situazione, malgrado la santità del luogo che conta una trentina di beati, pure l'Eremo di Lecceto non fu esente da alcune visite incomode e devastatrici. Tale sembra che fosse quella dei 17 marzo 1554 fatta dalle truppe teutonico-spagnuole che

misero a ruha anche cotesto pacifico asilo. L'Eremo di S. Salvatore della Selva del Lago fu abolito nel 1783.

Il grandioso convento di S. Leonardo a Lecceto fu soppresso nel 1810, ed il suo locale assegnato al Seminario vescovile di Siena, per uso di villa, e per di lui conto furono eseguiti varii restauri.

Tra le buone pitture vi è in chiesa una tela sull'altare a cornu epistolese colorita nel 1614 dal Rustichino; quella dell'altare contiguo è opera fatta nel 1630 dal Petrazzi. Vi si trova anche un S. Pietro di Raffaello Vanni.

Nella sagrestia erano quadri di sommo pregio che vedonsi attualmente nella raccolta alle Belle arti in Siena, fra i quali la bellissima Natività del Signore del Sodoma. L'affresco del refettorio fu fatto da Appollonio Nasini, la Samaritana è pittura del Salimbeni. — (Erroaz Rossenott, Cenni storico-artistici di Siena e de' suburbj).

LECCÉTO, o LICCETO nel Val-d'Arno sotto Firenze. — Convento che fu di frati Domenicani Gavotti cui spetta tuttora il locale con l'oratorio de SS. Iacopo e Filippo, nel popolo di S. Martino a Gangalandi, Com. e Giur. della Lastra a Signa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Siede presso la sommità dei poggi che stendonsi da quelli della Rossola al Malmantile, una volta coperti di Lecci, da cui prese il nome cotesta località, situata circa 388 br. sopra il livello del mare Mediterraneo.

Era in origine un piccolo romitorio con chiesa dedicata a S. Maria, che la popolazione di Gangalandi con il consenso della Signoria di Firenze, nell'aprile del 1470, donò ai frati di S. Marco di Firenze dell'ordine dei Predicatori con l'obbligo di un annuo tributo alla loro comunità, consistente in una libbra di cera, a titolo di ricognizione di dominio.

Tanto il romitorio quanto la chiesa furono ampliati e riedificati, fra il 1475 e 1478, per elargità di Filippo di Matteo Strozzi, il quale possedeva costà vasta tenuta con la villa delle Selve; e lo stesso benefattore con atto di ultima volomtà, rogato li 14 maggio 1494, lasciò alla chiesa di S. Maria di Lecceto tante terre per il valore di 500 fiorini d'oro, a condizione di fare ogni anno la festa dei SS. Filippo

e Iacopo, ai quali due apostoli nel 1587 fu consacrata la chiesa attuale.

LECCHI (MONTE LUCO A) o a LEC-CHIO nella Valle superiore dell' Arbia. Cas. già castello posto sul risalto di un poggio che ha dato il vocabolo a due chiese parr. (S. Martino e S. Michele), nel piviere di S. Marcellino, Com. di Gajole, Giur. di Radda, Dioc. di Areszo, Comp. di Siena.

Due castellari, e due diversi poggi sotto il nome di Monte-Luco fanno corona alla comunità di Gajole nel Chianti alto, sul confine dell'antico contado fiorentino con quello senese, i quali lasciano quasi in mezzo due fortilizii, ora palazzi signorili, Brolio e Cacchiano: voglio dire il Monte-Luco a Lecchi, ed il Monte Luco della Berardenga. Siede quest' ultimo sulla cima del Monte Benichi, 4 migl. circa a scir. di Gajole, già descritto all'Art. Berardenua ( MONTE-LUCO DELLA ). - L'altro Monte Luco a Lecchi è situato circa 3 migl. a lib. di Gajole in un poggio bagnato a lev. dal torr. Massellone, ed a pon. dal fosso di Paterno o di S. Giusto in Salcio, tutti tributarii superiori del fiume Arbia.

Un lodo proferito in Poggibonsi dagli arbitri, nel giugno dell'anno 1203, per causa di confini territoriali fra il contado fiorentino e quello senese, rammenta il Monte Luco della Berardenga al pari del Monte Luco a Lecchio per essere entrambi situati sulla linea di demarcazione dei sunnominati contadi. La quale linea fu tracciata ad pedem Montem Luci de Berardenghis usque ad Petram Grossam. mentre l'altro Monte Luco trovasi ivi desiguato dalla parte più occident. del Chianti, rimontando da Paterno usque ad fossatum Montis Luci ad Lecchium, et per Montem Lucum de Lecchio, Lucignanum, villam de Larginino, Cacchianum etc.

La memoria più antica che io conosca, relativa a questo luogo del Chianti, mi sembrò trovarla nella ricca dotazione fatta nel 998 dal gran conte Ugo alla sua badia di S. Michele a Poggio Marturi, cui fra le altre cose quel dinasta asseguò alcuni piccoli poderi (mansi) posti in Luco ed in Ama nel Chianti con il giuspadromato della vicina chiesa.

Più tardi Monte-Luco a Lecchio divenme signoria della magnatizia famiglia de' Ricasoli, ai quali apparteneva, quando

Mosè, abate del Mon. di Coltibuono, con istrumento rogato in Siena nella piazza di S. Cristofano, li 8 dic. 1182, col consenso dei suoi monaci rinunziò a quanto possedeva in Monte-Luco a Lecchio a favore di Drudolo figlio di Ruggiero da Cacchiano. — Con altro contratto fatto pure in Siena li 6 genn. 1191 nella casa dei figli di Malavolte, Ruggiero di Sasso nssegnò a donna Ravenna di lui figlia e sposa di Diotisalvi di Drudolo la terza parte della Torre di Monte-Luco a Lecchio con delle terre poste intorne a detta torre. - Che infatti il sunnominato Diotisalvi signoreggiasse in Monte-Luco a Leochio lo dimostra un atto celebrato li 4 oftobre 1229 nel palazzo del Comune a Firenze, col quale Giovanni di Boccaccio potestà della città medesima promise a Guarnellotto da Tornano, e a Diotisalvi da Cacchiano e suoi consorti di restituire loro le torri del castello di Monte-Luco terminata che fosse la guerra tra i Senesi ed i Fiorentini. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte del Mon. di Vallombrosa ).

Molti altri documenti della stessa provenienza parlano di questo luogo e dei loro signori; fra i quali uno dei 28 marzo 1240 riguardante la vendita fatta in Siena a favore di Drudolo di Diotisalvi da Cacchiano di una casa con orto e tre pezzi di terra posti a Monte-Luco a Lecchio, nei confini del fossato di Ricavo e di quello del Massellone, fin dove si estendeva la strada che guida per il Monte-Luco a Lecchio alla pieve di S. Polo. Lo prova l'elezione del castella no della torre di Monte-Luco a Lecchio fatta li 31 dic. 1245 nella persona del suddetto Drudolo da diversi nobili da Ricasoli consorti e condomini dello stesso luogo; lo dichiara un istrumento dei 20 luglio 1287, col quale Salvi giudice figlio di Drudolo da Monte-Luco a Lecchio destinò il fondo di una elemosina perpetua di lire sei l'anno a favore dei poveri vergognosi delle perrocchie di S. Lucia Oltrarno e di S. Niccolò di Pirenze; nella prima delle quali parrocchie egli aveva contratto matrimonio e nell'altra fissato il suo domicilio, mentre nell'atto medesimo assegnò una rendita di soldi 30 l'anno alle chiese di S. Martino a Monte-Luco a Lecchio e a quelle di S. Lorenzo a Ama e di S. Marcellino in Chianti. Lo asserma eziandio

una permuta di beni posti a Monte-Luco a Lecchio, fatta nel castello medesimo li 29 aprile 1289, tra Mess. Drudolo del fu Diotisalvi e Rinaldo del su Ranieri da Ricasoli. Lo di mostra ancor più un istrumento rogato in Firenze nel popolo di S. Niecolò li 15 dic. 1999, col quale Giampolo di Mess. Salvi di Drudolo da Monte-Luco a Lecchio confermò per 29 anni il fitto di un suo podere posto nel popolo di S. Lorenzo a Ama. - Ved. Ama nel Chianti, e CACCHIANO.

Havvi pure fra le stesse membrane della Vallombrosa un' istrumento che nomi- il Card. Prancesco Piccolomini Arciv. di na un curatore legale, fatto in Firenze li 3 febb. 1303 per interesse di Volto e di Cione fratelli e figli pupilli di Mess. Ciampolo di Mess Salvi da Monte-Luco a Lec*chio*; stantechè il predetto Giampolo aveva abbandonato il mondo e si era vestito frate col nome di fra Domenico nel convento dei Domenicani di Siena. — Ved. DIEVOLE.

I nominati due fratelli Cione e Volto, essendo mancato ai vivi fr. Domenico, al secolo Mess. Ciampolo loro padre, con atto pubblico dei 23 aprile 1314, assegnarono la dote a donna Cogna loro sorella, promessa sposa di Tegghia figlio di Zono del fu Gentile de' Buondelmonti di Firenze. La qual dote su costituita in un podere e terre vitate, posto il tutto nel popolo di S. Martino a Cecione.

Finalmente ne incombe qui rammentare una scrittura del a sett. 1331 relativa al pagamento di lire 3000 fatto nel popolo di S. Michele di Monte-Luco a Lecchio da Giovanni del fu Cione di Ciampolo di Salvi solvente per il defunto suo padre nelle mani di Cino Nelli del popolo di S. Simone di Firenze, che ricevà nella qualità di rappresentante Persio di Ser Brunetto Latini del popolo di S. Maria Maggiore di detta città. 🗕 Fed. Listra alla Loggia.

La parr. di S. Martino di Monte-Luco a Lecchio, o a Lecchi con l'annesso di S. Michele nel 1833 contava 317 abit.

LECCHI (S. MARIA A) in Val-d'Elsa. - Cas. con ch. parr. (S. Maria de Lecchis, ossia de Aleckis) nell'antico piviere di S. Agnese in Chianti, già a Talcione, Com. Giur. e quasi 4 migl. a seir. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, una volta di Siena, Comp. senese.

Siede sopra una piaggia dei monti occidentali del Chianti, alla destra del torr. Staggia e circa un migl. a sett. del castello di questo stesso nome.

Era una delle chiese di giuspadronsto della badia di S. Salvatore dell'Isola, sebbene dal Pont. Bonifazio IX nel 1399 fosse stata data in benefizio ad un chierico fierentiuo, siccome lo dà a conocera. fra gli altri un atto pubblico degli 8 nov. 1401, col quale qual beneficiato pontificio rinunziò la rettoria di S. Maria a Lecchi a don Gregorio abate dell' Isola. Anche Siena, con breve dei 25 agosto 1469 conferì al prete Lodovico di Bernardo fiorentino la ch. parr. di S. Maria a Lecchi, per quanto ivi si dichiari essere di pertinenza del Mon. di S. Salvatore dell'Isola.

Alla soppressione della testè citata badia, entrarono al possesso dei beni e al giuspadronato delle chiese di detta badia, i monaci di S. Eugenio al Monastero, e più tardi i Cassinensi di Siena.

La parr. di S. Maria a Lecchi pel 1833

contava 183 abit.

LECCHIO, o LECCHI (S. MARTI-NO A). - Fed. LECCEL (MONTE-LUCO A). LECCIA nella Valle della Cornia. -Cas. già Cast. che dà il titolo alla chiesa parr, di S. Bartolommeo, un di suffragane della distrutta pieve a Morba, nella Com. Giur. e circa 12 migl. a ostro delle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

È situato sul dorso occidentale del monte che separa la vallecola della Cornia dalla Val-di-Cecina, presso all' estreme peadici meridionali dei poggi che stendonsi da Serazzano sino alla riva destra del fiume Cornia, fra cupe selve di sugheri e di lecci, che gli diedero il titolo, e poco lungi dai Bulicami o Lagoni di Lescia descritti da Paolo Merula nella sua Cosmografia, e da noi accennati all' Art. LASONI.

L'istoria di questa bicocca trovasi collegata non solamente con quella di Voli terra e dei suoi vescovi, ma ancora de conti Pannocchieschi e di altri illustri magnati della Maremma volterrana.

La prima a comparire signora di que sto castello di Leccia è una contessa Gis vedova di un conte Ridolfo, nato da Uga ch'esso pare fu conte. La qual donna mentre nel 20 genn. 1105 risiedeva n

suo castello della Leccia del territorio della chiesa volterrana ed i rappresenvolterrano, col consenso di Uguccione suo figliuolo e mondualdo, donò alla badìa di S. Pietro a Monte-Verdi una partita di terreni situati in Cafaggio, e in Acque Albole, con altre porzioni di terre poste in Fecchiena, e nel luogo denominato Gordenna. - Fed. BAGNI VETOLONIUMSI. e Gualdo DEL RE' in Val-di-Cornia.

Anche nel cast. di Leccia i monaci di Monte-Verdi acquistarono una sesta parte di giurisdizione, siecome apparisce da un breve spedito dal Pont. Alessandro III il di 1 maggio 1176 a favore della nominata badia.

Il castello della Leccia trovasi quindi annoverato tra quelli dati in feudo al Vesc. di Volterra Ildebrando Pannocchieschi mediante un largo privilegio di Arrigo VI, nel tempo in cui viveva l'Imp. Federigo I di lui padre (anno 1186).

E quantunque l'alto dominio del Cast. di Leccia vemisse reclamato dal Comune di Volterra, cui nel 1204 e di nuovo negli anni 1252, 1254 e 1256 i suoi abitanti insieme con quelli dei castelletti limitrefi del Sasso e di Serazzano giurarono fedeltà, pure alcani vescovi di Volterra non mancarono di reclamare sopra di quelli dei diritti temporali.

Infatti esiste tuttora la scrittura di un trattato fra il Comune di Volterra da una parte ed il Vescovo Alberto dall'altra, stipulato nel 1262, col quale fu accordato a quel prelato fra le altre cose la facoltà di esigere la metà delle gabelle nei castelli delle Pomarance, Monte Cerboli, Seraszano, Leccia e Sasso. — Fra le diverse comunità del distretto Volterrano, a norma degli statuti di quella città, descritte eallirate nel 1288, trovasi impostata quella del cast, di Leccia per lire 3800 d'imposizione di fondiaria. (Ancz. Dire. Fioa. Carte delle Comunità di Volterra. - Cz-CIII., Notisie Istor. di Volterra).

Già all'Art. Connia, castello, su avvertito, che il territorio comunitativo di questo di Leccia confinava con il distrutto cast. di Cornia mediante il corso del fume omonimo.

Finalmente mel 1319, sotto li 24 di novembre, fu firmato un concordato di pace fra Ranieri Vesc. di Volterra ed i sindaci di questa città per togliere di mezzo le lunghe controversie esistite fra i presidi

tanti del Comune a cagione di giurisdizione temporale sulle castella delle Ripomarance, di Monte-Cerboli, di Serazzano, della Leccià, e del Sasso con le loro respettive dipendenze. Dondechè da quell'epoca in poi tutti i suddetti luoghi furono compresi nella giurisdizione politica e civile della città di Volterra, alla quale i distrettuali medesimi tornarono a prestare giuramento di fedeltà dopo la cacciata da Firenze del Duca di Atene (anno 1343), quando i XIV reggitori della repubblica fiorentina restituirono al Comune di Volterra la sua pristina liberth. (loc. cit.) - Ved. VOLTERRA.

La parr. di S. Bartolommeo a Leccia

nel 1833 noverava 16a abit.

LECCIA, o LECCIO nei Monti livornesi. — Villa signorile di casa Sproni nella parr. di Salviano, Com. Giur. e Dioc. di Livorno, Comp. di Pisa,

È situata sulle estreme pendici occideutali dei Monti livornesi fra la strada maestra di Salviano per Val Benedetta e

la spiaggia dell' Ardenza.

Varii documenti pisani appellano a questo luogo di Leccia, dove ebbero podere i canonici della cattedrale di Pisa, come apparisce da una bolla ad essi diretta del Pont. Adriano IV li 9 giugno 1156.

Con più precisione si rammenta questo casale in un contratto delle monache di Tutti i Santi di Pisa celebrato nella chiesa di quel mon. li 6 sett. 1360 (stile piano), col quale le stesse claustrali allogarono per nove anni ad Antonio di Ugolino da Livorno dimorante in Pisa tutti i poderi, pascoli e terreni posseduti dal loro monastero nei confini di Livorno, di Oliveto, di Selviano, di Leccio, di Tregolo e di Plasciano, contro l'annuo fitto di staja 54 di grano, e lire 19 di denari pisani .- (Ance. Durt. Fion. Carte di S. Lorenzo alla Rivolta).

LECCIA E MILIANO in Val-di-Tora. – Due cas, riuniti in un antico comunello che diede il titolo ad una distrutta chiesa plebana (S. Pietro di Miliano, o di Leccia) da lungo tempo annessa alla parr. di Crespina, nella Com. e quasi 3 migl. a sett.-grec, di Fauglia, Giur. di Livorno, Dioc. di Sanminiato, già di Luc-

ca, Comp. di Pisa.

Sono attualmente due poderi di questo

nome poeti in un'aperta pianura fra il fosso di Crespina e il fiumicello Isola.

Alla pieve di Leccia, ossia di Miliano, appellano varie pergamene dell'Arch. Arciv. di Lucca, alcune delle quali sono state pubblicate nel tomo quarto (P. I. e II.) delle Memorie per servire alla storia lucchese. Fra le altre mi giova citarne una del 968 relativa all'ordine di presbiterato dato da Adalongo Vesc. di Lucca ad Alberico diacono figlio del fu Ropperto appellato Omicio, cui assegnò in benefizio la metà delle rendite della pieve dei SS. Gio. Battista e Pietro di Miliano. — La stessa pieve è rammentata nel trattato di pace stabilito nel 1175 fra i Pisani ed i Lucchesi, allorchè vennero restituite alla cattedrale di Lucca le pievi della sua diocesi poste nelle Colline pisane, e segnatamente quelle di Miliano e Leccia, di Tripalle e di Triana. Nella visita diocesana, fatta nel 1383 da Giovanni vicario di Antonio vescovo di Lucca, fu avvertito, che il pievano della pieve di Leccia, o di Miliano, non risiedeva che soli tre mesi dell'anno nella sua canonica, adempiendo al servizio in divinis il curato di S. Michele di Crespina, il quale aveva anche in benefizio la ch. di S. Stefano a Folparia suffraganea della stessa pieve di Leccia.

Lo stato infelice, in cui era sino d'allora cotesta ch. plebana lo dice il rapporto di quella visita nei termini seguenti: Invenimus domos corruere, nullum habuisse servitium in divinis, nec fuisse fontes benedictos, et tandem male per omnia. (Arch. Arciv. Lucch. S. H. 136).

La pieve di S. Pietro di Miliano, o di Leccia, nel 1260 aveva per suffragance le chiese di S. Andrea a Cenaja, di S. Maria al Castellare, e di S. Stefano a Volpaja. — Ved. Canasa e Cassenna.

LECCIA in Val d'Elsa. — Cas. che ebbe parr. (S. Michele a Leccia) annessa a S. Leolino in Conio, Com. della Castellina in Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, già di Fiesole, Comp. di Siena.

Il Gast. di Leccia del piviere di S. Leclino in Conio, già a Collina è rammentato nel 1077 fra le carte della badia di Coltibuono, ora nell'Arch. Dipl. Fior.

Nel 1551 la soppressa cura di S. Michele a Leccia contava 70 abit.

LECCIO nella Valle dell'Arno sopra Firenze. — Gas. che dà il nome ad una eh. parr. (S. Salvatore) nel piviere di Cascia, Com. Giur. e quasi 4 migl.a macarpon. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comdi Firenze.

È posto alla destra dell'Arno preso la nuova strada R. aretina, fra l'Incisa e Rignano, nel così detto pian del Leccio, dore scorre un rio omonimo, alla base occidentale dei poggi che formano sprone al monte di Vallombrosa, quasi dirimpetto al piano dell'Isola.

Diversi istrumenti spettanti alla badia di Vallombrosa furono celebrati nel Cut. di Leccio. Sono di tal numero tre contrati, che uno de'26 ottobre 1169, il secondo de'27 febb. 1170 rogato nel chiostro di S. Salvatore del cast. di Leccio, e il term de'39 gennajo 1177.

Nè starò ad aggiungere quanto disisliat. Leola del Val-d'Arno superiore, dove fu riportata la particola del testamento di un Altoviti di Firenze, in cui si rammenta il podere di Cafaggio nel popolo

di S. Salvatore a Leccio.

Questa parrocchia nel 1833 contro

463 abit.

Luccio (S. Mania a) nel Val-d'Arno
fiorentino. — Era una delle chiesa del piviere di S. Stefano in Pane situata preso
il borgo di Petriolo, al cui popolo fu da
lungo tempo annesso quello di Leccio, nella Com. e circa due migl. a lev. di Brozzi,
Giur. di Sesto, Dioc. e Comp. di Firenze.

La ch. di S. Maria a Leccio sino dal 1024 fu donata dal Vesc. di Firenze Ildebrando alla chiesa e monastero di S. Miniato al Monte del Re presso Firenzo

LECCIO (S. MARTINO A) nel Val d'Arno sotto Firenze. — Contrada de cui ebbero nome due popoli (S. Romolo, e S. Martino) attualmente riuniti in m solo, nel piviere di Legri, Com. e circa 3 migl. a grec. di Calenzano, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

La chiesa di S. Martino a Leccio è posta nella vallecola di *Marina* sul fianco occidentale del Monto-Morello poco luagi dal torr. *Marinella* che gli passa dal lato di ponente.

La ch. di S. Romolo a Leccio la trore rammentata in un'istrumento ineditodei 18 ott. 1314 rogato da Gherardo di Gherardo da Leccio, col quale Benino del fu Bernardo del popolo di S. Romolo a Leccio vende a Francesco e a Dolce di Giunte di Bojardo della famiglia da Sommaja un pezzo di terra posto nel popolo di S. Maria tra le due Marine, ricevendoue il prezzo di lire venti. - (Arcs. Dipl. Fron. Carte della famiglia da Sommaja ).

Corrisponde a quel castello di Leccio di Val-di-Bisenzio annoverato nel 1376 da Carlo IV fra i luoghi dichiarati fedeli all'Impero contro la Lega guelfa toscana.

S. Martino a Leccio conta 204 abit. LECCIO (MONTE AL) nella Val-di

Merse. — Fed. Petriolo e Pari.

LECCIOLO o LICCIOLO in Val-di-Sieve. - Cas. che diede il nome a un popolo (S. Salvatore di Licciolo), sotto il piviere di Diacceto, Com. e circa 3 migl. a sett. di Pelago, Giur. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Il giuspadronato della chiesa di S. Salestore di Licciolo al principio del secolo XIII apparteneva al nobile Ranieri del fu Guidalotto da Pelago, poichè egli con atto pubblico dei 13 febb. rinunziò al Priore dell' Eremo di Gamaldoli l'intiero suo giuspadronato delle chiese di Licciolo, di S. Clemente a Pelago, di S. Pietro a Casi, di S. Bartolo di Castel nuovo, e di S. Margherita di Tosina. (Anna. Camald. T. IV.)

LECORE nel Val d'Arno sotto Firenze. - Contrada dove furono tre parrocchie, da lunga età riunite in due, cioè S. Pietro di Lecore e S. Angelo in S. Biagio a Lecore, comprese tutte nel piviere, Com. e intorno 2 migl. a sett. di Signa, Giur. di Campi, Dioc. e Comp. di Firenze.

I possessi che la mensa vescovile di Firenze teneva in Lecore sono rammentati nella donazione fatta circa l'anno 930 dal vescovo Raimbaldo del giuspadronato della pieve di Signa con tutti i suoi diritti e possessioni a favore del capitolo della cattedrale fiorentina.

Della chiesa poi di S. Pietro di Lecore, come antica appartenenza della casa magnatizia de' Mazzinghi, si accennano memorie fino dall'anno 866. In quauto all'altra chiesa di S. Angelo a Lecore stata donata nel 1004 al vescovo di Firenze dai suoi proprietarii, viene fatta commemorazione nei Monumenti della chiesa fiorentina pubblicati dal Lami.

Finalmente della chiesa di S. Biagio a Lecore, e della famiglia Sodi di Campi che ue fu un tempo patrona, ragiona un Livar' in Val-d'Orcia.

attestato rogato li 2 giugno 1383 da Agnolo di Latino da S. Donnino, col quale i parrocchiani della ch. di S. Biagio a Lecore astermarono, che tutti gl'individui della famiglia Sodi di Campi erano i patroni della sopranuominata chiesa (ARCH. DIPL. Fion. Carte dell' Osp. di Bonifazio).

Fu questo Lecore rammentato da Gio-vanni Villani nella sua Cronica (Lib. IX cap. 3:6) allorchè Castruccio Antelminelli, a dì 29 sett. 1325 con sua oste venne a Lecore in sul contado di Firenze, e il dì susseguente piantò il campo in sui colli di Signa.

Mercè le buone qualità di vitigni stati piantati nel piano di Lecore, si ottiene oggidì da essi un tal vino da non meritare più che Accusato, tormentato, condannato sia colui, che in pian di Lecore prim' osò piantar le viti, siccome lo meritava a tempo del Redi.

La parr, dei SS. Angelo e Biagio a Lecore nel 1833 contava 783 abit.

S. Pietro a Lecore noverava 395 abit. LECORE (S. MARIA A), altrimenti detta in Caraggio, nella Valle dell'Ombrone pistojese. - A questo luogo di Lecore appella specialmente una carta pistojese dell'agosto 994 pubblicata dal Zaccuria. Essa appella all'acquisto fatto da Autonio Vesc. di Pistoja di alcuni beni posti nei pivieri di S. Giusto a Piazzanese e di S. Paolo a Petrici (ora ai Narnali) con una casa colonica, il tutto situato fra i nominati pivieri, in luogo detto Lecore.

La chiesa di S. Maria a Lecore era di giuspadronato dell'ospedale della Misericordia di Prato, quando Pier Francesco Ricci preposto di quella collegiata, nel di 5 febbrajo 1563, abitando in Firenze dettò il suo testamento dopo essere stato autorizzato dal pontefice a disporre dei suoi benefizj; i quali gli rendevano l'annua somma di sei mila ducati d'oro di Camera. Dondechè, previo il dato consenso del rettore e degli operai dello spedale predominato, come patroni della ch. di S. Maria a Lecore diocesi di Pistoja, con quell'atto di sua ultima volontà il Ricci. nominò in rettore della chiesa stessa di Lecore il maestro dei chierici della prepositura di S. Stefano di Prato. (Ance. Dirl. Fion. Carte degli spedali di Prato).

LEFRE (MONTE). - Ved. MONTE-

occidentale di Firenze. - Grossa borgata attraversata dalla strada R. pisana, dove i documenti del secolo XIV indicano esservi stata una rocca. - Essa dà il nome ad una comunità, e a due popoli (S. Quirico e S. Angelo ) suburbani della chiesa maggiore di Firenze, situati tra il primo e il terzo miglio a pon. di Firenze, nella Giur, del Galluzzo, Dioc. e Comp. della stessa città.

Trovasi in una pianura poco distante dalla ripa sinistra dell'Arno, fra il borgo di Monticelli e qu'ello di S. Lorenzo al Ponte di Greve, in mezzo a una popolosa e ben coltivata campagna, cui fanno corona dal lato di soir, a lib. i colli deliziosi di Bellosguardo, di Monte-Oliveto, di Marignolle e di Scandioci, mentre dalla parte di eltr' Arno ha di fronte da sett. a grec. le popolose colline di Sesto, di Castelle, di Careggi e di Fiesole.

lo non starè a ripetere le tradizioni di coloro che credettero derivare l'etimologia di Legnaja dalla quantità dei legnami che costà si depositavano, per uso della vicina città; ne rimetterò in campo altre etimologie egualmente vaghe ed incerte, come quella di fare originare il suo nome dalla piantagione del lino (Linaria) sul riflesso che nell'umida pianura di Legnaja si potesse in gran copia coltivare cotesta pianta. Dirò solamente che la contrada di Legnaja fino dal secolo XII fa- come lo sono tuttora i Frescobaldi di quelceva perte del contado suburbano di Fi- la di S. Quirico a Legnaja. renze, siccome lo provano diversi istrumenti del monastero di S. Felicita presso il Ponte-Vecchio, pubblicati dal Lemi (Monum. Eccl. Flor.); due dei quali otto il 25 agosto 1136, e 27 nov. 1166 tutta la diocesi.

LEGNAJA (BORGO at) nel subtrbio furono celebrati in Lignaria florentim judicaria.

Più antica è la memoria della chiesa di S. Quirico a Legnaja, trovandosi essa rammentata in un privilegio dell'Imp. Corrado II del 1038 a favore della badia fiorentine, cui confermò quidquid tenuit et habuit in loco Lignaria in S. Quirico, etc. - Preso la stessa chiesa di S. Quirico a Legnaja fu rogato nel o febbr. 1131 un istrumento appartenuto alla badia de' Cistercensi a Settimo, esistente attualmente nell' Arch. Dipl. Fior.

Il padronato della chiesa di S. Ouirico a Legnaja nel 1526 era di pertinenza del cardinale Lorenzo Pacci, mentre nel precitato anno fu da lui permutato con quello di S. Matteo a Granajolo dipendente dalla famiglia Frescobaldi. La quale famiglia era signora di terreni, case-torrite e chiese fra l'Arno, la Greve e la Pesa, e nel 1560 teneva al governo della chiesa di S. Quirico in qualità di parreco un Giramonte di Francesco Frescobaldi. Il suddetto fatto induce à credere, che la rinunzia anteriormente fatta (anto 1486) dai Frescobaldi della chiesa di Granajolo a diversi individui della casa Corsini, come su avvisato all' Art. Gauxunzo, fosse di corto effetto, mentre i Pucci realmente nel secolo susseguente si trovavano possessori di vasti predii e patromi della ch. di S. Matteo a Granajolo, sic-

I parrochi delle due chiese di Legnaja sono nominati nel congresso del 3 aprile 1286 tenuto nella cattedrale fiorentim per ripartire la tassa imposta al clero di

Movimento della Popolazione delle due parrocchie di S. Angelo e di S. Quiuco a LEGNAIA a tre epoche diverse, divisa per samiglie.

| Анно | naschi |     | maschi |     | oonjuuati<br>dei<br>due sessi | STIGI<br>ECCLESIA- | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolas |
|------|--------|-----|--------|-----|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1551 | -      | 1   | 1      | -   |                               | -                  | 120                         | 882                          |
| 1745 | 218    | 170 | 231    | 313 | 426                           | 4                  | 240                         | 1362                         |
| 1833 | 335    | 354 | 312    | 324 | 776                           | 6                  | 358                         | 2104                         |

Comunità di Legnaja. — Il territorio di questa comunità occupa una superficie di 12582 quadrati agrarii, dei quali 530 sono presi da corsi di acque e da pubbliche strade. — Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 8162 abit., equivalenti a 544 individui per ogni migl. quadre di stalo impossibile.

drato di suolo imponibile. Confins con sei comunità. Dal lato di grec., mediante il corso dell'Arno, ha di fronte la Com. del Pellegrino a partire dalla metà del nuovo ponte sospeso sull' Arno, di fronte alle RR. Cascine dell' Isola, sino alla confluenza del torr. Mugnom, dove sottentra, piegando verso sett., le comunità di Brozzi, con la quale prosegue il corso dell'Arno fino allo sbocco del fi. Greve. Costà abbandona l'Arno, e voltando faccia da sett. a pon. trova la Com. della Casellina e Torri, con la quale rimonta il corso del fi. Greve sino al di sopra della strada R. di Pisa; dopo di che oltrepassa lo stesso fiume per entrare nella strada comunitativa che dirigesa verso Mosciano sulla piccola giogaja dei colli della Romola, e lungh' essa innoltrasi sino sul poggio di Spazzavento. In cotesta sommita piegando da pon. a ostro-lib. entra nella così detta via della Querciola per arrivare sulla provinciale volterrana. Mediante quest'ultima il territorio di Legnaja si tocca dal lato di ostro con quello della Com. di San-Casciano, a cui dopo un breve tragitto sottentra dal lato di lev. la Com. del Galluzzo. Con quest'ultima la nostra di Leguaja fronteggia dal lato orientale per lungo tragitto, prima scendendo dai colli della Romola col torr. Vingone, poscia per varii tronchi di strade comunitative, finchè una di esse la riconduce sul fi. Greve che cavalca sul ponte all'Asse per passare alla destra ripa, e di la varcare la collina delle Campora sino al podere di S. Donato a Scopeto, già distrutto Mon. dei Canonici Regolari Leccetani. A questo punto entra nella via detia del Gazzera, e con essa scende la costa orientale di Colombaja per shoccare nella regia romana presso la porta S. Pier Gattolini. Costà voltando a lev. trova la Com. di Firenze, con la quale l'altra di Legnaja mura della città sino alla porta San-Fre-

esso al breve tragitto per dirigersi alla testata del nuovo ponte sospeso cui stà di fronte la comunità del Pellegrino.

Fra i principali corsi di acqua che bagnano il territorio comunitativo di Legnaja, oltre l'Aruo che ne lambisce i confini dal lato di grec. e di sett., contasi il fiume Greve che in parte rasenta ed in parte attraversa, tagliando quasi in mezzo il territorio di questa Comunità Rapporto ai torrenti, il Fingone può dirsi il più copioso di tutti gli altri che percorrono cotesto territorio, tributarii del fiume Greve, ovvero dell' Arno.

Varie strade rotabili attraversano in molte direzioni il territorio di Legnaja. La principale fra queste è la via regia pisana che passa per la comunità dalla porta San Frediano sino al ponte a Greve. Sono comunitative rotabili quelle di Scandicci, delle Campora, di Bellosguardo ec.

La natura fisica del suolo può distinguersi in due terreni di formazione diversa; quello di alluvione che costituisce la pianura, ed il terreno appenninico formato delle solite tre rocce stratiformi; cioè, di calcarea compatta più o meno siliceo-argillosa, di grès antico, ossia di macigno, e di schisto marnoso. Coteste tre rocce costituiscono quasi generalmente l'ossatura dei poggi che fanno corona dal lato di ostro al Val-d'Arno fiorentino.

Dissi quasi generalmente, poichè nelle pendici della piccola giogana della Romola, per es. nei colli di Mosciano, di Scan dicci e di Marignolle, trovansi dei banchi di ghiaja più o meno minuta cementati da un calcare carbonato, in guisa che la roccia simula talvolta l'aspetto di un granitello, suscettibile di essere lavorato per usi architettonici. Tale è quella specie di pudinga di colore bigio-nerastro, composta di ghiajottoli di arenaria grossolana e di alberese, in cui si racchindono molti nummuliti, rotuliti, lenticuliti, ed altre specie di conchiglie politalamiche. Di questa sorta di granitello veggonsi attualmente in Firenze colonnini e grandi pioli ben levigati posti davanti all' ingresso di alcuni palazzi.

di Firenze, con la quale l'altra di Legnaja Sopra il testè descritto terreno stratipercorre lungo la strada R. intorno alle forme allignano a maraviglia le viti, gli
mura della città sino alla porta San-Frediano, e di là proseguendo il corso delle I cereali riescono di ottima qualità tanto
mura sino al greto d'Arno, scende lungo in cellina come nel terreno che cuopre il

piano di Legnaja. Quest' ultimo però è riguardato come uno dei migliori non dirò già per la miglior qualità, sivvero per la quantità degli ortaggi di ogni specie, il cui prodotto costituisce la ricchezza maggiore di cotesta pianura; talchè fu dato anticamente il nome di Verzaja alla porzione più prossima alla città, e perfino dentro alla porta di S. Frediano.

Ma non solo dai lavori della terra traggono sostentamento e risorsa gli abitanti della pianura della Com. di Leguaja, mentre diverse altre industrie vi concorrono. Primeggia fra queste la navigazione dell'Arno da Firenze a Livorno, e viceversa, stante l'importazione ed esportazione dei generi che si sa per navicello da Livorno sino al porto del Pignone di Legnaja, o da Livorno navigando sino a Signa. Oltre di che molta gente è occupata nel trasporto per vettura delle mercanzie scaricate al Pignone, o a Signa, o nella piazza di Firenze, che provengono o che vanno a Livorno. Dondechè l'attiva popolazione Pignonese, popoloso borgo situato lungo la ripa sinistra dell'Arno, trovasi per la maggior parte dedicata al mestiere di navicellajo, di barocciajo, o di salegname per costruire navicelli, carri, casse, e caratelli.

Anche il borgo di Monticelli, che è il primo ad essere attraversato dalla strada R. pisana, conta diverse manifatture, fra le quali una fabbrica di cristalli dei fratelli Bornioli, una di majoliche de' Cantagalli situata presso la porta San Frediano, mentre più lungi di là e segregata dall'abitato, in luogo denominato il Pignoncino, dai Baccicalupi fu già da qualche anno eretta una fabbrica di colla forte con il comune incomodissimo metodo delle caldaje scoperte, e quindi affatto diversa da quella a vapore del chimico Manteri stata descritta e meritamente lodata all'Art. Galluzzo Comunità.

Il distretto della comunità di Legnaja nei tempi scorsi contava numerosi conventi di varia origine e di vario sesso.

Non dirò di quello di S. Donato a Scopeto sul poggio di Colombaja, disfatto per ordine del Comune di Firenze nel 1528, perchè già rammentato all'Art. Galluzzo. Accennerò bensi che nel territorio attuale di Legnaja esisteva auche il convento dei Girolamini di S. Maria alle Campom, siccome dentro i confini medesimi esiste tutora il monastero di Monte-Oliveto, giil del Castagno, abitato da pochi religiosi di quella languente Congregazione. Vi est tresì nel borgo omonimo il Conservatore di S. Pietro a Monticelli, già della badu di S. Antimo in Val-d'Orcia, stato ceduto alle recluse di S. Barnaba a Torri, cui si unirono al cadere del secolo XVIII le religiose del disfatto monastero di S. Frediano di Firenze. Contavasi nel distretto di Legnaja il convento dei Minimi di S. Francesco di Paola fondato alle falde della collina di Bellosguardo sulla fine del xcolo XVI, soppresso due secoli dopo, e attualmente ridotto ad uso di cancelleria comunitativa, conservandosi però ad uo pubblico la chiesa ivi annessa.

pubblico la chiesa ivi annessa.

Non meno di tre spedali fabbricati salla strada maestra pisana erano in quest comunità, quello di S. Giuliano eretto nel 1331 a piè del poggio del boschetto Strozzi sotto Monte-Oliveto; l'ospedale di S. Biagio, che serviva per i pellegrini nel borgo di Monticelli, e il terzo detto dei Capponi a Legnaja, perchè fondato dila aobil famiglia di tal cognome.

Non vi è bisogno aggiungere, che omi villa signorile di questi contorni pori seco una commemorazione storica, sia per la persona che la fondò, sia per l'architetto che la costruì, sia per gli ospiti che vi furono accolti, sia per i fatti che in alcune di esse avvennero. Una sola di queste situata a contatto della magnifica villa eretta da Michelozzo Michelozzi, accolse in più fiate il divino Galileo; elbe all'attuale possessore della medesim. Cav. Alberigo Albizzi che ha voluto prepetuarne meglio la memoria con un ber scolpito busto marmoreo dell'astronomi fior. sopra una eloquentissima iscrizione.

A tenore del regolamento dei 23 margio 1774, relativo all'organizzazione momica delle comunità del contado in rentino, i popoli, che dall'anno 1809 in poi costituiscono l'odierna comunità de Legnaja, facevano parte di quella del Galluzzo, dal cui potestà essi dipendono tutora per le cause civili.

In Monticelli, uno dei borghi gia ramentati, ebbe i natali da poveri genitori il rinomato pittore Agnolo Allori, chimato il *Bronzino*.

La Comunità di Legnaja mantiene 12

massiro di scuola, mentre le monache del Conservatorio di Monticelli provvedono all'educazione di molte fanciulle.

Nell'antico convento di S. Francesco di dario è quello del Galli Paola, situato nel territorio di questa Com. rò in Firenze, dove trovasi la cancelleria comunitativa non solo di Legnaja, ma delle comunità limile Ipoteche e la Ruota.

trofe di Casellina e Torri, della Lastra a Signa, del Galluzzo, del Bagno a Ripoli e di Rovezzano. — L'ingegnere di Circondario è quello del Galluzzo, residente però in Firenze, dove trovasi l'ufizio di esazione del Registro, la conservazione delle Ipoteche e la Ruota.

POPOLAZIONE della Comunità di LEGRASA a tre epoche diverse.

|                                              | ·                                     | Diocesi                                                    | Popolazione  |              |              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome dei Luoghi                              | Titolo delle Chiese                   | cui<br>appartengono                                        | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Anuo<br>1833 |
| Belloquardo con<br>l'annesso di Sco-<br>peto | Ss. Vito e Modesto, Cura<br>suburbana | Sono tu<br>della                                           | 96           | 198          | 306          |
| Casiguano                                    | S. Zanobi, Rettoria                   | e ë                                                        | 126          | 144          | 149          |
| Cintoja ·                                    | S. Bartolommeo, idem                  | ii                                                         | 85           | 172          | 224          |
| Ciuloja                                      | S. Maria, idem                        | <b>8</b> 5                                                 | 93           | 142          | 915          |
| Leghaja                                      | S. Angelo, idem                       | 6.2                                                        | 467          | 639          | 985          |
| Leghaja                                      | S. Quirico, idem                      |                                                            | 415          | 723          | 1119         |
| Marignolle                                   | SS. Quirico e Giulitta                | 일 경 :                                                      | 104          | 155          | 198          |
| Marignolle                                   | S. Maria, idem                        | . 12.8                                                     | 132          | 135          | 216          |
| Monticelli                                   | S. Pietro, Cura                       | parrocchie<br>opolitana                                    | 479          | 902          | 1181         |
| Mosciano                                     | S. Paolo, Prioria                     | ₽."                                                        | 79           | 95           | 139          |
| Pignone sottentra-                           | S. Maria Assunta, Propo-              | tutte parrocchie suburbane<br>la Metropolituna fiorentina. |              |              | _            |
| to a Verzaja (1)                             | situra suburbana                      | E ě                                                        | 121          | 2160         | 1785         |
| Ponle a Greve                                | S. Lorenzo, Cura                      |                                                            | 143          | 185          | 209          |
| Scandicei a Greve                            | S. Maria, Prioria                     | . 5                                                        | 236          | 384          | 510          |
| Scandicci                                    | S. Martino, idem                      |                                                            | 103          | 128          | 186          |
| Signano                                      | S. Giusto, Cura                       |                                                            | 163          | 198          | 238          |
| Soffiano                                     | S. Maria, idem                        |                                                            | 95 t         | 380          | 502          |

Totale .... . . . . . . Abitanti w. 3292 w. 6740 w. 8162

(1) N. B. Nella cifra dell'anno 1745 alla popolazione di S. Maria a Verzaja, ora al Pignone, trovasi compresa la porzione di abitanti che la stessa parrocchia aveva allora dentro la città di Firenze.

LEGRAJA (ROCCA DI). — Le istorie fiorentine non rammentano, ch' io sappia, una rocca esistita sotto il vocabolo di Legnaja, seppure non vi fu un altro luogo con questo stesso nome.

Due documenti dell' Arch. Dipl. Fior. provenienti da quello generale di Firenze giovano a confermare un tale asserto. Il primo è la consegna presa li 23 aprile 1340 da Tieri di Carroccio Agli di Firenze nuovo castellano della Rocca di Legnaja, per atto rogato dal notaro One-

sto di Giuntino da Cutigliano. Il secondo istrumento riguarda egualmente altra consegna della Rocca di Legnaja data li 28 maggio 1341 da Venturino di Guiduccio castellano della medesima a Ranieri di Bindo Vecchietti di Firenze che vi entrava nella qualità di nuovo castellano.

LEGOLI (Castrum Leguli) in Vald'Era. — Cast. con pieve (SS. Bartolommeo e Giusto) già filiale dell'antica battesimale di Tojano, nella Com. Giur. e circa 4 migl. 2 lev. di Peccioli, Dioc. di dallo stesso Cast. di Piguano secondande Volterra, Comp. di Pisa. dallo stesso Cast. di Piguano secondande il corso dell'Era sino al suo sbocco in Arno,

Risiede sulla cresta di una collina tufacen, alle cui falde da lev. a sett. scorre il torr. Carfalo, che divide le piagge di Legoli da quelle di Tojano e di Monte-Foscoli.

Se non vi fosse ragione da dubitare che volesse riferire a Cigoli, piuttosto che a Legoli, la donazione fatta nel secolo X dalla contessa Willa madre del gran conte Ugo alla chiesa di S. Ponziano di Lucca, cui assegnò la sua corte de Liguli insieme con la terra che dicevasi Mortadinga, e un'altra corte presso San-Miniato, non vi sarebbe fra le memorie di Legoli una più antica di quella, cui poco tempo dopo tenne dietro un diploma di Ottone III del 999 a favore del Mon di S. Ponziano riportato dal Puccinelli e dal Lami. Nei quali scritti trovasi ripetuta la corte de Liguli, ch' essere doveva de Ciguli sotto Sanminiato.

Nè tampoco questo Legoli deve confondersi col Colle di Leoli, sebbene entrambi con chiesa dedicata a S. Bartolommeo, e l'uno e l'altro in Val d'Era: poichè il primo fu sempre della diocesi di Volterra, e l'altro della diocesi di Lucca, attualmente di quella di Sanminiato.

Quindi sa d'uopo stare in guardia sull'equivoco, nel quale incorsero certi copisti di antiche carte, dalle quali attinsero i successivi scrittori, coll'applicare al castello di Legoli i documenti di Colleoli, oppure di Cigoli, come anche altri che volessero riferire al villaggio di Ceoli, sul siume Cascina, ossia di Cevoli, nella ripa destra dell'Arno pisano.

Quindi nou possiamo citare relativamente al Cast. di Legoli istrumento più antico di quello del 22 genu. 1139 pubhlicato dall'Ammirato nella sua opera dei vescovi di Volterra, di Arezzo e di Fiesole. Riguarda esso un contratto, col quale il conte Ranieri di Travale dei Pannocchieschi figlio che fu del conte Ugolino, e la contessa Sibilla sua moglie, stando nel loro castello di Travale, venderono per il prezzo di cento lire ad Adimaro Adimari fiorentino vescovo di Volterra, che acquistava per la sua chiesa, tutti i beni che eglino possedevano nei seguenti contini; cioè, dal Cast. di Pignano sino al fiumicello Fosci che mette in Cecina, e

dallo stesso Cast. di Pignano secondande il corso dell'Era sino al suo sbocco in Arno, e di là persino al mare. Nello stesso attoi due coniugi Pannocchieschi rimunziarono al giuspadronato che ad essi competevas della chiesa dei SS. Giusto e Bartolommeo nel castel di Legoli, e a tuttociò che potesse appartener loro nel distretto medesimo di Legoli, in quelli di Vignale, di Castel-Falfi, della villa di Celle, di Ghizzano, di Lajatico, di S. Ottaviano e di S. Vittore. — Ved. Castel-Falfi, Grierano, etc.

GHISMANO, ec.

Salito pertanto che fu sulla cattedra di Volterra il potente Ildebrando della steva prosapia dei Pannocchieschi, gli riescificile di amalgamare e rendere più valide le proprie forze con i diritti della sua chiesa, allorchè nel 1186 egli ottenme da Arrigo VI, vivente ancora l'Imp. Federigo I, un privilegio che gli accordava la giurisdizione fendale non solamente sugli attichi possessi della chiesa volterrana, ma ancora sopra molti feudi della sua prospia, fra i quali feudi fu compresa la met della giurisdizione di Legoli, di Figuele, di Castel-Falfi ec.

A far meglio conoscept l'incostanta di quei tempi concorre un diploma spedito a favore dei Pisani dallo stesso Arrigo VI, dopo salito sul trono imperiale (anno 1193), col quale furono assegnati dentro i confini del contado di Pira, e conseguentemente sotto la giurisdizione politica di quel Comune, i castelli di Peccioli, di Mosti-Cuccari, di Ghissana, di Castel-Falf, di Camporena, di Vignale, di Legoli e.

Possedeva pure dei beni nel territoris di Legoli la distrutta badia dei Camaldolensi di S. Cassiano a Carisio sul fieglio, siccome risulta da due bolle dei Pont. Lucio III e Clemente III, spedite nel 1181 e 1188, a favore della prenominata badia.

Nel principio del secolo XIII il castel di Legoli era presidiato dalle milizie della Rep. pisana, la quale, al dire di uno dei suoi cronisti, intorno al 1336 fecz disfare il fortilizio di Legoli per timore che quei terrazzani v'introducessero de' Guelfi fuorusciti di Pisa.

Gli abit. di Legoli si diedero spontaneamente ai Fiorentini nel 2405, dai quali ottennero favorevoli capitolazioni. Quantunque nella posteriore sollevazione di Pisa, (anno 1494) Legoli ritornasse ۶.

mito il dominio pisano, non corsero però molti mesi che la Signoria di Firenze inviò genti armate con due commissarii di guerra (Pier Capponi e Bernardo Nasi) a ricuperare in Val-d'Era le castella che tanto baldanzosamente dai Pisani erano state tolte; talchè di prima giunta l'oste si diresse al castello di Legoli, i di cui sbitanti, datisi liberamente ai Fiorentini, farono ricevuti senza far loro alcun danno. (Annu. Istor. fior. Lib. XX).

La para de'SS. Giusto e Bartolomineo a Legoli nel 1551 contava 476 abit. Nel 1745 ne aveva 423, e nel 1833 crano aumentati fino a 658 abit.

LEGRI ( Castrum Ligari ) nel Val-d' Arno sotto Pirenze. - Cust. autico, dal quale prêse il nome la pieve di S. Severo, ed una cura filiale (S. Pietro a Legri) ora annessa alla prima, nella Com. e circa 6 migl. a sett.-grec. di Calenzano, Ginr. di Campi, Dioc. e Comp. di Pirenze.

È situato sulle pendici meridionali del monte delle Croci di Combiate fra il torr. Marinella, che gli passa vicino verso lev., ed il fiumicello Marina, che dà il nome alla vallecola, 🎎 quale scorre a pon. di Legri. Hanno origine entrambi dallo stesso monte delle Croci, e lungo la Marina è tracciata la strada provinciale di Barberino di Mugello - Fia vano rintracciare l'etimologia di questo nome di Legri, Legari o Ligari, che taluni sognarono potesse appellare a quella razza di antichissimi Liguri che dalla regione del Mugello sino al monte delle Creci penefrono molto prima che i Romani capitassero nelle Valli di Sieve e dell'Arno.

Due documenti fra i più vetusti, che appellano alla ch. plebana di S. Severo de Ligari, furono rammentati dal Lami nei suoi Monum. Eccl. Flor. Il primo di essi, ora esistente nell' Arch. Dipl. fra le pergamene della badia di Passignano, è un contratto dei 25 lugl. 1051, col quale Teuzmune chiamato Rustico figlio del su Giovanni, stando in Figline del Valdarno di sopra, rinunziò a Rodolfo del fu Sigifredo le ragioni che aveva su tutte le corti, castelli, chiese, case e terreni situati nei pivieri di S. Giovanni a Cavriglia, di S. Romolo a Cortule, di S. Vito a Schergnano, di S. Martino a Brozzi, di S. Andrea a Cersino, di S. Pietro a Vaglia,

di S. Severo a Ligari, e di S. Gavino a Tassocie (poi detto Adimari).

L'altro documento, del 1128, appella ad una donazione di beni fatta da Gottifredo vescovo di Firenze della prosapia dei conti Alberti. Forse iusieme con questa famiglia aveva giurisdizione in Legri un'altra consorteria di conti; avvegnachè l'Imp. Arrigo VI, nel 1191, e poscia Federigo II di lui figlio, nel 1220 e 1240, confermarono ai conti Guidi di Modigliana tuttociò ch'essi possedevano nel monte Morello, nominandovisi specialmente Kalenzanum cum tota curte sua, et quarlam partem castri de Ligari.

Finalmente il giuspadronato della pieve di Legri cadde nella famiglia patrizia Canigiani di Pirenze, la quale dei beni di Legri costituì una commenda per l'Ordine cavalleresco Gerosolimitano.

La pieve di S. Severo a Legri era matrice delle seguenti sei chiese suffraganee; 1. S. Pietro a Legri, riunita nel 1785 alla ch. plebana, e ridotta semplice cappellania curata; 2. S. Maria alla Querciole (esistente); 3. SS. Fabiano e Sebastiano di Collina (ammensata al capitolo della Metropolitana); 4. S. Martino a Leccia (esistente); 5. S. Romolo a Leccia (annessa alla precedente); 6. S. Michele a Cupo (annessa a Secciano nel pievanato di S. Maria a Carraja).

La parrocchia di S. Severo con l'annesso di S. Pietro a Legri nel 1833 aveva

547 abit.

LENTULA nella Montagna pistojese.-Dogana di terza classe nella frontiera del Granducato lungo il torr. Limentra, nella parrocchia di Treppio, Com. e circa 5 miglia a sett. di Cantagallo, Giur. del Mercatale di Vernio, Dioc. di Pistoja, già di Bologna, Comp. di Firenze.

Risiede sulla schiena dei monti di Cantagallo nella Valle del Reno bolognese, poco lungi dalla confluenza del torr. Limentra, sulla strada maestra che da Treppio si dirige nel territorio bolognese verso

Bargi e Stagno.

Il doganiere di Lentula dipende da quello di seconda classe residente al Ponte a Taviano sul Reno bolognese vicino al Cast. della Sambuca, sotto il dipartimento doganale di Pistoja.

LEO (SAN) NEL PIAN D'ANGHIARI nella Valle superiore del Tevero .- Villata con chiesa parr. che da pure il nome a una dogana di frontiera di terza classe, nel piviere di Micciano, Com. Giur. e circa due migl. a lev. di Anghiari, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È situata sulla nuova strada R. dell'Adriatico presso un ponte sul torr. Gora e circa 4 migl.a ostro di San-Sepolcro, allo shocco delle strade che vengono costà da

Citerna e da Anghiari.

Non è certo, se a questa chiesa di S. Leo, o ad altra volesse appellare un istrumento del giugno 1073 pubblicato dagli Annalisti Camaldolensi (T. II), col quale un tal Bindo di Bulgaro, stando in Arezzo, assegnò per testamento al S. Eremo di Camaldoli il giuspadronato di molte chiese coi loro beni in Val-Tiberina, fra le quali si trova pure et ecclesiam S. Leo.

Il doganiere di San-Leo dipende da quello di II classe residente a San-Sepolero sotto il dipartimento doganale di Firenze.

S. Leo nel 1833 contava 295 abit. LEO (S.) A MONTIONE. — Ved. Monrione presso Arezzo.

Zeoli (Colle Di).— Ved. Collegoli in Val-d'Era.

LEOLINO (S.) o S. LEONINO IN CONIO, già detto in Collina, nella Valle dell'Elsa. — Pieve antica nella Com. e circa 4 migl. a ostro della Castellina del Chianti, Giur. di Radda, Dioc. di Colle, già di Fiesole, Comp. di Siena.

Risiede in collina sul fianco occidentale dei monti che separano la valle di Pesa da quella dell'Elsa presso le scatu-

rigini del torr. Gena.

La pieve di S. Leolino in Conio su staccata nel 1592 dalla diocesi siesolana per assegnarla a quella di Colle insieme con gli annessi delle soppresse cure di Rondinella e di Leccia.

Questa antica pieve sul declinare del secolo XVIII sotto il pievano Lelli fu in gran parte riedificata con la canonica.

Un miglio a pon. e nel distretto della stessa parrocchia vedesi un imponeute fabbricato che ha l'apparenza di un fortilizio, sebbene non serva che ad uso di villa signorile, denominata Campalli. Era dell'estinta casa senese Francesconi, attualmente dei fratelli Morelli di Siena. — Ved. Conio (S. Leolino in).

LEOLINO (S.) DEL CONTE, o S. LEO-NINO IN MONTI ( Castr. S. Liolini ) in Val-di-Sieve, detto volgarmente San Larino. — Cast. che prese il nome dalla su chiesa plebana, e che lo diede in seguito ad una contea dei conti Guidi di Poppie Battifolle; che poscia divenne un leulo granducale con titolo di marchesato, nella Com. e circa z † a scir. di Londa, Giur. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Le vestigia del vecchio fortilizio di Su Leolino ed il moderno palazzo marchionale trovansi presso la pieve omonima sal vertice di un poggio alla sinistra del tor. Moscia, poggio che fa parte del contra i forte dell'Appennino per cui si collega i moute della Falterona a quello della Cosuma, fra la Valle dell'Arno casentinese la Val-di Sieve.

Tre pievi sotto l'invocazione di S. Leolino vescovo e martire conta tuttora la diocesi fiesolana, oltre quella di S. Leolino in Collina, ossia in Conio, passata nella diocesi di Colle; cioè questa di S. Leolino in Monti, l'altra di S. Leolino a Panzano, una volta detta a Flaciano, e la pieve di S. Leolino a Rignano.

In quanto al dominio temporale del castello di Sau Leolino in Monti, come anco di quello di Fornace e di altri lueghi limitrofi, sino dal secolo XI appartenera ai conti Guidi, confermato loro dall'Imp. Artigo VI (anno 1191) e da Federigo II (anno 1220).

Una delle più antiche memorie superstiti fu pubblicata negli Annali Camildolensi sotto l'anno 1100. È una donzione al S. Eremo di Camaldoli fatta in detto anno dal C. Alberto del fu C. Tedicio, di beni che egli possedeva nel piviere di S. Leolino e in quello vicino di S. Detole.

Nel Cast. di San Leolino risiedeva nel 1239 il C. Guido Guerra di Modigliana figlio del fu C. Marcovaldo e della contessa Beatrice, quando egli rinunziò al di lui fratello C. Ruggeri alcuni castelli della Romagua. (Pap. Ildurouso, Delis. degli Eruditi T. VIII).

Nel luogo medesimo troviamo nell'anno successivo la stessa C. Beatrice sunuominata, vedova del C. Marcovaldo, illorchè con istrumento rogato nel Cast. di S. Leolino li a marzo 1240 (stile formatino) essa adiva con benefizio d'inventrio all'eredità lasciata dal di lui padre C.

Rodolfo di Capraja. — (Ancu. Dura. Fron. Carte della Badia a Settimo).

La contea di S. Leolino in Monti fu compresa con molti altri castelli nell'accomandigia che il conte Guido figlio del C. Ugo di Battifolle, mediante scrittura dei 24 giugno 1367, ottenne dalla Rep. fior., accomandigia che fu resa perpetua per le istanze del conte Francesco di Poppi, sotto dì 27 agosto 1439. Se non chè neil'anno susseguente quel conte essendosi fatto ribelle della Repubblica, i suoi popoli, fra i quali gli abitanti di S. Leolino, vennero liberamente riuniti al dominio fiorentino. In tale occasione fu accettata la sommissione di San Leolino con alcune capitolazioni a favore degli abitauti, conzervando quel distretto sotto la giurisdizione del vicariato di Poppi nel Casentino.

D'allora in poi il governo della Repubblica destinò un castellano alla guardia della rocca di San Leolino; e nel 1463, per provvisione della Signoria di Firenze fu stabilita una tassa perpetua sopra quel comune, unitamente all'altro di Fornace, destinata al mantenimento del castellano deputato alla guardia di quella contrada.

Un sigillo appartenuto a una comunità di S. Leolino fu pubblicato dal Brocchi nella sua descrizione del Mugello a

Il Granduca Ferdinando II nel 1645 eresse nuovamente in seudo con titolo di marchesato il castello di San Leolino del Conte con tutta la comunità, cui aggiunse altri 4 comunelli, cioè, Sambucheta, Bungna, Vierle e Varena, compreso il caule della Rata, mentre sottoponeva li stessi luoghi in quanto al criminale al vicario di Poppi, e per le cause civili e miste all' ufiziale residente nel nuovo marchesato di S. Leolino in Val-di-Sieve.

Cotesto feudo granducale fu concesso mu diploma dei 21 giugno 1645 a donna Ortensia di Francesco Guadagni vedova di Filippo Salviati Maggior-doma della Corte durante sua vita naturale. Ma sucessivamente con altro motuproprio del 21 sebbraio 1651 fu accordato alla stessa March. di poter lasciare dopo morte il sudsetto marchesato al di lei fratello Tommaso Guadagni, per passare quindi ai li lui figli e discendenti per ordine di perpetua primogenitura.

stesso seudo di S. Leolino sa confermato al senatore Neri Guadagni, a cui restarono i soli beni allodiali e pochi altri diritti dopo la legge sulla soppressione dei feudi granducali.

La pieve di S. Leolino, fabbricata tutta di pietre quadre, era di giurisdizione del popolo, ora del Granduca; sebbene possa credersi che per qualche tempo vi acquistasse ragione il capitolo della basilica di S. Lorenzo di Firenze, dal quale il Gran principe Francesco figlio primogenito di Cosimo I, nel 26 genn. 1569 acquistò quattro poderi stati di pertinenza della pieve di S. Leolino del Conte per ducati 3500, con l'obbligo di rinvestire il prezzo in tanti luoghi di monte.

La pieve di S. Leolino del Conte a quel tempo estendeva la sua giurisdizione spirituale sopra 5 popoli ; cioè : S. Gaudenzio a Farena (annesso alla parr. della pieve); 2. SS. Concezione a Londa, cappella curata eretta in parr. nel 1795, un tempo stata unita alla pieve; 3. S. Maria a Cajano, prioria; (esistente) 4. S. Lorenzo a Vierle, idem; 5. S. Donato a Sambucheta, idem.

La pieve di S. Leolino del Conte, ossia in Monti, nel 1833 contava 89 abit.

Leguino (S.) A Flacciano. — Ved. Leg-LINO (S.) A PANSANO.

LEOLINO (S.) A PANZANO, già a Fracciano in Val-di-Pesa. - Pieve antica con sottostante borgata nella Com. Giur. e circa 3 migl. a ostro di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede alla destra del fiume Pesa sopra una piaggia per dove passa la strada provinciale del Chianti, due terzi di migl. a ostro del castello di Panzano.

È un vasto tempio a tre navate e molto ben conservato.

Ha sempre l'impronta dei primi secoli dopo il mille, poichè gli archi delle navate sono a sesto intero sostenuti da pilastri di pietra arenaria squadrata, sebbene attualmente ricoperti da intonaco di calcina. Esistono bensì tuttora scoperti i cavalletti della principale tettoja.

Fra gli oggetti di belle arti sono da vedersi due ciborii di terra vetriata della Robbia, murati a cornu epistolae e a cornu evangelii dell'altar maggiore, fra i quali specialmente quello a mano destra Nel 1738 dal Granduca Francesco II lo è di uno squisito e delicato lavoro.

Le memorie della pieve di S. Leolino a Flacciano risalgono al secolo X, mentre fra le pergamene della badia di Passignano essa è rammentata sino dal 982.

Agli *Art.* Chianti (S. Maria Novella III), e Gammano di Val di Pesa citai due istrumenti del 1032 e 1047, in cui si parla di beni posseduti da dei nobili di contado, alcuni dei quali erano situati a S. Leolino a Flacciano. - In questa chiesa fu rogato nel 12 ag. 1126 un istrumento di donazione a favore della badia di Passi gnano. La prima volta che la pieve di Flacciano venne designata col vocabolo di Panzano, mi parve essere quella della bolla spedita nel 1103 dal Pont. Pasquale II a Giovanni vescovo di Fiesole, alla cui mensa vescovile, fra le altre giurisdizioni, consermò plebem S. Leonini sitam in Pansano cum curte. (Uguelli in Episc. Fesulan.)

La pieve di San Leolino a Panzano dal secolo XIII al XVI inclusive contava per suffragance le seguenti 14 chiese: 1. S. Pietro in Pesa (attualmente annessa alla cura della pieve); 2. S. Maria nel castel di Panzano (esistente); 3. S. Giorgio a Gri gnano, ora detto alla Piazza (esistente); 4. S Lucia in Favale (distrutta); 5. S. Lorenzo a Grignano di sopra (esistente); 6. S. Maria a Monte Ripaldi ( riunit: alla precedente); 7. S. Clemente a Grignano, ossia alla Torricella (annessa alla pieve ); 8. S. Andrea a Grignanello ( idem ); 9. S. Michele di Montanino (ignota); 10. S Maria in Petriolo (esistente); 11. S. Pietro alle Stinche ( riunita a S. Martino a Monte Rinaldi); 12. S. Stefano di Bruotino (ignota); 13. S. Niccolò di Montagliari (esistente); 14. S. Jacopo a Pietrafitta ( esistente ).

Attualmente il piviere di Panzano conta otto parrocchie, cioè: r. la pieve di S. Leolino; 2. la prioria di S. Maria a Panzano; 3. la prioria di S. Lorenzo a Grignano; 4. la prioria di S. Maria a Petriolo; 5. la cura di S. Giorgio alla Piazza; 6. la cura di S. Jacopo a Pietrafitta; 7. la cura di S. Niccolò a Montagliari; 8. e la cura di S. Pietro alle Stinche in Monte Rinaldi.

Nel tempo che il certosino Leonardo Buonafede era spedalingo di S. Maria Nuova a Firenze, il Pont. Giulio II, cedendo alle di lui preghiere, con bolla del 1508 ammensò all' ospedale predetto la pieve

di S. Leolino a Panzano e la chiesa di S. Pietro in Pesa con tutti i loro beni; de quali ne fu formata una fattoria tuttor esistente, ed il cui fabbricato trovasi quai a contatto della canonica — Il giuspadro nato peraltro della chiesa fu rilasciato il vescovo di Fiesole, che lo cede nel 1787 alla famiglia Luzzi di Figline.

La parr. di S. Leolino a Pansano nel 1833 contava 388 abit.

S. LEOLINO A RIGNANO. - Val. RIGNANO nel Val-d'Arno superiore.

S. LEOLINO DE VAL-D'AMBRA DE Val-d'Arno superiore. — Borgata con chiesa che porta il nome della sua parochiale, già suffraganea della pueve di Capannole, ora pieve essa stessa, nella Con. Giur. e circa due migl. a lib. del Bocine, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Siede in collina fra il Cast. di Cenniu e la torre di Galatrona lungo la via somnitativa che varca i poggi alla destra de fiumicello Ambra per entrare nel Vald' Arno superiore.

Anche questo S. Leolino entrava tra i feudi dei conti Guidi di Modigliana, anministrato da un loro vicario col titolo di Visconte; il quale faceva ragione si resalli, non solamente di S. Leolino, madi Bucine, Pogi, Galatrona, Torre S. Reparata, Rendola, Mercatale, Tentenna ed altri luoghi del Viscontado di Valdambra. — Ved. Bucine, e Anna (Viscontado di Valdambra. — Ved. Bucine, e Anna (Viscontado di Valdambra.)

La parr. di S. Leolino sino all'ante 1764 era compresa nel piviere dei S. Quirico e Giulitta a Capannole.

Eretta nel suddetto anno anch'esa in chiesa plebana, prestano il servizio alternativamente ad essa e a quella di Capamole le parrocchie suffraganee descritte all' Art. Capannole in Val. d'Ambra.

La parr. di S. Leolino o di S. Leonio di Val-d'Ambra nel 1833 aveva 401 shit. LEONA ( CASTEL DI ). — Ved. LEVIN VEGGEIO.

LEONARDO(S.) AD AQUILEA. — I'd.
Aquirra nella Valle del Serchio.

- m ARCETRI. Ved Ancerns.
- AD ARTIMINO. Ved. ARTIMISO. A CERRETO. Ved. Canarro-Guina.
- IN COLLINA. Fed. Collina (S. Leonardo In ).
  - sul FRIGIDO. Chiesa antica CA

vasto fabbricato annesso, già ospizio per i passeggeri sostituito a un'antica mansione romana, situata lungo la via Emilia di Scauro in luogo denominato Ad Tabernam frigidam, ospizio che finalmente fu ammensato agli Olivetani di S. Maria delle Grazie nel Golfo della Spezia, e che ora è ridotto ad uso di villa privata.

Trovasi sulla ripa sinistra del fiume Frigido presso il ponte che lo cavalca sull'antica strada romana denominata la Silcia, per essere selciato il suo antico impiantito, circa migl. 1 \( \frac{1}{2} \) a ostro-lib. di Massa di Carrara, nella Com. Giur. 2 Dioc. medesima, Duc. di Modena.

Cotesta mansione trovasi rammentata nella Tavola Itineraria Teodosiana con l'indicazione di Taberna Frigida, ossia dell'Osteria sul Frigido - Essa nel sec. XII era già ridotta ad ospizio sotto l'invoeszione che conserva tuttora di S. Leonardo, siccome lo diede chiaramente a conoscere l'itimerario di Filippo Augusto, pubblicato dal Peterborough nella Vita di Arrigo II rè d'Inghilterra, quando quel re di Francia, reduce dalla terza crociata, nel 1191, partì da Roma, e per il cammino della Toscana, passando per la via Francesca, arrivò a Lucca, di dove proseguì per il monte della Cervia, per S. Leonardo, per Luni e Sarzana, Villafranca, Pontremoli ec. - ( Ved. un mio articolo sull' Andamento della via Emilia di Scauro nell' Antologia di Firenze del giug. 1823 a pag. 16 e 17).

Lascerò agli eruditi il giudicare, se a questo ospizio di S. Leonardo sul Frigido fosse preceduto un più antico spedale con altra chiesa contigua sotto il titolo di S. Maria Maddalena di Calcognola, siccome fu dato a credere al Targioni; e se il vicino ponte sul Frigido si appellasse Ponte di S. Martino. Nè anche starò a ripetere l'altro supposto, che lo spedale di S. Leonardo in discorso fosse foudato dai marchesi di Massa e dotato dalla marchesana Donnicella Benedetta. moglie di Barisone Giudice di Cagliari nella Sardegua, e figlia di Andrea March. di Massa. Alla quale marchesana fu addebitato, che nel 1218 essa togliesse l'ospizio di S. Leonardo ai cavalieri Gerosolimitani per darlo ai monaci Benedettini di S. Venerio dell'Isola di Tiro, di cui fu-

Spenia ec. — Ved. Tangioni, Viaggi, T. XII pag. 155.

Comunquesia, il viaggiatore anche oggia può accorgersi da un altorilievo di marmò bianco sopra la porta rappresentante l'ingresso trionfale di G. Cristo in Gerusalemme, e da due statue nella facciata della piccola chiesa di S. Leonardo sul Frigido, dell'antichità di quelle gosse sculture. Ved. Massa Ducara Comunità.

LEONARDO (S.) IN GRETI, O A RI-POLI. — Ved. Gasti e Ripoli nel Valdarno inferiore.

- A LAJATICO. Fed. LAJATICO.
- A LUCARDO Fed. LUCARDO.
- → ALLA SELVA DEL LAGO → Ved. LECCETO DELLA SELVA DEL LAGO.

Pieve antica, ora senza chiese suffragance, e sotto l'invocazione di S. Maria, nella Com. e circa 4 migl. a sett.-maestr. di Marliana, Giur. di Seravalle, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede fra]i contrafforti dei monti selvosi, donde si disserra la valle della Pescia maggiore alla sinistra dello stesso fiume, fra Calamecca, Vellano, Castelvecchio di S. Oulrico ed Avaglio.

Esistono tuttora le vestigia con grosse mura di macigno della pieve vecchia di S. Leonardo alla Serra, circa un miglio distanti dalla ch. attuale. Essa era dedicata a S. Giov. Battista e a S. Leonardo molti secoli innanzi che fosse traslocata nell'attuale chiesa di S. Maria alla Serra, stata già di lei succursale.

La corte di Serra è rammentata in un diploma del 25 febbrajo 997 concesso da Ottone III, ad Antonino vescovo di Pistoja; ma più specialmente in un altro privilegio spedito li 2 giugno 1155 da Federigo I a favore della chiesa pistojese, cui fra le altre cose confermò la corte de Serra col luogo detto al mulino. (Auca. Dire. Fion. Carte del Vescovado pistojese).

In quanto alla pieve di Serra essa fu rammentata nelle bolle spedite da Pasquale II, da Onorio III, le quali furono da tanti altri pontefici confermate ai vescovi e clero della cattedrale di Pistoja.

bitato, che nel 1218 essa togliesse l'ospi-2io di S. Leonardo ai cavalieri Gerosolimitani per darlo ai monaci Benedettini di d' Ivayo nel secolo XIII trovavasi nel pi-S. Venerio dell'Isola di Tiro, di cui furono eredi gli Olivetani nel Golfo della rocchia sotto il titolo di S. Maria di Collina. Citerò a conferma di ciò un istrumento rogato in Pistoja li 27 magg. 1299, col quale Corrado di Lanfranco da Campiglia di Cireglio si offrì in converso con tutti i suoi beni al rettore della chiesa di S. Maria di Collina del piviere di S. Giovanni di Serra.— Attualmente il distretto di questa pieve è limitato alla sola parrocchia plebana.

Che la pieve di Serra fosse sotto il consueto titolo di S. Giovanni Battista lo asserisce un altro istrumento della stessa provenienza, stipulato in Marliana li 12 luglio 1329. Trattasi ivi di una transazione fatta per conto di certi interessi fra il pievano di S. Giovanni di Serra e due fratelli da Marliana. (Ancu. Divi. Fion. Carte dell' Opera di S. Jacopo di Pistoja).

A quella suddetta età, mediante lo siatuto del 1330, il Comune di Pistoja inviava a risedere nel castello di Serra un potestà minore dipendente dal capitano della Montagna pistojese.

Non tutti gli archeologi vorranno ammettere per auteutica un'iscrizione lapidaria scoperta nel secolo XVIII nel montuoso territorio di Serra, iscrizione che fu spiegata da Domenico Cini, e che può riscontrarsi da chiunque, trovandosi murata nel salone del palazzo comunitativo di Pistoja. Appella ad un tempietto pagno fondato e dedicato in cotesta Serra da un M. Attilio Serano nelle calende di maggio dell'Olimpiade CXLVII; come se i Romani avessero dimenticato i loro Fasti consolari per fare onore alla Grecia, prendendo l'epoca non più dai Consoli, ma dalle Olimpiadi.

La parr. di S. Leonardo in S. Maria di Serra nel 1833 contava 38º abit.

LEONARDO (S.) A S. ZENO.—Fed. Zeno (S.) in Val-di-Chiana.

LEONE (CASTEL)— Ved. Levane veccuio. — Pescia. — Montecatini di Val-di-Cecina.

LEONE (MONTE) in Val d' Evola. — Ved. MONTE LEONE di SAE-MINIATO.

LEONE (S.) A CELLE nel Val-d'Arno superiore. — Ved. Calle Di Gaville.

LEONE (S.) A S. LEO. — Ved. Luc (S.) nel Pian di Anghiari in Val-Tiberina.

- A MELAZZANO. - Ved. MELAZ-

— A SATRIANO. — Fed. SATRIANO in Val-Tiberina. LEONI (VILLA Ar) o LIONI in Valdi-Sieve. — Villa signorile con oratorio (S. Francesco) nella parr. di S. Loreno alle Croci, Com. Giur. e circa migl. 3 a grec. di Barberino di Mugello, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede questa villa sul contrafforte dell'Appennino che stendesi dal giogo del la Futa per Monte Carelli verso il poggio delle Maschere, lungo la strada R. bolognese.

Prese e conserva il nome di Lioni dila estinta famiglia fiorentina Lioni, alla quale apparteneva un tal resedio, attualmente posseduto dalla patrizia gente de' Ricci.

LEONINA in Val-d'Arbia. — Villa e fattoria dei marchesi Ghigi di Siena, con aunessa ch. parr. (S. Bartolommeo a Leonina) nel vicariato ecclesiastico di Montaroni, Com. Giur. e circa 8 migl. a maestr. di Asciano, Dioc. e Comp. di Siena.

Risiede sopra un' amena collinetta coperta di tufo, alla cui base scorrono a ostro e a maestr. due borri tributarii del vicino torr. Biena, mentre da pon. a a scir. passa messo migl. lungi da Leonim la strada R. Lauretana,

Sino dal secolo XIII eravi in Leonias una cappella del capitolo del Duomo di Siena, riedificata ed eretta in parrocchiale verso il 1600.

La parr. di S. Bartolommeo a Leonim nel 1833 noverava 249 abit.

LEONINO (S.) — Fed. LEOLINO (S.) LEOPOLDO (S.) A BOSCOLUNGO. — Fed. Boscolurgo all'Abrtone.

- A CINTOLESE. Ved. CHITOLESE.
- A DOLCIANO. Fed. DOLCIANO.
- A PETRAJA. Ved. Parassa nella Val-di-Chiana.
- —ALLE SALINE di Volterra. Vel. Moje, o Saline Volterrane.

Leponassa (Castr. Leporariae) in Vald'Evola.— Cas. perduto fra Stibbio, Cigoli e Montebicchieri alla sinistra della finmana Evola, ed il cui suolo ora trovssi nella Com. Giur. Dioc. e intorno a 4 migla pon. di San-Miniato, Comp. di Firenze.

Questo casale, sebbene non abbia dato mai titolo ad alcun popolo, figurò un tespo come comunello, ed è rammentato più volte nel diario di Giovanni Lelmi all'occasione di risse, di fazioni e di piccole guerre municipali ivi accadute nel primo trentennio del secolo XIV.

Ma più che altro Leporaja ha figurato nel trattato del 1369 fra i Sanminiatesi ed il Comune di Firenze; allorchè fu convenuto, che le terre di Cigoli, di Montebicchieri e di Leporaja con i loro abitanti non s'intendessero più incluse nella giurisdizione e distretto di Sanminiato, ma venissero governate sotto uno speciale giusdicente, cosicchè potessero costituirsi a comune indipendentemente dai Sanminiatesi. — Ved. Creozi.

Infatti ott'anni dopo, volendo la Signoria di Firenze riattare la strada maestra che da Sanminiato dirigesi a Castel-Franco di Sotto, per trovarsi guasta in guisa che in molti punti non si riconoscevano i confini, con dichiarzzione del ar maggio 1378 il nobil uomo Lotto de' Castellani vicario per il Comune di Firenze nel Vald'Arno inferiore, ordinò alle comunità di Sanminiato, di Cigoli, di Stibbio e di Leporaja il riattamento della sunnominata strada. (Acc. Drv. Fion. Carte della Comunità di Sanminiato).

LEPORI (MONASTERO DI), ora S. MATTEO IN ARCETAI. — Questa contrada di Lepori che diede il nome ad un bagno da lungo tempo perduto, altrimenti chiamato il Bagno a Montici, servi di stanza da primo ai frati Romitani che venuero a stabilirsi in Firenze, più tardi ad un monastero di donne sotto l'invocazione di S. Matteo a Lepori, nella parr. di S. Felice a Ema, Com. Giur. e quasi a migl. a grec. del Galluzzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Stà sopra un rialto di poggio che siede a cavaliere dell' I. e R. Villa del Poggio Imperiale poco lungi dal pian di Giullari.

La fondazione del monastero di Lepori, rammentata dallo storico Ammirato, cadde nell'auno 1309, dopo che il vescovo Giovanni aveva dato licenza a sei fanciulle di poter edificare un asceterio nel luogo chiamato Lepori, e in quello riunirsi fino al numero di 12 a far vita religiosa. (Ammir. Istor. Fior. Lib. IV.)

Peraltro fin d'allora la chiesa di S. Matteo esisteva con un piccolo eremo, poichè nel principio del secolo XIII costà in Lepori abitavano i Romitani dell'ordine Agostiniano.

Infatti nel 1251 i frati di S. Matteo a Lepori avendo ottenuto una donazione di alqua nto terreno nel luogo detto Casellina presso al Borgo S. Jacopo, sopra lo stesso suolo essi fondarono la chiesa di S. Spirito e l'annesso convento, nel quale claustro nel 1269 essendo entrati ad abitare, alienarono per il prezzo di 205 lire la chiesa di S. Matteo con l'abitazione e terreni annessi posti a Leporis in populo S. Felicis de Ema, in favore di tre donne fiorentine dai loro sindaci rappresentate.

Quindi il vescovo di Firenze Giovanni volendo favorire quelle pinzochere, che insieme con tre altre donne avevano risoluto di ritirarsi in Lepori per osservare la povertà, la castità, e l'obbedienza, egli con breve spedito li a aprile 1269, nella ch. di S. Salvatore del Vescovado, concedè loro facoltà di raccogliersi in quel claustro di Lepori, di potervi celebrare e farvi celebrare i divini ufizi, e di accrescere il loro numero fino a 12 compagne. Accordò alle medesime facoltà di eleggersi una badessa dalle religiose del monastero di Montisoni, o da altre claustrali, e di poter fabbricare in detto luogo di Lepori una chiesa di nuovo con tutto ciò che fosse loro necessario, salva l'obbedienza ai vescovi fiorentini.-Nel 1270 era badessa di S. Matteo una delle fondatrici per nome Colomba figlia di Simone, la quale nel 16 dic. di detto anno acquistò un pezzo di terra con casa annessa per le Rinchiuse di S. Matteo presso al pian di Giullari nel piviere di S. Giovanni di Firenze. (ARCH. DIFL. FLOR. Carte di detto Monastero).

Fra i pii legati testamentarii lasciati nel 1278 dalla contessa Beatrice figlia del C. Rodolfo di Capraja e vedova del C. Marcovaldo dei CC. Guidi, fuvvene uno di poche lire a favore delle monache di S. Matteo in Arcetri.

Queste claustrali nella prima loro istituzione professarono la regola di S. Agostino sino a che, nel 1391, fecero istanza ed ottennero licenza dal pontefice Bonifazio IX di abbracciare l'ordine di S. Francesco. Sotto cotesta regola le Clarisse di S. Matteo si mantennero fino alla soppressione del loro monastero (anno 1809), il cui locale fu assegnato in dote ai Frati Crociferi del Ben-morire di Firenze, che hanno ridotto quel fabbricato a quartieri da villeggiature.

Meno noto nell'istoria municipale, ma più antico del convento suddetto, era il perduto Bagno di Lepori, volgarmente appellato Bagno di Montici, il di cui restauro qualche volta richiamò le cure del Comune di Firenze. Ciò lo dimostra fra le altre una provvisione dei Signori e Collegii della Rep. dell'anno 1418, quando fu assegnata la somma di fiorini 600 d'oro per restaurare i Bagni di Montici. ( MIGLIORE, Firenze illustrata).

Anche il Malespini, e più tardi il Varchi, fecero menzione dei Bagni di Montici, già tanto celebrati, e al secolo XV del tutto dismessi. - Che poi sotto la qualificazione di Montici s' intendessero i Bagni di Lepori sotto il Pian di Giullari, lo da a divedere lo stesso Malespini, tostochè al capitolo 57 della sua eronica, accennando la Torre del Gallo sopra il Pian di Giullari, la disse situata presso ai Lepri. - Fed. GALLO (TORRE DEL)

Ma se il bagno di Lepori o di Montici da lunga mano è distrutto, non si è frattanto perduta una ricca sorgente di acqua potabile, che dalle colline sopra il poggio Imperiale, fra Lepori ed Arcetri, Cosimo I fece arrivare per acquidotti nel giardino di Boboli e nella sua Reggia de' Pitti. Cotest' operazione del primo Granduca di Toscana suggerì al Sanleolini argomento ad uno dei suoi epigrammi in lode di quel sovrano, allorché cantò:

Arcetri culmine ab alto Cosmi opera longis ducta fuere tubis.

LERICI (Castrum et Portus Nicis, talvolta Erycis) dentro l'antico seno lu. nese, attualmente Golfo della Spezia.

Terra, già castello, situata alla base di un monte omonimo, sul lembo di una cala che porta il distintivo di Porto di Lerici. - E capoluogo di Com., di piviere e di Mandamento nella Provincia di Levante, Dioc. di Luni-Sarzana, R. Sardo.

Trovasi il paese nel gr. 27° 34' long. e 44° 4° 6" latit., alla base interna del promontorio orientale del seno della Spezia, nel concavo di una convalle che costituisce una delle più vaste, più profonde e sicure cale del seno prenominato, già Porto di Luni, di fronte al suo promontorio orientale, ossia di Porto-Venere, che è 4 migl. a pon,-lib. di Lerici; poco meno distante dalla città di Sarzana, posta al suo gree.; 5 migl. a scir. della Spe- Rom. Amicitiam B. M. a Mari ad Al-

zia per la via di mare, e te migl. per la strada R. postale di Genova.

Quando l'antica Luni non era per anco ridotta alla città dei sepoleri, non solo il promontorio del Capo-Corvo, ma la cala di Lerici con l'intiero seno della Spesia erano compresi nel distretto territoriale Lunense, che prese più tardi il nome di Lunigiana. Dondechè, richiamando io il lettore a quanto dissi nell'avvertimeato al primo volume della presente opera, spero ch'egli non vorrà addebitarmi di usare arbitrio, se in questo Dizionario geografico ho compreso i principali lucghi e paesi intorno al grandioso porto di Luni, oltre quelli situati alle spalle dei monti che lo circondano del lato della Faro, fiumana tributaria di quella mygiore,

che per cammin corto Lo Genovese parte dal Toscano.

Io non starò qui a ripetere la innuistente congettura di chi suppose usere stata nel monte o nel luogo di Lerici la città di Luni, fidando forse troppo sopra una espressione di Strabone, che situo la Magra fra Pisa e Luna, dopo persito avere egli stesso avvertito i suoi lettori, che i greci appellavano egualmente Lun (Σεληνε) tanto la piccola città, stata sempre alla sinistra della Magra, quanto il suo grandioso porto, situato alla della della stessa fiumana.

Molto meno mi appoggerò all'opinione di coloro che derivarono l'etimologia di Lerici da un tempio stato cretto alla dea Venere Bricina, tempio immaginario, che alcuni scrittori della Sicilia, altri dalla Porta Collatina di Roma trasportarono sul monte di Lerici, ovvero sulla rupe del promontorio di Porto-Venere; e che inutilmente oercarono appoggi a simili idee negli avanzi di une chiesa di struttare cristiana, e di stile manifesto del medio evo, i quali avauzi veggonsi tuttora sopra il paese di Porto-Venere.

Nè vorrei tampoco che i miei lettori si fidassero alquanto più nelle parole state incise in una lapida di casa *Mascardi* a Sarzana, trascritta dal Sarzanese Landinelli in una sua istoria, e da molti più tardi pubblicata in questo modo: Lunae · He. truscae · Incolis · Inquilinisque · Pop.

Apua · Agros · Imm. Colere · Vectigal · a Viatoribus · Exigere · Portus · Erycinosque · Stationes · Hyem · Tenere · L. Menenius · P. Sett. Coss.

Direi quasi la stessa cosa a chi non volesse riscontrare nella città di Sarzana un'altra iscrizione marmorea, per quanto esa si mostri fornita di tutte le caratteristiche dalla diplomazia archeologica de-

Parlo di un catalogo di nomi di Patroni e di Decurioni di una compagnia di artisti scolpito in una tavola di marmo trovata, per quanto sembra, nei contorni di Luni; la quale iscrizione conservasi nel vestibulo del pulazzo Griffi-Magni.

'Avvegnachè il Muratori, avendola fatta copiare, la pubblicò con la seguente intesuzione: Nomina Collegi Fabrum Ilic, invece di quella che ivi si legge: Nomina Collegi Fabrum IIC. Quindi quel sommo autiquario interpetto l'ultima sigla, che potesse riserire ad un Collegio di Fabri Luczasi, aggiungendo anche, non senza dubitarne, e forse di Lerici.

Avendo pertanto io avuto occasione di ricopiare sul marmo di casa Grissi-Magni l'iscrizione sopra designata, potei assicurarmi, che non già la parola abbreviata ILIC, ma sivvero il numero romano IIC enz'alcuna intermedia lacuna fu scolpito tele, quale tuttora distintamente ivi si legge. - Vedansi i miei Cenni sopra l' Alpe Apuana, pag. 175.

Molti eziandio si fidarono sopra la Geografia di Tolomeo, e pochi avvertirono, che nel testo greco di quello scrittore mancaso le stazioni del Portus Veneris e del Portus Brycis, state interpolate in epoche assai posteriori dai traduttori e dugli interpetri nei MSS, e nelle edizioni latine.

Che però se dobbiamo abbandonare i sogni, i documenti spocrifi e la fallace mitologia per esser guidati da prù fida scorta, l'istoria, ci troveremo forse costretti a confessare, che Lerici deve il suo nome non già ad un tempio di Venere, o di un suo figlio Elice, ma sivvero alla qualiti della pianta (Quercus Ilex) di cui era anticamente rivestito il monte che a Lerici si atterga. Essendochè fino dai primi secoli dopo il mille portava il distintivo di Mons Ilicis il selvoso promontorio lunense che da Lerici simo al Capo-Corvo si

nu · ad Mostes · Zigurum · ad Flumen stende verso il mare; cosicehè Fazio degli Uberti nel secolo XIV lo indicaya nel suo Dittamondo gosì:

> Da questa selva Toscana incomincia Che volve in mare al monte dello Corbo.

Corrisponde a quello stesso Mons Ilicis, che insieme col porto e coll'uso della pesca, nel 1185 fu dall'Imp. Federigo I a titolo di feudo confermato a Pietro vescovo di Luni ed si suoi successori. È quel Podium Iticis, che il Com. di Genova nel 1174 dal Morch. Obizo Malaspina in parte acquistò a titolo di compra insieme col vicino estello di Petra-tecla. (CAPPARI. Annal. Genuens. Lib. III ).

Non avevano peraltro a quell'epoca i Genovesi esteso il loro dominio sul corno orientale del golfo della Spezia, sebbene vi si affacciassoro interpolatamente con le masnade comandate dai loro capitani e potestà. Conciossiachè nei secoli XII e XIII signoreggiava sempre in Lerici la Rep. di Pisa, alla quale sino dal 1161 era stato concesso da Federigo I, che poi Arrigo VI, net 1192, e Ottone IV, nel 1209, con altrettanti diplomi, allo stesso Comune pisano confermarono, non solamente la giurisdizione sopra il mare e i diritti imperiali di ancoraggio con tutte le prorogative spettanti alla corona d'Italia, a partire da Civitavecohia siao a Porto Venere, ma ancora la facoltà d'impedire che alcuna persona, città o altra potenza erigesse fortificazione veruna nel littorale tra il monte del Corvo e la bocca d'Arno.

Si vuole inoltre che sia opera dei Pisani la costruzione dei primi fossi, delle prime fortificazioni di Lerici, dove nel giugno del 1277 si riunirono gli ambascistori delle città di Pisa e di Genova per trattare, con la mediazione del cardinale vescovo d'Ostia legato del Papa, quella pace che fu con tanto treno giurata, sebbene per corto tempo mantenuta. Imperocchè la Rep. di Geuova, mentre era intenta ad estendere la sua potenza marittima, non perdeva tampoco di mira l' occupazione di tatti i luoghi lungo la sua riviera di Levante fino alla Magra.

Non erano infatti ancura trascorsi 40 anni dalla pace di Lerici, che nuove inimicizie, frequenti insulti e fazioni fra i Pisani ed i Genovesi a cagione del Cast. e porto di Lerici si viddero rinnovare.

Il vantaggio della posicione, considerata sotto il doppio rapporto delle relazioni commerciali e degli stabilimenti marittimi che offriva ai navigli il seno di Lerici, non poteva passar di vista ad un popolo attivo, industrioso e marittimo come il Genovese; sicchè la sua oste ritornata in Lerici, decise che il castello di migliori difese si fortificasse. - Due iscrizioni lapidarie, rimaste qualche tempo affisse nelle mura del Cast. di Lerici, provano non solo il frequente passaggio di quel paese da uno in altro padrone, ma anche il caustico procedere di due popoli gelosi. L'iscrizione stata posta dai Pisani in linguaggio antico volgare, era di scherno ai Zenoesi, Porto-veneresi ed ai Lucchesi. L'altra dettata in latino fu messa dai Genovesi per rimproverare la poca vigilanza a quei loro rivali, tostochè il Comune di Genova restò padrone di Lerici (anno 1256); e fu allora che il castello venne circondato di muraglie, e di torri. (CAPPAR. Continuat. Annal. Genuens. Lib. VI. - Annal. Pis. etc.)

Quando a Lerici restassero compite le nuove fortificazioni, lo attesta un' altra lapida ivi collocata; cioè, nel dicembre dell'anno 1273, mentre governavano in Genova col titolo di capitani del comune e del popolo Oberto Spinola e Oberto Doria, i quali fecerunt de novo fieri hunc burgum et hoc opus Illicis.

Non per questo uno zelante vescovo di Luni, Enrico da Fucecchio, tralasciò la rivendicazione dei temporali diritti al suo antecessore ed alla sua chiesa dall'Imp. Federigo I concessi, rapporto specialmente al poggio e Cast. di Lerici, al suo porto e alla pesca. Ma le proteste di quel mitrato non potendo essere accompagnate dalla ragione rispettabile delle bajonette, le scritture rimasero vuote di effetto, e presto obliate negli archivii della cattedrale di Sarzana, donde furono disseppellite quattro secoli e mezzo più tardi dall' Ughelli e dal Muratori.

Dopo l'epoca testè accennata rare volte e per corto tempo le potenze limitrofe ritolsero ai Genovesi il Cast di Lerici; giacchè quella Repubblica, avendo riportato la segnalata vittoria navale presso la Meloria, estese il suo dominio perfino alla Magra. E ad onta delle fazioni cittadine, che posteriormente la tennero divisa, tarpando le ali il castello di Lerici.

alle sue gloriese imprese marittime, e gevernando quasi per proprio conto le se castella; ad onta che alla gelosia interm si unisse quella dei potentati più o mese alla Liguria vicini, contuttociò dal 1256 in poi il Comune di Genova e per esso i di lui Ottimati tennero quasi costantemente il dominio delle due Riviere di Lerici a Turbia. Dissi, quasi costantemeste vi si mantennero i Genovesi, poiche nella prima metà del secolo XIV Lerici vide e ubbidì a diversi padroni, ora a Uguccione Potestà di Pisa; ora a Castruccio Capitano di Lucca, ora a Luchino Viscosti Signor di Milano; infine per pochi mesi (anno 1414) ai Fiorentini.

Ciò nonostante nel secolo XIV Lerici si contemplava come parte di dominio torno, siccome ne avvisava nell'Itinerario Siriaco il Petrarca, il quale vi capitò ande nel 1343, quando scriveva al Card. Gievanni Colonna: Dum recto tramite preficisci vellem, haud procul Laventia exacitus ambo (milanese e pisano) comituerant, tiranno graviter urgente cotra pisanis Mutronem suum summe e tuentibus, coactus sum apud Erycem meri iterum me credere, et Corvum scoplum a colore nominatum, ac Rupem cadidam, et Macrae ostium, ac Lune olim famosam, potentemque, nunc miden et inane nomen, praeterventus, nocte on cubui apud Mutronem castris exposits: etc. - (Fr. Perman. In Famil. Lib. V

Epist. 3.) Non mi parve fuori di proposito il nportare questo brano di lettera del cator di Laura, stantechè vi è descritto te picamente e con tale esattezza il littorak da Lerici sino alla spiaggia di Luni di non lasciare che poco più da aggiungere. e quel poco che potesse mancare, relativamente alla parte idrografica e geoponica del seno lunense, era già stato detto dallo stesso autore nel suo poema dell'Affrica e nell'Itinerario Siriaco. Anzi da ques ultima opera geografica chiaramente apparisce, che a quel tempo Lerici non di pendeva dalla Rep. genovese, tostochi suoi confini distrettuali nella Liguria e rientale non oltrepassavano il promoate rio di Portovenere, mentre i vi si dichian il Capo-Corvo posto contra extremos Jenuenses fines; dopo aver appellato nostr

· Molte teste coronate in varii tempi approdarono, o partirono per oltremare da Lerici; fra le quali non fia da lasciare in silenzio Carlo V, il quale da Genova, nel settembre del 1541, corteggiato da molti sovrani, al Golfo della Spezia si diresse, e di costà fece vela con numerosa armata navale per tentare l'impresa d'Algeri.

Fu pare in Lerici, dove poco innanzi l'ammiraglio genovese Andrea Doria aveva firmato l'accordo di abbandonare la cauadi Francesco I Re di Francia per favorire quella dell'Imperatore e Rè da Spagna già nominato. — Una lapida, posta in un orto 'no, e negli altri lati col seno della Spezia. di Lerici, conserva rimembranza del fatto in poche parole:

Andreas ab Auria hujus domus hospis Hic e Gello factus Hispanus.

Un'altra trista memoria per decreto del senato di Genova fu murata nella facciate di una casa sulla piazza di Lerici. È un'iscrizione, stata tolta di là, poch'anni dopo, che diceva: Di costà nel giorno 20 di aprile 1678 in pieno giorno il duca di Sommerset fu ucciso da un'archibusata che gli venne tirata in piazza, per cagione di onore offeso, da Maria Antonio Botti da una finestra della sua casa.

Meno antiche sono le memorie ecclesistiche della chiesa di Lerici; avvegnachè, se dobbiamo dedurle dalla nota delle pievi o altre parrocchie della diocesi di Lani, che farono registrate nelle bolle spedite a quei vescovi dal Pout. Eugesio III (anno 1140,) e da Innocenzio III (anno 1202), fa d'uopo credere, che in quell'età mancasse a Lerici la parrocchia.

L'attual chiesa arcipresbiterale col tiblo di S. Maria Assunta siede appiè del colle innanzi di entrare nel borgo di Letici, a difesa del quale sorgevano quattro brrioni, che uno serve attualmente ad 150 di pubblico orologio.

Esiste in Lerici un convento di Capmecini, e nella ch. un quadro di S. Franesco del genovese pittore Domenico Piola.

Degli uomini di un qualche merito che acquero, o che furono oriundi da Leici, fu data una lunga nota dall'autore elle Memorie storiche della Lunigiana, prima di lui dal Targioni; ma pochi i quei nomi, se si eccettuino i due nauiei Montini ed un Olandini, sopravvistro alla loro età.

Comunità di Lerici. Al territorio di questo comune fu dall'attuale governo incorporato quello di San-Terenzo al Mare, di S. Lucia di Pagliola, e di S. Giovanni della Serra, mentre dal giusdicente del Mandamento di Lerici dipendono, oltre le tre popolazioni testè indicate, quelle del capo luogo e dei due comuni limitrofi di Ameglia e di Trebiano.

Non si conosce aucora la dimensique superficiale del territorio di Lerici, il quale confina, a lev. con l'Amelia, a sett. con Trebiano ed Arcola, a maestr. con Vezza-

La cala che costituisce il porto di Lerici è circoscritta da una curva semicircolare di poggi che terminano a sinistra con la rupe, sulla quale s'innalza intorno alle batterie la solida torre di Lerici; verso la bocca del Golfo trovasi la batteria di Maralonga, mentre lo sprone che chinde la cala a sett. di Lerici, costituisce lo scoglio di Occa pelata e la hatteria di S. Teresa. Nell'angolo rientrante, e quasi in fondo al seno preindicato, siede il villaggio di S. Terenzo al Mare.

Sulla cima più elevata del corno destro di questa cala sporge il casale di Pitelli; quello poi che costituisce il corno sinistro a levaute di Lerici, scende dalla sommità del Monte Marcello, già Monte Caprione, col quale forma l'estrema punta del promontorio orientale lunense, denominato Capo Corvo. Fra questo Capo e la cala di Lerici havvi una punta sporgente in mare a guisa di un istmo che appellasi Maralunga, istmo coperto di oliveti, dove esiste il subbricato di un monastero abitato sino a questi ultimi tempi dagli Agostiniani Romitani, e quà si ricovrarono quelli che abbandonarono il claustro di S. Croce in bocca di Magra.

Le ville di S. Lucia, o di Pugliola, della Serra e di Barcola con altre palazzine di campagna, veggonsi sparse sul fianco dei colli ed in mezzo a deliziose. piantagioni di oliveti e di viti in tal guisa, che formano bella corona ai paesi di-Lerici e di San-Terenzo al Mare.

Una sola strade rotabile passa per questa comunità, varcando il monte alle spalle di Lerici, ed è quella postale antica di Sarzana, aperta nel 1697, ampliata e rettificata nel secolo attuale. - Se una via pianeggiante polesse aprirsi lungo il mare

da Lerici alla punta del Corvo, non vi sarebbero forse spiagge più amene dopo le poetiche sponde di Baja e di Posilippo da porre a confronto con queste del Golfo della Spesia.

ella Spesia. Per ciò che spetta alla struttura fisica

del territorio di Lerici e alle rocce che cuoprono la superficie de'suoi monti, l'una e le altre furono abilmente descritte dal naturalista Girolamo Guidoni sino da

quando egli rese di pubblica ragione quella sua fatica mediante il Giernale Ligu-

stico per l'anno 1828.

Presso l'estremità del Capo Corvo Guidoni avvertì, che lo scoglio denominato la Bianca, il quale sporge dal fondo del mare sino all'alterra di circa venti metri, consiste in una roccia calcarea saccareide, per quanto essa non possa mettersi a confronto con quella dei monti di Carrara e delle Panie di Seravezza. - Il masso isolato della Bianca pertento corrisponde a quella Rupe candida, che il Petrarca segnelò nel suo passaggio da Lerici a Motrone, appena ebbe oltrepassato il negro scoglio del Capo-Corvo, dopo avere l'una e l'altro nel poema dell'Affrica descritto insieme cen il beseco, il quale a poche braccia sott' sequa si stende a poca distanza dal Cipo-Corvo. Ecco le sue parole:

Hoc mihi nunc cantanda loco, sulcantibus acquor

Insula jam Venerique placens a littere portus

Exoritur, contraque sedet fortissimus Erix

Ausonius sieulae retinens eognomina ripae Collibus his ipsam perhibent habitare Mi-

nervam, Spernentemaue natria sol ei dubredine Athe-

Spernentemque patriasol ei dulcedine Athenat

Exeritar, Corvique Caput, tumefactaque circum

Dissiliunt maria, et saxis fremit unda vadoris,

Cognitus in medio nautis, dorsoque nigranti

Ardous assurgit scopulus, eni proxima
. Rupes

Candidior lase Phoebo feriense refulget.

Post in secessu curso maris ostia Maerae

Cernantur rapidi, etc. (Araican Lib. VI).

La roccia di calescea compatta color grigio merastro che mostrasi al Capo Carvo, si riafficcia melle pendici opposte de moute di Lerici, ed è in varia direzione attraversata da frequenti e larghe vene di candido spato. Essa talvolta alterna, ma più spesso è ricoperta da strati di macigna calcarco, che è una specio di pietra faste consimile a quella dei contorni di Firenza, anche costà usata per lastricare le strate. Su questa specie di terreno possano i fondamenti della fortezza e di molte abiazioni situate a cavaliere intorno al pote di Lerici.

I prodotti territoriali di questa Consono variatissimi, a cominciare dall'anneso leccio e dal castagno sino al cedro ed al limone. Tanto è tiepido il suo clima da favorire la vegetazione e fruttificazione delle piante le più delicate!

La parte superiore del monte, dove non sorgono alberi, è caporta di praterie naturali, di fragranti ramerinè, serpili, mente od altre erbe aromatiche. Vi è indigeno il verde e cupo leccio poco langi dal castagno. L'ulivo e la vite primeggiono fra gli alberi da frutto di varia specie, in guisa che ne fu ammirato lo stesso porti di Valchiusa, tostochè costà segnalò la cera cargio della den di Atenes.

reggia della dea di Atene.

Ma la risorsa e il sostentamento maggiore del popolo di Lerici lo dà il mare, poiche di 5000 persone che costituismo a un dipresso la popolazione della sur comunità, quasi la metà è dedicata alla marima, sia in qualità di pescatore, sia di cimma, sia facendo il piloto, oppure padrore e conduttore per proprio comto di batimenti da cabotaggio. E pure da notarsi, esere gli uomini di Lerici nel novere dei più coraggiosi ed abili marini della Liguria; e di costà esofrono eccellenti captani di mare, fra i qu'ili due ammiragi, Stefano e Lorenzo Montini.

Le donne di Lerici e di San-Teremo: Mare disimpegnano non solo le faccesie domestiche, ma con avvedutenza pari s quella degli nomini negosiano in detingia tutti i prodotti del loro paese e del vicingolfo, con più le merci che i loro mariz portano dall'estero in patria, le quali di continuo vanno ad esiturle nelle citti chaghi dalla loro patria distanti una meme ed anche una intera-giornata di cammino

Fra le manifatture principali di Lerio

contasi qualche fabbrica di conce di pelli, e il lavorio che formisce quel cantiere per la costruzione dei legni mercantili.

Risiedono in Lerici, oltre il magistrato comunale, un doganiere di terza classe giusdiciente di prima istanza che abbrac- vazione delle Ipoteche.

cia tutto il Mandamento, Il tribunale di Prefettura è in Sarzana, l'ultima istanza el Senato di Genova. L'intendente della provincia di Levante stà alla Spezia, dove sono tette le autorità militari, e l'ufizio sotto quello principale della Spezia, e un del Registro unito a quello della Conser-

| Kome dei Luoghi                                                     | Titolo delle Chiese                                                                                                  | Diocesi<br>cui<br>appurtengono              | Popolasione<br>dell'anna<br>1832 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lance, Terra Pagliola, Vill. Sun-Terenso al Mare, Borgo Serra Vill. | SS. Annunziata e S. Francesco, Arcipretura Ss. Lucia, Niccola e Lorenzo, Rettoria S. Giovanni decoliato, Arcipretura | Sono tutte della Diocesi<br>di Luni-Sarzana | 2810<br>619<br>1005<br>410       |

Totale . . . . . . . . Abitanti v. 4844

LESTINE, o ESTINE nella Val-di-Merse. - Due cusali, Estine alte, ed Estine basse, che davano il vocabolo alla cura dei 86. Quirico e Giulitta, attualmente raccomandata al perroco de SS. Vincenzio e Amestasio a Bagnaja nel vicariato ecclesiastico di Corsuno, Com. e circa 6 migl. a pon. di Monteroni, Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena, da eui Lestine troyasi quasi 7 migl. a sett.

Risiedono i due casuli, uno in poggio, l'altro alle falde settentrionali della piocola giogana dei monti chiamati di Murlo di Vescovado e che si alsa fra la Merse e l'Arbia fino al letto del torr. Serva.

I cambi di Lestine presero il titolo dal poggio omonimo, dove sino dall'anno 730 Warnefrido, castaldo regio di Siena, possedeva alcune sostunze; fra le quali in quell'anno destinò in dote al monastero di S. Eugenio da esso lui fondato presso Siena una corticella posta nel casale detto Feriano prope Montem Listine ... et eurticella (vel clausura) usque Filecta ... simul et de Gagiolo nostro de Surra, etc. (forse il Gaggiolo nella Com. di Buonconvento).

Alla stessa corticella del monte Listine teste nominata appolla un privilegio del- Montevarchi, Dioc, e Comp. di Aresso.

l'Imp. Arrigo IV, spedito in Roma li 4 giugno dell'anno 1081, e confermato due volte dall' Imp. Federigo I, nel 18 febb. 1182 e nel 2 agosto 1185, a favore dell' abate e dei monaci di S. Eugenio in Pilosiano nel contado senese, cui furono concesse fra le altre possessioni auche questa di Lestine : et curtem delle Stine ( o de Lestine) cam ipso castello, ecclesiam S. Anastasii in Baniaria etc.

La qual corte di Lestine trovasi espressamente nominata nelle bolle concistoriali dal pontefice Alessandro III (li 19 giugno 1173) e da Innocenzio III ( li 15 ottobre 1207) spedite agli abati di S. Eugenio in Pelosiano, detto poscia al Monastero. (ARCH. DIPL. Flox. Carte di S. Eugenio al Monastero) - Ved. Berraz e Ba-GRAJA in Val-di Merse.

LEVANE, E LEVANE ALTA, già C. STEL DI LEONA nel Val-d'Arno superiore. - Borgo, con vicino castelletto denominato Levane alta, e chiesa parrocchiale (S. Martino) con l'annesso di S. Giov. a Leona, stata lungo tempo succursale di S. Pietro a Presciano, attualmente pievania, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di

Il borgo di Levane giace in pianura sulla ripa destra del fiumicello Ambra all' ultima posta della via R. Arctina che l'attraversa da pon. a lev., mentre in direzione opposta vi passa in mezzo la strada che scende dalla Val-d'Ambra fino all' Arno, che è da Levane quasi un miglio discosto. Poco lungi da Levane siede in collina un quarto di migl, al suo grec. il diroccato castello di Levane alta, giù di Leona, situato fra l' Arno e la strada R. Aretina.

Il castello di Leona, ossia il castelvecchio di Levane, è rammentato fino dal secolo XI. Imperocchè con alto rogato in Subbiano li 3 ottobre 1080 donna Berta figlia di Landolfo e vedova di Ranieri, ottenuto il consenso da Enrico suo cognato e dal di lei padre, vendè al capitolo della cattedrale di Arezzo la porzione dei beni stati a lei donati dal suocero e dal marito nel contado aretino, fra i quali una Corte a Leona. (ARGH. DELLA CATTEDR. DI ARRESO).

Non vi sono dati sufficienti a schiarire, se quel Ranieri marito di Berta testè nominato, e se quell'Enrico di lei cognato appartenessero alla consorteria degli Ubertini di Soffena o ad altri magnati aretini ; dirò bensì , che alla predetta epoca non solo compariscono gli Ubertini, ma ancora i loro parenti marchesi del Monte S. Maria possessori in questo castello mcdesimo di Leona.

Una patente prova di ciò la fornisce il testamento celebrato di ottobre 1098 nel Cast. di Pierle dal march. Enrico figlio del march. Ugone e nipote di altro march. Enrico della casa del Monte S. Maria; col quale atto dispose a favore della sua ava contessa Sofia figlia del conte Berardo, per quanto essa fosse maritata in seconde nozze col conte Alberto, di una porzione di beni che al testatore medesimo appartenevano nel castello di Montevarchi, in quelli di Leona e di Moncione coi loro distretti, e con tutto ciò che egli possedeva nel castello e corte del Tasso nel Val-d'Arno superiore. (Soldans Histor. Passinian. Lib. III). — Ved. Frassinero in Val-di-Chiana.

Della parentela fino dal secolo XI contratta fra la prosapia dei marchesi del Monte e gli Ubertini di Arezzo, ne diede un cenno S. Pier Damiano in una delle sue lettere diretta alla contessa Willa moglie di un march. Ranieri del Monte. Ivi lunga mano è stata riunita l'altra parr. di

march. Uguccione era fratello aterino di quel conte Uberto di Soffena, la di cui meglie, stante le sevizie usate verso i poveri vassalli, fu per volontà divina terribilmente punita, tostochè restò sepolta fra le rovine del dilamato suo castello di Soffena. - Ved. Sorresa, e Badia di Sorria. Una più chiara idea della famiglia magnatizia che signoreggiò nel castel di Leona, la può fornire un contratto del 31 marzo 1141 pubblicato dagli annalisti Camaldolensi. È un istrumento celebrato nel Cast. di Leona, col quale il Maggiore del S. Eremo di Camaldoli rinunziò ai figli del fu Ubertino, a Guglielmino e ad Adalagia del fu Ubaldino il giuspadronato della chiesa di S. Pietro in Partina, stato ceduto all'Eremo predetto dal loro padre.

Era il Cast. di Leona in potere del vescovo Guglielmino degli Ubertini quando, nel giugno del 1288, fu preso dall'oste fiorentina e disfatto insieme con Castiglion Ubertini e le Conie. (G. VILLEE, Cronica Lib. VII c. 120).

Nel 1358, li 16 nov., Guido del su Francesco degli Uhertini vendè a Francesco del fu Bindo da Leona, e a Domenico del fu Ghino da Capannole di Val-d'Ambra un pezzo di terra posto nella curia di Leona in luogo detto Pruneta per il preszo di fiorini 150 d'oro. (Ance. Dipl. Fiol. Carte dell'Osped. di Bonifazio.)

Dieci anni dopo la Signoria di Firenze ordinò che si rifabbricassero i ponti sopra il fiamicello d'Ambra presso Leons con i denari della dogana o passaggio che si riscuoteva nel Cast. e territorio di Leona; e fu nel tempo stesso comandata la costruzione della strada che da Leona guida al Ponte a Falle sull'Arno. (Tangion Fiaggi T. VIII).

Contuttociò i dinasti di Leona trovansi ricevuti in accomandigia dalla Rep. for. sotto di 26 giugno 1385 mediante la persona di Azzo Ubertini e di altri suoi consorti, non tanto per il suddetto castello, quanto ancora per altri luoghi di loro pertinenza posti nel Valdarno superiore e nel Casentino. (Angu. DELLE RIPORMAGIOSI M FIREMER ).

Anche a quell' età la parrocchia di Levane portava il distintivo di S. Martino u Leona, alla qual chiesa parrocchiale da le si rammenta, che il di lei succero S. Giovanni a Leong, ossia a Levane alta.

eretta in pievania con decreto del vescovo di Arezzo dei 27 ottobre 1736.

Levane è nota ai naturalisti per la gran copia di palle geodiche di argilla ferruginosa, dette volgarmente Agorajole, perchè nel loro interno sono ingemmate di cristalli di calcarea aragonite di figura aghiforme e radiata, geodi già descritte dal Mercati, dal Cesalpino, dal Targioni e da molti naturalisti moderni. - Fed. MORTEVARGEI Comunità.

La parr. di S. Martino a Levane nel 1551 aveva 343 abit., nel 1745 erano 595, e nel 1833 contava 1471 abit.

LEVANELLA nel Val-d'Arno superiore. - Borgata con nuova parrocchia (S. Lucia) suffraganea di S. Leolino e di S. Quirico a Capannole nella Com. Giur. e migl. 1 1 a scir-lev. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Siede in mezzo a una coltivata pianura sulla strada R. arctina fra Levane e Montevarchi. - Sul riflesso che gli abitanti di questa campagna erano troppo distanti dalla loro parrocchia, il Granduca Leopoldo I ordinò, che costà fosse edificata una chiesa, nella quale vennero impiegati molti materiali dell'abbandonata chiesina di S. Niccolò a Ganghereto.

La chiesa di Levanella fu eretta in parrocchia con decreto del Vesc. di Arezzo, dato li 4 maggio del 1793.

Essa nel 1833 noverava 595 abit.

LEVIGLIANI nel Pietrasantino, ossia nella Versilia. - Vill. con chiesa parr. (Visitazione di Maria SS.) nella Com. e circa 3 migl. a maestr. di Stazzema, Giur. Sarzana, Comp. pisano.

Risiede sulle balze meridionali dell'Alpe Apuana, in quello sprone che porta il nome di Alpe di Levigliani e che mediente il canale di Terrinca acquapende nella finmana di Ruosina o della Vezza, anticamente fiume Versilia.

Ho detto che Levigliani una volta apparteneva alla Dioc. di Luni, tostochè i confini di questa si estendevano sino all'Alpe di Levigliani e al canale di Terrinca, col quale arrivava nel fiumicello della *Versilia*, mediante il quale la diocesi di Luni era divisa da quella di Lucca.

Contuttociò la chiesa parrocchiale di Levigliani non sembra che sia di fonda-

La chiesa di S. Mertino a Levane fu nione molto antica. L'incremento del villaggio, e forse l'erezione della chiesa di Levigliani, derivarono dalle sue miniere di Mercurio e di Cinabro esplorate sotto il governo Mediceo; verso le quali a più riprese si rivolsero particolari speculatori, quantunque con poco favorevole successo.

Di un maggior profitto riescono le escavazioni nuovamente intraprese di marmi bianchi e mischi sotto l'Alpe di Levigliani.-- Ved. Stazzema e Seravezza Comunità.

La parrocchia di Levigliani nel 1833 noverava 500 abit.

LIBBIA, o LIBIA nel Val-d'Arno aretino. - Villa che diede il nome a una parrocchia posta fra la Chiassa ed il torr. Maspino (S. Cecilia a Libbia), soppressa per sovrano rescritto dei 30 giugno 1785, e con decreto della curia vescovile dei 31 agosto dello stesso anno riunita al popolo di S. Michele a Tregozzano nel piviere di S. Polo, Com. Giur. Dios. e Comp. di Arezzo, da cui la villa di Libbia trovasi quasi 3 migl, a sett. grecale.

LIBBIANO (Castr. Libiani ) in Val-di Cecina. — Cast. con rocca e ch. plebana (Ss. Simone e Giuda) un di filiale della pieve di S. Michele a Micciano, nella Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. dalle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

Siede sulla cima di uno scosceso poggio. che a ostro comunica con quello di Monte Ruffoli, mentre alla sua base, da oriente a sett., scorre il torr. Trossa, e dal lato di occid, il torr. Ladio che influisce nel primo, tributario esso medesimo del fiume Cecina.

Io non saprei, se a questo Libbiano, o ad di Seravezza, Dioc. di Pisa, già di Luni- altro castello omonimo del Volterrano distretto (giacchè tre popoli di Libbiano conta tuttora la diocesi di Volterra), volesse appellare il diploma spedito nel 1180 da Arrigo VI al vescovo di quella città Ildebrando Pannocchieschi, alloraquando gli concesse tra i varj feudi ancora un Castrum de Libiano. Mi è noto bensì, che innanzi quel tempo nel castello di Libbiano di Val-di-Cecina avevano giurisdizione i monaci dell'antica badia di Monteverdi, tostochè l'Imp. Arrigo II, nel 1014, e poscia il Pont. Alessandro III, con bolla del 1176, confermarono a quel Mon. nominatamente Castrum de Micciano cum ecclesiis et curte, Castrum de Libiano cum ecclesiis et curte, etc. Le quali

giurisdizioni di Micciano e di Libbiane, di S. Pietro a Libbiano nel piviere di ediante un ette pubblico del 27 agosto 1208, vennere rinunziate dai monaci · di Monteverdi, e per essi dal loro abate Ranieri, al Comune di Volterra, a condizione di non esigere da quelli abitanti altri dazii fuori di quelli che solevano imporsi ai cittadini volterrani.

Pochi anni dopo troviamo Libbiano sotto i suoi nobili o cattani, che allo storico Ammirato parvero della consorteria Cavalcanti di Volterra. Erano di questo numero il milite Bernardino Castiglione, detto Tone, Barone e Gerardo figli del fu Tedice da *Libbiano*, i quali d'accordo, con istrumento dei 28 aprile 1257, rogato nel castello di Libbiano, venderono al Comune di Volterra, rappresentato dal suo potestà Buonaccorso di Bellincione degli Adimari di Firenze, la quarta parte del castello, borgo e territorio di Bruciano con la sua giurisdizione case, poderi, uomini, villani ec, per il presso di lire 500 mon. pisana. - Ved. Bauciano in Val-di-Cecina.

Peraltro gli uomini di Libbiano cou atto dei 13 genn. 1273, e posteriormente nel 1293, prestarono giuramento di fedeltà e obbedienza al governo di Volterra con la promessa di non dare asilo ai nemici di quelle città.

Nella tassa prediale del 1288 per il distretto volterrano il territorio di Libbiano fu impostato per lire 7300, e successivamente dipendenti dal Comune di Volterra redatti nel 1343, e in quelli del 1401. ( Lib. I. Rubrica 159. )

Il Cast. di Libbiano con molti altri luoghi della giurisdizione di Volterra si assoggettò al dominio fiorentino nel luglio ·del 1472.

Ma cotesto paese figura assai più nell'istoria naturale per le cave di zolfo, per le gessaje, per l'alabastro, per il vetriolo verde e per altre produzioni minerali che si nascondono sotto la superficie del suo poggio serpentinoso, il quale sembra emerso di mezzo ad un terreno terziario marino spirso per ogni intorno di evaporazioni mosetiche. — Ved. Pomananca Comunità.

La parrocchia de'SS. Simone e Giuda a Libbiano, nell'anno 1551 noverava 202 abit.; nel 1745 ne aveva 166, mentre nel 1833 essa contava 240 abit.

LIBBIANO in Val-d'Elsa. - Cast. di cui porta tuttora il distintivo la chiesa

Celloli, Com. Giur: e circa 3 migl. a pou di San-Gimignano, Diec. di Volterra, Comp. di Siena.

Risiede sul monte del Castagno, alla destra del borro delle Folte e poco lungi dalla strada provinciale volterrana, la quale scende di là per Gambassi a Gastel-Fiorentino.

A questo luogo e chiesa di S. Pietro a Libbiano dubito che possa riferire un istrumento del 1085 rogato in Funsione presso la ch. di S. Pietro & Cerreto, col quale Bolgarello figlio di Rodolfo cede ai Camaldolensi la chiesa di S. Pietro a Fonziano per ridursi a monastero; a sostentamento del quale, fra i possessi donzi dal pio fondatore furonvi pur quelli della chiesa di S. Pietro a Libbiano.

Dirò di più, che lo stato delle forze patrimoniali gioverebbe a far conoscere, u fu questa chiesa di S. Pietro a Libbiano sopra Gambassi, o piuttosto l'altra di S. Pietro a Libbiano di Val-d'Era, quella che veniva a preferenza chiesta in commenda dai prelati domestici, e che su uno dei benefizi di Benedetto Baldovinetti, investito per bolla dei 3 agosto 1530 dal Pont. Gemente VIII. (Anga. Dirt. From. Carte della famiglia Accolti).

La parr. di S. Pietro a Libbiano di Val-d'Elsa nel 1833 contava 128 shit.

LIBBIANO in Val-d'Era - Cast con pieve (S. Pietro) già filiale di quella che dal Pino su traslocata in Ghizzano, nella Com, Giur. e circa 4 migl. a ler. di Peccioli, Dioc. di Volterra, Comp. di Pize.

Siede sopra un poggio marnoso, alle cui salde scorre, da lev. a ostro il borro Melogio, e dal lato di lib. il torr. Roglio, che il Melogio accoglie lungo il valloncello fra Legoli e Ghizzano.

Il padronato di questa chi di S. Pietro a Libbiano fino dal secolo XII fu assegnato dai vescovi di Volterra ai Camaldolemi della badia di S. Casciano a Carisio sal Roglio, poco distante da Libbiano; alla quale badha la stessa chiesa fu confermata dal Pont. Lucio III. mediante privilegio degli 8 marzo 1181, e dal Pont. Clemente III con altra bolla spedita da Pisa sotto di 17 genn. 1188.

La pieve di S. Pietro a Libbiano di Val-d'Era nel 1833 noverava a75 abit.

Lismano nelle Colline pisane di Valdi-Cascina. - Cas. e chiesa che più non esistono (S. Nazario de Libiano), l'uno e l'altra nel soppresso piviere di S. Marco a Sovigliana, Com. e Giur. di Lari, Dioc. di Lucca, ora di San-Miniato, Comp. di Pisa. - Fed. Sorigliana (PIETE DI) e San-Marco (Villa di) sulla Cascina.

LIBERATA (TORRE DI S.) nel Promontorio Argentaro. - Ved. Osperello

Comunità.

LIBRO - APERTO, altrimenti detto Monte Della Spianata, in Val-di-Lima sull'Appennino pistojese, Com. di Cutigliano, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

E una delle montuosità più prominenti dell'Appenuino toscano, la cui elevatezza assoluta ammouta a br. fior. 3308, 8 al di sopra del livello del marc Mediterranco.

Sporge la sua cima a lev. del giogo dell'Abetone e della via R. modenese, nel gr. 44° 9' latit. e 28° 22' long., fra il Monte Cimone, che ha alle sue spalle dal lato di sett.-maestr., il Monte Rondinaja, che gli resta a pon.-lib. e il Corno alle Scale, che gli sporge di fianco a scir. - Il Monte Cimone, spettante alla Lombardia modenese. supera in elevatezza tutte le cime dell'Appennino centrale, ed è del Libro-Aperto più prominente di 390 br. La cima del Monte Rondinaja, compresa nello stato lucchese, trovasi alta 33a5,5 br. sopra il mare, vale a dire br. 16,7 superiore al Libro-Aperto, mentre il Corno alle Scale, appartenente alla Montagna pistojese, è sole br. 13,7 più alto del suo vicino.- Ved. APPENDING TOUCAND, e CUTIGLIANO Comunità.

LICCIANA in Val-di-Magra. - Cast. capoluogo di Com., che diede il nome a un feudo imperiale, con part. prepositura, e vicariato ecclesiastico (S. Giacomo) nella Giur. e circa 4 migl. a grec. di Aulla, Dioc. di Massa ducale, già di Luni-Sarza-

na, Duc. di Modena.

Siede sopra il fianco dell'Appennino di Varano, ossia dell'Alpe di Linari, presso la ripa destra del torr. Tavarone, e quasi di fronte al poggio su cui posa il castello di Bastia, lungo una via mulattiera comunale, per la quale dall'Aulla rimontando il Tavarone si sale il giogo dell'Appennino prenominato.

Fu Licciana un marchemto dei Malaspins di Villafranca, che costituita in- Fed. Calendario Luness.

sieme con Panicele un piccolo feudo ali' occasione che, nel 1481, ciuque fratelli nati da Giovanni Spinetta March. di Villafranca si divisero il retaggio, e divennero autori dei marchesati di Bastia, di Licciana, di Suvero, di Podenzana e di Terrarossa. - Allora Licciana, Panicale ed altre villate essendo toccate a Jacopo, uno dei 5 figli di Giov. Spinetta, questi nel 1549 ottenne un diploma d'investitura del suo feudo dall'Imp. Ferdinando I. Nel 1573 successero al marchese Jacopo i di lui figli, cioè Cornelio, che non ebbe prole mascolin, e Alfonso, che lasciò il marchesato di Licciana al di lui figlio per nome Obizzo.

Frattanto il march. Giulio Cesare Malaspina in proprio nome e del March. Orazio suo fratello, nel 1620, offriva al Granduca Cosimo II ed ai successori nel Granducato di Toscana, salvo il beneplacito Cesareo, il marchesato e territorio di Licciana appena gli fosse pervenuto dopo la morte del march. Obizzo senza prole. La quale offerta fu ratificata dal march. Orazio, e quindi dai due fratelli nel (625 confermata al Granduca Ferdinando II, salvo sempre l'assenso dell'Imperatore.

Per altro tali disposizioni non ebbero effetto, avvegnachè il march. Obizzo di Licciana, lasciò il marchesato a Jacopo II di lui figlio. Questi ebbe da Bianca Rangoni sua moglie un Obizzo II, che alla morte del padre (anno 1660) successe nel marchesato di Licciana; e quindi, nel 1 704, il nato da quei coniugi, Jacopo Antonio. Questi ebbe, e quindi nel 1746 lasciò il feudo a tre figli; l'ultimo dei quali, Ignazio, nel 1778 subentrò ai morti fratelli nel dominio del marchesato, e con esso lui si estinse la linea di quei Malaspina.

Attualmente Licciana con il suo territorio comunule su parte del dominio E-

stense in Lunigiana.

Le produzioni rurali di questa comunità consistono massimamente nella raccolta de' castagni, di segule e di pochi altri cereali. Assai ristretto è il prodotto della vite, che raramente giunge a perfetta maturità; in minor dose è il raccolto dell' olio, come anche vi scarseggia il gelso. La pecuaria, che dovrebb' essere l' industria maggiore di quegli alpigiani, fu già da altri avvertito esservi costà trascurata.-- Il parroco della prepositura di Licciana abbraccia nel suo vicariato ecclesiastico, oltre le chiese della comunità di Licciana quelle di Varano e di Apella. — Risiede in Licciana un sindaco capo della comunità, un giudice minore dipendente dal tribunale di prima istanza dell' Aulta. Il tribunale di appello è a Massa ducale; il delegato della Lunigiana Esteuse ha stanza comunemente a Fosdinovo.

Popolazione della Comunità di Liociana nell'anno 1832.

Titolo Nome ∆bidui Luoghi della Chiese tanti S. Giacomo Preposi-LICCIANA ture . . . . . N.º 450 Pieve di Monti Assunzione di Maria » 635 S. Bingio, Rettoria » 384 Panicale Ponte-Bosio S. Gincomo, idem. » 124 Bestia S. Giacomo, idem . > 195 Cisigliana S. Lorenzo, idem . » 184 Totale . . . . . Abit 1972

LICCIOLO. — Fed. Luccioux.

LICIGNANO in Val·di-Pesa. — Fed. Lu-CIGNANO (S. PANCRAZIO a).

LIERNA nel Val-d'Arno casentinese.— Cas, che ha dato il nome a un castelletto con chiesa parr. (S. Michele) nel piviere di Partina, Com. Giur. e circa migl. 4 a sett. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Siede in poggio lungo il torr. Sova sull' alpestre via, mercè cui da Moggiona a Camaldoli si viene.

Tra i molti feudi dei conti Guidi segnati nei privilegi ad es i da Arrigo VI e da Federigo II concessi trovasi specificata questa bicocca, cioè: Liernam cum curte sua, Partinam cum curte sua, etc.

Lierna con Partina, Ragginopoli ed altri castellucci di cotest'Appennino di Camaldoli pervennero al ramo dei CC. Guidi di Romena, cui apparteneva un conte Baudino di Monte Granelli in Romagna nato dal C. Uberto di Aghinolfo e dalla contessa Margherita Malatesta. Di esso fece menzione Matteo Villani nella sua cronica (lib. VIII cap. 9), allorchè disse: che quel conte, con atto pubblico di settembre 1367, vendè alla Signoria di Firenze il

Cast. e giurisdizione di Romena Lo stesso conte nell'anno appresso era nel suo castello di Monte Granelli in Romagna, allora quando, per istrumento dei 17 ottobre 1368, rinunziò al priore ed eremiti di Camaldoli contro pagamento di fiorini 500 il territorio di Asqua confimante coi beni dell'Eremo, cioè, di Faggiola, di Biforo, o di Via-biforcata, con il Castagneto di Camaldoli, con Poggio Gonghi, col Giogo, la Costa di Fatimaggio ec. Nella quile alienazione il C. Bandino intese di escladere la giurisdizione temporale la quale fu aggregata alla contea di Raggiaopoli, di Lierna e di Purtina. Allo stesso contratto intervenne e prestò il suo consenso la moglie del suddetto conte Bandino, donna Lisa di Uberto de' Pazzi. ( Annu-CAMALD. )

Alla morte di Bandino successe un di lui figlio conte Giovanni; mancato il qui le, nel 1406, ereditò i feudi il conte Roberto nato dal prenominato C. Giovanni, ed è quello stesso C. Roberto, che la Signoria di Pirenze nell'auno 142; fee rinchiudere nel suo castello di Raggino poli per essere divenuto pazzo furioso.

Nel 1440 non era restato di quella famiglia che contessa Gherardesca figlia de conte Roberto medesimo, la quale col consenso del governo fiorentino si maritò a Gualterotto dei Bardi.

In questa douna essendosi estiato il rimo dei conti di Romena, e poco stale quello di Poppi fattosi ribelle, i castelli di Lierna e Ragginopoli, nel settembre del 1440, furono riuniti al dominio forentino, il cui governo successe nel pieso diritto di quei dinasti.

In seguito insorse lite fra i comunelli di Lierna e Ragginopoli da una parte, e gli eremiti di Camaldoli dall'altra sopra la pertinenza di certi terreni alpestri situati nella corte o distretto di quei due castelletti, designati sotto i nomi di Cotine, Faggeta e Pianacce insino al Giogo, e di li insino al Piano del Soglio e alle Secchette, Costa al Guso, e Moste Catozzo. Li quale vertenza su decisa me diante sentenza della Ruota siorentina, approvata dalla Signoria con deliberazione de' 18 aprile 1526. (Ancmiv. nauza Bironaliconi di Firanza).

Ly parr. di S. Michele a Lierna nel 1833 aveva 209 abit.

Siede su di una piaggia di creta alla sinistra del torr. Agliena, e sulla destra del fi. Elsa. — Fu Lifoli nel numero dei comunelli riuniti in un solo corpo di comunità sotto quella di Certaldo col regolamento governativo dei 23 maggio 1773. Ved. Certando Comunità.

LIGIA iu Val-d'Era. - Fed. Morra-

Carini di Val-di-Cecina.

LIGLIANO, o LILIANO (Lilianum) iu Val-d'Elsa. — Cas. con antica chiesa plebana (S. Cristina) nella Com. e circa due migl. a lib. della Castellina in Chianti, Giar. di Radda, Dioc. di Colle, già di Siena, Comp. senese.

Posa in costa sulla pendice occidentale dei monti del Chianti che acquapendono nell'Elsa, fra i torr. Gagliano e Corfini, entrambi tributarii della Staggia.

In cotesto Cas. di Ligliano possedeva beni il gram conte Ugo march. di Toscana, il quale con generosa donazione, fatta li 25 laglio dell' anno 998, rinunziò a favore della badia di Poggibonsi molti suoi possessi, fra i quali un manso, o piccolo podere, situato nel Cas. di Ligliano.

La pieve di S. Cristina a Ligliano è rammentata fra quelle della diocesi senese nella bolla concistoriale spedita li 20 aprile 1189 dal Pont. Clemente III a Bono vessovo di Siena: e ciò poco innanzi che la giurisdizione temporale di questo stesso piviere fosse dichiarata compresa nel territorio della Rep. di Firenze. Fu una conseguenza del lodo pronunziato in Poggibonsi li 4 giugno 1203, col quale vennero posti i confini fra il contado senese e fiorentino.

In quel trattato pertanto su stabilito, che « sunt infra hos fines, de Comitatu soventino plebes et pleberium S. Agnetis usque ad curtem de Podio Bonizzi, et Pleberium de Liliano, Bibianum cum curte, villa de Cerna, etc.

Infatti nella visita apostolica del di 13 agosto 1573 fatta alle chiese della diocesi senese nella vicaria di Monteriggioni, tro-

vaei scritto, che il visitatoro ad ecclesiam etiam eccessit parrocchialem S. Cristinae de Liliano senensis diocoesis, et dominii forentini, unitam hospitali S. Mariae Novae de Florentia etc.

Alla predetta epoca pertanto i beni della chiesa plebena di S. Cristina a Ligliano erano stati ammensati all'ospedale di S. Maria Nuova, cui spetta tuttora la collazione della chiesa parrocchiale di Ligliano, la quale sino dall'anno 1592 entrò a far parte della diocesi di Colle.

Nel 1833 la parr. di S Cristina a Li-

gliano contava 207 abit.

LIGLIANO, o LILIANO in Val-di-Greve. — Cas. che ha dato il nome a un popolo (S. Lucia) nel piviere di Campoli, attualmente raccomandato al parroco di S. Martino a Cofferi, nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a lev. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Pirenze.

Giace nella ripa sinistra del fiumicello Greve alla base orientale delle colline di Monte-Campolese lungo la strada comunale che da Mercatale guida all'Impraneta.

Si trovano memorie di questo luogo fra le membrane appartenute alla hadia di Passignano tino dal principio del secolo XI. Una di esse, dell'aprile 1014, scritta nel castel di Petrojo in Val-di-Peaa, tratta della vendita fatta da Azzio del fu Guido, a Teuzio del fu Gualberto, di tre pezzi di terra posti nel piviere di S. Stefano a Campoli nei luoghi appellati a Scalamito e a Liliano. — Un altro istrumento dell'aprile 1092 fu rogato nel castello o casa-torrita dello stesso Liliano. (Anon. Dira. Fioa. loe. eit.)

I registri poi della cattedrale fiorentina ne avvisano, che nel castello e nelle adiaenze di Monte-Campolese, come anche nel popolo di S. Lucia di Liliano, di S. Martino a Cofferi, ed in altri luoghi del piviere di Campoli, sino dal secolo XIII aveva possessioni e ritraeva dei frutti la mensa vescovile di Firenze. Arroge a ciò, che nel popolo di S. Lucia a Liliano feoe nuovi acquisti il Vesc Giovanni sino dal 1213, talchè il parroco di detto popolo a quell'epoca pagava un censo di due staja di grano al Vescovado. (Limi, Monum. Eccl. Flor.)

Col progredire dei secoli la chiesa e le possessioni di S. Lucia a Liliano divennero giaspadronato della nobil famiglia Pucci, dopoché al Card. Lorenzo Pucci merce di un breve del Pont. Sisto IV, nel 1480 fu concessa in benefisio la chiesa di S. Lucia a Liliano, i di cui beni in seguito si destinarono alla fondazione di un canonicato nella Metropolitana florentina.

Il popolo della soppressa cara di Ligliano, o Liliano, nel 1551 contava 51 abit.

LIGNANO (POGGIO m) in Val-di-Chiana. — Questo poggio, sulla cui sommità esisteva un eremo con chiesa dedicata a S Martino nel piviere di Bagnolo. Com. Giur. Dioc., e Comp. di Arezzo, costituisce il contrafforte sett. dell'Alta di S. Egidio, e chiude la Val di-Chiana dal lato di grecale. Si alza dirimpetto alle colline di Battifolle e di Monte, con le quali mediante il poggetto intermedio di S. Flora a Torrita costituisce la foce, mercè cui il Canal-maestro della Chiana scende per la chiusa de' Monaci nel Val-d'Arno aretino.

La cima del poggio di Lignano presa dal segnale alla Croce fu trovata dal Pad. Inghirami superiore di 1431 ; br. fior. al

livello del mare Mediterraneo.

LIGNANO DI VALLE-ARIANA, ossia della Pescia di Collodi. - Cas. ch'ebbe chiesa parr. (S. Jacopo) nel piviere di Medicina, già detto di Palle Ariana, Com. Giur. di Villa Basilica, Dioc. e Duc. di Lucca.

E posto sul monte del Battifolie lecchese, donde scende la fiumana della Pe-

scia minore, ossia di Collodi.

All'Art. ARIANA (VALLE) fu falta menzione di una membrana dell'Arch. Arc. di Lucca dell'anno 976, relativa a un'enfiteusi di beni fra il pievano di Falle-Arians e tre fratelli figli del fu Goffredo, alcuni dei quali beni trovavansi in Lignano.

Fu questo Cas, uno dei comunelli occupati dall'esercito fiorentino durante la guerra mossa nel 1428 contro i Lucchesi, ai quali fu restituito nel dì 27 marzo 1442.

- *Fed*. Ariaha (Valle).

LILIANO. - Ped. LIGUIANO.

LIMA (*Lima f*i.) — Fiumana tributaria del Serchio, che nasce nella montagna pistojese, e che dà il suo nome a un'importante vallone dell'Appennino toscano. - Comincia la Lima a raccogliere le più remote sorgenti sul giogo di Boscolungo, o dell' Abetone, ad una elevatezza di circa 3000 br. sopra il livello del mare. — Scende da primo in direzione da detto alla Lima, ha un solo arco, bellistimo

moute di Libro-Aperto con un andemento parallelo alla strada R. modenese, che travasi alla sua destra; accoglie per via dalla parte della montagua il Rio meggiore, l'Arsiccio, e il Rifreddo, mentre dal lalo opposto riceve quasi dirimpetto a Cetigliano, e poco sotto il grandioso ponte Ximeniano, il tributo della fiumana di Sestajone. Un miglio al di sotto di Catigliano la Lima torce il suo corso da scir. a ostro, e dopo il cammino di altre due miglia i torr. Volata e Verdiana precipitano dall'Appennino attraverso dei fianchi dell'Uccelliera e del Crocicchio per vuotani nella Lima sopra e sotto Lizzano.

Alla hase occidentale del poggio di San-Marcello, passato il ponte che cavalca la Lima nella strada R. modenese, sbocca in essa il torr. Zimestre, di sotto al di cai confluente la Lima cambia nuovamente direzione, e girando a semicerchio, volta da ostro verso lih. e quindi a pon. s'incammina nel territorio lucchese che tron presso il Cast. di Lucchio. Arrivata tra Casoli e Palleggio la fiumana, ripiegande verso lib., s'incammina ai Begui di Lacca, dove trova il ponte nuovo, e poco appresso è cavalcata dal ponte al Serragio. Quindi dopo altre due migl. trova quello diruto di Chifenti innanzi che la Lima tributi le sue acque spumanti e perda il suo nome nel fiume Serchio. — Fa la Liun un corso arcuato di sa migl., fra terreni stratiformi di macigno, di alberese, e di galestro con una discesa di circa 2700 piedi, lungo la quale va rodendo e dilamando i fianchi della strada che essa percorre a danno dei poggi, dei ponti e degli edifizii.

Non meno di sette ponti attualmente cavalcano la Lima, quattro dei quali nella parte superiore compresa nel Granducata, e tre (se non quattro) nella sezione infe-

riore del Ducato di Lucca.

Il primo ponte appellasi di Cutigliano, perchè piantato sotto quel paese. E uno dei ponti più antichi della Lima superiore, comecché anch' esso royinasse due volte, e fosse rifabbricato nell'anno 1624. Il secondo ponte è detto di Lizzamo dalla vicinanza di quel paese. Restò atterrato in conseguenza dell'avvallamento e frana del Cast. di Lizzano, nel 1814, riedificato pochi anni dopo li d'appresso. Il terzo poste maestr. a scir. sul fianco meridionale del e solidiasimo. Esso è ornato di marmi e di

due fonti, e conta gli ampi della strade B. Lima passa totto Lucchio per entrare nei modenese diretta dal matematico Ximenes Granducato presso al ponte di Popiglio. sotto il Guanduca Leopoldo I. -- Il quarto ponte è quello di Popiglio presso la dogana omonima sul confine del Granducato.

Fra i ponti sulla Lima inferiore si conta quello vicino a Casoli di Lima; il ponte nuovo dei Bagni lucchesi della Villa, e il ponte al Serraglio. Un quarto ponte davanti al paese di Chifenti cavalcava la Lima sulla strada provinciale della Garíaguana; ma questo rovinò in grazia dell' urarano terrestre dell'ottobre 1836, nè mi è noto se vi sia stato ancora riedificato.

Fra i principali edifizi manifatturieri mossi dalle acque della Lima superiore o dei suoi confinenti, si contano, nel Se. stajone una ferriera e un distendino, nella Lima alla coscia del ponte di Cutigliano una ferriera con distendino; ed a Mamiano sul Limestre tre ferriere. Fra le cartiere bavvene una assai grandiosa della ragione Giovanni e Cosimo Cini presso il ponte alla Lima, e tre altre cartiere delli stessi proprietarii sul Limestre.

LIMA (DOGANA DELLA) ossia del PON-TE A POPIGLIO. - Dogana di frontiera del Granducato di terza elasse dipendente dal doganiere di Bosco-lungo nel dipartimento doganale di Pistoja, Com. di Piteglio, Giur. di San-Marcello, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È situata alla testa del ponte di Popiflio che cavalca il fiume Lima, seguitando la strada maestra che dirigesi a Lucchio, a Casoli di Lima, e quella che per l'Erta. Abetina entra nello Stato lucchese.

LIMA (CASOLI DI). - Dogana di frontiera di terza classe del Ducato di Lucca. Porta il nome della località dov'è situata, sulla ripa sinistra della Lima, là dove attraversasi il finme sopra un ponte fra il Cas. di Palleggio e Casoli di Lima, nella Com e circa 4 migl. a lev. dei Bagni di Lucca, Giur. del Borgo a Mozzano, Dioc. e Duc. lucchese. - Fed. Casous in Valdi-Lima.

LIMANO in Val-di Lima. -- Borgata con parr. (S. Martino) nel piviere di Vico-Pancelloro, Com. e circa 5 migl. a grec. dei Bagni di Lucca, Ginr. del Borgo a Mozuno, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede sulla ripa destra del finme, da <sup>eni</sup> sembra deri vasse il nome, lungo la stradeche dai Bagui di Lucca rimontendo la

Le carte dell' Arch. Arciv. di Lucea rammentano fiuo dal secolo X il Cas. di Limano col vico ad esso vicino di Cerbaja, ora detto Cerbajola. Fra le quali carte havvene una relativa a un contratto enfiteutico di beni appartenuti alle pievi di Controne, di Monte di Villa, di Mozzano ec., rilasciati da Gherardo Vesc. di Lucca ai fratelli Ranieri e Fraolmo figli del visconte Fraolmo, che su dei signori di Versilia. - Fed. CREAJOLA, CONTRONA e Granajola in Val-di Lima.

La popolazione di Limano sece parte costantemente della vicaria di Val-di-Lima; e per quanto questo luogo nella guerra del 1428 venisse occupato dall'oste fiorentina, fu però riconsegnato al dominio lucchese per atto pubblico dei a8 marzo 1442 rogato in Benabbio.

La parr. di S. Martino a Limano nel 1832 contava 550 abit.

LIMENTRA nell' Appennino pistojese. - Sono due fiumane omonime tributarie del fiume Reno, le quali nascono sul dorso dell'Appennino di Fonte Taona sopra Pistoja. Restano divise nel loro corso da un contrafforte che scende dalla schiena del giogo dello Spedaletto di S. Bartolommeo in Alpi, nella direzione settentrionale fra i monti di Treppio e di Torri sino nel territorio bolognese. - La Limentra occidentale entra nel Reno oltrapassato il Cas. di Pavana, sui confini della Com. della Sambuca e del Granducato: mentre la Limentra orientale esce del Granducato sotto la dogana di Lentula nella Com. di Cantagallo, al di la della quale percorre verso sett. buon tratto di cammino innanzi di vuotarsi nel fiume Reno, che trova a 20 e più migl. distante dalla sua scaturigine.

LIMISANO nella Valle del Montone. - Cas. con parr. (S. Maria) nella Com. Giur. e circa a migl. a sett. della Rocca S. Casciano, Dioc, di Bertinoro, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio alla sinistra del flume Montone fra la strada R. di Romagna, che gli resta a lev., e la via provinciale di Modigliana, che gli passa del lato di lib.

La parr. di S. Maria a Limisano nel 1833 contava 120 abitanti, 12 dei quali appartenevano al territorio di Dovadola, e 22 a quello di Modigliana — Ved. De VADOLA e MODIGLIANA Comunità.

LIMITE, LIMITI (Ad Limites) nel Valdarno inferiore. — Vill. cou pieve (S. Maria) nella Com. e circa a migl. a pon. maestr. di Capraja, Giur. di Montelupo, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Giace in pianura sulla ripa destra del

fiume Arno, nella contrada denominata i Greti, quasi dirimpetto alla chiesa e Cas. di Tinaja. — Questo nome di Limite, comune a varii paesi, ci richiama alla sua naturale etimologia derivata, a quel che più ragionevolmente ne sembra, dall'essere cotesto ed altri paesi di Limite situati sul confine di unaqualchegiurisdizione territoriale, civile ovvero ecclesiastica, siccome fu annunziato all'Art. A Fine (Ad Fines)

ed a quello di Castellina di Greti.

Infatti il territorio del piviere di S. Maria a Limite su sempre, e si conserva tuttora nella diocesi pistojese, però sul consine di due altre giurisdizioni politiche ed ecclesiastiche. Avvegnachè dal lato di setro il Limite di Greti si tocca con il territorio della Dioc, di Firense, e dalla parte di pon. con quello dell'antica Dioc, di Luoca, attualmente di San-Miniato.

Ebbero padronanza anche costà in Limite i conti Guidi di Modigliana, cui apparteneva quel C. Guido figlio del fu Teudegrimo, che sino dall'anno 940 abitava in Pistoja, dove dettò una donazione di ra predii a favore del capitolo di quella cattedrale, uno dei quali poderi lo dichiarò situato in luogo chiamato Limite.

(Camer, dei March. di Toscana).

Al henefizio della pieve di Limite concorrevano personaggi assai distinti, poichè nel 1521 lo fruiva il pievano Pietro
del fu Tuddeo dei nobili Gangalandi.
(Anca. Dire. Fron. Carte di S. Bernardo
di Pisa.) Pu quindi concessa a Pietro
Usimbardi che, fatto Vesc. di Arezzo, la
rinunziò alla nuova mensa vescovile di
Colle, allorchè il Pont. Clemente VIII,
con bolla dei 5 giugno 1592 decretò, che
questa pieve fosse incorporata all'ospedale degl'Innocenti di Firenze in ricompensa del patrimonio della badia di
Spugna.

Sono attualmente succursali della pieve Ai Limite le chiese parr. di S. Biagio alla Castellina e di S. Donato in Greti. Nel distretto di Liante apparisce soprivaga collina la villa signorile della nobi famiglia Alessandri di Firenze.

La parr. di S. Maria a Limite nel 1833 contava 1240 abit.

LIMITE, o LIMITI in Val-di-Serchio.

— Cas. cou parr. (S. Giovanni Evangelista) nel pievanato di Rigoli, Com. Giur. e circa a migl. a maestr. dei Bagui di S. Giuliano, Dioc. e Comp. di Piss.

Troyasi alla sinistra del Serchio dirinpetto al villaggio di Vecchiano preso al confine dell'antica Dioc. e Giur di Pia con quella di Lucca.

Appella a questa chiesa e a questo luogo una membrana del capitolo della Primaziale di Pisa, scritta li a2 aprile 1106 (stil. pis.). È un contratto matrimoniale rogato da ser Gherardo nei confini di Limiti presso la chiesa di S. Giovanni.

Alla parr. di S. Giovanni di Limiti da lungo tempo indietro fu unita l'alta di S. Maria a Covinaja. — Essa nel 1833 contava 498 abit.

LIMITE (CASTELLINA DI) — Fel. Castellina di Garti.

LIMITE DI SESTO. — Ped. Sasto (Boseo Di) nel Val-d'Arno fiorentino.

LIMITI. — Fed. Limitz in Val-di-Serchio.

chio.

LIMONE presso Livorno. — Villa signorile con una vasta tenuta che prese il titolo da una chiesa plebana dei pivici di Porto Pisano (SS. Giovanni e Andres a Limone), il di cui territorio fu in gras parte incorporato a quello dell'attuale partocchia di S. Martino a Salviano, nella Com. Giur. e circa 3 migl.a grec. di Livorno, Dioc. medesima, già di Pisa, Comp. medesimo.

La villa di Limone risiede sopra una collina che costituisce dal lato occidentale la prima scala ai Mouti livornesi. — Trovasi alla sinistra della strada maestra della di Val-Benedetta, fra il Rio-Maggiore, che lambisce il fianco meridionale della collina di Limone, e i ruscelli che fiuiscono dal lato opposto nel torr. Ugione.

Una delle più antiche memorie superstiti della villa di Limone conservasi in un istrumento della Primaziale di Pia de'15 maggio, anno 949, per cui il vescoro Zanobi concesse a livello a un conte Rodolfo figlio del fu Ghisolfo la terza parte di tutti i beni spettanti al pievanato della chiesa de Sa. Stefano, Cristofano e Giovanni di Porto Pisano, nel cui distretto giurisdizionale erano comprese le ville di Santa Giulia, di Salviano, di Limone, e di Filla Magna, comecchè sino d'allora coteste ville medesime avessero battistero o almeno una loro parrocchia speciale.

Infatti la pieve di S. Paolo presso a Villa Magna, detta poi all'Ardensa, è rammentata in altre carte pisane sino dagli anni 823 e 942. In quanto alla chiesa di S. Giulia di Porto Pisano, ossia di Livorno, se non venue qualificata col titolo di pieve in un istrumento del giugno 891, fu specificata tale in altre carte della Primaziale di Pisa del dicembre dell'anno 996, e novembre 1017. - Inoltre havvene una del luglio 1005, contenente un contratto enfiteutico, col quale Guido vesco ve di Pisa concesse ad enfiteusi a un tale Cunerado, detto Cunizio tre pezzi di terra posti nei confini di Porto Pisauo, uno dei quali si dichiara situato presso alla chiesa di S. Stefano, confinante da un lato col rive di Cingla (Cigna), dal secondo late con la terra che portava il nomignole di Aguliana, dal terzo lato col rivo di Marcianella dappresso al fi. Auscione (Ugione), e dal quarto lato con la riva del mare. Il secondo pezzo di terra è chiamato a confine con la chiesa di S. Giulia, in luogo detto Fondo Maggiore; il quale terreno fronteggiava da una parte con la terra dei Conti, dal secondo lato col rivo Molinario, e dagli altri lati con la così detta Terra-Pisana. Finalmente il terzo appezzamento era posto in luogo chiamato Lugnano, ed aveva a confine da due lati la selva dei Conti, e per gli altri lati la selva dei figli del fu Ghisolfo.

Appella poi alla chiesa battesimale dei 8s. Andrea e Giovanni alla villa di Limone un instrumento del 4 agosto 1006, col quale il prenominato Guido vescovo di Pisa affattò a tre fratelli figli del fu Macimeri (sie) la sesta parte di tutti li stabili di proprietà della ch. plebana di S. Andrea e di S. Giovanni, che dicesi situata nei confini di Porto, ossia di Pian di Porto. — Oltre la sesta parte dei beni inmobili, con quell'atto medesimo fu ceduta altrettanta porzione di censi, rendite e decime che solevano pagare alla pieve di S. Andrea di Limone gli uo-

mini di quel circondario, ossia gli zbitanti delle ville di Botizio, Naria, Platiano, Marigliano Selivano, (Selviano) Oliveto, Carbonaria, Casale-Meruli, Arriana, Lunom, Casa-Gavenuli, (Gavini), Gumbalio e Porciliano. Le quali ville si dichiarano dipendenti dalla chiesa plebana dei Se. Andrea e Giovanni, cioè di quella che in seguito prese il distintivo da una delle ville sannominate, cioè di Limone. (Munar. Ant. M. Aevi).

Che la parrocchiale di Limone fosse dedicata a S. Andrea si deduce altrest da una carta del 1102 citata dal Targioni (Viaggi T. II p. 239), concernente l'alienazione fatta da Alberto del fu Alberto a Bernardo del fu Teuzzo di un pezzo di terra posto nei confini di Salviano presso la chiesa di S. Andrea.

Più specialmente si ragiona della pieve di Limone in una membrana inedita de' 22 agosto 2197 appartenuta al Mon. di Pisa di Tutti i Santi, poi alla Rivolta, attualmente nell'Arch. Dipl. di Firenze. È un contratto rogato in Pisa, col quale il conte Malaparuta figlio del C. Ugo di altro Malaparuta donò allo spedale di S. Leonardo al ponte di Stagno l'uso del pascolo, delle acque, dell'erbatico e delle legna nei suo possessi situati nel piviere di Limone, e specialmente nella corte di Oliveto. -Arroge a ciò altra donazione del primo ottobre dello stesso anno 1197, fatta da donna Gasdia vedova del visconte Gottifredo allo spedale testè nominato, dell'usufrutto per anni venti di tutta la porzione dei beni che ella possedeva nei confini della villa di Oliveto territorio di Pian di Porto.

Nel 1203, li 19 aprile, il prenominato conte Malaparuta del fu C. Ugo, abitando nella sua villa di Oliveto, firmò un nuovo atto di donazione a favore dello stesso spedale di Stagno, consistente nella rinunzia a quel luogo pio di un pezzo di terra posto nei confini di Monte-Massimo, (ora Monte-Massi), vicino al letto del fiume Auscione, in luogo appellato Campo-Tornale. Alla quale donazione prestò il richiesto consenso donna Agnese madre del conte medesimo.

Nel 1214, ai 6 genn., il pievano della pieve di Limone, arbitro eletto dalle parti, profert un lodo sopra una causa che verteva fra lo spedale di Staguo e la chiesa di S. Maria di Nuvela a engione di diritti di contesa sepoltura, (loc. cit.)

Nel 1283 i monaci dell'Isola di Gorgona acquistarono beni nelle curie di *Limone* e Oliveto della giurisdizione di *Porto Pi*seno.

Già si è veduto che la famiglia dei Contr, detti poi della Gherardesca, fiuo dal secolo X possedeva delle selve nel distretto di Porto-Pisso. Arroge a ciò una particola del testamento dei 19 luglio 1338 (stile pis.), mercè cui il potente conte Fasio sesia Bonifasio Novello, conte di Donoratico, ordinò che fosse consegnato all'operajo della cattedrale di Pisa tutto il podere della macchia di Oliveto e di Limone del Pisa di Porto con le sue dipendenze, a condizione peraltro che l'operajo predetto restituissa agli eredi del testatore la somma di 1500 fiorini di oro puro e di

giusto peso prestatagli. Infatti la macchia di Oliveto e di Limone, cui appella il testamento testè accennato, sembra che almeno in parte tornasse in possesso dell'Opera della Primaziale di Pisa; avvegnachè per atto pubblico dei 14 dicembre 1418 Audrea Bonaccorsi di Livorno, abate del Mon. di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa, come procuratore dell'Opera della chiesa maggiore di detta città e delle monache di Tutti i Senti, affittò ad alcuni Livornesi il pascolo, le terre e le possessioni situate nel distretto di Livorno, e precisamente nelle corti delle ville di Oliveto e di Limone. I quali pascoli appartenevano per un terzo all'Opera della Primaziale, e per una metà alle monache di Tutti i Santi di Pisa. Le quali terre e pasture coufinavano, da una parte con la curia e territorio di Livorno, da un altro lato con l'Ugione e lo Scarpiglio, e con i terreni che furono dei marchesi di Massa Lunense, mentre dal terzo lato serviva di confine la via di S. Lucia de Monse, la curia di *Monte Massimo* (ora Monte Massi ) la terra di Anguillaria (poi l'Aquilaja) e in parte le terre degli uomini di Petreto e dei Conti. Finalmente dal quarto lato gli stessi pascoli confinavano con le terre del piviere dell'Ardensa e in parte con la terra appellata Ginestreto e

Popogna. (Tannom, Vieggi, T. II.)

La pieve de'SS. Giovanni e Audrea a

Limone trovasi registrata nei cataloghi
delle chiese della Diocesi pisana fatti ne-

gli anni 1979, e.c. 871 (stil. pis.). — les nel secolo XIV comprendeva, oltre la pisve di Limone, le chiese suffragance di S. Pietro de Prassana, e S. Maria de Olivea.

Nei tempi posteriori la parr. di Limone su soppressa e riumita in gran parte e quella di Salviano, e i beni spettanti alla cappella di S. Maria di Oliveto, nel comunello di Monte-Massimo, surono ammenanti al mon. di Tutti i Santi di Pin, per decreto della euria arcivescovile dei 28 nov. 1418. In seguito il territorio di Monte-Massimo, ossia di Monte-Massimo presso Liunone, divenne commenda abziale, la quale sino dal 1622 trovavai il testa dell'abate Grisoni di Firenze, il cuti patrimonio su impostato all'Estimo di Farcana nei seguenti termini:

a Tenuta di terra lavorativa, soda, hoa scata e macchiosa, con una casa per il
a lavoratore, della misura di stiora 4831
a e pertiche 44; ecompreso nel comune di
a Monte-Massi, confinante a 1º con Cardecimo, già comunello detto Guerdis
a Diccimi; a a.º col borro dell'Ugiose;
a dal 3.º 4.º e 5.º lato coi heni del Cardia nal dei Medici, (poi tenuta di Sues).

Nel 1785, ai 30 di otsobre si cancella dall'estimo vegliante di Parram il nome dell'abate Grifoni, e si accende il cav. Michele Grifoni come proprietario assolute della suddetta tenuta di Monte-Massi, ossia di Limone, dopo esserne stato invetito con sovrano resoritto dei 4 aprile 1774.

Sono pochi anni, decche la tenuta di Limone è passata per altrettante alienzioni dalla casa Grifoni al principe Russo Demiduff, e finalmente nel 1835 all'attual pos-essore livornese signor Bertolommei. — Fed. Morra-Massa, o Massano.

Nei contorni di Limone presso il bivio delle due strade della Sambuca e di Val-Benedetta scaturisce da un terreno marnoso un'acqua sulfurea gasosa fredda, la quale si perde nel vicino torr. Ugione.

LINARI nella Val-d'Elsa. — Cast. il cui distretto abbracciava due popoli (St. Andres e Lorenzo, e S. Stefano) attudmente racnomandati parte alla cura di S. Stefano a Linari insieme con quello di S. Donato a Catignano, pella Com Giur. e quasi 4 migl a ostro lib. di Barberino di Val-d' Elsa, Dioc. e Comp. di Firenze.

Il Cast. di Linari siede sopra un poggio

tafaceo sovrastante ai colli prossimi alla strada R. postale che da Firenze guida a Siena, la quale passa al suo lev., mentre dal lato di lib. è circa un miglio distante di la quella detta Francesca, ossia strada R. traversa della Val-d'Elsa.

Molti sono nel Granducato i luoghi di Linari, la di cui etimologia sembrò a taluni poterla derivare dalla quantità del lino che in detti paesi si coltivava, mentre tali altri da qualcuno di questi nostri Linari derivarono delle stirpi illustri.

Del Cast. di Linari in Val-d'Elsa si trovano memorie fino dal secolo XI fra gl'istrumenti della badha di Passignano, due dei quali rogati in Linari nel mar-20 1072, e nei sett. 1089. Una carta dell'anno 1102 indica per avventura i primi signori di cotesto castello nei conti Cadolingi di Fucecchio; avvegnache alla stesa prosapia apparteneva quel conte Ugo del fu conte Uguccione, che con atto pubblico, celebrato nell'ottobre del 1220, nella badia di Passiguano, diè licenza ad un suo vassallo da Linari di renunziare al monastero prenominato la terza parte di un manso situato in luogo denominato Manciano in Val-d'Elsa. (Ancs., Dire., Fron. Badia di Passignano).

All' ert. Carionano di S. Appiano in Val-d' Elsa fu commemorata una donazione fatta nel 1126 da una vedova da Catignano, per nome Zabullina, a favore delignano, per nome Zabullina, a favore della mensa vescovile di Firenze, consistente in varie possessioni, alcune delle quali situate nella corte del castello di Linari. Dopo quell' epoca compariscono nei registri dell' Arch. Arciv. di Firenze diverse persone tributarie dei vescovi fiorentini per causa di fitti di terreni posti nel distretto di Linari, dove alcuno di quei vescovi fece anche edificare una casa-torrita aguisa di fortilizio.

Il Cast. di Linari figurò pure nell'istoria militare, giacchè nel maggio del 1432 esso su investito e preso dalla compagnia di avventurieri comundata da Bernardino della Carda, il quale pochi giorni dopo su di la scacciato dall'oste fiorentina comandata dal valoroso capitano Niccolò da Tolentino.

La ch. parr. di S. Stefano a Linari è di data della famiglia Frescobaldi di Firenze.— Essa nel 1833 contava 303 abit. LINARI in Val-d'Ema, alias di Rub-

biana. — Cas. con parr. (S. Andrea) nel piviere di S. Martino di Rubbiana, Com. Giur. e circa 8 migl. a sett..grec. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede alla base meridionale del monte che separa la valle dell'Arno superiore dalla vallecola del fiumicello Ema, il cui ramo sinistro raccoglie le sue prime sorgenti poco al di sopra di Linari.

La parr. di S. Andrea a Linari era di antico giuspadronato della casa Buondelmonte, oggidì residuata in un ultimo fiato, la vedova del march. Ubaldo Feroni. — Essa nel 1833 contava 80 abit,

LINARI nella Valle del Lamone in Romagna.— Cas. consistente attualmente in un podere con casa colonica, nella parr. di S. Reparata di Valle-Acereta, Com. Giur. e intorno a 2 migl. a lib. di Modigliana, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Risiede lungo la fiumana Acereta, volgarmente detta della Valle, ed è quella bicocca di Linari, rammentata nel diploma dell'Imp. Arrigo VI del 1191 a favore del conte Guido di Modigliana, cui confermò in feudo Linare cum tota curte ejustem — Colesto predio di Linari nelle divise di famiglia toccò per metà ai CC. Simone e Guido fratelli e figli del C. Guido di Modigliana, come costa dal privilegio ai medesimi nel 1247 concesso da Federigo II. Nei tempi più moderni cotesto Linari diede il casato a una famiglia cittadina di Modigliana, estinta sul declinare del secolo XVIII.

Appella parimente al medesimo Linari di Romagna un istrumento di donazione dei 26 marzo 1088, celebrato in *Linari Ju*dicaria Faventina, riportato dal Lami nei suoi Monum. Eccl. Pior. alla pag. 1435.

LINARI (ABAZIA DI) in Val-di-Magra. — Antica badia di Benedettini dedicata a S. Salvatore e S. Bartolommeo, la quale diede il nome all'Alpe di Linari sulla sommità dell'Appennino circa 8 migl. a maestr. di Fivizzano, dove esistono le sue rovine, uella parr. di Crespiano, Com. e Giur. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana; Comp. di Pisa.

Risiedono le sue rovine sopra un giogo posto fra l'Alpe di Camporaghena e Monte Orsajo, nell'estremo confine della Toscana con il Ducato di Parma, fra le più alte sorgenti della Secchia e dell'Enza.

Di questa badia di Linari trovasi forse la prima ricordanza in un privilegio dell' Imp. Arrigo IV del 1077 a favore dei marchesi Ugo e Folco di casa d'Este, cui confermò, fra gli altri feudi di Lunigiana, anche il giuspadronato della badia di S. Salvatore di Linari.

Più tardi la stessa badia è rammentata nei Registri romani di Cencio Camerario sotto la Diocesi di Luni.

Molte membrane di questa badia pervennero nell'Arch. Dipl. Fior. dal convento di S. Gio. Battista degli Agostiniani di Fivizzano, cui il mon. di Linari insieme con i suoi beni fu ammensato dal Pont. Gregorio XIII mediante bolla del primo ott. 1583.

Fra quelle scritture, la più antica delle quali è dei 3 aprile 1207, esiste un istrumento dei 18 aprile 1228, rogato in Listuari col quale l'abate ed i monaci diedero ad enfiteusi perpetua a due individui di quel luogo le terre e case della loro badia poste a Camporaghena per l'aunuo canone di staja 6 di grano.

Con istrumento dei 15 sett. 1342, celebrato in Parms, l'abate di Linari a nome del suo monastero affittò al milite Niccolò del fu Ghiberto da Coreggio di Parma diversi terreni posti a Bagnone per l'annuo tributo di lire 103 e soldi due.

All' art. Grorro-S.-Preso si raumeutò l'elezione fatta di un sindaco per dar fine ad alcune vertenze fra quella comunità e l'abate e monaci di S. Bartolommeo di Linari a cagione di confini territoriali.

Con bolla dei 14 maggio 1477 il Pont. Sisto IV clesse in abate commendatario del mon, medesimo il rettore della chiesa di S. Giorgio a Comano: e con privilegio dei 13 aprile 1508 il Pont. Giulio II destinò in abate commendatario di Linari Pietro Angelo di Simone da Spizzano pievauo di S. Pietro a Offiano della Dioc. di Luni. Fu poi ad istanza del nuovo abate di Linari, che lo stesso Giulio II con bolla dei 3 dic. 1510 minacciò l'interdetto agli usurpatori dei beni di quel mon. se dentro un termine assegnato non li restituivano. — Con bolla dei 20 marzo 1529 Clemente VIII elesse in abate commendatario di Linari Giovanni d'Jacopo da Spizzano; contro il quale abate la comunità di Linari mosse lite, pendente in Roma nel 1543, a motivo dei beni di una cappella posta nella piève di S. Pietro a Offino. - Finalmente il Pont. Gregorio XIII con bolla spedita da Frascati il primo ottobre del 1583, soppresse il mon. di Linari, aggregando i beni e gli oneri alla chiesa e convento di S. Giovan Battista dei Frati Agostiniani in Fivizzano.

LINARI in Val-di Merse. — Villa con antica cappella (S. Lorenzo di Linari) nel vicariato ecclesiastico di Barontoli, alla cui parrocchia trovasi annessa, nella Com. Giur. e circa 3 migl. a lev. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena, che è dalla villa di Linari circa 4 migl. a grec.

Siede sopra la collina di Barontoli, a pon. della strada R. grossetana, deve si crede che anticamente esistesse un fortilizio, e che di costà sia derivata la nobil famiglia Bolgherini di Siena.

La villa attuale di Linari spetta alla casa Bandini Piccolomini. — Nel contiguo oratorio di S. Lorenzo vi è un buon quadro di Stefano Volpi.

Linas di Crareto nel Val d'Arno inferiore. — Cas. perduto che diede il nomignolo alla chiesa di S. Lorenzo di Linari, nel piviere, Com. e Giur. di Cerreto-Guidi, Dioc. di Sanminiato, già di Lucca, Comp. di Firenze. — La ch. di S. Lorezo di Linari trovasi inserita nel catalogo delle chiese dell'antica diocesi lucchese stato redatto nel 1260.

LINARI (CASTEL DI) Fed. LIMARI in Val-d' Elsa.

LIPIANO O LIBIANO in Val-di-Chiana.— Cas. perduto che diede il titolo alla chiesa di S. Giovanni a Libiano o Lipiano nel piviere di Monte Folonica, Com. e Giur. di Turrita, Dioc. di Pienza, già di Arezzo, Comp. aretino.

Ebbe signoria in questo luogo la potente famiglia dei conti della Berardenga e Scialenga, cui apparteneva quel C. Ranieri figlio del C. Walfredo, il quale, con istrumento rogato in Arezzo nel mese di luglio del 1040, fece generosa donazione al capitolo della cattedrale aretina di giuspadronati di chiese, e di varie sostanze poste nelle Valli dell'Ombrone e della Chiana, fra le quali tre case masserizie con i respettivi poderi, situate in cocabolo Lipiano. (ARCH. DELLA CATTEDRALE DI AREZZO, e CARICI dei March. di Toscana).

LIPPIANO nella Val-Tiberina. — Cast. capoluogo di potesteria con chiesa pleba-

na (S. Michele) nella Com. e circa 3 migl. a maestr. del Monte S. Maria, alla sinistra del torr. Scariola, uno degli ultimi tributarii della Sovara, poco innanzi che

questa si accoppi al fiume Tevere.

Fu Lippiano anticamente feudo dei marchesi del Monte S. Maria, ed è rammentato nel testamento del march. Enrico del fu march. Ugo di Enrico del Monte, fino dall'anno 1098 dettato nel suo castello di Pierle.

Il cast. di Lippiano, con altre fortesze e luoghi già compresi nel marchesato del Monte S. Maria, fu ricevuto in accomandigia dalla Rep. fior. sotto dì 27 genn. 1626, rinnovata più volte ad istanza di quei marchesi. — Ved. Monza S. Maria.

La parr. di S. Michele a Lippiano nel

1833 contava 304 abit.

Lipeapatta, più frequentemente Li-

LITTORALE TOSCANO. - La spieggia della Toscana che abbraccia i limiti di quest' opera può calcolarsi dal promontorio occidentale del golfo lunense (Porto-Fenere), compreso l'interno seno della Spezia, sino all'estremità meridionale del lago di Burano, dove sbocca il torr. Chiarone. Riguardo il primo per confine dell'antica Etruria secondo il digisamento da principio specificato, mentre il Chiarone serve attualmente di limite alla Maremma della Toscana granducale con quella pontificia. - Tutto il littorale intermedio ai due punti teste designati trovasi fra il gr. 42º 23' e 44º 7' di latit. sett. Esso stendesi in una dimensione lineare di 104 migl. geografiche, pari a migl. 146 toscane: misura che aumenterebbe più della metà, se si calcolassero le sinuosità ed angoli sporgenti intermedi, siccome sembra li valutasse Strabone, il quale dal porto di Luni a Cosa misurò quasi 1750 stadii, pari a migl. 175 geografiche. — Ved. il Prospetto in calce all'Art.

Fra le montuosità contiguo al lembo del mare, dopo li sproni dell'Appennino ligustico che abbracciano a semicerchio il golfo della Spezia sono: 1.º i monti dell'Alpe Apuana sul lido del Pietrasantino; 2.º i Monti livornesi a ostro di quel porto; 3.º il promontorio di Populonia, che con la sua diramazione innoltrasi sino a Piombino lungo il canale di questo nome; 4.º i monti di Gavorrano e Tirli, che soen.

dono verso il mare, dal lato di pon. sino al Capo della Troja, e dalla parte di ostro sino al porto di Castiglion della Pescaja; 5.º i poggi dell' Uccellina e della Bella Marsilia, posti fra la bocca d'Ombrone e il Porto di Talamone; 6.º il Promontorio Argentaro, che si alza colosale nel mare dirimpetto ad Orbetello; 7.º il peggio dell'Ansedonia, posto alla base dell' istmo orientale, la Feniglia, che congiunge il monte Argentaro al continente.

Fra le accennate montuosità quelle che si avanzano più delle altre nel mare to-scano sono: il Promontorio del Capo-Corso, fra il Golfo della Spezia e la bocca di Magra; il Promontorio di Populonia, fra porto Baratto e il canale di Piombino; il Capo della Troja, fra il seno di Scarlino e quello di Pian d'Alma, ed il Promontorio Argentoro, fra il seno di Talamone

e quallo di Port' Ercole.

I banehi, o bassi fondi più conosciuti e situati a poca distanza dalla spiaggia, o dirimpetto ai monti testè nominati, sono quattro; cioè: il banco all'ingresso del golfo della Spezia conosciuto sino dai tempi del Petrarca; il banco della Meloria, dirimpetto all'antico Porto-Pisano; quello al Fanale di Livorno, ed i due bassi fondi che stanno a difesa del porto di Vada.

I grandi seni, o bacini littoranei interposti fra i promontorii ed i monti sopraindicati, cominciando dal promontorio di Capo Corvo sino al poggio dell'Ansedonia, possono ridursi a sei, cioè; r.º il bacino ossia Maremma di Lunigiago, fra la bocca di Magra e la foce del lago di Porta; 2.º il bacino, ossia Maremma Pisana, fra Montignoso e i Monti livornesi; 3 ° la Maremma Volterrana, la cui corda littoranea parte dalla pendice meridionale dei Monti livornesi sino al Promontorio di Populonia; 4.º la Maremma Massetana, fra il Promontorio prenominato e il Capo della Troja, nel cui intervallo vengono comprese le vallecole littorance della Cornia e della Pecora; 5.º il bacino dell' Ombrone, ossia la Maremma Grossetana, a partire dai monti di Gavorrano e Tirli fino a quelli dell' Uccellina; 6.º finalmente il bacino dell'Albegna, ossia la Maremma Orbetellana, circoscritta fra il monte dell'Uccellina e il poggio dell'Ansedonia, mentre al di là di quest'ultimo poggio comincia il bacino della Fiora, di cui la maggior parte oltrepassa i limiti della Toscava granducale.

Nel primo e più occidentale bacino del littorale di Luni shocca la Magra; nel secondo fluiscono mediante il Scrchio e l'Arno tutte le acque dell' Appenniuo toscano, a partire dalla Garfagnana sino a Camaldoli, con quelle delle valli subalterne che il corso dei due fiumi fiancheggiano, cominciando dal Chianti, dal suburbio settentrionale di Siena e dai contorni di Volterra sino al dorso dei monti della Castellina marittima. Nel terzo più limitato e meno sinuoso bacino hanno il loro corso e la loro foce le fiumane della Fine e della Cecina. Nel quarto sboccano al lido la Cornia e la Pecora. Nel quinto Auiscono la Fiumara del Padule di Castiglion della Pescaja e il fiume Ombrone che accoglie nel suo alveo tutto le acque della provincia superiore senese. Fualmente hanno la loro foce nel sesto bacino le due fiumane Osa ed Albegna.

Colpo d'occhio sulle principali vicende fisiche accadute prima e dopo il mille lungo il Littorale toscano.

Cotesto argomento meritevole di altro libro e di altra penna potrebbe divenire un tema assai importante, se vi fossero meno lagune istoriche e maggiori documenti geografici, sui quali appoggiarlo. Al che se si aggiunga la mancanza assoluta degli antichi scandagli lungo il nostro littorale; l'incertazza delle misure da Polibio, da Strabone e da Tolomeo nei loro libri indicate; lo sbaglio delle posizioni nelle antiche geografie; gli errori delle tavole romane mal dipinte, e degl'itinerarii peggio copiati, sorgerebbero ali retianti ostacoli capaci di fare obice e barriera insormontabile a chi si proponesse instituire conscienziosamente un esatto confronto fra lo stato antico e moderno del Littorale toscano.

Uno dei più essenziali e più importanti argomenti fisico-geografici relativo alle vicende accadute dai tempi storici più remoti fino ai nostri sarchbe quello di dimostrare con fatti inconcussi, se veramente vi sia stato, o uò, cangiamento sensibile di livello nel nostro mare.

All' art. Gaossero (Vol. II pag. 547 e seg.) mi trovai costretto ad entrare in co-

testo tema; e sebbene non fossero molti i fatti che mi presentava il littorale toscano, pure quei pochi mi parvero sufficienti a potere concludere: che dal secolo di Augusto fino al secolo di Leopoldo non apparivano variazioni sensibili nel livello dei nostri mari.

Camminano peraltro assai diversamente le hisogna in quanto spetta al ritiro delle onde marine dalla spinggia toscana, e al prolungamento del suo littorale nel giro di pochi secoli in molti luoghi, na con diversa misura accaduto.

E qui ripigliando ad esame i sopradescritti bacini, comincerò da quello della Lunigiana, per fare osservare: che dore i monti approfondansi dentro al mare, non vi fu variazione sensibile nel continente che gli avvicina; ma che all'incontro nella spiaggia intermedia il mare tanto più mostra di ritirarsi dalle vicine spode, quanto più il littorale apparisce inclinato verso l'orizzonte, e più vicino allo sbocco dei grandi fiumi.

Gli scandagli instituiti dal Cap. Smith lungo la spiaggia del nostro mare, e dalla sua carta trascritti in quella geometrica del padre Inghirami, prestansi mirabilmenie allo scopo. Av vegnachè la souda gettata davanti alla bocca di Magra e alla mirina di Luni, circa un quarto di miglio in distanza dalla riva, nel 1824 non pescava che una tesa e mezzo, ossiano o piedi parigini; e sole due tese di fondo furono riscontrate alla stessa distanza dal lido tanto davanti alla foce del torr. Parmignola, quanto alla spiaggia delle fiumane di Avensa e del Frigido, non che dirimpetto all'emissario del lage di Porta, ossia alla torre del Cinquale.

Volendo dare un'occhiata alle fisiche vicende nel giro di pochi secoli accadute in questa prima sezione del littorale toscano, si vedrà che, dove fu la città di Luni ne' primi secoli dell' Era volgare arrivavano i flutti del mare, poichè senza altra prova mi gioverò di quella di Rutilio Numaziano, che nell'anno 415 vi approdò con la sua feluca. Ma le roviue di quella etrusca città nel secolo XII non potevano essersi allontanate di troppo dal lido, tostochè dalle parole del privilegio, col quale l'imperatore Federigo I donava (anno 1181) a Pietro vescovo di Luni gli avanzi della distrutta sua sede, si concepisce,

che a quell'età fra le mura di Luni e il mare non eravi maggiore spazio di un piazzale, et plateam, quae est inter murum civitatis et mare; mentre ora il luogo dove fu Luni trovasi lontano quasi un miglio dalla spiaggia, e un miglio e mezzo dalla foce di Magra.

In quanto al littorale dell'Avenza, borgo anch' esso edificato nell'anno 1180 dai Carraresi presso al lembo del mare, da cui è distante attualmente un buon miglio, ci si presenta un fatto assai recente dell'allontanamento progressivo del mare da quel lido. Essendochè non è compito ancora un secolo, quando Ercole III duca di Modena sacrificò in quelle arene una vistosa somma di danaro per gettarvi i fondamenti di un porto artificiale, e innalzarvi d'appresso grandiosi magazzini. Ma quelle mura con l'ideato porto sono rimaste arenate un quarto di miglio dentro terra, testimoni costanti e sicuri del progressivo e vistoso prolungomento di quel littorale.

In quanto al lido del Cinquale, o di Porta sull'ingresso orientale del bacino luneuse (il Salto della Cervia), rammenterò al lettore ciò che dissi all' Art. Lago DI PORCA relativamente alla formazione poco vetusta di quel lago, agli avanzi di una strada selciala esistente tuttora nel suo cratere, ed alla recenie estrazione fatta di un termine marmorco per tanti secoli stato sepolto in deito Lago, con le seguenti lettere in esso scolpite, Æ A R, e sotto alle medesime il numero romano CXIIX. – Sarebbe questo un tema da solleticare la dottrina di un qualche archeologo che volesse illustrare quel marmo, il quale fu depositato nei magazzini delle RR. Possessioni a Livorno.

Il secondo hacino, ed il più esteso di tutti gli altri del littorale toscano, ha una corda che percorre dal Salto della Cervia ai Monti Livornesi, in una linea di circa 32 miglia geografiche, cioè, dal gr. 43° 28' al gr. 44° di latit.

Dagli scandagli istituiti dal Cap. Smith lungo cotesta spiaggia apparisce, che alla distanza di un quarto di miglio lo scandaglio pescava due tese davanti alla torre di Motrone; tese 3 ½ dirimpetto alla foce del Camajore, e tese 4 ½ alla destra del canale e porto di Viareggio, mentre dal lato opposto non vi era fondo maggiore di tese 1 ½. Arroge qui la notizia istorica che

la torre di Visreggio, situata attualmente dentro terra un mezzo miglio, era stata edificata nel 1172 sulla riva del mare. ( Ánnal. Lucchesi ).

È facèle auche da lungi prevedere, che l' aumento del littorale circoscritto dal Delta pisano debba essere in proporzione assai maggiore degli altri bacini, tostochè si contempla l'ampiezza della sua valle, l'insensibile inclinazione della sua maremma, la copia maggiore delle acque e delle materie terrestri che ivi costantemente vengono a depositarsi dalle piene del Serchio e dell'Arno.

Non dirò della strada Regia che diede il nome al castello, ora città di Viareggio, sapendo quella via essere stata in origiue tracciata lungo la riva del mare, da cui attualmente è discosta, dove meno di un miglio, come nelle vicinanze di Viareggio, e dove due miglia, come nei contorni della foce del Serchio, di quel fiume, cui non prima del secolo quinto dell'Era cristiana, e forse molto più tardi, fa aperto un alveo proprio ed uno sbocco parziale lungi da quello dell'Arno, al quale anticamente si univa presso le mura occidentali di Pisa.

Lo scandaglio davanti alla foce del Serchio, preso a un quarto di miglio dalla riva, pesca due tese e mezzo, ed un consimile fondo fu riscontrato dal prelodato nautico Inglese davanti al fortino del Gombo, cioè, fra la foce del Serchio e quella dell' Arno.

In quanto agl' interrimenti, ed all' allontanamento del mare dall' antica bocca dell' Arno, ne ha fornito una prova solenne il geografo Strabone, quando valutò la navigazione per Arno da Pisa al mare essere di circa venti stadii di cammino.

Qualunque fosse la misura itineraria adoprata da Strabone, o fosse di stadii nautici i più arditi di tutti, perchè corrispondenti a 500 per ogni grado geografico, della qual misura pare che si giovasse il geografo Tolomeo; o fossero, come i più dotti ammettono, stadii olimpici di 600 a grado, in ambo i casi resulterebbe, che la distanza da Pisa al mare all'età di Strabone, ossia nei primi tempi del R. impero, fosse di circa due miglia geografiche, mentre oggidà da Pisa alla riva più prossima del mare vi è un tragitto pooo minore di 5 migl. geografiche, e di circa

miglis 6, qualora si faccia la via dell'Arno; vale a dire tre volte maggiore di quello che lo era si tempi di Strabone.

A quale distanza dal mare e da bocca d'Arno fosse la città di Pisa undici secoli dopo quello di Augusto, si può dedurre dal sito dell'antica chiesa di S. Rossore, fondata nel 1080 vicino al lido del mare et edificata prope litora maris, et juxta fumen Arni, mentre ora è restata circa due miglia lontana dalla sua foce. — Ved. Aano (Bocca D').

Dell'origine della spiaggia palustre tra Livorno e bocca d'Arno non vi è d'uopo citare documenti di vecchia data. Bastano le memorie storiche della città di Pisa, a partire dal secolo XI, le quali ci avvisano; 1.º che i tomboli, dove attualmente scorre il fosso del Lamone, quasi in linea parallela ed equidistante mezzo miglio dal lembo attuale del lido, erano coperti perennemente dal mare; 2.º che dove oggi si riuniscono li scoli di tanti fossi, e di tauti corsi di acqua della pianura Livornese per entrare quindi nel mare mediante la foce di Calambrone, ivi per ampio cerchio internavasi quel seno marittimo dentro al quale esisteva il famoso triturrito Porto Pisano; 3.º che là dove passa attualmente la strada R. livornese al luogo denominato la Fonte di S. Stefano, ossia ai Lupi, frangevano i flutti marini che ora ne sono più di un miglio lontani. -– Ved. Porto Pis⊿no.

Se si volesse poi valutare uno scandaglio fatto verso il 1442 dal mercante fiorentino Giovanni da Uzzano, e da lui trascritto nel suo Compasso nautico, edito dal Pagnini, resulterebbe, che all'ingresso del seno pisano eravi un fondo piano di 5 passi, e che vi si trovavano in piedi tre torri, rifatte forse ben lungi da quelle che diedero il nome alla villa di Triturrita nell'anno 415 dell' Era nostra da Rutilio visitata.

Nè a questo solo si limitarono le osservazioni del nautico fiorentino, poichè, non volendo tenere a rigoroso calcolo quell'autore in quanto alla direzione dei venti, varie notizie egli aggiunse importantissime a far conoscere la carta idrografica e la situazione del distrutto Porto pisano, che egli distingue col titolo di Porto da catena. « La conoscenza di Porto Pisano (cito il testo) è cotale, di fuori verso libeccio ha secca, che v'è una torre che ha nome Meloria, ed è lungi dal detto Porto 5 miglia. Verso levante da Porto ha una secca, alla quale ha una torre, oude si fa fanale, e di quì verso levante ha una montagna che si chiama Montenero. » Quindi prosegue: « Da Porto pisano alla città di Pisa ha 16 miglia verso maestro; da Porto pisano all'Isola di Gorgona ha 30 miglia per tramontana. Pisa ha un gran fiume, che ha nome Arno, e ha foce in mare, per la quale possono entrare legni settili; e dalla foce a Porto Pisano ha 8 miglia per scirocco verso mezzo giorno. »

Dalla esposta relazione pertanto sembra emergere non solamente la conferma, che il Porto pisano era poco lungi dal porto attuale di Livorno, circa 8 migl. a scir. dell'antica foce dell'Arno, e 5 migl. lungi dalla tofre della Meloria, ma che quel seno di mare aveva un' angusta bocca, il di cui ingresso poteva sharrarsi artificialmente, ciò che l'Uzzano, a parer mio, volle far coacepire col dare al Porto medesimo l'epiteto di Porto da catena.

Ora chi volesse esaminare il luogo dore esisteva il seno del Porto pisano, troverebbe invece di flutti marini e di vestigia del triturrito villaggio, occupato il luogo da padulette e lagune, tramezzate da sterili dighe di srena, da frequenti fosi palustri, da inospite macchie, le quali trivisarono l'aspetto di quel littorale in guisa tale che, dove fu il vero emporio pisano adesso tutto annunzia desolazione, silenzio e sepoleri, mentre a cinquecento passi di la tutto è movimento, tutto è vila, popolazione e vigore.

Sopra cotal metamorfosi littoranea non mi arresterò più a lungo dovendo tornare a discorrerne agli art. Lavorro e Porro Pisano. — Quindi proseguendo l'incominciata perlustrazione del littorale, solamente avvertirò, che nel restante di questa sezione, fra Livorno e la base meridionale di Montenero, il lido presenta un fondo maggiore di tutta la linea, giacche a un mezzo miglio lungi dal Fanale di Livorno, lo scandaglio, alla distanza appena di un quarto di miglio dalla riva, approfondò sei tese davanti al Lazzerello di S. Jacopo d'Acquaviva, o tese davanti alla spiaggia dell' Ardenza, 11 a quella di Antignano, e 14 davanti a Montenero. — Infatti cotesta spiaggia, al pari di tutto il lembo marittimo dei Monti Livornesi, sino a Castiglioncello di Rosiguano, non offre indizio di alterazione sensibile sia rapporto al prolungamento, come all'erosione della sua ripa.

Entrando nel bacino della Cecina, ossia nella Maremma che appello bacino Volterrano in grazia del suo antico porto di Vada, la spiaggia va grado a grado declinando verso l'orizzonte al segno che, oltrepassata di due miglia la punta estrema dei Monti Livornesi, non più che un quarta di migl. distante dal lido, davanti alla foce della fiumana Fine la sonda trova l'arena alla profondità di 6 tese; e presso all'imboccatura del porto di Vada tese a fi di fondo.

Uno dei più estesi banchi, dopo quello della Meloria, nascondesi sotto la superficie del mare di Vada alla distanza di circa quattro miglia dal porto omonimo.

Dagli scandagli del nautico inglese la secca apparisce di una lunghezza di quasi tre migl. da lev. a pou., in una larghezza non maggiore di un miglio da sett. a ostro. — La parte più prominente della medesima si avvicina una tesa e mezzo al pelo del livello del mare. In questa secca, appellata Val-di-Vetro, il Comune di Pisa nel 1280 decretò, che fosse innalzata una torre per servire di fanale atto ad indicare di notte ai piloti il pericolo di naufiragare, e il vicino iugresso nella cala o porto di Vada.

Assai piccola è l'altra secca, appellata i Catini, dalla quale ha origine il molo naturale di Vada. In questa secca la Rep. pisana mautenne l'antico uso di tenervi due antenne, ossiano pali destinati ad accennare ai navigli la bocca per entrare nel porto, siccome praticavasi ai tempi romani per assezzione di Rutilio, che nel suo itinerario con precisione li descriveva così:

In Volaterranum vero, Vada nomine, tractum

Ingressus, dubii tramitis alta lego.
Despectat prorae custos, clavumque sequentem

Dirigit, et puppim voce monente regit Incertas gemina discriminat arbore fauces;

Defixasque affert limes uterque sudes.

Se a tutto ciò si aggiungano le saline e li stagui salsi che fino da quell'età esistevano nel lido di Vada, potrà comprendersi la ragione, per la quale fu designato col nome di *Vada* questo seno, volendo significare un tratto di spiaggia sparsa di bassi fondi arenosi e da stagni marini tramezzata.

Però non molto sensibile apparisce l'accrescimento di questo littorale, sia perchè le secche di sopra descritte servono a riparare la di contro spiaggia dalle traversie di mare che sogliono depositarvi le sconvolte arene, sia perchè di piccola mole sono i corsi di acqua che in questo seno fluiscono, onde sperare di accrescerne i lembi con le materie terrestri che fino al mare trascinano.

Contuttoció è bastato l'aumento di pochi tomboli per interporre fra lo stagno salso di Vada ed il mare una diga che convertì quel seno in lagune palustri, ed in marazzi quasi privi di scolo.

Il littorale fra la Cecina e Porto Baratto è privo di angoli rientranti e sporgenti con pochi e brevi corsi di fossi e torrenti. E comecchè in questo tragitto di venti e più miglia la spiaggia sia affatto importuosa, nondimeno dai documenti storico-geografici, e dall'ispezione locale si può arguire, che insensibile da qualche tempo sia stato il ritiramento del mare, per la ragione testè accennata dei piccoli influenti che ivi shoccano al lido, e per l'andamento dei monti di Bibbona, della Gherardesca e di Campiglia, i quali corrono quasi paralleli alla spiaggia ed a poca distanza dalla medesima, e finalmente per le tracce superstiti della via Aurelia ossia via Emilia di Scauro, che incontransi a poche tese distanti dalla riva.

Se poi vogliamo sar conto dei documenti del medio evo, la torre di S. Vincenzio ce ne offre uno valevole a confermare, non essersi arenato il lido su cui essa nel secolo XIII su dai Pisani edificata, mentre la sua sede trovasi costantemente sul lembo del mare all'estrema base occidentale dei monti di Campiglia.

Il promontorio di Populonia, che dal lato di pon. precipita quasi a picco nel mare, non lascia punto nè poco spiaggia intermedia. È altresì vero che le sue branche, o diramazioni laterali dirette, una verso sett. e l'altra verso ostro col distendersi a guisa d'arco intorno al lembo del mare, hanno dato origine a due piccoli golfi. — Imperocchè devesi, io credo, a tale configurazione, dal lato di sett. l'origine del porto di Populonia, ora *Porto Baratto*, mentre all'estrema punta meridiouale si formò la cala o porto naturale di Falesia, detto più tardi *Porto vecchio* di Piombino.

Il porto di Populonia è conservato il medesimo di quello che lo era quando vi capitò Strabone; nel secondo, dove approdò quattro secoli dopo Rutilio, ora non potrebbe avere accesso uno schifo: il primo mautenutosi in grazia della lontananza dei fiumi, il secondo ostrutto per cagione delle alluvioni terrestri condottevi dalla fiumana della Cornia, che resero sempre più importuoso e più palustre il littorale Piombinese.

Dissi sempre più palustre, non dovendo io passare sotto silenzio la notizia dataci dallo stesso Rutilio dell'esistenza di un pescoso stagno separato dal porto di Falesia mercè di un capezzale di arena lungo la spiaggia, intorno alla quale quel viaggiatore volle passeggiare non senza indispettire il querulo ed avaro affittuario del palizzato lago a cagione degli scossi frutici e delle sconvolte alghe nei suoi lembi.

Fra il promontorio di Piombino e il Capo della Troja il lido del mare offre un aperto seno che gira 25 migl. ad arco, la di cui corda da una all'altra punta è più breve della metà.

Dai contorni di Massa marittima s'inoltrano verso il centro di questo seno le colline che scendono da Montione, le quali separano la vallecola della Cornia da quella della Pecora. In quest' ultima trovasi Folionica a ponente del palustre lido, dove sbocca la fiumana della Pecora; al di là della di cui foce sembra che esistesse il porto di Scapris segnalato nell' Itiuerario marittimo, e quindi dopo il mille dai Pisani praticato e designato col titolo peggiorativo di Portiglione, nome rimasto tuttora ad una delle torri di quel littorale situata sull'estrema hase occidentale dei poggi che fanno argine al padule di Scarlino.

Da Portiglione costeggiasi senza spiaggia sino al Capo della Troja: quindi voltando verso grecale si percorre il littorale palustre, detto del Pian d'Alma dal piocolo fiumicello omonimo che lo attraversa, e nel di cui lido fino al secolo XII esistè un villaggio con piccolo scalo, deno-

minato il castello e porto di Alma. En ad esso contiguo fin d'allora uno stagno tuttora esistente, mentre nel luogo del distrutto castello hanno oggi stanza i gufi e le civette, che diedero il nome alla moderna torre di quella foce, detta delle Civette. — Ved. l'Art. Alma ed il Prospetto alla fine di questo.

Di là dal Pian d'Alma i flutti del mare bagnano il piede ai poggi di Tirli sino alla punta delle Rocchette; oltrepassata la quale per un'angusta spiaggia, appellata il Pian di Rocca, si arriva al molo di Castiglion della Pescaja.

In tutta la costa marittima fra Portiglione e Castiglion della Pescaja lo scandaglio immerso alla distanza di un quarto di miglio dalla riva trovò il fondo, dore di 4, e dove di 8 tese, ma davanti al Capo della Troja, e intorno alla vicina isolessa la sonda pescò sino a 16 e 22 tese.

Allo sbocco della Fiumara esiste un canale che fa le veci di porto. Per questa foce entrano in mare le acque del sovrastante padule che fu già uno stagno marino. È quello stagno medesimo che Cicerone chiamò Lago Prelio, e Plinio Lago *Prile*, detto più tardi dagli Itinerarii *So*labrone. - E quello stagno che finalmente prese il nome di Pescaria, cui appellava un privilegio dell'Imp, Lodovico Pio, allorquando donò alla badia di S. Antimo in Val-d' Orcia, lo stagno predette con um parte dei monti di Tirli fino al mare: Ex alia parte contra occidentem pergit per summitatem montis Tirli, inde descesdente usque ad Lutum (la badiola al Fango); de Luto ad valle Împia ( la vallecoli dell'Ampio), de valle Impia ad Laserbe. de Laserbe venit in mare; deinde juxta litus maris pervenit ad locum, ubi stagnus in mare mittit, atque cum ipso stagno, et baroariis suis. Ex illo loco pervenit ad terram S. Laurentii etc. ( cioè alle terre della cattedrale di Roselle che possedeva nel tombolo di Castiglione ). - Fed. Ca-STIGLION DELLA PESCAJA, GROSSETO, e BA-DIOLA AL FARGO.

Quali fossero le vicende fisiche del Lago Prelio, convertito con le successive alluvioni in un fimaccioso e malsano padule, si dirauno al suo articolo speciale. Incombe ora di esaminare le vicende fisiche avvenute lungo il lembo del tombolo, che a guisa d'istmo separò lo stagno pre-

dello dal mare, non dirò dai tempi romani, ma dall'epoca cui rimonta il sopraccennato diploma di Lodovico Pio (anno 815, oppure 830) fino alla nostra età.

Se si contempla pertanto lo spazio del tombolo o lingua di terra posta fra il padule e il mare, a partire dalla Piumara fino a bocca d' Ombrone, e se guardiamo la forma di quell'istmo angustissimo nelle vicinanze di Castiglione, il quale gradatamente si allarga quanto più si scosta dalla stessa Fiumara per avvicinarsi alla foce del fiume; se si riflette che in questo capezzale circa 20 secoli addietro fu tracciata la strada consolare Aurelia Nuova, della cui massicciata facevano testimonianza i grandi lastroni del suo impiantilo, stati di là non è gran tempo levati; se si voglia valutare la pendenza di quel lembo di terra verso il mare, il quale scandagliato da Smith alla sola distanza di un quarto di miglio dalla riva, fu trovato fondo 24, e per sino 50 piedi parigini alla distanza di mezzo miglio dal lido; se si considera che la torre della Trappola e le antiche saline di Grosseto, situate una volta presso la soce di Ombrone, ora sono rimaste circa due miglia lontane dal mare; questi soli esempj sémbrano a parer mio tendenti a dimostrare, quanto poco nel corso di venti e più secoli il mare siasi allentanato dalla spinggia presso la Fiumara di Castiglione della Pescaja, mentre vistosissimo apparisce l'aumento del littorale più d'appresso allo sbocco del fiume Ombrone, comecchè il lido formi nei due laoghi un angolo egualmente inclinato.

A'tempi dell'impero di Roma l'imboccatura dell'Ombrone, per testimoniauza di Plinio seniore e di Rutilio Numaziano, offriva uno scalo a guisa di molo suscettibile di dare asilo ai piccoli legni, ed anche di poterio navigare nei primi mesi dell'anno, siccome da T. Livio fu avvisato. (Hist. Roman. Lib. XXXV. Cap. 45)

» Non comparirà spero fuori di proposito illustrare le sopra espresse vedute colle analoghe opinioni esternate dal conte Fossombroni nel suo progetto sulla bonificazione delle Maremme toscane, protetto concepito da lui nell'anno 1828, e che và eseguendosi colle più lusinghiere espettative di utilissimi resultamenti.

Egli ha posto sotto gli occhi dei suoi lettori la figura del lago di Castiglione in

cinque epoche differenti; e le cinque relative figure accuratamente disegnate, espongono gli interrimenti successivi che in quel vasto cratere hanno avuto luogo per opera delle acque torbide ivi introdottesi.

La figura prima è tirata dalla mappa Peuntigeriana esistente in Vienna nella biblioteca Imperiale. Ed essendo tal carta dell'anno 300 dell'Era nostra, dimostra, che allora quel cratere componeva un vasto seno di mare, quale presso a poco si conservava alquanto dopo, allorchè Rutilio Numaziano vi si introdusse navigando, come descrive nel suo viaggio.

La figura seconda è estratta da un codice della geografia di Tolomeo esisteute nella biblioteca Laurenziana, il qual codice appartiene all'anno 1400. — Lo stesso seno di mare si presenta qui come invaso da una gran lingua di terra che lo separa in due crateri, e la terra mostra chiaramente essere un tributo dell'Ombrone che ivi si vede sboccare.

La figura terza è estratta da un codice splendidissimo della geografia di Tolomeo colle carte disegnate da Enrico Martello Tedesco esistente nella biblioteca Magliabechiana di Firenze, e appartenente ad un'epoca non meno di un secolo posteriore di quella del codice precedentemente citato. Quì si manifesta evidentemente l'instenza dei tiumi torbidi nelle sottili rive del mare, mentre quello dei due seni, ai quali nella figura precedente vedesi ridotto il vasto cratere di Castiglione, ed in cui si vede sboccare l' Ombrone, questo seno io dico nello spazio di un secolo, o poco più, scomparisce, e si trova manifestamente colmato colle torbe di quel fiume.

La figura quarta è tirata da una carta della provincia seuese dipinta da Orlando Malavolta circa un secolo dopo alla precedente di Enrico Martello. Si vedono quì i considerabili progressi delle torbo di Ombrone e degli altri torrenti, mentre il residuo unico seno a destra di Ombrone, che si osserva uella figura precedente, apparisce in questo ristretto alla sua estremità verso il mare con una lingua di terra, la quale si approssima alla opposta riva al segno da lasciare soltanto un'adito alla comunicazione tra il lago ed il mare; comunicazione che costituisce l'attuale così detta Fiumara di Castiglione.

La figura quinta finalmente redatta ai nostri giorni, mostra il Lago di Castiglione sempre più ristretto, ed in quello stato, in cui era allorché dalla gran mente, e dal paterno cuore dell' Augusto Laorozno Il fu decretato il bonificamento di quella provincia.

Il celebre fisico Humboldt esaminò il sopradescritto progetto del conte Fossom. broni, e considerando questa successiva invasione delle torbe fluviatili nel mare, egli riguardò l'esposizione di tali progressi come una specie di anatomia del

nostro littorale.

Nello stesso progetto del conte Fossombroni sono indicate le cause della malsanla ch'esiste per lo più nel lido del Mediterraneo, mentre quasi tutto salubre

à quello dell' Adriatico.

Tali cause stanno a confermare gl'indizii che ne ha di sopra somministrati in proposito, cause che trovansi dettagliatamente esposte nel capitolo secondo della seconda parte di detto progetto; le quali si riducono in sostanza alla differente qualità dei venti che investono i due lidi del Mediterraneo e dell'Adriatico, ed ai bassi fondi di mare adiacenti al primo di essi, mentre il secondo ha dei fondi più considerabili. Dal che nascono due conseguenze; « Prima, che i letti dei fiumi influenti nel Mediterraneo si prolungano più facilmente, e perdono la necessaria declività, lo che dà luogo a trabocchi, ed impaludamenti: « Seconda, che gli strati di terra, i quali cuoprono il protratto lido del Mediterraneo sono più sottili di quelli che generalmente possono aver luogo nel lido dell' Adriatico.

Quindi i prodotti terrestri, e marini, che putrefatti restano sotto quegli strati di terra, infettarono meno facilmente l'aria del littorale dell' Adriatico, che quella delle Maremme toscane, perchè qui gli strati di terra non furono abbastanza grossi e compatti per impedire le sottoposte

malefiche esalazioni ».

Sulla sinistra della hocca di Ombrone il lembo del lido, piegando da ostro nella direzione di lev., trova ben presto la costa che fa parte del poggio detto di Colle-Lungo, il quale scende in mare quasi a dirupo dal monte dell'Uccellina. Da questa punta fino al Capo di Talamone il littorale manca affatto di spiaggia, essendoche i poggi dell'Uccellina e della Bella-Marsilia taffansi direttamente nelle onde, dove lo scandaglio a poca distanza dalla costa pesca 10 fino a 16 tese di profondità,

Le due ali opposte di cotesta montuosità, a similitudine di quelle del promontorio tra Populonia e Piombino, costituisono colle loro propagini due cale diverse; cioè, quella verso sett. denominata Calsdi-Forno, e l'altra volta ad ostro, che dicesi Porto di Talamone; la prima angusta, ma in ogni stagione innocua; l'altra assai più ampla, ma confinante con

una pestifera paduletta.

Sall'estremità delle due pante che circoscrivono quest'ultima cala vedesi, a pos. il castello di Talamone, a lev. la dirata torre, appellata di Talamonaccio; alla di cui base meridionale sbocca l'On, e 4 miglia più verso ostro il fiume Albegna. Fra queste due foci havvi uno strettissimo tombolo, sul quale fu tracciata l' antica via Aurelia sollevata dal suolo, ossia aggerata, la cui carreggiata è tuttora poco distante dalla riva del mare. Questo solo documento può far concepire quanto poco costà si aumentasse la spiaggia, comerché vi concorrano due grosse fismane. Arroge a tutto ciò, che nel littorale fra l'Osa e l'Albegna, alla distanza di un quarto di miglio dal suo lembo, lo scandaglio pesca tese 6 y mentre la pianura a lev..grec. del tombolo e della via Aurelia impedisce il libero scolo alle acque pluviali nel mare, per cui vi si ristagnano quasi perpetue.

Traversata la foce dell' Albegna, comincia l'istmo occidentale di Orbetello, il quale percorrendo da sett. verso ostro una lingua di terra lunga circa sei migl. in una larghezza di poco meno d'un quarto di miglio, unisce alla Terraferma il promontorio Argentaro. Quest' ismo, conosciuto volgarmente col nome specifico di Tombolo, potrebbe riguardarsi una continuazione di quello fra l'Osa e l'Abegna, se dall'alveo del fiume non fosse stato tagliato. Costà la spiaggia è declive al pari di quella del vicino Tombolo, pescando anche quà tese 6 ', con la differenza, che dal lato opposto il Tombolo serve di margine allo stagno salso di Orbetello.

La costiera marittima del promontorio Argentaro è tutta frastagliata im guisa da formare cale più o meno profonde, circoscritte da piecoli capi, che scendono a pieco nel mare. Le più vaste cale sono quelle che esistono nei due fianchi opposti del promontorio; cioè, a pon.-maestro il Porto S. Stefano, a scir.-lev. il Port' Ercole, quello alla coda dell'istmo occidentale, ossia del Tombolo, questo dell'istmo orientale, denominato di Feniglia. Il quale istmo di Feniglia, nel tempo che chiude verso pon. lo stagno di Orbetello, si stende lungo il mare in una piaggia dell'altro più spaziosa, e confonde la sua base con quella del poggio su cui siedono le rovine di Cosa, ossia dell'Ansedonia.

La faccia esteriore del promontorio Argentaro, sembra conservarsi intalta e conforme a quella da Rutilio descritta, allorche costeggiando intorno a quella montuosità, chiamò dubbioso mare, per essere anche allora quel lido sparso di scogliere, d'isolotti e di rupi.

Dubito ancora, se una qualche alterazione dopo quell'epoca sia accaduta nel littorale che trovasi a lev. dell'Argentaro e

dell' istmo di Feniglia, cioè, fra il poggio dell'Ansedonia e la foce del torr. Chiarone.

Non potendo appoggiare una plausibile congettura sull' itinerario di Rutilio, che da cotesta spiaggia girò largo, e solamente dell' alto mare vide le antiche rovine di Cosa, conviene che io mi limiti alla prova del Lago salso di Burano, il quale oggidì cuopre una superficie di quasi 4 miglia quadre. Comecchè la sua giacitura sia tale da indicare essere stato formato da una diga, o tombolo, che stendesi rasente al lembo estremo del mare in una lunghezza di circa 8 miglia, pure questo lago fu rammentato nella donazione fatta da Carlo Magno all'abbadia delle Tre-Fontane, e tosto nell' 803 dal Pont. Leone III confermata a quei claustrali, cui assegnò in dote la città dell' Ansedonia col vicino porto della Fenilia, Port'Ercole, il Monte Argentaro fino a cento miglia di mare, le Isole del Giglio e di Giannutri, il castello di Orbetello con lo Stagno, la sua pesca, le contigue Saline, Capalbio, Marsiliana, item et Lacum Buranum, etc. - Il sapere, che la spiaggia di Burano în d'altora in poi, e si è mantenuta costantemente dipendente dalla giurisdizione ecclesiastica dell'abate delle Tre-Fontane, siccome lo è stata per molti secoli rapporto alla giurisdizione temporale; cotesti

indizii, benchè non somministrino prove positive, sembrano però tali da far dubitare, che il lungo capezzale di Macchia-Tonda, interposto fra il mare e il Lago di Burano, dopo il secolo VIII dell' E. V. non siasi di troppo in lunghezza, nè in larghezza dilatato.

Da quanto finora è stato esposto ne sembra di potere concludere; i.º Che fra i diversi bacini lungo il Littorale toscano, i due più occidentali, quelli cioè di Lunigiana e Pisano, presentano un aumento progressivo di spiaggia superiore a tutti gli altri, sia per la maggiore confluenza delle acque terrestri, sia perchè il lido e più sottile, formando costà un angolo depresso in guisa che le acque dei fiumi facilmente depositano lungo la loro foce le materie che seco trascinano, nel tempo stesso che la pianeggiante spiaggia va accrescendo di tomboli stante il cumulo delle arene sollevate dalle marée, e che il reflusso non è capace di riprendere per riportarle deutro al pelago , 2.º Che le paludi, i marazzi e le lagune presso la spiag. gia sono conseguenza dell'interrimento del littorale, e delle gibbose dune tendeuti ad accrescere il suo lembo. 3.º Che i seni di mare lungi dai monti si riempirono affatto, oppure vanno di mano a mano colmandosi in proporzione dell' inclinazione del suolo, della vicinanta dei fiumi e della copia delle loro acque. 4.º Che dove i promontorii, o altre montuosità scendono a picco nel mare, il littorale limitrofo trovasi più profondo, e meno esposto a fisiche variazioni. 5.º Che i porti naturali, le secche, ossiano bauchi, gli scogli e gl'isolotti, che incontransi dirimpetto al Littorale toscano, sembrano tutti il resultamento di una stessa causa: cioè, le secche di propagini più basse e nascoste dei monti della vicina Terraferma; gli scogli, di prominenze delle propagini medesime; mentre i porti naturali indicano più chiaramente di essere una conseguenza della configurazione di quei monti che estesero le bipartite ali dentro al mare.

Per ciò che riguarda le vicende geognostiche ed istoriche avvenute lungo il Littorale toscano, si troveranno queste indicate agli articoli dei capoluoghi delle comunità, cui spettano le respettive sezioni del già descritto Littorale.

PROS PETTO delle Piazze, Posti annati e Dogane sul littorale del Continente Toscano, a partire dalla foce della Magra sino a quella del torrente Chiarone, diviso per Bacini e Circondarii militari.

| Nome dei Posti armati<br>Piazze e Dogane | Circondarii<br>militari<br>dai quali<br>dipendono | Comunità<br>nelle quali<br>sono<br>compresi | Distanza ap-<br>protsimativa<br>della stazio-<br>ne dalla pre-<br>cedente in mi-<br>glia Toscane | Governi<br>da cui<br>dipendono           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                          |                                                   |                                             | <u> </u>                                                                                         |                                          |
| PRIMA SERIONE DEL BA                     | rcino di panic                                    | IVNY VTTY BINI:<br>-                        | Stra della ma                                                                                    | Gra                                      |
| Bocca di Magra (Ridotto)                 | Spezia                                            | Amelia                                      | Bocca                                                                                            | Regno Sardo                              |
| Marinella di Luni (Batteria e            | ·                                                 |                                             | di Magra                                                                                         |                                          |
| Dogana)                                  | idem                                              | Sarzana                                     | Miglia 2                                                                                         | idem                                     |
| Spiaggia di Avenza (Fortino e            |                                                   |                                             |                                                                                                  |                                          |
| Dogana)                                  | Massa ducale                                      | Carrara                                     | > 2 ±                                                                                            | Ducato di                                |
| Cuinnaia di Massa / Bantina a            | · ·                                               |                                             |                                                                                                  | Modena                                   |
| Spinggia di Massa (Fortino e Dogana)     | idem                                              | Massa ducale                                | <b>3</b>                                                                                         | idem                                     |
| Cinquale (Forte)                         |                                                   | Pietrasanta                                 | 3 3                                                                                              | Granduca-                                |
| canquire (1 orte)                        | '                                                 | • .                                         |                                                                                                  | to di Toscana                            |
|                                          | Somma                                             | <i></i>                                     | Higlia 11                                                                                        | ,                                        |
| 4800                                     | NDA SEELONE DE                                    | L BACINO PISAS                              | 10                                                                                               |                                          |
| Scalo dei Marmi (Forte)                  | Pietrasanta                                       | Pietrasanta                                 | l » s.                                                                                           | l idem                                   |
| Motrone (Ridotto)                        | idem                                              | idem                                        | 34                                                                                               | idem                                     |
| Fortino di Ponente (Forte)               | Viareggio.                                        | Viareggio                                   | » 3                                                                                              | ·Ducato di                               |
| •                                        |                                                   |                                             |                                                                                                  | Lucca                                    |
| Viareggio (Batteria e Dogana)            |                                                   | idem                                        | » 1 <del>]</del>                                                                                 | idem                                     |
| Fortino di Levante (Forte)               | idem                                              | idem                                        | > 1 <del>]</del>                                                                                 | idem                                     |
| Migliarino (Torre)                       | Pietrasanta                                       | Pisa                                        | » 2 ·                                                                                            | (                                        |
| Bocca di Serchio (Forte e Do-            | :                                                 |                                             |                                                                                                  | }                                        |
| gana)                                    | idem                                              | idem                                        | » 3                                                                                              |                                          |
| Gombo (Torre)                            | idem                                              | idem                                        | <b>»</b> 4                                                                                       | Ť                                        |
| Bocca d'Arno (Scalo, Forte e<br>Dogana)  | idem                                              | idem                                        | » 3 <del>]</del>                                                                                 | 70                                       |
| Mezza Piaggia (Torre)                    | idem                                              | idem<br>idem                                | » 3 <del>1</del>                                                                                 | 5: \$                                    |
| Calambrone (Ridotto)                     | idem                                              | idem                                        | » 2 <del>1</del>                                                                                 | H S                                      |
| Marzocco (Torre e Batteria)              | Livorno                                           | Livorno                                     | » 1 <del>1</del>                                                                                 | 8 2                                      |
| Livorno (Porto e Città)                  | idem                                              | idem                                        |                                                                                                  | ) B G                                    |
| Mulinaccio (Ridotto)                     | idem                                              | idem                                        | *                                                                                                | # F                                      |
| Cavalleggieri (Forte)                    | idem                                              | idem                                        | • — ž                                                                                            | Apparlengono al Granducato<br>di Toscana |
| Ardenza (Torre)                          | Rosignano                                         | idem                                        | > 1 <del>1</del>                                                                                 | ទ្ធ                                      |
| Antignano (Forte)                        | idem                                              | idem                                        | > <del>- i</del>                                                                                 | 8                                        |
| Boccale (Torre)                          | idem                                              | idem                                        | > 2 <del>3</del>                                                                                 | 3                                        |
| Calafuria (Torre)                        | idem                                              | idem                                        | · — ŧ .                                                                                          | J                                        |
| Somma Miglia 38 ‡                        |                                                   |                                             |                                                                                                  |                                          |

| Nome dei Posti armati<br>Piazze è Dogane               | Circondarii<br>militari<br>dai quali<br>dipendono | Comunità<br>nelle quali<br>sono<br>compresi | Distanza ap-<br>prossimativa<br>della stazio-<br>ne dalla pre-<br>cedente inmi-<br>glia Toscane. | Governi<br>da cui<br>dipendono       |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| TERRA APPION                                           | i<br>L DRI. SACIMO IN                             | <br>                                        |                                                                                                  | i                                    |  |
| Romito (Forte)                                         | Rosignano                                         | Rosignano                                   |                                                                                                  | 1                                    |  |
| Fortullino (Casa pei Caval-                            |                                                   | Losignano                                   | mig.ia 2 7                                                                                       | <b>.</b>                             |  |
| leggieri)                                              | idem                                              | idem                                        | . 3                                                                                              | Į į                                  |  |
| Castiglioncello (Forte e Batt.)                        |                                                   | idem                                        |                                                                                                  | 1 5                                  |  |
| Monte alla Rena (Casa pei                              |                                                   | idem                                        |                                                                                                  | g                                    |  |
| Cavalleggieri)                                         | idem<br>idem                                      | idem                                        |                                                                                                  | 1 3                                  |  |
| Vada (Torre e Dogana)<br>Capo Cavallo (Casa pei Ca-    |                                                   | , dem                                       | }                                                                                                |                                      |  |
| valleggieri)                                           | idem                                              | idem                                        | . 14                                                                                             | 5                                    |  |
| Cecina (Forte e Dogana)                                | idem                                              | Bibbona                                     | » 3                                                                                              | à                                    |  |
| Bibbona (Forte e Dogana)                               | idem                                              | idem                                        | » 6·                                                                                             |                                      |  |
| Castagneto (Forte e Dogana)                            | idem                                              | Gherardesca                                 | » 5                                                                                              | ppartengono al Granducato di Toscans |  |
| Torre S. Vincenzio (Batteria e                         | idem                                              | Compielie                                   |                                                                                                  | 5                                    |  |
| Dogana)<br>Cavalleggieri di Campiglia                  | Idem                                              | Campiglia                                   | » 6‡                                                                                             | <b>.</b> .                           |  |
| (Casa de'Cavalleggieri)                                | idem                                              | idem                                        | - 4                                                                                              | II<br>Q                              |  |
| Torre nuova (Torre)                                    | Piombino                                          | idem                                        | 9 2 4                                                                                            | 2                                    |  |
| Porto Baratti (Torree Dogana)                          | idem                                              | Piombino                                    | » 3 ¯                                                                                            | <b>2</b>                             |  |
| Rio Fanale (Ridotto)                                   | idem                                              | idem                                        | » 1                                                                                              |                                      |  |
|                                                        | Somma                                             |                                             | Miglia 44                                                                                        |                                      |  |
| QUAR                                                   | TA SEZIONE DEL                                    | BACINO MASSET                               | /NO                                                                                              |                                      |  |
| Falcone (Casetta)                                      | Piombino                                          | Piombino                                    | Miglia 3                                                                                         | 1                                    |  |
| Piombino (Città e Porto)                               | idem                                              | idem                                        | » 1 <del>j</del>                                                                                 | <u>.</u>                             |  |
| Porto vecchio (Ridotto)                                | idem                                              | idem                                        | » 1                                                                                              | ନ                                    |  |
| Torre del Sale (Forte)                                 | idem                                              | idem                                        | × 4 ±                                                                                            | 2 2                                  |  |
| Torre Mozza (Torre)                                    | idem<br>idem                                      | idem<br>MassaMaritt.                        | » 5 <del>3</del>                                                                                 | 48                                   |  |
| Follonica (Forte e Dogana) Puntone di Scarlino (Posto  | idem                                              | massamaritt.                                | - 4                                                                                              | Appartengono<br>nducato di Toscana   |  |
| armato e Dogana)                                       | idem                                              | Gavorrano                                   | » 2                                                                                              | ိုင္ဆ                                |  |
| Portiglioni (Forte)                                    | idem                                              | idem                                        | » 1 <u>1</u>                                                                                     | F 9                                  |  |
| Punta Martina (Ridotto)                                | idem                                              | idem                                        | , a                                                                                              | ē.                                   |  |
| Civette (Torre e Dogana)                               | idem                                              | idem                                        | » 2                                                                                              | C C                                  |  |
| Barbiere (Torre)                                       | Grosseto                                          | idem                                        | » 3 <del>]</del>                                                                                 | <b>F</b>                             |  |
| Capo della Troja(Torre e Dog.)                         | idem                                              | idem                                        | l. » <u> — }                                   </u>                                              | l                                    |  |
| Somma Miglia 30 }                                      |                                                   |                                             |                                                                                                  |                                      |  |
| QUINTA SEZIONE DEL RACINO GROSSETANO                   |                                                   |                                             |                                                                                                  |                                      |  |
| Cala-Galera (Torre)                                    | Grosseto                                          | Castiglion                                  | Mielie e                                                                                         | Appartengo-                          |  |
| Le Rocchette (Torre)<br>Castiglion della Pescaja (Por- | idem                                              | della Pescaja<br>idem                       | Miglia 4.                                                                                        | no al Gran-<br>ducato di<br>Toscana  |  |
| to e Forte con Dogana)                                 | idem                                              | idem                                        | > 4                                                                                              |                                      |  |
| ·                                                      | Somma e segue Miglia 9 ‡                          |                                             |                                                                                                  |                                      |  |

| A pparten  |  |
|------------|--|
| gono al (  |  |
| Granducato |  |
| di Toscana |  |
|            |  |

| Nome dei Poeti armati,<br>Piasse e Dogane | Circondarii<br>militari<br>dai quali<br>dipendono | Comunità<br>nelle quali<br>sono<br>compresi | Distanza ap-<br>prossimativa<br>della stazio-<br>ne dalla pre-<br>cedente in mi-<br>glia Toscane | Governi<br>da cui<br>dipendono |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                           | Riporta                                           |                                             | Miglia 9 +                                                                                       | 2                              |
| Le Marze (Torre)                          | Grosseto                                          | Grosseto                                    | 1 . 2 }                                                                                          | ଦ                              |
| San Leopoldo (Casa provvi-                | -:                                                |                                             | 1 7                                                                                              | 3 >                            |
| soria)                                    | idem                                              | idem                                        |                                                                                                  | Apparten<br>anducato           |
| San Rocco (Forte)                         | idem                                              | idem                                        |                                                                                                  | 2 4                            |
| Bocca d'Ombrone (Forte)                   | idem                                              | idem                                        | » 3<br>• 3                                                                                       | 8 3                            |
| La Trappola (Torre e Do-                  | l .                                               | I                                           |                                                                                                  | 를 것                            |
| gana)                                     | idem                                              | idem                                        | » 3                                                                                              | , tig                          |
| Colle Lungo (Torre)                       | idem                                              | idem                                        | - 4 <del>1</del>                                                                                 | Toscan                         |
| Cala di Forno (Scalo, Torre e             | Ì                                                 | I                                           | 1                                                                                                |                                |
| Dogana)                                   | idem                                              | Magliano                                    | 2 2 4                                                                                            | l -                            |
| Somma Miglia 29 ‡                         |                                                   |                                             |                                                                                                  |                                |

# SESTA SESTORE DEL BACINO ORDETELLANO

| Cannelle di Talamone (Torre) ( | Orbetello | Orbetello | Miglia 3           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Capo d'Uomo (Torre)            | idem      | idem      | » 2+               |
| Talamone (Fortezza, Porto e    |           |           |                    |
| Dogana)                        | idem      | idem      |                    |
| Talamonaccio (Torre)           | idem      | idem      |                    |
| Torre delle Saline (Forte e    |           | l         | _                  |
| Dogana)                        | idem      | idem      |                    |
| S. Liberata (Torre)            | idem      | idem      | . 5                |
| Calvello (Torne)               | idem      | idem      |                    |
| Tre Natule (Fortino)           | idem      | idem      |                    |
| Porto S. Stefano (Porto con    |           |           |                    |
| Castello e Dogana)             | idem      | idem      |                    |
| Lividonia (Torre)              | idem      | idem      |                    |
| Cacciarella (Torre)            | idem      | idem      |                    |
| Cala-Grande (Forte)            | idem      | idem      | . 11               |
| Cala-Moresca (Torre)           | idem      | idem      |                    |
| Cala-Piatti (Torre)            | idem      | idem      |                    |
| Capo d' Uomo al Monte Ar-      |           |           |                    |
| gentaro (Torre)                | idem      | idem      |                    |
| Torre della Maddalena (Torre)  | idem      | idem      |                    |
| Caunelle del Monte Argenta-    |           |           | • - #              |
| ro (Torre)                     | idem      | idem      | 1                  |
| Ciana (Torre)                  | idem      | idem      | ) » 2              |
| Avvoltojo (Torre)              | idem      | idem      |                    |
| Forte-Stella (Castello)        | idem      | idem      | 2                  |
| Port' Ercole (Fortezza, Porto  | Мэм       | l idem    | <b>*</b> I         |
| e Dogana)                      | idem      | idem      |                    |
| Monte Filippo (Fortezza)       | idem      | idem      |                    |
|                                |           |           | 1 , — <del>I</del> |
| Santa Caterina (Torre)         | idem      | idem      | » — { .            |

Somma e segue . . . Miglia 35 ‡

| Nome dei Posti armati,<br>Piasse e Dogane                                        | Circondarii<br>militari<br>dai quali<br>dipendono | Comunità<br>nelle quali<br>sono<br>compresi | Distanza approssimativa della stazio dalla precedente in miglia Toscane | Govorni<br>da cui<br>dipendono |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                  | Riporto                                           |                                             | Miglia 35 f                                                             |                                |
| S. Pancrazio (Torre) a piè<br>del poggio dell'Ansedonia<br>(Torre della Tagliata | Orbetello                                         | Orbetello                                   | <b>»</b> 5                                                              | pparteng<br>Grandu<br>Toscana  |
| (Forte)                                                                          | idem<br>idem                                      | idem<br>idem                                | a 13                                                                    | engono<br>iducato              |
| Burano (Torre) Gratticciaja o Confine                                            | idem                                              | idem                                        | * 1 <del>1</del>                                                        | 0 al                           |
| ( (Ridotto)                                                                      | idem Somma                                        | idem                                        | Miglia 49                                                               |                                |

| •                              | (1.0  | Bacin | o di Lunigiana orientale Miglia 11        |
|--------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| Ricapitolazione delle distanze | 2.0   | _     | Pisano                                    |
| littorali di ciascun Bacino    | 3.0   |       | Volterrano 44                             |
| dalla foce della Magra sino    | ) 4.° |       | Massetano 30 }                            |
| a quella del torrente Chia-    | 5.°   | _     | Grossetano 29 1                           |
| rone                           | 6.0   | _     | o di Lunigiana orientale Miglia 11 Pisano |
|                                |       |       | SONNA TOTALE Miglia 203                   |

<sup>(</sup>A) N. B. Gli ultimi quattro posti armati del Bacino Orbetellano, cioè la Torre della Tagliata, quelle di Macchia-Tonda e di Burano con il ridotto alla Gratticciaja sul Confine, essendo tutti a levante del Poggio dell'Ansedonia, che è il punto più orientale della Valle di Albegna, non spettano a questa ultima Valle, ma sivvero alla Valle della Fiora.

LIVERI (CAPO) — Fed. Capo-Liveri, o Capo-Liberi.

LIVIDONIA (TORRE DI) nel Promontorio Argentaro, Com. e circa 7 miglia a pon. di Orbetello, Giume e un miglio e mezzo a maestro del Forto S. Stefano, Dioc. Nullius dell'Abbadia delle Tre Fontane, Comp. di Grosseto.

È una delle torri, ossiano posti armati del littorale lungo la Terraferma del Granducato di Toscana. — Trovasi situata sul capo settentrionale dal Promontorio testè nominato, sopra una rupe che costituisce l'estrema punta a pon.-maestro del seno di Porto S. Stefano. — Ved. Littoralla Toscano, Prospetto, a pag. 714 di questo volume.

LIVIGLIANI MEL PIETRASANTINO. — Fed. LEVIGLIANI.

LIVIGNANO DI GARPAGNAMA nella Valle superiore del Serchio. — Cas. con parrocchia (S. Giovan Battista) nella Com. e antico pievanato di Piazza, Giur. e circa 4 migl. a sett. di Camporgiano, Dioc. di Massa-Ducale, già di Luni-Sarzana, governo di Castelnuovo di Garfagnana, Duc. di Modena.

Risiede in poggio alle falde dell'Appennino dell' Ospedaletto, ossia delle Capanne di Sillano, presso alla ripa sinistra del Serchio di Soraggio. — Fu già un comunello, il cui popolo confina a leviscir. con gli uomini della parr. di Caprignana, a ostro con quelli di Orzaglia, a sett. con la parr. di Borsigliana, ed a pon. mediante il corso del fiume Serchio con i popoli di Cogna e di S. Anastasio.

La villa di Livignano era uno dei feudi appartenuti sino dai primi secoli dopo il mille ai vescovi di Lucca, ai quali essa venne confermata dall'Imp. Ottone IV mediante un privilegio dei 14 dicembre 1209, spedito da Fuligno a Roberto vescovo di Lucca, e ripetuto dall'Imp. Carlo IV, mentre trovavasi in Pisa nel dì 15 febbraio 1355, a favore di Berengario vescovo della stessa chiesa lucchese.

Nella bolla d'oro il comune di Livignano della provincia di Garfagnana è rammentato fra quelli fedeli all'Impero.

La parr. di S. Giov. Buttista a Livignano nel 1832 noverava 104 abit.

LIVIZZANO in Val-di-Pesa. — Cas. sua corte, Sterzi (cou chiesa parr. (S. Donato) cui fu an- la sua corte ec. ec.

nesso da qualche tempo l'altra soppresa cura di S. Michele a Morzano nel piviere di Celiaula, Com. Giur. e circa 4 migl. a sett.-maestro di Montesperioli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in una piaggia posta fra il torr. Virginio che gli scorre a lev., ed il fosso Turbone che gli passa a pon., lungo la strada comunitativa rotabile che da Montespertoli guida a Monte-Lupo. — Ved. Montespertoli.

La parr. di S. Donato a Livizzano nel 1551 era ancora separata da quella di Morzano, e contava essa sola 75 abit. mentre la cura di S. Michele a Morzano, compresa allora nella comunità di San-Casciano, aveva 94 abit. — Nel 1745 le due parrocchie riunite noveravano 158 anime, e nell'anno 1833 era aumentato il loro numero sino a 286 abit.

LIVORNANO, LIVURNIANO (Livurnanum), nel Chianti iu Val-d'Arbia. — Cas. perduto, che diede il vocabolo alla parrocchia di S. Andrea a Livornano, filiale che fu della chiesa plehana di S. Giusto in Salcio, Com. e Giur. di Radda, Dioc. di Fiesole, Comp. di Siena.

Poche memorie si conoscono attinenti a questo luogo di Livornano o Livurnano. Due sole volte mi accadde di trovarlo rammentato in due membrane appartenute alla badia di Passignano dei monaci Vallombrosani, attualmente nel R. Arch. Dipl. di Firenze, le quali rimontano agli anni 1031 e 1258. - Quest'ultima contiene l'atto di possesso rogato in Livornano li 26 aprile di detto anno, col quale il pievano di S. Giusto in Salcio, con licenza di Mainello vescovo della chiesa fiesolana, diede l'investitura ad uno dei canonici della pieve medesima della rettoria della chiesa di S. Andrea a Livurnano. — Ved. Saucio (S. GIUSTO IN ).

Sembra che a questo casale di Livornano volessero riferire i privilegi imperiali concessi da Arrigo VI (anno 1191) e da Federigo II (anno 1240) ai conti Guidi di Modigliana, ai quali confernarono in feudo fra i luoghi e casali del distretto della Castellina in Chianti, il borgo di Gena (nome di un torrente tributario della Staggia), Livornano con la sua corte, Sterzi (tuttora esistente) con la sua corte ec. ec.

LIVORNO ( LIBURNI Civ. talvolta La-BRO, LIBURNA, e LIVORNA). - Città magnifica, spaziosa, attraversata da un canale navigabile, con frequentatissimo porto e buona rada, nuova sede vescovile, residenza di un governatore civile e militare, di tutti i consoli delle potenze amiche, di un magistrato civile e consolare, di una camera di commercio, capoluogo di Com. e di Giur. nel Comp. di Pisa.

Risiede Livorno sull'estrema lingua di terra che faceva riparo dal lato di ostro al colmato seno del Porto pisano, fra la foce dell'Arno e le diramazioni più depresse dei Monti livornesi, nel gr. 27° 58' long. e 43° 33' latit. circa 13 migl. a ostro-lib. di Pisa; 26 da Lucca nella stessa direzione; 22 migl. a ostro di Viareggio lungo il littorale, altrettante a lib. di Pontedera, 53 migl. da Pistoja in simile direzione; 56 migl. a pon. di Firenze per la via traversa di Val-di-Tora, e 62 per la strada R. postale che passa per Pisa.

Ogni qualvolta uno considera ciò che era Livorno innanzi il regno di Ferdinando I, e ciò che è divenuta regnando LEGFOLDO II; quando lo storico voglia confrontare Livorno del secolo XV, consistente in un piccolo scalo da pochi e meschini marinari abitato, con Livorno del secolo XIX, ricco per fortuna, per numero e per lustro di abitatori, per quantità e bellezza di edifizii pubblici e privati, con una popolazione che alla sola capitale della Toscaua può dirsi seconda, inarcherà di stupore le ciglia nel riscontrare in tanta metamorfosi di si fatto gigantesco sviluppo la prova più evidente e più solenne di quali frutti la tutela di una costante libertà industriale possa divenire madre.

L'elemento del commercio, che dall' emporio di Livorno alla Toscana intiera vitalità trasfonde e vigoria, potrebbe equipararsi alle funzioni del cuore in un corpo animato, donde per due vie la circolazione si opera del sangue, quella cioè delle arterie che con moto talvolta meno, talvolta più accelerato, nelle parti tutte del corpo lo spinge e diffonde, mentre al cuore medesimo per la via delle vene il sangue ritorna, onde mantenere con tal mezzo nell'animale economia l'equilibrio, la salute e la vita.

A meglio contemplare l'istoria di Livorno ed il suo progressivo sviluppo eco-

nomico-materiale, dividerò il presente articolo in sette periodi, per esaminare questo paese; 1.º sotto i Marchesi di Toscana; 2.º sotto la Repubblica di Pisa; 3.º sotto il Governo di Genova; 4º sotto la Repubblica Fiorentina; 5.º sotto la Dinastia Me. dicea; 6.º sotto i primi tre Granduchi della Casa d' Austria; 7.º finalmente sotto Lao-POLDO II felicemente regnante.

### LIVORNO SOTTO I MARCHESI DI TOSCANA.

lo tengo per fermo essere opera perduta per chi volesse cercare documenti negli scrittori romani, nei libri di geografie, o negli antichi itinerarii marittimi, sufficienti a dichiarare Livorno di un'origine più remota di quella che realmente gli si competa.

Imperocché resta tuttora indecisa la questione, se al suo porto piuttosto che ad un altro vetusto scalo del littorale toscano intere di riferire Cicerone, allorchè avvisava il proprio fratello Quincio pubblico impiegato in Sardegna, qualmente un tal Lucejo doveva fra pochi giorni partire da Roma per quell' isola e prendere imbarco nel porto di Labrone, o in quello di Pisa, qui aut Labrone aut Pisis conscenderet. — Che Cicerone con l'espressione, aut Pisis, intendere volesse del suo porto di mare, piuttosto che della città situata dentro terra sulla confluenza impetuosa di due siumi, non vi è d'uopo dichiararlo. Ora se fia da spiegarsi quella frase nell' enunciata guisa, come potremo. ammettere, che il romano oratore volesse esprimere col porto di Labrone lo scalo di Livorno, quando questo scalo non formava che l'appendice meridionale al seno del Porto pisano? Quindi io non saprei rifiutare l'opinione stata emessa da Antonio Cocchi nella sua opera dei Bagni di Pisa (nota 12), quando gli nacque il dubbio, che il Labrone di Cicerone fosse stato il Salebrona dell'Itinerario di Antonino e della Tavola Teodosiana, situato alla hocca della Brona, o Bruna, adesso foce della fiumana e porto di Castiglione della Pescaja. - Infatti di costà il tragitto per la Sardegna veniva a riescire anche più diretto, qualora Lucejo vi avesse trovato opportuno imbarco, piuttosto che andare 70 miglia più lungi a cercarlo nel frequentato porto di Pisa.

Che diremo poi del tempio eretto in Livorno ad Ercole Labrone, a coloro, i quali si appoggiano alla geografia di Tolomeo, oppure a quelli che si fanno forti dell'itinerario di Antonino?

Risponderemo ai primi, che il tempio di Ercole fu senza altro titolo collocato da quel geografo, non già nella spiaggia di Livorno, ma sivvero vicino a quella dell'odierno Viareggio, cioè fra il Promontorio di Luna e la foce dell'Arno; e diremo ai secondi, che la mansione ad Herculem segnata nell'itinerario, che va sotto nome di Antonino Augusto, era posta hungo la strada militare di Emilio Scauro tra Vada e Pisa, cioè in Val-di-Tora, dove furono trovati colonnini migliari, ed altri monumenti sufficienti a dimostrare, che la stazione ad Herculem doveva essere in quella linea, e conseguentemente da Livorno e da Porto pisano parecchie migl. discosta.

Vi fu chi cercò un quarto appoggio a favore del supposto Labrone nel vocabolo di Calambrone, coi qual nome è designato lo sbocco palustre dei fossi ed altri corsi di acque che per i ponti di Stagno e per la paduletta fuori delle mura settentrionali di Livorno in mare si dirigono. - Ma ancora questa congettura di viene inferma, e priva affatto di forza, qualora si rifletta alla recente origine dell'emissario di Calambrone, dove pochi secoli addietro esisteva il seno del Porto pisano, in guisa che in quella paduletta e nel circostante suolo, tre in quattrocento anni fà, penetravano le onde marine, cosicché le acque dell'Ugione, del Cigna e di tutti gli altri fossi della pianura sett. di Livorno, che oggi vanno a perdersi fra quegli stagni, sboccavano non già per la lunga via dell'emissario di Calambrone, ma direttamente in quel seno di mare.

Comunque sia di cotali origini, quello che non ammette dubbiezza si è, che le prime memorie di Livorno compariscono sulla fine del secolo IX. Avvegnachè a quell'epoca troviamo nominata nel piviere di Porto pisano la chiesa di S. Giulia, cioè la prima parrocchia dei Livornesi. Che questa chiesa col vicino paese restasse nelle vicinanze dell'antico emporio pisano, lo dichiarò un documento del-PArch. Arciv. di Pisa del giugno anno 801, nel quale rammontasi Ecclesia S. Juliae,

quae situ esse videtur in Porto pisano: e lo confermano molti altri istrumenti posteriori, confaceuti a farci riconoscere Livorno sino dai suoi incunabuli.

Con più precisione lo stesso luogo su indicato da altra pergamena dello stesso archivio arcivescovile, sotto l'anno 1017, quando la chiesa di S. Giulia era già stata innalzata all'onore di battesimale, avendo per tale effetto associato al suo titolare quello del santo Precursore. La qual pieve di S. Giulia e di S. Giovanni Battista non solo si qualifica situata in suprascripto Porto pisano prope Livorna, cioè compresa nella giurisdizione di Porto pisano, ma si aggiunge, che facevano parte del suo piviere varie ville sotto i nomignoli di Sala, Fundo magno, Tribio, Waralda, ec.

Tali documenti coincidono appunto con l'epoca più trista dell'Italia, quando la regia autorità, scossa dalle fazioni dei vari pretendenti al di lei impero, erasi resa impotente e quasi di niun valore; allorche, per difendere dalle invasioni di sempre nuovi pretendenti i heni di recente sequisto, solevano darsi in custodia alle mene vescovili, alle abazie, agli ospedali, o ad altri corpi morali; le quali corporazioni, per quanto da simili invasioni non fossero neppur esse immuni, solevano peraltro restare più difficilmente dalla fortuna bersagliate. Erano finalmente quei secoli, nei quali il patrimonio regio ed i diritti sovrani venivano trasfusi, assorbiti e goduti dai vicarii imperiali, i quali col titolodi marchesi la facevano da padroni sulle provincie alla loro amministrazione affidate.

Le quali premesse osservazioni ci guidano a poco a poco a conoscere l'origine per la quale tanti luoghi di nuovo acquisto, come sarebbero i greti dei fiumi, i nuovi laghi o paduli, le spiagge del littorale aumentate ec., divenute per ragione di gius pubblico proprietà del principe o delle limitrofe comunità, venissero arbitrariamente e senza ostacolo dai vicegerenti imperiali occupate, e quindi ai loro fedeli, o alle corporazioni ecclesiastiche a titolo di enfiteusi perpetua o di

precaria cedute e donate.

Fra i governanti della Toscana nel primo secolo dopo il mille l'istoria presenta due matrone in Beatrice e Matikle, l'una moglie, l'altra figlia del potente March. Bonifazio. Le quali femmine in un modo

quasi assoluto per il lungo periodo di 64 anui (dal 1053 al 1116) la provincia della Toscana governarono.

Già all'Art. Littorale Toscano si è veduto, che buona parte del Delta pisano può riguardarsi come terreno di nuovo acquisto sul mare; e l'istoria del medio evo è piena di donazioni di beni del patrimonio regio, situati lungo gli alvei, e fra le foci del Serchio e dell'Arno.—Non starò a indagare, come da sì fatta origine potesse derivare l'acquisto del castello e corte di Livorno che la contessa Matilde nel principio del secolo XII di sua libera volontà a titolo di dono assegnò all'opera del duomo di Pisa, bensì dimostrerò che quella marchesana con simile atto non donò altro che i beni allodiali da essa posseduti in Livorno, o nel suo distretto, dove aveva un castello, vale a dire un resedio dominicale con annessa corte e macchia da pastura; non una rocca, come quella che alcuni cronisti congetturarono avere quella contessa fabbricata nel luogo della Fortessa vecchia, o dove posero l'immaginario tempio di Ercole Labrone. - Ved. Sautelli e Magni, Origine di Livorno, e gli articoli Bientina, e Conte.

Nel 1103 quel castello e quella corte medesima di Livorno insieme con l'altra possessione di Pappiana dalla contessa Matilde furono assegnate in dote alla Primaziale di Pisa, affinchè il frutto di quei beni s'impiegasse in benefizio del tempio in costruzione. - Se non che gli amministratori della stessa fabbrica, rappresentati da Ildebrando console di Pisa, con istrumento dei 9 giugno 1121 (stil. pis.) cederono per mille lire ad Attone arcivescovo di Pisa la donata possessione della corte di Livorno con tutti i diritti di proprietà, a patto peraltro di potere dentro un determinato tempo redimere quel possesso: ed in caso diverso di rilasciarlo ad Attone e agli Arciv. di lui successori. nelmodo ed espressioni qui appresso, cioè: Quod si taliter non fecerimus....tunc inde in antea habeatis vos et vestri successores praedictum castrum et curtem (de Liburno) cum omni sua pertinentia per istam cartulam Proprietario nomine, ad faciendum inde quicquid volueritis absque omni calumnia donec praedictae mille librae vobis solutae ab Operariis erunt vel eorum misso elc.

Se gli operai della cattedrale pisana riacquistassero o nò l'oppignorata possessione del castello di Livorno, o se gli arcivescovi di Pisa la cedessero altrui ad enfiteusi perpetua, o come allora appellavasi a titolo di feudo, non è noto, nè finora comparvero scritture che lo dichiarino. Ciò che non ammette dubbio si è, che nel 1138 la stessa possessione di Livorno apparteneva ai figli del marchese Alberto Rufo, discendenti da una delle quattro linee di toparchi, il di cui stipite risale a quell'Oberto che era conte del Palazzo in Italia per l'Imp. Ottone I.

Infatti nello stesso anno 1138 l'Imp. Corrado II, con diploma dei 19 luglio, spedito da Norinberga a favore della cattedrale di Pisa, dichiarò nullo il feudo di Livorno concesso irragionevolmente al marchese Guglielmo Francigena e ai di

lui fratelli.

A coloro cui importasse di conoscere chi fossero cotesti supposti signori feudali del castello di Livorno, rammenterò la lite con tanto treno agitata fra Andrea Vesc. di Luni e le quattro linee di marchesi discesi dal nominato Oberto conte del Palazzo, lite insorta a cagione di un fortilizio stato eretto da quei feudatarii sopra il monte Caprione (promontorio di Capo-Corvo). Nella qual causa, piatita in Lucca nel 1124 davanti a 60 consoli, rappresentava una delle quattro branche di marchesi lo stesso Guglielmo Francesco, o Francigena, figlio del march. Alberto Rufo, uno di quelli designati da Corrado II ch' erano irragionevolmente sottentrati nel possesso del feudo Matildiano di Livorno.

È pure incerto, se gli ordini di quell'imperante, rapporto ai feudatarii testè accennati, fossero eseguiti, oppure se restassero senza effetto, o se anche l'arcivescovo di Pisa rinnovasse a favore dei marchesi medesimi l'enfiteusi del castello donato da Matilde nella giurisdizione di Livorno.

Se ciò tuttora s'ignora, sappiamo per altro dal diploma sopra citato, che il marchese Guglielmo Francesco o Francigena aveva altri fratelli; e che di un Oberto, altro figlio del rammentato march. Alberto Rufo, si trovano memorie fra i documenti pubblicati nelle Antichità Estensi dal Muratori, cui pure dobbiamo la scoperta di un terzo figlio del march. Alberto

Rufo, di quel marchese di Corsica, cui fu di Livorno dalla contessa Matilda douato dato il soprannome di Bratteportata, al quale sembra che toccasse una terza parte del decantato feudo di Livorno.

Figlio di questo terzo feudatario su quell' Alberto marchese in Corsica, piuttosto che della Corsica, il quale dopo morto il padre, mentre egli abitava in Pisa presso la Porta a mare, per istrumento pubblico dei 26 settembre anno 1147 (stil. pis.), cedè a titolo di pegno ai fratelli Sismondo e Conetto, figli del fu Conetto, per mille soldi di Lucca la sua terza parte del castello e corte di Livorno con i corsi d'arqua, selve, raccolte, albergarie, et quaecumque mihi per Feudum, vel alio modo pertinent; dichiarando, che quel possesso gli era pervenuto a titolo di feudo dall'arcivescovato di Pisa. La quale porzione di feudo egli consegnava con patto di poterla redimere dentro due anni mediante la restituzione dei mille soldi di capitale, e del frutto corrispondente, u ragione di soldi 16 e den. 8 per mese.

Ora se questo possa dirsi un feudo con giurisdizione d'impero, o piuttosto una di quelle possessioni acquistate o ereditate con titolo che li statuti pisani del 1161 ( Rubrica 24 ) qualificarono per feudo, o come poi diremmo fidecommisso, ognuno meglio di me sapra giudicarlo. - Volendo poi tener dietro alle operazioni del march. Alberto, cessionario di una terza parte del fendo Matildiano, il quale iu ultima analisi riducevasi a qualche podere con macchie e pascoli fra Monté-Nero, Limone e Salviano, troveremo lo stesso Alberto congiuntosi in matrimonio con una vedova della illustre prosapia pisana de' Vernacci. Avvegnachè egli per contratto rogato li 25 sebbrajo 1150 nella torre di suo cognato Uguccione, presso la Porta S. Salvadore altrimenti detta la Porta d'Oro, in Pisa, insieme con sua moglie donna Calcisana figlia del fu Lamberto, lasciata vedova dal Vernacci, cederono a favore della chiesa pisana, e della badia di Falesia tuttociò che il primo marito di Calcisana possedeva nel castello, rocca e corte di Piombino. Per la quale rinunzia i detti coniugi ricevettero il valore di 3000 soldi di danari lucchesi. (Munat. Ant. M. Aevi).

A meglio dimostrare di quali diritti si

alla chiesa pisana, e da questa pervenuto nei marchesi di Massa-lunense, di Corsica ec. ec. oltre i molti documenti riportati dal Targioni nel Tomo II dei suoi Viaggi, potrei aggiungere un istrumento dei 9 genn. 1244 pubblicato dagli aunalisti Camaldolensi, mercè cui un tal Guglielmo figlio del fu Andrea march di Massa-lunense, stando in Pisa, tanto per proprio conto, come per interesse del march. Alberto di lui fratello e di altri suoi consorti, diede a titolo di feudo, ossia di enfiteusi perpetua, all'abate del mon. di S. Michele in Borgo di Pisa, che acquistava pel suo monastero, un pezzo di terra con vigna situato nei confini di Salviano, distretto di Livorno, con obbligo di pagar loro l'annuo canone di sei denari.

Potrei rammentare una sentenza pronunziala in Pisa li 17 dic. 1261 contro il prenominato Alberto figlio del fu Andrea march, di Massa, con la quale sotto gravi pene gli si comandava di lasciare in pace gli agenti del monastero di S. Bernardo e S. Croce alla foce d'Arno e di non recar loro più molestia rapporto al possesso di una quarta parte del territorio di Monte-Massimo, che quelle mouache per legato testamentario dal conte Ubaldo di Pisa avevano creditato. (Ancu. Diri. Fron. Carte di detto Mon.)

Potrei dire, che quel march. Alberto Signore di Livorno era ridotto in sì povera fortuna, che un di lui creditore, per atto pubblico dei 26 febb. 1270, rogato in Pisa, cedè a terza persona tutti i diritti ed azioni che gli competevano per un credito di lire 25 genovesi dovutegli dal march. Alberto di Massa-lunense. (Arca. crr. Carte della Primaziale di Pisa).

In una parola, da tutti i documenti conosciuti chiaramente risulta, che il paese di Livoruo non fu mai nella condizione dei seudi di mero e misto impero; e conseguentemente che il suo popolo non divenne, nė fu in alcuna maniera vassallo dei marchesi di Toscana, nè degli arcivescovi di Pisa, nè dei toparchi di Massa, o di altra qualsiasi specie di Baroni.

LIVORNO SOTTO LA REPUBBLICA DI PISA.

Dopo avere veduto Livorno col suo ditrattasse, e qual sorta di feudo fosse quello stretto, tanto nello spirituale quanto nel

temporale, far parte integrante della giurisdizione di Porto pisano, non fia d'uopo domandare, da quale potestà sovrana i suoi abitanti dipendessero, tostochè poco lungi da quel porto e dalle sepolte macerie della villa di Triturrita, sorse a poco a poco e crebbe sempre più bello e più grandioso il puese di Livorno.

Quindi non si potrebbe conoscere l'origine di questa città senza riandare le vicende istoriche del Porto pisano, di cui Livorno divenne in seguito il capoluogo.

All'anonimo autore del Breviar. Hist. Pis. dobbiamo l'avviso, che all'imboccatura del Porto pisano nell'anno 1157 furono cominciate a costruirsi due torri, la prima delle quali, denominata del Magnan, restò compita nel 1162, e la seconda, chiamata della Formica, si terminò nell'anno 1163.

Sono le stesse torri che rammentò il primo istorico fiorentino, all'anno 1268, allorche disse « che il re Carlo di Angiò ebbe Porto Pisano, e fece disfare le torri del Porto. (RICORDAN. MALESE. Cronic.

cap. 189).

Appella all'epoca medesima del 1163 la erezione di due altri importanti edifizi nei contorni di Livorno, cioè, il Fondaco del Porto pisano, e la torre del Fanale. Quest'ultima per contratto dei 13 marzo, nel 1282, fu dai consoli di mare per anni 5 concessa in affitto a fra Galgano priore dei frati Romitani di S. Jacopo d'Acquaviva con l'obbligo di abitarvi di giorno e di notte dal di primo aprile susseguente e di mantenervi accesa la Lanterna. Al qual nopo gli fu nell'atto medesimo fissato un congruo salario, la spesa de'lucignoli ed altro, più sei staja di olio ogni trimestre per far ardere il Fanale.

Della determinazione di costruire davanti al Porto pisano, a spese della dogana di Pisa, due altre torri oltre quelle di sopra rammentate, si trova ricordo negli statuti pisani del 1284 (Rubr. 61 Lib. 1).

Non è questo un libro che permetta di far tesoro, quanto si potrebbe, di troppi documenti dei secoli XII, XIII e XIV per dimostrare, che, se si eccettui la borgata di Livorno, il Porto pisano a quell'epoca non contava altro paese dove avessero residenza i pubblici funzionarii del Comune di Porto pisano; e che in Livorno, a forma degli statuti di Pisa del 1284 (Rubr.

85 del lib. I) inviavasi il capitano, ossia giusdicente del Porto pisano e del suo distretto. Quindi fu ad oggetto di popolare il paese e di animare il commercio del Porto medesimo, che i Pisani nelle costituzioni, o statuti del 1284, promettevano immunità e franchigie dai dazii e prestanze ed altri privilegii reali a tutti coloro che da lì a dieci anni futuri si fossero recati con le loro cose e famiglie ad abitare e fissare il loro domicilio in Livorno, intorno al porto o nella comunità. Oltre di ciò il potestà ed il capitano del popolo pisano si obbligava di proporre al consiglio degli anziani la provvisione di circondare la terra di Livorno di buone e convenienti mura; ed in caso affermativo, far deliberare su qual disegno e maniera si dovessero quelle costruire. (STATUT. Pis. Civit. Cod. nella Bibl. dell'Univers. L.b. I. Rubr. 85).

Nelli statuti pisani del 1161 in un'agginnta posteriore alla rubrica 54 trattasi di provvedimenti da prendersi, onde facilitare il commercio e la navigazione fra l'antico porto di Livorno e Pisa; avvegnachè ivi si trova la deliberazione, che incarica i consoli di mare di fare esaminare diligentemente dai periti: se fosse stato possibile di rendere navigabile il fosso Carisio, a partire dal suburbio meridionale di Pisa fino allo Stagno, oppure fino all' Ugione; e trovando il progetto eseguibile, ordinavasi di farne la relazione al potestà e al consiglio degli anziani.

Ma quasi tutti cotesti provvedimenti atti a popolare, difendere e far prosperare Livorno ed il vicino Porto pisano pare che mancassero della esecuzione desiderata.

Frattanto era appena trascorso un anno dalla redazione degli statuti del 1284, quando i Genovesi per mare, ed i Lucchesi per terra recaronsi a combattere Livorno e Porto pisano; sicche gli assalitori, stando agli annalisti genovesi, guastarono il paese e feciono cadere la torre di verso ponente con gli uomini che v'erano a guardia, ruppero le catene della bocca del porto e quelle recarono a Genova per trofeo. (Cappar. Annal. Genuens.)

Il cronista Giov. Villani accrebbe fino in cinque il numero delle torri state in quell'occasione rovesciate in mare, fra le quali egli nomina il funale della Meloria, ed aggiunge l'addebito ai Genovesi di avere affondato alla bocca ed en-

722

trata del Porto pisano più legni grossi carichi di pietre, col rompere i palissi, perchè il detto porto non si potesse più usare. (Giovanni Villani. Cron. Lib. VII. C. 141 ).

Non so qual peso possa meritare siffatto racconto del cronista fiorentino; qualora si rifletta, che il Fanale non fu mai alla Meloria, ma sivvero nella secca dell'attuale Lanterna di Livorno, e tostochè niun altro scrittore del tempo fece menzione dei legni carichi di pietre dai Genovesi in quell'occasione davanti la bocca del Porto pisano affondati. - Dirò solameute che la Rep. di Pisa obbligata da tanti disastri a cercare pace, finalmente dure condizioni l'ottenne nell'agosto del 1200. In conseguenza della quale i Pisani procurarono tosto di risarcire i recenti danni che alle torri del loro porto ed a Livorno i suoi nemici avevano recato.

Le prime operazioni furono la costruzione di una nuova e più solida torre del Fanale, non già nel banco della Meloria, ma nella secca a levante di Livorno, dove sino dal 1163 era stata eretta quella che alla cura del priore dei frati Agostiniani nel 1282 dai consoli di mare venne affidata, torre stata in seguito descritta dal Petrarca nel suo Itinerario Siriaco con il distintivo del vicino Livorno, et fere contiguum Liburnum ubi praevalida turris est, cujus in vertice per nox flamma navigantibus tuti littoris signum praebet.

In quanto poi alle escavazioni da farsi nel Porto pisano, nulla si parla di lavori di pontoni atti a far concepire l'impedito ingresso di quel porto, bensì la repubblica di Pisa fece murare intorno alla torre nuova, o della Formica, 12 colonnini di pietra con le campanelle per fermare e rimurchiare le navi esistenti nel porto; ed inoltre diede ordine che si gettassero in mare altre scogliere a difesa della stessa torre, e che si rimettessero le catene con i consueti pancacci fra le due torri poste davanti alla hocca del Porto pisano, a seconda di quanto trovasi prescritto nelli statuti di Pisa dell'anno 1305, alla Rubr. 32.

Frattanto che si provvedeva a ristabilire e assicurare l'ingresso del Porto pisano, il paese di Livorno, dovendo prestar fede a un cronista coevo, era rimasto a guisa di villaggio privo di mura, e solamente in qualche parte steccato. Dondechè non fu difficile ai fuorusciti di Pisa l'entrarvi nel 1326, ed ai Fiorentini l'impossessarsene nel 1364, ardendo tutto o portando via, e solo poteronsi salvare gli abitanti che in tempo sulle barche cercarono scampo a sè e alle loro cose. (MATTEO VILLANI Cron. Lib. XI c. 90). — Tali riflessi fanno dubitare, che non solo non avesse effetto il progetto registrato nel primo libro degli statuti pisani del 1284, relativamente al circondare di mura il borgo di Livorno, ma danno motivo di credere, che non vi fosse tampoco alcuna sorta di rocca, nel l'uogo dove fu eretta nel principio del secolo XV quella che più tardi fu ingrandita (la Fortessa vecchia) all'ingresso del porto che attualmente serve di darsena.

Il disastro testè accennato fu preceduto da un altro assalto marittimo che al Porto pisano nel 1362 fu dato da diverse galere genovesi al servizio del Comune di Firenze. Le quali, cacciatine i difensori, s'impadronirono del molo, e dopo qualche resistenza ebbero il palagio del ponte, e l'altra torre a patti; in fine svelsero le catene grosse, che serravano quel porto, e rotte in più pezzi furono dall'ammiraglio Perino Grimaldi inviate a Firenze, dove vennero appese come monumento di gloria alle colonne di porfido davanti al tempio di S. Giovanui, al palazzo della Signoria, a quello del Potestà, e alle porte della città. (MATT. VILLAN. Cronic. Lib. XI cap. 30).

Contuttoció Livorno, ed il vicino suo porto tornarono ad essere dal governo di Pisa riparati ; talchè il Pout. Urbano V nel suo passaggio da Avignone a Roma, servito da 5 galere de' Fiorentini, potè approdare in quello scalo, dove i Pisani avevano preparato quartieri per riceverlo degnamente; e se quel gerarca, pel desiderio di tosto continuare il suo viaggio marittimo, non discese a terra, peraltro vi approdò nel 1376 il di lui successore Gregorio XI, il quale fu accolto e per 10 giorni con grande onore dai Pisani trattenuto in Livorno; argomento confacente a far conoscere qual fosse a quella età il capoluogo del contiguo emporio di Pisa.

Era in tale stato Livorno, allorquando Iacopo d' Appiano (anno 1392), trucidando Pietro Gambacorti suo signore, s' impadroniva di Pisa e del suo territorio, spronato a tanta perfidia da Gian Galeazzo

duca di Milano, cui poco o punto costava vano il Porto pisano, Livorno ed i suoi il dare opera ad un delitto, e molto meno il consigliarlo. In conseguenza di che nou solo Livorno col suo porto, ma tutta la Maremma toscana (avendo già ligii i Senesi) dipendeva dagli ordini del signor di Milano. Il quale era quasi sul punto d'incatenare al carro dei suoi trofei la più ricca e più avveduta potenza di lui nemica, quando giuuse a Firenze l'avviso della di lui accaduta morte (anno 1403), sicchè il laccio si ruppe e il colosso politico della biscia milanese per un momento andò in pezzi. Per disposizione dell'estinto duca, Pisa col suo distretto toccò in signoria a Gabbriello Maria figlio naturale di Gian Galeazzo; nè molto tempo corse senza che si tenessero pratiche coi Genovesi, per di cui consiglio il nuovo signore di Pisa e di Livorno si pose sotto la protezione del re di Francia e del maresciallo Buccicaldo suo luogotenente in Genova, il quale di prima giunta occupò militarmente il Porto pisano e Livorno.

### LAVORRO SOTTO IL GOVERNO DI GENOVA.

Non era corso un anno dal trattato di protezione implorato da Gabbriello Maria, quendo egli stesso firmava in Livorno (27 agosto 1405) la vendita di Pisa e di tutto il distretto ai Fiorentini. con giurisdizione di mero e misto impero, eccettuato Livorno e Porto pisano, nell'atto istesso che conseguava questi due luoghi alla custodia e tutela dei Genovesi e del loro governatore Buccicaldo. Costui nel giorno appresso, in Livorno medesimo, ratificò il trattato a nome del re di Francia come signore di Genova, e ciò nel tempo stesso che il luogotenente regio rilasciava ai Fiorentini l'uso e le rendite del Porto pisano e di Livorno; promettendo che i Genovesi non avrebbero in alcun tempo imposto dazii, gahelle, o altri aggravii alle persone e mercanzie tanto di mare quanto di terra, sicchè fosse in facoltà di fario solamente al Comune di Firenze, a condizione però che gli abitanti di Livorno non potessero gravarsi di più di quello che lo erano stati anteriormente al dominio del Visconti.

All'incontro il governo fiorentino si obbligava di pagare ogn'anno 631 fiorini d' oro alle truppe Genovesi che presidiafortilizii.

Una circostanza debbo fare avvertire ai miei lettori, quella cioè di sentire in questo trattato rammentare la prima volta, se non m'inganno, i fortilizii in Livorno, dove pare che già fossero a quella età, o almeno, che sino d'allora vi si cominciassero ad innalzare.

Infatti l'iscrizione superstite nella cappella del mastio della Fortezza vecchia alla bocca del porto di Livorno, risale all'anno 1405, epoca in cui fu posta con l'arme del Buccicaldo quella memoria da Guglielmo Angiolin primo castellano.

Mentre i Genovesi con il loro governatore francese Buccicaldo rilasciavano ai Fiorentini l'uso di Livorno, i militari e gli abitanti ubbidivano a un luogotenente nominato dallo stesso maresciallo, che a nome del re di Francia doveva dirigere gli affari della repubblica genovese.

Alcuni atti governativi, stati inseriti nel più antico registro della comunità di Livorno, chiamato il Libro Verde, ci richiamano all' anno 1407. Fra gli ordini di quel vicere merita di esserne rammentato uno del dì 11 aprile dello stesso anno 1407, mercè cui Buccicaldo assolvè tutti gli abitanti di Livorno dai delitti di contravvenzione e ribellione che avessero commesso nei tempi passati. Col secondo atto governativo, dato in Genova il da 15 del mese ed anno medesimo, Buccicaldo senza rispetto al proprio padrone, oppure ai Genovesi, apertamente s'intitolò Signore della terra di Livorno, e su, dice quell'atto, per mostrarsi benevolo verso quel popolo, che esentò gli abitanti di Livorno e del suo distretto da tutti i dazií e gabelle.

Questo stato di subdominio e di seudalità dei Livornesi sotto un maresciallo di Francia ebbe però un' effimera durata, tostoché con atto pubblico dei 3 sett., nell' anno istesso 1407, Buccicaldo vende ai Genovesi la Terra e territorio di Livorno per 26000 ducati d'oro. Finalmente con altro istrumento, rogato in Savona li 16 ottobre 1407, il maresciallo medesimo, non più come Signore di Livorno, ma in qualità di luogotenente e governatore di Genova per il re Carlo VI di Francia, avvisava i Livornesi: che tutti i diritti sopra Livorno e suo distretto, appartenutigli

come privato signore, li aveva trasferiti e ceduti si re di Francia ed alla Rep. di Genova, in nome delle quali potenze era stato inviato come plenipotenziario Giovanni Oltremare per ricevere dai Livornesi il dovuto giuramento di fedeltà. ---Quindi la comunità di Livorno ottenno dal senato di Genova (dic. 1407) la conferma delle immunità e privilegi, stati concessi pochi mesi innanzi ai Livornesi dall'antecedente signore.

Un atto di supremazia del capitano residente in Livorno pel Comune di Genova conservasi tra le membrane dell'archivio Roncioni di Pisa, È un istrumento relativo all'elezione del pievano di S. Giulia di Livorno fatta li 2 nov. 1411 in Livorno distretto di Genora, nel coro della chiesa di S. Maria dal capitano per il Comune di Genova unitamente agli uomini della parrocchia di Livorno.

Ecredibile che in questo frattempo qualche altra innovazione aecadesse rapporto al presidio delle torri del Porto pisano, tostochè queste passarono sotto la custodia immediata del governo fiorentino. Quindi è che insorsero vertenze fra i due stati, per terminare le quali furono dalla Rep. fior. nel sett. del 1408 a Livorno inviati due cittadini di quelli della balia dei Dieci di Pisa, cioè, Niccolò di Donato Barbadori e Rinaldo di Maso degli Albizzi, affinchè si trovassero insieme coi onpitani genovesi che ivi resiedevano. Non sembra però che tali differenze venissero appianate se non mediante un trattato di pace che si concluse in Lucca li 27 aprile del 1413. In tale occasione furono determinati i confini della giurisdizione territoriale di Livorno e del Porto pisano dentro i seguenti termini, cioè; da un lato lo Stagno fino al mare; dall' opposto lato i Monti livornesi sino al luogo detto Chioma; dal terzo lato la linea del mare, e dal quarto lato le terre che dal luogo Chioma acquapendono verso i muri di Monte Massimo, e in parte nelle terre del romitorio di S. Maria della Sambuca fino alla chiesa di S. Lucia del Monte, e di là proseguendo sino al luogo chiamato Acquaviva. Cotesto spazio territoriale fu al governo di Genova. Nel 2.º articolo fu stabilito, che il restante del territorio

vorno, dovesse rimanere di pieno diritto al Comune di Firenze. Nel 3.º art. su deciso, che i sudditi e cittadini fiorentini potessero avere libero accesso e regresso alle torri del Porto pisano, alla casa della Bastia e al lido del mare lungo le torri del Porto, le quali si dichiararono dipendenti dal Comune di Firenze, mentre il Porto pisano restava ai Genovesi in quel modo che era stato convenuto nel 1405 con il governatore Buccicaldo. 4.º Che fosse in libero arbitrio dei Fiorentini di rifabbricare la Torre rossa di Porto pisano, stata rovinata dai Genovesi sino dal 1362. 5.º Che il Comune di Firenze per lo spazio di 3o auni non potesse imporre, nè riscuotere, siccome gli era stato accordato nel 1405, gabelle o altro dazio sopra la terra e porto piccolo di Livorno; quod ipse portus parvus Liburni (si noti l'espressione del trattato) se extendat usque ad turrim Fanalis, quae dicitur la Lanterna inclusive, et non ultra. 6.º Che sosse in sacoltà dei Genovesi, e non di altri, d'imporre tali gravezze ai Livornesi o a coloro che vi abitassero, eccettuati i Fiorentini e i loro distrettuali. 7.º Che il Comune di Firenze potesse imporre g belle, e diritti di ancoraggio nel Porto pisano, tanto agli nomini come ai na vigli e alle mercanzie, eccettuate quelle dei Genovesi e dei loro sudditi; 8.º Che il Comune di Firenze dovesse pagare a quello di Genova ogni anno cento fiorini d' oro per il mantenimento del lume nella torre del Fanale di Porto pisano, volgarmente chiamata la Lanterna, per provvisione del custode ed altro . g.º Che dentro un mese dopo la ratifica della pace i Fiorentiai dovessero abbattere le fortificazioni state da questi erette alla Bastia nel Porto pisano, coll'obbligo di riempire il fosso, il vallo, e disfare lo steccato in guisa da non restarvi più idea di fortilizio, ma di poter lasciare la fabbrica del casone ad uso di magazzino; hen inteso che il dominio diretto del suolo e dell'edifizio restasse al Comune di Genova, al quale effetto i Fiorentini si obbligavano pagare ai Genovesi l'annuo canone di due fiorini d'oro.

Tali furono le principali condizioni di dichiarato appartenere di pieno diritto quel trattato, per effetto del quale la steria vide il bizzarro fenomeno di due nazioni astute, infaticabili e rivali nei trafin questione, situato a settentrione di Li- fici commerciali, paralizzare scambievolmente le proprie forze col promiscuato, possesso di un paese, dove ciascuna delle due potenze esercitava una semi-padronanza senza potersi una più dell'altra qualificare assoluta dominatrice.

Da quest' intralciata siguoria è facile arguire durante un tale periodo qual sorte corressero gli abitanti di Livorno e del contigno porto, costretti ad ubbidire a due diversi padroni, pieni di sospetti e intenti co tantemente a provvedersi di migliori difese per mantenere non solo la conquistata parte della preda, ma per tentare ciascuno dei due di strappare il re-

stante dalle mani dell'altro padrone. Dondechė i Fiorentini, dopo acquistata le città di Pisa, reputando come di loro proprietà il Porto pisano e Livorno, di male animo potevano soffrire che dominasse in casa propria una nazione nata in mare, e le di cui bandiere sventolavano in tutti gli scali più frequentati dell'Asia, dell'Affrica e dell'Europa. Quindi è che ad ogni opportuno incontro il governo di Firenze esibiva, ma sempre senza effetto, vistose somme ai Genovesi per la compra di Livorno. - Venne finalmente il tempo del bisogno, allorquando il doge di Genova Tommaso Fregoso, col pretesto della necessità che si aveva di danaro, ad oggetto di provvedersi contro gli eserciti, dal duca di Milano inviati ai danni della propria patria, propose a quegli anziani di vendere a caro prezzo Livorno al Comune di Firenze Furono i preliminari conclusi in Genova li 21 del mese di giugno dell'auno 1421, e sei giorni dopo in Firenze dai respettivi sindaci venne ratificato il contratto di compra del castello, terra e fortilizii di Livorno e del suo qualsiasi porto, insieme col Porto pisano, la torre della Lanterna, ed alcune altre torri, fortificazioni, possessi, case, bastie, palizzate e territorii con ogni diritto e giurisdizione, mediante lo sborso che la Rep. fior. doveva fare a quella di Genova di fiorini centomila di oro. Nella quale occasione per cautela della compra i Genovesi furono obbligati a far constare legittimamente dell'acquisto precedentemente da essi fatto di Livorno e del suo territorio, conforme apparisce dai documenti originali che trovansi inserti nel trattato in discorso, esistente nell'archivio delle Riformagioni di Firenze.

Allora per la seconda volta il territorio comunitativo di Livorno fu determinato dai seguenti confini, civè: da un lato, a principiare dallo Stagno per le così dette mura di S. Silvestro e di là fino at mare; dall'altro lato dal luogo, o torr. chianato la Chioma; dal terzo lato dal mare; e finalmente dal quarto lato sino alle Serve (forse Val-Benedetta); e di là per le Serve che acquapendono verso sett. sino a Monte Massimo, ed in parte con i beni dell'eremo di S. Maria della Sambuca fino alla chiesa di S. Lucia del Monte, ec.

Una delle condizioni della compra di Livorno era quella di conservare ai Gepovesi alcuni privilegii relativi alle gabelle delle proprie merci, e agli ancoraggi dei loro legni, in conferma di quanto ad essi fu concesso da Pietro Gambacorti quando era capitano del populo di Pisa.

In seguito di tutto ciò, sotto li 30 giugno dello stesso anno, fu preso possesso a nome della Rep. fiorentina della terra, porto, fortificazioni e territorio di Livorno, nell'atto medesimo in cui i rappresentanti della stessa comunità prestarono giuramento di fedeltà alla Signoria di Firenze, Quindi all' università medesima, sotto di 28 agosto 1421, furono concesse alcune capitolazioni, in vigore delle quali venne per un triennio accordato agli abitanti di Livorno l'esenzione da ogni dazio e gabella, eccettuate soltanto quelle delle porte : e nel tempo stesso si dichiarò che il loro territorio, porto e luoghi aunessi facessero parte integrante del contado, e non già del distretto fiorentino. Dondechè per tale atto, non dovendo Livorno e il suo distretto considerarsi come puese di conquista, i suoi abitanti vennero tosto ammessi a partecipare dei diritti che la legge accordava ai cittadini fiorentini a preferenza dei paesi distrettuali. - Ved. l'Art. FIRERZE, Compartimento, Vol. II pag. 280. (ARCH. DELLE RIPORMAG. DE FIRENZE).

## LIVORNO SOTTO LA REPUBBLICA PIORENTINA.

Quasiche il popolo fiorentino fosse presago di ciò che era per diventare Livorno sotto i di lui reggitori, si rallegrò sommamente di un acquisto da tauto tempo desiderato, parendo che pure una volta i suoi negozianti, sparsi per tutte le piazze di commercio dell' Europa, potessero volgere il loro animo cou fiducia alla navigazione, e per tal guisa emancipandosi dai Genovesi e dai Veneziani, siccome per lungo tempo erano stati ligii dei Pisani, condurre la stessa nazione ad accrescere le forze pubbliche con le for-

tune private.

Quindi Niccolò da Uszano, essendo stato nel 1422 inviato ambasciatore al duca di Milano, come a colui che rimproverava i Fiorentini di avere acquistato Livorno a un prezzo molto maggiore di quello che valeva, seppe rispondergli a che la sua patria comperando Livorno erasi da molti sinistri liberata, e per conseguente acquistatone comodità grandissima per le proprie merci e per i nazionali traffichi, onde i Floreutini stimavano averne avuta buona derrata, e tenevano quel paese molto più caro che non gli costò; nè chicchessia poteva di ciò adontarsi, avendo la Signoria di Firenze compro da chi poteva vendere quello che era già della giurisdizione di Pisa ». (Ripormag. de Pirrener, America. Istor. for. Lib. XVIII).

Con quest'animo il governo della Rep. innansi che terminasse l'anno 1421, avendo creato il magistrato dei consoli di mare composto di sei cittadini, diede ordine si fabbricassero dentro un anno due galere grosse da mercanzie, e sei altre delle sottili per guardia e difesa del commercio marittimo, con facoltà ai consuli medesimi di destinare il luogo, o darsena da tenervi quelle galere e altri navigli a sverno; quindi affidò agli stessi consoli la cura di rifabbricare la ottagona marmorea Torre rossa, la quale fu appellata Torre nuove, conosciuta odiernamente sotto il vocabolo del Marzocco stante l'emblema del leone che fu messo per ventarola.

Non era ancora l'anno 1422 giunto alla metà del suo corso, quando su varata dall' arsenale di Livorno la prima galera armata, che aveva a fare il viaggio di Alessandria di Egitto; sicchè in tale circostanza si secro solennissime processioni per la città di Firenze, onde in vocare Iddio a favorire la repubblica nelle cose di mare, com' era stato a lei savorevole in quelle di terra. Frattanto la Signoria, dopo avere mominato capitano della prima galera Zamobi Capponi; dopo aver destinato a montarla dodici giovani di buone famiglie per esercitarvisi in qualità di usisiali, in-

viò consoli e ambasciadori nell'Arcipelago e nell'Africa con lettere credenziali al Gran Mastro dell'Ordine gerosolimitano a Rodi, al signore di Atene e Corinto, al tiranno di Cefalonia, e al Soldano di Egitto per aver da ciascuno di quei principi salvocondotto perpetuo e pienissima sicurtà di navigare, di stare, di trafficare e mercanteggiare nei loro stati alla pari, se non a preferenza, delle nazioni cristiane le più favorite.

L'Ammirato nel rammentare lo scopo di tali ambascerie, ed i nomi dei cittadini inviati a Corinto ed in Egitto, diceva a che i Signori stimarono esser cosa necessaria, che si mandassero ambasciadori al Soldano di Babilonia con ricchi presenti, avendo prima ridotto il fiorino al peso di quello di Venezia; il quale fu chiamato fiorino largo di galea. L'autore stesso aggiungeva che, gli ambasciatori furono Carlo Federighi e Felice Brancacci, ai quali fu data potestà di fermar patti e convenzioni col Soldano quanto più utili e in benefizio della Repubblica fosse possibile.

Cotesta notizia ci richiama per avventura ad una riformagione della Signoria, sotto dì 6 maggio 1422, dal Vettori nel suo Sigillo d'oro a pag. 300 riportata; con la quale si avvisavano i consoli di mare, che i fiorini da coniarsi di nuovo dovevano essere della consueta boutà, ma aumentati di peso in guisa che 96 fiorini di sigillo vecchio dovessero accrescersi della valuta di due quinti di fiorino in oro.

Fra le istruzioni date agli ambasciadori, e le domande da farsi per utile del commercio dei Piorentini al Soldano di Egitto, eravi nei precisi termini la seguente: « che la moneta nostra d'oro e d'argento vi si spenda (in Egitto) e corra e sia ricevuta come qualunque altra, e massime il fiorino nostro come il ducato vinigiano, essendo buono e migriora de vi-MEZZA D'ORO; e'di peso come quello, mostrando cn' e' più pine . . . . Ed in ciò vi assottigliate quanto è possibile, offerendo di farne la prova con mettere al fuoco e fondere i fiorini e i ducati. E ingegoatevi di avere notizia e dimestichezza con chi di ciò s'intenda. E questo è di maggior importanza d'ogni altra cosa che albiate a fare, e domanderete che se ne faccia sperienza, mostrando, caz il nostrao sio-

ring mai non progresò di virenza, e che in molte parti è cognosciato di finezza e virtù come il ducato, e più.... E ancora dello argento mostrate, ma insistete in sull'oro. E se per questo abbisognasse fare alcuna spesa, eseguite quanto di ciò siete informati dai consoli di mare, ec. »

gere quella informazione la troverà per intiero, ad eccezione di poche varianti, riportata nel codice Juris Gentium di Leibnitz Parte II, dal quale la trascrisse il Pagnini nel T. II della sua opera della Decima, insieme con il rapporto fatto li 17 febb. 1423 (stile comune) alla Signoria dagli ambasciatori reduci dall'Egitto.

Frattanto che il governo di Firenze con ogni sua possa mirava a rendere sempre più florido il paese alle sue cure affidato, sia con l'ampliare l'autorità ai sia con accordar privilegi e sgravare da repubblica nuovi artigiani, nuove arti e manifatture; frattanto che si dava prinfilato, il quale ben presto si portò a tale persezione, che non vi su a quel tempo il migliore in altro luogo del mondo, sicchè l'arte della seta non lavorò mai tanti drappi quanto allora, nè mai si fecero i più ricchi broccati d'oro nè stoffe di maggior pregio; nel tempo che si contavano fra i soli cambisti di Mercato nuoo due milioni di fiorini d'oro in oro; mentre che in ogni genere di arti liberali, di economia pubblica e privata sorgevano in Firenze uomini di genio, e cittadini per prudenza e per senno venerandi ; nel tempo che si spendevano grosse somme di danaro per costruire galere, che si spedivano per ogni parte consoli e ambasciadori onde appianare la via ai mercanti siorentini, e che si cercava di rimuovere per quanto era possibile ogn'impaccio al commercio; allora quando si cominciava a circondare Livorno delle sue prime mara merlate, e che Firenze mirava con ogni sua possa al punto di pervenire un giorno a rivaleggiare con Genova e Venezia, nella speranza di diventare l'Inghilterra del medio evo; ecco che il duca Francesco Maria Visconti, educato alla torbida politica paterna, ora coperto, ora manifesto, ma sempre nemico impla-

cabile della repubblica fiorentina, pervenuto che fu ad impadronirsi di Genova, in mezzo alla pace poco innanzi da esso giurata, diede tosto occasione ai Fiorentini di turbare la loro, mettendo a soqquadro tutta l' Italia.

Uno dei primi passi del duca mila-Del resto chi avesse bramosia di leg- nese alle ostilità contro il governo di Firenze fu quello di far catturare dai legni genovesi una nave mercantile di Luca Fallera escita dal Porto pisano, ossia da Livorno, allorchè veleggiava nelle parti di Ponente, e di farla ritenere con le sue merci in Porto-Fino.

Invano la Signoria di Firenze inviò uno speciale ambasciadore al Senato di Genova e a quel luogotenente del Visconti con pressanti istruzioni per dolersi dell'arresto fatto della nave e delle mercanzie contro ogni diritto e ragione; invano consoli di mare, ed accrescere loro balia, per due volte si mandarono ambasciate d'illustri cittadini a Milano, prima, nelgabelle per introdurre nel territorio della l'autunno del 1422, Mess. Nello di Giuliano Martini dottore di legge con Averardo de' Medici, e quindi nel settembre cipio in Firenze al ricco mestiere dell'oro del 1423 lo stesso Mess. Nello con Bartolommeo di Niccolò Valori, ingiungendo ai medesimi l'obbligo di far conoscere a quel duca la sua malafede, i suoi artifizii, e tutte le cause esporgli, per le quali il popolo fiorentino era costretto a preparursi alla guerra, seppure la sua Signoria non provvedeva con sollecita riparazione e con effetto, acciocche prima di tutto (per giovarmi delle parole originali) fossero restituite le robe dai Genovesi tolte ai nostri cittadini indebitamente, e che il nostro Porto pisano non sia molestato dai Genovesi, ne da altri suoi sudditi, ma ci siano observati i patti abbiamo coi Genovesi da lui come Signore di Genova, realmente e senza contesa. Et ancora domandate (diceva l'istruzione) il salvocondotto di poter navigare, come proferse mess. Nanni degli Strozzi ambasciadore del marchese Niccolò d' Este, et ancora mess. Franchino nella prima ambasciata. ( ARCH. DELLE RIPORMAG, DI FIR. - AMMIR. Istor. fior. Lib. XVIII).

Dopo inutili lagnauze, dopo varie ambiguità, i Fiorentini si risolvettero alla guerra, eleggendo Carlo Malatesta in loro capitano, e chiamando molti altri prodi ufiziali nel loro esercito. Quindi la Signoria strinse lega con Alfonso re d'Aragona, al quale aveva promesso 1500 fanti per assalire Genova con la sua armata navale e strapparla dalle mani del Visconti.

Fratanto Alfouso imbarcatosi a Napoli e approdato a Livorno, non trovando pronti i 1500 soldati florentini, senza indugio volle proseguire il suo viaggio per la Spagna.

Nella compra di Livorno del 1421 era per altro corsa una condizione onerosissima e di gran danno al commercio nazionale, come quella di obbligare i Fiorentini, tostochè volessero navigare nelle parti di ponente per l'Olanda, le Fiandre e l'Inghilterra con panni, lane, o altre meraziviera e da Genova a Talamone, a doriviera e da Genova a Talamone, a dorivere caricare sopra navi de Genovesi con pagare le gabelle conforme erano tenuti mei tempi trascorsi.

Da cotesta condizione umiliante il Comune di Firenze, dopo spesi in tre anni di guerra due milioni e mezzo di fiorini d'oro, cercò di liberarsi mediante il trattato stipulato in Venezia l'ultimo giorno dell'anno 1426; nel quale per la mediazione del pontefice Martino V restò couvenuto « che il duca di Milano, come signore di Genova dovessa liberare i Fiorentini da qualsiasi obbligo di far condurre le loro merci dai porti dell' Inghilterra e delle Fiandre sui legni dei Genovesi, come pure da ogni pena nella quale fossero incorsi per non l'avere osservato. Se non che dopo pochissimi giorni si vide, che al Visconti piuttosto che la pace piaceva di continuare la guerra; sicchè i Fiorentini dovettero ritornare in lizza e spendere un altro milione di secchini innanzi di ridurre il duca di Milano a chiedere quella pace, che finalmente restò fissata e conclusa in Ferrara li 18 aprile dell'an-No 1428.

Ciò non ostante i Genovesi non desisterono dalle rappresaglie di mare, le quali solamente nel 1429 sospesero per via di tregua, ricevendone il contraccambio per decreto della Signoria di Firenze.

In questo mentre nei cantieri di Livorno e di Pisa si costruivano galere grosse da mercatura e galere sottili da guardia, con l'ordine ai consoli di mare di fabbricarue una ogni sei mesi, assegnando a tal uopo 1200 fiorini l'anno de'danari destinati allo studio pisano. Infatti due

galere estriche di merci partirono dal porto di Livorno nel di primo di febbrajo del 1429, e due altre ai primi di settembre dello stesso anno, prendendo la via di ponente per l'Inghilterra e per le Fiandre, mentre diverse galere si noleggiavano dai mercanti fiorentini per dirigersi in Romania, nel mare Jonio e nell'Arcipielago con la mira di fare il commercio direttamente sopra i proprii navigli, e non prendere più la legge dalle potenze marittime del Mediterraneo.

Nè a questi soli si limitarono iprovvead oggetto di far prosperare il traffico, richiamare a Livorno mercanti e assicurare mare ebbero ordine dalla Signoria di accomodare fuste e galere della Repubblica ai negozianti fiorentini. Delle quali galere nel 1429 ne fu data una per cinque anni senza spesa a Domenico Bolfini mercante fiorentino, acciocchè facesse il viaggio di Ragusi almeno due volte l'anno, con l'obbligo di tornare col muovo carico a Livorno. Le merci che portava in Levante consistevano in un migliajo di perse di panni di lana Francesca e Sannattea, per la maggior parte fabbricati ia Firenze, riportandone di là in cambio argento, oro, cera, pellami ed altre mercanzie. Un simile favore venue accordato pure ai consoli dell'arte della lana di Firenze, per fare il loro commercio in Inghilterra, nell'isola di Majorca, ec. (Pa-GHIHI, Della Decima T. II).

Nel tempo che si bene camminavano le faccende commerciali, sopraggiumse a danneggiarle la guerra di Lucca ed un altro più fatale nemico, la pestilenza del 1430, quella che smunse di forze e di denari la Repubblica, questa che decimò lo stato di popolazione, e maitrattò talmente i Livornesi che nel domandare al governo la triennale conferma delle solite esenzioni, supplicarono, che in vista dei diminuiti abitanti venisse ridotto a 100, invece di 150 staja, il sale, che erano obbligati a levare in ciascun anno.

Tale domanda, esseudo stata accordata, ci dà chiaramente a conoscere che la popolazione di Livorno a quell'epoca non poteva essere molto maggiore di 500 persone, ogniqualvolta cento staja di sale corrispondevano a 5000 libbre, vale a dire se libbre per individuo di

Nè tampoco i Genovesi tennero fermo l'accordo delle sospese rappresaglie, poichè, o per proprio istinto, o per esservi spinți dal Visconti loro padrone, essi ajutavano questo contro i Veneziani, mentre ai Lucchesi fornivano sussidii contro i Fiorentini. Si vendicarono in mare i Veneziani e i Piorentini, tostochè, nell'agosto del 1431, l'ammiraglio veneto Pietro Loredano alla testa di sedici galere di sua nazione giunto in Livorno, ed unitosi quivi ad una flottiglia fiorentina governata da Paolo Rucellaj, si diresse verso Genova a combattere la flotta dei nemici composta di 22 galere e di una nave grossa capitanata da Francesco Spinola. Incontraronsi le due armate nella riviera di Levante presso Porto-fino, e senza l'una schivar l'altra, si accozzarono animosamente insieme, combattendo ciascuno con tutte le forze del corpo e dell' animo, sicchè il sanguinoso conflitto, faœndosi sempre più terribile, continuava già da tre ore, quando la vittoria fu decisa dal coraggio e dalla perizia di un nobile fiorentino, Raimondo Mannelli, il quale vedendo le due navi capitane, veneta e genovese, affrontate insieme, combattersi fra loro come se fossero in terraferma, sperando ciascuno che qual delle due navi vincesse deciderebbe della battaglia, Raimondo con la galeazza che comandava, ad onta che i suoi marinari ricusassero di tentare un sì ardito colpo di mano, costrinse il timoniere con le minacce, impugnando un' accetta, a dovere spingere la galeazza verso il sanguinoso conflitto, in guisa che con grandissima foria andò ad urtare nella capitana genovese. La qual nave vacillando discostossi dalla sua nemica; nè potendo i soldati di quella reggersi sul bordo, convenne che molti sdrucciolando cadessero nel mare; per la qual cosa i legni genovesi si posero alla fuga cercando scampo nel vicino Porto-fino, a Genova e una parte a Piombino, lasciando otto galere in preda dei vincitori.

Il frutto di questa giornata navale poteva esser maggiore se l'armata vittoriosa avesse preso immediatamente la via di Genova, onde ne su biasimato il veneto renze, che con somma liberalità concesse che prigioni, navi predate, bottino, bandiere ed ogni cosa vinta, a Venezia per trofeo ed onore di quella repubblica fosse portata.

Può dirsi questa la prima impresa navale, nella quale prendessero una parte attiva capitani fiorentini con legni e ma-

rinari livornesi.

Fu poi pietosa ed onorevole la spedizione fatta nel 1434 d'ordine del Comune di Firenze di due galere a Civitavecchia per liberare Eugenio IV dai Romani tenuto quasi prigione, sicchè non senza pericolo salvatosi il Pont. per il Tevere sulla galeazza della Repubblica, il di 12 di giugno arrivò a salvamento a Livorno. La qual cosa fu reputata in Pirenze a felice augurio, per essersi in quel medesimo giorno serrato l'occhio della famosa cupola di Filippo Brunelleschi.

Volendo avvicinarsi più dappresso all' istoria parziale di Livorno, non troviamo in questi tempi indizio alcuno che annunzii una qualche sorta di prosperità, forse a cagione dell'interrotto commercio, e delle guerre testè accennate, e forse anche del crescente impaludamento del contiguo seno del Porto pisano, sicchè gli abitanti, per la cattiva disposizione dell'aria che quivi già da molti anni si manifestava, più presto mancavano, o infermi vivevano da non potersi che malamente industriare.

Arroge a tuttociò la guerra ostinata che Alfonso di Aragona mosse per mare e per terra alla Rep. fiorentina, e la vittoria navale dagli Aragonesi fra Porto Baratto e la Torre di S. Vincenzio riportata (luglio 1448 ); dopo la quale ai Fiorentini mancò la speranza di acquistare impero nel mare, e al porto di Livorno, prosperità e concorso. In conseguenza di tanti infortunii i Livornesi, all'occasione di richiedere la triennale conserma dei privilegii, nell'aprile del 1449 domandavano di essere esonerati non solo dalla solita annua tassa di 650 fiorini, ma ancora dal debito arretrato, per la ragione, dicevano essi, che il paese era molto diminuito di abitanti e di sostanze, massimamente a cagione della guerra del re d'Aragona, nella quale guerra Livorno aveva dovuto sostenere delle spese straordinaammiraglio per fino dalla Signoria di Fi. rie. Dondechè la Signoria di Firenze,

con deliberazione vinta li 28 aprile del 1449, nel tempo che assolvè il Comune di Livorno da ogni suo debito arretrato, ordinò la conferma di tutte l'esenzioni precedentemente concesse, e lo assolvè dall'annua tassa per le gabelle del vino e del macello, salvo quella di dover prendere cento staja di sale e pagare in due rate lire 406 del suo valore. Questi stessi privilegii furono molte altre volte dulla Repubblica confermati con posteriori provvisioni. (TARGIONI, Fiaggi T. II).

Ne minore fu la cura, che ebbe la Rep. fior. di fortificare Livorno, e fornire nel tempo stesso mezzi di lavoro alla classe minuta del popolo, mentre la Signoria, nel 1458, diede ordine ai consoli dell'arte della lana di Firenze, come quella che più dell'altre arti e manifatture nazionali partecipava dei vantaggi del commercio con l'estero, di somministrare ai consoli di mare fiorini 4000 l'anno, affinchè fos ero erogati nelle fortificazioni e nelle mura castellane, che costruivansi intorno al primo cerchio di Livorno. ( Pa-GRINI della Decima. T. II).

Nel 1463 le esenzioni a favore dei Livornesi vennero ampliate ed estese alla gabella delle doti delle mogli qualunque fosse la loro patria, ed anche alla gabella dei contratti riguardanti la vendita dei beni posti nel territorio livornese, non . ostante che gli atti si rogassero fuori della stessa sua giurisdizione. (ARCE. DELLE RI-FORMAG. DI FIR.)

Tali concessioni erano altresì potentemente reclamate dalle turbolenze del Levante per le conquiste del Turco, sicchè la Rep. fior, fu costretta a sospendere le spedizioni delle galere per le parti di Romania, ed a perdere il traffico del Maruero sehbene nel 1460 le galeazze livor. nesi, ov'erano sopra tre illustri fiorentini, Francesco Vettori, Agostino di Nerone, e Bernardo Corbinelli, cariche di drappi e broccati, di panni, di oli e saponi, appena arrivate a Costantinopoli fossero state da Maometto benignamente accolte. ( BENEDETTO DEI Cronic. - PAGNINI, Della Decima, libro cit.)

Nel 1477 la Signoria di Firenze nell' atto di prorogare ai Livornesi le consuete esenzioni, vi aggiunse quella delle gabelle delle porte per quei generi e merci che vi proprie famiglie. ( Ancs. crr. — Tangeors. Viaggi T. II ).

In questo suddetto anno 1427 furono approvati dal governo di Firenze li statuti municipali, in conseguenza dei quali i Livornesi non potevano essere convenuti al tribunale della Mercanzia di Firenze, nè altrove.

Qualora pereltro si trattava di una somma maggiore di scudi 500, era facoltà di appellare al tribunale dei consoli di mare, salvo per quelle cause che involvessero articoli di ragione, per i quali l'appello era comune tanto ai consoli predetti, come alla Ruota.

Un'altra rubrica di quello statuto tende a dimostrare la decadenza, in cui era Livorno; dicendosi ivi a per cagione che « la terra di Livorno è venuta in gran-« de calamità e miseria, e già disfatto il « più dellé barche di Livorno per li catti-« vi guadagni, si provvede che, per l'av-« venire le barche e i navigli di Livorno a sieno i primi a scaricare e caricare tut-« te le navi, e galeazze e altri navigli di « mercanzie ec. »

La guerra riaccesa coi Genovesi per cagione di Pietrasanta e di Sarzana, obbligo i Fiorentini a soldare alcuni abili capitani con 18 galere, una parte delle quali capitanate dal francese ammiraglio Riccasens nel novembre del 1484 escà dal porto di Livorno dirigendosi verso Genova, sotto gli ordini di Niccolò Martelli, commissario dell'armata a tal uopo dalla Signoria con ampia autorità destinato. Ma, o perchè i Genovesi avessero maggiori forse navali, o perchè il francese ammiraglio riputasse l'impresa di molto pericolo, fatto stà che ripiegò la prora e i rezni verso donde era partito; sennonche, essendo comparso a Livorno li 8 dic. con altre sei galere l'atteso capitano Villamarina, fu risoluto che l'armata di genti e e di tutte le cose necessarie fornita, senza altra tardanza si levasse da Livorno, siccome eseguì nella notte di Natale, e si avviasse alla volta di Genova; lo che accadde poco inuanzi l'avviso della rotta ricevuta dalla flotta dei fuorisciti genovesi comandata dall'exdoge Gio. Battista Fregoso, e della comparsa davanti a Livorno di quella nemica. Per la qual cosa invece di assalire, fu gioco forza pens'introducessero per uso unicamente delle, sare a difendersi dai Genovesi, i quali tentarono per mezzo di un puntone di battere e conquistare la Torre nuova davanti al Porto pisano, sebbene i Fiorentini provvedessero al riparo col postare di contro altro pontone a sua difesa.

Del resto non vi era luogo da temere di perdere Livorno, essendo state fatte gagliarde provvisioni e trovandovisi molte genti d'arme comandate dal conte di Pitigliano e da Ranuccio Farnese. Alle quali cose si aggiunse il ritorno della flotta gallo-fiorentina che costrinse i nemici a levarsi frettolosamente di là, e con gran disordine darsi alla fuga.

Quattro anni dopo, nell'aprile del 1489, Livorno festeggiò lo sbarco d'Isabella d'Aragona figlia di Alfonso duca di Calabria, mentre andava a marito al duca di Milano. In tale occasione la Signoria di Firenze inviò tre ambasciadori a riceverla

ed onorarla; ma questi restarono di gran lunga soperchiati dalla magnificenza di Piero de' Medici, venuto a Livorno per ordine di Lorenzo suo padre ad oggetto di far la sua corte con pomposo sfoggio

alla priucipessa spagnuola.

Fu questi quel Piero de' Medici, il quale nel 1494 a guisa di assoluto sovrano senza autorizzazione del suo governo, appena arrivato con il suo esercito Carlo VIII in Lunigiana, di proprio arbitrio, e temerariamente, fidandosi al debole pegno di un foglio firmato da quel re, trascorse a consegnare alle truppe francesi le fortezze di Sarzana, di Sarzanello e di Pietrasanta, e poco dopo anche quelle di Pisa e di Livorno, piazze tutte importantissime che da quella parte servivano di chiave al dominio fiorentino. In questo modo, per la temerità di un giovane la Rep. siorentina perdè Livorno, talché all'arrivo in Firenze di Carlo VIII e delle sue genti, senza i virtuosi sforzi, e le risolute parole di Pier Capponi la patria con danno della sua libertà a troppo disoneste domande avrebbe dovuto soggiacere. ---Frattanto Pisa, Livorno e le altre tre sortezze a sicurtà del re in guardia ai francesi si rimasero, con la promessa di restituire il tutto si Fiorentini subito che fosse finita l'impresa del regno di Napoli. Ma non su che poco innanzi di rivalicare le Alpi Gozie, che Carlo VIII promise di restituire senz'altra diluzione Pitempo i Veneziani, il duca di Milano ed i Genovesi, rivali della Rep. fiorentina di concerto deliberarono di ajutare. i Pisani non già per assicurare a questi la propria libertà, e restituire loro il porto di Livorno, ma per la cupidità d'insignoriral dell'uno e dell'altro paese.

Arrivarono però iu Toscana più prontamente dei collegati le compagnie francesi, e gli ordini del re senza dilazione, ma non senza buona somma di fiorini, furono adempiti dal comandante della terra e fortezze di Livorno, che consegnò al commissario della Repubblica.

Con opposto procedere frattanto agiva il castellano della cittadella di Pisa, il quale invece di ubbidire ai voleri del suo sovrano, e consegnare la fortezza ai Fiorentini, la diede in piena balia di quel popolo, che per suo consiglio dai fondamenti la rovinò. Nè trascorse molte tempo che i comandanti francesi di Sarzana e Sarzanello, anzichè cedere quelle piazze alla soldatesca della Rep. fiorentina, le venderono ai Genovesi quasi contemporaneamente alla cessione fatta dai castellani francesi, di Motrone e di Pietrasanta al governo di Lucca.

Nel tempo che queste cose accadevano, andava da ogni parte crescendo il pericolo per Livorno, e a danno dei Fiorentini un grandissimo incendio sorgeva. Avvegnachè i Veneziani, il duca di Milauo, i Genovesi, i Senesi e lo stesso Imperatore di Germania, mossi tutti da diversi fini, ma tutti con il desiderio di farsi più potenti a scapito dei protetti, oppure dei vinti, concorsero con mezzi varii e per vie diverse alla difesa di Pisa, e alla conquista della terra e porto di Livorno; nè vi era fra essi chi non sperasse com prontezza e facilmente impadronirsi di quest'ultima piazza; la quale, riuvita che fosse a Pisa, pareva agli alleati che privare dovesse di ogni speranza i Fiorentini di potere mai più ricuperare quella città col suo territorio.

Ad accrescere cotante turbazioni eccitate dai nemici esterni, si aggiungeva in quel tempo il danno più incalzante di un nemico interno, quale si era quello di una gravissima carestia che stringeva Firenze e tutto il suo dominio.

mise di restituire senz'altra dilazione Pisa e Livorno ai Fiorentini. In que to coltà, minacciati da sì grandi pericoli, i cittadini e i governanti di Firenze stavano per timore più uniti e concordi alla conservazione della propria libertà. Fu allora che la Signoria fra le altre cose propose, e i collegii della repubblica deliberarono, di non aderire ai consigli dati dai ministri della lega nemica, talchè su rifiutato di fare dichiarazione alcuna con Cesare, e molto meno di rimettere in suo arbitrio le ragioni dei Fiorentini sopra Pisa, se non dopo aver riottenuto il possesso di quella città. Quindi i Dieci della guerra con ogni sollecitudine attesero a riunire gente d'armi, a fortificare e proyvedere quanto più fosse possibile la piazza di Livorno, nel mentre che la repubblica dirigeva i suoi eserciti nel contado di Pisa.

Calava intanto dalla Germania in Italia l' Imp. Massimiliano I, il quale appena giunto per la via di Genova a Pisa, deliberò di mettersi alla testa dell'esercito della Lega e condurlo davanti a Livorno con la risoluzione di assaltarlo per terra, nel tempo che una flotta Veneto-Genovese lo avrebbe combattuto dalla parte di mare, quando appunto molte compagnie di Pisani con altre truppe degli alleati tenevano in scacco l'esercito dei Fiorentini in Val-d'Era.

Ma niuna impresa, niun progetto militare spaventò il governo di Firenze, il quale, dopo avere provveduto Livorno di armi e di artiglierta, cercava ogni via per fornirlo di viveri e di un maggior soccorso di gente dalla parte di mare. Al quale uopo la Signoria assol·lò militara Svizzeri, Guasconi e Provenzali con navi francesi e galeoni, affinchè quelle cariche di armati, questi di vettovaglie si dirigessero sollecitamente a Livorno dalla carestia più che dal timore degli assalitori minaccialo.

La quale operazione, sebbene da principio incontrasse non poche difficoltà, pure in progresso fu tanto favorita dalla fortuna, che nel giorno, in cui arrivò la vanguardia dell'esercito Tedesco-Italiano per piantare gli accampamenti intorno a Livorno, in quel giorno appunto (>8 ottobre 1496) si presentarono alla vista del porto in soccorso dei Livornesi sei navi con dei galeoni provenienti da Marsilia, e fu quel viaggio accompagnato da un vento cotanto prospero che, senza opposizione della flotta nemica, costretta dal

tempo a prendere il largo, vidersi entrare a vele gonfie nel porto con la sola perdita di un galeone carico di grano, il qualdopo pochi giorni venne pur esso ritolto agli sbaragliati nemici.

Tanto opportune su questo soccorso che, oltre al confermare grandemente l'animo dei Fiorentini, dette ardire a quelli di dentro di uscire fuori e assilire animosamente il campo degli assedianti, i quali furono battuti e respitati con perdita, gli uni fino al ponte di Stagno, e gli altri

fino alle sponde del mare.

Non per questo l'Imperatore desisteva dalla brama di conquistare per forza Livorno, avauti a cui erano schierati mille cavalleggeri, 4000 fanti, e 500 uomini d' arme, senza le molte forze navali. Lo stesso Cesare, montato in sulle galere visitò il sito in sino alla bocca dello Stagno; poscia esaminò da qual lato per terra si poteva con più opportunità piantare il campo.

Avera egli di già assegnata l'oppugnazione della parte orientale al conte di Cajazzo, ch'era stato mandato dal duca di Milano, e postosi l'Imperatore medesimo dall'altra parte dava il segnale di assalire impetuosamente Livorno, alloraquando altri accidenti celesti vennero a soccorso dei Fiorentini. Essendochè dal primo giorno sino al sette di novembre caddero tali e si fatte pioggie, che non dirò non combattere e assaltare le mura di Livorno, ma neppure dentro i padiglioni potevano gli assedianti riperarsi. — Appena però le pioggie erano alquanto cessate, il di seguente incominciarono gli assalitori ad accostarsi alle fortificazioni, sebbene con melta difficoltà per la molestia che loro recavane le artiglierie dei disensori.

I primi assalti furouo diretti contro la Torre di Magnano, la Torre nuova e quella detta del Palazzotto davanti al Porto piano, e ciò uel tempo medesimo che la flotta degli alleati investiva Livorno dalla parte di mare. Ma l'oppugnazione delle sopraindicate torri riesciva di poco frutto per esser munite in modo che l'artiglierie poco le offendevano, e quelli di dentro spesso uscivano fuori a scaramueciare animosamente contro gli assaltori, i quali furono più volte a rischio di perdere i pezzi da campagna, siccome restarono preda del presidio molti Alemanni ed Albanesi. — Auche Cesare andò quasi a rischio

di lasciarvi la vita, avvegnachè fu voce, che un pezzo di mitraglia trapassasse una manica del suo abito. (Guicciardini, Ammirato, e Nardi Istor. Fior.)

Ma era destinato che la speranza dei Fiorentini cominciata col favore dei venti, continuata con il benefizio delle dirotte piogge, avesse il suo compimento nelle procelle di mare. Imperocchè levatasi in quel di una gagliarda tempesta, fu da questa in tal modo agitata, dispersa e conquassata la flotta degli alleati, che la capitana genovese, sulla quale aveva fatto passaggio la persona di Cesare, combattuta lungamente dai venti e dalle procelle, naufragò con tutto l'equipaggio e le artiglierie nello scoglietto dirimpetto alla fortezza vecchia di Livorno; ed il medesimo accidente accadde a due galere veneziane che furono spinte a traverso nella spiaggia di S. Jacopo d'Acquaviva, nel tempo che

altri legni quà e là ributtati restarono tal-

mente sconci, che essi non furono più atti

per allora a rimettersi in mare. Per le quali vicende dell'armata marittima, e pel niun successo di quella di terra, dopo molte consulte fra l'imperatore ed i suoi generali, diffidando tutti di potere conquistare Livorno, fu deliherato di levarne gli accampamenti. Infatti nel medesimo di che l'esercito si mosse di là, l'Imperatore andò a Vico-Pisano, e il giorno dopo si avviò verso Bientina per riconoscere il paese; al qual luogo essendosi Cesare appressato, gli furono tirati addosso sette colpi di passavolante. Quindi ritornato che fu addietro, egli fece ragunare per due volte il consiglio di guerra, ed aperte alcune lettere state intercettate. dell'ambasciatore francese a Firenze, s'intese dal contenuto, che qualora il re di Francia avesse mandato presto 4000 fanti in Toscana, i Fiorentini facilmente avrebbono preso l'Imperatore prigione: a noi pare, soggiunse Cesare, raccontando il fresco accidente di Bientina, e memore di quello precedentemente avvenutogli sotto Livorno: a noi pare che i Fiorentini ci vogliano morto piuttosto che preso.

Un monumento superstite, sebbene guasto dal tempo, rammenta il coraggio dai villici Livornesi nell'assedio dell'anno 1496 dimostrato; voglio dire della statua muti lata rappresentante un Villano sopra la fonte pubblica vicina alla Pescheria

vecchia di Livorno, con due cani che gli siedono accanto, simbolo parlante della Fede, per la quale in mezzo ai pericoli allora i Livornesi si segualarono.

Erano ridotte a questo punto le operazioni di guerra, quando Massimiliano I nel quartiere generale di Vico-Pisano dava ordini agli eserciti alleati, come se volesse continuare l'impresa, tenendo però occulto ove meditava d'incamminarsi; quando egli con niun profitto e con minore dignità prese all'improvviso la via di Monte-Carlo, di Lucca e Sarzana, e di la valicando l'Appennino di Pontremoli, recossi a Pavia, col lasciare gli alleati nella lusinga di tornare all'assedio di Livorno un poco meglio accompagnato.

In tal guisa si vide ogni deliberaziono ostile svanire, mentre l'oste Fiorentina avendo preso maggior animo, si diresse a riconquistare le terre delle colline pisane, le quali in poter dei nemici crano pervenute, e ciò precipuamente ad oggetto di aprirsi una via più diretta con Livorno. La qualo operazione riesci così prospera, che in pochi giorni l'esercito del Comune di Firenze ricuperò i castelli di Ceuli, di Terricciuola e di Sojana in Val-di-Cascina, e poco dopo i paesi di San-Regolo, Tremoleto, Santa-Luce e Colognola in Val-di-Tora, e di là finalmente avviandosi ad assalire la Bastia di Stagno.

Non avevano ancora i Fiorentiui terminato di riconquistare il perduto contado di Pisa, quando l'esercito della lega volgeva di nuovo una parte delle sue forze verso Livorno con animo di ricuperare prima di tutto la perduta Bastia di Stagno. La quale impresa andò fallita, stante che 1500 fanti con 400 cavalleggeri dell'esercito Veneto-Pisano, appena erano giunti al ponte di Stagno per dar l'assalto a quel bastione, essi d'i notte tempo o all'impensata dalle genti dei Fiorentini vennero assaliti e sbaragliati in guisa che, oltre ad essere rimasti molti di loro prigionieri, al resto dei vinti riuscì a fatica con frettolosa fuga di salvarsi.

Sarebbero senza dubbio accadute dell' altre fazioni nelle vicinanze di Livorno, combattendosi dall'una e dall'altra parte con ira e con rabbia, come sono state tutte le guerre tra i Fiorentini e i Pisani, senza una tregua, che fece la Spagna con la Francia (5 marzo 1407); mercè la quale si dovettero pesar le armi anco in Toscane, essendovi statt compresi i Pisani, come aderenti del re di Spagna, e i Fiorentini di quello del Francesi. Ma al terminare della tregua col mese di ottobre dello stesso anno 1497 si tornò all'opere della guerra, preparando ciascuna delle parti provvisioni gagliarde per il tempo nuovo.

Fu maravigliosa in questi tempi la diligenza e l'industria delle due repubbliche, l'una per ricuperare con ogni sforzo e spesa le cose perdute, l'altra per acquistare con grandi sacrifizii e fatica la città

di Pisa con il suo contado.

Non è questo il luogo da tener dietro all'audamento di cotesta guerra, se non per aggiungere che, nel 1499, riesch finalmeute all'oste pisana di riavere la Bastia di Stagno, quantunque poco tempo dopo lo stesso posto ritornasse in potere dei Fiorentini, dalle cui mani non esch mai più. — Fed. Bastia presso Livorno.

È facile peraltro argomentare, che tali vicende gravissimo danno recare dovevano al commercio di Livorno bersagliato da ostilità tanto lunghe ed ostinate; quindi è che, dopo il 1496, non s'incontrano fatti da dirsi di qualche importanza per l'istoria di Livorno, seppure non si volesse far conto dell'arrivo ivi accaduto nel 1503 di una squadra navale spagnuola, che accompagnava a Napoli il re Ferdinando d'Aragona. - Spetta bensì all'istoria municipale di Livorno una risoluzione presa dal consiglio generale di quella comunità, quando li 3 marzo del 1507 ( stil. fior.) elesse due sindaci per inviarli a Firenze a domandare l'approvazione e conferma de' suoi statuti municipali sino dal 1494 riformati. La quale inchiesta fu proposta, deliberata e concessa dai Signori e Collegi della Repubblica nel giorno 8 dello stesso mese. Fra gli articoli di quelle costituzioni bavvi una rubrica riguardante il diritto che sino d'allora ottennero i facchini e marinari Livornesi: quello cioè di caricare e scaricare con le proprie barche le mercanzie che recavano i legui esteri nel Porto pisano. La quale ultima espressione di Porto pisano vedendosi omessa negli statuti posteriori del 1529, e del 1544, ci dà in certo modo a conoscere, che il Porto pisano a queste due ultime epoche non fosse più servibile,

si dovettero perar le armi amo in Toscane, grandezza dovessero necessariamente apessendovi stati compresi i Pisani, come prodare nel contiguo porto, che attusiaderenti del re di Spagna, e i Fiorentini menteserve di darsena a quello di Livorno.

Nel 1511 il governo della repubblica oltre la proroga per cinque anni degli antichi privilegii, concesse ai Livornesi la facoltà di poter eglino senza dazio vendere a minuto i vini che raccoglievano nel loro territorio, con obbligo però di rinfrancare il Comune di Firenze di ciò che fosse per riscuotere di meno della gabella solita pagarsi dagli osti e tavernieri. (Arcu.

Nella proroga delle stesse esenzioni, all'anno 1517, la Signoria di Firenze deliberò, che non potesse vendersi nel circondario della giurisdizione di Livorno vino forestiero nè nostrale sopra le barche a minuto senza il pagamento delle antiche gabelle, intendendo però di esentare da tale proibizione i Livornesi sopportanti

gravezze (loc. cit.).

Fra le poche el ultime memorie di Livorno durante la repubblica fiorentina rammenterò, qualmente all'anno 1521 non solo furono della Signoria confermati a quegli abitant le solite immunità, ma eziandio essa deliberò di demolire le case vicine alla canonica e pieve di Livorno, nel luogo che poi si disse la piazzetta del commercio, onde preparare una spianata davanti alla fortezza naova che il Comune di Firenze era per fabbricare nel luogo della piccola rocca eretta alla bocca del porto sotto il governo di Genova.

Nell'anno 1522, quand'era castellano della fortezza di Livorno Jacopo di Pietro Ginori, vi arrivò accompagnato da numerosa flotta il nuovo pontefice Adriano VI proveniente dalla Spagua, il quale fu costà festosamente accolto, e con i dovuti onori dagli ambasciadori del governo fiorentino e da sei cardinali toscani corteg-

giato.

te il diritto che sino d'allora ottennero i facchini e marinari Livornesi: quello cioè di caricare e scaricare con le proprie tina l'istoria ha segnalato all'anno 1528 barche le mercanzie che recavano i legni esteri nel Porto pisano. La quale ultima le, dopo l'ultima espulsione dei Medici, espressione di Porto pisano vedendosi invitato dalla Signoria a consegnare la omessa negli statuti posteriori del 1529, edel 1544, ci dà in certo modo a conozi, egli vi si rifiutò dicendo: di tenerta scere, che il Porto pisano a queste due ultime epoche non fosse più servibile, meno che una buona somma di danaro e sicchè i navigli di qualunque capacità e

capitolare con quel Galeotto guardiano. Ció nonostante nulla giovò a riacquistare Livorno alla moribonda repubblica, mentre la stessa capitale, dopo undici mesi di ostinato assedio, dovè abbassare la fronte e cedere le ragioni del suo governo agli espulsi discendenti del vecchio Cosimo e di Lorenzo il Magnifico.

## LIVORNO SOTTO LA DINASTIA MEDICEA

Bersagliata quasi sempre ed afflitta la repubblica fiorentina, ora dalle guerre esterne, spesse volte dalle turbolenze interne, non di rado dalle pestilenze e dalle carestie, giammai essa potè, siccome ardentemente agognava, divenire potenza marittima; ed in conseguenza mancò a lei quel resultato che dal dispendioso acquisto di Livorno poteva sperare. - Pare che un simil germe dovesse crescere in altra stagione. Era un frutto riserbato a cogliersi dalla dinastia Medicea, la quale seppe maravigliosamente e con più efficacia la stessa pianta fecondure.

e si lunghi travagli, dei quali finalmente restò vittima il governo della Rep. di Firenze, dovettero seuza dubbio influenzare sulla sorte di Livorno e del suo commercio, siccome nei tempi più remoti gravissimi danni aveva risentito il Porto pisano dalle battaglie marittime che fecero crollare la potenza di Pisa. Quindi è che la Signoria di Firenze dopo immense spese e somme traversie, senza potersi immaginare la piena di cotante calamità che doveano abhatterla, non potè in un modo al più importante scalo della Toscana.

A tale scopo peraltro si rivolse il primo duca di Firenze, Alessandro dei Medici, per di cui comando fu posto in esecuzione il progettato disegno di fortificare Livorno in miglior maniera coll'erigere all'ingresso del suo porto una specie di cittadella, oggi detta la fortezza vecno stesso che fu trucidato il suo fondatore (1537).

vrano Mediceo in vantaggio di Livorno,

luogo una lettera, affinchè a favore dei Livornesi fossero concedute le consuete immunità, e perchè ancora si moderasse alquanto, (assicura il Varchi nelle sue Ist. fior. Lib. XIII) l'ingordigia delle gabelle in quella dogana. Si crede dai pita che possa risalire all'epoca del duca Alessandro, lo stemma che i Livornesi inalberarono col porre sopra una fortezza la bandiera con la parola Finza, stantechè quel duca encomió la continuata affezione e fede dai Livornesi alla casa dei Medici dimostrata; sebbene quel Fides sembri appellare alla Fiducia, o Credito, che è l'anima e la vita del commercio.

Di maggiere importanza e di graudi resultamenti motrici furono le misure prese dal successore del duca Alessandro per richiamare abitanti, mercanzie e commercio in Livorno; specialmente dopo che il duca Cosimo fu entrato al possesso delle fortezze, le quali sino al luglio del 1543 dagli Spagnuoli in nome dell' Imp. Carlo V erano state presidiate.

Cosimo I superò non solamente il sue Le guerre, le divisioni intestine, i tanti antecessore, ma fu della stessa Rep. fiorentina più largo e più operoso a favore di Livorno; avvegnaché egli ideò un nuovo molo, e gettò del suo incremento statistico e materiale tali fondamenti, che furono seme alla sua futura prosperità.

Il primo passo fatto dal duca Cosimo dei Medici in benefizio ed accrescimento della popolazione di Livorno fu quello di richiamare in vigore una provvisione della Rep. fiorentius del dì 21 giugno 1491 in favore di quelli che si fossero recati ad abitare in Pisa, a Livorno e nel loro terpari al desiderio le sue cure rivolgere ritorio, coll'accordare immunità ed esenzioni da certe gravezze, fra le quali ivi si novera quella dei grossi nuovi, che i sudditi dello Stafe erano tenuti e continuavano a pagare per la fortesza stata eretta dal duca Alessandro in Firenze.

Inoltre nello scopo di chiamar gente, con quell'indulto Cosimo accordava si forestieri, purchè fossero andati a stabilirsi chia, la quale restò terminata nell'an- familiarmente in Livorno o nel suo capitanato, oltre i privilegii comuni agli abitanti indigeni, l'esenzione per dieci Nè a questo solo si limitò il primo so- anni dalle gravezze ordinarie e straordinarie rapporto ai beni stabili che ivi fosmentre appena che quel magistrato civico sero per acquistare. In quanto poi spetta gli chiese la conferma dei soliti privilegii, ad aggravii personali, col bando medesiegli diresse a Baccio Corsini capitano del 🛮 mo i nuovi inquilini dichiaravansi liberi da ogni imposizione di tale specie, meno che dall'annuo testatico di soldi 10 per

ogni capo di famiglia.

In aumento allo stesso indulto,e all' effetto medesimo di popolare Livorno, su pubblicata la notificazione dei 26 marzo 1548, che può dirsi il primo stabilimento del privilegio, volgarmente designato sotto nome di Livornina; privilegio che Cosimo I concedè a qualunque individuo di qualsiasi lungo, condizione, grado o qualità, che si fosse recato, o si volesse recare ad abitare familiarmente in Livorno, a Pisa o nei loro territorii con piena pienissima sicurtà per ogni debito pubblico e privato, proveniente da condannagione pecuniaria, nelle quali fosse per qualunque cagione incorso il nuovo abitatore, da non potere per conseguenza essere molestato nella persona o nei beni da esso acquistati in Livorno e nel suo capitanato.

A questa legge probabilmente volle riferire il Pad. Magri quando scrisse, che Cosimo nel 1548 fece Livorno Porto franco, a favore in particolare dei Portoghesi.

Anche molti Greci orientali e scismatici, da Cosimo I invitati, venneso a stabifirsi in Livorno, ma la renitenza del Pont. Pio V, nell'accordare a simili Cristiani la facoltà di usare riti diversi da quelli determinati dal concilio ecumenico di Firenze, su causa della loro dispersione.

Non dirò della grandiosa idea di Cosimo quaudo ordinò a Giorgio Vasari il disegno per fondare un grandissimo molo, fra la lanterna e il porto vecchio che ora serve di darsena; nè tampoco dirò dell' edificazione di magazzini pubblici, della muova torre del Fanale e di più estese fortificazioni per assicurare Livorno da un colpo di mano; avvegnachè a tali imprese era Cosimo fortemente stimolato dal doppio oggetto di preparare un più sicuro e comodo scalo tanto ai navigli mercantili stranieri, quanto alle galere che ne' suoi arsenali fabbricavansi per farle montare dai cavalieri del nuovo ordine militare di S. Stefano contro gl'infedeli ed i corsari, o per ispedirle per proprio conto cariche di ricche merci nelle parti di Ponente e di Levante. Infatti col guadagno che dal commercio quel sovrano ritraeva, era sempre in grado di far fronte a tante opere pubbliche da esso lui ordinate, agli onerosi imprestiti a varii principi somministrati, ed alle esorbitanti spese che egli dove sostenere per istabilirsi sul trono della Toscana.

In grazia di tante opere, in conseguenza della libertà di coscienza, e di generose allettative, Livorno si vide tosto popolare di forestieri di vario culto e religione, di specie e condizione diversa; parte dei quali portavano seco ingegno e fortuna, quando altri non avevano altra dote fuorchè le braccia e poca moralità. Fu per frenare le torbide e prave mire di questi ultimi che in seguito si dovettero aggiungere alcune rubriche e nuovi capitoli negli statuti municipali di Livorno da Cosimo I nel 1545 e nel 1556 stati approvati. Tale era la riforma di una rubrica che obbligava il creditore a dovere citare per tre volte il suo debitore iunanzi di poter gravare i suoi effetti, rubrica che su nei posteriori statufi (anno 1583 Cap. 61) sotto il Granduca Francesco I modificata nei termini seguenti : Atteso Livorno essere abitato la maggior parte da gente forestiera, e che quando dal messo viene citato alcuno, nascondendo subito quel poco di mobile che si trova, và poi con Dio, e non lasciando beni immobili, il creditore ne viene perciò defraudato, perciò riformando in meglio detto Statuto, ordinarno ec. ( Collezione Degli Ondini Munici-PALI DI LITORNO, ediz. del 1798, pag. 17. e 28.)

Nel mentre che simili provvedimenti nella terra e distretto di Livorno ponevatsi ad effecto, non restava per questo inoperoso l'arsenale vecchio di Pisa, dove per la vicinanza delle foreste, per il numero degli artigiani, per la quantità degli arnesi e per la comodità del locale, continuamente galere sottili ed altri legni da navigare costruivansi; sicchè Cosimo I, nell' anno 1558 trovossi in grado di offrire a Filippo II re di Spagna un buon numero di galere fabbricate negli arsenali di Pisa e di Livorno, avendo intenzione di farne capitano ammiraglio il suo terzo sventurato figlio, giovinetto di spirito sublime e di ottime speranze, qual era Don Garzia.

Nel 1562 lo stesso Cosimo, per testimonianza dell'Adriani, donò al Papa due altre galere nuovamente fabbricate in Pisa; e ciò poco innanzi che tornasse dalla Spagna il gran principe Francesco conquattro galere, le quali furono tosto consegnate alla condotta del capitano Baccio Martelli, valente ammiraglio, ad oggetto di percorrere l'Arcipelago ed il Mediterraneo per dar la caccia ai corsari barbareschi ed ai Turchi. Infatti la flottiglia toscana cercò quasi tutto il mare che si distende fra la Barberia e la Soria, ritornando a Livorno con qualche preda di valore.

Nell'anno 1565, mentre da Cosimo instituivasi l'ordine militare di S. Stefano, fu conclussa una convenzione con le potenze in guerra contro il Turco, obbligandosi il Granduca di somministrare per cinque anni dieci galere bene equipaggiate con 75 soldati sopra ciascuna.

Succeduto al dominio della Toscana nell'anno 1574 Francesco I, egli pure non mancò di rivolgere le sue premure a favore di Livorno. Al quale oggetto introdusse pratiche coll'ambasciatore Turco a Venezia nella mira di ottenere dalla Porta la conferma degli antichi privilegii commerciali, che fino dal 1470 dal Sultano ai Fiorentini erano stati concessi, oltre la residenza del Bailo granducale a Costantinopoli.

Più inealzanti e più efficaci riescirono le istanze, che nell'aprile del 1577 furono fatte dallo stesso Granduca mediante un carteggio aperto col Capitan-Pascià; in conseguenza del quale il Gran Signore si decise per la conferma dei privilegii dal Granduca Francesco domandata. Sennonchè le galere della religione di S. Stefano dovendo per instituto andare in corso contro gl' infedeli, e il susseguente rapporto fatto al divano dei duri trattamenti ricevuti in Toscana da alcuni schiavi turchi, furono due motivi che hastarono a sospendere, e quindi a troncare fra i due governi ogni via di pacificazione.

Il commercio di Livorno non resto per questo arrenato, poiche quanto si veniva a perdere dalla parte della Turchia e del Levante, altrettanto si andava acquistando con le nuove relazioni commerciali nei porti della Spagna e nelle isole Baleari.

In questo medesimo tempo Francesco I, con solenne apparato militare, civile ed ecclesiastico, ai 28 marzo 1577, gettava i fondamenti delle nuove mura di Livorno, dopoche approvò il disegno della pianta eseguito dal suo architetto Buontalenti, e dopo aver comprato dai respettivi proprietarii il terreno che si voleva rinchiu-

dere dentro la circonvallazione designata. Nella quale circostanza fu instituito in Livorno uno scrittojo delle RR. fabbriche con gli opportuni regolamenti per ordinare materiali, pagare artefici e manuali; al quale uopo lo stesso Grauduca volle destinare assegnamenti opportuni sopra le rendite della sua corona.

Comecchè quell'opera non sortisse allora grandi progressi, li fece per altro grandissimi sotto il terzo Granduca. Ed eccoci giunti a quel sovrano che può dirsi il vero fondatore di Livorno. Avvegnachè fu Ferdinando I, che immense spese impiegò per circondare questa città di solidissime mura, di lunette, di spalti e bastioni, di magnifiche porte, di ponti di pietra, circondandola di un fosso navigabile e difendendola con fortezze nuove verso terra e verso mare. Per lui si veddero sorgere in Livorno stabilimenti pubblici, dogane, easerme, magazzini, palazzi regii, tempii, pubbliche logge, ed abitazioni moltissime per darsi ai privati; piazze magnifiche, strade ampie e regolari, oltre un Lazzeretto di vasti comodi provveduto, e da salutari discipline regolato. Tutto ciò fu opera del primo Ferdinando, il quale bene spesso a tal'uopo personalmente assisteva, ordinava, incorag-... giva e promoveva con tanto impegno, con tanto amore per la sua nuova città, che soleva a buon diritto, e quasi per compiacenza chiamare Livorno la sua Dama. (ARCH. SEGRETO MEDICEO, Lett. della G. D. Cristina al Segret. Curzio Pichena).

Nè al solo materiale della nuova città. si limitarono le cure di Ferdinando I. Tutto ciò che poteva accreditare ed estendere il suo commercio, era oggetto delle sollecitudini di quel principe per accrescer fiducia alla mercatura, restituire la salubrità al clima, promuovere l'industria manifatturiera, coniar monete d'intrinseco valore, e allettare gente di ogni grado, di ogni rito, di ogni culto, di ogni nazione a stabilirsi in Livorno; tutto questo formava uno dei primi pensieri, dei sommi oggetti, delle cure economiche di quel sovrano. - Si aggiunga il dispendio che egli sosteneva in una numerosa marina per esercitare i crocesegnati, proteggere i legni mercantili, e allontanare dalle coste della Toscana Barbareschi, ed ogni sorta di ladri di mare. È poi cosa mirabile,

che quanto maggiori sorgevano gli ostacoli, tanto più questi infondevano nuovo vigore in quel principe, che sapeva da tutto ritrarre qualche profitto per la sua bella Livorno. Quindi è che, oltre il lucro delle prede destinate ad accrescere le galere, procurava di attirare nella nuova città i corsari Inglesi, Olandesi e di qualunque altra nazione, i quali, arricchiti delle altrui spoglie, venivano tranquillamente a goderne il frutto in Toscana, purche si stabilissero in Livorno. A tal fine fu confermato il privilegio di Cosimo I del 1548, con assicurar le persone, i loro capitali, e col non ingerirsi nel voler conoscere, e molto meno perseguitare l'autore di qualunque eccesso che fosse stato commesso fuori del Granducato in chi familiarmente aveva stabilito il suo domicilio costà. -Quindi poco dopo (10 giug. 1593) fu pubblicato il celebre indulto diviso in 48 articoli a favore dei mercanti di tutte le nazioni di ogni credenza, purchè venissero a commerciare e aprire casa a Pisa, o a Livorno. Con tale indulto furono invitati Levantini , Ponentini , Spagnoli , Portoghesi , Greci , Tedeschi , Italiani , Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani, ed altri a fissarsi col loro traffico o nella città di Pisa o nella terra e porto di Livorno. In conseguenza Ferdinando I su per Livorno ciò ch'era stato Romolo per Roma; impereiocchè, come questi con l'asilo aperto alle genti di ogni classe intese principalmente a popolare e ingrandire quella nuscente città, così il benefico principe Mediceo col hando del 1593 aumento mirabilmente di gente e di dovizie il novello emporio del Mediterraneo. Ma il Jando del 1593 più che ogui altro favoriva la nazione Ebraica, la quale quasi quasi crede di vedere in Ferdinando I il desiderato Messia, e di trovare in Livorno un'altra Gerusalemme.

Troppo lungo sarei qualora dovessi accennare soltanto tutto quello che il terzo Granduca operò per ingrandire, abbellire, popolare di gente e di stabilimen:i utili Livorno. Nè alcuno della sua e:a si sarebbe espresso diversamente da Ferdinando I, allorchè, sembrando a questo priucipe stata mossa sopra troppo vaste dimensioni la falbòrica della chiesa maggiore di Livorno, quasi in atto di rimprovero diceva all'architetto: credevi tu forse di fare

il Duomo di Firenze? Pochi altrest avrebbero immaginato vero il vaticinio dello stesso ingeguere, tostochè al Granduca rispose: che quando si fanno fabbriche per uso pubblico, esse non sono mai troppo grandi. Di fatti è arrivato il tempo in cui, non solamente si è veduto con ammirabile prestezza compire intorno a Livorno una circonvallazione di mura tre volte più estesa di quella della città di Ferdinando, ma eziandio gettare i fondamenti di un tempio doppiamente maggiore dell'antico Duomo, suscettibile a contenere una gran parte di quella popolazione cattolica per servire degnamente di cattedrale.

Fino dal primo anno del suo innalzamento al trono Ferdinando I diede principio al gran molo che doveva unire mediante un muraglione lungo 10500 braccia la torre del Fauale alla Terraferma

Una delle più ardite e delle più gloriose spedizioni marittime che contar possa la Toscana granducale, accadde nel 1607 sotto il governo di Ferdinando I, quando su assalita e presa nelle coste dell'Affrica l'antica città d'Ippona (Bona); impresa che gli uomini istruiti come gl' indotti, i nazionali al pari dei forestieri toruano a rammentare, quante fiate contemplano in Firenze la statua equestre di Ferdinando I fatta dei metalli rapiti al fiero Trace, o che ammirano in Livorno la statua marmorea del sovrano medesimo contornata alla sua base da quattro schiavi turchi di diversa età susi da Pietro Tacca con i cannoni presi agli Arabi dell'Affrica e ai Turchi combattuti e vinti nell'Arcipelago.

Per ordine e conto di Ferdinando I si offrivano case in vendita, a livello, o in affitto ai Cristiani nuovi, che Filippo II perseguitava nel Portogallo; ai Cattolici che abbandonavano l'Inghilterra; agli Ebrei che si sbalzavano dalla Spagna e si maltrattavano in tutti i paesi; ai Cori malcontenti del regime dei Genovesi; zi Fuorusciti che scorrevano raminghi per l'Italia onde sottrarci alle insidie ed alla persecuzione dei respettivi governi; finalmente a tutti coloro che a Livorno si refugiavano per vivere solto le leggi e il patrocinio del Granduca. Ma chi allora prima degli altri corse a popolare Livorno furono i Provenzali; av vegnachè in quel tempo appunto tutte le provincie della Francia trovandosi agitate da una guerra desolatrice, ed i negozianti Marsigliesi con molti proprietarii di altri luoghi della Provenza, diffidando di commerciare con i Piemontesi, con i Savojardi e i Genovesi, trovarono tutti in Livorno uno scalo opportunissimo alla loro mercatura, ed in Ferdinando un valido sostegno, un generoso protettore.

Nel 1606 Ferdinaudo accrebbe il circondario di Livorno, coll'estendere la sua giurisdizione al territorio designato in seguito col nome di *Capitanato nuovo*. E fu nello stesso anno ch'egli innalzò Li-

vorno all'onore di città.

Tale era lo stato di questo paese, allorchè mancò alla Toscana e alla sua bella Livorno (anno 1609) quel munificentis-

simo principe.

Pieno di desiderio di compire le grandiose idee del padre, Cosimo II rinnovò, e in qualche rapporto accrebbe i privilegii a favore dei Livornesi; nè potendo lusingarsi di compire la troppo vasta intrapresa del gran molo ide la dall'avo e continuata dal padre, deliberò di ristringerlo in più moderate dimensioni, facendo costruire davanti alla darsena il molo attuale di figura quadrilunga e coll'imboccatura volta a maestrale, il quale porta il nome dello stesso fondatore.

Cosimo II aumentò la marina al segno che teneva sempre pronta una squadra di dieci galere ad oggetto di veleggiare nel Mediterraneo, nell'Arcipelago e nel mare Jonio, e di conciliare nel tempo stesso il noleggio mercantile, la pirateria contro i barbareschi e la difesa delle coste toscane. Arroge a ciò, che i legui fabbricati in Livorno, sotto nome di galeoni, erano i migliori di quanti altri scorrevano il mare.

Fu nei primi anni del governo di Coimo II che si chiamarono a Livorno i PP. ospitalieri di S. Giovanni di Dio per lar loro l'investitura del nuovo spedale retto nel 1612 sotto l'invocazione di S. Antonio abate. Auteriore di 13 anni ra lo spedale delle donne sotto il titolo li S. Barbera o della Misericordia, perchè ondato dalla pia confraternita della Miericordia di Livorno, che ne affidò l'assitenza alle suore della carità. — Ped. il eguito dell'Art. Livorno Comunità.

Nel 1616 lo stesso Cosimo II approvò le isorme dei nuovi statuti municipali di Livorno; e nell'anuo medesimo con editto dei 30 agosto concesse a tutti gli abitanti del capitanato vecchio l'esenzione dalle gabelle per ogni sorta di contratto pubblico gabellabile, purchè l'atto riguardasse possessioni situate in Livorno e nell'antico suo distretto. Inoltre, rapporto alla gabella delle doti, dichiarò purtecipi dello stesso benefizio anche i sudditi dello Stato fiorentino, purchè questi si fossero stabiliti in detta città.

La prosperità della mercatura nel porto prenominato, dove accorrevano principalmente Tedeschi, Inglesi, Olandesi ed Ebrei, era per Cosimo II un potente incentivo a vieppiù corredare quel fiorente emporio di comodi e di pubblici edifizii. Allo stesse oggetto, e con il fine di popolare e di arricchire Livorno, di bonificare il palustre e rinterrato seno del Porto pisano, di coltivare le sterili sodaglie, Cosimo II colse l'opportunità de!l'editto di Valenza dei 22 settembre 1609, da Filippo III emanato, quando si cacciarono tutti i Mori dalla Spagna, la ciundo per altro a loro arbitrio il farsi condurre e sbarcare in qualunque parte suori del regno. Quindi è che Cosimo II determinò di acquistare tremila di quegli oriundi Affricani, lusingandosi che gente avvezza a un governo aspro ed esercitata nel mestiere dell'agricoltura, fosse per essere utilissima a bonificare e fertilizzare la malsana ed infeconda maremma posta a sett, di Livorno. Sennonchè dopo avere esperimentata la ferocia, lo spirito d'insubordinazione e la poca attitudine si lavori campestri di quella stirpe affricana, fu costretto ad allontanare e liberarsi da cotesti incomodi ospiti col fargli trasportare nell'antica sede dei loro maggiori.

Il commercio di Livorno crescente, e la marina toscana sempre gloriosa sotio i granduchi Ferdinando I e Cosimo II, pare che illanguidissero, o almeno si arrestassero, durante la lunga reggenza (dal 1621 al 1628) di Ferdinando II. Il qual principe vedendo il mare Mediterraneo dominato da taute nazioni, che rendevano i suoi legni da guerra un oggetto dispendioso più di fasto che di utilità, vendà alla Francia (anno 1647) tutte le galere dello stato a riserva di due che destinò a difendere la costa dai Barbareschi. In conseguenza di una simil misura econo-

mica la Toscana esci dal novero delle potenze marittime, al qual grado dal padre e dall'avo di Ferdinando II con tante cure e fatiche era stata innalzata.

Ciò nonostante Livorno ripetere deve da Ferdinando II importanti servigii, sia che si risguardi in lui il fondatore di un nuovo arsenale e di un secondo assai più vasto Lazzeretto (S. Jacopo) eretto nel 1643 un miglio e mezzo distante dalla città; sia che si considerino le grandi premure di quel principe per erigere in Livorno il primo stabilimento (auno 1633) d'istruzione religiosa e letteraria nel collegio di S. Sebastiano, affidandone la direzione ai Chierici regolari di S. Paolo, altrimenti chiamati i PP. Barnabiti; sia che si contempli in esso lui il fondatore di quella porzione di città, cui in vista dei molti fossi navigabili che l'attraversano, su dato il nome di Venezia nuova; sia perchè a lui deve Livorno il più autico Monte Pio; sia che voglissi riguardare nello stesso Granduca un selice promotore del sistema di neutralità per il bene della Toscana; oppure che si rifletta al commercio mercè sua riaperto col Levante, dopo la pace del 1664 tra la Porta e l'Imperatore; nella quale il Granduca si fece comprendere come alleato della Casa d' Austria. Pu conseguenza dello stesso trattato il Firmano spedito nel 1668 dal Gran Signore, con il quale si accordava salvo-condotto a tutti i sudditi toscani per potere liberamente andare e navigare con bandiera e passaporto imperiale, mercanteggiare e stare negli scali e dominii della Sublime Porta, pagando il dazio del 3 per cento sopra le merci, tanto d'introduzione, come d'estrazione. Forse cotesto Firmano su motore di un grandioso progetto di associazione mercantile. da molti negozianti tedeschi immaginato; quello cioè di formare una società anonima di tanti azionisti per il capitale di due milioni di scudi, destinandoli tutti al trassico del Levante. Ma la nuova associazione commerciale esigeva de privilegii e delle franchigie contrarie alle veglianti leggi toscane, e contradittorie all'eguaglianza dalle medesime stabilita fra tutte le nazioni che trafficavano in Livorno; nè tali franchigie erano conciliabili con il sistema della neutralità della Toscana verso tutte le potenze che frequentrano o tenevano consoli in quel Porto franco. Tali ostacoli si sarebbero forse sormontati; ma l'associazione commerciale rimase un desiderio, ed un bel concetto che la morte di Ferdinando II interruppe, ed il governo del suo successore totalmente dissipò.

Per quanto Cosimo III fosse lungi dalle virtù paterne capaci a ristorare i sudditi della perdita fatta di Ferdinando II, pure fece egli i suoi sforzi per conservarsi neutrale nella guerra che al suo innalzamento al trono granducale ardeva in Europa. In conseguenza delle sue pratiche la Francia, la Spagna e l'Olanda, che con le loro flotte interrompevano il commercio nei porti del Mediterraneo, rispettarono quello di Livorno, dove ogni bandiera trovando accoglienza, accorrevano a preferenza sopra ogn' altro. Al che coadiuvò sempre più un trattato aperto in Livornofra i consoli esteri, che lu ratificato dai respettivi sovrani (ottobre 1691) ad oggetto di prevenire le ostilità nel porto e nella rada di Livorno, prescrivendo ai vascelli da guerra uno spazio di tempo per partire dalla stazione, tale da non temere in quell'intervallo di essere inseguiti di nemici ancorati nella stessa rada. Questo trattato esseudo stato confermato nelle guerre successive, divenue la base più solenne e più preziosa della franchigia del porto di Livorno, trattato che su quasi costantemente rispettato da tutte le potenze marittime dell' Europa.

Inoltre Cosimo III nel quinto anno del suo governo (anno 1675) tentò un gran colpo tendente ad aprire un nuovo abocco ai legni toscani sino in America e negli stabilimenti Portoghesi dell'Asia. Trattavasi niente meno di formare una società mercantile fra i negozianti di Livorno e di Lisbona con la promessa per parte dei Toscani di concorrervi per la vistosissima somma di quattro milioni di ducati d'oro, dando per loro mallevadora il notissimo magistrato dei capitani della Parte Guelfa, ossia la Camera delle comunità del Dominio fiorentino.

La quale compagnia mercantile doveva stabilire tre case di commercio, una a Goa, l'altra a Lisbona e la terza a Livorno. (GALLUZZI Istor. del Granducato Libr. VIII).

Comecchè il lungo regno di Cosimo III

xtame l'impronta dell'intolleranza regiosa, massimamente contro i seguaci ella riforma, con tuttociò egli fece ogni orzo per conservare in Livorno la masma dei suoi maggiori con ammettere la bertà delle respettive credenze. Che anzi ostrossi più particolarmente favorevole l'aniversità ebraica, per la quale non damente rinnuovò i privilegii concessi ai granduchi suoi antecessori, precipusente rapporto a un tribunale proprio, ma nche rispetto al regime civile ed al buon overno della nazione medesima, in guisa he, con motuproprio dei 20 dic. 1715, ne mpliò le onorificenze al punto da eriere fra gli ebrei di Livorno una specie i senato ereditario composto di 60 notaili, per la cui entratura doveva ciascuno stribuire alla cassa del principe 200 pezt da otto reali, potendo succedere di pare in figlio per ordine di primogenitura no almeno alla terza generazione. Era elle attribuzioni di quella casta israeliica la sorveglianza della polizia, e l'amsinistrazione economica della loro naione, sicchè in essi governanti risiedeva ı rappresentanza dell' intiero corpo giuaico li vornese.

Leggi tanto larghe, franchigie e immiti cotanto estese meritarono molti logii alla dinastia Medicea, in guisa che l celebre Montesquieu ebbe a dire, che livorno era il loro capo d'opera. In conequenza di ciò non potevasi a meno con ante elargità di non richiamare in queto paese, oltre i facoltosi di varie regioni, dimercanti di baona fede e bene inenzionati, anche i male intenzionati, i alliti, i vagabondi, li fomentatori d'imnoralità. Infatti questa peste della società i accorse, come fu di sopra avvertito, ino dal tempo delle franchigie elargite la Cosimo I; ma sotto il governo di Coimo III la ciurma dei bianti eravisi talnente propagata, che il governatore di bivorno con bando dei 27 marzo 1307 fu ostretto di esiliarla dalla città, dal porto : da tutto quel capitanato.

Tre monumenti pubblici rammentano n Livorno la munificenza di Cosimo III, ioè la casa pia dei mendicanti, un seundo monte di pietà e il gran magazzi-10 dei bottini da olio.—La casa pia fu iu rigine (anno 1714) destinata a ricovrare,

fanciulli dell' uno e dell' altro sesso; il monte di pietà per far fronte e supplire a quello fondato nel 1626 da Ferdinando II, mentre il magazzino dei bottini fu edificato per ricevere e custodire in vasi murati e chiusi fino a 25000 barili di oliche i negozianti con tenue retribuzica costantemente vi depositano.

Devesi pure a Cosimo III il trattato di neutralità firmato dalle potenze belligeranti per mantener con le franchigie la neutralità al porto d Livorno. - Fu egli che chiamò i Gesuiti, da primo a predicare, quindi per donargli un magnifico locale eretto da un livernese con la mira di farne un conservatorio per l'educazione di fanciulle spettanti alle famiglie più facoltose della stessa città.

Alla morte di Cosimo III, salito appena sul trono l'ultimo rampollo della dinastia Medicea, le principali potenze dell' Europa, riunite più volte a congresso, occuparonsi incessantemente della successione eventuale al granducato di Toscana, quando finalmente a Cambray si accordarono esse di mettere in esecuzione l'articolo quinto del trattato concluso in Londra sino dall'anno 1718; cioè, di far precedere all'invio dell'Infante di Spagna don Carlo, destinato a succedere al Granduca Gio. Gastone, delle truppe spagnuole per guarnire le piazze forti della Toscana, e segnatamente Livorno.

Grandi armamenti navali nelle coste della Spagna, crescenti rinforzi di truppe e di artiglierie a Porto-Longone nell'Isola dell' Elba, esploratori ed ingegneri che segretamente arrivavano a Livorno, erano tutti apparati tendenti ad incuter timore in Giovan-Gastone, e a fargli riflettere più spesso al caso della sua morte, per determinarlo a ricevere il destinato successore al suo trono. - Ciò nonostante quel Granduca, fermo nelle sue risoluzioni, rigettò lungo tempo qualsiasi minaccia o proposizione di trattato, la quale fosse nella benchè minima parte lesiva della sua libertà e delle sovrane prerogative.

Nel 1731 Livorno fu per due fiate il teatro in cui si raccolse il fiore della nobiltà d'Italia e di una gran parte della Toscana; la prima volta di ottobre, quando vide giungervi una numerosa flotta Anglo-Ispana di 41 vascelli da guerra con struire e addestrare al lavoro i poveri 6000 uomini da sharco; la seconda quande poco dopo fra il rimbombo dei cannoni vi approdava l'Infante don Carlo.

Un'altra scena meno brillante, non però meno imponente, si aprì due anni appresso nel cospetto di Livorno, allora quando nel suo molo sbarcarono 30,000 soldati spagnuoli, destinati ad agire nella guerra che per i troni vacenti, o per quelli che dovevano vacare in Italia, si risccendeva; e ciò poco innanzi che si stabilissero tra l'imperatore e il re di Francia (3 ottobre 1735) i preliminari di quella pace, e den. 4 flor., sebbene (diceva che assegnò il Granducato di Toscana al- fosse di molto maggior valore. la casa sovranz di Lorena, premessa come base la condisione di confermare al porto-franco di Livorno la sua neutralità.

Innanzi di escire dal periodo mediceo qualcuno forse potrebbe trovare conveniente, che io dassi un cenno del sistema amministrativo, per il quale restava inceppato anzichè incoraggito il commercio, più che interno, esterno; del sistema che sotto gli ultimi sovrani dell'estinta dinastia toscana, terminò per convertirsi danno dell'universale in una privativa per favorire pochi furbi denarosi. - Avvegnachè in messo a tanti motupropri, a tanti ordini, a tanti statuti fatti per proteggere le persone e le cose, rimanevano infiniti vincoli ed aggravj, nel tempo che le privative e gli appalti, assorbendo quasi tutto il commercio diretto, il restante riducevasi a frodo in guisa che l'industria languiva in ogni parte della Toscana, e più che altrove in Livorno. - Ma questi giusti, rilievi cadranno naturalmente e più opportunamente davanti agli occhi del lettore, allorchè egli percorrerà le vicende del paese in discorso sotto la dinustia regnante.

Piuttosto dirò di una misura politicoeconomica presa sino dai tempi di Perdinando I, e da altri granduchi Medicei continuata, di quella che mise in commercio una derrata esitabile all'estero senza scapito e senza dilazione. Parlo ora di quel genere di merce, che forma la base di un solido credito, voglio dire, della moneta, di quella misura comune e comoda di tutti i valori, di quella che supplisce a pareggiare il costo delle mercanzie d'immissione quante volte esse superano in valore i generi indigeni di estrazione.

L'oro e l'argento monetato entrarono

nei calcoli di Ferdinando I, che in ogni modo voleva allettare i negozianti esteri a cambiarlo contro le loro merci.

Conciossiachè egli fu il primo tra i granduchi a ordinare (21 luglio 1595), che si coniassero il Ducato d'argento, altrimenti chiamato Piastra di Pisa, ed il Tallaro all'uso di Alemagna, per destinare l'una e l'altra moneta precipuamente per lo commercio marittimo, a condizione di spender la Piastra per lire 6 soldi 13 e den. 4 flor., sebbene (diceva la legge)

Lo stesso Tallaro fu coniato sotto i granduchi Cosimo II e Ferdinando II, avendo di peso ciascuno di essi ventitrè danari e mezzo. La qual moneta vollero che si spendesse per lire 5. 13. 4, quantunque più tardi si valutasse lire 6 per una.

Diverso dal Tallaro fu il Tollero, corrispondente alla Pessa da otto reali, battuto con il busto e nome di Ferdinando L nel rovescio con la veduta del porto di Livorno, e la leggenda intorno et patet et fevet. - Questa moneta fu coniata per ordine di Ferdinando II, in data del a marzo 1655, di peso danari 23 1, della bonti di once undici di fino, e un oncia di lega, stata prezzata in corso lire 6 l'una.

Dieci anni dopo, previa ordinanza degli 8 maggio 1665, su battuta la Pessa, detta della Rosa, con la data di Livorno, di peso danari 22, a bontà di once 11 di fino, simile alla Pessa da otto reali. Portava nel diritto l'impronta dell'arme di casa Medici nel suo rovescio due piante di rose, e intorno il motto: gratia obvia, ultio quaesita — Liburni; quasichè fosse stata battuta in Livorno, dove per altro non fu mai zecca. Il suo valore era di lire 5. 13. 4; ma dipoi fu accettata per lire 5 e 15 soldi; e tanto prevalse l'uso della medesima in Livorno che vi si facevano i conteggi, sino all'editto del 17 genn. 1837, a preferenza di ogni altra moneta toscana corrente.

La stessa Pessa da otto reali fu battuta sotto Cosimo III negli anni 1700 e 1707 con la solita leggenda e la data di Livorno.

Anche il Tollero, così il mezzo e il quarto di Tollero furono fatti coniare da Cosimo III a profitto del commercio livornese in più tempi nella secca fiorentina. Se non che nel Tollero del 1707 sopra il capo del sovrano manca la corona granfucale, invece della quale vedesi nel suo rovescio una corona reale sopra l'arme lella città di Livorno, raffigurata da una ortezza a doppio torrione con la parola Fides alla base e la consueta epigrafe inorno: et patet et favet.

Nei mezzi Tolleri, invece dell'arme unzidetta di Livorno, havvi scolpita una na ve della forma delle antiche Liburne, on le seguenti parole in giro: praesilium et decus - Liburni - 1682.

In quanto alle monete d'oro, destinate id accreditare la piazza mercantile di Lirorno, merita di essere rammentata quela del Fiorino, ossia Zecchino gigliato atto coniere de Ferdinando I nell'ulism'anno del suo regno, della solita bonà di 24 carati, ma del peso di danari 3 gr. 1, come quello che si disse ordinato lalla Rep. flor. nel 1422, onde fosse aczettato più volentieri nel commercio del Levante. Il quale zecchino gigliato a quela età si spendeva per sole lire 10. 3. 4. Se non che Cosimo II con legge del 10 lic. 1613 rimise il fiorino di oro al solito peso di 3 danari l'uno, com'era stato usato di fabbricarlo dal 1596 al 1608.

Una nuova moneta d'oro fu coniata iotto Ferdinando II (anno 1656) del peso di danari's e grani 23, a bontà di mrati 23 4, uguale in tutto all'unghero l'Alemagna, che chizmavasi Tollero, o Unghero d'oro, avendo per impronta il porto di Livorno, e la solita epigrafe, et ratet et favel.

Dell'istessa bontà e peso fu battuto in più tempi il medesimo unghero d'oro da Josimo III; ed è da avvertire, come una rolta fu coniato con la figura intiera di Coimo III vestito come uno spadacino del nedio evo, coperto di corazza con elmo e zorona in capo, mentre nel rovescio della noneta in una cartella leggevasi: ad bozitatem aurei ungarici. - Liburni - 1674.

Parimente la Pessa della rosa di oro on la messa Pessa fu battuta da Cosino III simile al conio della Pezza di argento con la data di Livorno, e le parole ntorno « gratia obvia, ultio quaesita ». La ?ezza della rosa d'oro era del peso di danai 5 e grani a r di oro, alla bontà di carati 11 3 della valuta di lire 23 moneta fiorenina, prezzo correspettivo di 4 Pezze da itto reali. La messa Pessa d'oro era rag-¡uagliata nel peso e nel prezzo alla prima.

Fu asseguato per queste due ultime monete nuove tant'oro per la somma di a,450,000 lire toscane.

Anche l'ultimo Granduca della casa Medici fece battere i suoi Tolleri & argento e le Pesse della rosa, i primi con la veduta del porto, le seconde con lo stemma

della fortezza e lo stendardo portante il motto Fides, impresa che onora il commercio ed i negozianti di Livorno.

Levorno sotto i tre primi Granduchi DELLA CASA D'AUSTRIA-LORENA.

Allorché la fortuna portò sul trono della Toscana la dinastia Lorenese (nel luglio del 1737), l'Europa era di corto tornata in pace, in guisa che il generoso procedere del successore di Gian-Gastone seppe conciliarsi ben tosto fra le varie classi dei nuovi sudditi amore, fedeltà e fondata fidanza di una riforma di leggi che fossero per essere più confacenti si tempi, accompagnate da un'amministrazione meno vessatoria e meno intralciata.

Il sistema di un equilibrio politico che parve aver riannodato i vincoli fra le principali potenze europee, doveva necessariamente influire sopra il ben essere dei respettivi sudditi; e molto più sopra Livorno, che come porto-franco attirava Inglesi, Spagnuoli, Francesi, Tedeschi e Olandesi, mentre la capitale della Toscana col suo brio, con le sue maraviglie, con le popolate, deliziose campagne, con gli spettacoli di vario genere gli accoglieva, gli divertiva, gli allettava. Quello spirito d'intolleranza mantenutosi durante il lungo reguo di Cosimo III contro i non Cattolici, non era più d'impedimento al loro passaggio e dimora in Firenze, e molto meno ad un libero e tranquillo stabilimento dei medesimi in Livorno.

Ma troppo profonde e ancora vive erano le piaghe lasciate alla Toscana da quel Granduca, per gli esorbitanti tributi da oni erano stati aggravati i sudditi, per le inutili profusioni d'una corte asiatica piena di apperenti divoti e di oziosi poeti, intenti solo a proclamare le glorie immaginarie del loro protettore, e a mugnere i di lui preziosi scrigni.

Troppo complicate erano le leggi, ed i giudici uon infrenati da alcun codice; troppo numerosi erano i tribunali, siechè la pubblica amministrazione trovavasi spesso diretta a capriccio degli amministratori, la cui massima principale era quella di favorire il monopolista e d'inceppare ogni mezzo d'industria, ogni sorta di progresso utile alla civile società.

Arroge a tuttociò i moltissimi sconcerti introdotti, i vituperevoli vizii, i troppi abusi aumentati e tacitamente autorizzati dal Granduca Gian-Gastone. Il quale, comecche operasse in un senso opposto a quello del padre, anziche variare sistema legislativo e giudiziario, finì col disperdere il ricco ereditato tesoro senza recare alcun giovamento agl' impoveriti sudditi.

Infiniti erano i vincoli e gli aggravii; da lunga mano languivano le industrie eon l'agricoltura e a passo retrogrado caminava il commercio in Livorno. — E siccome i mali che ne derivavano erano podicati sotto il falso aspetto di un supposto pubblico bene, non potevano pertanto essere quelli eliminati e distrutti da una momentanea o repentina riforma.

A tali cose apportare doveva qualche ritardo l'assenza del nuovo sovrano destinato poco dopo a salire sul trono della casa

più augusta di Europa.

Premesso tuttociò, gioverà avvertire, che fra le principali cure dell'Augusto Granduca Francesco II, a benefizio di Livorno potremo rammentare la facoltà a chiunque fosse (auno 1746) di consegnare e depositare nei magazzini pubblici di quel porto, con lieve diritto di stallaggio, ogni sorta di merce straniera, e di poterla estrarre sopra mare senza alcun dazio, o introdurla dentro terra con tenue diritto di transito, passando per la Toscana.

Paò noverarsi fra i benefizi dello stesso Granduca l'editto del 20 ottobre 1748 sulla navigazione marittima toscana; l'introduzione nel granducato di nuove manifatture, l'avanzamento delle già stabilite, la protesione dimostrata verso quei sudditi che si applicavano più di proposito alla mercatura, e le reciproche convenzioni stabilite con le potenze estere, nelle quali il principe preferì sempre all'interesse proprio quello dei suoi sudditi.

Potrei aggiungere la logge dei 21 novembre 1758 destinata a frenare gli abusi dell'esercizio della professione di mezzano in pregiudizio del commercio di Livorno; quella dei 23 nov. dello stes-

so anno relativa al subborgo nuovo di S. Jacopo d'Acquaviva già cominciato a fabbricare per concederne con privilegi e favorevoli condizioni il suolo o le abitazioni a quei forestieri che vi si volessero stabilire. Devesi finalmente al Grandaca Francesco II la fondazione della pia casa del Refugio per i ragazzi mendicanti, e l'istituzione delle prime scuole pubbliche per le fanciulle che si raccolsero nel 1766 nell'educatorio di S. Giulia, più noto sotto il vocabolo del Paradizino. — Fed. l'art. Comunità di Livorno.

Nonostante tattociò il commercio di Livorato era sempre nelle mani dei monopolisti, tutte le RR. regalie venivano amministrate e percette da ricchi appaltatori, la maggior parte della nazione ebrea.

Quindi è che moltissimi affari si facevano da pochi, i quali tenevano nelle loro mani l'esistenza di una gran parte della popolazione livornese.

Era riservato alla gran mente e al magnanimo cuore del Granduca Leopoldo I spingere alla meta e perfezionare un'opera di tànto momento, mercè di un piane economico, di un sistema legislativo, esi servì di principio, di progresso e di face una più adeguata repartizione di sostanze, di diritti fra i sudditi di varie classi, e una pienamente libera commerciabilità dei beni di qualsiasi specie.

mezza che costituisce la sua vera gloria, con una sapienza da non lasciarsi vincere dai clamori dei falsi economisti, contemphando le vere cause di tanto cronicismo civile, diede mano alla subbine impresa di efficaci rimedii, a partire dalla graduale eliminazione dei metodi governativi che intisichirono la bella Toscana; allora fu che incominciarono a poco a poco a risorgere la fidueia e il coraggio nei possidenti terrieri, negli artisti e nei ne-

Allorchè il gran Leopoldo, con una fer-

Uno pertanto dei maggiori ostacoli finanzieri resultava dal vetusto sistema degli appalti di ogni sorta di regia possessione o regalia; quindi erano di fisico impedimento le anguste malagevoli strade comunitative e provinciali, la moltiplicità dei dazii e delle dogane che per

gozianti, e che Livorno ebbe motivo di

riaversi prima di ogni altro paese col ri-

sentire i buoni effetti di tanta virtù.

inveterato abuso conservavanti nelle parti interne dello stesso granducato.

Per giungere al conseguimento di cotesto duplice scopo fu primo pensiero del gran legislatore di concedere ai Toscani libera circolazione per tutte le parti del granducato delle vettovaglie ed altri prodotti indigeni, di poter contrattare e vendere le merci a qualsivoglia prezzo, peso e misura sensa alcuna servile dependenza dai magistrati d'arte, da quelli dell'aunona o grascia. Fu Leopoldo che pensò a togliere di mezzo la maggior parte degli appalti, come pure a sopprimere molte privative, fra le quali a benefizio delle genti di mare è da contarsi la pesca (16 gennaio 1777). Egli fu che corresse e mitigò il modo di esigere i diritti di porto e di ancoraggio in Livorno (12 giug. 1779); che abelì il privilegio del capitano della bocca di Porto sulle savorre (8 maggio 1780% che tolse la moltiplicità delle gabelle, delle dogane, passeggerie, o catene intermedie, per cui trovavasi diviso in altrettante frazioni un medesimo stato, un solo dominio, e che davano motivo a infinite vessazioni. Finalmente con la stessa legge aboli alcuni dati sopra i generi di prima necessità, e alleggerì il tributo di quelli atti a fornire materia di mano d'opera, affinche fossero essi di eccitamento all' industria dei Toscani.

Fu lo stesso principe che proscrisse dal foro inveterati abusi, che tolse di mezzo tuttociò che tendeva ad opporsi, o a ritardare il benefico scopo di far godere ai suoi amministrati, pel loro benessere, sicurezza individuale e vita tranquilla. Frutto di tali riforme era la legge del 26 novembre 1783, che aboliva l'esecuzione personale per i debiti civili, quella che ordinava non potersi interporre l'appello delle cause decise nel tribunale di Livorno fuori che davanti al magistrato consolare di Pisa. Mercè di tali misure fu provveduto (17 febbraio 1769) e posto un riparo ai disordini che allora regnavano nel governo della nazione ebrea di Livorno, togliendo il privilegio ad essa concesso da Cosimo III mercè di quella specie di senato ereditario poco sopra rammemorato, quando gli tolse il diritto di succedere per ordine di primogenitura sino a terza gemerazione; e volle nei casi di rimpiazzo esomerare il candidato dal tributo di pez- tro altre città della Toscana) venne a cuo-

ze 50 selito pagarsi al R. erario. - Fu pure ad oggetto di preservare lo Stato, per quanto umanamente era permesso, dai pericoli cui poteva esporlo il commercio di Livorno con i paesi soggetti al contagio, che Pietro Leopoldo fece costruire dai fondamenti e aprire nel 1780 il terzo e più vasto Lazzeretto del suo S. nome, per destinarlo alla cura delle persone ed allo spurgo delle mercanzie portate da hastimenti di patente brutta; mentre con le leggi del 30 dic. 1779, dei 15 lug. 1785. e 5 luglio 1787, si prescrivevano regolamenti economici, politici e sanitarii da doversi eseguire in ciascuno dei tre Laz. zeretti di quell'emporio. - Finalmente deve Livorno allo atesso principe l'attuale ufizio della posta delle lettere, fabbricato di pianta nel locale della soppressa compagnia de' SS. Cosimo e Damiano.

Ma appunto cotesta soppressione di popolari compagnie, ordinata ed eseguita fino dal 1785 in tutto il granducato, fu lo specioso pretesto di una insurrezione che suscitò in Livorno la classe più facinorosa di quella plebe dopo che il gran Leopoldo per la morte di Giuseppe II era stato chiamato a salire sul trono ereditario Austria-

co-Imperiale.

Non erano scorse appena due settimane dacché quell'imperante, con editto del a marzo 1790, aveva proclamato la conservazione della legge del 1 agosto 1778 per tener ferma la neutralità della città e porto di Livorno con le potenze belligeranti, quando si suscitarono tumulti dai facohini, detti dalla contrada che abitano Veneziani, ed il gridare all'arme della plebaglia che vi aderì fu mosso dal pretesto di ristabilire le compagnie secolari religiose. - Se fosse possibile eliminare dagl' annali istorici di Livorno il maggio del 1790, io lo farei per tacere di tanti insulti, di tante violenze e di tante rapine, cui mosse il furore popolare contro il principe, contro i magistrati, contro i ministri dell'altare e contro i più riechi cittadini: furori che più specialmente si diressero a danno degli ebrei, dei greci non uniti, o scismatioi, e di chi veniva ai facinorosi segnalato per non credente a loro modo.

Sotto questi tristi auspicj di turbata tranquillità in Livorno (cui tennero diedi sempre gloriosa memoria.

Mal si credè, per quietare il basso popolo, di toruare a sopprimere la libera commerciabilità dei generi di prima nocessità, e, con danno irreperabile delle pubbliche casse, mantenere forni e canove normali ad oggetto di vendere alla plehe il pane venale, il vino e l'olio a un prezzo inferiore al costo reale. Si dovè ristabilire il magistrato della Grascia per avere meno grascia, e andar a rischio di patir la fame per mancanza di vettovaglie.

Infatti i vincoli che la legge del 9 ott. 179a pose alla libera circolazione e contrattazione dei generi frumentarii e di altri prodotti indigeni nell' interno del granducato, riprodussero ben presto il tristo resultato di vedere quasi vuoti i mercati, e più alti i pressi dei commestibili. Onindi ne consegui che, dopo avere le comunità provveduto di grani esteri per sfamare la classe più indigente con grave sacrifizio, Ferdinando III con esemplare ritrattazione emanò il motuproprio del 17 agosto 1795, diretto a ristabilire la libertà del trasporte delle vettovaglie da una in altra parte del suo Granducato.

Ad accrescere l'angustie interne si aggiunsero hen presto quelle politiche insorte dopo la rivoluzione francese che preparava ai Toscani ed al loro ben amato sovrano nuove disavventure. Si esigevano dal Granduca condizioni contrarie all'indole pacifica della nazione, contrarie alle franchigie ed alla neutralità del porto e città di Livorno, benchè da lunga mano riconosciute e guarantite dalla fede dei trattati.

Quando però la Toscana fatta superiore agli avvenimenti sembrava riposare in pace in mezzo al rimbombo del cannone; mentre Livorno consideravasi come il porto di salvezza di tutti i legni mercantili delle potenze belligeranti a sommo profitto del commercio, ecco che un disgustoso emergente pose a rischio la sua felicità in guisa che la legge fondamentale della neutralità del porto di Livorno dovè pfà per forza, che per deliberazione del governo restare sospesa (dall'ottobre 1793 al febbrajo 1795), ed impedita alla bandiera della repubblica francese. Era appunto il tempo in cui, trovandosi chiusi ai navigli delle potenze belligeranti gli altri mercati

prire il trono granducale Fordinando III del mar Mediterraneo, Livorno approfittava dell'annichilamento del commercio di quasi tutte le piazze marittime, in guisa che in quel frattempo la città crebbe im mensamente di popolazione e di ricchezza e divenze perentoriamente uno dei primi emporii dell'Europa.

Frattanto crescendo ognora più il pericolo dell'Italia e della Toscana, Ferdinando III, mosso costantemente dal santo principio di procurare per tutte le vie possibili la pace e il benessere dei suci cari sudditi, pensò di concludere un trattato di amicisia col nuevo reggizzento de' Francesi; sicché riconobbe apertamente quello che già eseguiva con tacita moderazione; ciò facendo nella lusinga di ristabilire quiete e sicurezza al suo popolo e maggiori affari al porto di Livorno.

Bandissi la pace conclusa tra la Rep. francese e il Granduca (9 febb. 1795) e a suon di cannoni fa annunziata in Livorno in cospetto della flotta inglese. « Si rallograrono grandemente i popoli, (se dobbiamo credere allo storico più eloquente de' nostri tempi) massimamente i Livoruesi, e tutti celebrarono la scienza di Perdinando III, il quale, non lasciatosi trasportare dallo sdegno d'Europa, solo alla felicità dei suoi sudditi mirando, aveva loro quieto vivere, abbondanza di traffichi e sicuro stato acquistato ».

A proporzione che la fortuna militare sotto la condotta di Bonaparte rendeva la Francia padrona di quasi tutta l'alta Italia, andavano maturandosi i disegni del direttorio esecutivo contro l'innocente Toscana, ma il principal fine del governo francese era quello di cacciare gl' Inglesi da Livorno, di esplorarne, e di carpirne le ricche merci che ivi avevano con quelle dei loro alleati, --- Non si omise di onestare simili violenze con dare a divedere, che gl'Inglesi tanto potessero in Livorno da non avere il Granduca forza bastante per frenargli, a tal seguo che il commercio francese vi fosse angariato, e la bandiera repubblicana insultata.

I fatti e le ragioni addotte non valsero per dimostrare la costante imparzialità del Granduca, comecchè meglio degli altri lo sapesse il direttorio, e lo conoscesse Bonaparte, che a quel tempo era il generale in capo della loro armata in Italia.

Ordinava intento quest'ultimo da Bo-

logna (26 giugno 1796) che una divisione dell'esercito repubblicano fosse condotta celeramente dal generale Murat per la streda di Pistoja a sorprendere e impadronirsi di Liverno. - Appena che gl' Inglesi stabiliti in questa piazza ebbero avviso del fatto, lasciata con prestezza la città, trasportarono sulle navi. che a cotal fine tenevano nel molo e nella rada, le migliori proprietà loro.-Entravano i Francesi in Livorno quando appunto i bastimenti mercantili inglesi sotto scorta di alcune fregate salpavano dal suo porto verso la Corsica,

Poco dopo entrava Bonaparte. Agli applausi, ai teatri gratuiti, alle illuminazioni eseguite non per voglia, ma per ordine e per paura, succedettero ben tosto le ostili confische e le rovinose vendite delle mercanzie austriache, russe, inglesi, napoletane, e portoghesi. Si obbligarono quindi i negozianti di Livorno alla iusoffribile e dura condizione, o di svelare le merci altrui, lo che aborrirono, o di pagare cinque milioni di lire per le mercanzie estere, lo che accettarono.

Si disarmava intanto la cittadinanza di Livorno, che su la prima fra i Toscani ad offrirsi e ad ottenere da Ferdinando III (22 luglio 1794) il privilegio di formare un corpo di eneciatori volontari, onde mantenere nella città il buon ordine, e prestare nei bisogni opportuno ajuto alla truppa regolare. Si cacciavano dai posti armati e dalle fortezze i soldati del Granduca, e per colmo di prepotenza si arrestava contro ogni buon diritto il governatore del porto e della città.

Mentre si eseguivano dai Francesi tali opere incomportabili, le flotte inglesi serravano il porto di Livorno ed impedivano il commercio in guisa che quella popolazione di fiorente, attiva e libera divenne in breve ora inoperosa, angustiata ed op-

pressa.

Ma il genio e l'attività di Bonaparte non perdendo occasione di nuocere a quei potenti nemici dominatori del mare e della sua patria, teneva un piede in Livorno al doppio scopo di chiuderlo ai collegati, e per tentare di costà la conquista della Cossica, dove sapeva che il mal umore contro gl' Inglesi andava ogni dì aumentando. - Frattanto i Corsi fuorusciti dell' Elba fintanto che non gli giunse siconcorrevano da ogni parte a Livorno, do- curo riscontro dell'abbandono di Livor-

ve si ordinavano in compagnie, cui si fornivano pezzi di artiglieria, cannonieri e capitani animosi ed atti all'uopo. Era il passaggio di mare assai pericoloso a cagioue delle navi britanniche che lo percorrevano, ma tanta fu la destrezza del francese a cui venne affidato l'incarico di quella traversa, che gli riescì, sul finire di ottobre 1796, malgrado del tempo burrascoso e della sorveglianza inglese, di far partire da Livorno una grossa banda di Corsi comandati dal generale Casalta, e di sbarcarla felicemente in vicinanza del porto di Bastia. - Bentosto ai fuorusciti vennero a congiungersi partigiani in gran numero, e in breve tempo la Corsica sollevata dovè abbandonarsi agli assalitori.

In questo mezzo tempo (9 luglio 1796) una squadra britannica, volendo prevenire l'intenzione dei Francesi, si era presentata davanti a Portoferrajo nell'Isola dell'Elba ad oggetto di obbligare quella guarnigione toscana a ricevere presidio inglese. Alla qual cosa si dovette aderire mediante un onorevole capitolazione che accordò di conservare il paviglione, e l'amministrazione del governo granducale in Portoferrajo, e che prometteva di far ritirare le truppe britanniche, e di rimettere la piazza nelle mani di S. A. R. all'epoca della pace, o quando l'invasione di Livorno e del littorale toscano per parte dei Francesi fosse cessata.

Ma già l'occupazione istantanea di due piazze forti, tolte da due potenze fra loro nemiche, aveva costretto Ferdinando III a far sentire le sue lagnanze al re d'Inghilterra e al direttorio di Parigi, insistendo sull'ingiustizia fatta, e sulla violata neutralità di quei porti, che tutte le altre nazioni avevano fino allora rispettata.

Ciascuno dei due governi sembrò mostrarsi convinto e persuaso in faccia all' Europa dei giusti reclami del Granduca di Toscanz, e ciò fino al punto di scambievolmente convenire, che serebbesi effettuata l'evacuazione dei Francesi da Livorno nel giorno istesso che gl'Inglesi avessero lasciato Portoferrajo.

Infatti nel 16 aprile del 1797 questi ultimi, dopo avere imbarcato provvisioni e artiglieria, posero alla vela dal porto, trattenendosi però nei paraggi dell'Isola no, che su effettuato nello stesso giorno

dalle truppe francesi. Le insidie, le false accuse, le violenze contro la Toscana nelle raccontate cose nou si rimasero; con tutto che il popolo fedele al suo principe generosamente concorresse a formire tutto ciò che possibilmente faceva d'uopo per combinare la sicurezza pubblica e riparare alla deficienza del R. ererio tempestato da straordinarii sacrifiz]. Tuttociò riescì vano; e forse tanto amore, tanta fedeltà fu un rimprovero tacito ai donatori di falsa liberth; sicchè ognuno spaventato dai tristi e numerosi esempi aveva forte motivo da temere che l'opere tremende e le soperchierie politiche non fossero compiute. Si voleva o per un verso o per l'altro sloggiare dalla reggia de' Pitti il fratello dell' Imperatore Francesco; si voleva signoreggiare senza ostacolo sul pacifico popolo to-

scuno; si voleva escludere dalla neutrale

eittà e porto-franco di Livorno ogni bau-

diera non francese. Non mancarono pretesti al direttorio per adonestare coteste mire, ed uno dei maggiori appigli su quello di non avere il Granduca saputo impedire lo sbarco di truppe napoletane a Livorno (nov. 1798), comecché queste ben presto (3 genn. 1799) si rimbarcassero dopo la sconfitta del loro grosso esercito nelle campagne di Roma, e il successivo arrivo a Pistoja di una divisione francese destinata ad assalire la divisione napoletana sotto le mura di Livorno. - Ad accrescere materia di lagnanza aggiungevasi il pretesto di segrete adesioni del Granduca alla coalizione delle potenze armale contro la Francia, e sotto tale aspetto si spiegavano i preparativi guerrieri, con l'armamento delle milizie, che sotto il nome di Bande, l'editto granducale dei 30 nov. 1798 comandò.

Si andava avvicinando la primavera del 1799, sorgeva l'alba del tristissimo giorno 25 marzo, quando si lesse il tacito doloroso addio dell'ottimo Ferdinando, il quale per colmo di sue virtù, beuchè costretto a lasciare gli amati sudditi, chiedeva da questi in ricambio di amore e di gratitudine un rispettoso contegno verso i suoi nemioi, che a torme scendevano l'Appennino per contaminare la bella e fino allora placida Toscana.

Entrava in Firenze una divisione fran-

cese il di 25 di marzo, nel tempo che avvicinavasi alle porte di Livorno una brigata della medesima nazione.

Tacerò dei cento giorni (dal 25 marzo al 4 luglio 1799), nei quali i Livornesi al pari, se non più degli altri Toscani, furono affiitti da imperiose contribuzioni, da gravosissimi imprestiti, da mentite parole di libertà accompagnate da opere di prepotenza e da oppressiva schiavità.

Passerò eziandio sotto silenzio i non meno lacrimevoli 15 mesi che ai cento tristi giorni succederono (dal 5 lugl. 1799 al 14 ott. 1800), cioè, dalla insurrezione aretina alla ritirata dell'esercito austriaco dalla Toscana; avvegnachè darebbero essi troppo penoso cordoglio a chi volesse scrivere la cronica di quel periodo, dove forse non troverebbe altra materia da registrare se non che insulti popolari, arresti arbitrarii, sentense tumultuose, spolizzioni d'ogni specie, contribuzioni insopportabili, imprestiti gratuiti forzosi, commercio estero annientato, carestie desolatrici, casse pubbliche sempre aperte e sempre da nuove arpie divorate.

B altrest vero che durante l'occupazione austriaca il porto di Livorno era divenuto quasi l'unico emporio dei mavigli delle varie nazioni, mentre i porti di Genova e di Marsilia erano chiusi dai confederati. Infatti il numero dei bastimenti mercantili, carichi di ogni sorta di produzioni, concorsero in questo tempo a Livorno in quantità molto superiore degli anni precedenti, seppure si eccettaino il 1794 e 1795. Di questi ricchi carichi non meno di 50 furoni sequestrati dai francesi, che da Lucca quasi improvvisi giungevano (ott. 1800) a Livorno, nel tempo che una divisione comandata da Dupont occupava senza ostacolo la capitale della Toscana. In aumento di ciò ben altri danni più gravosi vennero a carico dei commercianti livornesi, sicchè furono essi costretti a somministrare in breve ora un imprestito forzoso di sopra 300,000 lire per liberare dai sequestri le mercanzie presante nemiche, e gli imbarchi dei bastimenti. Quindi dovette Livorno fornire a titolo di contribuzione di guerra 90,000 sacca di grano. - Ad oggetto di sanare tali tali larghe ferite, di evitare un abisso maggiore e di provvedere per quanto era possibile all'interesse dei creditori, la Comunità di Livorzo dovè andare incontro a un altro abisso più pericoloso, quello cinè d'imporre (16 e 17 nov. 1800) un tributo del 2 per cento sulle mercanicaprovenienti di sopra mare, che si scaricavano nel porto, o che transitavano per terra dalla città, escluse le sole granaglie.

Finalmente nel febbrajo del 1801 fu concluso a Luneville un trattato di pace, pel quale il granducato di Toscana fu eretto in regno, e dato in appannaggio all'infante di Spagna don Lodovico di Borbone figlio del duca di Parma, nipote e genero di Carlo IV re delle Spagne. -Una delle prime cure di questo nuovo regnante a favore di Livorno può contarsi il motuproprio dei 17 dic. 1801, mercè cui convertì in Camera la deputazione di commercio, composta di negozianti di diverse nazioni, purchè essi fossero stabiliti da qualche tempo in Livorno: e ridusse all'uno per cento il diritto sulle mercanzie provenienti di sopra mare.

Nel settembre del 1802, nella rada di Livorno ancorò una numerosa flotta apagnuola, destinata a imbarcare il re e la regina di Etruria per trasportarli a Barcellona, donde poi ritornarono per la stessa traversa in Toscana innanzi che spi-

rasse quell'anno.

Fu peraltro troppo funesto a' Livornesi e al loro traffico l'anno 1804, mediante la strage di cui fu cagione un bastimento che da Malaga portò quivi il germe contagioso della febbre gialla; e che assai danneggiò il paese ad onta delle misure prese fra il di a nov. del 1804, a il 19 genn. del 1805, giorno in cui la regina reggente per suo figlio emanò l'ordine dello scioglimento del cordone sanitario, quantunque la guarnigione francese fosse di già ritornata ad occupare le fortificazioni di Livorno.

Quando si presero i provvedimenti sanitari erano passati più di due mesi dalla prima comparsa della febbre giulla, restando quasi tutti fra l'incertezza, l'errore e l'inazione; nel qual frattempo, a proporzione che le comunicazioni crescevano, aumentava ed estendevasi il morbo, il quale nel suo colmo uccise fino a 40 e

50 persone in un giorno.

Ma dacché l'interna polizia validamente si oppose per combattere e spegnere quel fuoco micidiale, cioè dal 12 novembre 1804, giorno in cui fu aperto lo spedale provvisorio di S. Jacopo, sino al di 19 del susseguente mese di gennajo, in cui fu levato il cordone sanitario per la terraferma, non vi rimase vittima neppure la terza parte in confronto di quella perita nei due mesi antecedenti: e tutto computando fino dai primi inosservati momenti dello sviluppo del morbo in Livorno e nei suoi subborghi, vafe a dire, in una popolazione di sopra 50,000 abitanti, non morirono di contagio più che 1500 persone.

La storia medica non dimenticò di tramandare alla posterità, che questa malattia esotica per l'Europa su portata in Livorno per parziale inosservanza delle regole sanitarie, allorchè si volle dal governo Borbonico togliere l'abituale contumacia prescritta alle provenienze di Spagna ove la febbre gialla all' improvviso

era scoppiata.

Dopo lunghe titubanze, e contradizioni dei medici, come sempre avviene in simili casi, spesso fatali a chi pubblica con franco giudizio una funesta verità, fu con formale processo riconosciuto, e dimostrato qual fosse stato il naviglio che importò a Livorno questo contagio; avutane la confessione, morendo, dal capitano stesso che lo comandava.

Verificossi che da alcuni marinari del malangurato naviglio, discesi in terra, tal male ebbe principio nei soli punti e nelle sole case dove alloggiarono (in pescheria vecchia e al mulino a vento). Fu provato che alcuni oggetti levati da bordo, e due dei nostri calasati, che entrarono i primi in quel bastimento, portarono il contagio tropico in altre parti della città, dove certamente nascere non poteva neppur l'idea d'insalubrità e di poca nettezza di case, nè sospettare che fossero troppo anguste e poco ventilate, come nella gran piazza di Livorno: prova evidente, dirò col celebre dottor Palloni, checchè manifesti un diverso parere lo storico Botta, che in qualunque parte di una città marittima, sordida o pulita, salubre o insalubre, può svilupparsi la febbre gialla, o altro male contagioso, ove qualche marinaro ammalato, o delle merci contagiate vi siano depositate.

E se esso incomincia per lo più nelle strade e nelle case prossime al porto, assai ristrette, popolaje e meno proprie, ciò si deve all'esser in queste ricoverati i primi marinari sharcati, ed alla maggior facilità delle loro comunicazioni col mare; giacchè senza aver nulla fatto per variare le condizioni a quelle strade infette, la malattia terminò quasi per incanto appena gl'infermi furono separati dai sani, isolando i più aggravati nelle loro abitazioni, e trasportando gli altri in uno spedale espressamente situato lungi dall'abitato e in riva al mare: finalmente spurgando le case infette e portando in Lazzeretto tutti gli oggetti e mobilie suscettibili di contagio.

Dopo tanto flagello, che decimò la popolazione di Livorno, e che quasi annichilò il suo commercio, non vi furono lunghi giorni sereni, avvegnachè era per volgere al suo termine l'anno 1807, quando rappresentavasi nel moudo politico l'ultima scena del giovane morente regno di Etruria da chi con eguale indifferenza creava repubbliche di nome, dispensava troni e seettri apparenti, e quindi appropriavasi vecchie e nuove corone.

Veniva a prender possesso del regno d'Etruria a nome di Napoleone il generale Reille, rimpiazzato poco dopo da Menou, capo di una giunta straordinaria, che aveva l'incarico di ridurre la Toscana a regime francese, e di farne tre nuovi dipartimenti pel grande Impero. Allora la città di Livorno, a preferenza dì Pisa, fu dichiarata capo-luogo di uno di essi col nome di dipartimento del Mediterranco. Da indi in poi mairie, giandarmerie, leggi, tribunali, demanio, diritti riuniti, contribuzioni fondiarie, di porte e finestre, personali, patenti ec., tutto fu montato sul piede francese. Lasciavasi ai Toscani fra i pochi privilegi quello onorevole e singolare di potere usare negli atti pubblici della lingua nazionale in concorrenza con la lingua conquistatrice.

Pertanto la giunta francese non trascurava ogni via per eccitare i Toscaui all'industria, e aumentare il loro commercio interno, giacchè quello di importazione ed esportazione all'estero nel porto di Livorno era ridotto quasi a nulla, — Si tentò d'introdurre nelle Maremme la coltivazione del cotone; si propagò in Val-Tiberina e in altre parti la sementa del guado; si permise a certe condizioni la piantagione del tabacco; furono incoraggiti i proprietari di armenti a migliorare le lane; solleticaronsi con premii ed emulazioni le manifatture toscane per estendere il commercio dei berretti di Prato, dei cappelli di paglia di Firenze, degli alabastri lavorati di Volterra, delle fabbriche di corallo di Livorno. — Fu domandata grazia al sommo imperante, affinche permettesse le tratte delle sete nostrali da Livorno per mantenere viva in Toscane la fabbricazione dei drappi e la coltivazione dei gelsi.

Fu contemplata poi dagli adulatori come una distinzione segnalata verso di noi, quando Napoleone, nell'atto di restituire alla Toscana il nome, non l'esistenza politica di granducato, nominò a questa nuova gran dignità dell'Impero la sua sorella Elisa, già principessa di Lucca

e di Piombino.

Per tal guisa la miseria del popolo veniva abbagliata dallo splendore di una elegantissima corte, da ampollosi titoli, da imponenti parate ed esercizi militari.

Frattanto si avvicinava a gran passi il tempo in cui parve che nulla più resistesse alla volontà dell'uomo straordinario. Solamente gl'Inglesi fra tante potenze abbattute, fra tante battaglie ordinate e vinte, soli essi ricusavano ancora di porgere incensi all'ara dell'altissimo e potentissimo Imperatore; ed i porti dell'Europa napoleonica trovavansi chiusi al suo commercio dai numerosi navigli della Gran Brettagna. In conseguenza di ciò Livorno, dopo essere stato spogliato di merci e di denaro, restò per più anni deserto di bastimenti mercantili e privo di quel traffico, da cui aveva ricevuto tanta vita e prosperità.

Inebriata la Francia, abbattuta la Germania, doma l'Italia, sembrava strano al vincitore di tanta parte di Europa che il fiero Spagnuolo ed il superbo Inglese gli amareggiassero si gloriosi trionfi.

Ma già i fati del gran capitano eramo giunti al suo apogèo; già la capricciosa fortuna lo rovesciava dall'altissimo seggio, e ciò all'istante in cui egli meditava dilatare il suo dominio dalle coccuti arene Gaditane fino al mar Caspio e alle deserte regioni della Moscova.

Era segnato nei destini, che nel settentrione dell' Europa perissero le speranze

di Napoleone, che colà si cambiassero le . sorti del mondo, colà dove il sarmato gelo intirizzi, assiderò, spense in pochi giorni un esercito numerosissimo, il più bel fiore della parte più popolosa più culta e più bella dell' Europa, un esercito capace di vincere gli nomini, non mai di vincere il cielo.

All'annunzio sussurrato di tanto flagello i popoli da ogni lato insorgevano, i fautori, gli stessi amici di Napoleone maravigliati, commossi, intimoriti piegavano i loro animi a salvare le accumulate ricchesse sino al punto di scuoprirsi mal contenti di lui ed anche suoi nemici.

Di cotal tempra mostrossi il re Giovacchino Murat, quande, vedute le cose di Russia, e poi quelle di Germania andare in fascio, egli si voltò alla corte di Vienma, sperando in tal modo di assicurare con la disgrazia di Napoleone quel real seggio che la buona fortuna di Napoleone avevagli apportato.

Infine il re Giovacchino, fermati i suoi casi con l'Imperatore Francesco, si obbligò di far operare l'armi napoletane di concerto con quelle imperiali e con le truppe che andavano raccogliendo gl'Iuglesi per tempestare l'alta Italia.-Infatti poco innanzi che Murat spingesse le sue genti sino al Taro per misurarsi contro l'esercito del principe Eugenio, compariva alla vista di Liverno una flotta brittanmica convogliata da qualche migliajo di soldati, da seducenti proclami, da bandiere esprimenti in parole, Indipendensa staliana, e portanti impresse due mani giunte, con l'idea di annunziare e di far credere nei nuovi conquistatori solida amicizia e sincera fratellanza.

Ma i Toscani al pari, se non più degli altri Italiani, scotti da ripetuti esempj di simili allettative, non si fidarono nè del variabile re Giovacchino, nè del poco generoso lord Bentink.

Era sul terminare dell'anno 1813 quando un migliajo di truppe collettizie sbarcava alla spiaggia di Viareggio per muovere verso Lucca e Livorno, nel tempo che Beutink, veleggiando con i suoi vascelli da guerra davanti a quel littorale, aspettava che il popolo cooperasse al suo scopo. Non molto dopo, entrarono in Fi- divano per terra all'estero, dal diritto dell' renze i soklati napoletani, una parte dei . uno per cento.- Frutto della munificeu-. quali nel dì 18 di febb. 1814 occupò sen- 🔀 sua è pure uno dei più eleganti, se nous

za ostacolo la città di Livorno, è due giorni dopo riceve pacificamente la consegna delle fortezze dalla guarnigione francese.

Comunque andasse, fatto è che per tali malagevoli vie si liberò la Toscana da un dominio più odiato che dispotico; si liberò Livorno da un blocco troppo lungo e alla sua fortuna rovinoso; si liberò l'Italia, già mente e maestra di Europa, dallo strazio, dal vilipendio, dal timore di un potente conquistatore, che tripartitala fra l'impero gallico, il regno italico ed il siculo, a suo arbitrio, solo per ammaestraria, per felicitaria, qual inesperta pupilla la dirigeva, la comandava.

Così la più bella parte della nostra Penisola dopo una varia luttuosa catastrofe di tre lustri, dopo fortunosi eventi non previsti nè da prevedersi dalla politica più recondita, e dalle menti più perspicaci, con maraviglia pari al lungo desiderio si ricompose al pacifico regime del suo benamato Ferdinando; sicche ad un'ostinata sanguinosissima guerra terrestre e marittima succedendo giorni di calma e di screnità, Livorno vide aprirsi dayanti ed ampliare latamente gli sbocchi per offrire varie immense e durevoli risorse al suo commercio.

Fra le prime misure governative di Ferdinando III, dopo il suo ritorno al trono avito, essenzialissima per i negosianti livornesi fu quella dettata dal motuproprio dei 13 ottobre 1814, allorche il tribunale di commercio, stato eretto in Livorno sotto il governo napoleonico, fu rimpiazzato dal magistrato civile e consolare, traslatatovi da Pisa, dove sino dai tempi della repubblica era stabilito.

Devesi a Ferdinando III l'attivazione del regolamento della camera di commercio di Livorno, ordinata con editto degli 8 aprile 1815; siccome é opera dello stesso Granduca (7 aprile 1818) l'istituzione di due commissari di polizia in quella piazza, uno per l'interno e l'altro per i popolosi subborghi della città.

Una prova solenne della premura di quel sovrano nel favorire e proteggere il traffico di Livorno fu quelle di esentare nel 1822 con apposito motuproprio le merci venute di sopra mare, che si rispepiù comodi edifizii moderni che adornano Livorno, voglio dire la fabbrica marmorea dell'ufizio di sanità che fu alzato sull'ingresso del molo alla hocca del porto.

vente lui presso che complto, non rechem ai posteri minor maraviglia quando sapranno la prestezza con la quale Laorossull'ingresso del molo alla hocca del porto.

Finalmente Livorno da lungo tempo scarseggiante di buone fonti e di acque salubri deve a Ferdinando III l'immenso benefizio di possedere una copiosa quantith di acque perenni (circa 18,000 barili per giorno) che divise in diversi getti fra poco scaturiranno in tutte le piazze, e nei principali quadrivi della città. Avvegnachè, se la città di Livorno fu provveduta nella sua prima fondazione di una sufficiente quantità di acqua per gl'indispeusabili usi della vita, mediante le pubbliche cisterne e le sorgenti tartarose di Limone che vengono per i condotti vecchi sino alla città, ora non erano più queste nè quelle bastanti a dissetare una sempre più numerosa popolazione.

Furono esaminate le sorgenti migliori e più copiose dei monti livornesi, e fu rappresentato al governo, che le sorgenti di Popogna gettavano a ragione di barili 156 l'ora, e quelle di Colognole nei mesi di maggiore arsura fornivano 400 barili per ora. Col motuproprio del di 7 novembre 1792 Ferdinando III ordinò la costruzione del nuovo acquedotto di Livorno, affidandone l'esecuzione al R. ingegnere Giuseppe Salvetti; e con altro motuproprio degli 11 nov. 1797 furono date ulteriori disposizioni per la continuazione degli acquedotti di Colognole che camminavano circa 11 miglia, e pei quali erano spesi 200,000 scudi la metà a carico del R. erario e l'altra metà a carico della comunità di Livorno. — Ved. l'Art. COMUNITÀ DI LIVORNO.

# LIVORRO SOTTO LEOPOLDO II PELICEMENTE REGNANTE.

Eccoci giunti all'epoca più brillaute, al momento più fortunato che la città di Livorno offra alla storia dopo la sua prima fondazione.

Imperocchè, se fu grande la celerità per la quale molo, darsena, canali navigabili, mura, bastioni, fortezze, chiese, palazzi, pubblici stabilimenti, magazzini, strade, fonti e piazze, se tutto ciò quasi per incanto sul finire del secolo XVI dal Granduca Ferdinando I si ordinò e restò vi-

vente lui presso che complto, non rechera i posteri minor maraviglia quando sapranno la prestezza con la quale Lacroco II meditò, decretò nuove cose, e come tosto incoraggi migliaja di operaj, intenti a far sorgere intorno a Livorno un nuovo cerchio di mura della periferia di circa quattro miglia, una più comoda e più grandiosa darsena per i navicelli, ampie piazze, lunghe strade, deliziosi passeggi, porte, ponti, dogane, superbi edifizi sacri e profani, in guisa che bellezza, prontezza e comodità si diedero scambievolmente la mano per far nascere a contatto della vecchia una nuova città.

Oltre a ciò non è cosa meno degna di essere tramandata alla posterità, che come il Granduca Ferdinando I, mentre fabbricavasi la nascente città, cercò di popolarla coll'ampliare le immunità a favore di chi vi concorreva, all'oppsto l'Augusto Leopoldo II, dopo compite taute opere portentose, quella legge stossa ha voluto abolire, affinchè nella sua bella e illustre città marittima non venisse, come a deturparla, gente vagabonda ed immorale. Tanto cangiossi iu meglio e progredi col pubblico costume la moderna civiltà!

Fra le prime benifiche disposizioni da Lacrozpo II ordinate a favore dei Livornesi fuvvi quella di compire la volonia del suo benamato Genitore, afforché in sgravio del commercio, ed in parte ancise dei possesi fondiarii, dichiarò di portare a carico del governo il pagamento del debito creato dalla comunità di Livorno per contribuzioni di guerra sotto il regime francese. Al quale oggetto nei primi giorni del 1825 furono posti all'incanto e respettivamente aggiudicati tauti stabili e canoni, di pertinenza del R. erario, per la somma di lire 270,000, da pagarsi in tante azioni di quei creditori.

Già la popolazione di Livorno, aumentata di un terzo nel breve periodo di 20 anni, traboccava da ogni parte fuori delle mura di Livorno, ed i subborghi de Cappuccini e di Acquaviva fabbricati dal Granduca Francesco II, quello amplissimo e popolatissimo del Borgo Reale cresciuto sotto l'immortale Avo del Granduca regnante, erano tutti pieni di popolo e di case, allorchè in mezzo a sì care memorie, davanti alla più elevata, più vidente e più salubre pianura, Leorono II decre-

tava, nel 28 nov. 1828, nuove opere edificatorie grandices e regolari, nuova porta della città, nuovi ponti sui fossi, e tanti altri magnanimi provvedimenti.

Era già vicina al suo termine la bella strada che innoltrare dovevasi a levante della città per il nascente subborgo della porta nuova di S. Leopoldo, quando si pubblicava l'ordine sovrano dei 31 ottobre 1829 per alienare circa 25,000 braccia quadre di terreno rasente gli antichi spalti del Casone e di S. Cosimo, spettamti al dipartimento delle RR. fabbriche, del valore di 84418 lire toscaue.

Non dirò dell'istantaneo acquisto di tali fondi, non dirò della metamorfosi accaduta in cotesta parte di città fin'allora lasciata al riposo dei morti, o alla cultura dogli orti, e che attualmente vedesi convertita in uno dei più ridenti e meglio fabbricati quartieri ; dirò bensì che la celerità, con la quale tanti e così vaghi edifizj sono stati innalzati e complti, fa tale da dovere sorprendere chiunque da quattr' anni non vide, e che ora torni a rivedere Livorno; dirò che tanta operosità e tanta smania di fabbricare, avendo mosso i Livornesi quasi a nnova speculazione commerciale, fisso sempre più le vigili cure del Principe. Quindi calcolando Egli il bene che doveva producre al commercio di Livorno in particolare, ed alla Toscana in generale, la magnanima idea di concedere una piena ed assoluta franchigia a tutta la città, con estendere i privilegi di porto-franco a tanta e sì bella parte di Livorno situata fuori delle antiche, e già troppo anguste mura urbane; e convinto, che tale suo provvedimento dovesse efficacemente contribuire ad accrescere con le industrie nazionali il commercio locale, emanò il memorando motuproprio dei 23 luglio 1834, che fu per i Livornesi il fausto annuazio di un' Era movella. Imperocchè con quella legge venivano tolti di messo i diritti di stallaggio, quelli dell' uno per cento sulle merci, le tasse dei mezzani, sui caffettieri, locandieri, osti, ec. e su levato l'onere di servirsi dei pubblici pesatori. Nel tempo che tutti questi aggravi, questi ostacoli si andavano ad abolire, lo stesso Legislatore annunziava, che ben presto i numerosi abitanti dei subborghi, sino allora

della città, avrebbero partecipato delle franchigie di quel porto-franco, e samebbero parificati ed amalgamati coi primi, mercè di una più larga circonvallazione, di un nuovo giro di mura che abbracciasse il fabbricato dei tre grandi subborghi della città (dei Cappuccini, del Borgo Reale, e del Casone); e che tutte queste operazioni si sarebbero eseguite a carico del R. erario.

A ciò si aggiunga l'indennità che il governo s'impegnava di dare ai possidenti dei campi, dei giardini, degli orti, per i quali dovevano altraversare le designate mura, i contigui fossi ed il pomerio della città.

Da un calcelo approssimativo, satte allo spirare del 1826, resultò, che il valore delle merci importate in detto anno a Livorno, e conseguentemente sottoposte al pagamento dei dazi, che toglievasi dalla legge del 23 lug. 1834, ammontarono a 6,000,000 di pezze da otto reali, pari a 34,500,000 lire toscane. Sulla qual somma la dogana avrebbe dovuto percepire per stallaggio e diritto dell'uno per cento, corrispondenti cumulativamente al 3 per cento, la somma di . . . . . . . L. 1,035,000 Per diritti dei pesatori ec. » 165,000

Totale dei diritti condonati. L. 1,200,000

A compensare il R. erario di tanto sacrifizio, veniva dall'altra parte il dazio consumo da pagarsi dalla numerosa popolazione di circa 35,000 abitanti dei subborghi che restavano inclusi nel nuovo perimetro della città. Aggiungevasi la tassa di lire 300,000 annue repartibile fra i negozianti, che la Camera del Commercio si obbligava a pagare per le generose franchigie accordatele; e finalmente l'aumento della tariffa sopra i cercali esteri introdursi in Toscana, o che fossero per attraversare il territorio del Granducato.

Oltre a ciò importava anche rifiettere al maggiore incasso doganale che doveva accadere, dopo che per lali provvedimenti restavano precluse molte vie e tolti i mezzi a tanta gente, la quale da lunga mano era abituata a vivere di contrabbando a scapite del R. erario, a grave nocumento degli onesti negozianti, e a somma vergogna della pubblica morale.

merosi abitanti dei subborghi, sino allora Inoltre avendo S. A. I. e R. rivolto le contemplati come affatto staccati da quelli sue cure al miglioramento dei sistemi asnitarj, nel pensiero di mitigar le spese delle quarantene, e il tempo delle contumacie, con lo stesso motuproprio del 23 luglio ordinò la redezione di una nuova tabella per la contumacia delle mercanzie. E per rendere proporzionata ai valori correnti delle merci anche la tassa dei diritti di purga da percipersi nei tre diversi Lazseretti di Livorno, fu comandata nel tempo stesso la compilazione di una tariffa più confacente sopra tali diritti da doversi rinnovare ogni anno.

Per tante elargità che onoreranno sempre mai la munificenza dell'Augusto Principe e la sapienza del suo governo, per tanta prontezza di numerose ed importantissime disposizioni tendenti tutte ad agevolare le transazioni commerciali, ed a sospingere di bene in meglio la prosperità di Livorno, la Camera di Commercio di questa stessa città volle con atti di beneficenza verso la classe degli indigenti dimostrare il giubbilo che riseutiva da sì generose concessioni. E però, appena divulgato l'editto del lugi. 1834, essa per collegiale determinazione decise di prelevare lire 700 dui fondi destinati per le spese impreviste, e inoltre si esibì di accettare quelle offerte, che per spontanee sottoscrizioni venissero fatte dai negozianti, per destinarne l'ammontare all'istesso scopo. Tale infatti e tanta fu la spontaneità dei generosi soscrittori, che in meno di sei giorni le somme raccolte a heuefizio dei poveri ammontarono a circa mille scudi.

Allo studio importantissimo del modo il più opportuno per recingere il nuovo porto-franco di Livorno, prese parte l'ottimo Principe che ne governa, recandosi più volte in persona a visitare i luoghi, sui quali erano stati segnati i progetti dei diversi perimetri di questa grand'oppara, la direzione della quale venne affidata al commendatore Alessandro Mametti direttore del Corpo degl' ingegneri e del bonificamento idraulico delle Mamero.

Dovevasi alla città lasciare proporzionata ampiezza anche sulla fondata speranza dei futuri incrementi, circondarla con un perimetro regolare, avere il maggior possibile rispetto per le proprietà, manteuere le comunicazioni di terra e d'acqua esistenti fra la campagna e i subborghi, i quali tutti doverano includersi, tranne il più sontano della eitth, quello di S. Jacopo d'Acquaviva. — Fed. Comuntà di Livonno, Cerchi diversi della città.

Era già condotto a termine nel breve periodo di due anni, non ostante le triste vicende frappostesi, il lavoro del più ampio perimetro della città e porto-franco di Livorno, allorchè Lucorone II con motuproprio del 7 marzo 1837 dichiarò, che fossero aperte per l'imminente aprile le nuove barriere.

Mentre da un lato cresceva di edifizi e di spazio Livorno, dall'altro lato si provvedeva ad uno fra i maggiori bisogni della popolazione, alla honificazione cioè della Paduletta fuori di Porta S. Marco, femite inesausto di esalazioni perniciose, e aumentavano le opere dei muovi acquedotti per fornire di fonti tutto l'ampie recinto della città. Già si disse, che sul declinare del secolo XVIII Perdinando III faceva por mano dal R. ingegnere Salvetti agli acquedotti di Colognole, e di la pure derivano diverse fonti di quelle acque limpidissime e salubri per dissetare Livorno. Dopo molti anni di sospensione fu ripresa la grandiosa opera dal R. ingegnere attuale, cav. Poccianti, ne mollo tempo andrà, che ultimati i desiderati lavori, si vedranno fluire tutte le sorgenti di Colognole nel magnifico e sorprendente edifizio del gran Cisternone, onde farne di là una regolare e perenne distribuzione in tutte le parti della città e porto franco.

Erano inoltre con tanti accrescimenti rimaste insufficienti si bisegni della popolazione le poche e non molto vaste obiese di Livorno; laonde per provvedere al servizio spirituale, fu dal religioso Principe nel di 2a giugno del 1836 segnato un motuproprio, col quale venne disposto, affinche venissero edificate dentro Livorno quattro nuove chiese, compresa la maggiore, attualmente in costruzione a levante della città; e che tutte queste, come quella dei Cappuccini, di S. Benedetto e dei SS. Pietro e Paolo, dovessero erigersi in parrocchie assolute.

Sono accessori all'incremento in tal guisa dato all'attude cerchio di questa città marittima molte altre opere edificatorie, fra le quali la piazza e passeggio di S. Benedetto, e quello più lontano dell' Ap-

praccennate, varie imprese della Comunità, il palazzo del Governatore, le nuove gere dai fondamenti, abbellirsi, e, senza cantile.

denza. - Entrano, nel numero delle so- riposo nè scrupolo da distinte classi di persone tosto abitarsi.

Finalmente l'istituzione recente della strade fognate, lastricate e illuminate; Banca di Sconto (25 gennaio 1837), è mentre ai privati appartengono moltis- divenuta per sua natura la moderatrice sime bene architettate, comode ed ele- dei scontisti, nel tempo che giova molganti abitazioni, che quasi per incanto tissimo al maggior disbrigo degli affari da una stagione all'altra si veggono sor- commerciali, e all'onore della fede mer-

Movimento della popolazione di Livorno dentro le antiche mura, a tre epoche diverse, divisa per famiglie, esclusi i forestieri e la popolazione avventizia del Porto.

| Anno | masc. | fem. | masc. | fem. | constru-<br>dei<br>2 sessi | ECCLE-<br>81 ASTIG) | ETERO-<br>DOSSI<br>ED EBREI | Totale<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz |
|------|-------|------|-------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 | -     | -    | _     | -    | _                          | -                   |                             | 194                         | 749                        |
| 1745 | 1320  | 1259 | 6005  | 6095 | 2880                       | 327                 | 10154                       | 4862                        | 28040                      |
| ι833 | 3807  | 3y35 | 6:58  | 5907 | 9665                       | 175                 | 5771                        | 5882                        | 35418                      |

COMMERCIO DE LIVORNO DOPO L'ABOLISIONE

Economisti, calcolatori, negozianti, dotti ed eruditi scrissero, predissero, sentenziarono, chi prò, chi contra la fortuna commerciale di Livorno, e certo al dire degli uni e degli altri non mancava materia; cosicchè se da un lato i primi preconizzavano Livorno, in grazia delle larghe franchigie, in virtù della geografica posizione o per effetto delle molte ed importanti cose in poco tempo fatte, destinata a diventare, se non lo è, il primo porto d'Italia; al contrario i secondi, contemplando e protestando di possedere una conoscenza intima della pubblica economia, predicevano dello stesso porto-franco meno lusinghiere speranze.

Era fra quest' ultimi l'anonimo autore di un elaborato articolo sul Commercio di Livorno, stato inserito negli Annali universali di Statistica a Milano nell'ultime mese dell'anno 1837. (Vol. 54 pag. 350 e segg. )

Vero è, che quando nascouo controversie, sopra circostanze complicate, come quelle che costituiscono il commercio di

una piazza, non servono ragionamenti ipotetici, coi quali non fia difficile poter scendere a conclusioni tanto in favore, come in disfavore del quesito che ognuna delle due parti opinanti và facendosi, quello cioè: Se il commercio di Livorno sia in via di accrescimento o di deperimento? - Quesito difficile a risolversi in modo, se non positivo, almeno persuasivo; poiche chi sostiene la prima opinione si sentirà rinfacciare i tempi passati, e chi produce la seconda non vorra tener esatto conto della posizione attuale delle cose commerciali di questo nostro emporio.

Si predicava decadenza al commercio di Livorno sino dal 1758, quando il governo di quel tempo interpellava i negozianti più solidi di varie origini a rispondere conscienziosamente a varj quesiti; fra i quali eravi quello di accennare le cagioni della decadenza del commercio marittimo di Livorno e il modo migliore di ripararvi. Eppure da quell'epoca in poi, ad eccezione dei casi di emergenze fisiche o politiche impreviste, Livorno andò quasi progressivamente prosperando in popolazione, in ricchezza. in attività commerciale.

Nel 1758 i negozianti livornesi tremavano per le franchigie state concesse ai porti di Nizza, di Civitavecchia, di Napoli e di Ancona ; adesso si trema per il deviato commercio di deposito e di commissione, l'unico lucro che dava da vivere a Livorno 80 anni fa. - ( Ved. una Memoria dei Negozianti Olandesi stabiliti in Livorno posta tra i MSS, della Biblioteca Marucelliana, A. CCXX 23)

Debbo qui esprimere la mia riconosuenza al sig. Console C. A. Dalgas, che figura fra i negozianti più sperimentati di Livorno, ed al sig. Eduardo Mayer golarità di una volta negli arrivi dei di-Direttore della Banca di Sconto di detta città, i quali si sono compiaciuti rispondere s varii miei quesiti, e comunicarmi diversi appunti di statistica interessanti sul commercio attuale di quella istessa piazza.

Certamente vi fu un tempo (rispondeva uno di essi al proposto quesito) in cui moltissimi affari si operavano da pochi e con quasi niuna briga. Ogni anno, per esempio, nelle debite stagioni venivano gli ordini dal Nord per i prodotti del Levante, e contemporaneamente arrivavano i carichi dei generi richiesti. I messani di mercansie ne facevano la repartizione fra le diverse case esportatrici. I measani di caricazione assegnavano ad ognuna il posto sulle navi caricatrici; in guisa che vendita, compra, spedizione, tutto si eseguiva nella santa pace del monopolio. Così andavano allora le facende; ma quei tempi passarono e non si rividero più.

Venne altra epoca; la guerra desolava l'Europa, e pochi erano i luoghi privilegiati che fossero rispettati da questo flagello; Livorno era uno di questi, ed ivi affoliavano le navi americane con i loro espiazione per l'intiera città. Chi potrebhe desiderarue il ritorno?

tomila combattenti, alle grandi commo- trovasi la più centrale delle coste italia-

tranquilli, in cui gli studii delle scienze, gli esperimenti dell'industria, i colcoli del commercio poterono riprendere il loro posto, anche Livorno svelò tra le città d'Italia tale movimento materiale. morale, manifatturiero e commerciale de sorprendere non solo l'economista e il calcolatore, ma il filosofo e chiunque altro senta nell'animo il pregio del progresso, sicchè ognuno di essi dovrà alla fine dei conti concludere, che di tutti quei prodigj è stato opera il commercio.

Non evvi più per dir vero quella reversi prodotti; saranno anche, se si vuole, più incerti gli affari; le comunicazioni dirette fra le diverse contrade del mondo avranno tolto a Livorno il privilegio di esser piazza di deposito; ed oltre a ciò bisognerà attualmente competere con gli altri porti-franchi del Mediterraneo e dell' Adriatico; in generale le circostanze saranno, e sono di fatto diverse da quelle di una volta, quando le cose camminavano da sè. Oggi pertanto governo e commercianti debbono stare all'erta per riparare cantamente e solidamente gli argini di un fiume che fattosi gonfio minaccia di deviare dal sno letto per mille canali.

Non più circostanze fortnite savoriscono i porti di mare; conviene gareggiare con i porti rivali, ed attirare a sè quel maggior traffico possibile, mediante franchigie, mercè delle facilità nelle transazioni, nelle comunicazioni. Non bisogna oggigiorno addormentarsi neppore un'ora per non andare a rischio di avegliarsi miseri il giorno dopo. Ognano deve aver presente la massima della più ricca casa mercantile della Rep. Senese (la casa Salimheni), che portava per insegna della 🗪 carichi. Le case di commercio in quel fortuna questo motto: Per non poamue. ramo di affari poterono contare alla loro Che se l'attività dell'uomo è quella che consegna in una volta 8, 10, 12 e perfino adesso vien chiamata a far bella mostra di 15 carichi di generi coloniali, e questi sè, non vale essa meglio dell'incertezza venderli tutti in pochi giorni a due o tre dei trambusti politici, o dell'apatia dei soli speculatori . . . . . Quei tempi non tempi passati? . . . . Se ne giudichi dallo sono più. --- Furono bei momenti per po-- stato attuale del commercio di Livorno. chi, seguitati peraltro da lunga e crudele nei diversi quadri sinottici che si pongono in calce al presente articolo.

La posizione geografica di Livorno è Dacchè alle spaventose guerre desola- senza dubbio fra le più felici e favoretrici, alle maravigliose battaglie di cen- voli del nostro Mediterraneo, perchè essa zioni politiche sottentrarono giorni più ne, ed anche perchè havvi costà tal varietà li generi di esportazione, che molte navi estere, dopo avere scaricato in altri porti, hene spesso vengono a Livorno in zavora per prendervi mercanzie da portarle n patria. Che se per il passato molti navigli scansavano questa piazza per i caichi d'importazione, sul riflesso di non oggiacere ai dazii ed alle vistose spese ielle lunghe quarantene, adesso che un provido governo ha tolto i primi e molificate le seconde, è ben ragionevole il upporre, che le navi mercantili siano per ipprodare, a preferenza di molti altri, nel porto di Livorno, dove troveranno semre grandi magazzini pubblici da depoitarle e sempre pronto il loro carico di itorno.

Dato, e concesso per fatto positivo, che I commercio di deposito non si possa nai più riprodurre in Livorno, meno che per impreviste e passeggere cause politihe, in quella grande estensione com' era tei tempi passati, quando infondeva tanta ita e moto a quel mercato; non ne configue perciò, che il suo traffico debba anlare decrescendo nella guisa che si predeva dall'autore dell'articolo poco sopra citato.

Ammesso anche per vero, che le comunicazioni dirette tra i paesi di produzione e quelli di consumazione vadano semore più prendendo piede, non per queto un tal fatto potrebbe estendersi al di à dei suoi giusti limiti; dovendosi rifletere, che in molti casi da un simile sistena non si ricaverebbero i vantaggi che al rimo aspetto sembrar potessero tali quali i desiderano; avvegnachè non sarebbe ifficile dimostrare, che spesse volte ciò isulta a danno degli stessi speculatori.

Citerò fra i molti un esempio. Dacchè l'Inglesi vanuo direttamente alle Isole oniche a cercare le uve passoline, essi e hanno aumentato il prezzo di gran inga superiore a quello del tempo in cui uegl'isolani mandavano lo stesso prootto a vendere per loro conto a Trieste, Livorno e a Marsiglia; mentre ora gl'Inlesi colla veduta di lucrare sulle proprie amifatture per pagare la passolina; ve e spediscono di quelle molto al di la del onsumo delle Isole stesse; in guisa che, ne resta incagliata la vendita, oppure tremodo avvilito il prezzo.

La stessa cosa accade quando si voglion

mettere in comunicazione diretta i paesi che non hanno prodotti capaci di scambio; perchè se lo stoccafisso, per esempio, della Norvegia, le aringhe dell'Olanda, gli abeti di Moscovia ec. possono essere generi di consumo nella Grecia, non saprei qual prodotto ellenico fosse convenevole per un carico di ritorno al Nord; ed in conseguenza, o bisogna che i navigli che portarono simili merci ripartano dalla Grecia vuoti, oppure che corrano il rischio di perdere sul carico di ritorno più di quello che non guadagnarono sul carico di andata.

Quindi è che in molti casi trovansi utilissime al commercio certe stazioni di mercato, certi porti di deposito intermedio, onde facilitare le operazioni fra tutti quei paesi che non hanno generi atti ad uno scambio: talchè rendesi moralmente impossibile di poter supplire direttamente con vantaggio ai bisogni di ogni paese.

Senza dubbio per gli articoli principali e di generale necessità, come sono i commestibili, i generi coloniali, cotoni ec. a lungo audare il commercio diretto dal luogo di produzione a quello di consumo deve riescire più vantaggioso di quello indiretto; ma anche un simil traffico va soggetto a delle eccezioni; e l'Americano che imprende a fornire di casse e zucchero il mercato di Nauplia, o di Atene, spesse volte ne ricaverebbe miglior costrutto se si fermasse a Livorno. Imperocchè, se ai bisogni di quelle parti fosse stato supplito da qualcuno che lo precedè, l'arrivo di un nuovo carico deve produrre tale depressione in quel mercato da non porsi a confronto con le vicende del mercato di Livorno; nel quale, essendo solito trovarsi un continuo deposito di generi coloniali, l'arrivo di alcuni carichi più o meno non influisce materialmente sul prezzo della mercanzia che vi si porta.

Chè più; dev'entrare sempre nei calcoli del capitano americano che viene
con le sue merci nel Mediterraneo, non
solo la vendita delle proprie derrate, ma
anche la compra di quelle che dovra riportare nell'Oceano, e bene spesso fisserà,
secondo lo stato del mercato, lo scopo
principale della sua speculazione. In simili casi egli preferirà molte volte il porto di Livorno a quello di Trieste, nonostante lo sfogo maggioro che offre que-

st' ultimo Avvegnachè la posizione geografica di Livorno assicura maggiormente al mercante americano il buon esito della sua impresa, e costà essendo sicuro di trovare tutti i prodotti più utili alla sua imbarcazione, ed una varietà di generi assai superiore a quella di altri scali del Mediterraneo, eviterà un più lungo viaggio siuo al fondo dell'Adriatico, sul riflesso che tale ritardo possa dar luogo ad altro competitore di supplire prima di lui a quei bisogni del paese dov' egli aveva divisato di approdare.

Non credo poi vero, che Livorno sia destinato a provvedere da qui avanti, come disse l'autore del citato articolo, unicamente ai bisogni del Granducato, di Lucca, Massa e Carrara, perchè una gran parte della Romagna provvede a Livorno nei suoi bisogni; e di quà si fa un traffico di qualche conseguenza per contrabhando colla Sicilia, con Napoli, col Genovesato, con la Francia con la Spagna, e più ancora con la Sardegna e la Corsica. E comecchè gl' Inglesi mediante Malta e le Isole Ioniche, gli Austriaci per la via di Trieste e di Venezia, i Francesi con l'emporio di Marsiglia, i Piemontesi col porto di Genova abbiano assorbito una grandissima parte del commercio di Levante, dell'Egitto e della Barberia, pure è rimasta ancora una porzione non indifferente di questi traffici alle case commercianti stabilite in Livorno.

L'autore dell'articolo più volte rammentato si appoggia molto sull'ostacolo che presenta la catena dell'Appennino al commercio livoruese, a motivo della maggior spesa di trasporto; nè alcuno potrà contradirglielo, specialmente quando trattasi di generi voluminosi, pesanti e di poco prezzo; ma per quelli di maggior valore la differenza della condotta si riduce ad un'inezia tale, o da non meritare attenzione, o da doversi contemplare come bilanciata dai vantaggi che offrono la vicinanza dei luoghi e il risparmio del tempo per averla.

E qui cade in acconcio il fare osservare, che in Livorno, oltre i generi che vi s'introducono di sopra mare, si riunisce un deposito di prodotti indigeni assai superiore a quello di Genova, e di altri porti del Mediterraneo, auche senza voler contare l'importazione delle grana-

glie valutata negli ultimi due anni sop 30 milioni di lire. — Fed. il Quadroi N.º II.

In quanto all'arrivo dei principali a ticoli coloniali, dal 1833 a tutto il 183; quali generi importarono il valore a prossimativamente calcolato di 38,50000 lire toscane, indicherò al lettore il Qui dro di N.º III.

Vero è che in Livorno non si posse gono dati officiali per stabilire calcoli per cisi di una statistica commerciale, lsoni non vi resta altra via da argomenta se non quella per induzione, qualora è questa via si dovessero eccettuare le me ci d'importazione, giacchè per queste i è il dato dei manifesti dei carichi.

Gioverà per conoscere a un di pres la quantità dei generi di esportazione e calcolo fatto dai tassatori della Camerad commercio; il quale nel 1835, diede pe approssimazione la cifra di circa 50 mi lioni di lire di valuta di mercanzie esportate, e di 70 milioni di lire per quelli introdotte in Terraferma; di modo chel esportazione sarebbe stata minore circa dell'importazione.

Si noti che tanto la quantità, come la valute dei generi importati, distribui nei sei gruppi della Tavola di N.º V vanno naturalmente soggette ad oscilizione per circostanze speciali; comecto esperti negozianti livornesi abbiano o servato, che la diminuzione di un ana venga tosto compensata dall'aumento de l'anno seguente.

Qual sia lo sfogo di quest'annua qua tità di generi portati al mercato di Luva no, si rileva da un breve ragguaglio: qui riportasi per gli articoli principo

RAGGUAGLIO SUL COMMERCIO DI LIFORSI.

#### PRODOTTI IMPORTATI DAL ERVATIE.

I Cotoni sodi dell'Egitto. — Si spel scono nella Svizzera, in Inghilterra, i Francia e nel Belgio.

Le Lane. — Un terzo dell' importatione si consuma in Toscana, gli ait due terzi passano in Francia, Inghiltere e Piemonte. —

Le Sete. — Oltre i bisogni della Tescana se ne fanno delle spedizioni per Genova, e qualche volta vengono richi ste per la Barberia.

Le Cere. — Gran parte se ne consuma nel Granducato, e molta se ne spedisce in Sicilia.

I Lini. — Si consumano per la maggior parte in Toscana.

Le Galle, Gomme, Sena, Zaffrone ec. — Si esportano per l'Inghilterra, per l'Olanda, il Belgio e la Germania.

L'Oppio. — Si spedisce in Francia,

Inghilterra, America ec.

#### PRODOTTI IMPORTATI DAL PONENTE E DAL NORD.

Coloniali. — Un gran consumo ne fa la Toscana; quantità imponenti vengono spedite nella Romagna non solo per i suoi bisogni, quanto per quelli degli Abruszi.

Livorno inoltre supplisce alle richieste del Lucchese, a una parte del Modeuese e della Sicilia. Spedizioni assai rilevanti se ne fanno pure per le Isole Ioniche, per il continente della Grecia, per la Barberia, Soria, Costantinopoli e Odessa.

Manifatture Inglesi, Svizzere, Francesi ec. — Si può calcolare che 3 delle importazioni di questo ricco ramo di mercatura venga rispedito principalmente per l'Egitto, per la Barberia e per la Soria. L'altro quarto si consuma in Toscana e in altre parti dell'Italia.

Salumi. — Quasi tutta l'importazione si consuma nello stesso Grauducato, nel Lucchese, e una porzione passa in Sarde-

gna, all' Isole Ioniche ec.

Metalli, Legnami, Catrame e Pece. →
Prelevato il consumo locale e della Toscana, il restante si esporta per la Romagna, Napoli, Sicilia, Egitto e Levante.

Vacchette di Russia. — Molte consumansi nello Stato, e altre se ne spediscono in Romagna, nel Modenese ec.

Lini. — Servono per il consumo della Toscana.

Fin qui degli articoli principali ed esotici all'Italia ed alla Toscana. Ora parlando del ramo di esportazione dei generi greggi e manifatturati indigeni che provengono dalla Toscana, o che si fabbricano in Livorno, limitandoci ai principali, possono ridursi ai quì appresso registrati. (Ved. il Quadro N.º VI e VIII.)

Che se oltre al traffico nei sopranominati articoli si voglia aggiungere la somma di molti altri, come vini forestieri, oggetti di mode, perle, gioje, chincaglierie, bigiotterie ec. così pure il ramo bancario in verghe di oro e di argento, o in monete estere ec. ec. noi avremo in essi altrettanti elementi d'industria commerciale per il Porto-franco di Livorno da rincorare anche i più meticolosi.

E se a taluno sembrasse travedere parsialità in questa esposizione, ne appelliamo al giudizio degli esteri, fra i quali vorremmo contare il redattore del giornale di Marsiglia, il Semopliore, dove sotto la data del 20 gennajo 1838, può leggersi un articolo sul commercio di detta città col Levante, dal quale apparisoe: che durante l'ultimo semestre del 1837 della provenienza dal Levante entrarono:

Nei porti dell'Inghilterra, Bastimenti Numero 386; dei quali un 3 delle Isole

Ioniche Nel porto di Genova, N.º 392/dei qua. 2 dal Nel porto di Livorno. N.º 428/ Mar nero Nel porto di Marsilia N.º 350

Ciò nonostante a lode della verità dobbiamo convenire, che il porto di Marsiglia a' nostri giorni si è reso il primo mercato del Mediterraneo compresi i mari dipendenti, e che il porto di Livorno nel prospetto comparato del movimento commerciale, stato di recente redatto, dei 15 principali porti del Mediterraneo, Adriatico, Arcipelago, e Mar-Nero, viene al certo collocato nel quinto posto: cioè, dopo quelli di Marsiglia, di Trieste, di Costantinopoli e di Genova.

Mi si domanderà ora: da chi si fa, e nelle mani di chi passa il commercio d'immissione e di estrazione di Livorno? Al che risponderò; che quasi tutto il suo commercio, se si eccettuano le manifatture, i grani e poco altro, suol farsi per conto d'amici, cioè per interesse degli esteri.

Accade peraltro non di rado, che le case dei ricevitori stabilite in Livorno prendono interesse nelle consegne di America e d'Inghilterra. Vi sono pure dei negozianti di seconda mano che alle volte fanno venire dei generi per loro conto da Trieste, da Marsiglia e da Genova. Ciò ha luogo per esempio in questo momento in cui, mancando di arrivi diretti, si ricevono da Marsiglia Zuccheri, Caffè, Pimenti e Campeggio in gran quantità. In conseguenza di ciò vi è stato nell'inverno del 1838 molta esportazione di numera-

rio in oro per la Francia, e in francesconi per Genova, appunto per bilanciare il valore di tali importazioni.

Per la statistica degli stabilimenti commerciali esistenti in Livorno nel principio dell'anno corrente 1838, vedasi il Quadro qui appresso segnato di N.º I.

Dal Prospetto del N.º IV, indicante il numero dei fallimenti accaduti fra le case di commercio di Livorno di prima, seconda e terza classe, a cominciare dal 1822 sino al 1838, si rileva che la media proporziale dei fallimenti non supera, per le case di prima classe, l'r e per ano, il 4 per le case di seconda classe, e il 5 % per quelle di terza classe. Nel totale pertanto la misura media corrisponderebbe al discretissimo numero di 11 % per anno in tutto il commercio di Livorno.

# Buoni effetti del Vapore per le pronte comunicazioni commerciali.

Io non parlo dei pericoli e del rischio cui i porti andarono soggetti dopo messa in pratica la corriera velocissima del vapore, poichè Marsiglia, Genova, Napoli e pur troppo il nostro Livorno ne provarono lacrimevoli effetti; dirò solamente, che tutto ciò che accelera e facilita il consorzio commerciale, infondendo uuova vita e maggior vigoria ad ogni sorta d'umana industria, produrrà sempre un buon effetto, siccome lo ha risentito Livorno dal commercio acquatico spinto dal fuoco.

Per dirne poche fra molte, le sete di Spagna prima dei battelli a vapore diffi. cilmente giungevano a Livorno, adesso per la via di Marsiglia ne arrivano continuamente per alimentare le fabbriche di Toscana, mentre le sete nostrali di qualità più fina e pregiata si spediscono in Inghilterra - Le manifatture del Nord della Francia, della Prussia Renana e della Svizzera arrivano a Livorno con la massima facilità e sollecitudine. Serva questo solo esempio. Una spedizione di manifatture d'invio dalla Svizzera giunse in Livorno: e su venduto il carico, e rispediti i conti con le rimesse del prodotto al fabbricante dentro il brevissimo periodo di un mese, dal giorno ch'egli ne fece la spedizione suddetta.

Il vapore per via di mare tiene Livorno in continua relazione con Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Napoli; il vapore per via di terra, tracciata che sarà la strda di ferro progettata da Livorno a Firenze, aumenterà senza dubbio il movimento del commercio e delle industrie fa Livorno, Lucca, Pescia, Pistoja, Prato e la Capitale della Toscana, e via faceado altrettanti bracci secondarii, questi agevoleranno e renderanno più economiche e quindi più copiose le comunicazioni con Bologna, con Modena, Parma, la Romagna ec.

Il passaggio frattanto dei forestieri per Livorno in grazia del vapore marittimo si è accresciuto in guisa che, nel 1836, non meno di 26000 furono quelli che

transitarono di costà.

Il numero delle corse dei battelli a vapore nel 1836 fu di 322, ma nel 1837 per causa del ritornato, sebbene meno micidiale cholèra, vi fu lunga interruzione

La Nota Sommaria del Quadro statistico N.º X, indicante la quantità dei bastimenti arrivati in Livorno da un buon secolo a questa parte, sebbene non qualifichi la loro portata, nè le bandiere sotto le qui i veleggiarono, nè tampoco le merci che conducevano, o che venivano a caricare, tuttavia può dare un'idea della frequena progressiva dei navigli a questo emporio

Bastimenti a vela quadra arrivati coi loro carichi in Livorno negli anni 1836 e 183;, esclusi i battelli a vapore

| Bandiere                                    |          | 1836 A | l <b>ano</b> 183 |
|---------------------------------------------|----------|--------|------------------|
| ~~                                          |          | ~      | ~~               |
| Inglesi                                     |          | 156    | N.º 18           |
| Francesi                                    | »        | 15     | 4                |
| Russi                                       |          | 46     | . » g            |
| Svedesi                                     |          |        | 2                |
| Danesi                                      |          |        |                  |
| Americani                                   |          |        | 1                |
| Spagnuoli                                   |          | 12     |                  |
| Jouici                                      |          | 11     |                  |
| Ellenici                                    |          | 55     |                  |
| Austriaci ,                                 |          | 55     |                  |
| Napoletani                                  |          | 98     |                  |
| Sardi                                       | • • •    | 191    |                  |
| Toscani                                     |          | IIÁ    |                  |
| Belgi, Olandesi, Ar                         |          |        | 13               |
| noveresi, Prussi<br>ni, Ottomanni<br>Romani | ı- (   _ | 23     |                  |

Totale . N.º 831 . N.º 10-5

gono quelle dei bastimenti di vela latina, i vapori ed altri navigli che fanno il cabotaggio, noi avremo per l'anno 1836 un totale di 5503, e per l'anno 1837 di 5897 arrivi.

Fra i 1075 bastimenti di varie nazioni che dopo lunghi viaggi, approdarono nel 1837 a Livorno, quelli toscani figurano per N.º 140. - La bandiera toscana frattanto intraprende precipuamente i viaggi d'Alessandria, di Barberia e di Soria. Pochissimi passano nel Mar-Nero, poichè di 351 arrivi in detto anno da quelle parti, Livorno ne contò solamente undici toscani. Troppo poco per un commercio cotanto utile per la Marina!

Mancava a questa piazza per il maggiore disbrigo degli affari una Banca di Sconto, e questa fu aperta ed istantanea. mente coperta di azionisti, emanata la notificazione dei 25 gennajo 1837, che approvò la Società anonima e gli statuti proposti per sì buona istituzione. La Banca di Sconto di Livorno ha un capitale di due milioni effettivi, con la facoltà di potere emettere fino a sei milioni di lire in cedole.

L'interesse del denaro in Livorno, presa la rata media, si può stabilire al 5 per cento l'anno. Se desso è maggiore di quello che praticasi in altre piazze ciò dipende

Alle quali due cifre qualora si aggiun- terminano il prezzo del denaro più o me-DO CATO.

> Infatti dal Prospetto delle società mercantili e delle case di commercio, che può vedersi nel Quadro quì appresso N.º I, non apparisce che vi sia in Livorno sovrabbondanza di numerario proporzionatamente alle operazioni che vi si fanno. ma vi supplisce una grande attività, e la somma diligenza nelle transazioni.

> La regolarità in generale di queste operazioni è tale che Livorno a buon diritto passa per una delle piazze più solide; ed è appunto una siffatta attività quella che mantiene l'interesse dentro il suddetto limite. La Banca di Sconto, il di cui studio fu di seguitare l'andamento della piazza medesima, ha finora regolato i suoi sconti nel modo seguente:

> Fino al 3 sett. 1837; 5 per 2 massimo Dal 4 sett. al 29 ottobre; 4 4 per Dal 30 ott. al 18 febb. 1838; 4 per 3 Dal 19 febb. al 1 marzo detto; 4 🕇 per 🙎 Dal 2 marzo in poi fu rimesso al 5 per 🙎

Dal fin qui detto, dai confronti fatti, dalle cifre officiali riportate, dalle molte industrie, arti e mestieri specificati nel Prospetto qui appresso di N.º IX, dai provvedimenti governativi recentemente cmanati, sarà facile argomentare e definire, se il commercio di Livorno sia nella dedalla specialità delle circostanze che de- cadenza, oppure nella via del rialzamento.

. N.º I. QUADRO STATISTICO degli STABILIMENTI COMMERCIALI DI LIFORNO desunto da Note ufficiali dell'anno 1838.

|                                                                 |                                                                                                           |                            | ,                                                                                       |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genere<br>di Stabilimenti<br>e Negozii                          | Specie<br>e<br>Quantità                                                                                   | Numero<br>comples-<br>sivo | Quantità<br>dei Capitali<br>respettivi                                                  | Osenavasloni                                                                                                              |
| z. Case di Com-<br>mercio di pri-<br>ma classe.                 | Israelitiche N.º 100 Nazionali. » 95 Inglesi » 25 Greche » 23 Tedesche, Svizzere e di altre Nazioni. » 50 | )<br>N.º 293               | di Lire tosca-                                                                          | in Livorno con-<br>tavansi 44 scon-<br>tisti con un ca-<br>pitale effettivo di<br>12,000,0000 di li-<br>re tosc. La Banca |
| merciali delle<br>tre specie de-                                | Collettive . N.º 40  Accomandite » 40  Anonime, tra le quali la Ban- ca di Sconto » 5                     | N.° 85                     | Capitale incal-<br>colabile<br>idena<br>2,000,000 in ef-<br>fet.e6,000,000<br>in oedole | lita, mercè la qua-<br>le il massimoscon-<br>to valutasi al 5                                                             |
| 3. Commercianti<br>in dettaglio,<br>Bottegai e Fab-<br>bricanti | Nazionali. N.º 450<br>Israeliti » 110<br>Forestieri . » 71                                                | N.º 631                    | Somma incerta<br>del respettivo<br>capitale                                             | moderatrice sotto<br>questo importan-<br>tissimo rapporto<br>commerciale.                                                 |
| 4. Mezzani mag-<br>giori                                        | Nazionali. N.º 230  <br>  Israeliti                                                                       | N.º 345                    | idem                                                                                    | (b) Le sole cin-<br>que classi segna-<br>te di contro nella                                                               |
| 5. Osti, Caffettier                                             | i ec                                                                                                      | . N.º 269                  | idem                                                                                    | prima colonna so-                                                                                                         |
| Piccoli Commerci<br>altre industrie                             | ianti, Mezzeni minor<br>non tassate dalla Ca<br>iio (b)                                                   | i ed<br>me-<br>. » 226     | idem                                                                                    | no tassate dalla<br>Camera di Com-<br>mercio.                                                                             |

N.º II. QUADRO STATISTICO dell'Importazione dei Cereali arrivati a Livorno negli anni 1836 e 1837, e loro medio valore.

| Qualità<br>dei Cereali      | Quantità respettiva delle Sacca nell'anno 1836 nell'anno | Totalità A Lire 10 il delle Sacca Sacco sotto- sopra |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Grano<br>Orzo               | N.º 929,372 N.º1,867,169                                 | L C                                                  |
| Fave<br>Vettovaglie diverse | » 36,693 » 35,902<br>» 81,452 » 171,456                  | 1101 1007                                            |

TOTALE . . Sacca M.º 1,047,668 M.º 2,106,817 Tot. Sacca 3,154,485 L. 31,544,850

N.º III. QUADRO STATISTICO dei Principali Articoli Coloniali importati a Livorno dall'anno 1833 a tutto il 1837, e loro valore approssimativo

| Qualità precipue<br>dei Generi coloniali<br>e dei |                                 | Annivi o Impontazioni Quantità respettiva dei recipienti |           |                 |           |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| lord                                              | recipienti                      | nel 1833                                                 | nel 1834  | nel 1835        | nel 1836  | nel 1837  |
| 4                                                 | ( Casse                         | r.º 2,650                                                | 8,140     | 4,770           | 10,660    | 5,700     |
|                                                   | Cassoni                         | 450                                                      | 620       |                 | 250       | · ~—      |
| Zuceheri                                          | Mezzi cassoni.  Botti, barili e | _                                                        | 100       |                 | _         | _         |
|                                                   | sacca                           | 5,55o                                                    | 4,800     | 5,300           | 23,930    | 14,670    |
|                                                   | ( Sacca                         | 12,500                                                   | 16,400    | 1,400           | 19,300    |           |
| Calle                                             | ) Botti                         | 3a                                                       | 250       | 260             | 40        | 240       |
| Caue                                              | Barili                          | 851                                                      | 260       | 55o             | 56o       | 55o       |
|                                                   | ( Fardi                         | 200                                                      | 720       | 110             | 190       | 15o       |
| Caccao                                            | Sacca                           | 1,700                                                    | 3,080     | 3,250           | 3,450     | 1,800     |
| Рере                                              | Sacca                           | 2,200                                                    | 7,050     | 920             | 6,300     | 6,600     |
| r che                                             | Sciolto in libb.                | 1,800,000                                                | 1,600,000 | 1,200,000       | 1,100,000 | 1,000,000 |
| Pimenti                                           | Sacca                           | 86o                                                      | 300       | 36 <sub>0</sub> | 1,680     | 1,600     |

Valore totale approssimativo

in Lire toscane . . . L. 5,600,000 8,100,000 6,200,000 9,800,000 8,600,000

N.º IV. PROSPETTO dei FALLIMENTI O SOSPENSIONI di Case di Commercio nella Piazza di Livorno dall'anno 1822 a tutto il 1837.

| Anno    | CASE DI     |                |           | TOTALE  | OSSERVAZIONI                                                                  |  |  |  |
|---------|-------------|----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|         | 1. classe   | 2. classe      | 3. classe | 10122   | COLLINIONI                                                                    |  |  |  |
| 1822    | N.º 2       | N.º 4          | N.º 2     | N.º 8   | Prova positiva della solidità del                                             |  |  |  |
| 1823    | 1 1         | 1              | _         | 2       | commercio di Livorno è il piccol                                              |  |  |  |
| 1824    |             | 5              | _         | 5       | numero de' fallimenti. Inoltre molti                                          |  |  |  |
| 1825    |             | _              | _         | _       | di questi furono piuttosto sospensio-                                         |  |  |  |
| 1826    | r           | 3              | 2         | 6       | ni di pagamenti, qualora non siano                                            |  |  |  |
| 1827    |             |                | 3         | 3       | provocati da straordinaria calamità.                                          |  |  |  |
| 1828    | 2           | 4              | 5 .       | 11      | È poi un fatto che onora la Fede                                              |  |  |  |
| 1829    | 6           | 6              | 21        | 33      | mercantile dei Livornesi quello di                                            |  |  |  |
| 183o    |             |                | 5         | 6       | aver dato un regolare sfogo nell'an-                                          |  |  |  |
| 1831    | 5           | . 10           | 5         | 20      | no calamitoso del 1835 a tutte le                                             |  |  |  |
| 1832    | r 1         | 5              | . 12      | 18      | transazioni in corso. Nessuna proro-                                          |  |  |  |
| 1833    | 4           | 3 1            | 3         | 10      | ga per i pagamenti delle cambiali,                                            |  |  |  |
| 1834    | ]           |                | ,         | 9       | o pagherò di Piazza fu necessaria,                                            |  |  |  |
| 1835    |             | 6              | á         | -       | come si dovè praticare altrove. Sol-                                          |  |  |  |
| 1836    |             | 3              | 5         | 9<br>8  | tanto in linea di precauzione le ope-                                         |  |  |  |
| 1837    | 3           | 5              | 10        | 18      | razioni delle stanze dei pagamen-                                             |  |  |  |
| TOTALE  |             | <i>N</i> .º 60 | N.º 83 /  | V.º 170 | ti furono trasferite con metamorfo-<br>si singolare nella sala del nuovo tea- |  |  |  |
| Media a | ınnua » 1 🕏 | » 4            | » 5 13    | » 11 f  | tro Carlo Lodovico.                                                           |  |  |  |

### N.º V. QUADRO STATISTICO approssimativo del Valore medio annuo del Commercio di Livorno.

| Qualità delle Merci<br>che<br>annualmente arrivano<br>distribuito | de                                                 | re in Lire te<br>elle Mercan<br>ulmente imp        | Valore de-<br>gli articoli<br>di diretta<br>esportazio-<br>ne, in Lire | gli articoli<br>che restano<br>per impor |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| in sei gruppi                                                     | minimo                                             | massimo                                            | medio                                                                  | · .                                      | Lire tosc. |
| 2. Generi coloniali . Lire 2. Salumi, Prodotti del Nord e Metalli | 5,500,000<br>20,500,000<br>10,000,000<br>6,000,000 | 8,000,000<br>25,500,000<br>20,000,000<br>7,000,000 | 6,750,000<br>23,000,000<br>15,000,000<br>6,500,000                     | 30,000,000                               | 75,750,000 |

Totale . . Lire tosc. 83,000,000 108,500,000 95,750,000 20,000,000 75,750,000

N. B. Gli articoli dell'ultima colonna del presente Quadno, venduti per estrazione, ne raddoppiano il movimento, in guisa che Lire 75,750,000 possono crescere nel commercio annuo sino a Lire 151,500,000. - Si avverta che questo valore di Lire 151,5000,000 non comprende il movimento delle verghe e delle monete d'oro e d'argento che montano a più milioni, mentre dal solo Levante arrivano di tempo in tempo dei gruppi di Lire 400,000 per volta.

N.º VI QUADRO dei Paoporti Livornesi che si esportano all'Estero.

| Qualità<br>dei Prodotti                                                                                  | Luoghi principali<br>dove si esportano                                                              | Ossen vazioni                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cuoja conce 2. Cremor di tartaro 3. Saponi e Candele di sego 4. Cordaggi 5. Coralli lavorati          |                                                                                                     | Questa gran varietà di arti-<br>coli è uno dei precipui vanti<br>di Livorno, e vi richiama au-<br>nualmente un commercio at-<br>tivissimo. Per esempio, le 5<br>fabbriche dei Coralli lavora-<br>ti somministrano settimanal-  |
| 6. Polvere da botta 7. Paste da minestra, Giulebbi, Roso- lj, Biacca, Mobi- li, Pettini, Cri- stalli ec. | Per il Levante, l'Egitto, la Gre-<br>cia e altrove<br>Per le stesse regioni qui sopra<br>rammentate | mente il traffico a 250 persone con una spesa di circa Li-<br>re 9500. — La vendita dei Co-<br>ralli lavorati che da Livorno<br>si esportano all' Estero, può<br>approssimativamente valutar-<br>si 2000,000 di Lire per anuo. |

#### N.º VII. QUADRO STATISTICO delle Fabbriche Marifatturiur esistenti in Lironno nell'anno 1838.

| Qualità delle Manifatture         | N.º  | Qualità delle Manifatture            | N.º  |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Fabbriche del Corallo lavorato. N | .0 5 | Fabbriche di Vetri N.                | •    |
| - del Sal Borace                  | - 1  | - di Lastre di cristallo             |      |
| - di Paste                        |      | - di Conce di cuojo e pelli          |      |
| - di Liquori e Rosolj             |      | — di Cordami                         |      |
| - di Sapone sodo                  |      | - di Chiodi                          |      |
| - di Cera                         |      | - di Tele da vole                    |      |
| - di Caratteri da stampa          |      | - di Polvere da botta                |      |
| — di Fonderie di rame e bronzo    |      | - di Pettini d'avorio                |      |
| - di Cappelli di paglia           |      | - di Lavori di cotone a maglia.      |      |
| - di Candele di sego              |      | - di Raffinerie da olio              |      |
| - di Birra                        | - 1  |                                      | · .• |
| — di Amido                        | 1    | Vi sono inoltre                      |      |
| - di Berretti ad uso di Levante.  |      |                                      |      |
| — di Biacca                       |      | Mulino a vapore che manda 14 maci    | _    |
| - di Cremor di tartaro            |      | ne fuori della Porta S. Marco .      |      |
| — di Munizioni da caccia          |      | Mulini a vento nelle adiacenze di Li |      |
| — di Scagliola                    | ,    | Vorno                                |      |
| - di Carta colorata               |      | Bagni pubblici                       |      |
| — di Cartoni e Carta straccia.    |      | Alberghi principali                  |      |
| = -:                              |      | 1 :                                  |      |
| - di Tappi di sughero             | - 1  | Teatri                               | 2    |

## N.º VIII. QUADRO dei principali Proporti Greggi e Manipatrurati Toscani che si esportano all'Estero per la via di Marc.

| Qualità<br>dei prodotti   | Luoghi<br>dove sono esportati                       | Qualità<br>dei prodotti | Luoghi<br>dove. sono esportati                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | Per l'Inghilterra, Fran-<br>cia, America, Germania, | 10. Tartari             | Per l'Inghilterra e Nord<br>d' Europa                      |
| e lardoni                 | Danimarca e Russia<br>Per Inghilterra               | e Canapa                | Per la Francia e Inghil-                                   |
| 3. Seterie di<br>Firenze  | Per l'America e l'Egitto                            |                         | Per il Levante, Egitto,<br>Grecia e America.               |
| Paglia                    | Per la Svezia, Norvegia e<br>Russia                 | si di lana              | Per il Levante, Egitto,<br>Grecia, Turchia ec.             |
| detti                     | Per l'Inghilterra, Fran-<br>cia e America           | 15. Coccole di          | Per Inghilterra e America<br>Per America, Inghilterra      |
|                           | Per la Francia, Olanda<br>e Piemonte                | Ginepro e<br>Giaggiolo  |                                                            |
| ghero                     | Per l'Inghilterra e l'Ir-<br>landa                  | 17. Pelli agnel-        | Per Francia e Spagna<br>Per Francia, Inghilter-            |
| co e Borace               | Per l'Inghilterra, Frau-<br>cia, Belgio c Olanda    | 18. Legname da          | ra e Svizzera.<br>Per Inghilterra, Egit-                   |
| raffinato<br>g. Marmi, A- | Per l'Inghilterra, Ame-                             |                         | to ec.<br>Per Genova, Malta ec.<br>Specialmente in lastre, |
| Zolfo                     | Belgio e Russia                                     |                         | per l'Egitto                                               |
|                           |                                                     |                         | 97                                                         |

N.º IX. QUADRO STATISTICO approssimativo degl' Individui occupati nel Commencio e nella Manna di Livonno.

| Classe<br>degl' Impieghi                                                     | Qualità<br>degli Impiegati                                | Nº degl<br>Impiegati | Onorarj<br>o<br>Salarj respettini             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                              | <u> </u>                                                  | <del></del>          |                                               |
| r. Case di commercio tas-<br>sate in Num.º diag3 co-<br>me dal Quadro N.º I. | Socj e commessi a cinque per ogni Casa                    | 1465                 | Per i commessi da Li-<br>re 100 a Lire 250 al |
| 2. Negozianti e Fabbricanti<br>tassati in Num.º di 631<br>come sopra         | Tre individui per ogni<br>Casa di negozio                 | 1893                 | Da Lire 80 alle 150 al<br>mese                |
| 3. Mezzani tassati in Num.º<br>di 345 come sopra                             | Un individuo aiuto a<br>ciascun Mezzano                   | 690                  | Da L. 100 alle 200 al<br>mese                 |
| 4. Caffettieri, Osti ec. tas-<br>sati in N.º di a69 come<br>sopra            | Tre individui per ta-<br>verna                            | 807                  | Da L. 60 alle 120 al<br>mese                  |
| 5. Negozianti subelterni<br>delle tre ultime catego-                         | Un solo individuo per<br>negosio                          | 260                  | Da L. 60 alle 120 al<br>mese                  |
| rie non tassati  6. Cassieri delle Stanze dei pagamenti                      | Cassieri e loro siuti                                     | . 6o                 | Da L. 80 alle 150 al                          |
| 7. Navicellai                                                                | Compresi gli addetti ai<br>navicelli                      | 200                  | Da L. a alle 3 per gior.                      |
| 8. Custodi dei grani                                                         | Compresi i facchini ad-<br>detti                          | 150                  | A L. 2. 13. 4. per gior.                      |
| Compagnia di Facchini<br>Bergamaschi di Do-<br>gana                          | Individui determinati<br>dalla legge                      | 50                   | Lucro indeterminato                           |
| Facchini di banco                                                            | Impiegati ai banchi e<br>ai magazzini dei Ne-<br>gozianti | 368                  | Da L. a. 13. 4. alle L. 5<br>il giorno        |
| g. Caravana de' Facchini a manovella                                         |                                                           | 160                  | Da L. 2 a L. 3. 6. 8 per<br>giorno            |
| — de' Saccajoli                                                              |                                                           | 180                  | come sopre                                    |
| — de' Baccaluraj                                                             |                                                           | 60                   | come sopra                                    |
| — de' Carbonaj                                                               |                                                           | 300                  | come sopra                                    |
| Facchini per trasporti<br>de legnami                                         | <i>.</i>                                                  | 43                   | come sopra                                    |
| ro. Îmballatori                                                              | Maestri e aiuti                                           | 54                   | A L. 4 per giorno                             |
| rr. Bottaj                                                                   | idem                                                      | 40                   | A L. 3. 6. 8. al giorm                        |
| 2. Stivatori di bastimenti                                                   | idem                                                      | 66                   | A L. 4 per giorno                             |
| 3. Maestri d'ascia                                                           | idem                                                      | 110                  | Da L. 4 a L. 5 al giorno                      |
| 14. Costruttori di basti-<br>menti                                           | idem                                                      | 7                    | Lucro indefinito                              |
| 15. — detti per restaura-<br>menti                                           | idem                                                      | 6                    | come sopra                                    |
| 16. Calafattari e Tintori di<br>bastimenti                                   | idem                                                      | 66                   | Da L. 4 a L. 5 il giorno                      |
| Somma degl                                                                   | Impiegati e segue . N.º                                   | 7035                 |                                               |

Segue il N.º IX. del Quadro Statistico approssimativo degl' Individui occupati nel Commercio e nella Marina di Livorno.

| Classe                                                             | Qualità                                                         | N.º                  | Onorarj                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| degl' Impieghi                                                     | degl' Impiegati                                                 | Nº degl<br>Impiegati | o<br>Salarj respettivi                   |  |  |  |
| !                                                                  | Riporto N                                                       | 7035                 |                                          |  |  |  |
| 17. Leguaĵoli, Intagliatori e<br>Torniaj                           | idem                                                            | 23                   | Da L. 2. 13. 4. a L. 4<br>per giorno     |  |  |  |
| 18. Lavoranti nelle 5 fab-<br>briche di chiodi                     | Compresi i macetri                                              | 40                   | Da L. 3 a L. 4 per gior.                 |  |  |  |
| 19. — in 5 officine di Fabbri                                      | idem                                                            | 32                   | come sopra                               |  |  |  |
| so. — in 5 fabbriche di Co-<br>ralli                               | idem                                                            | 80                   | A L. 3. 6. 8. per gior.                  |  |  |  |
| ar. — in a fonderie di ra-<br>me e bronzo e in a di<br>caratteri   | idem                                                            | 12                   | Da L. 2. 6. 8 a L. 3. 6. 8<br>per giorno |  |  |  |
| 22. — in 9 fabbriche di cor-<br>dami                               | idem                                                            | 110                  | Da L. 2 a L. 3 per gior.                 |  |  |  |
| a3. — in 6 botteghe di velai                                       | idem                                                            | 20                   | come sopra                               |  |  |  |
| 14. Venditori di attrazzi per                                      | idem                                                            | 24                   | Lucro incerto                            |  |  |  |
| bastimenti                                                         |                                                                 |                      | Buoto incerso                            |  |  |  |
| 25. Spenditori, Bottaj ed al-<br>tri mestieranti                   |                                                                 | 32                   | Da L. 2 a L. 3. 6. 8 per<br>giorno       |  |  |  |
| 26. Zavorranti e Veneziani<br>per portare ajuto ai ba-<br>stimenti | ,                                                               | 100                  | Lucro incerto                            |  |  |  |
| 27. Barchettajoli                                                  |                                                                 | 100                  | come sopra                               |  |  |  |
| 28. Baroccianti                                                    |                                                                 | 200                  | come sopra                               |  |  |  |
| 29. Guardie di Sanità                                              |                                                                 | 200                  | come sopra                               |  |  |  |
| -y. Galler dr Danse                                                |                                                                 |                      | 00.20 30[7.4                             |  |  |  |
| Totals                                                             | degl' Impiegati N.º                                             | 8008                 |                                          |  |  |  |
| 30. Popolazione avventizia (                                       | del Porto di Livorno . »                                        | 3000                 |                                          |  |  |  |
| Totals                                                             |                                                                 |                      |                                          |  |  |  |
|                                                                    |                                                                 |                      |                                          |  |  |  |
| Donne Lavoral                                                      |                                                                 |                      |                                          |  |  |  |
| . Alla analta da'Com-: Co                                          | Da L. 1. 3, 4 a L. 2 per                                        |                      |                                          |  |  |  |
|                                                                    | I. Alla scelta de' Cenci, Gomme, Sena, Giaggiolo,<br>Tartaro ec |                      |                                          |  |  |  |
| Tartaro ec                                                         | 460                                                             | giorno               |                                          |  |  |  |
|                                                                    |                                                                 | 170                  | come sopra                               |  |  |  |
| 3. Per cucire le vele ed altr                                      | o alia marina »                                                 | 75                   | come sopra                               |  |  |  |
| Totale o                                                           | delle Donne Nº                                                  | 705                  |                                          |  |  |  |

N.B. Se al N.º degli 11008 che resulta dalla somma degl'Individui occupati nel Commercio di Livorno si accorda una metà almeno di capi di famiglia, avremo con l'aumento di soli tre Individui per ogni padre di famiglia circa 27500 persone, ehe ricevono la sussistenza direttamente dal Commercio e dalla Marina di Livorno.

N.º X. NOTA SOMMARIA dei Bastinenti a vela Quadea e Latina entrati nel Porto di Livorno dall'unno 1766 a tutto il 1837, non compresi i Battelli d Papore.

| AMMO<br>degli arrivi                   | Bastimenti<br>a<br>vela quadru | Bastimenti<br>a<br>vela latina |                                   | Asno<br>degli arrivi | Bastimenti<br>a<br>vela quadra | Bastimenti<br>a<br>vela latina |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Negli ultimi 34 anni del secolo XVIII. |                                |                                | Nei primi 37 anni del secolo XIX. |                      |                                |                                |
|                                        | ! !                            | l i                            |                                   | 1801                 | 320                            | 1276                           |
| 20                                     | #.º 173                        | H.º 472                        |                                   | 1802                 | 1017                           | 1945                           |
| 1766                                   | 462                            | 1686                           |                                   | 1803                 | 637                            | 1736                           |
| 1767                                   | ignoto                         | ignoto                         |                                   | 1804                 | 914                            | 2021                           |
| 1768                                   | idem                           | idem                           |                                   | 1805                 | 712                            | 1578                           |
| 1769                                   | 378                            | 1694                           |                                   | 180 <b>6</b>         | 590                            | յ 8ս <b>6</b>                  |
| 1770                                   | 38u                            | 1795                           |                                   | 1807                 | 454                            | 2065                           |
| 1771                                   | 403                            | 1717                           |                                   | 180 <del>8</del>     | 234                            | ւ 699                          |
| 1772                                   | 383                            | 1761                           |                                   | 1809                 | 118                            | 1440                           |
| 1773                                   | 529                            | 1587                           | l                                 | 1810                 | 139                            | 1411                           |
| 1774                                   | 364                            | 1659                           |                                   | 1811                 | 81                             | 1144                           |
| 1775                                   | 371                            | 1755                           |                                   | 1812                 | 89                             | 1242                           |
| • •                                    | 375                            | 1685                           |                                   | 1813                 | . 95                           | 2902                           |
| 1777                                   | 347                            | 1591                           |                                   | 1814                 | 422                            | 4552                           |
| • • •                                  | 373                            | 1430                           |                                   | 1815                 | 943                            | 4396                           |
| · 1779<br>1780                         | 345                            | 1567                           |                                   | 1816                 | 1124                           | 4088                           |
| 1781                                   | 341                            | 1508                           |                                   | 1817                 | 1078                           | 3004                           |
| 1782                                   | 435                            | 1702                           | l                                 | 1818                 | 1047                           | 3984                           |
| 1783                                   | 480                            | 1519                           |                                   | 1819                 | 947                            | 3909                           |
| 1784                                   | 434                            | 1299                           |                                   | 1820                 | 847                            | 4397                           |
| 1785                                   | 404                            | 1495                           | l                                 | 1821                 | 945                            | 3674                           |
| 1786                                   | 553                            | 1527                           | ı                                 | 1822                 | 86ე                            | 4308                           |
| 1787                                   | 485                            | 1749                           |                                   | 1823                 | 780                            | 4450                           |
| 1788                                   | 477                            | 1958                           | '                                 | 1824                 | 940                            | 4631                           |
| 1789                                   | 461                            | 1852                           |                                   | 1825                 | 907                            | 4969                           |
| 1790                                   | 484                            | 1746                           |                                   | 1826                 | 903                            | 5141                           |
| 1791                                   | 53o                            | 1728                           |                                   | 1897                 | 1060                           | 4847                           |
| 1792                                   | 166                            | 1951                           | l                                 | 1828                 | 986                            | 4598                           |
| 1793                                   | 546                            | 1925                           | 1                                 | 1829                 | 964                            | 4465                           |
| 1794                                   | 1311                           | 1879                           | l                                 | 1830                 | 101                            | 4619                           |
| 1795                                   | 1091                           | 1260                           | l                                 | 1831                 | 1033                           | 4232                           |
| 1796                                   | 535                            | 915                            | •                                 | 1832                 | 1266                           | 4390                           |
| 1797                                   | 719                            | 1773                           | 1                                 | 1833                 | 1150                           | 4488                           |
| 1798                                   | 608                            | 1664                           | 1                                 | 1834                 | 1211                           | 4442                           |
| 1799                                   | 417                            | 1224                           | 1                                 | 1835                 | 1234                           | 3986                           |
| 1800                                   | 1003                           | 905                            | 1                                 | 1836                 | 831                            | 4509                           |
|                                        | !                              | 1                              | Į.                                | 1837                 | 1075                           | 4356                           |

Totale N.º 16778 W.º 51978

Torale N.º 28943 N.º 126788

### Comunità di Livorno.

Il territorio della terraferma di questa Comunità, esclusi cioè gli scogli della Meloria, del Fanale e l'isola della Gorgona, abbraccia una superficie di 27879 quadr. agrarii, equivalente a miglia 34 e } toscane, dei quali quadr. circa 872 sono occupati da corsi di acqua e da pubbliche strade.

Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 71685 abitanti, escludendo da questa cifra 3060 fra passeggeri, marinari avventizii del porto, ed i pochi abitanti della Gorgona. Dondeche, prendendo la popolazione in massa, la Comunità di Livorno contava allora 2134 abitanti per migl.quadr. del suo territorio imponibile.

Essa dalla parte di terra confina con due comunità del Granducato, mentre da maestro e scirocco ha per limite il mare. - Si tocca con il territorio della nuova comunità di Colle-Salvetti, a partire dal lembo occidentale della spiaggia, nel punto dove sbocca il torr. Ugione. Di costà piegando nella direzione da pon.a grec. passa per le colmate paduli; quindi, dopo attraversato il fosso dei Navicelli, seguitando contro corrente l'Ugione, arriva al primo ponte di Stagno, dove taglia la strada R. postale pisana. Di la mediante lo stesso torrente sale a lev. il poggio di Monte Massi, quindi rasentando il fu convento della Sambuca s'innoltra sulla cima dei Monti livornesi agli abbandonati Mulini a vento di Val-Benedetta. Costà incamminandosi verso la direzione di scirocco, entra nella via comunitativa del Gabbro, finchè trova le prime sorgenti della piccola fiumana Chioma, lungo il cui alveo per breve tragitto questa di Livorno seguita a confinare con la Com. di Colle-Salvetti. Poco lungi da Popogna sottentra alla Comunità prenominata quella di Rosignano, dove la prima di queste, voltando faccia a ostro, cammina sempre di conserva con l'altra di Rosignano mediante l'alveo della stessa Chioma sino al suo sbocco in mare.

Due strade R. attraversano questo territorio; la grande strada postale di Pisa e l'altra del littorale. Quest'ultima, finora troppo augusta e malamente rotabile, sta attualmente ricostruendosi, a spese della provincia, più comoda e più spaziosa: per la qual opera il governo he assegnato la somma di lire 400,000 toseane.

Non s'incontratono, ch'io sappia, tracce di vie romane nel perimetro del tetritorio Livornese. — Ved. Via Emilia di Scavao, — Le altre vie sono comunitative, fra le quali frequentatissima è quellà che sale al santuario di Moute-Nero; ad essa viene seconda la strada provinciale maremmana, che staccasi da Livorno dalla Porta di questo nome, e di la per Salviano dirigesi sui Monti livornesi per Val-Benedetta e Gabbro, donde scende in Val di-Fine per uniesi alla strada regia delle Maremmé, già Emilia di Scauro.

Piccoli e brevi corsi d'acqua nascono e e non oltrepassano il territorio di questa comunità. Tali sono il Chioma, l'Ardensa, l'Ugione e il Cigna; i primi due portano direttamente il loro tributo al mare nel littorale a ostro di Livorno, e gli altri due, che scendono dai monti medesimi verso settentrione, altraversano mediante fossi la paduletta a sett. di Livorno, finchè per il colmato seno del Porto-Pisano le loro acque si mescolano coi flutti marini all'ingresso, oppure assai d'appresso alla foce stessa di Calambrone.

L'istituzione della giurisdizione comunitativa di Livorno si perde nella storia di Porto-Pisano, o per dir meglio, una comincia quando l'altra finisce:

Infatti il primitivo distretto territoriale di Livorno sembra corrispondere a quello che portò il nome di plebanato di Pian di-Porto. Avvegnache alla giurisdizione civile di Livorno sino dai primi tempi della repubblica pisana appartenevano tutte quelle chiese battesimali che furono qualificate sotto la denominazione di Piviere del Pian di-Porto, per quanto con una tale indicazione s' intendesse compreso il distretto spirituale di più chiese plebane. - Quindi è che il plebanato, o giurisdizione del Pian di-Porto, abbracciava 4 pievi; cioè 1.º quella de' Ss. Stefano e Cristofano di Carraja, posta presso il lembo orientale del seno pisano poco lungi dal luogo dello tuttora la Fonte di S. Stefano, 2.º il piviere di S. Giulia di Livorno; 3.º quello di S. Paolo di Villa Magna, il quale corrisponde alla chiesa parrocchiale dell'Ardenza; 4.º la pieve di S. Andrea di Limone, stata unita a quella di S. Martino a Salviano.

Il distretto territoriale quì sopra designato coincide a un dipresso con quello seduto nel 1405 dal Visconti signor di Pisa a Buccicaldo governatore di Genova pel re di Francia, stato poi nel 1421 venduto alla repubblica fiorentina. E siccome fino dai tempi della Rep. di Pisa soleva risiedere in Livorno un giudice col titolo di capitano, così il territorio della sua giurisdizione appellossi Capitanato del Porto-Pisano; quindi, dopo il 1606, Capitanato vecchio di Livorno.

Che sulle tracce del Capitanato vecchio fossero apposti i termini di confine all'antico territorio comunitivo di Livorno, ce ne fornisce un documento palpabile la convenzione di Lucca dei 27 aprile 1413, stata da noi riportata al principio di quest'articolo (a pag. 724); dalla quale apparisce, che il distretto livornese, già di Pian di Porto, terminava, dal lato di sett., con lo Stagno, e di là fino alla foce dell'Ugione nel seno di Porto Pisano; dal lato di ostro, sulla sommità dei Monti livornesi scendendo per il torr. Chioma; verso pou. e lib., lungo il littorale; finalmente verso lev. e scir., dalle fonti del torr. Chioma scendeva sulla schiena dei Monti livornesi, passando presso S. Lucia del Monte, la Sambuca e i muri di Monte Massimo, o Monte-Massi.

Tale era il distretto livornese quando il Granduca Ferdinando I, con motuproprio dei 14 aprile 1606, ne dilatò notabilmente i confini dalla parte di levante, dando a quel Capitanato una più estesa giurisdizione, per cui il suo territorio appellossi da indi in poi Capitanato nuovo di Livorno a distinzione del vecchio, ostempo il perimetro della sua comunità.

I confini pertanto del Capitanato nuovo erano i seguenti. « A partire verso sett. dal littorale, e precisamente dall'antico ingresso del seno di Porto-Pisano, passando davanti al Marzocco sino alla foce di Stagno. Costà piegava dentro terra per avviarsi al primo Ponte di Stagno, avendo a confine il territorio di Pisa, col quale continuava rasente la gronda chiamata di Sovese; quindi attraversando lo Stagno arrivava al Fosso Reale, il cui alveo serviva di linea di demarcazione fino alla strada di Collina. Per mezzo di questa dirigendosi a Vicarello ne abbracciava

tutta la contrada e la vicina tenuta di Colle-Salvetti, attualmente capoluogo di comunità, di là per la via R. maremmana, o Emilia, seguitava fino alla Casa-Bianca; quindi passava il fiume Tora sul ponte Santoro per innoltrarsi alla sua destra verso le villate di Crespina, Fauglia, Tremoleto, Lorenzana, i di cui territorii vennero compresi nel nuovo Capitanato. Dalla chiesa di S. Biagio a Saletto, ritornando nella Tora, arrivava alla Pievaccia di Colle Pinsuti; poscia avanzandosi a scir. perveniva nel borro, che porta il nomignolo della Valle, e con esso entrava nel fiume Fine, lungo il quale continuava sino alla sua foce in mare.

In questo circondario erano compresi i Monti livornesi ed il littorale, a partire dalla foce del fiume Fine sino a quella di Stagno, il porto di Livorno, lo scoglio della Lanterna, ed allargandosi in mare, anche la secca della Meloria con l'isola della Gorgona. - Peraltro, mentre ampliavasi cotauto la giurisdizione civile e politica del Capitanato nuovo di Livorno, quella economica della sua comunità conservavasi a un di presso al pari del suo Capitanato vecchio; e ciò sino a che nel 1810 essa dové cedere una porzione del di lei territorio alla nuova comunità di Colle-Salvetti, - Fed. l'Art. Coule-Sal-TETTI Comunità.

Con il regolamento del 20 marzo 1780, relativo all'organizzazione economica del corpo comunitativo di Livorno, il Granduca Leopoldo I dichiarò, che i confini del Capitanato vecchio dovessero d'allors in poi costituire la nuova Comunità di Livorno. Nella qual congiuntura, volendo sia di quello che ha costituito per lungo (quel Legislatore usare di un favorevole riguardo alla nazione ebrea, in vista della considerabile quantità di stabili, che gl' individui della medesima possedevano nella suddetta comunità, ordinò, che uno della nazione giudaica potesse intervenire e risedere in qualità di deputato, o rappresentante, tanto nella magistratura civica, quanto nel consiglio generale, con voto e con lucco senza alcuna disparità dagli altri priori.

Clima di Livorno e della sua campagna. — Dalle meteorologiche, fisiche e mediche osservazioni in varii tempi effettuate, resulterebbe, che quando era in fiore il Porto-Pisano, di cui Livorno,

come più volte si è ripetuto, ha fatto parte integrante, il clima non doveva essere malsano, siccome tale divenne nei secoli successivi, allora quando andò grado a grado ostruendosi quel seno di mare, sino a che si convertì in altrettanti pestilenti marazzi. Dondechè, ad onta delle grandi spese e delle franchigie state dalla Rep. fiorentina concesse a coloro che si fossero recati a stabilire in Livorno o nel suo distretto, ad onta dei provvedimenti presi per correggere la cattiva disposizione dell'aria e del crescente impadulamento del littorale a sett. di Livorno, non ostante tuttociò nel clima di Porto-Pisano più presto i cittadini mancavano, o infermi vivevano. - Infatti non era ancora passato il primo decennio, dacchè i Fiorentini ebbero acquistato Livorno, che i rappresentanti di questa comunità, nell'atto di domandare alla Signoria di Firenze la conferma delle triennali esenzioni, esponevano, come, in vista dei diminuiti abitanti, la quantità del sale, di cui erano obbligati a provvedersi, era divenuta di una terza parte superiore al loro consumo, e perciò chiedevano di ridurre a sole cento staja l'annua partita del sale da acquistare. ( Ved. in questo Vol. a pag. 728).

Non era frattanto ne punto ne poco migliorato lo stato fisico del paese all'avvicinarsi alla metà del suo corso il secolo medesimo XV, tostochè i Livornesi, nell'anno 1449, domandavano alla Signoria di Firenze che volesse esonerarli, non solo dall'annua imposizione di 630 fiorini d'oro, ma ancora dal debito arretrato. La quale inchiesta fu dalla Rep. fiorentina accordata, lasciando fermo il quantitativo delle cento staja di sale per l'annuo consumo di quella scarsa popolazione. (loc. cit. pag. 729).

Così a' tempi del duca Alessandro dei Medici e dei primi granduchi, che tanti indulti andarono concedendo a chi voleva recarsi ad abitare familiarmente in Livorno o nel suo capitanato, sembra che ben pochi di tanta elargità profittassero, nè volessero, in grazia di tali allettative, preferire alla loro prospera salute una vita più breve, o almeno infermiccia per giovare alle generazioni future.

Può servire di prova della scarsa popolazione di Livorno quella dell'epoca di Cosimo I, quando tutto il Capitanato vecchio, vale a dire la Comunità nei limiti che aveva innanzi il 1810, non contava più di 1562 abit. repartiti in 194 famiglie. — (Ved. il Quadro del Movimento della Popolazione della Comunità di Livorno a piè del presente articolo.)

Lo disse poetando uno dei giusdicenti di quell'età, il capitano di Livorno Orsilago, quando paragonava il suo clima ad una vera bolgia dell'Inferno. — Lo dimostrò costantemente la premura del governo nel far cambiare di frequente la guarnigione militare di Livorno, stantechè quei soldati trovavansi afflitti da febbri intermittenti, e da quella specie di maremmana, che sino ai tempi nostri fu contrassegnata col nome topico di Livornina.

Giova peraltro avvertire, che coteste febbri e cotesta malignità di clima provenivano dai ristagni palustri della campagna situata a sett. di Livorno, e dalla troppa affluenza delle alghe e di altri corpi organici, i quali spinti dalle maree, abbandonati si lasciavano imputridire sulla spiaggia; finalmente dal difficile scolo dei fossi e delle fogue della città. Tali erano le cause principali che concorrevano ad infettare l'aria di Livorno, cause tutte che vanno ora gradatamente distruggendosi dalle incessanti cure del governo, dalla vigilanza del magistrato civico, e dall' interesse comune di una sempre crescente, sempre più ricca ed istruita popolazione.

Dalle Ricerche di statistica medica, intraprese nel corso continuo di sette anni (dal 1818 al 1825) dai sigg. dott. Giuseppe Gordini e Niccola Orsini, medici degli ospedali di Livorno, è resultato, che la mortalità in essa città, da 50 e più anni, proporzionatamente alla popolazione, era considerabilmente diminuita; lochè cssi ripetevano, se non in tutto, almeno in gran parte, dal miglioramento dell'aria, mercè la progressiva bonificazione dei marazzi in prossimità del lido e della contigua campagna posta al settentrione di Livorno.

Ciò nonostante le malattie, che si osservarono più spesso negli ospedali di questa città, furono le febbri intermittenti; per modo che dei 24002 malati, capitati agli ospedali nel giro di quel settennio, 3751 erano stati colpiti da simili febbri. Dopo le intermittenti, andando per ordine di numero, vengono le febbri reumatiche, malattia comunissima in Li-

vorno per il cambiamento istantanco della temperatura : non essendo raro il caso di sentire caldo e freddo in un'ora medesima. Inoltre Livorno, stante la sua posizione marittima, non avendo quasi alcun riparo dai monti che l'avvicinano dal lato di levante, e trovandosi sul lembo di un'aperta campagna, resta straordinariamente esposto ai venti, specialmente a quelli che derivano dal mezzogiorno, da tramout na e da libeccio. L'ultimo dei quali suole talvolta soffiare con tale gagliardia da alzare l'acqua del pelago e convertirla in una nebbia assai umida, cui suol designarsi costà con il vocabolo di spolverino,

La acque che iu gran copia circondano il paese, osservava nel 1827 il dott. G. Palloni, primo medico dell'ufizio di sanità, rendono sempre un poco umida l'aria di Livorno, quand'à tranquilla, al tramontare del sole, con precipitarsi dei vapori innalzatisi nel giorno. Ciò rende forse (diceva egli) ragione del predominio, cui sulle altre malattie febbrili, che sporadicamente si mostrano fra noi, tengon le intermittenti. (Memoria sulle costituzioni epidemiche e sui mali endemici del cav. dott. G. Palloni. — Livorno 1827).

La stessa incostanza di clima rende assai frequenti e molto pericolose le pleuritidi e le peripueumonie; avvegnachè nei soli due spedali della città, fra uomini e donne, i sopranominati due medici, in un settennio, ne osservarono 1186, con mortalità del na per cento.

Una infermità molto comune, e più delle altre di sinistro successo, è la tise: della quale malattia negli ospedali di Livorno iu sette anni furono curati 800, e morirono 421 individui: benchè tra questi alcuni vi fossero tornati per la seconda volta, onde essi figurarono doppiamente nelle cifre quì sopra accennate.

La frequenza delle scrofole e dei morbi venerei, il poco riguardo nelle tossi, l'abuso dei liquori, l'esercizio di alcune professioni e la costituzione ereditaria si reputano le cause più palesi e più frequenti della tise in Livorno, ma forse vi concorre esiandio, almeno per le malattie scrofolose, la troppa confidenza che i Livornesi hanno di abitare le case appena fabbricate, nella fiducia che la loro pietra tufacra assorbisca in guisa l'umidità della calcina da non nuocere alla salute, senza calcolare il mattonato.

Struttura fisica del suolo livornese. – La struttura geognostica del terreno di questa comunità presenta delle varietà singolarissime, massime dalla parte dei suoi monti. Al contrario la pianura, che stendesi di là fino alla riva del mare, mancante di tomboli o dune, sembra quasi divisa dal littorale contiguo mediante una specie di Gronda, la quale principia dal luogo delle fornaci sino al ponte d'Arcione. La panchina, che dal lato di sciroco costituisce la base apparente in un livello alquanto superiore alla pianura situata a ponti di Stagno, consiste in un tufo arenario ricco di resti organici palustri e marini, tanto animali, quanto vegetali.

Questo terreno che incomincia a vedersi nei contorni di Antignano, e di là dirigendosi per l'Ardenza e Acquaviva, serve di base alla città di Livoruo, costituisce non solamente una specie di cornice, incrostando i lembi di detta spingia, ma pare che si vada costantementa formando sott'acqua nel contiguo littorale. Esso appartiene ad una grossolana lumachella spugnosa, conchiglifera: e mostra chiaramente di essere un prodotto del periodo attuale.

I frammenti di terra cotta, scoperti ultimamente in cotesto tufo presso al Lazzeretto di S. Rocco, hanno fornito savi mento al naturalista pisano Paolo Savi per assegnargli il giusto posto che conviene a questa roccia tufacca, ponendola

cioè fra quelle formate da cause che sono anche a' tempi nostri in azione.

Quanto alla sua giacitura, e alle rocce che gli servono di base, possono darne un iudizio alcuni scavi stati aperti presso l'Ardenza, dove si vede che il tufo arenario conchiglifero sovrappone a strati di calcareo compatto (alberese) della matura medesima di quello che scuopresi presso alle falde dei Monti livornesi.

In quanto all'ossatura apparente dei monti livornesi, la parte inferiore sembra coperta in molti luoghi da un banco di ghiaje e ciottoli di calcareo ceruleo compatto, la qual roccia è traversata da grossi filoni di spato bianco. — Ad esso banco sottentrano strati di calcareo argilloso, o di galestro fissile color laterizio; finalmente, salendo ai Mulini a vento di Val Be-

nedetta, si affacciano masse serpentinose imprigionate nel calcareo compatto alterato, ma più spesso nel galestro. Tale alterazione di suolo si riscontra specialmente intorno al paese che porta il nome topico della pietra sulla quale esso è fabbricato. — Ved. Gazzao dei Monti livornesi.

Da un consimile terreno scaturiscono le limpide copiose polle di Camorra sopra Colognole, mezzo miglio a lev. delle masse stratiformi di Vallore, dove si cavano pietre arenarco-micacee di grana compattissima, di elementi minuti, e di qualità non inferiore alla pietra serena, essia macigno di Fiesole.

Scendendo di lassu verso le pendici che guardano maestro, continua ad affacciarsi l'arenaria, sebbene più grossolana di quella di Vallore, e sotto di essa il calcareo compatto alquanto argilloso, alternante con strati di schisto marnoso. -- Nelle colline di Monte-Massi e di Limone alle rocce testè accennate sottentrano quelle meno antiche di marna argillosa e di calce solfata: e questa talora laminare e fibrosa (Specchio d'asino) ora granosa e candida (Alabastro) più spesso compatta e grigia (Gesso). È in mezzo a cotesta formazione argillo-gessosa, donde pullula qualche vena di acqua salina e di acqua solforosa epatica di qualità consimile a quella puszolente di Limone.

È forse da un consimile terreno terziario donde scaturisce altr'acqua minerale salina di recente stata scoperta in un pozzo dei bagni di S. Rocco a Livorno, sulla quale il Prof. Antonio Targioni-Tozzetti ha istituito e pubblicato nel 1838 un' esatta analisi chimica.

Al Rio maggiore, e sull' Ardenza torna a mostrarsi allo scoperto il calcareo compatto attraversato da larghi filoni di spato, cui sta a ridosso, nella parte inferiore, un banco di ghiaja conglomerata.

Se poi si esamina la natura det snolo di questa comunità dal lato di scir., dove i Monti livornesi scendono verso il littorale, veggonsi quelle pendici per la massima parte coperte di macigno grossolano, bene spesso associarsi a schisti calcarei colorati in rosse e in verde con vene di manganese ferrifero. Del qual ultimo minerale trovasi un potente filone nel fianco opposto dei monti medesimi. — Tali va-

rietà di arenarie e di schisti calcarei, anche costà come al Gabbro e ai Mulini a vento, furono alterate e semi-plutonizzate dalle masse serpentinose che le avvicinano; cui fra le altre appartengono le grandi rupi e le scogliere della Torre al Romito.

Il suolo della Comunità di Livorno ha richiamato in più tempi le attenzioni di celebri naturalisti, sia per esaminare le piante più rare dei suoi monti, come per le rocce e i resti organici che in essi racchiudonsi. Conterò tra i più noti, nel secolo XVII, Cesalpino e il livornese Giacinto Cestoni; nel secolo XVIII, Vallisnieri, Micheli, Targioni e Giovanni Plancho, senza dire di tanti altri dotti che a'tempi nostri questa stessa contrada hanno già, o vanno tuttora perlustrando.

Il mare di Livorno è ricco di ogni sorta di pesce, dall'acciuga sino allo storione; talchè la pescagione dei suoi peraggi provvede costantemente, oltre la vicina popolosa città, quelle di Pisa e di Firenze, con moltissime altre terre e paesi intermedii.

Ciò che si ritrae dalla pesca delle acciughe nel mare della Gorgona, fu già avvertito all'articolo di quest' Isola.

Il passo dei muggini ha dato luogo a stabilire lungo le scogliere dei Monti livornesi due mugginaje, una delle quali alla Torre del Romito, l'altra sulla punta di Castiglionoello. Sotto le scogliere di Monte-Nero si pescava anche il corallo, ma da qualche tempo siffatta pescagione fu abbandonata per non trovarvisi corallo, nè molto grosso, nè di colore acceso, in confronto di quello delle coste d'Affrica e della Sardegna.

L'agraria del territorio livornese, per quanto essa, dopo gli eccitamenti promossi dalle leggi Leopoldine, sia andata avanzandosi, pure non si può dire che vi abbia fatto quei grandi progressi che dalla ricchezza e intelligenza dei possidenti, e dall'aumentata popolazione si potevano sperare. — Ma, o sia che i Livornesi rivolgano quasi tutte le loro cure e la maggior parte dei capitali nella branca più lucrativa, ad onta del maggior rischio che essi corrono, del commercio; o sia che la natura del terreno si appalesi alquanto ingrata; fatto è, che troppo arido ed arenoso apparisce il suolo posto fra i monti

e Livorno, mentre troppo umido mantiensi quello situato a settentrione della stessa città; finalmente la qualità del terreno dei suoi monti, comparendo d'indole in generale galestrina, gessosa o serpeutinosa, riesce per lo più sterile e in grato alle cure del suo cultore. Dondechè quasi una metà del territorio in discorso è rimasta per lo più coperta di mortelle, di albatri, di sondri, di lecci, e di altre piante silvestri: oppure vedesi sparsa di rari e sterili pascoli, come sono precipuamente quelli dei terreni metalliferi. - L'altra metà poi della campagna livornese è dissodata e coltivata a viti, a ulivi, a granaglie e a ortaggi con frutta saporitissime.

Cerchi diversi delle mura di Livorno. — Innanzi il 1421 Livorno, come è
stato avvertito qui sopra, era un paese
aperto. Il primo giro di mura merlate fu
opera dalla Rep. fiorentina, che lo aveva
compito alla metà del sec. XV. A quell'epoca la Terra di Livorno fu rinchiusa in
un perimetro di circa due terzi di miglio
con sole due porte, una delle quali, verso
Terraferma, difesa da un torrione, e l'altra
verso il mare, dirimpetto a un pizzzale
fornito di comodo loggiato, dove ora corrisponde la fortezza vecchia e la darsena.

Il secondo cerchio della città di Livorno ebbe principio nel 1577 sotto Cosimo I, quando l'arcivescovo di Pisa, Bartolommeo Giugni, beuedì la prima pietra, uel giorno 28 marzo dell'anno anzidetto. — Ma quella cinta di mura restò lunghi anni sospesa sino a che Ferdinando I, fra lo spirare del sec. XVI e il sorgere del XVII, vi fece lavorare con tanto impegno, che il nuovo giro di muraglie, i fossi che le contornano, i baluardi, i rivellini, le batterie e fortezze furono innalzate e compite nel periodo di un decennio. - Questo secondo cerchio della città aveva una periferia di braccia 10,500, corrispondente a circa miglia toscane 3, 71. L'area del suolo compreso nel secondo cerchio occupa una superficie territoriale di circa un terzo di miglio quadro toscano.

Il terzo, ultimo e più grandioso cerchio fu decretato nell'anno 1835 dal Granduca Laorondo II felicemente regnante, e questa grand' opera si è veduta cominciare, progredire e restare compita nel breye spazio di due anni.

« A seconda dell'andamento definiti-

vamente adottato, e dopo le disposizioni generali con notificazione del 6 marzo 1835 ordinate per l'esecuzione della nuova cinta di Livorno (la direzione della quale venne affidata al Commend. Alessandro Manetti direttore del corpo degl' ingegneri, e del bonificamento idraulico delle Maremme) si cominciarono i nuovi fondamenti, a partire dal Bastione chiuso di S. Pietro, situato a settentrione delle vecchie mura, e di là dirigendosi verso grecale per il tenimento dell'antica Bastia di Porto-pisano, fu tagliata la strada regia di Pisa presso l'oratorio di S. Antonino. Da questo punto, volgendo il cammino da grec. a scirocco, si andò a trovare l'altra via rotabile di Salviano, quindi al bivio detto del Fanale, e in ultimo, costeggiando il canale dei Lazzeretti, arrivossi al Mulinaccio, dove il nuovo recinto va a terminare per quella parte nel littorale presso i fossi del Lazzeretto di S. Rocco.

Tre porte e due barriere interrompono il nuovo cerchio per dare il passo alle comunicazioni di terra; cioè, la prima barriera con triplice cancellata alla via R. fiorentina; l'altra barriera alla via pro-

vinciale maremmana.

Le tre porte sono state aperte in tre diversi lati della città. Guarda il lato orientale la porta S. Leopoldo, dalla quale esce la via di Salviano. Apresi dal lato meridionale la porta a Mare, fuori della quale si cavalca un nuovo ponte di pietra verso il Mulinaccio, per la via che guida al ridente popoloso littorale di Acquaviva, dell'Ardenza e di Antignano. — È volta a settentrione la porta S. Marco, ricostruita d'appresso, e sotto il nome che portava quella di Venezia nuova. Essa è situala fra la Bastia di Porto-pisano e la nuova Darsena dei navicelli.

Sono conservate sulle antiche mura la porta Colonnella e quella di S. Trinita, per le quali si esce alla darsena e al molo.

All'ingresso ed all'egresso di ogni porta o barriera havvi un ampio piazzale, intorno al quale è vietato di edificare, come pure è vietato d'innalzar case o aumentare le esistenti ad una distanza minore di cento braccia dal pomerio, ossia dal contine del suolo che fiancheggia la nuova cinta di Livorno.

La principale fra le diverse barriere, o porte, è quella sulla strada R. fiorentina. Quivi sono due edifizii doganali, uno per la gabellazione delle merci che s'introducono nel Granducato, l'altro per quella della maggior parte dei generi di consumo di città e delle produzioni che si estraggono dalla Terraferma per via di mare. La distribuzione dei suddetti edifizii, stati eretti coll'opera dell'architetto fiorentino Carlo Reishamer, presenta i comodi più opportuni, specialmente per essere stato separato l'ingresso dall'egresso, e per trovarvisi costruiti due vasti locali coperti, nei quali possono ricoverarsi durante le visite doganali, barocci, e vetture.

La superficie quadrata della nuova cinta occupa braccia cube fiorentine 801, 421, equivalenti quasi a miglia r 🛊 quadr.

Cotesto terzo cerchio non presenta, nè più gli conveniva come alle precedenti mura, l'aspetto di un'opera di fortificazione; imperocchè, destinato com' è a recingere una città popolosa, un porto-franco neutrale di uno stato e di un principe pacifico, era necessario che esso ne portasse l'impronta, senza che pertanto fosse omesso quel carattere di edificatoria corrispondente all'oggetto: cioè, di uno stile rustico e a bozze di breccia e di tufo rozzamente tagliate nella faccia, ed in guisa tale che opponesse ai frodatori un ostacolo, sicche la vigilanza di poche guardie bastasse per impedire il coutrabbando.

Tutta l'altezza del muro è di braccia 13 1, le prime otto delle quali hanno di grossezza, in base braccia a e un sesto con scarpata solamente esterna di un decimo a braccio. All'altezza delle br. otto avvi una modinatura di pietra, consistente in un cordone che ricorre andante all'esterno, sopra il quale inalzasi altra porzione

di muro a piombo alta br. 5. 4.

Dove ha ingresso in città il canal narigabile, ossia il Fosso dei navicelli che congiunge Pisa con Livorno, stà costruendosi un altro importante ufizio doganale. E stato pur esso architettato dal Reishamer, in guisa tale che l'ingresso dei navicelli resta separato dall'egresso, ed i navigli hanno ricetto in uno spazio coperto durante le doganali operazioni. Cotest'ufizio posa nel centro di un'ampia darsena che ha una superficie di brac. 886,000 quadre.

Le mura della nuova cinta gli passano in mezzo, e dividono il bacino interno dall' esterno. Tanto in questo, quanto in

quello possono in gran numero aver stazione le barche che s'introducono, o che escono dal porto-franco.

Un nuovo canale per porre in comunicazione il bacino interno della stessa Darsena col fosso del Rivellino offre una comoda circolazione ai navicelli; e quelle acque, per lo iunanzi stagnanti ed infette, attualmente partecipando al moto del riempifondo, sonosi efficacemente rayvivate al pari di quelle del fosso reale, che è situato alla base delle fortificazioni.

La muraglia della nuova cinta si estende nei preaccennati limiti per miglia tre e tre quarti in lunghezza, senza però calcolare quella estensione che è posta lungo il littorale, cioè, dalle antiche fortificazioni di porta-murata sino al bastione chiuso di S. Pietro, la quale può valutarsi della lunghezza di quasi un altro miglio.

I fondamenti delle mura posano sopra uno stabile terreno, o panchina di tufo pietroso, meno che dalla parte del seno di Porto-pisano, fra il fosso dei navicelli e la bastia, dove i suoi fondamenti, per un tratto lungo 500 braccia, sono piantati sopra palafitte con reticolato di legname.

Le bracciature cubiche di tali lavori, eseguiti fino al luglio del 1838, per la costruzione della nuova cinta di mura e delle sue dipendenze, ammontano a braccia cube fiorentine 452,612; le quali sono da ripartirsi come appresso;

Il movimento, sul quale è fondata la muraglia di cinta della città e porto-franco di Livorno, ascende a . Bracc. cube 160,816 Le chiaviche e ponti . . . . . » I muri a rivestimento della dar-

sena per i navicelli e annessi. » 11,607 I muri di cinta sopra terra. . » 217,882 Le fabbriche sinora costruite per

le porte, per le harriere e la do-52,895

Totale . . Bracc. cube 452,612

Dopo compito il nuovo recinto delle mura urbane di Livorno, sono state demolite alcune fra le porte del secondo cerchio, come inutili ed imbarazzanti il pubblico transito. Contansi fra queste la porta a Pisa, quella del Rivellino di S. Marco, ed anche la più moderna del Casone. La loro distruzione ha giovato, non tanto sotto il rapporto della salubrità.

quanto sotto quello di ornato pubblico, alle vicine fabbriche e alle strade.

Numero delle case che costituivano il vecchio Livorno . . . . . N.º 1459 Case riunite alla città di Livorno nell'ultima circonvallazione. . » 1477

Totale delle case nel 1837. N.º 2936

Stabilimenti Sanitarii. - Livorno sotto questo rapporto non ha che invidiare alle principali città marittime del Mediterranco e dei mari dipendenti, poiche il suo porto fu provvisto di tre grandi Lazzeretti, e questi collocati a diverse distanze in riva al mare, tutti sulla spiaggia meridionale del porto; vale a dire, nella pianura più salubre livornese. Furono essi eretti l'uno dopo l'altro da tre Granduchi, e quindi destinati appositamente, secondo i gradi del pericolo, ai diversi bastimenti che venivano accompagnati da patente, così dette, netta, tocca, e brutta; in guisa che ciascuno di quei tre locali veniva governato con regole efficaci sanitarie, e con discipline proporzionate all'oggetto della loro destinazione.

Così il Lazzeretto di S. Rocco, il primo per antichità, perchè edificato nel 1604 sotto Ferdinando I, è il più vicino al porto, auzi quello che solo da un largo fosso viene isolato dalla città. - Dall'epoca dell'erezione del terzo Lazzeretto, di S. Leopoldo, sino a questi ultimi tempi il più antico di S. Rocco servì alle provenienze con patente netta; ma, in grazia dei più recenti provvedimenti sanitarii (anno 1834), esso attualmente è destinato a ricevere, oltre le merci e le persone delle provenienze suddette, anche quelle con patente così detta tocca. Dentro lo stesso locale, sul declinare del secolo passato, per le cure di Ferdinando III fu aperto un piccolo porto ad oggetto di servire alla contumacia delle feluche coralline e di altri piccoli navigli.

Il Lazzeretto di S. Iacopo, distante quasi un miglio dalla città, fu fabbricato nel 1643 sotto Ferdinando II col disegno dell'architetto Antonio Cantagallina.

Esso prese il nome di S. Jacopo dal soppresso vicino convento dei Frati di S. Jacopo in Acquaviva, dov'è rimasta la chiesa parrocchiale.

· Questo secondo Lazzeretto si riservò ai

bastimenti con patente brutta, e specialmente a quelli provenienti da paesi, dove soleva dominare la peste bubbonica. Nel Lazzeretto di S. Jacopo, l'auno 1754, per ordine dell'Imperatore Francesco I, secondo Granduca di questo nome, vennero eseguiti grandi accrescimenti in fabbriche, in logge e fontane con un recinto di fossi, oltre un canale naviglio destinato a condurre dentro Livorno le merci, dopo essere state ammesse alla pratica. Fu quest'edifizio nella stessa occasione circondato e chiuso da una circonvallazione regolare e quadrilunga di mura con porta maggiore davanti a un ponte levatojo, sopra la quale fu apposta l'arme imperiale con la seguente iscrizione, dettata dal celebre letterato Autonio Coechi:

Imp. Caes. Franciscus. Augustus. Dux. Lothar. M. D. Etr. Ut Liburni. Portu. Pestilentiae. Contagia. Quam. Tutissime. Arceantur. Insulam. Purgationibus.

Hominum. Et. Mercium, Habendis. Restituit, Ampliavit. Instruxit. Anno MDCCLIV.

Dopo compito il terso Lazzeretto, questo di S. Jacopo venne destinato alle sole provenienze con patente tocca; e ciò finchè, per sovrana disposizione di Leorozno II, su ripristinato l'antico sistema di accogliervi tutte le merci e persone portate sopra navigli con patente brutta.

Finalmente il Lazzeretto di S. Leopoldo, il più distante di tutti (circa un miglio e mezzo dalla città ) rammenta una delle più grandi opere edificatorie, e uno dei tanti benefizj fatti da Leopoldo I a favore del commercio e della salute pubblica dei Livornesi. - Era esso in origine destinato allo sciorino e alla contumacia di merci e di passeggeri provenienti da paesi appestati: essendochè il fabbricato su disposto in modo che nel suo interno contiensi un altro Lazzeretto con un giro di mura isolato da quello esterno che lo racchiude. Nel qual secondo recinto venivano perfettamente isolati tutti gli appestati, per modo che il contagio bubbonico rimaneva costà obbligatamente estinto.

Framezzo ai due primi Lazzeretti, di S. Rocco e di S. Jacopo, e parimente in riva al mare, esiste lo spedale di Osservazione, il quale può isolarsi al momento che si vuole dalla Terraferma, e mettersi tosto in una specie di quarantina. Fu eretto provvisoriamente all'epoca della comparsa in Livorno della febbre gialla (anno 1804); poscia venne perfezionato e reso più confacente allo scopo nei casi di sopravvenienza di malattie contagiose, come accadde nel 1817 per il tifo petecchiale, e negli anni 1835 e 1837 per l'infausta comparsa del morbo asiatico.

Esposto tutto l'edifizio ad una libera ventilazione, è anche suscettibile di suddivisione per i diversi gradi di una stessa malattia contagiosa, in guisa che questo spedale può riguardarsi come uno degli stabilimenti in simil genere che onorano l'umanità, la saviezza e la previdenza dal governo toscano.

A maggior comodità degli ufiziali di sanità, dopo il ritorno del Granduca Ferdinando III, fu innalzata alla bocca del porto di Livorno una elegante, se non bastantemente comoda, palazzina di marmo,

appellata l' Ufizio della Sanità.

Tempii sacri al culto Cattolico. — La città di Livorno proporzionatamente alla sua popolazione ed al suo lustro scarseggia anzi che nò di chiese; e quelle che vi esistono non può dirsi che siano di una grande capacità. In vista di ciò il Granduca Leopoldo II ha decretata la fondazione di quattro nuove chiese da doversi erigere in parrocchie assolute, fra le quali la maggiore sta attualmente edificandosi in spaziosa area, a tre grandi navate, per destinarla a nuova più dignitosa cattedrale.

Il duomo attuale, dedicato a S. Maria Assunta e a S. Francesco è tuttora l'unica parrocchia plebana, siccome lo fu fino da quando Livorno non contava che po-

che centinaja di abitanti,

Alla chiesa plebana di S. Giulia di Porto-Pisano, ossia di Livorno, la quale in origine esisteva fuori del primo cerchio, fu sino dal secolo XVI aggregata un'opera, con altra chiesa sotto il titolo di S. Maria, situata dentro Livorno. Quindi la chiesa plebana associò all'antico titolo quello di S. Maria, finchè nell'occasione forse della consacrazione del duomo attuale, fu preso per contitolare del nuovo tempio e per santo compatrono di Livorno, S. Francesco d'Assisi.

del titolo di preposto nell'anno 1632, pola nuova di una più vasta chiesa, S. Be-

all'epoca stessa in cui la pieve di S. Maria, di S. Giulia e di S. Francesco fu eretta in insigue collegiata.

Il titolare della prima parrocchia di Livorno è stato conservato alla compagnia

di S. Giulia, che è un pubblico oratorio molto ornato situato di fianco al duomo, devotamente frequentato ed ufiziato.

A proporzione che Livorno andò accrescendo di popolazione, prestarono ajuto al preposto pievano diversi cappellani curati di alcune chiese che di mano in mano si eressero in Livorno, le quali divennero perciò altrettante cappelle succursali. Tali sono le cure della Madonna, di S. Giovanni, di S. Caterina, di S. Sebastisno, di S. Ferdinando, ec.

Il duomo è a croce latina di una sola navata con altar maggiore isolato e una grandiosa apside o tribuna. Evvi un capitolo composto di venti canonici, fra i quali cinque dignità, e di altrettanti cappellani con un sufficiente numero di chierici.

Mancavi tuttora un seminario.

Il duomo ha buoni a fresco nelle soffitte e quadri di pittori rinomati alle pareti ed agli altari. La vasca del battistero è un lavoro di marmo bianco di qualche merito per i tempi in cui fu fatto. Sono pure di marmo diversi mausolei, comecchè troppo gretto apparisca, in confronto del merito e di quanto per Livorno operò, quello ivi innalzato al governatore marchese Carlo Ginori.

La Madonna (SS. Concezione, de' frati Minori Osservanti), è dopo il duomo la chiesa più grande, la più centrale e la meglio uffiziata di tutte. Conta l'epoca stessa della chiesa maggiore, stantechè la sua fabbrica incominciò nell'anno 1598. Ha una sola navata, con l'aggiunta posteriore di un cappellone a cornu epistolae. I cultori di belle arti vi troveranno due eccellenti quadri di Matteo Rosselli, e uno dipinto dal Franceschini, detto dalla sua patria, il Volterrano.

La chiesa di S. Caterina, dei frati Domenicani Gavotti, venuti a Livorno dal convento di S. Marco di Firenze, fu edificata insieme col claustro fra il 1704 e il 1716. La forma del tempio è ottangolare, ornato a stucchi con una cupola grande a proporzione del vaso. All'incon-Il pievano di Livorno venne decorato tro piccolissima e sproporzionata è la cunedetto, stata innalzata con i fondi a tal da due preti nazionali, uno parroes e uopo destinati dalla pietà del negoziante livornese Benedetto Fagiuoli.

La chiesa ed il collegio di S. Sebastiano furono edificati dopo il 1633 a spese della comunità. Nel quartiere di Venezia nuova esiste la chiesa dei soppressi religiosi Trinitari Scalzi, edificata ed arricchita da un capitano delle galere granducali.

Dei conventi superstiti fuori della città di Livorno si conta attualmente il solo monastero della Madonna di Montenero. Non meno di quattro altri conventi esistevano nel capitanato vecchio, oltre il vetusto spedale di S. Leonardo di Stagno; cioè, il convento di S. Jacopo d'Acqua viva, degli Agostiniani Romitani: la Badia de'Ss. Apostoli di Nugola, dei Monaci Maurini; il piccolo claustro di S. Maria della Sambuca, dei PP. Gesuati, ed il monastero di S. Gio. Gualberto di Val-Benedetta, dei Vallombrosani. - Ved. Ac-QUAVIVA (S. JACOPO DI) BADIA DI NUGOLA, VAL-BEREDETTA, MONTE-NERO di Livorno, e Sambuca nei Monti livornesi.

Altri culti praticati, o tollerati in Livorno. - lo non starò a porre in campo la questione, se debbasi alle larghe franchigie civili della Livornina, o piuttosto ai provvedimenti che accordarono una tolleranza religiosa, il maggior concorso di gente e di ricchezze derivato a Livorno; ne giova bensì far rilevare, che le più forti case di commercio livornesi appartennero a famiglie professanti culti non cattolici, e che la massima fortuna mercantile sembra importatavi dallo spirito di tolleranza, stato costantemente mantenuto da due e più secoli in questa città. Checche ne sia, dirò che, dopo il culto dominante cattolico apostolico rooltre il maomettano e l'ebraico. Essi riduconsi ai seguenti.

1. I Greci uniti, quelli cioè di rito ordelle galere. La suddetta chiesa è uffiziata e protettore.

l'altro cappellano; ma non vi si potendo celebrare, a forma di quel rito, più d'una messa per giorno, havvi una cappella nel chiostro del locale medesimo per comodo del cappellano e dei sacerdoti forestieri dello stesso rito.

Concorrono pure a detta chiesa i preti arabi, chiamati Melchiti, i quali professano un culto consimile, e solo disseriscono dai Greci uniti in quanto che i Melchiti usano della liturgia in lingua araba, celebrano la messa con pane fermentato, e si comunicano con le due specie.

2. Gli Armeni cattolici. — Essi professano la religione cattolica romana con cerimonie diverse dal rito latino; usano della lingua armena, e consacrano in pane azimo. — La loro chiesa, dedicata a S. Gregorio, è uffiziata da tre sacerdoti, due dei quali fanno le veci di parroco; contuttoció vi possono celebrare le messe latine anche i sacerdoti della città.

3. Gli Arabi maroniti. — Esiste in Livorno espressamente per gli Arabi maroniti un monaco sacerdote del Monte Libano, che ha una cappella nel convento della Madonna dei frati Minori Osservanti. Egli dovrebbe celebrare la messa e gli uffizi divini in lingua siriaca; ma per comodo degli Arabi maroniti, che non la intendono, celebra parte della messa in Siriaco, e parte in Arabo.

4. I Greci non uniti, altrimenti detti Greci orientali, o scismatici. - Nella loro chiesa, che è sotto l'invocazione della SS. Trinità, si pratica il rito della chiesa greca scismatica, sebbene esteriormente la loro liturgia armonizzi con quella dei Greci uniti, meno che nel mano, si esercitano pubblicamente in Li. simbolo della messa si omette la parola vorno tre riti ortodossi, e sono tollerati filioque. Essi dipendono dal patriarca privatamente altri tre culti eterodossi, greco eterodosso di Antiochia; quindi il loro culto è privato.

Quantunque la religione dei Russi differisca alcuu poco dalla Greca orientale, todosso, i quali professano obbedienza al entrambe però si assomigliano perfettapoutefice romano. - La loro chiesa, do- mente nelle cerimonie, ancorchè la loro ve si esercita il culto in lingua greca let- liturgia sia per lo più praticata in liuterale, è dedicata all'Annunziazione di gua russa, o Rutena. Quindi è che uella Maria. Fu fondata fino dal 1601, quando chiesa medesima della SS. Trinità coni Greci vennero chiamati a Livorno da corrono, oltre i Greci orientali, anche Ferdinando I per impiegarli nel servizio i Russi, il di cui Autocrate ne è il espo

I Greci seismatici hanno il loro speciale cimiterio dentro la nuova circonvallazione della città, fra il camposanto vecchio ed il nuovo cisternone.

5. Gli Anglicani, o Episcopali. — Nella cappella degl' Inglesi, nella quale si usa la lingua nazionale, si esercita privatamente il culto dominante in Inghilterra, ossia l' Episcopale. Havvi un ministro stipendiato dal loro governo, comecchè in essa cappella concorrino tutte le altre sette e riti soliti professarsi dagl'Inglesi, come: Presbiterani, Metodisti ec. — Nel modo che gl' Inglesi si servono a comune di uno stesso tempio, così hanno in comune un cimiterio, situato fuori degli spalti della distrutta porta del Casone; cioè, nella parte più ridente e forse la meglio fabbricata della nuova città.

6. I Luterani e Calvinisti. — La nazione Olandese-Alemanna ebbe origine e cappella propria sotto il regno di Ferdinando I, dal quale ottenne, nel 1607, per mezzo del console della nazione Fiamminga residente in Livorno, la facoltà di erigere nella chiesa della Madonna una cappella con altare sotto l'invocazione di S. Andrea; e costà la nazione stessa ebbe anco sepoltura. Ciò dà ragione di credere, che gl' individui Olandesi-Alemanni, stabiliti nei primi tempi in Livoruo, professassero la religione cattolica, e non la protestante. - Fra i varj provvedimenti stati presi da quella casta, merita particolare menzione uno del 5 dicembre 1679, per essere quello forse il primo documento che dia a conoscere, come si associassero alla università Olandese-Alemanna, persone attinenti a diverse confessioni eterodosse. Tale fu la deliberazione di acquistare un altro luogo conveniente ad uso di cimiterio, oltre la sepoltura che l'università stessa aveva nella cappella di S. Andrea alla Madonna. Infatti il giardino ch'essa comprò nel nov. del 1683, fu ridotto a camposanto, dopo che Cosimo III, con sovrano rescritto del 18 febb. 1695, ne approvò l'uso. I membri della nazione Olandese-Alemanna goderono in passato diversi privilegii, ed il governo soleva dirigerle anco dei quesiti relativi al commercio. - ( Ved. i Regolamenti di detta Nazione stampati in Livorno nel 1832, e l' Art. Commercio di sopra riportato). Attualmente nella sala, o cappella della nazione Olandese-Alemanna, si pratica in privato il culto protestante, tanto di rito luterano, quanto calvinista e di tutte le numerose diramazioni di queste due riforme; le quali, sebbene in molti paesi disunite e avverse, in questa sala sembrano fra loro perfettamente concordi. La liturgia è praticata in lingua tedesca, e ne ha la cura un loro predicatore o ministro. — Anche gli Olandesi hauno a comune con tutti gli altri protestanti Tedeschi, Svizzeri ec. il loro camposanto, il quale è situato in fondo al Borgo reale presso il quadrivio delle Spianate.

7. I Maomettani.—Benche i Turchi non abbiano in Livorno una mosches, ne alcuna sala destinata al loro culto, pure anche a questi il tollerante governo toscano si degnò concedere un cimiterio murato, che può vedersi fuori della nuova porta a Mare, in luogo detto il Mulinaccio.

8. Gli Ebrei. — L'università, o nazione degli Israeliti è la più ricca e più numerosa fra le credenze tollerate in Livorno; ed è costà dopo quella di Amsterdam la più decantata sinagoga. — Mentre si agita ancora in Francia, in Inghilterra e in qualche altra parte di Europa la questione, se convenga conferire agli Ebrei i diritti civili, essa fu già da gran tempo risoluta e stabilita in Toscana da Cosimo e da Ferdinando I, convalidata poi dai Granduchi successori, specialmente in favore degli Ebrei che venivano ad abitare familiarmente a Pisa e a Livorno.

Non vi su per questi ultimi un ghetto proprio, ma sivvero un quartiere sugli spalti meridionali, non però circoscritto nè disgiunto dal restante della città, non ostante che da gran tempo sia stato loro concessa facoltà di acquistare e abitare case in altre strade. Solamente nella prima epoca venne loro interdetto di avere abitazione nella gran via Ferdinanda, came quella che può considerarsi fra tutte le altre la strada più nobile di Livorno.

Col volgere però degli anni, si affievolirono e quindi svanirono le cause, per le quali anche costà erano state poste alcune interdizioni agl' Israeliti. L'elemento del commercio, assorbendo in Livorno tutti gli altri elementi, ve le ha quasi affatto distrutte.

L'interdizione maggiore che colpiva in Livorno l'università giudalca era quella di non includere nella borsa del magistrato civico, fra i nomi dei benestanti, i mercanti o possidenti ebrei; talchè questi ultimi non potevano essere eletti in rappresentanti il corpo decurionale, siccome non solevano tampoco essere ammessi alle civiche stanze della città. Ma la prima interdizione fu tolta dalla saviezza di Leopoldo I, la seconda dalla cittadinanza francese; il di cui governo favorì tanto gli ebrei di Livorno da non applicare a danno loro il decreto napoleonico dei 17 marzo 1808, col quale si sottoponevano gl'israeliti dell'impero francese a certe misure per frenare i poco caritatevoli usurai della nazione.

Del resto, dopo la distruzione del tempio, e dacche il popolo d'Israello divenne vagante, forse è da credersi che non vi sia paese al pari di Livorno, in cui l'università ebraica abbia goduto mai più di una migliore esistenza civile, di una maggior quiete pubblica, di più estese onorificenze e savori. In una parola agli israeliti di questo paese non è restata preclusa altra via fuori di quella militare e del foro.

La corporazione israelitica di Livorno fino all'anno 1625 fu soggetta a quella di Pisa; dalla quale chiese ed ottenne indipendenza per sovrano rescritto del Granduca Ferdinando II. D'allora in poi i capi di famiglia raccolti in sinagoga procedettero all'elezione di 5 massari, sorta di magistrato, il quale presiede per l'economico al culto, che ha la gestione delle pubbliche aziende, che una volta conosceva delle cause civili e criminali, le quali insorgevano tra i loro nazionali, eccettuate peraltro quelle che portavano alla pena capitale, o a punizioni infamanti, e le cause dove intervenivano come parte individui di altra religione. Ma questo privilegio di fare gli ebrei da giudici pelle cause criminali fu tolto dal Granduca Leopoldo I, che limitò le attribuzioni dei massari ai giudizi civili e commerciali con l'appello all'auditore del governo, finchè tal privilegio fu abolito dal governo francese.

La popolazione dei sette culti qui sopra nominati non figura in Livorno, appena per una quarta parte in paragone di quella israelitica; la quale ultima stà attualmente in confronto della popolazione cattolica livornese, come uno a dodici.

Nella statistica della popolazione del Granducato redatta nell'anno 1745, quando tutta la popolazione di Livorno, dentro le mura, contava 3836 famiglie con 28040 abitanti, la cifra degli ebrei figura per 993 famiglie contenenti 8988 individui, nel tempo che gli eterodossi non erano più che 166 abitanti ripartiti in 33 famiglie.

Inoltre dallo stato dell'auime del 1790 apparisce, che la popolazione della città di Livorno, esclusi i passeggieri, e i condanuati ai pubblici lavori, nello stesso anno non superava 30349 abitanti, quando di questa stessa cifra facevano parte 8800 tra ebrei ed eterodossi.

Finalmente nell'anno 1837, essendosi numerata la popolazione di Livorno dentro la nuova circonvallazione, senza far conto dei forestieri e dei forzati, ascendeva essa a 59564 abitanti, mentre quella della università israelitica non appariva più che di 4497 ebrei. Il qual ultimo numero d'israeliti trovavasi ripartito in 1350 fuochi, tra i quali si noveravano 687 famiglie miserabili, sussidiate dall'università o da sovvenzioni private.

Se da un lato non dobbiamo avventararci in ipotesi sal numero degl'israeliti primitivi venuti familiarmente a Livor. no, dall'altro lato non possiamo negare il loro vistoso e progressivo aumento nella prima metà del sec. XVII, tostochè nell'archivin della Comunità di Livorno (Filza r a pag. 812) esiste la seguente nota delle bocche di quella città,

Anno 1633

Bocche di Livornesi non Ebrei compresi dentro la città di Livorno nell'anno 7942 Bocche di Ebrei nell'anno stesso 700

8642 Anno 1642 Bocche esistenti in Livorno nel marzo dell'anno fior. 1642. N.º 10326 Ebrei non compresi in detta numerazione . . . . . . . . . . . . . . . 1175 Parte della soldatesca della guarnigione sparsa per la città, e-

scluso il presidio delle for-

Somma e segue . Nº 12140

6; 1

TOTALR Abit.

'erzati nel Bagno (ne può dar nota lo scrivano di quello). . . . » tel nuovo accrescimento di Livorne......... ?ersone che sono nel Porto sopra i vascelli: (non si sono numerate perekè vanno e vengono) . . . »

Totale degli Abitanti in Livorno e borghi . . . . N.º 12302 Fuori di Livorno, nel Capitanato vecchio (anno medesimo 1642) » 827

> Totale degli Abit. della Com. di Livorno nel 1642. . N.º 13120

Nella filza dell'archivio medesimo fu notato il numero degli ebrei stabiliti in Livorno nel 1645, i quali ascendevano già a 1250 persone; sicchè dal 1633 al 1645, vale a dire nel breve periodo di 12 anni, la popolazione israelitica di questa città si sarebbe aumentata quasi del doppio,

CENSIMENTO degli ebrei di Livorno eseguito in diverse epoche, estratto dalle note ufficiali di quella sançelleria israelitica,

| AD<br>ANNO<br>COM-<br>PITO | Ebrei<br>nati | Ebrei<br>morti | Matri-<br>monf<br>di<br>Ebrei | Totale<br>della<br>Popola-<br>zione |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1738                       | 91            | 72             | 45                            | 3476                                |
| 1758                       | 84            | 149            | 39                            | 3687                                |
| 1,84                       | 75            | 79             | 37                            | 4327                                |
| 1806                       | 105           | 131            | 36                            | 4697                                |
| 1808                       | 121           | 111            | 53                            | 4963                                |
| 1817                       | 105           | 124            | 43                            | 4633                                |
| 1833                       | 116           | 117            | 42                            | 4701                                |
| 1836                       | 134           | 107            | 30                            | 4497                                |
|                            |               |                |                               |                                     |

La superiore tabella pertanto ci darebbe a divedere, che la popolazione israelitica in un secolo non si accrebbe appe-

Riporto . . Abit. N.º 12146 na di una quarta parte, mentre nel periodo medesimo la popolazione cattolica quasi triplicò la sua cifra. Resterà a sapere, se i calcoli sono stati in ogni tempo esatti, e se chi comandò la formazione dei respettivi censimenti possa essere stato mai, e per parte di chi, nelle sue aspettative defraudato.

> Prospetto comparativo degli ebrei di Livorno negli anni 1745 e 1837.

| Опио | Liberi | Libere | Coniugali<br>de' duo sessi | Fami-<br>glie |
|------|--------|--------|----------------------------|---------------|
| 1745 | 3250   | 3445   | 2295                       | 993           |
| 1837 | 1308   |        | 1975                       | 1106          |

Delle 1106 famiglie israelitiche esistenti nel 1837 in Livorno, più di una quarta parte è stata registrata nel ruolo di mendicità, sovvenuta come si disse, da sussidi mensuali o a determinate ricorrenze, nel tempo che una parte delle medesime è soccorsa da beneficenze private.

Quasi la decima parte degli ebrei pos-- siede beni stabili in Livorno, e circa 4 quinti di loro vi hanno anche domicilio. I tassati dalla camera di commercio, nel 1837 erano 245, e quelli paganti la tassa di famiglia 473. - I negozianti benestanti, i banchieri e quelli esercenti traffici maggiori, o professioni liberali, nel 1837, ascendevano a 486 notabili; gli altri meslieranti ammontavano a 923 persone; fra tutti 1409 individui.

Nel corso dell'ultimo triennio (dal 1834 al 1837) malgrado l'esempio dato da molti ebrei, nella costruzione di fabbriche intraprese sotto l'aspetto di speculazione commerciale, il numero dei proprietarii israeliti non si mostra accresciuto, nè in proporzione assoluta, nè in relativa. Trovasi solamente nella loro statistica economica un qualche aumento nella massa generale dell'entrate; ma niun fatto dimostra che l'impiego del denaro in immobili abbia presentato mai agli israeliti delle grandi allettative.

bilite costà i lucrosi affari che esse facevano mediante i hanchi di scontisti, parificati dopo l'apertura della Banca di sconto. Alla qual Banca si affrettarono molti ebrei di assosiarsi col prendere quante più azioni potevano. Donde ne consegui, che di 2491 azioni dalla Banca medesima dispensate, ne furono in un fiat

assorbite 915 dagli israeliti, 445 delle quali spettanti a case livornesi.

Stabilimenti Pli, e di pubblica-carità esistenti in Livorno. — Fra le prime istituzioni di beneficenza sono da noverarsi gli ospedali destinati a prestar soccorso alla languente umanità. — Livorno non ne contava meno di quattro innanzi che Leopoldo I li riunisse nei due superstiti, cui più tardi fu anche aggiunto lo spedale di Osperoasione destinato alle malattie contagiose. Del primo spedale di Livorno sotto l'invocazione di S. Ranieri

del secolo XIV. Esso venne accresciuto di beni nel 1671 con quelli del soppresso convento dei Gesuati alla Sembuca, finche per ordine del Granduga Leopoldo I, nel 1778, fu anch'esso incorporato allo spedale delle donne, sotto il titolo della Misericordia: e ciò nel tempo che l'ospedale di S. Barbera, riservato si militari, restò riunito a quello superstite di S. Antonio. Quest' ultimo, destinato per gli momini, fu edificato nel principio del secolo XVII nel bel centro della città, ed ai

secondi piani di casa; quindi fu progres-

sivamente accresciuto di altre corsie di-

sposte in differenti direzioni e livelli, nè

troppo ventilate. Trovasi assistito fino quasi dalla sua origine dai Benfratelli,

incontransi memorie fino dal principio

istituiti da S. Giovanni di Dio.

All'ospedale degli uomini precede di pochi anni quello nominato della Misericordia, perchè deve la sua origine alla pia associazione di questo nome, a quella stessa caritatevole congregazione, fondata nel 1595 con lo scopo filantropico e con i regolamenti presi dalla madre di tutte le arciconfraternite di cariti, da

Questa di Livorno, negli auni 1834 e 1837, acquistò nuovi titoli alla pubblica riconoscenza, e pareggiò in zelo ed in cristiane virtù la Misericordia fiorentina all'epoche delle pestilenze più micidiali,

quella cioè della Misericordia di Firenze.

Oltre il prestare assistenza ed accorrere in tutti i casi fortuiti di disgrazia, o di morti improvvise che avvengano nelle pubbliche strade, la stessa confraternita procura sociorsi spirituali e temporali ai carcerati, mediante una deputazione che porta il ben meritato titolo di Bisonomini; e l'unico sno assegnamento per supplire alle spese consiste nelle questuc, erogandone l'avanzo a soccorrere le famiglie bisognose che restano vittime di qualcuno di quei casi disgraziati.

Monti Pii. Livorno possiede due ricchi Monti Pii, stati eretti in due tempi diversi; al primo dei quali, fondato nel 1626 dal Granduca Ferdinando II, fu aggiunto nel 1681 un secondo Monte di Pietà per sovrano rescritto di Cosimo III. Essi trovansi riuniti in un solo e vasto editizio, appositamente fabbricato in via Borra, ed aperto nel 1708 sotto il duplica nome di Monte Rosso e di Monte Nero. Furono inoltre instituiti tre Vetturini, volgarmente detti Montim, per soddisfare in tutti i giorni anche festivi alle urgenze dei bisognosi.

Fra gli stabilimenti di pia beneficenza sono pure due Case Pie, che una destinata a sottrarre dalle funeste conseguenze della miseria le fanciulle della classe del popolo nel così detto Luogo Pio, e l'altra i poveri orfanelli nella Casa del Refugio.

Alla prima fu dato principio nel 1682 con caritatevoli sovvenzioni del cittadini. Tre anni dopo Cosimo III, per rescritto del 16 marzo 1685, assegnò al Luogo Pio tutto ciò che avesse potuto fruttare il diritto di registro delle polizze di sicurid. Nel 1714 restò compita l'ornatissima chiesa contigua, nella quale leggesi la seguente iscrizione.

guente iscrizione.

Pauperum Templum, Pauperum Patris, qui Deus est, Domicilium veneruri, Cosmi III M. E. D. Regii Pauperum Patroni in hoc Templo excitando, et demirare munificentiam, et imiture.

A. D. 1714.

Nalla prima esse abbem per guelebe

Nella prima casa ebbero per qualche tempo ricetto i ragazzi poveri dei due sessi, e perciò era chiamata la Casa Pia dei poveri mendicanti, ma in progresso di tempo essa fu limitata alle sole fanciulle povere, oppure orfane.

Trovavasi di ragazzi oziosi, figli di miserabile gente, quasi piena la città, quano il governatore di Livorno, Carlo Giori, mosse a pietà molti de' principali egozianti, acciocchè concorressero all'ezione di una fabbrica per accogliervi uei garzoncelli, alimentarli ed istruirli elle arti e mestieri più comuni, col preipuo lodevolissimo seppo di destinare poi maggior numero di essi al servizio della iarina toscana.

Dalla clemenza dell'augusto Granduca rancesco II fu ottenuta la permissione i erigere a tal uopo nel luogo del primo imposanto di Livorno la fabbrica preettata, per la quale fu posta la prima piem il di 4 maggio 1755, e, dopo compita, stole il nome di Casa del Refugio.

In questo stabilimento concorse efficaemente la generose pieta dei Livornesi into che, nel 1760, vi erano già raccolti alimentati circa 500 orfanelli e ragazzi el povero, i quali per la maggior parte urono impiegatioulle navi per far da mainaro e il restante per garzoni di bottega.

Dice tutto l'iscrizione collocata sopra a porta dello stabilimento. Eccone copia: Imp. Caes. Francisco P. F. Aug. M. Ururiae Duce, publicae felicitatis Ptoraggiore Adnuente, Pueris Orfanis, et nopibus alendis, Vagantibus congregan lis, Rudibus instituendis, quo formentur nores, tranquillitas constet, artes et neotiatio civitatis augeantur, Liburnenses, onlata pecumia, prochotrophion aedifiandum curavere; Anno Cristi ortu 1756.

Entra finalmente a far parte (sebbene indirettamente) dell'istituto di pubblica beneficenza la cassa di risparmio aperta in Livorno dopo quella di Firenze, il cui copo economico-morale è quello di allettare l'artigiano a depositarvi quell'obolo, che ai necessarii bisogni nei suoi giornalieri guadagni gli avanza, per riaverlo on frutto al giorno delle più pressanti me urgenze.

Stabilimenti d'istruzione pubblica. 🛶 Lo stato delle lettere e delle scienze, per verità, non si può dire che nei tempi angredire col secolo, talchè anche in genere di pubblica istruzione sembra ch'essi non voglino restare indietro alle altre piu enspicue citta.

Vediamo quello che era Livorno sotto questi due rapporti nei secoli trascorsi, e vediamo quello che è attualmente.

Le prime scuole pubbliche furonoquelle aperte sine dal 1633 in S. Sebastiano a carico della Comunità, la quale, per mostrare la sua gratitudine al PP. Barnabiti chiamati a Livorno dall'arcivescovo di Pisa Giuliano dei Medici che vi fondò la suddetta chiesa, volle affidare alla loro cura l'istruzione dei giovanetti nella liugua latina, nelle lettere, nella fisica ec-Quindl, nel 1780, dal palazzo comunitativo fu trasportata nello stesso locale la pubblica biblioteca, che conta il suo principio dall'anno 1765, e che ve gradetamente accrescendosi a spese della comunità, contandovisi adesso da circa 6000 volumi.

La Comunità di Livorno oltre le scuole di leggere, scrivere e abbaco stabilite nel collegio di S. Sebastiano, provvede alla istruzione elementare della popolazione degli antichi subborghi, ora compresi nel nuovo cerchio della città, mediante quattro scuole primarie, due per i maschi e due per le femmine.

Istituto del Paradisino. 🛶 L'origine di questa scuola per le zittelle rimonta solamente all'anno 1746, quando per le cure del preposto Alamanni essa fu aperta alle fanciulle di varie classi del popolo.

Vent'anni dopo il governatore di Livorno, March. Bourbon del Monte, acquistò e ridusse per il nuovo istituto un palazzo in via S. Francesco, che portava il distintivo di Paradisino. Soppresso in seguito per debiti l'istituto, fu ripristinato nel 1809 sotto il medesimo nome di Paradisino, coll' addosearsi gran parte del mantenimento la Comunità di Livorno, che gli assegnò, da primo una casa in Venezia muova, e quindi, nel 1811, una porzione del già convento dei Gesuiti. isti fosse molto florido in Livorno, come Nel 1815 il conservatorio ricevè zaggiori non lo è generalmente nelle piazze mer- garanzie dal Granduca Ferdinando III cantili, meno il caso che queste sieno che gli destinò altri soccorsi, affidandone illusimente, oppure lo fossero una vol- la sorveglianza a una deputazione prese-4, città capitali, come Londra, Pietro- duta dal vescovo. Finalmente l'Augusto burgo, Stocholm, Napoli, Genova, Ve- regnante, oltre al compartirgli muovi susnetia ec. — I Livornesi peraltro hanno sidi, ha fatto ampliare il locale, dopo averlatte le disposizioni per camminare e pro- lo sgravato della spesa annua della pigione.

Nell'istituto del Paradisino si raccolgono tre ordini di fanciulle; quelle di prima classe vi hanno convitto; nella seconda classe sono comprese le giovinette civili che pagano un discrete salario alle maestre; il maggior numero peraltro spetta alla terza classe delle figlie di artigiani e del povero. Quest'ultime attualmente ascendono a circa 300, quelle di aeconda classe sono poco più di 40, e sole cinque si contano di fanciulle a convitto.

Scuole di carità de' Ss. Pietro e Paolo. - Poco diverso dal precedente, e con lo scopo medesimo d'istruire cristianamente e civilmente le figlie dei Livoruesi di tutte le classi, su sondato da un ecclesiastico pieno di zelo e di carità, con le elemosine da esso raccolte nelle predicazioni, con i larghi sussidii ottenuti dalle Granduchesse Maria Anna e Maria Ferdinauda, e con l'assegno annuo di 2300 lire, concesso dal Granduca regnante alle istanze del suo fondatore. È questi il prete Giovan Battista Quilici, il quale nel 1828 quori degli spalti orientali, previa sacra solenne funzione, pose mano all'edificazione del locale, il quale già da un anno trovasi aperto al caritatevole asilo.

Lo scopo delle scuole di carità consiste nel fare apprendere alle fanciulle di ogni condizione ed età un'educazione religiosa e letteraria, ma specialmente nell'addestrarle a seconda della loro classe uei lavori femminili. - L'istruzione è gratuita; benst le figlie dei benestanti retribuiscouo una mensuale spontanea oblazione, la quale viene impiegata (come nei conservatori delle Sulesiane) per dispensare giornalmente il vitto alle povere fanciulle, o a quelle di civile condizione decadute. Attualmente il numero delle alunne giunge quasi a 300, delle quali contansi un cento fra benestanti e artigiane, e 200 della classe povera. Le maestre che le assistono attualmente non sono più di dieci.

Istituto per la marina e per i cadetti di artiglieria. — L'istituzione delle guardie marine nel Bagno vecehio di Livorno porta la data del 1766, quando Leopoldo I, con rescritto dei 25 marzo, ordinò la seelta di 12 giovani di famiglie distinte da impiegarli nel servizio della marina di guerra della Toscana, farli esercitare sulle navi armate in tempo di campagna, e in

tempo del dimermo poterli istruire nella matematica, nella nautica teorica, nella storia, geografia, disegno di fortificazioni, lingua francese e inglese, come anche nel maneggio delle vele e del cannone. Oltre a ciò, nel 1769, lo stesso Granducz erdinò l'istituto per 12 cadetti militari in apposito locale, nella Fortezza vecchia di Livorno. - Essendo stati col variare dei tempi soppressi entrambi cotesti istituti, essi vennero in qualche modo da Perdinando III ripristinati, quando nel 1816 fu assegnato ai cadotti ascritti al battaglione di artiglieria l'antico locale delle Fortessa vecchia, mentre le guardie marine, senza obbligarle a dimorare in Livorno, ebbero facoltà d'iniziarsi nelle dottrine opportune nei varj collegj e licei del Granducato, e quindi completare il loro corso teorico della nautica e della matematica in Liverno.

Scuola di architettuse ed ornato del eav. Carlo Michon. — Ecco un'altra utile istituzione degna del secolo XIX, istituzione la quale onora il cuore e la mente dell'uomo benemerito che nel 1825 la fondò, e che a tutto suo carico la mantiene, mediante l'assegno di un capitale fisso di lire 34500, oltre la gratificazione anua di lire 700 ch'egli stesso, in aumente alla prima, và compartendo agli zelatti maestri del suo istituto.

È una scuola (utta destinata ad istruire i giovinetti ed a perfezionare gli artigiani nei mestieri meccanici, sieno maestri muratori, ebanisti, legnajuoli, scarpellini, cesellatori, pittori di riquadrature, tappezzieri, agrimensori, ec. Al qual fine ricevono gli alunni in questa scuola lezioni di geometria teorica e pratica in quella parte ehe riguarda direttamente l'architettura e l'agrimensura, e più, lezioni di diseguo, di ornato, di architettura, di agrimensura ec.

Il numero degli scolari fu in origine limitato fra i 12 e i 18 giovanetti, dell'età almeno di 12 anni, purche nativi o domiciliati in Livorno e suo distretto: ma il numero che vi concorse non fu mai minore di 28 a 30 aluani.

La souola è provvista non solo di arnesi necessari per le lezioni di agrimensura e le livellazioni, ma possiede libri, disegni, stampe e bassirilievi confacenti allo scopo. Alla fine di ogni biennio il maestro di ormato presenta al fondatore e direttore dell'istituto, cav. Michon, la nota degli alunni capaci di concorrere ai premi, consistenti in una medaglia di argento del valore di 40 paoli fatta coniare espressamente. — Livorno già risente l'utilità di questa istituzione, avvegnache più di cento allievi sono oggi in grado di esercitare con gusto e capacità le arti e mestieri di sopra accennati.

Insegnamento mutuo. — Questo istituto di carità reciproca può dirsi a buon
diritto il modello delle scuole primarie
dell'insegnamento infantile, sia per la
generosa concorrenza di coloro che lo
mantengono, sia per la buona disciplina che vi si pratica, come anche per il
numeroso concorso dei figli più poveri
del popolo, e per la proprietà e comodità dello spazioso locale a tal effetto nel
1836 edificato.

Dei progressi di cotesto istituto, dello stato suo economico, e dei provvedimenti che si vanno preudendo da una società composta di circa 140 individui, rende conto annualmente nel giorno della distribuzione dei premj agli alunni meritevoli il segretario della stessa società, mediante un discorso che suole darsi alle stampe.

Asili infantili. — Anche questo moderno ricovero dell' infanzia indigente va facendo vistosi progressi, mercè lo spirito di filantropia, gli ottimi sentimenti di alcuni cittedini ed una esemplare carità di melte signore, le quali in numero di 120 concorrono ad alimentare e nobilitare si bella fondazione con sostenerne le spese, provvedere ai bisogni, offrire in dono i lavori delle loro mani, ed assistere a turno le sale di asilo. La prima sala fu aperta nel sett. del 1834, in via S. Carlo, dove tuttora esiste. Il metodo che vi si pratica è modellato su quello dell'asilo infantile ch'era già stato aperto in Pisa.

Nel 1836, fu aperta una seconda sala di asilo in via Erbosa. — Circa 200 sono i fanciulli del povero stati accolti nei due ricoveri di carità, diretti da esperte affettuose e pasienti maestre, intente ad insinuare in quelle innocenti creature buoni principi di educazione, dietro la scorta dell'esperienza e della ragione.

Istituto dei padri di famiglia. — Nuovissimo e veramente meritevole di elogio

è l' istituto letterario che su aperto in Livorno il primo agosto dell'anno 1833 da una società di padri di samiglia benestanti, con la mira di sare educare nelle lettere e nelle scienze i propri figli, invigilando a turno essi medesimi alla letteraria loro educazione, a cominciare dall'età infantile sino alla loro prima giovinezza.

Gabinetto letterario. — Fu aperto in piazza d'arme a Livorno nel 1823 dai sigg. prof. Giuseppe Doverj e dott. Giuseppe Gordini, con lo scopo di riunire in un centro comune le notizie dei più lontani paesi, le cognizioni di ogni progresso, i lumi di ogni scoperta, i resultati di ogni ramo scientifico, le cose d'ogni letteraturs.

Cotesto gabinetto letterario divenne infatti per sua natura il nucleo, dal quale germogliarono e sorsero diverse istituzioni filantropiche, le quali sotto i nomi di società medica, di società pel mutuo insegnamento, di quella per gli asili infantili, dei padri di famiglia, e della cassa di risparmio, naquero successivamente ed anche acquistarono forza e vita in cotesto stabilimento.

Accademia Labronica. — Quest'accademia di scienze, lettere ed arti venne istituita ed approvata con sovrano rescritte dei 19 novembre 1816, ed il civico magistrato l'autorizzò a tenere le sue pubbliche adunanze nel salone comunitativo. Languiva ancora fanciulla quando, nell' aprile del 1837, credè di rinvigorirsi col rifondere i suoi statuti e coll'allargare le sue attribuzioni, proponendosi di promuovere in patria l'incoraggiamento, la propugazione delle cognizioni teoriche e pratiche, scientifiche ed artistiche, riguardanti l'industria, il commercio, l'agricoltura e qualunque altro ramo di economia pubblica e privata.

L'Accademia è fornita di una biblioteca di circa 6000 volumi, dono per la maggior parte dei suoi membri, e precipuamente di due benemeriti soci defunti, il dottor Gaetano Palloni, ed il di lei primo presidente, Pietro Carcuti.

Non diró delle varie accademie letterarie che sono nate e morte in Livorno in diversi tempi, come quella de' Dubbiosi, eretta nel 1644, e l'altra che ghi succedè con il nome degli Aborriti, della quale contasi un volume di produzioni

in versi, dedicato a Cosimo III sotto il scopo di accennare il movimento di quel titolo di Gioje poetiche per la liberazione di Vienna.

A queste due estinte di languore tennero dietro nel secolo XVIII le accademie dei Compartiti, degli Adeguati, degli Affidati, dei Toscolidi, e infine quella che figurò ai tempi del governatore di Livorno March. Carlo Ginori, e del preposto archeologo Filippo Venuti; la quale accademia prese per titolo i Curiosi della Natura.

Finalmente l'unica superstite fra quelle nate nei secoli XVII e XVIII è l'accademia dei Floridi, che ebbe vita dopo l'anno 1797. - Essa è degna di menzione e di lode, perchè fra gli altri oggetti che si propose vi fu quello di stabilire e mantenere a benefizio del pubblico due scuole, una di nautica e l'altra di lingua inglese; di provvedere i migliori giornali politici esteri per comodo del commercio; di dare due volte l'anno accademie di musica o di poesia. - Possedeva a tal uopo un vasto e magnifico locale accento al tentro- poete in Giovanni dei Gamura, succeduto nuovo che su eretto nel 1806. Quello denominato il Giardinetto è stato di recente ricomprato da una nuova Accademia, detta del Casino, che le sa restaurare e ripristinare all'antico uso.

Anche l'altro textro pubblico di Livorno fu eretto nel secolo passato da una società di filodrammatici, denominata gli Avvalorati.

Il più moderno di tutti è il teatro diurno,o l'Arena, edificato nella parte orientale della città fuori degli antichi spelti.

Livorno ebbe pure i suoi giornali letterarj. Nel 1752 si diede opera alla mensuele pubblicatione del Magassino Italiano, il quale dopo un anno prese il titolo di Magassino Toscano, ed ebbe vita fino al 1757.—Sotto nome di Mercurio delle Scienze mediche comparve nel 1823 un giornale bimestrale, compilato e temuto vivo per cinque anni da un numero di membri della muova società medica di Questa città.

Finalmente vive chorisce in Livorno un giornale ebdomadario che non si occupa di letteratura, nè di scoperte, nè di scienze, ma unicamente del commercio. Talcè il titolo di quello compilato sino dal 1822 de Luigi Nardi, che si pubblica sotto la censura della Camera di commercio. Ha per

mercato, i preszi correnti di varii generi, il corso de cambii, il valore delle monete estere, e le osservazioni sul deposito, andamento e vendita delle mercanzie diverse nel porto-franco di Livorno, oltre i movimenti dei porti esteri, gli zvvisi e le leggi sul commercio dei paesi che trafficano con Livorno medesimo, e core simili.

Quauto agli uomini scienziati e di lettere la lista dei Livornesi non è molto lunga, se pure non si voglia riempire di nomi sotto la mediocrità. — Trovansi alcuni di questi negli elogi pubblicati del P.Giovan Alberto De-Saria, livernese egli stesso, state professore di filosofia in Pisa. -- Citerò fra i più distinti un Giacinto Cestoni, naturalista che meritò l'amicizia e le lodi di Francesco Redi; citerò fra i meno antichi un poeta compito in Salomone fiorentino, un sobrio letterato in Ranieri Calsabigi, un classico cruscante nel bibliografe Gaetano Poggiali, un esimio maestro di violino in Pietro Nardini, un fortunato nella corte Cesarea si gran Metastasio, Fu un eloquente oratore sucro monsig. Roberto Ranieri Costaguti, vescovo di molte doti fornito; con due Baldasseroni, cioè Pompeo, autore dell'opera sulle Leggi e Costumi del cambio, l'altro, Ascanio, scrittore del Dizionario commerciale e del Trattato delle operazioni marittime. - Vuole la modestia che io non parli di alcuni livoruesi viventi, per dottring e per operè esimie da essi date alla luce, al pari che per azioni, meritevoli di non compri elogi.

Stabilimenti pubblici relativi al commercio. - Sebbene all'articolo Commercio siasi dato un breve cenno degli stabilimenti pubblici destinati al commercio di Livorno, pure dirò non senza maraviglia che una piazza mercantile, qual'è Livorno, dove il commercio è le scope principale, e quasi l'unico pensiero dei Livornesi più facoltosi, fu lungo tempo priva non solo di un tribunale di commercio composto di negozianti, ma ancora lo è di un edifizio destinato alla Borsa; sicomme può dirsi, contare essa da pochi anni una Camera di commercio, e da poco più di un anno una Banca di sconto.

Fa tuttora le veci di Borsa una pubblica strada (viz Ferdinanda) nel punto più frequentato della città (la Tromba;

ia vicinanza della Darsena. Costà nelle ore della mattina si trattano i principali negozii; costà si fanno gl'incanti, costà si fissano le compre, le vendite, i cambj, ec. - Esiste bensì un locale chiamato le Stanze dei pagamenti, stabilimento forse unico nel suo genere, che offre un comodo grandissimo e disbrigativo ai negozianti, perchè vi si eseguiscono tutti i pagamenti di cambiali, di mercanzie, ec. in tre determinati giorni della settimana; ed è costà dove concorrono insieme debitori e creditori, i quali, mediante una reciproca compensazione ai ragionieri e cassieri delle Stanze, trovano gli uni e gli altri facilitate grandemente le operazioni di cassa le più laboriose e complicate, qualora eseguire si dovessero nei respettivi banchi, o individualmente.

La Camera di commercio, istituita nel principio del secolo corrente, è composta di 12 negozianti, che cambiansi di due in due anni, scelti fra i notabili indigeni e quelli delle varie nazioni, purchè siano da qualche tempo domiciliati in Livorno. Cotesta Camera, che è la rappresentanza legale del commercio, corrisponde col governo per tutti gli oggetti di sua sfera. Ha la soprintendenza alla polizia della Banca o Stanze dei pagamenti, come pure sopra i sensali o mezzani della città e porto di Livorno.

Attualmente il Tribunale di commercio è formato dell'antico Magistrato consolare di Pisa, che venne nel 1816 traslocato in Livorno. Questo, oltre le cause civili, giudica in prima istanza quelle di commercio sulle tracce del codice francese, salve alcune modificazioni.

Inoltre nell'anno corrente 1838, è stato aperto in uno dei tre palazzi della piazza d'arme, di fronte al duomo, un vago casino di commercio che conta 200 mercanti contribuenti. — Si stà pure trattando di erigere una gran società per le assicurazioni marittime, per gl'incendi, e per la vita dell'uomo, alla quale società corre voce che si voglia dare il nome esotico di Llord toscano.

Monumenti d'arte. — Per le ragioni di sopra avvertite Livorno conta pochi monumenti di belle arti degni di fissare l'attenzione dei suoi cultori.

Primo di tutti, e sorprendente monumento, è quello davanti alla darsena fatto

innalzare da Cosimo II alla memoria di Ferdinando I suo padre, dove, in una piazzetta troppo angusta ergesi la statua pedestre del fondatore della prima città, scultura in marmo dell'artista fiorentino Giovanni dell'Opera. Alla sua base vi sono incatenati quattro schiavi di bronzo colossali, di età e di atteggiamenti diversi, gettati dallo scultore carrarese Pietro Tacca; e questi soli costituiscono tal monumento che non disdirebbe a una Roma.

Fra le opere architettoniche contansi gli Acquedotti di Colognole, ed il grandioso Cisternone, entrambe le quali rammenteranno ai posteri che, se i toscani del medio evo giunsero con le loro opere artistiche quasi a pareggiare gli antichi, i toscani moderni hanno saputo emulare quello della capitale del mondo, quello che a preferenza dogli altri popoli si distinse specialmente nella costruzione di anfiteatri, di acquedotti e di strade militari.

È altresì vero, che mancava a Livorno l'acqua dei pozzi da potersi dire potabile, allora quando nella prima fondazione a un tal difetto fu provveduto, non solamente pol raccogliere quelle piovane in pubbliche cisterne, ma col portare in città per mezzo di un acquedotto della lunghezza di circa miglia quattro le acque perenni della collina di Limone. — Ma neppure queste sorgenti riescirono allo scopo che desideravasi, stante la copia del tartaro ch' esse contenevano e che strada facendo depositavano. Quindi è che nel dicembre del 1791, il Granduca Ferdinando III incaricò varii ingegneri di visitare i territori di Popogna e di Colognole, nel primo dei quali furono trovate sorgenti che gettavano 156 barili di acqua per ora, mentre quelle di Colognole si calcolò ehe avrebbero fornito 400 barili d'acqua per ogni ora. In conseguenza di ciò fu emanato da quel Granduca il motuproprio dei 7 nov. 1792, per l'esecuzione dei puovi acquedotti e annessi, appoggiandone in seguito la grandiosa spesa (salita a più che 4 milioni di lire toscane) per metà al R. erario, e per l'altra metà alla Comunità di Livorno.

Potrei annoverare, fra gli stabilimenti di pubblica utilità, i varii edifizi ad uso dei bagni di mare, i quali richiamano a Livorno nell' estiva stagione numeroso concorso di gente di vario ceto, di vario sesso e di diversa patria, Livorno è residenza di un vescovo suffraganeo dell'arcivescovo di Pisa, di un governatore civile e militare, presidente del dipartimento di sanità, comandante supremo del littorale toscano, dei cacciatori volontari di costa, e dell'I e R. marina. Egli è assistito da un auditore di governo faciente le veci di vicario regio. Vi suole stanziare un reggimento di truppe di linea, una compagnia di artiglieri del genio, e una di cacciatori.

Evvi un ufizio della marina mercantile, un magistrato civile e consolare, una camera di commercio, due commissarii di polizia, un ufizio di esszione del registro, uno per la conservazione delle ipoteche, e vi si trova un ingegnere di circondario,

#### DIOCEST DI LIVOREO

La Diocesi di Livorno non è più antica dell'anno 1806, quando, ad istanza della Regina reggente l'Etruria per S. M. Carlo Lodovico, il pontefice Pio VII, con bolla data in Roma li 25 sett. di quell'anno, eresse il nuovo vescovado di Livorno, distaccando la sua insigne collegiata con altre quattordici perrocchie dalla giurisdizione ecclesiastica della chiesa primaziale di Pisa.

Il perimetro del vescovado di Livorno, se si eccettuino alcune chiese in Val-di-Tora, come Vicarello e Golle-Salvetti, rimaste alla diocesi pisana, può dirsi modellato a un di presso su quello della giurisdizione politica e civile del capitanato nuovo di Livorno; mentre la Diocesi di questo nome oltre il territorio della sua comunità, comprende quello di Rosignano, e fabbricate di nuovo.

una gran perte del distretto comunitativo di Colle-Salvetti.

Appartengono alla comunità di Livorno, dopo la sua chiesa cattedrale, le cure suffragance della Madonna, di S. Giov. Battista, di S. Caterina, di S. Sebastiano, di S. Ferdinando, di S. Francesco in fortezza, e le 4 nuove parrocchie di S. Andrea, di S. Benedetto, della SS. Trinità, e dei SS. Pietro e Paolo, tutte dentro la città. Sono inoltre nella campagna tre parrocchie suburbane; cioè, S. Matteo fuori della barriera fiorentina, S. Martino in Salviano fuori della porta maremmana, S. Jacopo in Acquaviva. e.S. Lucia ad Antignano fuori della porta a mare. Sui monti poi livornesi si contano le parrocchie della Madonna di Monte Nero e di S. Gio. Gualberto di Val-Benedetta. Appartengono, in quanto alla giurisdizione economica, alla comunità di Colle-Salvetti, ma per l'ecclesiastica alla Diocesi di Livorno le parrocchie della Natività di Maria di Castell' Anselmo, dei SS. Martino e Giusto alle Parrane, de'SS. Pietro e Paolo a Colognole, de'SS. Cosimo e Damiano a Nugola, e di S. Ranieri alle Guasticce.

Spettano alla stessa Diocesi le parrocchie di S. Stefano a Castelnuovo della Misericordia e di S. Giovanni a Rosignano, entrambe comprese in quest' ultima comunità.

La Diocesi di Livorno, dalla sua erezione in poi, è stata aumentata di dieci parrocchie, parte delle quali furono cure succursali della sua cattedrale, mentre alcune altre chiese parrocchiali si vanno attualmente edificando, o già sono state fabbricate di nuovo.

PROSPETTO DELLA POPOLAZIONE della Comunità di Liptorno a tre epoche diverse,

| Анно |      | fem.  |       | fem.  | oonsuu.<br>dei<br>2 sessi | ECCLE-<br>SIASTICI<br>dei<br>2 sessi | HON CAT- | Totale<br>delle<br>famiglie | Totale<br>della<br>Popolaz |
|------|------|-------|-------|-------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1551 | _    | -     | _     | _     | _                         | _                                    | _        | 194                         | 2 56a                      |
| 1745 | 1971 | 1807  | 6989  | 6460  | 3778                      | 369                                  | 11160    | 4512                        | 32534                      |
| 1837 | 9777 | 14744 | 10050 | 12109 | 22781                     | 306                                  | 6419     | 11658                       | 76186                      |

|                             | ١         |             | MASCH    | CHI                        |                            |                  |           | FE          | N M      | INE        |                   | DK                     |                      | DE                    | DELL                    |
|-----------------------------|-----------|-------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| PARROCCHIE                  | CONIUGATI | ADULTI      | IMPUBERI | EGGLESI ASTIGI<br>SEGGLARI | ROCLESI ASTICI<br>REGOLARI | CATTOLICI<br>MOM | CONTUGATE | ADULTS.     | IMPUBARE | rel igiose | NON<br>CATTULICAN | NUMERO<br>LLE FAMIGLIE | TOTALE<br>DRI MASCRI | TOTALE<br>LLE FEMMINE | TOTALE<br>A POPOLAZIONE |
| CATTEDRALE                  | 1145      | 1105        | 954      | 36                         | ı                          | 163              | 1233      | 1683        | 876      | -          | 104               | 1540                   | 3403                 | 3896                  | 7299                    |
| Annuaziazione               | 61        | 20          | 9        | -                          | ď                          | I                | 7         | 7           | 20       | 1          | 1                 | 22                     | 58                   | 37                    | _                       |
| La Madonna                  | 847       | 906         | 578      | 30                         | 15                         | 30               | 848       | 916         | 562      | i          | 83                | 1046                   | 2184                 | 2394                  | 4578                    |
| S. Gregorio degli Armeni    | 3         | 15          | m        | 1                          | 4                          | 7                | 3         | -           | 5        | I          | Ī                 | 6                      | 200                  | 22                    |                         |
| Caterina                    | 382       | 348         | 303      | 6                          | <u>°</u>                   | 871              | 355       | 524         | 247      | ١          | 135               | 486                    | 1200                 |                       |                         |
| Ferdinando                  | 473       | 314         | 528      | 9                          | 1                          | CI               | 424       | 610         | 484      | i          | *                 | 620                    | 1317                 |                       | 2889                    |
| Fortezza Vecchia            | 29        | 214         | 61       | 8                          | 1                          | I                | 6         | 25          | 91       | 1          | Ī                 | 31                     | 267                  |                       |                         |
| Bagno de' Coadannati        | 69        | 138         | 1        | ı                          | ı                          | I                | 1         | }           | 1        | 1          | í                 | ]                      | 197                  | 1                     | 197                     |
| S. Gio. Batista             | 1021      | 1394        | 653      | 5.1                        | 1                          | 8                | 1074      | 1580        | 6101     | ł          | 30                | 1267                   | 3296                 | 3693                  | 6989                    |
| Sebastiano                  | 725       | 609         | 304      | 35                         | 6                          | <b>%</b>         | 210       | 984         | 456      | ļ          | 91                | 191                    | 1930                 | _                     | 4036                    |
| Cura Militare               | 67        | 1371        | 54       | ~                          | 1                          | ١                | 67        | 79          | 64       | I          | 1                 | 9                      | 1493                 | 177                   | 1670                    |
| Sped. della Miscricordia    | 9         | *           | •        | ø                          | ı                          | I                | 14        | 56          | 20       | ţ          | Ī                 | 30                     | 14                   | 73                    | 87                      |
| Sped. di S. Antonio         | 30        | 27          | Ī        | ı                          | 82                         | I                | -         | 4           | Ī        | ١          | I                 | ď                      | 75                   | *                     | œ                       |
| Acquaviva - S. Jacopo       | 1817      | 17.18       | 1913     | 01                         | 96                         | 185              | 1929      | 1958        | 2975     | =          | 193               | 2479                   | 5669                 | 6826                  | 12495                   |
| Autiguano - S. Lucia        | 171       | 118         | 120      | 2                          | ı                          | ł                | 141       | 901         | 89       | I          | ſ                 | 155                    | 384                  | 336                   | 730                     |
| Montenero - S. Maria        | 284       | 192         | 242      | ຕ                          | 9                          | H                | 284       | 843         | 240      | Į          | =                 | 237                    | 797                  | 168                   | 1565                    |
| Valle Benedetta             | 37        | 52          | 55       | 7                          | 1                          | ١                | 37        | 37          | 99       | 1          | Ī                 | 8*                     | 371                  | 071                   | 288                     |
| Salviano - S. Martino       | 1683      | 8191        | 1715     | .6                         | 1                          | x 58             | 1691      | 1654        | 1681     | i          | 211               | 1217                   | 5183                 | 5237                  | 10420                   |
| SS. Matteo e Lucia          | 2300      | 1360        | 1601     | 15                         | 4                          | 24               | 2576      | 1465        | 1644     | 1          | 2                 | 1934                   | 5304                 | 5695                  | 66601                   |
| Gorgona                     | 30        | 35          | 10       | ١                          | a                          | 1                | מי        | 9           | 7        | I          | ١                 | :0                     | 52                   | 90                    | 70                      |
| ei nel Ghetto               | ı         | Ī           | I        | ı                          | ı                          | 23,3             | J         | l           | 1        | I          | 2575              | i                      | 2373                 | 2575                  | 4948                    |
| La popolaz, av ventizia del |           |             |          |                            |                            |                  |           |             |          |            |                   |                        |                      |                       |                         |
| Porto si considera circa    | I         | 1           | 1        | 1                          | ١                          | 1                | 1         | 1           | ١        | ı          | 1                 | 1                      | 3000                 | 1                     | 3000                    |
| TOTALE Nº                   | \$1111    | 11115 11320 | 9463     | 191                        | 96                         | 3217             | 11480     | 65121 08711 | 9886     | -          | 3337              | 11958                  | 38372                | 36901 75273           | 75273                   |
|                             |           |             |          | 1                          | 1                          |                  |           |             |          |            |                   |                        |                      |                       |                         |

N.º I. PROSPETTO della Popoluzione della COMUNITÀ DI LIVORNO dell'anno 1833, divisa per Parrocchie.

|        | 1836  | 8     | 18    | 1833     | 18    | 18    | 100   | 1829  | - 20  | 181   | 1826  | 18:    | 18:   | 18:   | 18:   | 18:   | 18:          | 181   | 18    | 181   | 181   | 1815    | <b>7</b> 8 | À                        |             |                                                                                                      |
|--------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1037   | _     | 3     | 34    | 3        | _     | -     | -     | -     | _     | -     | -     | -      | -     | _     | _     | -     | õ            | 9     | 8     | 3     | 6     | Š       | <u>-</u>   | =                        | <del></del> | 1 3                                                                                                  |
| 11104  | 11174 | 11,00 | 11077 | 51111    | 11125 | 10978 | 929   | 81601 | 10673 | 10373 | 10417 | 10530  | 10784 | 10744 | 10726 | 10672 | 9823         | 2622  | 9669  | 9415  | 8745  | 8894    | 8032       | COMPLEASE                |             | I. PA                                                                                                |
| 14754  | 64841 | 62241 | 13871 | 14320    | 13629 | 13823 | 13484 | 13742 | 19901 | 12849 | 12913 | 12653  | 12480 | 12308 | 12007 | 11673 | 12026        | 12274 | 8943  | 9143  | 7892  | 19101   | 6408       | ADGLŢI                   |             | OSPET                                                                                                |
| 9777   | 9636  | 9766  | 9314  | 9463     | 9345  | 9303  | 9212  | 8902  | 8729  | 8543  | 8247  | 8643   | 8040  | 7849  | 7991  | 7720  | 7766         | 7487  | 7573  | 7347  | 7445  | 7186    | 6928       | IMPUBERI                 | S V M       | TO ST.                                                                                               |
| 177    | 174   | 156   | 154   | 161      | 147   | 16    | 183   | 184   | 168   | 158   | 162   | 146    | 151   | 156   | 163   | 144   | 173          | 172   | 168   | 167   | 153   | 262     | 177        | ECCLESIASTEC<br>SECOLARI | 10          | ATISTI                                                                                               |
| 114    | 10    | 205   | 101   | Š        | 101   | 611   | 100   | 104   | 109   | 8     | 16    | 87     | 87    | 90    | 99    | 83    | 8            | 99    | 105   | \$    | 65    | 59      | <b>6</b>   | egclesiastic<br>Regolari | 2           | CO della                                                                                             |
| 3137   | 3268  | 3052  | 2872  | 3217     | 3205  | 3171  | 3081  | 3097  | 3040  | 3037  | 2982  | 3005   | 1984  | 2873  | 2737  | 2815  | 2839         | 1182  | 2806  | 2688  | 3551  | 2550    | 245y       | EON                      | -           | . Popole                                                                                             |
| 11017  | 11773 | 11876 | 11710 | 11480    | 11639 | 11562 | 11358 | 11264 | 18011 | 10652 | 10860 | 10973  | 11150 | 10927 | 11413 | 11207 | 68101        | 10146 | 10036 | 9770  | 9489. | 9337    | 8535       | CONIUGATE                |             | rsione de                                                                                            |
| 6016.1 | 85911 | 11967 | 11711 | 13159    | 66181 | 11695 | 10967 | 11558 | 11364 | 11335 | 11087 | 10294  | 9807  | 9736  | 9033  | 9082  | 9320         | 9507  | 9616  | 8756  | 8:163 | 8449    | 8102       | ADULTE                   | F E         | Ha CO.                                                                                               |
| 10000  | 10121 | 10436 | 10340 | 9924     | 9698  | 9636  | 9463  | 9203  | 9118  | 9047  | 8688  | 8181   | 7937  | 7795  | 7791  | 7673  | 7618         | 7214  | 7347  | 6852  | 6996  | 6889    | 6668       | IMPUMEE                  | NIN         | HUNIT                                                                                                |
| 73     | . 6   | 16    | 8     | <b>-</b> | 5     | ō     | క     | 16    | 17    | 8     | 18    | 18     | 18    | 26    | 18    | 28    | 34           | 20    | 17    | 21    | 30    | -8      | 16         | MLIGIOSE                 | E           | ) m LI                                                                                               |
| 3903   | 3440  | 3255  | 2974  | 3337     | 3271  | 3187  | 3117  | 3183  | 3153  | 3095  | 3033  | 3035   | 3026  | 2928  | 2856  | 2794  | <b>283</b> 0 | 2780  | 2739  | 2626  | 2577  | 2628    | 2571       | KOR                      |             | J.OH.X.O                                                                                             |
| 06641  | 13389 | 13146 | 13247 | 11958    | 12782 | 12519 | 12415 | 12374 | 12100 | 12080 | 12057 | 11498  | 60511 | 11400 | 11275 | 11123 | 10575        | 10596 | 11373 | 11787 | 10398 | 11322   | 10532      | NUMER.                   | )<br> GLIE  | dal 181                                                                                              |
| 39113  | 39419 | 38708 | 37389 | 38372    | 37552 | 37534 | 36989 | 36977 | 35620 | 35066 | 34812 | 35o64  | 34526 | 34020 | 33716 | 33107 | 32709        | 32465 | 29263 | 28859 | 26851 | 29012   | 24050      | TOTALI<br>DEI MASC       | -           | 's sino al                                                                                           |
| 37073  | 36978 | 37550 | 36753 | 36901    | 36825 | 36096 | 35935 | 35226 | 34733 | 34147 | 33686 | .32501 | 31y38 | 31412 |       | 30784 |              | 29647 | 29335 | 28025 | 27345 | . 27321 | 25892      | TOTALI<br>DELLE PRIS     | _           | Nº 11. PROSPETTO STATISTICO della Popolazione della COMUNITÀ ni LIFORNO dal 1814 sino all'anno 1837. |
| 70170  | 76397 | 76258 | 74142 | 75273    | 74377 | 73630 | 72924 | 72203 | 70353 | 69213 | 68498 | 67565  | 66464 | 65432 | 64827 | 63891 | 62700        | 62112 | 58598 | 56884 | 54196 | 56333   | 49942      | TOTALIT<br>DELLA POPOL   | A ZIONE     | K37.                                                                                                 |

i

N.º III. MOVIMENTO della Popolazione della COMUNITÀ 21 LIVORNO dall'anno 1818 al 1837.

| }<br>\$ | POPOLAZIONE<br>pl tutta   | NOM    | NUMERO DEI NATI | NATI .       | NUME   | NUMERO DEI MORTI | <b>TORTI</b> | NUMERO           | NUMERO<br>DEI NATI    | CENTE.   |
|---------|---------------------------|--------|-----------------|--------------|--------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|----------|
|         | LA COMUNITÀ<br>DI LIVORNO | MASCEL | PERCHAN         | TOTALE       | MAAGBI | INDUIA           | 101418       | dei<br>Matrimonj | DA IGNOTI<br>GENITORI | NARJ     |
| 8.8     | 82                        | 790.   |                 | . 427.0      | 8      | , de             | đ            | 20.7             |                       |          |
| 1810    | 62.12                     | 1276   | 0121            | 2546         | 300    | 798              | 101          | 200              | \$61                  | ,        |
| 1820    | 62,700                    | 1318   | 1300            | 2678         | 1012   | 486              | 9661         | 109              | 101                   |          |
| 1821    | 63,891                    | 1366   | 1260            | 2626         | 854    | 816              | 1773         | 526              | 192                   | ı        |
| 1828    | 64,827                    | 1373   | 1225            | 2598         | 774    | 800              | 1574         | . 244            | 170                   | l        |
| 1823    | 65,432                    | 1348   | 1230            | 2578         | 823    | 199              | 1691         | 98*              | 156                   | ı        |
| 1824    | \$9,486                   | 1311   | 3274            | 2585         | 895    | 835              | 1730         | 535              | 227                   | l        |
| 1825    | 67,565                    | 1326   | 1302            | 2628         | 8118   | 1193             | 2313         | 537              | 173                   | ١        |
| 1826    | 68,498                    | 1351   | 1347            | <b>3</b> 698 | 800    | 966              | 1903         | 531              | 141                   | 1        |
| 1827    | 69,213                    | 1356   | 1313            | 2669         | 346    | 888              | 1929         | 585              | 152                   | 7        |
| 1828    | 70,353                    | 6691   | 1290            | 9116         | 840    | 913              | 1755         | 552              | . 162                 | ١        |
| 1829    | 72,203                    | 1386   | 8/21            | \$992        | 1267   | 1309             | 2576         | 533              | 160                   | -        |
| 1830    | 72,924                    | 1367   | 1380            | 2747         | 1078   | 1070             | 8916         | . 543            | 141                   | 1        |
| 1831    | 73,630                    | 1399   | 1336            | 2735         | 1801   | 1078             | 2159         | 530              | 146                   | H        |
| 1832    | 74,377                    | 1352   | 1338            | <b>3</b> 690 | 1133   | 1092             | 2225         | 524              | 144                   | ı        |
| 1833    | 75,273                    | 1390   | 1317            | 2707         | 8111   | 1126             | 7768         | 557              | 155                   | ١        |
| 1834    | 74,142                    | 1450   | 1417            | 2867         | 1057   | 1009             | 3066         | 590              | 671                   | <b>1</b> |
| 1836    | 76,258                    | 1324   | 1295            | 2619         | 1732   | 1704             | 3436         | 510              | 771                   | ١        |
| 1836    | 76,397                    | 1384   | 1305            | 2689         | 1056   | 6101             | 2075         | 679              | 134                   | ×        |
| 1837    | 76,186                    | 101/1  | 8681            | 5698         | 1410   | 1448             | 2858         | 583              | 136                   | I        |
|         |                           |        |                 |              |        |                  |              |                  |                       |          |

| 792                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |           | Procedenti dai Porti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                     |
| RECAPHTOLAZIONE DEI BASTINESTT - Du Guerra N.º 67. Mercantill N.º 5907 Torate N.º 5974 | Totals Nº | Della Toscana  Dello Stato Pontificio  Di Napoli, Sicilia e Malta  Dell'Adriatico  Dell'Accipelago, sue Coste e Lole  Dell'Arcipelago, sue Coste e Lole  Dell'Egitto, Cipro e Costa d'Asia  Della Barberia e Marrocco,  Della Francia Meridionale  Della Francia Meridionale  Di Genova, sua Riviera, Nizza ec.  Della Corsica, Sardegna ed Elba  OCTRE LO FRANTO  Della Francia Settentrionale  Dell'Olanda, Amburgo ec.  Dell'Olanda, Amburgo ec.  Dell'America  Dell'America  Dell'Indie Orientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No IV RISTRETTO UE BASSIMENT VENUE DE PONTO OF LIPONNO COLL ACRO INTO |
| и Влети                                                                                | 45        | PACCENTII A VAPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 0 0 0 0 0                                                           |
| 1167                                                                                   | 10        | MAVI PO WILL WAS EVERGATE O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASTIME                                                               |
| Du Gu                                                                                  | 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N71 0011                                                              |
| erra N.º                                                                               | 7         | AASTINERTI CATINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| 67. Me                                                                                 | 334       | PACCHETYI A VAPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Z. W.O.                                                               |
| rcantili                                                                               | 6401      | BENEVALENT OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE O | 0 01 21                                                               |
| N.º 59a                                                                                | 175       | CO P CO P CO P CO P C POLLACORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FORN                                                                  |
| 7. — 7                                                                                 | \$01      | TARTARR ON CONTRACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S = 2.2.                                                              |
| 05.418 N                                                                               | 206       | AAACHE I ACAA AAA AAA AAAA AAAA AAAAA AAAAAAAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ings . H                                                              |
| 1.0 5974                                                                               | 272       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                     |
|                                                                                        | 2596      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
|                                                                                        | 1961      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |

|     | N.º V. Bastimenti venuti nel PORTO vi LIVORTO nell'Anno 1837 con la distinzione delle respettive Bandiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | uti nel F             | ORTO              | ) LIFC                    | RKO "                 | tell Ann              | o 1837 G             | on la dis               | tinzione | delle res              | pettive 1 | Bandiere |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------|----------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | DA GU             | GUERRI                    |                       |                       |                      | M                       | ERC      | ANTIL                  | L I       |          |           |
| Z   | NEL MEDITERRANEO  COLTRE LO STRETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PACCHETTI<br>A VAPORE | navi<br>E pregate | Brigantini<br>Golette CC. | Bastinernti<br>Latini | PACCHETTI<br>A VAPORE | navi e<br>Brigantini | POLLACCHE<br>E BOMBARDE | TARTANE  | BARCHE E<br>SCIABEOCHI | PELUGHE   | LEUTI    | MAVICELLI |
|     | / Toscana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ı                     | 1                 | ı                         | 7                     | 83                    | 129                  | 30                      | 32       | 36                     | 55        | 1354     | 888       |
|     | Pontificia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l                     | 1                 | 1                         | i                     | 1                     | 8                    | <b>80</b>               | 1        | i                      | ١         | 91       | 1         |
|     | Napoletana e Siciliana .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı                     | 1                 | ŀ                         | i                     |                       | 8                    | <b>∞</b>                | *        | 24                     | 37        | 253      | 1         |
|     | Austriaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     | -                 | ١                         | I                     | ļ                     | 134                  | 9                       | l        | ļ                      | ı         | 1        | i         |
|     | Ellenica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١                     | -                 | i                         | ı                     | ١                     | <sub>گ</sub>         | 2                       | l        | ١                      | I         | ١        | 1         |
|     | Ottomanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١                     | ı                 | ı                         | 1                     | 1                     | m                    | 1                       | ١        | I                      | ١         | 1        | 1         |
|     | Barberesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı                     | 1                 | ı                         | 1                     | ١                     | a                    | -                       | i        | i                      | ı         | -        | 1         |
|     | Spagnuola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١                     | 1                 | ŀ                         | 1                     | I                     | 01                   | 7                       | ı        | ď                      | •         | 82       | 1         |
| 3   | Francese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.5                   | 9                 | m                         | j                     | 88                    | 31                   | 9                       | 35       | ١                      | i         | 106      | H         |
| nəi | Sarda o Piemontese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                     | ı                 | -                         | i                     | 82                    | 183                  | 63                      | 60       | 144                    | 177       | 493      | 85        |
| pu  | Jonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i                     | ١                 | 1                         | ١                     | 1                     | 7                    | ď                       | ١        | ١                      | j         | ١        | 1         |
| Ba  | Portoghese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١                     | ı                 | 1                         | l                     | ı                     | I                    | ı                       | ł        | ١                      | I         | 1        | 1         |
| T   | Olandese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١                     | ı                 | ī                         | 1                     | 1                     | 1.                   | 1                       | ١        | ١                      | ı         | ı        | 1         |
| 107 | Americana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١                     | -                 | 1                         | 1                     | 1                     | 9                    | 1                       | .1       | İ                      | i         | ١        | ı         |
| )   | Inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                     | -                 | 1                         | ١                     | i                     | 190                  | ·s                      | 1        | 1                      | i         | -        | ١         |
|     | Svedese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I                     | 1                 | I                         | Ī                     | ı                     | 33                   | ١                       | ı        | 1                      | 1         | I        | 1         |
|     | Danese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I                     | 1                 | I                         | j                     | ı                     | ٠,                   | ١                       | ı        | 1                      | ١         | ļ        | ١         |
|     | Russa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١                     | i                 | -                         | ١                     | ١                     | 88                   | 7                       | 1        | I                      | 1         | ١        | 1         |
|     | Annoverese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                     | ı                 | ı                         | Ì                     | 1                     | m                    | ١                       | ١        | ١                      | 1         | ı        | }         |
|     | Prussiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ļ                     | Í                 | 1                         | ı                     | ١                     | -                    | ı                       | ١        | ì                      | 1.        | ı        | ſ         |
|     | Città Anseatiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı                     | ì                 | 1                         | ļ                     | 1                     | <b>,</b>             | ١                       | 1        | i                      | ١         | 1        | ł         |
|     | Belgia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l                     | ı                 | ı                         | ١                     | ١                     | *                    | I                       | 1        | ١                      | ١         | 1        | ١         |
|     | Lucchese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ł                     | ļ                 | ı                         | Ī                     | ١                     | 1                    | 1                       | ~        | ١                      | ~         | 274      | 287       |
|     | Totals N.º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54                    | 10                | .c                        | 2                     | 334                   | 1029                 | 175                     | 901      | 306                    | 272       | 2526     | 1961      |
|     | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |                       |                   |                           |                       |                       |                      |                         |          |                        |           |          |           |

## AVVERTIMENTO

#### DOVE LEGGESI

Pag. 753 col. 2. Da un calcolo approssimativo fatto allo spirare del 1826 resultò che il valore delle merci importate ec.

(ivi) corrispondenti cumulativamente al 3 per cento.

(ivi) Aggiungasi la tassa di lire 300,000 annue repartibile fra i negozianti che la Camera del commercio si obbligava a pagare per le generose franchigie accordatele; e finalmente l'aumento delle tariffe sopra i cereali ec.

Pag. 758 col. 1. pure è rimasta aucora una porzione non indifferente di questi

traffici ec.

Pag. 759 col. 1. Manifatture Inglesi, ec. Si può calcolare che tre quarti delle importazioni ec.

(ivi) col. 2. Nel porto di Marsilia N.º350

Pag. 760 col. 1. (in principio) in oro per la Francia, e in francesconi per Genova, appunto per bilanciare il valore di tali importazioni.

Al QUADRO STATISTICO N. I. col. 1, col. 2, -2. -1. Case di Commercio di prima classe . . . . . . . . . N.º 293

2. Società Commerciali . . N.º 8 (ivi) col. 2. anonime tra le quali ec.

(ivi) col. 3. Da mezzo sino a tre milioni

(ivi) 2,000,000 in effettivo ec.

(ivi) col. 4. con un capitale effettivo di 12,000,000 di lire tosc. La Banca di Sconto però ec.

Al Quaddo Statistico N. V. N.B... Si avverta che questo valore di lire 151,500,000 non comprende ec.

Al QUADRO STATISTICO N.º IX, col. 1. ...

2. Negozianti e Fabbricanti

In fine al Quadro stesso. Donne lavoranti alle 5 fabbriche di coralli. N.º 170

#### SI CORREGGA

.... resultò, che i dazii sul valore delle merci importate nel 1826 calcolaronsi per circa 9,000,000 di pezze da otto reali, pari a 52,000,000 di lire ec.

corrispondenti cumulativamente al due per cento.

Manisatture Inglesi, ec. Si può calcolare che circa la metà delle importa-

zioni ec.

Va aggiunta l'osservazione del Semo-

*phore* medesimo, cioè:

« Marsilia è dunque per questo lato in a ultima linea. Ma non si possono negare a i progressi rimarchevoli di Trieste, « Livorno e Genova che rapidamente creba bero all'ombra delle loro franchigie, » (si aggiunga) E ciò a cagione della crise americaua, per la quale diminuì molto l'esportazione dei Prodotti toscani, mentre dall'altro canto gli arrivi delle granglie dal Mar-Nero, essendo stati assai numerosi, vi fu nell'inverno e nella primavera decorsa molta esportazione.

1. Case di Commercio e fra queste Società Commerciali ec. in tutto . N.º 293

anonime N.º 5, tra le quali ec.

Da 50,000 sino a tre milioni

N. B. Questa cifra riferisce unicamente alla Banca di Sconto.

con un capitale effettivo di 12,000,000 di lire toscane. Lo sconto era molto variabile, la Banca però ec.

...... Si avverta che il valore delle importazioni e delle esportazioni non compren-

de ec.

2. Commercianti e Fabbricanti Donne lavoranti alle 5 fabbriche di

LIZZANELLO nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Villa nel popolo di S. Giov. Battista a Satornana, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa migl. 3 1 a sett.-maestr. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede in costa sulla ripa destra del fiume Ombrone, dirimpetto al ponte di 5. Felice, e poco lungi dalla strada R.

modenese che gli passa a lib.

LIZZANO in Val-di-Lima.—Vill.un dì eastello con antica pieve (S. Maria Assunta) già capo-luogo della Montagna pistojese, attualmente compreso nella Com. e Giur. di San-Marcello, dalla qual terra il Vill. di Lizzano è circa 3 migl. a sett. nella Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Trovasi sull'antica strada maestra che per Lizzano varcava l'Appennino di Cutigliano e del Frignano, donde dirigevasi verso Modena. Posava il castello sulla vetta di un poggio di schisto argilloso la di cui base dal lato di pon. a maestro è bagnata dal torr. Volata, e da pon. a lib. dal fiume Lima.

Non è questo paese da confondersi con altro Lizzano posto sul rovescio dello stesso Appennino; molto meno con la Selva Litana della Gallia cispadana, designata da T. Livio (Histor. Rom. lib. XXII); imperocchè questa con viene rintracciarla fra i Galli Boj e quello si trova nel territorio bolognese. Altronde al Lizzano nel Frignano, ed alla sua corte applicare devesi una donazione fatta nel 776 da Carlo Magno alla badia di Nonantola, confermata negli anni 859 e 879 dagl' Imp. Lodovico II, e Carlo Manno, suoi successori.

Senza dubbio alla corte e pieve di S. Maria di Lizzano pistojese riferisce un diploma concesso nel 25 fehb. 997 dall'Imp. Ottone III al vescovo di Pistoja, convalidato nel 4 lugl 1155 dall'Imp. Fe-. mantenere la stessa via in buon grado e derigo I, non che dai pontefici Urba- sicura per tutto il loro contado, senza esino IV, uel 1090, Pasquale II, nel 1105, gere alcun nuovo dazio o passeggeria.

e da altri papi e imperatori.

In grazia di quello i vescovi di Pistoja, pare che oltre i diritti ecclesiastici nei seeoli intorno al mille esercitassero sopra Lizzano un qualche diritto baronale. E infatti troviamo che, nel sec. XIV, era di loro dominio diretto il corso di acque ad uso del mulino di Lizzano. La qual cosa può desumersi da un lodo dei 15 aprile dell'anno 1343, pronunziato in Pistoja allorchè, senza anteriori accidenti, si vidal vescovo Baronto per terminare una dero a poco le mura di diverse

controversia tra Lottino di Lotto ed altri: Cutiglianesi e Lizzanesi da una parte, ed il comune e vicinanza di Pratale, villa di Lizzano, dall'altra, a cagione dell'uso del mulino di Lizzano, stato affittato dalla mensa vescovile al detto Lotto per il canone annuo di 26 mine di farina di castagne. (ARGH. DIPL. From. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

Ma ben presto Lizzano, in grazia della sua posizione centrale della Montagna pistojese, divenne il paese principale di quell'Appennino e la residenza del giusdicente o capitano, che dicevasi della Montagna, nel modo che la parr. di Lizzano già lo era di un esteso piviere, i di cui limiti sembra che abbiano servito di norma anche al suo distretto civile.

Che dal paese di Lizzano anticamente passasse la strada maestra modenese non ne cade dubbio, avvegnaché visibili si conservano gli avanzi della sua antica massicciata. Ma quando essi più non vi restassero, sono rimasti i capitoli stabiliti nello spedaletto di Val di Lamula, li 24 nov. dell'anno 1225, mercè cui gli ambasciatori del comune di Modena e quelli del comune di Pistoja convennero reciprocamente di mantenere sicuro e libero il passeggio delle strade nei respettivi territorii. Per questi adunque si obbligarono le parti a rifare di nuovo, oppure a risarcire e mantenere praticabile la strada che da Pistoja conduceva fino a Modena, passando per Lizzano e per il Frignano; cioè, per la Valle di Lamula, Serrazzono, Trentino, Rocchetta, Val di Sasso, e per Paullo fino a Balugola e a Modena, oppure per altri luoghi, per i quali una delle due comunità credesse bene di farla passare; obbligandosi le respettive parti di (MIRAT. Ant. M. Aevi).

Fu eretto in Lizzano nel 1433 per comodo dei pellegrini un ospedale, (S. Jacopo), soppresso nel secolo XVIII, quando i suoi beni furono assegnati alle monache esistite in Lizzano, e di là traslocate in S. Pier Maggiore di Pistoja dopo la rovina di quel paese. - Cotesta sventura accadde nel di 26 gennajo 1814, abitazioni squarciarsi, avvallarsi, rovinare, e finalmente venire trascinate col sottostante suolo a molta distanza dalla primiera loro posizione: e ciò nell'atto in cui restarono ostrutte e sparirono otto sorgenti perenni che fluivano intorno al paese. La parte del poggio sopra cui giaceva Lizzano, fransndo precipitò nella valle dal lato di ponente, in guisa che per la sua mole rovinò il sottostante ponte che cavalcava la Lima, e si formò costà un'alta steccaja al corso del fiume.

In quanto all'estensione distrettuale della comunità di Lizzano, all'art. Curiчельно (Vol. I. pag. 839), si riportarono le parole di un documento del 1255, atte a dimostrare, che il territorio di Lizzano si estendeva fino alla sommità dell'Appennino del Corno alle Scale, dove toceavasi col territorio modenese del Frignano. Tale si mantenne nel secolo susseguente innoltrato, siccome lo dà a divedere un lodo pronunziato in Pistoja li 28 genn. dell'anno 1362, dietro compromesso fatto per terminare una differenza tra Andrea di Alamanno dei Medici da una parte, o il comune e vicinanza di Cutigliano, distretto di Lissano e contado di Pistoja, dall'altra. Nel qual lodo fu deciso, che il comune di Cutigliano pagasse al già nominato Andrea di Alamanno de' Medici lire 66. 13. 4, dovutegli tino da quando egli esercitava l'ufizio di capitano della Montagna di Pistoja. — (Ancu. Dur. Fson, Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja, )

All'articolo testè citato (pag. 840), fu detto, che fino al 1419 la chiesa parrocchiale di Cutigliano continuò a far parte del piviere di Lizzano, comecchè il suo distretto anche un secolo innansi, nou solo faceva corpo di comunità, ma sembra che divenisse anche residenza del capitano della Mouagna. La causa del traslocamento costà del tribunale di Lizzano, è invalsa tradizione che fosse quella di un tumulto popolare insorto, per cui quegli uomini assalirono il pretorio, e gettarono dalle finestre quel giusdicente per avere abusato del suo potere verso un'onesta quanto avvenente e ben nata giovinetta.

La pieve di S. Maria Assunta a Lizzano aveva i suoi canonici, ossia cappellani curati: siccome lo dà a conoscere, fra gli altri, un attestato del 27 sett. 1283 fatto

in Lizzano, per asserire, qualmente un tal Riguccio di Diodato confinato pistojese si era presentato, a forma degli ordini del potestà di Pistoja, al prete Togno, canonico della pieve di Lizzano.

Il pievauo di Lizzano aveva inoltre sotto la sua giurisdizione gli oratorii pubblici di S. Maria nella villa di Lancisa; di S. Giovanni a Cella, o a Petreto; di S. Andrea a Pratale, oltre la distrutta chiesa di S. Francesco e S. Domenico delle monache Clarisse, rovinata nel 1814.

Il popolo della pieve di S. Maria di Lizzano nel 1833 contava 797 abit.

LOBACO, LUBACO, OBACO, E CA-STEL-LUBACO nel Val-d'Arno fiorentino. — Castellare con antica pieve (S. Gervasio d'Alpiniano in S. Martino a Lobaco) nella Com. Giur. e circa 8 miglia a maestro del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede in poggio fra Monte-Rotondo e il varco della strada delle Salajole, preso le sorgenti del torr. Sieci e poco lungi dal santuario della Madonna del Sasso.

Tanto il castello quanto la pieve di Lobaco portavano il nome della corte di Alpiniano, siccome lo dimostrano le bollo dei poutefici Pasquale II e Innocenzo il (anno 1103, e 1134), che confermarono ai vescovi fiesolani la chiesa plebana di S. Gervasio con la corte posta in Alpiniano e la vicina chiesa di S. Miniato, detta ora a Pagnolle.

Trovo peraltro che sino dall'anno 2028 il vescovo di Fiesole Jacopo Bavaro aveva assegnato la pieve di *Alpiniano* in benefizio al capitolo della nuova cattedrale fiesolana. (UGRELLI, in Episc. Fesul.)

Più tardi dalla chiesa di S. Gervasio, essendo forse per vecchiezza caduta in rovina, fu traslocato il battistero nella sua filiale di S. Martino a Lobaco, il cui giuspadronato per lungo tempo appartenne ai religiosi Serviti. — La pieve di Lobaco ha due sole parrocchie filiali, cioè, S. Brigida a Lobaco, e S. Miniato a Pagnolle. Nel distretto della parrocchia plebana havvi il devoto e assai frequentato oratorio della SS. Vergine del Sasso.

La parrocchia di S. Martino a Lobaco nel 1833 contava 501 abit.

LOBACO (S. BŘIGIDA A) nel Vald'Arno fiorentino. — È una parrocchia filiale della pieve precedentemente deseritta, dalla quale è circa migl. t 🖥 a lev. mella Com. Giur. Dioc. e Comp. medesimo.

ella Com. Giur. Dioc. e Comp. medesimo. La parr. di S. Brigida a Lobaco nel 1833

noverava 507 abitanti.

LOCANO nella Valle dell'Ombrone senese. — Uno degli antichi comunelli della comunità di Asciano specificato dal regolamento economico dei 9 dicembre 1777. — Ved. Asciano Comunità.

LOCIMBORGO. — Ved. LUCIMBURGO.
LOGGIA ALLA LASTRA, già detta
LOGGIA DE PAZZI fuori della Porta S.
Gallo. — Borgala unita a quella del Pino nella cura di S. Croce al Pino, già dell'Abbadia Fiesolana, succursale della cattedrale di Fiesole, nella Com. del Pellegrino, Giur. e Dioc. di Fiesole, Comp.
di Firenze, da cui la Loggia alla Lastra
trovasi circa un miglio e mezzo a sett.

Porta il nome più peculiare di Loggia una villa signorile che su dei principi Cybo di Massa e Carrara, dai quali la comprò nell'anno 1566 Chiappino Vitelli, ad oggetto di rinvestire il prezzo di scudi 3500 ricavato dalle possessioni di Montagnana in Val-di Pesa, conferitegli in dono con vincolo di fidecommesso dal Granduca Cosimo I, che le aveva confiscate ai ribelli della sua corona Paolo Antonio Soderini, e Bindo degli Altoviti.

La villa della Loggia però ai tempi della Repubblica dove appartenere alla famiglia de' Pazzi, che le diede il suo nome. Più tardi pervenne nella nobil famiglia fiorentina Panciatichi, dalla quale in questo secolo l'acquistò la celebre cantante Catalani. — Ved. Pino (S. Caoca AL)

Loggia pr'Conti Gvipi nel Val-d'Arno casentinese. — Sotto questo nome i diplomi dei conti Guidi rammentano un distretto che poi prese il nome di Montagna fiorentina o Comunità del Castel S. Niccolò; il qual distretto comprendeva le ville di Cetica, Spalanni, Terzelli, Canaleccia, Torricella, Montanino, Serelle, Selva, ed altre. — Ved. Standa del Casentino.

LOGOMANO, LONGOMANO, a LUO-GOMANO nella Valle del Bisenzio. — Cas. con ch. parr. (S. Cristina) già compresa nel comunello di Luicciana, Com. e circa un migl. a ostro di Cantagallo, Giur. del Montale, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sulla schiena dei Mouti pistojesi fra il Montale e Treppio, alla sinistra del torr. Trogola, tributario del fi. Bisenzio. La chiesa di S. Cristina a Logomano, o Luogomano, sembra che portasse il titolo di S. Cristina a Capraja innanzi che fosse stata dichiarata parrocchiale.

Essa esisteva intorno al mille, quando fu assegnata in padronato ai vescovi di Fiesole, dai quali passò nei mouaci Vallombrosani della badia di S. Salvadore a Vajano. — Ved. Capraja (S. Caistina a)

Il territorio di Logomano era di giurisdizione dei conti Bardi di Vernio, ai di cui eredi conti Guicciardini appartiene tuttora quella tenuta e aunesso palazzo. La parr. di S. Cristina a Logomano nel 1833 contava 81 abit.

LOJANO — Ved. LUJANO e LEGRI. LOMBARDA (CASTELLINA), Castellina Lombardorum nella Valle dell'Ombrone pistojese. — Questo resedio, già signoria di antichi nobili di contado, distinti col nome generico di Lambardi, conservasi alla destra del fiume prenominato, nel popolo di S. Giorgio di Ombrone, Com. di Porta al Borgo, Giur. Dioc. e circa migl. uno e mezzo a maestro di Pistoja, Comp. di Firenze.

Diverse pergamene pistojesi rammentano il Casale di Castellina dei Lombardi, o Lombarda, fra le quali una del 18 aprile 1341 relativa alla vendita di una casa posta nella Castellina dei Lombardi distretto della città di Pistoja. — (ARCA. DIVE. Fros. Carte dell'Opera di S. Jacopo di Pistoja.)

LOMBARDO (CAMPO) - Ved. CAM-PO LOMBARDO.

LOMBRICI nella vallecola di Camajore. — Castellare antico, ora C s. con parr. (S. Biagio), cui fu annessa la distrutta chiesa di S. Barbera di Monte-Castresi, o Castrese presso Metato, nel piviere, Com. Giur, e circa migl. 2 a grec. di Camajore, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in poggio alla destra del rio Lombrioese sul fianco australe dell' Alpe Apuana e del monte di Pomezzana, che si propaga di là.

Non parlerò dell'origine di Lombrici, da alcuni archeologi data senz'appoggio a un L. Ombricio romano; non delle frequenti risse guerreggiate tra i Lucchesi e i Pisani, ai quali ultimi si attribuisce dall'annalista Tolomeo lucchese (anno 1225), la distruzione di questo un di forte castello; dirò solamente di un' urna marmorea sepolerale dei tempi romani, stata nei tempi preteriti in Lombrici ritrovata con la seguente iscrizione:

### D. M.

# C. Mussio. Quinc. Ascle. A. B. M. F.

Il Ciauelli nelle sue Memorie per servire all' istoria lucchese (T. III pag. 204) rammenta una pergamena dell'Arch. Arciv. Lucch. del 1271, nella quale si nominano i figli ed eredi del fu nobil Paganello da' Lombrici figlio del fu Aldobrandino. Essi erano degli antichi conti rurali o cattani di Lombrici, consorti di quelli di Corvaja, e Vallecchia, a favore dei quali furono confermati i diritti sul distrutto castello e distretto di Lombrici, mercè di un privilegio dell'Imp. Carlo IV (anno 1355).

La parr. di S. Biagio a Lombrici, con Metato, nel 1832 contava 339 abit.

LOMENA, — Ped. Lumena. LONCASTRO. — Ped, Incastro.

LONCHIO (VILLA DI) nella vallecola dell'Ema, popolo di S. Giorgio a Ruballa, Com. Giur. e circa a miglia a scir. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp.

di Firenze.

Risiede sulla pendice occidentale del moute Pilli, nun molto lungi dat luogo che appellasi l'Apparita, perchè di costassù apparisce e si scuopre a prima vista la città di Firenze, da chi vi si avvicina venendo dal Val-d'Arno superiore per l'antica strada postale aretina.

La villa di Lonchio è stata celebrata dalla elegante penna del conte Lorenzo Magalotti, il quale allorchè la possedeva volle descriverla sotto il triplice aspetto

fisico, geoponico, e scenografico.

« Questa villa, scriveva egli nella decima delle sue lettere scientifiche ed erudite, questo magnifico modello di un gusto all'antica, risiede a mezzo il declive d'un monte, di dove è levata e di dove è supplita via via la terra, o per servire al suo comodo, o al suo riparo. »

« È il moute assai alto ed ampio, e di giardino, cappella, e dietro a tutto que falde così doviziose che nelle facce, dalle quali rimane isolato e rigirato da propri socii in due torrentelli, si vedono dal mezzo in giù come increspate a uso di girello da scene (crespe però da monte), racchiudendo in alcuno de'loro fondi e l'ore d'un'aria temperata (lasciatemi direi ne'lati di grossi poderi, ed in altri, co-

me parimenti nelle rivolte esterne, a masse o boscaglie, e spesso gli uni e le altre insieme. Sopra il girello da ponete, dove ha l'aspetto principale la vilu, ricorre per un assai lungo zocolo di pietra spogliata d'ogni altra pianta, che di qualche scopa o ginestra e altri simili sterpi, ec. »

Passa quindi l'A. a discorrere degliannessi della villa, quali erano ragnaja, suvajo, prati, muri, giardino, vigua e cappella, ed altre opere, ch'egli chiama di violenza e di usurpazioni fatte alla natura del aito, e assicurate con un grossismo muro, che da levante serviva loro di hamiana contro gli attentati del monte di

barriera contro gli attentati del monte, e-Vediamo adesso, come il Magalotti dipinge la scena della posizione del suo Lischio, scena, (diceva), che la risu-ciu, e non arriva a intenderla se non chi la tott nell'estiva stagione. - . Da ponente per dritta linea, il primo riposo che al·bia la vista, lo trova nelle montagne di Pistop, il secondo in quelle della Pania, orla con le montagne di Modena, il più alte del vastissimo catino ch' esse formano di questo lato; catino che ne contiene l'undentro l'altro via via minori, (almentre) di monti, di poggi, e l'ultimo e pu vicino, di collinette; che tutti, in gratia di Lonchio, pare che cortesemente, dote interrompano, e dove abhassino le loro sponde, appunto dove, e quanto bivera-, per iscopringli nell'ampia spaziosa pianura che serve di fondo al maggiore nuiversale catino, a Firenze, Prato e Pistoja con tutto quell' immenso formidabile xcampamento di ville e di abitazioni che nel basso e nell'alto cigne per tante miglia all'intorno d'un amico ossequios assedio Firenze. - L'aspetto di mezzo giorno, a mano diritta, è una parte di questo istesso catino; a mano manca, offre una vista terminata da una degradazione di più costiere di monti, tutti vestiti di bosco, ec.; da tramontana, un riguarlo assai simile.; da levante prato, vigua. giardino, cappella, e dietro a tutto que sto la cima più bassa del monte; e a fin qui vita che entra per gli occhi solamente. - Per dir ades o di quella . \* v'entra per tutta la persona, da un higno che trovate da per tutto, e a inite l'ore d'un'aria temperata (lasciatemi dire) a mattina a levante per non vedere il soe, se non si diventa, par d'essere, signor lel mondo; mi spiegherò ec. ec.....

LONCIANO sul Monte Monte onel Vall'Arno fiorentino. — Cas. che diede il itolo alla distrutta chiesa parrocchiale di 5. Leonardo a Lonciano, o all' Isola, nel siviere, Com. Giur. e circa 3 migl. a grec. li Sesto, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede presso la cima del Monte-Morelo in mezzo ai sterpeti e prati naturali.—
I giuspadronato di Lonciano insieme coi rassalli fu venduto fino dal secolo XIII la Sacco figlio di Pelagallo a Giovanni la Velletri vescovo di Firenze.

Però in Lonciano sembra che innanzi i avessero una qualche signoria i conti ladolingi, ai quali appartenne quel C. Lotario figlio del C. Cadolo che donò alla adia di Settimo, fra le altre cose, tre poleri posti nel Monte-Morello, in luogo infermati a quel monastero dall'Imp. Arigo II con diploma del 1015. — (ARCR. Dire. Pros. Carte di Cestello.)

Un ser Albizzo di Baldovino da Loniano notaro rogò un istrumento pubblio in Firenze li 31 marzo 1272. (Lami Monum. Eccl. Flor. pag. 773 e 1198). La parr. di Lonciano nel 1551 contava 38 ahit. e nel 1745 aveva 82 abit.

LONDA, L'ONDA, altre volte detto Isoza in Val-di-Sieve. — Borghetto che là il nome a una comunità, il cui popolo in compreso in quello di S. Gaudeuzio a Varena, stato per lungo tempo annesso illa pieve di S. Leolino in Monte, presenemente ha chiesa propria (SS. Coucezio ed i Londa) nel piviere suddetto, Giur. e irca 2 ¼ a scir. di Dicomano, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

È posto a piè di una collina sulla conluenza del torr. Rincine con la Moscia del Seminario fior.)

nell'antion strada maestra che per il fianco della Falterona guida dal Mugello nel Casentino, fra il gr. 29° 13' 6' long. e il gr. 43° 51' 8" latit., 9 migl. a grec. del Pontassieve, 8 miglia a pon. della sommità della Falterona, e 12 migl. a maestro di Stia nel Casentino.

Questo borghetto portò, come dissi, anche il nome d' Isola per la ragione forse che restava isolato da varii corsi d'acqua che scendono dai monti superiori. — Lo storico peraltro è in dubbio, se al luogo di Londa voglia riferire quell'Isola sulla strada del Mugello nel Casentino, per la quale passò la compagnia del conte Lando, allorchè essa nel 1358 attraversare dovette il territorio di Dicomano senza toccare i confini della repubblica fiorentina. — Ved. Dicomano.

Londa pertanto insieme con i castelli del Pozzo, di S Leolino, di Fornace, di Rincine, ed altri casali di questa contrada, a partire almeno dal secolo XI, appartenovano ai conti Guidi. Dondechè il distretto della Com. di Londa anche nel suo corpo venue in seguito a comprendere l'antico feudo di S. Leolino del Conte, di cui fu accennata la storia politica al suo articolo speciale. — Ved. Leolino (S.) del Conte, o im Morti.

Nel territorio di Londa, a tempo della Rep. fiorentina possedeva beni la chiesa collegiata di S. Lorenzo a Firenze, trovandosi il di lei capitolo patrono della pieve di S. Leolino, quando, con istrumento del 29 genn. 1569, esso vendè per scudi 3500 al gran principe Francesco dei Medici quattro poderi di pertinenza della pieve di S. Leolino in Monti, per rinvestirne il prezzo in tanti Luoghi di Monti. (Drill' Ugra, Note Mess. alla Descrizione del Mugello del Brocchi nella Biblioteca del Seminario fior.)

MOVIMENTO della Popolazione della Parrocchia di Londa nell'anno 1833.

| ANNO |    | femm. |    | Semm. | coniuc.<br>dei<br>due sessi | Roclesia-<br>stigi | Numero<br>delle<br>famiglie | della |
|------|----|-------|----|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| 1833 | 59 | 58    | 39 | 42    | 136                         | 1                  | 69                          | 335   |

Comunità di Londa. - La Comunità di Londa, oltre il distretto dell'antica Con-tea di S. Lorino de' Conti, altrimenti appellata di S. Leolino in Monti, e quiudi Marchesato di S. Lorino, comprende altri sei popoli. - Tutta la superficie del suo territorio occupa attualmente 15544 quadrati agrarii, dai quali sono da detrarre 287 quadrati di territorio non imponibile per conto di corsi d'acqua e di pubbliche strade.

Vi stanziavano nell'anno 1833 numero 2351 abitanti, a ragione, presso a poco, di 124 persone per ogni miglio quadrato

di suolo imponibile.

Confina con quattro comunità, tre delle quali, Dicomano, Pelago, e San-Goden-20, versanti nella Val-di-Sieve; mentre il distretto della quarta, di Stia, acquapende nel Val-d'Arno caseutinese. - Il territorio di Londa ha per limite, dal lato di lev. escir. quello di Stia a partire, dalla Falterona dove ha origine il borro dell'Infernaccio; lungo il quale i due distretti fiancheggiansi per la schiena del moute, quindi pel fosso di Rapale entrano nel fiume Arno, che percorrono insie-me per breve tragitto. Costà ripiegando con angolo rientrante da lev. a maestro, e quindi a ponente, camminano di conserva per termini artificiali fino alla strada mulattiera del Casentino. Di quà, rivoltando faccia a levante, il territorio di Londa piega in Val-di-Sieve pel fosso Graina, e quindi nel suo tributario di Campolungo, sino a che arriva alle sonti del fosso Ciglianese. Ivi cambiando direzione da ostro a ponente abbandona la Com. di Stia e trova quella di Pelago, con la quale scende la montagna lungo il torrente Moscia, dal di cui corso per breve tragitto esso devia, e quindi vi ritorna e lo seconda fino al borro suo tributario dell'Agna; il quale serve di comune confine ad entrambe le comunità che lo rimontano fino alla sua origine. Da quell'altura il territorio di Londa, dirigendosi a grecale mediante il borro Vetrice, ritorna nel torrente Moscia, dove cessa la Com. di Pelago, e sottentra quella di Dicomano. Con quest'ul- e l'ufizio dell'esazione del Registro. La tima l'altra di Londa rimonta il torr. conservazione delle Ipoteche, e la Ruota Moscie verso lev. per entrare in due trovansi a Firenze.

confluenti, che scendono alla sua destra. cioè, il Rincine e il torr. Cornia, i cui alvei nella direzione da ostro a sett. fino al sosso di Piangianni servono di limite reciproco alle due comunità. Quà piegando da sett. a lev. i territorii medesimi s' inoltrano verso la sommità del poggio, rimontando l'alveo del fosso Piangiasni; quindi per termini artificiali salgono al Pian di Vajo. In questa sommità sottentra la Com. di San-Godenzo, con la quale l'altra di Londa percorre un tragitto di circa miglia 2 1 dal lato di settentrione e di grecale, finche si ritrovano sulla Falterona i tre termini fra la Com. di Londa, di San-Godenzo e di Stia.

Nella comunità di Londa non vi sono strade rotabili, bensì molti borri e tre torr.; cioè, la Moscia, il Rincine, e la Cornia, i quali in tempo di grosse piogge non solo trascinano seco grandi massi di macigno da quelle scoscese e poco praticabili balze, ma sono causa di rovinose frane, le quali non di rado trasportano seco grosse falde di terreno e hoschi intieri. - Ved. FALTERONA.

La struttura del suolo di questa comunità, appartenendo in gran parte ai fianchi e diramazioni occidentali del monte Falterona, fu avvertita agli art. Fal-TERORA, e Dicomano Comunità, cui rinvio il lettore anche rapporto ai prodotti più comuni del territorio di Londa.

Il distretto della Comunità di Londa è presso a poco lo stesso di quello decretato dal Grauduca Leopoldo I con il regolamento parziale del 9 settembre 1776, in aumento al motuproprio del 29 settembre 1774, sull'organizzazione economica di tutte le comunità comprese nel distretto fiorentino.

La comunità in discorso mantiene un chirurgo condolto.

La potesteria di Londa, stata soppressa nel 1835, fu riunita a quella di Dicomano, la quale dipende per la polizia e pel criminale dal vicario Regio del Pontassieve, dove risiedono l'ingegnere di Circondario, il cancelliere comunitativo,

QUADRO della Popolazione della Comunita' di Londa a tre epoche diverse.

|                 |                                                    | Diocesi             | P            | poluzio      | ne           |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome dei Luoghi | Titolo delle Chiese                                | cui<br>appartengono | Анно<br>1551 | Anno<br>1745 | Анно<br>1833 |
| Bucigna         | S. Andrea, Prioria                                 | Fiesole             | 103          | 139          | 213          |
| Cajano          | S. Maria, idem                                     | idem                | 127          | 141          | 188          |
| Fornace         | S. Loreuzo, idem                                   | idem                | 195          | 273          | 277          |
| LONDA<br>Monti  | SS Concezione, Cura<br>S. Leolino del Conte, Pieve | idem<br>idem        | 282          | 322          | 7 335<br>89  |
| Petrojo         | S Stefano, Prioria                                 | idem                | 94           | 220          | 361          |
| Rata            | S. Maria, Pieve                                    | idem                | 193          | 253          | 288          |
| Rincine         | S. Elena, idem                                     | idem                | 325          | 333          | 333          |
| Sambucheta      | S. Donato, Prioria                                 | idem                | 119          | 99           | 145          |
| Vierle          | S Lorenzo, idem                                    | idem                | 127          | 182          | 222          |

Totale . . . . . Abitanti n. 1565 n. 1962 n. 235 t

LONGOMANO. — Ved. LOGOMANO.
LONGONE. — Ved. PORTO-LONGONE.
LONGOTONO in Val-d'Elsa. — Ved.
LUNGOTUONO.

LONNANO, già detto del Palagio, nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con ch. parr. (Ss. Vito e Modesto) nel piv. Com. Giur. e circa due migl. a lev. di Pratovecchio, Dioc. di Fiesole, Comp. di Arezzo.

Risiede sul fianco del monte di Camaldoli fra selve di castagni e naturali praterie, lungo la strada che per Prato-vecchio mena al sacro Eremo.

La memoria più antica di Lonnano è rimasta, ch'io sappia, nell'atto di fondazione del monastero di S. Miniato al Monte sopra Firenze; quando cioè, nell'anno 1013 da Ildebrando vescovo di Firenze fu donata al monastero predetto una corte di suo patrimonio situata in Lonnano nel Casentino, con una cappella annessa sotto il titolo medesimo di S. Miniato. — La qual donazione fu più tardi confermata dallo stesso prelato, mercè di un breve dato in Firenze, nell'aprile del 1024. (Lami. Mon. Eccl. Flor.)

Per altro gli abitanti di Lonnano nel secolo susseguente si chiamavano vassalli dei conti Guidi di Poppi, a favore dei quali gl'Imp. Arrigo VI e Federigo II spedirono privilegi, mercè cui furono a fa-

vore loro confermati, fra gli altri casali e castelli, anche Stia, Lonnano ec.

Nello stesso secolo XI acquistarono podere in questa porzione di monte i monaci della badia di Prataglia, per legato lasciato loro nel gennajo del 1038, da Ugo figlio di Alfredo; che donò a quella badia la sua parte di padronato sulla chiesa di S. Michele, posta nel casale di Selva, piviere di Partina, con diversi beni situati nei luoghi di Camenza, di Lonnano e di Camprina. (Annal. Camalo. T. I)

Nel tempo che gli eremiti di Camaldoli ottenevano dal conte Guido e dalla contessa Emilia sua consorte, con istrumento rogato nel 1116 nel mon. di S. Michele in Forcole presso Pistoja, la rinunzia dell'uso e del solito tributo che i due conjugi percepivano nella curia di Lonnano, nell'auno medesimo dai cenobiti del sacro Eremo, con l'aunuenza del feudatario, furono acquistati i beni che possedeva nel Cas. di Lonnano il mon. di S. Miniato al Monte. Per la qual cosa il nominato C. Guido promise di non recare ai nuovi acquirenti alcuna molestia, salvo però l'antico uso che dovevano al conte gli uomini di Lonnano per cagione delle possessioni di suo diretto dominio. (Oper. cit. T. III).

La chiesa parr. dei S. Vito e Modesto a Lonnano esisteva fino dal secolo XIII, allora quando probabilmente era distrutta la cappella di S. Miniato di gius del ve scovo fiorentino sopra rammentato.

Nel 1833 la parrocchia dei Ss. Vito e Modesto a Lonuano contava 247 abit.

LONTRINA nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. che diede il titolo alla chiesa di S. Andrea a Lontrina nell'antico piviere, Com. e Giur. di Bibbiena, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Appella a questa chiesa, stata succursale della pieve di Bibbiena, una bolla del Pont. Adriano IV, spedita li 2 maggio 1155 al pievano di quella parrocchia: e più tardi un breve del Pont. Niccolò IV, dato in Rieti nel 1289; dal quale ultimo resulta, che a quelle età nel casale di Lontrina fu edificato un Mon. di Benedettine. (Annale. Camalo. T. III e V.)

LOPEGLIA, o LOPPEGLIA (Lupelia) nella Valle del Serchio. — Cas, con parr. (S. Maria), la quale comprende i casali di Batone e di Frenello, nel piviere di Monsagrati, Giur. Dioc. e Duc. di Luccu, da cui Loppeglia trovasi circa 8 miglia a maestrale.

Il Casale giace sul crine dei poggi che scendono da Monte-Magno fra il torr. Padogna e la Freddana sino alla ripa destra del Serchio.

Il paese di Loppeglia sino dall'anno 254 è rammentato in un istrumento di permuta di beni fra la mensa vescovile di S. Martino e altri di pertinenza regia. Si parla dello stesso luogo in altre due carte scritte in Lucca ed esistenti nello stesso archivio arcivescovile. Una di esse, in data del 26 marzo 830, tratta di un livello di terreni posti in Lupeglia, fatto dal vescovo di Lucca per conto della sua meusa; e l'altra dell' 854 verte intorno una donazione a favore della chiesa di S. Maria forisportam, sita foris civitatem istam lucensem prope portam S. Gervasi; i cui beni si dichiarano situati in loco, ubi dicitur Flajano prope loco Lupelia. ( Mem. Lucch. Tom. IV e V, Parte II.)

È altresì nota la villa di Loppeglia per l'accoglienza con cui nei secoli andati vi si ricevevano i dotti dalla nobil famiglia Malpighi di Lucca, la quale costà in Loppeglia aveva una casa di campagna. — Nè con minore ospitalità la gente Bonvisi faceva festa ai culti ingegni nella vicina villa di Forci. Per modo che a

queste due case riferir voleva lo storico fiorentino Benedetto Varchi, quando nelle sue rime cantava:

Or fia che col Menocchio e col gentile Balbano, e gli altri che nel cor mi stanno Riveder possa un di Forci e Loppeglia.

La parr. di S. Maria a Lopeglia, o Loppeglia, nel 1832 contava 333 abit. LOPPIA nella Valle del Serchia — Ror.

LOPPIA nella Valle del Serchio.—Borgata con pieve antica che ebbe, o che diede il suo nome a un distrutto castello, cui apparteneva la chiesa prepositura di S Cristofano a Barga, dalla qual terra l'attuale borgata di Loppia è circa a migl. a scir. nella Com, Giur. predetta, Dioc. di Pisa, una volta di Lucca, Comp. pisano. È situata alla sinistra del Serchio lune.

È situata alla sinistra del Serchio lungo la strada rotabile che al borgo delle Fornaci staccasi dalla via provinciale della Garfaguana per salire a Barga.

Le memorie più autiche del castello e

pieve di Loppia ce le forniscono le carte dell'Arch. Arciv. lucchese; tostochè per mezzo di esse sino dal secolo nono si cominciano a conoscere i signori del Cast. di Loppia, e del suo vasto piviere, nella nobile famiglia longobarda lucchese de' Rolandinghi, che fu consorte alla casa magnatizia da Monte-Magno, da Corvara, ec. – Essa peraltro, rapporto ai suoi beni di Loppia, era feudataria dei vescovi di Lucca, da tre dei quali, il Vesc. Teudegrimo nel 982, quindi il Vesc. Gherardo nel 994, e finalmente nel 1277 il Vesc. Paganello concederono ai cattani di Loppia a titolo di enfiteusi, ossia di feudo molti beni di pertinenza della pieve di S. Maria e S. Giovanni Battista di Loppia.

Probabilmente appellare voleva alla stessa consorteria di nobili un giudicato celebrato in Lucca nel maggio dell'anno 1077 (ab incarnatione) per comando della contessa Beatrice, a cagione di una lite che verteva fra l'abate del Mon. di Camajore e la generazione de Lopis, (ch' io dubito debba leggersi de Lopia) relativamente ad una terra posta in Veochiano. (MURAT. Ant. M. Aevi.) — Ved. Barga.

La pieve di Loppia, nella quale continuarono per lunga età ad avere giuspadronato i Rolandinghi di Lucca, nel secolo XIII aveva soggette le seguenti 28 chiese: 1. S. Comizio di Pedona; 2 S. Lucia di Colle-Bertingo; 3. S. Martino di

Ghivizzano; 4. S. Martino di Coreglia; 5. S. Stefano di Lucignano; 6. S. Giusto di Tiglio; 7. S. Andrea di Seggio; 8. S. Silvestro d'Ariana; g. Chiesa di Rocca-Pettorita (oggi di Pettori); to. S. Pietro di Lupinaja; 11. S. Quirico di Castelvecchio; 12. Spedale del Ponte-Populi (oggi Perpoli ); 13. S. Maria di Trepignana; 14. S. Michele d'Albiano; 15. S. Jacopo e S. Cristoforo di Barga; 16. S. Frediano di Sommo-Cologna; 17. S. Regolo di Catignana; 18. S. Nicolao di Calavorna; 19. S. Silvestro di Vitiana; 20. S. Martino di Bori; 21. S. Sisto dello stesso pievanato; 22. S. Jacopo di Gragno; 23. S. Michele di Guzano; 24. S. Pantaleone; 25. S. Simone; 26. Spedale di Calavorna; 27. Monastero delle donne di Campo S. Pietro; 28. Eremitorio di Giuncheto.

Gli onori e la supremazia della pieve di Loppia, mediante una bolla di Giovanni vescovo di Lucca del 23 genn. dell'anno 1390, furono trasferiti nella chiesa de'Ss. Jacopo e Cristoforo a Barga, dove però da molto tempo innanzi trovavasi il fonte battesimale, per la ragione, dice la bolla, che la terra di Barga era situata in luogo più domestico e assai popolato.

La parr. della pieve di S. Maria a Lop-

pia nel 1833 contava 1473 abit.

LOPPIANO DELL' INCISA nel Vald'Arno superiore. — Ved. Orpiano, e Scen-GNANO (PIEVE DI).

LORENTINO (SS.) e PERGENTINO

DI FALTONA. - Ved. FALTONA.

— DI GRAGNANO. — Ved. GRAGNANO in Val-Tiberina.

— DI RANCO. — Ved. RANCO sul Cerfone.

LORENZANA (Lorentianum e Laurentiana) in Val-di-Tora. — Vill. che fu castello, poi capoluogo di una Contea, ora di una Comunità del Granducato con pieve (SS. Bartolommeo e Cristoforo) nella Giur. e circa migl. 4 a lib. di Lari, Dioc. e Comp. di Pisa.

Il villaggio di Lorenzana è posto fra il gr. 28° 8' 2" long., e il gr. 43° 32' 7" latit., in una insenatura dei colli, che appellansi Colline superiori pisane, fiancheggiati a lev. dal torr. Borra, e a pondal fiumicello Tora, mentre sulla vetta del colle sovrastante al paese esisteva la rocca, di cui ora altro non resta che il nudo nome di castello, là dove in età

più moderna fu eretto un già abbandonato mulino a vento.

Questo paese si sente rammentato, non prima del secolo decimo, dalle pergamene dell'Arch. Arciv. di Pisa; due delle quali, pubblicate dal Muratori, risalgono agli anni 927 e 934. Trattano entrambe di beni concessi ad enfiteusi dai vescovi di Pisa per conto della loro cattedrale, la quale fino d'allora possedeva in Val-di-Tora, e segnatamente nei confini di Lorenzana dei terreni e altri fondi posti lungo il torr. Rigone, fra Lorenzana e Tremoleto. - Fu a conto di questo paese che insorsero più tardi (negli anni 1282 e 1284) questioni di diritto civile fra l'arcivescovo Ruggieri e i rappresentanti del Comune di Pisa.

Ai tempi della repubblica pisana Lorenzana fece parte del capitanato delle Colline superiori, di cui Lari era il luogo principale. Quando ebbe potesteria insieme con Crespina, la residenza del giudice tenevasi in Lorenzana; ma, nel 1494, nè questo nè quel castello avevano più potesteria propria, poichè la loro giurisdicenza a quell'anno era già riunita a Lari.

Il castello di Lorenzana si assoggettò e prestò giuramento di fedeltà alla Rep. fiorentina li 20 ottobre 1406, sicchè riceve le capitolazioni stesse degli altri comuni del contado pisano che si erano resi dopo l'acquisto della città di Pisa. - Gli uomini di Lorenzana compilarono insieme con quelli di Crespina nel 1416, i loro statuti da essi rinnovati nel 1543. Altri provvedimenti statutarii furono presi nel 1595, nei quali, relativamente ai pascoli pubblici e ai boschi riservativi si trova incorporato il comunello di Colle-Alberti:-Gli uomini di Lorenzana nel 1432, e di nuovo nel 1496, si ribellarono con altri paesi del contado pisano ai Fiorentini, dai quali furono ben presto rimessi a doverc.

Il territorio di Lorenzana restò smembrato dalla giurisdizione civile e criminale di Lari all'epoca della creazione del Capitanato nuovo di Livorno, cui venne riunito il distretto di questa comunità.—

Ved. Livorno Comunità.

Fu quindi nel 1722 nuovamente distaccato dalla giurisdizione di Livorno, allorchè il Granduca Cosimo III, con diploma dei 9 maggio di quell'anno, ercase Lorenzana in feudo granducale, con titolo di contea, a favore del nobile fiorentino ball Francesco Lorenzi, suoi figli e discendenti maschi per ordine di primogenitura. — L'atto del possesso preso li 18 maggio 1622, fu rogato nel comunello di Tremoleto, nel palazzo denominato del Roncione, palazzo che servì poi di residenza al vicario del conte feudatario.

La contea di Lorenzana venne formata dei comuni di Lorenzana, di Colle-Alberti, di Tremoleto e di Vicchio.

Varii ordini del governo granducale furono inviati al giusdicente e seudatario di Lorenzana, affinchè si osservasse in quel seudo la legge del 1749. Se non che il caval. balì Francesco Orlando Lorenzi, terzo conte di Lorenzana, essendo restato ultimo di sua samiglia, nel 1783 riconsegnò alla corona granducale la sua contea, per cui essa su riunita allo stato, e quindi sottoposta di nuovo alla giurisdizione civile e criminale di Lari, sotto la quale attualmente si conserva.

I beni allodiali della contea di Lorenzana abbiamo notizia che furono venduti al cavalier Testa di Pisa per il prezzo di 18,000 scudi, ossiano di 126,000 lire fiorentine; comecchè il palazzo feudale di Tremoleto, anticamente di proprietà di una famiglia dei Medici di Firenze, fosse

acquistato da un Angiolini. — ( MARTI, Odepor. delle Colline pisane, MS. nella Riccardiana, e Arch. delle Riformagioni di Firenze).

L'antica parrocchiale di Lorenzana era compresa, e dipendeva dal pievanato di Scotriano anche al declinare del secolo XIV. — Ignorasi da me il tempo in cui la chiesa attuale dei SS. Bartolommeo e Cristofano a Lorenzana venne eretta in pieve; è noto bensì che essa nel 1541 aveva il suo pievano, e conseguentemente il suo battistero.

L'antico tempio fabbricato sopra la sommità della collina, fu consacrato il 5 dicembre 1306, restaurato nel 1585, abbattuto e riedificato di pianta fra il 1775 e il 1776. — La chiesa attuale ha una sola navata, lunga br. 30, e larga br 15 con un apside ottagona del diametro di 7 braccis.

Il paese è attraversato da una lunga strada, di fianco alla quale si trovano molte botteghe di artigiani e di varii mestieri utili ai bisogni della vita, non tanto per gli abitanti del villaggio, ma ancora dei luoghi circonvicini. — In capo alla strada medesima avvi una grandiosa villa della nobil famiglia Lorenzani di Pisa, la quale è credibile che di costà derivasse il suo cognome.

MOVIMENTO della Popolazione del VILLAGGIO di LORENZANA e Ville annesse, a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| ORKA  | naschi maschi |    |     | femm. | contug.<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGI | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolar. |
|-------|---------------|----|-----|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 155 t | -             |    | -   |       |                             | -                  | 56                          | 249                           |
| t 745 | 19            | 63 | 124 | 179   | 144                         | 4 -                | 104                         | 575                           |
| 1833  | 62            | 64 | 53  | 38    | 189                         | 2                  | 57                          | 353                           |

Comunità di Lorenzana. — Il territorio di questa Comunità occupa 5761 quadrati agrarii, dei quali 329 quadr. sono presi da corsi di acqua e da pubbliche strade.

Vi si trovava nel 1833 una popolazione di 1284 abit., corrispondente a 190 in-

dividui per ogni migl. quadro di suolo inponibile. — Il suo territorio confina con quattro comunità. Verso ostro e libeccio tocca quella di Orciano; dal lato di scir.. e in parte di lev., ha di fronte la Comdi Santa-Luce; seguitando da lev. e comprendendo il lato di grec. confina con la Com. di Lari; verso sett., mentre dalla parte di pon. tocca la Com. di Fauglia.

Serve di confine a ostro-lib. fra la comunità di Lorenzana e quella di Orciano il borro della Falle di S. Biagio, quindi i termini artificiali sino al poggio *Gaddo* , dove è posto il segnale dei tre termini, perchè costà termina il confine della Com. di Orciano e sottentra quello della Com. di Santa-Luce, con la quale Com. l'altra di Lorenzana, dirigendosi da ostro a lev.grec., s' inoltra lungo la strada che per le Case nuove conduce a Santa-Luce sino a che al luogo appellato il Mulinaccio, passando il ponte sul fiume Tora, sottentra la Com. di Lari. Con questa cavalca il fosso del Giunco-Marino presso al suo sbocco in Tora, e di là sale il poggio alle Tarpe che riscende dal lato del torr. Borra, il quale attraversa per risalire il colle Biciocchi dirimpetto al casale di Colle-Alberti. Finalmente, rientrando pel rio della Macera nel torr. Borra, progredisce lungh'esso sino alla confluenza dell' Ecine, presso dove il torr. Borra prende il nome di fiume Isola. Varca anche quest'ultimo per andare incontro alla strada che dal Pian dell'Isola conduce a Sant' Elmo, lungo la quale le due comunità camminano di conserva sino a che, pel rio di Corneta, montano da pon. a lev. alla così detta Casa al Bosco. A questo punto, cambiando essse direzione da lev. a sett.-grcc., entrano nella strada che guida da Tremoleto a Lari, quindi passano a grec. del poggio di Vicchio fino al luogo di Campo-Lungo. Quà cessa la Com. di Lari e comincia l'altra di Fauglia, e insieme con questa la nostra di Lorenzana s'incammina di conserva per il rio di Valle Putida sino passato il mulino dell' Isola, dove cavalca il fiumicello di questo nome; finche voltando faccia da grecale a maestro, entrambi i territorii fronteggiano lungo la via di Gagliano, quindi per la sossa Dogaja, e finalmente per le Mortete, per dove arrivano al mulin nuovo de'Lorenzani sul fiume Tora. Passata questa fiumana i limiti delle due comunità si trovano sulla via regia maremmana, e costa voltando da maestro a pon. percorrono per termini artificiali, rasentano in parte la via vicinale di Santo-Regolo, sino al luogo chiamato la Chiaratana, presso cui trovano il borro di Colle-Pin-

zuti e con esso entrano in quello della Valle di S. Biagio per andare a ritrovare la pietra dei tre termini sul confine della Com. di Orciano.

Fra i principali corsi di acqua, che attraversano la Com. di Lorenzana, havvi il fiumicello Tora, e quello dell'Isola, il di cui primo tronco porta il titolo più modesto di torr. Borra. - Fra le strade comunitative rotabili che passano per il medesimo territorio, havvi quella che staccasi dalla regia maremmana alla Torretta per inoltrarsi a Tremoleto e Loren. zana; e di costà parte un altro tronco di strada per le colline di Colle-Alberti, dove essa diramasi in due vie vicinali, che una di loro dirigesi verso maestro, mentre l'altra verso grec. guida a Tripalle e a Sant'-Ermo.

Le nozioni geognostiche della comunità di Lorenzana furono pubblicate sino dal 1833, nel principio del Tomo I. della Storia naturale di tutte l'acque minerali di Toscana, dal Prof. Giuseppe Giuli nativo di Lorenzana, allorchè egli trattar volle dell'acqua minerale del Bagnolo del Giunco Marino, spettante a questa comunità. Che però, io mi credo in dovere di preferire le osservazioni del prenominato professore naturalista, come di uno scienzialo che ripetulamente visitò questo suolo, per giovarmi in proposito delle sue stesse parole.

« La Com. di Lorenzana ha il suo territorio composto per la maggior parte di sedimenti antichi marini, trovandovisi una gran quantità di spoglie di esseri organici, i quali non possono vivere che nell'acque salse; e specialmente di tal natura sono quasi tutte le colline (pisane). La parte pianeggiante poi è stata prodotta dalle alluvioni moderne delle acque torbide del fiume Tora, dal torr. Borra c dai loro piccoli influenti. La Borra entra nel Fosso nuovo che si trova al Nord-Est di Vicarello nella pianura pisana, dopo aver preso il nome d'Isola ».

» Verso il lev. vi sono i monti di Gello-Mattaccino, che si uniscono con quelli di S. Luce, i quali s'inoltrano verso il mezzo giorno, e sono composti di pietra calcarea compatta bigia. Si sa che alla base dei monti si trovano le colline, ed in quelle appunto che formano la base dei monti di Gello, vi ha origine un torrentello, che è chiamato Giunco Marino; il quale in tempo di pioggia accresce colle sue acque le piene della Tora, ove influisce presso il mulino che si trova nella parte superiore del piano di Lorenzana. Questo torrentello ha in principio il suo alveo incassato dentro roccie calcaree della natura stessa di quelle dei monti che sovrastano alla sua origine, ed in seguito se lo è scavato deutro il terreno di alluvione ».

» Sulla parte sinistra del Giunco Marino, circa 40 br. distante dal punto dove influisce nella Tora, vi è una piccola cavità artificiale, praticata fra il letto ghiajoso, di circa un braccio e messo di profondità, che resta ripiena d'acqua minerale fino alla metà. L'acqua di questa scaturigine non viene dal fondo della vasca, ma dagli strati laterali delle pareti dalla parte opposta a quella che riguarda l'alveo del torrente, ec. =

Dall'analisi fatta dal Prof. Giuli risulta, che l'acqua minerale del Giunco Marino è della natura di quelle leggermente feraginose, gasose e fredde, poichè il termometro, che all'aria libera segnava gradi 16, tenuto immerso in detto bagno segnò una temperatura di soli ra gradi. Lo stesso naturalista raccolse 8 centesimi del suo volume di gas-acido-carbonico da once a5 di detta acqua, dalla qual dose egli ottenne grani cinque d'idroclorato Livorno; la Ruota in Pisa.

di soda ( sal comune ), grani tre d'idreclorato di calce, grani otto di carbonata di soda, di quello di calce grani due, e di carbonato di ferro grani uno. - Totale gr. 19 di sale in 14400 grani di acqua ».

I prodotti di suolo più abbondanti della comunità di Lorenzana consistono im olio, in vino, in granaglie ed in frutte d'ogui specie che si esitano in gran parte a Livorno. - Pochi sono i prati stabili, minori i boschi cedui, e vi mancano affatto quelli di alto fusto. Gli antichi pascoli e i boschi comunali sono stati pressochè tutti ridotti a coltura. Essi nel sec. XVI cominciavano verso Colle-Alberti dal mulino di Palancita, e per la Torella insino al piè del poggio di Fontana seguitavano per la strada che porta pel Gabbro a Cologuole, e di là sino a S. Giusto.

Si faceva una volta in Lorenzana un mercato ogni giovedì. Vi si pratica tuttora una fiera di hestiame, di pannine e mercerie nei giorni 24 e 25 agosto, all'occasione della festività del santo titolare della pieve. - La Comunità mantiene un medico chirurgo, e un maestro di scuola.

Il suo giusdicente tanto per il civile come per il criminale è il vicario R di Lari, dove si trova pure la sua cancelleria comunitativa e l'ingegnere di Circondario. L'ufizio dell'esazione del Registro e la conservazione dell' Ipoteche sono in

QUADRO della Popolasione della Comunità di Lorenzana a tre epoche diverse.

|                           |                                          | Diocesi                    | P    | opolazio     | me           |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------|--------------|--------------|
| Nome dei Luoghi           | Titolo delle Chiese                      | cui<br>appartengono        | 1551 | Аяко<br>1745 | Aжжо<br>1833 |
| LORENZAMA e Ville annesse | Ss. Bartolommeo e Cri-<br>stofano, Pieve | Pisa                       | 249  | 575          | 931          |
| Tremoleto                 | Ss. Fabiano e Sebastia-<br>no, idem      | Sanminiato<br>già di Lucca | 96   | 242          | 353          |

Totale . . . . . Abitanti n. 345 n. 817 n. 1284

chiesa parr. (S. Vitale), cui è annessa la rensano alla Zenna, nel piviere di Soci-

LORENZANO nella Valle dell'Arno soppressa cura di S. Egidio alla Zenna. casentinese. — Cas. già castelletto, con sicchè ha preso il doppio vocabolo di Loli Castel-Pocognano, alias di Rassina,

Dioc. e Comp. di Arezzo.

I ruderi del castelletto di Lorenzano sistono in cima a un poggio che dalla ua forma prese il nomignolo di Montauo. È posto a cavaliere del torr. Salutio, ributario a destra dell'Arno, mentre il nese di Lorenzano giace in piano presso a confluenza del torr. Zenna in Arno.

Lorenzano è rammentato in molti istrunenti degli Annali Camaldolensi, il prino dei quali è del 26 genn. 1089. È una ocazione fatta dal priore di Camaldoli di eni posti in Lorenzano, in Valenzano, l Bagnolo, in Colbenzano e in altri caali di quei contorni. Quindi nell'ottore dell'auno 1111 uno dei compatroni el Cast, di Lorenzano offrì all'Eremo di amaldoli la sua porzione di quel castello corte, che sotto altro nomignolo appelavasi anche Rio Zoparelli, riservandosi erò la parte superiore o corona del meesimo castello di Lorenzano e il padrolato della chiesa di S. Nicolao: riserva cui ne anni dopo il donatario medesimo riutò con atto rogato li 25 dicembre del 113. ( ARH. CAMALD. T. II. )

Poco dopo (marzo 1114) Griffone figlio i altro Griffone dei nobili Ubertini di logognano, stando in Arezzo, vendè allo tesso priore del S. Eremo la sua porzione i due mulini posti nel casale e corte di orenzano, luogo detto Remoli, per il rezzo di soldi cento di argento; e quatr'anni dopo (merzo 1118) Ranieri, figlio el fu Griffone prenominato, rinunziò lle sue ragioni sopra uno dei mulini di orenzano, posto nel luogo suddetto di lemoli, per soldi 40 d'argento che ricevè al priore di Camaldoli. (Oper. cit.)

Nell'aprile del 1130, con atto rogato in orenzano presso la chiesa di S. Vitale, lenzo figlio del suddetto Ranieri alienò er il prezzo di 40 soldi all'Eremo di Canaldoli la sua porzione dei due mulini ui sopra rammentati. (Anca. Dirt. Fion. 'arte di S. Mich. in Borgo di Pisa.)

Nuovi acquisti secero i Camaldolensi əstà, quando nel genn. del 1137, per istruiento stipulato in Arezzo, Ugo del fu arzione e Berta del fu Azzo di lui molie venderono al S. Eremo tutto ciò che si conjugi possedevano di loro parte risetto a un mulino posto nel casale di.

u. Com. Giur. e circa due migl. a scir. Lorenzano nel fiume Arno presso la chiesa di S. Vitale. (Annal. Camald. T. III. )

> Leggesi parimente in una carta dei Ca. maldolensi di Arezzo, come nell'anno 1291 Guido pievano di S. Eleuterio di Socana confermò l'elezione di Bonsignore in rettore della chiesa di S. Vitale di Lorensano, incaricando il parroco di Bibbiano-a metterlo in possesso in onore di Dio e del vescovo Ildebrandino di Arezzo. (LETTERE CRITICO-LETORICHE DE UN ARETINO, pag. 38.)

> La parr. di S. Egidio alla Zenna, da lunga mano trovasi unita a questa di S. Vitale a Lorenzano, la quale nel 1833 contava 223 abit. - Ved. Caster-Fogo-GRANO Comunità.

> LORENZO (S.) A BALDIGNANO. — Fed. BALDIGHANO in Val-Tiberina.

- A BASCIANO. Fed. BASCIANO. - ALLA BASTIA. - Fed. BASTIA (S. Lo-
- REMIO ALLA). - A BATTIFOLLE. - Ved. STARTIA (S. LORENZO a).
- A BIBBIANO. Ved. BIBBIANO GU-GLIESCHI.
- (BORGO SAN) Fed. Bosco-Sax LORENZO.
- A BOSSI, Ved. Bossz.
- A BOVECCHIO. Ved. Bovaq-CHIO .
  - A BRANCOLI. Ped. BRANCOLI.
- IN BULBANA. Ved. BULBANA (S. LORENZO IN )
  - A CAMPI. Ved. CAMPI.
- DI CANNETO. Fed. CAMMETO di Val-di-Cecina.
- ALLA CAPPELLA, ossia a Monyagarmı nella Valle del Serchio. - Cas. che porta il nome generico della sua chiesa, che è una cappella succursale del piviere di Torri, Com. Giur. Dioc. e Duc. di Lucca, da cui è 4 migl. a sett.

È posta fra il Serchio e la strada provinciale che per Monte-Magno penetra nella Versilia, alla pendice meridionale del poggio di Montecatini di Val-di-Serchio, la cui popolazione, già detta a S. Maria della Cappella, fu riunita'a questa di S. Lorenzo alla Cappella.

Al qual luogo della Cappella potrebbe appartenere una carta dall' Arch. Arcie. lucchese, dell'anno 721, con la quale Peredeo, che su poi vescovo di Lucca, dono alla chiesa e monastero di S. Michele presso Lucca fra gli altri beni una sua casa colonica posta in Cappelle.

Ma se questa non è la cappella di Montecatini in Val-di-Serchio, ce la mostrano più chiaramente tale tre pergamene edite recentemente nel T. V P. II delle Memorie per servire alla Storia di Lucca.

Tratta la prima di un livello di beni posto nel luogo Cappelle di proprietà della chiesa di S. Silvestro di Lucca, fatto li 4 ottobre dell'anno 872. La seconda membrana del 4 dic. 874 tratta di un'altra enfiteusi di beni che aveva nel luogo Cappelle la chiesa di S. Michele di Lucca. La terza è un istrumento del 10 agosto 884 col quale Gherardo Vesc. di Lucca allivellò per 12 denari d'argento i beni della chiesa di S. Pietro in Salisciamo di pertinenza della cappella sua manuale di S. Maria, quae dicitur Cappella, sottoposta alla cattedrale di S. Martino, con tutte le possessioni e pertinenze situate in Salisciano, forse l'attuale Saliscina di Gattajaola . — Ved. Montecatini di Val-di-Serchio.

La parr. di S. Lorenzo alla Cappella, ossia a Montecatini di Val-di-Serchio nel 1832 noverava 567 abit.

LORENZO(S.) A CARGALLA. — Ved.

CARCALLA in Val-di-Mugra.

— A CASCIO. — Ved. Cascio della Garfagnana.

— A CAPPIANO. — Ved. CAPPIANO nel Val-d'Arno superiore.

— A CASTEL-BONSI. — Ved. CASTEL-BORSI.

— (CASTEL-SAN) detto anche CASTEL di Monte San - Lorenzo in Val-di - Cornia. — Castellare che prese il titolo dalla sua chiesa nella parr. Com. e circa tre migl. a scir. di Suvereto, Giur. di Campiglia, Dioc. di Massa-marittima, Comp. di Grosseto.

Risiede nella ripa sinistra del fi. Cornia sopra un colle, alle cui falde settentrionali scorre il borro Ripopolo e la strada rotabile che da Suvereto guida a Montioni, circa un miglio a sett. di Casalappi.

L'origine e le vicende istoriche di questo castello si unscondono fra le tenebre al pari di quelle di moltissimi paesi, e specialmente di tanti che restano per la muggior parte desolati o perduti fra i deserti delle toscano maremme.

La memoria ch'io conosca più antie fra quelle superstiti, in cui si rammenti il castel di Monte S. Lorenzo, fu scoperte nell'Arch. Arciv. di Pisa dal Muratori, che la pubblicò nel T. III delle Autichità del medio evo. - È un istrumento del 19 giugno 1139 (stile comune) rogato in Pisa, col quale il conte Ildebrando, figlio di altro conte Ildebrando, e Matilde figlia di Lanfranco sua consorte offrirono alla cattedrale di Pisa la metà dei beni pervenuti al suddetto conte per eredità paterna e materna, o per altro qualsiasi modo, tanto dei fondi posti nel distretto di Biserno, quanto nei castelli di Vignale, di Campiglia, e nel Castello del Monte di

S. Lorenso e sue pertinenze. Il Frate Cesaretti nella sua Istoria del principato di Piombino (T. L. pag. 141) annunziò di aver letto in diversi istramenti, che il Castel di Monte S. Lorenzo apparteneva alla mensa vescovile di Massa-marittima; e che ciò trovasi anche rammentato in un breve di Papa Alessandro IV al Comune di Massa. — Comunque sia, il distretto del Castel di S. Lorenzo, innanzi che si convertisse in bandita della mensa vescovile di Massa, continuò per molto tempo ad appartenere si conti di Biserno della consorteria di quelli della Gherardesca. Ciò viene anche dimostrato da due istrumenti rogati in Pisa, nel 16 giugno 1366 e 18 maggio 1368 (stile comune); col primo dei quali donna Bernarda del fu Tedice conte di Donoratio, e vedova di Tinaccio della Rocca, prese s mutuo per un anno da Gherardo del fu ser Baldo da San-Cassiano di Pisa cento fiorini di oro, sottoponendosi alla penale del doppio pagamento mancando nel detto termine alla restituzione del capitale. Appella l'altro documento alla sentenza proferita in favore del prenominato creditore per il rimborso dei fiorini cento di capitale, e fiorini cento di penale, assegnando al creditore della vedova di Tinaccio due terze parti delle sue possessioni poste nei confini del Comune di S. Lorenzo dal Monte, in luogo chiamato Casalappi. - Nella stessa sentenza fu dichiarato che il territorio del Castel di S. Lorenzo confinava; a 1º, con il comune di Suvereto; a 2º, con il comune di Vignale; a 3°, col comune di Campiglia; a 4°, col comune di Montions . — (Arcs. Dirt. Fior. Carte del 8 migl. a ostro di Sovicille, Dioc. e Comp. 1 Mon. di Nicosia di Pisa.)

La chiesa del Castello di S. Lorenzo, al dire del Cesaretti, era filiale della Pieve vecchia di Suvereto: e lo stesso autore aggiunge, che di essa sino al 1770 esistevano le vestigie nella sommità del poggio, e bandita del distrutto castello.

LORENZO (S). A CASTELVECCHIO. - *Ved*. Castelvecchio in Val-di-Pesa.

— a CILIANO. — Ved. Ciliano.

- AL COLLE. - Ved. COLLE BUGGIA-PESS.

— a COLLINA. — Fed. Corlina (S. LORENZO a)

- A COLTIBUONO, - Fed. Adama

di Coltmuono.

— A CORFINO. — Ved. Corvino di Garfagnaua.

- ALLE CORTI. - Ped. Corti (S. Lo-REMZO ALLE ) nel Val-d'Arno pisano.

- A CORTINE. - Fed. Corting in Val-d'Elsa

- ALLE CROCI. - Ved. Choci (S. Lo-RENZO ALLE) in Val-di-Sieve.

— A DIACCETO. — Ved. Diacceto.

- A DOZZANO. - Fed. Dozzano in Val-di-Magra.

- a FARNETA. — Ved. Farweya in Val-di-Serchio.

— A FONTISTERNI. — Ved. FORTI-STERNI.

- A FORNACE. - Ved. FORNACE (S. LORENZO a)

– AL FOSSATO. — Ved. FORATO BEIla Montagna di Pistoja.

- A FRONZOLA . - Ved. Fromzoza nel Val-d'Arno casentinese.

- A GABBIANO. - Ved. GABBIANO.

🗕 🛦 GALIGA. 🛶 Ved. Galiga.

- A GELLO DI LAVAJANO. - Ved. GELLO DE LAVAJANO.

– a GRIGNANO. — Ved. Grighano

in Val-di-Pesa. - A MALAVENTRE. - Ved. MALA-

VERTRE in Val-di-Serchio. – a MALGRATE. — Ved. Malgrate

in Val-di-Magra. — A MASSACIUCCOLI. — Ved. Mas-SACTUCCOLI

- A MASSA-MACINAJA. - Ved. Massa-maciwasa del Monte-pisano.

- A MERSE. - Vill. già Cast. in Valtica chiesa plebana, Com. Giur. e circa dro di S. Lorenzo è opera del cay. Nasini.

di Siena.

Risiede sulla pendice di un poggio alla destra del fi. Merse, dirimpetto al ponte a Macereto, che è appena mezzo migl. al suo levante.

Era uno dei castelli dei conti Ardengheschi sino dal secolo XII, se non forse prima. Avvegnachè si rammenta questo luogo in una bolla del pont. Celestino III spedita dal Laterano li 17 aprile 1194 all'abate e monaci della badia Ardenghesca, con la quale conferma loro, fra gli altri benefizj e possessioni, anche la chiesa di S. Lorenzo in Val-di-Merse con due parti di quel castello. (Ancu. Dipl. Fion. Carte del Mon. degli Angeli di Siena).

Più chiaramente parlano di questo castello e dei loro signori le istorie senesi all'anno 1202, in occasione di un lodo pronunziato li 27 maggio di detto anno tra il Comune di Siena e i conti Ardengheschi, mentre questi erano in guerra con la detta repubblica. I quali dinasti rimisero ogni vertenza relativamente alla giurisdizione e signoria dei loro castelli, e segnatamente del castello di S. Lorenzo in Merse, in Rustico arciprete della ch. cattedrale di Siena, e in don Bernardino abate del Mon. di S. Eugenio. Quindi con lodo fu deliberato, che la prosapia dei conti Ardengheschi dovesse pagare alla Rep. di Siena un tenue tributo annuo per conto delle ville e castella di loro giurisdizione, compresi anche i luoghi dalla stirpe Ardenghesca, stati ceduti nella totalità o in parte alla badia di S. Lorenzo sul fiume Anzo. (MALEVOLTI, Istorie Senesi Parte I, lib. 4.)

Sino dall'anno 1271 risiedeva in S. Lorenzo a Merse un giusdicente; e costà fu segnalata per lungo tempo una casa sotto nome di palazzo di giustizia. In seguito S. Lorenzo a Merse fu riunito alla giurisdizione di Pari per il civile, mentre nel criminale dipende dal vicario R. di Casole. Col regolamento del 1579 il Vill. di S. Lorenzo a Merse venne compreso nella potesteria di Sovicille, cui fu confermato dalla legge Leopoldina del 1777.

La facciata della chiesa plebana di antica struttura è fabbricata di pietre conce a strisce bianche e nere. In uno dei suoi aldi-Merse, cui diede il nome la sua an- tari havvi una tela del Petruzzi, e il qua-

Le sus perrocchis confins con quella di Tocchi, compresa nella Dioc. di Volterra, e con altre due di Recenza, e di Casciano, mella Com. di Murlo della Dioc. di Siena.

Passa per il suo territorio la strada regia grossetana. Essa attraversa una lecceta sul poggio detto Cetini, che era un bosco della comunità di S. Lorenzo distribuito a preselle a diverse famiglie indigene eganti un annuo canone. — Un altro bosco di lecci cuopre l'antica bandita di Montaggi, appartenuto esso egualmente alla stessa comunità, dalla quale l'ottenue ad enfiteusi perpetua la nobil casa Bandinelli di Siena.

La parr. di S. Lorenzo a Merse nel 1579 noverava 320 abit.; nel 1643 ne aveva 235; nel 1745 ne contava soli 125; finalmente nel 1833 comprendeva 264 ahit.

LORENZO (PIEVE DI S.) A MINUC-CIANO: o a VINACCIANO nella Val-di-Magra. - Antica pieve sull'estremo confine orientale della Val-di-Magra, nella Com. Giur. e circa due migl. a maestr. di Minucciano, Dioc. di Luni-Sarzana, Duc. di Lucca.

Risiede sulla ripa sinistra del torr. Tassonara, tributario del fi. Aulella, alla base dei più eccelsi e ripidi monti dell'Alpe Apuana, presso il varco per dove dalla Lunigiana si penetra in Garfagnana e nella Valle superiore del Serchio.

E questa la stessa pieve che sotto il semplice titolo di S. Lorenzo i Pont. Eugenio III ed Innocenzo III, negli anni 1149 e 1202, confermarono ai vescovi e alla cattedrale di Luni.

Il tempio è un edifizio dei secoli più vicini al mille. È diviso in tre navate con la facciata, secondo l'uso delle antiche chiese, voltata a ponente. L'ambulatorio di mezso ha quattro archi per parte a sesto intero che girano sopra colonne di macigno, cui soprappongono capitelli rozzamente lavorati. L'altar maggiore è isolato sotto l'arco di un'apside ornata intorno di archetti nel giro esterno. Il tem-

di Pisa, di Pistoja ec. Tutta la fabbrica è di pietre conce di macigno non troppe bene commesse fra loro. Vi sono quadri di buona scuola dei secoli XVI e XVII.

Dipendono dalla pieve di S. Lorenzo k seguenti 5 chiese; 1. S. Michele a Minneciano, parrocchia; 2. S. Maria Assunta ad Agliano, idem; 3. SS. Simone e Giuda a Castagnuola, idem; 4. S. Giusto a Corfgliano, idem; 5. S. Bartolommeo a Gramolasso, cappellania curata.

Oltre il casale di Finacciano, in cui risiede la pieve, sono compresi nella stessa parrocchia i casali di Bergiola, di Metra, di Renzano, di Novella e di Bugliatico.

La parrocchia di S. Lorenzo nel 1832 aveya 338 abitanti.

LORENZO (S.) A MIRANSU. - Fel. Miransu di Castelloncrio.

- A MONTALBANO. - Fed. Mos-TALBANO in Val-di-Cecina.

- A MONTALBINO, - Fed. Mos-TALBINO in Val-di-Pesa.

\_\_ A MONTE FIESOLE, \_\_ Fed. Mos TE-FIESOLE.

- A MONTE-GUFONI. - Fed. Mos-TR-GUPORI.

LOBERZO (S.) di Monte Libero mella Lunigiana. - Pieve antica, le vestigia della cui chiesa trovansi sull'ultimo sprone meridionale dei poggi che separano la vallecola del Frigido da quella di Avenza, nel confine della comunità di Massa con quella di Carrara, dalle quali città questo luogo è appena due miglia distante, già nella Dioc. di Luni-Sarmana, ora di Massa-ducale.

B pur questa di *Monte-Liber*o una delle pievi antiche della cattedrale di Lani rammentata dal pontefice Eugenio III nella bolla dell'anno 11 49, e confermata ai vescovi lunesi nel 1202 da Lanocenzo III.

Un nobile di contado, Corrado da Monte-Libero, nel 1202 assistè in Sarzana al lodo pronunziato in una causa vertente fra il vescovo di Luni e i nobili di Vezzeno, di Montignoso ec. da una, ed i marpio riceve il lume da diverse finestro nelle chesi Malaspina dall'altra parte. - Nel mura laterali strette e a feritoje, in gran 1248 era lite fra Jursacco pievano di S. parte state ingrandite e rialzate. Sopra Lorenzo a Monte-Libero e Venuto pievala facciata havvi una finestra ad arco se- no della pieve di S. Vitale del Mirteto, a micircolare, divisa però in due luci me- engione delle decime che ciascune dei due diante una colonna, sulla quale posano parrochi pretendeva dagli abitanti del due piccoli archi tondi, e ciò a similitu- moste di Codepino; ch'è una cellina sulcondine di molte chiese antiche di Lucca, fine delle due parrocchie. Fu perciò fatto

ompromesso in prete Alberto cappellauo ella chiesa di S. Geminiano di Autun, letto in arbitro; il quale nel dì 16 giumo 1248, stando nella pieve di S. Pietro i Massa, alla presenza di varii testimoni del notaro Ugolino da Massa dei Marhesi, pronunziò il lodo e decise, che le ecime del monte di Codepino si dividesero per metà fra i due pievani litiganti. Anca. Diri. Pion. Carte della Primaiale di Pisa).

Non mi è nota l'epoca della soppressione della pieve di S. Lorenzo in Montelibero, della quale peraltro cessano le nemorie dopo il secolo XIII. Il suo posolo pertanto fu diviso, una porzione del quale venne assegnata alla pieve di S. Viale del Mirteto, e l'altra porzione alla sione di S. Addres di Conserve.

sieve di S. Andrea di Carrara.

LORENZO (S.) A MONTEPOLI. — red. Montepoli in Val-di-Sieve.

- A MONTISONI. Ved. Montisoni.
- A NASSETO. Fed. NASSETO.
- A NAVOLA. Fed. NAVOLA.
   (SS.) E ANDREA A NOCICCHIO. —
  Fed. Nocicchio.
- A NOVEGIGOLA. Ved. Nove-
  - A ORBICCIANO .- Ped. OABIOCIANO.
  - A ORENTANO. Ved. ORENTANO. A PACIANO. Ved. PACIANO.
- A PERSIGNANO. Ved. Persi-
- A PEZZATOLE. Ved. PEZZATOLE.
   AL PIAN DI COREGLIA. Ved.
- CORRECTA.
- A PIANTRAVIGNE. Ved. PIAN-

LORENZO (S.) in Plazza in Val-di-To--a. — Pieve distrutta, ed il cui battistero u trasportato in una delle sue chiese iliali, a Castell' Anselmo, nella Com. di Zolle-Salvetti, Giur. di Livorno, Dioc. : Comp. di Pisa.

Era situata in un poggetto alla sinistra lel fiumicello Tora sopra l'albergo e case lella Torretta, fra Castell'Anselmo e Luiana. — Si disse anche a Piazza Farneta lai boschi di farnie che cuoprirono per ungo tempo cotesti poggi. — Ved. Fan-

IRTA O PIAZZA FARMETA.

Nel claustro della pieve di S. Lorenzo n Piazza nel 1120, 29 agosto, (stile pisa-10) fu stipulato un istrumento di transaione fra il conte Gherardo di altro conte

Gherardo da una parte, e Attone arcivescovo di Pisa e Mingarda del fu Ildebrando Visconti vedova del conte Ugo dall'altra parte, per causa di divise sulle corti di Belora e di Bovecchio con le loro pertinenze. (Murar. Ant. M. Aevi T. III).

Nel catalogo delle chiese e pievanati della diocesi pisana, stato compilato nel 1372, il piviere di S. Lorenzo in Piazza abbracciava un vasto distretto nei monti Livornesi dalla parte che acquapendono in Tora. Imperocchè erano filiali della suddetta pieve le seguenti 19 chiese: 1. S. Maria di Monte-Massimo; 2. S. Michele di Cotone; 3. S. Michele di Valignano; 4. S. Lucia di Poggio-Sigeri; 5. S. Andrea di Nugola; 6. S. Maria di Nugola; 7. S. Cassiano di Cugnano; 8. S. Giorgio di Cugnano; 9. S. Regolo di Filicaria; 10. S. Lucia di Monte; 11. S. Maria di Castell'Anselmo; 12. S. Niccola a Farneta; 13. S. Michele alla Corte; 14. S. An. drea di Postignano; 15. S. Martino di Torciana; 16. S. Donato; 17. S. Giusto di Colle-Romboli; 18. S. Pietro di Colognole; 19. S. Giusto di Parrana.

LORENZO (S.) A PICCIORANA. —

Fed. PICCIORANA.

— A PIETRAMALA. — Ved. PERRA-MALA dell'Appennino di Firenzuola. — A PIZZIDIMONTE. — Ved. PERR

- - a SCARZANA. Ped. Scarbana.
  - A PRACCHIA. Fed. PRACCHIA.
  - (SS.) E MARTINO A PULICCIANO.

     Ved. Pulicciano in Val-di-Chiane.
- A RAGGINOPOLI. Ved. RAGGI-ROPOLI.
- A RONA. Fed. Rona nel Vald'Arno superiore.
- ALLE ROSE. Ved. Rose (LE) del Galluzzo.
- ALLA SALA. Ved. SALA del Casentino.
- (SS.) z BARBERA A SERAVEZZA. — Ved. Seravezza.

- PEG. GRRAVEZZI,

- ALLE SERRE. Ved. SERRE DE RA-POLANO.
- A SETTIMO. Fed. Settimo (Badina, e Parrocchia a)
  - \_ A SIGNA. Ved. SIGNA.
- A SORBANO. Ved. Sorbano nel piano di Lucca.

- A SORCI. - Ved. Sorci.

LORENZO (S.) A SOVICILLE. — Ved. Sovicille.

— A STARGIA. — Ved. Stargia bi Battifolde.

— A SUGROMIGNO. — Fed. Sugao-

- A TERENZANO. - Ved. Tereszano. - A TREGOLE. - Ved. Tregole.

— A TREGOLE. — Ved. Tregoli — A USELLA. — Ved. Usella.

- A UZZO, - Ved. Uzzo.

— A VACCOLE. — Ved. VACCOLE.

— A VAJANO. — Ved. VAJANO (PIE-

PE PECCEIA DI)

— A VICCHIO. — Fed. Vicceio di Ri-

- A VIERLE. - Ped. VIERLE.

— A VIGLIANO. — Ved. VIGLIANO. — A VILLORE. — Ved. VILLORE.

- (SS.) E MARIA A VINCIGLIATA.

– Ved. Vincigliata. – a VOLPAJA, – Ved, Volpaja.

— A ZERI. Ved. — Zeri.

LORETINO nel Val-d'Arno fiorentino. — Villa signorile nel popolo di S. An-

drea a Rovezzano, Com. di questo nome, Giur. e circa migl. uno a sett. del Bagno a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

a Ripoli, Dioc. e Comp. di Firenze.
Risiede alla base meridionale del poggio di Settignano presso la strada R. del Pontassieve, contornata da numerose villate e da ridenti colline coltivate a olivi

e a vigneti.

È villa notabile per i maglioli di Leatico che fece venire il primo e piantare costà nei suoi possessi uno della nobil famiglia Franceschi, già padrona della

villa e poderi di Loretino. LORETO in Val-di Chiana.— Due vil-

late, contrassegnate con lo stesso vocabolo di Loreto, s'incontrano nella valle medesima della Chiana, una al suo ingresso settentrionale che dava il nome a due chiese distrutte (S. Lorentino e S. Martino a Loreto) nel piviere del Toppo; l'altra di Loreto, esistente nella parte orientale della valle, che dà il suo nome al rio di Loreto,

di Cortona, Comp. d'Arezzo. — Ved. Bocena, e Toppo (Pirve al.)

LORINO (S). — Ved. Leolino (S.) in
Monti, o del Contr.

ed al contiguo casale e chiesa di S. Cristo-

foro a Bocena, nella Com. Giur. e Dioc.

LORNANO iu Val-d'Elsa. — Cas. con chiesa plebana (S. Giov. Battista) uella Com. e circa due migl. a lev. di Mouteriggioni, Giur. di Sovicille, Dioc. e Comp. di Siena, da cui Loruano è circa sette migl. a sett.

È situato in un poggetto, che diramasi dal monte della Castellina del Chianti alla destra del torr. Staggia.

Nel 1168 il pievano della chiesa di Lornano fu nominato fra gli arbitri destinati a pronunziare un lodo per terminare le controversie fra il vescovo di Volterra e l'abate del mon. di S. Salvatore dell'Isola. (Anon. Dira. Fion. Carte del mon. di S. Eugenio).

Questa pieve è rammentata in una bolla del Pont. Clemente III, spedita nel 1189 a Bono vescovo di Siena. — La sua chiem in gran parte fu riedificata nel principio del secolo XVIII e consacrata dall'arcivescovo di Siena nel 1728. Fu in tal occasione conservato nella tribuna un affresco del cav. Giuseppe Nasini che rappresenta S. Giovan Bai S. Cion Partita n Lorra

La parr. di S. Giov. Battista a Lornano nel 1833 contava 194 abit,

no nel 1833 contava 194 abit.

LORO (Laurum) nel Val-d'Arno superiore. — Cast. che fece parte d'una contes dei CC. Guidi, la quale più tardi diede il titolo per breve tempo a un marchesato, attualmente capoluogo di comunità e di pieviere nella Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

Giace nel gr. 29° 17' 4" long. e 43° 35' 6" latit., 5 migl. a sett.-grec. di Terranuova, migl. 7 ¼ a sett. di Montevarchi, migl. 8 ¼ a lev. di Figline, e 18 migl. a maestr. di Arezzo.

maestr. di Arezzo.

Risiede nella pendice meridionale del monte di Prato-Magno, ad una elevatezza di circa 560 br. sopra il livello del mare Mediterraneo, fra ripide balze di macigno, in mezzo alle quali si è aperto il varco il torr. Ciusenna, poco lungi dall'antica sua pieve di Gropina. — La situazione infelice anzichè nò di questo paese, nascosto in una profonda convalle, è resa anche più orrida dal meschiso appette delle sua abitazioni

aspetto delle sue abitazioni.
Si trova fatta menzione del Cast. di
Loro fino dalla metà del secolo XI, quando esso dipendeva dai conti Guidi, siccome
apparisce da una pergamena dell'archivio
della cattedrale di Arezzo dell'anno 1059,
merce cui il castel di Loro fu dato in subfeudo a un nobile Ugo figlio di Suppone
(forse degli Ubertini) di Loro.

Alla stessa prosapia appartenne quel davasi mettendo a soqquadro dagli Uber-Guizzardo da Loro che per pubblico istrumento cedè ai conti Guidi le sue ragioni sul castello e corte di Loro; sulla Rocchetta, che da essa prese il nome di Rocca Guicciarda, su Lanciolina, Caposelvi e altre castella. - Ved. (Dipl. di Federic. II ai CC. Guidi da Battifolle).

Infatti i conti Guidi, allorchè nel 1219 si obbligarono di tenere a onore del Comune di Firenze il castello di Montemurlo, con riconoscerne nel governo fiorentino il suo alto dominio, essi per assicurazione della promessa, e a solidità della penale di 2000 marche che si erano esibiti di pagare, mancando ai patti, vollero che stessero obbligati i loro castelli di Montevarchi, di Loro, del Pozzo, di Lauciolina, della Trappola, di Viesca con molti altri castelli e con tutti i fedeli che eglino avevano nel Valdarno superiore dall'una e dall'altra parte della Valle.

I conti Guidi continuarono quasi per tutto il secolo XIII a dominare sul eastello e abitanti di Loro, finchè la Rep. fior., nel 1293, tolse ad essi ogni giurisdizione di mero e misto impero. Nella qual circostanza fu deliberato che si riunissero al distretto fiorentino, oltre il castello e territorio di Loro, anche quelli di Ganghereto, di Torre-Guicciarda, di Viesca, del Terrajo, di Moncioni e di Barbischio. (G. VILLANI, Cronica. - Ammin. Istor. fior. Lib. I e IV).

Nel 1306 fu messa a partito dai signori e collegii della Rep. fior., quindi nel 19 agosto restò vinta la fatta proposizione, che non si dovesse altrimenti distruggere, siccome era stato progettato, il castello di Loro: che anzi si conservasse tale quale era insieme col palazzo baronale, e che esso con tutte le possessioni, state già di ragione del conte Aghinolfo di Romena, tiranno di Loro, sia che queste fossero situate dentro il castello medesimo, sia nel suo distretto, rimaner dovessero in proprietà al Comune di Firenze; e finalmente, che gli abitanti di Loro s'intendessero e fossero trattati come tutti gli altri popoli distrettuali fiorentini. - (ARGE, DEL-LE RIFORMACIONI DI FIRENZE).

Ma nel tempo che il Comune di Firenze era seriamente occupato nel Vald'Arno di sotto per far fronte alle armi di Castruccio, il Val-d'Arno di sopra au-

y. II.

tini di Soffena. - Apparteneva a questa famiglia quell' Aghinolfo figlio di Bettino, detto il Grosso, il quale per parte di madre, aveva ereditato dal suo zio conte Aghinolfo di Romena dei conti Guidi il castello di Lanciolina, di dove movendo con i suoi sgherri armato, scendeva a danno di Loro e di Castel-franco, sino a che ai popoli di questi due castelli riescì di abbattere coi suoi seguaci il tiranno e di farlo prigione. - Ved. LANCIOLINA.

Nel 1646 il castello e distretto di Loro fu convertito in feudo con titolo di marchesato, assegnandolo per il criminale al vicariato di S. Giovanni di sopra, mentre il giudice baronale per le cause civili e di danno dato risedeva in Loro. Ciò avvenne sotto il Granduca Ferdinando II, il quale, volendo remunerare i servigii prestatigli dal senatore Pietro Capponi, con diploma dei 25 dicembre 1646 concesse il feudo di Loro al medesimo senatore sua vita durante, e dopo di lui da passare ad Alessandro e al cay. Scipione suoi figli e non più oltre. Onde avvenne che, accaduta la morte di quest'ultimo, il feudo di Loro dei marchesi Capponi tornò a far parte integrante del Granducato.

Della chiesa cappellanta di S. Andrea a Loro ne diede notizia un istrumento del mese di luglio 1065, rogato in Loro ad Eccl. S. Andreae de Loro Judicaria *florentina.* Con tale atto pubblico **Azzo di** Britulo dono alla badia di S. Trinita dell' Alpi, altrimenti appellata di Fonte-benedetta, le case e possessioni di suolo da esso lui possedute nel piviere di S Pietro a Gropina, oltre alcune altre sostauze; fra le quali eravi compreso il Castellare di Lanciolina con la chiesa ivi edificata ad onore di Dio e di S. Michele Arcangelo. (ARCH. DIPL. Fion. Carte della Badia di Ripoli).

In seguito la chiesa di S. Andrea di Loro insieme coi suoi beni fu donata all' Eremo di S. Bartolommeo a Gastra sul Resco, dal quale in tempi posteriori pervenne col titolo di priorato, da primo all' Abazia di S. Trinita dell' Alpi, quindi a quella di S. Salvadore di Soffena, ossia di Castel-franco di sopra.

Alla prioria di S. Andrea di Loro appella una bolla del 31 genu. 1425, con la quale il Pont. Martino V incorporò la medesima al monastero di Vallombrosa contemporaneamente all'abbandonato claustro di S. Trinita dell'Alpi con tutti i suoi beni e giuspadronati di chiese. — Ved. ABARIA DI S. Trinita DELL'ALPI, BADIA DE SOFFREA, e CASTEL-FRANCO DI SOFFRA.

L'attuale chiesa parrocchiale di S. Maria a Loro fu staccata dalla pieve di Gropina ed eretta in arcipretura dal vescovo di Arezzo con decreto dei 7 maggio 1737. Essa è di collazione del Principe. Sono suffragance, e prestano il servizio reciprocamente alla suddetta arcipretura di Loro, alla prioria del Poggio di Loro, e alla pieve di Monte-Marciano le seguenti chiese parrocchiali, già dell'antico piviere di Gropina, cioè: 1. S. Maria alla Trappola; a. S. Niccolò alla Rocca Guicciarda, 3. S. Clemente in Valle; 4. S. Jacopo a Modine; 5. S. Maria di Querceto; 6. S. Margherita di Montalto 7. S. Maria di Monte-Lungo.

Movimento della Popolazione del Castatto di Loso a tre epoche diverse, divisa per famiglie.

| ANNO | maschi femm. |     | maschi femm. |     | conjus.<br>dei<br>due sessi | ECCLESIA-<br>STIGE | Numero<br>delle<br>famiglie | Totalità<br>della<br>Popolaz |
|------|--------------|-----|--------------|-----|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1551 | _            | _   | _            | 1   |                             | _                  | 91                          | 597                          |
| 1745 | 52           | 6 t | 65           | 57  | 124                         | 13                 | 118                         | 372                          |
| 1833 | 169          | 150 | 119          | 128 | 348                         | 6                  | 190                         | 920                          |

Comunita di Loro. — Il territorio di questa comunità abbraccia una superficie territoriale di 25588 quadrati, da' quali sono da detrarre 537 quadr. per corsi d'acqua e strade. — Nel 1833 vi abitavano fissi 4150 persone, a ragione di circa 133 abit. per ogni migl, quadr. di suolo imponibile.

Confina con sei comunità; tre di queste sono poste sulla schiena dell' Alpe di S. Trinita e di Prato-magno nel Val-d'Arno casentinese, e tre altre acquapendono nell'opposta pendice spettante al Val-d'Arno superiore.

Da questo lato, a partire dalla sommità di Prato-magno, la comunità di Lore ha a confine verso maestro quella di Castelfranco di sopra, con la quale scende nella valle, dirigendosi verso lib. per il borro Rigoli, quindi per la strada maestra che da Caspri guida a Modine, e di la va incontro al borro di Certignano, che lascia sulla strada provinciale de Sette ponti. Costà sottentra la Com. di Terranuova, con la quale l'altra di Loro cammina di conserva nella direzione da maestro a scir. sinchè devia di là per alcuni in-

fluenti, coi quali arriva sul torr. Ciufenna che attraversa alla distanza di circa mezzo migl. presso Loro. Passato il Ciufenna ritorna la strada dei *Sette ponti* con la quale si avanza nella direzione di scir. fino al borro *Lorenaccio* , dove trova la Com. dei due Comuni distrettuali di Laterina, ossia di Castiglion-Fibocchi. Con questa rimonta il borro predetto sino al giogo, detto della Casa al vento sulla via pedonale che guida nel Casentino. A questo punto entra a confine la Com. di Talla, con la quale percorre da scir. a macstro il crine dell' Alpe di S. Trinita fino al poggio detto de' Capponi, dove sottentra la Com, di Castel-Focognano, ossia di Rassina, e con essa prosegue a costeggiare per la giogana dell' Alpe medesima e del contiguo monte sino oltrepassato lo stretto dei Mazzerecchi.

A quella sommità entra a confine la Com. di Castel-S. Niccolò, ossia di Strada del Casentino, con la quale la nostra di Loro percorre di conserva lungo la vetta più alta di Prato-magno innoltrandosi sino al varco alla Vetrice, dove ritornano

i più alti confini della comunità di Ca- line marnose coperte di ghiaje e di minustel-franco di sopra.

I principali corsi d'acqua che attraversano il territorio di Loro sono i torr. Ciufenna ed Agna, entrambi i quali terminamo il loro corso nell'Arno fuori di essa comunità. - Un'antica strada provinciale, e rotabile, quella dei Sette ponti, percorre per questo territorio da pon. a lev.scir. rasentando il capoluogo. E comunitativa la strada che staccasi da Terranuova e che rimonta la ripa destra del Ciufenna, sino alla rocca della Trappola.

Uno dei punti più elevati della comunità è la sommità di Prato-magno al segnale trigonometrico fissato dal Prof. padre Inghirami a br. 2707 sopra il livello del mare Mediterraneo.-La struttura fisica di questa montagna, almeno nella manale di bestiami, di granaglie e di alparte occupata dal territorio di Loro, consiste in arenaria, o macigno più o meno compatto, i di cui strati alternano al solito con lo schisto marnoso, o bisciajo; ed è Lori da Loro. - Molto più antico, e più solo in alcune insenature del monte me- illustre per nascita fu quel nobile Guisdesimo dove si affaccia il sottostante cal- zardo o Guicciardo da Loro, il quale fiorì careo compatto (alberese), scoperto dalle nel secolo XII, e diede il suo nome alla acque correnti, mentre verso il confine in- Rocca Guicciarda, che egli alienò ai conti feriore, presso al luogo in cui il territorio Guidi da Battifolle, siccome lo attestano

to renischio: ed è costà dove si nascondono corpi organici terrestri e specialmente carcami di mammiferi di specie perdute.

I prodotti di suolo di questa Com. consistono in sementa di granaglie, ed in specie di segale; vi ha poco vino, e frutte serotine; molte sono le selve di castagni con vaste superiori faggete, che forniscono legname da lavoro e carbone. — Fra gli animali da frutto si contano nel territorio comunitativo molte mandre di pecore e majili, i quali trovano in cotesta montuosa contrada pascoli copiosissimi.

La Comunità mantiene due medici, uno dei quali risiede nel capoluogo, e l'altro al Cast. del Borro.

Si pratica in Loro un mercato settitre merci nel giorno di lunedi.

Fu contemporaneo del celebre Poggio Bracciolini un poeta burlesco chiamato di Loro si avviciua a quelli di Castel- i diplomi dell'Imp. Federigo II a quei franco e di Terranuova, sottentrano le col- dinasti. — Ved. Rocca-Guiocianna.

OUADRO della Popolazione della Comunità di Loro a tre epoche diverse.

| Nome dei Luoghi           | Titolo delle Chiese                               | Diocesi<br>cui<br>appartengono | Popolazione  |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |                                                   |                                | Anno<br>1551 | Anno<br>1745 | Анио<br>1833 |
| Borro<br>Chiassaje e Lan- | S. Biagio al, Rettoria<br>S. Angelo e S. Salvado- | Arezzo                         | 166          | 231          | 369          |
| ciolina                   | re, idem                                          | idem                           | 176          | 191          | 253          |
| Faeta                     | S. Maria, idem                                    | idem                           | 205          | 199          | 289          |
| S. Giustino               | S. Giustino a, Pieve                              | idem                           | 143          | 172          | 309          |
| Gropina                   | S. Pietro, idem                                   | idem                           | 159          | 165          | 198          |
| Lono                      | S. Maria, idem                                    | idem                           | 597          | 372          | 920          |
| Modine                    | S. Jacopo, Rettoria                               | idem                           | <b>—</b>     | 205          | 246          |
| Poggio di Loro            | S. Maria, idem                                    | idem                           | 159          | 285          | 267          |
| Pratovalle                | S. Lucia, idem                                    | idem                           | 145          | 136          | 179          |
| idem                      | S. Clemente, idem                                 | idem                           | _            |              | 173          |
| Quercelo                  | S. Maria, idem                                    | idem                           | <b> </b>     | 185          | 290          |
| Rocca Guicciarda          | S. Niccolò, idem                                  | idem                           | 205          | 183          | 245          |
| Trappola                  | S. Jacopo, idem                                   | idem                           | -            |              | 412          |

Totale . . . . Abitanti w. 1955 w. 2324 w. 4150

LORO (MONTE) Mons Laurus nel Val-d'Arno fiorentino. - Pieve antica (S. Giovanni Battista) con castellare, ora Cas., dal quale prese il nome la contrada e una delle 76 leghe del contado fiorentino, nella Com. Giur. e quasi 4 migl. a maestr. del Pontassieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Trovasi in un colle fra il torr. Sieci, che ne lambisce le salde a lev., e quello delle Falle che gli scorre a pon., entrambi tributarii dal lato destro del fi. Arno, che è circa un miglio e mezzo a ostro di

Monte-Loro.

La memoria più antiea, che mi sia caduta sotto gli occhi di questo Monte-Loro, ritengo che sia quella di un istrumento rogato in Cercina li 24 aprile del l'anno 1042, col quale donna Waldrada del fu Roberto, moglie allora di Sigifredo figlio di Rodolfo, autorizzata dal giudice e da altri buonomini, rinunziò e figurò di vendere ai figli del secondo letto tutte le case, terre, corti e castelli che godeva nei contadi fiorentino e fiesolano, di provenienza del fu Guido suo primo consorte, fra le quali possessioni eravi una casa e corte in Monte-Loro, ed altre nel vicino Monte-Fano (Ancu. Dirz. Fion. Carte della Badia di Passignano).

nelle bolle dei Pont. Pasquale II, Innoceuzio II e Anastasio IV ai vescovi di Fiesole. La pieve di Monte-Loro nel 1833 aveva

una popolazione di 255 abit.

LORO (POGGIO ni) nel Val-d'Arno superiore. — Cas. con chiesa prioria e battistero (S. Maria di Poggio) già filiale della pieve di Gropina, nella Com. e quasi due migl. a sett. di Loro, Giur. di Terranuova, Dioc. e Comp. di Arezzo.

È posta sul Monte di Prato-Magno alla sinistra del torr. Ciufenna, e alla destra della rocca della Trappola nell'ultima regione delle selve di castagni, e sul con-

fine di quelle dei faggi.

La parr. di S. Maria al Poggio di Lo-

ro nel 1853 contava 267 abit.

LOSCOVE, anticamente Losque, nel Val-d'Arno casentinese. — Cas. con chiesa parr. (S. Maria ) nel piviere Com. Giur. e quasi 3 migl. a pon. di Poppi, Dioc. e Comp. di Arezzo.

E situato sopra un poggio baguato a

lev. dal borro Roville.

Fu antica signoria dei conti Guidi, uno dei quali, il C. Guido figlio del fu C. Tegrimo insieme con la contessa Gilia di lui madre, per istrumento degli 8 giugno 1007, oppure del 992 secondo una copia della badia di Poppi, conferirono alla badia di S. Fedele a Strumi quanto essi possedevano nella villa di Lonnano, confinante da un lato col luogo di Losque, e dall'altro lato con la villa di Quorle .--Due altri istrumenti della stessa badia sotto gli anni 1071 di giugno, e 1113 dicembre, rammentano il casale di Losque nel piviere di S. Maria di Bujano, ora di Poppi, come possesso dei conti Guidi.

LOZZ

Infatti nel diploma di Federigo II spedito nel 1948 di aprile al due fratelli Guido e Simone conti di Poppi furono loro confermate le corti e distretti di

Losque; Querle, Filetto ec.

La parr. di S. Maria a Losque, o Loscove nel 1833 contava 109 abit.

Losque. - Ved. Loscove.

LOZZOLE nella Valle del Senio in Romagna. - Cast. con diruta rocca che dà il nome alla parr. di S. Bartolommeo, nel piviere di Misileo, Com. Giur. e circa 4 migl. a ostro-lib. di Palazzuolo, Dioc. e Comp. di Firenze.

La rocca risiede sul vertice del monte La pievè di Monte-Loro è rammentata posto fra la valle del Senio e quella del Lamone, il quale a lev. si attacca col monte di Prataligo, a pon. con quello Calzolaro; e quest'ultimo mediante un contrafforte meridionale si collega alla catena centrale dell'Appennino di Casaglia.

> La rocca di Lozzole era uno dei fortilizii più celebri degli Ubaldini, rammentato spesse volte nelle cronache fiorentine da Matteo Villani, e specialmente sotto gli anni 1349 e 1353. Questo castello faceva parte della signoria degli Ubaldini del ramo di Mainardo di Pagano, per cui fu questa tenuta designata dagli scrittori col nome di Podere dei Pagani, sino a che, essendo venuto a morte Giovacchino di Mainardo degli Ubaldini suddetti . la Repubblica fior., che aveva già acquistato dei diritti di accomandigia su quel territorio, fu dichiarata libera ed assoluta erede dal suddetto dinasta mediante testamento dei 6 agosto 1362. Non ostante ciò la Signoria di Firenze per istrumento dei 30 agosto 1373 volle comprare le ragioni che potevano pretendere

sopra il castello di Lozzole e il villaggio delle Pignole i due fratelli Andrea ed Ugolino figli di Ottaviano Ubaldini con tutti i servi, vassalli, usi, censi e accomandigie. Dopo quest'ultima epoca il governo fiorentino qualificò il podere de' Pagani Podere Fiorentino, di cui ne fu fatto un nuovo vicariato. - Ved. PALAS-ZUOLO DI ROMAGNA.

La parr. di S. Bartolommeo a Lozzole nel 1833 contava 241 abit.

LUBACO. — Ved. LOBACO.

LUCARDO in Val-d' Elsa. - Contrada che dà il nome a più popoli nelle comunità di Certaldo e di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Questa contrada, classica, tanto per la storia naturale, come per la storia politica, occupa la parte più prominente dei colli che separano la vallecola del Virginio tributario del fiume Pesa da quella dell'Agliena influente nell'Elsa.

La villa Nuti posta sopra una delle più prominenti sommità dei colli di Lucardo, dopo quella del castello omonimo, è br. 713 più elevata del livello del mare Mediterranco.

Molte chiese parrocchiali portavano il distintivo di questa contrada. Tale è la pieve di S. Pancrazio in Val-di-Pesa, detta altre volte S. Pancrazio a Lucardo; tale fu la chiesa di S. Giusto, attualmente riunita a quella di S. Martino a Lucardo; tale l'altra di S. Maria Novella, annessa a quella superstite di S. Donato in Lucardo, tale la pieve di S. Donnino, alias di S. Gerusglem a Semifonte tuttora esistente, siccome esiste la pieve di S. Lazzero a Lucardo, corrispondente probabilmente all'antica pieve di S. Leonardo.

Quindi è che la contrada di Lucardo, occupando un tratto di paese alquanto esteso, fu qualificata col titolo di contado dall'informe copia di un diploma di Carlo Magno alla Badia di Nonautola, poichè vi si legge, che Carlo donò: in Comitatu Lucardo curte nostra S. Petri in Mercato, seu curte nostra Monte Calvo, et curte Campane, (sic) et curte Petroniano, plebe S. Leonardi, etc.

La menzione però più antica e più genuina di Lucardo, incontrasi in una membrana appartenuta al Mon. di S. Bartolommeo a Pistoja, cui il suo fondatore

atto pubblico rogato in Pistoja nell'anno 1675, di febbrajo, assegnò in dote fra le altre possessioni una corte posta in Lucardo, ch'era di proprietà della sua consorte Rotperga, con tutte le pertinenze.

Fu poi celebrato nella pieve di S. Leonardo a Lucardo, chiesa rammentata nel diploma testè accennato, un istrumento del nov. 987, proveniente dalla badia di Passignano, ora nell' Arch. Dipl. Fior. Fra le stesse membrane avvene altre due (del 14 dic. 1029, e del 2 aprile 1076), in cui si rammenta la pieve di S. Pancrazio a Lucardo. Vi è pure un istrumento del genn. 1035, rogato nel luogo detto al Castello, in cui si tratta di un livello di terreni da pagarsi l'annuo canone al padrone nel suo casale di Lucardo. Finalmente un altro documento della stessa provenienza, portante la data del 2 febb. 1046, fu fatto presso al castello di Lucardo.

Parlasi più specialmente della chiesa. di S. Donato a Lucardo in una pergamena, dell'anno 988 appartenuta alla badia di S. Salvatore a Settimo, quando il conte Adimaro figlio del March. Bonifazio di Teobaldo ossia di Ubaldo, le donò il padronato della prenominata chiesa di S. Donato, confermatogli dopo il mille dal conte Lottario de Cadolingi; e finalmente convalidato dall'Imp. Arrigo II con diploma dato nel 1015 in Papiana (forse Poppiano di S. Casciano, nelle carte antiche è scritto Papiano e Papiana).

La metà però dei beni della stessa chiesa di S. Donato a Lucardo dieci anni dopo era nelle mani del March. Ugo, il quale nell'anno 998 assegnò alla badia di Poggibonsi il padronato di detta chiesa, fundata in loco et finibus Lucardo con 33 case, casalini e terre che la medesima possedeva nel distretto di Lucardo.

Il castello e distretto di Lucardo fu danneggiato dai Ghibellini dopo la battaglia di Monte-aperto. Ved. P. Iluaronso, De liz. degli Eruditi T. VII.

In conseguenza di tali guasti ed incendii don Stefano pievano della pieve di S. Lazzero a Lucardo, trovandosi in Roma a cuoprire l'ufizio di camarlingo del cardinale Latino vescovo di Ostia e di Velletri, nel 22 aprile 1286, pattuì una transazione con i sindaci delle comunità Gunduzldo medico dei re Longohardi, per della Toscana per il rifacimento dei danni dal partite ghibellino recati alla suddetta pieve di Lecardo a cagione d'incendii e rapine; per i cui danni avendo egli dai Comuni di Toscana ricevuto fiorini cento d'oro, fece fine e quietanza nel suddetto giorno (Anca. Dura. Proc. Carte della Comunità di Volterra).

Nuovi guasti la contrada di Lucardo ricevò al passaggio dell'esercito di Arrigo VII (anno 1313), nella quale occasione il vescovo di Butrinto nel descrivere l'itinerario di quell'imperatore, disse, che quell'Augusto occupò e ritenne il castello di Lucardo, dove facevansi buoni esci, e il castello di S. Maria Novella (a Lucardo), nel quale ultimo luogo fu fatto prigiote il signore del castello, Corrado figlio di Giovan Pigliacci, dopo essersi per altro difeso per alcuni giorni.

Il castello di Lucardo conserva tuttora una parte delle sue mura castellane con una porta. Havvi costà sopra l'arme murata della famiglia *Lucardesi*, la quale ebbe signoria in Lucardo sotto i Grandu-

chi de' Medici.

Nel distretto di Lucardo esistevano i castelli di Pogna e di Semifonte, noti per le guerre da quei popoli sulla fine del secolo XII contro il Comune di Firenze sostenute. — Fed. Pogna e Semisorre.

Finalmente è celebre cotesto paese per la quantità dei testacei fossili marini rinchiusi nel terreno tufaceo e marnoso, e per esser costà il primo paese che fornì sotto questo rapporto argomento a Giovanni Boccaccio nelle opere del Filocopo, de Fluminibus etc. per indicarli ai curiosi della natura invitandoli a visitare cotesta importante contrada.— Ved. Carrano.

LUCARDO (CASTEL DI) — Ved, l'art. precedente, e Lucardo (S. Martino A).

— (S. DONATO A). — Chiesa prioria con l'annesso di S. Maria Novella a Lucardo, nel piviere di S. Lazzaro, Com. e circa 4 migl. a grec. di Certaldo, Giur. di Castel-Fiorentino, Dioc. e Comp. di Firenze.

Degli antichi patroni di S. Donato e di S. Maria Novella a Lucardo si è fatto ceano nell'articolo primo, cui aggiungerò, che il giuspadronato di questa chiesa posteriormente passò nel pio istituto della congregazione di S. Giov. Battista di Firenze, in qualità di erede dell'estinta nobil famiglia Marucelli, sua patrona.

La parr. di S. Donato a Lucardo nel 1833 contava 370 abit.

LUCARDO (S. LAZZARO A). — Preve nella Com. e quasi 3 migl. a grec. di Certaldo, Giur. di Castel-Fiorentimo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede in collina fra la strada rotabile di Tavarnelle a Certaldo ed il torr. Agliena, Essa probabilmente, seppur non fu la stessa, subentrò alla chiesa plebana che innauzi il mille designavasi sotto il titolo di S. Leonardo a Lucardo. — Ved. l'Art. primo.

Questa pieve insisme con i suoi bezi per breve del pont. Leone X fu costituita per dote del canonicato Gianfigliazzi nella cattedrale fiorentina, attualmente rea inamovibile, con S. Pietro a Tucciano, o Tugiano, parr. annessa alla precedente per decreto arcivese. de' 4 giug. 1784.

La pieve di S. Lazzaro a Lucardo aveva 16 chiese filiali, conta attualmente sei parrocchie sottoposte, cioè: 1. S. Tommaso a Certaldo con l'annesso di S. Pietro a Monte-bello; 2. SS. Michele e Jacopo a Certaldo con l'anuesso di S. Andrea alla Canonica; 3. SS. Donato e Maria Novella a Lucardo; 4. S. Gaudenzio a Buballa, o a Bacto con gli annessi di S. Cristina a Metata e di S. Miniato a Mongiano; 5. S. Maria a Casale con gli annessi di S. Vito in Jerusalem e di S. Lucia al Botro, o a Casalecchio; 6. S. Martino a Majano con l'annesso di S. Michele a Monte.

La chiesa plebana di S. Lazzaro a Lucardo nel 1833 contava 506 abit.

LUCARDO (S. MARTINO a). — Ch. prioria fuori le mura del castello omonimo con l'annesso di S. Giusto a Lucardo nel piviere di S. Pancrazio in Val-di-Pesa, già detto pur esso a Lucardo, Com. Giur. e circa 3 migl. a scir. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Fu padronato una volta della famiglia Baldovinetti, che in Lucardo fino dal secolo XIII ebbe resedio, quindi sottentrarono quelli della casa Machiavelli, dai quali per due terzi pervenne questo con altri benefizii ecclesiastici nei marchesi Rangoni di Modena loro eredi.

La proria di S. Martino a Lucardo nel 1833 noverava 215 abit.

LUCARDO (S. PARCRAZIO A). — Fed. PARCRASIO (PIEVE DE S.) in Val-di-Pesa.

٠,

LUCCA, Luca, in Val-di-Serchio.—
ittà insigne, di origine etrusca, poi ligu; quindi romana prefettura, colonia, e
iunicipio: più tardi residenza di duchi
reci e Longobardi, cui sottentrarono i
>nti e marchesi imperiali, sotto i quali
iucca si costituì in repubblica; e tale quacontinuamente si resse fino al princiio del secolo XIX, quando fu destinata
apitale di un principato napoleonico,
iccome attualmente lo è divenuta di un
orbonico ducato.

Trovasi la città di Lucca sulla ripa in istra del fiume Serchio che le passa irca un terzo di migl. distante, in mezzo di una fertile e irrigatissima pianura, ciroscritta, dal lato di cir. e lib. dal monte, er cui i Pisan veder Lucca non ponno; a pon. a maestro mediante le branche ell'Alpe Apuana; da sett. a grec. le fanno palliera le balze dell'Appenniuo fra le quali scendono il Serchio, la Lima e le Pecie; mentre di là dalle foci che si avvalano a lev. e a lib. di Lucca, giacciono i lue laghi più vasti della Toscana attuale,

Incontrasi la stessa città sotto il gr. 289 o' long. e 43° 51' latit., sopra un pia10 appena 32 braccia toscane più elevato
lel livello del mare Mediterganeo; 13
nigl. a sett.-grec. di Pisa, passando per
kipafratta, e sole 10 migl. per l'antica
trada del Monte pisano; 26 migl. per la
ttessa direzione lontana da Livorno; 24
nigl. a lev.-scir. di Massa-di-Carrara;
12 a pon.-lib, di Pescia; 14 a ostro dei
Bagui di Lucca; e 46 migl. a pon. di
Firenze.

Senza far conto della congettura sull'etimologia del suo nome, di Lucca etrusca
ligure s'ignorano non solo le vicende,
ma qualunque siasi rimembranza istorica
l pari, se non più, di quelle che ai desilerano per altre città antichissime della
l'oscana. Dondechè quel più che di Lucca
ii può sospettare, come un indizio di opera etrusca, sarebhero i fondamenti superstiti delle sue antiche mura ciclopiche, che
in qualche porte a scir. dentro la città,
tuttora fra le muraglie di più moderna
età si nascondono. — Ved. Lucca Comumita.

Non vi sono tampoco dati positivi, tostochè gl'istorici del tempo non ne parlano, per farci conoscere, in quale anno le armi romane cacciassero da Lucca i Liguri che al loro arrivo nella Valle del Serchio dominavano.

Nonostante rispetto a Lucca e Pisa, essendo queste le due città della Toscana che conservano a preferenza maggiori memorie tanto dei tempi romani, quanto dei periodi più oscuri dell'istoria del medio evo, sarà gioco forza discorrerne più di quanto comporterebhe il nostro libro. Quindi gioverà che io percorra le vicende civili e politiche di Lucca 1.º sotto i Romani; 2.º setto i re Longobardi; 3.º sotto i re Franchi e Italiani; 4.º sotto i re Sassoni e Svevi; 5.º durante il periodo della sua repubblica; 6.º finalmente Lucca nei primi sette lustri del secolo XIX.

## LUCCA SOTTO I ROMANI.

Quantunque non manchino valenti scrittori, i quali, appoggiandosi a un aneddoto di strategica militare raccontato da S. Giulio Frontino nella sua opera degli Stratagemmi, opinarono, che Lucca era in potere dei Liguri, quando alla testa de' soldati romani un Gneo Domizio Calvino l'assediò, e poi cou semplicissimo inganno le sue genti v'introdusse; contuttociò, se io non temessi di porre il piè in fallo, azzarderei dire, che quella sola e troppo vaga asserzione non sia sufficiente a decifrare, se la comparsa ostile di Gueo Domizio Calvino sotto le mura di Lucca abbia a risalire all'epoca in cui i Romani conquistarono la prima volta sopra i Liguri questa città; o sivvero, se lo stratagemma raccontato da Frontino debba riportarsi a qualcuna delle guerre civili e delle grandi fazioni di partito fra le città italiane sul declinare della repubblica romana guerreggiate.

Nè io credo che osterebbe alle mie dubbiezze l'avere Frontino qualificato Lucca oppidum Ligurum, volendo probabilmente quello scrittore riferire alla contrada ligustica, nella quale Lucca fu per molti secoli dai Romani conservata; nella stessa guis.. che il geografo Pomponio Mela, coetaneo di Frontino, chiamò Luna Ligurum, per quanto questa ultima città, già da gran tempo innanzi staccata dalla provincia ligure, facesse parte della Toscana.

Quantunque la perdita della seconda Decade di T. Livio ne privi di documenti meno equivoci, relativi a chiarirci rapporto all'epoca, nella quale Lucca venne conquistata dalle armi romane, altronde i fatti istorici intorno alle prime guerre e al primo trionfo riportato dai consoli nell' anno 516 di Roma e quelli immediatamente posteriori si libri perduti, ci danno a divedere che innanzi alla seconda guerra punica i Lucchesi già ubbidivano o almeno erano alleati di Roma; tostochè dopo la battaglia della Trebbia (anno di Roma 536) in Lucca potè con sicurezza fissare i suoi alloggiamenti il console Sempronio. - E se è vero, come ne assicura lo storico patavino, che l'impresa delle guerre ligustiche e galliche soleva dal senato affidarsi ai consoli, cui talvolta veniva prolungato il comando, è altresì noto, che niuno dei Domizi Calvini ottenne il consolato nel secolo sesto di Roma, tempo cui si richiama la conquista del paese fra l'Arno e la Magra.

Per altro di un Gn. Domizio Calvino, stretto in amicizia con Cesare e con Ottaviano, parlano gl'istorici Dione Cassio e Ammiano Marcellino; talchè sembra lo stesso personaggio che ottenne la prima volta il consolato nell'anno di Roma 701, e la seconda nel 714: cioè, due anni dopo la hattaglia di Filippi. Fu allora quando Ottaviano Augusto faceva dispensare alle sue legioni, in ricompensa della riportata viltoria, sostanze e terreni a scapito degl'inquilini e dei loro legittimi possessori in tutta Italia. Si trattava nientemeno che di saziare l'avidità di circa 170 mila soldati a danno e a carico di vecchie colonie, di nobili municipii, di ragguardevolissime città.

scrittore da dovermi permettere, quante volte manchino documenti istorici, delle congetture, dopo che bo preso per mia norma e divisa quel passo di Cicerone: Ba monumentis testes excitamus. Quindi io lascerò volentieri ai più valenti l'incarico d'indagare, se lo strattagemma raccontato da Frontino, relativamente alla città di Lucca dei Liguri, quando essa fu assediata da Gneo Domizio Calvino, fosse possibilmente accaduto in quella calamitosa età, iu cui Piacenza dovè a forza di denaro redimersi dall'avidità dei legiouarii; allorchè Virgilio fu costretto ad ab-

bandonare la patria per essergli stato ra-

pito il piccolo suo podere, e ciò nel tem-

po medesimo in cui molte altre città co-

Non è questo un libro, nè io sono tale

raggiosamente si opponevano alle sfrenate coorti di Ottaviano.

Rimetterò pure a chi ha fior di sennila soluzione del quesito: se il popolo lucchese, a imitazione di quelli di Norcia, di Sentino e di Perugia, potè allora sentire di sè tal forza e tauto stimolo di patrio onore da chiudere le porte della citti in faccia alla prepotente milizia condotta da un luogotenente dei due primi Cessri, siccome più tardi ebbe coraggio di fare lo stesso contro un più numeroso esercito guidato dal vittorioso Narsete.

Conecché sia di tutto ciò, non vi ha dubbio che Lucca sino da quell'età doveva essere città di solide mura e di valide difese munita, siccome lo dà a congetturare la ritirata costà del Cons. Sempronio dopo la sinistra giornata della Trebbia.

Quello che fosse in tale epoca dello stato politico e della condizione civile di Lucca, è tale ricerca che rimansi ancora tra le cose da desiderare. Avvegnache di tante guerre ligustiche nei lucchesi confini guerreggiate, di tanti fatti d'arme da T. Livio con minute particolarità e con enfasi oratoria raccontate, neppure una volta venne a lui fatto di nominare la città di Lucca. Solamente, e quasi per incidenza, la rammentò all'anno di Roma 577, quando vi fu dedotta una coloniadi diritto romano, composta di 2000 cittadini; a ciascuno dei quali vennero consegnati jugeri 5: 4 di terreno stato tolto ai Liguri, aggiungendo egli, che quel territorio, prima che fosse dei Liguri, appurteneva agli antichi Etruschi.

Non dirò della lite insorta nove anni dopo, e piatita in Roma davanti ai Padri Coscritti, quando i Pisani querelavansi di esser respinti dal loro contado dai coloni romani di Lucca, e all'incontro i Lucchesi affermavano, che il terreno di cui si contendeva dai triumviri della colonia era stato loro consegnato; nè dirò del lugo fra i due popoli controverso, non travandosi specificata la località; nè altro msultato sapendosi dopo che il senato mandò i periti a conoscere e giudicare dei confini fra i due paesi disputanti, non se ne può arguire da qual parte i Lucchei penetrassero nell' Etruria, ossia nel territorio della colonia di Pisa, spettante a quest'ultima regione. (Liv. Histor. Rom Lib. 45), - Solamente aggiungero che la città di Lucca anche innanzi la deduzione della sua colonia possedeva senza dubbio un territorio suo proprio, siccome avere doveva una magistratura civica e leggi diverse da quelle che erano peculiari della sua colonia.

Vi furono è vero molti, i quali opinarono, che i Lucchesi all'arrivo della romana colonia (177 anni avanti Gesù Cristo) dovessero restare spogliati delle proprie leggi e dei loro magistrati municipali per godere dei privilegii e dei diritti portati insieme con i costumi e la forma di governo dai nuovi coloni; e ciò tanto più, in quanto che di casi simili si contavano esempj da A. Gellio; il quale ne svvisò che molti municipi, rinunziando ni loro usi e alle proprie leggi, cerearono li ottenere il diritto delle colonie.

Quando però si vogliano contemplare le spressioni di due autori non meno clasiici di A. Gellio, si dovrà concedere che più frequenti furono i casi, nei quali si ombinavano in un paese medesimo colonie di diritto romano e magistrati muni-

sipali con leggi proprie.

Il primo è Cicerone, il quale nell' aringa a favore di P. Silla (cap. 21) chiaamente distingue i cittadini di Pompei lai coloni stati colà inviati dal dittatore L. Silla. Il secondo scrittore è S. Pompeo festo, alla voce Praefaecturae, là dove n modo generale egli si espresse, che le refetture erano città ridotte iu soggeione dei Romani, e che perciò, se anhe aveyano colonie di loro, erano in tutto a queste disserenziate. - Dopo le quali estimonianze, (se la storia altro non diesse ) dovrà ognuno concedere, che in n paese medesimo potè trovarsi una comia con prefettura, cioè, senza i suoj ragistrati, ed esservene altri con magirati distinti da quelli della sua colonia. Ecco perchè Cicerone in una lettera ritta a Decimo Bruto, quando questi pravvedeva alla Gallia Cisalpina, racmandavagli l'amico L. Castronio Peto strono principale del municipio di Luc-

i, nello stesso modo che l'oratore arpiite aveva qualificato col titolo di munipio le città di Piacenza, di Cossa, di rpino, ec., ciascuna delle quali era nel mpo medesimo colonia.

Così A. Gellio appellò illustre munipio la città di Teramo (Interamna) sul

Liri, nel cui vasto territorio trovavasi fino dall'anno 569 di Roma dedotta una colonia latina (Liv. Lib. XXX 5). - Ma per lasciare tanti altri esempi gioverommi di quello solo che più direttamente spetta al caso nostro, citando il compendio dell'opera di Pompeo Festo, scritto da Paolo Diacono, nel quale apparisce, qualmente Lucca, Pisa, Bologna, Piacenza, e altre città godevano dei diritti di municipio, e di quelli proprii della colonia. ( De Verborum Significatione, alla voce Munisipium ),

Conchiudasi adunque che, dovendo a buon diritto distinguere i coloni dai cittadini del luogo in cui la colonia fu dedotta, nel caso nostro è buono di avvertire, qualmente il terreno dato ai 2000 coloni lucchesi, non fu tolto ai cittadini indigeni, ma sibbene venne ad essi distribuito tutto, o la maggior parte di quello montuoso lasciato deserto dalle guerre, o dall' espulsions dei Liguri Apuani, de' Friniati e di altre simili congregazioni di Appennigeni fra loro limitrofe. - Ved. LUCCA DUGATO, LURI E LUNIGIANA.

La colonia pertanto di Lucca andò prosperando insieme col municipio lucchese: ne pare che dappoi decimasse, o che la sua popolazione andasse declinando, siccome avvenne di tante altre città che spontanee chiesero, o forzate dovettero accogliere nel loro seno colonie militari, non più come quelle dei tempi della repubblica. Fra queste ultime, dice Tacito, (Annal. Lib. XIV c. 27) si vedevano legioni intere co' lor tribuni, centurioni e soldati d' un corpo stesso, perchè d'affetto concordi, che amorevolmente avevano formato una piccola repubblica; mentre le altre invece erano di quelle colonie composte di soldati sconosciuti fra loro, di varie compagnie, senza capo, senza affezioni reciproche, quasi d'un'altra razza d'uomini, che alla rinfusa insieme accozzavansi, tali corpi in fine, come in due parole quell' aureo scrittore si espresse, cioè, formati numeris magis quam colonia.

Non ho creduto totalmente inutile alla storia cotesta digressione, sul rislesso che potrà essa fornire un titolo a dimostrare, che Lucca per buona sorte restò una di quelle colonie romane non più manomesse da altre carovane di soldati faziosi.

È altresi vero che di questa fatta la die-

de a conoscere anche il greco geografo Strabone; il quale, parlando della situazione di Lucca e dell'indole dei suoi abitauti, ne avvisò, come da questa contrada a'tempi suoi si raccoglievano grandi compagnie di soldati e di cavalieri, donde il senato sceglieva le sue logioni.

Uno degli ultimi e più elamorosi avvenimenti di cui Luoca, mentr'era città della Liguria, divenne teatro, fu quando G. Cesare proconsole delle Gallie invitò a Lucca Crasso e Pompeo, per fissare la famosa triumvirale alleanza che decise della sorte politica dell'orbe romano. (anno di Roma 698, avanti Gesù Cristo anno 56.)

In tale occorrenza Lucca accolse fra le sue mura i primi magistrati di varie provincie romane, moltissimi senatori, e circa 120 fasci di littori che servirono di treno ai proconsoli, ai propretori ec. Al qual proposito non senza ragione nno storico moderno ebbe a esclamare: « Tanto erano allora degenerati i romani dai padri loro, che essi adopravansi a favorire la tirannide con eguale ardore con quanto i prischi travagliato avevano per ispegnerla ». — ( Propan, e Sveton, in Vit. Caesar. — Massarona, St. di Lucca Lib. I.)

Una città, com'era Lucca al tempo dei Cesari, centro di un paese molto esteso e popoloso, doveva necessariamente essere fornita e decorata di grandiosi monumenti e di pubblici edifizi secri e profani. Che se ora non restano di quella cià altro che rarissimi avanzi e sepolte sostruzioni d'informi mura, vedesi però il suo anfiteatro, specialmente nei muri esterni, in gran parte conservato sino alla nostra età. E fu ben provvida la misura presa da quel corpo decurionale di liberare da tanti imbarazzi di orride case l'interna arena per convertirla in una piazza regolare, e tale che ne richiami a prima vista la forme dell'antico edifizio.

Dal congresso di Cesare a Lucca fino alla disfatta dei Goti data da Narsete, cioè, durante il lungo periodo di circa 600 anni, tace la storia sulle vicende speciali al governo di questa città; e solamente per incidenza è rammentata da Phinio il vecchio la colonia di Lucca, con avvertire che a' tempi suoi, Colonia Luca a mari recedens, non si accostava, come poi avvenne, col suo territorio sino al lido del mare. — Ved. Lucca Docaro.

Sotto il regno di Teodorico gli edin delle magistrature continuarono però au di presso come quelli introdotti durani il romano impero; talchè si poò ben cre dere, che Lucca al pari di Pisa e di altricittà primarie della Toscana annonni avesse i suoi Decurioni, Duumviri, Edili, Questori, Censori, Quinquennali ed altri magistrati, molti dei quali sono ramentati ai §§. 5a e 53 nell'Editto di quel avio re dei Goti.

Nell'anno 553 dell'Era volgare la città di Lucca sostenne un lungo assedio contro l'esercito dei Greci, condotto dal relorose Narsete. Cosicchè nel tempo, in cui le altre città della Toscana invivano i le coro ambasciatori incontro all'armat viltoriosa, Lucca sola osò chiudere le su porte al favorito eunuco di Giustinine.

Che se dopo una resistenza di tre nei questa città fu costretta a capitolare, cò non ostante, o fosse in riguardo al dinostrato valore, o fosse in vista dei vetuti suoi pregj, fatto è, che Lucca ottanne dal prode vincitore omorevolissime condizioni, e tali da poter contare da quell'epoca il suo primo governatore civile e nilitare col titolo di duca; titolo che venne posteriormente, e forse con una più estanguiridizione, sotto il regno de Longobardi riunovato.

## LUCCA SOTTO I RE LONGOSARIL

Due quesiti lascia tuttora indecisi h storia all'oggetto di sapere; 1.º l'anno preciso dell'occupazione della Tomazper perte dei Longobardi; a.º qual forma di governo politico nei primi tempi esi ri stabilirono. - Quindi in tanto bajo e incertezza convien limitarsi a dire che, almeno dal lato occidentale della Tomani e conseguentemente i territorii di Pisa, di Lucca e di Luni doverano essere cadeti in balia dei nuovi conquistatori dell'llalia, allora quando un loro duce, Gunnorit, verso l'anno 574 o 575, metteva a ferrè e fuoco le maremme di Populonia, sieche quella contrada fu poi riunita alla gierisdizione politica lucchese. - Fed. Com-RIA , C CORBINO ( CONTADO E SUBDONISIO.)

Ignorasi egualmente, se uno o più dechi esistessero in questa Marca nel tempo medesimo; se vi fossero conti, oppure, se i soli gastaldi regii presedessero nel primo secolo al governo delle città di Tocci-

s. - Avvegnachè ad eccezione del pasggero conquistatore delle maremme di iombino, e di un duca Allovisino ramentato nella copia di un diploma del re uniperto, dato in Pavia nell'anno 686, guardante la fondazione della ch. di S. rediano a Lucca: ad eccezione di due letre di S. Gregorio Magno, che danno un mno del ministero municipale di Pisa e i Sovana, poco più ne sappiamo dei Lonsbardi e del loro governo nel secolo IV ell'Era cristiana introdotto in Toscana. In una penuria di tanta sproporzione 1 confronto del desiderio che avrei di orgere qualche munuscolo all'istoria paia, mi converrà imitare quel villico, se per bisogno di pane va e poi torna iù volte a spigolare il suo piccolo campo, er raccattare anche le più sterili spighe.

Per quanto Lucca possa dirsi fra tutte : città della Toscana la sede prediletta i alcuni duchi, per quanto essa conservi egli archivii della sua cattedrale docuienti vetusti e preziosissimi, pare coniene ingenuamente confessare, che di acca longobarda e dei suoi duchi non i scuoprirono finora memorie sicure an-

triori al secolo VIII.

ll prime frattanto a comparire alla uce eol titolo speciale di duca lucchese è uel Walperto, di cui troviamo fatta menione in un istrumento di donazione stiulato in Lucca nel mese di agosto dell' nno 713, cum gratia Domni Walperti is. (MURATOR. Ant. Med. Aevi.)

Mancato ai vivi il duca Walperto, inontrasi nella cronologia dei duchi di Luc-2 una lacuna, dal 737 al 754, non ancora h'io sappia, riempita da memorie coeve. o stesso Muratori trasse fuori da quel lovizioso venerando archivio arcivescoile una pergamena dell'anno 755, che Bertini per intiero, esattamente copianlola dall'originale, ristampò nel T. IV lelle Mem. Lucch. Nella medesima carta i rammenta un altro duca per nome Alerto, il quale nell'anno 754 (di luglio) iveva preseduto a un contratto di permuta li heni che il pittore Auriperto teneva lal patrimonio regio, per cambiarli con ltri della chiesa lucchese.

Nè vi sono documenti sufficienti a far

chi, per quanto il primo tale venisse contemplato dal Sigonio, ed il secondo dallo storico lucchese Niccolò Tucci.

All'ultimo periodo del regno dei Longobardi dovrebbe bensì appartenere il duca Tachiperto rammentato con titolo di duca in una pergamena dell'Arch. Arciv. Lucch. del giugno 773. Sebbene anche in quella carta non sia specificato altro che una casa del duca Tachiperto dentro Lucca, pure alcune circostanze sembra che concurrano a dar peso alla congettura, cioè, che il duca Tachiperto corrisponda allo stesso personaggio, il quale assisteva come testimone a un istrumento celebrato nel luglio del 783 in Cantignano nel lucchese. Col quale atto Perprando figlio del fu Walperto (forse di Walperto che trovammo nel 713 duca di Lucca ) donò ad una sua figlia terreni posti nel distretto di Rosignano, cui si sottoscrisse come testimone, Tachiperto filius b. m. Ratcausi de Pisa testis. — (ARCH. ARC. Pis.)

Se io qui male non mi appongo, questo documento mi sembra di tale importanza da farci rintracciare nel donatario Perprando, e nel testimone Tachiperto, i progenitori di due illustri famiglie longobarde stabilite fino d'allora nella città di Pisa. Voglio dire, in Perprando il fratello del vescovo di Lucca Walprando e di Petrifunso, figli tutti di quel Walperto che fu duca della città di Lucca; mentre in Tachiperto, figlio del fu Ratoauso pisano, Duci nostro (sic) civitatis nostre Lucen-, potria per avventura trovarsi un fratello di S. Walfredo fondatore del monastero di Monteverdi, che nacque pur esso da Ratcausi cittadino di Pisa, e che possedeva insieme con Tachiperto corti, predii e saline nel territorio di Rosignano e di Vada.

Fino a qui dei duchi lucchesi sotto il regno dei Longobardi, durante il quale regime Lucca ci fornisce un pittore regio, qualche orefice e dei lavori d'oro e di cesello, mentre al medesimo periodo gli archeologi assegnano alcuni dei più vetusti tempj esistenti tuttora in Lucca. - Finalmente contasi tra i privilegii più segnalati che gli ultimi re Longobardi concederono a Lucca egualmente che a Pisa, quello della zecca per battere in queste due città moneta di argento e d'oro; giacchè fino dall'anno 746 si contrattava in mmettere fra i duchi lucchesi Desideio, che fu poi re, e il di lui figlio Adelsani.—(Murat. Ant. M. Aevi Dissert. 74.)

LOCKA SOTTO I RE FRANCHI E ITALIANI.

Se la storia non su generosa abbastanza per indicarci il tempo preciso della conquista della Toscana satta dai Longobardi, essa per altro ne ha in qualche medo ricompensati col mostrarci sino dai primi anni della venuta di Carlo Magno in Italia un duca di Pisa e di Lucca nella persona medesima e al tempo istesso.

Intendo dire di quell' Allone di nazione longobardo, il quale verso l'anno 775 tentò di far uccidere l'abate Gausfrido pisano, tornato ostaggio dalla Francia. Che cotesto Gausfrido fosse abate del Mondi S. Pietro a Monteverdi, e succeduto immediatamente al governo di quella badia dopo la morte dell'abate Walfredo suo padre, ce lo disse il terzo abate di quel cenobio nella vita di S. Walfredo, riportata negli Annali benedettini, e ce lo confermano tre documenti dell'Arch. Arc. di Lucca pubblicati nel T. IV delle più volte rammentate Memorie. — Ved. l'Art. Anazata ne Monravanot.

Non si è a parer mio fatto quel cento che merita di una lettera del Pont. Adriano a Carlo Magno, registrata col numero 
55 nel cedice Carolino: sia per rapporto 
al personaggio qui sopra nominato, che 
Adriano raccomandava alla elemenza del 
re: sia per rintracciare l'epoca in cui dovè quella lettera essera scritta, e a quali 
vittorie di Carlo volesse appellare.

Nella stessa occasione Adriano supplieava la benignità del re, affinchè, come aveva fatto di Gausfrido dopo le vitterie da lui riportate, col rimandarlo a casa, così volesse favorire i vescovi delle città di Pisa, di Lucca e di Reggio, che egli riteneva sempre in ostaggio: at ipsi Episcopi propriis sedibus restituantur etc.

Presedeva in quel tempo alla chiesa lucchese il vescovo Peredeo, della di cui assenza e richiamo in Francia fa egualmente fede una pergamena di quell'Arch. del 16 gennajo 783. Ma poco dopo la sconfitta dell'eseroito di Ratoauso duca del Friuli (anno 776) Peredeo dovè essere ritornato libero alla sua sede; avvegnachè nel marzo del 777, in Lucca egli stesso firmava un contratto di compra di beni per conto della cattedrale di S. Martino. (Bertins, Mem. Lucch. T. IV).

Da questo ultimo fatto ne conseguita,

che le vittorie, cui appellava nella esstola 55 Adriano I, debbono richiamari all' anno 776, quando Carlo Magno vine e castigò i ribelli del Friuli. Alla stess epoca pertanto doveva governare, z un tutta, una gram perte della Toscana quel duca Allone, contro cui anovamente il Pont. Adriano chhe a reclamare preso il re Carlo, allorchè nella lettera 65 del mdice citato egli si lagnava di Allone meksimo, a motivo che non pote mi inderlo ad armare une flottiglia per der la cecia e incendiare le navi dei Greci, i quili scende vano nel lido di Toscana per nongliere i Longobardi, costretti dell'indigenza e dalla fame a sacrificare la propria libertà. Dalla qual lettera resulta, che l'autorità del dues Allone non ristrige vasi al solo territorio di Lucca, tosteche Pisa e molta parte delle toscene mutume dipendevano dagli ordini di uz ni governetore.

Ciò sembra dimostrato ezizadio dile già indicata lettera 55 di Adriano Lomb quale pregava lo stesso re a ordinare al duca Allone di restituire le masse concese a Gausfrido abate di Monteverdi. Le quali possessioni è noto, che esisteranoin Pisa e nelle sue maremme, la dore tuitora conserva un vasto territorio la un illustre della Gherardesca discendent di quella prosapia. Inoltre sappiano, che a confine dei beni della Ghenriera, fra Bibbona, Casale e Bolgheri, possedera terreni ed un palazzo di campagna losteso duca Allone, palazzo che fu designata per molti secoli sotto il nome speciale di Sala del Duca Allone. - Ved. Bound della Gherardesca.

L'ultima memoria del duca Allone enbra quella di un placito contro un chizico, celebrato in Lucca nell'agosto di 785, cui presedè con il Vec. Giovani anche il duca che si sottoscrisse: Signa Allonis gloriosi dueis, qui hanc notitua judicatti peri elegit. — (Munavau da. M. Aevi T. L.)

Deve finalmente Luca al dus melesimo la fondazione di una delle su più antiche chiese con monastero, quella di. Salvatore, alla quale nel secolo susseme te (anno 851) fu dato il nome che porta tuttora di S. Giustina, e che l'Imp. Lotario I assegnò in benefizio ad Eracogarda sua consorte e a Gisla loro figlia.

Successe ad Allone nel governo di Luca il duca Wicheramo, di cui si conserano tre documenti scritti; il primo dell' nno 796, il secondo dell' 800, e il terzo ell' 810, tutti originali esistenti nell' trch. Arciv. Lucch.

Due satti, per la storia dei tempi che ercorriamo meritevoli di qualche attenione sono questi; cioè, l'intervento e
'annuenza (secundum Edicti paginam)
lell'autorità regia per mezzo dei duchi,
astaldi o altri messi regj, la maggior parse delle volte, se non in tutti i casi, in
ui si trattava di permutare dei beni spetanti al patrimonio ecclesiastico. L'altro
satto degno di considerazione è quello di
irovare Wicheramo (dall'anno 799 all'
Bo1) qualificato Ducca, mentre in altra
carta del 13 ottobre 810 si sottosoriveva
col semplice titolo di Conte.

Vero è che intorno a quest'età incominciò ad introdursi l'uso di dare al personaggio medesimo talvolta il titolo di Conte, e tale altra quello di Duca, siccome sul progredire del secolo vi si aggiunse anche il qualificato, forse con una giurisdizione più estesa, di Marchese.-Di un Duça e Conte nel tempo stesso può citarsi in esempio quel famoso conte Bonifazio I che, nel marzo dell'anno 812, intervenne in qualità di Duca a un placito celebrato in Pistoja, dove assistè pure, come delegato del Pont. Leone III, Pietro Duca romano: mentre in altro giudicato celebrato in Lucca nell'aprile dell'813, al testè rammentato Bonisazio su dato il titolo d'illustrissimo conte nostro (cioè di Lucca); essendo intervenuto al giudicato medesimo uno Scabino di Pisa in qualità di delegato di Bonifazio, che ivi la teconda volta è chia mato laudabilis Ducis.

Con il medesimo titole di Conte, Bonifazio I è dichiarato nell'istrumento dell'823, quando Kichilda del quondam conte Bonifazio fu ordinata badessa del Monde'SS Benedetto e Scolastica in Lucca; al quale atto prestò il suo eonsenso il di lei fratello Bonifazio II, che ivi si sottoscrisse dopo Richilda così: Signum Bonifatii Comitis germanus suprascriptae Abbatii Comitis germanus suprascriptae Abbatii Lequali ultime espressioni denotano a parer mio, non solo il consenso dato da Bonifazio come fratello di Richilda, donna libera, ma ancora la licenza dell'autorità

regia che Bonifazio II a quell'anno esercitava probabilmente in Lucca come conte della città.

Dopo Bonifazio II incontrasi fra l'838 e l'845 un conte Agano, del quale ci forniscono notizie vari istrumenti lucchesi e pisani. — Il primo di essi consiste in un deposto di testimoni esaminati in Lucca nel mese di aprile all'anno 838; nella qual scrittura si dichiara Agano comes istius civitatis, e con lo stesso titolo di Conte ivi si sottoscrisse.

Il secondo atto rogato lì 3x marzo dell'839, verte sopra un cambio di beni fatto da Berengario vescovo di Lucca a nome
della sua chiesa, ricevendone altri posti in
Sorbano; al qual contratto di permuta il
conte Ágano diresse i suoi messi è periti.
Lo stesso conte nell'840, di febbrajo, sedeva in giudizio in Lucca nella corte della
Regina con i messi imperiala e con altri
giudici straordinarii per decidere di una
controversia fra il Mon. di S. Silvestro e
quello di S. Ponziano fuori di Lucca.

Finalmente in due carte dell'842 e def 844 si rammentano le terre che possedeva in Lucca il sonte Agano, chiamato talvolta conte Aganone.

Ma questo conte, non si sa per qual causa, privato che fu della sua carica, per contratto del 2 novembre dell'anno 845, ottenne da Ambrogio vescovo di Lucca ad enfiteusi precaria per sè e per la sua moglie Teuberga per 5 anni i beni che la chiesa di S. Michele in Foro possedeva in Cascio nella Garfagnana col padronato della stessa chiesa, obbligandesi di retribuire ogn'anno un censo di 20 soldi d'argento.

Finalmente in quella scrittura fu dichiarato, che se l'ex-conte Agano, inmenzi che terminassero i cinque anni dell'enfiteusi suddetta, ricevesse dal suo sovrano un benefizio super illud quod modo habemus, allora il contratto in questione dovesse reseindersi e dichiararsi nullo, e la chiesa di S. Michele con i suoi beni ritornasse tosto in potere e dominio della cattedrale di S. Martino senza alcun danno. (Bamoocciini, Memor. Lucch. T. V, P. II, p. 375.)

Come andassero tali bisogne non lo sò; la verità è, che del conte Agano dopo l' anno 845 non se ne parla più, e solo si rammenta in una carta dell' Arch. Areiv. di Pisa all'anno 858, quando si tenevano 852

i giudinii in questa città in sala olim do di lui fratello. All'incontro in quili Agazonis comitis; lo che è nuova conferma che i conti e duchi di Lucca presedevano al governo di queste due città.

Il successore più immediato di Agano, già conte di Lucca e di Pisa, lo presenta l'istoria nel potente March. Adalberto I figlio di Bonifazio II, che trovammo nell' 823 conte in Lucca. - La memoria più antica relativa al figlio di Bonifazio II la fornisce un placito del 25 giugno 847 pronunsiato in Lucca nella corte ducale dall'*illustrissimo Duo*s Adalberto, assistito da Ambregio vescovo di essa città, dal gastaldo, da varii scabini giudici e da altri personaggi, in causa di beni reclamati dall' avvocato della pieve di Controne.-Fed. Cournous in Val-di-Lima.

Egli è quello stesso Adulberto, che sol titole e in qualità di Marchese, come inviato dell'Imper. Lodovico II, unitamente a Giovanni vescovo di Pisa, sentenziò in Lucca in una causa d'appello, nell' aprile dell'853, ad oggetto di annullare un contratto enfitentico. È quell'Adalberto medesimo, che nell'anno istesso e pochi giorni innanzi (13 marzo 853) come Conte di Lucca, inviò i suoi messi a S. Gervasio in Val-d' Era per accordare il consenso regio a un contratto di permuta di beni di una chiesa di quel pievanato (S. Maria di Val-di-Chiesa) presso Feruniano, situata alla destra del fiamicello Rotta. Nella stessa qualità di conte di Lucca e per un consimile oggetto troviamo di nuovo Adalberto I nominato in altri istrumenti di permute di beni ecclesiastici, fatti in Lucca li 29 giugno dell'855, e sotto i 26 agosto dell'856. (Baseccani, Memor. Zucek. T. V. P. II)

Per quanto dai documenti poco sopra acconnati resulti che il figlio del conte Bonifazio II usasse, ora del titolo di marchese, ora di quello di duca, e più spesse volte di conte, non sempre per altro egli riunt le doppie ingereuze di conte della città di Lucca edi marchese della Toscana. Avvegnachè, se nel giudicato del 25 giugno 847 egli figurava in Lucca come duca, nou comparisce però in un placito straordinario del dic. 858, celebrato nella corte ducale dai giudici dall' Imp. Lodovico II destinati a rivedere le cause nelle parti della Toscana, dove v'intervenne con Geremia vescovo di Lucca il conte Ildebrandi duca il March. Adelberto, nel 27 giu 873, tornò a presedere nella corte duak di Lucca in una causa promossa a mes di quella cattedrale. - (Muzaron, e lu-SOCCESHS nelle Opere citate).

Che il nominato conte Ildebrando sel 1'857, ed anche diversi anni dopo, estritasse le funzioni di conte in Lucca, dott era vescovo il di lui fratello, e dove tese va la sua più costante residenza il di lei amico Adalberto marebese di Toscam, mi confortano a crederio due altri decamenti di questa stessa città.

Il primo è un contratto del 9 ottobre 86a, fatto in Lucca e firmato dal cont Ildebrando figlio del fu Briprendi, risguardante un cambio di beni che li masa vescovile lucchese possedeva nelle mremme di Roselle, cambiati con altripssessi del conte Ildebrando situati in Valdi-Serchio, e che il contraente melesim rilasciò a Geremia, il quale ivi si qulifica gratia Dei hujus Lucane edeia humilis episcopus germano mec.— Id. LICELL D'OMBROWE.

Verte il socondo contratto interno al altri beni, che il vescovo Geremia men della sua cattedrale, li 29 marzo 863, sifittò al di lui fratello conte ildebrando, consistenti in certe possessioni che quel ultimo nell'anno antecedente arem onbiate con altre della chien luches situate nelle Maremme.

In questo suddetto anno nel di so di sp sto, trovavasi pure in Leon il den Mil berto, la di cui ammuenza fu interpub in una delle solite permute di beni spettanti a una chiesa di Marlis; e selle ses sa città due anni dopo capitò, invisto di l'Imp. Lodovico II come messo streordinario, il conte Winigisi, quello slessoche più tardi ritroveremo conte ordinario della città di Siena e del suo contado.

Come duca viene il March. Adalberto designato in altra memoria dell'anno 346 (11 ottobre), e con doppio titolo di conte e di marchese trovasi qualificato in un placito celebrato in Leca li 17 di cembre dell' anno 871; al quale atto farono presenti non solo i vescovi di Lutca, di Pisa, di Pistoja e di Firenze, sa ancora il conte Ildebrando ed Ibaldo fedele dell' imperatore Lodovico II.

Questi due personaggi uniti al March.

Adalberto I sono celebrati dagl'istorici li quell'età: mentre il March. Adalberto I figura per un sempre più crescente potere, non che per la sua versatile politica negli affari diplomatici dell'Italia; il secondo personaggio ci richiama a quel conte Ildebrando che lo storico Liutprando lisse conte assai potente, e che fu costantemico ed alleato dei due marchesi Adalberti; dal quale Ildebrando trasse la sua rigine la casa principesca dei conti Aldobrandeschi di S. Fiora e di Sovana.

Nel terzo personaggio veggo quel March. Teubaldo di legge ripuaria, ossia quel raloroso Ubaldo, che Cosimo della Rena egnalò padre del March. Bonifazio di Spoleto e Camerino; cioè lo stesso di quello the nell' 892 alla presenza di tre eserciti regi nei campi di Pavia con la spada fece ralere l'onore italiano vilipeso da un' insolente soldato tedesco (Luittaanu, Histor. Lib. I. cap. 7.)

In una parola dai documenti del secolo IX accennati dal Fiorentini, e resi di
pubblica ragione dal Muratori o dagli Academici lucchesi nelle Memorie per serire alla storia del ducato di Lucca, si
ba motivo di concludere, che non solo il
March. Adalberto I fece in Lucca la sua
più ordinaria residenza, ma che egli qualificossi senza alcuna distinzione di tempo, conte, duca ed anche marchese.

Basta per tutti il contratto del 25 apr. 373 riguardante una delle consuete pernute di beni spettanti alla chiesa di S. Donato fuori la porta di Lucca, beni che confinavano con il prato e le terre della cottesa Rotilde conjux Adalberti comiis; ad esaminare l'utilità della quale pernuta Adalbertus Dux direxit missos mos. Questo documento giova anche a cuoprirci l'epoca, nella quale il prato di b. Donato, attualmente detto il prato del lirco, prese e conservo per lunga età il nome di prato del Marchese.

Fra le pergamene inedite pubblicate di orto nelle Memorie lucchesi trovasi un liploma di Carlomanno spedito in Vero- la li 22 nov. dell' 877, a favore e ad i- tanza del vescovo di Lucca Gherardo che rovossi presente a quell'atto.—Se iu comagnia del Vesc. si recasse a Verona presso Carlomanno anche il conte della città on è noto. Furono bensì rese note dalla loria le violenze che il marchese Adaloria le violenze che il marchese Adaloria

berto I uso contro il Pont. Giovanni VIII per favorire il partito di Carlomanno, allorchè nell'auno 878 insieme col suo cognato Lamberto duca di Spoleto corse a Roma con gente armata per indurre quel sommo gerarca a porre la corona imperiale sul capo del re Carolingio, Il quale affronto tirò addosso ai due principi l'ecclesiastiche censure, benchè restassero nell' anno dopo assoluti. — In queste mezzo tempo il March. Adalberto era ritornato alla sua residenza ordinaria di Lucca, dove lo ritroviamo nel nov. dell'anno 878, ed anche nel settembre successivo. insieme col suo potente amico il conte Ildebrando degli Aldobrandeschi. - Dissi alla sua sede ordinaria di Lucca, mentre lo stesso marchese governava anche altre. città, e forse fin d'allora da lui dipendeva tutta la Toscana. Infatti in una delle consuete permute di beni, fatta nell' ott. dell'anno 878 da Giovanni vescovo di Pisa, v'intervenne un messo d'Adalberto, che in quella carta viene qualificato col semplice titolo di conte, quasi per dirci che un solo conte presedeva. come un solo duca ai tempi dei Longobardi, alle due città e contadi lucchese e pisano. - ( MURAT. Ant. M. Aevi T. III ).

Dal sett. dell'879 al giug. dell'881, e quindi da questo mese al maggio dell'anno 885, mancano istrumenti che diano un qualche cenno del governo di Lucca e del suo reggitore March. Adalberto; ed è ben pochissimo ciò che le pergamene supersitti dell'Arch. Arciv. lucchese accenuano di lui, del suo figlio e molto meno dei di nipoti succeduti quasi a titolo ereditario nel marchesato della Tosoana.

Uno fra i più importanti documenti relativi al March. Adalherto I è quello della fondazione della Badia dell' Aulla, rogato in Lucca li 26 maggio dell' 884; documento, in cui si nominano tre generazioni di quella potente prosapia; cioè, il conte Bonifazio e la contessa Berta sua moglie, dai quali nacque Adalberto I che ebbe in prime nozze Anansuare, ed in seconda moglie Rotilde figlia di Guido duca di Spoleto. Quest' ultima partori Adalberto II ed un altro conte Bonifazio, entrambi sottoscritti col padre a piè dell'istrumento di fondazione testè citato.

Quando precisamente cessasse di vivere Adalberto I non è ben chiarito. Giova benet aggiungere, qualmente fra l'888 e l'889, Adalberto I cominciò a dar saggio della sua torbida politica; mentre, dopo aver giurato fedeltà al re Berengario, ribellò la Toscana affidata al suo governo per favorire il re Guido zio della sua seconda moglie, a di cui sostegno accorse alla testa di 300 corazze anche il valoroso Ubaldo, quello stesso che tre anni dopo ritornò sotto Pavia seguace sempre del re Guido. — (Anonia, Panegiric, Berengarii in Rer. Ital. Script. T. II. P. I.)

Come seguo indubitato del riportato trienfo sopra Berengario, e della gratitudine del re Guido verso il marchese Adalberto I, può contarsi un diploma spedito da queste re li 26 maggio 890 dal contado di Pavia, ad istanza del March. Adalberto suo diletto nipote in favore di Zamohi vescovo di Fiesole, — Fed. Pissozz.

Frattanto audavano di male in peggio gli affari del re Berengario, troppo soperchiato da maggiori forze dell'Imp. Guido e dei molti principi suoi fautori.

Altro ripiego non avendo, egli si rivolse al potente Arnolfo re di Alemagna,
dal quale, nell'anno 893, ottenne valido ajuto, coll'inviare un'armata sotto il
comando di un figlio, il quale s'incamminò a dirittura alla volta di Pavia, dove
era pottato col nerbo delle sue genti lo
stesso Imp. Guido.

Fu in questa circostanza, e in mezzo agli accampamenti di Pavia, quando il valoroso Ubaldo, non volendo soffrire le invettive di un soldato dell'escreito di Arnolfo contro gl' Italiani, andò ad incontrario nel campo, e venuto seco a duello, gli trapasso con la lancia il cuore.

Da questo satto presero ardire gl'Italiani, terrore i Bavaresi, ed il figlio del re Arnolfo, o per pecunia avuta, o com' altri vogliono, per richiamo del padre, se ne tornò con le sue truppe in Baviera: cui tenne ben tosto dietro Berengario per supplicare con più efficacia il re Arnolfo di venire egli stesso in Italia a prendere possesso del regno che gli avrebbe rinunziato. Alla qual risoluzione Arnolfo fu indotto dalle istanze eziandio di molti baroni italiani inviati dal Pont. Formoso con lettere piene di lamenti sulle oppressioni fatte dall'Imp. Guido alla chiesa romana, per cui caldamente lo invitava a sollecitare quella spedizione.

Bondechė Arnolfo avendo raccolto un formidabile armata, sulla fine dell'anno 693 si mosse verso l'Italia, accompagnate dal suo protetto Berengario. - Dopo k prime favorevoli imprese nella Lombir dia, corsero i marchesi d'Italia a sollomettersi al vittorioso re; fra i quali specialmente si contarono Adalberto II marchese di Toscana, e Bonifazio suo fratello. E perchè non piacquero ad Arnolfo k indiscrete pretensioni di questi, che rolevano l'investitura di varii feudio gorani, prima di tutto li fece arrestare, pai liberare, previo giuramento di fedelil; eomecche i due fratelli se ne fuggisere di là senza far caso della giurata fede.-(MURAT. Annal. all' ann. 894.)

Gl'istorici lasciaron con tuttoriò a deiderare, se fu per non dispiacere ad Arnolfo, o piuttosto per qualche altra ragione, che in Lucce al pari che in altre città della Toscana si lasciò di notare il nome e i titoli del re Berengario, dopo morio l'isper. Guido (dicembre dell' 894). Imperocchè un istrumento dell'archivio Ar civ. Lucch., rogato li 30 nov. di quell'inno, segna la data cronica: regnante de mino nostro Wido gratia Dei Imp. Asgusto, anno imperir ej us tertio, pridic Ed. decembris, Indit. XIII, e in altro di data posteriore leggesi : Anno ab Incarnation Dom. nostri J. Xti 894 post ovito Dai. nostri Widoni imperatoris anno primi Kal. januarii , Indit, XIII.

Durò bensì pochi mesi a stare Lacci iu siffatta incertezza di regnanti, tosichè nell'aprile dell' 595 essa già riconseva per sovrano Lamberto, sicome la dimostra una carta del citato Arch. Arci. seritta, Regnante Dno. nostro Lambero gratia Dei Imp. Aug. anno imperii quarto, quinto idus aprilis, Indit. Ill. La stessa nota leggesi in tutti gl'istrementi lucchesi posteriori all'aprile dell' 895, mentre quelli del più volte dell' 895, mentre quelli del più volte dell' archivio archivesovile, all'anno 896, no hanno data cronaca di aleun regnante, metandovisi solamente quella dell' Era regare. (Memor. Lucch. T. V. P. II.)

Ciò starebbe in armonia con la istoria del tempo, la quale ne insegna, che il n Arnolfo stimolato da nuove e calde istana del papa Formoso, nel settembre dell'anno 895 s'incamminò per la seconda rola con numeroso esercito nell'alta Italia, che presto soggiogò; in modo tale che, nel dicembre dell' anno medesimo, con una grossa divisione varcando l'Appennino di Pontremoli egli recavasi in Toscana, dove l'attendeva il March. Adalberto II per degnamente festeggiarlo, non a Luni, ma nella città di Lucca, dove Arnolfo celebrò il S. Natale. (MURAT. Annal. all'ann. 895.)

Mentre però questo monarca con parte lel suo esercito svernava in Toscana, egli ebbe sentore che il marchese Adalberto II, sorse mal soddissatto del procedere del re bavaro, segretamente si maneggiava con Berengario per ribellarsi contro esso lui; sicchè Arnolfo avviatosi a Roma, dopo essere stato dal Pont. Formoso incoronato imperatore, se ne ritornò in Germania, lasciando campo ai suoi rivali di risorgere dall'abbattimento e riacquistare più sicuro dominio, a Berengario e Lamberto sulla Lombardia, ad Adalberto sulla Toscaua.

Infatti da un documento dato alla luce nel T. V. P. II. delle Memorie lucchesi. si conosce, che sul finire dell'anno 896 l'autorità dell'Imp. Lamberto era nuovamente riconosciuta in Lucca, siccome lo doveva essere per tutta la marca, e segnatamente in Firenze. Realmente in quest' ultima città, nei 4 marzo dell'897, su tenuto un placito da Amedeo conte del S. palazzo, in qualità di messo straordinario, inviato dall'imperatore Lamberto in Toscana, dove sedè col giudice imperiale il March. Adalberto II.

Però questo nostro marchese uon istette lungo tempo fermo nel partito dell'Imp. Lamberto; avvegnachè alcuni istrumenti lucchesi, del marzo dell'anno 897, notano solamente l'epoca dell' Era volgare, tacendo il nome e gli anni del sovrano che allora dominava in Italia.

Alla primavera dell'anno 898, per istigazione della principessa Berta figlia del desunto Lottario re della Lorena, il di lei marito Adalberto II tornò ad alienarsi dall'augusto Lamberto; per modo che egli con il suo amico conte Ildebrando, dopo aver ragunato per la Toscana un esercito tumultuario s'incamminarono insieme per Pontremoli e monte Bardone fiuo a Borgo S. Donning.

Intanto avvertito di questa mossa l'Imp. con una mano di gente a cavallo venne da Marengo incontro ai ribelli, i quali al primo impeto si dispersero con la fuga

del conte Ildebrando, e la prigionia del marchese Adalberto.

Quindi ne couseguì che, prima del settembre dell'848, Lamberto tornò ad essere riconosciuto imperatore in Lucca e nella Toscana, siccome lo dimostrano le note cronologiche di un istrumento della cattedrale lucchese, sotto il di 13 agosto 897, senza dire degli altri, dal marzo alla fine di settembre dell'anno 898, celebrati nella stessa città o nel suo territorio, i quali atti portano tutti la nota cronica: Regnante Domno nostro Lamberto gr. Dei Imperatore Augusto, anno regni ejus septimo. - Simili avvertenze giovano a confermare, che realmente al principio di ottobre dell'898 dovè accadere il caso funesto che telse di vita il giovine imperatore.

Tale inaspettato accidente fece risorgere la fortuna del re Berengario suo emulo, in guisa che questi assai presto senza aperta opposizione venne accolto nella capitale dei re Longobardi; e in seguito di ciò il March. Adalberto, Lucca e le altre città della Toscana prestarono a Berenga-

rio obbedienza ed omaggio.

Il primo fra gl' istrumenti lucchesi dati alla luce, con il nome di Berengario segna l'anno XII del suo regno, e porta la data del 24 ottobre dell'899, nella città di Pavia, dove quel sovrano liberò dalla prigionia il March. Adalberto, per rinviarlo al suo pristino governo della marca di Toscana:

Che realmente questa provincia di buon ora si assoggettasse, e riconoscesse in Berengario il suo monarca, ne fanno piena fede i documenti lucchesi comparsi recentemente alla luce; dai quali si ha pure indizio che, nel novembre dello stesso anno, il March. Adalberto II era tornato alla sua residenza di Lucca.

Appartengono a quest'ultimo periodo del secolo IX due gravi sciagure pubbliche quella, cioè, dei fierissimi Ungheri scesi a devastare l'alta Italia, dove fecero provare tutta la loro rabbia e furore ad un esercito numerosissimo comandato dal re Berengario; l'altra fu la comparsa di quà dalle Alpi di un'armata di Provenzali e Borgognoni condotta da Lodovico III figlio di Bosone re di Provenza; il quale, per broglio di alcuni magnati italiani della fazione dei due estinti imperatori, Guido e Lamberto, fu invitato a calare in Lombardia, comecchè dovesse egli tosto rivalicare le Alpi per esser corso a combatterlo con forze molto maggiori il re Berengario assistito eziandio dal March. Adalberto.

Fuvvi anche chi scrisse, esser nato in seguito di ciò qualche dissapore fra Berengario ed Adalberto; sicchè questi, ad instigazione specialmente dell'ambiziosissima sua moglie Berta, movesse desiderio in altri principi d'Italia d'invitare di nuovo Lodovico di Borgogna e unire in comune le forze e maneggi, per assisterlo alla conquista di un sì bel regno.

Comunque sin è certo, che Lodovico III tornò a ripassare di quà dalle Alpi, e già nell' ottobre dell' anno 900 egli era signore della capitale di Lombardia. Fu costà in una gran dieta di vescovi, di marchesi, di conti e notabili del regno, quando ad istanza di Adalberto illustre marchese della Toscana il nuovo re d'Italia concedè un privilegio a Pietro vescovo di Arezzo, con la data del 12 ottobre anno primo del suo regno. Il qual privilegio venne poi dallo stesso monarca riconfermato li a marzo dell'anno successivo (901) davanti al Pont. Benedetto IV in Roma, dove Lodovico erasi recato a ricevere la corona imperiale.

Accadde probabilmente al ritorno dall' alma città, allorche l'Imp. Lodovico III, si trasferì con tutta la sua corte a Lucca. Tale fu la magnificenza e lo sfarzo, di cui in questa circostanza il ricco marchese Adalberto volle far mostra, che l'Imperatore dove prorompere in non equivoche parole di sorpresa, quasi dicendo: che colesto signore in nulla cedeva a un re, toltone il nome.

Ciò bastò ad Adalherto e all'accortissima sua donna per cambiare nuovamente baudiera, e rivolgere più benigni il loro animo verso l'abbattuto Berengario, col fine di ajutarlo a scacciare d'Italia il rè provenzale.

Se non dicesse la storia in qual tempo preciso ciò accadeva, restano negli archivii scritture sufficienti a indicarci che Lucca, allora sede e capitale della provincia Toscana, sino dai primi mesi dell'anno 903 era tornata a riconoscere in sovrano quello stesso Berengario che fu poi dal March. Adalberto, nel giorno 10 nov. dell'anno 915, accolto in una sua villa suburbana di Lucca, mentre nell'

anno XXVIII.º del suo regno quel repasava di Toscana per recarsi a Roma prendere dal Pont. Giovanni X la corone e il titolo d'imperatore.

Intorno a questo tempo alcuni scrittori pongono un atto di donazione, col quali il March. Adalberto II, per rimedio dell'anima sua, rilasciò a favore della cattedrale lucchese le decime di 5 corti che egli possedeva in Lucca, a Brancoli, in Garfagnana, a Pescia e nel Borgo S. Genessio.

Comecche non si sappia con sicurem l'anno della morte del March. Adalberto II, la quale da molti per congettura su sissa all'anno 917, è certo per altre ch'esi mancò di vitta in Lucca il mese di settenbre: a in sextodecimo septembre motate calendas ». Così almeno leggesi in unalpida posta in quella cattedrale contenate un lungo elogio di quel marchese, per quanto egli sosse stato frequenti volte terrore dei papi, degl' imperatori e dei m.

Aggiungasi, che un passo scorretto delle storie di Luitprando ha dato appiglio a molti scrittori per parlare di questo ricchissimo principe anche con più discredito di quel che voleva la verit; e ciò per aver confuso il March. Adalberto di Toscana con il March. Alberico di Rons stantechè questo e non quello maritosi alla famosa Marozia patrizia romana.— (Munar. Annal. ad anno 817.—Rua De March. di Toscana).

Se dopo la morte del March. Adalberto Il non fu tanto presto investito nel governo di Lucca e della Toscana il March. Guido con la di lui madre duchessa Berta, ciò accadde prohabilmente per trovarsi en trambi arrestati in Mantova d'ordine del re Berengario. Ma non potendo colesto sovrano cavare dalle mani dei ministri fedeli all'accortissima duchessa le città e i popoli della Toscana, dovè finalmente risolversi a rimettere madre e figlio in libertà col rinviarli in Toscana per governarla a nome di Berengario, e nos già del re Rodolfo sopraggiunto di Borgogni. Imperocchè sebbene questi con l'apporgio di varii priucipi avesse caccialo da Milano e da Pavia il vecchio Augusto, facendosi riconoscere per re d'Italia (autro 921), gl'istrumenti lucchesi ne accertano, che il duca Guido nel mese di marso del 924 risiedeva in Lucca, dove egli goverava a nome dell' imperatore Berengario, ioè nel mese medesimo, in cui un ingrato raditore a Verona barbaramente trafigeva il Nestore degl'imperatori italiani.

Fu compianta dai più la morte di così mon principe, sicchè negli atti pubblici li Lucca e di altri luoghi della Toscana, lal marzo del 924 fino al settembre del 127, riguardavasi come vacante il regno l'Italia. E sebbene Rodolfo credesse di arere in pugno questo regno, egli non doeva oramai ignorare che aspirava a saire sullo stesso trono un figlio del prino letto della duchessa Berta vedova del ffarch. Adalberto II. Però questa donna lopo sessantatrè anni di clamorose vicenle, nel dì 8 marzo del 925, mancò alla rita in Lucca, dove fu sepolta presso le asa del marito nella cattedrale con un pitaffio che onora quella duchessa dei itoli di benigna e pia con molte altre ompose, e adulatorie attribuzioni.

Era in questo mezzo tempo restata velova per la morte di Adalberto marchese l'Ivrea la di lui consorte Ermengarda, fizlia del fu Adalberto il Ricco, e di Berta lachessa di Toscana, la sorella in consezuenza del marchese Guido. Ella dunque 10n meno intrigante, uè meno ardita dei uoi genitori, prevalendosi dell'assenza lei re Rodolfo dall'Italia, seppe far tanto he, entrata in Pavia, sollevò contro quel nonarca tutta la Lombardia perquindi gorernare il regno a suo arbitrio. Per la qual iosa accorso Rodolfo dalla Borgogna, ed asediata in Pavia Ermengarda, questa seppe on seducenti lusinghe chiamare a se Roiolfo e staccarlo dalle sue genti in guisa :he, shandatosi l'esercito, fu liberata dall' issedio la città. Laonde sdegnati di tanta eggerezza del re borgognoue, i principi taliani, ad insinuazione di papa Gio. X, iell'anno 926 elessero in re d'Italia Ugo luca di Provenza fratello della stessa don-14 Ermengarda e di Guido marchese di

Paril bentosto Ugo dalle coste della francia per la Toscana, e nell'estate del 26 approdò insieme col fratello Bosone a Pisa, o piuttosto al Porto-pisano, dove il larch. Guido attendeva il fratello uterito eletto re. Appena si seppe il di lui artivo in Italia, accorsero da Roma e da moltalite parti della penisola ambasciatori, principi e magnati a Pisa; la quale città

pare che anche allora avvicendesse con Lucca la sede dei duchi di Toscana; dondechè Luitprando scrittore quasi contemporaneo qualificò Pisa, Tusciae provinciae caput. — (Lutra, Histor. Lib. III c. 5).

La prima scrittura pubblica, trovata in Lucca con l'intitolazione del teste nominato re d'Italia, è un contratto del 3 settembre dell'anno primo del regno di Ugo, indizione XV: vale a dire dell' era volgare, anno 926.-Immediatamente dopo la suddetta epoca gli atti pubblici lucchesi e dell'intiera Toscana portarono la nota dello stesso regnante, a nome del quale continuò a governare la provincia il duca Guido figlio di Adalberto II, siccome lo dimostra, tra gli altri, un istrumento di permuta di beni ecclesiastici, previa la disamina dei messi di quel duca. Il quale istrumento di permuta fu rogato in Lucca il di primo di gennajo del 928, nell' anno secondo del regno di Ugo: ipsa die Kalend. Januarii, Indictione prima.—Ma nell'anno medesimo 928 il marchese Guido dovè allontanarsi da Lucca e dal governo della Toscana per recarsi in Roma a operare inique cose insieme con la prepotente donna Marozia, dopo essersi unito a lei in matrimonio. Imperocchè entrambi, nel 928, avendo segretamente armato una mano di sgherri, penetrarono nel palazzo del Laterano per trucidare sugli occhi del Pont. Giovanni il di lui fratello; e fu allora, quando per colmo d'iniquità le genti di Guido posero le mani addosso e cacciarono in un'oscura prigione a finire in brevi giorni una vita agitata il gerarca della chiesa apostolica romana.

È ignoto se, dopo taute abominevoli azioni, Guido tornasse a Lucca e al suo marchesato, come pure resta a sapere l'anno preciso, in cui egli cessò di vivere, poichè nulla dicono su di ciò li scrittori del tempo, e in alcuna memoria, ch' io sappia, tra quelle finora venute alla luce, dopo il 928 si fà di quel marchese menzione.

Si crede da molti che al March. Guido succedesse nel governo di Lucca e nel ducato di Toscana il suo fratello Lamberto, ma gli storici su di ciò non presentano documenti fuori di quanto racconto nella sua il pavese Luitprando (Lib. III cap. 13) che descrisse in Lamberto un uomo bellicoso capace di gran fatti, e una spina sugli occhi del re Ugo, che temeva in lui

un possibile rivale alla corona d'Italia, mentre dall'altro canto il fratello Bosone ardentemente anelava rimpiazzarlo nel

governo della Toscana.

Arroge a ciò che il re Ugo, essendosi deciso di sposare la principessa Marozia vedova di due, se non di più mariti, cercava modo e verso di levar di mezzo l'impedimento della parentela col mezzo di una calunnia sparsa a disonore di sua madre. Andossi pertanto vociferando, che Berta già duchessa di Toscana non aveva avuto dal marchese Adalberto II alcun figliuolo, e che i tre fratelli, Guido, Lamberto ed Ermengarda, erano tutti figli di altre donne, finti da Berta di averli essa partoriti, onde potere continuare anche morto il marito la sua autorità sulla Toscana. Poco dopo essersi sparsa per la corte simile ciarla, il re Ugo intimò al duca Lamberto che non ardisse di appellarsi più suo fratello. Allora quel duca, trovandosi colpito nell'onore, non meno che diffamato in quello dei genitori, fece sapere al re di esser pronto a provare con la spada che, tanto Lamberto come Ugo, erano stati partoriti da una medesima madre. Destinato dal sovrano il suo campione, si venne alla prova dell'onore coll'accettato duello; nel quale Lamberto restò vincitore. Ma non per questo cessò la persecuzione regia contro il March. di Toscana: fino a che Ugo, avuto fra le mani l'odiato fratellastro, fece accecarlo, e cacciarlo dal suo governo per conferirlo al di lui fratello carnale. Così dopo la quarta generazione della progenie del primo conte Bonifazio, che signoregriò circa 120 anni senza intervallo sulla provincia della Toscana, Lucca dovè accogliere un principe di Provenza. Del dominio peraltro di Lamberto nella suddetta città, o in altri luoghi di Toscana, non esistono, ripeto, documenti che giovino a confermare quanto fu scritto su tale rapporto dallo storico Luitprando.

Si trova bensì un primo indizio del duca Bosone, eletto marchese della Toscana, in un diploma dato in Lucca nel di primo di luglio dell'anno 933, indizione V; col quale il re Ugo ad istanza del March. Bosone donò al capitolo della cattedrale di S. Martino la corte di Massarosa, quella possessione, cioè, che fu di proprietà della duchessa Berta loro madre.

Il quale Bosone troviamo insieme col

fratello monarca in altre parti della Toscana, e precisamente nel gennajo della atesso anno 933 in Arezzo, dove il re Uga per aderire alle istanze del suo fratello Bosone, inclito marchese, confermò ai cononici della cattedrale aretina i beni la sciati loro dal vescovo Pietro.

Ebbe Bosone conforme ai snoi antecessori il titolo di marchese promiscumente a quello di duca, siecome da altri istrumenti lucchesi degli auni 935 e 936 apparisce. Quello del 16 settembre 936 è per avventura l'ultimo documento che faccia fede della presenza e del dominio del marchese Bosone in Lucca; conciossische dopo il settembre di detto anno accadie un'atto di soperchieria del re Ugo contro il già ben amato fratello. Aveva questi per moglie Wills, nata da nobile famiglia di Borgogna, la quale partori a Bosone quattro femmine senza maschi. Pervease all'orecchio del re Ugo, che Bosone, ad istigazione della moglie, macchinasse contro di lui delle novità. Trovò bene Ugo la maniera di far imprigionare il March. di Toscana, e di spogliare i due conjugi delle accumulate ricchezze, ordinando che la moglie di Bosone fosse ricondotta in Borgogna. (LUITPBAND. Hist. Lib. IV, c. 5 .-FREDOARD. Chron. ad ann. 936).

Dopo la caduta di Bosone mancano per malti anni i nomi dei governatori che ressero la Toscana, Esistono, è vero, negli archivii lucchesi e pisani due carte contenenti i giudicati dei re Ugo e Lottario, celebrati nel marzo dell'anno 941 nelli corte regia di quelle due città. Dai quii documenti s'intende, che il March. Uberto figliuolo spurio del re Ugo, era in quel tempo duca della Toscana, e conte del secro palazzo; e quasi fosse poco tanto osore egli dal monarca padre fu due anni dopo innalzato al governo della marca di Spoleto e di Camerino.

Peraltro all'auno 944 la sorte sembra che cominciasse a distaccarsi dal re Ugo, reso ormai odioso a tutte le classi della sazione; e già Berengario marchese d'Ivrea nipote dell'Imperatore di questo nome, sospirato dall'universale, con poche trappe era calato dal Tirolo in Italia (anno 945) acclamato e festevolmente accolto qual liberatore da molte città della Venezia e di Lombardia.

Questa repentina mutazione di cose is-

lui non poco sulla fortuna del March. Iberto figlio del re Ugo, tostochè intorno il 946 troviamo investito del ducato di spoleto e di Camerino un Bonifazio che u figlio del March. Teobaldo o Ubaldo, the Cosimo della Rena ebbe ragione di redere lo stesso personaggio di quel vaoroso Uhaldo amico del March. Adalbero I, più di una volta da noi qni sopra igli anni 871, e 893 rammentato.

Nel 947 il re Ugo tornossene in Provenza dopo aver raccomandato il re Lotario suo figlio alla fede dell'acclamato Berengario, che in lui qualche altro tempo conservò la dignità insieme con la potestà regia. Infatti Lottario era in Luca nel 5 luglio del 948, nel qual giorno id istanza del conte Aledramo egli firmò an privilegio a favore di un suo fedele. Munaross Annal, all'anno 948).

È ignoto in quale città il conte Aletramo governasse, se nella marca di Tocana, o seppure egli era un personaggio nedesimo di quello che fu poi marchese n Piemoute, nato dal conte Guglielmo e la Gelberga figlia dello stesso re Berengario, personaggio che tiensi per il progenitore dei marchesi di Monferrato.

Si trovano bensì nell'archivio Arciv. lucchese altre pergamene, dalle quali si apprende, che il re Lottario nel marzo lel 950, e forse fintantochè egli visse (nov. lello stesso anno), continuò a essere rico-aosciuto in Lucca per il legittimo sovrano.

Poco dopo (15 dic. 950) fu coronato n Pavia come re d'Italia Berengario II nsieme col figliuolo Adalberto e con Wila di lui madre nata da quel Bosone che fu March, di Toscana.

Se il March. Uberto riavesse il governo lella Toscana in nome dei nuovi due re, non ci si offrono memorie da poterio aserire; bensì da un istrumento di vendita li beni posti a Pozzevoli e a Porcari, fatta lal March. Uberto a favore del nobile l'eudimundo figlio di Fraolmo, si comrende, che nel 3 maggio del 942 in Laca non si riconosceva ancora l'autorità lei due sovrani novelli, e neppur quella lel re Ottone, che era di corto disceso la rima volta in Italia: giacché l'istrumento porta unicamente la data dell' Era volgae. — Che anzi in quel documento noninandosi Uberto col semplice titolo di Yarchio filio bonae memoriae domni U-

goni regii, senza specificare di qual marca egli fosse duca, ciò indurrebbe a far credere che il March. Uberto si fosse ritirato dal governo di Lucca e della Toscana. Molto meno vien fatta parola di lui in tutto il tempo che regnarono Berengario II e Adalberto, sotto il cui dominio alcuni credettero che signoreggiasse per poco in Lucca il conte Albert' Azzo figlio di Sigifredo illustre magnate lucchese. Dissi, per poco, avvegnachè il conte Albert'Azzo fu quegli che ben presto si tirò addosso l'odio di Berengario, specialmente dopo che il re fu chiarito avere il C. Albert' Azzo ricovrata nella sua rocca di Canossa Adelaide restata vedova in fresca età del re Lottario, e dallo stesso conte offerta al grande Ottone, che sulla fine del 951 la sposò in Pavia. Nè corse molto tempo dacchè Berengario II, dopo il ritorno di Ottone in Sassonia, saputo che la regina Adelaide era in Canossa, si portò con un esercito all'assedio di quella rocca, in cui Albert'Azzo per tre anni e mezzo si tenne saldo, finchè nel 956 accadde la sua liberazione mercè di un esercito inviato di Germania dal re Ottone.

Non ha la storia nostra autore alcuno, nè comparvero finora alla luce scritture, dalle quali possa ricavarsi chi fossoro i marchesi, che dal 951 al 960 dominarono Lucca. Perciocchè del March. Uberto, figliuolo spurio del re Ugo, non se ne parla più dopo il maggio del 952, almeno nelle carte sinorone lucchesi.

Infatti in un istrumento dell'Arch. Arcivesc. di Lucca dell'11 genn. 950, sopra una rinunzia fatta in mano del Vesc. Corrado da Teuderada vecchia badessa del Mon. di S. Salvatore di Lucca, adesso di S. Giustina, a favore della monaca Grima eletta in sua vece al governo di quell' asceterio, si dichiara fatto quel rogito in Lucca, regnando Berengario e Adalberto, senza accennarsi l'intervento d'alcun duca, marchèse o conte speciale di questa città.

Il più che è da dire intorno ai governatori di Toscana durante il regno di Berengario II e del suo figlio, sarebbe di rammentare un diploma, dato in Verona nel 30 maggio 961, a favore dell'abbadia di Vangadizza, per le premure fatte ai due re, da Ugo marchese di Toscana, cioè, interventu ac petitione Ugonis marchio-

mis Thusciae nostri dilectissimi fidelis. Dal che venghiamo a scuoprire, non solo che il March. Uberto non risiedeva più in Toscana, ma che gli era succeduto un March. Ugo dal Muratori tenuto per il gran conte Ugo figliuolo dello atesso Uberto, quando il Bena aveva opinato, che qui si trattava di un personaggio affatto di verso e forse a parere mio, del March. Ugo di legge ripuaria autore dei marchesi di Petrella, di Sorbello e del Moute S. Maria.

LUCCA SOTTO I RE SASSONI E SVEVI.

Stava sempre a cuore del re Ottone, dopo la sua prima discesa in Italia (anno 951), di tornarvi con maggiori forze e con più stabilità, richiesto ed anche stimolato dalle ripetute istanze dei principi laicali ed ecclesiastici, che desideravano di avere un sovrano cotanto saggio non solamente re d'Italia, ma anche di vederlo Augusto, essendo l'imperio vacante sino dalla morte di Berengario I.

Era già stato dalla dieta germanica dichiarato re d'Alemagna Ottone II, sebbene nella tenera età di sette anni, allorchè il di lui padre nel 961 calò per la valle di Trento coll' esercito suo in Lombardia, dove fu ben accolto dall'universale, e in Milano proclamato re d'Italia. Recatosi quindi Ottone I a Roma, fra gli applausi del popolo con gran solennità nel dì 2 febbr. dell'anno 962 fu dal Post. Giovanni XII incoronato Imperatore Augusto.

Reduce di là in Toscana e in Lombardia, egli trovavasi ai 13 marzo dello stesso auno in Lucca; nel qual giorno spedì due diplomi, uno a favore di Uberto vescovo di Parma, che lo dichiarò conte, ossia governatore di quella città, l'altro ai canonici della cattedrale lucchese, cui confermò le donazioni delle corti lasciate loro da Ugo e Lottario. Un terzo privilegio a favore della badessa Grima e delle sue monache in S. Giustina di Lucca lo stesso Augusto compartì nel ag luglio dell'anno 964 all'occasione di un secondo suo ritorno da Roma in quella medesima città.

Anche nel 3 agosto dell'anno stesso 964 Ottone I continuava a stare in Lucca, tostochè porta la data di esso giorno un diploma compartito al Mon. del Monte-Amiata. — (Arca. Dipl. Fion. Carte della Badia Amiatina).

Oltre i documenti qui sopra accennati

e quelli citati dal Rena e dai Fiorentini non trovo altre notizie della condizione civile di Lucca sotto il regno dei due primi Ottoni, ne di alcun'altro dei suoi governanti, eccetto il gran conte Ugo figliuolo del March. Oberto salico e della contessa Willa nata da Bonifazio marchese di Spoleto. - Non sto a dire di un placito dato in Lucca nel 964 dal March. Oberto conte del S. palazzo, sotto i due primi Ottoni, trattandosi qui di un giudicato della corte suprema che in ultimo appello soleva darsi dai messi imperiali o dai conti del sacro palazzo, i quali ad iatervalli inviavansi dai regnanti a render giustizia ai reclami che all'Imperatore presentavansi nelle varie parti dell'Italia.

Il gran conte Ugo pertanto dove governare, finche visse, la marca di Toscani oltre quella dell'Umbria, e fare di Luca la sede principale. Infatti abitava in questa città la di lui madre quando essa, nel dì 8 luglio del 969, acquistò de un tal Zanobi la chiesa di S. Stefano in Firenze con case e terre anuesse, situate nel luogo stesso dove quella pia donna fondò la badia fiorentina. Troviamo lo stesso March. Ugo, nell'aprile del 970, e di nuovo nel marzo del 971, ad esercitare atti governativi in Lucca, dove diede solennissime prove del suo potere, non solamente sopra la città ma sopra tutta la Toscana. Appella infatti ad una delle principali prerogative riservate ai regnanti quella per la quale il March. Ugo fece battere nella zecca di Lucca moneta in nome proprio. Tali sono appunto quei due denari di argento illustrati dal cav. San-Quintino, nno dei quali porta il monogramma di Ugo, e nel giro Marchio, mentre nel ro. vescio sono le lettere di Luca con la parola in giro, Civitate. Nell' altro denaro sta il nome di Ugo in mezzo e nel contorno Dur Tuscii; nella faccia opposta la parola Luca e intorno il nome della consorte di Ugo, cioè: Dux Judita. — ( Atti dell' Accademia di Lucca T. I.).

In realtà il marchese Ugo figurò sopra ogni altro principe italiano alla corte imperiale, tanto duraute il regno di Ottone II, quanto sotto la reggenza e la minorità di Ottone III.

Dopo la morte accaduta in Sassonia, nel giugno del 991, dell'imperatrice madre del terzo Ottone, è credibile che il marchese Ugo tornasse da quella corte al governo delle sue provincie in Italia, tostochè nell'anno 993 Ottone III mandò ordine al gran conte Ugo di mettere insieme un esercito per condurlo, come fece, a punire i ribelli e gli assassini di Landolfo principe di Capua.

Di là reduce in Toscana, troviamo nell'aprile del 995 lo stesso March. in Lucca, e quivi firmo un atto di donazione da esso fatta alla badia di Firenze fondata dalla C. Willa defunta sua madre. Ma sulla fine dell'anno medesimo egli passava dalla maremma di Orbetello, dove nel luogo Marta (ora la Torre delle saline sull' Albegna) nel dì 23 dicembre del 995 segnò un privilegio a favore dei monaci del Mont'Amiata. — (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della Badia Amiatina).

Nel luglio del 996 il marchese Ugo era tornato a stare nella sua città di Lucca per ricevervi e onorare l'Imp. Ottone III reduce da Roma; e fu nella villa di Vico poco lungi dalla stessa città, dove quell'Augusto a preghiere del gran conte emano un diploma per confermare all'abate di S. Salvatore a Sesto, fra le altre cose, il castello della Verruca che quel principe aveva rinunziato al suddetto monastero. Nuovamente nella villa di Marlia, fra l'agosto e il settembre del 998, Ottone III fu festeggiato dal suo dilettissimo marchese, e ciò dopo avere lo stesso toparca lasciato in Poggibonsi un'insigne testimonianza della sua pietà verso l'ordine monastico con una vistosissima dotazione all'abbadia da esso fondata nel poggio di Marturi (Poggibonsi).

I documenti posteriori al 998 danno a conoscere, che il March. Ugo continuò fino all'ultima ora a fare la sua corte ad Ottone III, di cui apparisce che fu costantetemente intimo e affezionato consigliere.

Tale ce lo mostrano due privilegii imperiali, uno dei quali dato in Roma li 3 ottobre del 999, e l'altro iu Bologna li 22 settembre del 1001. Con l'ultimo di essi Ottone III, per condiscendere alle istanze del suo dilettissimo duca, e marchese Ugo, donò a un di lui vassallo una possessione del patrimonio regio situata nella ville di Rigoli del territorio pisano. (Ca-MICI, dei Duchi di Toscana T. I.)

Il privilegio ora citato sembra per av-

marchese Ugo in Toscana. Infatti egli nel novembre del 1001 corteggiava l'augusto sovrano a Bologna e a Ravenna; quindi nell'ultimo mese dell'anno essendosi egli recato insieme con l'imperatore a Roma, insorse costà una rivoluzione, nella quale molti cortigiani, e probabilmente lo stesso March. Ugo, per salvare Augusto furono fatti prigionieri o rimasero dai rivoltosi trucidati.

Accaduta poco dopo la morte eziandio di Ottone III, molta parte dell'alta Italia, e forse anche Lucca, abbracciò il partito di quei principi che avevano chiamato sul trono d'Italia il marchese Arduino d'Ivrea. Difatti da questo re d'Italia fu spedito in Pavia, li 20 agosto 1002, un privilegio a favore del monastero di S. Giustina, già di S. Salvatore di Lucca. Sennonchè due anni dopo il popolo lucchese e le altre città della Toscana, cambiando consiglio, risolvettero di riconoscere in legittimo re d'Italia Arrigo di Sassonia, detto il Santo, che su primo re e secondo imperatore di questo nome. Quindi è che a nome del popolo toscano, nel mese di luglio del 1004, una deputazione recossi in Lombardia a prestare ubbidienza al monarca alemanno; lo che parve al Muratori indizio non dubbio, che allora la provincia della Toscana fosse seuza un capo, sia duca, oppure marchese, che la governasse.

Realmente a quest'anno medesimo 1004 gli annali riportano un fatto d'armi combattuto fra i Lucchesi e i Pisani poco lungi da Ripafratta, fatto che per avventura può designarsi per il primo embrione di due nascenti repubbliche e di due città che rimasero per tanti secoli rivali.

Se per altro la città di Lucca restò qualche anno priva del suo governatore, non è per questo che alla maggior parte dei Toscani mancasse il suo bassà. Tale ci sembra rappresentato dall' istoria quel March. Bonifazio di legge ripuaria figlio del conte Alberto, che può dirsi l'autore più remoto dei conti Alberti di Mangona. Veniva ad essere cotesto Bonifazio, per parte della contessa Willa, nipote del di lei marito, il March. Ugo, talchè, o fosse astio e mal animo contro il defunto zio, o che i beni da quest'ultimo alla badia di Poggibonsi donati, appartenessero alla di ventura l'ultimo relativo agli affari del lui moglie, sorella del C. Alberto e figlia

di Bonifazio March. di Spoleto, cosicchè vi fosse ragione di riguardarli come beni allodiali della casa dei conti Alberti (la quale costà ne contorni di Poggibonsi e per tutta la Val-d'Eisa ebbe e manteme per molto tempo estesa signoria); fatto è, che dopo entrato al governo della Toscana il March. Bonifazio, questi spogliò la badia di Poggibonsi d'ogni sostanza, costringendo i monaci ed il loro venerando abate Bonomio ad abbandonare quel claustro.—(Areali Camalo, T. I.—Cames Opera citata).

Le quali violenze contro i claustrali del Poggio-Marturi dovevano tre anni dopo essere cessate, seppure un'azione empia con un'azione pia non si voleva contemporaneamente offuscare oppure contrappesare; tostochè nel settembre dell'anno 1004 troviamo lo stesso March. Bonifazio nella montagna pistojese, per concedere in dono ai monaci di S. Salvatore di Fonte-Taona un bosco o cafaggio con altre terre di sua pertinenza, situate in Baggio sopra Pistoja. — Ved. Bausso.

Arroge a ciò un' altra donazione fatta, li 12 agosto 1009, nel castello di Pianoro nel territorio bolognese dal marchese medesimo alla badia fondata in Firenze dalla sua zia, alla qual badia egli cedè alcune corti poste nel Chianti e nella Val-d'Elsa; donazione che fu poi confermata dall'Imp. Arrigo II nel 1013, quando il March. Bonifazio non era più tra i vivi.

Sebbene alcuni storici non si trovino d'accordo ad ammettere quest'ultimo marchese per governatore della Toccana, pure per tale ci confortano a crederlo due atti, di luglio 1008, e di ottobre 1014, esercitati alla presenza di due gastaldi del March. prenominato. (Camen. Oper. cit.) Che più in una scrittura contemporanea appartennta alla badia di Poggibonsi, quindi alle monache del Paradiso in Pian di Ripoli, ora nell' Arch. Dipl. Fior., si legge, Mortuo Ugo Marchio, cum Bonifatius filius Alberti factus esset Marchio, et monasterium, quod Ugo aedificaverat, devastaret, venit Marturi, etc.

Comunque sia, sembra certo però che, dal 1002 sino almeno al 1016, in Lucca non fosse riconosciuto per capo del governo alcun marchese o duca di Toscana, mentre, nè il marchese Bonifazio di legge ripuaria, uè un marchese Adalberto di origine longobarda, che in Lucca nel 1002,

e nel suo contado nel 1011 alienò dei be ni aviti, nessuno di questi due signon sembra avere esercitato mai alcun domnio nella città e contado di lucchese.

Ve lo esercitò bensì il March. Ranieri figlio del conte Guido, progenitore dei marchesi del Moute S. Maria e di Sorbello, nominato da S. Pier Damiano; il quale Ranieri sino dal 1014 figurava in qualità di marchese di Toscana; e come tale in nome dell'Imp. Arrigo II, nell'ottobre del 1016, celebrò in Arezzo un placito a sistito da Ugo coute della città, Rainerias Marchio et Dux Tuscanus.

È quel marchese Ranieri, rammentato dagli storici agli anni 1026 e 1027, il qua le risiedeva in Lucca nel tempo in cui quasi tutta l'alta Italia, eccetto la Toscana, si era sottomessa all' impero del re Corrado. - Infatti fu nell' inverno dell' anno 1026, mentre questo re si avanzata dal Piemonte verso Roma per sottomettere strada facendo i Toscani, ed il ribelle March. Ranieri che in Lucca erasi fortificato, fu allora quando i Lucchesi col loro governatore, trovandosi a mal partito, si recarono supplichevoli incontro al monarca per sottomettersi ai suoi volcri. Volendo però stare al cronista Ermanno Contratto, sembra che cotesta sottomissione fosse preceduta da un qualche apparato di assedio, o da altra dimostrazione ostile accaduta nei contorni e sotto le mura della città di Lucca.

Frattanto abbiamo in tale avvenimento un terzo memorabile esempio della posizione militare di Lucca e delle solide mura che dovettero difenderla, r.º al temdella repubblica Romana; 2.º sotto l'impero di Giustiniano; 3.º durante il governo dei marchesi di Toscana.

Tali dimostrazioni d'insubordinazione a Corrado il Salico, incoronato poco dopo ( 26 marzo 1027) imperatore in Roma, fruttarono al marchese di Toscana, se non la vita, al certo la carica di governatore e la disgrasia del monarca. Quindin non fa maraviglia, se da quell'epoca in poi non si sente più rammentarlo negli atti pubblici di Lucca, nè in quelli di altre città della Toscana.

Bensì la storia ci mostra sino dall'anno 1028 a governatore della Toscana il padre della contessa Matilde, Bonifazio figlio del March. Tedaldo di Lombardia, e ciò nel empo in cui un fratello del marchese Boufazio sedeva nella cattedra aretina.

Ci appalesa questo nuovo marchese prina di tutti una carta del luglio 1028, subblicata dall'Ughelli (Irana Sacaa, in Irchiep. florent.) sfuggita alla diligenza li tanti accurati scrittori.—È una conferna di donazione della chiesa e Mon. di S. fliniato al Monte presso Firenze, con la puale il vescovo Lamberto approvò quell'opera pia del suo predecessore Ildebrando benefizio spirituale del fondatore, dell'imp. Corrado, dell'imperatrice Gisla di ui consorte, del figlio loro Arrigo, come sure per la salute del clarissimo marthese Bonifazio.

Anche più chiaramente questo principe : qualificato col titolo di serenissimo dua e marchese di Toscana in altro istrunento del 1032, mercè cui Jacopo Bavaro rescovo di Fiesole assegnò una dote al

lero della sua cattedrale.

Il valore militare, le ricchezze, l'estenione dei possessi ed i cospicui matrimonii fecero aumentare via via il potere e 'influenza politica del March. Bonifazio ulle faccende d'Italia, talchè uno storico lel secolo XII, (Arnur, Histor. Medioan.) parlando dei principali magnati he in Italia fiorirono sotto l'impero di Corrado e di Arrigo III suo figlio, segnalo ra i primi Eriberto arcivescovo di Miano ed il marchese Bonifazio, qualificanloli duo lumina Regni.

Non debbo omettere che, se Bonifazio ion vi nacque, traeva bensì l'origine da aucca, mentre egli era un discendente li quel Sigisfredo, che il biografo della ontessa Matilde dichiarò Principe prelaro del contado di Lucca, equivalente

ioè a un conte rurale.

Che se la distanza dei secoli e l'oscuità dei tempi in cui visse il bisavolo di lonifazio, non ci permisero di scuoprire n qual luogo fu il castello dov'egli ebbe natali, restano per altro memorie di una illa del marchese Bonifazio più predietta, e forse una di quelle ereditate dal sisavo Sigifredo. Intendo dire del palazo di Vivinaja situato fra l'Altopaseio, la l'escia minore e il castel di Porcari sopra una prominenza orientale del poggio su ui risiede la Terra di Montecarlo.

Infatti era costa il padre della gran conessa nel febbrajo dell'anno 1038, quando

nel resedio campestre di Vivinaja con magnificenza regale accolse a onorevole ospizio il Pont. Benedetto IX, l'Imp. Corrado con l'augusta consorte e figlio, cioè: infra comitatu lucense intus casa domnicata domni Bonifacii marchionis; e costà, il 22 febbrajo dell'anno 1038, fu celebrato un placito preseduto dal cancelliere imperiale con l'assistenza di alcuni vescovi, conti e giudici, nel luogo medesimo in cui nel giorno dopo l'imperatore Corrado emanò tre privilegii a favore dei canonici e della cattedrale di Lucca. (Fidraphyriki, Memorie della contessa Matida.)

Chi volesse rintracciare l'ubicazione della villa signorile, testè rammentata, della sede di tante delizie, dove Bonifazio festeggiava la più illustre comitiva del mondo; chi volesse riconoscere quel luogo famigerato, animato da tanta gente e da tanto brio, non ritroverebbe attualmente che lutto e segni di tristezza; giacchè il luogo dove fu il palazzo ducale di Vivinaja, ora è destinato al riposo dei merti, al camposanto della popolazione di Montecarlo! Sic transit gloria mundi!

Delle esorbitanti ricchezze di Bouifazio fece pompa strabocchevole egli stesso, sia allorehè contrasse le seconde nozze con Beatrice figlia di Federigo duca di Lorena, dalla quale nacque la gran contessa; sia all'occasione in cui if marchese medesimo fece presentare in Mantova dal suo visconte, e in Piacenza da altri suoi mistri, sontuosissimi regali all'Imp. Arrigo III; il quale stupefatto da tal pomposo procedere in un principe subalterno, si vuole che esclamasse: Quis vir habet servos quales Bonifacius?

Dai versi poi di Donizzone apparisce, come da Guido venerabile abate della Pomposa venne ingiunta al nostro Bonifazio una penitenza, per il mercato abominevole che si permetteva di molti beni di chiese da esso lui sotto varii pretesti appropriatisi; in guisa che il Muratori non potè esimersi da qualificare Bonifazio, bonorum ecclesiasticorum belluo.

Quindi è che l'abate Camici non potè difenderlo dalla stessa taccia; che anzi ne trovò la conferma in molte memorie da lui prodotte alla luce. Nè fu egli solo a dubitare, che la morte violenta, da cui Bonifazio restò colpito, impedisse a quanto sotto moltiformi maniere aveva ad esse tolto.

Nelle Antichità del medio evo trovansi a dovinia argomenti atti a dimostrare, con quale franchezza Bonifazio ed i suoi ministri s'impedronivano dei beni ecclesiastici. Basta leggere, rapporto alle diocesi di Verona e di Volterra, due diplomi di Arrigo III, dal primo dei quali si conosce essere stata la chiesa di Verona afflitta non solo dalle genti estrance, ma anche dalle domestiche, ed in special modo tartassata dal March. Bonifazio che tutto il distretto di un'isola arbitrariamente le aveva eccupato. In quanto a Volterra havvi un diploma spedito un mese dopo la morte di Bonifazio (17 giugno del 1052) a favore del vescovo di essa città; il quale recossi a piè del trono ad oggetto di reclemere dall'Imp. Arrigo contro il conte di Volterra, che durante il governo del marchese Bonifasio aggravò fuor di modo tanto esso vescovo, quanto anche il clero, gli amministratori dei beni della mensa, e tutti coloro che tenevano a fitto le sostanze della sua cattedrale. - Lo dice la lunga lista dei castelli, pievi e cappelle che furono con i loro effetti ceduti iu feudo dal Vesc. di Reggio al marchese predetto, e poscia da esso lui ad altri suoi vassalli dati o venduti. - Lo dice un diploma dello stesso Arrigo III, spedito da Verona li 11 nov. del 1055, ad istanza dell' abate del Mon. di S. Zenone di quella città; il quale reclamava moltissimi beni che il fu March. Bouifazio e i di lui servi ingiustamente e violentemente si erano appropriati. - Ma per avvicinarmi alle operazioni fatte in Lucca e nel suo contado sotto il governo del Marchese Bonifazio, rammenterò un placito celebrato il dì 5 maggio 1055 alla presenza dello stesso imperatore nei campi di Roncaglia; dove erasi recato Guido vescovo di Luni per reclamare la terza parte della corte, del monte e del castello di Aghinolfo posto presso Porta Beltrame (Montignoso), che aveva usurpato Gandolfo, essendo proprietà della cattedrale di Luni. - Per quello poi che riguarda il trattamento, le sevizie ed angarie introdotte da Bonifazio a danno dei Lucchesi lo indica il Fiorentini medesimo, quando accentra i privilegi concessi dagl' Imp. Arrigo IV e Arrigo V,

questo marchese di restituire alle chiese che furono per la città di Lucca i primi segni della riaequistata libertà. Avvegnachè quegli Augusti condanna romo e abolirono alcune angarie, e perverse usanze introdotte da Bonifazio a danno dell'antica sua patria, siccome i diplomi si esprimono con le seguenti parole: Consuetudines etiam perversas a tempore Bonifacii marchionis duriter iisdem hominibus (Lucensibus) impositas omnino interdicimus, et ne ulterius fiant praecipimus. — (Ficalisrini, Memorie della C. Matilda. Lib. I., e Arceiv. De Stato de Lucca).

Quindi non fa maraviglia se Ermanno Contratto, allorche annunzio nella sua Gronica, sotto l'anno 1052, l'uccisione del marchese Bonifazio accaduta presso Mantova, non difficultò dare al ricchissimo Marchese il brutto nome di tiranno. Fa detto ancora che la gran potenza di Bonifazio, cagionasse in Arrigo III tal gelosia, da cercare modo e verso per allontauarlo dall'Italia, e togliergli le redini del governo marchionale. Che per altro ciò fosse una mera congettura, lo fece conoscere l'evento dopo la morte di Bonifazio, nella cui carica marchionale della To cana sottentro pacificamente la sua consorte Beatrice. Diede bensì ombra ad Arrigo III il nuovo matrimonio senza sua saputa nell'anno 1054 conchiuso dalla vedova di Bonifazio con Goffredo duca di Lorena, tauto più che il secondo marito fu ribelle dell' Imperatore. Quindi avvenne, che al ritorno di Arrigo III in Italia (marzo del 1055), uon potendo egli avere nelle mani il duca Goffredo, riteane in ostaggio la sua moglie con i figli da lei partoriti al March. Bonifazio. - Nella primavera del 1055 Arrigo III inviò Erberardo vescovo di Ratisbona suo rappresentaute a Lucca; e costà nel palazzo dell' Imperatore presso le mura della città, sedendo quel messo in giudizio con Ubaldo conte di Pisa e con altri magnati, pronunzió un placito a favore del vescovo e della cattedrale di Lucca, a cagione della corte e chiesa di S. Terenzio a Marlia.-(Beatimi, Memor. Lucch. T. IV. P. II.)

Venne poco dopo in Toscana passando per Lucca e Pisa lo stesso Imper tore non tanto per assicurarsi dell'inclinazione dei popoli governati dal successore di Bonifazio e dalla sua donua, quanto per lar posare le armi ai Pisani e ai Lucchesi, sh' erano tornati a farsi guerra nei campi chese, nei quali trovansi accennate le di Vaccoli sotto il Monte pisano. principali vicende istoriche, e più spe-

I Lucchesi, sebbene allora mancassero di un proprio governatore, stavano in pace coa i loro vicini, quando Augusto, infermato in Germania e assistito dal romano pontefice, cui raccomandò il figlio, a dì 3 ottobre del 2056 passò all'altra vita.

La morte assai sollecita di Arrigo III, e la troppo tenera età del figliuolo Arrigo IV (la cui tutela fu appoggiata all'imperatrice madre) furono le prime cause di mali immensi e dell'orribile sconvolgimento di cose, che, non solo a Lucca e alla Toscana, ma a tutta Italia apportarono; tostochè di quà incomincia la storia che fu esordio di tali avvenimenti politici, per i quali si emanciparono quasi del tutto i conti e i marchesi dal loro monarca, i sudditi dai marchesi, dai duchi e dai conti, gli uni per governare a loro arbitrio, gli altri per costituirsi a poco a poco in regime repubblicano.

A intercessione del pontefice Vistorio II il fanciullo rè perdonò al duca Goffredo, e liberò dall'ostaggio la sua moglie contessa Beatrice con la superstite figlia, le quali donne dopo due anni di prigionia lornarono a dominare in Toscana.

Accaddero poco appresso due avvenimenti gloriosi a Goffredo e alla città di Lucca; il primo quando fu acclamato in Roma per pontefice, sotto nome di Stefa-10 IX, Federigo fratello del duca di Tocana. Dondechè Federigo nel giro di po-:hi mesi eletto abate di Monte Cassino, poi cardinale e infine papa, non piccolo iumento di reputazione e di potenza preparava al fratello suo e alla cognata conessa Beatrice; per modo che, al dire di Leone Ostiense, disegnavasi fare di Gofredo un re d'Italia al momento in cui nancò di vita il Pont. Stefano. - L'altro vvenimento assai più glorioso pei Luchesi fu l'esaltazione avvenuta nel 1061 lalla cattedra di S. Martino di Lucca a suella di S. Pietro di Roma di Anselmo la Badagio, eletto dopo la morte del tetè nominato Stefano IX. Il quale novello erarca favorito dal duca e duchessa di l'oscana, e massimamente dal cardinale ldebrando de'conti Aldobrandeschi, fu ntronizzato col nome di Alessandro II.

Eccoci frattanto arrivati al punto doe cominciano gli Annali di Tolomeo luc-

chese, nei quali trovansi accennate le principali vicende istoriche, e. più specialmente quelle di Lucca, a cominciare dall'anno 1062 sino al 1304; vicende che venncro più tardi con aurea latinità ed eloquenza rifuse dal padre Bartolommeo Breverini, con l'aggiunta dei fatti accaduti dal 1304 sino al declinare del soc. XVII.

Che se a queste due opere celebratissime si aggiungano l'altre non meno egregie delle Memorie scritte da Francesco Maria Fiorentini, di quelle che vanno tuttavia pubblicando i deputati dell'Accademia lucchese, e la Storia di Lucca recentemente data alla luce dal marchese Antonio Mazzarosa, avranno i cultori delle cose patrie in questi sullodati libri pascolo copioso alla loro dotta curiosità, nel tempo che tali opere servono a me di motivo per tralasciare di discorrere di tante minute fazioni ostili, di tante piccole guerre di municipio, cui tennero dietro brevissime paci, in guisa che, limitandomi a discorrere delle principali mutazioni civili e politiche, potrò progredire più franco nel cammino del presente articolo.

Per le notizie dell'annalista Tolomeo, per i documenti dal Fiorentini accennati, e dai compilatori delle Memorie lucchesi testė pubblicati, veniamo in cognizione che papa Alessandro II, imitando il suo predecessore Niccolò II vescovo di Firenze, ritenne, oltre il triregno, anche la mitra e il pastorale del suo vescovato, e che in Lucca più volte egli tornò. Per più mesi vi si trattenne nel 1064, quando accordava privilegii alla cattedrale di S. Martino, quando alla città di Lucca donava un sigilio del Comune con l'impronta del Santo patrono, siccome vedremo qui appresso, e quando decorava i canonici di essa cattedrale della mitra cardinalizia da portarsi nelle processioni, al pari de' canonici di Ravenna e di Campostella.

Ebbe occasione lo stesso pontefice di passare nel 1067 e ripassare di Lucca nel 1068, prima e dopo aver preseduto un concilio che si adunò in Mentova. Nella quale ultima circostanza (giugno del 1068) stando nel Brolio, o giardino dell'episcopio di Lucca, la duchessa Beatrice, alla presenza di molti vescovi, conti e visconti, emanò un placito a favore della mensa vescovile lucchese, col quale fu com-

fermata l'investitura di alcumi beni posti ad Asciano e a Vico Auseressole nel territorio di Pisa.

Tornato in Lucca Alessandro II nel 1070 consacrò ed elargì nuovi privilegii al rinnovato tempio della cattedrale di S. Martino, nel cui episcopio, se non continuamente, molti mesi degli anni 1071 e 1072, egli abitava corteggiato e onorato dalle due governatrici della Toscana, Beatrice e Matilde.

Fini di vivere il buon pontefice nell' aprile dell'anno 1073 in Roma, dove nel giorno successivo alla morte fu eletto in successore suo quel cardinale arcidiacono Ildebrando della casa Aldobrandesca, che, dopo avere singolarmente influito all'elezione di quattro papi suoi predecessori, salì egli stesso sulla cattedra di S. Pietro col nome di Gregorio VII. Il qual pontefice nelle emergenze tra la chiesa e l'impero mostrò tanta fortezza, tale ardore e incorrotta virtà, da renderlo celebre a tutti i secoli avvenire.

Frattanto Matilde, ora sola, ora in compagnia della madre, esercitava atti di dominio quasi assoluto sopra Lucca e su tutto il restante della Toscana.

Dissi, quasi assoluto, perchè ancora un' ombra di dipendenza regia in qualche modo nella celebrazione dei placiti di lei traspariva. Tale, per esempio, fu quello dell' 8 febb. 1073, dato nel Borgo S. Frediano fuori delle mura di Lucca, cui assistè con la contessa Matilde un messo di Arrigo IV; tale un giudicato del 25 febbrajo dello stesso anno, emanato in Firenze nel palazzo vescovile da Beatrice Marchesa di Toscana, ad istanza di Berta priora del monastero di S. Felicita presso il Ponte vecchio di Firenze, tostochè il suo avvocato invocava il bando del re.

Ma poco si stette, dacchè il pertinace monarca alemanno, sordo ai decreti di due romani concilii, che fulminarono terribili anatemi contro i fautori o complici di simonie, e contro l'abuso delle investiture ecclesiastiche; ed irritato dalle scomuniche della S. Sede Apostolica, le sprezzò a segno che in una dieta di vescovi e abati avversi a Gregorio VII, da Arrigo riunita in Vormazia (anno 1076) fu qualificato illegittimo il vero pontefice e scomunicato. In questo mezzo tempo mede-

delle due principesse di Toscana, ersi aperto un terzo concilio, nel quale si dichiarava Arrigo IV fuori della chiesa, decaduto dal regno, mentre si assolvevano i sudditi, i vasselli ed i ministri di lui dal giuramento di ubbidienza e di fedelti.

D'allora in poi la devota contessa Matilde cominciò a regnare da assoluta padrone con intitolarsi negli atti pubblici, che se ella contava qualcosa, era tale per la sola grazia di Dio; cioè, Matilda Dei gratia si quid est.

Quantunque i Lucchesi ed in generale i popoli toscani non avessero motivo de lodarsi del suo governo, pure a confessione del panegirista di questa principessa, coi per amore o per forza dovereno unifermarsi ai voleri di quella padrona: Mochia volendo sibi paruit, atque notendo.

Per consiglio del Pourt. Gregorio pres Matilde per cappellano e consigliere Asselmo nipote di Alessandro II, che a lui successe nel vescovato di Lucca, sebbene viaggiava con la contessa amche dopo la sua elezione episcopale. Infatti mell'agosto del 1073 troviamo Auselmo in Veroue in compagnia delle due duchesse di Toscana, e costà fu testimone a un atta pubblico, col quale le stesse donue rinuaziarono, o piuttosto restituireno, al menastero di S. Zenone di Verona alcune terre prese dal marchese Bonifazio, di quelle che facevano parte delle stesse possessioni, delle quali Arrigo III sino dal 1055 aveva ordinata la restituzione al monstero prenominato.

Sono troppo noti per non dovere rammentare gli avvenimenti politico-ecclesiastici che dopo la scomunica di Arrigo IV posero sossopra i popoli e i principi della Germania e dell'Italia, e per conoscere qual parte attiva la contessa Matilda prendesse nelle infauste contese fra il trono e l'altare, fra due re di Germania rivali, fra un papa legittimo e tre scismatici. Solamente dirò che Matilde, appena rimasta orbata della madre, e vedovata del marito Gozzelone duca di Lorena, si dichiarò più francamente quasi propugnacolo della S. Sede Apostolica e il braccio forte del Pont. Gregorio VIL

A sostegno di questo e di quella la gran contessa armò un esercito, che di ottobre del 1080 nel territorio di Mautova su batsimo nel palazzo Laterano, alla presenza tuto e disfatto dai combattenti fautori kel IV Arrigo. Al quale monarca piuttotochè alla marchesana di Toscana aderiva a quei tempi un buon mumero di Luchesi, e una gran parte del loro clero,
ostochè molticanonici, trascurando i preetti di una disciplina più severa e più
asta, ricusarono ubbidire al legittimo
oro pastore, eleggendosi invecè un vesovo scismatico. Infatti al passaggio che fece
tel 1081 dalla Toscana l'Imperatore, volle
asciare alle sue fedeli città di Pisa e di
Jucca, tali generosi privilegi, che possono
lirsi a parer mio i primi efficacissimi semali della loro muncipale emancipazione.

Lucca nel primo periodo della Repubblica sino alla morte di Castauccio.

Più di nno probabilmente si maraviplierà che io mi arresti quasi a mezzo il corso della vita e delle gloriose gesta della gran contessa, alla quale erano collegate comme faccende politico - religiose della l'oscana, e dirò anche della cristianità. Ma cesserà, io spero, ogni sorpresa quante colte si vorrà riflettere, che fu appunto in mezzo a tante agitazioni e tempeste, l'a l'urto violento di opposte passioni, l'a l'intolleranza e l'assolutismo, donde incominciò a germogliare e crescere quello spirito di libertà, che andò gradatamente aumentando, finchè giunse a costituire in repubblica non solamente Lucca, ma molle altre città dell'Italia.

e altre città dell'Italia. Fra gli elementi primordiali, che conribuirono a predisporre i Lucchesi a rezime costituzionale, sono da contarsi (se nale non mi appongo ) i diplomi da Arigo IV nel 1081 concessi, da Arrigo V nel 1116 e da Lottario III nel 1133 conermati a favore di quei cittadini, diploni che vide Tolomeo negli archivii di Lucca. Quelli che tuttora ivi conservani sono copie autentiche, mancando già la lungo tempo le carte originali. Con iltro diploma del 1100 Arrigo IV convaidò le concessioni del 1081 ai Lucchesi, ı favore dei quali aggiunse il diritto di potere senza difficoltà navigare nel fiame serchio, e aver libero accesso allo scalo li Motrone. Nel primo diploma del 1081 'Augusto diceva, che, per ricompensare Lucchesi della loro fedeltà e dei servigii i lui resi, vietava a qualunque autorità ecclesiastica o laicale di demolire il re-

castella uel distretto delle sei miglia; aboliva le consustudini perverse imposte loro
con durena dal marchese Bonifasio; esentava i medesimi dai placiti e sentenze di
giudici longobardi; dal ripatico pisano,
dagli obblighi del fodro e di curatura da
Pavia sino a Roma, non che degli alloggi; prometteva di non far costruire dentro la città o ne' subborghi alcun pulazzo
reale o imperiale; e finalmente permetteva ai Eucchesi di recarsi a comperare e
vendere nei mercati di S. Donnino e di
Parma, dichiarando espressamente esclusi
da quest' ultimo permesso i Fiorentini.

In conseguenza dell'enuuciato privilegio il popolo di Lucca cominciò dal distruggere nell'anno 1086 il vicino castello eretto in Vaccoli da alcuni nobili di contado; e nell'anno 1100 lo stesso Comune mandò gente ad atterrare la torre di Castagnore sulla riva destra del Serchio di pertinenza di altri cattani; quindi nel 1104, a cagione del castello di Ripafratta, i Lucchesi rinnovarono contro i Pismi un lungo conflitto nei campi medesimi, dove cent'anni innanzi gli uomini delle due città rivali avevano acerbamente dopo tanti secoli combattuto.

Ad oggetto pertanto di tutelare con più sicurezza il castello di Ripafratta, per il quale al dire di Tolomeo durarono cinque anni di conflitto, uno di quei valvasori, Ubaldo figlio del fu Sigismondo, nell'anno 1111, si pose sotto l'accomandigia degli arcivescovi e dei consoli pisani, dichiarando di cedere ad utilità di quella primaziale e del popolo di Pisa la porzione che gli apparteneva del castello, di tutto il poggio e distretto di Ripafratta con le altre terre e possessioni che il sopradetto Ubaldo e Matilde sua consorte possedevano nel contado lucchese.

Questo documento, oltre che ci sembra che dia a conoscere, che il distretto di Ripafratta a quell'epoca doveva essere compreso nel perimetro delle sei miglia del contado di Lucca, conferma eziandio qualmente la città di Pisa, e forse Lucca, fino dal principio del secolo XII avevano magistrati propri, o rappresentanti municipali, ai quali, ad esempio della repubblica romana, fu dato il titolo di Consoli.

lui resi, vietava a qualunque autorità Per quanto non vi sia da indicare l'ancclesiastica o laicale di demolire il reinto delle mura della città; di edificar fu stabilito il consolare magistrato; per

quanto manchino finora documenti che prima del regno di Arrigo IV ne facciano menzione, ciò non ostante è da credere, che intorno al 1090 i Consoli maggiori, ossiano municipali, esercitassero il loro uffizio in Lucca, al pari che in molte altre città e terre della Toscana.

Per quelli di Pisa, oltre il documento del 1111 qui sopra citato, dobbiamo al Muratori la pubblicazione di una carta del 5 ottobre 1095 spettante a Daiherto arcivescovo della metropolitana di Pisa, nella quale viene rammentato il magistrato dei consoli hujus civitatis qui pro

tempore fuerint.

Per ciò che spetta a Lucca non è finora, ch' io sappia, comparso alla luce alcun documento anteriore a quello dell'anno 1119, in cui si nominano i consoli di questa città. È un istrumento del dì 21 ottobre col quale un sindaco di Benedetto vescovo di Lucca, alla presenza di diversi testimoni e di Goffredo del fu Giovanni, tunc lucensis consul, restitul 2300 soldi di moneta lucchese a chi avevali imprestati al vescovo Rodolfo suo antecessore; mediante il qual pagamento il vescovo Benedetto riebbe il castello di Montopoli stato dato al creditore, come a titolo di peguo. (Memor. Lucch. T. IV, P. II).

Molte per altro sono le scritture del secolo XII e XIII, nelle quali si rammentano diverse classi di consoli in Lucca. Imperocchè oltre i consoli maggiori, che tenevano la prima magistratura, vi erano i consoli delle curie, cioè i treguani, ossia *i giudici di pace* , la di cui esistenza è antica quanto quella dei consoli maggiori, vi erano i consoli dei mercanti, i consoli foretani, ed ogni vicinanza o contrada aveva i suoi. Quindi è che al giudicato famoso dell'anno 1124, tenuto nella chiesa di S. Alessandro di Lucca per decidere una causa che agitavasi tra il vescovo di Luni e i marchesi Malaspina, intervennero come giudici non meno di sessanta consoli lucchesi. (MURAT. Ant. Estens. P. I).

Non erano però questi consoli delle curie, ma bensì i consoli maggiori, cui spettava l'ingerenza governativa, ed ai quali appella un privilegio spedito da Federigo I li 9 luglio del 1162 ai diletti suoi fedeli i consoli di Lucca e a tutto quel popolo. Nel qual documento leggesi la formula del giuramento che, in presenza del

monarca e di Rainaldo arcicamoslicre del regno d'Italia, dei conti Gherardo. Il debrandino ed Alberto, e di alcuni crasoli pisani, fiorentini, e pistojesi, tre coe soli di Lucca prestarono nel Borgo di S. Genesio, mentre cinque giorni dopo in Lucca giurarono gli altri tre coasoli rimasti in città, davanti al pubblico parlamento convocato presso la cattedrale di S. Martino e alla presenza del prenominate Rainaldo arcicancelliere del regno.

Dal qual diploma si viene anche meglio a conoscere, non solo il numero dei consoli maggiori che costituivano allori il corpo decurionale di Lucca, ma ancora di qual libertà al tempo di Federigo I

fruissero i Lucchesi.

Avvegnaché ciascuno di quei conoli giurar doveva fedeltà all' Imp. dicenda sicut de jure debeo domino Imperatori meo; ed anche promettere di buona fede che avrebbe in ogni caso ajutato Augusto nel possesso del regno d'Italia non che di Lucca e suo contado. Aggiungasi, che ciascun console, innanzi di entrare in uffzio, giurava di pagare all'Imperatore le regalie che di diritto se gli pervenivaso; di più: et conventionem factam de pecunia 400 librarum annuatim solvenda observabo; et nullum recipiam in Constile ro, qui hoc sacramentum de pecunia solvenda non juret etc. (Manon. Luca. T. !

Nello stesso privilegio permettevasi ai Lucchesi l'annuale elezione dei loro consoli, con che per altro gli eletti giurasero, che essi avrebbero governato il popolo e la città a onor di Dio e a servitio dell'Imperatore e re; e con che i nuovi consoli si recassero in persona a riceverne l'investitura dal sovrano, quando egli fese in Italia, hastando uno di loro per tutti, quando Augusto si ritrovasse in Germania.

In proposito del pubblico parlamento tenuto nella curia di S. Martino di Lucca, allorchè i tre consoli giurarono le condizioni dall' imperatore Federigo I nel 1162 stabilite e concesse, cade in acconcio ricordare un altro giuramento singolare che fino dall'età della contessa Matilde facevasi costà dai banchieri, cambisti e mercanti: i quali a quel tempo tenerano i loro banchi, fondachi o botteghe nella corte della chiesa di S. Martino, dov'erano pure situati gli alberghi per i forestieri.

marmo sotto il portico della cattedrale con la data dell'anno 1111, dicendo di averla ivi posta, affinchè: Adveniens quisquis scripturam perlegat istam, de qua confidat et sibi nil temeat..... Ut omnes homines possint cum fiducia cambiare et vendere, et emere, juraverunt omnes Cambiatores et Speciarii, qui ad cambium vel species stare voluerint, quod ab illa hora in antea non furtum faciant, nec treccamentum, aut falsitatem infra curtem S. Martini, nec in domibus illis, in quibus homines hospitantur ... Sunt etiam insuper qui curtem istam custodiunt, et quicqu'd male factum fuerit, emendare faciunt. Anno Domini MCXI.

Chi non leggerebbe in questa memoria il simbolo dei consoli dell'arte del cambio, e dei mercadanti? chi non riconoscerebbe nella corte di S. Martino un luogo consimile a quello che prese più tardi e che conserva in Firenze il nome di Mercato nuovo? Nei custodi poi della corte medesima incaricati a giudicare e condannare chiunque dei contraenti facesse danno o falcidia, chiaramente mi si rappresenta la curia dei consoli dell'arte del cambio, unita ai mercanti di generi lucchesi.

Per egual modo più tardi si aprì in Lucca un'altra curia, chiamata di S. Cristofano dalla chiesa presso la quale aveva la sua residenza, e la cui ingerenza consisteva in giudicare le cause civili della città e subborghi sino al merito di 25 lire.

La curia dei consoli treguani, residente nella soppressa chiesa di S. Senzio, aveva per ispezione di stabilire tregue, pronunziare lodi e sentenze per ragione di livelli, di penali incorse, di cause civili, ed anche ecclesiastiche ec.

Vi era poi la curia detta de'consoli foretani, ossia foranei, per le cause tra forestieri e lucchesi, ovvero tra forestieri e forestieri; e questa faceva le sue adunanze nella chiesa di S. Alessandro.

In quanto ai consoli dei mercanti di Lucca il Muratori pubblicò un accordo fatto nel 22 febbrajo 1182 tra i consoli maggiori, i consoli de' mercanti di Modena da una parte, e i consoli maggiori e consoli de' mercanti di Lucca dall'àltra parte, mercè cui i consoli della città Modena obbligaronsi per 9 anni a difendere chiunque persona della città e distretto

La formula trovasi tuttora scolpita in di Lucca in tutto il territorio Modenese, ermo sotto il portico della cattedrale con data dell'anno 1111, dicendo di averia i posta, affinchè: Adveniens quisquis lucchesi, o dalle loro lettere segnate col ripturam perlegat istam, de qua confi-

A confermare che i consoli maggiori sin d'allora fossero i rappresentanti del corpo decurionale della città, rammenterò una lettera del pontefice Eugenio III, diretta verso la metà del secolo XII ai suoi diletti figli, i consoli di Lucca, per esortarli ad assistere e proteggere i frati che il loro vescovo Gregorio aveva di corto introdotto nella chiesa e monastero di S. Pantaleone fuori di Lucca, sul monte di S. Giuliano. (Baluan, Miscellan, T. IV).

In una parola tutte le memorie superstiti tendono a dimostrare che Lucca, a partire dal privilegio di Arrigo IV, godeva di magistrati propri, siccome d'allora in poi possede di buon diritto un territorio di sua esclusiva giurisdizione.

Il contado di sei miglia tutto attorno alla città di Lucca fu posteriormente (anno 1160) ridonato da Guelfo VI duca di Baviera, quando era marchese di Toscana col rilasciare ai Lucchesi ogni regalia marchionale. Oltre di ciò lo stesso duca rinunzio purea favore del comune di Lucca agli allodiali della contessa Matilde, di cui egli si qualificava legittimo Signore ed erede, purchè i beni della defunta contessa fossero stati dentro Lucca o nel distretto delle sci miglia.

Tale importantissimo privilegio, oltre ad essere uua conferma dei diplomi da Arrigo IV e V concessi ai Lucchesi, li sopravanza in quanto al dono delle molte possessioni che ebbe in Lucca e nel suo contado la ricchissima contessa Matilde, possessioni che l'Imp. Federigo I, appena che venne innalzato al trono (anno 1152) dichiarò di proprietà del duca Guelfo VI di Baviera, come nipote per parte di padre di Guelfo V Bavaro-Estense, già qualificato per scritta matrimoniale erede dalla stessa Matilde. ( Cronic. Weingartensis de Guelfis Principibus, apud Leibnitz.)

La gran contessa però, non essendosi trovata molto contenta del secondo, come nol fu del primo marito, allontanossi dal consorzio di Guelfo al segno che annullò i patti dotali. Quindi essa, nel 17 novembre del 1102, stando nella rocca di Canossa, alla presenza del cardinal Bernardo degli Uberti legato pontificio in Lombardia e di altri illustri personaggi, volle rinnovare per rogito l'atto di donazione già da lei in altro tempo fatta nelle mani del pontefice Gregorio VII. In vigore del quale atto ella donò alla chiesa romana omnia bona mea, dice la carta, jure proprietario, tam quae mine habeo, quam quae in posterum acquisitura sum, etc.

Quali conseguenze, a danno specialmente del comune di Lucca, quest'ultima donazione matildiana apportasse, lo ve-

dremo tra poco.

Si erano i Lucchesi per la mediazione di Federigo I riconciliati con i Pisani, i sindaci dei quali, nel 1175 alla presenza di Augusto in Pavia, sottoscrissero un trattato di pace. Lo che avvenne due anni innanzi l'altra più memorabile pacificazione per la cristianità, fermata in Venezia nell'estate del 1177, quando Federigo I discese alle richieste del Pont. Alessandro III, specialmente rapporto alle investiture dei benefizii, ed alla restituzione dei beni della chiesa romana, salvo però le terre ed i possessi appartenuti alla contessa Matilde.

Esiste nell'archivio dei canonici di S. Martino un privilegio dello stesso Augusto, dato li 25 gennajo 1178 apud Lucam civitatem in palatio episcopale, che può servire a confermare due fatti: il primo che l'Imperatore, avendo preso alloggio nella casa dei vescovo, mostra che anche ai suoi giorni non esisteva in Lucca palazzo regio o imperiale, siccome era stato da Arrigo IV promesso di non fabbricarvelo, e come infatti nel 1209 in altro diploma dall'Imp. Ottone IV fu nuovamente ai lucchesi promesso di non farvelo.

Il secondo fatto è, che Federigo I, dopo il 25 gennajo, dovè da Lucca passare direttamente a Genova, tostochè nello stesso mese ed anno in quest'ultima città ce lo danno arrivato i continuatori degli Annali di Caffaro, dopo essere stato Federigo I preceduto di un giorno dall' Imperatrice, e raggiunto il giorno appresso dal

re Arrigo VI suo figliuolo.

Accadde alla fine di agosto dell'anpo 1187 l'esaltazione al trono pontificio di Lucio III nella persona del cardinal Ubaldo dell'estinta casata lucchese degli Allucingoli. - Abbiamo dall'annalista Tolomeo, come sotto questo medesimo anno

1161, a nativitate, su rinnovata pace fra i Lucchesi ed i Pisani. In conferme di ciò l'archivio della casa Bosselmini di Pisa conserva nel suo originale la formula dei varii capitoli di quella concordia, giarati li 16 giugno dell'anno 1181 nella chiesa di S. Prospero a Setuano, piviere del Flesso presso Lucca. Anche le Messorie Lucchesi (T. IV, P. II) hanno pubblicato la formula del giuramento, che prestarono nel giorno e luogo stessso i consoli di Lucca e di Pisa, quando i primi promisero di rispettare la giurisdizione dell' arcivescovo di Pisa nel loro contado; e viceversa i consoli di Pisa di rispettare la giurisdizione e diritti she avevano i vescovi di Lucca nel territorio civile pisana

Una condizione singolerissima di detta pace fu quella, per la quale si divise fra le due città il lucro delle rispettive zerche e l'obbligo impostosi dai Pisani di non più sabbricare o coniare la moneta simile a quella di Lucca. E siccome nella moneta lucchese era impresso il nome di Lucca e dell'Imp. Arrigo, quella pisana doveva d'allora in poi portar il nome di Pisa e dell'imperatore Federigo o del re Corrado, ed essere ancora di una grasdezza e rotondità maggiore della lucchese, in maniera da distinguere chiaramente l'una dall'altra. E qui è da avvertire una clausola importantissima specificata dai consoli pisani, la quale starebbe a provare che, il bando mandato nel 1176 da Federigo L e citato dagli annalisti genovesi e lucchesi, quando fu interdetto si Pisani di fabbricare monete del conio, della forma e col nome di Lucca, non fu così per fretta eseguito. Ayvegnachè nella coucordia del 1181 i consoli di Pisa, dopo la sopra espressa dichiarazione, giurarono: Et saciam finem et resutationem et transactionem pro me et pisano comuni consulibus lucensis recipientibus pro se et lagensi comuni de omni actione et jure, sea dirictu mihi vel pisano comuni pro pisana civitate pertinenti, de potestate faciendi lucensem monetam vel de ipsa moneta EI COMPESSIONE SEU DATIONE CONRADI REGIS, AUT FREDERICI IMPERATORIS, seu alio quocumque modo vel jure. - Quindi paco solto i consoli pisani soggiunsero: Et predictam monetam luoanam non falsabo, nec falsari faciam ... neque permittam, eque concedam fieri extra lucanam civitatem...et faciam ipsam monetam lucensem accipi et currere in mea civitate et fortia aque districtu, etc.—(Ancury. Roncioni di via S. Maria a Pisa).

Se non è da dubitarsi sull'autenticità e originalità del documento qui sopra accennato, io domanderò ai critici, qual conto si abbia a fare delle cose dette dall' annalista lucchese, sia quando rammenta agli anni 1175 e 1176 una sentenza e un bando dell'Imp. Federigo contro i Pisaui di non coniare moneta simile alla lucehese: sia quando parla sotto l'anno 1178 di una misura inaudita dallo stesso imperatore ordinata, privando tutte le città della Toscana di qualunque sia giurisdizione nel loro contado? Domanderò pure, se debba tenersi per vera, rispetto alla moneta di Lucca, la sentenza di anatema fulminata nel 1158 dal pontefice Adriano IV, che inibiva a tutte le città della Toscana di coniare nelle loro zeeche moneta lucchese, comandando alle medesime di accettare nel loro commercio e di far uso di quella di Lucca. Dicasi la stessa cosa di un breve di Lucio III, sol quale, nel 1182, questo papa concedè ai Lucchesi il diritto della zecca, consigliando le città della Toscana, della Romagna e della Campania di accettare tali monete per estenderne il commercio in quelle parti, co quod (soggiunge Tolomeo) dicta civitas (Lucensis) Romanae ecclesiae semper fuit subiecta. Sul qual proposito il Muratori non tralasciò di fare avvertire che i pontefici, non avendo avuto mai giurisdizione temporale sopra la città di Lucca, non potevano concederle quel diritto che fu sempre uno dei principali articoli di regalia della sovranità.

Inoltre, da molte espressioni che leggonsi nella concordia del 1181 tra i Lucchesi e i Pisani, apparisce che sino da quel tempo, tunto nella città di Lucca, quanto in Pisa esistere dovevano oltre i magistrati consolari, anche il potestà, ossia rettore della giustizia. — Infatti un Pagano di Ronzino, rammentato da Tolomeo all'anuo 1188, esercitava in Lucca l'ufizio di potestà; nell'anno cioè in cui insorse una rissa popolare fra le genti del quartiere di Porta S. Frediano e quello del quartiere di Borgo, alle quali si unirono gli abitanti della Porta S. Donato, mentre quelli di Porta S. Gervasio e di

Porta S. Pietro presero le parti dell'altro quartiere; per causa di che s'intromisero i Fiorentini a ristabilire fra i rivoltosi la paee. Sin qui Tolomeo. — Ma il Bernardini, appoggiandosi alle parole di una carta dell'ospedale della Misericordia di Lucca, assicura, che al tempo del potestà Alcherio (fra il 1188 e il 1189) furono cacciati da Lucca i consoli, perchè contrariavano gli ordini suoi e quelli di Guglielmo Vesc. di Lucca. (Bavarani, Annal. Lucens. Urbis. Lib. III.)

Dopo tali gare civili, altre se ne accesero di assai maggior momento per la morte aceaduta nel 1197 di Arrigo VI, stante che il trono imperiale per lungo tempo fu contrastato fra Federigo duca di Svevia di setta ghibellina e Ottone IV di Sassonia sostenitore dei Guelfi.

Infatti cotesti sconcerti provocarono fra le città e i magnati della Toscana una dieta, che fu bandita nell'autunno del 1197 nel borgo di S. Genesio sotto Sanminiato, cui presederono il cardinal Bernardo già canonico regolare lucebese, ed il cardinal Pandolfo Masea di Pisa. Al detto borgo pertanto, eccettuati i sindaci pisani e pistojesi, concorsero gli ambasciatori di quasi tutte le città e terre della Toscana, fra i quali furono due consoli di Lucca. Scopo di essa dieta era di far giurare i detti sindaci a non riconoscere alcuno per imperatore, re, duca o marchese senza espresso consenso della chiesa romana. --Che però Ottone IV, appena che fu nell'anno 1209 dichiarato imperatore da Innocenzo III, egli venne riconosciuto in legittimo monarca dai diversi comuni e magnati della Toscana, e specialmente dalla città di Lucca. A savore della quale nell' anno stesso il nuovo Augusto, ai 12 dicembre, spedì dalla città di Fuligno un, privilegio più largo di quello compartitole dagli altri Cesari; ed in Fuligno stessa due giorni dopo spedì altro amplissimo diploma in benefizio della cattedrale lucchese. Fra le concessioni dall' imperatore Ottone IV accordate ai Lucchesi merita attenzione questa: che a niuna persona, o potestà qualunque, sia lecito di rompere il muro antico, oppure quello nuovo del cerchio della città di Lucca, come pure le case che dentro tal oircuito di mura si fabbricheranno, o che erano già fabbricate. - Se non m'inganno, a

me sembra di scoprire in questo privilegio un indizio, che ai tempi di Ottone IV, e forse qualche anno prima, prosperando le cose dei Lucchesi, dovevano questi aver dato principio al secondo cerchio delle mura di Lucca, sensa frattanto abbattere le vecchie. - (CIANRLLI, Memor. Lucch. T. I.)

Arroge a ciò un altro diploma dello stesso Ottone, dato in Sunminiato il di due novembre 1209, a favore della chiesa e canonici di S. Frediano di Lucca, cui confermò quello concessole da Arrigo VI suo antecessore. Dal qual diploma emerge una notizia finora (crede io) ignota, col farci conoscere, come i canonici di S. Frediano a spese del loro monastero avevano fatto alzare un muro di la dalla chiesa per allontanare il corso del Serchio dalla città. Ecco le parole che si leggono nella pergamena originale: Item jubemus et firmiter interdicimus, ut inter murum, quem dicti canonici de propriis fecerunt expensis ad arcendum flumen (Sercli), et ecclesiam S. Fridiani via publica non fiat, nec a potestate aliqua, seu Consulibus, sive a Comuni lucanae civitatis, nec ab aliqua persona . . . nisi de voluntate et assensu prioris et capituli dictae ecclesiae, etc.... Termina il diploma come appresso: Firmiter quoque precipientes, ut supradictae libertates et concessiones Eccl. S. Fridiani indultas justitiam faciendam pro tempore nunciis ecclesiae non denegent coram Treguanis, seu Consulibus et aliis, qui pro tempore habuerint rezimen civitatis. (Arch. de S. Frediano de Lucca. Arca I Lett. A. 112).

Dovendo stare all'asserto di Francesco Bandinelli, autore di una storia inedita della sua patria, dovremmo fissare verso il principio del secolo XIII l'istituzione in Lucca di una magistratura civile e militare. Imperocchè egli ne avvisò che, bramando il senato provvedere alla difesa della libertà lucchese, nell'anno 1206, adunatosi nella chiesa di S. Pietro maggiore, si elessero 12 priori, ossiano Tribuni e Capitani delle milizie, i quali con le loro insegne, o gonfaloni, insieme con i Consoli maggiori, nel di an marzo di detto anno, riuniti nella chiesa di S. Senzio nominarono in potestà di Lucca un tale Aldobrandino Malpigli.

In quanto poi alla classazione e all'or-

dopo il mille regolavano gli affari della repubblica di Lucca, pochi documenti ce I: danno a conoscere meglio di quello del 26 luglio 1234, edito dal Muratori. - ( Ant. Med. Aevi Dissert, 46).

Già da qualche tempo la corte di Roma. massime sotto Onorio III e Gregorio IX, aveva messo in campo l'eredità lasciata al patrimonio di S. Pietro dalla contessa Matilde; nella quale eredità erano comprese molte terre e feudi da quella principessa e dai suoi maggiori, più che altrove, posseduti nelle parti di Garfagnana. Sono conosciute le lettere del Pont. Gregorio IX ai Pistojesi, al loro vescovo, all'arcivescovo di Pisa, ai vescovi di Lucca, di Luni e di Volterra, per non aver d'uopo ripetere qui quanto su bastantemente secennato all'Art. Garraghama, rapporto alle censure minacciate, quindi scagliate dal pontefice romano contro i Lucchesi a cigione di alcuni luoghi della Garfaguan. Per i quali dissapori Gregorio IX, nel 1231, disfece in quattro parti la diocesi Incebese, con distribuirne un pezzo a ciascuna delle cattedrali limitrofe, nel tenpo stesso che ai canonici di Lucca fu annullato il privilegio della mitra e di altre onorificenze.

Ciò non ostante i Lucchesi tenner saldo, dandosi ogni premura per difendere i loro diritti; comecchè alcuni del governo di Lucca, per iscrupolo, dice un moderno istorico, inchinavano a non far cette al Papa, mentre altri stavan forti nel sostener la ragione.

Finalmente nel 1 234 si concluse la bramate pacificazione con un trattato pubblicato dal Muratori, nel quale si scoprono per avventura varie magistrature di quelle che allora reggevano la città e il distretto di Lucca. Avvegnachè, volendo quel popolo (dice il documento) ubbidire agli ordini del papa a cagione degli eccessi, i quali richiamarono sopra di lui le sentenze di scomunica ed interdetto, tanto per i danni fatti al clero e chiese dello stato di Lucca, quanto per conto della Garfagnana, con deliberazione approvata nel consiglio generale, adunato in Lucca nella chiesa di S. Michele in pizzza, li 26 luglio dello stesso anno 1234, accordarono e consegnarono a maestro Pietro di Guarcino delegato speciale del Pont dine dei magistrati, che nei primi secoli Gregorio IX, ricevente per la Romana

chiesa, il possesso e la custodia della rocoa, torre e castello di Castelnuovo di Garfagnana, e della rocca, torre e castello di Aquilata, entrambi da tenersi per conto del Papa in pegno delle 4000 marche d'argento che il Comune di Lucca si obbligava di pagare alla R. Camera apostolica nel termine di quattro anni. Alla quale deliberazione intervennero cinque consoli maggiori di Lucca, i capitani o tribuni della contrada di S. Pietro maggiore, i capitani della contrada di S. Cristofano; inoltre 25 consiglieri speciali per ciascuna porta di Lucca, 12 del Borgo, 24 consiglieri speciali della stessa città, oltre un numero di 207 cittadini ivi ad uno ad uno nominati , appartenenti al consiglio maggiore. La quale assemblea componeva tutt'insieme il consiglio generale di Lucca, che allora ascendeva a 38º persone; numero corrispondente appunto ad altra assemblea tenuta 60 anni dopo (26 febb. 1294) nel autovo palazzo comunale della canonica presso la chiesa di S. Michele in Piazza.

Fu in contemplazione di voler ampliare il palazzo del Comune di Lucca testè rammentato, che il governo acquistò in compra per il prezzo di mille fiorini d'oro li grossi, a peso retto di Lucca, ed a razione di soldi 45 e denari 6 per ogni fiorino, dal possessore Puccino del fu Lamberto medico, due case contigue al detto palazzo. Il contratto fu rogato il 22 giumo 1297 in palatio in quo detinentur conilia Lucani Comunis, quod est canoni-:ae S. Michaelis in Foro. - Presenti all' strumento di compra furonvi il potestà, I capitano del popolo, gli anziani e prioi, tanto quelli che erano in carica, quano quelli che dovevano entrare in uffizio nei due mesi futuri di luglio e di agosto lello stesso anno. (Memor. Lucch. T. I.)

Ecco frattanto un documento confacene a far conoscere non solamente le dierse magistrature primarie della repubolica di Lucca, ma che ancora ci notifica ili anziani subentrati ai consoli maggioi, i quali cambiavansi in Lucca ogni due nesi, nella guisa medesima che a Firene, dove sino dall'anno 1250 i consoli rennero rimpiazzati dagli anziani.— Agiungasi, che nel 1250 appunto in Fienze occupava la carica di capitano del popolo un anziano lucchese, Uberto Roso; il quale troviamo cinque anni dopo Lucca, e varii sindaci della stessa città,

fra gli anziani della sua patria.- (G. VIL-LANI, Cronic. Lib. VI c. 39. AMMIR. Istor. .10 ft. Lib. II. Cianelli, Memor. Luoch.T. I.) Ma ciò che nientemeno importa di essere qui segnalato si è, di trovare che il Comune di Lucca prese la deliberazione d'ingrandire il suo palazzo nell'anno istessoin cui la Rep. fiorentina dava principio al suo nella piazza del popolo, che prese perciò il nome di palazzo della Signoria, attualmente di palasso vecchio.

Dopo tali avvertenze, volendo ritornare in via per acceunare le principali vicende civili e politiche accadute nella città di Lucca posteriormente alla pacificazione con la corte romana, dirò, che le cose pubbliche dei Lucchesi dopo la morte dell' Imp. Federigo II, nei primi dieci anni dell'impero vacante, camminarono di hene in meglio e prosperarono, non tanto riguardo al modo di condurre gli affari del comune, come di conservare i paesi che i Lucchesi a forza d'armi andavano acquistando, ad onta che in Lucca non mancassero a disturbare la pace interna le malaugurate fazioni dei guelfi contro i ghibellini, dei nobili di contado contro la comunità, del popolo grasso contro il magro, in una parola dei popolani contro i magnati.

Erano nel secolo XIII i Lucchesi per uniformità d'istituzioni municipali e per sentimenti politici coi Fiorentini sì strettamente uniti e collegati che, ogni asfronto, qualsiasi danno e pericolo di uno dei due popoli era affronto, danno e pericolo dell'altro; quindi nelle guerre, come nelle tregue, così nelle paci, il governo di Lucca in tutto il secolo XIII, e nel principio del susseguente, camminò quasi costantemente d'accordo con quello di Firenze; ed i Signori della repubblica fiorentina uniti di massime con gli Ansiani lucchesi furono per lunga età l'anima e il maggior nerbo della lega guelfa in Toscana.

Fra le dimostrazioni di scambievole amicizia dei due governi debbo rammentare quella del 1228, quando i Fiorentini, interponeudosi mediatori, furono dichiarati arbitri di una pace fra i Lucchesi e i Pistojesi. Ciò apparisce dal lodo pronunziato in pieno consiglio, nel dicembre di detto anno, nel palazzo del Com. di Firenze, presenti Parenzo Romano potestà di che 22 anni appresso fu eletto il primo in Firenze tra i capitani del popolo.

Ma la prova più solenne, più generosa, di cui a buon diritto il governo lucchese deve onorarsi, fu dimostrata, se io non fallo, all'occasione della battaglia di Montaperto. Avvegnache di 30,000 fanti, e di 1300 cavalli, di cui è fama che nei campi dell'Arbia si componesse l'esercito guelfo innanzi la pugna, dopo la funesta sconfitta, molti di quelli scampati al macello vennero immolati alla rabbia del viucitore ghibellino, e gli altri (circa 11,000) meschinamente in dure prigioni cacciati. Mai rovina maggiore aveva percosso le città guelse di Firenze e di Lucca; mai più si pianse in Toscana tanto, quanto dopo la terribile giornata del 4 settembre 1260; talche si disse non esservi stata famiglia che non avesse a piangere la morte di un suo congiunto.

Da tanta desolazione molte città e terre della Toscana spaventate, incrmi e scoraggite dovettero aprire le porte e far buon viso a viucitori orgogliosi e sempre caldi d'ira. La sola città di Lucca tenne forte, e nel tempo che vegliava a tener loutani i fuorusciti ghibellini, serviva di refugio e di sostegno ai guelfi che da ogni parte oppressi e scacciati accorrevano costà.

Per altro, Lucca divenuta in tal guisa asilo ed ostello dell'avvilita parte guelfa, fece risolvere le armi dei ghibellini di Toscana tutta di voltarsi ai danni di lei e del suo territorio. Le quali aggressioni, benchè talvolta dai Lucchesi respinte fossero con danno dei nemici, pure per il maggior numero di questi fu ridotto a tale strettezza da esser costretti i suoi reggitori dopo quattr'anni a venire ad un accordo.

Fu pattuito pertanto che i Lucchesi, salve le patrie leggi, ad esempio dei Fiorentini, riconoscerebbero in loro vicario Manfredi re di Napoli, giurando di stare nella parte ghibellina; che essi alloutanerebbero dalla città e dal contado i guelfi refugiati forestieri, a condizione però di riavere il castello di Motrone, ed i prigionieri fatti alla battaglia di Montaperto.

A questa epoca il Beverini attribuisce, sebbene senza prove, la mutazione dell'ordine antico del governo municipale di Lucca, accaduta, dice l'annalista, dopo 190 anni che avevano governato i Consoli;

fra i quali trovavasi quell' Uberto Rosso, dondeche il regime della repubblica se trasferito al decemvirato degli Anziani, eletti due per ciascum delle 5 regioni e porte della città. Di più lo stesso serittore supponeva, che tal cangiamento accidesse per far partecipare onori eguali adla suprema magistratura tanto ai guelfi come ai riammessi ghibellini lucchesi.

Qualora però si rifletta, che una simile mutazione di statuti, fino dal 1250, era stata fatta dai Piorentini a damno dei ghibellini e dei magnati; quando si è visto, che il popolo di Firenze in detta occasione nominò in suo capitano Uberto Mosso di Lacca; che per consiglio di lui furono eletti, in vece dei Consoli, dodici eittadini, dur per ogni Sesto, chiamandoli questi Azsisni del Popolo; e che in tale occasione, per asserto del cronista più vetusto, Ricordano Malespini, si diedero dallo stess capitano venti gonfaloni a certi caperali ripartiti per compagnia d'armi e per sicinanse, come abbiam visto praticato anche in Lucca; tetto ciò, io diceva, darebbe motivo di credere ebe la mutazione dell'ordine governativo fosse accaduta in que sta città molto innanzi che il partito ghibellino avesse acquistato preponderana tanto in Lucca come in varie altre cità e terre della Toscaua.

Con tuttociò, Luccz guelfa per genio e per principii, dalla sola mecessità obbligata di piegare alla parte ghibellina, ritornò ad esser guelfa tosto che il più potente sostenitore del ghibellinismo, il rè Manfredi, nel 1966 rimase vinto ed estinto nei campi di Benevento.

Sebbene d'allora in poi note mancassero frequenti guerre battagliate per tenere in moto e in allarme il popolo lucchese, ora nell'anno 1271 per conquistare il forte cistello di Montecatini in Val-di-Nievok, fatto nido de' ghibellini; ora (anno 1275 e seguenti) per unirsi ai Fiorentini e ai Genovesi contro il governo della città rivale di Pisa; ora (anno 1288) per inviste in sussidio della lega guelfa fanti e cavalli nel Val-d'Arno aretino; ciò non ostante può dirsi, che le cose interne dei Lucchesi si rimasero tranquille per tutte il resto del secolo XIII.

Frutto di stabilita tranquillità e del felice stato dei Lucchesi credo potersi riguardare la costruzione di molti editizii sacri e profagi, di strade e piazze ampliate dentre e fuori di città. Delle quali cose diede un cenno anche Tolomeo, agli anni 1296, e 1298; quando cioè fu ingrandita la piazza di S. Michele e trasportati altrove gli ospedali di S. Michele in Foro, e di S. Donato; e ciò nel tempo istesso in cui i priori compravano con i denari e coi beni dei soppressi Templari una parte dell'orto dei frati predicatori di S. Romano ad oggetto di costruire in quel suolo case e borgate.

Mentre tutto andava a seconda del desiderio dei governanti e dei governati, tornò in campo un malumore che fu preludio non solo di gravi amarezze, ma che ogni bella speranza e i disegnati progetti travolse.- Era appena incominciato il secolo XIV, allorquando antichi odii di famiglie e semi di cittadine discordie germogliarono in guisa tale, che resero oltracotante il ghibellino contro il guelfo sotto una nuova divisa, quello di bianca, questo di nera. - Vinse naturalmente in Lucca la fazione più numerosa del popolo, cioè la parte nera, di cui era l'anima un potente anziano, molto in grazia della plebe, e tornato di corto da una legazione al Pont. Bonifazio VIII. Dico di quel Buonturo Dati deme guelfissimo, e conseguentemente mal visto dall'Alighieri, che con ironia maligns volle sferzarlo insieme con i suoi concittadini, dicendo, che costà

Ogni uom v'è barattier fuor che Bontaro. (Inferno, Cant. XXI.)

Per abbattere la sede donde sotto nuove forme era partito l'incendio delle politiche fazioni, si unirono ai Fiorentimi i Lucchesi, i quali d'accordo stabilirono d'inviare i loro respettivi eserciti ad attaccare le eastella del territorio di Pistoja, e quindi assediare la città fomite e primario sostegno della parte bianca, fatta nido dei più acerrimi ghibellini.

Sarebbe ozioso il rammentare le lacrimevoli conseguenze di quell'assedio e della resa di detta città dopo undici mesi di ostinata difesa, per non aver duopo di quì solamente avvertire, che la lega vincitrice spartissi il governo della soggiogata Pistoja, riservandosi i Lucchesi l'elezione di un loso cittadino per potestà, mentre era nella scelta dei Fiorentini la nomina del capitano del popolo.

Insorse in Lucca poco tempo di poi (an-

no 1308) un tumulto fra il popolo e i nobili, iu conseguenza del quale il governo, che per principio politico teneva dalla parte popolare, riesci a far escludere dalle borse tutti i magnati o potenti, eccetto quelli che ad uma delle compagnie delle armi, ossia dei venti gonfaloni di contrade, si trovavano ascritti.

Tale fu una delle ragioni per rifermare gli antichi statuti del Comune di Lucca, e per sostituire quelli compilati nel 1308, che sono rimasti i primi fra i conosciuti. — (Ved. Statuta Lucens. anni 1308, Lib. III. rubric. 165 e 169).

Supera il numero di cento la nota delle famiglie nebili lucchesi con quella riforma state escluse dalle prime magistrature, oltre i nobili di contado, ossiano cattani, di qualunque essi fossero origine e razza.

Bonturo Dati con altri due colleghi popolani, potenti presso la plebe, furono quelli, che a detta epoca formarono in Luces una specie di triumvirato, dal cui arbitrio era regolato quanto spettava alla Signoria e al governo della repubblica.

Fu tolta l'autorità agli anziani, e la giurisdizione ai giudici delle diverse vicarie del territorio per mettere al loro posto dei popelani. Quindi è che molte famiglie vennero ammonite, molte altre esiliate, e moltissime disgustate abbandonarono la patria, menomando così la città di uomini d'ingegno, di artisti, di preziose industrie e di ricchezze.

A tanti mali si aggiunsero per colmo le rovine, le oppressioni, le stragi e i saccheggi che Lucca ebbe a sopportare all' arrivo impensato ed ostile di Uguccione della Faggiuola, (all'anno 1314), cioè poco dopo essere stato Uguccione eletto in capitano generale di una popolazione, che per troppa vicinanza, per indole del governo e per circostanze di località nacque, crebbe e iuvecchiò quasi sempre nemica del popolo lucchese.

Era morto di certo l' Imp. Arrigo VII terrore dei guelfi in Italia, sostegno dei ghibellini, quando tornò a ridestare le speranze in quest'ultimi Uguccione della Faggiuola, che i Pisani elessero in signere, invitato da Genova per succedere ad Arrigo VII nel comando generale dei ghibellini di Toscana. Inoltre era mancato ai vivi il Pont. Clemente V affezionato a Roberto rè di Napoli; lo che aprì a

Uguccione una più agevole via al conquisto di Lucca, cui già meditava. Infatti cominciò egli a travagliare sì fattamente i Lucchesi, da costringerli alla restituzione delle castella state cedute dal conte Ugolino. Volle inoltre, ed ottenne, che gli usciti rientrassero in Lucca; tra i quali Castruccio di Geri degli Antelminelli rivide la patria. - Infine Uguccione alla testa di 12000 e più soldati mosse improvviso da Pisa (14 giugno 1314) e arrivò dinanzi a Lacca contemporaneamente alla mossa di un allarme dei ghibellini di corto riaccettati in patriz; lo che agevolò l'ingresso in città del Faggiolano e delle sue masnade. I Lucchesi sopraffatti da interni e da esterni nemici, nè potendo resistere a tanta piena, videro in brevissim'ora fuggire la cavalleria eatalana che poco innanzi dal re Roberto a tutela loro fu inviata, e la città fatta preda degli assalitori. Fu allora quando con spaventosa rabbia, con isfrenata libidine e insazievole avarizia si manomesse, si calpestò onore, pudore, religione, ed ogni più rispettabile diritto divino e umano. Il saccheggio più feroce che fosse dato mai a una città da chi avesse sostenuto lunghissime fatiche e grande moria, sembra un nulla in confronto di quello che al dire degl'istorici lucchesi ebbe a soffrire la loro patria dai fautori e dai soldati di Uguccione della Faggiuola. Seguitò la tragedia otto giorni continui, durante il qual periodo furono non solo saccheggiate e vilipese le cose dei privati, ma profanate e spogliate le chiese insieme col ricco tesoro che il Pont. Clemente V vi aveva congregato; in fine a colmo li tanti mali si aggiunse un incendio desolatore, di cui restarono preda non solo 400 case, ma preziose suppellettili, e pubblici archivii, i quali, o furono espilati dagli uomini, o abbruciati e distrutti dalle fiamme.

In tal guisa Lucca fatta bottino dei ghibellini, con un'apparente formalità legale dovè acclamare (13 luglio 1314) Uguccione in capitano generale del suo popolo, nel modo che lo era del pisano: e così lasciarsi governare ad arbitrio dei bianchi suoi fuorusciti. I quali, ricattaudosi con usura sopra i loro concittadini, e specialmente contro quelli che parevano più cari al popolo, li scacciarono tosto di patria, guisa il capitano del popolo lucchese consolava i ghibellini tescani della morte di Arrigo di Lussembargo; rendendosi seapre più formidabile e più spaventoso ai guelfi colui che, a sentimento di un eraditissimo scrittore della nostra età, dal divino Alighieri fu simboleggiato nel Veltre allegorico, come il Messo di Dio, il guale uccidere doveva la rea donma.

E quel gigante che con lei delinque. ( Purg. Cant. XXVIII)

Ma già della sciagura di Lucca, i Fiorentini dolenti, veduto il Faggiolano poggiarsi tant'alto per l'acquisto e l'assoluto dominio sopra due vicine repubbliche, si davano ogni premura di associare alle loro forze quelle dei Comuni di parte guelfa, sollecitando nel tempo stesso ajuti da Siena, da Bologna, da Perugia, da Gubbio e da Roberto re di Napoli.

Consapevole Uguccione di tali preparativi di guerra, si mise nel caso di validamente combatterli; sicchè dopo aver egli riunito insieme da 20,000 fanti, e 2500 cavalieri, con questi mosse verso la Val-di-Nievole per conquistare il castello di Montecatini; sennonche dall'altro lato era assai maggiore l'esercito della lega guelfa, messo insieme dai Fiorentiui. In fine i due nemici, ai 20 agosto del 1315, scontraronsi nella valle sul piccolo torrente Borra, fiacco ripero a tanta ira. Al primo assalto le schiere della vanguardia comandata da Francesco figlio del Faggiolano penetrarono con tanto impeto nel campo dei Fiorentini, che quel potestà dei Lucchesi, ferito a morte, spirò in mezze alla pugna; e già gli assalitori indietreggiavano, quando accorse Uguccione con il nerbo della sua armata, i respinti rianimò, e più caldi li ricondusse al cimento. Allora fu che la giornata essendo di venuta campale, dai ghibellini si combatte con tale impeto, ardire e valore da portare dovunque la morte, lo scompiglio e il terrore. I primi capitani fra i guelfi rimasti estinti nella pugna furono, un fratello e un nipote del re Roberto; ed un grandissimo numero di nemici cacciati ed affogati rimasero nelle vicine paludi, talchè Firenze, Siena e molti paesi piansero i suci prodi. Il lucchese Castruccio simo d'allora si fece conoscere per buon guerriero, o gli spensero affatto con la vita. In tal avendo in questa giornata dato prove di

coraggio e di militare perizia, nelle quali cose cotanto grandeggiò pochi anni dopo.

La vittoria pertanto di Montecatini fruttò a Uguccione nou solo un più sicuro dominio iu Pisa, ma aprì a lui la strada per rendere totalmente ligia al suo volere la città di Lucca. Infatti egli con piede sompre più fermo vi prese a dominare, tostochè in luogo del testè estinto potestà di Lucca, elesse a succedergli l'altro suo figli colo Neri. Trovavasi questi in uffizio quando, pochi mesi dopo la vittoria di Montecatini, occorse che Castruccio di suo arbitrio, o come altri vogliono, d'ordine di Uguccione erasi recato con dei compagni nelle parti della Versilia e di Massa Lunense, ponendo a ruba il paese. Per la qual cosa appena tornato a Lucca Castruccio, accusato di furti e di accisioni, fu carcerato e sommariamente condannato ad avere il capo reciso. Già già la scure stava per piombare sul collo del valoroso capitano, se il popolo lucchese non minacciava di levarsi a stormo; in guisa che intimorito il potestà, ne mandò tosto avviso al padre in Pisa. Si mosse quel capitano con le sue bande, ma pervenuto a metà del cammino fra Lucca e Pisa, ricevè avviso della repentina sollevazione dei Pisani, che le genti fedeli al Faggiuolano cacciarono di città. Nel mentre però Uguccione retrocedeva per riacquistare in Pisa il perduto dominio, i Lucchesi dal canto loro imitando l'esempio dei Pisani corsero a liberare Castruccio dalle catene e dalla morte, gridandolo tosto capitano del popolo. Così Uguccione in un giorno medesimo (11 aprile 1316) videsi spogliato della signoria di due importanti città.

La popolare elezione di Gastruccio in capitano generale e difensore della città di Lucca fu confermata per sei mesi dagli anziani e dal consiglio generale con atto solenne dei 12 giugno 1316. Ma innanzi che terminasse il semestre del concesso capitanato, Castruccio seppe così destramente operare, che dal senato e dal popolo lucchese, con deliberazione del 4 novembre dello stesso anno, fu confermato nella carica medesima, non solo per sei mesi, ma per un intiero anno; e prima che arrivasse la fine di questo secondo periodo fu proceduto a nuova elezione, nella quale venne deciso, che Castruccio, col titolo di Signore e Difensore della città e dello stato di Lucca, la repubblica ancora per dieci anni governasse. Finalmente, arrivato il 26 aprile dell'anno 1320, gli amici e fautori, con tacito consenso del capitano lucchese, operarono in guisa tale che il magistrato degli anziani, poi i capitani delle contrade, e finalmente il parlamento generale sulla piazza di S. Michele adunato, tutti concordemente proclamassero Castruccio Castracani in Dittatore della Repubblica a vita.

Quando si dovessero porre a confronto le qualità e le azioni di due grandi uomini, proporzionando i tempi, le imprese, la forza dei mezzi e la grandezza della repubblica francese con la piccolezza della repubblica di Lucca, chi non riconoscerebbe in Castruccio il Napeleone del madio evo?

Perciocchè l'Antolminelli perascendente e per virtà militare fu uomo non solamente raro dei tempi suoi, ma ancora per molti di quelli che innanzi erano passati, e perchè l'arte strategica, la celerità delle marcie e la destrezza nel campeggiare fu meglio conosciuta e trattata da lui che da ogn'altro capitano della sua età, e fra tutti coloro che avevano da gran tempo indietro figurato in Italia.- Duole certamente che la sua patria, la sede delle sue glorie non abbia conservato monumento che valga a degnamente rammentarlo al passeggiero; e tanto più ne duole, in quanto che nei pubblici archivii mancano memorie relative alle provvisioni sul reggimento civile, politico e militare nei dodici anni del suo glorioso governo in Lucca emanate. Parlarono bensì di lui tanto che basta gli scrittori; parlarono le opere sotto il di lui governo, sia dentro la capitale, sia nel suo territorio eseguite, specialmente di ponti, di strade, di rocche, di fortificazioni di vario genere; parlarono le deliberazioni dei Comuni a Lucca limitrofi, spaventati dal genio intraprendente di Castruccio, e dalle sue armi costernati, vinti, o sull'orlo di essere da quel fulmine di guerra domati.

Figurava capo del partito guelfo in Italia Roberto re di Napoli, il quale sino dal 1317 erasi intromesso per procurare pace fra i diversi popoli della Toscana. Infatti un trattato di pace fu conchiuso per opera sua in Napoli, il 12 maggio 1317, presenti gli ambasciatori delle varie città e terre di Tossana, ed una delle condizioni di pace fu quella, che tutti i prigioni fatti nella sconfitta di Montecatini fossero alle varie comunità restituiti.

Colà rappresentò gl'interessi della citth e Comune di Pistoja sua patria Andrea de'Rossi, il quale un mese dopo, nella stessa qualità d'ambasciatore, e pel subjetto medesimo, fa inviato con ser Mazzeo Guidi a Lucca. — Al chè ci richiama una lettera del potestà ed anziani lucchesi sotto dì 23 giugno 1317 diretta al conte Ugo da Battifolle, vicario regio di Pistoja, e agli anziani della stessa città per dir loro: che ai due soprannominati ambasciatori pistojesi eglino non potevano dare una risposta adeguata, stante l'assenza del capitano Castraccio, il quale ritrovavasi in quel momento ai Begai di Corsens. - Fed. Bagni at Locca.

Con altra lettera scritta il giorne dopo da Castroccio, appena arrivato in Lucca; e diretta da questi al potestà, auziani, gonfaloniere e consiglio del Comune di Pistoja, gli avvisava: che egli aveva estermato le sue intenzioni ai reduci ambasciateri verbalmente sopra quello che credeva di sua convenienza.

Il padre Zaccaria, cui dobbiamo la pubblicazione delle due lettere estratte dall' archivio della città di Pistoja, (Anecd. Pistor. M. Aeri pag. 95 e 96) non tralasciò di avvisare, che quella prima lettera, scritta dagli anziani in nome del Comune di Lucca, era sigillata con l'impronta di un militare a eavallo che brandisce uno scudo nel braccio sinistro, (credo S. Martino) e intorno le parole + Sigillum Comunis Lucani; sigillo che ci rammenta quello donato alla città di Lucea dal Pont. Alessandro II restauratore della cattedrale incchese di S. Martino. - Il sigillo poi alla lettera di Castruccio raffigurava nella parte superiore un animale simile a un cane avente al di sotto uno scudo, e intorno al detto hlasone la leggenda - S. Castrucci Vicecomitis Lunensis.

Cotesta impronta, oltre di essere una conferma dell'arme gentilizia ch'ebbe fino d'allora la casa degli Antelminelli-Castracani, ei acuopre in Castruccio il grado di Visconte Lunense; di che sino dal 1317 egli era stato insignito da Gherardino Malaspina vescovo di Luni.—Per la qual causa, scrisse il biografo Tegrimo: Ca-

struccio occupò in Lunigiana Fosdiaor, e gli altri castelli di què dalla Magra, cacciandone i marchesi Malaspina. Ne contento di ciò, il capitano lucchese si avanzò con buon numero di armati fino a Potremoli, al cui popolo, diviso in due fazioni, assegnava due giudici, uno rettore della parte guelfa, Patro della ghibellana, nel tempo stesso che faceva erigere un torre, chiamata tuttora Cacciaguera, nel centro del borgo che divideva la terra in due contrade e in due governi. — Vel. Portarrano.

Se dovessimo eredere al teste nominato biografo, il dittattore di Lucca, benche da tante cure di guerra occupato, non la sciava di far decreti savissimi per il pubblico bene, affinchè sotto un dominio asoluto una qualche forma di liberti trasparisse; figurando, secondo il Tegrim, che nulla di suo arbitrio negli affari politici trasparisse; quantunque dalla ketera degli anzisui lucchesi, scritta nel ili; al Comune di Pistoja, la faccenda in reslia tutta al contrario venga dimostrata.

Comunque sia, restano tuttora nell'archivio di S. Frediano di Lucca due documenti, uno dei quali giova a far consscere la pietà di Gastruccio, l'altro la giostizia che fu resa sotto il di lui governo per la restituzione di una parte del tesore di S. Frediano di Lucea, espilato durante il saccheggio del giugno 1814. Il primo documento è un' atto rogato in Luca li ? aprile del 1321, col quale il priore dei esnonici Lateranensi di S. Frediano, per la reverenza verso l'agregio uomo Castruccio Antelminelli signor di Lucoa, volendo aderire alla di lui domanda, diede licenza alla priora e monache di S. Martino di Gello, che allora dimoravano nella contrada di S. Leonardo in Capo-di-Borgo nella stessa parrocchia di S. Frediano, di poter far celebrare messe, dire i divini ufizii, sonare campane ec., e ciò a beneplacito di detto priore, senza pregindizio però dei suoi privilegii parrocchiali.

L'aitro documento consiste in varii contratti, riuniti in un libro membranaco, sotto li 19 novembre 1321; dai quali atti apparisce, che molti lucchei avevano acquistato per proprio no degli argenti, e altri oggetti preziosi, in una, o in altra guisa avuti, di quelli del tesoro della chiesa-romana che era in serio ia S.

Frediano di Lucca. I quali argenti o altro, a tenore delle decretali pontificie, furono dagli aquirenti per ordine del governo alla chiesa medesima restituiti.

Difatto Castruccio durante il suo dominio, nelle attribuzioni giuridiche, fu servato da un fedelissimo giureconsulto suo vicario, Ugolino da Celle, mentre per consiglieri di stato egli si giovava di nomini espertissimi nella politica, fra i quali un Lippo Garzoni da Peseia, un Luparo Lupari da Benabbio. Così nelle cose di guerra ebbe al suo servizio valenti capitani presi da diverse contrade; tenendo Castruccio per massima: che non alla patria, o alla schiatta, ma alle virtù hisogna che i

huoni principi abbiano l'occhio. In quanto poi alla costituzione militare da Castruccio ordinata per fare di tutto dei guelfi il governo di Pistoja, volle Cail territorio, non che di Lucca, un esercito mobile pronto ad ogni occasione, egli riparti lo stato in tante divisioni quanto rando divenirne padrone. Nè un miglior erano le porte della città di Lucca, cioè, di S. Pietro, S. Doneto, S. Gervasio, e S. Frediano, ossia del Borgo; e ciascan villaggio, borgata o castello organizzò in compagnie sotto periti ufiziali e insegne proprie, con l'obblige di esercitarle e star pronte a mareiare al primo cenno. Per modo che circa venti ore dopo l'avviso dato, da un polo all'altro della repubblia, dalla Val-di-Magra alla Val-di-Nievole, le milizie lucchesi comparivano, assalivano, e i più muniti castelli conquiitavano si presto e con tanta celerità, che e aquile servienti d'insegna alle eastruciane legioni sembravano ai nemici snoi he avessero le ali per volare.

Dopo tali ordinamenti, dopo assicurao un costante potere, Castruccio alsò i uoi pensieri a cose maggiori, tendenti niente meno che a far crollare forti città ostituite a repubblica, le quali per prinipii e per natura di governo dovevano ssere neturalmente sue avversarie.

Ad effetto pertanto di abbattere la più potente di tutte, Firenze, senza esitauza : rispetto ai patti giurati, dirigeva bene pesso il nerbo maggiore delle sue forze, ra in Val-d'Arno, ora in Val-di-Nievole er insignorirsi d'importanti terre e catella, e finalmente per conquistare Pitoja; la quale città, dopo la pace del 1317, enevasi dalla purte guelfa sotto il patroinio del re Roberto e della Signoria di Firenze. Tanto fece Castruccio coi suoi maneggi, e tanto con le sue armi operò. che i Pistojesi trovaronsi costretti, nel maggio dell'anno 1322, a riconoscere il capitano lucchese in loro protettore, salva la libertà del paese.

Nel frattempo che Castruccio dimorava nella sua capitale, fece innalzare un'opera colossale per servire di vasta cittadella, nella quale rinchiuse, oltre il suo palazzo, arsenali d'armi, caserme, chiese, conventi, abitazioni private e intiere strade, in guisa che a cotesta piccola città, circondata dal secondo recinto delle mura, fu dato il nome confacente di Augusta, quasi per rammentare essere dessa un'impresa degna dei Cesari.

Non contento di aver tolto dalle mani struccio tentare, sebbene senza effetto, di fare lo stesso verso la terra di Prato, spesuccesso egli ottenne del lato di Pisa, città allora governata dal conte Ranieri della Gherardesca, col quale il dittatore lucchese era già alleato. Ma siccome per esso ogni modo, purchè fosse utile, era buono, trattò segretamente di toglier di vita quel signore, e poscia di far gridare il proprio nome per le vie della città. Ma la congiura venne agli orecchi del Gherardesca, che pagò del meritato guiderdone i congiurati, mettendo altresi una taglia grossissima sulla testa di Castruccio.

Frattanto che il signor di Lucca da un lato tentava per forza o per astuzia di soggiogare Pistoja, Pisa e Firenze, dall'altro canto dava compimento alle ambiziose sue mire col rendere ereditario nella sua famiglia il supremo potere, coi mezzi altre volte adoprati. Fu colto il momento, in cui il capitan generale era nell'atto di partire con l'esercito per proseguire la guerra contro i Piorentini nelle parti di Pistoja, onde per qualunque caso di novità, o di accidente, essendo dubbiosi gli eventi della guerra, ed anche all'oggetto di ricompensare il valore e le opere egregie del capitano a favore della patria, venne insinuato nel popolo e nei magistrati di Lucca il modo di eleggere Enrico figlio primogenito di Castruccio in compaguo del padre nella signoria della patria, a vita. La qual proposizione, ai 18 giugno del 1325, per voto unanime degli anziani, dei collegi e del popolo lucchese fu convertita in legge fondamentale.

Per tali mezzi l'Antelminelli affaticavasi per manifesta guerra, o per vie secrete di far sempre maggiore la sua grandezza. Ma i Fiorentini che vedevano un giorno più dell'altro mal sicuro il loro stato a contatto di un nemico, il quale correva a gran passi alla conquista di tutta la Toscana, si diedero ad accumulare quante maggiori forze poterono con stipendiare compagnie di horgognoni e di catalani, e con cercare soccorsi ai loro amici a Bologna, a Siena e presso tutti i popoli della lega guelfa toscana.

Dondechè, appena essi poterono riunire una buona armata, la mossero verso
Pistoja, e in Val-di-Nievole fino all' Altopascio. Costà accadde, nel settembre del
1325, il terribile scontro fra l'oste fiorentina e la lucchese; costà fu il celebre
campo di battaglia, nel quale Castruccio
fece prodigii di valore, e dove diè le più
evidenti prove della sua perisia nell'arte
della guerra. La battaglia dell'Altopascio
fu pei Lucchesi gloriosa e completa.

Pochi dei nemici che avanzarono all' eccidio poterono scampare dalle mani del vincitori; e si raccontò, che infino a 15,000 ascendesse il numero dei prigioni, tra i quali il generale in capo dell'esercito fiorentino, e moltissimi personaggi cospicui di Firenze e di altre città della Toscana, dell'Italia, e per fino di oltremonti.

Per uon dar tempo al governo fiorentino di riparare in si terribile fraugente all'immenso danno, Castruccio si avanzò tosto con le sue genti fino alle mura di Firenze, guastando e depredando tutto il contado compreso i subborghi della città.

Quindi onusto di preda, e provvisto di un buon numero di prigioni, egli diresse nuovamente l'esercito al campo delle sue glorie, all' Altopascio.

Già l'eroe lucchese nel giorno di tanta vittoria aveva seco stesso determinato di offire alla patria uno spettacolo grande, iuusitato e non mai più visto in alcuna città, meno che in Roma, allora quando quel senato decretava l'onor del trionfo ai consoli e proconsoli vincitori di qualche provincia, o di un barbaro regno.

Divulgossi per la Toscana il programma di simil sesta trionsale; e affinchè gli

stessi nemici ne fossero spettatori, Castruccio concedeva per quei giorni salvocondotto a tutti coloro che a Losco desiderassero concorrere.

Il giorno di S. Martino, festa titolare della chiesa cattedrale lucchese, il di 11 novembre del 1325, fu per Lucca memorando; poichè in detto giorno segnì il pomposo ingresso dei vincitori com le prede e i vinti prigioni: trionfo da molti istorici minutamente descritto, e reso anco più solenue da molti atti di beneficenza e magnanimità del trionfatore.

Seguitarono dopo di ciò le scorrerie delle masnade lucchesi in tutto il Vald'Arno sino alle porte di Firenze, fischè la parte guelfa della Toscana, il papa e il re di Napoli, capi di quel partito, risolverono di fare tutti gli sforzi per arrestare tanto impeto del capitano lucchese, e freuare la sua baldanza, cui dava un maggiore impulso l'amicizia di Lodovico il Bavaro giunto in Italia.

Già Castruccio decorato del grado eminente di senatore di Roma, si godeva nell'alma città dei migliori onori nei giorni che succederono alla festa dell'incoronazione del nominato imperatore, quando gli arrivò la novella che ai 28 gennajo del 1328 fu improvisamente dai Fiorentini assalita e tolta dalle mani dei Lucchesi la città di Pistoja.

Contristato da tale annunzio, Castroccio lasciò bentosto Cesare e Roma, e di là avviatosi per le maremme con poche delle sue genti, passando da Pisa, senza rispetto alcuno al nuovo Augusto, ne al di lui vicario, cominciò a farla da padrone, ponendo tasse ai Pisani e manomettendo le pubbliche casse affine di accrescer modi da riconquistare Pistoja. Cosicchè di là recatosi nella sua capitale, in pochi mesi fu in grado di marciare alla testa di numerose forze per espugnare la perduta città. Riescì Castruccio con la sua tattica all'intento desiderato ( 3 agosto 1328); se non che le molte fatiche che egli ebbe a sostenere nel lungo assedio sotto Pistoja, fruttarongli una febbre che in pochi dì lo tolse dai vivi.

Mancò quest' uomo straordinario il di 3 settembre del 1328, nell'anno 47.º della sua età, col lasciare di sè tale opinione, che se non gli fosse stata così breve la vita, egli sarebbe pervenuto a signoreggisiera Toscana.

Castruccio morì qual visse, cioè, da iomo forte; e conservò fino all'estremo uo respiro tranquillità di spirito, cosichè potè dare un ultimo saggio del suo enno, come profondo conoscitore delle ose umane. Che sebbene egli fosse più rode capitano, che dotto legislatore, ciò ion ostante morendo previde, e predisse quanto pur troppo, mancato lui, accadde li Lucca e della sua vasta signoria.

Fra le opere superstiti che rammentino l governo di Castruccio, oltre la cittadella lell'Augusta, alla costruzione della quale 'impiegarono i materiali di undici granli torri e di molti casamenti pubblici e rivati, fu opera dell'Antelminelli la spaiosa strada che dalla porta della città guila al ponte S. Pietro sul Serchio, la strada il ponte di Squarciaboccomi sulla Pecia di Collodi, la strada costruita alla narina lucchese da Montramito a Viaregio, la nuova torre in quest' ultimo luogo, ltre diversi ponti costruiti o restaurati opra i fiumi Serchio e Lima, senza dire li molte rocche, torri e fortezze sparse in 'ari punti del dominio lucchese.

LUCCA MEL SECONDO PERIODO DELLA REPUBblica sino alla cacciata del Guinigi.

Pur troppo si trova vero quel detto ell'Alighieri che, rade volte discende per i rami la prudenza ed il valore, nè si cambia uu basso in un'eminentissimo tato da chi in se stesso non ha gli eleienti di quella grandezza, cui per prorio impulso, più che per casi fortuiti, rdinariamente suol pervenire.

Enrico figlio primogenito di Castrucio, ricco delle gloriose doti paterne, con utti i saggi avvertimenti ascoltati da lui noribondo, fu riconosciuto più per gratiudine del popolo verso il gran capitano he per i meriti proprii in signore di Lucı e degli altri stati acquistati dal padre. la Lodovico il Bavaro, per un tratto d'inratitudine, o per vendicarsi di Castrucio, perchè dopo la sua partita da Roma Isegli Pisa, mentre la città era quieta, rendendola per sua: l'imperatore Lodovi-, io diceva, poco si stette a spogliare l'ede del gran capitano degli stati di Luci, di Lunigiana, di Pistoja e di Garfagnaa, figurando di rimettere i Lucchesi al- sicchè non solamente l'oste fu costretta a

e gran parte d'Italia, non che della in- l'antico regime repubblicano, mediante però lo sborso di una vistosa somma di

> Ma ben presto si scuoprì, come la promessa libertà fosse un vano nome; conciossiachè tutto il reggimento della repubblica fu ridutto nell'arbitrio di un vicario imperiale; e ciò sino a che le milizie tedesche, lasciate dal Bavaro senza il soldo reclamato, s'impadronirono di Lucca per venderla al maggior offerente. -Primi a comparire furono i Fiorentini, i quali sullo stringere del negozio, per dubbio di esser burlati, non vollero rischiare di perdere 80,000 fiorini. Vennero di poi i Pisani a presentar la loro offerta di 60,000 florini; ma dopo avere questi consegnato ai venditori 15,000 fiorini di caparra, non ebbero Lucca, nè riebbero il loro denaro: avverandosi per tal guisa il caso previsto dai Fiorentiui; ai quali per due volte, ma sempre invano, venne riofferta la ballottata città. Giunse in questo mezzo a Lucca un ricco genovese, Gherardino Spinola, e questi per istrumento dei 2 settembre 1329, si obbligò di pagare 60,000 fioriui ai soldati di Cesare, sborsandone 20,000 nell'atto del contratto e 40,000 da darsi nel mese di ottobre successivo. Per quest'ultima somma però, presa a cambio da quattro signori di Genova, dovette loro prestare garanzia il Comune di Lucca, in guisa che i Signori di Lucca per liberarsi da un governo militare, concorsero con la loro mallevadoria nel vendere ad un ghibellino genovese la propria libertà.

I Fiorentini però indispettiti del con cluso trattato, e forse pentiti della non fatta compra, incominciarono dal togliere al nuovo signore di Lucca una parte dei paesi stati da Castruccio nel pistojese e in Val-di-Nievole conquistati; dopo di che essi diressero una numerosa oste sotto le mura di Lucca con ordine al condottiero di strettamente assediarla.

Allora fu che i Lucchesi, avuto il consenso dello Spinola, inviarono ambasciatori a Giovanni re di Boemia in Lombardia, per offrirgli il dominio della loro patria, purchè egli sollecitamente inviasse sorze sufficienti a liberarli dall'assedio de'Fiorentini.

Venne in tempo il soccorso desiderato,

lasciare la desiderata preda, ma lo stesso Spinola ebbe a rinunziare la mal compra signoria di Lucca al re boemo, che dichiarò sua questa città. Per la qual cosa gli assedianti ebbero a ritirarsi dentro ai confini del loro territorio, mentre il genovese, divenuto gioco del più forte, seuza speranza di rimborso fu costretto a partirsene dal paese comprato, dove appena 18 mesi aveva comandato.

A consolidarsi il dominio di Lucca e del suo territorio, il re Giovanni ordinò che gli anziani, il popolo e gli uomini di ciascuna comunità lucchese, dichiarassero legalmente sudditanza al re boemo.-Fu veramente obbligante il metodo ordinato per fare che tutti aderissero alla volonià del re, e così per amore o per forza promettere a lui servitù. Couciossiachè l'ordine sovrano diceva: che i giurati soltanto avrebbero goduto della protezione reale, e che, chi avesse ricusato di giurare, verrebbe privato del diritto di cittadino, e nelle cause civili non ascoltate. Dai registri che tuttora esistono nell'archivio di Stato si rileva, che il dominio lucchese allora consisteva in 9 vicarie, con 288 comunelli, compresi quelli suburbani, e alcuni altri popoli situati sulla riva sinistra dell' Arno, oppure di quelli appartenuti al territorio pistojese.

Gli ordini della magistratura furono i soliti anche durante i trambusti; cioè, anziani, consiglio maggiore, e consiglio generale; ma il potere di tanti uffiziali civili rendevasi affatto illusorio: tostochè niuno di quei magistrati si poteva legalmente adunare senza l'autorità regia, e quando piaceva al magnifico vicario, ossia luogotenente pel re Giovanni.

Le cose camminarono tranquille per quasi due anni sino all'arrivo in Lucca di Carlo figlio del re (gennajo 1333), il quale fu accolto con dimostrazioni di sincero affetto. Presto però alla festevole accoglienza venne dietro una regia domanda di 40,000 fiorini d'oro.

Quindi per trarre dalle borse dei Lucchesi facilmente nuovi danari, lo stesso re Giovanni, nel di 9 agosto dell'anno medesimo, passando da Lucca, sottoscrisse alcani articoli tendenti a moderare costà l'autorità regia, a determinare le gravezze, a far osservare le leggi municipali nelle cause civili e criminali, prometten-

do perfino di non cedere a chicchesia alcun castello, terra, o altro paese fra quelli del territorio e giurisdizione di Lucca.

Pure con atto tanto solenne il figlio e il padre altro non avevano in mira che di mungere meglio e più delicatamente i buoni Lucchesi. Nè passò gran tempo in mezzo prima che si manifestasse cotesta politica; perciocchè, ai 17 dello stesso mese ed anno, il figlio del re Giovanni diè fuori in Parma un privilegio, col quale conferì a un anziano di Lucca, Vanni del fu Jacopo Forteguerra, il castello di Cotrosso nel piviere di Braucoli, tegliendolo alla repubblica. — Ved. Cornosso.

Per egual modo il re padre di lui passando di Lucca, ai 5 ottobre del 1333, in vece di restituire al Comume la promessa vicaria di Coreglia, che aveva tolto a un Castracami dei Falabrini, la conferi con titolo di contea a un altro Castracami del ramo degli Antelminelli. — Ved. Consenta

In quel suddetto giorno, 5 ottobre 1333, il re Giovanni diresse a Marsilio de'Rossi di Parma, suo vicario in Lucca, l'ordine di sospendere l'esecuzione di alcune concessioni e grazie individualmente dallo stesso re e dal figlio di lui accordate; loche dal regio vicario fu fedelmente eseguito. — (Ciarrill, Memor. Lucch. T. I).

Mentre si facevano queste cose dal re boemo, mentre figurava in Lucca come suo rappresentante Marsilio de' Rossi, il re medesimo nello stesso mese ed anno impegnava a Orlando de' Rossi suo vicario, e ai di lui fratelli la città Lucca con tutto il distretto per la somma di 35,000 fiorini.

Per altro non poterono i nuovi signori possedere Lucca per lungo tempo, obbligati per indegne vie di doverla cedere (1 nov. 1335) a Mastino della Scala tiranno di Verona, che restitul ai Rossi i 35,000 fiorini d'oro pagati per l'acquisto di tutto lo stato lucchese. Finalmente lo Scaligero, dopo avere signoreggiato in Lucca quasi per un lustro, nel luglio del 1340, la vende per 180,000 fiorini d'oro a quei Fiorentini che undici anni innanzi s'erano lasciata sfuggire dalle mani per una somma di gran lunga minore.

Non su pertanto senza nuovi sacrifizii, e senza dover sare una penosa anticamera che i Fiorentini dopo tre mesi entrarono in Lucca. Avvegnachè i Pisani ingelositi per detto acquisto, corsero armati ad assediare la venduta città per impedire che vi entrassero gli acquirenti nuovi. Riesci frattanto a questi ultimi d'accordo con i governanti di Lucca di forzare il campo pisano e poter introdurre pochi Fiorentini a prenderne il possesso. Fuvvi tra questi, ai 25 settembre del 1341, Giovanni de' Medici, venuto in qualità di luogotenente del Comune di Firenze. Egli incominciò ad esercitare la sua carica nell'ultimo giorno di quel mese medesimo di sett. col ricevere dal senato degli anziani lucchesi il giuramento di obbedienza alla Rep. fiorentina.

Non si avvilirono per questo i Pisani, emuli egualmente del popolo comprante che del comprato; sicchè, stringendo ognor più l'assedio intorno a Lucca, tauto fecero che costrinsero i Fiorentini per mancanza di vettovaglie a capitolare (4 luglio 1342) e cedere quasi intatta ai Pi-

sani la costosa preda.

A volontà di questi novelli malvisti padroni, e della increscevole dominazione pisana, Lucca dovette soffrire quel misero stato, che fu da essi distinto col brutto vocabolo di servitù babilonica; la qual servitù continuò per il lungo periodo di

27 anni.

Giunse finalmente il 1369, anno fortunato per i Lucchesi, perchè i loro lamenti resi più sensibili dalla magia dell'oro, poterono indurre l'Imp. Carlo IV a liberare Lucca dalla soggezione dei Pisani, concedendo ai primi un diploma emanato nel dì 8 aprile del 1369; nel qual giorno cadde in detto anno la prima domenica dopo Pasqua. Al qual diploma si sottoscrissero fra i più cospicui personaggi il Card. Guido vescovo di Porto consanguineo di Carlo IV e suo vicario in Toscana, i Vescovi di Spira, di Lucca, di Treveri, di Spoleto e, fra i primi nobili della corte imperiale, lo spettabile conte Francesco degli Albertini di Prato.

A memoria perpetua di tale liberazione i Lucchesi edificarono nella loro cattedrale una cappella con l'altare, che tuttora porta il nome della Libertà (Ara Deo Liberatori); dove da quell'epoca in poi, nella domenica in Albis, i magistrati e il popolo di Lucca con processioni e divini ufizi concorsero, e finchè durò la repubblica, annualmente ripeterono.

Non ostante la libertà come su concessa da Carlo V ai Lucchesi, sarebbe rimasta inceppata e subalterna agli ordini del vicario imperiale, qualora questi, stimolato dal senato e caldamente officiato dai Fiorentini, previo lo sborso di 125,000 fiorini d'oro e l'assenso di Augusto, non rinunziava, come sece per atto pubblico (sebrajo 1276), il suo potere trassondendolo nel corpo degli anziani, e dichiarando questi vicarii perpetui di Cesare.

Per tal guisa Lucca ricuperò dopo 56 anni quella libertà che aveva perduta, ora per opera di estranei, una volta tolta da un suo cittadino, e più spesso dall'ambizione di principi o per gelosia di repubbliche sue vicine menomata. — Una delle prime operazioni dei reggitori della risorta repubblica lucchese fu quella di riorganizzare il governo medianne una nuova costituzione; per la qual opera si presero quasi a modello le istituzioni del governo fiorentino già ritornato dei Lucchesi sinceramente amico.

In vista di ciò, in quanto al compartimento territoriale dello stato, venne esso diviso, come lo è attualmente, in vicarie; ma per rapporto all'interno della città, fu questa ripartita in tre terzieri; dandogli il nome di alcune loro chiese; cioè di terzieri di S. Paolino, di S. Salvadore e di S. Martino.

Il primo magistrato della repubblica, ossia degli anziani, si compose di dieci cittadini, quattro nel primo terziere, e tre per ciascuno degli altri due, e così a vicenda; sicchè fra i dieci si eleggeva nn capo, cui fu dato il titolo di Gonfaloniere di giustizia, con l'obbligo a tutti gli anziani di risedere stabilmente in palazzo nel tempo del loro uffizio, fissato a due mesi. A pubblica difesa furono istituiti 12 compagnie o gonfaloni, quattro per terziere: e ciascuno gonfaloniere di compagnia aveva sotto di se quattro pennonieri. Invece del consiglio del popolo, già composto di 50 individui, se ne formò uno di soli 26, il quale unitamente ar gonfalonieri di compagnia e alla Signoria, ossia al magistrato degli anziani, e a tutti gli altri consiglieri, che eleggevansi per ischede dai due corpi prenominati, costituirono, dopo le riforme del 1369, i primi poteri. Finalmente il consiglio generale fu composto, non già di 73, come

sorisse il Machiavelli, ma di 180 cittadimi, 60 per ciascun Terziere. Sopra questi tre corpi: vale a dire, di anziani, consiglio di credenza, e consiglio generale, si aggirò dopo il 1369 tutto il pondo della repubblica. Per quello che spetta alle attribuzioni governative di ciascuno dei tre corpi testè accennati, ciascuno potrà saperle dal Sommario delle cose di Lucca scritto dal Machiavelli, o dalle Memorie lucchesi del Cianelli T. II, Dissertazione VII.

Gioverà bensì avvertire, che al suddetto anno 1369, lo stato lucchese componevasi di undici vicarie, tra le quali le vicarie di Massa-Lunense, e di Camporgiano. In tutto 277 comuni, fra i quali i suburbani.

Una delle prime misure del nuovo governo repubblicano lucchese, su il decreto del 3 aprile 1370, che comparve alla luce in occasione della festa della Libertà, per dar sacoltà al popolo di demolire l'antica bastiglia. Detto, e fatto; la vasta cittadella dell' Augusta, l'opera più grandiosa che lasciasse Castruccio, il suo castello, la reggia, l'emblema insomma della passata achiavità, tutto, comprese le torri che la circondavano, su con grande ardore dalla massa del popolo gettato a terra, demolito, e anichilato in guisa da non saper quasi più il luogo dov'era l'Augusta.

E fama bensì, che le macerie di quel disfacimento d'impiegassero nella costruzione di dae antiporti alle porte di S. Pietro e S. Donato, come pure alla fabbricazione e ingrandimento di varie chiese dentro la città.

Distrutte tali memorie di sofferta servitù, i lucchesi magistrati dieronsi ogni cura per conservare la riacquistata libertà. Al quale oggetto fu creato un consiglio (5 agosto 1370) di 18 cittadini, cui fu dato il nome di conservatori della pubblica sicuressa, ridotti più tardi (18 ottobre 1375) al numero di 12 con titolo di conservatori della libertà; finchè questi, nel 1385, cambiaronsi nel magistrato dei commissarii del Palazzo. — Mentre provvedevasi a tutto ciò, compilavansi gli statuti del 1372, nel cui proemio fu rammentato quello dato dai Pisani nel 1342, come il frutto della tirannide, e perciò incompatibile col nuovo ordine di cose.

Infatti lo statuto luechese del 1372,

con alcuneaddizioni del 1381, e 1392 porta una forma più regolare di tutti quelli anteriormente conosciuti; cioè, del 1308, 1331 e 1342; poichè il primo libro contiene la costituzione della repubblica, ossia de Regimine; il secondo libro verte sul codice e procedura criminale; il terzo appartiene al gius privato e alla procedura civile; ed il quarto tiene luogo de' statuti delle diverse curie di sopra rammentate; le quali carie di tribunali speciali per tal effetto cessarono dalle loro funzioni. Oltre i quattro libri qui rammentati, sonovi le agginnte degli anni 138a e 139a, e quelle dell'ultimo anno del secolo XIV, state dal senato lucchese ordinate. Però l'erudito Sig. Girolamo Tommasi, attuale archivista di Stato, è riuscito a verificare sui libri delle riformagioni della repubblica, che lo statuto de Regimine redatto sulla fine del secolo XIV, appena messo in vigore, fu abrogato con provvisione dei 18 giugno 1400; per modo che tornossi ad osservare l'antecedente del 1372.

Fra le rubriche riportate nello statuto testè menzionato, fuvvi quella di escludere quasi affatto dalla carica di anziani diverse casate di nobili lucchesi, e tra queste gli Obizi, i Salamoncelli, i Quartigiani, i del Poggio, e tutti gli Antelminelli; in guisa che più d'uno per volta di quelle casate non poteva essere eletto anziano, e ogni due anni solamente uno per agnazione, fra le famiglie designate, acquistava il diritto di sedere gonfaloniere. Tali precauzioni furono dettate a cagione dei tentativi delle designate famiglie, che più volte contro la quiete pubblica palesaronsi a danno della patria libertà.

Con queste disposizioni dirette al ben pubblico si era sistemato il governo di Lucca dopo la sua liberazione dai Pisani. Cotesti provvedimenti però, nella serie degli anni che succedettero non ebbero quel felice successo che sembrava doverne conseguire; sia per le pestilenze che, nel 1371 e 1373, affiissero la città e il contado; sia per le militari compagniz, di masnadieri di varie nazioni, le quali infestarono la Toscana, e, specialmente nel 1380, recarono aggravio sommo e rovine allo stato di Lucca; sia finalmente per le intestine civili discordie che tolsero alla repubblica la quiete desiderata.

Sono troppo palesi nella istoria lucchese per non ridire tante perniciose discordie che, sul finire del secolo XIV, in special modo si accesero fra alcune famiglie potenti di Lucca; solamente dirò, che dopo replicate agitazioni e congiure terminò la tragica scena con la morte di Bartolommeo Forteguerra e poscia di Lazzero Guinigi, capi entrambi di due contrarie fazioni, in mezzo alle quali potè farsi innanzi Paolo Guinigi tantochè, per intrigo e più di tutti del Ser-Cambi, nell' ottobre del 1400, venne gridato per Lucca in capitano del popolo.

Primo pensiero del Guinigi fu quello d'inviare un'onorevole ambasciata per notificare il suo esaltamento al duca di Milano, e cercare la continuazione della benevolenza di lui. All'istante Paolo nulla cambiò negli ordini dello stato, lasciaudo che gli anziani dell'ultimo bimestre di quell'anno entrassero in carica, e dimorando con essi loro in palazzo. Questo modo modesto fece di prima giunta reputare il Guinigi nomo da poco e facile da opprimersi; per lo che alcuni congiurandogli contro tentarono di levarlo proditoriamente dal mondo.

La trama fu scoperta, ma un solo de' congiurati pagò la pena con la vita, gli altri con l'esilio o un poco di prigionia.

Ma da cotesto primo tentativo Paolo seppe trarre opportunamente quel partito che dalle congiure sventate i grandi insidiati sogliono rivolgere in loro profitto. Egli infatti crebbe in potenza, in guisa che domandò imperiosamente al magistrato di balia di essere nominato in signore assoluto di Lucca. Niuno osando contradirgli, Paolo diede principio ad un governo assoluto quasi un mese dopo essere stato acclamato difensore del popolo, coll'abolire il senato degli anziani ed ogni celebrazione di comizii consueti ad adunarsi per l'elezione dei collegi; alla mancanza delle quali magistrature egli fece supplire in qualche modo da un vicario e da un consiglio di stato di sua elezione.

Comecchè altri passi fatti dal Guinigi fossero quelli di rimettere in patria un buon numero di esuli politici median-.e lo sborso di una data somma di danaro, coll'ottenere dal Pont. Benedetto XII assoluzione dalle censure ecclesiastiche :he gravavano sui Lucchesi sino dai tem- lezza di carattere (concludeva lo storico

pi di Castruccio, per cagione di Lodovico il Bavaro: con tutto ciò, conoscendo egli di avere in casa e fuori assai nemici, pensò alla propria sicurezza; sicchè, imitando per questo lato il suo antecessore Castruccio, ordinò che s'innalzasse con sollecitudine dentro le mura e a scirocco della città (dal maggio all'ottobre del 1401,) un fortilizio nel quartiere che porta tuttora il nome di Cittadella.

Poco per altro è da dire del governo di Paolo Guinigi, sebbene da assoluto siguore per 30 anni dominasse nella patris. Împerocchè, qualora si eccettuino le misure prese per provvedere ai casi di carestia, per incoraggire le prime sorgenti della ricchezza nazionale, sia allorchè esentò per dieci anni dalle pubbliche gravezze coloro che venivano dall'estero a coltivare il suolo lucchese, sia col promuovere la coltivazione, per cotesta contrada preziosa, del castagno; sia col purgare il paese dagli oziosi e vagahondi; sia finalmente quando egli proibì l'espatriazione dei lavoranti di seta; ad eccezione di tali e di poche altre misure governative il regime assoluto di Paolo Guinigi fu simile a quello che i politici appellerebbero oggidì del . giusto mezzo. Dondechè tutto il di lui studio consisteva nel cercare di far buon viso per essere amato dai suoi e per non inimicarsi i governi esteri, mancando al tiranno lucchese la forza per farsi da quelli temere e da questi rispettare.

Se da un lato vi furono encomistori di un uomo di tal fatta, che lodarono fino alle stelle la sua bontà di cuore e le dolci maniere, vi furono altresì molti che, contemplando il carattere e il governo sostenuto per un trentennio dal Guinigi, trovarono il primo debole, di contegno sempre sospettoso, in tutti i casi perplesso, costantemente dappoco; e paragonarono il secondo a un lungo sonno disturbato da continue paure, le quali finalmente si convertirono per il governante e per i governati in mali evidentissimi.

Dal suo carteggio epistolare, dal contenuto delle sue ambasoierie, dalle risposte ai reclami delle varie potenze, trasparisce anche meglio la nullità di quest'usurpatore, collocato sul seggio della signoria di Lucca più per l'astuzia degli ade. renti, che pei meriti suoi. « Questa deboMazzarosa) serviva di per se stessa a render molto probabili i sospetti, che i nemici destramente s'ingegnarono spargere su di lui, col fine di perderlo; ed esso poi venne a confermarli in qualche modo con la sua avarizia; difetto che infine lo aveva acciecato. Iusomma Paolo Guinigi sarebbe stato degno di regnare per le qualità del cuore, ma difettava di quelle dello spirito, »

Il carattere di Paolo si adattava più che ad altro a intromettersi mediatore in qualche accordo fra principi e repubbliche; ed egli ne adempt le parti in varie circostanze. Rammenterò fra le altre quella del 1413, allorchè con soddisfazione delle parti ripiano fra il governo di Genova e Firenze ogni difficoltà rapporto all' acquisto di Livorno, con una trattativa conclusa in Lucca nell'anno medesimo. --Fed. Livouro.

Non solo da mediatore, ma anche da politico qualche volta il Guinigi volle figurare tra due potenze nemiche. Tale ce lo rappresenta una risposta data alla Signoria di Firenze dal vecchio Cosimo dei Medici, il quale sino dal 20 di maggio del 1423 fu inviato ambasciatore straordinario al magnifico Paolo Guinigi Signor di Lucca, per notificargli l'ostile procedere del duca di Milano contro il trattato di pace verso l'Ordelaffi di Forlì, de' Fioreutini raccomandato; nel tempo stesso che la Signoria di Firenze insinuava al Guinigi di esser propenso verso la repubblica florentina, piuttosto che lasciarsi aggirare dal duca di Milano. (Amminat. Istor. fior. Lib. XVIII. e (Ancerv. DELLE RIPOR-MAZIONI DI FIREMER.)

Finche un complesso di fortunate circostanze favorì il sistema del giusto messo, Guinigi potè riescire a trarsi d'impaccio in varie emergenze politiche assai delicate; ma alla lunga è ben difficile ad un principe, seppur non è per se stesso fortissimo, lo starsi di mezzo tra due contendenti di maggiori forze delle sue, mentre non solo non può guadagnare da alcuna parte, ma rischia fortemente di cader vittima di uno dei due rivali: e questo alla fine del gioco accadde al Guinigi.

Allarmati i Fiorentini dal vedere Filippo Maria Viscouti, ora sotto uno, ora

in Romegna, in Lunigiana e impoccieri assai delle cose di Toscana e di Bologna, dopo essersi impadronito di Genova, finalmente la Signoria si decise alla guerra, e cercò al Guinigi un qualche ajuto nel tempo che a lui faceva una simil domanda il duca milanese. Sulle prime il signor di Lucca si schermì con l'una e con l'altro, ma alla fine stretto dalle i. stanze del Visconti, spedì in di lui soccorso in Lombardia 700 nomini a cavallo sotto la condotta del figlio. Cotesto procedere offese i Fiorentini, tanto più in quanto che, col pretesto di voler essere il riconciliatore fra le due potenze, Guinizi aveva ricusato l'offerta di un'alleanza offensiva. Ciò hastò alla Signoria di Firenze per vendicarsi con Paolo alla prima cecasione, e questa venne, allorché nell'apr. del 1428 fu conclusa in Ferrara la pace fra il Visconti e i Fiorentini, compresi gli aderenti delle parti belligeranti, senza però rammentare il signor di Lucca. Nè per questa sola misura impolitica fia da addebitarsi il dominatore di Lucca, mentre altre molte concorsero a perderio, fra le quali è da dire quella usata verso due potenti lucchesi lasciati in stato di nuocergli dopo essere stati convinti di congiura.

Al qual fuoco aggiungevan' esca più essenziali dissapori per conto di confini territoriali; dondechè, ai 15 dicembre del 1429, fu decretata la guerra dalla Signoria e dal popolo di Firenze al governo di Lucca, e tosto furono in campagna e sollo le mura di questa città 16000 nomini dell'oste fiorentina. - Visto però il Guinigi sollecito a procurare la disesi di Lucca, forse per non aver forze suficienti da contraporre in campo aperto, i commissari di guerra fiorentini ordinarono i preparativi per i lavori di assedio. Aveva incontrato favore l'opinione del celebre architetto Brunelleschi, che spacciava per sicura la presa di Lucca, voltandogli contro il Serchio; e non ostante che Neri Capponi, uno dei dieci della guerra, vi parlasse contro, si lavorò indesessamente dagli assedianti più di due mesi a fare un fosso assai profondo dal letto del fiume verso la città. Si cercò anche di rattenere l'acqua nel letto del Serchio inferiormente all'imboccatura del sotto altro pretesto, inviare le sue genti fusso per averne in maggior copia nel

iorno destinato all'innondazione della ittà assediata.

Ma i Lucchesi più pratici dei dotti, e ei forestieri architetti nelle cose di casa. on erano stati dal canto loro oziosi, couiossiachè essi alzarono un argine alla detra del fosso artefatto per salvarsi dall' llagamento minacciato. Nè a questo solo iparo si arrestarono, essendo fama, che opo terminati dagli assedianti gli argini el canale, e questo essendosi pieno d'acua per scaricarla in tempo opportuno opra la città, una bella notte gli asseiati, esciti in buon numero da Lucea, uppero l'argine alla sinistra del fosso, n guisa che l'acqua, correndo verso il iano di Lunata e di Capannori, inondò on tal violenza il campo degli assedianti, iosto all'oriente di Lucca, che questi vi lovettero lasciare armi, bandiere e machine da guerra per salvare il personale iei colli più vicini.

Non osiante l'accaduto tristo successo, Fiorentini non desisterono dall'assedio; he anzi vi s'impegnavano ognor più, lecisi di volere ad ogni modo entrare in auca, quando ebbero avviso, che dal lato lella Garfagnana approssimavasi una nunerosa banda di soldati a piedi e a carallo sotto la condotta di Francesco Sfora, fintosi licenziato dal soldo del duca li Milano, comecchè da costui realmente in tal soccorso venisse inviato.

Ma il generale dei Milanesi era poco mico del Guinigi, corrucciato con esso ui, perchè aveva chiesto al Visconti il uo rivale Niccolò Piccinino a condottieo delle forze inviate. Al primo scontro seraltro dei due eserciti, il fiorentino esendo rimasto perdente, dovè in fretta e uria levarsi dal campo intorno a Lucca conteutarsi di un largo hlocco, trasloando i suoi quartieri a Ripafratta.

Il signor di Lucca, per timore di perlere il principato, avendo ricusato di metere lo Sforza con i suoi dentro la città, cotesto rifiuto fu segnale della perdita del Fuinigi: giacchè alcuni dei principali Lucchesi sospettando che egli volesse venlergli agli odiati Fiorentini, e lusingai dall'idea di poter riacquistare la perdua libertà, si fecero caporioni di una conciura, della quale misero a parte lo Sforca. Questi non solo l'approvò, ma temenlo anch'esso della vendita di Lucca alla

Rep. di Firenze, promise di secondarla. Tutte le file essendo state tese e preparate, nella notte del 14 agosto 1430, alcuni nobili dei più audaci fra i congiurati corsero al palazzo, e superate le guardie, penetrarono nelle stanze dove riposava il Guinigi; del quale facilmente s'impadronirono nel tempo medesimo che gli altri gridavano per le vie della città popolo e libertà.

La mattina dopo entrò in Lucca lo Sforza, ricevuto come liberatore con le sue soldatesche. Bisognò peraltro consentire loro il sacco al palazzo del deposto signore, benchè il tumultuante popolo lucchese lo avesse rispettato: e inoltre dovè sborsare loro la somma di 12000 fiorini d'oro.

Paolo fu consegnato al generale del Visconti per inviarlo a Milano a quel duca, che lo fece trasportare e rinchiudere nel castello di Pavia, dove, col crepacuore di aver perduto la signoria della sua patria, Guinigi, all'età di 59 anni, nel 1432 terminò la vita.

LUCCA NEL TERZO PERIODO DELLA REPUBBLICA SINO ALLA LEGGE MARTIRIAMA DEL 1556.

Più validamente di ogni altra forza concorsero alla rovina del Guinigi 50,000 ducati dai Fiorentini esibiti e presto pagati al conte Francesco Sforza, a condizione però ch'egli ritirasse le sue genti dal territorio di Lucca; sicchè con la speranza di quel conquisto i reggitori di Firenze miravano di buon occhio tuttociò che tendere potesse ad alloutanare il dittatore ed anche il prottettore dei Lucchesi.

Tornati questi ultimi al regime repubblicano, crearono ben presto il collegio, il consiglio di credenza e quello generale, composto di 120 cittadini, affidando a una balia di 12 cittadini il governo supremo. Ma i Fiorentini, appena partito lo Sforza, stante il convegno fatto e i danari pagati, tornarono a stringere d'assedio la città, perchè ricusava di riceverli in signori. Ricorsero di nuovo i Lucchesi al duca di Milano, il quale, per impedire l'ingrandimento della Rep. Fior., praticò la consueta via di danneggiare nascondendo la mano che nuoce, sempre con l'aria di non mancare ai patti giurati. E, come poco innanzi aveva mandato lo Sforza a soccorrere Lucca, col dichiararlo fuori del di lui servizio, così questa fiata fi-

gurò, che i Genovesi, allora suoi sudditi, assoldassero il Piccinino e genti armate per inviarle prestamente verso Lucca. Eran già queste, li 2 dicembre 1430, arrivate con 3000 cavalli, e 6000 fanti presso la città al punto che il solo fiume divideva i due eserciti, quando di notte tempo il capitano milanese guadando il Serchio fu improvvisamente addosso ai Fiorentini, nel tempo che la guarnigione esciva dalla città a sorprenderli alle spalle. Lo scompiglio degli assedianti fu tale che, senza grande uccisione, tutto il campo e un buon numero di prigioni cadde in potere del Piccinino e dei Lucchesi; e questi, dopo 13 mesi d'assedio, viddersi liberati (3 dicembre 1430) da un molesto nemico. D'allora in poi per decreto pubblico ogni anuo una festa popolare celebrò in quel giorno tal memoria ai Lucchesi faustissima.

Alla fine di febbrajo del 1432 tornarono i Fiorentini per tentare un subito assalto sopra Lucca, ma inutilmente; per modo che abbattuti dalla guerra, e disperando della conquista, aprirono un trattato di pace, quale restò conclusa nell'aprile del 1433, a condizione che Lucca riottenesse i paesi perduti uell'ultima guerra. Ma questa piuttosto che pace riesci una tregua, poichè nei primi mesi del 1437, veduto che i Lucchesi erano rimasti privi di ajuti esterni, e sapendo, che questi dalla parte dei Genovesi si trovavano soprammodo infievoliti, credettero i Fiorentini esser giunto il tempo opportuno di ritornare sotto Lucca, a ciò precipuamente consigliati da Cosimo de' Medici, tornato di corto in Firenze dall'esilio, mercè gli amici e l'aura popolare. Fu perciò decretata la guerra contro Lucca, e Francesco Siorza, preso al soldo dai Fiorentini, s'incamminò con l'armata nel territorio lucchese, dove di prima giunta occupò, dal lato della marina i paesi di Viareggio e Camajore, e dalla parte dei monti diversi villaggi e castella in Garfagnana; dopo di che si occupò a situare gli alloggiamenti intorno a Lucca.

Erano i Lucchesi a tutto disposti, salvo a soggiacere ai Fiorentini. Ricorsero pertanto, ed ebbero validi soccorsi dal Visconti, il quale usava ogni mezzo affinchè cotesta città non cadesse nelle mani di tal nemico. Infatti nel tempo che il Piccinino con le masnade del Visconti marciava

ad ostaggiare nell'Appennino fra Bologna e Firenze, il duca di Milano faceva offrire largo guiderdone allo Sforza, per farlo tornare al suo servizio. Non potevano questi due modi mancare di produrre l'effetto desiderato, cosicchè la Signoria di Firenze, vedendosi da un lato attaccata dentro al suo dominio, e dall'altro lato scorgendo la disposizione del suo capitano propensa ad accettare il partito offertogli dal duca, si piegò a trattative di pace. La quale venne conclusa in Pisa il 28 aprile del 1438, e quand'era sul terminare del triennio, per altri cinquant'anni venne dalle parti confermata.

In vigore del primo e del secondo secordo, nel novembre del 1441, i Fiorentini restituirono tutti i luoghi stati ai Lacchesi ostilmente durante l'ultima guerra occupati, meno la terra di Monte-Carlo, e la fortezza di Motrone. - Tacquero gli storici la causa che indusse la Signoria di Firenze a si fatta generosa restituzione; ma qualunque fosse la ragione di un tal procedere, in ogni modo il fatto stà a dimostrare: che se i Fiorentini, per il corso rare volte interrotto di 123 anni, dissentendo nei principii politici, furono ia urto e guerreggiarono contro i Lucchesi, ciò non accadde mica per odio che avessero agli abitanti, ma sivvero al governo ghibellino, da cui Lucca per sì lungo tempo era stata dominata. - Infatti i Fiorentini, dopo la pace del 1438, non solo dentro il termine dai patti prescritto restituirono le terre ai Lucchesi occupate, ma diedero costantemente a questi ultimi prove della loro fiducia e amorevolezza. E ben corrisposero dal canto loro i Lucchesi, allorchè Firenze difettando di granaglie, di cui Lucca, per misura di annona, trovavasi provvista, appena richiesti, inviarono colà 2400 moggia di grano. In conseguenza di ciò i Lucchesi, godendo di stabile quiete, poterono rivolgere le loro cure a dare un miglior ordine agli assari interni per la conservazione di un viver libero. La qual cosa apparisce da una nuova costituzione, promulgata nel 1446 sotto il titolo di Statutum de Regimine palatii dominorum Antianorum. Il quale statuto fu diviso in due parti; la prima relativa a tuttociò che risguardava l'esecutiva potestà, e l'altra parte, che su poi pubblicata in Lucca nel 1490 da Arrigo

di Colonia, comprendeva le leggi civili e criminali con le regole delle procedure

respettive.

Dondechè, qualora si vogliano eccettuare le insidie tentate da Ladislao figlio di Paolo Guinigi, con lo scopo di riacquistare la paterna signoria, Lucca non ebbe più scoutri pericolosi alla sua quiete e governo fino alla venuta di Carlo VIII re di Francia in Toscana. Realmente alla discesa di quei Francesi in Italia si riaccesero le estinte amarezze fra i Fiorentini e i Lucchesi, perchè a quest'ultimi il re franco per pecunia aveva consegnato la terra e rocca di Pietrasanta, stata presa qualche tempo inuanzi dai Fiorentini ai Genovesi; e più ancora contribuirono al mal umore fra le due repubbliche gli ajuti che i Lucchesi copertamente ai ribellati Pisani somministrarono.

Quindi avvenne che, dopo avere i Fiorentini riconquistato Pisa (anno 1509) essi cominciarono a trattare ostilmente Lucca; la quale avrebbe fortemente rischiato di perdere la sua indipendenza senza l'appoggio dell'imperatore Massimiliano I, che inviò costà una mano di soldati veterani, cui aveva aperto una bella strada lo sborso di goco fiorini d'oro, che fruttarono un ampio diploma in favore della lucchese libertà. Il qual privilegio fu rinnovato nel 1522 da Carlo V, confermando non solamente quanto era stato ai Lucchesi dai Cesari antecessori accordato, ma di più dichiarò nulla la cessione di alcune terre obbligatamente fatta al Comune di Firenze. L'assedio peraltro e la caduta di quest'ultima città con la perdita della sua libertà svegliò l'allarme nel popolo lucchese per timore di un'egual sorte. E tanto più ne temeva in quanto che la somma del potere e gl'impieghi più lucrosi, stando fra le mani dei nobili, perpetuavansi fra loro in ogni rinnovazione di governo. Al che si aggiungevano i soprusi per conto di altre misure economiche, tendenti a inceppare, anzi che incoraggire l'industria principale del paese, quale si era quella dell'arte della seta; sconcerti tutti che contribuirono a inasprire la plebe contro i grandi, il popolo minuto contro il popolo grasso.

Con questa concitazione d'animi accadde che, nell'aprile del 1531, i tessitori la sicurezza propria e dei potentati d'Ha-

vernanti orgogliosi vilipesi, si adunarono, si armarono e gridarono morte al governo aristocratico. - Fu allora che Lucca vide i suoi Ciompi, cui fu dato il nome di Straccioni, perchè sotto le insegue di un vessillo nero stracciato, formati in compagnie e aventi alla testa un tessitore dei più loquaci, assediarono il palazzo degli anziani, facendosi quasi padroni della città. Mancavagli però un Michele di Lando, a voler che i Straccioni di Lucca potessero riuscire nel progetto di ristabilire nella loro patria il governo popolare. - L' irresolutezza dei sediziosi ealmò a poco a poco il timore dei senatori, che erano tutti dal partito dei magnati; e tanto in lungo andò il gioco, che di notte tempo, d'intelligenza degli anziani, s'introdussero in città da mille uomini armati del contado di Cemajore, i quali sorpresero, vinsero e dissiparono gli ammutinati. Allora il senato lucchese in benemerenza del servigio dai Camajoresi prestato, decretarono che si esigesse a memoria di ciè dentro Camajore una specie di arco trionfale. - Ved. Camajone.

Altre penose cure il governo di Lucca ebbe a sopportare, allorche la quiete interna della città fu nuovamente nel 1542 in procinto di perdersi, se non andava fallita altra congiura di un nobile lucchese. Pietro Fatinelli andò meditando di farsi arbitro della patria, credendo gli potesse spianare la via il favore che egli godeva alla corte di Carlo V, presso cui dagli anziani di Lucca era stato più d'una volta inviato; ma appena scoperta la macchinazione, fu incarcerato l'autore, e dopo aver confessato fra i tormenti il delitto, dovè lasciare sul patibolo il capo.

In questo mezzo tempo andava serpeggiando per Lucca un altro più serio male. L'eresia di Lutero vi era stata introdotta per opera specialmente di varii ecclesiastici regolari; per cui si agl contro i settarii con tale rigore, che quelli i quali eransi da Lucca preventivamente allontanati, vennero dichiarati ribelli, ed i beni loro confiscati e pubblicati.

A siffatte convulsioni civili e religiose ne succede ben presto una politica di grandissimo impegno, che mise il governo della repubblica in un doppio imbarazzo per da leggi oppressive indispettiti, e da go- lia. — Comparve nel 1546 un altro Cola di Rienzo in Francesco Burlamacchi, nato di cospicua famiglia lucchese, il quale, infatuato delle eroiche gesta dei capitani della Grecia, ehe con piccoli mezzi avevano operato cose grandi, nientemeno agognò che rivendicare a libertà i popoli italiani.

Sentiva egli con pena la servitù di Firenze, lo strazio di Siena, l'abiezione\_di Pisa; compiangeva Perugia percossa, Bologua in catene; in una perola imaginava che dovesse tornare libera Italia tutta, non che la Toscana. Ma non erano più i tempi delle repubbliche del Peloponneso, i popoli dell'Italia o per vizio degli uomini più non si reggevano a comune, o già andavano assuefacendosi ai sistemi dell' aristocrazia e dell' assolutismo. Per conseguenza l'idea del Burlamacchi potè paragonarsi al sogno di un febbricitante che vaneggia negli accessi della sua malattia .- Un falso amico del Cola lucchese rivelò al duca di Firenze l'ardito progetto del Burlamacchi, quasi nel tempo medesimo che un cittadino senese, stato messo a parte del segreto, lo palesava agli anziani del governo di Lucea.

Ciò bastò, perchè il Burlamacchi fosse preso, sostenuto in palazzo, ed in presenza di un commissario dell'Imperatore, sulla tortura processato: fino a che, vinto egli dal dolore, confessare dovè il chimerico disegno da esso immagiuato. Altora per ordine di Carlo V il reo di stato fu condotto a Milano, e sostà con altre persone implicate in simile peusamento, venne in pubblico giustiziato.

Dopo di tutto ciò si aggiunse la caduta della repubblica di Siena, colpo fatale per quei popoli che contavano di mantenersi liberi, e molto più per i vinti che speravano risorgere a regime repubblicano.

La fallita rivoluzione degli Straccioni nocque in vece di giovare al subbietto cui era stata promossa; il disegno del Burlamacchi, e la caduta di due repubbliche vicine, avvertivano i signori di Lucca dei pericoli che da ogui parte li minacciavano. — Nel 1556 il gonfaloniere Martino Bernardini fu per i nobili lucchesi quale era stato nel 1297 il doge Pietro Gradenigo per i veneziani. Egli propose al senato di convertire in legge la seguente riforma statutaria: « Ammettere alle cariche del governo solamente quelle fami-

glie che allora godevano di tesli onni col diritto di trasferirli alla loro disci denza; escluso però da questo diritto chia que fosse nato in Lucca da padre foresi ro, e tutti i figli di persone del contali salvi quelli tra loro, i quali all'epo della proposta riforma partecipavano as impieghi governativi. » Il progetto pi eque agli anziani talmente, che lo conve tirono in quella legge organica della n pubblica, la quale, ad esempio del senal di Roma, chiamossi col nome dell'autori Legge Martiniana. Colesta legge, pubbil cata nel dicembre del 1556, fece schia mazzo tra il popolo, ma furono voci senz effetto. La memoria fresca dei mali sofferi per la ribellione degli Steaccioni, i pe ricoli cui erano scampati per le posterio ri congiure, la caduta non antica dell repubblica di Firenze, e quella recentis sima di Siena, servirono di esempio al po polo lucchese per adattarsi alle circostan ze. - In conseguenza di ciò gli statut de Regimine, l'ultimo dei quali era stati compilato nel 1539, riceverono da questi legge un'alterazione di gravissima importanza sul conto delle disposizioni relative al diritto di eligibilità dei pubblici fun zionarii. In una parola la repubblica di Lucca d'allora in poi divenne di diritta quello che già da molto tempo indietro le era di fatto, cioè, aristocratica.

Lucca nell' ultimo periodo della sua antica repubblica sino al 1700.

Se la legge Martiniana, suggerita senzi dubbio dall'orgoglio, riescisse in effetto utile piuttosto che dannosa, o viceversa, non seppe deciderlo un erudito autore moderno; il quale con disinvoltura ed imparziulità, scrivendo della sua patria, su tal proposito diceva: a che forse la quiete ne guadagnò, concentrandosi a peco a poco il potere in chi era interessato più che altri alla pubblica felicità. E ciò sarebbe molto, e pareggerebbe almeno il danno che ne venne a riguardo di tanti, che amorosi della libertà non avrebbero mancato di portarsi quà con le loro fatune dai proprii paesi ridotti in servitù, quando fossero stati a suo tempo ricevuti come veri cittadini i loro figli ». -- (MARIAROSA, Storia di Lucca Lib. VII).

A rendere più stabile il regime dell'ordine interno coadiuvò una prudente conotta esterna, massime verso l'intraprenente Cosimo duca di Firenze. La cui pomza fu accrescinta in quei giorni con l' quisto di Siena e del suo vasto territorio, dutogli da Filippo II re di Spagna. trattato di paçe nel 1559, firmato tra Spagna e la Francia, concorse vieppiù l'assicurare l'aristocrazia lucchese, toochè in detta pace fu compresa anche ucca come paese libero e neutrale.

Cosicchè il governo, tranquillo al di nori e in casa, potè occuparsi de'lavori i pubblica utilità, sia coll'arginare il erchio di contro alla città, sia col risveliare maggior operosità nella costruzione elle attuali sne mura, sia col far scavare n fosso navigabile per mettere in comucazione Lucca coll'Ozzeri, ed ilà continuando il cammino a levante entrare nel go di Sesto, donde poi per l'emissario ella Seressa sboccare nell'Arno, naviando verso Firenze o a Pisa.

Tante spese però avendo depauperato I pubblico erario, impossibilitarono il overno di soddisfare per intiero alle inhieste dell'Imp. Massimiliano II, che nel 565 aveva domandato alla repubblica udi 70,000, a titolo di sussidio per la uerra contro il Turco; per modo che soli 5,000 scudi gli furono dati.

In tutto il restante del secolo XVI i acchesi ebbero calma interna e pace al i fuori.

Per turbare quest'ultima cominciarono el 1607 a risuscitare antichi dissapori n i reggitori della repubblica e il duca i Modena, uno per conservare o accrezre, gli altri per far valere dei diritti isusati sopra una porzione di Garfaguaa da lungo tempo perduta. Si praticaono fra le due parti parziali ostilità, o iuttosto ladronerie, le quali, brevemen-: sospese da corta pace, si convertirono oscia in una manifesta guerra, sino a he per ordine dell'Imperatore i Lucchei e i Modanesi dovettero sospendere la uerra e quindi starsene alla sentenza che alla corte cesarea di Milano sarebbesi ronunziata. — Ved. Garpagnana.

Posate le armi, il governo di Lucca si glie e sussidii di og teupò a ristringere la borsa degli eligisili alle pubbliche cariche: e bene vi riesirono gli anziani che sedevano signola moltitudine per inel primo semestre del 1628, quando glio all'obbedienza si nel 21 gennajo, fecero approvare dal e perciò invidiata.

consiglio la provvisione seguente: « che il diritto di governare, salva una grazia del potere supremo, dovesse d'allora in poi risiedere nelle sole famiglie che ne erano al possesso dall'epoca della legge Martiniana.

Quindi è che in ordine alla stessa provvisione in un libro, chiamato libro d'oro, furono registrati i nomi e le armi di tutti coloro, cui fino a quel suddetto giorno un tale diritto si apparteneva.

Si volle dare una qualche apparenza di ragione a siffatta restrizione, dimostrando tutto ciò essere diretto al fine d'impedire, che qualcuno s'introducesse nelle famiglie senatorie con nomi falsi e persone supposte. Ma piut tosto che ragione, dice il prelodato storico lucchese, era questo un pretesto, atteso che molti altri più facili espedienti avrebbero potuto, se mai, levar via questo male decantato, in vista delle città non grande, e del proporzionato ristretto numero degli eligibili. La vera ragione stava nel volere quelle famiglie, che allora moderavano lo stato, perpetuare fra loro il comando a somiglianza di ciò che operato si era nelle due repubbliche di Venezia e di Genova. -Dai libro d'oro, che tuttora conservasi nell'archivio di stato, apparisce, che 224 erano a detta epoca le casate con armi e blasoni diversi fra loro, tra le quali 212 famiglie di cognome differenziato.

Nuovi dispiaceri poco dopo si aggiunsero ad amareggiare i Lucchesi, la prepotenza di un loro concittadino vescovo cardinale, Marc'Antonio Franciotti; il quale, non volendo uniformarsi alla legge comune del paese, ricusò costantemente di far punire un suo familiare, perchè con danno del terzo aveva abusato del privilegio di portare armi da fuoco. - L'altra più generale e più funesta sciagura fu la moria che in Lucca e nel suo contado ripetutamente per la peste del 1631, e maggiormente del 1648, infiert. I governanti per quanto era in suo potere provvedevano ai bisogni con aprire spedali nei subborghi, procurare medici, medicine, vettovaglie e sussidii di ogni maniera, mossi quei senatori da sentimento di pietà paterna, e forse anche dalla politica di gratificarsi la moltitudine per accostumarla vie meglio all'obbedienza di una classe distinta

Quello però che stava più a cuore ai padri coscritti lucchesi era di allontanare chicchessia, a furia di punizioni severe, e non di rado ingiuste, dall'idea di machinare contro il nuovo regime. La storia ha tramandato ai posteri la tirannica maniera, con la quale un Agostino Mansi, un del Poggio, un Vincenzo Altogradi, personaggi tutti distinti e nobilissimi, furono per lievi cause politiche, quello mandato per dieci anni alla galera, e questi per un pensiero libero manifestato, condannati a lasciar la testa sul patibolo.

Del resto non furonvi dappoi turbamenti politici di grande importanza, o di qualche grave conseguenza; sicchè il governo, dalla metà del secolo XVII sino al 1700, visse quieto. — Lievi cagioni d'inconsiderata violenza e di parziali ingiurie recarono ai senatori di Lucca, nel 1700, un qualche imbarazzo per parte di Cosimo III granduca di Toscana, poi sedici anni dopo per conto del duca di Massa di Carrara.

Ma le corti mediatrici fecero posare loro il corruccio con rimettere in calma i popoli insieme coi governi allarmati.

Diede pur motivo di qualche amarezza fra il senato lucchese e la corte di Roma l'inchiesta stata dal primo avanzata per avere il diritto di presentare al papa una terna di tre soggetti idonei ad ogni vacanza della sede vescovile di Lucca; inchiesta che finalmente nel 1754 dal Pont. Henedetto XIV fu secondata.-- Mosse maggiore rumore per conto del clero lucchese una legge dalla ragione politica e civile sulle Mani-morte consigliata, la quale fu discussa, e finalmente li 7 settembre del 1764 decretata, per modo che niuno potesse per l'avvenire alle corporazioni morali donare o testare un valsente superiore alla ventesima parte del suo patrimonio, nè mai una somma maggiore di seudi 200. La qual legge si credè comandata dal vedere la classe degli ecclesiastici a sovrabbondanza provvista di beni; i quali si calcolò che superassero il valore di nove milioni di scudi, goduti da circa 1500 individui dei due sessi; lo che veniva a equiparare circa la metà del patrimonio de' privati di tutto lo stato, il quale fu calcolato essere di venti milioni di seudi, in una popolazione di circa 140,000 abitanti. - Ved. Diocest by Lucca.

Il tempo aveva fatto scorgere un vizio grande nel sistema aristocratico, vizio che a guisa di tarlo a poco a poco si rodeva nelle famiglie senatorie il midollo della loro repubblica.

Le casate ascritte al libro d'oro, dal numero di 224, che si riscontrarono nel 1628, a sole 88 erano ridotte nel 1787. Al fine di riparare cotesta progressiva diminuzione si erano introdotte negli anni 1726 e 1750, dello vistose alterazioni nella costituzione della repubblica lucchese. Ma il cambiamento più valutabile fu quello del 1768, quando, per la mancanza di un conveniente numero di nobili, si tolse via l'avvicendamento stabilito dalla legge che aveva diviso il senato in due congregazioni, dalle quali, un anno per cadauna, costumavasi di scegliere i senatori attivi, per non perpetuare il comando in una sola classe o sezione. Fu allora che si ebbe più forte ragione di temere, che il governo, ristretto in maso di pochi, potesse convertirsi in una pretta oligarchia.

Finalmente, all'anno 1787, continuando le famiglie nobilia venir meno, e maneati essendo in 19 anni undici ceppi, si decretò, che non meno di novanta dovessero essere gli stipiti di famiglie nobili originarie, e dieci quelle delle famiglie dal senato ascritte alla nobiltà, con facoltà di crearne di queste ultime a proporzione che si fossero estinte le prime.

Quanto alla politica esterna, la condotta dei regitori di Lucca fu quella di umili seudatarii; cioè, costantemente ligii al supremo dominatore dell'Italia. Quindi è che ad ogni avvenimento al trono di un Augusto, si cercava con dimostrazione solenne rispettosissima di guadagnare la benevolenza di Cesare, ed anche ne domaudavano umilmente l'accomandigia, col supplicarlo di confermare quei privilegii, che dopo Carlo IV, per una successione progressiva di 15 diplomi, da Massimiliano I fino all' assunzione al trono cesareo di Francesco II (anno 1792) i signori della repubblica di Lucca, come vicarii dell'impero costantemente qualificarono.

D'allora in poi la pace esterua, lo stato politico ed anche la calma interna dei governi di Europa, non che dell'aristocrazia lucchese, cominciarono a scombujarsi. Finalmente, sulla fine del secolo XVIII, le

ittorie riportate dai Francesi in Italia a ma biarono affatto le sorti della penisola; icchè i padri coscritti di Lucca inutilnente con l'ambascerie e con l'oro travali a vansi di guadagnare la protezione del i rettorio di Francia, di acquistare la bee volenza del loro generalissimo in Italia, i blandire le fervidissime neonate repub-·liche Cispadana e Transpadana. Lusinhe vane, danari e parole gettate; perciochè l'occupazione di Lucca, per parte dei Francesi da lungo tempo meditata, ebbe inalmente il suo effetto nei primi giorni lel 1799, quando vi entrò con una parte lella sua divisione il general Serrurier; [uello medesimo che aveva di corto dato rove di arti inique sull'infelice Venezia. pietate requisizioni di vettovaglie, di peunia e di vestiario accompagnate da miracce terribili, spaventavano ogni giorno, gomentavano, avvilivano i Lucchesi d' gni ceto. Pure abiezioni siffatte, si gra-'Ose imposizioni, cotanti spogli violenti, opportavansi da quei senatori nella diffiile speranza di poter continuare a dirigere il timone della repubblica. Che però, pensando essi al modo di riescirvi, nel 15 connajo del 1799, deliberarono di far riorno all'antica costituzione democratica, coll' annullare la legge Martiniana del 1556, e le riforme posteriori. Si sece anche di più. Dalla classe privilegiata dei nobili furono eletti dodici personaggi coll'incarico di modificare, adattando alle :ircostanze le antiche costituzioni; e queti, nel dì 28 dello stesso gennajo, decrearono, che per le future clezioni verrebpero esclusi dai comizi coloro destinati a ostituire il nuovo regime della rigeneraione lucchese.

Ciononostante i voti e la scelta degli elettori cadde sopra soggetti non preoccupati da spirito di novità, sopra persone pecchiate e meritevoli della fiducia comune. I patriotti se ne lagnarono, scongiurando il general francese di provvelcre alla causa loro, che era pur quella lella Francia; ed egli vi provvide alla naniera orientale. Furono invitati a paazzo per la mattina del 4 febbrajo 1799, i un ora medesima, e in due sale sepante, tauto quelli da lui segretamente detinati a préndere le redini del nuovo gorerno, come anco i senatori ed il gonfaoniere della vecchia repubblica. All' ora

determinata Serrurier accompagnato dal suo seguito recossi ai due corpi da lui congregati per dichiarare a nome del generale in capo dell'esercito d'Italia, al vecchio senato, che d'allora in poi restava abolita fra i Lucchesi la nobiltà e ogni sorta di casta privilegiata, e dirgli nel tempo stesso, che egli aveva scelto da ogni classe di cittadini quelli destinati a governare in un modo provvisorio la repubblica di Lucca, e di avere in quella scelta cercato uomini virtuosi che fossero per appagare il voto di tutti i buoni.

Di là recandosi nella sals, dove eransi raccolti i nuovi da esso eletti, disse: che per gli ordini del potere esecutivo di Francia. il generale in capo aveva partecipato al Serrurier, come il direttorio francese per secondare i voti degli abitanti per una costituzione intieramente democratica, vuole che io (Serrurier) la componga di quei soli, i quali, per l'attaccamento loro alle massime repubblicane, per la vastità dei loro lumi, e per la saviezza dello spirito loro, compariranno i più adattati a mantenere la libertà senza reazione e la quiete senza terrore. Quindi soggiunse: Io vi consegno la carta del sistema d'organizzazione provvisoria, cui invito voi tutti di conformarvi.

Così fini dopo 243 anni il governo aristocratico di Lucca, non per fiacchezza di vetustà, ma per quella forza irresistibile calata dalle alpi a rovesciare da capo a fondo non meno che i regni e le duchee, le vecchie repubbliche.

La costituzione data ai Lucchesi dal Serrurier fu la stessa di quella della repubblica Ligure. La parte organica riducevasi a un potere legislativo diviso in due consigli, quello dei giuniori di 48, l'altro di seniori di 24 membri, oltre un potere esecutivo quinquevirale, che si nonominò direttorio, assistito da cinque ministri di stato. - Non tacque nei nuovi reggitori il sentimento del ben pubblico, e varie buone leggi sino dai primi mesi furono proposte, discusse ed emauate; ma non si moveva passo nell'ordine governativo senza l'approvazione del general comandante e del direttorio francese. Erano i rappresentanti della repubblica di Lucca tanti automi, che venivano copertamente o visibilmente maneggiati dalla maestria dei rigeneratori. Avvegnache

voglia dei Francesi, i quali tenevano go- cessori avevano perduto in un anno. verno e cittadini ubbidienti e piegbevoli ad ogni loro discreta o indiscreta voglia. La libertà civile al pari della politica non si conosceva che per ironia, o per sfregio del suo nome; oppressi i nobili, perseguitati gli ecclesiastici, smunti di numerario i facoltosi e i mercanti, vessati i cittadini da esigentissima soldatesca di guarnigione, tali furono i frutti primaticci e più manifesti della rigenerazione lucchese. Quindi non è da maravigliare, se i Francesi erano coetà assai malvisti ed odiati dall'universale.

Trovandosi in tal guisa mal disposti gli animi degli abitanti di Lucca, e più ancora delle genti di contado, queste s'incalorirono viemaggiormente, e si ammutinarono all'annunzio del primo successo ottenuto in Lombardia dall'esercito alleato: e più ancora dopo la notizia avuta delle tre giornate della Trebbia (17, 18, 19 giugno del 1799) contro Macdonald battagliate.

Appena avuto sentore dell'arrivo degli Austriaci in Toscans, su vano esigere dal popolo ubbidienza al governo e tranquillità. Le falangi tedesche, nel luglio del 1799, furono accolte in Lucca con entusiasmo. Se non che la prima misura dei nuovi arrivati fu quella di dover conseguare tutte le armi da fuoco dell'arsenale e i bellissimi grossi cannoni di bronzo, che in numero di 120 guarnivano gli undici bastioni sulle mura della città.

Presto i tripadii si convertirono in lagnanze, e quindi in angustie, per le forti esigenze che si richiedevano dalle truppe arrivate. Al che si aggiunse un abisso di mali maggiori, quando si vollero anuullare tutte le leggi del cacciato governo democratico, poscia istituire un tribunale criminale statario sommarissimo, con l'incarico di scrutinare degli individui le passate azioni politiche e perfino i pensieri.

Ma già le sorti di Lucca e dell' intiera Italia stavano un'altra volta per pendere a favore dei Francesi, mercè il genio di Bonaparte. Il quale, dopo avere diviato spento il direttorio, comparve qual fulmine con un rinnovato ardentissimo esercito sui gioghi dell'Alpi e di là calando in

nulla si accordava ai consigli e alle loro quistò a Marengo in un giorno, (14 giudeliberazioni, ogni cosa doveva farsi a gno 1800) quanto i generali suoi prede-

> LUCCA WEI PRIMI SETTE LUSTRI DEL SECOLO DECIMONOMO.

Sarebbe nojoso il ridire le taute mutazioni di reggimento, e le varie imperiose contribuzioni che a cortissimi periodi sorsero e gravitarono sopra il popolo lucchese. - Launey generale di Francia, che, nel 7 luglio del 1800, annunzia l'imminente arrivo della sua brigata in Lucca; Massena maresciallo, il quale comanda da Genova gli si sborsi un milione di franchi, la metà tempo 24 ore, dieci giorni per l'altra metà, ordinando di sequestrare le pubbliche casse e di arrestare i rappresanti del governo che reclama vano contro tanta iniquità. Si costringevano i nobili a tornare a Lucca, e si confiscavano i beni di coloro che a un tal comando non ubbidivano. Tutto ciò si operava alla vigilia in cui altre forze riunite dal general tedesco Sommariva erano per ritornare costà. Infatti ai 13 di settembre dello stesso anno, appena arrivata in Lucca un'altra sorta di padroni, fa istituito un governo di nobili. — Non avevano però gli Austriaci ancora compito il mese, che dovettero di qua ripartirsene (o ottobre) per dar luogo ai Francesi tornati in maggior numero sotto un altro general di brigata, ma con le stesse molestissime intenzioni di spolpare perfino al midollo i bersagliati popoli italiani.

Durissimi e rovinosi erano tutti i modi che essi adoprarono, onde lucrare danaro dai Lucchesi ridotti alla miseria.

In mezzo a queste angustie, la pace conclusa a Luneville (19 febb. 1801), e l'altra tra la Francia e Napoli, segnata in Firenze il 28 marzo dello stesso anno, facevano sperare a questo popolo un vicino sollievo. Se non che gli restava tuttavia un gran crepacuore nell'animo per la incertezza della sua sorte. - Piacque per allora a Napoleone di ridonare a Lucca una tal quale esistenza politica mediante un reggimento repubblicano, di cui ordiuò l'organizzazione al Saliceti con l'istruzione, che si badasse, nella scelta dei governanti, al maggior censo, e per il resto si desse la preferenza ai letterati, ai Italia, nelle pianure di Alessandria riac- negozianti e agli artisti più famigerati.

pareparata costituzione, pubblicata ael dicembre successivo, in generale fu m accolta, perchè basata sui principii uran repubblica democratica temperata, perchè nella scelta dei soggetti designati governarla eranvene parecchi rispettali per dottrina, per probità e per amor patria.

Entrò il potere esecutivo in attività primo giorno dell'anno 1802. — Il gorno cominciò le sue operazioni con un temo perdono e un'assoluta dimenticanta qualsivoglia delitto politico; al chomaseguitarono utilissime cose. Fra le alternativa di essere registrata dalla storia i legge per la formazione del catasto, assata sui principii d'imparzialità, ora derata e retta giustizia rispetto a una emerale proporzionata repartizione della assa fondiaria.

Infatti la quiete interna andava a riabilirsi, in guisa che le antipatie poliiche, se non affatto svanite, erano assai cemate, e la benevolenza del primo conole della repubblica francese da parole usinghiere e affettuose veniva pubblicanente dimostrata al governo lucchese, sichè questo incoraggito occupavasi con saviezza e con lode degli affari, e specialnente di quello sulla riforma delle leggi i vili e criminali.

Gl' interessi pertanto di questa piccola epubblica procedevano, non solo con rezolarità, ma con profitto della generalità: sosiechè ogni cittadiuo non fanatico preredeva un felice avvenire nell'accordo comune e nel buon effetto di provvide istituzioni decretate. - Ma com' era piaciuto al sommo imperante di rispettare fino allora i sacri diritti dei Lucchesi, venuto il maggio del 1805, epoca dell'incoronazione dell'imperatore de' Francesi in re d' Italia, mentre Genova con le solite apparenze spontaneo costringevasi a chiedere a Napoleone la sua aggregazione alla Francia, nel tempo medesimo il ministro Talleyrand per insinuazione dell'oracolo, cui allora porgeva incenso, dovè far sen-Lire al ministro Girolamo Lucchesini questa imperatoria sentenza: e voi altri a Lucca non farete nulla?

Favvi tosto chi spiegò il mistero, e che suggerì il modo di coonestare il pretesto, che la costituzione della repubblica lucchese uon era più adattata ai tempi, al

sistema delle altre nazioni e alle circostanze generali dell' Europa. Bisognava pregare il sommo imperante a dare uno statuto politico speciale per Lucca, e a confidarne il governo a uno dei principi della napoleonica prosapia. A tenore della suggerita inchiesta fu redatta una costituzione semi-liberale, per l'accettazione della quale si apersero i registri in tutte le parrocchie dello stato lucchese, onde ricevere dai votanti nel termine di tre giorni la dichiarazione della propria volontà, previa la condizione, che chi non firmava s'intendesse avere approvato.-Pochi infatti manifestarono la loro adesione, i più si tacquero, e perciò secondo la lettera del decreto governativo tutti approvarono. Ognuno stava in aspettazione del principe che l'imperatore de Francesi e re d' Italia aveva in mente sua a tale piccola sovranità destinato. Ma presto fu appagata la curiosità, conciossiachè il governo di Lucca, per insinuazione altissima, il 12 giugno manifestò al pubblico, che avrebbe chiesto per capo S. A. S. Felice Baciocchi principe di Piombino, sposo di Elisa sorella di Napoleone. Un' apposita deputazione in Bologna presentò a quest'ultimo il voto della nazione lucchese, e costà sotto. la direzione dell'imperiale segreteria di stato fu redatto il nuovo statuto organico di Lucca, nel quale, per salutevole accorgimento dei deputati fu inscrito un articolo riguardante l'esenzione dei Lucchesi dalla coscrizione militare francese.

Di cotal maniera accadde che, chi aveva al popolo di Lucca ridonato la libertà, fece sparire la più vecchia repubblica toscana, per quanto al paese conservasse quella indipendenza che tante volte per hrighe domestiche, o per propria debolezza, o per ragioni di stato i Lucchesi stettero in procinto di vedere sparire.

Aveva perduto bensì la sua politica esistenza il vicino piccolo ducato di Massa e Carrara sino da quando fu incorporato alla repubblica Cisalpina, poi al regno Italico. Da quest' ultimo esso fu staccato, con decreto napoleonico de'30 marzo 1806, dichiarandolo feudo imperiale, ma per l'amministrazione governativa fu riunito con la Garfagnana (eccetto Barga) al principato di Lucca. Dopo il qualeaccrescimento si ordinò ai principi di Lucca, non solamente di porre in vigore in tutto il

loro dominio il codice di Napoleone, lo che poteva dirsi un altro benefizio, ma fu ingiunto l'obbligo di far valere nel loro stato il concordato per gli affari ecclesiastici fatto e nottosoritto fra la corte di Roma e il regno italico; lo che riuscì non poco discaro ai Lucchesi, massimamente ai corpi religiosi dell'uno e dell'altro

Non si contavano ellora in Lucca meno di 32 conventi, 15 di nomini e 17 di donne: e ad eccezione di sette, spettanti a mendicanti, gli altri tutti possedevano più o meno vasti patrimonii. Aggiungansi i beni di vari capitoli, seminarii, cappellanie, confraternite e benefizii semplici; i quali tutti vennero colpiti da una sola sentenza pronunziata da più alto scanno che non era quello dei principi di Lucca. La quale sentenza comandava la soppressione dei luoghi pii, e la indemanazione delle loro sostanze mobili e immobili. In grazia di ciò il dominio di Lucca accumulò un patrimonio di sopra venti milioni di franchi.

Vero è che questa risorsa vistosissima pose in grado il governe di fare in gran parte un uso benefico ed utile dei beni indemaniati senza per questo aggravare di troppo i sudditi di contribuzioni e di tasse.

L'aso principale e utilissimo ch' Elisa fece del demanio lucchese fa quello di dotare spedali, ajutare i poveri, mantenere gl'invalidi e somministrare i meszi oppuntuni affine di rendere più utili e incoraggire le arti belle, le scienze e le industrie nazionali. Gosicchè si dotarono le accademie, si accrebbero di cattedre gli studii, si fondarono collegii, istituti e conservatorii per educare la gioventu dei due sessi e di varie classi nelle scienze, nelle lettere e nella morale. Si ridusse un vasto convento per farne un locale migliore pei carcerati. Furono rese più praticabili le vecchie, e si aprirono di nuovo per lo stato e in varie direzioni molte e belle strade, nel tempo che altre vie troppo anguste si ampliavano dentro la città, dove furono fatte più spaziose varie piazze con qualche pubblico palazzo. Si arginarono canali e fiumi: ma specialmente si lavorò intorno al Serchio, il cui alveo, trovandosi a livello del piano di Lueca, minacciava ad ogni piena straordinaria di

annegare gli abitanti dei subborghi e k loro case.

Fu istituita una commissione d'inoraggimento per l'agricoltura e per l'ati con facoltà di comprare macchine e di perfezionare le antiche onde animare il gene naturalmente industricso dei Lucchesi.

Con l'idea benefica di provvelere Lacca di acqua potabile, sotto i principi Becioochi fu dato principio alla fabbrica de gli acquedotti, che l'attual governo de cale borbonico con vistoso disposo disposo di più grandiosamente condusse dentro Lacca dalle falde settentrionali del Mostepisano a utilità e docoro della città.

Tali furono le somme opere dei principi napoleonici; molte altre ne fecto utili in generale per una pronte epit retta amministrazione della giustizia, e dell'entrate municipali, per la libera commerciale, ec. ec. Tutte queste coe feceva Felice Baciocchi di nome, Elisa Bonaparte di fatto e di suo arbitrio, sebbone esse avessero l'apparenza di essere state deliberate, come la costituzione prascriveva, previo il consiglio e approvazione del senato lucchese; il qual corpo stette interi anni senza essere tampos congregato.

Dopo trentaquattro mesi di stabile dimora nel principato, in virtà di un decreto di Napoleone, del 3 marso 1809, Elisa recossi a Firenze col titolo di grandachessa governatrice della Toscana. Impeciocchè il regno di Etruria, comincisti il 12 agosto 1801, essendo finito col 10 dicembre del 1807, fu per volere dell'onnipotente imperatore, levata di là Miria Luisa, regina reggente quel regno pel tenero figlio Infante don Carlo Lodvico di Borbone, e tosto la Toscana dichiarata provincia del grande impero.

Quantunque però i principi Baciochi, dall'aprile del 1809 in poi, risedessero in Firenze, Elisa non rinunziò totalmente al suo prediletto soggiorno di Lucza, dore gli pareva di essere in mezzo alla sua famiglia. E veramente ella ambiva, e si stimava di aver rigenerato cotesto passe, giacchè le scienze, le arti, il gentil costume, la eleganza del vestire, un migliore vi, la eleganza del vestire, un migliore vi, la eleganza del vestire, un migliore portanti, tutte si attribuivamo al grande impulso da essa dato, non che alla decile indole del popolo lucchese ed alla corri-

pondenza trovata nei zelanti suoi minitri che vi coadiuvareno:

Ma i tempi fatali per dare il crollo al rande edifizio napoleonico si accostavao. Dopo la terribile campagna di Mosca, l mondo parve destarsi per avventarsi ontro colui che lo voleva tutto per se. Ientre pericolava in Lombardia la sorte el reguo italico, si affacciarono davanti lla spiaggia di Viareggio (9 dicembre el 1813) navi inglesi per eseguirvi lo barco di una fazione di armati; i quai in numero di un migliajo marciaroio prestamente verso Lucca con bandiera piegata, che indicar voleva ai balordi: Indipendenza d'Italia.

Ma la popolazione già ammaestrata da imile esca, non curando le parole, fu inlisferente e muta all'apparire dei sedienti liberatori. Perciò nulla ottenendo i quanto speravano, e invece rischiando oriemente di perdere se stessi piuttosto he acquistare gli altri, il giorno dopo, er la via donde quelli erano a Lucca senuti se ne ritornarono per mettersi in

Non corsero però molte settimane che I re Giovacchino, allento di corto con l'Imperatore d'Austria, inviava una divisione dell'esercito napoletano in Toscana per cacciarne Elisa sua coguata, la quale principessa dovè abbandonare anche la ua Lucca innanzi che si affacciasse il giorno 14 marzo del 1814, avendo affidato la ura del paese al consiglio di stato.

Entrarono in questa città i Napoletani nel giorno stesso 14 marzo; ma ben preto vennero a rimpiazzarli (5 magg. 1814) gli Austriaci, che tenuero Lucca da pa-Ironi, finchè Maria Luisa di Borbone, già regina di Etruria, non dichiarò di iccettare per se e per l'Infante don Carlo Lodovico suo figlio Lucca con l'antico mo territorio sotto titolo di Ducato; e in conformità degli articoli segreti deliberati col trattato di Vienua del 9 giugno, anno 1815; di tener fermo il diritto di subentrare nell'avito ducato di Parma quando fosse vacato per morte o per altra destinazione dell'ex-imperatrice di Francia, Maria Luisa di Austria. — Verificato che sarà un tal caso, il ducato di Lucca, salvo alcuni distretti distaccati, a tenore dello stesso trattato dev'essere incorporato al granducato della Toscana.

Maria Luisa di Borbone con l'Infante suo figlio ed erede entrò in Lucca il giorno 7 dicembre del 1817. Le prime cure di quella soyrana furono dirette alla ripristinazione dei conventi, monasteri e compagnie soppresse. Fu pagato ai corpi morali l'usufrutto dei beni ecclesiastici invenduti, il cui capitale ascendeva al valore di circa undici milioni di lire lucchesi; al che poco dopo si aggiunse l'abolizione della legge sulle mani-morte fatta dalla repubblica lucchese, per modo che i corpi morali di cotesto ducato sono nuovamente in grado di ritornare i possidenti più ricchi del dneato.

Fu istituita più tardi (anno 1819) la confraternita dettæ della Carità, sul modello di quella esemplarissima e antichissima della Misericordia di Firenze, della quale volle il Reale Infante farsene capo e protettore; e ciò nel tempo medesimo, in cui lo stesso principe dava il suo nome al collegio già chiamato Felice, e Maria Luisa all'Istituto fondato da Elisa, mentre la figlia Luisa Carlotta dichiaravasi protettrice del conservatorio delle fauciulle in S. Nicolao. — Si ripristinò all'antico uso nel palazzo de' Berghi, ossia nella Quarquonia, il deposito di mendicità; finalmente furono riattivate le cessate sovvenzioni alle famiglie civili cadute in bassa fortuna, che anticamente pagava ad esse loro la repubblica lucchese.

Sotto il governodi Maria Luisa, in quanto alle opere di pubblica utilità, fu sopra ogni altra presa di mira quella dispendiosissima degli acquedotti, stata interrotta dopo la partenza dei principi Baciocchi, opera che prosperò e che va compiendosi sopra un piano più grandiose del R. architetto Nottolini; in grazia del quale vennero allacciate maggiori vene nel Monte-pisano, e portate per acquedotto a un livello tale che le aoque potessero innalzarsi sino ai primi piani delle case. Nella quale impresa il governo ha consumato finora la vistosa somma di circa 1,400,000 lire lucchesi. — Fed. Acquenor-TI LUCCERSI.

Anche l'orto botanico ebbe incominciamento nell'anno 1820, e progredisce sotto gli auspicii del duca felicemente regnante.

Inoltre fu terminato il R. teatro che porta il nome del Giglio, fondato sulle vestigia di quello nazionale davanti a una moderna piazza, col disegno dell'architetto Giovanni Lazzarini.

LUCC

Fu rimodernata, nobilitata, ingrandita e resa iu ogni parte più bella e più ornata la reggia di Lucca; fu comprato un palazzo appositamente per il Liceo, dalla stessa sovrana dotato e corredato di macchine; e finalmente ad impulso del celebre baron di Zach, fu eretto un osservatorio astronomico a Marlia sopra un tempietto dedicato alla musa Urania.

Il duca ed Infante don Carlo Lodovico di Borbone, succeduto nel 1824 nel trono di Lucca, ha procurato quieto vivere al paese, e migliorato d'ogni maniera il materiale della città.

Uno dei provvedimenti diretti a quest'ultimo scopo fu il motuproprio del 19 aprile 1828, col quale venne ordinato, che tutti gli edifizii pubblici e privati della città di Lucca dentro l'anno 1830 fossero intonacati e datogli di tinta o di bianco, e che quest'ultima operazione a ogni decennio si rinnovasse; che fossero fatti i canali ai tetti fino in terra, fognate le strade, ed altre eccellenti disposizioni circa al murare all'efferno, inoltre fu creata un'apposita commissione, nominata degli Edili, affinche vigilasse sulle fabbriche pubbliche e private; allo zelo della quale devesi il vantaggio di aver restituito a molti vetusti edifizii sacri la loro antica fisonomia, sia col fare togliere l'intonaco sovrapposto alle interne pareti di marmo, sia coll'aver ordinato che si sgombrasse da orride botteghe, e da meschine casupule l'arena dell'antico ansiteatro per ridonargli la pristina sua forma, e per convertire quell'ares in una commoda piazza.

## DUCATO, ossia STATO DI LUCCA

Non parlo per ora delle vicende accadute al territorio di Lucca dopo i tempi romani; solamente mi limito qui a contemplare il dominio lucchese nello stato attuale. - Sotto tal rapporto si deve distinguere il Ducato di Lucca in due parti: una unita, e l'altra disunita, perchè dalla prima affatto isolata. Sono in tutte undici comunità suddivise in 251 sezioni, ossiano parrocchie. Fra i capoluoghi delle 11 comunità si contano due città, Lucca e Viareggio: le altre hanno per residenza delle terre, de' castelli, o dei villaggi.

Nel territorio unito del Ducato lucch trovasi la sua capitale con nove comunità. Esso è circondato quasi da ogni let dal Granducato di Toscana, meno che di settentrione e da ponente. - Dalla park di tramontana ha a confine la Garfagana granducale ed estense, e dal lato di ponente termina col lido del mare Tosco per il tragitto di dieci miglia.

In quanto al territorio disumito lucche se, esso è attualmente ridotto a due vicarie e comunità, (Minucciano e Montigue so) situate sopra due fianchi opposti dell' Alpe Apuana. Minucciano è mel lato di settentrione, e Montignoso dalla perte di mezzogiorno; la prima di esse fra la Garfagnana estense e la Lunigiana granducle, la seconda fra il ducato di Massa e il vicariato granducale di Pietrasanta.

L'Appennino toscano, dal lato di grecale, serve di confine al territorio unite lucchese, mentre a levante viene chisso dalle diramazioni che dall'Appennino ne desimo si avvallano fra le fiumane delle due Pescie sino all' Altopascio. Costà il territorio lucchese attraversa da grec. s lib. il lago di Bientina o di Sesto; quindi, volgendosi a ostro, serve al Pisano e al Lucchese di confine la cresta dentellita del Monte-pisano sino alla ripa del Serchio: alla destra del quale inoltrasi per la palustre pianura di Masacincoli e nella direzione da lev. a pop. attravesa il lago omonimo per quindi arrivar alla spiaggia del mare. Di costà, andando verso maestro, percorre il littorale fia a Motrone, finchè voltando direzione verso sett.-grecale fra Pietrasanta e Camajore sale per uno sprone meridionale dell' Alpe Apuana, e varcando il giogo, ritorni nella valle del Serchio lungo il torrente di Torrita-Cava.

Il territorio unito del Ducato di Luca è posto fra il gr. 27° 53' e 28° 24' longit. e il gr. 43° 45' 4" e il gr. 44° 7' 5" di btit. - Gli passa in mezzo il fiume Serchio; la porzione più settentrionale è la gnata dall'ultimo trouco della Zime edi quelli della Petrosciana, e della Torrita-Cava tre fiumane, che una a sinistra e l'altre due a destra del Serchio, le quali tutte si versano nel nominato fiume sall' ingresso della Garfagnana.

La struttura fisica della pianura lucchese va progressivamente rialzandosi so

pra un terreno di recente alluvione. ---Le colline che fanno spalliera ai monti sono formate delle loro respettive roccie costituenti la superficiale ossatura, le quali a mano a mano dagli agenti meteorici più che dall'arte vengono disfatte e sopra quelle pendici arrestate e convertite in terreno coltivabile.

Stante la variata situazione ed elevatezza del suolo che cuopre il territorio lucchese, il suo clima al pari de' suoi proparisce, che la temperatura media di Luc- nima fu di 26,11,75.

ca e dei luoghi più bassi, nella sera e nel mattino segna il gr. 14 di Reaumur e il gr. 16 nel mezzogiorno; ehe il massimo caldo fa salire l'istrumento medesimo a gr. 29,60, e che nel massimo freddo discende a gr. 6 sotto il zero. Nei luoghi per altro più elevati dell' Appeunino e della Pania lucchese le nevi, se non possono dirvisi perpetue, in alcune situazioni vi stanziano più mesi dell'anno. - L'altezza media del barometro, sidotti mostrasi variatissimo; perocchè dal- tuato a braccia 6a sopra il livello del male osservazioni termometriche e barome- re, su riscontrata di pollici 28,60,6 e l'altriche, fatte nel periodo di 30 anni, ap- tezza massima di 28,90, mentre la mi-

ALTESSE ASSOLUTE di varii punti della PIARURA e della CITTÀ DI LUCCA al di sopra del livello del Mare Mediterraneo, dedotte trigonometricamente e partecipatemi dal Prof. P. Michele Bertini nell'anno 1838.

| ALTESES DEI E                                   | ALTREME DET LU<br>DENTRO LA GITTÀ D |                             |                                          |                                      |                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome<br>delle località                          | Situazione<br>respettiva            | Comunità<br>cui<br>spettano | Altessa<br>in brac-<br>cia luc-<br>chesi | Nome<br>delle località               | Altezza<br>in brac-<br>cia luc-<br>chesi |
| Cupola degli Acquedotti, alla loro              | del Monte S.                        | Lucca                       | 268,4                                    | Piede della Torre<br>dell' Ore       |                                          |
| origine<br><i>Lammari</i> , sommità             | Giuliano<br>Pianura orien-          | idem                        | 92,2                                     | Piazza di S. Pie-<br>tro Sonaldi     | 29,8                                     |
| del campanile  Lammari, nel piaz-               | tale di Lucca<br>idem               | idem                        | 39,6                                     | Soglis della Por-<br>ta di Borgo     | 29,6                                     |
| zale della chiesa                               | idem                                | idem                        |                                          | Piazza di S. Ma-<br>ria di Cortelan- | 29,0                                     |
| Antraccoli, palla del campanile                 |                                     |                             | 90,9                                     | dini                                 |                                          |
| Antraccoli, nel pi-                             | idem                                | idem                        | 39,6                                     | Piede del Campa-<br>nile di S. Fre-  | 28,3                                     |
| La Nave, palla del<br>Campanile                 | Pianura occid.<br>di Lucca          | idem                        | 81,2                                     | diano<br>Orto di S. Fran-            | 28,2                                     |
| Gronda della Do-                                | Pianura orient.                     | Capannori                   | 39,1                                     | cesco                                | ĺ                                        |
| gana di S. Gene-<br>se di Compito               |                                     | _                           |                                          | Piede del campa-<br>nile della Cat-  | 27,6                                     |
| Guamo, a piè del<br>campanile sulla             |                                     | Lucca                       | 37,8                                     | tedrale<br>Piszza di S. Maria        | 25,6                                     |
| strada<br>Pian della Casa                       | Giuliano<br>Lago di Rien.           | Canannori                   | 16,1                                     | Forisportam                          | •                                        |
| del Lago di Bien-                               | tina o di Se-                       | Oupumor.                    |                                          |                                      |                                          |
| tina, o di Sesto<br>Pelo del Lago sud-<br>detto | sto<br>idem                         | idem                        | 14,7                                     | Chiesa suburbana<br>di S. Marco      | 32,7                                     |

Aurzza assouvra di vario Montvostra' del Ducato en Lucoa al di sopra del livello del Maro Mediterraneo, calcolato e comunicatemi dalla cortesia dell'Astronomo Prof. P. Michele Bertini di Lucca in braccia lucchesi, le quali stanno alle braccia fiorentine come 10,000 a 10,117.

| Nome dei Monti                                    | Catena alla quale<br>appartengono            | Comunità<br>in cui sono situati | Altessa asso-<br>luta in brac-<br>eia Incchesi |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Rondinajo                                         | Appennino centrale                           | Coreglia,                       | 3323,8                                         |
| Pisanino                                          | Alpe Apuana                                  | Minucciano                      | 3296,7                                         |
| Tre Potenze, a lev. del-<br>le Fore, il Giovo     | Appennino centrale presso Rondinajo          | Coreglia                        | 3275,0                                         |
| Tambura                                           | Alpe Apuana                                  | Minucciano                      | 32o3;z                                         |
| Prato-Fiorito                                     | Sprone del Rondinajo                         | Begni di Lucca                  | 2197,7                                         |
| Colabaja                                          | Alpe Apuana                                  | Gailicano                       | 2099,6                                         |
| Ciglione di Pascoso                               | idem                                         | Camajore                        | 2079,6                                         |
| Monte-Piano                                       | idem                                         | idem                            | 2066,7                                         |
| Palodina                                          | idem                                         | Gallicano                       | 1983,0                                         |
| Battifulle                                        | Sprone dell'Appenni-<br>no centrale          | Villa e Begni                   | £875,2                                         |
| Le Pizzorne, alla Pietra<br>Pertusa               | idem                                         | Capannori                       | 1642,4                                         |
| Torricelle di Pescaglia                           | Sprone dell'Alpe A-                          | Pescaglia, già di<br>Lucca      | 1634,1                                         |
| Bargilio, sommità della                           | idem                                         | Borgo a Mozzano                 | 1493,8                                         |
| Croce delle Pizzorne                              | Sprone dell'Appenni-                         | Capannori                       | 1373,7                                         |
| Gaglione sui monti di<br>Brancoli                 | idem                                         | Lucca                           | 1,336,1                                        |
| Gombitelli, sommità del<br>monte                  | Sprone dell'Alpe A-                          | Camajore                        | £ 186,7                                        |
| Brancoli, sommità della<br>torre                  | Sprone dell'Appenni-<br>no centrale          | Lucea                           | 1253,3                                         |
| Tereglio, sommità del campanile                   | Sprone meridionale<br>del Rondinajo          | Coreglia                        | 1013,5                                         |
| Penna del Monte-Pisano                            | Monte-Pisano                                 | Capunneri                       | 921,7                                          |
| Monte di S. Cerbone                               | idem                                         | Lucca                           | 741,0                                          |
| Vaccoli, sommità del campanile                    | idem                                         | idem                            | 622,9                                          |
| Rocca, sommità del cam-<br>panile                 | Sprone dell'Alpe A-                          | Borgo a Mozzano                 | 570,3                                          |
| Castelluccio di Compito                           | Monte-Pisano                                 | Cipannori                       | 494,5                                          |
| S. Ginese, sommità del campanile                  | idem                                         | idem                            | 179,0                                          |
| Pieve S. Stefano                                  | Sprone dell'Alpe A-                          | Lucca                           | 492,4                                          |
| Marlia, sommità del ter-<br>rapieno della Specola | Base meridionale del-<br>le Pizzorne         | idem                            | 268,4                                          |
| Nozzano, piano del cam-<br>panile                 | Ultimo sprone austra-<br>le dell'Alpe Apuana |                                 | 116,0                                          |

Fra le produzioni naturali sono celepri per l'Europa nou che in Italia le acque termali di Corsena, note sotto il nome generico de' Bagni di Lucca; mentre l puese abbonda di marmi e di macigni. La vansi i primi dal fianco settentrionale lel Monte S. Giuliano, dove pure si lavoa la pietra steaschistosa di Guamo. L'escarazione dei migliori macigni è presso Chienti, come pure alla base occidentale e neridionale delle Pizzorne. — Si trovano occe di diaspro nel Monte Fegatese e a Fello sotto il Monte di Pescaglia.

In un ragionamento sulla peste del 1576 an medico lucchese di quell'epoca scrivendo ad un amico lo informava: « che Lucca, essendo da tutte le bande circonlata dai monti, è dominata più dai venti saldi che freddi mediante la foce aperta verso Ripafratta, per la quale spesso piglia itrada il libeccio, vento pessimo per Luca. Quanto spetta all'aria voi sapete beaissimo essere molto umida, e perciò sono sella nostra città tante scese, tanti catari, tanti dolori di fianchi, tante ernie e sante febbri lunghe ec. »

È altresì vero che le condizioni fisiche lel clima di Lucca dal secolo XVI a questa parte sono assai migliorate in grazia di una maggior cura nelle opere idrauliche, sia perchè si tengono più puliti i fossi e canali di seolo, quanto ancora per la custodia degli argini e il prosciugamento della pianura traversata dall'Ozzeri e dal Serchio. Altronde la città di Lucca avendo una lunga foce dal lato li settentrione, e largheggiando la sua pianura dalla parte di levante, riceve conforto dai venti salutiferi che soffiano da oriente per caeciar via gli umidi vapori.

In quanto all'industria agraria lucchese, tipo e modello di tutti i paesi, essa
può dividersi in tre porzioni, sia per la
qualità del suolo, sia per la posizione ed
elevazione respettiva del paese. In vista
di ciò i Lucchesi distinguono il loro territorio agricola in tre maniere; la prima
nel contado delle sei miglia, che comprende il piano intorno alla città di Lucca
con le adiacenti colline; la seconda nel
territorio della marina, in cui è Massarosa, Montramito, Viareggio e Camajore

con la sua ubertosa vallecola; la terza è compresa nell'agricoltura dell'Appennino, cui spettano, in tutto o in parte, le comunità di Villa-Basilica, del Borgo a Mozzano, di Gallicano e dei Bagni di Lucca. - Dalla prima si hanno nella pianura grani, ortaggi, siciliani, legumi, fieni, foglia di gelso e vini comuni in abbondanza; nelle colline adiacenti, olio squisito e il più accreditato di tutti quelli d' Italia, dei frutti d'ogni sorta, e, specialmente nei colli esposti a levante e a mezzogiorno, vini generosi. Nella parte posta fra i poggi e la marina suole raccogliersi grandissima quantità di granturco, di fieno, e di giunchi per uso di seggiolame ed altro con vaste pinete. Il vino che quel suolo produce è salmastroso e fiacco. - Nei poggi delle interne vallecole, oltre il vino e l'olio, abbondano selve di castagni. Finalmente la terza porzione, detta dell' Appennino, nelle parti meglio esposte e meno elevate, olio e vino eccellente; in generale poi una gran quantità di castagne, superiore quasi sempre al consumo del contado lucchese, talchè nelle buone annate se ne fa un commercio anche all'estero.

Le terre nella pianura di Lucca sono per lo più date a livello agli stessi coltivatori mediante un annuo canone. Nelle colline ha luogo il sistema della mezzeria. Alla marina i possidenti ordinariamente costumano di far lavorare a proprio conto i loro fondi posti a piè del monte, che sono per lo più ulivati, mentre nella porsione spettante all'Appennino molti coltivatori sono padroni diretti del terreno, e affittuarii per l'utile dominio.

Non si conosce ancora con esattezza la superficie quadrata del territorio unito lucchese, comecchè esso approssimativamente sia calcolata insieme con la porzione staccata del suo territorio a circa 360 migl. quadrate toscane. Nella stessa superficie, all'anno 1832, si trovavano 150,225 abitanti; i quali, proporzionatamente ripartiti, darebbero 415 individui per ogni miglio quadrato a misura toscana, lo che starebbe a confermare l'opinione invalsa, che il territorio luochese sia uno dei più popolati che contino gli Stati di Europa.

Popolazione totale del Transtono avocunst in epoche diverse.

| Nell' anno  | 17 <b>33</b> la | popolaz, era di | 113,190 |
|-------------|-----------------|-----------------|---------|
| •           | £744            | •               | 114,693 |
| •           | 1758            | •               | 118,128 |
| •           | 1781            | •               | 119,209 |
| •           | 1818 I          | •               | 126,645 |
| •           | 1810            | •               | 127,895 |
| •           | 1820            | •               | 129,513 |
| •           | 1821            | •               | 132,045 |
| •           | 1822            | •               | 135,175 |
| •           | 1823            | •               | 136,927 |
| <b>&gt;</b> | 1824            | •               | 138,698 |
| >           | 1827            | >               | 145,825 |
| >           | 1828            | •               | 147,980 |
| •           | 183a            | •               | 150,225 |
| •           | 1837            | •               | 164,151 |

Dall' enunziato prospetto pertanto apparisce, che la popolazione in 104 anni aumentò di 50,961 abitanti, quasi un terzo maggiore di quella del 1733, e del 1744; e che negli ultimi 19 anni (dal 1818 al 1817) fu sì rapido e straordinario l'aumento da trovare un soprappit di 37,506. abit.

Rapporto alle respettivo comunita il Ducaro di Luoca nel 1832 somministrò i seguenti resultati.

## Nel Territorio unito

| Comuniti | di Lucea        | Abit, I | Y.º | 59,096 |
|----------|-----------------|---------|-----|--------|
|          | di Capannori    | i       | -   | 31,431 |
|          | di Villa-Basil  | ice     |     | 6,85 z |
| -        | del Borgo (a M  |         |     | 9,631  |
|          | dei Bagui di    |         |     | 8.056  |
| -        | di Coreglia.    |         |     | 3,733  |
|          | di Gallicano    |         |     | 3,078  |
| -        | di Camajore     | -       |     |        |
| -        | di Viareggio    |         |     | 11,166 |
| N        | el Territorio d | lisunit | 0   |        |

| Totale .                                |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| Comunità di Montignoso.  di Minucciano. |  |  |

Divisa per classi la popolazione del Ducato di Lucca nell'anno 1832 presentò i seguenti resultamenti.

| Famiglie nobili            |   | N.º | 105   |
|----------------------------|---|-----|-------|
| Clero secolare e regolare. | • |     | 1,898 |
| Sonma e segue              |   | N.º | 2,003 |

| Riporto M.º<br>Fors'armata di linea, non com-  | 2,063                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| presi i due battaglioni di guar-<br>dia urbana | 750<br>1,270<br>60,000<br>6,300<br>450 |
| Somma degl' individui delle classi suddette    |                                        |
| Totale M.                                      |                                        |

Donde ne consegue, che fra 4 abitanti contaci nello stato incchese un possidente.

Il valore di tutti i beni stabili del Decato di Lucca, a tenore del catasto compilato al principio del presente secolo, ammontò a 11a,500,000. di lire lucchesi. Giova per altro avvertire che, quando sarano terminate le attuali operazioni geoditiche e catastali del territorio lucchese, le suddette cifre, sia di misura come di valore, dovranno subire una variazione.

Una porsione però di tanta gente raccolta in si piccolo spazio trae di che vivere il restante dell'anno lungi dalla patria. Avvegnachè due mila ucunini con parte delle loro famiglie passano nele fredde e temperate stagioni per lavorare in altri paesi, un migliajo nell'isola della Corsica, sette centinaja a un circa nelle granducali maremme; il restante poi gira attorno all'Europa, e per fino al di la di questa, dove vendono figurine di gesso e di stucco, per quiudi recare il profitto che ne ritraggono in patria.

## Vicende Piu' Rimarchevole mello State Lucchese.

mente detta, durante il dominio della ronana repubblica. — Che se Polibio nelle ue istorie, se Sillace nel suo Periplo, feero dell'Arno il confine occidentale delro scrittore, che a me sia noto, sembra ssersi occupato di tramandare ai posteri, e il territorio antico pisano a quell'età iltrepassasse o nò il fiume maggiore della loscana. Giò non ostante vi ha qualche agione per indurci a credere, che il conado all'occidente della città di Pisa verso a marina di Viareggio s'iunoltrasse.

Per dar peso a tale congettura, quando ltra testimonianza non vi fosse, giovano e parole di T. Livio, il quale ne avvisò, he all'anno 561 di Roma il territorio di Luni confinava luugo il mare immediaamente con quello di Pisa. Un tal vero siù che altrove ci si rende manifesto là love lo storico, (libro XXXIV. cap. 56) acconta, come M. Cincio, allora presetto n Pisa, mandò avviso per lettere al se-12to, che ventimila Liguri di varie tribù vevano improvvisamente invaso e devatato le campagne di Luni, e di la oltreassando nel confine pisano fatta incurione in tutta quella spiaggia, cioè: Lutensem primum agrum depopulatos, Pianum deinde finem transgressos, omnem ram maris peragrasse. — Ved. ALEL A. TAMA Vol. I. pag. 71.

Inoltre dalle stesse espressioni, non che la altri riscontri dello storico menzionato embra resultare, che la città di Luni sino l'allora non solo dipendeva dal prefetto esidente in Pisa, ma che il territorio di uni verso il mare attaccava con quello bisano, e per conseguenza la città col poro lunese dovevano allora far parte del'etrusca e non della ligustica regione.

A convalidare un tal fatto qui si presta pportunamente Strabone, il quale nella ua geografia istorica, sebbene scritta soto l'impero, e ne' primi anni di Tiberio, gli conservò la divisione politica delle revincie italiane secondo la repartizione atta dalla repubblica romana, piuttosto he adottare le innovazioni attribuite al'Imp. Ottaviano. Avvegnacche nella Tocana, e non nella Liguria, dal greco georafo fu inclusa la città e per fiuo il golo ossia porto di Luni, comecchè quest' ltimo si trovi alla destra del fiume Mara, e conseguentemente nella provincia

ligustica. Per lo contrario, rapporto al territorio lucchese, Strabone seguitando la tracce degli antichi storici romani situò nella Gallia Cisalpina o Togata la città di Lucca insieme al suo territorio con tutto il restante della vecchia Liguria.

In ogni caso ne conseguita, che l'Arno nei secoli VI e VII di Roma non era più, e forse non servi mai di confine preciso fra la Toscana e la provincia dei Liguri, siccome sembra che non lo divenisse neppure il fiume Magra all'occasione che la città insieme col porto di Luni su riunita al dominio romano. Molto meno poi doveva a quell'età fra la Liguria e l'Etrnria servire di limite il Serchio, siccome fu supposto dall'erudito storico fiorentino Vincenzio Borghini; sia perchè questo fiume terminava coll'Arno a Pisa; sia perchè la valle da esso attraversata, a partire dalla confluenza dei due Serchii, cioè, da quello di Soraggio con l'altro di Minucciano, fino da tempo immemorabile fu sotto la giurisdizione di Lucca.

Frattanto se mi venisse fatto il quesito: qual linea di demarcazione dividesse il territorio ligustico di Lucca da quello toscano di Luni e di Pisa? risponderei, che troppi ostacoli si frappongono per soddisfare a cotesta domanda, tosto che niuno a quel che na sembra prese finora di mira la dilucidazione di cotesto importante subbietto di antica geografia patria.

Se però vogliamo assidarci alle cose da T. Livio asserite; e se dobbiamo tener conto delle espressioni di Plinio il vecchio, sia gioco forza concedere, che il territorio della colonia di Lucca, punto nè poco si accostasse al littorale pietrasantino, ossia della Versilia, siecome avvenne realmente nei tempi posteriori.

Se poi amiamo di stare alla peculiare divisione fra la Toscana e la Gallia Cisalpina indicataci da Strabone nel quinto libro della sua opera storico-geografica, vedremo, che egli la traccia in termini e-quivalenti a un dipresso ai confini qui sotto espressi: L'Appennino (dies Strabone) progredendo dalla Liguria nell' Etruria lascia un' angusta spiaggia alla sua base, finchè dal mare a poco a poco si discosta, appena che arriva nel territorio pisano; e costà, voltando nella direzione di oriente, attraversa la penisola, finchè giunge alla marina tra Bimini e Ancona.

Quindi l'autore medesimo soggiunge: Cotesta traversa montuosa separa la Toscana e l' Umbria dalla Gallia Cisalpina ». Se dobbiamo tener conto, io diceva, di coteste indicazioni, credo che non anderebbe molto lungi dal vero colui che supponesse aver servito in quel tempo di linea di confine la piccola giogana dell'Alpe Apuana, la cui pendice meridionale, camminando da Fosdinovo a Pietrasanta, fu sempre della giurisdizione lunense; sicchè essa servisse di limite fra la toscana e la ligustica contrada, fra il littorale della Versilia, di Massa e Carrara e la valle di Garfaguana percorsa dal Serchio: in una parola fra il distretto di Luni e quello di Lucca. L'ultimo de'quali intorno all'anno 538 di Roma (216 anni innanzi G. Cristo) venne compreso nella provincia della Gallia Cisalpina, nel tempo, cioè, in cui questa regione dal romano senato fu dichiarata provincia pretoriale.

In tale stato continuò a restare la città di Lucca con tutto il suo distretto, fino a che la Gallia Cisalpina, per Senatus consulto dell'anno 713 di Roma, e 41 avanti G. C., fu riunita all'Italia propriamente detta, affinchè dipendesse immediatamente dalle leggi ed istituzioni di Roma (Drow. Cass. Histor. Rom. Lib. XLVIII.)

Resterà non ostante una grandissima difficoltà da superare, come sarebbe quella di sapere: quali fossero i confiui fra il territorio lucchese e il distretto pisano dalla parte meridionale di Lucca: e se mai poteva esser quello, che servi poi di linea di demarcazione lungo il giogo del Monte-pisano; in guisa che avvallandosi a Bientina, dovesse poi voltare faccia per andare incontro ai contrafforti dell'Appenuino pesciatino e pistojese?

In quanto spetta al territorio della colonia di Lucca verso settentrione, abbiamo d'onde arguire, ch'esso arrivasse sulla schiena dell' Appennino di Parma e di
Piacenza dalla Tavola alimentaria scoperta nel 1747 presso la ripa del fiume Nara
nell' antico territorio di Veleja. Nel quale
monumento dell'età di Trajano veggonsi
incisi, non solo i nomi di molte famiglie
che ipolecarono i loro fondi per sicurezza del denaro preso a frutto, ma ancora
vi si legge la loro patria ed i titoli dei
vici, o pagi, in cui i detti fondi erano
situati. Arroge che, fra i 40 pagi ivi desi-

gnati, avvene uno (il pago Minervio) situato nella parte montuosa dell'Appensino velejate, il quale apperteneva alla colonia lucchese. Inoltre ivi si avvisa, che il pago Valerio, il pago Vellejo, il pago Albense, e molti boschi compresi nel territorio di Veleja, a quella età confinavano con il territorio della repubblica lucchese; et obbligare fundos Terentianos et Melapscios, qui sunt in Velejate pago Statielle, AD PINES REIPOBLICAR LUCERSIUM. Item fundos Lucilianos, Didianos, qui sunt in Velejate pago Valerio, ad fines Lucarstros . . . . Item fundum Satrianum . . . in Velejate pago Vellejo, ad rives Le-CERSIDUS . . . . Item saltum Bittuniam Albitemium, our est in Pressare et is Lucunst pagis Albense, et Minervio, et Statiello, an rings Reip. Lucussium, etc.

Dopo letta quella preziosa Tavola chi oserebbe contradire che l'antico agro del la colonia lucchese non oltrepassasse di là dai monti pontremolesi e di Borgo-Taro onde giungere sino al territorio di Veleje

Cotesta Tavola slimentaria potrebba giovare eziandio a scuoprirci la sede della tribù di quei Liguri, i quali tra l'anne 565 e 575 di R. furono combattuti ed espulsi dalle valli superiori del Taro e della Magra, ed il cui territorio, per l'estensione di 303,000 jugeri, nell'anno 577 di R., d'ordine del senato venne distribuito fra i duemila cittadini romani della colonia dedotta a Lucca.

Forse qualcun'altro domanderà: da qual parte il territorio, che fu nel 577 assegnato alla mentovata colonia di Lucca, fronteggiasse con quello dato tre anni innanzi alla colonia di diritto latino dedotta a Pisa? E come mai il territorio della lucchese colonia, penetrando nel rovescio dell'Appennino verso la Lombardia, conciliare si potrebbe con le parole di T. Livio, il quale ne assicura, che i 303,000 jugeri del terreno assegnato alla colonia di Lucca, sebbene fosse stato tolto ai Liguri, innanzi tutto esso apparteneva agli Etruschi?

Questioni importantissime, ma non confacenti a un dizionario istorico. — Dirò solo, in quanto all'ultimo quesito, che le parole di Livio e la Tavola Velejate concordar potrebbero con le vicende istoriche, quante volte l'erudito, distinti bene i tempi e le cose, richiami alla sua

emecria altri fatti di natura consimile. iterrò a modo di esempio, il caso non iucquente pel quale i legislatori del Camidogdio costumavano concedere ad una essa colonia terreni distaccati dal terririco distrettuale della città, o capoluogo, a cui prendevano nome i coloni. — Per il guisa non sembrerà strano, se Cicero-e raccomandava a Decimo Bruto la soreglianza e tutela sugli affitti ed entrate rovenienti dai terreni che il municipio il Arpino, posto negli Abruzzi, possedera mell'alta Italia. (Epist. Famil. Lib. KIII. n.º 11 e 12).

Nè tampoco sa opposizione il detto di C. Livio in quanto al territorio assegnato illa colonia lucchese, per aver detto, tolo ai Liguri sebbene in origine stato degli Etruschi, Avvegnaché anche costassù nei contorni di Modena, di Parma ec. prima lei Liguri e dei Galli vi siguoreggiò per lunga età quella confederazione che si appello degli Etruschi Circompadani. E nella guisa che lo storico patavino disse, essere stato dei Toscani innanzi che fosse occupato dai Galli Boj il territorio, sul quale furono dedotte le colonie romane di Bologna, di Modena e di Parma (Histor. Lib. XXXVII, e XXXIX), per la ragione medesima quello consegnato alla colonia di Lucca potè per avventura essere un di appartenuto agli Etruschi Circompadani o Transappennini; i quali furono espulsi dai contorni di Piacenza e di Parma dai Liguri Montani, Levi, Apuani. Briniati, e da altre simili tribù.

Dove apparisce anche meno chiara la verità, mi sembra dalla parte orientale del territorio lucchese; tostochè ignorasi affatto quali fossero i suoi confini sotto il romano dominio con quelli della Toscana.

Comunque vada la bisogna, ad ogni modo non mancano ragioni da conchiudere, che il territorio lucchese all'epoca romana abbracciava un'assai grande estensione di psese. E questa doveva trovarsi ben popolata ella decadenza della R. repubblica, essendochè la contrada di Lucca, per asserto di Strabone, era sparsa di frequenti casali e borgate abitate da gente rinomata per probità: e dalla quale il senato romano traeva gran moltitudine di scelte milizie a piedi e a cavallo: Begio tamen probitate virorum (disse quello scrittore) floret, et robur militare ma-

gram hine educitur, et equitum multitudo, ex quibus senatus militares capit ordines, etc. (Gaogara. Lib. V.)

Da quali colonie si acegliessero le legioni e le coorti del senato di Roma ai tempi del greco geografe lo diede a conoscere Cornelio Tacito per bocca dell' imperatore Tiberio (Annal. Lib. IV c. 5), quando avvertiva, che una milizia speciale e più distinta tenevasi di guarnigione nella capitale dell'impero; cioè, tre coorti urbane, e nove coorti pretoriane scelte dall'Etruria, dall'Umbria, dal vecchio Lazio e dalle colonie anticamente romane (et coloniis antiquitus romanis). Le quali ultime espressioni, a parere dell' eruditissimo istorico Borghini, vanuo intese per colonie romane non state mai manomesse, nè riformate.

Da quanto ho qui accennato può quasi stabilirsi, che il decreto sulla nuova divisione politico-geografica, che staccò dalla Gallia Cisalpina il territorio lucchese per riunirlo alla Toscana, dove pubblicarsi verso il principio del trium virato di Ottaviano con Marcantonio e Lepido; cioè, 38 anni innanzi Gesù Cristo. E sebbene il più volte nominato Strabone nella sua geografia adottasse l'antica divisione, e descrivesse Lucca col suo contado nella Gallia Citeriore, egli pertanto non mancò di avvertire, che fino da'suoi tempi molti scrittori designavano la Magra per confine fra la Liguria e la Toscana, per quanto le città di Lucca e di Luni, anche nei tempi posteriori al romano impero, tenessero una parte del loro territorio nella ligustica regione. - Ved. Luni e Luniciana.

Altronde vi sa più di uno scrittore il quale opinò, che non solo dal lato dell' Appennino anticamente s' innoltrasse il territorio lucebese, ma eziandio credè che si estendesse di qua verso la Toscana fino nel volterrano e nelle grossetane maremme. Alla quale opinione presentavano un buon appoggio varii documenti dei secoli intorno al mille, appartenenti alla eccisintorno al mille, appartenenti alla eccisintorno al mille, appartenenti alla eccisintorno at mille, appartenenti alla eccisiono, quali mi riserbo di esternare qui appresso. Fed. Art. Diocesa ni Lucca.

Se nel trascorrere i tempi romani non troppo copiose furono le memorie che riferire potevano al territorio lucchese, anche più scarse mi si presentano quelle rese la giurisdizione civile ed ecclesiastica della città di Lucca venue accorciata e suddivisa dal lato settentrionale, sembra all'incontro che essa per muovi acquisti an dasse allargando dalla parte occidentale e meridionale sino al punto da pervenire verso ponente sul lido del mare, e dalla parte di scirocco arrivare nel Vald'Arno inferiore sulle colline dell'Evola nel territorio sanminiatese, e verso la Val-Cascina fino in Val-di-Tora.

Mancano è vero documenti anteriori al secolo VIII per dimostrare l'acquisto fatto dai Lucchesi nella marina di Viareggio e di Pietrasanta. - Che se non fosse perduta la pergamena originale della fondazione della badia di Monte-verdi, fatta nell'anno 754 da due signori longobardi, uno di Pisa, l'altro di Lucca, forse potrebbesi da quel documento intendere meglio una espressione relativa alla chiesa e monastero di S. Salvatore di Versitia, Yora parrocchiale di S. Salvatore presso le mura di Pietrasauta), Il qual monastero ivi si dichiara edificato nei predii di Walfredo nobile pisano situati sul confine dell'agro pisano e lunense: quem nos (Walfredo) edificavimus super campo Pisanica et Luniensi.

Infatti il fiume Versilia per lunga età servì di confine orientale alla diocesi e giurisdizione lunense, siccome sembra che lo fosse durante il dominio romano rap-'porto al contiguo distretto civile di Pisa. Se non che col progredire dei secoli, a principiare almeno dalla dinastia Carolingia, dubito che le divisioni territoriali di alcune città della Toscana, e specialmente di quelle di Lucca e di Pisa, soffrissero una sensibile variazione. Alla qual epoca certamente ne richiamano le carte dell' Arch. Arc. Lucch., le quali dimostrano, come al secolo IX i confini dello stato · lucchese, almeno per la giurisdizione spi-'rituale, eransi dilatati al di là della base meridionale dei monti di Camajore e di Pietrasanta, comecchè la diocesi ecclesiarosimilmente del territorio di Pisa.

lative ai secoli barbari. Derante i quali, sia l'untito ed esteso pievamete di S. Genesio, nel secolo IX dipendeva dal governo di Lucca anche nel civile, siccome di lungo tempo innanzi gli era sottoposto per l'ecclesiastico. Del qual vero mon ne lascia dubitare una donazione fatta dal March Adalberto il Ricco alla cattedrale di S. Martino sul cadere del suddetto secolo IX. o al principio del X; avveguaché in quell'istramento si dichiara, che il March. Adalberto donava le sue corti poste a Pele dell'Era attraversare la vallecola della scia e a S. Genesio, quas habere visus sum in Comitatu Lucense.

Ma se in tanta distanza di tempi e con scarsissime memorie fin difficile l'investigazione degli antichi limiti del terririo lucchese, alquanto meno oscari esi appariscono dopo che la città di Luca, nel secolo XII, emancipossi dal governo dei marchesi, duchi e conti imperiali.

In questo mezzo tempo, perciò che riguarda l'amministrazione civile e gindiciaria, a Lucca fu assegnata una gran perte della Val-di-Cornia, benchè compren nella giurisdizione ecclesiastica di Popalonia; sicchè essa valle, per diritte di coquista divenuto patrimonio del fisco, fa divisa fra il re e i duchi, dai quali pano per dono, o per successione ereditaria in altri potenti longobardi pisani e lucchesi. Ved. Corbino (Contado e Subdomibio).

Per lo stesso medo, come paese di prima aggressione de Longobardi, Luni od suo territorio dipendere dovè nel civile e nel politico dal governo dei duchi lacchesi, almeno persino all' istituzione dei conti di Luni nella persona dei vescoti di quella città. - Ved. Luni e Lunguan.

In quanto poi all'estensione del territorio di Lucca nei secoli intorno al mile, oltre la carta di donazione del March. Adalberto II qui sopra rammentata, colla quale si dichiarano le corti di S. Generio e di Pescia del contado lucchese, io già feci conto, all'Art. Canaro-Guine, di un' atto pubblico dell'anno 2086, rogato al istanza dei conti Guidi nel loro castello di Cerreto, giudicaria lucchese. Il quale rogito giova a dimostrare, che a quella cui il stica di Lucca avesse già da lunga mano territorio fucchese estendevasi nel Valoltrepassato i confini dell'Arno ed esteso d'Arno inferiore fino alle falde del Yosil suo dominio alla sinistra di questo fiu- te-Albano; comecche all' Art. Fucaccano me sopra l'antica Tosenna, a scapito ve- non ommettesi di accennare un istrumento del 1034, in cui si dichiarava ques'alli-Infatti il distretto di San-Miniato, os- mo castello della giurisdizione di Pistoja.

Per egual medo la chiesa di S. Donnine a Cerbaja, ora a Castel-Martini, posta dentro i confini dell'antica Dioc. Lucch., nel sec. XIII dipendeva nel politico da Pistoja. — Fed. Donnino (S.) a Castri-Martini.

Confinando pertanto il territorio di Lucca con quelli di Pisa e di Firenze, mei secoli posteriori al mille dovè andar soggetto a frequenti variazioni, secondo gli eventi delle guerre per cagione appunto di eastella scambievolmente pretese e guerroggiate, tanto nella Val-di-Nievole come nella Versilia e nella Lunigiana, e ciò per sino a che la repubblica di Lucca, dall'anno 1439 al 1513, dovè lasciare affatto, dal lato orientale il dominio della vicaria di Val-di-Nievole, ossia di Pescia, e le cinque terre di Val-d'Arno; dal lato settentrionale le vicarie di Barga, di Cafagnana; e dal lato di ponente le vicarie dato per ogni lato dagli Stati Estensi.

di Massa-Lunense, Carrara e Pietrasanta. Furono erette posteriormente in vicarie, Gallicano, Minucciano e Montignoso. Quelle di Capannori e di Viareggio sono di più moderna instituzione; la prima di esse venne formata con una parte del contado delle sei miglia, e l'altra con porzione della vicaria di Camajore.

La comunità di Pescaglia conta la sua origine dall'anno corrente 1838. Essa componesi di 17 sezioni o parrocchie con una popolazione di 5455 abitanti, che figura nel Quadro qui appresso insieme con la popolazione delle limitrofe comunità di Luces, di Borgo e di Camajore.

Il più recente smembramento del territorio lucchese è stato fatto dalla dinastia attualmente regnante, la quale rinunziò a favore del duca di Modena il territostelauovo, e di Camporgiano, tutte in Gar- rio di Castiglione in Garfagnana, circon-

OUA DRO della Popolaziane del Ducato di Lucca a tre epoche diverse.

| Nome dei Capiluoghi                           | Numero                    | P            | Popolazione     |                  |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| di Comunità                                   | delle Sesioni             | Anno<br>1744 | Anno<br>183a    | Anno<br>1837     | delle<br>famiglie<br>nel 1837 |
| LUCCA, città. Comunelli                       | Capitale                  | 20,770       | 21,829          | 23,167           | 4,778                         |
| compresi nella comunità                       | Sezioni . Nº 83           | 12,312       | 37,267          | 42,192           |                               |
| VIARESCIO città. Comunelli                    | Capoluogo                 | <b>1 469</b> | 4,883           |                  | 1,041                         |
| compresi nella comunità                       | Sezioni » 12              | 1,810        | 6,283           | 7,281            | 1,221                         |
| Camajore, terra. Comu-                        | Capoluogo                 | 8,616        | 2,661           | 2,120            | )                             |
| nelli compresi nella Co-                      | Sezioni » 20              | > 0,0100     | 9,061           | 12,127           | 3,692                         |
| Capannori, borgata, Comunelli, o              | Capoluogo<br>Sezioni » 39 | 32,595       | 1,820<br>29,511 |                  | 5,499                         |
| Villa Basilica, borgata. Comunelli, o         | Capoluogo<br>Sezioni » 11 | 7,275        | 1 2/            | <b>\</b> , 505   | 1,473                         |
| Montignoso, villaggio e rocca senza comunelli | Capoluogo<br>Sezioni » —  | 921          | 1,378           | 1,582            | 341                           |
| Borgo a Mozzano, villag-<br>gio. Comunelli, o | Capoluogo<br>Sezioni » 25 | } 7,178      | £ 0,090         | <b>)</b> 10,373  | 1,981                         |
| Bagno, villaggio. Comu-<br>nelli, o           | Capoluogo<br>Sezioni » 16 | } 7,567      | ( //-/-         | 3 0,470          | 1,641                         |
| Coreglia, castello. Comunelli, o              | Capoluogo<br>Sezioni » 6  | } -          | 1,159<br>2,574  | 4,230            | 806                           |
| Gallicano, castello. Comunelli, o             | Capoluogo<br>Sezioni 9    | 2,464        | £ 1,991         | <i>}</i> 3,339   | 601                           |
| Minucciano, castello. Co-<br>munelli, o       | Capoluogo<br>Sezioni » 9  | 3,016        | 324<br>1,759    | <b>\ 3.30.</b> 1 | 361                           |
| Castiglione di Garfagnana                     | ]                         | 2,606        | -               | -                | ·  -                          |

Totale degle Abitante . . . N.º 106,599 150,225 164,151

## DIOCESI DI LUCCA.

La diocesi di Lucca è una delle più antiche, siccome lo era tra le più vaste della Toscana, il di cui gerarca, prima di essere arcivescovo (cioè nel 1726) fu sempre immediatamente soggetto alla Ch. maggiore del cristianesimo, a quella cioè di Roma, come lo furono fino dal 4 secolo dell'Era volgare tutte le cattedrali della provincia etrusca. Quindi è che i vescovi di Lucca si trovano talvolta sottoscritti nei sinodi romani del secolo IV come suffraganci del sommo pontefice.

Che il martire S. Paolino, uno dei discepoli di S. Pietro, fosse il primo battessatore dei Lucchesi venuti dal paganesimo alla fede di Cristo, ritiensi da ognuno per tal vero da non aver duopo di riandarvi sopra. Bensì non tutti la penseranno come la pensò cinque secoli addietro il fiorentino Fazio degli Uberti, il quale nel suo Dittamondo scriveva di Lucca:

Ma perchè illuminata dalla fede Fu pria ch'altra cittade di Toscana, Cangiò il suo nome, e Lucz se le diede.

Sebbene posteriormente all'epoca di S. Paolino la storia ecclesiastica abbia trovato qualche nome di altri presidi della chiesa lucchese, non avendo noi intorno a ciò dati positivi, ci conviene scendere per la serie dei più antichi vescovi di Lucca a quel Massimo che nell'anno 347 di G. Cristo assistè al concilio di Sardice celebrato nell'Illirio contro gli Ariani, e negli atti del quale si trovò segnato un Mazimus a Thuscia de Luca.

Frattanto se, a opinione dei più, le diocesi ecclesiastiche all'epoca della loro prima istituzione costituironsi sul perimetro distrettuale delle giurisdizioni civili, nel modo che allora trovavansi ripartiti i distretti delle città provinciali, resterà sempre da sapere, come già dissi altre volte, quali fossero i limiti giurisdizionali di Lucca al IV secolo dell' Era cristiana, allora quando cioè esisteva egualmente che a Lucca il pontefice della diocesi di Pisa.

Certo è che dal terzo all'ottavo secolo una profonda lacuna si pone innanzi a colui che tentasse cimentarsi ad attraversarla; nè io penso, che fosse per trovare ragioni plausibili da persuaderci colui che cercasse dodurlo dal perimetro che la diocesi di Lucca fosse maggiore di quel-

mostrava le dioussi lucchese sotto il regno dei Longobardi ; cioè allora quando un personaggio medesimo col titolo di duca presedeva al governo di Pisa, di Luni e di Lucca. Aggiungasi ancora, qualmente le persone affini, o persino i figli dei duchi venivano promossi alla prima dignità della chiesa lucchese, in guisa che eglino a preferenza degli altri vescovi furono beneficati e protetti a scapito forse delle vicine diocesi. Non ha laogo pertanto a domandare, se, trovando noi al secolo VIII la diocesi di Lucca nelle colline di San-Miniato, di Palaja e di Lari, il territorio lucchese fosse lo stesso dell'epoca romana, e conseguentemente che sin d'allora avesse oltrepassato gli antichi limiti per entrare in Toscana?

Arroge a ciò, che l'uso d'invadere arbitrariamente le parrocchie continuava esiandio ai tempi di Carlo Magno, siccome lo dimostrò Adriano I., tostochè egli chiedeva assistenza e cooperazione al nuovo re di Lombardia, acciocché comandasse a certi vescovi d'Italia, e specialmente della Toscana, che non invadessero le diocesi e pievi antiche degli altri prelati, ec. (Baronu, Annal. Eccles. ad ann. 799).

Dopo tali premesse reputo superfluo di quì trattenermi per rispondere ad alcuni per altro rispettabili scrittori, i quali non contenti di dare alla diocesi lucchese, nei secoli anteriori al mille, un'estensione maggiore di quanto realmente se gli apparteneva, ne portarono i limiti non solamente dentro i contadi di Luni, di Pistoja, di Volterra e di Pisa, ma ancora in mezzo ad altre diocesi dalla Incchese afatto distaccate. - li quale equivoco fu motivato segnalamente dal riscontrare nelle diocesi di Volterra, di Populonia, di Roselle e perfino di Sovana delle chiese, oratorii e cappelle di giuspadronato dei vescovi di Lucca, cui erano pervenute per donazioni, ossia per diritto ereditario. Comecchè andasse, non cade dubbio sopra un fatto più confacente a dimostrare la giurisdizione episcopale, quello, intendo dire, di non riscontrarsi mai nelle diocesi e contadi sopra rammentati alcuna chiesa battesimale, o altra parrocchiale, dipendente dalla giurisdizione ecclesiastica di Lucca.

Che però in ogni caso non credo che

la dimostrata in un catalogo delle sue chie- la cattedrale di S. Martino acquistate, e se, monasteri e pivieri redatto nel 1260 per ordine del Pont. Alessandro IV. Da quel registro si conoscono non solamente i varii luoghi con chiesa succursale, i diversi ospedali, monasteri ed eremi, ma ancora le respettive rendite di ciascuna di esse e dei luoghi pii postidentro i confini della diocesi. Dal prospetto medesimo resulta, che nel sec. XIII la diocesi di Lucca noverava 526 chiese; 58 di esse dentro la città con 4 canoniche, 13 ospedaletti, e 5 monasteri; altre 22 chiese erano suburs bane con 6 monasteri e 3 spedali; mentre nel restante della diocesi esistevano 419 chiese, fra le quali 59 pievi, 32 spedaletti e 38 fra monasteri celle e romitorii.

Tutte coteste chiese e stabilimenti sacri al culto, all'anno 1260, possedevano la rendita annua di 164,433 lire senza contare l'entrate speciali del vescovato, che erano di 3500 lire all'anno. Cosicchè, computandosi allora il fiorino d'oro a poco più di lire due e mezzo per ciascuno, la rendita annuale del patrimonio ecclesiastico della diocesi di Lucca veniva a corrispondere intorno a 120,000 scudi di lire sette per scudo, della moueta corrente; per cui si richiedeva un capitale di 2,400,000 scudi, vale a dire 16,800,000 lire toscane!!

Sappiamo frattanto da Paolo Warnefrido ( De Reb. Langobard, Lib. IV. 6. ) che i Longobardi al loro apparire in Italia impossessaronsi della massima parte dei beni di chiesa; e con tutto che la regina Teodolinda fosse la prima ad imperare dal re Agilulfo la restituzione di ına parte del patrimonio alle chiese catoliche, queste non tornarono ad arrichirsi se non dopo spariti i vescovi Ariaii. Finalmente a favorire le pie istituzioni li Lucca concorsero i devoti magnati di juesta città e molti vescovi eletti tra le rincipali famiglie, Doudeche non deve ar meraviglia, se la cattedrale lucchese iunse ad acquistare molti beni e giusparonati dichiese, non solo dentro i confii della sua, ma ancora nei territorii di ltre diocesi della Toscana, e specialmente elle pisane e rosellane maremme.

Basta leggere i 150 documenti lucchesi settanti all'epoca longobarda, che furono ubblicati nei volumi IV e V delle Meiorie per servire alla storia di questo duito, onde persuadersi delle ricchezze dal- sellano, e sovanese territorio.

della grande quantità di oratorii, monasteri e spedali dentro fuori di Lucca fondati. Delle quali chiese, sebbene molte siano state ad altro uso destinate, o distrutte, pure ve ne restano tante anche oggidì aperte, e conservate al culto, da potere dar a Lucca l'epiteto di Città devota.

Che se poi si voglia discendere dal secolo VIII sino al X per esaminare altri 1300 documenti di quel tempo, sempre più si farà manifesto, quanto il patrimonio della chiesa lucchese andasse aumentando: in guisa che per causa di livelli si resero dei vescovi tributarie non solo le primarie famiglie della città e del contado, che figurano dopo il mille nella atoria di Lucca, ma molti altri cittadini e perfino degli ebrei, i quali ottennero ad enfiteusi beni di chiesa. - Leggasi su questo rapporto un documento dell'11 novembre anno mille, spettante all' Arch. Arciv. Lucch. edito nelle Memor. cit. T. IV P. II, col quale atto il vescovo Gherardo rilasciò ad enfiteusi a Kanomino del fu Giuda, e a Samuele del fu Isacco, entrambi ex genere Ebreorum, heni in Sorbanello di pertinenza della ch. di S. Maria Forisportam.

Essendo i vescovi riguardati fra i primi dignitarii del regno longobardo, incombeva ad essi l'obbligo in tempo di guerra di recarsi all'armata per far la corte al re, o per incoraggire con la loro presenza i soldati. Fu di questo numero il vescovo lucchese Walprando nato dal duca Walperto, il quale innanzi di partire per l'esercito, nel luglio dell'anno 754, fece il suo ultimo testamento in Lucca, che più non si rivide. Con tale atto egli assegnò il suo pingue patrimonio sparso in Lunigiana, in Garfagnana, in Versilia e nelle pisane maremme, per metà alla meusa vescovile di S. Martino, e per l'altra metà alle chiese di S. Frediano e di S. Reparata di Lucca, dichiarando il testatore che i suoi fratelli superstiti si contentassero di un legato in denaro.

Nè da meno in ricchezze e per lustro di natali fu il vescovo Peredeo successore di Walprando, il quale destinò alla sua chiesa cattedrale il vasto patrimonio, ch' egli aveva ereditato dal di lui padre Pertualdo posto nel lucchese nel pisano, volterrano, populoniense, e perfino nel ro-

QUADRO SINOTTICO delle Pieri; Capitoli, Monasteri, Cappelle e Spedali della Diocesi di Lucca con le loro rendite all'anno 1260.

| -                                                                                                                       |                                    |                                                                 |                                                           |                                                           |                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nome delle okiese<br>della oittà di Lucca<br>e suo distretto<br>distinte<br>per quartieri, in suburbane<br>e in pivieri |                                    | Nº delle Chiese com-<br>prese in ciascun<br>quartiere e piviere | Nº dei Monasteri di<br>ciascun quartiere<br>e dei pivieri | Nº degli Spedali di<br>ciascun quartiere<br>e dei pivieri | Falle in cui si trovano situate | Rendita<br>annua del-<br>le Chiese<br>di ciascun<br>quartiere e<br>pioiere |
|                                                                                                                         | Porta S. Gervario                  | 19                                                              |                                                           | 4                                                         | Val-di-Serchio                  | 20,606                                                                     |
| _ '                                                                                                                     | Porta S. Pietro                    | 9                                                               |                                                           | 3                                                         | idem                            | 14,425                                                                     |
| LUCCA                                                                                                                   | Porta S. Donato                    | 20                                                              | 4                                                         | 3                                                         | idem                            | 20,609                                                                     |
| 1                                                                                                                       | Porta S. Frediano                  | 10                                                              |                                                           | 3                                                         | idem                            | 14,425                                                                     |
| Suburb                                                                                                                  | o della città di Lucca             | 23                                                              | 6                                                         | 3                                                         | idem                            | z8,83o                                                                     |
|                                                                                                                         | / z di Compito                     | 17                                                              | 4                                                         | 1 1                                                       | id <b>em</b> .                  | 6,640                                                                      |
|                                                                                                                         | 2 di Voruo                         | 3                                                               |                                                           |                                                           | idem                            | 755                                                                        |
|                                                                                                                         | 3 di Massa-pisana                  | 11                                                              | •                                                         | 2                                                         | idem                            | 3,785                                                                      |
|                                                                                                                         | 4 di Vico-pelago                   | 3                                                               |                                                           | _                                                         | idem                            | 1,755                                                                      |
|                                                                                                                         | 5 di Flexo, ora di<br>Montuolo     | 10                                                              | •                                                         | -                                                         | idem                            | 1,025                                                                      |
|                                                                                                                         | 6 di Arliano                       | 9                                                               |                                                           | _                                                         | idem                            | <b>556</b>                                                                 |
|                                                                                                                         | 2 di S. Macario                    | 7                                                               | _                                                         |                                                           | idema                           | 664                                                                        |
|                                                                                                                         | 8 di S. Stefano                    | 6                                                               |                                                           | l —                                                       | idem                            | 1,050                                                                      |
|                                                                                                                         | o di Mostesigradi                  | 13                                                              |                                                           | 1                                                         | idem                            | 1,146                                                                      |
|                                                                                                                         | 10 di Torri                        | 5                                                               | <b> </b>                                                  | ı                                                         | idem                            | 536                                                                        |
|                                                                                                                         | ra di Sesto a Moriano              | 13                                                              |                                                           | 1 —                                                       | idem                            | r,354                                                                      |
|                                                                                                                         | 12 di Brancoli                     | 1.2                                                             | l —                                                       | 1                                                         | idem                            | 1,523                                                                      |
|                                                                                                                         | 13 di S. Pancrazio                 | 7 8                                                             |                                                           | -                                                         | idem                            | 756                                                                        |
|                                                                                                                         | 14 di Marlia                       | 8                                                               | I —                                                       | _                                                         | idem                            | 971                                                                        |
|                                                                                                                         | 15 di Lammari                      |                                                                 | I —                                                       |                                                           | idem                            | 450                                                                        |
|                                                                                                                         | 16 di Segromigno                   | 9                                                               | l —                                                       |                                                           | idem                            | 2,053                                                                      |
| Pievi                                                                                                                   | (17 di S. Genuaro                  | •                                                               | -                                                         | -                                                         | idem                            | 33o<br>8qo                                                                 |
|                                                                                                                         | 18 di Lunata                       | 5                                                               | _                                                         | -                                                         | idem<br>idem                    | 1,630                                                                      |
|                                                                                                                         | 19 di S. Paolo                     | 8                                                               | -                                                         | -                                                         | Val-di-Versilia                 | 3,485                                                                      |
|                                                                                                                         | 20 di Camajore                     | 15                                                              |                                                           | 2                                                         | idem                            | 1,995                                                                      |
|                                                                                                                         | 21 di S, Felicita<br>22 d'Ilici    | 13                                                              | 1                                                         | 2                                                         | idem                            | 3g5                                                                        |
|                                                                                                                         | 22 d' Hici<br>23 di Villa-Basilica | 6                                                               |                                                           | -                                                         | Valle-Ariana                    | 490                                                                        |
|                                                                                                                         | 24 di Valle-Ariana                 | 4                                                               | 1 =                                                       |                                                           | idem                            | 1,173                                                                      |
|                                                                                                                         | 25 Avellana o Vellano              | 9                                                               |                                                           |                                                           | idem                            | 140                                                                        |
|                                                                                                                         | 26 di Vico Pancelloro              | 1                                                               |                                                           |                                                           | Val-di-Lima                     | 516                                                                        |
|                                                                                                                         | 27 di Controne                     | 10                                                              |                                                           | _                                                         | idem                            | 1,012                                                                      |
|                                                                                                                         | 28 di Casabasciana                 | 1 7                                                             |                                                           | 1 1                                                       | idem                            | 603                                                                        |
|                                                                                                                         | 20 di Mozzano                      | 6                                                               | 1 .                                                       | _                                                         | Val-di-Serchio                  | 392                                                                        |
|                                                                                                                         | 30 di Decimo                       | 17                                                              | 1 -                                                       | 1                                                         | idem                            | 1,830                                                                      |
|                                                                                                                         | 31 di Villa-Terenzana              |                                                                 | -                                                         | 1                                                         | Val-di-Lima                     | 528                                                                        |
|                                                                                                                         | 32 di Loppia (*)                   | 24                                                              | 2                                                         | 2                                                         | Val-di-Sechio                   | 2,106                                                                      |
|                                                                                                                         | 33 di Gallicano                    | 19                                                              | 2                                                         | 3                                                         | iden                            | 1,709                                                                      |
|                                                                                                                         | 34 di Fosciana (*)                 | 40                                                              | 1 -                                                       | 2                                                         | idem                            | 1,677                                                                      |
| Sonna e segue и.° 279 и.° 31 и.° 45                                                                                     |                                    |                                                                 |                                                           |                                                           |                                 |                                                                            |

Segue il Quanno Sinorrico delle Pievi, Capitoli, Monasteri, Cappelle e Spedali della Diocesi di Lucca, e loro rendita nell'anno 1260.

| A     | Tome delle Chiese                   | ج ۾ ۽                                      | Nod<br>piv                                | id<br>il                             | <b>F</b> alle                           | Rendita    |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|       |                                     | 5 . a                                      | £ &                                       | io. a                                |                                         | annua del- |
| *     | la Diocesi lucchese                 | 4 2 E                                      | rodei M<br>ri di<br>piviere               | li di e<br>pivicre.                  | in                                      | le Chiese  |
| sil   | tuate in campagna                   | 500                                        | e C.                                      | . 5                                  | cui si trovano                          | di ciascun |
|       | distinte                            | 22                                         | ias                                       | 2.5                                  | situate                                 | piviere    |
|       | per pivieri                         | Nº delle Chiese<br>di ciasoun pi-<br>viere | Nodei Monaste<br>ri di ciascun<br>piviere | degli Speda-<br>di ciascun<br>viere. | Fillate                                 | piviere    |
|       | Riporto N.                          |                                            | 91 N                                      |                                      |                                         | 0 128,942  |
|       | /35 di Caregine (*)                 | 1                                          | _                                         |                                      | Val-di-Serchio                          | 135        |
|       | 36 di San Pietro in                 | 5                                          | _                                         |                                      | Val-di-Nievole                          | 820        |
|       | Campo (*)                           | •                                          |                                           |                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            |
|       | 37 di Pescia (*)                    | 19                                         |                                           | 3                                    | idem                                    | 3,733      |
|       | 38 di Massa Buggia-                 | 7                                          | 1                                         |                                      | idem                                    | 1,743      |
|       | nese (*)                            | ,                                          | ~                                         |                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |
|       | 30 di Monteentini (*)               | ·g                                         | z i                                       | 1                                    | idem -                                  | 2,302      |
|       | 40 di Vajano, ora in                | 7                                          | _                                         | _                                    | idem                                    | 765        |
|       | Monte-Vettolini(*)                  |                                            | 1                                         |                                      |                                         |            |
|       | 41 di Cappiano (*)                  | 5                                          | 9                                         | -                                    | Val-d'Arno                              | 4,265      |
|       | 42 di Cerreto (*)                   | 8                                          | _                                         | _                                    | idem                                    | 1,097      |
|       | 43 di Ripoli (*)                    | 3                                          | =                                         | <b> </b>                             | idem                                    | 340        |
|       | 44 di Santa Marin a                 | 19                                         | <b>—</b>                                  | <b>!</b> —                           | idem                                    | 1,846      |
|       | Monte (*)                           | l                                          | 1                                         | l                                    |                                         | <b>[</b> . |
|       | 45 di Laviano, di-                  | •                                          |                                           | -                                    | idem                                    | 120        |
|       | strutta                             |                                            |                                           |                                      | W 1 10 Pm                               | 9          |
|       | 46 di Appiano, ora a                | 5                                          | 1                                         | -                                    | Val-d'Era                               | 810        |
|       | Ponsacco (*)                        |                                            | 1                                         | 1                                    | Val-di-Tora e                           | 1,245      |
| Pievi | 47 di Triana, ora a                 | 13                                         | _                                         | -                                    | Val-d'Era                               | 1,245      |
|       | Lari (*)                            |                                            | l                                         | 1                                    | Val-di-Tora                             | 271        |
|       | 48 di Milliano e Lec-               | 5                                          | -                                         | 1 -                                  | Val-ul-101a                             | 1 -/-      |
|       | cia, distrutta                      |                                            |                                           | 1                                    | idem                                    | 650        |
|       | 49 di Tripallo (*)                  | IK                                         | 1 7                                       | =                                    | Val-di-Tora e                           | 185        |
|       | 50 di Gello delle Colli-            | 4                                          | ١.                                        | _                                    | Val-d' Era                              |            |
|       | ne, ora S. Ermo(*)  51 di Acqui (*) | ١.,                                        | <u> </u>                                  | <b>!</b>                             | idem                                    | 606        |
|       | 52 di Suvilliana, disf.             | 15                                         |                                           | I                                    | idem                                    | 2,338      |
|       | 53 di Padule, distrutta             |                                            | _                                         | _                                    | idem                                    | 220        |
|       | 54 di S. Gervasio con               | 23                                         |                                           | 1 .                                  | idem                                    | 2,370      |
|       | la chiesa di S.                     | 1                                          | 1                                         | _                                    | 1                                       |            |
|       | Colombano (*)                       | ł                                          | 1                                         | 1                                    | <u> </u>                                | 1          |
|       | 55 di Musciano, ora                 | 13                                         |                                           | -                                    | Val-d'Evola e                           | 1,350      |
|       | in Montopoli (*)                    | 1                                          |                                           | 1                                    | Val-d' Era                              | 1          |
|       | 56 di Berbinaja (*)                 | 8                                          | -                                         | -                                    | idem                                    | . 624      |
|       | 57 di Quarazano (*)                 | 12                                         | -                                         | -                                    | idem                                    | 1,300      |
|       | 58 di S. Genesio, ora in            | 26                                         | _                                         | -                                    | Val-d'Arno                              | 4,344      |
|       | San-Miniato (*)                     | I                                          | 1                                         | 1                                    | 1                                       | 1          |
|       | 59 di Fabbrica (*)                  | 20                                         | 1                                         | I —                                  | idem                                    | 2,012      |
|       | TOTALE , H.                         | 0 130                                      | . 0 43                                    | v ° 53                               |                                         | 164,433    |
|       | AUTALB , B.                         | 430                                        |                                           |                                      |                                         | 70.        |

NB. Le pievi contrassegnate con l'asterisco (\*) spettano ora ad altre Diocesi, e specialmente a quelle di Sanminiato, di Pescia e di Massa di Carrara.

VIGENDE TERRITORIALI DELLA DIOCESI DI LUGGA DOPO IL SECOLO XII.

Se ai monumenti poco sopra accennati si aggiunga la deliberazione presa dal Comune di Modena, nel luglio del 1222, per apporre i termini lungo il giogo dell'Appeunino tra la diocesi modanese e quelle di Lucca e Pistoja, facilmente apparirà, che la giurisdizione ecclesiastica lucchese nel secolo XIII, al pari di quella di Arezzo, era senza dubbio la più estesa in Toscana. Poichè, se l'aretina toccava gli estremi suoi confini dal gr. 42° 58' al 43° 48' latit., e dal gr. 29° 15' al 29° 45' long.; questa di Lucca nella sua più lunga esteusique arrivava dal gr. 43° 31' al 44° 12' latit., e dal gr. 27° 53' sino al gr. 28° 35' long.

Tale fu, ed in simile guisa il territorio ecclesiastico lucchese intatto si mantenne, finchè il Pont, Leone X separò dall' antica sua cattedrale (anno 1519) la pieve di Pescia per dichiarare il suo parroco Preposto Nullius Dioecesis. Alla quale chiesa semi-episcopale lo stesso Papa volle assoggettare, oltre le consuete chiese suddite, ossia filiali della pieve pesciatina, molte altre parrocchie della Val-di-Nievole e di Valle-Ariana, a partire dalla pieve Avellana, o di Castel-vecchio, sino ai confini di quella di Vajano, ora di Monte-Vettolini; per modo tale che la prepositura e collegiata di Pescia, nel 1727, dal Pont. Benedetto XIII fu eretta in chiesa cattedrale. - Fed. Pascia Diocusi.

Il secondo e più vasto smembramento della Diocesi di Lucca accadde nel 1622, quando il Pont. Gregorio XI, per erigere in sede vescovile la prepositura di S. Maria e S. Genesio in Sanminiato, staccò dalla Diocesi lucchese i pivieri della giurisdizione civile del Granducato di Toscana compresi nella Valle inferiore dell'Arno, in Val-d'Evola, in Val-d'Era e in Val-di-Tora, a partire cioè delle terre fra l'Arno e le Cerbaje, fino a Carigi sul Roglio di Val-d'Era; a Colle-Mattaccino in Val-di-Gascina, a Tremoleto e Fauglia in Val-di-Tora, a Crespina e Cenaja in Val-Triana.

La terza riduzione della Diocesi di Lucca seguì sotto il pontificato di Pio VI; il quale per bolla del 18 luglio 1789 distaccò dalle parrocchie lucchesi quelle dei vicariati granducali di Barga e di Pietrasauta, oltre il distretto di Ripafratta, che assegnò tutti alla diocesi di Pisa, dalle quale la lucchese ebbe in cambio 7 chiese costituenti il piviere di Massaciuccoli.

Finalmente l'ultimo e recentissimo smembramento fu decretato nel 1823 dal Pont. Leone XII, nel tempo in cui fu eretta in cattedrale la collegiata di Masm di Carrara a carico delle diocesi di Luni-Sarzana e di Lucca. L'ultima delle quali dovè perdere tutte le chiese comprese negli antichi pivieri della Garfagnana; cioè, quelle di Pieve-Fosciana e di Caregino con una porzione del piviere di Gallicane.

In vista pertanto dei 4 smembramenti accennati la Diocesi Lucca trovasi attualmente ristretta dentro i limiti del territorio unito del suo Ducato. Essendoche la comunità staccata di Montignoso dipende per l'ecclesiastico dal vescovo di Massa, e l'altra di Minucciano conservasi costantemente sotto gli antichi suoi pastori, che sono i vescovi di Luni-Sarzana.

Nello stato presente la Diocesi Incchez conta 251 chiese parrocchiali, undici delle quali dentro la città, e 32 pievi sotto matrici sparse nel territorio.

Vi sono in città quattro capitoli, ossimo chiese collegiate, compresa la cattedrale: cioè, il duomo che conta 18 canonici e quattro dignità; S. Michele con 10 canonici e una dignità; S. Paolino con 10 canonici e una dignità; S. Alessandro con 8 canonici e una dignità. Tra quelle fuori della capitale vi è Camajore, la quale è decorata di un'insigne collegiata con 14 canonici e una dignità, il Priore, cui fu concesso il privilegio dei pontificali.

Conservansi in Lucca due seminarii, uno addetto al servizio della cattedrale, l'altro alla collegiata di S. Michele.

I vescovi di Lucca ottennero il privilegio del pallio dal Pont. Calisto II (ano 1120) e, per concessione del papa Alessandro II, quello della croce come gli arcivescovi. Finalmente per bolla del di 11 sett. 1726, Benedetto XIII innalzò la cattedra di S. Martino all'onore di sede arcivescovile, ma senza suffraganei.

La chiesa lucchese form un copioso numero di prelati celebri per santità, per dottrina e virtu. Contansi fra i primi S. Paclino Antiocheno, l'apostolo dei Lucchesi; S. Frediano, insigne loro patrono; Walprando e Peredeo per influenza politica e per vistose donazioni alla loro chiesa;

Anselmo che col nome di Alessandro II edificò l'attuale cattedrale, accrescendo 10ri e privilegii alla città di Lucca ed suo clero; e S. Anselmo II, il consiiere della contessa Matilde, ec.- Furo-> famosi per dottrina e per esemplarità costumi un vescovo Sandonnini nel se-No XV, un Guidiccioni nel declinare del colo XVI, un Mansi nel secolo XVIII; a Sardi al principio del secolo attuale, :. ec.

## COMUNITA DI LUCCA

La Comunità di Lucca abbraccia, ole la città, una campagua d'irregolare eriferia, la di cui superficie non è stata ncora completamente misurata dai geotetri che al presente si occupano nei laori del catasto lucchese. - Innanzi la rezione della nuova comunifa di Pescalia, cioè alla fine dell'anno 1837, quela di Lucca abbracciava, nella campana 89 sezioni, con una popolazione di 2,192 abit., ripartita in 7110 famiglie, nentre la città era abitata da 23:67 indiidui; sicché nel 1837 tutta la popolazioie della Comunità di Lucca ascendeva al 5350 persone appartenenti a 11888 faniglie; lo che, equivale a individui 5 4 er ogni capo di casa.

Questa suddetta Comunità confina con ltre sette, cinque delle quali apparteienti al suo Ducato e le altre due spetanti al Granducato di Toscana. - Infatti, lalla parte di scir. e di grec. essa tocca confini della Com. di Capannori; dal lato li sett. rasenta la Com. del Borgo a Mozano; dalla parte di maestro ha la Com. di Zamajore, dal lato di ponente quella di Viareggio; dalla parte volta a lib. tocca la Lom. di Vecchiano, appartenente al Granlucato; alla quale sottentra l'altra Com. lei Bagni a S. Giuliano, pure del Granlucato, e quest' ultima confina dal lato di stro con la Com. di Lucca mediante la riniera del Monte-pisano.

Il territorio della Comunità in discorto consiste in una pianura profondamenle coperta di ghiaja e di terre di recrute illuvione, coronata alla destra del Ser-:hio, cioè dal lato di grec. e di sett. da colline di macigno (arenaria), di bisciajo schisto-marnoso), di grès color castagnuolo, di calcarea-compatta e di galestro; que-

sto generalmente superiore, e quella inferiore alli strati di macigno. Dietro alle stesse colline si alzano le così dette Pizzorne, e il monte di Brancoli, mentre dal lato di maestro, di pon e di grec. gli fanno spalliera l'alpe di Pascoso, di Montemagno, e il monte di Quiesa; la cui ossatura è formata di rocce di calcarea-semicristallina con vene metallifere, di schisto argilloso e di macigno; il tutto spesse volte coperto da galestro e da schisto marnoso alterato. Dal lato poi di ostro serve di cornice alla stessa pianura il marmoreo-verrucano monte di S. Giuliano, ossia Pisano, anch'esso sovrapposto nei fianchi, e alla base da un macigno a grossi elementi (selagite) dal grès castagnolo, e dal galestro. - Ved. Monte-Pisano.

Il territorio comunitativo di Lucca, e tenore dei diplomi di Arrigo IV, V e di Lottario III, stendevasi fino alle sei miglia intorno alla città. Quali fossero le borgate, ville, popoli e pivieri di esso contado, lo dichiaro un altro diploma di Arrigo VI dato nel Borgo S. Donnino li 3o aprile del 1186. Col qual privilegio uon solo fu confermata ai Lucchesi la giuriadizione dentro le sei miglia attorno la città, ma affinchè non nascesse dubbio sulle ville comprese in detto contado, volle a sufficiente cautela, che fossero distintamente nominate per distretti di pivieri; cioè, di Sexto a Moriano, di Mostesigradi (ora Monsagrati), di S. Stefano, di S. Macario, di Arliano, di Massa (pisana), di Vorno, di Compito, di S. Puolo, di Lunata, di Lammari, di Marlia, di S. Pancrazio, di Subgromigno, e di S. Gennaro con tutte le ville e borgate comprese dentro i confini dei 15 pivieri, fra i quali però non si trova quello di Ripafratta, (Memor. Lucch. T. I.)

I maggiori corsi d'acqua che attraversano il territorio della Comunità di Lucca, dopo il Serchio che scorre fra le estreme salde occidentali delle Pizzorne e quelle orientali dell'Alpe di Pascoso, di Monte-magno e del monte di Quiesa, si contano i torrenti Vinchiana, Fraga, Freddana, Cerchia e Contesora, che i due primi scendono a sinistra, e gli altri tre a destra per vuotarsi nel fiume sun-

nominato.

Considerando ora il Serchio nella sola sezione spettante al territorio comunita-

tivo di Lucca, a partire dai secoli poste- decamtando le azioni di S. Frediano, èsbra rilevare dalle scritture del tempo, che questo fiume discendesse a Lucca tripartito, in guisa che il primo ramo passava a pon. poco lungi da Lucca, presso a poco com'ora succede, lambendo il monticello di S. Qurico, davanti al quale era il ponte omonimo, altre volte detto del Marchese. Il ramo di mezzo raseutava le mura occidentali dei primi due cerchi della città, e questo appellossi parimente Serchio, o talvolta Auserclo; mentre il terzo ramo, che passava a levante di Lucca, fu chiamato costantemente Auxer, Auxere, poscia Ozzeri.

Io non rimonterò ad epoche troppo recondite, quando una delle tre diramazioni del Serchio, conosciuta tuttora col nome suo vetusto di Ozzeri (Auxer) scorreva da maestro a scir. nella pianura orientale di Lucca per vuotarsi nel Lago di Bientina, e di la per l'emissario della Auxerissola (vecchia Seressa) nel fiume Arno. Ma qui non debbo ommettere di rammentare la mirabile direzione data per opera di S. Frediano nel sesto secolo dell'Era volgare, forse al sinistro piuttosto che al ramo destro del Serchio, affine di liberare dalle inondazioni la pianura di Lucca, quando cioè questo medesimo Auxer discostandosi dalla città prese la direzione di Lammari, di Antraceoli, della pieve di S. Paolo in Gurgite, di Turingo, ec. - Di tale maravigliosa operazione e dell'andamento dell'Auxer (Ozzeri) dopo il sesto secolo più non esistono tracce, se non è forse quella accennata dall'alveo del fiumicello Ozzeretto, il quale scorre per Antraccoli, per la pieve di S. Paolo, per Turingo e Sorbano, finchè sottentra l'attuale canale dell' Osseri.

Sul qual proposito mi gioverò della non dubbia testimonianza di un antico e santo scrittore, cioè di S. Gregorio Magno, il quale al lib. III cap. 9 dei suoi dialoghi diede a conoscere, che l'Auxer innanzi l'epoca di S. Frediano scorreva vicino alle mura della città, e che spesse volte traboccava dal suo alveo con danno delle vicine campagne. Che poi lo stesso Auxer, tradotto in Ozzeri, fosse diverso dal Serchio, il quale passava dal lato occidentale della città, anche meglio lo mostrava un rozzo poeta, scrittore del secolo XII, allorchè,

riori all' VIII dell' Era volgare, mi sem- se che, dopo il prodigioso deviament dell'Auxer, piacque at S. Vescovo di re carsi nella campagna di Lunata, vico que si tre miglia a levante di Lascca; nelli quale circostanza alcuni villatti di quella vicinanza fecero al santo vescovo tali issulti da giungere persino a percunteria, indispettiti, dice il Bertini, di vedere cecupato al nuovo siveo dell'Auxer i lan terreni .- (Barrint. Memor. Lucch. T. IV pag. 260 e 261.)

Infatti moltissime pergamene lucchei posteriori al secolo VII danno bastantemente a divedere l'andamento del nuovo alveo dell' Auxer, nelle vicinance di & Paolo, di Turingo, di Sorbumo ec., sicone fu accennato all' Art. Gonco (S. Paro IN) - Ved. LAGO DE BERRYINA, ORBERI, SE-CHIO, SORBANO CC.

Che però limitandomi qui a far parla del corso dell'Ozzeri, che attraversi atualmente nella direzione da lev. a ponente la campagna all'ostro di Lucca, dire che in grazia delle antiche naturali cimate di cotesta pianura posta lungo la be se settentrionale del Monte pisano, quest corso d'acqua ha una doppia, sebbene las guida inclinazione; tostoche la parte ce cidentale scola nel Serchio, mentre il ra mo orientale dell'Oueri ffinisce nel Lap di Sesto, ossia di Bientina, sotto nome di canale Rogio.

Contuttociò la livellazione del piano di Lucca e dell'alveo del Serchio, essendo decisamente superiore al livello del Lago suddetto (Ved. le due Tavolette dell'Aitezze a pagg. 873 e 874), si dovette ricorrere nel 1786 alla costruzione delle cateratte in bocca d'Ozzeri, onde con esse riparare al rigurgito del Serchio fluente nel Lago, e cusì impedire le frequenti innodazioni, cui era soggetta la pianura orientale di Lucca. — Fed. Ozzana e Suncaro

Allo stesso scopo di rimediare in parte a simili inconvenienti dello spaglimento delle acque, che per l'antico alver dell'Ozzeri scorrevano vaganti e senza ripe nella pianura di Lucca, il governo della repubblica nei secoli andati risolvė di ridurre il Serchio in un solo alveo col dare a questo un'ampiezza maggiore.

Nel 1562 pertanto incominciossi la costruzione del grande argine di Saltocchia che si continuò fin verso la città, di manie

\*\*\*\*

ra che in una estensione di quasi quattro miglia furono restituiti alla cultura circa mille quadrati agrarii di terreno già stato ricoperto da ciottoli e da grosse ghiaje. -La quale arginazione fu con maggiore i mpegno accresciuta dopo che le straordimarie piene del 1624 diressero gran parte dell'acque del Serchio nel Lago di Bientina; donde avvenue che ne conseguirono forti reclami per parte del governo di Firenze, in guisa che la repubblica di Lucca nel 1627 deliberò di far di nuovo allargare l'alveo del Serchio sino a 300 braccia, e di destinare braccia 200 per la golena dalla parte sinistra, e braccia 40 dal lato destro del fiume.

Finalmente neppure questi argini essendo riesciti a contenere il Serchio nelle sue maggiori escrescenze, e veduti i danni da esso apportati nella piena del 812 alle campagne di Lucca, per ordina della principessa Elisa furono rifatti importantissimi e dispendiosissimi lavori, e quindi rialzati gli argini tre braccia più

che non le erano nel 1812.

Resta a dire del canale denominato il Fosso, il quale entra ed attraversa la città di Lucca da tempi remotissimi, sebbene abbia variato direzione, e sia stato ampliato dalla repubblica lucchese per benefizio della popolazione e degli edifizii manifatturieri. - Cotesto Fosso prende le acque dal Serchio presso S. Gimignano a Moriano, e di la per Saltocchio, per S. Pietro, e S. Cassiano a Vico, dopo aver servito all'irrigazione di quelle campagne, col somministrare l'acqua a diversi mulini, gualchiere, e ad altri edifizii economici, entra in città, le cui strade percorre da grecale a libeccio in guisa di una copiosissima gora, ora scoperto, ora coperto, ma sempre difeso da parapetti e fornito di frequenti ponti per attraversarlo.

L'origine di questo canale, come dissi, è autichissima, tostochè le memorie di una gora che entrava in città presso la Porta S. Gervasio, rimontano al secolo IX. La qual gora a quell'epoca passava per la corte della Regina, mentre fra S. Giusto e la piazza ducale esisteva una pescaja che metteva in moto le macine di un mulino spettante alla chiesa di S. Pietro ad Vincula, siccome lo prova un contratto di fitto di quell'edifizio fatto nel 5 nov. dell'anno 862. (Memor. Lucch. T. V. P. II.)

La stessa gore, o Fossa dirigevasi dalla corte della Regina verso la piazza di S. Michele in Foro, dov'era attraversata da un ponticello e quindi da una seconda pescaja, nel modo che leggesi in un istrumento del 1134 dell'Arch. di S. Paolino, in cui sono descritti i confini di una casa posta in Lucca juxta pontem, qui dicitur ad Forum, ab alia parte coheret cum sepe, etc. In altri documenti di poco posteriori, sotto gli anni 1169, 1183, e 1206, la chiesa medesima è designata con questa indicazione: Ecclesia S. Michaelis de Ponte ad Forum, et juxta pontem S. Angeli in Foro. (Moniconi, Dell' antichità di Zucca ec. Lib. II, MS.)

A rintracciare la continuazione dell'antico fosso giova al caso nostro un istrumento del 1178, in cui cotesta gora macinante nella sezione tra la chiesa di S. Michele e quella di S. Matteo appellavasi la Fossa di Natale, dicendosi: in Eccl. S. Mathaei in civitate lucana juxta fos-

sam, quae dicitur Natalis.

Era probabilmente una derivazione della stessa Fossø quella di cui si fa parola nello statuto lucchese del 1308 al capitolo 33. — Finalmente con provvisione del 29 agosto 1369 la Signoria di Lucca ordino, che per comodo de cittadini, per difesa e splendore della città, e per vantaggio e facilità delle manifatture si costruisse un acquedotto che traesse l'acqua dal Serchio, e sul quale si fabbricassero dei mulini, ed altri utili edifizj. La deliberazione peraltro non specificò il punto donde l'acquedotto dovesse partire, se dal Serchio direttamente, o dalla continuazione di quello che negli Statuti del 1308 trovasi rammentato.

Non essendo però quel fosso difeso da cateratte e da argini sufficienti ad assicurare la circostante pianura dalle escrescenze del medesimo, con provvisione dei ar febb. 1505, e dei 13 agosto 1507 fu deliberato, che la presa delle sue acque si facesse di contro alla pieve di Sesto a Moriano. Ma neppur qui potè sussistere la cangiata imboccatura dell'acquedotto, la quale nel 1585 fu tolta di la e aperta sopra il paese di Sesto a Moriano, onde condurre il canale nella guisa che tuttavia sussiste con grande vantaggio delle adiacenti campagne e della città. Essendochè il fosso mette in moto alcuni mulini,

e diversi edifizii mattifatturieri, oltre il benefizio che apporta alle tintorie, alle fabbriche di conce, ai lavandari, e all' laricazione di melli ciundini

irrigazione di molti giardini.

Dovendo rammentare i ponti che attualmente cavalcano il Serchio e l'Ozzeri, dirò, che il primo nel tragitto che fa per il territorio della Comunità di Lucca, cioè da Brancoli sino al di sotto di Nozzano, viene attraversato da tre ponti di pietra. Il più alto è detto Ponte a Moriano, di cui si hanno memorie fiuo dal secolo VIII. Era anticamente di legname, poi di macigno, rifatto nel 1490 da Matteo Civitali; ma nel 1580 essendo in parte rovinato, furono riedificati i due archi nel 1582 da Vincenzio Civitali nipote del primo artista.

Nel secolo però che corre (anno 1832) un nuovo ponte vi è stato edificato di pietra serena levata delle vicine cave. È del primo più largo e più pianeggiante, disegnato e diretto dall'architetto lucchese Giovanni Lazzarini.

Il secondo ponte, che prese nome dall' opposta collina di S. Quirico, è il più prossimo di tutti a Lucca. Esso trovasi fuori della Porta al Borgo circa 1250 braccia lontano dalla città. Era egualmente del primo tutto di legname, talche molte volte nelle guerre della repubblica lucchese. per impedire ai nemici il passaggio del flume, veniva appositamente disfatto; ma nel 1363, scrive il Donati, furono fatti i piloni di pietra, servendosi, a detta di quell'autore, dei materiali della distrutta cittadella dell' Augusta; lo che, se fosse vero, converrebbe ammettere che l'Augusta venisse demolita innanzi il 1369, siccome ne informa la storia. Peraltro neppur questo ponte resiste all'urto violento delle acque, sicchè in una straordinaria escresceuza del fiume furono rovesciati i piloni, e il ponte cadde in un'istante.

Allora fu che si tornò a fabbricarlo intieramente di leguame. Variate però le circostauze politiche dopo l'estinzione delle repubbliche a Lucca limitrofe, il ponte minacciando di rovinare su ordinato a Bramante Soldini, che tutto di pietra lo risacesse, siccome avvisava un'iscrizione. Ma in vista del rialzamento dell'alveo del siume, essendo rimasta angusta la luce degli archi, su atterrato nel 1813, e quindi riediscato più ampio tra il 1866

e 1818'; al quale auno appella la lapída in lettere d'oro posta in mezzo al poste medesimo davanti a un' edicola aveste una statuina di S. Frediano.

Il terzo ponte è quello detto di S. Pietro, distante più di due miglia dalla porta della città. La sua origine per altro non dovrebh' essere più antica del secolo IX o X, quando signoreggiavano in Luca i marchesi di Toscana. E forse devesi a uno di questi toparchi la sua fondazione, essendochè fu chiamato il ponte del Marchese, seppure uon ebbe tale indicazione per la ragione delle possessioni che i marchesi Adalberti e i Bonifazii tenevano fra la Porta S. Pietro e il Serchio. — Comusque fosse la bisogna, innanzi la fondazione del ponte S. Pietro, costà presso doveva esservi per il passaggio del Serchio una Nave, il cui vocabolo è rimasto alla contigua contrada di S. Matteo alla Nave - Ved. NAVE (S. MATTEO ALLA).

Dall'anno 1372 al 1375 il poate S. Pietro fu rifatto, e nell'anno 1535 aucvamente ricostruito, ma sempre di leguame, fino a che nel principio del secolo XVIII si riedificò tutto di pietra.

In quanto si ponti delli Ozzeri marcano i documenti per far parola di quelli che dovevano cavalcare l'amtichissimo ramo dell'Auxer che scendeva dal Serchio, a lev. della città, deviato dalle sue mara per opera, come si disse, di S. Frediano.

I ponti pertanto che attraversano attualmente il canale dell'Ozzeri, a partire dalle pendici settentrionali del monte S. Giuliano sino al perno variabile, dove le acque dell' Ozzeri bilanciano con quelle che fluiscono per il Regio nel Lago di Bientina, souo i seguenti, 1.º il ponte Strada dirimpetto alla chiesa di Guamo; 2.º il ponte de' Frati, il quale è posto sotto la conflenza dell'Ozzeretto, dove termina lo stradello lungo il canale della Formica. Poco distante di la trovasi il terzo ponte più famoso di tutti, sulla strada maestra di S. Maria del Giudice, o del Monte S. Giuliano. Questo ponte, che porta il nome di Ponte-tetto, era diseso da due torri, e costà l'Ozzeri doveva avere un alveo assi più largo del fosso attuale, tostochè alcuni archi dell'antico ponte trovansi sollerrati dagli argini più angusti. Infatti l'annalista Tolomeo, parlando della sorpren di una mano di soldati comandati dal re

Corradino, il quale si mosse da Pisa per la via del Monte S. Giuliano contro Lucca; ma dovè retrocedere per aver trovato il passo di Ponte-tetto diseso dai Lucchesi, soggiungendo: che ivi est Auxeris aqua profunda et lata, neque vadabilis. - Il 4.º e il 5.º ponte sull' Ozzeri diconsi di Salissimo e di Gattajola dalla contrada compresa in quest'ultima parrocchia. Il 6,º cavalca il canale fra le chiese di Fagnano e di Meati; finalmente il 7.º ponte è sulla strada postale fra Ripafratta e Lucca presso la pieve di Montuolo, già del Flesso; la quale chiesa innanzi il mille era situata sulla ripa sinistra, e non già, come lo è adesso, sulla destra dell'Osseri. - Ved. MONTUOLO.

Strade maestre mantenute a carico dello stato nel Ducato di Lucca.

- r. Le 4 strade postali che escono dalle 4 porte della città di Lucca sono, la strada *Pisana*, la strada *Pesciatina* o Fiorenfina, la strada de' *Bagni* e la strada *Massese* o di Genova.
- 2. La strada detta delle Tagliate; per la porzione che gira al largo degli spalti di lev. sett. e maestro. Essa staccasi dalla strada postale Pesciatina, passando dalla chiesa di S. Marco, dal luogo denominato ai Giannotti e dal Campo santo per riunirsi alla postale Pisana. Il restante della strada medesima dal lato di pon. e di ostro è a carico della Com. di Lucca.
- 3. La strada traversa di Marlia, che dalla postale Pesciatina conduce alla R. villa e parco di Marlia.
- 4. Altra strada traversa per *Marlia*, che staccasi da quella postale de' *Bagni* e con-luce lungo il torrente *Fraga* alla stessa R. villa.
- 5. Strada dell'Altopascio, ossia l'antia strada Francesca, che staccasi dalla potale Pesciatina fuori di Porta nuova, e per S. Paolo, Paganico e Turchetto entra nel Granducato al porto dell'Altopascio.
- 6. Strada del Tiglio che si parte dalla Francesca, al di là della pieve di S. Paoo, e varcando il Rogio sul Ponte Maggiore passa per la Badia a Sesto, sotto Catel-vecchio di Compito, e al Tiglio sul rago di Bientina, dove sottentra il terriorio granducale.
  - 7. Strada del Monte S. Giuliano. È

l'antica via maestra che esce dalla Porta. S. Pietro, per dirigersi a Vaccoli, quindi passa l'Ozzeri sul Ponte-tetto, e di la per-Massa-pisana sale il monte S. Giuliano, sul cui vertice continua il cammino nel territorio granducale dei Bagni di S. Giuliano.

- 8. Strada per Barga e Castelnuovo di Garfagnana. Staccasi dalla postale de' Bagni di Lucca presso alla confluenza della Lima sul ponte di Chifeuti, rasentando la sponda sinistra del Serchio, sino alla confluenza dell'Ania, dove continua nel territorio granducale sino a Barga. La strada poi di Castelnuovo traversa il Serchio sul ponte di Calporno, e di là presso il borgo di Gallicano s'incammina a Castelnuovo dello Stato Estense.
- 9. Strada da Montramito a Viareggio.

   Staccasi a Montramito dalla postale
  Massese per condurre a Viareggio.
- 10. Streda da Montramito alla R. villa di Stiava. È un breve tratto di due migl. a grec, di Montramito.
- 11. Strada R. Modanese aperta da Maria Luisa di Borboue nella terza decade del secolo attuale. - Staccasi dalla strada di Barga fra la Lima e la Fegana, e rimonta lungo la ripa sinistra di quest' ultimo torrente sul fianco occidentale delmonte Fegatese; di là trapassando diversi ponti sale per tortuosi giri sino al varco occidentale del Rondinajo, che è il monte più elevato di tutto l'Appennino toscano. Costassù alla foce al Giogo, sottentra il territorio modanese, nel quale la strada scende lungo le prime sonti del fiume Scoltenna per dirigersi a Pieve a Pelago, dove: si riunisce alla postale che viene da Bosco-lungo dell' Abetone nel Granducato.
- r2. Finalmente la strada per Camajore lungo la Freddana, per la fiumana di Nocchi, va ad ampliarsi per la parte di Val-di-Serchio a carico della Com. di Lucca, e per la parte della vallecola di Camajore sarà tenuta dallo Stato.

Una nuova strada, che chiamerò provinciale, perchè ampia rotabile e utilissima a più d'una comunità, è quella che sta attualmente per compirsi fra Lucca e Massaciuccoli. La medesima si stacca dalla postale Massese passato il ponte S. Pietro, di la dirigesi sotto il colle di Nozzano, passa per Balbano, e sale i poggi che corrono fra il monte di Quiesa e Castiglioneello, i quali poggi servono di anello di comunicazione fra l'Alpe Apunus ed il Monte-Pisano. Di là la stessa strada scende fra le masse di calcarea semigranosa sino all'orto del lago di Massaciuccoli, dove per via di fosse trasportansi le merci venute di oltremare a Viareggio.

Fin qui del territorio comunitativo, ora della città. - Ogni qual volta si potessero avere dati sicuri, che il lastrico in quest' anno ed auche nei tempi addie. tro scoperto a quattro e perfino a braccia sei e mezzo sotto le strade attuali della città di Lucca, ogni qualvolta dico quel lastrico fosse appartenuto ad antiche vie, noi avremmo un dato positivo per conchiudere, che il piano più vetusto di Lucca e della circostante pianura era almeno ciaque in sei braccia inferiore all'attuale. Alla qual conclusione mi sembra che in parte si prestino le vestigia dell'anfitentro l'acchese : av vegranché lo soccolo dei suoi archi esteriori trovasi basato qualche braccio sotto la strada che fiancheggia queli'edifizio eretto nei primi secoli dell' impero romano.

Primo cerchio delle mura di Lucca.— Tre sono i successivi cerchi delle mura di questa città. - A qual epoca risalga il primo, ignorasi assolutamente; poichė, sebbene qualcuno abbia sospettato essere stata quell'opera eseguita durante l'impero di Probo, e qualcun altro ne abbia fatto autore il re Desiderio, vi sono peraltro migliori ragioni per credere il primo cerchio assai più antico, sia perchè Frontino diede a conoscere Lucca munita di mura sino dai tempi della repubblica romana, sia perchè non poche vestigia di quel cerchio di costruzione nil'etrusca incontraronsi nei secoli ultimi scorsi, ed anche alla nostra eth. Infatti delle antiche mura sussistono visibili tracce sul canto del palasso arcivescovile nella parte volta a scir. che guarda il bastione di S. Colombano, e sul muro cui si appoggia l'orutorio di S. Maria della Rosa. La quale venerata immagine fù dipinta sulla vecchia muraglia dalla parte esterna della città, nel luogo istesso dove fu costruita nel 1309 quella graziosa chiesina che tuttora vi resta.

Sono visibili coetà grandi massi di pietra calcarea di forma parallelepippeda, scavati dal Monte S. Giuliano. Dei quali mas-

la parete dello stesso oratorio, della grossezza di quattro e più braccia. Attualmente, sopra la muraglia medesima posa la facciata posteriore del palazzo arcivesco-

Di altre consimili pietre, cavate in altri luoghi dai fondamenti delle stesse mura, fece testimonianza quasi due secoli indietro il canonico Liberth Moriconi neila sua opera MS. delle Antichità di Lucca.

Dall'oratorio suddetto, dirigendosi in linea retta a settentrione lungo la strada della Rosa, il muro del primo cerchio doveva attraversare la piazza di S. Maria del Presepe, ossia di S. Maria Maggiore, detta Forisportum, per essere stata izbbricata fuori di città insieme colla distrutta chiesa contigua di S. Gervasio. Da quest'ultima prese il nome la porta di S. Gervasio, già romana, per dove esciva la via *Francesca*, o *Romèa*. Stanno in appoggio di ciò molti istrumenti dell'Arch. Arciv. Zucch. dal secolo VIII al XII, i quali rammentano la chiesa di S. Maria e S. Gervasio posta juzta murum civitatis Lucae. - B meglio ancora ce lo manifesta altra pergamena dell'anno 1063 dello spedale della Misericordia, in cui si legge: Ecclesiae S. Mariae, quae dicitur Majoris, aedificata extra civitatem Lacensem, prope muros ipsius eivitatis, et prope portam, quae dicitur S. Gervasii.

Continuando l'andamento del primo giro, questo dirigevasi lungo la strada oggi detta dell'Angelo Custode fino dietro la chiesa di S. Simone, che dal lato della tribuna appoggiavasi al muro della città Cio vien provato, fra i molti, da un istramento del 22 aprile 839, col quale il proprietario rinunziò al vescovo di Lucca Boclesia mea S. Simeonis sita infra hanc eivitatem recta muro istius civitatis, etc. (Mem. Lucok. T. V. P. II.)

A questo punto pare che terminasse la linea orientale, sicchè voltando faccia da lev. a grecale, le vecchie mura della città per una traversa diretta a maestro passavano dal canto oggi detto dell'Impress sulla via del Fil-lungo, là quale escir doveva dalla Porta settentrionale che prese il nome dal borgo di S. Frediano. Costà il muro piegando alquanto in fuori passava per mezzo alle case Boccella e giungeva a tergo della distrutta chiesa di S. si recentemente se n'estrassero alcuni dal- Giovanni in Muro, presso alla quale nel

li S. Agostino.

In cotesta traversa veniva incluso denro la città il teatro romano, i di cui uderi s' incoutrane tuttora fra la chiesa li S. Agostino e il convento di S. Maria lortelandini; mentre l'anfiteatro cou le hiese di S. Pietro Somaldi, di S. Pietro ligoli, di S. Andrea, di S. Micheletto, di ¿ Frediano, di S. Leonardo e molte altre estavano nei borghi fuori del primo cerhio della città.

A S. Giovanni in Muro, così dette per sser contiguo alle mura settentrionali, jueste voltavano direzione da maestro a lireccio, passando rasenti alla chiesa di S. l'ommaso, situata, come dice un documeno del 924, infra kanc civitatem et reta muro istius civitatis. - Progredendo li là le mura lasciavano dentro la chiesa e nonastero di S. Giorgio, siecome ne ayrisano diverse membrane dell'Arch. Ariv. di Lucca dei secoli intorno al mille.

La linea di fronte a libeccio percorrera da S. Giorgio fino alla così detta Citadella; in mezzo al quale tragitto, nel anto corrispondente a un dipresso alla noderna piazza dei Malcontenti, doveva rovarsi la perta occidentale, alquanto nu indentro di quella del secondo e del erzo cerchio, cui fù dato il nome di S. Donato da un'antica chiesa che restava uori della eitlà insieme con quelle di S. ziustina (già S. Salvatore in Brisciano) li S. Benedetto, ora del Crocifisso dei Bianchi, ed altre.

Fiualmente dal luogo della Cittadella e mura dirigendosi verso levante e greale arrivavano al palazzo vescovile dopo ver rasentato l'orto, ossia il Brolio della anonica di S. Martino; dalla qual linea estavano eselusi dalla città il monastero li S. Maria del Corso, fondato nel 722, e e chiese ora distrutte di S. Pietro ad Vinula, de' SS. Filippo e Giacomo, di S. Coombano, di S. Silvestro e della esistente i S. Bartolommeo in Siliee.

In mezzo a quest'ultimo lato trovavasi a porta S. Pietro, presso cui sino dall' nno 720 fu eretta la chiesa di S. Silvetro e l'annesso ospedale per alloggiarvi e utrirvi i pellegrini. — ( Memor. Luech. :. V. P. II.)

A poca distanza dalla porta S. Pietro sisteva una porticciuola, che nel secolo

V. II.

ecolo XIV fu eretto il Mon. con la chiesa XI dicevasi la postierla di Leone Giudice, ossia che costà fossero le case di quel ricco magnate lucchese, o perchè da tale postierla esciva la strada maestra che guida in linea retta a S. Maria di Leone Giudice, e di là per il Monte S. Giuliano a Pisa. Forse era la porticciuola stessa che innanzi l'epoca di Leone appellavasi Posterula Maggiore, della quale è fatta menzione in un documento degli ir genn. dell'anno 951. (Memor. cit. T. IV. P. II).

A confermare l'andamento del testè designato perimetro del primo cerchio di Lucca giovano varie scritture anteriori all'epoca del secondo giro della stessa città, molte delle quali furono già, o stauno per pubblicarsi, mercè l'operosità degli accademici lucchesi, nelle Memorie per servire alla storia della loro patria.

Inoltre le dà in qualche mode a divedere un rituale della cattedrale di Lucca scritto nel 1230, in cui trovasi registrato il giro che nel secolo XII facevano le processioni di quel capitolo nei tre giorni delle rogazioni, passando fuori o d'appresso al primo e secondo cerebie della città, nello stesso modo che un egual uso conservano sempre altre città della Toscana, segnatamente Firenze e Pistoja.

Dal citato scrittore Moriconi, e più moderunmente dal Diario Sacro delle chiese di Lucca, ristampato nel 1836, si rammenta il giro che allora faceva quell'itinerario sacro, il quale giova al mio scopo, perchè qui ne dia un breve sunto.

» Il primo giorno delle rogazioni la precessione esciva dalla porta orientale della città per recarsi alla chiesa di S. Maria Maggiore (cioè di Forisportam), di là a S. Pietro Somaldi, poi a S. Frediano, quindi a S. Giustina e a S. Donato e finalmente a S. Ponziano, dopo di che rientrava in città e nella chiesa di S. Reparata finiva con la messa cautata ».

» Il secondo giorno il clero partiva dalla cattedrale per recarsi a S. Dalmazio, poscia esciva dalla città per porta S. Pietro e andava a S. Silvestro e a S. Colombano, e di là alla chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, dipoi a S. Bartolommeo in Silice, dove faceva stazione e predica; finalmente visitava la chiesa di S. Michele di Borghicciuolo (ora S. Micheletto) e rientrava in città per la porta S. Gervasio ».

» Il terzo giorno la processione parten-

do dalla cattedrale esciva dalla città per la porta S. Pietro, dove visitava la chiesa di S. Pietro Maggiore e quella di S. Maria (del Corso), indi l'altra di S. Romano e di S. Benedetto; dipoi rientrava in città (della porta S. Donato) per visitare la chiesa di S. Giorgio, poscia quelle di S. Alessandro Maggiore e di S. Michele in Foro, dalla quale recavasi alla Corte del Re (S. Maria in Palazzo) dove faceva stazione e predica, finalmente, data la benedizione, ritornava alla cattedrale ».

LUCC

Secondo cerchio di Lucca — Col secondo cerchio delle mura restarono rinchiuse nella città diversi subborghi, varie strade e case che avvicinavano il primo giro, massimamente dalla parte di oriente e di grecale. La popolazione di cotesti subborghi dopo il secolo XII costituiva nel regime della repubblica una sezione della città, designata col titolo di Quarriere dei Borghi, e conseguentemente diversa dall'altra denominata dalla Porta S. Frediamo, ossia del Borgo. — Fed. qui a pag. 845 e segg.

È opinione che il secondo cerchio di Lucca venisse decretato dal governo nell'anno 1200, e che restasse terminato nel 1260, comecchè vi siano documenti di data anteriore confacenti a dimostrare, che fino dal 1905 si era presa qualche misura per mettere in più largo cerchio la città, siccome fra gli altri lo dà a conoscere un istrumento dell'Arch. de' canonici di S. Martino dell'anno 1905, nel quale si parla di un orto presso S. Colombano e S. Alessandro (detto poi S. Alessandretto), il quale orto confinava con una via, quae est juxta murum veteris civitatis.

Comunque sia, l'annalista Tolomeo ne avvisò, che all'anno 1184 Alcherio di Pagano, allora console di Lucca, fece escavare i fossi attorno alla città, dicendo, che sotto di lui costruironsi le carbonaje.

Già poco sopra, a pag. 845, fu accenuato un diploma dell'anno 1209 da Ottone IV concesso ai Lucchesi, nel quale ai rammenta, non solo il muro vecchio, ma ancora il nuovo della città di Lucca.

Dovendo pertanto rintracciare il giro del secondo cerchio, sembra che esso dal lato di scirocco, a incominciare dal luogo ora detto la Scesa di piaggia, s' indirizzasse lungo la strada, che vien percorsa dal fosso, dirigendosi contr'aequa da ostro

a settentrione quasi in linea retta fino al luogo delto la Fratta: costà dove nel secolo trapassato fu innalzata in mezzo al una crociata di strade la colonna della Medonna dello Stellario. Questa porzione di mura non può realmente contare un'eti più antica del secolo XIII; e lo prova fra i molti un contratto del 1197 dell'archivio di S. Maria Forisportam, ora mella hiblioteca di S. Frediano in cui si legge: Actum extra muros civitatis, videlicet in ecclesia S. Mariae Forisportam, sicchè alla fine del secolo XII la chiesa di S. Maria Maggiore, oggi detta S. Maria Bianca, era sempre fuori di città. - Esiste tuttora la grandiosa porta di S. Gervasio, attualmente appellata il portone dei Servi, oppure il portone dell' Annunziata da una chiesa contigua di tal titolo; la qual porta, oltre l'incassatura fatta per la Sanacinesca, trovesi in mezzo a due torrioni circolari, tutti da capo a fondo lavorati con mirabile arte di pietra squadrata, nella guisa appunto che essi con la porta medesima furono descritti da Ciriaco Ancontinano, quando nell'anno 1442 passò da Lucca. Ecco le sue parole: Vidimus praeterea in praefata egregia civitate Lucana moenia ex vivo lapide circam noviter recensita conspicua arte elaborata, sed aliqua ex parte vetustatum vestigia novnulla videntur, et inter potiora portan duabus rotundis turribus insignem vieis ex lapidibus mirifice instructam; et hire inde ab utraque summitatis listarum parte leonem marmoreum habentem; quam vero portam Romanam antiqui vocarunt indigenne, nunc vero S. Gervasii nomine incertum vulgus appellat; etc. (Cyrisci Ancon. Commentar. Nova Fragmenta.)

Proseguendo il giro del secondo cerchio, coteste mura da sett, a maestro dirigevansi verso il borgo S. Leonardo, il quale insieme con la sua chiesa, allora in Capite Burgi, restiva escluso dalla città, mentre venivano dal cerchio medesimo rinchiuse le chiese di S. Maria Forisportam, di S. Pietro Somaldi, di S. Pier Gigoli, di S. Bartolommeo in Silice, di S. Micheletto, e di S. Andrea, detta allora iu Pelleria, perchè in quella contrada vi erano le conce delle pelli, e vi passava quel fosso che in temp più antichi attraversò la città per i luoghi di sopra indicati.—Esisteva probabilmente da questo lato la postierla

te si disse di Pagano, forse dal padre del tratto dell'archivio di S. Frediano del insole che nel 1184 edificò le carbonaje, i cui si è fatta testè menzione. - Il Moconi in appoggio di essa postierla ci-, senza data, un istrumento dell'archiio dei canonici di S. Martino, segnato VN. 102) con la seguente indicazione: romus juxta posterulam, quae dicitur 'agani, in contrata S. Petri Cigoli: teet unum latus in muro civitatis, etc.

Continuando l'andamento del secondo iro della città, sembra che al principio el borgo di S. Leonardo il muro doves-: piegare da maestro a pon., e voltasse iccia a settentrione. In questa linea fu perta la nuova porta di S. Frediano, che edesi tuttora nel così detto Portone dei lorghi, disesa, come l'altra di S. Gervasio, a due torrioni. Se non che questa di S. rediano ha doppio ingresso, i cui archi uttora sussistono della forma rotonda e ostruiti di pietra concia. Se non che i orrioni del Portone dei Borghi sono stati aozzati e in gran parte nascosti fra le aliacenti abitazioni. Nella facciata esterioe di questa, come dell'altra porta S. Gerasio, trovasi murato l'emblema della Ledenzione, in forma di croce quadra di narmo bianco in campo di pietra mera.

Dal Portone dei Borghi le mura proeguivano verso pon.-lib. fra il bastione ittuale di S. Frediano e la chiesa di S. Igostino. E qui giova avvertire, che nel nuro del terzo cerchio, posto fra la porta li Borgo e il bastione di S. Frediano, ivvi una porta murata costruita nou già li mattoni, nè a sdrajo come sono i muri lel terzo cerchio, ma di pietra squadrata imile alle muraglia del secondo cerchio, zioè a quelle mura conspicua arte elaborata, che Ciriaco Aucouitano all'anno 1442 disse, noviter recensita. Sarebbe mai questo un tratto del muro del secondo cerchio conservato per cortina nella riedificazione del terzo giro della città? Niuno iltronde, ch'io sappia, parlò della porta ivi murata, seppure non fu questa una postierla. Certo è che all'estremità del borgo S. Frediano presso le mura del secondo cerchio passava il Serchio, dove fu un ponte e uno spedale per i pellegrini, chiamato di S. Giovanni in Capo di Borgo, per essere appartenuto alla distrutta chiesa di S. Giovanni in Muro, manuale di quella di S. Frediano. Infatti un con-

dì 8 dicembre 1260, seguato (B. 65. Arca 2.) tratta di un livello perpetuo fatto da un canonico rettore della chiesa e spedale di S. Giovanui de Capite Pontis, col consenso del priore e capitolo di S. Frediano, a favore di un tal Luparello abitante in detta contrada di Capo di Borgo fuori della porta, per cui il rettore concede al fittuario per l'aunuo canone di soldi 22 lucchesi un orto posto presso i nuovi muri di Lucca, vicino al ponte della porta di Borgo S. Frediano.

A S. Giovanni in Muro il secondo recinto della città dubito che andasse parallelo ai bastioni attuali fino presso alla porta S. Donato, nel qual tragitto includeva in città la chiesa col monastero di S. Giustina, e quella di S. Benedetto, ora detto il Crocifisso de' Bianchi.

Costà le mura dirigendosi a scir. passavano fra la porta attuale di S. Donato e quella del primo cerebio, la quale si doveva trovare in capo alla via di S. Paolino. - A sinistra della porta medesima il muro, rasentando d'appresso la chiesa di S. Luca e lo spedale della Misericordia. lasciava fuori di città il prato del Marchese, ossia del Corso, per arrivare alla così detta Ciitadella, dove voltando faccia a ostro dirigevasi verso levante sino al bastione di S. Colombano, dietro il palazzo vescovile. - In questo lungo tragitto, di fronte a lib. e astro esistevano oltre le porte di S. Donato e di S. Pietro alcune postierle, per le quali, a forma delli statuti autichi di Lucca (Lib. ultimo. cap. 55.) non era permesso il passaggio ai carri. Da questo lato il secondo cerchio rinchiuse in città le chiese di S. Romano, di S. Maria del Corso, di S. Alessandro, ossia di S. Alessandretto insieme con l'annesso ospizio, ed altre antiche chiese state fino allora suburbane.

Terzo cerchio delle mura di Lucca. -Il terzo e l'attuale più grandioso giro delle mura di Lucca fu decretato nell'anno 1504, dalla repubblica, che vi fece lavorare dalla parte di levante e di mezzodì sino al 1544. Per altro fattisi accorti, che quel modo di costruire i bastioni circolari e le mura forse con poca scarpa, non era il più confacente a ridurre Lucca, come si voleva, una piazza forte, gli Anziani affidarono l'esecuzione ad altri ingegnori, fra i quali meritossi maggior lode Vincenzio Civitali.

Questa grandiosa opera non restò compita intieramente prima dell'anno 1645, mediante la spesa di scudi 955,162, pari a 5,510,550 franchi, seuza contare il valore di 120 grossi cannoni di bronzo che guarnivano gli 11 bastioni dai queli è difesa la città. - Le mura dalla parte che guardano la città sono fornite di larghi terrapieni, lungo i quali campeggia una spaziosa strada carrozzabile. È questa via fiancheggiata dal lato della campagna da un comodo marciapiede, mentre dalla parte esterna le mura sono difese da opere avanzate contornate da fossi e da terrapieni. A questi fa corona da ogni lato una libera e sperta pianura sino alla distanza di circa 750 braccia, chiamata la Tagliata, per la ragione che in quello spazio è vietato piantare alberi di sorta alcuna. Da questo punto bella e variata offresi la prospettiva della coltivatissima campagna intorno a Lucca, contornata da colline, da poggi e da monti sparsi di ville signorili, di paesetti, di chiese, di torri e di borgate. Il passeggio sopra le mura non è tampoco interrotto dalle porte della città, poichè l'ampia strada vi passa sopra pianeggiante lungo tutto il giro della città che misura 2100 br. lucchesi, pari a metri 4192,55.

La superficie del suolo occupata dal fabbricato di Lucca, compreso il giro esterno delle mura e delle fortificazioni degli spatti, corrisponde a coltre lucchesi quadre 481,3, equivalenti a quadrati fiorentini 566,6, ossiano a undici sedicesimi di miglia toscane quadrate.

In questo terzo cerchio di Lucca esistevano tre sole porte, (Porta al Borgo, Porta S. Donato e Porta S. Pietro) innanzi che dirimpetto a una magnifica, veramente strada regia, fosse aperta la Porta Nuova, o di S. Croce, già detta Elisa, perchè questa principessa la ordinò nel 1806.

Da cotesta Porta miova, volta a levante, esce l'ampia strada postale Pesciatina fiancheggiata da doppio marciapiede e difesa da quadrupla linea di alberi.—Dalla Porta al Borgo, detta anche S. Maria, esce la strada nuova dei Bagni e di Barga; dalla Porta S. Donato, escono le strade postali di Pisa e di Genova; e dalla Porta S. Pietro parte la strada vecchia del Monte di S. Giuliano.

EGINES & STANGARDYS POSSEACE MELLA CITTA' DE LOCCA.

Chiese più grandiose e più celebri della città. — Quantunque sussistimo molti documenti scritti innenzi al mille, nei quali si rammentano fra le molte chiese alcune delle più insigni tuttora esistenti in Lucca, se debbasi eccettuare la cattedrale di S. Martino, e dirò anche la chiesa di S. Frediano, non sembra che le altre fossero di quella dimensione e struttura architettonica che dopo il secolo X hanno acquistato; tunto più che poche di esse prima di quel tempo furono da più di ua prete, o da più d'una persona ecclesiastica dirette e governate.

che la chiesa, ora insigne collegiata di S. Michele in Piazza, nel secolo IX fosse poco più di un oratorio, lo danno a divedere le carte state recentemente pubblicate nelle Memor. Lucch. T. IV. e T. V. P. II. e III; alle quali aggiungere si può quel poco che fu accennato qui sopra alla pag. 8a5. — Fu benst dopo il mille che si riunirono nella chiesa di S. Michele in Piazza alcuni preti per vivere canonicamente, finchè poi vi passarono i monaci Benedettini; per opera dei quali nell'anno 1142 quel tempio si restauro, e forse allora fu nella grandezza e forma attuale riedificato.

Realmente la facciata trovasi eseguita per la massima parte nell'anno 1188, per opera dell'architetto Guidetto, autore di quella della cattedrale. Il second'ordine però delle colonnette dal lato sinistro della facciata è un'agginnta fatta nel 1377. Il campanile, e gli ornati dalla parte volta a levante, al pari che l'esterna tribuna dal lato di settentrione, contano l'epoca della signoria, di Paolo Guinigi, per ordine del quale furono fatti. — (Ved. Diano Sacco delle chiese di Lucca, di Mons. Mansi, accressiuto dal Barsocchini. — Guina di Lucca del Mazzarosa).

Della chiesa di S. Maria Forisportam si hanno notizie fino dall'anno 788 nelle carte dell'Arch. Arc. ed anche da altri archivii; due delle quali, del 7 marzo 844 e del 31 dicembre 854, sono state pubblicate nel supplemento al T. IV delle più volte citate Memorie lucchesi. Perocchè da quei documenti chiaro apparisce, che le chiese riunite di S. Maria e S. Gervasio, quas situe sunt prope murum istilus civitatis lucense: o come dice l'altro istrumento, foras civitate ista lucense prope portam S. Gervasii, quelle chiese cioè che rispondono a S. Maria Forisportam, non erano altro che meri oratorii dal vescovo concessi in benefizio a un ecclesiastico, cui era ingiunto l'obbligo d'uffiziarli, di tenervi il lume giorno e notte, e di pagare ogn' anno 90 denari alla mensa vescovile, più qualch' altro tributo ivi specificato. Anche nell'anno 900 la chiesa medesima di S. Maria e SS. Gervasio e Proissio, situata foras civitate ista Lucense, su concessa in benefizio da Pietro vescovo di Lucca per l'annuo censo di 20 denari d'argento (loc. cit.). Appella alla stessa chiesa di Forisportam un calendario della cattedrale di S. Martino, scritto innanzi la prima metà del secolo XIII, nel quale si racconta, ch'essa sul declinare del sec. VIII era già rovinuta, mentre, trattandosi ivi del vescovo Jacopo che presedè alla chiesa lucchese sul principiare del secolo IX, si dice, che egli ricostrul questa chiesa di Forisportam tutta di materiale, la quale innanzi era una chiesupola: quae nuper diruta fuerat, ei cum columnis ligneis (episcopus Jacopus) ipsum altare fecit, nec officium, nec luminaria, nisi tantum in die dominicae aestivo tempore missa celebrabatur. Modo numero . . . . sacerdotes ibidem diurno et nocturno officium plenum peragunt siout in ecclesia S. Martini, etc.

Infatti in un libro di coutratti dell' Arch, capitolare di S. Martino esiste un istrumento del 1230, in cui si rammenta il prete Orlando Maestro di scuola e Canonico di S. Maria Forisportam. (MEMOR.

LUCCH. T. IX, pag. 21).

Del luogo dove fu la distrutta chiesa di S. Gervasio ne dà notizia un istrumento del 22 giugno 1034, col quale Giovanni II vescovo di Lucca alli vellò fundamentum illud, ubi jam fuit ecclesia SS. Gervasii et Protasii, quod est posito et fundato foris hanc urbem Lucae prope ecclesiam S. Mariae et prope Portam, quae dicitur S. Gervasii. - (Bertini, Memor. Lucch. T. IV, P. II.)

Cattedrale di S. Martino. - Troppe memorie confermano a cotesta chiesa matrice l'onorificenza fra le più antiche catattuale sia stato riedificato in dimensioni assai più grandiose dal vescovo Anselmo di Badagio, mentre egli sedeva contemporaneamente nella cattedra di S. Pietro sotto nome di Alessandro II; e fu lo stesso Pont. che, ai 6 ottobre del 1070, la cattedrale medesima solennemente consacrò. In quella occasione fu collocato il simulacro del Volto Santo nella cappella, in cui attualmente si trova. Questa elegante cappella in forma di tempietto ottagono venne rifatta nel 1484 col disegno e direzione del Fidia lucchese, voglio dire di Matteo Civitali, ch' è pure l'autore della bellissima statua di S. Sebastiano nella nicchia esterna dietro l'altare del Volto Santo. — La facciata esteriore del duome fu eseguita nel 1904 dall'architetto Guidetto, da quello stesso che nel 1188 diresse l'architettura della facciata di S. Michele in piazza. — Gli ornamenti dell' atrio sopra la porta minore, a sinistra entrando nel duomo di S. Martino, sono del celebre Niccola Pisano.

Questo grandioso tempio, della prima maniera così detta gotica, è a tre navate divise da nove grandi archi per parte; otto de'quali a mezzo-tondo; ma l'ultimo di essi, che arriva alla tribuna, essendo a sesto acuto fece dubitare essere stata un' aggiunta fatta nel principio del secolo XIV. La lunghezza interna della maggior navata è di braccia lucchesi 140,4; la larghezza di br. 44,5; la crociata br. 61,2, e l'altezza della nave di mezzo braccia 45,3. - Nella navata maggiore è praticato un second' ordine di archi in numero doppio di quelli del primo ordine, figurati da altrettanti finestroni in due gallerie che percorrono tutta la chiesa sino alla tribuna. Ciascuno di cotesti archi è suddiviso da due sottili colonnette gotiche che sostengono degli ornati traforati in archivolto di sesto semi-acuto.

L'edifizio al di fuori è tutto incrostato di marmo del vicino Monte pisano, e nell' insieme presenta all'occhio un'armonia e regolarità che per il tempo in cui fu fatto può dirsi portentosa.

La cattedrale lucchese abbonda di belle opere di scultura, di pittura e di orificeria. All'altare del Volto-Santo esistono preziosi lavori di cesello in argento dorato; così in sagrestia, dove si custodisce una tedrali dell'Italia, comecchè il bel tempio croce d'argento dorato del peso di libbre

secolo XIV assai delicato, e ricco di figurine. Nell' altare della stessa sagrestia havvi una bella tavola di Domenico Ghirlandajo, ed in una stanza contigua va visitato il sarcofago d'Ilaria del Carretto, moglie di Paolo Guinigi, per essere un pregiato lavoro d' Jacopo della Quercia.

Dentro alla chiesa poi si ammira sopra tutte le opere di scalpello il monumento sepolerale di Pietro da Noceto, e vicino a questo il ritratto parlante di Domenico Bertini mecenate dell' artefice insigne, Matteo Civitali, cui si debbono eziandio i bassorilievi del pulpito, li due angeletti di marmo al tabernacolo del Sacramento, e le tre statue coi basso-rilievi nell'altare di S. Regolo, mentre le figure scolpite a Cornu Evangelii sull'altere della Libertà sono lavorate da Giovan Bologna.

Rapporto agli oggetti di pittura, trovasi di fronte al sarcofaco di Pietro da Noceto una tavola di Fra Bartolommeo della Porta rappresentante la B. Vergiue, opera delle più pregiate di quell'insigne pittore, fatta nel 1509, e contornata da pilastri di marmo scolpiti ad ornato dallo stesso Civitali. Agli altari delle navate una Visitazione, d'Jacopo Ligozzi; la Presentazione al tempio, di Alessandro Allori; la Cena del Signore, del Tintoretto; la Crocifissione e la Natività, due tele del Passignano, l'Adorazione dei Magi, di Federigo Zuccari, e una bella Resurrezione, del vivente Michele Ridolfi lucchese.

In quanto alla fabbrica della contigua canonica, essa conta la sua prima fondazione sotto il vescovo Giovanni II, il quale nell'anno 1048 prescrisse al clero della sua cattedrale la vita comune secondo le regole canoniche, per cui concedè al capitolo di S. Martino un pezzo di terreno con casa contigua alla cattedrale e all'episcopio; al quale dono fu da Alessandro II, nel 1063, aggiunto un altro pezzo di terra posto presso la stessa cattedrale. (Memor. Lucch, T. IV. P. II.)

Chiesa di S. Frediano. - È dopo la cattedrale una delle più antiche e più vaste chiese di Lucca, giacchè la sua prima riedificazione rimonta all'anno 685, sebbene vi sia da dubitare che non sosse tale come ora la si vede. Ciò nonostante essa è stata segnalata per un'opera dei tempi longobardici, e quasi la sola chiesa che

30, detta la Croce dei Pisani, lavoro del sia rimasta in Italia di quell' epoca la meno alterata nell'interno; qualora si eccettuino le cappelle in fondo alla chiesa. e il preshitero visibilmente rialzato sopra il gradino posto verso la metà della nivata maggiore, e del quale abbianto onsimili esempii in S. Croce, ed in S. N.ria Novella di Firenze ec.

Già da qualche tempo esiste va la chiesa dei SS., Lorenzo, Vincenzio e Steiaus MM. nella quale sul declinare del sesto secolo fu sepolto il corpo del santo vescavo Frediano, quando la stessa chiesa nel 685 fu riedificata da Faulone, credato maggiordomo del re Cuniberto, e da esto lui dotata e assegnata a Babbino abate ed ai suoi monaci, lo che indica esservi stato fino d'allora costà presso un monastero di claustrali. Infatti nell'anno stesso Felice vescovo di Lucca diè facoltà a quei monaci di vivere conventualmente, e di amministrare la loro chiesa, promettendo ai medesimi di non assegnare ad altro luogo pio alcuna parte della pecunia e dei beni che Faulone aveva donati alla stessa chiesa, e di lasciare all'arbitrio di quei chustrali la nomina dell'abate, dopo che for se per mancare il vivente abate Babbino.

Questa famiglia religiosa alla metà del secolo VIII doveva esistere in credito, tostochè Walfredo nella fondazione della badia di S. Pietro a Monte-verdi nell'auno 754, nominò fra gli altri l'abate della chiesa di S. Frediano di Lucea, ubi et ejus corpus quiescit humatum. Bensi nel secolo IX, alcuni testimoni esaminati nell' 838 deposero che la chiesa di S. Frediano molto innanzi quel tempo era stata data in benefizio dal vescovo Giovanni al di lui fratello Jacopo; il quale appena fatto vescovo, nell'anno 801, rinunziò il benefizio della chiesa medesima in favore di un prete e di un diacono, cui diede ancora facoltà di amministrare il di lei patrimonio.

Anche nel secolo X, e segnatamente nell'anno 923, con istrumento del 5 settembre, il vescovo Pietro ordinò il prete Willerudo rettore della chiesa di S. Frediano; ut in tun (egli dice) sit potestate una cum secretario, seu subdito, et casis recta ipsa ecclesia, et prope candem coclesiam cum edificiis suis, seu curte d orto, etc. (Masson. Lucca. Tom. IV. P. II. e T. V. P. II. e III.).

In conclusione, fino all'epoca del 923 si parla di S. Frediano come di una chiesa emplice, senza dichiararla parrocchiale, molto meno battesimale. All'onore per ltro di parrocchia plebana era stata inralzata, quando con atto pubblico del a licembre, nell'anno 1042, il vescovo di Lucca Giovanni II ordinò il chierico Beredetto e lo investì della chiesa battesinale de' SS. Vincenzio, Frediano, Stefano : Lorenzo, la qual chiesa, (dice il testo) st aedificata soris civitatem istam lucenem prope fluvio Serclo. (loc. cit.).

Posto adunque ciò, converrebbe crelere che non prima del secolo XI la chiesa li S. Frediano divenisse pieve, e consequentemente, che l'uso in essa introdoto della benedizione del sonte nel sabao santo della Pentecoste non contasse un' poca molto più antica dell'accennata.

Alla qual funzione della henedizione lel S. fonte appella un privilegio di Paquale II del 24 maggio 1106 in aumento li altra bolla dello stesso pontence, data n Laterano il 28 ottobre del 1105, quanlo egli, ad istanza di Rotone preposto e pievano di S. Frediano, instituì in mezzo i quella famiglia di preli e curati una nuova congregazione regolare di canonici, denominati poi Lateranensi di S. Frediano. Comecchè sia, allora fu che il priore della nuova canonica si diede a riedificare in più ampia forma la sua chiesa, siccome venne registrato in un'antica scritura di quell'archivio, ora smarrita.-l'ale poi era l'impegno del Pont. Pasquae II nel favorire cotesto instituto, che nolte lettere su di ciò furono pubblicate nel T. IV delle Miscellance del Baluzio raccolte dall'erudito vescovo Gio. Domenico Mansi; alcune delle quali leggonsi dirette al vescovo ed ai canonici dalla catte-Irale di Lucca invitandoli a mostrarsi più propensi verso i canonici di S. Frediano.

Infatti mancato di vita il priore Rotone, e poco dopo anche il Pont. Pasquale II, a congregazione agostiniana di S. Freliano, o per scandali eccitati, o per insistente persecuzione, come disse il Pont. Calisto II, restò per poco tempo soppressa, inchè sotto il priore Attone successore li Rotone dallo stesso Pont. Calisto II venue ripristinata. D' allora in poi crebbe in fama quell'ordine di canonici rezolari tanto, che sotto i Papi Innocenzo II del fiorentino Luigi Pampaloni.

ed Bugenio III riescì loro di ottenere dal vescovo di Lucca la chiesa di S. Salvatore in Mustiolo con le chiese ed eremi di S. Antonio e di S. Giuliano, e poscia il convento di S. Pantaleone nel Monte pisano; dal vescovo di Luni la pieve di Carrara; da quello di Siena la chiesa di S. Martino, e dal Pont. Adriano IV il Mon. di S. Maria di Bagno in Romagna.

Non deve perciò far maraviglia, se in tanta prosperità di quei claustrali venne con maggiore lustro restaurata o rifatta la chiesa di S. Salvatore in Mustiolo; di che può far fede un bassorilievo sull'architrave della porta di fianco scolpito da quel Beduino, che lavorò nell'anno 1180 alla chiesa di S. Casciano presso Pisa; e ritengo aucora che da essi fosse rifatto la ch. di S. Frediano, il cui altare, per attestato del Pont. Alessandro III, consacrò Eugenio III alla presenza di Gregorio vescovo di Lucca. (Batuzi, Op. cit.)

Questo tempio è a tre navate, la maggiore delle quali è lunga br. 107 lucchesi; larga nella crociata br. 36,7; e alta br. 35, 8. La nave di mezzo ha 12 archi per parte a intiero sesto, sostenuti da colonne di marmi diversi, e alcune diseguali per l'altezza, con capitelli e basi di antico stile, tutte sproporzionate rispetto alla mole ed all'altezza del muro che sorreggono. - Danno luce alla stessa navata delle finestre a strombo, divise da un co-Ionnino di marmo, alla maniera usata nei primi secoli dopo il mille.

Vi si vede tuttora una gran vasca marmorea che serviva pel battistero d'immersione, nella quale sono scolpite varie storie del testamento vecchio, e sull'orlo superiore il nome di chi la fece, cioè Robertus magister la..., forse uno scultore del secolo XII o XIII. Il moderno battistero è di Nicolao Civitali, nipote dell'

egregio Matteo.

Fra le altre opere di scultura esistono in questa chiesa alcune figurine ad alto rilievo sull'altare del Sacramento, e due statue sopra i sepoleri della stessa cappella, lavori creduti dei meno pregiati di Jacopo della Quercia.

Assai più pregevole bensì è il sarcofago . che l'amicizia ha di corto innalzato in S. Frediano al defunto letterato lucchese Lazzaro Papi, scultura esprimentissima

Non spenderò parole sopra molte altre chiese di antica età e fattura, come quelle di S. Alessandro, di S. Pietro Somaldi, di S. Giovanni, di S. Pier Cigoli, ossia del Carmine, di S. Maria in Corte-Landini, di S. Cristofano ec. Non dirò di quelle più vaste erette in Lucca nel XIV e XV secolo, come a S. Agostino e a S. Francesco; non dell'altra di S. Paolino innalzata nel secolo XVI col disegno di Baccio da Montelupo; nè finalmente parlerò della chiesa di S. Romano rifutta nel secolo XVII, giacchè ognuno che il voglia può trovare assai meglio che io nol potrei materia da soddisfare alle sue indagini nelle Guide di Lucca, che d'ile nobili ed eruditi lucchesi, Tommaso Trenta nel 1820, e Antonio Mazzarosa nel 1829, hanuo pubblicato. Dirò solamente, che fra le tavole pittoriche più segualate, di che sono adorni i tempii di Lucca, non si può ammirare tanto che basta il capo d'opera di Fra Bartolommeo della Porta nella chiesa di S. Romano che dipinse per questa chiesa un altro meno celebre quadro.

Seconde per merito possono dirsi due tavole di Guido Reni in S. Maria Corte-Landini, l'Assunta del lucchese Zacchia il vecchio in S. Agostino; al qual pitiore spettano pure altre due tavole a S. Salvatore in *Mustiolo*, e a S. Pietro Somaldi. In quest'ultima chiesa esiste anche una tavola di Palma il vecchio; due del Guercino sono in S. Maria *Porisportam*, e un'altr'Assunta del nominato Zacchia sta in S. Francesco, per tralasciare di altri quadri di buoni artisti posteriori al secolo XVI.

Palazzo Duoale. — Innanzi di lasciare i monumenti di belle arti incombe di rammentare l'antica residenza del Gonfaloniere e dei Signori della repubblica lucchese, attualmente reggia ducale.

Ebbe principio questo palazzo nel 1578 col disegno e direzione del celebre Bartolommeo Ammaunato, cui appartiene il portico interno e l'esterna facciata, a partire dal lato meridionale sino alla gran porta d'ingresso. Tutto il restante della facciata davanti alla piazza, e quella laterale volta a setteutrione, restò terminato verso l'anno 1729 dall'architetto lucchese Francesco Pini secondo il disegno, sebene alquanto alterato, del primo autore. Quantunque il palazzo nello stato at-

tuale, fornito di due grandi atrii, comparisca grandioso, e sia divenuto uno dei più comodi e dei più confacenti a una reggia, pure esso è un buon terzo minore di quello in origine ideato dall' Ammannato.

La principale sacciata doveva esser voltata a mezzogiorno, ed è quella parte che si trova nell'interno del secondo cortile, cui doveva servire di adornamento un portico simile al primo atrio. Fra questi due è stato aperto un magnifico peristilio di colonne doriche della pietra di Guamo (Selagite) esso dà l'accesso ad una grandiosa scala con gradimi di marmo hianco carrarese di sei braccia, tutti di un pezzo. Tale opera su esseguita, per ordine della duchessa Maria Luisa di Borbone, dall'architetto lucchese Lorenzo Nottolini.

Da questa scala veramente regia si sale agli appartamenti nobili, i quali furono riccamente addobbati di drapperie e mobilie, quasi tutte ordinate e lavorate da fabbricanti e manifattori lucchesi.

Ciò che più importa di esser veduto è la galleria dei quadri per le opere di antori di primo ordine. Citerò fra questi la Madonna de Candelabri, di Baffaello; um tavola della B. Vergine con S. Anna e quattro Santi, ch' era in S. Frediano, dipinta dal Francia; una Vergine col banbino, di Leonardo da Vinci; una piccoli tavola di S. Giovanbattista fanciullo, colorita dal Coreggio; un'altra rappreseatante Cristo in croce con la Vergine e S. Giovanni, di Michel Angelo Buonacroti; la Strage degl'Innocenti, di Niccolò Poassim una S. Cecilia, mezza figura in tela, di Guido Reni, e una S. Appollonia dipinta sul rame, dello stesso Guido; na Noli me tangere, del Barocci; una mena figura della Vergine, del Sassoferrato; un quadro della S. Casa di Loreto, del Domenichino; un Cristo davanti al giudice, di Gherardo delle Notti; tre quadri in tela rappresentanti tre miracoli di Gesà Cristo, dipinti dai tre Caracci ec.

Fra le tele moderne ivi figurano il Camuccini di Roma, il Landi di Piacenza, il Nocchi, il Giovannelli ed il Ridolfi, tre egregii pittori lucchesi del nostro secolo.

Non parlo dell'antico palazzo pabblico di S. Michele in piazza, da dove sino dal secolo XVIII si traslocò in questo ducale la Signoria di Lucca. Dirò una parola sull' altro edifizio o palazzo de'tribunali, pertrato della repubblica lucchese. Tale è l palazzo pretorio, già residenza del poestà ora dei tribunali, situato nella piaza di S. Michele; la cui fabbrica, inconinciata nel secolo XV e terminata al rincipio del XVI, presenta uno stile che embra della scuola dell'Orcagna, tra il otico italico e il gusto moderno. — Essa n gran parte si regge sopra una loggia he ha dirimpetto alla piazza tre arcate sesto intero, mentre un solo arco trorasi dal lato della strada, per la quale si da palazzo ducale.

In quanto all'edifizio della zecca non ne resta più indizio alcuno, essendo già corsi molti secoli dalla distruzione di juello che servì per simile uso al temso de' Longobardi, Essendo che la zecca ucchese, la quale, come già su avvertito illa pagina 823, era la più accreditata ser la bassa Italia, nei secoli intorno al nille esisteva presso la chiesa di S. Giuto, siccome ne avvisa fra le altre una arta dell'Arch. Arc. Lucch. dell'anno :040, ed un istrumento scritto li 15 giuno dell'anno 1068, presso al monastero li S. Ponziano, allora fuori di Lucca. Frattasi in esso dell'affitto di una casa li proprietà della badia di Poggibonsi; a qual casa si dichiara situata dentro a città di Lucca in vicinanza della chiea di S. Giusto prope Monetam, etc .-ARCH. DIPL. FIOR. Carte dello Spedale li Bonifacio).

Assai tardi la fabbrica della zecca luobese fu eretta dove attualmente si troa, cioè, nella via del Fosso fra la porta i. Pietro e quella di S. Donato.

Tra le sabbriche destinate all'uso publico deve rammentarsi la Torre, che ppellasi delle Ore, perohè sopra di essa collocato uno dei più antichi orologi a eso. Fu deliberato questo ineccanismo on provvisione del giugno anno 1391, ne l'u commessa l'esecuzione all'artefie lucchese Labruccio Cerlotti con l'obligo di compire quel lavoro dentro il rese di febbrajo del 1392; a condizione he egli dovesse fabbricare un orologio ella grandezza di quello di Pisa al prezo di fiorini 200 d'oro, e collocarlo al osto sulla torre della casa Diversi, stata al governo a tale oggetto acquistata. -GIAMELLI, Memor. Luoch. T. II.)

Stabilimenti pii e di pubblica carità, Ospedali, Orfanotrofi, e Depositi di Mendicità. - I Lucchesi diedero antiche e cospicue prove di questi due generi d'istituzioni, sopra tutto rapporto alla fondazione di spedali presso le porte della città e lungo le strade maestre del contado. Da grau tempo però quegli ospedali, e simili ospizii sono cessati, destinando il loro patrimonio ad altri usi di pubblica utilità, o riunendoli ad ospedali superstiti.—Tale si è quello della Misericordia dotato dall' arte dei mercanti lucchesi sotto la protezione di S. Luca, cui è dedicata la chiesa. Fu edificato presso i beni dei marchesi Adalberti edella gran contessa Matilde, giacchè il suo locale trovasi accosto al Prato del Marchese, ossia al Circo di porta S. Donato.

Se dobbiamo credere all'iscrizione posta nel muro esterno della strada che va da S. Paolino alla porta prenominata, l'epoca della fondazione di quest'ospedale sarebbe dell'anno 1287; essendochè ce lo dice una lapida ivi murata con l'arme dell' o pedale della Misericordia, simboleggiata in una balla di seta, sotto una M con queste parole: Anno Pomini MCCLXXXVII, i Mercanti d'Arti. - Un' altra lapida più vicina al canto della chiesa di S. Luca, dell' anno 1288, c'indica il nome dello spedalingo, per opera del quale l'ospedale medesimo su eretto: Hoc Hospitale fecit fieri Dominus Bonaccursus Rector Hospitalis Misericordiae. An. MCCLXXXVIII. Sul fianco esteriore del portico della chiesa vedesi scolpita altra iscrizione con l'arme suddetta per avvisare che, nel 1340, sotto il vescovo Fr. Guglielmo fu riedificato, o piuttosto ingrandito l'ospedale della Misericordia dall'Arte dei Mercadanti. La chiesa però è stata rimodernata nel 1735, col farne in gran parte le spese lo spedalingo, o rettore di quel tempo, il nobile lucchese Francesco Balbani.

La nomina dello spedalingo dipendeva probabilmente dai consoli della curia, ossia dell'arte de'mercanti lucchesi per vigilare sull'amministrazione di questo stabilimento. Appena sottentrò in Lucca il reggimento dei principi Baciocchi, quel governo avocò a se il giuspadronato di questo e di ogni altro luogo pio.

La fabbrica è divisa in due separate e spaziose corsie, una per gli uomini e l'altra per le donne; cui formano annesso le sale per la clinica medica e chirurgica. Contiguo all'ospedale degli uomini esiste l'ospizio dei fanciulli esposti, e quello dei maschi orfani.

Sino dall'anno 1809 su ridotto per ricovero delle semmine orsane l'antichissimo monastero di S. Giustina, già di S.
Salvatore in Bresciano, dopo avere servito per il lungo periodo di dieci secoli
alle monache che prosessavano la regola
di S. Benedetto. Attualmente cotesto deposito è popolato da circa 550 ragazze fra
orsane, figlie esposte, oppure dai proprii
genitori abbandonate. In mezzo però a
tante persone vi si trova buon ordine, nettezza e provida educazione.

Spedale de' Passi. All'assistenza dell' umanità più compassionevole, dall'anno 1770 in poi, fu destinato il suburbano soppresso convento dei canonici regolari Lateranensi. — Questo bel claustro è tre miglia a pou. di Lucca, sopra una deliziosa collinetta che porta il nome di Fregionaja; luogo amenissimo per il sito, e per la salubrità dell'aria, dove si ammira la pasienza e carità di chi vi assiste, ma che reclama maggiori ajuti e comodità stante il copioso numero dei dementi (attualmente sopra cento) cui mostrasi angusta la fabbrica a tal uopo destinata.

Deposito di Mendicità. Nel vasto palazzo de' Borghi, il quale fu fondato nel 1413, con disegno gotico-moderno, da Paolo Guinigi che lo destinò pei divertimenti del popolo, tre secoli dopo venne convertito a più proficuo e caritatevole uso, quando la repubblica lucchese nel 1726 vi raccolse gl'invalidi e questuanti della città, per apprendervi le arti e mestieri onde sostentarne la vita, Soppressa quella pia instituzione, che portò il nome di Quarconia, venne convertito il locale in un bagno di galeotti; fino a che nel 1823 il palazzo de' Borghi fu ripristinato all' abitazione e mantenimento dei poveri vagabondi di ambedue i sessi, per occuparli in mestieri confacenti alla loro capacità.

Gli usi, a cui nei diversi tempi questo palazzo fu destinato, sono ricordati da un' iscrizione ivi affidata a un legno, meritevole però di essere scolpita in marmo. Essa fu dettata dal celebre Cesare Lucchesini nelle espressioni seguenti: Paulus Guinisius
A fundamentis ann. CIO CCCC XIII
Principis splendidissima aedes
Ad populi voluptates scenicis ludis cessit.
Religione et veterum Patrum pietate
In Pauperum custodia
Varietate temporum deserta.
Dehinc ad Triremes clausit,
Maria Aloysia Borbonia
Pia clemens benefica ingenti cura
Vagantium egenorum utriusque sexu
Vindicavit
Bx vestigiis magnifice evexit.

An. Dom. sui Sexto

R. S. CID IDCCC XXIII.

Confraternita della Carità. — Fu intituita dal generale governatore austriaco nel 1816, e quindi avvalorata dal duca regnante che ne prese la protezione. Semhra modellata su quella della Missericordia di Firenze, perchè i confratelli accorrono ai casi di disgrazie, si prestano all' assistenza de'malati, non che al trasporto dei defunti.

Monte di Pietà. — Col fine di riparare al disordine delle gravose usure che gli ebrei andavano esercitando in Lucca a pregiudizio dei bisognosi, il governo della repubblica, nell'anno 1489, fondo na Monte di pietà sulla piazza di S. Martino, ove mantiensi costantemente attivo.

Stabilimenti d'istrusione pubblica. --Fra le concessioni nel 1360 dall'Imp. Carlo IV fatte alla repubblica di Lucca vi fa quella di possedere una università; lochè poi nel 1387 venne confermato dal pontesice Urbano VI per tutte le sacoltà, tranne la teologale. - Contuttoció bisogna confessare, che il governo di Lucca non si valse di questi privilegii prima del 1780. Imperocchè, se dalle lauree di dottorati state conferite dal vescovo di Lucca mercè i privilegii imperiali e papali di sopra allegati, se da ciò in certa guisa trasparisce l'esistenza di uno studio lucchese, nondimeno dalla storia letteraria dell'erudito Cesare Lucchesini, pubblicata nei volumi IX e X delle Memorie lucchesi, si rileva che il governo sì limitò a chiamare in Lucca, o a pensionare qualche maestro di umane lettere. di geometria, di calcolo, e poco più. Arroge a ciò, che per le indagini sattè nei libri della repubblica da quel diligente

archivista di Stato (il signor Girolamo Tommasi), ne conseguita, che, sebbene nell'anno 1455 e di nuovo nel 1477 si proponesse dal gonfaloniere al senato, e da questo si approvasse lo stabilimento del suddetto studio nel modo consueto di altre città d'Italia, niuna realmente delle due deliberazioni ebbe il suo effetto. A v vegnachè la Signoria di Lucca nel 1521 adotto provvedimenti affatto contrarii all' esistenza del ridetto studio generale, quando cioè fu deliberato di somministrare mezzi e soccorsi ai giovani bene istruiti nella lingua latina, onde si ponessero in grado di recarsi presso qualche università per acquistare le nozioni scientifiche. In una parola, dai capitoli in varii tempi dal governo lucchese sopra le pubbliche scuole riformati e approvati, chiaramente resulta, che anteriormente al 1780 non insegnavasi in Lucca a spese pubbliche altro che grammatica, rettorica, principii d'aritmetica, e talvolta musica, geometria, logica, elementi di filosofia, e le istituzioni civili.

A dimostrare però che anche in tempi di barbarie il clero lucchese veniva istruito in teologia, citerò non solamente l'opera di quel Pietro da Lucca distinto oratore sacro che in una sua opera stampata in Bologna nel 1506 si qualifica canonico regolare di S. Frediano indegno professore di sacra Teologia, ma dirò, che fino dal principio del secolo XIII nella canonica del Duomo di Lucca tenevansi scuole per il clero. Avvegnachè nell' archivio di quel capitolo havvi una carta del 1226, in cui si rammenta il prete Orlando magistro scolarum S. Martini. Il quale prete Orlando era nel tempo stesso canonico della chiesa di S. Maria Forisportam, siccome viene meglio specificato da un documento dell'anno 1231 e da altro contratto del 1230, satto in Lucca nel claustro di S. Martino, in presen-Li fra gli altri del maestro delle scuole. ( Hemor. Lucch. T. IX.)

Che si professassero in Lucca anche fuori del clero di S. Martino scuole di umane lettere fino dal secolo XII, ne abbiamo una luminosa prova in quel prete Enrico, benemerito non che saggio maestro di grammatica e di canto, di cui si conserva memoria in un'iscrizione sepolerale in versi leonini posta nella facciata

esteriore della chiesa de' SS. Vincenzio e Anastasio in Lucca, dove quel prete era rettore, e dove morì nell'anno 1167. Basteranno i seguenti versi;

Clauditur hoc parvo vita venerandus in arvo

Presbiter Henricus sapiens pius atque pudicus,

Grammaticus, Cantor, Scholas tenuitque magister,

Istius Écclesiae splendor, decus, atque minister, etc.

Ad un altro più famigerato professore di belle lettere la repubblica fece grande onore, cioè, a Gio. Pietro d'Avenza, detto da Lucca, il quale ebbe egli stesso a maestro il celebre Vittorino da Feltre. Imperocchè Gio. Pietro riescì valente nelle greche e nelle latine lettere al segno che; dopo avere egli ottenuto, nel 1446, la cattedra di umanità in Venezia, la Rep. lucchese, per decreto del 22 giugno 1456, lo volle in patria a precettore di eloquen za greca e latina con l'onorario di ducati 107 annui. Al quale stipendio con deliberazione del 28 giugno 1457 furono aggiunti 25 fiorini d'oro per pagare un ripetitore, stante il soverchio concorso ch' ebbe di scolari. Ma in quell'anno medesimo (3 ottobre 1457) essendo rimasto vittima del contagio, in Duomo furono celebrati a Gio. Pietro solenni funerali coll'assistenza della Signoria, incoronando il suo capo di alloro, e perpetuando la sua memoria in un medaglione di marmo, il quale scolpito si vede nel portico della cattedrale con questa iscrizione attor-110 : « Jo. Petrus Lucensis doctus Graece et Latine ingenio miti proboque.

Liceo di Lucca. — Il governo della estinta repubblica domandò ed ottenne dal Papa nel 1780 la soppressione dei canonici regolari Lateranensi di S. Frediano, a condizione d'impiegare il loro patrimonio e destinare il vasto e beu disposto locale del convento per pubblica istruzione.

Il nuovo liceo, che non su da prima molto numeroso di cattedre pel carico delle pensioni vitalizie ai canonici soppressi, di prima giunta portò il litolo d'Istituto de' pubblici studii, poi nel 1802 quello troppo sastoso di Università.

Cotesto Liceo attualmente è fornito di 26 cattedre, compresevi due di teologia dogmatica e morale. È repartito in tre facoltà; legale, medico-chirurgica, e fisico-matematica, con un gabinetto di macchine e un orto botanico. La laurea in legge si conferisce dall'arcivescovo; nelle altre facoltà la dà il direttore della pubblica istruzione, delegato dal sovrano.

Scuole dei chierici regolari della Madre di Dio. — Nel convento di S. Maria in Cortelandini, dove ebbe origine nel 1583 questa dotta e pia Congregazione, si dauno pubbliche lezioni di umane lettere, e, specialmente ai seminaristi di S. Michele, un'istrazione religiosa e scientifica confacente alla loro carriera.

Inoltre esiste nel convento medesimo una pregevole biblioteca corredata di circa 4000 volumi, molti dei quali appartenuti a Mons. Gio. Domenico Mansi, al Franciotti, al Beverini, al Paoli, che furono altrettanti luminari di quella famiglia di regolari.

Scuola del disegno e pubblica bibliote. ca. — Accanto alla chiesa di S. Frediano aino dal 1802 fu aperta una scuola del disegno diretta da un professore di pittura lucchese, provvista di sufficienti modelli con lo studio del nudo.

La sala della biblioteca, che fa parte del fabbricato di S. Frediano, può dirsi, e meglio poteva dirsi provvista di libri e di codici innanzi che vi si appiecasse il fuoco la sera del 30 gennajo 1822; dal quale accidente tuttora arcano restò danneggiato assaissimo anche un quadro grandio sorappresentante il convito dato da S. Gregorio ai poveri, dipintura di Pietro Paolini di Lucca, che sente della maniera di Paolo Veronese.

In questa biblioteca esistono circa 15000 volumi stampati, molti libri MSS. e costà furono riunite le pergamene dei conventi e monasteri soppressi al tempo dei principi Baciocchi.

Collegio Carlo-Lodovico. — Sino dal 1809 nel claustro di S. Frediano, oltre il liceo e la biblioteca fu aperto un collegio di giovani alunni, cui il governo borbonico nel 1819, cambiando il nome di Felice in quello di Collegio Carlo-Lodovico, accrebbe mezzi e locale, quando fu traslocato il liceo nel palazzo già Lucchesini, a tale scopo acquistato, per la ciare esclusivamente il fabbricato di S. Frediano ad uso delle pubbliche scuole di

umane lettere, e per uso solamente d' collegiali.

La R. biblioteca palatina, sebbene da poco tempo creata, conta sopra 25000 vo lumi, molti dei quali sono pregevoli per l'edizione, per il merito degli autori, o per l'importanza dei MSS.

Conservatorii. - Sebbene Lucca nei secoli scorsi nou mancasse di stabilimenti per le fanciulle, conosciuti sotto nome di Ritirate, di Convertite ec. pure maneava un conservatorio per l'educazione delle fanciulle civili. Due di questi si videro sorgere nel secolo attuale, il primo dei quali prese il nome d'*Istituto Elisa*, poi di Maria Luisa, dalle due sovrane cui doveva la fondazione e la protezione. -L'altro conservatorio di S. Nicolao fu appellato di Luisa Carlotta dalla principessa sorella del duca regnante. — Se non che l'Istituto Maria Luisa, in grazia del sistema signorile e del troppo lusso introdottovi, trovandosi in decadenza per l'esaurimento dei fondi, fu creduto meglio il sopprimerlo (anno 1834) piuttoato che riformarlo, per rilasciare quel vasto locale libero alle monache domenicane, le quali già sono tornate ad abitarlo.

Dopo la soppressione dell'Istituto Maria Luisa non è rimasto per le fanciulle civili altro che il conservatorio Luisa Carlotta, dove convivono attualmente circa 40 educande; le quali in breve saranno traslocate nel restaurato monastero di S. Ponziano, per cedere tutto il locale alle loro vicine, che sono monache Agostiniane in S. Nicolao.

Archivii di Lucca. — Non vi è erudito che non conosca per fama, e che capitando a Lucca non visiti il ricchiasimo Archivio arcivescovile e quello dei Canonici. Fu specialmente dal primo donde trassero tesori i più celebri diplomatici, ed è costà dove per le cure dell'Accademia lucchese, e coi mezzi che fornisce il tesoro si vanno da quei dotti con diligenza copiando le molte pergamene originali e quindi tutte si pubblicano e s' illustrano per ordine cronologico, sieno o no altre volte state date alle slampe.

Nell'Archivio poi dello Stato, ossia delle Riformagioni della repubblica lucchese furono riuniti i documenti officiali dello Stato, tanto quelli in copie autentiche, quanto in originale, i quali ultimi sono posteriori a Castruccio: e tutti con somrun diligenza e perizia dall' attuale archivista disposti e registrati.

Merita pure di essere rammentato l' Archivio pubblico degli Atti notariali, attualmente collocato iu un palazzo, che il governo a tal'uopo nel 1822 acquistò dall' Illustre famiglia Guldiccioni. Questo che può dirsi uno dei buoni palazzi di Lucca, fu fabbricato sulla fine del secolo XVI col disegno di Vincenzo Civitali. - Resta sopra una piazzetta dicontro al palazzo de' Sanminiati, ora detto degli Uffizii, essendo costà attualmente riunite le segreterie di stato, e i primi dicasteri politici, amministrativi e finanzieri del Ducato.

Accademie scientifiche e letterarie. -La R. Accademia lucchese, appellata per due secoli degli Oscuri, su tra le più il-Instri di quante altre società letterarie sorsero in Lucca nei tempi trapassati sotto i variati vocaboli degli Accesi, dei Freddi, dei Balordi, dei Principianti, e dei Raffreddati, sino a quella che chiamossi Accademia dell' Anca. Quest' ultima ottenne cortese ricovero fra i chierici regolari della Madre di Dio in Cortelandini, dove pur nacque verso la metà del secolo XVIII un'altra società dedicata alla storia ecclesiastica.

L'Accademia degli Oscuri ebbe dai principi Baciocchi il titolo di Napoleone, e da quell'epoca fu ad essa affidato l'onorevole incarico di far tesoro e pubblicare i documenti patrii nelle Memorie per servire alla storia della città e territorio di Lucca; impresa che onora assaissimo chi la dettò, il governo attuale che la protegge, ed i zelanti illustri socii dell'Accademia, ai quali fu o trovasi affidata.

Nè a questo solamente si limitano gli accademici lucchesi, mentre nelle loro adunanze mensuali leggono componimenti letterarii e scientifici di vario argomento, gran parte dei quali sono fatti degni della stampa nella collezione dei loro Atti.

Non dirò di un gabinetto letterario aperto di corto da una società di cultori dei lumi e promotori delle industrie nazionali, poichè esso trovasi ancora nella sua infanzia — Piuttosto sarebbe da dire stinata a incoraggire con apposite comcoll'esporne annualmente i lavori per dispensarli ai socii medesimi che vi contribuiscono, mediante una lotteria.

Nè meno utile fia l'istituzione della Cassa di risparmio, aperta in Lucca nel 1837; sicchè anche costà trovando il suo profitto l'onesto artigiano, il sobrio figlio di famiglia e la giovane lavoratrice, naturalmente ne consegue che ogni giorno vanno aumentando i concorrenti per depositar alla Cassa e rendere fruttifero il loro obolo di risparmio.

Teatri. - Di questi stabilimenti fondati col lodevole scopo d'istruire il popolo dilettando, Lucca ne conta tre; il Tea. tro del Giglio per la Musica, il Teatro della Pantera e quello di Nota, già Castiglioncelli, per la prosa; comecche mai tutti insieme aperti, e non di rado tutti chiusi.

Manifatture nazionali. - Dopo l'agricoltura, una delle principali industrie dei Lucchesi, e di antichissima data è l'arte della seta, la quale va ognor più estendendosi nella città e nel territorio. Avvegnachè non solo l'educazione dei filugelli sta a cura di quasi tutti i campagnoli e dei cittadini che abitano fissi, o che appositamente nella stagione di primavera villeggiano nei loro casini di campagna, ma ancora si aumentano in Lucca le telaja, e vi si procura migliorare di ogni maniera la fabbricazione dei drappi lisci e delle stoffe a opera.

In verità si può dire che in questa città l'arte di tessere in seta risalga ad un' epoca più remota di quello che comunemente si opina. Conciossiachè comparvero documenti atti a provare, che perfino dal secolo IX in Lucca si tessevano drappi in seta e lana, e tappeti. Citerò fra gli altri un istrumento celebrato costà nel di 10 maggio dell'846, col quale Ghisolfo del fu Simone promise al vescovo Ambrogio, finche vivesse Ildeconda abbadessa del monastero di S. Pietro posto dentro la stessa città, di consegnargli ogn'anno un vestito di lana tessuto in seta, un tappeto, ed un altra specie di drappo chiamato dungartin, ec. ( Memor. Lucch. T. IV. P. II.)

Quindi troviamo in Lucca la corte, ossia il collegio dei mercanti di generi e di prodotti lucchesi fino dal principio del sedi un'altra patriottica associazione de- colo XII stabilito, come fu avvertito a pag. 843, nei contorni del Duomo di S. missioni gli artisti più abili della città, Martino; poscia un secolo dopo i mercanti di seta apposero la loro insegna della balla all'ospedale della Misericordia; e ciò nel tempo che essi tenevano case e società di commercio non solo nell'alta Italia, ma uelle città principali dell'Europa.

E altresì vero che la maggior prosperità dell'arte della seta per Lucca dovè essere verso la metà del secolo XVI, tempo in cui molte famiglie ricche, negozianti e fabbricanti di drappi, alla caduta della Rep. Fior. si ricovrarono in detta città, dove si conta che vi fossero allora fino a 3000 telaja di drappi con una popolazione di 30,000 abitanti, dei quali una gran parte lavorava alla manifattura della seta.--- All'incontronel principio del sec. XVII l'arte medesima era decaduta al segno che, nel 1614, si contavano in Lucca soli 700 telai.

Dai dati statistici i più recenti resulta, che esistono attualmente in questa città cinque grandi sabbriche di stosse di seta, con altrettanti filatoj e torcitoj, il maggiore dei quali si compone di 2400 rocchetti. Tali fabbriche danno continuo lavoro a 2500 persone. - Vi sono mille telai, fra i quali 17 alla Jacquard. Due fabbriche di galloni e nastri di seta impiegano continuamente 20 telai. - Havvi una gran fabbrica di panni lani, una nuova di panni a pressione, e una di berretti all'uso di levante che danuo lavoro a 5000 donne, e a un migliajo di uomini e ragazzi.

Si contano inoltre nel restante del ducato altri 1600 telaj che tessono tele di canapa, di lino, e altre di filo e lana, dei bordatini di cotone con canapa o lino, ec.

Terza dopo l'arte del tessere si distingue in Lucca per gusto e precisione quella degli ebanisti, intarsiatori e lavoranti di mobilia di legno. - Vi sono tre principali fabbriche di cappelli di seltro, 5 di cappelli di paglia, una fornace di vetri, e una di terraglie; e sparse per il territorio 3o cartiere, varie conce e 3 ferriere, ec.

Commercio di Lucca. — Il commercio de' cereali, meno che alle fiere, si fa unicamente in Lucca. — I mercati settimanali radono nel giorno di sabato; il commercio per altro del hestiame grosso si fa ancora nei mercati di Viareggio. Il bestiame bovino dello stato lucchese ascende a circa 4,000 capi, senza dire di quello pecorino, porcino ec. - Il principale, e più ricco articolo di esportazione consiste nell'olio d'oliva, la di cui ottima qualità è rana improvvisatrice Bandettini, ec. ec.

bastantemente famigerata, per l'olio in specie raccolto nel distretto delle sei miglia attorno alla città. Li media esportazione annua del medesimo può calcolarsi a circa 700,000 lire toscane.

Uomini illustri lucchesi. - Non diri qui degli uomini saliti a eminenti dignith, essendo bustantemente noto che Lucca diede due pontefici, due principi asso-Inti della sua patria, non compresivi il march. Bonifazio, la gran contessa Matilde, gli Adalberti ec., oltre i molti cardinali, un maggior numero di vescovi e arcivescovi, e moltissimi diplomatici insigni, tutti lucchesi.

Ne dirò dei tanti dotti il novero, il merito e le gesta dei quali hanno empito due volumi della storia compilata dal letteratissimo Iucchese Cesare Lucchesini. Chi volesse pertanto da quella lodevole fatica coglierne il più bel fiore troverebbe nel primo di quei volumi moltissimi letterati anteriori al secolo XVI, fra i quali per opere edite di maggior grido meritano di essere citati un Bonagiunta Orbiciani, poeta del sec. XIII distinto dall' Alighieri nel suo Purg. (canto 24) ; un Fr. Tolomeo Fiadoni, autore dei primi annale lucchesi; un Nicolao Tegrimi, primo biografo del valoroso Castruccio; un Giovanni Guidiccioni, oratore e poeta; un Fra Santi Pagnini, celebre orientalista; un Simone Cardella, e un Bartolommeo Civitali, primi tipografi a Roma e a Lucca ( anno 1471 e 1477 ); finalmente un insigue scultore in Matteo Civitali.

Nei secoli che succederono al XVI la lista dei dotti lucchesi è anche più copiosa; basta dire che il Beverini, il Franciotti, Gio. Domenico Mansi, Sebastiano Paoli e tanti altri eruditi e scienziati escirono tutti dalla Congregazione di Cortelaudini, che su per Lucca una pepiniera di uomini di merito in varie dottrine.

A questi giova aggiungere l'illustre giureconsulto Lelio Altogradi, il celebre idraulico Attilio Arnolfini, l'eruditissimo medico e illustre storico Francesco Maria Fiorentini, il ch. Lazzero Papi troppo presto rapito alle lettere, e poco iunanzi preceduto dalla perdita che fece Lucca in pochi anni del P. Cianelli, di Domenico Bertini, dei due fratelli Girolamo e Cesare Lucchesini, cui venne dietro la vete-

## QUADRO della Popolazione della COMUNITA' DI LUCCA a due epoche diverse.

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m'- 1                         | Popolazione |        | Fami-    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|--|
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Titolo                        | Anno        | Anno   | glie nel |  |
| delle Sezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | delle Chiese                  | 1832        | 1837   | 1837     |  |
| LUCCA, città capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Totale degli Abitanti delle   |             |        |          |  |
| and a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the | 10 chiese parrocchiali        | 21,829      | 23,167 | 4,778    |  |
| Messio (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Alessio, Rettoria          | 676         | 742    | 122      |  |
| inna (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Anna, idem                 | 1,852       | 2,076  | 319      |  |
| knnunziata (Santissima)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SS. Annunziata, idem          | 294         | 314    | 53       |  |
| Intraccoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. Michele, idem              | 674         | 739    | 123      |  |
| Aquilea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Leonardo, idem             | 474         | 521    | 93       |  |
| Irancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Bartolommeo in Silice, id. | 275         | 315    | 48       |  |
| Arliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Gio. Balista, Pieve        | 127         | 133    | 21       |  |
| Arsina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. Frediano, Rettoria         | 263         | 278    | 43       |  |
| Balbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Donato, Pieve              | 512         | 563    | 96       |  |
| Brancoli (Deccio di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. Frediano, Rettoria         | 191         | 187    | 37       |  |
| - (S. Giusto e S. Lorenzo di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | 391         | 451    | 80       |  |
| - (S. Ilario di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Ilario, idem               | 86          | 84     | 13       |  |
| - (Ombreglio di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S. Pietro, idem               | 154         | 165    | 28       |  |
| — (Piazza di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S. Maria Assunta, idem        | 306         | 341    | 69       |  |
| — (Pieve di) con Gignauo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Giorgio, con l'annesso di  | 300         | ""     | 3        |  |
| -(1 leve di) con dignatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Genesio, Pieve             | 358         | 381    | 67       |  |
| -(Tramonte di)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S. Martino, Rettoria          | 93          | 100    | 14       |  |
| _ ` _ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Maria Assunta, idem        | _           | 457    | 67       |  |
| Busdagno e Carignano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. Michele, idem              | 104         | 1 :    | 163      |  |
| Jampo (S. Angelo in)  Jappella e Montecatino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. Lorenzo, idem              | 872         | 995    | 1        |  |
| Castagnori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. Tommaso, idem              | 567         | 132    | 95       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. Martino, idem              | 137         | 1      | 33       |  |
| Castiglioncello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S. Pietro, idem               | 160         | 170    | 65       |  |
| Jerasomma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SS. Giusto e Barbera, iden    | 360         | 392    | 1        |  |
| Chiatri<br>Cistana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | 253         | 258    | 4 r      |  |
| Ciciana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Bartolommeo, idem          | 1741        | 175    | 32       |  |
| Colombano (S.), S. Concor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             | l      |          |  |
| dio, Pulìa, S. Pietro mag-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S C                           | <b>20.</b>  | - 00.  |          |  |
| giore e S. Ponziano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Concordio, idem            | 1,564       | 1,654  | 280      |  |
| lolle e Fregionaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. Maria a Colle, idem        | 939         | 1,011  | 167      |  |
| Convalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SS. Simone e Giuda, idem      | 375         | 424    | 87       |  |
| Donato (S.) nel suburbio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Donato, idem               | 708         | 729    | 138      |  |
| Escheto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Michele, idem              | 162         | 166    | 30       |  |
| ragnano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Maria Assunta, idem        | 339         | 400    | 59       |  |
| arneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. Lorenzo, idem              | 278         | 291    | 42       |  |
| Piano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Pietro, idem               | 434         | 463    | 88       |  |
| lilippo (S.) nel suburbio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Filippo, idem              | 455         | 503    | 83       |  |
| foccliia e Barbamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Paolo, Cappellania         |             | 257    | 38       |  |
| Formentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S Bartolommeo, Rettoria       | 78          | 90     | 12       |  |
| Freddana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Martino, idem              | 237         | 253    | 47       |  |
| Sattajola e Salissimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Andrea, idem               | 316         | 335    | 48       |  |
| Ingliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Stefano, idem              | 135         | 148    | 23       |  |
| Loppeglia, Batone e Frenello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               | 333         | 354    | 62       |  |
| Hacario (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. Macario, Pieve             | 607         | 642    | 105      |  |
| Maggiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S. Andrea, Rettoria           | 192         | 220    | 37       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Segue a tergo N.              | 38,581      | 41,678 | 7,863    |  |

Segue a tergo . . . . N.º 38,581 41,678 7,863

Segue il Quanno della Popolazione della Comunita' de Luoca a due epoche diverse.

|                                |                                | Popolazione |        | Fami-    |  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------|--|
| Nome                           | Titolo                         | Anno        | Anno   | glie mel |  |
| delle Sezioni                  | delle Chiese                   | 1832        | 1837   | 1837     |  |
|                                | RIPORTO , N.                   | 38,581      | 41,678 | 7,863    |  |
| Marco (S.) nel suburbio        | SS.Marco e Jacopo, Rettoria    | 1,162       | 1,230  | 260      |  |
| Maria (S.) del Giudice         | S. Muria, Pieve                | 1,766       | 1,936  | 3:0      |  |
| Massa-Pisana                   | S. Ambrogio, Rettoria          | 300         | 310    | 48       |  |
| Mastiano e Mammoli             | S. Andrea, idem                | 298         | 351    | 48       |  |
| Mesti                          | S. Michele, idem               | 188         | 200    | 35       |  |
| Monsagrati                     | S. Gio. Battista, Pieve        | 388         | 475    | 60       |  |
| Monsanquilici e Vallebuja      | S. Quirico, Rettoria           | 1,384       | 1,520  | 260      |  |
| Montuolo e Cocombola           | S. Gio. Battista, Pieve        | <b>5</b> 93 | 684    | 117      |  |
| Moriano (S. Cassiano di)       | S. Cassiano, Rettoria          | 148         | 149    | 29       |  |
| — (S. Concordio di)            | S. Concordio, idem             | 140         | 145    | =4       |  |
| - (S. Gemignano di)            | S. Gemignano, idem             | 264         | 266    | 50       |  |
| - (S. Lorenzo e S. Michele di) |                                | 454         | 472    | 78       |  |
| -(S. Quirico di)               | S. Quirico, Rettoria           | 244         | 370    | 42       |  |
| - (S. Stefano di)              | S. Stefano, idem               | 490         | 538    | 96       |  |
| -(Sesto n)                     | S. Maria Assunta, Pieve        | 310         | 3,5    | 60       |  |
| Mugnano                        | S. Michele, Cappellania        | 166         | 197    | 32       |  |
| Mutigliano                     | SS. Ippolito e Cassiano, Rett. | 219         | 236    | 35       |  |
| Nave                           | S. Matteo, idem                | 612         | 685    | 112      |  |
| Kozzano                        | S. Pietro, idem                | 1,174       | 1,226  | 225      |  |
| Palmata                        | S. Maria Assunta, idem         | 151         | 159    | 30       |  |
| Pancrazio (S.)                 | S. Pancrazio, Pieve            | 335         | 302    | 58       |  |
| Pascoso                        | S. Maria Assunta, Rettoria     |             | 851    | 157      |  |
| Pascoso (S. Rocco di )         | S. Rocco, Cappellania          | l _         | 339    | 54       |  |
| Pescaglia                      | SS. Pietro e Paolo, Propos.    | 879         | 965    | 198      |  |
| Piazzano                       | S. Frediano, Rettoria          | 217         | 238    | 61       |  |
| Picciorana                     | S. Lorenzo, idem               | 461         | 512    | 85       |  |
| Piegajo                        | S. Bartolommeo, idem           | 209         | 439    | 85       |  |
| Poute S. Pietro                | S. Pietro, idem                | 253         | 298    | 55       |  |
| Pontetetto                     | S. Maria delle Grazie, idem    | 261         | 327    | 65       |  |
| Pozzuolo                       | S. Stefano, idem               | 134         | 145    | 18       |  |
| Saltocchio                     | S. Andrea, idem                | 475         | 547    | 109      |  |
| Sorbano del Giudica            | S. Giorgio, idem               | 247         | 169    | 41       |  |
| - del Vescovo                  | S. Lorenzo, idem               | 343         | 381    | 60       |  |
| Stefano (S.) Forci e Greco     | S. Stefano, Pieve              | 452         | 495    | 58       |  |
| Stabbiano                      | S. Donato, Rettoria            | 160         | 183    | 29       |  |
| Tempagnano di Lunala           | S. Andres, idem                | 405         | 435    | -6       |  |
| Torcigliano di Monsagrati      | S. Bartolommeo, idem           | 165         | 177    | 50       |  |
| Torre, Pieve e Cerreto         | S. Nicolao, Pieve              | 491         | 545    | 86       |  |
| Vaccoli                        | S. Lorenzo, Rettoria           | 1,121       | 1,212  | 214      |  |
| Vecoli                         | SS. Annunz. eS. Lorenzo, id.   |             | 180    | 22       |  |
| Vico (S. Cassiano a)           | S. Cassiano, idem              | 1,096       | 1,161  | 206      |  |
| Vico (S. Pietro a)             | S. Pietro, Prioria             | 1,161       | 1,279  | 211      |  |
| Vico-Pelago                    | S. Giorgio, Pieve              | 160         |        | 28       |  |
|                                |                                |             |        | •        |  |
| Vignale                        | S. Martino, Bettoria           | 151         | 1 159  | 20       |  |

Totale . . . . M.º 58,768 65,359 11,999

LUCCHESE, (PORTA) DI PISTOJA, SSEA SUBBORGHI NELLA CORTINA DI PORTA A UCCA. - Ved. PISTOJA.

LUCCHESE (S.) in Val-d'Elsa. - Conento di Francescani dell'Osservanza, ae prende il titolo dalla sua chiesa parr. el piv. Com. Giur. e circa mezzo migl. scir. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già i Firenze, Comp. di Siena.

Trovasi nel poggio dove fanno tuttora 20stra di sè le fortificazioni di Cosimo I, dove fu la badia di Poggiomarturi, osia di Poggibonsi; nel quale poggio, l'Imp. Lrrigo VII reduce dall'inutile assedio di Firenze, piantò gli accampamenti, e lo

hiamò Poggio Imperiale.

Diede il suo nome al convento preacennato un discepolo di S. Francesco, di nome Lucchese, che si vuole nativo di S. Casciano in Val-di-Greve, il quale insieme con Bona sua moglie si ascrisse fra i primi al terz'ordine del Serafico d'Assisi, e costassù egli e la sua donna ritiraronsi per condurre vita penitente, ed esercitare opere di misericordia. Scrisse di questo venerabile Lucchese l'Arciv. fior. S. Antonino nelle sue Istorie (Part. III. tit. 24 Cap. 7), dicendo che dopo la sua morte, accaduta li 20 aprile del 1239, tanta fu l'affluenza de fedeli richiamati al Poggio Bonizi dai miracoli del B. Luechese, che potè ben presto con le elemosine edificarsi costà una chiesa più grande dell'antica e dedicarla a quel Beuto che ivi si venera con indulgenze concesse dal Pont. Gregorio X nella domenica di Passione. (WADING, Annal. Minor. T. V.)

La parr. di S. Lucchese nel 1833 con-

tava 317 abit,

LUCCHIO (Lucchium) in Val-di-Lima. - Antico castello con ch. parr. (S. Pietro) nel piviere di Vico-Pancelloro, una volta di Valle-Ariana, Com. Giur. e circa 5 migl, a lev.-grec. dei Bagni, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in poggio sulla ripa sinistra del fiume Lima dicontro al paese di Popiglio, che è sul confine del Grauducato.

Taluni che tengono dietro, e si confoudone con l'etimologie, credono derivato il nome di Lucchio da Luco (foresta), ed alcuni persino applicarono a cotesto paese quel Lucus Feroniae, che altri forse troppo francamente assegnavano alla terra di Pietrasanta in Versilia.

Nelle storie municipali di Pistoja e di Lucca viene fatta frequenti volte menzione di questo Lucchio come castello di frontiera, bersagliato ora da uno ora da altro nemico. Fra gli aneddoti però relativi alla rocca di Lucchio passa per memorando nei Commentarii del Beverini quello di due giovinette di Vico-Pancellaro, le quali un'anno innanzi la pace fatta coi Fiorentini (dei 28 aprile 1438) salvarono colesto castello dalle mani del nemico, per essersi accorte quelle zittelle del tradimento che ordiva il castellano di Lucchio. Sicchè, figurando esse di amoreggiare con quel militare, poterono facilmente adescarlo in luogo segregato; e costà legatolo d'altri lacci fuor che quelli d'amore, chiamarono ajuto manifestando al popolo la cagione del loro inganno. Donde che quelle donzelle, soggiunge il Beverini, per decreto del senato lucchese, quasi novelle Giuditte, ebbero lode e dote dal pubblico tesoro.

La parr. di S. Pietro a Lucchio nel

1832 contava 349 abit.

LUCCI (CAMPO) — Fed. CAMPO LUGen nel Val-d'Arno aretino.

LUCCI (MONTE) - Ved. MONTE-Luccı in Val-d'Ambra.

LUCCIANA. - Ved. LUCIANA.

LUCCIANO - Ved. LUCIANO. LUCCIMBURGO - Ved. Lucemburgo.

LUCE (SANTA) - Fed. SANTA-LUCK delle Colline pisane in Val-di-Fine.

LUCEMBURGO, LUCCIMBURGO, e LUXEMBURGO nella Valle transappennina della Foglia. - Cas. con parr. (S. Maria) filiale della chiesa arcipretura di Sestino, da cui dista circa 3 migl. a lib., ed alla quale Com. e Giur. il suo popolo appartiene, nella Dioc. di San-Sepolcro, già di Monte-Feltro, Comp. di Arezzo.

Risiede sopra un aspro monte, fra le scaturigini del fiume Foglia, ossia dell' antico Isauro, nella provincia dell' Alpe Appennina descritta da Paolo Diacono. e da noi all'Art. Badia Tedalda stata de-

bolmente delineata.

Questa località probabilmente fece parte del territorio, che Ottone I nell'anno 967 dono ad un suo fedele con la Massa Verona, il monte dell'Alvernia, il castello di Chiusi e le soreste del Trivio e di Caprile nell' Alpe fra il Tevere e la Foglia. In seguito vi acquistarono ragione per diritto di eredità o per effetto di conquista i signori della Val di Verona; consorti dei conti di Montedoglio da Pietramala, dai quali molte bicocche dello atesso Appennino vennero o per diritto o a rovescio in potere di Uguccione della Fagginola e quindi di Neri sno figlio.

Infatti nel trattato concluso a Sarzana nel 1353 fra la repubblica di Firenze e Giovanni Visconti arcivescovo di Milano, fra gli aderenti di quest' ultimo fu compreso auche Neri di Uguccione della Faggiuola, conservando a lui tutti i castelletti e ville che possedeva il di lui padre per privilegio di Lodovico il Bavaro. I quali castelletti si riscontrano per la maggior parte situati nella provincia dell'Alpe Appennina, cioè, fra le valli superiori del Savio, della Foglia, del Metauro, della Marecchia e del Tevere, in mezzo a cui esiste ancora il prenominato casale, o dir si voglia castello di Lucemburgo.

Mancato Neri della Faggiuola, il castello di Lucemburgo fu dalla Rep. siorentina confermato ai Tarlati di Moutedoglio per atto di accomandigia dell'agosto 1385. Senonchè cotesti irrequieti magnati, essendosi di nuovo gettati nel partito dei Visconti, quando mossero nel 1440 altra guerra alla Rep. fiorentina, questa di buon diritto s'impossessò di tutti i dominii baronali dei conti di Montedoglio, ad esclusione de' possessi e proprietà allodiali. Le quali cose a titolo ereditario verso il 1500 passarono nella casa Schianteschi di Sansepolero insieme con le tenute di Monte-Rotondo, di Gorga-Scura e di S. Sofia di Marecchin. - Ved. Soria (S.) di Ma-RECCEIA e MONTE-ROTONDO di SESTINO.

In quanto all'origine e derivazione del nome dato al Cast. di Lucemburgo, si potrebbe credere che essa non fosse più autica del 1310, quando cioè i vobili di contado, e specialmente i Pietramalesi ponevano ogni sperauza nella venuta in Italia dell'Imp. Arrigo VII di Luxemburgo; in guisa che Saccon Tarlati diede il nome di Luxemburgo a un figlio suo, nato probabilmente nel tempo che Arrigo VII era sceso in Italia.

Infatti i figli di questo Luxemburgo de' Tarlati erano signori del castelletto di Montanina nel Casentino, quando cotesti, per atto pubblico del 1385, vollero mettersi sotto l'accomandigia della Rep. fio-

rentina insieme con diversi altri consoni della stessa numerosa prosapia.

Le parr. di S. Maria a Lucesaburgo nel 1833 contava 145 abit.

LUCENTE (S. STEFANO A) in Valdi-Sieve. — Chiesa che fu parr. del piviere e Com. di Pelago, Giur. del Pontasieve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Questa parrocchia è stata soppressa sel 1818, ed il suo popolo diviso fra le due nuove chiese parrocchiali di S. Martino alla Rufina e di S. Francesco de' Minori Osservanti al Pontassieve.

Il popolo di Lucente esisteva fino del secolo XIII, poichè la sua chiesa fu registrata nel catalogo della diocesa fiesolana del 1299; e costà in S. Stefano a Lucente, o Lucenti, fu rogato un contratto fino dal 16 aprile 1222 per interesse dei monaci della Vallombrosa. — (Ancm. Dirz. Fios. Carte di Vallombrosa).

Costà presso la chiesa di Lucente ebbero case e podere i nobili da Quona, siccome può dedursi dall'estimo fatto per ordine della Rep. Fior. dei danni cagionati dai Ghibellini ai Guelfi cacciati da Firenze dopo la disfatta di Montaperto. Nel qual estimo si registrarono in contado, due case distrutte nel popolo di S. Stefano a Lucente di Gianni de' Bucelli poste a confine con i beni degli eredi di Filippo da Cuona e la chiesa suddetta.—(P. Ilderoroso, Delis. degli Eruditi T. VII). Alla suddetta epoca la chiesa di S. Ste-

Alla suddetta epoca la chiesa di S. Stefano a Lucente soleva pagare alla mensa vesoovile di Firenze, per quanto il suo popolo fosse di altra diocesi, un fitto perpetuo di sei staja di grano con un pajo di capponi per anno. (Lami, Mon. Eccl. Flor. p. 244).

Dalle stesse carte edite dal Lami si rileva, che un altro luogo chiamato Luceste esisteva nella parrocchia plebana di S. Andrea a Doccia della Dioc. Fior. (loc. cit. pag. 62).

La parr. di S. Stefano a Lucente nel 1551 aveva 176 abit. e nel 1545 ne contava 211.

LUCENTE (CROCIFISSO DE FON-TE). — Devoto oratorio con annessa canonica posto sulla pendice occidentale del poggio di Fiesole, alla cui parr., Com. Giur. e Dioc. appartiene, nel Comp. di Firenze, da cui trovasi due migl. lontano.

Del Fonte Lucente fiesolano, che scen-

le dall'alto, passando fra i massi di maigno ombreggiati da alberi e da arbusti
ilvestri, parlò Angelo Poliziano nel lem.
100 che abitava nella villa di Lorenzo il
flagnifico, ora de' Mozzi, assai vicina a

Fonte Lucente.—Infatti il Poliziano scrireva nella sua Lamia così: Vicinus quonue adhuc Fesulano Ruscul Vucens Fonriculus est; ita enim nomen habet, sereta in umbra delitescens, ubi sedem
11ste nunc quoque Lamiarum narrant mulierculae, quaecumque aquatum ventitant.

La chiesa di Fonte-Lucente col suo portico fu fabbricata dalla pietà dei fedeli al cadere del secolo XVII per collocarvi sotto ricco tabernacolo un miracoloso crocifisso scolpito in pietra nel secolo stesso. Vi sono due cappelle interne che fanno croce alla navata. All'altare di quella in cornu evangelii si vede una tavola dipinta nel 1498, rappresentante l'Assuncione di Maria con sotto i santi Girolamo eGiovanni Evangelista, che ivi si dice traslocata nel 1793 dalla chiesa abbandonata di S. Giovanni Decollato nel piano di Mugnone. A piè della medesima è scritto: A. M.D. G.—A.D. MCCCCLXXXXVIII.

- LUCIA (S.) AD ALTOMENA Ved.
- DI ANTIGNANO.— Ved. ANTIGNANO.
   A ASINALUNGA. Ved. Asina-
- a BARBIANO. Ved. Barbiano di Val-d' Elsa.
  - A BOLSANO. Ved. BOLSANO.
- A BORGHETTO. Ved. BORGHET-TO DI TAVARNELLE.
- A CALENZANO. Ped. CALENZANO nel Val-d'Arno inferiore.
- A CASAROMANA. Ved. CASA-ROMANA.
  - A CATABBIO. Fed. CATABBIO.
  - A CENNINA. Ved. CEMMINA.
  - A CICOGNA. Ved. CICOGNA.
- A COLLECCHIA. Fed. COLLEC-CRIA DI FIVIZZANO.
- ALLA COLLINA. Ved. COLLINA (S. LUCIA ALLA).
  - -AL GALLUZZO. Ved. GALLUZZO.
  - A LEVANELLA. Ved. LEVANELLA.
  - A S. LUCE. Ved, SARTA-LUCE.
  - LUCIANA. Ved. LUCIANA.
- A MASSA-PAGANI. Ved. GAL-
  - AL MONTE nella Val-di-Bisenzio. -

Borgata e villa con chiesa prioria suburbana della città di Prato, da cui è discosta due in tre miglia, nella Com. Giur. e Dioc. medesima, Comp. di Firenze.

Risiede alla base meridionale del monte della Costa che serra la valle, la donde il Bisenzio si schiude dai monti per avanzarsi in libera pianura. Trovasi sulla strada provinciale di Vernio tracciata lungo la ripa destra del prenominato fiume.

Questa chiesa, per quanto di antica struttura, siccome apparisce dalla facciata fabbricata di pietre squadrate, non offre alcun chè di singolare, meno un affresco, che sembra della scuola dei Gaddi, esistente nella contigua sagrestia.

Un documento del 1129, in cui si fa menzione di questa villa di S. Lucia, può essere importante per la storia, come quello che dà a conoscere la giurisdizione e dominio che fin d'allora li conti Alberti avevano sulle acque del Bisenzio. — È un rogito duplicato del 24 e 25 settembre di quell'anno, mercè cui i due fratelli conte Bernardo, chiamato Nontigiova, e conte Malabranca, figli del C Alberto, insieme con la coutessa Aldigarda che fu moglie del conte Albertino (forse l'autore degli Albertini di Prato) rinunziarono nelle mani d'Ildebrando, preposto della pieve di S. Stefano, a favore della stessa pieve i diritti loro sulla gora che conduce l'acqua al mulino della villa di S. Lucia, a condizione che il pievano e suoi successori pagassero ai prenominati concessionarii l'annuo canone di 24 staja di grano. - (ARCH. DIPL. Flor. Carte della Propositura di Prato).

Con testamento fatto in Prato, li 19 dicembre del 1366, Cambino del fu Bonnuccio della villa di S. Lucia, distretto di Prato, lasciò fra gli altri legati alla chiesa predetta un pezzo di terra posto dentro i confini della parrocchia, ed offri alla compagnia della stessa chiesa ed a quella parr. di S. Pietro a Figline due altri pezzi di terra. Finalmente lasciò un consimile legato alle monache di S. Margherita delle Sacca, ora villa del collegio Cicognini di Prato. (Anon. Dipl. Fron. Carte de' Ceppi di Prato).

Il popolo di S. Lucia al Monte comprende molte ville signorili. Esso fino dal sec. XIII costituiva una delle 45 ville del contado di Prato. Nell'anno 1551 contava 157 abit., nel 1745 ne aveva 133, e lato di lev. son Lorenzana, a cetro con nel 1833 noverava 326 abit. la pieve vecchia d'Orciano, a pon. can

LUCIA (S.) A MONTE-CASTELLO.—

Ved. CASTRLEO (MONTE).

— A MONTECCHIO. — Ved. MONTEC-

CHO DI PRICIOLI.

A MONTENERO. — Fed. MONTENERO.

no di Val-d' Orria.

\_\_ A MONTESCUDAJO. — Ved. Mox-

— A MONTESCUDAJO. — Ved. Mox-

- ALL' OSTALE. - Fed. OSTALE.

— A PATERNO. — Ved. PATERNO nel Val-d' Arno inferiore.

— A PERIGNANO. — Ved. Pinignano n Lari.

— A PIETRA-VIVA. — Ved. PIETRA-

- A PIEVE-VECCHIA. - Ved. Pieve-

VENOCETA SOPRE Il Pontassieve.

— A PRATO VALLE. — Ved. PRATO-

VALLE nel V.II-d'Arno superiore.

— AL POGGIO D' ACONA. — Fed.

Acona (Poggio DI).

— DI RIPOLI. — Fed. Ripoli nel Val-

d'Arno pisano.

— ALIA SALA. — Ved. SALA DI BROZZI. — A SANTA-SOFIA.—Ved. SANTA-SO-MA DE MARROCHIA.

- A SETTIMELLO. - Ved. Serri-

MELLO DI CALENTANO.

— A TERRIROSSA. — Ved. Terra-

MOSSA di Val-di-Nievole.

— A TERZANO. — Fed. TERRANO del

Pian di Ripoli.

— ALLA TORTA, oasia in PINZANO.— Ved. Pinzano e Torta in Val-di-Sieve.

— A TRESPIANO. — Ved. TAERPIANO. — A VILLA-TOLLI. — Ved. VILLA-

Tours in Val-d' Orcia.

LUCIANA in Val-di Tora. — Vill. fondato forse in una possessione della gente dei Lucii, con chiesa parr. (S. Lucia) già filiale della pieve di Scotriano, nella Com. e un miglio a ostro di Fauglia, Giur. e Dioc. di Livorno, già di Pisa, Comp. medesimo.

Risiede sopra un umile poggetto alla destra del torr. Morra, che resta a cavaliere della strada Emilia di Scauro, ossia R. Marcmmana.

Nel 1538 furono aggregati allo stesso popolo di Luciana e Scotriano quelli di S. Regolo e di S. Andrea a Postignano, per cui il primo distretto parrocchiale estese molto la sua periferia. Confina dal lato di lev. con Lorenzana, a ostro con la pieve vecchia d'Orciano, a pon. con Castell'-Anselmo, e a sett. con Fauglia mediante il fiume Tora.

Le carte dell'Arch. Arciv. di Pisa hanno fatto conoscere che, sino dal secolo XV, cioè dal 1424 al 1476, la cura della piere di Scotriano fu raccomandata al parroco di Luciana, comecchè la soppressione della stessa pieve non accadesse prima del 1575; e ciò ad oggetto d'incorporare i suoi heni a quelli del Seminario arcivescovile.

La chiesa attuale di Luciana fu eretta nel 1740 poco più in basso dell'antica, la quale era molto piccola e minacciava rovina. — Essa ha tre altari; in quello maggiore evvi un quadro rappresentate S. Ranieri dipinto da Domenico Tempesti; nella tribuna una S. Lucia, copia di Guido Reni; s ai due altari laterali due altri quadri esciti dalla scuola di Pietro da Cortona.

Questa chiesa ha il foute battesimale, quantunque non sia pievo; talchè il suo rettore in segno di dipendenza deve dare ogni anno una candela di mezza libbra al pievano di Lorenzana. È di libera collazione dell'arcivescovo; anticamente godeva il giuspadronato della ch. di Luciana la nobil famiglia Gaetani di Pisa.

na la nobil famiglia Gaetani di Pisa.

Il tort. della Morra scorre dal suo lato orientale, dov'è il casale di Postignano; e forma il confine fra Luciana e la cara di Castell' Anselmo. Scendendo lungh'esso torrente si cavalca la Morra sopra un ponte presso una villa e l'annessa otteria, chiamata la Torretta, poste ontrambe alla sinistra della Via Emilia, andando a Pisa.

Cotesto luogo della Torretta frattanto mi dà motivo di dubitare che possa corrispondere ad una stazione dell'antica strada testè nominata, e forse al Turrita registrato nella Tavola Peutingeriana fra Vada e Pisa. Comunque sia, lungo il cammino dalla Via Emilia percorso nel territorio di Luciana, fra la Torretta e il Marmigliajo, forono trovati diversi colonini migliari, uno dei quali esiste tuttore sul posto, ed è di marmo bianco lamellare, consimile a quelli che somministrano i monti della Gherardesca e di Campiglia.

Rammenterò tra gli altri il cippo incontrato dal Targioni un miglio presso il Marmigliajo, nel quale leggevasi ... VIA EMILIA A ROMA. M. P. GLXXXVIII, come copiò il capitan Mariti, e non M. P. CLXXXVII, come lesse il dott. Zanobi Pomi.—(Ved. Tamoton, Viaggi T. I.)

Arroge a questa colonna migliaria un' altra più importante di tutte, che fu trowata sulla strada medesima un migl. più a lev. del Marmigliajo, trasportata nel Camposanto di Pisa. In essa trovasi scolpito, non so se duplicato, o per shaglio del lapidario, lo stesso numero di miglia cioè: M. P. GLXXXVIII, come nell'altra trovata alla villa di Rimazzano, sul finire del sec. XVII framezzo alle macerie, che destinavansi per materiale da fabbricare.

Nel popolo di Luciana esiste una villa Rosselmini, già de' Poggibonsi di Pisa, mel cui giardino furono messi in opera molti marmi antichi, tra i quali distinguonsi altri cippi migliari traspertati dalla vicina via consolare, la quale costà per Val-di-Tora e Val-d-Fine conserva il nome di Via Emilia. — Ved. Marmichiasoe Torrata di Val-di-Tora.

La parr. di S. Lucia a Luciava nel 1833

contava 627 abit.

LUCIANA DI VERNIO. -- Cas. ch' ebbe ch. parr. (S. Martino) annessa a S. Michele alle Poggiole, nel piviere Com. e circa un miglio a maestro del Cast. di Vernio, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.- Trovasi sul fianco del Monte piano, detto forse Monte-Lucianese fra le sorgenti del Bisenzio. Fece parte questa villa della contea di Vernio, della quale fa menzione un istrumento del 26 ag. 1453, rogato nel borgo di S. Quirico, contado di Vernio, mercè cui Alberto del fu Nanni di Notto, Sozzo del fu Roberto, Alessandro e Gualterotto fratelli e figli del fu Giovanni di Sozzo, tutti della nobil casa de' Bardi, elessero il rettore della chiesa di S. Martino di Luciana contado di Vernio, Dioc. pistojese, come patroni della medesima. — (Arca. Dirz. Fion. Carte di Bonifacio).

LÜCIANA, o LUCIANO (Lucianum) di San-Casciano in Val-di-Greve. — Cas. con castellare e parr. (S. Donato) cui è annessa la soppressa cura di S. Martino a Poppiano, nel piviere di Campoli, Com. Giur. e circa 5 migl. a scir. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede alla base di una collina sulla ripa destra del fiume Greve, fra Campoli e Vicchio-maggio.

Ehbero signoria intorno al mille su questo castelletto i conti Cadolingi di Monte-Cascioli e di Fuccechio, uno dei quali, il conte Uguccione del fu C. Bulgaro, nel luglio dell' anno 1093, stando in Catignano di Val-d'Elsa, a nome anche del C. Ugo suo fratello investi Ildebrandino del fu Pagano di Ghisolfo delle terre che quest'ultimo avevagli date in pegno, poste nella corte di Luciano. (Anca. Dire. Fron. Carte della Badia di Passignano).

Un'altra pergamena della stessa provenienza, dell'anno 1288, verte intorno ad un affitto di terreni posti nel popolo di S. Donato a Luciano, fatto dall'abate di Passignano, con obbligo al filtuario di piantarvi delle viti, soassarle, rioalsarle, e scapezzarle.

Nel Bollettone della chiesa fiorentina, all'anno 1130 è rammentato un Guido di Luciano, il quale nel 29 agosto di detto anno ricevè iu affitto dal vescovo di Firenze alcune terre poste in Luciano. e precisamente in loco dicto Popiano. (Liam, Monum. Eccl. Flor.)

La parr. di S. Donato a Luciano nel 1833 noverava 202 abit.

LUCIANA, o LUCCIANA nella Valdi-Cecina. — Cas. con parr. (SS. Giusto e Lucia) uel piviere, Com. e Giur. di Casole, Dioc. di Volterra, Comp. di Siena.

La chiesa parr. dei SS. Giusto e Lucia a Luciana fu rammentata fra quelle del piviere di Casole nel sinodo volterrano del 1356. — Essa è di data del vescovo per concorso. — Nel secolo XVI un'altra chiesa di Luciano esisteva nella stessa diocesi volterrana e nella valle medesima della Cecina, ma sotto il piviere di Silano. — Ved. Silano di Val-di-Cecina.

Il popolo de' SS. Giusto e Lucia a Luciana nel 1833 aveva soli 61 abit.

LUCIANESE (MONTE) nell'Appennino di Vernio. — Rocca da lunga mano distrutta corrispondente forse a Luciana di Vernio. Sopra questa rocca versano tre lettere dirette a Fazio conte di Montagnana esistenti nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze, dalle quali si rileva che Monte Lucianese tornava sul confine del territorio pistojese col bolognese verso l'Appennino del Vernio. — Ved. Luciana di Vernio.

LUCIANO DELLA GOLFOLINA (Lucianum) nel Val-d'Arno sotto Firenze. —

Villa signorile con estesa tenuta che ha preso il nome da una chiesa parrocchiale, (SS. Vito e Modesto a Luciano) altrimenti appellata in Fior-di-Selva, più l'aunesso di S. Michele a Luciano, spettante al piviere di Signa, Com. e quasi 3 migl. a grec. di Montelupo, Dioc. e Comp. di Firenze.

La villa di Luciano risiede sopra un' umile collina a cavaliere della strada R. pisana, sulla ripa sinistra del fiume Arno, all'escita occidentale della foce e delle rupi di macigno della Golfolina.

Fu questo Luciano una vasta tenuta della nobil casa Frescobaldi, che fra Gangalandi e Montelupo nei secoli della repubblica Fior. ebbe castelli, chiese e mulini con vaste possessioni territoriali.

Il palazzo signorile di Luciano chiamayasi il Castello, essendo fama averlo posseduto i conti Alberti di Pontormo, se non piuttosto i conti Cadolingi loro consorti. - Pervenuto in potere della repubblica fiorentina fu dalla Signoria, verso il 1363, concesso a Melano Rastrelli d'Asti condottiere di nomini d'armi. In seguito dagli eredi di lui fu venduto a Marcello figlio di Strozza di Pino Strozzi di Firenze, finchè gli Strozzi alienarono la tenuta di Luciano per istrumento del 29 novembre 1448, a favore dei fratelli Bernardo e Antonio di Tommaso Antinori. Dai discendenti di questi la villa di Luciano fu ridotta in più elegante forma, giovandosi del materiale tolto dalle grosse muraglie che servirono di recinto alla fortificazione del castello.

La contrada di Luciano, essendo tuttora in qualche parte selvosa, ricevè il nome che le si conveniva di Fior-di-Selva. — Ved. MALMANTILE.

La parr. dei SS. Vito e Modesto a Luciano, o a Fior-di-Selva, nel 1833 contuva a80 abit.

LUCIANO, nella Valle dell'Ombrone pistojese, — Vill. con chiesa parr. (S. Stefano) del piviere di Quarrata, nella Com. Ginr. e circa 3 migl. a lib. di Tizzana, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

È posta sul dorso del Monte-Albano presso la sua sommità, dove traggono origine le sorgenti del rio Formulla uno dei tributarii del torr. Stella.

La rettoria di S. Stefano di Luciano nel 1833 ebbe 514 abit. LUCEANO DI MARRIMA. Ved. LUSCIANO e Tusciano nella Valle dell'Albegna.

LUCIGLIANO DE MUGELLO in Valdi-Sieve. — Cas. la cui parr. (S. Micheles nel 1787 fu riunita al popolo di S. Maria a Soli nel piviere di Petrojo, Com. e due migl. circa a sett.-maestr. di San-Piero a Sieve, Giur, di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Riposa sopra un'umile collinetta fra Gabbiano, la villa delle Maschere e il convento del Bosco ai Frati, il quale era gia compreso nel popolo di Lucigliano.

A questo stesso popolo, prima che fosse soppressa la sua parrocchia, fu riunita la chiesa curata di Gabbianello; ch' erano entrambe di giuspadronato di quel ramo degli Ubaldini, che si dissero de' Bettini da un Bettino figlio di quell' Acerrino degli Ubaldini, che fu condannato per ribelle nel giugno del 1302 da Cante de' Gabbrielli da Gubbio potestà di Firenze. — Ved. Soli (S. Mania a).

LUCIGNANA o LUCIGNANO in Valdi-Serchio. — Cas. con parr. (S. Stefano) anticamente del piviere di Loppia, attual. mente di Coreglia, alla cui Com. e Giur. appartiene, nella Dioc. e Duc. di Lucca.

Trovasi in un risalto di poggio spettante a uno sprone di Appennino del monte Rondinajo fra i torr. Ania e Fegana, a sett. della nuova strada R. modenese.

Lascerò ad altri il decidere, se debba riferirsi a questo luogo di Lucignana, oppure fuvvi un ultro Luciniano di Sesto a Moriano quello rammentato in una carta lucchese dell'823, 11 luglio, colla quale il pievano di S. Maria a Sesto diede a locizione per l'annuo canone di tre denari d'argento casa et res suprascriptae Eccl. quae est in loco Luciniano. (Barsoccaimi, Memor. Lucch. T. V. P. II.)

Anche un'altra cirta del 926, 3 sett. dello stesso Arch. Arciv. Lucch. tratta del livello di un casalino posto in loco Luciniano che il vescovo Pietro in nome della ch. di S. Vito a Lucignano concesse a un tale da Corazzano, lo che potrebbe riferire piuttosto al S. Vito di Colle-Galli, presso cui è tuttora il luogo, con la chiesa di Cusignano. — Ved. Custanano.

Comunque, sia il casale o castello di Lucignano di Val-di-Serchio, ossia di Lucignana, fu compreso sempre nel distretto giurisdizionale di Coreglia; in guisa che esso è nominato tra i casali o castelli dall' Imp. Carlo IV concessi con titolo di contea a Francesco Castracani degli Antelminelli, conte di Coreglia, per privilegio dato in Pisa li ra maggio 1355.

La parr. di S. Stefano a Lucignana

nel 1832 comprendeva 339 abit.

LUCIGNANELLO, già Lucionano (Licinianum) nel Val-d'Arno Aretino. — Villa spettante alla cura e popolo di S. Egidio a Campriano, nel piviere di S. Polo, Com. Giur., Dioc. e Comp. d'Arezzo, che è circa 4 migl. a ostro di Lucignanello.

Trovasi questa villata sù di un poggio, alla cui base occid. scorre il torr. Chiassa.

Gli uomini della villa di Lucignano nelle Camperte di Arezzo, per atto pubblico del 6 dicembre 1342, elessero il loro mandatario all'effetto di prestare giuramento di fedeltà e obbedienza al vicario di Gualtieri duca d'Atene, signor generale del dominio fiorentino e aretino. (Anca. Dipl. Fion. Carte dell'Arch. generale).

Lucignanello era una delle 69 ville delle Camperie di Arezzo, rammentata nel motuproprio del 7 dicembre 1772; allorchè Leopoldo I accordò a quella comunità la facoltà di poter governare direttanente i suoi affari economici per mezzo della sua magistratura municipale.

Questi nomi di Lucignano, Lucignatello, Licignano, Liciniano, ec. che troriamo tuttora in molte contrade della Tocana, e più che altrove nel territorio retino, ci richiamano alla memoria, speialmente per tanti Lucignani del distretto i Arezzo, le possessioni che la potente fatiglia Licinia teneva costà, ubi Licinium enus (disse T. Livio) praepotens divitiaum invidia pelli armis coeptum fuit.

LUCIGNANELLO di Val-d'Asso. ——
'ed. Lucignano d'Asso.

LUCIGNANELLO, o LUCIGNAMO DEL BERARDEMOA in Val-d'Arbia. — Gas che be nome di castello da una vicina casarrita; dal quale presero anche il titolo e chiese parr. ora riunite (S. Cristofano) nel piviere di S. Marcello, Com. e circa 6 migl. a ostro di Gajo, Giur. di Radda, Dioc. di Arezzo, Comp. Siena.

Risiede sulla cresta de'monti che di-mata alla badia prenominata con blono il Chianti dalla contrada della del Pont. Urbano III, data in Veror rardenga, fra S. Giusto alle Monache 15 marzo del 1185. (Annal. Camalle.)

e S. Marcellino, scorrendole a pon. l'Arbia, a lev. l'Ombrone. —È quel Lucignano, che nella pace del 1176 fu ceduto dai Sanesi ai Fiorentini con altri luoghi del Chianti alto; quello stesso che fu delineato lungo il confine fra il territorio di Siena e quello di Firenze, dagli arbitri con lodo dato in Poggibousi nel 1203.-Avvegnachè leggonsi ivi indicati, fra gli altri luoghi sul confine del Chianti, i seguenti: Montemlucum de Lecchia, Licignanum, villam de Larginino, Cacchianum, Monte-Castellum, Torricellam, Brolio, Ecclesiam et villam S. Justi ad Rentennanum, etc. E più sotto si ripete: Item (Senenses) dabunt Florentinis tenutam, et possessionem corporalem de Liciniano et ejus casa-turris expeditam con quel che segue. Dall'ultime parole pertanto si viene a conoscere, che al secolo XIV in cotesto Lucignano esisteva una torre annessa a qualche casa padronale; lo che equivarrebbe ad un castello signorile designato sotto il nomignolo di casatorre, o casa-torrita.

In questa contrada di Lucignano ebbero podere i monaci Vallombrosani di Coltibuono ed i Camaldolensi della Badia Berardenga. Infatti all'abate di quest' ultima, nell'anno 1097, i figli del conte Bulgarello promisero di non recar molestia per i possessi che quel monastero teneva nelle corti di Brolio, di Lucignano e di Campi.

Era pure di padronato della stessa badia la chiesa di S. Cristina a Lucignano, poichè Guido abate di quella col consenso di Pietro vescovo di Arezzo sino del secolo XI l'aveva ceduta alle monache di Rentennano.

Nell' archivio della stessa badia Berardenga esisteva una convenzione, fatta l'anno 1154 fra Niccola Ab. di quel Mon, e Aldiarda badessa di S. Giusto a Rentennano, colla quale promettevansi reciprocamente di tenere ambedue in comune la chiesa di S. Cristina di Lucignano, a condizione che la badessa di Rentennano pagasse ai monaci della Berardenga l'aunuo censo di 18 denari lucchesi. Quindi è che la Ch. di S. Cristina in Luciniano Berardengo trovasi confermata alla badia prenominata con bolla del Pont. Urbano III, data in Verona li 15 marzo del 1185. (ARMALE, CAMALE.)

Per ciò che spetta ai possessi in Lucignanello di pertinenza della badia di Coltibuono, lo attesta fra gli altri un istrumento del maggio, anno IIII, fatto in Licignano, giudiciaria florentina. Riguarda esso la donazione di un pezzo di hosco fatta al mon. di Coltibuono da douna Odierna figlia del fu Ridolfo, e vedova di Federigo di nazione longobarda; la qual donna era passata alle seconde nozze con Uberto del fu Ranieri di nazione salica. (ARCH. DIFL. FIOR., Carte della Badia di Coltibuono.)

Nel tempo che giravano per la Toscana i giudici incaricati dalla contessa Matilde di render giustizia, uno di costoro avente titolo di visconte, probabilmente della contessa medesima, nel luglio del 1103, sedendo in tribunale prope castro de Lucignano juxta coclesiam S. Christinae, proferi sentenza a favore dell'abazia di Coltibuono per beni statile donati da Ugo figlio del nobile Azzo e da Adelagia di lui madre. - (Canici, Dei March. e duchi di Toscana T. III.)

Forse su questo il Lucignano di Vald'Ambra, di cui fece menzione Giovanni Villani all'anno 1339, allorchè scrisse, che, a dì 6 novembre di detto anno a Lucignano di Val-d'Ambra i Fiorentini fecero lega e compagnia co' Perugini per mezzo del vescovo di Firenze e di altri ambasciatori di Perugia. In conseguenza del qual trattato i Perugini rinunziarono al Fiorentini ogni ragione sopra la città di Arezzo, mentre questi rilasciarono ai primi Lucignano d'Areszo, il Monte a San Savino e altre castella di quel contado. (G. VILLANI, Cronac. Lib. XI.)

La parr. di S. Cristofano a Lucignano con decreto del vescovo d'Arezzo, in data del 22 settembre 1784, fu incorporata in parte al popolo di S. Marcellino in Chianti, mentre pel restante restò unita a quella di S. Cristina a Lucignano, detta anche iu Rentennano dal vicino soppresso monastero che ne godeva il padronato.

La parr. de' SS. Cristina e Cristofano a Lucignano nel 1833 contava 185 abit. LUCIGNANELLO DI PIENZA. — Ved. Lucignano d'Asso, e Montighiello.

LUCIGNANO D'ASSO, O LUCIGNAMELLO DI PIEREA in Val-d'Asso. - Castelletto con villa signorile della nobil casa Bandini-

sotto il titolo di S. Bingio a Lucignos d'Asso, nella Com. e due migl. a ostro di S. Giovanni d'Asso, Giur. di Montalcine. Dioc, di Pienza, già di Arezzo, Comp. di Siena, da cui è a un circa 20 migl. a scir.

È posto fra S. Giovan d'Asso e Cossea sopra un'alta piaggia sovrastante al fiumicello Asso, che gli scorre a pon., mentre dal lato di sett. il torr. Trove bagna k

pendici del suo poggio cretoso.

Era costà presso una delle antiche chiese della diocesi aretina, rammentata dai testimoni esaminati nell'anno 714, all'occasione della lite intentata la prima volta dal vescovo senese contro quello di Arezzo.

Non di questo Lucignano d'Asso, ma dei Lucignanello fra Pienza e Monticchiello trattasi nella più antica carta fra quelle della hadia Camaldolense di S. Mustiola a Siena. È un contratto del maggio 1099 relativo alla vendita di sei pezzi di terra posti dentro i confini del contado senere nel piviere di S Vito a Corsignano, in luogo detto Lucignano. Quell'atto iu rogato in Lucignano stesso dal notaro Rollandino, (Arcs. Dire. Fron. l. cit.)

Lucignano d'Asso ebbe un giusdicente minore, rammentato nel 1271 fra !- Risormagioni della Rep. di Siena al libro Consigli della campana. La sua comunità su riunita a quella di S. Giovanni d'A∞ con motuproprio del 1 giugno 1777. -Fed. Asso (S. GIOVAREI D') e MOSTIC-CHIELLO.

La parr. della chiesa prepositura di S. Biagio a Lucignano d'Asso nel 1833 comprendeva 206 abit.

Lucignano di Castiglion-Fiboccui nel Val-d'Arno aretino, -- Cas. che diede il nome alla soppressa parr. di S. Giorgio nel piviere di Pontenano, Com. di Castiglion-Fibocchi, ossia dei Due comuni distrettuali di Laterina, Giar, e circe 11 migl. a lev. di Montevarchi, Dioc. e Comp. di Arezzo, da cui questo Lucignano è circa 7 migl. a maestro.

Era uno dei castelletti del ramo degli Ubertini, derivato dai figli di Boschi dai quali prese il nome il vicino castello di Castiglion-Fibocchi. - Prova ne sia una donazione fatta nel marzo del 1071, per la quale i figli di Bocchi, signori di Castel-Fibocchi, stando presso la chiesa di S Gennaro di Capolona, donarono al-Piccolomini-Naldi, e chiesa prepositura la hadia di S. Flora e S. Lucilla di Arezzo

miouni beni posti in questo castello di Zucignano, in Centocelle (Cincelli), in Guilliane, Oliveto, Vigneto cc. - (CAMICI, Dei duchi e march, di Toscana T. I.)

LUCIGNANO DEL CHIANTI. — Ped. LUCIGRANELLO DEL CHIANTI IN Val-d'Arbia.

LUCIGNANO di Val-d'Arbia. - Borghetto con villa signorile, già castello, di cui porta il nome un'antica chiesa plebana (S. Giovan Battista), alla quale da lunga mano fu unita un'altra parrocchia (S. Maria dei Pini). — Spetta alla Com. di Monteroni, che è circa un miglio a maestr. sett. di Lucignan d'Arbia nella Giur. di Buonconvento, Dioc. e Comp. di Siena da cui è circa o migl. a scir.

Nel luogo dove fu il castello trovasi la chiesa plebana presso due ville signorili. Siede sopra un'umile collinetta isolata, a piè della quale dal lato di ponente passa la strada R. romana, e dal lato opposto scorregli vicino il fiume Arbia, sulla

confluenza del torr. Biena.

L'esistenza di due Lucignani in una stessa valle dell' Arbia, cioè il Lucignano del Chianti e il Lucignano di Monteroui, ha fatto probabilmente attribuire a uno di essi i documenti relativi all'altro.

Infatti debhono restituirsi al Lucigna. no della Berardenga e non a questo di Monteroni due istrumenti rogati in Siena nell'anno 913, con uno dei quali Giovanni rett. di S. Cristina a Lucignano convenue con Teodorico vescovo di Siena di tenere la sua chiesa parrocchiale sotto la giurisdizione del prelato senese. In conseguenza di che, nell'anno 949, (e questo è il secondo istrumento) il parroco di S. Cristina di Lucignano di Val-d'Arbia, si obbligò davanti a Gherardo vescovo di Siena ed ai suoi canonici di pagare a quella mensa vescovile l'annuo tributo di denari 12. (ARCE. DIPL. SEN. Kaleffo vecchio.)

Ma la chiesa di Lucignano di Arbia sotto Monteroni non fu mai, che io mi sappia, dedicata a S. Cristina; bensi sotto l'invocazione di detta santa era l'altra parr. di Lucignano del Chianti che è pure in Val-d'Arbia, riunita a S. Cristofano, come si è avvisato all'articolo Lucigna-MELLO BEL CHIANTI, per decreto del vescovo di Arezzo, alla quale diocesi il Lucignano del Chianti quasi sempre appartenne.

Ho detto che quasi sempre appartenne

glacchè di tanti giudicati regil, e sentenze pubblicate dai romani concilii a favore dei vescovi aretini, rapporto alle pievi della loro diocesi situate nel contado sanese, non si conta che il giudicato emanato nell'anno 853 dal concilio romano davanti il Pont. Leone IV e l'Imp. Lodovico II; quando fu deliberato, che le pievi aretine poste nel distretto di Siena, (e fra queste la pieve di S. Marcellino del Chianti) dovessero dipendere d'allora in poi dal diocesano di Siena. - Tale deliberazione pare che si mantenesse in vigore fino a una nuova sentenza proferita nel mese di maggio dell'anno 1029 nella canonica di S. Marcellino in Chianti dai delegati del Pont. Giovanni XVIII, siocome ivi si dichiara, quod illas plebes aliquo in tempore a centum annis et supra Senensis ecclesia teneret eto. - Mu-BATORI, Ant. M. Aevi. T. VI.)

La chiesa plebana di S. Giovan Battista di Lucignano fu restaurata, o riedificata neil'anno 1110, come leggesi in un' iscrizione dell'antica facciata. Nell'interno vi si ammira una tavola di maestro Riccio sanese rappresentante la crocifissione, e descritta dal Padre della Valle nelle sue Lettere sanesi. - Appella a questo' Lucignano un decreto del 29 giugno, anno 1186, col quale Gontamo vescovo di Siena elesse in suo procuratore Palmerio di Malagalla per comporre le differenze vertenti fra esso e i conti Guillieschi e Ardengheschi a cagione delle possessioni di Monte Caprile e di Lucignano. - Di questo stesso anno 1186 è il diploma dato in Cesena li 25 ottobre da Arrigo VI, a favore dei Sanesi, cui ordinò la distruzione di Monte-Caprile, che era presso castel d'Orgia, e quella dell'edifizio incominciato in Lucignano, quod in podio Liciniano est incepium, et ulterius non aedificabitur .- ( MURAT. Ant. M. Acvi).

Che a quella stessa età avessero dominio in Lucignano anche i vescovi di Siena, lo assicura la bolla spedita nel 1189 dal Pont. Clemente III al vescovo di Siena, nella quale trovasi nominato fra i possessi della mensa vescovile anche un

castello di Lucignano.

Una provvisione, presa in Siena nel 1251 dal consiglio della Campana, accordò a Buenincontro di Guastellone fratello della celebre Pia moglie di Nello della Pietra, la carica di giusdicente in Lucignano d'Arbia. — Lo statuto di Siena dell'auno 1270 rammenta il ponte che fin d'allora cavalcava l'Arbia sotto il castello di Lucignano.

Dopo la suddetta epoca sembra che questo castelletto andasse in deperimento, seppure non vuolsi riferire a qualch' altro Lucignano, una partita del 1373 registrata nell' Arch. delle Riformagioni di Siena al Vol. III delle Ragioni degli operai sopra le fabbriche dei castelli senesi. Trattasi in essa della spesa di fiorini 118 d'oro, e di fiorini 805 piccoli, fatta nel restaurare le mura di Lucignano, che ivi si dichiarano già da 200 anui rovinate; alla qual epoca a un circa ne richiama l'ordine del re Arrigo VI poco sopra enunciato. (Arcm. Dirr. Sen. Lib. B. N.º 243.)

Era già qualche tempo che il Cast. di Lucignano apparteneva alla famiglia Petroni di Siena, siccome apparisce dal testamento di Francesco di Niccolò Petroni, rogato in Siena nel 1176, seppure non vi si parlava del Lucignano di Val d'Asso pur esso nel contalo sauese. (Anca: Dire. Fion. Carte di S. Francesco di Siena).

Lo statutello di Lucignano d'Arbia fu compilato nel 1429 da Nauni di Goro Sansedoni, quando questo paese era governato da un giusdicente di seconda classe.

All'occasione della peste manifestatasi in Siena nel 1430, e nuovamente nel 1436, fu fatta la proposizione di trasportare lo studio sanese in Lucignano di Val-d'Arbia, nel tempo appunto in cui s'inquisiva il dottor Francesco Casali per aver tentato di uccidere il celebre Filelfo(l. cit.)

Attualmente le due ville signorili di Lucignano d'Arbia appartengono alle famiglie sanesi Mocenni e Landi.

Nella chiesa di S. Gio Battista a Lucignano d'Arbia l'altare del Crocifisso è opera pregiatissima del sanese Arcangelo Salimbeni. La sua parrocchia nel 1833 contava 703 abit.

LUCIGNANO (Licinianum), in Val-di-Pesa. — Cast. distrutto da cui ha preso il titolo una contrada che abbraccia due popoli, cioè la pieve di S. Pancrazio in Val-di-Pesa, e la parrocchia di S. Stefano a Lucignano, nella Com. Giur. e due in tre migl. a grec. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Tanto la pieve di S. Pancrazio, quanto

la sua chiesa filiale di S. Stefano a Locignano risiedono sopra i poggi che percorrono la Val di Pesa fra il torr. Virginio, e la fiumana Pesa, non lungi dell' incrociatura delle strade comunitative che vanno da San-Casciano a Lucardo, e da S. Piero in Bossolo a Montespertoli.

Della pieve di S. Pancrazio a Lucigasno, o a Liciganoo, si hanno memorie sino
dal secolo XI nelle carte della hadia di
Passignano, sotto gli anni 1056, 1070,
1076, 1079, e 1087. — Quella del 1076,
(due aprile) rammenta un Rolando signore e proposto della chiesa e pieve di
S. Pancrazio a Lucardo, mentre in tutta
l'altre carte la stessa pieve porta il vocibolo del distrutto castelletto di Licignano.

Quest'ultimo, al pari di molti altri castelli delle valli di Pera e dell'Elsa, apparteneva ai conti Alberti di Vernio e Mangona, ai quali per privilegio dell' Imp. Federigo I, nel 1164, fu confermato il castello di Licignano con quelli di Salivolpe, di Pogna, di Fondagnano ce.

Infatti costà in Licignano di Val di-Pesa, nel 22 Febb. 1208, su seguato l'istrumento di divise fra il conte Maghinardo e il suo fratello conte Rinaldo, figli del su conte Alberto di Vernio: le quali divise venuero poscia confermate, nel di 14 marzo dello stesso anno, dalla contessa Bellafante moglie di detto C. Magbinardo, mentre trovavasi nel suo castello di Monte-Rotondo in Maremma. (Arcs. Dirz. Fios. Carte della Badia di Passignano, e dello Spedale di Bonisasio).

Ma il documento più curioso per conoscere una pratica di giurisprudenza di quel tempo leggesi in un atto pubblico spettante all'emancipazione di una figlia. Con quell'atto celebrato in Montespertoli li 17 dicembre 1348, all'epoca cioè della famosa peste descritta dal Boccaecio, Stefano figlio del fu Villano del popolo di S. Stefano a Licignano, merce l' interposizione dell'autorità, con decreto del notaro infrascritto emancipo, e liberò dalla patria potestà donna Maria sua figlia, dicendole: Sii cittadina Romana, ed uomo libero. In conseguenza di che la donna medesima fu dichiarata autorizzata a tutti i contratti, come se fo-se un padre di famiglia, rilasciandole in segno di ciò il peculio avventizio castrense, e quasi

castrense, e inoltre le fu dato in premio dell'emancipazione, ed a titolo di donazione, dallo stesso padre di lei un pezzo di terra posto nel popolo di S. Stefano a Licignano, luogo detto in Villa, descritto nei suoi vocaboli e confini. Del qual pezzo di terra la donna suddetta fu messa al possesso nel giorno 28 dello stesso mese di dicembre 1348. — Rogò l'istrumento ser Nuccio del fu Mazza da Montalbino nel popolo di S. Giusto (a Montalbino) Dioc. Fior. (ARCH. DIFL. Fior. Carte dell'Arch. Generale).

Una delle principali ville, compresa nel popolo di S. Stefano a Lucignano, spetta alla nobil casa Guicciardini, comecchè avessero costà possessioni anche il Gianfigliazzi, i Cavalcanti, i Macchiavelli ec. — Ved. Parcanzio (Pieve di S.) in Val-di-Pesa.

La parr. della chiesa prioria di S. Stefano a Lucignano nel 1833 noverava 381 abit.

LUCIGNANO in Val-di-Magra. -

LUCIGNANO in Val-di-Chiana, detto altre volte Lucignano d'Arrizzo. — Terra nobile murata, già castello di grande importanza per trovarsi sul controverso confine sanese-aretino. — È capoluogo di comunità, residenza di un potestà sotto il vicariato R. del Monte S. Saviuo, nella Dioc. e Comp. di Arezzo.

Risiede in cima a uno sprone di monte che si avanza verso il centro della valle da quelli più elevati del poggio S. Cecilia e di Palazzuolo, a br. 701 sopra il livello del mare Mediterraneo, fra il gr. 29° 25' 2" long. e 43° 16' 8" latit. 17 migl. a ostro-lib. di Arezzo; 12 a pon. di Cortona, 14 a sett. di Montepulciano, e 24 migl. a lev. di Siena.

Offre per tal guisa Lucignano uno dei punti di prospettiva la più estesa per contemplare quasi tutta la hellissima valle della Chiana, in guisa che di costassù si gode della vista di quasi tutti i paesi, terre, castelli e città, dalle quali è popolata cotesta ricci valle.

Per quanto di Lucignano non restino molte memorie vetuste, pure dal poco che fu di sopra accennato, sull'etimologia del nome di Lucignano e Liciniano, apparisce che l'origine di questa terra dev' essere remotissima.—Ciò premesso, dirò che uno de' documenti più antichi e più positivi superstiti è quello spettante alla sua chiesa battesimale di S. Felice, tostochè essa viene rammentata fino dal secolo XI nelle pergamene appartenute alla badia di Agnano in Val-d'Ambra.—Non fia per altro da credere che questo Lucignano appartenesse, come alcuni supposero, alla contessa Matilde, per avere incontrato nell'anno 1103 risiedere un suo Visconte in giudizio in Lucignano, non già in questo di Val-di-Chiana, ma nel Lucignano della Berardenga, ossia del Chianti.

Molto meno è da credere che questo della Val-di-Chiana appartenesse si conti Alberti, siccome da qualche scrittore fu supposto, confondendolo col Lucignano di Val-di-Pesa. — Ved. i loro respettivi Articoli.

Le vicende storiche di questa terra non incominciano a mostrarsi prima della meta del secolo XIII, quando Lucignano dipendere doveva non solamente per la parte ecclesiastica, ma ancora per la civile, dal comune di Arezzo.

Realmente un mese dopo la giornata di Monte Aperto troviamo costà in Lucignano il vescovo Guglielmino Ubertini, allora capo del governo di Arezzo; il quale nel di 14 ottobre 1260 costà firmò un decreto come esecutore apostolico, con la mira di conferire il priorato di S. Bartolommeo a Scampato presso Figline nel Val-d'Arno a un chierico suo bene affetto, a quello stesso Cavalcanti, che tre anni innanzi da Guglielmino fu inviato al Pont. Aleasandro IV per accomodare le vertenze fra esso vescovo ed i Cortonesi. — Ved. Cortona.

Dopo però la vittoria di Campaldino i Piorentiui coi Sanesi loro alleati s'impossessarono di molti castelli della Val di Chiana fino allora tenuti dagli Aretini. Erano di questo numero Monte S. Savino e Luciguano, rilasciati ai Sanesi. Infatti nell'Arch. Dipl. di Siena (Raleffo' dell' Assunta) esistono varii documenti del 22, 23 giugno, del 12 dicembre 1289 e del 24 agosto 1290, tutti relativi alla sottomissione dei Luciguanesi alla repubblica di Siena.

Citerò fra questi l'atto del 23 giugno 1289, stipulato nel padiglione e nel campo dell'esercito sanese sotto Lucignano, e confermato nella chiesa di S. Francesco de'

Frati Minori dentro Lucignano, col quale atto il popolo Lucignanese convenne col sindaco nominato dal milite barone de' Mangiadori potestà e capitano di Siena, sotto pena di diecimila marche d'argento, fra gli altri patti, nel seguente capitolo; cine, che i Lucignanesi, oltre un annuo tributo a Siena promettevano di eleggere di sei in sei mesi il loro potestà fra i cittodini sanesi, con pagargli di salario fiorini cento. La quale condizione nel 14 ag. del 1299 fu confermata dagli abitanti di Lucignano, allorchè il nobile uomo Vecchietto degli Accarigi fu eletto in potestà di Lucignano, previo il consenso dei 20 consiglieri maggiori e del consiglio dei 60. Quest'ultimo fatto, del consenso richiesto e dato dai due consigli, chiaramente dimostra, che il paese di Lucignano fino d'allora si reggeva a comune, cioè, con le proprie leggi; e che l'influenza dei Sanesi, riducevasi ad una specie di accomandigia piuttostochè ad una sudditanza decisa. Nei libri del gran consiglio di Siena si trovano molti nomi d'uomini illustri che esercitarono, dal 1301 al 1316 e ancora più tardi, all'anno 1428, l'ufizio di capitano in Lucignano. Dal 1428 in poi la Signoria di Siena mandò a Lueignano di Val-di-Chiana non più un nobile col titolo di capitano, ma un cittadino rivestito delle ingerenze di potestà.

Che il castello di Lucignano tornasse sotto il dominio degli Arctini piuttosto che di altri comuni, lo dicono gli scrittori sanesi, e lo diede indirettamente a conoscere il più accreditato istorico di quel tempo, Giovanni Villani, al libro XI della sua cronica, sia perchè a' tempi suoi questo di Val-di Chiana appellavasi Lucignano d' Aresso, sia perchè all'anno 1336, ragionando della guerra fra gli Aretini e i Perugini, lo stesso storico soggiunge: come appena fu rotto dai Fiorentini il trattato di lega coi Perugini, rispetto alla conquista di Arezzo e del suo territorio, quelli di Lucignano d'Arezzo essendo molto oppressi dai Perugini per le loro masnade che stavano al Monte a San-Savino, inviarono a Firenze i loro ambasciatori con pieno mandato per darsi a questo Comune. (Cronic. Lib. XI. cap. 59). Se non che in conformità di un nuovo accordo, dopo che i Fiorentini ebbero la città di Arezzo, fu convenuto che il comune di Perugia ritenesse sotto la sua giarisdizione per un tempo determinata i castelli e terre di Fojano, di Lucignano, di Monte S. Savino e di Anghiari insieme colle loro respettive corti o distretti. (loco cit. cap. 61).

Con altra convenzione fra il comune di Perugia e quello di Firenze, fatta in Lucignano del Chianti, nel dà 6 novembre 1339, i Perugini rinunziarono pienamente ai Fiorentini ogni loro ragiona sopra Arezzo e suo contado, riservandosi però il dominio di Lucignano e dell'altre castella che i primi già da quakha tempo ritenevano di quelle del distretto aretino. (loc. cit. cap. 105).

E altresi vero che quel trattato non accordava ai Perugini i suddetti luoghi altro che per il termine di anni otto e meszo, con obbligo dopo detta epoca, di restituirili liberamente al comune e governe di Arezzo; per effetto della quale restituzione i Fiorentini dovevano ridonare al proprio regime civico la città di Arezzo. (Aman. Stor. fior. Lib. VIII).

Se non che, caduti i Fiorențini medesimi sotto il tirannico dominio del duca d'Atene, anche gli Aretini stimarono bene di scuntere il giogo della Signoria di Firenze, riconoscendo di buona voglia nel duca stesso un nuovo padrone, cui nel 22 Sett. del 1342 giurarono obbedienza a vita. Lo stesso esempio fu tosto imitato dai popoli del territorio aretino, e fra questi dagli unmini del comune di Lucignano. Questi infatti nel 5 dicembre 1342 nominarono il loro sindaco, affinche a nome de' Lucignanesi egli giurasse in Areszo pelle mani del vicario del duca d'Alene di tener lui come Signor generale del dominio fiorentino e aretino. -( Ancu. Dirz. Pron. Carte dell'Arch. generale).

Nella guisa stessa che gli abitanti di Lucignano imitarono gli Aretini, col dichiararsi ligii del duca Gualtieri, noa furono essi meno solleciti a profittare della sua cacciata da Firenze, e a prendere l'esempio dai Fiorentini, tostoche gli uomini di Lucignano, con atto pubblico dell'agosto 1343, tornarono a costituirsi in libero regime.

In tale stato per un intiero decensio i Lucignanesi si conservarono, sino al 4 aprile del 1353, al qual giorno ei richiama una loro capitolazione con la Rep. florentina.

Ma non corsero molti lustri, ducchè l'università di Lucignano, in vista dei travagli e dei danni continui che riceveva dai suorusciti e ribelli della Rep. sanese, mancando di forze sufficienti a tenere in dovere e castigare tanti facinorosi, con deliberazione dell'11 ottobre 1370 decise di sottomettere la terra, abitanti e distretto di Lucignano al patrocinio di una potenza più vicina, quale si era la Rep. di Siena. Dondechè con atto pubblico confermato dai Dodici difensori della Libertà di Siena, nel di 16 novembre 1370, restò convenuto fra il Comune di Lucignano e il governo sanese; 1.º che il castello di Lucignano con la sua corte e territorio dovesse intendersi d'allora in poi, e che fosse del distretto di Sieun; a.º che i Lucignanesi si obbligassero far esercito e cavalcata contro i nemici del comune di Siena; 3.º che in Lucignano non si dasse ricetto ai banditi di Siena; 4.º che i Lucignanesi dovessero ricevere di sei in sei mesi per potestà un cittadino sanese popolare; 5.º che ogni anno il comune di Lucignano pagasse alla Rep. di Siena il censo di 150 fiarini d'oro, e inoltre che inviasce a detta città per S. Maria d'agosto un cero fogliato simile a quello che mandava Montaleino, accompagnato da 15 massari aventi un cero di libbra per ciascuno; 6.º che i Lucignanesi non potessero esigere dai distrettuali di Siena alcun pedaggio per estrazione o introduzione di mercanzia; 7.º che il comune di Lucignano dovesse renunziare a qualunque lega, o compagnia che avesse fatta con altra comunità, e quella cassare ec; 8° che per l'avvenire il comune di Lucignano non presumesse di fare alcuna sottomissione del suo castello e distretto ad altri suori che ai Sanesi; 9.º che le mercanzie, grani e biade del territorio del fu Bertinucci di Lucignano. di Lucignano potessero trasportarsi a Siena; e che in alcun caso dal comune di detta terra si facesse divieto in contrario; 10.º che gli uomini di Lucignano possano conservare uella loro terra e corte il mero e misto impero con giurisdizione, in quelle cose però che non fossero di pregiudizio notaro, i donzelli e i famigli; 3.º che ogn' e contro la forma dei sopra esposti capitoli; anno per la festa dell'Assunta Luciguano 11.º che la Rep. di Siena non possa im- invii alla cattedrale di Siena un palio di porre dazii ne gabelle agli uomini di Lu- scarlatto del valore almeno di 60 fiorini,

oignano oltre quelli prescritti nei sopraddetti capitoli, ec. — ( Azce. Diri. Ses. Kaleffo nero e rosso).

Peraltro dopo tutta cotesta soleunità professata ai Sanesi dagli uomini di Lucignano, questi dovettero tornare di bel nuovo sotto la tutela della Rep. Fiorentina, allorquando Arezzo con il restante del suo contado e antico distretto, fu vendnto alla Signoria di Firenze nel 1384 dalle milizie straniere, che l'avevauo avidamente quasi dirò messo all'iucanto.

Se non che poco dopo (anno 1386) i Sanesi per un verso, e i Perugini per l'altro, affacciarono le loro respettive pretensioni sopra Lucignano contro i Fiorentini che se lo tenevano in tutta pace. Ciò diede la mossa ad una lite politica, la cui decisione fu rimessa all'arbitrio dei giudici concordemente dalle parti nominati fra quelli del consiglio rappresentativo di Bologna. Infatti nel 26 ottobre del 1386 in Bologna fu pronunziato il lodo, col quale restò decisa la conservazione di Lucignano alla Rep. fiorentina, a condizione di dover questa shorsare ai Sanesi 8000 fiorini d'oro. (loc. cit.)

In tale stato erano le faccende politiche, quando nel 1390 i Lucignanesi si posero con tutto il loro territorio sotto la protezione di Giovanni Galeazzo Visconti duca di Milano, l'acerrimo nemico dei Fiorentini. Per modo che dopo un breve intervallo le milizie del Visconti con le bande sanesi corsero sopra Lucignano (anno 1300) dove fecero prigioni i soldati che vi stavano di guardia, il vicario e il potestà che reggevano la terra per i Fiorentini.

Nel Kaleffo rosso delle Riformagioni di Siena sono registrate le condizioni in detto anno stabilite fra i sindaci del comune di Lucignano e la Rep. sanese; mediante un atto stipulato nel castello di Lucignano e rogato dal notaro Antonio

Fu perciò stabilito; 1.º che il Cast. e corte di Lucignano s'intenda essere in perpetuo sotto la giurisdizione di Siena; 2.º che esso debba tener per potestà di sei in sei mesi un cittadino sanese con la paga di 400 fiorini d'oro, compreso il

accompagnato da 8 massari, ciascuno dei quali fornito di un cero di libbra; 4.º che il comune di Lucignauo debba ogn'anno levare da Siena 600 staja di sale, al prezzo di 30 soldi lo stajo; 5.º che al comune di Siena sia permesso fabbricare una rocca, o cassero nella terra di Luciguano; 7.º che lo stesso comune pughi ogni anno per censo alla Rep. di Siena 300 fiorini d'oro; 8.º che i Lucignanesi non possino esigere il pedaggio da'cittadini sanesi; 9.º che ai Luciguanesi sia permesso di poter liberamente trafficare e mercanteggiare nello stato di Siena e viceversa, ec. ec. 10.º che tutti gli originarii o terrieri della suddetta terra, o quelli che vi si stabiliranno in futuro, siano e s' intendano veri e originarii cittadini sanesi, e godino di tutti gli onori, immunità, privilegii, ec. 11.º che tutti i notari nativi di Lucignano, presenti e suturi, s'intendano come se fossero matricolati nell'università di Siena, e godano de medesimi privilegii, ec.

In quanto al castello o cassero di Lucignano, si apprende da un libro de' reudimenti di conto nell' Arch. Dipl. Sen. che dopo la suddetta convenzione in tre anni di lavoro l'operajo senese Bartolo Bartoli vi spese la somma di 6825 fiorini.

L'acquisto poi di Lucignano su confermato al comune di Siena nella pace conchiusa li 6 aprile 1404 tra quella Signoria e i Priori della Rep. fiorentina.

Composti in tal guisa gli affari, i Sanesi pretesero che gli abitanti di Lucignano, governati dalle proprie leggi, dovessero pagare le gabelle de' generi che entravano nel loro territorio. Alla quale pretesa essendosi opposti i Lucignanesi, fu portata la lite davanti il Poutefice, e quindi, interpellato il celebre giureconsulto Paolo di Castro, fu pronunziato il voto favorevole ai Lucignanesi. (Pauzi Castreens. Consil. n.º 85 e 292).

La terra per altro di Lucignano col progredire del secolo XV andò deteriorando di fortuna e di popolazione, al seguo che i suoi abitanti dovettero ricorrere alla Signoria di Siena per otteuere da quel governo una diminuzione del censo, e della tassa per la quantità del sale, cui nel 1404 si erano obbligati. Tali motivi sono resi manifesti dalla convenzione del 1440, nel cui preambolo si dichiara, che ciò fu concesso, attesa la povertà

degli nomini di Lucignano della Val-di-Chiana, e la mancanza del numero: essendochè di 600 nomini che ivi erano, allora trovavansi ridutti a circa 300, e l' escita annua che essi sostenevano fra censi, palio, potestà, cancelleria, maestro di scuola, offerta alle chiese, ammontava a fiorini mille; oltre fiorini 400 per spese straordinarie. E poiché la loro comunità non contava alira cutrata, ecocito un mulino dal quale ritraeva il reddito di sette moggia, con più il provento di una selva; in vista di tutto ciò la Rep. di Siena concede al comune di Lucignano le seguenti esenzioni; 1.º che per l'avvenire si paghino al potestà, per sei mesi solamente tona lire; 2.º che i 300 fiorini soliti pagarsi di censo ai Sanesi fossero ridotti a fiorini cento, a condizione d'impiegare gli altri 200 in restaurare le mora e le porte di essa terra; 3,º che di 600 staja di sale la comunità di Lucignano per l'avvenire ne prendesse solamenie staja 300, ec ec. (ARCH. DIPL. Sen. Kaleffetto).

Finalmente le capitolazioni del 1440 furono dal governo di Siena, nel 1448, e nuovamente nel 1467, confermate per altri otto anni, con l'ingiunzione ai Lucignanesi di non potere esigere gabelle sotto alcun titolo dai cittadini sanesi, e che dell'entrate della loro terra essi dovessero spendere soli 50 fiorini per anno e non più nei risarcimenti delle mura castella-

ne. (loc. cit.)

B da vedersi un lodo proferito nel di so dicembre del 1472 dal cardinale Papiense sopra le controversie che spesso susci tavansi tra questa e la comunità limitrofa di Fojano, rispetto ai fiumi ed altri corsi d'acqua del loro territorio. Arroge a ciò una deliberazione della Signoria di Firenze dei 15 ging. 1502, con la quale per terminare tali vertenze fu ordinato di mantenere in osservanza il suddetto lodo. —Già dissi all'Art. Fojano, che dal 1387 al 1512 non meno di sei sentenze a cagione di confini furono pronunziate dagli arbitri fra la comunità di Fojano e questa di Lucignano.

Ciò non ostante l'Imp. Carlo IV, mediante uno dei soliti suoi diplomi, dato in Siena nel maggio del 1366, confermo agli Aretini, per quanto non li riavessero mai più, i castelli di Lucignano, di Foja-

no, di Monte S. Savino ec.

Sotto il dominio di Siena per altro Lucignano si mantenne sino alla guerra mossa dalle armi cesareo-medicee contro quella repubblica. Avvegnachè Lucignano fu dopo Asinalunga la seconda terra de' Sanesi, che nel principio del 1553 cadde in potere delle soldatesche austro-ispanoducali; e su costà, dov' essi trovarono di guarnigione 300 fanti dell'esercito franco-sanese, comandati da un calabrese. Ma costui avendo dato ordine, poco innanzi di abbandonare il castello, che si abbruciassero le provvisioni con tuttociò che v' era da vivere, i terrazzani accortisi di ciò gliel vietarono armata mano: sicchè chiamati i soldati imperiali, questi di prima giunta ebbero in animo di smantellare il castello, per non avere a lasciarvi un presidio. Ma ben presto il duca Cosimo mandò a Lucignano una compagnia di fanti che lo custodisse per conto suo; tanto più che a lui giovavano le antiche ragioni che aveva su questa terra la Rep. fiorentina. Infatti i Lucignanesi con diversi capitoli si sottomisero volentierosi. sotto dì 4 aprile 1553, al secondo duca di Firenze. Nella quale circostanza si riepilogarono tutte le franchigie fatie untecedentemente alla Rep. fiorentina, a partire dalla più antica de' 14 aprile 1353, fra le quali una muntiensi tuttora in vigore: di poter, cioè, la Comunità di Lucignano nominare un suo cittadino per essere mantenuto allo studio di Pisa. Dopo la conquista e cessione formale di Siena, gli nomini di Lucignano prestarono di nuovo giuramento di tedeltà al duca Cosimo I per sè e suoi successori al trono di Torcana, ottenendo la conferma delle annunziate favorevoli e generose capitolazioni.

Appena che su Lucignano liberameute cedato a Cosimo de' Medici, questo duca ordinò la sondazione di una nuova sortezza (anno 1558) suori del paese dal lato di libeccio. I bastioni che restano nel luogo dei due mulini a vento sono gli avanzi di quell' opera di disesa non mai compita. Purono bensì da quel principe restaurate le mura e le porte di Lucignano, costruite cisterne e pubblici pozzi; cercate e allacciate vene di acqua viva per sornirne costantemente la guaruigione e gli abitanti, che ne penuriavano.

Lucignano data la riforma de'suoi statuti dal primo anno del granducato di

Cosimo I (anno 1569), comecchè dei più antichi ne avesse fino dall'anno 1340, e forse anche prima. (Arch. DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA).

Di quelli dell'anno 1569 una copia si conserva fra i MSS. della Biblioteca Marucelliana, stati approvati dal consiglio della Pratica segreta di Firenze sotto di az gennaio 1572. Sono ripartiti in 4 Capi o Distinzioni. La prima di 29 rubriche consiste nel regime, elezione e obblighi degli uffiziali, dei vicarii, dei varii rettori dello spedale e della fraternita, del camarlingo generale, del soprastante alle fosse, ai fiumi e ai sonti, del medico, del chirurgo, del maestro di scuola, ed infine dei santesi e operai della chiesa della Madonna della Quercia e di quella dei Frati minori di S. Francesco. I quali ultimi (ivi si ordina) debbono ritenere in mano la chiave dell' Albero (cioè del famoso reliquiario deito l'Albero di S. Francesco) come si è costumato sempre, e sorvegliare all'entrate e uscite dei beni di chiesa , ec.

La seconda parte verte sugli obblighi del vicario, del giudice assessore, e della sua corte, non che sulla procedura delle cause civili, prescrivendo nella rubrica 67 e ultima, che: in difetto delli Statuti della Terra suddetta, si ricorra alli Statuti della città superiore, ed in difetto di questi alle leggi imperiali.

La terza Distinzione divisa iu 55 rubriche tratta del modo di render ragione ai Lucignanesi nelle cause criminali.

La quarta Distinzione, consistente in 47 rubriche, si occupa di ordinazioni municipali, delle gabelle ed entrate del comune, del giuramento da prestarsi dagli artefici e bottegai, delle penali agli osti che non tengono misure giuste, e a chi fa corruccio dietro al morto, ec.

Finalmente nel 1583 furono confermati al comune di Lucignano i privilegii per la fiera solita farsi in essa terra.

Per ciò che spetta alla storia ecclesiastica delle chiese di Lucignano, fu fatta menzione della sua antica pieve sotto l'invocazione di S. Felice, ora S. Biagio, fino dall'anno 1083, in un istrumento appartenuto alla badia di Agnano in Vald'Ambra. Essendochè in quell'anno tre fratelli conversi Camaldolensi, Raginiero, Morando e Guglielmo, figli del fu Teuzo, previo il consenso del loro superiore Guinizzone abite del Mon. di Aguano, donarono a questa stessa badia i loro
beni situati nel coutado aretino, e seguatamente nelle pievi di S. Savino di Barbajano, (Monte S. Savino), in luogo detto
sotto la chiusa Valentini, così ne' pivica
di S. Maria in Toppo, in quelli di S.
Felice a Lucignano e di S. Pietro in
Agello (ora a Marciano) ec.

Nel 1094 un altro possidente della Valdi-Chiana donò alla badia di S. Quirico delle Rose, ossia a Nasciano, quanto egli possedeva nei pivieri di S. Pietro in Agello, di S. Felice presso Lucignano e nel casale di Nasciano. (Annal. Camalo. e Arca.

DELLA CATTEBRALE DI ARREO. )

La pieve vecchia posta mezzo miglio fuori di Lucignano a piè del poggio, è senza fonte battesimale; la sua parrocchia, con decreto vescovile del 21 luglio 1788, fu riunita ad altra (S. Biagio) ch'era dentro Lucignano.

Le onorificenze della pieve di S. Felica vennero date alla ch. di S. Michele dentro Lucignano, cui fu associato il titolo dell' altra allorchè essa fu dichiarata arcipretura per bolla del Pont. Pio II dei 31 luglio 1470. — Finalmente per erigere la pieve di S. Michele in collegiata con otto canonici, compresa la dignità dell' arciprete, Urbano VIII con bolla del 1638 decretò, che vi fossero incorporate le rendite della chiesa battesimale di S. Felice, della soppressa parrocchiale di S. Maria di Crispignano, e di cinque cappelle con benefizio semplice; cioè di S. Giovanni decollato, di S. Anna, di S. Giusto, di S.

Smeraldo, e della SS. Concezione; tatta chiese noverate fra quelle del piviere di Lucignano nel registro delle chiese artine compilato circa la fine del secolo XV, e poc'anzi rammentato.

Apprendesi da quel registro, che allora erano compresi nello stesso piviere di Lucignano, oltre le chiese prenominata, l'ospedale di S. Anna, e il monastero de' Minori Osservanti, prova che il convenso de' Cappuccini, l'ospizio della Riforma, e il monastero di S. Margherita delle monache furono fondati in Lucignano dopo quell'epoca; siccome appartiene al sec. XV il grazioso tempietto della Madonna della Quercia fuori di Lucignano, opera pregvolissima tutta in pietra seruna del celebre Antonio da Sangallo.

La collegiata di Lucignano fu restaurata nel 1796. Esistono contà alcuni buoni quadri della seuola saneze, fra i quali la Cena di G. C. del Casolani, e certi Angioli di legno ricordati, se la memoria non mi tradisce, dal Cicognara. Tre cataletti dipinti dal Venni sono al Campo-

santo fuori di Lucignano.

Nella chiesa del soppresso convento di S. Prancesco si conserva sotto buona custo dia il gran reliquiario, appellato l'Albero di S. Francesco, per esservi intagliati a niello fino dal 1471 molti santi di quell'Ordine; è un lavoro, singolare e forsunico. La chiesa della SS. Annunziata è decorata di pitture dei Vanni e loro scolari.

Dal sottoposto Quadro resulta che la popolazione di Lucignano è in decadea sa mentre tutti i paesi della Val-di-Chis-

na progrediscono.

MOVIMENTO della Popolazione della Trass di Lucionano a due epoche diverse. (\*)

| OBELA | maschi femm. |              | maschi femm. |     | comive.<br>dei<br>due sessi | egcles) A- | delle | Totalità<br>della<br>Popolas |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----|-----------------------------|------------|-------|------------------------------|
| 1745  | 424          | 3 <b>3</b> g | 721          | 791 | 890                         | 112        | 55 o  | 3276                         |
| 1833  | 497          | 514          | 467          | 464 | 920                         | 18         | 566   | 288o                         |

<sup>(\*)</sup> La popolazione del 1551 manca, stante che a quell'epopo Lucignano era compreso nella Giurisdizione della Rep. sanose, indipendente dal regime fiorentino.

Comunità di Lucignano. — Il distretto di questa comunità occupa una superficie territoriale di 12616 quadrati, dei quali 418 sono presi da corsi d'acqua e da strade. — Nel 1833 vi era una popolazione di 3846 abit. a ragione repartitamente di 256 persone per ogni miglio quadro di snolo imponibile.

di snolo imponibile. Il territorio della comunità di Lucignano presenta una figura irregolare più lunga nella linea da scir. a maestro che nel lato opposto, la cui maggior larghezza trovasi sul meridiano del capoluogo. --Confina con cinque comunità. Del lato minore voltando a ostro tocca la comunità di Asinalunga, a partire dalla Casa-rossa, e di là per il borro del Pozzo sino alla strada comunitativa pedonale, che rimonta per breve tragitto da ostro a sett. finchè trova quella della Casella, con la quale ripiega verso pon. per scendere nel la fiumara Foenna. Andando poi nella linea di lib. contro la correute di detta fiumana, arriva sino alla via che passa dalla collibetta di Monte-chiari, ed ivi lascia a lev. la Foenno per andare a trovare e attraversare if torr. Fertege, donde inoltrarsi lungo la sponda destra del borro del Rigajo e di quello di Fornieta. Quiadi per termini artificiali va incontro al fosso del Molinello, che oltrepassa dopo corto cammino, piegaudo a pon. fino alla strada rotabile del Calcione, al di là del-In quale rientra nella Foenna. Costà voltando a lib, sottentra a confine la Com. di Rapolano mediante la fiumana anzidetta, cui và contr'acqua salendo il poggio da scir. a maestro, finchè, piegando mella direzione da maestro a lev., tocca la Com. del Monte S Savino. Con quest' ultima percorre circa un miglio dalla parte di maestro fino al torr. Fescina, lungo il quale riscende il monte dalla parte di grecale. Dopo il corso di circa tre miglia oftrepassa il torr, preaccennato, poscia la strada provinciale che da Lucignano guida al Monte S. Savino, finche lungo il borro di Rialto va a trovare il fiumicello Esse di Fojano, Costà dal lato di grecale scende lungo questo fiumicello di conserva col territorio della Com. di Marciano sino alla strada comunitativa rotabile de' Tre-Ponti. Lungh'essa dopo il cammino di quasi due migl. sottentra dal lato di lev. la Com. di Fojano, con la quale la nostra

di Lucignano fronteggia per due buone migli mediante il corso dell'Esse, e poi per quasi un altro miglio mediante termini artificiali posti lungo la destra ripa del fiumicello prenominato, finchè presso alla Casa-rossa ritrova la Com. di Asinalunga.

I maggiori corsi d'acqua che attraversano o che costeggiano il territorio di Lucignano sono, a lev. l'Esse, a lib. il Vertege; a sett., e di nuovo a ostro, quello

della Foenna.

Fra le strade rotabili che percorroue la comunità di Lucignano, vi è la provinciale antica Lauretana delle Folci: e l'altra che da Fojano porta a Lucignano passando per la Pieve vecchia; la quale ultima continua da Lucignano per Moute S. Savino. - Sono comunitative rotabili la strada che da Luciguano porta a Asinalunga, quella detta Senese che passa per Rigomagno, e che presso il mulino di Palazzuolo si unisce alla strada provinciale Lauretana delle Folei, la via che staccasi da quella del Calcione per andare a Modanella sul Poggio S. Cecilia, la strada del Calcione, e l'allacciatura della provinciale, che dalla Pieve-vecchia passando dalla chiesa di Scerpella si unisce con l'altra rotabile dei Tre-Ponti.

Il suolo che cuopre la superficie comanitativa di Lucignano appartiene a tre epoche e formazioni diverse. - Dal lato del monte il terreno consiste principalmente in calcaria stratiforme compatta (alberese) ed in arenaria, o macigno. Coteste rocce sono coperte da quelle meno antiche tanto al di sopra, quanto a piè del poggio di Lucignano; mentre dove il poggio di Lucignano va a collegarsi con quelli della piccola giogana del Calcione e di Rigomagno, alla calcaria alberese, ed alla pietra serena sovrappongono strati di gres castagnuolo, e di schisto argillosiliceo; alla base poi del poggio medesimo le rocce di calcaria o di macigno si na condono sotto un tufo ricco di ostricaje e di altri fossili marini, misti talvolta a qualche reliquia di animali vertebrati. - A cotesto terreno terziario appartengono tutte le collinette, o piuttosta l'alti-piano di Marciano, del Pozzo, di Fojano e di Bettolle ec., che vien corroso a levante e a ponente dalle fiumane dell'Esse, della Foenna, non che dal canale della Chiana. — Fed. Culana, a Fojano Comunità.

Finalmente una terza specie di terreno, il più moderno di tutti, è quello di trasporto che insieme con estesi banchi di ghiaja ricuopre le parti più depresse della valle, a partire dal pie del poggio di Lucignano, e dell' alti-piano prenominato, oltrepassando il contine orientale

di questa stessa comunità. La parte dove siede la terra di Luciguano è coperta per la massima parte di grandi strati di calcaria appenuinica, in qualche punto ricoperti dall'arenaria a grana fine, e tale da prestarsi ai lavori di architettura quanto la pietra serena di Fiesole. - Quindi è che due arti principali si contano in Lucignano, i forusciaj, che hanno in casa materiale inesausto nella calcaria suddetta, e gli scarpellini, cui fornisce ottimo pietrame il monte stesso di Lucignano; il quale insieme con il Monte S. Savino forma uno degli sproni orientali del vicino monte di Palazzuolo, che è esso stesso formato di schisto argilloso, di macigno, e di arenaria-calcaria ( pietra forte di Firenze ).

Se debbo dire qualche parola sulla coltura del suolo di questa comunità, avvartirò, che il poggio di Lucignano, sia per la sua posizione isolata da tre parti, sia per la natura del terreno che lo ricuopre, sia per la temperatura della valle in cui risiede, prestasi a maraviglia alla vite e all'olivo; piante che forniscono due prodotti squisiti. Il vino segnatamente del poggio di Lucignano potrebbe stare a confronto con i migliori della Val-di Chiana, seppure non si voglia col nostro Redi mettere alla testa

#### Montepulciano d'ogni vino è il re.

Ubertosa a frutte, a vino, a granaglie, a praterie è la pianura percorsa dall' Esse, e dalla Foenna, come pure l'alti-piano, cui esse fiumane vanno lambendo intorno. Volendo stare ai calcoli datici nel 1828 dal Prof. G. Giulj, nella sua Statistica agraria della Val-di Chiana, la sementa annuale dei cereali in tutte le giaciture del terreno di questa comunità sarebbe di staja 8000.

Fra le arti e manifatture, oltre quelle de'fornaciaj e scarpellini havvi qualcuno che si occupa nel far trecce e lavorare eappelli di paglia; vi sono due tintorie, una fabbrica di cappelli di pelo, e una formace di vasellami ordinarii; poche industrie in confronto della popolazione, onde poter bastare alla classe indigente ea oziosa, cui prestano altronde mezzi da lavorare e da vivere i possidenti terrien e soccorso caritatevole pie fondazioni.

Conta Lucignano, oltre l'ospedale, dur luoghi pii. La Fraternita, di autica fondazione, e l'Eredità Spagna, attualmente riunita alla Fraternita. Porta essa il nome del foudatore Stefano Spagna che fu medico nel secolo XVII del Sultano a Costantinopoli, dove fece le sue ricchezze che ricoudusse con esso in patria per laciarle ai poveci e dotare delle oneste fanciulle. Quest' nomo benemerito del suo paese è sepolto nella chiesa de' Cappuccini a Lucignano.

Delle persone salite in dignità e native di Lucignano pubblicò una lunga lisu il Dini nella sua opera Antiquitatum Etruriae, seu De situ Clanarum.

Se di quelle più illustri dovessi qui fare il novero, direi, che da Lucigamo fu il cardinal Bruni, creato nel 1060 dal Pont. Niccolò II, e la cui famiglia si estinse di corto nel dott. Bruno Bruni infermiere nel R. Spedale di Bonifazio di Firenze. Rammenterei un Giuseppe Griffoli professore all'università di Pisa, ambasciatore a Parigi per la Rep. sanese, e acrittore latino elegantissimo; un Francesco Dini giureconsulto distinto del socolo XVIII, e autore del libro teste citato; un padre Baffi Francescano Conventuale che figurò al Concilio di Trento ec

Fra gli artisti Lucignanesi si conta per famoso intagliatore in legno un tal Pietro da Lucignano, il quale fiori nel secolo XIV, e lavorò principalmente in Perugia. Della famiglia dei Minori Conventu il di Lucignano, nel secolo XV fu il padre. Pietro Pulcetta che il della Valle dopo aver visitato i sei libri corali del suddetto convento, dipinti e scritti tuti dal detto frate, lo decanto per un ecceleute miniatore. La famiglia Bracci di Lucignano fornì molti scultori in pietra; e da quella de' Salvi escirono buoni scultori in legno.

La Com. di Lucignano mantiene 2 mestri di scuola, un medico e un chirurco. Si tengono in questa terra tre fereau; Resali, le quali carlono nel maggio (a dì 3), a el settembre (primo giovedì) e nel di-

cembre (a dì 21). I languidi mercati settimanali si fanno nel giorno di giovedì.

POPOLAZIONE della Comunita' di Lucignano a due epoche diverse (\*).

| Nome<br>dei Luoghi               | Titolo<br>delle Chie <b>se</b>                                                                                     | Diocesi<br>cui<br>appartengono                         | Popolazione  Anno Anno 1745 1833 |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Calcione LUCIGNAND Pieve-Vecchia | S. Pietro, Rettoria S. Michele, Insigne Collegiata S. Maria della Querce, Rettoria S. Felice in S. Biagio, Prioria | Appartengo-<br>no tutte alla<br>Diocesi di A-<br>rezzo | 126<br>2256<br>—                 | 184<br>2396<br>484<br>782 |

Torale . . . . Abitanti N.º 3402 N.º 3846

(\*) La popolazione del 1551 manca, stante che a quell'epoca Lucignano era compreso nella Giurisdizione della Bep. sanese, indipendente dal regime fiorentino.

Luco (S. Angelo in), o Luco di Chiu-SURE. - Fed. CHIUSURE nella Valle dell' Ombrone sanese.

LUCO (Lucus) nel Val-d'Arno superiore. - Castellare che diede il titolo alla distrutta chiesa parr, di S. Clemente, di lui morte; il quale privilegio fu rinannessa di S. Tommaso a Ostina nel piviere di Cascia, Com., e Giur. e circa due miglia a lib. di Reggello, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Esiste in poggio lungo il torr. detto Resco-Cascianese. — L'etimologia del nome di Luco chiaramente dimostra essere stati simili Cas, fondati fra le boscaglie.

Cotesta chiesa e castelletto di Luco richiamano alla memoria le prime dotaziomi fatte alla badia fiorentina dalla contessa Willa sua fondatrice, e dal suo figlio il march. Ugo; il quale ultimo per istrumento, dato in Lucca li 27 aprile 997, donò al monastero suddetto una casa con corte dominicale, quam habeo infra comitatum et territorium florentinum, loco qui dicitur Luco, cum castello illo, quod ibidem aedificatum est, et cum eccletia S. Clementis ibi constructa, insieme con le terre, vigne ed altre 208 tra case, casine, e masserizie, che alla suddetta corte, castello e chiesa di Luco appartenevano, ec. (Poccinzini, Cronica della Badia fiorentina).

Lo stesso Cast. di Luco venne pure confermato alla hadia fior. dall'Imp. Ottone III in suffragio dell'anima del March. Ugo, mediante un diploma spedito da Paterno li 8 genn. 1002, poco innanzi. la novate nel 1074 dall' Imp. Arrigo IV.

Più tardi il castello di Luco dagli abati della badia fiorentina fu concesso con titolo d'enfiteusi all'illustre famiglia de' Pazzi signori nel Val-d'Arno superiore insieme col vicino castello di Ostina, o le loro pertinenze. I quali nobili avendo smesso di pagarne il censo annuale, vi furono costretti, verso il 1220, dall'abate Bartolommeo, primo di questo nome, quando obbligò que'signori a soddisfare i frutti arretrati. - A chi cercasse di questo castello, risponderei col Borghini, che appena si potria indicare dove esso fosse stato; se non che un rio che sotto vi scorreva, ritenendo il nome di Rio di Luco, ne conserva tuttora la memoria. (Bonguinı, Dei vescovi di Firenze. - Lamı, Mon. Eccl. Flor.

Da quanto si è detto sembra apparire non molto esatta la lezione del P. abate Galletti, il quale nel suo ragionamento dell'Origine della Badia fiorentina, alla citata douazione del 995, lesse Viclo invece di Luco, come avevano ben copiato il Rena, il Borghini, il Puocinelli ed il Lami.

LUCO in Val-d'Elsa. - Cas. con parr. (S. Martino a Luco) nel piviere, Com. e Giur. di Poggibonsi, Dioc. di Colle, già di Firenze, Comp. di Siena.

Anche in questo Luco ebbe signoria e giurisdizione il testè nominato march. Ugo, il quale fra le molte cose nell'anuo 998 donate alla badia da esso lui in Poggibonsi fondata, vi furono anche diversi predii posti in Luco, insieme col giuspadronato della cappella di S. Martino.

Infatti nella chiesa di S. Martino a Luco mantennero per lungo tempo il giuspadronato i monaci della prenominata hadia, per quanto molti romani pontefici nei secoli XI e XII confermassero al pievano di S. Maria di Poggibonsi, oltre le altre chiese di quel piviere, quicquid juris habetis in cappella S. Martini de Luco. - Fra le carte di quella badia, riunite nell'Arch. Dipl. Fior. esiste un atto di donazione fatto al Mon. medesimo; il quale su rogato li 18 maggio 1130 in Luco, giudicaria florentina, consistente in un pezzo di terra posto nel borgo di Talcione.

La parr. di S. Martino a Luco nel 1833 contava 262 abit.

LUCO di MUGELLO in Val-di-Sieve. - Gas. già castello con aunessa coutrada che diè il titolo a tre chiese (S. Niccoló, S. Giorgio e S. Pietro) oltre l'insigne autico monastero di donne Camaldolensi, alla cui parrocchiale di S Pietro a Luco furono da lunga mano ammensate le altre due, parr. nel piviere di S. Giovanni Maggiore, Com. Giur. e circa 4 migl. a sett. del Borgo S. Lorenzo, Dioc. e Comp. di Firenze.

Di questo Cast, non sussistono attualmente se non che pochi gruppi di case, uno dei quali vicino al chustro del coppresso monastero di S. Pietro a Luco, che èsulla ripa destra del Bosso, e che ha alla sinistra il torr. Bagnone, e alle sue spalle la hase dell' Appennino di Casaglia.

Era anticamente di dominio dei conti Guidi, cui fu confermato dagli imperatori Arrigo VI e Federigo II (anui 1186 e- 1240). — Ciò anche più chiaramente apparisce da due documenti del 1086 e del 1101, col primo dei quali il C. Guido insieme con la contessa Ermellina sua moglie, e due loro figli, Tegrimo e Guido, promisero a Ridolfo priore di Camaldoli in cui quel claustro fu soppresso.

che avrehierto conservato immune dell' usi baronali, e accordata la loro protezio ne al nuovo Mon. di S. Pietro di Loce. Col secondo istrumento rogato presso la badia di Strumi, ossia di Poppi, uno dei suddetti figli, il C. Guido del fa C. Guido confermò la stessa dichiarazione a favore delle monache Camaldolensi di Luco. (4-MAL. CAMALD. - Fed. CERRETO-GUIDE.

Non solamente i conti Guidi, di leggi e di origine ripuaria, sino dal secolo II avevano giurisdizione in Luco, ma altri conti di origine longobarda a quell'eti siguoreggiavano nell'Appennino dei Magello, tostochè alcuni di essi domarono la loro porzione di varii castelli, fra i quali questo di Luco, allo stesso Ridolfo priere dell'eremo di Camaldoli pel monastero di donne ch'era per erigersi costà.

A una di tali famiglie appartenne quel C. Gotidio del fu C. Gotidio, il quale insieme con la contessa Cunizza figlia del conte Orrigo di lui moglie, nel febb. 1085 donò il luogo denominato Lusciano presso la corte e castello di Luce con altri beni posti nei pivieri di S. Giovanni Maggiore, di Rio-Cornacchiajo, ec. all'istesso Ridolfo priore dell' Eremo di Comaldoli.

Quindi nel luglio del 1086 quel priore de' Camaldolensi permuto con Pietro abate della badia de' Vallombrosani di Moscheto alcane terre poste in Lusciano presso Luco; e ciò nel mentre che si dava principio all'edificazione dell'asceterio, nel quale poco dopo entrarono le monache a professare l'istituto di S. Romualdo, -- Coteste claustrali, nel luglio del 1094, ad istanza della loro hadessa Bentrice figlia della pia donataria contessa Cunizza, essa pure di quel Monastero, ottenuero da Ranieri vescovo di Firenze la conferma del loro istitute e il libero possesso dei beui stati offerti in dote o che fossero per essere donati a quelle claustrali.

Chi volesse, potrà negli Annali Camaldolensi riscontrare i principali atti di donazione, e i nomi dei magnati che regalarono, non che quelli delle badese che per molti secoli presiederono il monastero delle Camaldolensi di Luco, a partire dalla sua prima benefattrice contessa Cunizza e dalle sue figlie, Beatrice e Matilde, sino al declinare del sec. XVIII,

Manifesterò bensì un dabbio; che mi è corso per la mente nel leggere le donazioni e possessioni di tanti nobili e conti, i quali nel secolo XI e XII concorsero alla dotazione di quel già facoltoso asceterio; ed è questo, che per avventura si debba ricercare in alcuni de' prenominati signori di Luco i progenitori non solo della potente prosapia dei conti Guidi, ma ancora i primi ceppi degli Ubaldini i quali più tardi figurarono cotanto nella storia di Firenze e del suo contado.

Al principio del secolo XIII la chiesa di S. Pietro a Luco dovè restaurarsi, o riedificarsi dai fondamenti, poichè trovo che nel 10 settembre del 1223 fu solennemente consacrata da Simone arcive- stofano a Lucalena, rimonta all'ottobre scovo di Ravenna e da Giovanni da Vel- del 989. Trattasi della cessione d'un pes-

letri vescovo florentino.

tavola di S. Pietro e di altri santi, capo che Rachiperto del fu Azzo rinunziò ad d'opera dal celebre Andrea del Sarto, tra- Azzo di Teuzzone per prezzo di soldi tre. sportata sul declinare del secolo XVIII Con altro contratto del dicembre 1005, nella R. residenza del palazzo Pitti, dove "Teuzzone del fu Gherardo acquistò in si può più agevolmente che a Luco da compra per 3o soldi d'argento da Alberto Ognuno aminirare.

Delle chiese di S. Giorgio e di S. Niccolò a Luco si hanno memorie fino dal secolo X. Furono entrambe cedute in padronato con altre chiese del Mugello a quelle monache Camaldolensi fino dal loro primo stabilimento in Luco.

La chiesa di S. Niccolò esiste tuttora sopra un poggetto distante circa un quarto di miglio dal monastero e chiesa di S. Pietro. Fu dal Pont. Martino V, con breve del 20 luglio 1423, incorporata a quella di S. Giorgio a Luco, che è un miglio a sett. del monastero. Ma l'una e l'altra chiesa vennero ammensate a questa di S. Pietro a Luco mediante una bolla del Pout. Sisto IV, sotto di 30 aprile 1473. (DELL'OURL, Aggiunte alla Descrizione del Mugello del Brocchi, MS. nella biblioteca del Semin. di Firense.

La parr. di S. Pietro a Luco nel 1833 contava 623 abit.

LUCOLENA (quasi Lucus Lenae) nel Val-d'Arno superiore. Contrada che ha dato il nome ad un antico Cast, e a due chiese parrocchiali, una esistente (S. Stefano) nel piviere di Gaville, e l'altra soppressa (S. Cristofano) nel piv. di Cintoja. Com. Giur. e circa 4 migl. a lev. di Greve, Dioc. di Fiesole, Comp. di Firenze.

Risiede presso la sommità del Monte Domini, dove ha origine il torr. Cesto di Figliue, fra le soppresse badie di Montescalari e di Montemuro, sul bivio delle strade comunitative provenienti da Radda e da Greve, e che a Lucoletta si congiungono per scendere a Gaville e a Figline, sopra una piaggia sparsa di vigneti, che forniscono un liquore dei più pregiati del Val-d'Arno superiore.

Forse i più antichi ricordi di questo castelletto, e dei casali compresi nella sua corte (Piscina e Torre), trovansi fra le pergamene appartenute alle hadie di Passignano e di Montescalari. Il primo documento, scritto nel luogo detto S. Crizo di terra di dodici stiora, posto in luogo Esisteva all'altar maggiore la famosa chiamato Leveclo nel piviere di Cintoja, del su Giovanni la metà di una casa massarizia con terreni annessi, posta in Lucolena, dove appellasi in Piscina, nel piviere di S. Romolo a Cortule (Gaville) giudicaria fiorentina. - Nel 1036 del mese di dicembre lo stesso Teuzzone del fu Gherardo con la sua consorte Ermengarda del fu Riccardo, stando nel luogo di Celle presso Gaville, dono alla badia di Passiguano la quarta parte delle case e sorti che possedeva in Lucolena, nel vocabolo Piscina. - Finalmente portano la data alla Torre di Lucolena due istrumenti dello stesso mese, di gennajo del 1059; uno dei quali versa sulla donazione di tre pezzi di terra situati nel piviere di Campoli, che Pietro del fu Guglielmo fece alla badia di Passignano; l'altro è un atto di consenso per tul donuzione prestato de donna Itta del fu Ugo moglie del suddetto donatario, cerziorata da Azzo di Pietro, come il più prossimo di lei parente. (ARCH. DIPL. Fion. Carte della Badia di Passignano).

> Anche i monaci di S. Casciano a Montescalari possedevano beni in Lucolena, sicceme apparisce de una promesse del 6 novembre 1088 fatta dai fratelli Gio. vanni ed Ugo, figli del fu Rigaccio, cioè, non recar molestia a quei monaci per i

possessi che la loro badia aveva in Lucolena. (Arch. cit.)

Forse da questi signori della Torre e del castello di Lucolena discesero alcuni magnati del contado fiorentino, che si dissero da Lucolena, consorti de' Scolari e dei Bardi. Fra i quali alla pace di Firenze del 1280 fatta fra i Guelfi e i Ghihellini per cura del Cardinal Latino, fu compreso anche un Cante de' Signori da Lucolena; così pure nella riformagione della Signoria, emanata nel settembre del 1311, nota più comunemente solto nome di riformagione di messer Baldo d'Aguglione, fra i nobili di Lucolena esclusi da quell'amnistia fuvvi un Tancredi e un Cante da Lucolena coi figli, nipoli e consorti. - Non per questo Lucolena restò sempre immune dalla rabbia ghibellina, mentre alcuni della consorteria degli Ubertini di Gaville, e di quella dei Cerchi, nel a giugno del 130a, corsero a saccheggiare e ad abbruciare la villa di Lucolena, guastando tutto intorno quel paese. (Bougum, Spogli MSS. nella Magliabechiana, Class. XXF. Cod. 45.)

Fu solo dopo la cacciata del duca d'Atene, quando il governo della Rep. Fior. apenta che fu la rivolta dei Bardi, modificò la legge che escludeva i magnati dagli impieghi, quando a certe condizioni, ascrisse 500 di loro fra i popolani, tra i quali si annoverarono anche i signori da Lucolena. (Amma. Istor. fior. lib. IX.)

Infatti (ra le lettere scritte alla Signoria dai castellani delle rocche, avvene una del 1340, in cui il castellano della torre di Lucolena si esibiva prouto ai cenni del governo all'occasione della sollevazione, che suscitarono i Bardi con la mira di opprimere la libertà della patria. (Ancm. DELLA RIPORMAGIONI DI FIRENEE).

Nel catologo delle chiese della diocesi fiesolana, redatto nel 1299, la parrocchia di S. Cristofano a Lucoleua era compresa nel piviere di S. Pietro a Cintoja, mentre quella di S. Stefano fu sempre, e si conserva tuttora nel piviere di Gaville.

Il vino di Lucolena invecchiato di quattr'anni passa fra i migliori del Vald'Arno superiore, e dei colli che fanno corona alla contrada vinifera del Chianti.

Nella biblioteca Magliabechiana conservasi fra le Misc. MSS. (Cl. VIII. Cod. 47.) un capitolo in lode del vino di Lu-

colena, delicato a un principe di casa Medici dal suo autore Michele di Laudo, che ivi si dichiara nativo di Lucotera. Serviranno per saggio di tale poesia, e della capricciona etimologia data a Lucotena le seguenti terzino.

Siede tra Monte Domini e Lisone
Una piccol valletta al Tosco lito
Da Bacco amata, odiata da Giunone,
Perchè una Lena amica del marito
Conduttrice di Semel vi s'ascose
Mossa da Giove per miglior partito;
Quivi ella a Bacco un Luogo sacro pose,
Dal quale e dal suo nome Luco Lena,
Nome oggi detto del luogo compo

La parr. di S. Stefano a Lucolena nel 1833 contava 641 abit.

LUGLIANO (Lulianum) in Val di Lima. — Cas, ch' ebbe nome di castello con parr. (S. Jacopo, già S. Martino) filiale della pieve de' Monti di Villa, Com. Giur. e circa due migl. a lib. del Bagno, Dioc. e Duc. di Lucca.

Risiede in poggio alla sinistra del fiume Lima a cavaliere della strada postale dei Bagni, la quale passa al suo sett.

Due paesi, Lugliano e Lugnano, designati anticamente coi vocaboli di Lulianum, Lulianum, e Lunianum, e compresi entrambi nel piviere medesimo, ci reudono attualmente dubbiosi per decidere, quale fra i documenti che parlano di uno di essi possano spettare a Lugliano piuttosto che al-Lugnano di Val-di-Lima.

Dirò begit che molti beni delle chiese di Lucca-Rusti in Lugliano fino dal secolo X farono dati dai loro vescovi a titolo di enfiteusi alla nobil famiglia de' Soffredinghi consorti dei signori da Corvaja. A ciò segnatamente riferisce un istrumento degli 11 ottobre 939, col quale il Vesc. Corrado concesse in feudo a Rodilando del fa Cunimando beni della ch.di S. Frediano di Lucca posti in Garfagnana, nei luoghi Chifenti, Luliano ec. Le quali possessioni, nell'anno 991, furono dal vescovo Gherardo confermate ai dne fratelli Ranieri e Fraolmo, figli di altro Fraolmo che su Visconte, compresovi il giuspadronato della chiesa di Lugliano, cui vocabulum est S. Martini. (Memer. Lucch. T. V. P. III.)

La parr. di S. Jacopo a Lugliano nel 1832 aveva 410 abit. LUGNANO E BUGNANO in Val di-Lima. — Due casali che diedero il titolo a due parrocchie adesso riunite (S Maria e S. Donato) nello stesso piviere del precedente Lugtiano, cioè di Villa. Terenzana, ossia de' Mouti di Villa, Com. e circa 5 migl. a grec. del Borgo, Giur. del Bagno, Dioc. e Duc. di Lucca.

Siedono in costa sulla faccia occidentale del Monte-Fegatese e di Prato-Fiorito, cui scorre a pon. il torr. Fegana e

a lev. il fiume Lima.

Di questo Lugnano, o Luniano, se non è il Lugliano precedente, sa menzione una carta dell'Arch. Arciv. di Lucca del 10 luglio 891, con la quale il Vesc. Gherardo concede ad entiteusi per l'annuo censo di 26 danari d'argento una casa ed orto annesso, ch'era di proprietà della chiesa di S. Frediano di Lucca, idest casa et res illas in loco et finibus Luniano, ubi dicitur a Colle.

Un'altra pergamena del 13 giug. 901, pubblicata nelle Memorie Lucchesi. (T. Y. P. III.) tratta dell'enfiteusi di due case massarizie di pertinenza della stessa ch. di S. Frediano, poste in loco es finibus ubi dicitur a Lugnano finibus Contro-

nensę.

Certo è, che dei poderi e case poste in Luniano, Bugliano, Montefegatese, Fornoli, Chifenti e altre ville, go anni dopo, cioè, ggr, furono date a livello da un altro wescovo Gherardo ai signori di Versilia cum singulis hominibu, qui sunt (ad cas res) attinentibus in villis illis nuncupante, Domatiano, Montefegates. Luniano, Buliano, Granajolo, Biscolte, Furnule, Chifenti, Luliano, Corsena, Bozano, Retiano, Mutiano, Bargi, Vetelgia, Lipitiano, Controne, Cucurajo, Punulegio, Colle, Gulicana, Menablacha (sic), Sala, Cerbaja, vet in uliis villis etc. (Мямов. Lucca, T. V P. III.)

In quanto spetta al dominio politico del Cast. di Lugliano, che esso appartenesse al comune di Lucca non lascia dubbio il diploma concesso nel giugno del 1244 a quei signori, nell'occasione che avevano supplicata la maestà sua: ut castrum Motronis, Montis fegatensis, et custrum Lutiani, quae sunt de Garfagna, na, cum omnibus jurisdictionibus et districtu eis concederes in perpetuum. (Ma-

mor. Luccal T. II.)

Un fatto anche meno incerto si è questo, che tanto il Cast. di Lugnano quanto l'altro di Bugnano, furono compresi nella vicaria di Coreglia, allorchè con titolo di contea venne concessa a Francesco degli Antelminelli dall'Imp. Carlo IV, mediante un privilegio spedito li 12 maggio 1355. — Ved. Corrella.

Le parr. riunite di S. Maria a Lugnano e S. Donato a Bugliano nel 1832 no-

veravano 485 abit.

LUGNANO nel Val-d'Arno pisano. — Borgata con antica parr. (SS. Quirico e Giulitta) nel piviere di Cascina, Com. Giur. e quasi 4 migl. a lib. di Vico-Pisano, Dioc. e Comp. di Pisa.

Trovasi la chiesa con l'aunessa borgata lungo la strada provinciale di Calci sulla destra ripa del fi. Arno, alla base meridionale del monte della Verruca, quasi un migl. a lev. della villa di Noce.

Ebbe podere in questo luogo fino dal secolo XIII la badia de' Gamaldolensi di

S. Michele in Borgo a Pisa.

Infatti esiste tuttora sopra Lugnano una villa che fu di quei monaci. E situata fra gli oliveti nel sovrastante poggio, e spesso abitata dal celebre P. abate Grandi, dondechè essa porta anche adesso il nome di Villa Grandiana.

La nuova torre ad uso di campanile della chiesa di Lugnano è stata fabbricata quasi tutta con i marmi e le grandi pietre state barbaramente tolte dalla disfatta antichissima chiesa del monastero di S. Michele della Verruca.

Lugnano, S. Giovanni alla Vena e Noce vennero all'obbedienza della Rep. fiorentina sotto di 27 luglio 1406, e nel giorno stesso otteunero una capitolazione che esentava quei popeli dalle pubbliche gravezze per dieci anni. (Ann. DELLE RIFOR-MAO. di FIRENZE.)

Lu parr. de' SS. Quirico e Giulitta a Lugnano nel 1833 contava 440 abit.

LUGNANO nella Valle inferiore del Serchio. — Due borgate che diedero it titolo a due chiese parr. (S. Michele e S. Lucia) riunite alla parrocchiale di S. Fabiano alle Mulina di Quasa, nel piviere di Pugnano, Com. Giue, e circa due migl. a sett-maestr, dei Bagni di S. Giuliano, Dioc. e Com. di Pisa.

Fa menzione di questa borgata un istrumento della Metropolitana di Pisa, rogato li 13 Ott. del 1355. — È un atto di compra e vendita di un pezzo di terra posto nel comune di Lugnano in Val-di-Serchio, luogo chiamato alle Covelle, (Anon. Dire. Fion. Carte della Primaziale di Pisa).

LUJA in Val-d'Elea. — Piccolo Cas. nella Com. di Certaldo con oratorio (S. Bingio) Giur. di Castel-fiorentino, Dioc.

e Comp. di Firenze.

Rammento ai lettori questa villata per dire con lo storico Buonaccorso Pitti, che costà fino dal tempo della Repubblica si pose a stare uno dei tre rami della illustre famiglia fiorentina de' Pitti, e precisamente dopo che tutta quella schiatta venne cacciata da Semifonte dal partito dei Ghibellini che sulla fine del sec. XII vi signoreggiava.

Rare (dice lo storico sudd.) che della a nostra famiglia si facessero tre parti. La a prima si pose a stare a un luogo, che a si chiama Luja, e oggidì di loro discen-🕍 denti vi sono grandi famiglie, e onoa revoli di contado, et banno di ricche e e buone possessioni, e il nome loro, « cioè di tutta la famiglia, oggidì si chia- mano i Lujesi . . , e l'arme come noi a portano ec. La seconda parte se ne ven-« ne di punta a Firenze, i quali si chiaa mano Ammiruti, et oggidt ancora ne u sono di loro, i quali si sono ridotti a a stare in contado assai vicini al poggio n del detto Semifonti, il quale fu disfata to per lo Comune di Firenze negli ane ni 1202; la qual famiglia porta pro-"pio l'arme come noi portiamo, cioè , uno scudo a onde bianche e nere. " Lu terza parte, cioè noi, chiamati Pitti, ec. Il nome del casale di Luja conservasi

Il nome del casale di Luja conservasi tuttora nelle vicinanze del distrutto casicllo di Semifonte; per modo che fu un equivoco preso dal ch. Domenico Manni illorchè al Vol. III dei Sigilli antichi (n.º6) egli scambiò il Luja di Certaldo con Lujano dell'Impruneta, casale che vien descritto qui appresso.

LUJANO in Val-di-Greve. — Cas. con parr. (S. Andrea) nel piviere dell'Impruneta, Com. Giur. e circa migl. 2 ½ a lev. di San-Casciano, Dioc. e Comp. di Firenze.

Risiede sulla ripa sinistra della Greve presso al poute di Mercatale, lungo la

strada comunale che da San-Casciano guida all' Impruneta.

Dubito che a questo luogo, piuttosto che al Cas. di Ligliano della stessa Comunità, debba riferire una pergamesa inedita appartenuta alla badia di Passignano, e scritta nel luglio del 1093 in C. tignano di Val-d'Elsa. È una restituzione di pegno che il conte Uguccione figlia del fu Guglielmo Bulgaro, dei conti Cadolingi di Pucecchio, previo anche il consenso del conte Ugo fratello dello stere Uguccione, fece in mano d'Ildebraudo figlio del fu Pagano di Ghisolfo, consisten te in una terra chiamata Maciega, posti nella corte di Lugiano, o Lujano, rice vendo a titolo di Launechil, un pajo di guanti. (Ance. Dirt. Fion. loc. cit.)

Il patrimonio della chiesa di S. Andrea a Lujano su destinato a uno dei primi 4 cappellani corali, attualmente canonico nella insigne collegiata dell'Impruneta, dal quale canonico dipende il cappellano curato di Lujano.

Cotesta parr. di S. Andrea a Lujane

nel 1833 contava 131 abit.

Lugarano (Piere Di) in Val-di-Merse .

- Ved. Luriano e Scalvaja.

LUICCIANA. o LUVICCIANA nella Valle del Bisenzio. — Cas, con castellore e chiesa prioria (S. Michele) a Luvicciana e Torricella, con l'annessa cappella di S. Maria in Castello, non soggetta ad alcuna pieve, nella Com, e migl. uno e mezzo a lev. di Cantagallo, Giur. e circa 3 migl. a lib. di Mercatale, Dioc. di Pistoja, Comp. di Firenze.

Risiede sopra un poggio che dal late di sett. ha l'Appenniuo di Monte-Piano, a ostro il monte Javello, a pon. il monte di Cantagallo, e a lev. i poggi di Gricigliana e di S. Poto, o S. Ippolito di Vernio.

Il torr. Trogola, grosso tributario del Bisenzio, bagna le falde orientali e sett, del poggio vitifero di Luicciana, cui fanno corona vaste selve di castagni tramezzate da piccoli campetti coltivati a granaglia, a piante filamentose e baccellise da quelli abitanti.

Luicolena col suo distretto da lunga età fa parte della giurisdizione civile e politica di Pistoja. Fra gli altri documenti lo dimostra il trattato concluso in Firenze li 23 maggio 1329 fra i sindaci pistojesi e la Signoria fiorentina; puchò uno degli articoli prescrive, che il Comu, ne di Firenze debba rilazciare liberamenze al Comune di Pistoja il possesso delle terre di Luvicciana di Val-di-Bisenzio. (ZACCHARIA Anecdot, Pistor.)

Presso Luicciana nel secolo XIV esisteva un castello, chiamato Castel Averardi, siccome apparisce du un istrumento del 6 giugno 1379 fatto in Luvicciana, di provenienza dell'opera di S. Jacopo di Pistoja, ora nell' Arch. Dipl. Fior. Alla medesima epoca Luicciana foceva comumità, e vi teneva residenza il potestà di Val-di-Bisensio, siccome risulta da un documento del si luglio 1376 fatto nella villa di Logomano. È un atto di emancipazione dalla patria potestà fatto da Giannotto del su Francione in savore del di lui figlio, per nome Francione (loc. cit.). Lo prova anche meglio un' altro istrumento pubblico del 31 agosto 1382, stipulato nella casa del potestà di Val-di-Bisenzio in Luvicciana. (ARCH. DIPL. FIOR. Carte del Vescovado di Pistoja).

La chiesa di Luicciana nel sinodo pi stojese dell'aprile 1313 è designata col distintivo del luogo alla Torricella.

La parr. di S. Michele a Luicciana, o Lavicciana nel 1833 noverava 827 abit.

Lumbicata (Fondo) in Val-di-Magra. — Predio che fu nell'antico territorio e circa due miglia a ponente dalla distrutta città di Luni, probabilmente nella Com. d'Amelia, Maudamento di Lerici, Dioè. di Luni-Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

Il fondo di Lumbricata è rammentato da S. Gregorio Magno in una lettera scritta nel nov. del 508 a Venanzio vescovo di Luni, cui concedè licenza di fondare un monastero di monache (forse l'asceterio più antico della Toscana tutta) nelle case dello stesso vescovo poste dentro la città di Luni, e di dedicarlo con l'annessa cappella a S. Pietro Apostolo e ad altri santi, previa una legale donazione di beni stabili e di sacri arredi ivi distintamente nominati, cioè: Fundum Faborianum et Lumbricata in integrum constitutum in territorio Zunensi milliaria ab urbe eadem plus minus secundo, juxta fluvium Macram cum servis duobus, et boum paria duo tantum ... calicem argenteum unum habentem uncias sex, patenam argenteam habentem libras duas, sindones duas, coopertorium super altare unum, etc.—Ved.

LUMBRICI di Camajore. — Ved. Lomnuci nella vallecola di Camajore.

LUMENA, o LOMENA in Val-di-Sieve. — Cas. con castellare e ch. parr. (S. Michele) nel piviere di S. Agata in Mugello, Com Giur. e quasi 3 migl. a maestro di Scarperia, Dioc. e Comp. di Firenze.

Resta situato sopra un poggetto posto alla base del Monte Calvi, uno degli sproni meridionali che scende dall' Appennino Mugellano, fra Castel-Guerrino e il Giogo di Scarperia, circa un miglio e mezzo a maestro della pieve di S. Agata.

Del castello di Lumèna si sa menzione fino dal 1159 nelle carte della chiesa siorentina, al cui capitolo su unito il patrimonio e giuspadronato della chiesa di Lumena sino dall'anno 1489, per bolla del Pont, Innocenzo VIII.

La parr. di S. Michele a Lumèna, o Lomèna nel 1833 contava 187 abit.

LUNA città. - Fed. Luni.

LUNA (ALPE DELLA). — Ved. ALPE DELLA LUNA.

Luna (Villa Della) sul poggio di Arcetri nel suburbio meridionale di Firenze. — Il Varchi nella sua storia fiorentina, all'occasione dell'accampamento dell'esercito venuto nel 1528 ad assediare Firenze, rammentò questa Villa nei contorni del Pian di Giullari e di Arcetri, ma senza dire a chi appartenesse, ne qual fosse precisamente la sua posizione; cosicchè resta tuttora ignoto il vocabolo che prese dopo, o a qual resedio campestre tuttora esistente essa debbasi riferire.

LUNATA nella pianura orientale di Lucca. — Contrada con antica pieve (S. Frediano) nella Com. Giur. e circa due miglia a pon. di Capannori, Dioc. e Duc. di Lucca, dalla qual città la pieve di Lunata è quasi tre migl. a lev.

Questa chiesa incontrasi sulla strada postale pesciatina, fra l'alveo tortuoso dell'Ozzeretto, che le scorre a pon. e la Fossa-nuova che scende dalle Pizzorne al suo levante; il primo tributario del Serchio mediante il canale d'Ozzeri, l'altra del fiume Arno mercè del lago di Bientina e dell'emissario delle Seresse.

Della contrada di Lunata si hanno notizie sino dal secolo VI fra le gesta del vescovo S. Frediano, il quale visse ritirato qualche tempo in Lunata, dove poi fu eretta la chiesa parrocchiale sotto la invocazione dello stesso santo patrono.

Uno dei più antichi documenti relativo a questo luogo fu rogato nel vico medesimo di Lunata nel novembre del 767. Consiste in una donazione di terre a favore della chiesa di S. Martino a Lunata. Un altro istrumento, scritto in Lucca li 14 novembre dell'anno 769, risguarda l'offerta di altri beni alla chiesa di S. Frediano in Lunata fatta dal prete Autperto rettore della medesima, riservandosi di quelli l'usufrutto. - Molte altre carte dei secoli VIII, IX e X trattano della chiesa di S. Frediano, sita loco ubi dicitur Lunato, e alcune di esse carte furono scritte nella stessa chiesa di S. Frediano a Lunata. (Masson. Luccu. T. IV e V.)

In quanto alla chiesa di S. Martino a Lunata, essa torna ad esser ricordata col titolo di monastero, nell'anno 810, quando il vescovo Jacopo per carti dei 3 nov. allivellò monasterium nostrum S. Martini sito in suprascripto loco Lunata, qui fuit quondam Crispinuli, es nuno est pertinente Eccl. episcopatui nostri S. Martini, etc. La qual chiesa e annesso monastero probabilmente si trasformarono in un ospedale di Lunata per i pellegrini, che trovasi registrato nel 1260 fra le chiese, monasteri e ospizii suburbani di Lucca.

Quando nella chiesa di S. Frediano a Lunata fosse eretto il battistero non è, che io sappia, dalle scritture superstiti accennato; bensi la prima volta che la chiesa di Lunata viene appellata pieve battesimale, mi dò a credere che sia in un istrumento dei 20 aprile 812, mercè cui un chierico abitante in Lunata offri tutti i suoi beni alla pieve battesimale sita in suprascripto loco Lunata ubi Ostrifonsus diaconus rector esse videtur. (Mamoa. cit. T. V P. II.)

Dul citalogo delle chiese della diocesi di Lucca del 1260, rilevasi, che il piviere di Lunata a quel tempo comprendeva le seguenti chiese, cioè: S. Andrea a Tempagnano; S. Quirico a Capannore, S. Micohele d'Antraccole, e S. Lorenzo di Picciorana. — Nei secoli più vicini a noi furono aggiunte alla pieve medesima, oltre le chiese parrocchiati prenominate, quella di S. Vito a Tempagnano, detta comune-

mente a S. Vito, più ancora la chiac di B. Pietro alla Badia di Pozzeveri e di S. Giusto a Porcari.

Importerà forse alla storia idraulio i questa contrada il sapere, che i varii con di acqua, dai quali era attra versata cotesto pianura, costituivano nella contrada a Lunata un'Isola, e una Piscina, ramantate in varie pergamene dell'Arch. Arcalucchese dei secoli IX e X, fra le quanuna del 16 aprile 815; in cui si accontun pezzo di vigua in Insola prope Langa, e in altra scrittura del 2 giug. 874 insicante il luogo Langa ubb dicitur e Piscina. — (Manoa. cir. T. V P. II).

Lunata ha pure l'ouore di essere atan patria agli autori dell'illustre estinta a miglia degli Allucingoli, la quale diedo al mondo cattolico un papa in Lucie IV o con esso due cardinali, creature e pareus dello stesso pontefice, cioè Uberto e Gharardo del titolo di S. Adriano, l'ultima de' quali da Cesare Lucchesiui fu riveadicato alla casa Allucingoli.

La parr. plebana di S. Frediano a Lenata nel 1832 noverava 881 abit.

LUNATA (TEMPAGNANO DI) — Pel Tempagnano.

LUNATA (S. Viro 1) — Ved. Viro (S. nella pianura orientale di Lucca.

Lusz (VILLA DELLE) » S. Domenico sotto Fiesole. — Villa celebre, perchè appartenne allo storico e segretario della repubblica Fior. Bartolommeo Scala, attualmente de'marchesi Gundagui di Firenze.

Trovasi pochi centi di passi a ostro della chiesa e del soppresso convento di S. Domenico di Fiesole, dalla cui città dista quasi due miglia nella parr. di S. Domenico suddetto, Com. Giur. e Dioc. fiesolana, Comp. di Firenze.

Questa villa fu edificata dal segretario florentino Scala, il quale è fama che costi egli scrivesse l'istoria della sua patria. Nel 1700 cotesta villa esseudo divenuta proprietà dei marchesi Guadagni di Firenza, da uno di essi ( Donato Maria) fu restaurata, ampliata e ornata nella forma che oggi si vede, e come lo richiedeva l'amenità del luogo. — Ved. Moarat, Dei Contorni di Firenze. — Bandini, Lettere Ficsolane.

LUNGA (ACQUA)—Fed. Acqua Lunga in Val di-Serchio, e in Val-d'Ombrene pistojese.

LUNGAGNANA (Longaniana), in Val-

Ties . — Cas. con ch. part. (S. Ilario) trel piv. di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa due migl. a lib. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

Giace sopra una piaggia cretosa alla

destra del torr. Pesciola.

Non mi si presentarono memorie che appellino a questo luogo, nè alla sua chiesa parrocchiale; la quale nel 1551 faceva «20 popolani, nel 1745 ne aveva 442, e mel 1833 contava 313 abit.

LUGRATICA O LUGRATICO in Val-di-Magra.—Cas. perduto, oppur variato di nome, che fu nelle vicinanze di Cesarano, Com. Giur. e circa 7 migl. a lib. di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. — Ped. Casarano.

LUNGO (MONTE) - Ved. Monte-Lun-

so nel Val-d'Arno superiore.

- idem uella Val-di-Magra. - Ved.

Montelungo di Pontremoli.

- (PONTE) - Ved. OMBRORE PISTO-

LUNGONE, R PORTO-LONGONE. — Ved. Porto-Lungone.

LUNGOTONO in Val-d'Elsa. — Vill. con ch. parr. (S. Maria ad Nives con l'antico anuesso della canonica di S. Niccolò a Collepatti) nel piviere di S. Pietro a Cojano, Com. Giur. e circa un miglio a maestr. di Castel-fiorentino, Dioc. di Volterra, Comp. di Firenze.

Trovasi alla sinistra del fi. Elsa presso la strada comunitativa rotabile tracciata lungo l'Elsa, sull'estremo confine della diocesi volterrana con la fiorentina, alla quale ultima apparteneva una porzione

del distretto di Collepatti.

Fino al regno di Laoroldo I fu costà una delle tante catene o passeggerie doganali, dalle quali veniva intralcialo e incatenato il commercio interno del Granducato. Cotesta passeggeria, che appartenne all'antico distretto di Sanminiato, ha lasciato l'originario nome di Dogana a un horghetto tuttora esistente presso Lungolono. — Ved. Catena.

Infatti nella demarcazione dei confini, tolta al principio del secolo VII dai Lonstabilita nel 1297 fra il territorio della gobardi che la riunirono pacificamente Rep. fiorentina e quello del Comune di Sanminiato, là dove sono designati i termini del distretto Sanminiatese a contatto con quelli della comunità di Castelforentino, fu escluso da quest' ultima il re è disertata di abitatori dai ristagni paterritorio di Collepatti, come quello che lustri, che resero ogni giorno più malsano

allora dipendeva dalla giuristizione civile di Sanminiato. — Ved. P Art. Castru-Fiorentino, e Colle-Patti.

Quella convenzione fissata il di 11 01tobre 1207 fra i sindaci del Comune di Firenze e gli ufiziali del Comune di Sanminiato indica il distretto di Lungotono e Colle-patti nei seguenti termini: videlicet a loco de le Serre, quasi in confinibus Gambassi et Montajonis, usque ad fluvium Elsae, incipiendo a dicto loco de le Serre, vel ibi prope, sicut jacet strata, per quam itur a loco de le Serre versus Cojanum, seu Sanctum Miniatem...usque in stratam publicam versus Levantem per locum, qui dicitur Sylva Gherardi, et ab ipso loco veniendo versus Septentrionem per ipsam stratam usque ad viam, qua itur ad Ecclesian S. Ma-RIAE DE LUNGOTON VERSUS Castrum Florentinum et ab inde usque ad fluvium Elsae, sicut jacet quaedam fovea, vel via usque in strada qua itur ALLA DOGANA. et est quaedam viottola, qua itur ud molendinum plebis de Cajano, pariter in fluvium Elsae. Per dicta confinia et loca fieri secerunt plures palos, et figi loco terminorum etc. (LAMI, Mon. Eccl. Flor. T. I, pag. 404 e 405.)

Nel borghetto di *Dogana* esisteva sino dal secolo XIV una cappella, che credo tuttora pubblica sotto l'invocazione di S. Bartolommeo alla Dogana.

La parr. di S. Maria e S. Niccolò a Lungotono nel 1833 aveva 1040 abit.

LUNI (Luna) nella Val-di-Magra. Piccola città distrutta di origine etrusca, per quanto sia stata per molto tempo dominata dai Liguri, cul sottentrarono i Romani, dai quali la città col suo distretto fu riunita al governo di Pisa, e couseguentemente alla provincia toscana. Quindi Luni sotto il triumvirato di Ottaviano, M. Antonio e Lepido dove accogliere una colonia militare. Dal dominio imperiale pussò in potere dei Visigoti, quindi tornò ligia degl' Imperatori d'Oriente, cui fu tolta al principio del secolo VII dai Longobardi che la riunirono pacificamente al loro regno. Vinti cotesti, ed espulsi dai Franchi, Luni decadde ogni giorno più sotto il regno de' Carolingi. Finalmente saccheggiata varie volte da genti di mare è disertata di abitatori dai ristagni paquel suolo, nel secolo XV fu totalmente abbandouata anche dal clero, quando si trasportarouo a Sirzana con le reliquie di Luni le onorificenze di città.

Rare, e meschine macerie, di cui l'edifizio maggiore attualmente si riduce alla semidiruta ossatura di un mediocre anfiteatro, trovansi quà e la sepolte nell' arenosa campagna fra la strada postale di Genova e il littorale della così detta Marinella, un migl. a pon. della fiumana Parmignola, e due a lev. del fiume Magra; dalla cui soce i campi di Luni sono un buon miglio distauti; tre migl. a grec. del promontorio del Corvo, o da quello di Portovenere, 5 migl. a lib. di Carrara; 7 in 8 dalle cave dei suoi marmi, e migl. 2 🕺 a pon. di Avenza, nella parr. di Cavano, Com. e circa a migl. a lib. di Ortonovo, Mandamento, Dioc. e migl. 3 4 a scir. di Sarzana, Provincia di Levante, R. Sardo.

La situazione geografica della distrutta Luni corrisponde al gr. 27º 40′ 3″ long. e 44° 4′ 2″ latit, appena un migl. lontana dal lembo del mare.— In conseguenza dalle arene di Luni, guardando a ostro la vista si spazia sopra un vasto pelago; mentre da sett. le fanno spalliera i poggi di Fosdipovo, Castelnuovo e Ortonovo; dal lato di grecale e di levante la sublime e nuda rupe marinorea dell'Alpe Apuana; e voltando l'occhio verso lib, la visuale contina coi promontorii di Porto-Venere, e del Corvo, i quali chiudono il maguifico golfo di Luni, ora detto della Spezia.

I castelli di Amelia, di Sarzanello, di Posdinovo, Castelnuovo, Ortonovo, Nicola, ec. situati sui poggi testè accenuati, fanno ridente corona al piano di Luni, e sono un opposto contrasto a quella spopolata e insalubre spiaggia.

Se di non poche città dirute scarseggiano monumenti al punto che si disputa ognora dagli archeologi sulla loro più prohabile ubicazione, Luni è certamente di questo numero una. Conciossiachè, trovandosi essa collocata sul confine di due nazioni nemiche, iu un suolo controverso, battagliato e spesse volte macchiato di sangue umano, non deve recar maraviglia se in varii tempi fu disputato non solamente dell'origine e vicende, ma ancora della vera posizione di questa città.

Chi frattanto ricercasse le varie opinioni sulla ubleazione di Luni, troverebbe, che Frate Annio da Viterbo la confuse con Carrara, che l'archeologo perugino Giacinto Vincioli la combiò con l'Avenza; che Cluverio, Lami, e Chabrol la posero alla destra del fiume Magra, che Luigi Bossi la traslocò nel sito di Sarzana, e che fuvvi perfino chi la mandò nel fondo del golfo, là dove è sorta la moderna città di Spezia, come è stato di corto congetturato da un dotto storico e da un letterato genovese. - Finalmente per una strana combinazione Scipione Maffei disse, che dopo essersi aggirato più volte nei luoghi che furono sede alla stessa città, non solo non gli riesci di trovare il suo anfitentro. ma ne tampoco sleuns di quelle ch'egli chiama pretese rovine di Luni.

Tanto si favoleggiò sopra questa povera città, che Fazio degli Uherti, Giovanni Villani, Francesco Petrarca e Leandro Alberti fecero delle avventure di Luni un'altra romanzesca Troja, sicchè per cagione di un amoroso intrigo contavano

di essa, che

### Fu alla fine disfatta e confușa.

A mostrare tutte le stranezze che dagli scrittori di diverse eth si dimero di Lumi, non tacerò di Giulio Cesare Scaligero, che la suppose subissata nell'onde, mestre galleggiante sopra l'onde, per conto del matematico Domenico Vandelli, doveva restare, tostochè in una sua memoria Della vera posizione di Lumi e della vasta e reale posizione del suo parso, delineò il cratere di questo golfo, a partire dal promoutorio del Corvo simo alla rupe di Montignoso, lambendo la base dei poggi che gli fanno corona. (Ved. la stessa Memoria MS. nella Bibl. Marucelliana di Firenze A. CCXXIX, 2).

Giunge opportuno fra tauti dispareri il giudizio accompagnato dall' ispezione locale di un erudito R. antiquario piemontese, qual è il sig. Carlo Promis. Avvegnachè egli dopo avere visitato i campi di Luni, i monumenti e le lapide state scoperte nei recenti scavi, ebbe ordine di proseguire nuove escavazioni per conto di S M. Sarda nel terreno donato dal March. Remedi. Reduce nella capitale il sig. Promis, dopo reso conto al suo Re dell'onore vole missione, ha fatto di pubblico diritto un' opera che ha per titolo Memorie della città di Luni, destinata a far parte del T. I,

Serie II degli Atti della R. Accademia delle scienze di Torino.

Avendo potuto per gentilezza di quei scienziati ottenere una copia di esse Meraorie per mia istruzione, mi è grato raccomandarle a coloro i quali bramassero in poche pagine aver soti' occhio quanto fu scritto di vero e di falso sopra quella distrutta città e sue attinenze.

È un diligente lavoro diviso in quattro capitoli, nel primo dei quali si discorre della topografia della citta e dei porto di Luni; nel secondo vien trattata in succinto la sua storia; il terzo è destinato a far conoscere l'antico suo commercio; finalmente nel quarto si riportano i monumenti superstiti, cui sa appendice il corpo epigrafico delle iscrizioni genuine sceverate da quelle spurie, che pur esse vengono riportate in calce del libro.

In quanto alla topografia della città di Luni sembrò al sig. Promis oscuro per lo meno, se non anche corrotto, quel passo di Strabone (Geogr. lib. V.) dove dice. che tra Luni e Pisa è un luogo (Ywpiov) detto Macra, che molti scrittori pongono fra l'Etruria e la Liguria. Ma con la positiva asserzione di Plinio, soggiunse il sig. Promis, e di altri antichi autori che presero per Macra quel fiume

### .... Che per cammin corto Lo Genovese parte dal Toscano,

è forza concludere esservi in quel passo di Strabone un'errore, prodotto probabilmente dalla mancanza di locale ispezione, benchè avesse egli viaggiato in Etruria.

Per verità mi trovo costretto a dichiarare che io mi era altre volte occupato a studiare quel testo di Straboue, all'occasione in cui su pubblicato nell' Antologia del settembre 1829, Vol. XXXV, un mio articolo relativo a una memoria sul Golfo della Spezia, pubblicata dal conte Chabrol de Volvic: nella quale questo dotto economista, volendo stare alla nuda lettera di Strabone, pose a Lerici la città di Luni, per situare fra questa e Pisa il Ywpiov, ossia la contrada della Val-di-Magra.

Io nou dirò se la greca voce di Ywpion ( piccola regione) debba spiegarsi per luogo, o per il fiume stesso Magra; dirò bensì che a me sembrò più coerente alla parola Ywolov la contrada piuttosto che il flume posto fra la Liguria e l'Etruria, da cui prende nome la Val-di-Magra; quella stessa vallata che sta fra Pisa e il porto di Luni. - Arroge anche altra espressione, per cui Strabone volle servire d'interpetre a sè medesimo; tostochè poco innanzi egli avvisava i suoi lettori, che soleva chiamarsi *Luna*, tanto il porto, quanto la città. E bene mi sembra che nello stesso collettivo senso lo usasse T. Livio, sia allorchè, al libro XII cap. 19, e nuovamente al libro XIV cap. 9, parlava della sola città di Luna; come ancora quando diceva del solo porto, allorchè scrisse al lib. XXXIV cap. 8, e al lib. XXXIX cap. at a Luna proficiscens; . . . Lunam venit,

Nè io penso che sia da imputarsi a Strabone ignoranza sulla vera ubicazione della città di Luna, tostochè, discorrendo egli di quel gruppo di monti, che separano la valle superiore del Serchio dalla Lunigiana marittima, scriveva, che la città di Lucca trovasi poco distante dai monti che vanno a poggiare sopra Luna, volendo dire di quella giogana dell'Alpe Apuana, il di cui fianco occidentale auche dal divino poeta delle tre visioni fu attribuito a Luni, dove ronca Lo Carrarese che di sotto alberga, sicoome a Luni appartennero le carraresi lapidicine, mercè delle quali la memoria della distrutta città sarà durevole quanto quella della nuova sua figlia, Carrara.

Una delle principali avvertenze da farsi, se mal non mi appongo, fia quella di dover noi contemplare l'estensione dell' Etruria marittima secondo la misura stabilita dal greco geografo. Essendochè egli comprese nella Toscana, non solo la città di Luni posta fra l'Alpe Apuana, il mare e il fiume Magra, ma ancora il magnifico porto lunense, sebbene si trovi alla destra del fiume e più che cento stadii discosto dalla città. Infatti Strabone segnò fra Luna e Pisa una distanza di più di 400 stadii; la qual misura riuscirebbe onninamente erronea per coloro che non volessero comprendere nella parola Luna anche il porto lunense; mentre dal luogo dove fu Luni fino a Pisa si contano appena 296 stadii, pari a 37 miglia romane. - Di più lo stesso geografo tosto soggiunse, che in cotesta suddetta distanza evvi Luna città e Luna porto. La qual dichiarazione, a parer mio, è sufficiente per sè sola a dimostrare, non tanto che l'ubicazione della città era diversa dal porto, quanto che alla caduta della Rep. romana, ed auco ai primi tempi di Augusto il porto lunense doveva trovarsi incluso nei confini dell'Etruria, piuttostochè in quelli della limitrofa Liguria.

Domanderò poi, se chi non lo vide avrebbe saputo descrivere il porto lunense, ora il golfo della Spezia, con tali indicazioni topiche, siccome fu da Strabone rappresentato? e se alcuno prima di lui, o meglio di lui lo dipinse a un dipresso con queste frasi? « E' la città di Luna a dir vero non grande, ma il vicino porto è grandissimo e bellissimo, che racchiude verii altri porti , tutti profondi sino alla spiaggia, e quale appunto si conveniva ad uomini, che per tanto tempo (cioè gli Etruschi) furono padroni di quel mare.-E desso porto attorniato da alti monti, dai quali vodesi il mare, la Sardegna e gran parte dell'uno e dell'altro lido, (cioè del mare Tosco', e Ligustico) ec.

Rettificato alla meglio che da me si sapeva un passo di geografia antica toscana, stato assai volte messo in controversia a danno di Strabone, io ritorno alla parte istorica per dare un accenno di cotesta distrutta città. — Non volendo abusare dei miei lettori, io lascerò alle immagini dei poeti le glorie di Luna etrusca per cominciare dove principiano i documenti di Luni romana, e terminare con Luni del Medio Evo.

# LUNI SOTTO I ROMARI SIRO ALL'IRPASTORS DEI BARBARI.

Non dirò della origine, nè del nome di Luna, che taluni alla figura falcata del suo porto, altri alla pagana divinità, che presiede all'astro notturno, vollero attribuire, in guisa che dagli abitanti di Lunigiana è fama che s'imprimesse l'emblema della Luna sulle grandi forme dei loro casci, se dobbiam creder a Marziale che cantò:

Caseus Hetruscae signatus imagine Lu-

Checchè ne sia, nè il porto luneuse può dirsi di figura semiluuare, tostochè è più lungo e profondo che largo; nè la città di Luni fu unica fra quelle dell'antica Italia a portare l'emblema di Diaua.

Dovendo pertanto limitarci ai pochi

fatti comprovati da scrittori meristereli di fede, o a monumenti meno che equvoci, citerò fra i primi il notissimo verso di Ennio, ripetuto da A. Persio, poiche con quelle parole l'epico latino ne richima alla seconda guerra punica, quando nell'auno 537 di Roma il console T. Minlio Torquato recossi cou le romane legioni al porto di Luni per imbarcare e salpin di là in Sardegna; e nelle quali legioni Ennio era uno dei centurioni, sicchè il poct, quasi sorpreso dalle naturali bellezze del grandioso porto di Luni, dove la natura ha fatto tutto da se sola, invitava i susi concittadini a visitarlos

#### Lunai portum est operae cognoscere cies.

Non dirò di una seconda spedizione marittima effettuata vent'anni dopo sotto il comando del console M. Porcio Catone, allorchè un'altra armata navale dal porto di Luna pose alla vela per quello del Pireneo (Roses) in Spagna.

Il quale ultimo fatto precede di soli dae anni la repentina sollevazione di varie tribù dei Luguri, che in numero di 20,000 penetrarono fino a Luni devastando, non solo questo territorio, ma di la lungo la spiaggi avanzandosi sino a Pisa.

Con la scorta delle stesse parole di T. Livio, all'art. Luona mi parve di rilevare da quelle frasi, che il territorio lunense dal lato della marina doveva essere immediatamente a contatto col distretto pisano, senza che allora vi s'interponesse quello di Lucca, siccome avvenne nei tempi posteriori.

Dopo discorse le guerre che i Romani ebbero a sostenere contro i Liguri finitimi della Lunigiana, finebè non ne estirparono la razza col traslocarli tutti nel Sannio, il prelodato autore delle Memorie di Luni si sofferma alquanto all'anno di Roma 577 (177 avanti l'E. V.) per cercare di provare che a Luni e non a Lucca fosse stata deslotta la colonia di nono romani, di cui a que!l'anno stesso parlano T. Livio e Vellejo Patercolo.

Lascerò ad altri il giudicare, se dopo tutto ciò che su tale dubbiezza sul nome della città e sulla contrada cui la colonia predetta venne assegnata, fu scritto, discusso e stampato; lascerò, io dicca, giudicare, so merita la pena di esser rimessi in campo una controversia che a molti sembrò decisa in favore di Lucca.

Dell' opinione di questi ultimi io mi

Alichiarato agli art. Alex Arvana e Luci radottovi prima di tutto dalle concordi

Lenze de' due classici storici, testè ramera tati; poscia dalla Tavola alimentaria

Derta nel secolo passato presso la ditatta Veleja; e finalmente da una comgunia d'illustri interpetri, che sostennela lezione di Lucca e non di Luni,
lla cui schiera fanno parte Sigonio, Pannio, Gronovio, Borghini, Cluverio, Celrio, Muratori, Lami, Targioni, il Pad.

Porgio, Odesion il Pad. Cianelli

Poggio, Oderico, il Pad. Cianelli e olti altri; senza tampoco voler far condi avere il luneuse territorio ascritto quella stessa tribu Galeria, cui fu assenato il distretto di Pisa,

Non già che alcuno neghi alla città di uni il titolo e le condizioni di colonia; ssa lo fu, non però di diritto romano me era quella di Luces, ma colonia di eterani venuti costà sotto il triumvirato di Mantonio e di Lenido.

ale a dire, quasi un sec. e § dopo quella i cittadini dedotti da Roma a Lucca.

Nella speranza di assicurare a Luni 'onore di essere stata colonia di cittadini omani, il prelodato sig. Promis appogția la sua difesa ad una espressione dello stesso T. Livio, là dove scrisse, che il territorio dato alla colonia lucchese era sta-:o tolto ai Liguri, sebbene in origine appartenesse agli Etruschi. Quindi, il sig. Promis soggiunge: il territorio lucchese non poteva essere stato tolto ai Liguri, non avendolo essi mai occupato, cosicchè l monti Apuani ad altri non potevano essere aggiudicati che alla colonia lunense, essendo il territorio di Lucca ben da questo diviso per giusti e naturali confini. --MINOR. CIT.)

Non starò ad aggiungere parole a quelle dette su tal proposito all' Artic. Lucca, dove mi sembra di avere a sufficienza dimostrato, come uon solo il municipio, o sia territorio comunitativo di Lucca, ma ancora quello della sua colonia faceva parte della Liguria, alla cui provincia dat senato di Roma la città e contado lucchese furono date nel tempo, in cui la città di Luni, il suo porto e distretto vennero assegnati al pretore romano di Piva e conseguentemente alla regione Toscana, comecchè la contrada lunense fosse alla destra dell'Araoe in parte anche oftre la Magra. All'anno 702 di Roma, nel tempo della guerra civile fra Cesare e Pompeo, avvennero in Italia varii prodigii, sicchè per placare gli Dei, a detta del poeta Lucano, si ricorse all'oracolo di un aruspice etrusco, affinchè spiegasse quei portenti. La scelta cadde nel più anziano di tutti, che fu Aronte, abitante di Luni, alla quale dal poeta fu dato l'epiteto di deserta,

Aruns, incoluit desertae moenia Lunae.

Saria vano di voler indovinare la cagione della scarsezza di abitanti in Luni a quella età, ma qualunque essa fosse, fatto è che poco dopo (auno 713 di Roma) vi fu condotta a rinfrescare la vecchia città una colonia di veterani reduci dalla vittoria di Azio. Tale su quella di Luni, di cui fecero special menzione Sesto Giulio Frontino e Balbo nelle loro opere De Coloniis. Uno di questi autori avvisò, che l'agro luvense fu repartito con la stessa legge Giulia e nel modo medesimo, con cui si stabilì la colonia militare a Firenze; cioè, per centurie di 200 jugeri ciascuna, apponendovi i limiti con termini di legno a una distanza di piedi 40 dal lato Decumano, e di piedi 20 dal lato Cardine: Termini aliqui ad distinctionem numeri positi sunt, alii ad recturas linearum monstrandas. Aggiunge Balbo, che l'agro luneuse, al pari dell'agro de'Sentinati nel Piceno, fu assegnato dalla legge triumvirale per limiti marittimi e montani, e quei luoghi furono consegnati ai coloni con jus ereditario.

Sul qual proposito mi sembra di non dover passare in silenzio un'altra notizia resultante da quei libri relativamente ai limiti delle colonie militari dedotte in quell'occasione nella Campania e nelle toscane maremme. Împerocche nella stessa opera si notifica qualmente: « in origine a dal divo Augusto fu ripartita ai vete-« rani dei suoi eserciti una parte dei campi e delle selve nella regione di Campania, e lungo tutta lu via Aurelia » (cioè vecchia e nuova, ossia Emilia di Scauro). « Nelle quali contrade non si « posero termini di pietra, ma di legno sacrificali, distribuiti costà sino dallo « stabilimento delle colonie. Però dopo qualche tempo, cioè, per ordine del-« l'Imp. Adriano, invece di limiti di le-« gno, furonvi collocati dei termini lapi-

e dei, sui quali regolarmente vennero soola piti i numeri per ordine progressivo fia no al confine dell'agro alla respettiva

a colonia assegnato. » (Oper. cit.)

Che cotesti termini Inpidei, sostituiti a quelli di legno impeciato, avessero la forma parallelepippeda, lo disse Frontino medesimo a proposito dei limiti a tempo suo stati rimessi nel territorio di Veii per comando dato dall'imperatore Trajano; per ordine del quale Augusto su anche scolpita in tavole di bronzo la forma e repartizione del contado assegnato alla colonia militare di Veii: Postea variis in locis deficientibus veteranis, jussu imperatoris . Caesaris Trajani , agri terminis lapidei

sunt assignati: qui termini recipiunt men-

suram parallelogrammam.

Lo avrei liberato i mici lettori dalla moja di queste incidenze letterarie, se non fosse accaduta poch'anni sono (1825) la scoperta di uno di quei termini marmorei della figura di sopra designata, da me annunziata all'articolo Lago di Porta; il qual termine situato luugo la via Aurelia nuova, ossia Emilia di Scauro, era sempre dentro gli antichi confini territoriali di Luni. In uno dei suoi lati leggevasi il numero CXIIX con due lettere doppie a somiglianza di quelle che, ai dire d'Igino, ( De conditionibus agrorum ) sui termini specialmente delle colonie di Toscana solevano incidersi. La qual cosa mi fornisee argomento da credere, che il termine pescato nel Lago di Porta, fosse uno di quelli appartenuti alla colonia militare di Luni. Avvalora cotesta mia congettura l'essere in un lato di quella pietra scolpito sotto le lettere Æ AR una specie di lituo e di suscepita, quasi per confermarci essere stato uno dei termini sacrificali, che adopraronsi per confinare le centurie delle colonie.

Anco i marmi scritti vengono in appoggio della colonia militare stata condolla a Luni sotto il triumvirato di Ottaviano Fra le iscrizioni ivi scoperte giova specialmente una trovata a Luni l'anno 1706, attualmente esistente a Sarzana in casa Picedi. Era una base che doveva sorreggere una qualche statua dal magistrato di Luni eretta al sovrano e patrono Cesare Augusto nel 6.º suo consolato, vale a dire nell'anno 726 di Roma, e 28 avanti G. C. — Ecco le sue parole:

IMP. CAESARI · D. P. IMP. V. COS. VI. III. VIR · R. P. C. PATRONO.

Comecchè cotesta iscrizione, a giudizio dell' erudito sig. Promis, non vada affatto esente da censura, pure gli antichi inquilini, non meno che i nuovi ospiti arrivati in Luni, aver dovevano delle buone ragioni per accarezzare e venerare in Augusto il loro patrono. Avvegnache, lui viveate, la città di Luni dovè non solo aumentare di popolazione, ma merce di Augusto l'escavazione, il traffico ed il trasporto dei marmi lunensi tauto bianchiordinarii, come quelli biauco-cerulei (bardigli) ebbero ad essere copiosissimi, tostochè, se Ottaviano con una mano chiudeva il tempio di Giano, con l'altra mano apriva il tempio delle Arti belle, nell'ambizione in cui si mantenne fino alla morte, di poter dire: Trovai Roma fabbricata di mattoni, ed io l'ho fatta di marmo.

Dello straordinario uso dei marmi lenensi a Roma e in altri luoghi del remano dominio ai tempi di Augusto diede una solenne testimonianza Strabone, allorchè, sul proposito delle grandi moli di marmi bianchi e di quelli tendenti al ceruleo che in grosse colonne e lastroni seavavansi dai monti di Luni, diceva: che cotesti massi trasportavansi in gran copia non solo a Roma, ma che all'età sua dulle cave di Luni ne provvedevano mol-

te altre città.

Un tale smercio andò visibilmente aumentando, allorchè al tempo dei Neroni fu scoperto nelle stesse cave lunensi quel finissimo marmo statuario da Plinio giustamente qualificato per più candido e più bello del Pario, soggiungendo che del Pario marmo fino allora gli scultori avevano quasi unicamente adoprato; mentre del marmo lunense, e specialmente del biancoceruleo e venato fu impiegato la prima volta in Roma, nelle sue case poste nel Monte Celio, da Mamurra Formiano Prefetto dei Fabbri sotto G. Cesare.

Però fino dal regno di Augusto dovevano presedere, per conto del Fisco imperiale, alle compagnie di lavoranti e cavatori dei marmi lunensi de' Maestri, o Capo-cave, siceome io lo deduceva da una lapida dei tempi di T.berio, che pubbliA sel 1820 nei miei Cenni sopra l'AlAproana, e che trovasi nelle Memorie
l sig. Promis riportata e spiegata. Alca fu che si asseguarono dai romani imra tori i ragionieri alle cave lunensi e
l 110go dello scarico dei marmi al PorClaudio e in Roma, affinchè si tenesse
gistro delle spese e del prodotto. Sono
st e specialmente due iscrizioni sepolerali
porte presso Roma, una delle quali
ta erigere agli Dei Mani di un perdu-

liberto, da T. Flavio Saccesso, ch'era ar Liberto di Augusto (della casa de' la vii), il quale è qualificato Tabulazza Marmorum Lunensium. L'altra iscrione fu posta da Arctia Capillata al di padre C. Artio liberto di C. Zetho, se fu Tabulario a Rationibus marmorum zarrensium.

Realmente all'età del poeta Giovenale, e recipuamente durante l'impero di Trajao, si recavano dalle cave di Luni a Rona marmi in sì grande quantità e di sal
cole per innalzare la colossale Colonna
Frajana, ed il grandioso contiguo Foro,
icchè il poeta ebbe ragione di esclamare
iella sua terza Satira:

Nam si procubuit qui saxa Ligustica por-

Axis, et eversum fudit super agmina montem

Quid superest de corporibus?

Dondechè il vecchio Plinio asseriva esser tale a suo tempo il traffico dei marmi con Roma, che per il trasporto dei medesimi si fabbricarono barche di una forana semplicissima e affatto nuova. (Hiss. Natur. Lib. XXXVI C. 1.)

Le quali barche a tal uopo costrutte, e distinte col vocabolo di marmorarie, caricavano al porto di Luni, come disse S. rabone, e nou come suppone il sig. Promis, alla fossa di Carrara, quae dicitur antiqua, cui appella una carta della Primaziale di Pisa dell'anno 1116; giacchè questa tratta di una donazione fatta da Pietro vescovo di Pisa alla chiesa de' SS. Stefano e Cristofano de Carraria, presso il lido del mare - Aggiungasi che la fossa antica con quella chiesa di S. Stefano de Carraja esisteva al Porto-Pisano, come avvisai all'Art. CARRAJA DI PORTO PISANO (Vol. I, pag. 481) e in questo volume II a pag. 769, sotto l'Art. Livonno.

Caricati i marmi sopra coteste navi, conducevansi alla foce occidentale del Tevere, come ora pure succede, chiamata allora Porto Claudio, adesso semplicemente Porto, ossia Fiumicino. Costà erano i Ragionieri destinati a ricevere i marmi per riscontrare le doppie marche numeriche, che ogni masso portava impresse; una del peso respettivo, l'altra del numero progressivo. Finalmente al Porto Claudio i marmi si ricaricavano sopra una specie di zattere per rimontare il Tevere finopresso la porta Ostieuse, dove si depositavano alla sinistra ripa in luogo denominato tuttora la Marmorato.

Coetanei o posteriori a quella splendida età sono da dirsi i monumenti superstità stati finora dissepolti dal suolo di Luni. -- Consistono essi nella massima parte in iscrizioni votive, sepolcrali e di famiglie, la maggior parte delle quali vengo. no pubblicate più corrette e parte di esse la prima volta dal prenominato archeologo. torinese. - Fra le lapide votive citerò quella in onore di Nerone e di Poppea,, dedicata da L. Tisino L. F. della tribù Galeria, scritta nell'anno 66 dell' E. V., comecche trovata nel villaggio di Cecina in Lunigiana al sett. del poggio di Fosdinovo. Citerò un' iscrizione dedicata a Trajano, in cui sono commemorate Plotina moglie, e Marciana sorella dello stesso Trajano, mentre era console la quinta volta, cioè, nell'anno 105 dell'E. V .-- Una iscrizione a onore dell'Imp. Adriano, altra a Settimio Severo, a Giulia Augusta: e ai loro figli, dell'auno 200 di G. C. Un. frammento di altra lapida spettante a Ful-, via Plautilla, sposa dell' Imp. Caracalla; e finalmente una tavola di bronzo relativa ad un collegio di artisti, stata scolpita nell'auno 255. Quest' ultim i insieme con un candelabro di bronzo fu trovata nel 1828 negli scavi fatti alquanto a lev. di. Luni e poco lungi dalle mura fatte ne bassi tempi nella già desolata città. Costà puro. sino dal 1824 presso una piscina fu dissepolto un pavimento a mosaico lungo da 18 metri, e largo circa so metri.

Arroge alle sooperte di tali ruderi quelle posteriormente fatte nel marzo del 1837 dal March. Remedi di Sarzana in un suofondo situato a pon dell'anfiteatro di Luni. Costa casualmento da primo fu scassato un piede di bronzo aucora impiombato nella sua pianta; dipoi essendosi approfondato e dilatato l'escavamento del suolo, si scuoprì un pavimento antico, con parte di un edifizio lungo metri 39, il quale riducevasi a un peristilio largo 5 metri arditi, il di cui lato orientale era costituito da una linea di 13 colonne del diametro di o,610 di metro, che avevano tra gl'intercolonii altrettanti piedistalli; edifizio che il Promis crede essere stato un Tentro. Di quei piedistalli non vi era in posto che uno solo, dove leggevasi il nome di chi lo pose, nelle Memorie del Promis pubblicato, cioè:

#### L. TITIUS L. L. PRILARGURUS BASIM DAT.

Il lato occidentale del dissepolto edifizio era formato da sette pilastri laterizi larghi metri o,z 14 e tre quarti, i quali dovevano sostenere sei arcate. La faccia dei pilastri che guarda il portico era decorata di mezre colonne, ed ognuna aveva addossato un basamento di statua, che due di casi conservavano le seguenti iscrizioni:

#### L. HELVIUS L. F. GAL. POTINIA.

Più importante però è la seconda isorizione che dice:

> M. TURTELLIO C. F. RUPO DUO VIRO III. TR. MIL. II. GOLORI, ET INCOLAR.

Voltato le scave a sett., si scoprì una linea di colonne grosse metri 0,910 ; quali sebbene attualmente siano ridotte a sole quattro, prima doveltero essere più numerese. Poggiano esse sopra una base attica sensa plinto, e sono costrutte a zone di mattoni e pietre (Collyria) al pari delle altre colonne del portico, e come quelle che vedonsi a' Pompei. Fra una colonna e l'altra vi è una distanza di metri 5,900: sicchè fassi manifesto che esse non potevano sorreggere architravi, ne arcuszioni. Quindi il sig. Promis a buon diritto opinava, che tali colonne non potevano servire se non che ad una decorazione onoraria, sopportanti vasi o statue. Ogni intercolonio ayeva tre zoccoli quadrati, de' quali mancavano i dadi, destinuti anch' essi a sorreggere de' busti o delle figure. Cotesta serie di colonne alla distanza l'una dall'altra di quasi sei metri erano fiancheggiate da un muro che si prolungava ma si sa quanto, ed il cui lambri erassiato ornato da lastre di marmo.

Finalmente fra gli oggetti d'arte isi trovati furonvi due picdi con qualche altro pregevole frammento di brouzo.

Nè qui tutto consiste il scutto di quel le escavazioni, avvegnachè il propriet rio del fondo, sig. March. Cav. Remedi, cou la lolevole mira di vedere meglio dirette tali escavazioni, offri in dono quel suolu insieme coi ritrovati oggetti a S. M. Sarda, Infatti quella Maestà, appena accettata l'offerta, volle assegnare una cougrua somma affinchè si eseguissero ulteriori ricerche, sotto l'ispezione della R. commissione di autichità e belle arti. Organo di lei essendo nominato il sig. Promis, questi recossi sul luogo; e nell'agosto del 1837 le escavazioni progredivano con tale successo che il dotto i-pettore fu in grado di presentare al suo Re, ed alla Commissione di antichità doviziosi resultamenti; dei quali è merito dell'opera fare conoscere ai miei lettori le cose principali, come quelle che sono sufficienti esse sole per avere della Luni romana una qualche idea.

Avendo l'archeologo torinese diretto gli scavi nei campi del March. Remedi, mediante una fossa larga metri 4 1, fu rintracciata una vastissima area lastricula di marmo bianco, fino allora intatta, della larghezza di metri 19 1, in una lunghezza indefinita.

I lastroni marmorei erano sostenuti a quattro riprese da piccoli muricciuoli contenenti nelle intercapedini della terra battuta. Il limite meridionale terminava in un muro con nicchia nel mezzo; di fronte alla quale il piano di opera Signina si abbassava alla profondità di metri 3,855 nella larghezza di metri 0,780. Sotto il lastrico scorrevano le seque in chiavichetta costrutta di pietra calcarea vermiglia del promontorio del Corvo.

In cotesta cavità furono rinvenute due statue acefule con una base, e non pochi tronchi di colonne striate del diametso metri 0,585. A tali colonne apparteneva uno stupendo capitello jonico romano, una bellissima antefissa, ed un lavoro in terra cotta servito a decorazione di una corona. Il gusto di coteste decorazioni prestarono ragione al sig. Promis da giudicare tali.

avori dell'epoca de'Vespasiani. Infatti alora fu (soggiunge il dotto antiquario) quest' edifizio ornato e restituito, come può arguirsi da un frammento di lapida ivi trovata, di cui restano le seguenti parole in gran parte mutilate:

O. PUBLI
ING FLA
ORD. PRÆFE
XI. RAPACIS I
PASIANI AUG
T. REST

Un altro pezzo di lapida aveva la parola PUBLICE; ed un terzo marmo tutto infranto appena lasciò al prelolato archeologo comporre questo poco:

#### L. (VOLUMniUS · FAVONIUS

A tramontana del muro suddescritto si scoprirono alcune camere, in una delle quali erano ammonticchiati pressochè tutti i bronzi, che furono trasportati alla R. Accademia delle scienze a Torino. I ruderi, dai quali si trovarono coperti, consistevano in sole tegole; ed i muri delle camere strapiombando, diedero cagione al Promis di pensare che ne fosse caduto il tetto. Inoltre dall'avervi trovato alcuni frammenti di crogioli e due vasi di terra cotta, spettanti a un catino e ad un colatojo, fu dall'archeologo stesso supposto, che costà vi fosse una fucina fusoria.

Nè tampoco in piccola quantità surono i pezzi di scultura scavati dal suolo di Luni; ma oggetti di gran pregio non sa il Promis se surono visti mai in Luni prima degli scavi fatti nel 1837. - Oltre i due piedi di bronzo sopra rammentati, di ottima scultura, e di getto nitidissimo si rinvennero molte statuette parimente di bronzo, diverse membra di statue, de' capitelli in marmo, e moltissimi altri frammenti architettonici. Delle quali cose, come di tante altre che io tralascio di accennare, potranno i miei lettori avere contezza nelle originali memorie del sig. Promis, del più abile e più erudito di quanti altri prima di lui possa aver diretto le escavazioni nei campi di Luni. Dondeche tanta ubertosa messe, ed in brevissimo spazio raccolta, è divenuta a un tempo stesso documento solenne dello spi rito patrio e della generosità del March. Cav. Remedi, ma ancora della munificenza di S. M. Carlo Alberto, per servire di arra alla continuazione di tali ricerche, destinate a illustrare, se non la storia di Luni etrusca, al certo quella di Luni romana.

Nov'anni innanzi tali escavazioni fu discoperta, come dissi, fra le rovine di Luni una bella iscrizione in bronzo in undici frammenti, ora nel museo dell'Università di Bologna. Essa consiste in un decreto di patronato deliberato nell' anno 255 dell' E. V. da un collegio di artisti, e scolpito in bronzo a onore di L. Cot. Proculo, come colui che ivi è appellato: Fir Splendidus Civitatis Lunensis, Homo simpl. vitae. Unde credimus . . . si cum nobis Patron.-cooptemus . . . placere cunctis universisque tam salubri relatione Magistror, nostr. consentiri, praesertim cum sit et dignitate accumulat. et honore fascium repletus. Unde sutis abundeque gratulari possit N. N. si eum nos. Patr.adsumamus . . . Et nos gloriosi gaudentesque offerimus, tabulamque aeneam hujus Decreti N. scriptura adfigi praccipiat utinam jusserit, testem futurum in aevo hujus consensus nostri relationem censuerunt. - Feliciter.

Questo magniloquo decreto di patronato ci richiama a far menzione di altra iscrizione marmorea spettante a un collegio di Fabbri, sebbene di qualche tempo posteriore al decreto suddetto. Fu essa pure sino dal secolo XVII trovata in due pezzi nei campi di Luni e di là trasportata in casa Magni a Sarzana. - La copiò e pubblicò il Muratori, guindi la ridiede il Targioni sulle schede dell'istoriografo sarzanese Rossi, il quale ultimo lesse nella prima linea, como più tardi (anno 1819) leggeva, e copiava-io stesso le seguenti parole: NOMINA COLLEGI FABRUM IIC, e non FABRUM ILIC come fu data dal Muratori.

A correggere l'uno e gli altri gium e opportuno il sig. Promis, il quale esseminate con diligenza quelle tavole si accorse, che le tre lettere IIC, invece di essere due II avanti a un C, dovevano riguardarsi, la prima per un T o per un L, e l'ultima sicuramente per un G. Quindi e, cie egli lesse quella parola mozza in due modi, o come abbreviatura di FABRUM LIGniferorum, o sivero di FABRUM TIGuar orum.

Adottando io quest'ultima lezione dell'archeologo piemontese, ne avviso quì i miei lettori, perchè troveranno all'Art. Lenici rammentuta cotesta tavola di Fabbri lunensi, quando calcolai quell' IIC per numero romano, in vece di una parola un poco troppo monca. Mi gode l' animo però di aver comune l'opinione coll'erudito sig. Promis in quanto all'età della tavola predetta, la quale sebbene aenza indicazione cronica, non dovrebbe essere anteriore al secolo IV, sul riflesso che si trova in essa riunito ai Fabri Tignarii anche il collegio dei Dendrofori, riunione che su comandata da una legge dell'Imp. Costantino, stata inserita nel . Cod. Teodos. (lib. 14 tit. 8.)

Finalmente al declinare del IV secolo ci richiama altra iscrizione lunense dei tempi dell'impero di Graziano, Valente .e Valentiniano, la quale consiste in un creduto cippo migliario. Essa può dirsi l' ultima dei tempi romani, e forse la sola in cui si faccia menzione dell'intera università di Luni, cioè del suo civico magistrato.

Questo colonnino assai malconcio fu traslocato a Nocchi, villaggio sopra Camajore, in una casa signorile, ma attualmente conservasi in quella chiesa parrocchiale.

L'epigrafe copiata dal P. Sebastiano Paoli della Madre di Dio fu inviata al Muratori, che la pubblicò nel suo Tesoro . (a pag. MLV. 3.) e dopo lui fu ripetuta. dal Targioni e da me allorchè ne feci-ricerca. Però all'Appendice dei monumenti epigrafici lunensi il sig. Promis nel riprodurla sotto il Nº 14, non crede affatto esente da difetti quell'iscrizione, e poco esatta la sua lezione, sia perchè in essa è dato il titolo di Divo a Graziano imperatore cristiano e ancor vivente, come ancora per trovarvisi Imp. Cars. D. N. Va-LENTI; mentre questi su imperatore d'Oriente. Quindi nasce motivo di dubitare che il colonnino possa essere (com' è di fatto) in quei punti corroso, e che si debbano aggiungere per ultime lettere D. N. VALENTINIANO I; il quale imperatore regnò dall'anno 364 al 375. L'epigrafe relativa a Graziano e a Valentiniano II in tal caso sarebbe stata ivi scolpita sotto il nome e dopo la morte di Valentiniano I loro padre. Per la stessa ragione l'ultima

epigrafe su satta incidere nello stesso cippo a Valentiniano II dopo la morte di Graziano, essendo in uso di unire nella lapidi i nomi ed i titoli degli Augus: insieme regnanti.

Come estremo documento della storia spettante a Luni romana si presterebber gli ultimi versi dell'Itinerario di Rutilio Numaziano, se non fosse troppo poetia la descrizione da esso fatta nel mentre approdava alla marina di Luni, di cei cantò:

Advelimur celeri candentia moenia lapia Nominis est auctor sole corrusca sorer. Indigenis superat ridentia lilia saxis, Et levi radiat picta nitore silex.

Dives marmoribus tellus, quae luce coloris Provocat intactas luxuriosa nives.

Imperocchè quel candentia moenia a giudizio del sig. Promis non deve essere preso in senso di mura di città, ma sì degli edifizi massimamente pubblici in esa compresi. - Frattanto che le mara di Luni sossero costruite, come disse Cirisco, di grandi pietre di marmo biauco, l'antiquario torinese ha delle ragioni per non convenire su di ciò, sia perchè un recinto di città non potrebbe si facilmente sparire, sia perchè nelle escavazioni e lavori stati fin qui eseguiti, non furono mai discoperti costà simili muraglioni marmorei.

LUNI DOPO L'ARRIVO DEI BARBARI IN TO-SCARA SIRO AL SUO ARBICHILAMENTO.

Mancano affatto notizie di questa città dopo il passaggio di Rutilio Numaziano (anni 416, o 420 dell' E. V.) sino alla fine del secolo VI; sicchè nulla sappiano delle sue vicende sotto la dominazione Gotica, come tampoco nelle tre prime decadi del regno de Longobardi in Italia. - L'unico scrittore coetaneo che abbia lasciato una qualche rimembranza di Luni è S. Gregorio Magno. Un testimone cotanto illustre, un'autorità così solenne e che tanta parte ebbe negli affari politici dell'Italia, merita senza fallo preserenza sopra quei pochi, i quali lungi dalla nostra penisola fecero da cronisti de!le cose accadute sotto i Longobardi, senza dire come essi scrissero la storia di tal

periodo non giu, come da quel poniches fu narrata, nella caldezza delle guerre e in vasioni di que' barbari, ma circa due

secoli dopo.

L'investigazione per tanto dei fatti storici proprj a fissare, se non con precisione, almeno approssimativamente l'epoca dell' irruzione de'Longobardi nelle nostre maremme, e nel territorio di Luni, sembra che non possa rintracciarsi meglio che melle epistele e nei dialoghi di S. Gregorio il Grande, cui dalla corte di Costantinopoli per le virtù di lui, e per la meritata estimazione che ne ebbe, gran parte degli affari politici d'Italia venne affidata.

Fra le molte epistole del santo pontefice sceglierò specialmente quelle dirette al venerabile vescovo Venanzio che sedè nella cattedra di Luni durante il pontifi-

cato del Gran Gregorio.

È quel medesimo Venanzio citato nei dialoghi da quel Papa, sia allorehè racconta il miracolo dell' Auxer fatto da S. Frediano vescovo di Lucca, sia de' prodigii e predizioni attribuite a S. Cerbone vescovo di Populonia. L'ultimo de'quali all' arrivo de' Longobardi in Italia insieme co'suoi preti abbondonò la residenza di Terraferma per mettersi in salvo nella Isola dell'Elba dipendente dalla sua diocesi. Comecchè s'ignori l'anno preciso della morte di quest'ultimo vescovo, per quanto da alcuni sia supposta verso l'anno 575, egli è certo però che S. Gregorio nell'opera citata ne parla come di un fatto accaduto innanzi il suo pontificato. Alla qual epoca per conseguenza converrebbe riportare l'irruzione delle populoniensi maremme fatta dal crudelissimo duca Gummaritt.

In quale stato deplorabile la ferocia de'Longobardi avesse ridotto quella diocesi, si può facilmente congetturare dall'ordine che S. Gregorio nel primo anno del suo pontificato inviò a Balbino vescovo della diocesi di Roselle per raccomandargli la vicina chiesa di Populouia, ch'era rimasta senza pastore e seuza parrochi onde amministrare a chi nasceva e a chi moriva i SS. Sacramenti. (Epist. lib. I. N.º 15.)

Ma in mezzo a tanta crudeltà, mentre i Longobardi, come disse lo stesso san Gregorio ( Dialog. lib. III cap. 38), incrude-

litano sopra i popoli italiani da disertare di abitanti le campagne, le terre e le città, distruggere chiese e monasteri, io non saprei spiegare come in mezzo a questi flagelli potesse un vescovo recarsi tranquillamente alla visita apostolica e all'ordinazione di varii preti e diaconi in un'altra diocesi nel caso che questa fosse stata in preda di soldatesca eretica e crudelissima : dico, di non sapere spiegare ciò seuza ammettere che le genti Longobarde all' anno 590 dell' E. V., cui appunto corrispondeva l'invio del vescovo di Roselle a Populonia, si fossero ritirate da quelle maremme, o che quei barbari dall'incendiario primitivo contegno avessero declinato. Altronde come spiegare l'adesione dei Pisani, dei cittadiui di Sovana e di Luni al partito dei Greci imperatori, siccome può comprendersi dalle lettere dello stesso Pontefice agli anni 592 e 603, e ammettere nel, tempo stesso un esercito longobardo stabilito nelle toscane maremme?

Comunque sia di tutto ciò, non debbo io escire dall'investigazione propostami, da quella, cioè, di rintracciare dalle Jettere di S. Gregorio Magno qual fosse negli ultimi anni del secolo VI lo stato civile e politico di Luni e della sua contrade.

Non meno di otto lettere contansi fra quelle sicuramente da S. Gregorio dirette a Venanzio vescovo di Luni, il di cui soga getto accennerò con ordine cronologico.

Con la prima, dell'anno 594, interdisco ai cristiani di stare a service gli ebrei abitanti nella città di Luni, e nel tempo medesimo egli accorda a questi ultimi la facoltà di continuare a tenere i primi nella qualità di agricoltori delle terre di proprietà degli ebrei, purchè i lavoratori vi stieno come veri coloni e senza aggravio di altri oneri da dirsi servili.

Cotesto documento, escito dalla penna di un santo pontefice, è importanti simo per la storia legislativa; conciossiachè, se la prima parte di essa epistola stà a confermare il codice Giustinianeo (lib. 1. Christ. mancip.) che victa agli ebrei di prendere servi cristiani; per l'altra parte ne dimostra, come i giudei a quel tempo legittimamente possedevano beni immobili, a fronte anche di un'altra legge, che dovè essere di corta durata, la quale ordinava

la contisca de' beni di coloro che non fossero battezzati. (Cod. lib. X De Pagan.)

Il dritto pertanto della proprietà immobile pare che venisse conservato in Toscana a favore della nazione israelitica auche nei secoli posteriori al reguo longobardico. Su di che è da esaminare quanto su accennato in questo Vol. a pag. 883 per conoscere, non solo del diritto mantenuto in Lucca negli ebrei, cioè, di possedere beni immobili, ma auche della facoltà di poterne liberamente testare per tramandarli ai loro eredi.

Non meno meritevoli di attenzione sono due altre lettere scritte nell'anno 595 da quel sommo Pont. al vescovo Venanzio. In una delle quali si ragiona della penitenza da inlliggersi all'abate di Porto-Venere, e a un ex-sacerdote, inviandoli in castigo ai monasteri dell'Isole di Capraja, e della Gorgona; entrambe le quali isole dovevano perciò essere allora sotto la giurisdizione spirituale del vescovo di Luni, cui il S. Pontefice con l'altra lettera ingiunge di recarsi colà per sorvegliare i due penitenziati.

Inoltre in una di quelle lettere S. Gregorio Magno da avviso a Venanzio di avergli inviato una copia della sua Regola Pastorale, e più una veste, la quale era destinata a servire al battesimo di una ebrea venuta in Luni al cristianesimo.

Entrambi cotesti documenti frattanto ci fanno strada a conoscere il libero esercizio dei vescovi di Luni nelle cose attinenti alla religione cattolica, tanto nella terraferma della Toscana, come nelle isole di Capraia e della Gorgona, mentre nel politico queste dipendevano dalla corte imperiale di Costantinopoli. - Inoltre dalle stesse lettere si può arguire della libertà di accettare nel grembo della chiesa gli ebrei che venivano alla fede di G. C. Tutte le quali cose io dubito che si potessero eseguire sotto un governo di setta Ariana, e contrario ai cattolici al seguo che il re Autari, contemporaneo di S. Gregorio, proibì ai suoi Longobardi di battezzarsi nella fede cattolica.

Al mese di novembre dell'anno 598 corrisponde la quarta lettera, con la quale il S. Pontesice approva il divisamento del vescovo Venanzio di fondare un monastero di vergini nella sua propria casa dentro la città di Luni e di dedicarlo con

la cappella annessa a S. Pietro Aposlada ai SS. Gio. e Paolo Martiri, a S. Ermo e a S. Sebastiano, previa però una legitti ma donazione di due foudi rustici, che il vescovo possedeva in proprio, posti nei vocaboli Fabroniano e Lumbricata, el tre un assegno di arredi sacri ivi specificati. Al qual oggetto S. Gregorio due anni dopo, richiesto da Venanzio, inviogli ma monaca per costituirla in badessa a dirigere quel sacro ritiro di monache. (Epis. (Lib. X n.º 43).

Havvi un'altra lettera dell'anno 599 relativa a una nuova convertita mon-ca (forse la neofita del 505), la quale esendosi diretta al Papa con una petizione di doglianze contro sua madre, fu rinvista essa medesima con la petizione a Venauzio, acciocchè, verificata la cosa, egli chismasse a se la madre della monaca, e precurasse di persuaderla pacificamente. Che se poi ella non volesse aderire alle amm nizioni officiose di Venauzio, allora dispone che il vescovo assister debba e ajutare de'suoi conforti la detta figlia davanti al giudice, o a chiunque altra persona secondo l'uso legale, affinchè la madre della supplicante venisse costretta di effettuare per forza ciò che ricusava spontaneamente.

Finalmente l'ultima lettera fu scritta da quel glorioso Pontefice nell'anno 600, e la diresse al vescovo lunense mediante un prete e un diacono di Fiesole, latori di una petizione per avere un sussidio, onde riparare le chiese della diocesi fiesolana.

Per la qual cosa S. Gregorio invitiva il vescovo Venanzio a dare ai petizionarii una ventina di soldi di quelli che teneva della sua chiesa. Inoltre aggiungeva, che procurasse di aver cura del lesoro spetiante al patrimonio ecclesiastico lunense, affinchè (diceva S. Gregorio) quando Dio darà la pace, le cose medesime senza alcuna dilazione o controversia venghim ripristinate e riconsegnate alle chiese, cui di ragione appartengono.

Tali espressioni del virtuoso Pontefice unite a quelle da lui scritte tre anni dopo, relative ai Pisani amici dei Longobarti piuttosto che dei Greci, dimostrano a parer mio chiaramente il timore di una immi nente invasione de Longobardi nella Toscana occidentale; sicchè intorno a questo tempo, o poco dopo la morte di San Gre-

Forse altri prima di me avrà fatte conmili osservazioni desunte da uno scritore cotanto rispettabile da anteporsi di ran lunga a Paolo Warnefrido, che cira 200 anni dopo scriveva; come la Liuria marittima, a partire dalla città di Juni nella Toscana, sino ai confini della Francia, cadde in potere dei Longobardi otto il regno di Rotari (fra il 636 e il (52): civitates ab urbe Tusciae Lunensi iniversas, quae in littore maris sunt. sque ad Francorum fines cepit. (De Gest. angob. lib. IV. c. 47 ). E qui merita eser posta a confronto una consimile frae usque ad Tusciam dallo stesso Paolo idoprata, allorchè (al lib. II c. 26) scrivendo egli del re Alboino nel tempo che ıssediava Pavia (anno 569-571) attribui. va a questi l'invasione di gran parte dell' Italia, invasis omnia usque ad Tusciam praeter Romam et Ravennam. Comecchè fino da quel tempo alcuni scrittori riguardino la provincia dell'Umbria quasi parte della Toscana, è certo per altro che ciò non accadde sotto il regime de' Longobardi.

Quando precisamente Luni fosse occupata delle armi longobardiche, e qual sorta di regime governativo v'introducessero, tuttociò resta ignoto. Quello che sembra certo è, che a Venanzio succedere piuttosto che precedere dovette nella sede di Luni il santo vescovo e martire Sicardo, o Ceccardo; sia perchè il nome di quest'ultimo è decisamente longobardo, sia perchè nell'anno 600, a cui l'Ughelli, sulla fede di un' iscrizione posta in tempi più recenti alla cassa sepolcrale di S. Ceccardo nella chiesa di Carrara, che segna all'anno 600 il suo martirio, il vesc. Venanzio in quell'anno medesimo continuava a carteggiare con S. Gregorio Maguo.

Una notizia che sarebbe di alta importanza per decidere della prima disgrazia e desolazione di Luni, fu data per avventura da un autore contemporaneo sì, ma che dalle lontane provincie della Francia scriveva delle cose d'Italia. Intendo di appellare a un passo della Cronica di Fredegario riportata dal Duchesne (Francor. Script. Vol. I cap. 71), là dove discorrendo della conquista della Liguria

marittima fatta dal re Clotario, o Rotari, l'autore si espresse in un modo più speciale di Paolo Diacono, dicendo: che quel re invase e tolse all' Impero le città ma. rittime di Genova, di Albegna, di Varigatti, di Savona, di Ubitergio e di Luna, mettendole tutto a ferro e fuoco, spogliando quei popoli, condannandoli alla schiavità, e finalmente distruggendo fino ai fondamenti le mura delle prenominate città: muros civitatibus subscriptis usque ad fundamentum destruens, vicos has civita!es nominare praecepit.

Quantunque alcuni dotti, fra i quali il sig. Carlo Promis, facciano buon conto, e diano una grande importanza alle citate parole segnatamente per indicare l'epoca della prima distruzione di Luni, pure qualcuno trovò ragione da dubitare che nella descrizione di tutte quelle brutte cose, fatte dal re Rotari a danno di Luni e della Liguria, vi sia una gran dose di esagerazione, e forse anche molta parte di romanzo, specialmente per ciò che spetta alla schiavitù de' popoli a rovine di città ligustiche, tra le quali quella di Ubitergio escita di getto dal cervello di quel francese scrittore.

Ad opporsi al racconto di Fredegario rapporto allo smantellamento delle mura di Luni, alla schiavitù del suo popolo, all'essere stata tolta dal novero delle citth ec. ec. stanno i fatti posteriori all'età di Rotari, re bellicoso sì, ma nemico del. le oppressioni dei Longobardi prepotenti a danno dei sudditi sicchè per frenare quelli e tutelar questi, egli fu il prima re di sua nazione in Italia, che riunisse, in un corpo di leggi il codice longo-. bardico.

Luni frattanto continuò non solamente ad essere sede de' suoi vescovi, ed a chia-. marsi costantemente città, ma nello stesso suo distretto ebbero case e possessioni i duchi longobardi di Lucca, al cui governo politico Luni con tutta la Lunigiana sembra che restasse incorporata.

Arroge a ciò, che l'antico castello di Montignoso, detto allora di Agilulfo, sebbene nel distretto di Luni, a' tempi del re Astolfo doveva dipendere dalla Corte regia di Lucca.

Dondechè fra le sostanze del re Astolfo, con diploma del 753 donate a S Anselmo per la badia da questo suo cognato cretta a Nonantola, si trova nominato un oliveto posto presso il castello di Agilulfo, con due poderi e respettivi coloni, il tutto spettante alla sua Corte Regio di Lucca. (TIRABOSCHI, Histor. Nonant. T. 11 pag. 15.)

Che i duchi Longohardi di Lucca presedessero anche al governo di Luni e di tutto il suo contado è un tal vero che non ammette disoussione; e che i duchi medesimi possedessero case e terreni in Lunigiana lo annunziò prima di tutti il Fiorentini nelle Memorie della gran contessa Matilda, il quale trovò il glorioso duca Walperto nel ventesimo anno del regno

di Luitprando, e primo del re liprando, cioè uel marzo del 736, nella città di Luni, mediante però un suo rappresentante, terreni, servi, ancille, campi, vigne, selve, mobili e îmmobili. La carta che è stata recentemente pubblicata nelle Memorie Lucchesi (T. V P. II pag. 13), su rogata in Lunensi civitate in mense su. P. II. ) prascripto alla presenza di varii testimonii, fra i quali due cittadini di Luni.

Conoscendo ora il testamento del vescovo Walprando figlio del duca luechese Walperto, col quale atto lasciò tutto il suo patrimonio alla chiesa di S. Martine, e a quelle di S. Frediano e di S. Reparsta di Lucca, si viene a scuoprire una delle cause per le quali la mensa vescovile lucchese e la chiesa di S. Frediano permutavano o affittavano beni di loro pertinenza ia Lunigiana.

Tale per esempio è un contratto del sett. 816, rogato in Luni da Giovanni prete e notaro della stessa chiesa alla presenza di due vescovi, Pietro di Luni e Jacopo di Lucca, mercè cui quest'ultimo diede a livello al vescovo luneuse tutti i beni che le chiese di S. Martino e di S. Frediano di Lucca possedevano dell'eredità del vescovo Walprando in loco et finibus Lunense. - Con tutto ciò i vescovi di Lucca anche nei tempi posteriori continuarono ad affittare beui posti in Lunigiana. Essendochè nel 19 maggio dell'843 Berengario vescovo lucchese sece un cambio con Rodiperto de Luna civitate, dal quale ricevè due poderi posti in Vallecchia e a Litribiano, cedendo invece una casa massarizia con terre incolte, selve ec, posta ubi dicitur Culiunulo fi-

nibus Lunense civitatis, pertisente ipsia episcopatu vestri S. Martini, ecc.

Che il luogo di Coliurulo qui sepri rammentato corrisponder potesse al vin di Colognola, o Colugnola in Val di-Ma gra, ne induce a crederlo un'altra cara lucchese del 7 sett. 879; la quale si ar gira intorno alla permuta che Gherarco vescovo di Lucca fece di alcuni beni delsua chiesa, situati in loco ubi dicitur Palicha prope Colugnula, finibus Luncesis.... talchè designandone i confini, viene ivi rammentata la selva del vescavato di S. Maria di Luni, la Pesciola (terrente) Lugnatica e Ciceriano (Ceserno). - Fed. Colugnola di Val-di-Magra

Ad esaminare la convenienza di coleste permute de beni di chiese il March per acquistare in compra una casa con 'Adalberto e il vescovo Gherardo inviareno sul posto i respettivi messi con alcusi buonuomini, i quali riferirono della migliorata permuta a favore della cattedra le di S. Martino. (Masson, Locce, T. IV

Nè tampoco mancano documenti posteriori confacenti a dimostrare, che i vescovi lucchesi possedevano in più laoghi della Eunigiana. Infatti nel 20 gennajo dell' 882, Gherardo del fu Gottifredo vescovo di Lucca allivellò una casa con terre annesse, situata in loco ubi dicitur Massa prope Frigido, ingiungendo l' obbligo al fittuario di recare l'annuo censu di dedici buoni danari di argento alla corte dominicale dello stesso vescovo, po sta in loco ubi dicitur Quarantula prope Frigido. (Oper. cit.)

Finalm nte con altro istrumento del 16 gennaio 986 Tendegrimo vescovo di Lucca allivellò per conto della sua cattedrale tre pezzi di terra posti alla destra del fiume Frigido presso la pieve di S. Vitale, oggi detta del Mirteto, in loco et finibus Materno prope Ecclesiam S. Vitali et S. Johannis Batiste, que est infra Comitato Lunense. (MEMOR. LIDCOR. T. IV P. Iell.)

Ma per proseguire l'andamento storico sulle vicende di Luni dopo l'arrivo de' Longobardi in Toscana, il onomino si rende talmente malagevole e oscuro che fa duopo andare tastoni col rischio continuo di cadere o di perderne la traccia.

Che Luni sotto il regime longobarda dipendesse da un castaldo, sottoposto egli medesimo al duca di Lucca e di Fisa, ragionevole congettura, cui presta per avventura qualche appoggio una lettera di Adriano I a Carlo Magno; dalla quale apparisce, che il duca Allone aveva l'ingerenza e il comando di tutto il littorale toscano. - Ved. l'Arl. Lucca.

Se si cerca di Luni sotto il regno de' Carolingi, mi sembra di vederla continuamente non solo sede tranquilla de suoi prelati, come lo dà a conoscere il documento del sett, 816 di sopra accennato, ma eziandio dipendente dal governo superiore di Lucca. Per ciò che spetta quest'ultimo quesito stà in suo favore il falto dell'apparizione del portentoso naviglio che senza piloto e senza alcuna guida dai mari del Levante, verso l'anno 782 portà alla spiaggia di Luni fra le altre insigni reliquie quella del Votto Santo che si venera in Lucca,

Frattanto noi ci avanziamo verso l'anno 840, epoca nella quale Luni provò dai Mori e Saraceni tali disavventure, che questa città ne restò desolata al segno da non poter più d'allora in poi risorgere dalle sue rovine. Però il grande Annalista italiano ebbe ragione di non fare alcun conto dei tanti anagronismi e incredibili avventure da certi crouisti forestieri raccontate circa lo sbarco proditorio di Astingo capo de'Normanni a Luni, della permanenza, poscia dell'uccisione del vescovo e della prigionia degli abitanti di Luni, accompagnata dalla distruzione fatale della città. Tanta barbarie facevasi dalle genti del Nord che veleggiarono dall'Oceano fino alla Magra, credendo di aver preso e devastato invece della piccola città di Luni l'eterna metropoli di Roma, e altre favolose bizzarrie di simile fatta, ripetute a sazietà da scrittori di troppa buona fede e di epoca posteriore alla supposta avventura. Quindi il sig. Promis, dopo avere passato in rivista e confrontati i principali autori che discorsero di quegli accidenti, e dopo aver detto, che un'astuzia simile a quella di Astingo fu attribuita a Roberto Guiscardo ad oggetto d'impossessarsi di un castello in Calabria, siccome vien narrato da Guglielmo Pugliese, egli pensa a buon diritto, che simili avyenture troppo ripetute svelino un' origine romanzesca.

Un nuovo imbroglio è messo in campo

in quanto alla parte politica e militare, è dall'annalista Bertiniano, giacobè all'anno 860 ivi si legge, che i Danesi, ossia Normanni, dopo avere passato il verno alla foce del Rodano, imbarcatisi alla buona stagione vennero al littorale di Luni, quindi penetrati per l'Arno devastarono Pisa con altrecittà. Ma se ciò fia vero, dirò col Muratori, ben poca cura doveano avere gl'Italiani di tener fortificate e guarnite di buone muraglie le loro città, massimamente in tempi, nei quali ogni difesa bastava a fermar l'impeto di eserciti i più poderosi.

Comecche dope tauti raccopti di barbari pirati, Mori, Saraceni e Normanni, scesi tra l'840 e l'860 a mettere il littorale toscano a ferro e fuoco, Luni do vesse contare sempre nuove rovine e desolazio. ni; pure essa ritrovavasi tuttora esitente intorno al mille. - Infatti al 963 in Luni si tenevano fiere o mercati, av vegnachè in quell'anno dall'Imp. Ottone I surono donati al vescovo i diritti regii sul mercato medesimo insieme con la corte, o dir si voglia il distretto della città di Lupi, ec.

E in qualche modo il nuovo sbarco eseguito fra l'Arno e la Magra, nel 1016 dai Mori condotti da Musetto principe della Sardegna e delle isole Baleari con danno di Luni, serve a confermare che questa città era sempre abitata e abitabile.

Nè tampoco al primo secolo dopo il mille si potrebbe dire che il commercio e lo scavo dei marmi Lunensi fosse affatto nullo, tostochè, se l'abate Bono nel 1040 per costruire la prima chiesa e monastero di S, Michele in Borgo a Pisa si recò a Roma a comprare colonne di antichi edilizii, egli sogginuse exiandio che, per fabbricare le celle ed abitazioni dei monaci, fece venire per mare da Luni il legname di castagno; e che poch' anni appresso ridusse la fabbrica del suo monastero sì ben fornita di colonne che aveva provveduto da Luni e dell' Isola d'Elba, in guisa che lo stesso abate dichiarò: essere il Mon. di S. Michele di Pisa il più perfetto e migliore esistente allora in Tosca-Da. (ARHAL, CAMALD, T. II.)

Anche nel 1055 Guido vescovo di Luni portò i suoi reclami a Roncaglia davanti Arrigo III, per dirgli che un tal signorotto lucchese. Gandolfo del fu Enrico. avevagli rapito una terza parte del monte

della corte e eastello di Agilulfo, situato prope porta quae dicitur Beltrami, che era di proprietà della cattedrale di Luni; talchè l'avvocato era pronto a cimentare le sue ragioni mediante il giu lizio della Pugna. Nuove rappresaglie soffrirono nel secolo XII i vescovi di Luni per parte de' più potenti dinasti della Lunigiana. Dico dei marchesi Malaspina, che arbitrariamente nel 1124 avevano fabbricato un fortilizio nel monte Caprione, posto sopra il paese di Amelia, nei possessi è giurisdizione della chiesa di Luni. Per la quale aggressione su portata la causa davanti ai consoli Treguani di Lucca nella chiesa di S. Alessandro; la quale vertenza fornisce un altro indizio confacente atto a confermare la supremazia del governo lucchese sopra la Lunigiana.

Però a contrariare la sorte di Luni più di ogn' altra cosa vi contribuì la malvagità dei tempi dopo che il feudalismo prese il sopravvento sopra il governo regio delle proviucie affidate ai vescovi privi di mezzi da farsi rispettare. Quindi accadeva che alla venuta degl' imperatori in Italia fioccavano da tutte le parti reclami al trono per ogni sorta di rappresaglie.

Nel progredire del secolo Pederigo I, con due diplomi del 30 giugno 1183, e 39 luglio 1185, confert a Pietro vescovo di Luni, oltre l'arena o anfiteatro, la piazza, o area interposta fra Luni e il lembo del mare, il luogo che fu sede della desolata città con i fossi ed i suburbi, il diritto del ripatico e del teloneo con varii castelli del contado lunense, fra i quali Carrara le sue Alpi e le lapidicine de marmi, ec.

Già a quella età il vescovo e il clero Iunense vagavano dall'antica sede a Sarzana, talvolta all'Amelia, e spesso a Castelnuovo di Magra per fuggire uu nemico invisibile, ma più formidabile dei Mori, dei Saraceni e dei Normanni, come era la crescente corruttela dell'aere cagionata dai paduli, dai ristagni delle acque marine, e da quelli dell'acqua dolce che spingeva nei campi di Luni la vagante fiumana della Magra e che i crescenti rinterri e le progressive dune senza scolo ivi arrestavano.

In vista per tanto della malaria fu dal Pont. Innocenzo III, nel 1204 concesso, che la cattedrale di Luni si trasportasse in S. Andrea di Sarzana ob aeris intemperlem. Con tutto ciò il capitolo di Lani non sembra che si stabilisse in Sarzana, mentre lo troviamo anche dopo il secolo XIII ad ufiziare in Casteluuovo di Magra, paese situato in poggio, e assi vicino a Luni. Difatti in Castelnuovo ferono redatti gli statuti più antichi del capitolo di Luni, e in Castelnuovo nel 6 ottobre del 1306 capitò Dante Alighieri, incaricato dei marchesi Malaspina per trattare la pace con Antonio da Canulla vescovo di Luni, malato in quell'episcopio.

L'abbandono totale di Luni per parte del suo clero, e il di lui stabilimento finale in Sarzana, data veramente dal 1465, anno in cui il Pont. Paolo II, ai 21 luglio, segnò la bolla di traslazione formale della sede vescovile di Luni in Sarzana; sul riflesso, dice il privilegio che la residenza di quel clero era vagante. Che però, conservato il nome di città alla stessa deserta Luni, ordina che sia traslatata la cattedra in S. Maria di Serzane, erigendo questa in cattedrale con tutti i privilegi delle altre chiese vescovili e dando a Sarzana il titolo di città: nec non dictum oppidum Sarzanae in civitatem cum jure civilitatis, et cunctis **aliis priv**ilegiis . . . . erigimus.

Cassata Luni dal mondo politico e dalla storia ecclesiastica, dopo avere trasfuse le sue onorificenze in Sarzana, invieremo il lettore all'Art. di questa città dove saranno accennate le vicende della sua diocesi, non che le politiche del suo territorio.

I più attribuiscono a Luni l'onore di essere stata patria del Pont. S. Entichiano, siccome con maggior sicurezza si può dire essere stato suo cittadino il vescovo S. Venauzio, tostochè egli la propria casa di Luni convertì in un monastero.

LUNI (PORTO DI). — Ved. LERICI, PORTO-VENPRE, e SPEZIA (GOLFO DELLA).

LUNIGIANA ( Lunisiana). — Piccola regione posta fra la Liguria e la Toscana, percorsa per la maggior parte dal fiume Magra e dai suoi influenti; ad essa diede il nome che tuttora conserva di Lunigiana, la città di Luni antico capo luogo del contado e diocesi omonima.

Se noi potessimo esser in grado di conoscere il perimetro di quest'antico contado, avremmo nel tempo stesso donde assicurarci dei limiti precisi della Lunigiana, i quali peraltro oltrepassare dovevano quelli del Xwotov Macra di Strabone, ossia della Val-di-Magra.

Ai secoli XI, XII e XIII il contado della Lunigiana formava Marca con la Ri-. viera di Genova, siccome ne avvisò fra gli altri ser Brunetto Latiu nel suo Tesoro (Lib. III c. 3) dicendo; che il primo vescovo di Toscana è quello di Luna, ch' è Marca con li Genovesi.

Contuttochè corra per invalsa opinione di essere i vescovi di Luni stati investiti del titolo e prerogative di conti della Lunigiana sino dal tempo dei Carolingi; niuno fra i documenti finora pubblicati, specialmente di quelli estratti dal dovizioso archivio arcivescovile di Lucca, uè tampoco dall'archivio della cattedrale di Sarzana, presentò una testimonianza che possa dirsi coeva al reguo dei Carolingi per dare a tale opinione il grado di verità.

Certo è che al secolo XI portavano il titolo di Conti della Lunigiana i pronopoti del march. Oberto, che fu Conte del Palazzo sotto Ottone il Grande. Della qual cosa ne abbiamo la conferma in un documento dell' anno 1050 edito dal Muratori nelle sue Antichità Estensi (Parte I cap. 2) dove si legge, che il March. Azzo II, autore della casa d' Este, stando nel suo castello d'Arcola in Lunigiana, s'intitola Comes istius Lunensis Comitatus .-Altronde non risultando dai diplomi imperiali, e nè tampoco da quelli elargiti dall' Imp. Federigo I al suo ben affetto Pietro vescovo di Luni, nè dal lodo del 1202 sulla questione dei castelli venduti dai marchesi Estensi ai Malaspina, e nep pure dal trattato di pace del 1306 fra Antonio Vesc. di Luni e i marchesi Malaspina rappresentati dal loro procuratore Dante Alighieri, ne avendo io incontrato alcun atto solenne di epoca anteriore al sec. XIV, non saprei fissare un privilegio regio, mediante il quale i vescovi di Luni godettero prima del secolo XIV delle prerogative di Conte.

Veune bensi nell'auno 1355 accordato loro il titolo di *Principi*, dall'Imperatore Carlo IV con uno di quei tauti diplomi, coi quali si concedevano spesse volte li stessi paesi ed onorificenze a due ed anche a più persone, o comunità nel tempo medesimo.

Uno dei vescovi più attivi per riven-

dicare ai prelati della diocesi lunense i diritti stati trascurati o perduti, fu il vesovo Enrico dei nobili di Fucecchio, il quale sedè nella cattedra di Luni dall'anno 1276 al 1296. A lui si deve la raccolta, o copia dei diplomi, convenzioni, lodi, donazioni ed enfiteusi più antiche spettanti alla chiesa e mensa vescovile, raccolta che fu e si conserva tuttora riunita in un libro di proprietà della cattedrale di Sarzana, noto agli eruditi sotto nome di Codice Pallavicino.

Fra i molti documenti che il Muratori estrasse da quella collezione fuvvi anche l'arbitrio lodato nel 1202 dai giudici compromissarii in una causa vertente fra Gualterio vescovo luuense da una parte e i marchesi Malaspina dall'altra parte; nel quale lodo per avventura si descrivono in succinto i confini della Lunigiana, ossia del contado e diocesi di Luni che meritano di essere qui appresso riportati con la atessa ortografia e parole:

Hi sunt confines. A Ponte de Strada-(il ponticino detto tuttora di Strada, pos chi passi a pon. di Pietrasanta) conprehendo totain ouriam Corvarie et Vallecle usque ad montem, qui dicitur Juva et ab eo monte usque ad summitatem Alpium (dell'Appennino di Garfagnana fra Mommio e Sillano) eundo per summitatem Alpium usque ad Cisam, et inde comprehendendo totum districtum Ponticli (Ponticli per Pontremuli) et Mulazzi, et Zovagli, et Calese (Calice), et eundo usque ad Padulvarinum, et in eundo usque ad Carpenam comprehendendo totam curiam et districtum Carpene, Venani, Foli, Vallerani, Bevelini, Vesigne, (Tivegna?) et Pulverarie, et inde eundo per maris litora usque subter Brançalianum (horgo di Brancaliano esistito sul fiume Versilia) et inde usque ad pontem de Strada qui est in capite Brancaliani. -

Dentro i prescritti confini (soggiunge quel lodo) tanto i marchesi Alberto, Guglielmo e Corrado dei Malaspina, quanto il Vescovo di Luni e i loro respettivi nobili e vassalli si obbligavano di prestarsi reciproco ajuto ec.

Dalle sopraespresse parole pertanto, non che dalle bolle pontificie spedite da Eugenio III (anno 1149) e da Innocenzo III (anno 1202) ai vescovi di Luni, sembra resultare, che la chiesa innense al se-

colo duodecimo, non avesse più giurbdizione alcuna sulle isole di Capraja e della Gorgona, come la ebbe al tempo di S. Gregorio Magno; e che, se dal lato di ponente la diocesi di Luni al secolo XII aveva già perduto una porzione di territorio, sembra che non venisse egualmente scorciata dalla parte di levante, dove per Jungo tempo abbracció il distretto di Corvaja e di Vallecchia in Versilia, Infatti questa fiumana sino al deolinare del secolo XVIII formò l'estremo limite meridionale della diocesi di Luni-Sarzana, siccome dal lato di grecale i suoi confini, valicando il monte del Giogo, verso la Pania di Terrinca, percorrevano nella valle superiore del Serchio, ossia nella Garfaguana alta, deve abbracciava tutto il territorio comunitativo di Minucciano col pivière di Piazza, e la maggior parte dell'attuale giurisdizione di Camporgiano. Costà oltrepassando il Serchio saliva sull'Appennino dell' Ospitaletto, ed ivi prendendo la direzione di maestro percorreva la stessa giogena fino al di là della Cisa e trepassato appena l'Appenaino di Zeri, scendeva per Colice in Val-di-Vara, quindi per i monti del Golfo della Spezia, e di là per mare tornava sul lido della Versilia al Ponte di Strada.

Che poi la contrada della Lunigiana fosse molto più estesa di quella che porta il nome di Val-di Magra, si rileva ancora dalla motizia pubblicata dal Lambecio delle città e castella della Toscana descritte all'aumo 1370 per valli, e per contrade.

Essendo che fra i castelli, i quali aderivano allora all' Impero, si trova uella provincia di Lunigiana segnato per il primo quello della Verrucola de' Baosi col suo distretto (cioè di Fivizzano) e per l'ultimo il comune di Montignoso; mentre per parte della Garfagnana lo stesso registro comprende fra i castelli di quest' ultima provincia, a partire dalla valle del Serebio sotto la Lima dal castello di Pescaglia risalendo nella valle superiore sino al confine della comunità e plebamato di Pieve-Fosciana, il cui distretto confinava e confina col crime dell' Appennine di S. Pellegrino.

Perciò che spetta alle posteriori vicende della diocesi di Luni-Sarzana vedasi l'Art. Sarzana.

- Così per la parte fisica della Valle di

Magra, e territorio di Lumi invierò i mici lettori egli Art. Alpe Apuana, Carrara, Littorale Tosgano, Magra, Maremella m Lune, Pietrasanta ec.

LUPETA nel Val-d'Armo Pisano. — Cas. che diede il nome a due antichi monasteri, di cui restano tuttora le chiese con qualche annesso. — Il primo è intitolato a S. Jacopo, l'altro a S. Andrez, entrambi compresi nella Com. e Giur. di Vico-Pisano, da cui le stesse chiese trovassi poco più o poco meno di mezzo miglio a gree. nella Dioc. e Comp. di Pisa.

Risiede il Mon. di S. Jacopo sopra un' ultima propagine orientale del Monte-Pisano. Era la sua chiesa divisa in tre corpi, ora residuati al solo ambulatorio maggiore con um traversa senza tribuna, della figura del T con un solo allare. Conservasi però la facciata, che è tutta di pietra verrucana di un' architettura forse del secondo socolo dopo il mille. Con questo monumento della storia arabitettonica si conservò sino al secolo decorso, quasi per fer prova della di lui antichità, una campana nella contigua torre che portava seolpito l' anno 1186.

Il Mon. di S. Jacopo a Lupeta aveza titolo di priorato. Sembra che un tempo l'abitamero gli Eremitani di S. Agostino, i quali nel 1294 dall'Eremo da Lupeta si recarono nel convento di S. Niccola a Pisa-

A viemaggiormente convalidare la notizia di una numerosa famiglia monastica che costà dovè abitare restamo gli avazzi dell'annesso claustro e dei corridori situnti di fianco alla suddetta chiesa. Cotesto locale attualmente serve ad uso dela famiglia colonica, che lavora i contigui terreni, i quali insieme con la chiesa furono dati al capitolo della cattedrale di Pescia.

L'altro monastero con la contigua chiesa di S. Andrea a Lupeta, trovasi distatte un 400 passi da quello di S. Jacopo, scendendo verso grec. alla base estresa del monte, e poco lungi dal ennale della Seressa. — Del Mon. di S. Andrea di Lupeta si trova menzione sino dal 1 marm 1193 fra le pergamene della Primaziale di Pisa, ora nell' Arch. Dipl. Fior.

Nella facciata di questa chiesa di antica atruttura circa alla metà dell'alzalo veggonsi quattro teste d'ariete acolpite in macigno al pari di tutto il restante dell' edifisio. La chiesa è di forma quadrilémga con ampia tribuna rotonda, e presso alla medesima sono gli avanzi del Mon. abitato da religiose, le quali si trasferirono più tardi in quello di S. Marta a Pisa.

LUPI presso Livorno. -- Villa con anmessa tenuta nel popolo di S. Matteo, Com-Giur, Dioc. e circa un migh a sett. di Li-

vorno, Comp. di Pisa.

Trovasi sulla strada R. pisana presso la ripa destra del torr. Cigna e la Fonte di S. Stefano, così detta da una polla d'acqua che prese il nome dall'antica chiesa battesimale di S. Stefano in Carraja presso il Porto Pisano, stata consacrata e dolata nel 1116 da Pietro vescovo di Pisa. — Ved. Livoano Comunità, e Pontro Pisano.

LUPINAJA nella Valle-del-Serchio, — Cas. con ch. parr. (S. Pietro) nella Com. Giur. e circa 4 migl. a sett-di; Gallicano,

Dioc. e Duc. di Lucca.

E situato in poggio alla destra del fi. Serchie sopra uno sprone eccidentale dell'Appennino di Barga, dal cui piviere e giurisdizione il popolo di S. Pietro a Lupinaja anche nel secolo XIII dipendera. La memoria più antica del casale di Lupinaja risale all'anno 754, mentre nell'istrumento di fondazione della badia di Monteverdi il suo fondatore S. Walfredo assegnò al monastero medesimo, fra le altre sostanze, le porsioni di case e terreni che teneva in loco qui vocitatur Barga, Ghemio, Lupinaria etc. — Ved. Banaa.

La parr. di S. Pietro a Lupinaja nel

1832 areva 196 abit.

LUPO (CO' mt). — Ved. Commuro — LUPO (MONTE). — Ved. Montaturo. LUPOMPESI, o LUPOMPRESO nella Valle dell'Ombrone sanese. — Villa nel popolo di S. Fortunato a Murlo, Com. e Giur. medesima, Dioc. e Comp. di Siena. — Ved. Murto.

LURIANO (Lugrianum) nella Valle della Merse. — Cas. già Cast. con pieve sotto l'invocazione di S. Gio. Battista nella Com. Giur. e circa 4 migl. a scir. di Chiusdino, Dioc. di Volterra, "Comp. di Siena.

Risiede sopra una diramazione dei poggi serpentinosi che propagansi a lev. del monte di Bocchegiano, pei quali è separata la valle superiore della Merse dalla vallecola percorsa dal torr. Farma.

Alle chiesa di Luriano fuscas siunita quelle di Folgori o Scalvaja e di Fari ma, disperse villate situate fra le due e le quattre migl. a scir. di Luriano.

La pieve di Luriano nel secole XIV aveva per filiali, oltre le chiese teste nominate, anche la ch. canonica, attualmente arcipretura plebana de'SS. Giusto e Clemente di Monticiano. — Ved. Monticiano.

La parr. riunita di Luriano e Scalvaja

nel 1833 contava 245 abit.

LUSANA in Val-di-Magra. — Cas. con chiesa parr. (S. Andrea) nella Com. Giur. e quasi 2 migl. a scir. di Bagnone, Dice. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Giace sul dorso dei poggi che separano il torr. Civiglia di Cassolana da quello del Tavarone.

Le ville di Lusana, Busseto e Pagliaccio, per atto dei 16 maggio 1566, si sottomisero al G. D. Cosimo I, e sei anni dopo le medesime con Bagnone e altre ville furono aggregate alla giurisdizione gmanducale stabilita in Castiglion del Terziera.

La parr. di S. Andrea a Lusana nel

1833 contava 168 abit.

Lusciano di Muserro, attualmente Carsciano. — Ved. Luco di Muserro.

Lusciano e Tusciano nella Valle dell' Albegna. - Di questi due casali uno vicino all'altro, dove furono due chiesuole sotto il titolo di S. Eusebio e di S. Gregorio nel distretto di Manciano, territorio della città di Sovana, è fatta menzione in molte pergamene dei secoli VIII e \* IX della mensa vescovile di Lucca, alla quale le suddette chiese e vici a quell' epoca appartenevano. - Fra quelle pergamene pertanto ve ne sono due, del giugno 752, e del 25 marzo anno 753, la quali ci scuoprono per avventura la cagione, per cui la Ch. cattedrale di Lucca sotto il governo dei duchi longobardi estese il suo patrimonio perfino nelle maremme di Orbetello, mentre con quei due istrumenti, rogati in Lucca, Perprando e Petrifunsa figli del duca Walperta venderono al loro fratello Walprando vescovo di Lucca la possione di beni che essi tenevano a Tusciano e a Lusciano consistenti in case, in terreni calti ed iucolti, pomiferi, vignati, olivati, selve, ec. I quali beni uniti al ricco patrimonio di quel Vesc. passarono, per metà alla cattedrale, e per l'altra metà alle chiese di S. Frediano e di S. Reparata di Lucca, mercè il testamento di Walprando del 754.

—Ved. Tusciano e Lusciano, Sovana.

LUSCIGNANO, o LUSIGANO in Valdi-Magra.—Cas. con parrocchia (S. Martino) nella Com. e un migl. a pon. di Casola, Giur, di Fivizzano, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

E posto in costa sopra i poggi che fiancheggiano a destra il torrente Aulella, altorchè scende dal soprapposto Appennino, appellato l'Alpe di Mommio.

La parr. di Luscignano nell'anno 1833 contava 328 abit.

LUSIGNANA in Val-ili-Magra. — Altro casale del distretto e giurisdizione di Bagnone, con chiesa parr. (SS. Viucenzio e Anastasio) nella Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa.

Trovasi alle radici del Mont' Orsajo sopra lo sprone che scende alla sinistra del torr. Caprio, sul canale chiamato Posponte, mezzo migl. a lev.-scir. della Rocca-Sigillina, e circa 4 migl. a maestr. di Bagnone; confinante a lev. coll' ex-feudo Estense di Treschietto, mentre dal lato opposto si unisce alla Com granducale di Filattiera, cui appartiene una porzione della popolazione di Lusignana.

Fa parte della parr. di Lusignana una piccola villata che porta il nome di Vignola (*Vineola*), della quale villa cadrà occasione di far parola al suo speciale articolo.

Il Cas. di Lusignana fu già di dominio del March. Spinetta Malaspina di Fosdinovo, dalla cui obbedienza quel popolo si affontanò per mettersi sotto la Rep. Fior., che gli concesse capitolazioni assai vautaggiose in data del 7 marzo 1477.

La parr. di Lusignana nel 1833 contava 148 abitanti, 91 dei quali spettavano alla Com. di Filattiera. — Ved. Bacnonz. e Filattiera.

LUSIGNANO. — Fed. Lucignano, Lusiunana, e Luscignano.

LUSOLO; LUSUOLO (Luxolun) in Val-di-Magra.—Villa con ch. parr. (S. Matteo) nelle Com. Giur. e circa 4 migl. a lib. di Bagnone, Dioc. di Pontremoli, già di Luni-Sarzana, Comp. di Pisa. Cotesta villata insieme con Campuli sta alla destra del fi. Magra in un suole serpentinoso, totalmente diverso e staccato da quello di Bagnoue, che è situato alla sinistra del fiame prenominato.

La villa di Lusòlo con quelle di Riccò e di Giovagallo, situate pur esse alla destra della Magra, per atto de' 25 luglio 1424 si diedero a titolo di semplice accomandigia per anni 5 alla protezione della Rep. Fior. mediante i March. Opiazino e Jacopo fratelli e figli del March. Gio. Jacopo Malaspina. Quindi con atto de'a6 agosto 1458 fu rinnovata con la Rep. la stessa accomandizia per anni dieci mediante la marchesana donna Caterina di Bartolommeo da Campo-fregoso. Finalmente nel 1574, ai 13 dic. il March. Ercole di Guglielmo Malaspina trasferi e cedè liberamente al Grandoca Francesco I le ville suddette, salvo il beneplacito di S. M. imperiale, e a riserva dei besi allodiali. Posteriormente il March. Lodovico figlio del March. Ercole Malaspina, per istrumento de' 31 maggio 1608, nell'atto di ratificare cotesta alienazion giurisdizionale vendè al G. D. di Toscana anche gli allodiali che egli possedeva in Lusòlo e Riccò per il prezzo di scudi 900.

La parr. di S. Matteo a Lusudio nell'anno 1833 contava 229 abit.

LUSTIGNANO in Val-di-Cornia — Cast. con chiesa plebana (S. Martino) nella Com, Giur. e circa 12 migl. 2 ostrolib. delle Pomarance, Dioc. di Volterra, Comp. di Pisa.

È situato sul fianco orientale dei poggi che fiancheggiano la ripa destra del fiume Cornia, cui restano di fronte dal lato sinistro del fiume i castelli e luoghi di Moute Rotondo e la Leccia, a sett. Serazzano, a pou. Canneto e Monte-Verdi.

Alcune notisie relative a questo castelletto sono fra le pergamene appartenute alla comunità di Volterra, ora nell'Arch. Dipl. Fior. Da esse pertanto resulta, che nel 29 marzo 1246 costà in Lustignano i Lambardi, o nobili di Castelnuovo di Valdi Gecina, venderono e rinunziarono al comune di Volterra tutti i loro heni e i diritti feudali che avevano in Castelnuovo; che nel di primo giugno 125a il comunello della villa di Lustignano mediante procura rinunziò a favore del comune di Volterra al diritto di eleggersi

LUST

un giusdicente per sottoporsi alla signoria e giurisdizione di quella città e dei suoi magistrati; che nel 7 sett. 1264 li stessi abitanti di Lustignano fecero istanza al comune di Volterra per aver ajuto e consiglio onde rifabbricare il castello in detta villa di Lustignano; la quale domanda fu esaudita dai Volterrani, siccome apparisce da un atto del 14 giugno z 265, fatto in Castelauovo; che consiste in un mandato di procura per riscuotere dal Come di Volterra il salario del lavoro fatto uella ricostruzione della porta del castello di Lustignano, e per riscuotere il prezzo dei sabbioli. Anche nel 12'giugno £ 286, per istrumento che si rogò nel Cast. di Lustignano, Bernardo del fu Sigherio vicario del giusdicente di Lustignano, col consenso dei consigli costituisce un procuratore ad oggetto di riscuotere dal comune di Volterra lice 50 in sussidio del rifacimento delle mura del castello predetto.

Negli statuti di Volterra del 1288 il comune di Lustignano trovasi tassato per la quota prediale nella somma di L. 2725.

Finalmente in un deposto di testimoni del 31 marzo 1296, fatto per riconoscere gli antichi confini del distrutto castello di Cornia, furono esaminati diversi uomini anche del limitrofo castello di Lustignano. - Ved. CORNIA CASTELLO.

Dalle poche notizie autentiche quì sopra accennate tutt' altro appariscono che i diritti di padronanza avuli o pretesi in Lustignano da Ranieri de'Pannocchicschi vescovo di Volterra, come scrisse il Cecina.

Nell'agosto del 1430 le soldatesche del duca di Milano condotte dal Piccinino in Maremma occuparono e diedero il guasto anche a questo piccolo castello; il quale fu nuovamente tartassato nel 1447 dalle truppe d'Alfonso d'Aragona re di Napoli.

Nel distretto di Lustignano, al pari che in quelli limitrofi della Leccia, del Sasso, di Serazzano e di Monterotondo nella Valle della Cornia esistono i Lagoni, dei quali fu fatta menzione agli Art. Castel-Nuovo di Val-di-Cecina, e Lacom del Volterrano

e Masselano.

Lustignano si sottomise alla Rep. Fior. sotto di 28 luglio 1472, nella quale circostanza quegli abitanti ottennero molte esenzioni.

Il piviere di Lustignano abbraccia, a sett. il territorio e cappella di S. Andrea a Monte Rufoli, e a levante la bandita della distrutta parr. di Vecchiena.

La pieve di S. Martino a Lustignano nel 1833 contava 217 abit.

LUTIANO DI MUGELLO IN Val-di-Sieve. - Villa signorile fabbricata nel 1730 dal sacerdote e Dott. Giuseppe Maria Brocchi sopra i ruderi della rocca di Lutiano vecchio degli Ubaldini con cappella annessa, dedicata a Tutti i Santi fiorentini.

Risiede sulla ripa destra del fi. Sieve dirimpetto al Borgo S. Lorenzo, alla cui parr. Com. e Giur. appartiene, nella Dioc. e Comp. di Firenze.

Dalla rocca di Lutiano prese il casato una illustre samiglia fiorentina della consorteria degli Ubaldini, discendente forse da quel Tano da Castello che nel 1299 insieme con altri Ubaldini giurava fedeltà al vescovo di Firenze. Questa famiglia rimase spenta nel secolo passato.

LUTO (BADIOLA AL) - Ved. BA-DIOLA AL FANGO.

LUTO, o LOTO (S. MARIA AL) in Val-di-Pesa. - Popolo soppresso nel 1781, la cui chiesa, di padronato di casa Venturi, è stata annessa alla parrocchiale di S. Jacopo a Voltigiano, nel piviere di S. Pietro in Mercato, Com. Giur. e circa 5 miglia a lib. di Montespertoli, Dioc. e Comp. di Firenze.

LUTRIANO di Valle-Accreta in Romagna. - Borgata con ch. parr. (S. Pietro ) piviere di Valle-Acereta, Com. Giur. e circa 6 migl. a grec. di Marradi, Dioc. di Faenza, Comp. di Firenze.

Trovasi iu pianura sulla riva sinistra della fiumana di Valle-Acereta, ossia di Valle, presso il ponte che cavalca la fiumana sulla strada che, da Marradi attraversando la Valle conduce a Palazzuolo.

La parr. di S. Pietro a Lutriano nel 1833 contava 157 abit.

# ERRORI più essenziali di noust e numeri da correggere in questo Vol. II.

## BRR4T4

## CORRIGE

|                  |      |         |                                | •                                |
|------------------|------|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| Fise, pag.       | . 60 |         |                                |                                  |
| <i>I</i> , 2     | 9    | 36      | alla destra                    | alla simistra                    |
| 32               | ı    |         | Arrigo VII                     | Arrigo VI                        |
| 36               | 3    | 1       | nel 1499                       | pel 1490                         |
| 62               | Ł    | 25      | meridionale                    | occidentale                      |
| <i>II</i> . 83   | 1    |         | Comp. di Firenze               | Comp. di Arezzo.                 |
| 91               | 9    | 5:      | acceduta nel 1855              | accaduta nel 2335                |
| 96               | 9    | . 4     | secolo VIII                    | escolo X                         |
| 808              |      | 40      | (la Sepinie)                   | (la Scapsia)                     |
| 119              |      |         | 6 agosto                       | 6 luglio                         |
| 120              | E    |         | Nullius di Galeate             | Kullius di Begne                 |
| III. 191         | .9.  |         | aprile del 1490                | aprile del 1492                  |
| <b>a</b> 34      | 3    |         | l'Arciduch. Maria Maddalena    | la Principessa Cristina          |
| ivi              | _ `  |         | Granduchessa Cristina          | Granduch. Maria Maddalena        |
| <b>±3</b> 7      |      |         | nel 1702                       | mel 1692                         |
| 270              |      |         | Ferdinando I                   | Cosimo II                        |
| IV. 284          |      |         | del sec. XV l'amice di Lo-     |                                  |
| 27 . 30g         | ٠    | 33 4 34 | rence il Marrifice             |                                  |
|                  | _    |         | renzo il Magnifico             | verse opere                      |
| 195              | 1    | _       | del 1084                       | del 2024                         |
| 311              | *    |         | nell'anno 1119                 | nell'anno 1199                   |
| 7. 367           | 2    |         | Mel 1403                       | Nel 1463                         |
| 374              |      | -       | Ipoteche e la Ruota a Firenze  | •                                |
| 387              | I    | 18 c 20 | due miglia a grec. del Gal-    | 3 migl. a pon. del Bagno a Ri-   |
| _                |      |         | luzzo                          | poli                             |
| 397              | 2    | •       | S. Maria a Gangalandi          | S. Martino a Gangalandi          |
| PL. 440          | 1    |         | Cosimo II                      | Cosimo I                         |
| 539              | 1    |         | quel Rolando                   | quel Vitelliano                  |
| 543              | 1    | 8,e 9   | quella di Maglia               | quella di Magliano               |
| FIL 565          | 1    | 4       | fu data pel 1251               | fn data nel 1051                 |
| \$83             |      | 7 e 8   | di Pamajela                    | di Pianosa                       |
| <b>6</b> 06      |      | 50      | di S. Venerio vescovo di Luni  | di S. Venanzio vescovo di Luni   |
| 625              | E    | 5       | sul declinare del sec. XIV     | sul declinare del sec. XV        |
| ivi              | ivi  | 19      | dal secolo VI di Roma          | dal secolo VII di Rosoa          |
| <b>FIII.</b> 683 | 1    | 42      | nell' anno 1309                | mell'anno 1260                   |
| 684              | Į    |         | orientale                      | occidentale                      |
| 606              | E    |         | di Begnolo                     | di Bagnoro                       |
|                  |      | 2 ( B   | Rosignano                      | Livorno                          |
| ivi              | iv   | i 🔞 ) 🙃 | Rosignano<br>idem              | Rosignano                        |
| ivi              | iv   | i & (is | idem                           | Riparbella                       |
| IX. 241          |      |         | 27 marzo 1607                  | 27 marzo 1707                    |
| 778              | 9    |         | dei giusdicenti di quell' età, | dei medico-fisici di quell' età, |
| 7,7-             | _    | ,-      | il capitano Orsilago           | il dottore Orsilago              |
| 785              | •    | 35      | e coll'aliargare               | e col ristringere                |
| ivi              | •    |         | Pietro Carenti                 | Pietro Parenti                   |
| 786              |      |         | Giovanpi dei Gamurra           | Giovanni dei Gamerra             |
| · ·              |      |         | nell'anno 1675                 |                                  |
| 817<br>823       |      |         | nel secolo IV                  | mell'anno 765, o 766             |
| 933<br>830       | _    |         | _                              | sulia fine del secolo VI         |
|                  | _    |         | ad anno 817.                   | all'anno 917.                    |
| 542              | E    | 19      | dell'anno 1119, in cui si no-  | dell'anno 1107, in cui si no-    |
|                  |      |         | minano i consoli di questa     | minano i consoli maggiori di     |
| <b>*</b> • •     |      |         | città.                         | questa città. (Mem. Lucchesi)    |
| X. 852           | 1    | . 33    | del giugno 1814                | del giugno 1314                  |

34

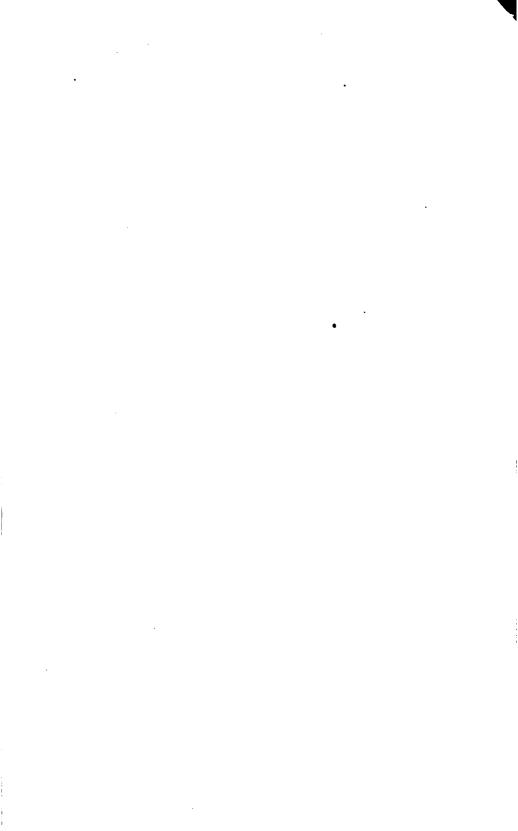

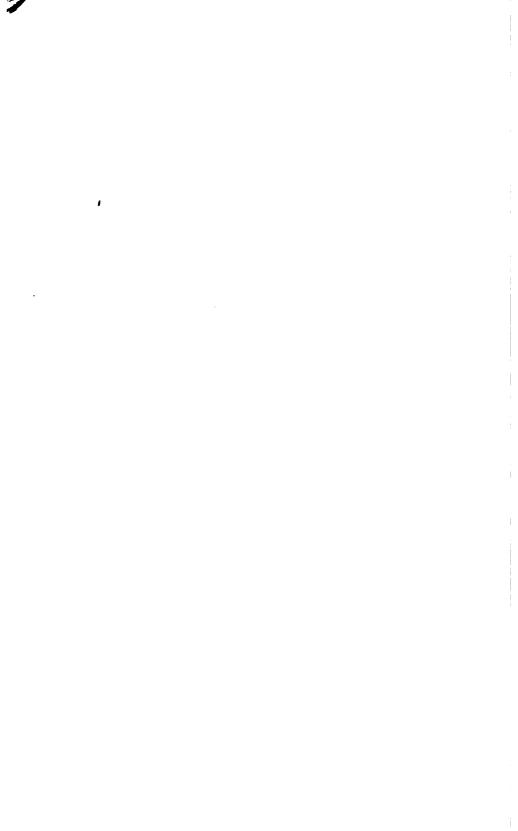

•

.

MUNEX

